



# 

# BIBLIOTECA ENCICLOPEDICA ITALIANA

VOLUME II



PER NICOLO BETTONI

3I.DCCC.XXIX

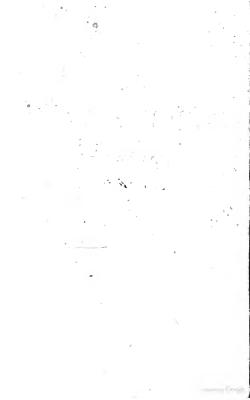

# OPERE

D

# GIORGIO VASARI

PITTORE



MILANO
PER NICOLÒ BETTONI



Waster Court



# L'EDITORE

Il prime volume da noi pubblicato di questa Biblioteca En-CICLOPEDICA ITALIANA porge una prova evidente della giustizia di quella lode, che dassi intiera a questa nostra nobile patria, d'essere l'eletta fra tutte le terre per la sovrana inspirazione, e per la possanza creatrice de'suoi poeti. Questo secondo che or pubblichiamo, varrà a dimostrare un'altra unica gloria dell'Italia, quella dell'essere la terra dell'arti belle venute nel seno di lei a rinnovellare, e a vincere gli antichi miracoli di Atene e di Roma. Singolare privilegio di questa ragione delle memorie, dove templi, archi, statue, circhi, obelischi, rendendoci quasi contemporanei dei più leggiadri e più colti secoli andati, eccitarono ed eccitano tuttora vivamente in noi la fiamma dell'emulazione! Mirabile virtù di questo splendidissimo sole, che ora svolge l'immaginazione, ora dà vita e nerbo al pensiero, e infonde in ogni animo coi più miti e più giocondi affetti uno squisito senso del bello t

Le vite di Giorgio Vasari pittore Aretino che sono comprese in questo volume, offrendoci dinanzi un'eletta e numerosa schiera di sommi Artefici in ogni maniera d'arti, giovano a chiarire la potenza del genio Italiano, che, simile alle forze perenni dalla natura, rendendosi presente a tutte le ctà, seppe in ogni secolo racco-gliere nuove corone — Povere corone! — dirà forse taluno di quei gretti giudicanti, che usano colla superba jattanza di una scher-

nevole dottrina sentenziare a fascio i secoli e le nazioni, - povere corone, che crearono all' Italia una gloria essimera e vana! - Povere sì, noi rispondiamo, se fusser l'uniche, se al lauro dell'arti non avessero gli Italiani congiunto il serto della sapienza, se fosse vero, che il fervore degli studi gentili avesse ne' padri nostri ed in noi spenta la fiamma dei grandi pensieri, e ci avesse impediti di spingerci alacramente nell'arringo delle scienze. Ma tal giudicio non potrà mai pronunziarsi di quel popolo che novera fra suoi un Macchiavelli, un Colombo, un Galileo, un Guicciardini, un Beccaria, un Volta, e che seppe in ogni tempo mostrare spiriti così magnanimi, un amore così costante del vero, e uno zelo così operoso del meglio. Oh! chi può dire i prodigi che avrebbe prodotti quella ricchezza e quello splendore d'ingegno che gli Italiani rivolsero all'arti, se fosse loro piaciuto di farne esperimento in altri studi ed in altre discipline! Ma torniamo al Vasari.

A consigliarne la pubblicazione di queste sue Vite nella Bustio-TECA EXCICLOPEDICA ITALIANA ne mosse, oltre l'argomento nobile e gentile, anco d'intrinseco merito dell'opera stessa. Noi non diremo qui nè delle copiose e quasi sempre esatte notizie che vi si trovano intorno ad ogni illustre artefice italiano dal risorgimento dell'arti fino all'epoca in cui l'autore scriveva, nè de'giudizi franchi e posati ch'egli adduce sul merito relativo de'vari artisti, e sulle diverse loro maniere, nè delle preziose indicazioni ch'ei reca su'vari fatti della storia italiana del tempo. Stiamo paghi di notare in quest'opera un merito che la rende pregevolissima anco sotto l'aspetto letterario, ed è la rara purità ed eleganza della lingua e dello stile. Questo pregio sarà certo trovato nelle Vite del Vasari da tutti quelli che amano le schiette grazie della nostra favella, e che non le viete o minute eleganze non la contorta singolarità dei costrutti, non la strascico delle frasi, ma la vergine, a così dire, e pura semplicità dello stile, ma la casta scelta dell'espressione accomodata al concetto stimano essere le doti precipue d'ogni colta scrittura. Taluno per avventura potrà muovere querela del non trovarc

ne' giudizi del Vasari quella acutezza e quella profondità, a cui ci avvezzarono i più recenti storici delle arti imbevuti delle novelle dottrine dell' Estetica; ma ogni assennate lettore avvertirà certamente, che non bisogna a uno scrittore cercare più di quello che egli abbia inteso darci, nè più che di dare gli consentisse lo stato delle cognizioni ai tempi in cui visse. Qualcuno forse potrebbe anco sostenere, che v'abbia più sapienza, o per lo mono più giustezza nelle semplici e modeste avvertenze del buon Vasari, che senza molte lambiccature di concetti, senza veruna affettazione di poetico entusiasmo chiama bello il bello, e brutto il brutto, che non nelle astratte disquisizioni di quelli scrittori che ad ogni più lieve proposito ti creano una nuova teorica, e ti sollevano in estasi ne' campi dell' area contemplazione, e ti regalano una quintessenza di sistematiche osservazioni desunte da non si sa dove, e talvolta dalle più arbitrarie ipotesi sull'indole del genio, e sulla pratica degli eccellenti maestri. Ma non credasi, che con queste poche parole gittate a caso come una semplice supposizione, noi miriamo a toglier merito ed importanza alle indagini e alle scoperte degli estetici: noi ammirianio quant' altri mai i loro nobili studi, e le acute loro dimostrazioni: solo vorremmo insinuare loro così dolcemente, che spesso li brameremmo un po'più perspicui, e un po' meno dommatici.

Queste poche cose ci parve opportuno accennare su le Vitc del Vasari, le quali speriamo che cresceranno grazia a questa Billo-TECA ENCILOPEDICA ITALIANA presso tutti i cultori della nostra letteratura, e principalmente presso quelli che hanno degnato già di confortarci col loro suffragio in questa grande e difficile impresa. Vedranno essi, come noi ci atteniamo alle nostre promesse, e come facciamo di congiungere a tutti i vantaggi dell'economia i pregi pure della eleganza, della nitidezza, e della correzione; del che potrà agevolmente convincersi ognuno che confronti questa nostra edizione del Vasari in un solo volume colle antecedenti composte di otto grossi volumi, inferiori tutte, osiamo dirlo, a questa uostra ne'meriti della tipografica esecuzione.

Noi confidiamo, che alla dolce soddisfazione, che già proviamo intiera nella coscienza di attendere a un'impresa eminentemente utile, ed eminentemente nazionale, vorrà pur aggiungersi il conforto del vederla accolta con quella stima e quella premura che si merita da nostri colti e gentili concittadini, e da ogni tenero zelatore della gloria italiana.

A. M.

# OPERE

# GIORGIO VASARI

AGLI ARTEFICI DEL DISEGNO

Eccellenti, e carissimi Artriici miei, egli e stato sempre tanta la delettazione con l'utile e con l'onore insieme, che io ho cavato nell'esercitarmi cost come ha saputo in questa nobilissima arte, che non solamente ho avuto un desiderio ardente d'esaltaria e celebraria, e in tutti i modi a me possibili onorarla; ma aneora sono stato affezionatissimo a tutti quelli rhe di lei banno preso il medesimo piacere, e l'han asputa con maggior felicità, che forse non ho potuto io, esereitare, e di questo mio hnono animo, e pieno di sincerissima affezione mi pare anche fino a qui averne colto frutti corri-spondenti: essendo stato da tutti voi amato e onorato sempre, ed essendosi con incredibile non so s'in dico domestiehezza o fratellanza conversato fra noi, avendo scambievnimente io a voi le cose mie, e voi a me mostrate le voatre, giovando l'uno all'altro ove l'occasioni si sono porte, e di consiglio e d'aiuto. Onde, e per questa amorevolezza, e molto più per la eccellente virtà vastra, e non meno ancora per eccellente virtu vostra, e non menus aucus per questa mia inelinazione, per natura e per ele-zione potentissima, m'è parso sempre essere obbligatissimo a giovarvi e aervirvi in tutti quei modi ed in tutte quelle cose che io ho gindicato potervi arrecare o diletto o comodo. A questo fine mandsi fuora l'anno 1550 le vite de' nostri migliori e più famosi, mosso da una occasione in altro luogo accennata, ed ano (per dire il vero) da un generoso sdegno, che tanta virtu fusse stata per tanto tempo, ed an-eora restasse sepolta. Questa mia fatica non pare che sia stata punto ingrata, anzi in tanto accetta, che oltre a quello che da molte parti me n'è venuto detto e scritto, d'un grandissimo numero che allura se ne stampò, non se ne trova ai librai pure un volume. Unde udendo lo ogni giorno le richieste di molti amici, e conoscendo non meno i taciti desiderii di molti altri, mi sono di nuovo (ancor che nel mezzo d'importantissime imprese) rimesso alla medesima fatica, con disegno non solo d'aggiungere questi, ehe essendo da quel tempo in qua passati a miglior vita, mi danno occasione di scrivere largamente la vita loro; ma di supplire aneora quel che in quella prima opera fusse man-cata di perfezione i avendo avuto spizio poi d'intendere molte cose meglio, e rivederne molte altre, non solo con il favore di questi Illustris-simi miel Signori, i quali servo, che sono il vera refugio e protezione di tatte le virtu: ma con la comodità aneora che m' hanno data di ricercar di nuovo tutta l'Italia, e veder ed intendere molto cose, che prima non m'erano venute a notisia. Onde non tanto ho potuto correggere, quanto accrescere ancora tante cose, che molte vite si possono dire essere quasi rifatte di nuo-

yn: come alcuna veramente delli antichi purche non ci era, si è di nnovo aggiunta. Ne m'e parso fatica con spesa e disagio grande per maggiormente rinfrescare la memoria di quelli, che io tanto onnro, di ritrovare i ritratti, e metter gli innanzi alle vite loro. E per più contento d molti amiei foor dell' arte, ma all'arte affeaionatissimi, ho ridotto in un compendio la maggior parte dell'opere di quelli che ancor a vivi, e degni d'esser sempre per le loro virtù nominati i perche quel rispetto che altravolta ini ritenne a chi ben pensa non ci ha luogo: non mi si proponendo se non cose eccellonti e degne di lode; e potrà forse essere questo uno sprone, che eiascun seguiti d'operare eccellontemente, e d'avanzarsi sempre di hene in meglio di sorte, che chi scrivera il rimanente di questa istoria potra farlo con più grandezza e maestà, avendo occasione di contare quelle più rare e più perfette opere, che di mano in ma dal desiderio di eternità incominciate, e dallo studio di si divini ingegni finite vedra per inanzi il mondo uscire delle vostre mani, Ed i giovani che vengono dietro studiando incitati dalla gloria (quando l'utile non avesse tanta forza) s cenderanno per avventura dall'esempio a dive nire eccellenti. E perche questa opera venga del tutto perfetta, ne s'abbia a cercare fuora cosa alcuna, ei ho aggiunto gran parte delle opero de'più celebrati artefiei antiebi così greci come d'altre nazioni, la memoria de'quali da Plinio e da altri serittori è stata fino a tempi nostri conservata, che senza la penna loro sarebbono come molte altre sepolto in sempiterna oblivione, e ci putrà forse anche questa considerazione ge-neralmento accrescer l'animo a virtuosamento operare, e vedendo la novità e grandezza dell'arte nostra, e quanto sia stata sempre da tutte le nazioni e particolarmente dai più nobili ingeni, e signori più potenti, e preginta e pre-mista, spingerci e infiammarci tutti a lasciare il mondo adorno d'opere apessissime per nume-ro, e per eccellenzia rarissime; onde abbellito da noi ci tenga iu quel grado, che egli lia tenuto quei sempre maravigliosi e celebratissimi spiriti. Accettato dunque con animo grato queste mio fatiche; e qualunque le sieno da me amorerolmente per gloria dell'arte, ed onor degli artefici condotte al suo fine, e pigliatele per uno indiaio e pegno certo dell'animo mio, di niuna altra cosa più desideroso, che della grandezza o della gloria vostra; della quale, essendo ancor io ricevuto da voi nella compagnia vostra (di cho, e voi ringrazio, e per mio conto mo no comnio non poco) mi parra sempre in un certo mode particip

# PROEMIO DITUTTAL'OPERA

Soleano gli spiriti egregi in tutte le azioni loro per un acceso desiderio di gloria non per donare ad alcuna fatica, quantumque gravissima, per condurre le opere loro a quella perfezione, che le rendesse stupende e maravigliose a tutto il mondo; ne la bassa fortuna di molti poteva ritardare i loro sforzi dal pervenire a sommi gradi, si per vivere onorati, e si per lasciare nei tempi avvenire eterna fama d'ogni rara loro eccellenza. Ed anenra ebe di così laudabile studio e desiderio fossero in vita altamente premiati dalla liberalità de' principl, e dalla virtuosa am-bizione delle repubbliche, e dopo morte ancora perpetuati nel cospetto del mondo con le testimomanze delle statue, delle sepolture, delle menaglie, ed altre memorie simili, la voracità del tempo nondimeno si vede manifestamente, che non solo ha scemate le opere proprie e le altrui nnorate testimonianze di una gran parte, ma cancellato e spento i nomi di Intti quelli che ei sono stati serbati da qualunque altra cosa, che dalle sole vivacissime e pietosissime penne degli scrittori. La qual cosa più volte meco stesso considerando e conoscendo non solo con l'esempiu degli autichi ma de' moderni ancora, ehe i nomi di moltissimi vecchi e moderni architetti, scultori, e pittori, insieme con infinite bellissime opere lorn in diverse parti d'Italia si vanno dimenticanilo e consumando a poco a oco, e di una maniera per il vero, ebe ei non se ne può gindicare altro, che una certa morte molto vicina; per difenderli il più che io posso mono venia, per mientera il pu car o posso da questa seconda morte, e inantenergii più lungamente che sia possibile nelle memorie dei viri, avendo apeso moltiasimo tenopo in eercar quelle, mato diligenza grandissima in ritrovare la patria, l'origine, e le azioni deeli artefici, e con fatica grande ritrattule dalle relazioni, di nolti nomini vecchi,e da diversi ricordi e scritti lasciati dagli eredi di quelli in preda della polvere e cibo de' tarle, e ricevutone finalmente ed utile e piacere, ho gindicato conveniente, anzi debito mio, farne quella memoria che il inio debole ingegnu ed il poco giudizin potrà fare. A nuore dunque di coloro che già sono morti, e benefizio di tutti gli atudiosi principalmente di queste tre arti eccellentissime ascritattora, scultusa, e pittusa, scriverò le vite degli artefiei di eiascuna, secondo i tempi eb'ei souo stati di mano in mano da Cimahue insino a oggi, non toccando altro degli antichi, se non quanto facesse al proposito nostro, per nonse ne poter di-re più che se ne abbisno detto quel tanti scrittori ehe sonn pervenuti alla età nostra. Tratterò bene di molte cose else si appartengono al magistero di qual si è l'una delle arti dette. Ma prima che in venga a'segreti di quelle, n all'istoria degli artefici, mi par giusto toccare in parte una diapnta nata e nutrita tra molti senza proposito, del principato e nobiltà, non dell'architettura, che questa banno lasciata da parte, ma della scultura e della pittura, essendo per l'una e l'altra parte addotte, se non tutte, almeno molte ragioni degne di essere udite, e per gli artefiei loro consi-derate. Dico dunque, che gli scultori come do-tati forse dalla natura e dall'esereisso dell'arte

di miglior complessione, di più sangoe, e di più forze, e per questo più arditi e animosi de pit-tori, eereando d'attribuir il più onorato gradu all'arte loro, arguiscono e provana la nobiltà della seultura primieramente dall'antichità ana, per aver il grande Iddio fatto l'uomo olie fu la prima scultura. Dicono che la scultura abbraccia molte più arti come congeneri, e ne ha molte più sottoposte, che la pittura, come il bassorilievo, il far di terra, di eera, o di stucco, di legno, d'avorio, il gettare de'metalli, ogni eescliamento, il lavorare d'ineavo o di rilievo nelle pietre fini e negli aceiai ed altre molte, le quali r di nu-mero e di maestria avanzano quelte della pittura: ed allegando aneora else quelle eose else si . difendono più e meglio dal tempo, e più si con-servano all'uso degli uomini; a benefiziu e servizio de'quali etle son fatte, sono senza dubbio più utili, e più degne d'esser tenute care ed onorate ebe non sono l'altre, affermano la seultura esser tanto più nobile della pittura, quanto ella è più atta a conservare e se ed il nome di chi è cele-brato da lei ne marmi e ne bronzi, contro a tutto l'ingiurie del tempo e dell'aria, che nou è essa pittura, la quale di sua natura pure, unn elie per gli accidenti di fuora, perisce nelle più riposte e più sieure stanze ch'abbiano saputa dar loro gli architettori. Vogliono eziandio ebe il minor numero loro, non solo degli artefici eccellenti ma degli urdinari, rispetto alt'infinito numero de'pittori, arguisca la loro maggiore nobiltà direndo che la scultura vuole una certa migliore disposizione e d'animo e di corpo, che rado si trova congiunta insieme, dove la pittura si contenta d'ogui debole complessione, pur ch'abbia is man sieura se non gagliarda. E che questo intendi-mento loro si prova aimilmente da maggior pregi citati particolarmente da Plinio, dagli amori causati dalla maravigliosa bellezza di alcune statue e dal giudizio di colui che fece la statua della Scultura d'oro, e quella della Pittura d'argento, e pose quella alla destra e questa alla simistra. Ne lasciano aucora d'allegare le difficultà, prima dell'aver la materia subietta, come i marni e i metelli, e la valuta loro, rispetto alla facilità del-l'avere le tavole, le tele, ed i colori a piecolissimi pregi ed in ogni lungo. Di poi l'estreme e gravi fatiche del maneggiar i marmi ed i bronzi per la gravezza loro, e del Livorarli per quella , degli strumenti, rispetto alla leggerezza de pennelli, degli stili e delle penne, disegnatoi e carboni | oltra che di loro si :ffatica l'animo con tutte le parti del corpu, ed è cosa gravissima, ri-spetto alla quieta e leggiera opera dell'animo e della mano sola del dipintore. Fanno appresso grandissimo fondamento sopra l'essere le cose tanto più nobili e più perfette, quanto elle si ac-costano più al vero, e diconu che la scultura, imita la forma vera, e mostra le sue cose girandole intorno a tutte le vedute; dove la pittura, per essere spianata con semplicissimi lineamenti di pennello, e non avere che un lume solo, non mostra che una apparenza sola. Ne hanno rispetto a dire molti di loro, che la scoltura è tanto superiore alla pittura, quanto il vero alla bogia. Ma per l'ultima e più furte ragione, adducono che allu

scultore è necessario non solamente la perfezione del giudizio ordinaria come al pittore, ma assoluta e subita, di maniera en ella conosca sin dentro a'marıni l'intero appunto di quella figura ch'essi intendono di cavarne, e possa senza altro modello prima far molte parti perfette eb' ei le accompagni ed unisca insieme, come lia fatto divinamente Michelagnolo; avvengache maneando di questa felicità di giudisin, fanno agevolmente e spesso di quegli inconvenienti che non hanno riosedio, e che fatti son sempre testimoni degli errori dello scarpello, o del poco gindizio dello scultore, la qual eosa non avviene a' pittori. Perciocelie ad ugui errore di pennello o mancamento di giudzio che venisse lur fatto, hanno tempo, emioscenduli di per loro o avvertiti da altri, a ricoprirli e medicarli con il m desimo pennello che l'aveva fatto; il quale nelle man loro ha questo vantaggio dagli searpelli dello scultore, th'egli non solo sana, come faceva il ferro della lancia d'Achille, ma lascia senza margine le sue ferite. Alle quali cose rispondendo i pittori, non senza solegno dieono primieramen-te, che volendo gli scultori considerare la cosa în sagrestia, la prima nobiltà è la loro; e che gli scultori s'ingannano di gran lunga a chiamare opera loro la statua del primo padre, essendo stata fatta di terra; l'arte della qual operazione mediante il suo levare e porre non e manco de'pittori che d'altri, e fu chiamata Plastice dai Greei e Fictoria da Latini, e da Prassitele fu gindienta madre della scultura del getto e del cesello, cosa ehe fa la seultura veramente nipote alla pittura, conciosiache la plastice e la pittura na-scono insieme e subito dal disegno. Ed esaminata fuori di sagrestia, slicono, che tante sono e si varie l'opinioni de tempi, elle male si può credere più all'una ele all'altra; e che considerato finalmente questa nobiltà dove e' vogliono, nell'uno de'luoghi perdono e nell'altro non vincono, siecome nel proemio delle vite più chiaramente po-tra vedersi. Appresso, per riscontro dell'arti congeneri e sottoposte alla scultura, dicono ave molte più di loro, perelie la pittura abbraccia l'invenzione dell'istoria, la difficilissima arte degli scorti, tutti i corpi dell'architettura per poter far i casamenti e la prospettiva, il colorire a tempera, l'arte del lavorare in fresco, differente e vario da tutti gli altri; similmente il lavorar a olio, in legno, in pietra, in tele; ed il miniare, arte differente da tutte; le finestre di vetro, il musaico de vetri, il commetter le tarsie di colori facendone latorie con i legni tinti, che è pittura, lo sgraffire le case con il ferro, il niello, e le stampe di rame, membri della pittura, gli smalti degli orelici, il commetter l'oro alla ilamaschina; il dipigner le figure invetriate, e fare ne' vasi di terra istorie ed altre figure che tengono all'acqua, il tesser i broccati con le figure e fiori, e la bellissima invenzione degli arazzi tessuti, che fa comodità e grandezza; potenilo portar la pittura in ogni luogo e salvatico e domestico: senza che in ogni genere ehe bisogna esercitarsi, il disegno, ch' è disegno nostro, l'adopra ognuno. Sicehò molti più membri ha la pittura e più utili che non ha la seultura. Non niegano l'eternità, poiche eosì la chiamano, delle sculture; ma dicono questo non esser privilegio che faccia l'arte più nobile ch'ella si sia di sua natura, per esser semplicemente della materia; e che sa la lunghezza della vita desse all'anime nobillà, il pino tra le piante, e il cervio tra gli animali, areblion l'anima oltra-

modo più nobila che non ha l'unmo; nonostante che ei potessino addurre una simile eternità e no-bilià ili materia ne' musaici loro per vedersene degli antichissimi quanto le più antiche sculture che siano in Roma, ed essendosi usato di farli di gioie e pietre fini. E quanto al piccolo o minor numero loro, affermano else ciò non è, perche l'arte ricerchi miglior dispusizione di corpo ed il giudizio maggiore, ma che ei dipende in tatto dalla povertà delle sustanze loro, e dal poco fa-vore o avarizia che vogliamo chismarlo degli uomini ricelti, i quali non fanno loro comodità de' marmi, ne danno occasione di lavorare, come si può credere e vedesi che si fece ne' tempi antichi, quando la scultura venne al sommo grado. Ed é manifesto, che chi non può consumare o gittar via una pircola quantità di marmi epletre gittar via una pireota quatum on può fare quella forti le quali costano pur assal, non può fare quella pratica nell'arte che si convieue, chi non vi fa la praties non l'impara, e chi non l'impara non può far bene. Per la qual cosa doverenbono escusare pinttosto con queste cagioni la imperfesione e il poco numero degli eccellenti, che orreare di trarre da esse sotto un altro colore la nobiltà. Quanto a maggiori pregi delle seulture, rispondono, ehe quando i loro fussino bene minori, non hanno a compartirli, contentandosi di un putto ehe macini loro i colori e porga i pennelli o le predelle di poca spesa; dove gli senitori ol-tra alla valota grande della materia vogliono di molti siuti, e mettono più tempo in nua sola figura che non fanno essi in multe e molte; per il elle appariscono i pregi loro essere più della qua-lità e durazione di essa materia, degli aiuti ch'ella vuole a condursi, e del tempo che vi si mette a lavoraria, che dell'eccellenza dell'arte stessa; e quando questa non serva ne si trovi prezzo mag giore, come sarebbe facil cosa a chi volesse dili gentemente considerarla, trovino un presso ma giore del maraviglioso bello e vivo dono, che alla virtuosissima ed eccellentissima opera d'Apelle viruosissima ca eccelentissima opera a perie fece Alessandro il Magno, donandegli non tesori grandissimi o stato, ma ta sua amata e helissima Campaspeg ed avvertiscano di più, che Alessan-dro era giovane, innamorato di lei, e natural-mente agli affetti di Venere sottoposto, e Re insieme e Greco, e poi ne facciano quel giudisio che piace loro. Agli amori di Pigmalione, e di quegli altri scellerati, non degni più d'essere uomini, eitati per prova della nobiltà dell'arte, non sanno ehe si rispondere, se da nna grandisssma cecità di mente, e da una sopra ogni natural modo afrenata libidine, si può fire argumento di nobiltà: e di quel non so chi allegato dagli scultori d'aver fatto la scultura d'oro e la pittura d'argento, come di sopra, consentono che se egli avesse dato tanto segno di giudizioso quanto di ricco, non sarebhe da disputaria, e concludono final-mente che l'antico vello dell'nro, per celebrato che e'sia, non vesti però altro che un montone senza intelletto; per il che ne il testimonin delle ricchesze, ne quello delle voglie disoneste, ma delle lettere, dell'esereizio, della bontà, e del giudisio, son quelli a chi si debhe attendere. Na rispondono altro alla difficoltà dell'avere i marmi e i metalli, se non che questo nasce della povertà propria e dal poco lavore de potenti come si è detto, e non da grado di maggiore nobiltà. All'estreme fatiche del corpo ed a pericoli propri e dell'upera loro, ridendo e senza alcun disagio rispondono, ehe se le faticho ed i perieoli maggiori arguiscono maggiore nobiltà, l'arte del

cavare i marmi delle viscere de'monti per adoperare i conj. i pali, e le matze sarà più nobile della scultura, quella del fabro avanzera l'orefice, c quella del murare l'architettura. E dicono appresso, che le verc difficultà stanno più nell'animo che nel corpo; onde quelle cose che di lor natura hanno bisogno di studio e di sapere maggiore son più nobili ed eccellenti, di quelle che più si servono della forza del corpo, e che valendosi i pittori della virtù dell'animo più di loro, questo primo onore si appartiene alla pittura. Agli scultori bastano le seste o le squadre a ritrovare e riportare tutte le proporzioni e misure ch'eglino hanno di bisogno; a' pittori è necessario oltre al sapere ben adoperare i sopraddetti strumenti, una accurata cognizione di prospettiva, per avere a porre mille altre cose, che paesi o essamenti; nltra che bisogna aver maggior giudicio per la quantità delle figure in una storia, dove può nascer più errori, che in una sola statua. Allo scul-tore basta aver noticia delle vere forme e fattezze de' corpi solisli e palpabili e sottoposti in tutto al tatto, e ili quei soli ancora che hanno chi li regge. Al pittore è necessario non solo conoscere le forme di tutti i corpi retti e non retti, ma di tutti i trasparenti ed impalpabili; ed oltra questo bisogna che sappiano i colori che convengono a'detti corpi, la moltitudine e la varietà de'goali, quanto ella sia universalmente e proceda quasi in infinito, lo dimostrano meglio che altro i fiori ed i frutti oltre a' minerali ; cognizione sommamente difficite ad acquistarsi ed a mantenersi per la infinita varietà loro. Dicono ancora, che dove la scultura per l'inobbedienza ed imperfezione della materia non rappresenta gli affetti dell'acimo, se non con il moto, il quale non si strade pero molto in lei, e con la faz one stessa de membri, ne anche tutti; l'pittori gli dimostrano con tutti i moti, che sono infiniti, con la fazione di tutte le membra, per sottilissime che elle siano; ma che più? con il fiato stesso e con gli spiriti della vita. E che a maggiore perfezione del dimostrare non solamente le passioni e gli affetti dell'animo, ma ancora gli accidenti avvenire come fanno i naturali, oltre alla lunga pratica dell'arte bisogna loro aver una intera cod'essa fisonomia, della quale hasta solo allo scul-tore la parte che considera la quantità e forma de'membri, senza curarsi della qualità de'colori, la cognizione de quali, chi giudica dagli occhi, conosce quanto ella sia ntile e necessaria alla vera imitazione della natura, alla quale chi più si accosta è più perfetto. Appresso soggiungono, che dove la scultura levando a poco a poco in un medesimo tempo da fondo, ed acquista rilievo a quelle cose che lianno corpo di lor natura, e servesi del tatto e del vedere, i pittori in due tempi danno rilievo e fondo al piano con l'aiuto di uu senso solo; la qual cosa, quando ella è stata fatta da prisona intelligente dell'arte, con piacevolissituo inganno ha fatto rimanere molti grandi no ni, per non dire degli snimali; il che noo si è mai veduto ilella scultura, per nun imitare la natura in quella maniera che si possa dire tanto perfetta quanto è la loro. E finalmente per risponilere à quella intera ed assoluta perfezione di giudizio che si richiede alla scultura, per non aver modo di aggiugnere dove ella leva, affermando prima che tali errori sono, com'ei dicono, incorrigibili, ne si può rimediare loro senza le toppe, le quali essi come ne'panni sono cose da poveri di zoba, nelle sculture e selle pitture

similmente ann cose da poveri d'ingegno e di giudizio; dipoi che la pazienza con un tempo conveniente, mediante i modelli, le centine, le squadre, le seste, ed altri mille ingegni e strumenti da riportare, non solamente gli difendono dagli errori, ma fanno condur loro il tutto alla sua perfezione, concludono che questa difficultà ch'ei mettono per la maggiore, è nulla o poco, rispetto a quelle che hanno i pittori nel lavorare in fresco; e che la detta perfezione di giudizio non è punto più necessaria agli scultori che a' pittori, bastando a quelli condurre i modelli huoni di cera, di terra, o d'altro, come a questi i loro disegni in simili materic pure o ne cartoni, e che finalmente quella parte che riduce a poco a poco loro i modelli ne marmi, è pluttosto pazienza che altro. Ma chiamisi gindizio, come vogliono gli scultori, se egli è più necessario a elsi lavora in fresco, che a chi scarpella ne'marmi; perciocché in quello non solamente non ha luogo oè la paeienza ne il tempo, per esacre capitalissimi inimiei dell'unione della calcioa e de'colori, ma perché l'occhio non vede i colori veri, insino a che la calcina non chen secea, ne la mano vi poù aver giustizio d'attro che del molle o secco; di maniera che chi lo dicesse lavorare al huio o con occhiali di colori diversi dal vero, non credo else errasse di molto anzi non duhito punto che tal nome non se li convenga più che al lavoro d'incavo, al quale per occhiali, ma giusti e buoni serve la cera; e dicono che a questo lavoro è necessario avere un giudizio risoluto, che antivegga la fine nel molle, e quale egli abbia a tornar poi secco. Ol-tra che non ai può abbandonare il lavoro mentre che la calcina ticne del fresco, e bisogna risolutamente fare in un giorno quello che fa la scul-tura in uo mese; e chi non ha questo giudizio e questa eccellenza, si vede nella fine ilel lavoro ano o col tempo, le toppe, le macchie, i rimessi, ed i colori soprapposti o ritocchi a secco che è cosa vilissima, perche vi si scuoprono pol le muffe, e fanno conoscere la insufficenza ed il poco sapere dello artefice suo, siccome fanno bruttessa i pessi rimessi nella scultura; senza che quando accade lavare le figure a fresco, come spesso dopo qualche tempo avviene per rin-noverarle, quello che è lavorato a fresco rimane, e quello ehe a secco è stato ritoeco è dalla spugna bagnata portato via. Soggiungono aucora, che dove gli scultori fanno insieme due o tre figure al più d'un marmo solo, essi ne fanno molte in uoa tavola sola, con quelle tante e si varie vedute che coloro dicono che ha una statua sola, ricompensando con la varietà delle positure, scorci, ed attitudini loro il potersi vedere intorno intorno quelle degli scultori come già fece Giorgione da Castelfranco in una sua pittura, la quale voltando le spalle eil avenilo due specchi, uno da cisscun lato, ed nna fonte d'acua a'piedi, mostra nel dipinto il dietro, nella fonte il dinanzi, e negli specchi i lati i cosa che non ha mai potuto far la scultura. Affermano oltra di ciò, che la pittura non lascia elemento alcuno ehe non sia ornato e ripieno di tutto le eccellenze che la natura ha dato toro, dando la sua luce o le sue tenebre all'aria con totte le sue varietà ed impressioni, ed empiendola insieme di tutte le sorti degli uccelli; alle aeque la trasparenza, i pesci, i muschi, le schume, il variare delle onde, le navi, c l'altre sue passioni : alla terra i monti, i piani, le piante, t frutti, i tioOPERE 5

ri, gli animali, gli edifizi, con tanta moltitudine di cose e varietà delle forme loro e de' veri colori, che la natura stessa molte vulte n'ha maraviglia: e dando finalmente al funco tanto di caldo e di luce, che e' si vede manifestamente ardere le cose, e quasi tremolando nelle sue fiamme rendere in parte luminose le più oscure tenebre della notte. Per le quali cose par loro potere giustamente conchiudere e dire, che contrapposte le difficultà degli senitori alle loro, le fatirhe del corpo alle fatiche dell'adino, la imitazione eirea la forma sola alla imitazione dell'apparenza eirea la quantità e la qualità else viene all'ocehin, il poco numero delle cose dove la scultura paò ilimostrare e dimostra la virtù sua allo infisitu di quelle ehe la pittura ci rappresenta, oltre il conservarle perfettamente allo intelletto, c forue parte in que' luoghi che la natura non ha fatto ella, e contrappesato finalmente le cose dell' una alle cose dell'altra, la nobiltà della scultura, quento all'ingegno, alla invenzione, ed al giudizio degli artefiei suoi, non corrisponde a gran pezzo a quella che ha e merita la pittura. È questo è quello che per l'una e per l'altra parte mi è venuto agli orecchi degno di considerazione, Ma rrche a me pare che gli scultori alibiano parato con troppo ardire, e i piltori con troppo alegno; per avere jo assai tempo considerato le cose della scultura, ed essermi esercitato sempre nella pittura, quantunque piccolo sia forse il frutto che se ne vede, nondimeno e per quel tanto ch'egli e, e per la impresadi questi scritti, gimbrando mio debito dimostrare il giudizio ehe well'animo mio ne ho fatto sempre, e vaglia l'autorità mia quanto ella può, dirà sopra tal disputa sicuramente e breveniente il parer mio, persuadendomi di non sottentrare a carico alcuno di rosunzione o d'ignoranza, non trattando io dell'arti altrui, come hanno gia fatto molti per apparire nel volgo intelligenti di tutte le cose mediaote le lettere, e come tra gli altri avvenue a Formione Peripatetico in Eleso, che ad ostentazione della eloquenza sua, predicando e dispis-tando delle virtu e parti dello recellente capitano, non meno della prosunzione che della ignoranza sua fece ridere Annibale. Dico adunque, olie la scultura e la pittura per il vero sono sorelle, nate di un padre che è il disegno, in un sol parto e ad un tempo; e non precedono l'uoa all'altra, se non quanto la virtu e la furza di coloro else le portano addosso, fa passare l'uno argrado di nubiltà che veramente si trovi infra di oro. Esebbene per la diversità dell'essenza loro hanno moltr agevolezze, non soco elleno però ne taote ne di maoiera ch' elle non veogano giustamente contrappesate insieme, e non si conosca la passione o la caparbietà, piuttosto che il giudizio di chi vuole elie l'una avaozi l'altra. Launde a ragione si può dire che un'anima medesima regga due corpi, ed io per questo concluido, che male fanno coloro che s' ingegnano ili disunirle e ili separarle l'una dall'altra. Della qual cosa volendoci forse disingannare il cielo,e mostrarci la fratellanza e la unione di queste due nobiliasime arti, ha in diversi tempi fattoci nascere molti scultori che hanno dipinto, e molti pittori che banno fatto delle sculture, come si vedrà nella vita di Antonio del Pollaiuolu, di Lionardo da Vinei, e di molti altri di già passati. Ma uella nostra atà ei lia prodotto la bonta divina Michelaguolo Buonarroti, nel quale amendue queste arti si perfette rilucono, e si simili ed unite insieme appariscono che i pittori delle sue pitture stupiscono, e gli scultori le sculture fatte da lui irano e riveriscono sommamente. A costni, perch'esti non avesse forse a cercare da altro maestro slove agistamente collocare le figure fatte da lui, ha la natura donato si fattamente la scienza dell'architettura, che senaa avere bisogno d'altrui, può e vale da se solo ed a queste ed a quelle immagini da lui formate dare onorato lungo e ad esse conveniente; di maniera ch'egli meritamente debbe esser detto scultore unico, pittore sommo, ed eccelleotissimo architettore, anzi dell'architettura vero maestro. E ben possiamo eerto affermare ehe e' non errano punto coloro che lo chiamano divino; poiche divinamente ha egli in sé solo raccolte le tre più lodevoli arti e le più ingegnose che si trovino tra'mortali, e con esse ad esempio di un Dio infinitamente ci può giovare, E tanto basti per la disputa fatta dalle parti, e per la nostra opinione. E tornando oramai al primo proposito, dico, che volendo per quanto si estendono le forze mie, trarre dalla voracissima borca del tempo i nomi degli scul-tori, pittori ed architetti, che da Cimabue in qua sono stati in Italia di qualche eccellenza notabile, e desiderando che questa mia fatica sia non meno utile, che io me la sia proposta piacevole, mi pare necessario, avanti che c'si venga all'istoria, fare sotto brevità una introdusione a quelle tre arti, nelle quali valsero coloro di cui io debbo serivere le vite, a eagione che ogni gentile spirito intenda primieramente le cose più uotahili delle loro professioni, ed appresso eon piacere est utile maggiore pussa conoscere aper-tamente in che e'fossero tra se differenti, e di quanto ornamento e comodità alle patrie loro, e a chinnque volle valersi della industria e sapere di quelli.

Comincerommi dungue dall'architettura, ec me dalla più universale e più necessaria ed utile agli uosuini, ed al servizio e ornamento della quale sono l'altre due ; e brevemente dimostrerò la divensità delle pietre, le maniere o modi del-l'esticare ron le loro proporzioni, ed a che si conoscano le buone l'abbriche e bene intese. Ap-presso, ragiouando della senttura, dirò come le statue si lavorino, la forma e la proporzione che si aspetta loro, e quali siano le buone scultore, eon tutti gli ammaestramenti più segreti e più necessari. Ultimamente discorrendo della pittura, dirò del disegno, de' modi del colorire, del perfettamente condurre le cose, della qualità di esse pitture, e di qualunque cosa che da questa dependa, de' mussici d'ogni sorte, del niello, degli smalti, de'lavori alla damaschina, e finalmente poi delle stampe delle pitture. E così mi persuado, enc queste fatiche mie diletteranno coloro che non sono di questi esercizi, e diletteranno e gioveranno a elij ne ha fatto professione. l'erche oltra else nella introduzione rivedranno i modi dell'operare, e nelle vite di essi artefici impareranno dove siano l'opere loro, e a conoscere agriclmente la perfezione o imperfezione di quelle, e discernere tra maniera e maniera, e' potranno accorgersi ancora, quanto meriti lode ed onure chi con le virtù di si nobili arti accompagna onesti costumi e bontà di vita, ed socesi di quelle laudi che hanno conseguite i si fatti, si alzeranno essi ancora alla vera gloria-Ne si eaverà poco frutto della storia, vera guida e maestra delle nostre azioni, leggendo la vaan direntià d'infiniti casi occosì agli artefel. panche volta per colpa lore notte sitre della fortana. Inctirribbemì a fare cons dello avere di calle sette and possible vote mas ben tocana, inclue volte mass qualifere si considerationi per considerationi per considerationi per collectioni per collec

The property of the property o

# INTRODUZIONE

ALLE THE ARTI DEL DISEGNO

dor.

# ARCHITETTURA, SCULTURA E PITTURA

## DELL' ARCHITETTURA

CAPITOLO I

Delle diverse pietre che servono agli architetti per gli ornamenti, e per le statue alla Scultura.

Quanto sia grande l'utile che ne apporta Parciutettura non accade a me raccontario, per trovarsi molti scrittori i quali diligentissimamente ed a longo n'hanno trattato. E per queato lasciando da una parte le esleine, le arene, i legnami, i ferramenti, e'I modo del fondare, e tutto quello che si adopera alla fabbrica, e l'acque, le ragioni, e i siti largamente già descritti da Vitruvio, e dal nostro Leon Batista Alberti, ragionerò solamente per servizio de' nostri artefici e di qualungoe ama di sapere come debbano essere universalmente le fabbriehe, e quanto di proporzione unite e di corpi, per consegnire quella graziata bellezza ebe ai desidera, brevemente raccorrò insieme tutto quello ebe mi parra neccessario a questo proposito. Ed acciocche più manifestamente apparisca la grandissima difpiù manifestamente apparissa sa la culta del lavorar delle pietre che son durissime e forti, ragioneremo distintamente ma con me e forti, ragioneremo distintamente ma con manere della che manere brevità, di ciasenna sorte di quelle che maneggiano i nostri artefici, e primieramente del porlido. Questo è nna pietra rossa con minntissimi schiszi bianehi, condotta nell'Italia già dall' Egittu, dove comunemente si erede che nel cavaria ella sia più tenera, ehe quando ella è stata fuori della cava alla pioggia, al ghiaccio e al sole; perché tutte queste cose la fanno più dura e più difficile a lavorarla. Di questa se ne veggono infinite opere lavorate, parte con gli scarpelli, porte segate, e parte con mote con sme-rigli consumate a poco o poco come se ne vede in diversi luoghi diversamente più cose, cioè quadri, tondi, ed altri pezzi spianati per far pavimenti, e cosi statue per gli edifici, ed ancora grandissimo numero ili colonne e picciole e grandi, e foutane con feste di varie maschere intagliate con grandissima diligenza. Veggonsi an-

cora oggi sepolture con figure di basso e mezzo rilievo, condotte con gran fatica, come al tempio di Bacco fuor di Roma, a S. Agnesa, la sepoltura ebe e' dicono di S. Costanza figlinola di Costantino Imperadore, dove son dentro molti fanciulli con pampani ed uve, che fauno fede della difficultà ch' ebbe chi la lavorò nella dnrezza di quella pietra. Il medesimo si vede in un pilo a S. Giovanni Leterano vicino alla Porta santa che è storiato, ed evvi dentro gran numero di figure. Vedesi aneora sulla piazza della Ritonda una bellissima cassa fatta per sepolture, la quale è lavorata con grande industria e fatica, ed e per la sua forma di grandissima grazia e di somma bellezza, e molto varia dall'altre; ed in casa di Egidio e di Fabio Sasso ne soleva essere una figura a sedere di braccia tre e mezzo, condotta a'di nostri con il resto dell'altre statue in casa Farnese. Nel cortile ancora di casa la Valle sora una finestra una Inpa molto ercellente, e nel lor giardino i due prigioni legati del medesimo orfido, i quali son quattro braccia d'alterza l'uno, lavorati dagli antichi con grandissimo giudicio; i quali sono oggi todati staordinarismente da tutte le persone eccellenti, conoscendos la difficoltà che hanno avuto a condurli per la durezza della pietra. A'di nostri non s'e mareon-dotto pietre di questa sorte a perfezione alenna, per avere gli artefici nostri perduto il modo del temperare i ferri, e così gli altri stromenti da condurle. Vero è che se ne va segando con lo smeriglio rocchi di colonne e molti pezzi per accomodarli in ispartimenti per piani, e così in altri varj ornamenti per fabbriche, andandolo consumando a poco a poeo con una sega di ra-me senza denti tirata dalle braccia di due nomini; la quale con lo smeriglio ridotto in polvere e con l'acqua che continoamente la tenga molle, finalmente pur lo rieide. E sebbene si sono in diversi tempi provatimolti begli ingegni per tro-vare il modo di lavorarlo che usarono gli antiehi, tutto è stato in vano; e Leon Battista Alberti, il quale fu il primo che cominciasse a far pruova di lavorario non però in cose di molto momento, non truovò fra molti che ne mise in prnova, alcuna tempera che facesse meglio che

il sangue di becco, perché a librue levara poro di quella pietra durissima nel lavorarla e stavillava sempre fuoco, gli servi nondimeno di maniera, che fere fare nella anglia della porta principale di S. Maria Novella di Fiorenzale diciotto lettere antiche, che assai grandi e hen misurate ai veggono dalla parte dinanzi in un pezzo di porfido, le quali lettere dicono Basadano Oncat-LARIO. É perché il taglio dello scarpello non gli faceva gli spigoli, në dava all'opera quel puli mento e quel fine che le era necessario, fece fare un mulinello a braccia con un manico a guisa di stidione, che agevolmente ai maneggiava, ag puntandosi uno il detto manico al petto, e nella inginoceliatura mettendo le mani per girarlo; e nella punta dove era o searpello o trapaco, avendo messo alcune rotelline di rame, maggiori e minori secondo il hisogno, quelle imbrattate di ameriglio, con levare a poco a poco e spianare facevano la pelle e gli apigoli, mentre con la mono si girava destramente il detto mulinello. Ma con tutte queste diligenze non fece però Leuo Battista altri lavori; perch'era tanto il tempo else si perdeva, che mancando Inro l'ani mo non si mise altramente mano a statne, vasi, o aitre cose sottili. Altri poi che si sono messi a apianare pietre e rappezzar colonne col mede-simo segreto, hanno fatto in questo modo: fannosi per questo effetto alcune martella gravi e grusse con le punte d'acciaio temperato fortissimamente col sangue di hecco, e lavorato a guisa di punte di diamanti, con le quali picchiando minutamente in aul porfido, e scantonandolo a poro a poro il meglio che si può, si riduce pur finalmente o a tondo o a piano, come più aggrada all'artefice, con fatica e tempo non preciolo, ma non già a forma di statue, che di questo non abbiamo la maniera, e se gli dà il pulimento zon lo smeriglio e col euoiu strofinandolo, che viene di lustro molto pulitamante lavorato e finito. Ed ancorche ogni giorno si vadino più assottigliando gl'ingegni umani, e nuove cose Investigando, nondimeno anco i moderni che in diversi tempi hanno per intagliare il porfido provato nuovi moili, diverse tempre ed accisi molto ben purgati, hanno, come si disse di sopra, infino a pochi anni sono faticato invano. E pur l'anno 1553 avendo il Sig. Ascanio Colonna donato a Papa Giulio III nna tazza antica ili porfido bellissima larga sette braccia, il Pontefice per ornarne la sua vigna ordinò, mancandole alcuni pezzi, che la fuase restaurata; perché mettendosi mano all'opera e pruovandosi molte cose per consiglio di Michelagnolo Buenarotti e d'altri eccellentiasimi maestri, dopo molta lunghezza di tempo fu disperata l'impresa, massisuamente nun si potendo in modo niuno salvare alcuni canti vivi, come il hisogno richiedeva. E Michelagnolo pur avvezzo alla durezza de'assi iosieme con gli altri se ne tolar giù, ne si fece altro. Finalmente, poiche niuna altra cosa in questi nostri tempi mancava alla perfesione delle nostre arti che il modo di lavorare perfettamente il postido, acriocche ne anco questo si abbia a disiderare, si e in questo modo 1 itrovato. Avendo l'anno 1555 il aig. Duca Cosimo condotto dal suo palazzo e giardino de' Pitti una bellissima acqua nel cortile del auo principale palazzo di Firenze, per farvi una fonte di atraordinaria bellezza, trovati fra i anoi rottami alcuni peazi di porfido assai grandi, ordinò che di quelli si facesse una tazza col suo piede per ia detta fonte; e per agevolar al maeatro il modo di lavorar il porfido, fece di

om so che cebe atillar nn'acqua di tanta virtú, che approndori dentro i ferri hollenti fa loro ma tempera dussisma. Con questo approt admaque, secondo "I disegno fatto da me, condusae Franceros del Tadhi integliator di Fissol-la tazza della detta fonte, che e larga due braeria e mezzo di diametro, ed mismen il ano piede, in quel modo else oggi ella si vede nel detto palsaro. Il Tadda, parendogli che il segreto datagli parentino di parendogli che il segreto datagli

zn. Il Tadda, parendogli che il segreto datugli dal Dura fosse rarissimo, ai mise a far pruova d'intagliar aleuna cosa, e gli riusci così hene, che in poco tempo ha fatto in tre ovati di measo rilievo grandi quanto il naturale il ritratto d'esso sig. Duca Cosimo, quello stella Duchessa Leono-ra, ed una testa di Gesà Cristo con tauta perfezione, che i capelli e le harbe che sono difficilissimi nell'intaglio, sono condotti di manicra che gli antichi non atanno punto meglio. Di queste opere ragionando il sig. Daca con Michelagnolo. quando sua Eccellenza fu in Roma, non volca. ereder il Buonarroti che coal fusse; perche avendo io d'ordine del Duea mandata la testa del Cristo a Roma, fu veduta con molta maraviglia da Michelagnolo, il quale la lodò assai, e si rallegrò molto di veder nei tempi nostri la scultura arriechita di questo rarissimo dono cotanto invano insino a oggi disisterato. Ha finito ultimamente il Tadda la trata di Cosimo vecchio de'Medici in uno ovato, come i detti di sopra, ed ha fatto e fa continuamente molte altre somiglianti opere. Restami a dire del portido, else per esserai oggi smarrite le eave di quello, è pereiò occes-aurio servirsi di apoglie e di framorenti antichi e di rocchi di colonne e di altri pezzi, e che però hisegna a chi lu lavora avvertire se ha avuto il fuoco; pereiò che quando l'ha avutu, schbene non perde in tutto il colore ne si disfa, manca nondimeno pur assai di quella vivezza che si aua propria, e non piglia mai così bene il pulimento, come quando non l'ha avuto, e, che è peggio, quella che ha avuto il fuoco si schianta farilmente quando si lavora. È da sapere ancora, quanto alla natura del porfido, che messo nella fornace non si enoce, e non lascia interamente: cuocer le pietre che giisono intorno, anai quanto a ac inerudelisca, come ne dimostrano le due colonne che i Pisani l'anno 1117 donarono a' Fio-rentini dopo l'acquisto di Maiorica, le quali sono oggi alla porta principale del tempio di S. Giovanni, non molto hece pulite e senza colore per avere avuto il fuoro, come nelle sue atorie racconta Giovanni Villani.

Succede ai porfido il serpentino, il quale è pietra di color verde acuretta alquanto, con als cone crocette dentro giallette e lunghe per tutta la pietra, della quaie nel medesimo modo al vagliono gli artriici per far colonne e piani per pavimenti per le fahbriche; ma di questa sorte non a'e mai veduto figure lavorate, ma si bene infi-nito numero di base per le colonne e picdi di ta-vole ved altri lavori più materisii. Perche questa sorte di pietra ai schianta ancorche sia dura più che'l portido, e riesce a lavorarla più dolce e men faticosa che il porfido, e cavasi in Egitto e nella Grecia, e la sua saldessa ne'pezzi non è molto grande. Conciosiache di serpentino non si è mai veduto opera alcuna in maggior pezzo di hraccia tre per ogni verso, e sono atate tavole e pezzi di pavimenti. Si è trovato ancora qualche colonna, ma non molto grossa ne larga; e similmente alcune maschere e mensole invorate ma fignre non mai. Questa pietra ai lavora nel uncdesimo modo che si lavora il porfidu.

color verde acerbo e gialletto, ed ha dentro alcune macchie nere quadre picciole e grandi, e eosi bianche akquanto grossette, e si veggono di questa sorte in più luoghi collone grosse e sot-tili, e porte et altri ornamenti, ma non figure Di questa pietra è una fonte in Roma in Belvedere, cioè una nicebia in un canto del giardino. slove sono le statne del Nilo e del Tevere; la qual nicebia fece far Papa Clemente VII enl disegno di Miebelangelo per ornamento d'un fisme antico, acciò in questo campo fitto a guisa di scogli apparisea, come veramente fa, molto bello. Di questa pietra si fanno ancora, segandola, tavole, tondi, ovati, ed altre eo se simili, che in payimenti e altre forme piane fanno con l'altre pietre bellissima accompagnatura e molto vago componimento. Questa piglia il pulimento come il porfido ed il serpentino, ed ancora si sega come l'altre sorti di pietra dette di sopra, e se ne trovano in Roma infiniti pezzi sotterrati nelle ruine che giornalmente venguno a luce; e delle cose antiche se ne sono fatte opere moderne, porte, ed altre sorti d'ornamenti, elle fanno dove elle si mettono ornamento e gran-

dissima bellezza. Ecei un'altra pietra chiamata mischio dalla mescolanza di diverse pietre congelate insieme e fatte tutt'una dal tempo e dalla erudezza dell'arque, E di questa sorie se ne trova coplosamente in diversi Inoghi, come ne monti di Verona, in quelli di Carrara, ed in quei di Prato in Tuscana, e ne'monti dell' linprinteta nel contado di Firenze. Ma i più belli ed i migliori si sono trovati non ha molto a S. Ginsto a Monterantoli Iontano da Firenze eingne miglia; e di gnesti me n'ha fatto il Signor Duea Cosimo ocpare tutte le stanze nuove del palazzo in porte e camini, elic sono riuseiti multo belli; e per lo giardino de' Pitti se ne sono dal medesimo luogo cavate colonne di braccia sette bellissime; ed jo resto maravigliato elle in questa pietra si sia trovata tauta saldezza. Questa pietra, perché tiene d'alberese, piglis bellissimo pulimento, e trae in colore di paonazzo rossigno macchiato di vene bianebe e giallicor. Na i più lini sono nella Grecia e nell'Egitto, dove sono molto più duri che i nostri Italiani; e di questa ragion di pietra se ne trova di tanti colori, quanto la natura lor madre s'è di continuo dilettata e diletta di condorre a perfezione. Di questi al fatti mischi se ne veggono in Roma ne tempi nostri opere antiebe e moderne, come colonne, vasi, fontane, ornamenti di porte, e diverse inerostature per gli edifici, e molti pezzi ne pavimenti. Se ne vede diverse sorti di più colori, ebi tira al giallo ed al rosso, alcuni al bianco ed al nero, altri al bigio ed al bianco pezzato di rosso e venato di più eolori, così certi rossi, verdi, neri, e bianchi ebe sono orientali; e di questa sorte di pietra n'ha un pilo antichissimo largo braccia quatro e mez-zo il Signor Duca al suo giardino de'Pitti, che è cosa rarissima, per esser, come s'è detto, orientale di mischio bellissimo e molto doro a lavorarsi. È cotali pietre sono tutte di specie più dura e più bella di colore e più fine, come ne fanno fede oggi due colonne di braccia dodici di altezza nella entrata di S. Pietro di Roma, le quali regono le prime navate, ed nos n'è da una banda pono te princ navase, es una orte, quella eh' e ne menti di Verona è molto più tenera che l'o-

Più terrer poi di questa e il ripultarcio, pie- ricetale infinitamente, e ne exzuso in questo fra che al cara in direra i longit. il quale e di lingo d'inno sorte chi resultosi, e trin i nello rober voici aerebo e gialetto, ed ha dentro al- ceristo, e queste sorti ai lavoraco tutti bene ai combinarche shapuno granette, e ai regono di leptere nostrati, e se ne fa e finante conto mancha sorte in più incipit collone grouse e sorti nello della controla del

bardis, and totta l'Italia.

bardis, and totta l'Italia.

topi erride picchiat di pric i dissenti, e talvolta di resi, dal tiglio e dalla grana til quella

topi erride picchiat di pric i dalla grana til quella

silezza incredibili, come orgi si vegnoni in Roan ergi obticultà, espelic, picanial, cionne,
an ergi obticultà, espelic, picanial, cionne,
a silezza incredibili, come orgi si vegnoni in Ro
san ergi obticultà, espelic, picanial, cionne,
a silezza e saliezza lors on manon tenuto

a si Marce, dei no colonne quasi indinist che per
la diserza e saliezza lors onn banno tenuto

con encoia sterza on nolumente un indinist che per
si diserza e saliezza lors onn banno tenuto

con encoia sterza on nolumente un onno la la distrutte, ma reppur campiato loro il colore E per

quata vegine gil Eggi se e cervitum per la

teri loro strani la vita del grandi, per mantener

teri loro strani la vita del grandi, per mantener

teri mescari della nobalta «vita di quelli.

Venivaned'Egitto medesimamente di una altra ragione higio, il quale true più in verdiccio I neri ed i pierhiati bianchi, molto duro certamente, ma non si, elic I nostri scarpellini per la fahbrica di S. Pietro non abbiano, delle spogtle che banno trovato messe in opera, fatto si che con le tempere de ferri, che ei sono al presente, honno ridotto le colonne e l'altre eose a quella sottigliczza ch' banno voluto, e datogli bellissimo pulimento come al porfido. Di questo granito bigio è dotata la Italia in molte parti, ma le magori siblezze che si trovino sono nell'Isola dell'Elba, dove i Romani tennero di continuo numini a cavare infinito numero di questa pietra. E di questa sorte ne sono parte le eolonne del portico della Ritonda, le quali son molte belle e di grandezza straonlinaria, e vedesi ebe nella cava quando al taglia, é più tenero assai ebe quando è atato cavato, e ebe vi si lavora con più facilità. Vero è, che bisogna per la maggior parte lavorariu con martelline che abbiano la panta, come quelle del porfido, e nelle gradi-ne una dentatura tagliente dall'altro lato. D'un pezzo della qual sorte pietra che era staccato dal masso, n'ha cavato il Duca Cosmo una tazza tonda di larghesca di braccia dodici per ogni verso, ed una tavola della medesima lunghezza per lo palazzo e giardino de' Pitti.

Cavasi del medesimo Egitto e di alcuni luoghi di Grecia aucora certa sorte di pietra nera detta paragone, la quale ha questo nome, per-ehé volendo saggiar l'oro s'arruota su quella pietra, e si conosce il colore, e per questo paragonandovi su, vien detto paragone. Di questa è un'altra specie di grana e di un altro colore perche non ha il uero morato affatto e non è gentile; che ne fecero gli antichi alcune di quelle afingi ed altri animali come in Roma in diversi luo si vede, e di maggior saldezza una figura in Pa-rione d'uno ermafrodito accompagnata da un'altra statua di porfido bellissima. La qual pietra e dura a integliarsi, ma e bella straordinariamente e piglia un lustro mirabile. Di questa medesima sorte se ne trova ancora in Toscana ne monti di Prato vicino a Fiorenza a dieci miglia, e cosi ne' monti di Carrara, della quale alle scpolture moderne se ne veggonn molte easse e dipositi per i morli, rome nel Carmine di Pio-renza alla cappella maggiore duve è la sepoltu-ra di Pietro Soderini (schbene non vi è dentro) di questa pietra, ed un padiglinne similmente di paragone di Pruto, tanto ben lavorato e così lustrante, ebe pare un raso di seta e non un sasso intagliato e lavorato. Così appora nella incrostatura di fuori del tempio di S. Maria del Fiore di Fiorensa per tutto lo rdificio è un'altra sorte di marmo nero e marmo rosso, che tutto si lavora in un medesimo modo.

Cavasi alcuna sorte di marmi in Grecia e in tutte le parti d'Oriente che son bianchi e gialleggiann e traspaiono molto, i quali erano adoperati dagli antichi per bagni e per stufe e per tutti que luoghi dove il vento potesse offendere gli abitatori, ed oggi se ne veggono ancora alcue ne finestre nella tribuna di S. Mioiato a monte, o de'monaci di monte Oliveto in au la porte di Firenze, che rendono chiarczza e non vento. B con questa invenzione riparavano al freddo, e facevano lume alle abitazioni loro. In queste cave medesime cavavano altri marmi senza vene ma del medesimo colore, del quale eglino facevano le più nobili statue. Questi marmi di tiglio e di grana erano finissimi, e se ne servivano ancora tutti quelli ebe intagliavano capitelli, ornamenti, ed altre cose di marmo per l'architettura, e vi eran saldezze graodissime di pezzi come appare ne' giganti di Montecavallo di Boma, e n-i Nilo di Belvedere, e in tutte le più degne e celebrate atatue. E si conoscono esser Greche, oltra il marmo, alla maniera delle teste ed alla acconciatura del capo ed ai nasi delle figure, i quali sono dall'apprestura delle ciglia alquanto qua-dri fino alle nari del naso: e questo si lavora co' ferri ordinari e co' trapani, e se gli da il lustro con la pomice e col gesso di Tripoli, col cuolo a struffoli di paglia. Sono nelle montagne di Carrara nella Carfa-

guana vicino ai monti di Luni molte sorti di marmi, come marmi neri, ed aleuni ebe traggono in bigio, edaltri che sono mischiati di rosso, ed al-cuni altri che son cun vene bigie, che sono crusta ra a' marmi bianchi; perché non son purgati anzi offesi dal tempo, dall'acqua e dalla terra pigliano quel colore. Cavansi ancora altre specie di marmi che son chiamati cipollini e saligni e campanini e mischiati, e per lo più noa sorte di marmi biauchissimi e lattati, ebe sono gentili ed In tutta perfesione per far le ligure. E vi s'é trovato da cavare saldezze grandissime, e se n'é cavato ancora a' giorni nostri pezzi di nove braceia per far giganti, e d'un medesimo sasso ancora se ne aono cavati a' tempi nostri due, l'uno fu il David che fece Michelagnolo Buonarroti, il quale è alla porta del palazzo del Duca di Fio-renza, e l'altro l'Ercole e Cacco, ebe di mano del Bandinello sonn all'altro lato della medesima porta. Un altro pezzo ne fn cavato pochi anni aono di braccia nove, perché il detto Baccio Bandinello ne facesse un Nettuno per la fonte che Il Duca fa fare in piazza. Ma essendo morto il Bandinello, è atato dato poi all'Ammanuato scultore eccellente, perche ne faccia similmente on Nettuno. Ma di tutti questi marmi quelli della cava detta del Polvaccio, che è nel medes luogo, sono con manco macchie e amerigli, e aenza que' nodi e noccioli che il più delle volte sogliono esser nella grandezza de' marmi, e recar

nell'opere finite che sono le statuo. Si sono an-cora dalle cave di Serravezza in quel di Pietrasanta avute colonne della medesima altegsa, come si può vedere una di multe che svevano a reser nella facciata di S. Lorenzo di Firenze, quale è oggi abbozzata fuor della porta di detta Chiesa, dove l'altre sono parte alla cava rimase e parte alla marina. Ma tornando alle eave di Pietrasanta, dico che in quelle s'esercitarono tutti gli antichi, ed altri marmi, che questi non adoperarono per fare que' maestri che farono si eccellenti le loro statue; esercitandosi di continuo mentre si cavavino le lor pietre per far le loro statue, in farene's sassi medesimi delle cave bozze di fignre ; come ancor nggi se ne veggono le vestigia di molte in quel luogo. Di questa sorte adunque cavano oggi i moderni le loro statue, e non so il servizio della Italia, ma se ne manila in Francia, in Inghilterra, in Ispagna, ed in Portogallo; come appare oggi per la sepoltura fatta in Na-poli da Giuvan da Nola scultore eccellente a D. Pietro di Tuledo viorre di quel regno; che tutti i marmi gli furon donati e condotti in Napoli dal Signor Duca Cosimo de'Medici, Questa sorte di marmi ha în se saldezze maggiori e più pastose e morbiile a lavoraria, e se le da bellissimo pulimento più che ad altra sorte di marmo. Vero à che si viene tal volta a scontrarsi in alcune vene domandate dagli scultori smerigli, i quali sogliono rompere i ferri. Questi marmi si abbozzano con una sorte di ferri chiamati subbie, che banno la punta a guisa di pali a facce, e più grossi e sottili e di poi seguitano con scarpelli detti calcagnuoli, i quali nel mezzo del taglin hanno una tacca, e così con più sottili di maco in mano che abbiano più tarche, e gl'intarcano quando sono arruotati con un altro scarpello. E questa aorte di ferri ebiamano gradine, perché con esae vanno gradinando e riducendo a fine le lor figure, dave poi con lime di ferro diritte e torte vanno levando le gradine che son restate nel marmo, e cosi poi con la pomice arruotando a poro a poco gli fauno la pelle che vogliono, e tutti gli strafori ebe fanno, per non intronare il marmo, gli fanno con trapani di minore edi maggior grandezza, e di pero di dodici libbre l'uno. qualche volta venti, che di questi ne hanno di più sorte, per fir maggiori e minori buche, e gli servon questi per tinire ogni sorte di lavoro econdurlo a perfesione. De marmi bianchi venati di bigio gli scultori e gli architetti ne fanno ornamenti per porte e colonne per diverse case, servonsene per pavimenti e per incrostatura nelle lor fabbriche, e gli adoperano a diverse sorti di cose, similmente fanno di tutti i marmi mischiati. I marmi cipollini sono un'altra specie di grana e colore differente, e di questa sorte n'e ancora altrove che a Carrara, e questi il più pendono in verdiccio, e son pieni di vene, che servono per diverse cose e non per figore. Quelli che gli scoltori chiamano saligni, che tengono di congelazione di pietra, per esservi que'lustri eb'appariscono nel salee traspaiono alquanto, e fatica a farne le figure, perché hanno la grana della pietra ruvida e grossa, e perché ne tempi umidi gocciano acqua di continuo, ovvero sudano. Quelli che si dimandano Campanini son quella sorte di marmi che suonano quando si lavorano, ed hanno nn certo snono più scato degli altri; questi soti dari e si schiantano più facilmente che l'altre : sorti suddette, e si cavano a Pietrasanta. A Serras non piccola difficultà a chi gli lavora, e bruttezza I vezza ancora in più luoghi ed a Campiglia si c

vano alcuni marmi, elie sono per la maggioe parte buonissimi per lavoro di quadro, e eszionevali ancora alcuna valta per statue; ed in quel di Pisa al monte a S. Ginliano si cava similmente una sorte di marma bianco che tiene d'alberese, e di questi è incrostata di fuori il Duoma ed il Camposanto di Pisa, oltre a molti altri ornamenti che si reggono in quella città fatti del medesimo. E perché già si conducerano i detti marmi del monte a S. Giuliano in Pisa enn qualche incomo-do e spesa, oggi avendo il Duca Cosimo, così per sanare il paese come per agerolare il condurre i detti marmi ed altre pietre che si cavano da que'monti, messo in canale diritto il fiume d'Osoli ed altre molte acque che sorgeano in que' piani con danno del paese, si potranno agevolmente per lo detto canale condurre i marmi o lavorati o in altro modo con picciolissima spess, e con grandissima utile di quella città, che è poco meno che tornata nella pristina grandezza, merce del detto Signor Duca Cosimo che non ha cura che maggiormente lo prema ebe d'aggrandire e rifar pella città, che era assai mal condutta innanzi

che ne fusse sua Errellenza Signore. 'Cavasi un'altra snrte di pietra chiamata Trevertino, il quale serve molto per edificare e fare ancora intagli di diverse ragioni, che per Italia in multi lunghi se ne và cavando, come in quel di Lucca ed a Pisa ed lo quel di Siens da diverse bande; ma le maggiori saldezze e le migliori pietre, eine quelle che son più gentili, si cavano in sul fiame del Teverone a Tivoli, rhe è tutta soecie di congelozione d'acque e di terra, che per la rrudezza e fredilezza sua non solo congela e petrifica la terra, ma i ceppi, i rami e le fronde degli alberi. E per l'acqua elle riman dentro non si potendo finire di asciugare, quando elle son sotto l'acqua, vi rimangonn I pori della pietra cavati, che pare spugnosa e bucheraticcia egualmente di dentro e difuori. Gliantichi di questa sorte di pietra fecero le più mirabili fabbriche ed edifici rhe facessero, come sono i Colisei e l'Erario sla' Ss. Cosimo e Damiano, e molti altri edifici, e ne mettevano ne fondamenti delle lor fab brirhe infinito numero, e lavorandoli non feron molto coriosi di facli finire, ma se ne servivano rustiramente: e questo forse facevano, perche hanno in se nna certa grandezza e superbla. Ma ne'giorni nostri s'è trovato chi gli ha lavorati sottilissimamente, come si vide già in quel tempio tondo che cominciarono e non finirono, salva che tutto il basamento, in sulla piazza di S. Lui-gi i Francesi in Roma, il quale fu condotto da un Francese chiamato maestro Gian, che studiò l'arte dello integlin in Roma, e divenne tanto rato, rhe fece il principio di questa opera, la quale poteva stare al paragone di quante cose cerel-entiantiche e moderoe che si sian viste d'intaglio di tal pietra per avere straforato efere di astrologi, ed alcune salamandre nel fuoco imprese reali, ed in altre libri aperticon le carte, avorati con diligenza trofei e maschere, le quali rendono dave sono testimonio della eccellenza e bontà da poter lavorarsi questa pietra simile al martin, ancurché sia rustica. E reca in sé una grazia per tutto, vedendo quella spugnosità de' buchi unitamente che fa bel vedere. Il qual principio di tempio, essendo imperfetto fo levato dalla nazione francese, e le dette pietre ed altri lavori di quello posti nella farciata della chiesa di S Luigi, e parte in alcune cappelle, dove

stanne molto bene accomodata e riescono hellis-

sime. Questa sorte di pietra è buonissima per le mnraglie, avendo sotto squadratola o scornicista, perché si può incresta ria di stucco, con coprirla con esso, ed intagliarvi ciò ch'altri vnole; come fecero gli antichi nell'entrate pubbliche del Colisco ed in molti altri luoghi, e come ha fatto a'giorni nostri Antonio da S. Gallo nella sala del palazzo del Papa dinanzi alla cappella, dove ha increstato di trevertini con stucco con varj intagli eccellentissimamente. Ma più d'ogni altro maestro ba nobilitata questa pietra Michelagnolo Buonarroti nell'ornamento del cortile di casa Farnese, avendovi con maraviglioso giudi-zio fatto d'essa pietra far finestre, maschere, mensole, e tante altre simili bizzarrie, lavorate tutte come si fa il marmo, che non si può ve-der alcun altro simile ornamento più bello. E se queste cose son rare, è stopendissimo il eornicione maggiore del medesimo palazzo nella facciata dinanzi, non si potendo alcuna cosa ne più bella ne più magnifica disiderare. Della medesima pietra ha fatto similmente Michelagnolo nel di fnori della fabbrica di S. Pietro certi tabernacoli grandi, e dentro la cornice che gira intorno alla tribuna con tanta pulitezza, che non si scorgendo in alcua luogo le commettiture, può conoseer ognuno agevolmente quanto possiamo see-virci di questa soete pietra. Maquello che trapassa ogni maraviglia è, che avendo fatto di questa pietra la volta d'una delle tre tribune del medesimo S. Pietro, sono commessi i pezzi di maniera, che non solo viene collegata benissimo la fabbrica con varie sorti di commettiture, ma pare a vederla da terra tutta lavorata d'un pezzo. Ecci un'altra sorte di pietre che tendono al neeo, e non servono sgli architettori se non a lastricare tetti. Queste anno lastre sottili prodotte a suolo a suolo dal tempo e dalla natura per servizio degli nomini, che ne fanno ancora pile, murandole talmente insieme, che elle comioettino l'una nell'altra, e le empiono d'olio se-condo la capacità de corpi di quelle e sicurissimamente ve lo conservano. Nascono queste nella riviera di Genova in un luogo detto Lavagna, e se ne cavano pezzi lunghi dieci braccia; e i pit-tori se ne servono a lavorarvi su le pitture a olin; perché elle vi si conseevano su molto più lungamente che nelle altre cove, come al auc luogo si ragionerà ne'capitoli della pittora. Av-viene questo medesimo della pietra detta piperno, da molti sletta peperigno; pietra nericcia e apugnosa come il trevertino, la quale si cava per la Campagna di Roma, e se ne fanno stipiti di finestre e porte in diversi lunghi, come a Napoli ed in Roma; e serve ella ancora a'pittori a avorarvi su a olio, come al suo luogo racconteremo. È questa pietra validissima, ed ha anzi dell'arsierio che no, Cavasi ancora in Istria una pietra binuca livida, la quale molto agevolmente si schianta; e di questa sopra di ogni altra si serve non solamente la città di Vinegia, ma tutta la Romagna ancora, facendone tutti i loro lavori e di quadro e d'intaglio ( e con sorte di stromenti e ferri più lunghi che gli altri la vanno lavorando, massimamente con certe martelline, anilando secondo la falda ilella pietra, per essere ella molto frangibile. E di questa sorte di pietra ne ha meso in opera una gran con al caser Ja-copo Sansovino, il quale ha fatto in Vinegia lo edificio dorco della Panalteria, ed il tosouo alle Zecca la sulla piazaa di S. Marco. E così tutti i lor lavori vanno facendo per quella città,

e porte, finestry, cappelle, ed altri ornamenti ehe her viene comodo di fare, non ostante che da Verona per il flume dell'Adige abbiano co-modità di condurvii mischi ed altra sorte di pietre, delle quali poche cose si veggono, per aver più in uso questa, nella quale spesso vi commettono dentro portidi, serpentini, ed altre sorte ili pietre mischie, che fanno accompagnate con essa bellissimo ornamento. Questa pietra tiene d'alberese come la pietra da calcina de'nostri paesi, e, come si è detto, agevolmente si schianta, Restaci la pietra serena, e la bigia detta marigno, e la pietra forte che molto s'usa per Italia dove son monti, e massimamente in Toscaoa, per lo più in Fiorenza e nel suo dominio. Quella ch'eglino chiamano pictra serena, è quella sorte ebe trae in azzurrigno ovvero tinta di bigio i della qualc n'e ad Arezzo cave in più luoghi, a Cor-tona, a Volterra, e per tutti gli Apprinini; e ne monti di Fiesole è bellissima, per esservisi cavato saldezze grandissime di pietre, come vegiamo in tutti gli edilici che sonn in Firenze fatti da Filippo di aer Brunellesco, il quale fece cavar tutte le pietre di S. Lorenzo e di S. Spirito ed altre iufinite che aono in ugni edificio per quella città. Questa sorta di pietra è hellissima vedere, ma dove sia umidità, e vi piova su, o ahbia ghiacciati addosso, si logora e si sfalda, ma al coperto ella dura in infinito. Ma molto più durabile di questa e di più bel colore è una aurte di pietra azzurrigna, che si ilumanda oggi la pietra del fossato, la quale quando si cava, il primo filare è ghiaioso e grosso, il secondo mena nodi e fessure, il terzo è mirabile, perchè è più fine. Della qual pietra Michelagoolo s'è aervito nella libreria e sagrestia di S. Lorenao, per Papa Glemente, per esser gentile di grana, ed ha fatto condurre le cornici, le colonne, ed ogni lavoro cou tanta diligenza, che d'argento non resterebbe si hella. E questa piglia un pulimento bellis-aimo, e non ai può desiderare in questo genere cosa migliore. E perciò fu già in Fiorenza ordinato per legge, che di questa pietra non si po-tesso adoperare se non in fare edifizi pubblici, o con licenza di eli governasse. Della medesima n'ha fatto assai mettere in opera il Duca Cosimo, così nelle colono e ed ornamenti della loggia di Mercato nuovo, come nell'opera dell'udienza Bandinciata nella sala grande del palazzo dal Bandincilo, e nell'altra che è a quella dirimpet-to; ma gran quantità, più che in aleuno altro luogo sia stato fatto giammai, n'ha fatto mettere sua Eccelleuza nella strada de' magistrati che fa condurre col disegno edurdine di Giorgio Vasari Arctino. Vuol questa sorte di pietra il medesimo tempo a esser lavorata che il marmo. ed è tanto dura, che ella regge all'acqua e si di-fende assai dall'altre ingiurie del tempo. Fuor di questa n'é un'altra specie ch'é detta pietra serena per tutto il monte, ch'è più ruvida e più dura e con è tanto colorita, che tiene di specie di nodi della pietra, la quale regge all'acqua, al ghiaccio, e se ne fa figure ed altri ornameoti in-tagliati. E di questa n'è la Dovizia figura di man di Donatello in su la colonna di Mercato vecchio in Fiorenza; così molte altre statue fatte da persone eccellenti non solo in quella città ma per il dominio. Cavasi per diversi looghi la pietra forte, la qual regge all'acqua, al sole, al ghiaocio, e ad ogui tormento, c vuol tempo a lavo-raria, ma si conduce multo bene, e non v'è molte gran saldeeze, Della qual se n'e fatto e

per i Goti e per i moderni i più belli edifici che sisno per la Toscana, come si può vedere in Fiorenza nel ripieno de due archi che fanno le parti principali dell'oratorio d'Orsanmichele, i quali son veramente cose mirabili e con molta diligenza lavorate. Di questa medesima pietra sono similmenta per la città, come s'è detto, molte statue ed armi, come intorno alla fortezza ed in altri luoghi si può vedere. Questa ha il eolore alquanto gialliccio con alcune vene di hianco sottilissime che gli danno grandissima grazia; e così se n'è usato fare qualche statua ancora, dove abbiano a essere fontane, perche reggano all'aequa. E di questa sorta di pietra è murato il palazzo de'Siguori, la Loggia, Orsanmichele ed il di dentro di tutto il corpo di S. Maria del Fiore, e così tutti i ponti di quella città, il palazzo de Pitti, e quello degli Strozzi. Questa vuol esser lavorata eon le martelline, perebe è più soda; e così l'altre pietre suddette vogliono esser lavorate nel medesimo modo che si è detto del marmo e dell'altre sorti di pietre. Imperò non ostante le huone pietre e le tempere de ferri, è di necessità l'arte, intelligenza, e giudicio di coluro che le lavorano; perché è grandissima differenza oegli artefici, tenendo una misura medesima da mano a mano, in dar grazia e bellezza all'opere che si lavorano. E questo sa discernere e conoscere la perfezione del fare da quelli che sanno a quei che manco sanno. Per consistere adunque tutto il buono e la hellezza delle cose estremamente lodate negli estremi della perfeaione che si da alle cose, che tali son tenute da coloro che intendono, bisogna con ogni indu-stria ingegnarai sempre di farle perfette e belle anzi bellissime e perfettissime.

# CAPITOLO II Che cosa sia il lavoro di quadro semplice,

e il lavoro di quadro intagliato. Avendo noi ragionato così in genere di tutte le pietre, che o per ornamenti o per isculture servoco agli artefici nostri ne' loro hisogni, dioiamo ora che quando elle si lavorano per la fabbrica, tutto quello dova si adopera la squa-dra e le seste che ha cantoni, si chiama lavoro di quadro. E questo cogoome deriva dalle facce e dagli spigoli ehe son quadri, perché ogni or-dine di cornici, o cosa che sia diritta ovvero risaltata ed abbia cantonste, è opera che ha il nome di qualro, e però volgarmente si dice fra gli ar-tefici lavoro di qualro. Ma s'ella non resta così pulita, ma si intagli in tai cornici, fregi, fogliami, uovoli, fusaruoli, ilentelli, Quecie, ed altre sorti d'intagli, in que membri che sono eletti a intagliarsi da chi le fa, ella si chiama opera di quadro integliata uvvero lavoro d'intaglio. Di questa sorte upra di quadro e d'intaglio si fauno tutte le sorti ordini rustico, dorico, ionico, corinto, e composto; e cosi se ne fece al tempo de' Goti il lavoro tedesco, e non si può lavorare nessuns sorta d'ornamenti, che prima non si lavori di quadro e poi d'intaglio, così pietre mischie e marmi e d'ogni sorte pietra, così come ancor di mattoni, per avervi a incrostar su ope-ra di stucco intagliata; similmente di leguo di noce e d'albero e d'ogni sorte legno. Ma perché molti non sanno conoscere le differenze che sono da ordine a ordine, ragioneremo distintamente nel capitolo che segue di ciascuna maniera o modo più breremente che noi potremo. CAPITOLO III

De' cinque ordini d'architettura, Rustico, Dorico, Jonico, Corinto, Composto, e del lavoro Tedesca.

Il lavoro chiamato rustico è più nano e di iù grossezza che tutti gli altri ordini, per ess il principio e fondamento di tutti, e si fa nelle modanature delle corniei più sempliel, e per nonseguenza più bello, così ne espitelli e base me in ogni suo membro. I suol zoccoli o piedistalli che gli vogliam chiamare, dove pos colunne, sono quadri di proporzione, con l'avere da piè la sua fascia soda, e così un'altra di sopra che lo ricinga in cambio di cornice. L'altezza della sua colonna si fa di sei teste, a imitazione di persone nane ed atte a regger peso; e di questa sorte se ne vede in Toscana molte loggie pulite ed alla rustica con bozze e nicchie fra le enlonne e senza, e così molti portiei che gli eostumarono gli antichi nelle lor vilte; ed in campagna se ne vede ancora malte sepolture, come a Tivoli ed a Pozzuolo. Servironsi di questo ordine gli antichi per porte, finestre, ponti, acqui-dotti, era-j. castelli, torri, e rocche da conservar munizione ed artiglieria, e porti di mare, pri-giuni, e fortezze, dove si fa cantonate a punte di diamanti ed a prù faccie bellissime. E queste si fanno spartite in vari modi, eice o botze piane per non far con esse scala alle muraglie (perché agevolmente si salirebbe quando le boace avesseno, come diciamo noi, troppo aggetto) o in al-tre maniere, come si vede in molti luoghi e massimomente in Fiorenza nella facciata dinanai e principale della cittadella maggiore, che Alessandro primo Duca di Fiorenza fece fare quale per rispetto dell'impresa de' Medici è fatta a punte di diamante e di palle schineciate, el'una e l'altra di poco rilievo. Il qual composto tutto di palle e di diamanti uno allato all'altro è molto ricco e vario, e fa bellissimo vedere. E di questa opera n'e moltu per le ville de' Fiorentini, portoni, entrate, e case e palazzi dove ei villeggiano, che non solo recano bellezza od ornamento infinito a quel contado, ma otilità e comodo grandissimo ai cittadini Ma molto più è dotata la città di fabbriche stopendissime fatte di buzze come quella di casa Medici, la facciata del palazzo de Pitti, quello degli Struzzi, ed altri İnfiniti. Questa surte ili edifici tanto quanto più sodi e semplici ai fanno e cau bnon disegno, pus son e empuer at tamo e cuis univil disegno, tanto più mestria e billezza vi si conusce den-tro, ed a neccarrio che questa sorte di fabbrica aia più eterna e durabile di tatte Paltre, arre-gache sono i pezzi delle pietre maggiori, e molto migliori le commettiture dove si va collegando tutta la fabbrica con una pietra else lega l'altra pietra. E perché elle son pulite e sode di mem-bri, non hanno possanza i casi di fortuna o del tempo nuocerfi tanto rigidamente, quanto fanno alle pietre intagliate e traforate, o. come dice i nostri, campate iu aria dalla diligenza degl' intagliatori

L'untine dorice fu Il più massierie ch'avesser l'Grevie più frobato di fortena e di corpa, e molto più degli altri loro ordini collegato insime; e non solo i Grevi ma i Romani ancous dediraziono questa sorte di edifici a quelle persone che erano a imperi, come imperatori di exerciti consoil, pretori, ma a gli Dei loro molto magrinemente, come a Giove, Marte, Ercule ed alpremente, come a Giove, Marte, Ercule ed al-

tri, avendo sempre avvertenza di distinguere ; secondo il lor genere, la differenza della fabbrica o pulita o intagliata, o più semplice, o più ricca, acciocebé si potesse conoscere dagli altri il grado e la differenza fra gl'imperatori, o di chi faceva fabbricare. E perciò si vede all'opere che feciono gli antichi essere stata usata molta arte ne'componimenti delle loro fabbriche, e che le modanature delle cornici doriche hanno molta grania, e ne'membri unione e bellezza grandis-sima. E vedesi ancora ebe la proporzione nel fusi delle colonne di questa ragione è molto bene intesa, come quelle che non essendo ne grosse grosse në sottili sottili hanno forma somigliante, enme si dire, alla persona d'Ercole, mostrando una certa sodezza molto atta a regger il peso degli architravi, fregi, eornici, ed il rimanente di tutto l'edificio che va sopra. E perche quest'ordine come più sicuro e più fermo degli altri, è sempre piaciuto molto al Sig. Duca Cosimo, egli ha voluto che la fabbrica, che mi fa far con grandissimo ornamento di pietra, per tredici magistrati civili della sua città e dominio accanto al suo palazzo insino al fiume d'Arno, sia di forma dorica. Onde per ritornare in uso il vero modo di fabbricare, il quale voole che gli architravi spianino sopra le colonne, levando via la falaità di girare gli archi delle loggie sopra i capitelli, nella facciata dinanai, bo argoitato il vero modo ehe nsarono gli antichi, come in questa fabbrica si vede. E perebe questo modo di fare è stato dagli architetti passati foggito, perciocche gli architravi di pietra, che d'ogni sorte si trovano antichi e moderni, si veggono tutti o la magglor parte essere ruttl nel mezzo, non ostante ehe sopra il sodo delle colonne, dell'architrave, fregio, e cornice siano archi di mattoni piani che non toccano e non aggravano, io dopo molto avere considerato il tuttu, ho finalmente trovato un modo buonissimo di mettere in uso il vero modo di far con sicurezza degli architravi detti, rbe non patiscano in alcuna parte, e rle mane il tutto saldu e sicuro quanto più nnn si poò desiderare, siccome la sperienza ne dimostra. Il modo dunque è questo ehe qui di sotto si dirà a benefizio del mondo e degli artefici. Messe su le colonne e sopra i capitelli gli archi-travi, che si stringono nel mezzo del diritto della colonna l'un l'altro, el fa un dado quadro, es pligrazia se la colonna è un braccio grossa e l'archirave similmente largo ed alto, facciasi simile il dado del fregio, ma dinanti gli resti nella fac-cia on ottavo per la commettitura a piombo, ed nn altro oltavo o più sia intaccato di dentro il dado a quartaheono da ogni banda. Partito pol nell'intercolonnio il fregio in tre parti, le due dalle bande si augnino a quartahuono in contrario che riraca di dentro, acciò si stringa nel dado e serri a guisa d'arco; e dinanzi la grossezza dell'nttavo vada a piombo, ed il simile faccia l'altra parte di la all'altro dado; e così si faccia so-pra la colonna, che il pezzo del mezzo di detto fregio alringa di dentro, e sia intaccato a quar-taboono infino a mezzo: l'altra mezza sia squadrata e dritta e messa a casselta, perché stringa a uso d'arco mostran-lo di fuori essere murata diritta. Facciasi poi che le pietre di detto fregio non posino sopra l'architrave, e non s'accostino un ditu, perciocebé facendo arco viene a reggeral da ae e non eariear l'architrave. Pacciasi poi dalla parte di dentro, per ripieno di detto fregio, un arco piano di mattoni alta quanto il fregio, che stringa fra dado e dado sopra le colonne. Faccioni di poi na pezzo di cornicione largo quanto il da-do sopra le colonne, il quale abbia le commettiture dinanzi come il fregio, e di dentro sia detta cornice come il dodo a quartabuono, usando diligenza che si faccia come il fregio la cornice di tre pezzi, de'quali due dalle bande stringano di dentro a cassetta il pezzo di mezzo della cornice sopra il dado del fregio. E avvertasi che il pezzo di mezzo della cornice vasla per ezoale a eassetta in modo, ebe stringa i due pezzi dalle bande e serri a guisa d'arco. Ed in questo modo di fare può veder ciascuno che il fregio si regge da sé, cosi la cornice, la quale posa quasi tutta in sull'arco di mattoni. È cost aiutaod-si ogni cosa da per se, non viene a regger l'architrave altro che il peso di se atesso, senza pericolo di rompersi giammai per troppo peso. È perche la aperienza ne dimostra questo modo esser sicurissimo, bo voluto farne particolare menzione a comodo e beneficio universale, e massimamente noscendosi ehe il mettere, come gli antichi fecero, il fregio e la cornice sopra l'architrave, egli si rompe in Ispazio di tempo, e firse per ac-cidente di terremoto o d'altro, non la difendendo a bastanza l'arco ebe si fa sopra il detto cornicione. Ma girando archi sopra le cornici fatte in questa forma. Incatenandolo al solito di ferri, assicura il tutto da ogni pericolo e fa eternamente durar l'edificio. Dieiamo adunque per tornar a proposito, ebe questa sorte di lavoro si può usare solo da se, ed aocora metterio nel secondo ordine da basso sopra il rustico, ed alzando mettervi sopra un altro ordine variato, come ionico, o corinto, o composto, nella maniera ehe mostrano gli antichi nel Coliseo di Roma, nel quale ordinatamente usarono arte e giudizio. Perche avendo i Romani trionfato non solo dei Greci ma di tutto il mondo, misero l'opera composta in eima, per averla i Toscani composta di più maniere, e la misero sopra tutte, come an-periore di forza, grazia c bellezza, e come più parente dell'altre, avendo a far corona all'edificio, che per essere ornata di be' membri fa nell'opera un finimento onoratissimo e da non desiderario altrimenti. E per tornare al lavoro durico, dico che la colonna si fa di sette teste d'altezza, ed il suo zoccolo ha da essere poco maneo d'un quadro e mezzo di altezza, e larghezza un quadro, facendogli poi sopra le sue corniel e di sotto la sua fascia col bastone edur piani, secondo che tratta Vitruvio, e la sua base e eapitello tanto dall'altessa nna quanto l'altra computando del capitello dal collarino in su, la cornice sna col fregio ed architrave appiceala, risal-tando a ogni dirittura di colonua con que canali che gli chiamono tigrifi ordinariamente, che vengonu partiti fra un risalto e l'altro un qua-dro, dentrovi e teste di buoi secche o trofei o matchere o targhe o altre fantasie. Serra l'armaience o targue o aure mutase. Serra i ar-chitrave risaltando son una lista i risalti, e da pie fa on pianetto sotille tanto, quanto tiene il risalto; a pie del quale fanno sei campanelle per ciascuno, chiamate goccie dagli antichi. E se ai ha da verlere la colonna accapalata nel dorico, vogliono essere venti facce in cambio de'eanali, e uon rimanere fra canale e canale altro che il canto vivo. Di questa ragione opera n'è in Roma al foro boario ch' è ricchissima, e d'un'altra sorte le cornici e gli altri membri al teatro di Marcello, dore oggi è la piazza Montanara, nella benissino appare in molt. quale opera nun si vede base, e quelle elue si derne misurale da quelle.

son corinte. Ed è opinione che gli antichi non le facessero, ed in quello scambio vi mettessero un dado tanto grande, quanto teneva la base. E di questo n'è il riscontro a Roma al earcere Tulliano, dove son capitelli ricchi di membri più che gli altri che si aian visti nel doneo. Di questo ordine medesimo n'ha fatto Antonio da S. Gallo il cortile di casa Farnese in eampo di Fiore a Roma, il quale è molto ornato e belto; benche continuamente si veda di questa meniera tempi antichi e moderni, e cosi pse lassi, i quali per la soderra e collegazione della pietre soo durati e mantenuti più, che non hanno fatto tutti gli altri edifici.

L'ordine ionico per esser più svelto del dori-co fu fatto dagli antichi a imitazione delle persone che sono fra il tenero ed il robusto; e ili questo reode testimonio l'averlo essi adoperato e messo in opera ad Appolline, a Diana, e a Bacco, e qualche volta a Venere. Il soccolo che regge la sua enlonna lo fanno alto un quadro e meszo e large un quadro, e le cornici suc di sopra e di sotto secondo questo ordine. La sua culonna è alta otto teste, e la sua base e doppia con due bastoni, come la descrive Vitruvio al terzo libro al terzo capo, ed il sno capitello sia ben girato con le sue volute o cartocci o vitieci che oznano se gli chiami, come si vede al teatro di Marcello In Roma sopra l'ordine dorico: coal la aua cornlet adorna di mensole e di dentelli, ed il suo fregio con uo poco di corpo tundo. E volendo accanalare le colonne, vogliono caser il numero de' canali ventiquattro, ma spartiti talmente, che ei resti fra l'un canale e l'altro la quarta parte del canale ehr serva per piano. Questo ordine ha in se bellissima grassa e leggiadria, e se pe eostuma solto fra gli architetti modreni.

Il lavoro corinto piacque universalmente molto a' Bomani, e se ne dilettarono tanto che e' feto a 'homani, e se ne difetiarono tanto che e fe-cero di quavto ordine le più ornate ed ono-rate fabbriche per lasciar memoria di loro, come appare nel tempio di Tivoli in aul Te-verone, e le apoglie del tempio della l'acc, e l'arco di Pola, e quel del posto d'Ancona molto più è bello il Paptron, cioc la Ristonda di Roma, il quale è il più ricco e 'l più ornato di tutti gli ordini dei ti di sopra. Fassi il soccolo che regge la colonna di questa maniera: largo na quadro e due terzi, e la cornice di sopra e di sotto a propurzione, secondo Vitruvio: fassi l'altesza della colonna nove teste con la sua base e capitello, il quale sarà d'alterna tutta la grossenza della colunna da pie, e la sua base sarà la metà di detta grossezza, la quale usarono gli antichi intagliare in diversi modi. E l'orbamento del capitello sia fatto co'tuoi viluochi e le aue foglie, secondo che scrive Vitravio nel quarto libro, dove egli fa ricordo essere stato tolto questo capitello dalla sepoltora d'una fanciulla coriota. S guitui il suo architrave, fregio e cornice con le misure descritte da lui, tutte iotagliate con le mensole ed uovoli ed altre sorti d'intagli sotto Il gocciolatnio. Ed i fregi di quest'opera si possone fare intagliati tutti con fogliami, ed ancora farne de'puliti ovvero con lettere dentro, come erano quelle al portico della Ritonda di brouso commesso nel marmo. Sono i canali nelle cone di questa sorte a numero ventisei, bene n'e di manco ancora, ed e la quarta parte del canale fra l'uno e l'altro che resta piano, come benissimo appare in molte opere antiche e me

L'ordine composto, sebben Vitruvio non ne ll'aggetto la fa diventar maggiore come si vede a fatto menzione, non facendo egli conto d'al-la mell'ordine ultimo del Coliseu di Roma; ed in ha fatto menzione, non facendo egli conto d'altro, che dell'opera dorica, ionica, corinta e toscana, tenendo troppo licenziosi coloro, che pigliando di tutti qualtro quegli ordini, ne facessero corpi che gli rappresentassero piuttosto mostri che nomini, per averlo nondimeno costumate molto i Romani ed a loro imitazione i moderni, non manchero, acciocche se n'abbia notizia, di dichiarare e formare il corpo di questa proporzione di fabbrica aneora. Credendo questo, che se i Greci ed i Romani formarono que' primi quattro ordini, e gli ridussero a misura e regola generale, che ci possano essere stati di quelli che l'abbiano fin qui fatto nell'ordine composto, componendo da se delle cose che aportino molto più grazia che non fanno le antiche, E ehe questo sia vero, ne fanno fede l'opere che Michelsenolo Buonarroti ha fatto nella sagrestia e libreria di S. Lorenzo di Firenze, dora le porte, i tahernacoli, le base, le colonne, i capitelli, le cornici, le mensole, ed in somms ogni altra cosa hannu del nuovo o del composto da lui, e nundimeno sono maravigliose non che belle. Il medesimo, e maggiormente dimostrò lo stesso Michelagnolo nel secondo ordine del cortile di casa Farnese, e nella cornice ancora che regge di fuori il tetto di quel palazzo. E chi vool ve-der quantu in questumodo di fare abbia mostrato la virtà di questo uomo, veramente venuta dal cie'n, arte, disegno, e varia maniera, considera quello che ha fatte nella fabbrica di S. Pietro, nel rinnire insieme il corpo di quella maechina, e nel far tante sorti di varj e stravaganti ornamenti, tante belle modanature di cornici, tanti diversi tabernacoti, ed altre multe cose tutte trovate da lui e fatte variatamente dall'uso degli antichi. Perche niuno può negare che questo nuovo ordine composto, avendo da Michelagnolo tanta perfezione ricevolo, non possa andare a paragone degli altri. E di vero la bonta e virtu di questo veramente eccellente scultore e pittore edarchitetto ha fatto miracoli dovungoe egli ha posto mano, oltre all'altre cose che sono mani-feste e chiare come la luce del sole, avendo siti atorti dirizzati facilmente, e ridotti a perfezione molti ediliej ed altre cose di cattivissima forma, ricoprendo con vaghi e capricciosi ornamenti i difetti dell'arte e della natura. Le quali cose non considerando con huon gualicio e non le imitando, hanno a' tempi nostri certi architetti plebei, prosuntuosi, e senza disegno fatto quasi a caso, senza servar decoro, arte, o ordine nessuno tutte le cose loro mostruose e peggio che le tedesche. Ma tornandu a proposito di questo modo di lavorare è scorso l'uso, che già è nominato questo ordine da alcuni composto, da altri la-tino, e per alcuni altri italico. La misura dell' altesta di questa colonna vuole essere dieci teste. la hase sia per la metà della grossezza della eolunna, e misorata sunile alla corinta, come ne appare in Roma all'areo di Tito Vespasiano, E chi vorrà far canali in questa colonna, può fargli simili alla ionica o come la corinta, o come sara l'animo di chi fara l'architettura di questo corpo che è misto con totti gli ordini. I capitelli si possono fare simili ai corinti salvo che vuole essere più la cimsso del capitello, e le volute o viticci alquanto più grandi, come si vede all' arco auddetto. L'architrave sia tre quarti della grossezza della colonna, ed il fregio abhia il resto pien di mensule e la cornice quanto l'architrave, che

dette mensole si possono far canali a uso di tigrifi, e altri intagli secondo il parere dell'architetto : ed il zoccolo dove posa su la colonna, ha da essere alto due quadri, e cosi le sue cornici a

sua fantasia o come gli verrà in animo di farle. Usavano gli antichi o per porte, o sepolture, o altre specie d'ornameuti, in cambio di colonne termini di varie sortis chi una figura ch'abbia una cesta in capo per capitello, altri una figura fino a mezzo, ed il resto verso la base piramide, ovvero tronconi d'alberi, e di questa sorte facevano vergini, satiri, putti, ed altre sorti di mostri o histarrie che veniva lor comodo, e sacondo che nasceva loro nella fantassa le motte-

vano in opera.

Ecci un'altra specie di lavori che si chiamano tedeschi, i quali sono di ornamenti e di proporzione molto differenti dagli antichi, e da'moderni; në oggi s'usano per gli eccellenti, ma son fuggiti da loro come mostruosi e harbari i mancando ogni lor cosa di ordine, che più tosto confusioneo disordine si può chiamare, avendo fatto nelle lor fabbriche, che son tante che hanno ammorbato il mondo, le porteornate di colonne sottili ed attorte a uso di vite, le quali non possono aver forsa a reggere il peso di che leggerezza si sia, e così per tutte le facce ed altri loro ornamenti facevano una maledizione di tabernacolioi l'on sopra l'altro con taote piramidi e punte e foglie, che uon ch'elle possano stare, pare impossibile ch'elle si possano reggere; ed hanno più il modu di parer fatte di carta che di pietre o di marmi. Ed in queste opere facevano tanti risalti, rotture, mensolme, e viticri, che sproporzionavano quelle opere che facevano, e spesso con mettere cosa sopra cosa andavano in ranta altezza, che la fine d'una porta torcava loro il tetto. Questa maniera fu trovata da' Goti, che ner avere ruipate le fabbriche antiche, e morti gli ar-hitetti per le guerre, fecero dopo coloro che rimasero le fabbriche di questa maniera, le quali girarono le volte con quarti acuti, e riempierouo tutta Italia di questa maledizione di fab-briche, che per non averoe a far più s'è dismesso ogoi modo loro. Iddiu scampi ogni parse da ve-nir tal peusiero ed ordine di lavari, che per esser eglino talmente diffirmi alla bellezza delle fabbriche postre, meritano che non se ne favelti più che questo. E però passiamo a dire

CAPITOLO IT Del fare le volte di getto che vengano intagliate; quendo si disa mino; e d'impastar lo stucco.

delle volte.

Quando le mara sono arrivate al termine che le volte s'abbiano a voltare o di mattoni o di tufi o di spugna, hisogna sopra l'armadura de'correnti o piane voltare di tavole in cerchio serrato, che commettano secondo la forma della vulta o a schifo, e l'armadura della volta in quel modo che si vuole con huonissimi puntelli fermare, che la materia di sopra del peso non la sfurzi, e dappoi saldissimamente turare ogni pertugio nel mezzo, ne' cantoni, e per tutto con terra, acciocche la mistura non coli sotto quando si getta. È così armata, sopra quel piano di tavole si fanno casse di legno che in contrario siano lavorate, dove un cavo rilievo; e così le cornici ed i membri che far ci vogliamo siano in contrario; acciocché quando la materia si getta, venga dov'è eave di rilievo, e dove è ri-lievo cavo: e così similmente vogliono essere tutti i membri delle eornizi al contrario acorniciatì. Se sì vuol fare pulita n intagliata, medesimamente è necessario aver forme di legno che formino di terra le cose intagliste in eavo, e si faccian d'essa terra le piastre quadre di tali in-tagli, e quelle si commettano l'una all'altra sui piani o gola o fregi ebe far si vogliano dritto per quella armadura. E finita di coprir tutta degli intagli di terra formati in cavo e commessi già di sopra detti, si debbe poi piglisre la calce con pozzolana n rena vagliata sottile stempe-rata liquida ed alquanto grassa, e di quella fare equalmente una incrostatura per tutte, finebe tutte le forme sian piene. Ed appresso sopra co'mattooi far la volta, alzando quello ed abbassando, secondo che la volta gira, e di continno si cooduca con essi erescendo, sino ch'ella nno il codinca con essi erescenno, sino cu cu ci sia serrata. È finita tal eosa, si debbe poi la-sciare far presa e assodare, finche tale opra sia ferma e secea. E dappoi quando i puntelli si levano e la volta si disarma, facilmente la terra si leva e tutta l'opera resta intagliata e lavorata, come se di stucco fosse condotta; e quelle parti che non son vecute, si vanno con lo sturco ristaurando, tanto che si riducano a fine. E così si sono condotte negli edifici antichi tnite l'opere, le quali hanno poi di stucen lavorate sopra quelle. Cosi hanno ancora oggi fattn i moderni nelle volte di S. Pietro, e multi altri maestri per tutta Italia Ora volendo mostrare come lo stocco s'im-

pasti, si fi von un editirioin un mortaio di pierz prattra la seglia di narmon, si et ioglie per quill'altro che la celec che sia biance, fatta o la seglia di narmon, si et ioglie per di la seglia di narmo, si esta di consultata di consulta

CAPITOLO T

Come di tartari e di colature d'acque si conducano le fonane rustiche; e come nello stuc co si murino le telline e le volature delle pietre cotte.

Si come le fontane che nei lore palazi, giardini, ed altri lossipi levero gi anticità, formo di diverse maniere, cios alcune imbate con tarse e uni di altre serie, altre altrio alie mera con nictura di altre serie, altre dialto altre mera con nicmaritime, altre poi per une delle stole più semplice puitre, ed altre finamente assori quelle phile e puitre, ed altre finamente assori quelle con la conservatione di conservatione della viatibili fonti che auturalmente assori quelle quali variandole sempre hanto alle invensioni edgi incibili signuto componimenti di opera tosonan coperti di coltane d'arque perinficate, che predono a giusi di rediconi ditto di tempo, di periono a giusi di rediconi di tele tempo, di con cuelle e grossi, enne non nota a Tiradi, con si fismu. Evercone petitici e i rani degli alberi ed ngul altra eosa che se gli pone innansi, facendone di queste gomme e tartari, ma aneora al lago di Pie di Lapo che le fa grandissime, ed in Toseana al fiume d'Elsa, l'acqua del quale le fa in modo chiare, che paiono di mar-mi, di vitrioli, e d'alfomi. Ma hellissime e bizzarre sopra tutte l'altre si sono trovate dietro monte Morello pure in Toscana vicino otto miglia a Fiorenza. E di questa sorta ha fatte fare il Duca Cosimo nel suo giardino dell'olmo a Caatello gli ornamenti rustici delle fontane fatte dal Tribolo sculture. Queste levate donde la natura l'ha prodotte si vanno accomodando nell'npera che altri vuol fure con spranghe di ferro, con rami impiombati, o in altra maniera, e s'innestano nelle pietre in modo che sospese pendano; e murando quelle addosso all'opera toscans, si fa che essa in qualche parte si veggia. Aeromodando poi fra case cave di piombo ascose, e spartiti per quelle i buchi, versaco zam-pilli d'acque, quando si volta una chiave ch'è nel principio di detta cannella, e così si fanno condotti d'acque e diversi zampilli; dove poi l'acqua piove per le colature di goesti tartari, e colando fa dolcezza nell'udire e brilezza nel vedere. Se ne fa sucora d'un'altra specie di grotte più rosticamente composte, contraffacendo le fonti alla salvatica in questa maniera

Figlians sani specendi, e comment che some interne a la naversi orbe uppe, le quill con mellen nitrali e pù vere Altri ne fanne di store più pattie e liere, nelle quali mercolano l'ame e l'altre, e mentre quelle è freue met-tiller, chiercelle martitime, tratrenghe, e nicchi grand e piecolai, chi attie e chi a rore-tiller, chiercelle martitime, tratrenghe, e nicchi grand e piecolai, chi attie e chi a rore-tiller, chiercelle martitime, tratrenghe, e nicchi grand e piecolai, chi attie e chi a rore-tiller, chiercelle martitime, tratrenghe, e nicchi stamo le frutte; e scoresi di reagenti d'ougan vi al pone, come si rede alla come a radiante, a pie di Monte Mario per rom-siglio di Giovanni di Udine.

Cost si fa aneora in diversi colori on musaic rostico e molto bello, pigliando piecoli perzi di colature e di mattoni disfatti e troppo cotti nella fornare, ed altri pezzi di colstore di vetri, che vengono fatte quando pel troppo finoro scoppia-no le padelle de'vetri nella fornace, si fa, dico, murando i detti pezzi, fermandogli nello stucco, come s'è detto ili sopra, e facendo nascere tra essi coralli ed altri reppi marittimi, i quali reca-no in se grazia e bellezza grandusima. Così si fanno animali e figore, che si cuoprono di smalti io vari pezzi posti alla grossa e con le nicehie suddette, le quali sono bizzarra cosa a vederle, E di questa specie n'é a Roma fatte moderne di molte fontane, le quali hanno desto l'acimo d'infiniti a essere per tal diletto vaghi di si fatto lavoro. È oggi similmente in uso un'altra sorta d'ornamento per le fontane, rustico affatto, il quale si fa in questo modo. Fatta disotto l'ossatura delle figure o d'altro che si voglia fare e coperta di caleina o di atucco, si rieuopre il di fuori a golsa di musaico di pietre di marmo bianco o d'altro colore secondo quello che si ha da fare, ovvero di certe pierole pietre di ghiala di diversi colori, e queste, quando sono con diligenza lavorate, hanno lunga vita E lo stud con che si murano e lavorano queste cose e il nedesimo che innanzi abbismo razionato, e per

la press fatta con essa rimangono marnir. A questr tali fontane di frombole, rice assal di tiumi tondi e sticcisti, si fanno parimenti mucando quelli per cittello e a onde a uso di copur, che famo di dissimi con contra si consiste di contra di consiste di consiste di consiste di contra di consiste di consiste di consiste di contra di consiste di consiste di contra di parimenti più contra di parimenti più conviena di contra di parimenti più conviena di casta dei de la parimenti più conviena alla stafe dei a baggi che sile fonti.

# CAPITOLO VI

Del modo di fare i pavimenti di commesso.

Totte le cose che trovar si poterono gli antichi ancorrhe con difficultà, in ogni genere o le ritrovarono o di ritrovarle cercarono, quelle, dico, che alla vista degli uomini vaghezza e varietà indurre potessero; trovarono dunque fra l'altre cose belle i pavimenti di pietre ispartiti con varj misti di porfidi, serpentini, e graniti, ova tondi e quadri o altri spartimenti, onde s'immaginarono che fare si potessero fregi, fogliami, ed altri andari di disegni e figure. Onde per poter meglin ricevere l'opera tal lavoro tritavano i marmi, acci-oche essendo quelli minori, pntessero per in campo e piano con essi rigirare in tondo e diritto ed a torto, secondo che veniva Inr meglio, e dal commettere insieme questi pezzi lo dimandarono musaico, e nei pavimenti di molte loro fabbriche se ne servirono, come ancora veggiamo all'Aotoniano di Roma ed in altri hoghi, dove si vede il musaico Isvorato con quadretti di maemo piccoli, conducendo fogliaquadretti di marmi pirconi, conquesti di marmi, maschere, ed altre bizzarrie, e con quadii di marmo bianchi od altri quadretti di marmo nero feeero il campo di quelli. Questi dunque si lavoravano in tal modo: facevasi sotto un piano distucco fresco di calce e di marmo, tanto grosso che histaise pre tenece in sè i pezzi commessi fermamente, sinché faito presa si potessero spia-nae di sopra, perche facevano nel seocarsi una presa mirabile ed una amalto maraviglioso, che ne l'us» del camminare ne l'acqua non gli offendeva. Onde essendo questa opera in grandissima considerazione venuta, gli in regui loro si misero a speculare più alto, essendo fieile a una invensione trovata aggiunger sempre qual cosa di bonta. Perché fecero poi i musaici di marmi più fini, e per bagni e per stufe i pavimenti di quelli e con più sottile magistero e diligenza quei lavoravano sottilissimamente, facendovi pesci variati ed imitando la pittura con varie sorte di colori atti a ciò con più specie di marmi, me-scolando anco fra quelli alcuni pezzi triti di quadretti di musaico di nssi di pesce, c'hanno la pelle lustra. E così vivamente gli facevaco, che l'acqua postovi di sopra velandoli, pur che chiara fosse, gli faceva parere vivissimi nei pa-vimenti, come se ne vede in Parione in Roma in casa di M. Egidio e Fabio Sasso. Perché parendo loro questa nos pittura da poter reggere all'acque esl si venti e al sole per l'eternità sua, e pensando else tale opera molto meglio di lontano che d'appresso ritornerebbe, perche così non si scorgerebbono i pezzi che dimusaico d'appresso fa vedere, gli ordinarono per ornar le volte e le pareti dei muri dave tai cose si avevano a veder di lontano. E perché lustrassero e dagli umidi ed acque si difendessero, pensarono tal cosa doversi fare di vetri, e così gli misero

in njera je facendo cih bellissimo vedere, ne ornarono i tempi loro rd altri ineghi, come veggizmo oggi arcora a floma il tempio di Bacco con la compania di marmo derivano con la compania di marmo derivano del compania di marmo derivano da quel di vetti s' e passato al musico di gradi d'uoro, e da questi al musico del far le figure e le storie dichiero oscero por di commessi che painon dipinte, come tratteremo al suo luogo nella pittera.

### CAPITOLO VII

Come si ha a conoscere uno edificio proporziouato bene, e che parti generalmente se gli convengano.

Ma perché il ragionare delle cose particolari mi farchhe deviac troppo dal mio proposito, la-sciata questa minuta considerazione agli scrittori dell'architettura, dirò solamente in universale me si conoscono le huone fabbriehe, e quello che si convenga alla forma loro per esserc insie-me ed utili e belle. Quando s' arriva dunque a uno edificio, chi volesse vedere s'egli è stato ordinato da uno architettore eccellente e quanta maestria egli ha avnto, e sapere s'egli ha saputo accomodarsi al sito e alla volonta di chi l'ha fatto fabbricare, egli ha a considerare tutte queste parti. In prima se chi lo ha levato dal fondamento ha pensato se quel luogo cea disposto e capace a ricevere quella qualità e quantità di ordinazione, così nello spartimento delle stanze come negli ornamenti che per le mura comporta quel sito, o stretto o largo, o alto o basso ; e se e stato spartito con grazia e conveniente misura, disprosando e dando la qualità e quantità di co-lonne, finestre, porte, eriscontri delle facer fuori e dentro nelle altezze o grossezze de'muri, ed in tutto quello che c'intervenga a luogo per luogo. È di necessità che si distribuiscano per lo edifizio le stanze, ch' abbiano le lor corrispon-denze di porte, finestre, cammini, scale segrete, anticamece, destri, scrittoi, senza che vi si vegga errori, come saria una sala grande, un portico picciolo n le stanze minori, le quali per esser membra dell'edificio, è di necessita eix elle stano, come i corpi umani, egualmente ordinate e distribuite secondo le qualità e varietà delle fabbriebe, come tempi toudi, a otto facce, in sel facce, in croce, equadri e gli ordini var) secondo chi, ed i gradi io che si trova chi le fa fabbricare. Perciocche quando son disegnati da mano che abbia giudicio, con bella maniera mostrano l'eccellenza dell'artefice e l'animo dell'autor della fabbries. Perciò figureremo, per meglio essere intesi, un palazzo qui di sotto, e questo ne darà lume agli altri edifici, per modo di poter conoscere, quando si vede, se è ben lormato o no. In prima chi conzidererà la facciata dinanzi,lo vedra levato da terra, o in su un ordine di scales o di muricciuoli, tanto che quello sfogo lo faccia uscir di terra con grandezza, e serva che le cucine o cantine sotto terra siano più vive di lumi e più alte di af-go, il che anco molto difende l'editicio da terremott ed altri casi di fortuna. Bisogna poi che rappresenti il corpo dell'uomo nel tutto e nelle parti similmente, e che pre avere egli a temere i venti, l'acque, e l'altre cose della natura, egli sia fognato con ismaltitot che tutti rispondono a nn centro, che porti via

tutte insieme le bruttezze ed i pazzi che gli pos-

sano generare informità. Per l'aspettu sun primo la facciata vuole avere decoro e muesta, ed essere compartita come la faccia dell' nono. La porta da basso ed in mezzo, così come nella teata ha l'uomo la bocca, donde nel corpo passa ogni sorte di alimento; le finestre per gli ocebi, una di qua e l'altra di la, servan lo sempre parità, ehe non si faccia se non tanto di qua quanto di la pegli ornamenti o d'archi, o col-nne, o pilastri, o nicchie, o finestre inginoechiate, ovvero altra sorte d'ornamento, con le misure ed ordini ebe già s'e ragionato, o dorici, o jonici, o enrinti, o toscani. Sia il suo cornicione che regge il tetto fatto con proporzione della facciata, accondo ch' egli è grande, e che l'acqua non hagna la faccista e chi sta nella straila a sedere. Sia ili sporto secondo la proporzione dell'altezza e della larghezza di quella facciata. Entrando dentro, nel primo riertto sia magnifico, e unitamente corrisponda all'appiccatura della gola ove si passa, e sia svelto e largo, aceiocchè le strette o de esvalli o d'altre calche che spesso v'intervengono, non fieciano danno a lor medesimi nell'entrata o di feste o d'altre allegresse. Il cortile figurato per il corpo sia quadro ed uguale, ovvero un quadro e mezzo, enme tutte le parti del corpo, e sia ordinato di porte e di parita di stanze deutro con belli ornamenti. Vogliono le seale pubbliche esser comode e dolci al salire, di larghezza spaziose, e d'altezza sesgate, quanto però comporta la proporzione de'luoghi. Vogliono oltre a ciò essere ornate e coriose di lumi, ed almeno sopra ogni pianerottulo dove si volta, avere finestre o altri lumi; eil insomma vogliono le scale in ogni sua parte avere del magnifico, attesorbe molti veggiano le scale e non il rimanente della casa. E si può dise che elle sieno le braccia e le gambe di questo corpo; on le sicco-me le braccia atanne dagli lati dell' nomo, così devono queste stare dalle bande dell'edificio. Ne lascerò di dire che l'altezza degli scaglioni vuole essere un quinto almeno, e ciascano scaclione largo due tersi, eioe, come si è detto nelle scale degli edifici pubblici, e ne gli altri a proporzione; perche quando sono ripide non si possono salire ne da putti ne da vecchi, e rompono le gambe. E questo membro è più difficile a porsi nelle fabliciebe, e per essere il più frequentato che sia e più comune, avviene spesso, clie per salvar le stanze le gustiamo. E bisogna che le sale coo le stanze di sotto faceiano un appartamento comune per la state, e diversamente le camere per più persone; e sopra siano salotti, sale, e diversi appartamenti di stanze che rispondino sempre nella maggiore: e ensi facciano le cueine e l'altre stanzes ebe quando non ci fosse quest' ordine, ed avesse il composimento spezzato, ed una cosa alta e l'altra bassa, e chi grande e chi picciola, rappresenterebbe ogmini zoppi, travolti, biechi, e storpiati ; le quali opre fanco che si riceve bissimo e non lode alcuna. Debbono i componimenti dove s'orpano le facce o fuori o deniro, aver corrispondenza nel seguitar gli ordini loro nelle colonne, e che i fosi di quelle non siano lungiti o sottili, o gryssi o corti, servando sempre il decoro degli ordini suoi; ne si debba a una colonna sottile espitel grosso ne basi aunili, ma secondo il corpo le membra, le quali abbiano leggiadra e bella maniera e disegno. E queste cose son più conosciate da un occhio buono, il quale se ha giudicio, si poò tenere il vero compasso e l'istessa misura, perché da quello

saranno lodate le cose e biasimate. E tanto basti avez detto generalmente dell'architettura, perchè il parlarne in altra maniera unn è cosa da questo luogo.

# DELLA SCULTURA

CAPITOLO VIII

Che cosa sia la scultura, e conte siano fatte le sculture buore, e che parti elle debbano avere per essere tenute perfette.

La scultura è un'arte che levando il sope fino dalla meteria suggetta, la riduce a quella forma di corpo che nella idea dello artefice è discenata. Ed e da considerare che tutte le figure di qualunque sorte si siano o intagliate ne'marini o gittate di bronzi o fatte di stueco o di legno, avendo ad essere di tondo rilievo, e ehe girando interno si abbiano a vedere per ogni verso, e di necessità che a volerle ebiamar perfette ell'abhiano di molte parts. La prima è, che quando una simil figura ci si presenta nel primo aspetto alla vista , clla rappresenti e renda somiglisuza a quella co-a per la quale ello è fatta, o fiera o umile o bizzarra o allegra o maleneonies secondo chi si figura, e che ella abbia corrispondenza ili parità di membra, cine non abbia le gambe lunghe, il capo grosso, le braccia corte, e diaformi, ma sia ben misurata, ed ugualmente a parte a parte concordata dal capo a pierti. E similmente se ba la faccia di vecchio, abbia le braccia, il corpo, le gambe, le mani, ed i piedi di vecchio; unitamente ossuta per tutto, musculosa, nervuta , e le vene poste a' luoghi loro. E se arà la faccia di giovane, slebbe parimente esser riton-da, morbida e doler nell'oria, e per tutto unitaniente concordita. Se ella non ari ad essere ignuila, faeciasi che i panni ch'ella ara ad avec adilosso, non siano tanto triti ch'abbiano del secco, ne tanto grossi che painno sassi; ma siano con il loro andar di piegle girati talmente, che senoprino lo ignudo di sotto, e con arte e grazia talora lo mostrino, e talora lo ascondino sen-za alcuna crudezza che offenda la figura. Siano i snoi capelli e la barba lavorati con una certa morbidezza, svellati e ricciuti, ebe mostrino di essere sfilati, avendoli data quella maggior piumosità e grazia che può lo scarpello, ancorache gli scultori in questa parte non possino così bene contreffere la natura, facendo cosi le cioc de'capelli sode e ricciote, più di maniera che

di institutione naturale. El nacce si de la fine casario di fare i piedi e le mani cha dano concensario di fare i piedi e le mani cha dano concensario di fare i piedi e le mani cha dano conle per escre tutta i fiqua totoda, de form che in
farcia, in protilo, e di dietto ella sia di proportione aguale, a reado cita a ongi pieta e vendata
a rapparentara hen disposta per tutto. È neche signalmente ci sia per tutta tuttudine, disegon, unione, graite e diligenza le quali costutte iniserse dissortiro l'ingegon e di valuer
come dipint, pare consiste più con il quinticome dipint, pare consiste più con il quintice con la mana, avendo a state in altras dotte
altras diver-

sia nna gran distante; perché la diligenza dell'ultimo finimento nnn si vede da lontano, ma sl conosee bene la bella forma delle braecia e delle gambe, ed il huon giudicio nelle falde de' panni con poche pieglie; perché nella semplicità del poco si mostra l'acutezza dell'ingegno. E per questo le figure di marmo o di bronzo che vanno un poco alte, vogliono essere traforate ga-gliarde, acciocche il marmo che è bianco, ed il bronzo che ba del nero, piglino all'aria dell'uscurità, e per quella apparisca da lontano il lavoro esser finito, e d'appresso si vegga lasciato in bozze. La quale avvertenza ebbero grandemente gli antichi come nelle lor figure tonde e dimezzo rilievo ehe negli archi e nelle colonne veggismo di Roma, le quali mostrano ancora quel gran giudicio eh' esai ebbero: ed infra i moderni si ve-de essere stato osservato il medesimo grandemente nelle sue upere da Donatello. Debbesi oltra di questo considerare, che quando le statue vanno in un luogo alto, e che a basso non sia molta distanza da potersi discostare a giudicarle da lontano, ma che a'abbia quasi a atar loro sotto, che ensi fatte figure si debbon fare di nna testa o due più d'altezza. E questo si fa, perchè quelle figure che son poste in alto si perdono nello scorto della veduta stando di sotto, e guardando allo in su. Onde ciò ebe al dà di accrescimento viene a consumarsi nella grossezza dello scorto, e tornano poi di proporzione nel guardarle, gioste e non nane, ma con buonissima grazia. È quando non piacesse far questo, si potra mantenere le membra della figura sottilette e gentili, che questo aneora torna quasi il il medesimo. Costumasi per molti artefici fare la figura di nove teste, la quale vien partita in otto teste tutta, eccetto la gola, il collo, e l'altezza det piede, che con queste torna nove; perebe due sono gli stinchi, due dalle ginocchia a'membri genitali, e tre il torso fino alla fontanella della gola, ed no'altra dal mento all'ultimo della fronte, ed nna ne fanno la gola e quella parte ch'é dal dosso del piede alla pianta, che sono nove. Le braceia vengono appiccate alle apalle, e dalla fontanella all'appicatura da ogni handa è nna testa, ed esse braceia sino alla appiecatura delle mani sono tre teste, ed altargandosi l'uomo con le hraccia apre appunto tan-to quanto egli è alto. Ma non si debbe usare altra miglior misura che il giudicio dell'occhio, il quale, sehbene una cosa sarà benissimo misurata, ed egli ne rimanga offeso, non resterà per nesto di hiasimarla. Però diciamo, che sebbene la misura è nna retta moderazione da ringrandire le figure talmente, che le altezze e le larghezze, servato l'ordine, facciano l'opera proporzionata e graziosa, l'occhio nondimeno ba poi con il giudicio a levare e ad aggiugnere secondo che vedrà la disgrazia dell'opera, talmente ch'e'te dia giostamente proporzione, grazia, disegno, o perfezione, acciocche ella sia in se tulta lodata da ogni ottimo giudielo. E quella statua o figura che avrà queste parti, sarà per-fetta di bontà, di bellezza, di disegno, e di grazia. E tati tigure chiameremo tonde, purebe si possano vedere intie le parti finite, come si vede ell'nomo giraodolo attorno, e similmente poi l'altre che da gneste dipendono. Ma e'mi pare oramai tempo da venire alle cose più particolari.

Del fare i modelli di cera e di terra, o come si vestino, e come a proporzione si ringrandischino poi nel marmo; come si subbino e si gradinino e pulirchino e impomicino e si lustrino e si rendino finiti.

rliono gli sculturi gnando vogliono lavorare una fignra di marmo, fare per quella un modello, che così si chiama, cioè nno esempio che è una figara di grandezza di mezzo braccio o menno più secondo che gli tarna comodo, o di terra o di cera o di atneco, purche e'possan mostrare in quella l'attitudine e la proporzione che ha da essere nel-la figura che ei vogliono fare, cercando accomodarsi alla targhezza ed all'altezza del assso che hanno fatto cavare per farvela dentro. Ma per mostrarvi come la cera si tavora, diremo del lavorar la cera e non la terra. Questa per renderla più morbida, vi si mette dentro un poco di sevo e di trementina e di pece pera, delle quaticose il sevo la fa più arrendevole, e la trementina, tenente in se, e la pece le da il colore nero, a le fa una certa sodezza dappoi ch'e lavorata nello stare fatta, che ella diventa dura. E chi volesse anco farla d'altro colore, pnò agevolmente, perchè mettendovi dentro terra rossa, ovvero cinabrio o minin, la farà giuggiolina o di somigliante colore, se verderame, verde, ed il simile si dice degli altri colori. Ma è bene da avvertire che i detti colori vogliono esser fatti in polvere e stacciati, e coal fatti essere poi mescolati con la cera liquefatta che sia. l'assene ancora per le cose ccole, e per fare medaglie, ritratti, e atoriette, ed altre cose di bassorilievo, della bianca, E questa si fa mescolando eon la cera bianca, biacea in polvere, come si è detto di sopra. Non tacerò ancora ehe l moderni artelici hanno trovato il modo di fare nella cera le mestiche di tutte le sorti colori, onde nel fare ritratti di naturale di mezzo rilievo fanno le carnagioni, i capelti, i panni e tutte l'altre cose in modo simili al vero, ebe a cotali figure non manea in un certo modo, se non lo spirito e le parole. Ma per tornare al modo di fare la cera, acconcia questa mistura ed insieme fonduta, fredda ch'ella è, se ne fa i pastelli, i quali nel maneggiarli dalla caldezza delle mani si fanno come pasta, e con essa si cres una figura a sedere, ritta, o come si vuole, la quale abbia sotto un' armadura per reggerla in se stessa o di legni, o di fili di ferro secondo la volontà dell'artefice, ed ancor si può far con essa e senza come gli torna bene: ed a poen a poen col giadicio e le mani lavorando, erescen materia, eon i stecchi d'osso di ferro o di legne si spinge in dentro la cera, e con mettere dels apunge in uratio in evra, e con interer der-l'altra sopra si aggingne e raffina, linché con le dita si dà a questo modello l'ultimo pulimento. E finita eiò, volendo fare di quelli ebe siano di terra, si lavora a similitudine della eera, ma senza armadura di sotto n di legno o di ferro, perebe li farebbe fendere e erepare;e mentre che quetta si lavora, perche non fenda, con un panno hagnata si tien coperta fino che resta fatta. Finiti questi piccioli modelli o figure di cera o di terra, si ordina di fare un altro modello che abbia ad essere grande quanto quella atessa figura ehe si cerca di fare di marmo; nel che fare, perchi ta terra che si lavora umida nel seccarsi rientra,

bisogna mentre che ella si lavora fare a bell'agio e rimetterne su di mano in mano, e nell'ultima fine di mescolare colla terra farius cotta, che la manticue morbida e leva quella secchezza; e que-sta diligenza fa che il modello non rientrando rimane giusto e simile alla figura che s'ha da lavorare di marmo. E perché il modello di terra grande si abbia a reggere in sé, e la terra non abbia a frodersi, bisogna pigliare della cimatura o borra ehe si chiami o pelo, e nella terra mescolare quella, la quale la rende in se trenente e non la lascia fendere. Armasi di legni sotto e di stoppa stretta o fieno con lo spago, e si la l'ossa della figura e se le fa fare quell'attitudine che bisogna, secondo il modello picciolo diritto o a sedere che sia, e cominciando a coprirla di terra, si conduce ignuda lavorandola in sino al fine. La quat condutta, se se le vuol poi far panni addosso ehe siano sottili, si piglia pannolino che ais sottile, e se grosso, grosso, e si bagna, e bagnato con la terra s'interra non liquidamente, ma di un loto che sia alguanto sodetto, ed attorno alla figura si va acconciandolo che foccia quelle pieghe ed ammaecature ebe l'animo gli porge; di ehe secco verrà a indurarsi e manterrà di continuo le pieghe. In questo modo si con-ducono a fine i modelli e di cera e di terra. Volendo ringrandirlo a proporzione nel marmo, biogna ehe nella stessa pietra onde s'ha da cavare la figura, siafatta fare uoa squadra che un dritto vada in un piano a' pie della figura, e l'altro vada in alto e tenga sempre il fermo del piano, e così il dritto di sopra; e similmente nn'altra squadra o di legno o d'altra cosa sia al modello, per via della quale si piglino le misnre da quella del modello, quanto sportano le gambe fuora e così le braccia, e si va spignendo la figura in dentro con queste misore riportandole sul mar-mo del modello, di maniera che misurando il marinu ed il modello a proporzione, viene a le-vare della pietra con gli scarpelli, e la figura a poco a poco misurata viena a uscire di quel sas-so, nella maniera che al caverebbe d'una pila d'acqua pari e diritta una figura di cera else pri-ma verrebbe il corpo e la testa e le ginocchia, ed a poen a poeo scoprendosi ed in su tirandola, si vedrebbe poi la ritondità di quella fin passato il mezzo, e in ultimo la ritondità dell'altra par-te. Perche quelli ebe banno fretta a lavorare, e che bucano il sasso da principio e levano la pietra dinanzi e di dietro risolutamente, non han poi luogo dove ritirarsi bisognandoli; e di qui pascono molti errori che sono nelle statue, che per la vuglia c'ha l'artefiee del vedere le figure tonde fuor del sasso a un tratto, spesso se gli acuopre un errore ebr non può rimediarvi se non vi si mettono pezzi eummessi, come abbiamo vi-ato costumare a molti artelici moderni; il quale rattoppamento è da ciabattini e non da uomini eccellenti o maestri rari, ed è cosa vilissima e beutta e di grandissimo biasimo. Sogliono gli scultori nel fare le statue di marmo nel principio loro shbozzare le figure con le subbie, che sono una specie di ferri da loro così nominati, i quali sono appuntati e grossi, e andare levando e sub-biando grossamente il loro sasso, e poi con altri ferri detti caleagnuoli, e hanno una tacca in me azo e sono corti, andare quella ritondando per aino che eglino vengbino a un ferro piano più sottile del calcagnuolo else ba due tacche, ed è chiamato gradina, col quale vanno per tutto con gentilezza gradinando la figura colla proporzione de' muscoli e delle piegbe e la tratteggiano di maniera per la virtù delle tacche o denti predet-

ti, che la pietra meutra grasia mirabile. Ousers dato, si va learnola le gralinature con un ferre putito e per dare perfesione alla figura, volenquitto e per dare perfesione alla figura, volensi va con lime torte levando le gradine. Il simile
va con lime torte levando le gradine. Il simile
va con lime torte levando le gradine. Il simile
mando che retti piano, e dappole con ponte il
pomice si va impossiciando uttis la figura, danmando che retti piano, e dappole del oper maraviglio de fila scultura. Adoperata succesi il geno
missi della scultura. Adoperata succesi il geno
missiliane con pagiti il grana facendo attrafibili
si strappiosi, talehe finite e lustrate, si renulosa
ggili occisì nostri bellissime.

# CAPITOLO E

De' bussi e de' meszi rilievi; la difficultà del fargli; ed in che consista il condurgli a perfezione

Quelle figure che gli scultori chiamano mezzi rilievi furono trovate già dagli antichi per fare istorie da adornare le mura piane, e se ne servirono ne' teatri e negli archi per le vittorie; perché volendole fare tutte tonde, non le potevano situare, se non facevano prima una stanza ovvero una piazza che fusse pisna. Il ebe volendo sfuggire, trovarono una specie che mezzo rilievo no-minarono, ed è da noi eosì ebiamato ancora, il quale a similitudine d'una pittura dimostra prima l'intrro delle figure principali, o mezze tonde o più, come sono; e le seconde occupate dalle prime, e le terze dalle seconde, in quella stessa maniera che appariscono le persone vive uando elle sono ragnnate e ristrette insieme. In questa specie di mezzo rilievo, per la dimi-nuzione dell'occhio, si fanno l'ultime figure di quello basse, come alcune teste bassissime, e così easamenti ed i paesi ebe sono l'ultima cosa. Questa specie di mezzi rilievi da nessuno è mai stată meglio ne con più osservanza fatta, ne più proporzionalamente diminoita o allontanata le one figure l'una dall'altra ebe dagli antiebi, come quelli ebe, imitatori del vero ed ingegnosi, non hanno mai fatto le figure in tali storie che abbiano piano che scorti o fugga; ma l'hanno fatte co'propri piedi che pasino su la cornice di sotto; dore aleuni de'nostri moderni animosi più del dovere, banno fatto nelle storie loro di mezzo rilievo posare le prime figure nel piano che è di basso rilievo e sfugge, e le figure di mezzo sol medesimo, in modo ehe stando così non poseno i piedi con quella sodesse ebe na-turalmente dovrebbono; laonde spesse volte si vede le punte de'pié di quelle figure che vol-tano il di dietro, loccarsi gli stinchi delle gam-be per lo scorto one è violento. E di tali cose se ne vede in molte opere moderoe, ed ancora nelle porte di S. Giovanni ed in più luogbi di quella eta. E per questo i mezzi rilievi che banno questa proprietà sono falsi; perebe, se la metà della figura si cava fuori del sasso, avenmeta actua ngura si cava tuori dei sasso, aven-done a fare altre dopo quelle prime, vogliono avere regola dello sfuggire e diminuire, e coi piedi in piano, che sia più innanzi il piano eba i piedi, come fa l'occhio e la regola nelle cose dipinte; e conviene che elle si abbassino di mano in mano a proporsione, tanto che vengeno a rilievo stiacciato e basso; e per questa unione ehe in ciò bisogna è difficile dar luro perfezione e condurgii, attesoché nel riliero ci vanno scorti di piedi e di teste, ch'è necessario avere disciono disegno a volere in ciò mostrare il valore dello artefice. E a tanta perfezione si receno in questo grado le cose lavorate di terra e di cera, quanto quelle di bronzo e di marmo. Perehe in tutte l'opere ehe avranno le parti ch'io dico, saranno i mezzi rilievi tenuti bellissimi, e dagli artefici intendenti sommamente lodati. La seconda specie ehe bassi rilievi si chiamano, sono di manco rilievo assai che il mezzo, e si dimostrano almeno per la metà di quelli che noi chiamismo meszo rilievo; e in questi si può con ragione fare il piano, i casamenti, le prospettive, le scale ed i paesi, come veggiamo ne per-gami di bronzo in S. Lorenzo di Firenze ed in tutti i hassi rilievi di Donato, il quaie in questa professione lavorò veramente cose divine con grandissima osservatione. E questi si renfinno all'occhiu facili e senza errori o barbarlami, pereliè non sportano tanto in fuori che possuno dare cansa di errori o di biasimo. La terza spezie si chiamano bassi e stiacciati rilievi, i quali non banno altro in se, che'l disegno della figura con ammaccato e stiacciato rilievo. Sono difficili assni, attrsoché e'ei bisogna disegno grande ed invenzinne; avvengaebė questi sono faticosi a dargli grazia per amor de contorni, ed in questo genere ancura Donato lavorò meglio d' ogni artefice con arte, disegno, ed invenzione. Di questa sorte se n'e visto ne' vasi antiebi arctini assai figure, maschere, ed altre storie antiche, e similmente ne' cammei antichi, e nei eoni da stampare le cose di bronzo per le medaglie, e similmente nelle monete.

E questo feères, perchè se foucres state tropnd cilière non arrebbono postar consire, che d'elgo del martello nos surribono venute l'iniria gittat, la quale quando è hasa dura poca faite a tempire i curi del conio. Di questa arte redinno ggi moli intefici moderni che l'humfatta divinistimamente, e più che essi antichi, fatta divinistimamente, e più che essi antichi, fatta divinistimamente, e più che essi antichi, delle figure fatte diministre con onervazione, e ne basi biondi del dirego per le prospettive el altre invennosa, e negli atteristi ha per de via diregio, gli fatte controllamente, per queste parti tenere o lodevoli o hisimeroli, el integrate conoscertà situro.

## . CAPITULO XI

Come si fanno i modelli per fare di bronto le figure grandi e picciole, e come le forme per butarle; come si armino di firre, e come si grutivo di metallo, e di tre vorti bronto; e come ana gittus si cerellino e si rincettino; c come manenta per per commetino nel media moderno brontettino e commetino media moderno brontettino e commetino nel mediamo bronto.

Usus eli artefei eccellenti, quando reglinos pittae o di metido o brono figure grandi, fare nel principio una saluta di terra tanto grando, quanto quella che è reglinos buttare di metallo, e la conducono di terra s quella perferiore chie concessa dall'arte e dallo tutho tora. Fatto questo, che si chiama da loro modello, e conducto a tutta la perfeziona dell'arte e dal superiore, cominciano poi con gesso da fare pressa farmare sopra que condocllo-parte per queste, facendo

addosso a quel modello i cavi di pezzi, e sopra ogni pezzo si fanno risenntri, che un pezzo con l'altro si commettano, segnandoli o con numeri o con alfabeti o altri contrassegni, e che si possano cavare e reggere insieme. Cost a parte per parte lo vanno formando e ungendo con olio fra gesso e gesso dove le commettiture s'banno a congiugnere; e così di pezzo in pezzo la figura si forma, e la testa, le braccia, il torso, e le gambe per fin all'ultima cosa; di maniera che il cavo di quella statua, cioè la forma incavata, viene improntata nel cavo con tutte le porti ed ogni minima eosa che è nel modello. Patto ciò. quelle forme di gesso si lasciano assodare e riposare; poi pigliano un palo di ferro ehe sia più lungo di tutta la figura che vogliono fare e che si ha a gettare, e sopra quello fanno un'anima di terra, la quale morbulamente impastando, vi mescolano sterro di cavallo e cimatura, la quele anima ha la medesima forma che la figura del modello, ed a suolo a suolo si enoce per cavare la umidità della terra, e questa serve poi alla figura: pereliè gettando la sintua, tutta que-sta anima eh'è soda vien vacua ne si riempie di bronzo, che non si potrebbe muovere per lo prao; e così ingrossann tanto e con pari misure quest'anima, che scaldando e eocendo i suoli, come è detto, quella terra vien cotta bene, c così priva in tutto dell'umido che gittandovi poi sopra il bronzo, nnn può schizzare o fare nocumento come si è visto già molte volte con la morte de' maestri e con la rovina di tutta l'opera. Cosi vanno bilicando questa anima e assettando e contrappesando i pezzi, finché la riscontrino e riprovino, tanto ch'eglino vengono

a fare, che si lasci appunto la grossezza del me-tallo o la sottilità, di che vuni che la statua sia. Armano spraso quest'anima per traverso con perni di rame e con ferri che si possano cavare e mettere per tenerla con sicortà e forza maggiore. Quest'anima quando è finita, nuovamente ancora si ricuoce con fuoco dolce, e cavatane interamente l'umidità, se pur ve ne fosse restata punto, si lascia poi riposare, e ritornando a' eavi del gesso si formano quelli pezza per prezo con cera gialla, che sia stata in molle e sia incorporata con un poco di trementina e di sevo. Fondutala dunque al fuoro, la gettano a metà per metà ne pezzi di cavo; di maniera che l'artefice fa venire la cera sottile secondo: la volonta sua per il getto, e tagliati i pezzi scenndo che sono cavi addosso all'anima che già di terra s'è fatta, gli commettono ed insieme gli riscontrano e in-nestano, e con alcuni brocchi di rame sottili fermano sopra l'anima colta i pezz della cera con-fitti da detti brocchi, e così a pezzo a pezzo la figura innestano e riscontrano, e la rendono del tutto finita. Fatto riò vanno levando tutto la cera dalle bave delle suprefluità de' cavi, conducendola il più ehe si può a quella finita bouta e perfezione, che si desidera che abbia il gelto. Ed avanti che e' proceda più innanzi, rizza la figura e considera diligentemente se la erra ha mancamento alcuno, e la va racconciando e riempiendo o rinalzaudo o abbassando dove maneasse. Appresso finita la cera e ferma la figura, mette l'artruce su due alari o di legno o di pietra o di ferro, come un arrosto, al fuoco la sua figura con comodità, che ella si posso alvare e abbassare, e con cenere bagnata appropriata a quell'uso con un pennello tutta la figura va ricoprendo che la cera non si veg:a, e per ogul

cavo e perlugio la veste bene di questa materi Dato la cenere, rimette i perni a traverso, che Dato la cenera, rimette i perti a traverso, coe passano la cera e l'anima, secondo ehegili ha la-soiati nella figura; perciocche questi hanno a reggere l'anima di dentro, e la cappa di fuori, che è la incrostatura del cavo fra l'anima e la cappa dove il bronzo si getta. Armato eiò, l'artetice comincia a torre della terra sottile con eimatura e sterco di cavallo, come dissi, battuta imieme, e con diligenza fa una increstatura per tutto sottilissima, e quella lascia seccare, e così volta per volta si fa l'altra inerostatura con lasciare seccare di continuq, finche viene interrando ed alzando alla grossezza di mezzo palmo il più. Fatto ciò, que'ferriche tengnno l'anima di dentro, si cingono con altri ferri che tengono di fuori la cappa ed a quelli si fermano, e l'un e l'altro meatenati e serrati fanno reggimento l'ano all'altro. L'anima di dentro regge la cappa di f-iori, e la cappa di fuori regge l'anima di den-tro. Usasi fare certe cannelle fra l'anima e la cappa, le quali si dimandano venti, ehe sfiatano all'insu, e si mettono, verbigrazia, da un ginocchiu a un braccio che alsis perche questi danno la via al metallo di soccorrere quello, che per qualehe impedimento non venisse, e se ne fanno ochi ed assai, secondo che è ilifficile il getto. Ciò fatto, si va dando il fuoco a tale cappa ugnalmente per tutto, tal che ella venga unita ed a poco a poco a riscaldarsi, rinforzando il fuoco sino a tanto che la forma si infuochi tutta, di maniera che la cera che è nel cavo di ilentro venga a struggersi, tale che ella caca tutta per quella banda per la quale si debbe gittare il me tallo, senza che ve ne rimanga dentro niente. Ed a conoscere ciò, bisogna quando i pezzi s'innestano su la figura pesarli pezzo per pezzo; così poi nel cavare la cera ripesarla e facendo il calo di quella, vede l'artefice se n'e riminta fra l'anima e la esppa, e quanta n'é oscita. E sappi che qui consiste la maestria e la diligenza dell'artefice a cavare tal ceras dove si mostra la difficultà difare i getti, che renghino belli e netti. Attesoché romanendoci punto di cera, ruincrebbe tattu il getto, massimamente in quelle parti dove essa rimane. Pinito questo, l'artefice sotterra questa forma vicino alla fueins duve il bronao st fonde, e puntella, si che il bronzo non la sforzi, e gli fa le vie che possa buttarsi, cd al somme lascia una quantità di grossezza, che si possa poi segare il bronzo che avansa di questa materia; e questo si fa perebé venga più netta. Ordina il metallo che vnole, e per ogni libbra di cera ne mettedieci di metallo. Fassi la lega del metallo statuario di due terzi rame ed un terzo ottone, secondo l'urdine Italiano. Gli Egizi, da quali quest'arte ebbe origine, meltevano nel bronzne terzi ottone ed un terzo rame. Del metallo eletro, che è degli altri più fine, si mette due parti rame e la terza argento. Nelle campane nec ogni cento di rame venti di stagno, acciocche il suono di quelle sis più squillante ed nuito, e «ll'artiglierie per ogni cento di rame dieci di stagno. Restaci ora ail inseguare, che venendo la figura con maneamento, perche fosse il bennzo cotto o sottile o maneasse in qualehe parte, il modo dell'innestarvi un peazo. Ed in questo caso levi l'arteliee tutto quanto il tristo che e in quel getto, e faceiavi una buca quadra cavandola sotto squadra; dipoi le aggiusti un pezzo di metallo attiuto a quel pezzo, chevenga iu fuora quauto gli piacese commesso appunto in quella

ouca quadra, col martello tanto lo pe ebe lo saldi, e con lime e ferri faccia si che lo pareggi e finisca in tutto. Ora volendo l'artefice gettare di metallo le figure picciole, quelle si fanno di cera, o avendone ili terra o d'altra materia, vi fa sopra il cavo di gesso come alle grandi, e tutto il cavo si empie di cera. Ma bisogna che il cavo sia bagnato, perebe buttandovi della cera, ella ai rappiglia per la freddezza dell'acqua e del cava. Dipoi aventolando e diguazzando il cavo, si vota la cera ebe è in mezzo del cavo. di maniera ebe il getto resta voto nel mezzo, il qual voto o vano riempie l'arteliee poi di terra e vi mette perni di ferro. Questa terra serve poi peranima, ma bisogna lasciarla seccar bene. Dappoi fa la cappa come all' altre figure grandi, armandola e mettendovi la cannelle per i venti, La cuoce di pot, e ne cava la cera, e così il cavo si resta netto, sicebé agevolmente si possono cittare. Il simile si fa de'bassi e de'mezzi rilievi e d'orni altra cosa di metallo. Finiti questi retti, l'artefice dipoi con ferri appropriati, cioe boli-ni, ciappole, struzzi, ceselli, puntelli, searpelli, e lime leva dove bisogna, e dove bisogna spi all'indentro e ripetta le bave; e con altri ferri ehe radono rasehia e pulisce il tutto con diligenza, ed ultimamente con la pomier gli dà il pulimento. Questo brinao piglia col tempo per se medesimo un colore che trae in neco, e non in rosso come quando si lavora Alcuni con olio lo fanno venire nero, altri con l'aceto lo fanno verde, ed altri con lavernice gli dauno il colore di nero, tale ebe ognuno lo conduce come più gli piace. Ma quello che veramente è cosa maraviglinea, e venulo a tempi nostri questo modo di gettar le figure così grandi come piecole, in tanta eccellenza, che molti maestri le fasmo veoire nel getto io modo pulite, che non si hanno a rineltare con ferri, e tanto sottili quanto e una costola di coltello. E quello che e più, alcune terre e ceneri che a ciò s'adoperano, sono venote in tanta finezza, chi si gettano d'argento e d'oro le ciocche della ruta, ed ogni altra sottile erba o fiure agevolmente e tauto bene, ehe cost helli riescono come il naturale. Nel ehe si vede quest'arte essere in maggior eccellenza che non era al tempo degli antichi.

# CAPITOLO XII

De'conj d'acciaio per fare le medaglie di bronzo o d'altri metalli, e come elle si fanno di essi metalli, di pietre orientali e di cammei.

Volundo fore le medagite di homo. Pragrato d'ore come più le Ferre gill antichi debbe l'intefice primieramente con punsoni di ferro intaliare di rilero i punsoni nell'incisio indichito la fasco a prama per prasa, come per escupito indichito la fasco a prama per prasa, come per escupito di considerato del discisio, escui fattre parti che si commettono a quella. Fabbricati roni il recisio tutti il prama col longuno per la medicini continuo a quella. Fabbricati roni il recisio tutti il prama col longuno per la medicini primiera di prama col longuno per la medicini proderi prima con longuno per la medicini prato per la medicini prato per la medicini prato per la medicini prato della medagia, il va importanto a colpi di 
della proderio con producto della de

quel modo che si lavorano d'incavo i cristalli, i diaspri, i calcidoni, le agate, gli ametisti, i sar-doni, i lapislazuli, i crisoliti, le corninole, i cammei, e l'altre pietre orientali; ed il cosi fatto lavoro fa le madri più pulite, conse ancora le pie-tre predette. Nel medesimo modo si fa il rovescio della medaglia; e con la madre della testa e con quella del rovescio si stampano medaglie di cera o di piombo le quali si formann di poi con sottilissima polvere di terra atta a ciò; nelle quali forme, cavatane prima la cera o il piombo predetto, serrate dentro sile staffe, si getta quello atesso metallo che ti aggrada per la mediglia. Questi getti si rimettono nelle loro madri d'aeciaio, e per forza di viti o di lieve ed a colpi di martello si stringono talmente, che elle pigliano quella pelle dalla stampa che elle non hanno presa dal getto, Ma le monete e l'altre medaglie più basse si improntano senza viti s colpi di martellu con mano, e quelle pietre orientali che noi dicemmo di sopra, si intagliano di cavo con le rnote per forza di staeriglio, che con la ruota consuma ogni sorta di durezza di qualunque pietra si sia. E l'artefice va spesso improntando con cera quel cavo che e'lavora, ed in questo modo va levando dove più giudica di hisogno, e dando fine all'opera. Mai cammei si lavorano di rilievo, perche essendo questa pietra faldata, cioè bianca supra r sotto nera, si va levando dal bianco tanto, che o testa o figura resti di basso rilievo bianca nel campo nero. Ed alcuna volta, per ac-comodarsi che tutta la testa o figura venga bianca in sul campo nero, si usa di tignere il campo mando e'non é tanto seuro quanto bisogna, E di questa professione abbiamo vistu opere mirabili e divinissime antiche e moderne.

# CAPITOLO XIII

Come di stucco si conducono i lavori bianchi, e del modo di five la forma di sotto murata, e come si luvo ano.

Solevano gli antichi, nel voler fare volte o incrostature o porten lineatre o altri ornamenti di stucchi hianchi, fare l'ossa di sotto di muraglia, che sia o di mattoni cotti ovvero di tafi, cioè sassi ebe siann dulci e si possino tagliare con faci-lità, e di questi muraodo facerano l'ossa di sotto, dandoli u forma di cornice o di figure o di quella che fare volevano, tagliando de'mattoni o delle pietre, le quali hanno a rasere murate con la calce. Pui con lo itucco che nel capitolo quarto diermino impastato di marmo pesto e di calce di trevertino, delibono fare supra l'ossa predette la prima bozza di stucce ruvido, cine grosso e granellosa, acciò vi si possa mettere sopra il più sottile, quando quel di sotto ha fattu la presa e che sia fermo, ma non secco affatto. Perelie lavuranilu la orassa della materia in su quel che è umito, fa maggiur presa, bagnando di conti-auo dove lo streco si mette, acciò si renda più facile a lavorarlo. E volendo fare cornici o fogliami intagliati, bisogna avere forme di leguo intagliate nel cavo di quegli atessi intagli che tu vuoi fare. E si piglia lo stucco che sia non sodo sodo, ne tenero tenero, ma di una maniera te-gnente, e si mette su l'opra alla quantità della cosa che si vuol formare, e vi si mette sopra Li predetta forma iotagliata impolverata di polvere di marmo, e picchiandovi su con un martello che il colpo sia aguale, resta lo stucca improntato,

il quale si va rinettando e pulendo poi, acei venga il lavoro diritto ed nguale. Ma volendo che l'opera abbia maggior rilievo allo infuori, si con-Secano, dove ell' ha da essere, ferramenti o chiodi o altre armadure simili che tengano sospeso in aria lo stucco, che fa con esse presa grandissima, come negli edifici antichi si vede, ne' quali ai trovano ancora gli stucchi ed i ferri conservati sino al di d'oggi. Quando vuole adunque l'artefice condurre in muro piano un'iatoria di bassorilieva, conficea prima in quel muro i chiodi spessi, dove meno e dove più in fuori, secondo che hanno a stare le figure, e tra quegli serra prezaui piccoli di mattoni o di tufi, a ragione che le punte o capi di quegli tengano il primo stucco grosso e hozzato, ed appresso lo va tinendo con pulitezza, e con pacienza che e'si ras-sodi. E mentre che egli indurisce, l'artefice lo va diligentemente lavorando e ripulendulo di continuo co' pennelli bagnati, di maniera che e' lo cooduce a perfezione come se e' fuser di cecs o di terra. Con questa maniera medesima di chiodi e di ferramenti fatti a posta, e maggiori e minori, secondo il bisogno, si adornano di aturchi le volte, gli sportimenti e le falibriche vecchie, come si vede costumarsi oggi per tutta Italia da molti maratri che si son dati a questo esercizio. Ne si debbe dobitare di lavoro cost fatto come di cosa poco durabile, perché e' si conserva infinitamente, ed indurisce tanto nello star fatto, che e' diventa cul tempo come marmo.

# CAPITOLO XIV

Come si conducono le figure di legno, e che legno sia buono a furle

Chi vuole che le figure del legun si possano condurre a perfezione, bisogna che e'ne faccia prima il modello di cera o di terra, come dioemmo. Questa sorte di figure si è usata molto nella cristiana religione, attesoché infiniti maestri banno fatto molti Crocilissi e diverse altre cose. Ma in vero non si da mai al legno quella carnosità o murbidezza, che al metallo ed al mermo ed all'altre sculture che noi veggiamo, o di stnochi, a di ceca o di terra. Il migliore mientedimanco tra tutti i lezni che si adopemno alla scultura, è il tiglio, perchè egli ha i pori ugnali per ogni lato, ed ubbidisce più sgevolmente alla lima ed alla scarpello, Ma perche l'artefice, essendo grande la figura che e'vuole, non poò fare il tutto d'un pezzo solo, bisogna ch'egli lo commetta di pezzi, e l'alzi ed ingrossi secondo la forma che e' lu vuol fare. E per appiccarlo insieme in modo che e'tenga, non tolga mastrice di cario, perche non terrebbe, ua colta di spicchi, con la quale atrutta scaldati i predetti pezzi al fuoen gli commetta e gli secri iusieme, non con chiodi di ferro ma del medesimo legno. Il che fetto, lo lavori ed intagli secondo la forma del suo modello. E degli artefici di così fatto mestiero si sono vedute ancora opere di bossolo lodatissime ed ornamenti di noce bellissimi, i quali quando soao di bel noce, che sia nero, appariscono quasi di hronzo. Ed ancora abbiamo veduti intagli in noccioli di frutte, come di ciregie e meliache, di mano di Trdeschi, molto ecorllenti, lavorati con una pacienza e sottigliez-za grandissima E sebbene e non hanno gli atranieri quel perfetto disegno ehe nelle cose loro

dimostrano d'Italiani, hanno nientedimeno ope-

rato ed operano continuamente in gnisa, che riducono le cose a tanta suttigliezza, che elle fanno stupice il mondo, come si può vedere in un'opera o per meglio dire in un miracolo di legan di mano di maestro Janni Francese, il quale abitando nella città di Firenze, la qui egli si aveva eletta per patria, prese in modo nelle cose del disegno, del quale gli dilettò sempre, la maniera Italiana, che con la pratica che aveva nel tavorar il legno fece di tiglio una figura d'un S. Roeco grande quanto il naturale, e rondusse con sottilissimo intaglio tanto morbidi e traforati i panni che la vestono ed in mo-do cartosi, e con bello andare l'ordine delle pieglie, rhe non si può veder cosa più maravigliosa Similmente conduser la testa, la borha, le mani e le gambe di quel Santo con tanta perfezione, che ella ha meritato e meritera se lode infinita da tutti gli uomini; e rhe è più, acciò si veggia in tutte le sue parti l'eccellenza dell'artefice, è atata conservata insino a oggi questa figura nella Nunziata di Firenze sotto il pergamo, senza alcuna coperta di colori o di pitture nello stesso color del legname, e con la sola pulitezza, e perfezione che maestro Janni le diede bellissima sopra tutte l'altre che si veggia intagliata in legno. È questo basti breve-mente aver detto delle cose della scultura, Passiamo ora alla pittora.

# DELLA PITTURA

-

Che cosa sia disegno, e come si fanno e si conoscono le buone pitture, ed a che; e dell'invenzione delle storie.

Perché il disegno, padre delle tre arti no-stre Architettura, Seultura, e Pittura, procedeado stall'intelletto, cava di molte cose un giudizio universale, simile a una forma ovvero idea di tutte le cose della natura, la quale è singularissima nelle sue misnre; di qui e ebe non soin nei corpi umani e negli animali, ma nelle piante ancora, e nelle fabbrirhe e sculture e pitture conosce la proporzione rhe ha il tutto con le parti, e che hanno le parti fra loro e col tutto inseeme. E perche da questa cognizione nasee un certo concetto e giudizio che si forma nella mente ella tal cosa, che poi espressa con le mani si chiama disegno, si può conchiudere che esso diseguo altro non sia, rhe una apparente espresaione e dichiarazione del concetto ehe si ha nell'animo, e di quello che altri si è netta mente immagioato e fabbricato nell'idea. E da questo per avventora neque il proverhio de Greci: Dell'ugna un leone, quando quel valente uomo vedendo scolpita in un masso l'agna sola d'un leone, comprese con l'intelletto da quella miss-ra e forma le parti ili tutto l'animale, e dopo il tutto insieme, come se l'avesse avuto presente e dinanzi agli ocebi. Creduno alcuni ebe il padre del disegno e dell'arti fusse il caso, e rhe l'uso e la sperienza, come balia e pedagogo, lo nutrissero con l'aiuto della cognizione e del discorso: ma io eredo che con più verita si possa dire il caso aver pinttosto dato occasione, che potersi chiamar padre del disegno. Ma sia come si volia, questo disegno ha bisogno, quando cava invenzione d'una qualche cesa dal giudizio,

che la mano sia mediante lo studio ed esercizio di molti anni, spedita ed atta a disegnare ed esprimere bene qualunque cosa ha la natura creato, con penna con stile con carbone con ma-tita o con altra cosa, perehe quando l'Intelletto manda fuori concetti purgati e con gindizio, fanno quelle mani rhe banno molti anni eserci-tatu il disegno conoscere la perfezione ed eccellenza dell'arti, ed il sapere dell'artefice insieme. E perché alcuni scultori talvolta non hanno molta pratica nelle liner e ne' dintorni, onde non possono disegnare in carta, eglino in quel cambio con bella proporzione e misura facendo con terra o cera nomini, animali, ed altre cose di rilievo, fanno il medesmo che fa colni, il quale perfettamente disegna in carta o in snaltri piani. Hanno gli nomini di queste arti rhiamato ovvero distinto il disegno in vari modi, e secondo le qualità de'disegni rhe sifanno. Quelli rhe sono tocchi leggermente ed appena accennati con la penna o altro si chiamano schizzi, come si dirà in attro Inogo. Quegli poi che hanno le prime linee intorno intorno sono chiamati profili, dintorni, o lineamenti. E tntti questi o profili, o altri menti che vogliam chiamarli, servono così all' architettura e seultura come alta pittura, ma all' architettura massimamente; perciocche disegni di quella non sono composti se non di linee, il che non è attro quanto all'architettore, rhe il principio e la fine di quell'arte, perché i restante, mediante i modelli di legname tratti dalle dette linee, non è altro che opera di sea pellini e musatori. Ma nella scoltora serve il di segno di tutti i conturni, perche a veduta per vedota se ne serve lo seultore quando vuol disegnare quella parte rhe gli torna meglio, o ebe egli intende di fare per ogni verso o nella cers o nella terra, o nel marmo o nel legno o altra malrria.

Nella pittura servono i lineamenti la più modi, ma particolarmente a diotornare ogni figura perche quando eglino sono ben disegnatie fatti giusti, ed a proporzione; l'ombre che poi vi si agginngono ed i lumi anno cagione che I lineamenti della fignea rhe si fa ha grandu-ir to, e riesce di tutta bontà e perfezione. E di qui nasee, rhe chiunque intende e maneggia beut queste linee sarà in ciasenna di queste arti me ante la pratica ed il giudizio eccetlentis-imo-Chi dunque vuole bene imparare a esprimere disegnando i concetti dell'animo e qualsivoglia cosa, fa di bisogno, poiche avrà alquanto assuefatta la mano, rhe per divenir più intelligente nell'arti si eserciti in ritrarre figure di rilievo o di marmo, di sasso, nvvero di quelle di g formate sul vivo, ovvero sopra qualche belli statua antica, o si veramente rilievi di modelli fattidi terra o nudi ocon cenci interrati addosso ehe servono per panni e vestimenti; perciocche totte queste cose essendo immobili e senza sentimento, fanno grande agevolezza stando ferme a colui che disegna, il che con avviene nelle cose vive rhe si munvouo. Quando poi avrà in dise gnando simili cose fatto buona pratica ed assieurata la mann, cominei ritrarre cose naturali s ed ia esse faccia con ogni possibile opera e diligenza una buona e sieura pratica perciocchè le cose che vezgono dal naturale sono veramente quelle che fanno onore a chi si è in goelle affaticato, avendo in sé, oltre a una certa grazia e vivezza, di quel semplice, facile, e dolce che è proprio della natura, e che dalle cose sue a' impara perfettamente, e non dalle cose dell'arte abbastamas gammai. E vagasi per ferna, che la gratira che si fa con lo studio di molti amni in dirgnando, come si d'estro di sopra, si il vero lame del disegno, e quello che fa gli nominicellentissimi. Ora avendo di ciò ragionta di mosali per di contra con la contra con contra con guita che noi veggiamo che coas sia la sili.

pittura. Ell'è danque un piano coperto di campi di eolori in superficie u ili tavola o di muro o di tela, intorno a' lineamenti detti di aspra, i quali per virtù di un buon disegno di lince girate eircondano la figura. Questo si fatto piano, dal pittore, con retto gindisio mantenuta nel mesto chiaro e negli catremi e ne' fondi senen, ed accompagnato tra questi e quello da colore meszano fra il chiaro e lu senro, fa che unendosi insieme questi tre campi, tutto quello che è tra l'unolineamento e l'altrosi rilieva ed apparisce tondo e spicento, enme s'e detto. Bene è vero che questi tre campi non possono bastare ad ogni cosa minutamente, attesnehe egli e necessario dividere qualunque di loro almeno in thie spezie, facendo di quel chiaro due mezzi, e di quell' o-seura due più chiari, e di quel mezzo du- altri meazi che pendino l'uno nel più chiaro e l'altro n-l più seure. Quando queste tinte d'un color sol-, qualunque egli si sia, saranno stemperate, si vedrà a p-eo a p-eo cominciare il chiaro, c poi meno chiaro, e poi un poco più scuro, di niniera che a poco a poco troveremo il nero lati insieme questi colori, volendo lavorere o a olio o a tempera o in fresco, si va coprendo il lineamento, e metten lo a' suoi luoghi i rhiari e Innemento, e metterno a suo mogni i rinari e gli scuri ed i metai e gli abbagliati de' metai e de'lumi, che sono qoelle tinte mescolate de'tre primi, chiaro, metano, e seuro, i quali chiari e metzani e scuri ed abbagliati si cavano dal cartone ovvero altro disegno, che per tal cosa è fatto per porlo in opra, il qual è necessario che sia cundotto con boona collocazione e disegno fondato, e con gindizio ed invenzione, attesoche la collocazione non è altro nella pittura, che avere spartito in quel luoro dove si fa noa figura, che gli spazi siano concordi al gindizio dell'occhio, e non siano disformi; che il eampo sia in un luogo pieno enell'altro voto, la qual cosa nusce dal disegno, edall' avere ritratto o figure di naturale vive o da' modelli di figure fitte perquello che si vogliafare, il qual disegno non può avere buon'origine, se uon s'ha dato continuamente opera a ritrarre cose uaturali, e studiato pitture d'escellenti maestri, e di statue antiche di rilievo, come s'è tante volte detto. Ma sopra tutto il meglio è gl'ignudi degli nomini vivi e feromine, e ila quelli avere preso in memoria per la routinno no i muscoli del torso, delle schiene, delle gambe, delle braccia, delle ginocchia, e l'ossa di sotto, e poi avere sicurta per lo molto studio, che senza avere i naturali innanzi si possa formare di fantasia da se attitudini per ogni verso; così aver veduto degli uomini scorticati, per sapere come stanno l'ossa sotto ed i mn scoli ed i nervi con tutti gli ordini e termini della notomia, per potere con maggior sicurtà, e più rettamente situare le membra nell'uomo, e porre i musenti nelle figure. E coloro che ciò sanno, forza e che facciano perfettamente i contorni delle figure, le quali dintornate come el-le debbono, mostrano buona grazia e bella maniers. l'erche chi atudia le pitture e sculture

hanne fatte con simil modo, refendo ed lateria denso il vivo, encesario che abili fatto biuna manirea nell'arte. E da ciù nance l'invensione, la quale finettrei ninesse in intora le figure a quattro a sel a disel a venti, fattentione della consecución della consecución del consecución della consecución del in se una consecurenteza formata di consecuente della consecución della conceptad dell'arte. Desta li unevarion e tred cina se disbedienas, che a similar sua insuve per solutare un'altra, non si faceis la salutata toltani indicir, avendo a rispondere, e

con questa similitudine totto il resto. La istoria sia plena di cose variate e differenti l'una dall'altra, ma a proposito sempre di quello che si fa, e che di mano in mano figura lo artefice, il quale debbe distinguere i gesti e l'attitudini, facendo le femmine con aria dolor e bella, e similmente I giovani; ma I vecchi gravi sempre d'aspetto, ed i sacerdati massimamente, e le persone d'autorità. Avvertendo però sempremai che ogni cosa corrisponda ad un tutto dell'opera, di maniera che quando la pittura si guarda, vi si conosca una concordanza unita, che ilia terrore nelle furie e dolerzza negli affetti piacevoti, e rappresenti in un tratto la intenzione del pittore, e non le cose che c' non pensava. Convie-ne adunque per questo, che c' formi le figure che hanno ad esser fiere con movenza e con gagliardia, e afugga quelle che sono lontane dal-le prime con l'ombre e con i colori apport appoco dideemente oscuri, di maniera che l'arte sia accompagnata sempre eon una grasia di facilità e di pulita leggiadria di colori. È condotta l'opera a perfezione, non con nno stento di passione erudele, che gli nomini che ciò guardano ahhiann a patire pena della passione che in tal opera veggono sopportata dallo artetice, ma da rallegraraj della felicità che la sua mano abbia avuto dal cielo quella sgilità, che renda le cose finite con istudio e fatica si, ma non eon isteoto; tanto ehr, dove elle sono poste, non siano morte, ma si appresentino vive e vere s chi le considera. Guardinsi delle ernilezze, e cerchino che le rose che di continuo fanno, non paiano dipinte, ma si dimostrino vive e di rilievo fnor della opera loro; e questo è il vero disegno fundato, e la vera invenzione, che si conosce esser data da chi le ha fate alle pitture, ehe si conoscono e giudicano eume buone.

# CAPITULO XVI

Degli schizzi, disegni, cartoni, ed ordine di prospettive; e per quel che si funuo, ed a quello che i pittori se ne servono.

Gli schizei, de'quali ei e fevellate di soprachiamismo noi ma prima norte di lunqui che si denne per touver il inde dide si de un contente per touver il mode dide si de un contente di conservatione di conservatione di contente di conservatione di conservatione di conmin in sua sola bozza del tutte. E perche dal famin in sua sola bozza del tutte. E perche dal facione di conservatione di contente conservatione di conservatione di concella di conservatione del conservatione di per tentare l'assimo di quel-de gli sorvicee, persis si chiamasso solatiza do quello dispersa che si ci chiamasso solatiza del productione di far de'quali con tutta qualita diligerata che si posì, si cerca redere dal viro, se gli a trarefere non si sentiase gagliardo in mode che da si li prosono si sentiase gagliardo in mode che da si li pro-

nelle maggiori, secondo l'opera che si lia sla fare. Questi si fanno con varie cose, cioc o con lapis rosso, che è una pietra la qual viene da' monti di Alemagna che per essertenera, agevolmente si sega e ridoce in punte aottili da segnare con esse in au i fogli come tu vooi, o con la pietra nera che viene da'monti di Francia, la qual è similmente come la rossa: altri di chiaro e scuro si conducono au foglitinti, che fanno un mezzo, e la penna fa il lineamento, cioè il dintorno o profilo, e l'inchiostro poi con un poco d'acqua fa una tinta dolce ehe lo vela ed ombra; di poi con un pennello sottile intinto uella biacca stemperata con la gomma si lomeggia il disegnos e questo modo è molto alla pittoresca e mostra più l'ordine del colorito. Multi altri fanno con la penna sola, lasciando I lumi della carta, che è difficile, ma molto maestrevole; ed infiniti altri modi ancora si costumano nel disegnare, de quali non accade l'are menaione, perché totti rappresentano una cosa medesima, eioè il disegnare. Patti così i disegni, chi vnole lavorar in fresco, cioè in muro, è necessario che faccia i cartoni, ancorché c' ai costumi per molti di fargli per lavorar anco in tavols. Questi cartoni si fanno cosi : impastanai fogli con colla di farina e acqua cotta al fuoco, fogli dico, che sixoo squadrati, e si tirano al moro con l'incollarli attorno due dita verso il muro eon la medesima pasta. E si bagnano spruzzan dovi dentro per tutto acqua fresca, e cosi molli si tirano, acciò nel seccarsi vengano a distendere il molle delle grinze. Dappoi quando sono ecchi ai vanno eon una canna lunga, che abbia in eima un carbone, riportando sul cartone per giudicar da discosto tutto quello che nel disegno piccolo è disegnato con pari grandeaza; e così a poco a poco quando a ona figura, e quando all'altra danno fine. Qui fanno i pli-tori tutte le fatiche dell'arte del ritrarre dal vivo ignodi e panni di naturale, e tirano le pro-spettive con tutti quelli ordini che piccoli si sono fatti in an fogli, ringrandendoli a proporzione, E se in quelli fossero pro samenti, si ringrandiscono con la rete, la quale è una graticola di quadri piccoli ringrandita nel cartone che riporta giustamente ogni cosa, Perche chi ba tirate le prospettive ne'disegni piccoli, eavate di su la pianta, alsate col profilo e con la intersecusione e col puntofatte duninuire e sfug;ire, bisogna else le riporti proporzionate in sul cartune. Na del modo di tirarle, perchè ella è cosa factidiosa e difficile a darsi ad intendere, non voglio io parlare altrimenti. Basta else le prospettive sun belle tanto, quanto elle si mostrano ginste alla loro veduta, e sfuggendo si al-Iontanano dall'occhio, e quando elle sono compo ste con variato e bello ordine di easamenti. Bisogna poi che'l pittore abbia risguardo a farle a proporzione sminuire con la dolcezza dei colori, la quale è nell'artefice uoa retta discrezione ed un giudicio buono; la causa del quale si mostra nella difficultà delle tante linee confuse colte dalla pianta, dal profilo, ed intersecazione, che ricoperte dal colore restano una fa-cilissima cosa, la qual fa tenere l'artefice dotto intendente ed ingegnoso nell'arte. Usano ancora molti maestri, innanzi che facciano la storia nel cartone, fare un modello di terra in an on pia-no, coo aituar tonde tutte le figure per vedere gli sbattimentis eioè l'ombre che da un lome si causano addosso alle figure, che aoso quell'ombra tolta del sole, il quale più crudamente che

il Isme le fa in terra nel piano per l'ombra della figura.-E di qui ritraendo il tutto dell'opera banno fatto l'ombre che percnotono addosso al-l'nna e l'altra figura, onde ne vengono i cartoni e l'opera per queste fatiche di perfezione e di forza più finiti. e dalla carta si spiccano per il rilievo; il che dimostra il tutto più bello e maggiormente finito. E quando questi cartoni al fresco o al muro a'adoprano, ogni giorno nella com-mettitura se ne taglia un pezzo, e si culca sul muro, che sla incalcinato di fresco e pulito cocelleutemente. Questo pezzo del cartone si mette in quel luogo dove s' ha a fare la figura, e si contrassegna; perche l'altro di che ai voclia rimettere un altro pezzo, si riconosca il suo luogo appunto e non possa nascere errore. Appresso per i dintorni del pesso detto con un ferro si va calcando in su l'intonaco della calcina, la quale per essere fresca acconsente alla esrta, e così ne rimane segnata. Per il che si leva via il eartone, e per que segni ebe nel muro sono calcati si va con i colori lavorando, e così si conduce il lavoro in fresco o in muro. Alle tavole ed alle tele si fa il medesimo calcato, mail cartone tutto d'un pezzo, salvoché bisogna tingere di dietro il eartone con carboni o polvere nera, acciocche segnando poi col ferro, egli venga profilato e disegnato nella tela o tavola. E per questa cagiona i cartoni si fanno per compartire, che l'opea venga giusta e misurata Assai pittori sono, che per l'opre a olio afoggono eiò, ma per il lavoro in fresco non si può sfuggire che non si faccia. Ma certo chi trovò tal invensione ebbe buona fantasia, attesochi ne'cartoni si vede il giudisio di tutta l'opra insieme, e si acconcia e guasta, finche stiano bene, il che nell'opra poi non può farsi.

CAPITOLO IVII

Degli scorti delle figure al di sotto in su, e di quegli in piano.

Hanno avuto gli artefici nostri una grandiss ma avvertenza nel fare scortare le figure, cioè nel farle apparire di più quantità, ebe elle non sono veramente, essendo lo scorto a noi una cosa disegnata in faccia corta, che all'occhio vener do innanzi non ha la lunghezza o l'altesza che ella slimostra; tottavia la grossesza, i dintorni, l'ombre, ed i lumi fanno parere ebe ella vanga innanzi, e per questo si chiama scorto. Di que-sta specie non fu mai pittore o disegnatore ebe faresse meglio, che s'abbia fatto il nostro Miebelagnolo Buonarroti; ed aneora nessuno meglio gli poteva fare, avendo egli divinamente fatto le figure di rilievo. Egli prima di terra n di cera ha per questo uso fatti i modelli, e da quegli che più del vivo restann fermi ba cavato i contorni i lumi e l'ombre. Questi daono a chi non intende grandissimo fastidio, perché non arrivano con l'intelletto alla profondità di tale difficultă, la quale è la più forte a firla bene, che nessuna ebe sia nella pittura. E eerto i nostri vecchi come amorevoli dell'arte, trovarono il tirarli per via di linee la prospettiva, il che non si poteva fare prima, e li ridussero tanto inoanzi ebe oggi a'ha la vera maestria di farli. E quegli cha le biasimano (dico degli artefici nostri)sono quelli che non li sanno fare, e che per alsare se stessi vanno abbassando altrui. Ed abbiamo assai maestri pittori i quali ancorache valenti non si dilettano di fare scorti; e nientedimento gnando gli veggono belli e difficili non solo non gli hissiusno, magli lodano sommamente. Di questa specie ne hanno fatto i moderni alenni che sono a proposito e difficili, come sarebbe a dir in una volta le figure che guardano in su scortano e sfuggono, e questi chiamiamo al di sotto in su, c'hanno tanta forza ch'eglino bucano le volte. E questi non al possono fare se non si ritrazgono dal vivo o con modelli in altezze con-Venienti non si fanno fare loro le attitudini e le movenze di tali cosc. E certo in questo genere si recano in quella difficultà una somma grazia e molta bellezza, e mustrasi uns terribilissima arte. Di questa specie troverete ehe gli artefici nostri nelle vite loro hanno dato grandissimo rilievo a tali opere e condottele a una perfetta fine, onde hanno conseguito lode grandissima. Chumansi scorti di sotto in su, perche il figurato è alto, e gnardato dall'occhio per veduta in au, e non per la linea piana dell'orizzonte. Laonde alzandosi la testa a volere vederlo, e scorgendosi prima le piante de piedi e l'altre parti di sotto, giustamente si chiama col detto

### CAPITOLO STIII

Come si debbano unire i colori a olio, a fresco, o a tempera ; e come le carni, i panni e tuto quello che si dipigne venga nell'opera a unire in modo, che le figure non vengami divise ed abbiano rilievo e forsa, e mostrino l'opera chiara ed aperta.

L'unione nella pittura è una discordanza di colori diversi accordati insieme, i quali nella di-versità di più divise mostranu differentemente distinte l'una dall'altra le parti delle figure, come le carni dai eapelli, ed un panna diversa di colore dall'altro. Quando questi colori son messi in opera accesamente e vivi con una discordansa spiacevole, talche siano tiuti e carichi di corn, siccome usavann di fare già aleuni pittori, il disegno ne viene ad essere offeso di maniera, che le figure restano più presto dipinte dal colore, che dal pennello che le lumeggia e adombra, fatte apparire de rilievo e naturali. Tutte le pitture adunque o a olio o a fresco o a tempera si debon fare talmente unite ne loro colori, che quelle figure che nelle storie sono le principali vengano condotte chiare chiare, mettendo i panni di colore non tanto scuro addosso a quelle dinanzi, che quelle che vanno dopo gli abbiano più ehiari elle le prime, anai a poco a poco, tanto quanto elle vanno diminuendo allo indentro, divenghino anco parimente di mano in mano e nel colore delle carnagioni e nelle vestimenta più scure. E principalmente si abbia grandissima avvertenza di mettere sempre i colori più vaghi, più dilettevoli, e più belli nelle figure principali. ed inquelle massimamente che nella istoria vengono intere e non mezze; perche queste sono sempre le più considerate, e quelle che sono più ve-dute che l'altre, le quali servono quasi per campo nel colorito di queste ed un colore più smorto la parere più vivo l'altro che gli è posto acconto, ed i colori malinconici e pallidi fanno parere più allegri quelli che li sono accanto, e quasi di una certa bellezza fiammeggianti. Ne si debbono vestire gli ignadi di colori tanto caricbi di cor-Po, ehe dividano le carni da' panni, quando detti anni attraversamino detti ignudi, ma i colori de' lumi di detti ponui siano cioni simili alle

earni, o gialletti o rossigni o violati o pavenazza. con cangiare i fondi seuretti o verdi o azzurri o pavonazzi o gialli, purché tragglino allo oscuro, e che unitamente si accompagninu nel girare delle figure con le lor ombre, in quel medesimo modo che noi veggiann nel vivo, che quelle parti che ei si apprescotano più vieine all'occhio più lianno di lume, e l'altre perdendu di vista perdono ancora del lume e del colore. Così nella pittura si debbono adoperare i colori con tanta unione, che e' non si l'isci una scuro ed un chiaro al spiacevolmente ombrato e lumeggiato, che c' si faceia una discordinza ed una disanione spiscovole. salvoche negli abattimenti, che anno quell'ombre che fanno le ligure addosso l'una all'altra, quando un inmesolo percuote addesso a una prima figura, che viene ad ombrare col suo abattimento la seconda. E questi ancora, quando ac-caggiono, voglion esser dipinti con dolezza ed unitamente, perchè chi li disordina, vicoc a fare else quella pittura par più presto un tappeto eo-lorito o un paro di carte da giuocare, else carne unita o panni morbidi o altre cose piumose, delieste e dolci. Che siceome gli orecchi restano offesi da ooa musica ebe fa strepito o dissonanza o durezza, salvo però in certi luogbi ed a tempi, sircome io dissi degli abattimenti, così restano offesi gli ocrbi da' colori troppo earichi o troppo crudi. Conciosaiache il troppo acceso offende il disegno, e lo abbacinato, smorto, abbagliato, e troppo dolce pare una cosa spenta, vecchia, ed affunicata; ma lo pnito elle tenga in fra In acceso e lo abbagliato è perfettissimo e diletta l'occhio, come una musica unita ed arguta diletta l'orecrbio. Debbonsi perdere negli scuri certe parti delle figure, e nella lontananza della istoria; perché oltre che se elle fussono nello apparire troppo vive ed acrese, confooderebbono la figure, elle danno ancora, restando scure ed abbagliate quasi come campo, maggior forza alle altre che vi sono innanzi. Ne si può credere quanto nel variare le earni con i colori, facendole a'giovani più fresche ebe a' vecchi ed ai mezzani tra il entto ed il verdiccio e gialliccio, ai dia grazia e bellezza alla opera, e quasi in quello atesso modo che si faccia nel disegno, l'aria delle verebie accanto alle giovani ed alle fanciulle eda' putti; dove veggendosene una tenera e carnosa, l'altra pulita e freses, fa nel dipisto una discordanza accordatissima. Ed in questo modo si debbe nel lavorare metter gli scari, dove meno offendino e faccino divisione, per cavare fuori le figure, come si vede nelle pitture di Raffaello da Urbino e di altri pittori eccellenti che baono tenuto questa maniera. Ma non si debbe tenere questo ordine nelle istorie dove si contraffacessino Inmidi sole e di lona, ovvero fuocbi o cose notturne; perché queste si fanuo con gli abattimenti erudi e taglienti, come fa il vivo. E nella sommità dove si fatto lume percuote, sempre vi sarà doleezza ed unione. Ed in quelle pitture ehe araono queste parti, si conoscera ehe la in-telligenza del pittore ara con la uninoe del co-lorito campata la bonta del disegno, dato vaghezaa alla pittura, e rilievo e forza terribile alle figure. OPERS 20

### CAVITOLO SIE

Del dipignere in muro, come si fa, e perche si chiama lavorare in fresco.

Di tutti gli altri modi che i pittori facciano, il dipignere in muro è più maestrevole e bella, perché consiste nel fare in un giorno solo quello che negli altri modi si può in molti ritoccare sopra il lavorato. Era degli antichi molto usato il fresco, ed I vecchi moderni aneora l'hanno poi segnitato. Questo si lavora su la calce che sia fresca, ne si lascia mai sino a che sia finito quanto per quel giorno si vuole lavorare. Perché ailungando punto il dipingerla, fa la calce una certa erosterella pel caldo pel fredda pel vento e per ghiscei, che muffa e macchia tutto il lavoro. E per questo vuole essere continovamente bagnato il muro che si dipigne, ed i colori che vi si adoerano Intiditerre e non di miniere ed il bianco di trevertino cotto. Voole ancora una mano destra risoluta e veloce, ma sopra tutto un giudizio saldo ed intero; perebè i colori mentre eha il muro e molle, mostrano una com in un modo. che poi secco non ò più quella E però bisogna, che in questi lavori a fresco giuochi molto più nel pittore il giudizio che il disegno, e che egli ahbia per guida sua una pratien più che grandissima, essendo sommamente difficile il condurlo a perfezione. Molti de' nostri artefici vagliono assai negli altri lavori, cioè o a olio o a tempera, ed in questo poi non riescono, per essere egli verameote il più virile, più sicuro, più risoluto e durahile di tutti gli altri modi, e quello ehe nello stare fatto di continno acquista di bellezza e di unione più degli altri iofinitamente. Questo all'aria si purga, e dall'acqua si difende, e regge di continuo a ogni percossa. Ma hisogna guar-darsi di non avere a ritoccarlo co' colori ebe abbiano colla di carnicci, o rosso di novo, o gomma o draganti come fanno molti pittori; perché, oltra che il muro non fa il suo corso di mostrare la chiarezza, vengono i colori appannati da quello ritoccar di sopra, e con poco apazio di tempo diventano neri. Però quelli che cercano lavorar in muro, lavorino virilmente a fresco, e non ritocchino a secco; perche, oltra l'esser cosa vilissima, rende piò corta vita alle pitture, come iu altro luogo s'è detto.

## CAPITOLO XX

Del dipignere a tempera ovvero a novo su le tavole o tele; e come si può usare sul muro che sia secco.

Do Cinabue in dietro, e da loi in qua viceme per vedati oppe l'avorte da d'Ores i empersi a tavola e in qualche more. Ed usavano nello presentation de la constitución de la constitució

trovate nelle cave. Ed a questa specie di lavore ogni colore è boono, salvu cue il hianco che si lavora in muro fatto di esleina pereh'è troppe forte; così venivano loro condotte con questa maniera le opere e le pitture laro, e queste elijamavano colorire a tempera. Solo gli azzurri temperavano con colla di carnicci perche la giallezza dell'unvo gli faceva diventar verdi, ove la colla li mantiene nell'essere loro, e'l simile fa la gomma. Tiensi la medesima maniera su le tavole o ingessate o senza, e così su' muri che sisno secchi si dà una o due mani di colla calda, e di poi con colori temperati con quella si conduce tutta l'opera, e chi volesse temperare ancora i colori a colla, agevolmente gli verrà fatto, osservando il medesimo che nella tempora si è raccontato. Ne saranno peggiori per questo; polehè anco de' vecchi maestri nostri si sono vedute le cose a tempera conservate centinaia d'anni con bettezza e freschezza grande. E eertamente e'ai vede aneora delle cose di Giotto, che ce n'e pure alcuna in tavola, durata già dugento anoi e mantenutasi molto bene. È poi venuto il lavorar a olio, che ha fatto per molti mettere in bando il modo della tempers, siccome oggi veggiamo che nelle tavole o pelle altre cose d'importanza si ò lavorato e si lavora ancora del continno.

#### CAPITREO EXI

Del dipignere a olio in tavola e su le tele.

Fu una bellissima invenzione ed una gran co modità all'arte della pittura il trovare il colorito a olio, di che fu primo inventore in Fiandra Giovanni da Bruggia, il quale mandò la tavola a Napoli al Re Atfonso ed al Duca d'Urhino Federico II la stufa sua; e fece un S. Gironimo che Lorenzo de' Mediei aveva, e molte altre cose Indate. Lo seguitò poi Ruggieri da Bruggia suo discepolo, ed Ausse creato di Ruggieri, che fece a' Portinari in S. Maria Nuova di Firenze un quadro pieriolo il qual à oggi appresso al Dura Cosimo, ed è di sua mano la tavola di Careggi, villa fuora di Firenze della Illustrissima casa de' Mediei. Purono similmente de' primi Lodovico da Luann e Pietro Crists, e maestro Martino e Giusto da Guanto che fece la tavola della comunione del Duca d'Urbino ed altra pitture, ed Ugo d'Anversa ehe fe la tavola di S. Maria Nuova di Fiorenza. Questa arte condusse poi in Italia Antonello da Messina cho molti anni consumò in Piandra, e nel tornarsi di qua da' monti, fermatosi ad ahitare in Venela insegnò ad aleuni amiei, nno de' quali fu Domenico Veniziano che la condusse poi in Firenze, quando dipinse a olio la cappella del Purtinari in S. Maria Nuova, dove la imparò An-drea dal Castagno che la insegnò ad altri macstri, con i quali si andò ampliando l'arte ed acquistra, con squais i anno ampiando i arte ed acquistando sino a Pietro Perigino, a Lionardo da Vinci, ed a Raffaello da Urbino, talmenteche ella s'è ridotta a quella helleza e le gli artecia nottri merce loro l'hanno acquistata. Questa maniera di colorire accende più i colori, ne altre hisogna che diligenza ed amore, perche l'olio in se si reca il coloritu più morhido più dolce e dilicato, e di unione e sfumata maniera piu facile che gli altri; e mentre che fresco si lavora, i colori al meseolano e si uniscono l'uno co l'altro più facilmente, ed in somma gli artefici denno in questo modo bellissima grazia e vivagità e cagliardezza alle figure loro, talmente che p spesso el fanno parere di rilievo le loro figure e che ell'eschino dalla tavola, e massimamente quando elle sono continovate di buon disegno con invenzione e bella maniera. Ma per mettere in opera questo lavoro ai fa cosi: quando vogliono cominciare, cive ingessato che hannu le tavole o quadri, gli radono, e datovi di doleissima colla quattro o cinque mani con una spugna, vanno poi macinando i colori con olio di noce o di seme di lino (beoché il noce è meglio, perche ingialla meno) e così macinati con questi oli che e la tempera loro, non bisogna altro quanto a easi che distendergli col pennello. Ma conviene far prima una mestica di colori seccativi, come biacoa, giallolino, terra de campane, mesculati tutti in un corpo e d'un color solo, e quando la coll; è secca, impiastrarla su per la tavola e poi batterla con la palma della mano, tanto ch'ella vruga egualmente unita e distesa per tutto, il che molti iamano l'imprimatura. Dopo distesa detta mestica o colore per tutta la tavola, si metta sopra essa il cartone che aversi fatto con le figure e invenzioni a tuo modo; e sotto questo cartone se ne metta un altro tinto da an lato di nero, cioè da quella parte che va sopra la mestica. Appuntati poi con chiodi piccoli l'uno e l'altro, piglia una poi con ratteri precent a una e a suce precent punta di ferro ovvero d'avorio o legno duro, e va sopra iprofili del cartone segnando sicuramen-te, perche così ficendo non si gosata il cartone, e nella tavola o qualiro vengono benissimo profilste tutte le figure, equello che è nel cartone sopra la tavola. E chi non volesse far cartone, disegni con gesso da sarti bianco sopra la mestica ovvero con carbone di saleio, perche l'uno e l'altro facalmente si cancella. E cosisi vede che seccata questa mestica, lo artefice o calcando il cartone o con gesso bianco da sarti disegnando l'abbozza, il che runi chiamano imporre. E finita di coprire tutta, ritorna con somma politezza lo artefice da espo a finirla; e qui usa l'arte e la diligenza per condurls a perfezione, e cosi fanno i marstri in tavola a olio le loro pitture.

#### CAPITOLO XXII

### Del pingere a olio nel mura che sia secce.

Quando gli artefici vogliono lavorare a olio in sul muro secco, due maniere possono tenere: una con fare che il moro, se vi e dato su il bianco o a fresco o in altro modo, si raschi, o se egli è restato liscio senza hianco ma intenaesto, vi si dia su due o tre mani di alio bollito e cotto, continuando di darvelo su, sino a tanto che non voglia più bere; e poi secco, se gli dà di mestica o imprimatura, come si disse nel ca-pitolo avanti a questo. Giò fatte e secco, possono gli artefici esfeare o disegnare, e tale opera come la tavola condurre al fine, tenendo mescolato continuo nei colori na poco di vernice, perebè facendo questo non accade poi verniciarla. L'altro modo e, che l'artefice o di stucco di marmo e di matton pesto finissimo fa un arricciato che sia pulito, e lo rade col taglio della cazzuola, perche il muro ne resti ruvido, appresso gli di una man d'olio di seme di lino, o poi fa in ona pignatta una mistura di proe greca e mastice e vernice grossa, e quella bollita, con un pennel grosso si da nel muro, poi si distende per quello con una cazcuola da murar che sia di fuoco; queata intasa i huchi dell'arricciato, e fa una pelle più uoita per il muro. E poi rh'è seecs, si va dandole d'imprimatura e di mestira, e si lavora nel modo ordinario dell'olio, come abbiamo ragionato. È perche la sperienza di multi aoni sui ha insegnato come si possa lavorar a olio in sul muro, ultimamente ho segnitato nel dipinger le sale, camere, ed altre stanze del palazao del Duca Cosimo, il modo che in questo ho per l'addietro molte volte tenuto; il qual modo brevemente è questo: facciasi l'arriccisto, sopra il quale si ha da far l'intonaco di caler, di matton pesto e di rens, e si lasci seccar bene affatto, ciò fatto, la materia del secondo intonaco sia calce, o matton pesto stisccisto bene, e schiuma di ferro, perche in tutte e tre queste cose, cioè di ciascuna il terzo, incorporate con chiara d'novo, battute quanto fa bisogno, ed olio di reme di lino, fanno uno stucco tanto serrato, che non si può desiderar in aleunmodo migliore. Ma hisogua bene avvertire di non abbandonare l'intouaco mentre la materia è fresca, perché fenderebbe in molti luoghi, anzi è necessario, a voler che si conservi buono, non se gli levar mai d'intorno con la caszuola ovvero mestola o eucchiara che vogliam dire, insino a che non sia del tutto pulitamente disteso come ha da stare. Secco poi che sia questo intonsco e datovi sopra d'imprima-tura o mestica, si condurranno le figure e le storie perfettamente, come l'opere del detto palazzo e molte altre possonu rhiaramente dimostrare a ciascuno.

### CAPITOLO BEG

### Del dip gnere a olio su le tele.

Gli uomini per poter portare le pitture di seese in paese, hanno trovato la comoilità delle tele dipinte, come quelle elle pesano poco, ed avvolte sono agevoli a trasportarsi. Queste a olio, perch'elle siano arrendevoli, se non hanna a stare ferme non s'ingrasano, attesoché il gesso vi crepa su arrotolandole; però al fa una pasta di farina eon olio di noce, ed in quello ai mettono due o tre macinate di hiacca, e quando le tele hanno avuto tre o quattro mani di colla che sia dolce ch'abbia passato da una banda all' altra, con un coltello si da questa pasta, e tutti i buchi vengono con la mano dell'artefice a turarsi. Fatto ciò, se le da una o due mani di colla dolce, e dappoi la mestica o imprimaturaç ed a dipingervi sopra si tiene il medesimo modo che agli altri di sopra racconti. E perche questo modo è paruto agevole e comodo, si sono fatti non solsmente quadri piccoli per portare attor-no, ma ancora tavole da altari, ed altre opere di atorie grandissime, come si vole nelle sale del palazzo di S. Marco di Venezia ed altrove, avvegnache dove non arriva la grandezza delle tavole, serve la grandezza e 'l comodo delle tele,

### CAPITOLO EXIT

# Del dipignere in pietra a olio, e che pietre siano

È crescinto sempre l'animo a'nostri artefiel pittori, facendo che il colorito a olio, oltra l'averlo lavorato in muro, si possa volendo lavorare amoora su le pietre; delle quali hanno trovato nella riviera di Genova quella spezie di lastre che noi discumso nella arthiettura, che sonn altissime a questo hisogno; perehe per esser serrate in se, e per avere la graus gentile pigliano il pulimento piano. In au queste hanno dipinto modernamente quasi infiniti, e trovato il modo vero da potere lavorarvi sopra. Hanno provate poi le pietre più fine, come mischi di marmo, serpentini, e porfidi, ed altre simili, che sendo liscie e brunite, vi si attacca soprail colore. Ma nel vero quando la pietra sia ruvida ed arida, molto megho insuppa e piglia l'olio bollito ed il colore dentro, come alcuni piperni ovvero piperigni gentili, i quali quando siano bat-tuti col ferro e non arenati con rena o sasso di tufi, si possono spianare con la medesima mistura che dissi nell'arricciato, con quella cazzuola di ferro infocata, Perciocche a tutte gorste pietre non accade dar colla in principio, ma solo una mano d'imprimatura di colore a olin, cioè mestica: e serca che ella sia, si può comin-cisre il lavoro a suu piacimento. E chi volcese fare una storis a olio su la pietra, può torre di quelle lastre genovesi e farle fare quadre, e fermarle nel muro co perni sopra una incrostatura di stucco, distendendo hene la mestica in su le commettiture, di maniera che c'venga a farsi per tutto un piano di che grandezza l'arrefiee a bisogno. E questo è il vero modo di condurre tali npere a fine; e finite, si può a quelle fare ornamenti di pietre fini, di misti e d'altri mar-mi, le quali si rendono durabili in infinitn, purche con diligenza siano lavorate, e possonsi e non si pussono verniciare, come altrui piace, perelie la pietra non prosciuga, cioe non sorbisce quanto fa la tavola e la tela, e si difeude da'tarli, il che non fa il legname,

# CAPITOLO XXV

Del dipignere nelle mura di chiaro e scuro di varie terrette; e come si contraffanno le cose di bronzo; e delle storie di terretta per archi o per feste, a colla, che è chiamato a guazzo ed a tempera.

Voglionn i pittori che il chiaroscuro sia nna forma di pittura che tragga più al disegno che al colorito, percise ciò è stato cavato delle statue di marmo contraffacendole, e dalle figure di bronzo ed altre varie pietreje questu banno nsato di fare nelle facciate de'palazzi e case in istorie, mostrando che quelle siaco contraffatte, e paino di marmo o di pietra con quelle storie ingliste, n veramente contraffacendo quelle sorti di spezie di marmo e portuto, e un preura verue, e granito rouso e bigio, o bronzo, o altre pietre, come par loro meglio, si sono accomodati in più spartimenti di questa maniera, la quale è oggi molto in uso per fare le facce delle case e dei palazzi, così in Roma come per tutta Italia. Quenti presi per la case del palazzi, così in Roma come per tutta Italia. Quenti presi per la case del presi in ferenzia di spezie di marmo e porfido, e di pietra verde, ate pitture ai lavorano in due modi, prima in fresco, che è la vera, o in tele per archi, che si fanno nell'entrate de principi nelle città e ne trionfi, o negli apparati delle feste e delle commedie, perche in aimili cose fanno bellissimo vedere. Tratteremo prima della spezie e sorte del fare in fresco, poi diremo dell'altra. Di questa sorte di terretta ai fanno I campi con la terra da fare i vasi, mescolando quella con carbone maninato o altro nero per far l'ombre più score, e hianeo di trevertino con più scuri e più chiari, e si lusorggiano col hianco schietto, e con ultimo nero a ultimi scuri finite. Vogliono avere tali specie

fierezza, disegno forza, vivacità e bella maniera, ed essere espresse con una gagliardezza che mostri arte e non stento, perche si hanno a vedere ed a consecere di lontano. E con queste ancora s'imitino le figure di bronzo, le quali col campo di terra gialla e romo s'abhozzano e con più seuri di quello nero e rosso e giallo si sfondano, e eon giallo schietto si fanno i mezzi, e con giallo e hianco si lumeggiano. E di queste hanno i pittors le facciate e le sturie di quelle con aleune statue tramezzate, che in questo genere hanno grandissima grazia. Quelle poi che si fanno per archi, commedie, o feste, si lavorano pui che la tela sia data di terretta, eioè di quella prima terra schietta da far vasi temperata con colla ; e bisogna che essa tela sia bagnata di dietro mentre l'artrice la dipigne, arcioeché een quel eampn di terretta unisca meglio gli seuri ed i elitari dell'opera sua; e si costuma temperare i neri di quelle con un poco di temperaje si adoperano hiacche per bianco, e minio per dar rilievo alle cose che paiuno di bronzo, e gialiofino per lumeggiare sopra detto minio; e per i campi e per gli scuri le medesime terre gialfe e rosse, ed i medesimi neri che io dissi nel lavorare a fresco, i quali fauno mezzi ed ombre. Ombrasi ancora con altri diversi colori altre sorte di chiari e scuri; come con terra d'ombra, alla quate si fa la terretta di verde terra e gialla e bianco; si-milinente con terra nera, che è un'aitra sorte di verde terra e nera, che la chiamano verdaccio.

#### CAPITOLO XXVI

Degli sgraffiti delle case che reggono all'acquas quello che si adoperi a furti, e come si lavorino le grottesche nelle mura.

Hanno i pittori un'altra sorte di pittura che è disegno e pittura insieme, e questo si doman-da sgruffito, e non serve ad altro che per orna-menti di facciata di case e paiazzi, che più hrevemente al conducono con questa apraie, e reggono all'acque sicuramente; perché tutt'i lineamenti in vece di essere disegnati con carhone o con aitra materia simile, sono tratteggiati con un ferro dalla mano del pittore, il che si fa in questa maniera : pigliano la calcina mescolata con la rena ordinariamente, e con paglia abbraciata la tingono d'nno scuro che venga in un mezzo colore che trae in argentino, e verso lo scuro un poco più che tinta di mezzo, e con questa intonacano la facciata. E fatto ciò e pu-lita col hianco della calce di trevertino, l'imbiancano tutta, ed imbiancata ci spolverano su l cartoni, ovvero disegnano quel che ci voglione fare; e di poi aggravando col ferro, vanno din-tornando e tratteggiando la calce, la quale estornamo e tratreggiando la calce, la quale es-sendo sotto del corpo nero, mostra tutti i graffi del ferro come aegni di diaegno. È si auole nei campi di quelli radere il bianco, e poi avere una tinta d'aequerello scuretto molto acquidoso, e di quello dare per gli scuri, come si desse a una carta, il che di lontano fa un bellissimo vedere: ma il campo, se ci è grottesche o foglia-mi, si shuttimenta, cioè ombreggia con quello acquerello. E questo è il lavoro, che per esser dal ferro graffiato, hanno chiamato i pittori sgraffito. Restaci or a ragiunare delle grottesche che si fanno sul moro. Danque quelle che vanno in campo hianco, non ci essendo il campo di stucco per non essere bianca la calce, si da per tutto sottilmente il eampo di bianco, e fatto etò, si apoliverano e si lavorano in fersco di colori sodi. perchè non avrebbono mai la grazia c'honno quelte ebe si lavorano su lo sturco. Di questa apetie possono essere grotieselse grosse e sottili. le quali vengono fatte nel medeslmo modo che si lavorano le fisure a frestu o in mucho.

#### CAPITOLO XXVII

### Come si lavorino le grottesche su lo stucco.

Le grottesche sono una spezie di pitture lieenziose e ridicole molto, fette dagli antichi per ornamenti di vani, dove in alenai Igorbi nun atava hene altro che cose in aria; per il che facevano in quelle tutte sconciature di mostri per strattezza della natura e per gricciolo e chiribiazo degli artefici, i quali fanno in quelle cose senza alcuna regola, apprecando a un sottilissimo filmun peso elle non si può reggere,a un eavallu le gam-be di foglie, e a un uomo le gambe di gru, ed infiniti sciarpelloni e passerotti; e rhi più stranamente se gl'immaginava, quello era tenuto più valente. Faronu poi regolate, e per fregi e spartimenti fatto hellissimi andari, così di stucchi me scularonn quelle con la pittura. E slinnonzi andò questa pratica, che in Roma ed io ogni luogo dove i Romani risedevano, ve n'è accora conacrvato qualche vestigio. E nel vero tocche sl'oro ed intagliati di stucchi, elle sono opera allegra e dilettevole a vedere. Queste si lavorano di usttro maniere: l'una lavora lo stucco achietto, l'altra fa gli ornamenti soli di stucco, e dipigne le storie ne'vani e le grottesche ne'fregi, la terza fa le figure parte lavorate di stucco e parte dipinte di bianco e nero, contraffacendo cammei ed altre pietre. E di questa specie grottesche e stucchi se n'è visto e vede tante opere lavorate da'moderni, i quali con somma grazia e bellezza hanno adornato le fabbriche più notabili di tutta l'Italia, che gli antiebi rimangono vinti do grande spasio. L'ultima finalmente lavora d'acquerelle in su lo stueco, campando il lume con esso, ed ombrandulo con diversi colori. Di tutte queste sorti che si difendono assal dal tempo, se ne reggono delle antiebe in infiniti luoghi s Roms e a Pozzuolo vicino a Napoli. E questa ultime sorte si può aneo benissimo lavorare con colori sodi a fresco, lasciando lo stucco hianco per cam po a tutte queste che nel vero banno in se bella grazia; e fra esse si mescolano paesi che molto danno loro dell'allegro, e così ancora storiette di figure piccole colurite. E di questa sorte oggi in Italia ne sono molti maestri che ne fanno professione ed in esse sono eccellenti.

#### CAPITOGO EXTIN

### Del modo del mettere d'oro a solo ed a mordence, ed altri modi.

Fin versmente bellissimo segreto ed investigatione sofistica il trovar modo che l'oco si battesce in fogli si sottimente, che per ogni miginio di pezzi battuti, grandi in dettavo di braccio per ogni verso, battuse fir l'artichio e l'oro con per ogni verso, battuse fir l'artichio e l'oro di per ogni di l'oro ando a potreti talmente distradere sopra il gesso, che il legno od sitro sacostori otto parese tutto una massa d'oro, il che si fa in questa maniera i ingessati il legno che si fa in questa maniera ingessati il legno

con gesso sottilissimo, impastato con la cella piuttosto dolce che cruda, e vi si di sopre grosse più mani, secondo che il legno è lavorato bene o male; in oltre raso il gesso e pulito, con la chiara dell'uovo schietta, sbattula sottilmente con l'arqua, dentrovi si tempera it holo armeno macinato ad arqua sottilissimamente, e si fi il prima arquido-o o vagliama dirlo liquido-e chiaro, e l'altro appresso più corpalento. Pol si da con esso almasseo tre volte sopra il lavoro, fino che e'lo pigli per tutto bene; e bagasado di mano in mano con un pennello eon acqua pura dov'e dato il bolo, vi si mette su l'nro in foglia il quale subito si appicca a quel molle, e quando egli è soppasso, non secco, si hrunisce una zanna di cane o di Inpo, sinche e'direnti Instrante e bello. Dorasi ancora in un'altra maniera ebe si chiama mordente, il che si adopera ad ogni sorte di cose, pietre, legni, tele, metalli d'ogni spezie drappi, e corami, e non si hrunisee come quel primo. Questo mordente ehe e la maestra che lo trene, a fa di colori seccatices a ol o di varie sorti, e di olio cotto con la vernice dentrovi, e dassi in sul terno che lia avuto prima due mani di colla. E posché il mor-dente è dato così, non mentre che est è fresco ma mezzo secco, vi si mette su l'oru in foglie. Il medes mo as può fare ancora con l'armoniaco quando s'ha fretta, attesoché mentre si da, è sono; e questo serve più a fare selle, arabeschi, ed attri ornamenti, ebe ad altro. Si macina ancora di questi fugli in una tazza di vetro con un poco di mele e di zonima, che serve ai miniator, ed a infin to che cot pennello si dilettano fare profili e sotilliss mi lumi nelle pitture. E tutti questi sono bell sa mi segreti, ina per la copia di essi non se ne tieue multo conto.

#### CAPITOLO XXIX

Del musaico de' vetri, ed a quello che si conosce il buono e lodato.

Essen-loss assai largamente detto di sopra nel VI cap, che eosa sia il mussico, e enme e's faccia, continuandone qui quel tanto ehe è proprio della pittura, die amo che egli e maestria veramente grandis-ima condurre i suoi pezzi cotanto uniti, che egli appari-ca di lontano per onorata pittura e bella; attesoche in questa spraie di lavoro bisogna e pratica e giudizio grande con una profondissima intelligenza nell'arte del disegno, perché chi offusea ne'disegni il musaico con la copia ed abbondanza delle troppe figure nelle istorie e eun le multe minuterie de prazi, le confinde. E però hisogna che il disegno dei eartoni che per esso si fanno sia aperto, targo, facile, chiaro, e di bontà e bella maniera continuato, E chi intende nel disegno la forza degli sbattimenti, e del dare pochi lumi ed assai seuri con fare in quelli certe piasce o campi, costus sopra d'ogni altro lo farà bello e bene ordinato. Vuole avere il musaico lodato chiarezza in sè con certa unita scurità verso l'ombre, e vuole essere fatto coo grandissima discrezione lontano dall'occhio, acciocche lo stimi pittura, e non tarsia commessa. Laonde i musaici elie aranno queste parti saranno buoni e lodati da ciaschedunos e certo è che il mussico è la più durabile pittura ebe sia. Imperocche l'altra col tempo si spegne, e questa nello stare fatta di continuo ai accende; ed inoltre la pittura manca e al conOPERE

anma per se medesima, ove il mussico per la sua lunghissima vita si può quasi chiamare eterno. Perhebe scorgiamo noi in esso non solo la perfezione de' maestri vecelii, ma quella ancora degli antichi, mediante quelle opere che oggi si riconoscono dell'eta lura; come nel tempio di Bacco a S. Agnese fuor di Boma, dov'e benissime condotto tutto quellu rhe vi è livorato; similmente a Ravenna n'é del vecchio bellissimo in più lunghi; ed a Venezia in S. Marco, a Pisa nel Duomo, ed a Fiorenza in S. Giovanni la tri-buna ; ma il più bello di tutti e quello di Giotto nella nave del portico di S. Pietro di Roma, perehé veramente in quel genere è zosa miracolosa, e ne' moderni quello di Domenico del Ghirlandaio sopra la porta di fuori di Santa Maria del Fiore che va alla Nunziata. Preparansi adunque i pezzi da farlu in guesta moniera i gnando le fornaci de'vetri sono disposte e le padelle piene di vetro, se li vanno dando i colori a ciascuna padella il suo, avvertendo sempre rhe da un chiaro hianco che ha corpo e non è trasparente si conduchino i più scuri di mann in mano, in quella stessa guisa che si fanno le mestiche dei colori per dipingere ordinariamente. Appresso quando il vetro è cotto e bene atagionato, e le mestiche sono condotte e chiare e srure e d'ogni raginne, con rerte cucchiaie lunghe di ferro sirava il vetro raldo e si mette in su un marmo piano, e sopra con un altro pezzo di marmo si schiaccia pari e ae ne fanno rotelle che venghino ugualmente piane, e restino di grossezza la terza parte dell'altezza d'un dito. Se ne fa poi con una borca di rane di ferro pezzetti quadri tagliati, ed altri col ferro caldo lo apezzano, inclinandolo a loro modo I medesimi pezzi diventano lunghi e eon uno smeriglio si tazliano: il simile si la di tutti i vetri che hanno ili hisogno, e se n'empiono le scatole, e si tengono ordinati come si fa i colori quando si vnole lavorare a fresco, che in vari acodellini si tiene aeparatamente la meatica delle tinte più chiare e più scure per la-vorare. Ecci un'altra apezie di vetro, che si adoora perlo campo e peri lumi de panni ehesi mette d'oro. Questo quando lo vogliono dorare, pigliano quelle piastre ili vetro che hanno fatto, e con acqua di gomma hagnann tutta la piastra del vetro, e poi vi mettono sopra i pezzi d'oro; fatto eiò, mettono la piastra an una palla di ferro, e quella nella bocca della fornare, coperta prima con un vetro sottile tutta la piastra di vetro ehe hanno mesas d'oro, e fanna questi co-perchi o di bocche o a modo di fiaschi spezzati, di maniera che un pezzo cunpra futta la piastra e lo tengono tanto nel fuoro, che vien quasirosso, ed in un tratto cavandolo, l'oro viene con una presa mirabile a imprimersi nel vetro e fermarsi, e regge all'aequa ed a ogni tempesta; poi questo si taglia ed ordina come l'altro di sopra. E per fermario nel muro, usano di fare il cartonecoloritò ed alruni altri senza colore; il quale eartone calcano o seguano a pezzo a pezzo in su lo atucco, e di poi vauno commettendo a poco a poco quanto vogliono fare nel musaico. Queato siucco per esser posto grosso in su l'opera, gli aspetta due di e quattro, secondo la qualità del tempo, e fassi di trevertino, di calce, mat-tone pesto, draganti, e chiara d'uovo e fattolo, tengono molle con pezze hagnate. Coal dunque pezzo per pezzo tagliano i cartoni nel muro, e disegnano su lo stucco calcando, finche poi con

mmettano pelle stocco, a si lameggiano i lumi. e dassi mezzi a' mezzi, e scuri agli scuri, eontrafficendo l'ombre, i lumi ed i mezzi minutamente come nel cartones e così lavorando con diligenza si conduce a poco a poco a perfezione. E chi più lo conduce unito, sicche e torni pulito e piano, colui è più degno di loile e tenuto da più degli altri. Imperò sono alenni tanto diligenti al musaico, che lo conducono di maniera che egli apparisce pittura a fresco. Questo, fatta la presa, indura talmente il vetro nello stucco, che dura in inlinito; come ne fanno fede i musaici antichi che sono in Roma, e quelli rhe sono vecchi; ed anen nell'una e nell'altra parte i moderni ai di nostri n'hanno fatto del maraviglioso.

#### CAPITOLO XXX

Dell'istorie e delle figure che si fanno di comno ne pavimenti, ad imitazione delle cose di chiaro e scuro.

Hanno aggiupto i nostri moderni maestri al musaico di pezzi piccoli un'altra apecie di muanici di marmi commessi, che contraffanno le storie dipinte di chiaroscuro, e questo ha capsato il desiderio ardentissimo di volere che ci resti nel mondo a elsi verra dopo, se pure si spegnessero l'altre apezie della pittura, un lume che tenga accesa la memoria de pittori moderni; e eosi hanno contraffatto con mirabile magisterio storie grandissime, elte non solo si potrebbono mettere ne' pavimenti dove si cammins, ma incrostarne ancora le facce delle muraglie e di palazzi, con arte tanto bella e maravigliosa, che pericolo non sarehbe, che il tempo consumsase il disegno di coloro che sono rari in questa professione; come si può vedere nel Duomo di Siena comineiato prima da Duccio Sanese, e poi da Domenico Bercafumi a' di nostri segnitato ed augumentato. Questa arte ha tanto del huono e del nuovo e del durabile, ehe per pittura commessa di bianco e nero poco più si puote desi-derare di bonta e di bellezza. Il componimento suo si fa di tre sorte marmi che vengono dei monti di Carrara; l'uno de' quali é bianco finissimo e candido, e l'altro non è hianco, ma pende in livido che fa mezzo a quel hianco; ed il terzo è un marmo higio di tinta che trae in argentino, che serve per iscuro. Di questi volendo fare una fignra, se ne fa un cartone di chisco e scuro con le melesime tinte; e ciò fattu, pre gli dintorni di que' mezzi e acuri e chiari, a' luoghi loco si commette nel mezzo con diligenza il lu me di quel marmo candulo, e così i mezzi e gli scuri allato a quei mezzi, secondo i dintornistessi ehe nel cartone ha fatto l'artefice. E quando ciò hanno commesso insieme, e spianato di sopra tutti i pezzi de' marmi così chiari come scuri e come mezzi, piglia l'artefice che ha fatto il cartone un pennello di nero temperato, quando totta l'opra è insieme commessa in terra, e tutta sul marmo la tratteggia e profila dove sono gli sruri, a guisa che ai contorna, tratteggia, e profila con la penna una rarta che avesse disegnata di chiaroscuro. Fatto eiò lo scultore viene incavando coi ferri tutti quei tratti e profili che il pittore ha fatti, e tutia l'opera incava dove ha disegnato di nero il pennello. Finito questo, ai murano ne' piani a pezzi a pezzi, e tinito con una miatura di pegola nera bollita o asfalto e certe mullette si pigliano i prazetti degli smalti, e i nero di terra si riempiono tutti gli incavi che ha sottipliato l'ingerno in eiù, che e' si vede orgi condotta quest'arte delle finestre di vetro a quella perfezione, che nelle tavole si conducono le belle pittore unite di colori o pulitamente dipinte, siccome nella vita di Guglielmo da Marcilla Franzese largomente dimostreremo. Di questa arte hanno lavorato meglio i Fiamminghi ed i Franzesi, che l'altre nazioni; attesoche eglino, come investigatori delle rose del fuoco a de'colori, banno ridotto a cuocere a fuoco i colori che si pongonu in sul vetro, a cagione che il vento l'aria e la ploggia non le offenda in maniera alcuna; dove già costumavano dipinger quelle di colori velati con gomme ed altre tempere else col tempo si consumavano, ed i venti, le nebbie e l'acque se le portavano di maniera, ehe altro non vi restava che il semplice solore del vetro. Ma della età presente veggiamo noi condotta questa arte col sommo grado, oltra il quale non si può appena desiderare perfezione alcuna di finezza e di bellezza, e di ogni particolarità ebe a questo possa servire, con una delizata e somma vaghezza, non meno salutifera per assicurare le atanze da' venti e dall'arie cattive, che utile e comoda per la luce chiara e spedita che per quella ci si appresenta. Vero è, rhe per con·lurle che elle siano tali, hisognanoprimieramente trecuse, cioè una luminosa trasparenza ne'vetri scelti, un bellissimo componimento di ciò che vi si lavora, ed un colorito aperto senza alcuna confusione La trasparenza consiste nel saper fare elezione di ve-tri che siano lucidi per se stessi; ed in ciò meglio aono i Franzesi, Fiamminghi, ed Inglesi, che i Veneziani; perché i Fiamminghi sono molto chiari, e i Veneziani molto carichi di colore; e quegli che sono chiari, adombrandoli ill seuro, non perdono il lume del tutto, tale che e' non traspaino nell'ombre loro; ma i Veneziani, esaendo di loro natura scuri; ed oscurandoli di più con l'ombre, perdono in tutto la trasparenza. Ed ancora ebe molti si dilettino d'averli carichi di colori artifiziatamente soprappostivi che abattuti dall'aria e dal sole mostrano non so che di bello più, che non fanno i colori naturala meslio e nondimeno aver l vetri di loro natura chiari che scuri, accrocche dalla grossezza del colore noo rimanghino offuscati.

A condurre questa opera bisogna averé un cartone disegnato con profili, dove siano i contorni delle pieghe de panni e delle figure, i quali dimostrino dove si haono a commettere i vetri; dipoi si pigliano i pezzi de'vetri rossi, gialli, az-zurri, e bianchi, è si scompartiseono secondo il disegno per panni o per earnagioni, come nicerea il bisogno. E per ridurre ciascuna piastra di essi vetri alle misure disegnate sopra il cartone, ai segnano detti pezzi in dette passtre posste sopra il detto cartone con un penarllo di biacca, ed a ciascun pezzo s'assegna il suo numero per ritrovargli più facilmente nel commettergli ; i quali numeri, finita l'opera, si scancellano. Fatto queato, per tagliargli a misora si piglia un ferro appuntato afforato con la punta del quale, avendo prima con una punta di smeriglio intaccata alquanto la prima superficie dove si vuole comineiare, e eon un poco di sputo bagnatori, si va con esso ferro lungu que diotarni, ma alquanto discosto; ed a poco a poco movendo a predetto ferro, il vetro s'inclina e si spicea dalla piastra, Dipoi con una punta di ameriglio si va riorttando detti pezzi elevandone il superfino, e con un ferro, che e'ebiamano grisatoto ovvero topo, si VOL. II

vanno rodendo i dintorni disegnati, tale che e'venghino glusti da poterli commettere per tutto. Coal alunque commessi i pezal di vetro, in su una tavola piana si distendono sopra il cartone, e si comineia a dipigoere per i panui l'ombra di quelli, la quale vuol easere di scaglia di ferro ma-cinata, e d'un'altra ruggine che alle cave ilel ferro si trova, la quale è rossa, ovvero matita rossa e dura macioata, e con queste si ombrano le carni, cangiando quelle col nero e rosso, sceondo che fa bisogno. Ma prima è necessario alle carni velare con quel rossotutti i vetri, e con quel nero fare il medesimo a'panni con temprarli con la gomma, a poco apoco dipin endoli ed ombran-doli come sta il cartone. Ed appresso dipinti che e' sono, volendoli dare lumi fieri, si ha un pennello di setole corto e sottile, e con quello si graf-fiano i verri in so il lume, e levasi di quel panno che aveva dato per tutto il primu colore, e con l'asticciuola del pennello si valumeggiando i capelli, le barbe, l panni, i casamenti e paesi come tu vuoi. Sono però in questa opera molte difficultà, e chi se ne diletta può mettere vari colori sal vetro; perche segnando su un colore rosso un fogliame o cosa minuta, volendo che afuoco venga colorito d'altro colore, si può squamare quel vetroquanto tiene il fogliame, con la punta d'un ferro che levi la prima scaglia del vetro cioc il primo snolo, e non la passi; perche facendo così rimane il vetro di color bianco, e se gli dà pot quel rosso fatto di più mistare, che nel cuocere mediante lo scorrere diventa giallo. E questo si può fare su tutti i colori; ma il giallo meglio ricsce sul bianco che in altri colori, l'azzurro a campirlo divien verde nel cuocerto, perche il giallo e l'azzurro mescolati fanno color verde. Questo giallo non si da mai se non dietro dove non è dipinto, perche mescolandosi e scorrendo guasterebbe e simescolerebbe con quello, il quale cotto rimane sopra grosso il rosso, che raschiato via con un ferro vi lascia giallo. Dipinti che sonn i vetri, vogliono essee messi in una tegghia di forro con qui suolo di cenere stacciata e calcina cotta mesculata, ed a suolo asuolo i vetri parimente distesi e ricoperti dalla cenere istessa, poi posti, nel fornello, il quale a fuoco lento a poco a poco riscaldato, venga a infocarsi la cenerc e i vetri, perché i colori che vi sono su infuocati irruggi niscono e scorrono, e fanno la presa sul vetro. Ed a questo eucorre bisogna usare grandissima diligenza, perché il troppo fuoco violento li farebbe erepare, ed il poco non li cocerebbe. Ne si debbono cavare, finche la padella o tegghia dove e'sono non si vede tutta di fuoco, e la cenere con aleuni asgri sopra, che si vegga quando il colore e scorso. Patto elò, si buttano i piombi in certe forme di pietra o di ferro, i quali hanno due ca-nali cioc da ogni latouno, deutro al quale si commette e serra il vetro, e si piallano e dirizzano, e poi su una tav-la si conficrano, ed a pezzo per pezzo s'impiomha tutta l'opera in più quadri, c si saldano tutte le commettiture de piombi con saldatoi di stagno, ed in alcune traverse dove vanno i ferri si mette fili di rame impiombati , ae eiocche possino reggree e legare l'opra; la qualo s'arma di ferri che non siano al dritto delle tignre, ma torti secondo le commettiture di quelle, a cagione ebe e'non impedischino il vederle. Questi si mettono con inchiovature ne' ferri che reggono il tutto, e non si fanno quadri ma tondi, acciò impedischino manco la vista; e dalla banda di fuori si mettono alle finestre, e ne' luichi delle pietre a'impiombano, e con fili di rame, che ne'piombi delle finestre staldati siano a fanco, si legano furtemente. E perche i fancialli o altri impedimenti non le gassitino, vi si mette dietro una rete di filo de rame sotiile. Le quali opec ae non fossero in materia troppo francibile; dusen ofto serve di materia troppo francibile; dusio non reta che l'arce non au difficile, artificiosa, è belliame.

#### CAPITOLO XXXIII

Del niello, e come p-r quello abbiama le stampe di rane; e come s'intagliano gli argenti, per fure gli smalti di bassorilevo, e similmente si cesoliino le grosserie.

Il niello, il quale non è altro che un disegni tratteggiato e dipinto su lo argento, come si dipigne e tratteggia sottilmente con la penna, fu truvato dagli orefici sino al tempo degli antichi. essendosi veduti cari collerri ripieni di mistura negli ari ed argenti loro. Questo si disegna con lo atilo sa la argento ehe sia pisno, e s'intaglia col bulino, che è un ferro quadro tagliata a unghia dall'une degli angoli all'altro per isbieco, che cosi eslando verso uno de'eanti, lo fa più acuto e tagliente da due lati, e la punta ili esso corre e sottilissimamente intaglia. Con queato si fanno tutte le cose che sono intagliate ne'metalli per riempierle a per lasciarle vote secundo la volontà dell'artefice. Quando hanno dunque intagliato e finito col hulino, pigliano argento e piomho, e fanno di esso al fuoco una cosa, che incorporata insieme è nera di colore e frangibile molto e sottilissima a scorrere. Questa si pesta e si pone sopra la piastra dell'argento dov'è l'intaglio, il quale è necessario che sia hene pulito; ed accostatolo a fuoco di legne verdi, soffiando co' mantici, si fa che i raggi di quello percuntino dove è il mello, il quale per la virtà del calore fondendosi e scorrenda, riempie tutti gl'intagli che aveva fatti il bulino. Appresso quando l'argento è raffreddo, si va diligentemente co' raschiatoi levanda il superfluo, e con la pomice a poeo a poeo si consuma fregandolo e con le mani e con un cuoio, tanto che e si trovi il vero piano, e che il tutto resti pulito. Di que-sto lavorò mirabilissimamente Maso Finiguerra florentino, il quale fu raro in questa professio-ne, come ne fanno fede alcune paci diniello in S. Ginvanni di l'iorenza, che sono tennte mirabili. Da questo intaglio di hulino son derivate le stampe di rame, onde tante carte italiane e tedesche veggiamo oggi per tutta Italia; che siccome negli argenti s'improntava anai che fussero ripieni di nlello, di terra, e si buttava di anifo, cosi gli stampatori trovarono il modo del fare le carte su le stampe di rame col torculo. enme oggi abbiam vednto da essi imprimersi. Ecci un'altra sorte di lavori in argento o in oro, comunemente ebiamata smalto, che è spezie di pittura mescolata con la scultura; e serve dove si mettono l'arque, siechè gli smalti restino in fondo. Questa dovendosi lavorare in su l'oro ha bisogno d'oro finissimo, ed in su l'argento, ar-gento almeno a lega di giuli. Ed è necessario questo modo, perché lo smalto ei possa restare, e non iscorrere altrove che nel suo luogo. Bisogua lasciarli i profili di argento, che di supra sian sottili e non si veggano. Così si fa un rilievo piatto, ed in contrario all'altre, acciocche met-

tendori gli smalti, pigligli scori e chiari di quello dall' altezza e dalla hassezza dell'intaglio. Pigliasi poi analti di vetri di vari colori, che diligentemente si fermino cul martello, e si tengono negli scodellini con acqua chiarissima, acparati e distinti l'uno dall'altro, E quelli che si adoperano all'oro sono differenti da quelli che servono per l'argento, e si conducono in questa maniera: con una sottilissima palettina d'argento si pigliano separatamente gli smalti, e con pu-lita pulitezza si distendono a'luoghi loro, e vi se ne mette e rimette sopra, secondo che ragnano, tutta quella quantità che fa di mestiero. Fatto questo, si prepara un pignatta di terra fatta apposta, che per tutta sia piena di buebi ed abbia una borca dinanai, e vi ai mette deotro la mufola, eine un coperchietto di terra bucato, else nun lasci cadere i carboni a basso, e dalla mufola in su si empie di earboni di cerro, e si accende ordinariamente. Nel voto che è restatu sotto il predetto coperchio in su una sottilissima piastra di ferro si mette la cosa smaltata a sentire il caldo a poco a poco, e vi si tiene tanta, che fondendosigli smalti scorrino per tutto quasi come acqua. Il che fatto, si lascia raffreddare, e poi con una frassinella, ch'è una pietra da dere filo ai ferri, e con rena da hicchieri si slrega e con acqua chiara, finche si truovi il suo piano, E quando è finito di levare il tutto, si rimetto nel fuoco medesimo, acció il lustro nello scorrere l'altra volta vada per tutto. Fassene d'un altra sorte a mano, che si pulisce con greso di Tripoli e eon un pezzo di cuoio, del quale non accade fare menzione; ma di questo l' ho fatta, perché essendo opra di pittura, come le altre, m'e paruto a proposito.

#### CAPITOLO BERIT

Della tausia, cioè lavoro alla damaschina.

Hanno ancora i moderni ad imitazione degli antichi rinvenuto una apezie di commettere ne'metalli intagliati d'argento o d'oro, facendo in essi lavori piani o di mezzo o di basso rilievo, ed in ciò grandemente gli hanno aranzati. E così abbiamo veduto nello acciajo l'opere intagliate per lavorarai di ciò in Damasco e per tutto il evante eccellentemente. Laonde veggiamo oggi di molti bronzi e ottoni e rami commessi di argento ed oro eon arabesehi, venuti di que'paesis e negli antichi abbiamo veduto anelli d'acciaio con messe figure e fogliami molto belli. E di questa spezie di lavoro se ne son fatte ai di no-tri armadicre da combattere, lavorate tutte d'arabeschi d'oro commessi, e similmente staffe, areions di selle, e mazze ferrate; ed ora molto si costumano I foroimenti delle spade, de' pugnali, de'coltelli, e d'ugni ferro ebe si voglia riceamente ornare e guernire, e ai fa così : cavasi il ferro in sotto squadra, e per forza di mar-tello si commette l'oro in quello, fattovi prima sotto una tagliatura a guisa di lima sottile, sicche l'oro viene a entrare ne'eavi di quella ed a fermarvisi. Poi con ferri si dintorna o con garbi di foglie o eon girare di quel che si vuole, e tutte le cose es'filis d'oro passati per filiera si girano per il ferro, e col martello s'ammaccano, e fermano nel modo di sopra. Avvertiscasi nientedimenn ehe i fik siano più grossi, ed i profili più sottili, aeciò si fermino meglio in quelli. In questa professione infiniti ingegni hanno fatto cose lodevoli e tenute maravigliore; e però non bo voluto mancare di farne ricordo, dependendo dal commuttersi, ed essendo scultura e pittura, cioe cosa che deriva dal disegno.

### CAPITOLO XXXV

Delle stampe di legno e del modo di farle e del primo inventor loro, e come con tre stampa si fanno le carte che paiono diregnate, e mostrano il lune; il mezzo e l'ombre.

Il prima inventore delle stampe di legno di tre pezzi, per mostrare oltra Il disegno l'ombre, i mezzl ed i lumi ancora, fu Ugo da Carpi, il quale a linitazione delle stampe di came ritrovò il modo di queste, intagliandole in legname di pero o di bossolo, che in questa sono eccellenti sopra tutti gli altri legnami. Feeele dunque di tre pezzi, ponendo nella prima tutte le ense profilate e trattergiate, nella seconda tutto quello che è tinto accento al profilo con lo acquerello per ombra, e nella terza I lumi ed il campo, lasriando il bianco della carta in vece di lume, e tiogendo il resto per campo. Questa, dave è li lume ed il campo si fa in questo modo: pigliasi una eseta stampata coo la prima, dove sono tutte le profilature ed i tratti, e così fresea fresea si pone in su l'asse del pero, ed aggravandola so-pra con altri fogli che non sicon umidi, si atrofina in maniera, che quella che è fresea lascia su l'asse la tinta di tutti i proliti delle figure. E allora il pittoce piglio la biacca a gomma, o da in an'i pero i lumi; i quali dall, lo intagnatore gli tneava tutti co'ferri, secondo che sono segna-ti. E questa à la stampa che primieramenta si adopera, perchè clla fa i lumi ed il campo, quando ella e imbrattata di colore ad olio, e per mezzo della tinta lascia per tutto il colore, aalvo che dove ella è incavata, che ivi resta la carta bianca La seconda pol è quella dell'ombre, che è totta piana e tutta tinta di acquerello, recetto che dove le ombre non hanno ad essere, che quivi o incavato il Irgno. E la terza, che è la prima a formarsi, è quelta dove il profilato del tutto è iocavato per tutto, salvo che dove e' non ha i profili tocchi dal nero della penna. Queste si stampano al torculo, e vi si rimettono sotto tre volte, cioè una volta per ciascuna atampa, alce che elle abbino il menesimo riscontro. E certamente che ciò fa bellissima invenzione. Totto queste professioni ed arti ingegnose si vede che derivano dal disegno, il quale è capo necessario di tutte; e non Pavendo, non ai ha nulla Perche sebbene tutti i aegreti ed i mndi sono buoni, quello è ettimo, per lo quale ogni cosa perduta si ritrova, ed ogni difficil cosa per esso diventa facile, come al potra vedere nel leggere le vite degli artefici, i quali dalla natura e dallo studio alutati; hanno fatto cose sopra umano per il mezzo solo del disegno. E così faccudo qui fine alla introduzione delle tre arti, troppo più lungamente forse trattate che nel principio non mi pensar, me pe passo a scrivere le vite,

Land Street

# PROEMIO

#### DELLE VITE

lo non dubito punto che non sia quasi di tutti gli scrittori comune e certissima opinione, che la scultura insieme con la pittura fossero naturalmente dal popoli dello Egitto primiera-mente trovale; è che alcun'altri non siano, che attribuischino a'Caldel le prime boare de' marmi ed i primi rilievi delle statue : come danno anen a' Greci la luvenzione del pennello e del colorire. Ma jo dirò bene, che dell'una e dell'altra arte, il disegno, che è il fondamento ili quelle, anzi l'Istessa anitua che concepe e notrisce in sè medesima tutti i parli degl'intelletti, fusse perfettissimo in an l'origine ili tutte l'altre cose, quando l'altresimo Dio fatto il gran corpo del mondo ed ornato il cielo de'astol chiarissimi lumi, discese con l'Intelletto più giù nella limple dezza dell'acre e nella solidità sicila terra, e formando l'uomo, acoperse con la vaga invenzione delle cose la prima forma della scultura e della pittura; dal quale uomo a mano mano pol (che non si dee dire il contrario) come da vero esemplore fur eavate le statue e le seniture, e la difticultà dell'attitudint e dei contorni; e per lo prime pitture qual che elle si fusiero, la morbidezza, l'unione, e la disconlante concordia che fanno i Inmi con l'ombre. Cost dunque it primo modello onde usel la prima immagine dell'uomn fu una massa di terra, e non senza esgione; per-ciocchò il divino architetto del tempo e della natura, come perfettissimo, valle mostrare nella imperfesione della materia la via del levare u dell'aggiugnere, nel medesimo modo che sogliooo fare i huonl scultori e pittori, i quali ne lor modelli aggiungendo e levando, riducono le imperfette bozze a quel fine e perfezione che vogliono. Diedegli colore vivacissimo ili carne, dove s' è tratto nelle pitture poi stalle miniere della terra gli istessi colari, per contraffare tutte le cose che accaggiono nelle pitture. Bene è vero, che e non si può affermare per certo quello che ad imitazione di rosi hella opera si facessero gli au initiatione di roti nella opera ii facessera gli pomini avanti al diluviò ir queste arti: avvega-sino verivimilmente pala di eredere che essi an-cepra a scolpiasero e dipignessero d'opil instinera; posichè Beho figliuto del superbo Krobiro eiros dugento anni dopo il diluvio fece fare la statua, donde nacque pol la idelatria, e la famosissima unora ara Semiramis regina di Babilonia, nella ed-fleazione di quella città pose tra gli ornamenti di quella non sotamente variate e diverse spezie di animali ritritti e coloriti di naturale, ma la immagine di se stessa e di Nino suo marito, e le statue ancora di bronzo del suocero e della suocera e della antisuocera sua, come racconta Diodoro, chiamandole co'nomi de'Greci che ancora non eranu, Giove, Giunone, ed Ope Dalle quali atatue appresero per avventura i Caldei a fare le immagini de' loro Dii, poiche centociudnanta anni dopa Bachel nel fuggire di Mesopotamia insième con Jacob mo marito furò gl' ntoli da Luban suo pailre, come apertamente rarconta il Generi. Ne farono però soli I Caldei a fare stolture e pitture, ma le fecero aneora gli Egiri, escreitandosi in queste arti con tanto atudio, quanto mostra il sepolero maraviglioso dello antiehiisimo re Simandio largamente descritto da Diodoro, e quanto arguisce Il severo comanda-

mento fatto da Mose nell'uscire dell' Egitto , ciue che sotto pena della morte non si facessero a Dio immogini algune. Costui nello acendere di sul monte, avendo trovato fabbricato il vitello d'oro e adorato solennemente dalle sue genti, turbatosi gravemente di vedere concrasi i divini onori all'immagine d'una bestia, non solamente lo ruppe e ridosse in polvere, ma per punizione di cotantu errore, sece uceidere da'Leviti molte migliaia degli acellerati figliuoli d'Istuel che avevano commessa quella idolatria. Ma perché non il lavorare le statoe, ma l'adorarle era peccato scelleratissimo, si legge nell' Esorlo, ehe l'arte del disegno e delle statue non solamente di marmo, ma di tutte le sorte di metallo fu donata per hucea di Dio a Beseleel della tri-bu di Juda, a ad Oliab della tribu di Dan, che furono que' che fecero I ilue cherubini d'oro, i eandellieri, e'l velo, e le fimbrie delle vesti sacordotali e tante altre bellissime cose di getto nel tabernacolo, con per altro, che per indurvi le genti a contemplarle ed adorarle. Dalle ense dunque verlute innanzi al diluvio la superbia degli uomini trovò il modo di fare le statue di coloro, che al mondo vullero che realassero per fama immortalis ed i Greci, che diversamente ragionano di questa origine, dicoou ebe gli Etiopi trovarono le prime statoe secondo Diodoro, e gli Egizi le presono da luro, e da queati i Greci. Puirbe insino a' tempi d'Omero si vede essere stata perfetta la scultura e la pittura, come fa fede nel ragionar dello scudo d'Achille quel divioo poeta, che con tutta l'arte piuttosto scolpito a dipiotu che acritto ce lo dimostra. Lattanzio Firmiano favoleggiando le concede a Prometeo, il quale a similitusline del grande Dio formò l'immagine umana di luto; e da lui l'arte delle statue affirma essere venuta. Ma accondo che scrive Plinio, quest'arte venne in Egitto da Gige Lidio il quale essendo al fuoco, e l'ombra di se medesimo riguardando, subito con un carbone in mano contornu se alesso nel muro; a da quella eta per un tempo le sole lince si costumò mettere iu opera senza corpi di colore, siccome afferma il medesimo Pliuso, la qual cosa da Filocle Egizio con più fatica, e similmente da Cleante ed Ardice Corintlo, e da Telefane Sicionio fu ritrovata. Clcolante Corintio fu il prime appresso de' Greci che colori, ed Apollodoro il primo ebe rilrovasse il princello. Segui Polignoto, Tasio, Zeusi, e Timagora Cal-cidesi, Pito, ed Alanfo tutti celebratissimi, e dopo questi il famonissimo Apelle da Alessandro Magno tanto per quella virtu stimato eil onorato, ingegnosissimo investigatore della calunnia e del favore come ci dimostra Luciano, e come sempre sur quesi tutti i pittori e gli seultori ec-cellenti, dotati dal cielo il più delle volte non solo dell'ornamento della poesia, come si legge di Pacuvio, ma della filosofia aneora, come si vede in Metrodoro perito tanto in filosofia quanto in pittura, mandato dagli Ateniesi a Paolo Emilio per ornare il trionfo, che ne rimase a leggere filosofia a'suoi figliuoli. Furono adunque grandemente in Grecia esercitate le sculture, nelle qualisi trovarono molti artelici eccelienti, e tra gli altri Fidia Ateniese, Prasitele, e Policleto grandissimi maestri; così Lisippo e Pirgotele in integlio di cavo valsero assai, e Pigmelione in avorso di rilievo, di cui si favoleggia che co' pre-glii suoi impetro fiato e spirito alla figura della verging ch'ei feee. La pittura similmente ono-

rarogo e con premi gli antichi Greci e Romani. poirtie a coloro che la secero maravigliosa apparire, lo dimostrarono col donare loro città e diguità grandissime, Fiori talmente quest' arte in Roma, che Faluo diede nome al suo casato, sottoscrivenslosi urllé cose da lui si vagamente dipinte nel tentpio della salute, e eltiamandosi Fabro pittore. Fu proibito per decreto pubblico, che le persone serve tal'arte non facessero per le città; e tanto onore secero le genti del continuo all'arte ed agli artefici, che l'opere rare nelle spoglie ile' trionfi, come cose miracolose a Roma si mandavano; e gli artefici egregi crano fatti di servi liberi, e riconosciuti con onorati premi dalle repubbliche, Gli stessi Romani tanta spetto che nel guastare lacittà di Siraeusa volle Marc llo che a avesse a un artefice famoso di queste, oel volere pigliare la città predetta, chbero riguardo di non mettere il tooco a quella parte dove era una bellissima tavola dipinta, la quale fu dipoi portata a Boma nel trionfo con molta poupa; dove in ispazio di tempo, avendo quasi spogliato il mnndo, ridussero gli artefici stessi e le egregie opere loro ; delle quali Roma poi si fece si bella, perche le diediro grande ornamento le statue pellegrine, e più che le domestiebe e particolari; aspendosi che in Rodi città d'isola non molto grande furoco più d trentamila statue annoverate fra di brouzo e di marmo; oe manco ne ebbero gli Atenicsi, ma molto più quei d'Olimpia e di Dilfo, e senza alenn numern quei di Corinto, e furono tutte bellissime e di grandissimo prezzo. Non ai sa egli, che Nicomede re di Licia per l'ingordigia di una Venere che era di mano di Prasitele, vi consumà quasi tutte le ricchezze de' populs? Non fees il medesimo Attalo? che per avere la tavola di Baeco dipinta da Aristide non si eurò di spendervi dentro più di sei mila sesterzi. La qual tavola da Lucio Mummio fu posta, per ornarne pur Roma, nel tempio di Cerere con grandissima pompa. Ma con totto che la nobiltà di quest'arte fusse cost in pregio, e' oon si sa però aocora per certo chi le sesse il primo principio. Perche, come già si è di sopra ragionato, ella si vode sotte chissima ne' Caldei, certi la danno agl'Etiopi, ed i Greci a se medesimi l'attribuiscono. E poussi non senza razione pensare ch' ella sia forse più antiea appresso a' Toscani, come testilica il nostro Leon Battista Albertis e ne rende assai buona chiarezza la maravigliosa sepoltura di Porsena a Chiusi, dove non è molto tesopo che si è trovato sotto terra fra le mura del Laberinto aleune tegole d terra cotta, deotrovi figure di mezzo rilicro taoto eccellenti e di si bella maniera, che facilmeote si può conoscrre l'arte non esser comir ciata appunto in quel tempo; anzi per la perfezione di que' lavori, esser molto più vicina al colmo che al principio. Come accora ne pud far medesimamente lede il veder tutto il giorne molti pezzi di que' vasi rossi e neri aretini, fatti come si giudica per la maniera intorno. a que tempi, con leggiadrissimi intagli e figurioc ed istorie di basso rilievo, e molte mascherine tonde sottilmente lavorate da' maestri di quell'età, come per l'effetto si mostra, pratichissimi e valentissimi in tale arte. Vedesi ancora per le statue trovate a Viterbo nel principio del postificato d'Alessandro VI, la scultura essere stata in pregio e non piccola perfezione in Toscana: e me che c'non si sappia appunto il tempo che

OPERE 3

elle furon fatte, pure e dalla maniera delle figure e dal modo delle sepolture e delle fabbriche, non meno che dalle iscrizioni di quelle lettere toscane, si può verisimilmente conietturare che elle sonu antichissune, e fatte ne'tempi che le cose di qua erano in buono e grande stato. Ma che maggior chiarezza si può di ciò avare? essendosi ai tempi nostri, einė l'anno 1534, trovata una fignen di bronzo fatta per la Climera di Bellerofoute, nel far fossi, fortificazione e muraglia d'Arézzo: nella quale figura si conosce la perfezione di quell'arte essere stata anticamente appresso i Toscavi, come si vede alla maniera etrusca; ma molto più nelle lettere intagliate in una zampa, che per essere poche si conjettura, non si intendendo oggi da nessono la lingua etrasca, che elle possano così significare il nome del maestro, come d'essa figura, e forse ancora gli anni seconda l'uso di quei tempi: la quale figura è oggi per la sua bellezza ed anti-chità stata posta dol signor Duca Cosimo nella sala delle stanze muove del suo palazzo, dove sono stati da me dipinti i fatti di Papa Leone X El oltre a questa nel medesimo luogo furono ritrovate multe figurioe di bronzo della medesima maniera, le quali sono appresso il detto Signor Duca. Ma perebè le antichità delle cose de'Greci e degli Etiopi e de'Caklei sono parimente dubbie, come le nostre e forse più, e per il più bisogna fondare il riudizio di tali cose in au le conjetture, che ancorche non sieno talmente deboli che in tutto si scustico dal segno. io eredo uon mi esser punto partito dal vero, e penso elle oguuso cha questa parta vorra discre-tamente considerare, giudichera come io, quan-do di sopra io dissi, il principio di queste arti essere stata l'istessa natura, e l'inuanzi o mo-dello la hellissima fabbrica del mondo, ed il maestro quel divino lume lafuso per grazia singolare in noi, il quale non solo ci ha tutti superiori agli altri ausmall, ma simili, se è lecito dice, a Dio. E se ne'tempi nostri si e vedutu, come io eredo per molti esempi poce innanai poter mostrare, che i sempliei fancialli e rossamente allevati ne'boschi in auli'esempio sulo di queste belle pitture e sculture della natura, con la vivacità del loro ingegno da per se stessi hanno cominciato a diseguare; quanto più si può e debbe versimilmente pensare, que' primi nomini i quali quanto manco erano lontani dal sno principio e divim generazione, tanto erano più perfetti e di migliora ingigno, essi da per loro avendo per guida la natura, per maestro l'iotelletto purgatissimo, per riempio si vago modello del mondo, avor dato origine a queste nobilissime arti, e da picciol principio a poco a oco migliorandole, condottele finalmente a perfezione. Non voglio già negare, che e'non sia stato un primo che cominciasse: che io so molto bene che c'hisognò che qualche volta e da qualcuno venisse il principto; ne anche neghero essere stato possibile che l'uno aiutame l'altro, ed insegnasse ed aprisse la via al disegno, al colore e riliero, perche io so che l'arte nostra e tutta imitazione della natura principalmente, e poi, perche da se non può salir tanto alto delle cose, che da quelli che miglior maestri di se giudies sono comitatte: ma dico bene, che il volere determinatamente affermare chi costui o costoro fussero, è cosa molto perienlosa a giudicare, e forse poco necessatia a saperej poiche vrggiamo la vera radice ed origine donde ella nasce. Per-

ehè, poiebé delle opere che sono la vita e la fama degli artefiei, le prime, e di mano in mano le seconde e le terze per il tempo ehe consuma ogni cosa venner manco: e non essendo allora chi scrivesse, non potettono essere, almaneo pet quella via, conosciute da' posteri, vennero ancora a essere incogniti gli artefici di quelle. Ma da-ehe gli serittori cominciarono a far memoria delle cose state innanzi a loro, non potettono già parlare di quelli de' quali non avevano potuto aver notizia, in mode che i primi appo loro vengono a esser quelli, de' quali era stata ultima a perdersi la memoris. Siccome il primo dei poeti per consenso comune si dice esser Omero; non perebé innanzi a lui non ne fusse qualcu-no, che ne furono, sebbene non tanto cocellenti, e nelle cosa sue istesse si vede chiaro; ma perché di quei primi, tali quali essi furono, era persa già due mila anni fa ogni cognizione. Però lasciando questa parte indietro troppo per l'antichità sua incerta, venghiamo alle cose più chiare, della loro perfezione e rovina e restaurazione e per dir meglio rinascita, delle quali con molti migliori fondamenti potremo ragionare Diro adunque, essenilo però vero che elle comiociassero io Roma tardi, se le prime figure furono, come si dice, il simulaero di Cerere fatto di metallo de' beni di Spurio Cassio, il quale perche macchinava di farsi re fu morto dal proprio padre senza rispetto alcuno, che sebbene continuarono l'arti della scultura e della pittura insino alla consumazione de' dodici Cesari, non però continuarono in quella perfezione e bonta cha averano avulo innanzi; perche si vede negli edi-fizi che ferero, succedendo l'uno all'altro gli imperatori, che ogni giornoqueste arti declinando, venivano a poco a poco perdendo l'intera perf zione del diseguo. E di ciò possono rendere chiara testimunianza l'opere discultura e d'architettura che forono fatte al tempo di Costantino in Roma, e particolarmente l'arce trionfale fattogli dal popolo romano al Colosseo, dore si rede, che per mancamento di maestri buoni non solo si servirono delle storie di marmo fatte al tempo di Traiano, ma delle spoglie ancora condotte di diversi luoghi a Roma. E chi conosce, che i vuoti che sono ne' tondi, eioè le sculture di mezzo rilievo, e parimenta i prigioni e le storie grandi e le colonne e le cornici ed altri ornamenti fatti prima e di spoglic sono eccellentemente lavorati, conosce ancora, che l'opere, le quali furon fatte per ripieno dagli scultori di quel tempo sono goffissime, come sono alcune storiette di figare piccole di marmo sotto i tondi, ed il basamento da pie, dove sono alcune vittorie, e fer gli archi delle hande certi fiumi che sono molto goffi e si fatti, che si può eredere fermamento che insino allura l'arte della scultura aveva cominciato a perdere del buono; e nundimeno non erano aneora venuti i Goti e l'altre nazioni barbare e straniere, che distrussono insieme conl'Italia tutte l'arti miglinri. Ben è vero che nei sletti tempi aveva minor sanno ricevuto l'architettura che l'altre arti del disegno fatto non avevano, perche nel bagno che fece esse Costantino: fabbricare a Laterano nell'entrata?del portico principale, si vede, oltre alle colonne di portido capitelli lavorati di marmo, le base doppie tolte d'altruve benissimo integliate, che tutto il composto della fabbrica è benusimo inteso, Dove per euntrario lu atucco, il musaico ed alcuno increstature delle facce fatte da'maestri di quel

VASARI tempo, non sono a quelle simili che fece parre nel medesimo hagno ferate per la maggior parte dei tempj degli Dii de'gentili. Il medeslmo, sccondu che ai dice, fece Costantinu del giardino d'Equizio, nel fare il tempio che egli dotò poi e diede a'sacerdoti cristiani. Similmente il magnifice tempio di S. Giovanni Laterano fatto fare dallo stroso imperadore può fare fede del medesimo, eior che al tempo suo era digia molto declinata la scultura; perché l'immagine del Salvatore e i dodici apostoli d'argeoto che egli fece fare furono sculture molto basse e fatte senza arte e con poehissimo disegno. Oltreciò chi considera con diligenza le medaglie di esso Costantino e l'immagine sua, ed altre statoe fatte dagli scultori di quel tempo che oggi sono in Campidoglio, vedechiaramente ch'ellesono molto lontace dalla perfezione delle mediglie edille statue degli altri imperatori: le quali tutte cose mostrano che molto innanzi la venuta in Italia de Goti era molto declinata la scultura. L'architettura, come si è iletto, s'andò mantenendo, se non così perfetta, in miglior modo; ne di ciò è damaravigliarsi perché facendosi gli edifizi grandi quasi tutti dispoglie, era facile agli architetti nel fare i nuovi initare in gran parte i vecchi che sem-pre avevano dinanzi agli occhi. E ciò moltopiò aggyomente che non potevano gli scultori, essendo marcata l'arte, imitare le buone figore degli antichi. E che ciò sia vero, è manifesta che il tempio del principe degli apostoli in Vatinann, non era riero se non di colonne, di base, di capitelli, d'architravi, corniei, porte ed altre inercatature ed ornamenti, che tutti furoco tolti di diversi luoghi e dagli edifizi stati fatti inonnui mnlto mognificamente. Il medesimo si potrebbe dire di Santa Croee in Gerisalemme, la quale fece fare Costantino a'preghi della madre Elena, di S. Lorenzo fuor delle mura, e di S. Agnesa fatta dal medesimo a richiesta di Costanza sua figlinola. E clu non sa che il fente il quale servi per lo battesimo di costei e d'una sua sorella, fu tutto adornato di cose fatte molto primaf e particolaemente di quel pilo di porfido sutagliato di figure bellusime, e d'alcuni eaudellieri di marmo eccellentemente intagliati di fogliami, e d'alconi putti di basso cilievo che sono veramente bellissimi? Insomma per questa e molte altre cagioni si vede quanto gia fusse al tempo di Coatantino venuta al basso la scultura, e con essu insieme l'altre arti migliori. E se alcuna cosa mancava all'oltima rovina loro, venne loro data computamente dal partirsi Costantino di Roma per andare a porre la sede dell'imperio in Bisanzio; pereiocelie egli condusse in Grecia non anfamente tutti i migliori scultori ed altri artefici di quella eta, eomonque fussero, ma aneora una infinita di statue e d'altre cose di scultura bellissime. Dopo la partita di Costantino, i Cesari che egli lasciò io Italia, edificando continuamente ed in Roma ed altrore, si sforzarono di fare le cosc loro quanto potetiero migliori; ma, come ai vede, andò sempre così la seultura come la pittura e l'architettura di male io peggio. E ciò orse avveoce, perché quando le cose umane cominciano a declinare, non restano mai d'acdare sempre perdendo, se non quando non possono più oltre peggiorare. Parimente si veile, che sebbene s'ingegnarono al tempo di Liborio Papa gli architetti di quel tempo di far gran cose nel-l'edificare la chiesa di S. Maria Maggiore, che non però riusci loro il tutto felicemente: per-

ciocché sebbene quella fabbrien, che è similmente per la maggior parte di apoglie, fu fatta con as-sai ragionevoli misure, non al può negare condimeno, olter a qualche altra cosa, che il partimento fatto interno interno sopra le colonne con ornameeti di sturchi e di pitture, non sia povero affatto di disegno, e che molte altre cose che in quel gran tempio si veggiono, non argomentino Imperfezione dell'arti. Molti aoni dopo, quando i cristiani sotto Gioliano Apostata erano perseguitati, fu edificato in sal monte Celio on tempio a'santi Giovanni e Paolo martiri, di tanto pegglor maniera che i sopraddetti, che si conosce chiaramente, che l'arte era a quel tempo poco meno che perduta del tutto. Gli edifizi ancora, che in quel medesimo tempo si fecero in Toscana, fanno di ciò pienissiora fede. E per tacere molti altri, il tempio che fuor delle mura d'Arez-20 fu edificato a S. Donato vescovo diquella città, il quale insieme con Hariano mosaco fu martirizzato sotto il delto Giuliano Apostata, non fu di punto migliore architettura che i sopraddetti. Ne e da credere che eiò proordesse da altro; che dal non essere migliori architetti in quell'ela ; coneinfasseché il detto tempio, come si è pototo vedere a'tempi nostri, a otto facee, fabbricato delle songlie del testro, colosseo, ed altri edifizi che erano stati io Arezzo, innanzi che fusse convertita alla fede di Cristo, fu fatto scoza alcun risparmio e em grandissima spesa, e di coloone di granito, di porfido, e di misehi che eranostati delle dette fabbriche autiche adornato. Ed io per me non dubito, alla spesa che si vedeva fatta in quel lempio, che se gli Arctini avessono avnti migli architetti, oon avessono fatto qualche eosa maravigliosa; poiché sa vede in quel ehe fecero, ehe a niuna cosa perdonarono per fare quell'opera, quanto potettono maggiormente, ricea e fatta con buon or line. E perche, come sl e già tante volte detto, mennaveva della sun perfeccione l'architettura che l'altre arti perduto, vi si vedeva qualche sosa di huono. Fu in quel tempo simelmente aggrandita la chiesa di Santa Maria in Grado a onore del detto llariano, percioceliè in quella aveva lungo tempo shitato, quando andò con Donato alia palma del martirio. Ma perche la fortuna, quando ella ha condutto altri al sommo della ruota, n per scherzo o per pentimento il più delle rolte lo torna infondu; avvenor dopo que ste cose, else sotter stess in diversi lunghi del mondo quasi tutte le nazioni barbare contra i homani ne segui fra non molto tempo non solamente le abbassamento de cosi gravide imperio, ma la rovios del tutto, e massimamente di Roma atessa, con la quale covinarono del totto parimente gli eccellentissimi artelici, scultori, pittori ed architetti, lasciando Parti e luro medesimi sotterrate e sommerse fra le miserabili stragi e rovioe di quella famosissima città. E prima andarono in mala parte la pittura e la scultura, come artiche poù per diletto che per altro servivaho, e l'altra, cioc l'architettura, come precisaria ed utile alla salute del corpo, andù continuando, un non già nella sua perfesinne e bontà, e se non fusse stato elic le sculture e le pitture rappresentavano inosnzi agli occhi di chi nasceva di mono in mano coloro che n'erano stati onorati per dar loro perpetua vita, se ne sarebhe tosto spento le memoria dell'une e dell'altre. Laddove alcone ne conservarono per l'ummagine e per l'iscrizioni poste nell'architetture private e nelle pubbliche, gioc negli antiteatri, ne' teatri, uelle ter-

me, negli acquedolli, ne'tempi, negli obelischi, ne'colossi, nelle piramidi, negli archi, nelle conserve, e negli erari, e finalmente nelle sepolture piedesime; ilelle quali furono distrutta una gran parte da gente barbara ed efferata, che altro non avevano d'uomo che l'effigie e'l nome. Questi fra gli altri forono i Visigoti, i quali avendo creato Alarico loro re, assalirono l'Italia e Boma, e la saceheggiarono due volte e senza riapetto di cosa alcsina. Il medesimo fecero I Van-dali venuti d'Affrica con Genserico loro re; il quale non contento alla roba e prede e erudeltà che vi fece, ne menò in servitù le persone con toro grandiasima miseria, e con case Eudossia muglie stata di Valentiniano Imperatore, atato ammazzato poco avanti dai suoi soldati medesimi; i quali degenerati in graudissima parte dal valore antico Romano, per esserne andati gran tempo innanzi tutti i migliori in Bisanzio con Costantino Imperatore, non avevano più costumi ne modi buoni nel vivere; anzi avendo perduto in un tempo medesimo i veri uomini ed oggi aorte di virtù, e mutato Irggi, abito, nomi e lingue; tutte queste cose insieme e cisscuna per se avevano ogni bell'autino ed alto ingegno fatto bruttissimo e bassissimo diventare. Na quello che sopra tutte le cose dette fu di perdita e danno infinitamente alle predette professioni, fu il fervente zelo della nuova religione cristiana, la quale dopo lungo e sanguinosa combattimento, avendo finalmente con la copia de' miracoli e con la sincerità delle operazioni abbattuta e annullata la vecchia fede de gentili a mentreche ardentissimamente attendeva con ogni diligenza a levar via ed a stirpare iu tutto ogni minima occasione donde poteva nascere errore, non guaatò solamente o getti per terra tutte le statue maravigliose, e le sculture, pitture, musaici, ed ornameuti de'fallaciDii de'gentili; ma le memorie ancora e gli onori d'infinite persone egregie, alle quali per gli eccellenti meriti loro dalla virtuoaissima antichità erano state poste in pubblico le statue e l'altre memorie, luoltre per edificare le chiese all'usanza eristiana non solamente diatrusse i più onorati tempi degli idoli, ma per far diventare più uobile e per adornare S. Pietro. oltre agli ornamenti che da principio avuto aven apogliò di colonne di pietra la mole d'Adriano, oggi detto Castello S. Agnolo, e molte altre le quali veggiamo oggi guaste. Ed avvengaebė la religione cristiana non faerase questo per odio che ella avesse con le virtà, ma solo per contumelia ed abbattimento degli Dei de'gentili; non fu però ebe da questo ardentissimo zelo non seguisse tauta rovina a queste onorate professioni, che non se ne perdesse in tutto la forma. E ae niente maneava a questo grave infortunio, so-pravvenne l'ira di Totila contra a Roma, che oltre a sfasciorla di mura, e rovinar col ferro e col fuoco tutti i più mirabili e degni edifici di quella, universalmente la brueió tutta, e spogliatola di tutti i viventi corpi la lasciò in preda alle fiamme ed al fuoco, e senza che in diciotto giorni continui si ritrovasse in quella vivente aleuno, abbatté e distrusse talmente le statue le pitture i musaici e gli atucchi maravigliosi, che ae ne perde, non dien la maestà sola, ma la for-ma e l'essere stesso. Per il else essendo le atanze terrene prima de palassi n altri edilizi di stucchi di pitture e di statue lavorate, con le rovine di aopra affogamno tutto il buono che a'giorni no stri s' e ritrovato. E coloro che successer poigiu-licando il tutto rovinato, vi piantarono sopra le vigne; di manlera che per essere le dette stanse terrene rimaste sotto la terra, le hanno i moderni nominate grotte, e grottesche le pitture che vi si veggono al presente. Finiti gli Ostrogoti che da Narsete furono spenti, abitandosi per le rovine di Roma in qualche maniera pur malamente, venne dopo cento anni Costante II Imperadore di Costantinopoli, e ricevuto amorevolmente dal Romani, guasto, spoglio e portossi via tutto eiò che nella misera città di Roma era rimaso, più per sorte che per libera volonta di coloro che l'avevano rovinata. Bene è vero che e'non potette goderal di questa preda, perehè dalla tempesta del mare trasportato nella Sicilia, ginstamente neciso dai suoi, lasciò le spoglie, il regno, e la vita tutto in preda della fortuna, La quale non conteuta ancora de'danni di Roma, perchè le cose tolte non potessino tornarvi giammai, vi coodusee un'armata di Saracini al danni dell'isola, i quali e le robe dei Sieiliani e le strase spoglie di Roma se ne portarono in Alessandiia, con grandissima vergogna e danno dell'Italia e del Cristiancsimo: e così tutto quello che non aveyano guasto i Ponteliei, e S. Gregorio massimamente, il quale si dice che messe in bando tutto il restante delle statue e delle spoglie degli edifizi, per le mani di questo scelleratissimo greco finalmente capitò male, Di maniera rhe non trovandosi più ne vestigio ne indisio di cosa alcuna che avesse del huono, gli nomini che vennono appresso, ritrovandosi rozzi e materiali, e particolarmente nelle pitture e nelle sculture, incitati dalla natura e assotticlisti dell'aria, si diedero a fare non secondo le regnie dell'arti predette, che non l'avevano, ma secondo la qualità degl'ingegni loro. Essendo dunque a questo termine condotte l'arti del disegno, e innansi, e in quel tempo che signo-reggiarono l'Italia i Longobardi, e poi andarono dapo agevolmente, sebben alcune cose si facevano, in modo peggiorando, che non si sarebbe potuto ne più goffamente ne enn manco disegno lavorar di quello ebe al faceva, como ne dimostrano oltr's molte altre cose, alcune figure che sono nel portieo di S. Pietro in Roma sopra le porte, fatte alla maniera greca, per memoria d'alcuni Sant Padri, che per la S. Chiesa avevano in alcuni concili disputata. Ne fanno fede similmente molte cose dell'istessa maniera che nella città ed in tutto l'Esarrato di Bavenna si vegginno, e par-ticolarmente aleune che sono in S. Maria hitonda fuor di quella città, fatte poco dopo che d'Italia furonn cacciati i Longobardi: nella qual chiesa non tacero che una cosa si vede notabilissima e maravigliosa, e questa è la volta ovvero eupola che la coupre; la quale, come che sia larga dieci braccia, e serva per tetto e coperta di quella fabbrica, e nondimeno tutta d'un pezzo solo, e tanto grande e seoncio, che pare quasi impossi-bile che un sasso di quella sorte, di peso di più di dagento mita libbre, fasse tanto in alto collocato. Ma per turnare al proposito nostro, uscirono delle mani de' maestri di que' tempi quei fantocci e quelle goffezze che nelle cose vecchie ancora oggi appariscono. Il medesimo avvenne dell'architettura; perelie bisognande pur fabbrieare, ed essendo smarrita in tutto la forma e il modo buono per gli artefici morti e per l'opere distrutte e guaste, coloro else si diedero a tale caercisio non edificavano cosa che per ordine o per misura avesse grazia ne discruto ne ragion

alenna. Onde ne vennero a risorgere nuovi arehitetti, che delle Inro barbare nazioni fecero il modo di quella maniera di edifizi, eh'oggi da noi son chismati tedeschi, I quali facevano alcune eote piuttosta a noi moderni ridicole, che a loro lodevoli; finche la miglior forma e siquanto alla bnona antica simile trovarono poi i migliori artefici, come si veggono di quella maniera per tutta Italia le più verchie chiese e non antiche, che da essi furono edificate, come da Teodorico Re d'Italia un palazzo In Ravenna, uno in Pavia, ed nn altro in Modena pur di maniera barbara, e piuttoslo ricchi e grandi, che hene intesi o di huona architettura. Il medesimo si può af-fermare di S. Stefano in Rimini, di S. Martino di Ravenna e del tempio di S. Giovanni Evandista edificato nella medesima città da Galla Placidia intorno agli anni di nostra salute 438, di S. Vitale che fu edificato l'anno 547, e della Badia di Classi di fuori, ed insomma di molti altri monasteri e tempi edificati dopo i Longo-bardi. I quali tutti edifizi, come si e detto, sono e grandi e magnifici, ma di goffissima architettura, e fra questi sono molte hadie in Francia edificate a S. Benedetto e la chiesa e monastero dl Monte Casinn, il tempio di S. Giovanni Battista a Monza fatto da quella Teodolinda, reina de' Goli, alla quale S. Gregorio Papa scrisse i suoi Dialoghi; nel qual luogo essa reiua fece di-pignere la storia de Longobardi, dove si vedeva, che eglino dalla parte di dictro crano rasi, e dinanzi avevano le zazzare, e si tignevano fino al mento. Le vestimenta erano di tela larga, come usarono gli Angli ed i Sassoni, e sotto un manto di diversi colori, e le scarpe fino alle dita dei piedi aperte, e sopra legate con certi corregginoli. Simile a sopraddetti tempi faronola chicsa di S. Giovanni in Pavia, edificata da Gundiperga figliuola della sopradiletta Teodolinda, e nella medesima città la chiesa di S. Salvadore fatta da Ariperto fratello della detta reina, il quale successe nel regno a Rodoaldo marito di Gundiperga; la ehiesa di S. Ambruogio di Pavia, edificata da Grimoaldo Re de' Longoharda, else cae ciò del regno Perterit figlinolo di Riperto: il quale Perterit restituito nel regno dopo la morte di Grimnaldo edificò pur in Pavia un monasterio di donne, detto il monasterio Nuovo, in onore di nostra Donna e di S. Agata, c la reina ne edificò uno fuora delle mura dedicato alla Vergine Maria in Perties, Comperte similmente figliuolo d'esso Perterit edificò nn monasterio e tempio a S. Giorgio detto di Coronate, nel luo-go dove aveva avnto una gran vittoria contra a Alahi, di simile maniera. Ne dissimile fu a que-ati il tempio che l' Re de Longobardi Luiprando, il quale fu al tempo del Be Pipino padre di Carlo Magno, edificò in Pavia che si chiama san Piero in Cieldanto, ne quello similmente che Desiderio, il quale regnò dopo Astolfo, edificò di S. Pietro Clivate nella diocesi milanese; ne'l monasterio di S. Vingenzo in Milano, ne quello di S. Giulia in Breseia, perché tutti furono di grano dissima spesa, ma di hruttissima e disordinata maniera. In Fiorenza poi migliorando alquanto l'architettura, la chiesa di S. Apostolo, che fu edificata da Carlo Magno, fu ancorche piccola di bellissima maniera; perche oltre cha i fosi delle colonne, sehbene sono di pezzi, hanno multa grazia e sono condotti con beila misura, i capitelli aneora e gli srehi girati per le volticciunle "elle due piccole navate, mostrano che in To-

seana era rimaso ovvero risorto qualche buone artefice, Insomma l'architettura di questa chiesa è tale, che Pippo di ser Brannellesco non si sdegnò di servirsene per modello nel fare la chiesa di S. Spirito e quella di S. Lorenzo nella medesima città. Il medesimo si può vedere nella chiesa di S. Marco di Vinezla, la quale (per non dir nulla di S. Giorgio maggiore stato edificato da Giovanni Morosini l'anno 978) fu cominciata sotto il Dog Justiniano e Giovanni Particiaco appresso S. Teodosio, quando d'Alessandria fu mandato a Vinezia il corpo di quell'Evangellata perciocche dopo molti incendi che il palazzo del Doge e la chicsa molto dannificarono, ella fit sopra i medesimi fondamenti finalmente rifatta alla maniera greca ed in quel modo che ella oggi si vede, con grandissima spesa e col parere di molti srchitetti , al tempo di Domenico Selvo Doge negli anni di Cristo 973, il quale fece condurre le colonne di que' luoghi donde le potette avere. È così si andò continuando insino all'anno 1140 essendo Doge M. Piero Polani, e, come si è detto, col disegno di più maestri tutti greel. Della medesima maniera greca furono e nei mrdesimi tempi le sette badie ehe il conte Ugo Marchese di Brandiburgo fece fare in Toscana, come si può vedere nella Badia di Firenze, in quella di Set-timo, e nell'altre. Le quali tutte tabbriche e le vestigia di quelle che non sono in pirdi, rendono testimonianza che l'architettura si teneva alquanto in piedi, ma imbastardita fortemente e molto diversa dalla buona maniera antica. Di ciò osson anco far fede molti palazzi vecchi stati fatti in Fiorenza dopo la rovina di Firsole d'opera toscana, ma con ordine barbare nelle misure di quelle porte e finestre lunghe lunghe, e ne garhi di quarti acuti nel girare degli archi, secondo l'uso degli architetti stranicri di que' tempi. L'anno poi 1013 si vede l'arte aver ripreso al-quanto di vigore nel riedificarsi la hellissima chiesa di S. Miniato in sul monte al tempo di M Alihrando cittadino e vessovo di Firenze; perciocché, oltre agli ornamenti che di marmo vi si vergiono dentro e fuori, si vede nella facciata dinanzi, che gli architetti toscani si sforzarono d'imitare nelle porte, nelle finestre, nelle colonne, negli archi, e nrlle cornici quanto potettono il più, l'ordine baono antico, avendolo in parte riconosciuto nell'antichissimo tempio di S. Giovanui nella città loro. Nel medesimo tempo la pittura, che era poco meno che spenta affatto ai vide andere risequistando qualche cosa, como ne mostra il musaico che fu fatto nella cappella maggiore della delta chiesa di S. Miniat Da cotal principio adunque cominoiò a cre-

De ootd principle advange cominels a creere a porce a poer in Tourna, il diegno of il meleciarement disquerie et al. confe al vide l'amilieraments disquerie et, confe al vide l'amilieraments disquerie et, confe al vide l'amilierament et al. confe al vide l'amilierament et al vide l'amilierament et al vide l'amilierament et al vide l'amilierament et al vide de l'amilierament de l'amilierament et al vide d'amilierament et à vide d'

OPERE 41

mobale, nel fare lo aprimenta di utita quella fisherica, dentra e four millo hen escomodata. El olive all'attre cou, nella facciata dimani con del fisheria esconoda di diminiore del foundore di diminiore del foundore di mante del foundore di matter del mante del foundore di matter del mante del fisheria attere del mante del fisheria della medicia facciata, fis le quali, principali della medicia facciata, fis le quali, del medicia del

Quod vix mille boum possent juga juncta movere, Et quod vix potuit per mare ferre ratis, Buschetti nisu, quod era mirabile visu,

Dena puellarum turba levavit onus.

E pritie si e di sopri fatto mensione della bileni di S. Apartolo di Firenzo, non teorio che in un marso di casa dall'inon del lasi dell'intre in un marso di casa dall'inon del lasi dell'intre Antala fe returniche possita Lascuz Finacerum Res a Roma trevettus, sing-tensa Filentica cum nagro guadio et cipicales succeptus, si a Suncirorum Apartolorum si natari inclusa est si a Suncirorum Apartolorum si natari inclusa est plantin planten, si qua descripta apprort prateficis finishatio et conservatio facta per accusaryfost finishatio et conservatio facta per accusarytic Pelitino seprendetto del Dumon di Plas, vere-

gliando per tutta Italia ed in Toscana massimamente l'animo di molti a beke imprese, fo esgione che nella città di Pistosa si diech principio l'anno 103 alla chiera di S. Paolo, presente il beato Atto vescoro di quella citta, come si legge in on contratto fatto in quel tempo, ed in somma a molti altri cilitzi, de' quali troppo lungo, sarebbe fice al presente mensione.

Non tecro più, continuando F andar de l'emp, et e l'amo pe o 100 fa in Fias acidiazo il l'en pet e l'amo pe o 100 fa in Fias acidiazo il l'en con acidiazo il l'en e la consumerazione e quai del tutto lineredialir, si irvo per riercho in uno autico libre dell'Operazione e la consumerazione e quai del tutto lineredialir, si irvo per riercho in uno autico libre dell'Operazione e fatte in quindei giorni e non più. E nel mercho per contratta dell'archive e la contratta dell'archive e la contratta della contrat

I. Luccheni ne' merdenini trumpi, cio il nanotofic, cone concercità de'Bunai, principiamo, la chiesa di S. Martino in Lucca cui diurgos, la chiesa di S. Martino in Lucca cui diurgos, di certi discopsili Buschetto. Rella Escatia dimanti della qual chiesa si vede appienta on portico di sparso con molti caramenti el indagli titto di prarso con molti caramenti el indagli la tato poro rimanza che fisus assunto al pontificiale dei resco di caramenti del consistente di resto vescoro di quella citti, della qual cedificatione el caso Alcasandro si chee in nove versi de in selvana altre letter a satche intaglida nel

marmo sotto il portico infra le porte. Nella detta farcista sono alcune figure, e sotto il portico molte storie di marmo di mezzo rilicvo della vita di S. Martino e di maniera greca; ma le migliori, le quali sonn sopra una delle porte, furono fatte cento settanta anni dopo da Niccola Pisano, e finite nel 1233 come si ilirà al luogo sun, essendo operai, quando si cominciarono, Abellenato ed Alipranilo, come per aleune lettere nel medesimo luogo intagliste in marmo apertamente si vede. Le quali figure ili mano di Niccola Pisano mostrano quanto per Ini migliorasse l'arte della scultora. Simili a questi furono per lo più, anzi tutti gli edifizi, che dai, tempi detti di sopra insino all'anno 1250 furono fatti In Italia, perciocche poco o nullo arquista o miglioramento si vide nello spatio di tanti anni avere fetto l'architettura, ma essersi stata nel medesimi termini, e andats continoando in quella goffa maniera della quale ancora molte cose si veggiono, di ebe non farò al presente alcuna memoria, perche se ne dirà di sotto, secondo l'occasioni else mi si porgeranno.

Le seulture e le pitture inmitmente buone riste te sotterenta e libe revire d'Ellai, la attenton losino al and-simo tempo l'inchisire o ano conseitte degli sondo ingrossati nolle gofferate del sondo ingrassati nolle gofferate del cuatano sière scollure ne pitture, che quelle le quali un resido odi recchi artefici di Grecia facerano, so in immagini di terra, e di pietra, odipgendo fique mostronie e coprendo nolo i pricue del sière del sondo del prisendo fique mostronie e consendo nolo i pricue del sière del si mante del prisono nolo i migliori, essendo soli in queste professioni, fer enco condutti in Ilalis, dure pratramo insense col musine la sculture e la pitture in quel made che la seperano; e così le inseguenco agli taliani godi e rezusmente; i quali l'Inlini piò l'antino su un cretto tempo.

E gli nomini di quei tempi non essendo nesti a veder altra bontà ne maggior perfezione nelle cose di quella ebe essi vedevano, si maravigliavano, e quelle ancorache baroneselse fossero, nondimeno per le migliori apprendevano. Púr gli spiriti di coloro che nascevano, aitati in qualebe luogo dalla sottilità dell'aria, si porgarono tanto, che nel 1250 il cielo a pieta mossosi dei begli lagegni che'l terren toscano produceva ogoi giorno, li ridusse alla forma primiera. R sebbene gl'innanzi a loro avevano vednto residui d'archi o di colossi o di statue, o pili o colanne storiate, nell'età che furono dopo i saeehi e le ruine e gl'incendi di Boma e'non seppono mai valersene o cavarne profitto alcuno, sino al tempo detto di sopra. Gli ingegni che vennero poi, connecendo assai bene il buono dal cattivo, ed abbandonando le maniere vecchie, ritornarono ad imitare le antiebe con tutta l'in dustria ed ingegno loro. Ma perche più agevolmente a'intenda quello else so chiami vecchio ed antico, autiche furono le cose innanzi a Costantino, di Corinto, d' Atene, e di Roma, e d'altre famosissime città, fatte fino a sotto Nerone, ai Vespasiani, Traiano, Adriano, ed Antonino; pereiocehe l'altre si chiamano vecchie else da S. Silvestro in qua furono poste in opera da un certo residao de Greci, i quali piuttusto tignere che dipiguere sapevano. Perche essendo in quelle gnerre morti gli eccellenti primi artefici, come si è detto, al runanente di que' Greci vecchi e non antiohi altro non era rimaso, che

YUL. If

42 le prime liner in un rampo di colore; come di ciò fanuo fede oggidi infiniti musaici, che per tutta Italia lavorati da essi Greci si veggono per ogni vecchia chiesa di qualsivoglia città d'Italia, e massimamente nel Duomo di Pisa, in S Marco ill Vinegia, ed ancora in altri luoghi; e così molte pitture continovando fecero di quella maniera con occhi spiritati e mani aperte in punta di piedi, come si vede ancora in S. Miniato fuor di Fiorenza fra la porta che va in sagrestia e quella ehe va in convento, ed in S. Spirito di detta città tutta la banda del ebiostro verso la ehiesa, e similmente in Arezzo, in S. Giuliano ed in S. Bartolommeo ed in altre chiese, ed in Roma in S. Pietro vecchio storie intorno intorno fra le finestre, eose che hanno più del mostro nel lineamento che effigie di quel ch'e' si sia. Di seultura ne fecero similmente infinite, come si vede ancora sopra la porta di S. Miebele a piazza Padella di Fiorenza di basso rilievo, ed platia Faderii o i rorenta di Dasso riucro, ce in Ognissatti, e per molti luoghi, sepoliure di ornamenti di porte per chiese; dove hanno per mensole certe figure per regger il tetto oni golfe e si rec, e tauto malfatte di grossezza e di ma-niera, che par impossibile che immaginare peg-gio si poteser. Sino a qui mi è parso discorrere dal principio della scultura e della pittura, e per avventura più largamente che in questo luogo non hisognava; il che ho io però fatto, uon tanto traportato dall'affezione dell'arte, quanto mosso dal benefizio ed utile comune degli artefici no-stri; i quali avendo veduto in che modo ella da piccol principio si conducesse alla somma altezpreces prategno si considerare acceptante in ro-vina estrema, e per conseguente la natura di quest'arte simile a quella dell'altre, ehe come l corpi umani hannu il nascere il erescere lo invecchiare ed il morire, potranno ora più facilmente conoscere il progresso della sua rinaseita e di quella stessa perfezione dove ella è risalita ne' tempi nostri. Ed a cagione ancora, che se mai (il che non acconsenta Din) accadesse per alcun tempo per la traseuraggine degli uomini o per la malignità de' secoli, oppure per ordine de' cieli, i quali non pare ehe voglino le cose di quaggiù mantenersi molto in nno essere, ella incorresse di nuovo nel medesimo disordine di rovina, possano queste fatiebe mie qualunque elle si siano (se elle però saranno degne di più benigna fortuna) per le cose discorse innanzi e per quelle ebe hanno da dirsi mantenerla in vita o almeno dare animo ai più elevati ingegni di provvederle di migliori ainti; tanto che con la mona volonta mia e con le opera di questi tali ella abbondi di quegli ainti ed ornamenti, dei quali (siami lecitu liberamente dire il vero, ha maneato sino a quest' ora. Ma tempo è di venire eggimai alla vita di Giovanni Cimabue, il quale siccome dette principio al nuovo modo di disegnare e dipignere, così e giusto e conveniente che e' lo dia anrora alle Vite, nelle quali mi sforzerò di osservare il più che si possa l'ordine delle maniere loro, più che del tempo. E nel ilescrivere le forme e le fattezze degli artefici sarò breve, perelia i ritratti loro, i quali sono da me stati messi insieme con non minore spesa

e fatica che diligenza, meglio dimostreranno quali

essi artefici fussero quanto all'effigie, che il eac-

contarlo non farebbe giammai; e se d'alcone

mancasse il ritratto, eiò non è per colpa mia,

ma per non si essere in alcuno luogo trovato. E se i detti ritratti non paressero a qualcuno per averolara simili affatto ad shiri che al trossono, vagini che si considire, thei il ritterito fasto d'uno quando era di diciotto o venti anni, che come de la considire, their della considera della considera della considera con considera della considera con considera con mai tanto bene quanto fanna lo coloriti sensa mit tanto bene quanto fanna lo coloriti sensa geno esampre alle figure, per non potere ne appendi o qualification della considera con con considera con con considera con c

# LETTERA

M. GIOVA MBATISTA DI M. MARCELLO ADRIANI

# M. GIORGIO VASARI

Nella quale brevemente si racconta i nomi e l'opere de più eccellenti artefici antichi in pittura, in bronzo ed in mormo, qui aggiunta, acciò non ci si desideri cosa alcuna di quelle che appartengono all'intera notizia e gloria di queste nobilizima en

o sono stato in dubbio, M. Giorgio carissi-no, se quello, di che voi ed il molto reverendo Don Vincenzo Borghini mi avete più volte ricerco, si dovea metter in opera, o no; cioè il raccorre e brevemente raccontare coloro, che nella pittura e nella scultura ed in arti simiglianti negli antichi tempi furono eelebrati, de quali negli antichi tempi surono ceterrati, se quasi il numero è grandissimo, e a che tempo essi fe-cero fiorire l'arti loro, e delle opere di quelli le più onorate e le più famose; cosa che, a io non m'inganno, ha in se del piacevole assai, ma che m ingenno, on in se oer pracevore assar, ma cue più si converrebbe a coloro i quali in cotall arti Iussero escreitati, o come pratichi ne potessero più propriamente ragionare. Imperocche egli e forza che, nel dettare una così fatta cosa, occorra bene spesso parlare di cusa che altri non sa così a pieno, avendo massimamente ciascuna arte cose e Vocaboli speziali, i quali non si sanno, e non s'intendono così appunto, se non sia coloro, i quali sono in esse ammaestrati. Ne solo questa dubitanza, ma molte delle altre mi si facevano incontro, le quali tutte si sforzavano di levarmi da cotale impresa ; alle quali ho messo incontro primieramente l'amore che io meritamente vi porto, il quale mi costringe a far questo ed ogni altra cosa che vi sia in piacere, e di poi quello di voi stesso inverso di me, il qua-le basterebbe solo a vincere questa ed ogni altra difficultà, avvisando ebe, amandomi voi, come voi fate, non mi areste ricerco di cosa che mi fosse disdicevole; tale che, confidato nella affezione e giudiaio vostro, mi sono miso a questa opera, la quale non sara però ne molto lun-ga, ne molto faticosa, dovendosi per lo più raccontare e brevemente, cose dette da altri, che

altramente non si poteva fare, trattandosi di quello che in tute e fiori della memoria de'vivi, e che già, tanti secoli sono, è trapassato. Duolmi bene che dovendosi ciò, come io mi avviso, aggiugnere al vostro così bello, così vario, cosi copioso e d'ogni parte compiuto libro, non sia tale che gli possa arrecare alcuna orrevolezza. Ma mi giovera pure, che, postogli a lato, mostrerà meglio la belleana di lui, perciocche, il vostro è tale, che, e per le cose che entro vi si trattano, e per la leggiadria con la quale voi l'avete scritto, e per le virtà dell'animo vostro, le quali chiare vi si seorgono, è forza che egli sia sempre pregiato, e vi mostri a tutto il mondo, intendente, gentile, e cortese, virtu molto rade, e che poche volte in un medesimo animo si accolgono, e massimamente d'artefici, dove l'invidia più che altrove suole mettere a fondo le sue radici; della quale infermità il vostro lihro vi mostra interamente sano: nel quale voi, non so se intendentementepiù, ovvero più cor-tesemente, avete onorate queste arti, infra le manuali nohilissime e piacevollssime, ed insieme li maestri di quelle tornando alla memoria degli uomini con molta fatica e lungo studio e spesa di tempo, da quanto tempo in qua dopo il disfacimento di Europa, e delle nobili arti e scienze, elle cominciassero a rinascere, a fiorire, e finalmente siano venute al colmo della loro perfesione, dove veracemente io credo ch'elle siano arrivate; tale ehe (come delle altre eccellenze suole avvenire, e come altra fiata di queate medesime avvenne) è più da temerne la scesa, che da sperarne più alta la salita. Ne vi è bastato questarada cortesia di mentenere in vits coloro i quali già molti anni erano morti, e di cui l'opere erano già più ehe amarrite, ed in hreve per non si trovare ne riconoscersi più li macatri che la avevano fatte, e con quelle cerco di procacriarai nome, ma con nuova e non usata cortesia diligentemente avete ricerco de'ritratti delle loro imagini, e quelle con la bella arte vostra in fronte alle vite ed alle opere loro avete aggiunte, acciocché coloro che dopo noi verranno sappiano non solo i costumi, le patrie, l'opere, le maniere, e l'ingegno de'nohili artefici, ma quasi se li veggano innanzi agli occhi; cosa la quale avanza di gran lunga ogni corte-sia, la quale si sia usata iuverso del morti, eioè di coloro, da eui non si può più sperare cosa alcuna. Il che è tanto degno di muggior lode, che uon è quella che al presente vi posso dare io, quanto ella è più rada, ed usata solamente. santo io posso ritrarre dalle antiche memorie, da duoi nobilissimi e dottissimi cittadini romami, Marco Varrone a l'omponio Attico; de'quali Varrone in un libro che egli scrisse degli uomini chiari, oltre ai fatti loro pregiati e costumi lau-devuli, aggiunse ancora le imagini di forse aet-treento di loro. E Pomponio Attico similmente, come si trova scritto, di cotali ritratti di persone oporate ne messe insteme un volume; cotanto quelli animi gentili ebbero in pregio la memoria degli nomini grandi ed illustri, e tanto s'ingegnarono con ogni lor potere e con ogni maniera di onore fer pregiati, chiari ed eterni i nomi e le imagini di coloro, i quali per loro virtù avevano meritato di viver sempre.

Voi adunque spinto da un generoso e bello animo, oltre al consurto degli artefiei, avete fatto il simigliante inverso i rostri chiari artefiei, illustri maestri, e nel vostro onorato mestiero

pregiati compagni, ponendoci innanzi agli occhi quasi vivi i volti loro nel vostro così piacevole ben disposto ilhro, insieme con le virtà e con l'opere più pregiate di quelli; che pure non vi doveva parer poco, se dell'ingegno vostro si vivo e della mano il pohile e il pronta era ripiena della vostra arte onorata in pochi anni una gran parte d'Italia, e la nostra città in più luoghi adorna, ed il palazzo de'oostri illustrissimi principi e signori fattone si a tutto il mondo ragguardevole, che egli non più della virtù e della gloria e della ricchezza de suni signori, che dell'arte vostra medesima ne sarà, sempre che le pitture saranno in pregio, tenuto maraviglioso ; mostrando in quelle, oltre a mille altri leggiadri e gravi ornamenti, i quali in quello per tutto si veggono, le giuste imprese, le perigliose guerre, le tiere battaglie, e l'onorate vittorie avuta già dal popolo fiorentino, e unvellamente dai nostri illustrissimi principi , con le imagini istesse di quelli onorati capitani e franchi guerrieri e prucenti cittadini, I quali in quelle valorosamente e saviamente adoperarono : cosa che, non solo diletta gli occhi de'riguardanti, ma molto più alletta l'animo vago d'onore e di gloria ad opere somiglianti. Ma non è luogo al presente ra-gionar di voi, il quale da voi stesso con l'opere in vita vi lodate a bastanza, e viepiù ne srcoli avvenire ne sarete lodato ed ammirata, i quall senza aleuna animosità, elie bene spesso s'oppone al vero, sinceramente ne giudicheranno.

Ma per venire a quello che voi mi domanda-te, dico, che impossibil cosa sarehbr volere ve-racemente raccontare chi fussero coloro, i quali racemente raccontare cui rusero con o queste arti, primieramente dettero principio a queste arti, non essendo la memoria loro per la lunghezza del tempo e per le varietà delle lingue e per molti altri casi, che seco porta il girar del ciclo, motti attri casi, che seco porta il girar dei ceto, alla notisia nostra trapsasta, e medesimamente quala di loro fosse prima, o più pregiata i pure all'una cosa ce all'altra si pno agerolimente sod-disfare, parte con la memoria degli antichi scritori, e parte con le congretture che seco reca la ragione e l'esempio delle cose; perciocche è ai consoce chi trampata pure curato se servicia Reseconosce chiaramente, per quanto ne serive Erodoto antichissimo istorico, il quale cercò molto paese e molte cose vide, e molte ne udi, e molte ne lesse, gli Egizi esserne stati antichissimi di chi si abbia memoria, e della religione, qualunque fusse la loro, solenni osservatori, i quali li loro Iddit sotto varie figure di nuovi e diversi animali adoravano, e quelle in oro, in argento, ed in altro metallo, ed in pietre preziose, e quasi in ogni materia, che forma ricever potesse, rassembravano; delle quali imagini alcuno insino alli nostri giorni si sono conservate, massimamente essendo stati, come ancora se ne vede segnali manifesti, quei popoll potentissimi e copiosi di uomini, ed i loro re ricchissimi ed oltre a modo desiderosi di prolungare la memoria loro per secoli inliniti, ed oltre a questo di maraviglioso ingegno e d'industria singolare e scienza profonda, così nelle divine cose come nelle simane, il che si conosce da questo chiaramente, imperocebe quelli che fra gli Greci furono di poi tenuti savi e scienziali oltre agli altri uomini, andarono in Egitto, e da'savj e da'sacerdoti di quella nazione molte cose appararono, e le loro scienze aggrandirono, come si dice aver fatto l'itagora, Democrito, Platone, e molti altri, ehe non pareva in quel tempo else potesse essere alcunu interamente seienziato, se al sapera di casa non si agginngeva della scienza forcatiera, else allora si teneva else reguasse in Egitto. Appresso costoro mi avviso io che fosse in gran pregio l'arte del ben disegnare e del colorire e dello scolpire e del ritrarre in qualunque maniers, ed ogni maniera di forme; perciocche dell'architettura non si delsbe Inbitare che essi non fussero gran maestri, veilendosi di loro arte ancora le piramidi ed altri cilifici stupendi, che durano e ebe ilureranno, come io mi penso, secoli infiniti: senza che e pare else dietro agl' imperi grandi ed alle ricchezze ed alla tranquillità degli stati sempre seguitino le lettere e le scienze ed arti estali appresso, così nel comune come nel privato; e questo non si debbe stimare che sia senza aleuna ragione; imperocché, essendo l'animo dell'uomo, per mio avviso, per sua natura desideroso sempre d'aleuna cosa, ne mai sazio, avviene che, conseguito stato, ricebezze, diletto, virtù, ed ogni altra eosa, ehe fra noi molto a'apprezza, vieniù desidera vita, come più di tutte cara, e quanto far più si puote lunghissima, e non solo nel corpo suo proprio, ma multo più nella memente, e poi coloro i quali con la penna gli raccontano e gli celebrano; di che non piccula parte si debbe attribuire a'pittori, agli scultori, agli architettori, ed altri maestri, i quali hanno virtù, con le arti loro, di prolungare la figura, i fatti, ed i nomi degli uomini, ritraendoli e scolpendoli; e pereiò si vede chiaramente che quasi tutte quelle nazioni ebe banno avuto Imperio e sono state mansuete, e per conseguente in facoltà di poter eiù fare, si sono ingegnate di fare la memoria delle cose loro con tali argomenti lunga, quanto loro é stato possibile. A questa cagione encora, e forse la primiera, si vuole aggiugnere la religione ed il enlto degli Dei, qualunque esso stato si sia, interno al quale in buona parte co-loro, che di ritrarre in qualunque modo hanno saputo l'arte, si sono esercitati. Questo, come poco innanzi dicenmu, veggiamo noi aver fatto gli Egini, questo i Greci, questo i Latini, e gli antichi Toscani e gli moderni, e quasi ogni altra nazione, la quale per la religione e per la uma nità sia stata e-lebrata; i queli le immagini di quelli, elie essi sotto diversi colori adoravano, anno prima semplicemente o nel leguo intagliato o con rozza pittura adombrato o in qualunque altro modo citratto; e, come nelle altre cose degli nomini suole avvenire, a poco a poco andanilosi initeleando, queste aneota, non solamente a divozione e santità, ma a pompa ed a magnificenza hannu recate; come anco si conosce aver fatto l'architettura, la quale, dalle umili e private esse semplicemente e senza arte mutate, a far templi e palazzi altissimi e teatri e logge con gran inacstria e spesa si diede, Questi adonque pare che fussero i principi di cotali arti, le quali in tanta nobiltà e maraviglia degli uomini per ingeguo dei loro maestri egregi salirono, ebe e' pare, ebe, non contenti dello imitar la natura, con quella aleuna volta abbiano voluto gareggiare. Ma di tutte queste, che molte sono e che tulle pare che vengano da un mede-simo fonte, qual sia più nobile non è nostro intendimento di voler cereare al presente, ma si bene quali fussero quelli di elti sta rimasa menuria, e che in esse elibero alcuno nome, e elie primieramente le esercitarono. E perù che ci pare che l'origine di tutte cotali arti sia il dise-500 semplice, il quale è parte di pittura, n che

de quelle ha principio, facendosi ciò nel piano, parlerramo prinnicamente de "Mittori, e piano, parlerramo prinnicamente de "Mittori, e piano coloro che di terra banno formato, e di quelli dela hanno ritratto, ed ultimamente di coloro I quali nel marmo, o in altra actoria di pietra con quali nel marmo, o in altra actoria di pietra con verramo ancora coloro i quali dal rillero, più alto o più basso hanno alean nome avulo.

Dieesi adunque, lasciando stare gli Egizi, dei quali non è certezza alcuna, in Grecia la pittura avere avuto suo principio; aleuni dicino in Sicione, ed alcuni in Corinto, ma tutti in queato convengono, ciò essersi fatto prima semplicemente con una sola linea eireondando l' umbra d'alcuno, e dipoi eon aleuno colore con alquanto più di fatica; la qual maniera di dipignere sempre è stata, come semplicissima, in uso, cil aneora è: e questa dienna aver insegnato la prima volta altri Filocle di Egitto, ed altri Cleante da Corinto. I primi, ebe in questa si esercitarono, si trova essere stato Ardiec da Corinto e Telefane Sicionio, li quali, non adoperando altro ebe nu color solo, ombravano le lor fignre dentro con alcune linee. E pereiocebe, essendo l'arte loro aneor rozza, e le figure d'un color solo, non bene si conosceva di cui elle fussero imagini, ebbero per eostume di scrivervi a piè chi essi avevano voluto rassembrare.

Il primo che trovasse i colori nel dipignere, come dicons aver fatto fede Arato, fu Cleofanto da Corinto; e questi nou si sa così hene se ci fu quello stesso il quale disse Cornelio Nepnte esser venuto con Demarato padre di Tarquinio Prisco, ehe fu re delli Romani, quando, da Coriuto sua patria partendosi, venne in Italia per paura di Cipselo prencipe di quella città, oppure on altro; connecche a questo tempo in Italia fusse l'arte del dipignere in buona reputazione, co me si può congetturare agevolmente; perciocche in Ardea antichissima città, ne molto fontana da Roma, oltre al tempo di Vespasiano imperadore si vedevano ancora in alcuno tempio nel muro coperto alcune pitture le quali erano, molto innanzi ehe Roma finsse, state dipinte, si bene mantenute, che elle parevano di poco innanzi colorite. In Lanovio parimente, ne' medesimi tempi, eioè innanzi a Roma, e forse del merlesimo maestro, una Atalanta ed una Elena ignude di bellissima forma eiaseuna, le quali lunghiasimo tempo furono conservate intere dalla qualità del muro dove erano state dipinte; avvengache un Ponzio ufficiale di Gaio imperadore, atrug-gendosi di voglia d'averle, si fosse aforzato di torle quindi ed a casa ana portarnele, e lo arebbe fatto se la forma del muro l'avesse sofferto. De listo se la torma dei muro l'avese sofferto. Donde si può maufirstamente conocerre, in quel tempi, e forse molto più che in Greeia e molto prima, la pittura essere stata in pregin in Italia. Ma poichè le cose nostre sono in tutte perdute, e ei bisogna andare mendicando le forestiere, seguireaso la incominesata istoria di raccontare gli altri di cotale arte maratri, quali da prima si dicano essere stati; benehe ne i Greci ancora non banno così bene distinto i tempi loro in questa parte; pereiocche e' si dice essere stata molto in pregio una tavola, dove era dipinta una battaglia de' Magneti con si bella arte, che Candaule re di Lidia l'aveva comperata altro e tanto peso d'oro, il che venne a essere intorno alla età di Romolo, primo fondatore di Roma e primo re de' Romani, che già era cotale arte in tauta stims; nule aiamo forzati confessare l'origine ili lei essere molto più antica, e parimente coloro i quali nu solo colore adoperarono, l'età de' quali non così bene si ritrova, e parimente Igione che per soprannome fu chiamato Monocromada da urato, perciocche con un solo colure dipinse; il quale allermano essere stato il primo nelle eni figure si conoscesse il mastio dalla femmina; e aimiliuente Eumaro d'Atene, il quale a' ingegno di ritrarre ogni figura; e quello, elle, dono lui venendo, le cose da lui trovate multo meglio trattè, Cimone Cleoneo, il quale prima dipinse le figure in iscorcio, ed i volti altri in giù, altri in su, ed altri altrove guardanti, e le membra parimente con i suoi nodi distinse, che primo mostro le vene ne' corpi, e ne'vestimenti le ere-ape. Paneo aneora fratello di quel Fidia nobile statuario fece di assai bella arte la battaglia degli Ateniesi con i Persi a Maratona; che già era a tale venuta l'arte, che nell'opera di costui si videro primieramente ritratti i capitani nelle loro figure stesse, Mileiaile Ateniese, Callimaco, e Cinegiro; e de barbari Dario e Tissferne. Driee Chiegiro; e ue marairi pario e i inseriue, come to al quale alquanti venneru, i quali questa arte feecro migliore, de' quali mon si ha certa notinis; intra i quali fu Poliganto da Tao al primo che dipinse le donne con vesti lucenti e di belli colori, ed i capi di quelle con ornamenti vari e di nuove maniere adornù: e ciò fu interno agli anni 33o dopo Roma edificata. Per costui fu la pittura multo innalzata. Egli primo nelle figure umane mostrò aprir bocca, scoprire i denti, ed i volti da quella antica rozzezza fere parere più arrendevuli e più vivi. Bimase di lui fra le altre una tavola, che si vide in Roma assai tempo nella loggia di Pompeo, nella quale era nna bella figura armata con lo scudo, la quale non bene si conusceva se scendeva o saliva. Egli medesinio a Delfo dipinse quel tempio nobilissimo, egli in Atene la loggia, che dalla varietà delle ipiuture che dentro vi erano, fu chiamata la Varia; e l'uno e l'altro di questi lavori sece in dono, la qual liberalità molto gli accrebbe la siputazione e la grazia appresso a tutti i popoli della Grecia, talmente che gli Antizioni, che era un consiglio comune di gran parte della Grecia, che a certi tempi per trattare delle bisogne pubbliche a Dello si ragunava, gli stanziarono che dovunque egli andasse per la Grecia fosse graziosamente ricevuto e fattogli pubblicamente le spese. A questo tempo medesimo farono alue altri pittori d'un medesimo nome, de' quali Micone il minore si dice esser stato padre di Timarete, il quale eserestù la medesima arte della pittura. A questo tempo stesso, o poco più oltre furono Aglaofine, Celisodoro, Frilo, ed Evenure padre di Parrasio, di cui si parlerà a suo luugo, e forono costoro assai chiari, ma mon tanto perù, che essi meritino che per loro virtu o per loro opere si metta molto tempo, studiandoci massimamente d'andar all'eccellenza dell'arte, alla quale arrecò poi gran chiarezza Apollodoro Ateniese intorno all'anno 345 da Roma rdificata; il quale primo cominciò a dar fuori figure bellissime, ed arrecò a quest' arte gioria grandissima; di eni molti secoli poi si vedeva in Asia a Pergamo una tavola entrovi nn sacerdote adorante, ed in un'altra uno Aiace percossa dalla sartta di Giove, di tanto eccessiva bellezza, che si dice innanzi a questa non si esser veduta ope ra di questa arte, la quale allettasse gli occhi de'riguardanti. Per la porta da evitui primie-

ramente sperta entrò Zensi di Eraelea dodici o tredici anni poscia, il quale condusse il pennello ad altissima gloria, e di cui Apollodoro, quello stesso poro innanzi da noi raccontato, scrisse in versi l'arte sua toltagli, portarneseco Zeusi. Fece costui con questa arte ricchezza infinita, tale che, venendo egli alenna volta ad Olimpia, là dove ogni einque anni concorreva quasi tutta la Grecia a vedere i giuochi e gli spettacoli pubbliei, per pompa a lettere d'oro nel mantello portara scritto il nome suo, acciò da eiascuno potesse essere conosciuto. Stimò egli cotanto opere sue, che, giudicando non si dover trovare pregio pari a quelle, si mise nell'animo non di venderle, ma di donarle; e così dosso una Atalante al comune di Gergento, e Pane Dio de pastori ad Archelao re. Dipinse una Penelope, nella quale, oltre alla forma bellissima, si conoscevano ancora la pudiciaia, la patienza, ed altri bei costumi che in onesta donna si ricereano. Dipinse un campione, di quelli che i Greci chiamano atleti, e di questa sua figura cotanto si satisfece, che egli stesso vi serime sotto quel celebratu motto; Troverassi chi lo invidi, si, ma chi el rassembri, no. Videsi di lui un Giove nel suo truno sedente con grandissima maesta con tutti li Dei intorno; uno Ercole nella zana che eon eiaseuna delle mani strangolava un serpente, presente Amfitrione ed Almena madre, nella quale si scorgeva la paura strasa. Parve nomlimeno che questo artefice facesse i capi delle suc figure un poco grandetti. Fu contuttoriò accurato molto; tanto che dovendo fare a nome de' Crotoniati una betta figura di femmina, dove pareva che egli molto valesse, la quale si doveva consacrare al tempio di Gianone, che egli aveva adurnato di molte altre nobili dipinture, chirse di avere comodità di vedere alcune delle loro più belle, e meglio formate donzelle, che in quel tempo si teneva che Crotune, terra di Calavria, avesse la più bella gioventù dell'uno e dell'altro sesso, che al mondo si trovasse, di che egli fu tantosto compiaciuto : delle quali egli elesse einque le più belle, i nomi delle quali non fu-ronu poi taciuti da poeti, come di tutte le altre bellimine, essendo state giudiente cotali da chi ne poteva e sapeva meglio di tutti gli altri uomini giudieare; e delle più belle membra di ciascuna ne furmò una figura bellissima, la quale Elena volle che fosse, togliendo da ciascina quel-lo che in lei giudicò perfettissimo. Dipinse in oltre di bianco solamente alcune altre figure molio celebrate.

Alla medesima età ed a lui nell'arte concorrenti furono Timante, Audroeide, Eupompo, e Parrasio, con eui (Parrasio dico) si dice Zeusi avere combattuto nell'arte in questo modo; che mettendo Zensi uve dipinte con si bell'arte, che gli necelli a quelle volavano, Parrasio messe innanzi pp velo si sottilmente in una tavola dipinto come se celi ne coprisse una dipintura, che errdendolo Zensi vero, non senza qualche tema d'esser vinto, chiese che, levato quel velo, una volta si scoprisse la figura; ed accorgendosi dello inganno, non senza riso allo avversorio si rese per vinto, confessando di buona conscienza la perdita sua, conciossische egli avesse ingannato gli uecelli, e Parrasio sè, così buon macatru. Dicesi il medesimo Zeusi aver dipinto un fanciullo il quale portava uve, alle quali vulando gli augelli secu stesso s'adirava, parendogli non aver dato a cotale figura intera perfezione, dicendo, se il fineiullo così bene fosse ritratto, come l'irre sono, gli angelli dovrebbono pur temerne. Mantennesi in Roma lungo tempo nella loggia di Filippo nna Elena, e nel tempin ilella Concordia un Marsia legato

di mano del medesimo Zensi, Parrasin, come noi abbiamo detto, fiori in questa medesima età, e fu di Efeso città di Asis, il quale in molte cose accrebbe e nobilità la pittura. Egli primo diede intera proporzione alle figure, egli primo con nuova sottigliezza e vivacità ritrasse i volti, e dette nna certa leggiadria ai capelli, e grazia infinita e mai non più vista alle facer, ed a giudizio d'ogni nomo a lui si conce-se la gloria del bene ed interamente finire e negli ultimi termini far perfette le soe figure, percioc-che in estale arte questo si tiene che sia la ereellenza. Dipignere bene i corpi ed il mezzo delle cose, è bene assai, ma dove molti sono stati lodati: terminare e finir bene e con certa maestria rinchiudere dentro a se stessa una figura, questo è rado, e pochi si sono trovati li quali in ciò sicno stati da commendare; perciorche l'ultimo d'una figura debbe chindere se stesso talmente, che ella spiechi dal luogo dove ella è dipinta, e prometta multo più di quello che nel vero ella ha, e rise si vede: e cotale onore gli diedero Antigono e Senocrate, i quali di cotale arte e delle opere della pittura ampiamente trattarono, non pure lodando ciò in lui a molte altre cose, ma aocora celebrandonelo ottre a modo, Rimasero di loi e di suo stile in carte ed in tavole alcune adombrate figure, con le quali non poco si avanzarono poseia molti di cotale arte. Egli, come poco fa dicemmo, fu tale nel bene ed interamente finire l'opere sue, che paragonato a se atraso, nel orezzo di loro apparisce multo minore. Dipinse con bellissima inventione il genio, ecome sarebbe a dire sotto uns figura stessa la natura del popolo ateniese, quale ella era; dove in un subietto medesimo volle elle apparisse il vario, l'iracondo, il placebile, il clemente, il misericordioso, il super-bo, il pomposo, l'umile, il feroce, il timido, e'l fugsee, che tale era la condisione e natura di quel popolo. Fu molto lodato di lui na capitano di nave armato di corazza; ed in una tavola, che era a Rodi, Meleagro, Ercole, e Perseo, la quale abbronzata tre volte dalla saetta, e non isculorita, accresceva la meraviglia. Dipinse ancora uno Arebigallo, della quale figura fu tantu vagn Tiberin imperadore che, per poterla va-gbeggiare a suo diletto, se la fece appiccare io camera, Videsi di lui ancora una balia di Creti col bambino in braccio, figura molto celebrata, e Pliscu e Barcu con la Virtú appresso, e due vezzosissimi fanciullini, ne'quali si scorg-va chiara la semplicità della eta, e quella vita senza pensiero alcono. Dipinse in ultre un sucerdote Sacrificante con un fanciullo appresso ministro del Sacriticio con la grillanda e con l'incenso. Ebbero gran fama due figure di lui armate, l'una, che, in battaglia correndo pareva che sudasse, e l'altra, che per stanchezza ponendo giù l'arme, pareva che ansasse. Fu lodata anco di questo ar-tefice medesimo una tavola, dove era Enea, Castore, e Polluce, e simigliantemente un'altra, dove era Telefo, Achille, Agamennone, ed Ulime. Valse ancora molto nel ben parlare, ma fu superbo oltre a misura, loslando se stesso arrogantemente e l'arte sua, chiamandosi per soprannome or grazioso, ed ora con cotali altri nomi dichiaranti

quell'arte e d'averla condotta a somma perfesione, e sopra tutto essere disceso da Apollo; e che l'Ercole, il quale egli aveva dipinto a Lindo città di Rodi, era tale quale egli diceva più volte essergli apparito in visione. Pu con tutto ciò vinto a Samo la seconda volta da Timante, il che male agevolmente sopportò. Dipinse ancora per suo diporto in alcune picciole tavolette congiungimenti amorosi molto lascivi. In Timante, il quale fu al medesimu tempo, si conobbe una molto benigna natura. Di cui intra le altre ebbe gran nome, e she è posta da quegli che inse-gnano l'arte del ben dire per esempio di conve-nevolezza, una tavola dove è dipinto il sacrificio che si fece di Ifigenia figliuola di Agamennone, la quale stava dinanzi allo altare per dover essere uccisa dal sacerdote, d'Interno a cui erano dipinti molti che a tal sacrificio intervenivano, e tutti assai nel sembisote mesti, e fra gli altri Menelao sio della fanciulla alquanto più degli altri ne trovando nuovo modo di dolore che si convenisse a padre in cosi fiero spetta-colo, avendo negli altri consumata tutta l'arte, con un lembo ilel mantello, gli, coperse il viso. quasi che esso non patesse patire di vedere al orribile crudeltà nella persona della figliuola; che così pareva che a padre si convenisse. Molte altre cose sucora rimasero di sua arte, le quali lungo tempu fecero fede dell'eccellenza dello ingeggio e della mano di lui, come fu un Polifemo, in nna picciola tavoletta, che dorme i del quale volendo che si conoscesse la lunghez-22, dipinse appresso alcuni satiri che con la ver-ga loro gli misuravano il dito grosso della mano; ed insomma in tutte l'opere di questo artefice sempre s'intendeva multo più di quello che nella pittura appariva; e, comecche l'arte, vi faste graode, l'ingegno sempre vi si conosceva maggiore. Bellissima figura fo tenuta di queva miggiori, prinssima ngura in telima in que-sto medesimo, e nella quale pareva che apparisse tutto quello che può far l'arte, uno di quei Semidri che gli antichi risimarono eroi, la quale poi a Roma lungo tempo fu oruamento Questa medesima età produsse Eussenida che

grande del templo della Pace, fu discepolo d'Aristide pattere chiaro, ed Euompo il quale fu maestro di Pantilo, da cui dipoi imparò Apelle. Durò assai di questo Eupompo una figura di gran nome rassembrante uno di quei campioni viocitori de giuochi Olimpici con la palma in mano. Fu egli di tanta antorità appresso i Greci, che, dividendosi prima la pittura in due maniere, l'una chiamata Asintica l'altra Greca, egli, partendo la Greca in due, di tutte ne fece tre, Asiatica, Sicionia, ed Attica. Da Panfilo fu la buttaglia e la vittoria degli Ateniesi a Plionte dipinta e dal medesimo Ulisse, come è descritto da Omero, In soare sopra una nave rosza a guisa di fodero. Fu di nazione Macedonico, ed il primo di cotale arte che fosse nelle lettere scienziato, e principalmente nell'aritmetica e nella geometria, senza le quali scienze egli soleva dire non si potere nella pittura fare molto profitto. Insegnò a prezzo, ne volle meno da ciascunn discepolo in dieci anni di uno talento, il quai salario gli pagarono Melanthio ed Apelle; e pote tanto l'esempio di questo artefice, che, prima in Sicione e poi la tutta la Grecia, fu stabilito che fra le prime cose, che s'inseguavano nelle scuole ai fancialli nobili, fusse il disegnare, che va inlui esecre il primo, e convenirsegli il pregiu di gnanzi al colorre, e che l'arte della pattura si

accettasse nel primo grado delle arti liberali. E | alla vecchia: Dirai a quel bunno nomo, se el nel vero appresso i Greci sempre fu tenota questa arte di molto onore, e fu esercitata non solo da' nobili, ma da persone oporate ancora, con espressa proibizione che i servi non si ammettessero per discepoli di cotale arte. Laonde non si trova che, ne in pittura ne in alcuno altro lavoro che da disegno proceila, sia aleuno nominate che fusse stato servo. Ma innanzi a questi ultimi, de'quali noi sbbiamo parlato, forse venti anni, si trova essere stati di qualche nome venti anni, ai trova essere stati di quaere nome Echione e Terimanto. Di Echione furono in pre-giu queste figure: Bacco, la Tragedia e la Com-media, in forma di donne, Semiramis la quale di serva diveniva regina di Babilonia, nna suocera che portava la facellina innanzi a una nuora che ne andava a marito, nel volto della quale si scorgeva quella vergogna che a pulzella in cotale atto è tempo si richiede. Ma a tutti i di sopra detti, e coloro che di sot-

to si diranno, trapassò di gran lunga Apelle, che visse interno alla duodecima e centesima olimpiade, che dalla fondazione di Ruma batte intorno a 421 anno, ne solamente nella perfezio-ne dell'arte, ma ancora nel numero delle figure, perciocche egli solo molto meglio di ciascono e molto più ne dipiuse, e più arrecò a tale arte d'aiuto, scrivendone ancora volumi, i quali di quella inseguarono la perfezione. Fu costui maraviglioso nel fare le sue opere graziose; ed avvengache al suo tempo fossero maestri molto ecorllenti, l'opere de' quali egli saleva molto commendare ed ammirare, nondimeno a totti diceva mancare quella leggiadria, la quale da' Greci e da noi è chiamata grazia, nell'altre cose molti essere da quanto lui, ma in questo non aver pari. Di quest'altro si dava egli anche vanto che, iguardan lo i lavori di Protogene con maraviglia di fatica grande e di pensiero infinitu, e commendandogli oltra modo, in tutti diceva averlo pareggiato, e forse in alcuna parte essere da lui vinto, ma iu questo senza dabbio essere da più, percioceliè Protogene non sapeva levar mai la mano d'in sul lavoro. Il che, detto da cotale artelice, si vuole avere per sinmaestramento, che sprese fiate nuoce la soverchia diligen-21. Fn costui non solamente nell'arte sua eccellentissimo maestro, ma d'animo ancora semplicissiruo e molto sincero, come ne fa fede quello che di lui e di Protogene dicono essere avvennto. Dimorava Protogene nell'isola di Rodi sua patria, dove alcuna volta venendo Apelle con desiderio grande di vedere l'opere di lui, che le udiva molto lodare, ed egli salsmente per fama lu conosceva, dirittamente si fece menare alla bottega dove ei lavorava, e giumevi appunto in tempo che egli era ito altrove; dove, entrando Apelle, vide che egli avea messo su una gran tavola prr dipignerla, ed insieme una vecchia sola a guardia della bottega, la quale, domandandola Apelle del maestro, rispose lui essere ito fuore. Domando ella lui chi fusse quezli che ne domandava: questi, rispuse tostamente Apelle; e, preso un pennello, tirò una linea di colore sopra quella tavola di maraviglicas sottigliezza, ed andò via, Torna l'rotogene, la vecchia gli conta il fatto, guarda egli, e, considerata la sottigliezza di quella linea, a avvisò troppo bene ciò non essere opera d'altri che di Apelle, che in altri non caderebbe opera tanto perfetta e preso il pennello, sopra quella istessa d'Apelle d'altro colore de tirò un'altra più sottile, e dime

torna, mostrandogli questa, che questi è quegli elie ei va cercando: e cosi, non molto poi, avvenne che tornato Apelle ed adito dalla vecchia il fatto, vergognando d'esser vinto, con un terzo colore parti quelle linee stesse per lungo il mezto, non lasciando più luogo veruno ad alcuna sottigliezza: onde tornando Protogene, e considerato la cosa, e confessando il'esser vinto, corse al porto cercando d'Apelle e seco nel menò a casa. Questa tavola, senza altra dipintura vedervisi entro, fo tenuta degna per questo fatto solo d'esser inngo tempo maniennta viva, e fu poi, come cosa nobile, portata a Roma, e nel palazzo degl' imperadori veduta volentieri da ciascuno e sommamente ammirata, e più da coloro che ne potevano gindicare, tutto elie non vi si vedesse altro che queste linee tanto sottili, che poi appena si potevano scorgere; e fra le altre opere nabilissime fo tenuta cara: e per quell'istess che entro altro non vi si vedeva, allettava gli occhi de' riguardanti. Ebbe questo artefice in costume di non lasciar mai passare un giorno solo, che almeno non tirasse una linea ed in qualche parte esercitasse l'arte sua; il che poi venne in proverbio. Usava egli similmente mettere l'opere sue finite in pubblico, ed appresso star nasenso secoltando quello che altri ne dicesse, esti-mando il vulgo d'alcune cose esser buou conoscitore e pnterne brn giudicare. Avvenne (come si dice) che un calzolato accusò in una pianella d'una figura non so che difetto, e conosrendo il maestro cha e' diceva il vero la racconriò. Tornando poi l'altro giorno il medesimo calzolaio, e vedendo il maestro avergli creduto nella pianella, cominció a voler dire non so che di una delle gambe; di che silegnato Apelle, ed useendo fuori disse, proverbiandolo, rhe al calzolaio non conveniva giudicar più su che la pianella; il qual detto fu anco accettato per proverbio. Fu in oltre molto piacevole ed alla mano, e per questo oltre a modo caro ad Alessandro Magno, talmente che quel re lo andava spesso a visitare a bottega, prendendo diletto di vederlo lavorare ed insieme d'udirlo ragionare. Ed ebbe tanto di grazia e di autorità appresso a questo re, benebe stizzoso e hizzarro, che, ragionando esso alcune volte dell'arte di lui meno che saviamente, con bel modo gl'imponeva silenzio mostrandogli i fattorini che macmavano i colnri ridersene. Ma quale Alessandro lo stimasse e nell'arte si conobbe per questo, eli'egli proibi a cissenno dipintore il ritrarlo, fuori che ad Aprile. E quanto egli lo amasse ed avesse caro si vide per quest'altro; perciocche avendogli imposto Alessandro che gli ritraesse unda Cansace, una la più bella delle sue concubine, la quale esso amava molto, ed accorgenilosi per segui manifesti che nel mirarla fiso Apelle s'era acceso della bellezza di lei, concedendogli Alessandro tutto il suo affetto, gli ne fece dono, senza aver riguardo anco a lei, che, essendo amica di re e di Alessandro re, le convenne ilivenire amica d'un pittore. Furono alcuni elte stimarono che quella Venere Dionea tanto cefebrata fusse il ritratto di questa bella femmina-Fu questo Apelle molto umano inverso gli arte-fici de'suoi tempi ed il primo che dette riputazione delle opere di Protogene in Rodi. Perciocebe egli, come il più delle volte suole avvenire, tra i snoi cittalini non era stunato molto. E doman-landegli Apelle alcuna volta quanto

rgli stimasse alcune sue figure, rispose non so else piccola cosa; onde egli slette nome di voler per se comperar quelle che egli avea lavorato e lavorerebbe, per rivenderle per sue a prezzo molto maggiore; il ehe fece aprire gli occhi ai Rodiani, ne volte cederle loro, se non arrogevano al prezzo con non poco utile di quel pittore. È cosa ineredibile quello ehe scritto di lui, cine, che egli ritraeva si bene e al appunto le imagini attrui dal naturale, che uno di questi che nel guardare in viso altrui fiso sogliono indovinare quello che ad alcuno sia avvenuto nel passato tempo, o drbba avvenire nel futuro, i quali si chiamano fisionomenti, guardando aleun ritratto fatto da Apelle, conobbe per quello quanto quegli di cui era il ritratto dovesse vivere, o fusse vivuto, Dipinse con un nuovo modo Antigono re, che l'uno degli occhi aveva menn, in maniera che il difetto della faccia non apparisse; pereiocché egli lo dipinse col viso tanto volto, quanto basto a celare in lai quel mancamento, non parendo però difetto aleuno nella figura. Ebbero gran nome alcone imagini da lui fatte di persone ehe morivano : ma fra le molte sue e molto lodate opere, qual fosse la più perfetta non si sa così bene. Augusto Cesare ennsagrò al tempio di Gintio ano padre quella Venere nobilissima, che per useir del mare o da quell'atto stesso fo chiamata Anadiomene; la quale da' poeti greci fu mirabilmente celebrata ed illustrata; alla parte di eui, ebe s'era corrot-ta, non si trovò chi ardisse por mano; il ehe fu grandissima gloria di cotal artefier. Egli medesimo comineiò a quelli di Coo un'altra Venere, e ne fece il volto e la parte sovrana del petto. e si pensò, da quel che se ne vedera, che celi arebbe e quella prima Dionea e sestesso in questa avantato. Morte così bella opera interroppe, ne si trovò poi chi alla parte disegnata presu-messe aggiunger colore. Dipinse ancora a quelli di Efeso nel tempio della lor Diana un Alessanilro Magno con la saetta di Giove in mano, le dita della quale pareva else fossero di rilievo, e la sartia che uscisse fuor della tavula, e ne fu pagato ili moneta il'oro, non a novero, ma a misura. Dipiose molte altre figure ili gran nome, e Clito familiar di Alessandro in atto di apprestarsi a hattaglia, con il paggio suo che gli porgeva la eclata. Non bisogna domandare quante volte ne in quante maniere e' ritraesse Alessandro, o Pilippo suo padre, che furone infinite, e quanti altri re e personaggi grandi ei dipignesse. n Roma si vide di Ini Castore e Polluce con la Vittoria, ed Alessandes tricofante con l'imagine della Guerra con le mani legate dietro al carro; le quali due tavole Augusto consacrò al suo Poro nelte parti più onorate di quello, e Claudio poi, cancellandone il volto di Alessan-dro, vi fece riporre quello d'Augusto. Dipinse uno eroe ignudo, quasi in quest'opera volesse gareggiare e-in la natura. Dipinse aneora a prova con certi altri pittori un cavallo; dove temendo del giudizio digli uomini, ed insospettito del favore de' guidici inverso i suoi avver-ari, ebiese che se ne stesse al giudizio de'eavalli stessi; ed essendo menati i cavalli d'attorno a'ritratti di eiascono, ringhi trono a quel d'Apelle solamente, il qual gindizio fustimato verissimo, Bitrasse Antigono in corazza con il ravallo dietro, ed in altre maoierr molte : e di tutte le sue opere, quelli che di cusi fatte opere s'intesero, giudicarono l'ottima casere un Antigono a cavallo.

Fu bella anco di lui una Diana, secondo che la dipinse in versi Omero, e pare che il dipintore in questo vincesse il poeta. Dipiose inoltre con nuovo modo e bella invenzione la Calunnia, prendendaue questa occasione. Era egli in Alessandria in corte di Tolomeo re, e per la virtu sna in molto favore, Ebbevi dell'arte strasa chi l'invidiava; e cercando di farlo mal capitare, l'accusò di congiura contro a Tolomeo, di coss nelia quale non solo non aveva colpa verunt Aprile, ma ne anco era da credere che un tul pensiero gli fusse mai caduto nell'animo. Fis nondimeno vicino al perderne la persona eredendo ciù il re scioccamente: e perciù ripensando egli seco stesso al pericolo, il quale aveva corso, volle mostrare con l'arte sua, che e come pericolosa fosse la Calunnia: e essi dipinse un re a sedere, con orrecchie lunghissime, e elle porgeva innanzi la mano, da ciascuno de lati del qual era una figura, Il Sospetto e l'Ignoranza. alla parte dinanzi veniva una femmina molto bella e bene addobbata con sembiante Gero ed adirato, ed esse con la sinistra teneva una facellina accesa, e con la destra strascinava per i capelli un doloroso giovane, il quale pareva che con gli occhi e con le mani levate al ciclo gridasse misericordia, e chiamasse, li Dei per testimonio della vita sua di niuna colpa macchiata. Guidava costei una figura pallida nel volto e multo sozza; la quale pareva che pur allora da luoga infermità al sollevasse : questa si giudicò ebe fusse l'Invidia. Dietro alla Calunnia, come ane serventi e di aua compagnia seguivano due altre figure, secondo else si crede, ebe rassembravanu l'Inganno e l'Insidia. Dopo queste era la Penitenza atteggiata di dolore ed involta in' panni bruni, la quale si hatteva a palme, e pureva ebe dietro guardandosi mostrasse la Verità in forma di donna modestissima e molto contegnosa. Questa tavola fu molto lodata, e per lu virtù del maestro, e per la leggiadria dell'arte, e per la invenzione della cosa, la quale può molto giovare a coloro li quali aono proposti ali udice le accuse degli uomini. Furono del medesimo artefiee molte altre opere celebrate dagli serittori le quali si lasciano andare per brevità, es-sendos-ne raccontate forse più che nun bisognava. Truvò nell'arte molte cose e molto utili, le quali giovarno molto a quelli elie dipoi le ap-pararono. Questo non si trovò gianmai dopo lui elu lo sapesse adoperare; e questo fu un eo-lor bruno, o vernice ehe si debba ehiamare, il quale egli sottilmente di atendeva sopra l'upre già finite; il quale con la sua riverberazione destava ta ebiarezza in alcuni dei colori e ti difendeva dalla polvere, e non appariva se non da, chi ben presso il mirava; e ciò faceva con isquisita ragione, acciocche la chiarezza d'alenni ac-cesi colori meno offendesse la vista di chi da lontano, come per vetro, le riguardasse, tempe-rando eiò col più e col meno, secondo giudicava convenirsi.

Al medesimo tempo fo Aristide Tebano, il uale, come si dice, fu il primo che dipigursso l'animo e le passioni di quello. Fu alquanto più rozzo nel eniorire. Ebbe gran nome una tavula di custui, dove era ritratto, fre la strage d'un a terra presa per forza, una madre la quale muriva di ferite, ed appresso aveva il figlinolo cire earpone si traeva sila poppa e nella madre pa-reva temenza che'i figlinolo non bevesse con il latte il sangue di lei gia morta. Questa tavola, calignands bellisions, feer portare in Macedoina Pella sur pairt Airesandre Magno. Dipinez amora 1 biblight divisionality con i Peraj. de prima patistro eun Missane primepe depl de prima patistro eun Missane primepe depl Elatenis crotto mue per eisaena. Di questo memito ciurre le gouli et a Roma el altore farono molto impregio essi tempo, e fea l'altre un infermo ludate infiniti mette preciocierie i un infermo ludate infiniti mette preciocierie; La la aver comperato una delle, nel tavole cento talejati.

Visse al medesimo tempo e fiuri Protogene auddito de' Rodiani, di eui alquanto di anpra si disse, povero molto nel principio del suo mestiere, e di cui si dice che celi aveva da prima esercitato la pittura in cose basse, e quasi aveva lavorato a opera, dipienendo le navi; ma fu diligente molto, e nel dipignere tardo e fastidioso, ne con bene in caso si suddiafaceva. Il vaoto delle ane opere porta lo laliso, il quale insino al tempo di Vespasiano imperadore si guardava ancora a Rossa nel tempio della Pace, Dicono che nel tempo elle egli faceva cotale opera, con mangiò altro che lupini dolei, soddisfacendo a un tempo medesimo con essi alla fame ed alle sete per mantenere l'animo ed i sensi più saldi e non vinti d'aleun diletto. Quattro volte mise colore sopra colore a questa opera, riparo contro alla verchiezza e schermo contro al tempo, acció conaumandosi l'uno succedesse l'altro di mano in mano. Vedevasi in questa tavola stessa un cane di maravigliosa bellezza fatto dail' arte ed insieme dal caso in cotal modo. Voleva egli ritrarre intorno alla bores del cane quella sebiuma la quale fanno i cani faticati ed ansanti, ne poteva in alcun modo entro soldisfarvisi; ora scambiava pennello, ora con la apogna scancellava i colori, ora insieme gli mescolava, che ar-bbe pur voluto che ella uscisse della boca dell'auimale, e non che la paresse di fuora appiccata, ne si contentava in mudo veruno. Tanto che, avendovi faticato intorno molto, ne riusecndogli meglio l'ultims volta che la prima, con istiz-24 trasse la spugna che egli aveva in mano piena di quei colori nel luogo stesso slove celi dipigneva. Maravigliosa cosa fu a vedere: quello che non aveva potuto fare con tanto studio e fatica Parte, lo fece il caso in un tratto solo. Pereineche quelli colori vennero appiccati intorno all'a bocca del cane di maniera, che ella parve proprio schiuma che di bocca gli uscisse. Questo atesso dicono essere avvenuto a Neacle pittore nel fare medesimamente la schiuma alla bocca d'un cavallo ansante, o avendolo apparato da Protogene, o essendogli avvenuto il caso medesimo. Questa figura di Protogene fu quella che difese Rodi da Demetrio re, il quale fieramente con grande esercito la combatteva, Perciocche potendo agevolmente prendere la terra dalla parte dove ai guardava questa tavola, che era luogo men forte, dubitando il re che la non venisse araa nella furia de' soldati, volse l'impèto dell'oste altrove, ed intanto gli trapassò l'uccaaione di vincere la terra. Stavasi in questo tempo Protogene in una sua villetta quasi sotto le mura della città, cioè dentro alle forze di Demetrio e nel suo campo. Ne per combattere che si facesse, ne per perículo che e' portasse, lasció mai di lavorare. E chiamato una fiata dal re, e

domandato in an che egli si fidasse, che così gli pareva star sicuro fuor delle mura, rispose: Pereiocche egli sapeva multo bene che Demetrio aveva guerra con i Rodiani, e non con le arti. Fece Demetrio, piacendogli la risposta di questo srtefice, guardare che non fusse da alcuno noiato o offeso. E pereliè egli non si avesse a scinperare, spesso andava a visitario; e, tralasciata la cura delle armi e dell'oste, molte volte stava a vederlo dipignere fra i romori del carapo ed il perenotere delle mura. E quinci si disse poi che quella diplutura, che egli allora aveva fra mann, fu lavorata sotto il coltello, E questo fu quel satiro di maravigliosa bellezza, il quale, pereideche egli appoggiandosi a una colonna si riposava, ebbe nome il Satiro riposantesi; il quale, quasi nullo altro pensiero lo toccasse, mirava fiso una sampogna ebe egli teneva in mano. So pra quella colonna aveva anco quel maestro dipinta una quaglia, tanto pronta e tanto bella, che non era alcuno che senza meraviglia la riguardasser alla quale le dimestiebe tutte cautavano, invitandola a combattere. Molte altre opere di questo artefice si lasciano indietro per audare agli ultri che ebbero pregio di eotale arte. Fra i quali fu al medesimo tempo Asclepiodora, il quale nella proporzione valse un mondo; e però da Apelle era in questo maravigliosa-mente Indato, Ebbe da Mazsone principe degli Elatensi, perdodici Dei dipintigli, treccuto mine per ciaseupo. Fra questi merita d'esser raccontato Nicomaco figlinolo o discepolo di Aristodemo, il quale dipinse Proserpina rapita da Plutone; la qual tavola era in Roma nel Campidoglio sopra la cappella della Gioveutù. E nel medesimo luogo un'altra pur de sua mano, dove si vedeva una Vittoria, la quale in alto ne portava un carro insieme con i eavalli. Dipinse anco Apollo e Diana e Bra madre degli Dei sedente sopra un leone. Medesimamente alenne giovenche con alquanti setiri appresso in atto di volere involandole trafugar via, ed una Seilla che era a Roma nel tempio della Pace. Niuno di lui in questa arte fu più presto di mano; e si dice che avendo toltu a dipignere un sepolero, che faceva fare a Teleste pueta Aristrato principe de' Sicioni, in termine di non molto tempo, ed essendo venuto tardi all'opera e crucciandosene e minacciandolo Aristrato, egli in poeliissimi giorni lo dette compito con prestezta e destrezza maravigliosa. Discepoli suoi furono Aristide fratello suo, ed Aristocle figlicolo, e Filoxeno d'Eretria; di eni si dice essere stala una tavola fatta per Cassandro re, entrovi ritratta la battaglia d'Alessandro con i Persi; la qual fu tale, che non merita d'essere lasciata indietro per alcun'altra. Fece mol-te altre eose ancora, imitando la prestezza del maestro, e trovandu nuove vie e più brevi di dipignere. A questi si sggiungono Nicofane gentile e pulito artelice, e l'erseo discepolo d'Apelle, il quale molto fu da meno del maestro. Furono al medesimo tempo aleuni altri, ebe, partendost da quella maniera grande di questi detti di ac-pra, esercitarono l'ingegno e l'arte in cose molto più hasse, ma che furono tenute in pregio assai, ne meno stimate delle altre. Tra i quali fu Pireo, che dipigneva e ritraeva botteghe di barbieri, di calcolai, taverne, asini, lavoratori, e così fatte cose; onile egli trasse anco il soprannome che si chiamava il dipintore delle cose basse; le quali nondimeno, per essere layorate con bella

arte, non crano stimate meno che le marnifiche e le onorate. Altri fu che dipinse molto bene le scene delle commedie, e da questu ebbe nome; ed altri altre diverse cose, variando assai dalli gravi e celehrati pittori, non senza grande ntile toro, e diletta sttrui.

Fu aneo poi all'età d'Augusto un Ludio, il primo che cominciasse a dipignere per le mura con pineevolissimo aspetto, ville, logge, gisrdini, spalliere, fronzute, selve, busebetti, vivai, laghi, rivlere, liti, e piacevoli immagini di viandanti, di naviganti, di vetturali, ed altre simili cose in bella prospetliva r altri che pescavano, cacciavano, vendemmiavano; femmine che correvano, e, fra queste molte piacevolezze e cose da ridere meseolate. Ma e pare che non sieno stati celebrati di questi cotali alenni, tanto quanto quegli anti-chl. i quali in tavole solamente dipinsero, e perció è in grandissima civerenza l'antichità; per-clocche quei primi artelici non adoperavano l'arte loro se non in cose ebe si potessero tramutare, e fuggire le guerre e gli incendi e l'altre rovine; ed agil antichi tempi in Grecia, ne in pubblico ne in privato, non si trova mura dipinta da nobili artefici. Protogene visse in una sua casetta con poco d'orto senza ornamento alcuno di sua arte. A pelle niuno muro dipinse giammai. Tutta l'arte di questi solenni maestri si dava alli comuni, ed il pittor buono era cosa pubblica riputate. Ebbe aleun nome poco innanzi alla eta d'Angusto un Arellio, il quale fu tanto dissoluto nell'amnre delle femmine, che mai non fu senza; e perriò dipignendu Dee, sempre vi si riconosceva dentro alcuna delle da lui amate, e le meretrici stesse.

Tra questi detti sopra nun si vuol laseiar indietro Pansia Sicioniu, discepolo di quel Panfilo ehe fu anco maestro d'Apelle; il quale pare che fusse il primo che comiociò a dipignere per le case i palchi, e le volte il ebe innanti non a' cra ussto. Dipignera costul per lo più tavolette picciule, e massimamente funciulli; il ebe I suoi avversarj dieevano farsi da lui, percioeche quel modo di lavorare cea molto lungo; onde egli per acquistare nome di sollecito, e presto dipintore, quando voglia o bisogno gliene venisse, fece in un giorno solo una tavola, la quale da questo fo chiamata il lavoro d'un solo orno, entravi un fanciul dipinto molto bello. Fu innamorato costui in sua giovanezza d'unn fanciulietta di sua terra che faceva grillande di fiorli e reco nell'arte una infinità di fiori di mille maniere, quasi facendo con lei cui egli amava a gara; ed in ultimo dipinse lei coo una grillanda di fiori in mano, la quale ella tesseva, e questa tavola fu stimata di grandissimo prezzo, e da colei, che v'era entro dipinta, ebbe nome la Grillanda tessente, il ritratto della quale, di mano d'un altro buon maestro, compero Lucullo io Atene due taleoti. Fece questo artefice medesimo aleune altre opere molto magnifiche, come fu un sacrificio di buoi, del quale se ne adornò in Roma la loggia di Pompco Magno, all'eccellenza della quale opera ed all'invenzione al sono provati d'arrivare molti, ma niuno ri aggiunse giammai. Egli primieramente, vulendo mostrare con bella arte la grandezza d'un bue, lo dipinse non per lo lungo, ma in iscoreio ed În tal maniera, che la lunghezza vi appariva giuatissima; e poi, conciousache tutti coloro, che vogliono far parere in piano alcuna cosa di rilievo, adoperano color chiaros bruno, mescolandoli sue figore di mariao egli avesse per migliore i insieme con certa ragione e proporzione, egli lo Quelle a cui Nicia avera posto l'ultima mano;

dipinse tutto di color brano, e del medesimo feee apparir l'ombre del corpo. Grande arte certamente, nel piano far parere le cose di rilievo, e nel rolto intere. Visse costui in Sicione, che lungo tempo fu questa terra quasi la casa della pittura, eil onde tutte le nobili tavole, che molte ve ne ebbe per debito del comune pegnorate, furono poi portate a Roma da Scauro edite per adornare nella sua magnifica festa il Foro romano. Dopo questo, Pausia Eufranore da Ismo avanzò tutti gli altri di sua età, e visse intorno agli anui della olimpiade 121, che bette intorno all'anno di Roma 430, avvenga che egli lavorasse aneo in marmo, in metallo, ed in argento colossi ed altre figure; che fu molto agevole ad imprendere qualunque si fusse di queste artis ma bene le escreitava, con molta fatica, ed in tutte fu ngualmente lodato. Ebbe vanto d'essere il primo ehe alle imagini degli eroi desse tale maesta, quale a quelli si conviene : e che nelle sue figure usasse ottimamente le proporzioni, comecche nel fare i corpi alle sue figure paresse on poco sottile, e ne'espi e nelle mani maggior del dovere. L'opere di lui più lodate sono, una battaglia di esvalieri, dodici Dei, e un Teseo, sopra il quale suleva dire, il suo essere paseinto di eaene, e quel di Parrasio di rose. Vedevasi del medesimu a Efeso mua tavola molto nobile dore era Ulisse, il quale, fingendus! stolto, mettea a giogo un bue ed un cavallo, e Palamede ehe naseondeva la spada io un faseio di lezne

Al medesimo tempo fu Ciclia, una tavola di cui contenente gli Argonauti comperò Ortensio oratore, credo, quarantaquattro talenti, ed a questa sola a Tusculo sua villa fabbricò una cappelletta, Di Eufranore fu discepolo Antidoto, di eui si dicera essere in Atene uno con lo sendo in atto di combattere, uno che giorava alla lotta. uno che sons ca il flauto, lodati eccessivamente. En costni per se chiaro assai, ma molto più per essere stato suo discepulo Nicia Ateniese, que gli che così bene dipinse le femmine, ed il cuiaro e lo scuro nelle sue opere così bene cassembiò, di maniera che le opere di lui tutte parevano nel piano cilevate, nel che egli si siorzò e valse molto. L'opere di costui molto chiare furono una Nemea, la quale a Roma da Sillano fn portata d'Asia; meilesimamente un Bacco, quale era nel tempio della Concordia; uoa laeinto il quale Cesare Augusto piacendogli oltre modo, portò seco a Roma d'Alessandria, poiche esso l'ebbe presa; e perciò Tiberio Cesare nel tempio di lui lo consaccò a Diana. A Efeso dipinse il sepolero molto erlebrato di Megalisia sacerdotessa di Diana; in Atene l'infernu d'Omero, che nella greca lingua si chisma Necia, il quale egli dipinse enn tanta attenzione d'animo, e con tanto affetto, che bene spesso domandava i suoi famigliari, se egli quella mattina aveva desinato, o no; la qual pittura, potendola vendere, aleuni dicono a Attalo re, ed altri a Tolomeo sessanta talenti, volte piuttosto farne dono alla pateia sua. Dipinse in oltre figure molto maggiori del naturale, ciò funino Calipso, Io, Andromeda, Alessandro che a Roma si vedeva nella loggia di Pompeo, ed un'altea Calipso a sedere. Fu nel ritrarre le bestie maravigioso, ed i eani principalmente. Questi è quel Nicia, di cui solera dire Prassitele, domandato qual delle tanto dava egli a quella ultima pulitura con la Il quale si finiscono le statue. Fu giudicato pari a questo Nicia, e forse maggiore, uno Atenione Maronite discripolo di Glaucone da Corinto, tutto ehe nel colorire fasse alquanto più austero, ma tale nondimeno che quella severita dilettava, e che nell' arte di lui si mostrava molto sapere. Dipinse nel tempio di Cerere Eleusina nell'Attica Filarco, ed in Atene quel gran numero di femmine, ehe in certi sacrifizi anilavano a processione con canestri in capo. Dieilegli gran nome un cavallo dipiuto, con uno che lo menava; e medesimamente Achille, il quale, sotto abito femminile nascoso, era trovato da Ulisse; e se egli non fusse morto molto giovane, non aveva pari alcuno.

Fu anco quasi a questa età medesima in Atene Metrodoro filosofo insiememente e pittore, e grande nell'una e nell'altra professione, di maniera che, poiché Paolo Emilio ebbe vinto e preso Perse re di Macedonia, chiedendo agli Ateniesi che gli procacciastero na filosofo che insegnasse a' tigliuoli, ed un pittore che gli adornasse il trionfo, gli Ateniasi di comun parere gli mandarono Metrodoro solo, gindicandolo sufficiente all'una cosa ed all'altra, il che approvò Paolo medesimo. En anco pol al tempo di Giulio Cesare dittatore uno Timomaco di Bisanzio, il quale dipinse un Aiace ed una Medea, le quali tavole furono vendute ottanta talenti. Di queato medesimo fu molto lodato un Oreste ed una Ifigenia, e Lecito maestro di esercitare i giovani nelle palestre, ed ancora alcuni Ateniesi in mantello, altri in atto di aringare, e altri a sedere; e comecehe in tutte queste opere sia lodato melto, pare nondimeno che l'arte lo favorisse

molto più nel Gorgone. Di quel Pausia detto di sopra fa figlinolo e discepulo Aristolao pittore molto severo, del quale furono opere Epaminonda, Pericle, Medea, la Viriu, Teseo, ed il ritratto dalla plebe di Atene, ed un sacrificio di buoi. Ebbe ancora a chi piacque Menocare discepolo di quello istesao Pausia, la virtú e diligenza del quale intendevaco solamente coloro ehe erano dell'arte. Fu rozzo nel colorire, ma abbondante molto. Tra le opere di oni sono celebrate queste: Esculapio con le figliuole, Igia, Egle, e Pane, e quella figura neghittosa ehe elisamarono Ocno, ehe e nn povero nomo ehe tesse una fune di stramba, ed un auno drieto che la si mangia non accorgendosene egli. E questi, che noi insino a qui abbiamo raccontati, furono di cotale arte tenui i principali. Aggiugnerannosi aleuni altri che gli accondarono appresso, non già per ordine di tempo, non si potendo rinvenire l'età loro così appunto: come Aristoclide il quale ornò il temto del Delfico Apollo, ed Antifilo di eui è mollo lodato un fanciullo che soffia nel fuoco, tala che tutta una stauza so ne alluma. Medesimamante una bottega di lana dove si veggono molte femmine la diverse maniere sollecttar ciascuna il ano lavoro. Un Tolomeo in caceta, ed un satiro bellissimo con pelle di pantera indosso. Aristofane ancora e in buon nome per uno Auceo ferito dal Gignale, con Astipale delente altra modo, ed inoltra per ana tavola entrovi Priamo, la semplice Gredenza, l'Inganno, e Ulisse, e Deifobo. Androhio aucora dipinse ana Scilla mostro marino, che tagliava l'ancore del navilio

la rimiravano, la regina Stratonica, nn Ercole, ed nna Deianira, Ma oltre a modu furono di lui chiare quelle che erano in Roma nelle Inggo di Ottavia; eiò furono un Ercole nel monte Eta, che, nella pira ardendo e lasciando in terra l'umano, era ricevuto in Cielo nel divino consesso di comun parere degli Dei, e la storia di Nettuno e d'Ercole intorno a Lagraedonte, Alcidamo anco dipinse Diosippo che ne'giuochi olimpiei alla lotta insleme ed alle pugna aveva vinto, come era iu proverhio, senza polvere. Uno Crosiloco, il quale fu discepolo d'Apelle, ritrasse Giove; e nel vero con poca riverenza in atto di voler partorire Bacco, lagnantesi a guisa di femmina fra le mani delle levatrici, con molte delle Dee intorno, le quali dolenti e lagrimanti mipistravano al partu. Uno Cleside, parendogli aver ricevuto ingiuria da Stratonica regina, non essendo stato da fei secettato, come pareva ae gli convenisse, dipinse il Diletto in forma di femmina insieme con un pescatore che si diceva essere amato dalla regina, e lascio questa tavola in Efeso in pubblico, e noleggiata una nave con gran prestezza favorito dai venti fuggi via. La regina non volle che ella fosse quindi levata, comeoche questo artefice l'avesse molto bene rassembrata in quella figura, ed il pescatore altresi ritratto al naturale. Nicearco dipiuse Venere n Cupido fra le Geszie, ed un Ercole mesto in atto di pentirsi della pazzia. Nealce dipinse una battaglia navale nel Nilo fra i Persi e gli Egizi, e pereiocche le acque del Nilo per la grandezza di quel linme rassembrano il mare, acciocche la cosa fusse riconosciuta, con bel trovato e grazia maravigliosa dipiose alla riva uno asinello che beveva, e poco più oltre na gran encodrillo in aguato per prenderlo, Fdisco dipinse una bottega d'un dipintore con tutti i auot ordigni, ed un fanciallo che softiava nei fuocos Teodoro un ehe si soffiava il nasos il medesimo dipinae Oreste ehe uccideva la madre ed Egisto adultero, ed la più tavole la guerra Truiana la quale era in Roma nella luggia di Filippo, ed una Cassandra nel tempio della Concordia. Leonzio dipinse Epicuro filosofo peusoso, e Demetrio re; Taurisco uno di coloro che scagliavano in aria il disco, nna Glitennestra, uno Poliniee il quale si apprestava per tornare nello stato, ed un Capaneo. Non at ileve lasciare indictro nno Erigono macinatore di colori nella hottega di Neslee, il quale salse in tanta eccellenza di quest'arte, che non aolo egli fu di gran regio, ma di lui ancora rimase discepolo quel Pausia, di cui disopra abbiamo detto che fu molto chiaro nel dipignere. Bella cosa è ancora, e degna d'essere raecontata, che molte opere ultime e non finite di cotali maestri furono più atmate e più tenute care e con maggior piacere e maraviglia rignardate, che le perfettissime e l'intere: quale fu l'Iride di Aristide,l Gemelli di Nicomaco, la Medea di Timomaco, e la Venere di Apelle, di cul di sopra diremmo. Queste tavole furono in grandissimo pregio e sommamente dilettarono, vedendosi in loro, per i disegni rimasi, i pensieri dello artefice; e quello, che di foro mancava con un certo piacevol dispiacere, più si aveva caro che il perietto di molte belle e de buon maestri opere compittamente formite. E questi voglio che insino a qui, fra gli quasi infiniti che in cotale arte finrirouo, mi basti avede'Persi; Artemone una Danae in marc portata re raccontati, li quali per lo più o furono Greri, da'venti, ed alcuni corsali i quali con istupore o delle parti alla Grecia vicine. Ebbero aucura

di cotale arte pregio alcune donne, le quali di loro ingegno e maestria abbellirono l'arte del ben dipignere; infra le quali Timarete, figlioula di Micone pittore, dipinse una Diana, la quale in Efeso fu fra le molte e molto nobili ed antiche tavole celebrata; Irena figlinola e discepula di Cratino, dipinse una faneiulla nel tempio di Cerere in Attica; Alcistene mo saltatore; Ariatarte figlinola e discepola di Nearco, uno Escu-lapio. Marzia di Marco Varrone nella sua giovinezza adoperò il pennello e ritrasse figure, masalmamente di femmine, e la sua istessa dallo apecebio; e, secondo si dice, niuna mano menò mai più veloce pennello, e trapassò di gran lunga Sopilo e Dionisio pittori della sua età, i queli di loro arte molti luoghi empierono ed adornarono. Dipinse anco una Olimpiade, della quale non rimese altra memoria se non ch'elle fu maeatra di Autobolo. Fu in qualche pregio anco appresso i Romani cutale arte, poscia che i Fabi pnorati cittadini non sdegnarono aver soprannome il Dipiotore. Tra i quali il primo, che cost fu per soprannome chiamato, dijunse il tem-pio della Salute l'aono 550 dalla londazione di Roma; la quale dipiptura durò oltre all'eta di molti Imperaduri, ed insiso che quel tempio fu abbruciato. Fu ancora in qualche nome Pacuvio poeta, dalla eui mano fu adorno il tempio di Ercole nella piazza del mercuto de buci. Costui, come si diceva, fu figliuolo d'uos sorella di Ennio poeta, e fu chiara in lui cotale arte molto più per essere stata accompagnata dalla poesia. Dopo costoro non trovo io in Roma da persone nobili cotale arte essere stata escreitata, se già non ci piacesse mettere-in questo pumero Turpilio eavabere romano, il quale a Verona dipinse molte cose, le quali moltu tempo durarono. Lavorava costui con la sinistra mano, il che di niune altro si sa essere avvenuto; di cui opera furono molto lodate alcune piccole tavolette. Aterio Labeone ancora, il quale era stato pretore ed aveva tenuto il governo della provincia di Narbooa, dipinse. Ma questo studio negli ultimi tempi appresso i Romani era venuto in dipregio e riputato vile. Non voglio però lasciar di dire quello elle di cotale arie giudicamero i primi maggior eittadini di Roma. Pereiocebe a Q. Pedio, nipote di quel Pedio ebe era stato consulo ed aveva trionfato, e che da Giulio Cesare nel testamento era stato lasciato in parte erede con Augusto, essendo nato mutolo, fu giudicato da Messala, quel grande oratore della eui famiglia era l'avola di quel fanciullo mutolo, che ai dovesse insegnare a dipignere; il che fu confermata da Augusto, il quale saliva di cotale arte in gran nume, se in breve non avesse tinito i giorni acoi. Pare che l'opere di pittura comiocassero in Roma ad essere in pregio al lempo di Valerio Massimo, quaudo Messala il primo pose nella euria di Ostilio, dove si stringeva il aenato, una battaglia dipinta, nella quale egli aveva in Cicilia vinto i Cartaginesi e lerone re l'anno della fondazione di Roma 49a. Fece questo medesimo poi L. Scipione, il quale consacrò nel Campidoglio una tavula, dove era dipinta la vittoria che egli aveva aveto iu Asia. È si dice ehe il fratello Sespione Affricano l'ebbe molto a male, conciofussecosache in quella hattaglia medesima il figliuol di lui fusse rimaso prigiune. Giovò molto all'essere fatto consolo a Ostilio Mancino il mettere in pubblico una simil ta-vola, dove era dipinto il sito e l'assedio di Car-

tagine, che se lo arrecò a grande ingiuria il secondo Affricano; il quale consulo l'aveva sog-giugata, perciocche Mancinn stava presente, mostrando al popolo, ebe desiderava di intenderle, cosa per cosa, e questa pubblica cortessa, come nui dicemmo, ad ottenere il sommo magistrato gli fece gran favore. Fu dipoi molti anni l'ornamento della scena di Appio Pulero tecuto maraviglioso, il quale si dice elle fu di si bella pro-spettiva, ehe le cornacchie, oredendolo vero, si tetto dipinto velavano per sopra posarvisi. Ma le dipinture forestiere, per quanto io ritraggo, allora cominciarono ad essere care e tenute maravigliuse, quando L. Mummio, il quale per aver vinto l'Acaia, parte della Grecia, ebbe soprannome l'Acain, consacrà al tempto di Cerere una tavola ili Aristide; perciocche nel vendere la preda avendo tenuto poco conto di molte coso pobili, ed udendo dire che Attalo re l'aveva incantela un gran numero di deneri maravigliandosi del pregio, ed estimando per esgione d'esso che in quella tavola dovesse essere alcuna virtà, forse a lui nascosa, volle che la veodita si stornasse, dolendosene e lamentandosene molto quel re. E questa tavola, delle forestiere, si crede che fusec la prima ene si recasse in pubblico. Ma Cesare dittatore dipoi diede loro grandissima riputazione, avendo, sitre a molte altre, consagrato nel tempio di Venere origine di sua famiglia un Aiace ed noa Medea, figure bellissime. Dopo lui Marco Agrippa, piuttosto rozzo di simil leg giadria che all'imenti, comperò da quelli di Ci-zico di Asia due tavole, Asace e Venere, e le mise in publico, eil egti stesso con lango e bel sermone s'ingegnò di persuadere, acciocche eiascuno ne putesse preodere diletto, e che più se ne adornasse la città, che tutte cotali opere ai dovessero recare a comune, il che era molto meglio clie, quasi in perpetuo estio, per i con-tadi e nelle ville de' privati lasciarle invecebiare e perdersi. Oltre a queste poi Cesare Augusto nella più bella ed arnata parte del suo Furo pose due tavole bellissime, l'imagine della Gnerra legata al carro del trionfante Alessandro di mano di Apelle, ed i Gemetti e la Vittoria. Dopo-costoro, recandosi la coss ad onore e magnificenza, furuno molti i quali nei loro magnifichl templi ed ampio logge ed altri apperbi editici pubblici infinite ne consserarono. Ed andò tanto oltre la cosa, ed a tanto onore se le recarono (potendo ció che volevano i principi romani ed i posseoti cittadini) che in brieve tutta la Grecia e l'Assa ed altre parti del mondo ne furono spogliate, e Roma non solo in pubblico, ma in privatu accora se ne ri-vesti e se ne adorno, durando questa sfrenata voglia molto e molte etadi; e multi imperadora se ne abbellirono. E come questo avvenne nelle cose dipinte, cosi, e molto più nelle statne di bronzo e di marmo, delle quali a Boma ne fu portato d'altronde, e ne fu fatto si gran numero, che si teneva per certo che vi fusse più sta-tue che comini: delle arti delle quali e de macatri più nubiti di esie è tempo umai che, come abbiamo fatto de pittori e della pitture, così anco alcune cose ne diciamo, quanto però pare che al nostro proponimento ai cunvenga. E peroc-che egli pare che il riterare di terra sia comune a molte arti, non si potendo così bene divisare nella mente dello artetice, ne così bene disegnare le figure le quali si deono formare, diremo che questa arte sia madre di tutte quelle elle intutto o in parte in qualunque modo rilevano, massimomente che noi troviama che queste figure di Il terra in quei primi secoli furano in molto onore, ed a Roma massimamente, quando i cittadini vi erano rozzi ed il comune povero, dove eb-bero molte imagini di quelli Dei, che essi adoravano, di terra cotta; e ne'sacrifici appresso di loro furono in uso i vasi di terra. E molto piò si erede che piacesse alli Dei la semplicità e povertà di quel secoli, che l'oro e l'argento e la pompa di coloro li quali poi vennero. Il primo che si dice aver ritratto di terra fu Dihutade Sicionio che faceva le pentole in Corinto, e ciò per opera d'una sua figliocola, la quale, essendo innamorata d'un giovane che da lei si doveva partire, si dice che a lume di lucerna con alcune linee avea dipinta l'ombra della faccia di colui, eui ella amava, dentro alla quale poi il padre, essendogli piaciuto il fatto ed il disegno della figlitiola, di terra ne ritrassé l'imagioe, rilevandola alquanto dal muro; e questa figura poi asciutta, con altri suoi lavori, mise nella fornace; e dicono ehe ella fu eonsecrata al tempio delle Ninfe, e che ella duro poi insino al tempo che Mummio consolo romago disfece Corinto. Altri dicono elie in Samo isola fu primieramente trovata questa arte da puo Ideogo Rheto ed uno Teodoro molto innanzi a questo detto di sopra, ed inoltre, che Demarato padre di Tarquinio Prisco, fuggendosi da Corinto sua patria, aveva portato seco in Italia arte cotale, conducendo in sua compagnia Eneurapo ed Entigrammo maeatri di far di terra, e che da costoro cotale arte si aparae poi per l'Italia, ed in Toscana fiori molto e molto tempo,

It primo poi che ritraesse le imagini degli nomini cel gesso stemperato, e del cavo poi faeesse le figure di cera, riformandole meglio, si dice essere atato Liaistrato Sicionio fratello di Lisippo. E questi fo il primo che ritracrie dal vivo, essendosi sforzati innanzi a lui gli altri maestri di fae le statue foro più belle che essi potessero. E fu questo modo di formare di terra tanto comune, che ninno per huon maestro che ei fusse ai mise a fare atotue di broozo, fondendolo, o di marmo o di altra nobile materia, levandone, che prima non facesse di terra i modelli. Unde si pnò eredere che questa arte, come più semplice e molto utile, fusse molto prima che quella la quale cominciò in hronzo a ritrarre. Furono in questa maniera di figure di terra cotta molto Iudati Dimofilo e Gorgaen, i quali parimente furono dipintori, ed a Roma dell'una e dell'attra loro arte adornarono it tempio di Cerere, lasciandovi versi scritti, significanti che la destra parte del templo era opera di Dimofilo; e la sinistra di Gorgaso. E Marco Varrone screve che innanzi a costoro tutte opere cotali, che ne'templi a Roma si vedevano, erano state fatte da' Toscani, e ehe, quando ai rifece II tempio di Cerere, molte di quelle imagini greehe erano state del moro da aleuni levate, i quali, rinchindendole dentro a tavolette d' asse, le portarono via. Calcostene fece anco in Atene molte imagini di terra; e dalla sua bottega quel luogo, che la Atene fu poi cotanto celebralo, e dove furono poste tante statue , da cotale arte fu chiamato Geramico. Il medesimo Marco Varrone Isseiò scritto che a suo tempo in Roma fu un buon maestro di cotale arte, il pale egli molto hen conosceva, ed era chiamato Possonio, il quale oltre a molte opere egregie ritrasse di terra alcuni senci, si belli e al somi-

glianti, che non gli aresta saputo discernere dai veri e dai vivi. Loda il medesimo Varrone molto un'amico di Lineullo, i modelli del quale si solevano vendere più cari che alcun'altra opera di qualunque artetice, e che di mano di costul fu quella bella Venere che si eltiamo Genitrioe, la quale innanzi che fusse interamente compiuta, avendone fretta Cesare, fu dedicata e consaerata nel Foro. Di mano ili questo medesimo un medello di gesso d'un vaso grande da vino, che voleva far lavorare Ottavio cavalier romano, ai vende un talento. Loda molto Varrone il detto di Prassitele, il quale, dosse che questa arte di terra era madre di ogni altra elle in marmo, o in bronzo faceta figure di rilievo, o in quale alten si toglia maniera; e che quel nobile maestro non si mise mai a fare opera alcuna estale, che prima di terra non ne facesse il modello. Dice il medesimo autore che questa arte fu molto onorata la Italia, e spezialmente iu Toscana. Onde Tarquinio Prisco re de Romani chiamò un Turiano maestro molto celebrato, a cui gli detta a fare quel Giove di terra cotta, che si doveva adorare e consacrare nel Campuluglio, e sitottmente i quattro cavalli aggiogati i quali si vedevano sopra il tempio, e si eredeva aneora che del medesimo maestro fusse opera quello di Ercole, che lungo tempo si vide a Roma, e, dalla materia di che egli era, fu chiamato l'Breole di terra cotta. Ma perciocche questa arte, comecche da per se ella sia molto nobile ed origine delle più onorate, tuttavia, perocche la materia in che essa lavora è vile, a l'opere di essa possono agevolmente ricever danua e guastarsi, e per lo più a fine si fa di quelle che si fondono di brouzo e si lavorano di marmo, a perosche coloro elle in essa si esercitarono e vi ebber noma sono anco in queste altre chiari, lasceremo di ragionare più di lei, e verremo a dire di coloro che di bronzo ritraendo furono in maggior pregio i elig volere ragionare di tutti sarebbe cosa senza fine. Furono appresso I Greel, I quali queste arti

molto più elie aleun'altra nazione, e molto più nobilmente l'esercitarono, in pregio alcone mamiere di metallo l'una dall'altra differenti, secondo la lega di quello. E quinci avvenne che alenne ligure d'esso si chiamarono Corintie, altre Deliace, ed altre Eginetiche; non ehe il metallo di questa o di quella sorte in questo o ta quel luogo per natura si facesse, ma per arte mescolando il rame chi con oro, chi con argento, e chi con istagno, e chi più e chi meno, le quali miature gli davano pol proprio colore, e più e men pregio, ed inoltre il proprio nome. Ma fu in maggiore stima il metallo di Corinto, o fusse in vassellamento u fusse in figure, le quali furona di tal pregio, e di si rara ed ececsava bellezza, che moltigrandinomini, quando andavano attorno, le portavaco per tutto seco; a si trova scritto che Alessandro Magno, quando era in campo, reggeva il suo padiglione con istatue di metallo di Corinto, le quali poi furono portate a Roma. Il primo che fosse chiaro in questa sorta di lavoro si dice essere atato quel Fidia Ateoiese cotanto celebrato, il quale, oltre allo aver fatto nel tempio Olimpico quel Giore dello avorio si grande e si venerando, fece anco molte statue di bronzo; ed avvengache avanti a lul quest'arte fusse stata molto in pregio , ed in Grecia ed iu Toscana ed altrove, noudimeno at giudicò che egli di cotanto avanzasse crascuno 54 LETTER

che in tale arte avesse lavorato, che tutti gli altri ne divenissero oscuri e ne perdessero il nome. Fiori goesto nobile artefice, accondo il conto de Greci, nell'olimpiade ottantatrecsima, ebe batte al conto de Romani intorno all'anno trecentesimo dopo la fondazione di Roma, e durò l'arte in buons riputazione dapo l'idia forse centocinquanta anui, o poco più seguendo sempre molti discepoli i primi maestri, I quali in questo apazio farono quasi che scuza numcco; e queste due o tre etadi produssero Il fiore di questa arte benehè alcuna volta poi, essendo caduta, riaorgesse, ma non mai con tanta nobiltà ne con tanto favore; l'eccellenza della quale mi sforzerò porre in queste carte, secondo che io trovo da altri esserne atato scritto. E prima si dice che furono fatte sette Amazzoni, le quali si conseerarono in quel tanto celebrato tempio di Diana Efesia a concorrenza da nohilissimi artefici, henchè non tutte in un medesimo tempo, la bellezza e la perfezione delle quali non si potendo così bene da ciascuno estimare, easendo ciascuna d'esse degna molto di essere commendata, gindiearono quella dover essere la migliore e la più bella, che più degli artefiei, che alcuna ne avessero fatta, commendassero più dope la sua propria. E così soccò il primo vanto a quella di Polieleto, il secondo a quella di Fidia, il terzo a quella di Cresillas e così di mano in mano, secondo questo ordine, l'altre ebbero la propria loda; e questo giudizio fu riputato verissimo, ed a questo poi stette ciascuno, avendole per tali. Fidia oltre a quel Giove d'avorio ehe noi dicemmo, la quale opera fu di tanto eccessiva bellezza che niuno si trovò che con ella ardisse di gareggiare, ed oltre a una Minerva par d'avorio che si goardava in Atene nel tempio di quella Dea, ed oltre a gnella Amazzone, fece anco di bronzo una Minerva di bellissima forma; la quale dalla bellezza fu la Bella chiamata, ed un'altra aneora, la quale da Paolo Emilio fu al tempio della Fortuna consacrata, e due altre figure greehe con Il mantello, le quali Q. Catulo pose nel medesimo tempio. Pece di più nna figura di stutura di colosso, ed egli medesimo cominciò e mostrò, come si dice, a lavorare con lo scarpello di hasso rilievo. Venne dopo Fidia Pulieleto da Sicione, della

cui mann fu quel morbido e delicatogiovane di bronzo con la benda intorno al capo, e che da quella ha il nome, il quale fu stimato e comperato cento talenti; e del mederimo anco fu quel riovinetto fiero e di corpo robusto, il gnale dalla asta che ci teneva in mano, come soona la greca favella, fu Doriforo nominato. Feee aneor egli quella nobil fignra, la quale fu chiamata il Regolo della arte, dalla quale gli artefici, come da legge giustissima, solevano prendere le mi-aure delle membra, e delle fattraze che essi intendevano di fare, estimando quella in tette le parti sue perfettisima. Fece ancora ano che si atropicciava, ed uno ignudo che andava sopra un piè solo, e due fanciulletti nudi che giocuvano a' dadi, i quali da questo ebbero il nome, i quali poi lungo tempo si videro a Roma nel palazzo di Tito imperadore : della quale opera non si vide mai la più compiuta. Fece medesimamente un Mercurio che si mostrava in Lisunachia, ed uno Ereole ehe era in Roma eon Anteo Insieme, il quala egli, in aria sostenendolo e atringendolo, necideva; ed oltre a queste molte altre le quali, come opere di ottimo maestro, furono per tutto estimate perfettissime, onde si tiene per fermo che egli desse ultimo compimento a questa arte. Fu proprio di questo nobile articise temperace e con tale arte sospendere le sue figure, che elle sopra un pie solu tutte si regges-

gure, che elle sopra un pie solu tutte si reggessero, o almeno che paresse. Quasi alla medesima eta fu anco celebrato infinitamente Mirone per quella bella giovenca che egli formò di bronza, la quale fu in versi todati molto commendata. Fece aoco un cane di maravigliosa bellezza, ed uno giovane che scagliava to aria il disco, ed un satiro il quale pareva che stupisse al suono della sampogna, ed una Minerva, ed alcuni vincitori de giunchi Deltici, I quali pec avec vinto a due o a tutti, Pentarli o Paneratrati si solevano chiamare. Fece anco quel bello Ercole che era in Roma dal Circo Massimo in casa Pompeo Magno. Fece i sepoleri della cicala e del grillo, come ne' suoi versi lasciò scritto Erinna portessa. Fece quello Apello il quale, avendolo involato Antonio triunviro a quelli di Efeso, fu loro da Augusto renduto, essendoli ciò in sogno atato ricordato. Fu tenuto che costui, per la verità delle maniere delle figure, e per il maggior numero ehe egli ne fece, e per le proporzioni di tutte le sue opere, fosse più diligente e più accorto di quei di prima; ma par bene che nel fare i corpi ponesse maggior studio, che nel ritrarre l'animo e nel dare spirito alle figure, e che ne' capelli e nelle barbe non fosse più lodato, che ai fusse stata l'antica rozzezza deeli altri. Eu vinto da Pitagora Italiano da Reggio in ma figura fatta da Ini e posta nel tempio di Apollo a Delfo, la quale rassembrava unu di quei campioni che alla lotta ed alle pugna iusiememente combattevano, e che si chiamavano Paneratieti. Vinselo anche Leonzio, il quale a Delfo a concorrenza pose alcune figure di giocatori olimpici. Iolpo similmente Il vinse in una bella figura d'on fanciullo ehe teoeva on libro, e d'un altro eha portava frutte, le quali figure ad Olimpia poi si vedevano, dove le più nobili e le più ragguardevoli di tutta la Grecia si consacravano. Di questo medesimo artefice era a Siracusa un soppo, il quale dolendosi nello andere pareva che a chi il mirava parimente porgesse dolore. Fece ancera uno Apollo, il quale con l'arco neeideva il serpente. Questi il primo molto più artaficiosamente e con maggioc sottiglicaza ritrasse ne' corpi le vene ed i nervi ed i capelli, e ne fu molto commendato. En un'altro Pitagora da Samo, il quale primirramente ai esercitò nella pittura, e poi si diede a ritrarre nel bronzo, e di volto e di atatura si dice che era molto somigliante a quel detto poco fa ene fu da Reggio, e nipote di sorella, e parimente di-scepolo di mano di oui a Boma si videro sleune imagini di Fortuna nel tempio della istessa Dea, multo belle, mezze iguade, e percio commendate, e molto volențieri vedute, Dopo costoro fiori Lisippo, il quale lavorò un gran numero di figure, a più molto che alenno altro; il che si confeemò alla morte sua, perciocche del pregio di ciascuna soleva serbarsi una moneta d'oro, e quella in sieuro luugo tener guardata, e si dice ehe gli eredi suoi ne trovarono secento dieci, ed a tal numero si tiene else arrivassero le figure da lui fatte e lavorate, la qual cosa appena pac che si possa eredere; ma nel vero che egli in questo ogni altro artefice vincesse non si può dubitare, e fra le opere lodate di lui somma-

mente piacque quella figura, la quale pose Agrip-pa allo entrare delle sue atnfe, della quale inva-ghi cotanto Tiberio imperadore, che beuehè in molte cose solesse vincere il son appetito, massimamente nel priucipio del suo imperio, in questo nondimeno uou si potette tenere, che, mettendovene un' altra simile, non facesse quella quindi levare, ed in camera sua portarla: la quale fo con tanta instanza da tutto il popolo romano nel teatro e con tanti gridi richiesta, e che ella quivi si riponesse, donde ella era stata levata, che Tiberio, benehè molto l'avesse cara, ne volle fare il popolo romano contento, ritornandola al suo luogo, Era questa immagine d'uno che ai stropicciava, figura che troppo bene conveniva al lungo dove Agrippa l'aveva destinata. Fu molto celebrato questo artefice in una figura d'una femmina cantatrice ebbra, e in alcuni cani e cacciatori maravigliosamente ritratti 1 ma molto più per un carro del Sule con quattro ca-valli, che egli fece a richiesta de'Rodiani. Ritrasse questo nobile artefice Alessandro Maguo in multe maniere, comineiandosi da puerizia, e d'eta in età seguitando, una delle quali statue piacendo oltre mndo a Nerone, la fece tutta coprire d'oro, la quale poi essendone stata spogliata, fo tenuta moltu più cara vedendovisi entro le ferite e le fessure, dove era stato l'oro commesso. Ritrasse il meslesimo anche Efestione molto intrinicen d'Alessandro; la qual figura alcuni crederono ehe fusse di mano di Policleto, ma s'ingannarono, perciocche Polieleto fu forse centu anoi innanzi ad Alessandro. Il medesimo fece quella esceis di Alessandro, la quale poi fu consecrata a Delfo nel tempio di Apollo. Fece in oltre in Atene una schiera di satiri. Bitrasse con arte maravigliosa, rassembrandoli vivi, Alessandro Magno e tutti gli amiel suol; le quali figure Metello, poiche ebbe vinta la Macedonia, fece trasportare a Buma. Fece ancora earri con quattro eavalli in molte maniere, e si tiene per eerto che egli arrecasse a questa arte molta perfezione, e nei capelli i quali ritrasse molto meglio che non avevano fatto i più antiehi, e nelle teste le quali egli sece molto minori di loro. Fece auco i eorpi più assettati e più sottili, di maniera che la grandezza nelle statue n'appariva più lungat nelle quali egli osservò sempre maraviglioaa proporzione, partendosi dalla grossesta degli antichi, e soleva dire che înnanzi a lui i maestri di eotale arte avevano fatto le figure secondo che elle eranu, ed egli secondo che elle parevano. Pu proprio di questo artefice in tutte quan-te le opere sue osservare ogni sottigliezza con grandissima diligenza e grazia. Rimasero di lui alcuni figliuoli, chiari in questa arte medesima, e aopra gli altri Eutierate, al quale più piacque de fermezza del palre che la leggiadria, e s'ingegnò più di piacere nel grave e nel severo, che nel dolce e nel piacevole dilettare, dove il padre massimamente su celebrato. Di costul su in gran nome l'Ércole che era a Delfo, ed Alessa eacclatore, e la battaglia de'Tespiensi ed un ri-tratto di Trofonio al suo oracolo. Ebbe per discepolo Tisicrate, aneh'esso da Sicione, e s'spprese molto alla maniera di Lisippo talmente che alcune figure appena si riconoscerano se elle erano dell'uno o dell'altro maestro, come fu un vecchio Tehano, Demetrio re, Penceste, quello che campò in hattaglia e difese Alexan-dro Megno; e furono questi cotali cotanto stimati, ed in tanto pregiu tenuti, che chi ha scritto

di cotali cose gli loda eccessivamente; come at co nu Telefane Forco, il quale per altro non fu appena conosciuto, perciocehé in Tessaglia, laddove egli era quasi sempre vivuto, l'opere su erano state a-polte. Nondimeno, per giudizio di alcuni scrittori, fu presto a paro di Policleto e di Mirone e di Pitagora. È molto lodata di lui una Larissa, uno Apollo, ed nn camplone vincitore a tutti i cinque giuochi. Alcuni dissero che egli non è atato in bocca de' Greci, perocebè egli si diede a lavorare in tutto per Dario e per Xerse, re harbari, e che nel loro regni fini la vita. Prassitele ancora, avvengaché nel lavorare in marmo, come poco poi diremo, fusse tenuto maggiot maestro, e pereiò vi abbia avuto drento gran nome, nondimeno lavorò anche in bronzo molto eecessivamente, come ne fece fede la rapina di Proserpina fatta da lui, e l'Ebrietà, ed uno Bacco ed un satiro insieme di si maravigliosa bellezza, che si ebiamò il Celebrato, ed alenne altre figure le quali erano a Roma nel tempio della Felicità, ed una bella Venere, la quale al tempo di Clandio imperatore, ardendo il tempio, si gnasto, la quale era a unlla altra seconda. Fece molte altre figure ludate, ed Armodio, ed Aristogitone, che in Atene uccisero il tiranno, le quali figure avendosele Xerse di Grecia portate nel regue ano, Alessandro, poiché ehbe vinto la Persia, le rimandò graziosamente agli Ateniesi, ed in oltre uno Apollo giovinetto, che con l'arco teso stava per trarre a una lucertola la quale gli veniva incontro, e da quello atto ebbe nome la figura che si chiamò lucertola necidente. Vidonsi di lui parimenti due bellissime figure, l'una rassembrante una onesta mogliera che piangeva, l'altra una femmina di mondo che rideva, e si crede che questa fusse quella Frinc, famosissima meretrice, e nel volto di quella onesta donna pareva l'amore che ella portava al marito, ed in quello della disonesta femmina l'ingurdo prezzo che ella chiedeva agli amauti. Pare che anco fusue ritratts la Cortesia di questo artefice in quel carro de quattro cavalli che free Calamide cotanto celebrato, perciocebe questo artefice in formar cavalli uun trovò mai pari, ma nel fare le figure umane non fo tauto felice. Egli adanque all'opera di Calamide, la quale era imperfetta, diede il compimento, aggiugnendovi il guidator de'cavalli, di arte maravigliosa. Fu aneo molto chiaro in quest'arte un Ifiele, il quale oltre ad altre figure, fece a nome degli Ateuiesi una bella liona con questa occasione, Era in Atene una femmina chiamata Liona, molto familiare di Aristogitone e di Armodio per conto di amore, i quali in Atene, necidendo il tiranno, voltono tornare il popolo nella sua libertà costel, essendo consapevole della congiura, fu resa, e con crudelissimi tormenti Insino a morte lacerata non confessò mai cosa alcuna di cotal congiura: laonde volendo poi gli Atenicsi pur fare onore a goesta femmina, per non far eiò a una meretrire, imposono a questo artefice che ritraesse una liona, ed acciocche in questa figura al riconoscesse il fatto ed il valor di lei, vollono che esso la facesse senza lingua. Briaxi fece uno Apolline, nn Seleuco re, ed un Batto che adoravs, ed una lunnne, i quali si videro a Roma nel tempio della Concordia, Cresila ritrasse uno ferito a morte, nella qual figura si conosceva quanto ancora restasse di vita, e quel Periele Ateniese, il quale per soprannome fu chia-mato il Celesie. Cefisodoru fece nel porto degli Ateniesi una Minerva maravigliosa, ed uno altare nel tempio di Giove nel medesimo porto, Canaco fece uno Apollo che si chiamò Filesio, ed un cervio con tanta arte sopra i piedi sospeso. che sotto, or da uus. or da un'altra parte, si poteva tirare un sottilissimo filo. Fece medesimamente alcuni fanciulli a cavallo, come se al palio a tutta hriglia corressero. Uno Cherea ritrasse Alessandro Magno e Filippo suo padre, e Clesila un armato di asta, ed un' Amazzone farita. Un Demetrio ritrasse Lisimaea, la quale era stata sacerdotessa di Minerva ben sessantaquattro appi, ed una Minerva ehe si chismò Musica perocche i draghi, I quali erano ritratti nello scudo di quella Dea, erano talmente fatti, che, quando erano percossi, al suono della cetera rispondeano; il medesimo un Sarmone a cavallo, il quale aveva scritto dell'arte del cavalcare. Un Dedalo fra questi fu molto celebrato, il quale fece duoi fanciulletti, i quali l'un l'altro nel bagno si stropicciavano. Di Eufranore fu un Paride, il quale su molto todato, che in un subbietto medesimo si riconoseeva il gindice delle Dee, l'amante di Elena, e l'ucciditore d'Achil-Ie. Del medesimo era a Roma una Minerva di sotto al Campidoglio, che si chiamava Catuleiana, perocche ve l'aveva consagrata Lutazio Catulo, ed nna figura della Buona Ventura, la quale con l'una delle maoi teneva una tazza, e con l'altra spighe di grano e di papaveri. Il medesimo fece una Latuna, else di poco pareva che fusse nseita di parto, e si vedeva a Boma nel tempio della Coucordia, la quale teneva in braccio i suoi figliuolini Apollo e Diana, Fece inoltre due figure in forma di colosso, l'una era la Virtude e l'altra Clito, di maravigliosa bell-zza, ed in oltre una donna che adorava, ed al sacrificio ministrava, e Filippo ed Alessandro sopra carri di cavalli in guisa di trionfanti. Butiro discepolo di Mirone fece un fanciullo che soffinia nel fuoco, si bello, che sarebbe stato degno del maeatro, e gli Argunauti, ed una aquila, la quale, avendo rapito Ganimede, nel portava in aria si destramente, che ella con gli artigli non gli noceva im parte alcuna. Ritrasse anco Aotolico, quel hel giovane vincitore alla lotta, a nome di cui Zenofonte scrisse il libro del suo Simposio, e quel Giove tonaote, che fra le statue di Campidoglio fu tennto maraviglioso; na Apollo medesimamente con la diadema. lo trapasserò qui molti, de'quali, essendosi perdute l'opere, i nomi appena si ritrovano; pure ne sggiugneremo alcuni degli infiniti, fra i quali fu uno Nicerato, di cui mano a Roma nel tempio della Concordia si vedeva Esculapio ed Igia sua figliuola; di Firomaco una quadriga, la quale era guidata da Aleibiade ritratto. Policle fece uno ermafe dito di singolar bellezza e leggiadria. Stipace da Cipri fece un ministro di Periele, il quale sopra lo altare accendeva il fuoco per arrostirne il sacrificio. Sillanione ritrasse un Apollodoro anche egli della arte, ma così fastidioso e così appunto, che non si contentando mai di aua arte (e v'era pur dentro eccellente) hene spesso rompeva e guastava le figure sue belle e finite, onde trasse il soprannome, che si chiamò Apollodoro il hizzarro, e lo ritrasse tanto bene, che ta aresti detto che non fusse immagine di uomo, ma la bizzarria ritratta al naturale Fece anco un achille, molto celebrato, ed un maestro di esercitare i giovani alla lotta, ed altri giuochi anticamente cotanto celebrati ed aggraditl; fece medesima-

ente una Amarrone, la quale dalla bellezza delle gambe, fu detta, la Belle gambe; e per questa sua eccellenza Nerone, dovunque egli andava, se la faceva portar dietro. Costui medesimo fece di sottil lavoro un fancinlletto molto. poi tenuto carn da quel Bruto, il quale morl nella hattaglia di Tessaglia, e ne acquisto nome, che poi sempre si chiamò l'Amore di Bruto. Teodoro, quegli che a Samo fece un laberinto, ritrasse anco se medesimo di bronzo, figura a, cui non mancava altro che il somigliare, nel resto, per ogni tempo eelehratissims, di finissimo. lavoro, la quale nella man destra teneva una, lima, e con tre dita della sinistra reggeva un carro con quattro cavalli di opera si minuta, che una mosca gola, similmente di hronzo, con l'ale sue copriva il carro, la guida, ed i cavalli; e questa statua si vide lungo tempo a Preneste. Fu ancora eccellente in questa arte un Xenoerste discepolo chi dice di Tisicrate, e chi di Entierate, il quale vinse l'uno di eccellenza di. arte, e l'altro di numero di figure, e della arte. ana acrisse volumi. Molts furono ancora, che in tavole di bronzo di rilievo scolpirono le battaglie di Eumene, e di Attato re di l'ergamo contro a' Franciosi, I quali passarnon in Asia, Tra eostoro farono Firomaco, Stratonico, ed Antigono, il quale serisse aneo della arte sua. Boeto, benehe fusse maggior maestro nel lavoro di scarpello in argento, nondimeno di ana arte ai vide di hronzo un fanciulto, che strangolava un oca. E la maggiore e la miglior parte di entali opere furono a Roma da Vespasiano imperadore consagrate al tempio della Pace; e molto maggior numero dalla forza di Nerone, tolte di molti lunghi, dove elle erano tenute care, ed in quel suo gran palazzo, che egli si fabbricò in Roma, portate, ed in vari lunghi per ornamento di quello disposte. Furono, oltre si molti raccontati di sopra, altri infiniti, i quali ebbero qualche nome in questa arte; li quali raccontare al presente credu che sarebbe opera perduta, bastando al nostro proponimento aver fatto memuria di color che ebbero nell'arte maggior pregio. Furono oltre a questi alconi altri chiari per ritrarre con iscarpello in rame, argento, ed oro calici ed altro vasellamento da sacrifici o da credenze, come na Lesbocle, un Prodoro, un Pitodico, e Polignoto che furono anco pittori molto chiari, e Stratonico, e Scimno il quale dissono che fu discepolo di Crizia. Pu questa arte di far di bronzo anticamente molto in uso in Italia, e lo mostrava quello Ercole, il quale dicono essere stato da Evandro consagrato a Roma nella piazza del mercato de buoi, il quale si chiamava l'Ercule trionfale, perocebe, quando alcun cittadino romano entrava in Roma trionfando, si adornava aneo l'Ereole di ahito trionfale, Medesimamente lo dimostrava quel Jano che fu consagrato da Numa Pompilio, il tempio del quale, o aperto, o chiuso, dava segno di guerra n di pace; le dita del quale erano talmente figurate, che elle significavano trecento sessantacinque, mostrando che era Dio dello anno e della eta. Mostravanio ancora molte altre statue pur di bronzo di maniera toscana sparse per tutta quanta l'Italia. E pare che sia cosa degna di maraviglia che, essendo questa arte tanto antica in Italia, i Romani di quel tempo amassero più gli Iddei, che essi ado ravano, ritratti di terra, o di legno intagliati che di bronzo, avendone l'arte; pereiocche, in sino al tempo nel quale fu da' Romani vinta l'A- sia, cotali imagini di Dei ancora si adoravano. Ma poi quella aemplicità e poverià romana, così nelle pubbliche come nelle private cose, divenne ricea e pomposa, e si mutò in tutto il costo-me, e fu cosa da non lo ereder agevolmente, io quanto poco di tempo ella rrebbe, rhe al tempo che M. Scauro fu culte, che egli fece per le feate pubbliche lo appurato della piazza, rhe era offizio di quel magistrato, si videro, in un teatro solo fatto per quella festa, ed in una seroa, tre-mila atatue di bronzo provvedutevi ed socattatevi, come allora era usonza di fare, di più luoghi, Mummio, quel cha vinse la Grecia, oc empie Roma: molte ve na portù Lucullo, ed in po-co tampo na fu apogliata l'Asia e la Grecia in gran parte, e contuttoció fu chi lasció scritto ehe a Rodi in questo tempo n'erano anenra tre migliaia, ne minor numero in Atena, ne minore ad Olimpia, e molto maggiore a Delfo; delle quali le più nobili e li manstri d'esse noi di sopra abbiamo in qualche parte raccontato. Ne solo le imagini degli Dei, e le figure degli uomini rasquali nel Campidaglio nel tempio più secreto di iunone si vedeva un cane ferito, che si leccava la piaga, di si eecessiva simiglianza, ehe appena pare che al posas credere; la bellezza della qual figura quanto i Romani stimassero, si può gludicare dal luogo dove assi la guardavano, e molto più che coloro, ai quali si aspettava la guardia del tampio con ciò che deutro vi era, non si stiman-lo somma alcuna de denare pare alla perdita di quella figura, ae ella fusse atata Involata, la ilevevano guardare a pena della teata. Ne bastò alli nobili artefici imitace e rassembrare le cose, se-ondo che elle sono da natora, ma fecero ancora statue altissime e bellissime molto sopra il naturale, some fu l'Apollo in Compideglio alto trenta braccia; la qual figura Luculto fece portare a Roma delle terre d'oltra il mar maggiore; e qual fu quelle di Giova nel Campo Marzio, la quale Claudio Augusto vi consagrò, che, dalla viernaura del teatro in Pompro, fu chiamato il Giove Pumpeiano; e quale ne fu anco una in Taranto fattavi da Limppo alta ben trenta braccia, la quale enn la grandez-zasua da Pabio Massimosi difese, allora quando la seconda volta prese quella città, non ai potendo quindi se non con grao fatica levare; che, come ne porto l'Ercole cha era in Camuidoglio, così anco pe arebbe seco quella a Roma porta ta. Ma totte l'altre meraviglie di così fatte cose nvanzò di gran lunga quel colosso che ai Bodiani in onor del Sole, in eui guardia era quell'isola, fece Carete da Liudo, discepolo di Lisippo, it quale dicono che era alto settanta braccia; la qual mole dopo einquantaiel anni che etta era stata plantata, fu da un grandessimo tremesoto abbattota, ed in terra distesa, e tutta rotta; la quale si mirava poi con infinito Rupore de'riguardan-ti, ebe il dito maggiore del piede appena che uo ben giusto uomo avesse potuto abbracciare, a le altre dita, a proporzione della figura fatte, erano maggiori ebe la statue comunals. Vedevansi per le membra vote cavarne grandissime e sassi entrovi di amisurato peso, con li quali quello artefice aveva opera cusi grande contrappesata e far-ma. Dicesi che hen dodsei anni fatico intorno a quest'opera, e ebe trecento taleoti entro vi spesero, i quali si trassero dello apparecebio dello oste, che vi aveva lasciato Demetrio re, quando lungo tempo vi tenne l'assedio. Ne solo questa

figura al grande era in Rodi, ma cento at maggiori delle comucati di maravigliosa bellezza, di ciascuna delle quali ogni città e luogo si sarebbe potuto onorare ed abbellire. Na fu solamente proprio de' Greci il far colossi, ma se ne vide alcuno aoco in Italia; come fu quelle che si vedeva nel monte Palatino alla libreria di Augusto, d'opera e di maniera toscana, dal capo al piè di cinquanta eubiti, maraviglioso, son ai sa se più per l'opera, o per la tampero tura e lega del metallo, rhe l'una cosa e l'altra aveva multo rara. Spurio Carvilio fece fare anos anticamente un Giove delle celate e pettorali e atinieri ed altre armadure di rame di Sanniti quando, combattendo con essi scongiuratisi a morte, li vinse, a lo consagrò al Campidoglio la qual figura ara tanto alta, che di molti looghi di Roma si poteva vedere; e si dice che del la limatura di questa statua fece anco ritrarre l'imagine sua, la quale era posta a p è di quella grande. Davano anco nel medesimo Campido gho maraviglia due teste grandissime, l'nna fat ta da quel Carete medesimo, di cui sopra dicemmo, e l'altra da un Decio, a prova, nella quale Decio rimase tanto da meno, she l'opera sua, posta al paragone di quell'altra, pareva ope-ra di artefice meno che razionevole. Ma di tutte cotali statue fu molto maggiore una che al tempo di Nerone fece in Francia Zenodoro, la quale era alta quattroccoto piedi, in forma di Mercurio, intorno alla quale egli avava faticato dieci anuis ma perocche egli era per questo in gran nume, mandò a chiamarlo a Roma Nerone, a per lui si mise a fare una imagine in forma di colosso centorenti piedi alta; la quale, morto Nerone, fu dedicata al Sole, non consentando i Romoni che di lui, per la soe scelleratezze, rimanesse memoria tunto nnorata: nel qual tempo si cooobbe che l'arte del ben legare e ben temperare il metalla era perduta, essendo disposte Nerone a non perdonare a somma alcuna di denam, purche qualla statua avesse d'ogni parte la sua perfezionar nella quala quanta fu mag-giore il magistero, taoto più a rispetto degli antichi vi parva il difetto nel metalio, Ora lo avere degli infiniti, che ritrassero in

bronzo, i più nobili insino a qui raccontato, vogliamo che al presente ei hasti; passeremo s quelli i quali in marma scolpirono, e di quasti anche sceglieremo la cime, secondo che nor abbiamo trovato scritto nelle memorie degli antiehi, seguen lo l'ordino inenmineiato. Dicesi adum que che i primi maestri di questa arte, di aui ci sia memoria, furono Dipeno e Scilo, i quali naequero nella isola di Greti al tempo che i Pera regnarono, che, secondo il conta degli anni dei Greei, viene a essere intorno alla olimpiade einquantesima, eioè dopo alla fondaziona di Roma anni cento settanta tre. Costoro se ne andarone in Sicione, la quale fu gran tempo madre e nutrice di tutte quanto queste arti nobili, e dove che essi erano tenuti buon maestri, fu dato loro dal comune di quella città a fare di marmo aleuon figore dei loro Dei; ma innanzi che essi l'avessero compiute, per ingiurie, cha loro pa-reva ricevere da quel comuna, quindi si partirono; onde a quella città sopravvenne una gran fame ed una gran carrettia. Lacade, domandando quel popolo agli Dei misrcicordia, fu loro dallo oracolo d'Apollo risposto che la trovarebbero ogni volta che quegli arteftoi fossero fatti tornare a finire le incomineiate figure; la qual cosa [ i Sicioni cun molto spendio e preghiere finalmente ottennero, e forono queste imagini Apollo, Diana, Ereole, e Minerva, Non multo dopo costoro, io Chio, isola dello Arcipelago, furono medesimamente altri nobili artefiei di ritearre in marioo, uoo chiamato Mala, ed un suo figlinolo Miccinde, ed un nipote Antermo, i quali fiorirono al tempo d'Ipponatte, poeta, che si sa ebiaro esserestato nella olimpiade sessantesima. E se si andasse cercando l'avolo e'i bisavolo di costoro, si troverebbe certo questa arte avere avuto origine con le olimpiade stesse, e fu quello Ipponatte poeta molto hrutto nomo e molto contraffatto nel viso. Onde questi artefiei, per beffarlo con d'arte loro. lo ritrassero, e, per far ridere il popolo, lo misero in pubblico, di ebe egli sdegnandosi, cho stizzosinnino era, con i suoi sersi, i quali erano molto velenosi, gli trafisse aidi vivo ed in maniera gli abomino, che si disse che aleuni di loro per dolore dolla ricevuta ingiuria sè stessi impiecarono. Il che non fu vera, perciocche poi per l'isole vieine fectro molte 6 gure, e in Dolo massimamente, sotto le quali seolpirono versi, che dieevano che Delo fra I'isolo della Grecia era in buon nome, non solo per la eccellenza del vino, ma aneora per le opee dei figliuoli di Antermo scultori. Mostravano i Lasii una Diana fatta di mano di costoro, ed in Chio, isola, si diceva esserne un'altra posta in luogo molto rilevato di uo tempio, la faeria della quale, a coloro che entravano nel tempio, pareva severa ed adirata, ed a coloro else ne uscivano, plaçata e piacevole. A Roma erano di mano di questi artefici nel tempio di Apollo Palatino aleune figure postevite consagratevi da Augusto in luogo più alto e più ragguardevole, Vedevansene ancora in Delo molte altre, ed in Lehedo, e delle opere del padre loto Ambracia, Argo, e Cleone ettà nobili furono molto adorne. Lavorarono solamento in marmo bianco che si cavava nell'isola di Paro, il quale, come anco scrisse Vasrone, peroeché delle cave a Inme di lucerna si traeva, fu chiamato marmo di lucerna, Ma furono poi trovati altri marmi molto più bianchi, ma forse non cost fini, coma è ance quel di Carrara. Avvenne in quelle cave, come si dice, cosa che appena par da credere, che, fen endosi eon i conj un masso di questo marmo, ai scoperse nel mezzo una imagine d'una testa di Sileno; come ella vi fusse entro non ar sa cosi bene, e si crede che ciò a caso avvenisse.

Dicono che quel Fidia, di cui di sopra abhiamo detto che si hene aveva lavorato in metallo, e fatto d'avorio aleune nobilissime statue, fu apeo buon muestro di ritrarre in marmo, e che di sua mano fu quella bella Venere che si vedeva a Roma nella loggia di Ottavia; e che egli fu maeatro di Alomane Ateniese, in questa arte molto pregiato, dell'opere di cui molte gli Ateniesi ne pro tempi consacrarono, e, fra le altre, quella bellissima Venere, la quale per essere stata po-ata fuor delle mura fu chiamata la Fnor di crittà, alla quale si diceva che Fidia aveva dato la perfezione, e, come è iu proverbio, avervi posto l'ultima mano. Fu discrpolo del medesimo Fi-dia aneo Agoraclito da Paro, a lui per il fiure della età molto caro i onde molti credettero che Fidia a questo giovane donasse molte della sue opere. Lavorarono questi due discepoli di Fidia a prova ciascuno nna Venere, e su giudicato vincitore l'Ateniese, non già per la hellezza del-

l'opera, ma perciocoliè i cittadini atenlosi, che ne devevano esser gindiei, più favorirono l'arte-See for cittadino, che il furestiero; di che sdegnato Azoraelito, vende quella sua figura con palto, che mai ella non si dovesse portare in Atene, e la chiamò lo adegno; la quale fu poi posta pur nella terra Attica in un borgo che ai ehiamava Rannunte; la qual figura Marco Vare rone usava dire che gli pareva ebe di hellezza avanzasse ogni altra. Erano aneora di mano di questo medesimo Agoraclito nel tempio della Madre degli Dei, pure in Alene, alcune altre opere molto ercellenti. Ma else quel Fidia maestro di questi due fusse di tutti gli artefici cotali eccellentissimo, ninno fo, che io ereda, che ne dubitasse giammai: ne solo per quelle nobilissime figure grandi di Giove d'avorio, ne per quella Minerva d'Atene, pur d'avorio e d'ore, di ventisci enhiti d'alterra; ma non meno per le pieciole e per le minime, delle quali in quella Minerra n'era un numero inficito, le quali onn si debbono lasciare, che elle noo si contino. Dicono adunque che nella scudo della Dea, e nella parte che rileva, era scolpita la hattaglia che già anticamente fecero gli Atenicai con le Amazzoni, e, nel cavo di drento, i giganti che comhate. tevan con eli Dei, a nello planelle il conflitto de'Centaori e de'Lapita, e ciò con tanta maestria c sottiglicaza, che non vi rimaneva parte alenna che non fusse maravigliosamante lavorata Nella base erano ritratti dodici Del, che parova else conoscessero la vittoria, di hellezza eccrasiva. Similmente faceva maraviglia il drago ritratto nello seudo e sotto l'asta una sfinge di bronzo. Abbiano voluto agringuere noco questo di quel nobile artefire, non mai abhastanza lodato, acciò si sappia l'eccellenza di lui non solo nelle grandi opere, ma uclle minori ancora e nelle minime, ed in ogni sorta di rilievo es-

sere stata singolare. Fu dipoi Prassitele, il quale nelle figure di marmo, comeche egli fusse anco eccellente nal metallo, fu maggiore di se stesso. Molte delle sue apere in Atene si vedevano nel Ceramico. Ma fra lo molte eccellenti, e non solo di Prassitele, ma di qualunque altro maestro singolare in tutto il mondo, è più chiara e più famosa quella Venere, la qual sol per vedere, e non per altra cagione alcuna, molti di lontano paese navigavano a Guido. Feor questo artefice due figure di Venere, l'una igunda e l'altra vestita, e le vende on medesimo pregio: la ignuda comperarono quei di Gnido, la quale fu tenuta di gran lunga migliore, e la quale Nicomede ro volle da loro comperare, soffercodo di pagare tutto il debito che aveva il lor comune, che era grandissimo; i quali elemero imuanzi di privarii d'ogni altra sostanza e rimaner nicodiehi, che di spogliarsi di cost bello ornamento; e fecero saviamente, pereiscehé quanto aveva di bnone quel luogo, che per altro non era in pregio, lo aveva da questabella statua. La cappelletta, dove ella si teneva chiusa, si apriva d'ogni intoroo, talmente che la betlezza della Dea, la quale non aveva parte alcuna che non moveue a maraviglia, si poteva per tutto vedere. Dicesi cho fu chi, innamorandosene, si nascose nel tempio, e che l'abbracciò, e ehe del fatto ne cimase la macchia, la quale poi lungo spazio si parre. Erano in Guido pari-monte alcune altre imagini pur di marmo d'altri nobili artetiei come un Bacco di Briazi, ed un'altre di Scopa, ed una Minerva, le quali aggiugnevano infinita lode a quella hella Venere; perciò f che fusse imagine nella più fiorita età d' Alcibiaqueste altre, avvengaché di buoni maestri, non erano io quel luogo tenute di preglo aleuno. Fu del medesimo artefice quel bel Copido, il quale Tullio rimproverò a Verre nelle sue accusazioni, e quell'altro, per il quale era solamente tenuta chiara la città di Tespia in Grecia, il quale fo poi a Roma grande ornamento della senola di Ottavia. Di mano del medesimo si vedeva un altro Cupido in Pario, colonia della Propontide, al uale fo fatta la medesima ingiuria che a quella Venere da Gnido, perciocche uno Alchida Rodiano se ne innamoro, e dello amore vi lasciò il segnale. A Roma erano molte delle opere di queato Prassitele: una Flora, uno Triptolemo, ed una Cerere nel giardino di Servilio, e nel Campidoglio una figora della Buona Ventura, ed alcune Baccanti, ed al sepolero di Pollione uno Sileno, uno Apollo e Nettuno. Rimase di lui un figlinolo chiamato Cefisodoro, erede del patrimonio e dell'arte insieme, del quale è lodata a maraviglia a Pergamo di Asia una figura, le dita della quale parevano più veracemente a carne che a marmo impresse. Di costui mano crano anco in Roma una Latona al tempto d'Apollo Palatino, una Venere al sepolero di Asinio Pollione, e dentro alla loggia di Ottavia al tempio

di Giunone uno Esculapio ed una Diana, Seopa aneora al medesimo tempo fu di chiarissimo nome, e con i detti di sopra contese del primo onore. Fece egli una Venere, ed un Copido, ed un Fetonte, i quali con gran divozione e cirimonie erano a Samotracia adorati, e la Apollo, detto il Palatino dal luogo dove egli fa consacrato, ed una Vesta che sedera nel giardino di Servilio, e dre nunistre della Dea appressoli, alle quali due altre simiglianti pur del medesimo maestro ai vedevano fra le cose di Pollione (di cui ancora erano molto tenute in pregio nel tenspio di Gneo Domizio nel circo Flaminio no Nettono, una Tetide con Achelle, e le sue ninfe a sedere sopra i delfini, ed altri mostri marini, e tritoni, e Forco, rd un coro d'altre ninfer tutte opere di sua mano; le quali sole, quando non avesse mai fatto altro in sna vita, sarieno bastate ad onorarlo. Fine di queste, molte altre se ne vedevano in Roma, le quali si sapeva certo che erano opere di questo artetice; e ciò era un Mar-te a sedere, un colosso del medesimo al tempio di Bruto Gallaico dal Circo, che si vedevà da chi andava in verso la porta Labicana; a nel medesimo luogo nna Venere tutta ignuda, alic si tiene che avanzi di bellezza quella famosa da Gnido di Prassitete. Ma in Roma, per il numero grande che da ogni parta ve n'era alato portato, appena che elle si ricorioscessero, che, oltre alle narrate, ve ne aveva molte altre bellissime. I nomi degli artefici ebe le avevano fatte, a'erano in tutto perdnti, siceome avvenne di quella Venere, che Vespauano imperadare consugrò al tempio della Pace, la quale per la sua bellezza era degua d'essere, di qualunque de più nominati artefici, opera. Il simigliante avvenne nel tempio di Apol-lo di una Ninbe con i figliuoli, la quale dallo arco di Apollo era ferita, e pareva che ne morisse; la quale non bene si sipevase ell'era operadi Prasaitele, o pure di Scopa. Similmente ai dubitava di uno luno, il quale aveva condotto di Egitto Augusto, e nel suo tempio l'aveva consagrato. La predesina dubitanta rimaneva di quel Cupido che aveva in mano l'arme di Giove che si vedeva nella euria di Ottavia, il quale si teneva per certo

de Ateniese, il quale fo di si rara bellezza, che tutti gli altri giovani della suaetà trapassò Parimente non si sa di eui mano fussero i quattro satiri, che erano nella scuola d'Ottavia, de' quali uno mostrava a Venere Bacco bambino, ed un altro Libera pare hambina, il terzo voleva racchetarlo, che piangera, il quarto con una tazza gli porgeva da bere: le due ninfe, le quali con velo pareva che lo volcssero coprire. Nel medesimo dubbio si rimasero Olimpo, Pane, Chirone, ed Achille, non se ne sapendo il maestro vero. Ebbe Seopa al suo tempo molti concorrenti: Briaxi, Timoteo, e Leocare, de'quali insieme ci convien ragionare, perciocche insieme lavorarono di scarpello a quel famoso sepolero di Massolo re di Caria, il quale fu tenuto una delle sette maraviglie del mondo, fattoli dopo la morte d'esse da Artemisia ana moglie, il quale si dice essere morto l'anna secondo della centesima olimpiade eige l'anno 320 dalla fondazione di Roma, La forma di questo sepolero si dice essere stata cotale. Dalla parte di tramontana e di messo giorno si allargava per ciaseuno lato piedi sessantre : la levante e ponente fu alquanto più stretto. L'altezza sua era venticinque cubiti, ed intor-no intorno era retto da sedici chlonne. La parte la Levante lavorò Scopa, quella da tramon-tana Briaxi , a mezzodi Timoteo, da occidente Leocare; ed innanzi else l'opera fusse compiuta mori Artemisia, e nondineno quei maestri con-lussero il lavoro a fine, il quale da ogni parte fu bellissimo. Ne si seppe ensi bene ebi di loro fussa muda essere commendato, essendo stata l'opera di eiascuno perfettissima. A questi quattro si aggionge un quinto susestro, Il quale sopra il se polero sece una piramide di pari altezza di quello, e sopra vi pose un carro con quattro cavalla d'opera singularissima. Serbavasi in Roma d mauo di quel Timoteo una Diana nel tempio di Apollo Palatino, alla qual figura, che venne sensa, rifeca la testa Evandro Auliano, Fu ancora di gran maraviglia uno Ercole di Menestrato, ed una ficate nel tempio di Diana di Efeso, di marmo talmente rilucente, che i sacerdoti del tempio solevano avvertire chi vi entrava, che non infrassero troppo fiso quella imagine, perciocche ilal troppo splendore la vista resterebbe abbagliata. Furmo anco nello antiporto di Atene p ste le tre Grazie, le quali non si devono ad aleune delle altre figure posporre; le quali si dice ohe furono opera di un Socrate, non quello pittore, ma un altro, benehe alonno voglia che sia il medesimo che il dipintore. Di quel Mirone an-cora, il quale mel far di metallo fu cotanto celebrato, si vedeva a Smirna una vecchia ebbra, di marmo, fra le altre buone figure molto celebrata. Asinio Pollione, come nelle altre cose fu molto sollecito ed isquisito, oosi anco s'ingegnò che le cose da lui fatte a lunga memoria fossero singulari e aggradevoli, e le adorno di molte figure d'ottimi artellei , ragunandule da ciascuna parte, le quali ebi volesse ad una ad una raccontare arebbe troppo elle serivere. Ma, in fra le molto lodate, vi si vedevano alcuni centauri, i quali via se ne portavano ninfe, e le Muse, e Bacco, e Giove, e l'Oceano, e Zete, ed Amfione, e molte altre opere di eccellentissimi maestri. Medesimamente nella loggia di Ottavia, sorella di Augusto, cra uno Apollo di mano di Filisco Rodiano, ed una Latona, ed una Diana e le nove Muse, ed un altro Apollo igoudo, l'uno dei quali,

quello che sonava la lira, si credeva essere opera di Tema chide, Dentro alla loggia di Ottavia nel tempio di lunone era la lunone stessa di mano di Dionisio e di l'olicle; un'altra Venere era nel medesimo luogo, di Filisco; l'altre figure, ehe vi si vedevano, erano opera ali Prassitele, e molte altre nobili statue di ottimi maestri. Fu, per il luogo dove ella era posta, stimuta molto ella opera un carro con quattro esvalli, ed Apollo e Diaoa sopravi il'una pietra sola i quali Augusto, in onoredi Ottavio padre ano aveva consacrato nel colle Palatino sopra l'arco in un tempio adorno di molte colonne, e questo si dicera essere stato lavoro di Lisia. Nel giardino di Servitio furono molto ludati uno Apollo di quel Calamide, chiaro muestro, ed un Callistene, quel che scrisse la storia di Alessandro Magno di mano di Amfistrato. Di molti sitri, che ai conosceva per l'opere elle erapo stati nobili mestri, è amarrito il nome per il gran numero delle opere e degli artetici, che intinite ed intiniti furuno; come anco mancu poco che non si perderono coloro si buoni maestri, li quali formarono quel Laocoonte di marmo, il quale fu a Roma nel palazzo di Tito imperadore, opera da agguagliaria a quelsivoglia celebrata di pittura. o di scultura, o d'altro; dove di un medesimo smarmo sono ritratti il padre e duoi figliuoli con serpenti, i quali gli legano, eil in molti odi gli stringono, come primagli aveva dipinti Vergilio poeta: i quali oggi in Roma si veggono anco salde in Belvedere, ed il ritratto d'essi in Firenze nel cortile della casa de'Medici; il qual lavoro insieme lecero Agesandro, Polidoro, ed Atenodoro Rodiani, degni per questo lavorosolo d'essere, a paro degli altri celebrati, lodati,

Furono i palazza degl'imperadori romani di figure molto buone adornati di Cratero, Pitodoro, Pelidette, Ermolao, e d'un altro Pitudoro, e d' Artemone molto buoni marstri; ed il Panteu di Agrippa, oggi chiamatu la Ritonila, fornironu di molte belle figure Diugene Ateniese, e Cariatide. Sopra le colonne del qual tempio, ed in luogo molto alto nel frontespia o, fra le molte, erano celebrate multe opere di costoro; ma p l'altezza dove elle furono poste, la bontà e belzza d'esse non si poteva cosi bene discernere. In questo tempio era uno Ercole, al quale i Cartaginesi anticamente sacrificavano umane villime. Innanzi che si entrasse nel tempio si vedevano da buoni maestri scolpiti tatti quelli che forono della schiatța di Agrippa. Fugrandemente telebrato da Varrone uno Archesilao, del quale lasciò seritto elle aveva veduta una licna con aleuni amori intorno, i quali con essa scherzavano, de' quali alcuni la tenevano legata, altri con un corno le volevano dar bere, ed altri la calzavano, e tutti di un marmo medesimo. Non si vuole Issciare inilietro uno Sauro, ed un Batraco, artefici così chiamati, i quali fecero i templi compresi nella loggia di Ottavia, e furono di recia e Spartani, e, come si diceva, molto riechi; e vi spesero assai del loro con iotenzione di mettervi il loro nome, il quale avviso venende lor fallito, con nuovo modo lo significarono, scolpendo ne' capitelli delle colonne ranocchi e lucertole, che quello viene a dire Batra co, e questo Sauro.

Oltre a questi, nominali di sopra, furono alcuni che aludiarono in fare nella arte cose piecolissine; infra i quali Mirmecide, uno scultore così chiamato, fece un carro con quattro cavalli

e con la guida d'essi si piecoli, che una moss con l'ale gli arebbe potuto coprire; e Calicrate, di eni le gambe delle scotpite formiche e l'altre membra, ehe appena si potessero vedere. Po-trebbesi, oltre a questi detti, ancora aggiugnere molti altri, i quali ebbero alcuno nome, ma però che ei pare averne raccolti tanti che basting, finiremo in questi, massimamente essendo atato nestro intendimento raccontare i più onorati e famosi, e l'opere di essi più perfettes e questi, come di sopra de' pittori si disse, furono per lo più Grecis else avvengache i Toseani a' tempi molto antichi fussero di qualche nome in queste arti, e di loro marste redessero molte statue, nondineno, a giudizio di cissenno, i Greei ne ebbero il vanto per la bonta. e virto delle loro figure, e per il numero grando il'esse, e degli artefici, i quali studiosamente ai sforzarono non sulamente per il premio che essi ne traevano, che era grandissimo (contendendo infra di loro i comuni e le città con molta ambisione di avere appresso di loro le più belle, e le migliori opere che tali arti potessero fare), ma molto più per gloriadi tal nome; per cagiune della quale essi talmente faticarono, che, il una infinita di secoli, e dopo molte rovine della Greeis, aucora ne dura il nome, arvengaché l'opere d'essi, o siene in tutto perdute, o pui non i riconoscano: perciocche le pitture, come cosa fatta in materia, la quale agevolmente o da se si corrompe, o d'altronde riceve ogni inginrio, sono in tutto disfatte, e le statue di bronzo, o da chi non conosce la bontà d'esse, u da chi non le stima, hanno mutato forma, ed i marnii, oltre ad essere per le rovine che avvengono, mutandosi per il girar del cielo ogni cosa, la maggior parte rotti e sepolti, sono anche ad arbitrio di elsi più pnò, stati sovente qua e la traportati, ed i nomi degli artefici, ebe erano in essi, perdutisi e mntatisi, come avvenne ad intiniti, i quali la poteoza romana d'altronde in longo tempo portò a Roma; onde, partendos poi Costantino imperadore, e traportando l'imperio in Grecia, molte delle più belle statue seguendo l'imperio, e la-aciando Italia, in Grecia, la donde elle erano venute, se ne tornaroco; e Costantino stesso, e di altri imperadori poscia delle isole e delle cittadi della Grecia serbero le migliori, e, come si trova scritto, il seggio imperiale ne adornarono; dove poi al tempo di Zenone imperadure, per un grandissimo incendio, il quale disfece la più bella e la miglior parte di Costantinopoli, molte ne furono guante: infra le quali fu quelta bella Venere da Gnido di Prassitele, di cui di sopra facemmo menzione, e quel maraviglioso Giove Olimpico fatto per mano di l'idia, e molte altre nobili di marmo e di bronzo. K, fra li altri danni, ve ne fu uno grandissino, che vi abbrucià una libreria, nella quale si dice che eran ragunati centoventi migliaia di volumi, e questo fu intorno agli anni ilella salute 4664 e poi un'al-tra fiata, forse settenta anni dopo, della medesima città arse un'altra parte più nobile, ilove med simamente s'era ridotto il fiore di cosi nobili arti : e così a Roma da'barberi, ed in Costantinopoli dal fuoco, fu spento il più bello splen-dore che avessero cetali arti i laonde in quelle che sono rimase, e che ai veggioco in Roma, ed altrove, riconoscervi il maestro credo che sia cosa malagevolusima, essendo stato in arbitrio di ciascuno porvi il neme di questo o di quello s avvengache per la bellezza d'alcune scampate, e

eramente il comune, poi, cominciando l'am-

per la virtù loro si possa estimare che elle sieno state opere d'alcuni de' sopra da noi nominati. L'origine di far le statue si conosce appresso i Greci primieramente esser nata dalla religione; else le prime imagini, che di bronzo o di mormo si facessero, furono fatte a simiglianza degli Dei e quali Il nomini gli adoravano, e accondo che pensavano che casi fossero. Dagli Dei si scese agli uomini, dalli quali i comuni c le provincie estimavano aver ricevuto alcuno benifiam straordinario, e si dice che in Atene, la quale firettà civilissima ed umanissima, il primo onore di questa sorte fu dato ad armodiq ed Aristogitone, i quali avevano volato, con l'uccidere il tiranno, liberare la patria dalla servità; ma eio potette esser vero in Alene, perciocrise molto prima, a coloro I quali ne' giuochi sacri di Greeia, e massimomente negli Olimpici, erano pubblicamente banditi vincitori, in quel luogo ai ficevano le statue. Questa sorte di onore, del quale i Greci furono liberalissimi, trapassò a Roma, e forse, cume io mi eredo, ve la recarono i Toscani lor vicini, e parte di loro accettati nel numero de' cittadini ; perciocehe si vedevano a Roma anticamente le statue del primi re comani nel Campidoglio; ed a quello Azio Navio, il quale per convervazione degli auguri tagliò col rasoiu la pietra, vi fu posto anche la statua. Ebbevela anco quell'Ermodoro, savio da Efeso, il quale a quei dieci cittadiol romani, che compilavano le leggi, le greche leggi interpretava, e quell'Orazio Coclite, il quale solo sapra il ponte aveva l'impeto ale Tuscani sostenuto. Vedevansene in olise multe aftre antiche poste dal popolo, o dal senato, ai lor cittadini, e massimamente a coloro i quali, essendo imbascisdori del lor comune, erano stati da' nemiri uccisi. Era anco molto antica in Roma la statua di Pitagora, e d'Alcibiade, l'ono riputato aspientissimo, e l'al-tro fortissimo. Ne soin fu fatto questo naore di statue agli uomini da' Romani, ma ancora ad alcuns donns, perocche a Cala Suffecia vergine vestale fu deliberato, che si facesse una statua, pereiocebé, eume in alcuna cronaca de' Roman era scritto, cila al popolo romano aveva fatto dono del campo vicino al fiume. Questo medesimo onore fu fatto a Clelia, e forse maggiore, pereioceka costei fu' ritratta a cavallo, che s'era fuggita dal campo del re Porsena, il quale era venuto con l'oste contro a' Romani. Molti, oltre a questi, se ne potrebbero contare, i quali, per alcun benefisio raro fatto al comune luro, meritarono la statuare molto prima a Roma, fu que ato unore di statue di bronzo o di marmo dato azli uomini, che in cotal materia li Dei si ritraessero, contentandosi quegli antichi di avere le imagini dei loro Dei rosse di legno intagliato e di terra rotta i e la primo imagine di bronzo, che agli Dei in Roma si facesse, si dice essere stata di Cerere, la quale si trasse dello avere di uello Spario Melio, che nella carestia, col vendere a minor preglo il suu grano, s'ingegnava di ellettare il popolo, e di procucciarsi la signoria della patria, e che per questo conto fu uco

Avvano le greche ataine è le romane differenta infra di loro assai chiara, che le greche per la più erano, secondo l'usavas delle palestre, ignade, dove i giovani alla totte e ad attri giuochi ignali si cerentavano, che in quelli ponerano il nommo onore le romane si facerano vetitie o d'armalura, odi toga, abito specialmente romano: il quale onore, couse noi dicempo poco fa, dava il quale onore, couse noi dicempo poco fa, dava

issione a crescere, fu dato anco da privati e da comuni forestieri e gnesto cd a quel eittadino, o per benefizio ricevuto, o per averlo amico, e mas-simamente lo facevano gli umili e bassi amici in verso i più potenti e maggiori; ed andò tanto ol-tre la cosa, che, in hreve spasio, le piszze, l tem-pli, e le logge ne furono tutte ripiene. E non solo Sorirono queste srti nel tempo ene i Greci in mare ed io terra multo poterono appresso a quella pasione, ma poi molti secoli dopo che ephero perduto l'impero, al tempo degli imperadori ro mani alcune volte risorsero; che in Romo si vede ancora l'arco di Settimio arnato di molte belle figurc, e molte altre opere egergie, delle quali non si saono i moratri, essendosene perduta la me-moria. Ma nou atimo già che queste cotali sieno da agguagliare e quelle, che, nei tempi che i Gre-ci cotanto ci studiarono, forono falte; appresso i quali furono in oltre alcuni i quali ebbero gran name nel lavorare in argento di scarpello, l'op dei quali, per la materia la quale agevolmente muta forma e che l'uso in poco spazio logora, non si condussero multo oltre; e mandimenu ne sono chiari alcuni artefici, de nomi de quali brievemente faremo mencione per finire una volta quello che vui avete valuto che io faccia; nello quale arte fra I primi fu molto celebrato Mentore, il quale lavorava di sottilissimo lavoro vasl d'argento, e tazze da here, ed ogni altra sorte di vasellamento che si s-loperava ne'sserifiej, ed erano tenuti questi lavuri, e ne' templi e nelle case de' nobili uomini, molto cari Dopo costui nelle medesima arte ebbero gran nome uno Acramante, uno Bueto, ed un altro chiamato Mys, dei quali nella isola di Rodi si vedevano per i templi in vasi socri multo belle opere, e di quel Boeto spezialmente centauri e Bacche fetti con lo scarpello in idrie ed in altri vasi molto helli ; e di quello ultivo un Capido ed uno Sileno di marsviglines bellessa. Dopo costoro fu molto chiaro il nome d'unu Anlipatro, il quale supra nna tazza fece un saliro gravato dal sonno, tanto proprio, che beo ai potera dire che più presto ve lo avesse su posin, che ve lo avesse con lo scarpello scolpita. Furono anco di qualebe nome uno Taurisco da Cizico, uno Aristone, uno Onico, ed uno Eestro, ed alcuni altri; e pni, a tempi più oltre di Pompeo il grande, un Pras sitele ed un Ledo da Efeso, il quale ritraeva di inutissimo lavoro nomini armati, e battaclie, molto bene. En anco in gran nome no Z il quale aveva in due tanze riteatto il gindicio di Oreste nello Ariopago. Fu anco chiare un Pitea, il quale avera commesso in un vaso due figurette, l'una di Ulisse, e l'altra di Diomede, quando in Trois insieme furarono la statua di Pallade. Ma questi lavori erano di tanta sottiglies-as, che in breve il bello d'essi se ne consumava, ed crann poi in pregio più per il nome degli or-tefici, che li averano fatti, che per virtù o per cocellenza che si scorgesse nelle figure, delle quali poi appena se ne potesse ritrarre l'esemplo. Ma questa, e l'altre arti nobili, delle quali not abbismo di sopra, più che nou pensavamo di dover fare, ragionato, l'età presente e due o tre ultre di sopra hannu talmente tornato in luce, che to non credo che ci bisogni desiderare l'antiche per prenderne diletto ed ammirarle; perocché

sono stati leli i maestri di gorate arti, e per lo

più i Toscani, e spezialmente i nostri Florentin

che hanno mostro l'ingegno e l'industria lore

celebrati in arti cotali. Li quali da voi, M. Giorgio, sono nelle lor vite in medo, e si sottilmente descritti e lodati, che io non trapasserò più oltre con lo scrivere, godenilo infinitamente che, oltre agli altri heni di Toscana, che sono infiniti, li quali la virtù e la buona mente del duea Cosimo de'Medici postro aigoore ci fa parere mirliori. abbiamo anco l'ornamento di cost nobili arti; delle quali non solo la Toscana, ma tutta l'En ropa se ne abhellisce, vedendosi quasi in ogni parte l'opere de toscani artefiei e de loro discepoli risplendere; e ciò dobbiamo sperare molto più nel tempo avvenire, poiche non solo i nobili maestri, per l'opere loro pregiate, ma anco per le penne de'nobili scrittori si veggiono commendare, e molto più per il favore ed ainto che continuamente lor danno i nostri illustrissiml preneipl e signori, valendosi, eon grande utile ed onore d'essi artefici, dell'opere loro ia adornare ed abbellire la patria, ed in pubblico ancora la loro accademia favorendo e sollevando, e ciò massimamente per opera vostra; di che tutti; se grati e bnoni uomini vogliono essere, ve ne debbono onorare ed infinitamente ringraniare. Che Dio vl guardi,

Di casa alli 8 di settembre 1567.

VOSTRO GIOVANNATISTA ADGIANA.

# VITE DEGLI ARTEFICI

5C01776 DA GIORGIO VASARI

### VITA DI CIMABUE PITTORE PIOSENTINO

Erano per l'infinito dilavio de' mall ch'aveno esceiato al disotto ed affogala la misera Italia, non solamente rovinate quelle che veramente fabbriche chiamar si potevano, ma, quello ebc importava più, spento affetto tutto il numero degli artefici; quando, come Dio volle, nacque nella città di Fiorenza l'anno 12/10 per dari primi lumi all'arte della pittura, Giovanni cognominato Cimahue, della nobil famiglia in que' tempi de' Cimahui. Costal crescendo, per esser giu-licato dal padre, e da altri di helio e acuto ingegno, fu mandato, acciò si escreitasse nelle lettere, in S. Maria Novella ad un maestro suo parente, ehe allora insegnava grammatica a'noviaj di quel convento; ma Cinabae in cambio d'attendere alle lettere, consumava tutto il giorno, come quallo che a ciò si sentiva tirato dalla natura, in dipignere ia su'libri ed altri fogli uomini, cavallı, casamenti, ed altre diverse fantasie; alla quale inclinazione di natura fu favorevole la fortuna; perchà essendo chiamati in Firenze, da chi allora governava la città, alcuni pittori di Grecia, non per altro, che per rimettere in Firenze la pittura piuttesto perdnta che smarrita, cominciarono, fea l'altre opere tolte loro convento a fare in una tavola un S. Francesco ,

essere di poco vinta da quegli antichi, cotanto fia far nella città, la cappella de' Gondi , di cur oggi le volte e le facciate sono poco meno che consumate dal tempo, come al può vedere in S. Maria Novella 'allato alla principale cappella , dove ella e posta, onde Cimabuc, cominciato a dar principio a quest'arte che gli placeva, fnggendosi spesso dalla scuola stava tutto il riorno a vedere lavorare que' moestrij di maniera ehe gindicato dal padre e da quei pittori la modo atto alla pittura, che si poteva di lui sperare; attendendo a quella professione, onorata riuscita, con non sus pircola sondisfazione fu da detto suo padre agroneio con esso loro; laddove di continuo esercitandosi, l'aiutò in poco tempo talmente la natura, che passò di gran lunga si nel disegno come nel colorire, la maniera dei maestri che gl'insegnavano, i quali non si enrando passar più Innanzi, avevano fatte quelle opere sel moda che elle si veggono oggi, cioè nnn nella huona maniera greca antica, ma in quella goffa moderna di quei tempi ; e perché, sebbene imitò que Greci, agginnse molta perfezione all'arte, levandole gran parte della maniera loro goffa, onorò la sua patria col nome c con l'opere che fece; di che fanno fede la Firenze le pitture che egli lavorò, come il dossale dell'altare di S. Cecilia, ed in S. Croce una tavola dreatori nna nostra Donna, le quale fo ed è ancora appoggiata in un pilastro a man destra intorno al coro, Dopo la quale fece in nna tavoletta in campo d'oro un S. Fraocesco, e lo ritrasse, il che fo cosa nuova in que' tempi, di naturale, come seppe il meglio, ed intorno ad esso tutte l'istorie della vita sua in venti quadretti pieni di figure pieciole in campo d'oro, Avendo poi preso a fare per i monaci di Vall'Ombrosa nella badia di Santa Trinita di Fiorenza nna gran tavola, mostrò in quell' opera, usandovi gran diligenza per rispondere alla fama che già era conceputa di lui, migliore invenzione, e bel modo nell'attitudini d'una nostra Donna, che fece col figliuolo in hraccio e con molti angeli intorno che l'adoravano in campo d'oroz la qual tavola finita, fu posta da que' monaci in sull'altar maggiore di detta chiesa, donde essendo pol levata, per dar quel luogo alla tavola ohe v'è peri di Alessio Baldovinetti, fu posta in ppa cappella minore della navata sinistra di detta chiesa. Lavorando poi in fresco allo spedale del Porcellana sul canto della via Nuova che va in borgo Ognissanti, nella facciata dioanal che ha in mezao la porta principale, da un lato la Vergine Annunziata dell'Angelo, e dall'altro Gesù Gristo con Cleofas e Luca, figure grandi quanto li naturale, levò via quella vecchiaia, facendo in quest'opera i panni, le vesti, e l'altre cose un poco più vive, naturali, e più morbide che la maniera di que'Greci, tutta piena di linee e di profili così nel musaico come nelle pitture; la qual maniera scahrosa, goffa ed ordinaria avevano, non mediante lo studio, ma per una cotal osanza insegnsta l'uno all'altro per molti e molti anni i pittori di quei tempi, senas pensar mai a ml-gliorare il disegno, a bellezza di colorito, o invenzione alcuna che buona fusse. Essendo dopo quest' opera - richiamato Cinabue dallo stesso guardiano che gli aveva fatto fare l'opere di S. Croce, gli fece un Crocifisso grande in legno che ancora oggi si vede in chiesa; la quale opera fu cagione, parendo al guardiano essere stato servito bene, che lo conducesse in S. Francesco di Pira

che fu da que popoli tenuto cosa rarissima, conoscendori in esso un certo che più di bontà, e nell'aria della testa e nelle pleghe de panni, che nella maniera greca non era atata usata in sin'allora da chi aveva alcuna cosa lavorato non pur in Pisa, ma in tutta Italia. Avendo poi Cimabue per la medesima chiesa fatto in una tavola grande l'immagine di nostra Donna col fighuolo in collo, e con molti angeli intorno pur in campo d'oro, ella fu dopo non molto tempo levata di dove ella era stata collocata la prima volta, per farvi l'altare di marmo che vi e al presente, e peata dentro alla chiesa allato alla porta a man manca; per la quale opera fu molto lodato e premiato dai Pisani. Nella medesima città di Pisa fece a richiesta dell'abate allora di S. Paolo in Bips d'Arno, in una tavoletta una S. Agnesa, ed intorno ad essa di figure piccole, tutte le atorie della vita di lei, la qual tavoletta è oggi sopra l'altare delle Vergini in detta chiesa. Per queste opere danque essendo assai chiaro per tutto il nome di Cimahue, egli in condotto in Ascesi città dell'Umbria, dove in compagnia d'alcuni maestri greci dipinse nella chiesa di sotto di S. Francesco parte delle volte, e nelle facciate la vita di Gesti Cristo e gnella di S. Francesco, nelle quali pitture passo di gran lunga que' pittori greci; onde crescintogli l'animo, comineiò da se solo a dipignere a fresco la chiesa di sopra, e nella tribuna maggiore fece sopra il coro in quattro facciate alcune storie della nostra Donna, cioè la morte, quando è da Cristo portata l'anima di lei in cielo sopra un trono di nuvele, e quando in mezzo ad un coro d'angeli la corona, essendo da pie gran numero di Santi e Sante, oggi dal tempo e dalla polvece consumati. Nelle erociere poi delle volte di detta chiesa, che sono cinque, dipinse similmente molte storie. Nella prima sopra il coro fece i quattro Evangelisti maggiori del vivo, e così bene, che ancor oggi si conosce in loro assai del buono; e la freschezza de'colori nelle carni, mostra else la pittura cominciò a fare per le fatiche di Cimabue, grande acquisto nel lavoro a fresco. La seconda erociera fece piena di atelle d'oro in campo d'azzurro oltramarino. Nella terza fece in alcuni tondi Gesù Cristo, la Vergine aga madre, S. Gio, Battista, e S. Francesco, cioè in ogni tondo una di queste figure, ed in ogni quarto della volta nn tondo. E fra questa e la quinta crociera dipinse la quarta di stelle d'oro, come di sopra, in azzurro d'oltramarino. Nella quinta dipinse i quattro Dottori della Chiesa, ed appresso a ciascuno di loro una delle quattro prime religioni; opera certo faticosa e condotta con diligeoza infiuita. Finite le volte, lavoròpu re in fresco le facciate di sopra della handa manca di tutta la chiesa, facendo verso l'alter maggiore fra le linestre ed inaino alla volta otto storie del Testamento vecchio, cominciandosi dal principio del Genesi, e seguitando le cose iù notabili. E nello spazio che è intorno alle più notabili. E neno spasso ca. finestre insino a che elle terminano in aul corridore ehe gira intorno dentro al muro della chiesa, dipinse il rimanente del Testamento vecchio in altre otto atorie. E dirimpetto a queat'opera in altre sedici atorie, ribattendo quelle, dipinse i Litti di nostra Donna e di Gesù Cristo. E nella facciata da pie sopra la porta principale e intorno all'occluio della chiesa, fece l' ascendere di lei in eselo, e lo Spirito Santo che discende sopra gli Apostoli. La qual opera vera-

mentre grandissima e ricea e benissimo condotta dovette, per mlo giudisio, fare la quei tempi stupire il mondo, essendo massimamente stata la pittura tanto tempo in tanta cerità ; ed a me, ehe l'anno 1563 la rividi, parve belliasima, pensando come in tante tenebre potesse veder Clmahue tanto Inme. Ma di tutte queste pitture (al che si deve aver considerazione) quelle delle volte, come menodalla polvere e dagli altri aceidenti offese, si sono molto meglio che l'altre cooservate. Finite queste opere, mise mano Gio-vanni a dipignere le facciate di sotto, cioè quelle ebe sono dalle finestre in giù, e vi fece alcune cose; ma essendo a Firenze da alenne sue bisogne chiamato, non segnitò altramente il lavoro, ma lofini, come al suo luogo si dirà, Giotto molti anni dopo. Tornato dunque Cimabue a Firenze, dipinse nel chiostro di S. Spirito, dov'è di pinto alla greca da altri maestri tutta la banda di verso la chiesa, trearchetti di sua mano della vita di Cristo, e certo con molto disegno. E nel medesimo tempo mandò aleune cose da se lavorate in Firenze a Empoli, le quali aucor oggi sono nella pieve di quel enstello tenute in gran venerazione. Fece poi per la chiesa di Santa Maria Novella la tavola di nostra Donna, che è posta in alto fra la cappella de'Ruorllai e quella de'Bardi da Vernio; la qual opera fu di maggior grandesza, che figura che fusse stata fatta insin a quel tempos ed alcuni angeli che le sono intorao, mostrano, ancor ch' egli avesse la maniera greca, che s'andò accostando in parte al lineamento e modo della moderna, onde fu quest'opera di tanta maraviglia ne' popoli di quell'eta, per nonsi essere vedute insino allora me-glio, che da casa di Gimabue fu con molta festa e con le trombe, alla chiesa portata con solennissima processione, ed egli perciò molto premiato ed onorato. Dicesi, ed in certi ricordi di vecchi pittori si legge, che mentre Cimabue la detta tavola dipigneva in certi orti appresso porta S. Piero, passò il re Carlo il veechio d'Attgiò per Firenae, e che fra le molte accoglienze fattegli dagli nomini di questa città, lo condussero a vedere la tavola di Cimabue, e che per non essere ancora stata veduta da nessuno, nel mostrarsi al Re vi concorsero tutti gli nomini e tutte le donne di Firenze, con grandissima festa e con la maggior calca del mondo. Laonde per l'allegrezza che n'ebbern i vicini, chiamarono quet luogo Borgo Allegri, il quale col tempo messo fea le mora della città, ha poi sempre ri-tenuto il medesimo nome. In S. Francesco di Pisa, dove egli lavorò, come si è detto di sopra aleune altre cose, è di mano di Cimabue nel chiostro allato alla porta che entra in chiesa in un cantone una tavolina a tempera, nella quale è un Cristo in croce con alcuni angeli attorno, i quali piangendo pigliano con le mani certe parole che sono scritte intorno alla testa di Criato, e le mandano all'orecchie d'una nostra Donna che a man ritta sta piangendo, e dall'altro lato a S. Giovanni Evangelista, che è tutto dolente a man ainistra ; e sono le parole alla Vergine : Mulier, occe filius tuus, e quelle a S. Giovannis Ecce meter tua, e quelle ehe tiene in misno un altr'angelo appartato dicono: Ex illa hora accepit cam discipulus in suam. Nel che è da considerare che Cimabue cominciò a dar lume ed aprire la via all'invenzione, sintando l'arte con le parole per esprimere il suo concetto; il

che certo fu cosa capricciosa e nuova. Ora per-

chè mediante queste opere s'aveva acquistato Cimabue con molto utile grandissimo nos fu messo per architetto in compagnia d'Arnolfo Lapi, nomo allura nell'architettura eccellente, alla fahhrica di S. Maria del Fiore in Fiorenza. Ma finalmente, essendo vivuto sessanta anni, passò all'altra vita l'anno 1300, avendo poco neno ebe resuscitata la pittnea, Lasciò molti discepoli, e fra gli altri Giotto che poi fu eccellente pittore; il quale Gintto abito dopo Cimame nelle proprie esse del ano maestro nella via del Cocomero. Fu sotterrato Cimabue in S. Maria del Fiore, con questo epitaffio fattogli da no de Nini

Credidit ut Cimabos picturas castra tenere, Sic tenuit vivens, nunc tenet astra poli.

Non lascerò di dire, che se alla gioria di Cibue nots avesse contenstato la grandezza d Giotto suo discepolo, sarebbe stata la fama di lui maggiore, come ne dimostra Dante nella sua Commedia, dove alludendo nell'undecimo canto del Purgatorio alla stessa iscrizione della sepoltto Cimabue nella pintura

Tener lo campo, ed ara ha Giotto il grido ; Si che la fama di colui oscura. Nella dichiarazione de quali versi, nu comentore di Dante, il quale seriase nel tempo che Giotto vives, e dieci o dodici anni dupo la morte d'esso Dante, cioè intorno agli anni di Cristo 1334, dice, parlaudo di Cimabue queste prie parole precisamente: «Fu Cimahue di n Firense pintore nel tempo di l'autore, molto n nobile di più che homo sapesse, el con que n sto fue si arrogante et si disdegnoso, che si per aleuno li fusse a sua opera posto alcun fallo o » difetto, o elli da se l'avessi vedoto: che come » accade molte volte l'Artefice pecca per difetto » della materia, in che adopra; o per manean mento ch'è nello strumento con che lavora: n inmantenente quell'opra disertava, fussi cara » quanto volesse. Fu et è Giotto intra li dipinn tori il più sommo della medesima città di Fi-» renze, e le sue opere il testimogiano a Roma. » a Napoli, a Vignone, a Firenze, a Paduva, et » in molte parti del mondo etc. » Il qual comento è oggi appresso il molto Rev. Don Vincensio Borghini priore degt'Innocenti, uomo non solo per nobiltà, bonta, e dottrina chiarissimo, me anco così amatore ed introdente di tutte l'arti migliori, che ha meritato esser giudiziosamente eletto dal S. Duca Cosimo in suo luogotenente nella nostra accademia del disegno. Ma er tornare a Cimahue, oscurò Giotto veramente la fama di lui, non altrimenti che un lume grande faccia lo splendore d'un molto minore ; perciocolie schhene fu Cimabue quasi prima cagio-ne della rinnovazione dell' arte della pittura, Giotto nondimeno suo creato, mosso da lodevole ambizione ed aiutato dal ciclo e dalla natara, fa quegli ebe andando più alto col penaiero, aperse la porta della verità a coloro che l'hanno poi rislotta a quella perfezione e gran-dezza, in che la veggiamo al secolo nostro, il quale avvesto ogni di a vedere le meraviglie, i dracoli, e l'impossibilità degli artefici in quearte, è condotto oggimai a tale, che di co che facciano gli uomini, benehà più divina che nmana sia, punto non si maraviglia. E buon per coloro che lodevolmente a'affaticano, se in cambio d'essere lodati ed ammirati, non ne ripor-tassero biasimo e molte volte vergogna. Il ri-

tratto di Cimabue ai vede di mano di Simone Sanese nel capitolo di S. Maria Novella fatto in rofilo nella storia della Fede, in una figura che ha il viso magro, la harba piccola, ressetta ed appuntata, con un cappuccio secondo l'uso di quei tempi, che lo fascia intorno intorno e sotto la gole con belle maniera. Quelto che gli è allato è l'istesso Simone maestro di quell'o che si ritrasse da se con due specchi per fare la testa in profilo ribattendo l' uno orll'altro. E quel soldato coperto d'arme che è fra loro; è, secondo si dior, il Conte Guido Novello, Sign re allora di Poppi. Restami a dire di Cimal ehe nel principio d'un nostro libro, dove bo messo insieme disegni di propria mano di tutti coloro che da lui in qua hanno disegnato, si vede di sua mano alcune cose piccole fatte a mode di minio, nelle queli, come ch'oggi force paino sozi goffe che altrimenti, al vede quanto per sua opera acquistame di bonta il diseggo.

# VITA D'ARNOLFO DI LAPO

ARCHITETTO FIGRERTING.

Essendusi ragionato nel proemio delle vite d'aloune fabbriebe di maniera vecchia non antica, e taeiuto, per non sapergli, i nomi degli architetti che le focero fare, farò menzione nel prormio di gnesta vita d'Arnolfo d'alenni altri editizi fatti ne'tempi anoi o poco innanzi, del quali non si sa similmente chi furono i maettri, e poi di quelli che farono fatti nei medesimi Lempi, dei quali si sa chi furono gli architettori o per riconoscersi benissimo la maniera d'es edifici, o per averne ootizis avutn mediante gli acritti e memorie lasciate da loro nelle opere fatte. Ne sarà ciò fuor di proposito, perché sebbene non soco ne di bella ne di buona maniora, ma solamente grandissimi e magnifici, sono degni nondimeno di qualche considerazione. Purone fatti adenque al tempo di Lapo e d'Arnolfo suo figliuolo molti erlifizi d'importanza in Italia e fuori, dei quali non bo pointo trovare so gli architettori, come sono la Badia di Monreale in Sicilia, il Piscopio di Napoli, la Certosa di Pavia, il Duomo di Milano, S. Pirtro e S. Petronio di Bologna, ed attri multi, che per tutta Italia fatti con incredibile spesa si veggiono; t quali tutti edifizi avendo lo veduti e considera-, c così molte sculture di que' templ, e particolarmente in Ravenna, e non avendo trovate mai non che alcuna memoria dei macatri, ma ne anche molte volte in che millesimo fussero fatte, non posso se non maravigliarmi della goffessa e poco desiderio di gloria degli uomini di quell'eta. Ma tornando al nostro proposito, dopo le fabbriole dette di sopra, comingiarone pure a nascere alcuni di apirito più elevato, i quali se non trovarono, cercarono almeno di trover quelche cosa di huono, il primo fo Bnono, del quale non so ne la patria ne il cognome, perche egli stesso, facendo memoria di sè iu alcuna delle sue opere, non pose altro che aemplicemente il nome. Gostni, il quale fu sonttore ed architetto, fece primieramente in Ravenna molti palazzi e chiese, ed alcune sculture negli anni di nostra salute 1152, per le quali eose venuto in cognizione, fu chiamato a Napoli dove fondò, sebbene furono finiti da altri come si dira, Castel Capnano e Castel dell'Uovo, po, al tempo di Domenico Morosiol Doge di Venezia, fondò il campanile di S. Marco con molta considerazione e giudizio, avendo cosi bene fatto palificare e fondare la platea di quella torre, ch'ella non ha mai mosso un pelo, come aver fatto molti edifizi fabbricati in quella città innanzi a lni si o veduto e si vede. E da lui forse appararono i Veneziani a fundara nella maniera else oggi fanno, i bellissimi e ricehissimi edifizi che ogni giorna si fanno magnificamente in quella nobilissima città, Beua à vero cho non ba questa torre altro di buonn in se, ne maniera no ornamento, ne insomma cosa alcuna che sia molto lodevole. Fu finita sotto Anastasio IV, e Adriano IV Pontefici l'anno 1154. Fu similmeote architettura di Buono la chiesa di S. Andrea di Pistoia; è sua scultura nu architrave di marmo che à sopra la porta, pienn di fi-gure fatte alla maniera de' Goti, nel quale architrave è il suo nome intagliato, ed in che tempo fu da lui fatta quell' opera, che fu l'anno 1166 Chiamatn poi a Firenze, diede il disegno di ringrandire, come ai fece, la chiesa di Santa Maria Maggiore, la quale era allora fuor della città, ed avuta in venerazione, per averla sagrata Papa Pelagio molti anni innanzi, e per esser, quanto alla grandezza e maniera, assai ragionevole corpo di chiesa.

Condotto poi Boonn dagli Aretini nella loro città, fece l'abitazione vecebia dei signori d'Arezzo, cioà un palazzo della maniera de' Goti, ed appresso s quello una torre per la campana, il quale edifisio, cho di quella maniera, era ragionevole, fu gettato in terra per essere dirimpetto ed assal vicino alla fortezza di quella città l'anno 1533, l'igliando poi l'arte alquanto di miglioramento per l'opere d'un Guglielmo di nazione (credo io) Tedesco, furono fatti alcuni edifizi di grandissima spesa a d'un poco toigliore maniera i perché questo Guglielmo, secondo che si dice, l'anno 1174 Insiemo con Bonanno seultore, fondò in Pisa il campanile del Duomo, dova aono alcune parole iotogliate che dicono 1 A. D. M. C. 74. campanile hoc fuit fundatum Mense Aug. Ma noo avendo questi due architetti multa pratica di fondare in Piaa, o perciò non palificando la platra come dovevano, prima che fussero al mezzo di quella fabbrica, ella inebinò da nn lato, e piegò in sul più debole, di maniera che il detto campapile pende sei braccia e mezzo fuor del diritto suo, secondo ehe da quella baoda calò il fondamento; e sebbene ciò nel disotto è poco, e all'altezza dimenstra assai, con fare star altrui maravigliato, come possa essere che non sia rovinato e non abbia gettato peli, la ragione sia rovinato e non apois getato pen, ta ragione e, perche questo edifirio e tondo fuori e dentro, e, fatto a guisa d'un pozzo voto e collegato di maniera, con le pietre, che ò quasi impossibile che rovioi i e massimamente autato dai fondaments, che hanno fuor della terra nu getto di tro braccia, fatto, come at vede, dopo la calata del campaoile persosteutamento di quello. Credo bene cho non sarebbe oggi, se fusse stato quadro, in piedi, perciocché i cantoni delle quadrature l'avrebbono, come spesso si vede avvenire, di maniera apintu in fuori, che asrebbe rovina-to. E se la Carisenila Torre in Bologna à quadra, pende e non rovina, ciò avviene perche ella è sottile e non pende tauto, non aggravata da tanto peso a un gran pezzo, quanto questo campanile; il quale è lodato, non perche abbia in se duegno o bella maniera, ma solamente per la sua stravaganza, non parenda a chi lo vede else egli possa in siuna guisa sostenersi. Ed il so-

praddetto Bonanno, mentre si faceva, il detta empanile, fece l'anno 1180 la porta reale di bronzo del detto Duomn di Pisa, nella quale si veggiono queste lettere: Ego Bonannus Pis, mea arte hanc partamuno anno perfeci tempore Benedicti operarii. Nelle muraglie poi, che in Roma furono fatte di spoglie antiche a S. Gio. Laterano sotto Lucin III ed Urbano III Pontefici, quando da esso Urbano fu coronatu Federigo Imperatore, si vede che l'arte andava seguitantio di migliorase; perche certi tempietti e cappelline fatti, come s' è detto, di spoglie, banno assai ragionevole disegna ed aleune cose in se degna di considerszinne, o fra l'altre questa, che le volte furon fatte, per non earicare le spalla di quegli edifizi, di cannoni piccoli, e ron certi partimenti di stucchi, secondo quo'tempi assai lodevolt; e e nello carnici ed altri membri si vede che gli artetici si andavano aiutando per trovare il buono. Fece poi fare Innocenzio III in sul monto Vaticano due palazzi, per quel eba si è potuto vedere, di assai buona maniera, ma perche da altri Papi furono rovinati, o particolarmento da Niccola V che disfece a rifece la maggior parte del palazzo, non ne dirò altro, se non ebe si vede una parte d'essi nel torrione too-lo, a parte nella sagrestia vecchia di S. Pietro. Questo Innoceozio III, il quale sedette anni diciannove e si dilettò molto di fabbricare, fece in Roma molti edifizi, e particolarmente col disegno di Marchionne Arctino architetto e scultore, la torre de Conti, così nominata dal cognome di lui cho era di quella famiglia. Il medesirao Marchionne fini l'anno che Innocenzio III mori, la fabbrica della pieve d' Arezzo, a similmente il campanile, facendo di scultura nella facciata di detta chiesa tre ordini di colonne l'una sopra l'altra molto variatamente, non solo nella foggia de capitelli e delle base, ma ancora nei fusi dello colonne essendo fra esso alcune grosse, aleuno sottili, altre a due a due, altre a quattrn a quattro legato insieme. Parimente alcune sono avvolte a guisa di vite, ed aleuno fatte diventar figure che reggono con diversi intagli. Vi fece ancora molti animali di diverso sorti, che reggono I pesi, col mezzo della schiena, di queste colonne, a tutti con le più strane e stravaganti invenzioni cho si possino immaginare, e non pur fuori del buono ordioc antico, ma quasi fuor d'ogni giusta e ragionevole propursiono. Ma con tutto cio chi va bene considerando il tutto, vede cho egli audo sforzandosi di far bene, e pensò per avventura averio trovato in quel mode di fare e in quella capricciosa varietà. Fece il medesimo di seultura nell'arco che è sopra la porta di detta chiesa di maniera barbara, un Dio padre con certi angeli di mazzo rilievo assai grandi, e nell'arco intagliò i dodici mesi, ponendovi sotto il nome suo in lettere tonde come si costumava, ed il millesimo, cioè l' anno 1216. Dicest cho Marchionne fece in Roma per il medesima l'apa lonocenzio Ill in borgn Vecchio, l'edifizio antico della spedale o chiesa di S. Spirito in Sassia, dove a vede ancora qualebe cosa del vecchio ; ed a'giorni nostri era in piedi la chiesa antica, quando fu rifatta alla moderna con maggior oruameuto e disegno da Papa Paulo III di casa Farueso. Ed in S. Maria Maggiore pur di Roma, fece la cappella di marmo dove è il presepio di Gesti Cristo; in essa fu ritratto da lui Papa Onorio III di naturale, del quale anco fece la sepoltura, dala masiera che allora si suwa per tutta lui lacommensante. Fee a non Marchione la quel inacommensante. Fee a non Marchione la quel mederimi tempi la porta del fance di S. Pietro di Bolosca, che evramentale apera la que tempi la mese del marchione del m

leste; la quale opera dovette in que'tempi es-sere tenula maravigliosa. Nei medesimi tempi essendo cominciata la religione de'frati minori di S. Francesco, la quale fu dal detin Innocenzio III Pontefice confermata l'anno 1206, crebbe di maniera non solo in Italia, ma in tutte l'altre parti del mondo così la divozinne come il numero de' frati, che non fa quasi alcuna città di conto, che nno edificame oro chiese e conventi di grandissima spesa, e ciascuna secondo il poter suo. Laonde avendo frate Elia due anni Innanzi la morte di S. Francesco edificato, mentr'esan Santo come generale era fuori a predicare ed egli guardiano in Asceai, una chiesa col titolo di nostra Donna, morto che fo S. Francesco, concorrendo tutta la cristisnità a visitare il corpo di S. Francesco, che in morte ed in vita era stato conoscinto tanto amico di Dio, e facendo ogni nomo al santo inogo limosina secondo il poter suo, fu ordinato che la detta chiesa cominciata da frate Elia si facesse molto maggiore e più magnifica. Ma es-sendo carestia di buoni architettori, ed avendo l'opera che si aveva da fare bisogno d'uno eccellente, avendosi a edificar sopra un colle altissimo, alle radici del quale esmunina un torresite chiamato Tescio, fu condotto in Ascesi dopn molta consideratione, come migliore di quanti allora si ritrovavano, un maestro Jacopo Tedeanora m rirovavano, un maestro Jacopo Lene-vo, il quale considerato di sito ed intesa la vo-lontà de' padri, i quali fecero perciò in Ascesi un eapitologenerale, disegnò un corpo di chicas e convento bellissimo, facendo nel modello tre ordini, noo da farsi sotto terra, e gli altri per due chiese, ona delle quali sul primo piano ser-Visse per piazza con un portico intorno assai grande, l'altra per chiesa, e che dalla prima si salisse alla seconda per nu ordine comodissimo di scale, le quali girassero intoron alla cappella maggiore, inginoechiandosi in due pezzi per con-durre più agiatamento alla acconda chiesa, alta quale diede forma d'un T, faecodola einque volte lunga quanto ell' è larga, e dividendo l'un vano dall'altro con pilastri grandi di pietra, sopra i quali poi girò archi gagliardissimi, e fra l'uno e l'altro le volte in crociera. Con si fatto duoque modello si fece questa veramente grandissima fabbrica, e si segultò in totte le parti, ceretto che nelle apalle di sopra che avevano a mettere in mezzo la tribuna e cappella maggiore, e fare le volte a crociere, perché non le freero come si è detto, ma in merzo tondo a botte perché finnero più forti. Misero poi dinanzi alla cappella maggiore della chiesa di sotto l'altare, e sotto quello quando fu finito collocarono con solennissima traslazione il corpo di S. Francesco. E perehé la propria sepoliura che serba il corpo del glorioso Santo e nella prima, cioè nella più bassa chiesa, dove non va mai nessuno e che ha le porte morate, intorno al detto altare sono grate di ferro grandissime con ricchi ornamenti di marmo e di musaico, che laggiù rignardano. È accompagnata

questa muraglia dall'uno dei lati da dne sagre-stie e da un campanile altissimo, cioè cinque volte alto quaoto egli è largo. Aveva sopra una piramide altissima a otto facce, ma fu levata perchè mioacciava rovina. La quale opera tutta fu condotta a fine nello spazio di quattro anni e non più, dall'ingegno di maestro Jacopo Te-desco e dalla sollecitudine di frate Elia, dopo la morte del quale, perché tanta macebina per alcun tempo mai non rovinasse, forono fatti intorno alla chiesa di sotto dodici gagliardissimi torrioni, ed in ciaicon d'essi una scala a chior ciola che saglie da terra insino in cima E col tempo poi vi sono slate fatte molte exppelle e altri ricchissimi ornamenti, dei quali non fa biaogno altro raccontare, emendo questo intorno a ciò per ora abhastanza, e massimamente potendo ognano, vedere quanto a questo principio di maestro Jacopo abbiano agginnto utilità, ornamento, e bellezza molti Sommi Pontefiei, Cardinali, Principi, ed altrigran personaggi di tutta Europa.

Ora per tornare a maestro Jacopo, egli mediante questa opera si acquistò tanta fama per tutta Italia, che fu da chi governava allora la città di Pirenze chiamato, e poi riecvoto quanto più non si può dire volcotieri, sebbece, secondu uso che banno I Piorentini, e più avevano anticamente d'abbreviare i nomi, non Jacopo, ma Lapo la chiamarono in tutto il tempo di sua vita, perehè abitò sempre con tutta la sua famiglia questa città. E sebbene andò in diversi tempi a fare molti edifizi per Toscana, come fu in Caaentino il palazzo di Poppi a quel Conte, che aveva avuto per moglie la bella Gualdrada ed in dote il Casentino, agli Aretini il Vescovado, ed il Palazzo vecchio de' Signori di Pietramala, fur nondimeno sempre la sua stanza in Firenze, dove fondate l'anno 1218 le pile del ponte alla Carraia, ehe allora si chiamò il ponte Nuovo, le diede finite in due anni, ed in poco tempo poi fu fatto il rimanente di legname come allora si costumava. E l'anno 1221 diede il disegno, e fu comincieta con ordine suo la chiesa di S. Salvadore del Vescovado, e quella di S. Michele a piazza Pa-della, dove sono alcune scultore della maniera di quei tempi. Poi, dato il disegno di scolare l'acque della città, fatto alzare la piazza di S. Giovanni, e fatto al tempo di M. Robaconte da Mandella Milanese il ponte che dal medesimo ritiene il nome, e trovato l'atilisaimo modo di lastricare le strade, ebe prima si mattonavano, fece il modello del polagio oggi del Podestà, che allora si fabbricò per gli Anziani e mendato finalmente il modello d'una aepolinra in Sicilia alla badia di Monreale per Federigo Imperatore, e d'ordioe di Manfredi, si mori, lasciando Arnoli suo figliuolo erede, non meno della virtà che delle facoltà paterne. Il quale Arnolfo, dalla cui virtà non manco ebbe miglioramento l'architettura, che da Cimabne la pittura avoto s'avesse, essendo nato l'anno 1232, era quando il padre mori di trenta anni ed in grandissimo credito: perciocché avendo imparato non solo dal padre tutto quello che sapeva, ma appresso Cimabne dato opera al diaegno per serviviene anco nella scultura, era intanto tenuto il migliore archi-tetto di Toscana, che noo pure fondarono i Fiorentini eol parere uno l'ultimo cerchio delle mora della loro città l'anno 1284 e fecero secondo il disegno di tui, di mattoni e con on sec

plice tetto di sopra, la loggia ed i pilastri d'Or

S. Michele dovesi vendeva il grano, ma deliberarono per suo consiglio il medesimo anno che rovinò il poggio de' Magnoli dalla costa di S. Giorgio sopra S. Lucia nella via de' Bardi, mediante tal decreto pubblico, che in detto luogo non si murasse più, ne si facesse alcuno edifizio giamuni, attesoché per i relassi delle pietre che hanno sotto gemiti d'acque, sarchbe sempre pericoloso qualunque edifizio vi si facesse: la qual cosa esser vera si è veduto a' giorni nostri, con rovina di multi edifizi e magnifiche case di gentiluomini. L'anno poi 1285 fondò la loggia e piazza dei Priori, e fece la cappella maggiore, e le due che la mettono in mezzo della Badia di Firenze, rinnovando la chiesa ed il coro, che orima molto minore aveva fatto fare il Conte Ugo fondatore di quella badia, e faceodo per lu cardinale Giovanni degli Orsini Legato del Papa in Toscana, il campanile di detta chiesa, che fu secondo l'opere di que' tempi lodato assai, come che noo avesse il suo finimento di macigni se non poi l'anno 1330. Dopo ciò fu fondatacol suo disegno l'anno 1294 la chiesa di S Groce, dove stanno i frati minori, la quale condusse Arnolfo tanto grande nella navata del mezzo e nelle due minori, che con molto giodizio, non patendo fare sotto il tetto le volte per lo troppo gran spazio, fece fare archi da pilastro a pilastro, e sopra a goelli i tetti a frontespizio per mandar via l'acque piovane con docce di pietra murata sopra detti archi, daudo loro tanto pendio, che fussero sicuri, come sono, i tetti dal pericolo dell' infracidare; la qual cosa quanto fu nuova ed ingegnosa, tanto fu utile e degna d'essere oggi considerata. Diede poi il disegno dei primi chioatri del convento recchio di quella chiesa; e oco appresso fece levare d' interno al tempio di S. Giovanni dalla banda di fuori, tutte l'arche e sepolture che vi erano di marmo e dimacigno, e metterne parte dictro al campanile nella fac-ciata della Calonaca allato alla compagnia di S. Zanobi, e rincrostar poi di marmi neri di Prato tutte le otto facciate di fuor di detto S. Giovanni, levandone i macigni che prima erano fra que'marmi antichi. Volendo in questo mentre i Fiorentini murare in Valdarno di sopra il castello di S. Giovanni, e Castelfranco per comodo della città e delle vettovaglie, mediante i mercanti, ne fece Arnolfo il disegno l'anno 1295, e soddisfece di maniera cosi in questa come aveva fatto nell'al-tre cose, che fu fatto cittadino fiorentino. Dopo queste cose deliberando i l'iorentini

come raccootà Gio. Villani nelle sue Istorie, di fare una chiesa priocipale nella toro città, e farla tale, che per grandezza e magnificenza , non si potesse desiderare ne maggiore ne più bella dall'industria e potere degli uomini, fece Arnolfo il disegno ed il modello del non mai abbastanza lodato tempio di S. Maria del Fiore, ordinando che s'incrostasse di fuori tutto di marmi lavorati, con tante cornici, pilastri, colonne, intagli di fogliami, figure ed altre cose, con quante egli oggi si vede condotto, se non interamente, a una gran parte almeno della sua perfezione. E quello, che in ciò fu sopra tutte l'altre cose maraviglioso, fu questo, che incorporando, oltre S. Reparata, altre piccole chiese e case che gli crano intor-mo, nel fare la pianta, che e bellissima, fece con tanta diligenza e giudizio fare i fondamenti di si ran fahbrica larghi e profondi, riempiendogli i huona materia, cioè di ghiaia e calcina, e di

si chiama tungo i fondamenti, che estino banno benissimo potuto, come oggi si vede, reggere il peso della gran marchina della cupola , che Filippo di Ser Brunellesco le voltò sopra, It principio dei quali fondamenti, e di tanto tempio, fu con molta sulennità celebrato: perciocche il giorno della Natività di nostra Donna del 1298 fu gettata la prima pietra dal cardinale Legato del Papa in presensa non pure di molti Vescovi e di tutto il clero, ma del Pódestà ancora, Capitani, Priori, ed altri magistrati della rittà, aozi di tutto il popolo di Fireose, chiamandola S. Maria del Fiore. E perchè si stimò le spese di questa fabbrica dover essere, come poi sono state, grandissime, fu posta una gabella alla camera del Comune di quattro danari per lira di tutto quello che si mettesse a uscita, e due soldi per testa l'anno ; senza che il Papa ed il Legato concedettono grandissime indulgenze a coloro chepereiò le porgessino limosine. Non tacerò ancora che oltre ai fondamenti larghissimi e profondi quindici braccia, furono con molta considerazione fatti a ogni angolo dell'otto facce quegli sproni di muraglie; perciorche essi furono pol quelli che assicurarono l'animo del Brunellesco, a porvi sopra molto maggior peso di quello che forse Arnolfo aveva pensate di porvi. Dicesi, checominciandosi di marmo le due prime porte dei fianchi di S. Maria del Piore, sece Arnolfo intagliare in un fregio alcune foglie di fico, cha erano l'arme sua e di maestro Lapo suo padre, e che perciò si può credere, che da costul avesse origine la famiglia del Lapi, oggi nobile in Fiorenza. Altri dicono similmente, che dei discendenti, d'Arnolfo discese Filippo di Ser Brunellesco; ma lasciando questo, perche altri credono che i Lapi siano vennti da Figarnolo, castello in sn le foci del Po, e tornaodo al nostro-Arnolfo; dico, che per la grandezza di quest'opera, egli merita infinita lodee neme eterno, avendota massimamente fatta incrostare di fuori tutta di marmi di più colori, e dentro di pietra forte, e fatte insino le minime cantonate di quella stessa pietra. Ma perché ogn' uno sappia la grandezza appunto di questa maravigliosa fabbrica, dico che dalla porta insino all'ultimo della cappella di S. Zano-bi, à la lunghezza di hraccia dogento sessanta, e larga nelle crociere cento sessantasel, nelle tre navi braccia sessanta sei; la nave sola del mezzo è alta hraccia settantadue, e l'altre due navi minori braccia quarantotto; il circuito di fuori di tutta la chiesa è braccia mille dogento ottaota; la cupola e da terra insino al piano della lanterna braccia cento cinquantaquattro; la tanterna senza la palla è alta braccia trentasei, la palla alta braccia quattro, la croce alta braccia otto; tetta la cupola da terra insino alle sommità della croce è braccia dugento doc. Ma tornando ad Arnolfo, dico, che essendo tenuto, come era, eccellente, s'era acquistato tanta fede, che niuna cosa d'importanza senza il sno consiglio si deliberava; onde si medesimo anno essendosi finito di fondar dal comune di Firenze l'ultimo cerchio delle mura della città, come si disse di sopra essersi già cominciato, e così itorrioni delle porte, ed in gran parte tirati innanzi, diede al palazzo de'Signori principio, e disegno, a simiglianza di quello che in Casentino aveva fatto Lapo suo padre ai Conti di Poppi, Ma non potette già, comeche magnifico e grande lo disegnasse, dargli quella perfezione che l'arte ed piatre grosse in fondo, laddove ancora la piazza | il giudizio suo richiedevano, perciocche essendo

state disfatte e mandate per terra le cose degli 1 Uberti, rubelli del papolo Fiorentino e Ghihellini, e fattone piasza, potette tanto la sciocea caparbieth d'alcuni, che non ebbe forza Arnolfo, per molte ragioni che allegasse, di fae si, che gli asse conceduto almeno mettere il palazzo in liquadra, per non aver voluto chi governava, che in modo nessunn il palargo avesse i fundamenti in sul terreno degli Uberti rubelli; e piuttosto comportarono ebe si gettasse per terra la navata di verso tramontana di S. Pietro Scheraggio, che lasciarlo fare in mezzo della piazza con le sue misures oltre che vollero ancora che si unisse ed accomodasse nel palazzo la torre de Foraboschi chiamata la torre della Vacca, alta cinquanta braccia, per nso della campana grossa, ed insieme con essa alcuny esse comprate dal Comune per cotale editirio. Per le quali cagioni niuno maravigliare ai dee, se il fondamento del polazzo è bieco e fisor di squadra essendo atato forza, per accomodar la torre nel mezzo e renderla piò forte, fasciarla intorno colle mura del palazzo, le quali da Giorgio Vasari pittore e architetto essendo state scoperte l'anno 1561 per rassettare il detto palazzo al tempo del Duca Cosimo, sono state trovate bonisame. Avendo dunque Arnolfo ripiena la detta torre di buona materia, ad altri maestri fu poi facile facvi aopra il campanile altissimo che oggi vi si vede, noo aveodo egli in termine di due anni finito se noo il palazzo, il quale poi di tempo io tempo ha ricevnto que' miglioramenti che lu fanno esser oggi di quella grandezza e maestà che si vede. Dopo le quali tutte cose ed altre molte che fece Arnolfo, non meno comode ed stili che belle, essendo d'anni settanta, mori nel 1300 nel tempo appunto che Giovanni Villani cominciò a acrivere Pistorie universali dei tempi sooi. E perchi faselò non pure fondata S. Maria del Fiore; ma voltate con soa molta gloria te tre principali tribune di quella, che sono sotto la cupala, merità che ili se fosse fatto memoria in sul canto della chiesa dirimpetto al campanile, con questi versi intagliati

in marmo con bettere thode!

Anno millenia centum bit ocho nogenis

Venit legatus Roma bonitate donatus,
Qui lapidem fixit fundo, simul et benedixis.

Persuale Fixuacico, gestenie postificatum.

Etud ab Arnolpho templam fusi archifectum.

Hec opas images electrans phonica digue

Regimes cerk construit mentelificatum.

Quam in Vingo pin, staper defende, Maria.

Di questo Arnolfo aveno scritta con quella brevità che si è potnta maggiore la vita; perchè sebbene l'opere sue non s'appressino a gran pezzo alla perfezione delle cose d'oggl, egli merita nondimeno essere con amorevole mem celebrato, avendo egli fra tante tenebre mostrato a quelli che sono stati dopo se, la via di camminare alla perfezione. Il ritratto d'Arnolfo si vede di mano di Giotto in S. Croce allato alla coppella maggiore, dove i frati piangono la morte di S. Francesco, nel principio della storia in uno de' due nomini che parlano insieme. Edil ritratto della obiesa di S. Maria del Piore, cioè del di fuori con la supola, si vede di mano di Simon Sanese nel capitolo di S. Maria Novella, ricavato dal proprio di legname che fece Arnolfo, Nel che si considera, che egli aveva pensato di voltare "muediate la tribuna in su le spalle al finimento

della prima corale<sup>6</sup>: Isidove Falippo di Sec Brunellesco per levarle caricio e farta più arelta, vi aggiuna prima che comoidane a voltaria, stata quell'altenza dove oggi sono più ocche della compania della compania di seconcia della compania della compania di dispiradi chi ha governato l'Opera di S. Narii del Fiore negli anni adeliter, non saven fassivio andar male l'attesso mol-lio che free Arnoito e dipol quello del Brunellesco edgh altri.

#### AVVERTIMENTO

AI ESTTORI GRELLA VITA R'ARROLFO

« Cominciò il detto Arnolfo in S. Maria Maggiore di Roma la sepoltura di Papa Donorio « Ill di casa Savella, la quale lascio imperfetta « con il ristato del detto Papa, il quale con « Il suo disegno fu posto poi nello eappella maggiore di musico in S. Pado di Bona, con il » ritratto di Giovanni Gaetano abate ili quel » monasterio.

» E la cappella di marmo, dove è il protentio o di Gesù Cristo, fo dell'ultime sulture di marmo che facesse mai Arnolfo, che la fece » ad itausa di Pandolfo Ipotecerro l'anno dodici, come ne fa fede un cylatifiq che è calla » facrista allato detta cappella; e parincnte la « cappella e speciore di Papa Ronfario VIII in « san Pietro di Rama, dove è scolpito il mede-» simo nome d'Arnolfo che la Isrorò.

# VITA DI NICCOLA E GIOVANNI-PISANI

SCELTORI BO ABGINTETEL . C.

Avendo noi ragionato del disegno e della pittora nella vita di Cimabue, e dell'architettura in quella d'Arnolfo Lapi, si tratterà in questa di Niccola e Giovaoni Pisani della scultura, e delle fahbriche aucora che essi fecero di grandissima importanza; perché certo non solo come grand e megnifiche, ma ancora come assai hene intese meritano l'opere di scoltura ed architettora di costoro d'esser celebrata, avendo essi in gran parte levata via nel lavorare i marmi e nel fabbricare quella vecchia maniera greca goffa e sproprozionata, ed avendo avuto ancora miglio re invenzione nelle storie, e dato alle figure mi-gliore attitodine. Trovandosi duoque Niccola Pisano sotto alcuni scultori greci che lavorarono le figure e gli altri ornamenti d'intaglio del Duomo di Pisa e del tempio di S: Giovanoi, ed essendo fra molte spoglie di marmi stati condotti dall'armata ile' Pisani, steuni pili antichi elie sono oggi nel Campo Santo'di quella Città, uno ve n'aveva fra gli altri bellissimo, nel quale era scolpita la carcia di Meleagro e del porce Calidonio con bellissima maniera; perche cosi gl'ienndi come i vestiti, erano lavorati con molta pratica e con perfottissimo disegno. Questo pito essendo per la sua beliezza stato pesto dal Pisani nella facciata del Duomo, dirimpetto a San Rocco allato alla porta del fianco principale, servi per lo corpo della madre della Contessa Matelda, se però sono vere queste parole elie intagliate nel marmo si leggono:

Anno Uomini ucxvi. Kal. Ang. obiit D. Mavilda felicis memorine comitissa, quae prò anima gentricis suna D. Beatricis comitissae veneraolits in hac tumba honorabili quiescentis in multis parubbu mirifice hanc dotaris ecclesium, nuatis parubbu mirifice hanc dotaris ecclesium, nuaOPERE

imae requiescant in pace : e poi: Anno Domini uccessi. sub dignissimo operario Bur-gundio Tadi occasione graduum fiondorum per psum circa ecclesiam supradictam tumba superius notata bis translata fuit, nunc de sedibus rimis in ecclesiam, nunc de ecclesia in hunc

ocum, ut cernitis, eccellentem.

Niccola, considerando la bontà di quest'o placendogli fortemente, mise tanto studio e diligenza per imitare quella maniera, ed alcune altre buone sculture che erano in quegli altri pili antiehl, ehe fn giudieato, non passò molto, il migliore scultore de'tempi seol, non essendo stato in Toscana in quei tempi dopo Arnolfo in pregio niuno altro scustore, che Fuecio archi-tetto e scultore fiorentino, il quale fece S. Maria sopra Arno in Firenze l'annn 1229 mettendovi sopra nna porta il nome suo; e nella chiesa di S. Francesco d'Ascesi di marmo la sepoltura della flegina di Cipri con molte figure, ed il ritratto di lei particolarmeote a sedere sopra un leone, per dimostrare la fortezza dell'animo di lei, la quale dopo la sua morte laseiò gran numero di denari, perché si desse a quella fabbrica fine. Niccola d'inque, essendosi fatto conoscere per molto miglior maestro che Fuccio non era, fu chiamato a Bologna l'anno 1225, essendo morto S. Domenico Calagora primo istitutore dell'ordine de'frati predicatori, per fare di marmo la sepoltura del detto Santo; onde convennto con chi aveva di ciò la cura la fece piena di figure in quel modo eh'ella asseor oggi si vede, e la diede finita l'anno 1231 con molta sua lode, essendo tenuta cosa singolare, e la migliore di quante opere infino allora fussero di scultura state lavorate, Fece similmente il modello di quella chiesa e d'una grau parte del conveato. Dopo, ritornato Niccola in Toscana, arorò che Fucelo s'era partito di Pirense, ed andato in que'giorni, ehe da Onorio fu coronato Federigo Imperatore, a Roma, e di Aoma con Federigo a Napoli, dove fini il Castel di Capoana, oggi deta la Vielieria, dove aono tutti i tribunali di quel regno, e cost Castel dell' Uovo, e dove fondo similmente le torri, fece le porte sopra il fiume del Volturno alla città, di Capua, un parco cinto di mura per l'uccellagioni presso a Gravina, e a Melfi un altro per le cacco di verno, oltre a molte altre cose che per hrevità non si raccontaco. Niccola intanto trattenendosi in Firenze, andava non solo esercitandosi nella scultura, ma nell'architettura ancora, mediante le fabbriche che a'andavano con un poco di buon disegno facendo per tetta Italia, e partienlarmente in Toscana. Onde si adoperò non poco nella fabbrica della Badia di Settimo, non stata finita dagli esecutori del Conte Ugo di Andeborgo, come Paltre sei secondo ehe si disse di sopra. E sebbene si legge nel campauile di detta Badia in un epitafo di maruni Gueliel, me fecit, si conosce nondimeno alla maniera, che si governava col consiglio di Niccola, il quale in que medesimi tempi fece in Pisa il Palazzo degli Anziani vecchio, oggi stato disfatto dal Duca Cosimo per fare nel medesimo luogo, servendosi d'una parte del vecchio, il magnifico palaszo e ennvento della nuova religione de Cavalieri dl S. Stefano, col diacgno e modello di Giorgio Vasari aretino pittore ed architettore, il quale si è accomodato come ha potuto il meglio, sopra quella muraglia vec-chia, riducendola alla moderna. Fece similmente

il primo, esendosi smarrito il huon modo di fabbricare, che mise in nso fondar gli edifizi a l'un in su i pilastri e sopra quelli voltare archi, avendo prima palificato sotto i detti pilastri; perchè endosi altrimenti, rotto il primo piano sodo del fondamento, le muraglie calavano sempre : dove il palificare rende sicurissimo l'edifizio, siecome la sperienza ne dimostra. Col suo disegno fu fatta ancora la chiesa di S. Michele in horgo de'manaei di Camaldoli, Ma la più bella, la più ingegnosa, e più capricclosa architettura che facesse mai Niccola, fu il campsnile di San Niccola di Pisa, dove stanno frati di S. Agostino perciocebe egli è di fuori a otto facce e dentro tonda, eon scale che girando a chiocciola vanno insinn in cima, e lasciano dentro il vano del mezzo libero ed a guisa di pozzo, e sopra ogni quattro scaglioni sono colonne che hanno gli arrhi zoppi, e che girano intorno intorno, onde posando la salita della volta sopra i detti archi, si va in modo salendo insino in cima, che chi è in terra vede sempre tutti quelli ehe sagliono, coloro che sagliono veggion coloro che sono in terra, e quel che sonn a mezzo reggano gli nni e gli altri, eioé quei ehe sono di sopra e quei che sono a basso. La quale capricciosa invenzione, fu pol eon miglior modo e più giuste misure e con plu ornamento messa in opera da Bramante archi-tetto a Roma in Belvedere per Papa Giulio II e da Antonio da Sangallo nel pozzo che è a Orvieto d'ordine di Papa Clemente VII, come si dira quando fia tempo. Ma tornando a Niccola, il quale fu non menn eccillente scultore else ar chitetture, ecli fece nella facciata della chiesa di S. Martino in Lucca, sotto il portico che è sopra la porta minore a man manea entrando in chiesa, dove si vede un Cristo deposto di croce, una storia di marmo di mezzo rilievo tutta piena di fignre fatte con molta diligenza, avendo traforato il marmo e finito il tutto di maniera, che diede speranza a coloro che prima facevano l'arte con stento grandissimo, che tosto doveva venire chi le porgerebbe con più facilità miglio-re aluto. Il medesimo Niccola diede l'anno 1240 il disegno della chiesa di S. Jacopo di Pistoia, e vi mise a lavorare di musaico alcuni maestri toscani i quali freiono la volta della nicchia, la quale, ancora che in que' tempi fusse tenuta cosa difficile e di molta spesa, noi più tosto muove oggi a riso ed a compassione che a maraviglia; e tanto più che cotale disordine, il quele procedera dal poco disegno, era non solo in Toscana, ma per tutta Italia, dove molte fabbriche ed altre cose che si lavoravano senza modo e senza disegno, fanno conoscere non meno la porertà degli ingegni loro, che le smisurate riechezze male spese dogli ubmini di quei tempi, per non avere avuto maestri che con bu maniera conducessino loro alcuna cosa che faessero. Niccola dunque per l'opere che faceva di scultura e d'architettura andava sempre acqui stando miglior nome, che non facevano gli scultori ed architetti che allora lavoravano in Ro-magna, come si può vedere in S. Ippolito e S. Giovanni di Paenza, nel Duomo di Ravenna, in S. Francesco, e nelle case de' Traversari e nella chiesa di Porto, ed in Arimini nell'abitazione del palazzo pubblico, nelle case de' Malatesti, ed in altre fabbriche, le quali sono molto peggiori ehe gli edifizi vecchi fatti ne' medesimi tempi in chis, riducendola alla moderna. Fece similmente Niccola in Pisa molti altri palassi e chiese, e fu può dire anen con verita d'una parte di Lom-

bardia, Vergiasi il Duomo di Ferrara e l'altre fabbriehe fatte dal Marchese Azzo, e si conosci ra cosi essere il varo, e quanto siann differenti dal Santo di Padova, fatta col modello di Niccola, e dalla chiesa dei frati minori in Venezia, fahbriehe amendue magnifiche ed onorate. Molti nel tempo di Niccola mossi da lodevole invidia, si misero con più studio alla scultura che per avanti fatto non avevano, e particolarmente in Milano dove concorsero alla fabbrica del Duomo molti Lombardi e Tedeschi, che poi si sparsero per Italia per le discordie che nacquero fra i Milanesi e Federigo Imperatore. E con romineiandu questi artefici a gareggiare fra loro così nei marini come nelle fabbriche, trovarono qualche poco di buono. Il medesimo accadde in Fi renze, poi che furono vedute l'opere d'Arnolfo e di Nireula, il quale, mentre che si fabbricava col suo disegno iu su la piazza di S. Giovanni la ebiesetta della Misericordia, vi fece di sua mano in marmo una nostra Donna, un S. Domenico ed un altro Santo che la mettono in mezzo siecome si può anco veder nella facciata di fuori di detta chiesa. Avendo al tempo di Niccola cominciato i Fiorentini a geltare per terra molte torri già state fatte di maniera harhara per tutta la città, perche meno venissero i popoli, mediante quelle offesi nelle suffe che apesso fra' Guelfi e Ghibellini si facevano, o perché fasse maggior sicurtà del pubblico, gli pareva che dovesse esser molto difficilo il rovinare la Torre del Guardamorto, la quale era iu au la piazza di S. Giovanni, per aver fatto le mura così gran presa, che non se ne poteva levare con i pieconi, e tanto più essendo altissima; perche facendo Niccola tagliar la torre da piedi da uno de' lati, e formatala con puntelli corti un braccio e mezzo, e poi dato lor fuoco, consumati che furono i puntelli, rovinò e si disfece da se quasi tuttat il che fu tenuto coss tauto ingegnosa ed utile per cotali affari, che è poi passata di maniera in uso, che quando bisogna, con questo facilissimo modo si rovina in poco tempo ogni edifizio. Si trovò Niccola alla prima fondazione del Duomo di Siena, e disegnò il tempio di S. Giovanni nella medesima città; poi tornato in Firenze l'anno medesimo che tornaronu i Guetti, disegnò la obiesa di S. Trinità, ed il monasterio delle donne di Faenza oggi rovinato per fare la Cittadella. Essendo poi richiamato a Napoli, per non lasciar le facceude di Toscana, vi maudò Maglione suo creato scultore ed architetto, il quale fece poi al tempo di Carrado la chiesa di S. Lorenzo di Napoli, fini parte del Piscopio, e vi fece alcune sepolture, nelle quali imito forte la maniera di Niccola suo maestro. Niccola intanto, essendo chiamato dai Volterrani l'anno 1254 che vennono sotto i Fiorentini, percha accresorsse il Duomo loro che era piccolo, egli lo ridusse, ancorche storto molto, a miglior forma e lo fece più magnifico che non era prima. Poi ritornato finalmente a Pisa, fece il pergamo di S. Giovanni di marmo, ponendovi ogni diligenza per lasciare di se me-moria alla patria; e fra l'altre cose intagliando in esso il Giudizio universale, vi fece molte figure, se non con perfetto disegno, almeno con pacienza e diligenza infinita, come si può vedere. E perche gli parve, come era vero, aver fatto opera degna di lode, v'intaglio a pie questi versi: Anno milleno bis centum bisque trideno

Hoc opus insigne sculpsit Nicola Pisanus.

I Sanesi mossi dalla fama di quest'opera, che acque molto man solo a' Pisani, ma a chiunque la vide, allogarono a Niccola il pergamo del loro Duomo dove si canta l'Evangelio, essendo pretore Guglielmo Mariscotti, nel quale fece Niocola molte storie di Gesù Cristo con molta soa tode, per le figure che vi sono lavorate e con molta difficoltà spirente Intorno intorno dal marmo. Fece similmente Niccola il disegno della chiesa e convento di S. Domenico d'Arezzo a i Signori di Pietramala ebe lo edificarono, ed al preghi del vescovo degli Ubertini restaurò la peave di Cortona, e fondò la chiesa di S. Margherita pe' frati di S. Francesco in sul più alto luogo di quella città. Onde crescendo per tante opere sempre più la fama di Niccola fu l'anno 1267 chiamato da Papa Clemente IV a Viterbo, dove oltre a molte altre cose, restauro la ebicsa e convento de' frati Predicatori. Da Viterbo andò a Napoli al re Carlo I il quale avendo rotto e morto nel pian di Tagliacozzo Curradi-no fece far in quel luogo una chiesa e hadia riochissima, e seppellire in essa l'infinito numero de'corpi morti in quella giornata, ordinando appresso che da molti monaci l'usse giorno e notte pregato per l'anime luro. Nella qual fabbrica restò in modo soddisfatto il Re Carlo dell'opera di Niccola, che l'onorò e premiò grandemente. Da Napoli tornando in Toscana si fermò Nio-cola alla fabbrica di S. Maria d'Orvieto, e lavorandovi in compagnia d'alcuni Tedeschi, vi feee di marmo per la facciata dinanzi di quella chiesa alcune figure tonde, e particolarmente due storie del giudizio nuiversale, ed in esse il paradiso e l'inferno. E siecome al sforzò di fore nel paradiso, della maggior bellezza che seppe, l'anime de' beatr ne' loro corpi ritornate, così nell'inferno fece le più strane forme di diavoli che si possano vedere, intentissime al tormentar l'anime daunate, Nella quale opera non cho i Tedeschi che quivi lavoravano, ma superò aè stesso con molta sua lode. E perche vi fece gran. numero di figure, e vi durò molta fatica, è stato, non ehe altro, lodato insino a' tempi nostri da chi non ha avuto più giudizio che tanto nella senltura. Ebbe fra gli altri Niccola un figlinolo chiamato Gsovanni, il quale perche seguitò sem-pre il padre, e sotto la disciplina di lui attese alla scultura ed all'architettura, in pochi anni divenne non solo eguale al padre, ma in alcuna cosa superiore; onde essendo già vecelsio Niocola, si ritirò in Pisa, e li vivendo quietamente, lasciava d'ogni cosa il governo al figlissolo. Essendo dunque morto in Perngia Papa Urbano IV fu mandato per Giovanni, il quale andato là, fece la sepoltura di quel Pontefice di marmo la quale insieme con quella di Papa Martino IV fu poi gettata per terra, quando i Perugini aggrandirono il loro rescovado, di modo che se ne regiono solamente alcune reliquie sparse per la chiesa. E avendo nel medesimo tempo i Pe-rugini dal monte di Pacciano, lontano due miglia della città, condotto per canali di plombo un'acqua grossissima, mediante l'ingegno ed industria d'un frate de Silvestrini, fu dato a fare a Gio. Pisano tutti gli ornamenti della fonte, così di bronzo come di marmi, onde egli vi mise mano e fece tre ordini di vasi, due di marmo ed nuo di bronzo; il primo è posto sopra dodici gradi di scalee a dodici facce; l'altro aopra alcuue colonne che posano in sul piano del primo vaso, cioè nel mezzo, ed il terzo che è di bronzo, posa sopra tre figure, ed ha nel mezzo aleuni grifoni pur di bronzo che versano segna da tutte le bande. E perchè a Giovanni parve avere molto heue in quel lavoro operato, vi pose il nome suo. Circa l'anno 1560 essendo gli archi e i condotti di questa fonte, la quale costò cento sessanta mila ducati d'oro, guasti in gran parte e rovinatl, Vincenzio Danti Perugino scultore, e eon ana non piccola lode, senza rifar gli archi, il che sarebbe atato di grandissima spesa, ricondusse molto ingegnosamente l'acqua alla detta fonte nel modo che era prima. Finita quest'opera, desideroso Giovanni di riveder il padre vecchio ed Indisposto, si parti da Perugia per tornarsene a Pisa; ma passando per Firenze, gli fin forza fermarsi, per odoperarsi insieme con altri all'opera delle mullos d' Aroo, che si facevano da S. Gregorio appresso la piszza de Mozzi. Ma finalmente avendo avuto nuove ehe Niccols suo padre era morto, se n'andò a Pisa, dove fu per la virtu sua da tutta la città con molto onure ricevato, rallegrandosl ognono che dopo la perdita di Niccola, fusse di lni rimaso Giovanni erede così delle virtù, come delle facultà sue. E venuta occasione di far prova di Ini, non fu ponto inganuata la loro opinione ; perché avendosi a fare alcune cose nella picciola ma orpatissima chiesa di Santa Maria della Spina, furono date a fare a Giovanni, il quale messovi mano, con l'aiuto di alcuni suoi giovani, condasse molti ornamenti di quell'oratorio a quella perfezione che oggi si vede; la quale opera, per quello che si può gudicare, dovette esserin que tempi tenota miescolosa, e tanto più avendovi fatto in una figura il ritratto di Niccola di naturale, come seppe meglio. Veduto ciò I Pi-sani, I quail molto innanzi avevano avuto ragionamento e vogtia di fare un luogo per le sepolture di tutti gli abitatori della città, così no-bili come plebei, o per non empiere il Duomo di sepolture o per altra cagione, diedero cura a Giovanni di fare l'edifizio di Campo Santo, che é in su la piazza del Doomo verso le mura; onde egli con buon disegoo a con molto giudizio, lo fece in quella maniera e con quelli ornamenti di marmo, e di quella grandezza ehe al vede. E erche non si guardò a spèsa nessuua, fu fatta la eoperta di piombo; e fuori della porta principale si veggiono nel marmo intagliate queste parole: A. D. MCCLERVIII tempore Domini Federigi archiepiscopi Pisani, el Domini Terlati potestatis, operario Orlando Sardella, Johanne magiatro aedificante. Finita quest'opees, l'anno medesimo 1283 andò Giovanni a Napoli, dove per lo Re Carlo feee il Castel Nuovo di Napoli; e per allargarsi e farlo più forte, fu forzato a rovinare molte case e chiese, e particolarmente un con-vento di frati di S. Francesco, che poi fu rifatto maggiore e più magnifico assai che non era prima, lontano dal castello e col titolo di Santa Maria della Nuova. Le quali fabbriche cominciato e tirate assai bene iunauzi, si parti Giovanni di Napoli per tornarsene in Toscana; ma giunto a Siena, senza esser laseiato passare più oltre, gli fu fatto fare il modello della facciata del Duomo di quella città, e poi con esso fu fatta la detta facciata ricca e magnifica molto. L'aono poi 1286 fabbricandosi il vescovado d'A-rezzo col diseguo di Margaritone architetto Aretino, fu condotto da Siena in Arezzo Giovauni da Guglielmino Ubertini vescovo di quella eittà, dove fece di marmo la tavola dell'altarmag-

ore, tutta plens d'intagli di figure, di fogliami ed altri ornamenti, acompartendo per tutta l'opera alcune cose di musaico sottile, e amalti sopra piastre d'argento commesse nel marmo con molta diligenza, Nel mezzo è una nostra Donna col figliuolo la collo, e dall'uno de'lati S. Gregorio Papa (il eui volto è Il ritratto al naturale di Papa Ouorio IV) e dall'altra sin S. Donato vescovo di quella città e protettore, lleui corpo con quelli di S. Antilia e d'altri Santi è sotlo l'istesso altare riosto. E perche il detto altare è isolato, intorno e da i lati sono storie picciole di basso rillevo della vita di S. Donato, ed il finimento di tutta l'opera sono alcuni tabernacoli pieni di figure tonde di marmo, lavorate molto sottilmente. Nel petto della Madonna detta è la forma d'un castone d'oro, dentro al quale, secondo che si dice, erano giole di molta valota, le quali sono state per le gnerre, come si crede; dai soldati che non banno molte volte ne anco rispetto al SS. Sagramento, portate via insieme con alcone figorine tonde che erano in eima e intorno a queil' opera, nella quale lutta spesero gli Aretini, secondo che si trova in aleuni ricordi, trentamila fiorini d'oro. Ne paia eiò gran fatto, pereiò che ella fu la quel tempo cosa quanto polesse essere preziosa e raras onde tornando Feilerigo Barbarossa da Roma dove si era incoronato, e passando per Arrezo molti anni dopo ch'era stata fatta, la lodò, anzi ammirò infinitamente; ed la vero a gran raglone, perche oltre all'altre cose, sono le commettiture di quel lavoro fatte d'infiniti pezzi, murate e commessa tanto brne, che tutta l'opra, chi non ha gran pratica delle cose dell'arte, la giudica agevolmente tutta d'un pezzo. Fece Gio vanni nella medesima chiesa la cappella degli Ubertini, nobilissima famiglia e Signnri, como sono ancora oggi e più già furono, di castella, con molti ornamenti di marmo che oggi sono ricoperti da altri molti e grandi ornamenti di maeigno, ehe în quel loogo col disegno di Giorgio Vasari l'anno 1535 farono posti, per sosteni-mento d'un organo eha yl è sopra di atraordinaria bonta e bellezza Fece similmente Giovanni Pisano il disegno

della chiesa di S. Maria de' Servi, che oggi è rovinata, însieme cou molti palazzi delle più nobili famiglie della elttà, per le cagioni dette di sopra. Non tacero che essendosi servito Giovanni, nel fare il detto altare di marmo, d'alenni Tedeschi, ehe più per imparare cha per guada-gnare a'acconciarono con esso lul, eglino divennero tali sotto la disciplina sua, che andati dopo quell'opera a Roma, servirono Bonifazio VIII in molte opere di scultura per San Pietro, ed in architettura quando faceva Cività Castellana, Farono oltre eio mandati dal medesimo a Santa Maria d'Orvieto, dove per quella facciata fecero molte figure di marmo, che secondo que' tempi furono ragionevoli. Ma fra gli altri che aiutaronn Giovanni nelle cose del vescovado d'Arezzo, Agostino ed Agnolo seultori ed architetti sanesi avanzarono col tempo di gran lunga tutti gli altri, come al suo loogo si dirà. Ma tornando a Giovanni, partito che egli fu d'Orvieto, venno a Firenze per vedere la fabbrica che Arnolfo faceva di Santa Maria del Fiore, e per vedere si milmente Giolto, del quale aveva sentito fonri gran cose ragionare; ma non fu si tosto arrivato a Firenze, che dagli operai della detta fabbrica di S. Maria del Fiore, eli fo data a fare la Ma-donua che in messo a due angioli piccoli è sopra la porta di detta chiesa che va in Canonica, la 1 unle opera fu allora molto lodata. Dopo fece il attesimo pircolo di S. Giovanni, dore sono aleune storie di mezzo rilievo della vita di quel Saoto. Andato poi a Bologna, ordioù la cappella maggiore della chiesa di S. Domenico, nella quale gli fu fatto fare di marmo l'altare da Teodurico Borgngnoni Luccheae vescovo e frate di quell' ordine; nel qual luogo medesimo fece poi l'anno 1298 la tavola di marmo, dove sono la nostra Donna ed altre otto figure assai ragionevoli. E l'anno 1300 essendo Niccola da Prato cardinale Legato del Papa a Firenze, por accomodare le discordie de'Fiorentini, gli fece fare un monasterin di donne in Prato, cha dal suo nome si chiama S, Niccola, e restaurare nella incdesima terra il convento di S. Domenico, e con anco quel di Pistoja, nell'uno e nell'altro de' quali si vede ancora l'arma di detto cardinale. E perche Pistolesi avevano in venerazione il noine di Niceola padre di Giovanni, per quello che colla sua virtuaves in quella estis adoprato, feciun fare a esso Giovanni un pergasoo di marmo per la chiesa ili S. Andrea, simile a quello che egli aveva fatto nel Duomo di Siena; e ciò per concorrenza d'uno, che poco innanzi n'era alato fatto nella chiesa di S. Giovanni Evangelista da un Tedesco, che na fu molto lo lato. Giovanni dunque diede finito il suo in quattra anni, avendo l'opera di quello divisa in cinque storie della vita de Gesù Cristo, e fattovi oltre elò na Gindizio universale con quella magginr diligenza che seppe, per pareggiare, o forse passare quello allora tanto nominato d'Orvieto. E intorno a detto pergamo sopra aleone colonne che lo reggino, stagljo nell' architrave, parendogli, come fu in vero per quanto sapeva quella età, averfatto una

Hocopusculpsisohannes, qui res non egitinanes, Nucli natus..... meliora beatus, Quem gennit l'isa, doctum super omnia vita.

grande, e bell' opera, questi versi:

Free Giovanni in quel medesimo tempo la pila dell'acqua annta ili marmo della ebirsa di S. Giovanni Evangelista nella medesima citta, con tre ligure che la reggonu, la temperanza, la prueleura, a la giustizia; la qualc opera, per essere allora stata tenuta multo hella , fu posta nel mezzo di quella chiesa come cosa singolare. E prima elle partisse di Pistoia, sebben non fu ec-ai allora cominciata l'opera, fece il modello del campanile di S. Jacopo, principale chiesa diquella città nel quale campaoile, che è in su la piazza di detto S. Jacopo ed a canto alla chiesa, e questo millesimo: A. D. 1301. Essendo poi morto in Perugia Papa Benedetto IX fit mandato per Giovanni, il quale aodato a Perugia, fece nella chiesa vecchia di S. Domenico de'frati Predicatori una sepoltora di marmo per quel Pontelice, il quale ritratto di naturale e in abito pontificale, pose intorno sopra la cassa con il se angeli, una da ciascun lato, che tengono una cortina, a di sopra una nostra Donna-con due santi di rilievo che la mettono in messo, a molti altri ornamenti Intorno a quella sepoltura intagliati. Parimente nella chiesa nuova de' detti frati Predicatori, fece il sepolero di M. Niccolò Guidalotti Perugino e vescovo di Recanati, il quale fu institutore della Sapienza nuova di Perugia. Nella quale chiesa nuova dico, che prima era stata fondata da altri, condosse la navata del mezzo, che fu con molto migliore ordine fondata 'a loi , che il 'rimanente della phicia non cra

stato fatto, la quale da un lato pende, e minac cis, per essere stata male foo-lata, rovina. E na l vero chi mette mano a fabbricare ed a far cose d'importanza, non da chi sa poco, ma dai mi-gliori dovrebbe sempre pigliar consiglio, per non avere dopo il fatto con danno e vergogna a pentirsi d'essersi dove più bisognava mal consigliato. Voleva Giovanni, apeditosi delle cose di Perugia, andare a Roma per imparare da quelle poche cose antiche che vi si vedevano, si come aveva fatto il padre; ma da giuste cagioni impedito non ebbe effetto questo suo desiderio, e massimamente sentendo la corte essere di poco ita in Avignone. Tornato adunque a Pisa, Nella di Giovanni Falconi operaio gli diede a fare il pergamo grande del Duomo, che è a man ritta andando verso l'altar maggiore appiccato al coro; al qual dato principio, ed a molte figuro tonde alte braccia tre else a quallo avevano a servire, a poco a poco lo condusse a quella forma che oggi si vede, posato parte sopra le dette figore, parte sopra alcune colonne sostenute da leoni, a nelle spondefece alenne storie della vita di Gesù Cristo. È un peccato veramente che tanta spesa, tanta diligenza e tanta fatica, non fusse accompagnata da buon disegno, a non avesse la sua perfezione, na invenzione, ne grazia; ne maniera che buona fosse, come avrebbe a'lempi nostri egni opera che fusse fatta anco con molto minore spesa e fatica. Nondimeno dovatte recara agli uomini di que' tempi, avvezzi a ve-dere solamente cose golfissima, non piccola maraviglia. Fu finita quest' opera l'anno 1320. come appare in certi versi che sono intorno al dettn pergamo, che dicono cosi ;

detti priguni, che dicino consi detti priguni, che dicino consi Qui delli kan pura humud [remare figures ]. Bic opus, his annis Domini eculpere Johannis Are manus tele quondon, natiupo Nicole, so con altri trediti versi, I quali non si seriono per mono essere noissi a chi legge, a perrile quiesti batano non solos far fode che il dettu pergano por legio con in tutte le cose cosi (dati. Una notra Doma macora, che la mezoa S. Gienani l'attitude don sile Subsi si vicel in narmo di Giovanni, e quegli che si petti delli Meliona tati in gianoccioni, si dies essere Piero Gianbocoti porraio. Comunipore sia, nella luse deve pora l'iragili esti notre l'oragili che con pora l'iragili esti notre l'oragili che si petti della Meliona nati si gianoccioni, si dies essere Piero Gianbocoti porraio. Comunipore sia, nella luse deve pora l'iragili esi lustra bora sono queste papa l'aragili esi lustra bora sono queste pa-

role integliate: Sub Petri cura haec pia fuit sculpta figura: Nicoli nato sculptore Johanne vocato.

Similacente sopra la porta del fisoco che di dirimpetto al campanile, è di. mano di Giovanel ona nostra Donn di mermo, che ha da un late una duuma inginocchioni con due bambini figurata per Pina, e dall'altro l'Imperadore Enrica. Nella base dose posa la nostra Donna sono questi paradez des granta piena, Dominia Nobila arte nosau sculpul hobaquer Piranus

Sculpsis sub Burgundio Tadi benigso...
ed intorno alla base di Pisa;
Virginis ancilla sum Pisa quieta sub illa:

ed intorno alla base d'Eorico

Imperat Henricus qui Christo fertur amitus. Essendo stata già molti anni nella piere vecchia della terra di Prato, sotto l'altare della cappella maggiore la ciotola di nostra Donua; OPERE +3

che Michele da Prato tornando di Terra Santa aveva recato nella patria l'anno 1141, e consegnatala a Uberto proposto di quella pieve, che la pose dove si è detto, e dove era stata sempre enn gran venerazione tenuta, l'anno 1312 fu voluta rubare da un Pratese nomo di mali vita, e quasi un altro Ser Ciappelletto; ma essendo statoscoperto, fa per mano della giustiaia come sacrilego fatto morire. Da che mossi i Pratesi, deliberarono di fare per tenere più sicuramente la detta cintola, un sito forte e bene accomodato; onde mandato per Giovanni che già era vecchio, feciono col consiglio sno nella chiesa maggiore, la cappella dove ora sta riposta la detta cintola di nostra Donna. E poi col disegno del medesimo feciono la detta chiesa molto maggiore di quello ch' ella era, e la incrostarono di fuori di marmi bianchi e neri, e similmente il campanile, come si può vedere. Finalmente esaendo Giovanni già vecebissimo, si mori l'anno 1320, dopo aver fatto oltre a quelle che dette si aono, molte altre opere di scultura ed architettura. E nel vero si deve molto a lui ed a Niccola auo padre: poiché in tempi privi d'ogni hontà di disegno, diedero in tante teoebre non piccolo lume alle cose di quest'arti, nelle quali furono in quell'età versmente eccellenti. Fu sotterrato ovauni in Campo Santo onorstamente, nella stess'arca dove era stato posto Niccola suo pa-dre. Furono discepoli di Giovanni molti che dopo lui fiorirono, ma particolarmente Lino scultore ed architetto sanese, il quale fece in Pisa la cappella dove è il corpo di S. Banieri in Duomo tutta ornata di marmi, e similmente il vaso del battesimo ch'è in detto Duomo cul nome auo. Ne si maraviell alcuno che facessero Niccola e Giovanni tante opere, perché, oltre che vissono assai, essendo i primi maestri in quel tempo che fussono in Enropa, non si fece alcuna cosa d'importanza alla quale non intervenissono, come, oltre a quelle che dette si sono, in molte inscrizioni si può vodere. E poichè con P occasione di questi due scultori ed architetti si è delle cose di Pisa ragionato, non tacerò. che in su le scalee di verso lo Spedale Nuovo intorno alla base che sostiene un leone ed il vaso che è sopra la colonna di portido, sono

queste parole: Questo è'l talento che Cesare Imperadore diede a Pira, con lo quale si minarava lo censo che a lui era dato: lo quale ei edificato sonora questa colonna e Ieono nat tempo di Giovanni Rosto operado dell'opera di S. Maria Magnot di Pira. A. D. 10001111. Indictione seconda di Marzo.

# VITA D'ANDREA TAFIA

Sicome recurson non piecola marritgia la cone di Gimbare (rendo egli data dil'arte della pittora miglior diregno e forma) egli usonisi di dictata di marritgia di regno e forma) egli usonisi di dicta ella miniera greco, culi l'opere di musico d'Andrea Tuli, che fa nei mederina tempi, farono miniera, ed egli proti inensio escolleste anni ordire ditto, che in estale sirie meglio operara il orre ditto, che in estale sirie meglio operara il protesse. Ma di vero non escodo eggi il piai valente mono del mondo, considerando che il martine della considerando che il martine della considerando con di mondo, a considerando che il martine della considerando con del mondo, a considerando che il martine della considerando con del mondo, a considerando che il martine della considerando con del mondo, a considerando che il martine della considerando con del mondo, a considerando che il martine della considerando con del mondo.

Vul. n

zla, dove alcuni pittori greci lavoravano in S. Marco di musaico, e con essi pigliando dimestichezza, con preghi, con danari, e con promesse, operi di maniera che a Firenze condusse maestro Apollonio pittore greco, il quale gl'insegnò a cuocere i vetri del mussico e far la stucco per co metterio, ed in sna compagnia lavorò nella tribona di S. Giovanni la parte di sopra dove sono le Potestà, I Troni, e le Dominazioni; nel qual luogo poi Andrea fatto più dotto, fece, come si dirà di sotto, il Cristo ebe è sopra la banda della cappella maggiore. Ma avvendo fatto menzione di S. Giovanni, non passerò con silenzio che quel tempio antico è tutto di fuori e di dentro lavorato di marmi d'opera corintia, e che egli é non pure in tutte le sue parti misurato e condotto perfettamente, e con tutte le su roporzioni, ma benissimo ornato di porte e di inestre, ed accompagnato da due colonne di granito per faccia di braccia undici l'una, per fare i tre vani, sopra i quali sono gli architravi che posano in su le dette colonne, per reggere tutta la macchina della volta doppia, la quale è dagli architetti moderni come cosa singolare lodata; e meritamente, perciocché ella ha mo-strato il buono che già aveva in se quell'arte a Filippo di Ser Brunelleaco, a Donatello, ed agli aliri maestri di que' tempi, I quali imparavono l'arte col mezzo di quell'opera e della chiesa di S. Apostolo di Firenze, opera di tanta buona maniera che tira alla vera bonta antica, avendo come si è detto di sopra, tutte le colonne di pezzi misurate e commesse con tanta diligenas, che si può molto imparare a considerarle in tutte le sue parti. Ma per tacere molte cose che della buona architettura di queste chicsa si potreb-bono dire, dirò solamente che molto si diviò ila questo segno e da questo buon modo di fare, quando si rifece di marmo la facciata della chiesa di S. Miniata anl Monte fuor di Firenze, per la conversione del beato S. Giovanni Gualberto cittadino di Firenze, e fundatore della congrega-zione de'monaci di Vall'Ombrosa: perchè quella e molte altre opere che furono fatte poi, non furono punto in bonta a quelle dette somiglianti, Il che medesimamente avvanne nelle cose della scultura, perche tutte quelle che fecero in Italia i maestri di quell'età, come si è detto nel proemio delle vite, furono molto goffe, come si pnò veilere in molti luoghi, c particolarmente in Pistoia in S. Bartolomeo de Canonici regolari, dove in un pergamo fatto goffissimomente da Guido da Como, è il principio della vita di G. C. con queste parole fattevi dall'artefice medesima l'anno 11991

Sculper-Liadeur, quad dectar in et re producty.

Ma per torsare al templo di S. Giovanni, templo me curucti carmine prono.

Ma per torsare al templo di S. Giovanni, templo di S. Giova

in cerchi di varie storie. Nel primo sono tutti l ministri ed esecutori della volontà divina, cioè gli Angeli, gli Arcangeli, i Cherubini, i Serafini, le Potestati, i Troni, e le Dominazioni, Nel secondo grado sono pur di mossico alla maniera greca le principali cose fatte da Dio, da che fece la luce insino al diluvio. Nel giro che è sotto questi, il quale viene allargando le otto facce di quella tribuna, sono tutti i fatti di Joseffo e de'suoi dodici fratelli. Seguitano poi sotto questi altei e tanti vani della medesima grandezza che girano similmente innanzi, nei quali è pur di musaico la vita di Gesti Cristo, da che fu concetto nel ventre di Maria insino all'ascensione in cirlo: poi ripigliando il medesimo ordine, sotto i tre fregi e la vita di S. Giovanni Batista, cominciando dall'apparizione dell'angelo a Zaccheria sacerdote, insino alla decollazione e sepoltura che gli danno i suoi discepoli. Le quali tutte cose essendo goffe senza disegno e senz'arte, e non avendo in se altro che la maniera greca di que' templ, io non lodo semplicemente, ma si bene, avuto rispetto al modo di fare di quell'età e all'imperfetto che allora aveva l'arte della pittura; senza che il lavoro è saldo, e sono i pezzi del musaico molto hene commessi. Insomma il fine di quell'opera è molto migliore, o per dir meglio manco cattivo che non è il principio, sebbene il tutto, rispetto alle cose d'oggi, muove piuttosto a riso che a piacere o maraviglia. Andrea finalmente fece con molta sua lode da per se e senza l'aluto d'Apollonio, nella detta tribuna sopra la banda dalla cappella maggiore, il Cristo che ancor oggi vi si vede di braccia sette. Per le quali opere famoso per tutta l'Italia divenuto, e nella patria sua eccellente reputato, meritò d'essere onorato e premiato largamente. Fu veremente felicità grandissima quella d'Andrea, Dascer in tempo che goffamente operandosi, si stimasse assai quello che pochissimo o piuttosto nulla stimare si doveva; la qual cosa medesima avvenne a fra Jacopo da Turrita dell'ordine di S. Francesco, perché avendo fatto l'opere di musaico che sono nella scarsella dopo l'altare di detto S. Giovanni, non ostante che fussero poco · lodevoli, ne fu con premi straordinari remunerato, e poi come eccellente maestro condotto a Roma, dove lavorò alcune cose nella cappella dell'altae maggiore di S. Giovanni Laterano, e in quella di S. Maria Maggiore. Poi condotto a Pisa, fece nella tribuna principale del Duomo colla medesima maniera che aveva fatto l'altre cose sue, aiutato nondimeno da Andrea Tafi e da Gaddo Gaddi, gli Evangelisti ed altre eose che vi sono, le quali poi furono finite da Vicino, avendole egli lasciate poco meno che im-perfette del tutto. Furono dunque in pregio per qualche tempo l'opere di costoro: ma poi che l'opere di Giotto turono, come si dirà al luogo so, poste in paragone di quelle d'Andrea, di Cimabue, e degli altri, conobbero i popoli in parte la perfezione dell'arte, vedendo la diffe-renza ch'era dalla maniera prima di Cimabue a quella di Giotto nelle figure degli uni e degli altri, ed in quelle che fecero i discepoli ed imitatori loro. Dal qual principio cercando di ma-no in mano gli altri di seguire l'orme de'macstri migliori, e sopravanzando l'un l'altro felicemente più l'un giorno che l'altro, da tanta bassezza sono state quest'arti al colmo della loro perfezione, come si vede, inalzate. Visse Andres nni ottant' nno, e mori innanal a Cimabue nel

1954. E per la reputazione e onore che al guadagio col musaico, per aerdo egli prima di opri altro arrecato ed inarganto agli nomini di Tosensa in miglior maniera, fu cagione che Gaddo Gaddi, Giotto, egli attri ferero pol l'eccellentissime opere di quel magisterio, che hanno acquistatio loro fima e nonce perputu. Non mancò chi dopo la morte d'Andrea lo magnificasse con questa i erizzione:

Qui giace Andrea, ell' opre leggiadre e belle Feca in tutta Toscana, ed ora è ito

of for wage to regue delic stells.

Fu discepted of Addres Boussaine Buffalmacco, che gli fice scareda divanetto mable harle,
station IV Milanese, e quello d'innocenno IV,
l'uno e l'altro de'quati ritense poi nelle pitture
se che fece a Pinto S. Polos i rajo d'Arno.
Antonio d'Andres Tafi, il quale fu rajonarrio
dipintore; ma non ho potato tyare alcuna
opera di sua mano; solo si fa messione di sio
del disegno.

del diegon.

Identi del me milo lobto fe sil Merita del mela To, periodenta subnimenta di manter To, periodenta subnime impario i principi del musico da colore che 
egili condune da Venesia a Firenze, agginne 
nondineno tanto di humo all'arte, commettenmondineno tanto di humo all'arte, commettenmondineno tanto di humo all'arte, commettendi care del littoro pino come una trava (gi che 
è nel musico di grandissima importanza), che 
e nel musico di grandissima importanza), che 
giu spece la visi di fiche nel ori gi silri a 
Gitti, come si diri nella viti suaz e con solo 
tempi anteri si sono in questa sorte di pittura 
esercitati. Unde si pini con verità affersare, 
che quelle opere che oggi si fino neraviglintempi natri si sono in questa sorte di pittura 
esercitati. Unde si pini con verità affersare, 
che quelle opere che oggi si fino neraviglinti lospis, arcasero da Andres Tafi il loro primo principio.

### VITA DI GADDO GADDI

PITTORE FIGURERING

Dimestrò Gaddo pittore noreutino in questo medesimo tempo, più disegno nell'opere sue lavorate alla greca e con grandissima diligenza condotte, che non free Andrea Tafi e gli altri pittori che furono innanzi a lui; e nacque forse questo dall'amicizia e dalla pratica che dimesticamente tenne con Cimahue; perché o per la conformità de sangui o per la honta degli animi, riteovandosi tra loro congiunti d'una stretta henevolenza, nella frequente conversazione che avevano insieme, e nel discorrere bene spesso amorevolmente sopra le difficoltà dell'arti, nascevano nelloro aoimi concetti bellissimi e grandi. E ciò veniva loro tanto più agevolmente fatto, quanto erano aiutati dalla sottigliezza dell'aria di Firenze, la quale produce ordinarlamente spiriti ingegnosi e sottili, levando loro continnamente d'attorno quel poco di ruggine e grossezza, che il più delle volte la natura non puote, con l'emulazione e coi precetti che d'ogni tempo porgono i huoni artefici. E vedesi apertamente, che le cose conferite fra culoro che nell'amicizia non sono di duppia scorza coperti, come che pochi così fatti se ne ritrovino, si riducono a molta persezione. Ed i medesimi nelle scienze che imparano, conferendo le difficulta di quelle, le purgano e le rendono coal chiare e facili, che grandissima lode se ne tracOPERE 25

La dove per lo contrario alcuni diabolicamente pella professione dell'amicizia praticando, sotto apezie di verità e d'amorevolezza e per invidia e malizia i concetti loro defraudano; di maniera che l'arti non così tosto a quell'eccellenza pervengono che farebbono, se la carità abbracciasse gl'ingegni degli spiriti gentili, come ve-ramente strinse Gaddo e Cimabuc, e similmente Audrea Tañ e Gaddo, che in compagnia fu preso da Andrea a finire il musaico di S. Giovanni : dove esso Gaddu imparò tanto, che poi fece da sè i profeti che si veggiono intorno a quel tempio nei quadri sotto le finestre; i quali avendo egli lavorato da se solo e con molto miglior maniera, gli arrecarono fama grandissima. Laonde creaciutorli l'animo e dispostosi a lavorare da se solo, attese continuamente a studiar la maniera greca accompagnata con quells di Cimabue.Onde fra non molto tempo essendo venuto eccelleute nell'arte, gli fu dagli operai di S. Maria del Fiore allogato il mezzo tondo dentro la chiesa sopra la porta principale, dove egli lavorò di musajeo l'incoronazione di nostra Donna: la qual opera finita, fu da tutti i maestri e forestieri e nostrali, giudicata la più hella che fusse stata veduta ancora in tutta Italia di quel meatiero, conoseendosi in essa più disegno, più giudicio, e più diligenza, che in tutto il rimanente dell'opere che di musaico allora in Italia si ritrovarono. Onde sparsasi la fama di quest'ope-ra, fu chiamato Gaddo a Roma l'anno 1308, che fu l'anno dopo l'incendio che abbruciò la chiesa e i palazzi di Laterano, da Clemente V, al quale fini di musaico alcune cose lasciate imperfette da fra Jacopo da Turrita.

Dopo lavorò nella chiesa di S. Pietro, pur di mussico, alcune cose nella cappella maggiore e per la chiesa, ma particolarmente nella facciata dinanzi un Dio padre grande con molte figure; ed aiutando a finire alcune storie che sono nella faceinta di S. Maria Maggiore di musaico, migliorò alquanto la maniera, e si parti per un poco da quella greca che non aveva in se punto di buono. Poi ritornato in Toscana, lavoro nel Duomo vecchio fuor della città d'Arezzo, per i Tarlati Signori di Pietramala, alcune cose di musaico in una volta la quale era tutta di spune, e copriva la parte di messo di quel tempio, il quale essendo troppo aggravato dalla volta antica di pietre, rovinò al tempo del Vescovo Gen-tile Urbinate, che la fece poi rifar tutta di mattoni. Partito d'Arezzo, se n'ando Gaddo a Pisa, dove nel Duomo sopra la cappella dell'Incoronata fece nella nicchia una nostra Donna che va in ciclo, e di sopra un Gesù Cristo che l'aapetta e le ha per suo seggio una ricca sedia apparecchiata; la quale opera, secondu que'tempi, lu al bene e con tanta diligenza lavorata, ch'ella ai è insino a oggi conservata benissimo. Dopo ciò ritornò Gaddo a Firenze coo animo di riosarsi; per che datosi a fare piccole tavolette di musaico, ne condusse alcune di guscia d'uova con diligenza e pacienza incredibile, come si può fra l'altre vedere in sleune, che ancor oggi sono nel tempio di S. Giovanni di Firenze, Si legge anco che ne fece due per il Re Ruberto, ma non ae ne sa sitro. E questo basti aver detto di Garlilo Gaddi, quanto alle cose di musaico. Di pittura poi fece molte tavole, e fra l'altre quella che è in S. Maria Novella nel tramesan della chiesa alla cappella dei Minerbetti, e molte altre che furono in diversi luoghi di Toscana man-

date. E coi lavorando quando di manico a quando di pittore, free nell'uno e nell'altre esercitio molte opere ragionevoli, le quali in mantenero sempre in homo credito e reputazione lo potteri qui distendemi più oltre in ragionare di Gaddo ma perchè le massirer dei pittori di que' tempi non possono agli artefici per lo più di coltre di consistenti a casser più lango nelle visie di coltro, che avendo migliorate l'arti possono in qualche parte giovare.

Visse Gaddo anni settantatre, e morì nel 1312 e fu in S. Croce da Taddeo suo figliuolo onnrevolmente seppellito. E sebbene ebbe altri figlinoli, Taddeo solo, il quale fu alle fonti tenute a hattesimo da Giotto, attese alla pittura, imparando primamente i principi da suo padre, e poi il rimanente da Giotto. Fu discepolo di Gaddo, oltre a Taddeo suo figliuolo, come s'è dette Vicino pittor pisano, il quale benissimo lavorò di musaico alcune cose nella tribuna maggiore del Duomo di Pisa, come ne dimostrano queste parole ehe ancora io essa tribuna si veggiono: Tempore Domini Johannis Rossi operarii istius ceclesiae, Vicinus pictor incepit et perfecit hane imaginem B. Mariae, sed Majestatis, et Evangelistae per alios inceptae, ipse complevit et perfecit. Auno Pomini 1321. De mense septembris. Benedictum eit nomen Domini Dei nostri Jesu Christi. Amen

Il riratto di Gaddo è di mano di Taddes suo oficiano nella cheisa medesima di S. Croco nella espella de Baroncelli in uno aposalizio di nostra Donna, e a canto gli è Andrea Taß. E nel nostro libro detto di sopra, è una carta di mano di Gaddo fatta a uso di minio come quali di Climabuc, nella quale si vede quanto valesso nel disegno.

Ora perche in un libretto antico, dal quale ho tratto queste poche cose che di Gaddo Gaddi si sono raccontate, si ragiona anco della edificazione di S. Maria Novella, chiesa la Firenze nei Frati Predicatori, e veramente magnifica e onoratissima, non passerò con silenzio da chi e quando fosse edificata. Dico dunque, che essend besto Domenico in Bologna, ed essendogli con-ceduto il luogo di Ripoli fuor di Firenze, egli vi mandò sotto la cura del besto Giovanni da Salerno dodici frati, i quali non molti anni do o vennero in Fiorenza nella chiesa e luoro di S. Pancrazio, e Il stavano, quando venuto esse Domenico in Piorenza, n'uscirono, e come p eque a lui, andarono a stare nella chiesa di S. Paolo. Poi essendo conceduto al detto beato Giovanni il luogo di S. Maria Novella con tutti i suoi beni dal Legato del Papa e dal vescovo della città, furono messi in possesso e cominciarone ad abita re il detto luogo il di ultimod'ottobre 1221. E perche la detta chiesa era assai piccola, e riagnardando verso occidente avea l'entrata dalla piazza vecchia, cominciarono i frati, essendo già eresciuti in buon numero e avendo gran oredito nella città, a pensare d'accrescer la detta chiesa e convento. Onde avendo messo insieme grandi-sima somma di dapari, e avendo molti nella città che promettevano ogni aiuto, cominciarono la fabbrica della nuova chiesa il di di S. Luca nel 1278, mettendo solennissimamente la prima pietra de'fondamenti il cardinale Latino degli Orsini Legato di Papa Niccola III ap-presso i Fiorentini. Furono architettori ili detta chière fra Giovanni florentino e fra Ristoro da

Campi conversi del medesimo ordine, i quali rifeciono il ponte alla Carraia e quello di S. Trinita, rovinati pel diluvio del 1264 il primo di d'ottobre. La maggior parte del aito di detta chiesa e convento fu donato ai frati dagli eredi di M. Jacopo cav. de' Tornaquiuci. La spesa, come si è detto, fu fatta parte di limosine, parte de danari di diverse persone che aiutarono gagliardamente, e particolarmente con l'ainto di frate Aldobrandino Cavalcanti, il quale fu poi vescovo d'Arezzo, ed è sepolto sopra la porta della Vergine, Costui, dicono che oltre all'altre cose, messe insieme con l'industria sua tutto il lavoro e materia ebe andò in detta chiesa; la quale fu finita, essendo priore di quel convento fra Jacopo Passavanti, che però meritò aver un sepolero di marmo innanzi alla cappella maggiore a man sinistra. En consecrata questa chiesa l'auno 1420 da Papa Martino V, come si vede in nn evitatho di marmo nel pilastro destro della cappella maggiore, che dice cost: Anno Domini \$520 die septima Septembris Dominus Martinus divina providentia Papa V personaliter hanc ecclesiam consecravit, et magnas indulgentias contulit visitantibus eamdem. Delle quali tutte cose e molte altre si ragiona in una crousca dell'edificazione di detta chiesa, la quale è appresso i padri di S. Maria Novella, e nelle istorie di Giovanni Villani similmente. Ed io non ho voluto tacere di questa chiesa e convento queste poche cose, al perché ell'é delle princi-pali e delle più belle di Firenze, e si anco perche banno in essa, come si dirà di sotto, molte eccellenti opere fatte da'più famosi artefici che siano stati negli anni addietro.

### VITA DI MARGARITONE

# PITTORF, SCULTORR, E ARCHITETTO ARETISO

Fra gli altri vecchi pittori, ne'quali misero molto spavento le lodi che dagli uomini meritamente si davano a Cimabue ed a Giotto suo discepolo, de'quali il buon operare nella pittura faceva chiaro il grido per tutta Italia, fu un Margaritone aretino pittore, il quale con gli altri, che in quell'infelice secolo tenevano il supremo gra-do nella pittura, conobbe che l'opere di coloro oscuravano poco meno che del tutto la fama sua, Eserndo duuque Margaritone, fra gli altri pittori di que' tempi che lavoravano alla greca, tenuto eccellente, lavorò a tempera in Arezzo molte lavole; ed a fresco, ma in molto tempo e con molta fatica in più quadri, quasi tatta la chiesa di S. Clemente, badia dell'ordine di Camaldoli, oggi rovinata e spianata tutta, insieme con molti altri edifizi, e con una rosea forte chiamata S. Chimenti; per avere il Duea Cosimo de'Medici non solo in quel luogo, ma intorno intorno a quella città disfatto con molti edifizi le mura vecchie, else da Guido Pietramalesco, già vescovo e padro-ne di quella città, furono rifatte, per rifarte con fianchi e baluardi intorno intorno molto più gagliarde e minori di quello che erano, e per conseguente più atte a guardarsi e da poes gente, Erano nei detti quadri molte figure piccole e grandi, e come che fusiero lavorate alla greca, si conosceva unndimeno che ell'erano state fatte con buon giudizio e con amore, come possono far fede l'opere che di mano del medesimo sono rimase in goella città, e massimamente una tavola che è ora in S. Francesco con un ornamento moderno nella esppella della Concesione, dore è

una Madonna tenuta da que'frati in gran venerazione, Fece nella medesima chiesa pure alla green un Crocifieso grande, oggi posto in quelle cappella dove è la stanza degli operai, il quale e in su l'asse dintornata la croce: e di questa sorte ne fece molti in quella città. Lavorò nelle monsche di S. Margherita un'opera ebe oggi di appoggiata al tramezzo della chiesa, cioè una tela confitta sopra una tavola, dove sono storie di figure piccole della vita di nostra Donna e di S. Giovanni Battista, d'assai migliore maniera che le grandi, e zon più diligenza e grazia condutte; della quale opera è da tener conto, non solo perche le dette figure piccole sono tanto ben fatte che paiono di minio, ma ancora per essere una maravielia vedere un lavoro in tela lina essersi trecento anni conservato. Fece per tutta la città pitture infinite, ed a Sargiano convento dei frati de' Zoccoli, in una tavola un S. Francesco ritratto di naturale, ponendovi il nome suo, come in opera, a giudizio suo, da lui oiù del solito ben lavorata. Avendo poi fatto in egno un Crocifisso grande dipinto alla grecalo mandò in Firenze a M. Farinata degli Uberti famosissimo cittadino, per avere, fra molte altre opere egregir, da soprastante rovina e pericolo la sua patria liberato. Questo Crocifisso è oggi in S, Croce tra la cappella de Peruzzi e quella dr' Giugni In S. Domenico d'Arezzo, chiesa e convento fabbricato da' Signori di Pietramala l'anno 1275, come dimostrano ancora l'insegne loro, lavorò molte cose prima che tornesse a Roms, dove già era stato molto grato a Papo Urbano IV per fare alcune cose a fresco di c.-mmissione sua nel portico di S. Pietro, che di maniera greca, secondo que' tempi, furono ragionevoli. Avendo poi fatto a Gangliereto, luogo aopra Terranuova di Valdarno, una tavola di San Francesco, si diede, aveudo lo spirito elevato. alla scultura, e ciò con tanto studio, che riusci molto meglio che non aveva fatto nella pittura; perche sebbene furono le sue prime sentture alla greca, come ne mostrano quattro figure di legno che sono nella pieve in un deposto di eroce, ed alcune altre figure tonde poste nella cappella di S. Francesco sopra il battesimo, egli cappess ut s. resultant prese nondimeno miglior maniera, poi che ebbei in Firenze veduto l'opere d'Arnolfo e degli altri allora più famosi scultori. Onde tornato in Arexso l'anno 1275 dietro alla corte di Papa Gregorio, che tornando d'Avignone a Roma passò per Firenze, se gli pose occasione di farsi maggiormente conoscere, perchè essendo quel l'apa mor. to in Arezzo, dopo l'aver donato al comune trenta mila scudi perché finisse la fabbrica del vescovado, già stata cominciata da maestro Lapo e poco tirata innanzi, ordinarono gli Aretini (oltre all'aver fatto per memoria di detto Pontefice in vescovado la esppella di S. Gregorio, dove col tempo Margaritone fece una tavola), che dal medesimo gli fusse fatta di marmo una sepoltura nel detto vescovado, alla quale messo mano, la condusse in modo a fine, col farvi il ritratto del Papa di naturale di marmo e di pittura, ch'ella fu tenuta la migliore opera ehe avesse ancora fatto mai

Dopo rimettendosi mano alla fabbrica del veacovado, la condusse Margaritone molto inanazi, segultando il disegno di Lapo, ma non però se le diede fine, perchè rinnovandosi pochi anni pol la guerra tra i Fiorentini egli Arctini, il clue fu l'anno 1289, per colpa di Guglicimino Ubertini, vescovo e signore d'Arexso, siutato dai Tarlati di l'ietramala e da' Pazzi di Valdarno, come ebe male glieu'avvenisse, essendo stati rotti e morti a Campaldino, furonn spesi in quella guerra tutti i danari lasciati dal Papa alla fab-brica del vescovado. E perciò fu ordinato poi dagli Aretini, che in quel cambio servisse il danno dato del contado (cost chiamano un dasio) per entrata particolare di quell'opera; il ebe e durato sino a oggi e dura ancura. Ora tornando a Margaritone, per quello ebe si vede nelle sue opere, quanto alla pittura, egli fu il primo ebe considerasse quello che bisogna fare quando si lavora in tavole di legno, perche stiano ferme nelle commettiture, e non mostrino aprendosi, poi ehe sono dipinte, fessure o squarti, avendo egli usato di mettere sempre sopra le tavole per tutto una tela di panno lino, appiccato con forte colla fatta con ritagli di cartapecora e bollita al fuoco e poi sopra detta tela dato di gesso, come in molte sue tavole e d'altri si vede. Lavorò ancora sopra il gesso stemperata con la medesima colla, fregi e diademe di rilievo ed altri ornamenti tondi; e fu egli inventore del modo di dare di bolo e mettervi sopra l'oro in foglie e brunirlo. Le quali tutte cose non essendo mai prima state vedute, si veggiono in molte opere sue, e particolarmente nella pieve d'Arrzzo in un dossale, dove sono storie di S. Donato, e in S. Agnesa e in S. Niecolò della medesima città

Lavorò finalmente molte opere nella sna patria che andarono fuori, parte delle quali sono a Roma in S. Giovanni ed in S. Pietro, e parte in Pisa in S. Caterina, dove nel tramezzo della chiesa e appoggiata sopra un altare una tavola dentrovi S. Caterina e molte storie in figure piecole della sua vita, ed in una tavoletta un S. Francesco con molte storie in campo d'oro. E nella chiesa di sopra di S. Francesco d'Ascesi, è un Crocifisso di sua mano dipinto alla greca sopra un legno ehe attraversa la chiesa; le quali tutte opere furono in gran pregio appresso i popoli di quell'età, sebbene oggi da noi non sono atimate, se non come cose vecchie, e buone quando l'arte non era, come è oggi, nel suo eolmo. E perché attese Margaritone anco all'arehitettura, sehbene non ho fatto menzione d'alcune cose fatte col suo disegno, perche non sono d'importanza, non tacerò gia, che egli, secondo ch'io trovo, fece il disegno e suodello del palazzo de' Governatori della città d'Ancona alla maniera greca l'anno 1270, e che è più, fece di scultura nella facciata principale otto finestre, delle quali ha ciascuna nel vano del mezzo due colonne che a mezzo sostengono due archi, sopra i quali ha eiascuna fioestra nna storia di mezzo rilievo, che tiene da i detti piccioli archi insino al sommo della finestra, una storia, dico, del Testamento vecchio intagliata in una sorte di pietra eb'è in quel paese. Sotto le dette finestre sono nella facciata aleune lettere, ehe s'intendono più per discrezione, ebe perche siano o in huona forma o rettamente scritte, nelle quali si legge il millesimo ed al tempo di chi fu fatta questa npera. Fu anco di mano del medesimo il disegno della chiesa di S. Ciriaco d'Ancona. Mori Margaritone d'anni settantasette, infastidito, per quel che si disse, d'esser tanto vivnto, vedendo variata l'età e gli onori negli artefici nuovi. Fu sepolto nel Dunmo vecchio fuor d' Arezzo in una cassa di trevertino, oggi andata a male nelle rovine di quel tempio; e gli fu fatto questo epitafiio;

Hic jacet ille bomus pictura Margaritonus, Cui requiem Dominus tradat ubique pius. Il ritratto di Margaritone era nel detto Duomo vecchio di mano di Spinello nell'istoria de'Magi, e fu da me ricavato prima che fusse quel tempio rovinato.

## VITA DI GIOTTO

PITTORE, SCELTORE & ANCHITETTO PIOSENTIAD Quelt' obbligo stesso else banno gli artefici pittori alla natura, la qual serve continuamente per esempio a coloro, che cavanda il buono dalle parti di lei migliori e più helle, di con-traffarla ed imitarla s'ingegnano sempre, avere per mio eredere si deve a Giotto pittore fiorentino; perciocebe essendo stati sotterrati tanti anni dalle rovine delle guerre, I modi delle buone pittore e i dintorni di quelle, egli solo, ancora ehe nato fra artefici inetti, per dono di Dio, quella che era per mala via risuscitò, ed a tale forma ridusse, che si potette chiamar huona. E veramente fu miraeolo grandissimo, ehe quella età e grossa ed inetta avesse forza d'operare in Giotto si doltamente, che il disegno, del quale poca o niuna eognizione avevano gli uo-mini di que'tempi, mediante lui ritmuasse del tutto in vita. E nientrdimeno i principi di ai grand' uomo furono l' anno 1276 nel contado di Firenze, vicino alla città quattordici miglia, nella villa di Vespignano, e di padre detto Bondone lavoratore di terra e naturale persona. Costul aviito questo figlinolo, al quale pose nome Giotto, l'allevo secondo lo stato suo costumatamente. E quando fn all' età di dicei anni pervenoto, mostrando in tutti gli atti ancora fanciolleschi una vivacità e prontezza d'ingegno atriordinario, che be rendes grato non pure al padre, ma a tutti quelli ancora che nella villa e fnori lo conosce-vano, gli diede Bandone in guardia aleune pe-core, le quali egli andando pel poderr quando in un luogo e quando in un altro pasturando, spinto dell'inclinazione della natura all'arte del disegno, per le lastre ed in terra o in su l'arena del continuo disegnava alcuna cosa di naturale, ovvero che gli venisse in fantasis. Onde andando nn giorno Cimahue per sue hisogne da Fiorenza a Vespignano, trovò Giotto che mentre le sue pecore pascevano, sopra una lastra piana e pulita con un sasso un poco appuntato ritraeva una pecora di naturale, senza avere imparato modo nessuno di ciò fare da altri che dalla natora; perche fermatosi Cimalue tutto maravtglioso, lo domandò se voleva andar a star seco. Rispose il faneiullo, ebe, contentandosene il padre, anderebbe volentieri. Dimandandolo dunque Cimabue a Bondone, egli amorevolmente glie lo concedette, e si contentò che seco lo menasse a Firenze; la dove venuto, in poco tempo aiutato dalla natura ed ammaestrato da Cimabue, non sulo pareggiò il faneiullo la maniera del maestro suo, ma divenne così huono imitatore della natura, che abandi affatto quella goffa mauiera greca, e risuscitò la moderna e buona arte della pittura, introducendo il ritrarre bene di naturale le persone vive, il ebe più di du-gento auni non s'era usato: e se pure si era pro-vato qualeuno, come si è detto di sopra, non gli era cio riuscito molto felicemente, ne così hene a un pezzo, come a Giotto, fi quale fra gli altri ritrasse, come ancor oggi si vede nella cappella del palagio del Podesta di Firenze, Dante Ali-

ghieri coetaneo ed amico suo grandissimo, e non

meno famoso poeta, che si fusse ne' medesimi tempi Giotto pittore, tauto lodato da M. Giovanui Boccaccio nel proemio della novella di M. Porese da Babatta e di esso Giotto dipintore. Nella medesima eappella è il ritratta, similmente ili mano del medesimo, di Ser Brunetto Latini maestro di Dante, e di M. Corso Donati gran eittadino di que' tempi. Furono le prime pitture di Giotto nella cappella dell'altar maggiore della Badia di Firenze, nella quale fece molte rose tenute helle, ma particolarmente una nostra Donna quand'e annunsiata; perebé in essa espresse vivamente la paura e lo spavento che, nel salutarla, Gabriello mise in Maria Vergine, la qual pare che tutta piena di grandissimo timore, voglia quasi mettersi in fuga. E di mano di Giotto pariosente la tavola dell'altar maggiore di detta cappella, la quale vi si è tenuta insino a oggi ed anco vi si ritiene, più per una certa reverensa che s'ha all'opera di tanto uomn, che per altro. Ed in S. Croee sono quattro cappelle di mano del medesimo, tre fra la sagrestia e la cappella grande, ed una dall'aitra banda. Nella prima delle tre, la quale è di M. Ridolfo de' Bar-di, che è quella dove sono le funi delle campane, e la vita di S. Francesco, nella morte del quale nn buon numero di frati mostrano assai acconeiamente l'effetto del piangere, Nell'altra che è della famiglia de' Peruzsi, sono due storie della vita di S. Gin. Battista al quale è delicata la cappella; dove si vede molto vivamente il ballare e saltare d'Emdiade, e la prontesza d'alcuni serventi presti ai servigi della mensa. Nella medesima sono due storie di S. Giovanni Evangelista maravigliose, cioè quando risuscita Drusiana, c quando è rapito in cielo. Nella terza ch'è dei Giugni, intitolata agli Apostoli, sono di mano di Giotto dipinte le storie del martirio di molti di Inro. Nella quarta che è dall'altra parte della ehiesa verso tramontana, la quale è de' Tosinghi e degli Spinelli, e dedicata all'Assunzione di nostra Donna, Giotto-dipinse la natività, lo sposalisio, l'essere annunsiata, l'adorazione de' Magi, e quando ella porge Cristo piecol fanciullo a Simeone, elie è cosa bellissima; perchè oltre a un grande effetto ehe si conosce in quel veerhio ricevente Cristo, l'atto del fanciullo, che avendo paura di lui porge le braceia e si rivolge totto timorosetto verso la madre, non può essere ne più affettuoso ne più bello. Nella morte poi di essa nostra Donna sono gli Apostoli, ed un boon numero d'anceli con torebi in mano molto belli. Nella cappella de'Baroncelli in detta ebiesa è una tavola a tempera di man di Giotto, dove e condotta con molta diligenza l'incoronazione di nostra Donna, ed un grandissimo numero di figure piecole, ed un eoro di angeli e di santi molto diligentemente lavorati. È perchein que-sta opera è scritto a lettere d'oro il nome suo el il millesimo, gli artefici che considereranno in elie tempo Giotto, senza alcun lunie della buona maniera, diede principio al buon modo di disegnare e di colorire, saranno forzati averlo in somina venerazione. Nella medesima chiesa di S. Croce sono ancora sopra il sepolero di marmo di Carlo Marzuppini aretino un Crocifisso, una nostra, Donna, un S. Giovanni e la Maddalena a pie della eroce ; e dall' altra banda della ebiesa punto dirimpetto a questa, sopra la sepoltura di Lionardo Aretino è una Nunziata verso l'altar maggiore, la qual è stata da pittori moderni, con paco giudizio di chi eiò ha fatto fare, ricolorita. Nel refettorio è, in on albero di eroce istorie di S. Lodovico e un cenacolo di mano del medesimo, e negli armari della sagrestia storie di figore piccole della vita di Cristo e di S. Franersco. Lavorò anco nella chiesa del Carmine alla cappella di S. Giovanni Battista tutta la vita di quel santo divisa în più quadri; e nel palazzo della perte guelfa di Firenze, è di sua mano un a storia della fede eristisna in fresco dipinta perfettamente, ed in essa è il ritratto di Papa Clemente IV il quale creò quel magistrato, donan-dogli l'arme sua, la qual egli ha tenuto sempre e tiene ancora. Dopo queste cose, partendosi di Firense per andare a finir in Ascesi l'opere co-mineiate de Cinabue, nel passar per Arezzo dipinse nella piere la cappella di S. Francesco , ch' è sopra il battesimo, e iu qua colonna tonda vicino a un capitello corintio e antico e bellissimo, un S. Francescu + un S. Domenico ritrattà di naturale, e nel Duomo fuor d'Arezzo una cappelluceia, dentravi la lapidazione di S. Stefano eon hel componimento di figure. Finite queste cose, si condusse in Ascesi città dell' Umbria, essendovi chiamato da fra Giovanni di Muro della Marca allora generale de'frati di S. Francesco, dove nella chiesa di sopra dipinse a fresco sotto il corridore che attraversa le finestre, dai due lati della chiesa, treotadue storie della vita e fatti di S. Francesco, cioè sedici per facciata, tanto perfettamente, che ne acquistò grandissima fama. E nel vero si vede in quell'opera gran varietà non solamente nei gesti ed attitudini di ciascuna figura, ma nella composizione ancora di tutte le atorie; senza che fa bellissimo vedere la diversità degli abiti di que'tempi, e certe imitazioni ed osservazioni delle eose della natura. E fra l'altre è bellissima un storia, dove nno assetato, nel quale si vede vivo il desiderio del-l'acque, bee stando chinato in terra a una fonte, con grandissimo e veramente maraviglioso effetto, in tanto ehe par quasi una persona viva ebr bea. Vi sono anco molte altre cose degnissime di considerazione, nelle quali, per non coser lungo, non mi distendo altrimenti. Basti che tutta questa opera acquistò a Giotto fama gran-dissima, per la buntà delle figure, e per l'ordine, proporzione, vivesza, e facilità che egli aveva dalla natura, e che aveva mediante lo studio fatto molto susgeiore, e sapeva in tutte le cose chiaramente dimostrare. E perché oltre quello ehe avevaGiotto dalla natura, fu studiosissimo, ed andò sempre nuove cose pensando e dalla natura cavando, meritò d'esser chiamato discepolo della

natura, e non d'altri.
Finir le sopraditet storie, dipines on medreino louge, ma sella elista di sotto, le face
tratti quattre di appoi della volta di sopra, dove
è il corpo di S. Franceso, e tutte con invenno, che a voler cere prefettamente nella graini
conso di controli di controli di controli di conno, che a voler cere prefettamente nella graini
di los somo redente. Da en lato il Ubbalicura
nocchiosi, un gioge, i lepumi del quale sono itsti di nevette mani el celes, construcio con un
tati di nevette mani el celes, construcio con un
titi di revetta mani el celes, construcio con un
titi di poste tratica sono la Prodense a U'unitia, per
dimentare che diore è remmenti l'ulbidare
con con consono la Prodense a U'unita, per
dimentare che diore è remmenti l'ulbidare
persera qui cono. Nel secondo naglo è la Geoperare qui cono. Nel secondo naglo è la Ge-

OPERE

stità, la quale standosi in una fortissima rocca, fi non si laseia vineere ne da regni, ne da eorone nè da palme che alcuni le presentano A'piedi di costei è la Mondizia che lava persone nude, e la Fortezza va conducendo genti a lavarsi e mondarsi. Appresso alla Castità è ils un lato la Penitenza che caceia Amore allato con una disciplina, efafuggire la Immondizia. Nel terzo luogo è la Povertà, la quale va coi picili scalzi calpestando le spine; ba un cane elle le abbaia dietro, e intorno un potto che le tira sassi, ed un altro che le va accostando cun un bastone certe spine alle gambe. E questa Povertà si vede esser quivi sposata da S. Francesco, mentre Gesú Cristo le ticue la mano, essendo presenti, non senza misterio, la Speranza e la Castità. Nel quarto ed ultimo dei detti luoghi è un S. Francesco pur glorificato, vestito con una tonicella bianca da diacono, e come trionfante in ciclo in mezzo a una moltitudine d'angeli che intorno gli fanno coro, con un stendardo nel quale è una eroce con sette stelle, e in alto è lo Spirito Santo. Dentro a ciascuno di questi angoli, sono alcune parole latine che dichiarano le storie, Similmente oltre i detti quattro angoli sono nelle facciate dalle bande pitture bellissime e da essere veramente tenute in pregio, si per la perfezione ehe si vede in loro, e si per essere state con lanta tiligenza lavorate, ebe si sono insino a oggi eonservate fresche. In queste storie è il ritraito d'esso Giotto molto ben fatto, e sopra la porta della sagrestia è di mono del medesimo pur a fresco un S. Francesco che riceve le stimate, tanto affettuoso e divoto, che a me pare la più eccellente pittura che Giotto facesse in quell'opere, che sono tutte veramente belle e lodevoli. Finito dunque ehe ebbe per ultimo il detto S. Francesco, se ne tornò a Firenze, dove giunto dipinse per mandare a Pisa in nna tavola un S. Francesco nell'orribile sasso della Vernia con straordinaria diligenza e perebe oltre a certi paesi pieni di alberi edi scogli, che fu cosa nuova in que' tempi, si vede nell'attitudini di S. Francesco, che con molta prontezza riceve ginocchioni le stimate, nu ardentissimo desiderio di riceverle ed infinito amore verso Gesù Cristo, ebe in aria circondato di serafini glie le concede, con si vivi affetti, che meglio non e possibile immaginarsi. Nel disotto poi della medesima tavola, sono tre storie della vita del medesimo molto belle. Questa tavola la quale oggi si vede in S. Francesco di Pisa in un pilastro a canto all' altar maggiore, tenuta in molta venerazione per memoria di tanto nomo, fu cagione che i Pisani, essendosi finita appunto la fabbrica di Campo Santo, secondo il disegno di Giovanni di Niccola Pisano, come si disse di sopra, diedero a dipignere a Giotto parte delle facciate di dentro, acciocebe, come tanta fabbrica era tutta di fuori incrostata di marmi e d'intagli fatti con grandissima spesa, coperta di piombo il tetto, e dentro piena di pile e sepolture antiche state de'gentili, e recate in quella rittà di varie parti del mondo, così fusse ornata dentro nelle facciate di nobilissime pitture. Perciò dunque andato Giotto a Pisa, fece nel principio d'una facciata di quel Campo Santo sei storie grandi in fresco del pazientissimo Johbe. E perche giudiziosamente considerò, che i marmida quella parte della fabbrica dove aveva a lavorare, erano volti verso la marina, e che tutti essendo saligni per gli scilocchi, sempre sono umidi e gettano una certa

salsedine, siccome i mattoni di Pisa fanno per lo iù, e che perciò acciecano e si mangiano i eolori e le pitture, sece sare, perebè si conservasse quanto potesse il più l'opera ana, per tutto dove voleva lavorare in fresco, un arriociato ovvero intonaco o incrostatura, che vogliam dire, con calcina, gesso e mattou pesto mescolati così a roposito, che le pitture che egli poi sopra vi fece, si sono insino a questo giorno conservate, e meglio starebbono, se la traseurstaggine di chi ne doveva aver cura non l'avesse lasciate molto offendere dall'umido; perebe il non avere a eiù, come si poteva agevolmente, provveduto, è stato cagione, ehe avendo quelle pitture patito umido, si sono guaste in certi luoghi, e l'incarnazioni fatte nere, e l'intonaco acortecciato, senza che la natura del gesso, quando è con la calcina mescoluto, è d'infraeidare col tempo e corrompersi; onde nasce che poi per forza guasta i colori, sebben pare che da principio faccia gran presa e buona. Sono in queste storie, oltre al ritratto di M. Farinata degli Uberti, molte belle figure, e massimamente certi villani, i quali nel portare le dolorose nuove a Jobbe, non potrebboso essere più sensati ne meglio mostrare il dolore che avevano per i perduti bestiami e per l'altre disavventure, di quello che fanno. Parincente ha grazia stupenda la figura d'un servo, ehe con una rosta sta intorno a Jobbe piagato e quasi abbandonato da ognuno; e come che ben fatto sia in tutte le parti, è maraviglioso nell'attitudine che fa, cacciando con una delle mani le mosche al lebbroso padrone e puzzolente, e con l'altra, tutto sebifu turandosi il naso per non sentire il puzzo, Sono similmente l'altre figure di queste storie e le teste così de'maschi come delle femmine molto belle, e i panni in modo lavorati morbidamente, che non è maraviglia se quell'opera gli acquistò in quella città e fuori tanta fama, elie Papa Benedetto IX da Trevisi mandasse in Toscana un suo cortigiano, a vedere che uomo fosse Giotto e quali fussero l'opere sue, avendo disegnato far in S. Pietro alcuno pitture. Il quale cortigiano venendo per veder Giotto, e intendere che altri maestri fossero in Firenze eccellenti nella pittura e nel musaico, parlò in Siena a molti maestri. Poi avuti disegni da loro, venne a Firenze, e andato una mattina in bottega di Giotto che lavorava, gli espose la mente del Papa, e in che modo si voleva valere dell'opera sua, ed in ultimo gli chiese un poco di disegno per mandarlo a Sua Santità. Giotto, che garbatissimo era, prese un foglio, ed in quello con un pennelto tinto di rosso fermato il braccio al fianco perfarne compasso e girato la mano, fece un tondo si pari di sesto e di profilo, che fu a vederlo una maraviglis. Ciò fatto, ghignando disse al cortigiano: Eccovi il disegno. Colui come beffatto disse: Ho io avere altro disegno che questo? Assai e par troppo è questo, rispose Giotto; mandatelo insieme con gli altri, e vedrete se sarà conosciuto. Il mandato vedendo non potere altro avere, si parti da lui assai male soddisfatto, dubitando non essere uccellato. Tuttavia mandando al Papa gli altri discgni e i nomi di chi li aveva fatti, mandò anco quel di Giotto, raccontando il modo che aveva tennto nel fare il suo tondo senza movere il braccio e sensa sesto. Ondo il Papa e molti cortigiani intendenti, conobbero, per ciò quanto Giott avanzasse d'eccellenza tutti gli altri pittori del suo tempo, Divolgatasi poi questa cosa, ne na-

eque il proverbio che ancora è in uso dirsi agli nomini di grossa pasta: Tu sei più tondo che l' O di Giotto. Il qual proverbio nonsolo per lo caso donde nacque si può dir bello, ma molto in per lo suo significato, che consiste nell'ambigno, pigliandosi tondo in Toscano, oltre alla figura circolare perfetta, per tardità e grossessa d'ingegno. Fecelo dunque il predetto Papa an-dare a Roma, dove oporando molto e riconoscendo la virtú di lui, gli feee nella tribnoa di S. Pietro dipignere cinque storie della vita di Cristo, e nella asgrestia la tavola principale, che furono da lui con tanta diligenza condotte, che non usci mai a tempera delle sue maoi il più pulito lavoros unde meritò che il Papa tenendosi ben servito, facesse dargli per premio sciento du-eati d'oro, oltre avergli fatto tanti favori, che ne fu detto per tutta Italia. Fu in questo tempo a Roma molto amico di Giotto, per non tacere cosa degna di memoria che appartenga all'arte, Oderigi d'Agobbio eccellente miniatore in que tempi, it quale condutto pereiò dal Papa miniò molti tibri per la libreria di palazzo, che sono in gran parte oggi consumati dal tempo. E nel mio libro de'disegni antichi sono alcune reliquie di man propria di costui, che in vero fu valente uomo; sebbene fu molto migliore maestro di lui Franco bolognese miniatore, che per lo stesso Papa e per la stessa libreria ne'medesimi tempi lavorò assai cose eccellentemente in uella maniera, come si può vedere nel detto libro, dove ho di sua mann disegni di pitture e di minio, e fra essi un'aquila molto ben fatta, ed un leone che rompe un albero bellissimo. Di questi due miniatori eccellenti fa menzione Dante nell'undecimo espitoto del Purgatorio, dove si ragiona de ranagloriosi con questi versi:

Oh, disri lui, non se' tu Oderisi
L'onor d'Agobbio e l'onor di quell'arte
Ch'alluminave è chiamato in Parisi?
Frate, disr'egli, più ridon le carte,
Che peunelleggia Franco Bolognese:
L'onor è tutto or suo, e mio ju parte,

Il Papa avendo veduto queste opere, e piacendogli la manirra di Giotto infinitamente, ordinò che facesse intorno intorno a S. Pietro istorie del Testamento vecchio e nuovo; onde cominciando, fece Giotto a fresco l'Angelo di sette braccia che è sopra l' organo e molte altre pitture, delle quali parte sono da altri state restaurate a' di mostri, e parte nel rifondare le mura nuove, o state disfatte e traportate dall'edifizio vecchio di S. Pietro fin sotto l'organo; come una nostra Donna in muro, la qualr perché non audasse per terra, fu tagliato attorno il mpro ed allacciato con travi e ferri, e così levata, e murata poi per la sua bellezza dove volle la pietà ed amore che porta alle cose eccellenti dell'arte M. Niccolù Acciainuli dottore fiorentino, il quale di stucchi e d'altre moderne pitture adornò riccamente quest'opera di Giotto; di mano del quale ancora fu la nave di musaico ch' è sopra le tre porte del porticu nel cortile di S. Pietro, la quale è veramente miracolosa e meritamente lodata da tutti i helli ingegni, perchè in essa, oltre al disegno, vi è la disposizione degli Apostoli, che in diverse maniere travagliano per la tempesta del mare, mentre softiano i venti in una vela, la quale ha tanto rilievo, che non farebbe altrettanto una vera; e pure è difficile avere a fare di que' pezzi di vetri una unione, come quella cue si vede

ne' bianchi e nell'ombre di si gran vela, la quale col penuello, quando si facesse ogni sforzo, a fatica si pareggerebbe; senza che in un pesca-tore, il quale pesca in sur uno scoglio a lensa, si conosce nell'attitudine una pacienza estrena ropria di quell'arte, e nel volto la speranza e la voglia di pigliare. Sotto questa npera sono tre arehetti in fresco, de quali, essendo per la magior parte guasti, non dirò altro. Le lodi dun-que date universalmente dagli artefici a questa opera, se le convengono. Avendo poi Giotto nella Miuerva, chiesa de'frati Predicatori, dipinto in una tavola un Crocifisso grande colorito a tempera, ehe fu allora molto lodato, se ne tornò, essendone stato fuori sei anni, alla patria-Ma essendo nun molto dopo creato Papa Clemente V in Perugia, per esser morto Papa Be-nedetto IX, fu forzato Giotto andarsene con quel Papa la dove condusse la corte, in Avignone, per rapa is unve consusse in courte, in Avanoue, per farri alcune opere; perché andato, feer, non solo in Avignone, ma in molti altri luoghi di Prancia, molte tavole e pitture a fresco belli-sime, le quali piacquero infinitamente al Pontefice e a tutta la corte. Laonde spedito che fu lo licensiò amorevolmente e con molti doni; onde se ne tornò a casa non meno ricco che onorato e famoso, e fra l'altre cose recò il ritratto di quel Papa, il quale diede poi a Tad-deo Gaddi suo discepolo: e questa tornata di Giotto in Firenze fu l'anno 1316. Ma non però gli fu conceduto fermarsi molto in Firenze; per-che condotto a Padoa per opera de Signori della Scala, dipinse nel Santo, chicea stata fabbricata in que tempi, nna cappella bellissima. Di Il ando a Verona, dove a messer Cane fece nel suo palazzo alcune pitture, e particolarmente il ritratto di quel Signore, e ne' frati di S. Franceseo una lavola. Compiote queste opere, nel tor-narsene in Toscana, gli fu forza fermara in Fer-rara, e dipignere in servigio di que Signori Estensi in palazzo ed in S. Agostico alcune cose che ancor oggi vi si veggiono. Intanto venendo agli orecelu di Dante poeta fiorentino che oo agii oreceni di Dante poeta tiorrintio cite Giotto era in Ferrara, operò di maniera che lo condusse a Rivenna, dore egli si stava in esilio, e gli fece fare in S. Francesco per i Signori da Polenta aleme storie in fresco intorno alla chieas, che sono ragionevoli. Andato poi da Ravenna a Urbino, ancor quivi lavorò alcune cose. Poi occorrendogli passar per Arezzo, non putette van compignere Piero Saccone che molto l'ave-va carezzato, onde gli fece in un pilastro della cappella inaggiore del venovrado in fresco un S. Martino, che tagliatosi il mantello nel mezzo, ne da una parte a un povero che gli è innanzi quasi tutto ignudo. Avendu poi fatto nella badia di Santa Fiore in legno un Grocifisso grande a tempera, elie è oggi nel mezzo di quella chiesa, se ne retornò finalmente in Firenze, dove fra l'altre cose, che furono molte, fece nel monastero delle Donne di Faenza alcune pitture ed in fresco ed a tempera, che oggi non sono in essere per esser rovinato quel monasterio. Similmente l'anno 1322, essendu l'aono innanzi con sno molto dispiacere morto Dante suo amicissimo, andò a Lucca, ed a richiesta di Castruccio Signore allora di quella città sua patria, fece una tavola in S. Martino, dentrovi un Cristo in aria e quattro Santi protettori di quel-la città, cioè S. Pietro, S. Regolo, S. Martiuo, e S. Paulino, I quali mostrano di raccomandare no Papa ed un Imperadore i quali, secondo che

per molti si erede, sono Federigo Bavaro e Niecola V antipapa. Credono parimente alcuni, che Giotto disegnasse a S. Pridiano nella medesima città di Lucca il castello e fortezza della Giusta, che è inespugnabile. Dopo essendo Giotto ri-tornato in Firenze, Ruberto re di Napoli scrisse a Carlo re di Calavria sno primogenito il quale ai trovava in Firenze, che per ogoi modo gli mandasse Giotto a Napoli, pereiocche avendo finito di fabbricare S. Chiara monasterio di donnc e chiesa reale, voleva che da lui fusse di nobile pittura adornata. Giotto adunque sentendosi da un re tanto lodato e famoso chiamare, andò più che volentieri a servirlo e giunto, di pinse in alcune cappelle del detto monasterio molte storie del vecchio Testamento e nuovo. E le atorie dell'Apocalisse che fece in una di dette cappelle, furono, per quanto si diee, invenziune di Dante, come per avventura furono anco quel-le tanto lodate d'Ascesi, delle quali si è di sopra abbastanza favellato; e sebhen Dante in questo tempo era morto, potevano averne avu-to, come spesso avviene fra gli amici, ragionamento. Ma per tornare a Napoli, fece Giotto nel castello dell'Uovo molte opere, e particolarmente la cappella che molto piacque a quel re, dal quale fu tanto amato, che Giotto molte volte lavorando si trovò essere trattenuto da esso re, ene si pigliava piacere di veilerlo lavorare e d'udir i saoi ragionamenti:e Giotto che aveva sempre qualche motto alle mani e qualche risposta arguta in pronto, lo tratteneva con la mano dipignendo, e con ragionamenti piacevoli motteggiando. Onde dicendogli un giorno il re, che voleva farlo il primo uomo di Napoli, rispose Giotto: E pereio sono lo alloggiato a porta Reale per esser il primo di Napoli. Un'altra volta dicendogli il re: Giotto, se io fussi in te, ora che fa caldo, tralascerei un poco il dipignere; rispoac : Ed io certo, s'io fassi voi. Essendo dunque al re molto grato, gli fece la una sala che il re Alfonso I rovinò per fare il castello, e così nell'Incoronata, buon numero di pitture, e fra l'altre della detta sala vi erano i ritratti di molti nomini famosi, e fra essi quello di esso Giotto; al quale avendo un giorno per espricelo chiesto il re, che gli dipignesse il suo reame, Giotto, seconilo che si dice, gli dipinse un asino imbastato ebe teneva ai piedi un altro hasto nuovo, e fintandolo facea sembiante di desiderarlo, ed la sa l'uno e l'altro basto nuovo era la corona reale e lo scettro della podestà : onde dimandato Giotto dal re, quello che cotale pittura significasse, rispose, tale i sudditi suoi essere e tale il regno, nel quale ogni giorno nuovo Signore si desidera. Partito Giotto da Napoli per andare a Roma, si fermò a Gueta, dove gli fu forza nella Nunziata far di pittura alcune atorie del Teatamento nuovo, oggi guaste dal tempo, ma non però in modo, che non vi si veggia benissimo il ritratto d'essa Giotto appresso a un Crocifisso grande molto bello. Finita quest'opera, non potendo ciò negare al Sig. Malatesta, prima si trattenne per servigio di lui al-cuni giorni in Roma, e di poi se n'andò a RImini, della qual città era il detto Malatesta Signore, e li nella chiesa di S. Francesco fece moltissime pitture, le quali poi da Giamondo figlinolo di Pandolfo Malatesti, che rifece tutta la detta chiesa di nuovo, furono gettate per terra c rovinate. Fece ancora nel ebiostro di detto luogo all'incontro della facciasa della ebicas in fresco l'istoria della beata Michelina, che fu una VOL. 41

delle più belle ed eocellenti cose che Giotto facesse giammai, per le molte e belle considerazioni che egli ebbe nel lavorarla; perchè oltre alla bellezza de' panni, e la grazia e vivezza delle teste che sono miracolose, vi è, quanto può donna esser bella, una giovane, la quale per liberarsi dalla calunnia dall'adulterio, giura sopra un libro in atto stupendissimo, tenendo fissi gli occhi snoi in quelli del marito, che giurare la facea per diffidenza d'un figliuolo nero partorito da lei, il quale in nessun modo poteva acconciarsi a credere che fuse suo. Costei, siccome il marito mostra lo sdegno e la diffidenza nel viso, fa conoscere con la pietà della fronte e degli occhi a coloro che intentissimamente la contemplano, la innocenza e semplicità sus, ed il torto che se le fa, facendola giurare, e pubblicandola a torto per meretrice. Medesimamente grandisaimo affetto fu quello ell'egli espresse in un infermo di certe piagbe; perché tutte le femmine ehe gli sono intorno, offese dal pazzo, fanno certi storcimenti schifi i più grasiati del mondo. GII scorti poi, che in niun altro quadro si veggiono fra una quantità di poveri rattratti, sono molto lodevoli, e debbono essere appresso gli artefici in pregio, perebe da essi si e avuto il primo principio e modo di farli, aenza che non si pnò dire che siano, come primi, se non ragionevoli. Ma sopra tutte l'altre cose che sono in questa opera, è maravigliosissimo l'atto che fa la sopradetta beata verso certi usurai che le shorsano I danari della vendita delle sue possessioni per dargli a'poveri; perché in lei si dimostra il dispregio de'danari e dell'altre cose terrene, le quali pare che le putano; ed in quelli il ritratto atesso dell'avarizia e ingordigla umana. Parimente la figura d'uno clie annoverandole i danari, pare che accenni al notato che scriva, è molto bella; considerato, che sebbene ba gli occhi al notaio, tenendo nondimeno le mani sopra i danari, fa conoscere l'affezione, l'avarizia sus, e la diffidenza. Similmente le tre figure che in aria sostengono l'abitu di S. Francesco, figu-rate per l'Ubbidienza, Pacienza, e Povertà sono degne d'infinita lode, per essere massimamente nella maniera de panni un naturale andar di pieghe, che fa conoseere else Giotto nacque per dar Ince alla pittura. Ritrasse nitre ciò tanto naturale il sig. Malatesta in una nave di questa opera, che pare vivissimo : ed alcuni marinari ed altre genti nella prontesza, nell'affetto, e nell'al-titudini, e particolarmente una figura, che parlando con alcuni, e mettendosi nna mano at viso, sputa in mare, fa conoscere l'eccellenza ili Giotto. E certamente fra tutte le cose ili pittura fatte da questo maestro, questa si può inre che sia nna delle migliori i perche non e figura in si gran numero, ehe non abbia in se grandissimo artifizio e che non sia posta con capriccioso attitudine. E però non e maraviglia, se non man-cò il sig. Malatesta di premiarlo magnificamente e lodario. Finiti i lavori di quel Siguore, fece, pregato da un priore fiorentino che allora era in S. Cataldo d'Arimini, fuor della porta della chiesa un S. Tommaso d'Aquino che leggo a' suoi frati. Di quivi partito, tornò a Ravenna, ed in S. Giovanni Evangelista fece una cappella a fresco lodata molto. Essendo poi tornato a Firenze con grandissimo onore e con buone facultà, fece iu S. Marco a tempera un Crocifisso in legno, maggiore che il naturale, e in campo d'oro, il quale fn messo a man destra in chiesa, ed-

un altro simile ne fece in S. Maria Novella, in | quale affermava, come si disse altra volta, la sul quale Puccio Capanna sno eresto, lavoró in sua compagnia: e quest'é ancor oggi sopra la porta maggiore nell'entrare in chiesa a man deporte meggiore nell entrare in entesa a man ile-stra sopra la sepolitura de' Gaddi. E nella mede-sima chiesa fece sopra il tramezzo un S. Lodo-vico a Paolo di Lotto Ardinghelli, e a' piedi il ritratto di lui e della moglie di naturale. L'anno nui 13 a sependo Guide Tratati da

L'anno pni 1327 essendo Guido Tarlati da Pietramala, Vescovo e Signore d'Arezzo, morto a Massa di Maremma nel tornare da Lucca, dove era stato a visitare l'Imperadore, poiché fu portato in Arezzo il suo corpo, e li chbe avuta l'onoranza del mortorio onoratissima, deliberarono Piero Saecone e Dolfo da Pietramala fratello del vescuvo, che gli fosse fatto un sepolero eli marmo degoo della grandezza di tanto uomo, alato aignore spirituale e temporale, e capo di parte Ghibellina in Toscana. Perchè, scritto a Giotto che facesse il disegno d'una sepoltura ricchissima, e quanto più si potesse onorata, e mandatogli le misure, lo pregarono appresso, che mellesse loro per le mani unu scultore il più eccellente, secondo il parer suo, di quanti ne erano in Italia, perche si rimettevano di tutto al giudizio di lui. Giotto, che cortese era, fece il disegno e lo maodo loro, e secondo quello, come al suo luogo si dirà, fu fatta la detta sepoltura. E perché il detto Piero Saccone amava infinitamente la virtà di goesto uomo, avendo preso non molto dopo che ebbe avuto il detto disegno il Borgo a S. Sepolero, di la condusse in Arcazo una tavola di man di Giotto di figure iccole, che poi se n'è ita in pezzi; e Baecio Gondi gentiluomo fiorentino, amatore di queste nobili arti e di tutte le virtu, essendo Commissario d'Arezzo, ricercò con gran diligenza i pezzi di questa tavola, e trovatone aleuni li condusse a Firenze, dove li tiene in gran venerazione, insieme con alcune altre cose che ha di mano del medesimo Giotto; il quale lavorò tante cose, ehe, raccontandole, non si crederebbe. E non sono molti anoi, ehe trovandomi io all'eremo di Camaldoli, dove ho molte cose lavorato a que' reverendi padri, vidi in ona cella (e vi era stato portato dal molto reverendo Don Antonio da Pisa, allora generale della congregazione di Ca-maldoli) un Crocifisso piccolo in campo d'oro, e col nome di Giotto di aua mano molto bello: Il quale Crocifisso si tiene oggi, secondo ehe mi dice il rev. Don Silvano Razzi monaco camaldolense, nel monasterio degli Angeli di Firenze, nella cella del magglore, come cosa raris-aima per essere di mano di Giotto, ed in comaguia d'un bellissimo quadretto di mano di

halfaello da Urbino. Dipinee Giotto a' frati Umiliati d'Ognissanti di Firenze una cappella e quattro tavole, e fra l'altre in una la nostra Donna con molti angeli inturno e col figlicolo in braccio, ed un Crociinterno e cui uginorio in praccio, cui an accu-fisso grande in legno; dal quale l'uccio Capanna pigliando il disegno ne lavoro poi molti per tutta Italia, aveudo molto in pratica la maniera di Giotto. Nel tramezzo di delta chiesa era, quando questo libro delle vite de' pittori, scultori e architetti si stampò la prima volta, una tavolina a tempera stata dipinta da Giotto con ioficita diligenza, dentro la quale era la morte di nostra Donna con gli Apostoli intorno, e con un Cristo che in braccio l'anima di lei riceveva. Questa opera dagli artefici pittori era molto lodata, e particolarmente da Michelognolo Buonarroti, il proprietà di questa istoria dipinta non potere essere più simile al vero di quello ch'ell'era. Questa tavoletta, dico, essendo venuta in considerazione, da che si diede fuora la prima volta il libro di queste vite, è stata poi levata via da chi che sia, che forse per amor dell'arte e per pietà, parendogli che fusse poco stimata, si è fatto, come disse il nostro poeta, spietato. E veramente fu in que' tempi un miraeolo, che Giotto avesse tanta vaghezza nel dipignere, considerando massimamente che egli imparò l'arte in un certo modo senza maestro.

Dopo queste cose mise mann l'anno 1334 a di 9 di luglio al campanile di S. Maria del Fio-re, il fondamento del quale fo, essendo stato cavato venti braccia a dentro, una platea di pietre forti, in quella parte donde si era cavata acqua e ghiaia; sopra la quale platea, fatto poi un buon getto che venne alto dodici braccia dal primo fondamento, feee fare il rimanente, cioè l'altre otto braccia di muro a mano. E a questo principio e fondamento intervenne il vescovo della città, il quale, presentetutto il clero e tutti i magistrati, mise solennemente la prima pietra. Continuandosi poi questa opera col detto mo-dello, che fu di quella maniera tedesca che in quel tempo s'usava, disegnò Giotto tutte le atorie ehe andavano nell'ornamento, e scompartà di colori bianchi, neri, e rossi il modello in tutti que' luoghi dove avevano a andare le pietre e i fregi con molta diligenza. Fu il circuito da basso in giro largo braccia cento, cioc braccia venticioque per eiascona faccia, e l'altezza braccia cento quaranta quattro. E ae é vero, ehe tengo per verissimo, quello che lasciò scritto Lorenz di Cione Ghiberti, fece Giotto non solo il modello di questo campanile, ma di scultura ancora e di ribevo parte di quelle storie di marmo, dove sono i principi di tutte l'arti. E Lorenso detto afferma aver veduto modelli di rilievo di man di Giotto, e particolarmente quelli di queste opere; la qual cosasi può eredere agevolmen-te, essendo il disegno e l'invenzione il padre e la madre di tutte quest'arti e non d'una sola Doveva questo campanile, secondo il modello di Giotto, avere per finimento sopra quello che ai vede, uoa punta ovvero piramide quadra alta braccia einquanta, ma per essere cosa tedesca e di mauiera vecchia, gli architettori moderni non hanno mai se non consigliato che non si faccia, parendo che atia meglio così. Per le quali totte cose fu Giuttu non pure fatto cittadino fiorentino, ma provvisionato di centufiorini d' uro l'an-no dal Comuoc di Firenze, ch' era in que' tempi gran cosa, e fatto provveditore sopra questa oprara, che fu seguitata dopo lui da Taddeo Gaddi non essendo egli tanto vivito ehe la potesse vedere finita. Ora mentre che quest'opera si an-dava tirando innanzi, fece alle monache di S. Giorgio una tavola, e nella Badia di Firenze in un arco sopra la porta di dentro la chiesa tre messe figure, oggi coperte di bianco per illumi-nare la chiesa. È nella sala grande del Podesta di Firenze dipinse il Comune rubato da molti, dove in forma di giudice con lo scettro in mano lo figurò a sedere, e sopra la testa gli pose le bilance pari per le giuste ragioni ministrate da esso. aiutate ila quattru virtù, che sono la Fortezza eon l'aoimu, la Prudeoza eon le leggi, la Giustizia con l'armi, e la Temperanza con le parole: pit-

tura bella ed invenzione propria e verisimile.

Lattingle

Appresso audato di nnovo a Padoa, nitre a molte altre cose e cappelle eb'egli vi dipinse, fece nel luogo dell'Arena una gloria mondana, che gli arreco molto onore e ntile. Lavorò anco in Milano alcune cose che sono sparse per quella città, e che insino a oggi sono tenute bellissime. Finalmente, turnato da Milano, non passò moltu rhe, avendo in vita fatto tante e tanto bell'opere, ed essendo stato non meno buon cristiano che eccellente pittore, rende l'anima a Dio l'anno 1336, con molto dispiacere di tutti i suoi cittadini, anzi di tutti coloro che non pure l'avevano conosciutu, ma udito nominare i e fu seppellito, siccome le sue virtù meritavano, onoratamente, essendo stato in vita amato da ognano, e particolarmente dagli uomini eccellenti in tutte le professioni; perché oltre a Donte, di cui avemo di sopra favellato, fu molto onorato dal Petrarca egli e l'opere sue, intanto che si legge nel testamento suo ch'egli lascia al sig. Francesco da Carrara Signor di Padoa, fra l'altre cose da lui tenute in somma venerazione, un quadro di man di Giotto drentovi una nostra Donna, come cosa rara e stata a lui gratissima, E le parole di quel capitolo del testamento dicono cosi: Transeo ad dispositionem aliorum verum; et praedicto igitur domino meo Paduano, quia et ipse per Dei gratiam non eget, et ego nihiloliud habeo dignum se, mitto tabulam meam sive historiam Beotae Virginis Morioe, operis Jocti pictoris egregii, quae mihi ob omico meo Michaele Vannis de Florentia missa est, in cujus pulchritudinem ignorantes non intelligunt, magistri outem ortis nupent; hanc iconem ipsi domino lego, ut ipsa Virgo benedicta sibi sit propitin apud filium suum Jesum Christum etc. Ed il medesimo Petrarea, in una sua epistola latina nel quinto libro delle familiari, dice queste parole: Atque (ut a veteribus ad nova, ab externis ad nostra transgrediar) duos ego novi pictores egregios, nec formosas, Jottum Florentinum eivem, cujus inter modernos fama ingens est, et Simonem Senensem Novi scultores aliquot etc. Fu sotterrato in S. Maria del Fiore dalla banda ainistra eutrando in chiesa, dove è un matton di marmo biauco per memoria di tanto uomo. E come si disse nella vita di Cimabue, un comentator di Dante, che fu nel tempo che Giotto viveva, disse: " Fu ed è Giotto tra i pittori il » più sommo della medesima città di Firenze, ne le sue opere il testimoniano a Roma, a Na-» poli, a Vignone, a Firenze, a Padova, e In o molte altre parti del mondo, o I discepoli suoi furono Taddeo Gaddi, stato

tenuto da lui a battesimo, come s'e detto, e Puecio Capanna Fiorentino, che in Rimini nella chieaa di S. Catalilo de'frati Predicatori dipinse perfettamente in fresco un voto d'una nave che pare ebe affoghi nel mare, con uomini che gettano robe nell'acqua, de'quali è uno esso Puccio, ritratto di naturale, fra un buon numero di ma-rinari. Dipinse il medesimo in Asorsi nella chiesa di S Francesco molte opere dopo la morte di Giotto, ed in Fiurenza nella chiesa di S. Trimità, free allato alla porta del fianco verso il finme la cappella degli Strozzi, dove è in fresco la coronazione della Madonna con nu coro d'angeli, else tirano assai alla maniera di Giotto, e dalle bande sono storie di S. Lucia molto ben lavorate. Nella Badia di Firenze dipinse la cappella di S. Giovanni Evangelista della famiglia de Covoni allato alla sagrestia. Ed in Pistois molto ben lavorate. Dicesi che costui lavorò in

fece a fresco la cappella maggiore della chiesa di S. Francesco, e la cappella di S. Lodovico con le storie loro, che sono ragionevoli. Nel mezzo della chiesa di S. Domenico della medesima città è nn Crocifisso, nna Madonna, ed un S. Giovanni con molta dolcezza lavorati, e ai piedi nn'ossatura di morto intera, nella quale, che fn cosa inusitata in que'tempi, mostrò Puccio aver tentato di vedere i fondamenti dell'arte: in questa opera si legge il suo nome fatto da hiri stesso in questo modo: procto nt Pionenza Ma FECE; e di sua mano ancora in detta chiesa sopra la porta di S. Maria Nunva nell'arco tre mezze figure, la nostra Donna col figliuolo in braccio e S. Pietro da una banda e dall'altra S. Francesco. Dipinse ancora nella già detta città d'Ascesi nella chiesa di sotto S. Francesco, alcune storie della passione di Gesù Cristo in fresco con buona pratica e molto risoluta, e nella cappella della chiesa di S. Maria degli Angeli lavorata a fresco, un Cristo in gloria con la Vergine che lo priega pel popolo cristiano, la quale ope ra, che è assai buona, è tutta affumicata dalle lampane e dalla cera ehe in gran eopia vi si arde continuamente. E di vero, per quello che si può giudicare, avendo Pueclo la maniera e tutto il modo di fare di Giotto suo maestro, egli se ne seppe servire assai nell'opere che fece, ancorche, come vogliono alcuni, egli non vivesse molto, cssendosi infermato e morto per troppo lavorare in fresco. È di sua mano, per quello che si conosce, nella medesima chiesa la cappella di S. Martino e le storie di quel Santo lavorate in fresco per lo cardinal Gentile. Vedeal ancora a meaza la strada nominata Portica un Cristo alla colonna, ed in un quadro la nostra Donna e S Caterina e s. Chiara che la mettono in mezzo. Sono sparte in molti altri lnogbi opere di costni, come in Bologna nna tavola nel trameszo della chiesa con la passion di Cristo e storie di S. Francesco, e insomma altre che si lasciano per brevità. Dirò bene, che in Ascesi, dove sono il più dell'opere sue, e dove mi pare che egli aiutasse a Giotto a dipignere, ho trovato che lo tengono per loro cittadino, e che ancora oggi sono in quella città alcanti della famiglia de' Capanni. Onde facilmente si può credere che nascesse in Firenze, avendolo scritto egli, e che fusse discepolo di Giotto, ma che poi togliesse moglie in Ascesi, che quivi avesse figliuoli, e ora vi siano discendenti. Ma perchè ciò sapere appunto non Importa più che tanto, basta che egli fu buon maratro.

Pa similmente discepolo di Giotto e molto pratico dipintore Ottaviano da Faenza, che in S. Giorgio di Perrara, luogo de' monaci di Monte Oliveto, dipinse molte cose; ed in Faenza, dove egli visse e mori, dipinse nell' areo sopra la porta di S. Francesco nna nostra Donna, e S. Pietro e S. Paolo, e molte altre cose in detta sua patria ed in Bologna.

En anche discepolo di Giotto Pace da Facuza, che stette seco assai, e l'aintò in molte coses ed in Bologna sono di sua mano nella facciata di fuori di S. Giovanni decollato alcune storie in fresco. Fu questo Pace valentuomo, ma particolarmente in fare figure piccole, come al può insino a oggi veder nella chiesa di S. Francesco di Forli in nn albero di croce e in pua tavoletta a tempera, dove è la vita di Cristo e quattro stpAscessi in freeco nella esppella di S. Antonin alcume intoric della vita di quel Santo, per un Duen di Spollei di e solterrato in quel luogo di di Spollei di e solterrato in quel luogo di della di superiori di superiori di superiori di borghi d'Ascessi combatterado, secondo che si vole in una lunga inaccisione che i nella casa del detto sepolero. Nel vecchio libro della Compagnia del Dipintori si trora casee stato discepito del medicino un Francesco detto di masstro Giotto, del quale mo si salto regionare.

aira Gietta, del quale nen es altre rapionez.

Giotta, del less ambie altre oper, free in 5.
Damenico di Fedi sus patris in cuppelli dell'alzar maggiora. Puena asser discepti di Giotta
di periodi della si supperiodi della di discontare di mari questi si segiona sella tittà di ciaccatodi intili questi si segiona sella tittà di ciaccatodi intili questi si segiona sella tittà di ciaccatodi continuo periodi della di discontono disceptili di Giotto, il quale disregio moltobene en si sun tempo, e di quella saniera, come
en fassosi fide molte certe-proven diseguate di
di cialcar a surve, e lumegiate di hassos, le
quali sono sul nastro libro del disegua, e sono,
quali sono sul nastro libro del disegua, e sono,
eventere tata marrigila.

Fa, come si é detao, Giotto ingegnoso e piscerole molto e ne motti argatismo, de quali n'è anco viva memoria in questa città, perebè oltre a quello den e aerisea M. Giovanna iBaocaccio, Franco Sacchetti nelle sue trecento Navelle ne raccotta notile chilismia, del quali non ai parci datca seiverne almuni con le proprie razlore della novella si reggno anca aleccio modi di favellare e locusioni di que'tempi. Dice donque in una per mettere la turbica;

a A Giotto gran dipintore è dato un palvese a dipiguere da un zomo di pieciol affare. Egli facendosene scherno, lo dipinge per forma che colui rimane confuso.»

### BOTALLA ETHE

a Giascono può avere già udito chi fa Glotto, e quanto fu gran dipintore, sopra ogni altro. Sentendo la faina sua un grossolano artefice, ed avendo hisogno forse per andere in Castellaneria di far dipignere uno suo palvese, aubito n'andò alla bottega di Giotto avendo chi li portava il palvese dricto; e giunto dove trovo Giotto, disse: Dio ti salvi, maestro i io vorrei che mi dipignessi l'arme mia in questo palvese. Giotto considerando e l'uomo e 1 modo, non disse altro se non: Quando il vu'tu' e quel gliele disse. Disse Giotto: Lascia far me i e partissi. E Giotto essendo rimaso, prusa fra se medesimo: Che vuol dir questo? sarebbemi stato mandato eostai per ischerno? sia che vuole; msi nou mi lu recato palvese a dipignere. È costui che I reca è un omiciato semplice, e diee ch'io gli facci l'arme aua, come se fosse de' Reali di Francia. l'er certo io gli debbo fare una nuova arme. E cosi pensando fra sé medesimo, si recò innunzi il detto palvese, e disegnato quello gli parea, disse a un suo discepolo desse une alla dipintura, e cosi fece. La quale dipintura fu una cervelliera, una gorgiera, un pajo di bracciali, un paio di guanti di ferro, un paio di corazze, un paio di cosciali e gamberuoli, una spada, un coltello, ed una lancia. Giunto il valente uomo, che non sapen chi si fuste, fami inmanti e dice; Mae-

stra, è dipinta quel palvese? Disse Giotto: Si bene: va', recalo giù. Vennto il palvese, e quel gentiluomo per proccuratore il cominela a guar-dare, e dice a Glotto: Oh che imbratto è questo che tu m'hai dipinto? Disse Giotto: E' parrà beo imbratto al pagare. Disse quegli: lo non ne pagherei quattro danari. Disse Giottos E che mi dicestu ch'io dipignessi? E quel rispose: L'arme mis. Disse Giotto: Non è ella qui? sancacene niuna? disse costui : Ben'ista. Disse Giotto: Anzi sta male, che Dio ti dia, e dei essere nna gran bestia, che chi ti dicesse, chi se' to, appena lo aspresti dire; e giungi qui, e di'e dipignimi l'arme mia. Se tu fossi stato de'Bardi, sarebbe bastato. Che arme porti tu? di qua' se' tu? chi furone gli antichi tnoi? de, che non ti vergogni? comineia prima a venire al mondo, che tu ragioni d'arma, come stu fussi il Dusnam di Baviera. Io t'ho fatta tutta armadura aul tuo palvese: se ce n'è più alcuna, dillo, ed io la farò dipignere. Disse quello: Tu mi di villania, e m' hai guasto il palvese. E partesi, e vassene alla Grascia, e fa richieder Giotto. Giotto compari, e fa riehieder lui, addomandando fiorini dos della dipintura : e quello domandava a lui. Udite le ragioni gli nfficiali, che ninlto ineglio le dicea Giotto, giudicarono che colui si togliesse il palvese suo così dipinto, e desse lire sei a Giotto, perocch'egli avea ragione. Unde convenne toglicese il palvese e pagasse, e fo prosciolto. Così costui, non misurandosi, fu misurato; che ogni triato vuol fare arma, e far Casati; e chi tali, che li loro padri scranno stati trovati sgli Ospedali n.

Dierei che stando Gistto ancer giorinetta con Gunsbor, dipine con volta in ani anos d'una Gunsbor, del con solta in al nano d'una dipira ch'eso Ginshea stres fatta una mescra tatto natorale, del termando il mescrato per secerciaria con mana, pranamio che fusse vera, prima che a'accoprase dell'errore, Poteri molte altre barie fatte da Giesto e molte arquet ripeste raccentare, un veglio che queste le quali speste raccentare, un veglio che queste le quali detto in questo innea, rimettendo il realo al detto france col attri.

detto in questo lonce, rimettendo il resto di cito France ed altre cito menori di Giotio mon pure nell'opere che naciono delle net mani, na in qualta anoro che necisco di mano degli scrittori di que l'empi, casendo rell'attoni, na in qualta anoro che necisco di mano degli scrittori di que l'empi, casendo rell'attotica de la companio della considera di richi per della manonia i sul moli anni oder per pubblico deverto e per opere col afficione particolare del naggiorito lorrenza receito del Minciolare del naggiorito lorrenza receito del Minticale del maggiorito lorrenza receito del Minticale del maggiorito lorrenza receito del Minitarno di Benedetto di Misimo nocione receituramo mesere Angrio Politicas, acciocchi que quitamo, mesere Angrio Politicas, acciocchi que quitato, pobsaero sperme d'avere a conseguire da ce e essiavere occiolenti in qualivarigia professioni, pobsaero sperme d'avere a conseguire da colicito dalla bonta usua l'agrancette: " »

lile ogo sum, per quem pictura extincta revisit, Cur quam recta manus, tam frit et facilis. Naturae deerat nostrae, quod defuit arti:

Plus licuit nulli pingere, nec melius. Miraris turcim egregiam sacro ave sonantem? Hac quoque de modulo erevit ul astra meo.

Denique sum Jottus, quid apus fuit tila vefave? Hoc noman longi carminis instav avit. E perche puse mo coloro cho verranno, vedere dei disegni di man propria di Giotto, e da quelli conoscere maggiormente l'eccellenza di tanto uomo, nel nostro già detto libro ne sono alcuni maravigliosi, stati da me ritrovati con non minore diligenza else fatica e spesa.

## VITA DI AGOSTINO E AGNOLO

SCULPUSE E ASCRITATTI NANCAL Fra gli altri che nella scuola di Giovanni e Niccola scultori pisani si esercitarono, Agostino ed Agnolo scultori sanesi, do' quali al presente seriviamo la vita, riascirono secondo que' tempi eccelleatissicai. Questi, secondo che io trovo, naequero di padre e madre sanesi, e gli antenati loro fucono architetti; con ciò sia che l'anno 1100 sotto il reggimento de' tre Consoli, fusse ila loro condotta s perfezione l'untebranda, e poi l'anno seguente sotto il medesimo consolato, la Dogana di quella città ed altre fabbriche. E nel veru si vede che i semi della virtù, molte volte nelle case dove sono stati per alcun tempo, germogliano e fanno rampolli, ebe poi producono maggiori e migliori frutti, che le prime piante fatto non avevano. Agostino dunque ed Agnolo aggiuguendo molto miglioramento alla maniera di Giovanni e Niccola pisani, arricchirono l'arte di miglior disegno ed invenzione, come l'opere loro chiaramente ne dimostrano. Dicesi che tornando Giovanni sopraddetto da Napoli a Pisa l'anno 1284, si fermò in Siena a fare il disegno e fondare la facciata del Duomo, dinansi duve sono le tro porte principali, perehe si adornasse tutta di marmi riccamente; e ehe allora non avendo più ehe quindiei anni, andò a star seco Agostino per attendere alla scultura, della quale aveva imparato I primi principi, essendo a quell'arte non meno inclinato, che alle core d'architettura. E così sotto la disciplina di Giovanni mediante un continuo studio, trapassò in diaegno, grazia e maniera tutti i condiscepoli anol. intanto che si diceva per ognunu, che egli era l'occhio diritto del suo maestro. E percho nelle persone che si amanu, si desidera sopra tutti gli altri beni o di natura o d'animo o di fortuna la virtù, che sola rende gli nomini grandi e nobilie più in questa vita e nell'altra felicissimi, tirò Agostino, con questa occasione di Giovanni, Agnolo sno fratello minore al medesimo esercizio. Ne gli fu il eiò faro molta fatica; perche il praticar d'Agnolo con Agostino e con gli altri scultori, gli aveva di già, vedendo l'onore ed utile cho traevano di cotal arte, l'animo seceso d' atrema voglia e desiderio d'attendere alla scultura, anzi prima ebe Agostino a eiò avesse penaato, aveva fatto Agnolo nascostamente aleune cose. Trovandosi dunque Agostino a lavorare con Giovanni la tavola di marmo dell'altar maggiore del vescovado d'Arezzo, della quale si o favellato di sopra, fece tanto, che vi coodusse il detto Agnolo suo fratellin, il qualo si portò di maniera in quell'opera, che finita che ella fu, si trovò avere nell' eccellensa dell'arte raggiunto Agostino. La qual cosa conosciuta da Giovanni, fu cagione che dopo questa opera ai servi dell'uno e dell'altro in molti altri suoi lavori, che fece in Pistoia, in Pist, ed in altri Inoghi. E percho attesero non solamente alla scultura ma nll'architettura ancora, non passò molto tempo che, reggendo in Siena i Nove, fece Agostino il

fu l'anno 1308. Nel che fare si sequistò tanto nome nella patria, che ritornati in Siena dopo la morte di Giovanni, furono l'uno o l'altro fatti arehitetti del pubblico; onde poi l'anno 1317 fu fatta per loro ordine la facciata del Duomo che è volta a settentrione, e l'anno 1321, col disegno de'medesimi, si cominciò a murare la porta Romana in quel modo che ell'e oggi, e fu finita l'anno 1326; la qual porta si chiamava prima porta S. Martino Rifeciono anco la porta a Tu-fi, elle prima si chiamava la porta di S. Agata zll'arco. Il medesimo anno fu cominciata col disegno degli stessi Agostino ed Agnolo la chiesa e convento di S. Francesco, intervenendovi il cardinale di Gaeta Legato spostolico. Ne molto dopo per mezzo d'alcuno de' Tolomei, che come esuli si stavano a Orvieto, forono chiamati Agostino ed Agnolo a fare alcone senture per l'opera di S. Maria di quella città, Perche andati la, fecero di scultura in marino alcuni profeti, che sono oggi fra l'altre opere ili quella facciata, lo migliori e più proporzionate di quell'opera tanto nominata. Ora avvenne l'anno 1326, eome si è detto nella sua vita, che Giotto fit chiamato per mezzo di Carlo duca di Calavria, che attora dimorava in Fiorenza, a Napoli, per fare al re Roberto alcune cose in S. Chiara ed altri luogbi di quella città:onde passando Giotto nell'andar la da Orvieto per veder l'opere, che da tanti nomini vi si erano fatte e facevano tuttavia, egli volle veder minutamente ogni cosa. E perchi più che tutte l'altre sculture gli piaequero i profeti d'Agostino e d'Agnolu saucsi, di qui venne che Giotto non solaiaeute li eummendò, e gli ehbe con molto loro contento nel unmero degli amici suoi; ma che ancora li miso per le mani a Piero Saceone da Piatramala, come migliori di quanti allora fussero scultori, per fare, come si o detto nella vita d'esso Giotto, la sepoltura del vescovo Guido, signore, e vescovo d' Aresco, E così adunque, avendo Giotto veduto in Orvieto l'opere ili molti scultori,e giudicate le migliori quelle d'Agostino ed Agnolo sanesi, fu cagione che fu loro data a fare la detta sepultura, in quel modo però che egli l'aveva disegnsta, e secondo il modello che esso aveva al detto Piero Siccone mondato. Finirono questa sepoltura Agostino ed Agnolo in ispasio di tre anni,e con molta diligenza la condusono, e murarono nella chiesa del vescovado di Arezzo nella cappella del Sagramento. Sopra la cassa, la quale posa in su certi mensoloni intagliati più che ragionevolmente, è disteso di mara mo il corpo di quel vescovo, e dalle bande sono alcuni angeli che tirano certe cortine assai acconeiamente. Sono poi intagliate di messo rilievo in quadri, dodici storic della vita e fatti di quel vescovo, con un numero infinito di figuro piccole. Il contenuto delle quali storie, acciò si veggio con quanta pacienza furouo lavorate, e che questi scultori studiando cercarono la buona maniera non mi parra fatica di raccontare. Nella prima e quando aiutato dalla parte Ghi-bellina di Milano, che gli mando quattrocento muratori e denari, egli rifa le mura d'Arezzo tutte di nuovo, allungandolo tanto più che non erano, ehe da loro forma d'una galea; nella seconda o la presa di Lucignano di Valdichiana; nella terza quella di Chiusi; nella quarta quella di Fronsoli, castello allora forte sopra Poppi, o posse-duto dai figlinoli del conto di Battifolle, nella diseguo del loro palazzo in Malborghetto, che quinta è quando il castello di Randine, dopo es-

sere stato molti mesi assediato dagli Aretini, al I arrende finalmente al vescovo; nella sesta è la presa del castello del Bucine in Valdarno; nella acttima è quando piglia per forza la Rocca di Caprese, che era del conte di Romena, dopo averle tenuto l'assedio intorno più mesi; nell'ottava è il vescovo che fa disfare il castello di Laterioo e tagliare in croce il poggio che gli è soprapposto, acciò noo vi si possa far più fortezzas nella cona si vede che rovina e mette a fuoco e fiamma il Monte Sansavico, cacciandone tutti gli abitatori; cell'oodreima è la sus incoronazione, nella quale sono considerabili molti begli ahiti di soldati a piè ed a cavallo e d'altre genti; oella duodecima finalmente si vede gli uomini suol portarlo da Montenero, dove ainmalò, a Massa, e di li poi, essendo morto, in Arezzo. Sono anco iotorno a questa sepoltora in molti luoghi l'insegne ghibelline e l'arme del vescovo, che soco sei pietre goadre d'oro io campo assurro, coo quell'ordine che staono le sei palle nell'arme de' Medici. La quale arme della casata del vescovo fo descritta da frate Guittone cavaliere e poeta aretino, quando serivendo il sito del castello di Pietramala, onde ebbe quella famiglia origine, disse :

Dove si scontra il Giglion con la Chiassa, Ivi furono i miei antecessori,

Che in campo assurro d'or portan sei sassa.

Agnolo dooque e Agostino sanesi condussono questa opera con miglior arte ed inventiuos e cou più diligenza, che fusse in alcuna cosa stata condotta mai a'tempi loro. E oel vero oon deo-no se non essere infinitamente lodati, avendo io esso fatte taote figure, tante varietà di siti, luoghi, torri, cavalli, comini, ed altre cose che é proprio una maraviglia. Ed aocora ehe questa poltura fusar io gran parte guasta dai Francesi del duca d'Angiò, i quali per vendiearsi coo la parte nimica d'aleune ingiurie ricevute, messono la maggior parte di quella eittà a saeco, ella nondimeno mostra che fu lavorata con bonissimo giudiaio da Agostino ed Agnolo detti, i quali v'intagliaroco in lettere assai grandi queste parole: Hoc opus fecit magister Augustinus et magister Angelus de Senis. Dopo questo lavorarono in Bologoa una tavola di marmo per la chiesa di S. Francesco l'anno 1329 con assai bella mamiera, ed in essa oltre all'ornameoto d'intaglio che è ricchissimo, fecioco di figure alte un braccio e mezzo un Cristo che corona la nostra Donna, e daeiascuns handa tre figure simili, S. Francesco, S. Jacopo, S. Domeoico, S. Antooio da Padova, S. Petronio, e S. Giovanoi Evangelista; e sotto ciascuna delle dette figure è intagliata una atoria di basso rilievo della vita del Santo che è sopra; e in tutte queste istorie è on numero infioito di mesze figure, che, secondo il coatume di que tempi, fanon ricco e bello ornameo-to. Si vede chiaramente che durarono Agostino ed Agoolo io quest'opera grandissima fatica, e ebe posero in essa ogni diligeoza e stodio per farla, come fu veramente, opera lodevole; ed aonanno needimeno in qualche cosa aggiunto cocor che siano mezzi coosumati, por vi si leggono i comi loro ed il millesimo, mediante il quale, modo e bellezza all'arte e al mondo, pigliaodo aspendosi quaodo la comiociaroco, si vede che occasione da quello che di sopra si è detto del pecassono a fornirla otto anoi interi; beo'e tro e Paolo orefici aretini, i quali impararono a vero ebe in quel medesimo tempo fecero anco disegnare da Agnolo e Agostioo saoesi, furono i primi else di cesello lavorarono opere grandi di molte altre cosette io diversi luoghi e a varie raone. Ora mentre che costoro lavoravano in Bolugoa, quella sittà mediante un Legato del qualche bonth; perciocche per un arciprete del-

Papa si diede liberamente alla chiesa, e il Papa all'incontro promise che anderebbe ad abitar con la corte a Bologoa, ma che per sicurtà sua voleva edificarvi un castello ovvero fortezza. La qual cosa esseodogli conceduta dai Bolognesi. fu coo ordine e disegno di Agostino e d'Agnolo toatamente fatta; ma ebbe pochissima vita; perciocrhè conosciuto i Bologoesi che le molte promesse del Papa crano del tutto vace, coo molto muggior prestezza che noo era stata fatta, disfreero e rovinarono la detta fortezza. Dicesi che mentre dimoravano questi due scultori io Bologna, il Po con danno iocredibile del territorio mantonno e ferrarese, e con la morte di più ebe diecimila persone che vi perirono, usci impetoo-so del letto, e rovinò tutto il paese all'intorno per molte miglia, e che perciò chiamati essi, come iogegnosi e valenti nomini, trovarono modo di rimettere quel terribile fiume oel loogo suo, serrandolo coo argini ed altri ripari utilissimi; il che fu con molta loro lode ed utile; per ehe oltre ehe n'acquistarono fama, furono dai Signori di Mantoa e dagli Estensi con onoratissimi premj riconosciuti. Essendo poi toroati a Siena l'anno 1338 fo fatta con ordine e disegno loro la chicsa ouova di S. Maria, appresso al Duomo vecchio verso piazza Manetti ; e non molto dopo, restando molto soddisfatti i Saoesi di Intte pere che costoro facevano, deliberarono coo al fatta oceasione di mettere ad effetto quello di che ai ara molte volte, ma invano, inaino allora ragionato, cioè di fare una fonte pubblica io su la plazaa priocipale dirimpetto al palagio della Signoria. Perche datone cura ad Agostino ed Agnolo, eglino condussono per canali di piombo e di terra, ancor che molto difficile fusse, l'acqua di quella fonte. la quale cominciò a gettare l'anno 1343 a di primo di giugno, con molto piacere e cootento di tutta la città, che restò per eiò molto obbligata alla virtù di questi due suoi cittadini. Nel medesimo tempo si fece la sala del consiglio maggiore nel palazzo del pubblico; e così fu con ordine e col disegno dri medesimi condotta al suo fine la torre del detto palazzo l'anno 1344, e postovi sopra due campane grandi, delle quali uoa ebbono da Grosseto e l'altra fu fatta io Siens. Trovaodosi fioalmente Agnolo nella città d'Ascesi, dove nella ebiesa di sotto di S. Francesco fece una cappella e una sepoltura di marmo per un fratello di Napoleone Orsino, il quale essendo cardinale e frate di S. Francesco, s'era morto io quel luogo; Agostino, che a Siena era rimaso per servigio del pubblico, si mori mentre andava facendo il disegno degli ornamenti della detta fonte di p za, e fu in doomo orrevolmente seppellito. Non ho già trovato, e però noo posso alcuna co dirne, ne come ne quaodo morisse Agnolo, ne manco altre opere d'importanza di mano di ocstoro, e però sia questo il fine della vita loro. Ora perché sarebbe seoza dubbio errore, seguendo l'ordioe de'tempi, non fare menaione d'alcuoi, che sebbece non banno tantecose adoperato che si possa scrivere tutta la vita loro,

rescovado d'Arezzo e della pieve, dico ehe Pie-

la piece d'Arezzo condussono nua testa d'argento grande quanto il vivo, nella quale fu mesata testa di S. Donato vescovo e protettore di quella città i la quale opera non fu se non lodevole, si perche in essa fecero alcune figure smaltate avas belle ed altri ornamenti, e al perche fu delle prime cose che fusero, come si e detto,

lavorate di cesello.

Quasi ne'medesimi tempi o poco innanzi, l'arte di Calimara di Firenze fece fare a mi Cione orefice eccellente, se non tutto, la maggior parte dell'altare d'argento di S. Giovanni Battista, nel quale sono molte storie della vita di quel Santo, cavate d'una piastra d'argento in figure di mezzo rilievo ragionevoli. La quale npera fu e per grandezza e per essere cosa nuova tenuta da chiunque la vide maravigliosa. Il medesimo maestro Cione l'anno 1330, essendosi sotto le volte di S. Reparata trovato il corpo di S. Zanohi, legò in una testa d'argento grande quanto il naturale quel pezzo della testa di quel Santo, che ancora oggi si serba nella medesima d'argeoto, e si porta a processione; la quale teata fu allora tenuta eosa hellissima, e diede gran nome all'artefice suo, ehe oon molto dopo, essendo ricco ed in gran reputazione, si morl.

Lasció macatro Cione molti discepoli, e fra gli altri Forzore di Spinello aretino, che lavorò d'ogni cesellamento beoissimo, ma in particolare fu eccellente in fare storie d'argento a fuoco smallate, come ne fanno fede nel vescovado d'Arezzo una mitra con fregiature bellissime di amalti ed un pastorale d'argento molto bello. Lavoro il medesimo al cardinale Galeotto da Pietramala molte argeuterie, le quali, dopo la moste aua rimasero ai frati della Vernia, dove egli volle essere sepolto, e dove, oltre la muraglia elle in quel luogo il conte Orlando Signor di Chiusi picciol Castello sotto la Vernia avea fatto fare, edificò culi la chiesa e molte stanze nel convento, e per tutto quel luogo, senza farvi l'insegna sua o lasciarvi altra memoria. Fu discepolo ancora di maestro Cione, Lionardo di ser Giovanni fiorentino, il quale di cesello e di saldature, e con miglior disegno ehe non avevano fatto gli altri innanzi a lui, lavorò molte opere e particolarmente l'altare e tavola d'argento di S. Jacopo di Pistura, nella quale opera, oltre le sturte che sono assai, fu molto lodata la figura che fece in mezzo, alta più d' nn braccio, d'un S. Jacopo, tonda e lavurata tanto pulitamente, che par piuttoato fatta di getto che di eesello. La qual figura è collocata in mezzo alle dette atorie nella tavola dell'altare, intorno al quale è un fregio di lettere amaltate che dicono così: Ad honorem Dei, et Saneti Jacobi Apostoli, hoc opus factum fuit tempore Domini Franc. Pagni dietue operae operarii sub anno 1371 per me Leonardum Ser Jo. de Floren. aurific.

Ora tornando a Agustino e Agustino de Agustino a Ora discapata moltica el dogo los referios mosilicacione discapata moltica de golo tente ferios molticacione di escalitara in Lombordia. Discopo Landrasi da Vicetta, di quelle fondo S. Prantesco d'Isosha e feco la porta principale di suino, che fa l'asson a 332, e di Boligona nella chiesa di S. Domenico, il mederimo mastro Jackiesa di S. Domenico, il mederimo mastro Jackiesa di S. Domenico, il mederimo finale del propositione molte he haverata, per calle detta discia multice ha reversata, per

Taddeo Pepoli conservator del popolo e della giustizia di Bologna; cdi Imedesimo anno, che fu l'amo 1347, finita questa sepolitra, o poco innanti, andando maestro Jacopo a Vineria sua patria, fondò la chiesa di S. Antonio, che prima era di leganne, a rirbitesta d'uno abute fiobore del conservatorio del conservatorio di porte del conservatorio del porte M. Andera Dandolo la quale chiesa fu finita l'amo 346.

Jacobello ancora e Pietro Paolo Vinisiani, che furono discepoli d'Agostino e d'Agnolo feeiono in S. Domenico di Bologna una sepoltura di marmo per M. Giovanni da Lignano dottore di legge l'anno 1383. I quali tutti e molti altri scultori andarono per lungo spazio di tempo segnitando in modo nna stessa maniera, ehe n'emierono tutta l'Italia. Si erede anco ehe quel Pesarese, ehe oltre a molte altre cose fece nella patria la chiesa di S. Domenico, e di scultura la porta di marmo con le tre figure tonde, Dio padre, S. Gio, Battista, e S. Marco, fusse discepolo d'Agostino e d'Agnolo, e la mauiera ne fa fede. Fu finita quest' opera l'anno 1385. Ma perché troppo sarei lungo, se io volessi minutamente far menzione dell'opere ehe furono da multi maestri di que'tempi fatte di questa maniera, voglio che quello che n'ho detto così in generale per ora mi basti, e massimamente non si avendo da cotali opere alenn giovamento, che molto faccia per le nostre arti. De' sopraddetti ini è paruto far menzione, perche se non meritano che di loro si raginni a lungo, non sono anco dall'altro lato atati tali, che si debba passarli del tutto con silenzio.

# VITA DI STEFANO

E D'UGOLINO

Fu in mado eccellente Stefano pitture fiorentino e discepolo di Giotto, che non pure auprò tutti gli altri che innanzi a lui a erano affaticati nell'arte, ma avanzò di tanto il suo macstro stesso, che fu, e meritamente, tenuto il miglior di quanti pitturi erann stati infino a quel tempo, come chiaramente dimustrano l'opere sue. Dipinse costni in fresco la nastra Donna del Campo Santo di Pisa, che è alquanto meglio di disegno e di colorito ene l'opera di Giot-to, ed in Fiorenza nel chioatro di Santo Spirito tre archetti a fresco; nel primo de' quali, dove è la trasfigurazione di Cristo con Moise ed Elia, figurò, immaginandosi quantn dovette essere lo aplendore elle gli abbagliò, i tre discepoli con atraordinarie e belle attitudini, e in modo avvi-Inppati ne'panni, che si vede che egli andò con nuove pieghe, il che non era stato fatto insimo allora, tentando di ricercar sotto l'agoudo delle tigure; il che come ho detto, non era stato considerato ne anche da Giotto stesso Sotto quell'arco, nel quale fece un Cristo else libera la indemonista, tirò in prospettiva un edifizio perlettamente di maniera allora poco nota, a huona forma e migliore coodizione riducendolo; ed in esso con giudizio grandissimo modernamente nperando, mostrò tant'arte e tanta invenzione e proporzione nelle colonne, nelle porte, nelle finestre, e nelle cornici, e tanto diverso modo di fare da gli altri maestri, che pare che comin-ciasse a vedere un certo lume della buona e perfelta maniera dei moderni, Immaginossi costui fra l'altre cose ingegnose una salita di scale molto difficile, le quall in pittura e di rilievo murate e in ciaseun modo fatte, hanno disegno, varietà, el invenzione ufilissima e comoda tanto, elte se ne servi il magnilleo Lorenzo vecchio de Medici nel fare le scale di fuori del palazzo del l'oggio a Caiano, oggi principal villa dell'Illu-atrissimo Sig. Duca. Nell'altro archetto è una atoria di Cristo quando libera S. Pietro del naufragio, tanto ben fatta, ehe pare ehe s' oda la voce di Pietro che dies: Domine, salva nor, perimus. Questa opera è giudicata molto più bella dell'altre; perchè oltre la morbidezza de panni, si vede dulvezza nell'aria delle teste, spavento nella fortnna del mare, e gli apostoli percossi ila diversi moti e da fantasmi marini, essere figurati con attitudini molto proprie e tutte bel lissime E benchè il tempo abbia consumato in parte le fatiche che Stefano fece in questa opera, ai conosce, abbagliatamente però, che i detti apostoli si difendono dalla furia de venti e dall'nude del mare vivamente: la qual com, essendo appresso i moderni lodatissima, dovette eerto tempi di chi la fece, parere un miracolo in tutta Toscana. Dipinse dopo nel primu chiostro di S Maria Novella un S. Tommaso d'Aquino allato a una porta, dove feee ancors un Crocifisso, il quale è statu poi da altri pittori, per rinnovarlo, in mala maniera condotto. Lasciò similmente una cappella în chiesa cominciata e uon finita, che è molto consumata dal tempo, nells quale ai vede, quando gli angeli per la superbia di Lucifero piovvero giù in forme diverse; dave è de considerare che le figure, scortando le braccia, il torso e le gambe, moltu meglio elie i scorci elie fussero stati fatti prima, ci danno ad intendere elle Stefano comincio a conoscere e mustrare in parte le difficoltà che avovano a far tenere eccellenti coloro, elie poi con maggiore studio er gli mostrassono, come hanno fatto perfettamente; Isonde scimia della natura fu dagli artefici per suprannome elasmato.

Condutto poi Stefano a Milano, diede per Matteo Visconti principio a molte cose; ma non le potette fluire; perche essendosi per la mutaaione dell'aria ammalato, fu forzato tornarsene a Firenze, dove avendo riavuto la sanita, free nel tramezzo della chiesa di Santa Croce nella cappella degli Asini, a fresco la storia del martirio di S. Marco quando fu strascinato, con molte figure che haono del buono. Essendo pol condotto, per essere stato discepolo ili Giotto, fece a fresco in S. Pietro di Roma nella cappella maggiore dove è l'altare di detto Santo, alcune storie di Cristo fra le finestre che sono nella niochia grande, con tanta diligenza, che si vede che tirò forte alla maniera moderna, trapassando d'assai nel disegno e nell'altre cose Giotto suo maestro. Dopo questo feee in Araceli in un pilastro accanto alla cappella maggiore a man sinistra, un S. Lodovico in fresco che è molto lodato, per avere in se una vivacità non stata insino a quel tempo ne anelse da Giolto messa in opera. E nel vero, aveva Stefano gran faciliti nel disegno, come si può vedere nel detto noatro libro in una carta di sua mano, nella quale è disegnata la trasfigurazione che fece nel chio stro di S. Spirito, iu modo ebe, per mio giudi-zio, disegno molto meglio ebe Giotto. Andato poi ad Ascesi, cominció a fresco una storia della gluria celeste nella nicchia della cappella mag-

giore nella chiesa di sotto di S. Francesco. dove è il coro; e sebbene non la fini, si vede in quello che fere usata tanta diligenza, quanta più non si potrebbe desiderare. Si vede in questa opera cominciatn un giro di Santi e Sante con tanta bella varietà ne volti de giovani, degli nomini di mezza età, e de vecchi, che non si potrebbe me-glio desiderare; e si conosce in quegli spiriti heati una maniera doleissima e tanto unita, che pare quasi impossibile che in que'tempi fusse fatta da Stefano, che pur la fece, sebbene non sono delle ligure di questo giro finite se non le teste, sopra le quali è un coro d'angeli ebe vanno seberzando in varie attitudini, ed acconeiamente portando in mano figure teologiche; sono tutti volti verso un Cristo erocifisso, il quale è in mez-zo di questa opera sopra la testa d'un S. France-seo, elie in mezzo a una infinità di Santi. Oltre eiò fece nel fregio di tutta l'opera alenni angeli. de'quali ciascuno tiene in mano una di unelle elijese ebe escrive S. Giovanni Evangelista nell'Apocalisse : e sono questi angeli con tanta grazia condotti, che io stupisco come in quella età si trovasse chi ne sapesse tanto. Cominciò Stefano questa opera per farla di tutta perfezione, e gli sarebbe riuscito, ma fu forzato lasciarla imperfetta, e tornarsene a Firenze, da aleuni suoi ne gozi d'importanza. In quel mentre dunque che per eid si stava in Firenze, dipinse, per non perder tempo, ai Gianfigliazzi lung' Arno fra le case loro ed il ponte alla Carraia, un tabernacolo picciolo in un canto che vi e, dove figurò con tal diligenza una nostra Donna, alla quale, mentre ella cuce, un fanciullo vestito c che siede porge un uecello, che per piccolo che sia il lavoro pon manco merita esser lodato, che si facciano l'opere maggiori e da lui più macatrevolmente lavorate. Finito questo tabernacolo e speditosi de' suoi negozi, essendo chiamato s Pistoia da que Signori, gli fu fatto dipignere l'an-no 1346 la cappella di S. Jacopo, a ella volta della quale fece un Dio padre con alcuni apostoli, e nelle facciate le storie di quel Santo e particolarmente quando la madre, moglie ili Zebedeo, dimanda a Gesù Cristo che voglia i due suoi figijuoli collocare uno a man destra, l'altro a man sinistra sua nel regno del Padre. Appresso a questo è la decollazione di detto Santo molto bella. Stimasi che Maso detto Giottino, del quale si parlerà di sotto, fisse figliuolo di questo Stefano; e sebbene molti per l'allusione del nome to tengono figlinolo di Giotto, io, per alcuni stratti ehe ho veduti, e per certi ricordi di buona fede scritti da Lorenzo Ghiberti e da Domenico del Grillandato, tengo per fermo ehe fusse più pre-sto ligliuolo di Stefano che di Giotto. Comune que sia, tornando a Stefano, se gli può attribuire che dopo Giotto ponesse la pittura in grandis-simo miglioramento, perché oltre all'essere atato più vario nell'invenzioni, fa ancora più unito nei colori e più sfumato che tutti gli altri, e sopra tutto non ebbe paragone in esser diligente. E quegli scorei che fece, ancora elle, come ho detto, cattiva maniera in essi, per la difficultà di fargli, mostrasse, chi è non di menninvestigatore delle prime difficultà negli esercizi merita molto più nome, che coloro obe seguono con qualche più ordinata e regolata maniera. Onde certe grande obbligo avere si dee a Stefano, perché chi cammina al buio e mostrando la via rineno-ra gli altri, è cagione che acoprendosi i passi difficili di quella, dal cattivo cammino con spazia di tempo si pervenga al desiderato tine. In Perugia ancora nella chiesa di S. Domenico cominciò a fresco la cappella di S. Catgrina che

rimase imperfetta.

· Visse ne' medesimi tempi di Stefano con assai buon nome Ugolinn pittore sanese sno amicissimo, il quale fece molte tavole e esppelle per totta Italia; schbene tenne sempre in gran parte la maniera greca, come quello che, invecchiato in essa, aveva volnto sempre per nna certa sua caparbietà tener piettosto la maniera di Cimahne, che quella di Giotto, la quale era in tanta venerazione. È opera dunque d'Ugolino la ta-vola dell'altar maggiore di Santa Groce, in campo tutto d'oro, ed una tavois ancora che stette molti anni all'altar maggiore di S. Maria Novella, e che oggi è nel capitolo, dove la nazione Spagnuola fa ogni anno solennissima festa il di di S. Jacopo, ed altri suoi uffici e mortori. Oltre a queste cee molte altre cose con bella pratica, senza uscire però punto dalla maniera del sua maestro. Il medesimo fece in un pilastro di mattoni della loggia che Lapo avea fatto alla piazza d'Orsanmiehele, la nostra Donna, che non molti anni poi fece tanti miracoli, elie la loggia stetta gran tempo piena d'immagini, e ehe ancora oggi è in grandissions venerazione. l'inalmente nella esppella di M. Ridolfo de'Bardi ehe è in Santa Groce, dove Giotto dipinse la vita di S. Francesco, feee nella tavola dell'altare a tempera un Crocifisso e una Maddalena ed un S. Giovanni elie piangono, con due frati da ogni banda che gli metrono in mezzo, Passo Ugolino da questa vita, essendo vecebio, l'anno 1349, e fu sepolto

with extendo recentor, anno 15th e us sporous in Stena sus partie correstionate discono che fa ance buono architectore, e quello che re sià delto di sopra se fa fede, e gli mori, per quasto si dice, l'anno cho cominciò il gimbilico del 1350 d'est d'anni quarratanore e fu riposto in 1350 d'est d'anni quarratanore e fu riposto in S. Spirito nella sepoltura del una imagnitori con questo epitalio. Nephano il bravalimo pi torsi, dei cimalti imagnitusa ne coloranti per menero del superiori del superiori del sustano per serio del superiori del superiori del superiori del sustano per serio del superiori del superiori del superiori del sustano per serio del superiori del superiori del superiori del sustano del superiori del super

## VITA DI PIETRO LAURATI

Pirto: a suggis

Pietro Laurati eccellenta pittore sanese, provò vivendo quanto gran contento sia quello dei versmente virtuosi, che sentono l'opere loro essere nella patria o fuori in pregio, e ehe si veggiono essere da tatti gli uomini desiderati; perciocche nel corso della vita sua fu per tutta To-scana chiamato e careazato, avendolo fatto conoscere primieramente le storie che dipinse a fresco nella Scala, spedale di Siena, nelle quali imitò di mrte la maniera di Giotto divulgata per tutta Toscana, che si credette a gran ragione che dovesse, come poi avvenne, divenire miglior maestro che Cimsbue e Giotto e gli altri stati non erano: perciocche nelle figure che rappresentano la Vergine quando ella saglie i gradi del tempio, accompagnata da Giovachino e da Anna e ricevuta dal sacerdote, e pol lo sponsa-lizio, sobo con bell'ornamento cosi ben panneggiate e ne'loro abiti semplicemente avvolte, eh'elle dimostrano nell'arie delle teste maestà, e nella disposizione delle figure bellissimo maniera, Mediante dunque questa opera, la quale fu princi-pio d'introdurre in Siena il buon modo della

TOL. II

pittura, facendo lame a tanti belli ingegni ohe m quella patris sono in ogni età fioriti, fa chiamato Pietro a Monte Oliveto di Chiusnri, dove dipinse una tavola a tempera, che oggi è posta nel paradiso sotto la chiesa, in Fiorenza poi dipinse dirimpetto alla porta sinistra della chiesa di Santo Spirito, in sol canto dove oggi sta-un beccaio, un tabernacolo, che per la morbidezza dello teste e per la dolcezza che la esso si vede, merita di essere sommamente da ogni intendente artefice Iodato. Da Fiorenza audoto a Pisa, lavorò in Campo Santo, nella facciata che è accanta alla porta principale, tutta la vita de'Santi Padri, con si vivi affetti e con si belle attitudini, che paragonando Giotto, ne riportò grandissima lode, avendo espresso in alcune teste col disegno e con i colori, tutta quella vivacità che oteva mostrare la maniera di que'tempi. Da Pisa trasferitosi's Pistoia, fece in S. Francesco in una tavola a tempera una nostra Donna con alenni angeli intorno molto bene accomodati; e nella predella che andava sotto questa tavola, in alcune storie free certe figure piecole tanto pronte e tanto vive, che in que' tempi fu cosa maravigllosa; unde soddisfacendo non meno a se che agli altri, volle porvi il nome suo con queste parole: Petrus Laurati de Senis, Essendo pol ekiamato Pietro Panno 1355 da M. Guglirlmo areiprete e dagli operai della pieve d'Arca-zoi che allora erano Margarito Boschi ed altri, in quella chiess stata molto innanzi condotta con migliore disegno e maniera, che altra che fosse stata fatta in Toscana insino a quel tempo, ed ornata tutta di pietre qualirate e d'inta-gli, come si è detto, di mano di Margaritone, dipluse a fresco la tribuna e tutta la nicelia grande della cappella dell'altar maggiore, facendovi a fresco dodici storio della vita di nostra Donna, con figure grandi quanto, sono le na-turali: e cominciando dalla cacciata di Giovachino del tempio fino alla natività di Gesù Cristo. Nelle quali storio lavorate a fresco si riconoscono quasi le medesime invenzioni, e lineamenti, l'arie ilelle teste, e l'attitudini delle figure ehe erano state proprio e particolari di Grotto suo maestro. E sehbene tutta questa opera è bella, è senza dubbio molto migliore ehe tutto il resto di quello che dipinse nella volta diquesta niechia; perelie dove figurò la nostra Donna andare in cielo, oltre al far gli Apostoli di quottro hraccia l'uno, nel aho mostro grandema d'animo, e fu primo s tentare di ringrandire la maniera, diede tanto bella aria alle teste e tanta vaghezza ai vestimenti, che più non si sarebbe a que'tempi potnto desiderare. Similmente nei volti d'un coro d'angeli che volano in aria intorno alla Madonna, e con leggiadri movimenti ballando fanno sembiante di cantare, dipinse nna letizia veramente angelica e divina, avendo massimamente fatto gli occhi degli angeli, mentre apopano diversi istrumenti, tutti fissi e intenti in un altro coro d'angeli, cho sostenuti da una nube in forma di mandoria portano la Madonna in cielo, con helle attitudini e da celesti archi tutti eircondati. La quale opera, perche piacque, e meritamente, fu cagione ene gli fu data a fare a tempera la tavola dell'altar mag-giore della detta pieve; dove in eioque quadri di figure grandi quanto il vivo fino al ginocchio, fece la nostra Donna col figliuolo in braccio, u S. Gio. Battista e S. Matteo dall'uno de'lati, e dall'altro il Vangelista e S. Donato, con molte figure piccole nella predella e di sopra nel fornimento della tavola, totte veramente belle e condotte con bonissims maniera, Questa tavola, avendo io rifatto lutto di nuovo a mie spese e di mia mano l'altar maggiore di detta pieve, è stata posta sopra l'altar di S. Cristofano a piè della chiesa. Ne vaglio che mi pala fatica di dire in questo luogo con questa occasione e non (por di proposito, che mosso io da pietà cristiana e dall'affezione che io porto a questa venerabil chlesa collegiata ed antica, e per avere io in quella apparato nella mia prima fanciullezza i primi documenti, e perche in essa sono le reliquie de'miel passati, che mosso, dico, da que-ste cagioni, e dal parermi obe ella fusse quasi derelitta, l'ho di maniera restaurata, che si può dire ch'ella sia da morte tornata a vita; perché oltre all'averla illuminata, essendo oscurissima, con avere secresoiute le finestre che pr erano e fattone dell'altre, ho levato anco il coro, elie essendo dinanzi occupava gran parte della eliesa, e cos multa soddisfazione di que'signori Canonici postolo dietro l'altar maggiore. Il quale altare nnovo estendo lsolato, nella tavola dinanzi ha un Cristo ehe chiama Pietro ed Andrea dalle reti, e dalla parte del coro è in un'altra tavola S. Giorgio ebe occide il serpente. Dagli lati sono quattro quadri, ed In ciascono d'essi due Santi grandi quanto il naturale. Sopra poi e da basso nelle predelle è una infinità d'altre figure, che per brevità non si raccontano. L' prnamento di questo allare è alto braccia tredici, e la predella alta braccia due. E perebe dentro è voto, e vi si va con una scala per uno ascetto di ferro molto bene accomodato, vi si serbano molte venerande reliquie, che di fuori si possono vedere per due grate che sona dalla parte dinanzi; e fra l'altre vi è la testa di S. Donato vescovo e protettor di quella città; e in una essa di mischio di braccia tre, la quale ho fatta fare di nuovo, sono l'ossa di quottro Santi. E la predella dell'altare, che a proporzione lo ciuge tutto intorno intorno, he dinanzi il tabernacolo ovvero ciborio del Sagramento di legname intagliato e tutto dorato alto braccia tre in circa, il quale tabernacolo è totto tondo, e si vede cosi dalla parte del coro come dinanzi. E perché non ho perdonato ne a fatica ne a spesa nessuna, nato né a fatica né a spesa nessuna, parendomi esser tenuto a così fare in onor di Dio, questa npera, per mio giudizio, ba tutti quegli orna-menti d'oro, d'intagli, di pitture, di marsai, di trevertini, di misehi, e di porfidi, e d'altre pie-tre, che per me si sono in quel luogo potniti maggiori. Ma tornando oramai a Pietro Laurati, finita la tavola di rui si è di sopra raginnato, lavorò la S. Pietro di Roma molte ese, che poi ono state rovinate per fore la fablicira mova di S. Pietro. Fece ancora sloupe opere in Cortona ed in Aresso oltre quelle che si son dette; alcun'altre nella chiesa di S Fiora e Lucilla, monastero de'monsei neri, e in particolare in una eappella un S. Tommaso ebe pone a Cristo nella

piège del petto la mano.

Pet discepola di Pietro Bartoloumeo Bologhint sancre, il quale in Siena e in altri luoghint sancre, il quale in Siena e in altri luoghint sancre, il quale in Siena e in altri luoghi d'Italia Navovo molte tarole e in Fiorensa
e di ma mano quella che e in mill'attare della
cappella di S. Silvesteri in S. Corce. Farono
le pitture di coatoro intorno agli anni di nostara salute 150s, e nel mio libro tante volte
citato si vede un disegno di mano di Pietro,
dove un carlosio che cuer con semplici na sa-

turalissimi lineamenti, mostra grandissimo affetto, e qual fuse la propria maniera di l'etero, il ritetta del quale era di mano di Bartolommeo Bologhini in una tavola in Siena, quando non soco molti anni lo ricavai da quello nella maniera che di sopra si vede.

#### VITA DI ANDREA PISANO-

SCULTORS 20 ARCHITETTO Non fiori mai per tempo nessuno l'arte della pittura, che gli scultori non facessino il loro esercizio con eccellenza, e di ciò ne sono testimoni, a chi ben riguarda, l'opere di totte l'età; perché veramente queste due arti sono sorelle nate in un medesimo tempo, e nutrite e governate da una medesima anima. Questo si vede in Andrea Pisano, il quale esercitando la scultura nel tempo di Giotto, fece tanto migliaramento in tal'arte, che e per pratica e per studio fu stimato in quella professione il maggior uomo che avessino avuto insino și tempi suoi i Toscani, e massimamente nel gettar di bronzo. Perioche da chiunque lo conobbe furono in modo onorate e premiate l'opere sue, e massimamente da Fiorentini, che non gl'increbbe cambiare patria, parenti, facultà ed amici. A costui giovò molto quella difficultà che avevano avuto nella scultura i maestri che erano stati avanti a lui, ie sculture de'quali erano al rosse e si dozzinali, che chi le vedeva a paragone di quelle di quest'uo-mo le giudicava un miracolo. E che quelle prime fumero golle, ne fanno fede come s' è dette altrove, aleune che sono sopra la purta princi-pale di S. Paolo di Firenze, ed aleune che di pietra sono nella chiesa d'Ognissanti, le quali sono così fatte, che pinttosto muovono a risc coloro che le mirano, che ad alcuna maraviglia o piacere. E certo è ebe l'arte della scultura si può molto meglio ritrovare, quando si perdesse l'essere delle statue, avendo gli nomini il vivo ed il naturale che è tutto toudo, come vuol ella che non può l'arte della pittura, non essendo zoni presto e facile il ritrovare i bel dintorni e la maniera buona per metterla in luce. Le quali cose nell'opere che fanno I pittori, arrecano maesta, bellezza, grazia e ornamento. Pu in una cosa alle fatiche d'Andrea favorevole la fortuna, perché essendo state condotte la Pisa, come ai e altrove detto, mediante le molte vittorie che per autrore detta, mestante i e mote vittorie ene per mare, ebberro i Pisani, molte antieaglie e pili che ancora sono inturno al Duomo ed al Campo San-to, elle gli fecero tanto giuvamente e diedero tanto lume, che tale non lo potette aver Giotto, per non si essere conservate le pitture autiche tanto quanto le sculture. E sebbene sono spesse le statue destrutte da'fuochi, dalle rovine, e dal furor delle guerre, e sotterrate e trasportate un diversi luoghi, si riconosce nondimeno da chi intende la differenza delle maniere di tutti i paesi; come per esempio la egizia è sottile e lunga nelle figure, la greca è artifiziosa e di molto studio negl'ignudi, e le teste hanno quasi un'aria medesima, e l'antichissima Toscana difficile nei capelli ed alquanto rossa. De Rossani, chiamo Romani per la maggior parte quelli, che poi che fu anggiogata la Grecia, si condissono a Roma, dove ciò che era di banno e di bello nel mondo fo portato, questa dico, e tanto bella per l'arie, per l'attitudini, pe'andi, per gl'ignadi e per i panni, che si pab dire che eglino abbiano cavato il bello da tutte l'altre provincie, e raccoltolo in una sola maniera, perche ella sia, com'e, la migliore, anzi la più divina di tutte l'altre, Le quali tutte belle maniere ed arti essendo spente al tempo d'Andrea, quella era solamente in uso, che dai Goti e da' Greei goffi era atata recata in-Toscana. Oode egli, considerato Il nuovo disegno di Giotto e quelle poche anticaglie che gli erano note, in modo assottigliò gran parte della grossezza di si sciaurata maniera col ano giudizio; che cominciò n operar meglio e a dare molto maggior bellezza alle cose, che non aveva fatto ancora pesson altro in quell'arte insino al tempi suoi, Perche conoscinto l'ingegno e la buona pratica e destrezza aua, fu nella patria abstato da molti e datogli a fare, essendo anonra giova-ne, a S. Maria a Ponte alcune figurina di marmo, che gli recarono così bnon nome, che fu ricerco con istanza grandiasima di venire 'a lavnrare a l'irenze per l'opera di S. Maria-del Fiore, che aveva, essendosi combuciata la faccista dinanzi della tre porte, carestia di macatriche facessero le atorie, che Giotto aveva discgnato pel principio di detta fabbrica. Si condutse adunque Andrea a Firenze in aerugio dell'opera detta, e perche denideravano in quel tempo i l'iorentini rendersi grato ed amico Papa Bonifazio VIII, che allora era Sommo Pontefice della chiesa di Dio, vollono che innanzi ogni altra cosa Andrea facesse di marmo e ritraesse di naturale detto Pontefice, Laonide messo mano a uesta opera, non restò, che ebbe finita la figura del Papa, ed un S. Pietro ed ou S. Paolo che lo mettono in mezzo, le quali tre figure furono oste e aono nella faccista di Santa Maria del Fiore. Facendo poi Andrea per la porta del meszo di detta chiesa in alcuni tabernicoli ovver nicchie, certe figurine di profeti, si vide ch'egli aveva recato gran miglioramento all'arte, e che egli avanzava in bont's e disegno tutti enloro che instao allora averano per la detta fabbilea lavorato. Quele fu risoluto ehe tutti i lavori d'imortanza si dessonn a fore a lui e non ad altri. Perche non molto dopo gli furnno date a fare le quattro atatue de principali dottori della chie-aa, S. Girolamo, S. Ambrogio, S. Agostino e S. Gregorio. E finita queste, che gli acquistarono grazia e fama appresso gli operai, anzi appresso tutta la città, gli furono date a far due altre figure di marmo della medesima grandezza, che furono il S. Stefano e S. Lorenzo, che sono nella detta facciata di S. Maria del Fiore in sull'ultime cantonate. È di maso d'Andrea aimllmente la Madonna di marmo alta tre braccia e mezzo col figliuolo in collo, che è sopra l'altar della chiesetta e compagnia della Misericordia lu sulla piazza di S. Giovanni in Firenze, che fu cosa molto lodata in que' tempi, e massima mente avendola accompagnata con due angeli che la mettono in mezzo, di braccia due e mezzo l'uno; alla quale opera ha fatto a'giorni no-atri un fornimento intorno di legname molto ben lavorato maestro Antonio detto il Carota,e aotto una predella piena di belliasime figure colorite a otio da Ridolfo figlipolo di Domenico Gritlandai, Parintente quella mezza nostra Donna di marmo, che è sopra la porta del fianco pure della Miaericordia nella fucciata de' Cialdonai, e di mano d'Andrea, e fu cosa molto lodata, per avere egli in essa imitato la buona maniera antica, fuor dell' uso auo, che non fu sempre lontano, come testimoniano alcuni disegni che di ma mano sono pel nostro libro, ne'quali sono disegnate tutte l'istorie dell'Apocalisse. E

I perche aveva atteso Andrea in son giovento alle cose d'architettura, venne orcasione di essere in ciò adoperato dal comune di Pirenze, perchè esaendo morto Arnólfo, e Giotto assente, gli fu fatto fare il disegno del castello di Scarperia che e in Murell o alle radici dell'Alue, Dicono alcuni (non l'affermerei già per vero) ebe Andrea atette a Venezia un anno, e vi lavorò di scultora alcone figurette di marmo che sono nella facciata di S. Marco, e che al tempo di M. Piero Gradenigo Doge di quella repubblica fece Il disegno dell'arsenale; ma perche lo non pe so, se non quello che trovo essere stato scrittu da aleuni semplicemente, lascerò credere listorno a ciò ognuno a suo modo. Tornato da Venezia a Fienze Andrea, la città, temendo della venuta dell'imperadore, fece algare con prestegga, adoperando-i in ciò Andrea, ppa parte delle mura a culcius otto braccia, in quella parte che è fra S. Gallo e la porta al Prato, ed in altri luoghi fece bastioni, steccati, ed altri ripari di terra n di tegnami sicurissimi. Ora perche tre anni innanzi aveva con sua molta lode mostrato d'essere valente nomo nel gettare di bronzo, avendo mandato al Papa in Avignone per mezzo di Giobto suò smicissimo, che allora in quella corte dimnrava, una eroce di getto molto bella, gli fu data a face di bronzo una delle porte del tempio di S. Giovanni, della quale aveva già fatto Giotto no disegno bellissimo, gli fu data, dico, a finire per essere atato giodicato, fra tanti che avevano lavorato insino allora, il più valente, il più pratico, e più gindizioso maestro non pure di Toseana, ma di tutta Italia. Laonde messovi mano con animo deliberato di non volere risparmiare në tempo, në fatica, në diligenza per condurre un'opera di tanta importanza, gli fu nosì propizia la sorte nel getto in que'tempi, che non ai avevano i segreti che si hanno oggi, che in termine di ventidue anni la condusse a quella perfeaione che si vede i e quello che è plù, fece ancora in quel tempo medesimo non pure il ta-bernacolo dell'altar maggiore di S. Giovanni, con due angeli che lo mettono in mezzo i quall furono tenuti cosa bellissima, ma ancora, secondo il disegno di Giotto, quelle figurette di marmo che sono per finimento della porta del campa-nile di S. Maria del Fiore, ed intorno al medesi mo campanile in certe mandorle i sette pianeti, le aette virtu, e le aette opere della misericordia di mezzo rilievo in figure piccole, che furono allora molto lodate. Pece anco nel medesimo tempo le tre figure di braccia quattro l'una, che furono collocate nelle nicchie del detto campanile, sotto le finestre che guardano dove so oggi i Papilli, cioè verso mezzogiorno, le qual figure furono tenute la quel tempo più che ragionecoli. Ma per tornare onde mi sono partito dico che sa detta porta di bronzo sono storiette di basso rilievo della vita di S. Gio, Battista, cioè dalla nascita insino alla morte, condotte felicemente e con molta diligenza. É sebbene pare a molti che in tali storie non apparisca quel bel disegno ne quella grande arte che si suol porre nelle figure, non merita però Andrea se non lode grandissima, per essere atato il printo che po nesse mano a condurre perfettamente un'or che fu poi cagione che gli altri che sono atati dopo lai, bapno fatto quanto di bello e di diffi-cite e di buono nell'altre dne porte e negli ornamenti di fuori al presente si vede. Questa op fu posta alla porta di mezzo di quel tempio, e vi stette inino a che Lorenzo Ghiberti fece quella che vi e al presentes perche allora fu levata e posta dirimpetto alla Misericordia, dove aucora si trova: Non tacerò che Andrea fu aintato in far questa porta da Nino suo figlinole, ebe fu pol molto miglior maestro che il padre stato non era, e che fo finita del tutto l'anno 1339, cioè non solo pulita e rinetta del tatto, ma ancora dorata a fuoco; e credesi ch'ella fusse gettata di metallo da aleuoi maestri venteziani molto esperti nel fondere i metalli; e di ciò si trova ricordo ne'libri dell'arte de'mercatanti di Calimara guardiani dell'opera di S. Giovanni. Mentre si faceva la detta porta, fece Andrea non solo l'altre opere sopraddette, ma sucora molte altre, e particolarmente Il modello del temp di S. Giovanni di Pistoia, il quale (u fondato l'anno 1337, nel quale anno medesimo a di xxv di Gennaio fu trovato, nel cavare i fondamenti di questa chiesa, il corpo del besto Atto stalo vescoro di quella città, il quale era stato in quel luogo sepolto centotrentasette anni. L'architettura dunque di questo tempio, che è tondo, fu recondo quei tempi ragionevole. E, anco di mano d'Andrea nella detta città di Pistois nel tempio principale, una sepoltura di marmo piena nel corpo della cassa di figure piccole, con alcune altre di sopra maggiori. Nella quale sepoltura è Il corpo riposto di M. Cino d'Augibolzi dottore di legge, e molto famoso letterato ne'tempi auti. come testimonia M. Francesco Petrarea in quel sonello:

Piangate donne, e con voi pianga A e nel quarto capitolo del trionfo d'Amore, dove

· Ecco Cin da Pistoia; Guitton d' Areszo, (the di non esser primo par ell' ira aggis. Si vede in questo aepolero di mano d'Andrea in marmo il ritratto di esso M. Cino, che insegna a un numero di auoi scolari che gli sono intorno, con si bella attitudine e maniera, che in que'tempi, sebbene oggi non strebbe in pregio, dovette esser cosa maravigliosa. Si servi auro d'Andrea nelle cose d'architettura Gualtieri Duca d'Atene, e tiranno de Fiorentini, facendogli allargare la piazza, e per fortificarsi nel palazzo, ferrare tutte le finestre da basso del primo piano, dov'e oggi la sala de'Dugento, con ferri qualri e gagliardi molto. Aggiunse ancora il detto Duca dirimpetto a S. Pietro Scheraggio le mura a bozzi che sono accanto al palazzo per accrescerio, e nella grossezza del muro fece una scala segreta per salire e scendere occultamente, e nella detta faccista di bossi fece da bosso ana porta granile, che serve oggi alla dogana, e sopra quells l'arme sua, e tutto col disceno e consiglio di Andrea; la quale arme arbbroe fu fatta scarpellare dal magistrato de Dudici che ebbe cura di spegnore ogni memoria di quel Duea, rimase nondimeno nello scudo quadro la forma del leone rampante con due code, come può veder chiungoe la considera con diligenza, Per lo medesimo Duca sece Andrea molte torri intorno alle mura della città; e non pure diede priocipio magnifico alla porta a San Friano e la condune al termine che si vede, ma fece ancura le mura degli antiporti a tutte le porte della città, e le porte minori per comodità de popoli. E perche il Duca aveva in animo di fare una fortezza sopra la costa di S. Giorgio, ne fece Andrea il modello, che poi non servi per non ave re avuta la cusa principio, essendo stato caccisto la un S. Giovanni ed a un S. Pietro di marmo

il Duca l'anno 1343. Ben ebbe in gran parte effetto il desiderio che quel Duca avea di ridurre il palazzo in forma di un forte castello; poiche a quello che era stato fatto da principio fece con gran glunta, come quella è che oggi si vede, comprendendo nel circuito di quello le case : de Filiperti, la torre e case degli Amidel e Mancini, e quelle de Bellalberti. E perché date prineipio a si gran fabbrica ed a grosse mura e barbacani, non aveva così in pronto tritto quello ponte Vecchio, che si lavorava con prestezza come cosa necessaria si servi delle pietre conce e de'legusmi ordinati per quello senzo rispetto nessuno. E sebbene Taddeo Gaddi non era per avventura inferiore nelle cose d'architettura a Andrea Pisano, non volle di lui in queste fabbriche per esser Fiorentino serviral il Doca, ma sibbene d'Andrea. Voleva il medesimo Duca! Gualtieri disfare S. Cicilia per vedere di palazzo la strada Romana e Mercato nnovo, e parimente S. Pietro Scheraggio per suoi comodi, ma nonebbe di ciò fare licenza dal Papa, Intanto, fu come si e detto di sopra, cacciato a furis di popolo. Meritò dunque Andrea per l'onorate fatiche di tanti anni non solamente premi grandis-simi, ma e la civiltà ancora; perche fatto dalla Signoria cittadin fiorentino, gli furono dati nffin e magistrati nella città, a l'opere sue furono in pregio e mentre che visse e dopo morte, non ai trorando chi lo passasse nell'operare, infino a che non vennero Niccolò arctino, Jacopo della Onercia sanese, Donatello, Filippo di Ser Brnnellesco, e Lorento Ghiberti, i quali condussono le sculture ed altre apere che fecero, di maniera che conobbono i popoli in quanto errore egline eraco stati insinn a quel tempo, avendo ritro vato questi con l'opere loro quella virtà, che era molti e molti soni stata nascosa a non bene conosciuta dagli nomini. Furono l'opere d'An-

drea intorno agli anni di nostra salute 1340. Rimasero d'Andrea molti discepoli, e fra gli at-tri Tommaso pisano architetto e acultore, il quale fini la cappella di Campo Santo, e pose la time del campanile del duomo, cioè quella ultima parte dove sono le campane : il quale Tommass si crede che fusse figlinolo d'Andrea, trovando ai cosi scritto nella tavola dell'altar maggiore di S. Francesco di Pisa, nella quale è intagliato di meszo rilievo una nostra Bonna e altri Santa fatti da lui, e sotto quelli il nome suo e di suo padre. D'Andrea rimase Nino ano figliualo che attese alla scultura, ed in S. Maria Novella di Firenze fu la sua prima opera, perché vi fini di marma una nostra Donna etata cominciala dal padre, la quale è dentro alla porta del fianco p ate alla cappella de Minerbetti. Andato poi a Pisa, free nella Spina una nostra Donna di marmo dal mezzo in su, che allatta Gesti Cristo fancialletto iovolto in certi panni sottiti, alla quale Madonna fu fatto fare da M. Jacopo Corbini un orpamento di marmo l'anno 1522; e uo altro molto maggiore e più bello a no altra Madonna pur di marmo e intera di mano del medesimo Nino, pell'attitudine della quale si vede essa madre porgere con molta grazia una rosa al figliuolo, che la piglia con maniera fancinilesca e tanto bella che si può dire che Nino cominciasse veramente a cavare la durezza da' sami e ridorgli alla vivezza delle carni, lustrandogli con un pulimento grandissimo. Questa figura a in merzo

OPERE 9

che à nolls testa d'riterito di Andrea di unterriela, Pere menora Nino per malfarta di S. Coterina par di Pira don altente di mermo, coic la terratta, riccome di l'attra cotto en, certo tatta dila terratta, riccome di l'attra cotto en, certo tatta dila terratta, riccome in qui tempi. Soltre questa Niche fissiona fattra o quel tempi. Soltre questa Niche fissiona fattra o quel tempi. Soltre questa Niche fissiona fattra o quel tempi. Soltre questa Niter purchas. 4 di prima di febriagio 13 yn. E sotto reprinte (tatten fisson (febriagio 13 yn. E sotto reprinte (tatten fisson) febriagio 13 yn. E sotto reprinte (tatten fisson) febriagio 13 yn. E sotto estita e di n. Napoli, delle quali non soccole fatte remessione. Men' aldrea d'ami estatusierinque l'amon 13 d, e fis sepulto del Nivon in S. Matsunierinque l'amon 13 d, e fis sepulto del Nivon in S. Matsunierinque l'amon 13 d, e fis sepulto del Nivon in S. Matsunierinque l'amon 13 d, e fis sepulto del Nivon in S. Matsunierinque

Ingonti Andreas jacet hic Piranus in urna, Marmore qui potuti spiruntes ducere vultus, Et simulacra Deum mediis imponere templis Ex aere, ex auro, casalenti et pulcro slephanto.

VITA DI BUONAMICO BUFFALMACCO

. PITTER PROCESTING

Boonamico di Cristofano detto Buffalmacco pittore fiorentino, il quale fu discepolo d' Andrea Tafi, e come uono burlevole celebrato da M. Giovanni Boccaccio nel suo Decamerone, fu gome si sa carissimo compagno di Bruno e di Calaodrino pittori ancor essi faceti e piacevoli, e, come si può vedera nell'opere sue sparse per tutta Toscana, di assai buon giudizio nell'arte sua del dipignere. Racconta Franco Sacchetti nelle sno trecento Novelle, per cominciarmi dalle cose che costui fece essendo ancor giovinetto, che stando Buffalmacco mentre era garzone con Andrea, aveva per costumo il detto sno maestro quando eraco le notti grandi, levarsi inoanzi giorno a lavoraro e chiamare i garzoni alla vegghia; la qual cosa rinerescendo a Bucoamico, cha era fatto levar in sul buon del dormire, andà pensaodo di trovar modo che Andrea si rimanesse di levarsi tanto innanzi giorno a lavorare, o gli venne fatto. Perche avendo trovato in una volta male spazzata trento gran scarafoggi ovvero piattole, con certe agora sottili e corte appieco a ciascuno di detti scarafaggi una cao-deluzza in sul dosso, e venuta l'ora che soleva Andrea levarsi, per ona fessura dell'uscio gli mise tutti a uoo a uno, avendo accese le candele, in camera d'Andera, il quala avegliatosi essendo appunto l'ora che soleva chiamare Buffalmacco, e veduto que'lumicini, tutto pien di paura comincio e tremare, e come vecchio che era tulto pauroso a raceumandarsi pianamente a Dio e dir sue orazioni e salmi; e fioalmente messo il capo sotto i panni, non chismò per quel-la gotte altrimenti Buffalmacco, ma si stette a quel modo sempre tremando di paura insino a giorno. La mattina poi levatosi, dimandè a Buonamico se aveva veduto come aveva fatto egli più di mille demoni. A cui disse Buonamieo di no, perche aveva tennto gli occhi serrati, e si maravigliava pon cosere stato chiamato a vegghia. Come a vegghia? disse Tafo: Io ho avuto altro peosiero che dipignere, e son risoluto per ogni modo d'audare a stare in un'altra casa. La notte seguente sehbene ne mise Buonamico tre soli nella detta camera di Tafo, egli noodimeno, tra per la paura della notte passata, e que'pochi diavoli che vide, non dorini punto: anzi non fu si tosto giorno, cho usci di casa per non tornarvi mai più; e vi bisognò del buono

a fargli mutar opinione. Pure menando a lui Buonamico il prete della parrocchia, il meglio che pote lo racconsolò. Poi discorrendo Tafo e Buonamico sopra il caso, disse Buonamico i lo he sempre scotito dire che i maggioci nemici di Dio soco i demoni, e per consegueoza che deono auco esser capitalissimi avversari de dipintori, perchè oltre che noi gli facciamo sempre bruttissimi, quello che è peggio, non attendismo mai ad altro, che a far santi e sante per le mura e per le tavole, ed a far perciò con dis spetto de'demoni gli uomini più divoti o miglioris perloché tenenilo essi demeni di ciò sdegao con esso noi, come quelli che maggior possanza hauno la notte che il giorno, si vanuo facendo di questi ginochi, e peggio faranno se uesta usauza di levarsi a vegehia non si lascia del tutto. Con questo ed altre molte parole seppe cosi bene acconciar la bisogna Buffalmacco, acendogli buon ciò che diceva messer lo prete, che Tafo si rimase di levarsi a vegghia e i diavoli d'andar la notte per casa co'fumicini. Ma ricomincisodo Tafo tirato dal guadagno non molti mesi dopo, e quasi scordandosi ogni paura, a levarai di nuovo a lavorare la notte e chiamare Bullalmacco, ricomiociarono aneo gli scarafaggi a ander attorne, onde fu forza che per paura se ne rimanesse interamente, essendo a ciò massimamente consigliato dal prete. Dopodivolgatasi questa cosa per la citta, fu cagione che per un pezzo, ne Tafo ne altri pittori co-stumarono di levarsi a lavorare la notte. Essendo poi indi a non molto divenuto Buffalmacco assai buen maestro, si parti, come racconta il medesimo Franco, da Tafo e cominciò a lavorare da se, non gli mancando mai che fare. Ora avendo egli tolto una casa per lavorarvi ed abitarri parimente, che aveva allato un lavoran-te di lana assai agiato, il quale resendo un nuovo uccello, era chiamato Capodora, la moglie di costul ogni notte si levava a mattutino, quando appunto avendo insino allora lavorato andava Buffalmocco a riposarsi; e postasi a un suo filatoio, il quale aveva per mal avventura pientato dirimpetto al letto di Buffalmacco, atlendeva tutta notte a filor lo sta-me. Perche non potendo Buonamico dormiro ne poco ne assai , cominciò a andar pensando come potesse a questa noia rimediare. Ne passo molto, che s'avvide che dopo un muro di mattoni sopra mattoni , il quale divideva fra se e Capodoca, era il focolare della mala vieina, e che per un rotto si vedeva ciò che ella intorno al fuoco faceva: perche pensota una nuova ma-Ilzia, forò con un spechio lungo una caona; ed appostato che la donna di Capodoca non fisse al fuoco, con essa per lo già detto rotto del muro mise uos ed un'sltra volta quanto salo egli volle nella pentola della vicina'i onde tornando Capodoca o a desinare on cena, il più selle volte non poteva ne mangiare ne assaggiare, ne minestra ne carne, in modo era egli cosa per lo troppo sale amera. Per una o due volte ebbe pacienza, e solamente ne fece un poco di rumore; ma por ehe vide che le parole non bastavano, diede per eiò più volte delle hasse alla povera donna che si disperava, parendole pur essere più che avverti-ta nel salare il cotto, Costei una volta fra l'altre che il marito per ciò la battera, cominciò a volersi scusare; perche venota a Capodoca mag-gior collera, di modo si mise di nuovo a percooterla, che gridando ella a più potere, corse tutto

il vicinato a rumore; e fra gli altri vi trasse Buf- f tificale; unde credendo che lavorasse a più pofalmacco, il qualo udito quello di che accusava Capodoca la moglie, ed in che nosto ella si scusava, disse a Capodoes: Gnaffe sozio, egli si vuole aver discretione, tu ti duoli che il cotto mattioa e sera o troppo salato; ed io mi maravirlio che questa tua buona donna faccia cosa che bene stia. Io per me con so come il giorno ella si sostenza in piedi, considerando ehe tutta la notte vegghia intorno aquesto suo filatoio e non dorme ch'io creda un'ora. Fa ch'ella si rimanga di questo suo levarsi a mezza notte, e vedrai rhe-avendo il suo bisogno di dormire ella starà il giorno in cervellu e non incorrerà in così fatti errori. Poi rivolton agli altri vicini, si bene fece parer loro la cosa grande , che tutti dissero a Capodoca che Buonamico diceva il vero e così si voleva fare come celi avvisava. Onde celi eredendo che così fusse, le comandò che non si levasse a vegghia; ed il cotto fu poi ragionevolmente salato, se non quando per easo la donna alcuna volta si levava; perche allers Buffalmac-co tornava al suo rimedio, il quale finalmeote fu causa che Capodoca ne la fece rimanere del tulto. Buffalmacco donque fra le prime ope che sece lavurò in Firenze nel monastero delle donne di Farnza che era dov'e oggi larittadella del Prato, totta la chiesa di soa mano; e fra l'altre storie cho vi fece della vita di Cristo, nelle quali tutte si portii molto bene; vi fece l' occisione che fece fare Erode de' putti innocenti, nella quale espresse molto vivamente gli affetti così degli uccisori come dell' altre figure; pereincehe in alcune balie e madri che strappendo i fanciulli di mano egli urcisori, si atu tano quanto possono il più, colle mani, coi graf-fi, coi morsi e con tutti i movimenti del corpo, si mostra nel di fuori l'aulmo con men pieno di rabbia e furore che di doglia. Della quale opera , esseodo oggi quel mona-

stero rovinato, non si può altro vedere che una carta tinta nel nostro libro da disegni di diversi, dove è questa storia di mano propria di esso Buonamico disegnata. Nel fare questa opera alle gia dette donne di l'aenza, perché era Buffalmacco una persona molto stratta ed a caso così nel ventiro come nel vivere, avvonne non portamlo egli così sempre il cappuocio ed il mantello come in que' tempi si costumava, che guar-dandolo alcuna volta le monache per la turata che egli avea fatto face, comineiarono a dire col castaldu che non piaceva loro vederlo a quel modo in farcetto; par racehettato da lui , se ne atettono un pecco senza dire altro. Alls per fine vedendolo pur sempre la quel medesimo modo, e dubitando ehe non fusic qualche garzonaccio da pestar colori, gli feciono dire dalla badessa else averebbono voluto vedere lavorar il maestro, e non sempre colni. Ache rispose Buonamico, come piacevole che era, che tosto che il maestro vi fosse, lo fár-bbe loro intendere, accorgendosi nondimeno della pora confidenza che avevano in lui. Preso dunque un desco e messoreoe sopra un altro, mise la cima una brocca ovvero mezzina da acqua, e nella bocca di quella pose un cappaceio in sul manico, e poi il resto della mezzina coperse con un mantello alla civile, affibbiandolo bene intorno ai deschi; a posto poi nel beccuccio donde l'acqua si trae, acconclamente un pennello, si parti. Le monache tornando a veder il lavoro per uno aperto dore avera canzonaccio a cattafascio non faceva, se ne al-ttono più giorni senza pensar ad altro. Finalmente essendo elleno venute in desiderio di veder che bella cosa avesse fatto il maestro, passati quindici glorni, nel quale spazio di tempo Buona mico non vi era mai capitato, una notte pensando che il miestro non vi fusse, andarono u veder le sue pitture, e rimssero tutte confuse e rosse, nello scoprice una più ardita dell'altre il solenne maestro, che in quindici di non aveva punto lavorato. Poi conoscendo che egli aveva loro fatto quello che meritavano, e che l'opere che egli aveva fatte non erano se non lodevali, fecero richiamar dal castaldo Buonamiem il quale con graodissime risa e piacere si ricondosse al laroro, dando loro a conoscere che differenza sia dagli somini alla brocche, e che non sempre al restimenti si deano l'opere degli uomini giudicare. Ora quivi in pochi giorni fini una storia, di che si contentarono molto, parcodo loro in totte le parti da contentarzeoc, eccetto che lo figure nelle carnagioni parevano loro anzi smorticce e pallide, che no, Buonamico sentendo ciò, e avando inteso che la badessa aves una vernaccia la miglior di Firenze, la quale per lo sogrifizio della messa serbava, disse loro che a volere a cotal difetto rimediare, non si poteva altro fare else stemperare i colori con vernaccia cho fusse buong perché toccando con esti così stemperali le gote e l'altre earni delle figure, ello diverrebbono rosse e molto vivamente coloeite. Ciò udito le buono suore elle tatto si credettono, lo tennero sempre poi fornito di otti-ma vernaccia mentre duro il lavoro; ed egli godendosela; fece da indi in poi con i auoi colori

tere; e fume per fare altro lavoro che quel gar-

ordioari le figure più fresche e colorite. Finita questa opera, dipluse nella badia di Settimo alcuna storie di S. Jacopo nella cappella che è nel chiostro a quel santo dedicata nella volta della quale fece i quattro Patriarchi e i quattro Evangelisti, fra i quali è notabile l'attu che fa S Luca nel soffiare molto naturalmente nella peona, perché renda l'inchiostro. Nelle storie poi delle facciate, che son cinque, si vede nelle figure belle attitudini, ed ogni cosa condotta con invenzione e gindizio. E perche usava Buonsmico, per fare l'incarnato più facile, di campeggiare, come si vede in quest'opera, per tutto di pavonazzo di sale, il quale fa col tempo una salsedine che si mangia e consuma il bianco e gli altri colori, non a maraviglia se quest'opera c guasta e consumata, laddoye molte altre che furono fatte molto prima, si sono benissimo conservate. Ed to, che già pensava che a queste pitture avesse fatto nocumento l'umido, ho poi provato per esperienza, considerando altre opere del medenico, che non dall'umido, ma da questa particolare usanza di Buffalmacco e avvenuto che sono in modo guaste, che non si vede ne disegno ne altro; e dove erano le carnagioni, non è altro rimaso che il pavonazzo. Il qual mode di fare non der usarsi da chi ama che le pitture suo abbiano lunga vita. Lavorò Buonamico, dopo quella che si è letto di sopra, due tavole a tempera ai monaci della Certosa di Firenze, delle quali l'una è dove stanno per il coro i libri da cantare, e Paltra di sotto nelle cappelle vecchie. Dipinse in fresco nella Badia di Firenze la cappella de'Gio chi e Bastari allato alla cappella maggiore, la satu la tela, videro il posticcio maestro in pon- quale cappella ancora che poi finse concedute

alla famiglia de' Boscoli, ritiene le dette pitture ! di Buffalmacco insino a orgi, nelle quali fece la passione di Gristo con affetti ingegnosi e helli, mostrando in Cristo, quando lava i piedi ai discepoli, umiltà e mansuetudine grandissima, e ne' Giudei, quando lo menano ad Erode, fierezza e crudelta. Ma particolarmente mostro ingegno e facilità in un Pilato, che vi dipinac in prigione, ed in Ginda appiccato a un albero; onde si può agevolmente credere quello che di questo piacevole pittore si racconta, eioe che quando voleva usar diligenza e affaticarsi, il che di rado avveniva, egli non era inferiore a nessun altro dipintore de'suoi tempi. E che ciò sia vero, l'opere che fece in Ognissanti a fresco dove è oggi il eimiterio, furono con tanta diligenza lavorate e con tanti avvertimenti, che l'acqua che a piovuta loro sopra tanti anni non le ha potuto gnastare, ne fare si che non si conosca la bontà loro, e che si sono mantennte benissimo per essere state la-vorate puramente sopra la calcina fresca. Nelle facre dunque sono la natività di Gesa Cristo e l'adorazione de' Magi, cioè sopra la sepoltura degli Aliotti, Dopo quest'opera, andato Buonamico a Bologna, lavorò a fresco in S. Petronio nella cappella de Bolognini, cioè nelle volte, alcune sturie, ma da non so che accidente soprevvenuto non le fisi. Dicesl che l'anno 1302 fu condutto in Ascesi, e che nella chiesa di S. Franresco dipinse nella eappella di S. Caterina tutte la storie della sua vita in fresco, le quali si sono molto hen conservate, e vi si veggiono alcune figure che sono degne d'essere lodate. Finita questa cappella, nel passar d'Arezzo il vescovo Guido, per avere inteso che Buonamico era piacevole nomo e valente dipintore, volle che si fermasse in quella città, e gli dipignesse in vescovado la cappella duve è oggi il hattenimo, Buonomico messo mano al lavoro n'aveva già fatto buona parte, quando gli avvenne un caso il più strano del mondo, e fu, secondo che racconta Franco Sacchetti nelle sue trecento Novelle, questo. Aveva il vascovo un bertuccione il più sollazzevole ed il più cattivo che altro cha fasse mai. Questo aoimale, stando alcuna volta sul paleo a vedere lavorare Buonamico, aveva posto mente a ogni coss, ne levstogli mai gli ocehi da dosso quandu mesculava i colori, trassinava gli alberelli, stiacciava l'uova per fare la tempere, ed in somma quando faceva qualsivoglia altra coss. Ora avendo Buonamico un sabato sera lasciato l'opera, la domenica mattima questo bertuccione, non ostante che avesse appiecato a'piedi un gran rullo di legno, il quale gli faceva portare il vescovo perelie non potesse così salta-· re per tutto, egli sali, non ostante il peso che ure era grave, in sul palco duve soleva stare luonamico a lavorares e quivi recatosi fra mano gli alberelli, rovesciato che ebbe l'uno nell'altro, e fatto dei, mescugli e stiaccisto quante uova v'erano, cominciò a imbrattare con i pennelli quante figure vi erano, e seguitando di così fare, non resto, se non quando ebbe ogni cosa ridipinto di sua mauo. Ciò fatto, di nuovo free un mescuglio di tutti i culori che gli erano avanzati, come che pochi fussero, è poi sceso dal palco si parti. Venuto il lunedi mattina, tornò Buonamico al suo layoro, dove vedute le figure guaste, gli alberelli rovesciati, ed ogni cosa sotto sopra, resto tutto meravigliato e confuso. Poi avendo molte cose fra se medesimo discorso, pen-so finalmente che qualche Aretino per invidia o

per altro avesse ciò fatto; onde andatorene al vescovo, gli dise come la cosa passava e quello di che dubitava, di che il vescovo rimase forte turbato; pure fatto animo a Buonsmico, volle che rimettesse mane al lavoro, e eiò che vi era di guasto rificesse. E perché aveva prestato alle aue parole fede, le quali avevano del verisimile, gli diede sei de'suoi fanti armati che stessono co' falcioni, quando egli non lavorava, in agnato, e chiunque venisse, senza misericordia tagliassono a pezzi. Rifatte dunque la seconda volta le figure, un giorno che i fanti erano in agnate, ecco che sentono non so che rotolare per la chiesa, e poco appresso il bertaccione salire sopre l'assito, e in un baleno fatte le mestiebe veggiono il nuovo maestro mettersi a lavorare sopra i santi di Buonsmico. Perche ebiamatolo, e mostrogli il malfattore, e insieme con esso lui stando a vederlo a lavorare, forono per erepar delle risa, e Buonamico particolarmente, come ehe dolore glie ne-venisse, non poteva restare di ridere ne di piangere per le risa. Finalmente licenziati i fanti ehe con falcioni avevano fatta la guardia, se ne andò al vescovo, e gli disse: Monsignor, voi volete che si dipinga a nn modo, ed il vostro bertuccione vuole a un altro. Poi contando la cosa suggionse: Non iscadeva che voi mandaste per pittori altrove; se averate il maestro in casa; ma egli forse son sapeva così ben fare le mestiche, Orsii; ora che sa, faccia da se, che io non ei son più buono, e conosciuta la sua virtà, son contento che per l'opera mia non mi sia alcuna cosa data, se non licenza di tornarmene a Firenze. Non poteva ndendo la cosa il vescovo, sebbene gli dispiaceva, tenere le risa, e massimamente considerando che una bestia aveva fatto una burla a chi-era il più barlevole nomo del mondo Però poi che del nuovo caso ebbono ragionato e riso abhastanza, fece tanto il vescovo, ebe si rimesse Buonamico la terza volta all'opera e la fini. E il bertnecione per gastigo e penitenza del com-messo errore, fu serrato in una gran gabbis di legno e tenuto dove Buonamico lavorava, insino a che fu quell'opera interamente finita; nella quale gabbia non si potrebbe niuno isosginar i giuochi che quella bestisceia fareva col muso, con la persona, e con le mani, vedendo altri fare, e non potere ella adoperarsi. Finita l'opera di questa cappella, ordino il vescovo, o per burla o per altra cagione che egli se lo facessi, che Buffalmacco gli dipignesse in una focciata del sno palazzo un'aquila addosso a nn leone, la quale lo avesse morto. L'accorto dipintore aven-do promesso di fare tutto quello che il vescovo voleva, fece fare un buon assito di tavole, con dire non volere esser vednto dipignere una si fatta cosa. E ciò fatto, rinchinso che si fu tutto solo la dentro, dipinse, per contrario di quello che il vescovo voleva, un leone che shranava un'aquila; e finita l'opera, chiese ticenza al vescovo d'andare a Firenze a procacciare colori che gli mancavano. E così serrato con una chiave il tavolato, se n'andò a Firenze eon animo di non tornere altramente al vescovo, il quale veggendo la cosa andare in lungo e il dipintore non tornare, fatto aprire il tavolato, conobbe che più aveva seputo Buonamico, che egli. Perche, mosto da gravissimo sdegno, gli fece dar bando della vita; Il che avendo Buonamico inteso, gli mandò a dire che gh facesse il peggio che pe tera, onde il vescovo lo minaccio da maladetto

senno. Pur finalmente considerando chi egli si Il era messo a volere burlare, e che bene gli stava rimanere hurlato, perdonò a Buonamico l'in-giuria e lo riconobbe delle sue fatiche liberalisaimamente. Anzi che è più, condottolo Indi a non molto di anovo in Arezzo, gli. sece fare nel Duomo vecchio molte cose ehe oggi sono per terra, trattandolo sempre come suo familiare e molto fedel servitore. Il medesimo dipinse pure in Arezzo nella chiesa di S. Giustino la nicchia della cappella maggiore. Scrivono alcuni, che essendo Buonamico in Firenze, e trovandosi spesso con gli amici e compagni suoi in bottega di Maso del Saggio, egli si trovò con molti altri a ordinare la festa che in di di calende di Maggio feciono gli uomini di bergo S. Friano in Arno sopra certe barcho, e che quando il ponte alla Carraia, che affora era di legno, rovinò per essere troppo esrico di persone che erano corse a quello apottaculo, egli non vi mori, come molti altri feciono, perche quando appunto rovino il ponte in sulla macchina che in Arno sopra le barche rappresentava l'inferno, egli cra andato a procacciare alcuoe cose che per la festa mancavano.

Essendo non molto dopo queste cose condotto Buonamico a Pisa, dipinse nella badia di S. Paolo a ripa d'Arno, allora de'monaci di Vallombrosa, in tutta la erociera di quella chiesa da tre bande e dal tetto insino la terra molte istorie del Testamento Vecchio, cominciando dalla creanione dell' uomo e seguitando imino a tutta la edificazione della torre di Nembrot. Nella quale opera, aneorche oggi per la maggior parte sia guasta, si veda vivezza nelle figure, buona pratica o vaghezza nel colorito; e che la mano esprimeva molto bene i concetti dell'anima di Buonamico, il quale non ebbe-però molta disegno, Nella facciata della destra crociera, la quale è dirimpetto a quella dov' e la porta del fianco, in alcune atorie di S. Nastasia ai veggiono certi abiti ed acconeiature antiche molto vaghe e belle, in alcune donne che vi sono con graziosa maniera dipinte. Non men belle sono quelle figure ancora, che con bene accomodate attitudini sono in una barea, fra le quali è il ritratto di Papa Alessandro IV, il quale ebbe Bnonamico, necon-do che si dier, da Tafo suo maestro, il quale aveva quel Pontefice ritratto di musaico in S. Pietro, Parimente nell'ultima atoria, dové è il martirio di quella santa e d'altre, espresse Buonamico. moltu bene nel volti il timore della morte, il dolore a lo spavento di coloro che atanno a vederla tormentare e morire mentre sta legata a un albero e sopra Il fnoco. En compagno in queat' opera di Buonamico Bruno di Giovanni pittore, che così è chiamato in aul vecchio libro della compagnia; il quale Bruno, celebrato anoh'egli come piacevole uome dal Boccaccio, tinite le dette storie delle facelate, dipinse nella medesima chiesa l'altar di S. Orsola con la compagnia delle vergini, facendo in nna manodidetta santa uno atendardo con l'árme, di Pisa, else é in eampo resso nna croce bianca, e facendole porgere l'altra a una femmina, che surgendo fra due mooti e toccondo con l'uno de' piedi il mare, le porge amendue le mani in atto di raceomandarsi. La quala femmina figurata peraPisa, avendo in enpo nna eorona d'oro e in dosso un drappo pieno di tondi e di aquile, chiede, essendo molto travagbata in mare, aiuto a quella santa. Ma perche nel fare questa opera Bruno si

doleva che le figure che in com faceva non avevano il vivo, come quelle di Buonamico, Buonamico, come hurlevole, per insegnarli a fare le figure non pur vivaci, ma che favellassono, gli fece far alcune parole che nacivano di borca a quella femmina che si raccomanda alla santa, e la risposta della santa a lei, avendo eiò visto Buouamico nell'opere che aveva fatte nella medesima eistà Cimabue. La qual cosa come piacque a Bruso e agli altri uomini sciocchi di que'tempi, così piace ancor oggi a certi goffi che in ciò sono serviti da artefici plebej come essi sono. E di vero pare gran fatto, che da questo principio sia passata in uso una cosa che per burla e non peraltro fo fatta fare; concioslache anco una gran parte del Campo Santo fatta da Iodati maestri, sia piena di goesta gofferia. L'opere dunque di Buonamica essendo molto piaciute ai Pisani, gli fu fatto fare dall'operain di Campo Santo quattro atorie in fresco dal principio del mondo in-sino alla fabbrica dell'area di Noè, ed intorno alle atorie un ornamento nel quale fece il ano ritratto di naturale, cioc in un fregio, nel mezzo del quale e in su le quadrature sono aleune teste, fra le quali, come bo detto, ai vede la sua con un cappuccio, come appunto sta quello che di sopra si vede. E perche in questa opera e un Dio che con le braccia tiene i cieli e gli elementi, anzi la macchina tutta dell' nniverso, Buonamieo per dichiarare la sua storia con versi simili alle pitture di quell'età scrisse a' piedi in lettere maiuscole di sua mano, come si può anco vedere, questo sonetto, il quale per l'antichità sua e per la semplicità del diredi que tempi mi è parnto di mettere in questo luogo, come che forse, per mio avvisn, non sia permolto piacree, se non se forse come cosa che fa fede di quanto sapevano gli. uomini di quel secolo: Voi che avvisate questa dipintura Di Dio pietoso sommo creatore,

Lo qual fe' tutte core con more:
Pente, numerate, ed in misura.
In nove gradi augicia ratura
În ello empiro cid pien di upendore,
Colai che non si muore, ed i motore,
Ciatcuna core fecie buona e pura.
Levate gli occhi del vostro intelletto;
Considerate questo è ordinato

La mondo universale; e con affetto Lodate lui che l'ha si ben creato : Pensate di passare a tal diletto : Tra gli angeli, dove è ciancun beato.' Per questo modo si vede la gloria, '.

Lo basso e il mezzo, a l'alto in questa storia, E per dire il vero fu grand' animo quello di Buonamico a mettersi a far on Dio padre grande rinque braccia, le gerarchie, i cieli, gli angeli, il andiaco e tutte le core superiori minosal cielo della luna, e poi l'elemento del fuoco, l'arla, la terra e finalmente il centro. E per riciupire i due angoli de basso, fece in uoo S. Agostino e nell'altro S Tommaso d'Aquino. Dipinse nel medesimo Campo Santo Buonamico, in testa dor'e oggi di marmo la sepoltura del Corte, tutta le passione di Cristo con gran numero di figure a picili ed a cavallo, e totte in varie e belle attitudini e seguitando la storia, fece la resurrezione e l'apparire de Cristo agli Apostoli assai acconcinmente. Piniti questi lavori, ed in un medesimo tempotuttoquello che aveva in Pisa gaadagnato; che non fu poco, se ne torno a Firenze casi po vero come partito se n'ere, dove fece molte tavole e lavori iu fresco, di che non accade fare altra memoria. Intanto essendo dato a fare a Bruno suo amieissimu che seco se n'era tornato da Pisa, dove si avevano sguazzato ogni cosa, aleune opere in S. Maria Novella, perche Bruno non aveva molto disegno ne invensione, Buonamico gli disegnò tutto quello che egli poi mise in opera in una facciata di detta chiesa dirimpetto al pergamo, e lunga quanto è lo spasio che fra colouna e colonna : e ciò fu la storia di S. Maurizio e compagni che furono per la fede di Gesti Cristo decapitati; la quale opera fece Bruno per Guido Compese connestabile allora de' Fiorentini, il quale avendo ritratto prima che morisse l'anno 1312, lo pose poi in questa opera armato, come si costumava in que'tempi, c dietro a lui fece un'ordinanza d'uomini d'arme tutti armati all'antica, che fanno bel vedere, mentre esso Guido sta ginocehioni Innanzi a nna nostra Donna che ha il putto Gesù in braceio, e pare che sia raccomandato da S. Domenico e da S. Agnesa che lo mettono in mezzo, Questa pittura ancora che non sia molto bella, e onsiderandosi il disegno di Buunamico o la invensione, ell'o degna di esser in parte lodata, e massimamente per la varietà de' vestiti, barbute, ed altre armature di que tempi; ed io me no sono servito iu alcune storie che ho fatto per il Sig-Duca Cosimu, dove era bisogno rappresentare nomini armati all'antica, ed altre somiglianti cose di quell'età; la qual cosa è molto piaemta a Sua Eccellenza Illustrissima e ad altri che l'hanno veduta; e da questo si può conoscere quanto sia da far capitale dell'invenzioni ed opere fatte da questi antichi, come che così perfette non siano, ed in che modo utile e comodo si possa trarre dalle cose loro, avendoci eglino aperta la via alle maraviglie che insino a oggi sono fatte e si fanno tnttavia. Mentre che Brunofaceva questa opera, volendo un cantadino che Buonamico gli facesse un S. Cristofano, ne furono d'accordo in Fiorenza e convennero per contratto in questo modo, che il prezzo fusse otto fiorini, e la figura doverse esser dodici braccia. Audato dunque Buonamico alla chiesa dove doveva fare il S. Cristofano, trovò che per non essere ella ne alta ne lunga se non braccia nove, nnn poteva në di fuori në di dentro secomodarlo in modo che bene stesse; onde prese partito, perché non vi capiva ritto, di farlo dentro in chiesa a giacere; ma perché anco cosi non vi entrava tutto, fu necessitato rivolgerto dalle ginocchia in giù nella facciata di testa. Finita l'opera, il contadino non voleva in modo nessuno pagarla, ansi gridando diceva di easer assassinato. Perché andata la cosa agli ufficiali di Grascia, fu giudicato, secondo il contratto, che Buonsmico avesse ragione.

A S. Giovanns fra l'Arcore era una Passione di Cristo ili mano di Buonamico molto bella, e fra l'altre cose cho vi erano molto lodate, vi era un Giuda appicento ad un albero fatto con molto gindizio e bella maniera. Similmente un vecchio che si soffista il naso cra naturalissimo, e le Marie dirotte nel planto avevano arte e modi tanto mesti, che meritavano, secondo quell'età ehe nou aveva ancor cost facile il modo d'esprimerc gli affetti dell'animo col pennello, di essere grandomente lodate. Nella medesima faccia un S. Ivu di Brettagna, ch'aveva molte vedove e pupilli si piedi, era buous figura, e due angeli in aria che lo coronavano erano fatti con dulcissima maniera. Questo edificio e le pitture i di cosa che dicessono i Perugini, attese a lavo-Vol. II

insieme furono gettate per terra l'anno della guerra del 1520-In Cortona ancora dipinse Buonsmico per M. Aldobrandino vescovo di quella sittà molte cuse nel vescovado, e particolarmente la cap-

vella e tavola dell'altar maggiore; ma perche nel rinnovare il palazzo e la chiesa andò ogni cosa per terra, non accade farue altra mensione. la S. Fraucesco nondimeno ed In S. Margherita della medesima rittà, sono ancora alcune pit-ture di mano di Buonamico. Da Cortona andato di nuovo Buonamico in Ascesi, nella chiesa di sotto di S. Francesco dipiuse a fresco tutta la cappella del cardinale Egidio Alvaro apagnuolo: e perche si portò molto bene, ne fu da esso cardinale liberalmente riconosciuto. Finalmente avendo Buonamico lavorato molte pitture per tutta la Marca, nel tornarsene a Firenze si ferniò in Perugia, e vi dipinse nella chiesa di San Domenico iu fresco la cappella de Buontempi, facendo in essa istorio della vita di S. Caterina vergine e martire. E nella chiesa di S. Domonico vecchio dipinse in una faccia pure a fresco, quando essa Caterina figliuola del Re Costa disputando convince e converte certi filosofi alla fedo di Cristo. E perche questa storia e più hella che aleune altre che facesse Buonamico giammai, si può dire con verità che egli avanzasse in questa opera se stesso; da che mossi i Perugini ordinarono, secondo ehe serire Franca Sacchetti, elie dipignesse in piazza S. Ercolano vescovo e protettore di questa città; onde covenuti del preszo, fu fatto nel luogo dove si aveva a dipignere una turata di tavole e di stuoie, perché non fusse il maestro veduto dipignere; e ciò fatto, mise mano all'opera. Ma non passarono dieci giorni, domandando chiunque passava quando sarebbe cotale pittura finita, pensando che si fatte cose si gettassono in pretelle, cho la cosa venne a fastidio a Buonamico. Perche venuto alla fine del lavoro, stracco da tanta importunità, deliberò seco medesimo vendicarsi dolcemente dell'impacienza di que'popoli, e gli ven-ne fatto; perche finita l'opera, innanzi che la scoprisse, la free veder loro o ne fu interamente soddisfatto. Ma volendo i Perugini levare subito la turata, disse Buonamico che per due giorni ancora la lasciassono stare, perciocche voleva ritoccare a seeco aloune cose, e cosi fu fatto. Buonamico dunque salito in sul ponte, dove egli aveva fatto al santo una gran diad d'oro, e come in que'tempi si costumava, di rilievo con la calcina, gli fece nna corona ovvero hirlanda intorno intorno al capo tutta di lasche. E ciò fatto, nna mattina accordato l'osto se ne venne a Firenze. Onde passati due giorni, non vedendo i Perugini, siccome erano soliti, il dipiutore andare attorno, domandarono l'oste che fusse di lui stato, ed inteso che egli se n'era n Pirenze tornsto, andsrono subito a scoprire il lavore, e trovato il loro S. Ercolano coronato solennemente di lasche, lo fecion intendere tostamente a coloro che governavano; i quali sebbene mandarono cavallari in fretta a cercar di Bnonamico, tutto fu invano, essendosene egli con molta fietta a Firenze ritornato, Preso dun que partito di fare levare a nn loro lipintore la corona di lasche e rifare la disdema al Santo, dissono di Buonamico e degli altri fiorentini tutti que'mali che si possono imaginare. Ri-tornato Boonamico a Firenza e poco curandosi

rare e fare molte opere, delle quali per non esser più lungo non accade far menzione. Dirò solo questo, che avendo dipinto a Calcinaia una no-atra Donna a fresco col figliuolo in collo, colui che gliele aveva fatta fare, in cambio di pagarlo gli dava parole; onde Bnonamico, che non era avvezso a essere fatto fare ne ad essere secellato, pensò di valersene ad ogni modo. E così anato una mattina a Calcinaia, enquerti il fanciullo che aveva dipinto in braccio alla Vergine, con tinte senza colla a tempera nua fatte con l'aequa solo, in uno presechino; la qual cosa non ono molto vedendo il contadino che l'aveva fatte fare, presso che disperato andò a trovare Bnonamico, pregandolo che di grazia levasse l'orsacchino e rifacesse un fanciullo come prima, perché era presto a soddisfarlo, il che avendo egli fatto amorevolmente, fu della prima e della seconda fatica senza indugio pagatu; e baato a racconciare ogni cose una spugna bagneta. Finalmente perche troppo lungo sarei, se 10 volessi raccontare così tutte le burle come le pitture che fece Buonamico Buffalmacco, e ma mamente praticando in bottega di Maso del Saggio, che era un ridotto di cittadini e di quanti piaceroli uomini aveva Firenze e burlevoli rò fine a ragionare di lui il quale morl d'anni settantotto, e fu dalla compagnia della Misericordia, essendo egli poverissimo e avendo più speso che guadagnato, per essere un uomo così fatto, sovvenuto nel sun male in S. Maria Nuova, spedale di Firenze; e poi morto nell'Ossa (cosi chiamano un chiostro dello spedale ovvero rimitero) come gli altri puveri, seppellito l'anno 1340. Furono l'opere di costni in pregio mentre visse, e dopo sono state, come cose di quell'età, sempre lodate.

## VITA D'AMBRUOGIO LORENZETTI

ITTOE SARESE

Se è grande, come è senza dubbio, l'obbligo che aver deono alla natura gli artefiei di beilo Ingegno, molto maggior doverebbe essere il nostro verso loro, veggendo ch'eglino con multa sollecitudine siempiono le città d'onorate fabbirbe e d'utili e vaghi componimenti di storie, arreando a se medesini il più delle volte farma e ricehezze con l'opere loro, come fece Ambruogio Lorenzetti pittor sanese, il quale ebbe bella e molta invenzione nel comporte considerataente e situare in istoria le sue figure. Di che fa vera testimonianza in Siena ne'frati Minori una storia da lui molto leggiadramente dipinta nel chiostro | dove è figurato in che maniera un giovane si fa frate, ed in che modo egli ed aleuni altri vanco al Soldano, e quivi sono battuti a sentenziati alle forche, ed impiccati a un albero, e finalmente decapitati con la sopraggiunta d'uoa apaventevule tempesta. Nella quele pittu-ra coo molt'arte e destrezza contraffere il rabbuffamento dell'aria, e la furia della pioggia e de'venti ne'travagli delle figure; dalle quali i moderni maestri hanno imparatu il modo ed il principio di questa invenzione, per la quale, come inusitata innansi, mento egli commendazione infinita. Fu Ambruogio pratico coloritore a fresco, e nel maneggiar a tempera i colori gli erò con destrezza e facilità grande, come si e ancora nelle tavole finite da lui in Siena allo spedaletto che si chiama Mona Agness, quale dipinse e fini une storie con nueya e l

composizione. Ed allo spedale grande nelle fac-ciata fece in fresco la natività di nostra Donna, e quando ella va fra le vergini al tempio ; e ne frati di S. Agostino di detta città il capitole, do-ve nella volta si veggiono figurati gli Apostoli con carte in mano, ove è scritto quello parte del Credo che ciascheduno di loro fece; ed a piè nna istorietta contenente con la pittura quel medesimo, ehr è di sopra con la scrittura significato, Appresso nella facciata maggiore sono tre atorio di S. Caterina martire, quando disputa col tiran-nó in un tempio, e nel mezzo la Passione di Cristo con i ladroni in croce e le Marie da basso. che sostengono la Vergine Maria venutasi meno; le quali cose furono finite da lui con assai buona grazia e con bella maniera. Fece ancora nel paasso della Signoria di Siena in nna sala grande la guerra d'Asinalunga, e la pace appresso e gli accidenti di quella; dove figurò una cosmografia perfetta, secondo que tempis e nel medesimo palazzo fece otto storie di verdeterra molta pupalazzo lece otto storie ui veruetera litamente. Dicesi che mandò ancora a Volterra una tavola a tempera che fu molto lodate in quella città; e a Massa, lavorando in compagnis d'altri una cappella in fresco ed una tavola a tempera, fece conoscere a coloro, quanto egli di giudizio e d'ingegno nell'arte della pittura valesse; ed in Orvieto dipinse in fresco la cappella maggiore di S. Maria. Dopo quest'opere capitando a Fiorenza, fece in S. Proculo una tavola, ed in una cappella le storie di S. Niccolò in figure piecole per soddisfare a certi amici suoi, desiderosi di veder il modo dell'operar suo; ed in si breve tempo condusse, come pratico, questo lavoro, che gli accrebbe nome e riputaziona infinita. È questa opera, nella predella ilella quale fece il suo ritratto, fu causa che l'anno 1335 fu condutto a Cortona per ordine del vescovo degli Ubertini, allura Signore di quella città, dove lavorò nella chiesa di S. Mar poro innansi stata fabbricata ai frati di S. Francesco nella sommità del monte, alcune cose, e particolarmente la metà delle volte e le facciate, così bene, che ancora che oggi aiano quasi consumate dal tempo, si veda ad ogni modo nelle figure affetti bellissimi, e si conosce che celi ne fu meritamente commendato. Finita quest'opera, se ne tornú Ambruogio a Siena, e visse unoratamente il rimanente della sua vitanon solo per essere eccellente maestro nella pittura, ma ancora percire evendo ilato opera nella sua giovanerm alle lettere, gli furono utile e dolce compagnia nella pittura, a di tanto ormamento in tutta la sua vita, che lo renderono nonmene amabile e grato, che il mestiero della pittura si facesse, Launde non solo pratico sempre con letterati e virtuosi uomini, ma fu ancora con suo molto onore ed utile adoperato ne'maneggi della sua repubblica. Furono i costnend d'Ambruogio in tutte le parti lodevoli, e pinte-tosto di gentiluomo e di filosofo, che di artefice, e quello che più dimostra la prudenza degli uomini, cibe sempre l'animo d'iposto a contentarsi di quello che il mondo ed il tempo recava, onde sopportò con animo moderato e quieto ilbene ed it male che gli venne dalla fortuna. E veramente non si può dire quanto i costumi gentifi e le modestia con l'altre buone creanze ene onorsta compagnia a tette le arti, ma par-colarmente a quelle che dall'intelletto e dal ili ed elevati ingegni procedono i onde doi costumi, che con l'eccellenza dell'arte. Ambruogin finalmeute nell'altimo di sia vita fece con nuolla sua lode una tavola a Monte Oliveto di Chiusuri; e preo poi d'anni ottantatre passò felicemente e eristianamente a miglior vita. Furono le opere sua nel 1350.

Come s<sup>†</sup>é detto, il ritratto di Ambruogio si vede di sua mano in S. Procolo nella predella della sua tavola con un cappuerio in eapo. E quanto valesse nel disegno si vede nel nostro libro, dove sono alcune cose di san mano assai buone.

### VITA DI PIETRO CAVALLINI

#### SOMESO PITTORE

Essendo già stata Roma molti secoli priva non solamente delle buone lettere e della gloria dell'armi, ma caiandio di tutte le scienze e buone arti, enme Dio volle, nacque in essa Pietre Cavallini in que' tempi che Giotto, avendo si può dire tornato in vita la pittura, teneva fra i pittori in Italia il principato. Costui dunque essendo stato discepolo di Giotto, ed avendo con esso lui lavorato nella nave di musalco in S. Pietro, fu il primo che dopo lui illuminasse quest'arte, e che cominciasse a mostrar di non esscre stato indegno discepolo di taoto macstro, quando dipiose io Araceli sopra la porta della sagrestia alcune storie che oggi sono consumste dal tempo, e in S. Maria di Trastevere moltissime cose colorite per tutta la chiesa in fresco-Dopo lavorando alla cappella maggiore di musaico e nella faceiata dinanzi della chiesa, mostrò nel principio di cotale lavoro, senza l'aiuto di Giotto saper non meno escreitare e condurre a fine il musaico, che avesse fatto la pittura: facendo aucora nella chiesa di S. Grisogono molte atorie a fresco, a'ingegnò farsi conoscer simil-mente per ottimo discepolo di Giotto e per buo-no artefice. Parimente pure in Trastevere dipinse in S. Gecilia quasi tutta la chiesa di sua mano, e nella chiesa di S. Francesco appresso Ripa multe cose. In S. Paolo poi fuor di Roma fece la facciata che vic di musaico, c per la nave del mezzo molte storic del Testameoto Vecchio. E lavorando nel capitolo del primo chiostro a fresco aleunc cose, vi mise tanta diligenza, che no riporto dagli nomini di giudizio nome d'eccelleulissimo maestro, e fu perciò dai prelati tanto favorito, che gli fecero dare a fare la facciata di S. Pietro di deotro fra le finestre tra le quali fece di grandezta straordinaria, rispetto alle figuré che in quel tempo s'nsavano, i quattro Evangelisti lavorati a honissimo fresco, e un S. Pietro c un S. Paolo, c in una nave buon numero di figure, nelle quali per molto piacergli la maoicra greea, la mescolò sempre con quella di Giotto. E per dilettarsi di dare rilievo alle figure, si conosce che usò in ciò tatto quello aforzo, che maggiore può immaginarsi da nomo. Mr la migliore opera, che in quella città facesse, fu nella detta chiesa d'Araceli anl Campidoglio, dove dipinac in fresco nella volta della triuna maggiore la nostra Donoa col figliuolo in braccio circondata da un cerchio di solo, e a basso Ottaviano Imperadore, al quale la sibilla Tihurtins mostrando Gesù Cristo, egli l'adora; le quali figure in quest'opera, come si è detto in altri luoghi, si sono conservate molto meglio che l'altre, perche quelle, che sono nelle voite, aooo meno offese dalla polvere, che quelle che

nelle facciate si fanno. Venne dopo quest'opere Pictro la Toscana per veder l'opere degli altri discepoli del suo maestro Giotto e di lui stessor e eon questa occasione dipinse in S. Marco di Firenze molte figure che pegi non si veggiono, essendo stata imbiancata la chiesa, eccetto la Nunziata che sta coperta accanto alla porta principale della chiesa. In S. Basilio ancora al canto alla Macine fece in un muro un'altra Nunziata a fresco tanto simile a quella che prima aveva fatto in S. Mareo e a qualungoc altra che è in Pirense, ehe alcuni credono, e non senza qualche verisimile, che tutte siano di mano di que-sto Pictro; e di vero non possono più somigliare l'una l'altra di quello che fanno. Fra le fignre che fece in S. Marco detto di Fiorenza fu il ritratto di Papa Urbano V con le teste di S. Pietro e S. Paolo di naturale, dal qual ritratto ne ritrane frà Gievanni da Fiesole quello che è in ona tavola in S. Domenico pur di Fiesole; e eiò fu non piocola ventura, perche il ritratto che era in S. Marco, con molte altre figure che erano per la chiesa in fresco, furono, come s'e detto, coperte di bianco, quando quel convento fu tolto ai monaei che vi stavano prims e dato ai frati Predicatori, per imbiancare ogni cosa con poea avvertenza e considerazione. Passando pol nel tornarsenc a finma per Ascesi non solo per vederc quelle fabbriche c quelle così notabili opere fattevi dal suo maestro e da alcuni suoi condiscepoli, ma per lasciarvi qualche ensa di sua mano, dipiose a fresco nella elfiesa di sotto di S. Francesco, eioè nella erociera che è dalla banda della sagrestia, nna Crocifissione di Gesti Cristo con uomini a cavallo armati in varic fog ge e con molta varietà d'ahiti stravaganti e di diverse nazioni straniere. In aria fece alcuni angeli, che fermati in su l'ali in diverse attitudini piangono dirottamente, estringendosi alcuni lo mani al petto, altri incrociandole, e altri battendosi le palme, mostrano avere estremo dotore della morte del figliuolo di Dio, e tutti dal mezzo in dietro ovvero dal mezzo in giù sono convertiti in aria. In questa opera, che è bene condotta, nel colorito che è fresco e vivace, e tanto bene nelle commettiture della calcina, ch' clla pare tutta fatta in nn giorno, ho trovato l'arme di Gualtieri Duca di Atene; ma per non vi essere në millesimo në altra scrittura, non posso affermare che ella fusse fatta fare da Ini-Dico bene, ehe oltre al teoersi per fermo da ognuno ch'ella sia di mano di Pietro, la maniera nnn potrchbe più di quello, che ella fa, parer la medesima: senza che si può credere, essendo stato questo pittore nel tempo che in Italia cra il Duca Gnalticri, così che ella fusse fatta da Pictro, come per ordine del detto Duca. Pure creda ognano come vaole l'apera come antica non è se non lodevole, c la maniera, oltre la pubblica voce, mostra ch'ella sia di mano di costui, Lavorò a fresco Il medesimo Pictro nella chiesa di S. Maria d'Orvicto, dove à la santissima reliquia del Corporale, alcune storie di Gesti Cristo e del corpo suo con molta diligenza; e ciò fece, e per quaoto si dice, per M. Benedetto di M. Buouconte Monaldeschi signore in quel tempo, anzi tiranno di quella città. Affermano similmente alcuni che Pietro fece alcune sculture, e che gli riuscirono, perche aveva ingegno in qualunque cosa simetteva a fare, benissimo, e che è di sua mano il Crocifisso, che è nella gran chiqua di S. Paolo fuor di Roma, il quale,

ado ehe si dice e credere si dee, è quello che parlò a S Brigida l'anno 1370. Erano di mano del medesimo alcune altre cose di quella tnaniera, le quali anderono per terra quando fu rovinata la chiesa vecchia di S. Pietro per rifar la nuova. Fu Pietro in tutte le sue cose diligente molto, e cereò con ogni studio di farsi onore e acquistare fama nell'arte. Fu non pure buon cristiano, ma divotissimo è amicissimo de veri, e per la bonta sua amato non pure in Roma sua patria, ma da tutti coloro che di Ini ebhono cognizione o dell'opere suc. E si diede finalmente nell'altima sua vecchièzza con tanto spirito alla religione, menando vita esemplare, che fu quasi tenntu santo. Laonde uon e da maravigliarsi, se non pure il detto Crocitisso di sua mano parlò , come si è detto, alla Santa, ma ancora se la fatto e fa infiniti miracoli una nostra Douna di sua mano la quale per lo migliore non lutendo di nominare, sehbene e famosissima in tutta Italia, e sebbene son più che certo e chiavissimo per la maniera del dipignere ch'ell'èdi mano di Pictro, la cui lodalissima vita e pietà verso Dio, fu degna di essere da tutti gli nomini imitata. Ne creda nessuno per eiò, ehe non è quasi possibile, e la continna sperienza ce lo mostra, che si posm senza il timor e grazia di Dio, e senza la bonta de' costuni ad onorato rado pervenire. Fu discepolo di Pietro Cavalni Giovanni da Pistoia, che nella patria fece alcune cose di non molta importauza. Mori fi-nalmente in Rossa d'età d'assai ottantacinque di mid di fi inco preso nel lavorare in muro, per l'umidità e per lo star continuo a tale escrei-

Furono le sue pitture nel 1364. Fu sepolto in S. Paolo fuor di Roma onorevolmente e con questo epitaffio: Ouantum Romanae Petrus decus addida urbi

Pictura, tantum dat decus ipse polo.

VITA DI SIMONE È LIPPO MEMNII

#### PITTORS SANESI

Felici veramente si possono dire quezli uomipi, ehe sono dalla natura inclinati a quell'arti che possono recar loro non pure ozore e utile grandissimo, ma che è più, fama e nome quasi perpetuo. Più felici poi sono coloro che si portano dalle fasce, oltre a cotale inclinazione, gen-tilezza e costumi cittadineschi che gli rendono a tutti ali nomini gratissimi. Ma più felici di tutti finalmente (parlando degli artefici) soco quelli, che oltre all'avere da natura inclinazione al buono, e della incdesima e dalla educazione cogtumi nobili, vivono al tempo di qualehe famoso scrittore, da cni per na piecolo ritratto o altra eosi fatta cortesia delle cose dell'arte si riporta premio aleuna volta, mediante li loro scritti, d'eternu onore e nome. La qual cosa si deve fra coloro che attendono alle cose del disegoo, particolarmente desiderare e cercared sgli eccellenti pittori; poiche l'opere loro, essendo in superfi-cie e in eampe di colore, non possono avere quel-l'eternità che danno i getti di bronzo e le cose di marmo alle sculture, o le fahhriche agli architetti. Pu dunque quella di Simone grandissima ventura vivere al tempo di M. Francesco Petrarca, e abbattersi a trovare in Avignone alla corte questo amorosiasimo poeta, desidereso di avere la imagine di madonna Laura di mano di

maestro Simone; perciocché avutala bella come desiderato avea, fece di bui memoria in due sonetti, l'uno de'quali comincia: Per mirar Policleto a prova fiso

Con gli altri, che ebber fama di quell'arre;

Quando giusse a Simon l'alto concetto,

Ch' a mio nome gli pose in man lo stile; E in vero questi sonetti e l'averne fatto menzione in una delle sue lettere famigliari nel quinto libro ehe comincia: Non sum nescius, hanno dato più fama alla povera vita di meestro Simo-ne, ene non hanno fatto ne faranno mal tutte l'opere sue; perehè elleno hanno a venire quando che sia meno, dove gli scritti di tant'uomo vive-ranno eterni secoli. Fu dunque Simone Memmi sanese eccellente dipintore, singolare ne' tempi snoi, e molto stimato nella corte del Papa; per riocche dopo la morte di Giotto maestro suo, il quale egli aveva segnitato a Roma quando fece la nave di musaico e l'altre cose, avendo nel fare ana Vergine Maria nel portico di S. Pietro, ed nn S. Pietro e S. Paolo a quel luogo vicino dove è la pina di bronzo, in un muro fra gli archi del portien dalla banda di fuori, contraffatto la maniera di Giotto, ne fo di maniera lodato, avendo massimamente in quest'opera ritratto un sagrestano di S. Pietro che accende alcune lamoade a dette sue figure molto prontamente, che Simone fu chiamato in Avignone alla corte del Papa con grandissims istanza, dove lavorò tante pitture in fresco e in tavole, che fece corrispondere l'opere al nome che di lui era stato là oltre portato. Perché tornato a Siena In gran credito, e molto pereiò favorito, gli fu dato a dipignere dalla Signoria nel palazzo loro in una sala a fresco una Vergine Maria con molte figure attorno, la quale egli compiè di tutta perfezione con molta sua lode e utilità. E per mostrare che non meno sapeva fare in tavola che in fresco, dipinse in detto palazzo una tavols che fu cagione che poi ne fu fatto far due in Doomo, e una nostra Donna col faneiullo in hraccio in attitudine hellissima sopra la porta dell'opera del Duomo detto; nella qual pittura, certi angeli che sostenendo in aria uno stendardo, volano e guardano all'ingiù aleuni sonti che sono intorno alla nostra Donna, fanno bellissimo componimento e ornamento graude. Ciò fatto, fu Simone dal generale di S. Agostino condutto in Pirenze, dove lavorò il capitolo di Santo Spirito, mostrando Invenzione e giudizio mirabile nelle figure e ne' cavalli fatti da Ini, come in quel luogo ne fa fede la storia della Passione di Cristo, nella quale si veggiono in-gegnosamente tutte le cose essere state fatte da lui con discrezione e con bellissima grazia. Vegnis del buono essere portata in cielo con allegrezza degli angeli, e quella del seo andarne ac-compagnata da diavoli tutta rabbuffata ai tormenti dell'inferno. Mostrò similmente invenzione e giudizio Simone nelle attitudini e oel planto amarissimo che fanno alcuni angeli intorno al Grocifisso; ma quello ehe sopra tutte le cose è degnissimo di considerazione, è veder quegli spiriti che fendono l'aria con le spalle visibilmente, perche quasi girando sostengono il meto del volar loro; ma farebbe molto maggior fede dell'eccellenza di Simone quest'opera, se oltre all'averia consumata il tempo, non fusee statu l'anno 1560 guarta da que padri, che per cou potersi servire del espitolu mal condutto dall'umidità, nel fur, dove era un palco interlata, una volta, non avessero gettato in terra quel poco che restava delle pitture di quest'uonto, il quale quasi in quel medesimo tempo dipinse in una tavola una nostra Donna ed un S. Luca con altri santi a tempera, che oggi è nella cappella de' Gondi in S. Maria Novella col nome ano, Lavoro poi Simone tre facciate del capitolo della detta S. Maria Novella molto felicemente Nella prima che è sopra la porta donile vi si entra, fece la vita di S. Domenico; e in quella che segne verso la chiesa figurò la religione e ordine del medesimo, combattente contro gli eretici figurati per lupi che assalgono al enne pecore, le quali da molti cani pezzati di bianco e di nero sono difese; e i Inpi ributtati e morti. Sonovi ancora certi eretiei, i quali convinti nella dispute stracciano i libri, e pentiti si confessano, e così passano l'anime alla porta del paradiso, nel quale sono molte figurine che fanno diverse cose 'In cielo si vede la gloria de' santi c Gesú Cristn, e nel mondo quaggiú rimangono i piaceri e diletti vani in figure umane, e massimamente di donne che seggono i tra le quali c madonna Laura del Petrarea ritratta di naturale, vestita di verde, con noa piccola fiammetta di faoco tra il' petto e la gola. Evvi ancora la di l'acco trà ii petto e in gont. Eve-cliena di Cristo, ed alla guardia di quella il Pa-pa, lo Imperatore, i Re, i Cardinali, i Vescovi, e tutti i Principi Cristiani, e tra esa accanto a un cavalice, di Rodi, M. Francesco Petrarca ritratto pur di naturale; il che sece Simone per rinfrescar nell'opere sue la fama di colui che l'aveva fatto immortale. Per la Chiesa universale fece la chiesa di S. Maria del Piore, non comella sta nggi, ma come egli l'aveva ritratta dal modello e disegno che Arnolfo architettore avevá lasciati nell'opera, per norma di coloro che avevano a seguitar la fabbrica dopo lui; de'quali modelli per poca cura degli operai di S. Maria del Fiore, come in altro luogo s' è detto, non ci sarebbe memoria alcuna, se Simone non l'avesse lasciata dipinta in quest'opera. Nella terza facciata, che è quella dell'altare, fece la Passione di Crista, il quale ascendo di Gerusalemme con La croce su la apella, se ne va al monte Calvario seguitato da un popolo grandissimo, dove giunto, si vede esser levato in croce nel mezzo de l'adroni, eou l'altre apparteneze che cotale storis accompagnano. Tacerò l'esservi hoon namero di cavalli, il gettarsi la sorte dei famigli della enrto sopra la veste di Cristo, lo spogliare il limbo de'Santi Padri, e tutte l'altre considerate invenzioni, ehe sono non da maestro di quall'età, ma da moderno eccellentissimo. Concioaiaché pigliando le facciate intere, con diligen tissima osservaziono fa in ciascona diverse atorie su per un monte, e non divide con ornamenti tra storia e storia, come usarono di fare i vecehi e molti moderni, che fanno la terra sopra l'arla quattro o cinque volte, come è la cappella maggiore di questa medesima chiesa e il Campo Santo di Pisa, dove dipingendo molte cose a fresco, gli fu forza far contra sua voglia cotali divisioni, avendo gli altri pittori che avevano in quel luogo lavorato, come Giotto e Buonamico suo maestro, cominciato a far le storie lore con nesto mal ordine. Segnitando dunque in quel Campo Santo per meno errore il modo tenuto dagli altri, fece Simone sopra la porta principale di dentro una nostra Doona in fresco portata in cielo da un coro d'angeli, che cantano e soo-

nano tanto vivamente, che in loro si conoscono tutti que' vari effetti che i musici cantondo o suonando fare sogliono; come è porgere l'arerchio al scono, aprir la bocca in diversi modi, alear gli occhi al cielo, gonfiar le gnance, ingrossar la rola, ed insomma tutti eli altri attle movimenti. che si fanno nella musica Sotto questa Asannta, in tre quadri fece alcune storie della vita di S. Ranieri pisann. Nella prima, quando gios anetto suonendo il salterio, fi ballar aleune fanciulle bellissime per l'arie dei volti e per l'ornamento degli shiti ed acconeinture di que' tempi. Vedesi poi lo stesso Banieri, essendo stato rioreso di cotale lascivia dal heato Alberto romito, starsi col volto chino e lugrimoso e con gli oechi fatti rossi dal pianto tutto pentito del sno pecesto, mentre Dio in aria circondato da un celeste lume, fa sembiante di perdonargli. Nel secondo quadro è quando Ranieri dispensaudo le sue facultà ai poveri di Dio, per poi montar in barca, ha interpo nna turba di poveri, di storpiati, di donne e di putti molto af-fettuosi nel farsi innanni, nel chiedere e nel ringraziarlo. E nello stesso quadro è aheora quando questo santo, ricevata nel tempio la schiavina da pellegrino, sta dinunzi a nostra Donna, che circondata da molti angioli gli mostra che si riposerà nel suo grembo in Pisa; le quali tutte figure hannô vivezza e bell'aria nelle teste. Nella terza é dipinto da Simone, quando tornato dopo sette anni d'oltra more mosira aver fatto tre quarantene in Terra Santa, e che standosi in core a ndire i divini nffizi, dove molti putti cantano, è tentato dal demonio, il quale si vede scacciato da un fermo proponimento che si scorge in Banieri di non vuler offendere Dio, aiutato da una figura fatta da Simone per la Costanza, che fa partir l'antico avversario non solo tutto confuso, ma con bella invenzione e caprioeiosa tutto panroso, tenendosi nel fuggire le mani al capo, e camminando con la fronte hassa n stretto nelle spalle a più potere, e dicendo, come se gli vede seritto uscire di hoccas lo non posso più. E finalmente in questo quadro è an-cura quando Banieri in sul monte Tahor inginocchiato, vede miracolosamente Cristo in aria con Moise ed Elia; le quali tutte cose di quest'opera ed altre che si taccinno, mostrano che Simone su malto capriccioso, ed intese il buon modo di comporreleggiadramente le figure nella maniera di quei tempi. Finite queste atorie, sece due tavole a tempera nella medesima città, aiotato da Lippo Memmi suo fratello, il quale gli aveva anche aintato dipignere il capitolo di S. Maria Novella ed altre opere. Costni sehbene non fu eccellente come Simone, seguità nondimeno quanto poté il più la sua maniera, ed in sua compagnia fece molte cose a fresco in Santa Croce di Firenze, a' frati Predicatori in S. Caterina di Pisa la tavola dell'altar maggiore, ed in S. Paolo a ripa d'Arno, nitre a molte storie in fresco bellissime, la tavola a tempera che oggi sopra l' altar maggiore, dentrovi una nostra Donna, S. Pietro e S. Paolo e S. Gio, Battista ed altri sauti, e in questa pose Lippo il suo nome. Dopo queste opere lavoro da per se una tavola a tempera a' frati di S. Agostino e in S. Gimigniano; e n'acquistò tanto nome, che fu forzato mandar in Arezzo al vescovo Gnido sle' Tarlati una tavola con tre messe figure, che è oggi nell a cappella di S. Gregorio in vestovallo. Stando Simone in Fiorenza a lavorare, un suo engino

architetto ingegnoso, chiamata Neroccio, tolar, l'anno 1332 a far auouar la campana-grossa del comune di Firenze, che per la apazio di diciassette anni nessuoo l'aveva potuta fur suonare senza dodici uomini ebe la tirassino. Costui dunque la hilicò di mantera, che due la potevano muovere, e mossa, un solo la soonava a distesa, ancora oh'ella pesasse più di sedicimila libbre; onde, oltre l'onore, ne riportò per aux mercede trecento fiorini d'oro, che fu gran pagamento in que'tempi. Ma per tornare ai nostri due Memmi asoesi, lavorù Lippo oltre alle cose dette, col disegno di Simone una tavola a tempera, clie fu portata a Pistoia e messa sopra l'altar maggiore della chiesa di S. Francesco, che fu tenuta belliasima. In oltimo tornati a Siena loro patria, cominciò Simone una grasslissima opera colorita sopra il purtone di Camoltia, dentrovi la coronazione di nostra Donna con infinite figure, la quale, sopravvenendogli una grandissima infirmità, rimase imperfetta, ed egli vinto dalla gravezza di quella passò di questa vita l'asno 1345 con grandissimo dolore di tutta la aua città e di Lippo suo fratello, il quale gli diede onorata sepoltura in S. Francesco Fini poi inolte opere che Simone avera lasciate imperfette; e ciò furono una Passione di Gesù Cristo in Ancona sopra l'altar maggiore di S. Niccola, nella quale fiol Lippo quello ehe avera Simone cominciato, imitando quella che aveva fatta nel capitolo di S. Spirito di Fiorenza e finita del tutto il detto Simone. La quale opera sarebbe degna di più lunga vita, che per avventura non le sarà conceduta, essendo io essa molte belle attitudini di cavalli e di soldati che prontamente fanno in vari gesti, pensando con ma-raviglia se hanno o no crocitisso il figliuol di Dio, Fini similmente in Ascesi nella chiesa di antto di S. Francesco alcune figure che avea cominerato Simone all'altare di S. Elisabetta, il qual é all'entrar della porta che va nelle cappelle, facendovi la nostra Donna, un S. Lodovico Re di Francia, ed altri santi, che sono in tutte otto fignre, insino alle ginocchia, ma buone e molto ben colorite. Avendo oltre ciò cotoinciato Simone nel refettorio maggiore di detto convento in testa della facciata, molte atariette, ed un Crocitisso fatto a guisa d'albero di cruce, si rimase imperfetto e disegnato, come insino a oggi si può vedere, di rossaccio col pennello in an l'arricciato; il quale modo di fare era il eartone che i nostri maestri vecchi facevano, per lavorare in fresco per maggior brevità; con ciofusseché avendo spartita tutta l'opera sopra l'arricciato, la disegnavano col pennello, ritraenilo da un disegno piccolo tutto quello che volevano fare, con ringrandir a proporzione quanto avevano pensato di mettere in opera. Laonde come questa così ilisegnata al rede, ed in altri luoghi molte altre, così molte altre ne sono che erano state dipinte, le quali, serostatosi poi il la-voro, sono rimase così disegnate di rossaecio sopra l'arricciato. Ma tornaudo a Lippo, il quale ilisegnò ragionevolmente, come nel nostro libro ai può veilere, in un romito che incrocebiate le gambe legge, cgli visse dopo Simone dodici anni, lavorando molte cose per tutta Italia, o particolarmente due tavole in S. Croce di Fiorenza. E perché le maniere di quasti due fratelli si somigliano assai, ai conosce l'una dall'altra a questo, che Simone si scriveva a piè delle auc opere in questo modo: Simonis Memmi Semensis opus; e Lippo, lasciando il proprio nome e non si eurando di far un latino così alla grossa, in quest'altro modo: Opus Memmi de Senia me feeit. Nella facciata del capitolo di S. Maria Novella furono ritratti di mano di Simone, 'okre al Petrarea e madonna Laura, come s' à detto di sopra, Cimabue, Lapo architetto, Arnolfo suo di sopra, Chascoue, Lapo arcantetto, Aranto avio figliando, e Simone atesso; e nella persona di quel Papa ehe è nella storia, Benedetto XI da Treviao frate Predicatore, l'effigie del qual Papa aveva molto prima arcato a Simone Giotto suo maestro, quando torno dalla corte di detto Papa che tenne la sedia in Avignone, fitrasse ancorn nel medesimolungo il cardinal Niccola da Prato aliato al detto Papa, il qual eardinale in quel tempo era venuto a Firense Legato di detto Pontefice, come racounta, nelle sue storie Gio. Villani. Sopra la sepoltura di Simone fu posto questo epitaffio: S moni Memmio pictorum omiu omnis artatis celeberrimo, Fixit ann. Lx. mens. 11 d. III. Come si vede nel nostro libro detto di sopra, non fu Simone molt eccellente nel disegno, ma ebbe invensione dalla natura, e si dilettà molto di ritrarre di naturale, ed in ciò fu tanto tenuto il miglior maestro de'auoi tempi, olie I Sig. Pandolfo Malatesti lo mandò innino in Avigoone a ritrarre M. Francesco Petrarca, a ri-/ chiesta del quale fece poi con tanta sua lode il ritratto di madonna Laura.

## VITA DI TADDEO GADDI

PIORESTINO PITTORE

Ebella e veramente utile e lodevole opera premiare in ogni luogo largamente la virtu, ed onorare colui che l'hat perche infiniti ingegni obe .... talvolta dormirebbono, eccitati da questo invito; e si sforzano con ogni industria di non solamente ... apprendere quella, ma divenirvi dentro eccellenti, per sollevarsi e venire a grado utile ed onorevole, onde ne segua onore alla patria loro, e a so stessi gloria, e riechesze e nobiltà a'descendenti loro, che da cotali principi sollevati, bene spesso divengono e ricchissimi e nobilisti mi, nella guisa che per opera di Taddeo Gaddi, pittore fecero i discendenti ausi. Il quale Tad-deo di Gaddo Gaddi fiorentino dopo la morte di Giotto, il quale l'aveva tenuto a battesimo. e dopo la morte di Gaddo era stato suo maestro ventiquattro anoi, come serive Cennino di Drea Cennini pittore da Cille di Valdelsa, quendo rimaso nella pittura per giudizio e per ingegno fra iprimi dell'arte, maggiore di tutti i suoi condiscepoli, fecé le sue prime opere con facilità grande datagli dalla natura piuttosto ebe acquistata con arte, mella ebiesa di S. Croce in Pirense nella cappella della sagrestia, dove insieme con i suoi compagni discepoli del morto Giot-to, fece alcune atorie di S. Maria Maddalena con belle figure c abitt di que' tempi bellissimi e atra-vaganti. E nella cappella de Baroucelli e Bandini, dove già aveva lavorato Giotto a tempera la tavola, da per se fece nel muro alcune storie in fresco di nostra Donna, che furono tenute . bellissime. Dipinse ancora sopra la porta della detta sagrestia la storia di Cristo disputante coi dottori nel tempio, che fu poi mezza rovinata, quando Cosimo vecchio de' Medici free il novisiato, la cappella, e il ricetto dinanzi alla sagrestia, per metter nna eornice di pietra sopra la detta porta, Nella medesima chiesa dipinse a fresco la cappella de Bellacci e quella di S. Andrea atlato ad una delle tre di Giotto; nella quale fece quando Gesù Cristo tolse Andrea datte reti e Pietro, e la erocifissione di esso apostolo, cosa veramente e allora eh'ella fu finita e ne'giorni presenti ancora, commendata e lodata molto. Fece sopra la porta del fianco sotto la sepoltura di Carlo Marsupini aretino, un Cristo morto con le Marie lavorato a fresco, che fu lodatissimo. E sotto il tramezzo ehe divide la ehiesa, a man sinistra sopra il Crocifisso di Donato, dipinse a fresco una storia di S. Francesco d'un miracolo ehe fece nel risuscitar un putto ehe era morto, cadendo da un verone, coll'apparire in aria. Ed in questa storia ritrasse Giotto suo maestro, Dante porta, e Guido Cavaleanti, altri dicono se stesso. Per la detta chiesa fece ancora in diversi luoghi molte figure, che si conoscono dai pittori alla maniera. Alla compagnia del Tempio dipinse il tabernacolo che è in sul canto della via del Crocifisso dentrovi un bellissimo deposito di Croce, Nel chiostro di Santo Spirito lavorò due storie negli archetti allato al capitolo; nell'nno de' quali fece quando Giuda vende Cristo, e pell'altro la cena ultima che fece con gli Apostoli. E nel medesimo convento sopra la porta del refettorio dipinse un Crocifisso ed alcuni santi, ehe fanno conoscer fra gli altri ehe quivi lavorarono, ehe egli fu veramente imitator della maniera di Giotto, da loi avuta sempre in grandissima venerazione. Dipinse in S. Stefaco dal poute vecchio la tavola e la predella dell'altar maggiore con gran diligenza; e nell'oratorio di S. Miehele in orto lavorò molto bene in una tavola un Cristo morto ehe dalle Marie è pianto, e. da Nicodemo riposto nella sepoltura molto divotamente. Nella chiesa de'frati de'Servi dipinse la cappella ditS. Niccolò di qualli dal Palagio con istorie di quel santo, dove con ottimo giudizio e grazia per una barca quivi dipinta, dimostrò chiaramente com'egli aveva intera notisia del tempestoso agitare del mare e della furia della fortuna; nella quale mentre che i mari nari votando la nave gittano le mercanzie, appare in aria S. Niceolò e gli libera da quel pericolo, la quale opera per esser piaeiuta e stata molto lodata, fu cagione che gli fu fatto dipignere la cappella dell'altare maggiore di quella chiesa, dove sece in freseo aleune storie di nostra Donna, e a tempera in tavola medesimamente la nostra Donna con molti santi lavorati vivamente. Parimente nella predella di detta tavola fece eon figure piccole alcune altre storia di nostra Donna, delle quali non accade far particolar menzione, poiche l'anno 1467 fu ravinato ogni eosa, quando Lodovico marchese di Mantova fece in quel luogo la tribuna ehe v' è oggi eol disegno di Leon Battista Alberti, e il coro de'frati, facendo portar la tavola nel espitolo di quel convento, nel refettorio del quale fece da sommo sopra le spattiere di legname l'ultima cena di Gesù Cristo con gli Apostoli, e sopra quella nn Crocifisso con molti santi. Avendo posto a quest'opera Taddeo Gaddi l'ultimo fine, fu eon-dotto a Pisa, dove in S. Francesco per Gherardo e Bonaecorso Gambacorti fece la eappella maggiore in fresco molto ben colorita, con molte figure e storie di quel santo e di S. Andrea e S. Niccolò. Nella volta poi e nella facciata è Papa Onorio che conferma la regola, dov' è ritratto Taddeo di naturale in profilo con un cappucciavvolto sopra il capo, ed a' piedi di quella storia

aono scritte queste parole: Magister Taddeus Gaddus de Florentia pinzit hanc historiam Sancti Francisci et Sancti Andreae et Sancti Nicolal anno Domini noccum de mense Augusti. Fece ancora nel ehiostro pure di quel con-

Nicolai anno Domini necexun de mense Augusti. Fece ancora nel chiostro pure di quel convento in fresco una nostra Donna col suo figliuolo in collo molto ben eslorita; e nel mezzo della chiesa quando s' entra a man manca un S. Lodovico vescovo a sedere, al quale S. Gherardo da Villamacha stato frate di quell'Ordine raccomanda un fra Bartolommeo, allora guardiano di devo convento. Nelle figure della quale opera, perché furono ritratte dal naturale, si vede vivezza e grazia infiuita, in quella maniera semplice, ehe.fu in alcune eose meglio ehe quella di Giotto, e massimamente nell' esprimere il raecomandarsi, l'allegrezza, it slolore, e altri somiglianti affetti, che bene espressi fanno sempre onore grandissimo al pittore. Tornato poi a Fiorenza Taddeo, segnitò per lo Comune l'opera d'Orsanmichele e rifondò i pilastri delle logge, murandogli di pietre conce e ben forgiate, laddove erano prima state fatte di mattoni, senza alterar però il disegno che lasciù Arnolfo, con ordine che sopra la loggia si facesse un palazzo con due volte, per conserva delle provvisioni del grano che faceva il popolo e Comune di Farenze. La quale opera perchè si finisse, l'Arte di porta Santa Maria a cui era stato data cura della fabbrica, ordinò che si pagasse la gabella della piazza e mercato del grano, e alcune altre gravezze di piecolissima importanza Ma, il che importo molto più, fu bene ordinato con ottimo eonsiglio, che ciascuna dell'arti di Firenze facesse da per se un pilastro ed in quello il santo Avvocato dell'arte in una nicebia, e che ogni anno per la festa di quello i consoli di quell'arte andassino a offerta, e vi tenessino tutto quel di lo stendardo con la loro insegna, ma che l'ufferta noudimeno fusie della Madonna per sovienimento de'poveri bisognosi. E perobe l'anno 1333 per lo gran dituvio l'acque avevano divorato le sponde del ponte Rubaconte, messo in terra il eastello Altafronte, e del ponte Vecchio non lasciato altro che le due pile del mezzo, ed il poote a Santa Trinita rovinato dal tutto, eccetto una pila ehe rimase tutta fraessata, e mezzo il punte . alla Carraia, rompendo la pescaia d'Ognissauti, deliberarono quei che allora la città reggevanu, non volere che più quegli d'oltr'Arno avessero la tornata alle case loro con tanto scomodo, quanto quello era d'avere a passar per barche; perebe chiamato Taddeo Gaddi, per essere Giotto suo maestro andato a Milauo, gli feeero fare il modello e disegno del ponte Vecelsio, damlingli eura che lo facesse condurre a fine più gagliardo e più bello che possibile fusse; ed egli non perdonando ne a spesa ne a fatica, lo fece con quella gagliardezza di spalle e con quella magnificeoza di volte tutte di pietre riquadrate con lo scarpello, che sostiene oggi ventidue botteghe per handa, che sono in tutte quarantaquattro, con grand'utile del Comune che necavava l'annu fiorini ottocento di fitti. La lunghezza delle volte da un canto all'altro è braecia trentadue, e la strada del mezzo sedici, e quella delle botteghe da eiascuna parte braccia otto; per la quale opera, che costò sessautamila fiorini d'oro, non pure meritò allora Taddeo lode infinita, ma ancora oggi n'a più che mai commendato, perche ultre a molti altri diluri, noir e stato mosso l'anno 1557 a di 13 di set-



tembre ila quello che mandò a terra il ponte a Santa Trinita, di quello della Carraia due archi, e che fraesso in gran parte il Rubaconte, e free molt'altre rovine che sono notissime. E ve-ramente non è alenno di gindizio, che non istnpisca non pur non si maravigli, considerando ehe il detto ponte Vecchio in tanta strettezza sostenesse immobile l'impeto dell'acque, de'legnami, e delle rovine fatte di sopra, e con tanta fermezza. Nel medesimo tempo fece Taddeo fundare il poute a Santa Trinita, che fu finito manco felicemente l'anno 1346 con spres di fiorini ventimila d'oro; dico men felicemente, perche non essendo stato simile al ponte Vecchio, fu iuteramente rovinato dal fetto diluvio dell'anno 1557. Similmente secondo l'ordine di Taddeo si fece in detto tempo il muro di costa a S. Gregorio con pali a castello, pigliando dee pile del ponte per accrescere alla città terreno verso la piazza de'Mozzi, e servirserne, come fecero, a far e mulina che vi sono. Mentre ebe con ordine e disegno di Taddeo si fecero tatte queste cose, perché non restò per questo di dipignere, lavoro il tribunale della Mercanzia vecchia, dove con poetica invenzione figorà il tribunale di sei vomini, che tanti sono i principali di quel magistrato, che sta a veder cavar la lingua alla Bugia dalla Verita, la quale à vestita di velo su l'ignado, e la Bugia coperta di nero, con questi versi sotto

La pura Verità per ubbidire Alla santa Giudisia che non tarda, Care la lingua alla falsa bugiarda. E sotto li storia sono questi versi : l'addeo digine questo bel rigestro, Discepol fu di Giutto il buon maestro.

Fu fattogli allogazione in Arezzo d'alcuni lavori in fresco, i quali ridosse Taddeo con Giovanni da Milano suo discepolo all' ultima perfezione, e di questi veggiamo ancora nella compa gnia dello Spirito Santo nna atoria, nella faccia dell'altar maggiore, dentrovi la Passione di Cristo con molts cavelli, e i ladroni in eroce, cosa truuta bellissims per la considerazione che mostrò nel metterlo in croce, dove sono alenne figure ehe vivamenta espresse dimostrano la rab-bia de' Giudei, tirandolo alcuni per le gambe con una fone, altri porgendo la spogua, e altri in varie attitudini, come il Longino che gli passa il costato, e i tre soldati che si giuncano la veste, nel viso de' qualí si scorge la speranza ed il timore nel trarre de'daili; il primo ili motoro armato sta in attitudine disagiosa aspettando la volta sua, e si dimostra tanto beamoso di tirare, che non pare ebe e' senta il disagiu; l'al-tro inarcando le ciglia, con la bocca e con gli occhi aperti gnarda i dadi per sospetto quasi di fraude, e chiaramente dissoutra a chi lo considera il hisogno e la voglia els'egli ha di vincere; il terzo ehe tira i dadi, fatto piano della veste in terra, col bracció tremolante par che acren-ni gbignando voler piantargli. Similmente per le facce della chiesa si veggono sleune storie di S. Giovanni Evangelista, e per la città altre cose fatte da Taddeo, che si riconoscono per di sus muno da chi ba giodizio nell'arte. Veggonsi ancora oggi nel vescovado dietro all'altar maggiore aleune storie di S. Giovanni Battista, le quali con tanto maravigliosa maniera e disegno sono lavorate, che lo fanno tener mirabile. In S. Agostuto alla cappella di S. Sehastiono allato alla carculta foce to storie di quel martire, ed que l

disputa di Cristo con i Doltori tanto ben lavorata e finita, che è miracolo a vedere la bellezzà ne' esogianti di varie sorte e la grazia ne' colegi di contenuare proprie della contenuare della

tori di queste opere finite per eccellenza. In Casentine nellà ebiesa del Sasso della Vernia, dipinse la cappella dove S. Francesco ricevette le stimste, sintata nelle cose minime da Jacopo di Casentino, che mediante questa gita divenne suo discepolo. Pinita cotale opera, sieme con Giovanni milauese se ne tornò a Finrenza, dove nella città e fnori fecero tavole e pitture assaissime e d'importanzas ed in processo di tempo guadagnò tanto, facendo di tatto capitale, ehe diede principio alla ricchezza ed alla nobiltà della sua famiglia, essendo tenuto sempre savio ed accorto uomo. Diginse ancora in S. Maria Novella il rapitolo, all'ogatogli dal prior del luogo che gli dieda l'Invensione. Bene a vero, che per essere il lavoro grande, e per essersi scoperto, in quel tempo elle si facevano i ponti, il capitolo di Sonto Spirito con grandissima fama di Simone Memmi che l'aveva dipinto, venne voglia al detto priore di chiamar Simone alla metà di quest'operaj perelie con-ferito il tutto con Tardeo, lo trovò di ciò molto contento, pereiocche amava sommamente Simone per essergli stato con Giotto condiscepolo, a sempre amorevole amion e compagno. Oh antmi veramente nobili! poiche senza emulazione, ambizione o invidia v' amaste fraternamente l'un l'altre, godendo eiascuno così dell'unore e pregio dell'autico, come del proprio. Fu dunque spertito il lavoro e datane tre facciate a Supone, come dissi nella sua vita, e a Taddeo la facciata sinistra e tutta la volta, la quale fu divisa da lui in quattro spiechij o quarte, secondo gli andari d'essa volta. Nel primo fece la Resurrezione di Cristo, dove pare che e' volcase tentare che lo splendar del corpo glorillento facesse fame, come apparisce lu una città eil in aleuni scogli di monti, ma non seguitò di farlo nelle figure, e nel resto, dobitando forse di non lo poter condurre per la difficultà che vi canosceva, Nel secondo apecelsio fece Gesti Cristo ehe libera S. Pietro dal naufragio, dove gli spostoli che guidano la barca sono certamente molto belli, e fra l'altre eose uno che in sa la riva del mare pesca a lenza (cosa fatta primă da Giotto in Roma nel mussico della nave di S. Pietro) è espresso con grandissima e viva affezione. Nel terzo dipinse l'Ascensione di Cristo, e nell'ultimo la vennta dello Spirito Santo, dove nei Gindei che alla porta cercano volere entrare at veggono molte belle attitudini di figure. Nella faccia di sotto sono le sette scienze con I loro nomi, e con quelle figore sotto, che a cinsenna si convengono. La Grammstica in abito di donna con ana porta, insegnando a un potto, ha sotto di se a sedere Donato scrittore, Dopo la Grammatica segue Ja Rettorica, e a pie di quella nna figura che ha dne mani a'libri, ed una terza mano si trae di sotto il mantello e se la tiene appresso alla bocca. La Logica ha il serpente in mano sotto un velo, e a'piedi suoi Zenone Eleste che legge. L'Aritmetica ticue le tavole dell'abbaco, e sotto lei siede Abramo inventor di quella. La Musica ha gl'istrumenti da suonare, e sotto le sieda Tubaleaino che batte con due martelli sopra un'aneudine e sta con gli orecchi attenti a quel suono. La Geometria ha la squadra e le seste, e da basso Endide. L'Astrulogia ha la sfera del ciclo in mano, e sotto

i piedi Atlante, Dall'altra parte seggono sette scienze teologiche, e ciascuna ha sotto di se quello stato o condizione d'nomini che più se le conviena, Papa, Imperatore, Be, Carilinali, Duchi, Vescovi, Marchesi, ed altrij e nel volto il-l Papa è il ritratto di Clemente V. Nel mez-zo e più alto luogo è S. Tommaso d'Aquino ehe di tutte le scienze dette fu ornato, tenendo sotto i piedi alcuni eretici, Ario, Sabellio, ed Averrois, e gli sono intorna Moise, Paolo, Giovanni Evangelista, ed alcune altre fignre che hanno sopra le quattro Virtú cardinali e le tre teologielie, con altre infinite considerazioni es-presse da Taddeo con disegno e grazia non piecola, intantoche si poò dir essere stata la meglio intesa, e quella che si è più conservata di tutte le cose sue, Nella medesima S. Maria Novella sopra il tramezzo della chiesa fece ancora un S. Gieronimo vestito da cardinale, avendu egli divozinue in quel santo e per protettore di aua casa eleggendolo; e sotto esso poi Agnolo auo figlinolo, morto Taddeo, fere fore ai descendenti una sepoltura eoperta eon una fapide di marmo con l'arme de' Gaddi; ai quali descendenti Gieronimo cardinale, per la bonta di Taddea e per i meriti loro, ha impetrato da Diu gradi orrevolissimi nella Chiesa, chericati di eamera, vescovadi, cardinalati, propositore, e cavalierati onoratissimi: I quali tutti discesi da Taddeo, in qualunque grado, lianno sempre stimato e favoriti i begli ingegni inelinati alle cose della seultura e pittura, e quelli con ogni sforzo loro aiutati. Finalmente essendo Taddro venuto in età di einquanta anni, d'atrocissima febbre percosso, passo di questa vita l'anno 1350, lasciando Agnolo suo figliuolo e Giovanni che attendrasero alla pittura, raccomandandogli a Jaconn di Casentino per li costumi del vivere, e con di Casentino per li costumi del vivere, e a Giuvanui da Milano per gli anunaestramenti dell'arte. Il qual Giovanni, oltre a molte altre cose, free slopo la inerte di Tasideo una tavola ehe fu posta in S. Croce all'altire di S. Gherardo da Villamagna, quattordici anni dopo che era rimaso senza il suo maestro, e similmente la tavola dell'altar maggiore d'Ognissanti dove stavano i frati Umiliati, else fu tenuta molto bella; ed in Ascess la tribana dell'altar maggiore dove fece un Crorifisso, la nostra Donna, e S. Chiara, e nelle facciate e stally bande istorie della uostra Douna. Dopo andatosene a Milano, vi lavorò molte opere a tempera ed in fresco, e finalmente vi si morì. Taddeo adunque mantenne continuamente la maniera di Giotto, ma non però la migliorò multo, salvo che nel colorito, il quale free più fresco e più vivaee ebe quello di Giotto; avendo egli alteso tanto a migliorare l'altre parti e difficoltà di questa arte, chu ancorche a questa hadasse, uon potette però aver grassa di farlus ladd ve avendo veduto Taddeo quello che aveva facilitato Giotto, ed imparatolis, ebbe tempo d'aggiugnere qualche cusa e mi-gliorare il eolorito. Fu sepolto Taddeo da Agnulo e Giovanni suoi figlicoli in S. Croce nel primo chiostro, e uella sepoltura else egli aveva fatta a Gaddo suo padre, e fu Inolto ouocato con versi da' virtuosi di quel tempo, come nomo che molto aveva meritato per eculumi, e per aver condutto con bell'ordine, oltre alle pitture, molte fabbriche nella sua città comodissime, ed oltre quello che s' è detto, per avere sollegitamente a con diligenza eseguita la fabbrica del campanile di S. Maria del Fiore cul diseguo la

seisto da Giotto suo marsitro: il quale campanile fu di maniera murato, che non possono commettera pietre con più diligenta, ne farsi più bella torre per ornamento, per apese, e per dieggo. L'epitalfio che fu fatto a Taddeo fu questo che qui si legge! Hot una dici potenzi Florentia felix

Hoc una dici potenst Florentia felix Vivente: at earta est nov potuisse mori. Fu Taddeo molto resoluto nel disegno, come si può redere nel nostro libro, dur' è disegnata di sua mano la storia che fece nella cappella di S. Audra in S. Croce di Fireoza.

VIFA D'ANDREA DI CIONE ORGAGNA-PITTORE, SCRETTORE, & ARCHITETTO PIORENTRO.

Rade volte un ingegnoso è eccellente in una eosa, che non possa agevolmente apprendere aleun'altra, e massimamente di quelle che sono alla prima sua professione somiglianti, e quasi ocedenti da no medesimo fonte, come face l'Orgagna fiorentino, il quale fu pittore, scultore, architetto, e poeta, come di sotto si dira-Costui nato in Florenza, comincio ancora fanciulletto a dar opera alla acultura sotto Andrea Pisano, e seguitò qualche anno; poi essendo disileroso per f-re vaghi componimenti d'istorie d'esser abbandante nell'invenzioni, attese con tauto studio al disegno, aintato dalla natura che volca farlo universale, che come una cosa tira l'altra, provatosi a dipignere con i colori a tempera e a fresco, riusci tanto bene con l'aiuto di Bernardo Orgagna suo fratello, ebe esso Bernardo lo tolse in compagnia a fare in S. Maria Novella nella cappella maggiore, che allora era della famiglia de' Ricci, la vita di nostra Donna, la quale opera finita fu tenuta molto bella; sebbene per trascurazgine di chi n'ebbe poi cura, non passarono molti anni, che essendo rotti i tetti, fu guasta dall'acque, e perciò fatta nel modo ch'ell'e oggi, come si dirà al luogo suo bastando per ora dire che Domenico Grillaudai che la ridipine, si servi assai dell'invenzioni ehe v'erano dell'Orgagus; il quale fece anche in detta elsiesa pure a fresco la cappella degli Strozzi, che è vicina alla porta della sagrentia e delle campene, in compagnia di Bernardo suo fratello. Nella quale eappella, a cui si saglie per una scala di pietra, dipinse in nuo faccista la gloria del paradiso con totti i Santi, e con varj abiti e acconeiature di que'tempi. Nell'altra faccia feec l'Inferno con le bolgie, centri, ed altre cose descritte da Dante, del guale fu Andrea studiosissimo. Fece nella chiesa de' Servi della medosima citta, pur con Bernardo, a fresco la cap-pella della famiglia de' Gresci, e in S. Pier maggiore in una tavola assai grande l'Incoronazione d nostra Donna, e in S. Romeo presso alla porta del fianco una tavola

me flantes das trèves un rando une fratello inicie me dipinero a freceo la fociata di forti di S. Apolliurer, con tanta diligena, che i colori in quel longo sopperto i sinon vivi o belli matraviano di presenta di sino di S. Apolliurer, con tanta diligena, che invono mosto lodate, conorce che in quel tempo governa vano Pia, lo focero condurre a lavorare nel Cena mosto lodate, conorce che in quel tempo governa vano Pia, lo focero condurre a lavorare nel Cena per del control di presenta di presen

sie a sno espriecio, nella facciata di verso il Duomo allato alla passione di Cristo fatta da Buffalmacco ; dove nel canto facendo la prima storia, fignes in essa tutti i gradi de' signori temporali involti nei piaeeri di questo mondo, ponendogli a ardere sopra un prato fiorito e sotto l'ombra di molti melaranei, ehe, facendo amenissimo bosco, hanno sopra i rami alcuni amori, che volando attorno e sopra molte giovani donne ritratte tutte, secondo che si vede, dal naturale diferomine nobili e signore di que'tempi, le quali per la lunghezea del tempo non si riconoscono, fanno sembiante di ssettare I euori di quelle, alle quali sono giovani uomini appresso e signori ehe stanno a udir anoni e canti, ed a vedere amorosi balli di garzoni e donne che godono con dolcezza i loro smori. Fra' quali signori ritrasse l'Orgagna Castruccio Signor di Lucca e giovane di bellissimo aspetto, eon un cappuccio azzurro avvolto intoran al capo e con uno sparriere in pugno, e appresso lui altri signori di quell'età che noo si sa chi sieno. In somma fece con molta diligenza in questa prima parte, per quanto capiva il Inogo e richiedeva l'arte, tutti i diletti del mondo graziosissimamente. Dall'altra parte nella medesius storia figurò sopra un alto monte la vita di coloro, che tirati dal pentimento de' pecestre dal disiderio d'esser salvi, sono fuggiti dal mondo a quel monte tutto pieno di sant i romiti elle servono al Signore, diverse cose ope-rando con vivacissimi affetti. Alcuni leggendo ed orando, si mostrano tutti intenti alla contemplativa, e altri lavorando per guadagnare il vivere, nell'attiva variamente si esercitano. Vi si vede fra gli altri on romito che mugne una capra, il quale non può essere piò pronto ne più vivoin ligura di quello ebe egli e. È poi da basso S. Macario elle mostra a que tre re, ebe, cavalcando con loro donne e brigata, vanno a caecia, la miseria umana în tre re, che morti, e non del tutto consumati gisceiono in una sepoltura, con attenzinne guardata dai re vivi in diverse e belle attitudini piene d'ammirazione, e pare quasi che considerino con pietà di se stessi, d'avere la breve a divenire tali. In un di questi re a ea-vallo ritrasse Andrea Uguccione della Faggiuola arctino, in una figura che si tura con una mano il nasa, per non sentire il pozso de re morti e corrotti. Nel mezzo di questa storia e la Morte, che volando per aria vestita di nero, fa segno d'avere eon la sua falce levato la vita a molti elie sono per terra d'ogni stato e condizione, poveri, ricchi, storpiati, ben disposti, giovani, vecchi. maschi, femmine, ed in somma d'ogni età e sesso boon numero. E perche sapeva che ai Pisani pisceva l'invenzione di Buffalmacco, che fere parlare le figure di Bruno in S. Paolo a ripa d' Arno, facendo loro uscire di bocca alcune lettere, empie l'Orgagna tutta quella sna opera di cotali scritti, de'quali la maggior parte essendo consumati dal tempo non s'intenduno. A certi vecchi dunque storpiati fa dire: Da che prosperitade ci ha lasciati. O morte medicina d'ogni pena,

Deh vieni a darne omni l' ultima cena;

con altre parole che non a'intendono e versi con all'antics composti, secondo che bo ritratto dall'Orgagna mederimo, che attese alla poesia e a fare qualche sonetto. Sono lateroo a quicoppi morti alcuni disvoli, che cavano loro di bocca l'anime e le portaoo a certe boeche piene di fueco, che 1000 sopra la sommità d'unal-

tissimo monte. Di contro a questi sono angeli, che similmente a altri di que morti che vengono a eserce de'huoni, cavano l'anime di borca, e le portano volando in paradiso. Ed in questa storia è una seritta grande tenuta da due angeli, dove sono queste parole:

Ischermo di savere e di ricchezza, Di nobiltate ancora e di prodezza,

Vale neente ai colpi di costei, eon alcune altre parole che malamente s'intendono. Di sotto poi nell'ornamento di questa storia sonn nove angeli, che tengono in alcune accomodate seritte motti volgari e latini posti in quel luogo da basso, perehe in alto goastavano la storia, e il non gli porre nell'opera pareva mal fatto all'autore che gli reputava bellissimi, e forse erano ai gusti di quell'età; da noi si la seiano la maggior parte per non fastidire altrui con simili cuse Impertinenti e poco dilettevuli; seuza ehe essenilo il più di eotali hrevi caocellati, il rimanente viene a restare poco meno ehe imperfetto. Facendo dopo queste cose l'Orgagna il Giudizio, collocò Gesù Crista io alto sopra le nuvole in mezzo ai dodiei suoi Apostoli a giudicare i vivi e i morti, mostrando con bell'arte e molto vivamente da un lato i dolorosi affetti de'damnati ehe piangendo sono de furiosi demo-ni straseinati all'inferno, e dall'altro la letizia ed il giobilo de'buoni, che da una squadra d'augeli guidati da Michele Arcangelo sono, comeletti, totti festosi tirati alla parte destra de' beati. Ed è un peccato veramente, ebe per mancan-mento di scrittori in tanta moltitudine d'uomini togati, cavalieri, ed altri sigoori ehe vi sooo effigiati e ritratti dal naturale, come ai vede, di nessuno o di poehissimi si sappiano i nomi o ebi furonos ben si dice che un Papa che vi si vede è înnocenzio IV amico di Manfredi Dopo quest'opera, ed aleuoe seulture di marmo fatte con suo molto onore nella Madonna eh'è in au la coscia del ponte Vecchio, lasciando Bernardo suo fratello a lavorare in Campo Santo da per se nn loferno, secondo che e descritto da Dante che fu poi l'anno 1530 guasto e racconeio dal Sollazzino pittore de'tempi nostri, se ne tornò Andres a Piorenza, dove nel mezzo della chiesa di Santa Croce a man destra in nna grandissima facciata, dipinse a fresco le medesime cose ehe dipinse nel Campo Santo di Pisa in tre quadri simili, eccetto però la storia dove S. Macario mostra a' tre re la miseria umana, e la vita de! romiti che servono a Dio in su quel monte. Fa-cendo dunque tutto il resto dell'opera, lavorò in questa con miglior diregno e più diligenza che a Pisa fatto non avea, tenendo nondimeno quasi il medesimo modo nell'invenzione, nelle maniere, nelle scritte, e nel rimanente senza mutare altro che i ritratti di naturale, perche quelli di quest'opera furono parte d'amiei suoi carissimi, quali mise in paradiso, e parte di poco amici che furono da lui posti nell'inferoo. Pra I buoni si vede in profilo col regno in capo ri-tratto di naturale Papa Clemente VI, che al tempo suo ridusse il Giubbileo dai ceoto ai cinquanta auni, e che fu amico de Fiorentini ed ebbe delle sue pitture che gli fucon carissime. Fra i medesimi e maestro Dino del Garbo medico allora eccellentissimo, vestito come allora usavano i dottori, e con una berretta rossa in capo foderata di vai, e tenuto per mano da un angelo, con altri assai ritratti che non si riconoscono. Pra

i dannati ritrasse il Guardi messo del Comune di

Firenze strascinato dal diavolo con un uneino, e ai conosce a'tre gigli rossi che ha in una herretta bianca, secondo che allora portavano i messi ed altre simili brigate, e questo, perché una volta lo pegnorò. Vi ritrasse ancora il notaio ed il giudice che in quella causa gli furono contrarj. Appresso al Guardi è Cecco d'Ascoli famoso mago di que'tempi; e poco di sopra, cioè nel mezao, è un frate ipocrito, che, aseito d'una sepoltura, ai vuol furtivamente mettere fra I baoni, mentre un angelo lo scopre e lo spigne fra i dannati, Avendo Andrea oltre a Bernardo un fratello ehiamato Jacopo, che attendeva, ma con poco profitto, alla scultura, nel fare per lui qualche volta disegni di rilicvo e di terra, gli venne voglia di fare qualche cosa di marmo, e vedere ae si ricordava de' principi di quell'arte, in ebe avera, como si disse, in Pisa lavorato; e così messosi con più studio alla pruova, vi fece di sorte acquisto, che poi se ne servi come si dirà, onoratamente. Dopo si diede con tutte le forze agli atudi dell'architettura, pensando, quando che fusse, avere a servirsene. Ne lo falli il pensiero, perchel'anno 1355, avendo il Comune di Firenze compero appresso al palazzo alcune case di cittadini per allargarsi e fare maggior piazza, e per fare ancora na luogo dove si potessero ne tempi piovosi e di verno ritirare i cittadini, e fare quel-le cose al coperto che si facevano in su la rin-ghiera quando, il mal tempo non impediva, feciono fare molti disegni per fare nna magnifica e grandissima loggia vicina al palazzo a questo effetto, ed insieme la Zecca dove si hatte la moneta; fra i quali disegni fatti dai migliori maestri della città, essendo approvato universalmente ed accettato quello dell'Orgama, come maggiore, più bello e più magnifico di tutti gli altri, per partito de Signori e del comune fio secondo Por-dine di lui cominetata la loggia grande di piazza, sopra i fondamenti fatti al tempo del duca d'Atene, e tirata innanai con molta diligenza di pietre quadre benissimo commesse. E quello che fu cosa nnova in que' tempi, furono gli archi delle volte fatti non più in quarto acuto, come si era fino a quell'ora costumato, ma con nuovo e lodato mo-do girati in messi tondi, con molta grasia e bellezas di tanta fahhrica, che fu in poco tempo per ordine d'Andrea condotta al suo fine. E se si fusse avuto considerazione di metterla allato a S. Romolo, e faile voltare le spalle a tramontana, il elie forse non feeero per averla comoda alla porta del palazzo, ella sarebbe stata, com'e bellissima di lavoro, utilissima fahbrica a tutta la città, laddove per lo gran vento la vernata non vi si può stare. Fece in questa loggia l'Orgagna fra gli archi della facciata dinanzi in certi ornamenti di sua mano, sette figure di marmo di mezzo rilievo per le sette Virtu teologiehe e cardinali così belle, che accompagnando tutta l'opera, lo fecero conoscere per non men huono scultore, ehe pittore ed architetto; senza che fu in tutte le sne asioni faceto, costumato, e amahile uomo, quanto mai fusse altro par suo. E perchè non laseiava mai per lo studio d'una delle tre sue professioni quello dell'altra; mentre si febbricava la loggia fece una tarela a tempera con molte figure grandi, e la predella di figure piccole per quella cappella degli Strozzi, dove già con Bernardo suo fratello avevafatto alcune cose a fresco. Nella qual tavola, parendogli ch'ella potesse fare migliore testimonianza della sua professione, che i lavori fatti a fresco non potevano, vi seriuse il suo nome !

m queste parole: Anno Domini meccavu. Andreas Cionis de Florentia me pinxit. Compiula quest'opera, fece alenne pitture pur in tavola ebe furono mandate al l'apa in Avignone, la. quali ancora souo nella chiesa cattedrale di quella città. Poco poi, avendo gli nomini della compagnia d'Orsanmichele messi insieme molti danari, di limosine e beni stati donati a quella Madonna per la mortalità del 1348, risolverono volerle fare intorno una cappella ovvero tabernacolo, non solo di marmi in tutti i modi intagliati e d'altre pietre di pregio ornalissimo e rieco, ma di musaico ancora ed'oruanienti di bronso quanto più desiderare si potrese, intanto che per npera e per materio avanzane ogni altro lavoro insino a quel di per tanta grandezza stato fabbriesto. Pereiò dato di tutto carico all'Organa. come al più eccellente di quell'età, egli fece tanti disegni, che finalmente uno ne piacque a chi gnvernava, come migliore di tutti gli altri. Onde allogato il favoro a lui, si rimisero al tutto nel gindizio e enusiglio suo. Perche egli dato a diversi maratrid'intaglio avuti dipin paesi a fare tutte l'altre eose, attese con il sno fratello a condurre tutte le figure dell'opera; e finito il tutto, le feca murare e commettere insieme molto consideratamente senza calcina con spranghe di rame un piombate, acciocché i marmi lustranti e puliti non si maceliiassono; la qual cosa gli riusci tanto bene con utile e onore di quelli che sono atati dopo lui, else a chi considera quell'opera, pare mediante cotale unione e commettiture trovata dall'Orgagna, che tutta la cappella sia atata cavata d'un pezzo di marmo solo. E ancora ch'ella sia di maniera tedesca, in quel genere ha tanta grazia e proporzione, ch'ella tiene il primo luogo fra le cose di que' tempi, essendo massimamente il suo componimento di figure grandi e piccole, e d'angeli e profeti di mezzo rilievo intorno alla Madonna benissimo condotti. È maraviglioso anrora il getto de' rieignimenti di bronzo diligentemente puliti, che, girando intorno a tutta l'opera, la racchinggono e serrano insieme, di maniera che esta ne rimane non menogagliarda e forte che in tutte l'altre parti hellissima. Ma quanto egli si affaticasse per mostrarein quell'età grossa la sot-tigliezza del suo ingegno, si vede in una storia grande di mezzo rilievo nella parte di dietro del detto tabernacolo, dove in figure d'un braccio e meszo l'ana sece i dodici Apostoli ehe in alto guardano la Madonna, mentre in una mandorla eircondata d'angeli saglle incielo. In nno de' quali apostoli ritrasse di marmo se stesso, veechio com' era, con la barba rasa, col cappuccio avvolto al capo, e col viso piatto e tondo come disopra nel suo ritratto, cavato da quello, si vede. Oltre a eiò scrisse da basso nel marmo queste paroles Andreas Cionis pictor florentinus orotorii archi-magister extetit hujus, account. Trovasi che l'edifiaio di questa loggia e del tabernacolo di mormo con tutto il magisterio costarono novantasci mila fiorini d'oro, ehe furono molto bene spesi; pereiocche egli è per l'architettura, per le sculture, e altri ornamenti così bello, come qualsivoglia altro di que' tempi, e tale, che per le cose fattevi de lui, è stato e sarà sempre vivo e grande il nome d'Andrea Orgagna, il quale neò nelle sue pitture dire: Fece Andrea di Cione scultore; e nelle sculture: Fece Andreadi Cione pittore; volendo ehe la pittura si sapesse nella scultura, e la scultura nella pittura. Sono per tutto Firenze molte tavole fatte da lui, che parte si conosenno al nome, come una tavola in S. Romeo, e I parte alla maniera come nua che è nel capitolo del monasterio degli Augeli. Alcune che ne lascio Imperfette foruno finite da Bernardo suo fratello the gli sopravvisse, non però molt'anni. E perebe, come al è detto, si dilettò Andrea di far versi e altre poesie, egli già vecchio scrisse alcuni sonetti al Burchiello allora giovanetto. Finalmente essendo d'anni sessanta, finl il corso di sua vita nel 1389, e fu portato dalle sne ca-

ac, che erano nella via vecchia de' Corazzai alla sepoltura onoratamente. Furono nei medesimi tempi dell'Orgagna molti valentnomini nella scoltora e nell'architettera, dei quali non ai sanno i nomi, ma si vegguno l'opere che non sono se non da lodare e commendare molto; opera de'quali è non ao-lamente il manasterio della Certosa di Fiorenza, fatto a apese della nobile famiglia degli Acciaiuoli e particolarmente di M. Niccola gran siniscalco del Re di Napoli, ma le sepolture ancora del medesimo, dove egli è ritratto di pietra, e quella ilel padre e d'una sorella, sopra la lapide della quale, elle è di marmo, furono amendue ritratti molto bene dal naturale l'anno 1366. Vi si vede ancora di mano de medesimi la sepoltura di M. Lorenzo figlinolo di detto Niccola, il quale morto a Napoli fu recato in Fiorenza, ed in quella eun onoratissima pompa d'esequie ripo-sto. Parimente nella sepoltura del cardinale Santa Croce della medesima famiglia, ch'e in un coro fatto allora di nuovo dinanzi all'altar maggiore, è il ano ritratto in una lapide di marmo molto ben fatto l'anno 1300. Discepolo d'Andrea nella pittura forono Bernardo Nello di Giovanni Falconi pisano, elie lavorò molte tavole nel Duomo di Pisa, e Tommaso di Marco fiorentino, elle fece, oltr'a molte altre cose, l'anno 1300 pua tavola che è in S. Antonio di l'isa. appregiata al tramezzo della chicsa. Dopo la morte d'Andrea, Jacopo sno fratello che attendeva alla scultura, come si è detto, cil all'architettura fo adoperato l'aoun 1328 quando ai fondò e fece la torre e porta ili S. Piero Gattolini, e ai dice che furono di sua mano i quattro inarzocehi di pietra, elle furon messi sopra i quattro cantoni del palazzo principale di Firenze tutti messi d'oro. La quale opera fu biasimata posito, più grave peso che per avvcotura noo si doreva, ed a molti arrebbe piacinto, che i detti maraoechi si fussono piuttosto fatti di piantre di rame e dentro voti, e poi dorati a fuoco posti nel medesimo luogo, perché sarebbono atati molto meno gravi e più durabili. Dicesi anco che è di maco del medesimo il cavallo ehe è in Santa Maria del Fiore di rilievo, tondo e dorato aopra la porta che va alla compagnia di S. Zaunbi, il quale si erede ebe vi ais per memoria di Pietro Farnese capitano de Fiorentini; tutta via nou sapendone altro, non l'affermerei. Nei mulesimi tempi Mariotto nipote d'Andrea fere in Fiorenza a freseo il Paradito di San Michel Bisdomini nella via de'Servi, e la tavola d' una Nunziala, come è sopra l'altare, e per Mona Cecilia de'Boscoli nn'altra tavola con molte figure, posta nella medesima ebiesa presso alla porta. Ma fra tutti i discepoli dell'Orgagna niuno fu più eccellente di Francesco Traini, il quale fece per un aignore di casa Coscia, che è sotterrato in Pisa nella cappella di S. Domenico della chie-12 di S. Calerina, in una tavola in campo d'oro

un S. Damenico ritto di braccia ilue e mezzo, con sei storie della vita sua che lo mettono in mezza, molto pronte e vivaci e ben colorite; e nella medesima chiesa fece nella cappella di San Tommaso d'Aquino una tavola a tempera, con invenzione espricciosa che è molto lodata, ponendovi dentro detto S. Tommaso a sedere ritratto di naturale; dico di natorale, perché i frati di quel luogo fecero venire un'immagine di lui dalla Badia di Possannova, dove egli era morto l'anno 1323. Da basso Intorno al S. Tommaso collocato a sedete in aria con alcuni libri in mano, illuminanti con i raggi e splendori loro il popolo cristiano, atanno inginoccisioni un gran numero di dottori e eherici di ogni sorte, vescovi, cardinali, e papi, fra i quali è il ritratto di papa Urbano VI. Sotto i piedi di S. Tommaso stanno Sabellio, Ario, ed Averroia, ed altri eretici e filosofi con i loro libri tutti stracciati. E la detta figura di S. Tommaso è messa in mezzo da Platone che le mostra il Timeo, e da Ariatotile che le mostra l'Etiea. Di sopra un Geau Criato nel medesimo modo in aria in mezzo ai quattro Evangelisti, benediee S. Tommaso e fa sembiante di mandargli aopra lo Spirito Santo. riempiendolo d'esso e della sua grazia. La quale opera finita ehe fu, acquistò grandissimo nome e lodi a Francesco Traini, avendo esti nel lavorarla avanzato il suo maestro Andrea nel colorito, nell'onione e nell'invenzione di gran lunga: il quale Andrea fu molto diligente ne suoi disegni, come nel nostro libro si può vedere.

#### VITA DI TOMMASO

#### FIGRENTIAN PITTORE OFFTO GIOTTIAN

Quando fra l'altre arti quelle che procesiono dal disegno si pigliano in gara, e gli artefiei la-vorava a concorrenza, senza dubbio esercitandosi i buoni ingrgni con molto studio, trovano ogni giorno nuove cose per sodilisfare ai vari gusti degli nomini. E parlando per ora della plttura, aleuni ponendo in opera cose oscure e inusitate, e mostrando in quelle la diffieultà del fare, fanno nell'ombre la chiarezza del loro ingegno conoscere. Altri lavorando le dolci e sleliente, penaudo quelle dover essere più grate agli occhi di chi le mira per avere più rilie-vo, tirano agevolmente a se gli animi della maggior parte degli nomini. Altri poi dipignencio unitamente, e con abhagliar i colori ribattendo a'auoi luoghi i luml e l'ombre delle figure, meritaco grandissima lode, e mostrano con bella destrezza d'animo i discorsi dell'intelletto, come con dolce maniera mostrò sempre nelle opere sue Tommaso di Stefano detto Giottino, il gnale, essendo nato l'anno 1324, dopo l'avere imparato da suo padre i primi principi della pittura, ai risolve, essendo ancor giovanetto, volere in quanto potrane con assiduo atudio essec imitatore della maniera di Giotto, pinttosto che di quella di Stefano auo padre : la qual cosa gli venne così ben fatta, che ne cavò, oltre alla maniera, che fu molto pió hella di quella del suo maestro, il soprannome di Giottino che non gli caseò mai; anzi fu parere di molti, e per la maniera e per lo nome, i quali però furono in gran-dissimo errore, che fuare figliuolo di Glotto; ma in vero non e così, essendo cosa eerla, o per dir meglio cerdenza (non potendosi così fatte cose affermare da ognuno) che fu figliuolo di Stefano pittore fiorentino. Fu danque enstui nella pit-tura si diligente e di quella taoto amorevole, elle selibene molte opere di lui non si ritroraquelle noudimeno che livrate si sono, erano buone e di bella mauiera; perctocché i panni, i capelli , le barbe e ogni altro ano lavoro furono fatti e uniti con tanta morbidezza e diligenza, che al vede ch'egli aggiunae seoza dubbio l'unione a quest'arte, e l'ebbe multo più perfetta, che Giotto suo maestro e Stefano suo padre avilla non aveano. Dipinse Giottino nella sua giovanezza in S. Stefano al ponte Verchio di Firenze una eappella allato alla porta del fianco, elle schbette è oggi molto guasta dalla omidita, in quel poco che è rimiso si vede la de-atrezza e l'ingegno dell'artefice. Fece poi al canto alla Macine ne frati Ermini i SS. Cosimo e Damiano, ebe, spenti dal tempo ancor essi, oggi poco si veggono. E lavorò in fresco una cappella nel vecchio S. Spirito di detta città, che poi nell'incendio di quel tempio rovinò, ed in fresco sopra la porta principale della chiesa la storia della missione dello Spirito Santo, e su la piazza di detta chiesa per ire al eauto alla Cuculia sul cantone del convento, quel tabernacolo ebe ancora vi si vede, con la nostra Donna e altri santi d'attorno, che tirano e nelle teste e nell'altre parti forte alla maniera moderna, perebè cercò variare e cangiare le earnagioni, ed aecompaguare nella varietà de' colori e ne'panni, con grazia e giudizio tutte le figure. Costui medesimamente lavorò in S. Cruce nella eappella di S. Silvestro l'istorie ili Costantino con molta diligensa, avendo bellissime considerazioni nel gesti delle tigure, e poi dietro a un ornamento di marmo fatto per la sepoltura di M. Bellino de' Bardi, usmo stato in quel tempo in onnrati gradi di miliaia, fece esso M. Bettino di natu-tale avinato, che esce d'un sepolero ginorehioni, chiamato col suono delle trombe del Guidizio da due angeli, che in aria accompagnano un Cristo nelle nuvole molto ben fatto. Il medesimo in S. l'anerazio fece all'enter della poeta a mon eitta un Cristo che porta la eroce, ed alcuni sonti appresso, che hanno espressamente la maniera di Giotio, Fin in S. Gallo, il qual convento era fuor della porta che si chiama dal suo nome, e fu rovinato per l'assedio, in un chiastro dipinta a fresco nna Pietà, della quale n'e enpia in S. Panerazio gia detto in un pilastro actanto alla cappella maggiore. Lavorò a fresco in S. Maria Novella alla cappella di S. Lorenzo de'Giuochi, entrando in ebicas per la porta a man destra, nella facciata dinanzi un S. Cosimo e S. Damiano; ed in Ognissanti un S Cristofano e un S. Giorgio, che dalla malignità del tempo furono guasti e rifatti da altri pittori, per ingnoranza d'un proposto poco di tal mestiere intendente. Nella detta chiesa è di mano di Tommaso rimaso salvo l'arco che è sopra la poeta della sagrestia, nel quale e a fresco una nostea Donna col ficlinolo in braccio, che è una buona per averla egli lavorata con diligenza. Mediante queste opere avendosi acquistato tanto buon nome Giottino, imitando nel disegno e nelle invenzioni, come si è detto, il suo maestro, che si diceva come in e detto, il suo maretto, cue il diocra resorce in la lo spirito d'esso Giotto, per la vi-vezza de'colori e per la pratica del disegno, l'anno 1343 a'di 2 di luglio, quando dal popolo fin racciato fi Duca d'Atene, e'che rgi ebbe con gramento remunziata e renduta la signoria e la liberta ai Fiorentini, fu forzato dei Dodici Bifor-

matori delle Stato, e particolarmente dai prechi di M. Agnolo Accisinoli allora grandissimo rittadino, che molto poteva disporre di lai. dipignere per dispeegio nella torre del palagio del Podestà il detto Duca ed i suol seguaci, che fu-rono M. Ceritieri Visdomini, M. Maladiasse, il sno Conservatore, e M. Ranieri da S. Gimignano, tutti con le mitre di giustizia in eapo vitupero samente. Intorno alla testa del Duca erano molti. animeli rapaci e d'altre sorti, significanti la natura e qualità di lui; ed nno di que'anoi consi-glieri aveva in mano il palagio de' Priori della eittà, e come disteale e traditore della patria glie lo porgera. E tutti avevano sollo l'arme e l'insegne delle famiglie loro, ed alcone scritte che oggi si possono malamente leggere per essere consumate dal tempo. Nella quale opera, per disegno e per essere stata condotta con molta diligenta piacque universalmente a ognuno la maniera dell'artefice. Dopo feee alle Campora, Inogo de' monari Neri fuor della porta a S. Pietro Gal-tolini, un S. Cosimo e S. Damiano, che furono gussti nell'imbianeare la chiesa. Ed al ponte a Romiti in Valdarno, il tabernacolo ch'e in sul mezzo morato dipinse a fresco con bella maniera di sua mano. Trovasi per ricordo di molti che ne scrissero, ehe Tommaso attese alla scultura e lavorò nna fignra di marmo nel esmpsnile di S. Maria del Piore di Firenze di braccia quattro, verso dove oggi sono i Pupilli. In Roma similmente conduser a bnon fine in S. Giovanni Laterano una storia, dove figurò il Papa in più gradi, la quale oggi ancora si velle consunata e rosa dal tempo, Ed in casa degli Orsini una sala piena d'uomini farousi, ed in un pilartro d'Araceli un S. Lodovico molto bello, accanto all'altar maggiore a man ritta. In Ascesi ancora nella chiesa di sutto di S. Francesco dipinse sopra il pergama, non vi essendo altro luogo che non fusse dipinto, in un aseo la coronazione di nostra Donna con molti angeli intorno, tauto graziosi e con bell'arre nei volti, ed in modo dolci e delicati, che mostrano enn la solita unione de' colori, il che era proprio di questo pittore, lui avere totti gli aliri insin'allora stati, paeagonato; e intorno a questo arco fese alcune storie di S. Niccolò. Parimente nel monasterio ili S. Chiara della medesima città a mezzo la chiesa dipinse una storia in fresco, nella quale è S. Chiara sostenuta in aria da due angeli che paiono veri, la quale resuscita un fanciullo che era morto, mentre le stanno intorno intie piene di maraviglia molte femmine belle nel viso, nell'acconciatora de' capt, e negli abiti che banno indosso di que' tempi molto graziosi. Nella medesima città d'Ascesi fece sopra la porta dalla città che va al Dnomo, cine in un arco dalta parte di denteo, una nostra Donna col figlinolo in colla, con tanta diligenza che pare viva, ed on S. Francesco ed un altro santo bellissimi, le quali due opere, arbbene la storia di S. Chiara non è finita, per essersene Tummaso tornato a Pirenze ammalato, sono perfette e d'agni lode degnissime. Diresi che Tummaso fu persona malineoncia e molto solitaria, ma ilell'arte amorevole e studiosissimo, come spertamente si vede in Florenza nella ebiesa di S. Romco, per nua tavola lavorata da lui a tempera con tanta diligenza ed amore, che di suo non si è mai vedutn in legno cosa meglio fatta. In questa tavola, cha è posta nel tramezzo di detta chiesa a man destra, è un Cristu mocto con le Merie intorno e

Nicodemn, accompagnati da altre figure, che con amaritudine ed atti dulcissimi ed affettuos piangono quella morte, torcendusi con diversi esti di mani, e battendosi di maniera, che nelgesti di mani, e nattenuosi si manimamente l'aspro dolore del costar tanto i peccati nostri. Ed è cosa maravigliosa a considerare, non che egli penetrasse con l'ingegno a si alta immaginazione, ma che la potesse tanto bene esprimere col pennello. Laonde è quest'opera sommamente degna di lode, non tanto per lo soggetto e per l'invenzione, quanto per avere in essa mostrato l'artefice in aleune teste che piangono, che ancora che il lineamento si storca nelle ciglia, negl'oorhi, nel naso, e nella borca di chi piagne, non guasta però ne altera una certa hellezza che suole molto patire nel pianto, quando altri non sa benevalersi dei buon modi nell'arte. Ma non è gran fatto che Giottino conducesse questa tavola con tanti avvertimenti, essendo stato nelle sue fatiche desideroso sempre più di fama e di gloria, che d'altro premio o ingonfigia del guadagoo, che fa meno diligenti e buoni i maestri del tempo nostro. E eume non procacció costui d'avere gran riechezze, così non andò anche molto dietro si comodi della vita ; anzi, vi vendo poveramente, cercò di soddisfar più altri che se stesso; perche governandosi male e durando fatica, si morì di tisico d'età d'anni trentadue, e da'parenti ebbe sepoltura fuor di S. Ma-ria Novella alla porta del Martello allato al acpolero di Bontura

Farono discepoli di Ginttino, il quale lasciò più fama che facultà, Giovanni Tossicani d'Arez-20, Michelino, Giovanni dal Ponte, e Lippo, i quali furono assai ragionevoli maestri di quest'arr, mı più di tusti Giovanni Tossicani, Il quale fece dopo Tommaso di quella stessa maniera di lui molte opere per tutta Toscana, e particolarmente nella pieve d'Arezzo la cappella di S. Maria Maddalena de' Tuccerelli, e nella pieve del eastel d'Empoli in un pilastro un S. Jacopo, Nel Duomo di Pisa ancora lavorò alcune tavole, che poi snno state levate per dar luogo alle moder-ne. L'ultima opera che costui fece, fu in una eappella del vescovado d'Arezzo per la contessa Giovanna moglie di Tarlato da Pietramala, una Nunziata bellissima, e S. Jacopo e S. Filippo. La quale opera, per essere la parte di dietro del muro volta a tramontana, era poco meno che guasta affatto dall'umidita, quando rifece la Nunziata maestro Agnolo di Lorenzo d'Arezzo, e poeo pui Giorgio Vasari ancora giovanetto i SS. Jacopo e Filippo con suo grand'utile avendo molto imparato allora, che non aveva comodo d'altri maestri, in considerare il mo-lo di fare di Giovanni, e l'ombre e i colori di quell'opera così guarta com'era. In questa cappella ai leggono ancora in memoria della Contessa che la fece fare e dipignere, in uno epitafiio di marmo queste parole: Anno Domini 1335 de mense Augusti hanc capellam constitui fecit nobilis Domina comitissa Joanna de Sancia Flora uxor nobilis militis Domini Tarlasi de Petramala ad honorem Beatas Mariae Virginis

Dell'opere degli altri discepoli di Giottino non si fa menzione, perche furono cose ordinarie, e poco somiglianti a quelle del maestro e di Giovanni Tossicani loco condiscepolo. Disegnò Tomusso benissimo, come in aleune carte di sua mano disegnate con molta diligenza, si può

nel nostro libro vedere.

PITTO- 2 PROSESTING.

Sebbene non è vero il proverbin antico ne da fidarsene molto, ebe a goditore non manca mai roba, ma al bene in contrario é verissimo, che ebi non vive ordinatamente nel grado sno, in nltimo atentando vive, e muore miseramente, si vede nondimeno ehe la fortuna aiuta alcuna volta piuttosto coloro che gettano senza ritegno, che coloro che sono in tutte le cose assegnati e rattenuti. E gnando manca il favore della fortuna, suppliser molte volte al difetto di lei e del mal governo degli uomini la morte, sopravvenendo quando appunto comincierebbono cutali unmini con infinita noia a conoscere, quanto sia misera cosa avere sguazzato da giovane e atentare in vecchiezza, poveramente vivendo e faticando; come sarebbe avvenuto a Giovanni da S. Stefano a Ponte di Fiorenza, se dopo avere consumato il patrimonio, molti guadagni che gli fece venire nelle mani piuttosto la fortuna che i meriti, e alcune eredità ebe gli vennero da non pensato luogo, non avesse finito in nn medesimo tempo il eorso della vita e tutte le facultà. Costui dunque, ehe fu discepolo di Buonamico Buffalmacco e l'imitò più nell'attendere alle comodità del mondo che nel cercare di farsi valente pittore, essendo nato l'anno 1307, e giovanetto stato di-scepolo di Buffalmaceu, fece le sue prime opere nella pieve il'Empoli a fresco nella cappella di S. Lurenzo, dipignendovi molte storie della vita d'esso Santo con tanta diligenza, ohe sperandosi dopo tanto principio miglior mezzo, fu condotto l'anno 1344 in Arresso, dove in S. Francesco lavorò in una cappella l'assenta di nostra Donna. E paco poi essendo in qualetre eredito in quella eittà per carestia d'altri pittori, dipinse nella pieve la cappella di S. Onofrio e quella di S. Antonio, che oggi dalla umidità è guasta. Free ancora alcone altre pitture che crano in S. Giustina ed in S Matteo, che con le dette chiese furono mandate per terra, nel far fortificare il Duca Cosimo quella città, quando in quel lnogn appunto fu trovato a pie della coscia d'un ponte antico, dore allato a detta S. Giustina entrava il fiume nella città, una testa d'Appio Cieco el una del figlicolo, di marmo bellissime, con un epitaffio antico, e similmente bellusimo, che oggi aono in guardaroha di detto Sig. Duca. Essendo poi tornato Giovanni a Firenze in quel tempo che si fini di serrare l'arco di mezzo del ponte a S. Trinita, dipinse in una cappella fatta aopra una pila e intitolata a S. Mich-lagnolo, antico e similmente bellissimo, dentro e fuori multe figure, e particolarmente tutta la facciata dinanza : re, e particolarmente tutta la facci ta dinanti i la qual cappella insieme col ponte dal diluvio dell'anno 1557 fu portata via. Mediante le quali opere, vogliono alcuni, oltre a quello che si è detto di lui nel principilo, che fuse poi sempro chiamato Giovaoni dal Ponte. In Pisa ancora l'anno 1355 fece in S. Paolo a ripa d'Arno alcune storie a fresco nella cappella maggiore diatro all'altare, oggi tutte gnaste dall' umido e dal tempo, È parimente npera di Giovanni in S. Trinita di Firenze la cappella degli Seali, e un'altra che è allato a quella, cil una delle storie di S. Paolo accanto alla cappella maggiore, dov'è il sepolero di maestro Paolo strolago. In S. Stcfano al ponte Vecchio fece una tavola, ed altre pitture a tempera e iu fresco per l'iorenza e fuori, OPERE

che gli diedero credito assai. Contentò cottali gi ancie auo, im poi uni piaceri che nell'operare, e fu amico delle prevolte letterate, e particulare, e particulare delle prevolte letterate, e particulare delle prevolte prevolte delle prevolte prevolte delle prevolte prevolte delle prevolte delle prevolte delle prevolte pr

#### che socide il serpente, e un'ossatura di morte, che fanno fede del modo e maniera che aveva costui nel disegnare.

## VITA D'AGNOLO GADDI PITTOS FIORENTIBO

Di quanto onore e ntile sia l'essere eccellente in un'arte nobile, manifestamente si vide nella virtù e nel governo di Taddeo Gaddi, il quale essendosi procaeciato con la industria e fatiche sue oltre al nome buonissime facultà, lasció in modo accomislate le cose della famiglia sua quando passò all'altra vita, che agevolmente potettono Agnolo e Giovanni suoi figliuoli dar poi principio a grandissime ricehezze e all'esaltazione di casa Gaddi, oggi in Fiorenza nobilissima e in tutta la Cristianità molto reputata. E di vero è hen stato ragionevole, avendo nrnato Gaddo, Taddeo, Agnolo, e Giovanni colla virtù e con l'arte loro molte onorate ebiese, che siano poi stati i loro successori dalla S. Chiesa Romana e da'Sommi Pootefiei di quella ornati delle maggiori dignità ecclesiastiche. Taddeo dunque, del quale avemo di sopra scritto la vita, lascio Arnolo e Giovanni suoi figliuoli in compagnia di molti suoi discepoli, sperando che particolarmente Agnolo dovesse nella pittura eccellentissimo divenire: ma egli, che nella sua giovanezza tuostrò volere di gran lunga superare il padre, non riusci altramente secondo l'opinione che già era stata di lui conceputa; pereiocche essendo nato e allevato negli agi, che sono molte volte d'impedimento agli studi, fu dato più a'traffichi ed alle mercanzie, che all'arte della pittura. Il che non ci ilee ne nuova ne strana cosa parere, attraversandosi quasi sempre l'avarima a molti ingegni che ascenderebbono al colmo delle virtà, se il desiderio del guadagno negli anni primi e migliori non impedisse loro il viaggio. Lavorò Agnolo nella sua giovanezza in Fio-renza in S. Jacopo tra' fossi, di figure poco più d'un braccio, un'istorietta di Cristo quando sisuscitò Lazzero quatriduano, dove immaginatosi la corrusione di quel corpo stato morto tre ili, fece le fasce che lo tenevano legato macchiate dal fracido della carne , e intorno agli occhi certi lividi e giallicci della carne tra la viva e la morta molto consideratamente, non sensa stopore degli apostoli e d'altre figure, i quali con attifudini varie e belle, e con i panni al naso, per non sentire il puzzo di quel corpo corrotto, m strano non meno timore e sparentu per cotale

aravigliosa novità che allegrezza e contento Maria e Marta, che si veggono tornare la vita nel corpo morto del fratello. La quale opera di tanta bonta fu gindicata, che multi stimarono la virtù d'Agnolo dovere trapassare tutti i discepoli di Tarbieo, e ancora lui stesso. Ma il fatto passò altramente, perché come la volontà nella iovanezza vince ogni difficultà per acquistare fama, così molte volte una certa trascurataggine che seco portann gli anni, fa che in cambio di andare innanzi si torna indietro, come fece Agnolo ; al quale per così gran saggio della virtà sua essendo poi stato allogato dalla famiglia di Soderini, sperandone gran cose, la cappella mag giore del Carmine, egli vi dipinse entro tutta la vita di nostra Donna, tanto men bene che non avea fatto la resurrezione di Lazzero, che a ognuno fece conoscere avere poca voglia d' attendere con tatto lo studio all'arte della pittura: perciocche in tutta quella coal grand'opera non e altro di buono che una atoria, dove intorno alla nostra Donna in una stanza sono molte fanciulle, che come bonno diversi gli abiti e l'acconciature del capo, secondo che era diverso l'uso di que'tempi, così fanno sliversi esercizi; questa fila, quella cuce, quell'altra incanna, una tesse, e altre altri lavori assai bene da Agnolo considerati e condotti.

Nel dipignere similmente per la famiglia nobile degli Alberti la cappella maggiore della chiesa di S. Croce a fresco, facendo in essa tutto quello else avvenne nel ritrovamento della Crore, condusse quel lavoro con molta pratica, ma con non molto disegno, perebe solamente il colorito fu assai bello e ragionevole. Nel dipignere poi nella cappella dei Bardi pure in fresco e nella medesima chicsa alcune storie di San Lodovico, si portò molto meglio; e perchè coatul lavorava a capricei, e quando con più studio e quando con meno, in S. Spirito pure di Firenze, dentro alla porta che di piazza va in convento, fece sopra un'altra porta una nostra Donna col bambino in collo e S. Agostino e S. Nicrolò tanto bene a fresco, che dette figure paiono fatte por ieri. E perche era in certa modo rimaso a Agnolo per eredità il segreto ili la vorare il musaico, e aveva in casa gl'istromenti e tutte le cose che in ciò aveva adoperato Gaildo suo avolo, egli pur perpassar tempo e per quella comodità che per altro, lavorava, quando bene gli veniva, qualche cosa di musaico. Laou-de essendo stati dal tempo consumati molti di que'marmi ebe cuoprono l'otto farre del tetto di S. Giovanni, e pereiù avendo l'umido che penetrava dentro guasto assai del musairo che Andrea Tafi aveva già in quel tempo lavorato, deliberarono i consoli dell'arte de' mercatanti, ac eiò non si guastasse il resto, di rifare la maggior parte di quella coperta di marmi, e fare similmente raeconciare il musairo. Perehe dato di tutto ordine e commissione a Agnolo, egli l'anno 1346 fece ricoprirlo di marmi nuovi, e sopraporre con nuova diligenza i pezzi nelle commettiture due dita l'uno all' altro, intarcando la metà di ciascuna pietra insino a messo. Poi commettendole insieme con stucco fatto di mastrico e cera fondute insieme, l'accomodo con tanta diligenza, che da quel tempo in poi non ha ne il tetto ne le volte alcun danno dall'acque ricevato, Avendo poi Agnelo racconcio il musaico, fu cagione, mediante il consiglio suo e diseguo molto ben considerato, che si rifece in quel modo che ata ora, interno al detto tempio tutta la cornice ili sopra di marmo sotto il tetto, la quale era molto minore che non è, e molto ordinaria. Per ordine del medesimo furono fatte aocura nel palagio del podestà le volte della sala che prima era a tetto, acriocche oltre ill'ornamento, il fuoco, come molto tempo innauxi fatto aveva, non potesse altra volta farle danno. Appresso queato, per consiglio d'Agando farono fatti intorno al detto palazzo i merli che oggi vi sono, i quali prima non vi erano di niuna sorte. Meotre che queste cose si lavora-vano, non lasciando del tasto la pittura, ilipinse nella tavola ebe egli fece dell'altar maggiore di S. Panerazio a tempera la nostra Donua, S. Gio Battista, ed il Vangelista, e appresso S Necro, Archileo, e Panerazio fratelli con altri santi. Ma il meglio di quell'opera, anti quanto vi al ve-de di buono, e la predella sola, la quale è tutta pirna di figure piecole divise in ntto ainre della Madonine e di S. Reparata. Nella tavnla poi dell'altar grande di S. Maria Maggiore pur di Fi-renze, fece per Barone Gapelli nel 1348 intorno a una coronazione di nostra Donna un ballo d'Angeli ragionevole. Poco poi nella pieve della terra di Prato, stata riedificata con ordine di Giovanni Pisano l'anno 1312 come si è detto di sopra, dipiuse Agnolo uella cappella a fresco, slove era riposta la Cintola di nostra Donna, molte storie della vita di lei, e in altre chiese di quella terra, piena di monasteri e conventi ouoratissimi, altri lavori assai. In Fiorenza poi dipinse l'arco sopra la porta di S. Bomeo, e lavori a tempera in Ortu S. Michele una disputa, di dottori con Cristo cel tempio. E nel medesituo tempo essendo state rovinate molte case per allargare la piazza de Siguori, e in particolare la chiesa di S. Romolo, ella fu rifatta col discgno d'Agnolo, del quale si veggiono in detta eitta per le chiese multe tavole di sua mano; e similmente nel dominio si riconoscono molte delle sue opere, le quali furono lavorate da lui con molto suo utile, schbene lavorava più per fare come i suoi maggiori fatto aveano, che per voglia die ne avesse, avendo egli indivitto l'animo alls mercanzis, che gli era di migliore utile, come si vide, quando i figliuoli, non volendo più vivere da dipintori, si diedero del tutto alla mercatura, tenendo perció casa aperta in Venezia insieme col padre, che da uo certo tempo in la nun lavorò se non per suo piacere, e in certo modo per passar tempo. In questa guisa dunque, mediante teaffichi e mediante l'arte sua avendo Agnolo acquistato grandissime facultà mori l'anno sessantatresimo di sua vita, oppresso da una febbre maligna che in pochi giorni lo tini. Furono suni discepoli maestro Antonio da Ferrara, ebe fece in S. Francesco a Urbino ed a Città di Castello molte bell'opere, e Stefano da Verona, il quale dipinse in fresco perfettissimamente, come si rede in Verons sus patria in più looghi, ed in Mantora ancora in molte sue opere. Costui fra l'altre cose fu eccellente nel fare con bellissime arie i volti de'potti, delle femmine, e de' vecchi come si può vedere nell'opere sue, le quali furono imitate ritratte tutte de quel Pietro da Perugia miniatore, che miniotutti i libri che souo a Siena in Duomo nella libreria di Papa Pio, e che colori in fresco praticamente. Fu anche discepolo d'Agno-lo Michele da Milano e Giovanni Gaddi suo fratello, il quale nel chiostro di S. Spirito, dove I pinto in profilo, con un poco di barbetta e con

ono gli archetti di Gaddo e di Taddeo, fece la disputa di Cristo nel Tempio con i dottori, la purificazione della Vergine, la tentazione di Cristo nel diserto, ed il battesimo di Giovanni, e finalmente essendo in aspettazione grandissima si mori. Imperò dal medesimo Agnolo la pittura Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa, il quale, come affezionatissimo dell'arte, scrisse in un libro di sua mano i modi del lavorare a fresco, a tempra, a colla, ed a gomma, ed inoltre come si minia e come in tutti i modi si mette d'oro; il qual libro è nelle mani di Giuliano orefice sanese, eccellente maestro e amico di quest'arti. E cel principio di questo suo libro trattò della natura de'colori, così minerali come di cave, secondo che imparò da Agonlo suo maestro, volendo, poiche forse noo gli rituci imparare a perfettamente dipignere, sapere almeno le maniere de' colori, delle tempere, delle colle, e dello ingessare, e da quali colori dovemo guardarei ennie dannosi nel mescolargli, ed insomma molti altri avvertimenti fle' quali non fa hisogno ragionare, essendo oggi notissime tutte quelle cose che costoi ebbe per gran segreti e rarissime in que' tempi. Non lascerò già di dire che non fa menzione, e forse non dovevano essere in uso, d'alenni colori di cave, come terre rosse seure, il cin brese, e certi verdi in vetro. Si sopo similmente ritrovate poi la terra d'ombra ebe è di cava, il gialla santo, gli smalti a fresco ed in olio, ed aleuni verdi e gialli in vetro, de' quali mancarano i pittori di quel-l'età. Trattò finalmente de' mussiei, del macinare i colori a olio per lar esmpi rossi, acaurri, verdi, e d'altre insniere, e de'mordenti per mettere d'oro, ma non già per figure. Oltre l'o-pere che costui Isvorò in Fioreoza col suo maestro, e di sua mano sotto la loggia dello spedale di Bonifazio Lupi una nostra Donna con certi santi di maniera si colorita, chi'ella si è insino a oggi multo bene conservata. Questo Cennino nel primo capitolo di detto suo libro parlando di se stesso, dice queste proprie parole: " Cen-» fei informato in nella detta arte dodici anos n da Arnolo di Taddeo da Firenze mio maeo stro, il quale imparò la detta arte da Taddeo n sun padre, el quale fu battersato de Gintto, e n fu suo discepolo anni ventiquattro; el quale n Giotto rimuto l'arte del dipignere di greco in » latino, e ridusse al moderno, e l'ebbe certo n più compiota che avesse mai nessunon. Queste sono le proprie parote di Cennino, al quale parve, siccome fanno grandissimo benefizio quelli che di greco tradocono in latino alcuna cosa a coloro che il greco non intendonn, che così facesse Giotto, in riducendo l'arte della pittura d'una maniera non intesa ne conosciuta da nessuno (se non se forse per goffissima) a bella, facile e piacevolissima maniera, intesa e conosciuta per buona da ehi ha giodizió e punto del ragionevole. I quali tutti discepoli d'Agnolo gli fecero ouore grandissimo, ed egli fu dai figlia-li suoi, ai quali si dice lasciò il valere di curquantamila fiorini o più, seppellito in S. Maria No-vella nella sepoltura che egli medesimo aveva fatto per se e per i descendenti l'anno di nostra salute 1387. Il ritratto d'Agnolo fatto da lui medesimo si vede oella cappella degli Alberti in S. Croce, nella storia dove Eraclio linperatore porta la eroce, allato a una porta dinn enpunctio rosato in capo secondo l'uso di que tempi. Non fu eccellente nel disegno, per quello che mostrano alcune carte che di sna maso souo nel nostro libro.

### VITA DEL BERNA

#### PITTORE SASKIR

Se a coloro ebe si affaticano per venire eccellenti in qualehe virtù non troncasse beue apesso la morte nei migliori anni il filo della vita, non ha dubbio che molti ingegni perverrebbono a quel grado, che da essì e dal mondo più si desidera. Ma il corto vivere degli uomini e l'acerbità de' var j accidenti che da tutte le parti ne soprastanno, ce li toglie aleuna fiata troppo per tempo, come aperto si potette conoscere nel poveretto Berna sanese, il quale ancora che giovane morisse, lasciù nondimeno tante opere, che egli appare di Innghissima vita, e lasciolle tali e si fatte, che ben si può credere da questa mostra cho egli sarebbe venuto eccellente e raro se non fosse morto si tosto. Veggonsi di suo in Siena in due cappelle in S. Agostino aleune storiette di figure in fresco, e nella chiesa era in una faceia, oggi per farvi cappelle stata rovinata, una storia d'un giovane menato alla ginstizra così bene fatta', quanto sia possibile immaginarsi, sedendosi in quello espressa la pallidezza e il timore della morte in modo somislianti al vero, che meritò perciò somma lode. Era accanto al glovane detto un frate che lo confortava molto bene atleggiato e condolto, ed in somma ogni cosa di quell'opera eosi vivamente lavorata, che hen parve che in quest'opera il Betua s'immaginasse quel easo orribilissimo, come dee essere, e picno di acor-hissimo e cruda apavento, poiche lo ritrasse così bene col pennello, che la cosa stessa apparente in atto, non maverebbe maggiore affetto: Nella città di Cortona ancora dipinse, ottre a' molte altre cose sparse in più lùoghi di quella città, la maggior parte delle volte e delle facciate della chiesa di S. Margherita, dove oggi stanno frati Zoccolanti, Da Cortona andato a Arezzo Panno 1369, quando appunto i Tarlati gia stati Si-gnori di Pietramala avevano in quella citta fatto finire il convento cil corpo della chicia di S. Agoatino da Mocciu scultore ed architettore sanese, nelle minori navate del quale avevano molti elttadini fatto fare cappelle e sepolture per le famiglioloro, il Berna vi dipinse a fresco nella cappella di S. Jacopo alcune storiette della vita di quel Santo, e sopra tutto molto vivamente la storia di Marino barattiere, il quale avendo per enpidigia di danari dato e fattone scritta di propria mano l'anima at diavolo, al raccomanda a S. Jacopo perché lo liberi da quella promessa, mentre na diavolo col mostrarghi la scritto gli fa la maggior calca del mondo. Nelle quali tutte figure espresse il Berna con molta vivacita gli affetti dell' animo, e particolarmente nel viso di Marino da un canto la pagra, e dall'altro la fede e sicurezza che gli fa sperare da S. Jacopo la sua liberazione, sebbene si vede meontro il diavolo brutto a maraviglia else prontamente dice e mostra le sue ragioni al Santo, che dopo avere indotto in Marino estremo pentimento del peccato e promessa fatta, lo libera e tornalo a Dio. Questa medesima storia, dice Lorenso Ghiberti, era di mano del medesime la S. Spirito di Firenze innanzi ch'egli ardesse, in una cappella \*\*\*\*

de' Capponi intitolata in S. Niccolo, Dopo quest'opera dunque dipinse il Berna nel vescovado di Areszo per M. Guocio di Vanni Tarlati da Pietramala in una cappella un Crocifisso grande, e a piè della croce una nostra Donna, S. Giovanni Evangelista, e S. Francesco in atto me-stissimo, e un S. Michelagnolo con tauta dillgenza, che merita uon piccola lode, e massimameute per essersi così ben mantenuto, che narfatto pur ieri, Più di sotto e ritratto il detto Guecio ginocchioni e armato a pie della croce. Nella pieve della medesima città lavorò alla cappella de' Paganelli molte storie di nostra Douna, e vi ritrasse di naturale Il beato Rinieri nomo santo e profeta di quella casata, elte porge limosine a molti poveri che gli sono intorno. In S Bartolommeo aneora dipinse aleune storie del Testamento vecchio, e la storia de' Magi, e nella chiesa dello Spirito Santo fece alcune storie di S. Giovanni Evangelista, ed in alcune figure il ritratto di se e di molti amici suoi nobili di quella città, Ritornato dopo queste opere alla patria sua, fece in legno molte pitture e piccole e grandi, ma non vi fece lunga dimora, perche condotto a Firenze, dipinse in S. Spirito la cappella di S. Niccolò, di cui avemo di sopra fatto menzione, elle fu molto lodata, ed altre cose che farono consumate dal miserabile incendio di quella chiesa. In San Gimignano di Valdelsa lavoro a fresco nella pieve alcune storie del Testamento anovo, le quali avendo già assal presso alla fine condotte, stranamente dal ponte a terra cadendo, si pestò di maniera dentro e al sousciamente s'infranse, che in spazio di due giorni, con maggior danno dell'arte che suo, che a miglior luogo se n'andò, passò di questa vita. E nella pieve predetta i Sangiminianesi onorandolo molto nell'esequie, diedero al corpo suo onorata sepoltura, teuendolo in quella stessa riputazione morto che vivo tenuto l'avevano, a non cessando per molti mesi d'appiccare iutorno al sepolero suo epitaffi latini e vulgari, per essere naturalmente gli nomini di quel paese dediti alle buone lettere. Così duuque all' oneste fatiche del Berna resero premio conveniente, celebrando con i loro inchiostri chi gli aveva onorati con le sue pitture.

Giovanni da Asciano ebe fu creato del Berna condusse a perfezione il rimaneute di quell'opera, e foce in Siena nello spedale della Scala alcune pitture, e cosl in Fioreoza nelle cate vecchie de! Medici alcun' altre, che gli diedero nome assai. Furono l'opere del Berna sanese nel 1381. E perche, oltre a quello che si è detto, disegnò il Berna assai comodamente, e fu il primo elle cominciasse a ritrarre beun gli animali, come fa fede una carta di sua mano che è uel nostro libro tutta piena di fiere di diverse regioni, egli merita d'essere sommamente lodoto e che il suo nome sia onorato dagli artefici. Fu anche sno discepolo Luca di Tome sanese, il quale dipinse in Siena e per tutta Toscana molte opere, e parti-colarmento la tavola e la cappella che e in S. Domenico d'Arezzo della famiglia de' Dragomanni, la quale cappella, olte é d'architettura tedesca, fu molto bene ornata mediante detta tavnia e il lavoro ehe vi è in fresco, dalle mani e dal giudizio e ingegno di Luca sanese. a series

#### VITA DI DUCCIO

SINGER SADETIN

Scoza dubbio coloro che sono inventori d'alcuns cosa notabile, hanno grandissima parte nelle penne di chi serive l'istorie; e ciò avviene, perche sono più osservate e con maggiore maravi-glia tenute le prime invenzioni per lo diletto che seco porta la novità della cosa, che quanti miglioramenti si fanno poi da qualunque atsis nelle cose che si riducono all'ultima perfezione. Attesoché se mai a niuna cosa non si desse prineipio, non crescerebbono di miglioramentu le eipio, non crescerabono di miglioramenti le parti di mezzo, e non verrebbe il fine ottimo e di bellezza maravigliosa, Merità dunque Duccio pittore sanese e molto stimato portare il vanto di quelli che dopo lui sono stati molti anni, avendo nei pavimenti del Duomo di Siena dato principio di marmo a i rimessi della figure di chiaro e scuro, nelle quali oggi I moderni artefiei hanno fatto le maraviglie che in essi veggono. Attese costui alla imitaziona della maniera vecchia, e con giudizio sanissimo diede queste forme alle figure, le quali espresse eccellentissi-mamente nelle difficultà di tal'arte. Egli di sua mano imitando le pitture di chiaroscuro ordinò e disegnò i principi del detto pavimento; e nel Duomo fece una tavola che fu allora messa all'altar maggiore, e poi levatane per mettervi il tabernacolo del corpo di Cristo, che al presente vi si vede, in questa tavola, secondo che scrive Lorenzo di Bartolo Ghiberti, era una incoronazione di nostra Donna lavorata quasi colla maniera greça, ma mescolata assai con la mollerna; e perche era così dipinta dalla parte di dietro come dinanzi, casendo il detto altar maggiore spiccato intorno interno, dalla detta parte di dietro erano con molta diligenza state fatte da Ducto crass see moits diagents state at the circle little le principali storie del Testamento nuovo in figure pircole moito belle. Ho cercato sapere dove oggi questa tavola si trovi, ma non hu mai, per moita diligenta che io si abbia usato, potuto rinvenirla, o sapere quello che Francesco di Giorgio scultore ne facesse, quando rifece di bronzo il detto tabernacolo, e quegli ornamenti di marmo che vi sono. Fece similmente per Sisma molte tavole lo campo d'oro, ed una in Fiurenza in S. Trinita, dove è una Nunziata. Dipinse poi moltissime cose in Pisa, in Lucca, Dipinse pot moltisame cone in rasa, in terrare di in Pattoia per diverse chiese, che tutte furonto sommamente lodate, e gli sequistarono nome e utile grandissimo. Finalmente non si sa dove queta Duccio morisse, ne che parenti, discepoli, o facultà langiana; basta che per aver egli lascisto erede l'arte della invenzione della ittura nel marmo di chiaro e acuro, marita per tale benefizio nell'arte commen lazione e lode infinita, e che sicuramente si puù annoverarlo fra i benefattori che allo esercizio nostro aggiungono grado ed ornamento, considerato che coloro i quali vanno investigando le difficultà delle rare invenzioni, banno eglino ancora la memoria che lasciano tra l'altre cose maravigliose. Dicono a Siena che Duccio diede l'anno 1348

Deconu a Siena che Diocio diede l'anno 1346 il disegno della cappella che c in piaza nella facciata del palazzo principale; e ai tegge che vissa ne'tang suoi e fu della undesiana patria Moreno scultore ed aichitetto ragionevole, il quale fece molte operar per tutta Toscana, e paricolarmente in Arezzo nella chiesa di S. Domeco una sepoltura di marmo per unu da' Gerchi.

of the sales

a quale sepoltura fa sosiegno e ornamento all'organo di detta chiesa; e se a qualcuno pa-resse che ella non fusse molto eccellente opera, se si considera che egli la fece essendo giovanetto, l'anno 1356, ella non sarà se non ragionevole. Servi costul nell' opera di S. Maria del Piore per sotto architetto e per scultore, lavorando di marmo aleune cose per quella fabbrica; ed in Arezzo rifece la chiesa di S. Agostino, che era iccola, nella maniera che ell'e oggi, e la spesa cero gli eredi di Pietro Saccone de' Tarlati, secondoche agli aveva ordinato prima che morisse i n Bibbiens terra del Casentino. E perche Moceio condusse questa chiesa senza volte, e caricò il tetto sopra gli archi delle colonne, egli si mise a no gran periculo, e fu veramente di tropp animo. Il medesimo fece la chiesa e convento di S. Antonio, che innanzi all'assedio di Fărenze era alla porta a Paenta, e che oggi è del tutto rovinato, e di scultura la porta di S. Agostino in Aucons, con molte figure ed ornamenti simili a quelli che sono alla porta di S. Francesco della citta medesima. Nella qual chiesa di S. Agostinio fece anco la sepoltura di fra Zenone Vigitanti. vescovo e generale dell'ordine di detto S. Agostino, e finalmente la loggia de' mercatanti di quella città, che dopo ha ricevoti, quando per nna cagione e quando per un'altra, molti soi-glioramenti alla modarna ed ornamenti di varie sorte. Le quali tutte cose, comeche siano a que-sti tempi molto meno che ragionevoli, furono allora, secondo il sapere di quegli nomini, anrono l'opere sun iutorno agli anni di nostra salute 1350.

## VITA DI ANTONIO

Molti che si starebbono nelle patrie loro, dove son nati, essendo trafitti dai morai dell'invidia e oppressi dalla tirannia de' suoi cittadini, se ne partono, e que' laoghi, dove trovano essere la virtà loro conosciuta e premiata, eleggendosì per patria, in quella fanno l'opere loro, è sfor-sandosi d'essere eccellentissimi per fare in un certo modo ingiona a noloro, da chi sono atati altraggisti, divengono bene apesso grand'nomini; dove nella patrin standosi quietamente, sarebbono per avventura poco più che mediocri nell'arti loro riusciti, Antonio viniziano, il quale si condusse a Firenze diotro a Agnolo Gaddi per imparare la pitjura, apprese di maniera il buon modo di fure, che non solamente fir stimato e mato de Fiorantini, ma carezzato ancora grandemente per questa virtù e per l'altre buune qualità sue. Laonde venntogli voglia di farsi vedere nella sua città per godere qualche frutto delle fatiebe da lui durate, si tornò a Vistegia. Dove essendosi fatto conoscere per molte cosè fatte a fresco e a tempera, gli fu dato dalla Si-gnoria a dipignere una delle facciate della sala del Consiglio, la quale egli condusse si eccellentemente e con tanta maestà, che secondo meritava n'arebbe conseguito unorato premio, ma la emulazione o piutosto invidia degli artefici, ed il favore che ad altri pittori forestieri fecero aduni gentiluomini, fu cegione che altramente andò la bisogna. Unde il poverello Antonio, trovandoi così percosso el abbattuto, per mi-glier partito se ne ritornò a Fiorenza con pro-posito di non volere mai più a Vinegia riteruare deliberato del tutto che sua patria fusse Firenze. Standosi dunque in quella città dipinse nel chiostro di S. Spirito in na archetto Cristo che chiama Pietro ed Andrea dalle reti e Zebedeo e i figliuoli. E sotto i tre archetti di Stefa un dipinse la storia del miracolo di Cristo nel pani e ne pesci, nella quale infinita diligenza ed amore dimostro, come apertamente si vede nella figura d'esso Cristo, che nell'aria del viso e nell'aspetto mostra la compassione che egli ha delle turbe a l'ardore della carità con la quale fa dispensare il pane. Vedesi medesimamente in gesto bellissimo l'affezione d'uno apostolo, che dispensando con una cesta il paor, grandemente s'affatica. Nel che s'impara da rhi e dell'arte a dipignere sempre le figure în maniero, nhe paia eh'elle farellino, perche altrimenti non sono pregiste. Dimostrò questo modesino Antonio nel feontespizio di fuora in una storietta piccoladella Mauna con tanta diligenza lavorata e con si buona grazia finita, che si può veramente chiamare eccellente. Dapo fece in S. Stefano al ponte Vecchio nella predella dell' altar maggiore aleune storie di S. Stefano con tanto amore, che non si può vedere ne le più graziose ne le più belle figure, quand'anche fussero di minio, A S. Antonio ancora al ponte alla Carraia dipinse l'arco sopra la porta che a'nostri di fu Letto insieme con tutta la chiesa gettare in terra da Monsignor Ricasoli vescovo di Pistoia, perche toglieva la veduta alle sue case : benche quanda egli noo avesse piò fatto, a ogni modo saremmo oggi privi di quell'opera, avendo il prossimo diluvio del 1557 come altra volta si è detto, da quella banda portato via due archi e la coscia del ponte sopra la quale era posta la detta piccola chiesa di S. Antonio. Essendo dopo quest'opere Antonio condotto a Pisa dallo Operaio di Gampo Santo, seguitò di fare la esso le storie del beato Ranieri, uomo santo di quella città, già cominciate da Simone sanese pur coll'ordine di lui. Nella prima parte della quala opera fatta da Antonio si veda sa compagnia del detto Banieri, quaodo imbarca per turnare a Pias, buon numero di figure lavorate con diligenza, fra le quali è il ritratto del conte Gaddo morté dieci anni innanzi e di Neri suo zio stato Signor di Pisa. Pra le dette figure è ancor molto notabile quella di uno spiritato, perche aveodo viso di pazzo, I gesti della persona stravolti, gli occhi stralucrati, e la bocca che digrignando mostra i denti, somiglia taoto uoo spiritato da dovero, che noo si può immaginare oè più viva pittura ne più somigliante al naturale. Nell'altra parte, che è allato alla sopraddetta; tre figure che si maravigliano, vedendo che il beato Ranieri mostra il diavolo in forma di gatto sopra una botte a un oste grasso che ha aria di buon compagno, e che tutto timido si raccomanda al santo, si possono dire veramente bellissime, essendo molto ben condotte nell'attitudini, nella monicra dei panni, nella varietà delle teste, e in totte l'altre parti. Non lungi le donne dell'oate anch'elleno non potrebbono essere fatte con più grazia, avendole fatte Antonio con certi abiti spediti, e-con certi modi tanto propri di donne che stisno per servigio d'osterie, che con si può immaginare meglio. Ne può più piacere di quello, elle faccia, l'astoria parimente, dove i canomici del Duomo di Pisa in abiti bellissimi di que' tempi e assai diversi da quelli che s'usano oggi e multo graziati ricevono a mensa S. Raoieri,

essendo lutto figure fotte con molta considerasione. Dove poi è dipinta la morte di detto santo, è molto bene espresso non salamente l'effetto del piangere, son Pandare similmente di eerti angeli che portano l'anima di lui in cielo eircondati da nna luce splendiduslma e fatta con bella invenzione. E veramente non può anche, se non maravigliarsi, chi vede nel portarsi dal clero il corpo di quel santo al Duomo, certi preti che cantano, perche nei gesti, negli atti della persona, e in tutti i movimenti facendo diverse voci, somigliano con maravigliosa praprietà un coro di cantori: e in questa storia e secondo che si dice, il ritratto del Bavero. Parimente i miracoli che fece Ranieri nell'esser portato alla sepoltura, a quelli else in un altro luogo fa,essendo gia in quella collocato nel Duomo, furono con grandissima diligeoza dipinti da Antonio, che vi fece ciechi nhe ricevono la loce, rattratti che rianno la disposizione delle membra, oppressi dal demonio che sono liberati, ed altri miracoli espressi moltovivamente. Ma fra tutte l'altre figure merita con maraviglia essere considerato un idropion; pereiocehe cul viso secoo; con le labbia asciutte, e col corpo enfiato a tale, che non po-trebbe più di quello, che fa questa pittura, mostrare on vivo la grandissima sete degli idropici e gli sitri effetti di quel male. Fu anche costmirabile in que' tempi qua nave che agli fece in quest'opera, la quale escondo travacliata dalla fortuna, fu da quel santo Jiberata, avendo in essa fatto prontissime tutte le azioni de'marinari, e tutto quello che in cotali accidenti e travagli suol avvenire. Alcuni gettano senza pensarvi all'ingordissimo mare le care mesel con tanti sudori fatigate, altri corre a provvedere il·leguo che adruce, ed Insomma altri ad altri offisi maceg surice, cei insomna attri ad stri oma pra-nisarecchi, che tutti sareti troppe lungo a rac-conitare basta che tutti acue tatti con tanta vi-vezza e bei modo, che è una maravigii. In que-ato medesimo luogo aotto la vita de Santi Padri dipinda de Pietro Laurati sanese fece Antonio il corpo del beato Oliviera insieme con l'abate Panuzin, e molte cose della vita foro in una cassa figurata di marmo, la qual figura è molto ben dipinta. In somma tutte quest opere che Autonio fece io Campo Saoto sono tali, che universalmente e a gran ragione, sono tenute le mi gliori di tatte quelle che da molti cocellenti maestri sono state, in più tempi in quel luogo lavorate: perosocche ultre i particolari detti, egli lavorando ogni cosa a fresco, e non mal ritoccando alenna cosa a secco, fu cagione, che insino a oggi si sono in modo mantenute vive nel colori, ch' elle possono, ammaestrando quegli dell'arte, far loro coosserre quanto il ritoccare le cose fatte a fresco, poi che sono secche, con altri colori porti, come si è detto nelle teoriche, nocumento alle pitture ed ai lavori, essendo cosa errissima che gl'invecchia e non lascia pur-garli dal tempo l'esser coperti di colori che hanno altro corpo, essendo temperati con gomme, con draganti, con uova, con colla u altra somi-glimite cosa che appanna quel di sotto, e non lascia che il corso del tempo e l'aría purghi quello che o veramente lavorato a fresco sulla calcina molle, come avverrebbe, se non fussero loro soprapposti altri colori a secco. Avendo An-tonio finita quest' opera, che, come degna in verità d'ogni lode, gli fu onoralamente pagata da' Pisani che poi sempre molto l'amarono, se ne tornò a Pirenze, dove a Nuvnti fuor della porta al Pratu dipinse in un tabernacolo a Ginvanni degli Agli un Gristo morto, con molte tiguer, la atoria de' Magi, ed il di del Giudizio molto bello. Condotto poi alla Certosa, dipinse agli Acciamoli, che furono rdiffestori di quel luogo, la Lavola dell'altar maggiore che a' di nostri restò consumata dal fuoco per inavvertenza d'un sagrestano di quel monasterio, che avendo lasciato all'altare appiccato il turibile pien di fnoco, fia cagione elie la tavola abbrueiasse, e che poi si facesse, come sta oggi, da que' monaci l'altare interamente di marmo, In quel medesimo luogo fece aneora il medesimo maestro sopra un armario che è in detta cappella in fresco nna tra-sfigurazione di Cristo, en è molto bello, e perche atudio, essendo a ciò molto inchinato dalla natura, in Dioscoride le cose dell'erbe, piacendogli intendere la proprietà e virtù di esseuna d'esse, abbandonò in ultimo la pittura, e diedesi a stillare semplici e cercargli con ogni studio. Così di dipintore medico divenuto, molto tempo segnitò quest'arte. Finalmente infermò di mal di stomaco, come altri dicono, medicando di peste finl il corso della sna vita d'anni settantaquattro l'anno 1384 che fu grandissima peste in Fiorenza, essendo atata nan meno esperto modiso, che diligente pittore; perebe avendo infinite sperienze fatto nella medicina per coloro che di lui ne' bisogni a'erano serviti, lasciò al mondo di se buonissima fama nell'una e nell'altra virtù. Disegnò Antonio con la penna molto graziosamente, e di chiaroscuro tanto bene, che aleune carte che di suo sono nel nostro libro, dove fece l'archetto di Santo Spirito, sono le migliori di que' tempi. Fu discepolo d'Autonio Gherardo Starnini fiorentino, il quale molto lo imità, e-gli fecè onore non piccolo Paolo Uo-cello che fu similmente auo discepolo, il ritratto d'Antonio viniziano e di sua mano in Campo Santo in Pisa.

## VITA DI JACOPO DI CASENTINO

PITTOLE

Essendosi già molti anni ndita la fama ed il rumore delle pitture di Giotto e de'discepoli suoi, molti desiderosi di acquistar fama e ricchezze, mediante l'arta della pittura, cominciarono inanimiti dalla speranza dello atudio, e dalla inclinazione della natura a camminar verso il miglioramento dell'arte, con ferma credenza, esereitandosi, di dovere avanzare in eccellenza e Giotto e Taddeo e gli altri pittori. Fra questi fu uno Jacopo di Cosentino, il quale essendo nato, come si legge, della famiglia di M. Gristoforo Landino da Pratovecchio, fu da un frate di Casentino allora guardiano al Sasso della Vernis ceoneio con Taddeo Gaddi, mentre egli in quel Convento lavorava, perché imparasse il disegno e colorito dell'arte. La qual cosa in pochi anni gli riusci in modo cha, condottosi in Fiorenza, in compagnia di Giovanni da Milano ai servigi di Taddeo loro maestro, molle cose lavorando, gli fu fatto dipignere il tabernacolo della Ma-dunna di mercato vecchio con la tavola a tempera, e similmente quello ani canto della pinaza di S. Niccolò della via del Cocomero, che pochi anni sono l'uno e l'altro fa rifatto da peggior maestro che Jacopo non era, ed ai Tintori quello che è a S. Nofri sul canto delle mura dell'orto ro dirimpetto a S. Giuseppe. In questo men-

tre essendosi condotte a fine le volte d'Orsan michele supra i dodici pilastri, e sopra esse posto un tetto basso alla salvatica per seguitare quando si potesse la fabbrica di quel palazzo che aveva a essere il granaio del Comune, fu dato a Jacopo di Casentino, come a persona allora molto pratica, a dipignere quelle volte, con ordine che egli vi facesse, come vi fece, con i patriarchi alcuni profeti e i primi delle tribi, che furono in tutto sedici figure in campo azzurro d'oltramarino, oggi mezzo guasto, senza gli altri oroamenti. Fece poi nelle facce di sotto e nei pilastri molti miracoli della Madonna, e altre coae elie si conoscono alla maniera. Finito questo luvoro, tornò Jacopo in Casoptino, dove poi che in Pratovecchio, in Poppi, e altei inoghi di quelle valle ebbe fatto molte opere, si condusse in A rezzo, ehe allora si governava da sè medesima col consiglio di sessanta cittadini da' più ricchi e più onorati, álla cura de quali era commesso tulto il reggimento, dove nella cappella principale del vescovado dípinse nua storia di S. Martino, o nel Duomo vecchio oggi rovinato, pitture assal fra le quali era il ritratto di Papa Innocenzio VI nella cappella maggiore. Nella ebicaa poi di 6. Bartolommeo per 10 espitolo de Canonici della Pieve fece la facciata, dov' è l'altar maggiore, e la cappella di Santa Maria della Nere; e nella compagnia vecchia di S. Giovanni de Peducci fece molte storie di quel santo che oggi sono coperte di blanco. Lavorò similmente nella chie sa di S. Domenico la cappella di S. Cristofano, ritraendovi di naturale il beato Masuolo che li bera dalla earcere un mercante de' Fei che fece far quella cappella; il quale beato ne' suoi tempi, come profeta, preduse molte disavventure agli Aretini. Nella chica di Sant' Agostino fece a fresco nella cappella e all'altar de' Nardi storie di S. Lorenzo con maniera e pratica maravigliosa. E perche si esercitava anche nelle coss d'architettura, per ordine dei sessanta sopraddetti cittadini ricondune sotto le mura d' Arezzo l'acqua che viene dalle radici del poggio di Pori vicino alla città braccia trecento, la quale acqua al tempo de' Romani era stata prima condotta al teatro, di che ancora vi sono le vestigie, e da quello, che era in ani monte dove oggi è la fortessa, all'anfiteatro della medesima città nel plano, i quali edifizi e condotti firono rovinati e guasti del tutto dai Goti. Avendo dunque, come a'è detto, fatta venire Jacopo quest'acqui sotto le mura, fece la fonte che allora fu chiamata fonte Guizianelli, e ebe ora è detta, essendo il vocabolo corrotto, fonte Viniziana, la quale da quel tempo, che sa l'auno 1354 durò insimo all'anno 1527 e non più; perciocche la peate di quell'anno, la guerra che su poi, l'aversa molti anoi comodi tirata per uso d'orti, e molto più il non averla Jacopo condotta dentro sono state esgione ch'ella non è oggl, come dovrebbe es-sere, in piedi. Mentre che l'acqua si andava conducendo, non lasciando Jacopo di dipignere, fece nel palazzo che era nella cittadella vecchia, rovinato a' di nostri, molte storie de' fatti del ve scovo Guido e di Pietro Sacconi, i quali pomini in pace ed in guerra avevano grandi e onorate cose fatto per quella città. Similmente lavorò nella pieve, sotto l'organo la storia di S. Matten e molte altre opere assai. E così facendo per tutta la città opere di sna mano, mostrò a Suinello aretino i principi di quell'arte che a ini fu insegnata da Agnolo e che Spinello Insegnò

#### VITA DI SPINELLO

PITTORE ARETISO

pai a Bernarda Dabli, che nella città sua larvanalo l'onorò di multe hell'e pere quitta ggiante all'altre suo entime qualità regione e del fin molto, concetto del suoi cittadini, the diable I subperserson nei imagistrati con cittadini, the diable I subperserson nei imagistrati superimenta del subperserson nei imagistrati superimenta del subperserson del subpers

Ma tornando a Jacopo, oltre alle-cose dette, al tempo suo ebbe principio l'anno'i 350 la compagala e fraternita de Pittoria perebe i maestra che allora vivevano così della vecchia maniera greca, come della nuova di Cimabue, ritrovan-dosi in gran numero e considerando ebe l'artidel disegno avevano in Toscana, anzi in Fjorenga propria avuto il loro rinascimento, crescono la detta compagnia sotto il nome e protesione di S. Luca Evangelista, si per rendere nell'oratorio di quella lode e grazie a Dio, e si anco per trovarsi alcuna volta insieme e sovvenire così nelle cose dell'anima, come del corpo a chi, secondo i tempi, n'avesse di bisognos la qual cosa e aaco per molte arti in uso a Firenze, ma era molto più anticamente. Fu il primo loro oratorio la cappella maggiore dello apedale di S. Maria Nuova, il quale fu loro concesso dalla famiglia de Portinari; e quelli che primi con titolo di capitani governarogo la detta compaggia furono sei, ed inoltre due consiglieri e due camarlinghi, come nel vecchio libro di detta compagnia comunciato allora si può vedere; il primo capitolo del quale comincia cosi:

Quest emplodi ed ordinamenti farona tronsti e fatti del bomi e discreti usomi e delle e del dipintori di Frenzo, et al empo di Lapo Gueta dipintori. Parmi Cincasti dipintorio, Corini dipintorio, Parajuño Cenul dipintorio, Basalina dipintorio, Parajuño Cenul dipintorio, segui di Antiginano dipintorio. Consuglieri farano Bernardo Daddi e Jacope di Casentino dipintori. E Camarliaghi Consiglio Gherardo e Domero; E Camarliaghi Consiglio Gherardo e Domero.

nico Pucci divintori.

Create Is dette compagais in questo modo, di comesso de capitante edepti altra, feer Jesopo di Genettimo Is trois lella lisone capitali, feer Jesopo di Genettimo Is trois lella lisone capitali, se la in un quadre, enella predella la un lato gli comini della compagnia, e dall'altra tutte le denne gioceccione. Da questo principa, quando denne gioceccione. Da questo principa, quando compagnia inano a rhe ella si c'idotta el tramote che ell'e ggio cone si mara occlusori copitali di quella appressi dall'illustrissimo. Si mine che ell'e ggio cone si mara occlusori copitali di quella appressi dall'illustrissimo. Si queste acti del dirego.

Finalmente Jacopa, essendo grave d'anni e motto afficiacto, se ne toros in Casenitos, e se toros in Casenitos, e simori in Prato Vecchio d'aoni ottanta e fu sotterato d'a praeta i e dagli amici in S. Agnolo, badia fuor di Prato Vecchio dell'ordine di Camaldolii. Il suo oritratte era nel Duomo recchio di mano di Spinello in una storia de Magi, e della maniera del suo direggio nel della maniera del suo direggio nel

nostro libro.

Essendo andato ad abitare in Arezzo, quando nna volta fra l'altre furono cacciati di Firenze i Ghibellioi, Loca Spiaelli, gli naoque in quella eitta uo figlinolo al quale pose nome Spinello, tanto inclinato da natura all'emere pittore, che quasi seaza maestro, essendo ancor funciullo, seppe quello che molti carrestati sotto la disciplina d'ottimi meestri noo sanno je quello che è più, avendo avuto amicizia con Jacopo di Casentino mentre lavorò in Arezzo ed imparato da fui qualche cosa, prima che fosse di venti auni fu di gran lunga molto migliore maestro così giovane, che esso Jacopo già pittore vecchio non era. Cominciando dunque Spinello a caser la nome di baon pittore, M. Dardano Acciaiuoli avendo fatto fabbricare la chiesa di S. Niccolò alle sale del Papa dietro S. Maria Novella nella via della Scala, ed in quella dato sepoltura a un suo fratello vesco-va, fece dipignere tutta quella chiesa a fresco di storia di S. Niccolò vescovo di Bari a Spinello, che la diede finita del tutto l'anno 1334, essendovi stato a lavorare due agai continui. Nella quale opera si portò Spinello tanto bene così nel colorirla come nel disegnarla, che Insino si di nostri si erano benissimo mantennti i colori ed espressa la bonta delle fignre, quando pochi anni sono furono io gran parte guasti da on fuocoche disavvedutamente s'apprese in quella chieas, stata piena poco accortamente di paglia da non discreti uomini, che se ne servivano per capanoa o monizione di paglia. Dalla fama di quest'opera tirato M. Barone Capelli cittadino di l'irense, fece dipignere da Spinetto natta cappella principale di S. Maria Maggiore molte storie della Madonna a fresco ed alcune di S. Antonio abate, ed appresso la sagrazione di quella chiesa antiebissima, consegrata da Pasquale Papa II di quel nome, il che tutto lavorò Spinello coal bene, che pare fatto tutto in on giorno, e non in molti mesi come fu. Appresso al detto Papa e il ritratto d'esso M. Barone di naturale in abito di que' tempi molto ben fatto e con bonissimo giudizio. Finita questa cappella, Isvorò Spinello nella chiesa del Carmine in fresco la cappella di S. Jacopo a S. Ginysuni apostoli, dove fra l'altre cose è fatta con soolta diligenza, quando la moglie di Zebedeo madre di Jacopo donianda a Gesu Cristo che faccia sedere uno de'figlinoli anni alla destra del padre nel regno del cieli e l'altro alla sinistra; e poco più oltre si vede Zebedeo, Jacopo, e Giovanni abbandonare le reti e seguitar Cristo, con prontezza e manicra mirabile.lo un'altra cappella della medesima chiesa che è accanto alla niaggiore, feca Spinello pur a fresco alcune storie della Madonna, e gli Apostoli, quando innanzi al trapassar di les le appariscono inuanzi miracolosameote, e così quando ella muore r poi è portata in ciclo dagli angeli. È perchè essendo la storia grande, la piccolezza della cap-pella non lunga più che braccia dieci ed alta cinque non capiva il tutto, è massimomente l'Assuazione di essa nostra Donna, con bel giudizio fece Spinello voltarla nel lungo della storia da una parte, dove Cristo e gli angeli la ricevoso. In una cappella in S. Trinita fece una Nunziata in fresco molto bella, e nella chiesa di S. Apo-stolo nella tavola dell'altar maggiore a tempera fece lo Spirito Santo, quando e mandato sopra

gli Apostoli in lingue di fuoco. In S. Lucia de' Bardi fece similmente una tavoletta, e in S. Croce un'altra maggiore nella cappella di S. Gio. Battista che fu dipinta da Giolfo.

Dipo queste cose essendo dai Sessanta Cittadini che gaveznavano Arezzo, per lo gran nome che aveva aequistato lavorando in Firenze, la richiamato, gli fu fatto dipignere dal Comune nella chiesa del Duomo vecchio fuor della città la storis de'Magi, a nella cappella di S. Giamondo un S. Donsto che con la benedizione fa crepare un serpente. Parimente in molti pilastri di quel Doomo fece diverse figure, ed in una facciata la Maddalena che in casa di Simone unge i piedi a Cristo, con altre pitture delle quali non accade far menaione, essendo oggiquel tempio, che era pieno di sepolinre, d'ossa vinato. Dirà bene, acciocche d'esso almeno resti questa memoria, che essendo egli stato edi ficato dagli Arctini più di mille e trecento anni sono, allora che di prima vennero alla fede di Gesù Cristo convertiti da S Donato, il quale fo poi vescovo di quella città, egli fa dedicato a auo nome ed ornato di fuori e di dentro riceamente di spoglie antichissime. Era la pianta di questo edifizio, del quale si è lungamente altrove raginuato, dalla parte di fuori in ardici facce divisa, e deotro in utto, e tutte erano piene delle spoglie di que tempi che prima erano stati dedicati agl'idoli, a insomma egli era quanto può esser bello un così fatto tempio antichissimo, quando fu rovinato. Dopo le molte pitture fatte in Duomo dipinse Spinello in S. Francesco nella cappella de Marsupini Papa Onorio, quando conferma ed approva la regola d'esso dyvunque egli se l'avesse. Dipinse ancora nella medesima chiesa nella cappella di S. Michelagnolo molte storie di lui, li dove si suonano le campane, e poco di sotto alla cappella di M. Giuliano Baccio una Nunziata con altre figure, che sono molto lodate, le quali tutte opere fatte in quetica molto risoluta dal 1334, insino al 1338. Nella pieve poi della medesima città dipinse la cappella di S. Pietro a S. Paolo, di sotto a essa quella di S. Michelagnolo, e per la fraternita di S. Maria della Misericordia pur da quella banda in fresco la cappella di S. Jacopo e Pilippo, e sopra la porta principale della fraternita ch'e in piazza, cioè nell'arco, dipinse una pietà con un S. Giovanni a richiesta de' rettori di essa fraternita, la quale ebbe principio in questo modo. Cominciando un certo numero di buoni e onorati cittadini a andare accattando limosine per i poveri vergognosi e a sovvenirli in tutti i loro hisogni, l'anno della peste del 1348 per lo gran none acquistato da que' buoni nomini alla fraternita, aiutando i poveri e gl'infermi, sep-pellendo morti e facendo altre somiglianti opera di carità, furono tanti i lasci, le donazioni, e l'e redità che le furono lasciati, che ella ereditò il terzo delle ricchezze d'Arezzo; e il simile avvenne l'anno 1383, che fu similmente una gran peste. Spinello adunque essendo della compagnia, e toccandogli spesso a visitare infermi, sot-terrare morti, e. fare altri cotali piissimi esercizj, che hanno fatto sempre i migliori cittadini e fanno anch' oggi di quella città, per far di ciò qualche memoria nelle ane pitture, dipinse per quella compagnia nella facciata della chirsa di gli Arctini sopra molte colonne di graniti e di

1 S. Laurentino e Pergentino una Madonna, che aveudo aperto dinanzi il mantello ha sottu esso il popolo di Aresto, nel quale sono ritratti molti uomini de'primi della fraternita il natorale, con le tasche al collo e con un martello di legno in mann, simili a quelli che adoperano a picchiar gli usci, quando vanno a cercar limosine, Parimente nella compagnia della Nunziata dipinse il tabernacolo grande che è fuori della chiesa, e parte d'un portico che l'é dirimpetto e la tavola d'essa compagnia, dove è simil sente nun Nunziata a tempera: la tavola ancora che oggi e nella chiesa delle monache di S. Giusto, dave un piccolo Cristo che è in collo alla madre sposa S. Citerina, con sei storiette di figure cole de fatti di lei, e similmente opera di Spi nello e molto lodata. Essendo egli poi condotta alla femosa hadia di Camaldoli in Casentino; l'anno 1361 feee ai romiti di quel tuogo la ta-vola dell'altar maggiore, che fu levata l'anno 1530 quando essendo finita di rifare quella chiesa tutta di nuovo, Giorg-o Vasari fece una nuova tavola, e dipinse tutta a fresco la cappella maggiore di quella badia, il tramezzo della chiesa a fresco, e due tavole. Di li chiamato Spinello a Firenze da D Jacopo d'Arrezo abste di S Miniato in monte dell'ordine di Monte Oliveto, dipinse nella volta e nelle quattro facelate della sagrestia di quel monasterio, oltre la tavola dell'altare a tempera, molte storie della vita di S. Benedetto a frescó con molta pratica e con una gran vivacità di colori, Imparata da lui mediante un lungo esercizio ed un continno lavorare con studio e diligenza, come in vero hisogna a chi vuole acquistare un'arte perfettamente. Avendo dopo gueste cose il detto abate partendo da Firenze avuto in governo il monasterio di S. Bernardo del medesimo ordine nella sua patria, appento quando si era quasi del tutto finito in sol sito conceduto; dov'era appunto il colosseo, dagli Arvilni a xue' monaci, fece dipignere a Spinello due cappelle a fresco che sono allato alla maggiore, e due altre che mettono in mezzo la porta che va in coro nel tramezzo della chiesas in una delle quali che è allato alla maggiore, è una Nunziata a fresco fatta con grandissima diligenta, e in una faccia allato a quella è quando la Modonna sale i gradi del tempio accompagnata da Giovacchino ed Auna; nell'altra cappella è un Crocifisso con la Madonna e S. Giovanni che lo piangono, ed in ginocchioni un S. Bernardo che l'adora, l'ece ancora nella faccia di dentro di quella chiesa, dove è l'altare della nostra Donna, essa Vergine col figlinolo in collo, che fu tennta figura bellissima, insieme con molte altre ohe egli fece per quella chiesa, sopra il coro della quale dipinse la nostra Donna, S.Maria Maddalena, e S. Bernardo molto vivamente. Nella pieve similmente d'Aresso nella cappella di S. Bartolommeo sece molte atorie della vita di quel santo, e a dirimpetto a quella nell'altra navata nella cappella di S. Matteo, che è aotto l'organo e che fe dipinta da Jacopo di Casentino auo naestro, fece oltre a molte storie di quel santo ehe sono ragionevoli, nella volta in certi tondi i quattro Evangelisti in caprieciosa muniera; percioccha sopra i husti e le membra umane fece u S. Giqvanti la testa d'aquila, a Marco il capo di lione, a Luca di bue, e a Matteo solo la fac-tia d'uomo, cioè d'angelo. Fuor d'Acezzo ancora dipinse nella chiesa di S. Stefano, fabbricata daOPERE

marmi per onorare e conservare la memoria di [ molti martiri che furono da Giulipno apostata fatti morire in quel leogo, molte figure e storie con infinita diligenza e con tale mauiera di coluri, che si erano freschissime conservate insino a oggi, quando non molti enni sono furonn re-vinate. Ma quello eba in quel luogo era mirabile, oftre le storie di S. Siefano fatte in figure araggiori che il vivo non è, era in una storia de' Magi vedere Giuseppe allegro fuor di modo per la venuta-di que' Re, da lui considerati con maniera belinsima, mentre aprivano i vasi dei loro tesori e gli offerivaco, lu quella chiesa medesims una nostra Donos che porge a Cristo fauciullino una rosa; era tenuta, ed è, come figura bellissima e devota in tanta veneraziona appresso gli Aretini, che senza guardare a ninna difficulta o apesa, quando fo gettata per terra la chiesa di S. Stefano, tagliarona intorno a cesa il muro, e allacciatolo ingegnosamente, la portarono nella città, collocandola in una chiesetta per onorarla, come fanno, con la medesima devozione obe prima facevano. Ne ciò paia gran fatto; pereiocche esseudo stato proprio e cosa naturale di Spinello dare alle soe figure nua certagrazia semplice, che ha del modesto, e del santo, pare che le figure che egli fece de'santi, e massimomente della Vergine, spirino un uon so che di santo e di divino, che tira gli nomini ad averle in somma reverenza, come si può vedere, oltre alia detta, nelle postra Donna che è io anl canto degli Albergetti, ed in quella che è in una facciata della Pieve dalla parte di fuori in Sete-ria, e similmente in qualla che è in sul canto del canale della medesima sorte, È di mano di Spinello ancora in una facciata dello apedale dello Spirito Santo una storia, quando gli Apostoli lo ricevono, che è molto bella, e così le due storie da basso, dove S. Cosimo e S. Damiano tagliano a un moro morto una gamba sana per appiccarla a nn infermo, a chi eglino ne avevano tagliato una fracida. È parimente il Noli me tangere bellissimo, che è nel mezzo di quelle due opere. Nella compagnia de' Poracciuoli aopra la piazza di S. Agnotino fece in una cappella nna Nuoziata moltu ben colorita, e nel chiostro di quel convento lavorò a fresco una nostra Donna ed un S. Jacopo e S. Antonio, e ginoc-chioni vi ritrasse un soldato armato con queste parole: Hoc opus fecit fieri Clemens Pucci de Munte Catino, cujus corpus facet hic etc. Anno Domini 1367 die 15 mensis Maij. Similmente la cappella che è in quella chiesa di S. Antonio con altri santi, si conosce alla mantera, che sono di mano di Spinello, il quale poco poi nello spedale di S. Marco, che oggi a monasterio delle monache di S. Croce per esser il lore monasterio, cha era di fuori, atate gettato per terra, dipinte tutto un portico con molte figare, e vi ritrasse per an S. Gregorio Papa, che è accanto a una Misericordia, Papa Gregorio IX di naturale. La cappella di S. Jacopo e Filippo che è in

S. Domenico della medesima città, entrando in chiesa, fu da Spinello lavorata in fresco con bella e risoluta pratica, come aucora fu il S. Antonio dal mezzo in au fatto nella facciata della chiesa sua tauto bello, che par vivo, in mezzo a quattro storie della sua vita; le quali medesime siorie e molte più della vita pur di S. Antonio, sono di mano di Spinello similmente nella chiesa

chiesa di S. Lorenzo feer da una banda alcune storie della Madonna, è fuor della chiesa la dipinse a sedere, lavarando a fresco molto graziosamente. In nno spedaletto dirimpetto alle monache di S. Spirito, vicino alla porta che va a Roma, dipinse un portico tutto di sua mano, mostraodo in on Cristo merto in grembo alle Marie tanto ingegno e giudiaio nella pittora, che si conosce avere paragonato Giotto nel disegno e avanzatolo di gran lunga nel colorito, Figneò ancora nel medesimo luogo Cristo a sedere, con significato teologico molto ingegnosamente avendo in guisa situato la Trinità dentro a un Sole, che si vede da ciascuos delle tre figure uscire medesimi raggi ed il medesimo aplendore, Ma di quest'opera, con gran danno veramente degli amatori di quest'arte, è avvennto il medealmo ehe di molte altre, essendo stata buttata in terra per fortificare la città. Alla compagnia della Trinità si vede un tabernacolo fuor della chiesa da Spinello benissimo lavorato a fresco, dentrovi la Trinità, S. Pietro, e S. Cosimo e S. Damiano vestiti con quella sorte d'abiti che usavano di portare i medici in que' tempi. Mentre che quest'opere si facevano, fis fatto D. Jacopo d'Acezzo generale della congregazione di Monte Oliveto, diciannove aoni poi che aveva fatto lavorare, come si è detto di sopra, molte cose a Firenze ed in Arezzo da esso Spinello ; perche standosi, secondo la consuetudine loro, a Monte Oliveto magginre di Chiusuri in quel di Siena, come nel più enerate linego di quella religione, gli venne desiderio di far fare una bellissima tavola in quel luogo; onde mandato per Spinello, del quale altra vulta si trovava essere stato benissimo servito, gli fece fare la tavola della cappella magglore a tempera, nella quale fece Spinello in campo d' oro un numero infinito di figure fra piccola e grandi con molta giudizlo i fattole poi fare intorno un proamento di mezzo rilievo in-tagliato da Simone Cini fiorentino, in alcuni luoghi con gesso a colla un poco sodo ovvero gelain le fece un altro ornamento che riusch molto bello, che poi da Gabriello Saracino fu messo d'oro ogni cosa. Il quale Gabriello a pie di detta tavolo acrisse questi tre nomi i Si-mone Cini Fiorentino fece l'intaglio, Gabriello Sarucini la messe d'oro, e Spinello di Luca d' Arezzo la dipinse l' anno 1385. Finita quest'opera, Spinello se ne tornò a Arezzo, avendo da quel generale e dagli altri monaci, oltre al pagamento, ricevuto molte carezze, Ma uon vi stette molto, perché essendo Arezzo travagliata dalle parti Guelfe e Ghibelline e stata in que giorni saecheggiata, si conduser con la famiglia e Parri suo figlinolo, il quale attendeva alla pittura, a Fiorenza, dove aveva amici e parenti assai. Laddove dipinse quasi per passatempo fuor della pur-ta e S. Piero Gattolini in sulla strada Romana dove si volta per andare a Pozzolatico, in un tabernacolo che oggi è mezzo guasto una Nunziata, e in un altro tabernacolo, dov' è l'osteria del Galluzzo, altre pitture. Essendo poi chiamato a Pisa a finire in Campo Santo sutto le storie di S. Ranieri il resto che mancava d'altre storie in un vano che era rimaso non dipinto, per congiognerle insieme con quelle che sveva fatto Giotto, Simon sanese, e Antonio vinisiano, fece in quel luogo a fresco sei storie di S. Petito e S. Epiro. Nella prima è quando egli giovanetto è presentato dalla madre a Dioclesiano Imperatore, e quando u di S. Giustino nella cappella di S. Autonio. Nella I fatto generale degli eserciti che dovevann andare contro si Cristiani; e cosi quando cavalcando gli apparve Cristo, che mostrandogli una croce himea gli comanda che non lo perseguiti In un'altra storia si vede l'angelo del Sigdare a quel santo, mentre caralca, la bandiera della Fede con la croce bianca in cam che è poi stata sempre l'arma de' Pisani, per avere S. Epiro pregato Dio che gli desse un segno da portare incontro agli mimici. Si vede a presso questa su'altra storia, dove appiccata fra il Santo e i Pagani una fiera battaglia, molti angeli armati combattono per la vittoria di lui, nella quale Spinello fece molte cosc da considerare in que tempi, che l'arte non aveva ancora ne forza na alcun buon modo d'esprimere con i colori vivamenta i concetti dell'animo: e ciò fureno, fra le molte altre cose che vi sono, due soldati, i quali essendosi con una delle man presi nelle harbe, tentano con gli stocchi nudi che hanno nell'altra torsi l'uno all'altro la vita, mostrando nel volto ed in tutti i movimenti delle mambra il desiderio che ha cisseuno di rimanere yittorioso, e con ficrezza d'auton essere sensa paura, e quanto più si può peusare corag-giosì. È così ancora fra quegli che combattono a cavallo è molto ben fatto un cavaliere che con la lancia conficca in terra la testa del nimicu, traboreato rovescio del cavallo tutto spaventato. Mostra un'altra storia il medesimo santo quando à presentato a Dioclesiano Imperatore, cise lo esamina della fede e poi la fa dare as the menti e metterlo in una fornace, dalla quale egli rimane libero, ed in sua vece abbruciati i ministri che quivi sono molto pronti da tutta le hande; e insomma tutte l'altre azioni di quel santo infino alla decoltazione, dopo la quale è portata l'auma in ciclo; e in ultimo quando sono por-tate d'Alessandria a Pisa Possa e le reliquie di S. Patitor la quale tutta opera per colorito e per iovenzione e la più bella, la più finita, e la meglio condotta che facesse Spinello; la qual cues da questo si puù conoscere, che euce benissimo conservata, fa oggi la aua freschezza maravigliare chinnque la vede. Pinita quest'opera in Campo Santo, dipinse in una cappella in S. Francesco, che è la seconda allato alla maggiore, molte storie di S. Bartolommeo, di S. Andrea, di S. Jacopo, e di S. Giovanni Apostali, e forse sarehbe atato più longamente a lavorare in Pisa, perebe so quella città erano le sue opere conosciute e guiderdonate; ma vedendo la città tutta sollevata e sottosopra, per essere stata dai Laufranchi cittadini pisatu morto M. Pietro Gambacorti, di nuovo con tutta la l'amiglia, essendo gia vecchio, se ne ritorno a Frorenza, dove in un anno che vi stette, e non più, fece in S. Croce alla cappella de' Machiavelli intitolata a S. Fi-lippo e Jacopo molte storie d'essi santi, e della vita e morte loro; e la tarola della detta cap-pella, perche era desideroso di tornarsene in Arcaso sua patria o per dir meglioda esso tenuta per patris, lavorò in Arezzo e di la mando fi-nita l'anno 1400. Tornatorene dunque la d'età d'anni settantasette o più, fu dai pareoti e amici ricevoto amorevolmente, e poi sempre carezzato e oporato insino alla fine di sua vita che fie l'anno novantadue di sua eta. E sebbene era molto vecchio quando tornò in Arezzo, avendo buone faculta arebbe potuto fare senza lavorare; ma non sapendo egli, come quello che a lavorare sempre era avveato, atarsi in riposo, prese a fare

cune storie di S. Michele, le quali in so lo intone cato del muro disegnate di rossaccio così alla sa, come gli artefici vecchi usavano di fare Il più delle volte, in un cantone per mostra ne lavorò e colori interamente nna storia sola che cque assai. Conventtosi poi del prezzo con mi ne aveva la cura, fini totta la facciata dell'altar magglore, nella quale figurò Lucifero por-re la sedia aus in Aquilone, e vi fece la rovina degli angeli, quali in diavoli al tramutano piovendo in terra : dove si vede in aria un S. Michele che combatte con l'antico serpente di sette teste e di dieci corna, e da hasso nel centro un Locifero già mutato in bestia bruttissima. E si piacque tanto Spinelle di farlo orribile e contraffatto, che si dice ( tanto può alcuos fista l'immaginazione) che la detta figura da lui dipinta gli apparve in sogno, domandandolo dove egli l'avesse veduta si brutta, e perchè fattole tale seorno con i suoi pennelli, e che egli avegliatosi dal sonno, per la paura non potendo gridare, con tremito grandissimo si scosse di maiera, che la moglie destatasi lo soccorse ; ma niente di manco fu perciò a rischio, stringen gli il cuore, di morirsi per cotale accidente aubitamente, benche ad ogni modo spiritatiocio e con occii tondi poco tempo vivendo pol, si con-dusse alla morte, lasciando di se gran desiderio agli amici ed al mondo due figlicoli; l'uno fu Forzore orelice che in Fiorenza mirabilmente lavorò di niclio, e l'altro Parri che, imitando il padre di continuo, attese alla pittura, e nel disegno di gran lunga lo trapassò. Dolse molto agi Aretini così sinistro caso, con tutto che Spine fusse vecchio, rimanendo privati d'una virtu e d'una honta quale era la sus. Mori d'eta d'anni novantadue, c in S. Agostino d'Arezzo gli fu dato sepoltura, dove aneora uggi si vede non la pida con un'arme fatta a suo capriccio, dentrovi nno spinoso. E seppe molto meglio disegna Spinello che mettere su opera, come ai pu dere nel nostro libro dei disegni di divertori antichl in due Vangelisti di chiaroscoro ed un S. Lodorico disegnati di sus mano molto belli. E'll sitratto del medesimo che di sopra si Vede, fu ricavato da me da uno che n' era nel Duome vecchio, prima che finse revinato. Furono le pitture di costui dal 1380 insino al 1400.

### VITA DI GHERARDO STARNINA 100 PITTOSE FIGRENTINO

Veramente chi enmmina lontano della sua patria, nell'altrui praticando, fa bene spesso nell'animo un temperamento di buono spirito; perché nel veder fuori diversi onorati costum? quando anco fusse di perversa natura, impara a essere trattabile amorevole e paziente con più agevolezza assai, che fatto non avrebbe nella patria dimorando. E la vero chi desidera affinare gli nomini nel vivere del mondo altro fuoco ne migliar eimento di questo non cerchi; perché quelli che sono rozzi di natura ringentiliscono, ei gentili maggiormente graziosi divengono. Gherardo di Jacopo Starnini pittore fiorentino, ancora che fusse di sangue più che di buona natusa, essendo nondimeoo nel praticare molto duro e rozzo, ciò più a sè che agli amici portava dannote maggiormente portato gli avrebbe, se in Ispagna, dove imparò a essere gentile e cortese, non fusse lungo tempe dimorato, poscia che egli in alla compagnia di S. Aguolo in quella aittà al- quelle parti diregne in guisa contrario a quella

aus prima natura, che ritornando a Piorenza infiniti di quelli che innaozi la sua portità a merte l'odiavano, con grandigima amorgrolezza nel suo ritorno lo ricevettero, e poi sempre sommamente l'amarono, si fattamente er'egli fattosi entile e cortese; Nacque Gherardo in Fiorenza l'anno 1354, e crescendo, come quello che aveva dalla natura l'ingegeo applicato al disegno, fu messo con Antonio da Vinezia a imparare a disegnare e dipiguere; perche avendo nello spasio di niolti anni non solamente imparato il disegno e la pratiea de 'colori, ma dato saggio di se per alcune cose con bella maniera lavorate, si parti da Antonio Viniziano, e cominciando a lavorare sopra di se, fece in S. Groce nella cappella de'Castellani, la quale gli fo fatta dipignere da Michele di Vanni anorato cittadino di quella famiglia, molte storie di S. Antonio abate in fresco, ed alcune ancora di S. Niccolò veseovo con tanta diligenza e con si bella maniera, ch'elleno furono eagione di farlo conoscere a eerti Spagnuoli, ehe allora in l'iorenza per lero bisogne dimoravano, per eccellente pittore, e che a siù, che lo condussero in Ispagna al re loro, che lo vide e ricevette molto volentieri, essando allora massimamente carcatia di buoni pittori in quella provincia. Ne a disporto che si partisse della patria fu gran fatica, perciocche avendo in Fiorenza, dopo il caso de'Ciompi a che Michele di Lando fu fatto gopfaloniere, avuto sconer parole con alcuni, stava piuttoste con pericolo della vita che altramente. Andato dunque in Ispagna e per quel re lavorando molté eosé, si fece per i gran premi che delle sue fatiche riportava, ricco ed onorato par ano; perche desideroso di farsi vedere e conoscere agli amici e parenti in quello migliore stato, tornato alla patria, fu in essa molto carezzato e da tutti i rittadini amorevolmente ricevuto. Ne andò molto che gli fu dato a dipignere la cappella di S. Girolamo nel Carmine, dove facendo molte storie di quel santo, figuro nella atoria di Paola ed Enstachio e di Girolamo nicuni abiti che usavano in quel tempo gli Spagnuoli, con lovenzione molto propria e con abbondanza di modi e di pensieri nel-l'attitudini delle figure. Fra l'altre cose, facendo in una storia quando S. Girolamo imparà le prime lettere, fece un maestro, che fatto levare a cavallo un faucinllo addosso a un altro, lo pereuote con la sferza di maniera, che il povero putto per lo gran duolomenando le gambe, pare che gridando tenti mordere un orecchio a colui che lo tiene; il che tutto con grazia e molto leggiadramente espresse Gherardo, come colui che audava ghiribizzando intorno alle cose della natura. Sunilmente nel testamento di S. Girolamo vicipo alla morte, contraffece alcuoi frati cun bella e molto pronta maniers; perciocche aleuni scrivendo e altri fissamente ascoltando e rimirandolo, osservano tutti le parole del loro maestro con grande affetto. Quest'opera avendo acquistato allo Starnina appresso gli artefici grado e fama, ed i costomi con la dolcezza della pratica grandissima reputazione, era il nome di Gherardo famoso per tutta Toscana, anai per tutta Italia, quando chiamato a Pisa a dipignere in quella città il capitolo di S. Niccola, vi mandò in auo cambio Antonio Vite da Pistoia, per non si partire di Firenze. Il quale Antonio avendo sotto la disciplina dello Starnina imparata la maniera di lui, fece in quel capitolo la Passione di Gesti Cristo, e la diede finita in quel modo VOL. II

che ella oggi si vede l'anno 1403, con molta soddisfazione de' Pisani. Avendo poi, come a' é detto, finita la cappella de' Pugliesi, ed essendo molto piacute ai l'iorentini l'opere che vi fece di S. Girolamo, per avere egli espresso vivamente molti affettied attitudini non state mease in opera fino allora dai pittori atati innanzi a lui, il comune di Firenze, l'anno che Gabriel Maria signor di Pisa vende quella città ni Fiorentini per prezza di dugento mila scudi (dopo l'avare sostennto Giovanni Gambacorti l'assedio tredici mesi, ed in ultimo secordatosi aneb'egli alla vandita) fece dipignere dallo Starnina per memoria di niò nella facciata del palazzo della parte Guelfa no S. Dionigi vescovo con due angeli, e sotto a quello ritratta di naturale la città di Pisa; nel che fare egli usò tanta diligenza in ogni cosa, e particolarmente nel colorirla a fresco, che non ostante l'aris e le piogge e l'essere volta a tramontana, ell' e sempre stata tenuta pittora degna di molta lode, e si tiene al presente, per essersi mantenuta fresca e bella, come s' ella fusse fatta per ora. Venuto dunque per questa e per l'altre opere sue Gberardo in reputazione e fa-ma grandissima nella patria e fuori, la morte invidiosa e nemica segipre delle virtuose azioni in sul più bello dell'operare troncò la infinita speranza di molto maggior cose che il mondo si aveva promesso di lui; perehe in età d'anni quarantanova inaspettatamente giunto al suo fine, con esequie onoratissime lu seppellito cella chiesa di S. Jacopo sopra Arno.

su di S. Jacopo sopra Armo.
Furono discepoli di Gherardo Masolino da Panicale, che in prima eccellente orelice e poi pittore, ed alcuni altri che per non essere atati molto valenji nomini non accade ragionarne.
Il ritratto di Cherardo e nella storin soprad-

detta di S. Girolamo in una delle figure che sono intorno al aanto quando assure, in profilo con un cappuerio intorno alla testa e io dosso un mantello affibbiato. Nel nostro libro sono aleuni disegni di Ghesardo fatti di penna in cartapecera, che con sono se non ragioneroli ce.

# VITA DI LIPPO

Sempre fo tenuta e sarb la invenzione madre verimina dell' architettora, della pittora, e della poesia, unai pur di tutte le migliori arti, e di tutte le coso maravigliose che dagli nomini si fanno; pereiocché ella gradisce gli artefici innl-to, e di loro mostra i ghiribizzi e i capricci de' faotastichi cervelli che truovano in varietà delle cose, le novità delle quali esaltano sempre con maravigliosa lode tutti quelli che in cose onorate adoperandosi, con atraordinaria bellezza danno forma sotto coperta e velata ombra alle cose che fappo talora lodando altroi con destrezza, e talvolta biasimando senza essere apertamente intesi. Lippo danque pittore fiorentino, che tanto fu vario e raro nell'invenzione, quanto furono veramente infelicl l'opere auc e la vita che gli durò poco, nacque la Fiorenza intorno agli anni di nostra salute 1354, e sebbene si mise all'arte della pittura assai ben tardi e già grande, nondimeno fu in modo sintato dalla natura che a ciò l'inclinava e dall'ingegno che aveva bellissimo, che presto fece in essa maravigliosi frutti. Perciocche comineiaodo in Fiorcoza i suoi layori, fece in S. Benedetto, grande e bel-me-

173 nasterio fuor della porta a Pinti dell'ordine di per terra, e nelle rovine dell'assedio di Fioren-Camaldoli oggi sevinato, molte figure che furono tenute bellissimo, e particolarmente tutta una cappello di sua mano, che mostrava quanto un sollecito studio faccia tostamente fare cose grandi, a chi per desiderio di gioria onoratanente s'affatica. Da Fiorenza essendo condotta mente s'affatica. Da prorense amonio alla cap-in Arezto, nella chiesa di S. Antonio alla cappella de Magi fece in fresco una storia grando dova eglino adorano Gristo, a in vescovado la cappella di S. Jacopo e S. Gristofano per la fatia degli Ubertinii le quali totte cose, avendo egli invenziona nel comporre le storie e nol orire, furono bellissime, e massimamente essendo egli stato il primo ehe cominciasse a seberzare, per dir così, con le figure, o avegliare gli animi di colore cha fureno depo lui, la qual cosa innanzi non era stata, non che messa in uso, re accennata. Avendo poi molte cose lavorato. n Bologna, ed in Pistoia una tavola che fu ragionevole, se ne torno a Fiorenza, dove in S. Maria Maggiore dipinse nella cappella de Becenti l'anno 1383 le atorie di S. Giovanni Evangelista. Allato alla quale cappella, che è accapto alla aggiore a man sinistra, seguitano nella facciata chiesa di mano del medesimo sei storie del medesimo ainto, molto ben composte e in-granosamente ordinate, dore fra l'altre cose e to vivamente, espresse un S. Giovanni che fa mettere da S. Dionigi areopagita la veste di o strum sopra alcuni morti, che nel nome di Gest Cristo rianno la vita con molta moraviglia d'alcuni, che presenti el fatto appena il creitono agli ocelii loro medesimi. Così auche nelle figura da morti si vede grandissimo artifisio in ugara da mora si rece grantissimo arriure in aleani scotti, ne' quali apertamente si dimostra che Lippo ennobbe e tentò in parte aleune dif-ficultà itell'arte della pittura. Lippo medesima-mente fu quegli che dipinae i portelli nel tem-piu ili S. Giovanni-cioà nel tabernacolo, dore sono gli angeli e il S. Giovanni di rilievo di mano d'Andres, nei quali lavorò a tempera molto diligentemente istorie di S. Gioranni Battista E perche si dilettò anco di lavorare di masaico, nel detto S. Giovanni, sopra la porta che va alla Misericordia. fra le finestre fece no priurisio ehe fu tenuto belllasimo, e la migliore opera di mussico che in quel luogo fino allora fusse stala fatta, e racconetò ancora alcune cose pure di mussica, che în quel tempio erano gusste. Dipinse ageor fisor di Fiorenza in S. Giovanni fra l'Areora fuor della porta a Faenza, che fu rovinato per l'assedio di detta città, allato a una Passione di Cristo fatta da Buffalmacco molte figure a fresco, che furono tenute bell ssime da intique le vide. Lavoro similmente a fresco in orrti spedaletti della porta a Paenza, ela Sant'Antonin dentro a della porta vicino allo spedale, certi poveri in divarse bellissime maniere e attitudini, e dentro nel cisiostro fece con bella e nuova invenzione una visione, nella quale figu-rò quando S. Antonio vede i lacci del mondo, ed appresso a quelli la volontà e gli appetiti de-gli uomini, che sono dall'una e dagli altri tirati alle cose diverse di questo mondo; il che tutto fece con moita considerazione e giudizio. Lavo-rò ancora Lippo cose di mussico in acolti luoghi d'Italia; e nella parte Guelfa in Firenze fece una figura con la testa invetriata, e in Pisa ancora sono molte cose auc. Ma nondimeno si può dice che egli fusse versmente infelice; poiche non solo la maggior parte delle fatiche sue sono oggi i tri suoi, foruno nel suo monasterio degli Ange-

as andate in perdisione, ma ancora per avere egli molto infelicemente terminato il corso degli anni suoi conciosische, essendo Lippo persona litigiosa e cho più amava la discordia che la pace, per avere una mattina detto bruttissime parole a na suo avversario al tribunale della Mercanzia, egli fusse una sero che se ne tornava a casa da colui appostato, e com un coltello di maniera ferito nel petto, che puchi giorni dopo miseramento si mori. Furono le sue pit-

ture circs if 1410. Fu nei medesimi tempi di Lippo in Bok un altro pittore chiamato similmente Lippo Dal-masi, il quale fu valente nomo, e fra l'altre cose dipinse, come si può vedere in S. Petronio di Bologna, l'anno 1407 una nostra Douna che e tenuta in molta venerazione, ed in fresco l'aron sopra la porta di S. Procolo; e nella chiesa di S. Francesco nella tribuna dell'altar maggiore, feer un Cristo grande in messo a S. Pietro e S. Paolo con buona grazia e maniera, e sotto questa opera si vede scritto il nome suo con letlere grandi. Disegnò costui ragionevolmente, co-tue si può vedere nel nostro libro, o insegnò l'arte a M. Galante da Bologna che disegnò poi molto megho, come si può vedere nel detto liore le un ritratte dal vivo con abito corto e le iche a. gozzi.

## VITA DI DON LORENZO

MONAGO DEGLI ABGELI DI PISENZE PITTOSE A una persona buona e religiosa, credo io che sia di gran contento il trovatai alle mani qual-

che esercizio onorsto o di lettere o di musica r di pittura, o di altre liberali e meocaniche arri che non siano biasinevoit, ma piuttosto di utila agli altri uomini e di giuvamento perciocche dopo i divini uftici si passa unoratamente il tem-po col diletto che si piglia nelle dotci fatiche dei piacevoli racroizi. A cho si aggingne, che non salo è stimato è tenuto in pregio dagli al-tri, solo che invidiosi non sisno e maligni, mentre che vive, ma che ancora à dopo la morte da tetti gli usmini onorate, per l'opere e bnon no-me che di hii resia a coloro che rimangono. E nel vera chi dupensa il tempo in questa maniera, vive in quieta contemplazione e senza molestia alcuna di quei stimoli ambiziosi, che negli scioperati ed oziosi, che per lo più sono ignoranti, con loro vergogna e danno quasi sernpie si veggiono, E se pur avviene che un così atto virtuoso dai maligni sia talora percusso, può tanto il valore della virtù, che il tempo ricuopre o sotterra la malignità de' cattivi, ed il virtuoso ne' secoli elie succedono rimano sempre chiaro ed illustre. Don Lorenzo dunque pittore orentino, essendo monsos della religione di Camaldoli e nel monasterio degli Angeli (il q monasterio ebbe il suo principio l'anno 1294 da fea Guittone d'Arezzo dell'ordine e milizia della Vergne madre di Gesù Cristo, ovvero, come volgarmente erano i religiosi di quell'ordine chiamati, de'frati Gaudenti) attese ne'snoi primi anni con tanto studio al disegno ed alla pittura, che egli fu poi meritamente in quello esercizio fra i migliori dell'eta sus annoverato. Le prime opere di questo monaco pittore, il quale leune la maniera di Taddeo Gaddi e degli al-

li: dave oltre molte altre cose, dipinse la tavola dell'alter maggiore che ancor oggi nella loro rehiesa si vede, la quale fu posta su finita del futto, come per lettere scritte da basso nel fornimento si può vedere, l'anno 14:3. Dipinse similmente D. Lorenzo in una tavola che era nel monasterio di S. Benedetto del medesimo ordine di Camaldoli fuor della porta a Pinti, il gnale fu rovinato per l'assedio di Firenze l'anno 1529, una comnazione di nostra Donna, siccome aveva anco fatto nella tavola della sua chiesa degli Angeli: la quale tavola di S Benedetto è oggi nel primo chiostro del detto monasterio degli Angeli nella cappella degli Alberti a man ritta In quel medesimo tempo, e forse prima, in S. Trinita di Firenze dipinae a fresco la cappella e la tavola degli Ardinghelli che in quel tempo fu molto lodata, dovo fere di naturale il ritratto di Dante e del Petrarea, In S. Piero maggiore dipinse la cappella de Fioravanti, ed in uoa cappella di S. Piero Scheraggio dipinse la tavola, e nella detta chiesa di S. Trinita la cappella de'Bartolini. In S. Jacopo sopra Arno si vede anco una tavola di sua mano molto ben lavorata e condotta con infinita diligenza, secondo la maniera di que'tempi. Similmente nella Certosa fuori di Fiorenza dipinae alcune cose con buona pratica, ed in S. Michele di Pisa monasterio dell'ordine suo alcune tavole che sono ragionevoli. Ed in Firenze nella chiesa de' Romiti por di Camaldoli, che nggi essendo rovinata insieme col monasterio, ba rilasciato solameste il nome a quella parte di là d'Arno, oba dal nome di quel santo luogo si chiama Camaldoli, oltre a molte altre cose, fece nn Crocifisso in tavola ed un S. Giovanni che furono tenuti bellissimi. Finalmente infermatosi d'una postema crudele che lo tenne oppresso molti mesi, ai mori d'anni cinquantacinque, e fu da suoi monaci, come le sue virtù meritavano, onoratamente nel capitolo del loro monasterio sot-

E perché spesso, come la sperienza ne dimoatra, da un solo germe col tempo medianto lo studio ed ingegno degli uomini, ne surgono molti, nel detto monasterio degli Angeli, dove sempre per addietro attesero i monaci alla pittura ed al disegno, non solo il detto D. Lorenzo fu eccellente in fra di loro, ma vi florirono ancora per lungo spazio di molti anni e prima e poi uomini eccellentiuelle cose del diseguo. Onde non sui pare da passare in niun modo con silenzio un D. Jacopo fiorentino, che fa molto innansi al detto D. Lorenzo, perciocche come fu ottimo e co-tumatissimo religioso, cosi fu il miglior scrittore dilettere grosse che fusse prima o sia stato poi non solo in Toscana, ma in tutta Europa, come chiaramente no dimestrano non solo i venti pezzi grandissimi di libri da coro che egli, lasciò nel suo mouasterio, che sonn i più belli quanto allo scritta e maggiori che siano forse in Italia, ma infiniti altri ancora che in Roma ed in Vinezia ed in molti altri luogbi si ritro-Mattia di Murano, monasterio della sua religione Camaldolense. Per le quali opere meritò questo huon padre, molti e molti anni poi che fo passato a miglior vita, non pure che D. Paolo Orlandini monaco dottissimo nel medesimo momasterio lo celebrasse con molti versi latini, ma che aucora fusse, come e, la sua man destra cun che acrime i delti libri in un tabernacolo

serbata con molta venerazione, insieme con quella d'un altro monaco ebiamato D. Silvestro, il qualo non meno eccellentemente, per quanto portò la condizione di que'tempi niò i detti libri, che gli avesse scritti D. Jacopo. Ed io che molte volte gli ho veduti, resto maravigliato che fussero condotti con tanto disegno e con tanta diligenza in quei tempi, cho tutte l'arti del disegno erano poco meno cho perdute, perciocche furono, l'opere di questi monaci intorno agli anni di nostra salute 1350, o poco prima o poi, come in cias-uno di detti libri sì vede. Dicesi, ed ancora alcumi vecchi sa ne ricordano, ebo quando Papa Leone X vanne a Firenze, egli volle vedere e molto ben considerare i detti libri, ricordandosi avergli adito molto lodare al Magn, Lorenzo de' Medici suopadre, a che, poiche egli ebbe con attenzione guardati ed ammirati, mentre atavano tutti aperti sopra le prospare del coro, disse: Se fussero se-. condo la chiesa romana, e non, come sono, accondo l'ordine monastico e uso di Camaldoli, ne vorremmo alcuni pezzi, dando giusta ricompensa ai monaci, per S. Pietro di Roma: dovo già n' erano, e forse no sono due altri di mano do' medesimi monaei molto belli. Sono nel medesimo monasterio degli Augeli molti ricami antichi lavorati con molto hella maniera, e conmolto disegno dsi padri antichi di quel luogo, mentre stavano in perpetua clausura, con nome non di monaci ma di romiti, senza uscir mai del monasterio nella guisa che fanno le suore e monache de' tempi nostri, la quale elausura durò insino all' anno 1470. Ma per tornare a D. Lorenzo, inseguù costui a Francesco Fiorentino, il quale dopo la morte sua fece il tabernacolo clie è in sul canto di S. Maria Novella lu capo alla via della Scala per andare alla sala del Papa; ed a un altro discepulo che fu Pisano, il quali dipinse nella chiesa di S. Francesco di Pisa alla cappella di Butilio di Ser Baccio Maggiofini la nostra Donna, nn S. Piero, S. Giovanni Battista, S. Francesco, e S. Ranieri, con tre storie di figure piccole nella predella dell'altare. La qual'opera, che fu fatta nel 1315, per cosa lavorata a tempera fu tenuta ragionevole. Nel nostro libro de disegni ho di mano di D, Lorenzo lo virtà teologicho fatte di chiarosenro, con buon disegno e bella e graziosa maniera, intanto che sono per avventura migliori, che i disegni di qualsivoglia altro maastro di que'tempi, Fu ragionevole dipintore ne' tempi di D. Lorenzo, Antonio Vite da Pistoia, il qual dipinse, oltre molte altre cose, come s'è detto nello Star-nina, nel palazzo del Ceppo di Prato, la vita di Prancesco di Marco fondatore di quel laogo pio.

## VITA DI TADDEO BARTOLI

Meritano quegli attelici che per gandanaria noine ai mettono a melle fatiche nella pittura, che l'opereloro siano poste non in luogo oseuro e disonorati, onde aison de chi non intende più là che tanto, biasimate, ma in parte che per la nobilità del luogo, per 1 luna, per l'ara perano essera rettamente da agusuo veduto e consistenti della consistenti della consistenti di bilia della cappella che Tacdeo Bartoli pittor sanear fece nel palazza di Siena alla Signoria. Taddac dunque narque di Bartolo di unestro 124 Fredi, il quale fu dipintore nell'età sua medioere, e dipinse in S. Gimignano nella Piere entrondo a man sinistro, tutta la facciata d'istorie del Testamento Vecchio; nella quale opera, che in vero non fu molto buona, si legge aucor nel mezzo questo epitaffio: Ann. Dom. 1356 Bartolus magistri Fredi de Senis me pinzit. Nel quala tempo hisogna che Bartolo fusse giovane, perche si vede in una tavola fatta pur da lui l'anno 1388 in S, Agostino della medesima terra, entrando in chiesa per la porta principale a man manca, dov' è la Circoncisione di nostro Signore con certi santi, che egli ebbe multo miglior maniera così nel disegno come nal colorito, per-ciocche vi sono alcune teste assai belle, sebbene i piedi di quella figure sono della maniera anti-ea; ed insomma si reggiono molte altre opere di mano di Bartolo per qua'paesi. Ma per tornare a Taddeo, essendogli data a fare nella sua patriz, come si è detto, la cappella del palazao della enoria, come al miglior maestro di que tempi ella fu da lul con tanta diligenza lavorata, e rispetto al fuogo tanto onorata, e per si fatta ma-; niera della Signoria guiderdonata, che Taddeo n'accrebbe di molto la gloria e la fama sua; onde non solamente free poi con suo molto onore e utile grandissimo molte tavole nella aua patria, ma fa chiamato con gran favore e dimandato alla Signoria di Siena da Francesco da Car-rara signor di Padoa, perche andasse, come fece, a fare alcune cose in quella nobilissima città: dove nella Rena particolarmente, e nel Santo lavorò alcune tavole ed altre core con molta diligenza e con am molto onore e soddisfantone nel signere e di tutta la città. Tornato poi in Tosesna, favore in S. Gimignano una tavola a tempera che tiene della maniera d'Ugolino sancse, la qual tavola è oggi dietro all'altar maggiore della Pieve e guarda il coro de' preti-Dopo andato a Siena, non vi dimorè molto, che da uno di Lanfranchi operato del Duomo fo chiamato a Pisa, dovo trasferitosi, fece nella cappella della Nunaiata a fresco quando la Madonna saglie i gradi del tempio, slove la capo il encerdote l'aspetta in pontificale molto pulita-mente; nel volto del quale sacerdote ritrasse il mente; net votto del quate ascernote ricrasse il detto operato ; et appresso i quello si alesso. Finito questo lavoro, il medesimo operato gli fece dipignere in Campo Sonto sopra la cappella una nostra-Danna incoronata da Gesà Cristo con molti angeli, in attitudini bellissime e molto hen coloriti. Pece similmente Taddeo per la cappella della sagrestia di S. Francesco di Pisa in una tavola dipinta a tempera una nostra Don-na ed alcuni santi, mettendovi il nome suo e l'aono ch'ella fu dipinta, che fu l'anno 1394. E intorno a questi medesimi tempi lavorò in Volterra certe tavole a tempera, ed in Monte Oliveto una tavola, e nel muro un inferno a freseo, nel quale segul l'invenzione di Daote, quanto attiene alla divisione de'peccati e forma delle pene; ma nel aito, o non seppe, o non po-tette, o non volle imitarlo. Mandò ancora in Arezzo una tavola che è in S: Agostino dove ritrasse Papa Gregorio XI, cioè quello ehe dopoessere stata la corte tante decine d'anni in Francia, la ritornò in Italia. Dopo queste opere ritor-natosene a Siena, non vi lece molto lunga stanza ; perché fu chiamato a lavorare a Perugia nella chiesa di S. Domeniro, dove nella cappella di S. Caterina dipinse a fresco tutta la vita di essa santa, ed in S Francesco accanto alla porta

della sagrestia alcune figure, le quali ancorche oggi poro si discernino, sono ronosciute per di mano di Tadden, avendo egli tenuto sempre una maniera medesima. Seguendo poco pol la morte di Biroldo signor di Perugia, che fu ammerzato l'anno 1308, si ritornò Taddeo a Siena, dove lavorando continuamente, attese in modo agli stodi dell'arte per farsi valente nomo, che si può affermare, se forse non segni l'intento sno, che certo non fu per difetto o negligenza che metlesse nel fare; ma sibbene per indisposizione d'un male oppilativo che l'assassino di maniera, che non potette conseguire plenamente il auc desiderio. Mori Taddeo, avendo insegnato l'arte a un suo nipote chiamato Domenico, d' anni cinquantanove : e le pitture sue farono intorno agli anni di nostra salute 'táro. Lasciò dunque, come si é detto, Domenteo Bartoli atro nipote e discepolo, che attendendo all'arté de lia pittura, dipinse con maggiore e miglior pratica, e nelle storie che fece mostrò molto più copiosità, variandole in diverse cose, ehe non aveva fatto lo aio. Sono nel pellegrinario dello spedale grande di Siena due atorie grandi lavorate in fresco da Domenico, dove e prospettive ed altri orun-menti si veggiono assal Ingegnosamente composti. Dicesi essere stato Domenico modesto e gentile, e d'una singulare amorevolezza e liberalissima cortesia, e che ciò non fece manco onore al nome suo, che l'arte stessa della pittura. Furo-na l'opere di costui intorno agli anni del Signore 1436, e l' ultime farono in S. Trinita di Firenze una tavola dentrovi la Nunziata, e nella chiesa del Carmine la tavola dell'altar maggiore,

Fo ne'medesimi tempi e quasi della medesi ma maniera, ma fece più chiare il colorito e le figure più basse, Alvaro di Pietro di Portogallo, che in Volterra fece più tavole, ed in S. Antonio di Pisa n'e una ed in altri luoghi altre, che er non essere di molta cocellenza non occorre farme altra memoria. Nel nostro libro è una carta diseensta da Taddeo molto praticamente, nella quale e un Cristo e due angeli ec.

### VITA DI LORENZO DI BICCI."

Quando gli nomini che sono cocellenti in uno qualsivoglia onorato esercizlo, accompagnano ta virtù dell'operare con la gentilezza de costumi e delle buone ereanze, e particolarmente con la certesia, servendo chinnque hà bisogna dell'opera loro presto e volentieri, eglino senza alcum fallo conseguono con molta lode loro e con utile, tutto quello che si può in un certo modo in questo mondo desiderare; come free Lorenzo di Bicci pittore fiorentino, il quale essendo nato in Pirenze l'anno 1400, quando appunto l'Italia comlociava a esser travagliata delle guerre che poco appresso la condussono a mal termine, fu quasi nella puerizia in buonissimo éredito; perciocché avendo sotto la disciplins paterna i buoni costumi, e da Spinello pittore apparato l'arte della pittura, ebbe sempre nome non solo di cocellente pittore, ma di cortesissimo ed onorato valento nomo. Avendo dunque Lorenzo coil giovinetto fatto alcune opere a fresco in Firenae e fnora per addestrarsi, Gibvanni di Bicci de'Me-dici veduta la buona maniera sua, gli fece dipigner nella sala della casa vrechia de'Medici, che poi restò a Lorcuza fratello earnale di Cosimo vecchio, murato che fu il palazzo geande, tutti questi nomini founsi che ancor oggi assai ben conservati vi si veggiono. La quale opera finita, perche Lorenzo ili Bicci disulerava, come ancor fanno i medici che si esperimentano nell'arte loro sopra la pelle de'poveri nomini di contado, esercitarsi ne soni studi della pitrara, dove le cose non sono con minutamente considerate, per qualche tempo accettò tutte l'opere elle gli vennono per le mani, onde fuor della porta a S. Friano dipinse al ponte a Scandicei un taberuncolo nella manicra che ancor oggi si vede, ed a Cerbaia setto un portico dipinse in una facciata, in compagnia d'una nostra Donna, molti santi assai acconciamente. Essendogli poi dalla famiglia de'Martini fatta allogazione d'una cappella in S. Marco de Firenze, fece nelle facciate a fresco molte storio della Madonna, e nella tavola essa Vergine in mezzo a molti santi, e nella medesima obiesa sopra la cappella di S. Giovanni Evangelista della famiglia de'Landi dipinse a fresco un Aguolo Baffaello e Tobia, E poi l' anno 1418 per Ricciardo di M. Niccolò Spinelli fece nella facciata del convento di S. Croce in sulla piazza in una storia grande a fresco un S. Tommaso che ocrca la piaga a Gesù Cristo, ed appresso ed intorno a lui tutti gli altri Aposteli che reverenti ed inginocchioni stanno a veder cotal caso. Ed appresso alla detta storia fece aunilmente a freseo un. S. Cristofano alto braccia dodici e mezzo che è cosa rara, perché insino allora, ercetto il S. Cristofano di Buffalmacco, non era stata veduta la maggior figura, ne per cosa grande (sebhene non é di buona maniera) la più ragionevole e più proporzionata immagine di quella in tutte le sue parti; senza che l'nna e l'altre di queste pitture ferono lavorate con tanta pratica, che aneora che siano state all'aria moltianni, e percosse dalle piogge e dalla tempesta per esser volte a tramontana, unn hanno mar perduta la vivezza dei colori, ne sono rimase in alcuna parte offese. Fece ancara dentro la porta che è in mezzo di queste figure, chiamata la porta del martello, il medesimo Lorenzo a richiesta del detto Ricciardo e del guardiano del convento un Crocifisso con molte figure, e nelle facciate intorno la confermazione della regola di S. Francesco fatta da Papa Onorio, ed appresso il martirio di alcuni frati di quell'ordine che andarono a prediear la Fede fra i Saracini. Negli archi e nelle volte fece aleuni re di Francia frati e divoti di S. Franceseo, e gli citrasse di naturale, e così molti uomini dotti di quell'ordine e segnalati per dignità, cioè vescovi, cardinali e papi; fra i quali sono ritratti di naturale in due tondi delle volte Papa Niccola IV e Alessandro V. Alle quali tutte figure, ancorche facesse Lorenzo gli ahiti higi, gli vario nondimeno per la buona pratica che egli aveva nel lavorare, di maniera che tutti sono fra loro differenti, alcuni pendono in rossigno, allri in azzurriccio, altri sono scuri, ed altri più chiari, ed insomma sono tutti vari e degni di considerazione, e quello che è pin, si dice obe fece questa opera con timta facilità e prestezza, che freendolo una volta chiamare il cun diano ehe gli faceva le spese a desinare, quando appunto aveva fatto l'inton co per una figura e cominciatala, egli rispose i Fate le scodelle, che io faccio questa figura e vengo. Onde a gran ragione si dice che Lorenzo ebbe tanta velocità nelle mani, tanta pratica ne'culori, e fu tanto

risoluto, che più non fu niun altro giammai. E di mano di costui il tabernacolo in fresco eli c in suf canto delle monache di l'uligno, e la Ma-. douna ed alcuni santi che sono sopra la porta delta chiesa di quel monasterio, fra i quali un S. Francesco che aposa la poverta. Dipinse auconella eltiesa di Camaldoli di Firenze per la compagnia de' Martiri aleune atorie del martirio d'alconi santi, e nella chiesa due cappelle che mettono in messo la cappella maggiore. E perche queste pitture piarquero assai a tetta la città universalmente, gli fu, dopo che l'ebbe finite, data a dipiguere nel Carmine dalla famiglia de Salvestrini, la quale è oggi quasi spenta, non essendone ch'io sappia altri che un frate degli: Angeli di Firenze chiamato fra Nemesio huono e costumato religioso, una facciata della chiesa del Carmine e dove egli fece i martiri, quando, essendo condannati alla morte, sono spugliata nudi e fatti eamminare scatzi sopra triboli seminati dai ministri de' tiganni, mentre andavano n esser posti in croce, siccome più in alte si veggiouo esser posti in varie e stravaganti attitudini. In questa opera, la quale fu la maggiore che fusse stata fatta insino allora, si vede fatto, secondo il sapere' di que'tempi, ogni cosa con molta pratica e disegno, essendo tutta piena di quegli affetti, che sa diversamente for sa natura a colore che con violenza sono fatti morire. Onde io non mi maraviglio se molti valeoti uomini si sone saputi servir d'alcune cose che in questa pittura si veggiono. Fece dopo queste nella medesima chiesa molte altre figure, e particolarmente nel tranterzo due cappelle, E ne' medesimi tempi il tabernacolo dal canto alla Cocolia, e quello che è nella via de' Martelli nella faccia delle case, e sopra la porta del martello di Santo Spirito in fiesco nu S. Agostino che porge a' auoi frati la regola. In Santa Trinita dipinse a fresco la vita di San Giovanni Gualberto nella cappella di Nesi Compagni E nella cappella maggiore di S. Lucia nella via de' Bardi alcune storic infresco dellavita di quella santa per Niccolò da Uzzano, che vi fu da lui ritratto di naturale insieme con alcuni altri esttadini. Il quale Niecolò col parere e modello di Lorenzo muro vicino a detta chiesa il auo palazzo, ed il magnifico principio per una Sapienza, ovvero Studio fra il convento de' Servi e quello di S Marco, eioè dove sono oggi i lioni. La quale opera veramente lodevolissima,e pinttesto da magnanimo principe, che da privato cittadino, non ebbe il suo fine ; perche i danari, che in grandissima somma Niccolò lasciò in aul monte di Firence per la fabbrica e per l'entrata di quello Studio, furono in alcune guerre o altri biaggii della eitta consumati dai Fiorentini. E schbene non potrà mai la fortuna oscurare la memoria e la grandezza dell'animo di Niccolò da Uzzano, non è però che l'universale dal non si essere finita questa opera non riceva danno grandissimo. Laonde ehi desidera giovare in simili modi al mondo e laseiare di se onorata memoria, faccia da se mentre ha vita, è non si fidi della fede posteri e degli eredi, perche rade volte si vede avere avnto effetto interamente coa che si sia lasciata, perche si faccia dai sincessori. Ma tornando a Lorenzo, egli dipinse, oltre quello che si e detto, in sul ponte Rubaconte a fresco in un tabernacolo una nostra Donna e certi santi che furono ragionevoli. Ne multo dopo, essendo ser Michele di Fruosino spedalingo di S. Maria

Nuova di Firenze, il quale spedale ebbe princi-plo da Folco Portinari cittadino fiorentino, egli deliberò siceome crano resciute le faculta dello aprelale, che ensi fusse accresciuta la sua chiesa dedicata a S. Egidio, che allora era fuor di Pirenze e piccola affatto. Onde presone consiglio da Lorenzo di Bicci suo amicissimo, cominciò a di 5 di settembre l'anno 1418 la nuova chiesa, la quale fu in un anno finita nel modo che ella sta oggi, e poi consegrata solonnementa da Paa Martino V a richiesta di detto ser Michele che fu ottavo spedalingo, e degli uomini della famiglia de'Portinari. La quale consegrazione di-pinse poi Lorenzo, come volle ser Michele, nella eciala di quella chiesa, ritraculori di naturale quel Papa ed alcuni cardinali; la quale opera, ome cosa nuova e bella, fu allora molto lodata. Onde meritò d'essere il primo che dipignesse nella principale chiesa della sua città, cioc in S. Maria del Piore, dove sotto le finestre di ciascuna cappella dipinse quel santo al quale ell'e intitolata, e nei pilastri poi e per la chiesa i dodici Apostoli con le eroci della consegnazione, essendo quel tempio state solemissicamente quello stesso anno consegrato da Papa Eugenio IV nisiano. Nella medesima chiesa gli fecero dipignere gli operaj per ordine del pubblico nel muro a ferero un deposito finto di marmo per memoria del Cardinale de' Corsini, che ivi è sopra la cassa ritratto di naturale. E sopra quello un altro simile per memoria di Maestro Luigi Marsili famosissimo teologo il quale andò ambaaciatore con M. Luigi Guicciardini e M Guccio di Gino ocoratissimi cavalieri al Duca d'Angiò. Fu poi Lorenzo condetto in Arceso da D. Laurentino abate di S. Beroardo monasterio dell'ordine ili Monte Oliveto, dove dipinse per M. Car-lo Marsupini a fresco istorie della vita di S. Bernardo nella eappella maggiore. Ma volendo poè dipignere nel chiostro del convento la vita di S. Benedetto, poi dico, che egli avesse per Franecaco vecchio de Bacci dipiota la maggiore capella della chiesa di S. Francesco, dove fece solo la volta e mezzo l'arco, a'asomalò di mai di petto: perché farendos portare a Firenze, sascio che Marco da Montepalciano suo discepolo, col disegno che avera egli fatto e lasciato a D. Lau-rentino, facesic nel detto chiastro le atorie della vita di S. Benedetto, il che fece Marco, como seppe il meglio, e diede tinta l'auno 1448 a di 24 d'aprile tutta l'opera di chiaroscuro, come ai vele estervi scritto di sua usano, con versi e parole che don sono men goffi che siano le pit-ture. Turnato Lorenzo alla patria, risanato che fu, nella medesifua facciata del conventu di S. Croce dove aveva fitto il S. Ciistofaco, dipioar l'assunzione di nostra Donna in cielo circondata da un coro di angrii, ed a basso un S. Tomonaso elle ricere la cintola; nel far la quale opera per esser Lorenzo inalaticcio si fece alletarr da Donatello allora giovanetto, onde con si fatto siuto fa finita di sorte l'anno 1450, che io credo eli'ella aja la miglior opera e per disegno e per colorito, ehe mai facesse Lorenzo; il quale non molto dopo essendo verebio e affaticato, si mori d'età di sessanta anni in circa, lasciando due figliuoli che atiesero alla pittura; l'uno de'quali che chbe nome Bicci gli diede aiuto in fare molti lavori, e l'altro che fu chiamato Neri ritrasse suo padre e ac stesso nella cappella de Leuzi in Ognissan-ti, in due tondi con lettere intorno che dicono il nome dell'uno e dell'altro. Nella quale cap-

ella de'Leuzi facendo il medesimo alcune storie pella de'Leun tacendo u mercanio di contraffare della nostra Donna, s'ingegnò di contraffare molti abiti di quei tempi, così di maschi come di femmine, e nella cappella fece la tavola u tempera. Parimente nella bedia di S. Felice in piazas di Firenze dell' ordine di Comaldoli fece alcune tavole, ed une all'altar maggior di S. Michele d'Aresso del medesimo ordine; e fuor d'Arezzo a S. Maria delle Grazia nella chiesa di S. Bernardino nna Madonna che hasotto il manto il popolo d'Aresso, e da un lato quel S. Berrinardino inginocchioni con una croce di Irgno in mano, siccome costumava di portare, quando andava per Arezao predicando, e dall'altro lato e d'intoreo S. Niccolò e S. Michelagnolo, E nella redella sono dipinte storie de fatti di detto San Bernardino e de'miracoli che fece, e particolarmente in quel luogo, il medesimo Neri fece in . S. Romolo di Firenze la tavola dell'altar maggiore, e in S. Trinita nella cappella degli Spini. la vita di S. Gio. Gualberto a fresco, a la tavola a tempera che è sopra l'altare. Dalle quali opere si conosce che se Neri fusse vivuto a non mortosi d'età di treotasei anni, egli averebbe fatto molte più opere e misliori che non fece Loranzo suo padre, il quale essendo stato l'ultimo de'ma estri della maniera vecchia di Giotto, asra anco la suavita l'ultima di questa prima parte, la quale con l'aiuto di Dio benedetto avemo condotta a tine.

### PARTE SECONDA

### PROEMIO :

Quando io presi primieramente a descrive-re queste vite, non fu mia intenzione fare una nota degli artefici ed uno inventario, dirò cost, dell'opere loro, ne giudicai mai degno fine di queste mie non so come belle, certo lunghe e fastidiose fatiche, ritrovare il numero ed i nomi c le patrie laro, ed lusegnare in che città e in che luogo appunto di case si trovassimo al presente le loco pitture o sculture o fabbriche; che questo io lo arei potuto fare con una aemplice tavola, senza interporre in parte aleuna il giu-dizio mio. Ma vedendo che gli scrittori delle quelli che per comune consenso hanno nome di aver scritto con miglior giudizio, non solo non si sono contentati di narrare semplicemente i casi seguiti, ma con ogni diligenza e con maggior curiosità che hanno pototo, sono iti in-restigando I modi ed i mezzi e le vie ebe hanno usate i valenti uomini nel maneggiare l'imprese, e sonsi ingegnati di torcare gli errori, ed appresso i bei colpi e ripari e partiti prudentemente qualche volta presi ne governi delle fac-cende, e tutto quello insomma che sagacemente o trascuratamente, con prudenza o con pietà o con magnanimità hanno in esse operato, come quelli elie conoscerano la istoria essere verameute lo specebio della vita umana; non per narrare asciuttamente i casi occorsi a un principe, o d'una repubblica, ma per avvertire i giudiri, i consigli, i partiti ed i maneggi degli uo-mioi, cagione poi delle felici ed infelici azioni s Il che è proprio l'anima dell'istoria, e quello che in vero insegna vivere, e fa gli nomini pr denti, e che appresso al piacere che si trac del

vedere le ense passate come presenti, è il vero fine di quella. Per la qual cosa avendo io preso a scriver la istoria de nobilissimi artefici per giovare all'arti, quanto patiscono le forze mie, rel appresso per onorarie, ho tenuto goanto io poteva, ad imitazione di così valenti nomini, il medesimo modo; e mi sono ingegnato non solo di dire quel che lianno fatto, ma di seegliere ancora discorrendo il meglio dal buono e l'ottimo dal migliore, e notare un poco diligentemente i modi, le arie, le maniere, i tratti, e le fantasie de'pittori e degli scultori, investigando, quanto plù diligentemente ho soputo, di far conoscera a quelli che questo per se stessi non sanno fare le cause e le radici delle manlere e del miglio ramento e peggioramento delle arti accadato in diversi tempi e in diverse persone. E perché nel principio di queste vite io parlai delle nobiltà ed antichità di esse arti, quanto a questo proposito si richiedeva, lasciando da parte molte cose di che io mi sarei notuto servire di Plinio e d'altri antori, se io non avessi voluto contro la eredenza forse di molti laseiar libero a ciaseheduno il vedere le altrui fantasie ne' propri fonti, mi pare che e'si convenga fare al presente quello che, fuggendo il tedio e la lunghezza mortal pemica dell'attenzione, non mi fo lecito fare altora, cioè aprire più diligentemente l'animo e intenzione mia, e mostrare a che fine io abhis stiviso questo corpo delle vite in tre parti. Bene e vero, che quantunque la grandezza delle arti oasca io alcuno dalla diligenza, lo un altro dallo studio, in questo dall'imitazione, in quello dalla cognizione delle scienze che tutte porgono ainto a queste, e in chi dalle predette cose totte insieme o dalla parte maggiore di quelle: io nientedimanco per avere nelle vite de colari ragionato abbatanza de' moda, dell'arte, delle maniere, e delle cagioni del bene e meglio ed ottimo operare di quelli, ragionerò di questi cosa generalmente, e più presto della qualità de' tempi, che delle persone distinte e divise da me, per non ricercurla troppo minutamente in tre parti o vogliamole chiamare età, dalla rinascita di queste arti sino al secolo che nui viviamo, per quella manifestissima differenza ebe in ciascupa di loro si conosce. Coociossische nella prima e più antica si sta. veduto queste tre arti essere state molto tontane dalla loro perfezione. e come che abbiano avuto qualcosa di buono, essere stato accompagnato da tanta imperfezione, che e'non merita per certo troppa grao lode. Ancorache per aver dato principio e via e modo al meglio che segnitò poi, se non fusse altro, non si pnò se non dirne bene e darle no po più gloria, che, se ai avesse a giudicare con perfetta regola dell'arte, non hanno merstato l'opere stesse. Nella seconda poi si veggono manifesto esser le cose migliorate assai e nell'invenzioni e nel conducte con più disegno e con migliori maniere e con magglor daligenza, e così tolto via quella ruggine della vecchiasa e quella goffeiza e aproporzione che la grossezza ili quel tempo le aveva recata adilosso. Ma chi amira di dire, in quel tempo essensi trovato uno in ognicosa perfetto, e che abbia ridotto le cose al termine di oggi e d'ioveozione e di disegno e di colorito? e che abbia osservato lo sfuggire dolcemente delle figure con la scorita del colore, che i lumi aiano rimasti solamente in su i ribevi, e amilmente abbia osservato gli strafori a

me in anelle si vede? Questa lode certe è torra alla term età : nella quale mi par potere dir sisuramente che l'arte abbia,fatto quello, che ad una imitatrice della natura a lecito poter fare, e che ella sia salita tanto alto, che più presto si abbia a temere del calare a basso, che sperare oggimai più angumento. Queste cose considerando in meco medesimo attentamenta, giudico che sia una proprietà ed una particolare natura di queste arti, le quali da uno umile principio vadino a poco a poro migliorando, e finalmente pervenghioo al colmo della perfezione. E questo me lo fa eredere il vedere essere intervenuto quasi questo medesimo in altre, facultà i che per essere fratutte le arti liberali un certo che di parentado, e non piccolo argumento che e' sia vero. Ma cella pittura e scultura in altri templ debbe essere accadute questo tanto simile, che se e'si sesubiassino lusieme i nomi, sarebbopo appunto i medesimi casi. Imperocche e' si vede ( se e' si ha a darfede a coloro che furono vicini a quei templ, e potettono vederce giudicare delle istiebe degli antichi) le statue di Caoaco esser molto dure e sensa vivacità o motto aleuno, e però assai lontane dal vero; e di quelle di Calamide si dice il medesimo, benche fussero alquanto più dolei che le predetta. Venne poi Mirone che non imitò affatto affatto la verità della natura , ma dette alle sue opere lanta proporzione e grazia, che elle al potevaco ragionevolmente chiamar belle. Successe nel terzo grado Policleto e gli altri tanto celebrati, i quali, come al dice e credere si debbe, interamente le fecero perfette. Questo medesimo progresso dovette norallere nelle pitture aneora, perché e'si dice, e verisimilmente si ha a pensare che fusse così, nell'opere di quelli che con un solo colore dipinsero, e però furono chiemati Monocromati, non essere stata una gran perfezione. Dipoi nelle opere di Zeusi e di Polignoto e di Timante o degli altri, che solo se messono in opera quattro, si lauda in tutto i lineamenti e i dintorni e le forme, e senza dubbio vi si doveva pura desiderare qual cosa. Ma poi in Erione, Nicomaco, Protogene, ed Apelle è ogni coss perfetta e bellisslma e non si può immaginar meglio, avendo essi dipinto non solo le forme e gli atti de' corpi eccellectissimamente, ma-ancora gli affetti e le passioni dell'animo. Ma laseiando ire questi, che bisogna riferimene ad altri e molte volte non convengono i giudizi, e che è peggio, ne i tempi, ancorache so in ciò seguiti i migliori autori, venghiamo a'tempi nostri, dove abbiamo l'ocebio assai miglior giuda e giudice che noo l'orecchio. Non si vede egli chiaro quanto miglioramento e acqui-to fece, per cominciarsi, da un capo, l'architettura da Buschetto Greco ad Arondio Tedesco ed a Giotto? Vegganai le fabbriche di que'tempi, i pilastri, le colonne, le base, i capitelli, e tutte le cornici con i membri difformi, come n'e in Fiorenza in S. Maria del Fiore, e nell'incrostatura di fuori di S. Giovaoni, a S. Miniato al Monte, nel vescovado di Piesole, al Dnomo di Milano, a S. Vitale di Ravenna, a S. Maria Maggiore di Boma, e al Duomo vecebio fuori d'Arezzo; dove, eccettuato quel poco di buono rimisto de' frammenti antichi, non vi è cosa che abbia ordine o fattezza buona. Ma quelli certo la migliorarono asssi, e fece noo poco arquisto sotto di loro; perche e' la ri dussero a migliore proporzione, e fecero le los certi fini staordinari nelle statue di marmo, co- I fabbriche non solamente stabili e gagliarde, me

anenra in qualche parte ornate; eerto e nientedimeno ebe gli ornamenti loro furono confusi e molto imperfetti, e per dirla coal , non con grande venamento. Perche nelle colonne non osservarono quella mianza e proporzione che richiedeva l'arte, ne distinsero ordine che fusse più dorico, else corinto o ionico o toscano, ma alla mescolata con ona loro regola senza regula, facendole grosse grosse o sottili sottili come tornava lor meglio. E le invenzioni farono totte parte di for cervella, parte del resto delle anticaglie vedute da loro. E facevano le piane parté eavate da il buono e parte aggiuntovi lor fantasie, che rizeste con le muraglie avevano un'altra forma. Nientedimeno chi comporerà le coso loro a quelle dinami, vi vedrà migliore ogbi cosa, e veitra delle ense che danno dispiacere in qualche parte a'tempi nostri, come sono alcuni tempietti di mattoni lavorati di strechi a San Gir. Laterano di Boma. Questo medesimo dico della scultura, la quele in quella prima età della sua rinascita ebbe assai del buono, perche fuggita la maniera goffa greca ch'era tanto ruzza che teneva ancora più della cava che dell'incegno degli artefici, essendo quello loro statoe intere senza pieghe n attitudioe o movenza alcona, e proprio da chiamarsi statoe; dove essendo poi migliorato Il disegno per Giotto, molti migliorarono ancora le figure de' marmi e delle pietre, come fece Andrea Pisano e Nico suo Sglinola e gli altri suoi discepoli, che furono molto meglio che i primi, e storiono più lo loro statue o dettono luro migliore attitudine assai; come que due sanesi Agostino ed Agnolo, che Irrinno, come si è detto, la sepoltura di Gnido vescovo di Arezzo, e que tedeschi cho feciono la facciata d'Orvieto. Vedesi adunque in questo tempo la scultura estersi un poco migliorata e dato qualehe forma migliore alle figure, con più bello andar di pieghe di panni, e qualche testa con migliore aria, certe attitudini non tanto intere, ed iofine cominciato a tentare il buono; ma avere tuttavolta mancato d'infinite parti per non esser in quel tempo in gran perfezione il disegno, ne vedersi troppe cose di buono da potere imitare. Laonde que' maestri che furono in questo tempo, e da me sono stati messi nella rima parte, meriteranno quella lode, e d'esser tenuti in quel conto che meritano le cose fatte da lorò, purche si consideri, come anche quelle degli architetti e de pittori di que temps, che non ebbono inuanzi siuto ed ebbono a trovare la vla da per loro; ed il principio, ancorache piecolo, e degno sempre di lode non piccola. Non corse troppo miglior fortuna la pittura in questi tempi, se non che essendo allara più in uso per la divozione de' popoli, cbbe più artefiei e per questo fece più evidente progresso, che quelle c. Cost si vede che la maniora greca prima col principio di Cimabne, poi con l'aioto di Giotto si spense in tutto, e ne naeque una nnova, laquale io volentiari chiamo manieradi Giotto, percho fu trovata da lui e da suoi discepoli, e più universalmente da tutti venerata ed imitata. E si veda in questa levato via il profilo che rieigneva per tutto le figure, e quegli occhi spiritatl e piedi ritti in punta e le mani agnaze, e il uon avere ombre ed altre mostruosità di quei Greci, e dato una buona grazia nelle teste e morhidezza nel colorito. E Giutto in particolare lece migliori attitudini alle ane figure, e mostro malche principio di dare una vivezza alle teste, non poco utile; il che mi fia carissimo è le re-

e piego i panni che traevano più alla natura, ohe non quegli innanzi, e scoperse in parte qual cosa dello siuggire e scortare le figure. Oltre a questo egli diede principio agli affetti, che ai conoscesse in parte il timore, la aperanza, l'ira, e lo amore; e ridusse a ens morbidezza la sua maniera, che prima era e ruvida e scabrosa e e se non fece gli occisi con quel bel girare che fa il vivo, e con la fine de'spoi lagrimatòi, e i capelli morbidi e le barbe piumose, e le mani con quelle sue nodature o muscoli, e el ignitidi come il vero sousilo la difficultir dell'arte e il aon aver visto pittori migliori di lui ; e pigli ogunno in quella poverta dell'arte e de'tempa la bontà del giodizio nelle sne istorie, l'ossi vanza dell'arie, e l'obbedicuza di un naturale molto facile, perche pur ai vede che le figuese obbedivano a quel che elle avevano á fare: e erciò si mostra ebe egli ebbe un giudizio molto puono, se non perfetto, e questo medesimo si vede poi negli altri, come in Taddeo Goddi nel colorito, il quale è più dolce ed ha più forza, e detto migliori incarnazioni e colore ne'panni, e più gagliardezza ne' moti alle sue figure. In Simon Sanese si vede il decoro nel compor le atorie, in Stefano Sciminia ed in Tommaso puo figlicolo, che strecarono grande utile e perfesione al disegno ed invenzione alla prospettiva, e lo sfumare ed unire de' colori, mervando sempre la maniera di Giotto, Il simile feciono pella pratica e destrezza Spinello Arctino, Parri suo figliuolo, Jacopo di Casentino, Autonio Viniziano, Lippo e Gherardo Staruina, e gli altri pittori che lavorarono dopo Giotto, seguitando la aus aria, lipeamento, colorito e maniera, ed apeora migliorandola qualche poco; ma non tanto pero, che o' paresse rhe la volcacino tirore ad altre segno. Laonde chi considerera questo mio discorso, vedrà queste tre arti fin qui essere state come dire abbozzate, e manear loro assai di quella perfezione che elle meritavapo: e perto se pon veniva meglio, poco giovava questo migliocamen-to, e non era da tenerne troppo conto. Ne voglio che alcuno creda che lo sia si grosso ne di a poco giudizio, che in non conosca che le cose di Giotto e di Andrea Pisano e Nino e degli altri tutti, ehe per la similitudine delle maniere ho messi insieme nella prima parte, se elle ai comparcranno a quelle di coloro che dopo loro hanuo operato, non meriteranno lode straonianaria ne anche mediocre, ne è che io non abbis ciò veduto, quando io gli ho laudati. Ma chi considerera la qualità di que tempi, la carestia degli artefici, la difficultà de buoni aiuti, le terri non belle, come ho detto io, ma miraeblose; ed ara piacere lufinito di vedere i primi principi e quelle scintille di buono che nelle pitture e sculture comingravano a risuscitare. Noe fu certo la vittoria di L. Marzio in Spagna taeto grande, cho molte non avenino i Romani delle maggiori. Ma avendo rispetto al tempo, al luogo, al esso, alla persona e al numero, elle fu tenuta stupenda, ed ancor oggi pur degna delle lodi, che infinite e grandissime le sono date dagli scrittori. Così a me per tutti i sopraddetti rispetti è parso cho, c' meritino non solamente d'essere seritti da me con diligenza, ma laudati con quello amore e sieurta che to ho fatto. E enso che non sarà stato fastidioso a'miei arteei l'aver udite queste lor vite o considerato le lor maniere e lor modi, e no ritrarranno forse

puterò a buon premio delle mie fatiche, nelle quali non bo cerco altro che far loro, in quanto io luo potuto, utile e diletto.

Ora poi che noi abbiamo levate da balia, per un modo di dir così fatto, queste tre arti, e cavatele dalla fanciullezza, ne viene la seconda età, dove si vedrà infinitamente migliorato ogni cosa; e la iovenzione piò copiosa di figure, più rieca d'ornamenti; ed il disegno più fondato e più naturale verso il vivo; ed inoltre una fine nell'opre condotte con manen pratica, ma pensatamente con diligenza ; la manjera più leggiadra, i colori più vaghi, in modo che poco ci reatera a ridorre ogni cosa al perfetto, e che elle imitino appunto la verità della natura, Perebo prima con lo atudio e con la diligenza del gran Filippo Brunelleschi l'architettura ritrovò le misure e le proporzioni degli antichi, così nelle colonne tonde, come ne' pilastri quadri è nelle cantonate rustiche e pulite, e allora si distinae ordine per ordine, e fecesi vedere la differenaa ebe era tra luro : ordinossi che le cose andassimu per regola, seguitassino con più ordine, e fosaino spartite con misura; erebbesi la forza ed il fondamento al disegno, e dettesi alle cose una buooa grazia, e fecesi eonoacere l'eccellenza di quell'arte : ritrovossi la bellezza e varietà de'eapitelli e delle cornici in tal modo, ebe si vide le piante de'tempi e degli altri auoi edifizi esser benissimo intese, e le fabbriche ornate, magnifiehe, e proporzionatissime, come si vede nella atupenda sima macchina della cupola di S. Maria del Fiore di Fiorenza, nella bellezza e grazia della aua lanterna, nell'ornata varia e graziosa ebiesa di S. Spirito, e nel non manco bello di quella edifizio di S. Lorenzo; nella bizzarrissima invenzione del tempio in otto facce degli Aogioli, e nella ariosisaima chiesa e convento della Badia di Fiesole, e nel magnifico e grandissimo prinelpio del palazzo de' Pittic oltra il comodo e grande edifiaio che Francesco di Giorgio feee nel palazzo e chiesa del Duomo di Urbino, ed il fortissimo e ricco castello di Napoli, e lo inespuenabile castello di Milano, seoza molle altre fabbriche notabili di quel tempo; ed aneora ehe non ei fume la finezza e una eesta grazia esquisita, e appunto nelle cornici, e certe pulitezze e leggiadrie nello intacear le foulie e far certi stremi ne' fogliami ed altre perfezioni ebe furon dipoi, come ai vedrà nella terza parte, dove seguiteranno quelli che faranno tatto quel di perfetto nella grazia, nella fine, e nella copia, e nella prestezza, che non feciono gli altri architetti vecchi; nondimeno elle si possono sienramente chiamar belle e boone. Non le chiamo già perfette, perebe veduto poi meglio in questa arte, mi par potere ragionevolmente affermare; che le maneava qualcosa. E sebbene e' vi è qualche parte miracolosa, è della quale ne tempi nostri per ancora non si è fatto meglio, ne per avventura si farà in que'che verrannn; enme verbigrazia la lanterna della cupola di S. Maria del Fiore, e per grandezza essa cupola, dove non solo l'ilippo ebbe animo di paragonar gli antichi ne'corpi delle fabbriche; ma vincerli nell'altezza delle muraglie; pur si parta univer-salmente in genere, e non si debbe datta perfezione e bonta d'una cosa sola argomentare l'eccellenza del tutto Il che della pittura ancora dico e della scultura, nelle quali si vede ancora oggi cose rarissime de maestri di questa seccinda età i come quelle di Masaccio nel Carmine

che fece uno ignado che trema del freddo, ed in altre pittore viveaze e spiritl, ma in genere e'non aggiumouo alla perfezione de' terzi, de' quali parleremo al suo tempo, bisognandoci qui ragionare de' secondi; i quali, per dire prima degli scultori, molto si allontanarono dalla maniera de' primi e tanto la migliorarono, che lasciorno poco ai terzi. Ed ebbono una lor maniera tanto più graziosa, più naturale, più ordinata, di più disegno e proporzione, che le loro statue cominciarono a parere presso ehe persone vive, e non più statue come le prime; come ne fanno fede quelle opere che in quella rinnovazione della maniera si lavorarono; come si vedrà in questa seconda parte, dove le figure di Jacopo della Quereia sanese hanno più moto e più grazia e più disegno e diligenza ; quelle di Filippo più bel ricercare di muscoli e miglior proporzione e più giudizio, e eosi quelle de lo-ro discepoli. Ma più vi aggiunse Lorenzo Ghiberti nell'opera delle porte di S. Giovanni, dove mostrò invenzione, ordine, maniera, e disegno, che par che le sue figure si muovino ed-abbiano l'anima. Ma non mi risolvo in tutto, ancoraclie fusse ne' lor tempi Donato, ac io me lo voglia metter fra I terzi, restando l'opre aue a paragone degli antichi buoni, dirò beoc che in questa parte si può chiamar lui regola degli altri per aver in se solo le parti tutte, che a nna a nna erano sparte in molti i poiche e'ri-duase in moto le sue figure, dando loro ona certa vivacità e prontezza, ebe posson stare e-con le cose modrene e, come io dissi, con le antiche medesimamente. Ed il medesimo angumento fece in questo tempo la pittura, della quale l'eccellectissimo Masaccio levò in totto la manjera di Giotto nelle teste, ne'panni, ne'easamenti, negl'ignudi, nel colorito, negli scorti che egli rinnovò, e messe in ince quella maniera moderna ebe fu la que templ e sino a oggi e da tutti i nostri artefiei seguitata, e di tempo in tempo con miglior grazia, invenzione, ornamenti, arricebita ed abbellita; come particolarmente si vedrà nelle vite di ciascuno, e si conoscere una nuova maniera di colorito, di seorci, d'attitudini naturali i e molto più espressi f moti dell'animo ed i gesti del corpo, con cereare di appressarsi più al vero delle cose natnrali nel disegno; e le arie del viso ebe somighasaino interamente gli uomini, sicché fossino eonoscinti per ehi eglino erano fatti. Così eercarono far quel che vedevano nel naturale, e non più, e così vennono ad esser più considerate e meglio intese le eose loro; e questo diede loro ardimento di metter regola alle prospettive e farle scortar appunto, come facevano di rilievo naturali e in propria forma, e così andarono osservando l'ombre e i Inmi, gli sbattimenti e le altre cose difficili, e le composizioni delle storie eon più propria similitudine e tentarono fare i paesi più simili al vero, e gli alberi, e l'erbe, i fiori, l'arie, i puvoli ed altre cose della natura, tanto che ai potrà dire arditamente che queste arti aleno non solo allevate, ma sucora ridotte nel fiore della lor gioventò, e da sperare quel frutto ebe intervenne dipoi, e che in breve elle avessino a venire alia loro perfetta età. Daremo adunque con l'aiuto di Dio principio alla vita di Jacopo dalla Quereia sanese, e poi agli altri arebitetti e scoltori, fino a che perverremo a Masaceio; il quale, per essere stato il

pirimo a migliorare il disegno nella pittuva, mo-

VASARI

strerà quant'obbligo, se li deve per la sua nuova rinascita. E poi che ho eletto Jacopo soprad detto per onorato principio di questa seconda parte, segnitando l'ordine delle maniere, verrò endo sempre colle vite medesime la difficultà di si belle, difficili ed oporatissime arti-

## VITA DI IACOPO DALLA QUERCIA

SCULTUR SARESE

Fn adanque Iscopo di maestro Piero di Fi-lippo dalla Quercia, luogo del contado di Siesa, scultore il primo dopo Andrea Pisano, l' Orga-gna, e gli altri di sopra nominati, che operando nella scultura con maggiore stud io e diligenza, cominciasse a mostrare che si poteva appressare alla natura, ed il primo che desse animo e speranza agli altri di poterla in un certo modo pareggiare. Le prime opere sue da mettere in cou-to furono da lui fatte in Siena, essendo d'anni diciannove con questa occasione; avendo i Sanesi l'esercito fuori contra i Fiorentini sotto Gian Tedesco alpote di Saccone da Pietramala n Giovanni d' Amo Ubaldini, capitani, ammalò in campo Giavanni d'Azzo; onde portato a Siena vi si mori; perché dispiscendo la sua morte ai Sanesi gli feciono fare nell'esseguie, che furono onoratissime, nna capanta di legname a uso di piramide, e sopra quella porre di mano di Iscopo la statua di esso Giovanni a cavallo maggior del vivo, fatta con molto giudizio e con invenzione; avendo (il ebe non era stato fatto insino allora) trovato lacopo per condurre quell'opera il modo di fare l'ossa del cavallo e della figura di pezzi di legno e di piane confitti insieme, e fasciati poi di Beno e di stoppa, e con funi legato ogni cosa strettamente insieme, e sopra messo terra mescolata con cimatura di panno-lano, pasta e colla. Il qual modo di fare fu no-ino, pasta è coits. Il quai mono di irre tu veramente ed è il miglior di tutti gli altri per simili cose; perché sebbene l'opere che in que-tto modo si fanno sono in apparenza gravi, rie-scono nondimeno; poi che son fatte e secche, leggieri, e coperte di bianco simili al marmo e molto vaghe all'occhio, siccome fu la detta ope-ra di Iacopo. Al che si aggiugne, che le statue fatte a questo modo e con le dette mescolanze non si fendono, come farebbono se fussero di terra schietta solamente. Ed in questa maniera si fanno oggi i modelli delle sculture con grandissimo comodo degli artefiei, che mediante quelle hanno sempre l'esempio innanzi e le giuate misure delle sculture che fanno; di che si deve avere non piccolo obbligo a Iacopo che, secondo ai dice, ne fu inventore. Pece lacopo dopo questa opera in Siena due tavole di legno di ti-glio, intagliando in quelle le figure, le barbe, ed I capelli cou tanta pacienza, che fu a vederle una maraviglia. E dopo queste tavole, che furo-no messe in Duomo, fece di marmo alcuni pro-feti non molto grandi che sono nella facciata del detto Duomo pnell'opera del quale averebbe continuato di lavorare, se la peate, la fame, e le di-scordie cittadine de Sanesi, dopo aver più volte tumultuato, non avessero malcondotta quella città, e cacciatone Orlando Malevolti, col favore del quale era lacopo con riputazione adoperato nella patria. Partito dunqua da Siena si condusse mesto d'alcuni amici a Lucca, e quivi a Paulo Guinigi che n'era Signore, fece per la moglie

che poco innanzi era morta nella chiesa di S. Martino una sepoltura; nel basamanto della qua-Martino una sepoltura nel basamanto della qua-le condusse alcuni putti di marmo che reggono un festone tanto pultiamente, che parevano di earne; e nella cassa posta sopra il detto Basa-mento fere con Infinita diligenza "i immagine della moglie d'esso Paulo Guinigi che deutro vi fn sepolta; a' piedi di essa fece nel medesimo/ sso un cane di tondo rilievo, per la fede da . lei porteta al marito. La qual cussa, partito e piuttoste esceiato che fu Panlo l'anno 1429 di puttone cacciano coe in ramo i minor que ve Lucca, e che la città rimase libéra, fu levata di quel luogo, e per l'odio che alla memoria del Guingio portavano i Lucchesi quasi del tutto rovinsta. Pure la reverenza che portarono alla bellezza della figura e di tanti ornamenti la rattenne, e fu cagione che poco appresso la cassa e la figura furono con diligenza all'entrata della porta della sagrestia collocate, dove al presen sono; e la cappella del Guinigio fatta della c munità. Iscopo intanto avendo inteso che i Fiorenza l'arte de'Mercatanti di Calimera volsva dare a far di bronzo una delle porte del tem-pio di S. Giovanni, dova aveva la prima lavorato, come si e detto, Andrea Pisano, se mera venuto a Fiorenza per farsi conoscere, attes

massimamente che cotale lavoro si doveva al-, logare a chi nel fare nna di quelle atorie di bronzo avesse dato di se e della virtà ana miglior saggio. Venuto dunque a Fiorenza fece non pare il modello, ma diede finita del tutto e pulita una molto ben condotta storia, la quale piacque tanto, che se non avesse avuto per concorrenti gli eccellentissimi Donatello e Filippo Brunelleschii quali in verita nei loro saggi lo superarono, sarebbe tueco a lui a far quel lavoro di tanta importanza. Ma essendo antista la bisogna altra-mente, egli se n' andò a Bologna dore col favore di Giovanni Bentivogli gli fu dato a fare di marmo dagli operai di S. Petronio la portaprincipale di quella ebiesa, la quale egli seguitò di lavorare d'ordine tedesco per non alterare A modo che già era stato cominciato, riempiendo dore mancava l'ordine de pilastri che reggono la cornice e t'arco, di storie lavorate con infinito amore nello apasio di dodici anni che egli mise ia quell'opera; dove fece di sua mano tutti i fo-gliami e l'ornamento di detta porta con quello maggiore diligenza e studio che gli fu possibile, Nei pilastri che reggono l'architrave, la cornice, e l'arco, sono cinque storie per pilastro, e cin-que nell'acchitrave, che la tutto sono quindici Nelle quali tutte intagliò di bassorilievo istorie del Testamento vecchio, zioè da che Dio creò. l'uomo insino al diluvio, e l'arca di Noe, facerado grandissimo giovamento alla senttura; perche dagli antichi insino allora pop era stato chi avesse lavorato di bassorilievo alcuna cosa; onde era quel modo di fare piuttosto perduto che smarrito. Nell'arco di questa porta lece tre figure di marmo grandi quanto il vivo e tutte tonde, cioè una nostra Donna col putto in collo molto bella, S. Petronio ed un altro santo molto bendisposti e con bella attitudini; onde i Bolognesi, che non pensavano che si potesse fare opera da marmo, non che migliore, cguale a quella che Agostino ed Agnalo sanesi avevano fatto di maniera vecchia id S. Francesco all'altar maggiore nella loro città, restarono ingannati, vedendo questa di gran lunga più bella. Dopo la quale mendo ricerco Iacopo di ritornare a Lucca, vi

andò ben volentieri ; a vi fece in S. Friano per I Federigo di maestro Trenta del Veglia in una tavola di marmo una Vergine col figlipolo in braccio, S. Bastiano, S. Lucia, S. Ieronimo, e S. Gismondo con bnona maniera, grazia e disegno; e da hasso nella predella di mezzo rilievo softo ciascun santo alcuna storia della vita di quello; il che fu cosa molto vaga e piacevole; avendo lacopo con bell'arte fatto sfuggire le figure in su'piani e nel diminuire più basse. Similmente diede molto animo agli altri d'acquiatare alle loro opere grazia e bellezza con nuovi modi, avendo in due lapide grandi di bassorilievo per due sepolture ritratto di naturale Federigo padrone dell'opera e la moglie melle quali lapide sono queste parole i Hoc opus fecis Jacobus magistri Petri de Senis 1422. Venendo poi Jacopo a Firenze, gli operai di S. Maria del Fiore per la huona relazione avuta di lui gli diedero a fare di marmo il frontespizio ehe è sopra la porta di quella chiesa, la quale va alla Nonziata: dove egli fece in una mandorla la Madonna la quale da un coro d'angeli è portata suonando eglino e cantando in cielo, con le più belle movenze e con le più belle attitudini, vedendosi che hanno mnto e fierezza nel volare, che fusneco insino allora state fatte mai. Similmente la Madonna é vestita con tanta grazia ed onesta, che non si può immaginare meglio, essendo il girare delle pieghe molto bello e morbido, e vedendosi ne' lembi de' panni che vanno accompagnando l'ignudo di quella figura, che scuopre coprendo ogni svoltare di membra; sotto la quale Madonna a un S. Tommaso che riceve la cintola, knsomma questa opera fu condotta in quattro anni da lacopo con tutta quella maggior perfezione che a lui fu possibile; percioeche oltre al deaiderio che aveva naturalmente di far bene, la concorrenza di Danato di Filippo, e di Lorenzo di Bartolode' quali già si vedevano alcune opere molto lodate, lo aforzarono anco da vantaggio a fare quello ehe fece; il che fu tanto, che anco oggi e dai moderni artefici guardata questa opera come cosa rarissima. Dall'altra banda della Madonna dirimpetto a S. Tommaso fece lacopo un orso che monta in sur un pero, sopra il quale capriccio come si disse allora molte cose, così se ne potrebbe anco da noi dire alcnne altre, ma le tacerò per lasciare a ognuno sopra cotale invenzione credere e pensare a suo modo. Diaiderando dopo ciò Iscopo di rivedere la patria, ac ne torno a Siana, dove arrivato che fu, se gli porse secondo il desiderin sno occasione di lasciare in quella di se qualche onorata memoria. Perciocche la Signnria di Siena risoluta di fare un ornamento ricchissimo di marmi all'aequa che iu sulla pianza avevano condotta Agnolo ed Agostino sanesi l'anno 1343 allogarono quell'opera a lacopo per prezzo di dnemila dugento scudi d'oro: onde egli, fatto un modello e fatti ventre i marmi, vi mite mano e la fini di fare con molta soddisfazione de' suoi cittadini, che non più lacopo dalla Quercia, ma lacopo dalla Fonte fu poi sempre chiamato, Intatagliò dunque nel mezzo di quest'opera la gloriosa Vergine Maria avvocata particolare di quella città un poco maggiore dell'altre figure; e con maniera graziosa e singolare. Intorno poi fece le sette virtù teologiche, le teste delle qua-li, che sono delicate e piacevoli, fece con bell'aria e con certi modi che mostrano che egli

l'arte, e a dare grazia al marmo, levando via quella vecchiaia che avevano insino allora nesto gli scultori, facendo le loro figure intere e senza una grazia al mondo: laddove lacopo le fece morbide e earnose, e fini il marmo con pacienza e delicatezza. Feeevi oltre eiò alcone storie del Testamento vecchio, eioè la creazione de' primi parenti e il mangiar del pomo vietato, dove nella figura della femmina si vede un'aria nel viso si bella ed una grazio, ed attitudine della persona tanto reverente verso Adamo nel porgergli il pomo, che non pare che possa ricusario: senza il rimanente dell'opera, che è tutta piena di bellissime considerazioni e adornata di bellissimi fanciulletti ed altri ornamenti di leoni e di lupe, insegne della città, condotti tutti da Iacopo con amore, pratica, e giudizio in ispazio di dodici anni. Sono di sua mano similmente tre storie bellissime di bronzo della vita di S. Gio, Battista di mezzo ritievo, le quali sono intorno al battesimo di S. Giovanni sotto il Duomo, ed alcune figure ancora tonde e pur di bronzo alte un braccio, che sono fra l'una e l'altra delle dette istorie, le quali sono veramente helle e degne di lode. Per queste opere adunque, come eccellente, e per la bonta della vita, come costumato, meritò Iacopo essere dalla Signoria di Siena fatto eavaliere, e poco dopo operaio del Duomo. Il quale uffizio esercitò di maniera, che në prima në poi fu quell'opera meglio governata, avendo egli in quel Dnomo, sebbene non visse poi che ebbe cotal carico avuto se non tre anni, fatto molti acconcimi ntill ed onorevoli. B sehbene lacopo fu solamente scultore, disegnò nondimeno ragionevolmente, come ne dimostrano alcune carte da lui disegnate che sono nel nostro libro, le quali psiono piuttosto di mano d'un miniatore che d'uno scultore; e il ritratto auo fatto, come quello ehe di sopra ai vede, ho avuto da maestro Domenico Beccafumi pittore annese, il quale mi ha assai cose raccon-tato della virtà, hontà, e gentilezza di lacopo-il quale atracco dalle fatiche e dal continuo lavorare si morì finalmente di anni sessantaquattro, ed in Siena sua patria fn dagli amici suoi e parenti, anzi da tutta la città pianto ed onoratamente sotterrato. E nel vero non fu se non buona fortuna la sua, che tanta virtù fusse nella sua patria riconosciuto; poiche rade volte addiviane che i virtuosi uomini sieno nella patria universalmente amati ed onorati. Fu discepolo di lacopo Matteo scultore Inc-

ehrse, che nella sua città fece l'anno 1444 per Domenico Galigano Inechese nella chiesa di S. Martino il tempietto a otto facce di marmo, dova e l'immagine di santa Croce, scultura stata miracolosamente, secondo che si dice, lavorsta da Nicodemo nno de'settantadne discepoli del Salvatore; il qual tempio non è veramente se non molto bello e porporzionato. Fece il mede-simo di scultura nna figura d'un S. Bestiano di marmo tutto tondo di braccia tre, molto bello per essere stato fatto con buon disegno, con bel-l'attitudine e lavorato pulitamente. È di sua mano ancora una tavola, dove in tre nicchie sono tre figure belle affatto, nalla chiesa dove al dica essere il corpo di S. Regolo, e la tavola simil-mente che è in S. Michele, dove sono tre figure di marmo, e la statua parimente che è in su'l canto della medesima chiesa dalla banda di fuori, cioè una nostra Donna, che mostra che Matteo audò cominciò a troyare il buono, le difficultà del- aforzandosi di paragonare Iacopo suo maestro.

Niccoli Ibdeprese autors fa incepado il Licocominios i fanç canodi ingepfetta, divinuente far l'altre core l'anne di marmo piena di storie e figure, che gi fece Niccola Piano a Bedepra, dove è il corpo di S. Donnesico. È an riportò cher l'olle questo nome d'ouser, che fa poi empre d'aminato masetra Niccolò dell'are. Fini costa quel opera l'anne l'opera l'anne e l'altre della della della della della della della patte di Bolicara, una nostra Donna di bronso atta quattre braccia; è il pose es l'anno 1478. Lasoman fa costri vialente maestro e degno disecoplo di Lasopo dalla Guerchi successi di

## VITA DI NICCOLO

### SCULTORE ABSTISO

En ne medesimi tempi e nella medesima facultà della scultura, e quasi della medesima bonta nell'arte, Niccolò di Piero cittadino aretino. al quale quanto fo la natura liberale delle doti sue, cioè d'ingegno è di vivacità d'animo, tanto fu avara la fortuna de' snoi beni. Costui dunque per essere povero compagno e per avere alcuna ingiuria ricevuta dai suoi più prossimi nella patria, si parti per venirsene a l'irenze d'Arezzo, dove sotto la disciplina di maestro Moccio scultore sanese, il quale, come si è detto altrove, lavoro alcune cose in Arezzo, aveva con molto frutto atteso alla scultura, comecche non fusse detto marstro Moreio molto eccellente. E così arrivato Niccolò a Firenze, da prima lavorò per molti mesi qualunque cosa gli venne alle mani, al perché la poverta ed il bisoguo l'assassinavann, e si per la concorrenza d'alconi giovani, che con molto atudio e fatica gareggiando virtuosamente, nella scultura s'esercitavano. Finalmente essenda dopo molte fatiche rinscito Niecolò assai buona scultore, gli furono fatte fare dagli operai de S. Maria del Fiore por lo campanile due statur, le quali essendo in quello poste verso la eanonies, suettono in meazo quelle che feco poi Donato, e furono tenute, per non si essere veduto di tondo rilievo meglio, ragionevali. Partito poi di Firenze per la peste dell'anno 1383 se n'andò alla patria dove trovando che per la detta peste gli uomini della fraternita di Santa Maria della Misericorda, della quale si è di sopra ragionato, avevano molti heni acquistato per molti lasci stati fatti da diverse persone della città, per la divozione che avevano a quel luogo pio ed agli uomini di quello, che senza tema di niun pericolo in tutte le pestilenze governano gl'infermi e sotterrann i morti, e che perciò volevano fare la facciata di gool luogo di pietra bigia per non avere comodità di marmi, tolse a fare quel luogo stato cominciato innansi d' ordine tedesco, e lo condusse, aintato da molti scarpellini da Settignano, a fine perfettamente, facendo di sua mano nel mezzo tondo della facciata una Madonna eol figliuolo in braccio e certi angeli ebe le tengono aperto il manto, sotto il quale pare che si riposi il popolo di quella città, per lo quala intercedono da basso in ginocchioni S. Laurentino e Pergentino. In due nicchie poi che sono dalle bande fece due statoe di tre braccia l'una cioè S. Gregorio papa e S. Donato vescovo e protettore di quella città con buona grazia e ragionevole maniera. E perquanto si vede, aveva quando fece queste opere, gia fatto in sua giovinezza sopra la porta del vescovado tre figure grandi di terra cotta, che oggi sono in grap parte state con-

sumate dal ghiaccio s siccome e ancora un S. Luca di macigno atato fatto dal medesimo mentre era giovanetto e posto nella facriata del detto vescovado. Fece similmente in Pieve alla cappella di S. Biagio la figura di detto santo di terra cotta bellissima, e nella chiesa di S. Antonio In stesso santo pur di riliera e di terra cotta, ed na altro santo a sedere sopra la porta dello spedale di detta lungo. Mentre faceva queste ed alcune altre npëre simili, rovinando per nn terremotn lo mora del borgo a San Sepolero, fu mandato per Niccolò, acciò facesse, siccome fece con buon per ciccoto, accesso di quella muragha, che rin-sci molto meglio e più forte che la prima E così continando di lavorare quando in Arezzo quando ne'luoghi convicini, si stava Niccolò ssai quietamente ed sgiato nella patria. Quandu la guerra, capital nimica di queste arti, fu cagione ehe se ne parti, perchó essendo escriati da Pietramala i figlinoli di Piero Saccone ed il castello rovinsto insino ai fondamenti, era la città d'Arezzo ed il contado tutto sottosopra; perciò dunque partitosi di quel paese, Niccolò se ne-venne a Firenze, dovo altre volte aveva lavorato, e fece per gli operai di Santa Maria del Finre una statoa di braccia quattro di marmo, che poi fu posta alla porta principale di quel temo a man manea. Nella quale statua, che è un Vangelista a sedere, mostro Niccolò d'essere veramente valente scultore e ne fu molta lodato, non si essendo veduto insino allora; come si vido poi, alcuna cosa migliore tutta tonda di riliovo. Essendo poi condotto a Roma di ordine di papa Bonifazzo IX, fortifico e diede miglior forma a Castel S. Angiolo, come migliore di tutti gli architetti del suo tempo. E ritornato a Pi-renze, fece in sul canto d'Or S. Michele che è verso l'arto della lana per i maestri di secca duo figurette di marmo nel pilastro sopra la niochia, dove è oggi il S. Matteo che fu fatto poi le quali furono tanto ben fatte ed in modo accomodate sopra la cima di quel tabernacolo, che furono allora e sono state aempre poi molto lodate, e parve che in quello avanzane Niccolò se stesso, non avendo mai fatto cosa migliore. Insomma elleno sono tali, ebe nossono stare a petto ad ogni altra opera simile; onde n'acqui tanto credito, che meritò essere nel numero di eoloro che furono in considerazione per fare. le porte di bronzo di S. Giovanni; sebbene, fatto il saggio, rimase a dietro, e furono allogate, come si dira al suo luogo, ad altri. Dopo queste cose andatosene Niccolò a Milano fo fatto capo nell'opera del Duomo di quella città, e vi fece aleune cose di marmo che piacquero pur assai. Finalmente essendo dagli Aretini richiamato alla patria, perché facesse un tabernacolo pel Sagramento, nel tornariene gli fu forza fermara in Bologna e fare nel convento de' frati Minori la sepoltura di Paps Alessaudro V, ehe in quella città aveva linito il corso degli anni suoi. E comecche egli molto ricusasse quell'opera, no potette però non condescendere ai pregbi di M. Lionardo Bruni arctino che era stato molto favorito segretario di quel pontefice. Fece donque Niccolò il detto sepolero, e vi ritrasse quel papa di naturalo. Ben è vero che per la incomodità de' marmi ed altre pietre fu fatto il sepolero e gli ornamenti di stucchi e di pietre cotte, e similmente la statoa del papa sopra la cassa, la quale è posta dietro al coro della delta ebiesa. La quale opera finita si ammalo Niccolò graveOPERE 133

mente, e poco sppresso si morì d'anni sessantasette e fu nella medesima chiesa sotterrato l'anno 1417, ed il sno ritratto fu fatto da Galasso ferrarese suo amicissimo, il quale dipigneva a que' tempi in Bologna a concorrenza di lacopo e Simone pittori bolognesi e d'un Cristofano, non so se ferrarese o, come altri dicono, da Modena, i quali tutti dipinsero la ana chiesa detta la Casa di Mezzo fuor della porta di S. Mammalo molte cose a fresco. Cristofano fece da ona banda, da ehe Dio fa Adamo insino alla morte di Mose, e Simone e lacopo treota storie, da che nasco Cristo insino alla cena che fece con i discepuli. E Galasso poi fece la passione, come si vede al nome di ciascuoo cho vi è scritto da basso. E queste pitture furono fatte l'anno 1404. Dopo le quali fu dipinto il resto della chiesa da altri maestri di atorie di Davidde assai pulitamente. E nel vera queste così fatte pitture non sono tennte se non a ragione in molta atima dai Bolognesi, si perché come vecchie sono ragionevoli, e ai perché il lavoro, essendosi mantenuto fresco e vivace, merita molta lode. Dicono aleuoi che il detto Galasso lavorò anco a olio essendo vecchissimo, ma lo ne in Ferrara ne in altro luogo ho trovato altri lavori di suo cho a fresco. Fu discepolo di Galasso Cosme, che dipinse in S. Domenico di Ferrara una cappella, e gli sportelli che serrano l'organo del Duomo, e molte altre cese che sono migliori che non furono le pitture di Galasso suo maestro, Fu Niecolò huon disegnatore, come si può vedere nel nostro libro, dove è di sua mano un Evangelista e tre teste di cavallo disegnate bene affatto.

## VITA DI DELLO

Sebbene Dello fiorentino ebbe mentre visse ed fia avisto sempre poi nome di pittore solamente, egli attese nondimeno anno alla scultura, anzi le prisoe opere soe furono di scultura, essendo che feee molto innanzi che comiuciasse a diplgnere, ili terra cotta nell'arco che è sopra la porta della chiesa di S. Maria Nuova un Incoronasione di nostra Donna, e dentro in chiesa i dodiel Apostoli; e nella chiesa de' Servi an Cristo morto in geembo alla Vergine, ed altre opere assai per tutta la città. Ma vedendo (oltre che ers capriccioso) ehe poco guadagnava in far di terra, e che la sua poverta aveva di maggior aiuto bisogno, si risolvetto avendo huon disegno d'attendere alla pittura, e gli riusci agevolmente, perciocché imparò presto a colorire con huona pratica, come ne dimostrano molte pitture fatte nella sua città, e mossimamente di figure piccole, nelle quali egli chhe miglior grazia che nelle grandi assai. La qual cosa gli veoce molto a proposito, perché usandosi in que' tempi per le eamere de' cittadiui cassoni geandi di legna-me a uso di sepoltore e con altre varie fogge ne' copereni, niuno era che i detti camoni non facesse dipignore: ed oltre alle storie che si facevano nel corpo dinanzi e nelle teste, in su i cantoni e talora altrove, si facevano fare l'arme ovvero insegne delle casate. E le storio che nel corpo dinanzi si facevano erano per lo più di favole tolte da Ovidio e da altri poeti, ovvero storie raccontate dagli istorici greci o latioi, e similmente caece, giostre, novelle d'amore, ed altre cose somiglianti, secondo che meglio amava

clascuno. Il di dentro poi si foderava di tele o di drappi, secondo il grado e potere di coloro elie gli facevano fare, per meglio conscevarvi dentro le veste di drappo ed altre cose preziose. E che è più, si dipignevano in cotal maniera non solamente i cassoni, ma i lettucci, le spalliere, le cornici che ricignevano intorno, ed altri così fatti ornamenti da camera che in quei tempi magnificamente si usavano, come infiniti per tutta la città se ne possono vedere. È per molti anni fu di sorte questa cosa in uso, che eziandio i più eccellenti pittori ia così fatti lavori si esercitavano senza vergognarsi, come oggi molti farebbono, di dipignere e mettere d'oro simili cose, E che ciò sia vero, ai è veduto insino s' giorni nostri, oltre molti altri, alcuni cassoni, spalliere, e cornici nelle eamere del magnifico Lorenzo vecchio de' Medici, nei quali era dipinto di mano di pittori con mica plebei, ma eccellenti maestri tutte le giostre, torneamenti, cacce, feste, ed altri spettacoli fatti ne' tempi suoi con giudisio, con invenzione, e con arte maravigliosa. Delle quali caso se ne veggionn non solo nel palazzo e nelle case veechie de'Mediei, ma in tutte le più nobili cose di Firenze ancora alcune reliquie, E ei soco alcuni che attenendosi a quelle osaoze veechie, magniticho veramente ed orrevolissime, non hanno si fatte coso levate per dar loogo agli ornamenti ed usanze moderne. Dello dongoe essentlo molto pratico e huon pittore, e massimamente, come si è detto, in far pittore piccolo con molta grasin, per molti anni con suo molto utile ed ocore ad altro non attese che a lavorare e dipignere cassoni, spalliere, lettucci, ed altri ornamenti della maniera cho si è detto di sopra, intanto che si può dire ch'ella fasse la sua priocipale e propria professione. Ma perche niuna cosa di quosto mondo ha fermezza pè dura lungo tempo quantinque buona e lodorole, da quel primo modo di fare assottigliandori gl' ingegni, ai venoe non e molto a far ornamenti più riechi, ed agl'intagli'di noce messi d'oro che fanno ricchissimo ornamento, ed al dipignere e colorire a obo in simili masseriaio istorie bellissime, che hanno fatto e fanno conoscere così la magnificenza ile'cittadini che l'usano, como l'ecceltenza de'pittori. Ma per venire all'opere di Dello, il qualo fu il primo che con diligenza e buo-na pratsca in al fatte opere si adoperasse, egli dipinse particolarmente a Giovanni de' Medici tutto il fornimeoto d'una eamera, else fu tenuto eosa veramente rara ed in quel genere bellusima, come alcune reliquie, che aocora ce ne sono, dimostrano. E Donatello essendo giovanetto dieono che gli sintò, faeradovi di sua mano con stueco, gesso, colla, e matton pesto aleune storie ed ornamenti di hasso rilievo, che poi messi d'oro accompagnarono coo bellissimo vedere le storie dipintej e di questa opera ed altre molte simili fa menzione con lungo ragionamento Drea Cennini nella sua opera, della quale si e detto di sopra abbastanza. E perche ili queste cose vecchie è ben fatto serbaec qualche memoria, nel palazzo del Signor Duea Costmo n'ho, fatto conscivare alcune e di muno propria di Dello, dove sono e saranno sempre degne d'essere considerate, almeno per gli abiti varj di que tempi, cost da nomini coroe da donne che in essi si veggiono. Lavorò aneora Dello in fresco nel elmostro di S. Maria Novella in un cantone di verde terra la storia d'Isasc quando da la benedizione VASARI

a Esaù. E poco dupo questa opera essendo con-dotto in lapagua al servizio del re, venne in tanto credito, che molto più desiderare ila aleuno artefice non si sarehbe potuto. E sebbene pon si sa particolarmente che opere facesse in queste parti, essendone tornsto ricchissimo ed onorato molto, si può giudicare oh'elle fussero assai e belle e buone. Dopo qualcho anno casendo stato delle sue fatiche realmente rimuoerato, venne capriccio a Dello di tornare a Firenze per far vedere agli amici, come da estrema povertà fosso a gran ricchezze salito. Ondo andato per la licenza s quel re, non solo l'ottenne graziosamente (comecche volentieri l'avrebbe rattenuto se fusse stato in piacere di Dello), ma per maggior segno di gratitudine fu fatto de quel liberalissimo re cavaliere. Perche tornando a Firenze per avere le bandiere o la confermazione de'privilegi, gli furono denegate per cagione di Filippo Spano degli Scolari, che in quel tempo, como gran siniscalco del re d'Ungheria, tornò vittorioso de' Turchi. Ma avendo Dello scritto subitamente in Ispagna al re dolendosi di questa ingiuria, il re scrisse alla Signoria in favore di lni ai caldamente, che gli fu senza contrasto conceduta la desiderata e dovnta onoranza. Dicesi cho tornando Dello a casa a cavallo con le bandiere vestito di broccato ed onorato dalla Signoria, fu proverbiato nel passare per Vacchereccia, dove silora erano molte botteghe d'orefiei, da certi domestici amici che în gioventă l'avrvano conosciuto, o per ischerno o per piapevolezza che lo facessero, e che egli rivolto dove aveva udito la voco, fece con ambe le mani le fiche, e senza dire alcuna cosa passò via; sicche quasi nessuno se n'accorse, se non se quegli stemi che l'avevano uccellato. Per questo e per altri segni, che gli fecero conoscere che nella patria non meno si adoperava contro di lui l'invidia che già s'avesse fatto la malignità quando era overissimo, deliberò di tornarsene in Ispagna. E cosi scritto ed avuto risposta dal ce, se ne torno io quelle parti, dovo fa ricevuto con fa-vore graode e veduto poi sempre volootieri, e dove attese a lavorare a vivere como signore, dipignendo sempre da ladi innansi col grembiu-le di broccato. Così dunque diede luogo all'io-vidia, ed appresso di quel re nnoratamente visses e mori d'anni quarantanove, e fu dal medesimo fatto seppellire onorevolmente con questo epitaffio: Dellus eques Florentinus

Dettus eques Florentinus
Picturae arte percelebris
Regisque Hispaniarum liberalitate
Et ornamentis amplissimus.
H. S. E.
S. T. T. L.

Non 60 Dello molto buom disegnatore, ma febene fra i primi che comiscinaero a scopir-gon qualche guditio i muscoli no'corpi ignudi; conme si vede in alexoni disensi di chiarosceno fatti da lui nel nostro libro. Fo ritratto in S. Maria Novella da Paolo Ucorlio di chiarosceno mella storia dore Noveè e metriato da Camano figliuolo.

VITA DI NANNI D'ANTONIO DI BANCO

Nanni d'Antonio di Banco, il quale come fu atasi ricco di patrimonio, così non fu basso al 10 di sangne, dilettandosi della scultura, non imente non si vergognò d'unpararia e di eser-

citarla, ma ec la tenne a gloria non piccola, e vi free dentro tal frutto, che la ana fama durerà aempre, e tanto più sarà eclebrata, quanto si sapra che rgli attese a questa nobile arte nn per bisogno, ma per vero amore di essa virtà. Costui il quale fu uno de'discepoli di Donato, sebbene e da me posto innanzi al maestro perche mori molto innanzi a lni, in persona alquanto tardetta, ma modesta, umile e benigna nella conversazione. È di sua mano in Fiorenza il S. Filippo di marmo che è in nu pilastro di fuori dell'oratorio di Or S. Michele; la quale opera fu da prima allogata a Donato-dall'arte de' calzolai, e poi per non essere stati con esso lui d'accordo del prezzo, riallogata, quasi per far dispetto a Donato, a Nanni; il quale promise che si piglierebbe quel pagamento e non altro che essi gli darebbono. Ma la bisogna non andò così, perché finita la statua o condotta al suo luogo, domandò dell' opera sua molto maggior prezzo che non sveva fatto da principio Donato; perché rimessa la stima diquella dall' una parte e l'altra in Donato, credevano al fermo i consoli di quell'arte, che egli per invidia, non l'avendo fatta, la stimasse molto meno che s'ella fusse sua opera. Ma rimasero della loro credenza in'gannati, perciocche Donato giudicà che a. Nanni fusse molto più pagata la statua che egli non aveva chiesto. Al qual giudizio non volendo in modo niuno starsene i consoli, gridando dicevano s Donato: Perché tu che facevi questa opera per minor prezzo la stimi più essendo di man d'un altro, o ci strigni a dargliene più che ogli stesso non chiede? e par conosci, siecome noi attresi facciamo, ch'ella sarebbe delle tue mani uscita molto migliore. Rispose Donato ridendo: Questo buon uomo non o nell'arte quello che sono io, e dura nel lavorare molto più fatica di me i però sete forzati, volendo soddisfarlo, come uomini giusti che mi parete, pagarlo del tempo che vi ha speso: e così ebbe effetto il lodo di Donato, nel quale n' avevano fatto compromesso d'accordo ambe le parti. Questa opera posa assai bene e ha buona grazia e vivezza nella testa; i panni non sono crudi o non sono senon bene in dosso alla figura accomodati. Sotto questa nicchia sono in un'altra quattro santi di marmo i quali furono fatti fare al medesimo Nanni dall'arte de'fabbri, legnainoli, e muratori: e si dice che avendoli finiti tutti tondi. e spiccati l'uno dall'altro e murata la picchia, che a mala fatica non ve ne entravano dentro se non tre, avendo egli nell'attitudini loro ad alcuni aperte le braccia; o cho disperato e malcontento, prego Donato che voleme col consiglio suo riparare alla disgrazia e poca avvertenza sua, è che Donato ridendosi del caso, disses Se to prometti di pagare una cena a me ed a tutti i miei giovani di bottega, mi dà il cuore di fare entrare i santi nella nicchia senza fastidio nessuno; il che avendo Nanni promesso di fare ben volontieri, Donato lo mando a pigliare certe misnre a Prato ed a fare alcani altri negozi di pochl giorni. E così essendo Nanni partito, Donato con tutti i soci discepoli e garzoni andato sege al lavoro, scantonò a quelle statue a chi le spalle ed a chi le braccia talmeote, che faceodo luogo l'una all'altra le accostò insieme, facendo apparire una mano sopra le apallo d'una di loro, E cosi il giudizio di Donato avendole unitamente commesse, ricoperse di maniera l'errore di Nanni, che murate ancora in quel luogo mostrano

Spode

OPERE 1

indiai manifestissimi di concordia e di fratella: za, e ehi non sa la cosa non si accorge di quell'errore. Nanni trovato nel suo ritorno che Donato aveva corretto il tutto e rimediato a ogni disordine, gli rendette grazie infinite, e a loi e suoi creati pagò la cena di buonissima voglia. Sotto i piedi di questi quattro santi nell'orna-mento del tabernacolo è nel marmo di mezzo rilievo una storia, dove nuo senitore fa un fanciullo molto pronto, e un maestro che mura con due che l'aintano, e queste tutte figurine si veggiouo molto ben disposte ed attente a quello che fanno. Nella faccia di S. Maria del Fiore e di mano del medesimo dalla banda sinistra entrando in chiesa per la porta del messo uno evangelista, che, secondo que'tempi, è ragionevole fi-gura. Stimasi aneora, che il S. Lo che è intorno al detto oratorio d'Or S. Miehele, stato fatto fare dall'arte de'maniscalchi, sia di mano del medesimo Nanni, e così il tabernacolo di marmo; nel basamento del quale è da basso in una storia S. Lo maniscalco che ferra un cavallo indemoniato, tauto ben fatto, che ne meritò Nanni molta lode; ma in altre opere l'avrebbe molto maggiore meritata e conseguita, se non si fusse mortu, come fece, giovane. Fu nondimeno per queste poche opere tenuto Nanui ragionevole scultore; e perche era cittadino, ottenne molti uffiej nella soa patria Fiorenza, e perche in quelli ed in tutti gli altri affari si portò come giusto como e ragionevole, fu molto amato. Mori di mai di fianco l'anoo 1430 e di sna età quarantasette.

### VITA DI LUCA DELLA ROBBIA

SCOLTONS FIGURETING.

Nacque Luca della Robbia scultore fiorentino l'anno 1388 nelle case de'suoi antichi, che sono sotto la ebiesa di S. Barnaba in Fiorenza : e fu in quelle allevato costumatamente, insino a che non pure leggere e scrivere, ma far di conto ebbe, secondo il costume de'più de Fiorentini, per quanto gli faceva bisogno apparato. E depo fu dal padre messo a imparare l'arte dell'orefice eon Leonardo di ser Giovanni, tenuto allora in Fiorenza il miglior maestro che fusse di quell'arte. Sotto costui adunque avendo imparato Luca a diseguare ed a lavorare di cera, cresciutogll l'animo, si diede a fare alcune cose dimarmo e di broozo le quali essendogli riuscite assai bene, forono esgione che, abbandonato del tutto il mestier dell'orefice, egli si diede di maniera alla scultura, che mai faceva altro che tutto il giorno scarpellare e la notte disegnare. E ciò fece con tanto studio, che molte volte sentendosi di notte aggbisdare i piedi, per non partirei dal disegno si mise per riscaldarli a tenerli in una cesta di bruscipli, cioc di quelle piallature che i legnatuoli levano dall'asse quando con la pialla le lavorano. Ne io di ciò mi maraviglio pun-to, essendo che ninno mai divenne in qualsivoglia esercizio eccellente, il quale e caldo e gelo e fame e sete ed altri disagi non cominciasse ancor fanciullo a sopportare; laonde sono coloro del totto inganusti, i quali si avvisano di potere negli agi e con tutti i comodi del mondo ad onorati gradi pervenire; non dormendo, ma vegghiaodo e studiando continuamente s'acquista. Aveva a mala pena quindioi anni Luca , quando insieme con altri giovani scuttori fu con-

dotto in Arimini per fare alcune figure ed altri ornamenti di marmo a Sigismondo di Pandolfo Malatesti Signore di quella città, Il quale allora nella chiesa di S. Francesco faceva fare una cappella, e per la moglie sua già morta una sepol-tura. Nella quale opera diede onorato saggio del saper suo Luca in alcuni bassirilievi che ancora vi si veggiono; prima ebe fusse dagli operal di S. Maria del Fiore richiamato a Firenze, dove fece per lo campanile di quella chiesa cinq storiette di marmo, che sono da quella parte che è verso la chiesa, le quali mancavano secondo il disegno di Giotto, accanto a quella dove sono le scienze ed arti, che già free, come si è detto, Andrea Pisano, Nella prima Luca fece Donato che insegna la grammatica, nella seconda Platone ed Aristotile per la Glosofia, nella terza uno ehe suona un linto per la musica, nella quarta un Tolo-meo per l'astrologia, enella quinta Euclide per la geometria. Le quali storie per la pulitezza, gra-aia e disegno avanzarono d'assai le due fatte da Giotto, come si disse, dove in ona per la pittura Apelle dipigne, e nell'altra Fidia per la scultura lavora con lo scarpello, Perloche i detti opersi, che ultre ai meriti di Luca furono a ciò fare per-suasi da M. Vieri de Medici allora gran rittadino popolare, il quale molto smava Luca, gli diedero a fare l'anno 1405 l'ornamento di marmo dell'organo, che grandissimo faceva allora fare l'ope ra per metterlo sopra la porta della sagrestia di detto tempio. Della quale opera froe Luca nel basamento in alcune storie i cori della musica che in varj modi cantano; e vi mise tanto studio e così bene gli riuscì quel lavoro, che an-rora che sia alto da terra sedici braccia, si scorge il gonfiare della gola di chi canta, il battere delle mani da chi regge la musica in su le spalle de'minori, ed in somma diverse maniere di sooni, canti, balli ed altre azioni piacevoli che por-ge il diletto della musica. Sopra il cornicione poi di questo ornamento fece Luca due figure di metallo dorate, cioè due angeli nudi condotti molto pulitamente, siccome è tutta l'opera ebe fu tenuta cosa rara sebbene Donatello ebe poi fece l'ornamento dell'altro organo che è dirimpetto a questo, fece il suo con multo più giudizio e praties che non aveva fatto Luca, come si dirà al luogo suo, per avere egli quell'opera condotta quasi tutta in bozze e non finita pulitamente, acciocché apparisse di lontano assai meglio, co-me fa, che quella di Luca, la quale sebbene è fatta con buon disegno e diligenza, ella fa nondimeno con la sua pulitezas e finimento, che l'occhio per la lontananza la perde e non la scorge bene, come si fa quella di Donato quasi solamente abbozzata. Alla qual cosa deono n to avere avvertenza gli artefici i perciocebe la sperienza fa conoscere che tutte le cose che vanno lontane, o siauo pitture o siano sculture o qualsivoglia altra somigliante cosa banno più fierezza e maggior forza se sono una bella bozza che se sono finite; ed oltre che la lontananza fa quest'effetto, pare aneo che nelle bozze molte volte, nescendo in un subito dal furore dell'arte, si esprima il suo concetto in pochi colpi, e ebe per contrario lo stento e la troppa diligenza alcona fiata toglie la forza ed il sapere a coloro che non saono mai levare le mani dall' opera che fanno. E chi sa che l'arti del disegno, per non dir la pittura solamente, sono alla p simili, sa ancora che, come le poesie dettate dal future poetico sono le vere e le buone e migliari

136 VASARI

che le stentate, così l'opere degli uomini recel- ! lenti nell'arti del slisegno sono migliori, quando sono fatte a un tratto della forza di quel furore, che quando si vanno ghiribizzando a poco a poco con istento e con fatica; e chi ha da prineipio, come si dee avere, nella idea quello che vuol fare, cammina sempre risoluto alla perfezione con molta agevolezza. Tuttavia perche gl'ing-gni non sono tutti d'una stampa, sono alcuni ancora, ma rari, che non fanno benese non adagio. E per tacere de'pittori, fra i poeti si dice che il reverendiasimo e dottissimo Bembo penò talora a far un sonetto molti mesi e forse anni, se a coloro si può credere che l'affermano; il che non e gran fatto che avvenga alcuna volta ad alcuni uomini della nostre arti. Ma per lo più è la regola in contrario, come si è detto di sopra; comecché il volgo migliore giudichi una certa delicatezza esteriore ed apparente, che poi manca nelle cose essenziali ricoperte dalla diligenza, che il buono fatto con ragione e giudizio, ma non così di fuori ripulito e lisciato. Ma per tornare a Luca, linita la detta opera che piacque molto, gli fii allogata la porta di bronzo dalla detta sagrestia; nella quale scomparti in died quadri, cioè in cinque per parte, con fare in ogni quadratura delle cantonate nell'ornamento una testa d'oomo: ed la ciascuna testa variò, facendovi giovani, vecchi, di mezza età, e chi con la barba e chi raso, ed insomma in diversi modi tutti belli in quel genere; onde il telaio di quell'opera ne resto ornatissimo. Nelle storie poi de' quadri fece, per cominciarmi di sopra, la Madonna col fighuolo in braccio con bel-lassma grasia, e nell'altro Gesù Cristo che esce del sepolero. Disotto a questi in tiascuno dei primi quattro quadri è una figura, cioè un Evangriida, e sotto questi i quattro Dottori della chiesa che in varie attitudini serivono. E tutto questo lavoro e tanto pulito e netto, che e una maraviglia, e fa conoscere che molto gioro a Lura essere stato oretice. Ma perché fatto egli conto ilupo queste opere ili quanto gli fusse ve nuto nelle mani, e del tempo che in farle aveva apeao, conobbe che pochissimo aveva avanzato e che la futica era stata grandissima, si risolvatte di lasciare il marmo ed il bronzo, e vedere se maggior frutto potesse altronde cavare. Perché considerando che la terra si lavorava agevolmente e con poca fatica, e che mancava solo trovare un modo, mediante il quale l'opere che di quella si facevano si polessono lungo tempo conservare, andò tanto ghiribiszando, che trovò modo da difenderle dall'Ingiurie del tempo:perché dopo avere molte cose esperimentato, trovò che il dar loro una coperta d'invetriato addosso, fatto con stagno, terraghetta, antimonio, ed altri minerali e misture cotte al fuoco d'una fornace apposta, faceva benissimo quest'effetto e faceva l'opere di terra quasi eterne. Del qual moilo di fare, come quello che ne fu inventore, riportò lude grandissima, e glie ne avranno obbligo tutti i secoli che verranno. Essendogli dunque rioscito in ciò tutto quello che desiderava, volle che le prime opere fussero quelle che sono nell'arco che è sopra la porta di bronzo, che egli sotto l'organo di S. Maria del Fiore ayeva fatta per la sagrestia, nelle quali fece una Re-surrezione di Cristo tanto bella in qual tempo, che posta su, fu come cosa varamente rara ammirata. Da che mossi i detti operai, voltono che l'arco della porta dell'altra sagrestia, dovesveva

fatto Donalello l'ornamento di quell'altre orga-no, fasse nella modesima maniera da Luca ripieno di simili figure ed opere di terra cotta: onde Luca vi fece un Gesú Cristo che ascende in cielo molto bello. Ora non bastando a Luca questa bella invenzione tanto vaga e tanto utile, e massimamente per i lunghi dove sono acque, e dove per l'umido o altre engioni non hanno luogo le pitture, andò pensando più oltre, e dove faceva le dette opere di terra aemplicemente bianche, vi aggiunse il modo di dare loro il colore con maraviglia e piacere inoredibile d'ognuno. Onde il magnifico Piero di Cosimo de Medici, fra i primi che facessero lavorar a Luca cose di terra colorita, eli fece fare tutta la volta in mezzo tondo d' uno scrittojo nel palazzo edificato, come si dira, da Cosimo sno padre, con varie fantasie, ed il pavimento similmente, che fu cosa singolare r molto utile per la state. Ed è certo una maraviglia, che essendo la cosa allora molto difficile, e bisognando avere molti avvertimenti uel cuocere la terra, elic Luca conducesse questi lavori a tanta perfezione, che così la volta come il pavimento paiono non di molti ma d'nn pezzo solo, La fama delle quali opere spargendosi non pure er Italia ma per tutta l'Europa, erano tenti cooro che ne volevano, che i mercatanti florentini facendo continuamente lavorare a Luca, con suo molto utile ne mandavano per tutto il mondo. E perche egli solo non poteva al tutto supplire levo dallo scarpello Ottaviano ed Agostino suoi fratelli, e li mise a fare di questi lavori ; nei qualiegli insieme con esso loro guadagnavano molto più, che insino allora con lo scarpello fatto non avevano: perciocche oltre all'opere che di loro furono in Francia ed Ispagna mandate, lavorarono ancora molte cose in Toscana, e partico-larmente al detto Piero de' Medici nella chiesa di S. Miniato a Monte la volta della cappella di marino, che posa sopra quattro colonne nel mezzo della chiesa, facendovi un partimento di ottangoli bellissimo. Ma il più notabile lavoro che in questo genere uscisse delle mani inro fu nella medesima chiesa la volta della cappella di S. Iacopo, dore è sotterrato il cardinale di Portogale, lo; bella quale, selsbene è senza spigoli, fecero io quattro tondi ne cantoni i quattro Evangelisti, e nel mezso della volta in un tomio lo Spirito Santo, riempiendo il resto de'vani a scaglie che girano secondo la volta e iliminuiscono a poco a poco insino al centro; di maniera che nou si puù in quel genere veiler meglin, ne cosa murata e commessa con più dibgenza di que-sta. Nella chiesa poi di S. Piero Buoneonsiglio solto mercato vecchio, fece in un archetto so-pra la porta la nostra Donna con alcuni angeli intornu molto vivaci. E sopra una porta d'una chiesina vicina a S. Pier Maggiore in un mezzo tondo uo'altra madonna ed alcuni angeli che sono tenuti bellissimi. E nel capitelo similmente di S. Croce, fatto della famiglia de Pazzi e d'ordine di l'ippo di ser Brunellesco, fece tutti gl'invetriati ili figure che dentro e fuori vi at veggiono. Ed in Ispagna si dice che maudò Luca al re alcune figure di tondo rillevo molto belle, insieme con alcuni lavori di marmo. Per Napoli ancora fece in Fiorenza la sepoltura di marmo all'Infante fratello del duca di Calavria con molti ornamenti d'invetriati, niutato da Agostino suo fratello. Dopo le quali cose cercò Luca di trovare il modo di dipignere le figure e le storie in sul

OPERE piano di terra cotta per dar vita alle pitture, e f tre anzi infinite opere che fece nello apazio ne fece sperimento in un tondo ebe e sopra il tabernacolo de'quattro santi intorno a Or S. Michele, nel piano del quale fece in cinque lnoghi gl'istrumenti ed insegne dell'arti de'fabbricanti con ornamenti bellissimi. E due altri tondi fece nel medesimo luogo di rilievo; in uno per l'arte degli speziali una nostra Donna, e nell'altro per la mercatanzia un giglio sopra una balla che ba iotorno un festone di frutte e foglie di varie sorte tanto ben fatte, che paiono naturali e non di terra cotta dipinta. Fece ancora per M Benozzo Federighi vescovo di Fiesole nella ebiesa di S. Brancogio una sepoltura di marmo, e sopra quello esso Federigo a giacere sitratto di naturale, e tre altre mezze figure. Enell'ornamento de'pilastri di quell'opera dipinse nel piano certi festoni a mazzi di frutti e foglie si vive e naturali, che col pennello in tavola non si farebbe altrimenti a oho: ed in vero questa opera è maravigliosa e rarissima, avendo in essa Luca fatto i lumi e l'ombra tanto bene, che non pare quasi che a fuoco ciò sia possibile. E se questo artefice fusse vivuto più lungamente che non fece, si sarebbono anco vedute maggior cose uscire delle sue mani; perché poco prima che morisse aveva cominciato a fare storie e figure dipinte in piano, delle quali vadi già io alcuni pezzi in casa sua, che mi fanno credere che ciò gli saeebbe agevolmente riuscito, se la morte, che quasi sempre rapisce i migliori quando sono per fare qualche giovamento al mondo, non l'avesse levato prima che biaogno non era di vita-Rimase dopo Luca, Ottaviano ed Agustino suoi fratelli; e d'Agostino nacque un altro Luca che fu ne suoi tempi litteratissimo, Agostino dunque seguitando dopo Luca l'arte, fece in Perugia l'anno 1/61 la facciata di S. Bernardino, e dentrovi tre storie di basso ellievo e quattro figure tonde molto ben condotte e con delicata maniera; ed in questa opera pose il suo nome con queste paroles augustini Plosentini La-Della medesima famiglia Andrea nipote di

Luca lavorò di marmo benissimo, come si vede nella cappella di S. Maria delle Grazie fuor d'Arezzo, dove per la comunità fece in un grande ornamento di maemo molte figurette e tonde e di mezzo rilievo: In pu ornamento, dico, a una Vergine di mano di Parri di Spinellu aretino. Il médesimo fece di terra eotta in quella eittà la tavola della cappella di Puccio di Magio in S. Francesco, e quella della Circoncisione per la famiglia de' Bacci. Similmente in S. Maria in Grado è di sua mano nna tavola bellissima con molte figure, e nella compagnia della Trinità all'altar maggiore è di sua mano in una tavola un Dio Padre else sostiene con le braccia Cristo eroeifisso circondato da una moltitudine d'an-geli, e da hasso S. Donato e S. Berhardo ginocchioni. Similmente nella chiesa ed in altri luoghi del sasso della Vernia fece molte tavole, else si sono mantenute in quel luogo deserto, dove niuna pittura ne anche pochissimi anni si sarebbe conservata. Lo stesso Andrea lavoro in Fiorenza tutte le figure che sono nella loggia dello spedale di S. Paolo di terra invetriata che aono assai buone, e similmente i putti che fasciati e nudi sono fra un arco e l'altro ne'tondi della loggia dello spedale degl'Innocenti, i quali tutti sono veramente mirabili, e mostrano la gran virtù ed arte d'Andrea, senza molte al-

lella sua vita, che gli durò anni ottantaquattro. Mori Andrea l'anno 1528; ed io esseptlo ancor fanciullo, parlando con esso lui, gli udii dire, anzi gloriarsi, d'essersi trovato a portar Donato alla sepoltues, e mi ricordo che quel bnon vecchio di ciò ragionando n' aveva vanagloria. Ma pre tornare a Luca, egli fu con gli altri suoi seppellito in S. Pier Maggiore nella sepoltura di casa lorn; e dopo lui nella medesima fu riposto Andrea, il qual Insciò due figliuoli frati in S. Marco atati vestiti dal reverendo fra Girolamo Savonarola, del quale furono sempre quei della Robbia molto divoti, e lo ritrassero la quella maniera che ancora oggi si vede nelle medaglie. Il medesimo oltre i detti due frati ebbe tre altri figliuoli, Giovanni che attese all'arte e che ebbe tre figliuoli, Marco, Lucantonio, e Simone che morirono di peste l'anno 1527 essendo in buona aspettazione: e Luca e Girolamo che attesono alla scultura, De'quali due Luca fu molto diligente negl'invetriati, e fece di sua mano, oltre a multe altre opere, i pavimenti delle logge papali che fece fare in Roma con ordine di Baffaelio da Urbino Papa Leune X e quelli ancora di molte camere dove fece l'imprese di quel pontefice. Girolamo che era il minore di tutti attese a lavorare di marmo e di terra e di bronzo, e già era, per la concorrenza di Jacopo Sansovino, Bacejo Bandinelli, ed altri maestri de'snoi tempi, fattosi valentuomo, quando, da alcuni mercatanti fiorentini fu condotto in Francia, dove fece molte opere per lo re Francesco a Madri, luogo non molto lontano da Parigi, e particolarmente un palazzo con molte figure ed altri ornamenti d'una pietra che e come fra noi il gesso di Volterra, ma di miglior natora, perche è tenera quando si lavora, e poi col tempo diventa dura. Lavorò ancora di terra-molte cose in Orliens e per tutto quel regno fece opere, acquistandosi fama e bonissime facoltà. Dopo queste cose intendendo che in Fiorenza non era rimaso se non Luca suo fratello, trovandosi ricco e solo al segvicio del re Francesco, condusse ancor lui in quelle parti per lasciarlo in eredito e buono avviamento; ma il fatto non andò così : perche Luca in poco tempo vi si mori, e Giroamo di nuovo si trovò solo e senza nessuno de' suoi r perché risolutosi di tornare a godersi nella patris le ricchezze che si aveva con fatica e sudore guadagnate, ed anco lasciare in quella qualche memoria, si acconciava a vivere in Fiorenza l' anno 1553 ; quando fu quasi forzato mutar pensiero : perche venendo il Duca Cosimo, dal quale sperava dovere essere con onor adoperato, oceupato nella guerra di Siena, se ne tornò a morire in Francia, e la sua casa non solo rimase eĥiusa e la famiglia spenta, ma restò l' arte priva del vern modo di lavorare gl'invetriati; perciocche schbene dopo lorn si è qualeuno esercitato in quella sorte di scultura, non è però ninno giammai a gran pezza arrivato all'eccellenza di Luca vecchio, d'Andrea, e degli altri di quella famiglia. Onde se jo mi sono disteso in questa namigia. Onge se lo mi sono discelo in questo materia forze più che non pareva che bisognas-se, scusimi ognuno, poiche l'aver trovato Linca questo naove aculture, le quali non ebbero, che si sappia, gli antichi Romani, richiedeva che, come bo fatto, se ne ragionasse a lungo. E se dopo la vita di Luca vecchio ho succintamente detta aleune cose de' suei discendenti che sono stati insino a'giorni nostri, ho così fatto per non avere altra volta a rientrare in questa materis. Luca dunque passando da un lavoro ad un altro, e dal marmo al bronzo e dal bronzo alla terra, ciò fece non per infingardaggine, ne per essere, come molti sono, fantastico, instabi-le, e non contento dell'arte sua, ma perchè si sentiva dalla natura tirato a cose nnove, e dal hisogno a nno esercizio secondo il gusto suo e di manco fatica e più guadagno. Onde ne venne arricchito il mondo e l'arti del disegno d'un'arte nuova, utile, e bellissima, ed egli di gloria e lode immortale e perpetua. Ehbe Luca bonissimo disegno e grazioso, come si può vedere in alcune carte del nostro libro lumeggiate di biacea, e in una delle quali è il auo ritratto fatto da lui stesso con molta diligenza, guardandosi in una spera.

# VITA DI PAOLO UCCELLO

PITTORA FIGARATINO Paolo Uccello sarebbe stato il più leggiadro e capriccioso ingrgno che avesse avuto da Giotto in qua l'arte della pittura, se egli si fusse affaticato tanto nelle figure ed animali, quanto egli si affaticò e perse tempo nelle cose di prospattiva, le quali ancorche sieno ingegnose e belle. chi le segue troppo fuor di misura getta il tempo dietro al tempo, affatica la natura, e l'inge-gno empie di difficultà, e bene spesso di fertile e facile lo fa tornar aterile e difficile, e se ne cava (da chi plù attende a lei che alle figure) la maniera secca e piena di profili, il che genera il voler troppo minutamente tirar le cose: oltre che bene spesso ai diventa solitario, strano, malinconico, e povero, come Paolo Ucceilo, il quale. dotato dalla natura d'un ingegno sofistico e sottile, non ebbe altro diletto, che d'investigare alcune cosc di prospettiva difficili ed impossibi-li; le quali ancorche capricciose fussero e belle, l'impedirono nondimeno tanto nelle figure, che poi invecchiando sempre le fece peggio. E non e dubbio che chi con gli studi troppo terribili violenta la natura, sebbene da un canto egli assottiglia l'ingegno, tutto quel che fa non par mai fatto con quella felicità e grasia, che naturalmente fanno coloro che temperatamente con paret tanno cotoro che temperatamente con uua considerata intelligenza piena di giudisio mettono i colpi a'liuoghi loro, fuggendo certe sottilità che più presto recano addosso all'opere un non so che di steuto, di arcco, di difficile, e di cattiva maniera che muove a compassione chi le guarda, piuttosto che maraviglia; atteso che l'ingegno vuol essere affaticato, quando l'intel-letto ha voglia di operare e che I furore è acceso; perelic allora si vede uscirne parti eccel-lenti e divini, e concetti maravigliosi. Paolo dunque andò sensa intermettere mai tempo aicunu dietro sempre alle cose dell'arte più difficile, tanto che ridusse a perfezione il modo di tirare le prospettive dalle piante de casamenti e da profili degli edifizi, condotti insino alle cime delle cornici e de letti, per via dell'intersecare le linee, facendo ch'elle scortassino e diminuisann al centro, per avere prima fermato o alto o basso dove voleva la veduta dell'occhio; e tanto insomma si adoperò in queste difficulta, che introdusse via, modo, e regola di mettere le figure in su'piani dove elle posano i piedi, e di mano in mano dove elle scortassino, e diminuendo a

facendo a caso. Trovò similasente il modo di girare le crociere e gli archi delle volte, lo scorgirare se crocere e gii afondati delle travi, le co-lonne tonde per far in un canto vivo del moro d'una casa che nel canto si ripieghino, e tirate in prospettiva rompano il canto, e lo faccia per il piano; per le quali considerazioni si ridusse a starsi solo e quasi salvatico senza molte pratiche le settimane ed i mesi in casa, senza lasciarsi vedere. Ed avvengache queste fussino cose difficili e belle, s'egli avesse speso quel tempo nello sindio delle figure, ancorche le facesse con assai buon disegno, l'avrebbe condotte del tutto perfettissime; ma consumando il tempo in questi ghiribizzi, si trovò mentre che visse più povero che famoso. Onde Donatcho scultore suo amiciasimo gli disse molte volte, mostrandogli Paolo mazzocchi a punte e a quadri tirati in prospettiva per diverse vedute, e palle a settantadue facce a punte di diamonti, e in ogni faccia brucioli avvolti su per li bastoni e altre bizzarrie, in che spendeva e consumava il tempo: En Paolo, questa tua prospettiva ti fa lasciare il certo per l'incerto: queste sono cose che non servono se non a questi che fanno le tarsie; perciocche empiono i fregi di hrucioli, di chiocciole tonde e quadre, e d'altre cose si-mili. Le pitture prime di Paolo furono in fresco in una niochia bislunga tirata in prospettiva nello spedale di Lelmo, cioè un S. Antonio Abate e S. Cosimo e Damiano che lo mettono in mezzo. In Annalena monastero di donne fece due figure; e in S. Trinita sopra alla porta si nistra dentro alla chiesa in fresco storie di S. Francesco, cioè il ricevere delle stimate, il riparare alia chiesa reggendola con le spalle, e lo abboccarsi con S Dumenico. Lavorò ancora in S. Maria Maggiore in una cappella allato alla porta del fianco che va a S. Giovanni dove e la tavola e predella di Masaccio nna Nunzinta in fresco, nella qual fece un casamento degno di considerazione, e cosa nuova e difficile in quei templ, per essere stata la prima che si mostrasse con bella maniera agli artefici, e con grazia e pro porzione mostrando il modo di fare afuggire le linec, e fare che in un piano lo apazio che è poco e piccolo acquisti tanto, che para assai lon-tano e largo, e coloro che con giudizio sanno a questo con grazia aggingnere l'ombre a'suoi luoghi ed i lumi con colori, faono senza diibbio che l'occhiu s'inganna, che pare che la pittura sia vivae di rilievo. E non gli hastando questo, volle anco mostrare maggiore difficultà in alcune colonne che scortano per via di prospettiva, le quali ripiegandosi rompono il canto vivo della volta dove sonn i quattro Evangelisti, la qual cosa fu tenuta bella e difficile; ed in vero Paolo in quella professione fu ingegnoso e valente. Lachiostro di verdeterra ed in parte colorito le vite de'santi Pailri, nelle quali non osservò molto l'unione di fare d'un solo colore, come ai deono le storie; perché fece i campi azzurri, le ueuno le storie; percite iece i campi attuiri, le città di subre; e gli edifit; variati secondo che gli parre; ed in questo mancò, perche le cose che si fingono di pietra non possono e non deono essere linte d'altro colore. Dicesi che mentre Paolo lavorava questa opera, un abate che era allora in quel luogo, gli faceva mangiar quasi son altro che formegio. Perobe esaendogli venuto a nois, delibero Paolo, come timido ch'eproporzione sfuggissino; il che prima si andava gli cra, di non vi andare più a lavorare i onde facendolo cercar l'abate, quando sentiva domandarsi da'frati non voleva mai essere in casa; e se per avventura alenne coppie di quell'ordine scoutrava per Fiorenza, si dava a correre quantu più poteva da essi fuggendo. Per il che due di loro più curiosi e di lui più giovani lo raggiunsero un giorno, e gli domandaronn per qual ea gione egli non tornasse a finir l'opera com ciata, e perche veggendo frati si fuggisse? Ripose Paolo: Voi mi avete rovinsto in modu, che non solo fuggo da voi ma non posso anco praticare ne passare dove siano legnatuoli, e dl tutto e stato causa la poca discrezione dell'abate vostro, il quale fra torte e minestre fatte sempre con cacio mi ba messo in corpo tanto formaggio, ehe io ho paura, essendo già tutto cacio, ili non esser messo in opera per mastrice; e se più oltre continuassi, non sarei più forse Paolo, ma cario. I frati partiti da lui con risa grandissime dissero ogni coss all'abate, il quale fattolo tornare al lavoro, gli ordinò altra vita che di formaggio. Dopo dipinse nel Carmine nella cappella di S. Girolamo de' Pugliesi il dossale di S. Cosimo, e Damiano. In casa de' Medici dipinse in tela a tempera alcune storie di animali, de'quali sempre si ditettò, e per farli bene vi mise grandissimo studio; e che è più, tenne sempre per casa dipinti uccelli, gatti, e cani, e d'ogni sorta di animali atrani che potette aver in disegno, non potendo tenerne de'vivi per esser povero; e perché si dilettà più degli necelli che d'altro fu cognominato Paolo Uccelli. E in detta casa fra l'altre storie d'animali fece aleuni leoni che combattevano fra loro, con movenze e fierezze tanto terribili che parevano vivi. Ma cosa rara era fra l'altre una storia, dove un serpente combattendo con un leone mostrava con movimen to gagliardo la sua fierezza ed il veleno che gli schizzava per bocca e per gli occhi, mentre una contadinella ch'è presente guarda un bue fatto in iscurto bellissimo, del quale n'è il disegno proprio di mano di Paolo nel nostro libro de' disegni; e similmente della villanella, tutta piena di paura ed in atto di correre, fuggrado dinanzi a quegli animali. Sonovi similmente certi pastori molto naturali, ed un paese alse fu tenuto cosa molto bella nel suo tempo, e nell'altre tele fece alcune mostre d'uomini d'arme a cavallo di que tempi con assai ritratti di naturale. Gli fu fatto poi allogagione nel chiostro di S. Maria Novella d'alcune storie: la prime delle quali sono quando a'entra di chiesa nel chiostro: La ere azion degli animali con vario e intinito nuanero d'acquatici, terrestri, e volatili. E perché era capricciosissimo e, come sl è detto, si dilettava grandemente di far bene gli animali, mostrò iu certi leoni che si vogliono mordere quanto sia di superbo in quelli, ed in alcuni cervi e daini la velocità ed il timore; oltre che sono gli uccelli ed i pesci con le prane e squame vivis-simi; ferevi la creazione dell'uomo e della femmina, ed il peccar loro con bella maniera, affaticata e ben condotta. Ed in questa opera si dilettò far gli alberi di colore, i quali allora non era costume di far molto bene : così ne paesi egli fu il primo che si gnadagnasse nome fra i vecchi di lavurare e quelli ben condurre a più perfezione, che non avevano fatto gli altri pittori innanzi a lni; sebbene di poi è venuto chi gli ha fatti più perfetti: perche con tanta fatica non pote mai dar loro quella morbidezza ne quella unione che è atata data luro a'tempi nostri nel

colorirli a olio. Ma fu ben assai che Paolo con l'ordine della prospettiva gli andò diminuendo e ritraemilo, como stanno quivi appunto, facendovi tutto quel che vedeva, rice campi, arsti, fossati, ed altre minuzie della natura in quella sus maniera seeca e tagliente; laddove se egli avesse scelto il buono delle cose, e messo in opera quelle parti appunto che turnano bene in piltura, sarebbonn stati del tutto perfettissimi. Finito ch'ebbe questo, lavorò nel medesimo chiostro sotto due storie di mano d'altri, e più basso fece il diluvio con l'arca di Noc, ed in essa con tanta fatica e con tant'arte e diligenza lavorò i morti, la tempesta, il forore de' venti, l lampi delle saette, il troncar degli alberi, e la psura degli uomini, che più non si può dire. Ed in iscorto fece in prospettiva un morto al quale un corbo gli cava gli occhi, ed un putto annegato, che per aver il corpo pieno d'acqua fa di quello un arco grandissimo. Dimostrovvi ancora vari affetti umani, come il poco timore dell'aequa in due ebe a cavallo combattono, e l'estrema paura del morire in una femmina e in un maschio che sono a cavallo in su una bufola, la quale per le parti di dietro, empiendosi d'acqua, la disperare in tutto coloro di poter salvarsi: opera tutta di tanta bonta ed eccellenza, che gli acquistò grandissima fama, Diminui le figure ancora per vie di linee in prospettiva, e sece mazzocchi eil altre cose in tal opera certo bellissime. Sotto questa storia dipinse ancora l'inebriazione di Noe col dispregio di Cam suo figliuolo, nel quale ritrasse Dello pittore e scultore fiorentino suo amico, e Sem e lafet altri snoi figliuoli che lo ricuoprono, mostrando esso le sue vergogne. Fece quivi parimente in prospettiva una botte che gira par ogni lato, cosa tenuta molto bella; e così una pergola piena d'uva, i eni legnami di piane aquadrate vanno diminuendo al punto; ma ingannossi, perche il diminuire del piann di sotto, dove posano i piedi le figu-re, va coo le lince della pergola, e la botte non va con le medesime lince che sfuggono; onde mi aono maravigliato assai, che uno tanto accurato e diligente facesse un errore così notabile. Fecevi auco il sacrifizio con l'arca aperta tirata in prospettiva con gli nedini delle stanghe nell'altezza partita per ordine, dove gli uccelli sta-vano accomodati, i quali si veggono uscir fuora volando in iscorto di più ragione, e nell'aria si vede Dio Padre ebe appare sopra il sagrifizio ebe fa Noe con i figliuuli; e questa di quante figure fece Paolo in questa opera è la più diffieile; perché vola col capo in scorto verso il muro, ed ba tanta forza, che pare ebe il rilievo di uella tigura lo buchi e lo sfondi. Ed oltre cii ha quivi Noe attorno molti diversi ed Infinità animali beliissimi. In somma diede a tutta c sta opera morbidezza e grazia tanta, che ell'è senza comparazione superiore e migliore di tutte l'altre sue, onde fu non purc altora, ma oggi grandemente lodata. Fece in S. Maria del Fiore per la memoria di Giovanni Acuto inglese capi-tano de' Fiorentini, che era morto l'anno 1393, un cavallo di terra verde tenuto bellissimo e di grandezza straordinaria, e sopra quello l'imma-gine di esso capitano di chiaroscuro di color di verde terra, in un quadro alto braccia direi nel mezzo d'una facciata della chiesa, dove tirò Paolo in prospettiva una gran cassa da morti, fin-gendo che il corpn vi fusse dentro; e sopra vi pose l'immagine di lui armata da capitano a

cavallo. La quale opera fo tenuta, ed è ancora cosa hellissima per pittura di quella sorta; e se Paolo non avesse fatto che quel cavallo mnove le gambe da mia banda sola, il che naturalmente i cavalli non fanno, perche cascherebbono (il ebe forse gli avvenne, perché non era avvezzo a cavalcare, ne praticò con cavalli, come con gli altri animali), sarebbe questa opera perfetlissima; perché la prospettiva di quel cavallo ehe e grandissimo, e molto bella; e nel basamento vi sono queste lettere: PAULI DECELLI OPUS. Feee nel medesimo tempo e nella medesima chiesa di colorito la sfera dell'ore sopra alla porta priocipale dentro la chiesa con quattro teste ne canti colorite in fresco. Lavoro anco di colore di verde terra la loggia che è volta a ponente sopra l'orto del monasterio degli Angeli, cine sotto eiascun arco una storis de' fatti ili S. Benedetto Abate, e delle più notabili cose della soa vita insino alla morte; dove fra molti tratti ebe vi sono beilissimi, ve n'bs uno dove nn monasterio per opera del demonio rovios, e sotto i sassi e legni rimane un frate morto. No e manoo notabile la paura d'un altro monseo, che fuggendo ha i panni che, girando intorno all'ignudo, evolatzano con bellissima grazia; nel che destò in modo l'animo ogli artefici, che eglino hanno poi seguitato sempre questa maniera. E bellissima aucora la figura di S. Benedetto, dove egli con gravità e devozione nel cospetto de' suoi monaei risascita il frate morto. Pinalmente in tutte quelle storie sono tratti da essere considerati, e massimamente in certi luoghi, dove sono tirali in prospettiva infino agli embrici e tegoli del tetto. E nella morte di S. Benedetto, mentre i sool monaei gli fanno l'esequie e to piangono, sono aleuni infermi e decrepiti a vederlo molto belli. È da considerare ancora che fra molti amorevoli e devoti di quel santo vi è no monaco vecchio con due grucce sotto le braccia, nel quale si vede un affetto mirabile, e forse aperanta di riaver la sanità. In questa opera non sono parsi di colore pe molti easamenti o prospettive difficili, ma si bene gran disegno e del buono assai. In molte case di Pirenze sono assai quadri in prospettiva pee vani di lettucci, letti, ed altre cose, pircoli di mano del medesimo; ed in Gualfonda partieularmente nell'orto, che era de' Bartolini e in nu terrazzo, di sua mano quattro storie in legname piene di guerre, cioè cavalli e nomini armati con portature di que' tempi bellissime; e fra gli nomini è ritratto Paolo Orano, Ottobuono de Parma, Luca da Canale, e Carlo Malatesti Signor di Rimini, tutti espitani generali di quei tempi. E i detti quadri furono a'nostri tempi, perche erano guasti ed avevano patito, fatti raceoneiare da Giuliano Bagiardini, che piuttosto ha loro noeioto che giovato. Fu condotto Paolo da Domato a Padova, quando vi lavoro, e vi dipinse pell'entrata della casa de' Vitali di verde terra alruni gigaoti che, serondo ho trovato in una lettera latina che scrive Girolamo Campagnolo a M. Leonico Tomeo filosofo, sono tanto belli, che Andrea Mantegna ne faceva grandissimo conto. Lavorò Paolo in fresco la volta de' Peruzzi a triangoli in prospettiva, ed in su i cantoni dipinae nelle quadrature i quattro ele-menti, ed a eissenno fece un animale a proposito: alla terra una talpa, all'acqua un pesce ol finoco la salamandra, ed all'aria il camaleonche ne vive e piglia ogni colore. E perche

non ne aveva mai vedoti; fece un cammello che apre la bocca ed ingblottisce aria, empiendosene il ventre: almolicità certo grandissima. alludendo per lo nome del cammello a un animale che e simile a un camarro secco e picco-In, col fare una bestiaccia disadatta e grande. Grandi furono veramente le fatiche di Paolo nella pittura, avendo disegnato tanto, che lasciò a' suoi parenti, secondo che da loro medesimi ho ritratto, le casse piene di disegni. Ma sebbene il disegnare è assai, megllo è nondimeno mettere in opera, poiehe hanno maggioe vita l'opere che le carle disegnate. E sebbene nel nostro libro de'disceni sono assai cose di figure, di prospettive, d'uccelli, e d'animali belli a maraviglia, di tutti è mirliore un mazzocchio tirato con linee sole tsoto beilo, che altro ebe la pacienza di Paolo non l'avrebbe condetto, Amb Paolo, sebbene era persona stratta, la virtu degli artetlei suoi; perelie ne rimanesse ai posteri memoria, ritrasse di soa mano in una tavola lunga einque nomini scenalati, e la teneva in 'casa per memoria loro: l'uno era Giotto pittore, per il lume e principio dell'arte; Filippo di ser Brannelleschi il secondo per l'architettora; Donatello per la scultura; e se stesso per la prospettiva ed animali; e per la matematica Giovanni Manetti suo smieo, col quale conferiva assai e ragionava delle eose di Euclide. Dicesi che essendogli dato a fare sopra la porte di S. Tommaso in mercato recchio lo stesso santo, ebe a Cristo cerca la piaga, else egli mise in quell'opera totto lo studio che seppe, dicendo che voleva mostrar in quella quanto valeva e sapeva; e eosì fece fare una serrata di tavole, acciò nessuno potesse vedère l'opera sua se non quando fuise finita. Perché scontrandojo un giorno Donato tutto aolo gli disse; E che opera sia goesta tua, che così serrata la ticni? Al qual eispondendo Paolo disse: Tu vedrai, e hasta. Non lo volle astringer Donato a dir più oltre, pensando, come cea so lito, vedere, 'quando fosse tempo, qualche miracolo. Trovandosi poi una mattina Donato per comperar frutte in mercato veccbio, vide Paolo che scopriva l'opera sua; perche salutandolo cortesemente fu dimandato da esso Paolo, che curiossmente desiderava udirne il giodizio soo, quello che gli paresse di quella pittura Donato, guacdato che ebbe l'opers ben bene, disse: Eli Paolo ora ehe sarebbe tempo di coprire, e in secopri. Allora contristandosi Paolo grandemente, si senti avere di quella sua ultima fatica molto più biasimo, ebe non aspettava di averne iode; e non avendo ardire, come avvilito, d'uscie più fora, si rinchiuse in casa; attendendo slla prospetti va, ebe sempre lo tenne povero ed intenebrato insino alla morte. E così divenuto vecchissimo, e poca contentezza avendo nella sua vecchiaia si mori l'anno ottantatreeslmo della sua vita nel 1432, e fu sepolto in S. Maria Novella Laselò di se uns figliuola che sapeva disegna-

re, e la moglie, la qual soleva dire che tutta la notte Paolo stava nello serittoio per trovar teemini della prospettiva, e ebe quando ella lo ebiamava a dormire, egli le diceva : Ob ebe dolce cosa è questa prospettiva! Ed in vero s'ella fu dolce a lui, ella non fu anco se non cara ed ntile per opera sua a coloro ehe in quella si sono dopo di lui esercitati.

### VITA DI LORENZO GHIBERTI

PITTOS PIOPENTINO.

Non é dubbio, che in tutte le città coloro che con qualche virtu vengono in qualche fama fra gli uomini, non siano il più delle volte on santissimo lume d'esempio a molti che dopo lor nascono ed in quella medesima età vivono, oltra le lodi infinite e lo straordinario premio ch'essi vivendo ne riportago. Ne è cosa che più desti gli animi delle genti e faccia parere loro meu faticosa la disciplina degli studi, che l'onore e l'utilità che si cava poi dal sudore delle virtu: perciocche elle rendono facile a eisscheduno ogni mpresa difficile, e con maggiore impeto fanno secrescere la virtù loro, quando con le lode del mondo s'inalzano. Perche infiniti cho ciò senteno e veggono si mettoon alle fatiche, per venire in grado di meritare quello che veggono aver meritate un suo compatriota, e per questo anticamente o si premiavano coo riceliezze i virtuosi, o al onoravano con trionfi, el immagini. Ma perelic rade volte è che la victu pon sia persegnitata dall' invidia, bisogna ingegnarsi, quanto si può il più, ch'ella sia da una estrema eccellenza superata, o almeno fatta gagliarda e forte a sostenere gl'impeti di quella, come ben seppe e per meriti e per soste Lorenzo di Cione Ghiberti, altrimenti di Bartoloccio, il quale meritò da Donato scultore e Filippo Brunelleschi architetto e scultore, eccellenti artefici, essere posto nel luogo loro, conoscendo casi in verità. ancora che, il senso gli strignesse forse a fare il contrario, che Lorenzo era migliore maestro di loro nel getto. Fu veramente ciò gloria di quelli e confusione di molti, i quali presumendo di sè si metteno in opera ed occupano il luogo dell'altrei virtu, e non facendo essi frutto alcuno, ma penando mille atmi a fare una cosa, atuchano ed opprimono la scienza degli altri con malignità e con invidis. Pu dunque Lorenco figlinoso di Bartolnecio Ghiberti, e das suoi primi anni imparò l'arte dell'orefice col padre, il quale era recordinte maestro e gl'insegno quel mestiero, il quale da Lorenao fu preso talmente, ch'egli lo facera assai meglio che 'l padre. Ma dilettan-doi molto più dell'arte della scultura e del disegno, maneggiava qualche volta colori, ed aleun' altra gettava figurette piccole di bronzo, e le finiva con molta grazia. Difettossi anco di contraffare i coni delle medaglie antiche, e di paturale nel suo lempo ritrasse molti suei amiei. E mentre egli con Bartéluccio lavorando cercava acquistare in quella professione, venne in Fiorenza la peste l'anno 1400, secondo ebe racconta egli medesimo in un libro di sua mano dove ragiona delle cose dell'arte, il quale è appresso al R. M. Cosimo Bartoli gentiluomo florentino: alla quale peste aggiuntesi alcune discordie civili ed altri travagli della città, gli fu forza partirsi ed andamene in comp d'un altro pittore in Romagna, dove in Ari-nini dipinsero al signor Pandolfo Malatesti una camera e molti altri lavori, che da lor faroun con deligeoza finiti e con soddisfazione di quel signore, che aneora giovacetto si dilettava assai delle cose del disegno. Non restando perciò in quel mentre Lorenzo di studiare le cose del disegno ne di lavorare di rilievo cera, stucchi, ed altre cose simili, ronoscendo egli molto bene che si fatti rilieri piccoli sono il disegnare degli

alteri, e che senza cotale disegno non si può da lore conducte alcuna cosa a perfezione. Ore non essendo stato molto fuec della patria cessò la pestifenza, code la Signoria di Piorenza e l'arte dei mercatanti deliberarono (avendo in quel tempo la scultura eli artelici sugi in corellenza con forestieri come Fiorentini) che si dovesse, come si era già molte volte ragionato, fore l'altre due porte ili S. Giovanni, tempio antichissimo e principale di quella città. E ordinato fra di loro ebe si faccase intendere a tulti i macstri che arano tenuti migliori in Italia, che comparissono in Fiorenza per fare esperimento di loro in una mostra d'una storia di bronze, simile a una di quelle che già Andrea Pisano aveva fatto nella prima porto, fu acritto questa deliberazione da Bartolnerio a Lorenzo che in Pesaro lavorava, confortandolo a tocnare a Fiorenza a dar saggio di se: che questa cra occasione da farsi conoscere e da mostrare l'ingegno sno: oltra che c'ne trerrebbe si fatto unte, che no l'uno ne l'altro arebbono mai più bisogno di lavorare pere, Mossero l'animo di Lorcogo le parole di Bartoluccio di maniera, che quantuoquo il signor l'andelfo ed il pittore e tuita la sua corte gla facessino careste grandissime, prese Lorenzo da quel signore liernes e dal pittore, i quali pur con fatica e dispincere loro lo lasciareo partire, non giovando ne promesse ne acerescere provvisione, parendo a Lorenzo ognora mille anni di tornerea Escrepza: Partitosi danque, felicemente alla sua patria si riduse. Erano già comparsi molti forestieri, e fattosi conoscer a'consoli dell'arte, da'quali fucono eletti di tetto il namero sette ascestri, tro Fiorentini e gli altri Toscani, e fn ordinato loro una proveisione di danari, e che freun anno ciascuno dovesse aver finito una staria di prouzo della medesima grandezza ch'erano quelle della prima porta per auggio. Ed cléssera che dentro ai facesse la storia quando Abeaum sacrifica Isse sun figliarde, melle quale pensarono dovere evere è detti maratri che mpatrare quanto alle difficultà dell'arte, per essero storia che civa dentro parai, ignudi; vestiti, ed animali, e si potevano far le prime figure di rilievo e le seconde di mezzo e le terze di basso. Furono i concerrenti di questa opera Filippo di ser Brunellesco, Donato e Lorenzo di Bartoluccio Fiorentini, e Iacopo dalla Quereja sanese, e Niecolò d'Arezzo suo creato, Francesco di Vendabrina, e Simone da Colle detto de'bronzi, i quali totti dinanzi a'consoli prometarro dare condotta la storia nel tempo detto. E ciascono alla soa dato principio, con ogni studio e diligenza mettevano ogni lor forza e sapere per passare d'eccellenza l'un l'altro, tenendo nascoso quel che facevano segretissima-mante per non zaffrontare nelle cose medesime. Solo Lorenzo, che aveva Bartolnecio che lo gul-dava e gli faceva far fatiche e molti modelli in-nanzi che ai risolvessino di metterne in opera nessuno, di continuo menova i cittadini a ved re, e talore i forestieri che passavano, se intendevano del mestiero, per sentire l'animo loro, i quali pereri foron caginne ch'egli condusse un modelle molto ben lavorato e senza nessun difetto. E con fatte le forme e gittatolo di bronzo venne benissimo; onde egli con Bartolopcio st padre lo rinettò con amore e pazienza tale, che non si peteva conducre ne finire meglio. E ve-nuto il tempo che si aveva a vedere e paragone, fu-la sua e le altre di quei maestri finite del

tutto e date a giudicio dell'arte de' mercatanti. Perché vedute tutte da'consoli e da molti altri cittadini, furono diversi i pareri ehe si fecero sopra di ciò. Erano concorsi in Fiorenza molti prestieri, parte pittori e parte scultori, ed aleuni orefici. i quali furono chiamati dai consoli a dover dar giudisio di queste opere insieme con gli altri di quel mestiere che abitavano in Finrenza, Il qual numero fu di trentaquattro persone, e cisseuna nells sus arte peritissimos e quantunque fussino in fra loro differenti di parere, piacendo a chi la maniera di uno a chi quella di un altro, si accordavano nondimeno che Filippo di ser Brunellesco e Lorenzo di Bartoluccio avessina e meglio e più copiosa di figure migliori composta e finita la storia loro che uon aveva fatto Donato la sua, aneora cheanco in quella fusse grandisegno. In quella di lacopo dalla Quereia erano le figure buone, ma non avevago finezza, sebben erano fatte con disegno e deligeoga, L'opera di Francesco di Vandabrina aveva buone teste ed era ben rinetta, ma era nel compimento confusa. Quella di Simon da Colle era no hel getto, perche eiò fare era ana arte, ma una aveva molto disegno, il saggio di Niccolò di Arezzo, che era fatto con buona pratira, aveva le figure tozze ed era mal risetto. Solo quella atoria che per saggio fece Lorenzo, la quale ancora si vede dentro all'udienza dell'arte de'mercatanti, era in tutte le parti perfettissima: aveva tutta l'opera disegoo, ed era benissimo composta; le figure di quella maniera erano avelte e fatte con grazia ed attitudini bel-Bissime, ed era finita con tanta diligenza, che pareva fatta non di getto e rinetta con ferri, ma col fiato. Donato e Filippo vista la diligenza che Lorenzo aveva usata nell'opera sua, si tiraron da un canto, e parlando fra loro, risolverono che l'opera dovesse darsi a Lorenzo; parendo loro elle il pubblico ed il privato sacebbe meglio servito, e Lorenzo essendo giovanetto, ehe non passava venti anni, arrebbe nello esercitarsi a fare in quella professione que frutti maggiori che prometteva la bella storia, che egli a giudizio loro aveva più degli altri eccellentemente condutta, dicendo che sarebbe stato piuttosto pera Invidiosa a levargliela, che non era virosa a fargliela avere.

Cominciando adunque Lorento l'opere di quel-la poita per quella che è dirimpetto all'opera di S. Giovanni, fece per una parte di quella un te-laio grande di legno quanto aveva a esser appunto, scorniciato e con gli ornamenti delle te-ste in su le quadrature intorno allo spartimento de'vani delle atorie, e con que' fregi che andavana intorno. Dopo fatta e seces la forma con ogni diligenza in una stanza che aveva compro dirimpetto a S. Maria Nuova, dové è nggi lo spedale de' tessitori che si chiamava l'Aia, fece una senace grandissima, la quale mi ricordo aver vedntoj e gettò di metallo il detto telaio. Ma come volte la sorte non venne bene; perchè conoscinto il disordine, senza perdersi d'animo o sgomentarsi, fetta l'altra forma con prestezza senza che niuno lo sapesse, lo rigettò e venne benissimo. Onde cosi andò arguitando tutta l'opera, gettando ciasenns storia da per se, e rimetten dole nette eb'erano al luogu suo. E lo spartimento dell'istorie fu simile a quello che avera già fatto Andrea Piano nella prima porta che ili disegnò Giotto, facendovi venti atorie del catamento nuovo, ed in otto vati simili a quelli

seguitando le dette storie. Da piè fece i quattro Evangelisti due per porta, e così i quattro Dot-tori della ebiesa nel medesimo modo, i quali sono differenti fra loro di attitudini e di panni: chi scrive, chi legge, altri penss, e variati l'un dall' altro si mostrano nella lor prontezza molto ben'condotti. Oltre che nel telajo dell' ornamento riquadrato a quadri intorno alle atorie v'è una fregiatura di foglie d'ellera e d'altre 1agioni tramezzate poi da cornici, ed in su ogni cantonata una testa d'nomo o di femmina tutta tonda figurate per profeti e sibille, che sono molto belle e nella loro varietà mostrano la bonta dell'ingegno di Lorenzo. Sopra i Dottori ed Evangelisti già detti ne' quattro quadri da pie seguita dalla banda di verso S. Maria del Piore il principio; e quivi nel primo quadro o l'An-nnasizzione di nostra Donna, dove egli finse nell'attitudine di essa Vergine uno spavento ed un subito timore storcendosi con grazia per la venuta dell'Angelo. Ed a lato a questa fece il nascer di Cristo, dove è la nostra Donna che avendo partorito ata a gianere riposandosi; evvi Giuseppe che contempla i pastori e gli angeli che cantano. Nell'altro lato a questa, che è l'altra parte della porta, a un medesimo pari seguita la storia della venuta de' Magi, e il loro adorar Cristo dandegli i tributi. dov' è la corte che li seguita con cavalli ed sitri arnesi fatta con grande ingegno E così alluto a questa è il suo disputare nel tempio fra i dottori, nella quale è non meno espressa l'ammirazione e l'udienza che danno a Cristo I dottori, che l'allegressa di María e Giuseppe ritrovandolo. Seguita sopra queste, ricominciando sopra l'Annunaiazione, la storia del battesimo di Cristo nel Giordano da Giovanni, dove ai conosce negli atti loro la riverenza dell'uno e la fede dell'altro. Allato a questa seguita il diavolo che tenta Cristo, che spaventato per le parole di Gesú fa un'attitudine spaventosa, mostrando per quella il cono-sorre ebe egli è figliuolo di Dio. Allato a questa nell'altra bauda è quando egli caccia del tempio i venditori, mettendo loro sottosopra gli argenti, le vittine, le colombe, e le altre mercanzie ; nella quale sono le figure, che cascando l'una sopra l'altra, hanno nna grazia nella fuga del castere molto bella e considerata. Seguito Lorenzo allato a questa il naufragio degli Apostoli dove S. Pietro uscendo della nave che affonda nell'acqua, Cristo lo solleva. È questa storia copiosa di vari gesti negl'Apostoli che aiutano la nave, e la fede di S. Pietro si conosce nel suo venire a Cristo, Ricomincia sopra la atoria del bettesimo dall'altra parte la sua trasfigurazione nel monte Tabor, dove Lorenzo espresse nelle attitudini de' tre Apostoli lo abbagliare che fanno le cose relesti le viste dei mortali; siccome si conosce ancora Cristo nella sua divinità col ternere la testa alta e le braccia aperte in mezzo d'Elia e di Mose. Ed allato a questa e la resur rezione del morto l'aszaro, il quale uscito del sepolero legato i piedi e le mani, sta ritto con maraviglia de' circostanti; evvi Marta e Maria Maddalena che bacia I piedi del Signore con uniltà e reverenza grandissima. Seguita allato a questa nell'altra parte della porta quando egli va in su l'asino a Gernsalem, e ebe i figliuoli degli Ebrei con varie attitudini gettano la veste per terra e gli ulivi e le palme, oltro agli Apostoll che seguitano il Salvatore: ed allato a questa è la cena degli Apostoli bellissima è bene

OPERE 153

spartita, essendo finti a una tavola lunga meza dentro e mezai fuori. Sopra la storia della Tra-stigurazione comincia l'adorazione nell'orto, dove si conosce il sonno in tre varie attitudini degli Apostoli. Ed allato a questa seguita quando egli è preso e else Giuda lo bacia, dove sono molte cose da cousiderare, per esservi e gli Apostoli che fuggono e i Giudei che nel pigliar Cristo fanuo atti e forze gagliardissime, Nell'altra parte allato a questa e quando egli e legato alta colonna, dove e la figura di Gesù Cristo che nel duolo delle battiture si storce alquanto con una attitudioe compassionevole, oltra che si vede in quei Giudei ebe lo flagellano una rabbia e vendrtta molto terribile per i gesti che fanno. Seguita allato a questa quando lo menano a Pilato, e che e'ai lava le mani e lo sentensia alla eroce, Sopra l'adorazione dell'orto dall'altra banda nell'ultima fila delle storie è Cristo che porta la croce e va alla morte menato da una foria di soldati, i quali con istrane attitudini par che lo tirino per torza; oltre il dolore e pianto che fanno co'gesti quelle Marie, che non le vide meglio chl fo presente. Allato a questa fece Cristo erocifisso, ed in terra a sedere con atti dolenti e pieni di sdegno la nostra Donna e S. Gio-vanni Evangelista. Seguita allato a questa nell'altra parte la sua Resurrezione; ove addormentate le guardie dal tuono stanno come morte, mentre Cristo va in alto con attitudine, che ben pare glorificato nella perfezione delle belle mem-bra, fatto dalla ingegnosiasima industria di Lorenzo Nell'olt mo vano è la venuta dello Spirito Santo, dove sono attenzioni ed attitudini dolcissime in coloro che lo ricevono. E fu condotto questo lavoro a quella fine e perfezione, senza respartnio alcuno di fatiebe e di tempo, ehe possa darsi a opera di metallo; consideran ebe le membra degli ignudi hanno tutte le parti bellissime, ed i panni ancora che tenessero un poco dello andare vecchio di verso Giotto, vi e dentro nondimeno un tutto che va in verso la matiera dei moderni, e si reca in quella grandezza di figure una certa grazia molto leggiadra. E nel vero i componimenti di ciascuna atoria aono tanto ordinati e bene spartiti, che meritò conseguire quella lode e maggiore, che da principio gli aveva data Filippo. È così fu onoratissi-mamente fra i suoi cittadini riconosciuto, e da loro e dagli artefici terrazzani e forastieri aommamente Iodato. Costo quest'opera fra gli ornamenti di fuori, che son pur di metallo, ed intagliatovi festoni di frutti e animali, ventiduemila fioriui, e pesò la porta di metallo, trenta-quattro migliaia di libbre. Finita quest'opera parvea' consoli dell'arte de' mercatanti esserserviti molto bene, e per le lode dategli ila ognuno deliberarono che lacesse Lorenzo in un pila-stro fuori di Orannichele in una di quelle nicchie, ehe e quella che volta fra i cimatori, nna atatua di bronzo di quattro braccia e messo in memoria di S Gio. Battista, la quale egli princiio, ne la staccò mai, che egli la resc finita: che fu ed è opera molto lodata, ed in quella nel manto fece un fregio di lettere, scrivendovi il suo nome. In quest opera, la quale fu posta su l'anno 1414, si vule cominciata la buona maniera moderna nella testa, in un braccio che par di carne, e nelle mani ed in tutte l'attitudini della figura. Oude fo il primo che commensse a imitare le cuse degli antichi Romani; delle quali fu molto atudioso, come esser dee chiunque desi-

dera bene operare. E nel frontespisio di tabernacolo si provò a far di musaico, faceno dentro un mezzo profeta. Era già escaciuta la fama di Lerenzo per tutta Italia e fuori dell'arlifiziosissimo magistero nel getto; di maniera che avendo lacopo della Fonte ed il Verchirtto Sanese e Donstn fatto per la Signoria di Siena nel loro S. Giovanni aleune storie e figure di bronso, che dovevano ornare il Battesimo di quel tempio, e avendo visto i Sanesi l'opere ili Lorenzo in Fiorenza, si convennono con seco e gli feciono fare due storie della vita di S. Gio. Ballista. In una fece quando egli battezzo Cristo, accompagnandola con molte figure ed ignude e vestite multo riccamente, e nell'altra quan-do S. Giovanni è preso e menato a Erode. Nelle quali storie superò e vinse gli altri che avevano fatto l'altre; onde fu sommamente lodato da'Sanesi e dagli altri ehe le veggono. Avevano in Fiorenza a fare una statua i maestri della zecca in una di quelle nicchie che sono intorno a Orsanmichele dirimpetto all'arte della lana, ed avera a esser un S. Matteb d'altezza del S. Giovanni sopraddetto; onde l'allogarono a Lorenzo, che la condusse a perfezione e fu lodata molto più che il S. Giovanni, avendola fatta più alla moderna. La quale statua fu cagione, else i con-soli dell'arte della lana deliberarono che e'faerase nel medesimo luogo nell'altra nierbia allato a quella una statua di metallo medesimamente, che fusse alta alla medesima proporzione dell'altre due in persona di S. Stefano loro avvocato, ed egli la condusse a fine, e diede una vernice al bronze molto bella. La quale status non manco satisfece, che avesser fatto l'altre opere già lavorate da lui. Essendo generale de' opere già lavorate da Isa. Essendo generale de l'enti Preficiatori in quel tempo mesetra Linnardo Datti per lasarre di el memoria in 50 di la la patria, fece fabbricare a Lorenzo nata espoltura di bronzo, e sopra quella se a giacre morto riristoto di matarque, per di gnesta, che piacque e fa lodata, me nasque una che fatta lare in S. Crece da Lodorizo degli dibisi e da Nicocolò Valori. Dopo queste cose volendo Cosimo e Lorenzo de'Medici onorare i corpi e le reliquie de' tre martiri Proto, Iacinto, e Nemesio, fattili venire de Casentino, dove erane state in poès venerazione molti anni, feeero fare a Lorenso una cassa di metallo, dove nel mezzo sono due angeli di bassorilievo ebe tengono nna ghirlanda d'ulivo; dentro la quale sono i nomi de'detti martiri. E in detta cassa feerro porre le dette reliquie, e la collocarono nella chiesa del monastero degli Angeli di Firenze con queste parole da basso dalla banda della chiesa de mouaci intagliate in marmo: Claristimi viri Cosmas et Laurentius fratres neglectas diu Sancto-rum reliquias martyrum religiosa studio ac fidelissima pietate suis sumpribus aereis loculis condendas colendasque curarunt, E dalla bon fuors, che riesce nella chiesetta verso la strada, sotto un'arme di palle sono nel marino integliate queste altre parole : Hic condita sunt corpora sanctorum Christi martyrum Prothi et Hyacinthi, et Nemeni Ann. Dom. 1428 E ila questa, che riusei molto onorevole, veane volonta agli operai di S Maria del Fiore di far la casso e arpoltura di metal o per metterri il corpo di S. Zanobi vescoro di Firense, la quale fu di granilesza di brarcia tre e mezao e alta due; nella quale fece, oltra il garbo della sassa con diversi

e vari ornamenti, nel corpo di casa cassa dinanzi una storia, quando caso S. Zanobi risuscita il fanciollo lasciatogli in custodia dalla madre, mo rendo egli mentre che ella era in peregrinaggio. In un'attra v'e quando un altro è morto dal carro, e quando e riasseita l'uso de due famigli mandatogli da S. A-nhrogio, che rimase morto uno in su le Alpi, l'altro v'è che se ne duole alla presenza di S. Zanobi, else venntogli compassioe disse: Va', ch'e' dorme: tu lo troverat vivo. E nella parte di dietro sono sei angioletti che tengono una ghirlanda di foglie di olmo, nella quale sono lettere intagliate in memoria e lode di quel santo. Questa opera condusse egli e fini con ogni ingegnosa fatica ed arte, sicehe ella fu lodata straordinariamente come cosa bella, Mentre rhe l'opere di Lorenzo ogni giorno accrescevano fama al nome suo, lavorando e servendo infinite persone, così io lavori di metalla come d'argento e d oro, capitò nelle mani a Giovanni figlinolo di Cosimo de'Mediei una corniuola asaai grande, dentrovi lavorato d'intaglio io cavo quando Apollo fa scorticare Marsia, la quale, secundo che si dice, serviva già a Nerone Imperatore per anggello; ed essendo per il pezzo della pietra ch'era pur grande e per la maraviglia dellu intaglio in cavo cosa rara, Giovanni la diede a Loreozo, ehe gli facesse intorno d'oro un ornamento intagliato; ed esso penatori molti mesi, lo fini del tutto, facendo un'opera non men bella d'intaglio attorno a quella, che si fuse la bontà e perfezione del eavo in quella pietra. La quale opera fu cagione ch'egli d'oro e d'argento lavorasse molte altre cose, che oggi non si ritrovano. Pece d'oro medesimamente a Papa Martino un bottoneeh'rgli teneva nel piviale, con figure tonde di rilievo, e fra esse giois di grandissimo prezzo, cosa molto eccellente. E cosl una mitra maravigliosissima di fogliami d'oro straforati, e fra essi molte figure piccole totte tonde, che furono tenute bellissi me ; e ne acquistò, oltra al nome, utilità grande dalla liberalità di quel pontefice. Venne in Fiorenza l'anno 1439 Papa Eugenio per unire la Chiesa greea colla romana, dove si feee Il Concilio: e visto l'opere di Lorenzo e piacintogli non manco la presenza sua, che si facessino quelle, gli fece fare una mitra d'oro di peso di libbre qui diei e le perle di libbre cinque e messo, le quali eraon simuate con le giole in essa legate trentamila ducati d'oro. Dieono che in detta opera ersno sel perle come noccinole avellane, e non ai può immaginare, secondo che s'e visto poi in un disegno di quella, le più belle bizzarrie di legami nelle gioie e nella varietà di molti putti ed altre figure ehe servivano s molti varj e graziati ornamenti; della quale ricevette infinite grazie e per se e per gli amiei da quel postefice, oltra il primo pagamento. Aveva Fiorenza ricevute tante ludi per l'opere eccellenti di questo fugganosissimo artefice, che e'fu deliberato da'eonsoli dell' arte de'mereatanti di fargli allogazione della terza orta di S. Giovanni di metallo medesimamente. E quantinique quella che prima aveva fatta l'a Vesse d'ordine loro seguitata e condotta con l'ornamento che segue iotorno alle figure e che fascia il telaio di tutte le porte, e simili a quello d'Andrea Pisane, visto quanto Lorenzo l'aveva avanzato, risolverono i consoli a mutar la porta ili mezzo, dove era quella d'Andrea, e metterla all'altra porta ch'e dirimpetto alla Misericordia; e che Lorenzo facesse quella di nuovo per porsi

nel metro, gholicando ch'eff arone a fare intite quellu doran che egli potera naggieri n quellu forma che egli potera naggieri n quellu forma che egli potera naggieri n quellu modo che volera o che penasse che ella tormasse più orotan, più ricea, più perfetts, e più bella che potesse o sappasse immaginaris; no guardana a tempo ne a persa, accionche così com'egli arera superato gli altri statuara per insionali osalica, superasse e vinesce tutte l'altre.

opere sue. Cominciò Lorenzo detta opera, mettendovi tutto quel sapere maggiore ch'egli poteva: e così scomparti detta porta in dicei quadri, cin-que per parte, che rimasono i vani delle storie no braccio ed un terzo, e attorno per ornamento del telajo che ricigne le storie sono niechie in quella parte ritte e piene di figure quasi tonde, il natuero delle quali è venti, e tutte bellissime; come un Sansone ignudo che abbracciato una colonna enn una mascella io mano mostra quella perfezione, ebe maggior può mostrare cosa fatta nel tempo degli antichi ne'loro Ercoli o di bronzi o di marmi; e come fa testimonio un Josué, il quale in atto di locuzione par ebe parli allo eserrito; oltra molti profeti e sibille adorni l'uno e l'altro in varie maniere di panni pee il dosso e di acconciature di capo, di capelli, ed altri ornamenti, oltra dodici figure che sono a giacere nelle nicrhie che riciogono l' ornamento delle storie per il traverso: facendo in solle erociere delle cantonate in certi tondi teste di femmine e di giovani e di vecchi in numero trentaquattro, fra le quali nel mezzo di detta porta vicino al nome suo intagliato in essa è ritratto Bartoluerio suo padre, ch'e quel più vecchio, ed il più giovane è esso Loreozo sno figliuolo maestro di totta l' opera; oltra a infiniti fogliami e cornici ed altri ornomenti fatti con grandisatma maestria. Le storie, che sono in detta porta, sono del Testamento vecchio; e nella prima e la ereazione d'Adamo e d'Eva sua donna, quali sono perfettissimamente condotti; vedendosi che Lorenzo ha fatto ebe sieno di membra più belli che egli ba potuto; volendo mostrare, che come quelli di mano di Dio furono le più belle figure eke mai filssero fatte, così questi di suo aves-sino a passare tutte l'altre ch' erano state fatte da lui nell'altre opere sue; avvertenza certe grandissima. E così lece nella medesima quand'ei mangiouo il pomo, ed insieme quand'e'son cacetati di paradiso, le quali figure in quegli atti rispondono all' effetto, prima del peccato, comoseendo la loro vergogna, coprendola con le mani, e pos nella penitenza, quando sono dall'An-gelo fatti uscir fuori di paradiso, Nel secondo quadro e fatto Adamo ed Eva che hanno Cain ed Abel piccoli fanciulli oresti da loro ; e così vi sono quando delle primizie Abel fa sacrificio e Cain delle men buone; dove si scorge negli atti di Cain l'invidia contro il prossimo, ed in Abel l'amore in verso Iddio: e quellu che è di singolar bellezza è il veder Csin arare la terra con un par de buoi, i quali nella fatica del tirare al giogo l' aratro paiono veri e naturali ; cosl com'e il medesimo Abel, ohe guardando il bestiame, Caio gli da la morte; dove si vede quello con attitudine impietosissima e erudele eon un bastone ammazzare il fratello in si fatto modo, che il bronzo medesimo mostra la languidezza delle membra morte nella bellissima persona d'Abel, e con di bassorilievo da lontano e ludio

che domanda a Cain quel che ba fatto d'Abel, contenendosi in ogni quadro gli effetti di quat-tro atorie. Figurò Lorcuzo nel terzo quadro co-sne Noc esce dell'area, la moglie coi suoi figliuoli e figliuole e nuore, ed insieme tutti gli animali cost volatili come terrestri, i quali ciascuno nel ano genere sono intagliati con quella maggior perfezione che può l'arte imitar la natura, reperfesione che puo l'arte aussa : dendosi l'arca aperta e le stragi in prospettiva di bassissimo rilievo, che non at può esprimere la grazia loro: oltre che le figure di Noc e degli altri suoi non possono esser più vive ne più pronte, mentre facendo egli sacrifizio, si vede l'arcn baleno, segno di pace fra Iddio e Noc. Ma molto più eccellenti di tutte l'altre sono, dov'egli pianta la vigna ed inebriato del vino mostra le vergogna, e Cam ano figliuolo lo sebernisce. E nel vero uno ehe dorma non poò imitarai meglio, vedendosi lo abbandonamento delle membra chbre, a la considerazione ed amore negli altri due figliuoli che lo rienoprano con bellissime attitudini. Oltre che v'e la botte ed i pampani e gli altri ordigni della tendenunia, fatti con avvertenza ed accomodati in certi luoghi che non impediscono la storia, ma le fanno un ornamento bellissimo. Piacque a Lorenzu fare nella quarta atoria l'apparire de tre Angeli nella valle di Mambre, e facendo quelli simili l'uno all'altro, si vede quel santissimo vecchio adorarli con un'attitudine di mani e di volto molto propria e vivace a oltre ché egli con af-fetto molto bello intaglio i auni servi, che a pie del monte con un asmo aspettano Abrasin che era andato a sacrificare il figliuolo il quale stando ignudo, in su l' altara, il padre con il braccio in alto cerca fare l'obbedienza, ma è impedito dall'Angeli, che con una mano fo ritiene e con l'attra acceuna dov'è li montone da far azcrifizio, e libera Isan dalla morte. Questa storia è veramente bellissima, perche fra l'altre core si vede differenza grandissima fra le delicate membra d'Isac e quelle de'servi più robusti, in tanto che non pare che vi sia colpo, che nou sia con arte grandissima tirato. Mostrò auco avanzar se medesimo Lorenzo in quest'opera nelle difficultà de casamenti, e quando nasce Isac, Jacob ed Esau, o quando Esau caccia per fac la volontà del padre, e Jacob ammaestrato da Rebecca porge il sapretto cottà, avendo la pelle intorno al colto, mentre è cercato da Isac, il quale gli dà la benedizione. Nella quale storia aono cani bellissimi e naturali, oltre le figure che fanno quello effetto istesso che Jacob ed Isac e Rebreca nelli lor fatti quando eran vivi facevano. Inanimato Lorenzo per lo studio dell'arte, che di continuo la rendeza più facile, tento l'ingegno suo in cose più artifiziose e difficilionde fece in questo resto quadro Josef messo da snoi fratelli nella cinterna, e quando lo vendono a que'm reanti, e da loro é donato a Fa-raone, al quala interpreta il sogno della fame, e la provvisione per rimedia, e gli onori fatti a Josef da Faraooe. Similmente vi è quando Jacob manda i suoi figliuoli per il grano in Egitto, e che riconosciuti da lui li fa ritorpare per il padre. Nella quale storia Lorenzo fece un tempio tondo girato in prospettiva con un difficultà grande, nel quale aon dentro figure in diversi modi cha caricann grano e farine, ed asini atraordinari. Parimenti vi è il convito ebe fa loro, ed il nascondere la coppa d'oro nel sacco a Beniamin, e l'emergli travata, e tome egiabbraccia e riconosce i fratelli. La quale istoria per tanti affetti e varietà di cose, e tenuta fra tutte l'opere la più degna, la più difficile, e la più bella.

E veramente f.orenzo non poteva, avendo si bello ingegno e si buona grazia in questa maniera di statne, fare che quando gli venivano in mente i componimenti delle storie belle, e' non facesse bellissime le figure, come appare in questo settimo quadro ; dove egli figura il monte inai, e nella sommità Moise ehe da Din riceve le leggi riverente e inginocchioni. A mezzo li monte è Jusue chel'aspetta, e tutto il popola a piedi impaurito per i tuoni, sactte, e tremuoti in attitudini diverse fatte con una prontezza grandissima. Mostrò appresso diligenza e grande amore nell'ottavo quadro, dov' egli fece quando Jo-sue ando a Jerico, e volse il Giordano, e pose i dodici padiglioni pieni delle dodici tribu, figure molto pronte; ma più belle sono alcune di basso tilievo, quando girando con l'arca intorno allemura della città predetta, con suono di trom-he rovinano le mura, e gli Ebrei pigliano Jerico; nella quale è diminnito il paese ed abbassato sempre con osservanza dalle prime figure pi monti, e dai monti alla città, e dalla città al lontano del paese di bassissimo rilievo, condotta tutta con una gran perfezione. E perche Lorenzo di giorno in glorno si fece più pratien in quell'ar-le, si vide poi nel nono quadro la occisione di Gulia gigante, el quale David taglia la testa con fanciullesca e fiera attitudine, e rompe lo esercito des Filistei quello di Dio, dove Lorenzo fece cavalli, carri, ed altre cose da guerra. Dopo fece David che tornando con la testa di Golia in mano, il popolo lo incuntra suouando e cantando, i quali affetti son tutti propri e vivaci. Restò a far tutto quel che poteva Lorenzo nella decima ed ultima storia, dove la regina Sabba visita Salomone con graudissima corte; nella qual parte fece un casamento tirato in prospettiva molto hello, c tutte l'altre figure simili alle predette atorie, oltre gli ornamenti degli architravi che vanno interno a dette porte, dove son fratti e festoni fatti con la solita bonta. Nella qual opera da per se tutta insieme si conosce, quanto il valore e lo sforzo d'uno artefice statuario possa nelle figure quasi tonde, in quelle messe, nelle basse, e nelle bassissime opere con invensione ne'componimenti delle figure, e stravaganza del-l'attitudini nelle femmine e ne'maschi, e nella varietà de'casamenti, nelle prospettive, e nel-l'avere nelle graziose acie di ciascun sesso parimente osservatu il decoro in tutta l'opera, ne' vecchi la gravità, e ne'giovani la leggiadria e la grazia. Ed in vero si può dire che questa opera abbia la sua perfezione in tutte le cose, e che ella sia la più bell'opera del mondo, e che si sia vista mai fra gli antichi e moderni. E ben debbe essere veramente lodato Loranzo, dacche un giorno Michelagnolo Buonarroti fermaton a veder questo lavoro, e dimandato quel che glie ne paresse, e se queste porte eran belle, rispose: Elle son tauto belle, ch'elle starebbon bene alle porte del paradiso: lode veramente propria, e detta da chi poteva giudicarle. E ben le pote Lorenzo condurre, aveudovi, dall'età sua di venti anni che la cominciò, lavorato su quaranta anni con fatiche via più che estreme.

Pu aiutato Lorenzo in ripulire a nettare quest'opera, poiche fu gettata, da molti allora giorani, ohe poi furono maestri eccellenti, ciuc da Pilippo Brunelleschi, Masolino da Panicale, Nic-colò Lamberti orefici, Parri Spinelli, Antonio Pilareto, Paolo Uccello, Antonio del Pollainolo che allora era giovanetto, e da molti altri I quali raticando insieme intorno a quel lavoro, e conferendo come si fa stando in compagnia, giovarono non meno a se stessi che a Lorenzo. Al quale, oltre al pagamento che ebbé da' consoli, donò la Signoria un buon podere vicino alla badia di Settimo. Ne passò molto che fu fatto de'Signori ed onorato del supremo magistrato della città Nel che tantomeritano di essere lodati à Piorentini di gratitudine, quanto biasimati di casere stati verso altri nomini eccellenti della loro patria poco grati. Pece Lorenzo, dopo questa stupendissima opera, l'ornamento di bronzo alla porta del medesimo tempio che è dirimpetto alla Misgricordia con quei mararigliosi fogliami, i quali non potette finire, sopraggiugnendogli Inaspettatamente la morte, quando dava ordine, e già aveva quasi fattò il modello, di rifare la detta porta che già aveva fatta Andrea Pisano, il quale modello è oggi andato male, e lo vidi già, essendo giovanetto, in borgo Allegri, prims che dai discendenti di Lorenzo fusse lasciato

andar male. Ebbe Lorenzo un figliuolo chiamato Bonaccorso, il quale fini di sua mano il fregio e quell'ornamento rimaso imperfetto con grandissima diligenza; quell'ornamento, dieo, il quale è la più rara e maravigliosa cosa olse si possa veder di bronzo. Non fece poi Bonaccorso, perche mori giovane, molte opere, come arebbe fatto, essendo a lui rimisso il segreto di gettare le cose in modo che venissono sottili, e con esso la sperienza ed il modo di straforare il metallo in quel modo che si veggiono essere le cose lasciate da Lorenzo, il quale oltre le cose di sua mano, la-sciò agli eredi molte anticaglie di marmo e di bronzo, come il letto di Policleto, ch' era cosa rarissima, nna gamba di bronzo grande quanto e il vivo, ed aleune teste di femmine e di maschi coo certi vasi stati da lui fatti condurre di Greria con non piccola spesa. Laseiò parimente alcuni torsi di figure e altre cose molte, le quali totte furono insieme con le facultà di Lorenzo mandate male, e parte vendute a M. Giovanni Gaddi allora cherico di Camera, e fra esse fu il detto letto di Polieleto e l'altre cose migliori. Di Bonaccorso rimase un figliuolo chiamato Vettorio, il quale attese alla scultura, ma con poco profitto, come ne mostrano le teste che a Napoli fere nel palazzo del Duca di Gravina, che non aono molto buone, perebe non attese mai all'arte con amore ne con diligenza, ma si bene a mandare in malora le facultà ed altre cose che gli forono lasciate dal padre e dall'avolo. Pinal-mente andando sotto Papa Paolo III in Ascoli per architetto, un suo servitore per rubarlo una notte lo seanno; e così spense la sua famiglia, ma non già la fama di Lorenzo che vivera in

Ma torrando al detto Lorenzo, culinitese mentre visse a più coce, e ditettoni dell'attivare del lavoror di vetro; ed in Santa Meria del Fiere free quegli cochi che sono intorno alla cupio, a cevotto uno che è di mano di Danato, rhe è quello deve Cirito incorona il nostra Donas. Fece similmente Lorenzo li tre che sono sopra la porta principale di essa S. Maria del Fiere, e tutti quelli delle cappelle e delle tribune; così l'occhio della faccata dinami di S. Croce. In

Artzsofere on a foestra per la cappella maggiore della Piere, dentrora la isoconazione di quatra Donas; e due altre figure per Luzzaro di Fra di Baccio mercante ricchisimon, una perche tutte della periodica della periodica della periodica della consultata della periodica della consultata della periodica della periodi

rà nella vita di Filippo. Serisse il medesimo Lorenzo nn'opera volgare, nella quale trattò di molte varie cose, ma si fattamente che poco costrutto se ne cava. Solo vi è per mlo gindizio di buono, che dopo avere razionato di molti pittori antichi, e particolarmeote di quelli citati da Plinio, fa menzione brevemente di Cimahue, di Giotto, e di molti altri de quei tempi, e ciò fece con molto più brevità che non doveva, non per altra cagione, che per cadere con bel modo io ragionamento di se stesso e raccontare, come fece, minutamente a una per ena tutte le opere suc. Ne tacerò che egli mostra il libro essere stato fatto da altri, e poi nel processo dello scrivere, come quegli che sapea meglio disegnare, scarpellare, e gettare di bronzo che tessere storie, parlando di se stesso dice in prima persona: io frei, io dissi, io faceva e diceva, Finalmente pervenuto all'anno sessant-quattresimo della sua vita, assalito da una grave e continua febbre si mori, lasciando di se fama immortale nell'opere ebe egli fece e nelle penne degli scrittori; e fu ono-revolmente sotterrato in S. Croce. Il suo ritratto è nella porta principale di bronzo del tempio di S. Giovanni nel fregio del mezzo, quando è chiusa, in nn uomn calvo, ed a lato a lni e Bartoluccio suo padre, ed appresso a loro si leggonn queste parole: Lavasstu Cionis de Ghibertis mira arte fabricatum. Furono i disegni di Lorenzo eccellentis-imi e fatti con gran rilievo, come si vede nel nostro libro de'disegni in un Evangelista ili sus mano, ed in alcuni altri di chiaroseuro bellissimi.

scero belliamin.

Diegoù acce raploccionente Bardolocci suo pale propose del p

Dum cernit valvas aurato ex aere nitentes In templo Michael Angelus, obstupuit: ... Attonitusque diu, sic alta silentia rupit:

O divinum opus! O janua digna polo!

# VITA DI MASOLINO DA PANICALE

#### PITTOR FIGRESTING

Grandissimo veramente credo che sia il contento di coloro che si avvirinano al sommo grado della scienza in che si affaticano, e coloro parimente che oltre al diletto e piacere che sen-

tono virtnosamente operando, godino qualche frutto delle lor fatiehe, vivono vita senza dubbio quieta e felicissima. E se per caso avviene che uno nel corso felice della sua vita, camminando alla perfezione d'una qualebe scieoza o arte, sia dalla morte sopravvenuto, non rimane dei tutto spenta la memoria di lui, se si sarà per conseguire il vero fine dell'arte sua lodevolmente affaticato. Laonde dee ciascuno gnanto può fatigare per conseguire la perfezione perche sebbene è nel meszo del curso impedito, si loda in lui, se non l'opere che non ha potuto finire, almeno l'ottima intenzione ed il solicejto studio che in quel poco che rimane è conto. Masolino da Panicale di Valdelsa, il qual fu discepolo di Lorenzo di Bartoluecio Ghiberti, e nella sua fanciuliezza buonissimo orefice, e nel lavoro delle porte il miglior rinettatore che Lorenzo avesse, fu nel fare i panni delle figure molto destro e valente, e nel rinettare ebbe molto buona maniera ed intelligenza. Onde nel eesellare feee con più destrezza alcune ammaccature morhidamente, così nelle membra umane come nei panni. Diedesi costui alla pittura d'età d'anni diciannove ed in quella as esereitò poi aempre, imparando il colorire da Gherarilo dellu Starnina. Ed andatosene a Roma per studiare, mentre che vi dimorò fece la sala di casa Orsina vecebia in monte Giordano: poi per un mile che l'aris gli faceva alla testa tornatosi a Fiorenza, fece nel Carmine allato alla cappella del Crocifisso la figura del S. Pietro che vi si vede ancora; la quale essendo dagli artefici lodata, fu caginne che gli allogarono in detta chie sa la cappella de' Brancacci con le storie di S. Pietro, della quale con gran studio condusse a fine una parte, come nella volta, dave sono i quattro Evangelisti o dove Gristo toglie dallo reti Andrea e Pietro, e dopo il suo piangere il preceto fatto quando lo nego, ed appresso la sua predicazione per convertire i popoli. Peceri il-tempestoso naufragio degli Apostoli, e quando S. Pietro libera dal male Petronilla sua figliuola. E nella medesima storia fece quando egli e Giovanni vanno il tempio, dove innanzi al portico e quel povero infermo che gli chiede la limo-sina, al qualenon potendo dare ne oro ne argento, col segno della croce lo libera. Son fatte le figure per tutta quell'opera con molta buona grazia, e dato loro grandezza nella maniera, morbidezza ed unione nel colorire, e rilievo e forza nel disegno. La quale opera fu stimata molto per la novità sua, per l'osservanza di molte parti che erano totalmente fuori della maniera di Glotto: le quali storie sopraggianto dalla mor te lasciò imperfette. Fu persona Masolino di buonissimo ingegno, e molto unito e fecile nelle sue pitture, le quali con diligenza e con grand'amore a fine si veggono condotte. Questo stadio e questa volontà d'affaticarsi ch'era la lai del continuo, gli generò nna cattiva complessione di corpo, la quale innanzi al tempo gli termino la vita, e troppo acerbo lo tolse al mondo Mori Masolino giovace d'età d'anni trentasette, troncando l'aspetlazione che i popoli avevano concetta di lui. Furono le pitture sue circa l'anno 1440. E Paolo Sehiavo, ehe in Fiorenza in sul canto de' Gori fece la nostra Donna con le figure che scortano i piedi in su la cornice, a'in-

quelia di coloro che furono innanzi a lui, avendo egli aggiunto maestà alle figure, e fatto il panneggiare morbido e con belle falde di pieghe. Sono apro le teste delle aue figure molto migliori che l'altre fatte innanzi, avendo egli trovato un poco meglio il girare degli occhi, e nei corpi molte altre helle parti. E perche egli cominciò a intender bene l'ombre ed i lumi, perche lavorava di rilievo, sece henissimo molti scorti difficili, come si vede in quel povero che chiede la limosina a S. Pietro, il quale ha la gamba che manda in dietro tento accordata con le linee de'dintorni nel disegno e l'ombre nel colorito, che parc ch'elia veramente buchi quel maro. Comineiò similmente Masolino a fare nel volti delle femmine l'arie più dolei, ed ai giovolti delle femmine l'arie più dolei, ed ai gio-vani gli altiti più leggiedri che non averano fat-to gli artefici vecchi, ed anno tirò di prospetti-va ragiooevolmente. Ma quello, in che valse più che iu tutte l'altre ence, fu nel colorire in fre-seo; perchè egli ciò fece tanto bene, che le pitture sue sono siumste ed noite con tanta grazia, che le carni hanno quella maggior morhidezta elie si può immaginare. Onde se avesse avuto l'intera perfezione del disegno, come avrebbe forse avnto se fusse stato di più lnnga vita, si sarebbe costul potuto annoverare fra i miglio-ri: perche sono l'opere sue condotte con buona grazia, hanno grandezza nella maniera, mnrbidezza ed unione nel colorito, ed assai rilievo e forza nel disegno, sebbene non è in tutte le parti perfetto.

### VITA DI PARRI SPINELLI

PITTOS ACRITSO

Parri di Spinello Spinelli dipintore pretin avendo imparato I primi principi dell'arte dallo stessu auo padre, per mezzo di M. Lionardo Bru-ni aretino, condotto in Fireoze, fu ricevuto di Lorenzo Ghiberti nella scuola, dove molti giovani sotto la sua disciplina imparavano: e perche allgra si rinettavano le porte di S. Giovanni, fu messo a lavorare intorno à quelle figure, in compagnia di moiti altri, come si è detto di sopra. Nel che fare presa amicizia con Masolina da Panicale, perché gli piaceva il suo modo di disegnare, l'andò in molte cose imitando, siccome sece ancora in parte la maniera di Don Lo-renzo degli Angeli. Fece Parri le sue fignre molto più svelte e lunghe che nion pittore che fus-se stato innanzi a lui, e dove gli altri le fanno ii più di dieci teste, egli le free d'nodici e talvolta di dodici, ne perciò avevano disgrazio, comecche fossero sottili e facessero sempre arco n in sul lato destro o in sul manco, percioeche, siccome pareva a lui, avevano, e lo diceva egli stesso, più bravurs. Il panneggiare de' panni fu sottilissimo e copioso ne' lembi, i quali alle sue figure cascavano di sopra le braccia insino attornn ai piedi. Colori henissimo a tempera, ed in fresco perfettamente e fu egli il primo che nel lavorare in fresco lascissas il fare di verdaccio sotto le carni, per poi con rossetti di color di carne e chisriscuri a uso d'acquerelli velarle, siccome aveva fatto Giotto e g'i altri vecchi pit-tori; anzi usò Parri i colori sodi nel far le mestiche e le tinte, mettendoli con molta diseregeguò inelto di seguir la maniera di Masolino:

l'opere del quale avendo io molte volte consi, chiari nel più alto luogo, i mezzani nelle banderato, trovo la maniera su molto variata da de, e nella fine del contonia gli scuri. Col qual

morlo ili fare mostrò nell'opere più facilità, e diede più lunga vita alle pitture in fresco; perche messi i colori ai luoghi loro, con un pennello grossetto e molliccio li univa insieme, e faceva l'opere eon tanta pulitezza che non si può desiderar meglio, ed i coloriti suoi non hauno paragone. Esseodo dunque stato Parri fuor della patria molti anni, poiche fu morto il padre, fu dai snoi richiamato in Arezzo, laddore oltre molte cose, le quali troppo sarebbe lungo rac-contare, ne fece aleune degne di non essere in ninna guisa taclute. Nel Duomo vecchio fece in fresco tre nostre Donne variate, e dentro alla principal porta di quella chicsa entrando a man manca dipinse in fresco una storia del B. Tommasuolo romito dal Sacco, ed nomo in quel tempo di santa vita; e perche costui nsava di por-tare la mano uno specchio dentro al quale vedeva, scenndo ch' egli affermava, la passione di Gesù Cristo, Parri lo ritrasse in quella storia inginocchioni e con quello specchio nella desten mano, la quale egli teneva levata al eiclo; e di sopra facendo in un trono di nuvole Gesti Cristo ed intorno a lul tutti i misteri della passione, fece con bellissima arte che tutti riverberavano in quello specchio si fattamente, che non solo il B. Tommasuolo, ma gli vedeva ciascuoo che quella pittura mirava. La quale invenzione certo fu capricciosa, difficile, e tanto bella, ebe ha insegnata a chi è venuto poi a contraffare molte cose per via di specchi. Ne trocco, poiche sono in questo proposito venuto, quello che operò questo santo uomo ana volta in Arezzo, ed è questo: non restando egli di affaticarsi continuamente per ridurre gli Aretini in concordia, ora predicando e talora predicendo molte disarventure, conobbe finalmente che perdeva il tempo. Onde entrato un giorno nel palazzo dove i Sessanta si ragunavano, il detto beato, che ogni di gli vedeva far consiglio e non mai deliberar eosa che fusse se non in danno della citta, quando vide la sala esser piena, s'empie un gran lembo della veste di carboni accesi, e con casi entrato dove erano i Sessanta e tutti gli altri ma-gistrati della città, gli gettò loro fra i piedi, arditamente diecodo: Signori, il fuoco e fra voi, abbiate enra alla rovina vostra; e ciò detto si parti. Tanto potette la semplicità, e, come volle
Dio, il buon ricordo di quel sant'uomo, che
quello che non avevano mai potuto le predicaoni e le minacer, adoperò compiutamente la detta azione: concrofusseché uniti indi a non molto insieme, governarono per molti anni poi uella città con molta pace e quiete d'ognuno. Ma tornando a Parri, dopo la detta opera dipin-se nella chirsa e apedale di S. Cristofano accarito alla compagnia della Nunziata per mons Mat-tea de' Testi moglie di Careascion Florinaldi, tea de l'esti mogie di Carcasettoi r'orisanti, che lasciò a quella chiesetta bonissima entrata, in una cappella a freseo Cristo crocifisso, ed in-torno e da eape molti angeli che in uoa certa aria oscura volando piangono amaramente: a pie della croce sono da noa banda la Maddalena e l'altre Marie che tengono in braccio la nostra Donna tramortita, e dall'altra S. Jacopo e S. Cristofano, Nelle facce dipinse S. Caterina, S. Niecolò, la Nunziata, e Gesà Cristo alla colonna; e sopra la porta di detta chiesa in un arco una Pietà, S. Giovanni, e la nostra Donna. Ma quello di dentro sono, dalla cappella in fuori, state guaste, e l' arco, per mettere una porta di macigno moderha, fu rovinato, e per fare ancora con

l'entrate di quella compagnia un monasterio per cento monache. Del quale monasterio aveva falto un modello Giorgio Vasari moltu considerato; ma è stato poi alterato, anzi ridotto in malissima forma da chi ha di tanta fabbrica avuto indegnamente il governo; essendo che bene spesso si percuote in certi uomini, come si dice, succenti che per lo più sono ignoranti, i quali per parere d'intendere si mettono arrogantemente molte volte a voler far l'architettu e sepraintendere, e guastano il più delle volte gli ordini ed i modelli fatti da coloro, che, coto sumati negli studi e nella pratica del fare, architettano giudiziosamente, e eiò con danno de' posteri, che perciò vengono privi dell'utile, cobellezza, oroamento, e grandezza che nelle fabbriche, e massimamente che hanno a servire al pubblico, sono richiesti. Lavorò ancora Parri nella chiesa di S. Bernardo monasterio de' monaci di Monte Oliveto dentro alla poeta principale due cappelle che la mettono in mezzo. In quella che è a man ritta intitolata al-la Trinità fece un Dio Padre che sostiene con le braecia Cristo crocifisso, e sopra é la colomba dello Spirito Santo in un coro d'angeli, ed in una faccia della medesima dipinae a fresco alcu-ni sauti perfettamente. Nell'altra dedicata alla postra Doona è la natività di Cristo, ed alcune femmine che in una tinelletta di legno lo lavano con una grazia donnesca troppo bene espressa. Vi sono anco alcuoi pastori nel lontann che Vi sono anco arcum persona guardano le perorelle con abiti rusticali di quei tempi, molto pronti ed attentiasimi alle parole dell'Angrio, che dice loro che vadano io Naz-zarette. Nell' altra faccia è l'adorazione de'Magi con carriaggi, cammelli, giraffe, e con tutta la corte di que'tre re, i quali, offerendo reverentemente i loro tesori, adoraco Cristo in grembo alla madre. Fece oltre ciò nella volta ed in alcunl frontespizi di fuori alcune storie a fresco bellissime. Dicesi che predicando, mentre Parri faceva quest' opera, fra Bernardino da Siena frate di S. Francesco ed nomo di santa vita in Arezzo, e avendo ridotto molti dei suoi frati al vero vivere religioso, e convertite molte altre persone, che nel far loro la chiesa di Sargiano lece fare il modello a Parri : e che dopo avendo inteso che lonisco dalla città un miglio si facevano molte cose brutte in un bosco vicinn a una fontana, se n'andò la seguitato da tutto il popolo d'Arezzo una mattima con una gran croce di legno in mano, siccome costumava di portare, e che fatta una solenne prediea, fece disfar la fonte e tagliar il hosco, e dar principio poco dopo a una cappelletta che vi si fabbrico a onore di nostra Donna, con titolo di S. Maria delle Grazie; dentro la quale volle poi che Parri dipignesse di sua mano, come fece, la Vergine glorioss, che, aprendo le braccio, cuopre col suo manto tutto il popolo d'Arezzu. La quale Santissima Vergine ha pni fatto e fa di continuo in quel luogo molti miracoli. In questo luogo ba fatto poi la comunità d'Arezzo fare una bellissima chiesa, ed in mezzo di quella accomodata la unstra Donna fatta da Parrigalia quale sono atati fatti molti ornamenti di marmo e di figure attorno e sopra l'altare, come si è detto nella rita di Luca della Robbia e di Andrea auo nipote, e come si dirà di mano in mano nelle vite di coloro l'upere de quali adornano quel aanto luogo. Parri non molto dopo, per la divozione che aveva in quel santo uomo, ritrasse il detto S. Bernardinn a fresco in un pilastra grande del Duomo vecchio: nel qual luogo dipinse 'ancor in una cappella dedicata al medesimo quel santo glorificato in ciclo, e circondato da una legione, d'angeli con tre mezze figure, due dalle bande che erano la Pacienza e la Povertà, ed mua sopra ch'era la Castità; le quali tre virtù ebbe in sua compagnia quel santo insino alla morte. Sotto I piedi aveva alenne mitrie da vescovi e cappelli de cardineli, per dimostrare che, facendosi beffe del mondo, aveva cotali dignità dispregiate; e sotto a queste pitture era ritratta la città d'Arezzo nel modo che ella in que' tempi si trovava. Pece similmente Parri fuor del Duomo per la compagnia della Nunziata in una cappelletta ovvero maestà in fresco la noatra Donna, che annunziata dall'Angelo per lo spavento tutta si torce; e nel cielo della volta che è-a crocière fece in ogni angolo due angeli, che ro lando in aria e facendo musica con vari strumenti, pare che s'accurdino e che quasi si senta dolcissima armonia; e nelle facce sono quattro aanti, cioè due per lato Ma quello in che mo-atro di avere variando espresso llauo concetto, al vede ne'due pilastri che reggono l'arco dinanzi dove è l'entrata; perciocche in uno e una Carità bellissima che affettnosamente allatta un figlinulo, sun altro fa festa, ed il terzo tiene per la mano; nell'altro è una Fede con un nnovo modo dipinta, avendo in una mano il callce e la croce, e nell'altra una tetra d'acqua la quale versa sogra il capo d'un putto, facendolo cri-stiano; le quali tutte figure sono le migliori senza dubbio che mai facesse Parci in tutta la aenza dubbio che mai raccase rarri in tuta sa sua vita, e sono eziandio appresso i moderni ma-ravigliose. Dipinse il medesimo dentro la città nella chiesa di S. Agostino dentro al corò de' frati molte figure in fresco, che si conosconoalla maniera de' panni ed all' essere lunghe, svelte e torte, come si è detto di sopra. Nella chiesa di S. Giustino dipinse in fresco nel tramezzo un S. Martino a cavallo che al taglia un lembo della veste per darla a un povero, o due altri santie Nel vescovado ancora, cloé nella facciata d'un muro, dipinse una Nunziata che oggi è mezzo guasta per essere átata molti anni scoperta. Nella piere della medesima città dipinse la cappella che oggi è vicina alla stanza dell'opera, la quale dall'umidità e stata quasi del tutto rovinata. E stata grande veramente la disgrazio di questo povero pittore nelle sne opere; poiche quasi la toaggior parte di quelle o dall'umido o dalle rovine sono state consumste. În nus colonna tonda di detta pieve dipinses fresco un S. Vineenzio, ed in S. Francesco fece per la famiglia de Viviani inforno a una Madonna di mezzo rillevo alenni santi, e sopra nefl'arco gli Apostoli che ricevono lo Spirito Santo: nella volta aleunial-tri santi, e ila un lato Cristo con la eroce in spalla che versa dal costato sangue nel calice, ed intorno a esso Cristo aleuni angeli molto ben fatti. Dirimpetto a questa fece per la com-pagnia degli scarpellini, muratori, e legusinoli nella loro cappella de'quattro Santi incoronati una nostra Dunna, i detti santi con gli strumenti di quelle arti in mano, e di sotto pure in fresco due storie de fatti loro, e quando sono decapitati e gettati in mare. Nella quale opera sono attitudioi e forze penissimo an si levano que corpi insecrati sopra le spalle per s vivacità. Dipinse aneora in S. Domenico vi-

cino all'altar maggiore nella facciata destra una nostra Donna, S. Antonio, c S. Niccolò a fresco per la famiglia degli Alberti da Catenaia, del qual luogo erano signori, prima che, rovinato quello, venissero ad abitare Aresso e Firenze : e che siano una medesima cosa lo dimostes l'arme degli uni e degli altri che è la medesima. Ben e vero che oggi quelli d'Arezzo non degli Alberti, ma da Catenaia sono chiamati, e quelli di Firenze pon da Catenaia, ma degli Albertl. E mi ricorda avec veduto ed anco letto che la badia del Sasso la quale era nell'Alpe di Catenaia e ehe oggi è rovinata e ridotta più a basso verso Arno, fu dagli stessi Alberti edificata alla congregazione di Camaldoli, e oggi la possiede il monasterio degli Angeli di Firenze, e la riconosce dalla detta famiglia che in Firenze è nobilissima. Dipinse Parri nell'udienza vecchia della fraternita di S. Maria della Miscricordia una nostra Donna cha ha sotto il manto il popolo d'Arezzo, nel quale ritrasse di naturale quelli che allora governavano quel luogo pio con abiti indoiso secondo l'usanze di que'tempi; e fra essi uno chiameto Braccio, che nggi, quando si perla di lui, è chiameto Lazzaro Ricco, il quale mori l'anno 1422 e lasció tutte le sue ricel e facultà a quel luogo, che le dispensa in servigio de'poveri di Dio, esercitando le sante opere della misericordia con molta carità. Da un lata mette in mezzo questa Madonna San Gregorio Papa, e dall'altro S. Donato Vescovo e protettore del Popolo Aretino. E perche furono in questa opera benissimo serviti da Parri, coloro che allora reggevano quella fraternita gli feeiono fare in una tavela a tempera una nostra Donna col figliuolo in braccio, alcuni angeli che gli aprono il mento, sutto il quale è il detto popo-lo, e da basso S. Laorentino e Pergentino martiri. La qual tavola si mette ogni anno fuori a ell due di Gingno, e vi si posa sopra, poi che è stata portata dagli uomini di detta compegnia solennemente a processione instoo alla chiesa di detti santi, una cassa d'argento lavorata da Forzore orefice fratello di Parri, dentro la quale sono i corpi di detti Santi Laurentino e Pergentino, si mette fuori, dico, e si fa il detto altare sotto una coperta di tende in sul canto alla ersee, dove è la detta chiesa, perche essendo ella piccola, non potrebbe espire il popolo che a questa festa concorre: La predella, sopra la quale posa la detta tavola, contiene di figure iccole il marticio di que'dur santi tanto ben fattir, che è certo per cosa piccola una mara-viglia. È di mano di Parri nel borgo a piano sotto lo sporto d'una casa un tabernacolo, dentro al quale è uoa Nuoziata in fresco che è mol-to lodata; e nella compagnia de puraccioti a San Agostino fe' in fresco una S. Caterina vergine e martire bellissims : similmente nella chiesa di Moriello alla fraternita de'chieriri dipinse una S. Maria Maddalena di tre braccia, e in S. Domenieo, dove all'entrare della porta sono le corde delle campane, dipinse la cappella di S. Nic-colò in fresco, dentrovi nn Crocifisso grande con quattro figure, lavorato tanto bene che par fatto ora. Nell'arco feer due storie di S. Niccolò, eioè quando getta le palle d'oru alle pulzelle e quano libera due dalla morte, dove si vede il carnefice apparecchiato a tagliare loro la testa molto ben fatto. Mentre ebe Parri faceva quest'opera, fu assaltato da certi anni parenti armati con s quali pistira non so che dote; ma perche vi sopraggiunsonn suhito alcuni, fu soccorso di manicra, che non gli feciono alcun male; ma fu nondimeno, secondo che si dice, la paura ch'egli ebbe ragione, che oltre al fare le figure pen-denti in sur nu lato, le fece quasi sempre da indi in poi spaventatirce. E perché si trovò molte fiate lacero dalle male lingue e dai moral dell'invidia, fece in questa cappella una storia di lingue che abbruciavano, e alcuni diavoli che intorno a quelle facevano fuoco; in aria un Cristo che le malediceva, e da un lato queste pa-role: a suscia nososa. Fu Parri molto studioso delle cose dell'arte e disegnò benissimo, come ne dimoatrano molti disegni che hn veduti di aua mano, e particolarmente un fregin di venti storie della vita di S. Donato fatto per una sua sorella che ricamava eccellentemente; e si stima lo facesse, perche s'avesse a fare urnamenti all'altar maggiore del vescovado. E nel nostro libro sono alcuna carte da lui disegnate di penna molto bene. Fu ritratto Parri da Marco da Montepulciano discepolo di Spioello nel chiostro di S. Bernardo d'Areazo. Visse anni einquantasci, e si abbreviò la vita per essere di natura malinconico, solitario, e troppo assiduo negli atudi dell'arte e al lavorare. Fu sotterrato in S. Agostino nel medesimo sepolero dove era stato poato Spinello suo padre, e recò dispiacere la sua morte a tutti i virtuosi che di lui ebbono cognizione.

### VITA DI MASACCIO DA S. GIOVANNI DI VALDARIO PITTORE

È costume della natura, quando ella fa una persona molto eccellente in alcuna professione, molte volte non la far sola, ma in quel tempo medesimo e vicino a quella farne un'altra a sua concorrenza, a cagione che elle possino giova-re l'una all'altra nella virtu e nella emulazione. La qual cosa oltra il angolar giovamento di quegli stessi che in ciò concorrono, acceode ancora oltra modo gli animi di chi viene dopo quell'età, a sforzarsi con ogni studio e con ogni industria di pervenire a quello unore e a quella gloriosa reputazione, ehe ne' passati tutto il gioroo alta-mente sente lodare. E che-questo sia il vero, lo aver Fiorenza prodotto in una medesima età Filippo, Donato, Lorenau, Paolo Uccello, e Masaccio eccellentisimi risscuno nel genere suo, non solamente levo via le rosse e golfe maniere manlenutesi fino a quel tempo, ma per le belle opere di costoro incitò ed accese tanto gli animi di chi venne poi, che l'operare in questi mestieri si e ridotto io quella grandezza ed in quella perfezione che si vede ne'tempi nostri. Di che shhismo noi nel vero obbligo grande a que' primi che mediante le loro fatiche ci mostrarono la vera via dacamminare al grado supremo. E quasto alla maniera buona delle pitture, a Masaccio massimamente, per avere egli, come desideroso d'acquistar fama, considerato, non essendo la pittura altro che un contraffar tutte le cose della natura vive, col disegno e co'colori semplicemente come ci sono prodotte da lei, che colni che ciò più perfettamente consegue si può dire eccellente; la qual cosa, dico, conosciuta da Masaccio, fu cagione che mediante un continno studio imparò taoto, che si può annoverare fra i primi, che per la maggiore parte levassino le rezze, imperfezioni, e difficultà dell'arte, e

celi deme principio alle belle attitudini, mo-

venze, fleresse, e vivavità, cd a un certo rilievo veramente proprio e naturale, il che infino a lui non aveva mai fatto ninn pittore. E perché fu di ottimo giudizio, considerò che tutte le figure che non posavano ne scortavano coi piedi in sul piano, ma stavano in punta di piedi, mancavano d'ogni bonta e maniera nelle cose essenziali, e coloro che le fanno mostrano di non iotender lo scorto. E sehhene Paolo Uccello vi si era measo, ed aveva fatto qualche cosa, agevolando in parte questa difficulta, Masarcio nondimeco, variando in molti modi, fece molto meglio gli scorti e per ogni sorte di veduta, che niun altro che insino allora fusse stato; e dipinse le cose sue coo buona unione e morbidessa, accompagnanda con le incarnazioni delle teste, e degl'ignudi i colori de'panoi, i quali si deletto di fare con poche pieghe e facili, come fa il vivo e natura-les il che è stato di grande, utile agli artefici, e ne merita caser commendato, come se ne fusse stato inventore: perche in vero le cose fatte innanzi a lui si possono chiamar dipinte, e le sue vive, veraci, e natdrali, allato a quelle state fatto dagli altri. L'origine di costui fu da castello S. Giovanoi di Valdarno e dicono che quivi si veggono ancora alcune figure fatte da lui nella sua prima fanciullezaa. Fii persona astrattissima e molto a caro, come quello che, avendo fisso tutta l'animo e la volonta alle cose dell'arte sola, si curava poco di se e manco di altrui. E perche e'non volle pensar giammai in maniera alcuna alle cure o cose del mondo, e non che altro, al vestire stesso, non costumando riscuotere i danari da'suoi debitori, se non quando era in biaogno estremo, per Tommaso, che era il suo nome, fu da tutti detto Masacrio, non già perche e' fusse vizioso, essendo egli la bontà naturale, ma per la tanta atraccurataggine, con la quale niente di manco cra egli tanto amorevole nel fare altrui servizio e piaccre, che più oltre nna può bramarsi. Cominciò l'arte nel tempo che Masolino da Panirale lavorava nel Carmine di Fiorenza la cappella de Brancacci, seguitando sempre quanto e poteva le vestigie di Filippo e di Donato, ancorache l'arte fusse diversa, e cercando continuamente nell'operare di fare le figure vivissime e con hella prontezza alla similitadine del vero. E taoto modernamente trasse fuori degli altri i suoi lineamenti ed il suo dipignere, che l'opere sue sicuramente possono stare al paragone con ogni disegno e coloritu moder-no. Fu studiosissimo nello operare e nelle difficultà della prospettiva, artifizioso e mirabile, come si vede in una sua istoria di figure piccole, che oggi è in casa Ridolfo del Ghirlandaro, nella quale oltra il Cristo che libera lo indemoniato, sono essamenti bellusimi in prospettiva tirati in una maniera, che e' dimostrano in un tempo medesimo il di dentro ed il di fuori, per avere egli presa la loro veduta non in faccia, ma in su le cantonate per maggior difficulta. Cercò più de-gli altri maestri di fare gli ignudi e gli scorti nelle figure poco osati avanti di lui. Fu facilissimo nel far auo, ed è, come si è detto, molto semplice nel panneggiare. È di sua mann una davola fatta a tempera, nella quale è una nostra Donna in grembn a S. Anna col-figliuolo in collo, la quale tavola è oggi in S. Ambrogio di Firenze nella cappella che è allato alla porta che va al parlatorio delle moonche. Nella chiesa ancora di S. Niccolò di là d'Arno è nel tramezzo una tarpla di mano di Masaccio dipinta a tempera, nella quale oftre la nostra Donna, che vi e dell'angelo annunziata, vi è un casamento pieno di eolonne tirato in prospettiva molto bello; perche oltre al disegno delle lioce che è perfetto, lo fece di maniera con I colori sfuggire, che a poco a poco abbagliatamente si perde di vista; nel che mostrò assai d'intender la prospettiva, Nella budia di Firenze dipinse a fresco in un pilastrò dirimpetto a uno di quelli che reggono l'arco dell'altar maggiore S. Ivo di Bretagna, figurandolo dentro a una niechia, perche i piedi scortassino alla reduta di sotto; la qual cosa non essendo si hene stata usata da altri, gli acquistò non piecola lode: e sotto il detto santo sopra un' altra cornice gli fece in-torno veduve, pupilli, e poveri, che da quel san-to sono nelle loro bisogne siutati. In S. Maria Novella ancora dipinse a fresco sotto il tramezzo della eblesa nna Trinità ehe è posta sopra l'altar di S. Ignazio, e la nostra Donna e S. Giovanni Evangelista che la mettono in mezzo, contemplando Cristo erocifisso. Dalle hande sono ginorchioai due figure, che, per quanto si può giudicare, sono ritratti di coloro che la feciono dipignere; ma si scorgono poco, essendo ricoperti da un ornamento messo d'oro. Ma quellu che vi è hellissimo, oltre alle fignre, è una volta a mezza hotte tirata în prospettiva, e spartita in quadri pieni di rusoni che diminuficono e scortano eosi bene, ehe pare ehe sia hucato quel muro. Dipinse ancorn its S. Maria Maggiore accanto alla porta del fianco, la quale va a S. Gio-vanni, nella tavola d'una cappella nna nostra Donna, S. Caterina, e S. Giuliano, e nella predella free alcune figure piccole della vita di S. Caterina, e S. Giuliano che ammazza il padre e la madre; e nel mezzo fece la pacività di Gesù Cristo, coa quella semplicità e vivezza che era sua propria nel lavorane. Nella chiesa del Carnine di Pisa in una tavola che è dentro a una cappella del tramezzo e una nostra Donna col figliuolo, ed a' piedi sono aleuni angioletti che snonano, uno de' quali suonatido un fauto, porge con attenzione l'orecchio all'armonia di quel suono. Mettono in mezzo la nestra Donna S. Piero, S. Gio. Battista, S. Giuliano, e S. Niecolù, figure tutte molto pronte e vivaei. Sotto nella predelta sono di figure piccole sturie della vita di quei santi, e nel mezzo i tre magi che offeriscono a Cristo; ed in questa parte sono al-cum cavalli ritratti dal vivo tanto belli, che non si può meglio desiderare; e gli nomini della corte di que tre re sono vestiti di vari abiti che si usavano in que' tempi. E sopra per finimento di detta tavola sono in più quadri molti santi intorno a un Crociisso. Gredesi elie la figura d'un santo in abito di vescovo, che è in quella chiesa in fresco allato alla porta che va nel convento, sia di mano di Massecio; ma io tengo per fermo che ella sia di mano di fra l'ili suo discepolo. Tornato da Pisa lavoro in Piorenza una tavola, dentrovi un maschio ed una femmina ignudi quanto il vivu, la quale si tro-va oggi in casa Palla Rucellai. Appresso non sentendos in Fiorenza a suo modo, e stimolato dalla affezione ed amore dell'arte, deliberò per imparare e superare gli altri andarsene a Roma, e cust fece. E quivi acquistata fama grandissi-ma, lavorò al cardinale di S. Clemente nella chiesa di S. Clemente nna cappella, dove a fresco fece la passione di Cristo co' ladroni in c

cora a tempera molte tavole, che ne' travagli di Roma al son tutte o perse o smarrite. Una nella chiesa di S. Maria Maggiore in una cappelletta vicina alla sagrestia, nella quale sono quattro santi tanto ben condotti che psiono di rilievo, e nel mezzo S. Maria della Neve, ed il ritratto di Papa Martino di naturale, il quale con una zappa disegna i fondamenti di quella chiesa, ed presso a lui è Sigismondo II Imperatore. Considerando quest'opera un giorno Michelagnolo ed io, egli la lodo molto, e poi soggiunse, enloro essere stati vivi ne' tempi di Masaccio. Al quale, mentre in Roma lavoravano le facciate della chiesa di S. Janni per Papa Martino Pisanello e Gentile da Fabbrisno, n'avevano allogato una parte, quando egli avuto nuove che Cosimo de' Medici, dal quale era molto aintato e favorito, era stato richiamato dall'esilio, se ne tornò a Fiorenza, dove gli fo allogato, essendo morto Masolino da Papicale che l'aveva comineista, la eappella de'Brancacci nel Carmine, alla quale prima che mettesse mano, fece come per saggio il S. Paolo che e presso alle corde delle campane, per mostrare il miglioramento che egli aveva fatto nell' arte. E dimostro veramente infinita bontà in questa pittura, conoscendosi nella testa di quel santo, il quale e Bartolo di Angiolinu Angiolini ritratto di naturale, nna terrihilità tanto grande, che a' pare che la sola pa-rola manchi a questa figura. E chi non conobbo S. Paolo, guardando questo, vedra quel dabbe ne della civilità romana insieme con la invitta fortezza di quell'animo divinissimo tutto intento alle enre della fede. Mostrò ancora in questa pittura medesima l'intelligenza di scortare le vedute di sotto in su, che fu veramente mara stessi di detto apostolo, per nua difficultà facilitata in tutto da lui, rispetto a quella goffa maniera vecchia che faceva, come io dissi poco di sopra, tutte le figure in punta di piedi: la qual meniera durò sino a lui senza che altri la correggesse, ed egli solo e prima di ogni altro la ridusse al buono del di d'oggi. Accadde mentre ehe e' hvorava in questa opera, che e' fu con-sagrata la detta chiesa del Carmine, e Masaccio in memoria di esò di verde terra dipinse di chiaro e scuro sopra la porta che va in convento dentro nel chiostro tutta la sagra come ella fu: e vi ritrasse infinito numero di cittadini in mantello ed in eappucelo, ehe vanno dietro alle processione; fra e quali fece l'ilippo di ser Brunellesco in zoccoli, Donatello, Masolino da Panieale stato auo maestro, Antonio Brancaeci che gli fece far la cappella, Niceolò da Uzzano, Giovanni di Bicci de Medici, Bartolommeo Valori, i quali sono anco di mano del medesimo in casa di Simon Corsi gentiluomo fiorentino, Bitrassevi similmente Lorenzo Bidolfi che in que' tempi era ambascistore per la repubblica tiorentina a Vinezia: e non solo vi ritrasse i gentiluomini sopraddetti di naturale, ma anco la porta del convento ed il portinaio con le chiavi in mano. Questa opera veramente ha in se molta perfezione, avendo Masaccio saputo me tere tanto bene in sul piano di quella piatra a cinque e sei per illa l'ordinanza di quelle genti che vanno diminuendo con proporzione e giu-dizio, secondo la veduta dell'occhio, che e proprio una maraviglia; e massimamente che vi al conosce, come se fassero vivi, la discrezione che ee, e le storie di S. Caterine martire. Fece an- gegli chbe in far quegli uomini non tutti di una

misura, má con una certa osservanza, che diatingue quelli che son piccoli e grossi dai gran-di e sottili; e tutti posano i picdi in sur un piano, scortando in fila tanto bene, che non fanno altrimenti i naturali. Dopo questo ritornato al lavoro della cappella de Brancacci, seguitando le storie di S. Piero cominciate da Masolino, ne fini nna parte, cioè l'istoria della cattedra; il libecare gl'infermi, suscetare I morti, ed il sanare gli attratti con l'ombre nell'andare al tempio con S. Giovanni. Ma tra l'altre notabilissima apparisce quella dove S. Piero per pagare il tributo cava per communicione di Cristo i danari del ventre del pesce; perché oltra il vedersi quivi in un apostolo che è nell'ultimo nel qua-le il ritratto stesso di Massecso fatto da lui medesimo ello specchio tanto hene, che par vivo vivo, si conosce l'ardire di S. Piero nella dimanda, e l'attenzione degli apostoli nelle varie attitudini intorno a Cristo, aspettando la resoluzione con gesti si pronti, che veramente appariscono vivi; ed il S. Piero massimamente, ilquale nell'affaticarsi a cavare i danari del ventre del pesce, ha la testa focosa per lo stare chinato; e molto più quand'e 'paga il tributo, dove ai vede l'affetto del contare, e la sete di colui che riscuote, che si guarda i denari in mano con grandissimo piacere. Dipinsevi apcora la resnr-rezione del figliuolo del re fatta da S. Piero e S. Paolo, ancorache per la morte d'esso Masaoeto restasse imperfetta l'opera, che fu poi finita da Filippino, Nell'istoria dove S. Piero battezza si stima grandemente un ignudo che triema tra gli altri hattezzati, assiderando di freddo, condotto con bellissimo rilievo e dolce maniera, il equale dagli artefiei e vecchi e moderni è stato remure tenuto in riverenza ed ammirazione; per il che da infiniti disegnatori e maestri continuamente sino al di d'oggi è stata frequentata questa cappella: nella quale sono ancora alcune ate vivissime e tanto belle, che hen si può dire che; nessuno maesteo di quella età si arcostasse tanto si moderni quanto costui. Laonde le sue fa-tiche meritano infinitissime lodi, e massimamente per avere egli dato ordine nel suo mogisterio alla bella maniera de' tempi nostri. E che questo sia il vero, tutti i più erlebrati senttori e pittori elle sono stati da uri in qua, esereitandosi e atu-diando un questa cappèlla sono tilventiti eccelleuti e chiari, eioe fra Giovanni de Fiesole, fra Filippo, Filippino ebe la fini, Alessio Baldovinetti, Andrea del Castagno, Andrea del Verroechio, Domínico del Grillandaio, Sandro di Botticello, Lionardo da Vinci, Pietro Perugino, fra Hartolomeo di San Marco, Mariotte Albertinelli, ed il divinissimo Michelagnolo Buonarroti ; Raffaello ancora da Urbino di quivi trasse il principio della bella maniera sua, il Granaccio, orenzu di Credi, Ridolfo del Grillandaio, Andrea del Sarto, il Rosso, il Franciaciahigio, Baccio Bandinelli, Alonso Sparnuolo, Jacopo da Pontormo, Pierino del Vaga, e Toto del Nunziata; ed insomma tutti coloro che hanno cercato imparare quella arte, sono andati a imparar sempre a questa cappella, ed apprendere i precetti e le regole del far bene dalle figure di Masaceio. E se jo non ho nominati molti forestieri e molti Fiorentini che sono iti a studiare a detta cappella, hasti che dove corrono i capi dell' arte, quivi ancora concorrono le membra. Ma cun tutto che le cose di Masaccio siano state sempre in cotanta riputszione, egli è nondimeno opi-

nione, anai pur eredenza ferma di molti, che egli avrebbe fatto ancora molto maggior frutto nell'arte, se la morte, che di ventisei anni ce la rapi, non ce lo avesse tolto-così per tempo. Ma o fuse l'invidia, o fusse pure che le cose buone comunemente non durano molto, c'ai mori nel bel del fiorire, ed andossene si di subito, che e' non mancò chi dubitasse in lui di veleno, assai più che per altro accidente.

Dicesi che sentendo la morte sua Filippo di ses Brunellesco, diese; Noi abbiamo fatto in Masaccio una grandissima perdita; e gli dolse infinitamente, essendosi affaticato gran pezzo in mostrargli molti termini di prospettiva e d'ar-chitettura. Fu sotterrato nella medesima chicaa del Carmine l'anno 1443 e selbene allora non gli fu posto sopra il sepolero memoria alcuna, per estere atato poco stimato vivo, non gli e però mancato dopo la morte chi lo abbia o norato di questi epitaffi :

. D'AXNIBAL CARO

Pinni, e la mia pittura al ver fu pari; L'atteggini, l'avvivai, le diedi il moto; Le diedi affetto. Insegni il Bonarroto

A tutti gli altri, e da me solo impari. DI FARIO SEGNI

Invida cur Lachesis primo sub fiore juventae Pollice discindie stamina funereo? Hoc uno occiso, innumeros occidis Apelles : Picturas omnis abit, hoe obeunter lepos. Hoc Sole extincto, extinguuntur sydera cum Hau! decus omne perit, hoc pereunte, simul.

VITA DI PULIPPO BRUNELLESCRI

SCULTORE E ARCHITETTO PROSESTINO

Molti aono creati dalla natura piccoli di pe sona e di fattezze, che hauno l'auimo pieno di tanta grandezza ed il ouore di al smisurata terribilità, che se non cominciano cose difficili e quais impossibili, e quelle non rendono finite con maraviglia di chi le vede, mor non danno requie alla vita lovo, e tante cose, quante l'oceasiune mette nelle mani di questi, per vili e basse che elle si siano, le fanno essi divenire in pregio e altezza. Laonde mai non si dovrebbe turcere il muso, quantlo s'incontra in persone che in aspettu non hanno quella prima grazia o venusia, che dovrebbe dare la natura nel venire al mondo a chi opera in qualche virtu, perche non è dubbio che sotto le zolle della terra si ascondino le vene dell'oro. E molte volte nasce ip questi che sono di sparutissime forme tanta generosità d'auimo e tanta sincerstà di cuore, che sendu mescolata la nobiltà con esse, non pnò sperarsi da loro se non grandissimo usaraviglie; perciocche e'ai sforzano di abbellire la bruttesza del corpo con la virtà dell'ingegno, come apertamente si vide in Pilippo di ser Brunellesco, sparuto della persona non meno che Messer Forese da Rabatta e Giotto, ma d'ingrguo tanto elevato, che ben si può dire che e'ci fu donato dal cielo per dar huona forma alta architettura, già per centinala d'anni amarrita, nella quale gli nomini di quel tempo in mala parte moltr traori avevano spesi, facendo fabbriche senza ordine, con mal modo, con tristo disezno, con stranissime invenzioni, con disgraziatissima grazia, e con peggior ornamento. E volle il cielo, essendo stata la terra tanti auni

senza uno animo egregio ed nno spirito divino, ehe Filippo lasciasse al mondo di se la maggiore, la più alta fabbrica e la plù bella di tutte l'altre fatte nel tempo de'moderni ed ancora in quello degli aotichi, mostrando ohe il valore negli artefiei toscani, ancoraebe perduto fusse, non perciò era morto. Adornollo altresi di ottime virtù, fra le quali ebbe quella dell'amieizia si, ebe non fu mai ulenno più benigno ne più amorevole di lui. Nel giudicio era netto di passione, dove c' vedeva il valore degli altrui meriti, depoueva l'util suo e l'interesse degli amiei. Couchbe se stesso, ed il grado della sua virtu comunicò a molti, ed il prossimo nelle necessità sempre sovvenne. Dichiarossi nimico capitale de'vizj, ed amatore di coloro che si escreitavano nelle virtù. Non spese mai il tempo in vano, che o per se o per l'opere d'altri nelle altrui necessità non a affaticame, e camminando eli

amici visitasse e sempre sovvenisse, Dicesi che in Fiorenza fu nomo di buonissima fama e di molti lodevoli costumi e fattivo nelle faccende sue, il cui nome era ser Brunellesco di Lippo Lapi, il quale aveva avuto l'avolo suo chianusta Cambio che fu litterata persona, e il quale nacque di un fisico in que'tempi molto famoso, nomusato maestro Ventura Bacherini. Togliendo dunque ser Brunellesco per donna una giovane costumatissima della nobil famiglia degfi Spini; per parte della dote ebbe in pagamento una casa, dove egli c i suei figliuoli abitarono fino alla morte, la quale è posta dirimi petto a S. Michele Berteldi per fianco in un biscanto pássato la piazza degli Agli, Ora mentre che egli si escreitava così e vivevasi lictamente. gli naeque l'anno 1377 nn figlioolo, al quale pose nome Filippo per il padre suo già morto, della quale mascita fece quell'allegrezza che maggiore poteva, Laonde con ogni accuratezza gl'inacgno nella suo pnerizia i primi principi tielle lettere, nelle quili ai mostrava tanto ingegnoso e di spirito elevato, che teneva spesso sospeso il cervello, quasi che in quelle non ourasse venir wolto perfetto, anzi pareva che egli andasse, col pensiero a cose di maggior utilità. Per il che, ser Brunellesco che desiderava ch'egli facesse il mestier suo del notaio o quel del tritavolo, ne prese dispiacere grandissimo. Pure veggendolo continuamente esser dirtro a cose ingegnose d'arte e di mano, gli fece imparare l'abbaco e scrivere, e dipoi lo pose all' arte dell'arefice, acció imparasse a disegnare con uno amico suo. E su questo con molta sodisfazione di Filippo; il quale cominciato a imparare e mettere in opera le cose di quell'arfe, non passo molti anni, che egli legava le pietre fini meglio che artelice vecenio di quel mestiero. Esercitò il niello e il lavorare grosserie, come alcune figure d'argento ebe sono due mezzi profeti posti nella testa dello altare di S. Jacopo de Pistoja tenute bellissime, fatte da loi all'opera di quella città; ed opere di bassirilievi, dove mostro intendersi tanto di quel mestiero, che era forza che I suo ingegno passasse i termini di quelle arte. Laonde avendo preso pratica con certe persone studiose, comincio a cutrar colla fantasia nelle cose de'tempi e de'moti, de'pesi e delle ruote, come si posson far girare e da che si muovono, e così lavorò di sua mano alcuni oriuoli bonissimi e bellissimi. Non contento a questo, nell'animo se gli destò una voglia della scultura grandissima; e tutto venne, poiche essendo Donatello I

VOL. II

giovane tennto valente in quella ed in aspettazione grande, comineiù Filippo a praticare seco del continno, ed insieme per le virtù l'un dell'altro ai posono tanto amore, che l'uno non pareva che sapesse vivere senza l'altro. Laonde Filippo, che era espacissimo di più cose, dava opera a molte professioni, ne molto si esercità in quelle, ebe celi fu tenuto fra le persone intendenti bonissimo architetto, come mostro in molte cose che servirono per acconcimi di case: come al canto de' Ciai verso mercato vecchio la casa di Apollonio Lapi suo parente, che in quella, mentre egli la faccva murare, si adoperò grandementer ed il simile feec fuor di Fiorenza nella torre e nella casa della Petraia a Castello, Nel palszzo dove abitava la signeria, ordinò e sparti, dove era l'ufizio degli ufiziali di monte, tutte quelle stanze, e vi fece e porte e finestre nella maniera cavata dallo antico, allora non usatasi molto per esser l'architettura rozzistima in Toseena. Avendosi poi in Fiorenza a fare per i frati di S. Spirito une statua di S. Maria Maddalena in penitenza, di legname di tiglio per portar in nna cappella, Filippo, else aveva fatto molte coscite piccole di scultura, desideroso mostrare che ancora nelle cose grandi era per riuscire, prese a far detta figura; la qual finita e messa in opera, in tenuta cosa molto bella, ma nell'iocendio poi diquel tempio l'anno 1471 abbruciò insieme con molte altre cose notabili. Attese molto alla prospettiva, allora molto in male uso per molte falsità che vi si facevano, nella quale perse molto tempo, per fino che egli trovo da se un modo che ella potesse venir giusta e per-fetta, che fu il levarla con la pianta e profilo e per via della intersegazione; cosa veramente ingegnosissima ed utile all'arte del disegno. Di questa prese tanta vaghezza, che di sua mano ritrasse la piazza di S. Giovanni con tutti que-gli spartimenti della incrostatura murati di marmi neri e bianchi che diminuivano con una grazia singolare; e similmente fece la casa della Misericordia con le hotteghe de'eialdonai e la volta de'Pecori, e dall'altra banda la colonna di S. Zanobi. La qual opera essendogli lodata dagli artefici e da chi aveva giudizio in quell'arte, gli diedetanto animo, che non stette molto che egli mise mano a un'altra, e ritrasse il palazzo, la piazza, e la loggia de' Signori insieme col tetto de' Pisani, e tutto quel ehe intorno si vede mu-rato, le quali opere furon cagione di destare l'animo agli altri artefici, che vi attesono dipri con grande studio. Egli particolarmente la insegnò a Masaccio pittore allor giovane molts suo amia masaccio pittore anor giovane mois-oqui quale gli fece onote in quello che gli mo-stro, come appare negli edifizi dell' opere sue. Ne restò ancora di mostrarla a quelli che lavorava-no le tassie, che è un'arte di commettere legni di colori, e tanto gli stimolò, che fu engione di buono uso e molte cose utili che si fece di quel magisterio, ed allora e poi, di molte cose eccellenti che hanno reento e fama e ntile a Fiorenza per molti anni. Tornando poi da studio messer Paolo dat Pozzo Toscanelli, ed una sera trovandoss in un orto a cena con eerti auoi amici, in-vitò Filippo, il quale nditolo ragionare dell'arti matematiche, prese tal familiarità con seco, che egli imparò la geometria da lui; e sebbene l'ilippo non aveva lettere, gli rendeva si ragione di tutte le cose con il naturale della pratica esperienza, che molle volte lo confondeva. E così seguitando dava opera alle cose della serittura

cristiana, non restando d'intervenire alle dispute ed alle prediche delle persone dotte; delle quali faceva tanto capitale per la mirabil memoria sua, che M. Paolopredetto celebrandolo, ussva dire che nel sentire arguir l'ilippo gli pareva un nuovo S. Paolo, Diede ancora molta epera in questo tempo alle coso di Dante, le quali furon da lui bene intese circa i siti e le misure, e apesso nelle comparazioni allegandolo, se no serviva ne'suoi ragionamenti; ne mai enl pensiero faceva altro che macchinare a immaginarii cose ingegnose e difficili, ne pote trovar mai ingegno che più lo satisfacesse che Donato, con il quale domesticamente confabrilando, pigliavano pia-cere l'uno dell'altro, e le difficultà del mestiero conferivano insieme. Ora avendo Donsto in quei giorni finito un Crocifisso di legno, il quale fu postn in Santa Croce di Fiorenza sotto la storia del fanciullo che risuscita S. Francesco dipinto da Taddeo Gaddi, volle Donato pigliarne parere con Filippo, ma se ne penti; perche Filippo gli rispose, ch'egli avera messo un contadino in eroce | onde ne nacque il detto di, Togli dal legno a fanne uno tu, come largamente si ragiona nella vita di Donato. Per il che Filippo, il quale ancorché fusso provocato a ira, mai si adirava per cosa che gli fusse detta, stette cheto molti esi, tanto che condusse di legno un Crocifissa della medesima grandezza, di tal bontà e si con arte disegno e diligenza lavorato, che nel mandar Donato a casa incansi a lui, quasi ad inganno (perché non sapeva che l'ilippo avesse fatto tale opera), un grembiule che egli aveva pieno di uova e di cose per desinare insieme gli caseò, mentre lo guardava uscito di se per la maraviglla, e per l'ingegnosa ed artifiziosa maniera che avera usato l'ilippo nelle gambe, nel torso, e nelle braccia di detta figura, disposta ed unita talmente insieme, che Donato, oltra il chiamarsi vinto, lo predicava per miracolo: la qual opera a oggi posta in S. Maria Novella fra la cappella degli Strozzi e dei Bardi da Vernio, lodata ancora dai moderni infinitamente. Laonde vistosi la virtù di questi maestri veramente eccellenti, fu lor fatto allogazione dall'arte de' beccai e dall'arte de'linaioli di due figure di marmo da farsi nelle lor nicelie che sono interno a Or S. Michele, le quali Filippo Isseiò fare a Donato da se solo, avendo preso altre cure, e Donato le condusse a perfezione. Dopo uneste cose l'anno 1501 fo deliberato, vedendo la seultura essere salita lu tanta altezza, di rifare le dua porte di hronzo del tempio e battisterio di S. Giuvanni, perche dalla morte d'Andrea Pisano in poi non aversno avuti maestri che l'avessino sapute condurre. Onde fatto intendere a quegli scultori ehe erano allora in Tuscapa l'animo loro, fu mandato per essi, a dato loro provvisione ed un anno di tempo a fare una storia per ciascuno: fra i quali ferono richiesti Filippo e Donato di dovere cisscuno di essi da per se fare una storia a concorrenza di Lorenzo Ghiberti, e Iacopo della Fonte, e Simone da Colle, e Francesco di Valdambrina, e Niccolò d' Areszo. Le qualistorie finite l'auno medesimo, e venute a mostra in aragone, furon tutte bellissime ed intra se differenti: chi era ben disegnata e mal lavorata, come quella di Donato; e chi aveva bonissimo disegno e lavorata diligentemente, ma non spartito bene la storia col diminuire le figure, come aveva fatto lacopo dalla Quercia; o chi fatto invenzione povera e figure minute, nel modo

che aveva la sua condotta Francesco di Valdambrina ; e le peggio di tutte erapo quella di Niccolò d'Arezzo e di Simone da Colle : e la miglinre quella di Lorenzo di Ciono Ghiberti, la qualeavevs in se disegno, diligenza, inventione, arte, e le figure molto ben, lavorate. Ne gli era però molto inferiore la storia di Filippo, nella quale aveva figurato no Abrasm che sacrifica Isac, ed in quella un servo, che mentre aspetta Abraam e che l'asino pasce, si cava una spina di un pie-de, che merita lode assai. Venute dunque le storie a mostra, non si satisfacendo Filippo e Donato se non di quella di Lorenzo, lo giudicarono più al proposito di quell'opera, che nonerano essi a gli altri che avevano fatto le altre atorie, E cosl a' consoli con buone ragioni persussero che a Lorenzo l'opera allogassero, mostrando che il pubblico ed il privato ne sarebbe servito meglio. E fu veramente questo una bontà vera d'amiei e una virtù senza invidia, ed La vera d'amise e una virtu senza invinal, par un giudizio sann nel conoscere si stessi i onde più lode meritarono, che se l'opera avessino con-dotta a perfecione. Felici spiriti che mentre giorarano l'uno all'altro, goderano nel lodare le fatiche altrui. Quanto infelici sono ora i no-atri che mentre cho nuocoño, non siepati, crepano d'invidia nel mordere altri. Fu da' consoli pregato Filippo che dovesse fare l'opera insieme con Lorenso, ma egli non volle, avendo anime di volere essere piuttosto primo in una sola arte, che pari o secondo in quell'opera. Per il ohe la atoria che aveva lavorato di bronzo donò a Cosimo de' Medici, la qual egli col tem-po fece mettere in sagrestia vecchia di S. Lorenzo nel dossale dell'altare, e quivi si trova al presente; e quella di Donato fu messa nell'arte del Cambio. Fatta l'allogagione a Lorenzo Ghiberti, furono Insieme Filippo e Donato, e risol-verono insieme partirsi di Fiorenza ed a Roma star qualche anno, per attender Filippo all'ar-chitettura e Donato alla scultura. Il che free Filippo per voler esser superiore ed a Lorenzo ed a Donato, tanto quanto fanno l'architettura più necessaria all', utilità degli uomini, che la scultura e la pittura. E venduto un poderetto ch'egli aveva a Settignano, di Fiorenza partiti ca egii aveva a cettifiano, di Fidenta partiti a fiona si condusero: nella quale vedendo la grandezza degli edifici e la perfezione de'oripi de'tempi, stava astratto che pareva fuor di ac. E così dato ordine a misurar le cornici e levar le piante di quegli edifici, egli e Donato continuamente seguitando, non perdonarono ne a tempo ne a spesa, ne lasciarono luogo che egirno ed in Roma e fuori in compogna non vedessino, e non misurasino tutto quello che potevano avere che fusse bnono. E perche era l'i-lippo sciolto dalle cure familiari, datosi in preda agli studi, non si ourava di auo mangiare o dormire; solo l'intonto suo era l'architettura cha già era apenta; dico gli ordini antichi huoni, e non la tedesca e harbara, la quale molto si usava nel ano tempo. Ed aveva in sè due concetti grandissimi; l'uno era il tornare a luce la huona architettura, credendo egli, ritrovandola, non lasciare manto memoria di se che fatto si aveva Cimabue e Giotto; l'altro di trovar modo, se e'si potesse, a voltare la cupola di S. Maria del Fiore di Fiorenza, le difficultà della quale avevano fatto si, che dopo la morte di Arcolfo Lapi non ci era stato mai nessuno a cui fusse bastato l'animo, senza grandissima sposta d'armadure di legname, poteria volgere. Non conferi però mai questa sna intenzione a Donato na ad anima viva; ne restò, che in Roma tutte le difficoltà che sono nella Ritonda egli non considerasse, siccome si poteva voltare. Tutte le volte nell'antico aveva notato e disegnato, a sopra ciò del continuo atudiava; e se per avventura eglino avessino trovato sotterrati pezzi di capitelli, colonne, corniei, e basamenti di edifizi, eglino mettevano opere a gli facevano cavare per toccare il fondo Per il che si era sparsa nna voce per Roma quando eglino passavano per le strade, ehe andsvano vestiti a caso, gli chiamavano quelli del tesoro; credendo i popoli, che fassine persone che attendessino alla geomanzia per ri-trovare tesori i e di ciò fu cagione l'avere eglino trovato un giorno una brocca antica di terra piena di medaglie. Vennero manco a Filippo i denari, e si andava riparando con il lagare gioie a orelici suoi amici, ell'arano di prezzo; e così si rimase solo in Roma, perche Donato a Fio-renza se ne tornò, ed egli con maggiore studio a fatica cha prima dietro alle covine di quelle fabbriche di continuo si esercitava, Ne restò, che non fusse disegnata da lai ogni sorte di fabbrica, tempj toudi e quadri, a otto facce, basiliche, acquidotti, bagni, arehi, colisei, anfiteatri, ed ogni tempio di mattoni, da'quali cavò le ciguature ed incatenature, e cost il girarli nella volte, tolse tatte le collegazioni e di pietre e d'impernature e di morse, ed investigando a tutte le pietre grosse una buca nel mezzo per eiascona in sottosquadra, trovò asser qual ferro, che è da noi chiamato la ulivella, con che si tira su la pietre, ed egli lo rinnovò è messelo in uso di poi. Fu adunqua da lui messo da parte ordine per ordine, dorico, ionico, e corintio, a fu tale questo studio, che rimase il suò ingegno capaetasimo di poter vedere nella immaginaziona Roma, come ella stava quando non era rovinata. Fece l'aria di quella città un poco di novità l'anno 1407 a Filippo, onde egli consigliato da' suoi amiei a mutar aria, se na torno a Piorensa; nella quale per l'assenza sus si era patito in molte muraglie, per le quali diede egli alla sua venuta molti disegni e molti consigli. Fu fatto il medesimo anno una ragunata d' architettori e d'iogegneri del paesa sopra il modo del voltar la cupola, dagli operai di S. Maria del Piore e da' consoli dell' arte della lana; intra i quali interrenna Filippo, e dette consiglio, ch'era ne-cessario cavare l'edifizio fuori del tetto, e non fare secondo il disegoo di Arnolfo, ma fare un fregio di braccia quindici di altezza, e in mezzo a ogni faccia fare un occhio granda; perche oltra che leverebbe il peso fuor della spalla delle Tribune, varrebbe la enpola a voltarsi più facilpiente e così se pe fees modelli e si messe in esecuzione. Filippo dopo alquanti mesi riavuto, essendo nna mattina in sulla piazza di S. Maria del Fiore con Donato ed altri artafici, al ragiopava delle antichità nelle cose della scultura, e raccentando Donato che quando e' tornava da Roma aveva fatto la strada da Orvieto per veder quella facciata del duomo di marmo tanto celebrata, lavorata di mano di diversi maeatri, tenuta cosa notabile in qua'tempi; e cha nel passar poi da Cortona entrò in pieve a vide un pilo antico bellissimo, dova era una storia di marmo, cosa allora rara; non essendosi dissotterrata quella abbondanza che si è fatta ne'tempi nostri. E così seguendo Donato il modo che aveya usato quel maestro a condurre

quell'opera, e la fina che vi era dentro in con la perfezione e boota del magisterio, acce-sesi Filippo di una ardente valentà di vederlo, che così, come egli era in mantello ed in cappuo eio ed in zoccoli, senza dir dove andasse ai parti da loro a piedi, e si lasciò portare a Cortona dalla volonta ed amora ebe portava all'arte; e veduto e pisciutogli il pilo, lo ritrasse con la penna in disegno e con quello tornò a Piorenza senza che Donato o altra persona si accorges-se ebe fusse partito, pensando che e' dovesse disegnare o fantasticare qualeosa. Così tornato in Fiorenza gli mostrò il disegno del pilo da Inl con pazienza ritratto, per il che Donato al maravi-gliò assai, vedendo quanto amore Pilippo portava all'arte. Stette poi molti mesi in Fiorenza, dove erli fapeva segretamente modelli ed ingegni tutti per l'opera della cupola, atando tuttavia con gli artefiei in su le baie; cha allora fece egli quella burla del Grasso e di Matteo; a andando bene spesso per suo diporto ad aiutare Lorenzo Ghiberti a rmettar qualche cosa in sulle porte, Ma toccogli nna mattina la fantasia, senteudo che si ragionava del far provvisione d'ingegneri che voltassero la cupola, si ritornò a Roma, pen-sando con più riputazione avere a esser ricerco di fuora, che non arebbe fatto stando in Fiorenza. Laonde trovandosi in Roma, e venuto in considerazione l'opera e l'ingegno sub acutissimoper aver mostro ne ragionamenti suoi gnella sicurtà e quell'animo che non avava trovato negli altri maestri, i quali stavano amarriti insieme coi muratori, perdate le forze, e non pensando poter mai trovar modo da voltarla ne legni da fare una travata che fusse si forte, che reggessé l'armadura e il peso di si grande adi-fizio, deliberati vederne il fine, scrissono a Filippo a Roma con pregarlo che venisse a Florenzas ed agli che non aveva altra vuglia, molto cortesemente tornò. E ragunatosi alla sua venuta l'aficio degli operai di S. Maria del Fiore ed i consoli dell'arte della lana, dissono a Filippo tutte le difficoltà dalla maggiore alla minore che facevauo i maestri, i quali erano in sua presenza nell'adienza insieme con loro. Per il che l'ilippo disse queste parole: Signori operai, e' non e dubbio che le cose grandi hanno sempre nel condursi difficultà; e se ninna n'ebbe mai, questa vostra l' ba maggiore, che voi per avventura non avvisate; pereiocche lo non so abe ne anos gli antichi voltassero mai una volta si terribile come sarà questa: ed io che ho molte volte pensato all'armadure di dentro e di fuori, a come si sia per potervi lavorare sienramente, non mi sono mai saputo risolvere, e mi sbigottisce non meno la larghezza che l'altessa dell'edifizio: perciocche se ella si potesse girar tonda, si potrebbe tenere il modu che tennero i Romani nel voltare il Panteon di Roma, cioè la Ritonda; ma qui bisogna seguitare l'otto facca, ed entrare in catene ed in morse di pietre, che sarà cosa molto difficila. Ma ricordandomi ebe questo è tempio sacrato a Dio e alla Vergine, mi confido ene facendosi in memoria ana non maschera d'infondere il sapere dove non sia, ad aggiugnere le forze e la sapienza e l'ingegno u chi sarà autore di tal cosa. Ma che posso io in uesto caso giovarvi, non essendo mia l'opera? Bene vi dico, che se ella toccasse a me, risolutissimamente mi basterebbe l'animo di trovare il modo che ella si volterebbe senza tante difficultaj ma io non ci ho pensato su ancor niente: e 156 volete che io vi diea il modo? Ma quando pure le S. V. delibereranno ch'ella si volti, sarete forzati non solo a fare esperimento di me, che nob penso bastare a consigliare si gran cosa, ma a spendere ed-ordinare che fra un anno di tempo a un di determinato vengano in Fiorenza architettori non solo toscani e italiani, ma tedeschi e francesi e d'ogni nazione, e proporre loro questo lavoro, acciocche disputato e risoluto fra tanti maestri, si cominci e si dia a colni che più dirittamente dara nel segno, o avra miglior modo e giudizio per fare tal opera; ne vi saprei dare io altro consiglio ne miglior ordine di questo: Piacque ai consoli e agli operal l'ordine e il consiglie di Filippo; ma arebbono voluto che in questo mentre egli avesse fatto un modello, e che ci avesse pensato su. Ma egli mostrava di non curarsene, anzi preso licenza da loro, dissa esser sollecitato con lettere a tornare a Roma. Avvedními danque i consoli che i prieghi laco e degli operai non crano bastanti a fermarlo, lo fecioco pregare da molti amici suoi; e non si piegando, una mattina che fu a di 26 di Maggio 1417, gli fecero gli operai uno stanziamento di una manoia di danari, i quali si trovano a uscita a Filippo ne' libri dell'opera, e tutto era per age-volario. Ma egli saldo nel sun proposito, partitosi pure di Fiorenza se ne torno a Roma, dove sopra tal lavoro di continuo studiò, ordinandosi e preparandosi per il tine di tale opera, pensando, come era certamente, che altri che egli non potesse condurre tale opera. Ed il consiglio dato del condurre muovi architettori non l'aveva Filippo messo innanzi per altro, se non perchè eglino fussino testimoni del grandissimo ingegno suo, più rhe perchè è' pensasse che eglino avessino ad aver ordine di voltar quella tribuna, e di pigliare tal carico che era troppo diffieile. E così si consumò molta tempo innanzi che fussero yenuti quegli architetti dei loro paesi, che eglino avvevano di lontano fatti chiamare con ardine dato a' mercanti fiorentini che dimoravano in Francia, nella Magna, in Inghilterra ed in Ispagna, i quali avevano commissione di spendere ogni somma di denari per mandare e ottenere da que' principi i più esperimeotati e valenti ingegni che fussero in quelle regioni. Vennto l'anno 1420 furono finalmente raginati in Fiorenza tutti questi macelri oltramontani e cosi quelli della Toscana, e tutti gl'ingegnosi artefici di disegno fiorentini, e così l'ilippo tornò da Roms. Ragunarunsi dunque tutti nell'opera di S. Maria del Fiure, presenti i consoli e gli operaj insieme con doa scelta di cittadini i più ingegnosi, secioeché udito sopra questo caso l'animo di ciascuno, si risolvesse il modo di voltare questa tribuna. Chiamati dunque nell'udien-22, udirono a uno a nno l'animo di tutti e l'ordine che ciaseuno architetto sopra di ciò aveva pensato. E fu cosa bella il sentir le strane a diverse opinioni in tale materia; perciocché chi diceva di far pilastri murati dal piano della terra per volgervi su gli archi e tenere le travate certa per voigervi u gii arcii e tenere le travate per reggere il peso i altri edi egli era bene vol-tarla di spugoe, acciò fusse più leggiero il peso; e molti si accordavano a fare un pilastro in mezzo e coudupla a padiglione, come quella di S. Giovanni di Fiorenza; e non manco ebi dicesse che sarebbe atato bene empierla di terra e mescolare quattrini fra essa, acciocche volta, dessino licenza che ahi voleva di quel terreno -potesse andar per esso, e così in un subito il

popolo lo portasse via scuza spesa, Solo Filippo disse che si poteva voltarla senza tanti legni e senza pilastri o terra, con assai minore spesa di tanti archi, e facilissimomente senza arma-dura. Parve a' consoli che stavano ad aspetture quatelic bel modo e agli operat e a tutti que' cittadini che Filippo avesse detto una cosa da sciocchi, e se ne feriono beffe, ridendosi di lui, e si volsopo e gli dissoro che ragionasse di altro, che quello cra un modo da pazzi, come era egli. Perche parendo a Filippo di essere offeso, disse: Signori, considerate ene non è possibile volgerla in altra maniera che in questa : e ancorche voi vi ridiate di me, conquerrete (se non volet'essere ostinati) non doversi ne potersi far in altro modo. Ed è necessario, volendola condurre nel modo ch' lo ho pensato, ch'ella si giri col sesto di quarto acoto e facciasi deppia, l' nna volta di dentro e l'altra di fuori in modo, che fra l'una e l'altra si cammini, e in au le cantonate degli angoli delle otto facce con le morse di pietra s'incateni lafabbrien per la gros-sezza, e similmente con catene di leguami di quercia si giri per le facce di quella. Ed è necessario pensare a'Inmi, alle sone, ed ai condot-ti, dove l'acque nel piovere possino meire. E nessuro di voi ha pensato, che bisogna avvertire che si possa fare i ponti di dentro per fare i musaici ed una infinità di cose difficili; ma io che la veggo volta, conosco che non ei è altro modo ne altra via da poter volgeria, che questa ch'io ragiono. E riscaldato nel dire, quanto e' cercava facilitare il concetto suo, acciocche eglino lo intendessino e credessino, tanto veniva proponendo più dubbi, che gli faceva meno cre-dere, e tenerlo una bestia ed una cieala. Laonde licenziatolo parecchie volte, ed alla fine non volendo partire, fu portato di peso dai donzelli loro fuori dell'udienza, tenendolo del tutto pazso. Il quale scorno fu cagione che Filippo ebbe a dire poi che non ardiva passare per luogo al? cuno della città, temendo non fusse dello : Vedi colà quel pazzo. Restati i consoli nell'udienza confusi e dai modi de' primi maestri difficili dell'ultimo di Filippo, a loro sciocen, parendo loro che e' confondesse quell' opera con due cose, loro che e' con loncesse que il opera con une cose, l'una era il farla doppia, che sarebbe stato par grandissimo e sconcio preso, l'altra di farla senza armadura; dall'altra parte Filippo, che tanti anni areva speso negli studi per arere questa opera, non sapeva che si fare, e fu tentato partirsi di Pioreoza più volte. Pure volendo vincere, gli hisognava armarsi di pacienza, avendo egli tanto di vedere, che conosceva i cerrelli di quello eittà non stare melto fermi in un propoato. Avrebbe potuto mostrare Pilippo un modello piecolo che aveva sotto: ma non volle mostrarlo, avende conoscinto la poca intelligenza de' consoli, l'invidia degli artefici, e la poca sta-bilità de' cittadini che favorivano chi uno e chi l'altro, secondo che più piaceva à ciascino. Ed io non me ne maraviglio, facendo in quella città professione ognuno di sapere in questo, quanto i maestri ascreitati famo come che pochi sinio quelli che veramente intendono i e ciò sia detto con pace di coloro che sanno, Quello dunque che Filippo non aveva potuto fare nel magistrato cominciò a trattar in disparte, favellando ora a questo consolo ora a quell'operato e similmente a molti cittadini, mosteando parte del ano disegno, li ridusse cha si deliberarono a fare allogazione di questa opera o a lui o a uno di que!

OPERB ii e | eupola si posi in su i detti macigni. E nella al-

forestieri. Per la qual cosa inonimiti i consoli è gli operai e que' cittadini, si ragunarono tutti insieme, e gli architetti disputarono di questa materia; ma furono con regioni assal totti abbattuti e vinti da Filippo; dove si dice else nacque la disputa dell'uove in quasta forma. Estino arebbono valuto che Filippo avesse detto l'animo seo minutamente e mostro il suo modello, come aveyano mostro essì il loro; il ebe non volle fare, ma propose questo a' maestri e forestieri e terrazzani, che chi fermasse in sur un marmo piane nn uovo ritto, quello facesse la cupola ; ehe quivi si vedrebbe l'ingegno loro; Telto denque un novo, tutti que maestri si provarono per farin star ritto, am nessque trovò il modo. Onde essendo dette a l'ilippo che lo fermasse, egli con grazia lo prese, e datogli un colpo del eulo in sul piano del marme le fece star ritto. Romoreggiando gli artefici che aimilmente arebhone saputo fare essi, rispose loro Filippo, ridendo, che gli arebbono ancora asputo voltare la eupola, vedendo il modello o il disegno, E così fu risoluto ch'egli aveste carico di condurre questa opera, e dettogli ebe ne informasse meglio I consoli e gli operai. Andatosene dunque a casa, in sur un foglio scrisse l'animo suo più apertamente che poteza, per darlo al magistrato in questa forma; Considerato le difficultà di questa fabbrica, magnifici signeri eperai, trovo che non si può per nesson modo volgerla tonda perfetta, atteso che sarebbe tanto grande il piano di sopra dove va la lanterna, ebe mettendovi pese rovinerebbe presto. Però ml pare che quegli architetti che non banno l'occhio all'eternità della fabbrica, non abbiano amore alle memorie, ne sappiano per quel che elle si fanno E però mi risolve girar di dentro questa volta a spiochi, come stanno le facce, o darie la misura e il sesto del quarto acuto; perciocche questo a un sesto che girato, sempre pigne allo in sut e caricatolo con la lantarna, l'uno con l'idiro la fara durabile. E vuole esser grossa nella mossa da pio braccia tre e tre quarti, e audare piramidalmente strignendosi di fuora par fino dove ella si serra e deve ha a essere la lanterna-E la volta vuole essere congiunta alla grossezza di braccia eno e un quarto. Poi farassi dal lato di fuera un'altra velta che da pie sia grossa braceia due o mezzo, per conservare quella di dentro dall'acqua; la quale ance piramidalmente diminuisca a proporzione in modo, che si conginnga al principio della lanterna, come l'altratanto elle sia in eima la sua grossezza duoi terzi. Sia per ogni angolo nno sprone, che saranne otto in tutto, ed in ogni faccia due, cioè nel mezze di quella, che vengone a essere sediei ; e dalla parte di dentro e di fuori nel mezzo di detti angoli in ciascheduna faccia siano due spreni, ciaaeune grosso da pie braccia quattro. E Innghe vadano insieme le dette dne volve piramidalmente murate, insino alfa sommità dell'occhio chinso dalla lanterna per eguale proporziòne. Faecianzi pni ventiquattro spenni con le dette volte mavati intorno, e sei archi di macigni forti e luogbi bene aprangati di ferri, i quali sieno stagnati; e sopra detti macigni catene di ferro che einghino la detta valta con loro sproni. Hassi a marare di sodu senza vano nel principio l' altezza di braccia cinque ed un quarto, e dipos seguitar gli sproni: e si dividino le volte. Il prime e seconda cerchio da pie sia rinferzato per tutto con macigni lunghi per il traverso, sicche l'una volta e l'altra d'ella

tezza d'ogni braccia neve delle dette volte siano volticeinole tra l'ane sprone e l'altro con catene di legno di quercia grosse, che leghino i detti spinni che reggone la volta di dentro; e siano perte poi dette eatene di quercia con piastro di ferro per l'amor delle salite. Gli sproni muratl tutti di macigini e dipietra forte, e similmente le facce della cupola trette di pietra forte, legate con gli aproni fino afl'altezza di braccia ventiquattro, e da indi in su si muri di mattoni ovvero di spugne, secondo che si delibererà per chi l'avrà a fare, più leggieri che egli potra Fac-, ciasi di fuori un andito sopra gli occhi, che sia di sotte ballatoio con parapetti straferati d'al-tezza di braccia due all'avvenante di quelli dello tribunette di sotto, e veramente due anditi l'uno sepra l'altro in sur una cornice bene ornatage l'andito di sopra sia scoperto. L'acque della enpola terminine in su una ratta di marmo larga un terzo, e getti l'acqua, dove di pietra forte sarà morate sotto la ratta. Faccianel otto custe di marmo agli angoli nella superficie della eupola di finori grossi come si richiede, ed alti un braccie sopra la enpola, scorniciato a fetto, largo braccia doc, che visia del colmo e della gronda da egni parte. Muevano piramidali dalla mossa lero per infino alla fine. Murinsi le cupole nel modo di sopra, senza armadure per sino a braccia trenta, e da indi in se in quel modo che sarà consigliato per que'maestri che l'avranno a murare; perché la pratica insegna quel che si ba aseguire. Finite che ebbe Filippo di scrivere quante di spora, andò la mettina al magistrato, e dato lero queste foglio, fu considerato da loro il tutto; e ancorache eglino non ne fussino capaci, vedende la prontezza dell'animo di Filippo, e che nessuno degli altri architetti non andava con miglior gambe, per mostrare egli una sicurtà manifesta pel soo dire col replicare sempre il medesimo in si fatto modo, che pareva certamento ebe egli ne avesse volte dieci, tiratisi da parte i consoll consultarono di dargliene; ma che avrebbone vointe vedero un poco di sperienza, come si poteva volger questa volta scuza armadura, perchè tutte l'altre ceso approvavano. Al qual desiderie fu favorevele la fortuna; perebe avendo già veluto Bartolommeo Barbadori far fare una cappella in S. Felicita, o parlatone con Filippo, egli v'aveva messo mone e fatto voltar senza armadura quella cappella che e nello entrare in chiesa a man ritta, deve é la pila dell' acqua santa pur di sua mano; e similmenté in quei di ne feen voltare nn'altra in S. Jacopa sopr' Arno per Stiatta Ridolfi aflato alla eappella dell' altar maggiore; le quali forono cagiono che gli fu date più eredito che alle parole. E così assicurati i consoli e gli operai per le scritto e per l'opera else avevano veduta, gil allegarono la enpola facendolo espomaestro principale per partito di fave. Ma non gliene obbligarono se non braccia dodici d'altezza, dicendogli ebe volevano vedere come riusciva l'opera, e che riuscendo come egli diceva loro, ann mancherebbone fargli allogagione del resto, Parvo cosa atrana a Filippo il vedere tanta durezza e diffidenza ne'consoli e eperai, e se non fusse stato ehe sapera ebe egli era solo per condurla, non ei avrebbe messe mane. Pur come daid roso di conseguire quella gleria, la prese, e di condurla a fine perfettamente si obbligò. En fatto copiare il sue foglio in au un libro, dove il

158 provveditore teueva i debitari e i ereditori de' gnami e de' marmi, con l'obbligo suddetto ; facendogli la provvisione medesima per partito di quelle paghe ehe avevano fino allora date agli altri capimaestri, Saputasi l'allogasione fatta a Filippo per gli artefici e per i cittadini, a ebi pareva hene e a chi male, come sempre fu il parere del popolo e degli spensierati e degli invidiosl. Mentre che si faceva le provvisioni per cominciare a murare, si destò su una setta fra artigiani e cittadini, e fatto testa a'consoli e agli operai, dissono che si era corsa la cosa, e che un Javoro simile a questo non doveva esser fatto per consiglio di un solo, e che se eglino fissin privi di uomini eccellenti, come eglino ne avavano abbondanza, saria da perdouare loro, ma ehe non passava con onore della eitia, perche venando qualelle disgrazia, come nelle fabbriche soole alcuna volta avvenire, potevano essere hiaaimati, come persone abe troppo gran carico avessino dato a un solo, senza considerare il danno e la vergogna ehe al pubblico ne potrebbe risultare, e che però per affrenare il furore di Filippo era hene aggiugnerli un compagno. Era Lorenzo Ghiberti venuto in molto credito per aver già fatto esperienza del suo ingegno nelle porte di S. Giovanni; e che e' fusse amato da certi che molto potevano nel geverno, si dimoatrò assai chiaramente; perchenel vedere tanto crescere la gloria di Filippo, sotto spesie di smore e di affezione verso-quella fabbrica, operarono di maniera appresso de ennsolt e degli operai, ehe fu unito compagno di Filippio in quest' ope-ra. In quanta disperazione e amaritudine si trovasse Filippo, sentendo quel che avevano-fatto. gli operai si concoce da questo ch'e'fu per foggirsi da Fiorenza; e se non fusse stato Denato e Luca dalla Robbia, cha lo confortavano, era per uscire fnor di sè. Veramente empia e crudel rabbia è quella di coloro che accecati dall'invidea pongono a pericolo gli onori e le belle opere per la gava dell'ambizione; da loro certo non restò, che Filippo non ispezzame i modelli, abbrueiasse i disegni, e in men di mesa'ora precipitasse tutta quella fatica che avera condotta in tanti anni. Gli operai scusatisi prima con Filippu, lo confortarono a andare innanzi, che lo inventore ed antore di tal fabbrica era egli e non altri; ma tutta volta fecero a Lorenso il medeaimo salario che a Filippo. En segoitata l'opera con poca voglia di lui, conoscendo ayere a du-rare le fatiche ch'e' ci faseva, e poi avere a dividere l'onore e la fama a mezzo con Lorenzo. Pure messosi in anime, ehe troverebbe modo che non durerebhe troppo in quest'opera, andava seguitando insieme con Lorenzo nel medesimo modo che stava lo seritto deto agli operai. Destossi in questo mentre nell'animo di Filippo un pensiero di volere fare un modello che ancora non se n'era fatto nassuno; e così messo mano, lo fere lavorare a un Bartnlommeo Je-gnatulo ehe stava dallo studio. Ed in quello, come il proprio misurato appunto in quella gran-dezza, fece tutte le cose difficili, come scale al-Iuminate e scure, e tutte le sorte de Inmi, por-te, e catene, e sproni: e vi fece un peszo d'or-dine del hallatoio. Il che avendo intesu Lorenzo, eerco di vederlo, ma nerche Filippo gliene nego, venutone in collera, diede ordine di fare un modello egli ancora, acciocche e'paresse che il salario che tirava non fusse vano, e che ci fusse ne altro si poteva cavare. Laonde sentendusi per qual cosa. De'quali modelli quel di Filippo

fu pagato lire cinquanta e soldi quindici Iu pagato lire cinquenta e soldi quindici, come si trova in uno stanziamento al libro di Migliore di Tommaso a di 3 di Ottobre nel 1410, e a uscita di Lorenso Ghiberti lire trecento per fatica a spesa fatta nel sno modello; causato ciò dall'amieizia e favore che egli aveva più, che da utilità o bisogno che ne avesse la fabbrica.

Durò questo tormento in sugli oechi di Filippo per fino al 14.76, chiamando coloro Lorenzo parimente che Pilippo inventori: lo qual diatur-bo era tanto potente nell'animo di l'ilippo, che egli viveva con grandissima passione. Fatto adun-que varie e nuove immaginazioni, deliberò al tutto di levarselo dattorno, conoscendo quanto e' valeuse poco in quell'opera. Aveva Pilippo fatto voltare già intorno la cupola fra l'inna volta e l'altra dodici braccia, e quivi avevano a mettersi su le catene di pietra e di legno; il che per essere cosa difficile, ne velle parlare con Lorenzo, per tentare se egli avesse considerato questa difficultà E trovollo tanto digiuno circa lo avere pensato a tal cosa, che e' rispose che la rimetteva in lui, coma inventore. Piacque a Filippo la risposta di Lorenso, parendogli che questa fusse la via di farlo allontinare dall'opera. e da scoprire che nun era di quella intelligenza che lo tenevano gli amici anoi ed il favore che le aveva messo in quel luogo. Dopo essendo g'à fermi tutti i muratori dell' opera, aspettavano di dovere cominciare sopra le dodici braccie e far le volte, e incatenarle. Essendosi cominciato a stringere la cupola da sommo; per lo che fare erano forzati fare i ponti, acciocche i manovali e muratori potessero lavorare senza pericolo; attesoche l'altezza era tale, che solamente guardando all'ingiù facera paura e shigottimento a ogni sicuro animo; stavasi dunque dai muratori e dagli altri maestri ad aspettare il modo della catena e de' ponti, ne risolvendosi niente per Lorenzo na per Filippo, naoque nna mormorazione fra i muratori e gli altri moestri, non vedendo sollecitare come prima : e perché essi, che povere persone erano, vivavano sopra le los braccia, e dubitavano che ne all'uno ne all'altro bastasse l'animo di andare più su con quel'opera, il meglio che sapevano e potevano an-davano trattenendosi per la fabbrica, ristoppiando a ripniendo tutto quel che era murato sino allora. Una mattina infra le altre Filippo non capitò al Javoro, e fasciatosi il capo entrò nel letto; e continuamente gridando si fece scaldavn talieri e panni con una solle itudine grande, fingendo avere mal di fianco. Inteso questo maestri che stavano aspettando l'ordine di que l che avevano a lavorare, dimandarono a Lorenzo quello ebe avevato a seguire. Rispose che l' orne era di Filippo, e che hisognava aspettare fui. Fu chi gli disse : Oh non sai tu l'animo auo? Si, disse Lorenso, ma non farei niente senza esso. E questo lo disse in escessarion sua, che non avendo visto il modello di Filippo, e non gli avendo mai dimandato che ordine e volesse tenere, per non parer ignorante atava sopra di se nel parlare di questa cosa, e riapondeva tutte parole dubbie, massimamente sapendo essere in questa opera contro la volonta di Filippo. Al nale durato già più di due giorni il male, e andato a vederio il provveditore dell'opera e assai eapomaestri, muratori, di continuo gli domandavano che dicesse quello che avevano a fare. Ed egli: Voi avete Lorenzo: faccia un poco egli; questo, naeque parlamenti e gindizi di biasimo grandi sopra questa opera. Chi diceva che Filippo si era messo nel letto per ll dolore ebe non gli bastava l'animo di voltarla, o ebe si pentiva d'essere entrato in ballo : ed i suoi amiei lo difendevano, dicendo essere, seppure era, il dispiacere, la villania dell'avergli dato Lorenzo per compagno; ma che il sno era mal di fianco causato dal molto faticarsi per l'opera. Così dunque romoreggiaodosi era fermo il layoro, e quasi tutte le opere de'muratori e scarpellini si stavano, e mormorando contro a Lorenzo, dicevano: Basta che egli è buono a tirare Il salario, ma a dar ordine ebe si lavori, no. O se Filippo non ci fusse, o se egli avesse mal lungo, come farebbe egli? Che colpa è la sua, se egli sta malo? Gli operai vistosi in vergogna per questa pratica, deliberarono d'andare a trovar Filippo e arrivali, confortatolo prima del male, gli dicono in quanto disordine si trovava la fabbrica, ed in quanto travaglio gli avesse messo il mal sno. Per il che l'ilippo con parole appassionate e dalla finzione del malo e dall'amore dell'opera; Ob non ci c egli, disse, Lorento? Che non fa egli? lo mi maraviglio pur di voi. Allora gli risposono gli operai: E' non vuol far niente senza te. Rispose loro Filippo s lo farei ben io sensa lui. La qual risposta argetissima e doppia bastò loro e par-titi, conobbone che egli aveva male di voler far solo. Mandarono donque amici snoi a cavarlo del letto con intenzione di levar Lorenzo dell'opera. E così venuto-Filippo in su la fabbrica, vedendo lo sfurzo del favore in Lorenzo, e che egli arebbe il salario senza far fatica alcuna, ensò a un altro modo per scornarlo e per pubbliesrlo interamente per poco intendente in quel mestiero; e fece questo regionamento agli operai, presente Lorenzo; Signori operal, il tempo ebe ci è prestato di vivere, se egli stesse a posta mustra come il poter morire, non o dubbio alcuno che molto cose che si cominciano resterebbono finite, dove elleno rimangono imperfette. Il mio accidente del male cho bo passato poteve tormi la vita e fermare quest'opera; però acrioccho se mai più so ammalassi o Lorenzo, ebe Dio ne lo guardi, possa l'uno o l'altro segnitare la sna parte, bo pensato che, così come le signorie vostre ei hanno diviso il salario, ci dividano ancora l'opera, accioché spronati dal mostrare ognuno quel che sa, possa sieuramente acquistare onore ed utile appresso a questa repubblica. Sono adunque due cose le difficili che al presento si hanno a mettere in opera: l'una è i ponti, perchò i muratori possano murare, che lianno a servire dentro e di foori della fabbrica, dov'e necessario tener su uomini, pietre, e calcina, e che vi si possa tener su la burbera da tirar pesi e simili altri strumenti : e l'altra è la catena che si ba a mettere sopra le dodici brac cia, ehe venga legando le otto facce della eupola ed incateoando la fabbrica si, che tutto il peso ehe di sopra si pone stringa e serri di maule-ra, che non slorzi o allarghi il peso, anzi egualmente tutto lo edifizio resti sopra di se. Pigli Lorenzo adunque una di queste parti, quale egti più facilmente creda eseguire, che io l'altra senza difficultà mi proverò di condurre, aceiò non si perda più tempo. Ciò ndito fu sforzato Lorenzo non rieusare per l'onore suo nno di questi lavori, e ancora che mal volentieri lo facesse, si ri-

che nella volta di S. Giovanni di Fiorenza era nna cafeoa di pietra, dalla quale poteva trarreparte, se non tutto l'ordine. È così l'uno messo mano a' ponti, l'altro alla catena, l'uno e l'altro finà Erano i ponti di Filippo fatti con tanto ingegno e industria, che fu tenuto veramente in questo il contrario di quello ehe per lo addietro molti al erano immaginati i perche così sicuramente vi lavorarono i maestri e tiravanopesi e vi stavano sieuri, come se nella piana, terra fussino; e no rimase I modelli di detti ponti nell'opera, Fece Lorenzo in nna dell'otto facce la estena con grandissima difficultà; e finita , fu dagli operai fatta vedere a Filippo, il quale non disse loro niente. Ma con certi amici suoi no ragiuno, dicendo che bisognava altra legatura che quella, e metterla per altro verso che non avevano fatto, e ebe al peso cho vi andava sopra non era sufficiente, perché non stringeva tanto, che fusse abbestanza: e ebe la provvisione che si dava a Lorenzo, era insieme con la catena che egli aveva fatta murare gittata via. Fu intesn l' ninore di Filippo, e gli fu commesso, che c'mostrasse come si arebbe a fare cho tal catena adoperasse. Onde avendo egli gii fatto diregni e modelli snbito gli mostrò te veduti dagli operai e dagli al-tri maestri, fu conosciuto in che erroro erano eascati per favorire Lorenzo; e volendo mortificare questo errore e mostrare cho conoscevano il buono, feelono Filippo governatore e capo a vita di tutta ta fabbrica, o che non si facesse co sa alcuna in quell'opera se non il voler suo. E per mostrare di riconoscerlo, gli donarono centr fiorini, statuiati per i consoli ed operaj sotto di 13 d'Agosto 1423, per mano di Lorenso Paoli notaio dell'opera a meita di Gherardo di M. Filippo Corsini e gli féciono provvisione per partito di fiorini centu l'anno per sua provvisiono a vita. Così dato ordine a far camannar la fabbries, la arguitava con tanta obbedienza e con tanta accuratezza, che non si sarebbe murata una pietra che non l'ayesse voluta vedere. Dall'altra parte Lorenzo trovandosi vinto o quasi svergognato, fu da' suoi amici favorito ed aiutato talmente, che tirò il salario, mostrando che non poteva essere casso per insino a fre anni di poi. Paceva Filippo di continuo per ogni minima cosa disegni e modelli di castelli da murare ed edifizi da tirar pesi. Ma non per questo resta-vano alcune porsone malotiche amici di Lorenzo di farlo disperare, con tutto il di fasti modelli contro per concorrenza, in tanto che ne fece un maestro Antonio da Verselli e altri maestri, favoriti e messi innanzi ora da questo cittadino ed ora da quell'altre, mostrando la volubilità loro, il poco sapere o il manco intendere, avendo in man le cose perfette e mettendo innanz l'imperfette e disatili. Erano già lo catene finite intorno intorno all'otto facce, ed i muratori inanimiti lavoravano gagliardamente ima sollecitati da Filippo più che I solito, per alconi rabbuffi avnti nel murare e per le cose ebe accadevano giornalmente, se lo erano reesto a noia; onde mossi da questo e da invidia, si strinsono insie-me i capi facendo setta, e dissono che era faticoso lavoro e di pericolo, e che non volevan volgerla senza gran pagamento, ancorche più del solito loro fusse stato cresciuto, pensan-lo per cotal via di vendicarsi con Filippo o fare a só utile. Dispiacque agli operai questa cosa ed eolre a pigliar la catena, come cosa più facile, fi-daudusi ne' consigli de' muratori, ed in ricordarsi tito un subato sera di licenziarli tutti. Coloro

vistisi licenziare, a con sapendo che fine avesse ad avere questa cosa, stavano di mala voglia; quando il lunedi seguente messe in opera Fi-lippo dieci Lombardi, e con lo star quivi preaente dicendo: Fa' qui cosi, e fa' qua ; gl'instrui in un giorno tanto, che ci lavorarono molte settimane. Dall'altra parte i muratori veggendosi licenziati e tolto il lavoro, e fatto loro quello scorno, non avendo lavori tanto ntili quanto quello, messono mezsani a Filippo ehe ritorne-rebbooo volentieri, raccomandandosl quanto e' otevano. Così li tenne molti di in su la corda del non li voler pigliare, poi li rimessa con minor salario che eglino non avevano in prima : e così dove pensarono avanzare persono, e con il vendicarsi contro a Filippo feciono danno e villania a sestessi. Erano già fermi I romori, e venoto tuttavia considerando nel veder volger tanto agevolmente quella fabbrica l' iogegno di Filippo, e si teneva già per quelli che non ave-vano passione, lui aver mostrato quell'acimo, che forse nessun'architetto antico o moderno nell'opere loro aveva mostro; e questo nacque, percha egli cavò fuori il suo modello, nel quale arono vedute per ognuno le grandissime considerazioni che egli aveva immaginatosi nello scale, nei hunt dentro e fuori, che non si potesse percuotere nei bui per le paure: e quanti diversi appoggiatoi di ferri, che per salire dove em la criesza erano posti, con considerazione ordinati; oltra che egli aveva per fin pensato si ferri per fare i ponti di dentro, se mai si avesse a lavorarvi o musaico o pitture; e similmente per avere messo nei luoghi men periculusi le distinzioni degli smaltitoi dell'apone, dove elleno andavano coperte e dove scoperte; o seguitando con ordino huche e diversi apertoi, acciocche i venti si rompessino, e i vapori insieme con i tremoti non potessino far nocumento, mostro quanto lo studio nel suo stare a Borna tant'anni gli avesse giovato. Appresso considerando quello che egli aveva fatto nelle augnature, incrosta-, tore, commettiture, e legazioni di pietre, faceva tremare e temere a pensare che un solo ingegno fosse capace di tanto, quanto era diventato quel di Filippo. Il quale di continuo erebbe talmente, che nessuna cosa fu, quantunque difficile e aspra, la quale egli non rendesse facile e piana ; e lo mostro nel ticere i pesi per via di cootrappesi e ruote, che un sot hue tirava quanto arebbuno appena tirato sei paia. Era gia cre-aciota la fabbrica taoto alto, che era uno scon-cio grandistint valito che uno vi-eca inuanzi che sivenisse in terra; e molto tempo perdevano i maestri nello andare a desinare e bere, e gran gioper il caldo del giorno pativano. Fu adunque trovato da Filippo ordine che si aprissero esterienella cupola con le cucine, e vi si vendesse il vino; e così nessuno si partiva del lavoro, be non la sera; il che fu a loro comodità od all'opera utilità grandissima. Era si cresciuto l'aoimo a Filippo, vedendo l'opera cansminar forte e riuseire con felicità, che di continuo si alfaticava, ed egli stesso andava alle fornaci dove si spianavano i mattoni, e voleva vedere la terra e impastarla, e cotti che erano, li voleva soerre di sua mano con somma diligenza. E nelle pietre agli scarpellini guardava se vi erano peli dentro, se cran dure, e dava loro i modelli delle ugnature e commettiture di legname e di cera, o così fatti di rape, e similmente faceva de' ferramenti ai fahhra. E trovo il modu de' gangheri col capo e degli arpioni,e

facilitò molto l'architettura: la quale cert per lui si ridusse a quella perfezione, che forse ella non fu mai appresso i Tuscani. Era l'anne 1423 Firenze in quella felicità ed allegrezza che poteva essere, quando Filippo fu tratto per il quartiere di S. Giovanni per maggio e giugno e'Signori, essendo tratto per il quartiere di S. Croce gonfuloniere di giustizia Lapo Niccolini: e se si trova registrato nel priorista, Filippo aer Brunellesco Lippl, niuno se ne dee maravigliare, perche fu così chiamato da Lippo suo avolo, a non de'Lapi, come si doveva: la qual cosa si vede nel detto priorista che fu usata in infiniti altri, come ben sa chi l'ha veduto o sa l'uso di que'tempi. Esercità Filippo quell'uffizio, e eost altri magistrati ch' chbe nella sna oittà, ne' quali con un giudisto gravissimo sempre si governo. Restava a Filippo, vedendo gia cominciare a chiudere le due volte verso l'occhio dove aveva a cominciare la laoterna (sebbene egli aveva fatto a Roma ed in Fiorenza più modelli di terra di legno dell'uno e dell'altro, che non s'erano veduti), a risolversi finalfactite, quale e volesse mettere in opera. Per il ehe deliberatosi a termimare il ballatoro, ne fece diversi disegni che nell'opera rimasono dopo la morte sua, i quali dalla trascurataggine di que ministri sono oggi smarriti. Ed ai tempi postri, perche si finisse, si fece un pezzo dell' una dell' otto facer, ma perché disuniva da quell'ordine, per consi glio di Micheiagnolo Buunatroti fu disenso e non seguitato. Fece anco di aua mano Filippo un modello della lanterna a otto facre, misurato alla proporzione della cupola, che nel vero per invenzione e varieta ed ornato riusci molto hello. Vi fece la scala da salire alla palla else era cosa divina; ma perche aveva turato Filippo con un poco di legno commesso di sotto dove s'entra, nessuno, se non egli, sapeva la salita. Ed ancora che c'fusse lodato ed avesse già abbattuto l'invidia e l'arroganza di molti, non pote però tenere nella veduta di questo modello elie tutti i maestri che erano in Piorenza non si mettessero a farne in diversi modi: e fino a una donna di casa Gaddi ardi concorrere io giudizio con quello che aveva fatto Filippo. Egii niente dimeno tuttavia si rideva dell'altrui presunzione: e fugli detto da molti amici suoi che e'non dovesse mostrare il modello suo a nessun artefice, acciocobe eglino da quello non imparassero; ed esso rispundeva loro che non era se nnu un solo il vero modello, e gli altri erano vani. Alcuui altri maestri avevano nel loro modello posto delle parti di quol di Filippo; si quali nel vederlo Filippo diceva: Quest' altro modello che costui farà sarà il mlo proprio. Era da tutti in-finitamente ludato; ma solo non ci vedendo la salita per ire alla palla, appunevano che fusse difettoso. Conclusero nondimeno gli operai di fargli allogazione di detta opera, con patto pero che mostrasse loro la salita : per il che l'dippo levato nel modello quel poco di legno che era da basso, mostro in un pilastro la salita che al presente si vede in forma di una cerbottana vota, e da una banda un canale con staffe di bronzo, dove l'un piede e poi l'altro ponendo s'ascende in alto. E perche non chbe tempo di vita per la vecchiezza di poter tal lauterna ve-der finita Issciò per testamento che tal come atava il modello murata fiase e come aveva sto in iscritto; altrimenti protestava che la fab -

brica ruinerebbe, essendo volta in quarto acu-

to, che aveva bisogno che il peso la caricasse per farla più forte. Il qual edifisio non potè egli nanai la morta sua vedere finito, ma si bene tiratone su parecchie braccia. Fece ben lavorare e condurre quasi tutti i marmi che vi andavano; de'quali nel vederli condotti i popoli stupivano, che fusse possibile ch'egli vulesse che tanto peso andasse sopra quella volta. Ed era opinione di molti ingegnosi ch'ella non fasse per reggere, e pareva loro una gran ventura che egli l'avesse condotta in sin quivi, a che egli era un tentare Dio a caricarla si forte. Filippo sempre se ne rise, e preparate tutte le macchine e tutti gli ordigni che avevano a servire a murarla, non perse mai tempo con la mente di antivedere, preparare, e provvedere a tutte le minuterie, infino che non si scantonassino i marmi lavorati nel tirarli su; tanto che si mararono tutti eli archi de'tabernacoli co'castelli di legname; e del resto, come si disse, v'erano scritture e modelli. La quele operaquanto sia bella, ella medesima ne fa fede, per essere d'alterna dal piano di terra a quello della lanterna braccia cruto cinquanta quattro, e tatto il tempio della lanterna braccia trentasci, la palla di rame braccia quattro, la croce braccia otto, in tutto braccia dogentodue; e si può dir certo che gli antichi non andarono mai tanto alto con le los fabbriche ne si messono a un rischio tanto grande, che cglino volcasino combattere colcielo, como par veramente ch'ella combatta, veggenilosi ella estollere in taut'altezza, che i monti intorno a Piorenza paiono simili a lei. E nel vero pare che il cielo ne abbia invidia, poiche di continno le saette tutto il giorno la percuotono. Pece Filippo, mentre che quest'opera si lavorava, molte altre fabbriche, le quali per ordine qui sotto

Fece di ana mano il modello del capitolo in S. Croce di Fiorenza per la famiglia de Pazzi, de' Busini per abitazione di dua famiglie, e similmente il modello della casa a della loggia degl'Innocenti, la volta della quale sensa arr ra fu condotta; modo che ancora oggi si osserva er ognuno. Dicesi che Filippo fu condotto a Milano per fare al duca Filippomaria il modello d'una fortezza, e che a Francesco della Luna amicissimo suo lasció la cura di questa fabbrica deal'Innocenti; il quale Francesco fece il ricignimento d'uno architrave che corre a basso di sopra, il quale secondu l' architettura è falso: onde tornato Filippo e agridatolo perche tal cosa avesse fatto, rispose averlo cavato dal tempio di S. Giovaoni, che è antico. Disse Filippo: Un error solo è in quello edifizio, e tu l'hai messo in opera. Stette il modello di questo edifizio di mano di Filippo molti anni nell'arte di Por santa Maria, tenutone molto conto per un restante della fabbrica che si aveva a finire oggi è smarrito. Fece il modello della badia de canoniel regolari di Fiesole a Cosimo de' Medici, la quale è molto ornata architettura, comoda ed allegra, ed insomma veramente magnifica. La chiesa, le eui volte sono a botte, e sfogata, e la sagrestia ha i suoi romodi, siccome ha tutto il resto del monasterio. E quello che impor-ta, è da considerare, che dovendo egli nella scesa di quel monte mettere quello editizio in piano, si servi con molto giudicio del hasso facendovi cantine, Livatoi, forni, stalle, cocine, stanze per legne, ed altre tante comodità, ese non e possi-YOL. M

bile veder meglio; e così mise in piano la pianta dell'edifizio, onde potette a un pari fare poi le logge, il refettorio, l'infermeria, il noviziato, il dormentorio, la libreria, e l'altre stanze principali d'un monsaterio. Il che tutto fece a sne spese il magnifico Cosimo de' Medici si per la pietà che sempre in tutte le cose ehbe verso la religione eristiana, e al per l'affezione che portava a don Timoteo da Verona eccellentissimo predicatore di quell'ordine ; la cui conversazione per meglio poter godere, fece aneo molte stanzeper se proprio in quel monasterio, e vi ahitava a suo co nodo. Sprse Cosimo in questo edifizio, come si vede la una inscrizione, cento mila scudi, Disegnò similmente il modello della fortezza di Vicopisano, ed a Pisa disegnò la cittadella vecchia e per lui fu fortificato il ponte a mare, ed egli similmente diede il disegno alla cittadella nuova, del chiudere il ponte con le due torri. Fece similmente il modello della fortezza del porto di Pesaro; e ritornato a Milano, disegnò molte cose per il Duca e per il duomo di detta città a'marstri di quello. Era in questo tempo principiata la chiesa di S. Lorenzo di Fiorenza per ordine de popolani, I quali avevano il priore fatto capomaestro di quella fabbrica, persona che faceva professione d'intendersi, e si andava d lettando dell' architettura per passatempo. E gia averano cominciata la fabbrica di pilastri di mattoni, quando Giovanni di Bicci de' Medici, il quale aveva promesso a' popolani ed al priore di far fare a sne spese la sagrestia ed una esppella, diede desinare nna mattina a Filippo, e dopo molti ragionamenti gli dimando del pri cipio di S. Lorenzo, e quel rite gli pareva. Pu costretto Filippo da prieghi di Giovanni a dire il parer suo, e per direli il vero lo blasimò in solte ense, come ordinato da persona che aveva forse più lettere che sperienza di fabbriche di quella sorte. Laonde Giovanni dimandò Pilippo se si poteva far cosa migliore e di più bellezza, a cui Filippo disses Senza dubbio; e mi mara viglio di voi, che essendo capo, non diate bando a pareceble migliaia di se di, e facciate nn corpo di chiesa con le parti convenienti ed al luogo ed a tanti nobili sepoltuari, che vedendovi es mineiare, seguiteranno le lor cappelle con tutto quel che potranno, e massimanente che altro ricordo di noi non resta, salvo le muraglie che rendono testimonin di chi n'è stato antore cenlinaia e migliaia d'anni, Inanimito Giovanni dalle parole di l'ilippo, deliberò fare la sagrestia e la cappella maggiore insieme con tutto il corpo della chiesa, sebbene non voltono concorrer aliri, che sette casati appunto, perche gli altri non averano il modo, e furuno questi: Rondi-nelli, Ginori, della Stufa, Neroni, Ciai, Marignolli, Martelli, e Marco di Luca; e queste cappelle si avevano a fare nella croce. La sagrestia fu la prima cosa a tirarsi innanzi, e la chiesa poi di mano in mano. E per la longhezza della chiesa si venne a concedere poi di mano in mano le altre cappelle a' cittadini pur popolani. Non fia finita di coprire la sagrestia, che Giovanni de' Medici passò all'altra vita, e rimase Cosimo suo figliuolo: il quale avendo maggior animo che il padre, dilettandosi delle memorie, fece segnitar questa, la quale fu la prima cosa ch'egli facesse surare, e gli recò tanta dilettazione, che egli da quivi innanzi sempre fino alla morte fee murare. Sollecitava Cosimo questa opera con pi caldezza, e meutre s' imbastiva nna cosa, facera 162 finire l'altra. Ed avendo preso per ispasso que sta opera, ci stava quesi del continuo, e causò la sua sollecitudine che Filippo forni la sagreatia e Donato fece gli stucchi, e così a quelle porticciuole l'orosmento di pietra e le porte di bronzo. E fece far la sepoltura di Giovanni suo padre sotto una gran tavola di marmo retta da quattro balaustri in mezzo della sagrestia, dove ai parano i preti; e per quelli di casa sua nel medesimo luogo fece separata la sepoltura delle femmine da quella de'muschi; ed in una delle due stanzette che mettono in mezzo l'altare della detta sagrestia fece in un canto un pozzo ed il luogo per un lavamani, ed in somma in questa fabbrica ai vede ogni cosa fatta con molto giudizio. Averano Giovanni e quegli altri ordinato fare il coro nel mezzo sotto la tribuna, Cosimo lo rimutò col voler di Filippo, che fece tanto maggiore la cappella grande, che prima era or-dinata una Dicchia più piccola, che e'vi si potette fare il coro come sta al presente; e finita, rimase a fare la tribona del mezzo ed il resto della chiesa; la qual tribuna cd il resto non si volto se non dopo la morte di Filippo. Questa chiesa è di lunghezza braccia cento quarantaquattro e vi si veggono molti errori, ma fra gli altri quello delle colonne messe nel piano senza metterri sotto un dado, che fosse tanto alto quanto era il piano delle basi de'pilastri posati in su le scale i cosa, elie al vedere il pilastro più corto che la colonna, fa parere zoppa tutta quell'ope-ra 1 e di tutto furono cagione i consigli di chi rimase dopo lui che avevano invidia al ano nome, e che in vita gli avevano fatto i modelli contro, de'quali nientedimeno erano stati con aonetti fatti da l'ilippo avergognati, e dopo la morte con questo se ne vendicarono non solo in quest'opera, ma in tutte quelle che rimasono da lavorarsi per loro. Lasciò il modello e parte della calone, a de' preti di esso S. Lorenzo finita, nella quale fece il chiostro longo braccia cento quarantaquattro. Mentre che que-ata fabbrica si lavorava, Cosimo de'Medici voleva far fare il suo palazzo e così ne disse l'animo suo a Filippo, che posta ogni altra eura da can-to, gli fece un bellissimo e gran modello per detto palazzo, il quale situar voleva dirimpetto dello palazzo, si quate atuar votera urimpetto a S. Loreaso sie la piazza intoeno intorno isolato. Dove l'artificio di Filippo s'era tafacente operato, che parendo a Cusimo troppo sontuosa e gran fabbrica, più per fuggire l'invidia che la spesa, lasciò di metterla sir o opera. E mentre che il modello lavorava, soleva dire Filippo che ringraziava la sorte di tale occasione, avendo a fare una casa, di che aveva avuto desiderio molti anni, ed essersi abbattuto a uno che la voleva e poteva fare. Ma intendendo poi la resoluzione di Cosimo che non voleva tal cosa mettere in opers; con isdegno in mille peazi roppe il disegno. Ma ben si penti Cosimo di non avere se-guito il disegnu di Filippo, poiche egli ebbe fatto quell'altro, il qual Cosima soleva dire che non aveva mai favellato ad nomo di maggior intelligenza ed animo di Filippo. Fece ancora il modello del bizzarrissimo tempio degli Angeli per la nobile famiglia degli Scolari, il quale rimase imperfetto e nella manicra che oggi si vede, per aveze i Fiorentini spesi i danari, else perciù erano (1 sul munte, in alcuni hisogni della città o, ceme atruni dicono, nella guerra che già ebbero eo'Lochesi, nella quale spesero ancora i danari c'ie suplaiente crano stati lasciati per

far la Saplenza da Niccolò da Uzzann, come in altro lnogo si è a lungo raccontato. E nel vero se questo tempio degli Angeli si finiva secondo il modello del Brunellesco, egli era delle più rare cose d'Italia, perciocche quello che se ne vede non si può lodar shbastanza. Le car-te della pianta e del finimento del quale temio a otto facce di mano di Filippo è nel nostro anco Filippo a M. Luca Pitti fuor della porta a S. Niccolo di Fiorenza in un luogo detto Enciano un ricco e magnifico palazzo, ma non già a gran pezza simile a quello che per lo medesimo cominciò in Firenze e condusse al secondo finestrato, con tanta grandezza e magniticenza, che d'opera toscana non si è anco veiluto il più raro ne il più magnifico. Sono le porte di queato doppie, la luce braccia sedici, e la larghezza otto; le prime e le seconde finestre simili in tutto alle porte medesime; le volte sono doppie, e tutto l'edifizio in tanto artifizioso, che nou si può immaginar ne più hella ne più magnifica architettura. Fu e secutore di questo palazzo Luca Fancelli architetto flurentino che fece per Filippo molte fahhriche, e per Leon Battista Alberti la cappella maggiore della Nunziata di Firenze a Lodovico Gonzaga, il quale lo condusae a Mantova, dov'egli fece assai opere, e quivi tolse donna e vi visse e mori, laseiando gli eredi che ancora dal suo nome si chiamano i Luchi. Questo palazzo comperò non sono molti anni l'Illustrissima Sig. Leonora di Toledo Dnebessa di Fiorenza pee consiglio dell'Illustrissimo Si-gnor Duca Cosimo suo consorte, e vi si allargò tanto intorno, che vi ha fatto un giardino geaudissimo parte in piano e parte in monte e parte in costa, e l'ha ripieno con bellissimo ordine di tatte le sorti arbori domestici e salvatichi, e fattovi amenissimi boschetti d'infinite sorte verzure ebe verdeggiano d'ogni tempo, per tacere l'acque, le fonti, i condotti, i vivai, le frasconale, e le spalliere, ed altre infinite cose veramente da magnanimo principe, le quali tacerò, perché non e possibile che chi non le vede le possa immaginar mai di quella grandezza e bellezza ebe sono. E di vero at Duca Cosimo non poteva venire alle mani alcuna cosa più degna della potenza e grandezza dell'animo suo di questo palazzo; il quale pare che veramente fusse edificato da M. Luca Pilti per sua Eccellenza illustrissi-ma col disegno del Bruncllesco. Lo Issciò M. Luea imperfetto per li travagli ch'egli ebbe per conto dello stato, e gli eredi perchè non avevano modo a finirlo, acciò non andasse in rovina, furono contenti di compiacere la Signora Duchessa, la quale mentre visse vi andò sempre spendendo, ma non però in modo che potesse sperare di così tosto finirlo. Ben è vero che se clla viveya, era d'animo, secondo che già intesi, di spendervi in un anno solo quaranta mila duesti per vederlo, se non finito, a bonissimo termine. E perebe il modello di Filippo non si e trovato, n'ha fatto fare sua Eccellenza nn sitro a Bartolommeo Ammannati scultore ed architetto eccellente, e secondo quello si va lavorando, e già è faito un» gran parte del cortile d'opera rustica simile al di fuori. E nel vero chi conside a la grandezza di quest'opera, stupisca come petesse capire nell'ingegno di Filippo così grande edifizio, magnifico veramente non solo nella facciata di fuori, ma ancora nello spartimento di tutte le stanze. Lascio stare la veduta OPERE 163
l'a- e del ramo, ma però in modo lento, che poteva

ch'è bellissima, e il quasi teatro che fanno l'amenissime colline che sono intorno al palazzo verso le mura; perché, come ho detto, sarebbe troppo lungo voler dirne a pieno, ne potrebbe mai niuno che nol vedesse immaginarsi quanto aia a qualsivoglia altro regio edifisto superiore. Dicesi anrora che gl'ingegni del paradiso di S. Felice in piasza nella detta città furono trovati da Filippo, pre fare la rappresentazione ovvero festa ilella Nunzista in quel modo ehe anticamente a Firenze in quel luogo si costumava di fare. La qual cosa in vero era maravigliosa, e dimostrava l'ingegno e l'industria di chi ne fu inventore. Perejoeche si vedeva in alto un ciclo pieno di figure vive moversi, ed una infipità di lumi quasi in un baleno scoprirsi e ricoprirsi. Ma non voglio che mi paia fatica raccontare come gl'ingegni di quella macchina atavano per appunto, atteso che ogni cosa è andata male, e sono gli uomini spenti elie ne sapevano ragionare per esperienze, senza speransa ehe a'abbiano a rifare, abitanilo oggi quel luogo non più monaci di Camaldoli, come facevano, ma le monache di S. Pier martire; e massimamente ancora essendo stato guasto quello del Carmine, perché tirava giù i cavalli che reggono il tetto, Aveva duuque l'ilippo per questo effetto fra due legni, di que' elle reggevano il tetto della chiesa, accomodata una mezza palla tonda a uso di scodella vota, ovvero di bacino da barbiere rimboccata all'ingiù, la quale messa palla era di tavole sottili e leggieri confitte a una stella di ferro che girava il sesto di detta mesza palla. e strignevano verso il centro elie era bilicato in mezzo, dove era un grande anello di ferro intorno al quale girava la stella de' ferri che reggevano la messa palla di tavole. E tutta questa maechina era retta da un legno d'abeto gagliardo e bene armato di ferri, il quale era attraverso a' cavalli del tetto e in questo leguo era confitto l' anello che teneva asspesa e bilicata la mezza palla, la quale da terra pareva vera-mente un ciclo. E perché ella aveva da piè nell'orlo di dentro certe base di legan tanto grandi e non più elle uno vi poteva tenere I piedi, e all'altezza d'un braccio pur di dentro un altro ferro, si metteva in su eiascuna delle ilette basi un facciullo di circa dodici anni, e col ferro alto un braccio e mezzo si eigneva in guisa, che non arebbe potuto, quando aneo avesse soluto, esscare. Questi putti, che in tutto erano dodici, essendo accomodati, come si è detto, sopra le see, e vestiti da aogeli con ali dorate e espelli di matasse d'oro, si pigliavano quando era tem-po per mano l'uno l'altro, e dimenando le braccia pareva che ballassino, e massimamente gi-rando sempre e movendosi la mezza palla; dentro la quale sopra il espo degli angeli erano tre giri ovver ghirlande di lumi accomodati cun certe piccole lucernine che non potevano versare, i quali lumi da terra parevano atelle, e le mensole estendo coperte di hambagia parevano nuvole. Del sopradeletto anello useiva un ferro grossissimo, il quale aveva acranto un altro anello dove stava appiccato un eanapetto sol-tile olse, come si dirà, veniva in terra. E per-chè il detto ferro grosso aveva otto esini che gicavano in acco quanto bastava a riempiere il vauo della mezza palla vota, e il finesti ciascun ramo un piano grande quanto un tagliere, poaava sopra ogui piano un putto di nove anni in circa ben legato con un ferro saldato nell'altesta

voltarsi per ogni verso. Questi otto angeli retti dal detto ferro, mediante un arganetto che si allentava a poco a poco, calavano dal vano della mrzza palla fino sotto al piano de' legni piani che reggono il tetto otto braccia, di maniera ch' crano casi veduti, e non toglievano la veduta degli angeli ch' erano intorno al di dentro della mezza palla. Dentro a questo mazzo degli otto angeli ehe così era propriamente chiamato, era una mandorla di rame vota dentro, uella quale erano in molti buebl certe lurernine messe in sut un ferro-a guisa di cannoni, le quali, quando una molla che si abhassava cra locca, tutte si pasconilevano nel voto della maniforla di rame, e come non si aggravava la detta molla, tutti i lumi per alcuni buchi di quella si vedevano accesi. Questa mandorla la quale era appirenta a quel eanapetto, come il mazzo era arrivato al luogo suo, allentato il picciol canapo da un altro arganetto, si moveva pian plano e veniva sul palco, dove si recitava la festa; sopra il qual palco, dove la mandorla aveva da posarsi appunto, era un luogo alto a uso di residenza con quattro gradi, nel mezzo del quale era una buea, dove il ferro appuntato di quella mandorla veniva a diritto; ed essendo sotto la sletta residensa un uomo, arrivata la mandoria al luogo suo, mettera in quella senza esser veduto una chiavarda, ed ella restava in piedi e ferma. Dentro la mandoria era a uso d'angelo un giovinetto di quiodiei anni in circa cinto nel mezzo da un ferro e nella mandorla da pic chiavardato in modo, ehr non poteva esscare; e perche putcase ingenocchiarsi era il detto ferro di tre peszi, onde ingenorchiandosi entrava l'un nell'altro agevolmente. E eosi quando era il mazzo venuto giù e la mandorla posata in sulla residenza, elii metteva la chiavarda alla mandorla sehiawave suco il ferro che reggeva l'angrio, onde egli uscito camminava per lo palco, e giunto dove era la vergine, la salutava e annunziava. Poi tornato nella mandorla e raccesi i lumi che al suo uscirne s'erano spenti, era ili nuovo chiavardato il ferro che lo reggeva da colui che sotto non era veduto, e poi alientato quello che la teneva, ell'era ritirata su, mentre cantando gli augeli del mazzo e quelli del ciclo che giravano, facevano che quello pareva propriamente un paradiso; e massimamente che oltre al detto coro il'aogeli ed al mazzo, era accanto al cuscio della palla un Dio Padre eircondato d'anceli simili a quelli detti di sopra, e con ferri accomodati di maniera che il ciela, il mazzo, il Dio Padre, la manilurla con infiniti lumi e doleissime musiche rappresentavano il paradiso vecamente. A che si aggiugneva che, per potere quel ciclo aprire o serrare, aveva falto fare Filippo due gran porte di braccia einque l'una per ogni verso, le quali per piano avevano in certi canali curri di ferro ovvero di rame, e i canali erano umi talmente, che, quando si tirava con un argunetto un sottile canapo ch'era da ogni binda, s'apriva o riserrava, accondo che altri voleva, ristringendosi le due parti della porte insieme o allargandosi per piago mediante i can di. E queste così fette porte facevano duoi effetti l'una, one quando porte lacerano uno caretti from, one quanto carano litale per esser gravifrerano romore a guisa di inono, l'altro, per bir revivano, stando chime, come paleo per recha are gli angeli e accomodare l'abre con che dentre facerano niti bisogna: Questi adunque cost the ti ingegni e malti

altri furono trovati da Filippo; sebbene alcuni altri affermano ch'egli erano stati trovati molto prima. Comunque sia, è stato ben ragionarne, do a esso Filippo, era talmente cresciuta la faoiché in tutto se n'é dismesso l'uso. Ma tornanma e il nome suo, che lontano era mandato per lui da chi aveva blsogno di far fabbriche, per avere disegni e modelli di mano di tanto uomo, e si adoperavano perciò amicirie e mezzi grandissimi. Onde infra gli altri disiderando il marchese di Mantoa d'averlo, ne scrisse alla Signoria di Firenze con grande istanza, e così da quel-la gli fu mandato là, dove diede disegni di fare argini in sul Po l'anno 1445 e alcone altre cose, secondo la volontà di quel principe che lo accarezzo infinitamente, usando dire che Fiorensa era tanto degna d'avere Filippo per suo cit-todino, quanto egli d'aver si nobile e bella città per patria. Similmente in Pisa il conte Francesco Sforza e Niccolò da Pisa restando vinti da lui in certe fortificazioni, in sua presenza lo commendarono, dicendo ehe se ogni stato avesse un nomo simile a Filippo, si potrebbe tener sicuro senza arme. In Fiorenza diede similmente Filippo Il disegno della casa di Barbadori allato alla torre de Rossi in horgo S. lacopo che non fu messa in opera; e così anco fece il disegno della casa de' Giuntini in sulla piasza d'Ognisasnti sopra Arno. Dopo, disegnando i capitani di parte Guelfa di Firenze di fare nno edifizio, e in quello una sala ed una udiensa per quel nagistrato, ne diedero cura a Francesco della Luna, il quale cominciato l'opera, l'aveva glà alzata da terra dieci braccia e fattovi molti errori, quando ne fu dato cura a Filippo, il quale ridusse il detto palazzo a quella furma e magnificenza che si vede. Nel che fare chhe a compe tere con il detto Francesco che era da molti favorito, siccome sempre fece mentre che visse, or con questo ed or eon quello, che facendogli guerra lo travagliarono sempre, e bene spesso cercavano di farsi onore con i disegni di lui; il quale in fine si ridusse a non mostrare alcuna cosa ed a non fidarsi di nessuno. La sala di questo palazzo oggi non serve più ai detti eapitani di Par-te, perché avendo il diluvio dell'anno 1557 fatto gran danno alle scritture del monte, il signor Duca Cosimo, per maggior sicurezza delle dette acritture che sono di grandissima importanza, ba ridotte quelle e il magistrato insieme nella det-ta sala. E acciocche la scala recchia di questo palazzo serva al detto magistrato de capitani il quale, separatosi dalla detta sala che serve al onte, si è in un'altra parte di quel palazzo ritireto, în fatta da Giorgio Vasari di commessione di sua Eccelleoza la comodissima scala che occi va in an la delta sala del monte. Si è fatto aimilmente col disegno del medesimo un paleo a quadri, e fattolo posare, secondo l'ordine di Filippo, sopra alcuni pilastri accanalati di macigno.

Era na quaresima la S. Spirito di Fiorenza stato predicato da M. Francesco Toppo allora stato predicato da M. Francesco Toppo allora mollo grato a quel popolo, e raccomandato molto il convento, lo studio del civorani e partico-larmente la chiesa aras in que del; onde i capit di quel quartiere. Lorenzo fidallo, fartelorenzo fidallo. Bartolorenzo Stagio Dati, el abri infiniti critadira i ottenaren dalla Signaria di degilarare che significarse la chiesa di S. Spirito, ette feciono prevveditare Stoldo Frescobaldo II gaugle per lo interesso che egit in del rescondo del rescobaldo II gaugle per lo interesso che egit in

aveva nella chiesa vecchia, che la cappella e l'altare maggiore era di casa loro, vi duro grandissima fatica. Anzi da principio, innanzi che al fussino riscossi i danari, secondo che erano tassati i sepultuarj e ehi ci aveva cappelle, egli di ano spese molte migliais di sendi de'quali fu rimborsato. Fetto dunque consiglio sopra di ciò, fu mandato per Filippo, il quale facesse un mo-dello con tutte quelle utili e onorevoli parti che si potesse e convenissero a un tempio cristianos laonde egli si sforzò che la pianta di quello edi-fizio si rivoltasse capo piedi, perche desiderava sommamente che la piazza arrivasse lungo Arno, acciocche tatti quelli che di Genova e della Riviera e di Lunigiana e dal Pisano e del Lucchese passassero di quivi, vedessino la magnifi-cenza di quella fabbrica; ma perche certi per non rovinare le case loro non vollone, il destderio di Filippo non ebbe effetto. Egli dunque fece il modello della chiesa, e Insieme quello dell'ahitazione de'frati in quel modo che sta oggi. La lunghezza della chiesa fu braccia cento sessentuno e la larghessa braccia cinquantaquattro, e tanto ben ordinata che non si può fare opera per ordine di colonne e per altri ornamenti, ne più ricca në più vaga në più sriosa di quella. E nel vero se non fusse stato dalla meladizione di coloro che sempre, per parere d'intendere più che gli altri, guastano i principi belli delle cose, sarchbe questo oggi il più perfetto tempio di eristisnità; con come per quanto egli a, è il più vago e meglio spartito di qualunque altro, sehbene non è secondo il modello stato seguito, come si vede in certi principi di fuori che non hanno seguitato l'ordine del di dentro, come pare ebe il modello volesse ebe le porte ed il ricignimento delle finestre facesse. Sonvi alcuni errori, che gli tacerò, attribuiti a lui, i quali si erede ebe egli, se l'avesse seguitato di fabbrieare, non gli archhe comportati; poiche ogni sua cosa con tanto giudiaio, discrezione, ingegno e arte aveva ridotta a perfezione. Quest' opera lo rende medesimamente per uno ingegno veramente divino.

Fu Filippo facetissimo nel sno raginasmente e molto arguto nelle risposte, come fu quando egli volle mordere Lorenzo Gbilberti ebe aveva compero un podere a monte Morello chiamato Lepriano, nel quale apendeva due volte più che non ne cavava entrata, che venutogli a fastidio lo vende. Domandato Pilippo qual fusse la miglior cosa che facesse Lorenzo, pensando forse per la nimicizia ch'egli dovesse tassarlo, rispose: Vendere Lepriano. Finalmente divenuto gia molto vecchio, cioè di anni sessantanove, l'anno 1446 a di 16 d'Aprile se n'andò a miglior vita, dopo essersi affaticato molto in far quelle opere che gli fecero meritare in terra nome onorato, e cunseguire in cielo luogo di quiete. Dolse in-finitamente alla patria sua, che lo conobbe e lo atimò molto più morto che non fece vivo, e fu seppellito con onoratissime esequie ed onore In Santa Maria del Fiore, ancorache la sepoltura sua fusse in S. Marco sotto il pergamo verso la porta, dov'é un'arme con due foglie di fico e certe onde verdi in campo d'oro, per essere di-scesi i suoi del Ferrarese, cioè da Ficaruolo castello in sul l'o, come dimostrano le foglie che denutano il luogo, e l'onde che significano il fiume. Piansero costui infiniti suoi amici artefici, e massimamente i più poveri, i quali di continuo beneficò. Così dunque cristianamente vivendo,

### VITA DI DONATO

lanch al mondo odere della bontà ma e delle gergie ser virta. Permi che ze gi posa attribuire, che degli antirbi. Permi che ze gi posa attribuire, che degli antirbi. Permi che ze gi posa attrilente di loi: e tanto più merita lobo, quanto
nel tempi moi cen la maniera tedesca in veneratirati della contra di maniera tedesca in veneratirati, dotten, e lostoso alle primiera forma reniristito, dotten, e lostoso alle primiera describa.

Renir della lostoso alle primiera della conmitta della sinatira della conmaniera ristitata di naturale, che fe posta depono morta della sono morte in S. Marzi del Ficre alla porta
nana destra celerando in chiesa; dove accesper contrata dopi a morte, cosi come egli vi-

## vo aveva onorato la patria sua.

Quantum Philippus orchitectus arts Dasdales valuerii, cum huius celeberrini templi miru sestudo, tum plures alias divino ingonio ab eo adiventus machines documento esse possunt. Quapropter do exinies sui aniusi dotes singularesque virtutes, xr Kal. Majas anno nececzar: gist B. M. corpus in hac humo supposita grata

ejus B. M. corpus in hac humo supposita grata patria sepeliri jussis. Altri niente di manco per onorarlo ancora maggiormente gli hanno aggiunti questi altri due: Philippo Brunellesco Antiquas architecturas instauratori S. P. Q. F. Civi suo benemerenti.

Gio, Battista Strozzi fece quest'altro:

Tal sopra sasso sasso Di giro in giro eternamente io strussi:

Che coel passo passo Alto girando al ciel mi ricondussi.

Forono ancora anoi discepoli Domenico dal lago di Lugano, Geremia da Cremona ehe lavorò di bronzo benissimo, insieme con uno Schiavone ehe fece assai cose in Vinezia, Simone che dopo aver fatto in Or S. Miehele per l'arte degli speziali quella Madonna, mori a Vicovaro, facendo un gran lavoro al conte di Tagliacozzo, Antonio e Niccolò Fiorentini, ebe feciono in Ferrara di metallo un cavallo di bronzo per il Duca Borso l'anno 1461, ed altri molti, de quali no lungo sarebbe fare particular menzione. En Filippo male avventurato in alcune cose : perebe oltre ehe ehbe sempre con ebi combat-tere, alcune delle sue fahhriche non ebbono al tempo suo, e non hanno poi avuto il loro fine. E fra l'altre fu gran danno che i monaci degli Angeli non potessero, come si è detto, finire quel tempio comineiato da lui; poiché dopo aver eglino speso in quello che si vede più di tremila seudi, avuti parte dall'Arte dei mercatanti e parte dal monte in sul quale erano i danari, fu dis-aipato il capitale, e la fabbrica rimase e si ata imperfetta. L'aonde, come si disse nella vita di Niccolò da Uzzano, chi per cotal via disidera lasciare di ciò memorie, faccia da se mentre che vive, e non si fidi di nessuno. E quello che si dice di questo, si potrebbe dire di molti altri edifizi ordinati da l'ilippo Brunellesebi.

#### ACCULTORS PROBESTING

Donato, il quale fu chiamato dai suoi Donatello e così si sottoscrisse in alcune delle su opere, nacque in Firenze l'anno 1383. E dande opera all'arte del disegno, fu non pure scultore rarissimo e statuario maraviglioso, ma pratico negli stnochi, valente nella prospettiva, e nell'architettura molto stimato; ed ebbono l'o-pere sue tanta grazia, disegno e bontà, ch'es-furono tennte prù simili all'eccellenti opere degli antiebi Greci e Romani, ebe quelle di quaunque altro fusse giammai. Onde a gran ragione se gli di grido del primo che mettesse in bnono nso l'invenzione dello storie ne' bassirilievi ; i quali da lui furono talmente operati, ehe alla considerazione che egli ebbe in quelli, alla facilità, ed al magisterio si conosce che n'ebbe la vera intelligenza e gli fece con bellezza più che ordinaria; perciocche non che alcuno artefice in questa parte lo vincesse, ma nell'età nostra ancora non è chi l'abbia paragonato. Fu alievato Donatello dalla fanciullezza in casa di Ruberto Martelli, e per le buone qualità e per lo studio della virtù sua non solo meritò d'essere amato da loi, ma ancora da tutta quella nobile famiglis. Lavorò nella gioventù sua molte cose, delle quali, perché furono molte, non si tenne gran conto. Ma quello che gli dicel nome e lo fece per quello ch'egli era conoscere, fu una Nunzata di pietra di macigno, che in S. Croce in Piorenza fu posta all'altare e enppella de'Cavalcanti alla quale fece un ornato di componimento alla grottesca con basamento va-rio ed attorto e finimento a quartotondo, aggiugnendori sei putti ebe reggono alcuni festoni, i quali pare ehe per paura dell'altezza, tenendosi abbracciati l' uno l' altro, si assienrino. Ma sopra tutto grande ingegno e arte mostrò nella figura della Vergine, la quale, impaurita dall'im-provviso apparire dell'angelo, muove timidamente con dolcrezza la persona a uoa oriestissima reverenza, eon bellissima grazia rivolgendosi a chi la saluta; di maniera che se le scorge nel viso quella umiltà e gratitudine, che del non aspettato dono si deve a chi lo fa, e tanto più, quanto il dono è maggiore. Dimostrò oltra questo Do-nato ne' panni di essa Madonna e dell'angelo lo essere bene rigirati e maestrevolmente piegati, e col cercare l'ignndo delle figure, come e' tentava di scoprire la bellezza degli antichi, stata nascosa gia cotanti anni ; e mostrò tanta facilità ed artifizio in quest'opera, ebe insomma più non si può dal disegno e dal giudizio, dallo sear-pello e dalla pratica disiderare. Nella chiesa medesima sotto il tramezzo a lato alla storia di Taddeo Gaddi fece eon straordinaria fatica un Crocifisso di legno, il quale quando ebbe finito, parendogli aver fatto una cosa rarissima, lo mostrò a l'ilippo di ser Brunellesco suo amicissimo per averne il parere suo; il quale Filippo che per le parole di Donato aspettava di vedere molto miglior cosa, come lo vide, sorrise alquanto. Il ehe vedendo Donato, lo prego per quanta amieizia era fra loro che gliene dicesse il parer suo; perche Filippo che liberalissimo era rispose, else gli pareva che egli avesse messo in ero un contadino, e non un corpo simile a Gesú Cristo, il quale fo delicatissimo ed in tutte le parti più perfetto nomo che nascesse giammai.

Udendori mordere Donato e più a dentro ehe non pensava dove sperava essere lodato, rispose Se così facile fusse fore come giudicare, il mio Cristo ti parrebbe Cristo e non un contadino: però piglia del legno, e pruova a farne uno ancor tu. Filippo senza più farne parola tornato a casa, senza che alcuno lo sapesse mise mano a fare un Crocifisso; e cercando d'avanzare, per non condannar il proprio giudizio, Donato, lo condusse dopo molti mesi a somma perfezione. E ciò fatto, invitò nna mattina Donato a desipar seco, e Donato accettò l'invito; e così andando a casa di Filippo di compagnia, arrivati in mercato vecebio, Filippo comperò alcune co-se, e datole a Donato disse: Avviati con queste cose a casa, e li aspettami, che io no vengo or ora. Entrato dunque Donato in casa, ginnto ehe fu in terreno, vide il Crocifisso di Filippo a un buon lume, e fermatosi a considerario, lo trovò così perfettamente finito, che vinto e tutto pie-no di atupore, come fuor di se, aperse le mani cho tenevano Il grembinle, onde esscatogli l'uova, il formoggio e l'altre robe tutte, ai versò e fracessò ogni cosa, ma non restando però di far le maraviglie e star come insensato, soppraggiunlo Filippo, ridendo disse: Che disegno è il tno, Donato? ebe desineremo nnì, avendo tu versato ogni cosa? lo per me, rispose Donato, ho per istamani avuta la parte mia: se tu vuoi la tua, pigliatela. Ma non più a te è conceduto fare i Cristi ed a me i contadini.

Fece Donato nel tempio di S. Giovanni della medesima città la sepoltura di papa Giovanni Coscia stato deposto del pontificato dal Conci-lio Costanziese, la quale gli fu fatta fare da Coaimo de' Mrdici amicissimo del detto Coseis; ed in essa fece Donato di sua mano il morto di bronzo dorato, e di marmo la Speranza e Carità che vi sono; e Michelozzo creato suo vi fece la Fede. Vedesi nel medesimo tempio, e dirimpetto a quest' opera di mano di Donato nna S. Ma-ria Maddalena di legno in penitenza molto bella e molto ben fatta, essendo consumata dai digiuni e dall'astinenza, in tanto ebe pare in tutte le parti una perfezione di notomia benissimo intesa per tutto. In mercato vecchio sopra ona colonna di granito è di mano di Donato una Dovisit di macigno forte tutta isolata , tanto ben fatta che dogli artefici e da tutti gli nomini intendenti è lodata sommamente. La qual colon-na, sopra eui è questa statua collocata, era già in S. Giovanni, dove sono l'altre di granito ebe sostengono l'ordine di dentro, e ne fu levata ed in suo cambio postavi un'altra colonna accanalata, sopra la quale stava già nel mezzo di quel tempio la statua di Marte, che ne fu levata quando i Fiorentini furono alla fede di Gesù Cristo convertiti. Fece il medesimo, essendo aneor giovanetto, nella facciata di S. Maria del Fiore un Daniello profeta di marmo, e dopo un S. Giovanni Evangelista che siede, di braccia quattro e con semplice abito vestito, il quale è molto lodato. Net medesimo luogo si vede in aul cantone per la faccia che rivolta per andare nella via del Cocomero, un vecchio fra due colonne, più simile alla maniera antica che altra cosa che di Donato si possa vedere, conoseendusi nella testa di quello i pensieri che arrecano gli anni a coloro che sono consumati dal tempo e dalla fatica. Fece ancora dentro la detta chiesa l'ornamento dell'organo ebe è snpra la porta della sagrestia vecchia con quelle figure abbuzzate,

come si è detto, che a guardarle pare veramente che siano vive e si sunovano. Onde di costos si può dire che tanto lavorasse col giudizio quanto con le manis attemché molte cose si lavorano e paiono belle nelle stanze dove son fatte, che poi cavate di quivi e messe in un altro luogo, e a un altro lume n più alto, fanno varia veduta e riescono il contrario di quello che parevano. Laddove Donsto faceva le sne figure di maniera che nella stanza dove lavorava, non apparivano la metà di quello rbe elle riuscivano migliori ne' luoghi dove ell'erano poste. Nella sagrestia nuova pur di quella chiesa free il dise-gno di quei faneiulli che tengono i festoni che girano interno al fregio, e così il disegno delle figure cho si freiono cel vetro dell' occhio che o sotto la eupola, cioè quello dov'è l'incorona-zione di nostra Donna; il quale disegno è tanto migliore di quelli che sono negli altri orchi, quanta manifestamente si vede. A S. Michele in orto di detta città lavorò di marmo per l' arte de beccai la statua del S. Piero else vi si vede, figura savissima o mirabile, e per l'arte de' linaiuoli il S. Marco Evangelista, il quale avendo egli tolto a fare insieme con l'ilippo Brunelle-schi, fini poi da se, essendusi così l'ilippo contentaio. Questa figura fu da Donatello con tanto giudizio lavorata, che essendo in terra, non conosciuta la bontà sua da chi non aveva gindizio, fu per non essere dai consoli di quell'arte lascista porre in opera, per il che disse Donato che eli lasciamero metteria su, che voleva mostrare, lavorandovi attorno, che un'altra figura e non più quella ritornerebhe. E così fatto, la turò per quindiei giorni, e poi senza altrimenti averla tocca la scoperse, riempiendo di maraviglia ognuno.

All' arte de corazzai fece una figura di S. Giorgio armato vivissima, nella testa della quale si conosce la bellezza pella rioventù. l'anima ed il valore pelle armi, una vivacità Geramente terrihile, ed un maraviclioso gesto di muoversi dentro a quel sasso. E certo nelle ficure moderne non s'è veduta ageora tanta vivacità ne tanto spirito in marmo, quanto la natura e l'arte opero con la mano di Donato in questa. E nel basamento che regge il tahernacolo di quella lavorò di marmo in basso rilievo quando egli ammazca il serente, ove è un cavallo molto stimato e molto odato. Nel frontispiziu fece di basso rilievo mezeo un Dio Padre i e dirimpetto alla chiesa di detto oratorio lavorò di marmo e con l'ordine antico detto corintio, fuori d'ogni maniera tedesca, il tabernacolo per la Mercatanzia, per collocare in esso due statue, le quali non volle fare, pereho non fu d'accordo del prezzo. Queste figure dopo la morto sus fece di bronzo, come si derà, Andrea del Verrocchio. Lavorò di marmo nella facciata dinanzi del campanile di S. Maria del Fiore quattro figure di braccia cinque, delle quali due ritratte dal naturale sono nel mezzo, l'una è Francesco Soderini giovane, e l'altra Giovanni di Barduccio Cherichini oggi nominato il Zuccone: la quale per essere tenuta cosa ratissima e bella quanto nessuna che facesso mai, soleva Donato, quando voleva giu-rare si ehe si gli eredesse, dire: Alla le ch'io porto al mio Zuccone: e mentre ehe lo lavorava, guardandolo, tuttavia gli diceva: Favella, favella, che ti venga il caessangue. E dalla parte di verso la canonica sopra la porta del campanile fece uno Abrasus che vuole sacrificaro lese ed

un altro profeta, le quali figure furono paste in mezro a due altre statue. Pece per la Signoria di quella città un getto di metallo che fu locato in piazza in uno areo della loggia loro, ed è Giudit che ad Oloferne taglia la testa, opera di grande eccellenza e magisterio, la quale, a chi considera la semplicità del di fuori nell'abito e pello aspetto di Giudit, manifestamente scuopre nel ili dentro l'animo grande di goella donna e lo aiuto di Dio, siccome nell'aria di esso Oloferne il vino ed il sonno, e la morte nelle sue membra, che per avere perduti gli spiriti si di-mostrano fredde e cascanti. Questa fu da Donato talmente condotta, che il getto venne sottile e bellissimo; ed appresso fu rinetta tanto hene, che maravigha grandissima è a vederla. Similmente il basamento, ch' è un balanstro di granito con semplice ordine, si dimostra ripicno di grazia ed agli occhi grato in aspetto; e si di que-ata opera si soddisfece, che volle, il che son aveva fatto nell'arte, porvi il nome sno, come si vede in quelle parole Bonatelli opus. Trovasi di bronzo nel cortile del palazzo di detti algnori un David ignudo quanto il vivo ch'a Golia ha troncato la testa, e alzando un piede sopra esso lo posa, ed ha nella destra una spada; la quale figura è tanto naturale nella vivaeità e nella morbidezza, ebe impossibile pare agli artefici che ella non sia formata sopra il vivo. Stava già questa statua nel cortile di casa Medici, e per o esilio di Cosimo in detto luogo fu portata. Oggi il Duca Cosimo, avendo fatto dove era questa statua una fonte, la fece levare, e si serba per un altro cortile che grandissimo disegna fare dalla parte di dietro del palazzo, cioè dove già atavano i leoni. È posto aucora nella sala, dore e l'orinolo di Lorenzo della Volpaja, dalla mano sinistra un David di marmo bellissimo ehe tiene fra le gambe la testa morta di Golia sotto i pie-di, e la fromba ha in mano con la quale l'ha percosso. In casa Medici nel primo cortile sono otto toodi di marmo, dove sono ritratti eammei antichi e rovesci di medaglic, ed alcune storie fatte da lui molto belle, i quali sono murati nel fregio fra le finestre e l'architrave sopra gli arelii delle logge. Similmente la restaurazione d'un Marsia in marma bianco antico posto all'uscio del giardino, ed una infinità di teste antiche poste sopra le porte restaurate e da lui acconce con ornamenti d'ali e di diamanti, impresa di Cosimo, a stucchi benissimo lavorati. Fece di granito un bellissimo vaso ebe gettava acqua: e al giardino de' Pazzi in Fiorenza un altro simile ne lavorò che medesimamente getta acqua. Sono in detto palazzo de'Medici madonne di marmo e di bronzo di bassorilievo, e altre storie di marmi di figure bellissimo e di schiacciato rilievo maravigliose. E fu tanto l'amore ebe Cosimo portò alla virtà di Donato, che di continno lo faceva lavorare; ed allo incontro ebbe tanto amore verso Cosimo Donato, che ad ogni minimo suo cenno indovinava tutto quel ebe vo-leva, e di continuo lo ubbidiva. Dicesi ehe un mercante genovese fece fare a Donato una testa di bronzo quanto il vivo bellissima, e per por-tarla lontano sottilissima, e else per mezzo di taria iontano sottiiissima, e eite per mezzo di Cosimo tale opra gli fu allogata. Finita adun-que, volendo il mercante soddisfarlo, gli parre che Donato troppo no ehiedesse, perche tu ri-messo in Cosimo il mercato; il quale fattala portaro in sul cortile di sopra di quel palazzo, la feee porre fra i merli ebe guardano sopra la

strada, perche meglio si vedesse. Cosimo dunque volendo accomodare la differenza, trovò il mereante molto Iontano dalla chiesta di Donatos perebe voltatosi, disse eli'era troppo poco. Laonde il mereante, parendogli troppo, diceva ebe in un mesc o poco più lavorata l'aveva Donato, e che gli toccava più d'un mezzo fiorino per giorno. Si volse allora Donato con collera, parendogli d'essare offeso troppo, e disse al mercanto chr in un centesimo d'ora averebbe saputo guastare la fatica e 'l valore d'uno anno, e dato d'urto alla testa subito su la strada la fece ruinare, della quale se ne fer molti pezzi, dicendogli che ben mostrava d'essere uso a mercatar fagiuoli e non statue. Perebe egli pentitosi, gli volle dare il doppio più perche la rifaccise, e Donsto non volle per suc promesse ne per prieghi di Cosimo rifarla giammai. Sono nelle caso dei Martelli di molte storie di marmo e di bronzo, e infra gli altri un David di braccia tre, e molte altre cose da lui în fede della servitu e dell'amore che a tal famiglia portava donate liberalissimamente, e particolarmente un S. Gio-vanni tutto tondo di marmo finito da lui di tre braccia d'altezza, eosa rarissima, oggi in casa degli eredi di Ruberto Martelli, del quale fu fatto un fideicommisso, che ne impegnare ne vendere ne donare si potesse senza gran pregiudizio, per testimonio e fede delle caresse usate da loro a Donato, e da esso a loro in riconoscimento della virtú sua, la quale per la protezione e per il comodo avuto da loro aveva imparata. Fece ancora, e fu mandata a Napoli, una sepoltura di marioo per uno arcivescovo ehe è in S. Augelo di Seggio di Nido, nella quale son tre figure tonde ebe la cassa del morto con la testa sostengono, e nel eorpo della cassa è una storia di basso rilievo si bella, che infinite lode se le convengono. Ed in casa del conte di Matalone nella città medesima è una testa di cavallo di mano di Donato tanto bella, che molti la credono antica. Lavorò nel castello di Prato il pergamo di marmo, dove si mostra la cintola; nello spartimento del quale un hallo di fanciulli intagliò si belli e si mirabili, che si può dire cho non meno mostrasse la perfezione dell'arte in questo, else e'ai facesse nelle altre cose. Di più fece per reggimento di detta opera due capitelli di bronzo, uno dei quali vi è ancora, e l'altro dagli Spagnnoli che quella terra misero a saeco fii portato via. Avvenne che in quel tempo la Signoria di Vinegia, sentendo la fama sua, mando per lui, acciocche facesse la memoria di Gattamelata nella città di Padova; onde egli vi ando ben volentieri, e fece il cavallo di bronzo che è in salla piazza di S. Antonio, nel quale si dimo-stra lo sbuffamento ed il fremito del cavallo, ed il grande auimo e la fierezza vivaeissimamento espressa dall'arte nella figura che lo cavalea. E dimostrossi Donato tanto mirabile nella grandezza del gello in proporzione ed in bonta, ebe veramente si puù agguagliare a ogni antico artefice in movenza, disegno, arte, proporzione, e diligenza. Perche non solo fece stupire allora que'ehe lo videro, ma ogni persona che al presente lo vede. Per la qual cosa cercarono i Padovani con ogni via di farlo lor cittadino, e con ogni sorte di carezze fermarlo; e per intratte-nerlo gli allogarono alla chiesa do frati Minori nella predella dell'altar maggiore le istoric di S. Antonio da Padova, le quali sono di bassorilievo e talmente con giudicio condotte, che gli

uomini eccellenti di quell'arte ne restano ma-ravigliati e stupiti, considerando in esse i belli e variati componimenti con tanta copia di strava-ganti figure e prospettive diminuiti. Similmente nel dossale dello altare fece bellissimo le Marie che piangono il Cristo morto; e in casa d' un de conti Capodilista lavorò una ossatura d'un cavallo di legname che senza collo ancora oggi al vede, nella quale le commettiture sono eon tanto ordine fabbricate, ehe chi considera il modo di tal'opera, giudica il capriccio del suo cervello e la grandezza dello animo di quello. In un monastero di monache fece un S. Sebastiano di legno a'preghi d'un cappellano loro amico e domestico aco, che era Fiorentino, il quale gliene porto uno ch'elle avevano vecchio e goffo, pregandolo che e'lo dovesse fare come quello. Per la qual cosa sforzandosi Donato d'imitarlo per contentare il cappellano e le monache, non poté far si, che ancora ehe quello cho goffo era imi-talo avesse, non facesse nel suo la bontà e l'artificio usato, in compagnia di questo molte altre figure di terra e di stucco fece; e di un cantone d'un pezzo di marmo vecchio, ebe le dette monache in un loro orto avevano, ricavò una molto bella nostra Donna. E similmente per tutta quella città sono opredi lai infinitissime; ande essendo per miracolo quivi tenuto e da ogni intelligente lodato, si deliberò di voler tornare a Fiorenza, dicendo else se più stato vi fosse, tutto quello che sapeva dimenticato s'avrebbe, essendovi tanto lodato da oguuno; e che volentieri uella sua patria tornava per esser pol colà di continuo bia-aimato, il qual biasimo gli dava cagione di atudio e consegueutemente di gloria maggiore. Per il che di Padova partitosi, nel suo ritorno a Vinegia, per memoria della bontà sua, lasciò in dono alla nazione florentina per la loro cappella ne' frati Mi-nori nn S. Gio. Battista di legno, lavorato da lui con diligenza e studio grandissimo. Nella città di Faenza lavorò di legname un S. Giovanni ed un S. Girolamo non punto meno stimati che l'altre cose sue. Appresso ritornatosene in Toscana, fece nella pieve di Montepulciano nna sepoltura di marmo con una bellissima storia; ed in Fiorenza pella sagrestia di S. Lorenzo un lavamani di marmo, nel quale lavorò parimento Andrea Verrocchio; ed in casa di Lorenzo della Stufa fece teste e figure molto pronte e vivaci. Partitosi poi da Fiorenza a Roma si trasferi, per cercar d'imitare le cose degli antichi più che pote, e quelle studiando, lavorò di pietra in quel tempo un tabernacolo del Sacramento che oggidi si trova in S. Pietro. Ritornando a Fiorenza e da Siena passando, tolse a fare una porta di bronzo per il battistero di S. Giovanni: ed avendo fatto il modello di legno, e le forme di cera quasi tutte finite ed a bnon termine con la cappa condottele per git-tarle, vi capitò Bernardetto di mona Papera orafo fiorentino amico e domestico suo, il quale tornando da Roma seppe tanto fare c dire, che o per sue bisogne o per altra cagione ricondusse Donato a Firenze, onde quell'opera rimase imperfetta, anzi non cominciata. Solo restò nell'Opera del Doomo di quella città di sua mano un S. Gio. Battista di metallo, al quale manca il braccio destro dal gomito in su: e ciò si dice aver fatto Donato per non essere stato soddisfatto dell'intern pagamento. Tornato dunque a Firenze la-vorò a Cosimo de' Medici in S. Lorenzo la sagrestia di stucco, cioè ne' peducci della volta quattro tondi co' campi di prospettiva parte dipinti e

parte di bassirilievi di atorie degli Evangelisti : ed in detto luogo fece due porticelle di bronzo di assorilievo bellissime , con gli apostoli co' martiri e confessori, e sopra quelle aleune nicchie piane, dentrovi nell' nna uu S. Lorenzo ed un S. Stefano e nell'altra S. Cosimo e Damiano. Nella crociera della chiesa lavorò di stucco quattro santi di braccia cinque l'uno, i quali praticamente sono lavorati. Ordinò ancora i pergami di bronzo dentrovi la passione di Cristo, cosa che ha in se dise-gno, forza, invenzione, e abbondanza di figure s casamenti; quali non potendo egli per vec-chiezza lavorare, fini Bertoldo suo creato ed a ultima perfezione li ridusse. A S. Maria del Fiore fece due colossi di mattoni e di stucco, i quali son fuora della chiesa posti in sui canti delle cappelle per ornamento. Sopra la porta di S. Croce si vede ancor oggi finito di suo un S. Lodovico di bronzo di cinque braccia, del quale essendo incolpato che fosse goffo e forse la manco buona cosa che avesse fatto mai, rispose cho a bello atudio tale l'aveva fatto, essendo egli stato un goffo a lasciare il reame per farsi fratc. Pece il medesimo la testa della moglie del detto Cosimo de' Mediei di bronzo, la quale si serba nella guardaroba del Sig. Duca Cosimo, dove sono molte altre cose di bronzo e di marmo di mano di Donato; e fra l'altre una nostra Donna col figliuolo iu braccio dentro nel marmo di schiacciato rilievo, della quale non è possibile vedere cosa più bella, e massimamente avendo un fornimento intorno di storie fatte di minio da frà Bernardo che sono mirabili, come si dirà al suo luogo. Di bronso ha il detto Sig. Duca di mano di Donato no bellissimo, anzi miracoloso Croci fisso nel suo studio, dove sono infinite anticaglie rare e medaglio bellissime Nella mederima guarraree measuronemissine victa modelina guar-daroba è in un quadro di bronzo di bassorilievo la passione di nostro Signore con gran numero di figure, ed in un altro quadro por di metallo nn'altra crocifissione. Similmente in casa degli eredi di Iacopo Capponi, che fu ottimo cittadino e vero gentiluomo, e un quadro di nostra Donna di mezzo rilievo uel marmo, che è tenuto cosa rarissims. M. Antonio de'Nobill ancora, il quale fu depositario di sua Eccellenza, aveva in casa un quadro di marmo di mano di Donato nel quale è di bassorilievo una mezza nostra Donna tanto bella, obe detto M. Autonio la stimava quanto tutto l'aver suo, ue meno fa Giulio ano figliuolo giovane di singolar bonta e giudizio, ed amator de' virtuosi e di tutti gli uomini eccellenti. In casa ancora di Gio, Battista d'Agnol Doni gentilnomo fiorentino è un Merenrio di metallo di mano di Donato alto on braccio e messo, tutto tondo e vestito in un certo modo bizzarro, il quale é veramente bellissimo, e non men raro che l'altre cose che adornano la sua bellissima casa. Ha Bartolommeo Gondi, del quale si è ragionato nella vita di Giotto, una nostra Donna di mezzo rilicvo fatta da Donato con tanto amore e diligenza che non è possibile veder meglio, ne immaginarsi come Donato scherzasse nell'acconciatura del capo e nella leggiadria dell'abito ch'ella ha indosso, Parimente M. Lelio Torelli primo auditore e segretario del Sig. Duca, e non meno amator di tutte le seienze, virtù e pro-fessioni onorate, che eccellentissimo inrisconsulto, ba un quadro di nostra Donna di marmo di mano dello stesso Donatello; del quale chi volesse piensmente raccontare la vita e l'opere che fece, sarebbe troppo più lunga storia, che

son è di nostra intenzione nello scrivere le vite de' nostri artefici; perciocchè non che nelle cose grandi delle quali si è sletto abbastanza, ma aneora a menomissime cose dell'arte pose la mano, facendo arme di casate ne cammini e nelle facciato delle case de cittadini, come ai può vederne uns bellissima nella casa de' Sommai che è dirimpetto al fornaio della Vacea. Fece ancu per la famiglia de' Martelli una essa a nso di zana fatta di vimini, perché servisse per sepol-tura ; ma è sotto la chiesa di S. Lorenzo, perché di sopra non appariscono sepolture di nessuna sorte, se non l'epitaffio di quella di Cosimo de' Medici, che nondimeno ba la sua apritura di sotto come l'altre. Dicesi che Simone fratello di Donato, avendo lavorato il modello della sepoltura di Paps Martino V., mandò per Donato, che la vedesse innanzi che la gettasse; onde andando Donato a Roma, vi si trovò appanto quando vi era Gismondo Imperatore per ricevere la corona da Papa Eugenio IV; perché fu forzato in compagnia di Simone adoperarsi in fare l'onoratissimo apparato di quella festa, nel che si acquisto fama ed onore grandissimo. Nella guardaroba ancora del Sig. Guidobaldo duca d'Ur-bino è di mano del medesimo una testa di marmo bellissima, e si stima che fusse data agli antecessori di detto duca dal magnifico Giuliano dei Mediei, quando si tratteneva in quella corte piena di virtuosissimi signori. Insomma Donato fu tale e tanto mirabile in ogni asione, che e'si può dire che in pratica, in giudizio ed in sapere, sia stato de' primi a illustrare l'arte della scultura e del buon disegno ne' moderni : e tanto più merita commendazione, quanto nel tempo suo le antichità non erano scoperte sopra la terra, dalle colonne, i pili, e gli srehi trionfali in faora. Ed egli fo potissima cagione ehe a Cosimo de'Medie ai destasse la volontà dell'introdurre a Fiorenza le antichità che sono ed erano in cass Mediei, le quali tutte di sua mano acconciò. Era liberalissimo, amorevole, e cortese, e per gli amici migliore che per se medesimo: ne mai stimo danari, tenendo quegli in una sporta con una fune al palco appiccati, onde ogni suo lavorante ed amico pigliava il suo hisogno senza dirgli nulla. Passò la vecchiezza allegrissimamente, e venuto in decrepità, ebbe ad essere soccorso da Cosimo e da altri amici suoi, non potendo più lavorare. Dicesi che venendo Cosimo a morte lo lasciò raccomandato a Piero suo figliuolo, il quale, come diligentissimo esecutore della valonta di soo padre, gli donò na podere in Cafaggiuolo di tanta rendita, che e'ne poteva vivere comodamente. Di che fece Donato festa grandissima, parendogli essere con questo più che sicoro di non avere a morir di fame. Ma non lo tenne però na aano, che ritornato a Picro, gliclo rinunaiò per contratto pubblico, affermando che non voleva perdere la sua quiete per pensare alla enra famigliare ed alla molestia del contadino, il quale ogni terzo di "zii era intorno, quando perehe il vento gli aveva scoperta la colombaia, quando perche gli erano tolte le bestie dal comune per perche gli erano tolte le bestie dal comme per le gravezze, o quando per la tempesta che gli aveva tolto il vino e le frutte; delle quali cose era tanto sazio ed infastidito, eh'e'voleva innanzi morir di fame, che avere a pensare atante cose. Rise Piero della semplieità di Donato; e per liberario di questo affanno, accettato il podere ehe così volle al tutto Donato, gli assegnò in sul baneo suo una provvisione della medesi-

ma rendita o pia, ma in durant contanti, che qui settimana gli crano pagni per la rata che pli tocera; del che relli namiamente n'entre. Il transcriptore del control del cont

Dobe infinitemente la morte ma a s'etitatini, agil articio, ci a chi io comohe vivo. Lanolte per concrato più nella morte che e' non averano latto nella vita, gli fecero esequie conortissimo mella predetta chiesa, accompagnadolo tutti i più totto; gli architett, gli seultori, gli orefici, quani tutto il popolo di quella etita, la quale non cessò per lungo tempo di componere in uso lod varie maniere di versi in diverse lingue, de' quali a noi hasta por questi soli che di noto il leggono.

Ma prima che io venga agli epitaffi, non sarà se non bene ch'io raeconti di lui ancor questo. Essendo egli ammalato, poco innanai che si morisse l'andaronu a trovare alcuni suoi parenti, e poi che l'ebbono, come s'nsa, salutato e confortato, gli dissero che suo debito era lasciar loro un podere che egli aveva in quel di Prato, an-corche piccolo fusse e di pochissima rendita, o che di ciò la pregavano strettamente. Ciò udito Donato, che in tutte le sue cose aveva del buono, duse loro: io non posso compiacervi, parenti mici, perche io voglio, e così mi pare ragionevole, la-aciarlo al contadino che l'ha sempre lavorato e vi ha durato fatica, e non a voi, che, senza avergli mai fatto utile nessnno, ne altro che pensar d'averlo, vorreste con questa vostra visita che io ve lo lasciassi : andate che siate benedetti. E in verità così fatti parenti, che non hanno amore se non quanto è l'utile o la speranza di quello, si deono in questa guisa trattare. Fatto dunque venire il notaio, lasciò il detto podere al lavoratore ehe sempre l'aveva lavorato, e eho forse nelle bisogne sue si era meglio, che que' parenti fatto non avevano, verso di se portato. Le coso dell'arte lasciò ai suoi discepoli, i quali furone Bertoldo seultore fiorentino che l'imitò assai, come si può vedere in una battaglia in bronao d'uomini a cavallo molto hella, la quale è oggi in gnardaroha del Sig. Doca Cosimo; Nanni d'Anton di Banco che mori innanai a lui, il Rossellino, Disiderio, e Vellano da Padoa e di in-somma dopo la morte di lui si può dire che suo discepolo sia stato ehiunque ha voluto far bene sli rilievo. Nel diseguar fu risolnto, e fece i suoi disegni con si fatta pratica e fierezza, ehe non hanno pari, como si può vedere nel nostro li bro ; dove ho di sua mano disegnate figure vestite e nude, animali che fanno stupire chi gli vede, ed altre cosi fatte cose bellissime. Il ritratto sno fu fatto da Paolo Uecello eome si è detto nella sna vita. Gli cpitaffi sono questi;

Sculptura H. M. a Florentinle fieri voluit Donatello, utpote homini, qui ei, quod jamdiu optimis artificibus, multisque saeculis, tum nobilitatis tum nominis acquisitum fuerat, injuriare tempor, perdiderat ipsa, ipse unus una vita infinitisque operibus cumulatus, renituerit, et patrice bruemerenti hujus renitutae virtutis palmam reportarit.

Ercudit nemo spirantia mollius aera:
Vera cano: cernes marmora viva loqui.
Graecorum ileat priesa admirabilis aetas
Compedibus statuas continuisse Rhodon.
Nectere numque magis fucrast hace viscula digra
Istus egregua artificis statuas.

Quanto con dotta mano alla scultura Già fecer molti, or sol Donato ha fatto: Renduto ha vita d'marmi, affetto, ed avo: Che più, se non parlar, può dar natura?

Delle opere di costai restò così pieno il mondo, che beue si può affermare con verità, nessuno artefice aver mai lavorato più di lui. Imperocché dilettandosi d' ogni cosa, a tutte, le cose mise le mani senza guardare che elle fossero o vili o di pregio. E fu nientedimanco necessarissimo alla scultura il tanto operare di Donato in qualunque spezie di figure tonde, mezze, basse, e bassissime; perchè siccome ne'tempi buoni degli antichi greci e romani i molti la fecero venir perfetta, eosi egli solo con la moltitudine delle opere la feca ritornare perfetta e maravi-gliosa nel secul nostro. Laonde gli artefici deb-bono riconoscere la grandezza dell' arte più da costul, che da qualunque altro che sia nato modecnamente, avendo egli, oltra Il facilitare le difficultà dell'arte eon la copia delle opere sue. congiunto insieme la invenzione, il disegno, la pratica, il giudizio, ed ogni altra parte che da uno ingegno divino si possa o debba mai aspet-tare. Fu Donato resolutissimo e presto, e con somma facilità condusse tutte le cose sue, ed operò sempremai assai più di quello ehe e' promise. Rimase a Bertoldo suo creato ogni suo lavoro, e massimamente i pergami di bronzo di S. Lorenzo, ebe da îni furono poi rinetti la mag-

gior paris, e condetti sumo per meetta ia misvergono in detta schina, qui termine che c'i vergono in detta china, qui termine che c'i vergono in detta micromito Reprini, del quale i c'il sopra ad altro propolito ragionato, messo representa del controlo del controlo del dichedero in controlo del controlo del dichedro cono diseggi di mano di Dustos e di Michadro cono diseggi di mano di Dustos e di Michadro con diseggi di mano di Dustos e di Michadro con diseggi di mano di Dustos e di Michamolto giudito questi che motti precina Danto "Maugratia Rospirori(s), e al Michelgando: "Davidiparita" d'aurzin(s) che in Lutino sompo, del Donatte Conservous ergorita et refere, ad lo suprio di Donatoro del conservo prio del di parise del conservous escapio, del o quello di Bonomeroto cancio, del operare in

## VITA DI MICHELOZZO MICHELOZZI

SCULTORE & ARCHITATTO PIONANTINO

Se chiunque in querto mondo vive credesse d'avere a vivere quando non si può più operare, non si condurrebbono molti a mendicare nella loro vecchiezza quello che sensa risparmio alcuno consumarono in giovratà, quando i co-piosi e largbi guadagni, accecando il vecco di creat, li facevano perudere oltri il bisomo e

molto più che non convenira. Imperocchig atteso quanto mal volentieri è rebutto chi dal molto è ventto al poco, deve oguno ingranzi, onestamente però e con la videl men, di non avere in vecchiezza a mendicare. E chi farà come Michelstro il qualte imissi Donato soo mestro, ma inherio mi mish Donato soo mestro, ma inherio nelle viria, viveri onestamente futto il tesmo di tra vitta, e con avrà biogno negli altini anni d'amvitta, e con avrà biogno negli altini anni d'am-

darsi procacciando miseramente il vivere. Attese dunque Michelozzo nella sua giovanezza con Donatello alla scultura ed aocora al disegno, e quantunque gli si dimostrasse diffi-cile, s'ando sempre nondimeno aiutando con la terra, con la cera e col marmo di maniera, che nell'opre ch'egli fece poi mostro sempre inge-gno e gran virtu. Ma in una avanzo molti e se stesso, cioè che dopo il Brunellesco fu tennto il più ordinato architettore de tempi suoi, e quello che più agiatamente dispensasse ed accomodasse l'abitazioni de'palazzi, conventi, e case, e quello che con più giudizio le ordinasse meglio, come a suo luogo diremo. Di costui si valse Donatello molti anni, perche aveva gran pratica nel lavo-rare di marmo e nelle cose de getti di bronzo, come ne fa fede in S. Giovanni di Fiorenza nella sepoltura che fu fatta, come si disse, da Donatello per Papa Giovanni Coscia, perche la maggior parte fu condotta da lui, e vi si vede ancorà di sua mano una statua ili braccia due e mezzo d'una Fede che v'é di marmo molto bella, in compagnia d'una Speranza e Carità fatta da Donatello della medesima grandesza, che non perde da quelle. Pece ancora Michelozzo sopra alla porta della sagrestia ed opera dirimpetto a S. Giovanni un S. Giovannino di tondo rilievo, lavorato con diligenza, il qual fu lodato assai. Fu Michelozzo tanto familiare di Cosimo de'Medici, che conosciuto l'ingegno suo, gli fece fare il modello della casa e palazzo che è sul cantu-di via Larga di costa a S. Giovannino, parendoli che quello che aveva fatto, come ai disse, Filippo di ser Brunellesco fusse troppo sontioso e magnifico, e da recargli fra i suoi cittadini piuttorto invidia, che grandezza o ornamento alla città, o comodo a se. Per il che piaciutogli uello che Michelozzo aveva fatto, con suo ordue lo fece condurre a perfesione, in quel modo ohe si vede al presente, con tante utili e belle comodità e graziosi ornamenti quanto si vede, i quali hanno maesta e grandezza nella semplicità loro. E tanto più merita lode Miche-lozzo, quanto questo fu il primo ebr in quella città fusse stato fatto con ordine moderno, e che avesse in se uno spartimento di atanze utili e bellissime. Le cantine sono cavate mezze sotto terra cioè quattro braccia, e tre sopra per amore de'lumi, e accompagnate da canove e dispense. Nel primo piano terreno sono due cortili con logge magnifiche, nelle quali rispondono salotti, camere, anticamere, scrittoi, destri, alufe, cueine, pozzi, scale segrete e pubbliche agiatissime; e sopra ciascun piano sono abitazioni ed appartamenti per una famiglia, con tutte quello comodità che possono bastare son che a un cittadino privato, com'era allera Cosimo, ma a qualsivoglia splendidissimo ed ornatissimo re onde a'tempi nostri, vi sono alloggiati comoda mente re, imperatori, papi e quanti illustrissimi principi sono in Europa, con infinita lode cost della magnificenza di Cosimo, come della eccel-

lente virtu di Michelozzo nell'architeitura. Es-

sendo l'anna 1433 Cusimo mandato in esilio, I Michelozzo che io amava infinitamente e gli era fedelissimo, spontaneamente lo accompagnù a Vinegia, e seco volle sempre mentre vi stette dimorare : laidove oltra a molti disegui e modelli che vi free di abitazioni private e pubbliche, ornamenti per gli amici di Cosimo e per molti gentiluomini, fece per ordine ed a spese di Cosimo la libreria del monasterio di S. Giorgio maggiore, luogo de'monaci Neri di S. Instina, che fu finita non solo di muraglia, di hanchi, di legnami, ed aitri ornamenti, ma ripiena di molti libri. E questo fu il trattenimento e lo spasso di Cosimo in quell'esilio, dal quale essendo l'anno 1434 richiamato alla patria, tornò quasi trionfante, e Michelozzo con esso lui. Standosi dunque Michelozzo in Fiorenza, Il palazzo pubblico della signoria cominciù a minacciare rovina, perché alcune colonne del cortile pativano, o fusse ciò perche il troppo peso di sopra le caricasse, oppure il fondamento débule e bieco, e forse ancura perché erano di pezzi mal commessi e mal murati; ma qualnuque di ciò fusse la cagione, ne fu dato cura a Michelozzo, il quale volentieri accettò l'impresa, perché in Vinegia presso a S. Barnaha aveva provveiluto a un pericolo simile in questu modo. Un gentiluomo, il quale aveva una casa che stava in pericolo di roviuare, ne diede la cura a Michelozzo; onde egli, secondo che già mi disse Michelagnolo Bnonarroti, fatto fare segretamente uoa colonna e messi a ordine puntelli assai, cacciò il tutto in una barea, ed in quella entrato con alcuni maestri, in una notte ebbe puntellata la casa e rimessa la colunna. Michelozzo dunque da questa esperienza fatto animoso ripatò al pericolo del palazzo, e fece onore a se ed a chi l'aveva favorito in fargli dare cotal carico, e rifondò e rifree le colonne in quel modo che oggi stanno: avendo fatto prima una travata spessa di puntelli e di legni grassi per lo ritto, che reggevano le centine degli archi fatti di pancone di noce per le volte, che venivano del pari a reggere unitamente il peso che prima sostenivano le colonne; ed a poco a poco cavate quelle che erano in pezzi mal commessi, rimesse di nuovo l'altre di pezzi lavorate con difigenza, in modo che non pati la fabbrica cosa aleuna ne mai ha musso un pelo, E perché si riconoscessino le sne colonne dall'altre. ne fece alcune a otto facee in su'canti con capitelli ehe hanno intagliate le foglie alla foggia moderna, ed altre tonde le quali moito bene si riconoscono dalle vecchie che glà vi fece Arnolfo. Dopo, per consigliu di Michelozzo, da chi gover-nava aliora la città fo ordinato che si dovesse ancora sopra gli arehi di quelle colonne scaricare ed alleggerire il peso di queile mura che vi erano, e rifar di nuovo tuttu il cortile dagli archi in su con ordine di finestre alla moderna, aimili a quelle che per Casimo aveva fatto nel cortile ilei palazzo de' Medici, e che si sgraffisse a bozzi per le mura per mettervi que' gigli d'oro che ancora vi si veggono al presente: il che tutto fece far Michelozzo con prestezza, facemio al diritto delle finestre di detto cortile nel secondo ordine aicuni tondi che variassino dalle fincatre auddette, per dar lume alle stanze di mezzo che son sopra alle prime, dov' è oggi la sala de' Dugento. Il terzo piano poi, dove abitavano i si-

dormivano tutti insieme in una medesima stanza; le quali camere furono ntto per i signori, ed una maggiore per il gonfaloniere, che tutte rispondevano in un andito che aveva le finestre sopra il cortile. E di supra fece un altro ordine di stanze comode per la famiglia del palazzo, in una delle quali, duve è oggi la depositeria, è ritratto ginoceliioni dinanzi a una nostra Donna Carlo figliuolo del Re Roberto Duca di Calavria di mano di Giotto. Vi fece similmente le camere de' donzelli, tavolaccini, trombetti, munici, pifferi, mazzieri, comandatori, ed araldi, e tutte l'altre stanze che a un così fatlo palazzo si richieggono. Ordinò anco in cima del ballatoio una cornice di pietre che girava intorno al cortile, ed appresso a quella una conserva d'acqua che si ragunava quando pioveva per far gittar funti posticce a certi tempi. Pece far ancora Michelozzo l'acconeime della cappella dove s' ode la messa, ed appresso a quella molte stanze, e palehi ricebissimi dipinti a gigli d'oro in campo azzurro; ed alle stanze di sopra e di sotto di quel palazzo fece fare altri palehi, e ricoprire tutti i vecchi che vi erano stati fatti innanzi all'antica; ed in somma gli diede tutta quella perfezione che a tanta fabbrica si conveniva. E l' acque de pozzi fece che si condocevano insino sopra l'ultimo piano, e che con una euota si attignevano più agrvolmente che non si fa per l'ordinario. A nna cosa sola non potette l'inge-gno di Michelozzo rimediare, cioc alla scala pubblica, perche da principio fu male intesa, posta in mal luogo, fatta e malagevole, erta e senza lumi con gli scaglioni di legno dal primo piano in su S'affatico nondimeno di maniera, che all'entrata del cortile fece una salita di scaglioni tondi, ed nna porta con pilastri di pietra forte e con bellissimi capitelli intagliati di sua mano, ed una cornice architravata doppia con buon disegno, nel fregio della quale accomodò totte l'arme del comune; e che è più, fece tutte le scale di pietra forte insino al piano dove stava la signoria, e le fortificò in cima ed a mezzo con due saracinesche per i casi de' tumulti ; ed a sommo della scala fece una porta che si chia-mova la catena, dove stava del continuo un tavolaccino che apriva e chindeva, secondo che gli era commesso da chi governava. Riarmò la torr del campaniie, che era crepata per il peso di quella parte che posa in falso, cioè sopra i bec-catelli di verso la piazza, con eigne grandissime di ferro. E finalmente honificò e restaurò di maniera questo palazzo, che ne fu da tutta la città commendato, e fatto, oltre agli altri premi, dl collegio, il quale magistrato è in Firenze onorevole molto. E se a qualcuno paresse ehe io mi fussi in questo forse più disteso che bisogno non era, ne merito scusa, perchè dopo aver mo-strato nella vita d'Arnolfo la sna prima edificazione, che fu l'anno 1298, fatta foor di squadra e d'ogni eagionevole misura con colonne dispari nel cortile, archi grandi e piccoli, scale mal comode, e stanze bieche e sproporzionate, faceva hisogno che io dimostrassi ancora a qual termine lo riducesse l'ingegno e giudizio di Michelozzo, sehbese anch' egli non l'accomodii in modo che si potesse agiatamente abitarvi, ne altrimenti che con disagio e scomodo grandissimo. Essendovi finalmente venuto ad abitar l' anno gnori ed il gonfaloniere, fece più ornato, spar-tendo in fila dalla parte di verso S. Pietro Sche-raggio alcune causere per i signori, che prima fa mai inteso ne saputo cargnire il concetto del duca da quegli architetti che in quell'opera molti anni lo servirono, egli si deliberò di vedero se si poteva, senza guastare il vecchio nel quale era pur qualeosa di buono, racconeian facendo, secondo che egli aveva nello animo, le scale e le stanze scomode e disagiose con migliore ordine, comodità e proporzione

Fatto dunque venire da Roma Giorgio Vasari pittore ed architetto aretino il quale serviva Papa Giulio III, gli diede commissione che non solo accomodante le stanae che aveva fatto comineiare nell'appartato di sopra dirimpetto alla piazza del grano, come che rispetto alla pianta di sotto fussero bieche, ma che ancora andasse us sotto tussero precue, usa ene aucora anuasse penasando se quel palazzo si potesse, senza gua-stare quel che era fatto, risburre ili deotro in modo che per tutto si casuminasse da una parte all'aktra, e dall'un luogo all'altro per via di seale segrete e pubbliche e più piane che si putesse. Giorgio adunque, mentro che le dette atanze comineiate si adornavano di palchi messi d'oro e di storie di pitture a olio, e le facciate di pitture a fresco, ed in aleune altre si lavorava di stucchi, levò la pianta di tutto quel palaszo e nuovo e vecchio che lo gira intorno: e dopo, dato ordine con non piccola fatica e studio a quanto voleva fare, cominció a ridurlo a poco a poeo in buona forma, e a riunire, senza guastare quasi punto di quello elle era fatto, le stanze disunite, che prima crano quale alta e quale bassa ne piani. Ma perehe il signor dues vedesse il disegno del tutto, in apazio di sei mesi ebbe condotto un modello di legname ben m di tutta quella macchina, che piuttosto ha fur-ma e graudezza di eastello che di palazzo. Il quale modello essendo piaciuto al duea, si è secondo quello unito e fatto molte comode stanze e scale agiate pubbliche e segrete che rispondono in su tutti i piaoi, e per cotal modo rendute libere le sale che erano come una pubblica strada, non si potendo prima salire di sopra senza passar per mezzo di quelle, ed in tutto si è di varie e diverse pitture suagnificamente adornato; ed in ultimo si è aizzto il tetto della sala grande più di quello ch'egli era dodici braccia. Dimaniera che se Arnolfo, Michelozzo, e gli altri che dalla prima pianta in poi vi tavorareno ritornassero in vita, non lo riconoscerebbono, anai erederebbono che fusse non la loco, ma una nuova muraglia e un altro edificio.

Ma tornando oggimai a Michelozzo, dieo, else essendo dato ai frati di S. Domenico da Ficsole la chiesa di S. Glergio, non vi strttono se non da mezzo luglio in circa insino a tutto gennsio; percha arcudo oltenuto per loro Cosimo de'lle-dici e Lorenzo suo fratello da Papa Eugenio la chiesa e convento di S. Marco, dove prima stavano monaci Salvestrini, e dato loro in quel cambio S. Glorgio detto, ordinarono, come inclinati molto alla religione ed al servigio e culto divino, che secondo il disegno e modello di Michelozzo si facesse il detto convento di S. Marco tutto di nuovo e amplissimo e magnifico, e con tutte quelle comodità che i detti frati sapessono tutte quelle comoultà ene i derti trati saprassono migliori disiderare. A che date principio il anno 1437, la prima cosa si fece quella parte che riaponde sopra il refettorio vecchio dirrimpetto alle stalle del duea, le quali fece già murare il duca Lorenso de' Medie; quel qual luogo furono fatte venti celle, messo il tetto, e al refettorio fatti i furnimenti di legname, e finito nella mamera che si sta ancor oggi. E per allora nen si

seguitò più oltre, per stare a vedere che fine dovesse avere una lite che sopra il detto convento aveva messo contra i frati di S. Marco »n maestro Stefano generale di detti Salvestrini ; la quale finita in favore de' detti frati di S. Mareo, si ricomineiò a seguitare la muraglia. Ma perchè la eappella maggiore stata edificata da ser Pino Bonaccorsi era depo venuta in una Donna de Caponsacchi e da lei a Mariotto Banchi, shrigata che fu sopra ciò non so che lite, Mariotto donò la detta cappella a Cosimo de Medici avendola difesa e tolta ad Agnolo detla Casa, al quale l'avevano o data o venduta i detti Salvestrini i e Cosimo all'incontro diede a Mariotto perciò einquecento scudi. Dopo avendo similmente comperato Cosimo dalla compagnia dello Spirito Santo il sito dove è oggi il coro, fit fatto la cappella, la tribuna, ed il coro eon or-dine di Michelozzo, e fornito di tutto punto l'anno 1439. Dopo fu fatta la libreria lunga braceia ottanta e larga diciotto tutta in volta di sopra e di sotto, e con sessantaquattro hauchi di legno di cipresso pieni di bellissimi libri. Appresso ai diede fine al dormentorio riducendolo in forma quadra, ed insomma al ebiostro , e a tutte le comodissime stanze di quel convento, il quale ai erede che sia il meglio inteso e più bello e più comodo per tanto che sia in Italia, merce della virtù ed industria di Michelozzo, che lo diede finito del tutto l'anno 1452. Dicesi ehe Cosimo spese in questa fabbries trentasci mila ducati, e che mentre si murò diede ogni anno ai frati trecentosessantasci ducati per il vitto loro : della pdificazione e sagrazione del qual tempio si leggono in uno epitaffio di marmo sopra la porta else va in sagrestia queste pa-

role: Cum hoc templum Marco Evangelistae dicatum magnificis sumptibus Cl. V. Cosmi Medicis tandem absolutum esset, Eugenius Quartus Itomanut Pontifex maxima Lardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum, aliorumque sacerdotum frequentia comitatus, id celeberrimo Epiphaniae die solemni more servato consecravit. Tum etiam quotannis omnibas, qui codem die festo annues statasque consecrationis ceremo-nias caste pieque celebraverint, viserintve temporis luendis peccotis suis debiti septem annos totidemque quadragesimas apostolica remisit au-

ctorilate & M. CCCC XIII. Similmente fece far Cosimo col disegno di Michelozzo il noviziato di S. Croce di Firenze, la cappella del medesimo, e l'entrata else va di chiesa alla sagrestia, al detto noviziato, ed atle scale del dormentorio; la bellezza, comodità, ed ornamento delle quali cose non è inferiore a niuna delle muraglie, per quanto ell' è, che fa-cesse fare il veramente magnifico Cosimo de'Medici, o che mettesse in opera Michelozso: ed oltre all'altre cose, la porta che fece di macigno, la quale va di chiesa ai detti luoghi, fu in que tempi molto lodata per la novità sua e per il frontespiaio molto ben fatto, non essendo allora se non pochissimo in uso l'imitare, come quella fa, le cose antiche di buona maniera. Fece aneora Cosimo de'Mediei con consiglio e disceno di Michelosso il palazzo di Cafaggiuolo in Mugello riducendolo a guisa di fortezza co'i fossi intorno, ed ordinò i poderi, le strade, i giardini, e le fontane con boschi altorno, ragnaie, e altre eose da ville molto onorate; e lontano due mielia al detto palazzo in un luogo detto il Bosco

a' frati fece col parere del medesimo Anire la fabbrica d'un convento per i frati de' Zoccoli di S. Francesco, else e cosa bellissima. Al Trebbio medesimamente fece, come si vede, molti altri acconcimi. E similmente lontano da Firense due miglia, il palazzo della villa di Careggi, che fu cosa magnifica e rices; dove Miebelozzo condusse l'acqua per la fonte ebe al presente vi si vede. E per Giovanni figliuolo di Corimo de' Medici fece a Fiesole il medesimo un altro magnifico ed onorato palazzo, fondsto dalla parte di sotto nella scoscesa del poggio con grandissima spesa, ma non senza grando ntile, avendo in quella parte da basso fatto volte, cantine, stalle, tinaie ed altre belle e comode abitazioni i di sopra poi oltre le camere, sale, ed altre stanse ordinaria, ve ue fece alcune per libri, e alcune altre per la musica; insomma mostro in questa fabbrica Michelozzo quanto valesse nell'architettura, perche oltre quello che si è detto, su murata di sorte, else ancorelie sia in su quel monte, non ha mai gettato un pelo. Finito questo palazzo, vi fece sopra a spese del medesimo la ebirsa e convento de trati di S. Girolamo quasi nella cima di quel monte. Fece il medesimo Michelonso il disegno e modello else mandi Cosimo in Jerusalem per l'ospisio else là fece edificare ai pellegrini che vanno al sepolero di Criato. Per la facciata ancora di S. Pietro in Roma mondò il disegno per sei finestre che vi si feciono poi con l'arme di Cosimo de'Medici, delle quali ne furono levate tre a'di nostri, e fatte rifare da Papa Paolo III con l'arme di casa Faruese. Dopo intendendo Cosimo che in Ascesi a S. Maria degli Angelisi pstiva d'acque con grandissimo incomodn de' popoli che vi vanno ogni anuo il primo di d'Agosto al perdono, vi manda Michelozzo, il quale condusse un'acqua che nascera a mezzo la costa del monte alla fonte, la quale ricoperse eon una molto vaga e ricca loggia posta sopra alcune colonne di pezzi con l'arme di Cosimo; e drento nel convento fece a'frati, pur di commesaione di Cosimo, molti accoucini utili: i quali poi il magnifico Lorenzo de' Medici rifece con maggior ornamento e più spesa, scendo porre a quella Madonna la sna immagine di cera che ancor vi ai vede. Fece aneo mattonare Cosimo la strada che va dalla detta Madonna degli Angeli alla città; nesi parti Micheloszo di quelle parti, che fece il disegno della cittadella vecchia di Perugia. Tor-nato finalmente a Firenze, fece al canto de Tornaquinci la essa di Giovanni Tornabuoni quasi in tutto simile al palazzo che aveva fatto a Co-simo, eccetto che la facciata non è di hozzi ne con cornici sopra, ma ordinaria. Morto Cosimo, il quole aveva amato Michelozzo quanto si può un caro amico amare, Piero suo figlinolo gli fece fare di marmo in S. Ministo in sul monte la eappella dov'e il Grocifisso, e nel mezzo tondo dell'arco dietro alla detta cappella intagliò Micheloszo un falcone di bassorilievo col diamante, impresa di Cosimo suo padre, ehe fu opera veramente bellissima. Disegnando dopo queste cose il medesimo Pietro de' Medici far la cappella della Nunsiata tutta di marmo nella chiesa de'Servi, volle che Michelusso già vecchio Intornn a ciò gli dicesse il parer suo, si perche molto amava la virtù di quell' uomo, si perche sspeva quanto fedele amico e servitor fusse stato a Cosimo suo padre. Il che avendo fatto Miche-loszo, lu dato eura di lavorarla a Pagno di Lapo Partigiani scultore da Fiesole, il quale in ciò

fare, come quello che in poco spazio volle molte cose racchiudere, ebbe molte considerazioni. Reggono questa cappella quattro colonne di marmo alte braccia nove in circa, fatte con canali doppi di lavoro corinto, e con le base e capitelli variamente intagliati e doppi di membra. Sopra le colonne posano architrave, fregio, e cornicione, doppi similmente di membri e d'intagli e pieni di varie fantasie, e particolarmento d'imprese e d'arme de'Mediei e di foglismi, Fra questo ed altre cornici fatte per nn altro ordine di lumi è un epitaffio grande, intagliato in marmo bellissimo. Di sotto per il cielo di detta cappella fra le quattro colonne è uno aparti-mento di marmo tutto intagliato e pieno di smalti lavorati a fuoco e di mussico in varie fantasie di color d'oro e pietre fini. Il piano del pavimento è pieno di porfidi, serpentini, mischi, e d'altre pietre rarissime con bell'urdine commene e compartite. La detta cappella si ebiude con nno ingraticolato intorno di cordoni di hronzo, con candellieri di sopra fermati in un ornamento di marmo, che fa bellissimo finimento al bronso ed ai candellieri, e dalla parte dinansi l'uscio che chiude la cappella e similmente di bronzo e molto bene accomodato. Lasció Pie-ro che fusse fatto un lampanaio intorno alla cappella di trenta lampadi d'argento, e così fut fatto i ma perche furuno guaste per l'assedio, il Sig. Duca già molti anni sono diede ordine che si rifacessero, e già n'è fatta la maggior parte, e tuttavia si va seguitando; ma non perciò si è restato mai, secondo che Insciò Piero, di avervi tutto quel numero di lampade accese, sebbene non sono state d'argento, dacché furono distrutte in poi. A questi ornamenti agginose Pagno un grandissimo giglio di rame che esce d'un vaso il quale posa in sull'angolo della cornice di leguo dipiuta e messa d'oro che tiene le lampade ; ma non però regge questa cornice sola così gran peso; pereiocche il tutto vien sostenutu ila duo rami del giglio ehe sono di ferro e dipinti di verde, i quali sono impiombati nell'angolo della cornice di marmo, tenendu gli altri che sono di raine sospesi in aria. La qual'opera fu fatta veramente con giudizio ed invenzione, onde è de-gna di essere, come bella e capricciosa, molto lodata. Accanto a questa cappella ne fece no' altra verso il chiostro, la quale serve per coro ai frati con finestre che pigliano il lume dal cortile, e lo danno non solo alla detta cappella, ma ancora, ribattendo dirimpetto in due fiue stre aimili, alla stanza dell'organetto che è ao canto alla cappella di marmo. Nella faccia del qual eoro e un armario grande, nel quale si serbano l'argenterie della Nunziata; ed in tutti questi ornamenti e per tutto è l'arute e l'im-presa de' Mediei. Fuor della eappella della Nuuziata e dirimpetto a quella fece il medesimo un luminario grande di bronzo alto broccia cinque ; ed all'entrar di chiesa la pila dell'acqua benedetta di marmo, e nel mezzo un S. Giovanni ehe è cosa bellission. Fece anco sopra il hanco, dove i frati vendono le candele, una meszi nostra Douna di marmo di mezzo rilievu col Figliuolo in braccio e grande quanto il naturale molto divota; e un'altra simile nell'opera di S. Maria del Piore dove stannu gli operai, Lavoro anco Pagno a S. Miniato al Tedesco alcune figure in compagnia di Dunato suo moestro essendo giovane; ed in Lucca nella elsiesa di S. Marlino feee una sepoltura di marmu dirimpetto alla cappella del Sagramento per M. Piero Nocera che v'è ritratto di naturale. Scrive nel vigesima quinto libro della sua opera il Filarete, che Prancesco Sforza quarto Duca di Milano donò al magnifico Cosimo de Mediei un bellissimo palazzo in Milano, e che egli permostrare a quel Duca quanto gli fusso grato si fatto ilono, non solo l'adornò riceamente di marmi e di legnami intagliati, ma lo free maggiore, con ordine di Michelozzo, che non era, hraccia ottantasette e mezzo, dove prima era braccia ot-tantagnattro solamente. Ed oltre ciò vi free dipignere molte cose, e particolarmente in una loggia le storie della vita di Traiano Imperatore. Nelle quali fece fare in alcuni ornamenti il ritratto d'esso Francesco Sforza, la Sig. Bianca aua consorte e duchessa, ed à figliuoli loro parimente con molti altri signori e grandi uomini, e similmente il ritratto d'otto imperatori ai quali ritratti aggiunse Michelozzo quello di Co-simo fatto di sua mano. E per tutte le stanze accomodò in diversi modi l'arme di Cosimo e la aus impresa del falconce diamante. E le dette pittnre furono tutte di mano di Vincenzio di Zoppa, pittore in quel tempo ed in quel paese di non piecola stima.

Si trova che i dasari cho spese Cosimo nella rectarizzione di guesto plazina, framon pagati estati di comita di sulla comita di comita di sulla comita di comita di sulla cini di comita di constituita di c

# VITA D'ANTONIO FILARETE E DI SIMONE

### SCULTOAL FIGRERTIES

Se Papa Eugenio IV quando deliberò fare di bronzo la porta di S. Pietro di Roma, avesse fatto diligenza in cercare d'avere nomini ercellenti per quel lavoro, siccome ne' tempi suoi arebbe agevolmente potuto fare, essendo vivi Filippo di ser Brunellesco, Donatello, ed altri artefici rari , non sarebbe stata condotta quell'opera in così sciaurata maniera, como olla si vede ne'tempi nostri. Ma forse intercenne a lui, come molte volte suole avvenire a una buona parte de' principi, che o non s'inteodono del-l'opere, o ne prendono pochissimo diletto. Ma se considerassono di quanta importanza sia il fare atima delle persone eccellenti nelle cose pubbliche per la fama che so ne lascia, non sarebbono certo così trasenrati ne essi ne i loro ministri ; perciocche chi s'impaccia con artefici vili ed toetti, da poca vita all'opere ed alla fama; senza che si fa ingluria al pubblico ed al secolo in che si è nato, credendosi risolutamente da chi vien poi, che se in quella eta si fossero trovati migliori maestri, quel principe ai sarebbo piottosto di quelli servito che degl'inetti e plebei. Essendo dunque creato pontefice l'anno 1431 Papa Eugenio IV, poiche intese che i Fiorentini facevano lare le porte di S. Giovanni a Lorenzo

mente di bronzo una di quelle di S. Pietro; ma perché non s' intendera di così fatte cose , ne diede eura ai suoi ministri ; appresso ai quali eb-bono tanto favore Antonio Filareto allora giovane e Simone fratello di Donato, ambi scultori fiorentini, che quell'opera fu allogata loro. Laonde messovi mauo, penarono dodici anni a finirla; e sebbene Papa Eugenio si fuggi di Roma e fu molto travagliato per rispetto de' coneili, coloro nondimeno che avevano la cura di S. Pietro fecero di maniera, che non fo quell'opera tralasciata. Fece dunque il Filarete in questa opera uno spartimento semplice di bassorilievo, cioc in ciascuna parte due figure ritte, di sopra di Salvatore e la Madonna, e di sotto S. Piero o S. Paolo, ed a pie del S. Piero in ginocchioni quel papa ritratto di naturale, Parimente sotto ciascuna figura è nos storictta del santo che è di sopra. Sotto S. Piero è la sua erocifissione e sotto S. Paolo la decollazione; e così sotto il Salvatore e la Madonna alcune azioni della vita loro. E dalla banda di dentro a piè di detta porta fece Antonio per suo capriccio una storietta di bronzu, nella quale ritrasse se e Simone ed i di-scepoli suoi, che con un asino carico di cose da godere vanno a spasso a una vigoa. Ma perchè nel detto spazio di dodici anni non lavoraronu sempre in sulla detta porta, fecero aneora in S. Pietro alenne sepolture di marmo di papi e cardinali, eke sono andate nel fare la chiesa nuova per terra. Dopo queste opere fu condotto Antonio a Milano dal Duca Francesco Sforza gonfalonier allora di S. Chiesa, per aver egli veslute l'opere sue in Roma, per fare, come fere, col disegno sup l'albergo de'poveri di Dio, che è uno spedale che serve per uomini e donne infermi, e per i putti innocenti nati non legittimamente. L'appartato degli uomini in questo luogo è per ogni verso, essendo in erore, braccia centosessanta ed altrettanto quello delle donne. La larghezza è braccia sedici, e nelle quattro quadraturo che circondano le oroci di ciascuno di questi appartati sono quettro cortili circondati di portici, logge, e stanze per uso dello spedalingo, uffiziali, serventi, e ministri dello spedale molto comodi ed utiliz e da una banda é un canale dove corrono continuamente acuno per servigi dello spedale, e per maemare con non piccolo utile e comodo di quel luogo, come si può ciascuno immeginare. Fra uno spedale e l'altro è un chiostro largo per un verso braccia quianta e per l'altro cento sessanta, nel mezzo del quale è la ebiesa in modo accomodata, cho serve all'uno ed all'altro appartato. E per dirlo brevemente, è questo luogo tanto ben fatta ed ordinato, che per simile non credo che oe sia un altro in tutta Europa. Fu, secondo che serive esso Filarete, messa la prima pietra ili questa fabbrica con solenne processione di tutto il elero di Milano, presente il Duca Francesco Sforza, la signora Biancamaria, e tutti i loro figliuoli, il Marchese di Mantova, e l'ambaseiador del Re Allouso d'Aragona con multi altri signori E nella prima pietra che fu messa ne'fondamenti, e così nelle medaglie erano queste parules Franciscus Sfortia Dus IV qui amissum per praecessorum obitum urbis imperium recupera-

vit, hoc munus Christi pauperibus dedit funda-

vitque moccouvu die xu April. Fureno poi dipinte nel piutico queste storie da maestro Vincenaio di Zoppa lombardo per non essersi trovato in

Ghiberti, venue in pensiero di voler fare simil-

que' paesi miglior macatro. Fu opera aneora del 1 simo Antonio la chiesa maggiore di Bergamo, fatta da lui con non maneo diligenza e giudizio che il sopraddetto apedale. E perche si diletto anco di scrivere, mentre che queste sue opere si facevano scrisse un libro diviso in tre parti; nella prima tratta delle misure di tutti gli edifizi, e di tutto quello fa bisogno a voler edificare; neila seconda del modo dell' edificare, ed in che modo si potesse fare nna bellisa comodissima città; nella terza fa nuove forme d'edifizi, mescolandovi così degli antichi come de' moderni: tutta la quale opera è divisa in ventiquattro iibri, e tutta storiata di figure di sua mano. E comreche alcuna cosa buona in essa si ritruovi, è nondimeno per lo più ridicola e tanto sciocca, che per avventura è nulla più. Fu de-dicata da lui l'anno 1464 al magnifico Piero di Cosimo de' Mrdici, ed oggl è fra le cose dell' ll-lustrissimo Sig. Duca Cosimo. E nel vero, se poiche si mise a tanta fatica, avesse almeno fatto memoris de' maestri de' tempi auni e dell' o loro, si potrebbe in qualche parte commendare; ma non vi se ne trovando se non poche, e quelle aparse senza ordine per tutta l'opera e dove meno bisognava, ha durato fatica, come si dice, per impoverire e per esser tenuto di poro giudi-zio in mettersi a far quello che non sapeva. Ma avendo detto pur assai del Filarete, e tempo oggimai che io toroi a Simone fratello di Donato, il quale dopo l'opera della porta fece di hronzo la sepoltura di Papa Martinu. Similmente fece alcuni getti che andsrono in Francia, e molti che non si sa dove siano. Nella chiesa degli Eemini al canto alla macine di Firenze, fece an Crocifisso da portare a processione, grande quar to il vivo, e perche fosse più leggiero, lo fece di sughero. In S. Felicita fece una S. Maria Maddalena lu penitenza di terra alta braccia tre e mezzo con bella proporzione, e con scoprire i mescoli di sorte, che mostrò d'intender molto bene la notomia. Livorò ne'Servi ancura per la compagnia della Nunziata ona lapida di marnio di sepoltura, commetteodovi dentro ona figura di marmo bigio e bianco a guisa di pittu-ra, sicrome di sopra si disse aver fatto nel Duomo di Siena Duccio Sanese, che fu multo lodata. A Prato il graticolato di bronzo della cappella della Cintola: a Forli fece aopra la porta della calunaca di bassorilievo una nostra Donna con due Angelli e per M. Giovanni da Riolo fece in S. Francesco la cappella della Trinità di mezzo rilievo; e a Rimini fece per Sigismondo Malatesti nella chiesa di S. Francesco la cappella di S. Sigismondo, -uella quale sono intagliati di marmo molti elefanti, impresa di quel Signore. A M. Bartolommeo Scamisci canonico della pieve d'Areszo mando ona nostes Donna col figliuolu in braccio di terra cotta e certi angeli di mezzo rilievu molto ben condotti, la quale e oggi in detta pieve appoggiata a una colonna. Per lo hattesimo similmente del rescovado d'Arezzu lavurò in alcune storie di hassorilievo un Cristo hattezzato da S. Giovanni. In Piorenza free di marmo la sepoltora di M. Orlando de' Medici nella chiesa della Nunaiata. Finalmente d'auni cinquantacinque rendo l'aoima al Signore che glie l'aveva data. Ne molto dopo il Filarete, essendu tornato a Roma, si mori d'anni sessantanove e fu sepolto nella Minerva, dove a Giovanni Foccora assai lodato pittore aveva fatto ritrarre Papa Eugenio, mentre al suo servi-

tio in Roma dimerera II firmto d'Antonio (2<sup>th</sup> as amon on le principio del un libra, dive lin-sena a rillicare. Fersono suoi discepsili Varrono e Nicolo Firorathi, che fessoo virino a Fon-quando egli conduser in Roma la Iesta di S. Antona je per ordine del medicato restaurano Tegoli qual dai fondamenti; col in S. Pietro Sena del Propositi del medicato restaurano Espaino del Propositi del medicato monta del espedito del medicato con la delta testa di S. Andona; vicino alla qual cappelli è la espoltare di deletto Papa Filo di mano di Pacella del Propositi d

### VITA DI GIULIANO DA MAIANO

SCULTORE & ARCHITETTO PIORESTIA

Non piccolo errore fanno que padri di fami-glia che non lasciano fare nella fanciullezza il corso della natura agl' ingegni de' figliuoli, e che non lasciano esercitarli in quelle facultà che più sono secondo il gusto loro. Perocche il volere volgerli a quello che non va loro per l'animo, è un cercar manifestamente che non siano mat eccellenti in cosa nessuna; essendo ehe si veilo quasi sempre, che coloro che non operano secondo la voglia loro, non fanno molto profitto in qualsivoglia eserciaio. Per l'opposito quelli che seguitano lo instinto della natura vengono il più delle volte eccellenti e famosi nell'arti che fanoo, come si conobbe chiaramente in Giuliano da Maiano, il padre del quale essendo luo-gamente vivuto nel poggio di Fiesole, dove si dice Maiano, con lo eserciziu di squadratore di pietre, si condosse finalmente in Piorenza, slove feee una hottega di pietre lavorate, tenendo-la fornita di que lavori che sogliono improvvisamente il più delle volte venire a bisogno a chi fabbrica qualche cosa. Standosi dunque in Firenze, gli nacque Giuliano, il quale, perche parve col tempo al padre di buono ingegno, disegno di farlo notaio, parendegli che lo scarpellare, come aveva fatto rgli, fusse troppo faticoso esercizio e di non molto utile; ma non gli venne ciò fatto; perché sebbene andò un pezzo Gioliano alla arnola di grammatica, non vi rbhe mai il capo, e per consegueum non vi fece frutto nessunn; anzi foggendosene più volte, mostrò d'aver tutto l'animo volto alla scultura, sebbene da principio si mise all'arte del le gnaiuolo e diede opera al disegno. Diersi che con Giusto e Mioore maestri di tarsie lavoro i banchi della sagrestia della Nunziata, e similmente quelli del coro che è allato alla cappella, e molte cose nella badia di Fiesole ed in S. Marco, e che peresò, acquistatosi nome, fo chia-mato a Pisa, dove lavorò in Duomo la sedia che è accanto all'altae maggiore, dove stanno a sedere il sacerdote e diacono e suddiacono quando si canta la messa; nella spallicra della quale fece di tarsia con legni tinti ed ombrati i tre profeti chevi si veggiono. Nel che farc, servendosi di Guido del Servellino e di maestro Domenico di Mariotto legnainoli pisani, insegno loro di maniera l'arte, che poi feciono così d'in taglio come di tarsia la maggior parte di quel coro, il quale a'mostri di è stato finito, ma con assai miglior maniera, da Battista del Cervelliera Pisano, uomo veramente ingegnoso e sofistico. Ma tornando a Giuliano, egli fece gli armari della sagrestia di S. Maria del Fiore, che per cosa di tarsia e di rimessi furono tenuti in quel tempo mirahili. E così seguitando Giuliano d'attender alla tarsia, ed alla scultura ed architettura, mori Filippo di ser Brunellesco; onde messo dagli operai io luogo auo, inerostò di marmo sotto la volta della espola le fregiature di marmi bianchi e neri che sono intorno agli occhi. Ed in sulle cantonate fece i pi-lastri di marmo, sopra i quali furono messi poi da Baccio d'Agnolo l'architrave, fregio e cornice, come di sotto si dirà. Vero è che costui, per quanto si vede in alcuni disegni di sua mano che sono nel nostro libro, voleva fare attro ordine di fregio, cornice, e ballatoio, con alcuni frontespizi a ogni faccia dell'otto della capola, ma non ehbe tempo di metter ciò in opera, perche traportato dal lavoro d'oggi in domani, si morl. Ma innanzi che ciò fosse, andato a Napoll, fece a Poggio reale per lo re Alfonso l'ar-chitettura di quel magnifico palazzo con le belle fonti e condotti che soco nel cortile. E nella eittà similmente e per le case de'gentilnomini e per le piazze fece disegni dimolte fontane con belle e capricciose invenzioni. Ed il detto palazzo di Poggio reale fece tutto dipignere da Piero del Donzello e Polito suo fratello. Di scultura parimente fece al detto re Alfonso, allora Duca di Calavria, nella sala grande del castello di Napoli sopra una porta di dentro e di fuori storie di hassorilievo, e la porta del castello di marmo d'ordine corintio con infinito numero ili figure, e diede a quell'opera forma d'arco trionfale, dove le storie ed aleune vittorie di quel re sono scolpite di marmo. Fece similmente Giuliano l'oroamento della porta Capovana, ed in quella molti trofei variati e bellio onde meritò che quel re gli portasse grand'amore, e ri-munerandolo altamente delle fatiehe, adagiasse i suoi discendenti. E perché aveva Giuliano insegnato a Benedetto suo nipote l'arte delle taraie, l'architettura, e a lavorar qualche cosa di marmo. Benedetto si stava in Fiorenza attendendo a lavorar di tarsia, perchè gli apportava maggior guadagno che l'altre arti non facevano, quando Giuliano da Marco Antonio Rosello aretino segretario di Papa Paolo II fu chiamato a Roma al servisio di quel pontefice; dove anda-to, gli ordinò nel primo cortile del palazzo di S. Pietro le logge di trevertino con tre ordini di colonnezia prima nel piano da hasso, dove sta oggi il piombo ed altri uffizi, la seconda di sopra, dove ata il Datario ed altri prelati; e la terza ed ultima, dove sono le stanze che rispoodono io sul cortile di S. Pietro, le quali adoroò di palchi dorati e d'altri ornamenti. Furono fatte similmente col sno disegno le logge di marmo dove il papa da la henedizione; il che fu lavoro grandusimo, come ancor ogci si vede. Ha quello che egli fece di stupenda maraviglia più cho altra cosa, fu il palazzo che fece per quel papa insieme con la chiesa di S. Marco di Roma, dove andò una infinità di trevertini else furono cavati, secondo ehe si diec, di certe vigne vicine all'arco di Costantino, che venivano a casere contrafforti de'fondamenti di quella parte del colosseo ch'e oggi rovinato, forse per aver al-lentato quell'edifizio. Fu dal medesimo papa mandato Giuliano alla Madonna di Loreto, dove

rifondò e fece molto maggiore il corpo di quella eltiesa, ebe prima era piccola e sopra pilastri alla salvatica, ma non andò più alto ehe il cordone ehe vi era; nel qual luoro condusse Benedetto suo nipote, il quale, come ai dirà, voltò pedetto suo nipote, il quale, come as una, votto poi la cupola. Dopo essendo forzato Giuliano a tornare a Napoli per finire l'opere incominciate, gli fu allogata dal re Alfonso una porta vicina al castello, dove andavano più d'ottanta figure, le quali aveva Benedetto a lavorac in Fiorenza; ma il tutto per la morte di quel re rimase imerfetto, e ne sono aneors aleune reliquie in Fiorenza nella Misericordia, e alcune altre n'e-rano al canto alla macina a'tempi nostri, le quali non so dove oggl si ritrovino. Ma innanzl ehe morisse il re, mori in Napoli Giuliano di età di settanta anni, e fu con ricche esequie molto onorato, avondo il re fatto vestire a bruno einquanta uomini che l'accompagnarono alla sepoltura, o poi dato ordine che gli fusse fatto un sepolero di marmo. Rimase Polito nell'avviamento suo, il quale diede fine a'escali per l'aeque di Poggio reale; e Benedetto attendendo pol alla senitura i passò in eccellenza, come si dira, Giuliano suo sio, e fu concorrente nella giovanezza sua d'uno scultore che faceva di ter-ra, chismato Modanino da Modena, il quale la-vorò al detto Alfonso una Pietà con infinite figure tonde di terra cotta colorite, le quali con grandissima vivacità furono condotte e dal re fatte porre nella eliesa di Monte Oliveto di Napoli, monasterio in quel lengo onoratissimo nella quale opera è ritratto il detto re in ginoeehioni, il quale pare veramente più che vivo; onde Modanino iu da lui con grandissimi premi rimunerato. Ma morto che fu, come si è detto, il re. Polito e Benedetto se ne ritornarono a Piorenza, dove non molto tempo dopo se n'ando Polito dietro a Giuliano per sempre. Furonn le sculture e pitture di costoro circa gli anni di nostra salute 1447.

# VITA DI PIETRO DELLA PRANCESCA

OAL SORGO A & SEPOLCRO PITTURE Infelici sono veramente coloro che affaticandosi negli studi per giovare altrul e per Issciare di sè fama, non sono lasciati o dall' infirmità o dalla morte aleuna volta condurre a perfezione l'opere che hanno eomineiato. È bene spesso avviene che lasciandole a poco meno che finite o a huon termine, sono usurpate dalla pressin-zione di coloro che cercano di ricoprire la loro pelle d'asino con le osorate apoglie del leone. E sebbece il tempo, il quale si dice padre della verità, a tardi o per tempo manifesta il vero, non è però che per qualche spazio di tempo non sia defraudato dell'onore che si deve alle sue fatiche colni ehe ha operato; come avvenne a Piero della Francesca dal Borgo a S. Sepolero. Il quale essendo stato tenuto maestro raro nelle difficultà de' corpi regolari, e nell'aritmetica e geometria, non potette, sopraggiunto nella vecchiezza della cecità corporale e dalla fine della vita, mandare in luce le virtuose fatiehe sue ed i molti libri scritti da lui, i quali nel Borgo su a patria anear si conservano. Schhene colui che doveva con tutte le forze ingegnarsi di accrescergli gloria e nome, per aver appreso da lui tutto quello che sapeva, come empio e maligno cercò d'annullare il nome di Piero suo precet-

tore, e usurper quell'onore, che a colui solo si | braccio d'allezza, si dimostra tutta la langhezza doveva per sè stesso, pubblicando sotto sno nome proprio, eice di fra Luca dal Borgo, tutte le fatache di quel huon vecchio, il quale, oltre le scienze dette di sopra, fo eccellente nella pittura. Nacque costni nel Borgo a S. Sepolero, che oggi è città ma non già allora, e chiamossi dal nome della madre della Francesca, per es-sere ella restata gravida di lui quando il padre e suo marito mori, e per essere da lei stato allevato e aiutato a pervenire al grado che la aua buona sorte gli dava, Attese Piero nella sua giovanezza alle matematiche, ed ancora cho di anni quindici fusse indiritto a essere pittore, non si ritrasse però mal da quelle: anzi facendo maraviglioso frutto ed in quelle e nella pittura, fu adoperato da Guidobaldo Feltro duea vecchio d'Urbino, al quale fece molti quadri di fignre piccolo bellissimi, che sono andati in gran parte male în più volte che quello Stato è stato tra-vagliato dalle guerre. Vi si conservarono nondimeno alcuni suoi scritti di cose di geometria e di prospettive, nelle quali non fu inferiore a niuno de tempi suoi ne forse che sia state in altri tempi giammai, come ne dimostrano tutto l'opere aue piene di prospettive, e particolar-mente un vaso in modo tirato a quadri e facce, ebe si vede dinanzi, di dietro, edaglilati il fondo e la boccas il che è certo cosa stupenda, avendo in quello sottilmente tirato ogni minnzia e fatto scortare il girare di tutti que'circoli con molta grazia. Laonde acquistato che si ebbe in quella corte credito o nome, volle farsi conoscere in altri luoghi; onde andato a Pesaro ed Ancona, in sul più bello del lavorare fu dal duca Borso chiamato a Ferrara, dove nel palazzo dipinse molte camere, che poi furono rovinate dal duca Ercole vecchio per ridurre il palazzo alla moderna; di manierache in quella città non è rimaso di man di Piero se non una cappella in S. Agostino lavorata in fresco, ed anco quella è dalla umidità mal condotta. Dopo essendo condotto a Roma per Papa Niccola V, lavorò in palazzo due storie nelle camere di anpra a concorreoza di Bramante da Milano, le quali furono almilmente gettate per terra da Papa Giulio II perebe Raffaello da Urbino vi dipignesse la prigionia di S. Piero, ed il miracolo del corporale di Bolsena, insieme con alcune altre che aveva dipinte Bramantino pittore eccellente de' tempi snoi. E perche di costui non posso scrivere la vita ne l'opere particolari per essere andate male, non mi parrà fatica, poiebe viene a proposito, far memoria di costui, il qualo nello dette opere ebe furono gettate per terra aveva fatto, secondo cho ho sentito ragionare, alcune teste di naturale al belle e al ben condotte, che la sola parola mancava a dar loro la vita. Delle quali teste na sono assai venute in Ince, perche Raf-faello da Urbino le fece ritrarre, per avere l'efraetto da Urbino le tece ritrarre, per aver l'ef-figie di coloro che tutti furono gran personaggi, perche fra essi era Niccolò Fortebraccio, Carlo VII re di Francia, Antonio Colonna principe di Salerno, Francesco Carmagnuola, Giovanni Vitellesco, Bessarione cardinale, Francesco Spinola, Battista da Ganneto, i quali tutti ritratti fu-rono dati al Giovio da Giulio Romano discepolo ed erede di Raffaello da Urbino, e dal Giovio posti nel suo musco a Como. Iu Milano sopra la porta di S. Sepolero ho veduto un Cristo morto di mano del medesimo fatto in iscorto, nel quale ancorache tutta la pittura non sia più che un

dell' impossibile fatta con facilità e con giudizio-Sono ancora di sua mano in detta città in casa del marchesino Ostanesia camere e logge con molte cose lavorate da lui con pratica e grandissima forza negli scorti delle figure; e fuori di porta Vorsellina vicino al castello dipinse a certe stalle oggi rovinate e guaste alcuni servidori che strigliavano cavalli, fra I quali n'era uno tanto vivo e tanto ben fatto, che nn altro cavallo, tenendolo per vero, gli tirò molte coppie di cal-ci. Ma tornando a Piero della Francesca, finita a Roma l'opera sna, se ne tornò al Borgo, essendo morta la madre; e nella pieve fece a fresco den-tro alla portadel mezzo due santi che sono tennti cosa bellissima. Nel convento de' frati di S. Agostino dipinse la tavola dell'altar maggiore che fu cosa molto lodata: ed in fresco lavoro nna nostra Donna della misericordia in una compagnia, ovvero come essi dicono, confraternita; e nel palazzo de conservadori una resurrezione di Cristo. la quale è tennta dell'opere che sono in detta città e di tutte le sue la migliore. Dipinse a S. Maria di Loreto in compagnia di Domenico da Vinegia il principio d'un'opera nella volta della sagrestia; ma perché temendo di peste la lasciarono imperfetta, ella fu poi finita da Luca da Cor-tona discepolo di Piero, come si dirà al suo luogo. Da Loreto venuto Piero in Arezzo dipinse per Luigi Bacci cittadino aretino in S. Francesco la loro cappella dell'alter maggiore, la volta della quale era già stata cominciata da Lorenzo di Bicci, nella quale opera sono atorie della oro-ce, dacche i figlinoli d'Adamo sotterrandolo, gli pongono aotto la lingna il seme dell'albero, di che poi nacque il detto legno, insino all'esaltàziono di essa croce fatta da Eraclio Imperadore, il quale portandola in su la spalla a piedi e scalzo, entra con essa in lerusalem; dove sono molte belle considerazioni e attitudini degne d'esser lodata, come verhigrazia gli ahiti delle donnedella roina Saba condotti cou maniera dolce e nuova, molti ritratti di naturale antichi e vivissimi, un ordine di colonne corintie divinamente misurate, un villano che, appoggiato con le mani in su la vanga, sta con tanta prontezza a udire parlare S. Elena mentre le tre 'croei si dissotterrano, che non è possibile migliorarlo. Il morto ancora è benissimo fatto che al toccar della Croce resuscita, e la letizis similmente di S. Elena, con la maraviglia de' circostanti che a'inginocehiano ad adorare. Ma sopra ogni altra considerazione e d'ingegno e d'arte e lo avere dipinto la notte ed un angelo in iscorto, che venendo a capo all'ingiù a portare il segno dolla vittoria a Costantino che dorme in un padiglione guardato da un cameriere e da alenni àrmatl oscurati dalle tenebre della notte, con la stessa luce ana illumina il padiglione, gli armati, e tutti i dintorni con grandissima discrezione; percha Piero fa conoscere in questa oscurità, quanto importi imitare le cose vere, o lo an-darle togliendo dal proprio: il che avendo egli fatto benissimo, ha dato cagione ai moderni dl seguitario, e di venire a quel grado sommo dove si veggiono ne' tempi nostri le cose. In questa medesima storia espresse efficacemente in una battaglia la paura, l'animosità, la destrezza, la forza, e tutti gli altri affetti che in coloro si possono considerare ebe combattono; e gli accidenti parimente, con una strago quasi ineredi-bile di feriti, di cascati, e di morti: ne'quali per

avere Piero contraffatto in fresco l'armi che lustrano, merita lode grandissima, non meno che per aver fatto nell'altra faccia, dove è la foga e a sommersione di Massenzio, un gruppo di cavalli in iscorcio così maravigliosamente condotti, che rispetto a que tempi si possono chiamare troppo belli e troppo eccellenti. Fece in questa medesima storia un mezzo ignudo e mezzo vestito alla saraeina sopra un cavallo secro, molto ben ritrovato di notomia poco nota nell'età sua. Onde meritò per quest'opera da Luigi Bacci (il quale insieme con Carlo ed altri snoi fratelli e molti Aretini, che fiorivano allora nelle lettere, quivi intorno alla decollazione d'un re ritrasse) essere largamente premiato, e di essere, aiecome fu poi sempre, amato e reverito in quella eitta, la quale aveva con l'opere sue tanto illuatrata. Fece anco nel vescovado di detta città una S. Maria Maddalena a fresco allato alla por-ta della sagrestia, e nella compagnia dalla Nunzista fece il segno da portare a processione. A S. Maria delle Grazie fnor della terra in testa d'un chiostro la una sedia tirata in prospettiva un S. Donato in pontificale con certi putti, e in S. Bernardo ai monaci di monte Oliveto nn San Vincenzo in una nicchia alta nel muro che è molto dagli artefici stimato. A Sargiano Inogo de'frati Zoccolanti di S. Francesco fuor d'Arezzo dipinse in nna cappella un Cristo che di notte ora nell'orto bellissimo. Lavorò ancora in Perugia multe cose che in quella città si veggiono ; come nella chiesa delle donne di S. Antonio di Pados in una tavola a tempera una nostra Donna col figliuolo in grembo, S. Francesco, S. Liaabetta, S. Gio. Battista, e S. Antonio da Padoa: e di sopra una Nunziata bellissima con un angelo ehe par proprio che venga dal cielo, e che è più, una prospettiva di colonne che diminuiscono, bella affatto. Nella predella in istorie di figure piccole è S. Antonio che risuscita un putto, S. Lisabetta elle salva un fanciullo cascato in un porzo, e S. Francesco che riceve le sti-mate. In S. Ciriaco d'Ancona sil'altare di San Ginseppe dipluse in una storia bellissima lo sposalizio di nostra Donna.

Fn Piero, come si è detto, studiosissimo dell'arte, e si esercitò assai nella prospettiva, ed ebbe buonissima cognizione d'Euclide, in tanto che tutti i migliori giri tirati ne corpi regulari, egli meglio che altro geometra intese, ed i maggior lumi che di tal cosa ci siano sono di sua ano; perche maestro Luca dal Borgo frate di S. Francesco, ehe scrisse de'corpi regolari di geometria, fa suo discepoloj e venuto Piero in vecchiezza ed a morte, dopo avere scritto molti libri, maestro Luca detto, usurpandoli per se atesso li fece stampare come auol, essendogli pervenuti quelli alle mani dopo la morte del maestro. Usò assai Piero di far modelli di terra, ed a quelli metter sopra panni molli con infinità di pieghe per ritratti e servirsene. Fu di-scepolo di Piero Lorentino d'Angelo aretino, il quale imitando la sua maniera, fece in Aresso molte pisture, e diede fine a quelle che Piero lasciò, sopravvenendogli la morte, imperfette. Feor Lorentino in fresco vicino al S. Donato che Piero lavorò nella Madonna delle Gratie alenne storie di San Donato, ed in molti altri luoghi di quella città e similmente del contado moltissime cose, e perehe non si stava mai e per aiutare la sus famiglia, ehe in que tempi era molto povera. Dipinse il medesimo nella

detta chiesa delle Grazie una storia, dove pap Sisto IV in mezzo al cardinal di Mantoa ed al eardinal Piccolomini, che fu poi papa Pio III, concede a quel luogo nn perdono; nella quale storia ritrasse Lorwnino di naturale e ginocehioni Tommaso Marzi, Piero Traditi, Donato Rosselli, e Giuliano Nardi, tutti cittadini aretini ed nperai di quel lungo. Pece ancora nella sala del Palazzo de Priori ritratto di naturale Galeotto eardinale da Pietramala, Il vescovo Guglielmino degli Ubertini, M. Angelo Albergotti dottore di legge, e molte altre opere che sono sparse per quella eittà. Dicesi che essendo vicino il carnovale, i figliuoli di Lorentino lo pregavano che ammazzasse il porco, siccome al costuma in quel paese; e elie non avendo egli Il modo da comprarlo, gli dicevano: Non avendo danari, come farete habbu a comperare il porco? A che rispondeva Lorentino: Qualche santo ci aiuterà. Ma avendo ciò detto più volte, e non comparendo il porco, n'avevano, passando la stagione, perduta la speranza, quando finalmente gli capito alle mani un contadino dalla Pieve a Quarto, che per sodisfare un voto voleva far di-pignere nn S. Martino, ma non aveva altro asargnamento per pagare la pittura, che un porco che valeva cinque lire. Trovando costni Lorentino, gli disse che voleva fare il S. Martino, ma elie non aveva altro assegnamento che il porco. Convenutisi dunque, Lorentino gli fece il santo, ed il contadino a lui menò il porco; e così il santo provvide il porco ai poveri figliuoli di questo pittore. Fu sno discepolò ancora Piero da Castel della Pieve che fece un arco sopra San Agostino, ed alle monache di S. Caterina d' Arezzn un S. Urbano, oggi ito per terra per rifare la chiesa. Similmente fu suo creato Luca Signorelli da Cortona, il quale gli fece più che tutti gli altri onore. Piero Borghese, le cui pitture furono intorno agli anni 1458, d'anni sessanta per un catarro accecò, e così visse insino all'anno ottantasci della sua vita. Lasciò nel Borgo bonissime facultà ed alcune case che egli stesso si aveva edificate, le quali per le parti furono arse e rovinate l'anno 1536. Pu sepolto nella chicsa maggiore, che già fu dell'ordine di Camalduli ed oggi è vescovado, onoratamente da' snoi cittadini. I libri di Piero sono per la maggior parte nella libreria del secondo Federigo duca d'Urbino, e sono tali, else meritamente gli hanno acquistato nome del miglior geometra che fusse ne' tempi snoi.

# VITA DI FRA GIOVANNI DA FIESOLE BELL'ORDINE DE' FRATI PREDICATORI PITTORE.

Frate Giovanni Angelico da Fiendo, il quale tal secolo chiamato Guido, estanto Guido, estanto Guido, estanto Guido, estanto Guido, estanto Guido, estanto de del tale del consistente del composito del consistente del consis

arcolo. La qual cosa quanto ai bunni succede fe-liormente, tanto per lo contrario riesce a chi si fa religioso per altro fine, misera veramente ed infelice. Sono di mano di fra Giovanni nel suo convento di S. Marco di Firenze alconi libri da coro miniati tanto belli, che non si paù dir più, ed a questi simili sono alcuni altri che lasciò in S. Domenico da Fiesole con incredibile sliligenza lavorati. Ben è vero che a far questi fu aiutato da un suo maggior fratello che era similmente miniatore ed assai esercitato nella pittura. Una delle prime npere che facesse questo buon Padre di pittura, fu nella Certosa di Fiorenza una tavola che fu posta nella maggiar cappella del cardinale degli Acciaiuoli, dentro la quale è una nostra Donna col figliuolo in hraccio e con aleunl angeli a' piedi che suonano e cantano malto belli, e dagli lati sono S. Lorenzo, S. Maria Maddalena. S. Zanohi, e S. Benedetto; e nella predella anno di figure piccole storiette di que'santi fatte con infinita ditigenza. Nella erociera di detta cappella sono due altre tavole di mano del medesima, in una è la incoronazione di nostra Donna, e nell'altra una Madonna con due santi, fatta: eon azzurri oltramarını bellissimi. Dipinse dopo nel tramezzo di S. Maria Novella in fresco accanto alla porta dirimpetta al coro S. Domenico, S. Caterina da Siena, e S. Piero martire, ed alenne storiette piccole della esppella dell'inco-ronazione di nostra Donna nel detto tramezzo. In tela fece nei portelli che chiudevano l'organo vecchin una Nunsiata, che è oggi in convento dirimpetto alla porta del dormantario da basso fra l'un chiostro e l'altro. Pu questn Padre per i meriti suoi in moda amato da Cosimo de' Medici che avendo egli fatto murare la chiesa e convento di S. Marco, gli fece dipignere in una faccia del capitolotutta la Passione di Gesù Cristo, e dall'unn de' lati tutti i santi che sono stati capi e fondatori di religioni, mesti e piangenti a piè della eroce, e dall'altro un S. Marco Evangelista intorno alla madre del figliuol di Dio venutasi meno nel vedere il Salvatore del mondo crocifisso; intorno alla quale sono le Marie che tutte dolenti la sostengono e i SS Cosimo e Damiano, Dicesi che nella figura del S. Cosimo fra Giovanni ritrasse di naturale Nanni d'Antonio di Banco scultore ed amico suo. Di sotto a quest'opera fece in on fregio sopra la spalliera un albero che ha S. Dnmenico a'piedi, ed in certi tondi che circondann i rami tutti i papi, cardinali, vescovi, santi e maestri in teologia che aveva avnto insinn allora la religione sua de' frati Predicatori. Nella quale opera, siutandolo i frati con mandare per essi in diversi luoghi, fece molti ritratti di naturale, che farono questi: S. Domenico in mezzo che tiene i rami dell'albero, Papa Innocenzio V Franzese, il beato Ugone prima cardinale di quell'ordine, il beato Paolo Piorentino patriarca, S. Antoninn arcivescovn fiorentino, il Giordann Tedesco secondo generale di quell'ordine, il besto Niccoto, il beato Remigio Fiorentino, Boninsegnn l'iorentina martire, e tutti questi sono a man destra; a sinistra poi Benedetto II Trivisasano, Giandomenico cardinale florentino, Pietro da l'alude patriarea ierosolimitano, Alberto Magnn Tedesco, Il beatn Raimondo da Catalogna terzo generale dell'ordine, il beata Chiaro Fiorentino provinciale romano, S. Vincenzio di Valenza, e il beatn Bernardo Finrentino; le quali tutte teste sono veramente graziose e molto belle. Fece poi nel primo chicutro sopra certi messi a nico sono del medesimo; e in S. Trinita una

tondi malte figure a fresco bellissime, ed un Crocifiaso con S. Domenico a'piedi molto lodato: e nel dormentorio, oltre multe altre cose per le celle e nella facciata de muri, una storia del Testamento nnovo, bella quanto più non si può dire. Ma particolarmente è bella a maraviglia la tavola dell'altar maggiore ili quella chiesa . perché oltre che la Madonna muove a divozione chi la guarda per la semplicità sus, e che i santi che le sono intorno sono simili a lei, la predella nella quale sonn storie del martirio di S. Cosimo e Domiano, e degli altri è tanto ben fatta. che nnn à possibile immaginarsi di poter veder mai cosa latta con più deligenza, ne le più slelicate o meglin intese figurine di quelle. Dipinse similmente a S. Domenico di Fiesole la tavota dell'altar magginre : la qual perché forse pareva che si guastasse, è stata ritocca da altri maestri e peggioratas ma la predella ed il ciborio del Sacramento sonosi meglio mentenuti, ed infinite figurine che in una gloria celeste vi si vergiono sono tanto belle, che paionn veramente di para-In una cappella della medesima chiesa à di sua mann iu une tavela le nostra Donne annunziata dall'Angelo Gahbriello, con un profila di viso tanto devoto, delicato, e ben fatto, che par veramente non da un uomo, ma fatin in paradiso je nel campo del paese è Adamo ed Eva, che foronn eagione che della Vergine incarname il Redentore. Nella predella anoura sono alcune storiette bellissime. Ma sopra tutte le cose che fece fra Giovanni, avanzò se stesso e mostrò la somma virtù sna e l'intelligenza dell'arte in una tavola che è nella medesima elsiesa allato alla porta entrando a man manea, nella quale Gesti Cristo incorona la nostra Donna in mezzo a un coro d'angelie in fra una multitudine influita di santi e sante, tanti in numero, tanto ben fatti, e con si varie attitudini e diverse arie di teste, che incredibile piacere e dolcezza si sente in guardarle; anzi pare che que spiriti beati nnn possino esse re in cieln altrimente, o per meglio dire, se aves-sero corpo, non potrebbono, perciocche tatti i santi e le sante che vi sono nun solo sonn vivi e con arie delicate e dolei, ma tutta il colorito di quell'opera par che sin di mann di un santn o d'un angelo, come sonn ; unde a gran ragione fu sempre chiamatu questo da ben religioso frate Giovanni Angelico. Nella predella poi le sto-rie che vi sono della nostra Donna e di S. Domenico sono in quel genere divine, e lo per me posso con verità affirmare, che non veggin mai questa opera che non mi paia cosa nuova, ne me ne parto mal sasin. Nella cappella similmen-te della Nunziata di Firenze, che fece fare Piero di Cosimo de' Medici, dipinse gli sportelli del-l'armario dove stannn l'argenterie, di figure pie-cole condotte con molta diligenza. Lavorò tante cose questo padre che sono per le case de'oittadini di Firenze, che in restn qualche volta maravigliata, come tanto e tanto brue patesse, ezlandio in molti anni, condurre perfettamente un uoma solo. Il molta reverendo Don Vincensio Borghins spedslingo degl' Innocenti ha di mano di questo padre una nostra Donna piccola bellissima, e Bartolommeo Gondi, amatore ili queste arti al pari di qualsivoglia altro gentiluomo, ha un quadro grande, un piecolo, cil una croce di mano del medesimo. Le pitture ancoro che soun'nell' arco sopra la porta di S. Dome-

180 tavola della sagrestia dove è un deposto di croce, nel quale mise tanta diligenza che si può fra le migliori cose che mai facesse annoverare. In S. Francesco fuor della porta a S. Miniato e una Nunziata, e in S. Maria Novella, oltre alle cose dette, dipinse di storie piccole il cereo pa-aquale ed alcuni reliquieri che nelle maggiori solennità si pongono in sull'altare. Nella badia della medesima città fece sopra nna porta del chiostro un S. Benedetto che acceuna ailenzio. Fece a' Linaiuoli una tavola che è nell'uffizio dell'arte loro; e in Cortona un archetto sopra la porta della chiesa dell'ordine suo, e simil-mente la tavola dell'altar maggiore. In Orvieto cominciò in una volta della cappella della Madonna in duomo certi Profeti, che poi furono finiti da Luca da Cortona. Per la compagnia del Tampio di Firenze fece in una tavola un Cristo morto, e nella chiesa de'monaci degli Angeli un paradiso ed un inferno di figure piccole, nel quale con bella osservanza fece i beati belliasimi e pieni di giubbilo e di celeste letizia, ed i dannati apparecebiati alle pene dell'inferno in varie guise mestissimi, e portanti nel volto impresso il peccato e demerito loro; i beati si veggiono entrare celestemente ballando per la porta del paradiso, ed i dannati dai demoni all'inferno nell' eterne pene strasoinati. Questa opera e in detta chiesa audando verso l'altar maggiore a man ritta , dove sta il sacerdote , quando si cantano le messe, a sedere. Alle monache di S. Pietro martire che oggi stanno nel monasterio di S. Felice in piarza, il quale era dell'ordine di Camaldoli, fece in una tavola la nostra Donna, S. Gio, Battista, S. Domenico, S. Tommaso, e S. Piero martire con figure piccole assai. Si ve-de aneo nel trameszo di S. Maria Nuova una tavola di sua mano. Per questi tanti lavori, essendo chiara per tutta Italia la fama di fra Gio-vanni, Papa Niccola V mandò per lui, ed in Ro-ma gli fece fare la cappella del palazzo, dove il papa ode la messa, con un deposto di eroce ed alcune storie di S. Lorenzo bellissime, e miniar alcuni libri, che aono bellissimi, Nella Minerva ce la tavola dell'altar maggiore ed una Nunziata, ehe ora è accanto alla cappella graode appoggiata a un muro. Pece anco per il detto pa-pa la cappella del Sagramento in palazzo, che fu poi rovinata da Paolo III per dirizzarvi le acale, nella quale opera, che era eccellente in quella maoiera aus, aveva lavorato in fresco alcune storie della vita di Gesti Cristo, e fattovi molti ritratti di naturale di persone segnalate di que' tempi, i quali per avventura sarebbono oggi perduti, se il Giovio non avesse fattone ricavar questi per il suo museo: Papa Niccola V, Federigo Imperatore ebe in quel tempo venne in Italia, frate Antonio che fu poi arcivescovo di Firenze, il Bondo da Forli, e Ferrante d'Aregona. E perche al papa parve fra Giovanni, alccome era veramente, persona di santissima vita, quieta e modeata, vacando l'arcivescovado în quel tempo di Firense l'aveva giudicato degno di quel grado, quando intendrado ciù il detto frate, supplicò a sua Santità che provvedesse d'un altro, percioeché non el sentiva atto a governsr popoli j ma che ayendo la sua religiore un frate amoreno de sperano la sua reli-giore un frate amoreno de de poreri, dottissimo, di governo, e timorato di Dio, sarebbe in lui molto meglio quella dignità collocata che in se. Il papa sentendo ciò e ricordandosi che quello che diceva era vero, gli fece la grazia libera-

mente ; e così fu fatto aroivescovo di Fiorenza frate Antonio dell'ordine de'Predicatori, uo veramente per santità e dottrina ehiarissimo, ed insomma tale, che meritò che Adriano VI lo canonizzasse a'tempi nostri. Fu gran bonta quella di fra Giovanni, e nel vero eosa rarissima, concedere uns dignità ed uno onore, carico così grande a se offerto da un sommo Pontefice, a colni che egli con buon occhio e sincerità di euore ne giudieò molto più di se degno. Apparino da questo santo uomo i religiosi de'tempi nostri a non tirarsi addosso quei carichi ebe degramente non possono sostenere, ed a ceder-gli a coloro ene dignissimi ne sono. E volesse Dio, per tornare a fra Giovanni, sia dette con pace de'huoni, ebe così spendessere tutti i re-ligiosi uomini il tempo, come fece questo padre veramente angelico, poiché spese tutto il tempo della sua vita io servigio di Dio e benefizio del mondo e del prossimo. E che più si poò o deve desiderare, che acquistarsi vivendo santamente il regoo celeste, e virtuosamente operando eterna fama nel mondo? E nel vero non poteva e non doveva discendere una somma e straordinaria virtù, come fu quella di fra Giovanni, se non in uomo di santissima vita; perciocebe devono coloro ehe in cose ecclesiastiche e sante a' adoperano essere reclesiastici e sunti nomini, essendo ebe al vede, quando cotali cose aono operate da persone elle poco credono e poco stimano la religione, che spesso fanno endare in mente appetiti disonesti e voglie la-seive, onde nasce il hissimo dell'opere nel disonesto, e la lode nell'artificio e nella virtà. Ma io non vorrel già che aleunn s'ingannasse interpetrando il goffo ed inetto, devoto; ed il bello e buoco, laseivo; come fanno alcuni, i quali vedendo figure o di femmina o di giovane un poco più vaghe e più belle ed adorne che l'ordinario. le pigliano subito e giudicano per lascive; aon si avvedendo ehe a graa torto dannano il buon giudizio del pittore, il quale tiene i santi e sante, che sono celesti, tanto più belli della natura mortale, quanto avanza il ciclo la terrena bellexza e l'opere nostre i e che è peggio, scuono l'animo loro infetto e corrotto, ca e voglie disoneste di quelle cose, delle quali, se e'fussino amatori dell'onesto, come in quel loro zelo sciocco vogliono dimostrare, verrebbe loro disiderio del ciclo e di farsi accetti al creatore di tutte le cose, dal quale perfettissimo e bellissimo nasce ogni perfesione e bellezza. Che farebbono, o è da eredere che faccisno questi cotale, se dove fassero o sono bellezze vive, accompagnate da lascivi costumi, da parole doleissime, da movimenti pieni di grazia, e da occhi che rapiscono i neo ben saldi quori, si ritruvassero o si ritrovano, poiche la sola immagine, e qua ombra del bello cotacto li commove? Ma non perciò vorrei che alcuni credessero, che da me fussero approvate quelle figure che nelle chiese sono dipinte poco meno che nude del tutto z perche in cotali si vede che il pittore non ha avuto quella considerazione che doveva al lupgo. Perche quaodo pure si ha da mostrare quanto altri sappia, si deve fare con le dehite circostamze, ed aver rispetto alle persone, a' tempi, ed ai luoghi. Fu fra Ginvanni semplice uomo e santissimo ne'suoi costumi, e questo faccia segno della boota aua, che volendo una mattina Papa Niccola V dargli desinare, si fece coscienza di mangiar della carne senta licenza del auo pripre, Altera nam terris opera extant, altera caelo

OPERE

non pensando all'autorità del pontefico. Schivò tutte le azioni del mondo, e puramente e santamente vivendo fu de poveri tanto amico, quaoto penso che sia ora l'anima sua del cielo. Si esercitò continuamente nella pittura, ne mai volle lavorare altre cose che per i santi. Potette esser riceo e non se ne curó, anzi nsava dire che la vera ricchezza non è altro che contentarsi del poco. Potette comandare a molti e non volle, dicendo esser men fatica e manco errore abbidire altrui. Fo in soo arbitrio avere dignità ne' frati e fuori, e non le stimo: affermando non cercare altra dignità, che cercare di fuggire l'inferno ed accostarsi al paradiso. E di vero qual dignità si può a quella paragonare, la qual dovrebbono i religiosi, anai pur tutti gli uomini cercare, e che in solo Dio e nel vivere virtuosamente si ritrova? Fu umanissimo e sobrio, e caatamente vivendo dai lacci del mondo si scialaca mando spesse fiate di dire che chi faceva quest'arte, aveva hisogno di quiete e di vivere senza pensicri; e che chi fa cose di Cristo, con Cristo deve star sempre. Non fu mai veduto in collera tra i frati, il che grandissima cosa e quasi impossibile mi pare a credere; e sogghignaudo semplicemente aveva in costume d'ammonire gli amici. Con amorevolezza incredibile a chiunque ricercava opere da lui diceva, che ne facesse esser contento il priore, e che poi non mancherebbe. Insomma fu questo non mai abbastanza lodato Padre in tutie l'opere e ragionamenti auoi umilissimo e modesto, e nelle sue pitture facile e devoto; ed i santi che egli dipinse banno più aria e somiglianza di santi, ebe quelli di qualunque altro. Aveva per costume non ritoccare ne racconciare mai alcuna sua diplutura, ma lasciarle sempre in quel modo ebe erano venute la prima volta, per credere, secondo eb'e-gli diceva, che così fusse la volontà di Dio. Dicono alcuni che fra Giovanoi non arebbe messo mano ai pennelli, se prima non avesse fatto orazione. Non fece mai Crocifisso che non si bagoasse le gote di lagrime, onde si conosce nei volti e nell'attitudini delle sue figure la hootà del sincero e grande suimo suo nella religione cristiana. Mori d'anni sessantotto nel 1455, e lasciò suoi discepoli Benozzo Fiorentino che imitò sempre la sua maniera, Zanobi Strozzi che fece quadri e tavole per tutta Fiorenza per le case de'eittadini, e particolarmente una tavola posta oggi nel tramezzo di S. Maria Novella alato a quella di fra Giovanni, e nna in S. Benedette monasterio de'monaci di Camaldoli fuor della porta a Pinti, oggi rovinato, la quale è al presente nel monasterio degli Angeli nella chiesetta di S. Michele, innanzi che si cotri nella principale, a man ritta andando verso l'altare, appoggiata al muro, e similmente nna tavola in S. Lucia alla cappella de' Nasi, e un'altra in S. Romeo; e in guardaroba del duca è il ritratto di Giovanni di Bicci de' Medici e quello di Bartolonmeo Valori in uno stesso quadro di mano del medesimo. Fu anco discepolo di fra Giovanni Gentile da Fahriano e Domenico di Michelioo, il quale in S. Apollinare di Firenze fece la tavola all'altare di S. Zanobi e altre molte dipinture. Fu sepolto fra Giovanni dai suoi frati nella Minerva di Roma lungo l' entrata del fianco appresso la sagrestia in un sepolero di marmo tou do, e sopra esso egli ritratto di naturale. Nel marmo si legge intagliato questo epitafio. Nun mihi sit laudi, quod eram velut alter Apelles,

Sed quod lucra tuis omnia, Christe, dabam: | rare. Vi sono appresso in simile maniera Anno-

Urbis me Joannem flos tulit Etruriae. Sono di mano di fra Giovanni in Santa Maria del Fiore dne grandissimi libri miniati divinamente, i quali sono tenuti con molta venerazione e riccamente adornati, ne si veggiono se non

ne' giorni soleanissimi. Fu ne' medesimi tempi di fra Giovanni celebre e famoso miniatore un Attavante Fiorentino. del quale con so altro cognume, il quale fra molte altre cose miniò un Silio Italico che è oggi in S. Giovanni e Paolo di Vinegia; della quale opera non tacerò alcuni particolari, al perebèsono degni d'essere in cognizione degli artefici si perche non si trova ch'io sappia altra opera di costuit ne anco di questa avrei notizia, se l'affezione che a queste nobili arti porta il molto Rev. M. Cotimo Bartoligentiluomo fiorentino non mi avesse di ciò dato notiais, acciò non stia come sepolta la virtù di Attavante. In detto libro dunque la figura di Silio ba in testa una celata eristata d'oro ed una corona di lauro, indosso una corazza azaurra tocca d' oro all'antica, nella man destra un libro, e la sinistra tiene sopra una spada corta. Sopra la corazza ba una clamide rossa affibbiata con un gruppo dinanzi e gli pende dalle spalle fregiata d'oro, il rovescio della quale clamide apparisce eangiante, e ricamata a rosette d'oro. Ha i calzaretti gialli, e posa in sul piè ritto in una nicchia. La figura, ebe dopo in questa opera rappresenta Scipione Affricana, ba indosso una corazza gialla, i cui pendagli e maniche di colore azaurro sono tutti ricamati d'oro. Ha in capo una celata con due aliette ed un pesce per cresta. L'efigie del giovane è bellissima e bionda, ed alzando il destro braccio ticcamente ba in mano una apada nuda, e nella stanca tiene la guaina che è rossa e ricamata. d'oro. Le calze sono di color verde e semplici ; e la clamide che è azzorra, ba il di dentro rosso con uu fregio attorno d' oro a aggruppata avanti alla fontanella, lascia il dioanai tutto aperto, cadendo dietro con bella grazia. Questo giovane che è in una picchia di mischi verdi e bertini con calzari azzurri ricamati d'oro, guarda con ferocità inestimabile Annibale che gli è all' incontro nell'altra facciata del libro. È la figura di questo Annihole d'eta d'anni treutasci in circa. Fa due crespe sopra il naso a guisa di adirato e stizzoso, e guarda ancor esso fisso Scipione. Ha in testa una celata gialla, per cimiero un drago verde e giallo, e per ghirlanda no serpe. Posa in sul piè stanco, e alzato il braccio destro, tiene con esso nn'asta d'un pilo antico ovvero partigianetta. Ha la corazza azzurra ed i pendagli parte sazurri e parte gialli, con le ma niche cangianti d'aazurro e rosso, ed i calzarettigialli. La clamide è cangiante di rosso e giallo aggruppata in sulla spalla destra e foderata di verde, e tenendo la mano stanca in snila spada, posa in una nicchia di mischi gialli, bianchi, e. cangianti. Nell'altra faecia è Papa Niccola V ritratto di naturale con un manto cangiante pagonazzo e rosso e tutto ricamsto d'oro. E senaa barba in profilo affatto, e gnarda verso Il prin-cipio dell'opera che è dirincontro, e con la man. destra accenna verso quella, quasi maravi-gliandosi, La nicchia è verde, bianca, e rossa. Nal fregio poi sono certe mezze figurine in un componimento fatto d'ovati e tondi ed altre cose simili con una infinità d'uccelletti e puttini tanto ben fatti, else non si può più denidene Cartaginese, Asdrubale, Lelio, Massinissa, C. Salinatore, Nerone, Sempronio, M. Marcello, Q. Fabio, l'altro Seipione, e Vibio. Nella fine del libro si vede un Marte sopra nua carretta antica tirata da dne cavalli rossi; ha in testa una celata rossa e d'oro con due aliette, nel braccio sinistro uno scudo antico eho lo sporge ismansi, e nella destra una spads nuda. Posa sopra il piè manco solo, tenendo l'altro in aria. Ha una corazza all'antica tutta rossa e d'oro, e simili sono le calze ed i calzaretti. La clamide è azaurra di sopra, e di sotto tutta verde ricamsta d'oro. La carretta è coperta di drappo rosso riea-mato d'oro con una banda d'ermellini attorno, ed à posta in una campagna fiorita e verde, ma fra acogli e sassi, e da lontano si vede paesi e città in un aere d'azzurro eccellentissimo. Nell'altra faccis nn Nettuno giovane ha il vestito a guisa d'una camicia lungs, ma ricamsta attorno del colore che è la terretta verde. La carnagione è pallidissims. Nella destra tiene un tridente piocoletto e con la sinistra s'alza la vesta. Posa con amendoe i piedi sopra la carretta, che è coperta di rosso ricamato d'oro e fregiato intorno di zibellini. Questa carretta ha quattro ruote, come quella del Marte, ms è tirata di quattro delfini: sonvi tre ninfe marine; due putti, ed infiniti pesci fatti tutti d'un acquarello simile alla ter-retta, e in acre bellissimo. Vi si vede dopo Cartagine disperata, la quale è una donna ritta e scapiglista, e di sopra vestita di verde, e dal fianeo in giù aperta la veste, foderata di drappo rosso ricamato d'oro; per la qual apritura si viene a vedere un'altra veste, ma sottite e can-giante di paonazzo e bianco. Le maniche sono rosse e d'oro con certi sgonfi e avolazzi cho fa la veste di sopra. Porge la muno stanca verso Roma che l'è all'incontro, quasi dicendo: Che vuoi tu? lo ti risponderò. E nella destra ba una spada nuda, come infuriata. I calzari sono azzurri, e pora sopra un scoglio in mezzo del mare circondato da un'aria bellissima. Roma è nna giovane tanto bella quanto può uomo immagiarsi, scapiglista con certe trecce fatte con infinita grazia, e vestita di rosso puramente con un solo ricamo da piede. Il rovescio della veste e giallo, e la veste di sotto che per l'aperto si vede è di cangiante paonazzo e hianco. I calzari sono verdi: nella man destra ba uno scettro, nella sinistra un mondo, e posa ancora essa so-pra uno scoglio in messo d'un aere che non detto pore una parte di quello che si può dire della bellezza loro, essendo che per cose di que' tempi, non si pnò di minimo veder meglio ne lavoro fatto con più invenzione, giudizio a disegno: soprattutto I colori non possono essere più belli ne più delicatamente ai luoghi loro posti con graziosissima grazia.

# VITA DI LEON BATTISTA ALBERTI

### ARCHITETTO FIGRESTING

Grandissima comedità arrecano le lettere universalmente a tutti quegli arteliei che di quelle non puo essere il giudizio perfetto in una pe sona (alrhia pur naturale a suo modo) la quale sia privata dell' accidantale, cioè della compagnia delle buone lettere; perchè chi non sa che nel situare gli edifizi bisogna filosoficamente schifere la gravezza de venti pestiferi, la insalubrità dell'aria, i puzzi e vapori dell'acque eru-de e non salutifere? Chi non conosce, che bisogoa con matora considerazione sapere o fuggire o apprendere per se solo ciù che si cerca mettere in opera ; senza avere a raccomandarsi atla merce dell'altrui teories, la quale separata dalla praties, il più delle volte giava assai poco? Ma quando elle si abbattono per avventura a esser insieme, non è cosa che più si convenga alla vita nostra, si perché l'arte col mezzo della scienza diventa molto plù perfetta e più ricea, si perebe i consigli e gli scritti de' dotti artefici hanno in se maggior efficacia e maggior credito . che le parule o l'opere ili coloro ehe non sumo altro che un semplice esercizio, o bene o male che se lo facciano. E che tutte queste cose siano vere, si vede manifestamente in Léon Battista Alberti, il quale per avere atteso alla lingua latina e dato opera sll'architettura, alla prospettivs, ed alla pitturs, lasció i suoi libri scritti di maniera, che per non essere stato fra gli arte-fici moderni chi le abbia saputo distendere com la scrittura, aucorche infiniti ne siano stati più eccellenti di ini nella pratica, c'ai erede con nemente, tanta forza hanno gli scritti suoi nelle penne e nelle lingue de'doiti, che egli abbia avanzato tutti coloro che hanno avanzato lui eon l'operare. Onde si vede per esperienas, quaoto alla fama ed al nome, che fra tutte le cose gli scritti sono di maggior forza e di maggior vita; atteso che i libri agevolmente vanno per tutto e per tutto si sequistano fede, pur che siano veritieri e senza menzogne. Non e maraviglis dunque, se più che per l'opere manuali, è conosciuto per le soritture il famoso Leon Battista; il quale nato in Piorenza della nobilissim famiglia degli Alberti, della quale si è in altro loogo ragionato, attese noo solo a cercare il mondo e misurare le antichità, ma ancora, essendo a ciò assai inclinato, molto più allo scrivere ehe all'operare. Fu bonissimo aritmetico e geometrico, e scrisse dell' architettura direi libri in liogua latrua pubblicati da lui nel 1485, ed oggi si leggooo tradotti in lingus fio-rentina dal Rev. M. Cosimo Bartoli proposto di San Giovanni di Firenze. Scrisse della pittura tre libri oggi tradotti in lingua toscana da M. Lodovico Domenichi, Fece un trattatode' tirari ed ordini di misurar altezze, i libri della vita civile, ed alcune cose amorose in prosa ed in versi, e fu il primo che tentasse di ri-durre i versi volgari alla misura de'Istini, come si vede in quella soa epistola :

Questa per estrema miserabile pistola mando A te che spregi miseramente noi. Capitando Leon Battista a Roma al tempo di Niccula V, che aveva col suo modo di fabbricare messo tutta floma sottosopra, divenne per mez-ao del Biondo da Forli suo amicissimo, familiare del papa, ebe prima si consigliava nelle cose di architettura con Bernardo Rossellino scultore ed srebitetto fiorentino, come si dirà nella vita d'Autonio suo fratello. Costui avendo messo maai dilettano, ma particolarmente agli seultori, pittori, ed architetti, aprendo la via all'livera-sioni di tutte l'opere, che si fanno, senza che Leon Battista: onde il pontefice col parere del- I in falso. Adungue il buon modo di fare vuole l'uno di questi duoi, e coll'eseguire dell'altro, fece molte cose atili e degne di essere lodate; come furono il condotto del"acqua Vergine, il quale essendo guasto, si racconció, e si fece la fonte in sulla piazza de Trevi con quegli ornamenti di marmo ehe vi si veggiono, ne' quali sono l'arme di quel pontefice e del popolo romano, Dopo andato al Sig. Sigismondo Malatesti d'Arimini, gli fece il modello della chiesa di S. Francesco, e quelto della facelata particolarmente che fu fatta di marmi, e così la rivolta della banda di verso mezzo giorno con archi grandissimi, e sepoltnee per uomini illustri di quella città. Insomma ridusse quella fabbrica in modo, ehe per cosa soda, ell'è uno de'più famosi tempi d'Italia. Dentro ha sei cappelle bellissime, una delle quali dedicata a S. leronimo e molto oenata; serbandosi in essa molte reliquie venute di Gecusalem. Nella medesima è la sepoltura del detto Sig. Sigirmondo e quella della moglie fatte di marmi molto riccamente l'anno 1450, e sopea una è il ritratto di esso Signore, ed in altra parte di quell'opera quello di Leon Battista. L'anno poi 1457 che fu tro-vate l' ntilissimo modo ili stampare i libri da Giovanni Guittemberg Germano, trovò Leon Battista a quella similitudine per via d'uno atrumento il modo di lucidare le prospettive naturali e diminuire le figure, ed il modo parimente da potere ridurre le cose piocole in maggior forma e ringrandirle tutte cose capricciose, utili all'arte, e belle affatto. Volendo, ne'tempi di Leon Battista, Giovanni di Paolo Bucellai fare a sue spese la facciata principale di S. Maria Noa tile appear in succision principate til 5, sartin svo-vella tutta di marmo, ne parèlo con Leon Batti-sta suo amicissimo, e da lui avuto non solamen-te consiglio, ma il diaegno, si risolvette di vo-lere ad ogni modo far quell'opera pee l'asciae di se quella memoria; e così fattovi metter man fu finita l'anno 1477 con molta sodisfazione dell'universale, a eui piacque tutta l'opera, ma particolarmente la porta, nella quale si vede ebe dorò Leon Bettista più ebe mediocre fatica. A Cosimo Rucellai fece similmente il disegno del ralazzo, eh'egli fece nella strada ehe si chiama a Vigna, e quello della loggia che gli è dirimpetto, nella qual avendo girati gli archi sopra le colonne strette nella faccia dinanzi e nelle teate, perché volle seguitare i medesimi e non fare un arco solo, gli avanzò da ogni banda spazio; onde fu forzato fare alcuni risalti ne' canti di dentro. Qosndo poi volle gleare l'arco della volta di dentro, veduto non potere dargli il seato del mezzo tondo che veniva stiacciato e goffo si risolvette a girare in su i canti da no risalto all' altro certi archetti piecoli, mancandogli quel giudizio e disegno, che fa apertamente conoscere che oltre alla scienza bisogna la pratica perche il giudizio non si può mai fae perfetto, se la scienza operando non si mette su pratica. Dicesi che il medesimo fece il disegno della casa ed orto de' medesimi Rucellai nella via della Scala; la quale è fatta con molto giudizio e comodissima, avendo oltre agli altri moiti agi, due logge, nna volta a mezzogiorno e l'altra a ponente, amendue bellissime e fatte senza archi sopra le colonne; il qual modo è il vero e proprio che tenneco gli antichi; perciocebe gli architravi che son posti sopra i capitelli delle colonne spianano laddove non pnò una cosa quadra, come sono gli archi che girano, posare sopra una colonna tonda, che non posino i canti

che sopra le colonne si posino gli architravi, e che quando si vuol girare archi, si facciano pi lastri e non colonne. Per i medesimi Ruccellsi lu questa stessa maoiera fece Leon Battista in S. Bran. eazio una cappella ebe si regge sopra gli archi travi grandi posati sopra due colonne e dne pi lastri, forando sotto il more della ebiesa, che è cosa difficile ma sienra; onde questa opera è delle migliori che facesse questo architetto. Nel mezzo di questa cappelia è un sepolero di marmo molto ben fatto in forma ovale e bislungo, simile, come in esso si legge, al sepolero di Gesù Cristo in Gerusalem, Ne'medesimi tempi volendo Lodovico Gonzaga marchese di Mantova fare nella Nunziata de' Servi di Firenze la tribuna e cappella maggiore col disegno e modello di Leon Battista, fatto rovinae a sommo di detta chiesa una cappella guadra ebe vi era vecabia e non molto grande dipinta all'antica, fere la detta teibuna capricciosa e difficile a guisa d'on tempio tondo circondato da nove cappelle, ebe tutte girano in arco tondo, e dentro sono a nso di nicchia; per lo che erggendosi gli archi di dette cappelle in su i pilastri dinanzi, vengono gli ornamenti dell'arco di pietra, accostacilosi al muro, a tirarsi sempre indietro per appoggiarsi al detto mneo; che secondo l'andare della tribuns gira in contrario; onde quando i detti archi delle cappelle si guardano dagli lati, par che esschino indictro, e che abbiano, come banno in vero, disgrazia, sebbene la misura é retta ed il modo di fare difficile. E in vero se Leon Battista avesse suggito questo modo, sarebbe stato meglio, perche sebbene è malagevole a condursi, ba disgrazia nelle cose piccole e geandi e non può ciuscie bene. E che eiò sia vero nelle cose grandi, l'arco grandissimo dinanzi ehe dà l'enteata alla detta tribona dalla psete di fuori è belliasimo, e di dentro, perchè bisogna ebe giri secondo la cappella che è tonda, pare che caschi all'Indietro e che abbia estrema disgrazia. Il che forse non arebbe fatto Leon Battista, se con la scienza e teorica avesse avuto la pratica e le sperienza nell'operare p perche na altro arebbe fnggito quella difficultà, e cercato piuttosto la grazia e maggior bellezza dell'edifizio. Tutta questa opera in se per altro è bellissima, capricciosa, e difficile; e non ebbe Leon Battista se non grande animo a voltare in que'tempi quella tribuna nella ma-niera else fece. Dal medesimo Lodovico Marchese condotto poi Leon Battista a Mantoa, fece per Ini il modello della ebiesa di S. Andrea e d'aleune altre cose i e per la via d'andare da Man-toa a Pados si veggiono aleuni tempi fatti secondo la maniera di costui. En esecutore de' di segni e modelli di Leon Battista Salvestro Pancelli fiorentino architetto e scultore ragionevole: il quele condus-e, secondo il volce di detto Leon Battista, tatte l'opere che sece fare in Firenze con giudizio e diligeoza straordinacias ed in quelli di Mantoa un Luca Fiorentino, che abitando poi sempre in quells eittà e morendo-vi, lasciò il nome, secondo il Pilarete, alla famiglia de' Luchi che vi è ancor oggi. Onde fu non piccola ventura la sua aver amici che intendessino, sapessino e volessino servire, percioc-che non potendo gli architetti stae sempre in sul lavoro, è loro di geandlissimo aiuto un fedela ed amorevole esecutore, e se ninno mai lo seppe, lo so io benissimo per lunga prova.

Neila pittura non fece Leon Battista opere

grandi në molto belle a conciossache quelle che al veggiono di aua mano che sono pochissime, at veggiono di sua mano ene sono poesissime, non hanno molta perfezione; no è gran fatto, perohè egli attese più agli studi ehe al disegno. Pur mostrava assai bene disegnando il suo concetto, como si può vedere in aloune carte di sua mano ebo sono nel nostro libro; nelle quali è disegnato il ponte Sant' Agnolo, ed il coperto che col disegno suo vi fu fatto a uso di loggia per difesa del sole ne'tempi di state, e delle piogie e de'venti l'inverno; la qual opera gli fece far Papa Niccola V che aveva disegnato farne molte altre simili per tutta Roma, ma la morte vi s' interpose. Pu opera di Leon Battista quella che è in Fiorenza su la coscia del ponte alla Carraia in una piecola eappelletta di nostra Donna, cioè uno sgabello d'altare dentrovi tre storiette con alcune prospettive, che da lui furono assai meglio descritte con la penna ebe dipinte col nello. In Fiorenza medesimamente e in casa di Palla Rucellai un ritratto di se medesimo fatto alla spera, ed una tavola di figure assai grandi di chiaro o scuro. Figuro ancora una Vinegia in prospettiva, e S. Marco; ma le figure che vi sono forono condotte da altri maestri: ed è questa una delle migliori cose che si veggia di sna pittura. Fu Leon Battista persona di civilissimi o lodevoli costumi, smico de' virtuosi e liberale e cortese affatto con ognuno, e visse onoratamente e da gentiluomo com' era tutto il tempo di sua vitaj e finalmente essendo condotto in età assai ben matura, se ne passo contento e tranquillo a vita migliore , lasciando di se onoratissimo

### VITA DI LAZZARO VASARI

### PITTORE ARRTING

Grande è veramente il piacere di coloro cho trovano qualcuno de'suoi maggiori e della propria famiglia essere stato in una qualche profes-sione, o d'arme o di lettere, o di pittura o qualsivoglia altro nobile esercizio singolare e famoso. E quegli nomini che nell'istorie trovano esser fatta onorata menzione d'alcuno de'suoi passati, hanno pure, se non altro, uno stimolo alla virtù, ed un freno che li rattiene dal non fare cosa indegna di quella famiglia ehe ha avnto uomini "illustri e chiarissimi. Ma quanto aia il piacere, eome dissi da principio, lo provo la me atesso, avendo trovato fra i mici passati Lazzaro Vasari essere stato pittore famoso ne'tempi suoi, non solamente nella sua patria ma in tutta Toscana ancora. E ejo non certo senza cagione, come potrei mostrar chiaramente, ac, come ho fatto degli altri, mi fusse lecito parlare liberamente di Ini, Ma perche essendo io nato del sangue suo, ai potrebbe agevolmente credere che io in lodan-dolo passassi i termini, lasciando da parte i meriti anoi e della famiglia, dirò sempliemente quello che io non posso o non debbo in niua modo taeere, non volendo maneare al vero, donde tutta pende l'istoria. En danque Lazzaro Vasari pittor retino amicissimo di Piero della Francesca dal Borgo a San Sepolero, e sempre praticò con esso lui, mentre egli lavorò, come si è detto, in Arezzo. Ne gli fu cotalo amicizia, come spesso addiviene, se non di giovamento cagione ; perciocche dove prima Lazzaro attendeva solamente a far figure piccole per alcune cose, secondo e allora si costumava, si dicde a far cose mag-

giori mediante Piero della Francesca E la prima opera in fresco fu in S. Domenico d'Arezzo nella seconda esppella a man manea entrando in ehiesa nn S. Vincenzio, a pie del quale dipinse inginocehioni se e Glorgio sno figliuolo giovametto in abiti onorati di que' tempi che si racco-mandano a quel anto, essendosi il giovane com an coltello inavvertentemente percosso il viso. Nella quale opera, sebbene non è alcuna inserizione, aleuni ricordi nondimeno de' vecebi di easa nostra e l'arme che vi è de' Vasari fanno che così si crede formamente. Di ciò sarebbe senza dubbin stato in quel convento memoria, ma perehè molte volte per i soldati sono andate: male le scritture e ogni altra cosa, non me ne maraviglio. Fu la maniera di Lazzaro tanto similo a quella di Pietro Borghese, che pochissima differenza fra l'una e l'altra si conosceva. E perchè nel suo tempo si costumava asssi dipi-gnere nelle barde de cavalli vari lavori e partimenti d'imprese, secondo ehe coloro erano che le portavano, fu in ciò Lazzaro bonissimo macstro, e massimamente essendo sno proprio far figurine piecole eon molta grazia, le quali in eotali arnesi molto beno si accomodavano. Lavorò Lazzaro per Niccolò Piccinino e per gli suoi soldati e capitani molte cose piene di storie e d'imprese che furono tenute in pregio e con tanto suo utile, ebe furono cagione, mediante il guadagno che ne traeva, che egli ritirò in Arezzo nna gran parte de'anoi fratelli, i quali, at-tendendo alle misture de'vasi di terra, abitavano in Cortona. Tirossi parimente io casa Luca Signorelli da Cortona suo nipote nato d'una ana sorella, il quale essendo di buono ingegno, acconeiò eon Pietro Borghese, acciò imparasse l'arte della pittura; il che benissimo gli riusel, come al suo luogo si dirà. Lazzaro dunque attendendo a studiare continuamente le cose dell'arte, si fece ogni giorno più eccellente, come ne dimostrano alcuni disegni di sua mano molto bnoni ehe sono nel nostro libro. E perchè molto nonni eur sono nei nostro intro. o perchemolto si compiaceva sin certe cose naturali e piene d'affetti, nelle quali esprimeva benissimo il piagere, il ridere, il gridare, la paura, il tremita, e certe simili cose, per lo pin le suo pitture son piene d'invenzioni cosi fatte, come si può vedere in una cappellina dipinta a fresco di sua mano in S. Gimignano d' Arezzo, nella quale è un Cro-eifiaso, la nostra Donna, S. Giovanni e la Maddalena a piè della eroce, cho in varie attitudini piangono così vivamente, che gli acquistarono eredito o nome fra i suoi cittadini. Dipiose im sul drappo per la compagnia di S. Antonio della medesima città un gonfalone che si porta a proeessione, nel quale fece Gesù Cristo alla co na nudo e legato con tanta vivacità, che par che tremi, e ebe tutto ristretto nello spalle sofferisca con ineredibile umiltà e pacienza le percosse che due Giudei gli danno do quali uno recatosi in pledi gira con ambe le mani, voltando le spalle verso Gesù Cristo in atto erudelissimo; l'altro in profilo ed in punta di piò s'alza, e strignendo con le mani la aferza e digrignando i denti, mena con tanta rabbia, che più non al può dire. A questi due dipinse Lazzaro le vestimenta stracciate per meglio dimostrare l'ignudo, bastandogli in un certo modo ricoprire le vergogne loro e le meno oneste parti, Questa opera essendo durata in sul drappo (di ebe certo mi marsviglio) tanti anni ed insino a oggi, fu per la sua bellezza e bonta fatta ritrarro dagli uomini di quella compagnia dal priore Franzese, come al suo luogo ragiuneremo. Lavoro anco Lazzaro a Perugia nella chiesa de' Servi in una cappella accapto alla sagréstia alcune storie della mostra Donna ed un Crocifisso; e nella pieve di Montepulciana una predella di figure piecole; in Castiglione Aretino una tavola a tempera in S. Francesco, e altre molte euse, che per non easer lungo non accade raccontare; e particolarmente di figure piccole molti cassoni che sono per le case de'cittadini. E nella Parte guelfa di Fiorenza si vede fra gli armamenti vecchi alcune barde fatte da lur molto ben lavorate. Fece ancora per la compagnia di S. Bastiano in un gonfalone il detto santo alla colonna e certi angeli che lo coronano; ma oggi è guasto e tutto consumato dal tempo, Lavorava in Arezzo nei tempi di Lazzaro finestre di vetro Pabiano Sassoli aretino, giovane in quello esercizio di molta intelligeuza, come ne fanno fede l'opere che sono di suo nel vescovado, badla, pirve, ed altri luoghi di quella città; ma non aveva molto disegno e non aggiungeva a gran pezzo a quelle ehe Parri Spinelli faceva. Perche deliberando, siccome ben sapeva cuocere i vetri, commetterghi e armarli, così voler fare qualehe opera che fusse anco di ragionavole pittura, si fece fare a Lazzaro due cartoni a sua fantasia per fare due finestre alla Madonna delle Grazie. E eiò avendo ottenuto da Lazzaro che amico auo e cortese artefice era, fece le dette finestré e le condusse di maniera belle e ben fatte, che non hanno da vergognarsi di molte. In nna è nna nostra Donna molto bella, e nell'altra, la quale è di gron lunga migliore, è una resurrezione di Cristo che ha dinanzi al sepolero un armato in iscorto, che per essere la finestra piccola, e per conseguente la pittora, é maraviglia come in al poco apazio possano apparire quelle figure così grandi. Molte altre cose potrei dire di Lazzaro, il quale disegnò benissuno, come si può vedere in aleune carte del nostro libro ; ma, perchè così mi par ben fatto, le tacerò.

Fii Lazzaro persona piaeevole ed argutissimo nel parlare, ed ancora che fusse multo dedito ai piaceri, non però si parti mai dalla vita oneata. Visse anni settantadue e lasciò Giorgio suo figliuolo, il quale attese continuamente all' antichità de vasi di terra aretini; e nel tempo ebe in Arezzo dimorava M. Gentile Urbinate vescovo di quella città, ritrovò i modi del colore rosso e nero de'vasi di terra, che insino al tempo del re Porsena I vecchi aretini lavorarono. Ed egli che industriosa persona era, fece vasì grandi al torno d'altezza d'un braccio e mezzo, i quali in casa sua si veggiono ancora. Dicono ehe cercando egli di vasi in un luogo, dove pensava che gli antiebi avessero lavurato, trovò in un compo di terra al ponte alla Calciarella, luogo così ebiamato, sotto terra tre braceia tre archi delle fornaci antiche, e intorno a essi di quella mistura e molti vasi rotti, e degl'interi quattro, i quali, andando in Arezzo il magnifico Lorenzo de Mediei, da Giorgio per introduzione del vescovo gli ebbe in dono; onde furono cagione e principio della servitù ehe con quella felicissima casa poi sempre tenne. Lavorò Giorgio benizsimo di rilievo, come si può vedere in casa sua in alonne teste di sua mano. Ebbe einque figliuoli maschi, i quali tutti fecero l'esercizio medesimo, e tra loro furono buoni artefici Lazzaro e Bernardo che giovinetto morì a Roma. E certo, se la mor-VOL. II

te non lo rapiva così tosto alla casa sua, l'ingegno, che destro e pronto si vide in lui, egli avrebbe accresciuto onore alla patria sna. Mori Lazzoro vecchio nel 1452, e Giorgio suo figlinolo, essendo di sessantotto anni, nel 1484, e furono sepolti amendue nella pieve d' Arezzo appie della cappella loro di S. Giorgio, dove in lode di Lazzaro furono col tempo appiccati questi versi:

Aretii exultet tellus elarissima: namque est Rebus in angustis, in tenuique labor. Vix operum istius partes cognoscere possis :

Myrmecides tacent: Callicrates sileat.
Finalmente Giorgio Vasari ultimo, scrittore della presente storia, come grato de'benefizi che riconusce in gran parte dalla virtà de'suol maggiori, avendo, come si disse pella vita di Piero Laurati, dai suol cittadini e dagli operati e eanonici riervuto in dono la cappella maggiore di detta pieve, e quella ridotta nel termine che si è detto, ha fatto nel mezza del coro che è dietro all'altare una nuova sepoltura, ed in uella, trattole donde prima erano, fatto riporre quella, trattole donde prima campione de quelle l'ossa di detti Lazzaro e Giorgio vecchi e quelle parimente di tutti gli altri che sono stati di detta famiglia così femmine come maschi, e così fatto nsovo sepolero a tutti i discendenti della easa de'Vasari. Il corpo similmente della madre che mori in Firenze V anno 1557 stato in deposito alcuni anni in S. Croec ha fatto porre nella detta sepoltura, siccome ella desiderava, con Antonio auo marito e padre di lui, che mori insin l'anno 1527 di pestilenza. E nella predella che è sotto la tavola di detto altare sono ritratti di naturale dal detto Giorgio, Lazzaro e Giurgio verchio suo avolo, Antonio suo padre, e M. Maddalena de'Tacci sua madre. E questo sia il fine della vita di Lazzaro Vasari pittore aretino.

VITA D'ANTONELLO DA MESSINA

PITTOGE

Quando ju considero meco medesimo le diverse qualità de'benefizi ed utili she hanno fatto all'arte della pittura molti maestri che hanno seguitato questa seconda maniera, non posso, mediante le loro operazioni, se non chiamachi veramente industriosi ed eccellenti, avendo eglino massimamente cercato di ridurre in miglior grado la pittura, senza pensare a disagio o spesa o ad alcun loro interesso particolare. Seguitandosi adunque di adoperare in su le tavole ed in su le tele nun altro colorito che a tempera, il qual modo fu cominciato da Cimabue l'anno 1250 nello stare egli con que'Greci, e seguitato poi da Giotto e dagli altra de'quali si è insino a qui ragionato, si andava e ontinuando il medesimo modo di fare; sebben conoscevano gli artefici che nelle pitture a tempera maneavano l'opere d'una certa morbidezza e vivacità, che arebbe potuto arrecare, trovandola, pin grazia al disegno, vaghezza al colorito, e maggior facilità nell' nnire i colori insieme, avendo eglino sempre asato di tratteggiare l'opere loro per punta solamente di pennello. Ma sebbene molti avevano, sofisticando, cercato di tal cosa, non però aveva niuno trovato modo che buono fusse, neppur nsando vernice liquida o altra sorte di colori mescolati nelle tempere. E fra molti, che cotali cose o altre simili, provarono, ma in vano, furono Alesso Baldovinetti Pesello, e molti altri, a niuno de' quali riusci-

rono l'opere di quella bellezza e bontà che si erano immaginati. E quando anco avessino quello ebe cercavano trovato, mancava loro il modo di fare che le figure in tavola posassino come quelle che si fanno in muro, ed il modo anenra di poterle levare senza che se n' andasse il colore e ch'elle reggessero nell'essere maneggiate ad ogni percossa: delle quali cose, ragunandosi buon numero d'artefici, avevano senza frutto molte volte disputato. Questo medesimo disiderio avevano molti elevati ingegni che atteudevano alla pittura fuor d'Italia, cioe i plitori intti di Fran-cia, Spagna, Alemagna, e d'altre provincie. Avvenne dunque atando le cose in questi termini, che lavorando in Fiandra Giovanni da Bruggia pittore in quelle parti molto stimato per la buona pratica che si aveva nel mestiero acquistato, che ai mise a provare diverse sorte di colori, e come quello che si dilettava dell'alchimia, a far di molti oli per far vernici, ed altre cose secondo ia cervelli degli nomini sofistichi, come egli era Ora avendo una volta fra l'altre durato grandissima fatica in dipiguere una tavola, poiché l'ebbe con molta diligenza condotta a fine, le diede la vernice e la mise a seccarsi al sole, come si costuma. Ma o perché il caldo fusse violento o forse mal commesso il legname o male stagionato, la detta tavola si aperse in sulle commettiture di mala sorte. Laonde veduto Giovanni il nocumento che le aveva fatto il caldo del sole, deliberò di far sì, che mai più gli farebbe il sole eosì gran danno nelle sue opere. E così recatosi non meno a nois la vernice che il lavorare a tempera, cominciò a pensare di trovar modo di fare una sorta di vernice, che seccasse all'ombra senza mettere al sole le aue pitture. Onde poielié ebbe molte cose sperimentate a pure e mescolale insieme, alla fine trovò che l'olio di seme di fino e quello delle noci, fra tanti che n'aveva provati, erano più seccativi di tutti gli altri. Questi dunque holliti con altre sue misture gli fecero la vernice che egli anzi tutti i pittori del mondo avevano lungamente disiderato. Dopo fatto sperienza di molte altre cose, vide che il mescolare i colori con questa sorte d'oli dava loro una tempera molto forte, e che secca non solo non temeva l'acqua altrimenti, ma accendeva il colore tanto forte, ehe gli dava lustro da per se senza vernices e quello che più gli parve mirabile fn che si univa meglio che la tempera infinitamente. Per cotale invenzione rallegrandosi molto Giovanni, siccome era ben ragionevole, diede principio a molti lavori, e n'empié tatte quelle parti con incredibile piacere de popoli ed utila sao grandissimo, il quale aiutato di giorno in giorno dalla apecienza ando facendo aempre cose maggiori e migliori. Sparsa non molto dopo la fama dell'invenzione di Giovanni non solo per la Fiandra, ma per l'Italia e molte altre parti del mondo, mise in deaiderio grandissimo gli artefici di sapere in che modo egli desse all' opere sne tanta perfezione. I quali artefici, perche ve-devano l'opere e non aapevano quello che egli si adoperasse, crano coatretti a celebrario e dargli lode immortali, e in un medesimo tempo virtuosamente invidiarlo; e massimamente che egli per un tempo non volle da niuno esser veduto lavorare, ne insegnare a nessuno il segreto. Ma divenuto vecchio, ne fece grazia finalmente a Ruggieri da Bruggia suo creato, e Ruggieri ad Ausse suo ducepolo ed agli altri de'quali

si parlò, dove si ragiona del colorire a olio nelle cose di pittura. Ma contuttociò schbene i mercanti ne facevano incetta e ne mandavano per tntto il mondo a principi e gran personaggi con Inro molto ntile, la cosa non usciva di Fiandra. E ancoraché cotali pitture avessero in se quell'odore aento che loro davano i colori e gli oli mescolati insieme, e particolarmente quando erano nuove, onde pareva che fusse possibile conoscerli, nun però ai trovò mai nello spazio di molti anoi. Ma essendo da alcuni Fiorentini che negoziavano in Fiandra ed in Napoli, mandata al re Alfonso I di Napoli nna tavola con molte figure lavorata a olio da Giovanni, la quale per la bellezza delle figure e per la nuova invenzione del colorito fu a quel re carissima, concorsero quanti pittori erano in quel regno per vederla e da tutti fa sommamente lodata. Ora avendo un Antonello da Messina, persona di huono e desto ingegno ed accorto molto e pratico nel suo mestiero, atteso molti anni al disegno in Roma, si era prima ritirato in Palermo e quivi lavorato molti anni, ed in ultimo a Messina sna patria, dove aveva con l'opere confermata la huona opinione che aveva il paese sno, della virtù che aveva di benissimo dipignere. Costui dunque andando una volta per sue bisogne di Sicilia a Napoli, intese che al detto re Alfonso era venuta di Fiandra la sopraddetta tavola di mano di Giovanni da Bruggia dipinta a olio per ai fatta maniera, che si poteva lavare, reggeva ad ogni percossa, ed aveva in se tutta perfezione. Perche fatta opera di vederla, ebbono tanta forza in lui la vivacità de colori e la bellezza ed unione di quel dipinto, che messo da parte ogni altro negozio e pensiero, se n'andò in Piandra; e in Bruggia pervenuto, prese di-mestichezza grandissim: col detto Giovaoni, facendogli presente di molti disegni alla maniera italiana e d'altre cosr. Talmente che per questo, per l'osservanza d'Antonello, e per trovarsi esso Giovanni gia veecbio, si contentò che Autonello vedesse l'ordine del suo colorire a olin; onde egli non si parti di quel lnogo, che ebbe benissimo appreso quel modo di eolorire ehe tanto disiderava. Ne dopo molto essendo Giovanni morto, Antonello se ne torno di Fiandra per riveder la sua patria e per far l'Italia partecipe di così utile, bello, e comodo segreto. E stato pochi mesi a Messina, se n'andò a Vinegia, dove, per esser persona molto dedita a' piaceri e tutta venerea, si risolve abitar sempre e quivi finire la aua vita dove aveva trovato un modo di vivere appunto secondo il suo gusto, Perchè messo mano a lavorare, vi fece molti quadri a olio, secondo che in Fiandra aveva imparato, che sono sparsi per le case de' gentiluomini di quella città; i quali per la novità di quel lavoro vi furono stimati assai. Molti ancora ne fece che furono mandatt in diversi luoglii. Alla fine avendosi celi quivi acquistato fama e gran nome, gli fu fatta allogazione d'una tavola che andava in S. Cassano, parrocchia di quella città, la qual tavola fu da Antonello con ogni suo sapere e senza risparmio di tempo lavorata. E finita, per la novità di quel colorire e per la bellezza delle figure, avendole fatte con buou disegno, fu commendata molto e tenuta in pregiu grandissimo. Ed inteso poi il nuovo segreto che egli aveva in quella città di Fiandra portato, fu sempre amato e carezzato da que' magnifici gentiluomui quanto durò la sua vita.

Fra i pittori che allora erano in credite in Vinegia era tenuto molto eccellente un maestro Domenico, Costul, arrivato Antonello in Venezia, gli fece tutte quelle carraze e cortesie che maggiori si possono fare a nn carissimo e dolce amico. Per lo che Antonello, che non volle esser vinto di cortesia da maestro Domenico dopo non molti mesi gl'insegnò il secreto e modo di colorire a olio. Della qual cortesia ed amore-volezza straordinaria niun'altra gli ssrebbe potuta esser più cara, e certo a ragione, poiche per quella, siecome immaginato si era, fu poi sempre nella patria molto onorato. E certo coloro aono ingannati in di grosso ehe pensano, essendo avariasimi anco di quelle cose che toro non costano, dover essere da ognuno per i toro begli orchi, come si dice, serviti. Le cortesie di maestro Domenico Viniziano cavarono di mano d'Antonello quello che aveva con sue tante fatiche e andori procacciatosi, e quello che forse per grossa somma di danari non avrebbe a niun altro conecduto. Ma perché di maestro Dome-nico si dirà quando fia tempo, quello che lavo-rasse in Firenze, e a cui fosse liberale di quel-lo che aveva da altri cortesemente ricevoto, dico che Antonello dopo la tavola di S. Cassano fece molti quadri e ritratti a molti gentiluomini viniziani i e M. Bernardo Vecchietti fiorentino ha di ana mano in uno stesso quadro S. Franersco e S. Domenico molto helli. Quando poi gli erano state allogate dalla signoria alcune storie in palazzu, le quali non avevano voluto concedere a Francesco di Monsignore Veronese, ancoraché multo fusse stato favorito dal duca di Mantoa, egli si ammalò di mal di punta, e si mori d'anni quarantanove senza avere pur mesao mano all'opera. Fu dagli artefici nell'essequie molto onorato per il dono fatto all'arte della nnova maniera di colorire, come testifica que-

D. O. M.

ato epitaffio :

Antonius pictor, praecipuum Messanne nua et Siciliae totius ornamentum, hac humo contegitur. Non solum suir picturi; in quibus singulare artificium et venustas fuis, sed et quod coloribus cloe miscendis splendorem et perpetuitatem primus italicae picturae contulis summo semper artificium studio celebratus.

Rincrebbe la morte d'Antonello a molti suoi amici, e particolarmente ad Andrea Riccio scultore, che in Vinegia nella corte del palazzo della aignoria lavorò di marmo le due atatue che si veggiono ignade di Adamo ed Eva, che sono tenute belle. Tale fu la fine d'Antonello, al quale deono certamente gli artetici nostri avere meno obbligazione dell'aver portato in Italia il modo di colorire a olio, che a Giovanni da Brugia d'averlo trovato in Fiandra, avendo l'uno e l'altro heneficato e arricchito quest'arte. Perche mediante questa invenzione sono vennti di poi ai eecellenti gli artefici, ehe hanno potuto far quasi vive le loro fignre. La qual cosa tanto più debbe essere in pregio, quanto manco si trova scrittore alcuno che questa maniera di colorire assegni agli antichi. È se si potesse sapere che ella non fusse atata veramente appresso di loro avanzerebbe pure questo sccolo l'eccellenze dell'antico in questa perfezione. Ma perche sieco me non ai dice cosa che non sia stata altra volta detta, così forse non si fa cosa che forse non aia stata fatta, me la passerò senza dir altro E lodando sommamente coloro, che oltre al di-

segno aggiungono aempre all'arle qualche cosa, attenderò a scrivere degli altri. VITA DI ALESSO BALDOVINETTI

# PITTORA PIOSESTINO

Ha tanta forza la nobiltà dell'arte della pittura, ehe molti nobili uomini ai sono partiti dall'arti nelle quali sarebbono potuti ricchissimi divenire, e della inelinazione tirati contra il volere de padri, hanno segnito l'appetito loro na-turale, e datisi alla pittura o alla scultura o altro somigliante esercizio. E per vero dire, esi ati-mando le ricchezze quanto si deve e non plù, ha per fine delle soe azioni la virtù, ai acquista altri tesori, che l'argento e l'orn non sono; senza che non temono mai niuna di quelle cose che in breve ora ne spogliano di queste riochez-ze terrene, che più del dovere scioccamente sono dagli uoministimate. Ciò conoscendo Alesso Baldovinctti, da propria volontà tirato, abbandonò la mercanzia a che sempre avevano atteso i suoi, e nella quale esercitandosi onorevolmente al avevano acquistato ricchezze e vivuti da nobili cittadini, e si diede alla pittura, nella quale ebbe questa proprietà di henissimo contraffare le cose della natura, come si può vedere nelle pitture di sua mano. Costui essendo ancor fanciulletto, tasi contra la volontà del padre, che archbe voluto che egli avesse atteso alla mercatura, si diede a disegnare, ed in poco tempo vi fece tonto profitto, che il padre si contentò di lasciarlo seguire la inclinazione della natura. La prima ope-Nuova la cappella di S. Gilio, cioè la faccista dinanzi, la quale fu in quel tempo molto loda-ta, perché fra l'altre cose vi era un S. Egidio tenuto bellissima figura, Pece similmente a tempera la tavola maggiore, e la cappella a fresco di S. Trinita per M. Gherardo e M. Bongianni Glanfigliani onoratissimi e ricchi gentiluomini florentini, dipignendo in quella alcone atorie del Testamento vecchio, le quall Alesso abbozzó a fresco e poi fini a secco, temperando i colori con rosso d'uovo mescolato con vernice liquida fatta a fuoco; la qual tempera pensò che dovesse le pitture difendere dall'acqua; ma ella fu di maniera forte, ehe dove ella fu data troppo gagliarda si è in molti luoghi l'opera scrostata : e cosi duve egli si pensò aver trovato nn raro e bellissimo segreto, rimase della sua openione ingannato. Ritrasse costui assai di naturale, e dove nella detta cappella fece la storia della rei-na Saha ehe va a udire la asplenza di Salomone, ritrasse il magnifico Lorenzo de'Medici che fa padre di papa Leon X, Lorenzo dalla Volpaia eccellentissimo maestro d'oriuoli ed ottimo astrologo, il quale fu quello che fece per ll detto Lo-renzo de Medici il hellissimo oriuolo che ha oggi il S. Duca Coslmo in palazzo, nel quale orinolo tutte le ruote dei pianeti camminano di continno; il che è cosa rara, e la prima che fusse mai fatta di questa maniera. Nell'altra storia che è dirimpetto a questa ritrasse Alesso Luigi Guicciardini il vecchio, Luca Pitti, Diotisalvi Neroni, Giuliano de'Medici padre di Papa Cle-mente VII, ed accanto al pilastro di pietra Gherardo Gianfigliazzi vecchio e M. Bongianni cavaliere con una veste azzurra indosso e una eoflana al collo, e Jacopo e Giovanni della medesima famiglia. Accanto a questi è Filippo Strozzi

vecchio. M.Paolo astrologo dal Pozzo Toscanolli. Nella volta sono quattro patriarchi, e nella ta-vola nna Trinità, e S. Giovanni Gnalberto inginocchioni con un altro santo. I quali tutti ritratti si riconoscono benissimo, per essere simili a quelli che si veggiono la altre opere, e particolarmente pelle case dei discendenti loro o di gesso o di pittura. Mise in questa opera Alesso molto tempo, perchè era pazientissimo e voleva condure l'opere con suo agio e comodo. Disegnò molto bene, come nel nostro libro si vede un mulo ritratto di naturale, dov'e fatto il girare de'peli per tutta la persona con molta pa-cienza e con bella grazia. Pa Alesso diligentissimn nelle cose sue, e di tutte le minuzie che la madre natura sa fare, si aforzò d'essere imitaterc. Ebbe la maniera alquanto secca e crudetta, massimamente ne' panni. Dilettosi molto di Iar paesi, ritraendoli dal vivo e naturale, come stanno appunto. Onde si veggiono nello sue pitture fiumi, ponti, sassi, erbe, frutti, vie, campi, città castella, arena, ed altre infinite simili cose. Fece nella Nunziata di Firenze nel cortile dietro appunto al moro, dove è dipinta la stessa Nunziata, una storia a fresco e ritocca a secco, nella quale è una natività di Cristo fatta con tanta fatica e diligenza, che io una espanna che vi è si potrebbono annoverar le fila cd i nodidella paglia. Vi contraffece ancora in una rovina d'una casa le pietre muffate e della pioggia e dal ghiaccio logore e consumate, con una radice d'ellera grossa che ricuopre una parte di quel muro, nella quale è da considerare che con lungs pacionza free d'un color verde illritto delle foglie e d'un altro il rovescio, come fe la natura ne più ne meno ; e oltra ai pastorl vi fece una serpe ovvero biscia che cammina su per un muro naturalissima. Dicesi che Alesso a'affatico molto per trovare il vero modo del musaico; e che non gli essendo mai rinscito cosa che valesse, gli capitò finalmente alle mani un tedesco che andavaa Roma alle perdonanze; e ehe, alloggiandolo, imparò da lui interamente il modo e la regola di condurlo, di maniera che essendosi messo poi arditamente a lavorare in S. Giovanni sopra le porte di bronzo, fcee dalla banda di dentro neli archi alcuni angeli che tengono la testa di gli archi alcuni angen sue consciute il suo buon modo di fare, gli fe ordinato dai consoli dell'arte de' mercatanti che rinettasse e pulisse tutta la volta di quel tempio, atata lavorata, come si dis-se, da Andrea Tali, perche essendo in molti luo-ghi guasta, aveva bisogno d'essere rassettata e racconcja. Il che fece Alesso con amore e diligenza servendosi in ciù d'on edifizio di legname che gli fece il Creea, il quale fu il migliore architetto di quell'età. Insegnù Alesso il magisterio de'musaici a Domenico Ghirlandaio, il quale accanto a se poi lo ritrasse nella cappella de Tornabuoni in S. Maria Novella, nella storia dove Giovacchino è cacciato del templo nella figura d'un vecchio raso con un cappnecio rosso in testa. Visse Alesso anni ottanta, e quando cominciò ad avvicinarsi alla vecchiezza, come quello che voleva poter con animo quieto atten-dere agli studi della sua professione, siccome fanno spesso molti nomini, si commise nello spedale di S. Paolo. Ed a cagione forse d'esservi ricevnto più volenticri e meglio trattato (potette anco essere a caso) fece portare nelle sue stanze del detto spedale un gran cassone, sembiante (acendo che dentro vi fusse, buons somma di da-

nari; perchè così credendo che fosse lo spedalingo e gli altri ministri, i quali sapevano che egli aveva faito allo apedale donazione di qualunque cosa si trovasse alla morte sua, gli facevano le mag-giori carezze del moodo. Ma venuto a morte Alesso vi si trovò dentro solamente disegni, ritratti in carta, ed un libretto che insegnava a far le pietre del musaico, lo stucco, ed il medo di lavorare. Ne fu gran fatto, secondo che si disse, che non si trovassero danari, perebe fu tanto cortese, che niuna cosa aveva che con non fusse degli amici come sna.

Fu suo discepolo il Graffione fiorentino, che sopra la porta degl' Innoceuti feccafresco il Dio Padre con quegli angeli che vi sono ancora. Dicono eke il magnifico Larenzo de' Medici ragionando un di col Graffione, che era nno stravagante cervello, gli disse : Io voglio far fare di mossico e di stacchi tutti gli spigoli della cupola di dentro; e che il Graffione rispose: Voi non ei avete maestri, A che replieò Larenzo; Noi, ahhiam tanti danari, che ne faremo; il Graffione suhitamente soggiuase: Eli Lorenzo, i danari non fanno maestri, ma i maestri fanno i danari-Fu costui bizzarra e fantastica persona; non mangiò mai in casa sua a tavola che fusse apparecchiata d'altro che di suoi cartoni, e non durmi in altro letto che in un cassone pien di pa-glia sepza lenzuola. Ma tornando ad Alesso, egli Sui Parte o la vita nel 1448, e fu dai suoi parenti e cittadini sotterrato onorevolmente.

# VITA DI VELLANO DA PADOVA

SCT1 TORE Tanto grande e la forza del contraffare con amore e atudio alcuna cosa, che il più delle volte, essendo bene imitata la maniera d'una di queste nostre arti da coloro che nell'opere di qualeunn si compiacciono, si fattamente somi-glia la cosa che imita quella che è imitata, che non si discerne, se non da chi ha più che buon occhio, alcuna differenza; e rade volte avviene che un discepolo amorevole non apprenda almeno in gran parte la maniera del suo maestro. Vellano da Padova s'ingegnò con tanto studio di contraffare la maniera e il fare di Donato nella acultura, e massimamente ne'hronzi, che rimase in Padova sua patria erede della victù di Donatello Fiorentino, come ne dimostrano l'o-pere sue nel Santo, dalle quali pensando quasi ognuno che non ha di ciò cognizione intera ch' elle siano di Donato, se non sono avvertiti restano tutto giorno ingannati. Costui dunque inflommato dalle molte lodi che ecotiva dare a Donato sculture fiorentino che allora lavorava in Padova, e dal desiderio dell'utile che mediante l'eccellenza dell'opere viene in mano de' buoni artefici, si acconciò con esso Donato per imparar la scultura, e vi attese di maniera, che con l'aiuto di tanto maestro consegui finshuente l'intento suo; onde prima che Donatello partisse di Padova finite l'opere sue aveva tanto acquisto fatto nell'arte, che già era in buona aspettazione e di tanta speranza appresso al mae-stro, che meritò che da lui gli fussero lasciate tutte le masserizie, i disegni, e i modelli delle storie, che ci avevano a fare di bronzo intorno al coro del Santo in quella città. La qual cosa fu eagione che partito Donato, come si è detto, fu tutta quell'opera pobblicamente allogate al Vellano nella patria con suo molto onore. Egli dunque fece tutte le storie di brenze che sono nel coro del Santo dalla banda di fuori, dove fra l'altre è la storia quando Sansone abbracciata la colonna rovina il tempio de' Filistei, dove ai vede con ordino venir giù i pezzi dello rovine, e la morte di tanto popolo, ed inoltre la diversità di molte attitudini in colore che muoiono, chi per la rovina e chi per la paura; il che maravigliosamente espresse Vellano. Nel medesimo luogo sono alcune cere ed i modelli di queste cose, e così alcuni candellieri di bronzo lavorati dal medesimo con molto giudizio ed invenzione. E per quanto si vede, ebbe questo artefice estremo desiderio d'arrivare al segno di Donatello, ma non vi arrivò, perchè si pose co-lui troppo alto in un'arte difficilissima. E per-chè Vellano si dilettò auco dell'architettura, e fu più che ragionevole in quella professione, andato a Roma al tempo di papa Paolo Vini-maiano l'anno 1464, per il quale pontefier era a-elittettore nelle fabbriche del Vaticano Giuliano da Maiano, fu anch' egll adoperato a molte cose, e fra d'altre opere che vi fece, sono di sua mano l'arme che vi si veggiono di quel pontefice col nome appresso. Lavoru ancora al palazzo di S. Marco degli ornamenti di quella fabbrica per lo medesimo papa, la testa del quale è di mano di Vellano a sommo le scale. Disegnò il medesimo per quel luogo un cortile atupendo con una salita di scale comode e piacevolii ma ogni ensa, sopravvenedo la marte del pontefice, rimase imperfetta. Nel qual tempo che stette in Roma il Vellano, fece per il detto papa e per altri multe cose piccole di marmo e di bronzo: ma non l'ho petute rinvenire. Fece il medesimo in Perugia una statua di bronzo maggiore che Il vivu, nella quale figurò di naturale il detto papa a sedere in pontificale, e da pie vi mise Il nome suo e l'anno che ella fu fatta; la qual figura posa in una nicebia di più sorte pietre la-vorate con molta diligenza fuor della porta di S. Lorenzo, che è il duomo di quella città. Fece il medesimo molte medaglie, delle quali ancora ai veggiono alcuoe, e particolarmente quella di quel papa e quelle d'Antonio Bosello aretino, e di Battista Platina ambi di quello segretari. Tornato dopo queste cose Vellano a Padoa con bonissimo nome, eran in pregio non solo nella propria patria, ma in totta la Lombardia e Marca Trivisana, ai perche uon era insino allora stati in quelle parti artelici eccellenti, ai perche aveva bonissima pratica nel fondere i metalli. Dopo essendo gia vecchio Vellano, deliberando la signoria di Vinegia che si facesse di hronzo la statua di Bartolommeo da Bergamo a cavallo, allogo il cavallo ad Andrea del Verrochio fiorentino e la figura a Vellano. La qual cosa udendo Andrea che pensava che a lui toccasse tutta l'opera, venne in tanta collera, conoscendosi, come era in vero, altro marstro che Vellano non era, che fracassato e rotto tutto il modello che già aveva finito del cavallo, se ne venne a Firenze. Ma poi essendo richiamato dalla signoria che gli diede a fare tutta l'opera, di nuovo tornò a finirla. Della qual cosa prese Vellano tanto dispiacere, che partito di Vine-gia senza far motto o risentirsi di ciò in ninna maniera, se ne tornò a Padoa, dove poi visse il rimanente della sna vita onoratamente, contentandosi dell'opere che aveva fatto e di essere, come fu sempre, nella sua patria amato ed onorato. Mori d'ctà d'auni novantadue, e fu sotterrato nel Santo con quell'onore che la sua virtit, avendo se e la patria onorato, meritava. Il suo ritratto mi fu mandato da Padoa da alcuni amici miei che l'ebbone, per quanto mi avvisarono, dal dottissimo e reverendissimo cardinale Bembo, che fu tanto amatore delle nostre arti, quanto in tutte la più rare virtà e doti d'animo e di corpo fu sopra tutti gli altri nomini dell'età nostra eccellentissimo.

### VITA DI FRA FILIPPO LIPPI PITTORR PIORENTIRO

Fra Filippo di Tommaso Lippi carmelitano, il quale nacque in Fiorenza in una contrada detta Ardiglione sotto il canto alla Cuculia dietro al convento de' frati Carmelitani, per la morte di Tommaso suo padre restò povero fanciullino d'anni duo senza alcuna custodia, essendosi ancora morta la madre non molto dopo averlo partorito. Rimaso duoque costoi in governo d'una mena Lapaccia soa zia serella di Tommaso suo padre, poiche l'ehhe allevato con suo disagio grandissimo, quando non potette più sostemerlo, essendo egli già di ott'anni, lo fece frate nel sopraddetto convento del Carmine; dove standosi, quanto era destro ed ingegnoso nelle azioni di mano, tanto era nella erudizione delle lettere grosso e mele atto ad imparare; onde non volle applicarvi lo ingegno mai, ne averlo per amiche. Questo putto, il quale fu chiamato col nome del secolo Filippo, essendo tenuto con gli altri in noviziato e sotto la disciplina del maestro della grammatica, pur per vedere quello che sapesse fare, in cambio di studiare non faceva mai altro che imbrattare con fantocci i lihrl suoi e degli altri; onde il priore si risolvette a dargli ogni comodità ed agio d'imparare a dipignere. Era allora nel Carmine la cappella da Masaccio nuovamente stata dipinta, la quale perciocche hellissima era, piaceva molto a fra Filippo; laonde ogni giorno per suo diporto frequentava, e quivi escroitandosi del continuo in compagnia di molti giovani che sempre vi diseguavano, di gran lunga gli altri avanzava di destrezza e di sapere; di maniera che e'si tene-va per fermo che e' dovesse fare col tempo qualche maravigliosa cosa. Ma negli anni acerbi, nnn che ne'maturi, tante lodevoli opere fece, cle fu un miracolo. Perche di li a poco tempo lavorù di verde terra nel chiostro vicino alla Sagra di Masaccio un papa che conferma la regola de Carmelitani, ed in molti luoghi in chiesa in più pareti in fresco dipinse, e particolarmente un San Giovanni Battista ed alcune atorie della sua vitas e così ogni giorno facendo meglio, aveva preso la mano di Masaccio si, che le cose sue in modo simili a quelle faceva, che molti dicevano lo spi-rito di Masaccio essere entrato nel corpo di fra Filippo. Fece ln nn pilastro in chiesa la figura di S. Marziale presso all'organo, la quale gli arrecò infinita fama, potendo stare a paragone con le cose che Masaccio aveva dipinte; per il che sentitosi lodar tanto per il grido d'ognuno, ani-mosameote si cavò l'abito d'età d'anni diciassette. E trovandosi nella Marca d'Ancona, diportandosi nn giorno con certi amici snoi in una harchetta per mare, furono tutti insieme dalle fuste de' Mori che per quei luoghi scorre-vano presi e menati in Barberia, e messo ciascuno di loro alla catena e tenuto schiavo ; dove stette con molto disagio per diciotto mesi. Ma

perchè un ginrno, avendo egli molto in pratica il padrouc, gli venne comodità e capriccio di ritrarlo, preso un carbone spento del funco, con quello tutto intero lo ritrasse co'ssoi ahiti lu-dosso alla moresca in un muro bianco. Onde essendo dagli altri schiavi detto questo al padrone, perche a tutti un miracolo pareva, non s'usando il disegno ne la pittura in quelle parti, ciò fu causa della sua liberazione dalla cateua, dove per tanto tempo era stato tenuto. Veramente è gloria di questa virtù grandissima che uno, a cui è conceduto per legge di poter condennare e punire, faccia tutto il contrario : anai in cambio di supplicio e di morte, s'induca a far carezze e dare liberta. Avendo poi lavorato nlenno cose di colore al detto suo padrone, fu condotto sicuramente a Napoli, dove egli dipinse al re Alfonso, allora duca di Calavria, nna tavola a tempera nella cappella del castello dove oggi sta la guardia. Appresso gli venne volontà di ritornare a Fiorenza, dove dimorò alcuni meai, e lavorò alle doone di S. Ambruogio all'altare maggiore una bellissima tavola, la quale molto grato lo fece a Cosimo de' Medici, che per questa engione divenne suo amicissimo. Fece un'altra che fu posta cella cappella in casa Mcdici, e dentro vi fece la natività di Cristo I lavorò ancora per la moglie di Cosimo detto una tavola con la medesima natività di Cristo e San Gio. Battista, per mettere all'ermo di Camaldoli in una delle eelle de' romiti, che ella aveva fatta fare per sua divozione intitolata a S. Gio. Battista; ed alcunc storiette che si mandarono a donare da Cosimo a papa Eugenio IV Viniziano. Lsoude fra Filippo molta grazia di quest' opera acquistò appresso il papa. Dicesi ch'era tanto venerco, che vedendo donne che gli placessero, se le poteva avere, ogni sua facultà donato le arebbe, e nou potendo per via di mezzi, ritraendole in pittura con ragionamenti la fiamma del suo amore intiepidiva. Ed era tanto perduto dictro a questo appetito, che all'opere prese da lui uando era in questo nmore, poco o nulla at-endeva. Onde una volta fra l'altre Cosimo de' tendera. Onde una volta ira l'aitre Cosmo de Medici facendogli fare un'opera in casa sua, lo rinchinse, perché faori a perder triappo non audience. Ma egli statore jia due giorni, apiato di furore amorsoo, anal bestiale, una sera con un paio di forbiei fece alcoine liste de l'enanoli del tetto, e da ma finestra calatori, attere per molti de l'aitre de l'anche de l'aitre d giorai a'suol piaceri. Onde non lo trovando e facendone Gosimo cercare, al fine pur lo ritor-nò al lavoro, e d'allora in poi gli diede libertà che a suo piacere audasse, pentito assai d'averlu por lo passato rinebiuso, pensando alla pazzia sua ed al pericolo che poteva incorrere. Per il ehe sempre con carczze s'ingegnò di tenerlo per l'avvenire; e così da lui fu servito con più prestezza, dicendo egli che l'eccellenze degli ingegni rari sono forme celesti e nou asini vetturiui. Lavorò una tavola nella chiesa di S. Maria Primerana in su la piazza di Fiesole, deutrovi una uostra Donna annunziata dall'angelo, nella quale è ona diligenza grandussima, e nella figura dell'angelo tanta bellezza che e pare verasseute cosa celeste. Feee alle monache delle Murate due tavole, ona della Aunuuziata posta all'altar maggiore, l'altra nella medesima chiesa a un altare, dentrovi storie di S. Benedetto e di Bernardo; e nel palazzo della signoria die in tavola un' Angunziata sopra una porta, I

e similmente fece in detto palszzó un S. Barnardo sopra un'altra porta; e nella sagrestia S. Spirito di Fiorenzo una tavola con una nostra Donna ed angeli d'attorno e santi da lato, opera rara e da questi nostri msestri stata sempre Lenuta in grandissima venerazione.

In S. Lorenzo alla cappella degli operai lavorò una tavola con un'altra Annunziata, ed a quella della Stufa ona che non è finita. Apostolo di detta città in nua cappella dipinse in tavola alcuoe figure intorno a nna nostra Donna: ed in Arezao a M. Carlo Marsuppini la tavola della eappella di S. Bernardo ne' monaci di Monte Oliveto con la incoronazione di noatra Donna e molti santi attorno, mantenutasi così fresca, che pare fatta dalle mani di fra l'ilippo al presente, dove dal sopraddetto M. Carlo gli fu detto, che egli avvertisse alle mani che dipigneva, perché molto le suc cose eraco biasimate. Per il elie fra Filippo nel disignere da indi Innaozi, la maggior parte o con panni a con altra invenzione ricoperse per fuggire il predetto biasimo, nella quale npera ritrasse di naturale detto M. Carlo. Lavorò in Firenze alle moosche di Annalena uua tavola d'un presepio; ed in Padova si veggono ancora alcone pitture. Mandò di sua maoo a Roma due storictte di figure picciole al cardinale Barbo, le quali erano molto eccellentemente lavorate e condotte con diligenza. E certamente, egli con maravigliosa grazia lavorò e finitissimamente uni le cose sur, per le quali sempre dagli artefiei in pregio, e da' moderui maestri è stato con somma lode celebrato, e aucora, mentreché l'eccellenza di taute soc fatiche la voracità del tempo terrà vive, sarà da ogni secolo avuto in venerazione. In Prato aocora vicino a Piorenza, dove aveva alcuni parenti, in compagnia di fra Diasoante del Carmine stato suo compagno e novizio insieme, dimoro molti mesi, lavorando per tutta la terra assai cosc. Essendogli poi dalle monache di S. Margherita data a fare la tavola dell'altar maggiore, mentre vi lavorava, gli venoe un giorno veduta una figliuola di Francesco Buti cittadin fiorentino, la quale o in serbanza o per monaca era quivi in serbanza. Fra Filippo data d'ocehio alla Lucrezia, che così era il nome della fan-eiulla, la quale aveva bellissima grazia ed aria, tanto operò con le monache, che ottenoc di farne un ritratto per metterlo la una figora di uostra Donna per l'opra loro. E con questa occasione innamoratosi maggiormente, fece poi tanto per via di mezzi e di pratiche, che egli sviò la Lucrezia dalle monache, e la menò via il giorno appunto ch'ella aodava a vedere mostrar la cintola di nostra Donna, onorata reliquia di quel castello. Di che le monache molto per tal caso furono svergognate, e Francesco suo padre non fu mai più allegro e fece ogni opera per riaver-la; ma ella o per paura o per altra eagione non volle mai ritornare, anzi atarsi con Filippo, il quale n'ebbe un figliuol maschio che fu chiamato Filippo egli aucora, e fu poi, come il pa-dre, molto eccellente e famoso pittore. In San Domenico di detto Prato sono due tavole cul una nostra Donna nella chiesa di S Francesco nel tramezzo, il quale levandosi di dove prima era, per non guastarla tagliarcoo il muro dove era dipinto, ed allacciatolo con legni attorno, lo traportarono in una parete delle chiesa, dove ai vede ancora oggi. E nel Ceppo di Francesco

di Marco sopra un pozzo in un curtile è una ta-

valetta di man del medesimo col ritralto di detto Franceseu di Marco autore e fondatore di quella casa pia. E nella pieve di detto eastello lece in una tavolina sopra la porta del fianco salendo le scale la morte di S. Bernardo, che rende la sanità toceando la hara a molti storpiati; dove sono frati che piangono il loro morto maestro, eh' è cosa mirabile a vedere le belle arie di teste nella mestisia del pianto con artificio e naturale similitudine contraffatte. Sonvi aleuni panni di eocolle di frati che hanno bellissime pieglie e meritano infinite lodi per lo bnon disegno, colorito, componimento, e per la grazia e proporzione che in iletta opera si vede, condotta dalla delicatissima mono di fra Filippo Gli fu allogato dagli operai della detta pieve, per avere memoria di lui, la cappella dell'altac maggiore di detto Inogo, dove mostrà tanto del valor ano in quest'opera, eh'oltra la bonta e l'artificio di essa, vi sono panni e teste mirabiliasime. Fece in questo lavoro le figure maggiori del vivo, slove introdusse poi negli altri artefici moderni il modo di dar grandezza alla maniera d'oggi. Sonovi alenne figure con abhigliamenti in quel tempo poro usati, slove cominciò a deatare gli animi delle genti a uscire di quella aemplieità, ehe piuttosto vecchia ehe antica si puù nominare. In questo lavoro sono le storie di S. Stefano, titolo di detta pieve, partite nella faccia della handa destra, cioc la disputazione, lapidazione, e morte di detto protomartire; nella faccia del quale disputante contro i Giudei di mostrò tantu zelo e tanto ferrore, che egli è cosa difficile ad immaginarlo, non che ad esprimerlo, e nei volti e nelle varie attitudini di essi Giudei l'odio, lo sdegno, è la collera del vedersi vinti da lui. Siceome più apertamente aneora fece apparire la bestislità e la rabbia in coloro che l'uccidono con le pietre, avendolo afferrato chi grandi e chi piccole, con uno strignere di denti orribile e con gesti tutti erudeli e rabbiosi. E nientedimeno infra si terribile assalto S. Stefano sienrissimo e col viso lavato al eiclo si dimustra con grandissima carità e fervoro supplicare all'eterno Padre per quelli stessi che lo uccidono: considerazioni certo bellissime, e da far conoscera altrui quanto vaglia la invenzione ed il saper esprimere gli affetti nelle pitture; il elie si bene osservò costui, cha in coloro che sotterrano S. Stefano fece attitudini si dolenti, e alcuue tesle si afflitte e dirotte nel pianto, che e'uon è appena possibile di guardarle sensa cummuoversi. Dall'altra banda feee la natività, la predica, il hattesimo, la eena d'Erode, e la decullazione di S. Giovanni Battista, dove nella faecia di lui preslicaute si conosce il divino spirito, e nelle turbe, che ascoltano, i diversi movimenti e l'allegrezza e l'afflizione, così nelle donne come negli nomini, astratti o sospesi tutti negli ammaestramenti di S. Giovanni. Nel battesimo si riconosee la bellezza e la bontà, e nella cena di Erode la maestà del convito, la destresza di Erodiade, lo stupore de'convitati, e lo attristamento fuori di maniera nel presentarsi la testa tagliata dentro al baesnu. Veggonai intorno al convito infinite figure con molto helle attitudini, e ben condotte e di panni e di arie di visi, tra i quali ritrasse allo specchio sè stesso vestito di nero in ahito da prelato ed il auo discepolo fra Diamante, dove as piange S. Stefano. Ed in vero questa opera fu la più eccellento di tutte le cose sue, si per le considerazioni dette di sopra, e si

per aver fatte le figure alguanto maggiori cho il vivo; il che dette animo a chi venne dopo lui di ringrandire la maniera. Fu tanto per le auq huono qualità stimato, che molte cose che di hiasimo crano alla vita sna furono ricoperte mediante il grado di tanta virtà, Ritrasse in questa opera M. Carlo figliuolo naturale di Cosimo de' Mediei, il quale era allora Proposto di quella ebiesa, la quale fu da lui e dalla sua essa molto beneficata, Finita ehe ehbe quest'opera, l'anno 1463 dipinse a tempera una tavola per la chiesa di S. Iacopo in Pistoia, dentrovi una Nunziata molto hella per M. Iscopo Bellucci, il qual vi ritrasse di naturale molto vivamente. In casa di Pulidoro Braceiolini è in un quadro una natività di nostra Donna di sua manoj e nel magistrato degli Otto di Firenze è in po merzo tondo dipinto a tempera una nostra Donna col figlinolo in hraccio. In casa Lodovico Capponi in un altro quadro una nostra Donna bellissima, ed appresso di Bernardo Vecchirtti gentiluomo fiorentino e tanto virtuoso e da hene quanto più non saprei dire, è di mano del medesimo in un quadretto piccolo un S. Agostino che studia bellissimo. Ma molto meglio è nn S leronimo, in peniteaza della niedesima grandezza in guar-daroba del Duca Cosimo. E se fra Filippo fa raro in totte le sue pitture, nelle piecole superò se stesso, perche le fece tanto graziose e belle, elie non si può far meglio, come si può vedere nelle predelle di tutte le tavole che fece. Insomma fu celi tale, che ne'tempi suoi niuno lo trapasso, e ne'postri pochii e Michelagnolo l'ha non pur eclebrato sempre, ma imitato in molte eose, Fece ancora per la chiesa di S. Domenico vecehio di Perugia, ehe poi è stata posta all'altar maggiore, una tavola dentrovi la nostra Doona, S. Piero, S. Paolo, S. Lodovico, e S. Antonio abate. M. Alessandro degli Alessandri, allora esvaliero ed amieo sno, gli fece fare per la sua ehicsa di villa a Vincigliata nel poggio di Fiesole in nna tavola un S. Lorenzo ed altri santi, ritraendovi lui o due auoi figlinoli. Fu fra Filippo multo amieo delle persone allegre e sempre lietamente visse. A fra Diamante fece imparare l'arte della pittura, il quale nel Carmine di Prato lavorò molte pitture, e della manicra son, imitandola assai, si lece onore, perche e'venne a ottims perfeziono. Stette con fra Filippo in sua gioventà Sandro Botticello, Pisello, Iacopo del Sellaio fiorentino, ehe in S. Priano fece due tavole ed una nel Carmine lavorata a tempera, ed infiniti altri marstri, a'quali sempre con amorevolezza insegnò l' arte. Delle fatiche sue visse onoratamente, e straordinariamente spese nelle cose d'amore, delle quali del continuo mentre che visse fino alla morte si dilettò. Fu riebieste per via di Cosimo de' Medici dalla comunità di Spoleti di fare la cappella nella ehiesa prinei-palo di nostra Donna, la quale lavorando insie-me con fra Diamante condusse a bonissimo termine, ma sopravvenuto dalla morte non la potette finire. Perciocche dicono che essendo egli tanto inclinato a questi snoi beati amori, alcuni della donna da lui amata lo fecero avvelenare, Fini il corso della vita sua fra Filippo di eta d' anni einquantasette nel 1438, ed a fra Diamante lasciò in governo per testamento Filippo sno figliuolo, il quale fanciullo di dieci anni it parando l'arte da fra Diamaute, seco se ne torno a Fiorenza, portandosene fra Diamante trecento ducati che per l'opera fatta si restavano ad avere

dalla comunità; de quali comperati alcuni bent per se proprio, poca parte fece al faneiullo. Fu acconeio Filippo con Sandro Botticello tenuto allora maestro bonissimo; ed il vecchio fu sotterrato in un sepolero di marmo rosso e bianco, fatto porre dagli Spoletini trella ehiesa che e' dipigneva. Dolse la morte sua a molti amici, ed a Cosimo de' Medici particolarmente ed a papa Eugenio, il quale in vita sna volle dispensarlo ehe potesse avere per sua donna legittima la Luerezia di Prancesco Buti, la quale per potere far di se e dell'appetito suo come gli paresse, non si volse curare d'avere. Mentre che Sisto IV viveva, Lorenzo de' Mediei fatto ambusciator da' Fiorentini fece la via di Spoleti per ettledere a quella comunità il corpo di fra Filippo per metterlo in S. Maria del Piore in Fiorenza: ma gli fu risposto da loro che essi avevano carestia d'ornamento, e massimomente d'uomini ecceffenti, perchè per onorarsi gliel domandarono in grazia, aggiungendo che avendo in Fiorenza infiniti uomini famosi e quasi di superchio, che e' vo-lesse fare senza questo, e così non l'ebbe altri-menti. Bene è vero che deliberatosi poi di onomenti, nene e vero ene deciperación por di ono-rario in quel miglior modo che e poteva, mando Filippino suo figliuolo a Roma al cardanale di Napoli per fargli una cappella. Il quale passando da Spoleti, per commissione di Lorenzo fece fargli una sepoltora di marmo sotto l'organo e sopra la sagrestia, dove spese cento ducati d'o-ro, i quali pago Nofri Tornaboni maestro del banco de'Medici; e da M. Agnolo Poliziano gli fece fare il presente epigramma intagliato in detta sepoltura di lettere antiche :

Conditus hic ego sum picturae fama Philippus, Nelli ignota meae est gratia mira manus. Arrifices potui digitis animare colores, Sperataque animos fallere voce diu.

Sperulaque animos fallere voce diu. Ipan meis stupuit nature expressa figuris, Meque suis fasa est artibus esse parcen. Marmoreo tunnulo Medices Lauventus hic me Condichi, ante humil pubere nectus eram. Disegnò fra Filippo benissimo, come si pub vedere nel nostro libro di disegnì de più famosi

dere nel nostro libro di disegni de' più famosi dipintori, e particolarmente in alcune carte dove è disegnata la tavola di S. Spirito, ed in altre dove è la cappella di Prato.

#### VITA

DI PAOLO ROMANO E DI MAESTRO MINO

### E DI CHIMENTI CAMICIA

### ARCHITETTO

Seque ora che noi parliamo di Paolo Romano di Mino del Regiono costante della medicina professione, ma molto differentiarelle qualità del continui dell'Irie, perché Paolo fin modesto de assata valerta, Alino di molto minore valera, mano pen di supersità, con le parole ancora alsava fore di modo le proprie fattiche. Nel farsi al rasso pen di supersità, con le parole ancora alsava fore di modo le proprie fattiche. Nel farsi al timo del miscolo, che Paolo cultore romano d'una figura, egli tanto per invidia lo timo del miscolo, che Paolo qual architecta. Laonde Mino shuffaced con Paolo, volera giore milità ducati a fare una figura con esso liti; a fare una figura con esso liti;

che non voleva fastidi, non credendo egli che tal partito accettasse. Ma Paolo accettò l'iuvito, e Mino mezzo pentito, solo per onore suo cento ducati giuocò. Fatta la figura fu dato a Paolo il vanto, come raro ed eccellente che egli cra, e Mino fu scorto per quella persona nell'arte, che più con le parole che con l'opre valeva. Sono di mano di Mino a Monte Cassino, luogo de'monaci Neri nel regno di Napoli, nna sepoltura, ed in Napoli aleune cose di marmo. In Roma il S. Pietro e S. Paolo che sono a piè delle scale di S. Pietro, ed in S. Pietro la sepoltura di pa-pa Paolo M. E la figura elle fece Paolo a concorrenza di Mino fu it S. Paolo che all' entratadel ponte S. Aogelo su un besamento di marmo si vede; il quale molto tempo stette innanzi alla cappella di Sisto IV non conosciuto. Avvenne poi che Clemente VII ponteliee un gior-no diede d'occhio a questa figura, e per essere egli di tali esercizi intendente e giudicinso, gli piacque molto. Per il che egli dehberò di far fare un S. Pietro della grandenza medesima, ed insieme alla entrata di ponte Sant' Angelo, dove mueme aux entrata di ponte sant' Angelo, dove erano dedicate a questi apostoli due cappellette di marmo, levar quelle che impedivano la vista al castello, e metterri queste due statue. Si legge nell'opera d'Antonio Filarete, che

Sh legge nelft opper de Autono Filareté, che e che l'avorè in potre d'addici Apottoli d'argento che innani al ascoc di Roma si tenerano con e che avorè in pare de l'avorè in positione de l'avorè in positione de la companio del la

Santa Maria Trastevere ed altrove. Chimenti Camicia, del quale non si sa altro quanto all'origine sua se non che fu fiorentino, stando al servigio del re d'Ungheria gli fece palazzi, giardini, fontane, tempi, fortezze, ed altre molte muraglie d'importanza, con ornamenti, intagli, palchi lavorati, ed altre simili cose che ferone con molta diligenza condotti da Baccio Cellini. Dopo le quali opere Chimenti, come amorevole della patria, se ne tornò a Firenze, ed a Baccio che là si rimase mando, perche le desse al re, alcone pitture di mano di Berto linaiuolo, le quali furono in Ungheria tenute bellissime e da quel re molto lodate. Il qual Berto (non tacero anco questo di lui) dopo aver molti quadri con bella maniera lavorati che sono nelle case di molti cittadini, si mori appunto in sul fiorire troncando la buona speranza che si aveva di lui. Ma tornando a Chimenti, egli stato non molto tempo in Firenze, se ne torno In Ungheria, dove continuando nel servisio del re, prese, andando su per il Danubio a dar disegni di mulina, per la stracchezza un' infermità

stimulo di infectiolis, che Pado i quale era bucchi.
Lionale Mino abdifaco con Pado, volera giotera mille ducati i fare una figura con seso intie questo con granilisima promincione ed audaticine, con concendo egi in altucata di Pado i
sol, quale questo pratica che ebbe nella

cose d'architettura meritò che il detto papa in I che senza altrimenti distendermi in questo diogui sua impresa di fabbriche se ne servisse, Fu fatta duuque col disegno di costui la chiesa e convento di Santa Maria del Popolo, ed in quella aleune cappelle con molti ornamenti, e particolarmente quella di Domenico della Rovere cardinale di S. Clemente e nipote di quel papa. Il medesimo fece fare eol disegno di Baccio un palazzo in Borgo vecchio, che fu allora tenuto molto bello e ben considerato edifizio. Pece il medesimo sotto le stanze di Niccola la libreria maggiore; ed in palazzo la cappella detta di Sisto, la quale è ornata di belle pitture. Rifece similmente la fabbrica del nuovo spedale di S. Spirito in Sassia, la quale era l'anno 1471 araa quasi tutta da' foudamenti, aggiugueudovi una loughissima loggia e tutte quelle utili comodità che si possono disiderare. E deutro uella lungherza dello spedale fece dipiguere storie della vita di papa Sisto dalla nascita iosino alla fine di quella fabbrica, anzi iusino al fine della sua vita. Fece anco il poute che dal nome di quel pontefice è detto ponte Sisto che fu tenuto opera escelleute, per averlo fatto Baccio si gagliar-do di spalle e così beu carico di peso, ch'egli è fortissimo e benissimo fondato. Parimente l'anno del giubbileo del 1 \$75 fece molte nuove chieaette per Roma ehe si conoscono all'arme di papa Sisto, ed in particolare S. Apostolo, S. Pietro in Vincula, e S. Sisto. Ed al cardioal Guglielmo vescovo d'Ostia fece il modello della sua chiesa e della faceiata e delle scale in quel modo che oggi si veggiono. Affermano molti che il disegno della chiesa di S. Pietro a Montorio in Roma fu di mano di Baccio, ma io non posso dire con verità d'aver trovato che così sia. La qual chiesa fu fabbricata a spese del re di Portogallo, quasi nel medralmo tempo che la nazione spaguuola fece fare in Roma la chiesa di S. Iacopo. Fu la virtù di Baccio tauto da quel poutefice atimata, che uon avrebbe fatta cosa alcuna di muraglia senza il parere di lui. Oude l'anuo 1480 ioten-dendo ene minacciava rovina la chiesa e conveoto di S. Francesco d'Ascesi, vi mandò Baccio, il quale facendo di verso il piano un puntone gagliardissimo, assicurò del tutto quella maravi-gliosa fabbrica, ed in nno sprone fece porre la atatua di quel poutefice, il quale uon molti anni inoanzi aveva fatto fare in quel convento mede-aimo molti appartamenti di camere e sale che si riconoscono, oltre all'esser magnifiche, all'arme che vi si vede del detto papa. E nel cortile n'e una molto maggiore che l'altre con alcuni versi latini in lode d'esso papa Sisto IV, il qual dimostro a molti segni, aver quel santo luogo in molta venerazione.

VITA D'ANDREA DAL CASTAGNO DI MUGELLO E DI DOMENICO VINIZIANO

Quanto sia biasimevole in una persona eccelleute il vizio della invidia che in nessuno dove rebbe ritrovarsi, e quauto scellerata ed orribil cosa il cercare sotto spezie d'una simulata amicizia spegnere in altri non solamente la fama e la gloria, ma la vita stessa, non eredo io certa-mente che ben sia possibile esprimersi con parole, vincendo la scelleratezza del fatto ogni virtù e forza di lingua ancorache eloquente. Per il TO1 10

scorso, dirò solo che ne si fatti alberga spirito, non diròluumano e fero, ma crudele in tutto e diabolico, tauto lontano da ogni virtà, che non solamente non sono più uomini, ma ne animali ancora uè degni di vivere. Conciosiache quanto la emnlazione e la concorrenza, che virtuosamente ope rando cerca vineere e soverchiare i da più di se per acquistarsi gloria e onore, è cosa lodevole e da essere tenuta in pregio, come necessaria ed utile al mondo, tauto per l'opposito e molto più merita hiasimo e vituperio la scelleratissima invidia; ehe non sopportando onore o pregio in altrui, si dispone a privar di vita chi ella non può spogliare della gloria, come fece lo sciaurato Andrea dal Castagno; la pittura e disegno del quale fu per il vero eccellente e grande, ma molto maggiore il rancore e la invidia ch'e' portava agli altri pittori, di maniera che con le tenebre del peccato sotterrò e nascose lo spiendor della sna virtù. Costui per esser nato in una piecola villetta detta il Castaguo nel Mugello contado di Firenze, se la prese per suo cognome, quaudo venne a stare in Fiorenza, il che successe in questa maniera. Essendo egli nella prima sua fanciullezza rimaso senza padre, fu raccolto da un suo zio che lo tenne molti anni a guardare gli armenti, per vederlo prouto e svegliato e tauto terribile, che sapeva far riguardare non solamente le sue bestinole, ma le pasture ed ogni altra cosa che attenesse al sun interesse. Continuando adunque in tale esercizio, avvenne che fuggendo un giorno la pioggia, si abbatte a easo in un luogo dove nno di queatl dipintori di contado che lavorano a poco pregio dipigneva un tabernacolo d' nu contadino oude Audrea, ehe mal più non aveva veduta simil cosa, assalito da una subita maraviglia, cominciò attentissimamente a guardare e considerare la maniera di tale lavoro, e gli venue subito un desiderio grandissimo ed una voglia sì apasimata di quell'arte, che senza mettere tempo in mezzo comiució per le mura e su per le pietre co'carboni o con la punta del coltello a sgraffiare ed a diseguare auimaii e figure si fattamente che e' moveva uon piccola maraviglia in chi le vedeva. Cominciò dunque a correr la fama tra' contadini di questo nuovo studio di Andrea: onde pervenendo (come volle la sua ventura) questa cosa agli orecchi d'un gentiluomo fiorentino ehiamato Bernardetto de' Medici, che quivi aveva sue possessioni, volle co-noscere questo fauciullo. È vedutolo finalmente ed uditolo ragionare con molta prontezza, lo dimandò se egli farebbe volentieri l'arte del dipintore. E rispondendogli Audrea, che c'non potrebbe avvenirgli cosa più grata, ne che quanto questa mai gli piacesse, a cagione che e' ve-niase perfetto su quella ne lo menò con seco a Piorenza, e con uno di que magatri che erano allora tenuti migliori lo acconció a lavorare. Par il che seguendo Andrea Parte della pittura, ed agli studi di quella datosi tutto, mostro graudisaims intelligenza nelle difficultà dell'arte, e massimamente nel duegno. Non fece già così poi nel colorire le sue opere, le quali faceudo alquanto erudette ed aspre, diminuì gran parte della bontà e grazia di quelle, e massimamenta una certa vaghezza che nel suo colorito non si ritrova. Era gagliardissimo nelle movenae delle figure, e terribile nelle teste de'maschi e delle femmine, faceudo gravi gli aspetti loro e con

194 huon disegno. Le opere di man sua furono da lui dipinte nel principio della sua giovanezca nel chiostro di S. Ministo al Monte, quaudo si scende di chiesa per andare in convento, dove colori a fresco una storia di S. Miniato e S. Cresci, quando dal padre e dalla madre si partono. Erano in S. Benedetto, bellissimo monasterio fuor della porta a Pinti, molte pitture di mano d'Andrea in un chiostro ed in chiesa, delle quali non accade far menzione, essendo anilate in terra per l'assedio di Firenze. Dentro alla città nel monasterio de' monaci degli Angeli nel primo chiostro dirimpetto alla porta principale dipinse il Crocifisso (che vi è ancor oggi), la nostra Donna, S. Giovanni, S. Benedetto, e S. Romusido. E nella testa del chiostro che è sopra l'orto ne free un altro simile, variando solamente le teste e poebe altre cose. In S. Trinita allato alla cappella di maestro Loca fece un S. Andrea, A Legnaia dipinse a Pandolfn Pandolfini sin una sala molti nomini illustri ; e per la compagnia del Vangclista un segno da portare a procrasione tenuto bellissimo. Ne' Servi di dettacittà lavorò in freaco tre nicchie piane in certe cappelle: l'una è quella di S. Giuliano dove sono atorie della vita d'esso santo con buon numero di figure, ed un cane in iscorto che fu molto lodato. Sopra queata nella cappella intitolata a S. Girolamu, dipinse quel santo secco e raso con buon disegno e molta fatica; e sopra vi fece una Trinità con un Crocifisso else scorta, tanto ben fatto, che Andrea merita per ciò esser molto lodato, avendo condotto gli scorti con molto miglior e più moderna maniera, che gli altri intianzi a lui fatto non avevano. Ma questa pittura, essendovi stato posto sopra dalla famiglia de' Montaguti una tavola, non si può più vedere. Nella terza che è allato a quella che è antto l'organo, la quale fe-ce fare M. Orlaodo de' Medici dipinse Lazzaro, Marta, e Maddalena. Alle monache di S. Giu-liano fece un Crocifisso a fresco sopra la porta, una nostra Donna, un S. Domenico, un S. Giuliano, ed un S. Giovanni; la quale pittura, che e delle migliori che facesse Andrea, è da tutti gli artefici universalmente lodata. Lavorò in S. Croce alla cappella de' Cavalcanti un S. Gio. Battista ed un S. Francesco che aono tenute bonissime figure. Ma quello che fece stupire gli artelici fu, che nel ebiostro nuovo del detto convento, cioè in testa dirimpetto alla porta, di-pinse a fresco un Cristo battuto alla colonna bellissimo, facendovi una loggia con colonne in prospettiva con crociere di volte a liste diminuite e le pareti commesse a mandorle con tant'arte e con tanto studio, che mostrò di non meno intendere la difficultà della prospettiva, che si facesse il disegno nella pittura. Nella medesima storia sono helle e sforzatissime l'attitudini di coloro che flagellano Cristo, dimostrando così esainei volti l'odio e la rabbia, siccome pacienza ed umiltà Gesù Cristo, nel corpo del quale arrandellato e stretto con funi alla colonna pare che Andrea tentasse di mostrare il patir della carne, e che la divinità nascosa in quel corpo serbasse in se un certo aplendore di nobiltà, dal quale mosso Pilato che siede tra'suoi consiglieri pare che cerchi di trovar modo per liberario. Ed in somma è così fatta questa pittura, che s'ella non fusse stata graffiata e guasta, per la poca cura che l'estata avuta, da fanciulli ed altre persone semplici, che hanno sgraffiate le teste tutte e le braccia e quasi il resto

della persona de' Giudei, come se così avessino vendicato l'ingiuria del nostro Signore contro di loro, ella sarebbe certo bellissima tra totte le cose d'Aodrea; al quale se la natura avesse dato gentilezza nel colorire, come ella gli dieda invenzione e disegno, egli sarebbe veramente stato tenuto maraviglioso. Dipinse in S. Maria del Piore l'immagine di Niccolò da Tolentino a cavallo, e percha lavoraudola, un fancinllo che passava dimeno la scala, egli venne in tanta collera, come hestiale nomo ch'egli era, che secso gli corse dietro insino al canto de' Pazzi. Fece ancora nel cimiterio di S. Maria Nuova in fra l'Ossa un S. Andrea che piacque tanto, che gli fu fatto poi dipignere nel refettorio, dore i ser-rigiali ed altri ministri mangiano, la cena di Cristo con gli Apostoli; per lo che acquistato grazia con la casa de l'Ortinari e con lo spedalingo, fu datogli a dipignere una parte della cappella maggiore, essendo stata allogata l'altra ad Alesso Baldovinetti, c la terza al molto allora celrhrato pittore Domenico da Vinezia, il quale era stato condotto a Firenze per lo nuovo modo che egli aveva di colorire a olio. Attendendo dunque eiascano di costoro all'opera sua, aveva Andrea grandissima invidia a Domenico, perché sebbene si conosceva più eccellente di lui nel isegno, aveva nondimeno per male che essendo forestiero, egli fusse da' eittadini carezzato e trattenuto: e tanta ebbe forza in lui perciò la col lera e lo sdegno, che cominciò andar pensando o per una o per altra via, di levarselo dinanzi. E perché era Aodrea non meno sagace simulatore che egregio pittore, allegro quando vuleva nel volto, della lingua spedito, e d'animo fiero, ed in ogni azione del corpo, così com'era della mente, risoluto, chhe così fatto animo con altri come con Domenico, usundo nell'opere degli artefici di segnare nascosamente col grafficare dell'ugna, se errore vi conosceva. E quando nella sua giovanezza furono in qualche cosa biasmate l'opere sue, fece a cotali hiasimatori con percosse ed altre ingiurie conoscere, che sapeva e voleva sempre in qualunque modo vendicarsi delle ingiurie.

Ma per dire alcuna cosa di Domenico, prima che venghiamo all'opera della cappella, avanti che venisse a Fiorenza egli aveva nella sagrestia di S. Maria di Loreto in compagnia di Piero della Francesca dipinto alcune cuse con molta grazia, che l'avevano fatto per fama, ultre quello che aveva fatto in altri luoghi (come in Perugia una camera in casa de'Baglioni che oggi è ro-vinata) conoscere, in Fiorenza, dove essendo poi chiamata, prima che altro facesse, dipinse in sul canto de' Carnesecchi nell'augolo delle due vie che vanno l'una alla nuova, l'altra alla veochia piazza di S. Maria Novella, in un tabernaeolo a fresco una nostra Donna in mezzo d'alconi santi; la qual cosa, perche piacque e molto fu lodata da'cittadini e dagli artelici di que'tempi, fu cagione che a' accondesse maggiore adegno ed invidia nel maladetto animo d' Andrea contra il povero Domenico. Perché deliberato di far con inganno e tradimento quello che scuza suo manifesto pericolo non poteva fare alla scoper-ta, si finse amicissimo d'esso Dunenico, il quale, perche huona persona era ed amorevole, cantava di musica e si dilettava di sonare il liuto: lo ricevette volentieri in amieizia, parendogli Andrea persona d'ingegno e sollazzerole. E coal continuando questa da un lato vera e dall'altro

finta amicizia, ogni notte si trovavana insieme a far huon tempo e screnate a loro innamorate, di che molto si dilettava Domenico; il quale amando Andrea daddovero, gl'insegnò il modo di colorire a olio, che ancora in Toscana non si sapeva. Feec dunque Andrea, per procedere ordinatamente, nella sua facciata della eappella di S. Maria Nuova nna Nunziata che è tenuta bellissims, per svere egli in quell'opera dipinto l'angelo in aria, il che non si era insino allora usato. Ma molto più hell'opera è tennta dove fece la nostra Donna che sale i gradi del tempio, sopra i quali figurò molti poveri, e fra gli altri uno ehe eon un hoccale da in su la testa ad un altro; e non solo questa figura, ma tutte l'altre sono helle affatto, avendole egli lavorate con molto studio ed amore per la concorrenza di Domenico. Vi si vede auco tirato in prospettiva in mezzo d'una piazza un tempio a olto facciata dinanzi benissimo adornato di figure finte di marmo, e intorno alla piazza è una varietà di bellissimi casamenti, i quali da un lato ribatte l'ombra del tempio mediante il lome del sole, con molto hella, difficile ed artifiziosa conaiderazione. Dall' altra parte fece Maestro Domenico a olio Giovacchino che visita S. Anna sua consorte, e di sotto il nascere di nostra Donna, fingendovi nna camera molto ornata ed nn putto che batte col martello l'useio di detta camera con molto hnona grazia. Di sotto fece lo sposalizio d' essa Vergine con huon numero di ritratti di naturale fra i quali è M. Bernardetto de' Medici connestabile de' Fiorentini con un berrettone rosao, Bernardo Guadagni che era gonfalonière Folco Portinari, ed altri di quella famiglia. Vi fece anco un nano che rompe una mazza molto vivace, ed alcune femmine con abiti indosso va-ghi e graziosi fuor di modo, secondo che si usavano in que tempi. Ma quest'opera rimase im-perfetta per le cagioni che di sotto si diranno. Intanto aveva Andrea nella sua facciata fatto a olio la morte di nostra Donna, nella quale per la iletta concorrenza di Domenico e per esser tenuto quello eh'egli era veramente, si veda fatto con incredibile diligenza in iscorto un cataletto dentrovi la Vergine morta, il quale ancorache non sia più che un braccio e mezzo di lunghezza, pare tre. Intorno le sono gli Apostoli fatti in una maniera, che sebbene si conosce ne' visi loro l'allegrezza di veder essere portata la loro Madonna in cielo da Gesù Cristo, vi si conosce ancora l'amaritudina del rimanere in terra aenz'essa. Tra essi Apostoli sono alcuni angeli che tengono lumi accesi con hell'aria di testa e si ben condotti, che si conosce ch' egli così bene seppe maneggiare I colori a olio, come Domenico suo concorrente. Bitrasse Andrea In queate pitture di naturale M. Rinaldo degli Albizzi, Puccio Pucci, il Falgavaccio che fu cagione della liberazione di Cosimo de' Medici insieme con Federigo Malevolti che teneva le chiavi dell'atherghetto, Parimenti vi ritrasse M. Bernardo di Demenico della Volta spedalingo di quel luogo inginocchioni che par vivo, e in tondo nel principio dell' opera se stesso con viso di Ginda Seariotto, come egli era nella presenza a ne' fatti. Avendo dunque Andrea condotta quest' opera a honissimo termine, accecato dall'invidia per le lodi che alla virtù di Domenico ndiva dare, ar deliberò levarselo d'attorno : e dopo aver pensato molte vie, una ne mise in esecuzione in

nesto medo. Una sera di state, siccome era solito tolto Domenico il liuto, uscl di Santa Maria Nnova lasciando Andrea nella sua camera a disegnare, non avendo egli voluto accettar l'invito d'andar seco a spasso con mostrare d'avere a fare certi disegni d'importanza. Andato danque Domenieo da sé solo a' suoi piaceri, Andrea sconosciuto si mise ad aspettarlo dopo un eanto; ed arrivando a lui Domenico nel tornarsene a casa, gli sfondò con certi piombi il liuto e lo stomaco in un medesimo tempo. Ma non parendogli d'averlo anco aeconcio a suo modo, enu i medesimi lo percosse in su la testa malamen-te, poi lasciatolo in terra si torno in Santa Ma-ria Nuova alla sna stanza, e socchiuso l'uscio, si rimase a disegnare in quel modo che da Domenico era stato lasciato. Intanto essendo stato sentito il rumore erano corsi i servigiali, intesa la cosa, a chiamare e dar la mala nuova allo stesso Audrea miciliale e traditore: il quale corso dove erano gli altri intorno a Domenico, non si poteva consolare ne restar di dire: Oime fratel mio, oime fratel mio! Finalmente Domenico gli spirò nelle braccia, ne si seppe per diligenza che fusse fatta, chi morto l'avene; e se Andrea venendo a morte non l'avesse nella confessione manifestato, non si saprebbe anco. Dipinse Andrea in S. Miniato fra le torri di Fiorenza una tavola, nella quale è una Assunzione di nostra Douna con due figure: ed alla nave a Lanehetta fuor della porta alla Croce in un tahernacolo una nostra Donna. Lavorò il medesimo in casa de' Carducci, oggi dei Pandolfini, alcuni uomini Imnosi, parte immaginati e parte ritratti di naturale. Fra questi e Filippo Spano degli Scolari, Dante, Petrarea, il Boeraccio ed altri. Alla Scarperia in Mugello dipinse sopra la porta del palazzo del vicario una carità pra se porta de para de poi é stata guasta. L'anno 1476 quando dalla famiglia de Pazzi ed altri loro aderenti e congiurati fu morto in Santa Maria del Fiore Giuliano de' Medici e Lorenzo suo fratello ferito, fo deliberato dalla Signoria, che tutti quelli della congiura fussino come traditori dipinti nella facciata del palagio del Podestà; onde essendo questa opera offerta ad Audrea, egli, come servitore ed ubbligato alla casa de Medici, l'acecttò molto ben volentieri; e messovisi, la fece tanto bella che fu uno stupore | ne si potrebbe dire quanta arte e gindizio si conosceva in que'personaggi ritratti per lo più di naturale, ed impiccati per i piedi in strane atlitudini e tutte varie e bellissime. La qual' opera perché piacque a tutta la città, e particolarmente agl' intendenti ilelle cose di pittura, fu cagione che da quella in poi non più Andrea dal Castagno, ma Andrea degl' Impicati fusse chiamato. Visse Andrea onoratamente, e perché spendeva assai e particolarmente in vastire ed in stare onorevolmente in casa, lascio poche facultà, quando d'anni settantuno passo ad altra vita. Ma perché si riseppe poco dopo la morte sua l'impietà adoperata verso Domenico ehe tanto l'amava, in con odiose essequie sepolto in Santa Maria Nuova, dove similmente era stato sutterrato l'infelice Domenico d'anni einquantasei, e l'opera sua cominciata in Santa Maria Nnova rimase imperfetta e non finita del tutto, come aveva fatto la tavola dell'altar moggiore di S. Lucia de' Bardi; nella quale è con dotta con molta diligenza una nostra Donna cot figliuolo in braccio, S. Giovanni Battista, San Niccolò, S. Francesco e S. Lucia. La qual tavola avera poco imanni che fosse usorto all'ultimo fine perfettamente condotta. Furono dissepoli d'Andrea Iacopo del Corso che fu ragionevole inaestro, Pisanello, il Marchino, Piero del Pol lajnolo, e Giovanni da Rovezzano.

### VITA DI GENTILE DA FABRIANO E DI VITTORE PISANELLO VERONESE

PITTORI

Grandissimo vantaggio ha chi resta in u avviamento dopo la morte d'uno che si abbia con qualche rara virtà onore procacciato e fa-ma: perciocche seusa molta fatica, solo ehe semai percuocue sensa mona iauca, 8010 che 86-guiti in qualche parte le vestigie del maestro, pervirac quasi sempre ad onorato fine, dove se per se aulu avesse a pervenire, bisognerebbe più lungo tempo e fatiche maggiori assai. Il che, ol-tre multi altri, si potette vedere e toccare, come si dice, con mano in Pisano ovvero Pisanello pittore veronese: il quale essendo stata molti anni in Fiorenza con andrea del Castagno, ed avendo l'opere di lui finito, dopo che fa morto, s' acquistò tanto credito col nome d'Andres, che venendo in Fiorenza Papa Martino V ne lo meno seco a Roma, dove in S. Giovanni Laterano i fece fare a fresco alcune storie che sono vahissime e belle al possibile; perch'egli in quelle abbondantissimamente mise una sorte d'azzurro oltramarino datogli da detto Papa, si bello, e si colorito, che non la avuto ancora paragone. Ed a concorrenza di costui dipinse Gentile da Fabriano alcune altre storie sotto alle sopraddette, di che fa menzione il Platina nella vita di quel Pontefice, il quale narra che avendo fatto rifare il pavimento di S. Giovanni Laterano ed il palco ed il tetto, Gentile dipinse molte cose, ed in fra l'altre figure di terretta tra le finestre in chiaro e scuro, alcuni profeti che sono tenuti le migliori pitture di tutta quell'opera. Fece il medesimu Gentile infiniti lavori nella Marea, e particolarmente in Agobbio, dove ancora se ne veggiono alenni, e similmente p tutto lo stato d'Urbino. Lavorò in S. Giovan di Siens, ed in Fiorenza nella sagrestia di Santa Trinita fece in una tavola la storia de' Ma nella quale ritrasse sè stesso di natorale. Ed in S. Niccolò alla porta a S. Miniato per la fami-glia de' Quaratesi fece la tavola dell'altar maggiore, che di quante cose bo veduto di mano di costui a me senza dubbio pare la migliore; perche oltre alla nostra Donna e molti Santi che le sono intorno tutti ben fatti; la predella di detta tavola piena di storie della vita di S. Niccolò di tigore piccole non può essere più bella ne meglio fatta di quello che ell' è. Dipinse in Roma in Santa Maria Noova sopra la sepoltura del Cardinal Adimari florentino ed arcivescovo di Pisa, la quale è allato a quella di Papa Gre-gorio IX, in un archetto la nostra Donna col figlinolo in collo in mezzo a S. Benedetto e S. Giuseppe; la quale opera era tenuta in pregio dal divino Michelagnolo, il quale parlando di Gentile usava dire che nel dipignere aveva avuto la mano simile al nome. In Perugia fece il me-desimo una tavola in S. Domenico molto bella, ed in S. Agostino di Bari un Crocifisso dintornato nel legno con tre messe figure bellissime,

che sono sopra la porta del coro.
Ma tornendo a Vittore Pisano, le cose che di

noi senza più, quando la prima volta fu stampato questo nostro libro, perché jo non aveva ancora dell'opere di questo eccellente artefice quella cognizione e quel ragguaglio che lro avuto poi. Per avvisi dunque del molto reve-rendo e dottissimo Padre fra Marco de Aledici veronese dell'ordine de'frati Predicatori, siccome ancora raeconta il Biondo da Forli, slove nella sna Italia illustrata parla di Verona fu costui in eccellenza pari a tutti i pittori dell'età ana, come, oltre l'opere raccontate di sopra, possono di ciò fare amplissima fede molte altre che in Verona sua nobilimima patria si veggiono, sebbene in parte quasi consumate dal tem-po. E perche si diletto particolarmente di fare animali, nella chiesa di S. Nastasia di Verona nella cappella della famiglia de' Pellegrini di-pinse un S. Eustachio che fa carezze a un cane pezzato di tanè e bianeo, il quale co'piedi alasti ed appoggiati alla gamba di detto Santo si ri-volta col capo indietro, quasi ebe abbia sentito rumore, e fa questo atto con tanta vivezza, che non lo farebbe meglio il naturale. Sotto la qual figura si vede dipinto il nome d'esso Pisano, il quale uso di chiamarsi quando Pisano e quando Pisanello, come si vede e nelle pitture e nelle medaglie di sua mano. Dopo la detta figura di S. Eustachio, la quale è delle migliori else questo artefice lavorasse, e veramente bellissima, di-pinse tutta la facciata di fuori di detta cappella, dall'altra parte na S. Giorgio armato d'armi bianche fatte d'argento, come in quell' età non pur egli, ma tatti gli altri pittori costumavano: il quale S. Giorgio, dopo aver morto il dragone volendo rimettere la spada nel fodero, alza la mano diritta che tien la spada già con la punta nel fodero, ed abbassando la sinistra, acciocche la maggior distausa gli faccia agevolezza a info-derar la spada che e iunga, fa ciò con tanta gra-zia e con si bella maniera, che non si può veder meglio i e Michele Sanmichele veronese architetto della illustrissima Signoria di Vinezia e persona intendentissima di queste belle arti fu più volte vivendo vednto contemplare queste opere di Vittore con maraviglia, e poi dire che poco meglio si poteva vedere del S. Eustachio, del cane, e del S. Giorgio sopradetto. Sopra l'arco poi di detta cappella è dipioto quando S. Giorgio, ucciso il dragone, libera la figlinola di quel re, la quale si vede vicina al santo con una veste lunga secondo l'uso di que tempi; nella qual parte è maravigliosa ancora la figura del medesimo S. Giorgio, il quale armato come di sopra, mentre è per rimontar a cavallo, sta volto con la persona e con la faccia verso il popolo, e messo nn pie nella staffa e la man man-ca alla sella, si vede quast in moto di salire so-pra il cavallo che ba volto la groppa verso il popolo, e si vede tutto, essendo in iscorcio in piccolo spazio benissimo. E per dirlo in una parola non si può senza infinita maraviglia anzi stupore contemplare quest'opera fatta con di-segno, con grazia, e con giudizio straordinario. Dipinse il medesimo Pisano in S. Fermo Maggiore di Verona, chiesa de'frati di S. France sco conventuali nella cappella de'Brenzoni a man manea, quando à'entra per la porta prin-cipale di detta chiesa, sopra la aepoltura della resurrezione del Signore fatta di scultura, c secondo que'tempi molto hella, dipinse dico, per ornamento di quell'opera la Vergioc annimanta dail' Angelo, le quali due figure che sono tocche

OPERE

d'oro, secondo l'uso di que'tempi, sono bellusime, siccome sono aneora certi casamenti molto hen tirati, ed alcuni piccioli animali ed uccelli sparsi per l'opera, tanto propri e vivi, quaoto è possibile immaginarsi. Il medesimo Vittore fece in medaglioni di getto infiniti ritratti di principi de'sooi tempi, e d'attri dai quali poi sono stati fatti molti quadri di ritratti in pittara. E Monsignor Giorio in una lettera volgare che egli scrive al Sig. Duca Cosimu, la quale si legge stampata coo molte altre, dice parlando di Vittore Pisano, queste parole: Costili fu ancora prestantissimo nell'opera de bassirilieri, sti-mati difficilissimi dagli artefici, perche sono il mezzo tra il piano delle pitture e'l tondo delle statue. E perciò si veggiono di sun mano molte lodate medaglie di grun principi, fatte in forma maiuscola della misura propria di quel riverso che il Guidi mi ha mandato del cavallo armato: fra le quali in ho quella del gran Re Alfonsa in zazzera con un riverso d'una celata capitanale, quella di Papa Martino con l'arme di casa Colonna per riverso, quella di Sultan Maomette che prese Costantinopoli, con lui medesimo a cavallo in abite turchesce con una sferza in mano, Sigism-undo Malaressa con un riverso di Madonna Isotta d' Arimino, e Niccolò Piccinino con un berrettone bislungo in testa col detro riverso del Guidi, il quale rimando. Oltra questo ho anco-cura una bellissima medaglia di Giovanni Paleologo Imperature di Costantinopoli, con quel biscarro cappello alla grecanica che solevano pursare gl'imperatori, e fu fatta de esso Pisano in Fiorenza al tempo del Concilio d'Eugenia, ove ei trovo il prefato Imperatore, che ha per river-so la croce di Cristo sostenuta da due mani, verbi grazia dalla latina e dalla greca. In sin qui of gratif think anima e mana greek. In my qui il Giovio con quello che seguita, Ritrasse anco in medaglia Filippo de'Medici Arcivescovo di. Pina, Braccio da Moutone, Giovan Galeazzo Viscouti, Carlo Malatesta Signor d'Arimino, Giovanni Caracciolo grau Siniscalco di Napuli, Borso ed Ercole da Este, e molti altri signori e nomini segnalati per arme e per lettere. Costoi meritò per la fansa e ripulazione sua in quest'arte es-sere celebrato da grandissimi nomini, e rari scrittorij peroke oltre quello ehe ne scrisse il Biondo , come si è detto, fu molto lodato in un poema latino da Guerino vecchio suo compatriota e grandissimo letterato e scrittore di que del qual poema, che dal cognume di costui fu intitolato il *Pisano del Guerino*, fa onorata men-zione esso Biondo, Fu anco celebrato dallo Strozzi vecchio, cioè da Tito Vespasiano padre dell'altro Strozzi, ambiduoi poeti rarissimi nella lingua latina; il padre dunque onorò con un bellussimo epigramma, il quale è in stampa con gli altri, la memoria di Vitture Pisaco: e questi sono i frutti che dal viver virtuosamente si traggono. Dicono alcuni che quando costui imparava l'arte, essendo giovanetto in Fiorenza dipinse nella vecchia chicas del Tempio, che era dove e oggi la cittadella recchia, le atorie di quel pellegrico a eui, andando a S. Jacopo di Galizia, mise la figliuola d'un oste una tazsa d'argento nella tasca, perche fusse come ladro punito, ma fu ds S. Jacopo aiutato e rirondotto u casa salvo; nella qual'opera mostro l'issuo dover riu-seire, come sece, eccellente pittore. Finalmente assai ben vecchio passò a miglior vita. E Gentile avendo lavorato molte eose in città di Castello, si condusse a tale, essendo fatto parletico, che

non operava più coss huma. In ultimo consumato dalla vecchieras, trovandosi d'ottanta anni si mori. Il ritratto il Pisano non ho potuto arce di luogo nesano. Disegnarono ambidui questi pittori molto hene, come si può vedere nel nostro tibro.

# DI PESELLO E FRANCESCO PESELLI

Rare volte suole avvenire che i discepoli dei maestri rari, se osservano i documenti di quelli, non divengano molto eccellenti; e che seppure non se li lasciano dopo le spalle, non li pareggino almeno, e si agguaglino a loro in tatto. Perche il sollecito fervore della imitazione con l'assiduità dello stodio, ha forza di pareggiare ta virtà di chi gli dimostra il vero modo dell'op rare; laonde vengono i discepoli a farsi tali ch'e coocorrono poi co' maestri e gli avanzano agevolmente, per esser sempre poca fatica lo ag-giognere a quellu che è stato da altri trovato. E che questo sia il vero, Francesco di Pesello imi-tò talmente la maniera di fra Filippo che se la morte non ce lo toglieva così acerbo, di gran lunga lo superava. Conoscesi ancora che Pesello imitò la maniera d'Andrea dal Castagno, e tanto prese piacer del contraffare animali e di tenerne sempre in easa vivi d'ogni specie, che e' fece quelli si pronti e vivaci, che in quella professione non ebbe alcuno nel suo tempo che gli faorsse paragone. Stette fino all'età di trent'auni sotto la disciplina d'Audrea, imparando da lui, e divenne bonissimo maestro. Onde avendo dato buon saggio del saper suo, gli fu dalla Signoria di Pioreoza fatto dipignere una tavola a tempera quando i Magi offeriscouo a Cristo. che fu collocata a mezza scala del loro palazzo; per la quale Pesello acquistò gran fama, e mas-aimamente avendo in essa fatto alcuni ritratti, e fra gli altri quello di Donato Acciainoli. Fece ancora alla cappella de' Cavalcanti in S Croce sotto la Nunziata di Donato una predella con figurine piccole, dentrovi storie di S. Niccolò. E lavorò in casa de' Medici una spalliera d'animali molto bella, ed alcuni corpi di cassoni con storiette piccole di giostre di cavalli ; e veggonsi in detta casa sino al di d'oggi di mano sua alcune tele di leoni i quali s'affacciano a nos grata, che paiono vivissimi, ed altri ne fece fuori, e similmente uno che con un serpente combatte; e colori in un'altra tela on bue ed ona volpe con altri animali molto pronti e vivaci; ed in S. Pier autra animai moito pronte evract; ed in S. Pier Maggiore nella cappella degli Alesaandri free quattro storiette di fignre piecole di S. Piero, di S. Paolo, e di S. Zanobi quando resuscita il figliuolo della vedova, e di S. Benedetto; ed in S. Maria Maggiore della medesima città di Firense fece nella cappella degli Orlandini nua nostra Donna, e due altre figure bellissime; ai farteiulli della compagnia di S. Giorgio, nn Crocifisso, S. Girolamo, e S. Francesco; e nella chiesa di S. Giorgio in una tavola nna Nunziata; in Pistoia nella chiesa di S. Jacopo una Trinità, S. Zeno, e S. Jacopo; e per Firense in casa de' eit-tadini sono molti tondi e quadri di mano del me-desimo. Pa persona Pesello moderata e gentile, e sempre che poteva giovare agli amici, con amo-revolezza e volentieri lo faceva. Toise meglie giovane, ed ebbene Francesco detto Pesellino suo figliuolo che attese alla pittura, imitando gli

andari di fra Filippo infinitamente. Costui se più f doma e dell'altre città vicine, l'istorie d'Abramo tempo viveva, per quello che si connace, arebbe fatto molto più ch'egli non fece, perche cra studioso nell'arte ne mai restava ne di ne notte di disegnare. Perché si vode ancora nella cappella del noviziato di S. Croce sotto la tavola di fra Filippo una maravigliosissima predella di figure piccole, le quali paiono di mano di fra Filippo. Egli fece molti quadretti di figure piccole per Fiorenza, ed in quella acquistato nome, se ne morì d'anni trent'uno, perche Pesello ne rimase dolente, ne molto stette che lo segui d'anni settantasette.

### VITA DI BENOZZO.

#### PITTORS FIGRANTING

Chi cammina con le fatiche per la strada della virtù, ancorache clla sia (come dicono) e sasaosa e piena di spine, alla fine della salita si ritrova pur finalmente in un largo piano con tutte le bramate felicità. E nel riguardare a basso, veggendo i cattivi passi con periglio fatti da loi, ringrazia Dio che a salvamento ve l'ha condotto; e con grandissimo contento auo benedice quelle fatiche che già tanto gli rincrescevano. È così ristorando i passati affanni con la letisia del bene presente, senza fatica si affatica per far conoscere a chi lo guarda, come i caldi, i geli, i audori, la fame, la sete, e gl'incomodi, che si patiscono per acquistare la virtú, liberano altrui dalla puverta e lo conducono a quel sienro e tranquillo stato, dove con tanto contento suo lo affaticato Benozzo Gozzoli si riposo, Costni fu discepolo dell'Angelico fra Giovanni, e a ragione amato da lui, e da chi lo conobhe tenuto pra-tico di grandissima invenzione e molto copioso negli animali, nelle prospettive, ne' paesi e negli ornamenti. Fece tanto lavoro nell'età sna, che e' mostra non essersi molto curato d'altri diletti; e ancorché e'non fusic molto cecellente a comparazione di molti che lo avanzarono di disegno, superò nientedimeno col tanto fare tutti gli altri dell' età sua; perchè in tanta moltitudine di opere gli vennero fatte pure delle huone. Dipinse in Fiorenza nella sua giovanezza alla compagnia di S. Marco la tavola dell'altare, ed in S. Friano un transito di S. Ieronimo, oh'è stato guasto per acconeiare la facciata della chiesa lungo la strada. Nel palazzo de'Medici fece in fresco la cappella con la atoria de' Magi, ed a Roma in Araceli nella eappella de' Cesarini le atorie di S. Antonio da Padova, dove ritrasse di naturale Giuliano Cesarini cardinale ed Antonio Colonna, Similmente nella torre de' Conti, cioè sopra una porta sotto cui si passa, feee in fresco una nostra Donna con molti santi; ed in S. Maria Maggiore all' entrar di chiesa per la porta principale fece a man ritta in una cappella a fresco molte figure che sono ragionevoli. Da Roma tornato Benozzo a Firenze, se n'andò a Pisa, dove lavoro nel cimiterio che è allato al Duomo, detto Campo Santo, nna facciata di muro lunga quanto tutto l'edifizio, facendovi storie del Testamento vecchio con grandissima invenzione. E si può dire che questa sia veramente un'opera terribilissima, veggendosi in essa tutte le storie della creazione del mondo distinte a giorno per giorno. Dopo l'area di Noe, l'inondazione del diluvio espressa con hellissimi componimenti e copiosità di figure. Appressa la superba edifica-zione della torre di Nembrot, l'incendio di So-

nelle quati sono da considerare affetti bellissimi, perciocche sebbene non aveva Benozzo molto singular disegno nelle figure, dimostrò nondimeno l'arte efficacemente nel sacrifizio d'Isaac, per avere situato in iscorto un asino per tal maniera, che si volta per ogni banda, il che è tenuto cosa bellissima. Segue appresso il nascere di Mose con que' tanti segui e prodigi, insino a che trasse il populo suo d' Egitto e lo cibò tanti anni nel deserto. Aggiunse a queste tutte le atorie ebree insino a David e Salomone suo figliuolo, e dimostro veramente Benozzo in questo lavoro un animo più che grande; perchè dove si grande impresa arebbe giustamente fatto paura a una legione di pittori, egli solo la fece tutta e la condusse a perfezione ; dimanierache aven-done acquistato fama grandissima, meritò che nel mezzo dell'opera gli fusse posto quest'epi-

Quid spectas volucres, pisces, et monstra ferarun, Et virides silvas aethereasque domos? Ex pueros, juvenes, matres, canosque parentes,

Queis semper vivum spirat in ore decus? Natura ingenio faetibus apta suo:

Non hace tam variis finxit simulaera figuris Est opus artificis: pinxit viva ora Benoxus: O superi vivos fundite in ora sonos. Sono in tutta quest'opera aparsi infiniti ri-tratti di naturale; ma perche di tutti non si ha eognizione, dirò quelli solamente che io vi ho conosciuti d'importanza, e quelli di che ho per qualche ricordo eognizione. Nella storia dunque dove la reina Saba va a Salomone è ritratto Marsilio Ficino fra certi prelati, l'Argiropolo dottissimo greco, e Battista Platina, il quale aveva prima ritratto in Roma, ed egli stesso sopra un cavallo nella figura d'un vecchiotto raso con una berretta nera che ha nella picga nna carta bianca forse per segno, o perche ebbe volontà di scrivervi dentro il nome suo. Nella medesima città di Pisa alle monache di S. Benedetto a ripa d'Arno dipinse tutte le storie della vita di quel santo; e nella compagnia de' Fiorentini, che allora era dov' c oggi il monasterio di S. Vito similmente la tavola e molte altre pitture. Nel duomo dietro alla sedia dell' aroivescovo in ona tavoletta a tempera dipinse un S. Tommaso d'Aquino con infinito numero di dotti che disputano sopra l'opere sne, e fra gli altri vi è ritratto papa Sisto IV con un numero dicardinali e molti capi e generali di diversi ordini; e questa e la più finita e meglio opera ehe facesse mai Benoz-zo. In S. Caterina de frati Predicatori nella medesima città fece due tavole a tempera, che benissimo al conoscono alla maniera; e nella chiesa di S. Niccola ne fece similmente un'altra, e due in S. Croee funr di Pisa. Lavorò anco, quand'era giovanetto nella pieve di S. Gimignano l'altare di S. Bastiano nel meszo della chiesa riscontro alla cappella maggiore; e nella sala del consiglio sono aloune figure, parte di sua mano e parte da lui essendo vecchie restaurate: Ai monaci di Monte Oliveto nella medesima terra fece nu crocifisso ed altre pitture i ma la migliore opera che in quel lungo facesse, fu in S. Agostino nella cappella maggiore a fresco storie di S. Agostino cioc dalla conversione insino alla morte; la qual opera ho tutta diseguata di sua mano nel uostro libro, insieme con molte carte delle storie sopraddette di Campo Santo di Pisa. In Vulterra aucora fece alcune opere delle quali non accade far mensione. E perche quando Benezzo lavoro in Roma vi era un altro dipintore chiamato Melozzo il quale fu da Forli, molti che non sanno più che tanto, avendo trovato scritto Melozzo e riscootrato i tempi, banno creduto che quel Melozzo voelia dir Beoozzo, ma sono in errore; crche il detto pittore fo ne' medesimi tempi, e fu molto atudioso delle cose dell'arte, e particolarmente mise molto studio e diligenza in fare gli scorti, come si può vrdere in S. Apostolo di Roma nella tribuna dell'altar maggiore, dove in un fregio tirato in prospettiva per ornamento di quell'opera sono alcune figure che colguno uve ed una botte che banno molto del buono. Ma ciò si vede più apertamente nell'Ascensione di Gesù Cristo in un coro d'angeli che lo conducono in cielo, dove la figura di Cristo scorta tanto bene, che pare che buchi quella volta; ed il simile faono gli angeli, che con diversi movimenti girano per lo campo di quell'aria. Parimente gli apostoli che sono in terra scortano in diverse attitudini tanto bene, che ne fu allora, e ancora è lociato dagli artefici che molto hanno isuparato dalle fatiche di costui; il quale fu grandissimo prospettivo, come ne dimostrano i caaamenti dipiuti in quest'opera, la quale gli fu fatta fare dal cardinale Riario, nipote di papa Sisto IV dal quale fu molto rimunerato. Ma tornando a Benozzo, consumato finalmente dagli anui e dalle fatiche, d'anni settantotto se n'andò al vero riposo nella città di Pisa, abitando iu una casetta che in si lunga dimora vi si avevacumperata in Carraia di S. Francesco: la qual casa lascio morendo alla sua figlinola; e con diapiacere di tutta quella città fu onoratamente acppellito in Campo Sauto con questo epitaffio che ancora ai legge :

His tumulus est Benotii Florentini, qui proxime has pinxit historias: hunc sibi Pisanor. donavit humanitas meccexxxvm,

Visse Benozzo costumatissimamente sempre e da vero cristiano, consumando tutta la vita sua in eserciaio onorato: per il che e per la buona maniera e qualità sua lungamente fu ben veduto in quella città. Lascio dopo se discepoli suoi Zanobi Machiavelli fiorentino e altri, de quali

VITA DI FRANCESCO DI GIORGIO SCULTORE AR ARCHITETTO

non accade far altra memoria

E DI LORENZO VECCHIETTO SCULTORE & PITTOSE

BARRE

Francesco di Giorgio Sanese, il quale fu scultore ed architetto eccellente, fece i due angeli di bronzo che sono in su l'altar maggiore del duono di quella città, i quali furono veramente un hellissimo getto, e furono poi rinetti da lui niedesimo con quanta diligenza sia possibile immaginarsi. E ciò potette egli fare comodamente, essendo persona non meuo dotata di buone facultà che di raro ingegno, onde non per avarizia, ma per suo piacere lavorava, quando bene gli veniva e per lasciar dopo se qualebe onorata memoria. Diede anco opera alla pittura, e fece alcune cose, ma non similialle sculture. Nell'architettura ebbe grandissimo giudizio, e mostrò di molto bene intender quella professione; e ne

Urbino al duca Federigo Feltro, i eni spartimenti sono fatti con belle e comode consideraaioni, e la stravaganza delle scale, che sono bene intese e piacevoli più che altre ebe fussino state fatte iosino al sno tempo. Le sale sono grandi e magnifiche, e gli appartamenti delle ca-mere utili ed onorati fuor di modo; e per dirlo in poche parole, è così bello e ben fatto tutto quel palazzo, quanto altro che insin a ora sia atato fatto giammai. Fu Francesco grandissimo ingegnere, e massimamente di macchine da guerra, come mostrò in un fregio che dipinse di sua mano nel detto palazzo d'Urbino, il quale è totto pieno di simili cose rare appartenenti alla gnerra. Disegnò anco alcuni libri tutti pieni di così fatti instrumenti, il miglior de quali ha il Signor du ca Cosimo de' Medici fra le sue cose più care. Fu il medesimo tanto eurioso in cercar d'intender le macchine ed instrumenti bellici degli antiehi, e tonto andò investigando il modo degli antichi anfiteatri e d'altre cose somiglianti, ch'elleno furono esgione che mise manco studio nella scultura, ma non però gli furono ni sono stata di manco onore che le scolture gli potresino es-sere atate, per le quali tutte cos» fu di maniera grato al detto doca Federigo, del quale fece il ritratto e in medaglia e di pittura, che quando se ne tornò a Siena sua patria, si trovò non meno essere stato onorato che beneficato. Fece per papa Pio Il tutti i disegni e modelli del palazzo e vescovado di Pienza patria del detto papa, e da lui fatta città e del suo nome chiamata Pienaa, che prima era detta Corsignano: che furoco per quel lnogo magnifiei ed onorati quanto potessino essere; e così la forma e fortificazione di detta città, ed insieme il palazzo e loggia pel medesimo pontefice; onde poi sempre visse onoratamente, e fu nella sua città del supremo magistrato de' Signori onorato. Ma pervenuto finalmente all' età d'anni quarantasette si morì. Furono le soe opere intorno al 1480. Lasciò costui suo compagno e carissimo amico Iscopo Cozzerello, il quale attese alla scultura ed all'architettura, e fece aleune figure di legno in Siena, e d'architettura in S. Maria Maddalena fuor della porta a Tufi, la quele rimase imperfetta per la sua morte; e noi gli avemo pur questo obbligo, che da lui si ebbe il ritratto di Francesco sopraddetto, il quale fece di sua mano. Il quale Francesco merita che gli sia avuto grande obbligo, per avere facilitato le cose d'architettura, e recatole più giovamento ehe alcun altro avesse fatto da Filippo di ser Brunellesco insino al tem-

Fu sanese e scultore similmente molto lodato Lorenzo di Pietro Vccchietti, il quale esseudo prima stato orefice molto stimato, si diede finalmente alla scultura ed a gettar in bronzo, nelle quali arti mise tanto atudio, she divenuto eccellente, gli fu dato a fare di bronzo il tabernacolo dell'altar maggiore del duomo di Sicoa sua patria, con quelli ornamenti di marmo che ancor vi si veggiono. Il qual getto, che fu mirabile, gli acquistò nome e riputazione grandissima per la proporzione e grazia ch'egli ha in tutte e parti. E chi bene considera questa opera, vede in essabuon disegno, e che l'artefice suo fu giudizioso e pratico valentuomo. Fece il medesimo in un bel getto di metallo per la cappella de pittori sanesi nello spedale grande della Scala un Cristo nudo che tiene la croce in mano, può far ampia fede il palazzo che egli fece in d'altezza quanto il vivo ; la qual'opera come

venne benissimo al getto, coal fu rinetta con amore e diligenza. Nella medesima casa nel peregrinorio è una storia dipinta da Lorenzo di colori e sopra la porta di S. Giovanni un arco con figore lavorate a fresco. Similmente perche il hattesimo non era finito, vi lavneò alcune fi-gurine di hronzo, e vi fioi pur di hronzo una storia cominciata già da Donatello. Nel qual luo-go aveva ancora lavorato due storie di bronzo lacopo della Fonte, la maniera del quale imitò sempre Lorenzo quanto potette maggiormente. Il qual Lorenzo condusse il detto battesimo al-l'nitima perfezione, ponendovi ancora alcune figure di bronzo gettate già da Donato, ma da se finite del tutto, che sono tenute cosa hellissima. Alla loggia degli ufficiali in Banchi fece Lorenzo di marmo all'alterna del naturale nn S. Pietro ed un S. Paolo lavorati con somma grazia, e eundotti con buona pratica. Accomodò costoi talmente le cose che sece, che ne merita molta lode cosi morto come fece vivo. Fu persona maninconica e solitaria e che sempre atette in conaiderazione, il che forse gli fu cagione di non più oltre vivere, conciossiache di cinquantotto anni passò all'altra vita. Furono le aue opere circa l'anno 1482.

### VITA D' ANTONIO ROSSELLINO

# SCOLTORS PIORESTING

E DI BERNARDO SUO FRATELLO l'u veramente sempre cosa îndevole e virtu la modestia e l'essere ornato di gentilezza, e di quelle rara virtù che agevulmente si riconos no nell'onorate azioni d' Aotonio Ross-llino acultore; il quale fece la sua arte con tanta grazia, che da ogni suo conoscente fu atimato assai più ebe uomo, ed adorato quasi per santo per quelle ottime qualità ch'erann unite alla virtù ana, l'u chiamato Antonio, il Rossellino del Proconsolo: perché e'tenne sempre la ann bottega in un luogo che così ai chiama in Fiorenza. Fu costui si dolce e si delicato ne' suoi lavori, e di fioezza e pulitezza tanto perfetta, che la manie-ra sua giustamente si può dir vera e veramente chiamare moderna. Fece nel palazzo de' Medici la fontana di marmo che è nel secondo cortile, nella quale sono alcuni fanciulli ehe sharrano delfini che gettano ocqua, ed è finita con somma grazia e con maniera diligentissima. Nella chicsa di S. Croee alla pila dell'acqua santa fece la sopoltura di Francesco Nori, e sopra quella una nostra Donoa di bassoriliero, ed un'altra nostra Doona in casa de' Tornahuoni, e molte altre cose mandate fuori in diverse parti, siccome a Lione di Francia una sepoltura di marmo A S. Miniato al Monte, monasterio de'monaci bianchi fuori delle mura di Fiorenza, gli fu fatto fare la sepoltura del cardinale di Portogallo, la quale si maravighosamente fu condotta da lui e on diligenza ed artifizio eosi grande, ehe non s'imagini artefice alcuno di poter mai vedere cosa alcuna, che di pulitezza o di grazia passare la possa in maniera aleuna. E certamente a chi la considera pare impossibile, non che difficile, eh'ella sia condotta così; vedendosi in alcuni angeli che ci sono tanta grazia e bellezza d'arie, di panni, e d'artifizio, che r'non paiooo più di marmo, ma vivissimi. Di questi l'uno tiene la corona della verginità di quel cardinale, il quale si diec che moti vergine, l'altro la palma della

vittoria che egli acquistò contra il mondo. E fra le molte cose artifizzosamente che vi sono, vi si vede un arco di macigno che regge una cortina di marmo aggruppata tanto netta, che fra il hianeo del marmo ed il bigio del macigno ella pare molto più simile al vero panno che al mar-mo. In su la cassa del corpo sono alcuni fanciulli veramente hellissimi, ed il morto stesso, con uma nostra Donns in un tondo lavorata molto bene. La cassa tiene il garbo di quella di porfido ebe é in Roma sulla piazza della Riton-da. Questa sepoltura del cardinale fu posta su nel 1459, e tanto piacque la forma sua e l'arobitettura della cappella al duca di Malfi nipote di papa Pio II, che dalle mani del maestro medesimo ne fece fare in Napoli un'altra per la donna sua, simile a questa in tutte le cose fuori ehe nel morto. Di più vi fece una tavola di una natività di Cristo nel presepio, con un ballo d'angeli in su la capanna, che cantano a bocca aperta in una maniera, che ben pare che dal fiato in fuori, Antonio desse loro ogni altra mo-venza ed affetto con tanta grazia e con tanta pulitezza, ehe più operare non possono nel mar-mo il ferro e l'ingegno. Per il che sono state molto stimate le cose sue da Michelagnolo e da tutto il restante degli artefici più che eccellenti. Nella pieve d'Empoli fece di marmo un S. Baatiano che è tenuto cosa bellissima; e di questo avemo un disegno di sua mano nel nostro libro, con tutta l'architettura e figure della cappella detta di S. Miniato in Monte, ed insieme il ritratto di lui stesso. Antonio finalmente si mori in Fiorenza d'età d'anni quarantasci, lasciando un suo fratello architettore e scultore chiamato Bernardoj il quale in Santa Croce fece di marmo la sepoltura di M. Lionardo Bruni Aretino ehe scrisse la atoria fiorentina, e fu quel gran dotto che sa tuttn il mondo. Questo Bernanio fu nelle cose d'architettora molto stimato da papa Niccola V, Il quale l'amò asasi e di lui si servi in moltissime opere ehe fece nel suo pon-tificato, e più avrebbe fatto, se a quell' opere che avera in animo di far quel pontefice, non si fusse interposta la morte. Gli fece dunque rifare, secondo che racconta Giannozzo Manetti, la piazza di Fabriano, l'anno ehe per la peste vi stette alouni mesi, e dove era atretta e malfatta la riallargo e ridusse la baona forma, facendovi intorno intorno un ordine di botteghe utili e molto comode e belle. Ristaurò appresso e rifondò la chiesa di S. Francesco della detta terra else andava in rovina. A Gualdo rifece, si può dir di nuovo con l'aggiunta di belle e buone fabbriche, la chiesa di S. Benedetto. In Ascesi la chiesa di S. Francesco, che la certi luoghi era rovinata ed in certi altri minacciava rovina, rifondò gagliardamente e ricoperae. A Civitavec-ehia free molti belli e magnifici edifizi. A Civi-tacastellana rifree m-glio che la terza parte delle mura con buun garbo. A Narni rifeee ed amplio di belle e buone muraglie la fortezza. A Orvieto fece una gran fortezza con un bellissimo palaszo, opera di grande spesa e non minore magni-ficenza. A Spoleti similmente accrebbe e fortifico la fortezza, facendovi dentro abitazioni trote belle e tanto comode e bene intese, che noo si poteva veder meglio. Rassettò i hagni di Viter-bo con gran spesa e con animo regio, facendovi abitazioni, che non solo per gli ammalati che giornalmente andavano a hagoarsi sarchbono state recipienti, ma ad ogni gran principe. Tutta queste opere frac il detto pontefice col disegno di Bernardo fuori della città. In Roma ristaurò ed in molti luoghi rinnovò le mura della città, che per la maggior parte erano rovinate, agginguen-do loro alcune turri, e comprendendo in queste una nuova fortificazione che fece a Castel S. Angelo di fuora, e molte stanze ed ornamenti che fece dentro. Parimente aveva il detto pontelice in animo, e la maggior parte condusse a buon termine, di restaurare e riedificare, secondo che più avevano di bisogno, le quaranta chiese delle stazioni già instituite da S. Gregorio I, che fu chiamato, per soprannome, grande. Così restaurò S. Maria Trastevere, S. Prassedia, S. Teodoro, S. Pietro in Vineula, e molte altre delle minori. Ma con maggiore animo, ornamento e diligenza fece questo in sei delle sette mag-giori e principali, cioè S. Giovanni Laterano, S. Maria Maggiore, S. Stefano in Celio monte, S. Apoatolo, S. Paolo, e S. Lorenzo extra muros; non dico di S. Pietro, perche ne fece impresa a parte. Il medesimo ebbe animo di ridurre in fortezza e fare come uoa città appartata il Vaticano tutto, nella quale disegnava tre vie che si dirizzavano a S. Pietro, credo dove è ora Borgo vecchio e noovo, le quali copriva di logge di qua e di la con hotteghe comodissime, separando l'arti più nobili e più ricche dalle minori, e mettendo insieme ciascuna in una via da per ac, e già aveva fatto il torrione tondo, che si chiama ancora il torrione di Niccola. E sopra quelle botteghe e logge venivano case magnifiche e comode a fatte con bellissima archi-tettura ed utilissima, essendo disegnate in modo che erano difese e coperte da tutti que'venti che sono pestiferi in Roma, e levati via tutti gl'impedimenti o d'acque o di fastidi che sogliono generar mal'aria. E tutto avrebbe finito, ogni poco più che gli fusse stato conceduto di vita, il detto pontefice; il qual era d'animo grande e risoluto, ed intendeva tanto, che non meno gui-dava e reggeva gli artefici, ch'eglino lui, la qual cosa fa che le imprese grandi si conducono fa-cilmente a fine, quando il padrone intende da per se, e come capace può risolvere subito; dove uno irresoluto ed incapace nello star fra il si e il no, fra varj disegni e opinioni lascia passar molte volte inutilmente il tempo senza operare. Ma di questo disegno di Niccola uon aceade di altro, dacche non ebbe effetto. Voleva oltre ciò edificare il palazzo papale con tanta magnifi-cenza e grandezza e con tante comodità e vagliczza, che e'fusse per l'uno e per l'altro conto il più bellu e maggior edifizio di cristianità; volendo che servisse non solo alla persona del sommo pontefice cape de'Cristiani, e non solo al sacro collegio de'cardinali, che essendo il suo consiglio ed siuto, gli arebbono a esser sempre intorno, ma che ancora vi stessino comodamente tutti i negozi, spedizioni e giudizi della corte; dove ridotti insieme tutti gli uffizi e le corti, dore ridolti insieme tutti gui uma, cara arebbono fatto una magnitucenza e grandezia, e, se questa voce si potesce usare si assimil cose, una pompa incredibile, e che e più infinitamente, aven a ricevere imperadori, re, duchi, ed altri principi eristiani, che o per facecnde loro o per divonone visitansero quella santissima apolica sede. E chi erederà che egli volesse farvi un teatro per le coronazioni de pontefici? ed i giardini, logge e acquidotti, fontane, cappelle, libreric, ed un conclave apparlato bellissino. Insomma questo (non so es palazzo, castella, e VOL. II

città debbu nominario) sarobhe stafa la più superba cusa che mai fusse stata fatta dalla creazione del moudo, per quello che si sò, fissino a oggi. Che grandezsa stata sarebbe quella della santa chiesa romana, veder il sommo pontefice e capo di quella avere, come in un famodissimo e santissimo monasterio, recolti tutti i mini-

stri di Dio che abitano la città di Roma! Ed in quello, quasi un nuovo paradiso terrestre. vivere vita celeste, angelica e santissima, con dare esempio a tutto il cristianesimo ed accender gli animi degl' infedeli al vero culto di Dio e di Gesù Cristo benedetto! Ma tanta opera rimase imperfetta, anzi quasi non cominciata per la moste di quel Pontefice, e quel poco che n'e fatto, si conosce all'arme sua, o che egli suasza per arme, che crano due chiavi intraversate in campo rosso. La quinta delle cinque cose che il medesimo aveva in animo di fare, era la chiesa di S. Pietro, la quale aveva disegnata di faro tanto grande, tanto ricca e tanto ornata, che meglio è tacere she metter mano per non poter magdine assee use minima parte, e massima-mas dirne assee use minima parte, e massima-mente easendo poi andato male il modello e statome fatti altri da altri architettori. E chi pure volesse in ciò sapere interamente il grand'ani-mo di papa Niccola V, legga quello che Gan-nozzo Manetti nobile e dotto cittadin fiorentino scrisse minutissimamente nella vita di detto pontefice; il quale, oltre gli altri, in tutti i so-praddetti disegni si servi, come si è detto, del-l'ingegno e molta iodustria di Bernardo Rossellini, Antonio fratel del quale, per tornare oggl-mai donde mi partii con si bella occasione, lavorò le sue sculture circa l'anno 1490. E perché quanto plù l'opere si veggiono piene di diligen-aa e di difficultà, gli uomini restano più ammirati, conoscendosi massimamente queste due cose ne'suoi lavori, merita egli e fama e onore, come esempio certissimo, donde i moderni scultori hanno potuto imparare come si deono far le statue che mediante le difficultà arrechino lode e fama grandissima. Conciossiache dopo Donatello aggiunse egli all'arte della scultura una certa pulitezza e fine, cercando bucare e ritondare in maniera le sue figure, ch'elle appariscono per tutto e tonde e finite; la qual cosa nella scultura infino allora non si era veduta si perfetta; e perche egli primo l'introdosse, dopo lui nell'età seguenti e nella nostra appare maravigliosa.

# VITA DI DESIDERIO DA SETTIGNANO

Grandiasimo obbligo hanno al ciclo e alla ustura coloro che sensa fatiche partoricenzo le coloro con un centa gazzia, de non un può discono con este al gazzia, de non un può discono con un contra gazzia, de non i può discono con può discono con può di contra del protes manienzo su quelle cone che elle portico manienzo senso di quella professione. E masse ciò che non sono di quella professione. E masse ciò che india di coloro, che non i sereda sputte con difficoltà molte volte si rendono. La qual grazia e simplicità, che piace universalmento e de ognoso è connecista, hanno tuttivi con contra di contra del professione. Se professione del profession

alcuni altri lu tengono Fiorentino; ma questo rileva nulla, per essere si poca distanza da un luogo all'altro. Fu costui imitatore della maniera di Donato, quantunque dalla natura avesse egli grazia grandissima e leggiadria nelle teste. E veggonsi l'arie sue di femmine e di fanciulli con delicata, dolce e vezzosa maniera, aintate tanto dalla natura, che inclinato a questo lo aveva, quanto era ancora da lui esercitato l'ingegno dell'arte. Fece nella sus giovanezza il basamento del David di Donato eh'e nel palazzo del duca di Fiorenza, nel quale Desiderio fece di marmo alcune arpie bellissime ed alcuni vitice i di bronzo molto graziosi e bene intesi: e nella facciata della casa de'Gianfigliazzi un'arme grande con un lione bellissima, e altre cose di pie-tra le quali sono in detta città. Fece nel Cir-mine alla cappella del Brancacci uno angiolo di legno, ed in S. Lorenzo fini di marmo la capregno, ed in S. Lorenzo nia in marmo in cap-pella del Sacramento, la qual egli con motia diligenza condusse a perfezione. Eravi un fan-ciullo di marmo tondo, il qual fu levato e oggi si mette in sull'altare per le feste della natività di Cristo per cosa mirabile; in cambio del quale ne fece un altro Baccio da Montelopo di marmo pure, ebe sta continuamente sopra il tabernacolo del Sacramento. In S. Maria Novella fece di marmo la sepoltura della beata Villana con certi angioletti graziosi, e lei vi ritrasse di natorale ehe non par morta, ma che dorma; e nelle monaebe delle Murate sopra una colonna in un tabernaeolo una nostra Donna piecola di leggiadra e graziata maniera; onde l'una e l'altra cosa è in grandissima stima e in bonissimo pregio, Fece ancora a S. Piero maggiore il tabernacolo del Sacramento di marmo con la solita diligenzs, ed ancoraebe in quello non siano figure, e vi si vede però nna bella maniera ed una grazia infinita, come nell' altre cose sue. Egli similmente di marmo ritrasse di naturale la testa della Marietta degli Strozzi, la quale essendo bellissima, gli rinsel molto eccellente. Feee la sepoltura di M. Carlo Marsuppini aretino in S. Croce, la quele non solo in quel tempo fece stupire gli artefici e le persone intelligenti che la guardarono, ma quelli ancora ebe al presente la veggono, se ne maravigliano, dove egli avendo lavorato in una cassa fogliami, beneke un poco spinosi e secoli, per non essere allora scoperte molte antiobità, furono tenuti cosa bellissima. Ma fra l'altre parti ehe in detta opera sono, vi si veggono alcuoc ali che a una nicchia fanno ornamento a pie della cassa, che non di marmo, ma piumose si mostrano; cosa difficile a potere imitare nel marmo, attesoche ai peli e alle piume non può lo scarpello aggiugnere. Evvi di marmo una niechia grande più viva, che se d'osso proprio fos-se. Sonvi aneora alcuni fanciolli ed alcuni angeli condotti con maniera bella e vivace i similmente è di somma bontà e d'artifizio il morto su la cassa ritratto di naturale; ed in un tondo una nostra Donna di bassorilievo lavorato secondo la maniera di Donato, con giudizio e con grazia mirabilissima: siccome sono ancora molti altri bassirilievi di marmo eb'egli fece, delli quali alcuni sono nella guardaroba del Sig. Duca Cosimo, e particolarmente in un tondo la testa del nostro Signore Gesù Cristo e di S. Gio. Battista quando era fanciulletto. A piè della sepol-tora del detto M. Carlo fece una lapida grande per M. Giorgio dottore famoso e segretario della Signoria di Fiorenza con un bassorilievo molto

bello, nel quale è ritratto esso M. Giorgio con abito da dottore, secondo l'osanza di que tempi. Ma ae la morte si tosto non toglieva al mondo quello apirito ebe tanto egregiamente operò, arebbe si per l'avvenire con la esperienza e con lo studio operato, che vioto avrebbe d'arte tutti coloro ebe di grazia aveva superati. Troncogli la morte il filo della vita nell'età di ventolid anni; perché molto ne dolse a tutti quelli che sum; percue motto ne doue à tutti quelli che stimarano dorre vedere la perfezione di tanto ingegno nella vecchieza di lui, e ne rimasero più che storditi per tanta perdita. Fin dal parenti e da molti amici accompagnato nella chiesa de Servi, continuandori per molto tempo alla sepoltora sua di metterni infiniti epigrammi e sonetti i del nauero del quali mi el bastato mettere solamente questo i

Come vide natura Dar Desionno ai freddi marmi vita, E poter la scultura Agguagliar sua bellezza alma e infinita; Si fermò sbigottita E disse: omai sarà mia gloria oscura,

E piena d'alto sdegno Troncò la vita a cost bell' ingegno. Ma in van, che se costui

Diè vita eterna ai marmi, e i marmi a lui. Purono le sculture di Desiderio fatte nel 1485. Lasciò abbozzata una S. Maria Maddalena in ponitenza, la quale fu pol finita da Benedetto da Maiano, ed e oggi in S. Trinita di Firenze, entranlo in ebiesa a man destra, la quale figu-ra è bella quanto più dir si possa. Nel nostro libro sono alcune carte disegnate di penna da Desiderio bellissimo, ed il suo ritratto si e avuto da alcuni suoi da Settignano.

# VITA DI MINO DA FIESOLE

SCULTOSS

Quando gli artefici nostri non cercano altro nell'opere ebe fanco, che lmitare la maniera del loro maestro o d'altro eccellente, del quale piaceia loro il modo dell'operare o nell'altitu-dini delle figure, o nell'arie delle teste o nel piegheggiare de' panni, e studiano quelle solamente, sebbene col tempo e con lo studio le fanno simili, non arrivano però mai con questo solo alla perfezione dell'arte; avvengache manifestissimamente si vede che rare volte passa innanzi chi cammina sempre dietro; perche la imitazione della natura è ferma nella maniera di quello artefice, che ba fatto la lunga pratica diventare maniera. Conciossiachè l'imitazione è una ferma arte di fare appuoto quel ebe tu fai, come ata il più bello delle cose della natura, pigliandola schietta senza la maniera del tuo maestro o d'altri, t quali ancora eglino ridussero in maniera le cose ebe tolsero dalla natura. E sebben pare che le cose degli artefici eccellenti siano cose naturali o verisimili.non è ohe mai si possa usar tanta diligenza ebe si faccia tanto simile, che elle sieno com'essa natura; ne ancora seegliendo le migliori, si possa fare composizion di corpo tanto perfetto ebe l'arte la trupassi; e se questo e, ne segue ebe le cose tolte da lei fa le pitture e le sculture perfette; e chi studia strettamente le maniere degli artefici solamente e non i corpi o le cose naturali, è necessario ebe faccia l'opere sue e men buone della natura, e di quelle di colui da chi si toglie la maniera. Laonde s'è vistu molti de'uostei artetiei non avere voluto

atudiare altro che l'opere de loro maestri, e la ff sciato da parte la natora de'quali n'é avvenuto che non le hanno apprese del tutto, e non passato il maestro loro; ma hanno fatto ingiuria grandissima all' ingegno rh'egli hanno avuto: che s'eglino avessioo studiato la maniera e le cose naturali insieme, archbon fatto maggior frutto nell'opere loro che e' non feciono. Come si vede nell'opere di Mino scultore da Fiesole, il quale avendo l'ingegno atto a far quel che e' voleva, invaghito della maoiera di Desiderio da Settignano suo maestro, per la bella grazia che dava alle teste delle femmine e de'putti e d'ogni sua figura, parendogli al suo giudizio meglio della natura, eserritò ed aodò dietro a quella, abbandonando e tenendo cosa inutile le naturali; onde fu più graziato, che fondato nell'arte, Nel munte dunque di Fiesole già città autichissima virino a Firenze, nacque Minu di Giovanni scultore, il quale posto all'arte dello squa-drar le pietre con Desiderio da Settignano giovane eccellente nella scultura come inclinato a quel mestiero, imparò, mentre lavorava le pietre squadrate, a far di terra dalle cose che aveva fatte di marmo Desiderio si simili , che egli vedendolo volto a far profitto in quell'arte, lo tirò innanzi e lo messe a lavorare di marmo sopra le cose sue, nelle quali con una osservanza grandissima cercava di mantenere la hozza di aotto, ne molto tempo aodò seguitando, che egli ai fece assai pratico in quel mestiero, del che se ne soddisfaceva Desiderio ioficitamente; ma più Mino dell'amorevolezza di lui, vedendo che con-Millo dell'amortvorzas ul itu, reueuso ette soni tinuamente gl'insegnava a guardari dagli errori che ai possono farc in quell'arte. Mentre che egli era per venire in quella professione eccel-lente, la digrazia sua volte che Desiderio passasse a miglior vita, la qual perdita fu di gran-dissimo danuo a Mino, il quale come disperato ai parti da Fiorenza e se n'aodò a Boma, ad aiutando a maestri che lavoravano allora opere di marmo e sepolture di cardinali else andarono in S. Pietro di Roma , le quali sono oggi ite per terra per la uuova fabbrica, fu conosciuto per maestro molto pratico e sufficiente, e gli fu fatto fare dal cardinale Guglielmo Destovilla, che gli piaceva la sua maniera, l'altare di marmo dove il corpo di S. Girolamo nella chiesa di Santa Maria Maggiore con istorie di hassorilievo della vita sua, le quali egli condusse a perfezione, e vi ritrasse quel cardinale. Facendo poi papa Paolo II veneziano fare il suo palazzo a San Mareo, vi si adoprò Mino in fare cert'arme. Dopo morto quel papa, a Mino fu fatto allogazione della sua sepoltura, la quale egli dopo due anni diede fiuita e murata in S. Pietro, che fu allora tenuta la più ricca sepoltura che fusse stata fora testua ia più ricca seportura ene tusse stata d'ornamenti e di figure a pontefire ges-auno; la quale da Bramante fu messa in terra nella rovina di S. Pietro, e quivi stette sotter-rata fra i caleinacci parecchi anni, e nel 1547 fu fatta rimurare da aleuni Veneziani in S Pietro nel vecchio in nna parete vicino alla cappella di papa luunceuzio. E sehbene alruni ere dooo ehe tal sepoltura sia di mano di Mino del Reame, ancorrise fussino quasi a un tempo, ella e senza dubblo di mano di Mino da Fiesole. Ben è vero che il detto Mino del Reame vi fece alcune figurette del basamento ehe si conoscono: se però ebbe nome Mino, e non piuttosto, come alcuni affermano, Dino. Ma per tornare al no-atro, acquistato che egli si ebbe nome in Roma

per la detta sepoltura e per la cassa che fece nella Minerva e sopra essa di marmo la statua di Francesco Tornabuoni di naturale, che è tenuta assai bella , e per altre opere , non iste molto ch' egli con buon numero di danari avanzati, a Fiesole se ne riturnò e tolse donna. Ne molto tempo andò, ch'egli per servigio delle donne delle Murate fece un tabernacolo di marmo di mezzo rilievo per tenervi il Saeramento, il quale fu da lui con tutta quella diligenza ch'ei sapeva condotto a perfezione; il quale non ave-va ancora murato, quando inteso le monache ili S. Ambruogio (le quali erano desiderose di far fare no ornamento simile nell' invenzione , ma più ricco d'ornamento per tenervi dentro la santissima reliquia del miraeolo del Sacramento) la sufficienza di Miuo, gli diedero a fare quell' opera, la quale egli fini con tanta diligenza, che satisfatte da lui quelle donne gli diedono tutto quello che e' domandò per prezzo di quell'operar e così poco di pni prese a fare una tavoletta con figure d'una nostra Donna col ligliuolo in braccio messa in mezzo da S. Lorenzo e da S. Lionardo di mezzo rilievo, else doveva servire per I pretl o capitolo di S. Lorenzo, ad istanza di M. Diotisalvi Neroni ; ma è rimasta nella sagrestia della Badla di Firenze. Ed a quei Monaci fece un tondo di marmo, dentrovi una nostra Donna di rilievo col suo figliuolo in collo, qual posono sopra la porta principale elle entra in rbiesa; il quale piacendo molto all'universale, în fattogli allogazione di una sepoltura per il magnifico M. Bernardo cavaliere de' Giugni, il quale per essere stato persona onorevole e molto stimata meritò questa memoria da' suoi fratelli. Condusse Mino in questa sepoltura , oltre alla cassa ed il morto ritrattovi di naturale sopra, nna Ginstizia, la quale imita la maniera di Desiderio molto, se non avesse i panni di quella un poco tritati dall'intaglio; la quale opera fu cagione che l' abate e' monaci della Badia di Firenze, nel qual luogo fu collocata la detta sepoltura gli deserro a far quella del conte Ugo figliuolo del marchese Uberto di Madeborgo, il quale lasciò a quella Badia molte facultà e pri-vilegi: così desiderosi d'onorarlo il più ch' e' potevano, feciouo fare a Mino di marmo di Carrara una sepoltura, ehe fu la più bella opera ehe Mino facesse mais perché vi sono alenni putti che tengono l'arme di quel coote, che stanno molto arditamente e con una fanciullesca grazia, e oltre alla figura del conte morto con l'effigie di lui eh' egti fere in su la eassa, è in mezzo sopra la bura nella faccia nna figura d'una Carità con eerii putti, lavorata multo diligentemente ed accordata iosieme molto bene. Il simile si vede in una nostra Donna in uo mezzo tondo col putto in collo, la quale feee Mino più simile alla maniera di Desiderio che potette; e se egli avesse aiutato il far sno con le cose vive ed avesse studiato, non è dubbio eh'egli arebbé fatto gran-dissimo profitto nell'arte. Costò questa sepoltura a tutte sue spese lire milleseigento e la fini nel 1481; della quale acquistò molto onore, e per questo gli fu allogato a fare nel vescovado di Fiesole a una cappella vieina alla maggiore a man dritta salendo, nn'altra sepoltura per il vescovo Lionardo Salutati vescovo di detto luogo; nella quale egli lo ritrasse in pontificale simile al vivo quanto sia possibile. Fece per lo mede-simo vescovo nna testa d'un Cristo di marmo grande quanto il vivo e molto hen lavorata, la quale fra l'aftre cose dell'eredità rimase allo apedale degl' Innocenti, ed oggi l'ha il molto reverendo D. Vincenzio Borghini priore di quello reverendo D. vincenza operani priore il questi spelale fra le sue più care cose di quest' arti, delle quali si diletta quanto più non saprei dire. Fece Mino nella pieve di Prati un pergamo tutto di marmo, nel quale sonn storie di nostra Donna, condotte con molta diligenza e tanto ben eotimesse, che quell'opera par tutta d'un pezzo. È questo pergamo in sur un canto del coro, quasi nel mezzo della chiesa, sopra certi ornamenti fatti d'ordine dello stesso Mino, il quale feee il ritratto di Piero di Lorenzo de' Medici e quello della moglie naturali e simile affatto. Queste due teste stettono molti anni sopra due porte in camera di Piero in easa Medici sotto un mezzo tondo; dopo sono state ridotte con molt' altri ritratti d'uomini illustri di detta casa mella guardaroba del Sig. Duca Cosimo. Fece anco una nostra Donna di marmo, ch'è oggi nell'udicnza dell'arte de' Fabbricanti; ed a Perugia mandò una tavola di marmo a M. Baglione Ribi, che fu posta in S. Piero alla cappella del Sagramento, la qual'opera è un tabernacolo in mezzo d'un S. Giovanni, e d'un S. Girolamo, che sono due buone figure di mezzo rilievo. Nel Duomo di Volterra parimente è di sua mano il tabernseolo del Sagramento e due angeli che lo mettono in mezzo tanto ben condotti e con ditigenza, ehe è querta opera meritamente lodata da tutti gli artefici. Finalmente volendo un giorno Mino unnovere certe pietre, si all'atieb, non avenilo quegli aiuti che gli bisognavano, di ma-niera, che presa una calda, se ne mori, e fu nella calonaca di Fiesole dagli amici e parenti suoi onorevolmente seppellito l'anno 1486. Il ritratto di Mino è nel nostro libro de' disegni non so di cui mano, perché a me fa dato con alenni disegni fatti col piombo dallo stesso Mino, che sono assai belli.

# VITA DI LORENZO COSTA

PESSABEIZ TITTORE

Sebbene in Toscana più che in tutte l'altre provincie d'Italia e forse d'Europa si sono sem-pre esercitati gli nomini nelle cose del disegno, non è per questo che nell'altre provincie non si sia d'ogni tempo risvegliato qualche ingegno che nelle medesime professioni sia stato raro ed cocellente, come si è fin qui in molte vite dimostrato, e più si mostrera per l'avvenire. Ben è vero che dave non sono gli studi e gli uomini per usanza inclinati ad imparare, non si può ne così tosto ne così eccellente divenire, come in quei luoghi si fa, dove a concorrenza si esercitano e studiano gli artefici di continuo. Ma tosto che uno o due cominciano, pare che sempre avvenga che molti altri (tauta forza ha la virtù) s'ingegnino di segnitarli con onore di se stessi e delle patrie loro. Lorenzo Costa Ferrarese, essendo da natura inclinato alle cose della pittura, e sentendo esser celebre e molto reputato in Toscana fra Filippo, Benozzo, ed altri, se ne venne in Pirenze per vedere l'opere loro; e qua renue in rirenze per vedere l'opere loro; e qua privato, perché molto gli piacque la maniera loro, ci si ferinò per molti mesi, ingegnandosi quanto potette il più d'imitarli, e particolar-mente nel ritrarre di naturale; il che così felimente nei rittarre di naturate i cue con icicentente gli rinscl, che tornato alla patria (schS. Isopo, dore in due storie dipinae due tionit
bene ebbe la maniera un poco secca e Lagitantenuti bellissimi con molli ritratti. Fece anno in

te), vi fece molte opere lodevoli, euroe si può vedere nel coro della chiesa di S. Domenico in Ferrara ebe è totto ili aua mano; dove si conosce la diligenza che egli usò nell'arte, e che egli mise molto studio nelle sue opere. È nella guarda-roba del Sig. Duca di Ferrara si veggiuno di mano di costui in molti quadri ritratti di natu-rale che sono benissimo fatti, e molto simili al vivo. Similmente per le case de gentiluomini sono opere di sua mano tenute in molta venerazione. A Ravenna nella chiesa di S. Domenico alla cappella di S. Bastiano dipinse a olio la tavola, e a fresco alcune storie che furono malto lodate. Di poi condotto a Bologna dipinse in S. Petronio nella cappella de' Mariscotti in una tavola nn S. Bastiano saettato alla colonia con molte altre figure; la qual'opera, per cusa lavo-rata a tempera, fu la migliore che intino allura fusse statafatta in quella eittà. Fu anco opera sus la tavola di S. Ieronimo nella cappella de Castelli, e parimente quella di S. Vincenzio clic è similmente lavorata a tempera nella cappella de Gri-foni, la predella della quale fece dipignere a un suo cresto, che si portò molto meglio che non fece egli nella tavola, enme a suo luogo si dirà. Nella medesima città fere Lorenzo e nella chiesa medesima alla cappella de'Rossi in una tavo-la la nostra Donna, S. Jacopn, S. Giorgio, S. Ba-stiano, e S. Girolamo; la qual'opera è la migliore e di prù dolce maniera di qualsivoglia altra che costni facesse giammai, Audato poi Lorenzo al servigio del Sig. Francesco Gonzaga marchese di Mantoa, gli dipinse nel palazzo di S. Sebaatiano in una camera lavorala parte a guazzo e parte a otio molte storie. În uua è la marchesa Isabella ritratta di naturale che ha seco molte signore che con vari suoni captando fanno dolce armonia, In un' altra è la Dea Latnna che converte, secondo la favola, certi villani in ranocchi. Nella terza è il marchese Francesco condutto da Ercole per la via della virtù sopra la cina d'un monte consecrato all'eternita. In un altro quadro si vede il marchese sopra un piedestallo trionfante con no bastone in mano, e intorno gli sono molti signori e servitori su eon stendardi in mano tutti lictissimi e pieni di giubilo per la grandezza di lui; fra i quali tutti è nn infinito numero di ritratti di naturale. Dipinse ancora nella sala grande, dove oggi sono trions di mano del Mantegna, due quadri, cioè in eiascuna testa nno. Nel primo che è a guazzo sono molti nudi else fanno fuochi e sacrifizi a Ercole; ed in questo è ritratto di naturale il marchese con tre snoi figliooli, Federigo, Ercole, e Ferrante, che poi sono stati grandissimi ed illustrissimi signori. Vi sono similmente alcuni ritratti di grap donne. Nell'altro, che fu fatto a olio molti anni dopo il primo e che fu quasi dell'ultime cose che dipignesse Lorenzo, sparehese Federigo fatto nomo con un bastone in mano, come generale di Santa Chicsa sotto Leone X, ed intorno gli sono molti signori ritratti dal Costa di naturale. In Bologna nel palazzo di M. Giovanni Bentivogli dipinse il medesimo a concorrenza di molti altri maestri aldesimo a concorrenza di motti attri maestri at-cune sianze, delle quali per essere andate per terra eon la rovina di quel palazzo non si fara altra menzione. Non lascerò già di dire che del-l'opere che fece per i Bentivogli rimase solo in piedi la cappella che egli fece a M. Giovanni in S. Giovanni in monte l'anno 1497 a Iscopo Chedini in una cappella, nella quale vulle dopo morte essere sepolto, una tavola dentrovi la nostra Donna, S. Giovanni Evangelista, S. Agostino ed altri santi. In S. Francesco dipinse in una tavola una Natività, S. Iacopo, e S. Antonio da Padova. Fece in S. Piero per Domenico Garganelli gentituomo Bolognese il principio d'una cappella bellissima; ma qualonque si fusse la eagione, fatto che obbe nel cieln di quella aleune figure, la lasciò imperfetta e a fatica co-mirciata. In Mantoa oltre l'opere che vi fece per il marchese, delle quali si e favellato di sopra, di-pinse in S. Silvestro in nna tavola nostra Donna e da una banda S. Salvestro che le raccomanda il popolo di quella città, dall'altra S. Bastiano, S. Paolo, S. Lisabetta, e S. Ieronimo; o per quello che s'intende, fn collocata la detta tavala in quella chiesa dopo la morto del Costa, il quale avendo finita la sua vita in Manton, nella quale città sono poi stati sempre i mui discendenti, vulle in questa chiesa aver per sè e per li anoi successori la sepoltura. Fece il medesimo molte altre pitture, delle quali non si dira altro, esscudo abbastanza aver fatto memoria dello migliori. Il sue ritratto ho avuto in Mantoa da Fermo Ghisoni pittor eccellente, ehe mi affermo quello esser di propria niano del Costa; il uale disegnò ragionevolmento, come si può vedere nel nostro libro in una carta di peona en carta pecera, dove è il giudizio di Salogrone, e an S. Girolamo di chiaroscuro, cho sono melto hen fatti.

een intuneen inturent diesepoli di Larenzo Evalo di Ferren competitota, del quadi taivirri di
sotto lavita, e Ledovico Malno imilimento fereres, del quade sono motto appre nella une
patria el in altri heogh, una fa mislinece the riferenze in un trevola, in quale e dalla felica di
ella perta principale, pella quale è quanda Geni
citato di dodriami diquito ce d'ottori nel tenpio. Jospa' anco i primi principi dal Conta il
toni
posto percho del Ferrara, dell'oppre del quale
to si è poston riterare della rita el opere di lacerazo Casta ferrares.

# VITA DI ERCOLE

PERPARESE PATTORS

Sebbene molto ionaoziche Lorenzo Costa morisse, Ercole Ferrarese suo discepolo era io bonissimo credito, o fu chiamato in molti luoghi a lavorare, non però (il che di rada suole avvenire) volle abbandonar mai il suo maestro, e piuttosto si contentò di star con esso lui con mediocre gnadagno e lode, che da per se eon utile o credito maggiore. La quale gratitudino quanto meno oggi negli uomini si citrova, tanto più me-rita d'esser pereiò Ercole lodato; il quals conoscendosi obbligato a Lorenzo, pospose ogni suo comodo al volere di lui, e gli fu come fratello o figliacio insino all'estremo della vita. Costui dunque avendo miglior disegno che il Costa, dipinse sotto la tavola da lui fatta in S. Petroni nella cappella di San Vincenzio alcune storie di figure piccole a tempera tanto bene e con si bella e buona maniera, che non è quasi possibile veder meglio, ne imaginarsi la fatica e diligenza cho Ercole vi pose ; laddove è molto miglior opera la predella che la tavola, le quali amendue forono

Dopo la morte del quale fu messo Ercole da Domenico Garganelli a finire la eappella in S. Petronio, obe, come si disse di sopra, aveva Lo-rense cominciata e fattone pieciola parte. Ercole dunque, al quale dava perciò il detto Domenico quattro ducati il mese, e le spese a lui ed a un garzone e tutti i colori che nell'apera avevano a porsi, messosi a lavorar fini quell'apera per si fatta maniera, che passò il maestro suo di gran lunga, così nel disegno e colorito, como nella invenziono. Nella prima parte ovvero faccia è la Crocitissione di Cristo fatta con molto gindizio. perciocche oltre il Cristo, che vi si vede già morto, vi è benissimo espresso il tumulto de' Giodei vennti a vedere il Messia in croce, e tra essi è una diversità di teste maravigliosa : nel che si vede che Ercole coo grandissimo studio cercò di farle tanto differenti l'ena dall'altra, che non si somigliassino in cosa alcuna. Sonovi anche aloune figure che scoppiando di dolore nel pianto, assaichiaramente dimostrano quanto egli cercasse d'imitaro il vero. Evvi lo svenimento della Madonna ch'e pietosissimo, ma molto più sonn lo Marie verso di lei; perche si veggiono tutte compassionevoli e noll'aspetto tanto piene di delore, quanto appena è possibilo imaginarsi, nel vedersi morte annenzi le più care cose che altri abbia e stare in perdita dalle seconde. Tra l'altre cose notabili ancora che vi sono, vi è un Longino a cavallo sopra una bestia secca in iscorto che ha rilievo grandissimo, e in lui si conosce la impietà nell'avere apento il costato di Cristo, e la penitenza e conversione nel trovarsi ralluminato. Similmente in strana attitudine figurò aleuni soldati che si giuoceno la veste di Cristo con modi-bizzarri di valti ed abbigliamenti di vestiti. Sono ance ben fatti e con belle invenzioni i ladroni cho sono in croce; o perchi si diletto Ercole assai di fare scorti, i quali quando sono bene intesi sono hellissimi, egli fece in quell' opera un soldato a cavallo che, levato le gambe dinanzi in alto, vieno in fuori di maniera che pare di rilievo: e perche il vento fa piogare una bandiera che egli tiene in mano, per sostenerla fa noa forza hellissima. Fecevi anco un S. Giofanni che rinvolto in un lenzuolo si fugge. I saldati parimeote che sono in quest'opera soco henissimo fatti, e con le più naturali o proprie movenze eho altre figure ehe insioo al-lora fussono state vedute; le quali tutte attitudini e forze, che quasi non si possono far meglio, mostrano che Ercole aveva grandissimu intelligeoza e si affaticava nelle cose dell'arte. Feee il medesimo nella facciata ebe è dirimpetto a questa il transito di nostra Donna, la quale è dagli apostoli circondata con attitudini bellissime, e fra essi sona sei persone ritratte di naturale tanto bene, che quelli che le conobbero affermano che elle sono vivissime. Ritrasse anen nella medesima opera se medesimo a Domonico Garganelli padrone della cappella, il quale per l'aosore che portò a Ercole o per le lodi che senti dara a quell'opera, finita che ella fo, gli donò mille lire di bolognini. Dicono che Ercole mise nel lavoro di questa opera dodici anni, sette in condurla a fresco o cinquo in ritoccarla a secon-Ben è vero ebo in quel mentre fece alcune ultre cose, e particolarmente, che si sa, la predella dell'altar maggiore di S. Giovanni in Monte, nella quale fece tre storie della passion di Cri sto. E perche Ereule fu di natura fantastico, e

mente quando lavorava, avendo per costume else ne pittori ne altri lo vedessino, fa molto odiato in Bologna dai pittori di quella eitta, i quali per invidia hanuo sempre portato odin ai forestieri che vi sono stati condotti a lavorare, ed il medesimo fanno aneo slenon volta fra loro stessi nelle concorrenze: henché questo à quasi particolar visio de' professori di queste nostre arti in tutti i luoghi. S'accordsrono dunque nna volta aleuni pittori bolognesi con nn legnaiuolo, e per meszo suo si rinchiusero in chiesa vicino alla cappella ebe Ercole lavorava; e la notte segoente entrati in quella per forza, non pure non si contentaroco di veder l'opera, il ebe doveva bastar loro, ma gli rubarono tutti i cartoni, gli schizzi, i disegni, ed ogni altra cosa che vi era di huono. Per la qual cosa si sdegnò di maniera Ercole, che finita l'opera si parti di Bologna senza punto dimorarri, e seco ne menò il Duca Tagliapietra scultore molto nominato, il quale in iletta opera che Ercoledipinse intagliò di mar-mo que bellissimi fogliami che sono nel parapetto dinanzi a essa cappella, ed il quale fece poi in Ferrara tutte le finestre di pietra nel palazzo del duca che sono bellissime. Ercole dunque infastidito finalmente dallo star fuori di casa, se ne atette poi sempre in Ferrara in compagnia di colni e fece in quella città molte opere. Piaceva a Ercole il vino straordinariamente, perche apesso inebbriandosi fu esgione di accortarsi la vita, la quale avendo con lotta senza alcun male inaino agli anni quaranta, gli cadde un giorno la neciola di maniera, che in poco tempo gli tolse la vita. Lasciò Guido Bolognese pittore suo cresto, il quale l'auno 1491, come si vede dove pose il nome suo sotto il portieo di S. Piero a Bologna, fece a fresco na Crocifisso con le Marie, i ladroni, cavalli, ed altre figure ragionevoli E perché egli desiderava sommamente di venire stimato in quella città, come era stato il suo maestro, studiò tanto e si sottomise a tanti disagi, ebe si morì di trentacinque anni. E se si fusse messo Guido a imparare l'arte da fanciullezza, come vi si mise d'anni diciotto, archhe non pur paregriato il suo maestro senza faticama passatolo ancora di gran lunga i a nel no-stro libro sono disegni di mano di Ercole e di Guido molto ben fatti e tirati con grazia e huona maniera.

VITA DI IACOPO, GIOVANNI

GENTILE BELLINI
PITTORI VISIZIARI

Le oos che sono Godate nella virda, anconché il principio pais molte volte haso e viri, vanos sempre in alto di mano in mano, ed insino a che elle non sa navirata il somo dellasino a che elle non sa navirata il somo dellacome chiaramente, potette rederat nel debule e baso principio delle casa d'Bellini, e nel gado in che vanne poi mediante la pittora. Adanque la copo Bellini pittore vinisiano esseno data di chespo Bellini pittore vinisiano esseno, cale più ta che qii cheb con quel Domenico, che inergabi i colorire a sio da Adros da Giazago, annor che moltosi afficiasse per recirie eccellente neltrate, non capital perì none in quella, e non poi rittirundesi in quella città tenna aver concorrette che lo pergigiare, accorreccio cur-

pre in credito e fama, si feer in modo eccellente, che egli era nella sua professione il maggiore e più reputato. Ed aecioccbe non pure si conervasse, ma si facesse maggiore nella casa sua e ne'successori il nome acquistatosi nella pittura, chbe due figlinoli inclinatissimi all'arte e di bello e buono ingegno; l'uno fu Giovanni e l'altro Gentile, al quale pose così nome per la dolce memoria che teneva di Gentile da Fabriano stato auo maestro e come padre amorevole. Quaodo dunque furono alquanto cresciuti i detti due figliuoli, lacopo stesso insegnò loro enn ogni diligenza i principi del disegno. Ma non passò molto, else l'uno e l'altro avanzò il padre di gran lunga; il quale di ciò rallegrandosi molto, sempre gl'inauimiva, mostrando loro che disiderava che celino, come i Toscani fra loro medesimi portavano il vanto di far forza per vincersi l'uo l'altro, secondo che venivano all'arte di mano in mano, così Giovanni vincesse lui, e poi Gentile l'uno e l'altro, e così successivamente. Le prime cose ehe diedero fama a lacopo, furono il ritratto di Giorgio Cornaro e di Caterina reina di Cipro; una tavola che egli mandò a Verona, dentrovi la passione di Cristo con molte figure, fra le quali ritrasse se stesso di naturale; e una storia della eroce, la quale si dice essere nella scuola di S. Giovanni Evangelista; le quali tutte e molte altre farono dipinte da lacopo con l'aiuto de' figliuoli : e questa ultima storia fu fatta in tela, siccome si è quasi sempre in quella eittà costumato di fare, usandovisi poeo dipignere, come si fa altrove, in tavole di legname d'albero da molti chiamato oppio e da alcuni gattice; il qua-le legname, che fa per lo più lungo i fiumi o altre acque, è dolce affatto e mirabile per dipignervi sopra, perche tiene molto il fermo quando si commette con la mastrice. Ma in Venezia non si fanno tavole, e facendosene alcuna volta, non si adopera altro legname ebe d'abeto, di che è quella città abbondantissima, per rispetto del fiume Adige ehe ne condure grandissima quantità di terra tedesca; senza che anoo ne viene pure assai di Schiavonia. Si costuma dunque assai in Vinezia dipignere iu tela, o sia perché non si fende e non intaria, o perché si possono fare le pitture di che grandezza altri ruole, o pure per la comodità, come si disse altrove, di mandarle comodamente dove altri vuole eon pochissima spesa e fatica. Ma sia di eiò la eagione qualstroglia, lacopo e Gentile feeiono, come di sopra si è detto, le prime loro opere in come at sopra is cortas, te prime toro opere in tela; e pol Gentile da per se alla detta ultima, storia della eroce n' aggiunna altri sette ovvero otto quadri, ne'quali dipinne il miracolo della croce di Cristo che tiene per reliquia la detta senola; il quale miracolo fu questo: Essenolo get-tata per non so che caso la detta eroce dal poste dalla Paglia in canale, per la raverenza che molti averano al legno che vi è della croce di Gesù Cristo, si gettarono in acqua per ripigliarla, ma come fu volontà di Dio, niuno fu degno di poterla pigliare, eccetto ehe il guardiano di quella souola. Gentile adunque figurando que-sta storia, tirò in prospettiva in sul canale gran-de molte case, il ponte alla Paglia, la piazza di S. Marco, ed una luoga processione d'uomini e donne che sono dietro al elero. Similmente molti gettati in acqua, altri in atto di gettarsi, molti mezzo sotto, ed altri in altre maniere ed attitudini bellissime; a finalmente vi feor il guardiano detto che la ripiglia, nella qual'opera in vero fu grandi-sima la fatica e diligenza di Gentile, coosiderandosi l'infinità delle figore, I molti ritratti di naturale, il dimionire delle figure che sono lontaoc, ed i ritratti particolarmente di quasi tutti gli uomini che allora crano di quella scuola ovvero compagnia; ed in nltimo vi è fatto con malte belle considerazioni quando si ripone la detta croce; le quali tutte storie dipinte oa sopraddetti quadri di tela arrecarono a Geotile grandissimo nome. Ritiratosi poi affatto lacopo da sè, e così ciascupo de' figlinoli attendeva cia seuco di loro agli studi dell'arte, Ma di lacopo 000 farò altra menzione, perchè noo essendo state l'opere sue, rispetto a quelle de'figliuoli, atraordinarie, ed essendosi, noo molto dopo che da lui si ritiraroco I figlicoli, morto, giudico esser molto meglio ragioosre a lungo di Giovanol e Gentile solamente. Noo tacero già che schbene si ritirarogo questi fratelli a vivere ciaseuco da per se, che nondimeco si ebbero lo taota reverensa l'uo l'altro ed ambidoe il padre, che sempre eiascuoo di loro celebraodo l'altro si faccva inferiore di meriti, e così modestamente cercavano di sopravanzare l'un l'altro noo meno in bonta e cortesia che cell' eccellcosa dell'arte. Le prime opere di Giovanni furono alcuoi ritratti di naturale che piacquero molto, e particolarmente quello del doge Lore-dano, sebbene altri dicono esser stato Giovanni Mozzeoigo, fratello di quel Picro che fu doge molto innanzi a esso Loredano. Fece dopo Giovanni uoa tavola nella chiesa di S. Giovanni all'altare di S. Caterioa da Sieoa, nella quale, che è assai grande, dipiose la nostra Donna a sedere col putto in collo, S. Domenico, S. Ieronimo, S. Caterina, S. Orsola, e due altre verginl, ed a'piedi della oostra Donna fece tre putti ritti che cantano a uo libro bellissimi. Di sopra fece lo sfondato d' uoa volta io nn casauscoto che è molto bello; la qual'opera fo delle micliori che fusse stata fatta insino allora in Veoczia. Nella chiesa di S. lobbe dipinse Il medesimo all'altar di esso santo una tavola con molto disegno e bellissimo colurito; nella gosle fece io mezzo a sedere un poeo alta la nostra Douna col putto in collo, e S. Iobbe, e S. Bastiano uudi, ed appresso S. Domenico, S. Francesco, S. Giovanni e S. Agostino, e da basso tre putti che sunnano con molta grazia; e questa pittura fu non solo lodata allora che fo vista di nuovo, ma è stata similmente sempre dopo, come cosa bellissima. Da queste lodatissime opere mossi alcuni gentiluomioi, cominciarono a ragionare che sarebbe ben fitta, con l'occasione di così rari maestri, fare uo ornamento di storie oella sala del gran consiglio, nelle quali si dipignessero le onorate magnificenze della loro maravigliosa città, le grandezze, le cosc fatte in guerra, l'imprese ed altre cose somiglianti degne di essere rappresentate in pittura alla memoria di coloro che venissero, accioeche all'utile e piacere che si trae dalle storie che si leggono, si aggiugnesse trattenimeoto all' orchio et all'intelletto parimeote, nel vedere da dottissima mano fatte l'imagioi di tauti illustri sigoori, e l'opere egregie di tanti geotiluomioi dignissimil d'eteroa fama e memoria. A Giovaoni duoque e Geotile, che ogoi giorno andavano acquistando maggiormeute, fu ordioato da chi reggeva che si allogasse quest' opera, e commesso che quaoto prima se la desse principio, Ma è da sapere che Antonio Viniziano, come si disse nella vita sua,

molto innanzi aven dato principio e dipignere la medesima sala, e vi aveva fatto una grande storia, quando dall'invidia d'alcuni maligoi fu forzato a partirsi, e noo seguitare altramente quella onoratissima impresa. Ora Gentile, o per aver miglior modo e più pratica nel dipiguere io tela che a fresco, o goalunque altra si fusse la cagione, adoperò di maoiera, che con facilità ottenne di fare quell' opera non in fresco ma in tela. E così messovi maco, nella prima fece il papa che presenta al doge un cero, perché lo portasse nella solennità di processioni che s'avevaoo a fare. Nella quale opera ritrasse Gentile tutto il di fuori di S. Marco, ed il detto papa fece ritto in pootificale con molti prelati dietro, e similmente il doge diritto accompagnato ila molti scnatori. In uo' altra parte fece prima quando l'imperatore Barbarossa riceve benignamente i legati viniziaoi, e dipoi quando tutto sdegnato si prepara alla guerra, duve sono hellissime prospettive ed Infioiti ritratti di naturale, condutti con booissima grazia ed in gran oumero di figure. Nell'altra else seguita dipinse il papa che conforta il doge ed i signori veneziani ad armare a comune spesa trenta galee per ao-dare a combatt-re con Federigo Barbarossa. Stassi questo papa in una sedia pontificale in roccetto, ed ha il doge accaoto e molti senatori abbasso i ed anco in questa parte ritrasse Gen-tile ma in altra maoiera la piazza e la facciata di S. Marco, ed il mare coo taota moltitudine d'nomini, che è proprio ona maraviglia. Si vede poi in un'altra parte il medesimo papa ritto e in pontificale dare la benedizione al doge, che armato e con molti soldati dietro pare che vada all'impresa. Dietro a esso doge si vede in lunga processione infiniti gentiluomini, e nella mede sima parte tirato in prospettiva il palazzo e S. Marco: e questa è delle buone opere che si veggiano di mano di Geotile, schbeoc pare che lo quell'altra, dove si rappresenta ona battaglia navale, ala più iovenzione, per esservi un nu-mero infioito di galee che combattono ed onu-quaotità d'uomini ineredibile; ed insomma per vedervisi ehe mostrò di oco intendere meno le guerre marittime che le cose della pittura. E certo l' aver fatto Gentile io questa opera nnmero di galee oella battaglia intrigate, soldati che combattono, barche in prospettiva diminuite coo ragione, bella ordinanza orl combattere, il forore, la forza, la difesa, il ferire de'soldati, diverse maniere di morire, il fendere dell'acqua che funno le galce, la coofosione dell'onde, e totte le sorti d'armamenti marittimi i e certo, dico, non mostra l'aver fatto tanta diversità di cose, se non il grande animo di Gentile, l'artifizio, l'invenzione, ed il giodizio, essendo ciascuna cosa da per se benissimo fatta, e parimente tutto il composto insieme. lo uo'altra storia fece il papa che riceve accarezzaodolo il doge ehe torna con la desiderata vittoria, dooaodogli on anello d'oro per isposare il mare, siccome hanno fatto e faono accora ngoi anno i successori suoi in seguo del vero e perpetoo dominio che di esso hanno meritamente. È in questa parte Ottone figliuolo di Federigo Barbarossa ritratto di naturale lo gioocchiooi in-nanzi al papa, e come dietro al doge soco molti soldati armati, così dietro al papa sono molti cardinali e geotiloomiol. Appariscono jo questa storia solamente le poppe delle galee, e sopra la capitana è nua Vittoria fiota d'oro a sedere

con una corona in testa ed una scettro in man Dell'altre parti della sala furono allogate le atorie ehe vi andavano a Giovanni fratello di Gentile; ma perche l'ordine delle coae che vi feee, dependono da quelle fatte in gran parte ma non finite dal Vivarino, è bisogno che di coatui alquanto si ragioni. La parte dusque della sala che non fere Gentile, fii data a fare parte a Giovanni e parte al detto Vivarino, acciocche la concorrenza fusse esgione a tutti di meglio operare. Onde il Vivarino messo mano alla parte che gli toccava, fece accanto all'ultima storia di Gentile, Ottone appraddetto che si offerisce al papa ed a' Viniziani d'aodare a procurare la pace fra loro e l'ederigo ano padre, e ehe otte-nutola si parte, licenziato in sulla fede. In queata prima parte, oltre all' altre cose che tutte sono degne di considerazione, dipinse il Vivarino con bella prospettiva un tempio aperto con acaler e molti personaggi i e dinanzi al papa i che e in sedia circondato da molti senstori il detto Ottone in gluocchioni che giurando obbliga la sua fede. Accanto a questa fece Ottone arrivato dinanai al padre che lo riceve lietamente, ed una prospettiva di casamenti bellissima, Barbarosa in sedia e il figliuolo ginoc-chioni che gli tocca la mano accompagnato da molti gentiluomini viniziani ritratti di naturale tanto bene, che si vede che egli imitava molto bece la natura. Averebbe il povero Vivarino con ano molto onore seguitato il rimsnente della ans parte ; ma essendosi, come piarque a Dio, per la faltea e per essere di mala complessione, morto, non ando piu oltre; anci pereke ne anco questo che avera fatto avera la sua perfraione, isognò che Giovanni Bellini in alcuni Inoghi lo ritocrasse.

Aveva in tanto egli aneura dato principio a quattro istorie, che ordinatamente seguitano le appraddette. Nella prima fece il detto papa in S. Marco, ritraendo la detta chiesa come atava appunto, il quale porge a Federign Barbarossa a baeiare il piede; ma quale ai fusse la cagione, questa prima atoria di Giovanni fu ridotta molto iù vivace e senza comparazione migliore dall'eccellentissimu Tiziano. Ma seguitando Giovanni le sue storie, fece nell'altra il papa che dice messa in S. Marco, e ehe poi in mezzo del detto imperatore e del doge concede plenaria e rpetus indulgenza a chi visita in certi tempi la detta chiesa da S. Marco, e particohrmente per l'Ascensione del Signore. Vi ritrasse il di dentro di detta chiesa ed il detto pspa in sulle scalee che escupo di coro in puntificale e eircondato da molti cardinali e gentiluomini, i quali tutti fanno questa una copiosa, ricea, e bella storia. Nell'altra che è di sotto a questa si vede il papa in roccetto, che al doge dona un' ombrella, dopo averne data un'altra all'imperature, e serbatone due per se. Nell'ultima che vi dipinse Giovanni si vede papa Alessandro, l'imperatore, ed il doge giugnere a Roma, dove fuor della porta gli è presentato dal clero e dal popolo romano otto stendardi di vari colori e otto trombe d'argento, le quali egli dona al doge, acciò l'abbia per insegna egli ed i auccessori suoi. Qui ritrasse Giovanni Roma in prospettiva alquanto lontana, gran numero di eavalli, infiniti pedoni, molte bandiere, ed altri segni d'allegrezza sopra Castel S. Agnolo, E perche piaequero infinitamente queste opere di Giovanni, che sono veranicute bellissime, si dava appunto

line di fargli fare totto il restante di quella sala, quando si mori, essendo già veccliio. Ma perche insin qui non si è d'altro che della sala ragionato per non interrompere le storie di quella, ora tornando alquanto addietro, diciamo che di mano del medesimo si veggiono molte opere, eiò sono una tavola che è oggi in Pesaro in S. Domenico all'altar maggiore; nella chiesa di S. Zaccheria di Vinezia alla enppella di S. Girolamo è in una tavola una nostra Donna con molti santi condotta con gran diligenza, ed un casamento fatto con molto gindizio i e nella mena città nella sagrestia de'frati Minori, detta la Ca grande, n'é un'altra di mano del me-desimo fatta con bel disegno e buona maniera; una similmente n'é in S. Michele di Murano, monasterio de'monaci Camaldolensi; ed in S Francesco della Vigna, ilove stauno frati ilel Zoccolo, nella chiesa vrechia era in un quadro un Cristo morto tanto bello, che que' signnri essendo quello molto celebrato a Lodovico XI re di Francia, furono quasi forzati, domandandolo egli con istanza, sebbene mal volentieri a compiacernelo; in Inogo del quale ne fu messo un altro col nome del medesimo Giovanni, ma non cost bello ne cost ben condotto come il primo; e credono alcuni che questo ultimo per lo più fosse lavorato da Girolamo Mocetto creato di Giovanni. Nella confraternita parimente di S. Girolamo è un'opera del medesimo Bellino di figure piccole molto lodate; ed in casa M. Giorgio Coroaro è un quadro similmente bellissimo, dentrovi Cristo, Cleofas e Luca. Nella sopraddetta sala dipinse ancora, ma non già in quel tempo medesimo, una storia quando i Viniziani cavano del monasterio della Carità non so che papa, il quale fuggitosi in Vinegia, aveva nascostamente servito per enoco molto tempo ai monaei di quel monasterio; nella quale storia sono molte figure, ritratti di natorale, ed altre figure bellissime. Non molto dopo essendo in Turchia portati da un ambasciatore alcuni ritratti al Gran torco, recarono tanto stupore e maraviglia a quello imperatore, che schbene sono fra loro per la legge manmettana proihite le pitture, l'accettò nondimeno di bonissima voglia, lodando senza fine il magisterio e l'artefices e else è più, chiese che gli fusse il maestro di quelli mandato. Onde considerando il senato ehe per essere Giovanni in età, che male poteva sopportare disagi, sensa che non volevano privare di tant' nomo la loro città, avendo egli massimamente aliora le mani nella già detta sala del gran consiglio, si risolverono di mandarvi Gentile suo fratello, considerato che farebbe il medesimo ehe Giovanni. Patto dunque mettere a ordine Gentile, sopra le loro galee lo condussono a salvamento in Costantinopoli: dove essendo presentato dal balio della signoria a Manmetto, fu veduto volentieri e come eosa nuova molto accarezzato, e massimsmente avendo egli presentato a quel principe una vaghis-sima pittura che fu da lui ammirata, il quale quasi non potera eredere che na nomo mortale avesse in se tanta quasi divinità che potesse esprimere ai vivamente le cose della natura, Non vi dimorò molto Geutile, che ritrasse esso imperator Manmetto di naturale tanto bene, che era tenuto no miracolo; il quale imperatore dopo aver vedute molte sperienze di quell'arte, di-maudo Gentile se gli dava il euor di dipigorre se medesimo, ed avendo Gentile risposto che si,

non passo molti giorni che si ritrasse a una spe ra tanto proprio, che pareva vivo; e portatolo al signore, fu tanta la maraviglia che di ciò si foce, che non poteva se non imaginarsi che egli avesse qualche divino spirito addosso; e se non fusae stato che, coma si è detto, è per legge virtato fra' Turchi quell' esercizio, non averebbe quello imperator mai licenziato Gentile, Ma q er dubhio che non si mormorasse u per altro, per dubbio cha non si mornio a se, lo fece primieramente ringraziar delle corteste usate, ed appresso lo lodo maravigliosamente per uomo eccellentissimo; poi dettogli che domandasse che grazia volesse, elie gli sarebbe senza fallo conceduta; Geatile, come modeato e da bene, niente altro eliese, salvo ehe una lettera di favore, per la quale lo raccomandasse al serenissimo senato ed illustrissima signoria di Vinezia sua patria i il che fu fatto quanto più caldamente si potesse, e poi con onorati dont e dignita di cavaliere fu liccaziato. E fra l'altre cose che in quella par-tita gli diede quel signore oltre, a molti privilegi, gli fu posta al colto una catena lavorata alla turehesca di peso di scudi dugento cinquanta d'oro, la qual ancora si trova appresso agli eredi suoi in Vinezia. Partito Gentile di Costantinopoli, coa feliciasimo viaggio tornò a Vinezia, dove fu da Giovanni sun fratello e quasi da tutta quella citta con letizia ricevuto, rallegrandosi ognuno degli onari che alla sua virtu aveva fatto Maumetto. Andando poi a fare reverenza al doge ed alla signoria, fu vedato molto volentieri e commendato, per aver egli secondo il disiderio loro multo soddisfatto a quall'imperatore: e perche vedesse quanto conto tenevano delle lettere di quel principe che l'aveva, raccomandato, gli ordinarono una provvisione di degento scudi y'anno, che gli fu pagata tutto il tempo di aua vita. Fece Gentile dopo il suo ritorno poche opere. Piaalmente essendo gli vicino all'età di ottaata aaai, dopo aver fatte queste e molte altre opere, passò all'altra vita, e da Giovanni ano fratello glifu dato onorato sepolero ia S. Giovagai e Paglo l'aono 1501. Rimaso Giovanni vedovo di Gentile, il quale aveva sempre amato tenerissimamen-te, andò, aneorchè fusse vecchio, lavorando qualche cosa, e passaadosi tempo: e perche si era dato a far ritratti di naturale, introdusse manza in quella città, che chi era in qualche grado si faeeva o da lui o da altri ritrarres onde in tutte le case di Vinezia sono molti ritratti, e in molte de gentilaomini si veggiono gli avi e padri loro iusino in quarta generazione, ed in alcune più nobili molto più nitre : manza certo elie è atata sempre lodevolissima, eziandio appresso gli autichi. E chi non sente infinito piaeere e coatento; oltre l'agrevolezza ed ornamento che fanno, in vedere l'imagini de' suoi maggiori, e massimamente se per i governi delle repubbliche, per opere egregie fatte in guerra ed in pace; se per lettere o per altra notabile e acgnalata virtu sono stati chiari ed illustri? Ed a che altro fine, come si è detto in altro luoco. ponevano gli antichi le imagini degli uomini graadi ne' luoghi pubbliei con onorate inscri zioni, che per accendere gli animi di coloro che veoivano alla virtu ed alla gloria? Giovanos dunque ritrasse a M. Pietro Bembo, prima ehe anmorata così vivamente, che meritò esser da lui, alecome fu Simon Sauese dal primo Petrarca fiorentino, da questo secondo viniziano celebrato nelle auc rime, come in quel sonello :

O imagine mia calerte e pura,
dove nel principio del secondo qualernario dice:

Credo che 'l mia Bellia con la Sanza

Credo che 'l mio Bellin con la figura e quello che seguita. E che maggior premio pos-

e quello che seguita. E che maggior premio possono gli artelici nostri disiderare delle lor fatiche, che essere dalle penne de'poeti illustri celebrati? siccome è anen stato l'eccellentissimo Tiziano dal dottissimo M. Giovenni della Casa

in quel souetto che comincia:

Ben veggo so, Tiziano, in forma nuove;

ed in quell'altro:

Son queste Amor le vaghe treccie bionde.

Non fu il medesimo Bellino dal famosissimo Arie sto nel principio del xxxIII canto d'Orlanda Furioso fra i migliori pittori della sua cià appoverato? Ma per torpare all'opere di Giovanni elos alle principali, perche troppo sarei lungo che sono per le esse de gentiluomini di Vinezia ed in attri luoghi di quello stato, dico che fece In Arimino al Sig. Sigismondo Malatesti in na quadro grande una Pietà con due pottini che la reggono, la quale è oggi in S. Francesco di quella città. Fece anco fra gli altri il ritratto di Bartolommeo da Liviano capitano de'Viniziani. Ebbe Giovanni molti discepoli, perche a tutti con amorevolezza insegnava, fra i quali fu gia sessanta anni sono lacopo da Montagna che imitò nolto la sua maniera, per quanto mostrano l'opere sur che si veggiono in Padova ed in Vine-zia. Mapiù di tutti l'imitò e gli fece onore Rondinello da Bayenna, del quale si servi molto Giovanni in tutte le sue opere. Costui fece in S. Domenico di Ravcana una tavola, è nel duomo un'altra che è teunta molto bella di quella maniera. Ma quella che passò tutte l'altre opere one, fu quella che fece nella chiesa di S. Gio Battista nella medesima cettà, dove stanno frati Carmelitani, nella quale, oltre la nostra Donna, fece nella figura d' un. S. Alberto loro frate una testa bellissima, e tutta la figura iodata molto. Statte con caso ini ancora, sebben non fece molto frutto, Benedetto Coda da Perrara che abitò in Arimini, dove fece molte pitture, lasciando dopo se Bartolommeo suo figliuolo che fece il medesimo. Dicesi che auco Giorgione da Castelfranco attese all'arte con Giovanni ne' suoi primi principj, e eosi molti altri e del Trevisano e Lombardi, de'quali non accade far memoria. Finalmente Giovanni essendo pervenuto all' età di novanta anni, passò di male di vecchinia di questa vita, lasciando per l'opere fatte in Viaezia sus patria e fuori eterna memoria del nome suo : e nella medesima chiesa e nello stesso deposito fu egli onorntamente sepolto, dove egli aveva Gentile suu fratello collocato. Na manco in Venezia elsi con sonetti ed epigrammi cercasse di onorare lui morto; siccome sveva culi vivendo se e la sua patria operate. Ne' medesim tempi che questi Bellini vissono o poco innanzi, dipinse molte cose in Vinezia Giacomo Marzone, il quale fra l'altre fece in S. Lena alla cappella dell'Assunzione la Vergine con una palma, S. Banedetto, S. Lena, e S. Giovanoi, ma colla maniera vecchia e con le figure in punta di pie-di, come usavano i pittori che furo al tempo di Bartolommeo da Bergamo.

# VITA DI COSINO ROSSELLI

PITTOS PIORINTINO

Molte persone sbeffando e scherzando altrui. si pascono d'uno ingiusto diletto, che il più delle volte torna loro in danno, quasi in quella stessa maniera che fece Cosimo Rosselli torpare in eaus lo scherno s chi cercò di avvilire le sue fatiche. Il qual Cosimo, sebbene con fu nel suo tempo multo raro ed eccellente pittore, furnna nonlimeno l'operesue ragionevolt. Costni nella aua glovanezza fece in Fiorenza nella chiesa di S. Ambruogio uoa tavola che è a man ritta en-Arando in chiesa, e sopra l'arco delle monache di S. Iscopo dalle Morate tre figure. Lavorò an-co nella chiesa de Servi por di Firenze la ta-vola della cappella di S. Barbara, e nel primo cortile ingaozi che s'entri in chiesa lavorò in fresco la storia, quando il heato Filippo piglia l'ahito della nostra Donna. A' monaci di Cestello fece la tavola dell'altar maggiore, ed io una cappella della medesima chiesa uo'altra : è similmente quella che è in nna chiesetta sopra il Bernardino accanto all' entrata di Cestello. Dipinse il segno ai fanciulli della compagnia del detto Bergardino, e parimente quello della com-pagnia di S. Giorgio, nel quale è un'Annunziata. Alle sopraddette monache di S. Ambruogio fece la cappella del miracolo del Sagramento i la quale opera è assai buona, e delle sue che sono io Fiorenza è tennta la miglinre; nella quale fece una processione finta in salla piazza di detta chiesa; dove il vescovo porta il tabernacolo del detto miracolo, accompagnato dal elero e da una infinità di cittadini e donne con abiti di que'templ. Di naturalo, oltre a molti altri, vi è ritratto il Pico della Mirandola tanto eccellentemente, elie, pare non ritratto ma vivo. In Lucca fece nella chiesa di S. Martino entrando in quella per la porta minore della facciata principale a man ritta, quando Nicendemo fabbrica la atatna di S. Croce, e poi quando in una barca è per terra condotta per mare verso Locca; nella qual opera sono molti ritratti e specialmeote quello di Paolo Guinigi, il quale cavò da uno di terra fatto da Iacopo della Fonte, quando fece la se-poltura della moglie, In S. Marco di Firenze alla cappella do' tessitori di drappo fece in una ta-vola, nel mezzo S. Croce, e dagli lati S. Marco, S. Gio. Evangelista, S. Antonino arcivescovo di Firenze, ed altre figure. Chiamato poi con gli altri pittori all'opera rhe fece Sisto IV ponte-fice nella cappella del palazzo in compagnia di Sandro Botticello, di Domenico Ghirlandalo, dell'Abate di S. Clemente, di Luca da Cortona, e di Piero Perugino, vi dipinse di sua mano tre atorie, nelle quali fece la sommersione di Faraone nel mar rosso, la predica di Cristo ai popoli lungo il mare di Tiheriade, e l'ultima ceoa degli Apostoli col Salvatore; nella quale fece una tavola a otto facce tirate in prospettiva, e sopra quella in otto facce simili il palco che gira in otto aogoli, dove molto bene scortando, mostrò d'intendere quanto gli altri quest'arte. Dicesi che il papa aveva ordinato un premin, il quale si aveva a dare a chi meglio in quelle pit-ture avesse a gindizio d'esso pontefice operato. Fioite dunque le atorio ando sua Santità a vederle, quando eiascuno de'pittori si era inge-gnato di far si, ehe meritasse il detto premio e l'onore. Aveva Cosimo, sentcodosi debole d'io-

lifetto con far coperta all'opera di finissimi azzurri oltramarini e d'altri vivaci colori e coo molto oro illuminata la storia, onde ne albero, ne erba, nè panno, nè novolo vi era che lumeg-giato non fosse: facendosi a eredere che il papa, come poco diquell'arte intendente, dovesse perciò dare a lui il premio della vittoria. Vennto il giorno che si dovevano l'opere di tutti scoprire, fo vedita anco la sua, e con molte risa e motti da tutti gli altri artefici schernita e beffata, uccellandolo tutti in cambio d'avergli compassione. Ma gli scherniti finalmente furono essi ; percioeche que'colori, siccome si era Cosimo i maginato, a un tratto così abbagliarono gli occhi del papa che non molto s'intendeva di almili ense, ancorache se ne dilettasso assai, che giudico Cosimo avere molto meglio che tutti gli altri operato. E così fattogli dare il premio, comandò agli altri che tutti coprissero le foro pittore dei migliori azzurri che si trovassero e le tocrassino d'oro, acciocché fussero simili a quelle di Cosimo nel colorito e nell'essere ricche. Londe i poveri pittori disperati d'avere a soddisfare alla poca intelligenza del Padre santo, si diedero a gwastare quanto avevano fatto di buono. Onde Cosimo si rise di coloro che poco innanzi si erano riso del fatto suo. Dopo tornatosene a Pirenze con qualche soldo, attese vivendo assal agiatamente a lavorare al solito, evendo in sua compagnia quel Piero che fu sempro chiamato Piero di Cosmo suo discepolo, il quale gli aintò lavorare a Roma nella cappella di Sisto, e vi frce oltre all'altre cose un paese, slove è dipinta la predica di Cristo, che è tenuta la miglior cosa che vi sia. Stette ancor seco Andrea di Cosimo ed attese assai alle grottesche. Essendo finalmente Cosimo sivuto anni sessantotto, consumato da una lunga infermita si morì l'anno 1785, e dalla compagnia del Bernardino fu seppellito in S. Croce. Dilettossi costui in snodo dell'alchimia che vi spese vacamente, come fanno tutti coloro che v'attendouo, elò che egli aveva; intanto che vivo lo consumo, ed allo stremo l'aveva coodotto d'agiato che egli era, poverissimo. Disegnà Cosimo benissimo, come si può vedere nel costro libro, non pure nella carta dove è disegnata la storia della predicazione sopraddetta che fece nella cappella di Sisto, ma ancora in molte altre fatte di atile e di chiaroseuro. Ed il suo ritratto avemo nel detto libro di mano d'Agnolo di Donnino pittoro e suo amicissimo, il quale Agnolo fu molto diligeote nelle cose sue, c ottre si disegni si può vedere nella loggia dello spedale di Bonifszio, dove nel peduccio d'una volta è una Trinità di sna mano a fresco, ed accanto alla porta del detto spedalo dove oggi stamo gli abbaodonati, sono dipinti dal medesimo certi poveri e lo spedaliere che gli raccetta molto beo fatti, e similmente alcune donne-Visse costni stentando e perdendo tutto il tempo dietro ai disegni senza mettere lo opera, ed in ultimo si mori ossendo povero quanto più non si può essere. Di Cosimo, per tornare a lui non rimase altri che un ligliuolo, il quale fu mura-

tore e architetto ragionevole.

INCHESES FIORENTING

derle, quaudo ciascano de'pintori si era ingre Ranto di far si, che meritasse il detto premio ad esserci oggenosi per la nultità e comodo prol'onore. Avera Cosimo, sente-odosi debole d'iovenzisoce ed disegno, cerato di occultare ilano e l'escape de l'este per l'escape de l'este e marripliosa nelle menti se nelle opecellente e marripliosa nelle menti se nelle ope-

re di coloro, che per acquistarsi ed ntile e fama ai anno esercitati in quella con tanto onore, quanto giornalmente ai rende loro da chi conosce Il buono. Questa necessità primieramente indusse le fabbriche, questa gli ornamenti di quelle, questa gli ordini, le statue, i giardioi, i bagni, e tutte quell'altre comodità suntnose che ciaseuno brama e pochi posseggono; questa nelle menti degli uomini ha eccitato la gara e le concorrenze non solamente degli edifizi, ma delle comodità di quelli. Per lo che sono stati forzati gli artefici a divenire industriosi negli ordini de'tirari, nelle macchine da guerra, negli edifizi da acque, ed in tutte quelle avvertenze ed accorgimenti, che sotto flome d'ingegni e di architetture, disordinando gli avversari ed acco modando gli amici, fanno e bello e comodo il mondo. E qualunque sopra gli altri ha saputo fare queste cose, oltra lo essere uscito d' ogni aua noia, sommamente è stato lodato e pregiato da tutti gli altri, come al tempo de'padri noatri, fu il Ceeca Fiorentino, al quale ne'dl snol vennero in mano molte cose e molto onorate, ed in quelle si portò egli tanto bene nel servigio della patria sua, operando con risparmio e aoddisfazione e grazia de'suol cittadini, che le ingegnose e industriose fatiche sue lo banno fatto famoso e chiaro fra gli altri egregi e lodati artefiei. Dicesi che il Cecca fu nella sua giovanezza legnajuolo buonissimo, e perchè egli aveva applicato tutto lo intento suo a cercare di aapere le difficultà degli ingegni, come si può condurre ne campi de soldati macchine da mnraglie, scale da salire nelle eittà, arieti da rompere le mura, difese da riparare i soldati per combattere, ed ogni cosa che nuocere potesse ngl'inimiei, e quelle che a'snoi amici potessero giovare; essendo egli persona di grandissima utilità alla patria sua, meritò che la signoria di Fiorenza gli desse provvisione continua. Per il ebe quando non si combatteva andava per il dominio rivedendo le fortezze e le mara delle città e castelli ch'erano deboli, e a quelli dava il modo de'ripari e d'ogni altra cosa che bisognava. Dicesi che le nuvole che andavano in Fiorenza per la festa di S. Giovanni a processione, com ecrto ingegnosissima e bella, furono invenzione del Cecca, il quale allora che la città nsava di fare assai feste, era molto in simili cose adoperato. E nel vero, come che oggi si siano cotali feste e rappresentazioni quasi del tutto dismesse, erano spettacoli molto belli, e se ne faceva non pure nelle compagnie ovvero fraternite, ma ancora nelle ease private de' gentiluomini, i quali usavano di far certe brigate e compa-gnie, ed a certi tempi trovarsi allegramente inaieme, e fra essi sompre erano molti artefici galantuomini che servivano, oltre all'essere capricciosi e piacevoli, a far gli apparati di cotali feste. Ma fra l'altre, quattro solennissime e pubbliche si facevano quasi ogni anno, cioè una per ciascun quartiere, eccetto S. Giovanni, per la festa del quale si faceva una solennissima processione come al dira; S. Maria Novella quella di S. Ignazio, S. Croce quella di S. Bartolom-meo detto S. Baccio, S. Spirito quello dello Spirito sunto, ed il Carmine quella dell'Ascensione del Signore e quella dell'Assunzione di nostra Donna. La quale festa dell'Ascensione, perché dell'astre d'importanza si è ragionato o si ragionera, era bellissimas conciofusseche Cristo era levato di sopra un monte benissimo fatto di le-

gname da nua nuvola piena d'angell e portato in un cielo, fasciando gli apostoli in sul monte, tanto ben fatto, che era nua maraviglia, e massimamente essendo alquanto maggiore il detta cielo ebe quello di S. Felice in Piazza, ma quasi con i medesimi ingegni. E perche la detta chiesa del Carmine, dove questa rappresentazione si faceva, e più larga assai e più alta che quella di S. Felice, oftre quella parte che riceveva il Cristo, si accumodava alenna volta, secondo che pareva, un altro cielo sopra la tribuna maggiore, nel quale, alcone ruote grandi fatte aguisa d' arcolai, ehe dal centro alla superficie movevano con bellissimo ordine dicel giri per dieci cieli, erano tutti pieni di lumicini rappresentanti le strile, accomodati in lucernine di rame con una schiodatura, che sempre che la ruota girava restavano in piombo, nella maniera che certe lanterne fanno ehe oggi si nsano compnemente da ognano. Di questo eielo, che era veramente coi bellissima, uscivano due canapi grossi tirati dal ponte ovvero tramezzo che e in detta chiesa, sopra il quale si faceva la festa, ai quali erano infunate per ciascun capo d'una braca, come si dice, due piecole taglie di bronzo che reggevano un ferro ritto nella base d'un piano, sopra il quale stavano due angeli legati nella cintola, che ritti venivano contrappesati da un piombo che avevano sotto i piedi, e un altro che era nella hase del pisno di sotto dove posavano, il quale anco gli faceva venire parimente uniti. Ed il tutto era coperto da molta e ben acconcia hambagia che faceva nuvola, piena di eherubini, serafini, ed altri angeli così fatti di diversi colori e molto bene accomodati. Questi, allentandosi nn canapetto di sopra nel cielo, venivano giù per i due maggiori in sul detto tramezzo, dove si recitava la festa; e annunziato a Cristo il suo dover salire in cielo o fatto astro uffizio, perche il ferro dov'erano legati la cintola em fermo pel piano, dove posavano i pledi e ai giravano intorno intorno, quando erano usciti e quando ritornavano, potevan far rive-renza e voltarsi secondo che bisognava; onde nel tornar in su si voltavan verso il cielo, e dopo erano per simile modo ritirati in alto. Que-sti ingegni dunque e queste invenzioni si dice che furono del Cecca, perche sebbene molto orima Filippo Brunelleschin'aveva fatto de'cosl fatti, vi furono nondimeno con molto giudizio molte cose aggiunte dal Cecca. E da queste poi venne in pensiero al medesimo di fare te nuvole ehe andavano per la città a processione ogni anno la vigilia di S. Giovanni, e l'altre cose che bellissime ai facevano. E eiò era cura di costui, per essere, come si è detto, persona che serviva Il pubblico. Ora dunque non sarà se non bene eon questa occasione dire alcune cose che in detta festa e processione si facevano, acciò ne passi ai posteri memoria, essendosi oggi per la maggior parte dismesse. Primiera-mente adunque la piazza di S. Giovanni si coriva tutta di tele azzurre piene di gigli grandi fatti di tela gislla e eucitivi sopra, e nel mezzo erano in alcuni toudi, pur di tela e grandi braeeia dicci, l'arme del popolo e comune di Firen-ze, quella de capitani di parte guelfa, ed attre; ed intorno intorno negli estremi del detto ciclo, che tutta la piazza, comecche grandissima sia, ricopriva, pendevano drappettoni pur di tela di-pinti di varie imprese, d'armi di magistrati c d'arti, e di multi leuni che sono una dell'inacgne della città. Questo cielo nyvero coperta così fatta era alto da terra circa venti braccia, posava sopra gogliardissimi canapi attaccati a molti ferri che aneor si veggioso intorno al tempio di S. Giovanni, nella facciata di S. Maria del Fioici e nelle case che sono per l'utto intorno intoroo alla detta piazza; e fra l'un canspo e l'altro crano funi che similmente sostenevano qual eielo, ehe per tutto era in modo armato, e particolarmeote in su gli estremi, di estrepi, di fu-ni, e di soppaoni e fortezze di tele doppie c canevacci, che nou è possibile imagisorsi meglio. È che è poi, cra in modo e con tanta difigenza accomodata ogni cosa, che ancorache molto fussero dal vento, che in quel luogo può mani d'ogni tempo come sa ogouno, gonfiate e mosse le vele, non però potevano essere sollevate oè scon-ce in modo nessuno. Erano queste tende di cinque pezzi, perché meglio si potessero maoeggiare, ma poste an, tutte si univano insieme e legavano e cneivado di maniera, che pareva un pezzo solo. Tre pezzi coprivano la piazza e lo apazio che è fra S. Giovanni e S. Maria del Fiore, e quello del mezzo aveva a dirittura delle porte principoli, delti tondi con l'arme del corune, e gli altri due pezzi coprivano dalle banle, uno di verso la Misericordia e l'altro di verso la canonica ed opera di S. Giovanni. Le nuvule poi, che di varie sorti si facevano dalle compagnie con diverse invenzioni, si facevano gene-ralmente a questo modo. Si faceva un telaio quadro di tavole alto braccia due in eirea, che quadro di tavore atto praccia due un eirca, car in su le toste avera quattre galiardi piedi fatti a uso di trespoli da tavola edincatenati a gina di travaglio. Sopra questo telaio erano in eruce due tavole l'arghe braccia uno, che in mozzo avevano una buea di mezzo braccio, nella quale era nno stile alto sopra cui si accomodava nna mandoria, dentro la quale, che era tutta co-perta di hambagia, di cherubini, e di lumi e alperta di hatmasgio, in cantalira a traverso posta o a sedere o ritta, secondo che altri volcva, una persona che cappresentava quel santo, il quale principalmente da quella compagnia como proprio avvocato e protettore si onotava ; ovvero un Cristo, noa Madonna, un S. Giovanni o altro, i panni della quale figura coprivano il ferre in modo ehe non si vedeva. A questo madesi-mo stile erano accomodati fetri, che girando più bassi e sotto la mandoria, facevano quattro o più o meno rami simili a qualli d'un albero, che negli estremi con simili ferri aveva per ciascuno un piccolo fanciullo vestito da angelo; e questi, secondo che volevano, giravano in sul fero dove posavano i piedi, che era gangherato. E di così fatti rami si facevano talvolta due o tre ordini d'angeli o di santi, secondo che quello eca che si aveva a rappresentare. E tutta que-sta macchina e lo stile ed i ferri, ehe talora faceva un giglio , talora un albero e apesso una nuvola o altra cosa simile, si copriva di bambagia e, come si è detto, di eherubini, serafini, stelle d'oro, ed altri ornamenti. E dentro erano facchioi o villani che la portavano sopra le spalle, i quali si mettevano intorno intorno a quella tavola eke noi abhism chiamato telaio, nella quale crano confitti sotto, dove il peso posava sopra le spalle loro, guanciali di cuoio pieni o di piuma o di bambagia o d'altra cosa simile, che acconsentisse e fusse morbida. E tutti gl'ingegni e le salite ed altre cose ersno coperte, come si è detto di sopra, con bambagia che face-

va bel vedere, e si chiamavano tutte queste maechine aspole. Dietro venivano loro cavalente d'uomini e di sergenti a piedi in varie sorti, secondo la storia che si rappresentava, nella maniera che oggi vanno dietro a' carri o altro che si faccia in cambio delle dette navole, della maniera delle quali ne ho nel nostro libro de' disegni alcune di mano del Creca molto-hen fatte e ingegnose veramente e piene di belle considerazioni. Con l'invenzione del medesimo si faecvano alcuni santi che andavano o erano portatl a processione, o morti o in varj modi tormentati. Alcuni parevano passati da una laneia o da una spada, altri aveva un pugnale nella go-la, ed altri altre cose simili per la persona. Del qual modo di fare, perche oggi è nolissimo che si fa con speda, buncis, o pugnale rotto che con un cerchicito di ferro sia da ciascuna parte tenuto stretto e di riscontro, levatone a misura quella parte che ha da parere fitta nella perso-na del ferito, non ne dirò altro: bastà che per lo più si trova che furono invenzione del Cerea. I giganti similmente che in detta festa andavano attoeno si farevano a questo modo. Alcuni molto pratichi nell'andar in su i trampoli o, co-me si dice altrove, in su le zanche, ne facevano fare di quelli che erano alti cinque e sei braccia da terra, e fasniatighi e acconcigli in modo con maschere grandi ed altri abbigliamenti di panni o d'arme finte, che avevano membra e capo di gigante, vi montavano sopra, e destramente camminando, parevano veramente giganti; avendo nondimeno innanzi uno che sostenera una pieca, sopra la quale con una mano si appog-giava esso gigante, ma per si fatta guisa però, che pareva che quella picea fusse ona sus arme, eioè o mazze o lancia o gran battaglio, come quello che Morgante usava, secondo i pocti romaoai, di portare. E siecome i giganti, coti si faecvano anche delle gigantesse, che certamente facevano un bello e maraviglioso vedere. Gli spiritelli poi da questi crano differenti, perche senza avere altro che la propria forma andavano in su i detti trampoli alti cinque è sei braccia, in modo ehe parevano proprio spiriti; e questianco averano innonzi uno che con una pieca gli ajutava. Siracconta nondimeno che alcuni, eziandio senza ponto appocciarsi a cora verona, in taota altezza entominavano benissimo. E chi ha peatica de' cervelli florențini, so che di questo non si fara alcuna maraviglia; perché lasciamo stare quello da Montughi di Firenze, che ha trapassati nel salire e giocolare sul canapo quanti nuino a ora ne sono stati, chi ha conosciuto nno che si chiamava Ruvidino, il quale mori non sono anco dieci anni, sa che il salite ogni altezza sopra un canapo o fune, il saltar dalle mura di Pireuse in terra, e andare in su trampeli molto più alti che quelli detti di sopra, gli era cost agevole, come a ciascuno camminare per lo ano. Laonde non è maraviglia se gli nomini di que'témpi, che in cotali cose o pre prezzo o per altro si escreitavano, farevano quelle che si sono dette di sopra o maggiori cose. Non parlerò d'alcumi ceri che si dipignevano

in varie fantane, ma goffi tanto, che hanno dato il nome ai dipintori plehei, onde si dice alle cattive pitture: Fantorei da ceri; perché noo met-

te conto. Dirò bene ehe al tempo del Cocca que sti furono in gran parte dismessi, ed in vece loro fatti l'eseri, che simili ai trionfali soco eggi in uso, il primo de' quali fu il carro della Mo-

neta, il quale fu condotto a quella perfezione che oggi si vede, quando ogni anno per detta festa e mandato fuori dai maestri e signori di zecca con un S. Giovanni in cima e' molti altri santi ed angeli da basso e intorna rappresentati da persone vive. Fu deliberato non è molto che se ne faceme per ciascun castello che offerisce un cero, e ne furono fatti insino in dicei per onorare detta festa magnificamente; ma non ai seguitò per gli accidenti che poco poi sopravvannero. Quel primo dunque della zecca fu per ordine del Cecca fatto da Domenico, Marco, Giuliano del Tasso, che allora erano de'primi maestri di legname che in Fiorenza lavorassero di quadro e d'intaglio; e in esso sono da esser lodate assai, oltre all'altre cose, le ruote da basso che si schiodano per potere alle svolte de' canti girare quello edifiaio e accomodarlo di maniera, che scrotti meno che sia possibile; e massimamente per rispetto di coloro che di sopra vi stanno legati. Pece il medesimo un edifizio per nettare e racconeiare il musalco della tribuna di S. Giovanni, che si girava, alzava, abbassava, ed accostava secondo che altri voleva, e con tanta agevolezza, che due persone lo potevano ma-neggiare; la qual cosa diede al Gecca reputazione grandissima. Costui, quando i Fiorentini avevano l'esercito intorno a Piancaldoli, con l'ingegno suo fece si che i soldati vi entrarono denno per via di mine seuza colpo di spada. Dopo seguitando più oltre il medesimo esercito a cer-te altre castella, come volle la mala sorte, vodo egli misurare alcune altezze in un luogo difficile, fu ucciso; perclocche avendo messo il difficile, iu ucciso; percioene avrano messo in capo fuor del muro per mander ur filo sabasso, un prete che era fra gli avversari, i quali più temetano l'imperno del Cocca che le forze di tutto il campo, scarisatogli una balestra a pan-ca, gli conficeò di sorte un verrettone nella teata, che il poverello di subito se ne mori. Dolse. molto a tutto l'esercito ed ai auoi cittadini il danno e la perdita del Gecca i ma non vi essen-do rincedio afouno, ne lo rimandarono in cassa a Fiorenza, dove dalle sorelle gli fu data onnitata sepoltura in S. Piero Scheraggio; e sotto il suo ritratto di marmo fu posto lo infrascritto epitaftio

Fabrum magister Cieca, natus oppidis vel obsidendis vel tuendis, hic jacet. Vixit an. xxxxs mens. v dies zw. Obiit pro patria telo ictus. Piae sorores monumentum fecerumi, ucoccxcix.

> VITA DI DON BARTOLOMMEO ABATE DI S. CLEMENTE BIRIATORE & PITTOLE

Rode volte unde avvenire, the chië il animo bono e d'ut esemplare non utagli cirio provvedut d'unici attinti e di abitationi contrate, e veterazione e motto in gendificioni d'alterio di chimpa l'ha conoritate, come fa D. Bartolomo collis Gatta shee di S. Crearente d'Arezzo della Gatta shee di S. Crearente d'Arezzo Linimo in totte le sur aironi. Costosi, il qualt in monaco degli Auguil di Pirenza dell'ordizza di Cantaldol, in nella san giovanezza, force per di Cantaldol, in nella san giovanezza, force per Don Loverza, missimo e molto prattion nelle essa del diezon, come di ciò positiono far fede i ministrare l'avorde da lai per il

to, ed in particulare un messale che fu donato a papa Sisto, nel quale era nella prima enta delle segnete una passione di Cristo bellissuna: e quelle parimente sono di aua mano elle sono in S. Martino duomo di Lucca. Poco dopo le quali opere fu a questo padre da Mariotto Mal-doli Aretino generale ili Camaldoli, e della stessa famiglia che fu quel Maldolo, il quale donò a S. Romualdo institutore di quell'ordine il luogo e sito di Camaldoli che si chiamava allora campo di Maldolo, data la detta badia di S. Clemente d' Arezzo; ed egli, come grato del benefizio, lavorò pei molte ense per lo detto generale e per la sua religione. Venendo poi la peste del 1468, per la quale sensa molto praticare si stava l'abate, siccome facevano anco molti altri in casa, si diede a dipignere figure grandi, e vedendo che la cosa accondo il disiderio suo gli riusciva, cominciò à lavorare alcune cose; e la prima fu un S. Rocco ehe feee in tavola ai retori della fraternita d'Areszo che e orgi nell'udienza dove si ragunano, la quale figura raccomanda alla nostra Donna il popolo aretino; ed in questo quadro ritrasse la piazza della det-ta elità e la casa pia di quella fraternita con aleuni becchini che tornano da sotterrar morti. Feer anco un altro S. Rocco similmente in tavola nella chiesa di S. Piero, dove ritrasse la tavota netta entesa di S. Frero, dove ritrasse ia città di Arezzo nella forma propria che avera in quel tempo, molto diversa da quella che è oggi, e un altro, il quale si molto migliore che li due sopraddetti, in una tavola che è nella ribera della piere d'Arezzo alla exppella de' Lippi; il quale S. Rocco e oua bella e rara figura e quasi la meglio che mai facesse, e la testa e le mani non possono essere più belle ne più natarali. Nella medesima città d'Arezzo fece in una tavola in S, Piero dove stanno frati de Servi un Agnoto Raffaello, e nel medesimo luogo fece il ritratto del beato facopo Filippo da Pinemas. Bopo condotto a Boma lavoro nos sto-ria nella cappella di papa Sisto in compagnia di Luca da Cortona e di Pietro Perugino; e tornato in Arexto fece nella cappella de' Gozzari in ve-scovado un S. Girolamo in penitenza, il quale essendo magro e raso e con gli occhi fermi attentissimamente nel Grocifisso, e percuoteodosi il petto, fa benissimo conoscere quanto l' ardor d'amore in quelle consumatissime carni possa travagliare la verginità. E per quell'opera fece un sasso grandissimo con alcune altre grotte di sassi, fra le rotture delle quali fece di figure piccole molto gratiose alcune storie di quel aunto. Dopo in S. Agostino lavorò per le monache, come si dice del terzo ordioe, in nna cappella a resco una coronazione di nostra Donna melto ledata e molto ben fatta, e sotto a questa in un' altra coppella un' Amunta con alcuni angeli in una gran tavola molto bene abbigliati di panni sottilij e questa tavola, per cosa lavorata a tem-pera, è molto lodata, ed in vero fu latta con ouon disegno e condutta con diligenza straordinaria. Dipinse il medesimo a fresco nel measo tondo che è sopra la porta della ebiesa di S Do-nato nella fortezza d'Arezzo, la nostra Donna col figlio in collo, S. Donato, e S. Giovanni Gualberto, ehe tutte sono molto belle figure. Nella badia di S. Piere in detta città e di sua mano una cappella all'entrar della chiesa per la porta principale, dentro la quale e un S. Benedetto ed altri santi fatti con molta grazia e con buona pratica e dolcezza. Dipinee similmente a Gentile

Urbinate vescovo arctino molto suo amico, e col quale viveva quasi sempre nel palazzo del ve-acovado, in una cappella un Cristo morto, ed in una loggia ritrasse esso vescavo, il suo vicario, e ser Matteo Francini suo notaio di banco che gli legge una bolla ; vi ritrasse parimente ac stesso ed alcuni canonioi di quella città. Diaegno per lo medesimo vescovo una loggia che esce di palazzo e va in vescovado a piano can la chiesa e palazzo: ed a mezzo di questa aveva disegnato quel vescovo fare a guisa di cappella la sua sepoltura ed in quella essere dopo la morte sotterrato, e così la condusse a buon termine; ma sopravvenuto dalla morte rimsse imperfetta; perché sebhene laseió che dal successor sno fusse finita, non se ne fece altro, come il più delle volte avviene dell'opere che altri lasoia che siano fatte in simili cose dopo la morte. Per lo detto vescovo fece l'abate nel duomo verenio una hella e gran cappella; ma perenè ebbe poca vita non accade altro ragionarne. Lavorò oltre questo per tutta la città in diversi Inoghi, come nel Carmine tre figure, e la cappella delle monache di S. Orsina, ed a Castiglione Aretino nella pieve di S. Giuliano una tavola a tempera alla cappella dell'altar maggiore, dore è una nostra Donna bellissima e S. Ginliano e S. Michelagoolo, figure molto bene lavorate e eondotte, e massimumente il S. Giuliano, perche avendo affiasati gli occhi al Cristo che è in collo alla nostra Donna, pare che molto s'affligga d'aver ucciso il padre e la madre. Similmente in una cappella poco di sotto è di sua mano un portello ehe soleva stare a un organo vecelio, nel quale è dipinto un S. Michele tennto cosa maravigliosa, ed in braccio d'una donna un putto fasciato che par vivo. Fece in Arezzo alle monsehe delle Murate la cappella dell'altar maggio-re, pittura certo molto lodata; ed al Monte S. Savino un tahernaeolo dirimpetto al palazzo del cardinale di Monte che fu tenuto bellissimo; ed al Borgo S. Sepolero, dove é ogzi il vescovado, fece una cappella che gli arrecò lode ed utile grandissimo. Fu D. Clemente persona che chbe l'ingegno atto a tutte le cose, ed oltre all'essere grau musico, fece organi di piombo di sua mano, ed in S. Domenieo ne fece uno di cartone che si è sempre mantenuto dolce e huono; ed in S. Clemente n'era un altro pur di sua mano, il quale era in alto, ed aveva la tastatura da basso al pian del coro: e certo con bella considerazione; perche avendo, secondo la qualità del luo-go, poehi monaci, voleva che l'organista cantasse e aonasse. E perché questo ahate amava la aua religione, come vero ministro e non dissipatore delle cose di Dio, bonificò molto quel Ino di muraglie e di pitture, e partieolarmente rife-ce la cappella maggiore della sua chiesa e quella tutta dipinse, ed in due nicchie ehe la mettevano in mezzo dipinse in una un S. Rocco: e nell'altra un S. Bartolommeo le quali insieme con la chiesa soco rovinate. Ma tornando all'abate il quale fu buono e costumato religioso, egli lascio suo discepolo nella pittura Matteo Lappoli Aretino che su valente e pratico dipintore, com-ne dimostrano l'opere che sono di sua mano in S. Agostino nella cappella di S. Bastiano, dove in una nicchia è esso santo fatto di rilievo dal medesimo, ed intorno gli sono di pittura S. Bia-gio, S. Rocco, S. Antonio da Padora e S. Bernardino, e nell'arco della cappella è una Nun-ziata, e nella volta i quattre Evangelisti lavorati

per la porta del flanco in detta chiesa, la Natività e la nostra Donna annnnziata dall'angelo, nella figura del quale angelo ritrasse Giulian Bacci allora giovane di bellissima aria; e sopra la detts porta di fuori fece una Nunaiata in mezan a S. Piero e S. Paolo, ritraendo nel volto della Madonna la madre di M. Pietro Aretino famosissimo poeta. In S. Francesco alla cappella di S. Bernardino fece in una tavola coso santo che par vivo, e tanto è bello, che egli è la migliore figura che costui facesse mai. In vescovado fece nella cappella de' Pietramaleschi in un quadro a tempera un S. Ignazio bellissimo, ed in pieve all'entrata della porta di sopra che risponde in piazza un S. Andrea ed un S. Bastiano; e nella compagnia della Trinità con bella invenzione fece per Buoninsegna Buoninsegna Aretino un'opera ebe si può fra le migliori che mai facesse annoverare, e ciò fu un Crocilisso sopra un altare in mezzo di nn S. Martino e S. Rocco, ed a piè ginocchioni due figure, una figurata per un povero aecco, maeilente, e malis-aimo vestito, dal quale ascivano certi razzi che dirittamente, andavano alle pioghe del Salvatore, mentre esso santo lo guardava attentissimamente; e l'altra per un ricco vestito di porpora e bisso e tutto rubicondo e lieto nel volto, i cui raggi nell'adorar Cristo parca, sebbene gli uscivano del cuore come al povero, ebe non andassero dirittamente alle piaghe del Crocifisso, ma vagando ed allargandosi per alenoi paesi e campagne piene di grani, biade, bestiam dini ed altre cose simili, e ebe altri si disten dessero in mate verso alchne harche cariche di mercaozie, ed altri finalmente verso certi bonchi, dove si cambiavano danari, le quali totte eose furono da Mattro fatte con giudizio, huonn pratica, e molta diligenza, ma furono per fare una cappella non molto dopo mandate per terra. In pieve aotto il pergamo fece il medesimo un Cristo con la croce per M. Lionardo Albergotti. En discepolo aimilmente dell'abate di S. Clemente un frate de'Servi arctino che dipinse di colori la facciata della casa de' Belichini d'Area-20, ed in S. Piero due cappelle a fresco, l' una allatto all'altra. Fu anche discepolo di D. Bartelommeo Domenico Pecori Aretino, il quale fece a Sargiano in una tavola a tempera tre figure, ed a olio per la compagnia di S. Maria Maddalena on gonfalone da portaré a processione molto bello, e per M. Presentino Bisdomini in pieve alla cappella di S. Andrea un quadro d'una S. Apollonia simile al di sopra; e fini molte cose lasciate imperfette dal sno maestro, come in S. Piero la tavola di S. Bastiano e Fahiano con la Madonna per la famiglia de' Benneci, e dipime

nella chiesa di S. Antonio la tavola dell'altar

maggiore, dov'é una nostra Donna molto devota

con certi santi; e perché detta nostra Donna adora il figliuolo che tiene in grembo, ha finto

che un angioletto inginocchisto di dietro sostie-

ne nostro Signore con nu guanciale, non lo po-tendo raggere la Madonna che sta in atto d'ora-zione a mani giunte. Nella chiesa di S. Ginssino

dipinse a M. Antonio Rotelli una cappella de Magi in fresco, ed alla compagnia della Madon-na in piere una tavola grandissima, dove feot

una nostra Donna in aria col popolo aretino

setto, dove ritrasse molti di naturale; nella quale opera gli aiutò nn pittore spagnuolo che

a fresco pulitamente. Di mano ili costui è in un' altra cappella a fresco a mon manca entrand

VITA DI GHERARDO

coloriva bene a olio ed aiutava in questa a Domenico, che nel colorire a olio non aveva fanta pratica quanto nella tempera; e con l'aiuto del edesimo condusse una tavola per la compagnia della Trinità, dentrovi la circoncisione di nostro Signore tenuta cosa molto buona, e nell' orto di S. Fiore in fresco un Noli me tangere. Ultimameote dipinse nel vescovado per M. Donato Marinelli primicerio nna tavola con molte figure con buona invenzione e buon disegno e gran rilievo, che gli free allora a sempre onore graodissimo; nella quale opera casendo assai vecchio, chiamo in aiuta il Capanna pittor sances regionevo maestro, che a Siena fece tante facciate di chiaroscuro a tante tavole; e sa fussa ito per vita, si faceva molto onora nell'arte, secondo che da quel poco che aveva fatto si può giudicare. Aveva Domenico fatto alla frateraita d' Aresso un baldacchino dipinto a olio, cosa ricca e nn baldacchino dipinto a olto, cosa mera e di grande apresa, il quale non ha molti anni che prestato per fare in S. Prancesco una rappresentazione di S. Giovanni e Paolo per adorbarue un paradiso vicino al tetto della chiesa, essendost dalla gran copia de' Inmi acceso il fuo arse insieme con quel che rappresentava Dio Padre, che per essere legato non potette fuggire, come fecero gli angioli, e con molti paramente e con gran danno degli spettatori; I quali aventati dall'incendio volendo con furia uscire nella calca ne scoppiò intorno a ottanta, che fu cosa molto compassionevole: e questo baldaechino fu poi rifatto con maggior ricchezza e di-pinto da Giorgio Vasari. Diedest poi Domenico a fare finestre di vetro, e di sna mano n'erano tre in vescovado, che per le guerre furon rovi-nate dall'artiglieria. Fu apohe creato del medesimo Angelo di Lorentino pittore, il quale ebba assai buono ingegno. Lavoro: l'arco sopra la porta di S. Domenico, e se fusse atato aintato, sarebbe fattosi bonissimo maestra. Mori l'abate d'anni ottantatre, e Lasciò imperfetto il tempio della nostra Donna delle Lacrima del quale aveva fatto il modello, ed il quale è poi da diversi stato finito. Merita dunque coatui di esser lodato per miniatore, architetto, pitture, e musico. Gli fu data dai suoi monaci sepoltura in S. Clements sua badia, e taoto sono state stimate sempre l'opere sue in detta città, che sopra il sepolero

Pingebat docto Zeusi, condebat et aedes Nicon, Pan capripes, fistula prima tua est. Non lamen ex vobis mecum certaverit ullus:

Quae tres fecistis, unicus haec facio. Mori nel 1461 avendo agginnto all'arte della pittura nel miniare quella bellezza che si vede in tutte le sue cose, come possono far fede alcune carte di sua mano che sono nel nostro libro: il cui modo di far ha imitato poi Girola Padouno ne' minii che sono in aleuni libri di S. Maria Nuova di Firenze, Gherardo ministore fiorentino che fu anco chiamato Vante, del qua si è in altro loogo ragionato, a dell'opere ace che sono in Venezia particolarmente, avendo puntualmente posta una nota mandataci da certi gentiluomini da Venezia; per soddisfazione de' quali, poiche avevano durata tanta fatica in ritrovar quel tutto che quivi si legge, ci contentammo che fusse tutto narrato , secondo che aveano scritto; poiche di vista non ne potevo dar giudizio proprio.

MIRIATORE PRORESTING

Veramente che di tutte le cose perpetne ché si fanno con colori, nessuna più resta alle percosse de'venti e dell'acque che il musaico, E ben lo conobbe in Fiorenza ne' tempi suoi Lorenzo vecchio de' Medici, il quale, come persona di spirito e apeculatore delle memorie antiche, cerrò di rimettere in nso quello che molti anni era stato nascoso i e perche grandemente si dilettava delle pitture e delle sculture , non potette anco non dilettarsi del mussico. Laonde veggendo che Gherardo allora miniatore e cervello sofistico cercava le difficultà di tal magistero, come persona che sempre siutò quelle persone in chi vedeva qualche seme e principio di spirito e d'ingegno, lo favori grandemente. Unde messolo in compagnia di Domenico del Ghirlandaio, gli fece fare dagli operai di S. Maria del Fiore allogazione delle cappelle delle erociere, e per la prima di quella del Sagra-mento dov'e il corpo di S. Zanobi. Per lo che Gberardo assottigliando l'ingreno arebbe fatto con Domenico mirabilissime cuse sae la morte non vi si fusse interposta, come si può giudicare dal principio della detta cappella che rimase imperfetta. Fu Gherardo, oltre al musaico, gentilissimo miniatore, e fcee anco figure grandi in muro; e fuor della porta alla Groce è in fresco un tabernacolo di sua mano, e un altro n'e in Fiorenza a sommo della via larga molto lodata e nella facciata della chiesa di S. Gilio a S. Maria Noova dipinae sotto le atorie di Lorenzo di Bicei, dov'e la consegrazione di quella chiesa fatta da papa Martino V, quando il medesimo papa da l'abito allo apedalingo e molti privilegi; nella quale storia erano molto meno figure di quello che pareva ch'ella richiedesse, per essere quello che parera ch' gila nebiredese, per cisere a strusenzate da na taberassoolo, dentro la quale su sina nostra Donna, che ultimamente è atsta lersta da D. Lisdoro Bionatgibto moderno speda-lingo di quel luogo, per rifarri nas porta princi-pale della casa, è satsori fatto ridipignere da Prancesco Brini pittora Borentino giovane il re-stante di quella storia, Ma per toroare a Che-ratante di quella storia, Ma per toroare a Cherardo, non sarebbe quasi stato possibile che un maestro ben pratico avesse fatto, se non con molta fatica e diligenza, quello che egli fece in quell'opera benissimo lavorata in fresco. Nel medesimo spedale minió Gherardo per la chiesa un'infinità di libri, e aleuni per S. Maria del Piore di Fiorenza, ed alcuni altri per Mattia Corvino re d'Ungheria; i quali, sopravvenuta la morte del detto re, insieme con altri di maco di Vante e d'altri maeatri che per lo detto re lavoravano in Fiorenza, furono pagati e presi dal magnifico Lorenzo de' Medici, e posti nel numero di quelli tanto nominati che preparavano per far la libreria, che poi da papa Clemente VII fa fahbricata, ed ora dal duca Coaimo si da ordine di pubblicare, Ma di maestro di minio divenuto, come si è detto, pittore, oltre l'opere dette, fece in un gran cartone aleune figure grandi per i Vangelisti ebe di mussico aveva a fare nella cappella di S. Zanubi. E prima che gli fusse fatta fare dal magnifico Lorenzo de' Medici l'allogazione di detta cappella, per mostrore che intendeva la cosa del musaico, e che sapeva fara seoza compagno, fece una testa grande di S. Zanobi quaoto il vivo; la quale rimase in S. Maria del Piore, a si mette ne giorni più solen-

ni in sull'altare di detto santo o in altro liogo, come cosa rara. Mentre che Gherardo andava queste cose lavorando, forono reeste in Finren za alcune stampe di maniera tedesca fatte da Martino e da Alberto Duro; perché piacendo-gli molto quella sorte d'intaglio, si mise col bulino a intagliare, e ritrame alcone di quelle carte benissimo, come si può veder in certi pezzi che ne sono nel nostra libro insieme con alcuni disegni di mano del medesimo, Dipinse Gherardo multi quadri che furono mandati di fuori, de' quali uno n' è in Bologna nella chiesa di S. Domenico alla cappella di S. Caterina da Siena, dentrovi essa santa benissimo dipinta. E in S. Marco di Firenze fece sopra la tavola del Perdono un mezzo tondo pieno di figure molto gra-siose. Ma quanto soddisfaceva costu: agli altri, tanto meno soddisfacera a se in tutte le cose, coectto nel musaico: nella qual sorte ili pitture fu più tosto concorrente elle compagno a Domenico Ghirlandaio. E se fuste più lungamente vivuto, sarebbe in goello divenuto eccellentissimo, perche vi durava fatica vulentieri, e aveva trovatu in gran parte i segreti buoni di quell'arte. Vogloone alconi che Attavante altrimenti Vante miniator fiorentino, del quale si è ragionato di sopra in più d'un luogo, fusse, siccome fu Stefano similmente mioiatore fiorentino, discepolo di Gherardo: na io tengo per fermo, rispetto all'essere stato l'uno e l'altro in un medesimo tempo, che Attavante fusse piuttosto amico, compagno e coetaneo di Gherardo, che discepolo. Mori Gherardo essendo assai ben oltre con gli auni, Inssando a Stefano suo discepolo tutte le cuse dell'arte. Il quale Stefano non molto dopo datosi all'architettura, lasciò il miniare e tutte le cose sue appartenenti a quel mestiero al Boccardino vecchiu, il qual miniu la maggior parte de libri che sono nella badia di Firenze, Mori Gherardo d'anni sessantatre, e furono le opere sue intorno agli anni di nostro salute 1470.

### VITA DI DOMENICO GHIRLANDAIO

#### PITTORE PIORENTIAC

Dumenico di Tommaso del Ghirlandaio, il quale per la virtù e per la grandezza e per la moltitudine dell'opere si può dire uno de prineipali e più eccellenti maestri dell'età sua, fu dalla natura fatto per essere pittore, e per questo, non ostante la disposizione in contrario di ebi l'avea in custodia (che molte volte impedisce i grandissimi frutti dell'ingegni nostri, oceupandoli in cose dove nnn souo atti, deviandoli da quelle in che sono naturati), seguendo l'instinto naturale, free a se grandissimo onore ed utile all'arte ed ai suoi, e fu diletto grande dell'età sus. Questi fu posto dal padre all'arte sua dell'orafo, nella quale egli era più che ragionevole msestro; e di sua mano erano la maggior parte de' toti d'argento che già si conservavaco nell'armano della Nunziata, o le lampane d'argento della cappella, tutte disfatte nell'asardio della città l'anno 1529. Fu Tommaso il primo eke trovasse e mettesse in opera quell'ornamento del capo delle fanciulle fiorentine, che si chiamano ghirlande, donde ne acquistò il no-me del Ghirlandsio, non solo per esserue loi il primo inventore, ma per averne anco fatto un ummero infiuito e di rara bellezza; tal che non

bottega fussero uscite. Posto dunque all' arte dell'orefice, non piacendogli quella, non resto di continuo di disegnare, Perché essendo egli dotato dalla natura d'uno spirito perfetto e d'un gusto mirabile e giudizioso nella pittura, quantunque orafo nella sua fanciullezza fusse, sempre al disegno attendendo, venne al pronto e presto e facile, che molti dicono che, mentre che all'orefice dimorava, ritraendo ogni persona che da bottega passava, li faceva subito somigliare, come ne fanno fede ancora nell'opere aue infi-niti ritratti che sono di similitudini vivissime Furono le sue prime pitture in Ognissanti la cappella de Vespocei, dov'e un Gristo morto ed alcuni santi, e sopra un areo una Misericordia nella quale è il ritratto di Amerigo Vespucci ehe fere le navigazioni dell'Indie; e nel refettorio di iletto luora fece un cenacolo a fresco. Dipinse in S. Groce all'entrata della chiesa a man destra la storia di S. Paolino; onde acquistando fama grandissima e in credito venuto, a Francesco Sassetti lavoro im S. Trinita una cappella co istorie di S. Francesco, la quale opera è mirabil-mente condotta, e da lui con grazia, con pulitezza e con amor lavorata. In questa contraffeco egli e riteasse il ponte a S. Trinita col palazzo degli Spini, fingendo nella prima faccia la atoria di S. Francesco, quando apparisce in aria e re-suscita quel fanciulio; dovesi vede in quelle don-neche lu veggono resuscitare, il dolore della morto nel portario alla sepoltura, e l'allegrezza e la maraviglia nella sua resurrezione; contraffecevi i frate che escon di chiesa cp' becchini dietro alta eroce per sotterrario, fatti molto naturalmente ; e così altre figure che si maravigliano di quello effetto, che non danno altrui poco piacere: dove sono ritratti Maso degli Albizzi, M. Agnolo Acriaiuoli, M. Palla Strozzi, notabili cittadini e nelle istorie di quella città assai nominati. In un'altra fece quando S. Francesco presente il vicario rifinta la eredità a Pietro Bernardone suo adre, e piglia l'abito di sacco, cignendosi co la corda: e nella faccia del mezzo quando egli va a Roma a papa Onorio e fa confermar la re gola aua, presentando di Gennaio le rose a quel pontence ; nella quale storia finse la sala del concistoro co cardinali che sedevano intorno, e certe scalee che salivano in quella, accentundo certe messe figure ritratte di naturale ed accomodandovi ordini d'appoggiatoi per la salita; e fra quelli ritrasse il magnifico Lorento vecchio de' Medici. Dipinsevi medesimanente quando S. Francesco ricere le stimete, e nell'ultima foce quando egli è morto e che i fenti lo piangono; dove si wede un frate che gli baeia le mani, il quale effetto non si può esprimer meglio nella pittura: senza ebe e' v'e un vescovo parato con gli occhiali al naso che gli canta la vigilia, che il non sentirlo solamente lo dimostra dipinto. Ritrasse in due quadri che mettono in mezzo la tavola Francesco Sassetti ginocchioni in nno, e nell'altro madonna Nera sua donna ed i suoi figlinoli (ma questi nell' Istoris di sopra dove si resuscita il fanciullo) con certe belle giovani della medesima famiglia, di cui non ho potuto ritrovar i nomi, tutte con gli abiti e portature di quella età, cosa che non è di poco placere. Ottra ell'e'fece nella volta quattro sibille, e fisori della cappella un «namento sopra l'arco nella faccia dioanai con una atoria, dentrovi uando la sibilla Tiburtina fece adorar Cristo a placessino se non quelle che della sua Ottaviano imperatore, che per opera in fresco

è molto praticamente condotta e con una allegrezza di colori molto vaghi. Ed insieme accor pagnò questo lavoro con una tavola pur di aua mano lavorata a tempera, quale ha dentro una natività di Cristo da far maravigliare agni persona intelligente, dove ritrasse se medesimo e fece aleque teste di pastori che sono tenute cosa divina. Della quale sibilla e d'altra cose di quell'opera sono uel nostro libro disegni bellissimi fatti di chiaroscuro, o particolarmente la prospettiva del ponte a S. Tripita. Dipinse a' frati Ingesuati una tavola per l'altar maggiore con aleuni santi ginocchioni, eice S. Ginsto vescovo di Volterra cho era titolo di quella chiesa, S. Zanobi vescovo di Firenze, en Angelo Raffaello, ed un S. Michele armato di bellissime armadure, ed altri santi; e nel vero merita in questo lode Domenico, perebe fu il primo cho cominciasse a contraffer cou i colori alenne guarnizioni ed ornamenti d'oro che insino allora non si erano usste, e levò via in gran parte quelle fregiature ebe si facevano d'oro a mordente o a bolo, le quali crano più da drappelloni che da maestri buoni. Ma più che l'altre figure, è bella la nostra Donna che ha il figliuolo in colle e quattro angioletti attorno, Questa tavola, che per cosa a tempera nen potrebbe meglio esser lavorata, fu posta allora fuor della porta a Pieti nella chiesa di que'frati; ma perche olla fu poi, come si dira altrove, rovinata, ell'e oggi nella chiesa di S. Giovannino, dentro alla porta s S. Pier Gattolini dove è il convento di detti Iugesuati. E nella chiesa di Cestello fece una tavola finita da David e Benedetto auoi fratelli, dentrovi la visitazione di nestra Donna con alcune teste di femmine yaghissime e bellisome. Nella chicsa degl'Innocesti fece a tempera una tavola de' Magi moltu lodata; nella quale sono teste bellissime d'aria o di fisonemia varie, così di giovani coma di vecchi, e particolarmente uella testa della nostra Donna si conosco quella onesta brilegza a grazia, che nella madre del figliool di Dio puù esser fatta dall'artos ed in Marco al tramezzo della chiesa un'altra tavola, e nella foresteria un cenacolo, con diligenza l'uno e l'altro condotto; ed in cara di iovanni l'ornsbuoui un tondo con la storia da' Magi fatto cou diligenza: allo Spedaletto per Lorenzo vecchie de' Mediei la storia di Vulcano, dove lavorano molti ignudi fabbriesodo con le martella sactte a Giove; e in Fiorenza nella chiesa d' Ugnissanti, a concorrenza di Sandre di Botticello, dipinse a fresco un S. Girolamo, che oggi à allato alla porta che va in coro, intorno al quale fece una infinità d'instrumenti a di libri da persone studiose. Questa pittura insieme con quella di Sandro di Bottierllo, essendo occorso a' frati levare il cora del luogo dova era, è stata all'acciata con ferri e traportata nel messo della chiesa senza lesione, in questi propri giorni che queste vite la seconda volta si stanipano.

Dipine anoral area spera la perta di Santa Marsa Uhi, el un tabernaccion all'arte dell'inaturbi; similmente un S. Giorgio molto bello che auustrasi il arcpreta cella medeinas chiesa d'Ugnitanti. E per il vero egli intese molto bene il modo del dipignare in nurore declisianiamente lo laverà, essendo nientellunanco nel comporre le sua cose molto lecesto. Escendo pei chianua ca fiona da pigna Sisto JV a dipignere con altri materità i sua cappella, vi dispine quando Crate

chiama a se dalle reti Pietre ed Andrea, e la Resurrezinne di esso Gerà Cristo, della qualo oggi è guasta la maggior parte per essere ella sopra la porta, rispetto allo avervisi avuto a rimetter un srchitrave che rovinò. Era in questi tempi medesimi in Roma Francesco Tornabueni onorato e ricco mercante ed amielasimo di Demenieo, al quale essendo morta la donna sopra parto, come s'è detto in Andrea Verrocchio, ed avendo per onoraria, come si convenia alla nobiltà lero, fattole fare una sepoltura nella Minerva, volle anco che Domenico dipignesse tutta la faccia dove ell'era sepolta ed oltre a questo vi facesse una pireola tavoletta a tempera. Laende in quella parete fece quattro storie ; due di S. Giovanni Battista e due della nostra Donna, le quali veramente gli furono allora molte lodate. E provò Francesco tanta dolcezza nella pratica di Domenico, ehe, tornandosene quello a Fiorenza con onere e con dauari, lo reccomendò per lettere a Giovanni suo parente, scrivendoli quanto e' lo avesse servito bene in quell'opers, e quanto il papa fusse satisfatto delle sue pitture. Le quali cose ndende Giovanni, cominciò a disegnare di metterlo in qualche lavoro magnifico da onoraro la memeria di se medesimo e d'arrecare a Domenico fama e guadagno. Era per avventura in S. Maria Novella, convento de' frati Predicatori, la esppella maggiore dipinta già da Andrea Orgagna, la quale per essere stato mal coperto il tetto della volta era in più parti guasta dall'acqua. Per il obe già molti eittadini l'avevano voluta rassettare evvero dipignerla di nuovo: ma i padroni, che erano quelli della famiglia de' Ricci, non so n'erane mai contentati, con potendo essi far tanta spesa ne volendosi risolvere a concederla ad altrui cho la facesse, per non perdere la jurisdizione del padronato ed il serno dell'arme loro lasciatagli dai loro antichi. Giovanni adunque desiderose che Domenico gli facesse questa memoria, si mise interne a questa pratica tentundo diverse vie, ed in ultimo promise a' Ricci for Intta quella spesa egli, e che li ricompenserebbe in qualcosa e farebbe metter l'armo loru nel più avidento ed onorato luogo ebe fusse in quella cappella. E così rimasi d'aocordo, e fattona contratto e instrumento molto stretto del tenore razionato di sopra, logii Giovanui a Domenico quest' opera con le sterie medesime che erano dipinte prima, e fecero che il prezzo fusse ducati milledugento d' oro larghi, ed in caso che l'opera gli piacesse, fussine dugento più, Per lo ebe Domenico mise mano all'opera, ne restò che egli in quattro anni l'ebbe finita; il che fu nel 1485 con grandissima satisfissione e contento di esso Gievanni; il quale ehiamandosi servito e confessando ingenuamente. che Domenico aveva guadagnati 1 dugento ducati del più, dissa che arebbe piacere che c'ai contentasse del primo pregio; e Domeniao, che molto più stimava la gloria e l'onore abe le riochezze, gli largi aubito tutto il restante, affermando che aveva molte più care le avergli satiufatto, cho lo essere contente del pagamento Appresso Giovanni fece fare due arme grandi di pietra, l'una de' Tornaquinei, l'altra de' Tornabuont, e metterlo ne'pilastri fuori d'essa cappella, e nell'arco altre arme di detta famiglia divisa in più nomi e più arme, eioc, oltre alle due dette, Gischinottis Popoleschi, Marabottini, e Cardinali. E quando poi Domenico free la tavela dell'altare, nell'ornamento dorato sotto un arco per fine di quella tavols, fece mettere il tahernacolo del Sarramento bellissimo, e nel frontispizio di quello free uno scudiocinolu d'un quarto di braccio, dentrovi l'arme de'padroni detti, cioè de' Ricci. Ed II bello fu allo scopire della cappella ; perche questi cercaronn con gran romore dell'arme loro, e fioalmente non ve la vedrudo, se n'andsroso al magistrato degli Otto, ortando il contratto. Per Il ehe, mostrarono i Tornabunni esservi posta nel più evidente ed onorato luogo di quell'opera; e henche quelli esclamassero che ella non si vedeva, fu lor detto ehe eglino avevano il turto, e che avendola fatta metter in eosi onorato luogo, quanto era quello, essendo vieina al Santissimo Sagramento, se ne dovevano contentare. E così fu deciso obe dovesse stare per quel magistrato, come al pre-sente si vede. Ma se questo paresse ad alcuno fuor delle cose della vite che si ha da scrivere, non gli dia nois ; perchá tutto era nel fina del tratto della mia penna, e serve, se non ad altro, a mostrare quanto la povertà è preda delle riochesse, e che le ricchesse accompagnate dalla prudenza conducono a tine e senza biasimo ciò

che altri vuola. Ma per tornare alle bell'apere di Domenico, sono in questa cappella primieramente nella volta i quattro Evangelisti maggiori del naturale, e nella parcte della fioestra storia di S. Domenieo, e S. Pietro martire, a S. Giovanni quando va al deserto, e la nostra Donna annunziata dall' angelo, e molti santi avvocati di Fiorenza ginocchioni sopra le finestre, e dappie v'è ri-tratto di naturale Giuvanni Tornsbuoni da man ritta e la donna sua da man sinutra, che dicono esser molto naturali. Nella facciata destra sono sette storie scompartite, sei di sotte in quadri graodi quanto tien la facciata, ed uoa ultima di sopra larga quanto son due istorie e quanto ser-ra l'arco della volta, a nella sioistra altrettante di S. Gio. Battista, La prima della facciata dastra è quando Giovacchioo fu cacciato del tempio i dove si vede nel volto di Ini espressa la paeienza, come in quel di coloro il dispregio e l'odio che i Giudei avevano a quelli, che sensa avere tiglinoli venivano al tempio: e sono in questa storie dalla parta verso la finestra quattro nommi ritratti di naturale; l'uno de' quali, cioè quello che à vecchio e raso e in eappuccio rosso, è Alesso Baldovinetti maestro di Domenico nella pittura e nel mussico. L'altro che è in capelli e che si tiene una soano al fianco ed ha un mantello rosso e sotto una vesticciuola azzurra, è Domenico stesso maestro dell'opera ritrattosi in uno specchio da sa medesimo. Quello che ha nna zaszera nera con certe labbra grosse è Bastiano da S. Gemignano suo discepolo e cognato; e l'altro che volta la spalle ed ha un berrettino in capo, è Davidda Chirlan-daio pittore suo fratello; i quali tutti per chi gli he conosciuti si dicono esser veramente vivi e nsturali. Nella seconda storia è la natività della nostra Donna fatta con ona diligenza granda, a tra le altre cose notabili che egli vi fece, nel casamento o prospettiva à una linestra che dà il lume a quella camera, la quale inganua chi la guarda. Oltra questo, mentre S. Anna è nel latto e certe donne la visitano, pose alcune fermina alches femmine cha lavano la madonna con gran oura; chi mette acqua, obi fa le faso; chi fa nn sar-vizio, riii ne fa un altro; e mentre ognuna atvizio, risi ne fa un altro; e mentre ognuna al-teude al suo, vi è una femusina che ha in collo piè della istoria, i quali crano i più scienziati

quella puttina, e ghignando la fa ridere con una grazia donnesca degna veramente ili un'opera simile a questa, oltre a molti altri affetti che sono ie ciascuna figura. Nella terza, cha è is prima sopra, è quando la nostra Donos asglic gradi del tempio, dov'è un casamento che si allontana assai ragionevolmente dall'occhio: oltra che v'è uno ignudo ebe gli fu allora lodato ser non se ge nsar molti, ancorché e' non vi fusse quella intera perfezione, come in quelli che si son fatti ne'tempi nostri, per non essere eglino tanto eccellanti. Accento a questa e lo osalizio di nostra Donna, dove dimostrò la collera di coloro che si siggano nel rompere le verghe che non fiorirono come quella di Ginseppe, la quale storia e copiosa di figure in uno accomodato ensamento. Nella quinta si veggono arrivare i Magi in Bettelem con gran numero di uomini, esvalli, a dromedari, a altre cose varie; storia certamente aecomodata. Ed accanto a quasta è la sesta, la quale à la crudele empia-tà fatta da Erode agl' innocenti, dove si vede una haruffa bellissima di femmine a di soldati e cavalli che la percuotono ed urtano. E na vero di quante storie vi si vede di suo, questa è la migliore, perché alla è condotta con giudizio, con ingegno ed arte grande. Conoscevisi l'impia volontà di coloro che comandati di Erode senza riguardare le madri uccidono quei poveri fanciullini, fra i quali si vede uno che ancora appiecato alla poppa mnore per la ferite ricevute nella gola, onde sugge, per non dir beve, dal petto non meno sangue che latte; cosa veramenta di sua natura, e per esser fatta nella maniera ch'ella é, da tornar viva la pieta dove ella fusse ben morta; evvi ancora un soldato ehe ha tolto per forza nu putto, e mentra correndo con quello se lo stringe in sul petto er ammazzarlo, se gli vede appiceata a' capelli la madre di quello con grandissima rabbia, e facendoli fare aroo della schiena, fa ebe si conosce in loro tre effetti bellissimi, uno è la nosce in ioro tre effetti bellissimi, uno è la morte del putto che si veda erepare: l'altro l'impietà del soldato che, per sentirii tirare si stanamente, mostra l'affetto del vendicarsi in esso potto: il terzo è che la madre nel veder la morte del figliuolo, con furia e dolore e adegno cerca che quel traditore non parta senza pena cosa veramente più da filosofo mirabile di giudizio rhe da piltore. Snovi espressi molti altri affetti, che chi li guarda conoscera senza dubhio questo maestro essere stato in quel tempo eccellente. Sopra questa nella settima, che p glia le due storie e cigne l'arco della volta, e il transito di nostra Donna e la sua Assunsione con infinito numero d'angeli, ed infinite figure e paesi ed altri ornamenti, di che egli soleva abbondare in quella sua manicha facile e prati-ca. Dall'altra faccia, dore sono le storie di S. Gio-vanni, nella prima è quando Zacoheria sacrificando nel tempio, l'angalo gli appare, e per non credergli ammutolisce, nella quale storia mo-strando che a' sacrifiai de' tempi concorrono sempre le persone più notabili, per farla più ono-rata ritrase un buon numero di cittadini florentini che governavano allora quello stato: a particolarmente tutti quelli di casa Tornahuoni, i giovani ed i vecchi. Oltre a questo, per mostrare che quella età fioriva in ogni sorte di virtù e massimamente nelle lettere, fece in cerchin nomini che in que'tempi si trovassero in Fioren RA, e sono questi: il primo è M. Marsilio Ficino che ha una veste da canonico; il secondo con un mantello rosso ed una becca nera al collo è Cristofano Landino, e Demetrio Greco che se gli volta; e in mezzo aquesti, quello cho alsa alquan-to una mano e M. Angelo Poliziano, i quali son vivissimi e prooti. Seguita nella seconda allato a questa la visitazione di nostra Donna e S. Elisahetta, nella quale sono molte donno che l'accompagnano con portature di quei tempi, e fra loro fu ritratta la Ginevra de Benci allora bellissima fanciulla. Nella terza storia sopra alla prima è la nascita di S. Giovanni nella quale è ina avvertenza bellissima, che mentre S. Elisabetta è in letto, e che eerte vicine la vengono a vedere e la balia stando a sedere allatta il hambino, una femmina con allegrezza gniene chiedo er mostrare a quelle donne la novità che in ana vecchiezza aveva fatto la padrona di casas e finalmente vi è una femmina che porta all'usanan florentina frutte e fiaschi della villa, la quale à molto bella. Nella guarta allato a guesta è Zaceheria ehe aneor mutolo atupisce eon intrepido animu che sia nato di lui quel putto; e mentre gli è dimandato del nome, scrive in sul ginoc-chio affisando gli occhi al figlinolo, il qualo è tenuto in collo da una femmina con reverenza ostani ginocchiono innanzi a loi, e segna con a penna in sul foglin: Giovanni sara il suo nome, non senza ammirazione di molte altre figure, che pare che stiano in forse, se egli è vera o no. Seguita la quinta quando e' predica alle turbe, nella quale storia ai conosce quell'attenzione elle danno i popoli nello ndir cose nnove, e massimamente nelle teste degli Scribi che ascoltano Giovanni, i quali pare che con un certo modo del viso sbeffino quella legge, anai l'abbiano in odio; dove sono ritti ed a sedore maachi e femmine in diverse fogge. Nella sesta si vede S. Giovanni battezzare Cristo, nella reve-renza del quale mostrò interamente la fede cho si debbe avere a Sagramento tale: e perchè questo non fu senza grandissimo frutto, vi figurò molti già ignuell e scalzi che aspettando d'esser battezzati, mostranola fede e la voglia scolpita nel viso, ed lu fra eli altri uno che al cava una scaretta, rappresenta la prontitodine istessa. Nell'ultima, cioè nell'arco accanto alla volta, è la sontuosissima cena di Erode ed il ballo di Erodiode con infinità di servi che fanno diversi aluti in quella storia; oltre la grandezza d'uno edifiaio tirato in prospettiva, che mostra aperta-mente la virtà di Domenion insiema con le dette pitture. Condusse a tempera la tavola isolata tutta, e le altre figure che sono ne'sei quadri, che oltre alla nostra Donna che siede in aria col figlicolo in collo e gli altri santi che gli sono interno, oltra il S. Lorenzo ed il S. Stefano che sone interamente vive, al S. Vincenzo e S. Pietro martire non manea se non la parola. Vero e che di questa tavola ne rimase imperfetta nna parte mediante la morte sua; perchè avendo egli già tiratola tanto innanai, che s'non le mancava altro che il finire certe figure dalla

secre, oltra la invenzione e rollocazione delle cosc. E certamente ne merita Domenico lode grandissima per ogni conto, e massimamente per la viveaza delle teste, le quali per essere ritratte di naturale rappresentano a chi verrà le vivis-simo effigie di molte persone segnalate. E pel medesimo Giovanni Tornahuoni dipinse al Casso Maccherelli sua villa poco lontano della città nna cappella in sul fiame di Terzolle, oggi meaza rovinata per la vicinità del finme, la quale ancorche stata molti anni scoperta, e continuamente baguata dalle piogge ed arsa da'soli, si è difesa in modo che pare stata al coperto, tanto vale Il lavorare in fresco, quando è lavorato bene a con giudizio, e non ritoreo a secco. Free ancora nel palazzo della signoria, nella sala dov'e il maraviglioso orologio di Lorenao della Volpaia, molte figore di santi fiorentini con bellissimi adornamenti. E tapto fu amico del lavorare e di satisfare ad ognuno, che egli aveva commesso a'garzoni elle e'si accettasse qualunque la-voro che capitasse a hottega, sebbene fussoro eerchi da paniere di donne; perche non li vo-lendo fare essi, li dipignerebbe da se, accioccho nessuno si partisse scontento dalla sua bottega. Dolevasi bene quando aveva eure familiari, e per questo dette a David suo fratello ogni peso di spendere, dicendogli: Lascia lavorare a me, e tu provvedi, che ora che jo bo cominciato a conoscere il modo di quest'arte, mi duole che non mi sia allogato a dipignere a storie il eircuito di tutte le mura della città di Fiorenza : mostrando cosi animo invittissimo e risoluto in ogni ione, Lavoro a Lucca in S. Martino nna tavola di S. Pietro e S. Paolo. Alla badia di Settimo fuor di Fiorenza lavorò la faccista della maggior cappella a fresco, a nel tramezzo della chiesa due tavole a tempera. In Fiorenza lavoro ancora molti tondi, quadri, e pitture diverse, che non al riveggono altrimenti per essere nelle case dei particolari. In Pisa fece la nicchia del duomo all'altar maggiore, e lavorò in molti luoghi di quella città, come alla facciata dell'opera, quan-do il re Carlo ritratto di naturalo raccomanda Ples, ed in S. Girolamo a'frati Gesnati dua tavole a tempera, quella dell'altar maggiore ed un'altra. Nel qual luogo aneora è di mano del medesimo in un quadro S. Rocco e S. Bastiano, il quale fu donato a que' padri da non so chi de'Medici; onde essi vi hanno perciò agginnta l'arme di papa Leone X. Dicono che ritraendo anticaglie di Roma, archi, terme, colonne, colisei, aguglie, antiteatri, e acquidotti, era ai giusto nel disegno, che le faceva a occhio senza regolo o seste e misure: e misurandole dappoi fatte che l'aveva erano giustimime, come se e'le avesse misurate; e ritraendo a occhio il colisco, vi fece una figura ritta appie, che misurando cuella. nna figura ritta appie, che misurando quella, tutto l'edificio si misurava; e fattone esperienza da'maestri dopo la morte sua, si ritrovò ginstisaimo. Fece a S. Maria Nuova nel eimiterio sopra una porta nn S. Michele in fresco armato hellissimo, con riverberazione di armature poco mate innanzi a lui ; ed alla hadia di Passiguano, luogo de' Monaci di Vallombrosa, lavorò in commandatar after cha il mare certe sigure dalla lesque del sociato di visionariosi, intronsi com- 
e i tre figure cha sono is que'qualenti, finitrono 
poi il tutte Remedetto e Davidet Chiriendati sini 
mandati. Quata appella fa tessata cana beliazimare la comitazione del considerazione del consoni mate del vivere innani il renuta di 
colori, per la gratiana politeran del manuggiati 
che come manorali fonoro intro di 
consoni mare, a per il processora situiti (chicolta il 11 botto di artico consoni di consoni che 
come manorali fonoro il consoni chicolta il 11 botto di artico quanto che quata printi-

niva per ignoranza de' forestierai che per malizia. Venne Domenico, e tuttavia si contionò nel medesimo modo; per il che David trovando un altra volta l'abate, si scusò, dicendo che non faceva questo per conto sno, ma per li meriti e per la virtu del suo fratello. Ma lo abate, come ignorante ch'egli era, altra risposta non feec. La sera dunque postisi a ecna, venne il forestie-raio con un'asse piena di scollelle e tortacce da manigoldi pur nel solito modo else l'altre volte si faceva. Onde David salito In collera rivoltò le minestre addosso al frate, e preso il pane ch'era su la tavola e avventandoglielo, lo percosse di moda, che mal vivo alla cella ne fo portato. Loabate, che già era a letto, levatosi e corso ol rumore, credelte che'l monistera rovinasse; e trovando il frate mal concio, cominciò a contendere eon David. Per il ehe infuriato David gli rispose, che se gli mgliesse dinanzi, che valeva più la virtù di Domenico che quanti abati porei suoi pari furon mai in quel monistero. Laonsle l'abate riconosciutosi, da quell'ora in-manzi s'ingegnò di trattarli da valenti uomini come egli erano. Finita l'opera, tornò a Finrenza, e al signor di Carpi dipinse una tavola, e un'altra ne mando a Rimino al sig. Carlo Malatesta, che la fece porre nella sua cappella in S. Domenico. Questa tavola fu a tempera con tre fignre bellissime e eon Istorietto di sotto, e dietro figure di bronzo finte con disegno e arte grandissima. Due altre tavole free nello badia di S. Giusto fuor di Volterra dell'ordine di Camaldoli; le quali tavole, ehe sono belle affatto, gli feee fare il magnifico Lorenzo de' Medici: perciocché allora aveva quella badia in commenda Giovanni eardinale de' Medici sno figliuolo che fu poi papa Leone. La qual badia pochi anni sono ha restituita il molto rev. M. Gio. Battista Baya da Volterra, ebe similmente l'aveva in commenda, alla detta congregazione di Camaldoli. Cundotto poi Domenieo a Siena per mezzo del magnifico Lorenzo de' Medici, che gli entrò mallevadore a quest' opera di ducati ven-timita, tolse a fare di musaico la facciata del duomo ; e comiticiò a lavorare con buono animo e miglior maniera. Ma prevenuto dalla morte, lasciò l'opera imperfetta; come per la morte del predetto magnifico Lorenzo rimase Imperfetta in iorenza la cappella di S. Zanobi, cominciata a lavorare di musaico da Domenico in compagnia di Gherardo miniatore. Vedesi di mano di Domenico sopra quella porta del fianco di S. Ma-ria del Fiore che va a' Servi una Nunziata di musalco bellissima, della quale fra maestri mo-derni di muiaico non s' è veduto aucor meglio. Usava dire Domenico, la pittura essere il disegno, e la vera pittura per la eternità essere il unsaico. Stette seco in compagnia a imparare Bastiano Mainardi da S. Gimignano, il quale in freseo era divenuto molto pratieo maestro di quella maoiera; per il che andando con Domenieo a S. Gimignano, diplusero a compagnia la cappella di S. Fina, la quale e cosa bella. Onde per la servitù e gentilezza di Bastiano, aeudosi eosi bene portato, giudicò Domenico che e' fosse denno d'avere una sua sorella per moglie, e così l'amieixia lora fu cambiata in parentado: liberalità di amorevole maestro rimuneratore delle virtà del discepolo acquistate con le fatiche dell'arte, Fece Domenico dipignere al detto Bastiano, facendo nondimeno esso il eartone, in. S. Croec nella eappella dei Baroncelli e Bandiui

ona nostra Donna che va in cielo, ed a basso S. Tommaso che riceve la cintola, il quale è bel lavoro o fresco. E Domenico e Bastiano Insieme dipinsono in Siena nel palazzo degli Spannoechi in una esmera molte storie di figure pireole a tempera; ed in Pisa, oltre alla nicchia giù detta del Duomo, totto l'arco di quella cappella piena d'angeli, e parimente i portelli che chiuggono l'organo e cominciarono a mettere d'oro il paleo. Quando poi in Pisa ed in Siena s'aveva a metter mano a grandissime opere, Domenico ammalò di gravissima febbre, la pestilenza della quale in einque giorni gli tolse la vita. Essendo Inferme, gli manderono que' de' Tornabuoni a donore cento duesti d'oro, mostrando l'amicizia e la familiarità sua, e la servitù che Domenico a Giovanul ed a quella casa àvea sempre portata. Visse Domenico anni quarantaquattro, e fu eon molte lagrime e con pietosi sospiri da David e da Benedetto suoi fratelli e da Ridolfo suo figliuolo con belle esequie seppellito in S. Maria Novella; e fu tal perdita di molto dolore agli amici anoi. Perche intesa la morte di lui, molti eccellenti pittori forestieri scrisscro a'suni parenti dolendosi della sua acerbissima morte. Restarono snoi discepoli David e Benedelto Ghirlandai, Bastiano Mainardi da S. Gimiguano, e Michelagoolo Buonarroti Fiorentino, Francesco Granaccio, Niccolò Cicco, Jacopo del Terlesco, Jacopo dell' Indaco, Baldino Baldinelli, e altri maestri tutti Fiorentini. Mori nel 1 193 Arricchi Domenico l'arte della pittura del musaico più modernamente lavorato che non

come lo mostrano le cose fatte da lui, per poehe ch'elle si siano. Onde per tal riecheexa o memoria nell'arte, merita grado ed nonce, ed essere celebrato con lode straordinaria dopo la morte.

VITA DI ANTONIO E PIERO POLLATUOIA

fece nesson Toscano d'infiniti che si provarono,

#### TA DI ANTONIO E PIERO POLLATUOIA PITTORI È SCULTORI PIODENTIRI

Molti di animo vile cominciano cose basse, oi quali crescendo poi l'animo con la virtu, cresce ancora la forza ed il valore, di maolera che salendo a maggiori imprese, aggiungono vicino ol cielo co'bellissimi pensieri loro; ed inalzati dalla fortuna si abbattono hene spesso in un princine buono, che trovandosene ben servito, è forzato remnnerare in medo le loro fatiche, che i posteri di quelli ne sentano largamente ed otile e comodo. Laonde questi tali camminano in questa vita con tanta gloria alla fine loro, che di se lasciano segui al mondo di maraviglia, come fecero Autonio e Piero del Pollajpolo molto stimati ne' tempi loro, per quelle rare virtù elte si avevano con la loro industria e fatica guadagnate, Nacquero costoro nella città di Fiorenza pochi anni l'uno dopo l'altro di padre assai basso e non molto agiato; il quale conoscendo per molti segni il buono ed acuto ingegno de' suoi figlinoli, ne avendo il modo a indirizzargli alle lettere, pose Autonio all'aute dell'orefiec con Bartoluccio Ghiberti maestro allora molto cocellente in tale esercizio, e Piero mise al pittore con Andrea del Castagno, che era il meglio allora di Fiorenza. Antonio dunque tirato innanzi da Bartoluceio, oltra il legare le giole o lavorare a fuoco amalti d'argento, era tenuto il più valente che maneggiasse ferri in quell'arte. Laonde Lorenzo Ghiberti, che allora lavorava le porte di S. Giovanni, dato d'occhio alla maniera d' Antonio, lo tirò al lavoro suo in compagnia di molti altri giovani; e postolo intorno ad uno di que' festoni else allora aveva tra mano, Antonio vi fece so una quaglia che dura ancora tanto bella e tanto perfetta, che non le manca se non il volo. Non consumò danque Antonio molte settimane in questo esercizio, che e' fu connscinto per il meglio di tutti que che vi lavoravano di disegno e di pazienza, e per il più ingegnoso e più diligente che vi fusse. Laonde erescendo la virtà e la fama sua, si parti da Bartoluccio e da Lorenzo, ed în Mercato nnovo in quella città aperse da se una bottega di orefice magnifica ed onorata, e molti anni seguitò l'arte disegnando continuamente e facendo di rilievo cere e altre fantasie else in breve tempo lo fecero tenere, come egli era, il principale di quello esercizio. Era in questo tempo medesimo un altro orefice chiamato Maso Finiguerra, il quale ebbe nome straordinario, e meritamente: che per lavorare di bulino e fare di niello non si era veduto mai chi in piecioli o grandi spazi facesse tanto numero di figure, quante ne faceva egli, siccome lo dimostrano ancora certe Paci lavorate da lui in S. Giovanni di Florenza, con istorie minutissime della Passione di Cristo. Costui disegnà benissimo e assai, e nel libro nostro v'e di molte earte di vestiti, ignudi, e di storic disegnate d'acquerello. A concorrenza di costui fece Antonio alcune istorie dove lo paragono nella diligenza e superollo nel disegno, Per la qual cosa i consoli dell'arte dei mercataoti, vedendo la eccellenza di Antonio, deliberarono tra loro che avendosi a fare di arzento alcune istorie nello altare di S. Giovanni, siccome da vari maestri in diversi tempi sempre era stato nsanza di fare, che Antonio ancora ne lavorasse, e così fu fatto; e riuscirono queste sue cose tanto eccellenti, che elle si conoscono fra tutte l'altre per le migliori; e furono la cena d'Erode e il ballo d'Erodiade; ma sopra tutto fn bellissimo il S. Giovanni che è nel mezzo dell'altare tutto di cesello c'opera multo lodata, Per il che ali allocarono i detti consoli I candellieri d'argento di braccia tre l'uno e la eroce a proporzione; dove egli lavorò tanta roba d'intaglio, e la condusse a tanta perfezione, che e da forestieri e da terrazzani sempre è stata tenuta cosa maravigliosa. Duro in questo mestiero infinite fatiche si ne lavori che c'fece d'oro, come la quelli di sualto e di argento. In fra le quali sono alaune Paer in S. Giovanni bellissime, che di colorito a fuoco sono di sorte, che col penuello si potrebbero poco migliorare; ed in altre chiese di Fiorenza e di Roma e altri luogisi d'Italia si veggono sli suo smalti miracolost, Inseguo quest'arte a Mazzingo Fiorentino ed a Guiliano del Facchino maestri ragionevoli, e a Giovanni Turini Sanese else avanzò questi suoi compagni assai in questo mestiero, del quale da Antonio di Salvi in qua (che fece di multe cose e buone, come una eroce grande d'argento nella balia di Finrenza ed altri lavori) non s'à veduto gran fatto cose che se ne possa far conto straordinario. Ma e di queste e di quelle de' l'ollainoli molte, per i bisogni della citta nel tempo della guerra, sono state dal fuoco destrutte e guaste. Laonde conoscendo egli che quell'arte non dava molta vita alle fatiche de' puoi arteliei, si risolve per desiderio di più lunga sucmoria non attendere più ad essa; e così aven-

do egli Piero suo fratello che attendeva alla pittura, si accostò a quello per imparare i modi del maneggiare ed adoperare I colori, parendogli un'arte tanto differente dall'orefice, che ac egli non avesse così prestamente resoluto d'abbandonare quella prima in tutto, a' sarebbe forse stata ora, chee' non arebbe voluto esservisi voltato. Per la qual eosa apronato dalla vergogna più else dall'utile, appresa in non molti mesi la pratica del colorire, diventò maestro eccellente: ed unitosi in tutto con Piero, lavorarono in compagnia di molte pitture, fra le quali per dilettarsi molto del colorito fecero al cardinale di Portogallo una tavola a olio in S. Miniato al Monte fuori di Fiorenza, la quale fu posta su l'altar della sua eappella; e vi dipinsero dentro S. Iacopo Apostolo, S. Eustachio, e S. Vincen-zio che sono stati molto lodati; e Piero particolarmente vi fece sul mero a olio, il elle aveva imparato da Andrea dal Castagno, nelle quadrature degli angoli sotto l'architrave dove girano i mezzi tondi degli archi, alcuni profeti; ed in un mezzo tondo nna Nunziala con tre figure; ed a'espitani di Parte dipinse in un mezzo tondo nna nostra Donna cel figlinolo in collo, ed un fregio di Serafini intorno par lavorato a olio. Dipinsero ancora in S. Michele in Orto in un pilastro in tela a olio un Angelo Raffaello con Tobia, e fecero nella Mercatanzia di Fiorenza alcune Viriù in quello stesso luogo, dove siedn pro tribunali il magistrato di quella. Ritrasse di paturale M. Poggio segretario della signoria di Fiorenza, che scrisse l'istoria fiorentina dopo M. Lionardo il' Arezzo; c M. Giannozzo Manetti persona dotta e stimata assai, nel medesimo luogo dove da altri maestri assal prima erano ritratti Zanobi da Strada poeta fiorentino, Domenico Acciaiuoli, ed altri nel proconsolo; e nella cappella de'Pncei a S. Sebastiano de' Servi fece la tavola dell'altare, che è cosa eccellente e rava, dove sono cavalli mirabili, ignudi, e figare bellissime in iscorto, ed il S. Sebastiano stesso ritratto dal vivo, cioè da Gino di Lodovico Capponi; e fu quest opera la più lodata che Antonio facesse giammai. Conciorsiache pec andare egli imitando la natura il più che e' poteva, fece in nno di quei saettatori, che appog-giatasi la balestra al petto si china a terra per caricarla, tutta quella forza che può porre un forte di braccia in caricare quell'istrumento; imperocebe e'si conosce in lui il gantiare delle vene e de' muscoli ed il ritenere del fiato per fare più forza. E non è questo solo ad essere condotto con avvertenza, ma tutti gli altri ancora con diverse attitudini assai chiaramente dimostrano l'ingegno e la considerazione che egli aveva posto in quest' opera, la quale fu certamente enposciuta da Antonio Pucci che gli dono per questo trecento sendi, affermando che non gli pagava appena i colori, e fu finita l'anne 1475. Grebbegli dunque da questo l'animo, ed a S. Ministo fra le Torri fisor della porta dipinse un S. Cristofano di dieci braceia, cosa molto bella e modernamente lavorata, e di quella grandezza fu. la più proporzionata figura che fusse stata fatta fino a quel tempo. Poi fece in tela un Crocifisso con S. Antonino, il quale è posto alla sua cappella in S. Marco. In palazzo della signoria di Fiorenza lavorò alla porta della Catena na S. Gio, Battista; ed in casa Medici dipinse a Loranzo vecchio tre Ercoli in tre qua dei che sono di cinque braccia, l'uno de'quali

acoppia Anteo figura bellissims, nella quale pro- g prismente si vede la forza d'Ercole nello strignere, che i museoli delle figura ed i nervi di quella sono tutti raccolti per far crepare Anteo, e nella testa di esso Ercole si conosce il digrignare de'denti accordato in maniera con l'altre parti, che sino alle dita de' piedi s'alzano per la forza. Ne usò punto minore avvertenza in Anteo, che stretto dalle braccia d' Ercole si vede mancare e perdere ogni vigore, ed a bocca aperta render lo spirito. L'altro ammazzando il leone, gli appunta il ginocchio sinistro al petto, ed afferrata la bocca del leono con amendue le sne mani, serra i denti e stendendo le braccia, lo apre e sharra perviva forza, ancorchè la fiera per ana difesa con gli unghioni malamente gli graffi le braccia. Il terzo che ammazza l'idra è veramente cosa maravigliosa, e massimamente il serpente, il colorito del quale così vivo feceo ai proprismente, che più vivo far pon ai può. Quivi si vede il veleno, il fuoco, la ferocità, l'iracon tanta prontezza, che merita esser celebrato, e da bnoni artelici in eiò grandemente imitato, Alla compagnia di S. Angelo in Arezzo fece da un lato un Crocifisso, e dall'altro in sul drappo e olio na S. Michele che combatte col serpe tanto bello, gnanto eosa di sua mano si possa vedere, perché v'è la figura del S. Michele cho con una brayura affronta il serpente, stringendo i denti ed increspando le ciglia, che veramente pare disceso dal cielo per far la vendetta di Dio contra la apperhia di Lucifero, ed è certo cosa maravigliosa. Egli s'iotese degl'ignudi più modernamente che falto non avevano gli altri maestri innanzi a lui, e scorticò molti uomini per vedere la notomia lor sotto, e fu primo a mostrare il modo di cercare i muscoli, che avessero forma ed ordine nelle figure; e di quelli tutti cinti d'una catena intaglio in rame una hattaglia, e dopo quella fece altre stampe con molto migliore integlio ebe non avevano fatto gli altri maestri ch'erano stati innsnzi a lui. Per queste cagioni adunque venuto famoso infra gli artefici, morto papa Sisto IV, fu da Innocensio suo successore condotto a Roma, dove fece di metallo la sepoltura di detto Innocenzio, nella quale lo ritrasse di naturale a sedere nella maniera che stava quandn dava la benedizione, ehe fu posta in S. Pietro; e quella di Papa Sisto detto, la quale finita con grandissima spesa, fu collocata questa nella cappella che si chiama dal nome di detto pontefice, con ricco ornamento e tatta isolata, e sopra essa è a giacere esso papa molto hen fatto, e quella d'Innocenzio In S. Pietro accanto alla cappella, dov'è la laneis di Cristo. Dicesi ebe disegnò il medesimo la fabbrica del palazzo di Belvedere er detto papa Innocenzio, sebbene fu condotta da altri, per non aver egli molta pratica di mnrare. Finalmente essendo fatti ricchi, morirono oco l'uno dopo l'altro amendue questi fratelli nel 1498, e da parenti ebbero sepoltura in S. Piero in Vincule; ed in memoria loro allato alla orta di mezzo a man sinistra entrando in chiesa urono ritratti ambidue in due tondi di marmo son questo epitaffior

Antonius Pollarius patria Florentinus pietor insignis, qui duor pont. Xisti et Innocentii, aerea moniment, miro opific, expressit re famil. composita ex test, hic so cum Petro fratre cendi voluit. Virit an. LXXII.Obiit an. sal. M.IID. Il medesimo fece di bassorilievo la metallo une battoglia di nudi che andò in Ispagna, molto

bella, della quale n'è nna impronte di gesso in Firenze appresso tatti gli artefici. E si trovò dopo la morte sua il disegno e modello, obe a Lodovico Sforza egli aveva fatto per la statua a cavallo di Francesco Sforza duca di Milano, il quale disegno è nel nostro libro in due modi: in uno egli ha sotto Verona, nell'altro egli tutto armato e sopra un basamento pieno di battaclie fa saltare il esvello addosso a un armato; ma le cagione perché non mettesse questi disegni in opera non ho già potuto sspero. Fece il medesimo alcune medaglie bellissime, e fra l'altre in una la congiura de Pazzi, nella quale sono le teste di Lorenzo e Giuliano de Medici, e nel riverso il coro di S. Maria del Fiore e tutto il caso come passò appunto. Similmente fece le medaglie d'alcuni pontefici, ed altre molte cose che sorro dagli artefici conosciute.

Aveva Antonio quando mori anni settantadne e Pietro anni sessantacinque, Lasciò molti discepoli, e fra gli altri Andrea Sansovina, Ebbe nel tempo suo felicissuma vita, trovando pontefici ricchi, e la sua città in colmo che si dilettava di virtù; perché molto fu stimato; dove se forse avesse avuto contrari tempi, non avrebbe fatto que' frutti che e' fece, essendo inimici molto i travagli alle scienze delle quali gli uomini fanno professione e prendono diletto. Col disegno di costui furono fatte per S. Giovanni di Fiorenza due tonicelle ed una pianeta e piviale di broceato riccio sopra riccio tessuti tutti d'nn pezzo sensa aleuna cucitura, o per fregi ed ornament! di quelle furono ricamate le storie della vita di S. Giovanni con sottilissimo magisterio ed arte da Paolo da Verona, divino in quella professione o sopra ogni altro ingegno rarssimo, dal quale non furono condotte manoo bene le figure con l'ago, che se le avesse dipinte Antonio col pennello; di che si debbe avere obbligo non medioere alla virtù dell'uno nel disegno, ed alla pasienza dell'altro nel ricamare. Dorò a condursi quest'opera anni ventisei; e di questi ricami fatti col punto serrato, che oltre all'esser più durabili appare una propria pittura di pennello, ne è quasi smarrito il buon modo, usandosi oggi il punteggiare più largo, che è manco durabile o men vago a vedere.

# VITA DI SANDRO BOTTICELLO

PITTOSA PIGRENTINO Ne'medesimi tempi del magnifico Lorenzo veochio de' Medici, che fu veramente per le persone d'ingegno un secol d'oro, fiori encora Alessandro, chiameto all'uso nostro Sandro, e detto di Botticello per la cagione che appresso vedremo, Costni fu figlinolo di Mariano Pilipepi cittadino florentino, dal quale diligentemente allevato e fatto istruire in tutte quelle cose che usanza è d'insegnarel e'fanciulli in quella età prima che e' si pongano elle botteghe, encorache agevolmento apprendesse totto quello obe e'voleva, era nientedimanco inquieto sempre no si contentava di scuola alcuna di leggere, di scrivere, o d'abbaco; di maniera che il padre infastidito di gnesto cervello si atravagante, per disperato lo pose all'orefice con un suo compare chiamato Botticello, assai competente maestro allora in quell'arte. Bra in quell'età une dimestichezza grandissima, e quas ebo una continuva pratica tra gli orefici ed I pittori, per la quale Sandro, che era destre persona e si era volto tutto al disegno, invaghitosi della pittara, si dispose volgersi a quella. Per lo che aprendo l'animo suo al padre, da lui, che conobbe la inclinazione di quel cervello, fu condotto a fra Filippo del Carmine eccellentissimo pittore allora, ed acconcio seco a imparare come Sandro stesso desiderava. Datori donque tutto a quell'arte, segnitò ed lmitò si fattamente il maestro sno, che fra Filippo gli pose amore, ed insegnogli di maniera, che c'pervenne tosto ad na grado che nessnno lo arebbe stimato. Dipinse essendo giovanetto nella Mercatanzia di Fiorenza ppa fortezza fra le tavole delle Virtú ebe Antonio e Piero del Pollainnlo lavorarono. In S. Spirito di Fiorenza fece una tavola alla cappella de' Bardi, la quale è con diligenza lavorata e a buon fine condotta, dove sono alcone olive a palme lavorate con sommo amore. Lavoro nello Convertite una tavola a quelle monache, ed a quelle di S. Barnaba similmente nn'altra. Io Ognissanti dipinse a freses nel trameszo alla porta che va in coro per i Vespucci un S. Agostino, nel qualo cercando egli allora di passare tatti coloro che al suo tempo diinsero, ma particularmenta Domenico Ghirlandajo che aveva fatta dall'altra banda nn S. Girolamo, molto s'affatico; la qual'opera riusci lodatissima, per avere egli dimostrato nella testa di quel santo quella profonda cogitazione ed acutissima sottigliezza, che snolo essere nelle persone sensate ed astrette continuamente nella inveatigazione di cose altissime e molto difficill. Questa pittura, come si è detto nella vita del Ghirlandaio, quest' anno 1564 è stata mutata dal luogo auo salva ed intera. Por Il che venuto in eredito o in riputazione, dail'arte di Porta S. Maria eli fo fatto faro iu S. Marco una Incoronazione di nostra Donna in una tavola ed nn coro d'angeli, la quale fu molto ben disegnata e condotta da lni, In casa Medici a Lorenzo vecchio lavoro molte cose, a massimamente una Paliade au una impresa di bronconi che buttavano fuoco, la quale dipinse graudo quanto il vivo, ed ancora nn S. Sebastiano, In S. Maria Maggiore di Fiorenza è una Pietà con figure piccole allato alla cappella de' Panciatichi molto bella. Per la città in diverse caso fece tondi di sua mano, e femmine ignude assai, delle quali oggi ancora a Castello, villa del duca Cosimo, sono due quadri figurati, l'uno Venere che nasce, e quelle aure e venti che la fanno venire in terra coa gli amori, e così nn'altra Venere che lo Grazie la floriscoso, dinotando la primavera ; lo quali da lui con grazia si veggonn espresar. Nella via de' Servi in casa Giovanni Vespucci oggi di Pietro Salviati, fece intorno a una camera molti quadri chiusi da ornamenti di noce per ricignimento e spalliera con molte figure e vivissime e belle. Similmente in casa Pucci fece di figure piccole la noveila del Boccaccio di Nastagio degli Onesti in quattro quadri di pittura molto vaga a bella, ed in un tondo l'Epifania. Ne'monaci di Cestello a una esppella fere una tavola d' nn' Aungaziata, In S. Pietro Maggiore alla porta del fianco fece una tavola per Matteo Palmieri con infinito numero di fignre, cioè l'Assunzione di nostra Donna con le zone de' cicli come son figurate, i patriarchi, i profetl, gli apo-atoli, gli evangelisti, i martiri, i confessori, i dottori, le vergini, e le gerarchie, e tatto cul disegno datogli da Matteo, ch'er: litterato e valentuomo; la quale opera egli con maestria e fini-tissima diligenza dipinse. Evvi ritratto e piè Matteo inginocchioni e la sua moglie ancora, Ma con totto cho quest' opera sia bellissima e che ella dovesse vincere la invidia, farono però alcuni malevoli e detrattori, cho non potendo dannarla in altro, dissero che e Matteo e Sandro gravemente vi avevano peccato in eresia; il che se è vero o non vero, non se ne aspetta il giudizio a me; basta che le figure eho Sandro vi fece veramente sono da lodare per la fatica che o' durò nel girare i cerchi de'cieli, e tramezzare tra fignre o figure d'angeli e scorci e vedute in diversi modi diversamente, e tutto condotto con buon disegno. Fu allogato a Sandro in questo tempo una tavoletta piccola di figure di tre quarti di braccio l'nna, la quale fu posta in S. Maria Novella fra le duc porte nella facciata principalo della chiesa nell'entrare per la porta del mezzo a sinistra, ed evvi dentro l' adorazione de' Magi, dove si vede tanto affetto nel primo veochio, che baciando il piede al nostro Signore e struggendosi di tenerezza, benissimo dimostra avere conseguita la fine del Innghissimo suo viaggio. E la figura di questo re è il proprio r1tratto di Cosimo vecchio de' Medici, di quanti a' di nostri se ne ritrovano, il più vivo e più naturale. Il secondo, che è Giuliano de' Medici padre di papa Clemente VII, si vede che intentissimo con l'animo divotamente rende riverenza a quel putto, e gli assegna il presente suo. Il terzo, che inginocchiato egli ancora pare che adorandolo gli renda grazie e lo confessi il vero Messia, è Giovanni figliuolo di Cosimo. Ne si può descrivere la bellezza che Sandro mosti è nelle teste che si veggono, le quali con diverse attitudini son girate, quale in faccia, quale in profilo, qualo in mezzo occhio, e qual chinata, ed in più altre maniere e diversità d'arie di giovani, di vecchi, con tutte quelle stravagonze che possono far conoscer la perfezione del suo magiaterio; avendo egli distinto le corti di tre re di maniera, ohe c'as comprende quali siano i servidori dell'ano e quali dell'altro: opera certo mirabilissima, e per colorito, per disegno, e per componimento ridolta si bella obo ogni artefice ne resta oggi maravigliato. Ed allora gli arreco in Fiorenza e fuori tanta fama, che papa Sisto IV avendo fatto fabbricare la cappella in paiazzo di Roma e valendola dipignere, ordinò ohe egli ne divenisse capo: onde in quella fece di ana mano le infrascritte atorie; ciue quando Cristo è tentato dal diavnio, quando Mosé am-mazza lo Egizio e ebe riceve il bere dalle figlie di Jetro Madianite, similmente quando saerificando i figliuoli d'Aron venne fuoco dal cielo, ed alcuni santi papi nelle nicchie di sopra alle storia. Laondo acquistato fra molti concorrenti, che seco lavorarono e Fiorentini e di altre città, fama e nome maggiore, ebbe dal papa huona somma di danari, i quali ad no tempo destrutti e consumati tutti nella stanza di Roma, per vivere a caso come era il solito ano, e finita insieme quella parte che gli era stata allogata, e scopertale, se ne tornò substamente a Fiorenza; dove per essere persona sofistica, comentò una parte di Dante, e figurò lo Inferna e lo mise in stampa, dietro al quale consumò di molto tempo; per il cho non lavorando, fu cagione d'Infiniti disordini alla vita sna Mise in stampa ancora molte cose spe di disegni ch' egli aveva fatti, ma in cattiva maniera, perchè l'intaglio era mal fatto; onde il meglio che si vegga di sna mar e il trionfo della fede di fra Girolamo Savona-

224 rola da Ferrara; della setta del quale fu in guisa partigiano, che ciò fu causa che egli abbando nando il dipignere, e non avendo entrate da vivere, precipitò in disordine grandissimo. Perriocche essendo ostinato a quella parte, e facen-do, come si chiamavano allora, il piagnone, si divio dal lavorare; onde in ultimo si trovò vecchio e povero di sorte, che se Lorenzo de' Medici mentre che visse, per lo quale oltre a molte altre cose aveva assai lavorato allo Spedaletto in quel di Volterra, non l'avesse sovvenuto, e poi gli amiei e molti nomini da bene stati affezionati alla sua virtù, si sarebbe quasi morto di fame. È di mano di Sandro in S. Francesco fuor della porta a S. Miniato in un tondo una Madonna con aleuui augeli grandi quanto il vi-vo, il quale fu tenuto cosa bellissima. Fu Sanilro persona molto piacevele, e fece molte burle a'snoi discepoli ed amiei, onde si racconta che avendo na suo creato else aveva nome Biagio, fatto un tondo simile al sopraddetto appunto per venderlo, che Sandro lo vende sei fiorini d'oro a un cittadino, e che trovato Biagio gli disse: lo lo pur finalmente venduto questa tua pittura; però si vuole stasera appiecarla in alto, perche avera miglior veduta, e dimattina andare a casa il detto cittadino e condurlo qua, acciò la vegga a buon'aria al luogo suo, poi ti sunoveri i contanti. Oh quanto avete ben fatto maestro mio, diste Biagio; e poi andato a bottega nine il toudo in luogo assar ben alto, e partissi. Intanto Sandro e Iacopo, ehe era un altre suo discepolo, fecero di carta otto cappueri a mo di cittadini, e con la cera bianca gli accomodarono sopra le otto teste degli angeli che in detto tondo erano intorno alla Madonna. Onde venuta la mattina, eccoti Biagio che ha seco il cittadino che aveva compera la pittura, e sapeva la burla. El entrati in bottego, alzando Biagio gli occhi, vide la sua Madonna non in mezzo agli angeli, ma in negzo alla signoria di Firenze starsi a sedere fra que'eappueci; onde volle cominciare a gridare e scusarsi con coluiche l'aveva mercatata; ma vedendo che taceva, anzi lodava la pit-tura, se ne stette anch'esso. Finalmente andato Biagio cul cittadino a casa ebbe il pagamento de' sei fiorial, secondo che dal maestro era stata mercatata la pitturaj e poi tornata a bottega, quando appanto Sandro e Iscopo avevano levati i cappucci di carta, vide i suoi angeli essere sogeli e non cittadini in cappuecio: perrhe tutto stupefatto non sapeva che si dire. Per finalmen-te rivolto a Sandro disse: maestro mio, io non so se io mi sogno o se gli è vero. Questi angel so se lo mi sogno a se qui evero. Meseus-suscin, quando lo venni qua, averamo i enpocei rossi in capo, ed oen non gli hanno, che vuol dir questi danari d'hanno fatto uscire del seminato. Se cotasto fosse, credi tu che quel cittadino l'aves-se compero? Gli è vero, soggiunne Biagio, che non me n' ha detto nulla, tuttavia a me pareva strana cosa. Finalmente tutti eli altri garzoni furono intorno a costui e tanto dissono. che gli fecion eredere che fussino stati capogi-roli. Venne una volta ad abitare allato a Sandro un tessitore di drappi, e ritto ben otto telai, i quali quando lavoravano, facevane non aclo col romore delle calcole e ribattimento delle casse assordare il povero Sandro, ma tremare tutta la casa, che non era più gagliarde di mu-raglia che si bisognasse; doude fra per l'una cosa e per l'altra non poteya layorare o stare in

casa. E pregato più volte il vielno che rimedias -se a questo fastidio, poiché egli ebbe detto che in casa sua voleva e poteva far quel che più gli piaceva, Sandro adegnato, in anl auo muro che era più alto di quel del vicino e non molto gagliardo pose in bilico una grossissima pietra e di più che di carrata, che pareva che ogni poco che'l muro ti movesse fusse per esdere, e sfondare i tetti e palehi e tele e telai del vicino ; il quale impannito di questo pericolo e ricorrendo a Sandro, gli fu risposto con le medesime parole, else in casa sua poteva e voleva far quel che gli piaceva, né potendo cavarné altra conclusione, fu necessitato a venir agli accordi ragionevoli, a fara Sandro huona vicinanza. Raecontasi ancora che Sandro accusò per burta un amico suo di eresia al vicario, e colui comparendo, dimando elsi l'aveva accusato e di che. Perelic easendogli detto che Sandro era stato, il quale diceva che egli teneva l'opinione degli epicurei, e che l'anima morisse col corpo, volle vedere l'accumtore dinansi al gudioe; onde Sandro comparso, disse: egli è vero che io ho questa opi-nione dell'anima di costui che è una bestia. Oltre ciò non pare a voi che ala cretico, poiché senza avere lettere o appena saper leggere, comenta Dante, e mentova il suo nome in vano? Dicesi aucura che egli amò fuor di modo coloro dagnò assai, ana tutto per aver poco governo e per trascurataggine mando male. Finalmente condottosi vecchio e disutile, e camminando con due mazze, perche non si reggeva ritto, si mori essendo infermo e decrepito d'anni settantotto, e in Ognissanti di Fiorenza fu sepolto l'anno 1515 Nella guardaroba del Signor duca Cosimo so-

che egli conobbe studiosi dell'arte, e che gnano di sua mano due teste di femmina in profito bellissime, una delle quali se dire che sio l'innamorata di Giuliano de' Medici fratello di Lorenzo, e l'altra madonna Lucresia de'Tornabusus sanglie de detto Lorenso. Nel medesimo luogo è similmente di man de Sandro un Bacco che alsando con ambe le mani un barile, se to pone a boces, il quale è nus molto graziosa figues, e nel duomo di Pisa alla cappella dell'Impagliata comiserio un Assunta con un coro d'an-geli, ma poi non gli piacendo la lascio imper-fetta. In S. Francesco di Montevarchi fece la tavola dell'altar maggiore, e nella pieve d' Em-poli da quella banda dove il S. Bastiano del Rossellino fece due angeli. E fu egli de' primi ohe trovasse di lavorare gli stendardi ed altre drapperie, come si dice, di commesso, perche i colori non istincano e mostrino da ogni banda il colore del drappo. E di sun mano così fatto è il baldacchino d'Orsanmichele pieno di nostre Donne tutte variate e belle; il che dimostra quanto cotal modo di fare meglio conservi il drappo, che non fanno i mordenti che lo ricidono e dannogli poca vita, sabbene per manco spesa e più in uso oggi il mordente che altro. Disegno Sandro bene fuur di modo e tauto, che dopo lui un pezzo s'ingegnarono gli artefici d'avere de' suoi disegni, e noi nel nostro tibro n'abbiamo alcuni che son fatti con molta pratica e giudiaio. Fu copioso di figure nelle storie come si può veder ne' ricami del freg ee che portano a processione i frati di S. Maria Novella, tutto di suo disegno, Meritò donie Sandro gran lode in tutte le puture che fee, nelle quali volle mettere diligenza e farle con amore, come foce la detta tavola de'Magi di S. Maria Novella, la quale è maravigliosa. E molto bello aneora un picciol tondo di sua mano che si vede nella camera del priore degli Angeli di Firenze, di figure piccole, ma graziose molto e fatte con bella considerazione. Della medesima grandezza che è la detta tavola de Magi, n'ha una di mano del medesimo M. Fabio Segni gentiluomo fiorentioo, nella quale è dipinta la Calunnia d'Apelle, hella quanto possa essere. Sotto la quale tavola, la quale egli stesso dono ad Antonin Segni suo amicissimo, si leggono oggi questi versi di detto M. Fabio: idicio quemquam ne falso lardere tentent

Terrarum reges, parva tabella monet. Huic similent Acgypti regi donavit Apellas: Rex fuit et dignus munere, musus co.

### VITA DI BENEDETTO DA MAJANO SCULTOSE ED ASCRITETTO FLORESTIAO

Benedetto da Maiano scultore fiorentino essendo ne' suoi primi anni intagliatore di legname, (u tenuto in quello esercizio il più valcote maestro che tenesse ferri in mano, e particolarmente fu ottimo artefice in quel modo di fare che, come altrove si è detto, fu introdotto al tempo di Filippo Brunelleschi e di Paolo Uccel-lo, di commettere insieme legni tinti di diversi colori e farne prospettive, fogliami, e molte altre diverse fantasie. Fu dunque in questo artifizio Benedetto da Majano nella sua ginvinezza il miglior maestro che si trovssae, come apertamente ne dimostraco molte opere sue che in Firenze in diversi luoghi si vezgiono, e partiplarmente tutti gli armari della asgrestia di S. Maria del Fiore, finiti da lui la maggior parte dopn la morte di Giuliano suo zio, che son pieni di figure fatte di rimesso e di fogliami, e d'altri lavori fatti con magnifica spesa ed artifizio. Per la novità dunque di quest'arte, venuto in grandissimo nome, fece molti lavori che furono mandati în diversi înoglii ed a diversi principi, e fra gli altri n'ebbe il re Alfonso di Napoli un fornimento d' uno scrittoio, fatto fare per ordine di Ginliano aio di Benedetto che serviva il detto re nelle cose d'architettura, dove esse Benedetto ai trasferi; ma non gli piscendo la stanta, ae ne tornò a Firenze, dove avendo non molto dopo lavorato per Mattia Corvino re d'Ungheria, che aveva nella ma corte molti Fiorentini e si dilettava di tutte le cose rare, un pain di casse con difficile e hellissimo magisterio di legni com-messi, si deliberò, essendo con molto favore chiamato da quel fe, di volere aodarvi per ogni modo: perche fasciate le sue casse e con esse cotrato in nave, se n'andò in Ungheria; la dove fatto reverenza a quel re, dal quale fo benigna-mente riervuto, fece venire le dette case, e quelle fatte shallare alla presenza del ra che olto desiderava di vederle, vide che l'umido dell'acqua e'l mucido del mare avea intenerito in modo la colla, che nell'aprire gli incerati quasi tutti i pezzi che erano alle casse appiccati cad-dero in terra; onde se Benedetto rispase attonito ed amunitolito per la presenza di fanti signori, ognino se lo pensi. Tuttavia messo di lavoro insieme il meglio che potrette, fece che il ne ri-miase assai soddisfatto. Ma egli nondimeno recutosi a noia quel mestiero, non lo pote più pe-tire per la vergogna che n'aveva ricevato. VOL. II

scultura, nella quale aveva di gia Loreto, stando eon Giuliano suo zio, fatto per la sagrestia un lavamani con certi angeli di marmo: nella quale arta prima che partisse d'Ungheria fece conoscere a quel re, che se era da principio rimaso con vergogna, la colpa era stata dell' esercizio che era basso, e non dell'ingegnn suo che era alto e pellegrino. Fatto dunque elle egli ebbe in quelle parti aleone cose di terra e di marmo che molto piarquero a quel re, se ne tornò a Firenze, dove non si tosto fu gionto, che gli fa dato dai Signori a fare l'ornamento di marmo della porta della lor udienza, dove fece alcuni fanciolli che con le braccia reggona certi festoni molto belli. Ma sopra tutto fu bellissima la fignra ehe è nel meazo, d'nn S. Giovanni giovanetto di due braccia, la quale è tennta cosa singolare. Ed accioeche tutta quell'opera fusse di sua mano, fere i legni che serrano la detta porta egli stesso, e vi ritrasse di legni commessi in eiascuna parte una figora, cioè in una Dante e nell'altra il Petrarca; le quali due figure, a chi altro non avesse in cotale esercizio veduto di man di Benedetto, possono far encoscere quanto egli fosse in quello raro ed eccellente; la quale udienza a' tempi nostri ha fatta dipignere il Si-gnor duca Cosimo da Francesco Salviati, come al suo luogo si dirà. Dopo fece Benedetto in S. Maria Novelta di Fiorenza, dove Filippino dipinse la cappella, una sepoltura di marmo nero, in un tondo nna nostra Donna, e certi ang con molta diligenza per Filippo Strozzi vecrhio, il ritratto del quale che vi fece di marmo è nggi nel suo palazzo. Al medesimo Benedetto fece fare Lorenao vecchio de' Medici in S. Maria del Fiore il ritratto di Giotto pittore fiorentin lo collocò sopra l'epitafio, del quale si è di so-pra nella vita di esso Giotto abbastanza ragioanto, la quale senitura di marmo è tenuta ragiocevole. Andato poi Benedetto a Napoli per esser morto Gioliano suo zio, del quale egli era erede, oltre alcune opere che fece a quel re, fece per il conte di Terranunya in una tavola di marmo nel monasterio de' Monaci di monto Oliveto una Nunsiata con certi santi e fanciulli intorno bellissimi che reggono certi festoni, o nella predella di detta opera fece molti bassi lieri con buona maoiera. In Frenza fece nna bellissima sepoltura di marmo per il corpo di S. Savino, ed in essa fece di bassorilievo sei storie della vita di quel santo con motta invenzione e ditegno, così ne'casamenti come nelle figure, di maniera che per questa e per altre opera sue fu con-sciuto per nomo eccellente nella seul-tura. Onde prima che partisse di Romagna gli fa fatto fare il ritratto di Gileotto Milatesta. Fece anco, non so se prima o poi, quetto d'Eurico VII re d'Inghilterra, serondo ebe n'avera avoti da alcuni mercanti fiorcotini un ritratto in carta, la bozza de'quali due ritratti fu trovata in cass sun con molte altre cose dopo la sua morte, filtornato finalmente a Fiorenza, fece a Pietro Mellini cittadin fiorentino ed alfora ricchissimo mercante in S. Croce il pergamo di marmo che vi si vede, il qual e tenuto cosa ra-rissima e bella sopra ugni altra che in quella maniera sia mai stata lavorata, per vedersi lu sello lavorate figure di marino nelle storie di S. Francesco con tants bonta e diligenza, che di marmo non si potrebbe più oltre disiderare; avendovi Benedetto con molto artificio intagliacon messa da canto ogni timidita si diede alla i to alberi, sassi, chiamenti, prospettive, ed alcu226 ne cose maravigliosamente spiceate, ed oltre ciò un ribattimento di terra di detto pergamo che serve per lapida di sepoltura fatto con tanto diargno, che egli è impossibile lodario abbastanza. Dicesi che egli in fare quest'opera ebbe difficultà con gli operal di S. Croce, perche volen-do appoggiare detto pergamo a una colonna che regre alcuni degli archi che sottengono il tetto, e forare la detta colonna per farvi la scala e l'entrata al pergamo, essi non volevano, dubi-tando che ella non s'indebolisse tanto col vaeuo della selita, che il peso non la sforzasse con gran rovina d'una parte di quel tempio. Ma avendo dato sieurtà il Mellino che l'opera si finirebbe senza alcun danno della chirsa, finalmente furono contenti. Onde avendo Benedetto sprangato di fuori con fasce di bronzo la colonna, cioc quella parte ehe dal pergamo in giù è ricoperta di pietra forte, fece dentro la scala per salire al pergamo, e tanto quanto egli la bucò di dentro l'ingrossò di fuora con detta pietra forte in quella maniera che si vede, e con atupore di chiunque la vede condusse quest'opera a perfezione mostrando in ciascuna parte ed in tutta insieme quella maggior hontà che può in simil'opera desiderarsi. Affermano molti che Filippo Strozzi il vecchin volendo fare il suo palazzo, ne volle il parere di Benedetto che gliene fece un modello, e che secondo quello fu cominciato, sebbene fu seguitato poi e finito dal Cronaca, morto esso Benedetto, il quale avendosi acquiatato da vivere, dopo le cose dette non volle fare altro lavoro di marmo, Solamente fini in S. Trinita la S. Maria Maddalena stata comineiata da Desiderio da Settignano, e fece il Crocifisso che è sopra l'altare di S. Maria del Fiore ed alcuni altri simili. Quanto all'architettura, ancorache mettesse mano a poche cose, in quelle nondimeno non disaostrò manco giudizio che nella scultura, e massimamente in tre palehi di grandissima spesa, che d'ordior e col consiglio suo furono fatti nel palazzo della Si-gnoria di Firenze. Il primo fu il pal-o della sala che oggi si dice de' Dugento, sopra la quale avendosi a fare non una sala simile ma due stanze, cioè una sala ed una audienza, e per conseguente avendosi a fare un muro non mica leggieri del tutto, e dentrovi una porta di marmo, ma di ragionevole grossezza, non bisognò manco ingegno o giudizio di quello che aveva Benedetto a fare un'opera così fatta. Benedetto adunque per non diminuire la detta sals, e dividere nondimeno il di sopra in due, fece a questo modo. Sopra un legno grosso un braccio e lunzo quanto la larghezza della sala ne commesse un altro di due pezzi, di maniera cha con la gros-aczza sua alzava dne terzi di braccio, e negli estremi ambidue benissimo confitti ed ineatenati insieme facevano accanto al muro ciasenna testa alta due braccia, e le dette due teste erano intaccate a ugna in modo, che vi si potesse impostare nn arco di mattoni doppi grosso un mezzo braccio, appoggiatolo ne' fianchi ai muri principali. Questi due legni adunque erano con alcune incastrature s guisa di denti in modo con buone spranghe di ferro uniti ed incatenati insirme, che di due legni venivano a essere un solo. Oltre ciò avende fatto il detto arco, acció le dette travi del paleo non avessero a reggere se non il muro dall'arco in gió, e l'arco totto il rimanente, appiccò davrantaggio al detto arco due grandi staffe di ferro, che,

inchiodate gagliardamente nelle dette travi dà basso, le reggerano e reggono di maniera, che quando per loro medesime non bastassero, sarebbe atto l'arco ( mediante le dette catene stesse che abbracciano il trave, e sono due, una di qua e una di la dalla porta di marmo) à reggere molto maggior peso che non è quello del detto muro, che è di mattoni e grosso un mezzo braccio: e nondimeno fece lavorare nel detto muro i maftoni per coltello e centinato, che veniva a pigner ne'eanti, dove era li sodo, e rimanere più stabile. Ed in questa maniera, mediante il buon gindizio di Benedetto, rimase la detta sala de' Dogento nella sua grandezza, e sopra nel medesimo spazio con un tramezzo di muro vi si fece la sala che si dice dell'Oriuolo, e l'adienza dove è dipiato il trionfo di Cammillo di mano del Salviati. Il soffittato del qual paleo fu riceamente lavorato e intagliato da Marco del Tasso, Domenico, e Giuliano suoi fratelli, che fece similmente quello della sala dell' Oriuolo e quello dell'udienza. E perche la detta porta di marmo fu de Benedetto fatta doppia, sopra l'arco della porta di dentro, avendo già detto del di fuori, fece una Ginstizia di marmo a sedere con la palla del mondo in una mano, e nell'altra una spada con lettere intorno all'arco ebe dicono: Diligite justitiom qui judicatia terram. La quale opera totta fu condotta con maravieliosa diligenza ed artifizio. Il medesimo alla Madonna delle Grazie, chè è poeo fuor d'Arezzo, facendo un portico e una salita di scale dinanzi alla porta, nel portico mise gli archi sopra le colonne, ed accouto al tetto girò intorno intorno un architrave, fregio, e eornicione, ed in quello fece per gocciolatoio una ghirlanda di rosoni integliati di macigno che sportano in fuori un braccio e un terzo talmenteche fra l'aggetto del frontone della gola di sopra ed il dentello e novolo sotto il goceiolatnio, fa braceia due e mezzo, else aggiuntovi il mezzo braccio che fanno i tegoli, fa nu tetto di braccia tre intorno, bello, ricco, utile, ed ingegnoso. Nella qual'opera è quel suo artifizio degno d'esser molto considerato dagli artefici, che volendo che questo tetto sportasse tanto in fuori senza modiglioni o mensole che lo reggessino, fece que'lastroni dove sono i rosoni intagliati tanto grandi, che la metà sola sportasse in fuori, e l'altra metà restasse murata di sodo; onile essendo così contrappesati, potettono reggere il resto e tutto quello che di sopra si aggiunse, come ha fatto sino a oggi senza disagio alcuno di quella fabbrica. E perché non voleva che questo cielo apparisse di pezzi, come egli era, riquadrò pezzu per pezzo d'un cornieiamento intorno che veniva a far lo afondato del rosone, che ineastrato e commesso ber cassetta, univa l'opera di maniera, che chi la vede la giudica d'un pezzo tutta. Nel medesimo luogo fece fare un palco piano di rosoni messi d'oro, che è molto lodato. Avendo Benedetto compero un podere fuor di Prato a useire per la porta Fiorentina per venire in verso Firenze, e non più lontano dalla terra che un mezzo miglio, fece in sulla strada maestra accanto alla porta una bellissima cappelletta, ed in una nicchia una nostra Donna col figlipolo in collo di terra lavorata tanto bene, che così fatta senza altro colore è hells quanto se fusse di marmo. Cosi sono due angeli, che sono a sommo per ornamento, con un candelliere per uno in mano.

Nel dossilo dell'altance è una Pietà coin la nostre Donna s. Giovanni di marono bellissimo. Lascio inco alla sua morte in casa ana molte cone abbante di terra e di maruno. Disegni Benedelto sulto bene, come si può vedere in aleune carte del usotro libro. Finalmente til "ana ti-ni quantaputtro si mort nel 14/98, e fu cnorevolmente sitterato in S. Lovenzo; e lassicò che dopo la vina d'aleuni ausoi parenti tutte le sua fentifa fissino delli econipagnia del Bigallo.

Mentre Benedetto nella sua giovanesza lavorò di leguame e di commesso, furono suoi concorrenti Biecio Cellini pillero della Signoria di Firente, il quale lavoro di commesso alcune cose d'avorio molto belle, e fra Paltre un ottangulo di figure d'avorro profilate di nero bello affatto. il quale è nella guardaroba del duca. Parimente Girolamo della Cecea creato di costui e piffero anch'egli della Signoria lavorò ne' medesimi tempi pur di commesso molte cose. Lu nel medesimo tempo David Pistolese, che in S. Giovanni Evangelista di Pistora fece all'entrata del eoro un S. Giovanni Evangelista di rimesso, opers più di gran fatica a condursi che di gran disegno. E parimente Neri Arctino, che fece il coro ed il pergamo di S. Agostino d'Arezzo dei medesimi ruscosi di legnami di figure e prospettive. Fu questo Nerl molto espriccioso, e free di canne di legno un organo perfettissimo di dolertea e soavetà, elic e aneor oggi nel vescovado d' Areszo sopra la porta della sagrestia, mantenutosi nella medesuna bouta, che è cosa degna di maraviglia, e da lui prima messa io opera. Ma nessimo di costoro uè altri fu a gran pezzo eccellente quanto Boucdetto; onde egli merita fra i miglinei artefici delle sue professioni d'esser sempre annoverato e lodato.

# VITA DI ANDREA VERROCCHIO

PITTOSE, SCULTONE ED ARCHITETTO FICRESTINO

Andrea del Verrocchin Fiorentino fu nei temoi suoi orclice, prospettivo, scultore, intaglialore, pittore, e nusico. Ma in vero nell'arte della scultura e pittura ebbe la maniera alquanto dura e erudetta, come quello che con intinito aturlio se la guarlagno più che col benefizio o facelità della natura. La qual facilità sebben gli fosse tanto mancata quanto gli avanzo studio e diligenza, sarebbe stato in queste arti eccellentissimo, le quali a una somma perfezione vorrelfbono congiunto atudio e natura; e duve l'un de due manca, mde volte ai perviene al colmo; achben lo studio ne porta seco la maggior parte, il quale perebe in in Andrea, quanto in alcuno altro mai, grandissimo, si mette fra i rari ed eccellenti artefici dell'arte nostra, Questi su gio-Vancaza attese alle scienze, e particolarmente alla geometra. Furono fatti da lui, mentre attese all' orclice, oltre a molte altre cose, alcuni bottoni da piviali, che sono in S. Maria del Finre di Fiorenza; e di grosserie, particularmente una tazza, la forma della quale, piena d'animali, di foglianzi, e d'altre bizzarrie, va atturuo, cil c da tusti gli orefiei conosciuta, ed un'altra parimente, dove è un balio di puttini molto bello. Per le quali opere avendo dato saggio di se, gli for dato a fare dall'arte de' mercatanti due storie d' argento nelle teste dell'altare di S. Giovanni lelle quali, messe che furuno in opera, acquistò ode e nome grandissimo. Manesvano in questo empo in Ruma alcuni di quegli apuntoli grau-

di, che ordinariamente solevano stare in sull' altare della cappella del papa con alcune altre argenterie state disfatte; per il che, mandato per Andrea, gli fu con gran favore da papa Si-sto dato a fire tutto quello che in ciò biognava; ed egli il tutto condusse con molta diligenza e giudizió a perfezione. In tanto vedendo An-drea ebe delle molto statuo anticho ed sitre cose che si trovavano in Roma si faceva grandissima stima, e elie fu fatto porre quel ovrallo di bronzo dal papa a S. Giovanni Laterano; e che de'fragmenti, non che delle cose intere che ogni di si trovavano, si faceva conto, deliherò d'attendere alla scultura; e così, abbandonato in tutto l'orclice, si mise a gettace in bronso alcunc figurette, che gli furono molto fodate; laende preso maggior animo, si mise a lavorare di marmo. Onde essendo morta sopra parto in ue' georni la moglie di Francesco Torniligoni, il macito, elce molto amata l'aveva, e morta voleva quanto poteva il più onoraria, diede a fare la sepoltura ad Andrea, il quale sopra una cassa di marmo intaglio in una lapide la donna, il partorire, ed il passare all'altra vita; ed appresso in tre figure fece tre virtu, che furono tenute molto belle, per la priora opera che di marmo averso lavorato: la quale sepultues fu posta nella Minerva. Ritornato poi a Firenze con danaci, lama ed ogore, gli fu fatto fare di bronzo un David di braccia due è inczzo, il quale finito, fu pusto in palazzo al sommo della scala, dove stava la catena, con sua molta lode, Mentre che egli conduceva la detta statua, fece aucora quella nostra Donna di marmo ohe e sopra la sepoltura di M. Lionardo Bruni Aretino in S. Croer, la quale lavorò, esarndo ancora assas giovane per Bernardo Rossellini architettu e scultore, il quale condusse di marino, come si è detto, tutta quell'opera. Fece il medesimo in un quadro di marmo una nostra Donna di mezza rilievo dal messo in su col figlianto in colla, Is quale già era in casa Medici, rel oggi è nella camera della duchessa di Piorenza supra una porta, come cosa bellissima. Pere anco due teste di metallo, una d'Alessandra Magno in profilo, l'altra d'un Dario a suo capriecio par di mezzo rilievo e ciascuna da per se, variando l'un dall'altro ne ci-mieri, nell'armadure, ed in ogui cora; le qualt amendue fuermo mandate dal magnifico Lorenzo vecchio de' Medici al re Mattia Corvino in Unchesia con molte altre cose, come si dira al luogu suo. Per le quali cose aven-lo acqui-statosi Andrea nome di eccellente maestro, e massimamente in molte cose di metallo delle quali egli si ililettava molto, free di bronzo tutta touda in S. Lorenso la sepoltuea di Giovanni e di Piero di Cosimo de' Medici, dove è una cassa di portido, retta da quattro cautonate di bronzo, con girari di foglie multo ben lavocate e finite con diligensa grandissima; la quale acpoltura è posta fra la cappella del Sagramento e la sagrestia, della qual'opera non si può ne di brouzo ne di getto far meglio, massimamente avendo egli in un medesimo tempo mostrato l'iugegno suo nell'architettura, per aver la detta sepoltura collocata nell'apertura d'una finestra larga braccia cinque, e alta dieci in circa, e posta sopra on basamento che divide la detta cappella del Sagramento dalla asgrestia verchia. E sopra la coisa per ripieno dell'apertora insina alla volta fece una grata a mandorle di cordoni di bronzo naturalisami con ornamenti in certi

VASABI lnoghi d'alauni festoni ed altre belle fantasie ! tutte notabili e con molta pratica, giudizio, ed invenzione condotte. Dopo avendo Donatello per lo magistrato de' Sei della mercanzia fatto il tahernacolo di marmo, che è oggi dirimpetto a S. Michele nell'oratorio di esso Orsanmichele. ed avendovisi a fare un S. Tommsso di bronzo che cercasse la piaga a Cristo, ciò per allora non si fece altrimenti, perche degli uomini cha avevano cotal cura alcuni volevano che lo facesse Donatello, ed altri Lorenzo Ghiberti. Essendosi dunque la cosa stata così insino a che Donato e Lorenzo vissero, surono finalmente le dette due statue allogate ad Andrea, il quale fattone i modelli e le forme, le gettò, e vennero tanto aalde, intere, e ben fatte ehe fu an bellisslme getto. Onde messosi a rinettarle e finirle, le ridusse a quella perfraione che al presente si vede, che non potrebbe esser maggiore; perchè in S. Tommaso si scorge la incredulità e la troppa voglia di chiaricsi del fatto, ed in un medesimo tempo l'amore, che gli fa con bellissima maniera metter la mano al costato di Cristo; ed in esso Cristo, il quale con liberalissima attitudive alza un braccio, ed aprendo la veste, chiarisee il dubbiodell'incredulo discepolo, è tutta quella grazia e divinità, per dir così, ebe può l'arte dar a una figura. E l'avere Andrea ambedue queate figure vestite di bellissimi e bene accomodati panni fa conoscere che egli non meno sapeva questa, arte ehe Donato, Lorenzo, e gli altri ehe erano stati innanzi a lui; oude hen meritò questa opera d'esser in un tabernacolo fatto da Donato collocata, e di essere stata poi sempre tenuta in pregio e grandissima stima. Londe non potendo la fama di Andrea andar più oltre ne più erescere in quella professione, come persona a cui non bastava in una sola cosa essere eccellente, ma desiderara essere il medesimo in altre ancora, mediante lo studio voltò l'animo alla pittura, e coal fece i cartoni d'una battaglia d'ignodi disegnati di peuna molto bene per farli di colore in una facciata. Fece similmente i cartoni d'aleuni quadri di atorie, e dopo li cominciò a metter in opera di colori; ma qual si fosse la cagione, rimasero imperfetti. Sono alcuni disegui di sua mano nel nostro libro, fatti con molta pacienza e grandissimo giodizio, infra i quali sono alcone teste di femmina con bell'aria ed acconciature di eapelli, quali per la sua bellezza Lionardo da Vinci aempre imitò. Sonvi ancora due cavalli con il modo delle mianre e centine da farli di piccioli grandi, che vengano proporzionati e senza erroris e di rilievo di terra cotta e appresso di me una testa di cavallo ritratta dall'antico, che è cosa rara; ed alcuni altri pure la carta n'ha il molto reverendo Don Vincenzio Borghini nel auo libro, del quale si è di aopra ragionato e fra gli altri un disegno di sepoltura da lui fatto in Vinegia per un doge, ed una storia de'Magi che adorano Cristo, ed una testa d'una donna che adorano Cristo, cu una testa d'una donna finissima quanto si prissa, dipinia in carta. Fece anco a Lorenzo de' Medici per la fonte della villa a Careggi un putto di bronzo che strozza un pesce, il quale ha fatto porre, come oggi si vede, il Sig. duea Cosimo alla fonte che e nel cortile del suo palazzo, il qual putto è veramente maraviglioso. Dopo essendosi tiuita di murare la cupola di S. Maria del Fiore, fu risolute dopo solti ragionamenti che si faccase la palla di rathe aveva a esser posta in cima a quell'e-

difizio, secondo l'ordine lasciato da Filippo Bro nelleschis perche datone la cura ad Andrea, egli la fece alta braccia quattro e posandola in su: un bottene, la incatenò di maniera, che poi vi si potè mettere sopra sieuramente la croce; la quale opera finita, fu messa so con grandis ima festa e piacere de' popoli. Ben è vero che bisognò user nel farla ingegno e diligenza, perchè si potesse, come ai fa, entrarvi dentro per di solto, ed anco nell'armarla con buone fortificazioni, acciò i venti non le potessero far nocumento. E perche Andrea mai non si stava, e sempre o di pittura o di scultura lavorava qualche eosa, e qualche volta tramezzava l'un'opera con l'aitra, perche meno, come molti fanno, gli renisse una stessa com a fastidios sebbene non mise in opera I sopraddetti cartoni, dipinse nondimeno alcune cose, e fra l'altre una tavola alle monache di S. Domenico di Firenze nella quale gli parve essersi portato molto bene i onde por presso ne dipinse in S. Salvi un'altra a' frati di Vallombrosa, nella quale è quando S. Gio-vanni battezza Cristoj e in quest'opera aiutandogli Lionardo da Vinci allora giovanetto e suc discepolu, vi colori un angelo di sua mano, il quale era molto meglio che l'altre cose. Il che fu engione, che Andrea si risolvette a non voler toecare più pennelli, poiche Lionardo così glo-Avendo dunque Cosimo de Medici avnto di Boma molte anticaglie, aveva dentro alla porta

vanetto in quell' arte si era portato molto meglio del auo giardino ovvero cortile, che riesce nella via de'Ginori, fatto porre un bellissimo Marsia di marmo bianco impiccato a un tronco per dovere essere scorticato, perche volendo Lorenzo suo nipote, al quale era vennto alle mani un torso con la testa,d'un altro Marsia antichissimo e molto più bello ebe l'altre e di pietra rossa, accompagnario col primo, non poteva ciò fare, essendo imperfettissimo. Onde datolo a fisure ed acconciare ad Andrea, egli fece le gambe, le coser, e le braccia che mancavano a questa ligura di pezzi di marmo rosso tanto bene, che Lorenzo ne rim-se sodilisfattissimo, e la feco porre dirimpetto all'altra dall'altra banda della porta: Il quale torso antico fatto per un Marsia scorticato fu con tanta avvertenza e giudizio lavorato, che alcune vene blanche e sottili che erano nella pletra rossa vennero integliate dal-l'artefice in luogo appunto, che paiono alcuni piccoli nerbiciur che nelle figure naturali, quando sono scorticete, si veggono. Il che doveva far parere quell'opera, quando aveva il suo pri-miero pulimento, cosa vivissima. Volendo intanto i Viniziani oporare la molta virtù di Bartolommeo da Bergamo, mediante il quale avevano avuto molte vittorie, per dare animo agli altri, udita la fama d'Andrea lo condussero Vinegia, dove gli fu dato ordine che faresse di bronzo la statua a cavallo di quel Capitano per porla iu sulla piazza di S. Giovanni e Paulo. Andres dunque fatto il modello del cavallo, avea cominciato ad armarlo per gettarlo di bronzo, quando mediante il favore d'alconi gentiluomini, fu delibarato, che Vellano da Padova faresse la figura ed Andrea il esvallo. La qual essa avendo intesa Andrea, speziato che ebbe al suo modello le gambe e la testa, tutto adegnato se ne tornò senza far motto a Firenze, Ciò udendo la Signoria, gli fece intendere che non fustmai più ardito di tornare in Vinegia, perche gli

sarebbe tagliata la testa: alla qual com scriven-du rispose, che se ne guarderebbe, perché apic-cate che le avevano, non era in loro facoltà rappierare le teste agli unmini, ne una simile alla sua giammai, come arebbe seputo lni fare di quella che egli avea spezzata al ano cavallo, e più bella. Dopo la qual risposta, che non di-spiacque a que Signori, fu fatta ritornare con oppia provvisione a Vinegia, dove racconcio che ebbe il primu modello, lo gettò di bronzo, ma non lo fini già del tutto; perebe-essendosi riscaldato e raffreddato nel gettarlo, si mori in ochi giorni in quella città, lasciando imperfetta non solamente quell'opera, ancorche poco man-casse al rinettarla, che fu messa nel luogo dore era destinata; ma un'altra ancora che faceva in Pistoia, cioè la sepoltura del cardinale For-tegnerra con le tre virtù teologiche ed un Dio Padre sopra; la quale opera fu finita pol da Lorenzetto scultore fiorentino: Aveva Andrea quando mori anni cinquantasci. Dolse la sua marte, Infinitamente agli amici ed a'snoi discepoli, che non furono pochi, e massimamente a Nanni Grosso scultore e persona molto astratta nell'arte e nel vivere. Dicesi, che costui non averebbe lavorato fuor di buttega, e particolarmente ne a monaci ne a frati, se non avesse avuto per ponte l'uscio della volta ovvero cantina, per poter andare a bere a aua posta e senza avere a chiedere licenza. Si raccunta anco di lui, che essendo una volta tornato sano e guarito di non su else sua infermità di S. Maria Nuova, rispondeva agli amici quandu era visitato e dimandato da loro come stava; lo sto male. Tu sei pur guarito, rispondevano essi; ed egli soggiugneva; E però sto io male, perciecche io arei bisogno d'on poco di febbre per potermi intrattenere qui nel-lo spedale agiato e socrito. A costui, renendo a morte pur nello spedale, fa posto innauzi na Grocifisso di legno assai mal fatto e goffo, onde pregò che gli fusse levato dinanzi a partatogliene uno di coan di Ducato, affermando che se non lo levavano si morrebbe disperato; cotanto gli dispiarevano l'opere mal fatte della sua arte. Pu discepolo del medesimo Andrea Piero Perugino e Lionardo da Vinci, de' quali si parlera al suo luogo, e Francesco di Simone Fiorentino, che lavurò in Bologna nella chiesa di S. Domenico una sepoltura di marmo con molte figure piccole, che alla maniera paiono di mano di Andres: la quale fu fatta per M. Alessandro Tar-taglia Imolese duttore sed un'altra in S. Brancazio di Firenze, che ris ponde in sagrestis ed in una cappella di chiesa, per M. Pier Minerbelti cavaliere. Fu suo allieva ancora Agnolo di Polo, che di terra lavorò molto praticamente ed la pieno la città di cose di sua mano, e se avesse voluto attender all'acte de senno, arebbe fatte tose bellissime, Ma più di totti fu smato da Ini Lorenzo di Credi, il quale ricondusse l'ossa di lui da Vinegia e le ripose nella chiesa li Sant Ambruogio nella sepoltura di ser Michele di Cione, dove sopra la lipida sono intagliale que-Ser Michaelis de Cionis, et suorum;

ed appresso: Hie ossa jacent Andreae Verrochii qui obiit

Venetiss modoczanaviii. Si dilettò assai Andrea di formare di gesso da far presa, eioe di quello eke si fa d'una pietra e la quale si cava in quel di Volterra e di

etra cotta al filoco, e poi pesta è con l'ac tiepida impastata, diviene tenera di sorte, che se ne fa quello che altri vuole, e dopo rassoda iosieme ed indurisce in modo, che vi si può dentro gettar figure intere. Andrea dunque und di formare con forme cosi fatte le cose naturali. per poterle con più comodità tenere innanzi e imitarle, cioè mani, piedi, ginocchia, gambe, braccia, e torsi. Dopo ai comineiò al tempo auo a formare le teste di coloro che morivano, con poca spesa; onde si vede in ogni casa di Firenze sopra i camini, nsei, finestre, e cornicioni infiniti di detti ritratti tanto ben fatti e naturali che paiono vivi. E da detto tempo io qua si è segnitato e seguita il detto uso, che a noi c stato di gran comodità per avere i ritratti di molti, ehe si sono posti nelle storie del palazzo del duca Cosimo. E di questo si deve certo avee grandissimo obbligo alla virtà d'Andrea, che fu de primi che cominciasse a metterlo in uso.

Da questo si venne al fare imagini di più erfezione non pure in Fiorenza, ma in tutti i luoghi dove son divotioni e dove concorrono persone a porre voti, e, come si dice, miracoli, per avere aleuna grazia ricevuto. Perciocche dove prima si facevano o piccoli d'argento o in tavolucce solumente ovvero di cera e guffi affatto, si cominciò al tempo d'Andrea a fareli in molta miglior maniera; perché avendo egli stret-ta dimestichezza con Orsino ceraiuolo, il quale in Fiorenza aveva in quell'arte assai bnou gindizio, gl'iocomineiò a mostrare come potesse in quella farsi eccellente. Oude venuta l'occasiona per la morte di Giuliano do' Medici e per lo pericolo di Loreozo suo fratello stato ferito in S. Maria del Fiore, fu nrdinato dagli amici e parenti di Lorenzo che si facesse, rendendo della aua salvezza grazie a Dio, in molti luoghi l'ima-gine di lui. Onde Orsino fra l'altre cuo l'aiuto ed ordine d'Andrea, ne condusse tre di cera grandi quanto il vivo, facendo dentro l'ossatura di tegnaise, come altrove si è detto, ed intessuta di canne spaccate ricoperte poi di panun incerato con bellissime picche e tanto acconciamente, che non si può veder meglio ne cosa pier simile al naturale. Le teste poi, mani, e piedi fece di cera più grossa, ma vote dentro e ritratte dal vivo e dipinte a ulio con quelli urnamenti di capelli ed altre cose, secondo che bisognava, naturali e tanto ben fatti, che rappresentavano non più nomini di cera ma vivis simi, come si può vedere in ciascuna delle dette tre, una delle quali è nella chiesa delle manache di Chiarito in via di S. Gallo dinanzi al Crocifisso che fa miracoli. E questa figura è con quell'abito appunto ebe'aveva Lorenzo, quando ferito mella gola a fusciato si feoc alle finestre di casa aux per esser veduto dal popolo che la era corso per vedere se fusse vivo, come disiderava, o se pur morto, per farne vendetta. La sc-conda figura del medesimo e in lucco, abito civile e proprio de' Fiorentini, e questa è nella chiesa de Servi alla Nauziata sopra la porta minore, la quale è accanto al desco dove si vende le candele, La terza fu mandata a S. Maria degli Angeli d'Ascesi, e posta dinanzi a quella Madonna's nel qual luago medesimo, come gia si è detto, esso Lurenzo de' Medici fece mattonare tutta la strada che cammina da S. Maria alla porta d'Ascesi che va a S. Francesco, e parimente restaurare le fonts che Cosisso ano avolo Siena, ed in altri molti luoghi d'Italia; la quale aveva fatto fare in quel luogo. Ma jornando alle

imagini di cera, sono di mano d'Orsino nella ] detta chiesa de' Servi tutte quelle ebe nal fondo hanno per segno un O grande con un R dentrovi ed una croce sopra, e tutte sono in modo belle, ebe poebi sono stati pri che l'abbiano psragonato. Quest'arte ancorache si sia mantenuta viva insino a' tempi nostri, è nondimeno piuttosto in declinazione che altrimenti, o perche sia mancata la divozione, o per altra cagione che si sia. Ma per tornare al Verrocobio, egli lavoro, oltre alle ense dette, Grocifissi di legno ed alcune cose di terra, nel che era eccellente, come si vide ne' modelli delle storie che fece per l'altare in S. Giovanni, ed in alcuni putti pellissimi, e di una testa di S. Girolann che e tenuta maravigliosa. È anco ili mano del medesimo il putto dell'oriuolo di Mereato nuovo che ha le braccia schiodate in modo che alzandole suona l'ore con un martello che tiene in mano; il elie fu tenuto in que'tempi cosa molto bella e capricciosa. E questo il fine sia della vita d'Andrea Verrocchio scultore eccellentisaimo. Fu ne'tempi d'Andrea Benedetto Buglioni, il quale da una donna, che usci di casa An-drea della Robbia, ebbe il segreto degl'Invetriati di terra, ondafece di quella maniera molte opere in Fiorenza e fuori, e particolarmente nella chiesa de'Servi vicino alla cappella di S. Barbara un Cristo che resuscita con certi angeli, che per eosa di terra cotta invetriata è assai bell' opera. lu S. Brancazio fece in una cappella un Cristo morto; e sopra la porta principale nella chiesa di S. Pier Maggiore il mezzo tondo ebe vi si vede. Dopo Benedetto rimase il segreto a Santi Buglioni, che solo sa oggi lavorare di questa sorte sculture.

# VITA DI ANDREA MANTEGNA

PITTORE MARTOVANO

Quanto possa il premio nella virtù, colui che opera virtuosamente ed è in qualche parte pre-miato lo sa; percioeche non sente ne disagio ne incomodo ne fatica, quando ne aspetta onore e premio, e che è più, ne diviene ogni giorno più chisra e più illustre essa virtà. Bene e vero che non sempre si trova chi la conosca e la pregi e la rimuneri, come fu quella riconosciuta d'Andrea Mantegna, il quale nacque d'umilissima atirpe nel contado di Manton; ed aneora che da fanciullo pascesse gli armenti, fu tanto inalzato dalla sorte e dalla virtù, che méritò d'esser cavalier onorato, come al suo luogo si dirà. Queati essendo già grandicello, fu condotto nella città, dove attese alla pittura sotto Iacopo Squarcione pittore padoano, il quale, secondo che scrive in una sua epistola latina M. Girolamo Campagnuola a M. Leonico Timeo tilosofo greco; nella quale gli da notizia d'alcuni pittori vecchi che servirono quei da Carrara Signori di Padova, il quale Iacopo se lo tirò in cass, e po-co appresso conosciutolo di bello ingegno, se lo fece ligliuolo adottivo. E perche si conosceva lo Squarcione non esser il più valente dipintore del mondo, acciocche Andrea imparasse più oltre che non sapeva egli, lo esercitò atsai in cose di gesso formate da statue antiche, ed in quadri di patture, che in tela si fece venire di diversi luoghi, e particolarmente di Toscana e di Roma. Onde eon questi si fatti ed altri modi imparò assai Audrea nella sua giovanezza. La concorrenza ancora di Marco Zoppo Bolognese, e di

Dario da Trevisi e di Niccolò Pistolo Padoano discepoli del suo adottivo padre e maestro, gli fu di non piccolo aiuto e stimolo all'imparare. Poi dunque che ebbe fatta Andrea, allorn che non aveva più che diciassette anni, la tavola dell'altar maggiore di S. Sofia di Padoa, la quale pare fatta da un vecchio ben pratico e non da un giovanetto, fu allogata allo Squarenne la cappella di S. Cristofano che è nella chicsa de' frati Eremitani di S. Agostino in Padoa, la quale egli diede a fare al detto Niccolò Pizzolo ed Andrea. Niccolò vi sece un Dio l'adre ehe siede in maesta in mezzo ai Dottorl della Chiesa, che furono poi tenule non manco buone pitture che quelle che vi sece Andrea. E nel vero se Niccolò che face puehe cose, ma tutte buone, si fusse dilettato della pittura quanto fece dell'arme, sarebbe stato eccellente, e forse molto più vivuto che non fece; conciofusseche slaudo sempre in sall'armi ed avendo molti inimici, fu un giorno ehe tornava da lavorsre affrontato e morto a tradimento. Non laseio altre opere, che io sappia, Niccolò, se non un altro Dio Padre nells cappella di Urbano Perfetto, Andrea dunque rimaso solo, fece nella detta cappella i quattro Vangelisti che furono tenuti molto belli. Per questa ed altre opere cominciando Andrea a essere in grande aspettazione, ed a sperarsi che dovesse riuscire quello che riusci, tenne modo Iscopo Bellino pittore visisiano padre di Gentile e di Giovanni e concorrente dello Squarcione, ebe esso Andrea tolse per moglie una sua figlipola e sorella di Gentile. La qual cosa sentendo lo Squarcione si sdegno di maniera eon Andrea, che furono poi sempre nimioi e quanto lo Squarcione per l'addietro aveva sempre lodate le cose d'Andrea, altreitanto da indi in poi le biasimò sempre pubblicamente, e sopra tutto biasimu senza rispetto le pitture ebe Andrea aveva fatte nella detta cappella di S. Cristofano, dicendo che non erano cosa buona, perchè aveva nel farle imitato le cose di mar mo antiche, dalle quall non si può imparare la pittura perfettamente, perciocche i sassi banno sempre la durezza con esso loco, e non mai quella teneza dolcezza che harino le carui e le cose naturali che si piegono e fanno diversi movincuti -springpendo che Andrea arebbe fatto molto meglio quelle figure, e sarebbono state più perfette, se avesse fattole di color di marmo, e non di que'tanti colori; perciocobe non avevano quelle pitture somiglianza di vivi, ma di statue antiche di marino n d'altre cose simili. Queste cotali reprensioni punsero l'animo d'Andrea; ma dall'altro canto gli furono di molto giovamento, perché conoscendo che egli diceva in gran parte il vero, si dicde a ritrarro persone vive, e vi fece tanto acquisto, che in una storia che in detta cappella gli restava a farc, mostrò che sapeva non meno cavare il buono delle cose vive e naturali, che ili quelle fatto dall'arte. Ma con tuttu ciò ebbe scupre opinimie Andrea, che le buona statue autiche fussino più perfette e avessino più belle parti che non mostra il naturale; attesoche quelli cocellenti maestri, secondo che e' giudicava e gli pareva vedere in quelle statue, avenuo da molte persone vive cavate tutta la perfezione della natura, la quale di rado in un corpo solo accorza ed accompagna insieme tutta de bellezza; oude è uecessario piglistne ila uno una parte e da un altro un'altra, cd oltre a questo gli pa-

AL.

revano le statue più terminate e più tocche in su'moscoli, vene, nervi, ed altre particelle, le quall il naturale, coprendo con la tenerezza e morbidezza della earne certe crudesze, mostra talvolta meno, se già non fusse un qualche corpo d'un vecchio o di molto estenuato, i quali corpi però sono per altri rispetti dagli artefici foggiti. E si conosce di questa opinione essersi molto compiacinto nell'opere sue, nelle quali si vede in vero la maniera un pochetto taglicate, e che tira talvolta più alla pietra che alla carne viva. Comunque sia in questa ultima storia, la quale piacque infinitamente, ritrasse Andrea lo Squarcione in una figuraccia corpacciuta con una laneia e con una spada la mano. Vi ritrasse similmente Noferi di M. Palla Strozzi Fiorentian, M. Girolamo dalla Valle medico eccellentissimo. M. Bonifazio Fuzimetira dottoe di leggi, Niccotò orefice di papa Innocenzio VIII, e Baldassare da Leccio anoi amiciasimi, i quali totti fece vestiti d'arme bisnche brunite e solendide come le vere sono, e certo con bella mapiera. Vi ritrasse anen M. Bonramino eavaliere e un certo vescovo d'Ungberia nomo seiocco sffatto, il quale andava tutto giorno pee Roma vagabondo, e poi la notte si riduceva a dormire come le bestie per le stalle. Vi ritrasse anco Marsilio Pazzo nella persona del carnelice che taglia la testa a S. lacopo, e similmente se stesso. Insomma questa 'opera gli acquistò pee la bontà sua nome grandissimo. Dipinae aneo, mentre faceva questa cappella, una tavola else fur poata in S. lustina all'altar di S. Luca; e dono lavoro a fresco l'arco ehe e sopra la porta di S. Antonino, dove serisse il nome suo. Fece in Verona una tavola per l'altare di S. Cristofana di S. Antonio; ed al cinto della piasza della Paglia fece alcune figure. In S. Maria in Organo ni frati di Monte Otiveto feco la tavola dell'altar maggiore che è bellissima, e similmente quella di S. Zeno; e fra l'altre cose, standa in Verona, lavorò e mandò in diversi luoghi de'quadri, e n'ebbe uno l'abate della badia di Fiesote suo amico e parente, nel quale e una nostra Donna dal mezzo in su col figliuolo in colto ed alcune teste d'angeli che cantano, fatti con grazia mirabile; il quale quadro è oggi nella libreria di quel inogo, e fu tenuta allora e aempre poi come cosa rara; è perche aveva, mentre dimorò in Manton, fatto gran servitù con Lodovico Gonzaga marchese, quel Signore, che sempre stimò assai e favori la virtu d'Andrea, gli fece dipignere nel castello di Mantoa per la cappella una tavoletta, nella quale sono storie di figure non molto grandi, ma bellissime, Nel medesimo loogo sono molte figure, che scortano al di sotto in au, grandemente lodate, perche sebbene ebbe il modo del panneggiare crudetto e sottile, e la maniera alquanto secca, vi si vede nondimeno ogni cosa fatta con molto artifizio e diligenza. Al medesimo marchese dipinse nel palazzo di S. Sebastiano in Mantos in una sala il trionfo di Cesare, che è la miglior cosa che lavorsse mai. In questa opera si vede con ordine bellissimo situato nel trionfo la bellezza e l'ornamento del carro, colui che vitupera il trionfante, i parenti, i profumi, gl'ineensi, i sacrifizi, i sacerdoti, i tori pel sacrificio coronati, e' prigioni, le prede fatte da' soldati, l'ordinanza delle squadre, i tiofanti, le spoglie, le vittorie, e le città e le rocche in vari carri contraffatte con una infinità di trofej in sull'aste, e varie armi per testa e per indos fire per diversi lavori tento sottilmente e con

so, acconciature, ornamenti, e vasi infiniti e tra la moltitudine degli spettatori nna donna che ba per la mano un putto, al quale essendosi fitto ana spina in an pie, lo mostra egli piangendo alla madre con modo grazioso e molto naturale. Costui, come potrei aver accentiste altrove, ebbe in questa istoria una bella e buona avvertenza, che avendo situato il piano dove posavano le figure più alto che la veduta dell' occhio, fermò i piedi dinanzi in sut primo profilo e linea del pisno, facendo sfuggire gli altri più a dentro di mano in mano, e perder della veduta de'piedi e gambe, quanto riebiedeva la ragione della veduta; e con delle spoglie, vasi, ed altri istrumenti ed ornamenti fece veder sola la parte di sotto e perder quella di sopra, come di ragione di prospettiva si conveniva di fare; e questo medesimo osservò con gran diligenza sucor. Andrea degl'Impiccati nel cenacolo che è nel refettorio di S. Maria Nuova, Onde si vede che in quella età questi valenti uomini anderono sottilmente investigando e con grande studin imitando la vera proprieta delle cose naturali. E per dirlo in una parola, non potrebbe tutta questa opera esser ne più bella ne Isvorata meglio; onde se il morchese amava prima Andrea, l'amò poi sempre ed onorò molto maggiormente. E che è più, egli ne venne in tal fams, che papa Innocenzio VIII udita l'eccellenza di costui nella pittura e l'altre buone qualità di che era maravigliosamente dotato, mandò per lui, acciocche egli, essendo finita di fabbricare la muraglia di Belvedere, siccome faceva fare a molti altri, l'adornasse delle sue pitture, Andato dunque a Roma con molto esser favorito e raccomandato dal marchese, che per maggiormente onorarlo lo fece cavaliere, fu ricevuto amorevolmente da quel pontefiee, e datagli subito a fare una piecola cappella che è in detto luogo; la quale con diligenza e con amore lavorò così minutamente, che e la volta e le mura paiono piuttosto cosa minista che dipintura: e le maggiori figure che vi sieno sono sopra l'altare, le uali egli free in fresco come l'altre, e sono S. Giovanni che battezza Cristo, ed intorno sonn popoli che spogliandosi fanno segna di volersi battezzare. E fra gli altri vi è uno, che volendosi eavare una calza appicesta per il sudore alla gamba, se la cava a rovescio, attraversandola all'altro stinco con tanta forza e disagio, che l'una e l'altro gli appare manifestamente nel viso; la qual cosa espricciosa recò a chi la vide in que' tempi maraviglia. Dicesi ebe il detto paps per le molte occupazioni che aveva non dava cosi spesso danari al Mantegna, come egli arebbe avuto hisogno, e che perciò nel dipignere in quel lavoro alcune virtù di terretta, fra l'altre vi fece la Discrezione. Onde andato un giorno il papa a vedere l'opera, dimando Aodrea che figura fusse quella; a che rispose Andrea: ell'e la Discrezione. Soggiunse il pontefice: se tu vnoi che ella sia bene accompagnata, fulle accanto la Pacienza Intese il dipintore quello che parciò voleva dire il santo Padre, e mai più fece motto. Finita l'opera, il papa con onorevoli premi a moltu favore lo rimandò al duca. Mentra che Andrea stette a lavorare in Roms, oftre la detta cappella, dipinse in un quadretto piccolo una nostra Donna col figliuolo in collo che dorme, e nel campo, che è una montagna, fece dentru a certe grotte alenni scarpellini che cavano pie-

tanta paolenza, ehe non par possibile che eon una sottil punta di pennello si possa far tanto bene: il qual quadro è oggi appresso l'Illustriss. Sig. D. Francesco Medici principe di Fiorenza, il quale lo tiene fra le sue cose esrissime. Nel nostro libro è in un mezzo foglio reale un disegno di mano d'Andrea finito di chiaroscuro, nel quale è una Judit che mette nella tasca d'una soa schiava mora la testa d' Oloferne, fatto d'un chiarescure non più usato, avendo egli lasciato il foglio hianco, che serve per il lume della biacca tanto nettamente, che vi si veggiono i capelli sfilati e l'altre sottigliezze, non meno che se fussero stati con molta diligenza fatti dal pennello. Oode si può in un certo modo chiamar que-sto piuttosto opera colorita che carta disegnata. Si dilettò il medesimo, siccome fece il Pollajuolo, di far stampe di rame, e fra l'altre cose fece I suoi trionfi; e ne fu allora tenuto conto, perehe non ai era veduto meglio, E fra l' ultime cose che fece, fu'una tavola di pittura a S. Maria della Vittoria, chiesa fabhricata con ordine e disegno d'Andrea dal marchese Francesco, per la vittoria avuta in sol finme del Taro, essendo egli generale del campo de' Vineziani contra a' Francesi; nella qual tavols, ehe fu lavorata a tempera e posta all'altar maggiore, è dipinta la nostra Donna col putto a sedere sopra un piedestallo, e da basso sono S. Michelagnolo, S. Anna e Gioscehioo che presentano esso marchese, ritratto di naturale tanto bene che par vivo, alla Madonna che gli porge la mano. La quale come piacque e piace a chiunque la vide, così soddi-sfece di maniera al marchese, che egli liberalisalmamente premiò la virtù e fatica d'Andres, il quale pote, mediante l'essere stato riconosciuto dai principi di tutte le sue opere, tenere insi-no all'ultimo onoratamente il grado di cavaliere. Furono concorrenti d'Andréa Lorenso da Lendinara, il quale fu tenuto in Padova pittore co-cellente, e lavorò anco di terra alcune cose nella chiesa di S. Antonio, ed alcuni altri di non molto valore. Amò egli sempre Dario da Trevisl e Marco Zoppo Bolognese, per essersi allevato con esso loro sotto la disciplina dello Squarcio-ne; il quale Marco fece in Padova ne' trati Minori una loggia che serve loro per espitolo, ed in Pesoro una tavola che è oggi nella chiesa nuova di S. Giovanni Evangelista, e ritrasse in un quadro Gnido Baldo da Montefeltro, quando era capitano de Fiorentini. Fo similmente ami-co del Mantegna Stefano pittor ferrarese, che fece poche cose ma ragionevoll; e di soa mano ai vede in Padoa! ornamento dell' arca di S. Antonio, e la Vergine Maria, che si chiama del Pilastro. Ma per tornare a esso Andrea egli muro in Manton e dipinse per uso suo uno bellissima casa la quale ai godette mentre visse; e finalmente d'anni sessantasei si mori nel 1517, e con esequie onorate su sepolto in S. Andrea, e alla sua sepoltura, sopra la quale egli è ritratto di bronzo, fu posto questo epitaffio: Esse parem hunc noris, si non praeponis, Apelli,

deree Mantinese qui situalicare sides.
Fo Andrea di grantili clotevili cottami in futte le sue azioni, che ara sempre di lui memoria non solo nella sue patria ma io tutto il mondo jonde meritò, esser dall' dirotto celebrato non meno per isusei guattissimi costumi, che per l'eccellessa della pittara, dove nel principio dei zusua canto ammorerandelo fra i poi tiluptri pittari del Tempi suo diore:

Loosen/o, dudres Mantepas, Gian Bellion, Montré coats om miglior mole, onne nellapittors il potesse fare gli scorti delle figure a listoti in su il chie fa certo inversione difficile in toto in su il chie fa certo inversione difficile in to, d'intaglirer in rame le stampe delle figure, to, d'intaglirer in rame le stampe delle figure, che comoditi vayamente impairatione, emeted delle figure in transitation delle figure, to dell'interpreta dell'interpreta delle figure, to consideratione delle delle figure delle figure, to consideratione dell'interpreta delle figure delle solumente il Baccariria, in http://discher. volumente il

# VITA DI FILIPPO LIPPI

PITTORE FIGRESTING

Fu in questi medesimi tempi in Firenze pittore di bellissimo Ingegno e di vagirissima intore di Dellissimo ingegno e di vaginssima in-venzione l'ilippo figliuolo di fra l'ilippo del Carmine, il quale seguitando nella pittura le vo-stigle del padre morto, fu senuto ed amma-stra-to, essendo ancor glovanetto, da Sandro Botti-cello, non ostante che il padre, venendo a morte, lo raccomandanse a fra Diamante suo amicissimo e quasi fratello. Fu dunque di tanto ingegno Filippo e di fi copiosa invenzione nella pittura e tanto hizzarro e nuovo ne' suoi orna-menti, ebe fu il primo il quale ai moderni mostrasse il naovo modo di variare gli abiti, e che abbellisse ornatamente con veste antiche succinte le ane figure. Fu primo ancora a dar Ince alle grottesche che somigliano l'antiche, e le mise in opera di terretta e colorite in fregi con più disegno e grazia, che gl' innanzi a lui fatto non avevano. Onde fu maravigliosa cosa a vedere gli strani capricci che egli espresse nella pittura. E che è più, non lavorò mai opera alcuna nella quale delle cose antiche di Roma con grau studio non si servisse in vasi, calzari, trofei, ban-diere, cimicri, ornamenti di tempi, abbigliamenti di portature da capo, strace fogge da dossa, armatore, scimitarre, spade, toghe, manti ed altre tante cose diverse e belle, che grandissimo e sempiterno obbligo se gli debbe, per avere egli in questa parte accrescinto bellezza e ornamenti all'arte. Costui nella sna prima gioventù diede fine alla cappella de Brancaeri nel Carmine in Piorenza, cominciata da Masolino e non del tutto finita da Masaccio per estersi morto. Filippo dunque le diede di son mano l'ultima per-fezione, e vi fecc il resto d'una storia che mancava, dove S. Piero e Paolo risuscitano il nipote dell'imperatore; nella figura del qual fan-ciullo ignudo ritrasse Francesco Granacci pittore allera giovanetto; e similmente M. Tommaso Soilerini eavaliere, Piero Guiociardioi padre di M. Franceseo che ha scritto le atorie Piero del Pugliese, e Luigi Pulci poeta: parimente Antonio Pallajuglo e se stesso così giovane come era, il che non fece altrimenti nel resto della sna vita, onde non si è potuto avere il ritratto di lui d'età migliore; e nella storia che segue ritrasse Sandro Bottieello suo marstro e molti altri amiei e grand' uomini, e infra gli alti il Raggio sensale, persona d'ingegno e spiritosa molto, quello che in una cooca con-dusse di rilievo tutto l'Inferno di Dante con tutti i cerchi e partimenti delle bolgie e del pozzo, misurat e appunto tutte le figure e minuzie, che da quel gran poeta furono ingegnosiasi-

mamente immaginate e descritte, che fu tenuta

in questi tempi cosa maravigliosa, Dipiuse pai a tempera nella cappella di Francesco del Pugliese alle Campora, luogo de'monaci di Badia fnor di Firenze, in una tavola una S. Bernardo al quale apparisce la nostra Donna con alenni angeli, mentre egli in un bosco scrive; la qual pittura in alcune cose è tenuta mirabile, come n sassi, libri, erbe, e simili cose che dentro vi fece. Oltreché vi ritrasse esso Francesco di naturale tanto bene, che non pare che gli manchi se non la parola. Questa tavola fu levata di quel luogo per l'assedio, e posta per conservarla nella sagrestia della badia di Fiorenza. In S. Spirito della medesima città lavorò in una tavola la nostra Donna, S. Martino S. Niccolò, e S. Caterina per Tanai de' Nerli, Ed in S. Brancazio alla cappella de' Rucellai una Tavola, ed in S. Baffaello un Crocifisso e due fignre in campo d'oro. In S. Francesco fuor della porta a S. Miniato dinauzi alla asgrestia fece un Dio Padre enn molti fanciulli; ed al Paleo, luogo de' frati del Zoccolo fuor di Prato, lavorò una tavola; e nella terra fece nell'udienza de' priori in una tavoletta molto lodata la nostra Danna, S. Stefano, e S. Gio. Battiata. In sul canto al Mercatale por di Prato dirimpetto alle monache di S. Margherita vicino a certe sue case, fece in un tabernacolo a fresco una bellissima nostra Donna con un coro di serafini in campo di splendore; ed in quest'opera, fra l'altre cose, dimostro arte e bella avvertenza in un serpente che è sotto a S. Margherita tanto atrano ed orribile, che fa conoscere dove abbia il veleno, il fuoco, e la morte ce il resto di tutta l'opera è colorito con tanta freschezza e vivacità, che merita perciò essere lodato infinitamente, la Lucca lavorò parimente alcune cose, e particolarmente nalla chiesa di S. Ponzisno de'frati di Monte Oliveto una tavola in una cappella, nrl mezzo della quale in una nicchia è un S. Antonio bellissimo di rilievo di marmo d'Andrea Sansovino scultore eccellentissimo. Essendo Filippo ricerco d'andarein Ungheria al re Mattia, non volle andarvi, ma in quel cambio lavorò in Firenze per quel re due tavole molto belle che gli furono mandate, in una delle quali ritrasse quel re, secondo che gli mostrarono le medaglie, Mandò anco certi lavori a Genoa, e fece a Bologna in S. Domenico allato alla cappella dell'alter maggiore a man sinistra in una tavola un S. Baatiano, che fu cosa degna di molta lode. A Tanai de'Necli fece un'altra tavola di S. Salvadore fuor di Fiorenza, e a Piero del Pugliese amico ano lavorò nua atoria di figure piccole condotte con tanta arte e diligenza, che volendone un altro cittadino una simile, glie la dinegò, dicendo esser impossibile farla. Dopo queste ope-re fece, pregato da Lorenzo vecchio da Medici. per Olivieri Caraffa, cardinala napolitano amico suo, nna grandissima opera in Roma, là dove andando per ciò fare, passò come volle esso Lorenzo, da Spoleto, per dar ordine di far fare a Filippo sno padre una sepoltura di marmo a apese di Lorenzo, poiche non aveva potuto dagli Spoletini ottenere il corpo di quelloper condurlo a Firenze : e così disegnò Filippo la detta sepoltura con bel garbo, e Lorenzo in an quel disegno la fece farc, come in altro luogo s' à detto, sontuosa e bella. Condottosi poi Filippo a Roma fece al detto cardinale Caraffa nella VOL. 11

no, ed aleune poesie molto belle, che tutte fu-rono da lui, il quale ebbe in questo sempre proprisia la natura, ingegnosamente trovate. Vi si vede dunque, dove la Fede ha fatto prigione l'Infedeltà, tutti gli eretici ed infedeli. Similmente come aotto la Speranza è la Disperazione, con vi sono multe altre virtù che quel vizio, che è loro contrario, hanno soggiogato. In una disputa e S. Tommaso in cattedra, che difende la chiesa ila nna scuola d'eretiri, ed ha sotto come visti Sabellio, Ario, Averroe, e altri tutti con graziosi abiti in dosso, della quale storia ne abbiamo di propria mano di Filippo nel nostro libro de' disegni il proprio, con alcuni altri del medesimo, fatti con tanta pratica che non si può migliorare. Evvi aneo quando orando S. Tommaso, gli dice il Crocifisos Pens seripsisti. da me, Thoma; ed un compagno di lui, che udendo quel Crocifisso cosi parlare, sta atupefatto e quasi fuor di se. Nella tavola è la Vergine annunziata da Gabriello, e nella faccia l'Assozione di quella in ciclo e i dodici Apostoli intorno al sepolero; quale opera tatta fu ed è tenuta molto eccellente, e per lavoro in fresco fatta perfettamente. Vi è ritratto di naturale il detto Olivieri Caraffa cardinale a vescovo d'Ostia, il quale fu in questa cappella sotterrato l'anno 1511, e dopo condotto a Napoli nel Piscopio.

Bitornato Filippo in Fiorenza, prese a fare con suo comodo, e la cominciò, la capella di. Filippo Strozzi vecchio in S. Maria Novella; mafatto il ciclo, gli bisognò tornare a Roma, dovefece per il detto cardinale una sepoltura di stnechi; e di graso in uno apartimento della detta chiesa una cappellina allato a quella, ed altre figure, delle quali l'affaellino del Garbo ano discepolo na lavorò alcune. Fu stimata la soprade; detta cappella da maestro Lanaigalo Padoano e da Antonio detto Antoniasso Romano, pittora amendue de'migliori che fussero allora in Roma, dne mila duenti d'oro senzo le apese degli azzurri e de'garzonia la quale somma riscossache elibe Filippo se ne tornò a Fiorenza, dove fini la datta cappella degli Strozzi, la quale futanto bene condotta e con tanta arte e disegno. ch'ella fa maravigliare chinnque la vede per la novità e varietà delle biazarrie che vi sono: uomini armati, tempi, vasi, cimieri, armadure, trofei, aste, bandiere, abiti, calzari, acconciature di capo, veste sacerdotali, e altre cose con tanto bel modo condotte, che merita grandissima commendazione. Ed in questa opera, dova è la resurrezione di Deusiana per S. Gio. Evangelista, si vede mirahilmente espressa la maraviglia che si fanno i circostanti nel vedere un uomo rendere la vita a noa defunta con un semplice segno di croce, e più che tutti gli altri si maraviglia un sacerdote ovvero filosofo che sia, che ba un vaso in mano, vestito all'antica. Parimente in questa medesima atoria fra molte donne diversamente abbigliate si vede un putto, else impaurito d'un cagnolino spagnuolo pezzato di rosso che l'ha preso eo'denti per una faseia, ricorre intorno alla modre, ed occultandosi fra i panni di quella, pare che non meno tema d'esser morso dal cane, che sia la madre spaventata e piena d'un certo orrore per la resurrezione di Drusiana. Appresso cio, dove esso S. Giovanni bolle nell'olio, si veda la collera del chicas della Minerva una cappella, nella quale gindice cha comanda che il fuoco si faccia mag-dipinae storie della vita di S. Tommaso d'Aqui-

234 chi soffia, e tutte le figure sono fatte con belle e diverse attitudini, Nell'altra faccia è S. Filippo nel tempio di Marte, che fa uscire di sotto l'altare il serpente che uccide col puzzo il figliuolo del re; e dove in certe scale finge il pittore la buca per la quale nuci di sotto l'altare il serpente, vi dipinse la rottura d'uno scaglione tanto bene, che volendo noa sera uno de'garzoni di Pilippo riporre non so che cosa, acciò non finse veduta da uno che picchiava per en-trare, corse alla bnea così in fretta per appiattarvela dentro, e ne rimase ingannato. Dimostrò anco tanta arte Filippo nel serpente, che il ve-leno, il fatore, ed il fuoco pare pinttosto naturale che dipioto, È anco molto lodata la invenzione della storia nell'essere quel santo crocifisso, perché egli s'imaginò, per quanto si conoare, che egli in terra fusse disteso in sulla croce, e poi così tutto insieme alzato e tirato in alto per via di canapi e funi e di punteili; le quali funi e canapi sono avvolte a certe anticaglie rotte, e pezzi di pilastri e imbasamenti, e tirate da alcuni mioistri. Dail'altro lato regge il peso della detta eroce e del santo che vi è sopra nudo, da una banda uno coo una seala con la quale l'ha inforcata, e dall'altra un altro con un puntello sostenendola insino a che duo altri, fatto lieva a pie del erppo e prdak d'essa croce, va bilicando il peso per metterla pella buca fatta in terra dove aveva da stare ritta, che più non è possibile ne per inveuzione ne per disegno ne per qual si voglia altra industria o artifisio far meglio. Sonovi oltre eiò molte grottesche e altre cose lavorate di chiaroscuro simili al marmo e fatte stranamente con invenzione e disegna hellissimo. Pece aoco ai frati Scopetini a S. Donato foor di Fiorenza, detto Scopeto, al presente ruvinato, in una tavola i Magi che offeriscono a Cristo, finita con molta diligenza; e vi ritrasse in figura d'uno astrologo che ha in mano un quadrante Pier Francesco vecchio del Medica figliuolo di Lorenzo di Bicci, e similmente Giovanni padre del Sig. Giovanni de' Medici, e un altro Pier Francesco di esso Signor Giovanni fratello, ed altri segnalati personaggi. Sono in quest'opera Mori, Indiani, abiti stranamente acconei, ad nna capanna bizzarrissima. Al Poggio a Caiano cominciò per Lorenzo de' Medici un sacrifizio a fresco in una loggia, che rimsse imperfetto. E per le monsche di S. Ieronimo sopra la casta a S. Giorgio in Firenze cominciò la tavola dell'altare maggiore, che dopo la morte sua fu da Alonso Berughetta pagnuolo tirata assai bene innanzi; ma poi finita del tutto, essendo egli andato in Ispagna da altri pittori. Fece nel palazzo della Signoria la tavola della sala dove stavano gii Otto di pratica, ed il disegno d'un'altra tavola grande con l'oroamento per la sala del consiglio, il quale diseuno, morendosi, non cominció altramente amettere in opera, sebbeoe fu intagliato l'ornamento, il quale è oggi presso maestro Baccio Baldini Piorentino fisico eccellentissimo ed amatore di tutte le virté. Fece per la chiesa della badia di Firenze un S. Girolamo bellissimo. Comineiò ai frati della Nunziata per l'altar mag-giore no deposto di croce, e fini le figure dal mezzo in su solameote, perchè sopraggiunto da febbre crudelissima e da quella strettezza di gola che rolgarmente si chiama esprimanzia, in po-chi giorni si mori di quarantacinque anni. Unde essendo sempre stato cortese, affabile, e geotile,

fu pianto da tutti coloro che l'avevano conosciuto; e particolarmente dalla gioventù di questa sua nobile città, che nelle feste pubbliche, mascherate, e altri spettacoli si scrvi sempre con molta soddisfazione dell'ingegno ed invenzione di Filippo, che in così fatte cose non ha avuto pari. Anzi fu tale in tutte le sue azioni, cho ricoperse la macchia (qualunque ella si aia) lasciatagli dal padre, la ricopri, dico, non pure con l'eccellenza della sua arte, nella quale non fu ne' suoi tempi inferiore a nessuno, ma con vivere modesto e civile, e sopra tutto con l'esser cortese ed amorevole; la qual virtù quanto abbia forza e potere in conciliarsi gli auimi universalmente di tutte le persone, coloro il sanno solamente che l'hanno provato. Ebbe Filippo dai figlinoli suoi sepoltura in S. Michele Bisdomini a di 13 d'Aprile 1505. E mentre si portava a seppellire si serrarono tutte le botterhe nella via de' Servi, come nell'esequie de' principali nomini si suol fare alcuna volta. Furono discepoli di Filippo, ma non lo pareggiarono a gran pezzo, Raffacllino del Garbo ebe fece, come si dirà al luogo suo, molte cose, sebbene non confermò l'opinione e speranza che di lui si ebbe vivendo Filippo ed essendo esso Raffaellino an-cor giovacetto. E però non sempre sono i frutti simili ai fiori che si veggiono nella primavera, Non riusci anco molto valente Niccolo Zoccolo, o come altri lo chiamsrono, Niccolò Cartoni, il quale fu similmente discepolo di Filippo, e free in Aresso la facciata che è sopra l'altare di S. Gio. Decollato, ed in S. Agnesa una tavolina assai ben lavorata, e nella badia di S. Fiora sopra un lavamani in una tavola un Cristo che chiede bere alla Samaritana, o molte altre opere, che per essere state ordinarie non ai raccontano.

# VITA DI BERNARDINO PINTURICCINO

WITTHER PERFORM

Sicrome sono molti aiutati dalla fortuna senza essere di molta virtà dotati, così per lo contrario sono infiniti quei virtuosi che da contraria e nemica fortuna sono perseguitati. Unde si conoice apertamente che ell'ha per figliuoli coloro, che senza l'aiuto d'alcuna virtù depeodono da leig poiebé le piace che stal suo favore sieno aleupi innalzati, che per via di meriti non sarebbono mai conosciutis il che si vide nel Pinturicchio da Perugia, il quale, ancorche facesse molti lavori e fusse siutato da diversi, ebbe nondimeno molto maggior nome che le sue opere non meritarono; tuttavia egli fu persona che ne lavori grandi ebbe molta pratica, e ehe tenne di continuo molti lavoranti nello sue opere, Avendo dunque costui nella sua prima giovanezza lavorato molte cose con Pietro da Perugin suo maestro, tirando il terzo di tutto il guadagoo che si faceva, fu da Francesco Piccol cardinale chiamato a Siena a dipignere la libreria stata fatta da papa Pio 11 nel duomo di quella città. Ma è ben vero che gli schizzi e i cartoni di tutte le storie che egli vi fece furono di mono di Raffaello da Urbino allora giovinetto, il quale erastato suo compagno e condiscepolo appresso al detto Pietro, la maniera del quale aveva benissimo appresa il detto Baffaello; e di questi cartoni se ne vede ancor oggi nno in Siena, ed alcuni schizzi ne sono di man di Raffaello nel postro libro, Le storie dunque di que-

sto lavoro, nel quale fa aiutato Platurischio da molti garzoni e lavoranti tutti della scuola di Pietro, furono divise in dieci quadri. Nel primo è dipinto quando detto papa Pio Il nacque di Silvio Piccolomini e di Vittoria, a fu chiamato Ecea l'anno 1405 in Valdorcia nel castello di Corsignano, che oggi si chiama Piensa dal nome suo, per essere stata poi da lui edificata e fatta città. Ed in questo quadro sono ritratti di naturale il detto Silvio e Vittoria. Nel medesimo à quando eoa Domenico cardinale di Capraoica passa l'Alpe piena di ghiacci e di neve per andare al concilio in Basilea. Nel secondo è quando il concilio manda esso Enca in molte legasioni, cioè in Argentina tre volte, a Trento, a Costanza, a Francofordia, ed in Savoia, Nel terzo è quando il medesimo Enea è mandato oratore da Felice antipapa a Federigo III imperatore, appresso al quale fu di tanto merito la destreaza dell' ingegno, l'eloquenza e la grazia d'Eaca, che da esso l'ederigo fu coronato (come poeta) di lauro, fatto protonotario, ricevuto fra gli amici suoi, e fatto primo segretario. Nel quaro à quando fu mandato da esso Federign ad Eugenio IV, dal quale fu fatto rescoro di Trieste e poi arcivescovo di Siena sus patria. Nella quinta storia à quando il medesimu imperatore volendo venire in Italia a pigliare la corona dell'imperio, manda Enea a Telamone porto de'Sanesi a rincontrare Leonora sua moglie che veniva di Portogallo. Nella sesta v'ha Enea maadato dal detto imperatore a Calisto IV per indurio a far guerra ai Turchi; ed in questa parte si vede che il detto pontefice, essendo travagliata Siena dal coate di Pitigliano e da altri per colpa del re Alfonso di Napoli, lo manda a truttare la pace ; la quale ottenuta, si disegna la guerra contra gli Orientali; ed egli tornato a Roma, è dal detto pontefice fatto cardinale. Nella settima, morto Galisto, si veile Enea esser ereato sommo poatefice e chiamato Pio II. Nell'ottava va il papa a Mantova al concilio per la spedisione contra i Turchi, dove Lodovico marenese lo ricere con apparato apleadidissimo e magnificenza incredibile. Nella nona il medesimo mette nel estalugu de'sants e, come si dice, canoniaza Caterina Nanese monaca e santa donna dell'ordine de' frata Predicatori, Nella decisua ed ultima preparando papa Pio un'armata grossissims con l'aiuto e favore di tutti i principi cristiani contra i Turchi, si muore in Ancona, ed un romito dell'eremo di Camaldoli, aunto nomo, vede l'annua d'esso pontefice in quel punto stesso ehe muore, come aaco si legge, esser da angeli portata in cielo. Dopo si vede nella medesima storia il corpo del medesimo esser da Ancona portato a Roma con onore-vole compagnia d'infiniti signori e prelati, che piangono la morte di tanto uomo e di si raro e santo pontefice; la quale opera è tutta piena di ritratti di naturale, che di tutti sarebbe lunga atoria i aomi raccontare, ed è tutta colorita di fini a vivacusimi colori e fatta con vari ornamenti d'oro, e molto hen considerati spartimenti nel cielo; e sotto ciascuna storia a uno epitaffio latino che narra quello che in essa si contenga. In questa libreria fu condotto dal detto Francesco Piccolomini cardioale e suo nipote, e messe in mezzo della stanza le tre Grazie che vi sono di marmo antiche e bellissime, le quali furoao in que'tempi le prime anticaglie che fussono tenute in pregio. Non essendo

anco a faica fiaita questa libreria, nella quale sono tutti i libri che luschi il detto Pio II, fo cerato papa il detto Francesco cardinale nipote del detto pontelico Fio II, che per memoria del tio volle essere chiamato Pio III. Il medesimu sopra la porta della detta libreria, che risponde in duomo, grande, dice, quanto tiene tutta la facciata, la corossisone di detto papa Pio III con molti ritratti di naturale, e sotto via l'eggono queste parofei

Pius III Senensis, Pii II nepas MDIII Septembris XXI apertis electus suffragiis, octavo Octobris coronatus est.

Avendo il Pinturicchio lavorato in Roma al tempo di papa Sisto, quando stava con Pietru Perugino, aveva fatto servitù con Domenico della Rovere cardinale di S. Clemente, onde avendo il detto cardinale fatto in Borgo vecchio un molto bel palazzo, volle else totto lo dipignesse esso Pinturicchio, e che facesse nella facciata l'arme di Papa Sisto tenuta da dor putti. Fece il medesino nel palazzo di S. Apostolo alcune cose per Sciarra Colonna. E non molto dopo, cioc l'anno 1484, Innocenzo VIII Genovese gli fece dipignere aleune sole e logge nel palazzo di Belvedere, dove fra l'altre cose, siccome volla esso papa, dipinse una loggia tutto di pacsi, e vi ritrasse Romo, Milano, Genova, Fiorenza, Vinesia e Napoli alla maniera de Fiammiaghi, che come cosa insino allora non più usata, piaegnero assai e nel medesimo luogo dipinse una nustra Donna a fresco all'entrata della porta principale, In S. Pietro alla cappella dov'à la lancia cha passù il costato a Gesii Cristo, dipinse in una tavola a tempera per il detto Innocenso VIII la nostra Donna maggior che il vivo. E nella chiesa di S. Maria del Popolo dipi due cappelle, una per il detto Domenico della Rorere cardinala di S. Clemente, nella quale fu poi sepolto, a l'altra a Innecensio Cibo cardinale, nella quale anch'egli fu poi sotterrato; ed in cisseuna di dette cappelle ritrasse i detti Cardinali che le fecero fare. E nel palazzo del papa dipinse alcune stanze che rispondono sopra il cortile di S. Pirtro, alle quali sonu state pochi anni sono da papa Pio IV rienovati i palchi e le pitture. Nel medesimo palazzo gli fece dipignere Alessandro VI totte le stanze dove abitava, e tutta la torre Borgia, nella quale feca istorie dell'arti liberali in una stanza, e lavorò tatte le volte di stucchi a d'oro. Ma perché non avevano il modo di fare gli stucchi in quella maniera ehe si fanno oggi, sono i detti ornamenti per la maggior parte guasti. In detto palaszo ritrasse sopra la porta d' nna camera la Sig. Ginlis Farnesc nel volto d' nna nostra Donna, e nel medesimo quadro la testa d'esso papa Alessandro che l'adora. Usò molto Bernardino di fare alle sue pitture ornamenti di rilievo messi d'oro per soddisfare alle persone che poco di quell'arte intendevano, acciò avessono mag-gior lustro e vedata, il cha è cosa goffissima nella pittara. Avendo dunque fatto in dette stanze una storia di S. Caterina, fignrò gli archi di Roma di rilievo e le figure dipinte, di modo che essendo lunanzi le figure e dentro i casamenti, vengano più innanzi le cose che diminniscono, che quelle che secondo l'occhio crescono: eresia grandissima nella nostra arte. In Castello S. Angelo dipinse infinite stanze a grottesche, ma nel torrione da basso nel grardino

fece istorie di papa Messandro, a vi ritrasse leabella regina cattulica, Niccolò Orsino conte di Pitigliano, Gianiacomo Triulzi con molti altri parenti ed amici di detto papa, el in partico-lare Cesare Borgia, il fratelin e le sorelle, e molti virtuosi di que'tempi. A Monte Oliveto di Napoli alla cappella di Paolo Tolosa è di mano del Pinturicchio una tavola d'un'Assunta. Fece costni infinite altre opere per tutta l'Italia, che per non essere molto eccellenti, ma di pratica, le porrò in silenzio. Usava dire il Pintaricchio, che il maggior rilievo che possa dare un pittore alle figure, era l'avere da se senza saperne grado ai principi o ad altri. Lavorò anco in Perugia, ma poche cose. In Araceli dipinse la cappella di S. Bernardino, e in S. Maria del Popofece nella volta della cappella maggiore i quat-tro Dottori della Chiesa. Essendo poi all'età di cinquantanove anni pervenuto, gli fu dato a fare in S. Francesco di Siena iu una tavola una Natività di nostra Donna, alla quale avendo messo mano, gli consegnarono i frati una camera per suo abitare, e gliela diedero, siecome volle, vaena e apedita del tutto, saivo che un cassonaecio grande ed antico, e perebe pareva loro troppo sconcio a tramutarlo. Ma Pinturicchio, come atrano e fantastico nomo che egli era, ne fece tanto rumore c tante volte, che i frati finalmente ai misero per disperati a levarlo via; e fu tanta la loro ventura, che nel cavarlo fuori ai ruppe un'asse, nella quale erano cinquecento ducati d'oro di camera, della quale cosa prese Pinturiechio tanto dispiacere e tanto ebbe a male il bene di que' poveri frati, che più non si potrebbe pensare; e se n'accorò di maniera, non mai pensando ad altro, che di quello si mori. Furono le sue pitture circa l'anno 1513. Fu suo compagno ed amico, sebbene era più vecchio di lui, Benedetto Buonfiglio pittore perugino, il quale molte cose lavorò in Roma nel palazzo del papa con altri maestri. Ed in Peru-gia suo patria fece nella cappella della Signoria istorie della vita di S. Ercolano vescovo e protettore di quella città, e nella medesima alcuni miracoli fatti da S. Lodovico. In S. Bomenico dininse in una tavola a tempera la storia de' Magi, ed in un'altra molti santi. Nella chiesa di S. Bernardino dipinse un Cristo in aris con esso S. Bernardino, ed un popolo da basso. Insomma fu costui assai stimato nella sua patria, innanzi che venisse in cognizione Pietro Perugino. Pa similmente amico Pinturicchio e lavorò assai cose con esso lui Gerino Pistolese, che fu tenuto diligente coloritore ed assai imitatore della maniera di Pietro Perugino, con il quale lavorò insin presso alla morte. Costui fece in Pistoia sua patria poche cose. Al Borgo S. Sepolero fece in una tavola a olio nella compagnia del Buon Gesit una Circoncisione che è ragionevale. Nella pieve del medesimo luogo dipinse uns cappella in fresco, ed in sul Tevere per la strada che va ad Anghiari fece un'altra esppella pur a fresco per la comunita; ed in quel medesimo luogo in S. Lorenzo, badia de' monaci di Camaldoli', feee uu' altra cappella, mediante le quali opere fece così lunga stanza al Borgo, che quasi se l'elesse per patria. Fu costui persona mesebina nelle cose dell'arte: durava grandissima fatica nel lavorare, e pepaya tauto a conducre un'opera, che era uno siento. व दिश्व क्या

Fu ne'medesimi tempi eccellente pittore nella eitta di Fuligno Niccolo Alunno; perche non si costumando molto di colorire a olio innanzi a Pietro Perugino, molti farono tenuti valenti nomini, che poi non rinscirono. Niccolò dunque soddisfece assai nell'opere sue, perelie sebbene non lavorò se non a tempera, perche faceva alle sue figure teste ritratte dal naturale e che parevano vive, piacque assai la sua maniera. In S. Agostino di Fuligno è di sua mano in una tavola una Natività di Cristo, ed una predella di figure piccole. In Ascesi fece un gonfalone che si porta a processione, nel duomo la tavola dell'altar maggioro, ed in S. Francesco un'altra tavola. Ma la miglior pittura che mai lavorasse Niceolò, fu una cappella nel duomo, dove fra l'altre cose vi è nna Pietà e due angeli che tenendo due torce piangono tanto vivamente, che io giudien che ogni altro pittore quanto si voglia cecellente arebbe potuto far poco meglio. A S. Maria degli Angeli lu detto luogo dipinse la facciata e molte altre opere, delle quali non accade far menzione, hastando aver tocche le migliori. E questo sia il fine della vita di Pinturicchio, il quale, fra l'altre cose, soddisfece assal a molti principi e signori perche dava presto l'opere finite, siecome desiderano, sebbene per avventura maneo huone, che chi le fa adagio e consideratamente.

### VITA DI FRANCESCO FRANCIA

OCCUPICE E PITTORE ROLDUNESE

Francesco Francia, il quale nacque in Bologna l'auno 1450 di persone artigiane, ma assai costumate e da bene, fu posto nella sua prima faneiullezza all'orefice; nel quale esercizio adoperandosi con ingeguo e spirito, si fece erescen-do di persona e d'aspetto tanto ben proporzionato, e nella conversazione e nel parlare tanto dolce e piacevole, che chbe forza di tenere allegro e seoza penaieri col auo ragionamento qualunque fusse più malineonico; per lo ehe fu non solamente amato da tutti eoloro che di lui ebhonu cognizione, ma aneora da molti principi italiani ed altri signori. Attendendo dunque, mentre stava all'orefice, al disegno, in quello tanto si compiacque, che svegliando l'ingegno a maggiori cose, fece in quello grandissimo profitto, come per molte cose lavorate d'argento in Bologna sua patris si può vedere, e particolarmente in alcuni lavori di niello eccellentissimi; nella qual maniera di fare mire molte volte nello apazio di due dita d'attezza e poco più lungo venta figorine proporzionalissime e belle. Lavorò di amalto ancora molte cose d'argento che andarono male nella rovina e cacciata de' Bentivogli. E per dirlo in una parola, lavorò egli qualunque cosa poò far quell'arte, meglio che altri facesse giammai. Ma quello di che egli si dilettò soprammodo e in che fu eccellente, fu il far coni per medaglie, nel che fu ne' tempi suoi singularissimo, come si può veilere in alcune che ne fece, dov'e naturalissima la testa di papa Ginlio II, che stettono a paragone di uelle di Caradosso. Oltra che fece le medaglie del Sig. Giovanni Bentirogli, che par vivo, e d'infiniti principi, i quali nel passaggio di Bologna si fermavano, ed egli faceva le medaglie ritratte în cera, e poi finite le madri de coni le mandava loro: di che oltra la immortalità della fama, trasse aucors presenti grandissimi.

Tenna continuamente, mentre ch'ei visse, la g secca di Bologna, e fece le stampe di tutti i coni per quella nel tempo else i Bentivogli reggevano, e poi elle se n'anilarono ancora, mentre che visse papa Giulio; come ne rendono chiarezza le monete che il Papa gittò nella entrata sua, dove era da una banda la sua testa naturale e dall' altra queste lettere: Rononia per Julium a granno liberata. E fu talmente tenute eccellente in questo mestirro, che durò a far le stampe delle monete tino al tempo di papa Leene. E tanto sono in pregio le impronte de coni snoi, che chi ne ha le stima tanto, che per danari non se ne può avere. Avvenne che il Franeis desiderme di maggior gloria, avendo conosciuto Andrea Mantegua e molti altri pitteri che avevano cavato della loro arte e facultà ed onnri, deliberò provare se la pittura gli riuscisse nel colorito, avendo egli si fatto disegno, che e' poteva comparire largamente con quelli. Oude dato ordine a farne prova, sece alcuni ritratti ed altre cose piccole, tenenilo ia casa molti mesi persone del mesticro che gl'insegnassino i modi e l'ordine del colorire, di maniera ebe egli obe aveva giudizio melto buono, vife' la pratira preatamento, e la prima opera che egli facesse, fu una tavola uon molto grande a M. Bartolommeo Felicini, che la posc nella Misericordia, chiesa fuer di Bologna, uella qual tavola è una nostra Donna a seder supra una sedis con molte altre figure e con il detto M Bartolammeo ritratto di naturale, ed è lavorata a olio con grandissima diligenzas la qual npera da lui fatta l'anne 1490 piacque talmente in Bologna, che M. Giovanni Brntivogli desideroso di onorar con l'opere di questo nuove pittore la cappella saa in S. lacopo di quella città, gli fece fare in una tavola una nostra Donna in aria e due figure per lato con due angioli da basso ebe anonano; la qual opera su tanto ben condotta dal Francia, che meritò da M. Gievanni, oltra le lodi, un presente oneratissimo. Laonde ineitato da questa opera monsignore de'Bentivogli gli fece fare una tavola per l'altar maggiore della Misericordia, che fu molto lodata, dentrovi la natività di Cristo dove oltre al disegno che non è se nna bello, l'invenzione e il colorite non sono se non ledevoli. Ed in questa opera fece monaignore ritratto di naturale molto simile, per quanto dice chi lo conobbe, ed in quelle abito stesso che egli vestito da pellegrino tornò di Lerusalemme. Fece similmente in nua tavela nella chiesa della Nunzista fuor della porta di S. Mammale quaado la nostra Donna è annonziata dall'angelo, insieme con due figure per lato, tenuta cosa molto ben lavorata. Mentre dunque per l'opere del Francia era cresciuta la fama sua, deliberò egli, siecome il lavorare a olio gli avova dato fama ed utile, così di vedere se il medesime gli riusciva nel lavoro in fresco. Aveva fatto M. Gievanni Bantivogli dipignere il ano palazzo a diversi maestri e terraresi e di Belogna ed alcuni altri modancal; ma vednte le prove del Francia a fresco, deliberò che egli vi facesse una storia in nna facciata d'una camera deve egli abitava per sue uso, nella quale fece il Francia il campo di Oloferne armato in diverse guardie a piedi ed a cavalle che guardavane i padiglioni i e mentre che erane attenti ad altro si vedrva il sonnolento Otoferne preso da una femmina succinta in abito vedovile, la quale con la sinistra teneva i capelli audati per

Il calore del vino e del sonno, e con la destra vibrava il colpo per necidere il nemico i mentre che una serva vecchia con crespe ed aria veramente da serva fidatissima, intenta negli occhi della sua ludit per inanimarla, rhinata giù con la persona teneva bassa una sporta per ricevero in essa il capo del sonnacchioso amante; storia che fu delle più belle e meglio condotte che il Francia facesse mai; la quale ando per terra nelle rovine di quello edifizio nella necita de' Bentivogli, insieme eon un'altra storia sopra questa medesima camera, contraffata di color di bronze, il'una disputa di filosofi molto cecellentemente lavorata ed espressovi il sno concette. Le quali opere furono cagione che M. Giovanni e quauti erano di quella casa lo amassino e onorassino, e dope loro tutta quella città, Fece nella cappella di S. Cecilia attacesta con la chiesa di S. Iacopo, due storie lavorate in fresco: in una delle quali dipinse quando la nostra Donna e sposata da Giuseppe, e nell'altra la morte di S. Cecilia, tenuta cosa molte ledata da' Bolognesi. E nel vero il Francia prese tanta oratica e tante anime nel veder camminar a perfezione l'epere che egli voleva, che c'lavorò molte cose che io non ne farò memoria, bastandomi mostrare a chi vorrà veder l'opere sue, solamente le più notabili e le migliori. Ne per questo la pittura gl'impedi mai che egli non segnitasse e la zecca e le altre cose delle medaglie, come e' facea sino al principio. Ebbe il Francia, secondo che si dice, grandissimo dispiacere della partita di M. Gio, Bentivogli, perche avendogli fatti tanti benefizi gli dolse infinitamente; ma pure, come savie e costumate che egli era, attese all'opere sue. Fece dopo la partita di quello tre tavole eba andaronu a Modena, in una delle quali era quaodo S. Giovanni battezza Cristo, nell'altra una Nanziata bellissima, e nell'ultima una nostra Donna in aria con molte figure, la qual fa posta nella chicsa de'frati dell'Osservanza Spartasi dunque per cotante opere la fama di così coccliente macstre, facevano la città a gara per aver dell'opere sne. Laonde fece egli in Parma ne'monara Neri di S. Giovanni nna tavola con un Criste morto in grembo alla nostra Donna, ed intorno molte figure, tenuta universalmente cosa bellissimaj perche trovandosi serviti i medesimi frati, operarono ch' egli ne focesse un' altra a Reggie di Lembardia in un luogo lero,. dev'egli fece una nostra Denna con molte figure. A Cesena fece un'altra tavola pure per la chiesa di questi monsei, e vi dipinse la Circoncisiene di Cristo colorita vagamente. Ne vol-. lero avere invidia i Ferraresi, agli altri eirconvicini, anzi deliberati nenare delle fatiche del-Francia il loro dnemo, gli allogarono nna tavola che vi fece su un gran numero di figure, e la intitolarono la tavela di Ognissanti. Fecene in Bolegna nna in S. Lorenzo, cen nna nostra. Denna e due figure per banda e due putti set-to, melto lodata. Ne ebbe appena finita questa, che gli convenne farne un'altra in S. lobbe con nn Crocifisso e S. Iohbe ginocebieni a piè della croee e due fignre da' lati. Era tante sparsa la fama e l'opere di questo artetice per la Lom-bardia, che fu mandato di Toscann ancora per aleuna cosa di suo, come fu da Lucca, duve. ando nna tavola deutrovi una S. Anna e la nostra Donna con melte altre figure, e sopra na Cristo morto in grembo alla madre, la quale

238 opera è posta nella chiesa di S. Fridiano, ed è tennta da' Lucchesi cosa molto degna. Pere in Bologna per la chiesa della Nunziata due altre tavole, che furono molto diligentemente lavorate: e cosl fuor della porta a Stra Castione nella Misericordia ne fece un'altra a requisizione d'una gentildonna de' Manzoli, nella quale dipinse la nostra Donna col figliuolo in collo, S. Giorgio, S. Gio. Battista, S. Stefann, e S. Agostino con un angelo a'piedi else tiene le mani giunte con tanta grazia, che par pro-prio di paradiso. Nella compagnia di S. Franeesco nella medesima città ne fece un'altra, e similmente una nella compagnis di S Ieronimo. Aveva sua dimentichezza M. Polo Zambeeearo, e come amicissimo, per ricordanza di lui gli fece fare un quadro assai grande, dentrovi nua Natività di Cristo, che esmolto celebrata delle cose che egli fece; e per questa cagione M. Polo cli fece dipignere due figure in fresco alla sua villa molto belle. Fece ancora in fresco una storia molto leggiadra in casa di M. leronimo Bolognino con molte varie e bellissime figure; Bologano con moute varie è uraisseme isquie; le quali opere tutte insieme gli aveano recato una riverenza in quella città, che v'era tenuto some nn Dio. E quello che glie l'accrebbe in infinito fu che il duca di Urbino gli fece dipignere un par di barde da cavallo, nelle quali fece una selvo grandissima d'alberi ebe vi era appicesto il fuoco, efuor di quella usciva quan-tità grande di tutti gli animali aerei e terrestri, ed alcune figure, cosa terribile, sparentosa e veramente bella, che fu stimata assai per il tempo consumatovi sopra nelle piume degli uccelli e nelle altre sorte d'animali terrestri, oltra le diversità delle frondi e rami diversi che nella varietà degli alberi si vedevano: la quale opera fu riconosciuta con doni di gran valuta per astisfa-re alle fatiche del Francia: oltrache il duca sempre gli ebbe obbligo per le lodi che egli ne riceve Il duca Guido Baldo psrimente ha nells sua guardaroba di mano del medesimo in un quadro nna Lucreaia Romana da lui molto stimats con molte altre pitture, delle quali si farà, quando sia tempo, mensione. Lavoro dopo queste una tavola in S. Vitale ed Agricola allo altare della Madonna, che vi è dentro ducangeli che suonano il linto molto belli. Non conterò già i quadri che sono sparsi per Bologna in ca-sa di que' gentiluomini, e meno la infinità de' ritratti di naturale che egli fece, perche troppo sarei prolisso. Basti che mentre che egli era in cotanta gloria e godeva in pace le sue fatiche era in Roma Raffaello da Urbino, e tutto il giorno gli venivano intorno molti forestieri, e fra cli altri molti gentiluomini bolognesi per vedere l'opere di quello E perche egli avviene il più delle volte, che ognano loda volontieri gl' ingegni di casa sua, cominciarono questi Boi Raffaello a lodare l'opere, e la vita, e le virtù del Francia; e così feciono tra loro s parole tanta smicizia, che Il Francia: e Baffaello si salutarono per lettere. Ed ndito il Francia tanta fams delle divine pitture di Raffaello, desiderava rama cene cavine pitture oi namacino, desiderava veder l'opere sue; ma già vocchio ed agiato si godeva la sua Bologna. Avvenne appresso che Raffaello fece in Roma per il cardinal de' Pucci Santi Quattro una tavala di S. Cecilia che si Santi Qualtro una tavusa di S. Lecina che si aveva a mandare (a Bologna per porsi lu una cappella in S. Giovanni in Monte, dove è la sepoltura della beata Elena dall'Olio, ed incas-sata la dirizzò al Francia, che come amico glic

la doresse porre in sull'altare di quella cappella con l'ornamento, come l'avera esso acconciato. Il che ebbe molto caro il Francia per aver agio di vedere, sicome aveva tanto desiderato, l'opere di Raffaello. Ed avendo aperta la lettera che li scriveva Raffaello, dove e' lo pregava, se ci fusse nessun graffio, che c' l'acconcisse, e si-milmente conoscendoci alcuno errore come ami-co lo correggesse, fece con allegrezza grandissima ad un buon lume trarre della cassa la detta tavola. Ma tanto fu lo stupore ebe e' ne ebbe , e tanto grande la maraviglia, che conoscendo qui l'error suo e la stolta personzione della folle credenza sua, si accorò di dolore, e fra brevissimo tempo se ne mori. Era la tavola di Raffaello divina e non dipinta, ma viva e talmento ben fatta e colorita da lui, ebe fra le belle che egli dipinse, mentre visse, ancoraché tutte siano miracolose, ben poteva chiamarsi rara. Lsonde il Francia messo morto per il terrore e per la bellezza della pittura, che era presente agli occhi, ed a paragone di quelle che intorno di sna mano si vedevano, tutto smarrito, la fece con diligenza porre in S. Giovanni in Monte a quella cappella dove doveva stare, ed entratosene fra pochi di nel letto tutto fuori di sc stesso, parendogli esser rimasto quasi nulla nell'ar-te, a petto a quello che egli credeva e che egli era tenuto, di dolore e malinconia, come alcuni eredono, si mori; essendogli avvennto nel tropo fissamente contemplare la vivissima pittora po nastarente contemplare la vivisama pittira di Raffaello, quello che al l'ivizzano nel vagheg-giare la sua bella morte, della quale è scritto questo epigramma: Me veram pictor divinus mente recepit.

Admota est operi deinde perita manus Dumque opere in facto defigit lumina pictor Intentus nimium, palluit et moritur.

Viva igitur sum mors non mortua mortis im Si fungor, quo mors fungitur, officio. Tuttavolta dicono alcuni altri, che la morte sna fu si subita, che a molti segni appari piuttosto veleno o gocciola, che altro. Fn il Francia uomo savio e regolatissimo nel vivere e di buone forse: e morto, fu sepolto onoratamente dal auoi figlipoli in Bologna l'anno 1518.

VITA DI PIETRO PERUGINO

Di quanto benefizio sia agl'ingegni alcuna volta la poverta, e quanto ella sia potente engione di fargli venir perfetti ed eccellenti in quiasivoglia facoltà, avai chisramente si pnò vedere nelle azioni di Pietro Perugino; il quale partitosi dalle estreme calamità di Perugia e condottosi a Fiorenza, desiderando col mezao della vir-tà di pervenire a qualche grado, stette molti me-si, non avendo altro letto, poveramente a dormire in una cassa, feoe della notte gioran, e con grandizamo fervore continuamente attese allo studio delle soa professiones ed avendo fatto l'abito in quello, nessun altro pisorre conobbe, che di affaticarsi sempre in quell'arte e sempre dipignere. Perche avendo sempre dianzi agli occhi il terrore della povertà, faceva cose per guadagnare, che e' non arebbo forse guardate, se ave-se avuto da mantenersi; e per avventura tanto gli arebbe la ricchessa chinso il cammico da venire eccellente per la virtà, quanto glielo aperse la povertà e ve lo spronò il bisogno, disiderando venire da si misero e basso grado, se

e' non poteva al sommo e sopremo, ad nno almeno dove egli avesse a sostentarsi. Per questo non si curù egli mai di freddo, di fame, di disagio, d' incomodità, di fatica, ne di vergogna per potere vivere un giorno in agio e riposo, dieendo sempre e quasi in proverbio, che dopo il cattivo tempo è necessario che e' venga il buono, e che quando è bnon tempo, si fabbricaco le case per potervi stare al coperto quando e' hisogna. Ma perchè meglio si conosca il progresso di questo artefice, cominciandomi dal suo principio, dico, secondo la pubblica fama, che nella città di Perugia nacque ad una povera persona da Castello della Pieve, detta Cristofano, no figlinolo, che al hattesimo fu chiamato Pietro il quale allevato fra la miseria e lo stento, fo dato dal padre per fattorino a nn dipintore di Perugia, il quale non era molto valente in quel mestiero, ma aveva in gran veoerazione e l'arte e gli uomioi che in quella erano eccellenti. Ne mai con l'ietro faceva altro che dire, di quanto guadagno ed onore fosse la pittura a chi ben la esercitasse; e contandoli i premi gia degli antichi e de' moderni, confortava Pietro allo studio di quella, Oode gli aceese l'animo di maniera che gli venne capriccio di volere (se la fortuna lo volesse aiutare) essere nno di quelli. E però spesso usava di domandare, quatunque conusce-va essere stato per lo mondo, in che parte meglio si facessero gli nomini di quel mestiero, e particolarmente il suo maestro, il quale gli rispose sempre di un medesimo tenore, cioè che in Firenze più che altrave venivano gli nomini perfetti in tutte l'arti, e specialmente nella pittura, atteso che in quella città sono spronati gli uomini da tre cose; l'una dat hiasimare che fanno molti e molto, per far quell'aria gl'ingegni liberi di natura e non contentarsi nniversalmente dell'opere por medioeri, ma sempre più ad onore del buono e del bello, che a riapetto del facitore considerarle ; l'altra, che a volervi vivere, bisogna essere industrioso, il che non vuole dire altio che adoperare continuamente l'ingegno ed il giudizio, ed essere accorto e presto nelle sue cose, e finalmente saper uadagoare, non avendo Firenze paese largo ed abbondante, di maniera ehe e' possa dar le spe-se per poco a chi si ata, come dove si trova del buono assai. La terza ebe non può forse manco dell'altre, è una espislità di gloria ed nnore, cha quell' aria genera grandissima in quelli d'ogni professione, la qual in tutte le pessone che hanno spirito non consente che gli nomini vogliano stare al pari, non che restare in dietro a chi e' veggono rssere nomini, come sono essi, benche li riconoscano per maestri, anzi gli sforza bene spesso a desiderar tanto la propria graodezza, che se non sono beuigoi sii natura o savi, riescono maldicenti, ingrati, e sconoscenti de' benefiaj. E ben vero, ehe quando l' nomo vi ha imparato tauto ohe basti, volendo far altro che vivere come gli animali giorno per giorno e desiderando farsi ricco, bisogoa partirsi di quivi e vender fuora la bontà dell'opere ane, e la riputazione di essa città, coe faono i dottori quella del loro studio. Perebè Firenze fa degli artefici suoi quel che il tempo delle sue cose, che fatte, se le disfa e se le coosuma a poco a poco. Da questi avvisi duoque e dalle persuasiooi di molti altri mosso, venne Pietro in Fiorenza con animo di farsi eccellente; e bene gli venne fatto, conciossiaché al suo tempo le cose della ma-

niera sua forono tennte in pregio grandissimo, Studio sotto la disciplina d'Andrea Verrocchio. e le prime sue figure furono fuor della porta al Prato io S. Martino alle monache, oggi ruinato per le gnerre. Ed in Camaldoli on S. Girolama in mnro allora molto stimato da' Fiorentini e con lode messo innanzi, per aver fatto quel santo vecchio magro e asciutto con gli occhi fisso oel Crocifisso e tanto consumato, che pare una notomia, come si pnò vedere in nno esvato da quello che ha il già detto Bartolommeo Gondi, Venne duoque io pochi aoni in tanto eredito, che dell'opere sne s'empie non solo Fiorenza ed Italia, ma la Francia, la Spagna, e molti altripaesi' dove elle farono mandate. Laonde tennte le cose sue in ripotazione e pregio grandiasimo, cominciarono i mercanti a fare incetta di quelle ed a mandarle fuori in diversi paesi con molto loro utile e guadagno. Lavoro alle donne di S. Chiara io nna tavola un Cristo morto conal vago colorito e nnovo, che fece eredere agli artefici d'avere a essere maraviglioso ed eccellente. Veggonsi in questa opera alcune bellissime teste di vecchi, e similmente certe Marie, che, restate di piagnere, considerano il morto con ammirazione ed amore straordinario; oltreche vi fece nn paese che fu trauto allora bellissimo, per uon si esser ancora veduto il vero modo di farli come si è veduto poi. Dicesi che Francesco del Pugliese volle dare alle dette monache tre volte tanti danari, quanti elle avevano pagato a Pietro, e farne far loro una simile a quella di mano propria del medesimo, e che elle noo vollono acconsentire, perchi Pietro disse che con credeva poter quella paragonare. Erano anco fuor della porta a Pinti nel convento de' frati Gesuati molte cose di man di Pietro; ma perché oggi la detta chiesa e convento sono rovicati, non voglio che mi paia fatica con questa occasione, prima che io più oltre in questa vita proceda, dirne alcune porhe cose. Questa chiesa dunque, la quale fu architettura d'Antonio di Giorgio da Settigazgo, era lunga braccia quaranta e larga venti. A sommo per quattro scaglioni ovvero gradi si saliva a un piano di braccia sei, sopra il qual era l'altar maggiore con molti ornamenti di pietre intagliate, e sopra il detto altare era posta con ricco ornamento una tavola, come si è detto, di mano di Domenico Ghirlandaio. A mezzo la chiesa era nn tramezzo di muro con una porta traforata dal mezzo in sa, la quale mettevano in mezzo due altari, sopra elascuno de'quali era, come si dirà, ana tavola di maco di Pietro Perugino, e sopra ta detta porta era un hellissimo Grootfisso, di mano di Benedetto da Maiano messo in mezzo da una nostra Doona ed no S. Giovaoni di ritievo, e dinanzi al detto piano dell'altar maggiore, ap-poggiandosi a detto tramezzo, era nn coro di legname di noce e d'ordine dorico molto ben lavorato e sopra la porta principale della chiesa era un altro coro che passava sopra un legno armato, e di sotto faerva palco ovvero soffittato con bellissimo spartimento, e coo un ordine di balanstri ehe faceva aponda al dinanzi del coro che guardava verso l'altar maggiore; il qual coro era molto comodo per l'ore della notte ai frati di quel convento, e per fare loro particolar ora zioni, e similmenta per i giorni feriali. Sopra la porta principale della chiesa, ehe era fatta con bellissimi ornamenti di pietra ed aveva un portico dinaozi in sulle coloone che copriva insin so-

pra la porta del convento, era in un mezzo tondo na S. Giusto vescovo, la mezzo a due engeli di mano di Gherardo miniatore, molto bello; e eiò perchè la detta chiesa era intitolata a detto S. Ginsto, e là entro si serbava da que1 frati una reliquia, cioe un braccio di esso santo. All'entrare di quel convento era un picciol eliostro di grandezza appunto quanto la chiesa, cioè lungo braccia quaranta e largo venti; gli archi e volte del quale, che giravano intorno, posavano sopra colonne di pietra, che facevann una spaziosa e molto comoda loggia intorno intorno. Nel mezzo del cortile di questa chiostro, ehe era tutto pulitamente e di pietre quadre lastricato, era un bellissimo pozzo con una loggia sopra, che posava similmente sopra colonne di pietra, e faceva ricco e bello ornamento. Ed in questo chinstro era il capitolo de' frati. la porta del fianco che entrava in chiesa, e le scale che salivann di sopra al dormentorio, ed altre atanza a comodo de frati. Di la da questo chioatro a dirittura della porta principale del convento, era un andito lungo quanto il capitolo e la camarlingheria, e che rispondeva in un altro chiostro maggiore e più bello ehe il primo. E tutta questa dirittura, rioè le quaranta braccia della loggia del primo chiostro, l'andito, e quelle del secondo facevano un riscontro lunghissimo e bello, quanto più non si può dire, essendo massimamente faor del detto ultimo chiostro e nella medesima dirittura una viottola dell'orto lunga braccia dugento; e tutto ciò venendosi dalla procipal porta del convento faceva nna veduta maravigliosa. Nel detto secondo chiostro era no refettorio lungo braccia sessanta, e largo diciotto con tutte quelle accomodate stanze e, come dicono i frati, officine che a un si fatto convento si richiedevano. Di sopra era un dormentorio a guisa di T, una parte del quale, cioè la principale e diritta, la quale era braccia sessanta, era doppia, cioc aveva le celle da ciascun lato, ed in testa in uno spazio di quin lici braccia un oratorio, sopra l'altare del quale era una tavolo di mano di Pietro Perugino, e sopra la porta di esso oratorin era un'altra opera in fresco, come si dira, di mano del medesimo; ed al medesimo piano, cioè sopra il capitolo, era nua stanza grande, dove stavano que padri a fare le finestre di vetro, con l fornelli ed altri opmodi che a cotale esercizio erano necessari. E perchè mentre visse Pietro, egli fece loro per molte opere i cartoni, foronn l lavori che fecera al auo tempo tutti eccellenti. L'orto poi di questo convento era tanto bello e tanto ben tenuto e con tanto ordine le viti Intorno al chiostro e per tutto accomodate; che intorno a Firenze non si poteva veder meglio. Similmente la stanza dove stillarano, secondo il costume loro, acque adorifere e cose medicinali, aveva totti quegli agi che più e migliori si possono immaginare, lusomma quel convento era da' belli e bene ac-comodati cha fussero nello stato di Fireme; e però ho voluto farne questa memoria, e massimamente essendo di mano del nostro Pietro Peragino la maggior parte delle pitture che vi erano, Al qual Pietro tornando oramai, dico, che dell' opere che fece in detto convento non si sono conservate se non le tavole, perché quelle lavorate a fresco furono per lo assedio di Firenze insieme con tutta quella fabbrica gettate per terra, e le tavole portate alla porta a S. Pier Gattolini, dove ai detti frati fu dato luogo nella

chiesa e convento di S. Giovannino. Le due tavole adunque che erano nel sopraddetto tramezzo, erano di man di Pietro, e in nua era nu Cristo nell' orto e gli Apostoli che dormono, ne' quali mostrò Pietro quanto vaglia il sonno contra gli affanni e dispiaceri, avendoli figurati dormire in attitodini molto agiate. E nell'altra free una Pieta, cioè Cristo in grembo alla nostra Donna con quattro figure intorno non men buone che l'altre della maniera sua, e fra l'altre cose fece il detto Cristo morto così intiriazato, come se e' fusse stato tanto in croce, che lo spazio ed il freddo l'avessino ridotto così, onde lo fece reggere a Giovanni e alla Maddalena tutti afflitti e piangenti. Lavorò in un'altra tavola un Crocifisso con la Maddalena, ed ai piedi S. Girolamo, S. Gio, Battlata, ed il beato Giovanni Colombini fondatore di quella religione, con infinita diligenza, Queste tre tavole hanno patito assai, e sono per tutto negli senri e dove sono l'ombre crepate; e ciò avviene, perchè quando si lavora il primo colore che si pone sopra la mestica (perciocche tre mani di colori si danna l'uno sopra l'altro) non è ben secco, onile poi col tempo nel seccarsi tirano per la gros-sezza loro e vengono ad aver forza di fare que? crepati, il che Pietro non potette conoscere, perche appunto ne tempi suoi si comincio a co-lorire hene a ollo. Essendo dunque di Fiorentini molto commendate l'opere di Pietro, un priore del medesimo convento degli Ingesuati che si dilettava dell'arte, gli fece fare in un muro del primo chiostro una Natività coi Magi di minuta maniera, che fu da lui con vaghezza e pulitezza grande a perfetto fine condotta i dove era un numero infinito di teste variate, o ritratte di naturale non pochi, fra i quali era la testa d'Andrea del Verrocenio soo maestro, Nel medesima cortile fece un fregio sopra gli archidelle colonne con teste quanto il vivo molto ben condotte; delle quali era una quella del detto priore tanto viva e di buona maniera lavorata, che fu giodicata da peritissimi artefici la miglior cosa che mal facesse Pietro; al quale fu fatto fare nell'altro chiostro sopra la porta che andava in refettorio una storia, quando papa Bonifazio conferma l'ahito al heato Giovanni Colombino, nella quale ritrasse otto di detti frati, e vi fece una prospettiva bellissima che sfuggiva, la quale fu molto lodata e meritamente, perche ne faceva Pietro professione particolare. Sotto a questa in un'altra storia cominciava la natività di Cristo con alconi angeli e pastori lavorata con freschissimo colorito, e sopra la porta del detto oratorio fece in un acco tre mezze figure, la nostra Donna, S. Girolamo, ed 11 beata iovanni con si bella maniera, che fu stimata delle migliori opere che mai Pietro lavorasse, in moro. Bra, secondo ehe io udii già raccontara, il detto priore molto eccellente in fare gli avaurri oltramarini, e però avendone copia, volle che Pietro in tutte le sopraddette opere ne mettesse assai; ma era-nondimeno si misero e afiduceiato, che non si fidando di Pietro, voleva sempre esser presente quando egli assurro nel lavoro adoperava. Laonde Pietro, il quale era di natura intero e da hene e non desiderava quel d'altri se non mediante le sue fatiche, aveva per male la diffidenza di quel priore, onde pensò di farneto vergognare ; e così presa una catinella d'acqua, imposto che aveva o panni o altro che voleva fare di azzurro e bianco, facçva

di mano in mano al priore, che con miseria tarnava al sacchetto, mettere l'oltramarino netl'alberello, dove era acqua stemperata; dopo co-mineiandolo a mettere in opera, a ogni due pennellate Pietro risciacquava il pennello nella catinella; onde era più quella che nell'acqua rimaneva, che quello che egli aveva messo in opera i ed il priore eke si vedeva votar il saechetto ed il lavoro non comparire, spesso spesso diceva: Oh quanto oltramarino consuma questa calcina! Voi vedete; rispondeva Pietro. Dopo partito il priore, Pietro cavava l'oltramarino che era nel fondo della estinella, e quello, quando gli parve tempo, rendendo al priore, gli disse i Padre, questo è vostro; imparate a fidarvi degli nomini da bene che non iugannano mai chi si fida; ma sibbene saprehbono, quando volessino, ingannare gli sfiducciati, come voi siete. Per queste dunque ed altre molte opere venne in tanta fama Pietro che fu quasi sforsato a andare a Siena, dove in S. Francesco dipinse una tavola grande che fu tenuta bellissima, e in S. Agostino ne dipinse nn' altra, dentrovi un Crocifisso con alcuni santi. E poco dopo questo a Florenza nella chiesa di S. Gallo fece una tavota di S. Girolamo in penitenzia che oggi è in S. lacopo tra' Fossi, dove detti frati dimorano vicino al canto degli Alberti. Fu fattogli allogagione d'un Cristu morto con S. Giovanni a la Madonna sopra le scale della porta del fianeo di S. Pier maggiore, e lavorollo la maniera, che sendo stato all'acqua ed al vento, s'è conservato con quella freschezza come se pur ora dalla mano li Pietro fosse finito. Certamente i colori furono dalla intelligenza di Pietro conosciuti, e così il fresco come l'olio; onde obbligo gli hanno tutti i periti artefici, che per ano mezzo hanno cognizione de'lumi che per le sue opere si veg-gono. In S. Croce in detta città fece nna Pietà eol morto Cristo in collo e due tigure che danno maraviglia a vedere, non la bontà di quelle, ma il suo mantenersi si viva e nuova di colori dipinti in fresco. Gli fu allogato da Bernardino de Russi cittadin florentino un S. Sebastiano per mandarlo in Francia, e furono d'accordo del prezzo in cento scudi d'oro; la quele opera fu venduta da Bernardino al re di Francia gnattrocento ducati d'oro. A Vallombrosa dipinse mus tavola per lo altar maggiore, e nella Certosa di Pavia lavorò similmente una tavola a que' frati. Dipinse al cardinal Caraffa di Napoli nella Pucopio allo altar maggior una assunzione di nostra Donna e gli Apostoli ammirati intorno al sepolero; ed all'abate Simone dei Graziani al Borgo a S. Sepolero una tavola grande; la quale fece la Fiorenza, che fu portata in S Gitio del Borgo sulle spatle de facehini con spesa gran-dissima. Mandò a Bologna a S. Gio. in Monte nna tavola con alenne figure ritte, ed una Madonna in aria. Perchè talmente si sparse la fama di Pietro per Italia e fuori, che c'fu da Sisto IV pontefice con molta sua gloria condotto a Roma a lavorare nella cappella in compagnia degli altriartefici eccellenti; dove feer la storia di Cristo quando da le chiavi a S. Pietro, in compagnia di Don Bartolommeo della Gatta abate di Clemente di Arezzo, e similmente la natività e il hattesimo di Cristo, e il nascimento di Mose quando dalla figlinola di Farsone è ripeseato nella cestella; e nella medesima faccia dove è l'altare, fece la tavola in muro con l'assunzione ilelta Madunna, dove ginucchioni ritrasse

papa Sisto. Ma queste opere furono mandate a terra per face la facciata del gindizio del divin Michelagnolo a tempo di papa Paolo III. Lavurò una volta in torre Borgia nel palazzo del papa eon alcune storie di Cristo e fogliami di chiaroscuro, i quali ebbero al suo tempo nome straordinario di essere eccellenti. In Roma medesimamente in S. Mareo fece una storia di due martiri allato al Saeramento, opera delle buone che egli facesse in Roma. Fece ancora nel palazzo di S. Apostolo per Sciarra Colonna una loggia ed altre stanze, le quali opere gli misero in mano grandissima quantità di danari. Laonde risolutosi a non stare più in Roma, partitosene son buon favore di tutta la corte, a Perugia sua patria se ne tornò, ed in molti luoghi della città fini tavole e lavori a fresco, e parti-colarmente in palazzo una tavola a olio nella cappella de'Signori, dentrovi la nostra Donna ed altri santi. A S. Francesco del Monte dipinse duc cappelle a fresco; in nna la storia de Magi ehe vanno a offerire a Cristo, e nell'altra il martirio di alcuni frati di S. Francesco, i quali andondo al Soldano di Babilonia furono uccasi. In S. Francesco del convento dipinse similmente a olio due tavole; in una la resurrezione di Cristo, e nell'altra S. Giovanni Battista ed altri santi, N ella ebiesa de Servi fece parimente due tavole ; in una la trasfigurazione del nostro Signore, e nell'altra, che è accento alla sagrestia, la storia de'Magi. Ma perchè queste non sono di quella bontà che sono l'altre cose di Pietro, si tien per fermo eli'elle aiano delle prime opere che facesse. In S. Loren ao duomo della medesima città è di mauo di Pietro nella cappella del Crocifisso la nostra Donna, S. Giovanni e l'altre Marie, S. Lorenzo, S. Iacopo ed altri santi. Dipinze ancora all' altare del Saeramento, dove sta riposto l'anello con che fu sposata la Vergine Maria, lo sposalizio di essa Vergine. Dopo fece a fresco tntta l'ndienza del Cambio, cioè nel partimento della volta i sette pianeti tirati sopra certi carri da diversi animali, secondo l'usu vecebio; e nella facciata quando si entra dirimpetto alla porta la natività e la resurrezione di Cristo; ed in una tavola no S. Gio. Battista in mezzo a certi altri santi. Nelle facciate poi dalle bande dipinse secondo la maniera sua Fahio Massimo, Soerate, Numa Pompilio, Fulvio Cammitlo, Pitagora, Traiano, L. Si-einio, Leonida Spartano, Orazlo Cocle, Fabio, Sempronio, Periele Ateniese e Cincinnalo pell'altra facciata fece i profeti Isaia, Moise, Daniel, David, Ieremia, Salomone, e le aibille Eritrea, Libica, Tiburtina, Delfica e l'altre; e sotto eiascnna delle dette fignre fece a uso di motti in scrittura alenne cose che dissero, le quali sono a proposito di qual luogo. Ed in nno ornamento feer il ano ritratto che pare vivissimo, scriven-dovi sotto il nome suo in questo modo: Petrus Perusinus egregius pictor, Perdita si fuerat pingendo hic resulit artem

Si nunquam inventa esset hactenus, ipse dedit. Anno D. 1500.

Quest' opera, che fu bellissima e lodata più che alcun'attra che da Pietro fusse in Perugia lavorata, è oggi dagli uomini di quella città per memoria d'un si lodato artefice della patria loro tenuta in pregia. Pece poi il medesimo nella chiesa di S. Agostino alla cappella maggiore in una tavola grande isolata e con ricen ornamento intorno, nella parte dinanzi S. Giovanni che bat-

262 tezza Cristo, e di dietro, cioè della banda che risponde in coro, la natività di esso Cristo, nelle teste alcuni santi, e nella predella molte storie di figure piecole con molta diligenza; ed in detta ehiesa fece per M. Benedetto Calera nua tavola alla cappella di S. Niccolò. Dopo tornato a Fi-renze fece ai monaci di Cestello in una tavola S. Bernardo, e nel capitolo un Crocifisso, la nostra Donna, S. Benedetto, S. Bernardo e S. Giovanni. Ed in S. Domenico da Fiesole nella seconda cappella a man ritta una tavola, dentrovi la nostra Donna eon tre figure, fra le quali un S. Bastiano è lodatissimo. Aveva Pietrotanto lavorato a tanto gli abbondava sempre da lavorare, che e' metteva in opera bene spesso le medesime cose; ed era talmente la dottrins dell'arte sua ridotta a maniera ch'e'faceva a tutte le figure un'aria medesima. Perehe essendo vennto gia Michelagnolo Buonarroti al suo tempo, desiderava grandemente Pietro vedere le figure di quello, per lo grido che gli davano gli artefici. E vedendosi occultare la grandezza di quel nome, che con si gran prino per tutto aveva acquistato, cereava molto con mordaci parole offendere quelli che op vano. E per questo meritò, oltre aleune brut-ture fattegli dagli artefiei, ehe Michelagnolo in pubblico gli dicesse ch' egli era goffo nell'arte. Ma non potendo Pietro comportare tanta infa-mia, ne furono al magiatrato degli Otto tutti due, dove rimase Pietro con assai poco onore. Intanto i frati de'Servi di Fiorenza avendo volontà di avere la tavola dello altar maggiore, che fusse fatta da persona famosa, e avendola mediante la partita di Lionardo da Vinei che se n'era ito in Francia, renduta a Filippino, egli quando ebbe fatto la metà d'una di due tavole ebe v'andavano, passò di questa all'altra vita: onde i fratl-per la fede che avevano in Pietro gli feciono allogazione di tutto il lavoro. Aveva Filippino finito in quella tavola, dove egli faceva Cristo deposto di crore, i Nicodemi che lo depongono, e Pietro segnito di sotto lo svenimento della nostra Donna ed alcune altre figure. E perché andavano in questa opera due tavole, che l'una voltava in verso il coro de'frati e l'altra in verso il corpo della chiesa, dietro al coro si aveva a porre il deposito di croce, e dinanzi l'assunzione di nostra Donna; ma Pietro la fece tanto ordinaria, che fu messo il Cristo deposto dinanzi e l'Assunzione dalla handa del coro: e queste oggi per mettervi il tabernacolo del Sacramento suno state l'nna e l'altra levate via, e per la chiesa messe sopra certi altri altari, e rimaso in quell'opera solamente sei quadri, dove sono alcuni santi dipinti da Pietro In certe nicchie. Dicesl che quando detta opera si scoperae, fi da tutti i nuovi artefici assai biasimata, e particolarmente perche si era Pietro servito di quelle figure che altre volte rea usate mettere in opera; dove tentandolo gli amici suoi dicevano che affaticato non s'era, e che aveva tralasciato il buon modo dell'operare o per avarizia o per non per-der tempos ai quali Pietro rispondeva i Io bo messo in opera la figure altre volte lodate da voi, e elie vi sono infinitamente piaciute. Se ora vi dispiacciono e non le lodate, che ne posso io? Ma coloro aspramente con sonetti e pubbliche villanie lo saettavano. Onde egli già vec-chio partitosi da Fiorenza e tornatosi a Perugia, se alcuni lavari a fresco nella chiesa di S. Severo, monasterio dell'ordine di Camaldoli, tiel qual luoro aveva Baffaello da Urbino gio-

vanetto e suo discepolo fatte alcune figure, come nella sua vita si dirà. Lavorò similmente al Montone, alla Fratta, ed in molti altri luoghi del contado di Perugia, a particolarmente in Ascesi a S. Maria degli Angeli, dove a fresco fece nel muro dietro alla cappella della Madon-na che risponde nel coro de' frati, un Cristo in croce con molte figure. E nella chiesa di S. Piero badia de'monaci Neri in Perugia, dipinse all'altare maggiore in una tavola grande l'Ascensone, con gli Apostoli a basso che guardano verso il cielo; nella predella della quale tavola sono tre storie con molta diligenza lavorate, cioè i Magi, il hattesimo e la resurrezione di Cristo; la quale tutta opera si vede piena di belle fatiche, intanto ch'ell'è la migliore di quelle che sono in Perngia di mano di Piero Isvorate a olio. Cominciò il medesimo un Isvoro a fresco di non poca importanza a Castello della Pieve, ma non lo fini. Soleva Pietro, siccome quelli ole di nessuno si fidava, nell'andare e tornare dal detto Castello a Perugia portare tornare dai detto Castello a Perujai portare quasti duasri avera sempre dosso, percile alcuni, aspettandolo a un passo, lo rubarono; ma 
vita per Dio: e dopo adoperando messi ed amici, che pur n'avera assai, riebbe anco gran 
parte de detti danari che gli erano stati tolti; ma nondimeno fu per dolore vicino a morira. 
Fe l'ierto permona di assai poca religione, e no se gli pote mai far eredere l'immortalità dell'anima : anzi con parole accomodate al suo cervello di porfido ostinatissimamente ricusò ogni huona via. Aveva ogni sua speranza ne' beni della fortuna, e per danari arebbe fatto ogni male contratto. Guadagnò molte ricchezze, e in Fiorensa murò e comprò case ed in Perugia ed a Cistello della l'ieve acquistò molti beni stahili. Tolse per moglie una bellissima giovane e n'elibe figliuoli, e si dilettò tanto che ella portasse leggiadre acconciature e fuori ed in ea-sa, che ai duce ch'egli spesse volte l'acconciava di sua mano. Finalmente venuto Pietro in vecchiessa d'anni settantotto fini il corso della vita sua nel Castello della Pieve dove fu onoratamente sepolto l'anno 1524.

Fece Pietro molti maestri di quella maniera e uno fra gli altri che fu veramente eccellentissimo, il quele datosi tutto agli onoreti studi della pittura, passò di gran lunga il maestro, a questo fu il miracoloso Kaffaello Sanzio da Urquesto ta il mirecoloso nanesto sanzio da Ur-hino, il quale molti anni lavorò con Pietro in compagnia di Giovanni de' Santi suo padre. Fa anco discepolo di costui il Pinturicchio pitto perugino, il quale come si edetto nella vita sua, tenne sempre la maniera di Pietro. Fu similmente sno discepolo Rocco Zoppo pittor fioren-tino, di mano del quale ha in un tondo una nostra Donna molto bella Filippo Salviati, ma è ben vero eh'ella fu finita del tutto da esso Pietro, Lavorò il medesimo Rocco molti quadri di Madonne, e fece molti ritratti, de' quali non fa bisogno ragionere i dirò bene che ritrasse in Roma nella cappella di Sisto, Girolamo Riario e F. Piero cardinale di S. Sisto. Fu anco discepolo di Pietro il Montevarehi, che in S. Gio-vanni di Valdarno dipinse molta opere, e par-ticolarmente nella Madonna l'istorie del miracolo del latte. Lasciò ancora molte opere in Montevarenti sua patria. Imparò parimente da Pietro e stette assai tempo seco Gerino da Pistoia, del quale si è ragionato nella vita del Pinturicchio, e così anco Baccio Ubertino Fiorentino, il quale fu diligentissimo così nel colorito come nel disegno, onde molto se ne serri Pietro. Di mano di costni è nel nostro libro un disegoo d'un Cristo battuto alla colonna fatto di penna, che è cosa molto vaga.

Di questo Baccio fu fratello, e similmente discepolo di Pietro, Francesco che fu per soprannome detto il Bacchiacca, il quale fu diligentissimo maestro di figure piccole, come si poò vedere in molte opere state da lui lavorate in Firenze, e massimamente in easa Gio. Maria Be-nintendi ed in casa Pier Francesco Borgherini. Dilettossi il Bacchiacca di far grottesche | onde al Sig. Duca Cosimo fece uno studiolo pieno d'animali e d'erbe rare ritratte dalle naturali che sono tenute bellissime oltre ciò fece i eartoni per molti panni d'arazzo, che poi furono tessoti di seta da maestro Gio. Rosto Fiammingo per le stanze del palazzo di sua Eccellenza. Fu ancora discepulo di Pietro Giovanni Spagunolo detto per soprannome lo Spagos, il quale colori meglio che nessun altro di coloro che lasciò Pietro dopo li sua morte, il quale Giovanni dopo Pietro il sarchbe fermo in Pe-rugis, se l'invidia de' pittori di quella eittà troppo nimici de' forestieri non l'avessino perasguitato di sorte, ehe gli fu forza ritirarsi in Spoleto; dove per la bontà e virtù sua fu da-togli donna di buon sangue e fatto di quella patria cittadino; nel qual luogo fece molte opere, e similmente in tutte l'altre eittà dell'Umbria; ed in Ascesi dipinse la tavola della ca ella di S. Caterina, nella chiesa di sotto di S. Francesco per il cardinale Egidio Spagnuolo, e parimente una in S. Damiano. In S. Maria degli Angeli dipinse nella cappella piccola, dove mori S. Francesco, alcune mezze figure grandi quanto il naturate, cioè alcuni compagni di S. Francesco cd altri sauti motto vivaei, i quali mettono in mezzo un S. Francesco di rilievo. Ma fra i detti discepoli di Pietro miglior maestro di Intti fu Andrea Luigi d'Ascesi, chiamato l'Ingegno, il quale nella sua prima giovanezza concorse con Raffaello da Urbino sotto la disciplina di esso Pietro, il quale l'adoperò sempre nelle più importanti pitture ene faeesac; come fu nell' ndienza del Cambio di Perogia, dove sono di sua mano figure bellissime, in quelle che lavoro in Ascesi, e finalmente a Roma nella ene savoro in Asces, e linaimente a Roma nella esppella di papa Siato, nelle quali tutte opere dicele Andrea tal saggio di sè, che si apettava che dovese di giran lunga serpassare il suo massaro. E certo così suebbe stato, ma la fortuna, che quasi sempre agli altri principi volentiri a'oppone, non lassio venire a perfesione l'Ingemo, perciocche calendagli ulu trabocco di acesa gono, perciocche calendagli ulu trabocco di acesa negli occhi, il misero ne divenne con infinito dolore di chiunque lo conobbe cieco del tutto. Il qual easo, dignissimo di compossione, udendo papa Sisto, come quello che amò sempre i virosi, ordino che in Ascesi gli fusse ogni anno, durante la vita di esso Andrea, pagata una prov-visione da chi là maneggiava l'entrate. È così fu fatto insino a che egli si mori d'anni ot-

Furono medesimamente discepoll di Pietro e Perugioi sneli eglimo Eusebio S. Giorgio che dipinnes in S. Agostimo Ia tavola de Magi, Domenico di Paria, che fece molte opere in Perugia ed altorno per le castella, seguitato de Orazio suo fiztellio; parigente Gian Niccola, che

2:3 in S. Francesco dipinse in upa tavola Cristo nell'orto, e la tavola d'Ognissanti in S. Donell'orto, e la tavoia d'Ognissanti in o. Do-menico alla cappella del Baglioni, e nella cap-pella del Cambio istorie di S. Gio. Battista in fresco; Benedetto Caporali altrimente Bitti, fin anch'egli diserpolo di Pietro, e di sua mano sono in Perugia sua patria molte pitture; e nell'architettura s'esercitò di maniera, che non solo sece molte opere, ma comentò Vitravio, in quel modo ebe può vedere ognuno, essendo stampato: nei quali studi lo seguitò Ginlio suo figliuolo pittore perugino. Ma nessuno di tanti diseepoli paragonò mai la diligenza di Pietro ne la grazia che ebbe nel colorire in quella aua maniera, la quale tanto piacque al suo tempo, ebe vennero molti di Francia, di Spagna, d'Alemagna e d'altre provincie per impararla. E dell'opere aue si fece, come si è detto, mercanzia da molti che le mandarono in diversi looghi, innanzi che venisse la maniera di Michelagnolos la quale avendo mostro la vera e buona via a queste arti, l'ha condotte a quella perfezione, ehe nella terza seguente parte si vedrà; nella quale si tratterà dell'eccellenza e perfezione dell'arte, e si mostrerà agli artefici che chi lavora e studia continuamente, e non a ghiribizzi o capricci, lascia opere, e si acquista nome, facultà

### VITA DI VITTORE SCARPACCIA

SO ALTRI PITTORI VINEZIARI E LOMBARDI

Egli si conosce espressamente, che quando al-cuni de nostri artefici cominciano in una qualehe provincia, che dopo ne seguono molti t'un dopo l'altro, e molte volte ne sono in uno stesso tempo infiniti ; perciocehé la gara e l'emulazio ne e l'avere avuto dependenza chi da nno e chi da un altro maestro eccellente, è cagione che con più fatica corcano gli artefici di superare l'un l'altre quante possene maggiormente. E quando ance melti dependene da un solo, subito che si dividono o per morte del maestre o per altra cagione, subito viene apco divias in per altra cagione, sunto viene and il migliore e capo di sè cerca di mostrare il valor suo. Di molti dauque, che quasi in un medesimo tempo e in una stessa provincia fiorirono. de'quali non ho potuto sapere ne posso scrivere ogoi particolare, dirò brevemente alcuna cosa per non lasciare, trovandomi al fine della se da parte di questa mia opera, indietro alcuni, che si sono affaticati per lasciar il mondo adorno dell'opere loro : de' quali, dico, oltre al non aver potuto aver l'intero della vita, non ho anco poluto aver l'intero della vita, non bo anno potuto irranerire i ritratti, ecctto quello dello Scarpaccia, che per questa carjone ho fatto capo degli altri. Accettui danque in questa parte quello che lo pono, poiche non pono quello che lo rorret. Furono adanque aelli Marca Triviana ed in Lombardiu nello apazio di molti anni Stefano Vecorace, Alligieri da Levio, lacopo Davanta Bologarea, Schetto da Verona, ja-cobello de Plorre, Gunziero de Padeura, Giunto cobello de Plorre, Gunziero de Padeura, Giunto cobello de Plorre, Gunziero de Padeura, Giunto cobello de Plorre, Gunziero de Padeura, Giunto co Girolamo Campagnuola, Giolio suo figliuolo, Girolamo Campagnuola, Giolio suo figliuolo, Vincensio Breciano, Vittore, Sebastiano, e Lazaro Scarpaccia Vinceiani, Vincensio Catena, Luigi Vivarini, Gio. Battista de Conjeliano, Marco Baarini, Giovannetto Cordegliaghi, il Busiti, Bartolommeo Vivarino, Giuvanni Mantoli, Britiste Belline, Bartolemmeo Montagna, de

Vicenza, Benedetto Diana, e Giovanni Buonconsigli con molti altri, dei quali non accade

fare ora menzione. iare ora mensione.

E per cominciaria idal primo dico, che Stefano Veronese, del quale dissi alcuna cosa nella vita d'Agnolo Gaddi, fu più che ragionevole dipintore de tempi sono; e quando Donatello lavorava in Pallova, come nella sua vita si e già detto, andando una volta fra l'altre a Verona, restò maravigliato dell'opere di Stefano, affermando che le cose che egli aveva fatto a fresco, erano le migliori ebe insino a que'tempi fussero in quelle parti state lavorate. Le prime ope-re di costui furono in S. Antonio di Verona nel tramezzo della chiesa in una testa del muro a man manca sotto il girare d'una volta, e furono una nostra Donna col figliuolo in braccio, e S. Iacopo e S. Antonio che la mettono in mezzo Questa opera è tenuta anco al presente bellissima in quella città per una certa prontesza che si vede nelle dette figure, e particolarmente nelle teste fatte con molta grazia. In S. Niccolo, chiesa parimente e parrocchia di quella città, dipinse a fresco un S. Niceolú che bellissimo, e nella via di S. Polo ebe va alla porta del Vescovo nella facciata d'una casa dipinse la Ver-gine con certi angeli molto belli ed un S. Cristofano, e nella via del Duomo sopra il muro della chiesa di S. Consolata in uno sfondato fatto nel muro dipinse una nostra Donna ed alcuni uccelli, e particolarmente un pavone, sua impresa. In S. Eufemia, convento de'frati Eremitani di S. Agostino, dipinse sopra la porta del fianco un S. Agostino con due altri sauti; sotto il manto del quale S. Agostino sono assai frati e monache del suo ordine. Ma il più bello di quest'opera sono due profeti dal mezzo in tu grandi quanto il vivo, perciocrbe banno le più belle e più vivaci teste ebe mai facesse Stefano, ed il colorito di tutta l'opera, per essere stato con diligenza lavorato, si e manti-nuto bello insino a'tempi nostri, non ostante else sia stato molto percusso dall'acque, da'venti, e dal ghiaccio i e se questa opera fusse stata al coperto, per non l'avere Stefano ritocca a secco, ma nsato diligenza nel lavorarla bene a fresco, ella sarebbe ancora bella e viva come gli usci delle mani, dove è pure un poco guasta. Fece poi dentro alla chiesa nella cappella del Sagramento, cioè intorno al taberuncolo. alcuoi angeli che volano, una parte de'quali suonano, altri cantano, e altri incensano il Sagramento; ed una figura di Gesù Cristo, che egli dipinse in cima per finimento del tabernacolo; da basso sono altri angeli che lo reggono con veste bianche e lunghe insino a' picdi, che quasi finiscono in nuvole; la qual maniera fu propria di Stefano nelle figure degli angeli, i quali fece sempre molto nel volto graziosi e di bellissima aria. In questa medesitoa opera è da un lato Sant'Agostiun e dall'altro S. Ieronimo in figure grandi quanto è il naturale; e questi con le mani sosteogono la elitesa di Dio, quasi mostrando che ambidue con la dottrina loro difendono la Santa chiesa dagli eretici e la sostengono. Nella medesima chiesa dipinie a fresco in un pilastio della cappella maggiore una S. Eufemia con bella e graziosa aria di viso, e vi scrisse a lettere d'oro il nome suo, parendogli forse, come è in rifetto, ch'ella fosse una delle migliori pitture che avessa fatto; e secondo il costume suo, vi dipinse un payone bellissimo, ed appresso due lioncini, i quali non sono multo betti, perche uou pote

allora vederne de'naturali, come fece il pavone. Dipinse aucora in una tavola del medesimo luogo, siccome si costumava in que' tempi, molte figure dal mezzo in su, cioc S. Niccola da Tolentino ed altri; e la predella fece piena di atorie in figure piecole della vita di quel santo. In S. Fermo, chiesa della medesima città dei frati di S. Francesco nel riscontro dell'entrare per la porta del fianco, fece per ornamento d'un deposto di croce dodici profeti dal mezzo in su grandi quanto il naturale, ed a'piedi loro Ada-mo ed Eva a giacere, ed il suo solito pavone, quasi contrassegno delle pitture fatte da lui. Il medesimo Stefano dipinse in Mantova nella chie sa di S. Domenico alla porta del Martello una bellissima nostra Donna, la testa della quale per aver avuto bisogno i padri di murare in quel luogo, hanno con diligenza posta nel tramezzo della chiesa alla cappella di S. Orsola che è della famiglia de' Recuperati, dove sono alcune pitture a fresco di mano del medesimo. E pella chiesa di S. Francesco sono, quando si entra a man destra della porta principale, una fila di cap-pelle morate già della nobil famiglia della fiamma, in una delle quali è dipinto nella volta di mano di Stefano i quattro Evangelisti a sedere, e dietro alle spalle loro per campo fece alcune apalliere di rossi con uno intrassito di canne a mandorle e variati alberi sopra ed altre verdure piene d'uccelli, e particolarmente di pavoni; vi sono aneo alcuni angeli bellissimi. In questa medesima chicsa dipinse una S. Maria Maddalena grande quanto il naturale in una colonna, cutrando in chiesa a man ritta. E nella strada detta Rompilaria della medesima està fece a fresco iu un frontespisio d'una porta una nostra Don-na col figliuolo in braccio ed aleuni angeli dinansi a lei inginoechioni, ed il campo fece d'al-beri pieni di frutte. E queste sono l'opere che si trova essere state lavorate da Stefano seliben si può credere, essendo vivuto assai, else ne facesse molte altre. Ma come non ne ho polute alcun'altra rinvenire, così ne il comorne ne il nome del padre ne il ritrattu suo ne altro par-ticolare. Alcuni affermano che, prima che veniase a Firenze, egli fu discepolo di maestro Liberale pittore veronese : ma questo non importa; basta che imparò totto quello che in lui fu

taj hasta che imparo totto quello cue in ini in di huono in Finenza da Agnolo Gaddi. Fu della medesima città di Verona Aldigieri da Zevio, famigliarissimo de Signori della Snala, il quale dipinase, oltre a molte altre opere, la an-la grande del palasso loro, nella quale oggi abita il podesta, facendovi la guerra di Gerusalemme, secondo che è scritta da losello, nella quale opera mostro Al·ligieri grande animo e giudizio. spartendo nelle facce di quella sala da ogni banda una storia con un ornamento solo che la ricigne attorno attorno. Nel quale ornamento posa dalla parte di sopra, quasi per fine, un par-timento di medaglic, nelle quali si crede che siano ritratti di naturale molti uomini segualati di quei tempi, ed in particolare molti di que? Signori della Scala; ma perche non se ne sa il vero, non ne dirò altro. Dirò bene che Aldigieri mostrò in questa opera d'avere ingegno e giudisio ed invenzione, avendo considerato tutte le cose che si possono in una guerra d'inportanza considerare. Oltre ciò il colorito si è molto bene mantenuto. E fra molti ritratti di grandi uomini e letterati, vi si conosce quello li M. Francesco Petrarea.

lacopo Avanzi pittore bologuese fu nell'opere

OPERE 255

di questa sala concorrente d'Aldigieri, e sotto le sopraddette pitture dipinse similmente a fresco due trionfi bellissimi e con tanto artilizio e buona maniera, rhe afferma Girolamo Campagnuola che il Mantegna li lodava come pittura rarissima, Il medesimo lacopo insieme eon Aldigieri e Sebeto da Verona dipinse in Padova la cappella di S. Giorgio che è allato al tempio di S Autonio, secondo che per lo testamento era stato lasciato dai marchesi di Carrara. La parte di sopra dipinse Iacopo Avanzi, ili sotto Aldigirri alcune storie di S. Lucia ed un Cenacolo, e Sebeta vi dipinse storie di S. Giovanni. Dopn tornati tutti e tre questi maestri in Verona dipinsero insieme in casa de'conti Serenghi un par di nozze con molti ritratti ed ahıti di que' tempi, ehe di tutte l'opere di Iacopo Avanzi fu tenuta la miglinre. Ma perche di lui e fatto menzione nella vita di Niccolò d'Arezzo per l'opere rhe fece in Bolo-gna a concorrenza di Simone, Cristofano, e Galasso pittori, non ne dirò altro in questo luogo. In Venezia ne'medesimi tempi fu tenuto in

prejo, estibene trane la maniera presa, lacubello de Hory, il quale in quella città free opere anni, e particolarmente una tavola alle mononche del Corpso Bounini che è posta mella for chiesa all'altar di S. Domenico. Pia concorrente di costati Gironnio Mortone che dipinne in Vinezia ed in molte etità della Lombardia anni cone, una perche tenne la maniera recebia fore la militari con in practi di primo comi tatori di propositi di presi di presi di presi vola sella chiesa di S. Lena all'altar dell'avola sella chiesa di S. Lena all'altar dell'a-

sunziune con molti santi.

Fe molto miglior maestro di castul Gauriero pittor padorano, il quale oltte a motte altre cose dipiuse la cappella maczione del'irati Ereubitani di San'i Agostiao in Pados, ed una cappella ai medesimi nel primo ebiostro; un'altre cappelleta in casa d'Urbano Perfetto, e la sala degl' imperatori romani, dore nel tempo di carnovale vano gli soclari a danascr. Fece ano a fresco nella cappella del podesta della città medesima alcune storie del Testametto reschio.

Giusto pittore similmente padovano fece fuor della chiesa del vescovado nella cappella di S. Gio, Battista non solo alcune storie del vecchio e nuovo Testamento, ma ancora le rivelazioni dell'Apocalisse ili S. Gio. Evangelista; e nella parte di sopra fece in un paradiso con belle considerazioni multi cori d'angeli ed altri ornamenti, Nella chiesa di S. Antonio lavorò a freaco la cappella di S. Luca; nella chiesa degli Errioitani di S. Agostino dipinse in uoa cappella l'arti liberali, ed appresso a quelle le virtu e i vizi; e così coloro che per le virtà sono stati celchrati, come quelli che per i vizi sonn in estrema miseria rovinati e nel profondo dell'inferno. Lavorii anco in Padova a' tempi di costui Stefann pittore ferrarese, il quale, come altrove si è detto, ornò di varir pitture la cap-pella e l'arca dove è il coepo di S. Antunio, e con la Vergine Maria detta del Pilastro, Pu tenuto in pregio ne'mrdesimi tempi Vincena ittore breseiann, secondo che racconta il Pipricure arcetann, secondo cue racconta il Fi-larete e Girolamo Campagnuola anch'egli pri-ture padovano e discepolo dello Squarcione. Ginlio pot figliuolo di Girolamo dipinse, miniò e intagliò in sume molte belle cose così in Padova, come in altri luoghi Nella medesima Pa-dova lavorò molte cose Niccolù Moreto che visse ottanta anni e sempre esercitò l'arte; ed oltre a

questi, molti altri che chhonn dependenza da Gentile e Gio. Bellini. Ma Vittore Scaepaccia fu varamente il primo che fra costoro facesse opere di conto i e le sue prime opere ferono nella scuola di S. Orsola, dove in tela free la maggior parte delle storie che vi sono della vita e morte di quella santa; le fatiche delle quali pitture egli seppe si ben condurre e con tanta diligenza ed arte, che n'acquistò nome di molto accomodato e pratico maestro: il elie fu, secondo che si dice, eagione che la nazione milanese gli fece fare ne' frati Mioori una tavola alla cappella loro di S. Ambrogio con molte figure a tempera. Nella chiesa di S. Antonin all'altare di Cristo risuscitato, dove dipinse quando egli ap-parisce alla Maddalena ed altre Marie, fece una prospettiva di paese lontano che diminnisce moltn bella. In nn'altra eappella dipinse la sto-ria de' Martiri, cioè quando furono erocifissi, nella quale opera fece meglio rhe trecento figure fra grandi e piccole, ed inoltre cavalli e alberi assai, nn cieln aperto, diverse attitudini di audi e vestiti, molti scorti, e tante altre cose, e si può vedere ch'egli non la conducesse se non con fatica straordinaria, Nella chirsa di S. Ich in Canareio all'altare della Madonna fece quando ella presenta Cristin piccolino a Simeo-ne: dove egli figurò essa Madonna ritta e Si-meone col piviale in mezzo a due ministri ve-stiti da cardinalli dietro alla Vergine sono due donne, una delle quali ha due colombe, e da basso sono tre putti che suonano un liuto, una storte, e una lira ovvero viola i ed il colorito ili tutta la tavola è molto vago e bello. E nel vero fu Vittnee molto diligente e pratico maestro, e molti quadri che sono di sua mano in Viuezia e ritratti di naturale e altro sonu molto stimati per cose fatte in que'tempi. Insegno co-stui l'arte a due suoi fratelli che l'imitarono assai, l'uno fu Lazgaro e l'altro Sebastiano, di mano de'quali è nella chiesa delle monache di Corpus Domini all'altere della Vergine una tavola, dove ella è a sedere in mezzo a S. Caterina e S. Marta con altre sante, e due angeli che suonann e una prospettiva di casamenti per eampo di tutta l'apera molto bella, della quale n'aremo i propri disegni ili mann di costoro nel nostro libro

nostro libro. Fu anco pittore ragionevole ne' tempi di eostora Vincensio Catena, che molto più si adoprrò in fare ritratti di natucale, cile in alema altra sorte di pitture: pd in vero alemoi che si ggi altri quello d'an Tedesco de' Fucheri, persona onorala e di conto che allora stava in Vinezia nel fondoso de' Tedeschi, fu molto vivamenrezia nel fondoso de' Tedeschi, fu molto vivamen-

te dipinta,

Pére ance molte opere in Vinesia quai ne' medesimi tempi Gio. Battista da Conigliano di secopolo di Geo. Bellino, di mano del quale è nella detta chisca delle monache del Corpus Domini una tavola all' altare di S. Piero Martire, dorre è detto santo, S. Niccolò, e S. Benedetto con una prospettiva di passi, un angelo rhe secordi una cetera, e molte figure piccole più che ure, si pois credere che archibe paragonato il mo massirto.

Mon obbe ance se non nome di houn runestro nell'arte medesima e ne'medesimi tempi Marco Basarini, il quale dipinse in Venezia, dove nacque di padre e madre Greci, in S. Francresco della Vigna in nna tavola un Cristo deposto di Croco; e nella chiesa di S. loh in un'a tatra tavola un Cristo nel correcto, con conso decresso della compania della conso della menico con due altri santi. Ma quello che più fin lodato di quetta opera, fu un parse con molte figurine fatte con buona grazia. Nella medesima chiesa dipinare! i straso Marco S. Bernardino

sopra nn sasso con altri santi. Giannetto-Cordegliaghi fece nella medesima elttà infiniti quadri da camera, anzi noo attese quasi adaltro: e nel vero ebbe in cotal sorte di pittura una maniera molto deliesta, e dolce, e

migliore assai che quella dei sopraddetti.
Dipinse costni in S. Pautaleone in una cappella accanto alla maggiore S. Pietro che disputa con due altri santi, i quali hanno indosso bellissimi panni e sonn condotti con bella ma-

Marco Bassiti fu quasi ne' medesimi tempi in buno conto, ed è sus opers nos gren tavols in Vinezis nella chiesa de'frati di Certosa, nella quale dipinac Cristo in merzo di Pierro e d'Andrea nel mare di Tiberiade ed i figliusti di Zebedeo, facendori no Intraccio di mare, un monte, e parte d'una città con molte persone in figure piccole. Si potrebbono di costtui molte altre opere raccontare; ma basti aver detto di questa che è la migliura.

Bartolammen Vivarino da Murano si portò auch'egli molto bene nell'opere che fece, come si pnò vedere, oltre molte altre, nella tavola che fece all'altare di S. Luigi nella chiesa di S. Giovannie Polo, nella quale dipinar il divito S. Luigi a sedere col piriale indosso. S. Luigi a sedere col piriale indosso. S. tro lato S. Niccolò, S. Girolamo, e S. Rocco, e sopra questi altri santi inflos a met20.

Lavorò ancora benimimo le sue pitture, e si diletto molto di contraffare le cose naturali, figure e paesi lontani, Giovanni Mansneti ohe, imitando assai l'opere di Geotile Bellino, fece iu Vioezia molte pitture. E nella scuola di S. Marcu in testa all'udienza dipinse nn S. Marco che predica in sulla piazza, ritraendovi la facciata della chiesa, e fra la moltitudine degli uomini e delle donne che l'ascoltano, Turchi, Greei, e volti d'uomini di diverse nazioni con abiti stravaganti. Nel medesimo lnogo, dove fece in nn' altra storia S. Marco che sana un infermo, dipinse una prospettiva di due scale e molte logge. In un altro quadro vicino a questo fece un S. Marco che converte alla fede di Cristo una infinità di popoli, ed in questo fece un tempio aperto, e sopra un altare nn Crocifisso, e per tutta l'opera diversi personaggi con bella varietà d'arie, d'abiti e di teste.

Dopo contil reguitó di tworere nel medenmo lugo Vittore Belliui, dev i fere, dore in una storia S. Marco e preso e legato, una protona storia S. Marco e preso e legato, una prosanti figura, nelle quali finiti è suol passati. Dopo contro fu regionrolo pittore Bartobarnes Mantagas Victoria, che abito sempre in dipinate una tavola mella chiesa di S. Maria di Artono. Parimete Benedetto Diana fu una meno lodato pittore che si finaero il apprascutpor che sono di sua sano in Vivensi in S. Francesco della Vigna, dore all'altare di S. Francesco della Vigna, dore all'altare di S. vatili che l'aumo in mano discenso un libro.

Fu aarco tenato in grado di buon maestro Giovanni Boncounsigli, rhe nella chiesa di S. Giovanni e Paolo all' altare di S. Tommaso d'Aquino dipinse quel anato circondato da molti, ai quali legge la Scrittura Sacra, e vi fece una prospettire di casamenti che non è ae non ma prospettire di casamenti che non è ae non assa vita in Vineria Simon Bianco coultore fioratino e Tullo Lombardo molto pratico intarentino e Tullo Lombardo molto pratico inta-

In Lombardia parimente sono stati eccellenti Bartolommeo Clemente da Reggio ed Agostino Busto scultori, e nell'intaglio Iacopo Davanzo Milanese e Gaspare e Girolamo Misceroni. In Bristae e Caspare e Grotamo susceront. In Brecia fu pratico, e valentuomo mel lavorare in fresco Vincenzio Verchio, il quale per le belle opere sue a'acquisto grandissimo nome nella patria. Il simile fece Girolamo Romanino bonissimo pratico e disegnatore, come aperta-mente dimostrano l'opere sue fatte in Brescia ed intorno a molte miglia. Ne fu da meno di questi, anzi gli passò, Alessandro Moretto, delicatissimo ne' colori e tanto amico della diligenza, quanto l'opere da lui fatte ne dimostrano. Ma tornando a Verona, nella quale eittà sono fioriti ed oggi fioriscono più che mai eccellenti artefici, vi furono già Francesco Boosi gnori e Francesco Carolo eccellenti, e dopo maestro Zeno Veronese, che in Arimini lavorò la tavola di S. Marino e due altre con molta diligenza. Ma quello che più di tatti gli altri ha fatto alcune figure di naturale che sono maravigliose, è stato il Moro Veronese, ovvero, come altri lo chia nano, Francesco Turbido; di mano del quale è oggi in Vinezia in casa Monaignor de' Martini il ritratto d'un gentiluomo da Cà Badovaro, figurato in nn pastore che par vivissimo è può stare a paragone di quaoti ne sono stati fatti in quelle parti. Parimente Battista d'Angelo genero di costui è cosi vago nel colorito e pratico nel disegno, che pintiosto avanza che sia inferiore al Moro. Ma perche non è di mia intenzione parlare al presente de' vivi, cui mia increazione pariare ai presente de '14'1,
voglio che mi hasti, come dissi nel principio di
questa vita, aver in questo luogo d'alcuni ragionato, de'quali non ho potuto sapere coal minntamente la vita ed ogni particolare; acciò la
virtu e meriti loro da me abbiano alineno tutto quel poco che io, il quale molto vorrei, posso dar loro.

# VITA DI IACOPO DETTO L'INDACO

Iacopo detto l'Indaco, il goale fu discepolo di Domenico del Ghirlandaio ed in Roma lavoro con Pinturicchio, fu ragionevole maestro ne' tempi suoit e sebbene non fece molte cose, uelle nondimeno che furono da lni fatte sono da esser commendate. Ne è gran fatto che non uscissero se non pochissime opere delle sue manl, perciocche essendo persona faceta, piacevo-le, e di buon tempo, alloggiava pochi pensieri e non voleva lavorare, se non quaodo non poteva far altro e perció nsava di dire che il non mai fare altro che affaticarsi senza pigliarsi un piacere al mondo, non era cosa da Cristiani. ratleava costui molto dimesticamente con Michelagnoloj percioeche quando voleva quell'ar-tefice, eccellentissimo sopra quanti ne furono mai, ricrearsi dagli atudi e dalle continue fatiche del corpo e della mente, niuno gli era perciò a più grado ne più secondo l'umor suo, che costui, Lavorò Iscopo molti anni in Roma, o per meglio dire stette molti anni in Roma, e vi avorò pochissimo. È di sna mano in quella citta nella chiesa di S. Agostino entrando in chiesa per la porta della facciata dinanzi a man ritta la prima eappella, nella volta della quale aono gli Apostoli che ricevono lo Spirito Santo, e di sotto sono nel muro due storie di Cristo; nell'una quando toglie dalle reti Pietro ed Andrea, e nell'altra la cena di Simone e di Maddolena, nella quale è un palco di legno e di travi molto ben contraffatto. Nella tavola nella medesima cappella, la quale egli dipluse a olio, è un Cristo morto, lavorato e condotto con molta pratica e diligenza. Parimente nella Trinità di Boma è di sua mano in una tavoletta la coronazione di nostra Donua. Ma che bisogna o che si può di costui altro raccontare? Basta che quanto fu vago di cicalare, tanto fu sempre ni-mico di lavorare e del dipignere. E perché, come si è detto, si pigliava piacer Michelagnolo delle chiaechiere di costui e delle burle che spesso faceva, lo teneva quasi sempre a mangiar seco. Ma essendogli un giorno venuto costni a fastidio, come il più delle volte vengono questi cotali agli amici e padroni loro col troppo e bene spesso fuor di proposito e senza discrezione cicalare, perché ragionare non si può dire non essendo in simili per lo più ne ragione ne gindizio, lo mando Michelagnolo, per levarselo dinanzi allora che aveva forse altra fantasia a comperare de'fichi; ed uscito-che lacopo fu di casa, gli serrò Michelagnulo l'uscin dietro con animo, quando tornava, di non gli aprire. Tornato dunque l'Indaco di piazza, s'avvide, dopo aver picchiato un pezzo la porta in vano, che Michelagnolo non voleva aprirgli; perche venutogli collera, prese le foglia ed i fichi e fattone una bella distesa in sulla soglia dalla porta, si parti, e stette molti mesi che non volle favelare a Michelagnolo. Pure finalmente rappattumatosi, gli fu più amico che mai. Finalmente easendo vecchio di sessantotto anni si mori in

nore chiamato per proprio nome Francesco, e poi per soprannome anch'egli l'Indaco, che fu aimilmente dipintore più che ragionevole. Non gli fu dissimile, dico, nel lavorare più ehe mal volontieri e nel ragionare assai, ma in questo avanzava costui lacopo, perche sempre diceva male d'ognuno e l'opere di tutti gli artefiei biasimava. Costui dopo avere alcunc cose lavorate in Montepuleiano e di pittura e di terra, fece in Arezzo per la compagnia della Nunziata in una tavoletta per l'udienza una Nunziata, ed un Dio Padre in eielo eircondato da molti angeli in forma di putti. E nella medesima città foce, la prima volta che vi andò il duca Alessandro, alla orta del palazzo de' Signori un arco trionfale bellissimo con molte figure di rilievo, e parimente a concorrenza d'altri pittori, che assai altre cose per la detta entrata del duca lavorarono, la prospettiva d'una commedia che fu te-nuta molto hella. Dopo andato a Roma, quando vi si aspettava l'imperatore Carlo V vi feee alcune tignre di terra, e per il popolo romano un'arme a fresco in Campidoglio, che fu molto Iodata. Ma la miglior opera che mai uscisse dalle mani di costui e la più lodata, fu nel pa-lazzo de' Mediei in Roma per la duchessa Mar-gberita d'Austria uno studiolo di stucco tanto

Non dissimile a lacopo fu un suo fratello mi-

bello e con tanti ornamenti, ele nun è possibil voder meglio; në eredo elte sia in un certo modo possible far d'argento quello, rhe in quesi'opera l'Indaco fece di stucco. Dalle quali cose in fa juditio che, se costui si fosse dilettato di larorare cal avcase esercitato l'incegno, egli sarrebre risuolto eccellente. Diregolo Francesco assai hene, ma molto meglio lacopo, come si può redere nel nostro libro.

# VITA DI LUCA SIGNORELLI

Luca Signorelli pittore eccellente, del quale secondo l'ordine de'tempi dovemo ora parlarne, fu ne' suoi tempi tenuto in Italia tanto famoso e l'opere sne in tanto pregio, quanto nessun altro in qualsivoglia tempo sia stato giammai, perché nell'opere che feec di pittura mo-strò il modo di fare gl'ignudi, e che si possono, aì bene con arte e difficultà, far parer vivi. Fu costui ercato e discepolo di Pietro dal Borgo S. Sepolero, e molto nella sua giovanezza si sforzo d'imitare il maestro anzi di passarlo. Mentre che lavorò in Arezzo con caso lui tornandosi in casa di Lazzaro Vasari sno zio, come s' è detto, Imitò in modo la maniera di detto Pietro, che quasi l'una dall'altra non si conosceva. Le prime opere di Luca furono in S. Lorenzo d'Arezzo dove dipinse l'anno 1472 a fresco la esppella di S. Barbara, ed alla compagnia di S. Caterina in tela a olio il segno che si porta a processione; si-milmente quello della Trinità, ancora che non aia di mano di Luca, ma di esso Pietro dal . Borgo, Fece in S. Agostino in detta città la tavola di S. Niccola da Tolentino con istoriette bellissime condotta da lui con buon disegno cd invenzione; e nel medesimo luogo fece alla cappella del Sagramento due angeli lavorati in freco. Nella chiesa di S. Francesco alla eappella degli Accolti fore per M. Francesco dottore di legge una tavola, nella quale ritrasse esso M. Francesco ed alcune sue parenti. In questa opera è un S. Michele che pesa l'anime, il quale è mirabile, e in esso si conosce il saper di Luca nello splendore dell'armi, nelle reverberazioni, ed insomma in tutta l'opera. Gli mise in mano un paio di bilance, nelle quali gl'ingudi che vanno nno in sù e l'altro in giù sono scorti bellissimi. E fra l'altre cose ingegnose che sono in questa pittura, vi è una figura ignada benissimo trasformata in un diavolo, al quale un ramarro lecca il sangue d'una ferita. Vi è oltre ciò una nostra Donna col ficlinolo in grembo, S. Stefano, S. Lorenzo, una S. Caterina, e due angeli che suonano, uno nn liuto e l'altro nn ribecehino, e tutte sono figure vestite, ed adornate tanto che è maraviglia. Ma quello che vi è più miracoloso è la predella piena di figure piccole de frati di detta S. Catorina In Perugia ancora fece molte opere, e fra l'altre in duomo per M. Iacopo Vannucci Cortonese ve-scovo di quella città una tavola, nella quale è la nostra Donna, S. Onofrio, S. Ercolano, S. la nostra Donna, S. Onofrio, S. Ercolano, S. Gio. Battista, e S. Stefano, ed nn angelo ebe tempera un liuto bellissimo. A Volterra dipinse in fresco nella chirsa di S. Francesco sopra l'altare d'una compagnia la circoncisione del Signore ehe è tenuta bella a maraviglia, schbene il putto, avendo patito per l'umido, fu rifatto dal Sodoma molto men bello che non era. E nel vero sarebbe meglio tenersi alcuna volta le

248 cose fatte da uomini eccellenti piuttosto mez guaste, che farle ritoccare a chi sa meno. In S. Agostino della medesima città fece una tavola a tempera e la predella di figure piccole, con istorie della passione di Cristo, che è tenuta bella atraordinariamente, Al Monte a S. Maria dipinse a quei signori in una tavola un Cristo morto e a Città di Castello in S. Francesco una natività di Cristo, ed in S. Domenico in un'altra ta-vola un S. Bastiano. In S. Margherita di Cortons sua patria, luogo sle'frati del Zoccolo, un Cristo morto, opera delle sue rarissima, e nella compagnia di Gesù nella medesima città fece tre Lavole, delle quali quella che è allo altar maggiore è maravigliosa, dove Cristo comunica gli Apostoli e Ginda si mette l'ostia nella scarsella. E nella pieve, oggi detta il Vescovado, dipinse a fresco nella cappella del Sagramento aleuni profeti grandi quanto il vivo, ed intorno al tahernacolo alcuni augeli che aprono un padiglione, e dalle bande un S. Ieronimo ed un Tommaso d'Aquino, All'altar maggiore di detta chiesa fece in nna tavola una bellissima Assunta, e disegnò le pitture dell'occhio principale di detta chiesa, che poi furono messe in opera da Stagio Sassoli d'Arezzo. In Castiglione Aretino fece sopra la cappella del Sacramento un Cristo morto con le Marie, ed in S. Franerseo di Lucignano gli sportelli d'un armario, dentro al quale sta un albero di coralli che ha una croce a sommo. A Siena fece in S. Agostino una tavola alla cappella di S. Cristofano, dentrovi alcuni anti che mettono in mezzo un S. Cristofano di rilievo. Da Siena veonto a Firenze così per vedere l'opere di quei maestri ehe allora vivevano, come quelle di molti pas-aati, dipiose a Lorenzo de'Medici in nua tela aleuni Dei ignuti che gli furono molto commendati, e un quadro di nostra Donna con due profeti piccoli di terretta, il quale è oggi a Caatello villa del duca Cosimo; e l'una e l'altra opera slono al detto Lorenzo, il quale non volle mai de niuno esser vinto in esser liberale e magnifico. Dipinse ancora un tondo di una uostra Donna, che e nella udienza de'espitani di parte Guelfa bellissimo. A Chinsuri in quel di Siena, luogo principale de'monaei ili Monte Oliveto, dipinse in una banda del chiostro undiei storie della vita e fatti di S. Benedetto. E da Cortona mandò dell'opere sue a Montepoleiano, a Foiano la tavola dell'altar magginre ebe è nella pieve, ed in altri luogbi di Valdichiana. Nella Madonna d'Orvieto, chiesa principale, fini di sua mano la cappella che già vi aveva cominciato fra Giovanni da Fiesole, nella quale fece tutte le atorie della fine del mondo con bizzarra e capriceiosa invenzione: angeli, demoni, rovine, terresousti, fuochi, miracoli d'Antieristo, e molte altre cose simili : oltre ciò ignudi, scorti, e molte belle ligure, immaginandosi il terrore che sarà in quello estremo e tremendo giorno. Perloche desiò l'animo a tutti quelli che sono stati do lui, onde hanno poi trovato agevoli le diffientta di quella maniera. Onde io non mi maraviglio se l' opere di Luca furono da Michelsgnoln sem pre sommamente lodate, ne se in alcune cose del suo divino Giudizio che fece nella cappella, furono da lui gentilmente tolte in parte dall'in-venzioni di Luca, come sono angeli, demoni, l'ordine de'cieli, e altre cose, nelle quali esso Michelagnolo imitò l'andar di Luca, come può vedere ognuno. Ritrame Luca nella sopraddetta

pera molti amici suoi e se stesso, Niccolò, Paolo, e Vitellozzo Vitelli, Giovan Paolo ed Orazio Baglioni, ed altri che non si sanno i nomi. In Santa Maria di Loreto dipinse a fresco nella sagrestia i quattro Evangelisti, i quattro Dottori, ed altri santi che sono molto belli; e di questa opera fu da papa Sisto liberalmente rimu-nersto. Dicesi, che essendogli stato occiso in Cortona un figliuolo che egli amava molto, bellissimo di volto e di persona. Luca così addolorato lo fece spogliare ignado, e con grandissima costanza d'animo senza piangere o gettar lacrima lo ritrasar, per vedere sempre che volesse, mediante l'opera delle sue mani, quello che la natura gli avea dato, e tolto la nimica fortuna. Chiamato poi dal detto papa Sisto a lavorare nella cappella del palazzo a concorrenza di tanti pittori, dipinse in quella due storie, che fra tante son tenute le migliori. L'una è il testamento di Mosé al popolo ebreo nell'avere veduto la terra di promissione, e l'altra la morte sua. Finalmente avendo fatte opere quasi per tutti i principi d'Italia, ed essendo già veceluo, se ne tornò a Cortona, dove in que suoi ultimi anni lavorò più per piacere che per altro, nome quello che, avvezzo alle fatiche, non poteva ne sapeva starsi ozioso. Fece dunque in detta sua vecchiezza una tavola alle monache di S. Margherita d'Areazo, ed una alla compagnia di S. Girolamo, parte della quale pagò M. Niccolò Gamurrini dottor di legge auditor di Ruota, il quale in essa tavola è ritratto di naturale inginocchioni dinanzi alla Madonna, alla quale lo presenta pp S. Niccolò che è in iletta tavola: sonovi ancora S. Donato e S. St. fano, e più ab-basso un S. Girolano ignudo ed un David elte canta sopra un salterio: vi sono anche due profeti i quali, per quanto ne dimostrano i brevi che hanno in mano, trattano della Concezione. Fu condotta quest'opera ila Cortona in Arezzo sopra le spalle degli nomini di quella compagnia; e Luca così vi cebio come era, volle venire a metterla su, ed in parte a rivedere gli amici e parenti suoi. E perchè alloggiò in easa de'Vasari, dove io era piccolo fanciullo d'otto anni, mi ricorda che quel buon vecebio, il quale era tutto grazioso e pulito, avendo inteso dal mae-stro else m'insegnava le prime lettere ebe io non attendeva ad altro in iscoula che a far figare, mi ricorda, ilico, che, voltosi ad Antonio mio padre, gli disse: Antonio, poiché Giorgino non traligos, fa' ch'egli impari a disegnare in ogni modo, perebe quando anco attendesse alle lettere, nou gli può essere il disegno, siecome è a tutti i galantuomini, se non d'intile, d'onore, e di giovamento. Poi rivolto a me che gli stava diritto innanzi, disser Impara, parentino. Disse molte altre cose di me, le quali taccio, perché conosco non avere a gran prezzo confermata l'opinione che chbe di me quel huon vecchio. E perché egli intese, siccome era vero, che il sangue in si gran copi i m'usciva in quell'età dal naso, elie mi lasciava alcuna volta tramortito, mi pose di sua mano un diaspre al collo con infinita amorevolezza ; la qual memoria di Luca mi stara in eterno fissa nell'animo. Messa al luogo suo la detta tavola, se ne tornò a Cortona accompagnato un grao pezzo de molti cittadini ed amiei e parenti, siccome meritava la virtú di lui, elle visse sempre piuttosto da signore e gentiluomo onorato, che da pittore. Ne'medesimi tempi avendo a Silvio Passerini cardinale di OPERE

Cortona murato un palazzo un mezzo miglio fuor della città Benedetto Caporali dipintore perugino, il quale dilettandosi dell' architettura aveva poco ionanzi comentato Vitruvin, volle il detto cardinale che quasi tutto si dipignesse. Perché messori mano Benedetto con l'aiuto di Maso Papacello Cortonese, il quale era sun discepolo ed aveva anco imparato assai da Ginlin Romano, come si dirà e da Tommaso, ed altri discepoli e garzoni, non ritioù, che l'ebbe quasi tutto dipinto a fresco. Ma volendo il cardinale avervi anco qualche pittura di mano di Luca, egli ensi vecchin ed impeditn dal parlelico dipinse a frescu nella facciata dell'altare della capella di quel palazzo quando S. Gio. Battista pella di quei parazao quanno ochette finirla del tutto, perché mentre l'andava lavorando, si mori, essendo vecchio d'ottantadue anni. Fu Luca persona d'ottimi costumi, sincero, esl amorevole con gli amici, e di conversazione slolce e piacevole enn ngnuno, e sopra tutto cortese a chinnque ebbe bisogno dell'opera sua, e faeile nell'insegnare a' suni discepoli. Visse spleudidamente e si dilettò di vestir bene. Per le quali buone qualità fu sempre nella patria e fuori in aomma venerazione. Così col fine della vita di costui, che fu nel 1521, porremo fine alla se-conda parte di queste vite, terminando in Luca come in quella persona che col fondamento del disegno e degli ignudi particolarmente, e con la grazia della invenzinne e disposizione delle storie, aperse alla maggior parte degli artefici la via all'oltima perfezione dell'arte, alla quale poi poterono dar eima quelli che seguirono, de' quali noi ragioneremo per innanzi-

## PARTE TERZA

## PROEMIO

Veramente grande augumento fecero alle arti della architettura, pittura, e scultura, quelli cecellenti maestri che noi abbiamo descritti sin qui nella seconda parte di queste vite, aggiugnendo alle cose dei primi regola, ordine, miaura, disegno e maniera, se non in tutto perfettamente, tanto almanco vicino al vero, che terzi, di chi noi ragioneremo da qui avanti, potecono mediante quel lune sollevarsi, e condursi alla somma perfezione, dove abhiamo le case moderne di maggior pregio e più eelebrate. Ma perché più chiaro aneor si cunosca la qualità del miglioramento che ci hanno fattu i predetti arteliei, non sarà certo fuor di proposito dichiarare in pache parole i cinque aggiunti che io nominai, e discorrere succintamente donde sia noto quel vero buono che, superato il secolo antico, fa il moderno si glorioso. Fu adunque la regola nell'architettura, il modo del misurare delle antieag ie, osservando le piante degli edifici antichi nelle opere moderne. L'ordine fu il dividere l'un genere dall'altro, sicebe toccasse ad ogni corpo le membra sue, e non si cambiasse più tra loro il dorieo, lo ionico, il corintio, ed il toscann: e la misura fu universale al nella architettura come nella scultura, fare i corpi delle figure retti, dritti, e con le membra organizzati parimente: ed il simile nella pittura.

Il disegno fu lo imitare il più bello della natura in tutte le figure così scoipite come dipinte, la qual parte viene dallo aver lamano e l'ingegno, che rapporti tutto quello che vede l'occhio in sul piano, o disegni o in su fogli, o tavola o altro piano, ginstissimo ed appuoto e cosi di rilievo nella scultura. La maniera venne poi la più bella dall'aver messo in uso il frequento ritrarre le cose più belle, ed a quel più bello o mani, o teste, o corpi, o gambe aggingnerle insieme, e fare una figura di tutte quelle bellezze else più si poteya, e metterla in uso in ogni opera per tutte le figure, che per questo si dice esser bella maniera. Queste cose non l'aveva fatte Giotto, na que' primi artefici, sehbene eglino avevano senperto i principi di tutte queste difficoltà, e toccatele in superficie, come nel disegno, più vern che non era prima e più simile alla natura; e così l'unione de'colori, ed i componimenti delle figure pelle storie, e molte altre cose delle quali abhastanza s'è ragionato. Ma sebbene i secondi angumentarono grandemente a queste arti tutte le cose dette di sopra, elle non erano però tanto perfette che elle finissero di aggiugnere all'intero della perfezione, mancandoci ancora nella rezola una licenza che, non essendo di regola, fusse ordinata nella regola, e potesse stare senza fare confusione o guastare l'ordine; il quale aveva bisogno d'una invenzione copiosa ili tutte le cose, e d'una certa bellezza continuata in ogni minima cosa, che spostrasse tatto quell'ordine con più ornamento. Nelle misure maneava uno retto giudizio, che senza che le figure fussero misurate avessero in quelle grandezze ch' elle csano fatte nna grazia else ceordesse la misura. Nel disegno non y' erano gli estremi del fine suo, perche sebbene e'facevano un braccio tondo ed una gamba diritta, non era ricerca cou muscoli, con quella facilità graziosa e dolce olie apparisce fra 'l vedi e pon vedi, come faono la carne e le cose vive a ma elle erano orude e scorticate, che faceva difficoltà agli occhi e durezza nella maniera; alla quale mancava una leggiadria di fare svelte e graziose tutte le figure, e massimamente le fem-mine esl i putti con le membra naturali come agli uomini: ma ricoperte di quelle grassezze e carnosità che nou siano goffe come le naturali, ma arteficiate dal disegno e dal giudizio. Vi maneavano ancora la copia de'belli ahiti, la varictà di tante bizzarrie, la vaghezza de'colori, la università ne eassmenti, e la lontananza o varietà ne paesi; ed avvegnaché molti di loro cominciassino come Andrea Verrocchio, Antonio del Pollaiuolo, e molti altri più moderni, a cercare di fare le loro figure più studiate, e cho ci apparisse dentro maggior disegno, con quella imitazione più simile e più appunto alle cose naturali: nondimeno c'non v'era il totto ancorache ci fusse l'una aicurta più certa, che eglino andavano in verso il buonn, e ch'elle fussino però approvate, secondo l'opere degli antichi, come si vide quando il Verrocchio rifeco le gambe e le braccia di marmo al Marsia di casa Medici in Fiorenza; mancando loro puro una fine, ed una estrema perfezione ne'piedi, mani, capelli, barbe, ancora che il tutto delle membra sia accordato con l'antico, ed abbia una certa-coerispondenza giusta nelle misure. Che s'eglino avessino avuto quelle minusie dei fini che sono la perfezione ed il fiore dell'arte, arebbone avuto ancora una gagliardeaza risnluti 350 nell'opere loro, e ne sarebbe conseguito la leggiadria ed una politezza e somma grazia, elie pon elibono, ancora che vi sia lo stento della diligenza, che sonn quelli che danno gli stremi dell'arte nelle belle figure, o di rilievo o dipinte. Quella fine e quel eerto chè che ei maneava, non lo potevano mettere così presto in atto avvengache lo studio insecchisce la maniera, quando egli è preso per terminare i fini in quel modo. Bene lo trovarono poi dopo gli altri nel vedere cavar fuora di terra certe anticaglie citate da Plinio delle più famose, il Laocoonte, l'Ercole, ed il Torso grosso di Belvedere, così la Venere, la Cleopatra, lo Apotlo ed infinite altre, le quali nella lor dolcezza e nelle lor asprezze con termini carnosi e cavati dalle maggior bellezze del vivo, con certi atti, che non in tutto ai storcono, ma si vanno in certe parti movendo, e si mostrano con nna graziosissima grazia, furono cagione di levare via una certa maniera secca, e cruda, e tagliente che per lo soverchipatudio avevano lasciata in quest'arte Pietro della Francesca, Largaro Vasari, Alesso Baldovinetti, Andrea dal Castagno, Peselo, Ercole Ferrarese, Giovan Bellini, Cosimo Rosselli, l'Aba-te di S. Clemente, Domenico del Ghiriandaio, Sandro Bottierllo, Andrea Mantegna, Filippo e Lues Signorello, i quali per sforzarsi cercavano fare l'impossibile dell'arte con le fatiche, e massime negli scorti e nelle vedute spiacevoll: che siccome erano a loro dure a condurle, così eranu aspre a vederle. Ed ancora che la maggior parte fussino ben disegnate e senza errori, vi mancava pure uno spirito di prontezza, che non ci si vide mai, ed una dolcezza ne colori unita, elle la cominciò ad usare nelle cose sue il Francia Bolognese, e Pietro Perugino; ed i popoli nel vederla eorsero come matti a questa bellezza nuova e più viva, parendo loro assolutamente che e' non si potesse giammai fac meglio. Ma lo errore di costoro dimostrarono poi chia-ramente le opere di Lionardo da Vinci, il quale dando principio a quella terza maniera che noi vogliamo chiamar la moderna, oltra la gagliardezza e bravezza del disegno, ed oltra il contraffare sottilissimamente tutte le minuzie della natura, così appunto come elle sono, con huons regola, miglior ordine, o retta misura, disegno perfetto, e grazia divina, abbondantissimo di copie, e profondissimo di arte, dette veramente alle sne figure il moto ed il fiato. Seguitò dopo lui, ancora che alquanto lontano, Giorgione da Costel Franco, il quale sfumò le sue pitture, e dette una terribil movenza alle sue cose, per una certa oscurità di ombre bene intese. No meno di costul diede alle sne pitture forza, ri-lievo, dolcezza, e grazia nei colori fra Bartolomeo di S. Marco: ma più di tutti il graziosissimo Raffaello da Urbino, il quale studiando le fatiche de'maestri vecchi e quelle de'moderni, prese da lutti il meglio, e, fattone reccolta, arricelil l'arte della pittura di quella intera perfezione ehe ebbero antieamente le figure di Apelle e di Zeusi, e più se si potese dire, o mostrare l'opere di quelli a questo paragone. Laonde la natura resto vinta da' suoi colori, e l'invenzione era in lui si facile e propria, quanto può giudicare chi vede le storie sue, le quali sono simili alli scritti, mostrandoci in quelle i siti simili e eli edifici, così come nelle centi nostrali e strane le cere e gli shiti, secondo che celi ha voluto: oltra il dono della grazia delle

teste, giovani, vecchi, e femmine, riservando al-le modeste la modestia, alle lascive la lascivia, ed ai putti ora i vizi negli occhi, ed ora i giuochi nell'attitudini. E così i snoi panni piegati ne troppo sempliei ne intrigati, ma con una guisa che paiono veri. Segui in questa maniera, ma più dolce il colorito e non tanto gagliarda, Andrea del Sarto; il quale si può ilire che fusse raro, perché l'opere sue sono senza errori. Nè si può esprimere le leggiadrissimo vivacità else feee nell'opere sue Antonio da Correggio, sfilando i suoi capelli con un modo, non di quella maniera fine che facevano gl'innanzi a lui, eb'era difficile, tagliente e secca, ma d'una pinmusità morbidi, che si scorgevano le fila nella facilità del farli, che parevano d'oro e più belli che i vivi, i quali restano vinti dai suoi coloriti. Il simile fece Francescu Mazzola Parmigiano, il quale in molte parti, di grazia e di ornamenti, e di bella maniera lo avanzò, come si vede in molte pitture sue, le quali ridono nel viso, e siecome gli occhi veggono vivacissimamente, così si scorge il batter dei polsi, come più piacque al suo pennello. Ma chi considererà l'opere delle facciate di Polidoro e di Maturino, vedrà le figure far quei gesti che l'impossibile non può fare; e stupirà come e'si possa, non ragionare con la lingua ch'è facile, ma esprimere cul peunello le terribilissime invenzioni, messe da loro in opera con tanta pratica e destrezza, rappre-sentando i fatti dei Romani eoine e Turono pro-priamente. E quanti ce ne sono stati che han-no dato vita alle loro figure coi colori ne'morti? come il Rosso, fra Sebastiano, Giulio Romano, Perin del Vaga: perche de'vivi, ehe per se medesimi son notissimi, non accade qui ragionare. Ma.quello che importa il tutto di quest'arte è ehe l'hanno ridotta oggi talmente perfetta e facile per chi possiede il disegno, l'invenzione ed il eolorito, che dove prima da que' nostri maestri si faceva una tavola in sei anni, oggi in un anno questi maestri ne fanno sei; ed io ne fo indubitatamente fede, e di vista e d'opera: e molto più si veggono finite e perfette, che non facevano prima gli altri maestri di conto. Ma quello che fra i morti e vivi porta la palma, e trascende e ricuopre tutti, è il divino Michelagnolo Buonarroti, il qual non solo tiene il principato di una di queste arti, ma di tutte tre insieme. Costui supera e vince non solamente tutti eostoro che hanno quasi che vinto già la natura, ma quelli stessi famosissimi antichi, che si ludatamente fuor d'ogni dubbin la superaronne ed unico si trionfa di quelli, di questi, e di lei non imaginandosi appena quella cosa alcuna si strana e tanto difficile, che egli con la virtù del divinissimo ingegno suo, mediante l'industria, il disegno, l'arte, il giudizio, e la grazia, di gran lunga non la trapassi; e nun solo nella pittura, e ne'colori, sotto il qual genere si comprendono tutte le forme e tutti i corpi retti e non retti, palpabili ed impalpabili, visibili e non visibili, ma nell'estrema rotondità dei corpi; e con la punta del suo scarpello, e delle fatielio di così bella e fruttifera pianta son distesi gia tanti rami e si onorati, che oltre l'aver pieno il mondo in il disusata foggia de' più saporiti frutti che siano, banno ancora dato l'ultimo termine a queste tre nobilissime arti eun tanta e si maravigliosa perfizione, che ben si può dire e sienramente, le sue statue in qual si voglia parle di quelle, esser più belle assai che l'antiche; cono-

ncendosi nel mettere a paragone, teste, mani, braecia, e piedi, formati dall'uno e dall'altro, rimanere in quelle di costui un certo fondamento più saldo, una grazia più interamente graziosa, ed una molto più assoluta perfezione, condotta con una certa difficultà si facile nella sua maniera, che egli è impossibile mai veder meglio; le quali, se per avventurs ci fussero di quelle famosissime greeke o romane da poterle a fronte a fronte paragonare, tanto resterebbono in maggior pergio e più onorate, quanto più appariscono le sue sculture superiori a tutte le antiche. Ma se tanto sono da noi ammirati que famosissimi ette provocati con si eccessivi premi e con tanta felicità, diedero vita alle opere loro, quanto doviano noi maggiormente celebrare e mettere in cielo questi rarissimi ingegni, else non solo senza premij, ma in una poverta miserabile fanno frutti si preziosi? Credasi ed affermisi a lunque, che se in questo nostro seculo fusse la giusta remnnerazione, si farebbono senza ilublito cose più grandi, e multo migliori elie non fecero mai gli antichi. Ma lo avere a combattere più con la fame che con la fama, tien sotterrati i miseri ingegni, në gli lascia (culpa e vergogna di chi sollevare li potreblie, e non se ne cura) farsi consserre. E tanto basti a questo proposito, essendo tempo di oramai tornare alle vite, trattando distintamente di tutti quelli elie lianno fatto opere celebrate in questa terza maniera, il principio della quale fu Lionardo da Vinci, dal quale appresso cominceremo.

\_\_\_\_

# VITA DI LIONARDO DA VINCI

# 

Grandissimi doni si veggono piovere dagl'influsi celciti ne'corpi umani molte volte naturalmente, e soprannaturali talvolta trabocebevolunente accozzarsi in un corpo solo, helirzza, grazia, e virtù in una maniera, che dovunque ai volge quel tale, ciasenna sua azione è tanto divina, che lasciandosi dietro tutti gli altri uomini, manifestamente si fa conoscere per cosa com'ella è largita da Dio e non acquitsata per arte nunaoa. Questo lo videro gli nomini su Liupardo da Vinci, nel quale oltra la bellezza del corne non lodata mai abbastanza, era la gracia più che infinita in qualunque sua azione; e tan-ta e si fattapoi la virtù, che, dovunque l'animo volse nelle cose difficili, con facilità le rendeva assolute. La forza in lui fu molta e congiunta con la destrezza, l'animo e'l valore sempre regiu e susgnanimo, e la fama del suo nome tanto s'allargo, che nou solo nel suo tempo fu tenuto in pregio, ma perveune aucora molto più ne' nosteri dopo la morte sua. Veramente mirabile e celeste fu Lionardo fi-

gluolo di arr Piero da Vinci; n nella centizione e principi delle lettera excibe fatto priditto grande, se eggi non finue stato tanto vario ed instabile. Persicoche eggi si mire i imparare moli et cone, e cominciate poi l'abbamionara. Econ, nell'obbaco, eggi in spochi mesi che d'artice, fece tanto acquiato, che movemdo di continuo bame appara lo comfindera. Dette alquanto d'opera alla munica, nas tosto si risoltè a imparare a sonare la lira, come quello che dalla natura.

aveva spirito elevatissimo e pieno di leggiadria, onde soura quella canto divinamente all'improvviso. Nondimeno beneb'egli a si varie cose attendesse, non lasciò mai il disegnare ed il fire di riliero, come cose che gli andavano a fantasia più d'alcun'altra. Veduto questo Ser l'iero e considerato la clevazione di quello ingreno, preso un giorno alcuni de'suoi disegui li portò ad Amilrea del Verrocchio, ch'era molto amico suo, e la pregà strettamente che gli dovesse dire, se Lionardo attendendo al disegno farebbe alcun profitto. Sinpi Andrea nel veder il grandissimo principio di Lionardo, e conforta Sce Piero che lo facesse attendere; und'egli ordinò con Lionardo ch'e'dovesse andare a hottega di Andrea; il che Lionardo fece volentieri oltre modo; e non solo esercitò una professione, ma tutte quelle ove il disegno si interveniva; ed avendo uno intelletto tento divino e maraviglioso, che essendo honissimo genmetra, non solo operò nella scultura, facendo nella sua giovanezza di terra alcune teste di femmine che ridono, ehe vanno formite per l'arte di gesso, e parimente teste di putti che parevano saciti di maun d' un maesten; ma nell'architettues ancora fe'molti diargni così di piante come d'altri editizi, e fu il primo, ancorache giovanetto, else discorresse appra il fiume d'Arno per metterlo in canale da Pisa a Fiorenza. Pece disegui di mulini, gualchiere, ed ordigni che potessero andare per forza d'acqua; e perche la professione sua volle che fosse la pittura, studio assai in ritrar di naturale, e qualche volta in far modelli di figure di terra; ed addosso a quelle metteva cenci molli interrati, e poi con pazienza si metteva a ritrargli sopra a certe tele sottilissime di rensa o di panui lini adoperati, e li lavorava di nero e bianco con la punta del pennello, ch'era cosa miracolosa; come ancora ne fan fede alcuoi che ne bo di sua mano in sul nostro libro de' disegui ; oltre che disegnò in carta con tanta diligenza e si bene, che in quelle finezze non e chi v' abbia aggiunto mai; che n'ho io una testa di atile e chiaro scuro, che è divina : ed era in quell'ingegno infuso tanta grazio da Dio ed una dimostrazione si terribile ad data cun l'intelletto e memoria che lo serviva. e col diseguo delle mani sapeva si bene esprisuere il suo conertto, else con i esgionamenti vinceva, e con le ragioni confondeva ogni gagliardo incegno Ed ogni giorno faceva modelli e disegni da potere scaricare con facilità monti e forargli per passare da un pinuo all'altro, e per via di lieve e ili argani e di vite mostrava potersi alcare e tirare prai grandii e modi da votare porti, e trombe da cavare de'Inoghi bassi acque, che quel ocerello mai restava di ghiri-bizzare, de quali peosieri e fatiche se ne vede sparsi per l'arte nostra molti disegni, ed io n'ho visti assai. Oltreche perse tempo fino a disegnare grappi di corde fatti con ordice, e che de un capo seguisse tutto il resto fino all'altro, tanto che s'empiesse un tondo; che se ne vede in istampa uno difficilissimo e molto bello, e nel messo vi sono queste parole: Leonardus Vinci A ademia. E fra questi modelli e disegni ve u'era uno col qualo più volte a molti cittadini ingegnosi che allora governavano Fiorenza, mostrava volcre alzare il tempio di S. Giovanni di Fiorenza, e sottomettervi le scalce senza ruinarlo; e cun si forti ragioni lo persuadeva, che parera possibile, quantunque ciascuno, poi che

a' si era partito, conoscesse per se medesimo l'impossibilità di cotanta impresa. Era tanto piacevole nella conversazione, che tirava a sè gli animi delle genti; e non avendo egli si può dir nulls, e poco Isvorando, del continuo tenne servitori e cavalli, de' gusli si dilettò molto, e particolarmente di tutti gli altri animali, i quali eon grandissimo amore e pacienza governava : e mostrollo, che spesso passando dai luoghi dove si vedevano uccelli, di sua mano cavandogli di gabbia e pagatogli a chi li vendeva il prezzo che n' cra chiesto, li lasciava in aria a voln, reatituendoli la perduta libertà. Laonde volle la natura tanto favorirlo, che dovunque e'rivolse il pensiero, il cervello e l'animo, mostrò tanta divinità nelle cose sur, che nel dare la perfezione di prontezza, vivacità, bontade, vaghezza, e grazia nessun altro mai gli fu peri. Vedesi bene che Lionardo per l'intelligenza dell'arte cominciò molte cose, e nessuna mai ne tini, parendogli che la mano aggiugnere non potesse alla perfezione dell'arte nelle cose che egli s'imaginava; conciossiaché si formava nell'idea alcune difficultà sottili e tanto maravigliose, che con le mani, ancors ch'elle fussero eccellentisaime, non si sarchhono espresse mai. E tanti furono i suoi caprices che filosofando delle cose naturali, attese a intendere la proprietà dell'erbe, continuando ed osservando il moto del cielo, il corso della luna, e gli andamenti del Sole. Acconeiossi dunque, come è detto, per vis di Ser Pieru nella sua faneiullezza all'arte con Audrea del Verroceliio, il quale facendo una ta-vola, dove S. Giovanni hattezzava Cristo, Lionardo lavorò un angelo che teneva aleune vesti, e benché fosse giovanetto, lo condusse di tal maniers, che molto meglio delle figure d' Andrca stava l'angelo di Lionardo; il che fu cagione ch' Andrea mai più non volle toerar colori, alegnatosi che un fanciullo ne sapesse più di lui. Gli fu sllogato per una portiera, che si aveva a fare in Frandra d'oro e di seta tessuta per mandare al re di Portogallo, un cartone d'Adamo e d'Eva, quando nel paradiso terrestre pec-cano: dove col pennello fece Lionardo di ebiaro e seuro lumeggiato di biacca un prato di erbe infinite con alcuni animall, elie in vero può dirsi else in diligenza e naturalità al mondo divino ingeguo, far non la possa si simile. Quivi è il fico, oltra lo scortar delle foglie e le vedute de'rami, condotto con tanto amore, che l'ingegno si smarrisce solo a pensare come un uomo possa avere tanta pacienza. Evvi ancora un palmizio che la la rotondità delle ruote della palma lavorate con si grande arte e maraviglioaa, che altro che la pazienza e l'ingegno di Lionardo non lo poteva fare; la quale opera altri-menti non si fece, onde il cartone è oggi in Fiorenza nella felice casa del Magnifico Ottaviano de' Medici, donatogli non ha molto dal zio di Lionardo. Dicesi che Ser Piero da Vinci essendo alla villa, fu ricercato domesticamente da un suo contadino, il quale di un fico da lui tagliato in sul podere aveva di sua mano fatto una rotella, che a Fiorenza gliene facesse dipignere ; il che egli contentissimo fece, sendo molto pratico il villano nel pigliare uccelli e nelle pescagioni, e servendosi grandemente di lui Ser Piero a questi escreizi. Laonde fattala condurre a l'irenze, senza altrimenti dire a Lionardo di ehi ella si fosse, lo ricerrò che egli vi dipignesse suso qualche com. Lionardo arrecatosi un gior-

no tra le mani questa rotella veggendola torta, mal lavorata, e goffa, la dirizzò col fuoco, e datala a un torniatore, di rozca e goffa che ella era la fece ridurre delicata e pari: ed appresso ingessatala ed acconciatala a modo suo, cominciò a pensare quello che vi si potesse dipignere su, che avesse a spsventare chi le venisse contra, rappresentando lo effetto stesso ehe la testa già di Medusa Portò dunque Lionardo per questo effetto ad una sua atanza, dove non entrava se non egli solo, lucertole, ramarri, grilli, serpi, farfalle, locuste, nottole ed altre strane spezie di simili animali; dalla moltitudine de'quali variatamente adattata insieme cavò uno animalaccio multo orribile e spaventoso, il quale avve-lepava con l'atito e faceva l'aria di fuoco; e quello fece uscire d'una pietra scura e spezzata huffando veleno della gola aperta, fuoco dagli occhi e fumo dal naso si strauamente, che pareva mostruosa ed orribile cosa affatto; e penò tanto a farla, che in quella stanza era il morbo degli animali morti troppo crudele, ma non sen-tito da Lionardo per il grande amore che portava all'arte. Finita questa opera che più non cra ricerca ne dal villano ne dal padre, Lionardo gli disse che ad ogni sua comodità mandasse per la rotells, ebe quanto a lui era finita. An-dato dunque Ser Piero una mattina alla stanza per la rotella, e piechiato alla porta, Lionardo gli aperse dicendo che aspettasse un poco, e ritornatosi nella stanza, aeconciò la rotella al lume in sul leggio ed assettò la finestra che facesse lume abbacinato, poi lo fece passar dentro a vederla. Ser Piero nel primu aspetto non pensando alla coss, subitamente si seosse, non credendo che quella fosse rotella, né manco dipinto quel figurato che e' vi vedeva; e tornando col passo addietro, Lionardo lo tenne dicendo: Questa opera serve per quel che ella è fatta; pigliatela dunque, e portatela, ehe questo è il fine elle dell'opere s'aspetta. Parve questa cosa più che mirscolosa a Ser Piero, e Indò grandissimamente il capriccioso discorso di Lionardo; poi comperata taeitamente da un merciaio un'altra rotella dipinta d'un cuore trapassato da uno strale, la dono al villano, che ne li resto obbligato sempre mentre che c'visse. Appresso vende Ser Piero quella di Lionardo secretamente in Fiorenza a certi soercatanti cento ducati, ed in breve ella pervenne alle mani del duca di Milano, vendutagli trecento docati da' detti mercatanti. Fece poi Lionardo una nostra Donna in un quadro ch'era appresso papa Clemente VII molto eccellente, e fra l'altre cose che v'erano fatte, contraffece una caraffa piena d'acqua con alcuoi fiori dentro, dove oltra la maraviglia della vivezza, aveva imitato la rugiata dell'ucqua sopra, si che ella pareva più viva che la vivezza. Ad Antonio Segni, suo amicissimo, fece in su un foglio un Nettuno condotto così di disegno con tanta diligenza, che e' pareva del tutto vivo. Vedevasi il mare turbato ed il carro suo tirato da' cavalli marini con le fantasime, l'orche, ed i noti, ed alcune teste di Dei maeini bellissime, il quale disegno fu donato da Fabio suo figliuolo a M. Giovanni Gaddi con questo epigramına :

Pinxit Virgilius Neptunum, pinxit Homerus; Dum maris undisoni per vada flectit equos. Mente quidem vates illum conspexit uterque, Vincius ast oculis; jureque vincit cos.

Vennegli fantasia di dipignere in un quadro a olio una testa d'una Medusa con una acconciatura in capo con un aggruppamento di serpi, la più strana e stravagante invenzione che si possa immaginare mai; ma come opera che portava tempo, e come quasi intervenne in tutte le cose sue, rimase imperfetta. Questa è fra le cose cecellenti nel palazzo del doca Cosimo insieme con una testa d'uno angelo, che alza un braccio in aria che scorta dalla spalla al gomito venendo innanzi, e l'altro ne va al petto con una mano. È cosa mirabile che quello ingegno, che avendo desiderio di dare sommo rilievo alle cose che egli faceva, andava tanto con l'ombre oscure a trovare i fondi de' più scuri, che cercava neri che ombrassero efussero più scuri degli altri neri per fare che Ichiaro, mediante quelli, fusse più lucido, ed in fine riusciva questo modo tanto tinto, che uon vi rimanendo chiaro, avevano più forma di cose fatte per contraffare una notte, che una finezza del lume del di, ma tutto era per cereare di dare maggior rilievo, e di trovar il fine e la perfezione dell'arte Piacevagli tanto quando egli vedeva certe teste bizzarre o con barbe o con capegli degli uomini naturali, che arebbe seguitato uno che gli fusse piaciuto un giorno intero, e se lo metteva talmente nella idea, che poi arrivato a casa lo disegnava come se l'avesse avuto presente. Di questa sorte se ne vede molte teste e di femmine e di maschi, e n'ho io disegnate parcechie di sua mano con la penna nel nostrolibio de'disegni tante volte citato, come fu quella di Amerigo Venneci, ch'è una testa di vecchio bellisaima disegnata di carbone, e parimente quella di Scaramuccia capitano de' Zingani, che poi cbbe Messer Donato Valdambrini d'Arezzo canonico di S. Lorenzo lassatagli ilal Giambullari. Comin-ciò una tavola dell'adorazione de' Magi, che v'è an molte cose belle, massime di teste, la quale era in casa di Amerigo Benei dirimpetto alla loggia de' Peruzzi, la quale anch'ella rimase imperfetta come l'altre cose suc. Avenne che n Giovan Galcazzo duca di Milano, e creata Lodo-vico Sforza nel grado medesimo l'anno 1493, fu condotto a Milino con gran riputazione Lionardo al iluca, il quale molto si dilettava del suono della lira, perché sonasse; e Lionardo portò quello atrusuento ch'egis aveva di sua mano fabbricato d'argento gran parte in forma d'un teschio di cavallo, cosa bizzarra e nuova, acciocché l'armopia fosse con maggior triba e più sonora di voce; Iaonde superò tutti i mosici che quivi erano con-corsi a sonare. Oltra ciò fu migliore dicitore di rime all'improvvisu del tempo suo. Sentendo il duca i ragionamenti tanto mirabili di Lionardo, talmente s'innamoro delle sue virtu, che era cosa incredibile. E pregatolo gli fece fare in pittura una tavola d'altare dentrovi una Natività, che fu maudata dal duca all'imperatore. Fece ancora in Milano ne Trati di S. Domenico a S. Maria delle Grazie un cenacolo, cosa bellissima e maravigliosa, ed alle teste degli apostoli diede tanta maestà e bellezza, che quella del Cristo Isseiò imperfatta, non pensando poterle dare quella divinità celeste, che all'imagine di Cristo si richiede. La quale opera rimanendo cosi per finita, è stata dai Milanesi tenuta del continuo in grandissima venerazione, e dagli altri forestieri ancora; atteso che Lionardo s' imaginò e riuscigli di esprimere quel sospetto, che era entrato negli postoli, di voler sapere chi tradiva il loro maestro. Per il che si vede nel viso di tutti loro l'amo- gine del duca; e tanto granda lo comincio e

re, la paura, e lo sdegno, ovvero il dolore di non potere intendere lo animo di Cristo; la qual cosa non arreca minor maraviglia, che il conoscersi allo incontro l'ostinazione, l'odio, e il tradimento in Ginda senza che ogni minima parte dell'opera mostra una incredibile diligenza; avvegnache infino nella tovaglia è contraffato l'opera del tessuto d'una maniera, che la rensa stessa non mostra il vero meglio,

Dicesi che il priore di quel luogo sollecitava molto importunamente Lionardo che finisse l'opera, parendogli strano veder talor Lionardo starsi un mezzo giorno per volta astratto in considerazione; ed arebbe voluto, come faceva dell'opere che zappavano nell'orto, che egli non avesse mai fermo il pennello; e non gli hastando questo, se ne dolse col dura e tanto lo rinfocolò, che fu costretto a mandar per Lionardo e destramente solleciturgii l'opera, mostrando con buon modo che tutto faceva per l'importunità del priore. che tutto facera per l'importunua un proce-Lionardo conoscendo l'ingegno di quel principe esser acuto e discreto, volse (quel che non avea mai fatto con quel priore) discorrere col duca largamente sopra di questo. Gli ragionò assai dell'arte e lo fece capace che gl'ingegni elevati talor che manco lavorano, più adoperano, cercando con la mente l'invenzioni, e formanilnai quelle perfette idee, che poi esprimono e ritraggono con le mani da quelle già concepute nell' intelletto. E gli soggiunse che ancor gli mancava due teste da fare, quella di Cristo, della quale non voleva erreare in terra e non poteva tanto pensare, elle nella imaginazione gli paresse poter concepire quella bellezza e celeste grazia, che dovette essere in quella della divinità incarnata. Gli mancava poi quella di Giuda, ebe anco gli metteva pensiero, non eredendo potersi ima-ginare una forma da esprimere il volto di colui, che dopo tanti benefizi ricevuti avesse avutol'animo si fiero, che si fusse risolato di tradir il suo signore e creator del mondo; pur che di questa seconda ne cercherebbe, ma che alla fine non trovando meglio, non gli mancherebbe quella di quel priore tanto importuno ed indisereta. La qual cosa mosse il duca maravigliosamente a riso e disse, che egli avea mille ragioni. È così il povero priore confuso, attese a sollecitar l'opera dell'orto, e lasciò star Lionardo, il quale fini bene la testa del Giuda che pare il vero ritratto del tradimento ed innmanità. Quella di Criato rimase, come si è detto, imperfetta. La nobiltà di questa pittura, al per il componimento, al per essere finita con una incomparabile diligenza fece venir voglia al re di Francia di condurla nel regoo; onde tentò per ogni via se el fusse stato architetti, che con trovate di legnami e di ferri l'avessero potuta armar di maniera, che ella si fosse condutta salva, senza considerare a spesa che vi si fusse potuta fare, tanto la desiderava. Ma l'esser fatta nel muro fece che sua Maesta ae ne portò la voglia, ed ella ai rimase a' Milanesi. Nel medesimo refettorio, mentre che lavorava il cenacolo, nella testa, dove è una Passione di maniera vecchia, ritrasse il detto Lodovico con Massimiliano suo primogenito e dall'altra parte la duchessa Beatrice con Francesco altro suo figliuolo; che poi furono amendue du-chi di Milano che sono ritratti divinamente. Mentre che egli attendeva a questa opera, pro-pose al duca fure un cavallo di bronzo di maravigliosa grandezza per mettervi in memoria l' ima254 VASABI rinsci, che condur non si potè mai. Ecci chi ha I avuto opinione (come son vari, e molte volte per invidia maligni i giudizi umani) che Lionardo (come dell'altre sue cose) lo cominciasse, perché non si finisse; perché essendo di tanta grandezza, in volerlo gettar d'un pezzo vi si vedeva difficultà incredibile; e si potrebbe anco gredere che dall'effetto molti abbiana fatta questo giudizio, poiché delle cose sue ne son molte rimase imperfette. Ma per il vero si può credere ehe l'animo suo grandissimo ed eccellentissimo per essere troppa volonteroso fusse impedito, e che il voler cercar sempre eccellenza sopra eccellenza e perfezione sopra perfezione ne fusse eagione; talché l'opera fusse ritardata dal desio, come disse il postro Petrarca. E nel vero quelli ehe vedono il modello che Lionardo fece di terra grande, giudicano non aver mai visto più bella cosa ne più superha: il quale durò fino che i Francesi vennero a Milano con Lodovico re di Francia, cho lo spezzarono tutto. Enne ancho amarrito un modello piccolo di cera, ch'era tenuto perfetto, insieme con un libro di notomia di cavalli fatta da lui per suo studio. Attese dipoi, ma con maggior cura, alla notomia degli nomini aiutato e scambievolmente aiutando in questo Messer Marcantonio della Torre eccellente filosofo, che alloca leggeva in Pavia e scriveva di questa materia: e fu de' primi (come odo di-re) che cominciò a illustrare con la dottrina di Galrno lo cose di medicina, ed a dae vera luce alla notomia fino a quel tempo involta in molto e grandissime tenebre d'ignoranza; ed in questo si servi maravigliosamente dell'ingegno, opera, e mano di Lionardo, che ne fece un libro disegnatu di matita rossa e tratteggiato di penna, che egli di sua mano scorticò e riteasse con grandissima diligenza; dove egli fece tutte le ossature, ed a quelle congiunse poi con nrdioc tutti i nervi e coperso di muscoli; i primi appiccati all'osso, ed i secondi che tengono il fermo, ed i terzi che muovono, ed in quelli a parte per parte di brutti caratteri scrisse lettere, che sono Lette con la mano mancina a rovescio: e chi non ha pratica a leggere non l'inteude, perché non ai leggono se uon con lo specchio. Di queste carte della notomia degli uomini n'e gran parte nelle mani di M. Francesco da Melzo gentiluomo milanese, che nel tempo di Lionardo era bellissimo fonciullo e molto amato da lui, cosi eome nggi ò bello e gentile vecchio, che le ha care e tiene come per reliquie tal carte insieme con il citratto della felico memoria di Lionardo: e a chi legge quegli scritti par impossibile che quel divino spirito abbia così ben ragionato dell'arte e de' muscoli e nervi o vene e con tanta diligenza d'ogni cosa. Come anche sono nelle mani di N. N. pittoe milanese alcuni scritti di Lionardo, pur di caratteri scritti con la mancina a rovesciu, che trattano della pittora e de'modi del disegnu e colorire. Costui nun é molto che venne a Fiorenza a vedermi, desiderando stampar questa opera, e la condusse a Roma per dargli esito, ne so poi che di ciò sia seguito. E per tornare alle opere di Lionardo, venno al suo tempo in Milano il re di Francia; onde pregato Lionardo di far qualche cosa hizzarra, fece un lione, che camminò parecchi passi, poi s'aperse il petto e lo mostrò tutto pieno di gigli. Prese in Milano Salai Milanese per suo creato, il qual era vaghissimo di grazia e di bellezza, avendu helli capelli ricci ed inanellati, pe'quali Lionar-

do si dilettò molto, ed a lui insegnò molte cose dell'arte, e certi lavori, che in Milann si dienno essere di Salai, furono eitocchi da Lionardo. Ritornò a Fiorenza, dove trovò che i frati ile' Servi avevano allogato a Filippino l'opere della tavola dell'altar maggiore della Nunziata : pee il che fu detto da Lionardo cho volentieri avrebhe fatta nna simil cosa. Onde Filippinn intesn ciò, come gentil persona ch'egli era, se ne tolse giù ; ed i frati, perche Lionarda la dipignesse, se lo tolsero in casa, facendo le apese a lui ed a tutta la sua famiglia; e così li tenne in pratica lungo tempo, ne mai comincio nulla. Finalmente fece un eartone dentrovi una nostra Donna ed una S. Anna con un Cristo, la qualo non pure fece maravigliare tutti gli artelici, ma finita ch'ella fu nella stanza, durarono due giorni d'andare a vederla gli uomini e le dunne, i ginvani ed i vecchi, come si va alle feste solenni, per veder le maraviglie di Lionardo, che fecero stupire tutto quel popula; perche si vedeva nel viso di quella nustra Donna tutto quello che di semplice e di hello può enn semplicità e bellezza dare grazia a una madre di Cristo, volendo mustrare quella modestia e uella umiltà, ch' è in una vergine contentissima d'allegrezza nol vedere la bellezza del suo figliuplu cho con tenerezza sosteneva in grembo, e mentre che ella con onestissina guardatura a basso scorgeva un S. Giovanni piecol fanciullo, che si andava trastullando con un pecorino, non senza un ghiguo d'una S. Anna, che colma di letizia vedeva la sua progenie terrena esser divenuta celesto: considerazioni veramente degno dello intelletto ed ingreno di Lionardo. Questo cartone, come di sotto ai dirà, andù poi in Fran-, cia. Ritrasse la Ginevra d'Amerigo Benci, cuan hellissima, ed abbandonò il lavoro a'frati, i quali lo ritornarono a Filippinu, il quale sopravvenuto egli ancora dalla morte non lu pote finire Preso Lionardo a fare per Francesco del Giocondo il ritratto di mona Lisa sua moglie e quattro anni penatori lo lasciò imperfetto, la quale opera oggi è appresso il re Francesco di Francia in Fon-tanablò, nella qual testa chi voleva vedere quanto l'acte potesse imitare la natura, agevolmente si poteva comprendere ; perché quivi erano contraffatte tutte le minuzie che si possono con sottigliezza dipignere. Avvengaché gli occhi avevano que lustri e quelle acquitrine che di continen si veggono nel vivo, ed intorno a essi erann tutti que rossigni lividi e i peli, che non senza grandissima sottigliczza si possono fare. Le ciglia per avervi fatto il modo del nascere i peli nella carne, dove più folti e dove più radi, e girare secondu i pori della carne, non potevano essere più naturali. Il naso con tutte quelle belle aperture rossette e tenere si vedeva essero vivo. La hocca con quella sua sfenditura, con lo sue fini unito dal rosso della hocca, con l'incarnazinne del viso, cho non colori, ma carno pareva veramente. Nella fontaocila della gola chi intentissimamente la guardava vedeva battere i polsi, e nel vero si può dire che questa fusse dipinta d'uos maniera da far tremare e temere ogni gagliardo artefice, e sia qual si vuole usovvi ancora questa arte che esseudo M. Lisa hellissima, teneva, mentro che la ritraeva, chi sonasse n cantasse, e di contiouo buffoni che la facessero staro allegra, per levar via quel malinconico che suol dar spesso la pittura a ritratti che si fanno i ed in questu di Liunardo vi

era un ghigno tanto piacevole, che era cosapiù [ divina che umana a vederlo, ed era tenuta cosa maravigliosa, per non essere il vivo altrimenti, Per la eccellenza dunque delle opere di questo divinissimo artefice era tanto crescinta la fama sua, che tutte le persone che si dilettavano dell'arte, anzi la stessa città intera disiderava ch'egli le lasciasse qualche memoria; e ragionavasi per tutto di fargli fare qualche opera notahile e grande, donde il pubblico fusse ornato ed onorato di tanto ingegno, grazia, e gindizio, quanto nelle cose di Lionardo si conosceva. E tra il gonfaloniere e i cittadini grandi al pratico, che essendosi fatta di nuovo la gran sala del consiglio, l'architettura della quale fu ordinata, col giudizio e consiglio auo, di Giuliano S. Gallo, e di Simone Pollaiuoli detto Cronaca, e di Michelagnola Buonarroti e Baccio d'Agnolo; come a'suoi luoghi più distintamente si raginnerà, la quale finita con grande prestezza, fu per decreto pubblico ordinato che a Lionardo fusse dato a dipignere qualche opera bella: e cosi da Piero Soderini, gnnfaloniere allora di giustizia, gli fo allogata la detta sala. Per il che volendola condurre, Lionarda cominciò un cartone alla sala del papa, luogo in S. Maria Novella, dentrovi la storia di Niccolò Piccinino capitano del duca Filippo di Milano, nel quale disegno un gruppo di cavalli che combattevano una bandiera, cosa che eccellentissima e di gran magistero fu tenuta, per le mirabilissime considera-zioni che egli ebbe nel far quella fuga; perciocche in essa non si conosce meno la rabbia, lo sdegno, e la vendetta negli uomini, che ne' cavalli, tra' quali due intrecciatisi con le gambe dinanzi, non fanno men guerra coi denti che si faccia chi li cavalca nel combattere detta bandiera; dove appiccato le mani un soldato, con la forza delle spalle, mentre mette il cavallo in fuga, rivolto egli con la persona, aggrappato l'asta dello stendardo per sgusciarlo per fuzza dalle mani di quattro, che due lo difendano con nna mano per uno e l'altra in aria, con le spade tentano di tagliar l'asta, mentre che un solilato vecchio con un berretton rosso gridando tiene una mano nell'asta, e con l'altra inalberato una storta, mena con stizza un colpo per tagliar tutte a due le mani a coloro, che con forza digrignando i denti, tentano con ficrissima attitudine di difendere la loro bandiera. Oltra che in terra fra le gambe de'eavalli v' è due figure in iscortn, che, combattendo insieme, mentre uno in terra ha sopra un soldato, che alzato il braccio quanto può, con quella forza maggiore gli mette alla gola il pugnale per finirgli la vita, e quell'altro con le gambe e con le braccia sbattuto, fa ciò ch'egli può per non voler la morte. Ne si può esprimere il disegno che Lionardo fece negli abiti de'soldati, variamente variati da lui; simile i cimieri e gli altri ornamenti, senza la maestria incredibile che egli mustrò nelle forme e lineamenti de'cavalli, i quali Lionardo meglio ch'altro maestro face di bravura ili mnscoli e di garbata bellezza. Dicesi che per disegnare il detto cartone fece un edifizio artificiosissimo, che stringendolo s'alzava, ed allareandolo s'abbassava. Ed imaginandosi di volere a olio colorire in muro, fece una composizione d'una mistura si grossa per lo incollato del mnro che continuando a dipignere in detta sala, cominciò a colare di maniera, che in breve tempo abbaodonò quella, vedeodola guastare.

Aveva Lionardo grandissimo animo, ed in ogni sna azione era generosissimo. Dicesi che andando al banco per la provvisione ch' ogni mese da Pietro Soderini soleva pigliare, il cassiere gli volse dare certi cartocci di quattrini, ed egli non li volse pigliare, rispondendogli: lo non suno dipintore da quattrini. Essendo incolpato d'aver giuntato a Pietro Soderini, fu mormorato contra di lui perchè Lionardo fece tanto con gli amici suoi, che ragunò i danari e portolli per restituire: ma Piero non li volle accettare. Andò a Roma col duca Giuliano de' Medici nella creazione di papa Leone, che attendeva molto a cose filosofiche, e massimamente all' alchimia ; dove formando una pasta di nna cera, mentre che camminava, faceva animali sottiliasimi pieni di vento, nei quali soffiando, gli faceva volare per l'aria, ma cessando il vento cadevano in terra. Fermò in un ramarro, trovato dal vignaruolo di Belvedere, il quale era bizzarrissimo, di scaglie da altri ramarri scorticate, ali addosso con mistura d'argenti vivi che nel muoversi quando camminava tremavano, e fattogli gli occhi, corna, e barba, domesticatolo e tenendolo in una scatola, tutti gli amici ai quali lo mostrava per paura faceva fuggire. Usava spesso far minutamente digrassare e purgare le budella d'un castrato e talmente venir sottili, che si sarebbono tenute in palma di mano i e aveva messo in un'altra stanza un psio di mantici da fabbro, ai quali metteva un capo delle dette bndella e gontiandole ne riempiva la stanza, la quale era grandissima, dove bisognava ehe sì recasse in un canto chi v'era, mostrando quelle trasparenti e piene di vento dal tenere poco lnogo in principin esser venute a occuparne molto, agguagliandule alla virtù. Fece infinite di queste pazzie, ed attese agli specchi, e tentò modi stranissimi nel cercare olio per dipignere, e vernice per mantenere l'opere fatte. Feon in questo tempo per M. Baldassarre Turini da Pe-acia, che era datario di Leone un quadretto di una nustra Donna col figliuolo in braccio con infinita diligenza ed arte. Ma o sia per colpa di chi lo ingessò o pur per quelle sue tante e caprieciose misture delle mestiche e se' colori, è oggi molto guasto. È in un altro quadretto ri-trasse un fanciulletto che è bello e grazioso a maraviglia, che oggi sono tutti e due in Pescia appresso a M. Giulio Turini. Dicesi che essendogli allegato una opera del papa, subito cominciò a stillare oli ed erbe per far la vernice; perche fu detto da papa Leone : Oime, costni non è per far nulla, da che comincia a pensare alla fine innanzi il principio dell'opera. Era sdegno grandissimo fra Michelagnolo Buonarroti e lui, per il che parti di Fiorenza Michelagnolo per la concorrenza, con la scusa del duca Giuliano, essendo chiamato dal papa per la facciata di S. Lorenzo, Lionardo intendendo ciò, parti ed andò in Francia, dove il re avendo avutn opere sue, gli era molto affezionato e desiderava che co-Inrisse il cartone della S. Anna; ma egli, secondo il suo costume, lo tenne gran tempo in parole, Finalmente venuto vecchio, stette molti mesi ammalato i e veilendosi vicino alla morte, si volse diligentemente informare delle cose cattoliche della via buona e santa religinne cristiana, e poi con molti pianti confesso e contrito, sebbene c'non poteva reggersi in piedi, sostenendosi nelle braccia dei suoi amici e si vi, volla divotamente pigliare il Santissimo Sacramento fuor del lelto. Sopraggionsegli il re, che spesso ed amprevolmente lo soleva visitare: per il che egli per riverenza rizzatosi a sedere aul letto, contando il mal suo e gli accidenti di quello, mostrava tuttavia quanto avea offeso Dio e gli uomini del mondo, nou avendo operato nell'arte come si conveniva. Onde gli venne un parosismo messaggiero della morte, per la qual eosa rizzatosi il re e presogli la testa per aiutarlo e porgergli favore, acciocche il male lo alleggerisse, lo spirito suo che divinissimo era, conoscenilo non potere avere maggior onore, spirò in braccio a quel re nell'età ana d'anni settantacinque.

Dolse la perdita di Lionardo fuor di modo a tutti quelli che l'avevano conoscisto, perché mai non fu persona, che tanto facesse onore alla ittura. Egli con lo splendor dell' aria sua, che ellissima era, rasserenava ogni animo mesto, e con le parole volgeva al si e al no ogn'indurata intenzione. Egli con le forze sue riteneva ogni violenta furia, e con la destra torceva po erro d'una campanella di muraglia ed un ferro di cavallo, come se fusse piombo. Con la liberalità sua raccoglieva e paseeva ogni amico po-vero e rieco, pur ch'egli avesse ingegno e virtù. Ornava ed onorava con ogni azione qualsivoglia disonorata e spogliata stanza; per il ehe ebbe veramente Fiorenza grandissimo dono nel nascere di Lionardo, e perdita più ehe infinita nella sna morte. Nell'arte della pittura aggiunse costui alla maniera del colorire ad olio una certa oscnrità, donde banno dato i moderni gran forza e rilievo alle loro tigure. E nella statuaria fece prove nelle tre figure di bronzo che sono sopra la porta di S. Giovanni dalla parte di tramontana, fatte da Gio. Francesco Rustici, ordinate col consiglio di Lionardo, le quali sono il più bel getto e di disegno e di perfezione che mudernamente si sia ancor visto. Da Lionardo abbiamo la notomia de' cavalli e quella degli nomini assai più perfetta : laonde per tante parli sue si divine, ancora che molto più operasse con le parole che co' fatti, il nome e la fama sna non si spegueranno giammai. Per il che su detto in lode sna da Mess, Gio. Battista Strozzi cosi: Vince costui pur solo

Tutti altri, e vince Fidia e vince Apelle, E tutto il lor vittorioso stuolo,

Fu discepolo di Lionardo Gio. Antonio Boltraffio Milanese, persona molto pratica ed intendente, che l' nono 1550 dipinse nella chiesa della Misericordia fuori di Bologna in una tavola a olio con gran diligenza la nostra Donna col figliuolo in braccio, S. Gio. Battista, e S. Baatiano ignudo, e il pailrone che la fe' fare ritratto di naturale ginocebioni, opera veramente bella, ed in quella serisse il nome suo e l'esser discepolo di Lionardo. Costui ba fatto altre opere ed a Milano ed altrove; ma basti aver qui nominata questa che è la migliore. E così Marco Uggioni, ebe in Santa Maria della Pace fece il transito di nostra Donna e le nozze di Cana Galilea. VITA DI GIORGIONE DA CASTELFRANCO

PITTOR VINIZIANO

Ne' medesimi tempi che Fiorenza acquistava tanta fama per l'opere di Lionardo, arrecò non piccolo ornamento a Vincaia la virtú ed ecorlcaza d'un suo cittadino, il quale di gran lunga

passò i Bellini da loro tennti in tanto pregio, e qualunque altro fino a quel tempo avesse uella città dipinto. Questi fu Giorgio, che in-Castelfranco in sul Trevisano nacque l'anno 1478 essendo doge Giovan Mozzenico fratel del doge Piero; dalle fattezze della persona e dalla grandezza dell'animo ehiamato poi col tempo Giorgione, il quale, quantunque egli fusse nato d'umilissima stirpe, non fu però se non gentile e di buoni costumi in tutta la sua vita. Fu allevato in Vinegia e dilettosi continovamente delle eose sl'amore, e piacqueli il suono del liuto mirabilmente e Lanto, chi egli sonava e cantava nel suo tempo tanto divinamente, ebe egli era spesso per quello adoperato a diverse inusi-che e ragninate di persone nobili. Attese al discgno e lo gustò grandemente, ed in quello la natura lo favori si forte, che egli innamoratosi delle cose belle di lei, non voleva mettere in opera cosa che erli dal vivo non ritraesso. E tanto le fu sozzetto e tanto andò imitandola, che non solo egli acquistò nome d'aver passato Gentile e Giovanni Bellini, ma di competere con coloro che lavoravano in Toscana ed erano autori della maniera moderna, Aveva veduto Giorgione alcune cose di mano di Lionardo molto fumeggiate e cacciate, come si è detto, terribilmente di seuro. E questa maniera gli piacque tanto, che mentre visse sempre ando dietro a quella, e nel colorito a olio la imitò grandemente. Costui gustando il buono dell'operare, andava scegliendo di mettere in opera sempre del più bello e del più vario che e' trovava. Diedegli la natura tanto benigno apirito, ehe egli nel colorito a olio ed a freseo fece aleune vivezze ed altre cose morbide ed unite e afumate talmente negli senri, che fu cagione che molti di quegli che erano allora eccelleuti confessassero lui esser nato per metter lo spirito nelle figure, e per contraffare la freschezza della carne viva più che nessuno che dipignesse non solo in Venezia ma per tutto. Lavorò in Venezia nel suo principio molti quadri di nostre Donne ed altri ritratti di naturale, che sono e vivissimi e belli, come se ne veile aneora tre bellissime teste a olio di sua mano nello atudio del reverendissimo Grimani patriarea d' Aquilcia, pna fatta per David (e per quel che ai dice, è il suo ritratto) con una zazzera come ai costumava in que' tempi infino alle spalle, vivace e colorita che par di carne: ha nn braecio ed il petto armato, col quale tiene la testa mozza di Golia. L'altra è una testona maggiore ritratta di naturale, che tiene in mano una berretta rossa da commendatore con un bavero di pelle, e sotto uno di que' saioni all'antica , queato si pensa ehe fusse fatto per un generale d'esereiti. La terza è d'un putto, bella quanto ai può fare, con certi capelli a uso di velli, che fan conoscere l'eccelleuza di Giorgione, e non meno l'affezione del grandissimo patriarca che gli ha portato sempre alla virtù sna, tenendole carissime, e meritamente. In Fiorenza e di man sua in easa de'figliuoli di Giovan Borgherini il ritratto d'esso Giovanni, quando era giovane in Venezia, e nel medesimo qualro il maestro cho lo guidava; che non si può veder in due teate ne miglior macchie di color di carne ne più bella tinta di ombre. In casa Anton de' Nobili e un'altra testa d'un espitano armato molto vivace e pronta, il qual dicono essere un de'ca-pitani che Consalvo Ferrante menò seco a Venezia, quando visitò il doge Agostino Barberigo; nel qual tempo si dice che ritrasse il gran Consalvo armato, che fu cosa rarissima e non si poteva vedere pittura più bella che quella, e che esso Consalvo se ne la portò sceo. Fece Giorgione molti altri ritratti, ebe sono sparsi in molti lunghi per Italia, belliasimi, come ne può far fede quello di Lionardo Loredano fatto da Giorgione quando era doge, da me visto in mosira per un Assensa, ehe mi parve veder vivo quel serenissimo principe; oltra che ne è uno in Faensa in casa Giovanni da Castel Bolognese intagliatore di cammei e cristalli eccellente, che è fatto per il suocero sno, lavoro veramente divino, perche vi e una nnione sfumata ne'colori, che pare di rilievo più che dipinto. Dilettossi molto del dipignere in fresco, e fra molte cose che fece, egli condusse tutta una facciata di Ca Soranan in su la piazza di S. Paolo, nella quale oltre molti quadri e storie ed altre sue fantasie, si vede un quadro lavorato a olio in su la ealeina, cosa ebe ba retto all'acqua al sole ed al ventn e conservatasi fino a oggi. Ecci ancora nna Primavera che a me pare delle belle cose elie e'dipignesse in fresco, ed è gran peccato che il tempo l'abbia consumats si crudelmente. Ed jo per me non trovo cosa che nuoca più al lavoro in fresco che gli scirocchi, e massimamente vieino alla marina, dove portano sempre salsedine con esso loro. Segul in Venezia l'anno 15n4 al ponte del Bialto un fuoco terribilissimo nel fondaco de'Tedeschi, il quale lo consumò tutto con le mercanaie e con grandissimo danno de' mercanti, dove la signoria di Venezia ordinò di rifarlo di nuovo, e con maggior como-dità di abituri e di magnificenza e d'ornamento e bellezza fu speditamente finito, dove essendo ercseiuto la fama di Giorgione, fu consultate ed ordinato da chi ne aveva la cura che Giorglone lo dipignese in fresco di colori secondo la sua fantasia, purché e' mostrasse la virtà sna e che c'facesse un'opera eccellente, essendo ella nel più bel luogo e nella maggior vista di quella eittà. Per il che messovi mano Giorgione, non pensò se non a farvi figure a sus fantasia per mostrar l'arte; ehe nel vero non si ritrova storie ehe abbiano ordine o ehe rappresentino i fatti di nessuna persona segnalata o antica o moderna, ed io per me non l'ho mai intese, ne anche per dimanda che si sia fatta ho trovato chi l'intenda; perebé dove e una donna, duve e un uomo in varie attitudini; chi ha una testa di lione appresso, altra con un angelo a guisa di Cupido, ne al giudica quel che si sia. V' e bene sopra la porta principale che riesce iu Merzeria una femmina a sedere c'ha sotto una testa d'un gigante morta, quasi in furma d'una luditta che alea la testa con la spada e parla con un Tedesco quale è a basso, ne ho potuto interpretare per quel che se l'abbia fatta, se gia non l'avesse volnta fare per uns Germania, Insomma e'si vede ben le figure sue esser molto insieme e che andò sempre acquistando nel meglio; e vi sono teste e pezzi di figure molto ben fatte e colorite vivacissimamente, ed attese in tatto quello ehe egli vi fece che traesse al segno delle cose vive, e non a imitasione nessuna della ma-niera: la quale opera è celebrata in Venezia e famosa non meno per quello che e' vi fece, ehe per il comodo delle mercanzie ed utilità del pubblico. Lavorò un quadro d'un Cristo che porta la croce ed un Giudeo lo tira, il quale

col tempo fu posto nella chiesa di S. Rocco, ed oggi per la devosione che vi hanno molti, fa miracoli, come si vede. Lavorò la diversi luoghi, come a Castelfranco e nel Trivisano, e fece molti ritratti a varj principi Italiani, e fuor d'Italia furono mandate molte dell' opere sue come cose degne veramente, per far testimonio che se la Toscana soprabbondava di artefici in ogni tempo, la parte ancora di la vicino a' monti non era abbandonata e dimenticata sempre dal cielo. Dicesi ehe Giorgione ragionando con alcuni scultori nel tempo che Andrea Verocchio faceva il cavalto di bronzo, che volevano, perche la scultura mostrava in una figura sola diverse positure e vedute girandogli attorno, ebe per questo avanzasse la pittura elle non mostrava in una figura se non una parte sola, Giorgione, ch'ers d'opinione che in una storia di pittura si mostrasse, senza avere a camininare attorno, ma in una sola occhiata tutte le sorti delle vedute che può fare in più gesti un uomo, cosa che la scultura non può fare se non mutando il sito e la veduta, tal ebe non sono una, ma più vedate; propose di più che da una figura sola di pittura voleva mostrare il dinanzi ed il di dictro ed in due profili dai lati, cosa che fece mettere loro il cervello a partito, e la fece in questo modo. Dipinse uno ignudo ehe voltava le spalle ed aveva in terra una fonte d'acqua limpidissima, nella quale fece dentro per riverberazione la parte dinanzi; da un de'lati era un corsaletto brunito che s'era spogliato nel quale era il profilo manco, perebe nel lucido di quell'arme si scorgeva ogni cosa; dall'altra parte era uno apecchio che dentro vi era l'altro lato di quello ignudo, eosa di bellissimo ghiribizso e capriccio, volendo mostrare in effetto che la pittura conduce con più virtù e fatica, e mostra in nna vista sola del naturale più che non fa la scultura: la qual opara fu sommamente lodata e ammirata per ingegnosa e bella. Ritrasse ancora di naturale Caterina regina di Cipro, qual viddi io gia nelle mani del clarissimo M. Giovan Coroaro. È nel nostro libro una testa colorita a olio ritratta da un Tedesco di casa Fucheri, che allora era de' maggiori mercanti nel fondaco de' Tedesehi, la quale è cosa mirabile, insieme con altri schizzi e disegni di penna fatti da lui. Mentre Giorgione attendeva ad onorare e se e la patria sua, nel molto conversare che e' faceva per trattenere con la musica molti suoi amici, s' innamorò d' una madonna e molto goderono l'uno e l'altra de' loro amori. Avvenne che l' sano 1511 ella infettò di peste; non ne sapendo però altro e praticandovi Giorgione al solitu, se gli appiecò la peste di maniera, che in breve tempo nell'età sua di trentaquettro anni se ne passo all'altra vita, non senza dolore infinito di molti suoi amiei che lo amavano per le sue virtu, e slanno del mondo che il perse, Pure tollerarono il danno e la perdita con l'esser restati loro due eccellenti suoi creati Sebastiano Vinisiano, che su poi frate del Piombo a Roma, e Tiziano da Cadure ebe non solo lo paragono ma lo ha superato grandemente; de'quali a suo luogo si dirà pienamente l'onore e l'utile che hanno fatto a questa arte.

## VITA D'ANTONIO DA CORREGGIO

lo non voglio nacire del medesimo paese, dove la gran madre natura, per non essere tenuta parziale, dette al mondo di rarissimi nomini della sorte che avea già molti e molti anni adornata la Toscana, infra i quali fu di eccellente e bellissimo ingegno dotatu Antonio da Correggio pittore singolarissimo, il quale attese alla ma-niera moderna tanto perfettamente, che in po-chi anni dotato dalla natura ed esercitato dall'arte, divenne raro e maraviglioso artefice. Fo molto d'animo timido, e con incomodità di se atesso in continove fatiche esercitò l'arte per la famiglia che lo aggravava; ed ancorache e fusse tirato da una bonta naturale, si affligeva nientedimanco più del dovere nel portare i pesi di quelle passioni che ordinariamente opprimono gli uomini. Era nell' arte molto maninconico e soggetto alle fstiche di quella, e grandissimo ritrovatore di qualsivoglia difficultà delle cose, come ne fanno fede nel duomo di Parma una moltitudine grandissima di figure lavorate in fresco e ben finite, che sono locate nella trihuna grande di detta chiesa, nelle quali scorta le vedute al di sotto in su con stupendisțima mara-viglia. Ed egli fu il primo che in Lombardia cominciasse cose della maniera moderna; perché si giudica, che se l'incegno di Antonio fosse uscito di Lombardia e stato a Roma, averebbe fatto miracoli, e dato delle fatiehe a molti che nel suo tempo furon tenuti grandi. Conciosiache essendo tali le cose sue, senza aver egli viato delle cose antiche o delle huone moderne, necessariamente ne seguita che se le avesse vedute, arehbe infinitamente migliorato l'opere aue, e crescendo di bene in meglio, sarehbe ve-nuto al sommo de gradi. Tengasi pur per certo che nessuno meglio di lui tocoò colori, ne con maggior vaghezza o con più rilievo alenn artefice dipinse meglio di lui: tanta era la morhi-dezza delle carni ch'egli faceva e la grazia con che e'finiva i suoi lavori. Egli fece ancora in detto luogo due quadri grandi lavorati a olio, nei quali fra gli altri in uno si vede un Cristo morto che fn lodatissimo. Ed in S. Giovanni in uella eittà fece una tribuna in fresco nella quale figurò una nostra Donna che ascende in cielo fra moltitudine di angeli ed altri santi intorno; la quale pare impossibile ch' egli potesse non esprimere con la mano, ma imagioare con la fantasia, per i helli andari de' panni e delle arie che e' diede a quelle figure, delle quali ne sono nel nostro libro alcuue disegnate di lapis rosso di sua mano, con certi fregi di putti bellissimi ed altri fregi fatti in quella opera per ornamento con diverse faotasie di sacrifizi all'antica. E nel vero se Antonio non avesse condotte l' opere sue a quella perfezione ch'elle si veggono, i disegoi suoi (sebhene hanno in loro una huona maniera e vaghezza e pratica di maestro) non gli archhono arrecato fra gli artefici quel nome che hanno l'eccellentissime opere sue. È quest'arte tanto difficile ed ha tanti capi, che un artefice bene spesso non li può tutti fare perfettamente; perche molti sono che hanno disegnato divinamente e nel colorire hanno avuto qualche imperfezione, altri hanno colorito maravigliosamente e non hanno disegnato alla meta. Questo nasce tutto dal giudi-210 e da una pratica che si pigha da giovane,

chi nel disegno e chi sopra i colori. Ma perebe tutto s'impara per condurre l'opere perfette nella fine, il quale è il colorire con disegno tutto quel che si fa, per questo il Correggio merita gran lode, avendo conseguito il fine della perfezione nell'opere che egli a olio e a fresco colori, come nella medesima città nella chiesa del frati de'Zoccoli di S. Francesco che vi dipinse una Nunziata in fresco tanto hene, che accadendo per acconcime di quel luogo rovinarla, feciono que' frati ricignere il muro attorno con legnami armati di ferramenti; e tagliandolo a poco a poco, la salvarono, ed in un altro luogo più sicuro fu murata da loro nel medesimo convento. Dipinse ancora sopra una porta di quella città una nostra Donna che ha il figliuolo iu hraccio; che è stupenda cosa a vedere il vago eolorito in fresco di questa opera, dove ne ha riportato dai forestieri viandanti, che non hanno visto altro di suo, lode e onore infinito. In S. Antonio ancora di quella città dipinse nna tavola nella quale è una nostra Donna e S. Maria Maddalena, ed appresso ri è nn putto che ride, che tiene a guisa di angioletto un libro in ma-no, il quale par che rida tanto naturalmente, che muove a riso chi lo guarda, ne lo vede persona di natura malinconica, che non si rallegri Evvi ancora nn S. Girolamo, ed è colorito di maniera si maravigliosa e stupends, che i pit-tori ammirano quello per colorito mirabile, e che non si possa quasi dipignere meglio. Fece similmente quadri ed sltre pitture per Lomhar-dia a molti signori; e fra l'altre cose sue, due quadri in Mantova al duca Federigo II per man-dare allo imperatore, cosa veramente degna di tanto principe; le quali opere vedendo Giulio Romano, disse non aver mai veduto colorito nes-suno ch' aggiugnesse a quel segno. L'uno era una Leda ignuda e l'altro una Venere si di morhidezza colorite e d'ombre di carne lavorate, che non parevano colori, ma carni. Era in una un paese mirabile, ne mai Lomhardo fu, che meglio facesse queste cose di loi, ed oltre di ciò, capelli al leggiadri di colore e con finita pulitezza sfilsti e condotti, che meglio di quelli non si può vedere. Eranvi alcuni amori, che delle ssette facevano prova su una pietra, che erano d'oro e di piombo, lavorati con bello artificio: e quel che più grazia donava alla Venere, era un'acqua chiarissima e limpida, che correva fra alcuni sassi e hagnava i piedi di quella, e quasi nessuno ne oceupava, onde nello scorgere quella candidezza con quella dilicatezza, faceva agli occhi compassione nel vedere. Perche certissimamente Antonio meritò ogni grado ed ogoi onore vivo, e con le voci e cun gli scritti ogni gloria dopo la morte. Dipinse ancora in Modena una tavola d'una Madonna, tenuta da tutti i pittori in pregio e per la miglion pittura di quella città. In Bologna parimente e di sua mano in casa gli Ercolani gentiluomini bolognesi un Cristo che nell'orto appare a Maria Maddalena, cosa molto bella. In Reggio era nn quadro bellissimo e raro, che non e molto che passando M. Luciano Pallavicino, il quale molto si diletta delle cose belle di pittura, e vedendolo, non guardò a spesa di danari, e come avesse compero una gioia, lo mando a Genova nella casa sua. È in Reggio medesimamente nna tavola, dentrovi una natività di Cristo, ove partendosi da quello uno splendore, fa lame a pastori e intorno alle figure che lo contemplano

OPERE

e fra molte considerazioni avute in questo sog-getto, vi è una femmina che volendo fissamente guardare verso Cristo, e per non potere gli oc-chi mortali sofferire la luced ella sua divinità che con i raggi par che perenota quella figura, si mette la mano dinanzi agli occhi, tanto bene espressa, che è una maraviglia. Evvi un coro d'angeli sopra la capanna che cantano, che son tanto hen fatti, che par che siano piuttosto pio-vuti dal cielo, che fatti dalla mano d'un pittore È nella medesima città un quadretto di grandeaza d'un piede, la più rara e hella cosa che si possa vodere di suo, di figure piccole, nel quele è un Cristo nell'orto, pittura finta di notte, dove l'angelo apparendogli, col lume del auo splendore fa lume a Cristo, che è tanto simile al vero, che non si può ne immaginare ne esprimere meglio. Giuso a pie del monte in un piano si veggonotre apostoli che dormono, sopra quali fa ombra il monte dove Cristo ora, che da una forza a quelle figure che non è possibile; e più là in un paese lontano finto l'apparire dell'aurora, e'si veggono venire dall'un de'lati alcuni soldati con Guida; e nella sua piccolezza questa iatoria è tanto bene intesa, che non si può ne di pasienza ne di studio per tanta opera paragonarla. l'otrebbonsi dire molte cose delle opere di costui; ma perché fra gli nomini eccellenti dall'arte nostra è ammirato per cosa divina ogni cosa che si vede di sno, non mi distenderò più. Ho asato ogni diligenza d'avere il suo ritratto, e perché lui non lo free e da altri non é stato ai ritratto, perchè visse sempre positivamente, non l'ho potuto trovare. E nel vero fa persona che non si stimò ne si persuase di sapere far l'arte, conoscendo la difficultà sua, con quella perfezione che egli archhe voluto; contentavasi

del poco, e viveva da bonissimo cristiano, Desiderava Antonio, siccome quello ch'era aggravato di famiglia, di continuo risparmiare, ed era divenuto perciò tanto miscro, che più non poteva esserc. Per il che si dice che essendoeli stato fatto in Parma un pagamento di sessanta scudi di quattrini, esso volendoli portare santa seudi di quattrini, eso votendoli portare a Correggio per alcune occorrente sue, carico di quelli si mise in cammino a pirdi, e per lo caldo grande che era allora acalmanato dal sole, beendo acqua per rifressarsi, si pose nel letto con una grandissima febbre, ne di qoivi prima levò il capo che fini la vita nell'eta sua d'anni levo il capo cue unu ta vita nell'etta suo u anni quaranta o circa. Furono le pitture suo circa il 1512, e fece alla pittura grandissimo dono ne' colori da lui manoggiati, come vero maestro, e fu cagione che la Lombardia aprisce per lui gli occhi: dove tanti belli ingegni ai son visti nella pittura, seguitandolo in fare opere lodevoli e degne di memoria; perchè mostrandori i suoi capelli fatti con tanta facilità nella difficultà del farli, ha insegnato come e'si abbiano a fare; di cho gli debbono eternamente tutti i pittori, ad istanza de'quali gli fu fatto questo opigramma da M. Fabio Segni gentiluomo florentino: Hujus cum regeret mortales spiritus artus Pictoris, Charites supplicuere Iovi:

Non alia pingi dextra, Pater alme, rogamus: Hunc practer, nulli pingere nos liceat. Annuit his votis summi regnator Olympi, Et juvenem subito sydera ad alta tu Ut posset melius Charitum simulacra referre Praesens, et nudes cerneret inde Deas.

Pu in questo tempo medesimo Andrea del

250 di mano del quale sono sparse molte o pere nelle case per Milano ana patria c dalla Certosa di Pavia una tavola grande con l'assunzione di nostra Donna, ma imperfetta per la morte che gli sopravvenne, la quale tavola mostra quanto egli finsse eccellente ed amatore delle fatiche dell'arte.

## VITA DI PIERO DI COSIMO

PITTOR FIGSENTING

Mentre che Giorgione ed il Correggio con grande loro loda e gloria onoravano le parti di Lombardia, non mancava la Toscana ancor ella di helli ingegni, fra quali non fu de minimi Piero figliuoto d'un Lorenzo orafo ed allievo di Cosimo Rosselli, e però chiamato sempre e non altrimenti inteso che per Piero di Cosimo; poiriputare per vero padre quel che c'insegna la virtù e ci da il hene essere, che quello che că genera e da l'essere semplicemente. Questi dal padre, che vedeva nel figlinolo vivace ingegno ed inclinazione al disegno, fu dato in cura a Cosimo che lo prese più che volentieri, e fra' moltă discepoli ch'egli aveva vedendolo crescere congli anni e con la virtù, gli portò amore come a figliuolo e per tale lo tenne sempre. Aveva questo giovane da natura uno spirito molto elevato, ed era molto stratto e vario di fantasia dagli altri giovani che stavano con Gosimo per imparare la medesima arte. Costui era qualche volta. tanto intento a quello che faceva, che ragionando di qualche cosa, come snole avvenire, net fine del regionamento bisognava rifarsi da capo a racontarglione, essendo ito col cervello ad un'altra sua fantasia. Ed era similmente tanto amico della solitudine, che non aveva piacere, se non quando pensoso da se solo poteva andarsene fantasticando e fare suoi castelli in aria s onde aveva cagione di volergli hen grande Cosimo suo maestro, perché se ne scrviva talmente nell'opere sue, che spesso spesso gli faceva condurre molte cose che erano d'importanas, conoscendo che Piero aveva e più hella maniera e miglior giudizio di lui. Per questo lo meno egli seco a Roma, quando vi fu chiamato da papa Sisto per far le storie della cappella, in sna delle quali Piero fece nn paese bellissimo, co-me si disse nella vita di Cosimo. E perche egli ritracva di naturale molto eccellentemente, fecq in Roma di molti ritratti di persone segnalate, e particolarmente quello di Verginio Orsino e di Ruberto Sanseverino, i quali mise in quelle istorie. Ritrasse ancora poi il duca Valentino fi-gliuolo di papa Alessandro VI; la qual pittura oggi, che io sappia, non si trova, ma bene il cartone di sua mano, ed è appresso al reverendo e virtuoso M. Cosimo Bartoli proposto di S. Giovanni. Pece in Piorenza molti quadri a più cittadini sparsi per le lor case, che ne ho visti de' molto huoni, e così diverse cose a molte altre persone. E nel noviziato di S. Marco in un quadro una nostra Donna ritta col figliuolo in collo colorita a olio; e nella chiesa di S. Spirito di Piorenza lavorò alla cappella di Gino Capponi nna tavola che v'e dentro una visitazione di nostra Donna con S. Niccolò e un S. Antonio cho legge con un par d'occhiali al naso, che è molto pronto. Quivi contraffece un libro di carta uesto tempo medesimo Andrea del pecora un po'vecchio che par vero, e così certo anese pittore e coloritore molto vago, palle a quel S. Niccolò con certi lustri, rihat-

tendo i barlumi e riflessi l'una nell'altra, che si conosceva in fino allora la stranezza del sno eervello, ed il cercare ch'e'facrya delle cose difficili. E bene lo dimostrò meglio dopo la morte di Cosimo, che egli del continuo stava rinchiuso e non si lasciava veder lavorare, e teneva nna vita da nomo piuttosto bestiale che nmano. Non voleva che le stanze si spazzassero; voleva mangiare allora che la fame veniva, e non voleva che si zappasse o potasse i frutti dell'orto, anzi lasciava crescere le viti e andare i trale per terra, ed i firhi non si potavano mai ne gli altri alberi, anzi si contentava veder salvatico ogni cosa, come la sua natura, allegando che le cose d'essa natura bisogna lasciarle custodirea lei senza farvi altro. Recavasi spesso a vedere o animali o erbe o qualche cosa che la natura fa per istranezza ed a caso di molte volte, e ne aveva nn contento e una satisfasione che lo furava tutto a sé stesso, e replicavalo ne'snoi ragionamenti tante volte, che veniva talvolta, an-corche e se n'avesse piaeere, a fastidio. Per-mavasi talora a considerare nn muro dove lungamente fusse siato sputato da persone malate, e ne eavava le battaglie de cavalli e le più fantastiehe città ed i più gran parai che si vedesse mai: il simile faceva de'nuvoli dell'aria. Diede opera al colorire a olio, avendo visto certe cose di Lionardo fameggiate e finite con quella diligenza estrema che soleva Liunardo, quando e' voleva mostrar l'arte; e così Piero piacendoli gnel modo, cercava imitarlo, quantunque egli fusse poi molto lontano da Liocardo, e dall'altre maniere assai stravagante, perchè hene si può dire che e' la mutasse quasi a ciò ch' e'faceva. E se Piero non fusse stato tanto astratto e avesse tenuto più conto di se nella vita, che egli non fece, archhe fatto conoscere il grande ingegno che egli aveva, di maniera che sarehbe atato adorato, dove rgli per la bestialità sua fu piuttosto tennto pasao, ancora che egli non facesse male se non a se solo nella fine, e benefizio ed utile con le opere all'arte sua. Per la qual cosa doverebbe semore ogni huon ingeguo ed ogni eccellente artefice, ammaestrato da questi esempli, aver gli orebi alla fine. Ne laacerò di dire che Piero nella sua gioventà, per essere capriccioso e di stravagante invensione, fn molto adoperato nelle mascherate che si fanno per carnovalr, e fu a que' nobili giovani fio-rrntini molto grato, avendogli lni multo migliorato e d'invenzione e d'nrnamento e di grandezza e pompa quella sorte di passatempi. E si dice che fu de' priml che trovasse di mandargli fuora a guisa di trionfi, o almeno gli migliorò assai con accomodare l'invenzione della storia non solo con musiche e parole a proposito del suhietto, ma con incredibil pompa d'accompagnatura di nomini a piè ed a cavallo, di abiti ed abbigliamenti accomodati alla storia: cosa ebe rinsciva molto ricca e bella, ed aveva insieme del grande e dello ingegnoso. E certo era cosa molto bella a vedere di notte venticingne o trenta coppie di cavalli ricchissimamente abbigliati co'loro signori travestiti secondo il soggetto della invensione, sei o otto staffieri per uno vestiti d'una livrea medesima con le torce in mano, che talvolta passavano il numero di quattrocento, e il carro poi o trionfo pieno di ornamenti o di apoglie e bizzarrissime fantasie: cosa che fa assottigliare gl'ingegni, e dà gran pia-Te e satisfazione a' popoli. Fra questi, che as-

sai furono e ingegnosi, mi piace toccare brevemente d'uno che fu principale invenaione di Piero glà maturo d'anni, e non come molti piacevole per la sua vaghezza, ma per il contrario per nna strana e orribile ed inaspettata invenzione di non piccola satisfazione a'popoli, che come ne'cihi talvolta le rose agre, cost in quelli passatropi le cose orribili, purché siano fatte con giudizio ed arte, dilettano maravigliosamen te il gusto umano: cosa che apparisce nel recitare le tragedie. Questo fu il carro della Morte da lui segretissimamente lavorato alla sala del Papa, che mai se ne potette spiare cosa alcuna, ma fu veduto e saputo in un medesimo punto. Era il trionfo nn carro grandissimo tirato da hufoli tutto nero e dipinto d'ossa di morti edi croei hianche, e sopra il carro era una Morte grandissima in cima con la falce in mano, ed aveva in giro al carro molti sepoleri col coperchio; ed in tutti que' luoghi che il trionfo si frrmava a cantare, s'aprivano e pacivano alcuni vestiti di tela nera, sopra la quale erano dipinte tutte le ossature di morto nelle hraccia, petto, rene, e gambe, che il bianco spiccava sopra quel nero, ed apparendo di lontano alcune di quelle torce con maschere che pigliavano col teschio di morto, il dinanzi e'l di dirtro e parimente la gola, oltra al parere cosa naturalissima, era orribile e spaventosa a vedere; e questi morti al suono di certe tromhe sorde e con suon roco e morto, uscivano mezzi di que'sepoleri, e sedendovi se pra, cantavano in musica piena di malineonia quella oggi nobilissima canzone:

quella ogga nobnissian etmospele Ex inansia i «daletro al carro gran numero di morti a savallo sopra certi cavalli con somma diligenza secili de più accedie i più atretti obe si potessoro trovare, con coreriine nere piene di ereci bianche e ciasono avera guattro sistfieri restiti da morti con torce nere ed ano stendieri restiti da morti con torce nere ed ano stenmorte. Appresso al trioni di si straciarsa direi stendardi neri, e medtre cumminavano con voci termanti ed unite dicersa quella compagnia il

Miserere salmo di David. Questo duro apettarolo per la novità, come ho detto, e terribitità sua, mise terrore e maraviglia insieme in tutta quella città; e sebbene non parve nelle prima giunta cosa da carnovale, nondimeno per una certa novità, e per essere accomodato tutto benissimo, satisfece agli animi di tutti, e Piero autore ed inventore di tal cosa ne fu sommamente lodato e commendato, e fu cagione che poi di mano in mano si seguitasse di fare cose spiritose e d'ingegnosa invenzione, che in vero per tali soggetti e per condurre simili feste non ha avuto questa città mai para-gone ; ed ancora in que vecehi che lo videro ne rimane viva memoria, ne si saziano di celebrar uesta capricciosa invensione. Sentii dire io a Andrea di Cosmo, che fu con lui a fare questa opera, ed Andrea del Sarto che fu suo discepoopera, ed annirea dei Sarto ene il suo discepo-lo evi si trovò anche egli, che el fo opinione in quel tempo, che questa invenzione fusse fatta per aignificare la tornata della Casa de' Medici del dodici in Firenze; perche allora che questo trionfo si fece erano esuli, e come dire morti, che dovessino in breve resuscitare, ed a questo fine interpretavano quelle parole che sono nella capaone :

Morti siam, come vedete, Cosi morti vedrem voi: OPERE sfi

Flunmo già come voi sete, Voi sarete come noi, ec. volendo accennare la ritornata loro in casa, e quasi come una resurrezione da morte a vita, e la eaccista ed abbassamento de'contrari loro; appure che fusse, ebe malti dallo effetto che segui della tornats in Firenze di quella Illustrissima casa, come son vaghi gli ingegni umani di applicare le parole e ugni attn else nasce prima agli effetti che seguon poi, che gli fu dato que-sta Interpretazione. Certo è che questo fu attora opinione di molti, e se ne parlò assai. Ma ritor-nando all'arte ed azioni di Pirro, fu allogata a Piero una tavola alla cappella de' Trdaldi nella chiesa de'Irati de'Servi, dove eglino tengono la veste ed il goaneiale di S. Filippo lor frate, nella male finse la nostra Donna ritta ebe è rilevata da terra in un dado, e con un libro in mano senza il figliuolo, che siza la testa al cielo e sopra quella è lo Spirito Santo che la illumina Ne ba voluto ehe altro lume ehe quello che fa la colomba lumeggi e lei e le figure ehe le sono Intorno come uoa S. Margherita ed nna S. Caterina ehe la adorano ginocebioni, e ritti sono a guardarla S. Pietro e S. Giovanni Evangelista insieme con S. Filippo frate de'Servl e S. An-tonio arcivescovo di Firenze; oltra che vi fece un paese bizzarro e per gli alberi strani e alcune grotte. E per il vero ci sono parti bellissime, come certe teste else mustrano e disegno e grazia, oltra il colorito molto continovato; e certamente che Piero possedeva grandemente il colorire a olio. Fecevi la predella con alcune storiette piccole molto hen fatte; ed in fra l'altre ve n'e una quaodo S. Margherita esce dal ventre del serpente, che per aver fatto quello sni-male e contraffatto e brutto, non penso che in quel genere si posta veder meglio, mostrando il veleno per gli ocehi, il fuoco e la morte in uno aspetto veramente pauroso. E certamente che simili cose credo che nessuno le facesse meglio di loi, ne le imaginasse a gran pezzo, come ne prò render testimonio un mostro marino ebe egli fece r dono al Magnitico Giuliano de' Modici, ehe per la deformità sus è tanto stravagante bizzarro e fantastico, ehe pare impossibile che la natura usasse e tanta deformità e tanta atranezza nelle cose sue. Questo mostro è oggi nella guardaroba del duca Cosimo de'Medici, così come è anco pur di mano di Plero un libro d' animali della me draima sorte, bellissimi e bizzarri, tratteggiati di penna diligentissimamente e eon una panienza inestimabile condutti i il quale libro gli fu donatu da M. Cosimo Bartoli proposto di S. Giovanni mio amicissimo e di tatti i nostri artefici, come quello che sempre si è dilettato ed ancora si diletta di tale mestiero. Vece parimente in casa di Francesco del Pugliese intorno a una eamera diverse storie di figure plecole, ne si può esprimere la diversità delle piecoie, ne si puo esprimere in diversità delle core fantatiebe che egli in tutte quelle si di-lettò dipignere, e di casamenti e d'animali e di abiti e strumenti diversi ed altre fantasie che gli sovvennono per rasere atorie di fronce. Queste istorie dopo la morte di Francesco del Pagliese e de figlinoli sono state levate, ne so ove siano capitate. E così un quadro di Marte e Venere con i suoi amori, e Vulcano fatto con una grande arte e con una pazienza incredibile. Dipinse Piero per Filippo Strozzi vecchio un quadro di figure piccole, quando Perseo libera An dal mostro, che v'è dentro certe cose bellissi-

me, il qual è oggi in easa il Sig. Sforza Almeni rimo cameriere del duca Cosimo, douatogli da M. Giovanni Battista di Lorenzo Strozzi, conoscendo quanto quel signore si diletti della pittura e scultura; e egli ne tien conto grande, perché non fere mai Piero la più vaga pittura ne la meglin finita di questa, atteso che non è possibile vedere la più hizzarra orea marina ne la più espricelosa di quella che s'immaginò di dipignere Piero con la plù fiera attitudine di Persco ehe in aria la pereuote con la spada. Quivi fra l' timore e la speranza si vede legata Andromeda di volto bellissima, e qua innanzi molte geoti eun diversi abiti strani sonando e cantando, ove sono certe teste ebe ridono e si rallegrano di vedere liberata Andromeda, ebe sono divine. Il pacse è bellissimo, ed un colorito dolce e grazioso, e quanto si può unire e siuniste colori, condusse questa opera con estrema diligenzia.

Dipinse aneora un quadro dov'è una Venere ignuda con un Marte parimente ehe spogliato nudo dorme sopra un prato pien di fiori, ed attorno son diversi amori, che chi in qua chi in la traportano la celata i bracciall e l'altre arme di Marte. Evvl un bosco di mirto ed un Cupido ehe bs paura d'un coniglios così vi sono le colombe di Veuere e l'altre cose di amore. Questo quadro è in Fiorenza in casa Giorgio Vasari, tenuto in memoria sua da lui, perebe semre gli piacque i capricci di questo maestro. Era molto amico di Pietro lo spedalingo degl'Innocenti, e volendo far fare una tavola ehe andava all'entrata di chirga a man manca alla cappella del Pugliese, l'allogò a Pietro, il qual con suo agio la condusse al fine; ma prima lece disperare lo spedalingo, ehe non ci fu mai ordine ebe la vedesse ae non finita; e quanto ciò gli paresse strano e per l'amicizia e per il sov-renirlo tutto il di di danari, e non vedere quel che si facera, egli stesso lo dimostrò, che all'ultima paga non gliela voleva dare se non vedeva l'opera. Ma minacelato da Piero che guasterebbe quel ebe aveva fatto, fu forsato dargli il resto, e con maggior collera che prima aver patienza che la metlesse sur ed in questa sono veramente assai cose buone. Prese a fare per una cappella una tavola nella chiesa di S. Piero Gattolini, e vi fece una nostra Donna a sedere eon quattro figure Intorno e due angeli in aria ehe la incoronano: opera coodotta con tanta diligenza, che n'acquistò lode ed onore, la quale oggi si vede in S. Friano sendo rovinata quella chiesa. Pece nna tavoletta della Concezione nel tramezzo della chiesa di S. Francesco da Fiesole: la quale è assai buona cosetta, sendo le fi re non molto grandi, Lavorò per Giovan Ve-spucci che stava dirimpetto a S. Michele della via de' Servi, oggi di Pier Salviati, aleune storie baccanarie ehe sono interno a una camera, nelle quali fece si strani fauni, satiri, e silvani, e putti, e baccanti che è nna maraviglia a vedere la diversità de'zaini e delle vesti, e la varietà delle cere caprine, con una grazia ed imitazione verisaima. Evvi in una atoria Sileno a cavallo su uno asino con molti fanciulli, chi lo regge e chi gli da bere, e si vede nua letizia al vivo fatta con grande e si vece una eserma si vivo tatta con grande ingegno; e nel vero si conosce in quel che si vede di suo uno spirito molto vario ed astratto dagli altri, e con certa sottilità nello investigare certe sottiglicate della natura che proetravo, senza guardare a tempo o fatiche, solo per suo

diletto e per il piacere dell'arte; e non poteva gia essere altrimenti, perehè innamorato di lei non curava de'suoi comodi e si ridneeva a mangiar continuamente ova sode: che per risparmiare il fuoro le coceva quando faceva bollir la colla, e non sel o otto per volta, ma una cinquantina, e tenendone in una sporta, le consumava a poen a poeo: nella quale vita così strattamente godeva, che l'altre appetto alla sua gli parevano servitù. Aveva a noia il piagner dei putti, il tossir degli uomini, il suono delle cam-pane, il cantar de'frati; e quando dilnviava il cielo d'acqua, aveva piacere di veder rovinarla a piombo da'tetti e stritolarsi per terra. Aveva paura grandissima delle saette, e quando e' tonava straordinariamente, s'inviluppavanel mantello, e serrato le finestre e l'ascio della camera, si recava in un cantone fin che passasse la furia. Nel suo ragionamento era tanto diverso e vario, che qualche volta diceva al helle cose che faceva crepar dalle risa altrni. Ma per la vecchiezza vicino già ad anni ottanta era fatto si strano e fantastico, che non si poteva più seco. Non voleva che i garzoni gli stessino intorno, di maniera che ogni ainto per la sua bestialità gli era vennto meno. Venivagli voglia di lavorare, e per il parletico non poteva, ed entrava in tanta collera, che voleva sgarare le mani che stessino ferme; e mentre che e' horhottava, o gli cadeva la mazza da poggiare o veramente i pennelli, che era una compassione. Adiravasi con le mosche e gli dava noia infino l'ombra; e così ammalatosi di vecchiaia e visitato pure da qualche amico, era pregato che dovesse acconciarsi con Dios ma non gli pareva avere a morire, e tratteneva altrui d'oggi in domane i non che e' non fusse huono e non avesse fede; che era zelantissimo, ancorchè nella vita fusse bestiale. Ragionava qualche volta de' tormenti che per i mali fanno distruggere i corpi, e quanto stento patisce chi consumando gli spiriti a poro a poco si muore, il che è una gran miseria. Diceva male de' medici, degli speziali e di coloro che guardano gli ammalati e che gli fan-no morire di fame, oltra i tormenti degli sciroppi, medicine, cristeri, e altri martori, come il non essere lasciato dormire quando tu hai sonno, il far testamento, il veder piagnere i parenti, e lo stare in camera al huio: e lodava la giustizia, ch'era così hella cosa l'andare alla morte, e che si vedeva tant'aria e tanto popolo, che tn eri confortato con i confetti e con le buone parole; avevi il prete ed il popolo che pregava per te, e che andavi con gli angioli in paradiso; che aveva una gran sorte chi n'usciva a un tratto; e faceva discorsi e tirava le cose a più atrani sensi che ai potesse udire. Laonde per si strane sue fantasie vivendo stranamente, si condusse a tale, che una mattina fu trovato morto a pie d'una scala l'anno 1521; ed in S. Pier Maggiore gli fn dato sepoltura. Molti furono i discepoli di costui, e fra gli

Motti inrono i discepti di cossui, e ra gii altri Andrea del Sarto che valte per molti. Il suo ritratto si è avuto da Francesco da S. Gallo che lo fece mentre Piero era vecchio, come molto suo amico e domentico; il qual Francesco ancora ha di mano di Piero (che non la debho passare) una testa helliassima di Cleopatra con mo apido avvolto al collo, e due ritratti, l'imo di Giulianu suo padre, l'altro di Francesco Giamberti suo avolo, che paisono vivi.

## VITA DI BRAMANTE DA URBINO

ARCHITTETORE Di grandissimo giovamento all'archittetura fet veramente il moderno operare di Filippo Brunelleschi, avendo egli contraffatto e dopo molte età rimesse in Ince l'opere egregie do' più dottă e maravigliosi antichi. Ma non fu manco utile al secolo nostro Bramante, acciò seguitando le vestigie di Filippo, facesse agli altri dopo lui strada sienra nella professione dell'architettura, essendo egli di animo, valore, ingegno, e scienza in quella arte non solamente teorico, nia pratico ed esercitato sommamente. Ne poteva la natura formare un ingegno più spedito ch'eser-citasse e mettesse in opera le cose dell'arte con maggiore invenzione e misura e con tanto fondamento, quanto costui. Ma non punto meno di tutto questo fu necessario il creare in quel tempo Giulio II pontefice animoso o di lasciar memorie desiderosissimo, e fu ventura nostra e sua il trovare un tal principe, il che agl'ingegui grandi avviene rare volte, alle apese del quale e' potesse mostrare il valore dello ingegno suo e quelle artificiose difficultà che nell'architettura mostrò Bramante; la virtù del quale si estese tanto negli edifici da lui fabbricati, che le modanature delle cornici, i fusi delle colonne, la grazia de' capitelli, le base, le mensole ed i cantoni, le volte, le scale, i risalti, ed ogni ordine d'architettura tirato per consiglio o modello di questo artefice riusci sempre maravi-glioso a chiunque lo vide: laonde quell'ubbligo eterno che hanno gl'ingegni che studiano sopra I sudori antichi, mi pare che ancora lo dehpago avere alle faticho di Bramante. Perche ao pure i Greci furono inventori della architettura e i Romani imitatori, Bramante non solo imitandoli con invenzion nuova c'insegnò, ma ancora hellezza e difficulta acerebbe grandissima all'arte, la quale per lui imbellita oggi veggiamo. Costui nacque in Castello Dorante nello stato di Urhino d' una povera persona, ma di huone qualita; e nella sua fanciultezza, oltra il leggere e lo scrivere, si esercitò grandemente nello ahhaeo. Ma il padre, che aveva bisogno che e'guadagnasse, vedendo che egli si diletta-va molto del disegno, lo iodirizzo ancora fanciulletto all'arte della pittura, nella quale studiò egli molto le cose di fra Bartolommeo, altrimenti fra Carnovale da Urbino, che fece la tavola di S. Maria della Bella in Urbino, Ma perché egli sempre si dilettò dell'architettura e della prospettiva, si parti da Castel Durante, e condottosi in Lombardia, andava ora in questa ora in quella città lavorando il meglio che ci poteva, non però cose di grande spesa o di molto onore, non avendo ancora ne nome ne credito. Per il che deliberatori di vedere almeno quelche cosa notabile, si trasferi a Milano p vedere il Dnomo, dove allora si trovava un Gesare Cesariano reputato huono geometra e huo-no architettore, il quale comento Vitruvio; e disperato di non averne avuto quella rimunerazione che egli si aveva promessa, diventò si strano, che non volse più operare, e divenuto ssivatico, mori più da bestia cho da persons. Eravi ancora un Bernardino da Trevio Milanese ingrenere ed architettore del Duomo e disegnatore grandissimo, il quale da Lionardo da Vinci fu tenuto maestro raro ancora che la sua ma-

niera fusse crudotta ed alguanto secca nelle pit-

ture. Vedesi di costui in testa del chiostro delle Grazie una resurrezione di Cristo con alcuni scorti bellissimi : ed in S. Francesco una cappella a fresco, dentrovi la morte di S. Piero e di S. Paolo, Coatui dipinae in Milano molte altre opere, e per il contado ne fece anche buon numero tenute in pregio, e nel nostro libro è una testa di carbone e biacca d'una femmina assai bella, ehe ancor fa fede della maniera eli'è teone. Ma per tornare a Bramante, considerata che egli ebbe questa fabbrica e conosciuti que-ati ingegneri, a lnanimi di sorte, che egli si risolve del tutto darsi all'architettura; laonde partitosi da Milano, se no venne a Roma inpanzi lo anno santo del 1500, dove conosciuto da alcuni auoi amici e del pacse e lombardi, gli fu dato da disegnare a S. Giovanni Laterano sopra la porta santa che s'apre il Giubbileo un'arme di papa Alesandro VI lavorata in fresco, con angeli e figure che la sostengono. Aveva Bramante recato di Lombardia e guadagnati in Roma a fare alcune cose certi danari, i quali con una masserizia grandissima spendeva, desideroso poter viver del auo, ed insieme senza avere a lavorare poter agiatamente misurare tutte le fabbriche antiche di Roma. E mrssovi mano, solitario e cogitativo se n'andava; e fra non molto apazio di tempo misurò quanti edifizj erano in quella città e fuori per la campagna; e parimente fece fino a Napoli, e dovunque e'sapeva che fossero cose antiche. Misurò ciò che era a Trivoli ed alla Villa Adriana, e come si dira poi al suo luogo, ae no servi assal. E scoperto in questo modo l'animo di Bramante il Cardinale di Napoli datogli d'occbio, prese a favorirlos donde Bramante seguitando lo studio, essendo venuto voglia al cardinal detto di far rifare a frati della Pace il chiostro di trevertino ebbe il carico di questo ebiostro. Per il ebo de-aiderando di acquistare e di gratuirsi molto quel cardinale, ai messe all'opera con ogni inustria e diligenza, e prestamente e perfettamento la condusse al fine. Ed ancorelie egli non fusse di tutta bellezza, gli diede grandissimo no-me, per non essere in Roma molti che attendessino all'architettura con tanto amore, atudio, e prestezza, quanto Bramante. Servi Bramante ne'auoi principi per sotto architettore di papa Alessaodro VI alla fonte di Trastevere, e parimente a quella che si fece in su la piazza di S. Piero. Trovosai ancora, essendo cresciuto in reputazione, con altri eccellenti architettori alla resolnzione di gran parte del palazzo di S. Gior-gio e della chiesa di S. Lorenzo in Damaso, fatto fare da Raffaello Ruario cardinale di S. Giorgio vicino a Campo di Fiore, eho quantunque si sia poi fatto meglio, fu nondimeno ed è ancora per la grandezza sua tenuta comoda e magnifica abitazione; e di questa fabbrica fu esecotore un Aotonio blontecavallo, Trovotsi al consiglio dello accrescimento di S, lacopo degli Spagnuoli in Navona, e parimente alla deliberazione di S. Maria de Anima, fatta condurre poi da uno architetto tedesco. Fu suo disegno ancora il palazzo del cardinale Adriano da Corneto in Borgo nuovo, che si fabbricò adagie, e poi finalmente rimase imperfetto per la fuga di detto cardinale; e parimente l'accrescimento della cappella maggiore di S. Maria del Popolo fu auo disegno i le quali opere gli acquistarono in Roma tanto credito, che era stimato il primo architettore, per essere egli risoluto, presto,

Donisimo inventore, che da tutta guella città del continuo n'inaggior hispagi da tutti i grandi adoperato. Per il che creato papa Giuti il l'amino disco cominedo servito. Ere entre del control de la control de

Per il che Bramante, che aveva grandissimo giudizio ed ingegno capriccioso in tal cose, aparti nel più basso con duoi ordini d'altezze, prima nna loggia durica bellissima simile al colisco do' Savelli, ma in cambio di mezze colonne mise pilastri e tutta di trevertini la murò, e sopra questa un secondo ordine jouico sodo di finestre, tanto che e venne al piano delle prime stanze del palazzo papale ed al piano di quelle di Belvedere, per far poi una loggia più di quattrocento passi dalla banda di verso Roma, e parimente un'altra di verso il bosco, che l'una e l'altra volse che mettessinu in mezzo la valle, ove spianata che ella era, si aveva a condurre tutta l'acqua di Belvedere e fare una bellissima fontana. Di questo disegno fini Bramante il primo corridore che esce di palazzo e va in Belvedere dalla banda di Roma, eccetto l'ultima loggia che dovea andar di sopra ; ma la parte verso il bosco riscontro a questa si fondo bene, ma non si pote finire, intervenendo la morte di Giulio e poi di Bramante. Fu tenuta tanto bella invenzione, che ai credette che dagli antichi in qua Roma non avesse veduto meglio. Ma, come a è detto, dell'altro corridore rimasero solo i fondamenti, ed o penato a finirsi sino a questo giorno, che Pio IV gli ba dato quasi perfezione. Fecevi ancora la testata che è in Belvedere allo antiquario delle statue antiche con l'ordine delle nicchie, e nel suo tempo vi si messe il Laocoonte, statua antica rarissima, e lo Apollo e la Venere, che poi il resto delle statue furon poste da Leone X, come il Tevere e'l Nilo e la Cleopatra, e da Clemente VII alcune altre, e nel tempo di Paolo III e di Giulio III fattovi molti acconeuni d'importanza con grossa spesa. E tornando a Bramante, a'egli non avesse avuto i suoi ministri avari, egli era molto spedito ed intendeva maravigliosamente la cosa del fabbricare, e questa muraglia di Belvedere fu da lui con grandissima prestezza condotta; ed era tanta la furia di lui che faceva e del papa, che aveva voglia che tali fabbriche non si murassero ma nascessero, che i fondatori partavano di notte la sabbia e il pancone fermo della terra o la cavavano di giorno in presenza a Bramante, perch'egli senza altro vedere faceva fondare. La quale inavverteuza fu cagione ebe le sue fatiche sono tutte crepate e atanno a pericolo di rainare, come feer questo medesimo corridore, del quale un pezzo di braecia ottaota rpinò a terra al tempo di Clemente VII, e fu rifatto poi da papa Paolo III ed egli ancora to fece rifondare e ingrossare. Sono di suo in Belvedere molte altre salite di scale variate, secondo i luo ghi suoi alti e bassi, cosa bellissima, con ordine

264 VASARI dorico, ionico, e corintio, opera condotta con sonnia grazia; ed aveva fatto un modello che dicono essere stato cosa maravigliosa, come ancora si vede il principio di tale opera così imperfetta. Pece oltra questo una scala a chloc-ciola su le colonne che salgono, sicché a cavallo vi si cammina, nella quale il dorico entra nello ionico e così nel corintio, e dall'uno salgono nell'altro, cosa condotta con somma grazia e con artifizio certo eccellente, la quale non gli fa manco onore che cosa che sia quivi di mansua. Questa invenzione e stata cavata da Bramante da S. Niccolò di Pisa, come si disse nella vita di Giovanni e Niccola Pisani. Entro Bramante in capriccio di fare in Belvedere in un fregio nella facciata di fuori sicune irttere a guisa di Ieroglifici antichi, per dimostrare maggiormene l'ingegno che aveva e per mettere il nome di uel pontefice e'l suo e aveva così cominciato: Julio II. Pont. Maximo, ed aveva fatto fare una testa io profilo di Giulio Cesare, e con due ar-chi un ponte che diceva Julio II. Pont., ed una aguglia del circolo Massimo per Max. di che il papa si rise, e gli fece fare le lettere d'un braccio che ci sono oggi all'antica, dicendo che l'aveva cavata questa scioccheria da Viterbo sopra una porta, dove un maestro Francesco architettore messe il suo nome in uno architrave intagliato cosi, che fece un S. Francesco, un arco, un tetto, ed una torre, che rilevando diceva s modo suo; Muestro Francesco Architet ceva s' modo son mentro Franceso arcanet tore. Volevagli il papa, per amor della viriti sua dell'architettura, gran benc. Per il che me-ritò dai detto papa, che sommamente lo amava per le sue qualità, d'essere fatto degno dell'in-ficio del piombo, nel quale fece uno edificio da improntar le bolle con una vite molto bella. Ando Bramante ne'servizi di questo pontefice a Bo-logna quando l'anno 1504 ella tornò alla Chie-sa, e si alloperò in tutta la gurrra della Mirandola a molte cose ingegnose e di grandissima importanza. Fe'molti disegni di piante e di edifizi, che molto bene erano disegnati da lui, come nel nostro libro ne appare alcuni ben miaurati efatti conarte grandissima. Insegnò molte cose d'architettura a Raffaello da Urbino, e così gli ordinò i casamenti che poi tirò di prospettiva nella camera del papa dove è il monte di Parnaso, nella qual camera Raffaello ritrasse Bramante che misura con certe seste. Si risolvo il papa di mettere in strada Giulia da Bramante indirizzata tutti gli uffici e le ragioni di Roma in un luogo, per la comodità ch'ai negoziatori avria recato nelle faccende essendo continuamente fino allora state molto scomode, Onde Bramante diede principio si palazzo ch'a S. Bia-gio su'l Tevere si vede, nel quale è ancora un tempio corintio non finito, cosa molto rara, ed il resto del principio di operarustica bellissimo M resto del principio di operatuttei licuismo, che o stato gran danno ebe una si onorsta ed utile e magnifica opera non si sia finita, che da quelli della professione è tennto il più bell'or-dine che si sia visto mai in quel genere. Fece ancora a S. Pietro a Montorio di treverlino nel primo chiostro un tempio tondo, del quale non può di proporzione, ordine, e varietà unagiuarai, e di grazia it più garbato ne meglio inteso; e molto più bello sarebbe, se fusse tutta la fab-brica del chiostro, che non e finita, condotta come si vede in uno suo disegno. Pece fare in Borgo il palazzo che fu di Raffaello da Urbino lavorato di mattoni e di getto con casse, le co-

lonne e le bozze di opera dorica e rustien, cosa molto bella ed invenzion nuova del fare le cose gettate, Fece ancora il disegno ed ordine del-l'ornamenro di S. Maria da Loreto che da Andrea Sansovino fu poi continuato, ed intinità modelli di palazzi e tempi, i quali sono in Roma e per lo stato della Chiesa. Era tanto terribile e per lo stato della Cinical. Era tanto terribile Pingegno di questo maraviglioso artefior, che e' rifece un disegno grandissimo per restaurare e dirizzare il palazzo del papa. E tanto gli era cresciuto l'animo, vedendo le forze del papa e la volontà sua corrispondere allo ingegno ed alla voglia che esso aveva, che sentendolo avere volonta di buttare in terra la chiesa di S. Piero per rifarla di nuovo, gli fece infititi disegni, ma fra gli altri ne fece uno che fu molto mirabile, dove egli mostrò quella intelligenza che si poteva maggiore con due campanili che mettono in mezzo la facciata, come si vede nelle monete che batte poi Giulio II e Leone X fatte da Caradosso eccellentissimo orefice, che nel far coni non ebbe pari, come ancora si vede la medaglia di Bramante fatta da lui molto bella, E così resoluto il papa di dar principio alla grandissima e terribilissima fabbrica di S. Pietro ne fece rovinare la metà, e postovi mano con animo che di bellezza arte invegnione ed ordine, così di grandezza, come di ricchezza e d'ornamento, avesse a passare tutte le fabbriche che crano state fatte in quella città dalla potenza di quella repubblica e dall'arte ed ingegno di tauti valorosi maestri, con la solita prestezza la fondo, ed in ogni parte innanzi alla morte del papa e sua la tirò alta sino alla cornice dove sono gli archi a tutti i quattro pilastri, e voltò quelli con som-ma prestezza ed arte. Pece ancora volgere la cappella principale dove è la nicchia, attenden-do insieme a far tirare innanzi la cappella che si chiama del re di Francia.

Egli trovò in tal lavoro il modo del buttar le volte con le casse di legno, che intagliate vengono co'suoi fregi e fogliami di mistura di calce e mostrò negli archi che sono in tal edificio il modo del voltargli con i ponti impiecati, come abbiamo veduto seguitare poi con la medesima in-venzione da Anton da S Gallo. Vedesi in quella parte, eb' è finita di suo, la cornice che rigira attorno di dentro correre in modo con grazia, che il disegno di quella non può nessuna mano meglio in essa levare e sminuice. Si vede ne suoi capitelli che sono a foglie d'ulivo di dentro, ed in tutta l'opera docica di fuori stranamente bellissima, di quanta terribilità fusse l'animo di Bramante, che in vero s'egli avesse avuto le forze eguali allo ingegno di che aveva adorno lo spirito, certissimamente avrebbe fatto cose inaudite più che non fece; perché oggi questa opera, come si dirà a'suoi luoghi, è stata dopo la morte sua molto travagliata dagli architettori e talmente, che si può dire che da quattro archi in fuori che reggono la tribuuanon vi sia rimasto altro di suo, perchè Raffaello da Urbino e Gudiano da S. Gallo esecutore dopo la morte di Giulio II di quella opera insieme con fra Giocondo Veronese voltono cominciare ad alterarla; e dopo la morte di questi Bahlassare Peruzzi, facendo nella eruciera verso Camposanto la cappella del re di Francia, alterò quell'ordine; e sotto Paolo III Antonio da S. Gallo lo muto tutto, e poi Michelagnolo Buonarrotti ha tolto via le tante opinioni e spese superflue, riducendolo a quella bellezza e perfezione che nessuno di questi ci pensò mai,

venendo tutto dal disegno e giudizio suo, ancora ch'egli dicesse a me, parecehie volte ch'era esecutore del disegno ed ordine di Bramante, attesoché coloro else piantano la prima volta uno edifizio grande son quelli gli autori. Apparve smisurato il concetto di Bramante in questa opera; egli diede un principio grandissimo, il quale se nella grandezza di si stupendo e magnifico edifizio avesse cominciato minore, non valeva në al S. Gallo në agli altri në anche al Buonarroti il disegno per acerescerlo, come e'valse per diminuirlo, perche Bramante aveva concetto di fare maggior cosa. Dicesi che egli aveva tanta la voglia di veder questa fabbrica andare in-nanzi, che e'rovinò in S. Pietro molte cose belle di sepolture di papi, di pitture e di musaici, e che perciò aveano smarrito la memoria di molti ritratti di persone grandi che erano sparse per quella chiesa, come principale di tutti i cristiani. Salvò solo Paltare di S. Pietro e la tribuna vecebia, ed attorno vi fece no ornamento di ordine dorico bellissimo tutto di pietra di peperigno, acciò quando il papa viene in S. Pietro a dir la messa, vi pnasa stare con tutta la corte e gli ambasciatori de' principi cristiani, la quale non fini affatto per la morte, e Baldassarc Sanese le dette poi la perfezione. Fu Bramante persons molto allegra e si diletto sempre di giovare a' prossimi suoi. Fu amicissimo delle persone ingegnose, e favorevole a quelle in ciò che e' poteva, come si vede che egli fece al grazioso haffaello Sanzio da Urbino pittore eelebratissimo che da lui fu condotto e Roma. Sempre aplendidissimamente si onorò e visse, ed al grado dove i meriti della sua vita l'avevano posto, era niente quel che aveva a petto a quello ch'egli avrebbe apeso. Dilettavasi della poesia, e volentieri udive e diceve improvviso in su la lira e componeva qualche sonetto, se non così delieato come si usa ora, grave almeno e senza difetti. Fn grandemente stimato dai prelati e presentato da infiniti signori che lo conobbero. Ebbe in vita grido grandissimo e maggiore ancora dopo morte, perebe la fabbriea di S. Pietro restù addietro molti anni. Visse Bramante anni settante ed in Roma con oaoratissime esequie fu portato dalla corte del papa e da tutti gli scultori, architettori e pittori. Fu sepolto in S. Pietro l'anno 1514

possession of the control of the con

VOL. II

una nostra Donna, che oggi si chiama della Umiltà, feec miracoli, perche gli fu porto molte limosine, la signoria che allora governava deliberò fare un tempio in onor suo. Perché por-tosi questa oceasione a Ventura, fece di sua mano un modello d'un tempio a otto facce largo braccio...ed alto braccia... con un vestibulo o portico serrato dinanzi, molto ornato di dentro e veramente bello. Dove piaciuto a que'signori e capi della città, si cominciò a fabbricare con l'ordine di Ventura, il quale fatto i fondamenti del vestibulo e del tempio, e finito affatto il vestibulo, che riusci ricco di pilastri c cornicioni d'ordine corinto e d'altre pietre intagliate, e con quelle anche tutte le volte di quell'opera furon fatte a quadri seorniciati pur di pietra pien di rosoni. Il tempio a otto facce fu anche di poi condotto fino alla cornice ultima, dove s'aveva a voltare la tribuna, mentre che visse Ventura. E per non esser egli molto sperto in cose così grandi, non considerò al peso della tribuna che potesse star sicura, avendo egli nella grossezza di quella muraglia fatto nel primo ordine delle finestre, e nel secondo, dove son le altre, un andito che cammina attorno, dove egli venne a indebolir le mura, che no, dove egn venne a indeboist ic mure, cue sendo quello editario da basso senza spalle, cra pericoloso il voltarla, c massime negli angoli delle cantonate, dove aveva a pignere tutto il peso della volta di detta tribuna. Laddove dopo la morte di Ventura non è stata architetto nesanne, che gli sie bastato l'animo di voltaria; anzi avevano fatto condurre in sul laogo legni grandi e grossi di alberi per farvi un tetto e capanna, che non piacendo a que' cittadini, non vollero che si mettessero in opra, e stette così acoperta molti anni, tanto che l'anno 1561 supplicareno gli operal di quella fabbrica al duca quella tribuna si facesse; dove per compiaceti, quel algore ordino a Giorgio Vasari che vi ansac, e vedesse di trovar modo di voltarla, che eiò fatto, ne fece un modello che alzava quello edifizio sopra la cornice, che aveva lasciato Ven-tura, otto braccia perfargli le spalle, e ristrinse il vano che va intorno fra muro e muro dello andito, e rifrancando le spalle e gli augoli e le parti di sotto degli anditi ehe aveva fatto Ventura fra le finestre, gl'incatenò con chiavi grosse di ferro doppie in su gli angoli, che l'assicurava di maniera, che sicuramente si p oteva voltare ; dove sua Eccellenza volse andare in sul luogo, e piaciutogli tutto dicile ordine che si facesse, e con sono condotte tutte le spalle, e di già si è date principio a voltar la tribuna, sicche Popra di Ventura verra ricea e con più grandezza ed ornamento e più proporzione. Ma nel vero Ventura merita che se ne faccia memoria, perehe quella opera è la più notabile per cosa moderne che aia in quella città.

# VITA DI F. BARTOLOMMEO DI S. MARCO

Vicino alla terra di Prato, che è lontana a Fiorenza dieu miglia, in una villa chiamata Saviganao nacque Bartolommeo, secondo l'uso di Toesana chiamato Baccio, il quale mostrando nella sua puerizia non solo inclinazione una ancora attitudine al disegno, fu col merzo di Benedetto da Maiano acconcio con Cosimo Rosselli, ci li casa alcuni suoi parenti che altri della contra di Companio del contra della contr

266 vann alla porta a S. Pietro Gattolini accom to ove stette molti anni, talche non era chiamato ne inteso per altro nome, che per Baccio dalla Porta. Costui dopo ehe si parti da Cosimo Rosselli, cominciò a studisre con grande affezione le cose di Lionardo da Vinei e in poco tempo fece tal frutto e tal progresso nel co to, che s'acquistò reputazione e credito d'uno de' miglior giovani dell'arte si nel colorito come nel disegno. Ebbe in compagnia Mariotto Albertinelli, ehe in poco tempo prese assai hene la sua maniera e con lui condusse molti quadri di nostra Donna sparsi per Fiorenza, de'quali tutti ragionare sarebbe cosa troppo lunga. Però toc-cando solo d'aleuni fatti eccellentemente da Baccio, uno n'é in casa di Filippo di Averardo Salviati bellissimo e tenuto molto in pregio e caro da lui, nel quale é una nostra Donnas un altro non è molto fu comperato (vendendosi fra masserizie vecebie) da Pier Maria delle Pozze persona molto amiea delle cose di pittura, che conosciuto la bellezza sua, non lo lasciò perdanari, nel quale è una nostra Donna fatta conuna ditigenza straordinaria. Aveva Pier del Pugliese avuto una nostra Donna piecola di marmo di hassissimo rilievo di mano di Donatello, cosa rarissima, la quale per maggiormente ono-rarla gli fece fare un tabernacolo di legno per ehiuderla con duoi sportellini, che datolo a Baccio dalla Porta, vi fece dentro due storiette, che fu una la natività di Cristo, l'altra la sua circoneisione, le quali condusse Baccio di figurine a guisa di miniatura, che non è possibile a olio poter far meglio, e quando poi si ehiude di fuora, in su detti sportelli dipinse pure a olio di chiaro e seuro la nostra Donna annunziata dall'Angelo. Questa opera è oggi nello scrittoio del duca Cosimo, dove egli ha tutte le antichità di bronzo di figure piccole, medaglie, ed altre pit-ture rare di minj, tenuto da sua Eccellenza Illustrissima per cosa rara, come è veramente. Era Baccio amato in Firenze per la virtù sua, che era assiduo al lavoro, quieto, e huono di natura ed assai timorato di Dio, e gli piaceva assai la vita quieta e fuggiva le pratiche visiose, e molto gli dilettava la predicazione e cercava sempre le pratiche delle persone dotte e posate. E nel vero rare volte fa la natura nascere un buono ingegno ed un artefice mansueto, che anche in qualche tempo di quiete e di bontà non lo provvegga, come fece a Baccio, il quale, come si dirà di sotto, gli riusei quello ch'egli desiderava, che sparsosi l'esser lui non men huono che valente, si divulgò talmente il suo nome, che da Geroszo di Monna Venna Dini gli fu fatta allogazione d'una cappella nel cimiterio, dove sono l'ossa de'morti nello spedale di Santa Maria Nuova, e cominciovvi un Giudizio a freson, il quale condusse con tanta diligensa e bella maniera in quella parte che fini, che acquistaudone grandissima fama oltra quella che aveva, molto fu celebrato per aver egli eon bonissima considerazione espresso la gloria del paradiso e Cristo con i dodici Apostoli giudicare le dodici tribà, le quali con bellissimi panni sono morbidamente colorite, oltra che si vede nel disegno che restò a finirsi, in queste figure che sono ivi tirate all'inferno la disperszione, il dolore, e la vergogna della morte eterna, così come si conosce la contentezza e la letizia che sono in quelle che si salvann, ancora che questa opera rimanesse imperfetta, avendo celi più vocita d'attendere

alla religione che alla pittura. Perche trovandosi in questi tempi in S. Marco fra Jeronimo Savonarola da Ferrara dell'ordine de'Predicatori teologo famosissimo, e continovando Baccio la udienza delle prediche ane per la devozione che in esso aveva, prese strettissima pratica con lui e dimorava quasi continuamente in convento, avendo anco con gli altri frati fatto amicisia. Avvenue che continovando fra leronimo le sne predicasioni, e gridando ogni giorne in ergamo che le pitture lascive e le musiehe e i libri amorosi spesso inducono gli animi a cose mal fatte, fu persuaso che non era bene tenere in casa, dove sono fanciulle, figure dipinte d'nomini e donne ignude; per il che riscaldati i popoli dal dir suo, il carnovale seguente, che era costume della città far sopra le piazze alcuni capannucci di atipa ed altre lezne, e la sera del martedi per antico costume arderle queste con halli amorosi, dove presi per mano un nomo ed una donna giravano cantando intorno certe ballate, fe'si fra Ieronimo, che quel giorno si condusse a quel luogo tante pitture e sculture ignude, molto di mano di maestri eccellenti, e parimente libri, liuti, e canzonieri, che fu danno grandissimo, ma in particolare della pittura; dove Baccio portò tutto lo studio de disegni che egli avova fatto degl'ignudi, e lo imitò anche Lo-ronzo di Credi e molti altri che avevan nome di piagnoni. Laddove non andò molto, per l'affezione che Baccio aveva a fra Ieronimo, che feee in un quadro il suo ritratto ebe fu bellis-simo, il quale fu portato allora a Ferrara, e di li non è molto en'egli è tornato in Fiorenza nella casa di Filippo d'Alamanno Salviati, il quale per esser di mano di Baccio l' ha carissimo. Avvenne poi che un giorno si levarono le parti contrarie a fra leronimo per pigliarlo e metterlo nelle forze della giustizia per le sedisioni che aveva fatte in quella città ; il che vedendo gli amiei del frate, si ragunarono essi aneora in numero più di einquecento e si rinchiusero dentro in S. Marco, e Baccio insieme con esso loro per la grandissima affezione che egli aveva a quella parte. Vero è che essendo pure di poco animo, anai troppo timido e vile, sentendo poco appresso dare la battaglia al convento e ferire ed nocidere aleuni, cominciò a dubitare forteeu necuere arun, comente à se receive, s'ei campara da quella furia, di vestirai subito l'abito di quella religione, ed interamente poi lo osservò. Conciossisché finito il rumore e preso e condannato il frate alla morte, come gli scrittori delle storie più chiaramente raccontano, Baccio andatosene a Praio, si fece frate in S. Domenico di quel luogo, secondo che si trova scritto nelle eronsehe di quel convento, a di 26 di Luglio 1500 con grandissimo dispiacere di tutti gli amiei suoi che infinitamente si dolsero d'averlo perduto, e massime per sentire che egli aveva postosi in animo di non attendere più alla pittura. Laonde Mariotto Albertinelli amico e compagno suo a'preghi di Gerozzo Dini prese le robe di fra Bartolommeo, che così lo chiamò il priore nel vestirgli l'abito, e l'opera dell'Ossa di S.Maria Nuova condusse a fine; dove ritrasse di naturale lo spedalingo che era allora, ed alcuni frati valenti in chirurgia, e Gerozzo che la faceva fare e la moglio interi nelle facce dalle hande ginocchioni, ed in uno ignudo ehe siede ritrasse Giuliano Bugiardini suo creato giovane con una zazzera, come si costumava allura, che i espelli si conteriano a uno a uno, tanto son diligenti. Ritrassevi sè stesso ancora , che è nna testa in zazzera d'ono che esce d'un di quelli aepoleri. Evvi ritratto in quell'opera anche fra Giovanni da Piesole pittore, del quale abbiamo scritto la vita, che è nella parte de beati. Queat' opera fu lavorata e da fra Bartolommeo e da Mariotto in fresco totta, che s'è mantennta e si mantiene henissimo, ed è tenuta dagli artefici in pregio, perché in quel genere si può far poco più. Ma essendo fra Bartolommeo stato in Prato molti mesi, fu poi da'ssoi superiori messo con-ventuale in S. Marco di Fiorenza, e gli fu fatto da que frati per le virtù sue molte carezze. Ave-va Bernardo del Biaoco fatto fare nella badia di Fiorenza in que'di una cappella di macigno intagliata molto ricca e bella col diseguo di Benedetto da Rovezzano, la quale fu ed é ancora oggi molto stimata per una ornata e varia opera, nella quale Benedetto Buglioni fece di terra cotta invetriata in alcune nicebie figure ed angeli tutte tonde per finimento, e fregi pieni di cherubini e d'imprese del Bianco; e desiderando mettervi dentro una tavola che fusse degna di quell'oenamento, messesi in fantasia che fra Bartolommeo sarebbe il proposito, e operò tutti que mezzi e amici che pote maggiori per disporlo. Stavasi fra Bartolommeo in convento, non attendeodo ad altro che agli uffici divini ed alle cose della regola, ancorachè pregato molto dal priore e dagli amici suol più cari che e facesse qualche cosa di pittura, ed era già passato il termine di quattro anni che egli non aveva voluto lavorar nulla; ma stretto in su questa occasione da Beruardo del Bianco, in fine cominciò quella tavola di S. Bernardo che scrive, e nel vedere la nostra Donna portata col putto in braccio da molti angeli e putti da lui coloriti pulitamente, sta tanto contemplativo, che bene si conosce la lui na non so che di celeste, che risplende in quella opera a chi la cousidera at-tentamente; dove molta diligenza ed amor pose insiente con un arco lavorato a fresco che vi è sopra. Pece ancora alcuni quadri per Giovanni cardiusle de'Medici, e dipinse per Agnolo Doni un quadro di una nostra Donna, che serve per altare d'una cappella in casa sua, di straordinaria bellezza.

pittore a Impaesee l'arte a Fiorenza, ed insegnò i termini buoni della prospettiva a fra Bartolom-meo, perche essendo Raffaello volonteroso di colorire nella maniera del Frate e piacendogli il maneggiare i colori e lo unir suo, con lui di continuo si stava. Pece in quel tempo una ta-vola con infinità di figure in S. Marco in Piorenza; oggi e appeesso al re di Francia, che fu a lui donata, e iu S. Marco molti mesi si tenne a mostra. Poi ne dipinse nn'altra in quel lnogo, dov' è posto infinito numero di figure, in camhio di quella che si mandò in Francia, nella quale sono alcuni fanciulli in aria che volano, tenendo un padiglione aperto con arte, e con huon disegno e rilievo tanto grande, che paiono spic-carsi dalla tavola e, coloriti di color di carne, mostrano quella bontà e quella bellezza che ogni artefice valente cerca di dare alle cose ane la quale opera ancora oggi per eccellentissima si tiene. Sono molte fignre in essa intorno a una nostra Donna tutte lodatissime, e con una grazia ed affetto e pronta Gerezza, vivaci; ma colorite poi con una gagliarda maniera, che palon

Venne in questo tempo Raffaello da Urhino

disegno, sapeva dar forza e far venire con lo scuro delle ombre innanzi le figure ; come appare intorno ann padiglione, ove sono alcuni putti che lo tengono, che volando in aria al spiccano dalla tavola ; oltre che v'e nn Cristo fanciullo che sopra S. Caterina monaca, che non è possihile in quella scurità di colorito che ha tenoto, far più viva cosa; evvi un cerchio di santi da nna banda che diminuiscono in prospettiva intorno al vano d'una gran nicchia, i quali sono posti con tanto ordine, che paion veri, e parimente dall'altra banda. E nel vero si valse assai d'imitare in questo colorito le cose di Lionardo, e massime negli scuri, dove adoprò fumo da stam-patori, e nero di avorio abbruciato. È oggi questa tavola da'detti neri molto riscurata più che quando la feee, che sempre sono diventati più tinti e scuri, Ferevi innanzi per le figure principali un S. Giorgio armato, che ha uno aten-dardo in mano, figuea fiera, pronta, vivace, e con hella attitudine; evvi un S. Bartolommeo ritto, ehe merita lode grandissima, insieme con due fanciulli che auonano nno il liuto e l'altro la lira: all' uno de'quali ha fatto raccorre una gamba e posarvi su lo strumento, le man poste alle corde in atto di diminuire l'orecchio intento all'armonia, e la testa volta in alto con la bocca alguanto aperta d'una maniera, che chi lo guarda non può discredersi di non avere a sentire ancor la voce; il simile fa l'altro, che acconcio per lato con un orecchio appoggiato alla lira, par ehe senta l'accordamento ehe fa il soono con il liuto e con la voce, mentre che facendo tenore, egli con gli occhi a terra va seguitando con tener fermo e volto l'orecchio al compagno che suona e canta, avvertenze e spiriti veramente ingegnosi : e così stando quegli a sedere e vestiti di velo, che maravigliosi e industriosamente dalla dotta mano di fra Bartolommeo sono condotti, e tutta l'opera con ombra scura sfumatamente cacciata. Fece poco tempo dopo un' altra tavola dirimpetto a quel-la, la quale è tennta hnona, dentrovi la nostra Donna ed altri santi intorno. Meeltò lode straordinaria, avendo introdotto un modo di fumeggiar le figure, in modo che all'aete aggiungono unione maravigliosa, talmente che paiono di rilievo e vive, lavorate con ottima maniera e perfezione Sentendo egli nominare l'opere egregie di Michelagnolo fatte a Rom cosa quelle del grazioso Raffaello, e sforzato dal rido, che di continuo ndiva delle maraviglio fatte dai due divini artefici, con licenza del ore si trasferl a Roma : dove trattenuto da fra Mariano Fetti frate del Piombo a Montecavallo e S. Salvestro, luogo suo, gli dipinse due qua-dri di S. Piero e S. Paolo. E perchè non gli rinsel molto il far bene in quell'aria, come aveva fatto nella fiorentina, atteso che fra le antiehe e moderne opere che vide e in tanta co oia, stordi di maniera, che graudemente scemò la virtà e la eccellenza che gli pareva avere, deliberò di partirsi, e lasciò a Raffaello da Ur-hino che finisse uno de' quadri il quale non era finito, che fu il S. Pietro; il quale tutto ritorco di mano del mirabile Raffaello fu dato a fra Mariano: e così se ne tornò a Fiorenza, dov'era stato morso più volte che non sapeva fare gl'ignudi. Volle egli dunque mettern a prova, e con intiche mostrare ch' era attissimo ad ogni eccellente lavoro di quella arte, come alcuno

di rilievo; perché volse mostrare, che nitra al

268 altro. Laonde per prova fece in un quadro un S. Sebastiano ignado con colorito molto alla carne simile, di dolce aria, e di corrispondente bellezza alla persona parimente finito, dove in finite lodi acquistò appresso agli artefici. Dicesi che stando in chiesa per mostra questa figura, avevano trovato i frati nelle confessioni donne, che nel guardarin avevano peccato per la leg-giadria e lasciva imitazione del vivo datagli dalla virtù di fra Bartolommeo: per il che levatolo di chiesa, lo misero nel capitolo, dove non dimorò molto tempo, else da Gio. Battista della Palla comprato, fu mandato al re di Francia. Aveva preso collera fra Bartolommeo con i legnainoli che gli facevano alle tavole e quadri gli ornamenti, i quali avevan per costume, come banno anche oggi, di coprire con i battitoi delle cornici sempre un ottavo delle figure; laddove fra Bartolommeo deliherò di trovare nua invenzione di non fare alle tavole ornamenti, ed a questo S. Sebastiano fece fare la tavola in mexzo tondo, e vi tirò una nicchia in prospettiva che par di rilievo incavata nella tavola, e così con le cornici dipinte attorno fece ornamento alla figura di meszo; ed il medesimo fece al nostro S. Vincenzio, ed al S. Marco, che si dirà di sotto al S. Vincenzio. Fece sopra l'arco d'una orta per andarc in sagrestia in legno a olio un S. Vincenzio dell'ordine loro, che figurando quello predicar del Giudizio, si vede negli atti, e nella testa particolarmente, quel terrore e quella fierezza che sogliono essere nelle teste de' predicanti, quando più s'affaticano con le ninacce della giustiaia di Dio di ridurre eli nomini ostinati nel peccato alla vita perfetta, di maniera che non dipinta, ma vera e viva apparisce questa figura a chi la considera attentamente, con si gran rilievo è condotto; ed è peccato che si guasta e crepa tutta per essere lavorata in su la colla fresca i colori freschi, come dissi dell'opere di Piero Perugino negl'Ingeauati. Vennegli capriccio, per mostrare che sapeva fare le figure grandi, sendogli stato detto che aveva maniera minuta, di porre nella faccia dov'e la porta del coro il S. Marco Evange-lista, figura di hraccia cinque in tavola, condotta con bonissimo disegno e grande cocellenza. Tornato poi da Napoli Salvador Billi mercante florentino, inteso la fama di fra Bartolommeo e visto l'opere aue, gli fece fare una tavola, dentrovi Cristo Salvatore, alludendo al nome suo, ed i quattro Evangelisti che lo circondano, dove aono ancora due putti a piè che tengono la palla del mondo, i quali di tenera e fresca carne benissimo sono condotti, come l'altra opera tutta-Sonvi ancora duc profeti molto lodati. Questa tavola è posta nella Nunziata di Fiorenza sotto l'organo grande, che così volle Salvadore, ed è cosa multo bella, e dal Frate con grande amore e con gran bonta finita, la quale ha intorno l'ornamento di marmi tutto intagliato per le mani di Piero Rosselli, Dopo avendo egli bisosogno di pigliare aria, il priore allora amico suo lo mando fuora ad un lor monasterio, nel quale mentre che egli stette, accompagnò ultimamen-te per l'anima e per la casa l'operazione delle mani alla contemplazione della morte, e fece a S. Martino in Lucca una tavola, dove a pie d'una nostra Donna è un angioletto che suona un liuto insieme con S. Stefano e S. Giovanni con bonissimo disegno e colorito, mostrando in quella la virto sua, Similmente in S. Romano

feec una tavola in tela, dentrovi una nostra Donna della Misericordia posta su un dado di pictra ed alcuni angeli che tengono il manto, e figurò con essa un popoln su certe scalee, chi ritto, chi a sedere, chi inginocchioni, i quali risguardano un Cristo in alto che manda saette e folgori addosso ai popoli. Certamente mostrò fra Bartolommeo in questa opera possedere molto il diminuire l'ombre della pittura e gli scurl di quella, con grandissimo rilicro operando dove le difficultà dell'arte mostrò con rara ed eccellente maestria e colorito, diseguo ed invenzione; opera tanto perfetta, quanto facesse mai. Nella chiesa medesima dipinse un' altra tavola pure in tela dentrovi un Cristo c S. Caterina martire insieme con S. Caterina da Sicna, ratta da terra in spirito, che è una figura, della quale in quel grado non si può far meglio, Ritornando egli in Fiorenza, diede opera alle cose di musica, e di quelle molto dilettandosi, alcune volte per passar tempo usava cantare. Dipinse a Prato dirimpetto alle carceri una tavola d'una Assunta, e fece in casa Medici alcuni quadri di nostre Donne, ed altre pitture ancora a diverse persone; come un quadro d'una nostra Donna che ha in camera Lodovico di odovico Capponi, c parimente na altro d'una Vergine che tiene il figliuolo in collo con due teste di santi appresso allo eccellentissimo M. Lelio Torelli segretario maggiore dello illustrissimo dues Cosimo, il quale lo tiene carissimo al per virtu di fra Bartolommeo, come anche perebe egli si diletta ed ama, e favorisce non solo gli uomini di questa arte, ma tutti i belli ingegni. In casa di Pier del Pugliese, oggi di Matteo Botti cittadino e mercante fiorentino, fece al sommo d'una scala in un ricetto un S. Giorgio armato a cavallo, che giostrando ammagza il serpente, molto pronto, e lo fece a olio di chiaro e scuro che si dilettò assai tutte le cose suc far cosl, prima dell'opere a nso di cartone, innanzi che le colorisse, o d'inchiostro n ombrate di aspalto, e come ne appare ancora in molte cose che lasciò di quadri e tavole rimase imperfette dopo la morte sua, e come anche molti discgni che di suo si veggono fatti di chiaroscuro, oggi la maggior parte del monasterio di S. Caterina da Siena in sulla piazza di S. Marco appresso a una monaca che dipinge, di cui se ne farà al suo luogo niemoria, e molti di simil modo fatti che ornann in memoria di lui il nostro libro de'disegni, e che ne ha M. Francesco del Garbo fisico cecelleptissimo.

Aveva opinione fra Bartolommeo, quando lavorava, tenere le cose vive innanzi, e per poter ritrar panni ed arme ed altre simili cose fece fare un modello di legno grande quanto il vivo, che si snodava nelle congiunture, e qoello vestiva con panni naturali i dove egli fece di bellissime cose, potendo egli a beneplacito suo tenerle ferme, tino che egli avesse condotto l'opera sua a perfezione, il quale modello, così in-tarlato e guasto come è, è appresso di noi per memoria sua. In Arezzo in badia de' monaci Neri fece la testa d'un Cristo in iseuro, cosa bellissima, e la tavola della compagnia de' Contemplanti, la quale s'è conservata in casa del magnifico M. Ottaviano de' Medici, ed oggi è stata da M. Alessandro suo figliuolo messa in una cappella in casa con molts ornamenti, tenendola carissima per memoria di fra Bartolommeo e perche egli ai diletta infinitamente della

OPERE 260

pittura. Nel noviziato di S. Marco nella cappella I una tavola della Parificazione mello vaga e con disegno enndusse a buon fine ; e a S. Maria Maddalena, luogo di detti fiati fuor di Fiorenza, dimorandovi per suo piacere feee un Cristo ed una Maddalena, e per il convento aleune cose dipinse in fresco, Similmente lavorò in fresco un arco sopra la foresteria di S. Marco ed in questo dipinse Cristo con Cleofas e Luca, dove ritrasse fea Niccolò della Magna quando era gio-vane, il quale poi areiveseovo di Capova ed ultimamente fu cardinale, Cominciò in S. Gallo nna tavola, la quale fu poi finita da Giuliano Bugiardini, oggi allo altar maggiore di S. Iacopo fea Fosai al canto agli Alberti; similmente un quadro del ratto di Dina, il quale è appresso M. Cristoforo Rinieri, ebe dal detto Giuliano fu poi colorito, dove sono e casamenti ed invenzioni molto lodate. Gli fu da Piero Soderini al-Ingata la tavola delta sala del Consiglio, che di chiaro oscuro da lui disegnata ridusse in manicra, ch'era per farsi onore grandissimo; la quale è oggi in S. Lorenzo alla eappella del Magnifico Ottaviano de' Medici onoratamente eollocata così imperfetta, nella quale sono tutti i protettori della città di Fiorenza, e que' santi, elie nel giorno loro la città ha avuto le sue vittorie, dov'è il ritratto d'esso fra Bartolommeo fattosi in uno specchio: perche avendola comineiata e disegnala tutta, avvenne che per il continno lavorare sotto una finestra il lume di quella addosso percoteodogli, da quel lato tutto intenebrato restò non potendosi muovere punto. Onde fo consigliato che andasse al bagno a S. Filippo, essendogli eosi ordinato da' medici; dove dimorato molto, poebissimo per questo mi-gliorò. Era fra Bartolommeo delle frutte amicissimo ed alla boeca molto gli dilettavano benche alla salute dannosissime gli fossero. Perchè una mattina avendo mangiato molti fielii, oltra il male ch'egli aveva, gli sovraggiunse una grandissima febbre, la quale in quattro giorni gli fini il corso della vita d'età d'anni quarantotto, onde egli con buon conoscimento rese l' anima al cielo. Dolse agli amici auoi ed a'frati particolarmente la morte di lui, i quali in S. Marco nella sepoltura loro gli diedero onorato aepolero l'anno 1517 alli 8 di Ottobre. Era dispensato ne frati ebe in coro a ufficio nessuno non andasse, ed il guadagno dell'opere sue veniva al convento, restandogli in mano danari per colori e per le cose necessarie del dipignere. Lascio discepoli suoi Cecebino del Frate, Benedetto Cianfanini, Gabhriel Bustici, e fra Paolo Pistolese al quale rimasero tutte le cose sue. Fece molte tavole e quadri con que' disegni dopo la morte sua, e ne sooo in S. Domenico di Pistoia tre, ed ona a S. Maria del Sasso in Casentino. Diede tanta grasia ne' colori fra Bartolommeo alle sue figure e quelle tanto modernamente augumentò di novità, che per tal cosa merita fra i benefattori dell'arte da poi essere annoverato.

#### VITA DI MARIOTTO ALBERTINELLI

#### PITTOR FIGRESTIAO

Mariotto Albertinelli famigliarissimo e cordialissimo amico, e si può dire uo altro fra Bartolommeo, non solo per la continua conversazione e pratiea, ma aneora per la simiglianza

all' arte, fu ficlioclo di Biaglo di Bindo Albertinelli: il quale levatori di età d'anni venti dal battiloro, dove infino a quel tempo avea dato opra, ehbe i primi principi della pittura in bottega di Cosimo Rosselli, nella quale prese tal domestiebezsa con Baccio dalla Porta, ele erano un'anima ed un corpo, e fu tra loro tal fratel-lanza, che quando Baccin parti da Cosimo per far l'arte da se come marstro, anche Mariotto se n' andò seco; dove alla porta a S. Piero Gattolioi l'uno e l'altro molto tempo dimorarono, lavorando molte cose insieme; e perche Mariot-to non era tanto fondato oel disegno quanto era Baccio, si diede allo studio di quelle anticaglie ehe erano allora in Finrenza, la maggior parte e le migliori delle quali erano in casa Mediei, e disegnò assai volte alcuni quadretti di mezzo rilievo ehe erano sotto la loggia nel gisrdino di verso S. Lorenzo, ebe in uno è Adone eon un cane bellissimo ed in un altro duoi ignudi, un ehe siede ed ha a'piedi un eace, l'altro è ritto con le gambe soprapposte che s'appoggia ad un hastone, che sono miraeolosi: e parimente due altri di simil grandezza, in uno de'quali sono due putti che portano il fulmine di Giove, nell'altro è uno ignudo vecchio fatto per l'Occasione che ha le ali sopra le spalle ed a'piedi ponderando eon le mani un par di hilance. Ed oltre a questi era quel giardino tutto pieco di torsi di lemmine e maschi, che erano non solo lo studio di Mariotto, ma di tutti gli scultori e pittori del suo tempo; che una buona parte n'è oggi nella guardaroba del duea Cosimo ed un'altra nel medesimo luogo, come i due torsi di Marsia e le teste sopra le fineatre e quelle degl' imperatori sopra le porte. A queste auticaglie studiando Mariotto fece gean profitto nel disegno, e prese servitù con madoo os Alfonsina ma-dre del duca Lorenzo, la quale perchè Mariotto attendesse a farsi valente, gli porgeva ogni aiuto. Costui dunque tramezzando il disegnare col colorire, si fece assoi pratico, come appari in aleuni qualri che sece per quella signora, che surono mandati da lei a Roma a Carlo e Giordano Orsini che veonero poi nelle mani di Cesare Borgia. Ritrasse madoona Alfonsina di naturale molto hene; e gli pareva avere trovato per quella famigliarità la ventura sua. Ma essendo l'anno 1494 che Picro de'Medici fu bandito, manentogli quell'aiuto e favore, eitornò Mariotto alla stanza di Baccio, dove attese più assiduamente a fae modelli di terra ed a studiare ed affaticarsi intorno al naturale ed a imitar le cose di Baccio, onde in poebi anoi si fece un diligente e pratico maestro; perche prese tanto animo, vedendo riuscir si bene le cose sue che imitando la maniera e l'andar del eompagno, era da molti presa la mano di Mariotto per quella del Frate. Perché intervenendo l'andata di Baccio al farsi frate, Mariotto per il compagno perduto era quasi smarrito e fpor di se stessos e ai strana gli parve questa novella, che, disperato, di cosa alcona non si rallegrava, e se in quella parte Mariotto non avesse avuto a noia il commercio de' frati, de' quali di continuo diceva male, ed era della parte che teneva contra la fazione di frate Girolamo da Ferraea, arehbe l'amor di Baccio operato talmente, che a forza nel convento medesimo col suo compagno si sarchbe ineappueciato eglianeora. Ma da Gerozzo Dini, che faceva fare nell'Ossa il giudicio che Baccio ave della maniera, mentre che egli attese daddovero va lasciato imperfetto, fu pregato che avendo

quella medesima maniera, gli volesse dar fine; § ed inoltre, perché v'era il eartone finito di mano di Baccio ed altri disegni, e pregato ancora da fra Bartolommeo che aveva avuto a quel conto danari e si faceva coscienza di non avere osservato la promessa, Mariotto all'opra diede fine. dove con diligenza e con amore condusse il reato dell'opera talmente, che molti, non lo sapen do, pensano che d'una sola mano elia sia lavorata; per il che tal cosa gli diede grandissimo eredito nell'arte, Lavorò alla Certosa di Fiorenza nel espitolo un Crocifisso con la nostra Donna e la Maddalena a piè della crocc ed alcuni angeli in aere che ricolgono il sangue di Cristo, npera lavorata in fresco e con diligenza e con amore, e assai ben condotta. Ma non parendo che i frati nel mangiare a lor modo il trattassero, alcuni suoi giovani che seco imparavano l'arte, non lo sapendo Mariotto, avevano con-traffatto la chiave di quelle fincatre, onde si porge a' frati la pictanza, la quale risponde in ca-mera loro, ed aleune volte segretamente, quando a nno e quando a un altro rubavann il mangiare. Fu molto romore di questa cosa tra frati, perche delle cose della gola si risentono così bene come gli altri; ma facendo ciù i gaizoni con molta destrezza ed essendo tenuti buone persone, incolpavano coloro alcuni frati che per odio l'un dell'altro il facessero; dove la cosa pur si scoperse un giorno. Perché i frati, acciocche il lavoro si finisse, raddoppiarono la pictanza a Mariotto ed a'suoi garzoni, i quali eon allegrezza e risa finireno quell'opera. Alle monache di S. Giuliano di Fiorenza fece la tavola dello aitar maggiore, che in Gualfonda lavorò in una sua stansa insieme con un' altra nella medesima chiesa d'un Crorifisso con angeli e Dio Padre, figurando la Trinità in enmpo d'oro a olio. Era Mariotto persona inquietissima e carnale nelle cose d'amore e di huon tempo nelle eose di viveres perché venendogli in odio le sofisticherice gli stillamenti di cervello della pittura, ed essendo spesso dalle lingue de' pit-tori morso, come è una continua usanza in loro tori morso, come e una continua usausa in oros e per eredità mantenuta, al risolvette darsi a più bassa e meno faticosa e più allegra arte, e aperto una bellisima osteria fuor della porta S. Gallo, ed al ponte Vecebio al Drago una taverna ed osteria, fece quella molti mesi, dicendo na cuestria, rece quena mon-che aveva press un'arte la quale cra senza mu-scoli, scorti, prospetive, e quel ch'importa più senza biasimo, e che quella che aveva lasciata era contraria a questa, perché imitava la carne ed il sangue, e questa faceva il sangue e la car-ne, e che quivi ognora si sentiva avendo buon vino lodare, ed a quella ogni giorno si sentiva biasimare. Ma pure venutagli anco questa a noia, rimorso dalla viltà del mestiero, ritornò alla pittura dove fece per Fiorenza quadri e pitture in casa di cittadini, e lavorò a Giovan Maria Benintendi tre storictte di sua mano, ed in casa Medici per la creazione di Leone X dipinse a olio un tondo della sna arme con la fede, la speranza e la carità, il quale sopra la porta del palazzo loro atette gran tempo. Prese a fare nella compagnia di S. Zanohi allato alla canonica di S. Maria del Fiore una tavola della Nunziata, e quella con molta fatica condusse. Aveva fatto far lumi a posta e in sn l'opera la volle savorare per potere condurre le vedute, che alte e lontane erano abbagliate, diminuire e crescere a 10 modo, Erneli entrato in fantasia che le pit-

ture che nnn avevano rilievo e forza ed insieme anche dolorzza, non fussero da tenere in preglo ; e perché conneceva che elle non si potevann fare mecire del piano senza ombre, le quali avendo troppa oscurità restano eoperte, è se son dolci non hanno forza, egli arebbe voluto aggiugnere con la dolcezza un certo modo di lavorare, che l'arte fino allora non gli pareva che avesse fatto a suo modo; onde perebe se gli porse occasione in questa opera di ciò fare, si mise a far perciò fatiebe straordinarie, le quali si conoscono in nn Dio Padre che e in aria ed in alcuni putti, che son molto rilevati dalla tavola per un campo scuro d'una prospettiva che cgli vi fece col cielo d'una volta intagliata a mezza botte, che girando gli archi di quella e diminuendo le linee al punto, va di maniera indentro, che pare di rilievo; oltra che vi sono alcuni angeli che volano spargendo fiori molto

graziosi. Questa opera fu disfatta e rifatta da Mariotto innanzi che la conducesse al suo fine più volte, scambiando ora il colorito o più chiaro o più scuro, e talora più vivare ed acceso ed ora meno, ma non si satisfacendo a suo modo, ne gli parendo avere aggiunto con la mano ai pensieri dell'intelletto, arebbe voluto trovare un hianco ehe fusse stato più fiero della hiacca; dove egli si mise a purgarla per poter lummeggisre in su i maggiori chiari a modo suo. Nientedimeno conosciuto non poter far quello con l'arte che comprende lu se l'ingegno ed intelligenza umana, si contentò di quello che avea fatto, poiche non aggiogneva a quel che non si poteva fare, e ne consegul fra gli artefici di questa opera lode ed onore, con credere ancora di cavarne per mezzo di queste fatiche dai padroni molto iù utile ehe non fece, intravvenendo discordia fra quelli che la facevano fare e Marintto, Ma Pietro Perugino allora vecchio, Ridolfu Gbirlandaio, e Francesco Granacci la stimarono, e d'accordo il prezzo di essa opera insieme aeconeiaropo, Fece in S. Brancazio di Fiorenza in un mezzo tondo la visitazione di nostra Donna. Similmente in S. Trinita lavorò in una tavola la nostra Donna, S. Girolamo e S. Zanobi con diligenza per Zanohi del Maestro r ed alla chiesa della congregazione de' preti di S. Martino fece una tavola della Visitazione molto lodata. Fu condotto al convento della Quercia fuori di Viterbo, a quivi poiché ebbe cominciata una tavola, gli venne volontà di veder Roma; e così In quella condottosi, lavorò e fini a frate Mariano Fetti a S. Salvestro di Montecavallo alla eappella sua una tavola a olio con S. Domenico, S. Caterina da Siena che Cristo la sposa, con la nostra Donna con delicata maniera Ed alla Quercia ritornato, dove aveva alcuni amori, ai quali per lo desiderio del non gli avere posseduti, mentre che stette a Roma volse mostrare ch' cra nella giostra valente, perché fece l'ultimo sforzo. E come quel che non era ne molto giovane ne valoroso in così fatte imprese, fu sforzato mettersi nel letto; di che dando la colpa all'aria di quel luogo, ai fe' portare a l'iorenza in ceste; e non gli valsero aiuti ne ristori, che di quel male si morì in pochi giorni d'età d'an-ni quarantacinque, ed in S. Pier Maggiore di quella eittà fu sepolto. De' disegni di mano di ostui ne sono nel nostro libro di penna e di chiaro e scuro alcuni molto buoni, e particolarmente una scala a chiocciola difficile molto, che

OPERR'

bene l'intendea, tirata in prospettiva. Ebbe Mariotto molti discepoli fra' quali fu Gifano Brigiardini, il Francialogio, fiorentini, ed Inno-cenaio da Imola, de'quali a suo luogo si parlecenaio da imota, de quant a suo tuogo si parte-ra. Parimente Visino pittor forcentino fu suo di-scepolo e migliore di tutti questi per disegno colorito e diligenza, e per una miglior maniera che mostrò nelle cose che e' fere, condotte con molta diligenza. E ancorche in Fiorenza ne siano porhe, ciò si può vedere oggi in casa di Gio. Battista di Agnol Doni in un quadro d'una spera colorito a olio a uso di minio, dove sono Adamo ed Eva ignudi ehe mangiano il pomo, cosa molto diligente, ed un quadro d' un Cristo deposto di croce insieme coi ladroni, dove è uno intrigamento bene inteso di scale, Quivi alcuni siutano a depor Cristo ed altri in su le spalle portano un ladrone alla sepoltura, con molte varie e capricciose attitudini e varietà di figure atte a quel soggetto, le quali mostrano che egli era valent'nomo. Il medesimo fu da alcuni mer-canti fiorentini condotto in Ungheria, dove fece molte opere e vi fu stimato assai. Ma questo povero uomo fu per poco a rischio di capitarvi male, perche essendo di natura libero e sciolto, ne potendo sopportare il fastidio di certi Ungheri importuni che tutto il giorno gli rompevano il capo con lodare le cose di quel paese, come se non fusse altro bene o felicità che in quelle loro stufe, e mangiar, e bere, ne altra grandezza o nobiltà che nel loro re ed in quella corte, e tutto il resto del mondo fusse lango, paren lo a lui, come è in effetto, che nelle cose d'Italia fosse altra honta, gentilezza, e bellezza, strucco una volta di queste loro sesocchezze, e per ventura essendo un pocó allegro, gli scappò di hocca che valeva più un fiasco di trebbiano ed un berlingozzo che quanti re e reine furono mai in quei paesi: e se e' non si abbetteva che la cosa dette nelle mani ad un vescovo galantuomo, e pratico delle cose del mondo ( e che importò il tatto ) discreto e ehe seppe e volle voltare la cosa in hurla, egli imparava a scherzar con bestie; perche quegli animalacci Ungheri non intendendo le parole e pensando che egli avesse detto qualche gran cosa, come s'egli fusse per torre la vita e lo stato al loro re, lo volevano a furia di popolo senza alcuna redenzione crocifiggere. Ma quel vescovo debbene lo cavo d'ogni impaccio, stimando quanto meritava la virtà di quel valent' momo, e pigliando la cosa wirtu or que vaiens momo, e primaruo il per buon verso, lo rimiee in grazia del re, che intesa la cosa, se ne prese sollazzo, e poi final-mente fu in quel paese assai stimata ed onorata la virtu sua. Ma non durò la sua ventura molto tempo, perche non potendo tollerare le stufe ne quell'aria fredda nimica della sua complessione, in breve lo condusse a fine, rimanendo però viva la grasia e fama sua in quelli che lo cooobbero in vita e che poi di mano in mano videro l'opere sue. Furouo le sue pitture circa l'anno 1515.

#### VITA DI RAFFAELLINO DEL GARBO PITTOR FIGRERTING

Raffaello del Garho, il quale essendo mentre era fanciulletto, chiamato per vezao Baffaellino quel nome si mantenne poi sempre ; fu ne' sooi principi di tanta espettazione nell'arte, che di gia si annoverava fra i più eccellenti, co sa che

che intervenne a lui , che da ottimo principio e quasi certissima speranza si conducesse a debolissimo fine, essendo per lo più costrune così delle cose naturali come delle artificiali, dai piocoli principi venire crescendo di maco in mano fino all'ultina perfezione Ma certo molte cagioni così dell' arte, come della natura, ci sono incognite, e uon sempre ne in ogni cosa si tiene da loro l'ordine nsitato, cusa da fare stare sopra di se bene spesso i giudizi umani. Come si sia, questo si vide in Raffaellino, perché parve che la natura ell'arte si sforzassero di cominciare in lui con certi principi straordinari, il messo de' quali fu meno che mediocre, ed il fine quasi nulla. Costui nella sua gioventù disegnò tanto, quanto pittore che si sia mai esercitato in disegnare per venir perfetto; onde si veggono sucora gran numero di disegni per tutta l'arte mandati fuora per vilissimo prezzo da un suo figlinolo, parte disegnati di stile, e parte di penna e d'acquarello : ma tutti sopra fogli tinti, lummeggiati di biacca, e fatti con una fieresza e pratica mirabibile, come molti ne sono nel nostro libro di bellissima maniera. Oltre ciò imparò a colorire a tempera ed a fresco tanto bene, che le cose sue prime son fatte con una pazienza e diligenza incredibile, come s' è detto. Nella Minerva inturno alla sepoltura del cardinal Caraffa v'e quel cielo della volta tanto fine, che par fatta da miniato-ri, onde fu allora tenuta dagli artefici in gran pregio, e Filippo suo maestro lo reputava in al-cune cose molto migliore maestro di se ; ed aveva preso Raffaello in tal modo la maniera di Filippo, che pochi la conoscevano per altro che per la sua. Costui poi nel partirsi dal suo macstro rindolel la maniera assai ne' panni e fe' più morbidi i cappelli e l'arie delle teste, ed era in tanta espettazione degli artefici, che mentre egli segnitò questa maniera, era stimato il primo giovane dell'arte perche gli fo allogato una tavola dalla famiglia de' Capponi, i quali avendo sotto la chiesa di S. Bartolommeo a Monte Olisotto in entesse di S. Bartotommeo a monte Uli-veto fuor della porta a S. Friano sul monte fatto nna cappella che si chiama il Paradito, vollono che Rafiaello facesse la tavola, nella quale a olio fece la resorresione di Cristo con alcuni soldati, che quasi come morti sono cascati intorno al sepolero, molto vivaci e helli, e hanno le graziose teste che si possa vedere; fra i quali in una testa d'un giovane foritratto Niccola Cappoui, che è mirabile; parimente una figura alla quale è cascato addossu il coperchio di pietra del sepolero, ha una testa che grida molto bella e bizzarra. Perche visto i Capponi l'opera di Baf-fsello esser cosa rara, gli fecion fare un ornamento tutto intagliato con colonne tonde e ric-camente messe d'oroa bolo hrunito; e nou andò molti anni, che dando una saetta sopra il campanile di quel luogo, forò la volta e cascò vicino a questa tavola, la quale per essere lavorata a olio, non offese niente; ma dove ella passò accanto all'ornamento messo d'oro, lo consumò quel vapore, lasciandovi il semplice bolo senza aro. Mi e parso scrivere questo a proposito del dipignere a olio, acciò si veda quanto importi sspere difendersi da simile ingiuria; e non solo a questa opera l'ha fatto, ma a molte altre. Fece a fresco in sul canto d'una casa, che oggi è di Matteo Botti, fra 'l canto del ponte alla Carraia e quella della Cuculia nn tahernacoletto, drentevi la nostra Donna col figlinolo in collo, S. Caa pochi interviene; ma a pueliissimi poi quello terina, e S. Barbara ginocchioni, moltu grazioso

e diligente lavoro. Nella villa di Marignolle dei Girolami feee due bellissime tavole con la nostra Donna, S. Zanobi, ed altri Santi, e le predelle sotto piene di figurine di atorie di que'santi fatte con diligenza. Feee sopra le monache di S. Giorgio in muro alta porta della chiesa una Pietà con le Marie intorno, e similmente sotto quello un altro areo con una nostra Donna nel 1504, an airo areo con una norra Donna nei 1903, opera degna di gran lode, Nella chiesa di S. Spirito in Fiorenza in una tavola sopra que lla dei Nerli di Filippo suo maestro dipinse una Pieta, cosa tenuta molto buona e lodevole, ma in un' altra di S. Bernardo manco perfetta di quella. Sotto la porta ilella sagressia fece dise lavole, una quando S. Gregorio papa dice messa, che Cristo gli appare ignudo, versando il sangue, con la eroce in apalla, ed il diaeonn e suddiacono arati la servono, con dué angeli che incensano il corpo di Cristo: sotto a un'altra cappella sece una tavola, dentrori la nostra Donna, S. Jeronimo, e S. Bartolommeo, nelle quali due opere durò fatica, e non poca; ma andava ogni el peg-giorando, ne so a che mi attribuire questa diagrazia sua, che il povero Raffaello non mancava di studio, diligenza e fatica, ma poco gli valeva; laddove si giudica che venuto in famiglia grave e povero, ed ogni giorno bisognando valersi di quel che gundagnava, oltre che non era di trop-po animo, e pigliando a far le cose per poco pregio, di mano in mano andò peggiorando, ma sempre nondimeno si vede del buono nelle cosue. Pece per i monaci di Cestello nel loro refettorio una storia grande nella facciata colorita in fresco, nella quale dipinse il miracolo che free Gesù Cristo de cinque panni e due pesci, saziando cinque mila persone. Fece allo abate de' Panichi per la chiesa di S. Salvi, fuori della porta alla Croce la tavola dello altar maggiore con la nostra Donna, S. Gio. Gualberto, S. Salvi, e S. Bernardo cardinale degli Uberti, e S. Benedetto abate, e delle hande S. Battista e S. Fedele armato in due nicehie ehe mettevano in mezzo la tavola, la quale aveva un riceo ornamento, e nella predella più storie di figure piccole della vita di S. Gio. Gualberto, nel che si portò molto bene, perché fu sovvenuto in quella aua miseria da quello abate, al qual venne pietà di lui e della aua virtù; e Baffaello nella predella di quella tavola ritrasse di naturale insieme col generale loro che governava a quel tempo. Pece in S. Pier blaggiore una tavola a man ritta entrando in chiesa; e nelle Murate un S. Giamondo re. In un quadro ei fece in S. Brancacio per Girolamo Federighi una Trinità in fresco, dove e'fu acpolto, ritraendovi lui e la moglie ginoechioni, dove e'eominciò a tornare nella maniera minuta. Similmente fece due tigure in Ceatello a tempera, eiue un S. Rocco e S. Ignazio che sono alla cappetla di S. Bastiano. Alla coscia del ponte Rubaconte verso le mulina, fece in una cappelluo-cia una nostra Douna, S. Lorenzo, ed un altro aunto; ed in ultimo ai ridusse a far ogni lavoro meceanico: e ad aleune monache ed altre genti, che allora ricamavano assai paramenti da chioae, si diede a fare disegni di chiaro scuro e fregiature di aanti e di atorie per vilissimo prezzo, perché ancora che egli avesse peggiorato, talvolta gli uaciva di bellissimi disegni e fantasie di mano (come ne fanno fede molte carte) che poi dopo la morte di coloro che ricamavano ai aon venduti qua e là, e nel libro del signore spedalingo ve n' è multi che mostrano quanto i

valesse nel disegno. Il che fu cagione ehe si fecioun molti paramenti e fregiature per le chiese di Fiorenza e per il dominio, e anche a Roma per cardinali e vescovi, i quali sono tenuti molto belli, ed oggi questo modo del ricamare, in uel modo ehe usava Pagolo da Verona, Galieno l'iorentino ed altri simili, è quasi perdiste es-aendosi trovato sus altro modo di punteggiar largo, che non ha ne quella bellezza, ne quella diligenza ed è meno durabile assai che quello; onde egli per questo benefizio merita, seb-bene la poverta gli diede scomodo e stento in vita, che egli abbia gloria ed onore delle virtù sue dopo la morte. E nel vero fu Raffaello sgraziato uelle pratiche perché usò sempre con genti povere e basse, come quello che avvilito si vergognava di se, atteso che nella aun gioventu fu tenuto in grande espettazione, e poi si conosce-va lontano dall'opere sue prima fatte in gioventà tanto eccellentemente. E così invecchiando declinò tanto da quel primo huono, che le cose non parevano più di aua mano, ed ogni giorno l'arte dimenticando, si ridusse poi, oltes le tuvole e quadri ebe faceva, a dipignere ogni vilisaima cosa, e tanto avvili, che ogni cosa gli dava noia, ma più la grave famiglia de' figliuoli che aveva, ch' ogni valor dell' arte trasmato in goffezza. Perche sovraggiunto da infermità e impoverito, miseramente fini la sua vita di età d'anni cinquantotto. Fu sepolto dalla compa-gaia della Misericordis in S. Simone di Fiorenza nel 1524. Lasciò dopo di se molti, che furono pratiche persone. Andò ad imparare da costui i princip) dell' arte nella sua fanciullezza Bronzino fiorentino pittore, il quale si portò poi si hene sotto la protezione di Jacopo da Pontormo pittore fiorentino, che nell'arte ha fatto i me-desimi frutti che Jacopo suo maestro. Il ritratto di Baffaello si è cavato da un diaegno che aveva Bastiano da Montecarlo che fu anch'egli suo discepolo, il quale fu pratico maestro per uomo senza disegno

#### VITA DI TORRIGIANO SCELTOR PIUNZBIIRO

Grandissimo possanza ha lo sdegno ju uno elic cerca con alterigia e con auperbia in una professione essere atimato eccellente, e che in tempo ehe egli non ae lo aspetti vegga levarsi di nuovo qualche bello ingegno nella medesima arte, il quale non pure lo paragoni, ma col tempo di gran lunga lo avanzi. Questi tali certamente non è serro che per rabbia non rodeaaero o male che potendo non facessero, perche par loro scorno ne' popoli troppo orribile lo aver viato nascere i putti e da nati quasi in un temponella virtù essere raggiunti, non sapendo eglino che ogni di si vede la volontà apinta dallo studio negli anni acerbi de'giovani quando con la frequentazione degli atudi e da essi esercitata, crescere in infinito, e ehe i vecchi dalla paura, dalla superbia e dall'ambizione tirati, diventano goffi, e quanto meglio eredono fare, peggio fanno, e eredendo andare innanzi ritornano addietro; onde essi invidiosi mai non danno credito alla perfezione de'giovani nelle cose ehe fanno, quantunque chiaramente le veggano, per l'oatinazione ch'è in loro; perche nelle prove ai vede, che quando eglino per voler mostrare quel ehe sanno più ai aforzano, ci mostrano spesso di loro euse ridicole e da pigliarseue OPERE 273

giuco. È arl vere come gli attriti passano i termini, chi 'cochi non tata ferme e la mano for trena, passono se hanno avanzato diessa presenta della presenta della presenta della presenta della presenta della presenta della come de

Più superb a adunque cha arte, ancoraché molto valesse, si vide nal Torrigiano scultore fiorentino, il quale nella sua giovanezza fu da Lo-renzo vecchio de'Medici tenuto nel giardino che in su la piazza di S. Morco di Firenze aveva qual magnifico cittadino in guisa d'antiche e bnone seulture ripleno, che la loggia, i viali a totte le stanze erano adorne di hnone ligure antiche di marmo e di pitture, ed altre così fatte cose di mano de migliori maestri che mai fusse-ro stati in Italia e fnori. Le quali tutte cose, oftre al magnifico ornamento che facevano a quel giardino, erano come una seuola ed accademia ai giovanetti pittori e scultori ed a tutti gli altri che attendevano al disegno e particolarmente ai giovani nobili; atteso che il detto Magnifico Lorenzo teneva per fermo, che enloro che nascono di sangue nobile possano più age-volmente in ogni cosa venire a perfezione, è più presto che non fanno per lo più le genti basse, nelle quali comunementa non si veggiono quei concetti ne quel maraviglioso ingeguo che nai chiari di sangue si vede: senza che avendo i manco nobili il più delle volte a difendersi dallo stento e dalla povertà, e per conseguente necessitati a fare ogni cosa mecanica, non possono esercitare l'ingegno, ne ai sommi gradi d'eccellenza pervenire. Onde hen disse il dottissimo Alciato parlando dei belli ingegni nati poveramente, e che non posson sollevarsi per essere tanto tennti a basso della povertà, quanto inalzati dalle penne dell'ingegno:

On me planas teort; nic grave mergit cont.
Pavord danque in Megnifico Locerco sempri a
betti ingenți, ana perticolorumentei i nobili che
Pavord danque il Megnifico Locerco sempri a
betti ingenți, ana perticolorumentei i nobili che
gran fatto che di quella seculo sirverea danni
che hanno fatto atsupire il mondo; e, che c pini,
an nelo dara prospisione da poter vere e vedire a coloru che anende poreri, non arebbono
care domairi starordinari a chi meglio degli altri si fune in aleuna cona odoperate; onde
grargiando fa horo i giavani rinduoi delle noregiando fa horo i giavani rinduoi delle nosimi. En allora custode e capo di detti giavani
anticolorumente care care alle cone
delli di mano di Donato, Pippo, Manerio, Paolo
delli di mano di Donato, Pippo, Manerio, Paolo
cucello, fica Giavani, fir Mippo, e d'altri, maedar pesanie forestiari. E nel vero quaest artidie fatto i ritarizare darrani d'iluntire le cose
di fatto i ritarizare darrani d'iluntire le cose

buone; e shi non ha di si fatte comodifis, abene a dalla natura siatuta, non si può condarre se non turdi a perfession. Ma tornando alrattengile del detto giasdino, rile andereno la
figliacido del detto Lorenao fa bandito di Pirrenae, perecioche tutte furnou vandute all'inonato. Ma sondimeno la maggior parte furno
sono. Ma sondimeno la maggior parte furno
sono de egli e gli altit di casa Medici ritornareno alla patria, ed oggi per la maggior parte a
sono alevante del parte del parte del parte
sono alla patria, ed oggi per la maggior parte a
la manuel del parte del parte del parte
sono alla patria, ed oggi per la maggior parte a
la manuel del parte del parte del parte
sono alla patria, ed oggi per la maggior parte a
la manuel parte del patria parte del parte
sono parte del patria parte del patria
propeta l'elle i pedieraini gegni, di "quali riparte del patria del parte del patria del parte
sitte, martia di virere eternamente per fama
negli intelletti del pia comini.

Fra gli altri che studiarono l'arti del disegno in questo giardino, rinscirono tutti questi eccellentassimi, Michelagnolo di Lodovico Bionarroti, Gio. Francesco Rustici, Torriciano Torrigiani, Francesco Garnasei, Niccolò di Domenico Soggi, Lorena di Crodi, e di Monte Logo di Contra di Crodi, e di Monte Logo di Carticci dal Monte Sanasvino, e di altri, de' quali si farà memoria al luogo loro.

Il Torrigiano adunque, del quale al presente seriviamo la vita, praticando nel detto giardino eon i sopraddetti, era di natura tanto superbo d'animo fiero e coraggioso, che tutti gli altri benespesso soperchiava di fatti e di parole. Era la sua principale professione la scultura, ma nondimeno lavorava di terra molto pulitamente e con assai bella e buona maniera. Ma non potendo celi sopportare che ninno con l'opere gli passasse innanzi, si metteva a guastar con le mani quell'opere di man d'altri, alla bontà delle quali non poleva con l'ingegno arrivare ; e se altri di cio si risentiva, egli spesso veniva ad altro che a parole. Aveva costui particolar odio con Michelagnolo, non per altro, se non percha to vedeva studiosamente attendere all'arte e sapeva che nascostamente la notte ed il giorno delle feste disagnava in casa, onde poi nel giar-dino riuseiva meglio che tutti gli altri, ed era perció molto carezzato dal Magnifico Lorenzo; perche mosso da crudele invidia, cercava aempre d'offenderlo di fatti o di parola; onde venuti un giorno alle mani diede il Torrigiano a Michelagnolo si fattamente un pugno sul naso che glielo infranse di maniara, che lo portò poi sempre così schiacciato mentre ehe visse: la qual cosa avendo intesa il Magnifico, ne ebbe tanto adegno, che ae il Torrigiano non ai fug-giva di Firenze n' arebbe ricevuto qualche grave castigo. Andatosene dunque a Roma, dove allora laceva lavorare Alessandro VI torre Borgia, vi fece il Torrigiano in compagnia d'altri mae-stri molti lavori di stucchi. Poi dandosi danari per lo duea Valentino che faceva guerra ai Ro-magnuoli, il Torrigiano fu sviato de alcuni giovani fiorentini, e così fattosi in un tratto di scultore soldato, si portò in quelle guerre di Romagna valorosamente. Il medesimo fece con Paolo Vitelli nella guerra di Pisa, e con Pietro de' Medici si trovò nel fatto d'arme del Garigliano, dove si acquistò una insegna e noma di valente alliere. Finalmente conoscendo che non era per

mai venire, ancorche lo meritasse come disiderava al grado di capitano, e non avere alcuna cosa avanzato nella guerra anzi aver consumato vanamente il tempo, ritornò alla scultura; ed avendo fatto ad alcuni mercatanti fiorentini operette di marmo e di bronzo in figure piccole che sono in Fiorenza per le case de' cittadini, e disegnato molte cose con ficreaza e huona maniera come si può vedere in alcune carte del nostro libro di sua mano insieme con altre le quali fece a concorrenza di Michelagnolo, fu dai suddetti mercanti condotto in Inghilterra, dove lavorò in servigio di quel re infinite cose di marmo, di bronzo e di legno a concorrenza d'aleuni maestri di quel paese, ai quali tutti restò superiore, e ne cavo tanti e cosi fatti premi che se non fusse stato, come auperbo, persona inconsiderata e senza governo, sarebbe vivuto quietamente e fatto ottima fine, laddove gli avvene il contrario. Dopo essendo condotto d'Inghilterra in Ispagna, vi fece molte opere che so-no sparse in diversi luoghi e sono molto stimate, ma infra l'altre fece un Crocifisso di terra che è la più mirabile cosa che sia in tutta la Spagna; e fuori della città di Siviglia in un moo de' frati di S. Girolamo fece na altro Grocifisso ed un S. Girolamo in penitenza col ano lione, nella figura del qual santo ritrasse un vecchio dispensiero de' Botti, mereanti fiorentini in Ispagna, ed nna nostra Donna col figlinolo tanto bella che ella fu cagione che ne faccase nn'altra simile al duoa d'Arcos; il quale per averla fece tante promesse a Torrigiano, che egli si pensò d'esserne rioco per sempre. La quale opera finita, gli donò quel duca tante di quelle monete che chiamano maravedis, che vagliono poco o nulla, che il Torrigiano al quale ne andarono dne persone a casa cariche, si confermò maggiormente nella sua opinione d'aver a esser ricchissimo. Ma avendo poi fatta contare e vedere a un sno amico fiorentino quella moneta e ridurla al modo italiano, vide che tanta somma non arrivava pure a trenta dueati; perche tenendosi beffato, con grandissima collera andò dove era la figura che aveva fatto per quel du-ca e tutta guastolla. Laonde quello Spagnuolo tenendosi vituperato, accusò il Torrigiano per eretico; onde essendo messo in prigione ed ogni di esaminato e mandato da un inquisitore all'altro, fu giudicato finalmente degno di gravisaima punizione; la quale non fu messa altrimenti in esecuzione, perche esso Torrigisno per ciò venne in tanta maninconia, che stato molti giorni senza mangiare, e perciò debilissimo di-venuto a poco a poco fini la vita: e così col torsi il cibo si liberò dalla vergogna in che sarebbe forse caduto, essendo, come si credette, stato condannato a morte. Furono l'opere di costui circa gli anni di nostra salute 1515, e mori l'anno 1522.

#### VITA DI GIULIANO E D'ANTONIO DA S. GALLO

ABCHITETTI FIORENTINI

Francesco di Paolo Giamberti, il quale fu ragionevole architetto al tempo di Cosimo de'Medici e fu da lui molto adoperato, ebbe due figlinoli, Giuliano ed Antonio, i quali mise all'arte dell'intagliare in legno, e col Francione legnatiolo, persous ingegnosa, il quale similmente vitendeva agl'intagli di legno ed alla pruspetti-

Andrew Street

va, e col quale aveva molta dimestichezza avendo eglino inaieme molte cose e d'intaglio e d'architettura operato per Lorenzo de' Medici, acconciò il detto Francesco Giuliano una dei detti suoi figliuoli, il quale Giuliano imparò in modo bene tutto quello che il Francione gl'insegnò, che gl'intagli e le bellissime prospettive, che poi da se lavorò nel coro del duomo di Pisa, sono ancor oggi fra molte prospettive nino-ve non senza maraviglia guardate. Mentre che Giuliano attendeva al disegno ed il sangne della giovanezza gli bolliva, l'esercito del duca di Calavria, per l'odio che quel signore portava a Lorenso de' Medici, s'accampò alla Castellina per occupare il dominio alla signoria di Fiorenza e per venire, se gli fusse riuscito, a fine di qualche suo disegno maggiore. Perche essen-do forzato il Magnifico Lorenzo a mandare uno ingegnero alla Castellina che facesse molina e bastie, e che avesse cara e maneggiasse l'artiglieria, il che pochi in quel tempo sapevano fa-re, vi mando Giuliano, come d'ingegno più atto e più destro e spedito, e da lui conosciuto co-me figliuolo di Francesco, stato amorevole servitore di casa Medici. Arrivato Ginliano alla Castellina, fortificò quel luogo dentro e fuori di buone mura e di mulina, e d'altre cose necessarie alla difesa di quella la provvide. Dopo veggendo gli nomini star lontani all'artiglieria, o maneggiarla e caricarla, e tirarla timidamente, si gettò a quella e l'acconciò di maniera, che da indi in poi a nessuno fece male, avendo ella prima neciso molte persone, le quali nel tirarla per poco giudizio loro non avevano saputo far si, che nel tornare addietro non offendesse. Presa dunque Giuliano la eura della detta artiglieria, fu tanta nel tirarla e servirsene la sua prudenza, che il campo del duca impauri di sorte, che per questa ed altri impedimenti ebbe caro d'accordarsi e di li partissi; di che consegui Giuliano non piccola lode in Fiorenza appresso Lo-renzo, onde fu poi di continuo ben veduto e caregrato. In tanto essendosi dato alle cose d'architettura cominciò il primo ebiostro di Cestello e ne fece quella parte che si vede di componimento ionico, ponendo i capitelli sopra le colonne con la voluta che girando cascava sino al collarino, dove finisce la colonna, avendo sotto l'uovolo e fusarola fatto nn fregio alto il terzo del diametro di detta colonna; il quale capitello fu ritratto da uno di marmo antichissimo, statu trovato a Ficsole da M. Lionardo Salutati vescovo di quel luogo, che lo tenne con altre unticaglie un tempo nella via di S. Gallo iu una casa e giardiuo dove abitava, dirimpetto a S. Agata; il quale capitello è oggi appresso M. Gio-Battista de Ricasoli voscovo di Pistoia, e tenuto in pregio per la bellezza e varietà sua, essendo ehe fra gli antichi non se n' è veduto un altro simile. Ma questo chiostro rimase imperfetto, per non poter fare allora quei monaci tanta spesa. Intanto venuto in maggior eousiderazione Giuliano appresso Lorenzo, il quale era in aoimo di fabbricare al Poggio a Caiano, luogo fra Piorenza e Pistoia, e n'aveva fatto fare più modelli al Francione e ad altri, esso Lorenzo fece fare di quello ehe aveva in animo di fare un modello a Ginliano, il quale lo fece tanto di-verso e vario dalla forma degli altri e tanto secondo il capriccio di Lorenzo, che egli cominciò subitamente a farlo mettere in opera, come migliore di tutti; ed accresciutogli grado per questo, gli dette poi sempre provvisione. Volendo oi fare una volta alla sala grande di detto palazzo nel modo che noi chiamiamo abotte, non credeva Lorenzo che per la distanzia si potesse girare; onde Ginliano, ehe fabbricava in Fionza una sna casa, voltò la sala sua a similitadipe di quella per fae capace la volontà del Magnifico Lorenzo; perebe egli quella del Poggio felicemente fece condurre. Onde la fama sua talmente era eresciuta, ehe a preghi del duca di Calavria fece il modello d'un palazzo per commissione del Magnifico Lorenzo, che doveva seevire a Napoli, e consumò gran tempo a condurlo. Mentre adunque lo lavorava, il ca-stellano di Ostia, vescovo allora della Rovere, il quale fu poi col tempo papa Giulio II, vo-lendo acconeiare e mettere in buon ordine quella fortezza, ndita la fama di Giuliano, mandò per lui a Piorenza, ed ordinatogli bunna provvisiove lo tenne due anni a farvi tutti quegli utili e comodità che poteva con l'arte sua. E perché il modello del duca di Calavria non pa-tisse e finie si potesse, ad Antonio suo fratello lasciò che con suo ordine lo finisse; il quale nel lavorarlo aveva con diligenza seguitato e finito, essendo Antonio sneora di sufficienza in tal arte non meno che Giuliano. Per il che fu consigliato Giuliano da Lorenzo vecchio a presentarlo egli stesso, acciò che in tal modello potesse mostrare le difficultà che in esso aveva fatte. Laonde parti per Napoli, e presentato l'opera, ocoratamente fo ricevato non con meno stupore dello aveelo il Magnifico Lorenzo mandato con tanto garbata maniera, quantn con maraviglia per il magisterio dell'opera nel modello; il quale pia-eque si, che si diede con celerità principio al-l'opera vicino al Castel nuovo. Poiche Giuliano fu stato a Napoli un pezzo, nel chiedere licenza al doca per tornare a Fiorenza, gli fn fatto dal ee presenti di cavalli e vesti, e fra l'altre d'una tazza d'argento con alcune centinaia di ducati, i quali Giuliano non volle accettare, dicendo che stava con padrone il quale non aveva biso-gno d'oro ne d'argento i e se pure gli voleva far presente o alcun segoo di guiderdone, per mostrare che vi fusse stato gli donasse alcuna delle aue anticaglie a sus elezione : le quali il re liberalissimamente per amor del Magnifico Lorenzo e per le virtà di Giuliano gli concesse, e queste furono la testa d'uno Adriano Imperasore, oggi sopra la porta del giardino in casa Medici, una femmina ignuda più che'l insturale, ed un Cupido che dorme di marmo, tutti tondi le quali Giuliano mandò a presentare al Magnitico Lorenzo, che perciò ne mostrò infinita al legrezza, non restando mai di lodae l'atto del liberalissimo arteflee, il quale rifiutò l'oro e l'argento per l'artilizio, cosa che pochi avrebbo-no fatto. Questo Cupido è oggi in guardaroba del duca Cosimo. Ritornato dunque Giuliano a Fiorenza, fu gratissimamente raccolto dal Magnifico Lorenzo; al quale venne capriccio per soddisfare a frate Mariano da Ghinazzano litteratissimo dell'ordine de' feati Bremitani di S. Ago-Lissmo dell'ordine de l'Add bremitant di S. gallo un convento capace per cento frati, del quale ne fu da molti architetti fatto modelli, ed in ulti-mo si mise in opera quello di Giuliano: il che fi cagione che Lorenzo lo nominò da questa opera Giuliano da S. Gallo. Onde Ginliano, che

Colpa del vostro chiamarmi da S.Gallo, mi fate perdere il nome del casato antico, e credendo aver andare innanzi per antichità, ritorno addietro. Perché Lorenso gli rispose: Che piuttosto voleva che per la sua virtù egli fusse prin-cipio d'un causto nnovo, elle dependesse da altri: onde Giuliano di tal cora fu contento. Segnitandosi pre tanto l'opera di S. Gallo insieme con le altre fabbriche di Lorenzo, non fu finita ne quella ne l'altre per la morte di esso Lorenzo: e poi ancora poco viva in piede cimase tal fabbrica di S. Gallo, perche nel 1530 per lo assedio di Fiorenza, fu rovinata e battuta in terra insieme col borgo, che di fabbriche molto belle aveva piena tutta la piazza; ed al presente non si vede alcun vestigio ne di casa ne di chiesa no di convento, Successe in quel tempo la morte del re di Napoli, e Giuliano Gondi ric-chissimo meresnte fiorentino se ne tornò a Fiorenza, e dirimpetto a S Firenze, di sopra, dove stavano i lioni, fece di componimento rustico fabbricare un palazzo da Giuliano, col quale per la gita di Napoli aveva stretta dimestichezza. Questo palazzo doveva fare la cantonata finita e voltare vecso la mercatanzia vecchia; ma la morte di Giuliano Gondi la fece fermare: nel qual palazzo fece fra l'altre cose un cammino molto ricco d'intagli e tanto vario di componimento e bello, che non se n'era insino allora veduto un simile ne con tanta copia di figure. Fece il medesimo per un Viniziano fuor della porta a Pinti in Camerata un palazzo ed a privati cittadini molte case, delle quali non accade fac menzione. E volendo Il Magnifico Lorenzo per utilità pubblica ed ornamento dello stato, e per lasciar fama e memoria, oltre alle infinite che procacciate si aveva, fare la fortificazione del Poggio Imperiale sopra Poggibonsi an la strada di Roma per farci una città, non la volle disegnare seoza il consiglio e disegno di Giuliano; onde per lui fu cominciata quella fabbrica famosissima, nella quale fece quel consi-derato ordine di fortificazione e di bellezza che oggi veggiamo. Le quali opere gli diedero tal fama, che dal duca di Milano, acciocche gli facesse il modello d'un palazzo per lui, fu per il mezzo poi di Lorenzo condotto a Milano, dove non meuo fu onorato Giuliano dal duca, che e si fusse stato onorato prima dal re, quando lo fece chiamare a Napoli. Perché presentando egli il modello per parte del Magnifico Lorenzo, riempiè quel duca di stupore e di maraviglia nel vedere in esso l'ordine e la distribuzione di tanti belli ornamenti, e con arte tutti e con leggiadria accomodati ne' luoghi loro; il che fu cagione che procacciate tutte le cuse a ciò necessarie, si cominciasse a metterlo in opera. Nella medesima città furono insieme Ginliano e Lionardo da Vinci ehe lavoravano col duca, e parlando esso Lionardo del getto che far voleva del auo cavallo, n'ebbe bonissimi documenti, la quale opera fu messa in perzi per la venuta dei Francezi: e così il cavallo non si fini, ne ancora si pote finire il palazzo. Ritornato Ginliano a Fiorenza, trovo che

ation diedificargii fuor della porta S. Galio un convento cappee per cento frati, del quale un la direction di consideration di consideration di consideration di consideration di li, era divento tanto egregio, che el su oterno o imuie in opera quello di Giuliano il che pore Giuliano da S. Galio. Onde Giuliano, che da ogni uno si sentiva chimmer dei G. Galio, di consideration di consideration di consideration di consideration di di consideration di consideration di consideration di consideration di di consideration di consideration di consideration di consideration di di consideration di consideration di consideration di consideration di di consideration di consideration di consideration di consideration di di consideration di consideration di consideration di consideration di di consideration di consideration di consideration di consideration di consideration di di consideration di consideration di consideration di consideration di consideration di di consideration di considera 276 VAS

e un altro nella compagnia della Scalzo, i c aono tutti tenuti bonissimi. Ma egli lo levù da tale esereixio, ed all'architettura in compagnia sua lo fece attendere, avendo egli per il privato e pubblico a fare molte facende. Av-venne, come di continuo avviene, che la finevenne, come di continuo avvene, che la intertuna niminea della virtà levò gli appoggi delle aperause al virtuni, con la morte di Lorenzo de Medici, la quale non solo fu cagione di danno agli arteflet virtuosi ed alla patria ana, ma a tutta l'Italia ancora; onde rimase Ginliano con gli altri spirti ingegnosi sconsolatissimo, e per lo dolore si trasferì a Prato vicino a Fiorenza a fare il tempio della nostra Bonna delle Carceri, per essere ferme in Fiorenza tutte le fabbriche pubbliche e private, Dimorò dunque in Prato tre anni continui con sopportare la spesa, il di-sagio e'l dolore, come potette il meglio. Dopo avendosi a ricoprire la chiesa della Madonna di Loreto e voltare la cupola già stata comineiata e non finita da Giuliano da Maiano, dubitavano eoloro che di ciò avevano la cura che la debo-lezza de pilastri non reggesse cosigran peso: per-che serivendo a Giuliano, che se voleva tale opera andasse a vedere; egli, come animoso e va-lente, andò e mostrò con facilità quella poter voltarel e che a ciò gli basteva l'animo, e tante e tali ragioni allegò loro, ehe l'opera gli fu allogata. Dopo la quale allogazione fece spedire l'opera di Prato, e coi medesimi maestri mura-tori e scarpellini a Loreto si condusse. E perche tale opera avesse fermezza nelle pietre e zaldezza e forma e stabilità, e facesse legazione, mandò a Roma per la pozzolana, ne calce fu che con essa non fosse temperata, e murata ogni pietra; e così in termine di tre anni quella finita e libera rimsse perfetts. Andò poi a Roma, dove a papa Alessandro VI restaurò il tetto di S. Maria Maggiore che ruinava, e vi fece quel 3. maria maggiore che rainava, e vi iece que: palco che al presente si vede. Così nel praticare per la corte, il vescovo della Rovere, fatto car-dinale di S. Pietro in Vincola, già amico di Giu-liano fin quando era Cantellano d' Ostia, gli fece fare it modello del palazzo di S. Pietro in Vincola; e poco dopo questo volendo edificare a Savona sua patria un palazzo, volle farlo similmente col disegno e con la presenza di Ginliano, la quale andata gli era difficile, pereiocché il palco non era ancor finito, e papa Alessandro non voleva che e' partisse. Per il che lo fece finire per Antonio suo fratello, il quale per avere Ingegno buono e versatile, nel praticare la corte contrasse servità col papa che gli mise gran-dissimo amore, e glielo mostro nel volere fondare e rifondare con le difese a uso di eastello la mole di Adriano, oggi detta Castello S. Agnolo, alla quale inspresa tu preposto Antonio. Così si fecero i torrioni da basso, I fossi, e l'altre fortificazioni che al presente veggiamo; la quale opera gli die credito grande appresso il papa e eol duca Valentino suo figliuolo, e fu eagione ch'egli facesse la rocca ehe si vede oggi a Cività Castellana. E eosì mentre quel pontefice visse, egli di continuo attese a fabbricare, e per esso lavorando fu non meno premiato che sti-mato de lui, Già aveva Giuliano a Savona condotto l'opera innanzi, quando il cardinale per alcuni snoi bisogni ritornò a Roma, e lasciò molti operai ch'alla fabbrica dessero perfezione con l'ordine e col disegno di Giuliano, il quale ne menò seco a Roma, ed egli fece volentieri questo vinggio per rivedere Antonio e l'opere d'es-

VASARI so, dove dimorò alcuni mesi. Ma venendo in quel tempo il cardinale in disgrazia del papa, ai parti da Roma per non esser fatto prigione, e Giuliano gli tenne sempre compagnia. Arrivati dunque a Savona, crebbero maggior numero di maestri da morare ed altri artefici in sul lavoro; ma facendosi ogni ora più vivi I romori del papa contra il cardinale, non stette molto che se n'andò in Avignone, e d'nn modello ehe Giuhano aveva fatto d'un palazzo per lui, fece fare un dono al re, il quale modello era maraviglioso, ricchissimo d'ornamenti, e molto capace per lo alloggiamento di tutta la sua corte. Era la corte reale in Lione quando Giuliano presentò il modello, il quale fu tanto caro ed accetto al re, che largamente lo premiò e gli diede lodi infinite, e ne rese molte grazie al cardinale che era in Avignone. Ebbero in tanto nuove che il palazzo di Savnua era già presso alla fine i per il che il cardinale deliberò che Ginliano rivedesse tale opera i perche andato Giuliano a Sa-vona, poco vi dimnrò che fa finito sffatto. Laonde Giuliano desiderando tornare a Fiorenza. dove per lungo tempo non era stato con quei maestri prese il cammino; e perchè aveva in

quel tempo il re di Francia rimesso Pisa in libertà e durava ancora la guerra tra' Fiorentini e' Pisani, volendo Giuliano passare, si fece in Locca fare un astrocondotto, avendo eglino de soldate pisani non poco sospetto Ma nondimenn nel lor passare vicino ad Altopascio furono di Pisani fatti prigioni, non eurando essi salvocondotto ne cosa che avessero; e per sei mesi fu ritenuto in Pisa con taglia di trecento ducati, ne prima che gli avesse pagati se ne tornò a Fiorenza. Aveva Antonio a Boma inteso queste cose, ed avendo desiderio di rivedere la patria e I fratello, con licenza parti da Roma, e nel suo passaggio dise-gnò al duea Valentino la rocca di Montefiascone ; e così a Fiorenza si ricondusse l'anno 1503. e quivi con allegrezza di loro e degli amici si goderono. Segnì allura la morte d'Alessandro VI goaerono, segni ainra la morte d'alessandro vi ce la successione di Pio III che poro visse, e fu errato pontefice il cardinale di S. Pietro in Vin-cula eliamato papa Giulin II; la qual cosa fa di grande all'egrezza a Giuliano per la lunga servitu che aveva seco, onde deliberò andare a haeiargli il piede. Perche giunto a Roma fu lietamente veduto e eon carezze raccolto, e subito fo fatto esecutore delle sue prime fabbriche innanzi la venuta di Bramante. Antonio, che era rimasto a Piorenza sendo gonfaloniere Pier Soderini, non ei essendo Giuliano, continuò la fahhrica del Poggio Imperiale, dove si mandavano a lavorare tutti i prigioni pisani per finire più tosto tal fabbrica. En poi per i casi d'Arczeo

i rovinsta la fortezsa vecchia, cd Antonio force il modelto della noro col consesso di Gisliano, modelto della noro col consesso di Gisliano, modelto della noro con consesso di contra della carbitoti del comme de l'iscorsa sopra tutte le fertificazioni. Nel rivorsa di Giuliano ci antonio fosso di contra della contra

bio di fare una rappella si mise mano alla gran fabbrica del nuovo S. Pietro. Ed essendo di que' giorni espetato in Roma Bramante da Caatel Durante architetto, il quale tornava ili Lombardia, egli si adoperò ili maniera con mezai ed altri modi straordinari e con suoi ghiribizzi, avendo in suo favore Baldassare Peruzzi, Raffaello da Urbino, ed altri architetti, che mise tutta l'opera in confusione, onde si consumò molto tempo in ragionamenti; e finalmente l'opera (in guisa seppe egli adoperarsi) fu data a lui, come a persona di più giudizio, migliore ingegno, e maggiore invenzione. Perche Giuliano sdegoato parendogli avere ricevuto ingiuria dal papa, col quale aveva avnto stretta servitù, quando era in minor grado, e la promessa di quella fabbrica, domandò licenza; e così non ostante che egli fosse ordinato compagno di Bramaute in altri edifizi che in Roma si facevano, si parti e se ne tornò con molti doni avuti dal papa a Fiorenza. Il ehe fu molto caro a Pietro Soderini, il quale lo mise subito in opera. Ne passarono sei mesi, che M. Bartolommeo della Bovere nipote del papa e compare di Gui-liano gli scrisse a nonse di S. Santità che egli dovesse per suo utile ritornare a Roma, ma non fu possibile ne con patti ne con promesse svolgere Giuliano, parendogli essere atato sehernito dal papa. Ma finalmente essendo seritto a Piero Soderini che per ogni modo mandasse Giuliann a Roma, perché S. Santità voleva fornire la forti-Grazione del torrion tondo comineiata da Nictrazione dei torio tondo commensa a Me-cola V e così quella di Borgo e Belvedere ed al-tre cose, si lasriò Giuliano persuadere dal Sode-riuo, e così andò a Roma, dove fu dal papa ben raccolto e con molti doni. Andando posì il papa a Bologna, eacciali che ne furono i Bentivogli, per consiglin di Giuliano deliberò far fare da Michelagnolo Buonarroti un papa di bronzo; il ele fu fatto, siccome si dirà nella vita di esso Michelagnolo. Seguità similmente Giuliano il papa alla Mirandola, e quella presa, avendo molti disagi e fatiche supportato, se ne tornò con la corte a Roma. Ne essendo aucora la rabbia ili carciare i Franzesi d'Italia uscita di testa al papa, tentò di levare il governo di Fiorenza dalle mani a Piero Soderini, essendogli ciò, per fare quello che aveva in animo, di non piecolo impedimento. Onde per queste cagioni essendosi diviato il papa dal fabbricare e nelle guerre in-triesto, Ginliano già atanco ai risolvette dimandare licenza al papa, vedendo ehe solo alla fabhrica di S. Pietro si attendeva ed anco a quella non molto. Ma rispondendogli il papa in colle-ra: Credi tu che non si trovino de' Giuliani da S, Gallo? egli rispose: Che non mai di tede ne di servito pari alla sua; ma che ritroverebbe ben egli de' principl di più integrità nelle promesse che non era stato il papa verso se. Insomma non gli dando altramente licenza, il papa gli dine ehe altra volta gliene parlasse.

Aveva intanto Bramante, condatto a Roma Raffaello da Urbino, messolo in opera a dipignere le camere papali; onde Guliano vedendo che in quelle pitture molto si compiaeeva il papa, e che egli desiderava che ai dipignesse la volta della cappella di Sisto suo zio, gli ragionò di Michelagnolo, aggiugnendo che egli aveva già in Bologna fatta la statua di bronzo: la qual cosa piacendo al papa fu mandato per Miebela-gnolo, e ginnto in Roma, fu allogatagli la volta

no a chiedere di nnorn al papa licensa, Sua Santità vedendola in ciò deliberato, fu contento ehe a Fiorenza se ne tornasse con sua buorra grazia; e poi ehe l'abbe benedetto, in una borsa di raso rosso gli donò einquecento scudi, dicendogli che se ne tornasse a casa a riposarsi, e che in ogni tempo gli sarebhe amorevole. Gin-liano dunque baciatogli il sauto piede, se ne tornò a Piorensa in quel tempo ap punto ehe Pisa era circondata ed assediata dail' esereito fiorentino; onde non si tosto fu arrivato, che Piero Soderini dopo l' accordienze la mando in campo ai commissari I quali non potevano riparare che i Pisani non mettessero per Arno vettovaglie in Pisa. Giuliano dunque disegnato che a tempo migliore si facesse un ponte in au le barche, se ne tornò a Fiorenza, e venuta la primavera, menando seco Autonio suo fratello, se n'andò a Pisa, dove condussero un ponte, che fu cosa molto ingegnosa; perebè, oltre che alzandosi ed abhassandosi si difendeva dalle piene e stava saldo, essendo bene ineatenato, fece di maniera quello ehe i commissari desideravano, assediando Pisa dalla parte d'Arno verso la marius, che forono forzati i Pisani , non avendo più rimedio al mal loro, a fare accordo coi Fio-reutini, e coal si rraero. Ne passò molto che il medesimo Piero Soderini mandò di unovo Ginliano a Pisa con infinito numero di maestri, dove con celerità straordinaria fabbricò la fortezza ebe è oggi alla porta a S. Marco, e la detta porta ili componimento dorico. E montre che Giuliano continuò questo lavoro, che fu insino all'anno 1512, Antonio andò per totto il dominio a rivedere e cestaurare le fortezze e altre fabbriche pubbliehe. Essendo poi col favore di esso papa Giulio stata rimeasa in Fiorenza ed in goveruo la casa ste' Medici, onde ella era nella ve-nuta in Italia di Carlo VIII re di Francia atata cacriata, e atato cavato di palazzo Piero Soderini, fu riconnsciuta dai Medici la servitù che Giuliano ed Antonio avevano ne' tempi addietro avuta con quella illustrissima casa, E assunto non motto dopo la morte di Giulia Il Giovanni cardinale de' Medici, fu forzato di nuovo Ginliano a trasferirsi a Roma, dove morto non molto dopo Bramante, fu volnta dar la eura della fabbrica di S. Pietro a Giuliano; ma essendo egli macero dalle fatiche ed abbattuto dalla vecchiezza e da un male di pietra ehe lo ernecinta, con licenza di Sua Santità se ne tornò a Fiorenza, e quel carico fo dato al graziosissimo Raf-facllo da Urhanos e Giuliano, passati due aoui, fu in mado atretto da quel suo male, che si mori d'anni settantaquattro l'anno 1517, lasciando il nome al mondo, il corpo alla terra, e l'anima a Dio. Lasciò nella sna partita dolentissimo Antonio che teneramente l'amava, ed un suo figliuolo nominato Francesco ehe attendeva alla scultura, aneorche fusse d'assai tenera età. Questo Francesco, il quale ha salvato insino a oggi tutte le cose de' suoi vecchi e le ha in venerazione, oltre a molte altre opere fatte in Fiorenza ed altrove di scultura e d'architettura, è di sua mano in Orsanmichele la Madonna ebe vi è di marmo col figliuolo in collo ed in grembo ha S. Anna i la quale opera, che è di figure ton-de ed in un sasso solo, fu ed è tenuta bell'opera. Ha fatto similmente la sepoltura che papa Clemente fece fare a Monte Cassino di Piero de' Mediei ed altre opere, di molte delle quali non si gnolo, e ginnto in Roma, iu amogatagui la votas punt cu mano opere, ur in delto Francesco vivo.
della detta cappella. l'oco dopo tornando Giu- l'a menzione per essere il detto Francesco vivo.

Antonio dopo la morte di Giuliano, e lo che malvolentieri si stava, fece due Croeifissi grandi di legno, l'nno de' quali fu mandato in Ispagna, e l'altro fu da Domenico Buoninsegni per ordine del cardinale Giulio de' Medici vicecancelliere portato in Francia, Avendosi poi a fare la fortezza di Livorno, vi fu mandato dal cardinale de' Medici Antonio a farne il disegno; il che egli fece, sebbene non fu poi messo interamente in opera ne in quel modo che Antonio l'aveva disegnato, Dopo deliberando gli uomini di Montepulciano per i miracoli fatti da una imagine di nostra Donna, di fare un tempio di grandissima spesa, Antonio fece il modello, e ne divenne capo; onde due volte l'anno visitava quella fabbrica, la quale oggi si vede condotta all'ultima perfesione, che fu nel vero di bellissimo componimento e vario dall'ingegno d'Antonio con somma grasia condotto; e tuttele pietre sono di certi sassi che tirano al bianco in modo di trevertini; la quale opera è fuori della orta di S. Biagio a man destra e a mezzo la salita del poggio. In questo tempo ancora diede principio al palazzo d'Antonio di Monte cardinale di S. Prassede nel castello del Monte S. Savino, e un altro per il medesimo ne fece a Mon-tepulciano cosa di buonissima grazia lavorato e finito. Fece l'ordine della banda delle case de' frati de' Servi sn la piazza loro, secondo l'ordine della loggia degl' Inuocenti. Ed in Arezso fece i modelli delle navate della nostra Donna delle agrime, che fu molto male intesa, perchè acomgus con la fabbrica prima e gli archi delle ste non tornano in mezzo. Similmente fece un modello della Madonna di Cortona, il quale non penso che si mettesse in opera. Fu adoprato nello assedio per le fortificazioni e basticoi dentro alla città, ed ebbe a cotale impresa per compagnia Francesco'suo nipote. Dopo essendo stato messo in opera il gigante di pizza di mano di Michelagnolo al tempo di Giuliano fratello di esso Antonio, e dovendovisi condurre quell'altro che aveva fatto Baccio Bandinelli, fu data la cura ad Antonio di condurvelo a salvamento, ed egli tolto in sua compagnia Baccio d'Agnolo, con ingegni molto gagliardi lo condusse e pasò salvo in su quella base che a questo effetto si era ordinato. In ultimo essendo egli già vecchio divenuto non si dilettava d'altro che dell'agricoltura, nella quale era intelligentissimo. Laonde quando più non poteva per la vecebiaia patire gl'incomodi del mondo l'anno 1534 rese l'anima a Dio, ed insieme con Giuliano suo fratello nella ebiesa di S. Maria Novella nella sepoltura de' Giamberti gli fu dato riposo. Le opere maravigliose di questi duoi fratelli faranno fede al mondo dello ingegno mirabile ebe eglino ebbero, e della vita e costumi onorati e delle azioni loro avute in pregio da tutto il mondo, Laseiarono Gioliano ed Antonio ereditaria l'arte dell'architettura, dei modi dell'architetture toscane, con migliore forma che gli altri fatto non avevano, e l'ordine dorico con migliori misure e proporzione, che alla vitruviana opinione e regola prima non a'era usato di fare. Condussero in Fiorenza nelle lor case una infinità di cose antiche di marmo bellissime, che non meno ornarono edornano Fiorenza, ch'eglino ornassero se edornassero l'arte. Portò Giuliano da Roma il gettare le volte di materie che venissero intagliate, come in casa sua ne fa fede una camera, ed al Poggio a Caiano nella sala grande la volta che

vi si vede ora; nnde obbligo si debbe avere alle fatiche aue, avendo fortificato il dominio fioren tino ed ornata la città, e per tanti paesi dove lavorarono, dato nome a Fiorenza ed agli inge-gni toscani, che per onorata memoria hanno fatto loro questi versi:

Cedite Romani structores, cedite Graif, Artis, Vitruvi, tu quoque cede parens. Etruscos celebrare viros testudinis arcus.

### Urna, tholus, statuæ, templa, domusque petunt. VITA DI RAFFAELLO DA URBINO

PITTORE AD ARCHITETTO

Quanto largo e benigno si dimostri talora il eielo nell'accumulare in una persona sola l'infinite ricebezze de'suoi tesori e tutte quelle grazie e più rari doni che in lungo apazio di tempo suol compartire fra molti individui, chiaramente poté vedersi nel non meno eccellente che grazioso Raffael Sanzio da Urbino, il quale fu dalla natura dotato di tutta quella mod e bontà che suole aleuna volta vedersi in coloro, che più degli altri hanno a nna certa nmanità di natura gentile agginnto un ornamento bellissimo d'una graziata affabilità, che sempre suol mostrarsi dolce e piacevole con ogni sorte di persone ed in qualunque maniera di cose. Di eostui fece dono al mondo la natura, quando vinta dall' arte per mano di Michelagnolo Buonarroti, volle in Baffaello easer vinta dall' arte e dai costumi insieme. E nel vero, poiche la maggior parte degli artefici stati insino allora si avevano dalla natura recato nn certo che di paz-zia e di salvatiebezza, ebe oltre all'avergli fatti astratti e fantastichi, era stata engione elie molte volte si era più dimostrato in loro l'ombra e lo scuro de'vizi, che la chiarezza e splendore di quelle virtù che fanno gli nomini immortali; fu ben ragione che per contrario in Raffaello facesse chiaramente risplendere tutte le più rare virtu dell' animo accompagnate da tanta grasia, studio, bellezza, modestia, ed ottimi eostumi, quanti sarebbono bastati a ricoprire ogni vizio quantunque brutto, ed ogni macchia ancorche grandiasima. Laonde si può dire sieuramente, che coloro che sono possessori di tante rare doti quante si videro in Raffaello da Urbino, siano non uomini semplicemente, ma, se è così lecito dire, Dei mortali, e che coloro che nei ricordi della fama lasciano quaggiù fra noi, mediante l'opere loro, onorato nome, possono anco sperare d'avere a godere in cielo condegno guiderdona alle fatiche e meriti loro. Nacque adunue Raffaello in Urbino città notissima in Italia anno 1483 in venerdi santo a ore tre di notte d' nu Giovanni de' Santi pittore non molto eccellente, ma sibbene nomo di buon ingegno ed atto a indirizzare i figliuoli per quella buona via, che a lui per mala fortuna sna non erastata mostra nella sua gioventù. E perche sapeva Giovanni quanto importi allevare i figliuoli non con il latte delle balie, ma delle proprie madri, nato che gli fu Raffaello, al quale così pose nome al battesimo con buono augurio, volle, non avendo altri figliuoli, come non ebbe anco poi, che la propria madre lo allattasse, e che piuttosto ne'teneri anni apparasse in casa i costumi paterni, che per le case de' villani e plebei uomini men gentili o rozzi costumi e creanze; e cresciuto che fu, cominciò a esercitarlo nella pittura, vedendolo a cotal arte molto inclinato o

di bellissimo ingegno; onde non passarono molti anni, che Raffaello ancor fanciullo gli fu di grande aiuto in molte opere che Giovanni fecr nello Stato d' Urbino. In ultimo conoscendo que sto buono ed amorevole padre che poco poteva appresso di se acquistare il figliuolo, si dispose di porlo con Pietro Perugino, il quale, secondo che gli veniva detto, teneva in quel tempo fra i pittori il primo luogo. Perche andato a Perugia, non vi trovando Pietro, si mise per più eomodamente poterlo aspettare a lavorare in S. Francesco alcune cose. Ma tornato Pietro da Roma, Giovanni che persona costumata era e gentile fece seco amicizia, e quando tempo gli parve, col più aceoncio modo che seppe gli disse il desiderio ano. E cosl Pietro, che era cortese molto ed amator de' begl'ingegni, accestò Raffaello; onde Giovanni andatosene tutto lieto a Urbino e preso il potto, non senza molte lagrime della madre che teneramente l'amava, lo menò a Perugia; la dove Pietro veduto la maniera del disegoare di Raffaello e le belle maniere e costumi, ne fe'quel giudizio che poi il tempo dimostrò verissimo con gli effetti. È cosa notabilissima, che studiando Raffaello la maniera di l'ietro, la imitò così appunto e in tutte le cose, che i suoi ritratti non si conoscevano dagli originali del maestro, e fra le cose sue e di Pietro non si sapeva certo discernere, come apertamente dimostrano ancora in S. Francesco di Perugia alcune figure ch' egli vi lavorò in una tavola a olio per madonna Maddalena degli Oddi je ciò sono una nostra Donna assunta in cielo e Gesù Cristo ehe la corona, e di sotto intorno al sepolero sono i dodici Apostoli che contemplano la gloria celeste; e a piè della tavola in una predella di figure piccole spartite in tre storie è la nostra Donna annunaiata dall'angelo, quando i Magi adorano Cristo, e quando nel tempio è in braccio a Simeone : la quale opera certo è fatta con estrema diligenza, e chi non avesse in pratica la maniera, crederebbe fermaniente che ella fosse di mano di Pietro, laddore ell' e senza dubbio di mano di Raffacllo. Dopo questa opera tornando Pietro per alcuni suoi hisogni a Firenze, Raffaello partitosi di Perngia, se n'andò con alcuni amici suoi a Città di Castello, dove fece una tavola in Sant' Agostino di quella maniera, e similmente in S. Domenico nna d'un Crocifisso, la quale, se non vi fusse il sno nome scritto, nessuno la crederchbe opera di Raffaello, ma sibbene di Pietro. In S. Francesco ancora della medesima città fece in uns tavoletta lo spossizio di nostra Donna, nel unle espressamente si conosce l'augumento della virtu di Raffaello venire con finezza assottigliando e passando la maniera di Pietro. In questa opera è tirato un tempio in prospettiva con tanto amore, che è cosa mirabile a vedere le difficultà che celi in tale esercizio andava cercando. In questo mentre avendo egli acartanto. In questo inclue a vesuo egi acquistato fama grandissima nel seguito di quella maniera, era atato allogato da Pio II pontefice la libreria del duomo di Siena al Pinturicchio, il quale essendo amico di Raffaello e conossendolo ottimo disegnatore, lo condusse a Siena, dove Kaffaello gii fece alcuni dei disegni e cartoni di quell'opera; e la cagione che egli non continnò fu, che essendo in Siena da alcuni pittori con e lodi celebrato il cartone che Lionardo da Vinci aveva fatto nella sala del Papa in Fiorenza d'un gruppo di cavalli bellissimo

per farlo nella sala del palazzo, e similmente alcuni nudi fatti a concorrenza di Lionardo da Michelagnolo Buonarotti molto migliori, venne in tanto desiderio Kaffaello per l'amore che portò sempre all'eccellenza dell' arte, che, messo da parte quell'opera ed ogni utile e comodo auo, se ne venne a Fiorenza. Dove arrivato, perché non gli piacque meno la città che quell'opere, le quali gli parvero divine, delibero di abitare in casa per alcun tempo : e così fatta amicizia con alcuni giovani pittori, fra quali firono Ri-dolfo Ghirlandaio, Aristotile S. Gallo ed altri, fu nella città molto onorato, e particolarmente da Taddeo Taddei, il quale to volle sempre in casa sua ed alla sua tavola, come quegli che amò sempre tutti gli nomini inclinati alla virtù. E Kaffaello, che era la gentilezza stessa, per non esser vinto di cortesia, gli fece due quadri che tengono della maniera prima di Pietro, e dell'altra che poi studiando apprese, molto migliore, come si dirà i quali quadri sono ancora in casa degli eredi del detto Taddeo. Ebbe anco Raffaello amicisia grandissima con Lorenzo Nasi. al quale, avendo preso donna in que'giorni, diinse an quadro nel quale fece fra le gambe alla nostra Donna un putto, al quale on S. Giovannino tutto lieto porge un accello con molta festa e piacere dell'uno e dell'altro; e nell'attitudine d'ambidue nna certa semplicità puerile e tutta amorevole, oltre che sono tanto ben coloriti e con tanta diligenza condotti, che pinttosto paiono di rarne viva che lavorati di colo-ri; e disegno parimente la nostra Donna, che ha un' aria veramente piena di grazia e di divinita ed insomma il piano, i paesi, e tutto il resto dell'opera e bellissimo, il quale quadro fu da Lorenzo Nasi tenuto con grandissima venerazione mentre che visse, così per memoria di Raffaello statogli amieissimo, come per la dignità ed eccellenza dell'opera. Ma capitò poi male quest'opera l'anno 1548 a di 17 Novembre, quando la casa di Lorenzo insieme con quelle ornatissime e belle degli eredi di Marco del Nero, per nuo smoltamento del monte di S. Giorgio, rovinarono insieme con altre case vicine a nondimeno ritrovati i pezzi d'essa fra i calcinacci della rovina, furono da Battista figliuolo d'esso Lorenzo, amorevolissimo dell'arte, fatti rimettere insieme in quel miglior modo che si potette. Dopo gneste opere fu forzato l'affaello a partirsi di Firenze ed andare a Urbino, per aver la, essendo la madre e Giovanni suo padre morti, tutte le sne cose in abbandono. Mentre che dunque dimorò in Urbino, fece per Guidobaldo da Montefeltro allora capitano de Fiorentini, due quadri di nostra Donna piccoli, ma bellissimi e della seconda manires, i quali sono oggi appresso lo illustrissimo ed eccellentissimu Guidobaldo duca d'Urbino. Fece al medesimo un quadretto d'un Cristo che ôra nell'orto, e lontani alquanto i tre apostoli che dormono: la qual pittura è tanto finita, che un minio non può essere ne migliore ne altrimenti. Questa essendo stata gran tempo appresso Francesco Ma-ria duca d'Urbino, fu poi dalla illustrissima signora Leonora sua consorte donata a Don Paolo Giustiniano e Don Pietro Quirini Viniziani e romiti del sacro eremo di Camaldoli, e de loro fu poi, come reliquia e cosa rarissima, ed in-somma di mano di Raffaello da Urbino, e per semoria di quella illustrissima Signora, posta nella cam era del maggiore di detto eremo, dove

e tenuta in quella venerazione ch'ella merita. Dopo queste opere ed avere accomodate le cose aue ritorno Raffaello a Perugia, dove feee nella chiesa de' frati de'Servi in una tavola alla cappella degli Ansidei una nostra Donna, S. Gio, Battista e S. Niccola; ed in S. Severu della medesima città, piecol monasterio dell'ordine di Camaldoli, alla cappella della nostra Donna fece iir fresco un Cristo in gloria, un Dio Padre con alcuni angell attorno e sei santi a sedere, cioè tre per banda, S. Benedetto, S. Romusido, S. Lorenzo, S. Girolamo, S. Mauro, e S. Placido, ed in quest'opera, la quale per cosa in fresco fu allora tenuta molto bella, serisse il nome suo in lettere grandi e molto bene apparenti. Gli fu auco fatto dipignere nella medesima città dalle donne di S. Antonio da Padova in una tavola la nostra Donna ed in grembo a quella, siccome piacque a quelle semplici e venerande donne, Geni Cristo vestito, e dai lati ili essa Midonna S. Pietro, S. Paolo, S. Creilia e S. Caterina, alle quali due sante vergini free le più belle e dolel arie di teste e le più varie acconciature di capo, il che fu cosa rara in que' tempi, che si possano vedere ; e sopra questa tavola in un mezzo tondo dipinse un Dio Padre belhissimo, e uella predella dell'altare tre storie di figure piccole, Cristo quando fa orazione nell'orto, quandu porta la croce, dove sono bellissime movenze di soklati che lo strascinano, e quando e morto in grembo alla madre ; opera certo mirabile, devota, e tenuta da quelle doone in gran veueragione, e da tutti i pittori molto lodata. Ne tacerò che si conobbe, poi che fu stato a Firenze, che egli vario ed abbelli tanto la maniera, mediante l'aver vedute molte cose e di mano di maestri eccellenti, che ella non aveva ehe fare aleuna eosa con quella prima, se non come fussino di mano di diversi e più e meno eccellenti nella pittura. Prima che partisse di Perogra, lo pregò madonna Atalanta Baglioni eke egli volesse farle per la sua cappella nella chiesa di S. Francesco una tavola, ma perche egli non pote servirla allora, le promise che tornato-che fusse ila Firenze, dore allura per suoi bisogni era forzato d' andare, non le mancherebbe. E cusi venuto a Firenze, slove attese con ineredibile fatiea agli studi dell'arte, fece il cartone per la detta cappella con animo d'andare, come free, quanto prima gli venisse in acconcio a metterio in opera. Dimorando adunque in Fiorenza Agnolo Doni, il quale quanto era assegnato nell'altre cose, tanto spendeva volentieri, ma con prù risparmio che poteva, nelle cose di pittura e di scultura delle quali si dilettava molto, gli fece fare il ritratto di se e della sua donna in quella maniera che si veggiuno sppresso Gio. Battista auo figlinulo nella casa che detto Agnolu edificò bella e comodissima in Firenze nel corso de Tintori appresso al canto degli Alberti. Fece anco a Domenico Canigiani in un quadro la nostra Donna con il putto Gesù che fa festa a un S. Giovannino portogli da S. Elisabetta, ehe mentre lo sostiene, con prontezza vivissima guarda na S. Gisseppe, il quale atandosi appoggiato con ambe le mani a un bastone, ebiua la testa verso quella vecchia, quasi maravigliandosi e lodan-done la grandezsa di Dio che così attempata avesse un si picciol figliuolo; e tutti pare che stupiscano del vedere con quanto senno in quella età si tenera i due cugini, l'uno riverente al l'altro, si fanno festa, senza che uni colpo di

colore nelle teste, nelle mani, e ne' picdi sono anzi pennellate di carne, che tinta ili marstro che faccia quell'arte. Questa nulsilissima pittura e oggi appresso gli eresli del detto Domenico Canigiani, che la tengono in quella atima che merita un'opera di Raffaello da Urbino, Studiò questo cecellentissimo pittore nella estta di Firenze le case vecchie di Massocio e quelle che vide nei lavori di Libnardo e di Michelagnolo lo fecion attendere maggiormente agli studi, e per conseguenza acquistarne miglioramento straordinario all'arte ed alla sua maniera. Ebbe oltre gli altri, mentre stette Raffaello in Pioren-24. stretta dimestichezza con fra Bartolommeo di S. Marco, piacendogli moltn e cercando assai d'imitare il suo colorire; ed all'incontro insegnò a quel buon padre i modi della prospettiva, alla quale non aveva il Frate atteso insino a qual tempo. Ma in an la maggior frequenza di questa pratien fu richiamato Raffaellu a Perugia, dove primieramente in S. Francesco finl Popera della già detta madonna Atalanta Baglioni, della uale aveva fatto, come si è detto, il cartone in Fiorenza. È in questa divinissima pittura un Cristo morto portato a sotterrare, condotto con tanta freschezza e si fatto amore che a vederlo pare fatto par ora. Immaginossi Raffaello nel componimento di questa opera il dolore che hanno i più stretti ed amorevoli parenti nel riporre il corpo d'alenna più cara persona, nella uale veramente consista il bene, l'onore e l'utile di tutta una famiglia. Vi si vede la nostra Donna venuta meno, e le teste di tutte le figura molto graziose nel pianto, e quella particolarmente di S. Giovanni, il quale, incrocierhiate le mani, china la testa con una maniera da far commuovere qual si sia più duro snimu a pietà. E di vero chi considera la diligenza, l'amore, l'arte, e la grazia di quest'opera, ha gran ragione di maravigliarsi, perche ella fa stupire chiunque la mira, per l'aria delle figure, per la bellezza de' panni , ed insomma per una estrema bontà ch'ell'ha in tutte le parti. Finito questo lavoro e tornato a Fiorenza, gli fu dai Dei, cittadini fiorentini, allogata una tavola che andava alla cappella dell'altar loro in Santo Spirito; ed egli la cominciò, e la boaza a bonissimo termine condusse; ed intanto fece un quadro che si mandò in Siena, il quale nella partita di Raf-faello rimase a Ridulfo del Ghirlandaio, perch'egli finisse un panno azzurro elte vi manca va. È questo avvenne, perche Bramante da Ur-bino, essendo a'servigi di Giulio II, per nn poco di parentela ch'aveva con Raffaello e per essere di un paese medesimo, gli serisse che aveva operato eol papa, il quale aveva fatto fare certe stanze, ch'egli potrebbe in quelle mostrare il valor suo. Piacque il partito a Raffaello; perche lasciate l'opere di Fiorenza e la tavola dei Dei non finita, ma in quel modo che poi la fece porre M. Baldassarre da Pescia nella pieve della sua patria dopo la morte di Raffaello, si trasferi a Roma, dove gianto Raffaello trovo che gran parte delle esmere di palazzo erano state dipinte e tuttavia si dipignevano da più maestri, e così stavano come ai vedeva, che ve n'era una che di Pietro della Francesca vi era una storis finita, e Luca da Cortona aveva condotta a buon termine una facciata, e Don Pietro della Gatta ahate di S. Clemente d' Arezzo vi aveva commissão alcune cose ; similmente Bramantino da Milanu vi aveva dipinto molte figure, le quali la maggior parle ersno ritralti di natorale che erano tenoti bellissimi. Laonde Raffaello nella aux arrivata, avendo ricevute molte earezze da papa Giulio, cominciò nella camera della Segna-tura una storia quando i teologi accordano la filosofis e l'astrologia con la teologia, dove sono ritretti tutti i savi ilel mondo ehe disputano in vari modi. Sonvi in disparte aleuni astrologi che happo fatto figure sopra certe tavolette e caratteri in vari modi di geomanzia e d'astrologia, ed al Vangelisti le mandano per certi angeli bellissimi, i quali Evangelisti le diebiarano. Fra costoro è un Diogene con la sua tazza a giacere in an le scalee, figura molto considerata ed astratta, che per la son bellezan e per lo suo abito così a caso è degna d'esser lodata. Similmente vi è Aristotile e Platone, l'uno col Timeo la mano, l'altro con l'Etlea, dove intorno gli fa cerchio una granda scuola di filosofi. Ne ai può esprimere la bellezza di quelli astrologi e geometri ehe disegnano con le seste in su le tavolé moltissime figure e caratteri. Fra i medeaimi nella figura d'un giovane di formosa bellezza, il quale apre le braecia per maraviglia e china la testa, è il ritratto di Federigo Il duca di Mantova che si trovava allora in Roma; evvi similmente una figura che chinata a terra con un paio di seste in mano le gira sopre le tavole, la quale dicono essere Bramante architettore, ed egli non è men desso che se c'fusse vivo, tanto è ben ritratto: e allato a una figura ehe volta il di dietro ed ha una palla del elelo in mano è il ritratto di Zoroastro, ed allato a esso è Raffaello maestro di questa opera, ritrattosi da se medesimo nello sperchio. Questo è una testa giovane e d'aspetto molto modesto, accompagoato da una piacevole e buona grazia con la erretta nera in capo. Ne si può esprimere la bellezza e la bonta che si vede nelle teste e figure de' Vangelisti, a'quali ha fatto nel viso una certa attenzione ed accuratezza molto naturale, e massimamente a quelli che scrivono. E così fece dietro ad un S. Matteo mentre che egli cava di quelle tavole, dove sono le figure, i caratteri tenutegli da uno angelo, e che le distende in an un libro, e un vecchio che messosi una carta in sul ginocchio, copia tanto quanto S. Matteo distende; e mentre ohe sta attento in quel disagio, pare che egli torca le mascella e la testa, secondo ehe egli allarga ed allunga la penna. E oltra le minuaie delle considerazioni, che son pore assai, vi è il componimento di tutta la storis, che eerto è spartito tanto con ordine e misura, ehe egli mostrò veramente un si fatto aaggio di se, cha fece conoscere che egli voleva fra coloro elle toccavano i pennelli tenere il campo senas contrasto. Adornò ancora questa opera di uoa prospettiva e di molte figure finite con tanto delicata e dolce maniera, che fu cagione che papa Giulio facesse buttare a terra tutte le storie degli altri maestri e vecchi a modecoi, e che Baffaello solo avesse il vanto di tottele fatiche che in tali opere fussero state fatte sino a quell' ora. E sebbene l'opera di Gio. Antonio Sodoma da Vercelli, la quale era sopra la storia di Raffaello si doveva per commissione del papa gettare per terra, volle nondimeno Raffaello servirsi del partimento di quella e delle grottesche e dove erano aleuni tondi che son quattro, fece per ciasenno una figura del sinificato delle storie di sotto, volte da quella banda dove era la storia. A quella prima, dove YOL. IL

egli aveva dipinto la Filosofia e l'Astrologie Geometria e Poesia che si accordano con la Teologia, v' è una femmina fatta per la Cognizione delle cose, la quale siede in una sedia, che ha per reggimento da ogni banda nna Dea Cibelea con quelle tante poppe che dagli antichi era figorata Diana Polimaste, e la veste sua è di quattro colori figurati per gli elementi i dalla testa in giù v'è il color del fuoco, e sotto la cintura quel dell' aria : dalla natora al ginocchio è il color della terra e dal resto perfino ai piedi è il colore dell' acqua. E così l'accompagnano aleuni potti veramente bellissimi. In un altro tondo volto verso la finestra che guarda in Belvedere é finta la Poesia, la quale è in persona di Pollinnia coronata di lauro, e tiece un suono antico in una mano ed un libro nell'altra, e soprapposte le gambe, e con aria e bellezza di viso immortale sta elevata con gli occhi al cialn, accompagnandola due putti che soco vivaci e pronti, e ehe insieme eoo essa fanno vari comonimenti e con l'altre; e da questa banda vi fe' pol sopra la già detta finestra il monte di Parnaso, Nell'altro tondo che è fatto sopra la storia dove i Santi Dottori ordinano la messa, è una Teologia con libri ed altre cose attorno, co' medesimi putti non men belli che gli altri. E sopra l'altra finestra che volta nel cortile fece nell'altro tondo una Giustizia con le soc hilanee e la spada inalberata, eon i medesimi putti che all'altre di somma bellezza, per aver celi nella storia di sotto della faccia fatto come si dà le leggi civili e le canoniche, come a suo luogo diremo. E così nella vnlta medesima in sa le cantonste de' peducci di goella feee quattro storie disegnate e colorite con una gran diligenza, ma di figure di non molta grandezza; in una delle quali verso la Teologia fece il pecear di Adamo, lavorato con leggiadrissima maniera, nel mangiare del pomo i è in quella dove è l'Astrologia vi è ella medesima che pone le stelle fisse e P'erracti à l'noghi loro. Nell'altra poi del monte di Parnaso è Marsia fatto seortieare a un alhero da Apollo; e di verso la storia dove si danoo I decretali, e il giudialo di Salomone quando egli vuol far dividere il fanciullo. Le quali quattro istorie sono tutte piene di senso e di affetto, e lavorate con disegno honissimo e di colorito vago e graziato. Ma finita ormai la volta, cioè il ciclo di goella stanza, resta che noi raecontiamo quello ehe el fece faccia per faccia a pie delle cose dette ili sopra. Nella facciata ilunque di verso Belvedere, dov' è il monte Parnaso ed il foote di Elicona, fece intorno a quel monte una selva ombrosissima di lanri, ne' quali si conosce per la loro verdezza quasi il tremolare delle foglie per l'aure dolcissime, e nell'aria una infinità di amorì igoudi con bellissime arie di viso che colgono rami di lauro e ne fanno ghirlande, e quelle apargono e geltano per il monte, nel quale pare che spiri veramente un fiato di divinità nella bellezza delle figure e nella nobiltà di quella pittura, la quale fa maravigliare chi intentissimamente la considera come possa ingrgno nmano, con l'imperfezinne di semplici colori ridurre con l'eccellenza del disegno le cose di pittora a parere vive, sicco-ma sono anco vivissimi que poeti che si veg-gono sparsi per il monte, chi ritti, chi a sedere e chi scrivendo, altri ragionando ed altri cantando o favoleggiando insieme a quattro a se secondo che gli e parso di scompartirgli. Sonvi

ritratti di naturale lulti i più famosi ed antichi 🛭 e moderni poeti ebe furono e ehe erano fino al ano tempo, i quali furono cavati parte da statue, parte da medaglie, e molti da pitture verchie, ed ancora di naturale, mentre che erano vivi da lui medesimo. E per comineiarmi da un capo, quivi è Ovidio, Virgilio, Ennio, Tihullo, Catulle, Properzio, ed Omero, che cieco con la testa elevata cantando versi, ba a' piedi uno che gli serive. Vi sono poi tutte in un gruppo le nove Muse ed Apollo con tanta bellezza d' arie e divinità nelle figure, che grasia e vita spirano ne' fiati loro. Evvi la dotta Saffo ed il divinissimo Dante, il leggiadro Petrarca e l'amoroso Boceacrio che vivi vivi sono: il Tibaldeo similmente, ed infiniti altri moderni, la quale istoria è fatta con molta grazia e finita con diligenza. Fece in un' altra parete un cielo con Cristo e la nostra Donna, S. Gio. Battista, gli Apostoli e li Evangelisti e Martiri su le nugole, con Dio Padre che sopra tutti manda lo Spirito Santo, e massimamente sopra un numero jufinito di santi che sottoscrivono la messa e sopra l'ostia che è che sottoscrivono la messa e sopra l'osta che e aullo altare dispulsano, fra l quali sono i quattro Dottori della chiesa che intorno hanno infiniti autti; evvi Domenico, Francesco, Tommaso d'Agnino, Bonaventura, Scoto, Niccolò de Lira, Dante, fra Girolamo Savonarola da Ferrara, e tutti i teologi eristisni; ed in infiniti ritratti di natorale: e in aria sono quattro fanciulti che tengono aperti gli Evangeli; delle quali figure non potrebbe pittore alcuno formar cosa più leggiadra ne di maggior perfezione. Avvengache nell'aria e in cerebio sono figurati que' Santi a seilere, che nel vero oltra al parer vivi di colori, scortano di maniera e sfuggono, che non altrimenti farebbono se fussino di rilievo: oltra che sono vestiti diversamente con bellissime pieghe di panni, e l'arie delle teste più eelesti che umane come si vede in quella di Cristo, la quale mostra quella elemenza e quella pieta ehe può mostrare agli uomini mortali divenità di cosa dipinta. Conciofusseche Raffaello ebbe questo dono dalla natura di far l'arie sue delle teste dolcissime e graziosissime, come aneora ne fa fede la nostra Donna, che messesi le mani al petto, guardando e contemplando il figliuolo, pare ebe non possa dinegar grazia: senza che egli riservo un decoro eerto bellissimo, mostrando nell'aria de' santi Patriarchi l'antichità, negli Apostoli la aemplieità, e ne' Martiri la fede. Ma molto più arte ed ingegno mostrò ne' Santi Dottori eristiani, i quali a sei, a tre, a due diaputano per la atoria; si vede nelle cere loro una certa curiosità ed un all'anno nel voler trovare il certo di quel che stanno in dubbio, facendone segno col disputar con le mani e col far certi atti con la persona; con attenzione degli orecchi, con lo increspare delle eiglia, e con lo stupire in molte diverse maniere, certo variate e proprie; salvo ehe i quattro Dottori della Chiesa, che illuminati dallo Spirito Santo snodano e risolvonu con le Scritture sacre tutte le cose degli Evangeli che sostengouo que' putti, che gli hanno in mano volandu per l'aria, Fece nell'altra faccia, dov'è l'altra finestra, da una arte Giustiniano ehe dà le leggi ai duttori ehe le correggano, e sopra la Temperanza, la Fortezza, e la Prudenza: dall'altra parte fece il Papa che dà le decretali canoniche, ed in detto papa ritrasse papa Giulio di naturale, Giovanni cardinale de' Medici assistente che fu papa Leo-

ne, Antonio cardinale di Monte, e Alessandro Farnese eardinala che fu poi papa Paolo III, con altri ritratti. Restò il papa di questa opera molto soddisfatto; e per fargli le spalliere di rezzo, come era la pittura fece venire da Monte Oliveto di Chiusuri, luogo in quel di Siena, fra Giovanni da Verona allora gran maestro di commessi ili prospettive di legno, il quale vi feee non solo le spalliere attorno, ma ancora usci bellissimi e sederi lavorati in prospettive, i quali appresso al papa grandissima grazia, premio, ed onore gli acquistarono. E certo ehe in tal magisterio mai non fu più nessuno più valente di disegno e d'opera ebe fra Giovanni, come ne fa fede ancora in Verona sus patria una sagre-sia di prospettiva di legno bellissima in Santa Maria in Organo, il coro di Monte Oliveto di Chiusuri, e quel di S. Benedetto di Siena, ed ancora la sagrestia di Monte Oliveto di Napoli, e nel luogo medesimo nella cappella di Paolo da Tolosa il coro lavorato dal medesimo. Per il ehe meritò ehe dalla religion sua fosse stimato e eon grandissimo onor tenuto, nella quale si morì d'età d'anni sessantotto l'anno 1537. E di costui, come di persona veramente eccellente e rara, ho voluto far menzione parendomi che così meritasse la sua virtù, la quale fu cagione, come al dirà in altro luogo di molte opere rare Ma per tornare a Raffaello crebbero le virtu

fatte da altri maestri dopo lui. sue di maniera, che seguitò per commissione del papa la camera seconda verso la sala grande; ed egli, ehe nome grandissimo aveva aequistato, ritrasse in questu tempo papa Giulio in un quadro a olio tanto vivo e veraec, che faceva temere il ritratto a vederlo, come se proprio egli fosse il vivo: la quale opera è oggi in S. Maria del Popolo con un quadro di nostra Donna bellissimo, fatto medesimamente in questo tempo, dentrovi la natività di Gesù Cristo, dove e la vergine che con un velo cuopre il figliuolo ; il quale è di tanta bellezza che nell'aria della testa e per tutte le membra dimostra essere vero figliuolo di Dio; e non manco di quello è bella la testa ed il volto di essa Madonna, conoscendosi in lei, oltra la somma bellezza, allegrezza e pietà. Evvi un Giuseppe ehe appoggiando ambe le mani ad una mazza, pensoso in contemplare il re e la regina del ciclo, sta con una ammirazione da vecchio santissimo, ed amendue questi quadri si mostrano le feste solenni. Aveva acquistato in Roma Raffaello in questi tempi molta fama,ed aneoraehê egli avesse la maniera gentile da ognuno tenuta hellissima, e con tutto che egli avesse veduto tante anticaglie in quella città e che egli studiasse continovamente, non aveva però per questo dato ancora alle sue figure una certa grandezza e macstà, che c'diede loro da qui avanti. Avvenne adunque in questo tempo ehe Miebel-gnolo fece al papa nella cappella quel romore e paura, di che parieremo nella vita sua, onde fu sforzato fuggirsi a Fiorenza; per il che avendo Bramante la chiave della cappella, a Raffaello, come ami-co, la fece vedere, acciocche i modi di Michelagnolo comprendere potesse. Onde tal vista fu eagione che in S. Agostino sopra la S. Anna di Audrea Sansovino in Roma Raffaello enhito rifacesse di nuovo lo Issia profeta che ci si vede, ehe di già l'aveva finito; nella quale opera, le cose vedute di Michelagnolo, migliorò ed ingrandi fuor di modo la maniera e diedele più mnestà, perchè nel veder poi Michelagnolo l'o-pera di Raffaello, pensò che Bramante, com'era vero, gli avesse fatta quel male innanzi per fare utile e nome a Baffaello. Al quale Agostino Chisi Sanese ricchissimo mercante e di tutti gli uomini virtuosi amicissimo fece non molto dopo allogazione d'una cappella, e eiò per avergli poco innanzi Raffaello dipinto in nua loggia del suo palazzo, oggi detto i Chisi in Trastevere, con dolcissima maniera una Galatea nel mare sopra un carro tirato da due delfini, a cui sono intorno i Tritoni e molti Dei marini. Avendo dunque fatto Reffaello il cartone per la detta cap-pella, la quale è all'entrata della chiesa di S. Maria della l'ace a man destra entrando in obieaa per la porta principale, la condusse lavorata in fresco della maniera nuova alquanto più magnifica e grande, che non era la prima. Figurò Raffaello in questa pittura, avaoti che la cappella di Michelaguolo si discoprisse pubblicamente, avendola nondimeno veduta, alcuni profeti e aibille; che nel vero delle sue cose e tenuta la migliore e fra le tante belle bellissima, perché nelle femmine e nei faociulli che vi sono si vede grandissims vivacità e colorito perfetto; e questa opera lo fe'stimar grandemente vivo e morto per essere la più rara ed eccellente opera che Ralfaello facesse in vita sua. Poi stimolato da'prieghi d'un cameriere di papa Giulio, dipinse la tavola dello altar maggiore di Araceli, nella quale fece una nostra Donna in aria, con un paese bellissimo, nn S. Giovanni ed un S. Francesco e S. Girolamo ritratto da cardinale; mella qual nostra Donna è una nmiltà e modeatia veramente da madre di Cristo; ed oltre che il putto con bella attitudine scherza col manto della madre, si conosce nella-tigura di S. Giovanni quella penitenza che suol fare il disiuno, e nella testa si scorge una sincerità d'asimo ed una prontezza di sicurtà, come in coloro che lontanidal mondo lo sbeffino, e nel praticare il pubblico odiano la bugia e dicono la verità. Similmente il S. Girolamo ha la testa elevata con gli occhi alla nostra Donna, tutta contemplativa, ne' quali par che ci accenni tutta quella dottrina e sapienza che egli seriveodo mostro nelle sue carte, offerendo con ambe le mani il cameriero in atto di raccomandarlo; il qual cameriero nel suo ritratto e non men vivo che si sia dipinto. Ne manco liaffacllo fare il medesimo nella ligura cli S. Francesco, il quale ginoceltioni in terra con un braceio steso e con la testa elevata guarda an alto la nostra Donna ardendo di carità nell'af-Setto della pittura, la quale nel lineamento e nel colorito mostra che e' si strugga di affezione, pigliando conforto e vita dal mansuetissimo guardo della bellezza di lei e dalla vivezza e bellesza del fiziuolo, l'ecevi Raffaello un putto ritto in mezzo della tavola sotto la nostra Donna, che alza la testa verso lei e tiene uno epitaffio, che di bellezza di volto e di corrispondenza della persona non si può fare ne più grazioso ne me-glio; oltreche v'e nn paese che in tutta perfeainne o singulare e bellissimo. Dappoi continuando le camere di palazzo, fece una storia del miracolo del sacramento del enrporale d'Orvieto o di Bolsena che eglino sel chiamino, nella quale storia si vede al prete, meutre che dice messa, pella testa infocata di rosso la vergogna che egli aveva nel vodere per la sua incredulità fatto liquefar l'ostia in sul corporale, e che spaventato

de'suoi nditori, pare persona irrisolula e si conosce nell'attitudine delle mani quasi il tremito e lo spavento che si snole in simili gasi avere. Fecevi Raffaello intorno molte varie e diverse figure: alcuni servono alla messa, altri stanno su per una seala ginocchioni, e alterati dalla novità del caso fanno bellissime attitudini in diversi gesti, esprimendo in molte non affetto di rendersi in colpa, e tanto ne'maschi quanto nelle feminine, fra le quali ve n'ha una che a pié della storia da basso siede in terra tenendo un putto in collo, la quele gentendo il ragionamento che mostra un'altre di dirle del caso successo al prete, maravigliosamente si storce, mentre che ella ascolta ciò con una grazia donnesca molto propria e vivace. l'inse dall'altra banda papa Giulio ebo ode uella messa, cosa maravigliosissima, dove ritrasse quella messa, cosa maravigio-mena, con il cardinale di S. Giorgio ed inlimiti; e nel rotto della finestra accomodò una salita di scaler che la storia mostra intera, anzi pare che se il vano di quella finestra non vi fosse, quella non sarebbe stata punto bene; laonde veramente se gli può dar vanto che nelle invenzioni dei componimenti, di che storie si fossero, nessuno giammai più di lui nella pittura è stato accomoilato ed aperto e valente; come mostrò ancora in questo medesimo luogo dirimpetto a questa in una storie, quando S. Piero nelle mani d' Erode in prigione è guardato dagli armati; dove tanta è l'architettura che ha tenuto in tal cosa, e tanta la descrezione uel casamento della prigione, che in rero gli altri, appresso a loi, lianno più di confusione ch'egli non ha di bellezza, avendo egli cercato di continuo figurare le storie come esse sono scritte, e farvi dentro coso garbate ed eccellenti, come mostra in questa l'orrore della prigione, nel veder legato fra que' due armati con le catene di ferro quel vecchio, il gravissimu sonno nelle guardie, ed il lucidissimo splendore dell' angelo nelle scure tenebre della notte luminosamente far discernere tutte le minuzie della carcere, e vivacissimamente risplendere l'armi di coloro in modo, che i lustri paiono bruniti più che se fussino verissimi e nun dipinti. No meno arte ed ingegno e nell'atto quando egli scinlto dalle catene esce fuor di prigione accompagnato dall'angelo, dove mostra nel viso S. Piero piottosto il'essere un sogoo che visibile i come ancora si vede terrore e spavento in altre guardie, che armate fuor della prigione sentono il romore della porta di ferro, ed una sentinella con una torcia in maoo desta gli altri e mentre con quella fa lor inme, riverberano i lumi della torcia in tutte le armi, e dove non perenote quella , serve un lume di luna ; la quale invensione avendola fatta fialfaello sopra la finestra, viene a esser quella facciata più scura, avvengachė quando si guarda tai pittura, ti da lume nel viso, e contendoso tanto bene insieme la luce viva con quella dipinta co'diversi lumi della notte, che ti par veder il fumo della torcia, lo splendor dell'Angelo, con le scure tenebre della notte, si naturali e si vere, che non diresti mai ch'ella fosse dipinta, avendo espresso tanto propriamente si difficile imaginazione, Qui si scorgono nell'armi l'ombre, gli sbattimeuti, i riflessi, e le fomostà del calor de lumi lavorati con ombra si abbacinata, che in vero si può dire ch'egli fusse il maestro degli altri; e per cosa che contraffaccia la notte, più simile di quante la pittura ne fece gianumai, questa e negli occhi e fuor di se smarrito nel cospetto la più divina e da tutti tenuta la più rara.

Egli fece ancora in una delle pareti nette il culto divino e l' arca degli Ebrei ed il candelabro, e papa Giulio che caccia l'avarizia dalla chiesa, storia di bellezza e di bonta simile alla notte detta di sopra; nella qualo storia si veggono alcuni ritratti di palafrenieri che vivevano allora, i quali in an la sedia portano papa Giulio veramente vivissimo, al quale mentre che alcuni popoli e femmina fanno luogo perche ei passi, si vede la furia d'un armato a cavallo, il quale accompagnato da doe a pie, con attitodine ferocissima urta e percuote il superbissimo Eliodoro, ehe per comandamento d'Antioco vuole apogliare il tempio di tutti i depositi delle ve-dove e de'pupilli. E già si vede lo sgombro delle robe ed l'tesori che andavano via, ma per la panra del nuovo accidente d'Eliodoro abbattuto e percosso aspramento dal tro predetti, ebe per esser ciò visione, da lol solamente sono veduti e sentiti, si veggono tntti traboccare e veraare per terra, cadendo chi gli portava per un anbito orrore e spavento che era nato in tutte le genti di Eliodoro, Ed appartato da questi si vede il santissimo Onia pontefice pontificalmente vestito, con le mani e con gli occhi al cielo ferventissimamente orare, afflitto per la compassione de' poverelli che quivi perdevano le cose loro, ed allegro per quel soccorso che dal cielo sente sopravvenuto. Veggonsi oltra ciò per bel eapriccio di Raffaello molti saliti sopra i zoccoli del basamento ed abbracciatisi alle colonno, con attitudini disagiatissime stare a vedere, ed nn popolo tutto attonito in diverse e varie maniere che aspetta il successo di questa coss. E fu questa opera tanto stupenda in tutte le parti, che anco i cartoni sono tennti in grandisaima venerazione; onde M. Francesco Masini gentiluomo di Cesena, il quele senza ajuto d'alun maestro, ma in fin da faneiullezza guidato da straordinario istinto di natura, dando da se medesimo opera al disegno ed alla pittura, ha dipinto quadri che sono stati molto lodati dagli intendenti dell' arte, ha fra molti suoi disegni ed alcuni rilievi di marmo antichi alcuni pezzi del detto esrtone, che fece Raffaello per questa istoria d' Eliodoro, e gli tiene in quella stima che veramente meritano, Ne tacerò che M. Niccolò Masini, il quale mi ha di queste cose dato notizia, è, come in tutte l'altre cose virtuosissimo, dello nostre arti veramente amatore. Ma tornando a Raffsello, nella volta poi che vi è sopra fece quattro storie: l'apparisione di Dio ad Abraam nel promettergli is moltiplicazione del seme suo, il sacrifizio d'Issac, la scala di lacob, e'l rubo ardente di Moise, nella quale non ai conosce meno arte; invenzione, disegno, e grazia, che nell'altre cose lavorate di lui. Mentre che la felicità di questo artefice faceva di se tante gran maraviglie, la invidia della fortuna privò della vita Giulio II, il quale era alimentatore di tal virtà ed amatore d'ogni cosa buona, Laonde fu poi creato Leon X, il quale volle che tale opera si seguisse, e Baffaello ne sali con la virtù in cielo e ne trasse cortesie iufinite, avendo incontrato in un principe si grande, il quale per eredità di casa sua era molto inclinato a tale arter per il che Raffaello si mise in euore di seguire tale opera, e nell'altra faccia fece la vennta d'Attila a Roma e lo incontrarlo a pio di monte Mario che sece Leone III pontence, il quale lo cacciò con le sole benedizioni. Fece fiaffaello in questa storia S. Piero e S. Paolo in

aria con le spade in mano che vengono a difender la chiesa : e sebbene la storia di Leone III non dice questo, egli nondimeno per capriccio ano vuolse figurarla forse così, come interviene molte volte che così le pitture come le poesie vanno vagando per ornamento dell'opera, non si discostando però per modo non conveniente dal primo intendimento. Vedesi in quegli Apostoli quella fierezza ed ardire celeste, che suole il giudizio divino molte volte mettere nel volto de servi suoi per difender la santissima religione je ne fa segno Attila, il quale si vede sopra un cavallo nero balzano e stellato in fronte, bellissimo quanto più si pnò, il quale con attitudine spaventosa alza la testa e volta la persona in fuga. Sonovi altri cavalli bellissimi , e massimamente un giannetto maceliiato ch'e cavalcato da nna figura, la quale ha tutto lo ignudo coporto di scaglie a guisa di pesce, il che è ritratto dalla colonna Traiana, nella quale sono i popoli armati in quella foggia, e si stima che elle siano arme fatte di pelle di coccodrilli, Evvi Monte Mario che abbrucia, mostrando che nel fine della partita de'soldati gli alloggiamenti rimangono sempre in preda allo fismme, Ritrasse ancora di naturale aleuni mazzieri che accompagnano il papa, i quali sono vivissimi, e così i cavalli dove son sopra, ed il simile la corte de'cardinali, ed alcuoi palafrenieri ehe tengono la chinea sopra cui è a cavallo in pontificale, ritratto non meno vivo che gli altri, Leone X e molti cortigiani; cosa leggiadrissima da vedere a proposito in tale opera ed utilisaima all' arte nostra, massimamonte per quelli che di tali coso son digiuni. In questo medesimo tempo fece a Napoli una tavola, la quale fu posta in S. L'umenico nella cappella dov' è il Crocifisso che parle a S. Tommaso d'Aquino, Dentro vi e la nostra Donna, S. Girolamo vestito da cardinale, ed un Angelo Baffaello ch'accompagna Tobia. Lavorò un quadro al Sig. Leonello da Carpi Si-gnor di Meldola, il quale ancor vive di età più che novanta anni, il quale fu miracolosissimo di colorito e di bellezza singolare, atteso che egli è condotto di forza e d'una vaghezza tanto leggiadra, che io non penso che e'si possa far meglio; vedendosi nel viso della nostra Donna una divinità e nell'attitudine una modestia, che non è possibile migliorarla. Finse obe ella a man ginnte adori il figlipolo che le siede in su le gambe, faeendo carezze a S. Giovanni piccolo fanciullo, il quale lo adora insieme con S. Elisabetta e Giuseppe. Questo quadro era già appresso il reverendissimocardinale di Carpi figliuolo di detto Sig. Leonello, delle nostre arti amatur grandissimo, ed oggi dee essere appresso gli eredi suoi. Dopo essendo stato creato Lorenzo Pucci cardinale di Santi Quattro sommo penitenziere, ehbe grazia con esso, ehe egli facesse per S. Giovanni in monte di Bologna una tavola; la quale e oggi locata nella cappella, dove e il corpo della besta Elena dall'Ulio, nella qualo opera mostrò quanto la grazia nelle delicatizsime mani di flaffaello potesse insiemo con l'arte. Evvi una S. Cecilia che da un coro in cielo d'angeli abbagliata, stà a udire il suono, tutta data in predo all'armonia, e si vede nella aua testa quella astrazione che ai vedo nel vino di coloro che sono in estasi; oltra che sono aparai per terra istrumenti musici, cho non dipinti, ma vivi e veri si conoscono, e similmente alcuni anoi veli e vestimenti di drappi d'oro e di acta, e sotto

quelli un cilicio maraviglioso e e in un S. Paolo, che ha posato il braccio destro in su la spada ignuda e la testa appoggiata alla mano, si vede non meno espressa la considerazione della sua scienza, che l'aspetto della sua fierezza conversa in gravità; questi è vestito di un panno rosso semplice per mantello e d'una tonaca verde sotto quello all'apostolica e scalzo. Evvi poi S. Maria Maddalena che tiene in mano un vaso di pietra finissima in un posar leggiadrissimo, e avoltando la testa par tutta allegra della sna conversione; che certo in quel genere penso che neglio non si potesse fare: e così sono anco bellissime le teste di S. Agostino e di S. Giovanni Evangelista, e nel vero ebe l'altre pitture, pitture nominare si possono, ma quelle di Raffaello cose vive, perche trema la carne, vedesi lo spirito, battono i sensi alle figure sue, e vivacità viva vi si scorge, per il che questo gli diede, oltra le lodi che aveva, più nome assai, Laonde furono però fatti a suo onore molti versi e latini e volgari, de'quali metterò questi soli per non for più lunga storia di quel che io m' abhia fatte Pingant sola alii referantque coloribus ora;

Caeciliae os Raffae's atque animum explicuit. Fece ancora dopo questo un quadretto di fi-gure piccole, oggi in Bologna medesimamente in casa il conte Vincensio Ercolani, dentrovi un Cristo a uso di Giove in ciclo e dattorno i quattro Evangelisti, come li descrive Ezechiel, uno a guisa d' uomo e l'altro di leone, e quello d'aquila e questo di boe con un paesino sotto fi gurato per la terra non meco raro e bello nella sua piccolezsa, che siano l'altre cose sue nelle grandezze loro, A Verona mando della medesima bonta un gran quadro ai conti da Canossa, nel quale è una natività di nostro Signore bellissima con un'aurora molto lodata, siccome è ancora S. Anna, anzi tutta l'opera, la quale non ai può meglio lodare che dicendo che è di mano di Raffaello da Urhino, onde que' conti meritamente l'hauno in somma venerazione; ne l'hanno mai, per grandissimo prezzo ehe sia stato loro offerto da molti principi, a niuno voluto concederla; ed a Bindo Altoviti fece il ritratto suo quando era giovane, che è tenuto stupendissimo. E similmente un quadro di nostra Donna ehe egli mandò a Fiorenza, il qual quadro è oggi nel palazzo del duca Cosimo nella cappella delle stanae nuove e da me fatte e dipinte, e serve per tavola dell'altare, esl in esso è dipinta una S. Anna vecchissima a sedere, la quale porge alta nostra Donna il suo figliuolo di tanta bellezza nell' Ignudo e nelle fattezze del volto, che nel suo ridere rallegra chiunque lo gnarda; senza che l'affaello mostrò nel dipi gnere la nostra Donna tutto quello che di hel-lezza si puù fare nell'aria di una Vergine, dove sia accompagnata negli occhi modestia, nella fronte onore, uel naso grazia, e nella bocca virtu; senza che l'abito suo è tale, che mostra una aemplieità ed onestà infinita. Encl vero io non penso, che per tanta cosa ai possa veder meglio. Evvi nn S. Giovanni a sedere ignudo ed un'altra santa, ehe è beilissima aneh'ella, Cusi per campo vi è un casameotu, dov'egli ha finto una finestra impannata che fa lunie alla stanza, dove le figure son dentro. Fece in Roma un quadro di huona grandeaza nel quale ritrasse papa Leone, il cardinale Giulio dei Medici, e il cardinale liosi, nel quale si veggono non finte, ma

di riliero tonde le figure: quivi è il velluto che ha il pelo, il damasco addosso a quel papa che snona e lustra, le pelli della fodera morbide e vive, e gli ori e le sete contraffatti si che non colori, ma oro e seta paionn: vi è un libro di cartepecora miniato, che più vivo si mostra ebe la vivacità, e un campanello d'argento lavorato, che non si puù dire quanto è bello. Ma fra l'altre cose vi è una palla della seggiola brunita e d'oro, nella quale a guiss di sperchio si rihat-tono (tanta è la sua chiarezza) i lumi delle Gnestre, le spalle del papa, ed il rigirare delle stanze, e sono tutte queste cose condotte con tanta diligeoza, che credesi pure e sicuramente, che maestro pessuno di guesto meglio non faeeia ne abhia a fare; la quale opera fu cagione che il papa di premio grande lo rimunerò : e questo quadro si trova ancora in Fiorenza nella guardaroba del duea. Fece similmente il duea Lorenzo e'l duca Giuliano con perfezione, non più da altri ehe da esso, dipinta nella grazia del colorito; I quali sono appresso agli eredi d'Ot-taviano de' Medici in Fiorenza. Laonde di grandezza fu la gloria di Raffaello accresciuta, e de' premi parimente; perehè per la ciare memoria di se fece murare un palatto a Roma in Borgo nuovo, il quale Bramante fece condurre di getto. Per questo e molte altre opere essendo passata la fama di questo nobilissimo artefice insign in Francia ed iu Fiandra, Alberto Durero tedesco pittore mirabilissimo ed intagliatore di rame di bellissime stampe divenne tributario delle sue opere a Raffaello, e gli mandò la testa d'un suo ritratto condotta da lui a guazzo su una tela di bisso ebe da ogni bauda mostrava parimente e senza hiaeca i lumi trasparenti, se noa che eon aequerelli di colori era tinta e marchiata, e de'lumi del panno aveva campato i chiari, la qual cosa parve maravigliosa a Raffaello; per-che egli mandò molte carte disegnate di mansua, le quali furono carissime ad Alberto. Era uesta testa fra le cose di Giulio Romano ereditario di Raffaello in Mantova. Avendo dunque veduto Raffaello lo andare nelle stampe d' Alherto Durero, volonteroso ancor egli di mostraro uel che in tale arte poteva, fece studiare Marco Antonio Bolognese in questa preties infinitamente, il quale riusci tanto eccellente, che gli feee stampare le prime cose sur, la earta degli Innocenti, un Cenacolo, il Nettuno, e la S. Cecilia quando bolle nell'olio. Fece poi Marco Antonio per Raffaello un numero di stampe le quali Baffaello dono poi al Baviera suo garzone eti avova cura d'una sua donna, la quale Raffaello amò sino alla morte, e di quella fece un ritratto hellissimo, che pareva viva, il qual è oggi in Fioreoza appresso il gentilissimo Botti mercantu fiorentino amico e famigliare d'ogni persona virtuosa, e massimamente de' pittori tenuta da lui come reliquia per l'amore che egli porta all'arte, e particolarmente a liaffacllo; ne ment di lui stima l'opere dell'arte nostra e gli arteliei il fratello sno Simon Botti, che oltra lo esse tenuto da tutti noi per uno de' più amorevoli che facciano beneficio agli nomini di queste professioni, è da me in particolare tenuto e stiunto per il migliore e maggiore amico che si possi per lunga esperienza aver caro, oltra al giudicio nono che egli ha e mostra nelle cose dell'arte. Ma per tornare alle stampe, il favorire Raffacllo il Baviera fu cagione che si destasse poi Marco de Kayenna ed altri infiniti per al fatto modo,

286 che le stampe in rame fecero della carestia loro quella coppia che al presente veggiamo; perché Ugo da Carpi con belle invenzioni, avendo il cervello volto a cose ingegnose e fantastiche, trovò le stampe di legno, che con tre atampe possono il mezzo, il lume, e l'ombra contraffare lo carte di chiaroscuro, la quale certo fu cosa di bella e capricciosa invenzione; e di questo ancora e poi venuta abbondanza, come si dirà nella vita di Marcantonio Bolognese più minutamente. Pece poi liaffaello per il monasterio di Palermo, detto S. Maria dello Spasmo de'frati di Monte Oliveto, una tavola d'un Cristo che porta la croce, la quale è tenuta cosa maraviliosa, conoscendosi in quella la empietà de'eroeifissori che lo conducono alla morte al monte Calvario con grandissima rabbia, dove il Cristo appassionatissimo nel tormento dello avvicinarsi alla morte, cascato in terra per il peso del le-gno della croce, e bagnato di sudore e di sangue si volta verso le Marie che piangono dirot-tiasimamente. Oltre ciò sì vede fra loro Veronica che stende le braccia porgendogli un panno on un affetto di carità grandissima. Senza che l'opera è piena di armati a cavallo ed a piedi, i quali aboccano fuora della porta di Ge lemme con gli atendardi della giustizia in mano in attitudini varie e bellissime. Questa tavola finita del tutto, ma non condotta ancora al suo luogo, fu vicinissima a capitar male, perciocche secondo che e' dicono, essendo ella messa in nare per essere portata in Palermo, una orribile tempesta percosse ad nno seoglio la nave che la portava di maniera che tutta si aperse, e si perderono gli uomini e le mercanzie, ec-cetto questa tavola solamente, che così incassata com'era fu portata dal mare in quel di Genova, dove ripescata e tirata in terra fu veduta essere cosa divina, e per questo messa in custodia, essendosi mantenuta illesa e senza macchia o difetto alcuno, perciocché sino la furia de' venti e l'onde del mare ebbono rispetto alla bellezza di tal opera: della quale divulgandosi poi la fama, procacciarono i monaci di riaverla, ed appena che con favori del papa ella fu rendota loro, che satisfecero, e bene, coloro che l'avevano aalvata. Rimbareatala dunque di nuovo e condottala pure in Sicilia, la posero in Palermo, nel qual luogo ba più fama e riputazione che'i monte di Vulcano. Mentre che Raffaello lavorava queste opere, le quali non poteva mancare di fare avendo a servire per persone grandi e aegualate, oltra che aneora per qualche inte-resse particolare non poteva disdire, non restava però con tutto questo di segnitare l'ordine che celi aveva cominciato delle camere del papa, e delle sale; nelle quali del continuo teneva delle genti che con i disegni suoi medesimi gli tiravano innanzi l'opera, ed egli continuamente rivedendo ogni cosa, auppliva con tutti quegli aiuti migliori che egli più poteva ad un peso cosi fatto. Non passo dunque molto, che egli scoperse la camera di torre Borgia, nella quale aveva fatto in ogni laccia una storia, due sopra le finestre e due altre in quelle libere. Eta in uno lo iucendio di Borgo vecchio di Roma, che non potendosi spegnere il fuoco, S. Leone IV si fa alla loggia di palazzo e con la benedizione lo estingue interamente: nella quale storia si veggiono diversi pericoli figurati. Da una parte vi sono femmine che dalla tempesta del vento mentre che elle portano acqua per ispegnere il

eo con certi vasi in mano ed in capo, s aggirati loro i capelli ed i panni con una furia terribilissima; altri che si studiano buttare acqua, accreati dal fumo non conosenno se stessi. Dall'altra parte v'è figurato, nel medesimu modo che Virgilio descrive che Anchise fu portato da Enca, un vecchio ammalato fuor di se per l'infermità e per le framme del fimeo; dove si vede nella figura del giovane l'animo e la forza ed il patire di tutte le membra dal peso del vecchio abbandonato addosso a quel giovane. Seguitalo una vecebia scalza e slibbiata che viene fuggendo Il fuoco, ed un fanciulletto ignudo loro innanzi. Cosi dal sommo d'una rovina si vede una donna ignuda totta rabbuffata, la quale avendo il figliuolo in mano, lo getta ad un ano che è campato dalle framme e sta nella strada in punta di piedi a braccia tese per ricevere il laneinllo in fasce, dove non meno si conosce in lei l'affetto del cercare di campare il figliunio, ebe il patre di se nel pericolo dello ardentissimo fuoco ehe l'avvampa, ne meno passione si scorga in colui che lo piglia per cagione d'esso put-to, che per caginne del proprio timor della morte; ne si può esprimere quello che s'immagino questo ingegnosissir; e mirabile artefice in una madre, che messosi i fighiuoli innanzi, scalza, sfibbiata, e scinta, e rabbuffato il capo con parte dello vesti in mano li batte, perci e' fuggano dalla rovina e da quell'incendio del fuoco: oftreche vi sono ancor alcune femmine, che inginoccinato diosnzi al papa pare che prieghino sua Santità, che faceta che tale incendio nisca. L'altra atoria è del medesimo S. Leone IV dove ha finto il porto di Ostin, occupato da un'armata di Turchi, che era venuta per farlo prigione. Veggonvisi i Cristiani combattere in mare l'armata, e già al porto esser venuti prigioni infiniti, che d'una barca escono tirati da certi soldati per la barba con bellissime cere e bravissime attitudini, e con nna differenza di abiti da galeotti aono menati innanzi a S. Leone, che è figurato e ritratto per papa Leone X, dove fece sua Santità in pontificale in mezzo del cardinale Santa Maria in Portico, eine Bernardo Divizio da Bibbiena, e Giulio de' Medici cardinale, else fu poi papa Clemente; ne si può contare minutissimamente le belle avverteuze che usò questo ingegnosissimo artefice nell'arie de'prigioni, che senza lingua si conosce il dolore, la paura, e la morte. Sono nelle altre doe storie, quando papa Leone X sagra il re Cristianissimo Francesco I di Francia, cantando la Messa in pontilicale e benedicendo gli oli per ugnerio, ed insieme la corona realo; dove oltra il numero de'cardinali e vescovi in ontificale che ministrano, vi ritrasse molti ambasciatori ed altre persone di naturale, e così certe figure con abiti alla franzese, secondo che ai usava in quel tempo. Nell'altra atoria fece la coronazione del detto re, nella quale è il papa ed esso Francesco ritratti di naturale, l'uno armato e l'altro pontificalmente. Oltra che tutti i cardinali, vescovi, camerieri, scudieri, cubiculari, sono in pontificale a'loro luoghi a sedere ordinatamente, come costoma la cappella, ritratti di naturale, come Giannozzo Pandolfini vescovo di Troia amicissimo di finffaello e molti altri ehe furono segualati iu quel tempo; e vieino al re è un putto ginoreliioni che tiene la corona reale, in che fu ritratto Ippolito de' Medici che fu poi cardinale e vicecancelliere, touto

OPERB 98

pregiato, ed amieissimo non solo di questa vir-tà, ma di tutte l'altre, alle benignissime ossa del quale io mi conosco molto obbligato, poiche il principio miu, quale egli si fusse, ebbe origine da lui. Non si può serivere le minuzie delle cose di questo artefice, che in vero ogni cosa nel sno silentio par che favelli; oltra i bass-menti fatti sotto a queste con varie figure di difensori e rimuneratori della chiesa messi in mezzo da vari termini, e condotto tutto d'una maniera che ogni cosa mostra spirito ed affetto e considerazione, con quella concordanza ed paione di colorito l'una con l'altra, che migliore non si può immaginare. E perchè la volta di questa stanza era dipiota da Pietro Perugino auo maestro, Raffaello non la volse guastar per la memoria sua e per l'affezione else gli portava, sendo stato principio del grado che egli teneva in tal virtu. Era taota la grandezza di questo nomo, che teneva disegnatori per tutta Italia, a Pozzuolo, e fine in Grecia; ne resto d'avere tutto quello che di buono per questa arte potesse giovare. Perchè seguitando egli ancora, feee una sala, dove di terretta erano alcune figure di apostoli ed altri santi in tahernacoli; e per Giovanni da Udine suo discepolo, il quale per contraffare animali è unico, fece in ciò tutti quegli animali che papa Leone aveva, il cama-leonte, à zibetti, le scimmie, i pappagalli, i leoni, i liofanti, ed altri animali più stranieri. Ed oltre che di grottescha e vari pavimeoti egli tal palazzo abbelli assai, diede ancora disegno alle scale papali ed alle logge cominciate bene da Bramante architettore, ma rimase imperfette per la morte di quello, e aeguite poi col nuovo disegno ed architettura di Baffaello, che ne fece un modello di legname con maggior ordine e ornamento che non aveva fatto Bramante. Perché volendo papa Leone mostrare la grandezza della magnificenza e generosità sua, Baffaello fece i disegoi degli ornamenti degli atucchi e delle storie che vi si dipiosero, e similmente de partimenti; e quanto allo atneco, ed alle grottesche, feec capo di quella opera Giovanni da Udine, e sopra le figure Ginlio Romaoo, ancora che poco vi lavorasse; cosi Gio. Francesco, il Bologna, Perino del Vaga, Pelle-grino da Modana, Vincenzio da S. Gimignano, e Polidoro da Caravaggio con molti altri pittori che feciono storie e figure, ed altre cose che accadevano per tutto quel lavoro, il quale fece Raffaello finire con tanta perfezione, che sino da Fiorenza fece condurre il pavimento da Luca della Robbia. Onde certamente non puù per pitture, stucchi, ordine, e belle invenzioni ne farsi ne imagioarsi di fare più bell'opera. E fu carione la bellezza di questo lavoro, che Raffaello ebbe carieo di tutte le cose di pittura ed architettura che si facevano in palazzo. Dicesi ch'era tanta la cortesia di Baffaello, che coloro che muravano, perche egli accomodasse gli amici suoi, non tirarono la muraglia tutta soda e continuata, ma lasciarono sopra le stanze veccontinuata, ma inactarono sopra le stanze vec-chie da basso, alcune aperture è vani da poter-vi riporre hotti, vettine e legne; le quali buche e vani fecero iodebilire i picdi della fabbrica, sicche è atato forza che si riempia dappoi, per-che tutta cominciava ad aprirsi. Egli fece fare a Gian Barile in tutte le porte e palchi di le-gname assai coae d'intaglio lavorate e fisite con bella grazia. Diede disegni d'architettura alla vigua del papa, ed in Borgo a più case, e parti-

colarmente al palazzo di M. Gio. Battista dal-l'Aquila, il quale fu cosa bellissima. Ne disegnò ancora uno al vescovo di Troia, il quale lo fece fare in Fiorenza nella via di S. Gallo. Fece ai nonaci Neri di S. Sisto in Piacenza la tavola dello altar maggiore, dentrovi la nostra Donna eon S. Sisto e S. Barbara, cosa veramente rarissima e singolare. Fece per Francia molti quadri, e particolarmente per il re S. Michele che combatte col diavolo, tenuto cosa maravigliosa, nella qual opera fece un samo arsiceio per il cen-tro della terra, che fra le fesanre di quello unciva fuori alcuna fiamma di fuoco e di solfo, e in Lucifero incotto ed arso nelle membra eon incarnazione di diverse tinte si scorgeva tutte le sorti della collera, che la saperbia invelenita e gonfia adopera contro chi opprime la grandezza di chi è privo di regno, dove sia pace, e certo d'aver a provare continovamente pena. Il contrario si seorge nel S. Michele, che ancorachè e' sia fatto con aria celeste accompagnato dalle armi di ferro e di oro, ha nondimeno bravora e forza e terrore, avendo gia fatto cader Lucifero, e quello con una zagaglia gettato rovescio; in somma fu al fatta questa opera, che merito averne da quel re onoratissimo premio. Ritrasse Bestrice Ferrarese ed altre donne, e partirolar-mente quella sua ed altre infinite. Fu Raffaello persona molto amorosa ed affezionata alle donne, e di continuo presto si servigi loro; la qual cosa fu cagione, che, continuando i diletti carnali, egli fu dagli amici forse più che non eonveniva rispettato e compisciuto. Onde facendoeli Agostino Ghigi amico suo caro dipignere nel palazzo suo la prima loggia, Raffaello non poteva molto attendere a lavorare per l'amore che portava ad una sua donna; per il che Agostino si disperava di sorte, che per via d'altri e da se, e di mezzi ancora operò si, che a pena ottenne, che questa sua donna venne a stare con ciso in casa continuamente in quella parte dove Baf-faello lavorava ; Il che fu cagione che il lavoro venisse a fine. Fere in questa opera tutti i car-toni, e molte figure colori di sua mano in fresco; e nella volta fece il concilio degli Dei in cielo, dove si veggono nelle loro forme molti abiti e lineamenti cavati dall'antico con belliasima grazia e disegno espressi; e così fere le nozze di Psiehe con ministri che servon Giove, nozze ul l'ateue con immant un per la tavola; e ne' peducci della volta fece molte atorie, fra le quali in una è Mercurio col flauto, ehe volando, par ehe scenda dal cielo, ed in un'altra è Giove con gravità celeste che hacia Ganimede; e così di sotto nell'altra il carro di Venere e le Grazie che con Mercurio tirano al cielo Paiche, e molte altre storie poetiebe negli altri peducei. E negli spicehi della volta sopra gli archi fra peduccio e peduccio sono molti putti che scortano belliasimi, i quali volando portano tutti gli strumenti degli Dei; di Giove il fulmine e le saette, di Marte gli elmi, le spade e le targhe, dà Vnicano i martelli, di Ercole la clava e la pelle del lione, di Mercurio il caduceo, di Pan la zampogna, di Vertunno i rastri dell'agricoltura, e tutti hanno animali appropriati alla natura loro, pittura e poesia veramente bellissima. Fecevi fare da Giovanni da Udine un ricinto alle storie d'ogni sorte fiori, foglie, e frutte in festoni, che non possono esser più helli. Fece l'urdine delle architteture delle stalle de' Ghigi; e nella chiesa di S. Maria del Popolo l'ordine della cap-

pella di Agostino sopraddetto, nella quale oltre che la dipinse, diede ordine che si facesse una maravigliosa sepoltura, ed a Lorenzetto scultor florentino fece lavorar due figure, che sono ancora in casa sna al macellu de'corbi in Roma. Ma la morte di Rassiello epoi quella di Agostino fu cagione ehe tal cosa si desse a Sebastiano Viniziano. Era Raffaello in tanta grandezza venuto, che Leone X ordinò ehe egli cominciasse la sala grande di sopra, dove sono le vittorie di Costantino, alla quale egli diede prinelpio. Similmente venne volontà al papa di far panni d'arazzi ricchissimi d'oro e di seta in filaticei; perche Raffaello fece in propria forma e grandezza tutti di sua mano i cartoni coloriti, i quali furono mandati in Fiandra a tessersi, e finiti i panni vennero a Roma. La quale opera fu tanto miracolosamente condotta, che reca maraviglia il vederla ed il pensare come sia possibile ave-re sfilato i capelli e le barbe e dato col filo morbidezza alle carni; opera certo piuttosto di miracoloche di artificio numano, perché in essi sono acque, animali, casamenti, e talmente ben fatti, che non tessuti, ma paiono veramente fatti col pennello. Costò questa opera settanta mila scudi e si conserva ancora nella cappella papale. Fece al cardinale Colonna un S. Giovanni in tela, il quale portandogli per la bellezza sus grandissimo amore e trovandosi da un'infermità percosso, gli fu domandato in dono da M. Incopo da Carpi medico che lo guari; e per averne egli vo-glia, a se medesimo lo tolse, parendogli aver seco obbligo infinito: ed ora si ritrova in Fiorenza nelle mani di Francesco Benintendi. Dipinse a Giulio cardinale de'Mediei e vicecancelliere una tavola della trasfigurazione di Cristo per mandare in Francia, la quale egli di sua mano contipoatamente lavorando ridusse ad ultima perfezione; nella quale storia figorò Cristo trasfigurato nel monte Tabor, e a piè di quello gli undiei diacepoli che l'aspettano, dove si vede condotto un giovanetto spiritato, acciocche Cristo seeso del monte lo liberi, il quale giovanetto mentre che con attitudine scontorta si prostende gridando e atralunando gli ocehi, mostra il suo patire dentro nella carne, nelle vene, e ne'polsi contaminati dalla malignità dello spirito, e con pallida inearnazione fa quel gesto forzato e pzuroso. Questa figura sostiene un vecchio, che abbracciatola e preso animo, fatto gli occhi tondi con la luce in mezzo, mostra con lo alzare le ciglia ed increspor la fronte in un tempo medesimo e forza e panra; pure mirando gli apostoli fiso, pare che sperando in loro faceia animo a se stesso. Evvi una femmina fra molte, la quale è principale figura di quella tavola, che ingipocchiata dinanzi a quelli, voltando la testa a loro e con l'atto delle braccia verso lo spiritato, mostra la miseria di coloi; oltra che gli apostoli, chi ritto e chi a sedere e altri ginocchioni mostrano avere grandissima compassione di tanta disgrazia. E nel vero egli vi fece figure e teate, oltre la bellezza straordinaria, tanto nuove varie, e belle, che si fa giudizio comune degli artefici che quest'opera fra tante, quant'egli ne fece, sia la più celebrata, la più bella, e la più divina. Avvengarhe chi vuol conoscere e moatrare in pittura Cristo trasligurato alla divinità lo guardi in quest'opera nella quale egli lo free sopra questo monte, diminuito in un'aria lucida con Mose ed Elia, che alluminati da una chiarezza di splendore si fanno vivi nel lume

suo. Sono in lerra prostrali Pietro, Iacopo e Gio-vanni in varie e belle attitudini ; chi a terra il capo, e chi, con fare ombra agli occhi con le mani, si difende dai raggi e dalla immensa luce dello splendore di Cristo; il quale vestito di colore di neve, pare che, aprendo le braccia ed alzando la testa, mostri la Essenza e la Deità di tutte le tre Persone unitamente ristrette nella perfezione dell'arte di liaffaello, il quale pare che tanto si restringesse insieme con la virtù sua per mostrare lo sforzo ed il valor dell'arte nel volto di Cristo, che finitolo, come ultima cosa ebe a fare avesse, non toccò più pennelli,

soppraggiugnendogli la morte. Ora avendo raecontate l'opere di questo eccellentissimo artefice, prima che io venga a dire altri partitolari della vita e morte sna, non voglio ehe mi paja fatica discorrere alquanto per utile de' nostri artefici intorno alle maniere di Baffaello. Egli dunque avendo nella sua fan-ciullezza imitata la maniera di Piatro Perugino sno maestro, e fattala molto migliore per disegno, colorito, ed invenzione, e parendogli aver fatto assai, conobbe venuto in migliore età esser troppo lontano dal vero; percioeché veden-do egli l'opere di Lionardo da Vinei, il quale nell'arie delle teste, così di maschi come di femmine, non ebbe pari, e nel dar grazia alle fignre e ne' moti superò tutti gli altri pittori, restà tutto stupefatto e maravigliato; ed insomma piacendogli la maniera di Lionardo più che qualinpque altra avesse veduta mai, si mise a studiarla, e lasciando, sebbene con gran fatica, a poco a poco la maniera di Pietro, cercò quanto pe e pote il più d'imitare la maniera di esso Lionardo. Ma per diligenza o studio che fa-cesse, in alcone difficoltà non pote mai passare Lionardo; e schbene pare a molti che egli lo passasse nella dolcezza ed in nna certa facilità naturale, egli nondimeno non gli fu punto su-periore in un certo fondamento terribile di concetti e grandezza d'arte, nel che pochi sono stati pari a Lionardo; ma Raffaello se gli è avvicinato bene più che nessun altro pittore, e massimamente nella grazia de' colori. Ma tornando a esso Baffaello, gli fu eol tempo di grandissimo dissiuto e fatica quella maniera che egli prese di Pietro quando era giovanetto, la quale prese agevolmente per essere minuta, seeca e di poco disegno; perciocehe non potendosela dimenticare, fu cagione che con molta difficultà imparò la bellezza degl'ignudi ed il modo degli scorti difficili dal cartone che fece Michelagnolo Bouarroti per la sala del Consiglio di Fiorenza s ed un altro che si fusse perso d'animo, paren-dogli avere insino allora gettato via il tempo, non arebbe msi fatto, ancorebe di bellissimo ingegno, quello che fece Baffaello, il quale amorbatosi e levatosi da dosso quella maniera di l'ietro per apprender quella di Michelagnolo piena di difficultà in totte le parti, divento quasi di maestro nuovo discepolo, e si sforzò con inere dibile studio di fare, essendo già uomo, in pochi mesi quello, ehe arebbe avuto bisogno in quella fenera età che meglio apprende ogni cosa, e nello spazio di molti anni. E nel vero chi non impara a boon'ora i buoni principi e la ma-niera che vuol seguitare, ed s poco a poco non va facilitando con l'esperienza le difficultà dell'arti, cereando d'intendere le parti e metterle in pratica, non diverrà quasi mai perfetto; e se pure diverra, sara con più tempo e molto meggior fatica, Quando Raffaello si diede a voler utare, e migliorare la maniera, non aveva mai dato opera agl' ignudi con quello atudio che si ricerca, ma solamente gli aveva ritratti di naturale nella maniera che aveva veduto fare a Pietro suo maestro, aiutandoli con quella grazia che aveva dalla natura. Datosi dunque allo studiare gl'ignudi ed a riscontrare i muscoli delle notomie e degli uomini morti e scorticati con quelli de' vivi, che per la coperta della pelle n appariscono terminati nel modo ehe fanno levata la pelle, e veduto poi in che modo si faeciano carnosi e dolci ne'inoghi loro, e come nel girare delle vedute si facciano con grazia certi atoreimenti, e parimente gli effetti del gonfiare ed abbassare ed alzare o un membro o tutta la persona, ed oltre eiò l'incatenatura dell'ossa. e' nervi, e delle vene, si fece eccellente in tutte le parti che in un ottimo dipintore sono richieste. Ma conoscendo nondimeno ehe non poteva in questa parte arrivare alla perfezione di Michelagnolo, come uomo di grandissimo giudizio, considerò che la pittura non consiste solamente in fare nomini nudi, ma che ell'ha il campo largo, e che fra i perfetti dipintori si possono anco coloro annoverare che sanno esprimere bene e con facilità l'invenzioni delle storie ed i loro capricci con hel giudizio, è che nel fare i ponimenti delle storie chi sa non confouderle col troppo, ed anco farle non povere col poco, ma eon bella invenzione ed ordine accomodarle, si pnò chiamare valente e giudizioso artefi-ce. A questo, siccome hene andò pensando Raffaello, s'aggiunge lo arricchirle con la varietà e stravaganza delle prospettive, de' casamenti, e de' paesi, il leggiadro modo di vestire le figu-re, il fare che elle si perdano alcuna volta nello scuro ed sleuna volta vengano innanzi col chiail far vive e belle le teste delle femmine, de' putti, de' giovani e de' vecclai, e dar loro, ondo il hisogno, movenza e bravurs. Considerò anco quanto importi la fuga de cavalli nelle battaglie, la fierezza de' soldati, il saper fare tutte le sorti d'animali, e soprattutto il far in modo nei ritratti somigliar gli uomini, che paiano vivi e si conoscano per chi eglino sono fatti, ed altre cose infinite, come sono abbigliamenti di panni, calzari, celate, armadure, acsciature di femmine, capelli, barbe, vasi, aleri, grotte, sassi, fuochi, arie torbide e serene, navoli, piogre, saette, sereni, notte, lumi di lu-na, splendori di sole, ed infinite altre cose che seco portano ognora i bisogni dell'arte della o, si risolve, non potendo aggingnere Miebelagnulo in quella parte dove egli aveva messo mano, di volerlo in queste altre pareggiare, e forse superarlo, e cosi si diede non ad imitare la maniera di colui per non perdervi vanamente il tempo, ma a farsi un ottimo universale in quest'altre parti che si sono raccontate. E se così avessero fatto molti artefici dell'età nostra, che per aver voluto seguitare lo atudio solamente delle cose di Michelagnolo non hanno imitato lui ne potuto aggiugnere a tanta perfezione, eglino non arebbono faticato invano ne fatto una maniera molto dura, tutta piena di difficultà, senza vaghezza, senza colorito, e povero d'invenzione, laddore arehbono potuto, cercando d'essere naiversali e d'imitare l'altre parti, essere statia sè stessi ed al mondo di giovamento. Raffaello adunque, fatta questa risoluzione,

e conoscinto che fra Bartolomeo di S. Marco aveva un assai buon modo di dipignere, disegno ben fondato, ed una maniera di colorito placevole, ancorehé talvolta usasse troppo gli scuri per dar maggior rilievo, prese da lui quello ehe gli parve secondo il suo hisogno e espriccio, cioè un modo mezzano di fare, con nel disegno come nel colorito, e mescolando col detto modo alcuni altri scelti delle cose migliori d'altri macstri, fece di molte maniere una sola che fu poi sempre tenuta sua propria, la quale fu e sarà sempre stimata dagli artefiei infinitamente. E uesta si vide perfetta pol nelle Sibille e nel Profeti dell'opera che see, come si è detto, nella Pace, al fare della quale opera gli fu di grande ainto l'avere vednto nella cappella del papa l'opera di Michelagnolo. E se Raffaello si fusse in questa sua detta maniera fermato, ne avesse cercato d'aggrandirla e variarla per mostrare ehe egii intendeva gl'ignudi così bene come Michelagnolo, non si sarehbe tolto parte di quel huon nome che acquistato si aveva, pereiocche gl'ignudi che fece nella camera di torre Borgia, dove e l'incendio di Borgo nuovo, ancorche siano buoni, non sono in tutto eccellenti. Parimente non soddisseciono affatto quelli che forono similmente fatti da lui nella volta del palazzo d' Agostino Ghigi in Trastevere, perché mancano di quella grazia e dolorzza che fu propria di Raffaelto ; del che fu anche in gran parte cagione l'averli fatti colorire ad altri col suo disegno, del quale errore ravvedutosi, come giudizioso, volle poi lavorare da sé solo e senza aiuto d'altri la tavela di S. Pietro a Montorio della trasfigurazione di Cristo, nella quale sono quelle parti, che già s' è detto che riocrea e debbe avere una huona pittora. E se non avesse in questa opera quast per capriccio a loperato il nero di fumo da stam patori, il quale, come più volte si è detto, di sua natura diventa sempre col tempo più seuro ed offende gli altri colori, coi quali è mescolato, credo che quell'opera sarebbe ancor fresca come quando egli la fece, dove nggi pare pinttosto tinta che altrimenti. Ho voluto quasi nella fine di questa vita fare questo discorso, per mo strare con quanta fatica, studio, e diligenza si governasse sempre mai questo onorato artefice, e particolarmente per utile degli altri pittori, acciò si sappiano difender da quegl'impedimenti, dai quali seppe la prudenza e virtù di Raffaello difendersi. Aggingnerò ancorquesto, che dovrebbe ciascuno contentarsi di fare volentieri quelle cose, alle quali si sente da naturale instinto inclinato, e non volere por mano per gareggiare a quello che non gli vien dato dalla natura, per non faticare in vano, e spesso con vergogna e danno. Ultre eiò quando basta il fare, non si dec cercare di volere strafare p passare in nanzi a coloro, che per grande aiuto di natura e per grazia particolare data loro da Dio hanno fatto o fanno miracoli nell'arte. Perciocche chi non e atto a una cosa, non potra mai, ed affatiehist quanto vuole, arrivare dove un altro con l'aiuto della natura è camminato age volmente. E ci sia per esempio fra i vecchi Paolo Uccello, il quale affaticandosi contra quello che poteva per andare innanzi, torni sempre in dietro. Il medesimo ha fatto ai giorni nostri e poco fa lacopo da Pontormo; e si è veduto per isperienza in molti altri, come si è detto e come si dirà. E ciò forse avviene, perche il ciclo va compartendo le grazie, acció stia contento

ciascuno a quella che gli tocca. Ma avendo oggimai discorso sopra queste cose dell'arte fors più che bisogno non era, per ritornare alla vita e morte di Raffaello, dieo, che avendo egli stretta amieizia eun Bernardo Divizio cardinale di Bibbiena, il cardinale l'avevs molti anni infestato per dargli moglie, e Raffaellonon aveva espresaamente ricusato di fare la voglia del cardinale, ma aveva ben trattenuto la cosa, con dire di volce aspettare che passassero tre n quattro anni; il qual termine venuto, quando Raffaello non se l'aspettava gli fu dal cardinale ricordata la promessa, ed egli vedendosi obbligato, come cortese non volle mancare della parola sua, e così accettò per donna una nipote di esso cardinale. E perche sempre fu malissima contento di que-ato laccio, andò in modo mettendo tempo in mezzo, che molti mesi passarono, che'l matrimonio non consumu; e eiò faceva egli non senza onorato proposito; perebe avendo tanti anni servito la corte ed essendo ereditore di Leone di buona somma, gli era stato dato indizio che alla fine della sala che per lui si faceva, in ricompensa della fatiche e delle virtù sne il papa gli avrebbe dato un cappello rosso, avendo già deliberato di farne un buon numero, e fra essi qualcuno di manco merito che l'affaello non era. Il quale Raffaello attendendo in tanto a' suoi amort eosi di nascosto, continuò fuor di modo i piaceri amorosi; onde avvenne ch'una volta fra l'altre disordinò più del solito, perché tornato a casa con una grandissima febbre, fu cre-duto da' medici che fosse riscaldato, Onde non confessando egli il disordine che aveva fatto per poca prudenza loro gli cavarono sangue, di naniera che indebilito si sentiva mancare, laddove egli aveva bisogno di ristoro; perché fece testamento; e prima, come cristiano, mandò l'amata sua fuor di casa e le lasciò modo di vivere onestamente; dopo divise le cose sue fra' discepoli auoi, Ginlio Romano, il quale sempre amò molto, Gio. Francesco Fiorentino detto il Fattore, ed un nou so che prete da Urbino sno ps-rente. Ordinù poi che delle sue facoltà in S. Maria Ritonda si restaurasse un tabernacolo di quegli antichi di pietre nuove, ed un altare si facesse con una statua di nostea Donna di marmo; la quale per sua sepoltura e riposo dopo la morte s'elesse; e lasciù ogni auo avere a Giulio e Gio. Francesco, facendo esecutore del testamento M. Baldassare da Pescia, allora datario del papa. Poi confesso e contrito fini il corso della sna vita il giorno medesimo che nacque che fu il venerdi Santo d'anni trentasette; l'anima del quale è da crederc che come di sue virtù ha abbellito il mondo, così abbia di sè medesima adorno il cielo. Gli misero alla morte al capo nella sala, ove lavorava, la tavola della Tras tigurazione che aveva finita per il cardinale de' Medici, la quale opera, nel vedere il corpo morto e quella viva, faceva scoppiase l'anima di dolore a ugunno che quivi gnardava: la quale tavola per la perdita di Raffiello fu messa dal cardinale a S. Pietro a Montorio allo altar maggiore, e fu poi sempre per la rarità d'ogni suo gestu in gran pregio tenuta. Fu data al corpo ano quella onorata sepoltura che tanto nobile spirito aveva meritato, perche non fu nessuno artefice, else dolenilosi non piangesse, ed Insieme alla sepoltura non l'accumpagnasse. Dolse ancora somniamente la morte sua a tutta la corte del papa, prima per avere egli avuto in vita uno

nfficio di cubiculario, ed appresso per essere slato si caro al papa, che la sua morte amaramente lo free piangere. O felice e besta anima, da ebe ogni uomo volentieri ragiona di te e celebra i gesti tuoi ed ammira ogni tno disegno la-sciato! Ben poteva la pittura, quando questo nobile artefice mori, morire anche ella; che quando egli gli occhi chiuse, ella quasi circa rimase. Ora a noi che dopo lui siamo rimasi resta a imitare il buono, anzi ottimo modo da lui lasciatori in esempio, e come merita la virtu sua e l'obbligo nostro, tenerne nell'animo graziosissimo ricordo a farne con la lingua sempre onoratissima memoria. Che in vero noi abbiamo per lai l'arte, i colori, e la invenzione unitamente cidotti a quella fine e perfezione che appena si poteva sperare; ne di passar lui giammai si pensi spirito alcuno. Ed oltre a questo beneficio che e' fece all'arte, come amico di quella, non restò vivendo mostrarci come a negozia con gli nomini grandi, co' mediocri, e con el'infimi. E certo fra le sne doti singolari ne scorgo una di tal valore, che in me stesso stupisco; ehe il cielo gli diede forza di potce mostrare nell'arte nostra uno effetto si contrario alle complessioni di noi pittori; questo è, che naturalmente gli artefici nostri, non dico solo i bassi, ma quelli else hanno nmore d'esser grandi (come di questo umore l'arte ne produce infiniti) lavorando nell'opere in compagnia di Raffaello, stavano uniti e di concordia tale, che tutti i mali umori nel veder lui si ammorzavano, ed ogni vile e hasso pensiero cadeva loro di mente, la quale unione mai non fu più in altro tempo che nel suo: e questo avveniva, perche restavano vinti dalla cortesia e dall'arte sua, ma più dal genio della sua buona natura, la qual'era si piena di gentilezza e si colma di carità, che egli vedeva che fino gli animali l'onoeavano, non che gli nomini. Dicesi che ogni pittore che conosciuto l'avesse, ed anche chi non l'avesse conosciuto, se lo avesse richiesto di qualche disegno che gli bisognasse, egli laseiava l'opera sua pee sovvenirlo; e sempre tenne infiniti in opera, aiutandoli ed insegnandoli con quello amore che non ad artefiei, ma a figliuoli propri si conveniva. Per la qual cagione si vedeva che non andava mai a corte, che partendo di casa non avesse seco cinquanta pittori, tutti valenti e buoni, che gli faccvano compagnia per onorario. Egli in somma non visse da pittore, ma da principe; per il che, o Arte della pitterea, tu pur ti potevi allora stimare felicissima, avendo un tuo artefice che di virtà e di costami ti alzava sopra il cielo! Beata veramente ti potevi chiamare, da che per l'orme di tanto uo-mo hanno pur visto gli allievi tuoi come si vive, e che importi l'avere accompagnato insieme arte e victnte, le quali in Raffaello congiunte, potette sforzare la grandezza di Giulio II e la generosità di Lione X nel sommo grado e dignita che egli erano a farselo famigliarissimo ed osargli ogni sorte di liberalità, talche pote col favore e con le facultà che gli diedero fare a se ed all'arte grandissimo onore. Beato aneora si può dire chi stando a' snoi servigi, sotto lui operò, perché eitravo chiunque che lo imito, essersi a onesto porto ridotto; e eosi quelli che imiteranno le sue fatiche nell'arte saranno onorati dal mondo, e ne' costumi santi lui somigliando, remunerati dal cielo. Ebbe Raffaello dal Bembo questo epitaffio:

D. O. M.

RAPHAELI SANCTIO-IOAN-F-VRBINATI
PICTORI-EMINENTISS-VETERVMQAEMYLO
CYIVS - SPIRANTEIS - PROPE - IMAGINEIS
SI - CONTEMPLERE
NATURAE - ATQVE - ARTIS-FOEDVS
FACILE - INSPEXERIS

NATYRAE: ATQVE: ABTIS: FOEDVS FACILE: INSPEXERS IVLII: II: ET: EEONIS: X: PONT-MAX PICTYRAE: ET: ABCHITECT: OPERIBVS GLORIAM: AVXIT. VIXIT: AN: XXXVII: INTEGRA: INTEGROS OVO-DIE: NATYS: EST: EO: ESSE: DESHIT

VII ID APRIL MOXX.

ILAR HICKET APPARE THYST QVO SOSPITE VIBCO

RESYM . MAGRA . PARERS . QVO . MURIERTE . MORI.

Ed il conte Baldassar Castiglione seriese della

sua morte in questa moniera:

Quod lacerum corpus medica sanaverit arta,
Hippolytum Stygits et revocarit aquis,
All Styrias ipus est reputus Evidaurius undas;

Ail Sirgias ipse est raptus Epidaurius undas; Sic precium vitae mors fuit artifici. Tu quoque dum toto laviatum corpore Romam

Componis miro, Raghael, ingenio, Atque Urbis lacerum ferro, igni, annisque cadaver Ad vitam, antiquum jam revoeasque decus;

Ad viam, antiquim jun revocasque decus; Movisti superum invidam, inclinciaque more est. Te dadim extinctis reddere pous animam; Et quod longa dies paullatim aboleverat, hoc te Mortali specta lega parare iterum. Sic miser heul prima cash intercepte juventa,

Deberi et morti nostruqua nosque mores.

# VITA DI GUGLIELMO DA MARCILLA

# PITTORE FRANCESE

2 MARSTED DI PINESTRE INVESTRIATE In goesti medesimi tempi ilotati ila Dio di quella maggior felicità che possano aver l'arti nostre fiori Guglielmo da Marcilla Franzese, il quale per la ferma abitazione ed affezione, che c'portò alla città d'Arezzo, si può dire che se la cleg-gesse per patria, e che da tutti fusse reputato e ebiamato Arctino. E veramente de' benetizi che ai eavano della virtu, e uno che sia pore di che strana e lontana regione, o barbara ed incognita nazione quale uomo si voglia, pur elie egli abbia lo animo ornato di virtà, e con le mani faceia aleono escreizio ingegnoso, nello apparir pnovo in ogni città dore e cammiun, mostrando il valor suo, tauta forza ha l'opera virtuma, che di lingua in liogua in poco spazio gli fa nome, e le qualità di lui diventano pregiatissime e onoratissime. E spesso avviene a infiniti che di Iontano bauno lusciato le patrie loro, nel dare d'intoppo in nazioni che siano amiche delle virtà e de'forestieri, per buono uso di costumi trovarsi accarezzati e riconosciuti si fattamente. che si scordano il loro nido natio e un altro muovo s'eleggono per ultimo riposo, come per ultimo suo nulo clesse Areazo Guglicimo, il quale nella sua giovanitza attese in Francia all'arte del disegno, ed insieme con quello diede opera alle finestre di vetro, uelle quali faceva figure di colorito non meno unite, che s'elle fossero d'una vaghissiona a unitissuna piltura a olos, Costui ne'suoi paesi persuaso da prieght d'alcuni amici suoi si ritrovo alla morte d'on loro inimico, per la qual eusa fu sforzato nella religione di S. Domenico in Francia pighare l'abito di frate per essere libero dalla corte e dalla giusti-

zia. E schbene egli dimorò nella religione, non però mai abbandono gli stodi dell'arte, anzi continuando li condussa ad ottima perfezione, Fu per ordine di papa Giulio II data commissione a Bramante da Urbino di far fare in palazzo molte finestre di vetro. l'erebe nel domandare che egli fere de'più eccellenti fra gli altri che di tal mestiero lavoravano, gli fu dato notisia d'alcuni ebe facevano in Francia cese maravigliose, e ne vide il saggio per lo ambasciator franscse else negnziava allora appresso sua Santità, il quale aveva in un telaro per finestra dello studio una figura lavorata in un pezzo di vetro bianco con infinito numero di colori sopra il vetro lavorati a fsoco; onde per ordine di Bramante fu scritto in Francia che venissero a Roma, offerendogli buone provvisioni. Laonde maestro Claudio Franzese capo di quest'arte, avuto tal nuova, sapendo l'eccellenza di Guelielino. con buone promesse e danari fece si, che nou gli fu difficile trarlo foor de'frati, avendo egli per le discortesie usategli e per le inviste cha son di continuo fra loro più voglia di partirsi, che maestro Claudio bisognodi trarli fuora. Venuero ilunque a Roma e l'abito di S. Domenico si mutò in quello ili S. Piero. Aveva Bramanto fatto fare allora due finestre ili trevertino nel palazzo del papa, le quali erann nella sela dinanzi alla cappella, oggi abbellita di fabbrica in volta per Antonio ila S. Gallo, e di stucchi mivona per antonio ita S. Cano, e di slucchi intrabili per le mani di Perio del Vaga Foren-tino; le quali finestre di maestro Clambio e da Guglieluo furono lavora, menrache poi per il sacco spezzate per trare i piombi per le pallo degli archibusi, se quali orano certamente maravigliose. Oltra queste ne fivero per le camere papali infinite, delle quali il medesimo avvenua che dell'altre due, cil oggi ancora se ne vede una nella cautera del finoco di Kaffaello sopra torre Borgia, nella quale sono Angioli che tengono l'arine di Leon X. l'ecero aucora in S. Maria del Popolo due finestre nella cappella di dictro alla Madonna con le storie della vita di lei le quali di quel mestiero forono lodatissime. E queste opere non meno gli acquistarono fama e nome, che comodità alla vita. Ma marstro Claudio disordinato molto nel mangiare e bere, come è costume di quella nazione, cosa pestilera all'aria di Roma, amusalo d'una febbre si grave, che in sei giorni passò all' altra vita. Perchè Guglielmo rimanendo solo e quasi perduto senza il compagno, da se ilipituse una finestra in Santa Maria de Amma, chiesa de' Tedeschi in Roma, por de vetro, la quale fu cagione ele Silvio cardinale di Cortina gli fece offerte e convenne seco, perche in Cortona sua patria alcuno finestre e altre opere gli facesse; opde seco in Cortona lo condusse ad abstare; e la prima opera elle facesse fu la facesata di casa sua che è volta an la piazza, la quale alpinse di ebioro-scuro, e dentro vi fece Crotone e gli altri primi fondatori di quella città. Launde il cardinale conoscendo Guglielmo non menn buena persona che ottimo maestro di quell'arte, gii fece fare nella pieve di Cortona la finestra ililla cappella maggiore, nella quale fere la natività di Cristo ed i Alagi che l'adorano, Aveva Guglielmo bello spirito, ingegno, e graminoima pratica nel maneggiare i velri, e massimaniente nel dispensare in modo i colori che i chiari venissero nelle prime figure ed i più oscuri di mano in mano in quelle che audavano più lontane, ed in questa

parte fu raro e veramente eccellente. Ebbe poi nel dipignerli ottimo giudiaio, onde conducera le figure tanto unite, che elle si allontanavano a poco a poco per modo, che non si appiccavano. ne con i casamenti ne con i paesi, e parevano dipinte in una tavola o piuttosto di rilievo. Ebbe invensione e varietà nella composizione delle atorie, e le fece ricche e molto accomodate, agevolando il modo di fare quelle pitture che vanno commesse di pezzi di vetri; il che pareva, ed è veramente a chi non ha questa pratica e destrezza, difficilissimo. Disegnò costni le sue pitture per le floestre con tanto huon modo ed ordine, per le norsere con tanto nuon modo ed ordine, che le commettiner de piombi e de l'erri che attraversano in certi inoghi accomodò di manie-ra nelle congiuntire delle figure e nelle piegbe de panni, che non si conoscono, anni davano tanta grania, che più non arebbe fatto il pennel-lo; e così seppe fare della necessità virtà. Ado-versa Guellabo cali-menta. prava Guglielmo solamente di due sorti colori per ombrare que' velri che voleva reggessero al fuoco; l'uno fii seaglia di ferro, e l'altro scaglia di rame; quella di ferro nera gli ombrava i pan-ni, I capelli, ed i casamenti, e l'altra (cioè quella di rame ehe fa tané) le carnagioni. Si serviva anco assai d'nna pietra dura che viene di Piandra e di Francia, che oggi si chiama lapis amotica, che è di colore rosso e serve molto per brumire l'oro; e pesta prima in un mortaio di bron-20, e poi con nn macinello di ferro sopra una piastra di rame o d'ottone e temperata a gom-ma, in sul vetro fa divinamente. Non aveva Guglielmo quando prima arrivò a Roma, sehhene era pratico nell'altre cose, molto disegno; ma conosciuto il bisogno, sebbene era in là con gli anni, si diede a disegnare e studiare, e così a poco a poco le migliorò, quanto si vide poi nelle finestre che scee nel palazzo del detto cardinale in Cortona, ed in quell'altro di fnori ed in un occhio che è nella detta pieve sopra la facciata dipanzi a man ritta entrando in chiesa, dove è l'arme di papa Leone X; e parimente in due finestre piccole che sono nella compagnia del Gesà, in una delle quali è un Cristo e nel-l'altro un S. Onofrio | le quali opere sono assai differenti a molto migliori delle prime. Dimorando dunque, come si è detto, costui, in Cor tons, morì in Arezzo Fabiano di Stagio Sassoli Aretino, stato huonissimo maestro di fare fineatre grandi, onde avendo gli Operai del vescovado allogato tre finestre che sono nella capsella principale, di venti braccia l'una, a Stagio figliuolo del detto Fabisoo ed a Domenico Pecori pittore, quando furono figite e poste ai Inoghi loro, non moito soddisfecero agli Aretini, ancoraché fossero assai buone e piuttosto lodevoli che no. Ora avvenne che andando in quel tempo M. Lodovico Bellichini, medico eccellente e de'primi che governasse la città d'Aresso a medicare in Cortona la madre del detto cardinale, egli si dimesticò assai col detto Guglielmo, col quale quanto tempo gli avanzava ragionava molto volentieri, e Guglielmo parimente, che allora si chiamava il Priore per avere di que'giorni avuto it beneficio d'una prioria, pose affezione al detto medieo: il quale un giorno domandò Goglielmo, se con buona grazia del cardinale anderebbe a fare in Arezzo alcune finestre, ed avendogli promesso, con licenza e hnona grazia del cardinale, la si condusse. Stagio dunque, del quale si è regiouato di sopra, avendo divisa la com-pagnia con Domenieo, raccettò in casa sua Gu-

glielmo, il quale per la prima opera in una fine-stra di S. Lucia, cappella degli Albergotti nel ve-scovado d'Arezzo, fece essa Santa ed un S. Salvestro tanto bene, che questa opera può dirsi veramente fatta di vivissime figure e non di vetri colorati e traspareuti, o almeno pittura lodata e maravigliosa; perche oltre al magisterio delle carni, sono squagliati i vetri, cioè levata in alcun luogo la prima pelle, e poi colorito d'altro colore, come sarehbe a dire posto in sul vetro rosso squagliato opera gialla, e in su l'azzurro bianca e verde lavorata, la qual cosa in questo mestiero è difficile e miracolosa. Il vero danque e primo colorato viene tutto da uno de lati come dire il color rosso, azzurro, o verde, e l'altra par-te, che è grossa quanto il taglio d'nn coltello o poco più, bianca. Molti per panra di non spezzare i vetri, per non avere gran pratica nel maneggiarli, non adoperano punta di ferro per squagliarli, ms in quel cambio per più sicurth vanno incavando i detti vetri con una ruota di rame eon in cima un ferro, e così a poco a poco tanto fanno con lo ameriglio, che lasciano la pelle sola del vetro hianco, il quale viene molto netto. Quando poi il sopraddetto vetro rimaso bianco si vuol fare di color glallo, allora si dà, quando si enole metter a fuoco appunto per cue cerlo, con un pennello d'argento calcinato, che è un colore simile al bolo, ma un poco grosso, e questo al fuoco si fonde sopra il vetro e fa che scorrendo si attacca, penetrando a detto vetro, e fa nu bellissimo giallo; i quali modi di fare niuno adoperò meglio ne con più artificio ed ingegno del priore Guglielmo; ed in queste cose consiste la difficultà, perche il tignere di colori a olio o in altro modo è poco o niente, e che sia diafano e trasparente non è cosa di molto momento, ma il euocerli a fuoco e fare cha reggano alle percosse dell'acqua e si conservino sempre, è ben fatica degna di lode. Onde queato eccellente maestro merita lode grandissima, per non essere chi in questa professione di disegno, d'invenzione, di colore e di bontà abbia mai fatto tanto. Fece poi l'occhio grande di detta chiesa, dentrovi la venuta dello Spirito Santo, e ensi il battesimo di Cristo per S. Giovanni, dove egli fece Cristo nel Giordano che aspetta S. Giovanni, il quale ha preso nna tazza d'acqua per battezzarlo, mentre che nn vecchio nudo si sculsa e certi Angioli preparano la ve-ste per Cristo, e sopra è il Padre che manda lo Spirito Santo al Piglinolo. Questa finestra è sopra il hattesimo in detto Duomo, nel quale ancora lavorò la finestra della resurrezione di Lazzaro quatriduano, dove é impossibile mettere in al poco spazio tante figure nelle quali si cono sce lo spavento e lo stupore di quel popolo ed il fetore del corpo di Lazzaro il quale fa piangere ed insieme rallegrare le due sorelle della sua resurrezione. Ed io questa opera sono squagliamenti infiniti di colore sopra colore nel vetro, e vivissima certo pare ogni soinima cosa nel suo genere. E chi vuol vedere quanto abbia in quest'arte potuto la mano del Priore nella fiae-stra di S. Matteo sopra la cappella d'esso apostolo, guardi la mirabile invenzione di questa istoria, e vedrà vivo Cristo chiamare Matteo dal hanco che lo seguiti, il quale aprendo le brae-cia per riceverlo in se, abbandona le acquistate ricchezse e tesori, ed in questo mentre un apostolo addormentato a pie di certe scale si vede essere avegliato da un altro con prontessa granOPERS

ma, e nel medesimo modo vi ai vede ancora un S. Piero favellare con S. Giovanni si belli l'uno e l'altro, che veramente psiono divini. In questa finestra medesima sono i tempi di rospettiva, le seale e le figure talmente compoate, ed i paesi si propri fatti che mei non si penserà che siano vetri, ma cosa pioruta dal cielo a consolazione degli nomini. Fece in detto luogo la finestra di S. Antonio e di S. Niccolò bellissime, e due altre, dentrovi nell'una la storia quando Cristo caccia i vendenti del tempio e nell'altra l'adultera; opere veramente totte tennte egregie e maravigliose. E talmente forono degne di lode, di caresse, e di premi le fatiche e le virtù del Priore dagli Arctini riconoacinte, ed egli di tal com tanto contento e soddisfatto, che si risolvette eleggere quella città per patria, e di Franzese ch'era diventare Arc-tino. Appresso considerando seco medesimo l'arte de' vetri essere poco eterna per le rovine che nascono ognora in tali opere, gli venne desiderio di darsi alla pittura; e così dagli operai di quel vescovado prese a fare tre grandissime volte a fresco, pensando lasciar di az memoria; e gli Aretini in ricompensa gli fecero dare na podere ch'era della fraternita di S. Maria della Misericordia vicino alla terra con bonissime case a godimento della vita sua, e volsero che finita tale opera, fosse stimato per uno egregio artefice il valor di quella, e che gli operai di ciò gli facessino buono il tutto. Perche egli si mise n animo di farsi in ciò valere e alla similitudine delle cose della cappella di Michelagnolo fece le figure per l'altezza grandissime. E poté in lui talmente la voglia di farsi eccellente in tale arte, che ancora che ei fuste di età di cinquant'anni, migliorò di cosa in cosa di modo e mostrò non meno conoscere ed intendere il bello, che in opera dilettarri di contraffare il buono. Figurò i principi del Testamento Nuovo, come nelle tre grandi il principio del Vecchio aveva fatto; onde per questa cagione voglio eredere che ogn'ingrgno che abhia volonta di pervenire alla perfezione possa passare (volendo affaticarsi) il termine d'ogni scienza. Egli si apaori bene nel principio di quelle per la gran-dezza e per non avere più fatto; il che fu ca-gione ch' egli mandò a Roma per maestro Giovanni Franzese miniatore, il quale venendo in Arezzo, fece in fresco sopra S. Antonio une areo con un Cristo, e nella compagnia il segno che ai porta a processione, che gli furono fatti lavorare dal Priore; ed egli molto diligentemente gli condusse. In questo medesimo tempo fece alla chiesa di S. Francesco l'occhio della chiesa nella facciata dinanzi, opera grande, nel quale finse il papa nel concistoro e la residenza de' eardinali, dove S. Francesco porta le rose di gennaio, e per la confermazione della regola va a Roma; nella quale opera mostrò quanto egli de'componiments s' intendesse, che veramente si può dire lui esser nato per quello esercizio. Quivi non pensi artefice alcuno di bellezza, di copia di figure ne di grazia glammal paragonar-lo. Sono infinite opere di finestre per quella lo. Sono infinite opere di finestre per quella città tutte bellissime; e nella Modonna delle Lagrime l'occhio grande con l'Assonzione della Madonna e gli Apostoli, ed ona d'un'Annuaziata bellissima, un occhio con lo sposalizio ed un altro dentrovi un S. Girolamo per gli spadari. Similmente giù per la chiesa tre altre finestre, e nella chiesa di S. Girolamo un occhio

con la natività di Cristo bellissimo, ed ancora un altro in S. Rocco. Madonne eziandio in diversi luoghi, come a Castiglione del Lago ed a Fiorenza a Lodovico Capponi una per in S. Felieita, dove è la tavola di Iacopo da Pontormo sittore eccellentissimo, e la cappella lavorata da lai a olio in muro ed in fresco ed in tavola; la quale finestra venne nelle mani de' frati Gesuati, che in Fiorenza lavoravano di tal mestiere ed essi la scommossero tutta per vedere i modi di quello, e molti pezzi per saggi ne levarono e di nuovo vi rimessero, e finalmente la mutarono di goel eh'ella era. Volle ancora colorire a olio, e fece in S. Francesco d' Arezzo alla cappella della Concezione una tavola, nella quale sono alcune vestimenta molto bene condotte e molte teste vivissime e tauto belle che erli ne restò onorato per sempre, essendo questa la prima opera che egli avesse mai fatta ad olin. Era il Priore persona molto onorevole, e si dilettava coltivare ed acconciare, onde avendo con un bellissimo casamento, fece in quello infi bonificamenti, e come uomo religioso, tenne di continoo costumi bonissimi, ed il rimorso della concienza per la partita che fece da' frati lo te-neva molto aggravato. Per il che a S. Domenico d'Areszo, convento della sua religione, fece una finestra alla osppella dell'altar maggiore bellisaima, nella quale fece una vite ch'esce di cor-po a S. Domenico, e fa infiniti santi frati, l quali fanno lo albero della religione, ed a sommo è la nostra Donna e Cristo che aposa S. Caterina Sanese, cosa molto lodata e di gran mestria, della quale non volse premio, parendogli avere molto obbligo a quella religione. Mandò a Perugia in S. Lorenzo una bellissima finestra ed altre infinite in molti luoghi interno ad Areazo E perché era molto vago delle er d'architettura, fece per quella terra a'cittadini assai disegni di fabbriche e di ornamenti per la città, le due porte di S. Rocco di pietra, e l'ornamento di macigno che si mise alla tavela di maestro Luca in S. Girolamo, Nella badia a Cipriano d'Anghiari ne fece uno, e nella compagnia della Trinità alla coppella del Crocifisse un altro ornomento, ed un lavamani ricchissimo nella sagrestia, i quali Santi a scarpellina condusse in opera perfettamente. Laonde egli, ehe di lavorare sempre aveva diletto, continuan do il verno e la state il lavoro del muro, il quale chi e aano fa divenire infermo, prese tan-ta omidità ehe la borsa de'granelli gli si siem-pie d'acqua talmente, che foratagli da' medici, in pochi giorni rese l'anime a chi glie ne aveva donata, e come buon cristiano prese i sacra-menti della chiesa e fece testamento. Appresso avendo speziale divozione nei romiti Camaldolest, i quali vicino ad Arezzo venti miglia sul giogo d' Apennino fanno congregazione, lasciò loro l' avere ed il corpo suo; ed a Pastorino da Siena suo garzone ch'era stato seco molti anui laselò i vetri e le masserinie da lavorare ed i suoi disegni, che n'e nel nostro libro una storia quando Parsone sommerge net mar Bosso. Il astorino ha poi atteso a molte altre cose pue dell'arte, ed alle finestre di vetro, ancorache abbia fatto poi poche cose di quella professio ne. Lo seguitò anco molto un Maso Porro Cortonese, che valse più nel commetteric e nel cuocere i vetri, che nel dipigneric. Furono suoi creati Battista Borro Aretino, il quale nelle linestre molto lo va imitando, ed insegno i primi principi a Benedelto Spadari ed a Giorgio Jasari Arctino, Visse il Priore anni sessantadue e mori l'anno 1557, Merita indinite lodi il Priore, da che per loi in Toscana è condotta l'arte del lavorace i twir ion quella maestria e sotti gliezas che desiderare si puote; e perciò sendoci stato di tanto beneficio, anerora saremo a lui d'onore e d'eterna lode amorreviti, estlandolo nolla vita e nell'opere del continoro.

## VITA DEL CRONACA

ARCHITATTO PIOSENTING Molti ingegni si perdono, i quali farebbono opere rare e degne, se nel venire al mondo percolessero in persone, ebe sapessino e volessino mettergli in opera a quelle cose dove e<sup>1</sup> son buone; dove egli avviene bene apesso ehe ehi può non sa e non vuole, e se pure chi che sia yuol fare una qualche eccellente fabbrica non ai eura altrimenti cercare d'un architetto rarisaimo e d'uno apirito molto elevato; anzi mette l'onore e la gloria sua in mano a certi ingemi ladri , che vituperano spesso il nome e la fama delle memorie. E per tirare in grandezza chi dependa tutto da lui (tanto puote l'ambigione), dà spesso bando a'disegni buoni che se gli danno, e mette in opera il più eattivo; onde rimane alla fama sua la goffraza dell'opera, stimandosi per quelli che sono giudiciosi, l'arteli-ce e chi lo fa operare essere d'un animo istesso, da ebe nell'upere si congiungono. E per lo contrario quanti sono stati i principi poco intendenti, i quali per essersi incontrati in persone eccellenti e di giudizio banno dopo la morte loro non minor fama avuto per le memorie delle fabbriche, che in vita si avessero per il dominio ne'popoli. Ma veramente il Cronaea fu nel suo tempo avventurato, perciocche egli seppe fare, a trova chi di continuo lo mise in opera ed in cose tutte grandi e magnifiche. Di costui si raceonta, che mentre Antonio Pollaiuolo era in Roma a lavorare le sepolture di bronzo cho sono in S. Pietro, gli capitò a casa un giovanetto suo parente, chiamato per proprio nome Simone, fuggitosi da Fiorenza per alcune quistioni, il quale avendo molta inclinazione all'arte dell'architettura per essere stato con un maestro di legname, cominciò a considerare le bellissime anticaglie di quella città, e dilettandosene le andava misurando con grandissima diligenzia. Laonde seguitando, non molto poi ebe fu stato a Roma dimestro aver fatto molto profitto si pelle misure, e si nel mettere in opera aleuna eosa. Per il ebe fatto pensiero di tornarsene a Firenze, si parti di Roma, ed arrivato alla patria, per essere divenuto assai buon ragionatore contava le maraviglie di Roma e d'altri luoghi con tanta accuratezza, ebe fu nominato da indi in poi il Cronaea, parendo veramente a ciaseuno che egli fusse una eronaca di cose nel suo ragionamento. Era dunque eostui fattosi tale, che fu ne' moderni tenuto il più eccellente architettore ebe fusse nella città di l'iorenza, per avere nel discernere i luoghi giudizio, e per mostrare che era con lo ingegno più elevato ehe molti altri ehe attendevano a quel mestiero, conoscendosi per le opere sue quanto egli fusso bnono imitatore delle cose autiche, e quauto egli osservasse le regole di Vitruvio e le opere di Filippo di Ser Brunellesco, Era allora in Fiorenza quel Filippo Strozzi, che oggi a differenza

del figlinolo ai chiama il vecchio, il quale per le aue ricchezze desiderava lasciare di sè alla patria ed a'figliuoli tra l'altre memorla d'un sel palazzo. Per la qual cosa Benedetto da Maiano ebiamato a questo effetto da lui gli fece un modello isolato intorno intorno, che poi at mise in opera, me non interamente, come si dira di sotto, non volendo alcuni vicini fargli comodità delle case loro. Onde cominciò il palazzo in quel modo che pote, e condusse il guscio di fuori avanti la morte di esso Filippo presso che alla fine, il quale gascio è d'ordine rastico e graduato, come si vede; perciocche la parte de bozzi dal priuso finestrato in giù insieme con le porte è rustica grandemente, e la parte ebe è dal primo finestrato al secondo è meno rustien assai. Ora accadde che partendosi Benedetto di Fiorenza, tornò appunto il Cronaca da Roma; onde essendo messo per le mani a Filippo, gli piacque tanto per il modello che egli fece del curtile e del cornicione che va di fuori intorno al palazzo, che conoscinta l'eccellenza di quell'ingegno, volle che poi il tutto passasse per le sue mani, serrendosi sempre poi di lui Peceri dunque il Cronaca, oltre la bellezza di fnori con ordine towano, in cima una cordice corintia molto magnifica che è per fine del tetto, della quale la metà al presente si vede finita con tanta singolar grazia, che non vi si può apporre ne si puù più bella desiderare. Questa cornice fu ritratta dal Cronsca e tolta e misurata appunto in Roma da una antica che si trova a Spogliacristo, la quale fra multe che ne sono in quella città è tenuta bellissima. Ben è vero eh' ella fu dal Cronaca ringrandita a proporzione del palazzo, acciù facesse proporzionato fine, ed sache col suo aggetto tetto a quel palazzo ; e così l'ingegno del Cronaca seppe servirsi della eose d'altri e farle quasi diventar sue; il ebe non riesce a molti; perche il fatto sta non in aver solamente ritratti e disegni di cose belle, ma in asperle accomodare secondo che è quello a elso banno a servire, con grazia, misnra, proporzione, e convenienza, Ma quanto fu e sarà sempre lodata questa cornice del Cronaca, tanto fu bissimata quella che fece nella medesima città al palazzo de Bartolini Baccio d'Agnolo, il quale pose sopra una facciata piccola e gentile di membra per imitare il Cronsca una gran cornier antica-misurata appunto dal fruntespisio di Montecavallo; ma tornò tanto male per non avere saputo con giudizio accomodaria che non potrebbe star peggio, e pare sopra un capo pie-eino una gran berretta. Non basta agli artelici, come molti dicono, fatto ch'egli hanno l'opere, seusarsi con dire: elle sono misurate appunto dall' antico e sono cavate da buoni macstri; attesuche il buon giudizio e l'orchio più gioca in tutte le cuse, che non fa la misura delle seste. Il Cronaca dunque condusse la detta cornice eon grande arte insino al mezzo inturuo inturno a quel palazzo col dentello e uovolo, e da due bande la fini tutta, contrappesando le pietre in modo, perche venissero bilicate e legate ebe non si puù veder cosa murata meglio ne condotta con più deligenza a perfezione. Così anche tutte l'altre pietre di questo palazzo sono tanto finite e ben commesse, ch' elle paiono non murate ma tutte d'un pesso. E perché ogni cosa corrispondesse, fece fare per ornamento del detto palazzo ferri bellissimi per tutto, e le lumiere che sono in su i canti ce tutti lurono da

Niccolò Grosso Caparra fabbro fiorentino con grandinima diligenza lavorati. Vedesi in quelle umiere maravigliose le corniei, le colonne, i capitelli e le mensole saldate di ferro con maraviglioso magistero, ne mai ha lavorata mod no alcuno di ferro macchine si grandi e si difficili con tanta scienza e pratica. Fu Niccolò Grosso persona fantastica e di suo capo, ragionevole pelle sue cose e il'altri, ne mai voleva di quel d'altrui; non volse mai far credenza a nessuno de'suoi lavori, ma sempre voleva l'arra ; e per questo Lorenzo de' Medici lo chiamava il Caparra, e da molt'altri ancora per tal nome era conosciuto. Egli aveva appiccato alla sna bottega una insegna nella quale erano libri ch'ardevano, per il che quando uno gli chiedeva tempo a pagare, gli diceva: lo non posso, per-che i miei libri abbruciano, e non vi si può più acrivere debitori. Gli fu dato a fare per i signori capitani di parte Gualfa un paio d'alari, i quali avendo egli finiti, più volte gli furono maudati a chiedere, ed egli di continuo usava dire: Io sado e duro fatica su questa inendine, e voglio che qui su mi siano pagati i miei danari. Perche essi di nuovo rimandarono per il lor lavoro, ed a dirgli che per i danari andasse, che aubito sarebbe pagato; ed egli ostinato rispondeva che prima gli portassero i danari. Laonde il provveditore venuto ia collera, perche i capitani gli volevano vedere, gli mandò dicendo, ch'esso aveva avuto la meta dei danari; e che mandasse gli alari, che ilel rimanente lo soddisfarebbe. Per la qual cosa il Caparra avvedutosi del vero, diede al donzello uno alar solo, dicendo: Te' porta questo eb'è il loro, e se piace a essi, porta l'intero pagamento che te li darà, perciocche questo è mio. Gli uffiziali veduto opera mirabile che in quello aveva fatto, eli mandarono i danari a bottega, ed esso mando loro l'altro alare. Dicono anesra che Lorenzo de' Medici volse for fore ferromenti per mandare a donar fuora, acciocche l'eccellenza del Caparra si vedesse; perche andò egli stesso in persona a bottega sus, e per avventura trovò che lavorava alcune cose che cranu di povere persone, dalle quali aveva avuto parte del pagamento per arra. Richiedendolo dunque Lorenzo, egli mai non gli volse promettere di servirlo, se prima non serviva coloro, dicendogli else erano venuti a bottega innanzi lui, e che tanto stimava i danari loro quanto quei di Lorenzo. Al medesimo postarono alcuni cittadini giovani un disegno, perche facesse loro un ferro da sbarrare e rompere altri ferri con una vite; ma egli non li volle altrimenti aervire, anzi agridandogli disse loro: lo aon voglio per niun modo in così fatta cosa servirvi, percioeche non sono se non istromenti da ladri e da rubare o avergognare fanciulle. Non aono, vi dico, cose per me ne per voi, i quali mi parete uomini dabbene. Coatoro veggendo che il Caparra non voleva servirgli, dimandarono chi fusse in Fiorenza che potesse servirgli, perche venuto egli in collers, con dir loro una gran villania se gli levò d'intorno. Non volle mai costui lavurare a' Gradei, anzi usava dire che i loro danari erann fracidi e putivano. Fo persona buona e religiosa, ma di cervello fantastico ed ostinato: ne volendo mai cerveito illinativo en ostinato de recurso accordinato partirsi di Fisenzo per offerte che gli fassero fatte, in quella visse e mori. Ho di costui roluto fire questa memoria perche in rero nell'esercizio suo fu singolare, e non ha mai avuto ne avra le sercizio suo fu singolare, e non ha mai avuto ne avra le sercizio suo fu singolare, e non ha mai avuto ne avra le sercizio suo fu singolare, e non ha mai avuto ne avra le sercizio suo fu singolare, e non ha mai avuto ne avra le sercizio suo fu singolare, e non ha mai avuto ne avra le sercizio suo fu singolare, e non ha mai avuto ne avra le sercizio suo fu singolare, e non ha mai avuto ne avra le sercizio suo fu singolare, e non ha mai avuto ne avra le sercizio suo fu singolare, e non ha mai avuto ne avra le sercizio suo funcione della sercizio suo suo funcione della sercizio della sercizio suo funcione della se

pari, come si può particolarmente vedere ne l'er-ri e nelle bellissime lumiere di questo palazzo degli Strozzi, il quale fu condotto a fine dat Cronaca ed adornato d'un ricchissimo cortile d'ordine corintio e dorico con ornamenti di colonne, capitelli, eornici, finestre, e porte bellissime. E se a qualcuno paresse che il di dentro di questo palazzo non corrispondesse al di fuori, sappia che la colpa non e del Cronaca, perché fu forzato a accomodarsi dentro al guscio principiato da altri, e seguitare in gran parte quello che da altri era stato messo innanzi; e non fu poco che lo riducesse a tanta bellema, quanto è quella che vi si vede. Il medesimo si risponde a coloro che dicessino che la salita delle scale non è dolce ne di giusta mianra, ma troppo erta e repente; e cosi anco a chi d cesse che le stanze e gli altri appartamenti di dentro non corrispondessono, come si è detto, alla grandezza e magnificenza di Inori. Ma non perciò sarà mai tenuto questo palazzo, se nor veramente magnifico e pari a qualsivoglia pri-vata fabbrica che sia stata in Italia a' nostri tempi edificata; onde meritò e merita il Cronaca er questa opera infinita commendazione. Fece il medesimo la sagrestia di Santo Spirito in Fiorenza, che è un tempio a otto facce, con bella proporzione e condotto molto pulitamente: e fra l'altre cose ebe in questa opera si vegginno, vi sono alcuni capitelli condotti dalla felice mano d'Andrea dal Monte Sansavino, che sono lavorati con somma perfesione: e similmente il ricetto della detta sagrestia che è tenuto di bellissima invenzione, sebbene il partimento, come si dirà, non è su le colonne ben partito. Fece auco il medesione la chiesa di S. Francesco dell'Osservanza in sul poggio di S. Miniato foor di Firenze, e similmente tutto il convento dei frati de Servi che e cosa molto lodata. Ne medesmi tempi dovendosi fare per consiglio di fra Ieronimo Savonarola, allora famosissimo predicatore, la gran sala del consiglio nel palazzo della signoria di Fiorenza, ne fu preso parere con Lionardo da Vinci, Michelagnolo Buonarroti ancorache giovanetto, Giuliano da S. Gallo, Baccio d'Agnolo e Simone del Pollaiuolo dette il Crouses, il qual era molto amico e divoto del Savonarola. Costoro dunque dopo molte dispute dettono ordine d'accordo ebe la sala si facesse in quel modo eb'ell' è poi stata sempre, insino che ella si è ai giorni nostri quasi rinnovata come si e detto e si dirà in altro luogo. E di tutta l'opera fu dato il carico al Cronaca, come ingegnoso ed anco come amico di fra Girolamo detto; ed egli la condusse con molta prestezza e diligenza, e particolarmente monta prestezza e diligenza, e particolarmente montro bellisaimo ingrgno nel fare il tetto, per essere l'edifizio grandissimo per tutti i versi. Fece dunque l'a-sticcinola del cavallo, che è lunga braccia trentotto da muro a muro, di più travi commesse insieme, augnate ed incatenate benissimo, per non esser possibile trovar legal a proposito di tanta grandezza, e dove gli altri cavalli hanno un monaco solo, tutti quelli di questa sala n' hanno tre per eisacuno, uno grande nel mes-20 ed uno da ciascun lato minori, Gli arcali sono lunghi a proporzione, e così i puntoni di eiascun monaco; ne tacerò che i puntoni de'monaci minori puntano dal lato verso il muro nell'arcale verso il mezzo nel puntone del monaco maggiore. Ilo voluto raccontare in che mode atanno questi cavalli, perche furono fatti con

bella considerazione, ed io ho veduto disegnarli da molti per mandare in diversi luoghi. Tirati su questi cosi fatti cavalli e posti l'uno lootano dall'altro sei braccia, e posto similmente in bre-vissimo tempo il tetto, fu fatto dal Cronacs conficeare il palco, il quale allora fu fatto di legname semplice e compartito a quadri, de' quali eiascuno per ogni verso era braccia quattro con rieignimento attorno di cornice e pochi membri, e tanto quanto erabo grosse le travi fn fatto un piano, che rigirava latorno ai quadri ed a tutta l'opera con horchioni in su le crociere e cantonate di tutto il paleo. E perchè le due te-atate di questa sala, una per cissoun lato, erano fuor di squadra otto braccia è non preseno, co-me archbono pottoto fare, risoluzione d'ingro-sare le mura per ridurla in isquadra, ma seguitarono le mura eguali insino al tetto con fare tre finestre grandi per ciascuna delle facciate delle teste. Ma finito il tutto, riuscendo loro questa sala per la sua straordinaria grandezza cieca di Inmi, e rispetto al corpo così lungo e largo, nana e con poro sfogo d'altezza, ed insomma quasi tutta sproporzionata, cercarono, ma non giovò molto, d'aiotarla col fare dalla parte di levante due finestre nel mezzo della sala e quattro dalla handa di poneute. Appresso per darle ultimo fine feccono in sul piano del nattonato con molta prestezza, essendo a ciò sollecitati dai cittadini, una riughiera di legname intorno intorno alle mura di quella larga ed alta tre braccia, con i suoi sederi a uso di teatro e con halaustri dinanzi, sopra la quale ringhiera avevano a stare tutti i magistrati della città; e nel meszo della facciata che è volta a lovante era una residenza più eminente, dove col gonfalouiere di giustizia stavano i signori, e da ciascun lato di questo più eminente luogo erano due porte, nna delle quali entrava nel segreto e l'altra nello specchio; e nella facciata che è dirimpetto a questa dal lato di ponente era nn altare dove si diceva messa, con una tavola di mano di fra Bartolommeo, come si è detto, ed accanto all'altere la higonoia da orare. Nel mezzo poi della sala erano panche in fila ed a traverso per i cittadini, e nel mezao della ringhiera ed in sn le cantonate erano alcuni passi con sei gradi, che facevano salita e comodo ai tavolsceini per raccorre i partiti. In questa sa-la, che fu allora molto lodata come fatta con prestezza e eon molte belle considerazioni, ha poi meglio scoperto il tempo gli errori dell' esr bassa, seura, malinconica e fuor di squadra. Ma nondimeno meritano il Cronaca e gli altri di esser scusati, si per la prestezza con che fu fatts, come vollono i cittadini con animo d'ormaria col tempo di pitture e metter il palco d'oro, e al perche insino allora non era stato fatto in Italia la maggior sala, ancorche grandissinse siano quella del palazzo di S. Marco in Boma, quella del Vaticano fatta da Pio II ed Innocenzio VIII, quella del castello di Napoli, del palazzo di Milano, d'Urbino, di Venezia, e di Padova. Dopo questo fece il Cronaca col conaiglio dei medesimi, per salire a questa sala, una scala grande larga sei braccia, ripiegata in due salite, e ricca d'ornamenti di macigno, con pilastri e espitelli corintii e cornici doppie e con archi della medesima pietra, le volte a mezza botte, e le finestre con colonne di mischio, ed i capitelli di marmo intagliato. Ed ancora che questa opera fusse molto lodata, più sarebbe

stata, se questa scala non fusse rinscita mala; vole e troppo ritta, essendo che si poteva far più dolce, come si sono fatte al tempo del duca Cosimo nel medesimo spazio di larghezza, e non più, le scale nove fatte da Giorgio Vasari dirimpetto a questa del Cronaca, le quali sono rimpetto a questa dei Cronaca, te quali sone tanto dolci ed agevoli, che è quasi il salirle co-me audare per piano. E ciò e stato opera del detto Sig, duca Cosimo, il quale, come è in tutte le cose, è nel governo de' suoi popoli di felicia-simo ingegno e di grandissimo gindiaio, non perdona ne a spesa ne a cosa veruna, perche tutte dona ne a spesa ne a come le fortificazioni ed edifici pubblici e privati corrispondano alla grandezza del suo animo e siano non meuo helli che ntili, ne meno utili che belli. Considerando dunque sua eccellenas che il corpo di questa sala è il maggiore e più ma-gnifico e più bello di tutta Europa, si è risoluta in quelle parti che sono difettose d'acconciarla; ed in tutte l'altre col disegno ed opera di Giorgio Vasari Aretino farla ornatissima sopra tutti gli edifici d'Italia: e così alzata la grandezza delle mnra sopra il vecchio dodici hraccia di maniera che è alta dal pavimento al psieo hrac-cia trentadne, si sono ristanrati i cavalli fatti dal Cronaca che reggono il tetto, e rimessi in alto con nnovo ordine, e rifatto il palco vecchio, che era ordinario e semplice e non ben degno di quella sala, con vario spartimento ricco di cornici, pieno d'intagli e tutto messo d'oro, con trentanove tavole di pittura in quadri toudi ed ottangoli, la maggior parte de quali sono di nove braceia l'uno ed aleuni maggiori, con istorie di pitture a olio di figure di sette o otto -braccia le maggiori. Nelle quali storie, cominciandosi dal primo principio, sono gli accres meuti e gli onori, e le vittorie e tutti i fatti egregi della città di Fiorenza e del dominio, e particolarmente la guerra di Pisa e di Siena, con una infinità d'altre cose che troppo sarei lunge a raccontarle. E si è lasciato conveniente spaaio di sessanta braccia per ciascuna delle fac-ciate dalle bande per fare in ciascuna tre storin (che corrispondono al psico, quanto tiene le spazio di sette quadri da ciascun isto) che trattano delle guerre di Pisa, e di Siena: i quali spartimenti delle facciate sono tanto grandi, che nou si sono anco veduti maggiori spazi per fare istorie di pitture ne dagli antichi ne dai moderni: e sono i detti spartimenti ornati di pietre grandissime, le quali si congiungono alle teste della sala, dove da nna parte, cioè verso tra-montana, ha fatto finire il Sig. duca, secondo ch'era stata cominciata e condotta a hnou termine da Baccio Bandinelli, nna facciata piena di colonne e pilestri e di nicchie piene di statue di marmo; il quale appartamento ha da servire per ndieoza pubblica, come a suo lnogo si dirà. Dall'altra banda dirimpetto a questa ha da esser in un'altra simile facciata, che si fa dall'Ammaunato scultore ed architetto, una fonte che getti acqua nella sala con ricco e hellissimo ornamento di coloune e di statue di marmo e di bronao. Non tacerò che per essersi alzate il tetto di questa sala dodici braccia ella n'ha acquistato non solamente sfogo, ma lumi assaissimi, perciocche oltre gli altri che sono più iu alto, in ciascuna di queste testate vanno tre grandissime finestre, che verranno col piano sopra nn corridore che fa loggia dentro la sala e da un lato sopra l'opera del Bandinello, doode si scoprirà tutta la piazza con bellissima veduta.

Ma di questa asla e degli altri acconcimi che in questo palazzo si sono fatti a fanno si ragionerà in altro luogo più lungamente. Questo per ora dirò io, che se il Cronaca e quegli altri angegnosi artefici che dettono il disegno di queata sala potessero ritornar vivi, per mio credere non riconoscerebbono ne il palazzo, ne la sala, ne oosa che vi sia; la qual sala, cioè quella parte che è in isquadra , è lunga braccia novanta e larga braccia trentotto, senza l'opere del Bandinello e dell'Ammannato. Ma tornando al Cronaca, negli ultimi anni della sua vita eraeli entrato nel capo tanta frenesia delle cose di fra Girolamo Savonarola, cha altro che di quelle aue cose non voleva ragionare. E così vivendo, finalmente d'anni cinquantacinque d'nna infermità assai lunga si mori, a fu onoratamente sepolto nella chiesa di S. Ambruogio di Piorena nel 1509, e non dopo lungo apazio di tempo gli fo fatto questo epilaffio da M. Gio. Battista

#### CRONACA

Vivo, e mille e mille anni e mille ancora, Merce de vivi miei palazzi e tempi, Bella Roma, vivrà l'alma mia Flora.

Strozzi

Ebbe il Crosses un fratello chiamato Matteo, che attese alla scultura e stette con Antonio Rossellino scultore, ed ancorché fusse di bello e buono ingegno, disegnasse bene ed avesse buona pratica nel lavorare di marmo, alcuna opera finita; perché togliendolo al mon-do la morte d'anni diciannove, non poté adempiere quello che di lul chinagne lo conobbe si

# VITA DI DOMENICO PULIGO

PITTORA PIORESTINO È cosa maravigliosa, anzi stopenda, che molti nell' arte della pittura nel continuo esercitare e maneggiare i colnel, per instinto di natura o per un uso di huona maniera presa senza disegno alenno o fondamento, condocono le cose loro a si fatto termine, che elle si abbattono multe volte a essere così huone, che ancorche gli artefici loro non siano de'rari, elle sforzano gli nomini ad averle in somma venerazione e lodarle. E si è veduto già molte volte ed in molti nostri pittori, che coloro fanno l'opere loro più vivaci e più perfette, i quali hanno naturalmente bella maniera e si esercitano con fatica e studio continuamente; perche ha tanta forza queato dono della natura, che henche costoro traacurino e lascino gli atudi dell'arte, ed altro non seguano che l'uso solo del dipignere e del maneggiare i colori con grazia infusa dalla natura, parisce nel primo aspetto dell'opere loro ch elle mostrano tutte le parti eccellenti e maravigliose, ehe sogliono minutamente apparire ne'lavori di que'maestri che noi teniamo mi-gliori. E che ciò sia vero, l'esperienza ce lo dimostra a' tempi nostri nell'opere di Domenico Puligo pittore fiorentino, nelle quali da chi ha notizia delle cose dell'arte si conosce quello che si è detto di sopra chiaramente. Mentre che Ridolfo di Domenico Ghirlandaio lavorava in Firenze assi cose di pittura, come si dirà, segnitando l'omore del padre tenne sempre in bottega molti giovani a dipignere; il che fn cagione per concorrenza l'uno dell'altro che assai

ritratti di naturale, altri in lavorare a fresco. ed altri a tempera ed in dipignere speditamente drappi. A costoro facendo Ridolfo lavorare quadri, tavole, e tele, in pochi anni ne mandò co suo melto utile una infinità in Inghilterra nell'Alemagna ed in Ispagna, E Baccio Gntti a Toto del Nunziata suoi discepoli furono condotti nno in Francia al re Francesco, e l'altro in Inghilterra al re, che il chiesero per aver prima veduto dell' opere loro. Due altri discrpoli del medesimo restarono e si stettono molti anni enn Ridolfo, perché ancora che avessero molte ci-chieste da' mercanti e da altri in Ispagna ed in Ungheris, non vollono mai ne per promesse ne per danari privarsi delle dolcezze della patria nella quale averano da lavorare più che non po terano. Uno di questi fu Antonio del Ceratuelo Piorentino, Il quale essendo molti anni stato con Lorenzo di Credl, aveva da lui particolarmente imparato a ritrarre tanto bene di natuesle, che con facilità grandissima facera i suoi ritratti similissimi al naturale, ancorché in altre non avesse molto disegno; ed io ho veduto aloune teste di sua mano ritratte dal vivo, che ancorehe abbiano verbigrazia il naso torto, un labbro piecolo ed un grande ed altre al fatte diformità, somigliauo nondimeno il naturale, per aver egli ben preso l'aria di colul: laddove, per contrario, molti eccellenti maestri banno fatto pitture e ritratti di tutta perfezione in quanto all' arte, ma non somigliano ne poco ne amai co lui per cui sono stati fatti. E per dir il vero chi fa ritratti dee ingegnarsi, senza guardare a quello che si richiede in nna perfetta figura, fare che somiglino colui per cui si fanno: ma quando somigliano e sono anco belli, altora si possono dis opere singolari e gli artefici loro eccellentissimi. uesto Antonio dunque, oltre a molti ritratti, ce molte tavole per Firenze, ma farò solamente per brevità menzione di dar; che sono una in S. lacope tra' Fossi al cento agli Alberti, nella quale fece un Crocifisso con una S. Maria Maddalena e S. Francesco; nell'altra ehe è nella Nunziata è un S. Michele ehe pesa l'anime. L'altro dei due sopraddetti fo Domenico Paligo, il quale fu di tutti gli altri soprannominati più eccellente nel disegno e più vago e gra-zioso nel colorito. Costui dunque considerando che il ano dipignere con dolcessa senza tignere l'opere o dae loro erndezza, ma che il fare a poco a poco sfuggire i lontani come velati da una certa nebbia, dava rilievo a gratia alle sue pitture; e che sebbene i contorni delle figure che faceva si andavano perdendo in modo, che cultando gli errori non si potevano vedere nei fondi dove erano terminate le figure, che no dimeno il suo colorige e la bell'aria delle te facetano piacere l'opere auc, tenne sempre il medesimo modo di fare e la medasima maniera, che lo fece essere la pregio mentre che visse. Ma lasciando da canto il far memoria de' qui dri e de'ritratti che fece stando in bottega di Ridolfo, che parte forono mandeti di fuori e arte servirono la città, dirò solamente di quelli ebe fece, quando fa pinttosto amico e concerrente di esso Ridolfo obe discepolo, e di quelli che fece essendo tanto amico d'Andrea del Sarto, che niuna cosa aveva più cara, ohe vedere quell'nomo in hottega sua per imparare da lui, mostrargli le sue cose, e pigliarne parere per faggire i difetti e gli errori in che incorrono ne rinscirono buonissimi maestri, alcuni in fare I multe volte coluro che non mostrano a nessuno

dell' arte quello che fanno ; i quali troppo fidandosi del proprio giudizio, vogliono anzi essere bissimati dall'universale, fatte che sono l'opere, che correggerle mediante gli avvertimenti degli amorevoli amici. Fece fra le prime cose Dome-nico un bellissimo quadro di nostra Donna a M. Agnolo della Stufs, che l'ha alla sua badia di Capalona nel contado d' Arezzo, e lo tiene carissimo per essere stato condotto con molta diligenza e bellissimo colorito. Dipinse un altro quadro di nostra Donna non meno bello che questo a M. Aguolo Niccolini oggi arcivescoro questo a M. Aguolo Niccolini ogsi arcivecoros di Pisa e cardinole, il qualc l'ha nelle sun case a Fiorenza al canto de Pazzi; e parimente un altro di simile grandetas e bontà che è ogsi appresso Filippo dell'Antella in Fiorenza. In un altro, che è grande circa tre braccia, fece Domenico una nostra Douna intera col putto fra le ginocchia, un S. Giovannino, ed un'altra testa; il qual quadro, che è tennto delle miglio-ri opere che facesse non si potendo vedere il più doloe colorito, è oggi appresso M. Filippo pini tessuriere dell'illostrissimo principe di Fiorenza, magnifico gentiluomo e che molto si diletta delle cose di pittura. Fra molti ritratti che Domenico fece di naturale, che tutti sono belli e molto somigliano, quellu e bellissi-mo che fece di Monsignore Messer Piero Carnesecchi allora bellissimo giovinetto, al quale fece anco alouni altri quadri tutti belli e condotti con molta diligenza. Bitrasse anco in un quadro la Barbara Fiorentina in quel tempo famosa e bellissima cortigiana e molto amata da molti, non meno che per la bellezza per le ane buone creanze, e particolarmente per essere bonissima musica e cantare divinamente. Ma la migliore opera che mai conducesse Domenico, fu un quadro grande, dove fece quanto il vivo una nostra Donna con alcuni angeli e putti ed un S. Bernardo ebe acrive, il qual quadro è oggi appresso Gio, Gualberto del Giocondo e M. Niccolò suo fratello canonico di S. Lorenzo di Firenze. Pece il medesimo molti altri goadri che sono per le esse de cittadio, e particular-mente alcuui dove si vede la testa di Cleopatrache si fa mordere da un aspide la poppa, ed altri dove è Lucresia Romana che si ucride con un pugnale. Sono auco di mano del medesi alcuni ritratti di naturale e quadri molto belli alla porta a Pinti in casa di Giulio Scali, nomo non meno di bellissimo giudizio nelle cose delle nostre arti, che in tutte l'altre migliori e più lodate professioni. Lavoro Domenico a France-soo del Giocondo in una tavola per la sua cap-pella nella tribona maggiore della chica de' Servi in Fiorenza un S. Francesco che riceve le stimate, la quale opera è molto dolce di co-lorito e morbidezza, e lavorata con molta dilienza. E nella chiesa di Cestello intorno al taernacolo del Sacramanto lavorò a fresco due angeli; e nella tavola d'una cappella della me-desima chiesa fece la Madonna col figliuolo in braccio, S. Gio. Battista e S. Bernardo ed altri santi. E perche parve ai monaci di quel luogo che si portasse in queste opere molto bene, gli fecceo tare alla loro hadia di Settimo foor di Fiorenza in un chiostro le visioni del conte Ugo che sece sette badie. E non molto dopo dipinse il Paligo in sul canto di via Mozza da S. Caterine in su taberuscolo una nostra Doma ritta col figlissolo in collo che aposa S. Cateri-- na, e un S. Piero Martire. Nel castello d'Au- le fabbriche del regno, ma ancora tutti i più

ghiari fece in mus compagnia un deporto di croce, cha si può fra la sua migliori opere annoverare. Ma perché fu più sua professione attendere a' quadri di unstre Donne, ritratti, ed altre teste, che a cose grandi, consumò quasi tutto il tempo in quelle i e se egli avesse segni-tata le fatiche dell'arie, e non pintinato i pia-orri del mondo, come fece, arelibe fatto senza alcun dubbio molto profitto nella pittura, e massimamente avendolo Andrea del Sarto suo amicissimo sintato in molte cose di disegni e di consiglio; onde molte opere di costui si veggiono non meno ben disegnate che colorite con bella e buona maniara; ma l'avere per suo uso Domenico non volere durare multo fatica, e lavorare più per far upere e guadaguare elle per fame, fu cagione che non passò più oltre; perehe praticando con persone allegre e di bnon tempo e con musici e con femmine, seguitando certi suoi amori si mori d'anni cinquantador l'annn 1527 per aver presa la peste in casa d'una sua innamorata. Ferono de costui i colori con si buona ed ntile maniera adoperati, che per questo merita più lode che per altro. Pu suo discepolo fra gli altri Domenico Beceri Fiorentino, il quale adoperando i colori pulita-mente, con buonissima maniera conduce l'ope-

#### VITA D'ANDREA DA FIESOLE --

E G'ALTEL PIESOLANT

Perché nou meno si richiede agli scultori avere pratica de' ferri, che a chi esercita la pittura uella de colori, di qui avviene che molti fanno di terra bénissimo, che poi di marmo non conducono l'opere a veruna perfezione; ed alcuni per lo contrario lavarano bene il marmo senza avere altro disegno, che un non so che, che hanno nell'idea di buona maniera; la imitazione della quale si trae da certe cose che al giudizio piacciono, e che poi tolte all'immaginazione al mettono in opera. Onde è quasi una maraviglia vedere alcuni scultori che senas saper punto disegnare in carta, conducono nondimeno coi ferri l'opere loro a buono e lodato fine, come si vide sa Andrea di Piero di Marco Ferrucci scoltore da Fiesole, il quale uella sua prima faneiullezza imparò i principi della scultura da Francesco di Simone Ferrucci scultore da Fiesole; e sebbene da principio imparò solamente a intagliare fogliami, acquisto nondimeno a poco a poco tanta pratica nel fare, che non passo molto che si diede a far figure; di maniera che avendo la mano resoluta e veloce, condusse le sue cose di marmo più con un certo giudato e sue cose di marmo più con un certo giunnio e pratica naturale, che per disegno che egli aves-se. Ma nondimeno stiere uo poco più sil'arte quando poi seguitò nel colino della sua gioventa Michele Maini scultore similmente da Fiesole; il quale Michele fece nella Minerva di Roma il S. Sebastiago di marmo che fo tanto lodato in que' tempi. Andrea dunque, casendo condotto a lavorare a Imola, fece negl' Innocenti di quella città, una cappella di macigno che fu molto iodata; dopo la quale opera se u'audo a Napoli, essendo la chiamato da Antonio di Giorgio da Settignano grandissimo ingegnere ed architetto del re l'errante, appresso al quale era in tauto credito Autonio, elle non solo maneggiava tutte

Importanti negozi dello statu. Giunto Andrea in Napoli, fu messo in opera e lavorò molte cose nel castello di S. Martino ed in altri Inoghi della città per quel re. Ma venendo a morte Antonio, poiche fu fatto seppellire da quel re, non con esequie da architettore, ma reali, e con veuti coppie d'imbastiti che l'acenmpagnarono alla sepoltura, Audrea si parti da Napoli, conoscendo che quel parse non faceva per ini, e se ne tornò a Roma, dove stette per qualche tempo attandendo agli studi dell'arte e a lavorare. Dopo toruato in Toscana lavorò in Pistoia nella chiesa di S. Jacopo la cappella di marmo dore è il battesimo, e con molta diligenza condusse il vaso di detto battesimo, e con tutto il suo ocnamento; e nella faceia della cappella fece due figure grandi quanto il vivo di mezzo rilievo; cioe S. Giovanni cho battezza Cristo, molto ben condotte e con bella maniera. Fece nel medesimo tempo alcune altre opere piecole delle quali-non accade far mensione; dirò hene che ancora che queste cose fussero fatte da Andera più con ratica che con arte, si conosco nondimeno in oro una resoluzione ed un gusto di bontà molto lodevole. E nel vero se così fatti artefici avesaero congiunto alla huona pratica ed al giudisio il fondamento del disegno, vincerebbono d'eccellenza coloro che disegnando perfettamente quando si mettono a lavorare il marmo, lo graf-fiano, e con istento in mala maniera lo cooducono, per non avere praties e non sapere maneggiare i ferri con quella pratica che si richiede. Dopo queste cose lavoro Andrea nella chicsa del vescovado di Fiesole ona tavola di marmo posta nel mezzo fra le due scale ehe salgono al coro di sopra, dove sere tre figure tonde ed alcune storie di bassorilievo; e in S. Girolamo di Fiesole fece la tavolina di marmo, che è murata nel mezzo della chiesa. Per la fama di q ate opere venuto Andrea in cognisione, gli fu dagli operai di Santa Maria del Piore, allora che Giulio cardinale de' Medici governava Piorenza, dato a fare la statua d'uno apostolo di quattro braceia in quel tempo, dico, che altre quattro simili ne furono allogate in un medesimo tempo, una a Benedetto da Maiano, una a Jacopu insovino, una a Baccio Bandinelli, o l'altra a Michelagnolo Buonarroti; le quali statue avevano a essere insino al numero di dodici, e doveano porsi dove i detti apostoli sono in quel magnifico tempio dipinti di mano di Lorenzo di Bicci. Andrea dunque condusse la sua con psu bella pratica e giudiaio che con diargno e n'acquiatò, se non lode quanto gli altri, nome di assai buono e pratico maestro; nude lavorò poi quasi di continno per l'opera di detta chiesa, o fece la testa di Marsilio Ficino, che in quella si rede dentro alla porta che va alla Canonicas Fece añeo una fonte di marmo obe fu mandata al re d' Uogheria, la quale gli acquistò grande onoce. Pu di sua mano ancora una sepoltura di mar-mo che fu mandata similmente in Strigonia città d'Ungheria, nella quale era una nostra Donna molts ben condotta con altre figure; nella quale sepolturs fu pai riposto il corpo del cardinale di Strigonia. A Volterra mandò àndrea due an-geli tondi di marmo; ed a Marco del Nero Fiogeit tond di marmo; et à Barco dei Nero Fro-rentino fece un Crocifisio di legno grande quanta il vivo, che è oggi in Fioreuza nella chiesa di S. Felicita : un altro minore ne fere par la com-pagnia dell'Assonta di Fiscolo. Divicillossi sono Andrea dell'architettura, e fu maestro del Man-

gone scarpellino ed architetto, che poi in Roma condusse molti palazzi ed altre fabbriche assati acconciamente. Andrea finalmente essendo fatto vecchio, attese solamente alle cose di qualro, come quello ehe essendo persona madesta e dabbene, più amava di vivere quietamente, che at-cun'altra cosa. Gli fu allogata da madonna Antnnia Vespueci la sepoltura di M. Antonio Strozzi suo marito; ma non potendo egli molto lavorare da per so, gli fece i due angeli Maso Boscoli da Piesolo uno errato, che la poi molte opere lavorato in Roma ed altrove, e la Madonna fece Silvio Cosini da Fiesole, ma non fu messa su mbito che fu fatta, il che fu l'annn 1528, perché Andrea si mori, e fu sotterrato dalla compagnia dello Scalzo ne'Servi. E Silvia poi posta su la detta Madonna e finita di tutto punto la detta sepoltura dello Strozzi, seguitò l'arte della sculture con fierezza struordinaria; onde ha poi mnite cose lavorato leggiadramente e cou bella maniera, ed ha passato infiniti, e massimamente iu hiszarria di cose alla grottesca, come si può vedere nella sagrestia di Michelagnolo Buonartoti in alcuni capitelli di marmo intagliati sopra i pilastri delle sepolture con alcune mascherine tauto bene trasforate, che non o possibile veder meglio. Nel medesimo luogo fece alcune fregiatore di maschere che ridono molto belle. Perche veduto il Buouarroti l'ingegno e la pratica di Silvio, gli fece cominciare alcuni trofei per fine di quella sepoltura, ma rimasero imperfetti insieme con altre cose per l'assedio di Firense, Lavorò Silvio una sepoltura per i Minerbetti nella loro cappella nel tramezzo della chiesa di S. Maria Novella tanto bene, quanto sia possibile, perché oltre la cassa che è di bel garbo vi sono intagliate alcune targhe, cimieri, ed altre bizzacrie con tanto disegno, quanto si possa In simile cosa desiderare. Essendo Silvio a Pisa l' auno 1528, vi fece un angelo ehe mancava so pre uoa colonna all'altare maggiore del duomo per riscontro di quello del Tribolo, tanto similo al detto, che non potrebbe esser più quando foisero d'una medesima mano. Nella chiesa di Montenero vicino 'a Livorno fece una tavoletta di marmo con due figure ai frati Ingestati ; ed in Volterra fece la sepoltura di M. Raffaello Volterrano, nomo dottissimo, nella quale lo ritrasse di naturale sopra una cassa di marmo con alcani ornamenti c figure. Essendo poi, mentre era l'assedio intorno a Pirenze, Niccolò Capponi onoratissimo cittadino morto in Castel nuovo della Garfagnana nel ritornare da Genova dove era stato ambasciatore della sua repubblica all'imperatore, fu mandato con molta fretta Silvio a formarne la testa , perché poi ne facesse una di marmo , siccome n'aveva condotta una di cera bellissima. E perchè ahitò Silvio qual-che tempo cou tutta la famiglia in Pisa, esseudo della compagnia delle Misericordia, che in quella città accompagna i condanunti alla morte in-sino al luogo della giustizia, gli venne una volta capriccio, essendo sagrestano , della più strana cosa del mondo. Trasse una notte il corpo d'uno che era statu impiecato il giorno innanzi della sepoltura, e dopo averne fatto notomia per conto dell'arte, come capriccioso e forse maliastro e persona che prestava fede agl'incanti e simili aciocchesse, lo scorticò tutto, ed acconcista la le, secondu che gli era atato iusegnato, se ne sando obe avesse qualche gran virtu, etto, e quello portò per alcun tempo so-

pra la camicio, senza che nessuno lo se grammai, Ma essendone nas volta sgridato da on buon padre, a cui confessò la cosa, si trasse enstui di dosso il coietto, e secondo che dal frate gli fu impesto, lo ripose in una sepoltura. Mol-te altre simili cose si potrebbono raccontare di costni, ma noo facendo al proposito della nostra storia si passano con silenzio. Essendogli morta la prima moglia in Pisa se n'andò a Carrars. e qui standosi a lavorare alcune cose, prese un 'al-tra donna, colla quale non molto dopo se n'andò a Genova, dove stando a'servigi del principe Doria, fece di marmo sopra la porta del suo pa-lazan un'arme bellissima, e per tutto il palazzo molti ornamenti di stucchi, secondo che da Perino del Vaga pittore gli erano ordinati. Fecevi anco uo bellisa amo ritratto di marmo di Carlo V imperatore. Ma perche Silvio per sno natural costume non dimorava mai lungo tempo in un luogo, ne avava fermezza, increscendogli lo stare troppo bene in Genova, si mise in cammino er andare in Francia. Ma partitosi, prima che fusse al Monsancse torno in dietro, e fermstos in Milano, lavoro nel duomo alcune storie e figure e molti ornamenti con sua molta lode, e finalmente vi si mori, d'età d'anni quarantacinque. Fn costul di bello ingegno, capricciose e molto destro in ognicosa, e persona che seppe condurre con molta diligenza qualunque cosa si metteva fra mano. Si diletti di comporre sonetti e di cantare all' improvviso, e nella aua prima giovinezza attese all'armi. Ma se egli avesac fermo il pensiero alla scultura ed al disegno, non avrebbe avuto pari; o come passò Audrea l'errozzi suo maestro, così arebbe ancora vivendo passato molti altri o'banno avuto nome d'eceellenti msestri. Fiori ne'medesimi tempi d'Andren e di Silvio un altro scultore Gesolano detto il Cicilia, il quale fu persona molto pratica. Ve-desi di sua mano nella chiesa di S. Isenpo io Campo Corbolini di Fiorenza la sepoltura di M. Luigi Tornabuoni cavaliere, la quale è molto lodata, e massimamente per avere egli fatto lo scudo dell'armo di quel cavaliere nella testa d'un cavallo, quasi per mostrare, secondo gli antichi, cho dalla testa del cavallo fu primieramente tolta la forma degli scudi. Ne'medesimi tempi ancora Antonio da Carrara scultore rarissimo fece in Palerme al duca di Montelione di casa Pignattella Napoletano e vicere di Sicilia tre statue, cioè tre nostre Donne in diversi atti e maniere, le quali furono poste sopra tre altari del duomo di Montelione in Calabria. Fece al medesimo alcune storie di marmo, che soco in Palermo. Di costni rimase un figliuolo, che è oggi scultore anch'egli , e ston meno eccellente che si fusse il padre.

VITA DI VINCENZIO DA S. GIMIGNANO

# TIMOTEO DA URBINO

PITTORE

Dovendo io scrivere dopo Andrea de Fiscole scultore la vita di des ecclienta pittori, cioè di Vinconzio da S. Gimignano di Tocana e di Timoteo da Urbino, ragiomerò prima di Vincenzio, easendo quello che è di sopra il suo riratto, e poi immediate di Timoteo, essendo stati quasi in un mederimo tempie cd ambidue discepoli el amici di Balticello. Vincenzio dan.

que, il quale per il grazioso Raffaello da Urbino lavorò in compagnia di molti altri nelle logge papali, si porto di maniera, eke fu da Raffaello e da tatti gli altri molto lodato. Onde essendo perciò messo a lavorare in Borgo, dirimpetto al palazzo di M. Gio. Battista dall'Aquila, fece con molta sua lode in una faccia di terretta un fregio, nel qualo figurò le nove Muse con Apollo in meszo, e sopra alenni leoni, impresa del papa, i quali sono tenuti hellissimi. Aveva Vincenzio la sua maniera diligentissima, morbida nel colorito, e le figore sue erano molto grate nell'aspetto, ed insomma egli si sforzò sempre d'imitare la maulera di Raffaello da Urbino; il che si vede anco nel medesimo Borgo dirimpetto al palazzo del cardinale d'Ancona in una faceinta della casa ebe fabbricò M. Gio. Antonio Battiferro da Urbino, il quale per la stretta amicizia che ebbe con Raffaello ebbe da lui il disegno di quella facciata, ed in corte per mezzo di lul molti benefici e grosse entrate. Pece donque Raffaello in questo disegno che poi fu messo in opera da Vincenzio, alludendo al casato de Battiferri, i Ciclopi che battono i folmini a Giove, ed in un'altra parte Vulcano che fabbrica le saette a Cupido con alcuni ignodi bellissimi, ed altre storie e statue bellissime. Fece il medesimo Vincenzio in su la piazza di S. Lnigi de' Franzesi in Roma, in una facciata moltissime storie, la morto di Cesare, ed un trionfo della ginstizia, ed iu un fregio una battaglia di cavalli fieramento e con molta diligenza condotti: ed in questa opera vicino al tetto fra le fine-stre fece alcune Virtà molto ben lavorate, Similmente nella facciata degli Epifani dietro alla Curia di Pompeo e vicino a Campo di Fiore fece i Magi che segnono la stella, ed infiniti altri lavori per quella città, la cui aria e sito par che sia in gran parte cagione che gli animi operino cose maravigliose, e l'esperienza fa con scere che molte volte uno atesso como non ha la medesima maniera na fa le cose della medosima bontà in tutti i luoghi, ma migliori e pez-giori secondo la qualità del luogo. Essendo Vin-cenzio in bonissimo credito in Roma, segui l'anon 1527 la rovina ed il sacco di quella misera città, stata signora delle genti: perche egli oltremodo dolente se ne torno alla sua patrin S. Gimignano. Laddove fra i disagi patitl e l'amore venntogli meno delle cose dell' arti, essendo fuor dell'aria cho i begl' ingegni alimentando fa loro operare cose ranstime, fece alcune cose, le quali io mi tacerò per noo coprire con queste la lode ed il gran nome che s'aveva in Boma onorevolmente acquistatn, Basta che si vede espressamente che le violenze deviano forte i pellegrini ingegui da quel primo obietto o li fanno torcero la strada in contrario: il che si vede auco la un compagna di costni chiamato Schizzone, il quale fece in Borgo alcune cose molto lodate, e così in Campo santo di Rome e in S. Stefano degl' Indiani, e poi anch' egli dalla poca discrezione de' soldati fu fatto deviare dall'arte, ed indi a poco perdere la vita. Mori Vincenzio in S. Gimignano sua patria, essendo vivato sempre poco lieto dopo la sua par-

tita di Roma.

Timoteo pittore da Urbino nacque di Bartolommeo della Vite cittadino d'onesta condizione, e di Calliope figliuola di maestro Antonio
Alberto da Ferrara assai buon pittore del tempo suo, secondo che le sue opere in Urbino ed

altreve ne dimostrano. Ma essendo ancor fancsulto Timoteo, martogli il padre, rimase al governo della madre Callinpe con buono e felice augurio per essere Calliope una delle nove Mu-se, e per la conformità che hanno in fra di loro la pittura e la porsia. Poi dunque che fu il fan-cinllo allevato dalla prudente madre costumatamente, e da lei incamminato negli studi delle prime arti e del disegno parimenta, venne ap-punto il giovane in cognizione del mondo quando floriva il divino Raffaello Sanzio, ed attendendo nella sua prima età all'orefice, fu chiamato da M. Pier Antonio suo maggior fratello, che allora studiava in Bologna, in quella nobilissima patria, acciò sotto la disciplina di qualche buon maestro seguitasse quell'arte, a che pareva fusse inclinato da natura. Ahitando dunque in Bologna, nella quale città dimorò assai tempo e fu molto onorato e trattenuto in casa con ogni aorte di cortesia dal magnifico e nobile M. Francesco Gombruti, praticava continua-mente Timoteo con nomini virtuosi e di bello ingegno; perche essendo in pochi mesi per gio-vane giudizioso conosciuto, ed inclinato molto più alle cose di pittura che all'orefice, per aver-ne datto saggio in alcuni molto ben condotti ritratti d'amici auoi e d'altri, parve al detto auo fratello, per seguitare il ganio del giovane, esaendo anco a ciò persuaso dagli amici, levario dalle lime e dagli scarpelli, e che si desse tutto allo studio del disegnare : di che essendo egli contentissimo, si diede subito al disegno ed alle fatiche dell' arte, ritraendo e disegnando tutte le migliori apere di quella città; e tenendo stretta dimestichezza con pittori, a'incamminò di maniera pella nuova strada, che era nna maraviglia il profitto che faceva di giorno in giorno, e tanto più, quanto senza alcuna particolare disciplina di appartato maestro apprendeva fa-cilmente ogni difficile cosa. Laonde innamorato del suo esercizio, ed apparati molti segreti della pittura, vedendo solamente alcuna fiata a cotali pittori idioti fare le mestiche e adoperare I pennelli, da se stesso guidato e dalla mano della natura, ai pose arditamente a colorire, pigliando assai vaga maniera e molto simile a quella del nuovo Apelle suo compatriotta, ancorche di mano di lui non averse veduto se non alcune poche cose in Bologna. E così avendo assai felicemente, secondo che il suo baono ingegno e giudizio lo gnidava, lavorato alcune cose in tavole ed in muro, e parendogli che tutto a comparazione degli altri pittori gli fosse molto bene riuscito, segnitò animosamente gli studi della pittura per si fatto modo, che in processo di tempo si trovò aver fermato il piede nell'arte, e con buona opinione dell' pniversale in grandissima aspettazione, Tornato dunque, alla patria già uomo di ventisel anni, vi si fermò per alquanti mesi, dando bonissimo saggio del saper auo; perciocche fece la prima tavola della Ma-donna nel doomo, dentrovi, oltre la Vergine, S. Crescenzio e S. Vitale all'altare di S. Croce, dove à un angioletto sedente in terra che suona la viola con grazia veramente angelica e con aemplicità fauciullesca condotta con arte e gio-dizio. Appresso dipinae nu'altra tavola per l'al-tar maggiore della chiesa della Trinità con una S. Apollonia a man sinistra del detto altare. Per queste opere ed alcuna altre, delle quali non

latanza chiamato a Roma, dove andato di bonissima voglia, fu ricevuto con quella amorevolezza ed umanità che fu non mono propria di Raffaello che si fosse l'eccellenza dell'arte. Lavorando dunque con Raffaello, in poco più d'un anno fece grande acquisto, non solamente nell'arte ma ancora nella roba; perciocche in detto tempo rimise a casa buone somme di danari. Lavorò col maestro nella chiesa della Pace le Sibille di sua mano ed invenzione, che sono nelle lunette a man destra, tanto stimate da tatti i pittori: il che affermano alcuni, che ancora si ricordano averlo veduto lavorare, e ne fanno fede i cartoni ehe ancora si ritrovano appresso i suoi successori. Parimente da sna posta fece pol il cataletto e dentrovi il corpo morto con l'altre cose che gli sono intorno tanto lo-date nella secola di S. Caterina da Siena; ed ancora che alenni Sanesi troppo amatori della lor patria attribuiscano queste opere ad altri, facilmente si conosce ch'elleno sono fattora di Timoteo; così per la grazia e dolcezza del colorito, come per altre memoric lasciate da lui in uel pobilissimo stodio d'eccellentissimi pittori. Ora henche Timoteo stesse bene ed onoratamente in Roma, non potendo, come molti fanno, sopportare la lontananza della patrio, essendovi anco chiamato ognora e tiratovi dagli avvisi degli amiei e dai preghi della madre già vecchia se ne tornò a Urbino con dispiacere di Raffaello, che molto per le sue huone qualità l'amava. Ne molto dopo avendo Timoteo a persuasione de'suoi preso moglie in Urbino, ed innamoratosi della patria, nella quale si vedeva essero molto enorato, a che è più, avendo cominciato ad aver figliuoli, fermò l'animo ed il proposito di non volere più andare attorno, non ostante, come si vede ancora per alcune lettere, che egli fusse da Raffaello richiamato a Roma. Ma non perciò restò di lavorare e fare di molte opere in Urbino a nelle città all' intorno. In Forli dipinse nna cappella insieme con Girolamo Genga suo amico e compatriotta; e dopo fece una tavola tutta di sua mano che fu mandata a Città di Castello, ed un'altra similmente ai Cagliesi. Lavorò anco in fresco a Castel Durante alcune cose che sono veramente da esser lodate, siocome tutte l'altre opere di costui; le quals fanno fede che fu leggiadro pittore nelle figure, ne' paesi, ed in tutte l'altre parti della pittura. In Urbino fece in duomo la cappella di S. Martino ad iostanza del vescovo Arpena di S. Martino ad iostanza dei veccovo ar-rivahene Mantovano in compagnia del detto Genga; ma la tavola dell'altare ed il mezzo della cappella sono interamente di mano di Ti-moteo. Dipinas, ancora in detta chiesa una Madmuseo, pipnise ancors in detta chiesa una Maddalena in piedi e vestita con piecol manto e coperta sotto di capelli insino a terra, i quali sono così belli e veri, che pare che il vento gli moova, oltre la divinità del viso, che nell'atta mostra veramente l'amore ch'ella portava al suo maestro. In S. Agata è un'altra tavola di mano del medesimo con assai huone figure i ed in S. Bernardino fuor della città fece quella m 3. nernardino juor della città fece quella tanto lodata opera che è a mano diritta all'al-tare de' Bonaventuri gentiluomini Urbinati, nel-la quale à con bellissima grazia per l'Annunziata figurata la Vergine in piedi con la faccia e con le man! giunte e gli occhi levati al cielo t e di sopra in aria in mezzo a nn gran cerchio di splendore è un fanciullino diritto, che tiene il accade far mensione, apargendosi la fama ed il splendore è un fanciulino diritto, che tiene il accade far mensione, apargendosi la fama ed il splendore è un fanciulino diritto, che tiene il accade far mensione, apartendosi la fama ed il splendore è un fanciulino diritto, che tiene il accade far mensione, apartendosi la fama ed il splendore è un fanciulino diritto, che tiene il

ba, e nella man sinistra una palla figurata per l'imperio del mondo, e con l'altra elevata da la benedicione: e della destra del fanciulto è un angelo che mostra alla Madonna col dito il detto faneiullo; abbasso, cioè al pari della Madonna, sono dal lato destro il Battista vestito di una pelle di cammello squarciata a studio per moatrare il nudo della figura, e dal sinistro an S. Sebastiano tutto nudo legato con hella attitudine a nn arbore e fatto con tanta diligenza, dine a un arborr e latto con tanta dingenza, che non potrebbe aver più rilievo ne essere in tutte le parti più bello. Nella corte deg' lliu-atrissimi d'Urbino sono di sua mano Apollo e due Muse mezza nude in uno studiolo secreto belle a maraviglia. Lavorò per i medesimi molti quadri, e fece alenni ornamenti di camere che 1000 beltissimi. E dopo in compagnia del Genga dipinse alcune barde da cavalli, che furono man date al re di Francia, con figure di diversi animali si belli, che pareva ai riguardanti che avessono movimento e vita. Fece ancora alcuni archi trionfali simili agli antichi, quando andò a ma-rito l'illustrissima duchessa Leonora moglie del Signor duca Francesco Maria, al quale piacquero nitamente, siccome ancora a tutta la corte, onde su molti anni della famiglia di detto si-gnore con onorevole provvisione. Fn Timoteo gagliardo disegnatore, ma molto plú dolce e vago coloritore, in tanto che non potrebbono essere le ane opere più pulitamente ne con più diligenza lavorate. En allegro nomne di natura gioconda ,e festevole, destro della persona, e nei motti e ragionamenti arguto e facetissimo. Si dilettò sonare d'ogni sorte strumento, ma particolarmente di lira, in su la quale cantava al-l'improvviso con grasia straordinaria. Mori l'anno di nostra salute 1524, e della sus vita einquantaquattresimo, lasciando la patria ricca del auo nome e delle sue virtà, quanto dolente della ana perdita. Lasciò in Urbiuo alcune opere imperfette, le quali essendo poi state finite da al-tri, mostrano col paragone, quanto fusse il va-lore e la virtù di Timoteo; di mano del quale sono alcuni disegni nel nostro tibro, i quali ho avuto dal molto virtuoso e gentile M. Giovanui Maria suo figliuolo, molto belli e certamente lodevoli; eioe uno schizzo del ritratto del Magnifico Giuliano de' Medici in penna, il quale fece Timoteo, mentre che esso Giuliano si riparava nella corte d'Urbino, in quella famosissione accademia, ed un Noli me tangere, ed un Gio. Evangelista che doeme, mentre che Cristo ôra nell' orto, tutti bellissimi.

## VITA d'ANDREA DAL MONTE S. SAVINO

#### SCULTORE ED ASCRITETTO

Ancroché Andrea di Domesiro Contond dal di estri vecchi sudoi d'Andrea, eggi si d'intender Monte Saustrion finne sant do provenimo pas der lavouatere di terra e levetto de gardene più del partimento della Risonda di Roma, dorre la d'Angrega el race de claimo di protto colle opserve e e nei regionamenti delle difficultà dell'arce della regionamenti delle difficultà dell'arce all'attra i quadri degli dondati dei controlla productione del productione del productione del productione del productione del productione della productione della productione della productione della productione della productione della della productione della productione della della productione della della productione della 
to, disegnava tutto giorno nel sabbione, e ri-traeva di terra qualcuna delle bestie che guardava. Onde avvenue che passando un giorno, dore costui si stava guardando le sue bestinte, un eittadino fiorentino, il quale dicono essere stato Simone Vespucci podestà allora del Monte, che egli vide questo putto starsi tutto intento a disegnare o formare di terra; perchè chiamatolo a se, poiche ebbe veduta l'inelinaione del putto, ed Inteso di eui fusse figlinolo, lo chiese a Domenico Contucci e da lui l'ottenne graziosamente, promettendo di volerlo far attendere agli studi del disegno per vedere quanto potesse quella inclinazione naturale aiu-tata dal continuo studio. Tornato dungne Simone a Firense, lo pose all'arte con Antonio del Pollaiuolo ; appresso al quale imparò tanto Andrea che in pochi anni divenne bonissimo macstro. Ed in easa del detto Simone al ponte Vecchio si vede ancora un cartone da lui lavorato in quel tempo, dove Cristo è buttnto alla eolonna, condotto con molta diligenza i ed oltre ciò due teste di terra cotta mirabili ritratte da medaglie antiche, l'una è di Nerone, l'altea di Galba imperatori: le quali teste servivano per ornamento d'un cammino; ma il Galba è oggi in Arezzo nelle case di Giorgio Vassri. Feet dopo, standosi pure in Firenze, una tavola di terra eotta per la chiesa di S. Agata del Monte Sansavino con un S. Lorenzo ed alcuni altri santi e piccole storielte benissimo lavorate; ed indi a non molto ne fece un'altra simile, dentrovi l'assunsione di nostra Donna molto bella, S: Agata, S. Lucia, e S. Romualdn; la quale tavota fu poi invetriata da quetti della Robbia. Segnitando poi l'arte della scultura, feor nella sua gioranezza per Simone Polisiuolo, altrimenti Il Cronaea, due capitelli di pilastri per la sagrestia di S. Spirito, che gli acquistaronn gran-dissima fama, e furono ezgione che gli fu dato a fare il riertto che è fra la detta sagrestia e la chiesa; e perchè il luogo era stretto, bisognò che Andrea andasse molto ghiribizzando. Vi fece dunque di macigno un componimento d'ordine corinto con dodici colonne tonde, cioè sei da ogni banda, e sopra le colonne posto l'architrave, fregio, e cornice, fece una volta a botte tuita della medesima pietra con uno spartimento pieno d'intagli che lu cosa nuova, varia, ricca, e molto lodata. Ben è vero, che se il detto spartimento della volta fuse ne' diritti delle co ne venuto a esscare con le cornici, che vanno facendo divisione intorno ai quadri e tondi che racenso girisione intorno ai quanti e tona cue ornano quello spartimento, con più ginista mi-sura e proporzione, questa opera sarebbe in tatte le parti perfettiasima, e sarebbe stato cosa agevole il eio fare. Ma accondo ohe lo già intesi da certi vecchi amici d'Andrea, egli si difendeva eon dire d'avere osservato nella volta il modo del partimento della Ritonda di Roma, dove le costnie che si pertono dal tondo del mezzo di sopra, cioè dove ha il lume quel tempio, fanno dall'una all'altra I quadri degli afondati dei rosoni che a poco a poso diminuiscono, ed il me-desimo fa la costola, perche non ciaca in su la dirittura delle colonne. Aggingneva Andrea, so chi fece quel tempio della Ritonda, che e il meglio inteso e misurato che sia e fatto con più proporzione, non tenne di eiò conto in una

artefici, e particularmente Michelagnolo Buonarroti, sono stati d'opinique che la Ritonda fusse fatta da tre architetti, e ehe il primo la conducesse al fine della cornice che è sopra le colonne, l'altro dalle cornice in su, dove sono quelle finestre d'opera più gentile ; perché in veru questa seconde parte è di maniera varia e diversa dalla parte di sotto, essendo state seguitate le volte senza ubhidire ai diritti con lo apartimento : il terso ei erede che faccase quel portico che su cosa rarissima. Par le queli cagioni i maestri che oggi fanno quest' arte non cascherebbono in così fatto errore, per iscusarsi poi, come faceva Andrea; al quale essendo doo questa opera allogata la esp pella del Sagramento nella medesima chiesa dalla famiglia de' Corhinelli, egli la lavorò con ssolta diligenza, imitando ne' bassi rilievi Donato e gli altri artefici eccellenti, e non perdonando a ninna fatica per farsi onore, come veramente fere. In due nicchie che mettono in mezzo na bellissimo tabernscolo free due santi poco maggiori d'un braccio l'uno, cioè S. lacopo e S. Matteo, lavorati con tanta vivacità e bonta che si conosce in loro tutto il buono e niuno errore : così fatti anco sono due angeli tutti tondi che sono in questa opera per finimento, con i più bei panni, essendo essi in atto di volare, che si posanno vedere; in mezzo e un Cristo piecolino ignado molto grazioso. Vi sono anco alcune storie di figure piccole nella predella e sopra il tabernacolo tanto ben fatte, che la punta d'un pennello appena farebbe quello che fece Andrea on lo scarpelio. Ma chi vuole stupire della diligenza di questo uomo singolare, guardi tutta l'opera di quella architettura tanto bene condotta e commessa per cosa piccola, che pare tutta scarpeliata in un sasso solo. È molto ludata ancora una Pietà grande di mermo che fece di meszo rilievo nel dossale dell'altare con la Madonua e S. Giovanni che piangono. Ne si può immaginare il più bel getto di quello che sono le grate di bronzo col finimento di marmo che chiugguto quella cappella, e con alenni cervi, impresa ovvero arme de' Corbinelli, che fanno ornamento ei candellieri di bronzo. Insomma questa opera fa fatta senza risparmio di fatica e con tutti quegli avvertimenti che migliori si possono immaginare. Per queste e per l'altre opere d'Andrea divulgatosi il nome suo, fu chiesto al Magnifico Lorenzo vecchio de' Mediei, nel eui giardino avea come si è detto at-teso agli studi del disegno, dal re di Portogallo: perche mandatogli da Lorenzo, lavorò per quel re molte opere di scultura, e d'architettora, e particolarmente un bellissimo palazzo con quattro torri ed altri molti edifizi: ed noa parte del palazzo fu dipinta, secondo il disegno e cartoni di mano d'Andrea, che disegnò benissimo, come si può vedere nel nostro libro in alcune carte di sua propria mano finite con la punta d'un carbone, con alcune altre carte d'architettura benissimo intesa. Fece enco un altare a quel re di legno intagliato, dentrovi alcuni pro-fetti. E similmente di terra per farla poi di mar-mo una battaglia hellissius, rappresentando le guerre che chbe quel re con i Mori che furono da lui vinti; della quale opera non si vide mai di mano d'Andrea la più fiera ne la più terribile cosa per le moveuse e varie attitudini de' cavalli, per la strage de'morti, e per la spedita furia de soldati in menar le mani. Feceri an- i quali ornati da pilastri con base e capitelli

cora une figura d'un S. Marco di marmo, che fit coss rarissime. Attese anco Andrea, mentre siette con quel re, ad alcune cose stravaganti e difficili d'architettura, secondo l'uso di quel paese, per compiacere al re i delle quali cose io vidi gia un libro al Monte Sansavino appres gli eredi snoi, il quale dicono che è oggi nelle mani di maestro Girolamo Lombardo ebe fu sno discepolo, ed a cui rimase a finire, come al dirà, alcune opere cominciate da Andrea: il quale essendo stato nove anni in Portogallo, inerescendogli quelle servitù e desiderando di rivedere in Toscana i parenti e gli amici, delibero, avendo messo insieme buone somma di dener con huona grazia del re tornarsene a casa. E così avuta, ma con difficultà, licensa, se ne torno a Fiorenza, lasciando chi là desse fine all'oere che rimanevano imperfette. Arriveto in Porenza cominciò nel 1500 un S. Giovanni di marmo che battezza Cristo, il quale eveva a es-sere messo sopra la porta del Tempio di S. Gio-vanni che è verso la Misericordia, ma non lo fini, perebé fu quasi forzato andare a Genova; dove fece due figure di marmo, nn Cristo ed una aove rece auc ngare di marmo, na Cristo ed una nostra Donna, ovvero S. Giovanni, le quali sono véramente lodatissime. E quelle di Firenze cost imperfette si rimasono, ed ancor oggi si ritro-vano nell'opera di S. Giovanni detto. Pu poi condotto a Roma da papa Giulio 11 e fattogli ellogazione di due sepolture di marmo poste in S. Maria del Popolo, cioè una per il cardiosle Ascanio Sforza e l'altra per il cardinale di Recanati strettissimo parente del papas le quall opere così perfettamente da Andrea furono finite, che più non si potrebbe desiderare; perchè cosi sono elleno di nettezza, di bellezza e di grazia hen finite e ben condotte, che in esse si scorge l'osservanza e le misura dell'arte. Vi si vede anco una Temperanza che ha in mano un oriuolo da polvere, che è teunta cosa divine i e nel vero non pare cosa moderna, ma actica e perfettissima, ed ancorebe altre ve ne siano simili a questa, ella nondimeno per l'attitudine e grazia è molto migliore; senzache non può essere più vago e bello nn velo eh'ell' ha intorno, lavorato con tanta leggiadria, che il vederlo è un miraeolo. Fece di marmo in S. Agostino di Roma, eice in un pilastro a mezzo la chiesa, una S. Anna che tiene in collo una nostra Donna con Cristo di grandezza poco meno che il vivo; la quele opera si può fra le moderne tenere per ottima perche sicrome si vede nella vecchia una viva allegrezza e proprio naturale e nelle Madonna una bellezza divina, così la figura del fanciullo Cristo è tanto ben fatta, che niun' altre fu mai condotta simile a quelle di perfezione e di leggiadria; onde meritò ehe per tauti anni si frequentasse l'appiccarvi sonetti, ed eltri varii e dotti componimenti, che 1 frati di quel luogo ne hanno un libro pieno, il quale quei nogo ne namo un inno preno, il quale ho vedato io con non piccole maraviglia. È di vero ebbe ragione il mondo di così fare, per-ciocche non si pub tanto lodare questa opere che basti. Cresciuta perciò la fama d' Andrea, Leone X risoluto di far fare e S. Maria di Loreto l'ornamente della camera di nostra Donna di marmi lavorati, accondo che da Bramante era stato cominciato, ordinò che Andrea seguitasse quell'opera insino alla fine. L'ornamento di quella camera, che aveve cominciato Bramante, sceva in culle cantonate quattro risalti doppi

intagliati posavano sopra un basamento ricco d'intagli alto ilue braccia e messo, sopra il qual basamento fra i due pilastri detti aveva fatto una niochia grande per metterri figure a sedere, e sopra ciascuna di quelle nn'altra nicebia nore, che giugneodo al collurino de' capitelli di que pilastri, faceva lanta fregiatura, quanto erano alti; e sopra questi veniva poi posato l' architrave, il fregio e la cornice riccamente intagliata, e rigirando intorno intorno a tutte quattro le facciate, e risaltando sopra le quattro cantonale, faceva nel mazzo di ciascuna facciata maggiore (perché o quella camera più lunga che larga) due vani, ond'ara il medasimo risalta nel mezzo che in su' cantoni, e la niochia maggiore di sotto e la minore di sopra venivano a essere messe in messo da uno spasio di cinque braccia da ciascun lato; nel quale spazio erano due porte, cioù ana per lato, per le quali si aveva l'antrata alla detta cappella ; e sopra le porte era na vano fra nicchia e nicchia di braocia cinque per farri storie di mormo. La faccrata dinanzi era simile, ma senza nicchie nel mesto, e l'aitezza dell'imbasamento faceva col risalto un altare, il quale accompagnavano le cantonate de'pilastri e le niechie do'canti. Nella redesima facciata era nel mezzo una larghezza della medesima misura, ehe gli spazi delle ban-do per alcune storie della parte di sopra e di sotto, in tanta laltezza quanta era qu'ella delle parti. Ma cominciando sopra l'altare, era una grata di bronso dirimpetto all'altare di dentro, per la qualo si udiva la messa o vedeva il di dentro della camera e il detto altare della Madonna. In tutto dunque erano gli spazi e vani per le storie sette, nno dinanzi sopra la grata, due per ciascim lato maggiore, e due di sopra, cioè dietro all'altare della Madonna, ed oltre eiò otto nicchie grandi ed otto piecole, con altri vani minori per l'arme ed imprese del papa e della chiesa.

Audrea dunque avendo trovsto la coss in que sto termine, scomparti con ricco e bell'ordine nei sottospezi storie della vita della Madonna In una delle due facciate dai lati comincio per una parte la natività della Madonna, e la condusse a mezzo, onde fu poi fioita del tutto da Baccio Bandinelli a nell'altra parte comiociò lo aposalizio, na essendo anco questa rimasa im-perfetta, fo dopo la morte d'Andrea finita in quel modo che si rede da Raffarilo da Munte Lupo. Nella faccista dinanzi ordinò in dee piccoli quadri che mettono in mozzo la grata di ronzo, che si facesse in uno la Visitazione, e nell'altro quando la Vergine e Giuseppo vanno a farsi descrivere : e queste storie furono poi atte da Francesco da S. Gallo allora giovane. In quella parte poi dove è lo spasio maggiore, fece Andrea l'Angolo Gabbriello ehe annunzia la Vergioa (il che fu in quella stresa camera che questi marmi rinchinggono) con tanta hella grasia, che non si può veder meglio, avendo fatto la Vergine Intentissima a quel saluto, e l'Aogelo ginocchioni, che non di marmo ma pare veramente celeste, e che di bocca gli esca Ave Maria. Sono in compagnia di Gabbriello due altri angeli tutti tondi e spiccati, uno de' quali cammina appresso di lui e l'altro pare che voli. Due altri angeli stanno dopo un casamento in modo traforati dallo scarpello, che paiono vivi in aria, e supra una nuvola traforata, ann quasi tutta spiccata dal marmo, soun

nolti putti che sostengono un Dio Padre che manda lo Spirito Santo per un raggio di marmo che partendosi da lui tutto spiccato, pare naturalissimo; siccome è anco la colomba, che sopra esso rappresenta asso Spirite Santo; ne si può dire quanto sia bello a lavorato con sottilissimo intaglio un vaso pieno di fiori che in questa opera fece la gratiosa mano d'Andrea, il quale nelle pinme degli angeli, nella capigliatura, nella grazia de' volti e de' panni, ed intura, Beila grassa de votts e de palsas, et in-soumai no goi altre nosa sparse taasto del boto-no, che aon si pub tulto lodare questa divina opera deb basti. E nel vero, quoi antissimo liso-go, che fu propria caus ed abitasione della ma-dre del figliuol di Dio, non poteva quanto al mondo riscevare maggiore ne più ricco e bel-promanento di quello, che segli elibbe dill'archistettura di Bramante a della scultura d'Andrea Sansavinn; comecché se tutto fusse delle più preziose gemme orientali, non sarebbe se non poco più che nalla a tanti meriti. Consumò Andrea tanto tempo in questa opera, ehe quasi non si crederebbe, onde non ebbe tempo a finire l'altre che aveva cominciatn; percho oltre alle dette di sopra, cominciò in una facciata da noo dei lati la natività di Gesà Cristo, i pestori e quettro angeli che cantano, e questi tatti fini tanto bene che paiono vivissimi. Ma la storia che sopra questa comineiò de Magi fu poi fini-ta da Girolamo Lombardo anu discepolo e da altri. Nella testa di dietro ordinò che si facessero due storie grandi, cioè una sopra l'altra; in una la morte di essa nostra Douna e gij Apostoli che la portano a seppellire, quattro angeli in aria, e multi Giudei che cercano di rubar quel corpo santissimo; e questa fu finita dopo la vita d'Andrea di Bologna scultore. Sotto questa poi ordinò che si facesse la storia del miracolo di Loreto ed in che modo quella ca ia, che fu la camera di nostra Donna, e dove ella nacque, fu allevata e salutata dall'angelo, e dov'ella nutri il figliuolo insino a dodici anni, a dimorò poi sempre dopo la morte di lui, fusse finalmente dagli angeli portata prima in Ischio-vonia, dopo nel territorio di Riconati in una selva, e per ultimo dove ella o oggi tenuta con tanta venerazione e con solenne frequenza di tutti i popoli cristiani continuamente visitata, Questa storia, dico, secondo che da Andrea era stato ordinato, fu-in quella facciata fatta di marino dal Tribulo sculture fiorentino, come al suo luogo si derà. Abbozzò similmente Andrea i profesi delle picchie, ma non avendo interamente finitone se noo uno, gli altri sono pni stata finita dal detto Girolano Lombardo e da altri soultori, come si vedrà nelle vite che seguono. Ma quanto in questa parte appartieno ad Andrea, questi suoi lavori sono i più helli e meglio condotti di scultura che mai fossero stati fatti insino a quel tempo. Il palazzo similmente della canonica di quella chiesa fu similmente seguitato da Andrea, secondo che Bramante di commissione di papa Licoue avova ordinato. Ma essendo anco rimaso dopo Andrea imperfetto, fu segustata la fabbrica sotto Ciemente VII da Antonio da S. Gallo, a poi da Giovanni Boccalino architetto sotto il reverendissimo cardinale di Carpi, insino al suno 1563. Mentra cho Andrea lavorò alia detta cappella della Vergine, si fece la fortificazione di Loreto ed altre cose, ehe molto furono lodate dall'invittissimo sig-Giovanni de' Medici, col quale ebbe Andrea

stretta dimestichezza, essendo stalo da lai conosciuto primieramente in Roma. Avendo Andrea di vacanza quattro mesi dell'anno per suo riposo, mentre lavorò a Loreto, consumava il detto tempo al Monte sua patria in agricoltura, rodendasi in tanto un tranquillissimo riposo con i parenti e con gli amici. Standosi dunque la state al Monte, vi fabbricò per se una comoda case, e comperò molti beni: ed ai frati di S. Ago stino di quel luogo fece fare un chiostro che per piccolo che sia, è molto bene inteso, sebbene non è quadro per averlo voluto que padri fabbricare in su le mura vecchie; nondimeno Andrea lo ridnese nel mezza quadro, ingrossondo i pilastri ne' cantoni per farlo tornare, es-sendo sproporzionato, a buona e ginsta misora. Disegno anco a una compagnia che è in detto chiestro, intitolata S. Antonio, nna bellissima porta di componimento dorico; e similmente ri tramezzo ed il pergamo della chiesa di esso S. Agostino, Peca anco fare nello seendere per an dare alla fonte fuor d'una porta verso la pieve vecchia a messa costa, una cappelletta per i frati, ancorache non ne avessero voglia. In Arezzo fece il disegno della casa di M. Pietro nstrologo peritissimo; e di terra una figura grande per Montepulciano, cios un re Porsena, che era cosa aingolara; ma non l'ho mai rivista della prima volta in poi, ande dubito non sia male espitata, ed a un prete tedesco amico suo fece un S. Rocco di terra cotta grande quanto il naturala e molto bello, il quale prete lo fece porre nella chiesa di Battifolle contado d'Areao e questa fu l'ultima scultura che facesse. Diede anco il disegno delle scale della salita al vescovado d'Arezzo e per la Madonna delle La-grime della medesima città fece il disegno d'un ornamento che si aveva a fare di marmo bellis-simo, con quattro fignre di braccia quattro l'una; ma non andò questa opera innanzi per la morte di esso Andrea il quale pervenuto all'eta di sessantotto anni, come quello che mai non stava oxioso, mettendosi in villa a tramutare certi pali da luogo a loogo, prese nna calda, ed in pochi giorni aggravato da continua febbre, si mori l'aono 1529. Dolse la morte d'Andrea per l'onore alla patria e per l'amore ed utile a tre auoi figliuoli maschi ed alle femmine parimente. E non e molto tempo che Muzio Cammillo, uno de tre predetti figliaoli, il quale negli studi delle buone lettere riusciva jogegno bellissimo, gli andò dietro con molto danno della sua caso e dispiacere degli amici. Fu Andrea, oltre alla professione dell'atta, persona in vero assai se-gualata; perciocche fu nei discorsi prudente, e d'ogni cosa ragionava benissimo. Fu provido e costumato in ogni sua caione, amicissimo degli nomini dotti, e tilosofo naturalissimo. Attese assai alle cose di cosmografia, a Isseiò ai auoi alcani disegni e scritti di lontananze e di misure: fu di statura, alquanto piccolo, ma benissimo formato e complessionato. I capelli suoi erano distesi e molli, gli occhi bianchi, il naso acquiino, la carne bianca e rubiconda, ma ebbe la lingua alquanto impedita. Furono suoi discepeli Girolamo Lombardo, detto Simone Cioli Fiorentino, Domenico dal Monte Sansivino che mori poco dopo lui, Lionardo del Tasso Fiorentino, che fece in S. Ambrogio di Firenze sopra la sua sepoltura un S. Bastiano di les tavola di marmo delle monache di S. Chiara. Fu similmente suo discepolo lacopo Sansovino

Fiorvatino, coi nominato dal suo maestro, del quale si regionerà a suo luogo distesamente. Sono diugno l'architettare el ascultura molto obbligate ad Andrea, per aver egli nell'una aggusto molti termini di misure el ordini di tirrar pesi, ed un modo di diligenza ele non ai cra per inanni suato e inell'altra arendo condutta a perfezione il marsoo con giudirio, diligenza, e praziaci marvigliosa.

#### VITA DI BENEDETTO DA ROVEZZANO

SCULTON E

Gran dispiacere mi penso in cha sia quello di coloro, else avendo fatta alcuna cosa ingegnosa, uando sperano goderla nella recchicata a vadere le prove a le bellesse degl' ingegni altrui in opere somiglianti alle loro, e potere conosce re quanto di perfezione abbia quella parte cha essi hanno esercitato, si trovauo dalla fortuna contraria o dal tempo o cattiva complessione o altra causa privi del lume degli occhi; onde non possono, come prima facevatio, conoscere ne il difetto ne la perfezione di coloro, che sentono esser vivi ed esercitarsi nel loro mestiero. E molto più eredo gli attristi il sentire le lodi de' nuovi, non per invidia, ma per non potere essi ancora esser giudici, se quella fama viene a-ragione o no: la qual cosa avvenne a Benedetto da Rovezzano scultore tiorentino, del quale al presente seriviamo la vita, accio sappia il mondo, quanto egli fasse valente e pratico scultore, e con quanta diligenza campasse il marmo sp eato, facendo cose maravigliose. Fra le prime di molte opere che costui latorò in l'irenze si può angoverare un cammino di macigno, ch' e in casa di Pier Francesco Borgherini, dove sono di sua mano integliati capitelli, fregi, ed altri molti ornamenti straforati con diligenza, Parimente in casa di M. Bindo Altoriti è di mano del medesimo un camulno ed un acquaio di maeigno con alcune altre eose molto sottilmente lavorate, ma, quanto appartiene all'architettura, col disegno di lacopo Sansovino allora giovane. L'auno poi 1512 essendo fatta allogazione a Benedetto d'una sepoltura di marmo con ricco ornamento nella esppella maggiore del Carmine di l'irense per Piero Soderini stato gonfaloniere in l'iorenza, fu quella opera con incredibile diligenza da lui lavorata; perebe, oltre ai fogliami ed intagli di molte figure, vi fece di basso riliero un padiglione a uso di panno nero, di paragone, con tanta grazia-e con tanto bel pulsmento e lustro, che quella pietra para più tosta un bellissimo raso nero, else pietra di paragone; e per divlo brevemente, tutto quello elie e di mano di Benedetto in tutta questa epera non si può tanto lodare, che non sia poco. È perche at-tese anco all'architettura, si rassettò col disegno di Benedetto a S. Apostolo di Firenze la casa di M. Oddo Altoviti patrone e priore di quella chicsa, e Benedetto vi fece di marmo la porta principale, a sopra la porta della casa l'artue degli Altoriti di pietra di macigno, ed in casa il lupo scorticato scero e tanto apiccato attorno, ebe par quan disgiunto dal corpo dell'arme, con alcuni svolassi traforati e cosi sottili, che non di pietra paiono, ma di sottilissima carta. Nella medesima chiesa fece Benedetto sopra le das cappelle di M. Bindo Altoviti, dove Giorgie Vasari Aretino dipinse a olio la tavola della Concezione, la sepoltura di marmo del detto M. Oddo

con un ernamento interno, pieno di lodatissimi fogliami, e la cassa parimente bellissima. Lavori ancora Benedetto a concorrenza di lacopo Sansovino e di Baccio Bandinelli, come si è detto, uno degli apostoli di quattre braccia e mezzo er S. Maria del Fiore, cioè un S. Giovanni Evangelista, che è fignra assai ragionevole e lavorata con buon disegno e pratica, la qual figura è nell' Opera in cempagnia dell'altre. L' anno poi 1515 volendo i capi e maggiori dell'erdindi Vallombrosa traslatar il corpo di S. Giovanni Gualberto dalla badia di Passignano nella chiesa di S. Trinità di Fierenza, badia del medesimo ordine, feciono fare a Benedetto il disegno, e metter mano a una cappella a sepoltura insie-me, con grandissime numero di figure tende c grandi quanto il vive, che accomodatamento venivano nel partimento di quell'epera in al-cuna nicebie tramezzate di pilastri pieni di fregiature e di grottesche intagliate sottilmente: e sotto a tutta questa opera aveva ad essere un basamento alto un braccio e mezzo, deva andanane storie della vita di detto S. Gie. Gnalberto, ed altri infiniti ornamenti avevane a esscre interno alla cassa e per finimento dell'opera. In questa sepoltura dunque laverò Benedetto aiu-tatò da molti intagliatori dieci anni continui con grandissima spesa di quella congregazione, e condusse a fine quel lavoro nelle esse del Guarlondo, luogo vicino a S. Salvi fuer della porta alla Croce, ove abitava quasi di continno il generale di quell'ordine che faceva far l'opera. Benedetto dunque condusse di maniera questa cappella e sepoltura, che fece stupire Fiorenza. Ma come volle la sorte (essendo anco i marmi e l'opere egregic degli uonini ececllenti sotteposte alla fortuna) essendosi fra que' monaci dopo melte discordic mutato governo, si rimase nel medesimo luogo quell'opera imperfetta infino al 153e, nel qual tempo essendo la guerra intorno a Fiocenza, furono da' soldati guasta tante fatiche, e quelle teste, lavorate cen tanta diligenza, spiocate empiamente da quelle figurine, ed in modo rovinato e spezzato ogni cosa, che que' monaci banno poi venduto il rimanente pee piccolissimo presso : e chi ne vuole vedere una parte, vada nell'opera di S. Maria del Fiore, duve ne sono alcuni pezzi stati comperi per marmi rotti, non sono melti anni, dai ministri di quel lingo. E nel vero siccome si conduce ogni cosa a buen fine in que' menasteri e luoghi dove è la eencordia e la pace: così per lo contrarie dove non è se non ambizione e discordia, niuna cosa si conduce mai a perfezione ne a lodalo fine, perche quante acconcia un buene e savio in cento anni, tanto rovica un ignerante villane e passo in un gierne. E pare che la sorte voglia che bene spesso coloro che manco sanne e di niuna cosa victuosa si dilettano, siano sempre quelli che comandine e governino, anzi revinino ogni cosa, siccome anco disse de' principi secolari non mene dettamente che con verità, l'Arioste nel principie del xvu canto. Ma tornando a Bene-detto, fu peccato grandissimo, che tante sue fatiche e spese di quella religione siano così sgrasiatamente capitatemale. Fu ordine ed architettura del medesimo la porta e vestibulo della hadia di l'irenze: e parimente aleune cappelle, ed in fra l'altre quella di S. Stefano fatta dalla famiglia de' Pandolfioi. Fu ultimamente Benedette condotto in Inghilterra a' servigi del re, al quale fece melti lavori di marino e di bronzo, e

particolarmente la ana sepoltura delle qual apere per la liberalità di quel re, cavò da pote vivere il rimanente della vita acconclar perche tornato a l'irenze, dopo aver finito alcune piccole cose, le vertigini, che insino la Inghilterra gli avevano cominciato a dar noia agli occhi, ed altri impedimenti cansati, come si disse, dallo star teoppe intorno al fuoco a fondere i metalli o pure da altre cagioni, gli levarono in poco tampo del tutto il lume degli orchi onde restò di lavorare intorno all'anno 1550 e di vivere pochi anni dopo. Portò Benedetto con buo-na e cristiana pocienza quella occità negli ultimi anni della sua vita, ringraziando Dio che prima eli aveva provvedute, mediante le sue fatiche. da poter vivere onestamente. Fu Benedetta co tese e galantnomo, e si dilettò sempre di prati care con uomini virtnosi. Il suo ritratto si è cavato da uno che fu fatto quando egli era giova-ne da Agnolo di Donino, il quale proprio è in sul nostro libro de'disegni, dove sono anco aleune earte di mano di Benedetto molte ben disegnale: il quale per queste opere merita di es-sere fra questi eccellenti artefici annoverato.

VITA DI BACCIO DA MONTELUPO

SCULTORA

E DI BAFFAELLO SUO FIGLIDOLE

Quanto manco pensano i popoli che gli straccurati delle stesse acti che voglion fare possano quelle giammai condurre ad alcuna perfezione, tanto più contra il giudizio di molti imparò Baccio da Montelupo l'arte della scultura. E queste gli avvenne, perchè nella sua giovinezza svisto da pisoeri, quasi mai nen istudiava, ed ancoracha da molti fasse sgridate e sollecitato, nulla o poco atimava l'arte. Ma vennti gli anni della discrezione, i quali arrecane il senna se co, gli fecero subitamente conoscere quanto egli era lontano dalla buena via per il che vergognatosi degli altriche in tale arte gli passavano inuanzi, con bonissimo animo si propose segut-tare, ed esservare con ogni studio quello clie con la infingardaggine sino allora aveva fuggito. Questo pensiero fu cagione ch'egli fece nella scultura que' frutti, che la credenza di molti da lui più non aspettava. Datosi dunque all'arte con tutte le ferze, ed esercitandosi molte in quella, divenne eccellente e raro : e ne mestro saggio in una opera di pietra forte lavorata di scarpello in Fiorenza sol cantene del giardina appiecato col palazzo de' Pueci, che fu l'arror di papa Leone X, dove sone due fancialli che la reggone con bella maniera e pratica condotti, Fece une Ercole per Pier Francesce de'Medici, a fugli allogato dall'arte di porta S. Maria una statua di S. Giovanni Evangelista per farla di bronzo; la quale peima che avesse, chhe assoi conteari, perche molti maestri fecero modelli a concorrenza; la quale figura fu posta poi ani canto di S. Michele in Orto dirimpetto all'Ufficio. Fu questa opera finita da lui con somma diligenzia. Dicesi che quando egli ebbe fatte la figura di terra chi vide l'ordine delle armadure e le forme fattele addosso l'ebbe per cosa bellissima, considerando il bello ingegno di Baccio in tal cosa. E quelli che con tanta facilità la videro gettare, diedero a Baccio il titolo

di avere con grandissima maestria saldiss meute fatto un bel getto. Le quali fatiche dusereut un Det getto. Le quan fattefié di-rate in quel megitero, nome di buono anzi d'ottimo maestro gli diedero; e oggi più che mai da tutti gli artefici è tenuta hellissima questa figura. Mettendosi anco a lavorare di legno, intagliò Crocifissi grandi quanto il vivo; onde infinito numero per Italia ne fece, e fra gli altri nno a' frati di S. Marco in Fiorenza sora la porta del coro. Questi tutti sono ripieni di bonissima grazia; ma pure ve ne sono alcuni molto più perfetti degli altri, come quello delle Murate di Piorenza, ed uno che ne è in S. Pietro Maggiore non manco lodato di quello; ed n'monaci di S. Fiora e Lucilla ne fece un simile che lo locarono sopra l'altar maggiore nella loro badla in Arezzo, che è tenuto molto più bello egli altri. Nella venuta di papa Leone X io Fiorenza fece Baccio fra il palagio del podestà e badia un arco trionfale bellissimo di legname e di terra, e molte cose piccole che si sono smarrite, e sono per le case de'cittadini. Ma venutogli a coia lo stare a Fiorenza, se n'andò a Lucdove lavorò alcune opere di scultura, ma molte più di architettura in servigio di quella città, e particolarmente il bello e ben composto tempio di S. Panlino avvocato de' Lucchesi con oona e dotta intelligeuza di dentro e di fuori, e con molti ornamenti. Dimorando dunque in quella città Insino all'ottantesimo anno della sua età, vi fini il corso della vita; ed in S. Panlino predetto ebbe onorata sepoltura da coloro che celi aveva in vita onorato.

Fu contaceo di contia Agontico Milanese scalitore di intagliazzo contacio la spottura di N. Maria di Milano contaccio la spottura di N. Maria di Milano contaccio la spottura di quale si veggiono accos motti figure grandi ci quale si veggiono accos motti figure grandi ci distinti di contacto di contacto di suali totri di menori filoro in pusa il con nazione un'altra spottura che è finita e murria nazione un'altra spottura che è finita e murria nazione un'altra spottura che è finita e murria nazione di libasamento storisto, con stri belligrandi ed il basamento storisto, con stri bellimentiti di quel violeno attico.

Lascio Baccio alla morte son fra gli altri figliuoli Raffaello che attese alla scultura, e non are paragonò suo padre, ma lo passò di gran unga. Questo Raffaello cominciando nella ana giovanessa a Javorare di terra, di cera, e di bronzo, a' acquiatà nome di eccelleute scultore, e perciò essendo condotto da Antonio de S. Gallo a Loreto insieme con molti altri per dar fine nll'ornamento di quella camera, accondo l'or-dine lasciato da Andrea Sansavino, fini del tutto Raffaello lo spossizio di nostra Donna, statu cominciato dal detto Sansavino, conducendo molte cose a perfezione con bella maniera, parte sopra le bosse d'Asidrez, parte di sua fantaaia; onde fu meritamente stimato de'migliori artefici che vi lavorassero al tempo suo. Finita quell' opera, Michelaguolo mise mano per or-dine di papa Clemente Vii n dar fine, secondo l'ordine cominciato, alla asgrestia nuova ed alla libreria di S. Lorenzo di Firenze; onde Miche-lagnola conosciuta la virtù di Raffaello, si servi di lui in quell'opera; e fra l'altre cose gli fece fare, secondo il modello che n'aveva egli fatto, il S. Damiano di marmo che è oggi in detta sarestia, status bellissima e som ognuno. Dopo la morte di Clemente tratte

nendosi Raffaello appresso al dues Alessandro de' Medici, che allora faceva edificare la fortezza del Prato, gli sece di pietra bigia io nna punta del baluardo principale di detta fortezza, cioc dalla parte di fuori, l'arme di Carlo V imperatore tenota da due Vittorie ignude e grandi gnanto il vivo che furono e sono molto lodate; e nella punta d'un altro, cioè verso la città dalla parte di mezzo giorno, free l'arme del detto dues Alessandro della medesima pietra con due figure. E non molto dopo lavoro un Crocifisso graode di legno per le monache di S. Appollonia; e per Alessandro Antinori, allors nobilissimo e ricchissimo mercante fiorentino, fece nelle nozze d'una sua figliuola un apparate ricchissimo con statue, storie, e molt'altri ornaments bellissimi. Andato poi a Roma dal Buonarroto, gli furono fatte fare due figure di marmo grandi braccia cinque per la sepoltura di Giolio II a S. Pietro in Vincola, murata e finita allora da Michelagnolo, Ma ammalandosi Raffaello mentre faceva questa npera, non poté met-terri quello studio e diligenza ch'era solito, onde ne perde di grado, e soddisfece poco a Michela-gnolo. Nella venuta di Carlo V Imperatore a Roma, facendo fare papa Paolo III un apparato degno di quell' invittissimo priocipe, fece Raf-faello in sul ponte S. Agnolo di terra e stucchi quattordici statue tanto belle, che elle furono giudieate le migliori che fussero state fatte in quell'apparato, e che è più, le free con tanta prestezza, che fii a tronpo a venir a Pirenze, dove si aspettava similmente l'imperatore a fare nello spazio di cinque giorni e non più in su la coscia del ponte a Santa Trinita due fiumi di terra di nove braccia l'uno, cioè il Reno per la Germania e il Danubio per l'Ungheria. Dopo essendo condotto a Orvieto, fece di marmo in una cappella, dove aveva prima fatto il Mosca scultore eccellente molti ornamenti bellissimi di mezzo rilievo, la atoria de' Magi, che riusci opera molto bella per la varietà di molte figure che egli vi fece con assai buona maniera. Tornato poi a Roma, da Tiberio Crispo, castellano allora di Castel S. Augiolo, fu fatto architette di quella gran mole, onde egli vi acconciò ed orno molte stanze con intagli di molte pietre e mischi di diverse sorti ne' cammini, finestre, e porte. Pecegli oltre ciò non statua di mere alta cinque braccia, cioè l'angelo di Castello che è in cima del torrion quadro di mezzo, dove ata lo stendardo, a similitudine di quello che apparre a S. Gregorio, quando avendo pregato per il popolo oppresso da crudelissima pestilen-za, lo vide rimettere la spada nella guaina. Appresso essendo il detto Crispo fatto cardinale, andò più volte Reffaello a Bolsena dove fabbricava un palazzo i ne passò molto che il reverendissimo eardinale Salviati e M. Baldassarv Turini da Peseia diedero a fare a Raffaello, già toltosi da quella servitù del castello e del cas dinale Crispo, la statua di papa Leone che è oggi sopra la sua sepoltura nella Minerva di Roma ; e quella finita, fece Raffaello al detto M. Baldassare per la chiesa di Pescia, dove aveva murato una cappella di marmo, una sepoltura; ed alla Consolszione di Roma fece tre figure di marmo di mezzo rilievo in una cappella. Ma datosi poi a ona certa vita più da filosofo che da scultore, si ridusse, amando di vivere quietasente, a Orvieto, dove presa la eura della fabbrica di S. Maria, vi fece melti acconcimi, trattenendovisi moltl ánni ed invecchiando inna tempo. Cerdo che se Raffaello avesse preso a fare opere grandi, come arebbe potuto, arebbe fatto molte più cose e migliori che unn fece nell'arte. Ma l'essere egli troppo bueno e rispet-toso, fuggendo le nole e contentandosi di quel tanto che gli aveva la sorte provveduto, lasciò molte occasioni di fare opere segnalate. Disegno Raffsello molto praticamente, ed intese molto meglio le cose dell'arte, che non aveva fatto Baccio suo padre; e di mano così dell'uno, come dell'altre, sono alcuni disegni nel nostro libro, ma molto migliori sono e più graziosi e fatti con migliore arte quelli di Raffaello; il quale negli ornamenti d'architettura seguitò assai la maniera di Michelagnolo, come ne fanno fede i cammini, le porte, e le finestre che egli fece in detto castello S. Angiolo, ed alcune cappelle fatte di suo ordine a Urvieto di bella e rara maniera. Ma tornando a Baccio, dolse assai la sus morte ai Luochesi, avendolo ensi conosciuto glusto e huono uomo e verso ogouno cortese e morevole motto. Furono l'opere di Baccio circa gli anni del Signore 1533. Fu suo grandissimo amico e da fui imparò molte cose Zarceria da Volterra, che in Bologua ba molte cose lavorato di terra cotta, delle quali alcune ne sono nella chiesa di S. Ginseppo.

# VITA DI LORENZO DI CREDI

PITTORE PIORAPTING Mentre che maestro Credi orefice ne'soni tempi eccellente lavorava in Fiorenza con molto buon credito e nome, Andrea Sciarpelloni acconció con esso lui, acció imparasse quel mestiero, Lorenzo suo figliuolo, giovanetto di bellissimo ingegno e d'ottimi costomi. E perche quanto il maestro era valente ed insegnava volentieri, tanto il discepolo apprendeva con studio e prestezza qualunque cosa se gli mostrava, non passò molto tempo che Lorenzo divenne non solamente diligente e buon disegnatore, ma orefice tanto pulito e valente, che niun giovane gli su pari in quel tempo; e eiò con tanta lode di Credi, che Lorepao da indi in poi su sempre chiamato, non Lorenzo Sciarpelloni, ma di Credi da ognuno. Cresciuto donq ne l'agimo a Lorenzo, ai pose con Andrea del Verrocchio, che allora per un suo così fatto umore ai era dato al dipignere e sotto lui, avendo per com-pagni e per amici, achbene erano concorrenti, Pietro Perugino e Lionardo da Vinci, attese con ogni diligenza alla pittura e perchè a Lorenzo iaceva fnoe di modo la maniera di Lionardo, la aeppe così bene imitare, che niono fu che nella pulitezza e nel finir l'opere con dilirenza l'imitasse più di lui, come ai può vedere in molti disegni, fatti e di stile e di penna o d'acquerello, che sono nel sostro libro; fra i quali sono alcuni ritratti di medaglie di terra, acconci sopra con panuo lino incerato e con terra liquida con tanta diligenza imitati e con tanta pacienza finiti, che non si paò a pena credere, non che fare. Per queste cagioni adunque fu tento Lorenzo dal suo maestro amato, che quan-Andrea andò a Vinezia a gettare di bronzo il cavallo e la statua di Bartolommeo da Bergamo, egli lasciò a Lorenzo tutto il maneggio ed amministrazione delle sue entrate e de'negozi, e parimente tutti i disegni, eilievi, statue, e

Lorenzo esso Andres suo maestro, che oltre all'adoperarsi in l'irenze con incredibile amore in tatte le cose di lui, ando aneo più d'una volta a Vinezis a vederlo, e rendergli conto della sua bunoa amministrazione: eciò con tanta soddisfaaione d'Andres, che se Lorenzo l'avesse acconsentito: egli se l'arebbe instituito erede. Ne di questo buon animo fs punto ingrato Lorenao, poi-ch'egli, morto Andrea, andò a Viocaia e condusse il corpo di lui a l'irenze, ed agli eredi poi consegnò ciò che si trovava in mano d' Andrea, eccetto i disegni, pitture, sculture, ed altre cose dell'arte, Le prime pitture di Lorenzo furone un tondo d'una nostra Donna, che fu mandato al re di Spagna, il disegno della qual pittura ritrasse da una d'Andrea suo maestro: ed un quadro molto meglio che l'altro, che fu similmente da Lorenzo ritratto da uno di Lionardo da Vinci, e mandato aoch'esso in Ispagna, ma tento aimile a quello di Lionardo, che noo si conosceva l'uno dall'altro. È di mano di Lorenzo una nostra Donna in una tavola molto ben condotta, la qual è accanto nella chiesa grande di S., Iscop di Pistois, e parimente una che n'e nello spedale del Ceppo, che o delle migliori pitture che siano in quella città. Fece Lorenzo molti rifrattio è quando era giovane fece quello di sè stesso che è oggi appresso Gio. Iacopo suo discepole pittore in Fiorenza con molte altra cose lasciategli da Lorenzo, fra le quali sono il citratto di Pietro Perugiuo, e quello d'Audrea del Verrocchio suo maestro. Ritrasse auco Girolamn Benivieni uomo dottissimo e suo molto amico. La meò nella compagnia di S. Bastiano dietro alla chiesa de Servi in Fiorenza in una tavola la nostra Donna, S. Bastiano, ed altei santi; e fece all'altare di S. Giuseppo in Santa Maria del Fiore esso Santo. Mandò a Montepulciano una tavola che è nella chiesa di S. Agostino, dentrovi un Grocifisso, la nostra Donna, e S. Giovanni fatti con molta diligenza. Ma la migliore opera che Lorenzo facesse mai, e gnella in cui pose maggiore studio e diligenza per vincere se stesso, fu quelta che è lo Cestello a nna cappella, dove in ona tavola è la postra Donna, S. Giuliano, e S. Niccolo; e chi vnol conoscere che il lavorare pnlito a olio è necessario a volere che l'opere si conservino, veggia questa tavola lavorata con tanta pulitesza, che non si può più. Dipinse Lorenzo, essenda ancor giovane, in un pilastro d'Orsanmichele un S. Bartolommeo: ed alle monache di S. Chiara in Frorenza ppa tavola della patività di Cristo con alcuni pastori ed angelij ed in questa, oftre altre cose, mise gran diligenza, in contraffere al-cune erbe tanto bene, che paiono naturali. Nel medesimo luogo feee in un quadro una S. Maddalena in penitenza, ed in un sltro appresso la casa di M. Ottaviano de'Medicl fece un tondo d'una postra Donna, In S. Friano fece una tavola j ed in S. Matteo dello spedale di Lelma Isvorò alcune figure; in S. Reparata dipina l'Augelo Michele in un quadro ; e nella compa-gnia dello Scalso una tavola fatta con molta diligensa. Ed oltre a queste opere fece molti qua-dri di Madonne e d'altre pitture/che sono per Fiorenza nelle case do' cittadini. Avendo dunque Lorenzo mediante queste fatiche messo In-sieme alcune somme di danari, come quello che nottonto che preicebire desiderava quicte, si commise in S. Maria Nuova di Fiorenza, là domasserizie dell'arte: ed all'incontro amo tanto ve visse ed ebbe comoda abitazione insino alla



309

morte. Pu Lorenzo molto parziale della setta di fra Girolamo da Ferrara, e visue sempre come uomo onesto e di boona vita, usando amorevolmente cortessa dovunque se gliene porgeva occasione. Finalmeote pervenuto-al settantottesimo anno della sua vita ai mori di vecchiezza, e fu seppellito in S. Piero Maggiore l'anno 1530. Fit custui tanto finito e pulito nei auoi layori, che ogui altra pittura a comparazione delle sue parra sempre abborrata e mal netta. Lasciò molti discepoli, e fra gli altri Gio. Antonio Sogliani e Tommaso di Stefano, Ma perché del Sogliano si parlerà in altro luogo, dire quento a Tommaso, ch'egli imite molto nella pulitezza il suo maestro, e fece in Fioren-za e fuori molte opere; e nella villa d'Arcetri a Marco del Nero una tavola d'uoa natività di Cristo condotta molto pulitamente. Ma la prio cipal professione di Tommaso fu.cul tempo di dipignere drapperie, oode lavorò i drappelloni lio che alcun altro. E perche Stefano padre di Tominaso era stato minuatore, ed anco aveva fatto qualche cosa d'architettura, Tommaso per imitarlo condusse, dopo la morte di esso suopadre, il ponte a Sieve lontano a Fiorenza dieci miglia, ehe allora era per una pieca rovinalo: e amilmente quello di S. Piern a Ponte in sul finme ili Bisenzio, che è una bell'opera E dopo molte fabbriche fatte per monasteri ed altri luoghi, oltimamente essendo architettore dell'arte della lana, fece il modello delle case miove che fece fare quell'arte dietro alla Nunzista; e finalmente si morì, essendo già vecchio di arttanta anni o più l'anno 1564, e fu sepolto in S. Marco, dove fu onorevolmente accompagnato dall'accademia del disegno. Ma tornando a Loren-20, ei lasciò molte opere imperfette alla sua morte, e particolarmente nu quadro d'one pasaione di Cristo molto bello cha venne nelle mani d'Antonio da Ricasoli, ed ma tavola di M. Francesco da Castiglioni canonico di S. Maria del Fiore, che la mandò a Castiglioni molto hella. Non si euro Lorenzo di fare molte opere grandi, perche penava assai a coodurle e vi durava fatica incredibile, e massimamente perche i colori ch'egli adoperava erano troppo sottilmente macinati; oltreche porgava gli oli di noce e stillavali e faceva in su le tavolelle le mestiche de' colori in gran numero, tanto che dalla prima tinta chiara all'ultiosa oscura si conduceva a poco a poco con troppo e veramente soverchio ordine, onde n'aveva alcuna volta in su la tavolella venticiaque e trenta, e per eiasenna teneva il suo pennello appartato; e dove egli lavorava, non voleva che si facesse alcun movimento che potesse far polvere; la quale troppo estrema diligenza non e forse più lodevole punto, che sia una estrema negligenza, perche in tutte le cose si vuole avere an certo mezzo e star lontano dagli estremi, che sono comune. mente viziosi.

VITA DI LORENZETTO SCULTORE EN ABCRITETTO PICKETTING

E DI BOCCACCINO . THE PETTORS CRESONERS .

Quando la fortuna ha tenuto un pezzo a basso con la povertà la virtù di qualche bell'in-

gerno, alcona volta suole ravvedersi, ed in un punto non aspettato procacciare a colsi che di-nanzi gli era nimico in vari modi benefici, per

ristorare in un anno i dispetti e l'incomoditi di molti: il che si vede in Lorenzo di Lodovico campanaio fiorchtico, il quale si adoperò così nelle cose d'architettura come di scultura, e fu tanto amato da Raffaello, da Urbino, che non solo fe da lui siutato ed adoperato in molte cose, ma ebbe dal medesimo per moglie una ao rella di Giulio Romano discepolo di esso Raffaello. Fini Loreosetto (che così fu sempre chiamato) nella sua giovanezza la sepoltura del cardinale Porteguerri posta in S. Iacopo di Pistoia, e stata già cominciata da Andrea del Vesrocchio; e fea l'altre cose vi è di mauo del Lorenzetto una Carità che non è se non ragionevole; e poco dopo free a Giovanni Bartolini per il suo orto ana figura, la quale finita, andò a Roma, dove lavorò ne primi anni molte cose, delle quali non accade fere altra memoria. Dopo essendogli allogata da Agostinó Ghigi, per ordine di Baffaello da Urbino, la sua sepoltura in S. Maria del Popolo, dove aveva fabbricato una cappella, Lorenzo si mise a questa opera con tutto quello studio, diligenza, e fatica che mai gli fu possibile per ascirce con lode, per piacer a Baffaello, dal quale poteva molti favori ed aiut sperare, e per esserne largamente rimunerato dalla liberalità d'Agostino nomo ricchissimo. No cotali fatiche furono se non henissimo spese, perche, siutato dal gindizio di Ra Taello, condosse a perfezione quelle figure, cioe un Iona ignudo uscito dal ventre del pesce per la resurre-zione de'ssorti, ed un Elia ehe col vaso d'acqua e eol pane sobcinerizio vive di grazia sotto il ginepro. Queste statue dunque furoco da Loreozo a tutto suo potere con arte e diligenza a somma bellezza finite; ma egli non ne consegui già quel premio che il hisogno della sua famiglia e tante fatiche meritavano, percioeche avendo la morte chinsi gli occhi ad Agostino e quasi in an medesimo tempo a Raffaello, le dette figure per la poca pietà degli eredi d'Agostino se eli rimasero in bottera, dove stettero molti anni. Pure oggi sono state messe in opera nella detta chiesa di Santa Maria del Popolo alla detta sepoltura. Lorenzo dungoe caduto d'ogni speranza per le dette cagioni, ai trovò per allora avere gettato il tempo e la fatica. Dovendosi poi eseguire il testamento di Raffaello, gli fu fatto fare nna statua di marmo di quattro braccia d'una nostra Donna per lo sepolero di esso Raffaello nel tempio di Santa Maria Ritonda, dove per ordine suo fu restaurato quel tabernacolo. Fecil medesimo Lorenzo per un mercante de Perini alla Trinità di Roma una sepoltura con due fanciulli di messo rilievo; e d'architettura fece il disegno di molte case, e particolarmente quello del palazzo di M. Bernardino Caffarelli, e nella Valle la facciata di dentro, e così il disegno delle stalle ed il giardino di sopra per Andrea cardinale della Valle, dove accomodò nel parmento di quell'opera colonne, hase, e capitelli antichi, e sparsi attorno per hasamento di tatta quell'opera pili antichi pieni di storie; e più alto fece sotto certe nicchione un altro fregio di rottami di cose antiche, e di sopra nelle dette niechie pose alcone statue por antiche e di marmo, le quali sebbene non erano intere per essere quale senza testa, quale senza braccia, ed alcuna senta gambe, ed insomma cia-scuna con qualche cosa meno, l'accomodò nondimeno benissimo, avendo fatto rifare a buoni scultori tutto quello che mancava : la quale cosa

fu cagione che altri signori hanno poi fatto il medesimo, e restaurato molte cose antiche, co-me il eardinale Cesia, Ferrara, Farnese, e per dirlo in una parola tutta Roma. E nel vero banno molto più grazia queste antieaglie in questa maniera restaurate, che non banno que tronebi imperfetti, c le membra seoza capo, o in altro modo difettose e manehe. Ma tornando al giardino detto, fu posto sopra le niechie la fregiatura ehe vi si vede di storie antiche di mezzo rilievo bellissime e rarissime; la quale invenzione di Lorenzo gli giovò infinitamente, perche passati gl'infortuni di papa Clemente, egli fu adoperato con suo molto onore ed utile. Perciocche avendo il papa veduto, quando si com-batte Castel Sant' Agnolo, che due cappellette di marmo ehe erano all'entrare del ponte ave vano fatto danno, perché standovi dentro al-cuni soldati archibagieri, smmazzavano chiunque s'affacciava alle mura, e con troppo danno, atando essi al sieuro, levavano le difese, ai risolve Sua Santità levare le dette esppelle, e nei luoghi loro mettere sopra due basamenti due statue di marmo: a cosi fatto metter su il S. Paulo di Paole Romano, del quale si è in altro ogo ragionato, fu data a fare l' altra, eioc un S. Piero, a Lorenzetto, il quale si porto assai bene, ma non passò gia quella di Paolo Roma-no; la quali due statue inrono poste e ai veggiono oggi all'entrata del ponte. Venuto poi a morte papa Clemente, furono allogate a Baccio Bandinelli le sepolture di esso Clemente e quella di Leone X, ed a Lorenzo data la cura del lavoro di quadro che vi si aveva a fare di marmo, onde egli si andò in questa opera qualche tem-po trattenendo. Finalmente quando fu creato pontefice papa Paolo 111, essendo Lorenao molto male condotto ed assai consumato, e non avendo altro ehe una casa, la quale egli atesso ai aveva al Macello de' Corbi fabbricata, ed aggravato di cinque figliuoli ed altre spese, si voltò la fortuna a ingrandirlo e ristorarlo per altra via. Perciocche volendo papa Paolo che ai seguitzsse la fabbrica di S. Pietro, e non essendo più vivo ne Baldassare Sanese ne altri di co-loro che vi avevaco atteso, Antonio da S. Gallo mise Loreozo in quell'opera per architetto, dove si facevano le mura in cottimo a tanto la canna. Laonde in pochi anni fu più conosciuto e ristorato Lorenzo senza affaticarsi, che non era punto avuto propiaio Dio, gli nomini, e la for-tona; e se egli fusse più lungamente vivuto, avrebbe anco molto meglio ristorato quel danni che la violenza della sorte, quando bene operava, indegnamente gli aveva fatto. Ma cond tosi all'età d'anni quarantasette si mori di febbre l'anno 1541. Doise infinitamente la morte di costui a multi amini suoi, che lo conobbero sempre amorevole a discreto. E perchè egli visse sempre da nomo dabbene e costumatamente, i deputati di S. Pietro gli diedero in un deposito onorato sepolero, e posero in quello lo infrascritto epitaffio: SCULPTON LAURENTIO PLONENTING.

Roma mihi tribuit tumulum, Florentia vitam;
Nemo alio vellet nasci at obire loco.

Viz. Ann. 2271. Men. n. D. xv.

Avendosi Boccaccino Cremonese, il quale fu
sin n'enciconi tempi, a calla sua patria e per
sin n'enciconi tempi, a calla sua patria e per
sin n'enciconi tempi, a calla sua patria e per
sin n'enciconi tempi, a calla sua patria e per
sin n'enciconi tempi, a calla sua patria e per
sin quella città, e da Saronno, luogo lontano

totta Lombardia acquistato fama di raro e d'eccellente pittore, erano sommamente lodate l'oere sae, quando egli andato a Roma per vedere l'opere di Miebelagnolo tanto celebrate, non l'ebbe si tosto vedute che quanto pote il più cercò d'avvitirle ed abbassarle, parendogli quasi tanto inaltare se stesso, quanto biasimava un nomo veramente nelle cose del disegno, anzi is tutte generalmente eccellentissimo. A costui dinque essendo allogata la cappella di S. Maria Traspoetina, polobe l'ebbe finita di dipignere e acoperta, chiari autti coloro, i quali pensando che dovesse passare il elelo, non lo videro pur aggiugnere al palco degli ultimi solari delle ca-se; perciocehe veggendo I pittori di Roma la incoronazione di nostra Donna else egli aveva fatto in quell'opera con aleuni fanciulli volanti, cambiarono la maraviglia in riso. E da questo si può conoscere che, quando i popoli cominciano ad inaltare col grido alconi più eccellenti nel no-me che nei fatti, è difficile cosa potere, ancorache a ragione, abhatterli con le parole, insino a che l'opere atesse contrarie in tutto a quella credenza, non discoprono quello che coloro tanto celebrati sono veramente; ed è questo certissimo, che il maggiore danno che agli altri uomini fsceiano gli upmini, sono le lodi che si danno troppo presto agl' ingegni ehe si affaticano nell'operare, perche facendo cotali lodi coloro gonfiare acerbi, non gli lasciano andare più avanti, e coloro tanto lodati, quando non riescono l'o-pere di quella bontà che si aspettivano, acco-randosi di quel biasimo, si disperano al titto di potere mai più bene operare: Laonde coloro che savi sono, debbono assai più temere le lodi che il bissimo, perche quelle adulando, ingan-neno, e questo scoprendo il vero, insegna. Partendosi adunque Boceaccino di Roma per sentirsi da tutto le parti trafitto e lacero, se ne tornò a Cremona, e quivi il meglio che seppe e pote, continuo di escroitar la pittura, e dipinac nel duomo sopra gli archi di mezzo tutte le stonei duomo sopra gu archi di mezzo tutte le sto-rie della Madonna , la quale opera è molto ati-mata in quella città. Pece anco altre opere e per la città e fuori, delle quali non accade far mensione. Insegnò contni l'arte ad un suo 8glinolo chiamato Cammillo, il quale attendende con più studio all'arte, s'ingrent di rimediare, dove aveva manesto la vanagloria di Boccaceino. Di mano di questo Commillo, sono alcune opere in S. Gismondo, lontano da Cremona un miglio, le quali dai Cremonesi sono stimate la miglior pittura che abbiano. Fece ancora in piazza nella facciata di una casa, ed in Sont'Agata tutti i partimenti delle volte, ed aleune tavole e la facciata di Sant'Antonio, con altre cose che lo fecero conoscere per molto pratico; e se la morte non l'avesse auxi tempo levato dal mon-do, avrebbe fatto onoratissima riuscita, perchè camminava per buona via; ma quelle opere nondimeno che ci ba lasciate, meritano che di lui si faccia memoria. Ma tornando a Boccaccino, senza aver mai fatto alcun miglioramento nell'arte, passò di questa vita d'anni cinquan-totto. Ne'tempi di costui fo in Milano un miniatore assai valente, chiamato Girolamo, di mano del quale si veggiono assai opere e quivi ed in tutta Lombardia. En similmente Milanese e quasi ne'medesimi tempi Bernardino del Lupino pittore dilicatissimo e molto vago, come ai può vedere in molte opere che sono di sua maOPERE

3:1

da quella dodici miglia, in uno sposalizio di ge-stra Donna, ed in altre storie che sono nella chiesa di S. Macia, fatte in fresco perfettissimamente. Lavorò anco a olio molto pulitamente, e fu persona cortese ed amorevole molto dello cose sue; onde se gli convengono meritamente tutto quelle lodi che si devono a qualungno artefipe che con l'ornamento della cortesia fa non meno risplendere l'opere ed i costumi della vita, che con l'essere eccellente quelle dell'arte.

# VITA DI BALDASSARRE PERUZZI SANESE

PITTORE ED ARCHITETTO

Fra tutti i doni ehe distribuisce il eielo si mortali, nessuno ginstamente si puote n dee Lener maggioe della virtu e quiete e pace dell'animo, facendoci quella per sempre immortali e questa beati. E però elsi di queste è dotato, oltre l'obbligo ehe ne dee avere grandissimo a Dio, tra gli altri, quasi fra le teuchre un lume, si fa conoscere nella maniera che ha fatto nei Lempi nostri Baldassarre Peruzzi pittore ed architetto sanese, del quale sienramente possiamo dire che la modestia e la bonta che si videro in lui fussero rami non mediocri della somma tranquillità, cho sospirana sempre le menti di chi ci nasce, e ehe l'opere da lui lasciateri, siano ono-ratissimi frutti di quella vera virtù che fu in lui infusa dal cielo. Ma sehhene ho detto di sopra Baldassarre Sanese, perehè fu sempre pee Saoese conosciuto, non lacero che siscome sette città combatteropo fea loro Omero, volendo eiasenna ehe egli fosse suo cittadino, così tre nobilissi-me città di Toscana, cioc Fiorenza, Volterra e Siena hanno tenuto ciascuna che Baldassarre sia suo. Ma a dirne il vero, ciascheduna ci ha partes perciocehe essendo già travagliata Fiorenza dalle guerre civili, Antonio Peruazi nobile cit-tadino fiurentino se n'ando per vivere più quietamente ad ahitare a Volterra; là dove avendo qualehe tempo dimorato, l'anno 1482 prese molie in quella città, ed in pochi anni ebbe due figlicoli, nno maschio chiamato Baldassarre, ed una femmina che ebbe nome Virginia. Ora avvenne correndo dietro la guerra a costui che null'altro cereava ehe pace e quiete, che Volterra indi a non molto fu saccheggiata; perehe fu sforzatn Antonin fuggirsi a Siena, e li avendo perduto quasi tutto quello ehe aveva, a starsi nessi poveramente. Intanto essendo Baldassarre cresciuto, praticava sempre con persone inge-gnose, e particolarmento con nrafi e disegnato-ri. Perche cominciatogli a piacere quell'arti, si diede del tutto al disegno; e non molto dopo morto il padre, si diede alla pittura con tanto studio, che in hrevissimo tempo fere in essa maraviglioso acquiato, imitando oltre l'opere dei maestri migliori, le cose vive e naturali; e così facendo qualche cosa, potó con quell' arte aiu-tare se stesso, la madre, e la sorella, e segnitare gli studi della pittura. Furonn le sue prime opere (oltre aloune cose in Siena non degne di memoria) una cappelletta in Volterra appresso alla porta Fiorentina, nella quale condusse alenne figure con tanta grazia, cho ello furono cagione che fatta amicisia con un pittore volterrano chiamato Piero, il quale stava il più del tempo in Roma, egli se n'andasse la con esso lui, che lavorava pee Alessandro VI alenne cose in palazzo. Ma emendo morto Alessandro e non lavorando più maestin Picco in quel luogo, si mise I

Baldassare in bottega del padre di Maturino pittore non molto eccellente, che in quel tempo di lavori ordinari aveva sempre molte cose da fare. Colui dunque messo innanzi a Baldassarro un quadro ingessato, gli disse, senza dargli altro cartone o disegno, che vi facesse dentro una nostra Donna. Baldassarre preso un carbone in un tratto ebbe con molta pratica disegnato quello che voleva dipignere nel quadro, ed ap presso data di mano ai colori, fece in pochi giorni un quadro tanto hello e ben finito che fece stupire non solo il maestro della bottega, ma molti pittori che lo videro; i quali conusciuta la virtu sua, furono cagione else gli fu dato a fare nella chiesa di S. Onofrio la cappella dell'altar Maggiore, la quale egli condusse a freseo con molto hella maniera e con molta grazia, Dopo nella chiesa di S. Rocco a Ripa fece due altre expellette in frescu perche cominciato a essere in huon eredito fu condotto a Ostia, dove nel maschio della Rocca dipinse di chiaro-scuro in alcune stanze storie bellissime e particularmente una battaglia da mano, in quella maniera che usavano di combattere antican i Romani, ed appresso uno aquadrone di soldati ehe danno l'assalto a una rocea, dove si veggiono I soldati con bellissima e pronta bravura, coperti con le targhe, appoggiate le scale alla mu-raglia, e quelli di dentro ributtarli con fierezza terribile. Fece anco in questa storia molti istrumenti da guerra antichi; e similmente diverse sorti d'armi, ed in una sala molte altre storie tenote quasi delle migliori cose che facesse i ben è vero che su aiutato in questa opera da Cesare ds Milano. Ritornato Baldassarre dopo questi lavori in Roma fece amicizia strettissima con Agostino Ghigi Sanese, si perebe Agostino natural, mente amava tutti i virtuosi, e si perebe Baldassarre si faceva Sanese; onde pote con l'ainto di tanto uomo trattenersi e studiare le cose di homa, masimamente d'architettura, nelle quali pèr la concorrenta di Brumante, fece in poco tempo maraviglioso frutto, il che gli fu poi co-me si dirà, di onore e d'utile granditaimo. Ai-tese anco alla praspettiva, e si fece in quella scienza tale, che in essa pochi pari a lui shbiam veduti a' tempi nostri operare; il ehe si vede manifestamente in tutte l'opere sue. Avendo intanto papa Giulio Il fatto un corridore in palazzo, e vicino al tetto un' uccelliera, vi dipinse Baldassarre tutti i mesi di chiaroscuro e gli esercizi che si fanno per eiaseun d'essi in tutto l'anno; nella quale opera si veggionn infiniti casasenti, testri, antiteatri, palazzi, ed altre fabbriche con bella invenzione in quel luogo accomudate. Lavoru poi nel palazzo di S. Giorgio per il cardinale Raffaello Riario vescovo d'Ostia, in compagnia d'altri pittori, alcune stanze; e fece una faccista dirimpetta a M. Ulisse da Fano, o similmente goella di esso M. Ulisse, nella quale le storie che egli vi fece d'Ulisse gli diedero nome e fama grandissima. Ma molto più gliene diede il modello del palazzo d'Agostino Ghigi condottu con quella bella grazia elte si vede, non murate, ma veramente nato, e l'adorni fuori di terretta con istorie di sua mano molto bello. La sala similmento è fatta in partimenti di colonne, figurate in prospettiva, le quali con istrafori mostrano quella essere maggiore. E quello che è di stupenda maraviglia, vi si vede una loggia in sul giardino dipinta da Baldassarre con le storie di Medusa, quando clia con-

313 verte gli nomini in sasso, che non può immaginarsi più hella; e-l appresso quando Perseo le taglia la testa con molte altre storie ne'peducei di quella volta; e l'ornamento tirata in prospettiva di stuechi e colori contraffatti e tanto naturale e vivo, che anco agli artefici cerellenti pare di rilievo. E mi ricorda che menando lo Il cavaliere Tiziano, pittore eccellentissimo ed onorato, a vedere quell' opera, egli per piun modo voleva eredere che quella fasse pittura; perche mutato veduta, ne rimase misravigliato. Sono in questo luogo alcune cose fatte da fra Sebastian Viniziano della prima maniera; e di mano del divino Raffaello vi è (come si è detto) una Galatea rapita dagli Dii marini. Fece anco Baldassarre, passato Campo di Piore per andare a piazza Giudea, una facelata hellissima di terretta con prospettive mirabili, la quale fu fatta finire da un euhiculario del papa, ed oggi è pos-seduta da lacopo Strozzi Piorentino. Similmente fece nells Pace nna eappella a M. Ferrando Ponaetti, che fu poi cardinale, all'entrata della chiesa a man manea con Istorie piccole del Testamento vecchio e con alcune figure anco assai grandi, la quale opera per eosa in fresco, è lavorata con molta diligenza. Ma molto più meatro, quanto valesse nella pittura e nella proatro, quanto vaccase nens puttura e respectiva, nel medicinno tempio vicino all'altar maggiore, dove fece per M. Filippó da Sieno-cherico di esucra in una storia, quando la no-stra Donna salendo i gradi va al tempio con molte figure degne di lode, come un gentiluomo vestito all'antica, il quale scavaleato d'un auo eavallu, porge, mentre i servidori l'aspettana, la liasosina a un povero tutto ignudo e meschinissimo, il quale si vede con grande affetto glie la eltiede. Sono anco in questo luogo casa menti vari ed ornamenti bellissimi; ed in questa opera similmente lavorata in fresco sono contraffatti ornamenti di stucco intorno intorno, che mostrane essere eon campanelle grandi appiccati al muro come fusse una tavola dipinta a olio. E nell'onoralissimo apparato ehe fece Il popolo romano in Campidoglio, quando fu dato il bastone di santa Chiesa al duca Giullano de' Mediei, di sei storie di pittura che furono fatte da sei diversi eccellenti pittori, quella che fu di mano di Baldassarre alta sette canne e larga tre e mezzo, uella quale era quando Giulia Tarpes fa tradumento al Romani, fu senza aleun dubbio di tutte l'altre giudicata la migliore. Ma quello che fece stupire ognuno, fu la prospettiva ovvero scena d'nna commedia, tanto bella, che non è possibile immaginarsi più; perciocche la varietà e bella maniera de'essamenti, le diverse logge, la biszarria delle porte e finestre, e l'altre cose che vi si videro d'architettora furono tanto bene intese e di cosi straordinaria invenzione, che non si può dirne la millesima parte. A M. Francesco da Norcia sece per la sua casa in su la pintra de' Parmest una porta d'ordine dorico molto graziosa; ed a M. Francesco Buzio vicino alla piazza degli Altieri una molto bella facciata, e nel fregio di quella mise tutti i cardinali romani che allora vivevano ritratti di naturale: e nella facciata figurò le storie di Cesare quando gli sono presentati i tributi da tutto li mondo, e sopra vi dipime i dodici imperatori, i quali posano sopra certe mensole e scortano le vedute al di sotto in an, e sono con grandissima arte lavorati; per la quale tutta opera merito commendatione infinita, Lavorò iu Banchi nn

arme di papa Leone con tre fancialli a fresco, che di tenerissima carne e vivi parevano; ed a Fr. Mariano Fetti frate del Piombo fece a Montecavallo nel giardino un S. Bernardo di terretta bellissimo; ed alla compagnia di S. Caterina da Siena in strada Giulia, oltre una bara daportar morti alla sepoltura che è mirabile, molte altre cose tutte todevoli. Similmente in Siena diede il disegno dell'organo del Carmine, e free alcune altre cose in quello città, ma non di molla importanza. Dopo, essendo conslotto a Bologna dagli operai di S. l'etronio, perché facesse il modello delle facciata di quel tempio, ne fece dne piante grandi e due profili, uno alla moderna ed un altro alla-tedesca, che ancora si serba (come cosa veramente rara, per aver egli in prospettiva di maniera squartata e tirata mella fabbrica, che pareva di rilievo) nella sagrestia di detto S. Petronio. Nella medesima città in casa dei conte Gio. Battuta Bentivogli fece per la detta fabbrica più disegni che furono tanto belli, che non si possono abbastanza lodaco le belle investigazioni da quest'uomo trovate per non rovinare il vecchio che era murato, e con bella proporzione congiugaerlo col nuovo. Pece al conte Gio. Battista sopraddetto un disegno d'una Natività con i Magi di chiaroscuro, nella quale è cosa maravigliosa vedere i cavalli, l carriaggi, le corti dei tre re condotti con bellissima grazia, slecome anco sono le muraglie de' tempi ed alenni casamenti intorno alla eapanna; la quale opera free poi colorire il conte da Girolamo Trevigl, che la condense a buona perfezione. Pere ancora il disegno della porte della chiesa di S. Michele in Bosco, bellissimo monaștero dei monaci di Monte Oliveto fuor di Bologna; ed il disegno e modello del duomo di Carpi, che fu molto bello, e accondo le regole di Vitruvio con suo ordine fabbricato; e nel medesimo luogo diede principlo alla chiesa di S. Niccola, la quale non venne a fine in quel tem-po, perche Baldassarre fu quasi forzato tornare a Siena, a fare i disegul per le fortificazioni della città, che poi farono secondo l'ordine ano mease in opera. Dippoi tornato a Roma, e fatta la casa che è dirimpetto a' Farnesi, ed alcun'altre else sono dentro a quella città, fu dal papa Leone X in molte cose adoperato; il qual pontefice volendo finire la fabbrica di S. Pietro cominciata da Giulio II col disegno di Bramante, e parendogli che fusse troppo grande edilizio e da reg-gersi poco insieme, free Baldassarre un nuovo modello magnifico e veramente ingegnoso, e con tanto buon giudizio, che d'aleune parti il quel-lo si sono poi serviti gli altri meditetti. È di rero questo arteliee fu tanto diligente e di si ras. ro e bel gludizio, che le cose sue furono sempre in mode ordinate, che non ha mai avuto pari neile cose d'architettura, per aver egli, oltre l'altre cose, quella professione con bella e bnona maniera di pittura accompagnato. Pece il disegnn della sepoltura di Adriano VI, e quello che vi è dipinto intorno è di sua manore Michelagnolo scultore sanese condusse la detta sepoltura di marmo con l'aiato di esso Baldassare; e quan do si recitò al detto papa Leone la Calandra commedia del cardinale di Bibliona, fece Baldassare l'apparato e la prospettiva che non fu manco bella, anzi più assai che quella che aveva altra volta fatto, come at è detto di sopra; ed in queste si fatte opere meritò tanto più lo de, quanto per un grau pezzo addietro l' mo

delle commedie, e conseguentemente delle scene e prospettive, era stato dismesso, facendosi in quella vece feste e rappresentazioni; ed o prima o poi cho si recitasse la detta Calandra, la quale fo delle prime commedie volgari che si vedesse o recitasse, basta che Baldassarre fece al tempo di Leone X due scene che furono maravigliose, ed apersono la via a coloro che ne banno poi fatto a' tempi nostri. Ne ai può immaginare, come egli in tanta atrettezza di sito aecomodasse tante strade, tanti palasai, e tante bizzarrie di tempi, di logge, e d'andari di cornici così ben fatte, che parevano non finte, ma verissime, e la piazza non una cosa dipinta e piccola, ma vera e grandissima. Ordinò egli similmente le lumiere, i lumi di dentro che servono alla prospettiva, e tutte l'altre cose che facevano di biagencian molto giudizio, essendosi, come ho detto, quasi perduto del totto l'uso delle com-medie, la quale maniera di spettazolo avanza, per mio credere, quando ha tutte le sue apparper mio creuere, quanto un cassa de la regia ma-gnifico e sontnoso. Nella creazione poi di papa Clemente VII l'anno 1524 fece l'apparato della coronazione, e finl in S. Pietro la facciata della cappella maggiore di peperigni, già stata cominciata da Bramante; e nella cappella, dove è la aepoltura di bronzo di papa Sisto, fece di pittura quegli apostoli che sono di chiaroscuro nelle nicchie dietro l'altare, e il disegno del tabernacolo del Sagramento, che è molto grazioso. Venuto poi l'anno 1527 nel crudelissimo sacco di Roma il povero Baldassarre fu fatto prigione degli Spagnuoli, e non solamente perde ogni suo avore, ma fu anco molto straziato e tormentato perchè avendo egli l'aspetto grave, nobile, e grazioso, lo credevano qualche gran prelato traveatito o altre nomo atto a pagare una grossissima taglia. Ma finalmente avendo trovato quegli empissimi barbari ehe egli era un dipintore, gli fece nn di loro, stato afferionatissimo di Borbone, fare il ritratto di quel scelleratissimo capi-tano nimico di Dio e degli uomini, o che glie lo facesse vedere cost morto o in altro modu, che glie lo mostrasse con disegni o con parole. Dopo ciò, essendo uscito Baldassarre dalle mani loro, imbarcò per andarsene a Porto Ercole, e di Il a Siena; ma fu per la strada di maniera svaligiato e spogliato d'ogni cosa, che se n'andò a Siena in camicia, Nondimeno essendo onoratamente ricevuto e rivestito dagli amici, gli fu poco appresao ordinato provvisiona e salario dal pubblico, acciò attendesse alla fortificazione di quella città nella quale dimorando ebbe due figliuoli. Ed oltre quello che fece per ll pubblico, fece molti disegni di caso a' snoi cittadini, e nella chiesa del Carmine il disegno dell'ornamento dell'organo che è molto bello. Intanto vennto l'esercito imperiale e del papa all'assedio di Firenze, Sua Santità mandò Baldassarre in campo a Baceio Valori commissiario, aceiò si servisse dell'ingegno di lui no' bisogni del campo e nell'espugnazione della città. Ma Baldassarre amando più la libertà dell'antica patria, che la grazia del papa, senza temer punto l'indignazione di tanto ontelice, non si volle mai adoperare in cosa aleuna di momento; di che accortosi il papa, gli portò per un pezzo non piccolu odio. Ma finita la guerra, desiderando Baldassarre di ritornare a Roma, i cardinali Salviati, Trivulzi, o Gesarino, i quali tutti aveva in molte eose an revolmente serviti, lo ritornarono in grazia del

papa, e ne' primi maneggi; onde pole liberamente ritornarsene a Roma, dove dopo non molti giorni fece per i signori Orsini il disegno di due bellissimi palazzi cho furono fabbricati in verso Viterbo, e d'alcuni altri edifizi per la Puglia. Ma non intermettendo in questo men-tre gli studi d'astrologia ne quelli della matematica e gli altri, di che molto si dilettava, comineio un libro dell'antichilà di Roma, ed a comentare Vitrovio, facendo I disegni di mano in mano delle figure sopra gli scritti di quell'autore, di che ancor oggi se ne vede una parte appresso Francesco da Siena, che fu suo discepolo, dove in alcune carte sono i disegni dell'antichità e del modo di fabbricare alla moderna. Fece anco, stando in Roma, il disegno della easa de' Massimi, girato in forma ovale, con bello e nuovo modo di fabbricare; e nella facciata dinanzi fece un vestibulo di colonne doriohe molto artifizioso e proporzionato, ed un bello spartimento nel cortile e nell'acconcio delle scale; ma non pote vedere finita quest'o-pera, sopraggiunto dalla morte. Ma ancorche tante fussero lo virtù e le fatiche di questo nobile artetice, elle giovarono poco nondimeno a lui stesso, ed assai ad altri: perché sebbene fu adoperato da papi, cardinali, ed altri personaggi grandi e ricchissimi, non però alcuno d'essi gli fece mai rilevato benefizio; e ciò pote agevolmente avvenire, non tanto dalla poca liberalità de'signori che per lo più meno sono libe-rali dove più doverebbono quanto dalla timidità e troppa modestia, anzi, per dir meglio in que-sto caso, dappoccaggine di Baldassarre. E per dire il vero, quanto si deve essere discreto con i principi magnanimi e liberall, tanto bisogna easere con gli avari, ingrati, e discortesi, importuno sempre e fastidioso; perciocche siccome con i buoni l'Importanità ed il chieder sempre sarebbe vizio, così con gli avari ell' è virto; e viaio sarebbe con i si fatti essere discreto, Si trovò donque negli ultimi anni della vita sna Baldassarre vecchio, povero, e carico di famiglia; e finalmente essendo vivuto sempre costumatissimo, ammslato gravemente si mise in letto: il ehe intendendo papa Paolo III e tardi conoscendo il danno cho riceveva nella perdita di tanto nomo, gli mandò a donare per lacomo Melighi computista di S. Pietro cento scudi ed a fargli amorevolissime offerte. Ma egli aggravato nel male, o pur cho così avesse a essero o (come si crede) sollecitatagli la morte con veleno da qualche suo emulo ebe il suo luogo desiderava, del qualo traeva seudi dugentocin-quanta di provvisione, il che su tardi dai medici conoscinto, si mori malissimo contento più per eagione della sua povera famiglia che di se meesimo, vedendo in che mal termine egil la lasciava. Fu dai figliuoli e dagli amici molto pianto, e nella Ritonda appresso a Raffaello da Urbino, dove fu da tutti i pittori, scultori, ed architettori di Roma onorevolmente pianto ed accompagnato, datogli onorata sepoltura con questo epitalio: Balthasari Perutio Senensi, viro et pictura st

architectura aliisque ingemorum artibus adeo excellenti, ut si priscorum occubuisset temporibus, nostra illum felicius legerent. Vix. Ann. 17 Men. 21 Dies xx.

Lucretia et Io. Salustius optimo conjugi et parenti, non sine lachrymis Simonis, Honorii, Claudii, Æmiliae, ac Sulpitiae minorum filiorum, dolentes posuerunt. Die im lanuarii MDXXXVI. ' Fu maggiore la fama ed il nome di Baldas-

sarre essendo morto che non era stato in vita; ed allora massimamente fu la sua virtù desidecata, che papa Paolo III si risolve di far finire S. Pietro; perché s'avvidero allora di quanto aiuto egli sarebbe stato ad Antonio da S. Gallo, perchè sehbene Antonio fece quello che si vede, avrebbe nondimeno (come si crede) meglio veduto in compagnia di Baldassarre alcune difficultà di quell'opera, Rimase crede di molte cose di Baldassarre, Sebastiano Serlio Bolognese; il quale fece il terzo libro dell'architettura ed il quarto dell'antichità di Roma misurate, ed in questi le già dette fatiche di Baldassarre furono parte messe in margine, e parte furono di molto ainto all'autore; i quali seritti di Baldassarre rimasero per la maggior parte in mono a Lacopo Melighino Perrarese che fu poi fattuarchitetto da papa Paolo detto nelle sue fabbri-ebe, ed al detto Francesco Sanese stato ano ereato e discepolo, di mano del qual Francesco e in Roma l'arme del cardinale di Trani in Navona molto ludata ed alcune sitre opere. E da costui avemo avuto il ritratto di Baldassarre e notizia di molte cose, che non potei sapere, e notitia ul motre cose, ene non poter sapere, quando usci la prima volta fuori questo libro. Fu aoco discepolo di Baldassarre Viegilio Ro-mano, che nella sua patria fece a mezzo Borgo nuovo una facciata di graffito con alcuoi prigioni, e molte altre opere belle. Ebbe auco dal medesimo i primi principi d' architettura Antonio del Rozzo cittadino sanese ed ingegnere eccellentissimos e seguitollo parimente il Riccio pittore sanese, sebbene ba poi imitato assai la maniera di Gio. Antonio Sodoma da Vercelli. Fu anco ano creato Gio. Battista Peloro architetto sanese, il quale attese molto alle matematiche ed alla cosmografia, e fece di sua mano bussole, quadranti e molti ferri e stromenti da misurare; e similmente le pisnte di molte fortificazioni, che sono per la maggior parte appresso macstro Giuliano orefice sanese amieissimo sno. Fece questo Giovanni Battista al duca Cosimo de' Medici tutto di rilievo e bello affatto il sito di Siena eon le valli, e ciò ebe ba intorno a un miglio e mezzo, le mura, le strade, i forti, ed insomma del tutto un bellissimo modello. Ma perebe era costui instabile, si parti, ancorche avesse buona provvisione, da quel principe; e pensando di far meglio si condusse in Francia, dove avendo seguitato la corte senza alcun frutto molto tempo, si morì tinalmente in Avignone. Ma ancorche costui fosse molto pratico e intendrnte architetto, non si vede però in alcun luogo fabbriehe fatte da lui o con suo ordine, stando egli sempre tanto poco in un luogo, che non si pnteva risolvere niente, onde consumò tutto il tempo in disegni, capricci, misure, e modelli. Ha meritato nondimeno, come pro-fessor delle nostre arti, che di lui si faccia memoria.

Discpib Bal-lassarre eccellentemente in tutti medie eon gran giuditio e diligenas, ma più di prona, d'acquarello, e chiaroscuro che d'altro, come si vede in molti disegni suoi che sono appresson agli artefeto, e particolarmente nel appresson agli artefeto, e particolarmente nel medio disegnitario della disegnitario di directe maniere, portici, ed eller

cone tuite fate all'anise, e oppra ma hase à Mercario, il quale correccio interno tutte le sorti d'actiminti, con soffietti, mantici, bocca, ci altri latromenti da sittare, gli fano un sercario de la constanta de la companio de no ridicola che bella invensione e capriccio, le quale fai con opanno sempre correca, modererono maici a motto domestici di Baldanarre, il quale fai con opanno sempre correca, moderero concilente del Capanna, il quale oltre molte altre cone che dipione in Siran, foce la facilità d'artici, et on al'attache d'e sopra la facilità d'artici, et on al'attache d'e sopra la facilità d'artici, et on al'attache d'e sopra la

### VITA DI GIOVANNI FRANCESCO DETTO IL FATTORE

# E DI PELLEGRINO DA MODENA

Giovan Francesco Penni, detto il Fattore, pittor florentino non fu manco obbligato alla fortuna, che egli si fusse alla bontà della sua natura; poiché i costumi. l'inelinazione alla pit-tura, e l'altre sue virtù furono cagione che Raffaello da Urbino se lo prese in casa ed insieme eon Giulio Romano se l'allevò, e tenne poi sempre l'uno e l'altro come figliuoli, dimostrando alla aua morte, quanto conto tenesse d'amen-due nel lasciargii eredi delle virtu sue e delle facultadi iusieme, Gio. Prancesco dunque, il quale comiociando da potto, quando prima an-do in casa di Raffaello, a essere chiamato il Fattore, si ritenne sempre quel nume. Imitò ne' spoi disegni la maniera di Raffaello, e quella osservò del continuo, come ne possono far fede alcuni suoi disegni che sono nel nostro libro. E non è gran fatto che molti se ne veggiano, e tutti con diligenza finiti, perché si dilettò multo più di disegnare ebe di colorire. Furono le prime cose di Gio. Francesco da lui lavorate nelle logge del papa a Roma in compagnia di Gio-vanni da Udine, di Perino del Vaga e d'altri eccellenti maestri: nelle quali opere si vede nna bonissima grazia, e di maestro ebe attendesse alla perfezione delle cose. Fu universale, e dilettussi molto di far paesi e casamenti. Colori bene a olio, a fresco ed a tempera, e ritrasse di naturale eccellentemente, e fu in ogni cosa molto aiutato dalla natura, intanto che senza molto studio Intendeva bene tutte le cose dell'arte; onde fu di grande aiuto a Raffaello a dipignere gran parte de' cartoni dei panni d'arazzo della cappella del papa e del concistoro, e particolarmente le fregiature. Lavoro anco molte altre eose con i cartoni ed ordine di Raffaello, come la volta d'Agostino Ghigi di Trastevere, e molti quadri, tavole, ed altre opere diverse; nelle quali si portò bene, che meritò più l'un giorno che l'altro da Raffaello essere amato. Fece in monte Giordano in Roma nna facciata di chiaroscuro; ed in S. Maria di Anima alla porta del fianco che va alla Pace in fresco un S. Cristofano d'otto braccis che è bonissima figura; ed in quest'opera è un romito in una grotta con una lanterna in mano, con buon disegno e grazia unitamente condotto. Vrnuto poi Gio. Francesco a Firenze, fece a Lodovico Capponi a Montoghi, luogo fuor della porta a S. Gallo, un tabernacolu con una nostra Donna molto lodata, Intanto venuto a morte Raffaello, Giulio Romano e Gio, Francesco stati soni di- 1 scepoli stettono molto tempo insieme, e finirono di compagnia l'opere che di Raffaello crano rimase imperfette, e particolarmente quelle che egli aveva cominciato nella vigna del papa, e similmente quelle della sala grande di palazzo, dovo aono di maoo di questi duc dipinte le sto-rie di Costantino con bonissimo figure e eondotte con bella pratica e maniera; ancorche le invenzioni e gli sehizzi delle storie venissero in parte da liaffaello. Mentre che questi lavori si facevano, Perino del Vaga pittore molto eccellente tolse per moglie una sorella di Gio, Fraocesco, onde freero molti lavori insieme, e seguitando poi Giulio e Gio. Francesco, fecero in compagnia una tavola di due pezzi, deotrovi l'Assunzione di nostra Donna, che andò a Perugia a Monteluci, e così altri lavori e quadri per diversi luoghi. Avendo poi commissione da papa Clemente di fare una tavola simile a quella di Raffaello ene è a S. Pietro a Montorio, la quale si aveva a mandare in Francia, dove quella era prima stata da Raffaello destinata, la cominciarono, e appresso venuti a divisione, e partita la roba, i disegni, ed ogni altra cosa lasciata loro da Raffaello, Giulio se n'andò a Mantova, dove al marchese lavorò infinite eose; laddovo non molto dopo capitando ancor Gio. Francesco o molto dopo capitando ancor Gio. tiratovi dall'amicizia di Ginlio o da speranza di dovervi lavorare, fu si poco da Giulio accarezzato ele se ne parti tostamente, e girata la Lombardia se ne tornò a Roma, e da Roma in su le galce se n'andò a Napoli dietro al marchese del Vasto, portando seco la tavola finita elle era imponta di S. Pietro a Montorio, ed altre eose, le quali fece posare in Ischia isola del marchese. Ma la tavola fu posta poi, dove e oggi, in Napoli nella ehiesa di S. Spirito degli incurabili. Permatosi dunque Gio. Francesco in Napoli, e attendendo a disegnare e dipignere, si tratteneva, essendo da lui molto carezzato, con Tommaso Campi mercante fioreotino che governava le cose di quel Signore, Ma non vi dimorò lungamente, perché, essendo di mala complessione, ammalatosi vi ai mori con incredibile dispiacere di quel Sig. marchese e di chiunque lo conoaceva. Ebbe costui un fratello similmente dipintore chiamato Luca, il quale lavorò in Genova con Perino suo cognato, ed in Lueca ed in molti altri lnoghi d'Italia; e finalmente se n'andò in Inghilterra, dove avendo alcune cose lavorate al re c per alconi mercanti, si diede finalmente a far disegni per mandar fuori stampe di rame In-tagliate da' Piamminghi; e così ne mandò fuori molte ehe si conoseono, oltre alla maniera, al nome sno: e fra l'altre è sua opera nna carta. dove alcune femmine sono in un bagno, l'originale della quale di propria mano di Luca è nel nostro libro. Fu discepolo di Giovanni Francesco Lionardo detto il Pistoia per essere pistolese, il quale lavorò alcune cose in Lucca, ed in Roma fece molti ritratti di naturale, ed in Napoli per il vescovo d'Ariano Diomode Caraffa oggi cardinale fece in S. Domenico una tavola della lapidazione di S. Stefano in una ana cappella; ed in Monte Oliveto ne fece na'altra, che fu posta all'altar maggiore, e levatane poi per dar luogo a un'altra di simile invenziono di mano di Giorgio Vasari Arctino. Guadagnò Lionardo molti danari con que' signori napo-letani, ma ne fece poco capitale, perche se li giocava di mano in mano, e finalmente si morà

in Napoli, lasclando nome di casere stato buon coloritore, ma non già d'avere avuto molto buon disegni. Visse Giovan Francesco anni quaran-

ta, e l'opere sue furono circa al 1528. Fu amieo di Gio. Francesco e discepolo aneb'egli di Raffsello, Pellegrino da Modens, il quale avendosi nella pittura acquistato nome di bello ingegno nella patria, deliberò, udite le maraviglie di Raffaello da Urbino, per corrispondere mediante l'affaticarsi alla speransa già cenceputa di Ini, andarsene a Roma, laddove ciunto si pose con Raffaello, che ninna cosa negò mai agli uomini virtuos. Erano allora in Roma infiniti giovani che attendevano alla pittura, ed emulando fra loro erreavano l'uno l'altro avanzare nel disegno per venire in grazia di Raffaello e guadagoarsi nome fra i popoli: perche attendendo continuamente Pellegrino agli studi, divenne, oltre al disegno, di pratica maestrevole nell'arte: e quando Leone X fece di-pignere le logge a Raffaello, vi lavoro anch'egli in compagnia degli altri giovani, e rinsci tanto bene, ene Raffaello si servi poi di lui in molte altre cose. Fece Pellegrino in Santo Eustachio di Roma entrando in chiesa tre figore in fresco a nno altare; e nella ebiesa de' Portoghesi alla Scrofa la cappella dell'altare maggiore in freaco, insieme con la tavola. Dopo avendo in S. lacopo della Nazione apagonola fatta fare il cardinale Alborense una cappella adorna di molti marmi, e da lacopo Sansovino un S. lacopo di marmo alto quattro braecia e mezzo e molto lodato, Pellegrino vi dipinse in fresco le storie della vita di quello apostolo, facendo alle figure gentilissima aria a imitazione di Raffaello suo maestro, ed avendo tanto bene accomodato tutto il componimento, che quell'opera free conoscere Pellegrioo per nomo desto e di bello e buo-no ingegno nella pittura. Pinito questo lavoro, ne fece molti altri in Roma e da per se ed in compagnia. Ma venuto finalmente a morte Raffaello, egli ae ne tornò a Modena dove feco molte opere, ed in fra l'altre per una confraternità di Battuti fece in ona tavola a olio S. Giovanni ehe batteaza Cristo; e nella chiesa de' Servi in un'altra tavola S. Cosmo e Damiano con altre figure. Dopo avendo preso moglie, ebbe un figliuolo ehe fu cagione della sua morte; perchè venuto a parolo con alenni suoi compagni, gio-vani modanesi, n'ammazzò uoo; di che portata la nuova a Pellegrino, egli per soccorrere al figlinolo, acciò non andasse in mano della ginstizia, si mise in via per trafugarlo; ma non es-sendo ancora molto lontano da essa, lo scontrarono i parenti del giovane morto, i quali andavano eercaodo l'omieida. Coatoro dunque affrontandu Pellegrino ehe non ebbe tempo a fuggire, tutti infuriati, poiebė non avevano patuto giugnere il figliuolo, gli diedero tanto ferite, che lo laseiarono in terra morto. Dolse molto ai Modancsi questo caso, conoscendo essi che per la morte di Pellegrino restavano privi d'uno spirito veramente peregrioo e raro. Fu coetaneo di costoi Gaudenzio Milauese pittore eccellente, pratico ed espedito, il quale in fresco fece in Milano molte opere e particolarmente a' frati della Passione un cenacolo bellissimo, che per la morte sua rimase imperfetto. Lavorò anco a olio eccellentemente, e di sua mano anno assai opere a Vercelli ed a Varallo molto atimate.

### VITA D'ANDREA DEL SARTO

EC.ELENTISHNO PITTORS FIGHESTING.

Eccoci dopo le vite di molti artefici stati eccellenti, chi per eoforito, chi per disegno, e ebi per invenzione, pervenuti all'eccellentissimo Andrea del Sarto, nel quale nno mostrarono la natura e l'arte tutto quello ehe può far la pittura mediante il disegno, il colorire, e l'inven-zione; in tanto che se fusse stato Andrea d'animo alquanto più fiero ed ardito, siecome era d'ingegno e giudizio profondissimo in questa arte, aarebbe stato senza dubitazione alcuna senza pari. Ma una certa timidità d'animo, ed una sua certa natura dimessa e semplice non lasciò mai vedere in lai un certo vivace ardore, ne quella fierezza che aggiunta all'altre sue parti l'arebbe fatto essere nella pittura veramente divino: pereiocche egli maneo per questa esgione di que-gli ornamenti, grandezza, e copiosità di maniere, che in molti altri pittori si sono vedutc. Sono nondimeno le sue figure, sebbene semplicie dure, bene intesc, senza errori, e in tutti i conti di somma perfezione. L'arie delle teste, così di putti come di temmine, sono naturali e grazioae, e quelle de'giovani e de'vecchi con vivacità e prontezza mirabile, i panni belli a maraviglia, e gl'ignudi molto bene intesi; e sebbene disegnò aemplieemente, sono nondimeno i coloriti suoi rari e veramente divini. Nacque Andrea l'anno 1488 in Fiorenza, di padre che esercitò sempre l'arte del sarto, onde egli fu sempre così chiamato da ognuno; e pervenuto all'età di sette anni, levato dalla senola di leggere e serivere, fo messo all'arte dell'orefice; nella quaie molto più volentieri si esereitò tempre (a eiò spinto da naturale inclinazione) in disegnare, che in maneggiando ferri per lavorare d'argento o d'ore; onde avvenne che Gian Barile pittore fiorentino, ma grosso e plebeo, veduto il buon modo di diregnare del fanciullo, se lo tirò appresso, e fattegli abbandonare l'orefice, lo condusse all'arte della pittara, nella quale cominciandosi a esercitare Andrea con suo molto piacere, conobbe elie la natura per quello esercizio l'avea ereato; onde cominciù in assai piecolo spazio di tempo a far cose con i colori che Gian Barile e gli altri artefici della città ne restavano maravigliati. Ma avendo dopo tre anni fatto bonissima pratica nel lavorare e atudiando continuamente, a'avvide Gian Barile che attendendo il fanciullo a quello studio, egli era per fare una straordinaria riuscita; perche parlatone con Piero di Cosimo, tenuto allora dei migliori pittori che fussero in Fiorenza, acconciò seco Andrea: il quale, come desideroso d'imparare, non restava mai di affaticarsi ne di studiare. E la natura, che l'aveva fatto nascere pittore, operava tanto in lui, che nel maneggiare i colori lo faceva con tanta grazia, come se avesse lavorato einquanta anni; onde Piero gli pose grandissimo amore, e sentiva incredibile piacere nell'udire ehe quando aveva punto di tempo, e massimamente i giorni di festa, egli apendeva tutto il di insieme con altri giovani, disegoando alla sala del Papa, dove era il cartone di Michelagnolo e quello di Lionardo da Vinci, e che superava, ancorche giovanetto, tutti gli altri disegnatori, che terras-zani e forestieri quasi senza fine vi concorrevano, in fra i quali piacque più che quella di tutti di altri ad Andrea la natura e conversazione del Franciabigio pittore, e parimente al Francia quel-

la d'Andrea; onde fatti amici, Andrea disse al Francia che non poteva più sopportare la stra-nezza di Piero già vecchio, e che voleva perciò torre una stanza da se; la qual cosa ndendo il Francia che era forzato a fare il medesimo, perehė Mariotto Albertinelli suo maestro aveva abbandonato l'arte della pittura, disse al suo com-pagno Andrea che anch'egli aveva bisogno di stanza, e che sarebbe con comodo dell'uno e dell'altro ridursi insieme. Avendo essi adunque tolta una stanza alla piazza del Grano, condussero molte opere di compagnia, nna delle quali furono le cortine che cuoprono le tavole dell'altar maggiore de' Servi, le quali furono allogate loro da un sagrestano strettissimo parente del Francia; nelle quali tele dipinsero in quella che e volta verso il coro una nostra Donna Annunziata, e nell'altra ehe è dinanzi, un Cristo deposto di croce simile a quello che è nella tavola che quivi era di mano di Filippo e di Pictro Perugino. Solevano ragunarsi in Fiorenza in capo della via Larga sopra le case del Magnifico Ottaviano de' Medici dirimpetto all'orto di S. Marco gli uomini della compagnia che si dice dello Scalzo, intitolata in S. Gio. Battista, la quale era stata mnrata in que' giorni da molti artefici fiorentini, i quali fra l'altre cose vi avevano fatto di muraglia un cortile di prima giunta, che posava sopra alcune colonne non molto grandiq onde vedendo alenni di loro che Andrea veniva in grado d'ottimo pittore, deliberarono, essendo più ricchi d'animo che di danari, che egli faecsse intorno a detto chiostro, in dodici quadri di chiaroscuro, cioc di terretta in fresco, dodici storie della vita di S. Gio. Battista; per lo' che messovi mano, fece nella prima quando S. Gio-vanni battezza Cristo, con molta diligenza e tanto buona maniera, che gli acquistò credito, onore, e fama per si fatta maniera, ehe molte persone si voltarono a fargli fare opere, come a quello che stimavano dover col tempo a quello onorato fine, che prometteva il principio del suo operare straordinario, pervenire. E fra l'altre cose che egli allora fece di quella prima manicra fece nn quadro, che oggi e in casa di Filippo Spini, tenuto per memoria di tanto artefice in molta venerazione. Ne molto dopo in S. Gallo, ehiesa de'frati Eremitani Osservanti dell'ordine di S. Agostino fuor della porta a S. Gallo, gli fu fatto fare per una cappella una tavola d'un Cristo, quando in forma d'ortolano apparisce nell' orto a Maria Maddalena, la quale opera per colori e per una certa morbidezza ed unione è dolce per tutto e con ben condotta, che ella fu esgione che non molto poi ne fece due altre nella medesima ebiesa, come si dira di sotto. Questa tavola è oggi al canto agli Alberti in S. Iacopo tra' Fossi, e similmente l'altre duc. Dopo queste opere partendosi Andrea ed il Francia dalla piazza del Grano presono nuove stanze vicino al convento della Nunzista nella Sepienza ; onde avvenne che Andrea e lacopo Sanaovino allora giovane, il quale nel medes go lavorava di scultura sotto Andrea Contucci suo maestro, feciono si grande e stretta amicizia insieme, che ne giorno ne notte si staccava l'uno dall'altro, e per in più i loro ragionamenti erano delle difficultà dell'arte; onde non è maraviglia se l'one è l'altre sonoe come a quel tem

banco delle candele un frate sagrestano, chiamato fra Mariano dal Canto alla Macine, egli aentiva molto lodare a ognuno Andrea, e dire che egli andava facendo maraviglioso acquisto nella pittura; perché pensù di cavaesi una voglia con non molta spesa. E così teotando Andrea ( che dolce e huono uomo era) nelle cose dell'onore, cominciò a mostrargli sotto spezie di carità di volerlo aiutare in cosa che gli recherebbe onore ed utile, e lo farebbe conoscere per sì fatta maniera, che non sacebbe mai più povero. Aveva già molti anni innanzi nel primo coetile de'Servi fatto Alesso Baldovinetti nella facciata che fa spalle ella Nunziata, una natività di Cristo, come si è detto di sopra, e Cosimo Rosselli dall'altra parte aveva cominciato nel medeaimo cortile una storia, dove S. Filippo autore di quell'oedine de' Seevi piglia l'abito, la quale storia non aveva Cosimo condotta a fine per carere, mentre appunto la lavorava, venuto a morte. Il frate dunque avendo volontà grande di aeguitare il eesto, penso di l'are con suo utile che Andeea e il Francia, i quali erano d'amici venuti concorrenti nell' arte, gareggiassino insieme, e ne facessino ciascun di loro una parte; il che, oltre all'essere servito benissimo, averebbe fatto la spesa minore, ed a loro le fatiche più grandi; laonde aperto l'animo suo ad Andrea, lo peesuase a pigliare quel carico, mosteandogli che per essere quel luogo pubblico e molto fre quentato, egli sarebbe mediante cotale opera conosciuto non meno dai forestieri che dai Fiorentina, e che egli perciò non doveva pensare a prezzo nessuno, anai ne anco di essere pregato, ma pinttosto di pregare altrui e che quandu egli a ciò non volesse attendere, aveva il Francia, che per farsi conoscece aveva offerto di farle, e del prezzo rimettersi in lui, Furono questi stimoli multo gagliardi da far che Andrea si risolvesse a pigliare quel carico, essendo egli massimamente di poco animo; ma questo ultimo del Francia l'indusse a risolversi affatto, e ad essere d'accordo mediante una scritta di tutta l'opera, perche niun'altro v'entrasse. Così dunque avendolo il frate imbarcato e datogli danzei, volle che per la prima cosa egli segnitasse la vita di S. Filippo, e non avesse per prezzo da lui altro che dieci ducati per eiascuna storia, dicendo che aoco quelli li dava di suo, e che ciù faceva più per bene e comndo di lui, che pee utile o bisogno del convento. Seguitando dunque quell'opera con grandissima diligenza, come quello che più pensava all' onore che all' utile, tini del tutto in non molto tempo le prime tre storie e le scoperse, cioc in una quando S. Filippo già frate riveste quell'ignudo, nell'altra quando egli sgridando alcuni giuocatori che bestemmiavano Dio e ai cidevano di S. Filippo, facendosi beffe del auo ammonirli, viene in un tempo una sactta dal cielo, e percosso un albero dove eglino slavano aotto all'ombra, ne uccide due, e mette negli altri incredibile spavento; alcuni con le mani alla testa si gettano sbalorditi innanzi, e altri si mettono gridando in fuga tutti spaventati, e una femmina uscita di se per lo tuono della saetta e per la paura, é in fuga tanto naturale, che pare un cavallo acioltosi ch'ella veramente viva on i salti e con a tanto rumore e spuno orribile movimanto le cose rechino tiimprovvise e che ore e spavento osce, quansene'can to Andrea penn

ehe avvengono, con avvertenze ceriamente belle e necessarie a chi esercita la pittura. Nella terza fece quando S. Filippo cava gli spiriti da dusso a una femmina, con tutte quelle considerazioni che migliori in si fatta azione possono immaginarsi; onde recarono tutte queste sturie ad Andrea onore grandissimo e fama. Perche inanimito seenitò di fare due altre storie nel medesimo cortile. In una faccia è S. Filippo morto, ed i suoi frati intoeno cho lo piangonn, ed oltre ciò un outto morto che toccando la bara, dove è S. Filippo, risuscita; onde vi si vede prima moeto, e poi risuscitato e vivo eon molto bella considerazione e naturale e propria. Nell'ultima da suella banda figurò i frati che mettono la veste di S. Filippo in capu a certi fanciulli; ed in questa ritrasse Andrea della Robbia scultore in un vecchio vestitu di cosso, che vicne chinato o con una mazza in mano. Similmente vi ritrasse Luca suo figliuolo, siccome nell'altra giù detta, dove è morto S. Filippo, ritrasse Gieolamo pue figlipulo d' Andres scultore, e suo amicissimo, il qualo è morto non è molto in Francia, E così dato fine al cortile di quella banda, parendogli il presso poco e l'ouore teoppo, ai eisolve licenziare il rimanente dell'upera, quantunque il frate molto se ne dolesse; ma per l'obbligo fatto non volle disobbligaelo, se Andrea non gli promise prima fare due altre storio a suo comodo e piacimento, e crescendogli il frate il prezzo; e eosl farono d'accordo. Pce queste opere venuto Andrea in maggiore cognisione, gli furono allogati molti quadri e opere d'importanza, e fra l'altre dal generale de monaci di Vallombrosa, pre il monasterio di S. Sal-vi fuoe della porta alla Croce nel refettorio l'arco d'una volta e la facciata per farvi un cenacolo, nella quale volta fece in quatteo tondi quattro figure, S. Benedetto, S. Giovanni Gnalerto, S. Salvi vescovo, e S. Bernardo degli Uberti di Firenze loro frate e cardinale; e nel messo fece un tondo, denteovi tre facee, che sono una medesima, per la Trinità; e fu que-sta opera per cosa in fresco molto beo lavorata, e perciò tenuto Andrea quello che celi era veeamente nella pittura. Laonde per ordine di Baccio d'Agnolo gli fu dato a fare in fresco allo adrucciolo d' Orsanmichele che va in Mercato nuovo in un biscanto quella Nunziata di maniera. minuta che ancor vi si vede, la quale non eli fu molto lodata; e ciò potè essere, perché Andrea, il quale faceva bene senza affaticarsi o sforzare la natura, volle, come si crede, in questa opera sforzarsi e farla con troppo studio. Fra i molti quadri elie poi fece per Fiorenza, de'quali tutti sarei troppo lungo a volcec eagionare, dirò che tra i più aegualati si può noverare quello che oggi è in camera di Baccio Barbadori, nel quale è una nostra Donna intera con un putto in collo e Sant'Anna e S. Giuseppo, lavorati di bella maniera, e tenuti carissimi da Baccio. Uno ne fece similmente molto lodevole, che è oggi appresso Lorenzo di Domenico Borghini; e un altro a Lionardo del Giocondo d'una nostra Donna, che al presente è posseduto da Piero suo figliuolo. A Carlo Ginori ne fece due non moltu grandi, che poi furono comperi dal Magnifico Ottaviano de' Medici, de' quali oggi n' è uno nella sua bellissima villa di Campi, e l'altro ha in camera con molte altre pitture moderne fatte da eccellentissimi maestri il sig. Bernanletto degno figliuolo di tanto padre, il quale come onora e

stima l'opere de'famosi artefiei, così è in tutte ] l'azioni veramente magnifico e generoso signo-re. Aveva in questo mentre il frate de' Servi allogata al Franciabigio una delle storic del sopraddetto cortile, ma egli non aveva anco finito di fare la turata, quando Andrea insospettito. perche gli pareva che il Francia in maneggiare i colori a fresco fusse di se più pratico e spedito maestro, fece quasi per gara i cartoni delle due atorio per mettergli in opera nel canto fra la porta del fianco di S. Bastiano e la porta minore che dal cortile entra nella Nunziata, E fatto i eartoni, si mise a lavorare in fresco, e fece nella prima la natività di nostra Donna con un componimento di figure benissimo misurate ed accomodate con grazia in una camera, dove alcune donne, come amiche e parculi essendo venute a visitarla, sono intorno alla donna di parto vestite di quegli shiti ehe in quel tempo si usavano, ed alcune altre manco nobill standosi intorno al fuoco lavano la puttina pur allor nata, mentre alenne altre fanno le fasee ed altri così fatti servigi; e fra eli altri vi è nn fanciullo che si scalda i quel fuoca molto vivace, ed un vecchio che si riposa sopra un lettuccio molto naturale; ed aleune donne similmente che portano da mangiare alla donoa che è nel letto eon modi veramente propri e naturalissimi; e tutte queste figure insieme con alcuni utti, che stando in aria gettano fiori, sono per aria, per i panni e per ogni altra cosa consideratissimi, e coloriti tanto morbidamente, che painno di carne le figure, e l'altre cose piuttoato naturali che dipinte. Nell'altra Aodrea fece i tre Magi d'Oriente, i quali guidati dalla stella ondarono ad adorare il fanciullino Gesù Cristo, e gli finse scavalcati, quasi ehe fussero vicini aldestinato luogo, c eiò per esser solo lo spasio delle due porte per vano fra loro e la natività di Cristo, che di mano d'Alesso Baldovinetti si vede : nella quale storia Andrea fece la corte di que' tre re venire lor dietro con earriaggi e molti arnesi e genti ehe gli accompagnano, fra i quali sono in uo cantone ritratti di naturale tre persone vestite il'abito florentino, l'uno è Jacopo Sansovino che guarda in verso chi vedo la storia, tutto intero: l'altro, appoggiato ad esao, ohe ha un braccio in iscorto ed accenna, è Andrea maestro dell'opera; ed un'altra testa in mezzo occhio dietro a lacopo è l'Aiolle mosico. Vi sono oltre oiò aleuni putti ehe salgono su per le mura, per alare a veder passare le magni-ficenze e le stravaganti bestie che mecano con esso loro que' tre re; la quale istoria è tutta simile all'altra già detta di bontà, anzi nell'una e nell'altra superò se stesso, non che il Francia, che aneb'egli la sua vi fini. la questo medesimo tempo fece una tavola per la hadia di S. Godenzo, benefizio dei medesimi fratl, cho fu tenuta molto ben fatta. E per i frati di S. Gallo fece in una tavola la nostra Doona annunziata dall'Angelo, nella quale ai vede un'unione di colorito molto piacevole, ed alcune teste d'angeli che accompagnano Gabriello, con dolcezza sfinnato e di bellezza d'arie e di Leste condotte perfettsmente; sotto questa fece una predella lacopo da Pontormo, allera discepolo d'Andrea, il quale diede saggio in quell'età giovanile d'aver a far poi le belt'opre elle free in Fiorenza di aua mano, prima che egli diventasse, si può dire, un altro, come si dirà nella sua vita. Dopo fece Andrea un quadro di figure non molto

grandi a Zanobi Girolami, nel quale era dentro una storia di Giuseppo figliuolo di Iacoh, che tu da lui finita con una diligenza molto continusta, e perciò tenuta una hellissima pittura. Prese non molto dapo a fare seli uomini della compagnia di Santa Maria della Neve dietro alle monache di S. Ambrogio in una tavolina tre fignre, la nostra Donna, S. Gio. Battista, e S. Ambrogio; la quale opera finita, fu col tem-po posta in su l'altare di detta compagnia. Aveva in questo mentre preso dimestichezza Andrea mediante la soa virtù eon Ginvanni Gaddi. che fu poi cherico di Camera; il quale perche si dilettò sempre dell'arti del disegno, faceva allora lavorare del continuo Iscopo Sansovino; onde piacenilu a costui la maniera d'Andrea, gli fece fore per se un quadro d'una nostra Douna bellissima, il quale per avergli Andrea fatto iotorno e modelli ed altre fatiebe incegnose, fu stimato la più bella opera che insine allora Andrea avesse dipinto. Fece dopo questo un altro quadro di nostra Donna a Giovanni di Paolo merciajo, ohe piarque a chiunque Il vide infinitamente, per essere veramente bellissimo, e ad Andrea Santini ne fece un altro, dentrovi la nostra Donna, Cristo, S Giovanni, e S. Ginseppo lavorati con tanta diligenza, che sempre furono stimati in Fiorenza pittura molto lode-vole: le quali tutte opere diedero si gran nome ad Andreanella sua città, che fra molti giovani e vocchi che allora dipignevano era stimato dei più eccellenti olie adoperassino colori e pennelli ; laonde si trovava non solo essere onorato, ma in istato ancora, sebbene si faceva poco nffatto pagare le sue fatiehe, che poteva in parte ain-tare e sovvenire i suoi, e difendersi dai fastuli e delle noie che hanno coloro che ei vivono poveramente. Ma essendosi d'una giovane innamorato, e poco appresso estendo rimasa vedova, toltala per nuglie, chhe più che fare il rimanente della sus vita, e molto più da travagliaro elie per l'addietro fatto non aveva; pereiocche oltre le fatiehe e fastidj ehe seco portano simili impoeci comunemente, egli se no prese alcuni da vantaggio, come quello ehe fu ora da gelosia ed ora da una oosa ed ora da un'altra combat-tuto. Ma per tornare all'opere che fece, le quali come furono assai, così furono rarissime, egli fece dopo quelle di che si è favellato di sopra. a nu frate di Santa Croee dell'ordine Minore, il qual era governatore allora delle monache di S. Francesco in via Pentolini e si dilettava molto della pittura, in una tavola per la chiesa di dette monache la nostra Donna ritta e rilevata sopra una base in otto facce, in su le cantoonte della quale sono alenne arpie che seggono, quasi adorando la Vergine, la quale con una mano tiene in collo il figliuolo, che con attitudioe bellissima la strigue con le braccia tenerissimamente, o con l'altra un libro serrato, guar-dando due putti ignudi, i quali mentre l'aiutano a reggere, le fanno intorno ornamonto. Ha questa Madonna da man ritta un S. Francesco molto ben fatto, nella testa del quale si conosce la bonta e semplicità, cho fu veramente in quel santo nomo. Oltre ciò sono i picdi bellissimi, e così i panni, perché Andrea con un gi-rar di pieghe saolto ricco e con alcune acimacesture dolci sempre contornava le figure in modo, ehe si vedea l'ignudo. A man destra ha un S. Giovanni Evangelista finito giovane od in atto di scrivere l'Evangelio in molto bella maOPERE 3

niera, Si vede oltre ciù in questa opera un famo di nuvoli trasparenti sopra il esamento, e le figure che pare che si muovano; la quale opera e le cunta oggi fra le cose d'Andrea di singolar e crameote rara bellezza. Fece sano al Nizsa legasiuolu un quadro di notra Donna, che fu non men hello stimato che l'altre ope-

Deliberando poi l'arte de' mercatanti che si facessero alcuni carri trionfali di legname a guisa degli antichi Komani, perebe andassero la mattina di S. Giovanni a processione in camhio di certi paliotti di drappo e ceri, che le città e castella portano in segno di tributo, passando dinanzi al duca e magistrati principali, di dieci che se ne fecero allora, ne dipinse Andrea alcuni a olio e di chiaroscuro con alcune storie, che furono molto lodate. E sebbene si doveva seguitare di farne ogni anno qualcuno per insino rhe ogni città e terra avesse il suo (il che sarebhe stata magnificenza e pompa grandissima), fu nondimeno dismesso il ciò fare l'anno 1527. Mentre dunque che con queste ed altre opere Andrea adornava la sua città, ed il suo nome ogni giorno maggiormente cresceva, deliberarono gli uomini della compagnia dello Scal-20, che Andrea finisse l'opera del loro curtile che gia aveva cominciato e fattovi la storia del battraimo di Cristo; e così avendo egli rimesso mano all'opera più volentieri, vi fece due storie, e per ornamento della porta che entra nella compaguia una Carità ed una Iustizia belliasima, In una delle storie fece S. Giovanni che predica alle turbe in attitudine pronta, con per-sona adusta, e simile alla vita che faceva, e con un'aria di testa che mostra tuttu spirito e considerazione. Similmente la varietà e prontezza degli ascoltatori è maravigliosa, vedendusi alcuni stare ammirati, e tutti attoniti nell'udire nuove parole ed una cosi rara e non mai più udita dottrina. Ma molto più si adoperò l'ingegno d'Andrea nel dipignere Giovanni, che battezza in acqua una iufinità di popoli, alcani de' quali si spogliano, altri ricevono il hattesimo, ed altri essendo spogliati, aspettano che finisca di hattezzare quelli che sono innanzi a luro; ed in tutti mostro un vivo affetto e soolto ardente desiderio nell'attitudini di coluro che si affrettano per essere mondati dal peccato: sen-za che tutte le figure sono tanto ben lavorate in quel chiaroscuro, ch'elle rappresentano vive istorie di marmo e verissime. Non tacerò che mentre Andrea in queste ed in altre pitture si adoperava, uscirono fuori alcune stampe intagliate in rame d'Alberto Duro, e che egli se ne servi e ne cavò alenne figure, ridocendole alla maniera sua; il che ha fatto credere ad alcuni non che sia male servirsi delle huone cuse altrui destramente, ma che Andrea non avesse molta invenzione. Venne in quel tempo desiderio a Baceio Bandinelli, allora disegnatore molto atimato, d'imparare a colorire a olio; onde co-noscendo ehe ninno in Fiorenza ciò meglio sapea fare di esso Andrea, gli fece fare un ritratto di se che somigliò molto in quell'età, come si può anco vedere; e così nel vedergli fare questa ed altre opere, vide il suo modo di colorire, sebben poi o per la difficultà o per non se ne curare non seguitò di colorire, tornandogli più a proposito la scultura. Fece Andrea un quadro ad Alessandro Corsini pieno di putti intorno ad una nostra Donua che siede in terra con nn

319 entto in collo, il quale quadro fu condutto con bell'arte e con un colorita molto piacevole : ed a un merciaio, che faceva bottega in Roma ed era suo molto amico, fere una testa bellissima; Similmente Gio. Bettista Puccini Fiorentino, piacendogli straordinariamente il modo di fare d'Andrea, eli fece fare un quedro di nostra Donna per mandare in Francia; ma rinscitogli bellissimo, se fo tenne per se, e non lo mando altrimenti. Ma nondimeno facendo erli in Fraucia suoi traffichi e negozi, e perciù essendogli commesso che facesse opera di mandar le pitture eccellenti, diede a fare ad Andrea un quadro d'un Cristo mortu e certi angeli attorno che lo snstenevano, e con atti mesti e pictosi contemplavano il loro Fattore in tanta miseria per i peccati degli unmini. Questa opera finita che fu, piaeque di maniera universalmente, che Andrea pregato da molti la fece intagliare in Roma ila Agostino Viniziann; ma non gli essenilo riuscita molto hene, non volle mai più dare alcuna cosa alla stampa. Ma tornando al quadro, egli non piacque meno in Francia, dove fu mandato, che s'avesse fatto in Fiorenza: intanto ehe il re acreso di maggior desiderio il' avere ilell'opere d'Andrea, diede nrdine che ne facesse alcun'altre; la goale cosa fu cagione che Andrea persuaso dagli amici si risolve d'andare poco dopo in Francia. Ma intento intendendo Fiorentini, il che fu l'anno 1515, che papa Leone X voleva fore grazio alla patrio di farsi in quella vedere, ordinarono per riceverlo feste grandissime, ed in un magnifico e sontuoso apparato con tanti archi, facciate, tempi, colossi, ed altre statue ed ornamenti, che insino allora non era mai stato fatto ne il più sontuoso ne il più rieco e hello, perché allora fioriva in quella città maggior copia di belli ed elevati ingegni, che in altri tempi fusse avvenuto giammai. All'entrata della porta di S. Pier Gattolini fece Jacopo di Sandro un arco tutto istoriato, ed insteme con esso lui Baccio da Montelupo. A S. Felice in piazza ne fece un altro Giuliano del Tasso, ed a Santa Trinita alenne statue, e la meta di Bunolo; ed in Mercatu nuovo la colonna Traiana. In piazza de' Signori fece un tempio a otto facce Antonio fratello di Giuliano da S. Gallo, e Baccio Bandinelli fece un gigante in su la loggia, Fra la hadia ed il palazzo del Pudestà fecero un arco il Granaccio ed Aristotile da S. Gallo; ed al canto de' Bischeri ne fece un altro il Rosso con molto bello ordine e varieta di figure. Ma quello che fu più di tutto stimato, fu la facciata di S. Maria del Finre fatta di legname, e lavorata in diverse storic di chiaroseuro dal nostro Andrea tento bene, che più non si sarebbe potnto desiderare. E perrbe l'architettura di questa opera fu di Iacopo Sanso-vino, e similmente alcune storie di bassorilevn, e di scultura molte figure tonde, fu gindiento dal papa che non sarribbe potuto essere quell'e-difizio più bello, quando fusse stato di msrmo; e ciò fu invenzione di Lorenzo de' Medici padre di quel papa, quando viveva. Fere il medesimo Iacopo in sulla piazza di S. Maria Novella un cavallo simile a quello di Roma, che fu tennto hello affatto. Furono anco fatti infiniti ornamenti alla sala del Papa nella via della Scala. e la metà di quella strada piena di bellissimo storie di mano di molti artetici, ma per la maggior parte disegnate da Baccio Bandinelli. Entrando donque Leone in Fiorenza del medesi-

320 mo anno il terzo di di Scitembre, so gindicato questo apparato il maggiore che fusse stato fatto giammai, ed il più hello. Ma tornando oggimai ad Andrea, essendo di nuovo ricerco di fare un altro quadro per lo re di Francia, ne fini in poro tempo ono, nel quale fece una nostra Donna bellissima, che fu mandato subito, e cavatone dai mercanti quattro volte più ehe non l'avevano essi pagato. Aveva appunto allora Picr Francesco Borgherini fatto fare a Baccio d' Agnolo di legnami intagliati spalliere, cassoni, sederi, e letto di noce molto belli per fornimento d'una camera, onde perché corrispondessero le pitture all'eccellenza degli altri lavori, fece in quelli fare una parte delle storie da An-drea in ligure non molto grandi de' fatti di Giuseppe figliuolo di Iscob, a concorrenza d'alcune clic n'avevs fatte il Granaccio e lacopo da Pontormo, ehe sono molto belle. Andrea dunque si sforzò cun mettere in quel lavoro diligenza e tempo atranrdinario di far si, che gli riuscissero più perfette che quelle degli altri sopraddetti; il che gli venne fatto benissimo, avendo egli nella varietà delle cose che accaggiono in quelle storie mostro, quanto egli valesse nell'arte della pittura ; le quali storic per la bontà loro furono per l'assedio di Fiorenza volute scassare di dove erano confitte da Gio, Battista della Palla per mandare al re di Francia. Ma perché erano confitte di sorte, che tutta l'opera si sarebbe gua-ata, restarono nel luogo medesimo con un quadre di nostra Donna elic è teunto cosa rarisaima. Fece dopo questo Andrea una testa d'un Cristo, tenuta oggi dai frati de'Servi in su l'altare della Nunziata, tanto bella, che io per me non so se si poò immaginare da umano intelletto per una testa d'un Cristo la più bells. Erano state fatte in S. Gallo fuor della porta nella cappella della chiesa, oltre alle due tavole d'Andrea, molte altre, le quali non paragonarono le sue; onde avendosche ad allogare un'altra, operarono que' frati col padrone della esp-pella cli'ella si desse ad Andres; il quale cominoiandola subito, fece in quella quattro figure ritte, che disputano della Trinità, cioè un S. Agostino ehe con aria veramente affricana ed in abito di vescovo si move con vcemenza verso un S. Pier Martire, che tiene un libro aperto in aria e atto Geramente terribile; la quale testa e figura è molto lodata. Allato a questo è un S. Francesco, che con una mano ticne un libro, e l'altra ponendosi al petto, pare che esprima con la bocca una certa caldezza di fervore, che lo faccia quasi struggere in quel ragionamento. Evvi anco un S. Lorenzo che ascolta, come giovane, e pare che ceda all'autorità di coloro. A basso sono ginocebioni due figure, una Maddalena con bellissimi panni, il volto della quale è ritratto della moglic, pereiocché non faceva aria di fenumine in nessun luogo, che da lei non la ritracsse, e se pur avveniva ehe da altre talora la togliesse, per l'uso del continuo vederla e per tanto averla disegnata, e che è più, averla nell'animo impressa, veniva ehe quasi tutte le te-ste che faceva di femmine, la somigliavano. L'altra delle quattro figure fu un S. Sebastiano, il quale, essendo iguado, mostra le sebiene, che uon dipinte ma paiono a chiuoque le mira vivissime. E certamente questa, fra tante opere a olio, fu dagli artefici tenuta la migliore; coneiossiache in essa si vede molta osservanza nella misura delle figure ed un modo molto ordinato

e la proprietà dell'aria ne'volti; perebà hanno le teste dei giovani doleezza, erudezza quelle de vecchi, ed un certo mescolato che tiene dell'une e dell'altre quelle di mezza età. Insomma questa tavola è in tutte le parti bellissima, e si trova oggi in S. facopo tra' Possi al eauto agli Alberti insieme con l'altre di mano del medesimo. Mentre elie Andrea si andava trattenendo in Florenza dietro a queste opere assai poveramente senza punto sollevarsi, crano stati considerati in Francia i due quadri che vi aveva mandati dal re Francesco I, c fra molti altri stati mandati di Roma, di Venezia, e di Lombardia, erano stati di gran lunga giudicati i migliori. Lodandoli dunque straordinariamente quel re, gli fu detto ehe essere potrcibe agevolmente ehe Andrea si conducesse in Francia al servigio di Sua Maestà; la qual cosa fu carissima al re | onde dats commessione di quanto si aveva da fare, e che in Fiorenza gli fussero pagati danari per il viaggio. Andrea si mise allegramente in eammino per Francia, conducendo seco Andrea Sgnazzella ano ereato, Arrivati poi finalmente alla corte, furono da quel re con molta amorevolezza e allegramente ricevuti i e Andrea prima ehe passasse il primo giorno del suo arrivo, provò quanta fosse la liberalità e cortesia di quel magnanimo re, ricevendo in dono danari e vestimenti ricchi ed onorati. Cominelando poco appresso a lavorare, si fece al re ed a tutta la corte grato di maniera, che essendo da tutti esrczsato, gli parcva elie la sua partita l'avesse condotto da una estrema infelicità a una felicità grandissima. Ritrasse fra le 'prime cose di naturale il Delfino figlinolo del re gato di pochi mesi e così in fasce, e portatolo al re, n'ebbe in dono trecento sendi d'oro. Dopo seguitando di lavorare, fece al re una Carita elies fu tenuta eosa rarissima, e dal re tenuta in pregio come cosa ehe lo meritava. Ordinatogli appresso grossa provvisione, faecva ogni opera, perché volentieri stesse soco, promettendu che niuna eosa gli mancherebbe ; e questo perche gli piaceva nell'operare d'Andrea la prestezza ed il procedere di quell'uomo, che si conten-tava d'ogni cosa; oltre ciò soddisfacendo molto a tutta la corte, fece molti quadri e molte opere; e s'egli avesse considerato donde si era partito e dove la sorte l'aveva condotto, non lia dubblo che sarebbe salito (lasciamo stare le ricchezze) a onoratissimo grado. Ma essendogli un iorno, ehe lavorava per la madre del re un S. Girolamo in penitenza, venuto alcune lettere da Fiorenza, le quali gli scriveva la moglie, eominciò (qualunque si fusse la eagione) a pensare di partirsi. Chiese dunque licenza al re, dicendo di volere andare a Firenze, e ehe accomodate alcune sne faceende tornerchbe a Sua Macstà per ogni modo, e che per starvi più riposato sau per ogut mono, cene per sauvi più riposauo mencrelibe sceo la moglie, ed al ritorno suo porterebbe pitture e seulture di pregio. Il re fi-dandosi di lui gli diede perelò dansi, e Andrea giurò sopra il Vangelo di ritornare a lui fra poelif mest. E così arrivato a l'iorenza felicemente si godé la sua bella donna parcechi mesi, e gli amici e la città. Finalmente passando il termine, in fra 'l quale doveva ritornare al re, egli si trovò in ultimo, fra in murare e darsi piacere o non lavorare, aver eonsumati i suoi danari e quelli del re parimente. Ma nondimeno volendo egli tornare, potettero più in lui i pianti e i preglui della sua donua, che il proprio bisogno OPERB

e la feile promessa al re; onde non essendo (per compiarere alla donna) tornato, il re ne prese tanto sdegno, che mai più eon diritto occhin non volle vedere per molto tempo pittori fiorentini, e giurò che se mai gli fasse capitato Andrea alle mani, più dispiacere che piarere gli arebbe fatto, senza avere punto de riguerdo alla virtu di quello. Così Audrea restato in Fiorenza, e da uno altissimo grado venuto a un infimo, si tratteneva e passava tempo, come poteva il me-glio. Nella sua partita per Francia avevano gli unmini dello Scalzo, pensando che non dovesse mai pui tornare, allogato totto il restante dell' npera del cortile al Franciabigio, che già vi aveva fatto duc storie; quando vedendo Andrea tornato in Firenze "fecero eb'ezli rimise mano all'opera, a seguitando vi fece quattro storie l'una accanto all'altra. Nella prima è S. Gio-vanni preso dinanzi a Erode. Nell'altra è la cena e il ballo d'Erodiade con figure molto accomodate ed a proposito. Nella terza è la decol-lazione di esso S. Giovanni, nella quale il maeatro della giustizia mezzo ignudo è figura molto eccellentemente disegnata, siccome sono anco tutte l'altre. Nella quarta Erodiade presenta la testa, ed in questa sono alcune figure che si maravigliano, fatte con bellissima considerazione: le quali atorie sono state un tempo lo studio e la scuola di molti giovani, che oggi sono recellenti in queste arti. Fece in sul canto che fuor della porta a Pinti voltava per andare agl'Ingesuati in un tabernacolo a fresco una nostra Donma a sedere con un putto in collo ed un S. Giovanni fanciullo che ride, fatto con arte grandisaima e lavorato così perfettamente, che è molto atimato per la bellezza e vivezza suas e la testa della nostra Donna o il ritratto della sua moglie di naturale; il qual tabernacolo per la iu-credibile bellezza di questa pittura, che à vera mente maravigliosa, fu lasciato in piedi, quando l'annn 1530 per l'assedio di Fiorenza fu rovinato il detto convento degl'Ingesuati ed altri molti bellissimi edifizj. Ju que' medesimi tempi facendo in Francia Bartolommeo Panciatichi il vecebio molte faccende di mercanzia, come disideroso di lasciare memoria di se in Lione, ordinò a Baccio d'Agnolo che gli facesse fare da Andrea una tavola e glie la mandasse là, dicendo che in quella voleva un'Assunta di nostra Donnacon gli Apostoli intorno al sepolero. Que-ata opera dunque condusse Andrea fin presso alla fine, ma perché il legname di quella parecchie volte s'aperse, or lavorandovi or lasciandola stare, ella si rimase a dietro non finita del atto alla morte sua ; e fn poi da Bartolommeo Panciatichi il giovane riposta, nelle sue case, come opera veramente degna di lode per le belssime figure degli Apostuli, oltre alla nostra Donna che da un coro di putti ritti è circondata, mentre alcuni altri la reggono e portano con una grazia singolarissima; ed a sommo della ta-vola è ritratto fra gli Apostoli Andrea tauto naturalmente, che par vivo. È oggi questa nella villa de Baroneelli poco fuor di Fiorenza in una chiesetta stata murata da Piero Salviati vicina alla sua villa per nrnamento di detta tavola. Fece Andrea a sommo dell'orto de' Servi in due cantoni due storie della vigna di Cristo, cioè quando ella si pianta, lega, e paleggia: ed ap-presso quel padre di famiglia che chiama a larorare coloro che si stavano oziosi, fra i quali è nun, che mentre è dimandato se vuol entrare

in npera, sedendo si gratta le mani e sta pen-sando se vuol andare fra gli altei operai, nella guisa appunto che certi infingardi si stanno con poca voglia di lavorare. Ma molto più bella è l'altra, dove il detto padre di famiglia li fa pagare, mentre essi mormorando si dogliono; e fra questi uno che da se annovera i danari, stando intento a quello che gli tocca, par vivo, sicco-me anoo pare il esstaldo che li paga; le quali storie sono di chiaroscuro e lavorate in fresco con destrissima pratica. Dapo questa fece nel noviziato del medesimo convento a sommo d'una scala una Pietà colorita a fresco in nua niceliis, che è molto bells. Dipinse anco in un quadretto a olio un'altra Pieta, e insieme una Natività nella camera di quel convento, dove già stava il generale Angelo Aretino. Fece il medesimo a Zanobi Bracci, che molto disiderava avere opere di sua mano, in un quadro per una camera una nostra Donna che inginorchiata si appoggia a un masso contemplando Cristo, che posato sopra un viluppo di panni, la guarda sor-ridendo, mentre un S. Giovanni ebe vi è ritto accenna alla nostra Donna, quasi mostrando quello essere vero figliuol di Dio. Dietro a queati è un Giuseppo appoggiato con la testa in su le mani posate sopra uno scoglio, che pare si beatifichi l'anima nel vedere la generazione umana essere diventata, per quella nascita, di-vina. Dovendo Giulio cardinale de'Medici per commessione di papa Leone far lavorare di stueco e di pittura la volta della sala grande del Poggio a Caiano, palazzo e villa della casa de Medici posta fra Pistoia e Fiorenza, fu data la eura di quest' opera e di pagar i danari al Ma-gnifico Ottaviano de' Medici, come a persona che non tralignando dai suoi maggiori s'intendeva di quel mestiere, ed era amico ed amorevole a tatti gli artefici delle nostre arti, dilettandosi più che altri d'avere adorne le sue ease dell' opere dei più eccellenti. Ordinò danque, essendosi dato carico di tutta l'opera al Franciabigio, ch'egli n'avesse un terzo solo, un terzo Andrea, e l'altro Iacopo da Pontormo. Ne fu possibile, per molto che il magnifico Ottaviana sollecitasse costoro, ne per danari che offerisse e pagasse loro, far si che quell'opera si conducesse a fine. Perche Andrea solamente fini con molta diligenza in una facciata una storia, dentrovi quando a Cesare sono presentati i tributi di tutti gli animali; il disegno della quale opera è nel nostro libro insieme con molti altri di sua mano, ed è il più finito, essendo di chiaroscuro, che Andrea facesse mai. In questa opera Andrea per superare il Francia e Iacopo si mise a fatiche non più usate, tirando in quella una magnifica prospettiva ed un ordine di scale molto difficile, per le quali salendo si perviene alla sedia di Cesare; e queste adorno di statue molto ben considerate, non gli bastando aver mostro il bell'ingegan suo nella varietà di quelle fignre che portano addosso que' tanti diversi animali, come sono nna figura indiana che ha una casacca gialla in dosso e sopra le spalle una gaba tirata in prospettiva con alcuni pappagalli dentro e fuori, che sono cosa rarissima, e come sono ancora alcuni che guidano capre indiane, leoni, giraffe, leonze, lupi cervieri, scimmic, è mori, ed altre belle fantasse accomodate con bella maniera e lavorate in fresco divinissimamente. Fece anco in su quelle scalee a sedere nn nano che tiene in una scatola il camaleonte tanto ben

YUL. II

one Conv

321

VASARI 322 fatto, che non si può îmmaginare nella defor-mità della stranissima forma ana la più bella proporzione di quella che gli diede. Ma questa opera rimase, come s'è delto, imperfetta per la morte di papa Leone. E sebbene il duca Ales-andro de Medici ebbe desiderio che Iacopo da Pontorme a finisse, non chbe forza di far si che vi mettesse mano. E nel vero riceve torto grandissimo a restare imperfetta, essendo, per cosa di ville, la più bella sala del mondo. Riturnato in Florenza Andrea, fece in un quadro nna mezza figura ignnda d'un S. Gio. Battista, che è molto hella, la quale gli fu fatta fare da Gio. Maria Benintendi, che poi la dono al Sig. duca Cosimo. Mentre le cose succedevano in questa maniera, ricordandosi alcuna volta Andrea delle cose di Francia, sospirava di cuore, e se avesse pensato trovar perdono del fallo commesso, non ha dubbio che egli vi sarebbe tornato. E per tentare la fortuna, volle provare, se la virtú sua gli potesse a ciò essere giovevole. Fece adunque in un quadro nn S. Gio. Battista mezzo ignudn per mandarlo al gran muestro di Fraueia, acciò si adoperasse per farlo ritornare in grazia del re. Ma qualunque di ciò fusse la cagione, non glielo mandò altrimenti, ma lo vende al Maguifico Ottaviano de' Medici, il quale lo stimò sempre assai, mentre visse; siccome fece anco due quadri di nostre Donne che gli fece d'una medessina maniera, i quali sono oegi nelle sne case. Ne dopo molto gli fece fare Zanohi Braeci per Monsignore di S. Beaume un quadro, il quale con-dusse con ogni diligenza, sperando che potesse esser cagione di fargli riavere la grazia del re Francesco, il quale desiderava di tornare a servire. Fece anco nn quadro a Lorenzo lacopi di grandezza molto maggiore che l'asato, dentrovi una nostra Donna a sedere con il putto in braccio e dua altre figure che l'aecompagnano, le quali seggono sopra certe scalce, che di disegno e colorito sono simili all'altre opere sue. Lavorò similmente un quadro di nostra Donna bellissimo a Giovanni d'Agostino Dini, che è oggi per la sua bellezza molto stimato; e Cosimo Lapi ritrasse di naturale tanto bene, che pare vivissimo. Essendo poi venuto l'anno 1523 in Piorenza la peste, ed anco pel contado in qual-che luogo, Andrea per mezzo d'Antonio Braucacci, per fuggire la peste ed anco lavorare qualche cosa, andò in Mugrillo a fare per le mona che di S. Piero a Luco dell'ordine di Camaldoli una tavola, là dove menò seco la moglie ed una figliastra, e similmente la sorella di lei ed un garzone. Quivi dunque standosi quietamente, mise mano all'opera; e perche quelle venerande donne più l'un giorno che l'altro facevano carezze e cortesie alla moglie, a lui, ed a tutta la brigata, si pose con grandissimo amore a lavorare quella tavola, nella quale fece un Cristo morto pianto dalla nostra Donna, da S. Gio-vanni Evangelista, e da una Maddalena, in figure tanto vive, che pare ch'elle abbiano verameute lo spirito e l'anima. Nel S. Giovanni si scorge la tenera dilezione di quell'apostolo e l'amore della Maddalena nel pianto, ed un dolore estremo nel volto ed attitudine della Madonna, la quale vedendo il Cristo, che pare veramente di rilievo in carne e morto, fa per la compassione stare tutto stupefatto e amarrito S. Piero e S. Paolo, che contempiano morto il Salvatore del mondo in grembo alla madre; per le quali maravigliose considerazioni si conosce quanto An-

drea si dilettasse delle fini e perfezioni dell'arte; e per dire il vero, questa tavola ha dato più nome a quel monasterio, ehe quante fabbriche e quante altre spese vi sono state fatte, ancorche magnifiche e straordinarie. Finita la tavola, perché non era ancor passato il pericolo della peste, dimorò nel medesimo lungo, duve era henissimo veduto e carrazato, alcuno settimane. Nel qual tempo per non ai stare fece non solamente una visitazione di nostra Donna a S. Lisabetta, che è in chiesa a man ritta sopra il Presepio per finimento d'una tavoletta antica, ma ancora in una tela non molto grande una bellissima testa d' un Cristo alquanto simile a quella che è sopra l'altare della Nunziata, ma non si finita; la qual testa, che in vero si può annove-rare fra le buone cose che uscissero delle mani d'Andrea, è oggi nel monasterio de' monaci degli Angeli di Firenze appresso il molto rev. P. Don Antonio da Pisa amator non solo degli uomini eccellenti nelle nostre arti, ma generalmente di tutti i virtuosi. Da questo quadro ne sono stati ricavati alcuni, perche avendolo Don Silvano Razzi fidato a Zanobi Poggini pittore, acciò nno ne ritraesse a Bartolommeo Gondi che ne lo richiese, ne furono ricavati alcuni altri, che sono in Firenze tenuti in somma venerazione. In questo modo adunque passo Andrea senza pericolo il tempo della peste, e quelle donne ebbero dalla virtù di tanto uomo quell'opera, che può stare al paragone delle più eo-cellenti pitture che siano state fatte a tempi nostri; onde non è maraviglia ae Ramazzotto capo di parte a Scaricalasino tentò per l'assedio di Firenze più volte d'averla per mandarla a Bologna in S. Michele in Bosco alla sua cappella. Tornato Andrea a Firenze, lavorò a Beccuccio Biechieraio da Gambassi amicissimo suo in una tavola una nostra Donna in aria col figlinolo in collo ed a hasso quattro fignre, S. Gio, Battista, S. Maria Maddalena, S. Bastiano, e S. Rocco; e nella predella ritrasse di naturale esso Beccuccio e la moglie che sono vivissimi; la quale tavola è oggi a Gambassi castello fra Volterra e Fiorenza nella Valdelsa, A Zanobi Bracci per tiua cappella della sua villa di Rovezzano fece un bellissimo quadro di una nostra Donna che allatta un putto red un Giuseppo con tanta diligenza, che si staccano, tanto hanno rilievo, dalla tavola; il quale quadro è oggi in casa di M. Antonio Bracci figliuolo di detta Zanobi. Fece anco Andrea nel medesimo tempo e nel già detto cortile dello Scalzo due altre storie; in ona delle quali figurò Zaccheria che sacrifica ed ammutolisce nell'apparirgli l'angelo, nell'altra è la visitazione di nostra Donna bella a maraviglia. Federico II duca di Mantoa, nel passare per Fiorenza quandn andò a fare reve-renza a Clemente VII, vide sopra una porta in casa Medici quel ritratto di papa Leone in mez-zo al cardinale Giulio de'Medici e al cardinale de'Rossi che già fece l'eccellentissimo Raffaello da Urbino; perehe piacendogli straoadinaria-mente, penso come quello che si dilettava di così fatte pitture eccellenti farlo suo; e così quando gli parre tempo, essendo in Roma, lo chiese in duno a papa Clemente che glie ne fece grazia cortesemeute; onde fu ordinato in Fiorenza a Ottaviano de' Medici, sotto la cui eura e governo erano Ippolito ed λlessandro, che, incassatolo, lu facesse portar a Mantoa. La qual cosa dispiacendo molto al Magnifico OtOPERE

aviano, che non arebbe voluto privar Fiorenza l'una si fatta pittura, si maravigliò che il pap 'avesse corsa così a un tratto i pure rispose che ion mancherrhhe di service il duca, ma che esendo l'ornamento cattivo ne faceva fare un 100vo, il quale come fusse messo d'oro, manderbbe sicurissimamente il quadro a Mantos. E e, la capra e i cavoli, mandò segretamente per Andrea e gli disse come il fatto stava, e che a iò non era altro rimedio che contraffare quello con ogni diligenza, e mandandone un simile al luca, ritenere, ma nascosamente, quello di me-10 di Raffaello. Avendo dunque promesso An-Irca di fare quanto sapeva e poteva, fatto fare in quadro simile di grandezza ed in tutte le parti, lo lavoro in casa di M. Ottaviano segretanente, e vi si affatico di maniera, che esso M. Ottaviano intendentissimo delle cose dell'arti, juando fu finito, non conoscera l' un dall'altro, ie il proprio e vero dal simile, avendo massimanente Andrea sontraffetto insino alle macchie lel sucido come era il vero appunto. E così na-costo che chbero quellu di Raffaello, mandaroto quello di mano d'Andrea in un ornamento imile a Mantoa; di che il duca restò soddisfat-issimo, avendoglielo massimamente lodato, sena essersi avveduto della cosa, Giulio Romano sittore e discepolo di Raffaello: il qual Ginlio i sarehbe stato sempre in quella opinione e 'arebbe creduto di mano di Kaffaello; ma capiando a Mantoa Giorgio Vasari, il quale, essrulo fanciullo e creatura di M. Ottaviano aveva eduto Andrea Invorare quel quadro, scoperse a cosa; perche facendo il detto Giulio molte arezze al Vasari e mostrandogli dopo molto inticaglie e pitture quel quadro di Raffaello, cone la miglior cosa che vi lusse, disse Giorgio: l'opera è hellissima, nia non è altrimenti di manodi taffaello. Come no? disse Ginlio, non lo so in, the riconosco i colpi che vi lavorai su? Voi ve di siete dimenticati, soggiunse Giorgio, perche questo è di mano d'Andrea del Sarto, e per seno di ciò, eccovi un segno (e glielo mostrò) he fu fatto in Fiorenza perche quando erano nsieme si scambiavano. Gió udito, fece rivoltar Siulio il quadro, e visto il contrassegno, si trinse nelle spalle dicendo queste parole: lo ion lo stimo meno che s'egli fusse di mano di laffaello, anzi molto più, perche è cosa fuor di satura che un nomo eccellente imiti si bene la naniera d'un altro, e la faccia così simile. Basta, the si conosce che così valse la virtù d'Andrea iccompagnata, come rola. E cost fu col giudizio e consiglio di M. Ottaviano soddisfatto al duca, on privata Fiorenza d'una si degna opera; la quale essendogli poi donata dal dues Alessaniro, tenne molti anni appresso di se; e finalnente ne fece dono al duca Cosimo che l'ha in guardaroba con molte altre pitture famose, Menre che Andrea faceva questo ritratto, fece anco per il detto M. Ottaviano in un quadro solo la esta di Giulio cardinale de' Medici, che fo poi papa Clemente, simile a quella di Baffaello che fu molto hella la qual testa fu poi donata da esso M. Ottaviano al vescovo vecchio de Marzi. Non molto dopo disiderando M. Baldo Magni da Prato fare alla Madonna della Carcera nella sua terra una tavola di pittura bellissima, dove aveva fatto fare prima un oroamento di marmo molto onorato, gli fu fra molti altri pittori mes-

323 corche di ciò non a'intendesse molto, più inchinato l'animo a lui che a ninn'altro, gli aveva quasi dato intenzione di volere che egli e nou altri la facesse; quando un Niccolò Soggi Sansovino, che aveva qualche amicizia in Prato, fu messo innanzi a M. Baldo per quest'opera, e di maniera aiutato, dicendo che non si poteva avere miglior maestro di lui, che gli fu allogata quel l'opera. Intanto mandando per Andrea chi l'aiutava, egli con Domenico Puligo ed altri pittori amici suoi, pensando al fermo che il lavoro fus-se suo, se n'andò a Prato. Ma giunto, trovò che Niecolò non solo aveva rivolto l'animo di M. Baldo, ma anco era tanto ardito e sfacciato, che in presenza di M. Baldo disse ad Andrea che giocherebbe seco ogni somma di dansiri a far qualche cosa di pittura, e chi facesse meglio tirasse. Andrea, che sapea quanto Niccolò valesse, rispose, apcorché per ordinario fusse di poco animo lo ho qui meco questo mio garzone che non e stato molto all'arte, se tu vuoi giocar seco, io motterò i danari per lui, ma meco non voglio che to ciò faccia per niente; perciocehè se io ti vincessi non mi sarehbe onore, a se io perdessi, mi sarebhe grandissima vergogoa, E detto a M. Baldo che desse l'opera a Niccolò, perohe egli la farebbe di maniera che ella piacerebbe e chi andasse al mercato, se ne torno a Fiorenza, dove gli fu allogata una tavola per Pisa, divisa in cinque quadri, che poi su posta alla Madonna di S. Agnesa longo le mura di quella città fra la cittadella vecchia ed il duomo. Facendo dunque in ciascun quadro una figura, fece S. Gio. Battista e S. Piero che mettono in mezzo quella Madonna che fa miracoli. Negli altri è S. Caterina Martire, S. Agnesa, e S. Margherita; figure e na per se, che fanno maravigliare per la loro hellezza chiunque le guarda, e sono tenute le più leggiadre e belle femmine che egli facesse mai. Aveva M. lacomo frate de'Servi nell'assolvere e permutar un voto d'una donna ordina-tole ch'ella faccase fare sopra la porta del fianco nella Nunziata che va nel chiostro dalla parte di fuori una figura d'una nostra Donna; perche trovato Andrea, gli disse che aveve a fare spendere questi danari, e che sebbene non erann molti, gli pareva ben fatto, avendogli tanto nome acquistato le altre opere fatte in quel luogo, che egli e non altri facesse anco questa. Andrea, che era anzi doloe uomo che altrimenti, spinto dalle persuasioni di quel padre, dall'utile, e dal desiderio della gloria, rispose che la farebbe volontieri i e poco appresso messovi mano, fece in fresco una nostra Donna che siede hellissima con il figliuolo in collo e un S. Giu seppe, che appoggiato a un sarco tien gli occhi fissi a nn libro aperto | e fu si fatta quest'opera, ohe per disegno, gruzia e honta di colorito, e per vivezza e rilievo mostrò egli avere di grau lunga superati ed avanzati tutti i pittori che avevano insino e quel tempo lavorato. Ed in vero è quella pittura così fatta, che spertamente da se stessa, senza che eltri la lodi, si fa conoscere per stupenda e rarissima.

is malte bellej in qual teats in goi diensta al.

Mancora al cortici delle Santos saturente uno sono il. Ottavano al vencoro recchio di Marti.

Non molto dopo disclorendo M. Baldo Magui deva, che erec rinquandine in mentera per avera un terre una tatavia di pittura belliuriente, dore un vere fatto fare prima un consonente di marco di perita belle per la seprettà di S. Lorenzo, vere fatto fare prima un consonente di marco di perita dile per la segrettà di S. Lorenzo, o junnazi adortro, odde recodo M. Baldo, sue lige e il lameng di S. (in Stittis in Figure Sel-

324 l'asime e molto migliori e di maggior riliero che l'altre da lui state fatte per l'addietro nel medesimo luogo. Sono bellissime in questa opera, fra l'altre, una femmina ebe porta il putto nato al letto, dove è Santa Lisabetta, che aneb'ella e bellissima figura : e Zaceberia ebe scrive sopra una carta, la quale ha posata sopra un ginocehio, tenendola con una mano, e con l'altra serivendo il nome del figlinolo tanto vivamente, ehe non gli manca altro che il fiato stesso: è bellissima similmente una vecchia che siede in su una predella , ridendosi del parto di quell'altra vecchia, e mostra nell'attitudine e nell'affetto quel tanto ehé in simile cosa farebbe la natura. Finita quell'opera, ebe certamente è ignissima di ogni lode, fece per il generale di Vallombrosa in una tavola quattro bellissime figure, S. Gio. Battiata, S. Giovanni Gualberto stitutor di quell'ordine, S. Michelagnolo, e S. Bernardo cardinale e loro monaco, e nel mezso alcuni putti che non possono esser ne più vi-vaci ne più belli. Questa tavola è a Vallombrosa sopra l'altezza d'un sasso, dove stanno certi monaci separati dagli altri in alcone stanze dette le Celle, quasi menando vita da romiti. Dopo questa gli fece fare Giuliano Scala per mandare a Serrozzana in una tavola una nostra Donna a sedere col figlio in rollo e due messe figure dalle ginocchia in sa, S. Celso e Santa Ginlia, S. Onofrio, S. Caterina, S. Benedetto, S. Antonio da Padoa, S. Piero e S. Maren; la quale tavola fu tenuta simile all'altre cose d'Andrea; ed al detto Giuliano Scala rimase per un resto, ebe coloro gli dovevano di danari pagati per loro, un mezzo tondo, dentro al quale è una Nunzista ebe andava sopra per finimento della tavola, il quale è nella chiesa de' Servi a una sua cappella intorno al coro nella tribuna maggiore. Erano stati i monaci di S. Salvi molti anui senza pensare ebe si mettesse mano al loro cenacolo, else avevano dato a fare ad Andrea, allora ebe fece l'arco con le quattro figure, quaudo un abate galan-tuomo e di gindizio deliberò ehe egli finisse quell'opera; nude Andrea, che già si era a ciò altra volta obbligato, non fece alcuna resistenza; anzi messoyl mano in non molti mesi, lavorandone a suo piacere un pezzo per volta, lo fini, e di maniera, che quest'opera fu tenuta ed e certamente la più facile, la più vivace di colorito e di dise-gno che facesse giammai, ausi che fare si possa | avendo oltre all'altra cose dato grandezza, maeatà, e grazia infinita a tuttequelle figure; in tanto ehe io non so che mi dire di questo censcolo, ehe non sia poco, essendo tale, ehe rhinnque lo vede resta stupefatto. Onde non è maraviglia se la sua hontà fu cazione che nelle rovine dell'assedio di Firense l'anno 1559 egli fusse lasciato stare in piedi, allora ehe i soldatt e guastatori per comandamento di chi reggeva rovinarono tutti i borghi fuori della eitta, i monasteri, spedali, e tutti gli altri edifizi Costoro, dico, svendo rovinato la chiesa e il campanile di S. Salvi e cominciandu a mandar giu parte del convento, giunti che furono al refettorio, dore è questo cenacolo, vedendo chi li gnida-va, o forse avendone ndito ragionare, al maravigliosa pittura, abbandonando l'impresa non sò rovinar altro di quel luogo, serbandosi a ciò fare, quando non avessono potuto fare altro. Dopo fece Andrea alla compagnia di S. Iacopo, detta il Nicchio, in un segno da portare a processione un S. Iacopo che fa carezze toccan-

dolo sotto il mente, a un putto vestito da Battuto, ed un altro putto che ha un libro in mano fatto con bella grazia e naturale, Ritrasse di naturale un commesso de' monaci di Vallombrosa, che per hisogni del suo monasterio si stava sempre in villa , e fu messo sotto un pergolato, dove aveva fatto suoi acconcimi e pergole con varie fantasie, e dove percoteva assas l'acqua ed il vento, siccome volle quel commesso amico d'Andrea, E perché finita l'opera avanzò de'colori e della calcina, Andrea preso un tegolo, chiamo la Encrezia sua donna, e le diase: Vien qua: porché ei sono avanzati questi colori, io ti voglio ritrarre, acciò si veggia in questa tua età. eome ti sei hen conservata, e si conosca nundi-meno quanto hai mutato effigie, e sia per esser questo diverso dai primi ritratti. Ma non volen-do la donna, che forse aveva altra fantasia, star ferms, Andrea quasi indovinando esservicino al suo fine, tolta una spera, ritrasse se medesimo in quel tegolo tanto bene, ebe par vivo e natu-ralissimo. Il qual ritratto e appresso alla detta M. Lucrezia sua donna ebe aneor vive. Ritrasse similmente un canonico pisano suo amicissimed il ritratto, ebe è naturale e molto bello, e anco in Pisa. Comineiò poi per la signoria i cartoni ebe si avevano a colorire per far le spalliere della ringhiera di piszza con molte belle fantasie sopra i quartieri della città, con le bandiere delle capitudini tenute da certi putti con ornamenti ancora dei simulacri di totte le virtù, e parimente i monti e fiumi più famosi del dominio di Fiorenza, Ma quest'opera così comineiata rimase imperfetta per la morte d'Andrea, come rimase anco, ma poco meno che finita, nna tavola ebe free per i monaci di Vallombrosa alla loro badis di Poppi in Casentino, nella quale tavola fece una nostro Donna Assunta con molti putti intorno S. Giovanni Gualberto, S. Bernardo Cardinala loro monaco, cono s'è detto, Santa Cateriua e S. Feilele ; la quale tavola così imperfetta è oggi in detta badía di Poppi. Il simile avvenne d'una tavola non molto grande, ebe finita doreva andar a' Pisa. Lasciò bene finito del tutto un molto bel quadro, che oggi è in casa di Filippo Salviati e aleuni altri. Quasi ne' mrdesimi tempi Giu. Battista della Palla avendo compere quante sculture e pitture nutabili avrva potnte, faccido ritrarre quello else non poteva avere, aveva spogliato Fiorenza d'una infinità di cose elette seuza alcon rispettu, per ordinare al re di Francia un apparta-mento di stanze, che fusse il più ricco di così fatti ornamenti che ritrovare si potesse. Costui dunque desiderando ebe Andrea tornasse in grazia ed al servigio del re, gli fece fare due quadri 1 in uno Andrea dipinse Abramo in atto di volere sacrificare il figliuulo, e ciò con tanta diligenza ebe fu giudiesto ehe insino allora non avesse mai fatto meglio. Si vedeva nella figura del vecchio espressa divinamente quella viva fede e costanza, else senza pnoto spaventarlo lo faceva di bonissima voglia pronto a uccidere il proprio figliuolo. Si vedeva aneo il medesimo volgere la testa verso un bellissimo putta, il quale parea gli dicesse che fermane il colpo. Non dirò quali fossero l'attitudini, l'abito, i caltari, ed altre cose di quel vecchio, perche non è possibile dirne a bastanza ; dirò bene che si vedeva il bellissimo e tentro putto Isaac tutto nudo tremare per timore della morte e quasi morto senza esser ferito. Il medesimo aveva,

non che eltre, il colle tinte dal calor del sole. e candidissime quelle parti che nel viaggio di tre giorni avevano ricoperto i panui. Similmen-te il montone fra le apine pareva vivo, ed i panni d'Issac in terra piuttosto vesi e naturali che dipinti. Vi erano oltre ciò certi servi ignudi che guardavano nn asino che paseeva, e un paese tanto ben fatto, che quel proprio dove fu il fatto, non poteva esser più bello ne altrimenti. La qual pittura avendo dopo la morte d'Andrea e la cattura di Battista compera Filippo Stroa-zi, ne fece dono al Sig. Alfonso Davalos Marchese del Vasto, il quale la fece portare nell'isola d'Ischia vieina a Napoli, e porre in alcune stanze in compagnia d'altre dignissime pitture. Nell'altro quadro free una Carità bellissima con tre putti, e questo compero poi dalla donna d'Andrea, essendo egli morto, Domenico Conti pittore, che poi lo vende a Niccolò Antinori che lo tiene come cosa rara che ell' è veramente. Venne la questo meutre desiderio al Magnifico Ottaviano de' Medici, vedendo quanto Andrea aveva in quest' oltimo migliorata la maniera, d'avere un quadro di soa maoo; onde Andrea che desiderava servirlo per esser molto obbligato a quel Signore ebe sempre aveva favorito i hegli ingegni, e particolarmente i pitto-ri, gli fece iu un quadro una nostra Donna ebe aiede in terra con un putto in su le gambe a cavalcione che volge la testa a un S. Giovannino a-stenuto da una S, Elisabetta vecebia tanto ben fatta e naturale che par viva, siccome anco ogni altra cosa è lavorata con arte, disegno e diligenza incredibile. Finito che chbe questo quadro, Andrea lo portò a M. Ottaviano; ma perebe essendo altora l'assedio attorno a Firenac, aveva quel Signore altri pensieri, gli rispose che lo desse a chi voleva, scusandosi e riugraziandolo sommamente. Al che Andrea non rispose altro se non: la fatica è durata per voi, e vostro sarà sempre. Vendilo, rispose M. Ottaviano, e serviti de'danari ; perciocche io so quel che io mi dieo. Partitusi dunque Andrea se ne torno a casa, ne per chieste che gli fussino fatte, volle mai dare il quadro a nessuno; auzi fornito che fu l'assedio e i Mediei tornati in Firenze riporto Andrea il quadro a M. Ottavisno, il quale presolo ben volentieri e ringraziandolo, glie lo pagò doppiamente; la qual' opera è oggi in eamera di madonna Francesca sua donna e sorella del revereudissimo Salviati; la quale nun tiene men conto delle belle pitture lasciatele dal Magnifico suo consorte, else ella si faccia del conservare e tener conto degli amici di lui. Fece un altro quadro Andrea quasi simile a quello della Carità già detta a Giu. Borgherini, dentrovi una nostra Donna, nn S. Giovanni puttu che porge a Cristo ona palla figurata per il mondo, e nna testa ili S. Gioseppo molto bella. Venne voglia a Paolo da Terrarossa, veduta la bozza del sopraddetto Abrasso, d'avere qualelle cosa di mano d'Andrea come amico universalmente di tuttr i pittori, perche richiestolo d'un ritratto di quello Abramo, Andrea volentieri lo servi e glie lo fece tale, che nella sua piccolezza non fu punto inferiore alla grandezza dell'ori-ginale. Lacade piacendo molto e Paolo, gli domandò del prezzo per pagarlo, stimando che do-vesse costarli quello che veramente valeva; me ehiedendogli Andrea una miseria, Paolo quasi si vergogno, e strettosi nelle spelle gli diede tutto quello che chiese. Il quadro fu poi man- I ciò lo ritraesse l'abboudanza dell'opere che vide

325 dato da lui a Napoli..., ed in quel luogo è la più bella e ocorata pittura che vi sia. Erano per l'assedio di Fireuse fuggitiai con le paghe alcuni capitani della città ; onde essendo richiesto Andrea di dipignere nella facciata del palazzo del Podestà ed in piasza non solo detti capitani, ma ancora alcuni cittadiui fuggiti e fatti ribelli, disse che gli farrbhe; ma per uon al acquistare, come Andrea dal Castagno, il cognome degl'Impiccati, diade nome di farli fare a un spo garsunc, chiamato Bernardo del Buda, Ma fatta una turata grande, dovo egli stemo entrava e usciva di notte, condusse quelle fignre di maniera che parevano coloro stessi vivi e naturali I soldati che furono dipiuti in piazza nella facciata della Mercatanzia vecchia vicino alla Condotta, furono già sono molt'anni coperti di bianco, perche non si vedessero. E similmente I cittadini che egli fini tutti di sua mano uel palazzo del Podestà, furono gnasti. Essendo dopo Andrea in questi suoi nltimi anni molto famigliare d'alcuni che governavano la compagnia di S. Bastiano, che è dietro a' Servi fece loro di sua mano un S. Bastiano dal bellico in su tanto bello, che ben parve che quello avessero a essere l'ul-time peunellate che egli avesse a dare. Finito l'assedio, se ne stava Andrea aspettando che le cose si allargassino, sebbene con poca speranza che il disegno di Francia gli dovesse riuscire, essendo stato preso Gio. Battista della Palla, quando Piorenza si riempiè dei soldati del campo e di vettovaglie; fra i quali soldati essendo alcuni Lanai appostati, diedero non piccolo spavento alla città, e poco appresso la lasciarono infetta. Laonde o fusse per questo sospetto o pure perche avesse disordinato nel mangiare, dopo aver molto in quello assedio patito, si ammalò on giorno Andrea gravemente; o postosi nel letto giudicatissimo, senza trovar rimedio al auo male e senza molto governo, standoli più lontana che poteva la moglie per timore della peste si mori (dicono) cho quasi nessuno se u'avvidet e eosi con assai poche cerimonie gli fu nella chiesa de'Servi vicino a casa sna dato sepoltura dagli nomini dello Sealzo, dove sogliono seppellirsi tutti quelli di quella compa-gnia. Fu la morte d'Andrea di grandissimo danno alla sua città ed all'arte, perrhè insino all' età di quarantadue anni che visse andò sempre di cosa in cosa migliorando di sorte, che quanto più fusse vivato, sempre averebbe accresciuto miglioramento all'arta; perciocche meglio si va acquistando a poco a poco, audandosi col piede più aieuro e fermo nelle difficultà dell'arte, che non si fa in volere sforzare la natura e l'ingegno in un tratto. Ne è dubbio che se Andrea si fosse fermo a Roma, quando egli vi andò per vedere l'opere di Raffaello e di Michelagnolo, e parimente lo statue e le rovine di quella città, che egli averebbe molto arricchita la maniera ne'componimenti delle storie, e averebbe dato un giorno più finezza e maggior forza elle suo figure ; il che non è venuto fatto interamente, se non a chi è atato qualche tempo in Roma a praticarle e considerarie minutamente. Avendo egli dunque dalla natura una dolce e graziosa maniera nel disegno, ed na colorito facile e vivace molto, così nel lavorare in fresco come e olio, si crede semza dubbio, se si fusse fermo in Roma, che egli averebbe avanzati tutti gli ari fici del tempo auo. Ma credone eleuni cho

in quella città di scultura e pittura, e così antiche come moderne; ed il vedere molti giovani discepoli di Baffaello e d'altri esser fieri nel disegno e lavorare sicuri e senza stento, i quali, come timido else egli era, non gli diede il cuore di passare, e così facendosi paura da se, ai risolve per lo meglio tornarsene a Fireoze, dove considerando a poco a poco quello ehe aveva veduto, fece tanto profitto, che l'opere sue sono state tenute in pregio ed ammirate, e, che e più, imitate più dopu la morte che mentre visse; e chi n'ha le tien care; e chi l'ha volute vendere, n'ha cavato tre volte più che non furono pagate a lui, atteso che delle sue cose ebbe acorpre poco prezzo, ai perché era, come ai é detto, timido di natura, e si perché certi macstri di legname, che allora lavoravano le migliori cose in casa de' cittadini, non gli facevano mai allogare alcun'opera per servir gli amici loro, se non quando asperano che Andrea avesse gran bisogno; nel qual tempo si contentava d'ogni pregio. Ma questo non toglie che l'opere aue non siano rarusime, e che non ne sia lenuto grandissimo conto, e meritamente, per essere egli stato de' maggiori e soigliori maestri che siano stati in sin qui. Sono nel postro libro molti disegni di aua mano, e tutti huoni, ma particolarmente è bello affatto quello della storia che fere al Poggio, quando a Cesare è preaentato il tributo di tutti gli animali orientali: il qual disegno, che è fatto di chiaroscuro, è cosa rara, ed il più finito ehe Andrea facesse mai, avveguaché quando egli disegnava le cose di naturale per metterle in opera, faceva certi achizzi cosi abbozzati, bastandogli vedere quello ehe faceva il naturale; quando poi gli metteva in opera, gli conduceva a perfezione; onde i disegui gli servivano più per memoria di quello che aveva visto, che per copiare appuntu da queili le sue pitture. Furono i discepoli d'An-drea infiniti, ma non tutti focco il medicine rea infiniti, ma non tutti fecero il medesimo studio sotto la disciplina di lui; perebe ri dimo-rarono chi poco e chi assai, non per colpa d'Au-drea, ma della donna sua, che senza aver rispetto a nessuno, comandando a tutti imperiosamente, li tenera tribolati. Furono dunque suoi discepoli Iacopo da Pontormo, Audres Sguazzella, che, tenendo la maniera d'Andrea ba lavorato in Francia un palazzo fuor di Parigi, che è cosa molto lodata; il Solosmeo, Pier Francesco di Jacopo di Sandro, il quale ha fatto in S. Spirito tre tavole, e Francesco Salvisti e Giorgio Vasari Aretino che fu compagno del detto Salviati, ancorche poco dimorasse con Andrea; Iacopo del Conte Fiorentino, e Nannocchio ch'oggi è in Francia col cardinale Tortone in bonissimo eredito. Similmente Iacopo detto lacopone fu discepolo d'Andrea, e molto amico auo ed imitatore della sua maniera; del qual Incopone, mentre visse Audrea, se ne valse asaai, come appare in tutte le aue opere, c massi-mamente nella facciata del cav. Buondelmonti in au la piazza di S. Trinita. Restò dopo la aua morte erede dei disegni d'Andrea e dell'altre cose dell'arte Domenico Conti che fece poco profitto nella pittura, al quale furono da alcuni (come si erede) dell'arte rubati una notte tutti i disegni e cartoni ed altre cose che aveva d'Andrea, ne mai si è potnto sapere chi que' tali fossero. Domenico Conti adunque, come non ingrato dei benefizi ricevuti dal auo maestro, e disideroso di dargli dopo la morte quegli onori

ehe meritava, free si che la cortesia di Raffaello da Montelupo gli fece un quadro assai ornato di marmo, il quale fu nella chiesa de Servi murato in un pinatro con questo epitaffio fattogli dal dottissimo M. Pier Vettori allora giovane.

ARDERA - ALETO
ADMIRABLES - ISGEMI - PICTOM
AC - VATRABUS - ILLIS
OMBIFM - IVÉNCIO - COMPARABDO
GOMMINUTS - CORTS - INSCIPTAVE
FAO - LABORISTA - IN - S. - INSTITUTENDO - SVECEPIS
GUATO - ARBOR, POSVI

VIXIT . AND . MLH . OR . ANN . MDXXX.

Dopo non molto tempo alcuni eittadini operaj della detta chiesa, piuttosto ignoranti ebe nemici delle memorie onorate, sdegnandosi else quel quadro fusse in quel luogo atato messo senza loro licenza, operarono di maoiera, che ne fu levato, ne per ancora è stato rimurato in altro luogot nel che volle forse mostrarci la fortuna, che non solo gl'influssi de' fati possono in vita, ma aneora nelle memorie dopo la morte; ma a dispetto loro sono per vivere l' opere ed il nome d'Andrea lunghiasimo tempo e per tenerne, spero, questi miei scritti molti secoli memoria. Concludiamo adunque, elie se Audrea fu d'animo basso nell'azioni della vita, contentandosi di poco, egli non è perciò che oell'arte non fusse d'ingegno elevato e speditissimo e pratico in ogni lavoro, avendo con l'opere sue, oltre l'ornamento ch'elle fanno ai luoghi dove elle aono, fatto grandissimo giovamento ai suui artefici nella maniera, nel disegno, e nel colorito; ed il tutto con manco errori che altro pittor fiorentino, per avere egli, come ai è detto innanzi, inteso benissimo l'ombre ed i lumi, e lo afuggire delle cose negli souri, e dipinte le sue cose con una dolcezza molto viva i senza ebe egli mostrò il modo di lavorare in freaco con perfetta unione, e senza ritoccare molto a secco i il che fa parer fatta ciascuna opera sua tutta in un medesimo giorno, onde può agli artefici toscani stare per esempio in ogni luogo, ed avere fra i più celebrati ingegni loro lode grandistima ed onorata palma.

## VITA DI M. PROPERZIA DE'ROSSI

#### SCULTRICE SOLOGNESE

È gran cosa che in tutte quelle "virti e di lotti quell' escrita, de quali fi qualquage tempo hanno voluto le donne intrometteni con qualtimita più de financia del come del c

vero sebben fo donne, ella fu però tale, che superò di gran lunga tutti gli eccellenti scrittori di quella età. E Varrone loda anch'egli fuor di modo, ma meritamente, Erinna, che con trecento versi s'oppose alla gloriosa fama del primo lume della Grecia, e con un suo piccol vo-Inme chismato Elecate equiparò la numerosa Iliade del grand'Omero. Aristofane celebra Carissena nella medesima professione per dottissi-ma ed eccellentissima feormina; e similmente Teano, Mirone, Polla, Elpe, Cornificia, e Te-lisilla alla quale fu posta nel tempio di Venere per maraviglia delle soe tante virtú nna hellissima statna. E per lasciar tant'altre versificatrici, non leggiamo noi che Arete nelle difficultà di filosofia fu maestra del dotto Aristippo? E Lastenia ed Assiotea discepole del divinissimo Platone? E nell'arte oratoria Sempronia ed Ortensia femmine romane furono molto famose. Nella grammatica, Angallide (come dice Ateneo) fu rarissima, e nel predir delle cose future, o diasi questo all'astrologia o alla magica, basta che Temi e Casandra e Manto chbero ne' tempi loro grandissimo nome: come ancora Iside e Cerere nelle necessità dell'agricoltura, ed in tutte le scienze universalmente le figliuole di Tespiu. Ma certo in nessun'altra età s'è ciò meglin potuto conoscere, che nella nostra, dove le donne hanno acquistato grandissima fan non solamente nello studio delle lettere, com'ha fatto la signora Vittoria del Vasto, la signora Veronica Gambura, la signora Caterina Anguisciola, la Schioppa, la Ungarola, madonna Laura Battiferra, e cent'altre si nella volgare come nella latina e nella greca lingua dottissime, ma eziandio in tutte l'altre facultà. Ne si son ver-gognate, quasi per torci il vanto della superio-rità, di mettersi con le tenere e bianchissime mani nelle cose meccaniehe, e fra la ruvidezza de'marmi e l'asprezza del ferro per conseguire il desiderio loro e riportarsene fama, come fece ne' nostri di Properzia de' Rossi da Bologna giovane virtuosa non solamente nelle cose di casa, come l'altre, ma in infinite scienze, che non che le donne, ma tutti gli nomini gli ebbero invidia. Costei fu del corpo bellissima; e sono e canto ne' suoi tempi meglio che femmina della sua città; e perciocche era di capriecioso e destrissimo ingegno, si mise ad intagliar moccioli di pesche, i quali si hene e con tanta pazienza lavorò, che lu cosa singolare e mara-vigliosa il vederli non solamente per la sottilità del lavoro, ma per la sveltezza delle fignrine che in quelli faceva, e per la delle agninie che in quelli faceva, e per la dell'antissima ma-niera del compartirio. E certamente era un mi-racolo veder in su un nocciolo così piccolo tutta la passione di Cristo fatta con bellissimo intaglio con una infinità di persone, oltra i eroci-tissori e gli apostoli. Questa cosa le diede ani-mo, dovendosi far l'ornamento delle tre porte della prima faccista di S. Petronio intita a figure di marmo, che ella per mezzo del marito chiedesse agli operaj una parte di quel lavoro, i quali di ciò furono contentissimi, ogni volta ch'ella facesse veder loro qualche opera di marmo condotta di sua mano. Onde ella aubito fece al conte Alessandro de'Pepoli un ritratto di finismo marmo, doy era .il conte Gnido suo padre di naturale; la qual cosa piacque infinitamente non solo a co loro, ma a tutta quella città, e perciò gli operai non mancarono di allogarle una parte di quel lavoro, nel quale ella tini con gran-

ima maraviglia di tutta Bologna na leggiadrissimo quadro, dove (perciocche in quel temo la misera donna era innamoratissio bel giovane, il quale pareva ehe poco di lei si curasse) free la moglie del marstro di casa di Faraone, che innamoratasi di Giuseppe, quasi disperata del tanto pregarlo, all'ultimo gli toglio la veste d'attorno con una donnesca grazia e più ebe mirabile. Fu gnesta opera da tutti riputata bellissima, ed a lei di gran soddisfazione, parendole con questa figura del vecchio Testamento avere isfogato in parte l'ardentissima sna possione. Ne volse far altro mai per conto di iletta fabbrica, ne fu persona ehe non la pregasse ch'ella seguitar volesse, eccetto maestro Amico, che per l'invidia sempre la sconfortò e sempre ne disse male agli operai, e fece tanto il maligno, che il suo lavoro le fu pagata na vilissimo prezzo. Fece ancor'ella due angioli di grandis-simo rilievo e di bella proporzione, ch'oggi si veggono, contra sua voglia però, nella medesima fabbrica. All' ultimo costei si diede ad inta gliare stampe di rame, e ciò fece fuor d'ogni biasimo e con grandissima lode. Finalmente alla povera innamorata giovane ogni cosa riusci perfettissimamente, eccetto il suo infelicissimo amose. Andò la fama di così nobile ed elevato iugegno per tutt'Italia, e all'ultimo pervenne agli orecchi di papa Clemente VII, il quale subito che coronato ebbe l'imperatore in Bologna, domandato di lei, trovò la misera donna esser morta quella medesima settimana, ed essere stata sepolta nello spedale della Morte, che così avea lasciato nel suo ultimo testamento. Onde al papa ch' era volonteroso di vederla spiacque grandissimamente la morte di quella, ma molto più a' anoi cittadini, i quali, mentre ella visse, la tennero per un grandissimo miracolo della natura ne'nastri tempi. Sono nel nostro libro alcuni disegni di mano di costei fatti di penna e ritratti dalle cose di Raffaello da Urhino moltn buoni, ed il suo ritratto si è avuto da alcuni pittori che furono snoi amicissimi. Ma non è mancato, ancorche ella disegnasse molto bene, ehi abhia pareggiato Properzia non solameote nel disegno, ma fatto così bene in pittura, come ella di senttura. Di queste la prima è suor Plantilla monsea ed oggi priora nel monasterio di S. Caterios da Siena in Fiorenza in su la pinzza di S. Marco, la quale cominciando a poco a poeo a disegnare, e ad imitare eoi colori quadri e pitture di maestri eccellenti, ha con tanta diligenza condotte alcune cose, che ha fatto maravigliar gli artefici. Di mano di costei sono du tavole nella elsiesa del detto monasterio di S. Caterina; ma quella è molto lodata, dove sono i Magi ehe adorano Gesù. Nel monasterio di S. Lneia di Pistoia è una tavola grande nel coro, nella quale è la Madonna col bambino in braoeio, S. Tommaso, S. Agostino, S. Maria Maddalena, S. Caterina da Siena, S. Agnese, S. Caterina Martire, e S. Lucia | e un'altra tavola grande di mano della medesima mandò di fuori lo spedalingo di Lelmo. Nel refettorio del detto monasterio di S. Caterina è un cenacolo grande, e nella sala del lavoro una tavola di mano della detta e per le case de gentilpomini di Pirenze tanti quadri, che troppo sarei lungo a volere di tutti ragionare. Una Nunziata in un gran quadro ha la moglie del sig. Mondragone pagnuolo, ed un'altra simile ne la madonna Marietta de' Fedini. Un quadretto di nostra

Donna à in S. Giovannino di Firenze; e nna l predella d'altare è in S. Maria del Fiore, nella uale sono istorie della vita di S. Zanobi molto belle. E perche questa veneranda o virtuosa auora, innanzi ehe lavorasse tavole ed opere d'importanza, attese a far di minio, sono di ana mano molti quadretti belli affatto in mano di diversi, dei quali non accade far menzione. Ma quelle cose di mano di costei sono migliori, che ella ha ricavato da altri, nelle quali mostra ebc arebbe fatto cose maravigliose se, como fanno gli nomini, avesse avuto comodo di studiare ed attendere al disegno o ritrarre cose vive e naturali. E che eiò sia vero, si vede manifestamente in un quadro d'una natività di Cristo ritratto da uno che già fece il Bronzino a Filippo Salviati. Similmente il vero di ciò si mostra in questo, che nelle sno opere i volti e fattezze delle donne per averno veduto a suo piacimento sono assai migliori che le teste degli uomini non sono, e più simili al vero. Ha ritratto in alcuna delle sue opere in volti di donne madonna Cnatanza de' Doni, stata ne' tempi nostri esempio d'ineredibile bellezza ed onestà, tanto bene, che da donna in eiò per le dette cagioni non molto pratica, non si può più oltre desiderare. Similmente ha con molta sua lode atteso al disegno ed alla pittura, ed attende ancora, avendo imparato da Alessandro Allori allievo del Bronzino, madonna Lucrezia figliuola di M. Al-fonso Quistelli della Mirandola, e donna oggi del conte Clemente Pietra, come si può vedere in molti quadri e ritratti, che ha lavorati di sua mano, degni d'esser lodati da ognuno. Ma Sofonisha Cremonese figliuola di M. Amilearo Anguisciola ha con più studio e con miglior grazia, che altra donoa de' tempi nostri, faticato dietro allo cose del disegno; perciocche ba sa-puto non pure disegnare, colorire, e ritrarre di naturale, e copiare eccellentemente cose d'altri; ma da se sola ba fatto cose rarissime e bellissime di pittura, onde ha moritato ehe Filippo re di Spagna avendo inteso dal sig. duca d'Alba lo virtu e meriti suoi , abbia mandato per lei e fattala condurre onoratissimamente in Ispagna dove la tiene appresso la reina con grossa provvisione e con stupor di tutta quella corto, che ammira, come cosa maravigliosa, l'eccellenza di Sofonisba. E non è molto cho M. Tommaso Cavalieri gentiluomo romano manilò al signor duca Cosimo, oltre una carta di mano del divino Michelelagnolo, dova è una Cleopatra, un altra carta di mano di Sofonisha, nella quale ò una funciallina che si ride di un putto che pia-gne, perchè avendogli ella messo innanzi un eanestrino pieno di gamberi, uno d'essi gli morde un dito; del qual disegno non si può veder cosa più graziosa no più annile al vero. Onde io in memoria della virtù di Sofonisha, poiebe vivendo ella in Ispagna non ba l'Italia copia delle aue opere, l'ho messo nel nostro libro de' dise-gni. Pussiamo dunque dire col divino Ariosto, e con veritàs che

Le donne son venute in eccellenza
Di ciascun' arte ov'hanno posto cura.

D'ALFONSO LOMBARDI FERRARESE 7
DI MICHELAGNOLO DA SIENA

GIROLANO SANTACROCE NAPOLETANO

E DI DOSSO E BATTISTA

Afonso Ferrarese lavorando nella sua prima giovanezza di stucchi e di cera, fece infiniti ritratti di naturale in medagliette piccole a molti signori e gentilunmini della sna patria, alcuni de' quali, che ancora si veggiono di cera e stueco bianchi, fanno fede del buon' ingegno e giudizio eh'egli ebbe, come sono quello del prin-cipe Doria, d'Alfonso duca di Ferrara, di Clemente VII, di Carlo V imperatore, del cardinale opolito de' Medici, del Bembo, dell'Ariosto, o d'altri simili personaggi. Costui trovandosi la Bologna per la incoronazione di Carlo V dovo aveva fatto per quello apparato gli ornamenti della porta di S. Petronio, fu in tanta consideraziono per essere il primo che introducesse il buon modo di fare ritratti di naturale in furma di medaglie, come al è detto, che non fu sieun grand'uomo in quelle corti, per lo quale egli non favorame alcuna cora con suo molto ntile ed onore. Ma non si contentando della gloria e utile ohe gli veniva dal fare opere di terra, di cera, o di stucco, si mise a lavorar di marmo, ed acquistò tanto in alcone cose di non molta importanza che fece, che gli fu dato a lavorare In S. Michele in Bosco fuori di Bologna la sepoltura di Ramazzotto, la quale gli acquistò grandissimo onore e fama. Dopo la quale opera fece nella medesima città alcune storiatte di marmo di mezzo rilievo all'arca di S. Domenico nella predella dell'altaro. Fece similmente per la porta di S. Petronio in alcune storiette di marmo a man sinistra entrando in chiesa la resurrezione di Cristo molto bella. Ma quello che ai Bolognesi piacque sommamente, fu la morto di nostra Donna in figure tonde di mistora e di stucco molto forte nello apedale della Vita nella stanza di sopra, nella quale opera è fra l'al-tre cose maraviglioso il Giudeo che lascia appiccate le mani al cataletto della Madonna, Fece anco della medesima mistura nel palazzo pubblico di quella città, nella asla di sopra del governatore, un Ercole grande che ha sottu l'idra morta, la quale statua fu fatta a concorrenza di Zaecheria da Vulterra, il quale fu di molto amperato dalla virtù ed eccellenza d'Alfonso. Alla Madonna del Baracano fece il medesimo due angeli di stucco che tenguno na padiglione di mezzo rilieva, ed in S. Giuseppe nella nave di mezzo fra un areu e l'altro fece di terra in alcuni tondi i dodici Apostoli dal mezzo in su di tondo rilievo. Di terra parimente fece pella medesima città nei cantoni della volta della Madonna del Popolo quattro figure

maggiori del vivo, eioò S. Petronio, S. Procolo,

S. Francesco, e S. Domenico, ele sono figure bellissime e ili gran maniera. Di mann del me-

desimo sono alcone cose pur di stucco a Castel

Bolognese, ed alcune altre in Cosena nella compagnia di S. Giovanni. Ne si maravigli alruno, se in sin qui non si è ragionato che costui lavozasse quasi altro che terra, cera, e stucchi, e po-

E questo sia il fine della vita di Properzia scultrice bolognese.

OPERE tamela a Genova. Quento paresse nuovo questo fatto a Tiziano, se lo può ciascuno per se atesso

hissimo di marmo; perche eltre ehe Alfonso lu sempre in questa muniera di lavori inclinato, passata una certa età, essendo assai bello di persona e d'espetto giovanile, esercità l'arte più per piacere e per une certa vanagloria, che per voglia di metteral e scarpellar sassi, Uso sempre di portare alle bruccia, al collo, e ne' restimenti ornamenti d'oro ed altre frascherie che lo dimostravano piuttosto uomo di certe lascivo e vano, che artetice desideroso di gloria. E nel vero quanto risplendono cotati ornamenti a coloro ai quali per ricchezze, stati, e nobil-A di sangue non disconvengono, tante sono legni di biasimo negli artefici ed altre persone the non deone, chi per un rispetto, e chi per m eltro, agguagliarsi egli uomini ricchissimi; ereiocebe se cambio d'esserne questi cotali lolati, sono dagli nomini di giudizio meno stineti, e molte volte scherniti. Alfonso adunque avagbito di se medesimo, ed usando termini e escivia poco convenienti e virtuoso ertefice, si evò con si fatti costumi alcuna volta tutta quele gloria che gli eveva acquistato l'affaticami nel no mestiero; pereiocche trovandosi nna sera e erte nozze in casa d'un conte di Bologna, ed wendo buone peaza fatto all'amore con une moralissima gentildonna, fu per avventura initato da lei al ballo della toreia ; perche aggiandosi con essa, vinto de amanie d'amore, disse on un profondissimo sospiro e con voce tre-nante, guardando la sua donna con occhi pieni doleessa 2

S'amor non è, che dunque è quel ch'io sento? I che udendo le gentildonna, che accortissime ra, per mostrargia l'error aun rispose i el sarà nalehe pidocchio. La qual risposta essendo dita da molti, fu cagione che c'empiesse di uesto motto tutta Bologna, e ch'egli ne rimaesse sempre scornato. E veramente se Alfonso vesse dato opera non elle vanità del mondo, an alle fatiche dell'arte, egli evrebbe senza dubio fatte cose maravigliose ; perche se ciò faceva parte, non ai esercitando molto, che avrebbe atto se evesse durato fatica? Essendo il detto mperador Carlo V in Bologna, e vedendo l'ecelentissimo Tiziano da Cador ritrarre Sua Maeta, venne la desiderio a Alfonso di ritrarre anh'egli quel signore; ne avendo altro comodo i potere-ciò fare, pregò Tisieno, sensa scoprirli quello che aveva in animo di fare, che gli acesse grazia di condurlo in cambio d'un di copro ebe gli portavano i colori alla presenza di ua Maesta. Onde Tiziano che molto l'amava, ome cortesissimo che è sempre stato veramente, ppolusse seco Alfonso nelle atsuze dell'imperaore.-Alfunso duuque posto che si fu Tiziano e avorare, se gli accomodò dietro in guisa ebe ion poteva da lui che attentissimo badava al no lavoro, esser veduto, e messo mano a una na ecatoletta in forma di medaglia, ritrasse in uella di stucco l'istesso imperadore e l'ebbe ondotto e fine quando appunto Tiziano ebbe inito anch' egli il suo ritratto. Nel rizzarsi dunue l'imperatore, Alfonso chinsa la scetola, se aveve, acciocche l'inimo non la vedesse, già acasa nella manica, quando dicendorli Sua Maetà : Mostra quello che to hai fatto, fu forzato a are umilmente quel ritratto in mano dell'imeratore, il quale avendo considerato e molto odato l'opera, gli disse: Basterebbeti l'animo di arla di marmo? Sacra Meesta si , rispose Alfono: Falla dunque, soggiunse l'imperatore, e por- Aretino e Jacopo da Puptormo, rulle che aucu

immaginare. Io per me credo che gli parrase avere messa la sua vieru in compromesso. Ma quello che più gli dovette perer atrano si fu else mandando Sua Maesta a donare mille soudi a Tiziano, gli commise che ne desse la meta, cioè cipquecento ad Alfonso, e gli sitri eipquecento si tenesse per se; di che è da errdere che seco medesimo si dolesse Tiziano. Alfonso dunque messosi con quel maggiore studio che gli fu possibile a lavorare, condusse con tanta difigenza a fine la testa di marmo che fu giudicata cosa garissima. Onde merità, portandola all'im-peratore, che Sua Maesta gli facesse donare altri trecento scudi. Venuto Alfonso per i doni e per le lodi dategli da Cesare in riputazione, Ippolito cardinal de'Medici lo condusse a Roma dove evera appresso di se, oltre agli eltri infiniti virtuosi, molti scultori e pittori; e gli fece de una testa antice molto lodata ritrarre di marmo Vitellio imperetore. Nells quale opera avendo confermata l'opinione che di lui aveva il cardinale e tutta Roma, gli fu dato a fare dal medesimo in una testa di marmo il ritratto neturale di papa Clemente VII, e poco eppresso quello di Ginliano de' Medici padre di detto cardinale; ma questa non restò del tutto finita. Le quali teste furono poi vendute in Roma, e da me comperate a requisizione del Magnifico Ottavisno de' Medici con alcune pitture, ed oggi dal signor duca Cosimo de' Medies sono state poste nelle stanze ngove del suo palazzo, nelle sala dova sono state fatte da use nel palco e nella facciato di pittura tutte le atorie di papi Leone X; sono atate poste, dico, in delta sale sopra le porte fatte di quel mischio rosso che si trova vicino a Piorenza, in compagnia d'eltre teste d'uomini illustri della casa de' Medici. Ma tornando ad Alfonso, egil acquitò poi di fare di scultura al detto cardinale malta cose, che per essere atate piccole si sono smarrite. Venendo por la morte di Clemente, e dovendosi fare la sepoltura di lui e di Lione, fu ad Alfonso allogate quell'opera del cardinale.de' Medici. Perche avendo egli fatto sopra alcuni schizzi di Michelagnolo Buonarroti no modello con figure di cera, che la tennte cosa bellissima, se n'andò con denari e Carrara per cavare i marmi. Me essendo non molto dopo morto il cardinale e ltri, essendo partito de Roms per andare in Affrica, usci di mano ed Alfonso quell'apere; per-che da'cardinali Salviati, Ridolfi, Pucci, Cibo, e Gaddi commissari di quella, fo ributtato, e dal favore di madonna Lucrezia Salviati figliuola del gran Lucrezio vecchio del Mediel e sorelle di Leone allogata a Baccio Bandinelli acultor fiorentino, che n'eveva, vivendo Clemente, fatto I modellis per la qual com Alfonso messo fuor di se, posta giù l'alterezza, delibero tornarsene e Bologna, ed arrivato a Florenza, dono al duca Alessandro una bellissima testa di marmo d'un Carlo V imperatore, la quale è oggi in Carrara, dove fu mandata dai cardinale Cibo., che la cavo alla morte del duca Alessandro dalla guardaroba di quel signore. Era in umore il delto dues, quendo arrivo Alfonso in Fiorenza, di farsi ritrarre; perelie avendolo fatto Domenico di Polo intagliatore da roote e Francesco di Girolamo dal Prato in medaglia, Benvennto Cel-

lini per le mouete, e di pittura Giorgio Vasari

Alfonso la ritraesse; perchè avendone egli fatto nno di rilievo molto bello, e miglior assai di quello che aveva fatto il Danese da Carrara, gli fu dato comodità, poiche ad ogni modo voleva andare a Bologna, di farne la un di marmo simile al modello. Avendo dunque Alfonso ricevuto molti doni e cortesie dal duca Alessandro, se ne tornò a Bologna, dove essendo anco per la morte del cardinale poco contento, e per la perdita delle sepolture molto dolente, gli venne una rogna pestifera ed incurabile, che a poco a poco l'ando consumando, fin che conduttosi a quarantanove anni della sua età passò a miglior vita, continuamente dolendosi della fortuna che gli avesse tolto an aignore, dal quale poteva aperare intio quel bene che poteva farlo in questa vita fellee; e ohe ella doveva pur prima chiuder gli oechi a lui condottosi a tanta miseria, che al cardinale Ippolito de'Mediei. Morì Al-

fonas l'anno 1536. Michelagnolo scultore sanese, poiche ebbe consumato i auoi migliori anni in Schiavonia con altri eccellenti sculturi, si condusse a Roma con questa occasione. Morto papa Adriano, il cardinale Hincfort, il quale era stato dimeatico e ereato di quel pontefice, non ingrato de' henefizi da lui ricevuti, delibero di fargli una sepoltura di marmo, e ne diede eura a Baldassarre Peruzzi pittor sanese, il quale fattone il modello volle che Michelagnolo scultore suo amico e compatriotta ne pigliasse carico sopra di se. Michelagnolo dunque sece in detta sepoltura esso papa Adrisno grande quanto il vivo disteso in so la cassa e ritratto di naturale, e sotto a quello in una storia pur di marmo la sua venuta a Roma, ed il popolo rumano che va a incontrarlo e l'adora, Interno poi sono in quattro nicchie quattro virtù di marmo, la Giustizia, la Portezza, la Pace, e la Prudenza, tutte condotte con molta diligenza dalla mano di Michelagnolo e dal consiglio di Baldassarre, Bene e vero, che alcune delle cose che sono in quell'opera furono lavorate dal Tribolo scultore fiorentino, allora giovanetto; e queste fra tutte fu-1000 stimate le migliori. E perche Michelagnolo con sottilissima diligenza lavorò le cose minori di quell'opera, le figure piccole che vi sono meritano di essere più ehe tutte l'altre lodate. Ma fra l'altre cose vi sono alcuni miachi con molta pulitezza lavorati e commessi tanto bene, ehe più non si può desiderare; per le quali fatiche fu a Michelagnolo dal detto cardinale donato giusto ed onorato premio, e poi sempre carezzato mentre che visse. E nel vero a gran ragione, perciocche questa sepoltara e gratitudine non ha dato minor fama al cardinale che a Michelagnolo ai facesse nome in vita e fama dopo la morte. La quale opera finita, non andò molto che Michelagnolo passò da questa all'altra vita d'anni einquanta in eirca.

Girolumo Santzeroe Napoletano, ancorrabi fen i più bel cora della sun vita, e quando di bii maggiori cose i i spervino, e il iuse dalla morta prapile, mestra nell'opere di resilurati, che in significa mostra nell'opere di custinati, che in contra di contra i l'archi, con datonare che contali suro di ciettura in Na-poli, formo con quell'amore condotte e finite i contra i Turchi, con accordante la contra i propoli, primo con quell'amore condotte e finite delle vittere della contra maggiori a più desidereze in no primere di contra di

In S. Giovanni Carbonero di Napoli la cappella del marchese di Vico, la quale è un tempio tondo partito in colunne e nicchie con alcune sepolture intagliate con molta diligenza. E perche la tavola di questa cappella, nella quale sono di mezzo rilievo in marmo i Magi che offeriscono a Cristo, è di mano d'uno Spagnuolo, Girolamo fece a concorrenza di quella un S. Giovanni di tondo rilievo in una nicehia cosl bello, che mostrò non esser inferiore allo Spagnnolo ne d'animo ne di giudizio i onde s'acquiatò tanto nome che ancorche in Napoli fasse tennto scultore maraviglioso e di tutti migliore Giovanni da Nola, egli nondimeno lavorò, mentre Giovanni visse, a sus concorrenza, ancorché Giovanni fusse già recchio ed avesse in quella eittà, dove molto si costuma far le cappelle e le tavole di marmo, lavorato moltissime cose. Prese dunque Girolamo per concorrenza di Giovanni a fare nna cappella in Monte Oliveto di Napoli, dentro la porta della chiesa a man manea, dirimpetto alla quale ne fece un'altra dall'altra handa Giovanni del medesimo componimento. Fece Girolamo pella ana una postra Donna quanto il vivo, tetta tonda, che è te-nuta hellissima figura; e perche mise infinita diligenta nel fare i panni, le smit, e spiccare con atraforamenti il marmo, la condusse a tanta con stratoramenti il marino, la condusse ai anna perfezione, che fu opinione che egli avesse par-aato tutti coloro che in Napoli avevano adope-rato al auo tempo ferri per lavorare di marino; la qual Madonna pose in mezzo a nu S. Gio-vanni e a nu S. Piero, figure molto ben intese e con bella maniera lavorate e finite, come aono anco alenni fanciulli che sono sopra questi collocati. Fece oltre eiò nella chiesa di Capella, luogo de' monaci di Monte Oliveto, due statue grandi di tutto rilievo bellissime. Dopo cominciò una statua di Carlo V imperatore, quando tornò da Tunisi, e quella abbozzata e aubhiata in alcuni luoghi, rimase gradinata, perché la fortuna e la morte, invidiando al mondo tanto bene, ce lo tolsero d'anni trentacinque. E certo se Girolamo vivea, ai aperava ehe, aiconme aveva nella sua professione avanzati tutti quelli della ana patria, così avesse a soperare totti gli arto-fici del tempo suo. Onde dolse a'Napoletani infinitamente la morte di lui, e tanto più quanto egli era stato dalla natura dotato non pure di bellissimo ingegno, ma di tanta modestia, umanità a gentilezza, quanto più non ai può in pomo desiderare; perché non è maraviglia, se tatti coloro che lo conobbero, quando di lui ragionano, non pessono tenere le lacrime. L'ultime ane sculture furono l'anno 1537, nel quale anno fu sotterrato in Napoli con onoratissime esequie, rimanendo anco vivo il dette Giovanni da Nola vecchio ed assai pratico scultore, come si vede in molte opere fatte in Napoli con buona pratica ma con non molto disegno. A costni fece lavorare Don Fietro di Toledo marchese di Villafranca, ed allora vicere di Napoli, una sepoltura di marmo per se e per la sua donna, nella quale opera fece Giovanni una infinità di atorie delle vittorie ottenute da quel signore atorie delle vittorie ottenute in quell'agnorie contra i Turchi, con molte statue, che aono in quell'opera tutta isolata e condotta con molta diligensa. Doveva questo sepolero esser portato in Ispagna; ma non avendo ciò fatto mentre visse quel signore, si rimase in Napoli. Mori Giovanni d'anni settanta, e fu sotterrato in

OPERE 33t

Quasi ne' medesimi tempi che il cielo fece ano a Perrara, anzi al mondo, del divino Lo-vico Ariesto, naoque il Dosso pittore nella edesima città, il quale, sebbene non fu così iro tra i pittori soma l'Ariosto tra i poeti, si artò nondimeno per si fatta maniera nell'arte, se oltre all'essere state in gran pregio le sue sere in Ferrara, meritò anco che il detto poeta nico e dimestico suo facesse di lui onorata emoria ne'suoi celebratissimi scritti. Onde al ome del Dosso ha dato maggior fama la penna M. Lodovico, che non fecero tatti i pennelli colori che consumò in tutta sua vita. Onde io er me confesso che grandissima ventura e sella di coloro che sono da cosi grandi uomini lebrati, perché il valor della penna sforza in-niti a dar credenza alle lodi di quelli, anconie interamente non le meritino. Fu il Dosso olto amato dal duca Alfonso di Ferrara, pria per le me qualità nell'arte della pittura, e per essare uomo affabile molto e piacevole; ella qual maniera d'uomini molto si dilettava uel duca. Ebbe in Lombardia nome il Dosso uei duca. Lone in Lombarina nome il Dosso i far meglio i paesi che alcun altro che di neila pratica operane, o in moro, o a olio, o a unzzo, massimamente dappoi che si è veduta maniera tedesca. Fecc in Ferrara nella ebiesa ittedrale una tavola con figure a olio tenuta sai bella, e lavorò nel palazzo del duca molte anse in compagnia d'un suo fratello detto attista, i quali sempre furono nemici l'uno ell'altro, ancorche per voler del duca lavorasro insieme. Feeero di chiaroscuro nel cortile detto palazzo istorio d' Ercole, ed una infiità di nudi per quelle mura. Similmente per atta Ferrara lavorarono molte cose in tavola di in fresco, e di lor mano è nan tavola nel duo-o di Modena; ed in Trento nel palazzo del redinale in compagnia d'altri pittori fecero iotte cose di lor mano. Na'medesimi tempi faendo Girolamo Genga pittore ed architetto per duca Francesco Maria d'Urbino sopra Pesaro I palazzo dell' Imperiale molti ornamenti, coie al ano luogo si dirà, fra molti pittori che a uell'opera furono condotti per ordine del detto gnor Francesco Maria, vi furono chiamati Dose Battista Ferrareai, massimamente per fur aesi, avendo molto innanzi fatto in quel pazzo molte pitture Francesco di Mirozzo da orli, Itsffaello dal Colle del Borgo a Sansepolro, e molti altri. Arrivati dunque il Dosso e attista all'Imperiale, come è usanza di certi omini così fatti, bissimarono la maggior parte i quelle cose che videro, e promessero e quel gnore di voler essi fare cose molto migliori; erche il Genga, che era parsona accorta, veendo dove la cusa doveva rimsnire, diede loro dipingere una camera da per toro. Onde essi, icasisi a lavorare, si sforzarono con ogni fatica studio di mostrare la virtù loro, M ue si fusse di ciò la cagione, non fecero mai i tutto il tempo di lor vita aleuna cosa meno devole, anzi peggio di quella. E pare che nesso avvenga, che gli uomini nei maggiori bipara o vvenga, cae gu domini nei maggiori appettazione, para e quando sono in maggiori appettazione, bbagliandosi ed accircandosi il giudizio, fac-ino peggio che mosi; il cha può forse avvenire alla loro malignità e cattiva natura di biasimar empera le cose altrui, o dal troppo veler afor-are l'ingegno, essendo che nell'andar di paso, e come porge la natura, senza mancar però i studio e diligenza, pare che sia miglior mo-

o, che il voler cavar le cose quasi per forsa dell'ingegne, dove non sono ; onde è vero she anco nell'altre arti, e massimamente negli scritti, troppo bene si conosce l'affettazione, e per dir così il troppo studio in ogni cosa Scopertasi dunque l'opera dei Dossi, ella fu di maniera ridicola, ehe si partirono con vergogna da quel signore, il quale fu forzato a buttar in terra tutto quello ehe avevano lavorato, e farlo da altri ridipignere con il disegno del Genga, la ultimo fecero costoro nel duomo di Faenza per M.I Gio. Battista cavaliera de' Buosi una molto bella tavola d'un Cristo che disputa nel tempio: nella quale opera vinsero se stessi per la nuove maniera che vi asarono, e massimamente nel ritratto di detto cavaliere e d'altri; la qual tavola fu posta in quel luogo l'anno 1536. Final-mente divenuto Dosso già vecchio, consumò gli ultimi anni senza lavorare, essendo insino all'ultimo della vita provvisionato dal duca Alfonso. Finalmente dopo lui rimase Battista, che lavori molte cose da per se mantenendos in buono stato; e Dosso tu seppellito in Farrara sua patria. Visse ne' tempi medesimi il Barnazzano Milanese, eccellentissimo per far paesi, erbe animali, ed altre cose terrestri, volatili, ed acquatici; e perchá non diede molta opera alle figure, come quello che si conosceva imperfetto, fece compagnia con Cesare da Sesto, che le faceva molto bene e di bella maniers. Dicesi che Bernazzano fece in un cortile a fresco certi paesi molto belli, e tanto bene imitati, che essendovi dipinto un fragoletto pieno di fragole msture, acerbe e florita, alcuni pavoni ingannati dalla falsa apparenza di quelle, tantu spesso tornarono a beccarle, che bucarono la calaine dell' intonnos.

# VITA DI GIO. ANTONIO LICINIO

DA PORTEROSE

### B D'ALTRI PITTORI DEL PRIULI

Pare, siccome si è altra volta a questo proposito ragionato, che la natura benigna madre di tutti faccia alcuna fiata dono di cose rarissime ad alcuni luoghi che non chhero mai di cotali cose alcuna conoscenza, e ch' ella faccio anco talora nascere in nn paese di maniera gli uomini inclinati al disegno ed alla pittura, che senza altri maestri, solo imitando le cose vive e naturali, divengono eccellentissimi: ed addiviene ancora bene spesso che cominciando nn solo, molti si mettono a far a concorrenza di quello, a tanto si affaticano, senza veder Roma, Piorenza, o altri luoghi pieni di notabili pitture, per emulazione l'un dell'altro, che si veggiono da loro uscir opere maravigliose. Le quali cose si veggiono essere avvenute nel Frioli particolarmente, dove sono stati a' tempi nostri (il che non si era vednto in que'paesi per molti secoli) infiniti pittori eccellenti, mediante un cosi fatto principio. Lavorando in Vinezia, come si è deto, Giovan Bellino, ed insegnando l'arte a molti, furono suoi discepoli ed emuli fra loro Pelle-grino da Udine che fu poi chiamato, come si firà, da S. Daniello, e Giovanni Martini de Udine. Per ragionar dunque primieramente di Giovanni, costui imitò sempre la maniera del Bellini, la quale era crudetta, tagliente, e secca tanto, che non potè mai addolcirla ne far u bids per pulito a diligente che fusse; e ciò potè avvenire, perché andava dictro a certi riflessi, barlumi, ed ombre, che, dividendo in sul mezzo de' rilievi , venivano a terminare l'ombre coi lomi a un tratto in modo, che il colorito di tatte l'opere sue fo sempre crudo e spiacevole, sebbene si affaticò per imitar con la studia e con l'arte la natura. Sono di mano di costui molte opere nel Frinli in più luoghi, e particolar-mente nella città d'Udine, dove nel duomo è in nna tavola lavorata a olio un S. Marco che siede con molte figure attorno, e questa è tennta di quante mai ne fece la migliore. Un'al-tra n'à nelta chiesa de'frati di S. Pier Martire all'altere di S. Orsola, nella quale è la detta Santa in picdi con alcune delle sue vergini intorno fatte con bella grazia ed arie di volti. Costui, oltre all'essere stato ragionevole dipintore, fu dotato dalla natura di bellezza e grazia di volto e d'ottimi costumi, e che è da stimare assai, di si fetta prudenza e governo, che lasciò dopo la sus morte erede di molte facultà la sus donns per non aver figliaeli maschi, la quale essendo non meno prudente, secondo ehe ho inteso, che bella donna, seppe in modo vivere dopo la murte del marito, che maritò due sue bellissime figliuole nelle più ricche e nobili case

di Udine. Pellegrino da S. Danielto, il quale, come si è detto, fu concorrente di Giovanni e fu di maggior eccelleoza netla pittura, ebbe nome al battesimo Martino. Ma facenda gindizio Giovan Bellino che dovesse rioscir quelto che poi fu nell'arte veramente raro, gli cambiò il nome di Martino in Pellegrino; e come gli fu mutatu il nome, così gli fu dal caso quasi assegnata altra patria; perche stando volentieri a S. Daniello castello luntano da Udine dieci miglia, ed avendo in quello preso moglie, e dimorandovi il più del tempo, fu non Martino da Udine, ma Pellegrino da S. Daniello poi sempre chiamsto, Fece costui in Udine molte pitture, delle quali ancora si veggono i portelli dell'organo vecehio, nelle faccie de'quali dalla banda di fuori è finto uno sfondato d'un arco in prospettiva, dentro al quale è S. Pietro che siede fra una moltitudine di figure e porge un pastorale a S. Ermagora vescovo. Fece parimente nel di deu-tro di detti sportelli in aleuni sfondati i quattro Dottori della Chiesa in attn di studiare. Nelta cappella di S. Giusesso sece una tavola a olio disegnata e colorita con molta diligenza, dentro la quale è nel mezzo detto S. Giuseppo in piedi con bell'attitudine e posar grave, ed appresso a lui il nostro Signore piccol fanciallo, ed a basso S. G10. Battista in abito di pastorello ed intentissimo nel suo Signore. E perche questa tavola è molto lodata, si può credere quelto che si di-ce, cioè che egli la facesse a concorrenza del detto Giovanni, e che vi mettesse ogni studio per farla, come fu, più bella che quella che esso Giovanni fece del S. Marco, come si è detto di sopra. Fece anco Pellegrinu in Udine in casa di M. Pre Giovanni agcote degl' illustri signori della Torre una Giuditta dal mezzo in su in un quadro con la testa d'Oloferne in una mano, che è cosa bellissima. Vedesi di mann del medesimo nella terra di Civitale lontano da Udine otto miglia nella chiesa di S. Maria sopra l'altare maggiore una tavola grande a olio compartita in più quadri, dove sono alcuna teste di Vergini e altre figure con molta bell'aria: e

tonio in una cappella a fresco istorie della pas-sione di Gesa Cristo molto eccellentemente, onde meritò che gli fusse pagata quell'opera più di mille scudi. Fu enstui per le sne virtu molto amato dai duchi di Ferrara, ed oltre agli altri favori e molti doni, ebbe per loro meazo dne canonicati nel duomo d'Udine per alcuni snoi parenti. Fra gli allievi di costui, che furono molti, e de'quali si servi pure assai ristorando-li largamente, fu assai valente uno di nazione greco, che ebbe bellissima manicra e fu molto imitatore di Pellegrino. Ma sarebbe stato a costui superiore Luca Monverde da Udine, che fu molto amsto da Pellegrino, se non fusse stato levato dal mondo troppo presto e giovanetto affatto Pure rimase di sua mano nna tavola a olio, che fu la prima e l'ultima, sopra l'altare maggiore di S. Maria delle Grazie in Udine, dentro la quale in uno afondato in prospettiva siede in alto una nostra Donna col figlinolo in collo, la quale fece dolormente sfuggire, e nel pisno da basso sono dne figure per parte tanto belle, che ne dimostrano che, se più lungamente fusse vivuto, sarebbe stato eccellentissimo. Fu discepolo del medesimo Pellegrino, Bastianello Florigorio, il qual fece in Udine sopra l'altar maggiore di S. Giorgio in nna tavola una nostra Donna in aria con infinito numero di putti, ebe in vari gesti la circondano, adorando il figliuolo ch'ella tiene in braccio sotto un paese molto ben fatto. Vi e anco nn S. Giovanni molto bello e S. Giorgio armato sopra un cavallo, che scortando in attitudine fiera, ammazza con la lancia il serpente, mentre la donzella, che è la da canto, pare che riograzia Dio c la gloriosi Vergine slel soccorso mandatole, Netla testa del S. Giorgio dicono che Bastianello ritrasse se medesimn. Dipinse anco a fresco nel refettorio de'frati di S. Pier Martire dne quadri; în uno è Cristo che essendo in Emmans a tavola con i due discepnii, parte con la benedizione il pane, nell' altro è la morte di S. Piero Martire. Fere il medesimo sopra un canto del palazzo di M. Marguando eccellente dottore in un nicchio a fresco nne igando in iscorto per un S. Giovanni, che è tenuto buona pittura. Finalmente costui per certe quistioni fu forzato per viver in pace partirsi da Udine, e come faoruscito starsi in Civitale. Ebbe Bastiano la maniera eruda e togliente, perché si delettò assai di ritrarre rilievi e cose naturali a lume di candela. Fu assai bello inventore, c si dilettò molto di fare ritratti di naturale, belli in vero e molto simili : ed in Udine fra gli altri fece quello di M. Raffaello Belgrado, e quello del padre di M. Gio. Battista Grassi pittore ed architettore eccellente, dalla cortesia ed amorevolezsa del quale avemo avuto molti particolari avvisi delle cose che scriviamo del Friult. Visse Bastianello circa anai quaranta. Pa aneora discepolo di Pellegrino Franceseo Ftoriani da Udiuc, che viva ed è buonissimo pittore ed srchitetto, siecome è anco Antonio Floriani suo fratello più giovane, il quale per le sue rare qualità in questa professione serve oggi la Cesarea maesta di Massimiliano imperatore; delle pitture del qual Francesco Floriaci si videro alcune dne anni sono nelle mani del detto imperadore allora re, cioè una Giuditta che ha tagliato il capo a Oloferne, fatta con mirabite gindizzo e diligenza : e appresso del detto e di mano del medesimo un libro dinel 140 castello di S. Daur-llo diginse a S. Au- I segnato di penna pieno di belle invensioni di

-

abbriche, teatri, archi, portici, ponti, palazzi, daltre notole con d'architettura utili è hellisime. Genzio Liberale fu anch'est discepulo di 'ellegrino; e fra l'altre con initò nelle auciture ogni sorte di pesci eccellentemente. Jostui è oggi al servizio di l'enlinando Arcidada d'Austria in buoniziano grado, e merita-a d'Austria in buoniziano grado, e merita-

nente, per essere ottimo pittore. Ma fia i più chiari e famusi pittori del paese lel Friuli, il più raro e celebre è stato ai giorni iostri, per aver passato di gran lunga i sopradletti nell'invenzione delle atorie, nel disegno, tella bravura, nella pratica de' colori, nel laroro a fresco, nella velocità, nel rilievo grande, d in ogni altra rosa delle nostre arti, Gio. Anonio Lirinio, da altri chiamato Cuticello. Cotui nucque in Pordenone castello del Friuli ontano da Udine venticinque miglia; e perelle u dotato dalla natura di bello ingrguo ed iuclinatu alla pittura, si dirde senza altro macatro a tudiare le cose naturali, imitando il fare di Diorgione da Castelfranco, per essergli piaciuta n Viuczia. Avendo dunquo costui apparato i principi dell'arte, fu forzato, per campare la rita de una mortalita venuta nella sua patria, ansarsi; e cosi trattenendosi molti mesi in conado, lavurò per molti contadini diverse opere n fresco, facendo a spese loro esperimento del olorire sopra la calcina. Onde avveune, perhe il più sicuro e miglior modo il'imparar è tella pratica e nel far assai, che si fece in quella orte di lavoro pratico e giudizioso, ed imparò a are che i colori, quando si lavorano molli (per imor del bianco che secca la calcina e rischiara anto che guasta ogni dolcezza) facesarro quello effetto che altri vuole i e così conosciuta la natura de' colori ed imparato con lunga pratica a lavorar benissimo in fresco, si ritoruò a Udine, dove nel convento di S. Pier Martire fece all'altar della Nunziata una tavola a olio, dentrovi la nostra Donna quando é salutata dall'Angelo Gabbriello, e nell'aria sece un Dio Padre, che circondato da molti putti manda lo Spirito San-lo. Questa opera, che è lavorata con disegno, giazia, vivezza, e rilievo, e dagli artefici inten-denti tenuta la miglior opera che mai facesse costui. Nel duomo della detta città fece pur a olio nel pergamo dell'organo sotto i portelli già dipiuti da Pellegeno una storia di S. Ermagora o Fortunato piena di leggiadria e disegno-Nella città medesima per farti amici i signori Tinghi dipinse a fresco la facciata del palazzo loro; nella quale opera, per farsi conoscere e mostrare quanto valesse nell'invenzione d'architettura e nel lavorar a fresco, fece alcuni spartimenti ed ordini di vari ornamenti pieni di figure in mechie; ed in tre vani graudi posti in mezzo di quello fece storie di figure colorite, cioè due stretti e alti delle bande, ed uno ili forma quadra nel niczzo, ed in questo fece una colonua corintia posata col suo basamento in mare, alla destra della quale è una sirena else tirne in piedi ritta la colonna, ed alla sinistra Nettuno ignudo che la regge dall'altra parte; e sopra il capitello di detta colonna è un cappello da cardinale, impresa, per quanto ai dice, di Pompeo Colonna, che era amicustimo dei signori di quel palazzo. Negli altri due quadri sono i giganti fulminati da Giove con alcuni corpi mortt in terra molto ben fatti ed in iscorti bel Issimi. Dall'altra parte è un cielo pieno di Dei,

e in terra due giganti, che con bastoni in mano stanno in atto di ferir Diana , la quale con attu vivace o Gero difendendosi, con una face acresa mostra di volre accender le braccia a un di loro. In Spelimbergo, castel grosso sopra Udine quindici miglia, è dipinto nella eliesa grando ili mano del medesimo.il pulpito dell'organo o i portelli, eice nella facciata dinanzi; in unn l'Assunta di nostra Donna, e nel di dentro S. Piero e S. Paolo inuanzi a Nerone guardanti Simon Mago in aria, nell'altro è la conversione di S. Paolo, e nel pulpito la natività di Cristo. Per questa opera, che è bellissima, e molte altre venuto il Pordennne in credito e fama, fu condotto a Vicenza, d'onde, poiché vi ebbe lavo-rate alcuna cose, se n'andò a Mantoa, dove a M. Paris gentiluomo di quella oittà colori a fresco una facciala di muro con grazia maravigliosa; e fra l'altre belle invenzioni che sonn in quest'opera, è molto lodevole a sommo sottu la cornice un fregio di lettere antiche alte un fanciulli, cho passano fra esse in varie attitudini, e tutti bellissimi. Finita quest' opera con suo molto onore, ritornò a Viornza, e quivi, oltre molti altri lavori, dipinse in S. Maria di Campagna tutta la tribuna, sebbene una parle no rimase imperfetta per la ana partita, che fu poi con diligeoza finita da maestro Berpardo da Vercelli. Fece in detta chiesa due cappelle a fresco, in una storie di S. Caterina, e nell'altra la natività di Cristo e l'adorazione de'Magi, ambeduo lodatissime. Dipinse poi nel bellissimo giardino di M. Barnaba dal Pozzo dottore alruni quadri di poesin; e nella detta chiesa di Campagna la tavols di S. Agostino entrando in obiosa a man sinistra. Le quali tutte bellissime opere furonn caginne che i gentiluomini di quella città gli facessero in essa pigliar dnuna, e l'avessero sempre in somma venerazione. Andando poi a Vinezia, dove aveva prima fatto alcune opere, fece in S. Geremia sul canal grande una facciata; nella Madonna dell'Orto una tavola a olin con molte figure ; ma particolarmente in S. Gio. Ballista si sforzò di mostrare quanto valesse. Feer anco in sol slettu canal grande nella facciala della casa di Martin d'Anna molte storie a fresco, ed in particolare un Curzio a cavallo in iscorto, che pare tutto tondo e di rilievo; siccome è anco un Mercurio che vola in aria per ogni lato, oltre a molte altre cose tutto ingegnose; la quale opera piacque sopra modo a tutta la città di Vinezia, e fu perciò il Pordenone più lodato che altro uomo che mai in quella città avesse insion allora lavorato. Ma fra l'altre cose che fecero a costai mettere incredibile atudio in tutte le sue opere, fu la con-currenza dell'eccellentissimo Tiziano; perchè mettendosi a garezgiare seco, si prometteva, me-diante un consiono studio e fiero modo di lavorare a fresco con prestezza, levargli di mano quella granderza che Tiziano con tante belle opere si aveva acquistato, aggiugnendo alle cosa dell'arte aneo modi straordinari, mediante l'esser affabile e cortese, e praticar continuamente a bella posta con somini grandi, col suo esser universale, e mettere mano in ogni cosa. E di vero questa concorrenza gli fu di giovamento; perche ella gli fere mettere in tutte l'opere quel maggiore atudio e diligenza che potette, onde riuscirono degne d'eterna lode. Per queste cagioni adunque gli fu da' soprattanti di S. Rocco 445500

334 data a dipignere in fresco la cappella di quella I di seta, d'oro, di filaticei, e di lana, secondo l'uso chiesa con tutta la tribuna; perche messovi mano, fece in quest' opera un Dio Padre nella tribuna, ed una infinità di fancialli che da esso si partono con belle e variate attitudini. Nel fregio della detta tribuna fece otto figure del Testamento vecchio, e negli angoli i quattro Evangelisti, e sopra l'altar maggiore la trasfigurazione di Cristo; e ne'due mezzi tondi dalle hande sono i quattro Dottori della Chiesa. Di mano del medesimo sono a mezza la chiesa due quadri grandi, in uno è Cristo che risana una infinità d'infermi molto ben fatti, e nell'altro è un S. Cristoforo, che ha Gesti Cristo sopra le spalle. Nel tabernacolo di leguo di detta chiesa duve si conservano l'argenterie, fece un S. Martino a eavallo con molti poveri ehe porgono voti sotto una prospettiva. Questa opera, che fu lodatissima e gli acquistò ouore ed utile, fu cagione che M. lacopo Soranzo, fattosi amico e dinestico suo, gli fere allogare a concorrenza di Tiziann la sala de' Pregai, nella quale fece molti quadri di figure che scortano al di sotto in su, che sono bellissime; e similmente un fregio di mostri marini lavorati a olio intorno a detta sala ; le quali cose lo renderono tanto caro a quel senato che, mentre visse, ebbe sempre da loro onorata provvisione. E perche gareggiando cerco sempre di far opere in luoghi dove avense lavorato Tiziano, fece in S. Giovanui di Rialto un S. Giovanni Elemosinario, che a' poveri dona dauari; e a un altare pose un quadro di S. Bastiauo e S. Roeco ed altri sauti, che fu eosa hella, ma uon però eguste all'opera di Tiziano, sehbene molti, più per malignità che per dire il vero, lodarono quella di Gio. Antouio. Feee il medesimo nel chiostro di S. Stefano molte storie iu fresco del Testamento vecehio, ed una del nuovo, tramezzate da diverse virti, uelle quali mostrò scorti terribili di figurc i del qual modo di fare si dilettò sempre, e cercò di porne in ogni suo componimento e difficilissime, adornaadole meglio ehe alcun altro pittore. Avendo il prineipe Doria in Genova fatto un palazzo su la marina, ed a Periu del Vaga pittor celebratissimo fstto far sale, camere, ed anticamere a olio ed a fresco, che per la ricchezza e per la bellezza delle pitture sono maravigliosissime, perché in quel tempo Periuo non frequentava molto il lavoro, acciocche per isporne e per concorrenza facesse quel che non faceva per se medesimo, fece venire il Pordenone, il quale comiuciò un terrazzo scoperto, dove lavorò un fregio di fanciulli con la sua solita maniera, i quali votano una harca piena di cose marittime, else girando fanno hellissime attitudini. Fece ancora una storia grande, quando Giasone chiede liceuza al sio per audare per il vello dell'oro. Ma il principe vedendo il cambio ehe faeeva dall'opera di Perino a quella del Pordeuone, liceuziatolo, fece veuire in suo luogo Domenico Beccafumi Saucse, eccelleute e più raro maestro di lui, il quale per servire tanto prencipe nou si eurò d'abbandouare Sieua sua patria, dove sono tante opere maravigliose di aua mauo; ma in quel luogo non fece se uon una storia sola, e non più, perebe Perino con-dusse ogni cosa da sa ad ultimo llue. A Gio. Antonio dunque, ritoruato a Vinegia, fu fatto tendere, come Ercole duca di Ferrara aveva dotto di Alemagna un numero infinito di atri, ed a quelli fatto comiaciare a far panni

e voglia sua ma che uon avendo in Ferrara disegnatori huoni di figure (perché Girolamo da Ferrara era più atto a ritratti ed a cose appartate che a storie terribili, dove bisoguasse la forza dell'arte e del disegno), che audasor a servire quel signore; onde egli non meno desideroso d'acquistare fama ehe facultà, parti da Viuegia, e nel suo gingner a Ferrara dal duca fn ricevuto con molte earezze. Ma poco dopo la sua vennta assalito da gravissimo affauno di petto, si pose nel letto per mezzo morto; dove aggravando del continuo, in tre giorni o poco più senza potervisi rimediare, d'anni einquanta sei fini il corso della sua vita. Parve eio cosa strana al duca, e similmente agli amici di lui; e non manco chi per molti mesi credesse, lui di veleno esser morto. Fu sepolto il corpo di Gio. Antonio onorevolmente, e della morte sua n'increbbe a molti, ed in Viuegia specislmente; ciocche Gio. Autonio aveva prontezza nel dire, era amico e compagno di molti, e si dilettava della sunsica; e perche aveva dato opera alle lettere latine, aveva prontezza e grazia nel dire. Costui fece sempre le sue figure grandi, fu ricehissimo d'invenzioni, ed universale in fingere bene ogui cosa i ma soprattutto fu risoluto e proutissimo uei lavori a fresco. Fu suo discepolo Pomponio Amalteo da S. Vito, il quale per le sue huone qualità meritò d'essere genero del Pordenone; il quale Pompouio, seguitando sempre il sno maestro nelle cose dell'arte, si è portato molto beue in tutte le sue opere, come si può vedere in Udiue nei portelli degli organi unovi dipiuti a olio, sopra i queli nella facciata di fuori e Cristo che caccia i ucgozianti del tempio, e deutro è la storia della Probatica Pisciua con la resurrezione di Lazzaro. Nella chiesa di S. Francesco della medesima città è di mano del medesimo in una tavola a olio nu S. Francesco ehe riceve le stimate eon alcuui paesi bellissimi, ed un levare di sole che manda fuori di mezzo a certi razzi lucidissimi il serafico inme, che passa le mani, i piedi, ed il costato a S. Franersco, il quale stando giuocchioni divotamente e pieno d'amore, lo riceve, mentre il compagno si ata posato in terra in iscorto tutto pieno di stupore. Dipinse ancora in fresco Pomponio al frati della Vigna in testa del refettorio Gesti Cristo in mezzo ai due discepoli in Emmaus. Nel castello di S. Vito sua patria, Iontano da Udine venti miglia, dipinse a fresco nella chiesa di S. Maria la cappella di detta Madouna con tauto hella maniera e soddisfazione d'oguuno, che ha meritato dal reverendissimo cardinal Maria Grimani patriarea d'Aquilea e sigoor di S. Vito, esser fatto de' nobili di quel luogo

Ho voluto in questa vita del Pordenone far memoria di questi eccellenti artefici del Friuli, perche così mi pare che meriti la virtù loro, e perche si conosca nelle cose che si diranno, quanti dopo questo priucipio siano coloro che sono stati poi molto più eccellenti, come si dira uella vita di Giovanni Ricamatori da Udine, al quale ha l' età nostra per gli stucchi e per le grottesche obbligo graudissimo. Ma tornando a Pordenoue, dopo le cose che si souo dette di sopra, state da lui lavorate iu Vinegia al tempo del serenissimo Gritti, ai mori, come è detto, l'auno 1546. E perché costui è stato de'valenti nomini che abhia avuto l'età nostra, apparendo massimamente le sue figure tonde e spiccate dal

muro e quasi di rilievo, ai può fra quegli anno-verare, che hanno fatto augumento all' arte e benefizio all'universale.

# VITA DI GIO. ANTONIO SOGLIANI

PITTORE FIGRESTIAN

Spesse volte veggiamo negli esercizi delle lettere e nell'arti ingegnose manuali, quelli che sono malineonici essere più assidui agli atudi, e con maggior pacienza aopportare i pesi delle fa-tiche; onde rari sono coloro di questo mmore, che in cotali professioni non riescono eccellenti, come fece Gio. Aotonio Sogliani pittor fiorentino, il quale era tanto nell'aspetto freddo e malinconico, che parea la atresa malineonia. E pote quell'umore talmente in lui, che dalle cose dell'arte in fuori, pochi altri peosieri ai diede eccetto che delle cure famigliari, nelle quali egli sopportava gravissima passione, quantunque avesse assai comodamente da ripararai. Stette costni con Lorenzo di Credi all'arte della pittura ventiquattro anni, e con caso lui visse, onorandolo sempre ed osservandolo con ogni qualità d'nffici. Nel qual tempo fattosi bonissi pittore, mostrò poi in tutte l'opere esere fede-lissimo discepolo di quello ed imitatore della aus maniera, come ai conobbe nelle sue prime pitture nella chiesa dell' Osservanza sul poggio di S. Miniato fuor di Fiorenza, nella quale fece una tavola di ritratto simile a quella che Lo-renzo aveva fatto nelle monache di Santa Chiara, dentrovi la natività di Cristo non manco buona che quella di Lorenzo. Partito poi dal detto auo maratro, fece nella chicsa di S. Mi-chele in Orto per l'arte de Vinattieri un S. Martino a olio in abito di vescovo, il quale gli diede nome di huonissimo maestro. E perebè ebbe Gio. Antonio in somma venerazione l'opera e la maniera di fra Bartolommeo di S. Marco, e fortemente a essa cercò nel colorito d'accostarsi, si vede in una tavnia che egli abbozzò e non fini, non gli piaceudo, che egli lo imitò molto; la quale tavola ai tenue in casa mentre visse, come inutile, ma dopo la morte di lui, essendo venduta per cosa vecchia a Sinihaldo Gaddi, egli la fece finire a Santi Titi dal Borgo, allora giovinetto, e la pose in nna sua cappella nella chiesa di S. Domenico da Fiesole; nella qual tavola sono i Magi che adorano Gesù Cristo in grembo alla madre; ed in un canto c il auo ritratto di naturale che lo somiglia assai. Fece poi per madonna Alfonsina moglie di Piero de' Medici nna tavola, che su posta per vuto sopra l'altare della cappella de'Martiri nella chiesa di Camaldoli di Firenze ; nella quale tavola fece S. Arcadio crocifino ed altri martiri con le eroci in braccio, e due figure mezze coperte di panoi, ed il resto nudo e ginocchioni con le croci in terra, ed in aria sono alcuni puttini con palme in mano; la quale tavola, che fu fatta con molta diligenza e condotta con huon giudizio nel colorito e nelle teste che son vivaei molto, fu posta in detta chiesa di Camaldoli, Ma essendo quel monastero per l'assedio di Firenze tolto a que' padri romiti, che santamente in quella chiesa celebravano i divini uffici, a poi data alle monache di S. Giovannino dell'ordine de' cavalieri lerosolimitani, ed ultimamente atato ro-

che si può mettere fra le migliori cose che facesse il Sogliano. Fece il medesimo per le monache della Crocetta nn cenocolo colorito a olio, che fu allora molto lodato; e nella via de'Ginori a Taddeo Taddei dipinse in un tahernacolo a fresco un Crocifisso con la nostra Donna e S. Giovanni a'picdi, ed alcuni angeli in aria, che lo piangono molta vivamente: la quale opera eerto è molto lodata e ben condotta per lavoro a fresco. Di mano di costul è anco nel refettorio della badia de'monaci Neri in Firenae un Crocifiaso con angeli che volano e piangono con molta grazia, ed a hasso è la nostra Donna, S. Giovanni , S. Benedetto, S. Scolastica ed altre figure. Alle monache della Spirita Santo aopra la costa a S. Georgio dipinae in dua quadri che sono in chiesa S. Francesco e S. Lisabetta regina d'Ungheria e suors di quell'ordine. Per la compagnia del Ceppo dipinar il segno da portare a processione, che e molto bello, nella parte dinagzi del quala fece la visitazione di nostra Donna, e dell'altra parte S. Nicolò vescovo, e due fancinili vestiti da Battuti, uno de'quali gli tiene il libro, e l'altro le tre palle d'oro. Lavorò in una tavola di S. Iacopo sopr' Arun la Trinità con infinito numero di putti e S. Maria Mad-dalena ginocchioni, S. Caterina, e S. Iacopo; e dagli lati in fresco due figure ritte, un S. Girolamo in penitenza e S. Giovanni; e nella pre-della feca fare tre atoric a Sandrino del Calzolaio suo creato, che firono assai lodate. Nel castello d'Aoghiari fece in testa d'una compagnia in tavola un cenacolo a olio con figure di grandezza quanto il vivo, e nelle due rivolte del muro, cioè dalle hande, io una Criato ehe lava l piedi agli Apostoli, e nell'altra un aervo che reca due idrie d'acqua; la quale opera in quel luogo è tenuta in gran venerazione, perche in vero è cosa rara, e che gli acquisto onore ed utile. Un quadro che lavorò d'una Giuditta che avea spiccato il capo a Oloferne, come essa molto hella, fo mandata in Ungheria; e similmente un altro, dove era la decolazione di S. Gio. Battista con una prospettiva nella quale ritrasse il di fuori del capitolo de l'azzi che è nel primo chiostro di S. Croce, fu mandato da Paolo da Terrarossa, che lo fece fare, a Napoli per coa hellissima. Lavorò ancor per uno de'Bernardi altri due quadri, che furono posti nella chiesa dell'Osservanza di S. Miniato in una cappella, dove sono due figure a olio graodi quanto il vivo, cioè S. Gio. Battista e S. Antonio da Padoa. Ma la tavola che vi andava nel mazzo, per essere Gio. Antonio di natura lunghetto ed agiato nel lavorare, penò tanto, che chi la facera fare ai mort. Onde essa tavola, nella quale andava un Cristo morto io grembo alla Madre, si rimase imperfetta. Dopo queste cose, quando Perino del Vaga, partito da Genova per avere avuto sdegno col principe Doria, lavorava in Pias, avendo Stagio scultore da Pietrasaota cominciato l' ordine delle nnove capelle di marmo nell' ultima navata del duomo, e quell'apparato che è dietro l' altare maggiore, il qualc serve per augrestia, fu ordinato che il detto Perino, come si dirà nella sua vita, ed altri maestri comineiassero a empir quegli ornamenti di mar-mo di pitture, Ma essendo richiamato Perino a Genoa, fu ordinato a Gio. Antonio che mettesse vinato, fe la detta tavola per ordine del signor mano ai quadri ebe andavano in detta nicchia duea Cosium, posta in S. Lorenzo a una delle dietro all'altar maggores, e che nell'opere trat-cappella della famiglia dell'adeie, come quella l'asse de'ascribi del Testamento vecchio, per mano ai quadri ebe andavano in detta nicchia dietro all'altar maggiore, e ebe nell'opere trat-

VASARI 336 figurare il sacrifialo del Santissimo Sacramento. quivi posto in mezzo sopra l'altar maggiore. Il Sogliano adusque nel primo quadro dipinse il sacrifiaio che fece Noè ed i figliuoli, nocito che fo dell'arca; ed appresso quel di Caino, e quello d'Abel, elle furono molto lodati, e massimamente quello ili Noe, per esservi teste o pezzi di figure bellissime; il qual quadro d' Abel o vago per i paesi che sono molto ben fatti, e per la testa di lui, che pare la stessa boutà, siccome è tutta il contrario quelta di Caino, che ha cera di tristo da dovero: o se il Sogliano avesse edsi seutato il lavorar gagliardo, come se la tranquillo, arehbe per l'operaio che lo faceva lavorare, al quale piaceva molto la sua maniera e bonta, finite tatte l'opere di quel duomo, landove, oltre ai detti quadri, per allora non fece se non nna tavola che andava alla cappella dove avova cominoiato a lavorara Perino, e quella fini in Firenze, ma di sorte, che ella piacquo assai ai Pisani e fa tenuta molto bella. Dentro vi è la nostra Donna, S. Gso. Battista, S. Giorgio, S. Maria Maddalena, S. Margherita ed altri santi-Per essere danque piaciuta, gli furono allogate dall' operato aftre tre tavole, alle quali mise mano, ma non le fini vivente quell'operalo; in luogo del quale essendo stato eletto Bastiano della Seta, vedendo le cose andar a lungo, fece allagazione di quattro quadri per la detta sagrestra dietro l'attar maggiore a Domenico Brecafomi Sanese, pittore encellente, il quale se ne spedi in un tratto, come si dira a suo luogo, e ve fece una tavola, ed il rimanente fecero altri pittori. Gio. Antonio dunque fini, avendo agio, l'altre due tavole con molta diligenza, ed in ciaseuna fece una nostra Donna con molti santi attorno. Ed ultimamente condutosi in Pisa, vi fece la quarta e nitima, nella quale al portò peggio che in aleun'altra, o fosse la vecchiezza o la concorrenza del Beecafumi o altra cagione, Ma perelié Bastiano nperaso vedeva la luoghez za di quell' nomo, per venirne a fine allogò l'altre tre tavole a Giorgio Vasari Aretino; il nale ne fini due, che sono allato alla porta quale ne tini due, cue sono ana che è verso della facciata dinanzi. In quella che è verso Campo Santo è la nostra Donns col figlioglo in collo, al quale S. Marta fa carecze; sonovi po i ginocchioni S. Cceilia, S. Agostino, S. Gioselfo, e S. Gurdo Romito, ed innanzi S. Girolano nudo e S. Luca Evangelista eon alcuni patti che alzano un panno ed altri che tengono fiori. Nell'altra fece, como volle l'operaio, un'altra nostra Donna col figliuolo in collo, S Iscopo Interciso, S. Matteo, S. Silvestro Papa, o S. Turpe Cavaliere; e per non fare il medesimo nel-l'invenzione che gli altri, ancorone in altro avesse variato molto, dovendovi pur far la Madonna, la fece con Cristo morto in hraccio e que santi, come intorno a nn deposto di croce. E nelle groci che sono in alto fatte a guisa di tronchi sono confitti I due ladroni nudi, ed intorno cavalli, i croessissori con Giuseppo e Nicodemo e le Marie, per soddisfare all'operaio, che fra tutte le dette tavole volle che si ponessero tutti i santi ehe erano già stati in diverse cappelle verchie disfatte, per rinnovar la memoria loro neile nuove. Mancava alle dette nua tavola, la quale fece il Bronzino con un Cristo nodo ed otto santi; ed in questa maniera fu dato fine alle detto cappelle, le quali archbe pointo far totte di sua mano Gio. Antonio, se non fosse stato tanto lungo. E perche egli si era acquistatu mol-

ta grazia fra l Pisani, gli fu dopo la morte d'Andrea del Sarto dato a finire una tavola per la compagnia di S. Francesco, che il detto Andrea lascio abbozzata, la qual tavola è oggi nella det-ta compagnia in su la piazza di S. Francesco di Pisa. Fece il medesimo per l'opera del detto duomo alcune tilze di drappelloni ed in Firenze molti altri, perche gli lavorava volentieri, e massimamente in compagnia di Tommaso di Stefano pitlore fiorentino amico suo. Essendo Gio: Aotonio chiamato dai frati di S. Marco di Firenze a fare in testa del loro refettorio in freseo un'opera a spese d'un loro frute converso de' Molletti, ch'aveva avuto buone facultà di patrimonio al secolo, voleva farvi quando Gesú Cristo con cinque pani e due, pessi diede man-giar a cinque mila persone, per far lo sfurzo di quello che sapeva fare, e già n'aveva fatto il disegno con molte donne, patti, ed altra turba e confusione di persone; ma I frati non voltono quella storia, dicendo valer cose positive, ordinarie, e sempliei, Laonde, come piacque loro, vi fere quando S. Domenico, emendo in refettorio con i suoi frati, e non avendo pane, fatta orazione a Dio, fa miracolosamente quella tavola piena ili paue portata da due angeli in forma umana: Nella qual opera ritrasse molti frati cho allora erano in quel convento, i quali paiono viti, è particolarmente quel converso de' Molletti che serve a lavola. Fece poi nel mezzo tondo sopra la menas S. Domenico a pie d'un Crocifisso, la nostra Donna, e S. Glo. Evangelista che piangono; o dalle bamie S Caterina da Siena e S. Antonino sreiveseovo di Pirenze o di quell'ordine: la quale su condutta per lavoro a fresco molto pulitamente e con diligenza. Ma molto meelio sarrbbe riuscito al Sogliano, se avesse fatto quello eh'aveva disegnato; perche i pittori esprimoso meglio i concetti dell'animo loro che eli altrai. Ma dall'altro lato è onesto che chi spende il suo si contenti; il qual disegno del pane e del pesce e in mano di Bartolommeo Gondi, il quale, oltre un gran quadro che ha di mano del Sogliano, ha anco molti disegni e feste colorite dal vivo sopra fugli messicati , le quali ebbo dalla moglie del Sogliano, poiche fu mor-to, essendo atato uno amicissimo. E noi ancora avemo alcuni disegni del medesimo nel nostro libro, che sono belli affatto. Cominciò il Sogliano a Giovanni Serristori una tavola grande, che s'avera a porre in S. Francesco dell'Osservanza fuor della porta a S. Miniato, con un nunero infinito di figure, dove sono alcune teste miracolose e le migliori che facesse mai; ma ella rimase imperfetta alta morte del detto Glo. Serristori. Ma nondimeno perche Gio. Antonio era statu pagato del rutto, la fini poi a poco a poco, e la diede a M. Atamanno di Incopo Salviati genero ed erede di Gio. Serristori, ed egli insieme con l'ornamento la diede alle monache di S. Luca, che l'hanno in via di S. Gallo postu sopra l'altar maggiore. Pece Gio. Antonio molte altre cose in Firenze, che parte sono per le cal se de' cittadini e parte furono mondate in dis versi paesi, delle quali non accade far menzione, essendosi parlato delle principali. Fii il So-gliano persona onesta e religiosa molto, e aempre attese ai fatti snol, senza esser molesto a niune dell'arte. Fu soo discepolo Sandrino del Calzolaio, che fece il tabernacolo ch'o in anl canto delle Murate, ed alto spedalo del Tempio un S. Gio. Battista che Insegna il raccetto ai poveri; più opere arebbe fatin, e bene, se non fusse oorto, come fece, giovane. Fu anco discepolo di ostui Michele, che andò poi a stare con Ridolfo shirlandai, dal quale prese il nome; e Benedetto imilmente, che andò con Autonio Mini discesolo di Michelagnolo Buonarruti in Francia, doe ha fatto molte bell'opere ; e finalmente Za-10bi di Poggino, che ha fatto molte opere per a città. In ultimo essendo Gio, Antonio già stanto e male complessionato, dopo estere molto tato turmentato dal male della pietra, rende 'anima a Dio d'anni cinquantadue. Dobe molto a aua morte, per essere atato uomo da bene, e perché multo piaceva la sua maniera, facendo 'arie pictose ed in quel modo che piaceiono a oloro che, senza dilettarsi delle fitiche dell'are e di certe bravure, amano le cose oueste, fatili, dolci, e graziose. Fu apertu dopo la more, e trovatogli tre pietre grosse eiascuna quanto in unvo, la quali non volle mai acconsentire he se gli eavassero ne udirne ragionare menre che visse.

# VITA DI GIROLAMO DA TREVIGI

Rare volte avviene, che coloro che nascono n una patria, e in quella lavorando persevera-10, dalla fortuna siann esaltati a quelle felicità the meritano le virtù loro; dore cereaudone nolte, finalmente in noa si vien riconosciuti n ardi o per tempo. E molte volte nasee, che chi ardi perviene a' ristori delle fatiehe, per il losico della morte poco tempo quelli si gode nel nedesimo modo che vedremo della vita di Girolamo da Trevigi pittore, il quale fii tenuto ponissimo maestro; e quantulique egli non aves-e un graudissimu disegno, fu coloritor vago sell'oliu e nel fresco, ed imitava grandemente di andari di Raffiello da Urbino. Lavorò in l'revigi sua patria assai, ed in Vinegia ancora eee molte opere, e particolarmente la facciata Jella casa d'Andrea Udone in fresco, e deutru rel cortile alcuni fregi di fanciulli, ed una stanta di sopra: le quali cose fece di coloritu e non li chiaroscuro, perche a Vinegia pisce più il colorito che altro. Nel mezzo di questa facciata i in una storia grande Giunone che vola cou la una in testa sopra certe nuvole dalle cosce in iu e con le braccia alte sopra la testa, una delle quali tiene un vaso e l'altra una tazza. Vi fece imilmente un Bacco grasso e rosso e con un raso, il quale rovescia, tenendo in braccio una Cerere che ha in mano molte spiehe. Vi sono e Grazie e cinque putti, che, volando a basso, le ricevono per farne, come accennano, abhonlantissima quella casa degli Udons; la quale per nostrare il Trevigi che fosse amica e un albergo li virtunsi, vi fece da un lato Apollo e dall'altro Pallade; e questo lavoro fu condotto molto frescamente, onde ne riportò Girolamo ocore ed atile. Feee il medesimo un quadru alla cappella Jella Madonna di S. Petronio a concorrenza d'alcuui pittori bolognesi, cosoe si dirà al suo Iuoto. E cosi dimorando poi in Bologna, vi lavorò nolte pitture, ed 10 S. Petronio nella cappella li S. Antonio da Pados di marmo, a olio contraffere tutte le storie della vita aua, nelle quali certamente si conosce giulizio, bontà, grazia, ed una grandissima pulitezza. Fece una tarola a S. Salvatore d'una nostra Donos che sale i gradi con aleuni santi; ed un'altra con la no-TOB. II.

stra Donna in aria con alcuni fanciulli, e a pie S. Girolamo e S. Caterina, che fu veramente la più dehole che di suo si veggia in Bologna, Fece ancora supra un portone in Bologna, un Crocifissu, la nostra Dunna, e S. Giovanni in fresco, che sono Iodatissimi. Fere in S. Domenico di Bologna una tarola a olio d'una Madonna ed aleuni santi, la quale è la migliore delle cose sue, vieino al coro nel salire all'area di S. Domenien, dentrovi ritratto il padrone che la fece fare. Similmente colori un quadro al conte Gio. Battinta Rentivogli, ehe aveva un cartone di mano di Baldassarre Sanese della storia de' Magi: cosa che molto bene conduste a perfezione, ancoraehê vi fusscro più di cento figure. Similmente sono in Bologna di nisno d'esso molte altre pitture e per le case c per le chiese ed in Galiera una faceiata di chiaro e scuro alla faceiata de' Teofamini, ed una facciata dietro alle case de'Dolfi, che secondo il giudizin di molti artefici, è giudicata la miglior cosa che facesse mai in quella città Andò a Trento, e dipinse al eardinal Veechio il soo palazzo insieme con altri pittori, di che n'acquistò grandissima fama; e ritornata a Bologna, attese all'opere da lui comineiate. Avvenne ehe per Bologna si diede nome di fare una tavola per in spedale della Merte; onde a concorrenza furono fatti vari disegni, chi disegnati e chi coloriti; e parendo a soolti essere innanzi chi per amicizia e chi per meritu ili dovere avere tal cosa, restò in dietro Girolamo; e paroudogli che gli fosse fatto ingiuria, di la a poro tempo si parti di Bo-logna onde l'invidia altrui lo pose io quel grado di felicità che egli non pensò mai. Attesoche se passava innanzi, tale opera gli impediva il bene che la buuna fortuna gli aveva appareechiato ; perche condottosi in Inghilterra, da alcuni amici suoi che lo favorivano fu proposto al re Arrigo, e giontugli inoanzi, non più per pittore, ma per ingegnere s'accomodò al servigi suoi. Quivi mostrando alcune prove d'edifici ingegnosi cavati da altri in Toscana e per Italia, e quel re giudicandoli miracolosi, lo premiò con doni continui, e gli ordinò provvisione di quattrocento scudi l'anno, e eli diede comodità ch'e' f-bbriesse una abitazione onorata alle spese proprie del re. Per il che Girolamo da una estrema calamità a una grandissima grandezza condotto, viveva lietissimo e contento, ringraziando lddio e la fortuna che lo aveva fatto arrivare in un parae, dove gli nomioi erano si propizi alle ane virtii. Ma perche poco doveva durargli questa insolita felicità, avrenne, che continuandosi la guerra tra' Francesi e gl'Ingless, e Girolamo provvedendo a tutte l'imprese de bastioni e delle fortificazioni per le artiglieric e ripari del campo, un giorno facendoni la batteria intorno alla città di Bologna in Piccardia, venne un mezzo cannone con violentissima furia, e da cavallo per mezzo lo divise; onde in un medesimo tempu la vita e gli onori del mondo insieme con le grandezze sue rimasero estinte, essendo egli nell'età d'anni trentasci, l'anno 1544.

A Pair re Cheshe

the transport application

# VITA DI POLIDORO DI CARAVAGGIO E MATURINO PIORENTINO

PITTORI

Nell'ultima età dell'oro, che così si potè chiamarla per gli nomini virtuosi ed artetici nobili la felice età di Leono X, fra gli altri spiriti nobilissimi ebbe luogo onorato Polisloro ili Caravaggio di Lomhardia, non fattosi per lungo studio, ma stato prodotto e ereato dalla natura pittore. Costui venuto a Boma nel tempo che per Leono si fabbricavano le logge del palazzo del papa con ordine di Raffaello da Urbino, portò lo schifo o vogliam diro vassoio pieno di calce ai maestri che muravano insino che fu di età di diciotto anni. Ma comineiando Giovanni da Udine a dipingerle, murandosi e dipignendosi, la voloutà e l'inclinssiono di Pulidoru molto volta alla pittura non restò di far si ch' egli prese dimestichesza con tutti quel giovani che erano valenti, per veder i tratti eil i modi dell'arte, e mettersi a disegnare. Ma fra gli altri s'elesse per compagno Maturino Fiorentino, allora nella cappella del papa, ed alle anticaglie tenuto bonissimo disegnatore, col quale praticando, tal-mente di quest'arto invaglil, che in pochi mesi fo' cose (fatta prova del suo ingegnu), che ne stupi ogni persona ehe lo aveva già conoscinto in quell'altro stato. Per la qual cosa segnitandosi le logge, egli si gazliardamento si esercitò con quei giovani pittori cho erano pratichi e dotti nella pittura, e si divinamente apprese quell'arte, ch'egli non si parti di su quel lavoro senza portamene la vera gloria del più bello e più nobile ingegno, che fra tanti si ritrovasse, Per il cho ercbbe talmonto l'amor di Maturino a Polidoro e di Polidoro a Maturino, cho deliberarono, come fratelli e veri compagni, vivere Insieme e morire, E rimescolato le volontà, i danari, e l'opere di comune concordia si misero unitamento a lavorare insieme. E perché erano in Roma pur molti, ohe di grado, di opere, e di nome i coloriti loro conducevano più vivaci ed allegri e di favori plu degni e più sortiti, cominciò a entrargli nelt'animo, avendo Baldassarre Sanose fatto alenne facco di case di chiaroscaro, d'imitar quell' andare, ed a quelle già venute in usanza attendere da indi innanzi. Perché ne cominciarono una a Montecavallo, dirimpetto a S. Silvestro in compagnia di l'ellegrino da Modena, la quale diedo loro animo di puter tentare se quello dovesso essere il loro esercizio, e ne seguitaronn dirimpetto alla porta del fianco di S. Salvatore del Lauro nu'altra; e similmente fecero dalla porta del fianco della Minerva un'istoria, o di sopra S. Rocco a Ripetta un' altra che e un fregio di mostri marini; o ne dipinsero infinito in questo principio manco buone dell'altre per tutta lioma, eho non acca-de qui raccontarle, per aver eglino pol in tal cosa operato meglio. Laonde inanimiti di ciò, cominciarono si a studiare le cose dell'antichità di Roma, che eglino contraffacendo le cose di marmo antiche ne'chiari e scuri loro, non restò vaso, statue, pili, storic, ne cosa intera o rotta ch'eglino non disegnassero, e di quella non si servissero. E tanto con frequentazione e voglia a tal cosa posero il pensiero, che unitamente presero la maniera antica, e tanto l'una similo all'altra, che siccome gli animi loro erano d'un latesso volere, così le mani ancora esprimevano il medesimo sapere; e henché Maturino non fosse

quanto Polidoro sintato dalla natura, polè tanto l'osservanza dello stile nella compagnia, ohe l'uno e l'altro pareva il medesimo, dove poneva ciascuno la mano, di componimenti, d'aria, e di manlera. Feorro su la piazza di Capranica per andar in Colonna una facciata con le virtù teologiche ed un fregio sotto le finestre con bellissima invenzione, una Romavestita, e per la Fede figurata col calice e enn l'ostia la mana aver prigione tutte le nasinni del mondo, e concorrere tutti i popoli a portarle i tributi, e l Tur-ehi all'ultima fine distrutti saettare l'arca di Maometto: conchindendo finalmente col detto della scrittura, che asrà un ovile ed nn pastore. E nel vero eglino d'invenzione non ebbero pari, di che fanno fede tutte le cose loro cariche d'abhigliamenti, vesti, calzari, strano hizzarrie, e con infinita maraviglia condottes ed ancora ne rendono tratimonio le cose loro da tutti l forestieri pittori disegnato si di continuo, che per utilità hanno essi fatto all'arto della pittura, per la bella maniera che avevano o per la bella facilità, che tutti gli altri da Cimabuo in qua Insieme non banno fatto. Lacodo si è veduto di continuo, ed ancor si vedo per Roma tutti i disegnaturi essere più volti alle cose di Poliduro e ili Maturino, che a tutte l'altre pitturo moderne. Fecero in Borgo nuovo una facciata di grafilto, e sul canto della Pace nn'altra di graffito similmente, e poco lontano a questa nella casa degli Spinoli per andare in Parione una facciata, dentrovi le lotte antiche come sa costumavano, e i sacrifizi e la morte di Tarpes. Vicino a Torre di Nona, verso ponte S. Angelo, si vede una facciata piecola eol trionfo di Cammillo ed qui sacrifizio antico. Nella via che cammina all'imagino di Ponte è una facciata bellissima con la storia di Perillo, quando egli è messo nel toro di bronzo da lui fabbricato; nella quale si vedo la forza di coloro che lo mettono in esso toro, ed il terrore di chi aspetta vedere tal morte inusitata; oltra che vi o a sedere Falari como io credo) cho comanda con imperiosità bellissima, eh' e'si punisca il troppo feroce ingegno che aveva trovato orudella nuova per ammazzar gli uomini con maggior penat ed in questa si vedo un fregio bellissimo di fanciulli figurati di hronzo ed altre figure. Sopra questa fece poi un'altra facciata di quella casa stessa, dove e l'imagino cho si dice il Ponte, ove con l'ordine senatorio vestito nell'abito antico romano più storie da loro figurate si veggono, Ed alla piazza della dogana allato a S. Enstachio una facciata di battaglie; e dentro in chiesa a mano lestra entrando si conosce una cappellina con lo figure dipinte da Poliduro. Fecero ancora sopra Farnose un'altra facciata do' Cepperelli, ed una dietro alla Minerva nella strada che va ai Maddaleni, dentrovi sturie romane, nella quale, fra l'altre eoso belle, si vede un fregio di fanciulli di bronzo contraffatti che trionfano, condotto con grandissima grazia o somma bellezza, Nella facciata de' Boni auguri vicina alla Minerva sono alcuno storio di Romolo bellissime, cioè quando egli con l'aratro disegna il luogo per la città, e quando gli avvoltoi gli volano sopra, dovo imitando gli abiti, le eero, o le persone antiele pare veramente che gli momini siano quegli istessi. E nel vero, che di tal magisterio, nessuno ebbe mai in quest' arte no tanto diseguo ne più bella maniera no si gran pratica, o maggior prestezza; e ne resta ogni artelice si maavigliato ogni volta obe quelle vede, eli' è forza [ tupire che la natura abbia in questo secolo peuto aver forza di farel per tali nomini veder i niracoli snoi, Pece ancors sotto Corte Savella ella casa che comperò la signora Costansa, quanlo le Sabine son rapite; la quale storia fa cososcere non meno la sete ed il bisogno del rasirle, che la fuga e la miseria delle meschine ortate via da diversi soldati ed a cavallo ed in liversi modi. E non sono in questa sola simili vvertimenti, ma anco, e molto più, nelle stoie di Muzio e d'Orazio, e la fuga di Porsena re li Toscana, Lavoravano nel giardino di M. Steano dal Bufalo vicino alla fontana di Trevi stoie bellissime del fonte di Parnaso, e vi fecero rottesche e figure piccole colorite molto bene. similmente nella casa del Baldassino da S. Agotino fecero graffiti e atorie, e nel cortile alenne este d'imperadori sopra le finestre. Lavorarono n Montecavallo vicino a S. Agata una facciata, lentrovi infinito e diverse storie, come quando l'ozia vestale porta dal Tevere al tempio l'acqua sel crivello, e quando Clandia tira la nave con a cintura, e così lo sbaraglio che fa Cammillo, nentre che Brenno pess l'oro. E nell'altra facriata dopo il cantone Bomolo ed il fratello allo soppe della lupa, e la terribilissima pugna d'Oazio, che mentre solo fra mille spade difende a bocca del ponte, ha dietro a se molte figure sellissime che in diverse attitudini con grandistima sollecitudine co'picconi tagliano il ponte: vvi ancora Muzio Scevola, che nel eospetto di Porsena abbrucia la sua stessa mano, che aveva errato nell'uccidere il ministro in cambio del res love si conosce il dispreszo del re ed il desiderio della vendetta; e dentro in quella casa fecero molti paesi, Lavorarono la facetata di S. Pieco in Vincola, e le storie di S. Pietro in quella con alcuni profeti grandi; e fu tanto nota per tutto la fama di questi maestri per l'abbondanza del lavoro, che furono eagione le pubbliche pittore da loro con tanta bellezza lavorate, ebe meritarono lode grandissima in vita, ed infinita ed rterna per l'imitazione l'hanno avnta dopo la morte. Fecero ancora sulla piazza, dove è il palazzo de'Medici dietro a Naona una faceiata coi trionfi di Paolo Emilio, ed infinito altro storie romane; ed a S. Silvestro di Montecavallo per fra Mariano per casa e per il giardino aleune cosette; ed in chiesa gli dipinsero la sua eappella, e due storie colorite di S. Maria Maddalena, nelle quali sono i macchiati de' paesi fatti con somma grazia e diserczione; perche Polidorove-ramente lavorò i paesi e macchie d'alberi e assi meglio d'ogni pittore; ed egli nell'arte è stato engione di quella felicità che oggi usano gli arlefici nelle cose loro. Fecero ancora molte camere e fregi per molte esse di Roma coi colori a fresco ed a tempera lavorati; le quali opere erano da essi escreitate per prova, perché mai a' colori non poterono dare quella bellezza, che di continuo diedero alle cose di chiaro e scuro o in bronzo o in terretta, come si vede ancora nella casa che era del cardinale di Volterra da Torre Sanguigna: nella facciata della quale feeero na ornamento di chiaroscuro bellissimo, e dentro alcune fignre colorite, le quali sono tanto mal lavorate e condotte, rhe hanno deviato dal primo essere il disegno buono ch' eglino avevanoj e eiò tanto parve più strano, per esservi appresso un'arme di Papa Leone d'ignodi di mano di Gio. Francesco Vetralo, il quale se la morte

non avesse tolto di mezzo, arebbe falto cose grandissime e non isgannati per questo della folle credenza loro, fecero ancora in S. Agostino di Roma all'altare de'Martelli certi fanciulli coloriti, dove Iscopo Sansovino per fine dell' opera free una nostra Donna di marmo i l quali fanciulti non paiono di mano di persone illustel ma d'idioti ehe comincino allora a imparare. Per il che nella banda, dove la tovaglia cuopre l'altare, fece Polidoro unastorietta d'un Cristo morto con le Marie, ch'é cosa bellissima, mostrando nel verd' essere più quella la professione loro, ehe i colori. Onde ritornato al solito loro, fecero in campo Marzio due facciate belliasimo, nell'una le storie di Anco Mirzio, e nell'altra le feste de Saturnali celebrate in tal luogo con tutte le bigbe e quadriglie de'cavalli ch'agli obelischi aggirano intorno, che sono tenute bellissime, per essere elleno talmente condotto di disegno e bella maniera, che espressissimamente rapp tano quegli stessi spettacoli, per li quali elle sono dipinte. Sul canto della Chiavica per an-dare a Corte Savella fecero nua facciata, la quale è cosa divina, e delle belle che facessero, gi cata hellissima; perché oltra l'istoria delle fanciolle che passano il Tevere, a basso vicino alla porta è un sacritizio fatto con industria ed arte macavigliosa, per vedersi osservato, quivi tutti gli instrumenti e tutti quegli antichi costumi , che a' aserifizi di quella sorte si solevano osservare, Vicino al popolo sotto S. Incopo degli Incurabili fecero una facciata con le storie d'Alessandro Magno, ch'e tenuta bellissima, nella quale fignrarono il Nilo e'l Tebro di Belvedere antichi. A S. Simeone secero la facciata de Gaddi, eh' è cosa di maraviglia e di stupore nel considerarvi dentro i belli e tanti e vari abiti, l'infinità delle celate antiche, de'soccinti, de'calzari, e dello barche ornate con tanta leggiadria e copia d'ogni cosa, che imaginar ai possa un sofistico ingegno. Quivi la memoria si carica di una infinità di cose bellissime, e quivi si rappresentano i modi antichi, l'ef-figie de'asvi, e bellissime femmine perché vi sono tutte le sperie de sacrifizi antichi, come si costumayano, e da ches'imbarca, uno esercito, a che combatte, con variatissima foggia di strumenti e d'armi lavorate con tanta grazia e condotto con tanta pratica, che l'occhio si smarrisce nella copia di tante belle invenzioni. Dirimpetto a questa è un altra facciata minore che di bellessa e di copia non potria migliorare, dov' è nel fregio la storia di Niobe, quando si fa adorare, e le enti che portano tributi e vasi e diverse sorti didoni; le quali cose con tanta novità, leggiadria, arte, ingegno, e rilievo espresse egli in tutta questa opera, che troppo sarebbe certo narrarne il tatto. Seguitò appresso lo sdegno di Latona, e la miscrabile vendetta ne'figlinoli della superbissi ma Niobe, e che i sette maschi da Febo e le sette femmine da Diana le sono ammazzati, con un'infinità di figure di bronzo, che non di pittura, ma paiono di metallo, e sopra altre storie lavorate, con alcuni vasi d'oro contraffatti con tante bizzarrie dentro, che occhio mortale non potrebbe immaginarsi altro ne più bello ne più nuovo, con alcuni elmi etruschi da rimaner confuso per la moltiplicazione e copia di si belle e capricciose fantasie, che uscivano loro della mente, le quali opere sono state imitate da infiniti ebe lavorano di ai fatte opere. l'ecero an eora il cortile di questa casa, e similmente la loggia colorita di grotteschine piccole, che sono atimate divine. Insomma ciò che eglino toccaro- f no, con grazia e bellezza iufinita assoluto ren-derono. È s' io volessi nominare tutte l'opere loro, farei un libro intero de'fatti di questi due aoli, perehé non é stanza, palazzo, giardino, né vigna, dove non sieno opere di Pulidoro e di Maturino. Ora mentre ebe lioma ridendo s'abbelliva delle fatiche lorn, ed essi aspettavano premio de' propri sudori, l'invidia e la fortuna mandarono a Roma Borbone l'anno 1527 che quella città mise a saeco; Isonde fu divisa la compagnia non solo di Polidoro e di Maturino, ma di tante migliaia d'amici e di parenti, che a un sol pane tanti anni erano stati in Roma. Perehe Maturino si mise in fuga, ne molto andu ehe da' disagi patiti per tale sacco si stima a Roma che morisse di peste, e fu sepolto in S. Eustachio. Polidoro verso Napoli prese il cammino, dove arrivato, essendo quei gentiluomini poco euriosi delle cose eccellenti di pittura, fu per morirvisi di fame. Onde egli lavorando a opere per aleuni pittori, fece in S. Maria della Grazia un S. Pietro nella maggior cappella, e così ainth in molte cose que pittori più per campare la vita che per altro. Ma pur essendo pre-dicate le virtà sue, fece al conte di... nos volta dipinta a tempera con alcune facciate, els' é tenuta rosa bellissims. E così fece il cortile di ehiaro seuro al signore... cel insieme alcune loge, le quali sono molto piene il ornamenti e di bellezze e bene lavorate. Feee ancora in S. Angiolo allato alla peschiera di Napoli una tavolina a olio, nella quale è una nostra Donna ed al-cuni ignudi di anime cruciate, la quale di disegno più che di colorito e tenuta hellissima; similmente alcuni quadri in quella dell'altar maggore di figure intere sole nel medesimo modo lavorate. Avvenne che atando egli in Napoli, e veggendo poco stimata la sua virtà, deliherò partire da coloro che più conto tenevano d' un eavallo che saltasse, che di chi facesse con le mani le figure dipinte parer vive; per il che montato su le galee, si trasferi a Messina, e quivi trovato più pietà e più onore, si diede ad operare, e così lavorando di continuo, prese ne' colori buona e destra pratica, onde egli vi fece di molte opere che sono sparse in molti luoghi ; e all'architettura attendendo, diede saggio di se in molte cose ch' e'fece. Appresso nel ritorno di Carlo V dalla vittoria di Tunisi , passando egli per Messina, Polidoro gli fece archi trionfali bellissimi, oude n' acquistò nome e premio infinito, laonde egli ehe sempre ardeva di desiderio di rivedere quella Roma, la quale di continuo strugge coloro che stati ci sono molti anni, nel provare gli altri paesi, vi fece per ultimo una tavnia d' un Cristo che porta la eroce lavorata a olio di bontà e di colorito vaghissimo, nella quale fece un numero di figure che accompagnano Cristo alla morte, soldati, Farisei, cavalli, donne, putti, ed i ladroni innanzi, col tener ferma l'intenzione, enme poteva esaere ordinata una giustizia simile, che beu pareva che la natura si fossesforzata a far l'ultime prove sue in questa opera veramente eccellentissima; dopo la quale cercò egli molte volte svilupparsi di quel paese, ancora ch' egli ben vedito vi fosse; ma la cagione della sua dimora era nna donna da lni molti anni amata, che con sue dolci parole e lusinghe lo riteneva. Ma pure tanto pote in lui la volontà di rivedere Roma e gli aoriei, che levò del banco una buona quantità di danari ch'egli avera, e tisoluto al tutto

si parti Aveva Polidoro tenuto molto tempo un garzone di quel paese, il quale portava maggior amore a'danari di Polisloro, che a lui ; ma per averli così sul banco non pote mai porvi su le mani, e con essi partirsi. l'er il che caduto in un pensiero malvagio e erud-le, deliberò la notte seguente, mentre che dormiva, con alcuni sooi congiurati amici dargli la morte, e poi partire i danari fra loro, E cnei in sul primo sonno assalito, mentre durmiva forte, aintato da coloro con una fascia lo strangolò, e poi datogli alcune ferite. lo lasciarono morto ; e per mostrare cb'essi non l'avessero fatto, lo portarono su la porta ilella donna da Polidoro amata, fingendo che o parenti e altri in casa l'avessero ammaszato. parent o airn in cais i avenseco ammaszato Diede danque il garzone huona parte de'danari a que'ribaldi che si brutto eccesso avevano commesso il e quindi fattili partire, la mattina piangendo ando a casa un conte amico del mocto maestro, raccontògli il caso; ma per diligenza else si facesse in cercar molti di chi avesse cotal tradimento eominesso, non venne alcuna eosa a luce. Ma pure, come Dio volle, avendo la natura e la virtu a sdegno d'essere per mano della fortuna percosse, fecero a unn, che interesse eon ci aveva, dire che impossibil'era, che altri che tal garzone l' avesse assassinato. Per il che il conte gli fece por le mani addosso, ed alla tortura messolo, senza che altro martorio gli dessero, confessò il delitto, e fu dalla giualizia condannato alle forche | ma prima con tanaglie affocate per la strada tormentato, ed ultimamente squartato. Ma non per questo tornò la vita a Polidoro, ne alla pittura ai rese quello ingegno pellegrino e veloce, che per tanti secoli non era più stato al mondo. Per il che se allora che mori avesse potutn morire con lui, sarebbe morta l'invenzione, la grazia e la bravura nelle figure dell'arte. Felicità della natura e della virtu nel formare in un corpo com nobile spirito; ed invidia ed odio crudele di così strana morte nel fato e nella fortuna sua, la quale' sebbene gli tolse la vita, non gli torrà per alcun tempo il nome! Forono fatte l'esequie sue solennissime, e con doglia infinita di tutta Messina nella chiesa cattedrale datogli appoltura l'anno 1543. Grande obbligo hanno veramente gli artefici a Polidoro, per aver arricchita la pittura di gran copia di diversi abiti e stranissimi e vari ornamenti. e dato a tutre le sue cose grazia ed ornamentos similmente per aver fatto figure d'ogni aorte. animali, casamenti, grottesche, e paesi così belli, ebe dopn lui chiunque ha cercato d'essere universale, l'ba imitato, Ma e gran cosa e da temerne il vedere per l'esempio di costul la instabilità della fortuna, e quello che ella sa fare. facendo divenire eccellenti in una professione nomini, da chi si sarebhe ogni altra cosa aspettato, con non piccola passione di chi ha nella medesima arte molti anni in vano faticato; e gran cosa, diro, vedere i medesimi dopo molti travagli e fatiche essere condotti dalla stessa fortuna amisero ed infelicissimo fine, allora che aspettavano di goder il premio delle loro fatiche; e ciò con si terribili e mostrunsi casi, che la stessa pietà se ne fugge, la virtù s'ingiuria, ingratitudine si ristorano. Quanto ilanque può ludarsi la pittora della virtuosa vita di Polidoro, tanto può egli dolersi della fortuna che se eli mostro un tempo amica, per condurlo poi, quando meno ciò si aspettava, a dolorosa morte.

#### VITA DEL ROSSO

PITTOR PIORENTINO

Gli mornini pregiati che si donno alle virtà e quelle con tutte le forze loro abbracciano, sono pur qualche volta, quando manco ciò si aspettava, esaltati ed onorati eccessivamente nel cospetto di tutto il mordo, come apertamente si può vedere nelle fatiche, che il Rossa pittor fiorentino pose nell'arte della pittura, le quali se in Roma ed in Fiorenza uon furono da quei che le potevano rimunerare sodisfatte, trovò egli pure in Francia chi per quelle lo riconob-be : di aorte che la gloria di lui pote apegnere la aete in ogni grado d'ambisione, che possa'l petto di qualsivoglia artefice occupare. Ne poteva egli in quell'essere conseguir dignità, onoo grado maggiore; poichè sopra ogni altro del auo mestiero da si gran re, come è quello di Francia, fu ben visto e pregisto molto. E nel vero i meriti d' esso erano tali, che se la fortuna gli nvesse procaeciato maneo, ella gli avrebbe fatto torto grandissimo. Conciofosseche il Rosso era, oltra la pittura, dotato di bellissima presen-za: il modo del parlar suo era molto grazioso e grave, era houissimo musico ed aveva ottimi termini di filosofia, e quel che importava più che tutte l'altre sue bonissime qualità, fu che egli del continuo nelle composizioni delle figure ane era molto poetico, e nel disegno fiero e fondato, con leggiadra maniera e terribilità di cone stravaganti, e un bellissimo compositore di Ggure. Nell'architettura fu eccelleutissimo e straordinario, e sempre, per povero ch'egli fosse, fu ricco d'aoimo e di grandezza. Per il che co-loro, che nelle fatiche della pittura terranno l' ordine che 'l Rosso tenne, saranno di continuo celcbrati, come sono l'opere di luis le quali di bravura non hanno pari, e senza fatiche di stento son fatte, levato via da quelle un certo tisicume e tedio, che infiniti patiscono per fare le loro cose di niente parere qualche cosa. Disegnò il Rosso nella sua giovanezsa al cartone di Michelsgnolo, e con pochi maestri volle stare all'arte, avendo egli una certa sua opinione contraria alle maniere di quelli, come si vede fuor della porta a S. Pier Gattolini di Fiorenza, a Marignolle in un tabernacolo lavorato a fresco per Piero Bartoli con un Cristo morto, dove eominciò a mostrare quanto egli desiderasse la maniera gagliarda e di grandezza più degli altri, leggiadrs e maravigliosa. Lavorò sopra la porta di S. Sebastiano de Servi, essendo ancora abarhato, quando Lorenzo Pucci fu da papa Leone fatto cardinale, l' arme de' Pucci con due figure, che io quel tempo fece maravigliare gli artefici, nan si aspettando di lui quello che riusci; onde gli crebbe l' animo talmente, che avendo egli a moestro Giacopo frate del Servi, che attendeva alle poesie, fatto un quadro d'una nostra Donna con la testa di S. Gio. Evangelista mezza figura, persosso da lui fece nel cortile de' detti Servi, s Isto alla storia della Visitazione che lavorò Giampo da Pontormo, l'Assunzione di no-stra Donna, nella quale fece un cielo d'angeli tutti finciulli ignudi che ballano intorno alla nostra Donna accerchiati, che scortano con bellissimo andare di contorni e con graziosissimo modo girsti per quell'aria; di maniera che se il colorito fatto da lui fosse con quella maturità d'arte che egli ebbe poi col tempo, avrebbe cone di grandezza e di buon disegno paragonò

l'altre storie, di gran lunga ancora trapassatele l'ecevi gli apostoli carichi multo di panni, e di troppa dovizia di essi pieni, ma le attitudini ed alcune teste sonn più che bellissime. Fecegli fare lo spedalingn di S. Maria Nuova nna tavola, la quale vedendola abbozzata, gli parvero, come colui ch'era poco intendente di quest'arte, tutti quei santi, diavoli, avendo il Bosso costume nelle sue bosze a olio di fare certe arie erudeli e disperste, e nel fioirle poi addolciva l'aria e riducevale al buono. Perché se gli fuggi di casa, e non volle la tavola, dicendo che lo aveva giuntato. Dipinse medesimamente sopra un'altra porta che entra nel chiostro del con-vento de' Servi l'arme di papa Leone con ilue fanciulti, oggi guasta; e per le ease de' cittadini si veggono più quadri e molti ritratti. Fece per la venuta di papa Leone a Fiorenza sul canto de' Bischeri un arco bellissimo. Poi lavoro al signor di Piombino una tavola con un Cristo morto bellissimo, e gli fece ancora una cappelluccia: e similmente a Volterra dipinse un bellissimo deposto di croce. Perchè cresciuto in pregio e fama, fece in S. Spirito di Fiorenza la tavola de' Dei, la quale già avevano allogata a Raffaello da Urbino, che la lasciò per le cure dell'opera che aveva preso a Roma, la quale il Rosso la-vorò con hellissima grazia e disegno, e vivacità di colori. Ne pensi alcuno che nessun' opera abbia più forza o mostra più bella di lontano di quella, la quale per la bravura nelle fignre e per l'astrattesza delle attitudini, non più usata er gli altri, fu tenuta cosa stravagante; e sebper gli altri, lu tenua com stanta, hanno poi bene non gli fu allora molto lodata, hanno poi a poco a poco conosciuto i popoli la bontà di quella: e gli banno dato lodi mirabili, perchè nell'unione de colori non è possibile far più essendo che i chiari che sono sopra, dove batte il miglior lume, con i men chiari vanno a poco a poco con tanta dolcezza ed unione a trovar gli scuri con artifizio di sbattimenti d'ombre che le figure fanno addosso l'una all'altra fiura, perché vanno per via di chiarisenri facendo rilievo l'nna all'altra; e tanta fieresza ha quest'opera, che si può dire ch'ella sia intesa e fatta con più giudisio e maestria, che nessun'altra che sia stata dipinta da qualsivoglia più giu-dizioso maestro. Fece in S. Lorenzo la tavola di Carlo Ginori dello sponsalizio di nostra Donna, tenoto cosa bellissima. Ed in vero in quella sua felicità del fare non è mai stato chi di pratica o di destrezza l'abbia potuto vincere ne a gran lunga accostarsegli, per esser' egli stato nel colorito si dolce e con tanta grazia cangiato i panni, che il diletto che per tale arte prese, lo fe<sup>s</sup> sempre tenere lodatissimo e mirabile ; come chi guarderà tale opera, conoscera tutto questo che io scrivo esser verissimo, considerando gli ignudi che snno benissimo intesi e con tutte l'avvertenze della notomia. Sono le femmine graziosissime e l'acconciature de' panni bizzarre e capricciose. Similmente ebbe le considerazioni che si deono avere si nelle teste de' vecchi con cere bizzarre, come in quelle delle donne e dei putti con arie dolci e piacevoli. Era anco tanto ricco d'invenzioni, che non gli avanzava mai niente di campo nelle tavole, e tutto conduce-va con tanto facilità e grazia, che era una maraviglia. Fece ancora a Gio. Bandini un quadro d'alcuni ignudi bellissimi in una storia di Mosè, quando ammazza l'Egizio, nel quale erano cose lodatissime; e credo che in Francia fosse man342 dato, Similmente un altro ne fece a Gio, Caval- g canti, ehe audò in lughilterra, quando lacopo piglia il bere da quelle donne alla fonte, ehe fu tennto divinn, atteso che vi erano ignudi e femmine lavorate con somma grazia, alle quali egli di continco si dilettò far paonicini sottill, acconciature di capo con trecce, ed abbigliamenti per il dosso. Stava il Rosso, quando questa opera faceva, nel horgo de Tintori, che risponde cnn le stanze negli orti de' frati di S. Crore, e ai pigliava piacere d'un bertuccione, il quale aveva apirto più d' nomo che d' animale; per la qual cosa carissimo se lo teneva e come se medraimo l'amava; e perciò ch' egli aveva nn intelletto maraviglioso, gli faceva fare di molti servigi. Avvenne che questo animale s' ionamo-rò d'un auo garzone, chiamato Battistino il quale era di bellissimo aspetto, ed indovinava tutto quel che dir voleva ai cenni che il suo Battistin eli faceva. Per il che essendo dalla handa delle stanze di dietro, che nell'orto de' frati rispondevano, una pergola del guardiano piena d'uve grossissime asneolembane, quei giovani mandavano giù il bertuccione per quella che dalla finestra era lontana, e con la fune su tiravano Panimale con le mani piene d' uve. Il guardiano trorando acarlearsi la pergola, e non sapendo da chi, dubitando de' topi, mise l'aguato a essa, e viatn else il bertuccinne del Rosso giù acendeva, tutto s'accese d'ira e presa una pertica per bastonarlo si recò verso lui a due mani. Il bertuccione visto che se saliva, ne toccherebbe, e ae atava fermo, il medesimo, cominciò saltiechiando a ruinsegli la pergola, e fatto animo di volersi gettare addosso al frate, con ambedue le mani prese l'ultime traverse che eingevano la pergola; intanta menando il frate la pertica, il perfuecione acosse la pergula per la paura, di sorte, e con tal forza che free uscir dalle buelle le perticbe e le canne, unde la pergola e il ber-tuccione ruinarono addosso al frate, il quale gri-dando miaericordia, fu da Battistino e dagli altri tirata la fune, ed il bertuccione salvo rimesso in cameras perché discostatosi il guardiano, ed a un suo terrazzo fattosi, disse cose fuor della messa, e con collera e mal'animo se n' andò all'ufficio degli Otto, magistrato in Fiorenza molto temuto. Quivi posta la aua querela, e mandato per il Rosso, fu per motteggio condannato il bertueciona a dovere un contrappeso tenere al culo, acciocche non potesse saltare, come prima faceva, au per le pergole. Così il Rosso fatto uo rullo che girava con un ferro, quello gli teneva, acciocche per casa potesse audare, ma non saltare per l'altrui, come prima faceva. Perche vistosi a tal supplicio condannato il bertuo-cione, parve che s' indovinasse, il frate essere atato di ciò cogione; onde ogni di s'escreitava saltando di passo in passo con le gambe e tenendo con le mani il contrappeao, e coal posandosi speaso, al sno disegno pervenne. Perche seodo un di sciolto per casa, saltò a poco a poco di tetto in tetto su l'ora che il guardiano cra a cantare il vespro, e pervenne sopra il tetto della camera sua, e quivi lasciato andare il contrappeso, vi fece per mezas ora un si amorevole ballo, che ne tegolo ne coppo vi realò, che non romprase, e tornatosi in casa, si senti fra tre di per una pioggia le querele del guardiano. Avendo il Rosso finito l'opere sue, con Battistino ed il bertuccione s'inviò a Boma, ed essendo in grandissima aspettazione, l'opere sue erano ol-

tremodo desiderste, essendosi veduti alcuni di-segni fatti per lui, i quali erano tenuti maravi-gliosi, atteso ehe il Rosso divinissimamente e con gran pulitezza disegoava, Quivi fece nella Pace aopra le coae di Raffaello un' opera, della quale non dipinae mai pregio a suoi giorni, ne posso immaginare onde eio procedesse, se non da questo elie non pure la loi, ma si è veduto anco in molti altri; e questo (il ehe pare cosa mirabile ed occulta di natura) è, ehe ehi muta paese o luogo, pare che muti natura, virtù, eostumi, ed abito di persona, intanto ebe talura non pare quel medesimo, ma un altro, e tutto stordito e stupefatto. Il ebe pote intervenire al Rosso nell'aria di Roma, e per le atupende cose, che egli vi vide d'architettura e scultura, e per le pitture e statue di Michelagnolo, che forae lo cavarono di se le quali cose fecero anco fuggire, senza lasciar loro alcuna cosa operare in Roma, fra Bartolommeo di S. Marco ed Andrea del Sarto. Tuttavia qualunquo si fusse di ciò la cagione, il Rosso non fece mai pegglo : e da vantaggio è quest'opera a paragone di quelle di Baf-faello da Urbino. In questo tempo fece al vescovo Tornabaoni amiro auo un quadro d'un Criato morto sostennio da due angeli, che oggi è appresso agli eredi di monsignor della Casa, il quale fu uoa bellissima impresa. Fece al Baviera in disegoi di stampe tutti gli Dei, intagliati poi da Iacopo Coraglio, quando Saturno al muta in eavallo, e partieularmente quando Plutone rapiace Proscepina. Lavorò una bozza della decollazione di S. Gio. Battista, che oggi è in una chiesuola sulla piazza de' Salviati in Roma, Succedendo intanto il sacco di Roma, fu il povero Rosso fatto prigione de'Tedeschi, e molto mal trattato; pereioeche oltre lo apogliarlo de' vestimenti, scalzo e senza nulla in testa, gli fecero ortare addoaso peai, e sgombrare quasi tutta labottega d'un pizzieagnolo; per il che da quelli mal condotto, si condusse appena in Perugia, dove da Domenico di Paris pittore fu molto socarezzato e rivestito, ed egli disegnò per lui un cartone di una tavola de' Magi, il quale appres-so lui si vede, cosa bellissima. Ne molto restò in tal luogo, perché intendendo eb'al Borgo era venuto il vescovo de' Tornabuoni, fuggito egli ancora dal sacco, si trasferi quivi, perche gli era amieissimo. Era in quel tempo al Borgo Raf-faello dal Colle pittore creato di Giulio Romano, ehe nella aua patria aveva preso a fare per S. Croce, compagnia di Battuti, una tavola per poes prezzo, della quale, come amorevole, si spogliò e la diede al Rosso, acciocche in quella eitta rimanesse qualche reliquia di suo; per il che la compagnia si risentl, ma il vescovo gli feee molte comodità. Onde finita la tavola, che gli acquistu nome, ella fu messa in S. Croce, perché il depoato ebe vi è di croce è cosa mol to rara e bella, per aver osservato ne'eolori un certo ehe tenebroso per l'ecclisse che fu nella morte di Criato, e per casere stata lavorata con graodissi na diligenza. Gli fu dopo fatto in Città di Castello allogazione di nna tavola, la quale volendo lavorare, mentre che s'ingessava, le rninò un tetto addusso, che l'infranse tutta, e a lui venue un mal di febbre al bestiale, che ne fo quasi per morire; per il che da Castello si fe'porture al Borgn. Seguitando quel male eoo la quartana, si trasferi poi alla pieve di S. Stefano a pigliare aria, ed ultimamente in Arezzo dove fu tenuto in casa da Benedetto Spadari, il

uale adoperò di maniera col mezzo di Gio. Anunio Lappoli Aretino e di quanti amici e paenti essi avevano, che gli fu dato a lavorare in resco alla Madonna delle Ligrime una volta llogata già a Niccolò Soggi pittore; e perchò al memoria si lasciasse in quella città, gliela llogarono per prezzo di trecento scuili d'oro; pile il Bosso cominciò cartoni in una stanza he gli avovano consegnata in un luogo detto Inrello, e quivi ne fini quattro. In uno fere i rimi parenti legati all'albero del peccato, e la iostra Donna che eava loro il precato di boca, figurato per quel pomo, e sotto i predi il serente, e nell'aria (volendo figurare ch'era vetita del sole e della luna ) fece Febo e Diana znudi. Nell'altra quando l' Area foederis è porata da Mose, figurata per la nostra Donna da inque Virtú circondata. In un' altra e il trono i Salomone, pure figurato per la medesima, a ni si porgono voti per significare quei che riorrono a lei per grazia, con altre bizzarrie, che lal bello ingegno di M. Giovanni Pollastra caionico aretino ed amico del Rosso furono troate; a compiacenza del quale fece il Rosso un ellissimo modello di tutta l'opera, che e oggi elle nostre case il Arezzo. Disegnò aneo uno tudio d'ignudi per quell'opera, che è cosa raissima, onde fu uo peccato ell'ella non si finise, perche se egli l'avesse messa in opera e fatala a olio, come aveva a farla in fresco, ella saebbe stata veramente un miracolo: ma egli fu empre nemico del lavorare in fresco, e però si ndo temporeggiando in fare i cartoni per facta uire a Raffaello dal Borgo ed altri, tanto elc'ella on si fece. In quel medesimo tempo, essendo ersona cortese, fece molti disegni in Arezzo e per pitture e fabbriehe, come ai rettori ella Fraternita quello della cappella, che è a ie di piazza, dove e oggi il volto santo, per i usli aveva disegnato una tavola che s'avova a orre di sua mano nel medesimo luogo, dentroi una postra Donna ebe ha sotto il manto un opolo; il quale disegno, che fu messo in opea, e nel nostro libro insieme con molti altri ellissimi di mano del medesimo. Ma tornando ll'opera ch'egli doveva fare alla Madonna delle actime, gli entrò mallevadore di questa opera io. Antonio Lappuli Arctino e amico suo fidassimo, ehe con ogni modu di servitù gli usò rmini di amorevolezza. Ma l'anno 1530 esseno l'assedio intorno a Fiorenza, ed essendo gli retini per la poca prudenza di Papa Altoviti masi in libertà, essi combatterono la cittadella la mandurono a terra. E perebe que' popoli nal volenticri vedevano i Frorentini, il Rosso on si volle fidar di essi, e se n'andò al Borgo . Sepolero, lasciando i cartoni e i disegni delopera serrati in cittadella. Perche quelli che a lastello gli avevano allogato la tavola, volsero he la finisse; e per il male che aveva avuto a lastello, non volle ritornarvi, e così al Borgo ni la tavola loro, ne mai a essi volse dare alegrezza di poterla vedere; dove figurò un po-olo e un Cristo in aria adorato ila quattro fiure; e quivi fece mori, zingani, e le più strane ose del mondo, e dalle figure in fuori, che di ontà son perfette, il componimento attende ogni altra cosa, che all'animo di coloro che li chiesero tale pittura. In quel medesimo temo che tal cosa faceva, dissotterrò de' morti nel escovado ove stava, e fece una bellissima noomia. E nel vero era il Rosso studiosissimo I

delle cose dell'arte, e pochi giorni passavano che nnn disegnasse qualche nndo di naturale, Ora avendo egli sempre avuto espriccio di finire la sua vita in Francia, e torsi como diceva egli, a una certa miseria e poverta, nella quale si stanno gli uomini che Isvorano in Toscana e ne' parsi dove sono nati, deliberò di partirsi, ed avendo appunto, per comparire più pratico in tutte le cose eil essere universale, apparata la lingua latina, gli venne occasione d'affrettare maggiormente la sua partita, perciocché essendo un giovedi santo, quando si dice mattutino la sera, un giovinetto arctino suo ereato in ebiasa, e facendo con un moccolo acceso e con pece greca alcune vampe e fiamme di fuoco, mentre si faorvano, come si dire, le tenebre, fa il putto da alcuni preti sgridato ed alquanto percosso. Di che avvedutosi il Rosso, al qualo sedeva il fanciullo accanto, si rizzò con mal animo alla volta del prote: perché levatosi il rumore, ne a spendo alcuno onde la cosa venisse, fu carciato mano alle spade contro il povero Rosso, il quale era alle mani eon i preti; onde egli datosi a fuggire, con destrezza si ricoverò nelle stanze sue senza essere stato offeso o raggiunto da nessunn. Ma tenendosi perciò vituperato, finita la tavola di Castello, senza eurarsi del lavoro d'Arezzo o del danno ehe fseeva a Gioan Antonio auo mallevadore, avendo avuto più di cento cinquanta soudi, si parti di notte, e faccado la via di Pesaro, se n'andò a Vinezia, dove essendo da M. Pietro Arctino trattenuto, gli disegnò in una earta, che fu poi atampata, un Marte che doime con Venere e gli Amori c le Grazie che lo spogliano e gli traggono la corazza. Da Vinezia partito, se n'anilo su Francia, dove fu con molte carezze dalla nazione fiorentina ricevuto. Quivi fatti alcuni quadri, che poi furono posti in Fontanableo nella galleria, gli dono al re Fran-cesco, al quale piacquero infinitamente, ma mol-to più la presenza, il parlare, e la mantera del Rosso, il quale era grande di persona, di pelo rosso conforme al nome, cd in tutte le sue azioni grave, considerato, e di molto giudisio. Il re adunque avendoeli sobito ordinato una provvisione di quattrocento scudi, e donatogli una casa în Parigi, la quale abitó poco per atarsi il più del tempo a Fontanableo, dove aveva atan-za e vivea da aignore, lo fere eapo generale sopra tutte le fabbriche, pitture, ed altri orna-menti di quel luogo; nel quale primieramente diede il Rosso principio a una galleria sopra la bassa corte, facendo di sopra non volta, ma un palco ovvero soffittato di legname con bellissimo spartimento. Le facciate dalle bande feet tutte lovorare di stucchi con partimenti bizzarri e stravaganti e di più sorti cornici intagliate con tignre ne' reggimenti, grandi quanto il na-turale, adornando ogni cosa sotto le cornici fra l'un reggimento e l'altro di festoni di stucco ricchissimi e d'altri di pittura con frutti bellissimi e verzure d'ogni sorte: e dopo in un vano grande fece dipignere col suo disegno (se bene ho inteso il vero) eirea ventiquattro storie a fresco, credo dei fatti d'Alessandro Magno, facendo ciso, come ho detto, tutti i disegni, che furono d'acquerello e di chiaroscuro. Nelle due testate di questa galleria sono due tavole a olio di aua mano disegnate e dipinte di tanta perfrzione, che ili pittura si può vedere poco meglio; nell'una delle quali è un Bacco, ed una Venere, fatti con arte maravigliosa e con giudizio. È il Bacco un giovinetto nudo tanto tenero, delicato, e dolce, ebe par di carne veramente e palpabile, e piuttosto vivo che dipinto ; ed intorno ad esso sono alcuni vasi finti d'oro, d'argento, di cristallo e di diverse pietre finissime tanto stravaganti e con tante bizzarre attorno, che resta pieno di stupore chiunque vede uest'opera con tante invenzioni. Vi è anco fra l'altre cose un satiro che leva una parte d'un padiglione, la testa del quale è di maravigliosa bellezza in quella sua strana cera caprina, e massimameote che par che rida e tutto sia featoso in veder così bel giovinetto. Evvi anco un putto a cavallo sopra un orso bellissimo, e molt'altri graziosi e begli ornamenti attorno. Nell'altro è un Cupido e Venere con altre belle figure. Ma quello in che pose il Rosso grandissimo studio, fu il Cupido, perche finse un putto di dodici anni, ma eresciuto e di maggiori fattezze che di quella età non si richiede, e in tutte le parti bellissimo; le quali opere vedendo il re, e piarendogli sommamente, pose al Rosso incredibile affezione, onde non passò molto che gli diede un canonicato nella santa cappella della Madonna di Parigi ed altrettante entrate e utili, che il Rosso con buon numero di servidori e di cavalli vivea da signore e farea banebetti e cortesie straordinarie a tutti i conoscenti e amici, e massimamente si forestieri italiani, che in quelle parti espitavano. Fece poi un'altra sala, chiamsta il psdiglione, perchè è aopra il primo piano delle stanze di sopra, che viene a esser l'ultima sopra tutte l'altre e in forma di padiglione; la quale stanza condusse dal piano del pavimento fino agli areibanchi con vari e belli ornamenti di stucchi e figore tutte tonde e spartite con egusl distanza, con putti, festoni, e varie sorti d'animali; (e negli spartimenti de' piani una figura a fresco a se-dere) in si gran numero, che in essi si veggiono figurati tutti gli Dei e Dec degli autichi Gentili i e nel fine sopra le finestre è un fregio tutto ornato di stucchi e ricchissimo, ma senza pitture. Fece poi in molte ramere, stafe, e altre stanze infinite opere pur di stacchi e di pitture, delle quali si veggiono alcune ritratte e mandate fuora in stampe, che 2000 molto belle e graziose, siccome sono aneora infiniti i disegni che il Rosso fece di saliere, vasi, conche, ed altre bizzarrie, che poi fece fare quel re tutti d'argento, le quali furono tante, che troppo sarebbe di tutte voler far menzione. E però basti dire, che fece disegni per tutti i vasi d'una credenza da re, e per tutte quelle eose, else per abbigliamenti di cavalli, di mascherate, di trionfi, e di tutte l'altre cose che si possono immaginare, e con si strane e bizzatre fantasie, che non è possibile far meglio. Fere quando Carlo V imperatore andò l'anno 1540 sotto la fede del re Francesco in Francia, avendo seco non più che dodici uomini, a Fontanableo la metà di tutti gli ornamenti che fece il re fare per onorare un tanto imperadore, e l'altra metà fece Francesco Primaticcio Bolognese. Ma le cose che seoe il Kosso d'archi, di colossi, e altre cose simili, furono, per quanto si disse, al-lora, le più stupende che da altri insino allora fussero state fatte mai. Ma una gran parte delle atanze ebe il Rosso fece al detto luogo di Fontanableo, sono state disfatte dopo la sua morte dal detto Francesco Primatiecio, che in quel luogo ha fatto nuova e maggior fabbrica. Lavo-

rarono con il Rosso le cose sopraddette di stucco e di rilievo, e furono da loi sopra tutti eli altri amati Lorenzo Naldino Fiorentino, maestro Francesco d'Orliens, maestro Simone da Parigi, e maestro Claudio similmente Parigino, maestro Lorenzo Piceardo, ed altri molti. Ma il migliore di tutti fu Domenico del Barbieri, che è pittore e maestro di atorchi eccellentissimo e disegnatore straordinario, come ne dimostrano le sue opere stampate, che si possono annoverare fra le migliori che vadano attorno, I pittori parimente, che egli adoperò nelle dette opere di Fontanableo, furono Luca Penni, fratello di Gio. Francesco detto il Fattore, il quale fu discepolo di Raffaello da Urbino, Lionardo Fiammingo pittore molto valente, il quale conduceva hene affatto coi colori i disegni del Rosso, Bartulommeo Miniati Fiorentino, Francesco Caccianimiei, e Gio. Battista da Bagnacavallo, i quali ultimi lo servirono, mentre Francesco rimaticcio andò per ordine del re a Roma a formare il Laocoonte, l'Apollo, e molte altre anticaglie rare per gettarle di bronzo. Tacerò gl'intagliatori, i maestri di legname, ed altri infiniti, de' quali si servi il Bosso in queste opere, perché non fa hisogno di ragionare di tutti, come che molti di loro facessero opere degne di molta lode. Lavorò di soa mano il Rosso, oltre le cose dette, un S. Michele che è cosa rara : ed al Connestabile sece una tavola d'un Cristo morto, cosa rara, che è a un solo luogo chiamato Cevan, e feee aneo di minio a quel re cose rarissime. Fece appresso un libro di notomie per farjo stampare in Francia, del quale sono alcuni pezzi di sua mano nel nostro libro de' disegni, Si trovarono anco fra le sue cose dopo che fu morto, due bellissimi cartoni, in uno de' quali è una Leda che è cosa singolare, e nell'altro la sibilla Tiburtina ehe mostra a Ottaviano imperadore la Vergine gloriosa con Cristo nato in collo; ed in questo fece il re Francesco e la rvina, la guardia ed il popolo con tanto numero di figure, e si ben fatte, che si può dire con verità, che questa fusse una delle belle cose che mai facesse il Rosso : il quale fu per queste opere ed altre molte, else non si sanno, così grato al re, che egli si trovava poco avanti la sua morte avere più di mille scudi d'entrata, senza le provvisioni dell'opera che erano grossissime. Di mapiera che non più da pittore, ma da principe vivendo, teneva servitori assai, cavaleature, ed aveva la casa fornita di tapezzerie e d'argenti ed altri fornimenti e masserizie di valore; quando la fortuna, che non laseia mai o rarrissime volte lungo tempo in alto grado chi troppo si fida di lei, lo fece nel più strano modo del mondo capitar male. Perche praticando con esso lui, come dimestico e famigliaro Francesco di Pellegrino Fiorentino, il quale della pittura si dilettava ed al Rosso era amicissimo, gli furono rubate alcune centinaia di ducati, onde il Rosso non sospetiando d'altri che di dette Prancesco, lo fece pigliare dalla corte e con esamine rigorose tormentario molto. Ma colui che si trovava innocente, non confessando altro che il vero, finalmente rilassato, fu sforzato, mosso da ginsto sdegno, a risentirsi contro il Bosso del vituperoso carieo che da lui gli era stato falsamente apposto : perche datogli un libello d'ingiuria, lo strime di tal maniera, che il Rosso non se ne potendo aiutare ne difendere, si vide a mal partito, parendogli non solo avere falsa-

OPERB

rente vituperato l'amico, ma ancora macchiato proprio onore, ed il disdirsi o tenere altri vi-uperosi modi lo dichierava similmente unmo isleale e cattivo: perché delibersto d'uccidersi a sè stesso, piuttosto che esser castigato da alri, prese questo partito. Un giorno che il re si rovava a Fontanableo, mando un contadino a arigi per certo velenosissimo liquore, mostrano voler servirsene per far colori o vernici, con nimo, e come fece, d'avvelenarsi. Il contadino nnque tornandosene con esso (tanta era la magnità di quel velenu, ) per tener solamente il ito grosso sopra la bocca dell'ampolla turata iligentemente con la cera , rimase poco meno he senza quel dito, avendoglielo consumato e uasi mangiato la mortifera virtù di quel veleo, che poco appresso uccise il Rosso, avendolo gli, che sanissimo era, preso, perche gli toliesse, come in poche ore fece, la vita. La qual nova essendo portata al re, senza fine gli dipiacque, parendogli aver fatto nella morte del osso perdita del più eccellente artefice de'tem-i suoi. Ma perche l'opera non patisse, la fece eguitare a Fraocesco Primaticcio Bulognese, he già gli aveva fatto, come s'e detto, molte pere, donandogli una buona badia, siccome al osso avea fatto un canonicatu. Mori il Rosso anno 1541 lasciando di se gran desiderio agli mici ed agli artefici, i quali hannu mediante ni conosciuto, quanto acquisti appresso a un rincipe uno che sia universale ed in tutte l'aioni manieroso e gentile, cume fu egli i il quale er molte cazioni ha meritato e merita di esere ammirato, come veramente eccellentissimo.

### VITA DI BARTOLOMMEO DA BAGNACAVALLO

ED ALTEI PITTORI ROMAGROOLI Certamente che il fine delle concorrenze nele arti , per l'ambizione della gloria, si vede il iù delle volte esser lodato; ma »'egli avviene he da superbia e da presumersi chi concorre aeni alcuna volta troppa vampa di se, si scorge n ispazio di tempo quella virtu che cerca, in umo e neblija risolversi; atteso che mal può rescere in perfezione, chi non conosce il proirio difetto e chi non teme l'uperare altrui, Peò meglio si conduce ad augumento la speranza legli studiosi timidi, che sotto colore d'onesta ita nuoranu le opere de' rari maestri, e con ugni tudio quelle imitano, che quella di coluro che ianno il capo pieno di superbia e di fumo, co-ne elibero Bartolommeo da Bagnacavallo, Amio Bolognese, Girolamo da Codignuola, ed Insocenzio da Imola pittori; perche essendo cotoro in Bologna in un medesimo tempo, s'ebsero l'uno all'altro quell'invidia che si può naggiore immaginare; e che è più, la superbia oro e la vanagloria, che non era sopra il fonlamento della virtà collacata, li deviò dalla via ouona, la quale all'eternità conduce coloro, che oiù per bene operare che per gara combattono. Fu dunque questa cosa cagione, che a' buoni principj che avevano costoro non diedero quel-'ottimo fine che s'aspettava; conciossiache il presumersi d'essere msestri li fece troppo discostarsi dal huono. Era Bartolommeo da Bagnacavallo venuto a Roma ne' tempi di Raffaello, per aggingnere con l'opere dove con l'animo gli pareva arrivare di perfezione; e come giovane ch'aveva fama in Bologna, per l'aspetta- tutta Italia, e particolarmente in Bologna, deve YOL. II

zione di lui fu messo a fare un lavoro nella chiesa della Pace di Roma nella cappella prima a man destra entrando in chiesa sopra la cappella di Baldassarre Peruzzi Sanese. Ma non gli parendo riuscire quel tanto che di se aveva promesso, se ne tornò a Bologna, dove egli ed i sopraddetti fecero a concorrenza l'un dell'altro in S. Petronio ciascuno una storia della vita di Cristo e della Madre alla cappella della Madonna. alla porta della facciata diuanai a man destra entrando in chiesa, fra le quali poes differenza di perfezione si vede dall'una all'altra: perche Bartolommeo acquistò in tal cosa fama d'avere la maniera più dolce e più sicura. E avvenga che nella storia di maestro Amico sia una infinità di cose strace, per avere figurato nella resurre-. sione di Cristo gli armsti con attitudini torte e-rannicchiate, e dalla lapida del sepolero che rovina loro addosso stiacciati molti soldati, nondimeno per essere quella di Bartolummeu più uni-ta di disegno e di colorito, fu più lodata dagli artefici, il che fu cagione chi egli facesse poi com-pagnia con Biagio Bologuese, persona molto più pratica nell'arte che eccellente, e che lavorassino in compagnia in S. Salvatore a' frati Scopetini un refettorio, il quale dipinsero parte a secco, dentrovi quando Cristo sasia con i cinque pani e due pesci cinquemila persone. Lavoraro, no ancora in una facciata della libreria la disputa di S. Agostino, nella quale fecero una pro-spettiva assai ragionevole. Avevano questi maestri, per aver veduto l'opere di Raffaellu e praticato con esso, uu certo che d'un tutto che pareva di dovere esser buono; ma nel vero non attesero all'ingegnose particolarità dell'arte, come si debbe. Ma perche in Bologna iu que tempi non erano pitturi che sapessero più di loro, erano tenuti da chi governava e da' popoli di quella città i migliori maestri d'Italia. Sono di mano di Bertolommeo sotto la volta del palagio del podesta alcuni tondi in fresco, e dirimpetto al palazzo de' Fantucci in S. Vitale una storia della visitazione di S. Elisabetta, e ne'Scrvi di Bologna intorno a una tavola d'una Nunziata dipinta a olio alcuni santi lavorati a fre-sco da innocenzio da Imola, Ed in S. Michele in Bosco dipinse Bartolomineo a fresco la cappella di Rammazzotto, capo di parte iu Romagna. Dipinae il medesimo in S. Stefano in una cappella due santi a fresco con certi putti in aria assai belli, ed in S. lacopo una cappella a M. An-nibale del Gorello, nella quale fece la circoncisinoe di nostro Signore con assai figure, e url mezzo tondo di sopra fece Abramo che sacrifica. il figlinolo a Dio, e questa opera in vero fu fatta con buona pratica e mauiera. A tempera dipinse nella Misericordia fuori di Bologna in nna tavoletta la nostra Donna ed alcuni santi, e per tutta la città molti quadri, ed altre opere che sono in mano di diversi. E nel vero che fu costui nella bonta della vita e nell'opere più che ragionevole, ed ebbe miglior disegno, eu invenziune che gli altri, come si può vedere nel no-stro libro in un disegno, nel quale è Gesù Cristo fanciullo che disputa con i dottori nel tempio, con un casamento molto ben fatto e con giudizio. Finalmente fiui costui la vita d' anni cinquantotto, essendo sempre stato molto invidiato da Amico Bolognese, uomo caprincioso e di hizzarro cervello, come sono anco pazze, per dir così, o capricciose le figure da lei fatte pe

dimorò il più del tempo. E nel vero se le molte fatlebe che fece nei disegni fussero state durate per buona via, e non a cosa, egli avrebbe per avventura passato molti che teniamo rari e valent'uomini. Ma può tauto dall'altro lato il fare assal, che è impossibile non ritrovarne in fra molte alcuns buona e lodevole opera, come é, fra le infinite che fece costui, una facciata di chiarmenro in su la piazza de Marsigli, nell' quale sono molti qualri di storie esi un fregio d'animali che combattono insieme molto fiero e ben fatto, e quasi delle migliori cose che dipi-gnesse mai. Un'altra facciata dipinse alla porta di S. Mammolo; ed a S. Salvadore un fregio intorno alla cappella maggiore tanto stravagante e pieno di pazzie, che farebbe ridere chi ha più voglia di piagnere. Insomma non è chiesa ne strada in Bologna che non abbia qualche imbrattu di mano di costul. In Roma aucora dipinse assai , ed a Lucca in S. Frisno una cappella con strane e bizzarre fautasie, e con alcune cose degne di lode, come sono le storie della Croce e alcune di S. Agostino, uclle quali sono infiniti ritratti di persone segnalate di qoella città. E per vero dire, questa fu delle migliori opere che maestro Amico facesse mai a fresco di colori. È aneo in S. lacopo di Bologna all'altare di S. Niocola alcune storie di quel santo, ed un fregio da basso con prospettive, che meritano d'esser lo-date. Quando Carlo V imperatore andù a Bologna, fece Amico alla porta del palazzo un arco trionfale, nel quale fece Alfonso Lombardi le statue di rilievo. Ne è maraviglia ebe quella d'Amico fusse plù pratica ebe altro, perché si dice che, come persona astratta elic egli era e fuor di squadra dall'altre, andò per tutta Italia disegnando e ritraendo ogni cosa di pittura e di rilievo, e cost le buone come le cattive; il che fu cagione che egli diventò un praticaccio inventore : e quando poteva aver cose da servir sene, vi metteva su volontieri le mani, e poi, perehe altri non se ne servisse, le goastava; le quali fatiebe furono cagiune, ehe egli fece quella maniera così pazza e strana. Costui venuto final-mente in vecchicaza di settanta anni, fra per l'arte e la stranezza della vita bestislissimamente iropazzo; onde M. Francesco Guiceiardino nobilissimo fiorentino e veraelssimo serittore delle storie de tempi suoi, il quale era allora gover-natore di Bolugna, ne pigliava non piccolo pia-eere insieme con tutta la città. Nondimeno credono alcuni che questa sna pazzia fusse mesco-lata di tristizia; perche avendo venduto per pic-colo prezzo alcuni beni, mentre era pazzo ed in estremo bisogno, e'gli rivolle essendo turnsto in cervello, e gli riebbe con certe condizioni, per avergli venduti, diceva egli, quando era azzo tuttavia; perchè può anco essere altrimenti, non affermo che fusae eosi, ma ben dico ebe cost be molte volte udito raccontare. Attese costui aneo alla scultura, e come seppe il meglio fece di marmo in S. Petronio entrando in chiesa a man ritta un Cristo morto e Nicodemo ehe lo tiene della maniera che sono le sue pitture. Dipigneva Amico con amendue le mani a no tratto, tenendo in una il pennello del chiaro, e nell'altra quello dello scuro; ma quello ehe era più bello e da ridere si è, che stando cinto, aveva intorno intorno piena la coreggia di pignatti pieni di colori temperati, di modo che pareva il diavolo di S. Macario con quelle sue tante ampolle; e quando lavorava con gli occhiali al ua-

so, avrebbe fatto ridere i sassi, e massimamente se si metteva a cicalare, perché chiaccherando per venti, e dicendo le più strane cose del mondo, era uno spasso il fatto suo. Vero è, ebe non usò mai di dir bene di persona aleuna, per virtuosa e buona eli' ella fusar, o per bontà che vedease in lei di natura n di fortuna. E, come si è detto, fu tanto vago di gracchiare e dir novelle, che avendo una sera un pittur bolognese in su l'Ave Maria comperato cavoli in piazza, si scontrò in Amico, il quale con sue novelle, non si potendo il povero nomo spiccare da lui, lo tenne sotto la loggia del Podesta a razionamento con si fatte piacevoli novelle tanto, che condottosi lin presso a giorno, disse Amico all'altro pittore: or va , cuoci il cavolo che l'ora parsa. Fece altre Infinite burle e pazzie, delle qualt non farò menzione, per essere oggimai tempo ehe si dica alcuna cosa di Girolamo da Coolignuola, il qual fece in Bologna molti quadri e ritratti di naturale, ma fra gli altri due che sono molto belli in casa de' Vinacci. Ritrasse dal morto monsignor di Fois , che morl nella rotta di Ravenna, e non molto dupo fece il ri-tratto di Massimiliano Sforza. Pere noa tavola in S. Giuseppe, che gli fo molto lodata, ed a S. Michele in Bosco la tavola a olio, che è al'a cappella di S. Benedetto la quale fu cagione, che con Biagio Bulugnese egli facesse tutte le storie che sono intorno alla chicaa a fresco imposte ed a secro lavorate, nelle quali si vede pratica assai, come nel ragionare della maniera di Biagio si è detto. Dipinse il medesimo Girolamo in S. Colomba di Rimini a concorrenza di Benedetto da Ferrara e di Lattanzio un'ancona, nella quale fere una S. Lucia pinttosto lasciva che bella e nella tribuna maggiore una coro-nazione di nostra Donna con i dodici Apostoli e quattro Evengelisti con teste tanto grosse e contraffatte, che è una vergogna vederle. Toenato poi a Bologna, non vi dimoro molto, che andò a Koma dove citrasse di naturale molti aignori, e particolarmente papa Paolo III. Ma vedenilo che quel paese non faceva per Ini, e che male poteva arquistare onore, ntile, o nome fra tanti pittori nobilissimi, se n'audò a Napoli, dove trovati alcuni amici suoi che lo favorirono, e particolarmente M. Tommaso Cambi mercante fiorentino, delle antiebità, de'marmi antichi e delle pitture molto amatore, fu da lui ac-comodato di tutto quello chi chbe di bisogno : perche messosi a lavorare, free in Monte Oliveto la tavola de' Magi a olio nella cappella di nn M. Antonello vescova di non so che luogo; ed in S. Aniello in un'altra tavola a olio la nostra Donna, S. Paolo, e S. Gio. Battista, ed a molti signori ritratti di naturale. E preche vivrnilo con miseria, cercava d'avanzare, essendo già assai bene in la con gli anni, dopo non molto tempo, non avendo quasi più che fare in Napoli, se ne tornò a Ruma: perche avendo alcuni amici suoi inteso che aveva avansato qualche scudo, gli persuasero che pergoverno della propria vita dovesse tor moglie. E cost cgli, che si credette far bene, tanto si lasciò aggirare, che dai detti per comodità loro gli fu messo accanto per muglie una puttana che essi si tenevano; onde spo-sata che l'ebbe e giaciuto che si fu con esso lei, si scoperse la cosa con tanto dolore di quel povero vecebio, ebe egli in poche settimane se ne mori d'età d'anni sessantanove.

l'er dir ura aleuna cosa d'Innocenzio da Imo-

la, stette costul molti anni in Fiorenza con Mariuttu Albertinelli, e ilopo ritornato a Imola, fece in quella terra molte opere. Ma persuaso finalmente del conte Gio, Battista Bentivogli, andò a stare a Bologna, dove fra le prime opere contraffere un quadro di Raffaello da Urbino già stato fatto al signor Lionello da Carpi, ed ai monaci di S. Michele in Bosco lavorò nel capitolo a freseo la morte di nostra Donna e la resurrezione di Cristo. La quale opera certo fu condotta con grandissima diligeoza e politezza, Fece anco nella chiesa del medesimo luogo la tavola dell'altar maggiore, la parte di sopra della quale è lavarata con buona maniera, Ne' Servi di Bologna fece in tavola una Nanziata, ed in S. Salvatore un Crocilisso, e molti quadri ed altre pitture per tutta la città. Alla Viola fece per lo cardinale luvrea tre logge in fresco, cioè in eiasenna due storie colorite con disegui d'altri pittori, ma fatte con diligenza. In S. Iacopo fece una cappells in fresco, ed una tavola a olio per madonna Benozza, che non fu se non ragionevole. Ritrasse anco, oltre molti altri, Francesco Alidosio cardinale, che l'ho veduto io in Imola insieme col ritratto del cardinale Bernardino Carvaial, che amendue sono assai begli. Fu Ionocenzio persona assai modesta e buoua, onde fuggi sempre la pratica e conversazione di quei pittori bolognesi, che erano di contraria natura. È perche si affaticava più di quello ene potevano le forze sue, ammalandosi di anni cinquantasei di febbre pestilenziale, ella lo trovù si debile ed affaticato, che in pochi giorni l'uccue; perche essendo rimaso imperfetto, anzi quasi non ben ben cominciato un lavoro che aveva preso a fare fuor di Bologna, lo combusse a ottima line, secondo elle Innocenzio ordinò avanti la sua morte, Prospero Fontana pittore bolognese. Furono l'opere di tutti i sopraddetti pittori dal 1506 infino al 1542, e di mano di tutti sono disegni nel nostro libro.

# VITA DEL FRANCIABIGIO

PITTOS PIGSENTINO

Le fatiche che si patiscono nella vita per levarsi da terra e ripararsi dalla povertà, soccorrendo non pure se ma i prossimi suoi, fanno ehe il sodore e'disagi diventano dolcissino, ed il nutrimento ili ciù talmente pasce l'animo altrui, che la bonta del cielo, veggendo alcuno volto a buona vita ed ottimi costumi e pronto ed inclinato agli studi delle scienze, è sforzato sopra l'usanza sua essergli nel genio favorevole e benigno, come fu veramente al Francia pittor fiurentino, il quale da ottima e giusta cagione posto all'arte della pittura, s'esercitò in quella non tanto desulvroso di fama, quanto per porgere ainto ai poveri parenti suoi; ed essendo egli nato di mnilissimi artefici e persone basse, cercava svilnpparsi da questo; al ehe fare lo sprono molto la concorrenza di Andrea del Sarto, allora suo compagno, col quale molto tempo tenne e bottega e la vita del dipignere; la qual vita fu eagione che eglino grande acquisto fecero l'un per l'altro all'arte della pittura. Imparò il Francia nella sua giovanezza, dimorando aleuni mesi con Mariotto Albertmelli, i principi dell'arte; ed essendo molto inclinato alle cose di prospettiva e quella imparando di continuo per lo diletto di essa, fu iu Fiorenza riputato molto valente nella sua giovanezza. Le prime

357 npere da lui dipinte furono in S. Brancazio, eliesa dirimpetto alle case sue, eioè un S. Bernardo lavorato in fresco, e nella cappella dei Rucellai in un pilastro una S. Caterina da Siena lavorata similmente in fresco, le quali diedero saggio delle sue buone qualità, che in tale arte mostrò per le sue fatiche. Ma molto più lo fe'tenere valente un quadro di nostra Donna col putto in collo, che e a una cappellina in S. Piero Maggiore, dove un S. Giovanni fanciullo la festa a Gesù Cristo, Si dimostrò anco eccellente a S. Giobbe dietro a' servi in Fiorenza in un cantone della chiesa di detto santo in un tabernacolo lavorato a fresco, nel quale fece in visitazione della Madonna; nella quale figura si scorge la benignità della Madonna e nella vecchia una reverenza grandissima, e dipinse il S. Giubbe povero e lebbroso, ed il medesimo ricco e sano; la quale opera dié tal saggio di lui, che pervenne in eredito ed in fama, Laonde gli uomini che di quella chiesa e compagnia erano capitani, gli allogarono la tavola ilell'altar maggiore, nella quale il Francia si portò molto meglio; ed in tale opera in un S. Gio. Battista si ritrasse nel viso, e fece in quella una nostra Don-na e S. Grobbe povero. Edificossi allora in S. Spirito di Fiorenza la cappella di S. Niccola I nelle quale di legno col modello di lacopo Sansovino fu intacliato esso santo tutto tondo i e il Francia due agnoletti, che in mezzo lo mettono, dipinse a olio in due quadri, che furono Iodati, e in due tondi fece una Nunziata, e lavurò la predella di figure piecole dei miracoli di S. Niccola con tanta diligenza, che merita pereiò molte Iodi. Fece in S. Pier maggiore alla porta a man destra entrando in ebiesa una Nuuziata, dove ha fatto l'Angelo che ancora vola per aria, ed essa, eh'e ginocchioni, con una graziosissima attitudine riceve il saluto; e vi ba tirato un casamento in prospettiva, il quale fu coso molto lodata ed ingegnosa. E nel vero ancorehe il Francia avesse la maniera nn poco gentile per essere egli molto faticoso e duro nel suo operare, nientedimeno egli era molto riservato e diligente nelle misure dell'arte nelle fi-gure. Gli fu allogato a dipignere ne' Servi per concorrenza d'Andrea del Sarto nel cortile dinanzi alla chiesa ona storia, nella quale fece lu sposalizio di nostra Donna, dove apertamente si conosce la grandissima fede che aveva Giuseppe, il quale sposandola, non meno mostra nel viso il timore, ehe l'allegrezza. Oltra che egli vi feee uno che gli da certe pugna, come si usa ne' tempi nostri, per ricordanza delle nozze, ed in uno ignudo espresse felicemente l'ira ed il desio, inducendolo a rompere la verga sua che nou era fiorita ; e di questo con molti altri è il disegno del nostro libro. In compagnia ancora della nostra Donna fece alcune femmine con bellissime arie ed acconciature di teste, delle quali egli si dilettò sempre; ed iu tutta questa istoria non fece cosa che nun fusse benissimo considerata; come è una femmina con un putto in cullo che va in casa cil ha dato delle busse ail un altro putto, che postosi a sedere non vuole anilare e piagne e sta con una manu al viso molto graziatamente. E certamente che in ogni cosa e grande e piecola mise in quella istoria molta ililigenza ed amore, per lo sprone ed animo ebe aveva ili mostrare, in tal cosa agli artefici ed agli altri intendenti, quanto egli le difficultà dell'arte sempre avesse in venerazione, e quelle

348 imitando a buon termine riducesse. Volendo non molto dopo i frati per la solennità d'una festa, ehe le storie d'Andrea si scoprissero e quelle del Francia similmente, la notte che il Francia aveva fioita la sua dal basamento in fuori, eome temerarj e prosuntuosi gliela seopersero, pensanilo, come ignoranti di tale arte, che il Francia ritoccare o far altra cosa nelle figure non dovesse. La mattina scoperta così quella del Francia come quelle d'Andrea, fo portato la nuova al Francia che l'opere d'Andrea e la sua erano scoperte, di che ne senti tanto dolore, che ne fu per morire; e venutagli stizza contro a' frati per la presunzione loro, ehe così poco rispetto gli avevano usato, di buon passo camminando pervenne all' opera, e salito sul ponte che ancora non era disfatto, sebbene era scoperta la storia, con una martellina da muratori che era quivi, pereouse alcune teste di femmine, e guastò quella della Madonna, e così uno ignudo che rompe una mazza quasi tutto lo scalcinò dal mneo, Per il che I frali enrsi al rumore ed alcuni secolari gli fennero le mani, che non la guastasse tutta; e henekê poi eol tempo gli volessero dar doppio pagamento, egli però non volle mai, per l'odio che contra di loro aveva concetto, racconciarla: e per la riverenza avuta a tale opera ed a lui, gli altri pittori non l'hanno voluta finire, e così si resta fino a ora per quella memoria; la quale opera e lavorata in fresco con tanto amore, e con tanta diligenza, e con si bella fresehezza, che si può dire che il Francia in fresco lavorasse meglio che uomo del tempo suo, e meglio coi colori sienri da ritoceare in fresco le sue cose unisse ed isfumasse; onde per questa e per l'altre ane opere merita molto d'esaer eelebrato. Fece ancora fuori della porta alla Croce di Fiorenza a Rovezzano un tabernacolo d'uo Crocifisso ed altri santi, ed a S. Giovannino alla porta di S. Pier Gattolino un cenaeolo d'apostoli lavorò a fresco. Non molto dopo nell'andare in Francia Andrea del Sarto pittore, il quale aveva incomineiato alla compagnia dello Scalzo di Fiorenza un cortile di chiaro e seuro, dentrovi le storie di S. Gio. Battista, gli uomini di quella avendo desiderio dar fine a tal cosa, ero il Francia, acciò, come imitatore della presero il Francia, aceiò, come imitatore ciella maniera d'Andrea, l'opera cominciata da liti seguitasse. Laonde in quel lungo fece il Francia intorno intorno gli ornamenti a una parte, e condusse a fine due storie di quelle lavorate con diligenza; le quali sono quando S. Gio. Battista piglia licenza dal padre suo Zaccheria per andare al deserto, e l'altra l'incontrare che si fecero per viaggio Cristo e S. Giovanni, con Giuseppo e Maria ch'ivi stanno a vedergli ahbraeciare. Ne segui più innanzi per lo ritorno d'Andrea, il quale continuò poi di dar fine al resto dell'opere. Fece con Ridolfo Ghirlandai un apparato bellissimo per le nouze del duca Lorenzo, con due prospettive per le commedie che si fecero, lavorate molto con ordine e maestrevole giudizio e grazia, per le quali acquistò nome e favore appressa a quel principe; la qual servitù fu cagione ch' egli chhe l'opera della volta della sala del Poggio a Caiano a mettersi d'oro, in compagnia d'Andrea di Cosimo: e poi comineiò per concorrenza d'Andrea del Sarto e di Iacopo da Poutormo una facciata di detta, quando Cicerone dai cittadini romani è portato per gloria ana; la quale opera aveva fatto cominciare la liberalita di papa Leone per memoria di Lo-

renzo sno padre, che tale edifizio aveva fatto fabbricare e di ornamenti e di storie antiche a sno proposito fatto ilipigacre i le quali dal dottissimo istorico M. Paolo Giovio vescovo di Noeera, allora primo appresso a Giulio cardinale de'Mediei, erano state date ad Andrea del Sarto e Iseopo da Pontormo ed al Francishigio, che il valore e la perfeaione di tale arte in quello mostrassero; ed avevano il Magnifico Ottaviano de' Medioi che ogni mese dava loro trenta scudi per ciascuno. Laonde il Francia fece nella parte sua, oltre la bellezza della storia, alcuni casamenti misurati molto bene in prospettiva. Ma questa opera per la morte ili Leono rimase imperfetta, e poi fu di commissione del duca Ales-sandro de' Mediei l'anno 1532 ricominciata da Iscopo da Pontormo, il quale la mandò tanto per la lunga, che il duca si mori e il lavoro restò addietro. Ma per tornare al Francia, egli ardeva fanto vago delle cose dell' arte, che non era giorno di state, che e' non ritraesse di naturale per istuitio un ignudo in bottega sus, tenendo del contiono perciò uomini salariati Pece in S. Maria Nuova una notomia a regulsizione di maestro Andrea Pasquali medico Gorentino eccellente, il che fu caginne ch' egli migliorò molto nell'arte della pittura, e la seguitò poi sempre con più amore. Lavorò poi nel convento di S. Maria Novella sopra la porta della libreria nel mezzo tondo un S. Tommaso che confonde gli cretici con la dottrina; la quale opera è molto lavorata con diligenza e huona maniera. E fra gli altri particolari vi sono due fanciulti che servano a tenere nell'ornamento un'arme, i quali sono di molta bontà e di bellissima grazia ripieni, e di maniera vaghissima lavorati. Fece ancora un quadro di figure piccole a Gio. Maria Benintendi a concorrenza di lacopo da Pontormo, che gliene fece un altro d'una simil grandezza con la storia de' Magi, e duc altri Francesco d'Athertino. Pece il Francia nel suo, quando David veile Bersabea lavarsi in un hagno, dove lavorò alcune feinmine con troppo loccata e saporita maniera, e tirovvi un casamento in prospettiva, nel quale fa David che da lettere a corrieri che le portino in campo, perche Uria Eteo sia morto; e sotto una loggia fece in pittura un pasto regio bellissimo; la quale storia fu di molto utile alla fama ed onore del Francia, il quale se molto valse nelle figure grandi, valse molto più nelle piccole. Fece anco il Francia molti o bellissimi ritratti di naturale, uno particolarmente a Matteo Sofferroni suo amicissimo, ed un altro a un lavoratore e fattore di Pier Francesco de' Medici al palazzo di S. Girolsmo da Fiesole, ebe par vivo, e molti altri. E perche lavorò universalmente d'ogni cosa, senza vergognarsi di far l'arte sua, mue mano a qualunque lavoro gli fu dato da fare; onde oltre a molti lavori di cose hassissime, fece per Arcangelo tessitore di drappi in Porta rossa sopra una torre che serve per terrazzo un Noli me tangere bellissimo, e altre infinite simili minuzie, delle quali non fa bisogno dirne altro, per essece stato il Francia persona di buona e dolce natura e molto serveute. Amo costui di atarsi in pace, e per questa cagione non volle mai prender donna, usando di dire quel trito proverbio, che ohi ha moglie, ha pene e doglie, Non volle mai uscir di Firenze ; perchò avendo veduto alcuoe opere di Raffaello da Urbino e parendogli non esser pari a tanto uamo no a

molti altri di grandissimo nome, non si volle mettere a paragone d'artefici così eccellenti e rarissimi. E nel vero la maggior prodenza e saviezza che possa essere in un nomu, e conoscersi e non presumere di se più di quello che sia il valore. Finalmente avendo molto acquistato nel lavorare assai, comeché non avesse dalla natura molto fiera invenzione ne altro che quello che a' aveva aequistato con lungo studio, si mori l'anno 1524 d'età d'anni quarantadue. Fa discepolo del Francia, Agnolo suo fratello, che avendo fatto un fregio che e nel chiostro di S. Brancazio, e poche altre cose, si mori. Fece il medesimo Agnolo a Ciano profumiero, uomo capriccioso ed onorato par ano, in nn' insegna da bottega nna singana, che da con molta grazia la ventura a una donna, la quale invenzione di Ciano non fu senza magisterio. Imparò la pittnra dal medesimo Antonio di Donnino Mazzieri, che fu sincero diseguatore ed ebbe multa invenzione in far cavalli e paesi, ed il quale dipinse di chiaroscuro il chiostro di S. Agostino al Monte Sansavino, nel quale fece istorie di-l Testamento vecchio, che furono molto Iodate. Nel vescovado il' Arezzo fece la cappella di S. Matteo, e fra l' altre cose, quando battezza un re, dove ritrasse tanto bene un Tedesco che par vivo. A Franeesco del Giucondo fece dietro al coro della chiesa dei Servi di Fiorenza in una cappella la storia dei Martiri; ma si portò tanto male, che avendo oltre modo perso il credito, si condusse n lavorare d'ogni cosa, Insegnò anco il Francia l'arte a un giovane detto Visino, il quale sarebbe riuscito cecellente, per quello che si vide, se non firese, come avvenne, morto giovane; ed a molti altri, dei quali non si fara altra men-zione. Fu sepolto il Francia dalla compagnia di S. Giobbe in S. Brancazio dirimpetto alla sua ensa l' anno 1525, e certo con molto dispiacere de buoni artefici, essendo egli atato ingegnoso e pratico maestro e mudestissimo in tutte le sue azioni.

VITA DEL MORTO DA FELTRO

### DI ANDREA DI COSIMO FELTRINI

Morto, pittore da Feltro, il quale fu astratto nella vita come era nel cervello e nelle novità, melle grottesche ch'egli faceva, le quali farono cagione di farlo molto stimare, si condusse a Roma nella sua giuvanezza in quel tempo che il Pinturiochio per Alessandro VI dipingeva le camere papali, ed in Castel S. Angelo le logge e stanze da basso nel torrione, e sopra altre eamere; perche egli che era maninenniea persona, di continuo alle auticaglie studiava, dove spartimenti di volte cd ordini di facce alla grottesca vedendo e piacendogli, quelle sempre studiò, e ai 1 modi del girar le foglie all'antica prese, che di quella professione a nessuno fu al suo tempo secondo. Per il che non restò di veder sotto terra ciò che potè in Roma di grotte antiche ed infinitissimevolte. Stette a Tivolt molti mesi nella villa Adriana, disegnando tutti i pavimenti e grotte che sono in quella sotto e sopra terra; sentendo che a Pozzuolo nel recun vicino a Napoli dieci miglia erano insieme muraglie piene ili grottesche di riliero, di stucchi, e dipinte,

antiche, tenute bellissime, attese parecebi mesì in quel luogo a cotale studio; ne restu che in Campana, strada antica in quel lungo piena di sepolture antiche, ogni minima cosa non disegnasse; ed ancora al Trullo vicino alla marina molti di quei tempi e grotte sopra e sotto ritrasse. Ando a Baia ed a Mercatu di Sabato, tutti luoghi pieni d'edifici guasti e storiati, cercando di maniera, che con lunga ed amorevole fatica in quella virtù crebbe infinitamente di valore e di sapere, Ritornato poi a Roma, quivi lavorò molti mesi, ed attese alle figure, parendogli che di quella professione egli non fosse tale, quale nel magisterio delle grottesche era tenuto. E poiche era venuto in questo desiderio, sentendo i ramori che in talcarte avevano Lionardo e Michelagnolo per li loro cartoni fatti in Fiorenza, subito ai misc per andare a Piorenza; e vedute l'opere, non gli parve poter fare il medesimo miglioramento che nella prima professione aveva fatto, laonde egli ritornoa lavorare alle sue grottesche. Era allora in Fiorenza Andrea di Cosimo de Feltrini pittor florentino, giovane diligente, il quale raccolse in casa il Mortu e lo trattenno con molto amorevoli accoglienze; e piaciutogli i modi di tal professione, volto egli ancora l'animo a quello esercizio, riusci molto valente, e più del Murto fu col tempo raro, ed in l'iorenza molto stimato, come si dira di sotto; perch'egti fu cagione che il Morto dipiguesse a Pier Suderini, allora gonfaloniere, la camera del palazzo a quadri di grottesche, le quali bellissime forono tenote; ma oggi per racconciare le stanze del dura Cosimo sono ruinate e rifatte. Fece a maestro Valerio frate de' Servi un vano d'una spalliera, che fu cosa hellissima; e similmente per Agnulo Doni in nna easocra molti quadri di variate e bizzarre grottesche. E perche si dilettava ancora di figure, Invoru alcuni toudi di Madonne, tentando se poteva in quelle divenir famnso, come era tenuto. Perche venutogli a noia lo stare a Fiorenza, si trasferi a Vinegia, e con Giorgione da Castelfranco, ell'allora lavorava il fondaco de Tedeschi, si mise ad aiutarlo, facendo gli ornamenti di quella opera; e così in quella città dimorò molti mesi, tirato dai piaceri e dai diletti che per il corpo vi trovava. Poi se n'andò nel Priuli a fare upere, no molto vi stette, elle facendo i signori Viuiziani soldati, egli prese danari, e senza avere molto escreitato quel mestiero fu fatto espitano di dugento soldati. Era allora lo esercito de' Viniziani condottosi a Zara di Schiavonia, dove appiccandosi un giornu una grossa scaramuccia, il Morto desideroso d'acquistar maggior nome in quella professione che nella pitt ura non avea fatto, andando valorosamente innauzi e combattendo in quella baruffa, rimase murto, cosuc nel nome era stato sempre, d'età d'aoni quarantacinque, ma non sarà giammai nella faua morto, perche coloro che l'opere della eternità nelle arti manovali esercitano e di loro lasciano memoria dopo la morte, non possono per alcun tempo giammai sentire la morte delle fatiche loro; perciocche gli scrittori grati fanno fede delle virtu di cssi. Però molto dovrebbono gli artefici nostri sprouar se stessi con la frequenza degli studi per venire a quel fiue, che rimanesse ricordo di loro per opere che essi lasciano dopo la morte, Ritrovò il Morto le grottesche più simili alla maniera antica che alenno altro pittore, e per questo merita infinite lodi, da che per il principio di lui sono oggi ridotte

350 dalle mani di Giovanni da Udine e di altri artefici a tanta bellezza e bontà , quanto si vede. Ma sebbene il detto Giovanui ed altri l'hanno eidotte a estrema perfezione, non è però che la prima lode non sia del Morto, che su il primo a ritrovarle, e mettere tutto il auo atudio in questa sorte di pitture chiamate grottesche, per essere elleno state trovate per la maggiur parte nelle grotte delle rovine di Roma, senza che ognun sa che è facile aggiugnere alle cose trovate. Seguitò nella professione delle grottesche in Fiorenza Andrea Feltrini, detto di Cosimo, perché fu di-scepolo di Cosimo Rosselli pee le ligure, che le faceva acconciamente, e poi del Morto per le grottesche, come s'é ragionato; il quale Andrea ebbe dalla natura in questo genere tanta invenzione e grazia che trovò il far le fregiature maggiori e più copiose e piene, e che hanoo nna altra maniera che le antiche, e rilegandole con più ordine insieme, le accompagnò con figure, che ne in Roma ne in altro luogo che in Fiorenza non se nevede, dove egli se no lavorò gran quantità, e non fu nessuno che lo passasse mai di eccellenza in questa parte, come si vede in Santa Croce di l'iorenza l'ornamento dipinto, la predella a grottesche piccole e colorite intorno alla Pietà che fece Piero Pecugino all'altare de'Serristori, le quali son campite prima di rosso e nero nescolato insieme, e sopra rilevatn di vari colori, che son fatte facilmente e con una grazia e finezza grandissima. Costui cominciò a dar principio di far le facciate delle cose e palazzi au l'intenaco della calcina mescolata con nero au l'intonaco della calcina mescolata con nero di carbon pesto, ovveru paglia abbraciata, che poi sopra questo intonaco fresco dandovi di bian-co e disegnato le grottesche con que partinenti che e' voleva, sopra alcuni cartoni, spolverandogli sopra lo ntonaco, veniva con un ferro a graffiare appra quello, talmente che quelle facciate venivan disegnate tutte da quel ferro, e poi raschiato il hianco de'campi di queste grottesche, che rimaneva scuro, le veniva ombrando o col ferro medesimo tratteggiando con buon disegno. Tutta quella opera poi con un acquerello liquido come aequa tinta di nero, l' andava ombrando, che ciò mostra una cosa bella, va-ga, e cicca da vedere; che di ciù s'è trattato di questo modo nelle teoriche al capitolo XXVI degli Sgraffiti. Le prime facciate che fece Andrea di questa maniera, fn in borgo Ognissanti la facciata de' Gondi, che è molto leggiadra e graziona; Lung'Aruo fra'l ponte S. Trinita e quello della Carraia di verso S. Spirito quella di Lanfredino Lanfredini, ch'è ornatissima e con varietà di spartimenti. Da S. Michele di piazza Padella lavorò pur di graffitte la casa di Andrea e Tommaso Sertini, varia e con maggiormaniera che l'altre due. Fece di chiaroscuro la facciata della chicas de' frati de' Servi, dove fece fare in due nicebie a Tommaso di Stefaco pittore l'Angelo che annunzia la vergine; e nel cortile, dove con le storie di S. Filippo e della nostra Donna fatte da Andrea del Sarto, fra le due porte fece un'arme bellissima di papa Leone X, e per la venuta di quel Pontesce in Fiorenza fece alla facciata di S. Maria del Fiore molti belli ornamenti di grottesche per Incopo Sansovino, che gli diede per donna una sua sorella. Fece il baldacchino, dove ando sotto il papa, con un cielo pien di grottesche hellissime e drappelloni at-torno eon arme di quel papa ed altre imprese della Chicsa; che su poi donato alla chiesa di S.

Lorenzo di Fiorenza dove ancora oggi ai vede; e così molti stendardi e bandiere per quella entrata, e nell'onoranza di molti cavalieri fatti da quel poutefice e da altri principi che ne sono in diverse chiese appiccate in quella città Servi Andrea del continuo la casa de' Medici nelle nozze del duca Giuliano ed in quelle del duca Lorenzo per gli apparati di quelle, empiendole divari ornamenti di grottesche, così nell'esequie di que principi dove fu adoperato grandemente e dal Franciabigio e da Andrea del Sarto, dal Pontormo e Ridolfo Ghirlandaio, e ne'trienti ed altri apparati dal Granaccio, che non si poteva far cosa di buono senza lui, Era Andrea il migliore nomo che toccasse mai pennello, e di natura timido, e non volse mai sopra di se fae lavoro alcuno, perché temeva a riscuotere i danari delle opere, e si dilettava lavorae tutto il giorno, ne voleva impacci di nessuna sorte; laddove si accompagno con Mariotto di Francesco Mettidoro, persona nel suo mestiero de più valenti e pratichi che avesse mai tutta l'arte, ed accortissimo nel pigliare opere e molto destro nel riscuotere e far faccende; il quale aveva anche messo Raffaello di Biagio Mettidoro in compagnia loro, e tre lavoravano iosieme col partire in terzo tutto il guadagno dell'opere che facevano; che così durò quella compagnia fino alla morte di ciascuno, che Mariotto a morire fu l'ultimo. E torn ando all'opere di Andrea, dico che e fere a Gio. Maria Benintradi tutti i palchi di casa aust e eli ornamenti delle anticamere, dove son le storie colorite dal Franciabigio e da Jacopo da Pontorino, Andò col Francia al Poggio, e gli ornameoti di quelle storie condusse di terretta che non è possibile vedec meglio. Lavorò per il cavaliere Goidotti nella via Larga di agraffitto la sua facciata; e parimente a Bartolommeo Panciatichi un'altra della casa che e' murò su la piazza degli Agli, oggi di Roberto de' Ricci, bellissima; ne si può dire le fregiature, i cassoni, i forzieri, e la quantità de' palchi che Andrea di sua mano lavorò, che per esserne tutta questa città piena, lascierò il commemorarlo: ne anche restu i tondi delle arme di diverse sorte fatte da lui, che non si faceva nozze che non avesse or di questo or di quel cittadino la bottega piena ; ne si free mai opere di fogliatore di broccati vari e di tele e drappi d'oro tessuti, che lui non ne facesse disegno, e con tanta grazia, varieta, e bellezza, che diede spirito e vita a tutte queste cose; e se Andrea avesse conoscinto la virtù sua, archbe fatto una ricchezza grandissima, ma gli hastò vivere ed avere amore all'arte. Ne taeerò che nella gioventù mia, servendo il duca Alessandro de' Medici, quando venne Carlo V a Fiorenza, mi fu dato a fare le haodiere del castello ovvero cittadella, che ai chiami oggi, dove ci fu uno stendardo che era diciotto braccia in aste e quaranta lungo di drappo cher-misi, dove andò attorno fregiature d'oro con l'imprese di Carlo V imperadore e di casa Me-dici, e nel mezzo l'arme di Sua Maestà, nel quale andò dentro quarantacioque migliaia d'oro in fogli: duve io chiamai per siuto Audres per le fregiature e Mariotto per metter d' oro, else molte cose imparsi da quello uomo pien di amore e di bontà verso coloro che studiano l'arte; dove fu tale la pratica di Andrea, che oltre che me ne servii in molte cose per gli arebi che si fecero nella entrata di sua maestà, me lo volsi in compagnia insieme col Tribolo, venendo malama Margherita figlinola di Carlo V a marito il duca Alessandro, per l'apparato che io feci tella casa del Magnifico Ottaviano de' Medici da 3. Marco, che si ornò di grottesche per man sua, li statne per le mani del Tribolo, e per figure t storie di mia mauo. Ultimamente nell'esequie let duca Alessandro si adoperò assai, e molto siù nelle nozze del duea Cosimo, che tutte le oprese del cortile scritte da M. Francesco liambullari, che scrisse l'apparato di quelle sozze, furono dipiote da Andrea con vari e diersi ornamenti; laddove Andrea, che molte vole per un amor malinconico che spesso lo tornentava, si fu per tor la vita; ma era da Mariotto no compagno osservato melto e gnardato talnente, elle già venuto vecchio di sessantagnat-ro anni fini il corso della vita sua, lasriando di e fama di huono e di eccellente e raro maetro nelle grottesche de'tempi nostri, dove ogni artefice di mano in mano ha sempre imitato prella maniera non solo in Fiorenza, ma altrove incora.

# VITA DI MARCO CALAVRESE

Quando it mondo ha un tome to una scienza he sia grande universalmente, ne risplende ogni sarte, e dove maggior fiamma e dove minore e ccondo i siti e l'arie sono i miracoli ancora naggiori e minori. E nel vero di continun certi ngegni in certe provincie sono a certe cose attl, h'altri non possono essere; ne per fatiche che glino durino, arrivano però mai al segno di randissima eccellenza. Ma se quando noi vegtiamo in qualche provincia nascere un frutto che isato non sia a nascerci, ce ne maravigliamo, anto più d'un ingegno buono possiamo rallerarci, quando lo troviamo in un paese, dove ion nascono nomini di simile professione; come u Marco Calavrese pittore, il quale uscito della ua patria, elesse, come ameno e pieno di dolezza, per sua abitazione Napoli, sebbene indiizzato aveva il cammino per venirsene a Roma, d in quella ultimare il fine che si esva dallo tudio della pittura. Ma si gli fu dolce il canto lella Serena, dilettandosi egli massimamente di onare di liuto, e si le molli onde del Sebeto lo iquefecero, ehe restò prigione col corpo di quel lto, tin che rese lo spirito al ciclo ed alla terra I mortsle. Feee Marco infiniti lavori in nlio ed n fresco, ed in quella patria mostrò valere più li aleuno altro, che tale arte in suo tempo eser-itasse; come ne feee fede quello che lavorò in iversa dieci miglia lontano da Napoli, e partiolarmente nella chiesa di S. Agostino allo altar naggiore una tavola a olio con grandissimo oriamento, e diversi quadri con istorie e figure avorate, nelle quali tigurò S. Agostino disputare on gli eretiel, e di sopra e dalle baude storie li Cristo e santi in varie attitudini i nella quale pera si vede una moniera molto continuata, e he tira al huono delle cose della maniera molerna, ed un bellissimo e pratico colorito in essa i comprende. Quests fu una delle sue tante faiche, che in quella città e per diversi luoghi lel regno fece. Visse di continuo allegramente · bellissimo tempo si diede. Perocché non avenlo emulazione né contrasto degli artefici nella sittura, fn da que' signors sempre adorato, e delle ose sue si fece con buonissimi pagamenti sodcan et à d'un ordinarie male fini la ma vita. Larciè nou creat Gio, Filippo Creation pittor anpolitano, il quale in compagnia di Lionardo Catellani nou organis force mole pittore, e tattata famo, del qualt, per care vivi de in continua de conservati de la continua de conservati de la continua de conservati de la continua del la continua

Fu ne'medesimi templ Niccola, detto comunemente da oganno maestro Cola dalla Matrice. il quale fece in Ascoli, in Calavcia, ed a Noreia molte opere che sono notissime, che gli acquistarono fama di maestro raro, del migliore che fosse mai stato in quel paesi. E perchà attese anco all'architettura, tutti gli edifici che ne'ssoi tempi si fecero ad Ascoli ed la tutta quella provincia, furono architettati da lui, il quale senza curarsi di veder Roma o mutar paese si stette in Ascoll, vivendo un tempo allegramente con una sua moglie di buona ed onorata famiglia e dotata di singolar virtà d'animo come si vide, quando al tempo di Papa Paolo III si levaron in Ascoli le parti; perciocché fuggendo costel col marito, il quale era seguitato da molti sol-dati, più per caglone di lei che bellissima giovane era che per altro, ella si risolvé, non vedendo di potere in altro modo salvare a se l'o-nore ed al marito la vita, a precipitarsi da una altissima balza in un fondo; il che fatto, pensarono tutti ch'ella si fusse, come fu vero, tutta steitolata, nou che percossa a morte i perché lasciato il marito senze fargli alcuna ingiuria, se ne tornarono in Ascoli. Morta dangue questa singolar donua, degna d'eterna lode, visse maeatro Cols il rimaneute della sua vita poco lieto, Non molto dopo essendo il sig, Alessandro Vitelli fatto signore della Matrice, condusse moestro Cola già vecchio a Città di Castello, dove in suo palazzo gli fece dipignere molte cose a fresco, è molti altri lavori, le quali opere finite, tornò M. Cola a finire la sua vita alla Matrice. Costui non archbe fatto se non ragionevolmente se egli avesse la sua arte esercitato la luoghi, dove la concorrenza, e l'emulazione l'avesse fatto attendere con più studio alla pittura, ed esercitare il bello ingegno, di cui si vide che era stato dalla natura dotato.

## VITA DI FRANCESCO MAZZUOLI

PITTOSE PARMICIANO

avente, melle quali figurò S. Apottino disputare o mili criate con stati dotati in Lombardia von gli erritie, el di sapre a delle bassi estore del grazias svirid del disegno e d'una certa li Cristo e austi in varie attitudini nella quale presa si vede una suniera molto continuata, e in mannere di fari pittiro nell'imi presenta della maniera men i melle di properte della maniera men i con e da posporre a netunto, anti da properte ciche, che in quella città e per diversi lunghi i cherpo fece. Viria di continuo allegarmente hellimin tempo i diede. Percochè non a remi bellimin percente bellimin tempo i diede. Percochè non a remi continuo e contratto della diretta della diretta della diventa della diretta di

352 infiniti pittori imitata ed omervata, per avec egli dato all'arte un lume di grazia tanto piaecvole, che saranno sempre le sue cose teuute in pregio ed egli da tutti gli studiosi del disegno nnorato. Ed avcase voluto Dio chi egli avcase seguitato gli studi della pittura, e non fusse andato dictro ai ghiribizzi di congelare mercurio per farsi più ricco di quello che l'aveva detato la natura ed il cielo! perciocche sarebbe stato senza pari e veramente unico nella pittura: dove cercando di quello che non pote mai trovare, perde il tempo, apregiò l'arte sua, e feccsi danno nella propria vita e nel nome. Nacque Francesco in Parma l'anno 1504, c perche gli mancò il padre, essendo egli ancor fanciullo di poca età, restò a custodia di due suoi zii fratelli del padre e pittori amendue; i quali l'allevarono con grandissimo amore, insegnando-gli tutti quei lodevoli eostumi che ad un uomo cristiano e civile ai convengono. Dopo essendo alquanto eresciuto, tosto che chbe la penna in mano per imparare a scrivere, cominciò spinto dalla natura, che l'aveva fatto nascere al diseeno, a far cose in quello maravigliose; ili che accortosi il maestro che gl'insegnava a serivere, persuase, vedendo dove col tempo poteva arrivare in spirito del fanciullo, ai zii di quello, che lo facessero attendere al disegno ed alla pittura. Laonde aucorehe essi fussero vecchi e pittori di non molta fama, essendo però di buon giudizio nelle cose dell'arte, conosciuto Dio e la natura es-sere i primi moestri di quel giovinetto, non mancarono con ogni accuratezza di farlo attendere a disegnare sotto la disciplina di eccellenti maestri, acció pigliasse buona maniera. E parendo loro nel continuare che fusse nato, si può dire, con i pennelli in mano, da un canto lo sollecitavano, e dall'altro dubitando non forse i troppi studi gli guastassero la complessione, alcuna volta lo riti ravano. Ma finalmente essendo all'età di sedici anni pervenuto, dopo aver fatto soiracoli nel diacgno, fece in una tavola di suo capriccio un S. Giovanni che battezza Cristo il quale condusse di maniera, che ancora chi la vede resta maravigliato che da un putto fusse condotta si bene una simil cosa. Fu posta questa tavola in Parma alla Nunziata, dove stanno i frati de' Zoccoli. Ma non contento di questo, si volle provare Francesco a lavorare in fresco: perche fatta in S. Gio. Evangelista, luogo de' monaci Neri di S. Benedetto, una cappella, perche quella sorte ili lavaro gli riusciva, ne fecc insino a sette. Ma in quel tempo mandando papa Leon X il sig. Prospero Columa col campo a Parma, i zii di Fran-cesco dubitando non forse perdesse tempo o si sviasse, lo mandarono in compagnia di leronimo Marznoli suo cugino, anrh'egli putto e pittore, in Viandana, luogo del duca di Mantova; dove stando tuttu il tempo che durò quella guerra, vi dipinse Francesco due tavole a tempera, una delle quali, dave è S. Francesco che riceve le atimate e S. Chiara, fa posta nella chiesa de' frati ile' Zoccoli, e l'altra, nella quale c uno sposalizio di S. Caterina con molte figure, fu posta in S. Piero. Ne creda miuno che queste aiano opere da principiante e giovane, ma da maestro e vecchio. Finita la guerra e tornato Francesco col cugino a Parma, primieramente fini aleuni quadri che alla sua partita aveva la-sciati imperietti, che sono appresso varic persone; e dopo fece in una tavola a olio la nostra Douna col figliuolo in collo, S. Icronimo da un

lato, e il beato Bernardino da Feltro nell'altres c nella testa d'unn dei detti ritrasse il padrone della tavola tauto bene, che non gli manca se non lo spirito: e tutte quest'opere condusse in-nanzi che fusse di ctà d'anni diciannove. Dopo venuto il desiderio di veder Roma, come quello che era in sull'acquistare e sentiva mosto lodar l'opere de maestri buoni, e particolarmente quelle di Raffactto e di Michelagnolo, disse l'animn e desiderio suo ai vecchi zii, ai quali parendo che non fusse cotal desideria se non lodevnle, disscro esser contenti, ma che sarebbe ben fatto che cgli avesse portato seco qualche cosa di ana mano, che gli facesse entratura a que'aignori ed agli artefici della professione; il qual ennsiglio non dispiacendo a Francesco, fece tre quadri, due piccioli e uno assai grande, nel qual fece la nostra Donna col figliuolo io collo che toglie di grembo a un angelo alcuni frutti, ed un vecchio con le braccia piene di peli, fatto con arte e giudizio e vagamente colorito. Oltra ciò per investigare le sottiglicaze dell'arte, si mise un gineno a ritrarre se stesso, guardandosi in uno speechio da barbieri di que'mezzotondi: nel che fare vedendo quelle bizzarrie che fa la rotondità dello specchio nel girare che fanno le travi dei palchi che torcono, e le porte e tutti gli edifizi che siuggono stranamente, gli venne voglia di contraffare per suo capriccio ogni cosa; laondo fatta fare una palla di legno al tornio, e quella divisa per farla mezza tonda e di grandezza simile allo sprechio, in quella si mise con grande arte a contraffare tutto quello che vedeva nello specchio e particolacmente se stesso tanto simile al naturale, ebe non si potrebbe stimare ne credere: e perché tutte le cose che s'appressano alla sperohio crescono, e quelle che si allontanano diminuiscono, vi feee una mano che disegnava un poco grande, come mostrava lo specchio, tanto hella, che pareva verissima; e perche Franceseo era di bellissima aria ed aveva il volto e l'aspetto grazioso molto, e piuttosto d'angelo che d'nomo, pareva la sua effigie in goella palla una cosa divina; anzi gli successe cosi felicemente tutta quell'opera, che il vero non istava altrimenti che il dipinto, essendo in quella il lustra del vetro, ogni segno di riflessione, l'ombre, ed i lumi si propri e veri, ebe più non si sarebbe potuto sperare da mano ingegno. Finite queste opere, che furono non pure dai suoi vecchi tennte care, ma da molti altri che s'intendevano dell'arte stupendo e maravigliose, ed incassato i quadri ed il ritratto, accompagnato da uno ilci suoi sii si condusse a Roma: dove avendo il datario veduti i quadri e stimatigli quello che crauo, furono subito il giovane ed il zio introdotti a papa Clemente, il quale vedute l'opere, e Francesco cosi giovane, resto stupefatto, e con esso tutta la corte. Appresso Sua Santità, dopn avergli fatto molti favori, disse che voleva dare a dipignere a Francesco la sata de' pontefici, de la quale aveva già fatto Giovanni da Udane di stucchi e di pitture tutte le volte. Così dunque avendo donato Francesco i quadri al papa, ed avute, oltre alle promesse, alcune cortesse e doni, stimolato dalla gloria, dalle lodi che si sentiva darc, e dall'utile che potera sperare da tanto pontefice, fece un bellissimo quadro d'una Circoncisione, del quale fu tenuta cosa rarissima la invenzione per tre lumi fantastichi che a quella pittura servivano, perché le prime figure crano illuminate dalla vampa del volto di Cristo, le

conde riceverano lume da certi che portando oni al sacrifizio, camminavano per certe scale on lorce accese in mano; e l'ultime erano scoerte ed illuminate dall'aurora, che mostrava n leggiadrissimo paese con infiniti casamenti; I qual quadro finito, lo donò al papa che non ece di questo come degli altri; perebe avendo lonato il quadro di nostra Donna a Ippolito car-linale de Medici suo nipote, ed il ritratto nello mecchio a M. Pietro Aretino poeta e suo servitore, quello della Circoneisione ritenne per se, e si atima che poi col tempo l'avesse l'imperadore : ma il ritratto dello specchio mi ricordo io essendo giovinetto aver vedato in Arezzo nelle case di esso M. Pietro Aretino, dove era veduto dai forestieri che per quella città passavano come coan rara: questo capito poi, non so come, alle mani di Valerio Vicentino intagliatore di eristallo, e oggi è appresso Alessandro Vittorio sculture in Vinezia, e creato di Jacopo Sansovino. Ma tornando a Francesco, egli studiando in Roma volle vedere tutte le cose antiche e moderne, così di scultura come di pittura, che erano in quella città; ma in somma venerazione ebbe particolarmente quelle di Michelagnolo Buonarroti e di Raffaello da Urbino; lo apirito del qual Baffaello si diceva poi esser passato nel eorpo di Francesco, per vodersi quel giovane nell'arte raro e ne'eostomi gentile e grazioso, eome fu Baffaello; e che è più, sentendosi quanto egli a' ingegnava d' imitarlo in tatte le cose, ma sopra tutto nella pittara; il quale studio non fu in vano; perchè molti quadretti che fece in Ro-ma, la maggior parte de'quali vennero poi in mano del cardinale Ippolito de'Medici, erano veramente maravigliosi; siccome è un tondo d'una bellissima Nunsiata ch'egli fece a M. Agnolo Cesis, il quale è oggi nelle case loro, come cosa rara stimato. Dipinse similmente in un quadro la Madonna con Cristo, alcuni angioletti, cd un S. Gioseppe, che sono belli in estremo per l'aria delle teste, par il colorito, e per la grazia e diligenza con che ai vede essere atati dipinti; la quale opera era già appresso Lnigi Gaddi, ed oggi dee essere appresso gli credi. Senten-do la fama di costui il sig. Lorenzo Cibo capitano della guardia del papa e bellissimo no-10, si feer ritrarre da Francesco, il quale si può dire che non lo ritraesse, ma lo facesse di carne e vivo. Essendogli poi data a fare per madonna Maria Bufalina da Città di Castello una tavola ehe dorea porsi in S. Salvatore del Lauro in una eappella vicina alla porta, fece in essa Francesco una nostra Donna in aria che legge ed lia un fanciallo fra le gambe, ed in terra con atraordinaria e bella attitudine ginoechioni con un piè feee un S. Giovanni, che torcendo il torso accenns Cristo fancinllo, ed in terra a giacere in iscorto è un S. Girolamo in penitenza else dor-me. Ma quest'opera non gli lasciò condurre a perfezione la rovina ed il saeco di Roma del 1527; la quale non solo fn cagione che all'arti per un tempo si diede bando, ma aneora else la vita a molti srtefici fu tolta; e maneù poco che Franersco non la perdesse ancor egli, pereiocclie in sul principio del sacco era egli si intento a lavorare, che quando i soldati entravano per le ease, e già nella sua erano alcuni Tedeschi, egli per rumore else facessero non si moveva dal lavoro: perché aopraggiugnendogli essi, e vedendolo lavorare, restarono in modo atapefatti di quell'opera, che come galantuomini che doveano

essere, lo laseiarono seguitare. E così mentre che l'impissima crudeltà di quelle genti barbare ruvinava la povera città, e parimente le profane e sacre eose, senza aver rispetto ne a Dio ne agli nomini, egli fu da que'Tedeschi provveduto e grandemente stimato e da ogni inginria difeso, Quanto disagio ebbe per allora si fu, che essendo un di loro molto amatore delle cose di pittura, fu forzato a fare un numero infinito di disegni d'acquerello e di penna, i quali furono il pagamento della sua taglia. Ma nel mutarsi poi i soldati, fuFrancesco vicino a capitar male; perche andando a cereare d'aleuni amici, fu da altri aoldatifatto prigione, e bisognò che pagasse certi pochi scudi che aveva di taglia; onde il zio dolendosi di eiò e della speratiza che quella rovina avea tronca a Francesco di acquistarsi seienza, onore, e roba, defiberò, vedendo Roma poco me-no che rovinata ed il papa prigione degli Spagnnoli, ricondurlo a Parma; e cosi inviatolo verso la patria, si rimase egli per alcuni giorni in Ro-ma, dove depositò la tavola fatta per madonna Maria Bufalina ne' frati della Pace; nel refettorio de'quali essendo stata molti anni, fu poi da M. Ginlio Bufalini condotta nella lor chicsa a Città di Castello. Arrivato Franceaco a Bologna, e trattenendosi con molti amici e particolarment e in casa d'un sellaio parmigiano suo amicissimo dimorò, perche la stanza gli piaceva, alcuni mesi in quella città, nel qual tempo fece intagliare alcune stampe di chiaroscuro, e fra l'altre la decollazione di S. Picro e S. Paolo ed un Diogene grande. Ne mise aneo a ordine molte altre per farle intagliare in rame e stamparle, avendo appresso di se per questo effetto un maestro Antonio da Trento; ma non diede per allora a co-tal pensiero effetto, poiche gli fu forza metter mano a lavorare molti quadri e altre opere per gentifuomini bolognesi; e la prima pittura che fusse in Bologna veilata di sua mano fu in S. Petronio alla cappella de' Monsignori un S. Rocco di molta grandezza, al quale dicde belliasima aria e fecelo in tutte le parti bellissimo, immaginandoselo alquanto sollevato dal dolore che gli dava la peste nella coscia, il che dimoatra, guardando con la testa alta il ciclo in atto di ringraziarne Dio, come i buoni fanno eziandio delle avversità che loro addivengono: la qual opera fece per un Fabbrizio da Milano, il quale ritrasse dal mezzo in an in quel quadro a man ginnte ehe par vivo, come pare anche naturale un cane che vi è e certi paesi che sonn bellissiml, essendo in ciò particolarmente Francesco eccellente. Fece poi per l'Albio medico parmigiano una conversione di S Paolo con molte figure e con un paese, che fu cosa rarissima : ed al suo amico sellaio ne feee un altro di straordinaria bellezza, dentrovi una nostra Donna volta per fineo con bell'attitudine e parecchie altre figure. Dipinse al conte Giorgio Munzuoli un altro quadro, e due tele a guazao per maestro Luca dai Leuti, eon eerte figurette tutte ben fatte e graziose. In questo tempo il detto Antonio da Trentu, che atava seco per intagliare, una mattina che Francesco era ancora in letto, apertogli un forziero, gli furò tutte le stampe di rame e di legno, e quanti disegoi avea, ed andatosene col diavolo, nun mai più se ne seppe nuova; initavia richbe Francesco le stampe, avendole eolni laseiate in Bologna a un suo amico, con animo forse di riaverle con qualche comodo; ma i disegni non pote giammai riovere. Perché mez20 disperato tornando a dipignere, ritrasse per aver danari non so elic conte bolognese, e dopo fece un quadro di nostra Donna con un Cristo che tiene una palla di Mappamondo; ha la Madonna bellissima aria, ed it putto è similmente molto naturale; perciocche egli usò ili far sempre nel votto dei putti ona vivacità propriamente puerile, che sa conoscere ecrti spiriti acoti e ma-liziosi che hanno bene spesso i sanciulli. Abhigliò ancora la nostra Donna con modi straordinari vestendola d'un ahito che avea le manirhe di veli gialletti e quasi vergati d'oro, che nel vero avca hellissima grazia, facendo parere le carni vere e delicatissime; oltra che non si possono vedere capelli dipinti meglio lavorati. Que-sto quadro fu dipinto per M. Pietro Aretino, ma venendo la quel tempo papa Glemente a Bologna, Francesco gliclo donò. Poi-comunque s'andusse la cosa, egli capitò alle manisli M. Dionigi Gianni, ed oggi l'ha M. Bartolommeo suo figliuolo che l'ha tanto accomodato, che ne sono state fatte (cotanto è stimata) cingoanta copie, Pece il medesimo alle monache di S. Margherita in Bologna in una tavola una nostra Doona, S. Margherita, S. Petronin, S. Girolamo, e S. Michele; tenuta in somma venerazione, siccome merita, per essere nell'aria delle teste e in tutte l'altre parti, come le cose di goesto pittore sono tutte quante. Fece ancora molti disegni, e particolarmente aleuni per Girolamo del Lino, ed a Girolamo Fagiuoli orefice ed intagliatore che gli cercò per intagliarli in rame, i quali disegni sono tecuti graziosissimi. Fece a Bonifazio Gozzadino il suo ritratto di naturale, e quetto della moglie che rimase imperfetto. Abbozzò anco un quadro d'una Madonna, il quale fu poi venduto in Bologna a Giorgio Vasari Aretino, che l'ha in Asezzo nelle sue case puove e da lui fabbricate, con molte altre nobili pitture, sculture, e marmi antichi. Quando l'imperadore Carlo V fii a Bologna perche l'incoronasse Clemente VII, Francesco, andando talora a vederlo mangiare, fece seuza ritraclo l'imagine di esso Cesare a olio in un quadro grandissimo, ed in quello dipinse ta Fama che lo coronava ili lauro, ed un fancinllo in forma d'un Ercole piccolino che gli porgeva il mondo, quasi dandogliene il dominio; la quale opera finita rhe fu, la fece veilere a papa Clemente, al quale piacque tanto, che mando quella e Francesco insieme accompagnati dal vescovo di Vasona allora datario all'imperadore; onde essendo molto piaciuta a S. Macsta, fece inten dere che si lasciasse; ma Francesco come mal consigliato da un suo poco fedele o poco saputo amico, dicendo che non era finita, non la volle lasciare, e così Sua Maesta non l'obbe, ed egli come sarebhe stato senza dulihio, premiato. Questo quadro essendo poi capitato alle mani del cardinale Ippolito de Mediri, fu do-nato da lui al cardinale di Mantoa, e oggi è in guardaroha di quel duca con molte altre belle e nobilissime pitture

Dopo essere stato Francesco, come si è detto, tautt ann fuor della patris, e molto esperimentatoi nell'arte, senza aver fatto però acquisto nessuno di faculti, ma solo d'amici, se ne turnò finalmente per sodiludare a molti amici e parenti a Pruma; slove arrivata, gli fin subito dato alavorare in ferseo nella chiesa di S. Maria della Steccats ma votta assai grander, ma perclei innanni alla volta cra un arco piano che girava secondo la volta ad uso di faccia, si miue a la secondo la volta ad uso di faccia, si miue a la secondo la volta ad uso di faccia, si miue a la

vorare prima quello, come più facile, e vi fece sei figure, due colorite e quattro di chiaroscuro molto helle, e fra l'una e l'altra alcuni molto belli ornamenti, che mettevano in mezzo rosoni di rilievo, i quali egli da se come capriceioso, si mise a lavorare di rame, facendo in essi grandissime fatiche, In questo medesimo tempo fece al cavalier Baiardo gentiluomo parmigiano e suo molto famigliare amico in un quadro un Cupido che fahhrica di sua mano nn arco, a' piè ilel quale fece due putti che, sedendo, uno piglia l'altro per un braccin, e ridendo vuol cho tocchi Cupido con un dito, e quelli che non vuol toccarlo piange, mostraodo aver paura di non cuo-cersi al fuoco d'Amore. Questa pittura che è vaga per colorito, ingegnosa per invenzione, e graziosa per quella sua maniera, che è stata ed è dagli artefici e da ebi si diletta dell'arte imitata ed osservata molto, è oggi nello studio del aig. Marc'Antonio Cavalca erede del eavaliere Baiardo con molti disegni, che ha raccolti di mano del medesimo, bellissimi e ben floiti d'ogni sorte, siccome sono ancora quelli che pur di mano di Francesco sono nel nostro libro in molte carte, e particolarmente quello della decolazione di S. Piero, e S. Paolo, ohe, come si è detto, mandò pui fuori in stampe di legno e di rame stando in Bologna. Alla chiesa di S. Maria de'Servi fece in una tavola la nostra Donna col figlinolo in hraccio ehe dorme, e da un lato certi angioli, uno de' quali ha in braccio un'urna di cristatlo, dentro la quale riluce una croce contemplata dalla nostra Donna; la quale opera, perche non se ne contentava molto, rimase imperfetta: ma nondimeno è cosa molto lodata in quella aua maniera piena di grazia e di bellezza, Intanto cominciò Francesco a dismettere l'opera della Steccata, o almeno a fare tanto adagio, che si conosceva che v'andava di male gambe; c questo avveniva, perche avendo cominciato a stu-diare le cose dell'alchimia, aveva tralasciato del tutto le cose della pittura, pensando di dover tostu arricchire, congelando mercurio. Perchè stillandosi il cervello, non con pensare belle invenzioni ne con i peunellio mestiche, perdeva tutto il giorno in tramenare carboni, legne, bocce di vetro, ed altre simili hazzicature, che gli facevano spendere più in un giorno, che non guadagnava a lavorare una settimana alla cappella della Steccata; e non avendo altra entrata e pur bisognandogli anco vivere, si vcuiva così consumando con questi suoi fornelli a poco a poco: e che fu peggio, gli uomini della compagnia della Steccata vedendo che egli aveva del tutto tralasciato il lavoro, avendolo per avventura, come si fa, soprappagato, gli mossero lite, onde egli per lo migliore si ritirò, fuggendosi una notte con alcuni amici suoi a Casal Maggiore ; dove uscitogli di capo l'alchimia, fece per la chiesa di S. Stefano in una tavola la nostra Donna in aria, ed a hasso S. Gio, Battista e S. Stefano: e dopo fece (e questa fu l'ultima pittura che facesse) un quadro d'una Lucrezia Romana, che fu cosa divina e delle migliori che mai fusse veduta di sua mano, ma eome si sia, è stato trafugato, che

non si sa dove sia. È di sua mano anco un quadro di certe ninfe che oggi è in casa di M, Niccolò Buffalini a Città di Castello; el una culta si putti, che fu fatta per la signora Angiulade Rosa da Parua moglie del sig. Atessandro Vitelli, la quale è similmente in Città di Castello. Francesco finalmente avenOPERE

pur sempre l'animo a quella sua alchimia. me gli altri che le impazzano dietro nna vol-, ed essendo di deliesto e gentile, fatto con la irba e cliiome lunghe e malconce, quasi un ima salvatico ed un altro da quello che era sto, fu assalito, essendo mal condotto e fatto alineonico e strann, da una fehbre grave e da a flusso crudele, che lo fecero in pochi giorni issare a miglior vita; ed a questo modo pose se ai travegli di questo mondo, che non fu mai mosciuto da lui, se non pieno di fastidi e di pie. Volle essere sepolta nella chiesa dei frati Servi, chiamata la Fontana, lontana no miio da Casal Maggiore; e come lasciò, fu sepulto ado enn una croce d'arcipresso sul petto in to. Finl il corso della sua vita a di 24 d'Agon 154n con gran perdita dell'arte, per la sinplar grazia che le sue mani diedero alle pitture se fece. Si dilettò Francesco di sonar di liuto, d ebbe in ciò tanto la mann e l'ingegno accoiodato, che non fu in quello maneo eccellente he nella pittura. Ma è hen vero che se non vesse lavorato a capriccio, ed avesse messo da anto le sciocchezze degli alchimiati, sarehbe eramente statu dei più rari ed eccellenti pit-ori dell'età nostra. Non niego che il lavorare furori e quando se n'ha voglia non sia il milior tempo; ma biasimo bene il non voler lanrare mai n poco, ed andar perdendo il tempo n considerazioni: atteso che il volce truffare e love non si può aggiugnere pervenire, è spesso agione che si smarrisce quello che si sa per uler quello che non si pu

Se Francesco, il quale chbe dalla natura bella graziosa maniera e spirito vivacissimo, avesse eguitato di fare giornalmente, avrebbe acquitato di mano in mano tanto nell'arte, che sicome diede hella e graziosa arla alle teste e molta eggiadris, così avrebbe di perfezione, di fondanento, e bontà nel disegno avanzato se atesso e

Rimase dopo lui leronimo Mazzuolisuo eugino, he lmitò sempre la manlera di lui con suo molto more, come ne dimostrano l'opere che sono di ua mano in Parma, a Viandana ancora, dove gli si fuggi con Francesco per la guerra. Fere n S. Francesco, lnogo de Zoccoli, cosl giovasetto come era, in una tavolina una hellissima Vonsiats, ed nn'altra ne fece in S. Maria nei Borghi. In Parma ai frati di S. Francesco Conrentualifece la tavola dell'altare maggiore, denrovi Giovacchino cacciato del tempio con molte igure; ed in S. Alessandro, monasterio di monache in quella città, fece in una tavola la Malonna in altn con Cristo fanciullo che porge ına palma a S. Iustina, ed alcuni angeliche scuoprono un panno, e S. Alessandro papa, e S. Be-nedetto. Nella chiesa de' frati Carmelitani fece la tavola dell'altar maggiore che è molto hella, rd in S. Sepolero un'altra tavola assai grande. In S. Gio. Evangelista chiesa di monache nella detta città sono due tavole di mano di Girolamo assai belle, ma non quanto i portelli dell'organo ne quanto la tavola dell'altar maggiore, nella quele e una trasfigurazione bellissima e lavorata con molta diligenza. Ha dipinto il medesimo nel refettorio di queste donne una prospettiva in fresco, ed in un quadro a nlio la ceoa di Cristo con gli Apostoli ; e nel duomo a fresco la cap pella dell'altar maggiore. Ha ritratto per madama Margherita d'Austria duchessa di Parma il principt Don Alessandro aug figlifiolo tutto armato

eon la spada sopra un mappamondo, e una Parna ginocchioni ed armita dinanzi a lui.

Alla Steccata di Parma ha fatto in una pella a fresco gli Apostoli che.riceyono lo Si rito Santo, ed in un arco simile a quello che dipinse Francesco suo parente ha fatto sei Sibille, due colorite e quattro di chiaroscuro; ed in una nicchia là dirimpetto di detto arco dipinse, ma non restò del tutto perfetta, la natività di Cri-sto ed i pastori che l'adorano, che è molto bella pittura. Alla Certosa fuori di Parma ha fatto i tre Megi nella tavola dell'altar meggiore, ed a Pavia in S. Piero, hadia de monaci di S. Bernardo, una tavola, ed in Mantos nel duomn un'altra al cardinale; ed in S. Giovanni della medeslma citta un'altra tavola, dentrovi un Cristo in uno splendore ed intorno gli Apostoli e S. Glo-vanni, del qual par che dica: Sic eum volo manere etc., ed intorno a questa tavola sono in sei uadri grandi miracoli del detto S. Giovanni Evangelista. Nella chiesa de'frati Zoccolanti a man sinistra è di mano del medesimo in una tavola grande la conversione di S. Paolo, opera bellissima, ed in S. Benedetto in Pollirone, luogo lontano dodici miglia da Mantoa, ha fatto nella tavola dell'altar maggiore Cristo nel presepio adorato dai pastori con angeli che cantauo. Ha fatto ancora, ma non so gia in che tempu appunto, in un quadro hellissimo cinque Amori, il primo de'quali dorme, e gli altri lo spogliano, togliendogli chi l'arco, chi le saette, ed altri la face; il qual quadro ha il signur duca Untavio, che lo tiene in gran conto per la virtú di leronimo, il quale non ha punto degenerato dal suo parente Francesco nell'essere eccellente pittore e cortese, e gentile oltre modo ; e perché ancor vive, si vedono anco uscire di lui altre npere hellissime che ha tuttavia fra mano. Fu amicosimo del detto Francesco M. Vincenzin Caccianimici gentiluomo holognese, il quale dipinse, e s' ingegnò d'imitare, quanto pute il più, la maniera d'esso Francesco Mazzuoli. Costui coloriva benissimo, onde quelle cose che lavorò per suo piacere e per donare a diversi signori ed amiel suoi, sono in vero dignissime di lode; ma particolarmente nua tavola a olio, che e in S. Petronio alla cappella della sua famiglia, dentro la quale è la decullacione di S. Gio. Battista. Mori questo virtuoso gentiluomo, di mano del quale sono alcuni disegni nel nostro libro molto belli, l'anno 1542,

### VITA DI IACOMO PALMA

### LORENZO LOTTO

PITTORI TIBIZLARI

Può tanto l'artifizio e la bontà d'una sola o due apere che perfette si facciono in quell'arte che l'nomo esercita, che per piecole che elle siano, sono sforzati gli artefici ed inten-leuti a lodarle, e gli scrittori a celebrarle e dar lude all'artefice che le he fatte, nella maniera che facciamo ora noi al Palma Viniziano, il quale sebbene non fu eccellente ne raro nella perfezione della pittura, fu nondimeno si pulito e diligente sommesso alle fatiche dell'arte, che le cuse sue, e non tutte, almeno una parte hanno del huono, perche cuntraffanno molto il vivo, ed il n. turale degli uomini. Fu il Palma molto più nei colori unito, sfumato, e pasicute, che gagliardo

356 nel disegno, e quelli maneggiò con grazia e pu- Il litezza grandissima, come si vede in Vinezia in molti quadri e ritratti che fece a diversi gentil-, de'quali non dirò altro, perché voglio che mi basti far menzione d'alcune tavole e di una testa che tenismo divina e maravigliosa; l'una delle quali tavole dipinse in S. Antonio di Vinezia vicino a Castello, e l'altra in S. Elena presso al Lio, dove i monaci di Monte Oliveto hanno il loro monasterio; ed in questa, che è all'altar maggiore di detta chiesa, fece i Magi che offeriscono a Cristo con huon numero di figure, fra le quali sono alcune teste veramente degue di lode, come anco sono i panni che ve-stono le figure condotti con hell'audar di pieghe. Fece anco il Palma nella chiesa di Santa Maria Formosa all'altare dei Bombardieri una S. Barbara grande quanto il naturale con due minori figure dalle hande, ciue S. Sebastiano c S. Antonio; ma la S. Barbara è delle migliori figure che mai faresse questo pittore; il quale fece anco nella chiesa di S. Moisè appresso alla piazza di S. Marco un'altra tavola, nella quale e una nostra Donna in aria e S. Giovanni ai piedi, Fece oltre ciò il Palma, per la stanza dove si ragunano gli nomini della scuola di S. Mareo in su la piazza di S. Giovanni e Paolo, a concorrenza di quelle che già fecero Gian Bellino, Giovanni Mansuchi, ed altri pittori, una bellis-sima storia, nella quale è dipinta una nave che conduco il corpo di S. Marco a Vinezia, nella quale si vede finto dal Palma una orribile temprata di mare, ed alcune barche combattute dalla furia de' venti fatte con molto giudicio e con helle considerazioni; siccome è anco un gruppu di figure in aria in diverse forme di demoni che soffiano a guisa di venti nelle barche, che andando a remi e sforzandosi eon vari modi di rompere l'inimiche ed altissime onde, stanno pee sommergersi. Insomma quest'opera, per vero dire, è tale e si bella per invenzione e per altro, ehe pare quasi impossibile che coloro o pennello adoperati da mani anco eccellenti possano esprimere aleuna cosa più simile al vero o più naturale; atteso che in essa si vede la furia de'venti, la forza e destrezza degli uomini, il muoversi dell'onde, i lampi e baleni del cielo, l'acqua rotta dai remi, ed i remi piegati dall'onde e dalla forza de'vogadori. Che più? Io per me non mi ricordo avee mai veduto la più orrenda pittura di quella, essendo talmente condotta e con tanta osservanza nel disegno, nell'invenzione, e nel colorito, che pare che tremi la tavola, come tutto quello che vi e dipinto fusse vero; per la qual opera merita lacopo Palma grandissima lode, e di essere annoverato fra quelli che posseggono l'arte ed hanno in po-ter foro facultà d'esprimere nelle pitture le difficultà dei loro concetti; conciossiache in aimili cose difficili a molti pittori vien fatto nel primo abbezzare l'opers, come guidati da un certo furore, qualche cosa di buono, e qualehe fierezza che vien poi levata nel finire, e tolto via quel buono che vi aveva posto il furore; e questo asviene perché molte volte chi finisce consideea le parti e non il tutto di quello che fa, e ea le parti e non il tutto di quello ene la, e va (raffreddandosi gli spisiti) perdendo la rena della fierezza; laddove costui alette sempre saldo nel medesimo proposilo, e condusse a perfezio-ne il suo concetto, che gli fia allora e sara sem-me intinitamente lodato. Ma acraza dubbio, cohe molte sieno e molto stimate tutte l'opere

di costni, quella di tutte l'altre è migliore e certo atupendissima, dove ritrasse, guardandosi in una apera, se stesso di naturale con alcune pelli di cammello intorno, e certi ciuffi di capelli tanto vivamente, che non si può meglio immaginare; perciocché poté tanto lo spirito del Palma in questa cosa particolare, che egli la fece miracolosissima e fuor di modo bella, come afferma ognuno, vedendosi ella guasi ogui anno nella mostra dell'Ascensione. Ed in vero ella merita di essere celebrata per disegno, per artificio, e pee colorito, ed insomma per essere di tutta perfesione, più che qualsivoglia altra opera che da pittore viniziano fusse atata insino a quel tempo lavorata; perchè oltre all'altre cose, vi ai vede dentro un girar d'occlusi fatto che Lionardo da Vinci e Michelagnolo Buonarroti non avrebbono altrimenti operato. Ma è meglio tacere la grazia, la gravità, e l'altre parti che in questo ritratto si veggono, perchè non si può tanto dire della sua perfezione, ch non meriti; e se la sorte avesse voluto che il Palma dopo quest' opera si fosse morto, egli solo portava il vanto d'aver passato totti coloro che noi celebriamo per ingegni rari e divini; laddove la vita, che durando lo fece o perare, fu cagione che non mantenendo il principio che avea preso, venne a diminuire tutto quello che infiniti pensarono che dovesse accrescere. Finalmente bastandogli che una o due opere perfette gli levassero il hiasimo in parte ebe gli avrebbono l'altre acquistato, si morì d'anni quarantotto in Vinezia. Fu compagno ed amico del Palma Lorenzo Lotto pittore viniziano, il quale avendo imitato un tempu la maniera de' Bellini, a'appigliò poi a quella di Giorgione, come ne dimostrano molti quadri e ritratti che in Vinezia sono per le case de' sentiluomini. In casa d'Andrea Odoni è il suo ritratto di mano di Lorenzo, che è molto bello, ed in casa Tommaso da Empoli Fiorentino è un quadro d'una natività di Cristo finta in una notte, che è bellissimo, massimamente peeche vi si vede che lo splendore di Crista con bella maniera illumina quella pittura, dov'è la Madonna ginocchioni, ed in una figura intera che adora Cristo ritratto M. Marco Loredano. Ne' frati Carmelitani fece il medesimo in una tavola S. Niccolò sospeso in aria ed in abitu pontificale con tre angeli ed a' piedi Santa Lucia e S. Giovanni, in alto certe unvole ed a basso un paese bellissimo con molte figurette ed animali in vari luoghi; da un lato e S. Giorgio a cavallo che ammazza il serpente, e poco lontana la donzella con una città appresso ed un pezzo di mare. In S. Giovanni e Paolo alla cappella di Sant'Antonino arcivescovo di Firenze fece Lorenzo in una tavola esso Santo a sedere com due ministri preti, e da basso molta gente. Essendo anco questo pittore giovane, ed imitando parte la maniers de Bellini e partequella di Gior-gione, fece in S. Domenico di Bicanati la tavol a dell'altae maggiore partita in sei quadri. In quello del mezzo è la nostra Donna col figliuolo in braccio, che mette per le mani d'un angelo l'abito a S. Domenico, il quale sta ginorchioni dinanzi alla Vergine; ed in questo sono anche due putti che sunnano uno un liuto e l'altro un ribecchino; in un altro quadro è S. Gregorio e S. Urbano papi, e nel terzo S. Tommaso d'Aquino ed un altro Sautoche fu vescovo di Ricanati, Sopra questi aono gli altri tre quadri; nel mezzo sopra la Madonna è Gristo morto sostenuto da

uu angelo, e la madre che gli bacia un braccio,

OPERS

e Santa Maddalena. Sopra quello di S. Gregorio è S. Maria Maddalena e S. Vincenzio; e nell'altro cioè sopra S. Tommsso d'Aquino, è S. Gia-mondo e S. Caterina da Siena. Nella predella, che e di figure piccole e cosa rara, è nel mezzo quando Santa Maria di Loreto fu portata dagli angeli dalle parti di Schiavonia la dove ora è osta : delle due storia che la mettono in mezzo in una è S. Domenico che predica con le più graziose figurine del mondo; e nell'altra papa Onorio che conferma a S. Domenieo la regola. È di mano del medesimo in mezzo a questa chiesa un S. Vincenzio frate lavorato a fresco, e una tavola a olio nella chiesa di S. Maria di Castel Nuovo con una trasfigurazione di Cristo e con tre storie di figure piccole nella predella, quando Cristo mena gli Apostoli al monte Tabor, quando era nell'orto e quando ascende in cieln. Dopo queste opere andando Lorenzo in Ancona, quando appunto Mariano da Perugia avea fatto in S. Agostino la tavola dell'altar maggiore con un ornamento grande, la quale non aoddisfece molto, gli fu fatto fare per la medeaima chiesa in una tavola che e posta a mezzo la nostra Donna col figliuolo in grembo e due angeli in aria, che, scortando le figure, incoronano la Vergine. Finalmente essendo Lorenzo vecchio, ed avendo quasi perduta la voce, dopo aver fatto alcune altre opere di non molta im-portanza in Ancona, se n'andò alla Madonna di Loreto, dove gia avea fatto una tavola a olio, che è in una cappella a man ritta entrando in chiesa, e quivi risoluto di voler finire la vita in servigio della Madonna ed abitare quella santa casa, mise mano a fare istorie di figure alte un braccio e minori intorno al coro di sopra le aedie de' sacerdoti. Fecevi il nascere di Gesù Criato in nna storia, e quando i Magi l'adorano in un'altra; il presentarlo a Simeone seguitava, e dopo questa quando è hattezzato da Giovanni nel Giordano, ed eravi l'adultera condotta innanzi a Cristo, condotte con grazia. Così vi feee due altre atorie copiose di figure; una era David quando faceva sacrificare, ed in l'altra S. Michele Arcangelo che combatte con Lucifero, avendolo cacciato di ciclo; e quelle finite non passo molto che come era vivuto costumatamente e buon cristiano, cosi mori, rendendo l'anima al Signore Dio; i quali ultimi anni della aua vita provò egli felicissimi e pieni di tranquillità d'animo, e che è più, gli fecero, per quello che si erede, far acquisto de' heni di vita eterna i ll che non gli sarebbe forse avvenuto se fusse stato nel fine della sua vita oltremodo inviluppato nelle cose del mondo, le quali, come troppo gravi a chi pone in loro il auo fine, non lasciano mai levar la mente ai veri beni dell'altra vita ed alla somma beatitudine e felicità. Fiori in questo tempo ancora in Romagna il

Rondinello pittore recellents, del quale inclisiva di Giovan Bellion, per ensere stata uso divita di Giovan Bellion, per ensere stata uso divita di Giovan Bellion, per ensere stata uso diparti da Gio. Bellion ai sifutio a diffarito di maniera, che per caser diligentistimo fe' molte opere
parti da Gio. Bellion ai sifutio a diffarito di maniera, che per caser diligentistimo fe' molte opere
di ana mano, dovo Cristo comunica gli Apoutoli,
de e molto haroccomoliti. Peresti upon relinenzo
de e molto haroccomoliti. Peresti upon relinenzo
alcune studie di figure picode coi fatti di S. Eleatome di con sunder di Cistattatio imprecadore, quanto e la

ritruova la croce, condotte con gran diligenza. Fecevi ancora un S. Bastiano che è molto bella figura sola in un quadro nella chiesa medesima. Nel dnomo di Bavenna allo altare di Santa Maria Maddalena dipinse una tavola a olio stentrovi la figura sola di quella Santa, e sotto vi fece di figure piecole in una predella molto graziosa tre atorie; Cristo che appare a Maria Maddalena in forma d'ortolano, e in un'altra quando S. Pietro, uscendo di nave, cammina sopra l'acque verso Cristo, e nel mezzo a queste il battesimo di Ge-aù Cristo, molto belle. Fece in S. Giovanni Evangelista nella medesima città due tavole, in una e S. Giovanni quando consacra la chiesa, nell'altra sono tre martiri, S. Cancio, S. Canciano, e S. Cancianilla, bellissime figure; in S. Apollinare nella medesima città due quadri con due figure, in ciascano la sua, S. Giovanni Battista e S. Bastiano, molto lodate. Nella chiesa dello Spirito Santo è una tavola pur di sua mano, dentrovi la nostra Donna in mezzo con S. Caterina vergine e martire e S. Ieronimo. Dipinae parimente in S. Francesco due tavole, in una è S. Caterina e S. Francesco, e nell'altra dipinse la nostra Donna con molte figure, e S. lacopo Apostolo e S. Francesco. Due altre tavole fe' medesimamente in S. Domenico, che n'è una a man manca dello altar maggiore dentrovi la nostra Donna con molte figure, e l'altra è in una facciata della chicsa, assai bella. Nella chiesa di S. Niccolò, convento de' frati di S. Agostino, dipinse un'altra tavola con S. Lorenzo e S. Franceaco, ehe fn commendato tanto di quest'opere enc, mentre che visse, fu tenuto non solo in Ravenna, ma per tutta la Romagna in gran conto. Visse Rondinello fino all'età di sessant'anni, e fu sepolto in S. Francesco di Ravenna. Costui dopo di lui lascib Francesco da Codignuola, pittore anch'egli stimato in quella eittà, il quale dipinse molte ope re, e particolarmente nella chiesa della Badia di Classi dentro in Ravenna una tavola allo altar maggiore assai grande, dentrovi la resurrezione di Lazzaro con molte figure, dove l'anno 1548 Giorgio Vasari dirimpetto a questa fece per Don Romualdo da Verona, abate di quel Inogo, un altra tavula con Cristo deposto di Croce, dentrovi gran numero di figure. Fece Francesco ancora una tavola in S. Niccolò con la natività di Criato, che è una gran tavola; in S. Sebastiano parimente due tavole con varie figure; nello spedale di S. Caterina dipinse una tavola eon la nostra Donna e S. Caterina con molte altre figure, ed in S. Agata dipinse una tavola con Cristo in eroce e la nostra Donna a' piedi con altre figure assai, che ne fu lodato. Dipinse in S. Apollinare di quella città tre tavole, una allo altar maggiore dentrovi la mostra Donna, S. Giovanni Battista e S. Apollinare con S. Ieronimo ed altri Santi, nell'altra fe pur la Madonna con S. Piero e S. Caterina, nella terza ed ultima Gesù Cristo quando e' porta la croce, la quale egli non pote finire, intervenendo la morte. Colori assai vagamente, ma non ebbe tanto disegno quanto aveva Randinello, ma ne fu tenuto da' Ravennati conto assai. Costui volte essere dopo la morte sua sepolto in S. Apollinare, dove egli aveva fatto queste figure, contentandosi, dove egli avea faticato e vissuto, easere in riposo con l'ossa dopo la morte.

E D'ALTRI VERONESI

Se gli scrittori delle storie vivessero qualche sono più di quello che è comunemente conceduto al corso dell' nmana vita, io per me non dubito punto che arehbono per un pezzo ebe aggiugnere alle passate cose già scritte da loro; perciocche, come non è possibile che un solo, per diligentissimo ebe aia, sappia a un tratto così appunto il vero e in pieciol tempo i particolari delle cose che scrive, così è chiaro come il sole che il tempo, il quale si dice padre della verità, va giornalmente scoprendo agli studiosi cose nuove. Se quando io scrissi già molti anni sono quelle vite de pittori ed altri, ebe allora furono pubblicate, io avessi avuto quella piena notizla di fra Iocondo Veronese uomo rarissimo ed universale in tutte le più lodate faenità, ebe n'ho avuto pol, lo averel seoza dubbio fatta di lui quella onorata memoria ehe m'apparrechio di farne ora a benefizio degli artefici, anzi del mondo, e non solamente di lui, ma di molti altri Veronesi, atati veramente eccellentissimi. Ne si maravigli alcuno se io li porrò tutti sotto l'effigie d'un solo di loro, perché non avendo io potuto avere il ritratto di tutti, sono forzato a così fare; ma non per questo sarà defraudata, cost tare i ma non per questo sara uca acuasa, per quanto potrò io, la virtò di niuno, di quello che se le deve; e perchè l'ordine de' tempi ed i meriti così richieggiono, parlerò prima di fra locoodo, il quale quando si vesti l'abito di S. Domenico non fra locondo semplicemente ma fra Giovanni Iocondo fu nominato; ma come gli cascasse quel Giovanni non so; so bene ehe egti fu sempre fra Iocondo chiamato da ognuno. E sebbene la sua principal professione furonn le lettere, essendo stato non pur filosofo e teologo eccellente, ma bonissimo greco, il che io quel tempo era cosa rara, comiociando appunto allora a risorgere le buone lettere in Italia, egli nondimeno fu anco, come quello che di eiò si dilettò sempre sommamente, eccellentissimo ar-ehitetto, siccome raceonta lo Scaligero contra il Cardano, ed il dottissimo Budeo ne'suoi libri De asse, e nell' Osservazioni che fece sopra le Pandette. Costui dunque essendo gran letterato, intendente dell'architettura, e bonissimo rospettivo, stette molti anni appresso Massimisiano imperatore, e fu maestro nella lingua greca e latina del dottissimo Scaligero, il quale scrive aver udito dottamente disputar fra locondo innanzi al detto Massimiliano di cose sottilissime. Raccontano alcuni che ancor vivono e di ciò benissimo si ricordano, che rifacendosi in Verona il ponte detto della Pietra nel tempo ebe quella città era sotto Massimiliano imperatore, e dovendosi rifondare la pila di mezzo, la quale molte volte per avanti era rovinata, fra Iocondo diede il modo di fondarla e di conser-Varia ancora per si fatta maniera, che per l'av-veoire non rovinasse: il qual modo di eonser-varia fu questo, che egli ordinò che detta pila ai tenesse sempre fasciata intorno di doppie travi lunghe e fitte nril'acqua d'ogn' intorno, acciò la difendessino in modu, che il fiume non la potesse cavare sotto, essendo che in quel luogo, dove è fondata, è il principal corso del fiume, che ba il fondo taoto molle, ebe non vi si truova sodezza di terreno da potere altrimenti fondarla. Ed in vero fu ottimo, per quello che si e

VITA DI FRA GIOCONDO E DI LIBERALE I veduto, il consiglio di fra Iocondo ; perciocche da quel tempo in qua è durata e dura senza aver mai mostrato un pelo, e si spera, osservandosi quanto sliede in ricordo quel buon padre, ehe durerà perpetnamente. Stette fra locondo in Roma nella sua giovanezza molti anni, e dando opera alla cognizione delle cose antiche, cioè non solo alle fabbriche, ma aoco all'iserizioni antiche che sono nei sepoleri, ed all'altre antienglie, e non solo in Roma, ma ne' paesi al-l'intorno ed in tutti i luoghi d'Italia, raccolse in un bellissimo libro tutte le dette iserizioni e semorie, e lo mandò a donare, secondo else affermano i Veronesi medesimi, al Magnifico Lorenzo vecchio de'Medici, con il quale, come amlcissimo e fautor di tutti i virtuosi, egli e Domizio Calderino sno compagno e della medesima patria tenue sempre grandissima servitù ; e di questo libro fa menzione il Poliziano nelle sue Mugellane, nelle quali ai serve d'alcone autorità del detto libro, chiamando fra Ioeondo peri-tissimo in tutte l'antichità. Serisse il medesimo sopra i Comentarii di Cesare alcune osservazioni ehe sono in stampa, e fu il primo che mise in disegno il ponte fatto da Cesare sopra il flume Rodano, descritto da lui nei detti auoi Comentarii e male inteso ai tempi di fra locondo: il quale confeasa il detto Budeo aver avuto per auo maestro nelle cose d'architettura, ringraziaodu Dio d'aver avuto un si dotto e si diligente preeettore sopra Vitruvio, come fu esso frate; il quale ricorresse in quello autore infiniti errori non stati infino allora conoscipti je questo pote fare agevolmente, per essere stato pratico in tutte le dottrine e per la cognizione che ebbe della lingua greca e della latina. E queste ed altre cose afferina esso Budeo lodando fra In-condo per ottimo architettore, aggiugnendo che per opera del medesimo furonn ritrovate la magior parte delle pistole di Plinio in una vecchia libreria in Parigi, le quall non essendo state più in mano degli nomini, furono stampate da Aldo Manuzio, come ai legge in una sua pistola latina atampata con le dette. Fece fra locondo stando lu Parigi al servizio del re Lodovico XII due superbissimi ponti sopra la Senna cariehi di botteghe, opera degna veramente del grand'animo di quel re e del maraviglioso ingegno di fra locondo, onde meritò, oltre la inscrizione ebe ancor oggi si vede in queste opere in lode sua, che il Sannazzaro poeta rarissimo l'onorasse con

questo bellissimo distico: locundus geminum imposuit tibi, Sequana pontent Hunc tu jure potes dicere Pontificem. Fece oltre eiò altre infinite npere per quel re in tutto il regno; ma essendo stato solamente fatto memoria di queste, come maggiori, non ne dirò altro. Trovandosi poi in Roma alla morte di Bramante, gli fu data la cura del tempio di S. Pietro in compagnia di Raffaello da Urbinn e Giuliano da S. Gallo, acciò continuasse quella fabbrica cominciata da esso Bramante; perchè minacciando ella rovina in molte parti, per essere stata lavorata io fretta e per le cagioni dette in altro luogo, fu per consiglio di fra locon-do, di Raffaello e di Giuliano per la maggior parte rifonduta: nel ebe fare dicono aleuni che ancor vivono e furono presenti, si tenne questo modo. Furono cavate con ginsto spazin dall'una

all'altre molte buche grandi a uso di possi, m

muro fatto a mano furono, fra l'uno e l'altro

quadre, aotto i fondamenti, e quelle rip

OPERE 350

illastro, ovvero ripieno di quelle, gettati archi ortissimi sopra il terreno in modo, che tatta la abbrica venne a esser posta senza che si rovirasse sopra nuove fondamenta, e sensa pericolo li fare mai più risentimento alenno. Ma quello, n che mi pare che meriti somma lode fra loondo, si fu un'opera, di che gli devono avere ibbligo eterno non pur'i Viniziani, ma con essi utto il mondo: perehè considerando erli olie 'eternità della repubblica di Vinezia pende in rao parte dal conservarsi nel sito inespugoasile di quelle lagnne, nelle quati à quasi miracolosamente edificata quella città, e che ogni rolta ehe le dette lagune atterrassero, o sareh se l'aria infetta e pestilente, e per conseguente a città inabitabile, o che per lo meno ella saebbe sottoposta a tutti quei pericoli a ehe sono e città di terra ferma, si mise a pensare in che nodo si potesse provvedere alla conservazione lelle lagune e del sito in che fu da principio a città edificata; e trovata il modo, disse fra ocondo a quei signori, che se non si veniva a presta resoluzione di riparare a tanto danno, fra suchi anni, per quello che si vedeva essere avrenuto in parte, s'accorgerebbono dell'errore oro, senza essere a tempo a potervi rimediare: per lo quale avvertimento, avegliati que signori, udite le vive ragioni di fra locoodo, e fatta ına congregazione de'più rari ingegneri ed arbitetti ehe fussero in Italia, furono dati molti sareri e fatti molti disegni, ma quello di fra locondo fu tenuto il migliore e messo in esecuinne : e così si diede principio a divertire con in cavamento grando i due terzi o almeno la netà dell'seque che mena il finme della Brenta, e quali aeque con lungo giro condussero a sboc-are nelle laguno di Chioggia; e cosi non met-endo quel fiome in quelle di Vinezia, non vi 1a portato terreno che abbia potuto riempiere, ome ha fatto a Chioggia, dove ha in modo mutito e ripieno, che si sono fatte, dov'erano l'acne, molte possessioni e ville con grande utile lella città di Vinezia; onde affermano molti, e nassimamente il Magnifico M. Luigi Cornaro entiluomo di Vinezia, e per lunga esperienza e lottrina prudentissimo, che se non fusse stato 'avvertimento di fra locondo, tutto quello aterramento fatto nelle dette lagune di Chioggia i sarebbe fatto, e forse maggiore, in quelle di Vinezia con incredibile danno e quasi rovios li quella città. Alferma ancora il medesimo, il quale fu amicissimo di fra Iocondo, come fu semore ed è di tutti i virtuosi, che la sua patria Virezis avea sempre per ciò obbligo immortale illa memoria ili fra locondo, e che egli si potrebbe in questa parte regionevolmente ebiamare secondo edificatore di Vinesia, e che quasi merita più lode per avera conservata l'ampiezza e nobiltà di si maravigliosa e potente città, me-diante questo riparo, che coloro che l'edificarono da principio debile e di poca considerasione, perche questo benefizio, siecome è statu, cosi sarà eternamente d'incredibile giovamento e utile a Vinezia.

Essendosi non molti anni dopo che obbe fai lo questa sant/opera fra locondo, con molto danno de Vinizian, abbruciato il Rialto di Vinezia,
nel quale luogo noso i ricetti delle più preziose
merci e quasi il tesoro di quella città, ed essento riò avrenoti in tempo appunto che quella
repubblica per langhe e continne guerre e per
dità della maggior parte, anni di quasi totto lo

stato di terraferma, era ridotta in stato travagliatissimo, stavano i signori del governo in dubbio e sospesi di quello dovessero fare; pure essendo la riedificazione di quel luogo di grandis-sima importanza, fu risoluto ehe ad ogni modo si rifaeesses e perfarla più onorevole e secondo la grandezza e magnificenza di quella repubblica, avendo prima conosciuto la virtà di fra locondo, e quanto valesse nell'architettura, gli diedero ordine di fare un disegno di quella fabbrica; laonde ne disegnò uno di questa maniera, Voleva occupare tutto in spazio che è fra il canala delle brecheria di Rialto ed il rio del fondaco delle farina, pigliando tanto terreno fra l'unn e l'altro rio, che facesse quadro perfetto, cioè elle tanta fusse la lunchezza delle facciate ili questa falibrica, quanto di spazio al presente si trova camminando dallo sboccare di questi due rivi nal canal grande, Disegoava poi che li detti due rivi shoccassero dall'altra parte in un capal comune che andasse dall'uno all'altro. talebe questa fabbrica rimanesse d'ogni intorno cinta dall'arque, eioà che avesse il eanal grande da una parte, li due rivi da due, ed il rin che s'avea a far di nuovo dalla quarta parte. Voleva pol che fra l'acqua e la fabbrica intorno intoroo al quadro fusse, ovvero rimanesse uoa spiaggia o fondamento assai largo, che servisse per piazza, e vi si vendessero, secondo che fussero deputati i luoglii, erbaggi, frutte, pesoi, ed altre cose che vengono da molti luogbi alla oitta. Era di parere appresso obe si fabbricassem intorno intorno dalla parte di fuori bottegbe che riguardassero le dette piszze, le quali botteghe servissero solamente a cose da mangiare d'ognisorte. In queste quattro facciate aveva Il disegno di fra locondo quattro porte principali, cioè una per faccista posta nel mezzo e dirimpetto a corda all'altra; ma prima che s'entrasse nella piazza di mezzo, entrando dentro da ogni parte, si trovava a man destra ed a man sinistra una strada, la quala girando intorno il quadro aveva botteghe di qua e di la con fabbriche sopra bellissime e magazzini per servigio di dette bottegbe, le quali tutte erano deputate alla drapperia cioè panni di lana fini, ed alla seta, le quali due sono le principali arti di quella città; ed Insomma in questa corravano tutte lebottegho che sono dette de' Toscani e de'setainoli. Da queate strado doppie di botteghe, ehe aboecavano alle quattro porte, si doveva entrare nel meszo di detta fabbrica, eioè in una grandissima piazza con belle e gran loggie intorno intorno per comodo dei mercanti e servisio de' popoli infiniti che in quella città, la quale e la docapa d'Italia, anzi d' Europa, per lor mercanzie e traffichi concorrono; sotto le quali logge doveva essere intorno intorno le bottegbe de' banchieri, orefici, e gioiellieri, e nel mezzo aveva a essere un bellissimo tempio dedicato a S. Matteo, nel quale potessero la mattina i gentiluomini udire i divini uffizj. Nondimeno dicono alcuni che, quanto a questo tempio, aveva fra locondo mutato proposito, e che voleva farne due, ma sotto le logge, perchè non impedissero la piazza. Dovera oltre ciò questo superbissimo edifizio avere tanti altri comodi e bellezze ed ornamenti particolari, che chi vede oggi il bellissimo disegno che di quello fece fra locoodo, afferma che non si può imaginare, ne rappresentar da qualsivoglia più felice ingegno o eccellentissimo artefice, alcuna cosa ne più bella, ne più magnifica, ne Go VASARI

più ordinata di questa. Si doveva anche col parere del medesimo, per compimento di quest'opera, fare il ponte di Rialto di pietre, e carico di botteghe, che sarehbe stato cosa maraviglioaa. Ma che quest' opera non avesse effetto, due fu-rono le cagioni ; l'una il trovarsi la repubblica, per le gravissime spese fatte in quella goerra, esausta di danari, e l'altra, perché on gentiluo-mo, si dice da ca Valeresso, grande in quel tempo e di molta autorità, forse per qualelle interesse particolare, tolse a favorire, come uomo in questo di poeo giudizio, un maestro Zanfragnino, che secondo mi vien detto vive ancora, il quale l'aveva in sue particolari fabbriche servito; il quale Zanfragnino (degno e conveniente nome dell'eccellenza del maestro) fece il disegno di quella marmaglia, che fu poi messo in opera, e la quale oggi si vede; della quale stolta elezione molti, che ancor vivono e benissimo se ne ricordano, ancora si dogliono senza fine. Pra Iocondo, veduto quanto più possono molte volte appresso al signori e grandi uomini i favori, che i meriti, ebbe del veder preporre così sganghe-rato disegno al suo hellissimo tanto adegno, che ai parti di Vinesia, ne mai più vi volle, ancorche molto ne fusse pregato, ritornare. Questo con altri disegni di questo padre rimasero in casa i Bragadini incontro a Santa Marina, ed a frate Angelo di detta famiglia, frate di S. Domenico, che poi fu, secondo i molti meriti suoi, vescovo di Vicenza. Fu fra Iocondo universale, e si dilettò, oltre le cose dette, de' semplici e dell'agricoltura; onde racconta messer Donato Giannotti Fiorentino, che molti anni fu suo amieissimo in Francia, che avendo il frate allevato una volta un pesco in un vaso di terra, mentre dimorava in Francia, vide quel piccolisaimo arbore carico di tanti frutti che era a guardarlo una maraviglia, e che avendolo per consiglio d'alcuni amici messo una volta in luogo dove avendo a passare il re, potea vederlo, certi cortigisni ehe prima vi passarono, come usano di fare così fatte genti, colsero con gran dispiaeere di fra locondo tutti i frutti di quell'arhoscello, e quelli che non mangiarono, scherzando fra loro, se li trassero dietro per tutta quella contrada : la qual cosa avendo risapota il re, dopo esserai preso spasso della burla con i cortigiani, ringraziò il frate di quanto per pia-cere a lui avea fatto facendogli appresso si fatto dono che restò consolato. Fu uomo fra locondo di saota e honissima vita e molto amato da totti i grandi nomini di lettere dell'età sua, e particolarmente da Domizio Calderino, Matteo Rosso, e Paolo Emilio che scrisse l'istorie Franzesi, e tutti e tre suoi compatriotti. Fu similmente ano amieissimo il Sannazzarro, il Budeo, ed Aldo Manuzio e totta l'accademia di Roma; e fu suo discepolo Iulio Cesare Scaligero uomo letteratissimo dei tempi nostri. Mori finalmente vecehissimo, ma non si sa in che tempo appunto, ne in che luogo, e per conseguenza ne dove fusse sotterrato

Siccone è vero de la città di Verona per discontante di la seria de Maje i la morte disco, cottuni, el altre parti e mbot simile a Vi-disco, cottuni, el altre parti e mbot simile a Vi-discon borbitsemper solitamis impera in tatte le let brono borbitsemper solitamis impera in tatte le let brono dire i superiori della troda di professioni più rare e loderali, È per son dire i per control discons, the piaton minutat, son di-crea per control discons, the piaton minutat, son di-crea per control disconstante della disconstante di control disconstante della disconstante di control disconstante della disconstante di control disconstante di sua mona la totta control collega di control disconstante di su muno si control disconstante di control disconstante di control disconstante di control disconstante di control di constante di control di control di disconstante di control di control di control di disconstante di control di control di control di control di control disconstante di control di cont

Veronese discepolo di Vincenzio di Stefano della medesima patria, del quale si è in altro lungo ragionato, ed il qual fece l'anno 1463 a Man-toa nella ebiesa d'Ognissanti de'monaci di S. Benedetto una Madonna, che fu, accondo que tempi, molto lodata, imitò la maniera di Iacopo Bellini, perche essendo giovanetto, mentre lavorò il detto lacopo la cappella di S. Niccolò di Verona, attese sotto di lui per si fatta guisa agli studi del disegoo, ehe, scordatosi quello ehe imparato avea da Vinceozio di Stefano, prese la maniera del Bellini e quella si tenne aempre. Le prime pittore di Liberale furono nella au eitta in S. Bernardino alla eappella del monte della Pietà, dove fece nel quadro principale un deposto di Groce e certi angeli, aleuni de quali hanno in mano i misteri, come si dice, della Passione, e tutti in volto mostrano pianto e mestizia per la morte del Salvatore; e nel vero hanno molto del vivo, siccome hanno l'altre eose simili di costui, il quale volle mostrare in più luoghi che sapeva far piangere le figure, co-me ai vide in S. Nastasia pur di Verona e chiesa de' frati di S. Domenico, dove nel frontespizio della cappella de Buonaveri fece un Cristo morto e piaoto dalle Marie. E della medesima maniera e pittura, che è l'altra opera sopraddetta, fece molti quadri che aono sparsi per Verona lu casa di diversi Gentiloomini. Nella medesima eappella fece un Dio padre con molti angeli attorno che suonano e cantano, e dagli lati fere tre figure per parte, da una S. Piero, S. Dome-nico e S. Tommaso d'Aquino, e dall'altra S. Lncia, S. Agnesa e un'altra Santa; ma le prime tre son migliori, meglio condotte, e con più rilievo, Nella facciata di detta cappella fece la nostra Donna e Cristo fanciullo che sposa S. Caterino vergine e martire, ed in questa opera ritrasse M. Piero Buonanni padrone della cappella; e intoroo sono aleuni angeli che presentano fiori, e certe teste che ridono, e sono fatte allegre eon tanta grazia, che mostrò così sapere fare il riso, come il piaoto avea fatto in altre fignre. Dipinse nella tavola della detta cappella S. Maria Maddalena in aria sostenota da certi angeli, ed a hasso S. Caterina, che fu tenuta bell'opera. Nella chiesa di S. Maria della Seala de'Frati de'Servi all'altare della Madonna fece la storia de'Magi in due portelli ehe chioggono quella Madoona tenuta in detta città in somma venerazione; ma non vi atettero multo, che essendo guanti dal fumo delle candele, fu levata e posta in segrestia, dove è molto stimata dai pittori Veronesi. Dipinse a fresco nella chiesa di S. Bernardino sopra la cappella della Compagnia della Maddalena nel tramezzo la storia della Purificazione, dove è assai lodata la figura di Simeone, ed il Cristo puttino che bacia con molto affetto quel vecchio che lo tiene io braccio. È molto bello anco un sacerdote che vi e da canto, il quale, levato il viso al ciclo ed aperto le braccia, par che ringrazi Dio della salute del mon do. Accanto a questa eappella è di mano del medesimo Liberale la storia de'Magi e la morte della Madonne nel frontespisio della tarola di figurine piecole molto lodate. E nel vero a dilettò molto di far eose piccole, e vi mise sem pre tanta diligenza, che paiono miniate, non dipinte, come si può vedere nel Duomo di quella città, dove è in un quadro di sua mano la storia de' Magi eon un numero infinito di ligure

, ed appresso un groppo di Cherubini di color 1980, che fanno appoggiatoio alla Madre di Gesù; ella quale opera sono le teste finite ed ogni osa condotta con tanta diligenza, che, come o detto, paiono miniate. Fece ancora per la appella della detta Madonna in Duomo in nna redelletta pare a uso di minio storie della notra Donna; ma questa fu poi fatta levare di uel luogo da monsignor messer Gio, Matteo siberti vescovo di Verona, e posta in Vescova-lo alla cappella del palazzo, dove è la residenza le'vescovi, e dove odono messa ogni mattina; a quale predella in detto luogo e aecompagnata la un Crocifisso di rilievo bellissimo fatto da Sio. Battista seultore veronese, ebe oggi abita n Mantoa, Dipinse Liberale una tavola in S. Vitale alla cappella degli Allegni, dentrovi S. destro confessore e Veronese, nomo di molta antità, posto in mezzo ad un S. Francesco e S. Jomenico. Nella Vittoria, chiesa e convento di erti frati eremiti, dipinse nella eappella di S. Birolamo in una tavola per la famiglia de Sealritegli up S. Girolamo in abito di cardinale ed in S. Francesco e S. Paolo molto lodati. Nel ramezzn della chiesa di S. Giovanni in Monte lipinse la Circoncisione di Cristo ed altre cose be furono non ha molto rovinate, perche paeva che quel tramczao impedisse la bellesza lella ebiesa. Essendo poi condotto Liberale dal generale de'monaci di Monte Oliveto a Siena, miniò per quella religione molti libri i quali gli riuscirono in modo ben fatti che furono cagiope ebe egli ne finl di miniar alcuni rimasi imperfetti, eioè solsmente seritti nella libreria de' Piecolomini. Miniò anco per il Duomo di quella città alcuni libri di cantofermo, e vi sarebbe dimorato più e fatto molte opere che aveva per le mani, ma cacciato dall'invidie e dalle persecuaioni, se ne parti per tornare a Verona con ottocento scudi che egli avea guadagnati, i quali prestò poi ai monaci di S. Maria in Organo di Monte Oliveto, traendone aleune entrate per vivere giornalmente. Tornato dunque a Verona, diede, più ebe ad altro, opera al miniare tutto il rimanente della sua vita. Dipinse a Bardolinn, eastellu sopra il lago di Garda, una tavola ebe e nella pieve, ed un'altra per la ebiesa di S. Tommaso Apostolo, ed una similmente nella chiesa di S. Fermo, convento de' frati di S. Francesco, alla cappella di S. Bernardo; il qual Santo dipinse nella tavola, e nella predella fece alcupe istorie della sua vita. Fece anco nel medesimo luogo ed in altri molti quadri da spose, dei quali n'e uno in casa di M. Vincenzio de'Me dici in Verona, dentrovi la nostra Donna ed il figliuolo in collo che sposa S. Caterina. Dipinse a fresco in Verona una nostra Donna e S. Giuseppo sopra il cantone della casa de'Cartai per andare dal ponte Nuovo a S. Maria in Organo, la quale opera fu molto lodata. Arebbe voluto Liberale dipignere in S. Eufemia la cappella della famiglia de' Rivi, la quale fu fatta per onorare la memoria di Giovanni Riva capitano d'uomini d'arme nella giornata del Taro; ma non l'ebbe, perché essendo allogata ad alcuni forestiari, fu detto a lui che per essere già molto vecchio, non lo serviva la vista; onde scoperta questa cappella, nella quale erano infiniti erro-ri, dine Liberale che chi l'aveva allogata, aveva avuto peggior vista di lui. Finalmente essendo Liberale d'anni ottantaquattro o meglio, si lasciava governare dai parenti, e particolarmente

da una sua figlinola maritata, la quale lo trattava insieme eon gli altri malissimamente; perche sdegnatosi con esso lei e con gli altri parenti, e trovandosi sotto la sua eustodia Franeesco Torbido detto il Moro, allora giovane e suo affezionatissimo e diligente pittore, lo institul erede della casa e giardino che aveva a S. Giovanni in Valle, luogo in quella città amenissimo, e con lui si ridusse, dicendo volere, che anzi godesse il suo nno che amasse la virtù. che chi disprezzava il prossimo. Ma non passò molto che si morì nel di di S. Chisra l'anno 1536, e fu sepolto ln S. Giovanni in Valle d'anni ottantacinque. Piirono snoi discepoli Giovan Francesco e Giovanni Caroti, Francesco Torbido detto il Moro, e Paolo Cavazzuola, de'quali, perché in vero sono bonissimi maestri, si farà nenzione a suo luogo

Giovan Francesco Caroto nacque in Verona l'anno 1470, e dopo avere apparato i primi prin-cipi delle lettere, essendo inclinato alla pittura, levatosi dogli studi della grammatica, si pose a imparare la pittura con Liberale Veronese, pro-mettendogli ristorario delle sue fatiche. Così giovanetto donque attese Giovan Francesco con tanto amore e diligenza al disegno, che con esso e col colorito fu nei primi anni di grande ainto a Liberale. Non molti anni dopo essendo con gli anni cresciuto il giudizio, vide in Verona l'opere d'Andrea Mantegna, e parendogli, siecome era in effetto, che elle fussero d'altra maniera e migliori ehe quelle del suo msestro, fe-ce si eol padre, ehe gli fu conceduto eon buona grazia di Liberale acconciarsi col Mantegna; e eosi andato a Mantoa e postosi con esso lui, acquistò in poro tempo tanto, che Andrea mandava di fuori dell'opere di lui per di sua mano. Insomma non andaronu molti anni, che riusci valente uomo. Le prime opere che facesse, uscito ehe fu di sotto al Mantegna, furono in Verona nella chiesa dello apedale di S. Cosimo all'altare de'tre Magi, cioè i portelli che chiuggono il detto altare, ne' quali fece la circonoi-sione di Cristo ed il suo fuggire in Egitto con altre figure. Nella chiesa de'frati Ingesuati, det-ta S. Girolamo, in due angoli d'una cappella fece la Madonna e l'Angelo ehe l'annunaia. Al priore de'frati di S. Giorgio Isvorò in una tavola piccola un presepio, nel quale ai vede ebc aveva assai migliorata la maniera, perché le teste de'pastori e di tutte l'altre figure banno così bella e dolce aria, che questa opera gli fu multo e meritamente lodata: e se non fusse che il gesso di quest'opera, per essere stato male stranperato, si scrosta, e la pittura al va consumando, questa sola sarebbe cagione di mantenerlo vivo sempre nella memoria de' suoi eittadini. Essendogli poi allogato dagli uomini che governavano la compognia dell'Agnol Raffaello una loro cappella nella chiesa di S. Eufemin, vi fece dentro a fresco due storie dell'Agnolo Baffaello, e nella tavola a olio tre agnoli grand Raffaello in mezzo, e Gabriello e Michele dalli lati, e tutti con buon disegno e ben coloriti; ma nondimeno le gambe di detti angeli gli furono riprese, come troppo sottili e poco morbide; a che egli con piacevole grazia rispondendo, diceva che poi che si fanno gli angeli con l'ale e con i corpi quasi celesti ed aerei, siccome fussero uccelli, che ben si può far loro le gambo sottili e secche, acció possano volare ed andare in alto con prù agevolezza. Dipinse nella chiesa

363 di S. Giorgio all' altare dove è un Cristo che i porta la crece, S. Rocco e S. Bastiano con alcune storie nella predella di figure piccole e brilissime. Alla compagnia della Madonna in S. Bernardino dipinse nella predella dell'altar di detta compagnia la natività della Madonna, e gl'Innocenti con varie attitudioi negli uccisori e ne' gruppi de' putti difesi vivamente dalle lor madri; la quale opera è tenuta in venerazione e coperta, perché meglio si ennarrvi; e questa fu cagione che gli uomini della fratrenita di S. Stefano nel duomo antico di Verona gli facessero fare al loro altare in tre quadri di figure simili tre storiette della nestra Donna, cioc lo sposalizio, la natività di Cristo, e la storia dei Magi. Dopo quest'opere parendogli essersi acquistato assai credito in Vrrona, disegnava Giovan Francesco di partirsi e cercare altri paesi; ma gli furono in modo addosso gli amici e parenti, che gli fecero pigliar per donna una giovane nobile e figliuola di M. Braliassarti Grandoni, la quale poi ehe si ehbe menata l'anno 1505, ed avistone inili a non molto un figliuolo, ella si morl sopra parto; e così rimaso libero, si parti Giovan Francesco di Verona ed anilossene a Milano, dove il sig. Anton Maria Visconte tiratosselo in casa, gli fece molte opere per orna-mento delle sue ease lavorare. Intanto essendo portata da un Fiammingo in Milano una testa d'un giovane ritratta di naturale e dipinta aolio, la quale era da ognuno di quella città ammira-ta, nel vederla Giovan Francesco se ne rise, dicendo: A me basta l'animo di farne una migliore; di che facendosi beffe il Fiammingo, si venne dopo molte parole a questo, che Giovan Francesco facesse la prova, e perdendo, per desse il quadro fatto e venticinque seudi, c vin-cendo, guadagnasse la testa del Fiammingo e similmente venticinque scuili. Messosi dunque Giovan Francesco a lavorare con tutto il suo sapere, ritrasse un gentiluomo vecchio e raso con uno sparviere in mano; ma ancor che molto somigliasse, fu giudicata migliore la testa del Fiammingo. Ma Giovan Francesco non fece buona elezione nel fare il suo ritratto d'una testa che gli potesse far onore; perebè se pigliava un giovane bello e l'avesse ben imitato, come fece il verchin, se non avesse passata la pittura dell'avversario, l'arebbe almanco paragonata. Ma non per questo fu se non lodata la testa di Giovan Francesco, al quale il Fiammingo fece cortesia, perelic, contentandosi della testa solo del vecchio raso, non volle altrimenti (come nobile e gentile) i venticinque ducati. Questo quadro venne poi col tempo nelle mani di Madonna Isabella da Este marchesana di Man tova, che lo pagò benissimo al Fiammingo, e lo pose per cosa singolare nel suo studio, nel quale aveva infinite cose di marmo, di conio, di pittura e di getto bellissime. Dopo aver servito il visconte, essendo Giovan Francesco chiamato da Gnglielmo marchese di Monferrato, andò volentieri a servirlo, essendo di ciò molto pregato dal Visconte; e così arrivato, gli fu assegnata honissima provvisione; ed egli messo mano a la-vorare, free in Casale a quel signore in una cappella, dove egli udiva messa, tanti quadri, quanti bisogoarono a empierla ed adornarla da tutte le bande, di storie del Testamento vecchio e nuovo lavorate con estrema diligenza, siceome anco fo la tavola principale. Lavoru poi per le camere di quel castello molte cose che

gli acquistaronn grandissima fama; e dipinse in S. Domenico per ordine di detto marchese tutta la cappella maggiore, per ornamento d'una sepoltura, dove slovea esser posto; nella quale opera si portò talmente Giovan Francesco, che meritò dalla liberalità del marchese esser con onorati premi rieonosciuto: il quale marchese per privilegio lo fece uno de'snoi camerieri, come per ano instrumento che è in Verona appresso gli eredi si vede. Fece il ritratto di detto sigoore e della moglie, e molti quadri che man-darono in Francia, ed il ritratto parimente di Guglielmo lor primogenito ancor fanciullo, e così quelli delle figliuole e di tutte le dame che erano al servigio della marchesana. Morto il marchese Guglielmo si parti Giovan Francesco da Casale, avendo prima venduta ciò che in quelle parti aveva, e si condusse a Verona, dove scenmodò di maniera le cose sue e del figlioole, al quale diede moglie, che io poco tempo si trovò esser ricco di più di settemila ducati; ma non per questo abhandonò la pittura, anzi vi attese più che mai, avendo l'animn quietn, e non avendo a stillarsi il cervello per guadagnarsi il pane. Vero é, che o fusse per invidia o per altra cagione gli fu data nome di pittore, che non sapesse fare se non figure piccole; perché egli nel fare la tavola della cappella della Madonna in S. Fermo, convento de' frati di S. Francesco, per mostrare che era calunniato a torto, fece le figure maggiori del vivo e tanto bene, ch'elle furono le migliori che avesse mai fatto. In aria è la nostra Donna che siede in grembo a S. Anna con alcuni angeli ehe posano sopra le nuvo-le, e a'piedi sono S. Piero, S. Gio. Battista, S. Rorco e S. Bastiano, e non lontano è in un paese bellissimo S. Francesco che riceve le stimate. Ed in vero quest' opera non è tenuta dagli ar-tefiei se non buona. l'ece in S. Bernardino, luogo de'Frati Zoccolanti, alla cappella della Groce Cristo che, inginocchiato con una gamba, chiede licenza alla madre; nella quale opera per concorrenza di molte notabili pitture che in quel luogo sono di mano d'altri marstri si sforzo di passarli tutti; onde certo si portù henissimo; perché fu lodato da ebinaque la vide, cecetto che dal guardiano di quel luogo, il quale con parole morilaci, come aciocco e goffu solenne che egli era, biasimi Giovan Francesco con dire ehe aveva fatto Cristo si poco reverente alla Madre, che non s'inginocchiava se non con un ginocchio; a else rispondendo Giovan Francesco disser Padre, fatemi prima grazia d'inginocchiarvi e rizzarvi, ed io poi vi dirò per quale cagione ho cosi dipinto Cristo. Il guardiaco dopo molti preghi inginocchiandosi, mise prima in terra il ginocchio destro e poi il sinistro, e nel rizzarsi alzò prima il sinistro e poi il destro; il che fatto, disse Giovan Francesco; Avete voi visto padre guardiano, elie non vi siete mosso a un tratto eon due ginocchi ne cosi levato? Vi dico dunque, ehe questo mio Cristo sta bene, perelie si può dire o che s'inginorchi alla Madre o che, essendo stato gioocchioni nn przzn, cominci a levare nna gamba per rizzarsi; di che mostro rimanere assai quieto il guardiano; pure se n' andò in là così borbottando sottovoce, Fu Giovan Francesco molto arguto nelle risposte; onde si racconta ancora che essendogli una volta detto da un prete ebe troppo erano lascive le sue figure degli altari, rispose i Voi state fresco se le cose dipinte vi commuovono; pensale, come

OPERE 363

da fidarsi di voi, dove siano persone vive e paltabili. A Isola, luogo in sul lago di Garda, disinse due tavole nella chiesa de' Zuccolanti; ed n Malsessino, terra sopra il detto lago, fece soara la porta d'una chiesa una nostra Donna beliasima, ed in chiesa alcuni santi a requisizione lel Fraeastoro poeta famosissimo, del quale era unicissimo. Al conte Giovan Francesco Giusti lipinse, secondo l'invenzione di quel signore, in giovane tutto nudo eccetto le parti vergomose, il quale stando la fra due, e io atto di evarsi n non levarsi, aveva da un lato una gioiane bellissima, finta per Minerva, ehe con una nano gli mostrava la Fama in alto e con l'altra o eccitava a seguitarla, ma l'Osio e la Pigrizia the eraco dietro al giovane si affaticavano per itenerlo; a basso era una figura con viso matinotta e più di servo e d' nomo plebeo ebe di tobile, la quale aveva alle gomita attaccate due nmache grosse, e si stava a sedere sopra un pranchio, ed appresso aveva un'altra figura con e mani piene di papaveri. Questa invenzione, sella quale sono altre belle fantasie e particoari, e la quale fu condotta da Giovan Franceica con estremo amore e diligenza, serve per tetiera d'una lettiera di quel signore in un ano imenissimo luogo, detta S. Maria Stella, presso 1 Verona. Dipinse Il medesimo al coote Raimonlo della Torre tutto un camerino di diverse torie in figure piccole; e perché si dilettò di ar di rilievo, e non solamente modelli per quelle sose ehe gli bisognavano, e per aeconciar panni iddosso, ma altre cose ancora per suo caprieiu, se ne vergiono alcune in casa degli eredi uoi, e particolarmente una storia di mezzo ri-ievo, che nun è se non ragionevole. Lavorò di itratti in medaglie, e se ne veggiono nneora aluni, come quello di Goglielmo marchese di Monferrato, il quale ha per rovescio un Ercole he amusazza....con un motto che dices Monstra fomat. Ritrasse di pittura il conte Raimondo lella Torre, M. Ginlio suo fratello, e M. Giroamo Fracastoro. Ma fatto Giovan Francesco ecchio, cominciò a ire perdendo nelle cose del-'arte, come si può verlere in S. Maria della scala ne'portelli degli organi, e nella tavola della amiglia de' Movi, dove e un deposto di croce, d in S. Nastasia nella cappella di S. Martino. abbe sempre Giovan Francesco grande opinioie di se, onde non arebbe messo in npera per nasa del mondo cosa ritratta da altri: perche vo-endogli il vescovo Giovan Matteo Giberti far lipignere in duomo nella cappella grande alcune rie della Madouna, ne fece fare in Roma a Jiulio Romano sue amicissimo i disegni, essendo latario di papa Clemente VII; ma Giovan Fran-caseo, tornato il vescovo a Verona, non volle nai mettere que' disegni in opera; laddove il rescovo adegnato, li fece fare a Francesco detto l Moro. Costui era d'opinione, ne in ciò si discostava dal vero, che il verniciare le tavole le unstasse, e le facesse più tosto che non fariano livenir vecchie; e perciò adoperava lavorando a vernice negli scuri, e certi oli purgati; e così 'u il primo che in Verona faccase bene i pacsi. pereke se ne vede in quella città di sua mano, chesono bellissimi. Finalmente essendo Giovan Francesco di settantasci anni, si mori come buon cristiano, lasciando assai bene agiáti i pipoti e Giovanni Caroti suo fratello, il quale essendo stato on tempo a Vinezia, dopo avere atieso all'arte solto di lui, se n'era appunto tor-

nato a Verena, quando Giovan Francesco pauda all'atta vias e così ai trovò con i nipoti a redere le cose che loro rimasero dell'arte, fra le quali trovarono un ritrato di un vecchio armato benisimo fatto e colorito, il quale fa la migleo tendo dell'Arte, fra le proposito del consistenti della consis

Giovanni Caroti fratello del detto Giovan Francesco sebbene seguitò la maniera del fratello, egli noodimeno esercitò la pittura con manco ripntazione. Dipinse costui la suddetta tavola della cappella di S. Niccolò, dove è la Madonos sopra le nuvole, e da basso fece il suo ritratto di naturale e quello della Placida sua moglie. Fece anco nella chiesa di S. Bartolommeo all'altare degli Schioppi, aleane figurette di sante, e vi fece il ritratto di madonna Laura degli Schioppi che fece fare quella eappella, e la quale fu, non meno per le sue virtà che per le bellezze, celebrata molto dagli scrittori di que' tempi. Fece anco Giovanni accanto al duomo in S. Giovanni in Fonte in una tavoletta piecola un S. Martinn, e fece il ritratto di M. Marc' Antonino della Torre, quando era giovine, il quale riusci poi persona letterata ed ebbe pub-bliche letture in Padova ed in Pavia, e così anco M. Ginlio le quali teste sono in Verona ap-presso degli eredi loro. Al priora di S. Giorgio dipinse on quadro d'ana nontra Donna che, come buona pittura, è stato poi sempre e sta nella eamera de'Priori. Io un quadro dipinse la tra-sformazione d'Atteone in cervo per Brunetto maculeo d' organi, il quale la dono poi a Girolamo Cicogoa eccellente ricamatore ed ingegnere del vescovo Giberti, ed oggi l'ba M. Vincenzio Cicogna suo figliuolo. Disegnò Giovanni tutte le piante dell'anticaglie di Verona e gli archi trionfali ed il Colosseo, riviste dal Falconetto architettore Veronese, per adornare il libro dell'antichità di Verona, le quali avea scritte e cavate da quelle proprie M. Torallo Saraina, ehe poi mise in stampa il detto libro, ehe da Giovanni Ceroto mi fu mandato a Bologna (dove 10 allora faceva l'opera del refettorio di S. Michele in Bosco) insieme col ritratto del reve-rendo padre don Cipriano da Verona, che due volte fu generale de monaci di Monte Oliveto, acció io me ne servissi, come feci in una di quelle tavole; il quale ritratto mandatomi da Giovanni è oggi in casa mia in Finrenza con altre pitture di mano di diversi maestri. Giovanni finalmente d'anni sessanta in cirea, essendo vivuto senza figliuoli e senza ambizione e con buone facoltà, si mori, essendo molto lieto per vedere alcuni suoi discepoli in buona riputazione, cioè Anselmo Canneri, e Paulo Veronese che nggi lavora in Vinezia ed è tenuto buon maestro. Anselmo ha lavorato molte opere a olio ed in fresco, e particolarmente alla Soranza in sul Trivigiano. ed a Casteliranco nel palazzo de' Soranzi, ed in altri molti luoghi, e più ehe altrove in Vicenza. Ma per tornare a Giovanni, fu senolto la S. Maris dell' Organo, dove aveva dipinto di aua mano la esppella.

Francesco Torbido, detto il Moro, pittore ve-

364 ronese imparò i primi priocipi dell'arte essendo ancor giovioetto, da Giorgione da Castelfranco, il quale imitò poi sempre nel colorito e nella morbidezza. Ma essendo il Moro appunto in sull'acquistare, vennto a parole con non so chi, lo conciò di maniera, che fu forzato partirsi di Vinezia e toroare a Verona, dove dismessa la pittura, per essere alquanto manesco, e praticare con giovant nobili, siccome colui che era di buonissime creanze, atette senza esercitarsi un tempo; e così praticando fra gli altri con i conti Sanbonifazi e conti Giusti famiglie illuatri di Verona, si fece tanto loro domestico, che non solo abitava le case loro, come se in quelle fusse nato, ma non andò molto che il contr Zenovello Giusti gli diede una aua naturale figliuola per moglie, dandogli nelle proprie ease un appartamento comodo per lui, per la moglie, e per i figli che gli nacquero. Dicono che l'iancesco stando ai servigi di que aigoori, portava sempre il lapis nella scarsella, ed in ogni luogo dove andava, purche o'avesse agio, dipignea qualche testa o altro sopra le mura: perche il detto conte Zenovello, vedendolo tanto inclinato alla pittura, alleggeritolo d'altri negozi, fece, come generoso signore, ch'egli si diede tutto all'arte; e perché egli si era poco meno che acordato ogni cosa, si mise eol favore di detto signore sotto Liberale, allora famoso dipintore e ministore; e così non lasciando mai di praticare col maestro, andò tanto di giorno in giorno acquistando, che non solo si risvegliarono in lui le cose dimenticate, ma n'ebbe in poco tempo acquistate tante dell'altre, quante basterono a farlo valentuomo. Ma è ben vero, che sebbene tenne sempre la maniera di Liberale, imitò nondimeno nella morbidezza e colorire sfumato Giorgione suo primo precettore, paren-dogli che le cose di Liberale, buone per altro, avessero un poco del secco. Liberale adapque avendo conosciuto il bello spirito di Francesco gli pose tanto amore, che, venendo a morte, lo lasciò erede del tutto, e l'amò sempre come fi-glinolo: e così morto Liberale, e rimaso Francesco nell' avviamento, fece molte cose che sono per le case private; ma quelle che sopra l'altre meritano essere commendate, e sono in Verona, sono primieramente la enppella maggiore del Duomo colorita a fresco, nella volta della quale sono in quattro gran quadri la natività della Madonna, la presentazione al Tempio, ed in quello di mezzo, che pare che sfondi, sono tre angeli in aria che scortano all'insù, e tengono una corona di stelle per coronar la Madonna, la quale è poi nella nicebia accompaguata da molti angeli, mentre è asauota in eseo, e gli Apostoli in diverse maniere e attituto, e gli Apostoni in diverse manière e actue-dini gaardano in su, i quali Apostoli sono figa-re il doppio più ehe il naturale; e tutte queste pitture furono fatte dal Moro col disegno di Giulio Romano, come volle il veacovo Giovan Matteo Giherti, che fece far quest'opera, e fu, como ai è detto, amicissimo del detto Giulio. Appresso dipinse il Moro la facciata della essa de Manuelli foodata sopra la apalla del ponto Nuovo, e la facciata di Torello Saraina dottore, il quale free il sopraddetto libro delle antichità di Verona, Nel Friuli dipiose similmente a fresco la cappella maggiore della badia di Rosazzo per lo vescovo Giovan Matteo che l'aveva in ommenda, e riedifieò, come signor da bene e "lamente religioso, essendo stata empiamente

lasciata, come le più si ritrovano essere, in revina da chi avanti a loi l'aveva tenuta in commenda, ed atteso a trarne l'entrate senza spendere un pieciolo in servigio di Dio e della chiesa. A olio poi dipiuse il Moro in Verona e Vanezia molte cose; ed in S. Maria in Organo fece nella facciata prima le figure che vi sono a fre-seo, eccetto l' Angelo Michele e l'Angelo Raffeello ehe sono di mano di Paolo Cavazzuola, ed a olio free la tavola della detta cappella . dove nella figura d'un S. Iacopo ritrasse M. Iacopo Fontani che la fece fare, oltre la nostra Donna ed altre bellissime figure; e sopra la detta tavola, in un semicircolo grande quanto il foro della cappella, fece la trastigurazione del Signore e gli Apostoli a basso, che furono tennte delle migliori figure che mai facesse. In S. Eufemia alla cappella de' Bombardieri fece in una tavola S. Barbara in aria, e nel mezzo e da busso on S. Actonio con la maco alla barba, che è una bellissima testa, e dall'altro lato no S. Roeco similmente tenuto bonissima figura; onde meritamente è teouta quest'opera per lavorata con estrema diligenza ed unione di colori. Nella Madouus della Scaia all'altare della Santificazione fece un S. Bastiano in un quadro a concorrenza di Paolo Cavazzuola che in un altro fece un S. Rocco, e dopo fece una tavola che fu portata a Bagolino, terra nelle montagne di Brescia, Fece il Moro molti ritratti; e nel vero le sue teste sono helle a maraviglia, e molto somigliano coloro per cui sono fatte. In Verona ritrasse il conte Francesco Sanhonifizio, detto per la gran-dezza del corpo il conte Lungo, ed uno de Fran-chi che fu una testa atupenda. Bitrasse anco M. Girolamo Verità; ma perché il Moro era anzi lungo nelle ane cose che no, questo si rimase imperfetto; ma con dimeno coal imperfetto è appresso i figliuoli di quel buon signore, Ritrasse anco, oltre molti altri, monaignor de' Martini Viniziaco cavalier di Rodi, ed al medesimo vende una testa maravigliosa per bellezza e bonta, la quale aveva fatta molti anni prima per ri-tratto d'un gentiluomo viniziano tigliuolo d'uno allora capitano in Verona; la quale testa per avarizia di colui che mai non la pago, si rimase in mano del Moro, che n'accomodò detto monaignor Martini, il quale fece quello del Viniziano mutare in abito di pecoraio o pastore: la qual testa, che è così rara, come qualsivoglia uscita da altro artefice, è oggi in casa degli eredi di detto monsignore teouta, e meritamente, in somma venerazione. Ritrasse in Vinezia M. Aleasandro Contarino procuratore di S. Marco e provveditore dell'armata, e M. Michele Sanmichele per un suo carissimo amior, che portò quel ritratto ad Orvieto, ed un altro si dice che ne fece del medesimo M. Michele architetto, che i ora appresso M. Paolo Ramusio figliuolo di M. Gio. Battista. Ritresse il Fraesatoro celebratissimo poeta ad istanza di monsignor Giberti, che lo mandò al Giovio, il quale lo pose nel aug museo. Fece il Moro molte altre cose delle quali non accade far menzione, comeche tutte sieno dignissime di memoria, per essere stato così diligente coloritore, quanto altro che vivesse ai tempi suoi, e per avero messo nelle sue opere molto tempo e fatica; anzi tanta diligenza era in bui, come si vede aneo talora in altri, che piuttosto gli dava hiasimo; atteso che tutte l'opere accettava, e da ognono l'arra, e poi le fimva quando Dio voleva; e ne cosi fece in giovanezza, pensi ogni nomn quello che dovette I fare negli ultimi anni, quando alla sua natural tardità s'agginoso quella che porta seco la vecchiezza; per lo quale suo modo di fare ebbe spesso con molti degl' impacei e delle noje più che voluto non archbe; onde mossosi a com-passione di lui M. Michele Sanmichele, se lo tirò in casa in Vinezia, e lo trattò come amico e virtuoso. Finalmente richiamato il Moro dai conti Ginsti suoi verchi padroni in Verona, ai mori appresso di loro nei bellissimi palazzi di S. Maria in Stella, e fa sepolto nella chiesa di quella villa, essendo accompagnato da tutti quegli amorevolissimi signori alla sepoltura, anzi ripoato dalle loro proprie mani con affezione ineredibile, amandolo essi come partre, siccome quelli che tutti erano nati e cresciuti, mentre che egli stava in casa loro, Fu il Moro nella sua giovanezza destro e valoroso della persona, e maneggiò benissimo ogni sorte d'arme; fu fedelissimo agli amici e padroni suoi, ed ebbe spirito in tutte le sue azioni ; ebbe amici particolari M. Micbele Sanmiehele architetto, il Danese da Carrara scultore eccellente, ed il molto reverendo e dottissimo fra Marco de' Medici, il quale dopo i suoi studi andava spesso a starsi col Muro per vederlo lavorare e ragionar seco a mielievolioente per ricrear l'animo, quando era stracco neeli studi.

Fu discepolo e genero del Moro (avendo egli avnto due figliuole) Battista d'Agnolo, che fu poi detto Battista del Moro, il quale sebbene ebbe che fare un pezzo per l'eredità che gli lasciò molto intrigata il Moro, lia lavorato nondimeno molte euse, che non sono se non ragio-nevoli. In Veruna ba fatto un S. Gio. Battista nella chiesa delle monaebe di S. Giuseppo, ed a fresco in S. Eulemia nel tramezzo sopra l'altare di S. Paolo l'istoria di quel santo, quando, convertito da Cristo, s'appresenta ad Anania, la quale opera, sebben fece essendo giovinetto, è molto lodata. Ai signori conti Canossi dipinse due camere, ed in una sala due fregi di battaglie molto belli e lodati da ognuno. In Vinezia dipinse la facciata d'una casa vicina al Carmine, nou molto grande, ma ben molto lodata, dove fece una Vinezia coronata e sedente sopra un lione, insegna di quella repubblica. A Camillo Trevisano dipinse la facciata della sua casa a Murano, ed insieme con Marco suo figliuolo di-piose il cortile di dentro d'istorie di chiaroscuro bellissime, ed a concorrenza di Paolo Veronese, dipinse nella medesima casa un cameroue che rinsci tanto bello, che gli acquistò molto onore e utile. Ha lavorato il medesimo molte cose di minio; ed ultimamente in una carta bellissima un S. Eustachio che adora Cristo apparitogli fra le corna d'una cervia, e due cani appresso che non possono essere più belli, oltre un pacse pieno d'alberi, ehe andando pian piano allontacandosi e diminuendo, è cosa rarissima. Questa carta è stata lodata sommamente da infiniti che l'banno veduta, e particolarmente dal Danese da Carrara che la visle trovanilosi in Verona a mettere in opera la cappella de aignori Fregosi, che è cosa rarissima fra quante ne siano oggidi in Italia. Il Danese adunque, veduta questa carta, resto stupefatto per la sua bellezza, e persuase al sopraddetto fra Marco de' Mediei suo antico e singolare amico. che per cosa del mondo non se la lasciasse uscir di mano, per metterla fra l'altre sue cose rare

che ha in tatte le professioni, perchà avenda inteso Battista che il detto padre o "aven dei-iderio, per la stessa amicitia, la quale sapea che avere con il suo suocero tenutta, gliefa titela, e quais ilo sforzò presente il Danese ad accettaria una nondimeno gli fu di pari cotresia quel huon padre non ingrato. Ma perchi il detto Battista e Marco un figlicolo cono vivi, e tuttarita anno operando, non si dirà altro di loro di secono della cono della cono di co

al presente. Ebbe il Moro nn altro discepolo, chiamato Orlando Fiacco, il qual'è riuscito buon maestro e molto pratico in far ritratti, come si vede in molti che n'ha fatti bellissimi e molto simili al naturale. Ritrasse il cardinal Caraffa nel soo ritorno di Germania, e lo rubò a lume di turchi, mentre che nel vescovado di Verona cenava, e fu tanto simile al vero, che non si sarchbe potuto migliorare. Ritrasse aneo, e molto vivamente, il cardinal Lorena, quando, venendo dal Concilio di Trento, passo per Verona nel ritornarei a Roma; e così li due vescovi Lippomani di Verona, Luigi il zio ed Agostino il nipote, i quali ba ora in uo suo camerino il conte Gio. Battista della Torre. Ritrasse M. Adamo Fumani canonico e gentiluomo letteratissimo di Verona, M. Vincenzio de' Medici da Verona, e madonna Isotta sua consorte in figura di S. Elena, e M. Niccolò lor nipote. Parimente ha ritratto il conte Antonio della Torre, il conte Girolamo Canossi, ed il conte Ludovico ed il conte Paolo suoi fratelli, e il Sig. Astor Baglioni capitano generale di tutta la cavalleria leggiera di Vinezia e governatore di Verona armato d'arme biaoche e bellissimo, e la ana consorte la signora Ginevra Salviati. Similmente il l'alladio arebitetto rarissimo, e molti altri, e tuttavia va seguitando per farsi veramente un Orlando nell'arte della pittura, come fu quel primo gran Paladino di Francia,

printo graf rasamo di tranccia, morte di Esendoli sepper il Percos dopo la morte di Esendoli sepper il Neros dopo la morte di radio di consoli di si associali arianente opera al radio di collegio di

Francesco Monsignori adunque, figliuolo d'Alberto, nacque in Verona l'anno 1455, e crescinto che fu, dal padre, il quale si era sempre di-lettato della pittura sebbene non l'aveva esercitata se non per suo piacere, fu consigliato a dar opera al disegno, perché andato a Mantoa a trovare il Mantegna, che allura in quella citta lavorava, si affaticò di maniera, spinto dalla fama del suo precettore, che non passò molto che Francesco II marchese di Mantoa, dilettandosi oltre modo della pittura, lo tirò appresso di se, gli dirde l'anno 1487 una casa per suo abitare in Mantoa, ed assegnò provvisione ono-rata. Dei quali benefizi non fu Francesco ingrato, perebe servi sempre quel signore con somma fedelta ed amorcyolezza; onile fu più l'un giorno ehe l'altro amato da lui e beneficato, intanto che non sapeva uscir della città il marchesc senza aver Francesco dietro, e fu sentito dire una volta che Francesco eli era tanto grato, quanto lo Stato proprio. Dipinse costui molte cose a quel signore nel palazzo di S. Seba366 stinoo in Mantne, e fuori nel castello di Gonzaga e nel bellissimo palazzo di Marmirolo; ed In questo avendo dopo molte altre infinite pitture dipinto Francesco l'anno 1499 alconi trionfi e molti ritratti di gentiluomini della corte, gli donò il marchese la vigilia di Natale, nel qual giorno diede fine a quell'opere, una possessione di cento eampi sul Mantoano in luogo detto la Marzotta con casa da signore, giardino, praterie, ed altri comodi bellissimi. A costui, essendo eccellentissimo nel ritrarre di naturale, fece fare il marchese molti ritratti, di se stesso, de'figliuoli, e d'altri multi signori di casa Gonzaga, i quali furono mandati in Francia ed in Germania a donare a diversi principi, ed in Mantoa ne soco ancora molti, come è il ritratto di Federigo Barbarossa imperadore, del Barbarigo doge di Venezia, di Francesco Sforza duca di Milano, di Massimiliano duca pur di Milano che mori in Francia, di Massimiliano imperadore, del sig. Ercole Goozaga che fu poi cardinale, del duca Federigo ano fratello essendo giovinetto, del sig. Giovan Francesco Gonzaga, di M. Andrea Mantegna pittore, e di molti altri, dei quali si serbò copia Francesco in carte di chiaroseuro, le quali sono oggi in Mantoa appresso gli eredi auoi. Nella qual città fece in S. Francesco de'Zoccolanti sopra il pulpito S. Lodovico e S. Bernardino ehe tengono in un eerchio grande vo nome di Gesus, e nel refettorio di detti frati è in un quadro di tela grande quanto la facciata da capo, il Salvatore in messo ai dodiei Apostoli in prospettiva, che sono bellissimi e fatti eon molte considerazioni, in fra i quali è Giuda traditore con viso tutto differente dagli altri e con attitudine strana, e gli altri tutti intenti a Gesù che parla loro, essendo vieino alla sua passione. Dalla parte destra di que-st'opera e uo S. Francesco grande quanto il naturale, elie è figura bellissima, e che rappresenta nel viso la santimonia stessa, e quella che fu propria di quel santissimo nomo, il quale aanto presenta a Cristo il marchese Francesco, che gli è a'piedi in ginucchioni ritratto di naturale, con un sajo lungo secondo l'uso di que' tempi, saldato e erespo, e con ricami a croci bianche, essendo forse egli allora capitano de' Viniziani, Avanti al marchese detto è ritratto il ano primogenito, che fu poi il duca Federigo, allora fanciullo bellissimo con le mani giunte. Dall' altra parte e dipinto un S. Bernardino simile in bonta alla figura di S. Francesco, il quale similmente presenta a Cristo il cardinale igiamondo Gonzaga, fratello di detto marchese in abito di cardioale, e ritratto anch' egli dal naturale col rocchetto e posto ginocchioni; ed in-nanzi al detto cardinale, che è bellissima figura, è ritratta la signora Leonora figlia del detto marchese, allora giovinetta, che fu poi ducbessa d'Urbino: la quale opera tutta è tenuta dai più eccellenti pittori cosa maraviglinsa. Dipinse il medesimo una tavola d'un S. Sebastiano, che oi fu messa alta Madonna delle Grazie fuori di Mantoa, ed in questa pose ogni estrema diligenza, e vi ritrasse molte cose dal naturale. Dicesi che andando il marchese a vedere lavorare Francesco mentre faecva quest' opera (come apesso era usato di fare) gli disse: Francesco, si vuole in fare queato santo pigliare l'esempio da un bel eorpo; a che rispondendo Francesco: lo vo imitando un facelino di bella persona, il qual legu a mio modo per far l'upera

naturale, soggiunse il marchese : Le membra di questo tuo santo non somigliano il vero, pereliè non mostrano essere tirate per forza, ne quel timore che si deve immaginare in un uomo legato e saettatu; ma dove tu voglia, mi dà il cuore di mostrarti quello che tu dei fare per compimento di questa figues. Anzi ve ne prego, sigoore, disse Francesco ; ed egli : Come tu abbi qui il tuo facchino legato, fammi chiamare, ed io ti mostrerò quello che tu dei fare. Quando dunque ebbe il seguente giorno legato Francesco il facchino in quella maniera ebe lo volle, fece chiamare segretamente il marchese, non però sapendo quello che avesse in animo di fare. Il marchese duoque necito d'una stanza tutto infuriato con una balestra carica, corse alla volta del facchino, gridando ad alta voce: Traditore, tu se'morto, io t' ho poe colto dove io volevaj ed altre simili parole, le quali udendo il cattivello facchino e tenendosi morto nel volere rompere le final con le quali era legato, nell'aggravarsi sopra quelle, e tutto essendo sbigottito, rappresentò veramente ono che avesse ad essere saettato, mostrando nel viso il timore e l'orrore della morte nelle membra stiracchiate e storte per cercar di fuggire il pericolo. Ciò fatto, disse il marchese a Francesco: Eccolo acconcio come ha da stare; il rimanente farai per te medesimo. Il che tutto avendo questo pittotore considerato, fece la sua figura di quella miglioe perfezione ehe si può immaginare. Dipinse Francesco, oltre molte altre cose, nel palazzo di Goozaga la creazione de' primi signori di Mantos, e le giostre elle furono fatte in sulla piazza di S. Piero, la quale è quivi in prospettiva. Avendo il gran Turco per un ano uomo mandato a presentare al marchese un bellissimo cane, un arco, ed un torcasso, il marchese fece ritrarre nel detto palazzo di Gonzaga il cane, il Turco che l'aveva condotto e l'altre cose : e ciò fattu, volendo vedere se il cane dipinto veramente somigliava, fece condurre uno de' suoi cani di corte mimicissimo al cane turco, là dove era il dipinto sopra uo basamento finto di pietra. Quivi dunque giunto il vivo, tosto che vide il dipinto, non altrimenti che se vivo stato fusse e quello stesso che odiava a murte, si lanciò con tanto impeto, sforzando chi lo teneva, per addentarto, else, persono il capo nel muro, tutto se lo ruppe. Si racconta ancora da persone che furono presenti, che avendo Benedetto Baroni nipote di Francesco un quadretto di sua mano poco maggiore di due palmi, nel quale è dipiota una Madonna a olio dal petto in su quan quanto il naturale, ed in cauto a basso il puttino dalla spalla in su, che con un braccio steso in alto sta in atto di carezzare la madre, si racconta dico, che quando era l'imperatore padrone di Verona, essendo in quella città don Alonso di Castiglia ed Alareone famosissimo eapitano per sua maestà e per lo re cattolico, questi signori essendo in essa del conte Ladovico da Sesso Veronese, dissero avere gran desiderio di veder questo qualro: perché mandato per esso, si stavano una sera contemplandolo a buon lume ed ammirando l'artificio dell' opra, quando la siguoea Caterina moglie del conte andò dove erano que'aignori con unn de' suoi figliuoli, il quale aveva su mano uno di quelli uccelli verdi che a Verona si chiamano terrazzani, perche faono il nido in terra e si avvezzano al pugno enme gli marvicri. Avvenne adunque, stando el la

con eli altri a contemplare il quadro, che quell'urcello, veduto il pugno ed il braccio disteso del bambino dipinto, volò per saltarvi sopra, ma non si essendo poluto attaccare alla tavola dipinta, e peroiù caduto in terra, tornò due volte per posarsi in sul pugno del detto bambino dipinto, non altrimenti che se fusse stato un di que'putti vivi che se lo tenevano sempre in pugno: di che stupefatti quei signori, vollero pagar quel quadro a Benedetto gran prezzo, perche lo desse loro; ma non su possibile per niuna guisa cavargitelo ili mano. Non molto dopo, esendo i medesimi dietro a farglielo rubare un di di S. Biagio in S. Nazzaroa una festa, perche ne fu fatto avvertito il padrone, non riusel loro il disegno. Dipinse Francesco in S. Polo di Verona una tavola a guazzo, che è molto bella, ed un'altra in S. Bernardino alla cappella de'Bandi bellissima, In Mantoa lavorò per Vecona in una tavola, che è alla cappella dov' è aepolto S. Biagio nella chiesa di S. Nazzaro de' monaci Neri, due bellissimi nudi, e una Madonna in aria col figliuulo in braccio, ed alcuni angeli che sono maravigliose figure. Fu Francesco di santa vita e nemicu d' ogni vizio, intanto che non volle mai, non che altro, dipignere opere laseive, aucorehe dal marchese ne fusse molte volte pregato; e simili a lui furono in hontà i fratelli, come si dirà a suo luogo, Finalmente Francesco, essendo vecchio e patendo d'orina, con licenza del marchese e per consiglio di medici, andò con la moglie e con servitori a pigliar l'acqua de'hagni di Caldero sul Veronese; laddove lavendo un giorno presa l'acqua, si lasciò vincere dal sonno, e dormi alquanto, avendolo in ciò per compassione compiaciuto la moglie: onde sopravvenutagli mediante detta dormire, clie è pestiforo a chi piglia quell'acqua, unagran febbre, fini il corso della vita a' 2 di Luglio 1519: il che essendo significato al marchese, ordinò aubito per un corriere che il eoepo di Franceaco fusse portato a Mantoa, e cosi fu fatto quasi contra la volontà de' Veronesi, dove fu onoratissimamente sotterrato in Mantoa nella sepoltura della compagnia segreta in S. Francesco. Visse Francesco anni sessantaquattro, ed nn suo ritratto che ha M. Fermo fu fatto quandu era d'anni einquanta. Furono fatti in sua lode molti componimenti, e pianto da chiunque lo conobbe, come virtnosa e sauto nomo che fu. Ebbe per moglie madonna Francesea Groacchini Veronese, ma non ebbe figlinoli. Il maggiore di tre fratelli che egli ebbe fu chiamato Monsignoee, e perche era persona di belle lettere, ebbe in Mantoa uffizi dal marchese di buone rendite per amor di Francesco. Costui visse ottant'anni, e Insciò figliuoli che tengono in Manton viva la famiglia de'Monsignori. L'altro fratello ili Francesco ebbe nome al secolo Girolamo, e fra i Zoccolanti di S. Francesco fra Cherubino, e fu hellissimo scrittore e miniatore. Il terzo, che fu frate di S. Domenico osservante e chiamato fra Girolamo, volle per umiltà esser converso, e fu non par di santa e buona vita, ma anco es-gionevole dipintore, come si vede nel convento di S. Domenico in Mantoa, dove, oltre all'altre cose, fece nel refettorio un hellissimo cenacolo, e la passione del Signore, che per la morte sua eimase imperfetta, Dipinse il medesimo quel hellissimo cenacolo, che è nel erfettorio de' monaci di S. Benedetto nella ricchissima badia che hanno in sul Mantoano, In S. Dumenico fece

l'altare del Rossrio, ed in Verona nel condi S. Nastasia fece a fresco una Madonna, S. Remigio vescovo, e S. Nastasia; nel secondo chiostro e sopra la seconila porta del martello in nu archetto una Madonna, S. Domenico e S. Tommaso d' Aquino, e tutti di pratica. Fu fra Girolamo persona semplicissima, e tutto alieno dalle cose del mondo; e standosi in villa a nn podere del convento, per fuggire ogni strepito ed inquietudine, teneva i danari che gli erano mandati dell' opere, de' quali si serviva a comprare colori ed altre cose, in una scatola senza copeechio appiccata al palco nel mezzo della sua camera, di maniera che ognuno che voleva potes pigliarne; e per non si avere a pigliar noia ogni giorno di quello che avesse a mangrare, coceva il lunedi un caldaio di fagiuoli per tutta la settimana. Venendo poi la peste in Mantoa, ed essendo gl'infermi abhandonati da ognano, come si fa in simili casi, fra Girolamo, non da altro mosso che da somma carsta, non abbandonò mai i poveri padri ammorhati, anzi con le proprie mani gli servi sempre; e così, non curando di penlere la vita per amore di Dio, s'infettò di nel male e mori di sessanta anni con dolore di chiunque lo conobbe, Ma tornando a Francesco Monsignori, egli ritrasse, il che mi si eea di sopra scordato, il conte Ercole Giusti Veronese grande di naturale con roba d'oro in dosso, come costumava di portare, che è bellissimo ritratto, come si può vedere in casa del conte Ginsto suo figlinolo,

Domenico Moroni, il qual macque in Verona circa l'anno 1430, imparu l'arte della pittura da alcuni che furono discepoli di Stefano, e dall'opere ch' egli vide e ritrasse del detto Stefano, di Iacopo Bellini, di Pisano, e d'altri, e pee tacere molti quadri che fece secondo l'uso di que' tempi, che sono ne'monasteri e nelle case di privati, dico ch'egli dipinse a chiaroscuro di teeretta verde la facciata d'una casa della comunità di Verona sopra la piazza detta de Signori, dove si veggiono molte fregiature ed istorie antiche con figure e ahiti de'tempi addietro molto bene accomodati; ma il meglio che si veggia di mano di costui, e in S. Bernardino il Cristo menato alla croce con moltitudine di genti e di cavalli che è nel muro sopra la cappella del Monte della pietà,dovefece Liberale la tavola del Deposto con quegli angeli che piangono. Al medesimo fece dipignere dentro e fuori la cappella che è vicina aquesta con ricchezza d'oro e molta spesa M. Niccolò de'Medici cavaliere, il quale era in que tempi stimato il maggioe ricco di Verona; ed il quale spese molti danari in altre opere pie, siccome quello che era a ciò da natuea inclinato. Questo gentiluomo, dopo aver molti monasteri e chiese edificato, ne lasciato quasi luogo di quella città ove non facesse qualche segualata spesa in onore di Dio, si elesse la sopraddetta cappella per sua sepoltura, negli ornamenti della quale si servi di Domenico, allora più famoso d' altro pittore in quella città, essendo Liberale a Siena. Domenico adunque dipinse nella parte di dentro di questa cap miracoli di S. Antonio da Pados, a cui è dedicata, e vi ritrasse il detto cavaliere in un vecchio raso col capo bianco e senza berretta con veste lunga d' orn, come costumavano di poetare i cavalieri in que'tempi, la quale opera per cosa la fresco è molto ben disegnata e condotta. Nella volta poi di fuori, che è tutta messa a oro, 368 dipinse in certi tondi i quattro Evangelisti , e nei pilastri dentro e fuori fece varie figure di santi, e fra l'altre S. Elisabetta del terzo nedine di S. Francesco, S. Elena, e S. Caterina, che sono figure molto belle, e pee disegno, grazia, e colorito molto Iodate. Quest'opera dunque può far fede della virtù di Domenico e della magnificenza di quel cavaliere. Morì Domenico molto vecchio, e fu sepolto in S. Bernardino, dove sono le dette opere di sua mano, lascianilo rrede della facultà e della virtu sua Francesco Morone sio figliuolo; il quale avendo i primi principi dell'arte apparati dal padre, si affatico poi di maniera, che in poco tempo riusci molto mi-glioe maestro che il padre stato non era, come l'opere che sece a concoreenza di quelle del padre chiaramente ne dimostrano. Divinse adunque Feancesco sotto l'opera di suo padre all'altare del Monte nella chiesa detta di S. Bernaedino a olio le portelle che chiuggono la tavola di Liberale , nelle quali dalla parte di dentro fece in una la Vergine e nell'altra S. Giovanni Evangelista grandi quanto il naturale, e bellisaimi nelle faccie che piangono, nei panni, e in tutte l'altre parti. Nella medesima cappella dipinse abbasso nella facciata del muro che fa capo al tramezzo il miracolo che fece il Signore dei cinque pani e due pesti che saziarono le turbe, dove sono molte figure helle e molti citeatti di naturale, ma sopra tutte è lodato un S. Giovanni Evangelista, che è tutto svelto e volge le reni in parte al popolo. Appresso fece nell'istesso luogo allato alla tavola nei vani del muro al quale è appaggiata, un S. Lodovico vescovo e frate di S. Francesco ed un'altra figues. e nella volta, in un tondo che fora, certe teste che scortano; e queste opere tutte sono molto lodate dai pittori veronesi. Dipinse nella medesima chiesa fra questa cappella e quella de' Me-dici all'altare della Croce, dove sono tanti quadri di pittura, nu quadro che è nel mezzo so-pra tutti dove è Cristo in croce, la Madonna e S. Giovanni, che è molto hello, e dalla banda manca di detto altare dipinse in un altro quadro, che è sopra quello del Carota, il Signore che lava i piesli agli Apostoli che stanno in varie attitudini, nella quale opera dicono che riteasse questo pittore se streso in figura d'uno che serve a Cristo a portae l'acqua. Lavorò Franecsco alla cappella degli Emili nel duomo un S. Iscopo e S. Giovanni che banno in mezzo Criato che porta la croce, e sono gurste due figure di tanta bellezza e bontà, quanto più non si può disiderare. Lavoeò il medesimo molte eose a Lonico in una badia de'monaei da Monte Oliveto, dove concorrono molti popoli a una figura della Madonna che in quel luogo fa miescoli assai. Essendo poi Francesco amicissimo e come fratello di Girolamo dai Libri pittore e miniatore, presero a lavorare insieme le portelle degli organi di S. Maria in Organo de' frati di Monte Oliveto: in una delle quali fece Francesco nel di fuori un S. Benedetto vestito di hianco e S. Gio. Evangelista, e nel di dentro Daniello ed Isaia profeti con due anginietti in aria, ed il rampo tutto pieno di bellissimi parsi, e dopo dipinse l'ancona dell'altace della Muletta, faccoduvi un S. Piero ed un S. Giovanui, che sono pneo più d'un braccio d'altezza, ma lavorati tanto pneo piud un praccio u anteres, mate paiono ministi, bene e con tanta diligenza, che paiono ministi, e gl'intagli di quest' opera fece fra Giovanni da e gl'intagli di quest' opera fece fra Gioranni da delle quali non accade far menzione, casendosi Venuna macatro di tacase e d'intaglio. Nel me-

desimo luogo dipinse Francesco nella facciata del coro due storie a fresco, cioè quando il Signore va sopra l'asina in Ierusalem, e quando fa orazione nell'orto; dove sono in disparte le turbe armate, che guidate da Giuda vanno a prenderlo. Na sopra tutte è bellissima la sagrestia in volta tutta dipinta dal medesimo, eccetta il S. Antonio hatteto dai demoni, il quale si dice essere di mano di Domenico suo padre. In questa sagrestia dunque, oltre il Cristo che è nella volta cil alconi angioletti che scortano all'insu, fece nelle lunette diversi papi a due a due per nicchia in ahito pontificale, quali sono stati dalla religione di S. Benedetto assunti al pontificato. Intorno poi alla sagrestia sotto alle dette lunette della volta è tirato no fregio alto quattro piedi e diviso in certi quadri, nei quali sono in ahito monastico dipinti alcuni imperatori, re, duchi, ed altri principi, che lascisti gli stati e principali che avevano si sono fatti monacl; nelle quali figure ritrasse Francesco dal naturale molti dei monaci che mentre vi lavoro abitarono o furono per passaggio in quel monasterio; fra essi vi sono ritratti molti novizi ed altri monaci d'ogni sorte, che sono bellissime teste e fatte con multa diligenza; e nel vero fo allora per questo ornamento quella la più hella sagrestia che fusse in tutta Italia; perche oltre alla bellezza del vaso ben proporzionato e di cagionevole grandezza e le pitture dette che sono hellissime, vi è anco da basso una spalliera di banchi lavorati di tarsie e d'intarlio con belle prospettive cosi bene, che in que'tempi, e forse anche in questi nastri, non si vede gran fatto meglio, perciocche fra Giovanni da Verona che fece quell'opera fu eccellentissimo in quell'arte, come si disse nella vita di Raffaello da Urbino, e come ne dimostrano, oltre molte opere fatte nei luoghi della sua religione, quelle che sono a Roma nel palazzo del papa, quelle di Monte Oliveto di Chiusuri in aul Sanese, ed in altri luoghi; ma quelle di sagrestia sono, di quante opere fece mai fea Giovanni, le migliori; percehe si ppò dire che quanto nell'altre vinse gli altri, tanto in queste avanzasse se stesso. Intagliò fra Giovanni per questo luogo, fra l'altre cose, un candelliere alto più di quattordiei piedi per lo eero pasquale tutto di noce con incredibile diligenza, onde non eredo che per cosa simile si possa veder meglio. Ma tornando a Franceseo, dipinse nella medesima chiesa la tavola che è alla cappella de'conti Giusti, nella quale fece la Madonna e S. Agostino e S. Martino in abiti pontificali; e nel chiostro fece un Deposto di croce con le Marie ed altri santi, che per cose a fresco in Verona sono molto lodate, Nella chicas della Vettoria dipinse la cappella de'Fumanelli sotto il tramezzo che sostiene il coro, fatto edificare da M. Niccolò de'Medici cavalieres e nel chiostro nna Madonna a fresco, e dopo ritrasse di naturale M. Antonio Fumanelli medico famosissimo per l'opere da lui scritte in quella professione. Fece anco a fresco, sopra una casa che si vede quando si cala il ponte delle navi per andar a S. Polo a man manca, una Madonna con molti santi, che è tenuta per diargno e per colorito opera multo bella. E in Bra, sopra la cass degli Sparvieri dirimpetto al-l'orto dei frati di S. Fermo, ne dipinse un'altra simile. Altre cose assai dipinse Francesco, piltore grazia, disegno, unione, a colorito vago de accese, quanto aleun'altro. Visse Francesco and cinquantacinque e mori a di 16 di Maggio 150<sub>2</sub>, fù se polto in S. Domenico accanto a cuo padre, e volle casere portato alla sepoltura vesitio da frate di S. Francesco. Pu persona tanto da bne e così religiosa e costumata, che mai vodi usicire di sua bocca parola che meno fiuse

che onesta. Fudiscepolo di Francesco, e seppe molto più che il maestro, Paolo Cavazzuola Veronesc, il quele fece molte opere in Verona, dico in Verons perché in altro luogo non si sa che mal Isvorasse, Io S. Nazzario, luogo de' monaci Neri in Verona, dipinse molte cose a fresco vicinn a quelle di Francesco suo maestro, eho tutte sono andate per terra nel rifaral quella chiesa dalla pia magnanimità del reverendo padre don Mauro Lonichi nobile veronese e abate di quel monssterio. Dipinse similmente a freseo aopra la casa vecchia de' Fumanelli nella via del Paradiso la Sibilla che mostra ad Augusto il Signor nostro in aria nelle braccia della madre, la quale npera, per delle prime else Paolo facesse, è assai bella. Alla eappella de'Fontani in S. Maria in Organi dipinse pure a fresco due angioli nel di fuori di detta cappella, cioè S. Michele e S. Raf-faello. In S. Eufemia nella strada dove risponde la cappella dell'Angelo Raffaello, sopra nua fipestra ehe da lume a un ripostiglio della scala di detto Angelo, d pinse quello o Insieme con esso Tobia guidato da lui nel viaggio, che fu bellissima operina. A S. Bernardino free sopra la porta del campanello un S. Bernardino a fresco in un tondo, e nel medesimo muro più a basso sopra l'uscio d'un confessionario pur in un tondo un S Francesco, che è bello e ben fatto, siccome è anco il S. Bernardino i e questo è quanto ai lavori che si sa Paolo aver fatto in fresco. A olio poi nella ebicsa della Madonna della Scala all'altere della Sautificazione dip in un quadro un S. Rocco a concorrenta del S. Bastiano, che all' incontro dipinse nel medesimo lungo il Moro, il quale S. Rocco è una bellissima figura, Ma in S. Bernardino è il meglio delle figure che facesse mai questo pittore, percioeche tutti i quadri grandi ehe sono all'altare della Croce intorno all'ancona principale, sonn di aua mano, eccetto quello dove è il Crocitisso, la Madonna e S. Giovanni, che è sopra tutti gli altri, il quale è di mano di Francesco suo maestro. Allato a questo fece Paolo due quadri grandi nella parte di sopra, in uno de' quali è Cristo alla colonna battuto, è nell'altro la sua coronazione dipinse con molte figure alquanto maggiori che il naturale; più a basso nel primo o dine, cioè nel quadro principale, fece Cristo derosto di eroce, la Madonna, la Maddalena, S. Giovanni, Niccodemo, e Giuseppo, ed in uno di questi ritrasse se stesso, tanto bene ehe par vivissimo, in una figura ohe è vicius al legno della eroce, giovane con barba rossa e con un acufliotto in capo, come allora si costumava di portare. Dal lato destro fece il Signore nell'orto con i tre discepoli appresso, e dal sinistro dipinae il medramo con la croce in apalla con-dotto al monte Calvario; la bontà delle quali opere, ebe fannn troppo paragone a quelle ebe nel medesimo luogo sono di mano del suo maeatro, daranno sempre luogo a Paolo fra i migliori artetici. Nel basamento fece alcuni santi dal petto in su che sono ritratti di naturale. La

prima figura con l'abito di S. Francesco, fatta per un beato, è il ritrattu di fra Girolamo Recalchi nobile veronese; la figura che è accanto a questa, fatta per S. Bonsventura, è il ritratto di fra Bonaventura Recalebi fratello del detto fra Girolamo; la testa del S. Giuseppo è il ritratta d'un agente de marchesi Malespini, che allora aveva carico dalla compagnia della Croce di far fare quell'opera; e tutte sono bellissime teste. Nella medesima chiesa fece Paolo la tavola della eappella di S. Francesco, nella quale, ehe fu l'ultima ehe facesse, superò se medesimo. Sonn in questa sei fignre maggiori che il naturale, S. Lisabetta del terzo ordine di S. Francesco, che è bellissima figura con aria ridente e volto grazioso e eon il grembio pieno di rose, e pare che gioisca veggendo per miracolo di Dio ebe il pane che ella stessa, gran signora, portava al poveri fusse convertito in rose, in segno che molto era accetta a Dio quella sua umile carità di ministrare ai poveri eon le proprie mani: in questa tigura e il ritratto d'una gentildonna vedova della famiglia de Sacchi; l'altre figure sono S. Bonaventura cardinale e San Lodovico vescovo, e l'uno o l'altro frate di S. Francesco; appressn a questi e S. Lodovico re di Francia, S. Eleanzaro in abito bigio, e S. Ivone in abita sacerdotale. La Madonna poi che è di sopra in una nuvola con S. Francesco, e l'altre figure d'intorno, dicono non esser di mano di Paolo, ma d'nu suo amico ebc gli aiutò lavorare questa tavola e ben si vede che le dette figure non sonn di quella bontà che sono quelle da basso; e in queata tavola è ritratta di naturale madonna Caterina de' Saochi, che fere fare quest'opera. Paolu dunque essendosi messo in animo di farsi grande e famoso, o perciò facendo faticho intollerabili. infermò e si mori giovane di trentano anno quando appunto cominciava a dar saggio di quello ebe si sperava da lui nell'età migliore; e certo se la fortuna non si attraversava al virtuoso operare di Paolo, sarebbe senza dobbio arrivato a quegli onori supremi, che migliori e maggiori si possono nella pittura desiderare i perche dolse la perdita di lui non pure agla amiei, ma a tutti i virtuosi e a chiunque lo conobbe, e tanto più essendo atato giovaue d'ot-timi costnmi e senza macchia d'alcun visio. Fu sepolto in S. Polo, rimanendo immortale nelle bellissime npere che lasciò. Stefaco Veronese, pittore rarissimo de' suoi

tempi, come si è detto, ebbe un fratello carnsle chiamato Giovan'Antonio, il quale, sebbene imparò a dipignere dal detto Stefano, non però riusci se non meno ehe mezzano di ointore, come si vede nelle sue opere delle quali non accade far menzione. Di costui nacquo nn figliuolo, che similmente fu dipintore di core dozzinali, chiamato Iacopo, e di Iacopo nacquero Gio. Maria detto Falconetto, del quale seriviamo la vita, e Giovan' Antonio. Questo nltimo attendendo alla pittura, dipinse molte cose in Rovereto, castello molto onorato nel Treotino, e molti quadri in Verona, ebe sono per le ease de privatiq similmente dipinse nella valle d'Adice so Verona molte cose, ed in Sacco riscontro a Ro vereto in una tavola S. Niocolò con molti ani mali, e molte altre, dopo le quali finalmente al mori a Rovereto, dove cra andato ad abitare. Costni fece sopra tutto begli animali e frutti, de' quali molte carte miniate e molto belle furono portate in Francia dal Mondella Veronese, a molte ne furoro date da Agnolo suo figliuolo a M. Girolamo Lioni in Venezia, gentiluoma di bellissimo spirito.

Ma venendo ogginal a Giovanmaria fratello di costoi, egli imparò i principi della pittura dal padre, e gli aggrandi e migliorò assai ancorche nou fusse anch egli pittore di molta reputsaione coma si vede nel duomo di Verona alle cappelle de' Maffei e degli Emili, ed in S. Nazzaro nella porte superiore della aupola, ed in altri luoghi. Avendo adonque conosciuta costui la poca perfesione del suo lavurare nella pittura, e dilettaudosi soprammoudo dell'architettura, si diede a osservare e ritrarre con molta diligenza tutte le antichità di Verona sua patria. Risoltosi poi di voler veder Roma, e da quelle maravigliose eeliquie, che sono il vero maestro, imparare l'ar-chitettura, la se n'andò e vi stette dodici anni interi, il qual tempo spese per la maggior parte iu vedere e disegnare tutte quelle mirabili antichità, ravando in ogni luogo tauto, che potrase vedere le piante e ritrovare tutte le misure; ne lasciò cosa in Roma o di fabbrica o di membra, come sono cornici, colonne, e capitelli di qualsivoglia ordine, che tutto non disegnasse di sua mano con tutte le misure. Bitrasse anco tutte le sculture che firono scoperte in que'tempi, di maniera che dopo detti dodici anni ritorno alla patria ricchissimo di tutti i tesori di quest'arte; e nou contento delle cosa della città propria di Roma, ritrasse quanto era di bello e buono in noma, ritrasse quanto era ot neno e nosco in tutta la Campagna di homa, infiso nel regno di Napoli, nel disento di Spoleto, ed in altri luoghi. E perchès essendo povero, non avera Giovan-maria molto il modo di vivere ne da trattenersi in Bouna, dicono che due o tre giorni della set-limana nintava a qualcheduno lavorare di pittira, e di quel guadagno, essendo allora i maestri ben pagati, e buon vivere, vives gli altri giorni della settimana, attendendo ai suoi studi d'architettura. Ritrasse dunque tutte le dette anticaglle, come fussero iotiere, e le rappresento in disegno, dalle parti e dalle membra eavando la verità e l'integrità di tutto il resto del corpo di quegli edifiaj cou al fatte misure e proporzioni, che non potette errare in parte alcuna. fistornato dunque Giovanmaria a Verona, e non avendo occasione di esercitare l'architettura, essendo la patria in travaglio per motazione di stato, at-tese per allora alla pittura, e fece molte opere. Sopra la casa di que'della Torre lavorò un'arme grande con certi trofei sopra, e per certi signori tedeschi consiglieri di Massimiliano imperatore lavorò a fresco in una facciata della ebiesa piccola di S. Giorgio alcune cose della scrittura, e vi ritrasse que'due signori tedeschi grassi quanto il naturale, uno da una, l'altro dall'altra pute ginocchioni. Lavorò a Mantoa al sig. Luigi Googa cose assai, ed a Osimo nella Marca d'Anna alcune altre; e mentre ehe la città di Verona fu dell' imperatore, dipinse sopra tutti gli edifisi pubblici l'armi imperials, ed ebbe perciò buoua provvisione ed un privilegio dall' imperatore, nel qual si vede che gli concedesse molte grasie ed escusioni siper lo suo ben servire uelle cose dell'arte, e al perebe era uomo di multo cuore, terribile, e bravo con l'arme in mano, nel che poteva auco aspettarsi da lui valorosa e fedel servità; e massimamente tirandosi dietro per logran credito che aveva appresso i viciui il concorso di tutto il popolo che abitava il borgo di S. Zeno, che e parte della città molto popo-

lata, e nells quale era nato e vi avea preso me glie nella famiglia de'Provuli. Per queste cagioni adunque avendo il seguito di tutti quelli della sua contrada, non era per altro nome nella città ebiamato che il Rosso di S. Zeno. Perché mulato lo stato della città e ritornata sotto gli sptichi suoi signori vinisiani, Giovanmaria, come colui che avea seguito la parte imperiale, fu forzato per sicurtà della vita partirsi; e così aodato a Trento, vi si trattenne, dipignendo alcune cose certo tempo; ma finalmente, rassettate le cose, se n'andò a Pados, dove fu prima conosciuto e poi molto favorito da monsignor reverendissimo Bembo ehe poco appresso lo feee cooscere al magnifico M. Luigi Cornaro gentiloomo viniziano d'alto spirito e d'animo versmeote regio, come ne dimostrano tante sue onoratissima imprese. Questi dunque dilettandosi, oltre all'ale tre sue nobilissime parti, delle coor d'architettura, la cognizione della quale è degna di qualinqua gran principe, ed avendo perciò vedute le cose di Vitruvio, di Leonbattista Alberti e d'altri che hanno scritto in questa professione, e volendo mettere le cose che aveva imparato in pratica, veduti i disegni di Falconetto, e con quanto fondamento parlava di queste cose, e chiarira tutte le difficultà che possono nascere nella varietà degli ordini dell'architettura, s'iunamorb di lui per si fetta maniera, che, tiratoselo in casa, va le tenne onorstamente veutuno anno, che tanto fu il rimanente della vita di Giovanmaria, il quale in detto tempo operò molte cose con detto M. Luigi, il quale desideroso di vedere le anticaglie di Roma in fatto, come l'aveva vedute nei disegni di Giovanmaria, menandolo seco, se u'andò a Roma; dove, avendo costni sempre in sua compagnia, volle vedere minutamente ogni cosa. Dopo,tornati a Padoa, ai mise mano a fare col disegno e modello di l'alconetto la bellissima ed orustissima loggia che è in casa Cornara vicina al Santo, per far poi il palazzo secondo il modello fatto da M. Luigi stesso; nella qual loggia à scolpito il nome di Giovanmaria in un pi-lastra. Pece il medesimo una porta dorica molto grande a magnifica al paleszo del capitano di detta terra, la qual posta, per opera schicita, e molto lodata da ognuno. Pece anco due bellissime porte della città, l'una detta di S. Giovanni che va verso Vicenza, la quale è bella e comoda per i soldati che la guardano, e l'altra fu porta Savonarula, che fu multo bene intesa. Fece auco il disegno e modello della chiesa di S. Maria delle Grazie de'frati di S. Domenico, e la fondò; la quale opera, come al vede dal modello, è tanto ben fatta e bella, che di tanta grandezza non si è forse veduto infino a ora una pari in altro luogo. Fu fatto dal medesimo il modello d'un superbissimo palazzo al sig. Girolamo Savorgnano nel fortissimo suo castello d'Usopo nel Friuli, che allora fu fondato tutto e tirato sopra terra, ma morto quel signore, si rimase in quel termine senza andar più oltre; ma se questa fabbrica si fosse finita, sarebbe stata maravigliosa. Nel medesimo tempo asidò Falconetto a Pola d'Istria solsmente per dise guare e vedere il teatro, anfiteatro, ed arco che e in quella città antichissima ; e fu questi il primo che disegnasse testri ed anfitratri, e trovassa la pianteloro; e quelli che si veggono, e maa-simamente quel di Verona, vennero da lui, e furono fatti stempare da altri sopra I suoi disegni. Ebbe Giovanmaria animo grande, e come quello he non aveva mai fatto altro che disegnare coe grandi antiche, null'altro disiderava se non he se gli presentanse occasione di far cose si-nili a quelle in grandeaza, e talora ne faceva siante e disegni con quella stessa diligeoza che vrebbe fatto se si avessero avuto a mettere in pera subitamente, ed in questo, per modo di dire, anto si perdeva, che non si degnava di far disegni li case private di gentiluomini ne per villa ne er le città, ancorche molto ne fusse pregato. 'u multe volte Giovanmaria a Roma, oltre le lette di sopra, onde aves tanto famigliare quel inggio, ehe per ogni leggiera occasione quando ra giovine e gagliardo, si metteva a farlo; ed lcuni che aneor vivono raccontano, che venenlo egli un giorno a contesa con un architetto prestiero, che a caso si trovò in Verona, sopra e misure di non so che cornicione antico di Roaa, duse Giovanmaria dopo molte parole; lo ai chiarirò presto di questa cosa; ed andatosee di lungo a casa, si mise in visggio per Roma. 'eee costui due bellissimi diseeni di sepolture er casa Cornara, le quals dovevano farsi in VIezia in S. Salvadore, l' una per la reina di Ciri di detta casa Cornara, e l'altra per Marco lornaro cardinale, che fu il primo che di quella amiglia fusse di cotale dignità onorato, e per metere in opera detti disegni, furono cavati molti sarmi a Carrara e condotti a Vinesia, dove sono ucora così rozzi nelle case di detti Cornari.Fu

I primo Gisvannaria che portane il vero modo di Sabbriare e li bona schichterin in Verona, finezia, ed in tutte quelle parti, non esendo tate inamaria in lich inspera per in rev una corretta di la contra di la con

i portò apeo la scultura, acciò con essa venisero ad avere le fahbriche tutti quegli ornanenti che loro si convengono; di che si ha ohiligo, se così è lecito dire, alla rovina di Roma. Perciocebe essendosi i maestri sparsi in molti uogbi, furono le belleaze di queste arti comusicate a tutta l'Europa. Pece Giovanmaria latorare di stucchi alcone cose in Vinezia, ed inegnò a mettergli in opera; ed affermano alcuni the essendo egli giovane free di stucco lavorae la volta della cappella del Santo in Padoa a l'iziano da Pados e a molti altri, e ne fece larorare in casa Cornara, che sono assal belli. In-seguò a lavorare a due suoi figlinoli, cioè ad Otlaviano che fu anch'esso pittore ed a Provolo. Alessandro suo terzo figlipolo attese a fare armature in sua gioventù, e dopo datosi al mestier del soldo, fu tre volte vincitore in steccato, e finalmente essendo capitano di fanteria mori combattendo valorosamente sotto Turino nel Piesonte, essendo stato ferito d'una archibusata. Similmente Giovanmaria, essendo storpiato dalle gotte, fini il corso della vita sua in Padoa in casa del detto M. Luigi Cornaro, che l'amò sempre come fratello, anzi quanto se stesso i e ac-

eiocehé non fussero i corpi di coloro in morte separati, i quali aveva conglunti insieme con gli animi l'amicizia e la virtu in questo monaveva disegnato esso M. Luigi che nella sua stessa sepoltura, che si dovea fare, fosse riposto insieme con esso seco Giovanmaria e il ficetissimo poeta Ruzzante, ebe fu suo famigliarissimo, e visse e mori in casa di lui : ma io non so se poi cotal disegno del magnifico Cornaro ebbe effetto. Pu Giovanmeria bel pariatore e molto arguto ne' motti, e nella conversazione affabile e placevole, intanto che il Cornaro affermava che de' motti di Giovanmaria si sarebbe fatto un libro intero : e perché egli visse allegramente, ancorché fosse storpiato dalle gotte, gli durò la vita infino a settantasei anni, e mori nel 1534. Ebbe sei tigliuole femmine, delle quali cinque maritò egli stesso, e la sesta fu dopo lui maritata dai fratelli a Bartolommeo Ridolfi Veronese, il quale lavorò in compagnia loro molte cose di stucco, e fu molto miglior maestro che essi non furono come si può vedere in molti luoghi, e particolarmente in Verona in casa Fiorio della Seta sopra il ponte nuovo, dove fece alcune camere bellissime, edalcune altre in casa de'signori conti Canossi che sono stupende, siecome anco sono quelle che fece in casa de' Morsti vicino a S. Nazzaro al sig. Gio. Battista della Torre, a Cosimo Moneta banchiere veronese alla sua belliasima villa, ed a molti altri in diversi luoghi, che tutte sono bellissime. Afferma il Palladiu, arebitetto rarissimo, non conoscere persona ne di più hella invenzione ne che meglio sappia ornare con bellissimi partimenti di stuero le stanze, di quello che fa questo Bartolommeo Ridolfi: il quale fu non sono molti anni passati, da Spitech Giordan, grandissimo signore in Polonia appresso al re, condotto con onorati stipendi al detto re di Polonia, dove ha fatto e fa molta opere di stue-co, ritratti grandi, medaglie, e molti disegni di palazzi ed altre fabbriche con l'aiuto d'un suo figliuolo, che non è punto inferiore al padre. Francesco vecchio dai Libri Veronese, sebbene non si sa in che tempo nascesse appunto, fu

alquanto innanzi a Liberale, e fu chiamato dai Libri per l'arte ebe sece di miniare libri, essendo egli vivuto, quando non era ancora stata trovata la stampa, e quando poi cominció appunto a essere messa la uso. Venendogli dunque da tutte le bande libri a miniare, non era per altro cognome nominato che dai Libri, nel miniar de' quali era eccellentissimo e na lavoro assai, perciocche chi faceva la spesa dello scrivere, che era graodissima, gli voleva anco poi ornati più che si poteva di miniature. Miniò danque costui molti libri di canto da coro che sono in Verona in S, Giorgio, in S. Maria in Organi, ed in S. Nazsaro, che tutti son belli, ma bellissimo è nn libretto, cioè due quadretti che si serrano insieme a uso di libro, nel quale è da un lato un S. Girolamo d'opera minutissima e lavorata con molta diligenza, e dall'altro un S. Giovanni finto nell'isols di Pathmos, ed in atto di voler scrivere il suo libro dell' Apocalissi : la quale opera, che fn lasciata al conte Agostino Giusti da suo padre e oggi in S. Lionardo de' Canoniei regolari, nel quel convento ha parte il padre don Timoteo Giusti figlinolo di detto conte. Pinalmente avendo Francesco fatte infinite opere a diversi signori, si mori contento e felice, perciocebe, oltre la quiete d'animo che gli dava la sua bontà, lasciò un figliuolo chiamato Girolamo tanto grande nell'arte, che lo vide avanti la morte sua molto g iore che non era egli.

Questo Girolamo adunque nacque in Verona l'anno 1472, e d'anni sedici fece in S. Maria in Organo la tavola della esppella de' Lischi, la quale fu scoperta e messa al suo luogo con tanta maraviglia d'ognuno, che tutta la città corse ad abbracciare e rallegrarsi con Francesco suo padre, È in questa tavola un Deposto di croce con molte figure. e fra molte teste dolenti molto belle, è di tutte migliore una nostra Donna e un S. Benedetto, molto commendati da tutti gli artefici; vi fece poi un paese ed una parte della città di Verona ritratta assai bene di naturale. Insnimito poi Girolamo dalle lodi che si sentiva dare, dipinse con buona pratica in S. Polo l'al-tare della Madonna, e nella chiesa della Scala il quadro della Madonna con S. Anna, che è posto fra il S. Bastiano ed il S. Rocco del Moro e del Cavazzuola. Nella chiesa della Vettoria fece l'ancona dello altar maggiore della famiglia de Zoecoli, e vicino a questa la tavola di S. Onofrio della famiglia de Cipolli, la quale è tenuta per disegno e colorito la migliore opera che mai fa-ersac. Dipinse anco in S. Lionardo nel Monte vicino a Verona la tavola dell'altar maggiore della famiglia de Cartieri, la quale è opera grande con molte figure e molto stimata da tutti, e soprattutto vi è un bellissimo paese. Ma nna cosa accaduta molte volte ai giorni nostri ha fatto tenere quest' opera maravigliosa, e eiò è un ar-bore dipinto da Girolamo in questa tavola, al quale pare che sia appoggiata una gran seggiola, aopra cui posa la nostra Donna: perché il detto arbore, che pare un lauro, avanza d'assai con i rami la detta sedia, se gli vede dietro fra un ramo e l'altro, che sono non molto spessi, un' aria tanto chiara e bella, che egli pare veramente un arbore vivo, svelto e naturalissimo; onde sono stati veduti molte fiate uccelli entrati per diversi luoghi in chiesa volare a questo arbore per posarvisi sopra, e massimamente rondini che avevano i nidi nelle travi del tetto, ed i loro rondinini parimente: e questo affermano aver veduto persone degnissime di fede, come fra gli altri Il padre don Giuseppo Mangiuoli Veronese, stato due volte generale di quella religione e persona di santa vita, che non affermerelibe per cosa del mondo cosa che verissima non fusse, e il padre don Girolamo Volpini similmente Veronese, e molti altri. Dipinse anco Girolamo in S. Maria in Organo, dove fece la prima opera sua, in una delle portelle dell'organo (avendo l'altra dipinta Francesco Morone suo compagno) due sante dalla parte di fuori, e nel di dentro un presepio, e dopo fece la tavola che è riscontro alla sua prima, dove è una nativita del Signore, pastori, e paesi, ed alberi bellissimi; ma soprattuttu sono vivi e naturali due conigli lavorati con tanta diligenas, che si vede, non cha altro, in loro la divisione de peli. Un'altra tavola dipinse alla cappella de Buonslivi con una nostra Donna a sedere in mezzo a due altre figure e certi angeli a basso che cantano, all'altare poi del Saciamento nell'ornamento fatto da fra Giovanni da Verona dipinse il medesimo tre quadretti piccoli che sono ministi, la quel di mezzo e un Depoato di croce con due angioletti, ed in quei dalla bande sono dipinti sei martiri, tre per ciascun quadro, ginocchioni verso il Sacramento, i corpi dei quali santi sono riposti in quel proprio altare, e sono i primi tre

Canzio, Canaiano, e Canzianello, i quali fureso nipoti di Diocleziano imperatore; gli altri tre sono Proto, Grisogono, ed Anastasio martirizzati ad aquas gradatas appresso ad Aquileia, e sono tutte queste figure ministe e bellissime, per essere valuto in questa professione Girolamo so-pra tutti gli altri dell'età sua in Lombardia e nello Stato di Vinezia, Miniò Girolamo molti libri ai monaci di Montescaglioso nel regno di Napoli, alcuni a S. Giustina di Padoa, e molti altri alla badia di Praia sul Padoano, ed alcuni ancora a Candiana, monasterio molto ricco del Canonici regolari di S. Salvadore, nel qual luogo andu in persona a lavorare, il che non volle mai fare in altro luogo; e stando quivi, imparò allora i primi principi di minisre don Giulio Clo-vio, che era frate in quel luogo, il quale è poi riuscito il maggiore in questa arte che oggidà viva in Italia. Miniò Girolamo a Candiana una carta d'un Kyrie che è cosa rarissima, ed ai medesimi la prima carta d'nn salterio da coro, ed in Verona molta cose per S. Maria in Organo ed ai frati di S. Giorgio, Medesimamente ai monaci Negri di S. Nazzario fece in Verona alcuni altri minj bellissimi. Ma quella che avanzò tutte l'altre opere di costui che furono divine, fu una carta, dove è fatto di minio il paradiso terrestre con Adamo ed Eva cacciati dall'angelo che è loro dietro con la spaila in mano; ne si potria dire quanto sia grande e bella la varieta degli alberi che sono in quest' opera, i frutti, l fiori, gli animali, gli uccelli, e l'altre cose tut-te; la quale stupenda opera fece fare don Giorgio Cacciamale Bergamasco, allora priore in S. Giorgio di Verona, il quale, oltre a molte altre cortesie che usò a Girolamo, gli donò sessanta scudi d'oro. Quest'opera dal detto padre su poi doneta in Roma a un cardinale allora protettore di quella religione, il quale mostrandola in Roma a molti signori, fu tenuta la migliore opera di minio che mai fusse insin'allora stata veduta, Facea Girolamo i fiori con tanta diligenza, e così veri, belli, e naturali, che parevano ai riguardanti veri, e contraffaceva cammei piccoli, ed altre pietre e gioie intagliate di maniera, che non si poteva veder cosa più simile ne più miuuta, e fra le figurine sue se ne veggiono alcune, come in cammei eil altre pietre finte, che non sono più grandi che una piccola formica, e ai vede nondimeno in loro tutte le membra e tutti i muscoli tanto bene, che appena si può credere da chi non li vede. Diceva Girolamo nell'ultima sua vecchiezza, che allora sapeva più che mai avesse sapulo in quest'arte e dove avevano ad andare tutte le botte, ma che poi nel maneggiar' il pennello gli andavauo al contrario, perchè non lo serviva più ne l'occhio ne la mano. Mori Girolamo l'anno 1555 a'due di Luglio d'età d'anni ottantatre, e fu sepolto in S. Nazzario nelle sepolture della compagnia di S. Biagio. Fu costui persona molto dabbene, ne mai ebbe lite ne travaglio con persona alcuna, e fu di vita molto innocente. Ebbe fra gli altri un figliuolo chiamato Francesco, il quale imparò l'arte da lui, e fece, essendo aneo giovinetto, miracoli nel miniare, intsoto che Girolamo affermava di quell' età non aver saputo tanto, quanto il figliuolo sapeva; ma gli fu costui sviato da un fratallo della madre, il quale essendo assai ricco e non avendo figliuoli, se lo tirò appresso, facendolo attendere in Vicenas alla eur d'una fornace di vetri che faceva fare. Nel che avendo speso Francesco i migliori anni, morta la moglie del zio, cascò da ogni speranza e si trovò aver perso il tempo: perche preso colui un'altra moglie, n'ebbe figliuoli, e così non fu altrimenti Francesco, siccome s'avea pensato, erede del sio. Perche rimessosi all'arte dopo sei anni ed imparato qualrhe cosa, si diede a lavorare, e fra l'altre cose fece una palla grande di diametro quattro piedi, vota dentro, e coperta il di fuori, che era di legno, con colla di nervi di bue temperata in modo che era foetissima, ne si poteva temere in parte alcuna di rottura o d'altro danno. Dopo essendo questa palla, la quale doveva servire per una sfera terrestre, benissimo compartita e misnrata con ordine e presenza del Fracastoro e del Beroldi, medici ambidue e cusmografi ed astrologhi rarissimi, si dovea colorire da Francesco per M. Andrea Navagero gentiluomo veneziano e dottissimo poeta ed oratore, il quale volca larne dono al re Francesco di Francia, al quale dovea per la sua repubblica andar' oratore. Ma il Navagero, essendo appena arrivato in Francia in au le poste, si mori, e quest'opera eimase imperfetta, la quele sarebbe stata cosa rarissima, come condotta da Francesco, e col consiglio e parere di due si grand'uomini. Rimase dunque imperfetta, e che u peggio, quello che era fatto ricevette non so ebe guastamento in assenza di Francesco; tuttavia così guasta la comperò M. Bartolommeo Lonichi, che non ba mai voluta compiacerne alcuno, ancorche ne sia stato ricerco con grandissimi preghi e prezzo. N'aveva fatto Francesco innansi a questa due altre minori, l'una delle quali è in mano del Mazzanti arciprete del duomo di Verona, e l'altra chhe il conte Raimondo della Torre, ed oggi l'ha il conte Gio. Battlata suo figliuolo che la tiene carissima : perché anco questa fu fatta con le misure ed assistenza del Fracastoro, il quale fu molto fa-migliare amico del conte Raimondo. Francesco finalmente increscendogli la tanta diligenza che ricercano i mini, si diede alla pittura ed all' arebitettura, nelle quali riusci peritissimo, e fece molte cose in Vinesia ed in Pados. Era in quel tempo il vescovo di Tornai. Fiammineo nobilissimo e ricchissimo, venuto in Italia per dar opera alle lettere, vedere queste provincie, ed apparare le creanze e modi di vivere di qua : perche trovandosi costui in Padoa e dilettandosi molto di fabbricare, come invaghito del modo di fahhrirare italiano, si eisolve di portare nelle sue parti la maniera delle fabbriche nostre; e per poter ciò fare più comodamente, ennosciuto il valore di Francesco, se lo tirò appressocon onorato stipendio per condurto in Fiandra, dove aveva in animo di voler fare molte cose onorate; ma veunto il tempo di partire, e già avendo fatto disegnare le maggiorie migliori e più famose fabbriche di qua, il poverello Francesco si morl, es-sendogiovane e di honissima speranza, lasriando il suo padrone per la aua morte multo dolente. Laseiò Francesco un solo fratello, nel quele, essendo prete, rimane estinta la famiglia das Libri, nella quale sono stati successivamente tre uomini in questa professione molto eccellenti; ed altri discepoli non sono rimasi di loro, che tengano viva quest'arte, eccetto don Giulio Clovio sopraddetto, il qualel'apprese, come abbiam detto, da Gi-rolamo, quandu lavocava a Candiana, essendo li feate, ed il quale l'ha poi innalzata a quel aupremo grado, al quale pochissimi sono arrivati, e niuno l'ha trapassatu giammai.

Io sapeva bene alcune cose dei sopraddetti cecellenti e nobili artefici veronesi; ma tutto quello che n' bo raccontato, non arei già soputo interamente, se la molta bonta e diligenza del reverendo e dottissimo fra Marco de'Medici Veronese ed uomo pratichissimo in tutte le più nobili arti e scienze, ed insieme il Danese Cataneo da Carrara eccellentissimo scultore, e miei amieissimi, non me n'avessero dato quell'intero e perfetto raggoaglio che di sopra, come bo saputo il meglio, ho scritto a nule e comodo di chi leggera queste nostrevite, nelle quali mi sono state e suno di grande ainto le cortesie di molti amici, che per compiacermi e giovare al mondo si sono in ricercar questa cosa affaticati. E questo sia il fine delle vite dei detti Veronesi, di ciaseuno de quali non ho potuto avere i ritratti, essendomi questa piena notizia non prima venuta alle mani, che quando mi sono pono meno che alla fina dell'opera ritrovato.

#### VITA DI FRANCESCO GRANACCI

#### PITTORE FIGRESTISO

Grandissima è la ventura di quegli artelici che si aecostano, o nel nascere o nelle compagnie che ai fanno in fanciullezza, a quegli uomini che il cielo ha eletto per segnalati e auperiori agli altri nelle nostre arti; atteso che fuor di modo si acquista e bella e buona maniera nel vodere i modi del fare e l'opere degli uomini eccellenti: sensache anco la concorrenza e l'emulazione lia, come in altro luogo si è detto , gran forza negli animi nostri. Francesco Granacci adun que, del quale si è di sopra favellato, fu uno di quelli, ebe dal mognifico Lorenzo de' Medici fu messo a imparare nel suo giardino, onde avvenne che, conoserndo costui ancor fanciulto il valore e la virtù di Michelagnolo e quanto creseendo fusse per produrre grandissimi frutti, non sapeva mai levarsegli d'attorno, anzi con sommessione ed osservanza incredibile s'ingegnò sempre d'andar sreondando quel cervello; di maniera che Michelagnolo fu forzato amarlo sopra tutti gli altri amici, ed a confidar tanto in lui, che a niuno, più volentieri che al Granaccio, conferi mai le cose ne comunicò tutto quello che allora sapeva nell'arte; e così essendo ambidue stati insieme di compagnia in bottega di Domenico Grillandai, avvenne, perche il Granacci era tenuto dei giovani del Grillandai il migliore e quegli che avesse più grazia nel colorire a tempera e maggior disegno, elie egli aiutò a Davitte e Benedetto Grillandai fratelli di Domenico a finire la tavola dell'altar maggiore di S. Maria Novella, la quale per la morte di esso Domenico era eimasa imperfetta; nel quale lavoro il Granaccio acquistò assai; e dono ece della medesima maniera, che è detta tavola, molti quadri ehe sono per le ease de'citta-dini, ed altri che furono mandati di fuori. E perche era molto gentile e valeva assai in certe galanterie che per le feste di carnovale si face-vann nella città, fu sempre in molte cose simili dal Magnifico Lorenzo de' Medici adoperato i ma particolarmente nella mascherata che rappresentò il trionfo di Paolo Emilio della vittoria ehe egli ebbe di certe nazioni straniere; nella quale mascherata piena di bellissime invenzioni si adoperò talmente il Granacci, ancorche fusso giovinetto, che ne fu sommamento lodato. Ne tacerò qui che il detto Lorenzo de' Mediei fu

prima inventore, come altra volta è atato detto, di quelle mancherar che rappreventiona alcuna cona, e sono dette a Firener Canti, non al trompi. Pa amilhemete adoptavita il Granes Patteria, vica administratoria di Granes Patteria del Patt

#### Contemple in quanta gloria sei salita, Felice alma Fiorenza; Poiche dal ciel discrea,

e quello ehe segue. Fece il Granacci pel medesimo apparato e prima e poi molte prospettive da commedia, e stando col Grillandaio lavorò atendardi da galea, bandiere, ed insegne d'alauoi cavalieri a sproni d'oro nell'entrare pubblicamente in Firenze, e tutto a spese de'espitani di parte Guelfa, come allora si costumava, e si è fatto anco non ba molto a'tempi nostri. Similmente quando si facevano le potense e l'armeggerie, sece molte belle Invensioni d'abbigliamenti ed acconeimi; la quale maniera di feate, che è propria de' Fiorentini ed è piacevole molto, vedendosi uomini quasi ritti del tutto a cavallo in su le staffe cortissime rompere la lancia con quella facilità, che fanno i guerrieri ben serrati nell'arcione, si fecero tutte per la detta veunta di Leone a Fiorenza. Fece anco, oltre all'altre eose, il Granacci un bellissimo areo trionfale dirimpetto alla porta di Badia pieno di atorie di chiaroscuro con bellissime fantasie; il quale arco fu molto lodato, e particolarmente er l'invenzione dell'architettura e per aver finto per l'entrata della via del Palagio il ritratto della medesima porta di Badia con le sealee e ogni altra cosa, che tirata in prospettiva, non era diasimile la dipinta e posticcia dalla vera e propria; e per ornamento del medesimo acco fece di terra alcune figure di rilievo di sua mano bellissime, ed in eima all'arco in una grande inscrisione queste parole: 12031 x 2027. cune opere del Granacci che sono in essere, dico ebe avendo egli studiato il cartone di Michelegnolo, mentre che esso Buonarroto per la sala grande di palazzo il faceva, acquisto tanto e di tanto giovamento gli fu, che essendo Mi-chelagnolo chiamato a Roma da papa Giulio II, perché dipignesse la volta della cappella di pa-lazzo, fu il Granneci de primi ricerchi da Miguolo che gli aiutassero a colorire a fresco quell' opera, secondo i cartoni che esso Michelagnolo avea fatto. Bene è vero ehe non pia-cendogli poi la maniera na il modo di fara di nessono, trovò via, senza licenziarli, chiudend la porta a tutti e non si lasciando vedere, che tntti se ne tornarono a Fiorenza, dove dipinse il Granacci a Pierfrancesco Borgherini nella sua casa di borgo Santo Apostelo in Fiorenza in un esmera, dove lacupo da Pontormo, Andrea dei Sarto, e Francesco Ubertini avevano fatto molte storie della vita di loseffo, sopra un lettuccio una storia a olio de' fatti del medesimo in figure

go e hel colorito, e una prospettiva, dove fece Giuseppo che serve Faraone, che non può es-sere più bella in tutte le parti. Pece aucora al medesimo pore a olio una Trinità in un tondo. cioè un Dio Padre che sostiene un Grocifisso; e nella chiesa di S. Pier Maggiore è in ona tavola di aua mano un' Assunta con molti acceti e con un S. Tommaso, al quale ella dà la cintola, figura molto graziosa e che svolta tanto bene, che pare di mano di Michelagnolo e così fatta è anco la nostra Donna: il disegno delle quali due tigure di mano del Granacci è nel nostro libro con altri fatti similmente da lui. Sono dalle bande di questa tavola S. Paulo, S. Lorenzo, S. Iacopo e S. Giovanni, che son tutte così belle figure, che questa è tenuta la migliore opera elie Francesco faersse mai. E nel vero questa sola, quando non avesse mai fatto altro, lo farà te-ner sempre, come fu, eccellente dipintore. Fece ancora nella chiesa di S. Gallo, luogo già fuori della detta porta de' frati Eremitani di S. Agostino in una tavola la nostra Donna e due putti, S. Zanobi vescovo di Fiorenza e S. Francesco: la quale tavala che era alla cappella de' Giro lami, della quale famiglia fu detto S. Zanobi, è oggi in S. Iseopo tra' Fossi in Firenze. Avendo Michelegnolo Buonarroti una sua nipote monaes in S. Apollonia di Firenze, ed avendo perciòfatto l'ornamento ed il disegno della tavola e dell'altar maggiore, vi dipinse il Granaccio al-cune atorie di figurette piccole a olio ed alcune grandi, che altora soddisfecero molto alle monache ed ai pittori ancora. Nel medesimo biogo dipinse da basso un'altra tavola, che per inavverteusa di certi lumi lasciati all'altare, abbrueiò una notte con alcuni paramenti di moltu valore, else certo fu gran danno, pereiocche era quell'opera molto dagli artefici lodata. Alle monache di S. Giorgio in sulla Costa foce nella tavols dell'altar maggiore la nostra Donna, S. Caterina, S. Gio. Gualberto, S. Bernardo Uberti cardinale e S. Fedele. Lavorò similmente il Granacci molti quadri e tondi sparsi per la città nelle ease de' geotiluomini, e fece molti cartonà per far finestre di vetro, ehe furono poi messà in opera dai fratl degl' Ingesuati di Fiorenza. Dilettosi molto di dipignere drappi e solo ed n compagnia onde oltre le cose dette di sopra, fere multi drappelloni, e perche faceva l'arte più per passar tempo, che per bisogno, lavorava agiatamente, e voleva tutte le sue comodità. fuggendo a suo potere i disagi più che altr'uo mo i ma nondimeno conservo sempre il auo, senza esser cupido di quel d'altri se perché si diede pochi pensieri, fu piacevole uomo, ed attese a goder allegramente. Visse anni sessantasette alla ine de'quali di malattia ordinaria e di febbre fini il corso della sun vita, e nella chiesa di S. Ambrogio di Firenac ebbe aepoltura nel giorno di S. Andrea Apostolo nel 1543.

piccole fatte con pulitissima diligenza e con va-

### VITA DI BACCIO D'AGNOLO

ARCINTETTORS PROSENTING

Sommo piacere mi piglio alcuna vnita nel vedere i principi de pli artelici nostri, per veler a lite molti talora di baso in alto, e specialmente nell'architettura i la scienza della quale non è stata escretiata da parecciò anni adiletto, en non da intagliatori o da persone sofistiche, che lacerano prufcissione, soma sasperue pure i terOPERE 3-5

mini e i primi principi, d'intendere la prospet-tiva. E pur è vero che non si può esercitare l'architettura perfettamente, se non da coloro che hanoo ottimo giudizio e buon disegno, o che in pitture, sculture o cose di legname abbiano graodemente operato; conclossiache in essa si misurano i corpi delle figure loro, che sono le colonne, le cornici, i hasamenti, e tutti gli ordini di quella, i quali a ornamento delle figure aon fatti, e non per altra engione; e per questo i legnajuoli di continuo maneggiandoli, diventann in iapazio di tempo architetti, e gli sculturi similmente per lo situare le statue loro e per fare ornamenti a sepolture e altre cose tonde, col tempo l'intendono: ed il pittore, per le proapettive e per la varietà dell'invenzioni, e per la casamenti da esso tirati, non può fare che le piante degli edifizi non faccia : attracche non si pongono case ne scale ne pisni, dove le figure posano, ehe la prima cosa non si tiri l'ordine e l'architettura. Lavorando dunque di rimessi Baecio nella sua giovanezas eccellentemente, fece le apaltiere del coro di S. Maria Novella nella cappella maggiore, nella quale sonn un S. Gio. Bat-tista ed un S. Lorenao bellissimi. D' Intaglio la vorò l'ornamento della medesima cappella, e quello dell'altar maggiore della Nunaiata, l'orusmento dell'organo di S. Maria Novella, ed altre infinite cose e pubbliche e private nella sua pa-tria Piorenza; dalla quale partendosi, andò a Roma, dove attese con molto atudio alle cose d'architettura, e tornato, fece per la venuta di papa Leone X in diversi luoghi archi trionfali di legname. Ma per tuttoció non lasciando mai la bottega, vi dimoravano assas con esso lui, oltre a molti cittadini, i migliori e primi artefici dell'arte nostra; onde vi si facevano, massimamente la vernata, bellissimi discorsi e dispute d'importan-za. Il primo di costoro era Raffaello da Urbino allora giovane, e dopo Andrea Sansovico, Pilip-pino, il Maiano, il Grouaca, Antonio e Ginliano Sangalli, il Granaccio, ed alcuna volta, me però di rado, Miebelagnolo, e molti giovani fiorentini e forestieri. Avendo adunque persifetta maniera atteso Baccio all'architettura, ed avendo fatto di se alenno esperimento, cominciò a essere a Pirenze in tanto credito, che le più magnifiche fabbriche, che al suo tempo si facessero, furono allogate a lui, ed egli fattone capo. Essendo gon-faloniere Piero Soderini, Baccio insiemecol Cronaca ed altri, come si c detto di sopra, si trovò alle deliberazioni, che si fecero della sala grande di palazzo, e di sua mano lavoro di legname l'ornamento della tavola grande, che abboszò fra Bartolommeo, disegnato da Filippino. In compagnia de'medesimi fece la scala che va in detta sala con ornamento di pietra molto bello, e di mischio le colonne e porte di marmo della sala che oggi si chiama de' Dugento. Fece in anlla piassa di S Trinita un palazzo a Giovanni Bartolini, il quale e dentro molto adornato, e molti disegoi per lo giardino del medesimo in Gualfonda: e perche fu il primo edifiaio quel palazzo, che fusse fatto con ornamento di finestre quadre con frontespiaj e con porta, le cui co-loone reggessino architrave, fregio, e cornice, furono queste cose tanto biasimate dai Fiorentioi con parole, con sonetti e con appiccarvi filse di frasche, come ai fa alle chiese filse di frasche, come ai fa alle ebiese, per le feste, direndosi ebe aveva più forma di facciata di tempin che di palazzo, che Baccio fu per nacir di cerrello, tuttavia sapendo egli che aveva imi-

tato il buono e che l'opera stava bene, se ne passò. Vero é, che la cornice di tutto il palazzo riusel, come si è detto in altro luogo, troppo grande; tuttavia l'opera è stata per altro sen molto lodata. A Lanfredino Lanfredini fece fabbricare lungo Arno la casa loro, che è fra il ponte a S. Teinita ed il ponte alla Carraia; e su la pinzas de'Mozzi cominciò, ma noo fini, la casa de'Nasi, che risponde in sul renajo d'Arno. Fece ancora la casa de'Taddei a Taddeo di quella famiglia, che fu tenuta enmodissima e bella. Diede a Pierfrancesco Borgherini i dise-gni della casa ebe fece in borgo S. Apostoln, ed in quella con molta spesa fece far gli ornamenti delle porte, esemini bellissimi, e partieolarmente fece per ornamento d'una camera cassoni di noce pieni di putti intagliati con somma diligenza; la quale opera sarebbe oggi impossibile a condurre a tanta perfezione, con quanta la condusse egli. Diedegli il disegno della villa che e' fece fare sul poggio di Bellosguardo, che fa di bellezza e di comndità grande e di apesa in-ficita. A Gio. Maria Benintendi fece un'anticamera ed un ricioto d'un ornamento, per alcune storie fatte da eccellenti maestri, che fu cosa rara. Fece il medesimo il modello della chiesa di S. Giuseppo da Santo Nofri, e fece fabbricare la porta che fu l'ultima opera sua. Pece condurre di fabbrica il campanile di Santo Spirito in Fiorenza, che rimase imperfetto: oggi per ordine del dues Cosimo si finisce col medesi disegno di Bacolo e similmente quello di S. Miniato di Monte dall' artiglieria del campo battuto, ma non però fu mai rovinato: per lo che non mioor fama s'acquistò per l'offcsa che fece a' nemici, che per la bontà e bellezza con che Baccio l'aveva fatto lavorare e condurre. Essendo poi Baccio per la sua bontà e per essere molto amato dei cuttadini, condotto nell'opera di S. Maria del Fiore per architetto, diede il disegno di fare il hallatoio che cigne intorno la cupola, il quale Pipo Brunelleschi sopraggiunto dalla morte aveva lasciato addietro, e benehe egli avesse anco di questo fatto il disegno, per la poca diligenza de'ministri dell'opera erano andati male e perduti. Baccio adonque avendo fatto il disegno o modello di questo ballatoio, mise in opera tutta la baoda che si vede verso il canto de'Bischeri ; ma Michelagoolo Buonarroti nel auo ritorno da Roma veggendo che nel farsi quest'opera si tagliavano le morse che aveva lasciato fuori non senza proposito Filippo Brunelleschi, fece tanto rumore, ene si resto di lavorare, diceodo esso che gli pareva che Baccio avesse fatto una gabhia da grilli, e che quella mocchina si grande richiedeva maggior cosa e fatta con altro disegno, arte e grasia, che non gli pareva ehe aves se il disegoo di Baccio, e che mostrerebbe egli come s'aveva da fare. Avendo dunque fatto Michelagnolo un modello, fu la cosa lungamente disputata fra molti artefici e cittadini intendenti davanti al cardinale Giulio de Medici ; e fioalmente non fu ne l'un modello ne l'altro messo in opera. Fu hissimato il disegno di Baccio in molte parti, non che di misura in quel grado non stesse bene, ma perche troppo diminniva a comparazione di tanta maceltina, e per queste eagioni non ha mai avuto questo ballatoio il auo fine. Attese poi Barcio a fare i pavimenti di S. Maria del Fiore, ed altre sue fabbriche che non erano poche; tenendo egli cura particolare di tutti i principali monasteri e conventi di Fi376 VASARI

renze e di molte case di cittadini dentro e fuori della città. Finalmente vicino a ottantatre amni, essendo anco di saldo e buon giudizio, andò a miglior vita nel 1543, lasciando Giuliano Filippo, e Domenico suoi figliuoli, dai quali fu fattu sennelli e in S. Lorenzo.

tu seppellire in S. Lorenzo. De quali suoi figlinoli, che tutti dopo Baccio attesero all'arte dell'intaglio e falegname, Ginliano, eb'era il sceondo, fu quegli ebe eon mag giore studio, viveodo il padre e dopo, attese al-l'arebitettura, onde enl'avore del duca. Cosimo auccedette nel luogo del padre all'opera ili Santa Maria del Fiore, e aeguitò non pure in quel tempio quello eha il padre aveva cominciato, ma tutte l'altre muraglie ancora, le quali per la morte di lui erano rimase imperfette. Ed avendo in quel tempo M. Baldassarre Turini da Pescia a collocare una tavola di mano di Raffaello da Urbino nella principale chiesa di Pescia, di cui era proposto, e farle un ornamento di pietra intorno, anzi una cappella intera ed una acpoltura, condusse il tutto con suol disegni e modelli Giuliano, il quale rassettò al medesimo la aua easa di Pescia ron molte belle ed utili comodità. Fuor di Fiorenza a Montaghi fece il medesimo a M. Francesco Campana, già primo aegretario del duca Alessandro e poi del duca Cosimo de' Medici, una casetta piceola aceanto alla chiesa, ma ornatissima e tanto ben posta, che vagheggia, essendo alquanto rilevata, tutta la città di Firenze ed il piano iotorno. Ed a Colle, patria del medesimo Campana, fu murata nna comodissima e bella casa col disegno del detto Giuliano, il quale poco appresso cominciò per M. Ugolino Grifoni, monsignor d'Altopascio, un palazzo a S. Miniato al Tedesco che fu cosa magnifica; ed a ser Giovanni Conti, uno de'segretari del detto Sig. duca Cosimo, acconeiò con molti helli e comodi ornamenti la casa di Firenze i ma ben è vero che nel fare le due finestre inginocchiate, le quali rispondono in sulla strada, usei Giuliano del modo suo ordinario e le tritò tanto con risalti, mensoline, e rotti, ch'elle tengono più della maniera tedesca, che dell'antica e moderna vera e bnona. E nel vero le cose d'architettura vogliono essere maschie, aode, e semplici, ed arricchite poi dalla grazia del disegno, e da un soggetto vario nella composizione che non alteri col poco o col troppo ne l'ordine dell'architettura ne la vista di chi intende, Intanto essendo tornato Bacejo Bandinelli da Roma, dove aveva finito le sepolture di Leone e Glemente, persuase al sig. duca Coaimo, allora giovinetto, ebe facesse nella anla grande del palazzo ducale una facciata intesta tutta piena di colonoe e nicchie, con un ordine di ricche statue di marmo, la qual facciata rispondesse con finestre di marmo e macigno in piszza. A ebe fare risoluto il duea, mise mano il Bandinello a fare il disegno, ma trovato, come si è detto nella vita del Gronaca, che la detta sala era fuor di squadra, e non avendo mai dato opera all'architettura il Bandinello, come quello else la stimava arte di poco valore e si faceva maraviglia e risleva di chi le dava opera, veduta la difficultà ili quest'opera, fu forzato conferire il auo disegno con Giulisno, e pregarlo che come architettore gli guidasse quel l'opera: e cost messi in opera tutti gli scarpel-lini ed intagliatori di S. Miria del Fiore, si diede principio alla fabbrica, risoluto il Bandinello col consiglio di Giuliano di far che quell'opera

andasse fnor di squadra, secondando in parte la muraglia; onde avvenue che gli hisognò fare tutte le pietre con le quadrature hisognò fare molta fatica condurle col pifferello, eb'è uno strumento di nna squadra zoppa, il che diede tanta disgrazia all'opera, ebe, come si dira nella vita del Bandinello, è stato difficile ridurla la modo che ella accompagni l'altre eoses la qual eosa non sarebbe avvennta, se il Bandinello avesse posseduto le cose d'architettura, come egli possedeva quelle della scoltura; per non dir nulla che le niecbie grandi dove sono dentro nelle rivolte verso le facciate, riuscivano nane, e non senza difetto quella del mezzo, come ai dirà nella vita di detto Bandinello. Quest'opera dopo esservisi lavorato dieci anni fu messa da canto, e cosisi è atata qualche tempo. Vero è che le pietre scorniciate è le colonne così di pietra del fossato, come quelle di marmo, furono condotte con diligenza grandissima dagli scarpellini ed intagliatori per cura di Giuliano, e dopo tanto ben murate, che non è possibile vedere le più belle commettiture, e quadre tutte; nel che lare si può Ginliano celebrare per eccellentissimo; e quest'opera, come ai dirà a suo luogo, fu finita in cinque mesi con un'agginnta da Giorgio Vasari Aretino. Giuliano intanto, non lasciando la bottega, attendeva insieme con i fratelli a fire di molte opere di quadro e d'inta-glio, ed a far tirare Innanzi il pavimento di S. Maria del Fiore, nel qual luogo, perchè si trovava capomaestro ed architettore, fu ricerco dal medesimo Bandinello di far piantare in disegno e modelli di legno sopra alcune fantasie di figure ed altri ornamenti per condurre di mar-mo l'altar maggiore di detta Santa Maria del Piore: il che Giuliano fece volentieri, come honaria persona e dabbene, e come quello che tanto si dilettava dell'architettura, quanto la spregiava il Bandinello, essendo anco a ciò tirato dalle promesse d'utili e d'onori ch'esso Bandinello Isrgamente faceva. Giuliano dunque messo mano al detto modello, lo ridusse assai conforme a quello ehe già era semplicemente stato ordinato dal Brunellesco, salvo ehe Giuliano lo fece più ricco, raddoppiando con le colonne l'arco di sopra, il quale condusse a fine. Essendo poi questo modello, ed insieme molti disegni, portato dal Bandinello al duea Cosimo. sna Eccellenza Illustrissima si risolve con animo regio a fare non pure l'altare, ma ancora l'ornamento di marmo, ehe va intorco al eoro. secondo che faceva l'ordice vecchio, a otto facce con quegli ornamenti ricchi con i quali è stato poi condotto, conforme alla grandezza e magnificenza di quel tempios onde Giuliano con l'intervento del Bandinello diede priocipio a detto coro, senza alterar altro che l'entrata principale di quello, la quale è dirimpetto al detto altare, e la quale egli volle che fusse appunto, ed avesse il medesimo areo ed ornamento, che il proprio altare. Fece parimente doe altri archi simili che vengono con l'entrata e l'altare a far croce; e questi per due pergami, come aveva anco il vecchio, per la musica ed altri hisogni del coro dell'altare. Pece io questo coro Giuliano nn ordine jonico attorno all'otto facce, ed in ogni angolo pose na pilastro che si ripiega la meta, e in ogni faceia nno; e perché diminuiva al punto ogni pilastro che voltava al centro, veniva di dentro strettissimo e ripiegato, e daila banda di fuori acuto e largo, la quale invenzione non fu molto lodata ne approvata per cosa bella da chi hagiudizio: attesoche in nn'opera di tanta spesa ed in luogo così celebre doveva il Bandinello, se non apprezzava egli l'architettura o non l'intendeva, servirsi di ebi allora era vivo, ed avrebbe saputo e potuto far merlio: ed in questo Giuliano merita sensa, perché fece quello ebe seppe, che non fu poco; achbene è più che vero obe chi non ha disegno e grande invenzione da se, sarà sempre povero di grazia, di perfezione, e di giudizio ne' componimenti grandi d'architettura. Fece Giuliano un lettuccio di noce per l'ilippo Strozzi, che è oggi a Città di Castello in casa degli eredi del Sig. Alessandro Vitelli, ed nn molto ricco e bel fornimento a una tavola, che fece Giorgio Vasari all'altare maggiore della badia di Camaldoli in Casentino, col disegno di detto Giorgio: e nella chiesa di S. Agostino del Monte Sansavino fece un altro ornamento intagliato per una tavola grande che fece il detto Giorgio. In Ravenna nella badia di Classi de'monaci di Camaldoli fece il medesimo Giuliano pure a un'altra tavola di mano del Vasari un altro bel ornamento; ed ai monaci della badia di Santa Fiora in Arezzo vi free nel refettorio il fornimento delle pitture che vi sono di mono di detto Giorgio Aretino, Nel vescovado della medesima città dietro all'altare maggiore fece un coro di noce bellissimo col disegno del detto, dove si aveva a tirare innanzi l'altare; e finalmente poco anzi ehe si morisse feee sopra l'altare maggiore della Nunziata il bello e ricchissimo ciborio del Santissimo Sagramento, e li due angioli di legno di tondo rilievo che lo mettono in mezzo. E questa fu l'ultima opera che facesse, essendo andato a miglior vita l'anno 1555.

Ne fu di minor giudizio Domenico fratello di detto Giuliano; perché oltre che intagliava molto meglio di legname, fu anco molto ingegnoso nelle cose d'architettura, come si vede nella casa che sece fare col disegno di costui Bastiano da Montaguto nella via de' Servi, dove sono aneo di legname molte cose di propria mano di Domenieo; il quale fece per Agostino del Nero in sulla piazza dei Mozzi le cantonate, ed un bellissimo terrazzo a quelle case de' Nasi già comineiate da Baccio suo padre; e se costui non fosse morto così presto, avrebbe, si crede, gran lunga avanzato suo padee e Giuliano suo fratello.

### VITE

DI VALERIO VICENTINO, DI GIOVANNI DA CASTEL BOLOGRESE

> DI MATTEO DAL NASSARO VERONEAR

E D'ALTRI ECCELLENTI INTAGLIATORI DI CAMMEI E GIOIE

Da che i Greei negl'intagli delle pietre orientali furono così divini, e ne'cammei perfetta-mente lavorarono, per certo mi parrebbe fare non piecolo errore, se io passassi con silenzio coloro che quei maravigliosi ingegni hanno nell'età nostra imitato, coociossiache niuno e stato fra i moderni passati, secondo ebe si dice, ebe abbia passato i detti antichi di finezza e di disegno in questa presente e felice età, se noo questi ehe qui di sotto conteremo. Ma prima che Vol. II.

breve sopra quest'arte dell'intagliar le pietre dure e le gloie, la quale, dopo le rovine di Grecia e di Roma, ancora essa si perde insieme con l'altre arti del disegno. Di queste opere dell'intagliare in cavo e di rilievo, se n'è visto giornalmente in Roma trovarsi spesso fra le rovine commei e corniole, sardooj ed altri eccellentissimi intagli. E molti e molti anni stette persa che non si trovava chi vi attendesse; e sebbene si faceva qualehe cesa, non era di maniera che se ne dovesse far conto, e per quanto se n'ha cognizione, non si trova che si cominciasse a far ene e dar nel bnono, se non nel tempo di papa Martino V e di Paolo II, e andò crescendo di mano in mano, perfino che 'l Magnifico Loren-zo de' Mediei, il quale si diletto assai degl'intagli de'cammei antichi, e fra lui e Piero suo figlinolo ne ragunarono gran quantità, e massimamente calcidoni, corniole, ed altra sorte di pietre intagliate rarissime, le quali erano con diverse fantasie dentro, che furono eagione ebe per metter l'arte nella loro eittà e' conducessero di diversi paesi maestri che, oltra al rassettar loro queste pietre, condussero dell'altre cose rare in quel tempo. Imparò da questi per mezzo del Magnifico Lorenzo questa virtù dell'intaglio in eavo un giovane fiorentino chiamato Giovanni delle Corniole, il quale ebbe questo cognome, perebe le intagliò eccellentemente, come ne fanno testimonio infinite elle se ne vergono di sue grandi e piccole; ma particolarmente una grande, dove egli fece dentro il ritratto di fra Girolamo Savonarola nel suo tempo adorato in Piorensa per le sue predicazioni, eh'era rarissimo intaglio. Fu suo concorrente Domenico del Cammei Milanese, che allora vivendo il duca Lodovico il Moro, lo ritrasse in cavo in un balascio della grandezza più d'un giulio, ehe fut coss rara e de'migliori intagli ehe si fusse visto de'maestri moderni. Accrebbe poi in maggiore eccellensa quest' arte nel pontificato di papa Leone X per la virtù ed opere di Pier Maria de Pescia, che fu grandissimo imitatore delle cose antiche; e gli fu concorrente Michelino, che valse non meno di lui nelle cose piccole e grandi, e fu tenuto un grazioso maestro. Costoro apersero la via a quest'arte taoto difficile, pol-che intagliando in cavo, ehe è proprio un lavo-rare al buio, da che non serve ad altro ehe la eera per occhiali a vedere di mano in mano quel ebe si fa, la ridussero finalmente che Giovanni da Castel Bolognese e Valerio Vicentino, e Matteo dal Nassaro ed altri facessero tante bell'opere, di ehe noi faremo memoria. E per dar prineipio, dico ehe Giovanni Bernardi da Castel Bolognese, il quale nella sua giovanezza stando appresso il duca Alfonso di Ferrara, gli fece itt tre anni che vi stette onoratamente molte cose minute, delle quali non accade far mentione; ma di cose maggiori la prima fu, che egli fece in no pezzo di cristallo incavato tutto il fatto d'arme della Bastia, che fu bellissimo; e poi in nn incavo d'accisio il ritratto di quel duca per far medaglie, e nel riverso Gesù Cristo preso dalle turbe. Dopo andato a Roma, stimolate dal Giovio, per mezzo d'Ippolito cardinal de' Me-dici, e di Giovanni Salviati cardinale, ebbe comodità di ritrarre Clemente VM, onde ne fece nn incavo per medaglie ebe fu bellissimo, e nel rovescio quando losello si manifestò a' suoi fratelli; di che fu da Sua Santità rimunerato col questi che qui di sotto conteremo. na prime cire i con; di con Mazza, che è un uffizio, del guale so dia principio, mi convien fase un discorso i dono d'una Mazza, che è un uffizio, del guale

378 cavà poi al tempo di Paolo III, vendendolo, duento scudi. Al medesimo Clemente fece in quattro tondi, di eristallo i quattro Evangelisti che furono molto lodati e gli acquistarono la grasia e l'amicizia di molti reverendissimi, ma particolarmente quella del Salviati e del detto Ippolito cardinale de' Medici unico rifugio de'virtuoai, il quale ritrasse in medaglie d'acciaio ed al quale fece di cristallo quando ad Alessandro Magno è presentata la moglie di Dario; e dopo ve-nuto Carlo V a Bologna a incoronarsi, free il suo ritratto in un accisio; ed improntata una medaglia d'oro, la portò aubito all'imperatore, il quale gli donù cento doble d'oro, lacendolo ricercare sc voleva andar seco in Ispagna; il che Giovanni ricusò, con dire che non potea partirsi dal servizio di Clemente e d'Ippolito cardinale, per i quali avca alcuna opera cominciata ebe ancora era imperfetta. Tornato Giovanni a Boma, fece al detto cardinale de'Medici il ratto delle Sabine, che fu bellissimo. Per le quali cose conosceodosi di lui molto debitore il cardinale, gli fece infiniti doni e cortesie; ma quello fu di tutti maggiore, quando partendo il cardinale per Francia aecompagnato da molti signori e geotiivomini, si voitò a Giovanni ebe vi era fra gli altri, e levatosi dal collo nna picciola collana, alla quale era appiecato un cammeo ebe valeva oltre seicento scudi, gliela diede, dicendogli che la tenesse insino al suo ritorno, con animo di soddisfarlo poi di quanto conosceva ch' era degna la virtù di Giovanni; il quale cardinale morto, venne il detto cammeo in mano del cardinal Farnese; per lo quale lavorò poi Gio-vanni molte cose di cristallo, e particolarmente per una croce un Crocifisso ed on Dio Padre di sopra, e dagli lati la nostra Donna e S. Giovanni e la Maddalens a' piedi; ed in un triangolo a' piedi della crose fece tre storie della passione di Cristo, cioe una per angolo: e per due candellieri d'argento fece in cristallo sei tondi | nel primo é il Centurione che prega Cristo che sani il figliuolo; nel secondo la Probatica Piscina; nel terzo la Trasfigurazione in aul monte Tabor; nel quarto è il miracolo de'cinque pani e due pesci i nel gointo guando cacció i venditori del tempio; e nell'altimo la resurrezione di Lazzaro, che tutti furono rarissimi. Volendo poi fare il medesimo cardinal Parnese una cassetta d'argento ricchissima, fattone fare l'opera a Marino orefice fiorentino, che altrove se ne ragionerà, diede a fare a Giovanni tutti i vani de cristalli, i quali li condusse tutti pieni di storie e di marmo di messo rilievo; fece le figure d'argento e gli ornamenti tondi con tanta diligenza, che non fu mai fatta altra opera con tanta e simile perfezione. Sono di mano di Giovanni nel corpo di questa cassa intagliate in ovati queste atorie con arte maravigliosa : la caceia di Meleagro e del porco Calidonio, le Baccanti ed una battaglia navale, e aimilmente quando Broole combatté con l'Amazzoni, e altre bellissime fantasie del cardinale e ne fece fare i disegui finiti a l'erino del Vaga e ad altri maestri. Fece appresso in un cristallo il suo-cesso della presa della Goletta, ed in un altro la guerra di Tunisi. Al medesimo cardinale intagliò pur in cristallo la nascita di Cristo, qua do era nell'orto, quando è preso da Giodei, quando è menato ad Anna, Erode, e Pilato, quando è battuto e poi coronato di spine, quando porta la croce, quando e confitto e levato in

alto, ed ultimamente la sua santissima e gloriosa resurrezione; le quali opere tutte furono non solamente bellissime, ma fatte anco con tanta restezza, che ne restò ogni uomo maravigliato. Ed avendo Michelagnolo fatto un disegno (il che mi si era dimenticato di sopra ) al dette cardinale de'Medici d'un Tizio a cui mangia na avoltaio il cuore, Giovanni l'intagliò benissime in cristallo; siccoma anco fece con un disegne del medesimo Buonarroto un Fetonte, che per non zapere guidare il carro del Sole, cade in Po, dove piangendo le sorelle sono convertite in alberi. Ritrasse Giovanni madama Margherita d'Austria figliuola di Carlo V imperatore, atata moglie del duca Alessandro de' Medici, ed allora donna del duos Ottavio Farnese, e questo fece a concorrenza di Valerio Vicentino. Per le quali opere fatte al cardinale Farnese ebbe da quel signore in premio un uffisio d'un Gianois-sero, del quale trasse buona somma di danaris ed oltre ciò fu dal detto signore tanto amato che n'ebbe infiniti altri favori; ne passò mai il cardinale da Facuza, dove Giovanni aveva fabbricato una comodissima rasa, che non andasse ad alloggiare con esso lui. Permatosi dunque Giovanni in Faenza, per quictarsi dopo aver molto travagliato nel mondo, vi ai dimorò sempre i ed essendogli morta la prima moglie della quale non avea avuto figliuoli, presc la secon-da, di oni ebbe due maschi ed una femmina, con i quali, essendo agiato di possessioni e d'altre entrate che gli rendevano meglio diquattrocento scudi, visse contento insino a sessanta anni: alla

quale età pervenuto, rende l'anima a Dio il giorno della Pentecoste l'anno 1555. Matteo dal Nassaro essendo nato in Verona d'un Iacopo dal Nassaro calzajuolo, attese molto nella ana pressa fanciullezza non solamente al disegne, ma alla musica ancora, nella quale fu eccellente, avendo in quella per maestri avuto Marco Carra ed il Tromboncino Veronesi, che allora atavano col marchese di Mantoa. Nelle cose dell'intaglio gli furono di molto giovamento due Veronesi d'onorate famiglie, con i quali ebbe continua pratica; l'uno fu Niccolò Avanzi, il quale lavorò in Roma privatamente cammei, corniole, ed altre pietre, che furono portate a diversi principi ; ed bacci di quelli che si ricordano aver veduto in un lapislezzulo largo tre dita di sua mano la natività di Cristo con molte figure, il quale fu venduto alla duchessa d'Urbino come cosa singolare i l'altro fa Galeasso Mondella, il quale, oltre all' intagliar le gioie, disegno benissimo. Da questi due adun-que avendo Matteo tutto quello che zapevano apparato, venutogli un bel pezzo di diaspro alle mani verde e macchiato di gocciole rosse, come sono i buoni, v'intagliò dentro un Deposto di Croce con tanta diligenza, che fece venire le piaghe in quelle parti del diaspro ch' erano macchiate di sangue, il che fece essere quell'opera rarissima, ed egli commendatone molto; il quale diaspro fu venduto da Matteo alla marchesana Isabella da Este. Andatosene poi in Francia, dove portò seco molte cose di sua mano, perche eli facessero luogo in corte dal re Francesco Primo, fu introdutto a quel signore che sempre tenne in conto tutto le maniere de'virtuosi; il qual re avendo preso molte delle pietre da costui intagliate, toltolo al aervigio suo, e ordina-togli buona provvisione, non l'ebbe men caro per cuere eccellegte sonatore di liuto ed ottimo

nusico, che per il mestiere dell'intagliar le piere. E di vero niuna cosa accende maggiormente ;li animi alle virtà, che il veder quelle essere ippreazate e premiate dai principi e aignori, in juella maniera che ha sempre fatto per l'ad-lietro l'illustrissima casa de' Medici, ed ora fa siù che mai, e nella maniera ebe fece il detto e Francesco veramente magnanimo. Matteo lunque, atando al servigio di questo re, fece ion pure per Sna Maesta molte cose rare, ma tuani a tutti i più nobili signori e baroni di quela corte, non essendovi quasi niuno che non vesse (usandosi molto allora di portare cammei d altre simili gioie al collo e nelle berrette) lell' opere sue. Fece al detto re una tavola per 'altare della cappella di Sua Maestà, che si faeva portare in viaggio tutta piena di figure l'oro parte tonde e parte di mezzo rilievo, con nolte gioie intagliate aparse per le membra delle lette figure. Incavò parimente molti cristalli, țli esempi de' quali în solfo e gesso si veggiono n molti luoghi, ma particolarmente in Veronas dove sono tutti i pianeti bellissimi ed una Venere con un Capido che volta le spalle, il quale non può esser più bello. In un bellissin alcidonio, stato trovato in un fiume, intagliò livinamente Matteo la testa d'una Deianira passi tutta tonda con la apoglia del leone in teta e con la superficie lionata, ed in nn filo di solor rosso ebe era in quella pietra, accomodò Matteo nel fine della testa del lione il rovescio ii quella pelle tanto bene, che pareva scortica-la di fresco; in un'altra macchia accomodò i apelli, e nel bianco la faccia ed il petto, e tutto con mirabile magiaterio; la quale testa ebbe maieme con l'altre cose il detto re Francesco; ed una impronta ne ha oggi in Verona il Zoppo prefice che fu auo discepolo. Pu Matteo libera-lissimo e di grande animo, intanto che piutto ito arebbe donato l'opere aue, che vendutele per vilissimo prezzo: perche avendo fatto a un barone un cammeo d'importanza, e volendo colui pagarlo nna miseria, lo pregò strettamente Matteo che volesse accettarlo in cortesia; ma colni non volendolo in dono e par volendolo pa-gare piccolissimo preszo, venne in collera Mattro, ed in presenza di loi con un martello lo stiaccio. Pece Matteo per lo medesimo re molti cartoni per panni d'arazzo, e con essi come volle il re, bisognò andasse in Fiandra, e tanto vi dimoranse che fussero tessuti di seta e d'oro; l quali, finiti e condotti in Francia, furono tenuti cosa bellissima. Finalmente, come quasi tutti gli nomini fanno, se ne tornò Matteo alla patria, portando aeco molte cose rare di que paesi, e particolarmente alcune tele di paesi fatte in l'iandra a olio ed a guazzo, e lavorate da bonissime mani, le quali sono ancora per memoria di lui tenute in Verona molto care dal signor Luigi e aignor Girolamo Stoppi. Tornato Mat-teo a Verona, si accomodò di atanza in una grotta cavata sotto un assso, al quale è aopra il giardino de' frati Gesuati, luogo che oltre all'esser cablissimo il verno e molto fresco la state, ha una belliasima veduta. Ma non pote godersi Matteo questa atanza fatta a suo espriccio, quanto arebbe voluto, perché liberato che fu della sua prigionia il re Francesco, mandò subito per uno a posta a richiamar Matteo in Francia e pagargli la provvisione, eziandio del tempo ehe era stato in Verona, e giunto la, lo fece maestro de' conj della zecasi onde Matteo presa moglie

in Francia, s' accomodò, poiche così piacque al re ano signore, a vivere in que' paesi; della qual moglie ebbe alcuni figliuoli, ma a lui tanto dissimili, che n'ebbe poca contentezza. Fu Mattro così gentile e cortese, che chiunque capitava in Francia, non pure della sua patria Verous ma Lombardo, carezzava atraordinarismente. Pu ano amiciasimo in quelle parti Paolo Emilio Veronese, che scrisse l'istorie franzesi in lingua latina. Pece Matteo molti discepoli, e fra gli altri un auo Veronese fratellu di Domenico Bruscia Sorzi, due suoi nipoti che andarono in Fiandra, ed altri molti italiani e franzesi, dei quali non accade far mensione; e finalmente si mori, non molto dopo la morte del re Francesco di Francia.

Ma per venire oramai all'eccellente virtà di Valerio Vicentino, del quale si ragionera, egli condusse tante cose grandi e piccole d' intaglio e cavo e di rilievo ancora, con una pulitezza e facilità, che è cosa da non credere; e se la natura avesse fatto coal buon maestro Valerio di disegno, come ella lo fece eccellentissimo nello intaglio e diligente e pazientissimo nel condur l'opere aue, da che fu tanto espedito, arebbe passato di gran lunga gli antichi, come li paragono; a con tutto eiò ebbe tanto ingegno, che st value sempre o de' disegni d'altrui o degl'intagli antichi nelle aue cose. Condusse Valerio a papa Clemente VII una cassetta tutta di cristalli condotta con mirabil magisterio, che n'ebbe da quel pontefice per sua fattura acudi due mila d'oro; dove Valerio intagliò in que stalli tutta la passione di Gesu Cristo col disegno d'altri; la qual cassetta fu poi donata da papa Clemente al re Francesco a Marsilia, quando andò a marito la sua nipote al Duca d'Orleans, che fu poi re Arrigo. Fece Valerio per il medesimo papa alcone paci bellissime, ed una croce di criatallo divina, e similmente coni da improntar medaglie, dov'era il ritratto di pa Clemente con rovesci bellissimi, e fu cagione che nel tempo auo quest'arte ai accrebbe di tanti maestri, che, innanzi al sacco di Roma, di Milano e di altri paesi n'era cresciuto si gran numero, eha era una maraviglia. Pere Valerio le medaglie de' dodici imperatori eo' lor rovesci, cavate dallo antico, più belle, e gran numero di medaglie greche: intagliò tante altre cose di eristallo, che non si vede altro che pieno le bot-trepie degli orefici ed il mondo delle cose sue ormate o di greso o di solfo o d'altre misture dai eavi, dove e'fece storie, o figure o teste. Costui aveva una pratica tanto terribile, che non fu mai nessuno del auo mestiero, che facesse più opere di lui, Condusse ancora a pipa Clemente molti vasi di cristalli, de' quali parte dono a diversi principi, e parte fur posti in Fiorenza nella chiesa di S. Lorenzo insieme con molti vasi che erano in casa Medici, già del Magnifico Lorenzo vecchio e d'altri di quella illustrissima casa, per conservare le reliquie di molti santi che quel pontefice dono per memoria sua a quella chiesa che non è possibile veder la varietà de garbi di que'vasi che son parte di sardonj, agate, amstiati, lapislazzuli, e parte plasme ed elitropie e diaspri, eristalli, corniole, eba per la valuta e bellezza loro non si può desiderar più. Fece a papa Paolo III nna croce e due candellieri pur di cristallo, Intagliatovi dentro storie della pas-sione di Gesù Cristo in vari spartimenti di quel-

l'opera, ed infinito numero di pietre piccole e

grandi, che troppo luugo saria il volerne far memoria. Trovasi appresso il cardinal Farnese molte cosa di mano di Valerio, il quale non lasciò manco cosa lavorate che facesse Giovanni sopraddetto, e d'anni settantotto ba fatto con l'occhio e con le tusni miracoli stupendissimi, ed ha insegnato l'arte a una sua figliupla che lavora henissimo. Era Valerio tanto vago di proesceiare antichità di marmi ed impronte di gesso antiche e moderne e disegni e pitture di mano di rari comini, che non guardava a spesa niuna; onde la sua casa in Vicenza è piena e di tante varie cose adorna, che e noo atupore. E nel vero si conosce ehe quando uno porta amore alla virtù, egli non resta mai infino alla fossa, onde n'ha merito e lode in vita, e si fa dopo la morte immortala. Fu Valerio molto premiato delle fatiche aue, ed ehbe uffizj e benefirj assai da quei principi che egli servi; onde possono quelli che sono rimasi dopo lui merce d'esso mantenersi in grado onurato. Costui, quando non pote più, per li fastidi che porta seco la vecchiezza, attendere all'arte, ne vivere, rese l'anima a Dio l'anno 1546,

Fu ne' tempi addietro in Parma il Marmita, il quale un tempo attese alla pittura, poi si vol-tò allo intaglio, e fu grandiari me iniataglio, e fu graodinimo imitatore degli antichi. Di costui si vede molte cose bellissime. Insegnò l'arte a un suo tigliuolo chiamato Lodovico, ehe stette in Roma gran tempo col cardioal Giovanni de Salviati, e fece per questo si-gnore quattro ovati intagliati di figure nel eristallo molto eccellenti, ahe fur messi in una eassetta d'argento bellissima che fu donata poi alla illustrissima signora Leonora di Toledo duebessa di Fiorenza, Costui fece fra molte sue opere un cammeo con una testa di Socrate molto bella, e fu gran maestro di contraffar medaglie antiche, delle quali ne cavò graodissima utilità. Seguitò in Fiorenza Domenico di Polo Fiorentino eccellente maestro d'incavo, il quale fu discepolo di Giovaoni delle Corniole , di ehe si è ragionato , il qual Domenico a' nostri giorni ritrasse divinameote il Duca Alessandru de'Mediei, e ne fe' conj in accisio e hellissime medaglie con un rovescio, dentrovi una Fiorenza. Ritrasse aneora il duca Cosimo il primo anno che fu eletto al governo di Fiorenza, e nel rovescio fece il segno del capricorno, e molti altri intagli di cose piccole, else non scade farne memoria, e mori d'età d'anni sessantacinque.

d'et à d'enni sersontazionen.

min de Goerf By Groe, rientere mait i he
gil hanco di gran langa semanti, cone in Vinegil hanco di gran langa semanti, cone in Vinegil hanco di gran langa semanti, cone in Vineta Lougi Amelini Ferrarea, il quel de distitcione fatta paperire mirchili. Ha molto più la pasto innanti attuli in gratia, honti, del i perfesione, e sell'estere universale, Alausandro Corieste di cone di sella di sentina di cone
e nelle mute la fatto intagli di core ci rilevo
con tanta hella mantera, e così e con i di scoisio
con tanta hella mantera, e così e con i di scoisio
con tanta hella mantera, e così e con i di scoisio
con tanta hella mantera, e così e con i di scoisio
con tanta hella mantera, e così e con i di scoisio
con tanta hella mantera, e così e con i con
con tanta hella mantera, e così e con
con tanta hella mantera, e così e con
con tanta dell'arte con quell'arte con
con tanta dell'arte con quell'arte con
con tanta dell'arte con
con i più la contra di contra di con
con tanta dell'arte con
con periodi dell'arte
con periodi
con periodi di con
con per

della morte nell'arte, perciocobe non si potera veder meglio. Costui fe' per papa Iulio III la sua medaglia l'anno santo 1550, con un rovescio di que' prigioni che al tempo degli antichi erano ne'loro giubbilei liberati, ehe fu bellissima e rara medaglia, con molti altri conj e ritratti per la zecca di Roma, la quale ha tenuta esereitata molt'anni. Ritrasse Pier Luigi Farnese duca di Castro, il duca Ottavio suo figliuolo, e al cardinale Farnese fece in una medaglia il sno ritratto, cosa rarissima, che la testa fu d'oro e il campo d'argento. Costui condusse la testa del re Arrigo di Francia per il cardinale Farnese della grandezza più d'un ginlio in una corniola d'intaglio in cavo, che è stato uno de' più begli intagli moderni che si sia veduto mai per disegno, grazia, bontà e diligensa. Vedesi ancora molta altri intueli di sua mano in cammei; ed è perfettissima una femmina ignoda fatta con grande arte; e così un altro dove e un leone e parimente un putto, e molti piocoli che non acca-de ragionare: ma quello che passò tutti fu la testa di Focione Ateniese, che è miracolosa ed

testa di Pecione Ateniere, che è miscolosa de lipi bello cammen che ai posa vedera. La quale, oltra alle lelle opere che la fatto di risivo e di cavo in vari interiore di cavo in vari interiore di cavo in vari intali, ha per l'Illustriavo di cavo in vari intali, ha per l'Illustriavo di cavo in vari intali, ha per l'Illustriavo dei cavo in vari intali, ha per l'Illustriavo mer granditimo, ciè un tervo di hreccio allo e largo parimente, nel quale ha evatto dal messo in as due figure rició sala Eccellenzas la illustriavo del cavo d

Cosimo da Trezzo amoora ha fatto molte opera degne di questa professione, il quale ha meritato per le rare qualità sue, che il gran er Filippe cattolice di Spagas lo tenga appresso di se con premiarlo ed onorarlo per le virti sue nell'intaglio in cavo e di rillevo della medesima professione, che non ha pari per far ritratti di naturale, pel quale ggli vale infinitamente e

nell'altre cose.

Di Filippo Negrolo Milanese intagliatore di cesello in arma di ferro con fogliami a figora non
mi distenderò, avendo operato, come si vede, in
rame cose cha si veggnon fuori di sno, che gli

hanne data fima gradisians. E Gaspare Grodino Mismeni integliator, de l'opali s'è risto vasie tasse di certa tatilator, de l'opali s'è risto vasie tasse di certa di coloni peri di uso Colimo dun, et no son mismolosis, oltire che ha fatto in un pesso di elittopia sun ord. Barareigios grandeza e di mirabile integlio colo in vaso grande di impidiramiti che in mismo di mareigioso grandeza e di mirabile siaglio; colo in vaso grande di impidiramiti che in mismo in mediciono, che no deve banno renduta questa arte molto hella e facile. Molti sarchino che in potri riscontare debe cello integlio di caro per la medeglio, teste e rovereta tello di caro per la medeglio, teste e rovereta la coloni della carona della coloni, che al tempo che e ggi eser-

OPERE 38:

ciù l'arte dell'occice in Roma satto papa Clemente, fece due medigie, dove cilva alla testa di papa Clemente che somigitò che pari visi un orraccio al Pete che la legati il Foi-foi un orraccio al Pete che la legati il Foi-foi un orraccio al Pete che la cesta il Foi-foi un orraccio al pieta, na exel l'acqua peri lano de perconosa la pieta, na exel l'acqua peri lano popolo assetato, de non ai può far più in quell'arte; cond poi nelle monete e medaglic che cepe reli duea Alesandio in Sievana. Del esta visier Lione Arctino, che la in questo fatto il representato del propere che la fatto e che egil fa tuttaria.

Pietro Paolo Galeotto Romano fere ancor lui e fa appresso il duca Cosimo medaglie de'suoi ritratti e coni di monete ed opercol tarsia, imitando gli andari di macstro Salvestro che in tale professione feee in Roma cose maravigliose e fu

eccellentissimo maestro.

Pastorino da Siena ha fatto il medesimo nelle teste di naturale, che si pnò dire che abbia ritratto tutto il mondo di persone e signori grandi, e virtuosi ed altre basse genti. Gostui trovò uno stucco sodo da fare i ritratti, else venissero coloriti a guisa de'naturali, con le tinte delle barhe, capelli, e color di carni, che l'ha fatte parer vive; ma si debbe molto più lodare negli accial, di che ha fatto coni di medaglie eccellenti. Troppo sarei lungo, se io avessi di questi che fanno ritratti di medaglie di cera a ragionare, perche eggi ogni orefice ne fa, e gantiluomini assai vi si sono dati e vi attendono, come Gio. Battista Sozzini a Sicna ed il Rosso de'Giugni a Fiorenza, ed infiniti altri ebe non ne vo'ora più ragionare i e per dar fine a questi, tornerò agl'intagliatori di aceiaio, come Girolamo Fagiuoli Bolognese Intagliatore di eesello cdi rame; ed in Fiorenza Domenico Poggini, che ha fatto e fa coni per la secca con le medaglie del duca Cosimo, e lavora di marmo statue, imitando in quel che può i più rari ed eccellenti uomini che abbian fatto mai cose rare in queste professioni.

### VITA DI MARCANTONIO BOLOGNESE

### B D'ALTRI INTAGLIATORI DI STAMPE

Perchè nella teoriehe della pitura si ragionò poco delle stampe di rame, hastando per allora mostrare il modo dell' intagliar l' argento col hulino, che è nn ferro quadro tagliato a sghembo e che ha il taglio sottile; se ne dirà ora con l'oceasione di questa vita quanto giudicheremo dovere essere a hastanza. Il principio dunque dell'intagliare le stampe venne da Maso Finiguerra Fiorentino eirca gli anni di nostra salute 1460, parché costui tutte le cose ehe intagliò in argento per empierle di niello, le improntò con terra, e gittatovi sopra solfo liquefatto, vennero improntate e ripiene di fumo i onde a olio mostravano il medesimo che l'argento; e ciò fece apcora con carta umida e con la medesima tinta, aggravandovi sopra con un rullo tondo, ma piano per tutto, il che non solo le faceva apparire stampate, ma venivano come disegnate di penna. Fu seguitato costui da Baccio Baldini orefice fiorentino, il qualc non avendo molto disegno, tutto quello che fece fu con invenzione e disegno di Sandro Botticello, Questa cosa venuta a notizia d'Andrea Mantegna in Roma, fu cagione che egli diede prinelpio a intagliare molte sne opera, come si disse nella sua vita. I villani e villane che suonano la cornamna e

Passata poi questa invenzione in Fiandra, un Martino, che allora era tenuto in Anversa eccellente pittore, fece suolte cose e mando in Italia gran numero di disegni stampati, i quali tutti eraoo contrassegnati in questo mod-C.; ed i primi furono le cinque vergini stolto con le lampade spente, e le cinque prudenti con le lampade accese, ed un Cristo in eroce eon S. Giovanni e la Madonna a'piedi, il quale fu tanto buuno intaglio, che Gherardo ministoro fiorentino si mise a contraffarlo di hulino, e gli riusci henissimo, ma non seguitò più oltre, per-che non visse molto. Dopo manilo fuora Martino in quattro tondi i quattro Evangelisti, ed in carte piccole Gesà Cristo con i dodici Apostoli, e Veronica eon sei santi della medesima grandezza, ed alenne arme di signori tedeschi sostenute da uomini nudi e vestiti e da donne. Mandò fuori similmente un S. Giorgio che ammazza il serpente, an Cristo che sta innanzi a Pilato mentre si lava le mani, ed un transito di nostra Donna assai grande, dove sono tutti gli Apostoli : e questa fu delle migliori carte elie inai intagliause costui. In un'altra fece S. Antonio battuto du divaoli e portatn in aria da una infinità di loro in le più varie e hizzarre forme ebe si possano immaginare; la qual carta tanto piacque a Michelagnolo, essendo giuvinetto, che si mise a colorirla. Dopo questo Martino cominciù Alberto Duro in Anversa ron più disegno e miglior giudizio e con più belle invenzioni a dare opera alle medesime stampe, o-reando d'imitar il vivo e d'accostarsi alle maniere italiane, le quali egli sempre apprezzò assai: e così, essendo giovanetto, feee molte cose che furono tenute helle quanto quelle di Martino, e le intagliava di sua man propria, segnandole col suo nome: e l'anno 1503 mandò fuori nna nostra Donna piecola, nella quale superò Martino e se stesso; ed appresso in molte altre carte cavalli, a due cavalli per carta, ritratti dal naturale e bellissimi; ed in un'altra il figliuol prodigo, il quale stando a nso di villano ginocchioni con le mani incrocicchiate, guarda il cielo, mentre certi porci mangiano in un trogolo; ed in questa sono capanne a uso di ville tedesche bellissime. Fece un S. Bastiano piccolo legato con le braccia in alto, ed una nostra Donna che siede col figliuolo in colto ed na lume di finestra gli dà addosso, ehe, per eoss piecola, non si può vedere meglio. Fece una femmina alla fiamminga a cavallo con uno staffiere a piedi; ed in un rame maggiore intagliò una ninfa portata via da un mostro marino, mentre aleun altre ninfe si hagnano. Della medesima grandezza intagliò eon sottilissimo magisterio, trovando la perfezione ed il fine di quest'arte, una Disna che hestona una ninfa, la quale si è messa per essere difesa in grembo a un satiro; nella qual carta volle Alberto mostrare che sapeva fare gl'ignudi. Ma ancora che questi maestri fussero allora in que' paesi lodati, ne' nostri sono per la diligenza solo dell'intaglio l'opera loro commendate: e voglio credere che Alberto non potesse per avventura far meglio, come quello che, non avendo comodità d'altri, ritraeva, quando aveva a fare ignudi, alcuni da' suoi garzoni che dovevano avere, come hanno per lo più i tedeschi, cattivo ignudo, sebhene vestiti si veggiono molto hegli nomini di que' pacsi. Fece multi ahiti diversi alla fiamminga in diverse carte stampate piccole, di

ballano, alcuni ehe vendono polli ed altre eose, e d'altre maniere assai. Fece uno ehe, dormendo in una stufa, ha intorno Venere che l'induce a tentazione in sogno, mentre ehe Amore salendo sopra due zanche si trastulla, ed it diavolo con un soffione, ovvero mantier, lo gonfia per l'orecebie. Intagliò aneo due S. Cristofani diversi che portano Cristo fanciullo, bellissimi e condotti con molta diligenza ne' capelli sfilati ed in tutte l'altre cose i dopo le quali opere vedendo con quanta lunghezza di tempo intagliava in rame, e trovandosi avere gran copia d'invenzioni diversamente disegnate, si mise a intagliare in legno; nel qual modo di fare co-loro ebe hanno maggior disegno banno più lar-go campo da poter mostrare la loro perfezione: e di questa maniera mandò fauri l'anno 1510 due stampe piccole, in una delle quali è la decollazione di S. Giovanni, e nell'altra quando la testa del medesimo è presentata in nu baesno a Erode che siede a mensa; ed in altre carte S. Cristofano, S. Sisto papa, S. Stefano, e S. Lorenzo. Perché veduto questo modo di fare es-sere molto più facile che l'intagliare in rame, seguitandolo, fece nn S. Gregorio ehe canta la messa, accompagnato dal dincono e suddiacono: e cresciutogli l'animo, fece in un fuglio reale l'anno 1510 parte della passione di Cristo, cioè ne condusse, con animo di fare il rimanente, quattro pezzi; la eena, l'esser preso di notte nell'orto, quando va al Limbo a trarne i Santi Padri, e la sua gloriosa Resurrezione; e la detta aeronda parte fece aneo in un quadretto a olio molto bello, ehe è oggi in Pirenze appresso al sig. Bernardetto de' Medici; e sebbene sono poi atate fatte l'altre otto parti, che furono stampate col segno d'Alberto, a noi non pare veriaimile che sieno opera di lui, attesoche sono mala cosa, e non somigliano ne le teste ne i panni ne altra cosa la sua maniera; onde si crede ebe siano atate fatte da altri dopo la morte ana per guadagnare, senza eurarsi di dar questo carico ad Alberto. È che ciò sia vero, l'anno 1511 egli feee della medesima grandezza in venti earte tutta la vita di nostra Donna tanto bene. che noo è possibile per invenzione, componimenti di prospettiva, casamenti, abiti, e teste di vecchi e giovani far meglio. E nel vero se quest'uomo si raro, ai diligente, e si universale avesse avuto per patria la Toscana, come egli ebbe la Fiandra, ed avesse potuto studiare le cose di Roma, come abbism fatto noi, asrebbe stato il miglior pittore de' paesi nostri, sincome fu il più raro e più celebrato ebe abbiano mai avuto i Fiammingbi. L'anno medesimo seguitando di sfogare i suoi capricei, cercò Alberto di fare della medesima grandezza quindici forme intagliate in legno della terribile visione che S. Giovanni Evangelista serisse nell'isola di Patmos nel sno Apocalisse. È così messo mano all'opera, con quella sua immaginativa stravagante e molto a proposito a cotal soggetto, figurò tutte quelle cose così celesti come terrene tanto bene, che fu nna maraviglia, e con tanta varietà di fare in quegli snimali e mostri, ehe fu gran lume a molti de nostri artefici, ehe si son serviti poi dell' abbondanza e copia delle belle fantasie ed invenzioni di costui. Vedesi ancora di anano del medesimo in legno nn Cristo ignudo, che ha intorno i misteri della sua passione e piange con le mani al viso i pecrati nostri, che er cosa piceola non è se nou lodevole. Dopo l

erescipto Alberto in facultà ed in animo, vedendo le sue cose essere in pregio, fece in rame alcune earte che fecero stapire il mondo. Si mise anco ad intagliare per una carta d'un mezzo forlio la Malinconia con tutti g' instrumenti ehe ridueono l' uomo e ehiunque gli adopera a essere malineonico, e la riduse tanto he ne, che non è possibile cot bulino intagliare più sottilmente. Pece in earta piccole tre nostre Donne variate l'una dall'altre, e d'un aottilissimo intaglio. Ma troppo sarei lungo, se io volessi tutte l'opere raccontare che useirono di mane ad Alberto. Per ora basti sapere ehe avendo disegnato per una passione di Cristo trentasei pezzi, e poi intagliatigli, si convenne con Marcantonio Bolognese di mandar fuori insieme queste earte; e cosi capitando in Vinezia, fu quest'opera eagione ebe si sono poi fatte in Italia cose maravigliose in queste stampe, come di sotto si

Mentre che la Bologna Francesco Francia atnettate cur in boogan a tribate discrepoli fu tendeva alla pittora, fra motti acci discrepoli fu tisato innanzi, come più ingegnoso degli altri, un giovane ebiamato Marcantonio, il quale per essere atato molti anni col Francia, e da loi molto amato, a'acquistò il cognome de'Franci-Costni dunque, il quale aveva maggior disegno che il sno msestro, maneggiando il bulino con facilità e con grazia, fece, perché allora erano molto in uso, einture ed altre molte cose niellate, che forono bellissime, perciocché era in quel mestiero veramente eccellentissimo. Venutogli poi disiderio, come a molti avviene, d'andare pel mondo e vedere diverse cose ed i modi di fare degli altri artefici, con boona grazia del Francia se n'andò a Vinezia, dove ebbe boon ricapito fra gli artefici di quella città. In tanto capitando in Vinezia alcuni Piamminghi con molic carte intagliate e stampate in legno ed in rame da Alberto Duro, vennero vednte da Marcantonio in sulla piazza di S. Marco; perché atupefatto della maniera del lavoro e del modo di fare d'Alberto, spese in dette carte quasi quanti danari aveva portati da Bologna, e fra l'altre cose comperò la passione di Gesà Cristo intagliata in trentasei pezzi di legno in quarta foglio, stata atampata di poco dal detto Alberto, la quale opera cominciava dal precare d'Adamo ed essere escriato di Paradiso dall' angelo, intino al mandare dello Spirito Santo: e considerato Marcantonio quanto onore ed utile ai avrebbe potuto acquistare chi si fusse dato a quell'arte in Italia, si dispose di volervi attendere con ogni accuratezza e diligenza; e cosi cominciò a contraffare di quegli intagli d'Alberto, studian-do il modo de tratti ed il tutto delle stampe che aveva comperate; le quali per la novità e bellezza loro erano in tanta riputazione, ebe ognuno cereava d'averne. Avendo dunque contraffatto in rame d'intaglio grosso come era il legno che aveva intaghato Alberto, tutta la detta passione e vita di Cristo in trentassi car-te, e fattovi il segno che Alberto faceva nelle sue opere, cioè questo AD, riosci tanto simile. di maniera che non sapendo nessuno ch'elle fus sero fatte da Marcamionio, erano eredute d'Alberto, e per opere di lui vendute e comperate; la qual cosa essendo seritta in Piandra ad Alberto, e mandatogli una di dette passioni contraffatte da Marcantonio, venne Alberto in tanta collera, ehe, partitosi di Fiandra, se ne venne a Vinezia, e ricorso alla signoria, si quercio di

383

tonie, ma però non ottenne altro, se non I che Marcantonio non facesse più il nome ne il segno sopraddetto d'Alberto nelle sue opere. Dopo le quali cose andatosene Marcantonio a Roma, ai diede tutto al disegno; ed Alberto, tornando in Fiandra, trovò un altro emulo, che già aveva cominciato a fare di molti intagli sottifiasimi a sua concorrenza; e questi fu Luca d'Olanda, il quale, sebbene non aveva tanto disegno quanto Alberto, in molte cose nondimeno lo paragonava cot bulino. Fra le molte cose che costui fece e grandi e belle, furono le prime l'anno 1509 duc tondi, in uno de'quali è Cristo che porta la croce c nell'altro è la sua Crocifissione. Dopo mandò fuori un Sansone, un David a cavallo, un S. Pietro Martire con i suoi per-cussori. Fee poi in una carta in rame un Saul a sedera e David giovinetto che gli suona intorno. Ne molto dopo avendo acquistalo assai, fece in un grandissimo quadro di sottilissimo intaglio Virgilio spenzolato dalla finestra nel eeatone con alcune tester figure tanto maravigliose, che alle furono cagione che, assottigliando Alberto per questa concorrenza l'ingegno, man-dasse fuori alcune carte stampate tanto eccellenti, che non si può far meglio: nelle quali volendo mostrare quanto sapeva, fece un uomo armato a cavallo per la fortezza umana tanto ben linito, che vi si vede il lustrare dell'arme e del pelo d'un cavallo nero, il che fare è difficile in disegno. Aveva questo uomo forte la morte vicina, il tempo in mano, ed il diavolo dietro; evvi similmente un can peloso fatto con le più difficili sottigliezze che si possono fare nell'intaglio. L'anno 1512 useirono fuori di mano del medesimo sedici storie piecole la rame della passione di Gesù Cristo, tanto ben fatte, che non si possopo vedere le più belle, dolci, e graose figurine, ne che abbiano maggior rilievo. Da questa medesima concorrenza mosan il detto Luca d'Olanda, fece dodici pezzi simili e molto belli, ma non già così perfetti nell'intaglio e nel diregno: ed oltre a questi un S. Giorgio il quale conforta la fanciulla che piange per aver a essere dal serpente divorata, un Salomone che adora gl'idoli, il battesimo di Cristo, Piramo e Tisbe, Assucro e la regina Ester ginocchioni. Dall' altro canto Alberto non volendo essere da Luca superato ne in quantita ne in bonta d'opere, intaglio una figura nuda sopra certe nuvole, e la Temperanza con certe ale mirabili con una coppa d'oro in mano ed una hriglia, ed un paeae minutissimo; ed appresso un S Eustachio inas minutassino; en appresso in a transcription of the hard cruci-fisso fra le corne; la qual carta e mirabile e mas-simamente per la bellezza d'alcuni can in varie attitudini, che non possono essere più belli. E fra i molti putti che egli fece in diverse maniere per ornamenti d'armi e d'imprese, ne fece aleuni che tengono uno scudo, dentro al quale è una morte con un gallo per cimiere, le cui penne sono in modo sfilate, che non e possibile fare col bulino cosa di maggior linezza. Ed ultimamente mando fuori la earta del S. Ieronimo che serivo ed ò in abito di cardinale col Icone a' piedi che dorme, ed in questa finse Alberto una stanza con finestre di vetri, nella quale pereuotendo il sole, ribatte i raggi la, dove il santo rive, tanto vivamente, che è una maraviglia: oltre che vi sono libri, oriuoli, scritture, e tante altre cose, che non si può in questa professione far più ne meglio. Fece poco dopo, e fu quasi

dell'ultime cose sue, un Cristo con i dodici Apo stoli piccoli l'anno 1523. Si veggiono anco di suo molte teste di ritratti naturali in istampa, come Erasmo Roterodamo, il cardinale Alberto di Brandimburgo elettore dell'imperio, e similmente quello di lui stesso. Ne con tatto che intagliasse assal , abbandonò mai la pittura, anzi di continuo fece tavole, tele, ed altre dipintore tutte rare, e che è più, lasciò molti scritti di tutte carc; e ene e più, iaseto mois serius ui cose attenenti all'intaglio, alla pittura, alla pro-apettiva, ed all' architettura. Ma per tornare agl' intagli delle stampe, l'opere di costui furo-no cagione che Luca d'Olanda seguitò quanto oté le vestigie d'Alberto ; e dopo le cose dette fece quattro storie intagliate in rame de'fatti di Ioseffo, i quattro Evangelisti, i tre angeli che apparvero ad Abraam nella valle Mambre, Susanna nel bagno, Davidde che òra, Mardocheo che trionfa a cavallo, Lotto inchriato dalle figlinole, la creazione d' Adamo o d'Eva, il comandar loro Dio ebe non mangino del pomo d'un albero che egli mostra. Camo ebe ammasza Abel suo fratello; le quali tutte carte uscirono fuori l'anno 1529. Ma quello che più che altro diede nome e fama a Luca, fu una earta grande nella goale fece la erorifissinne di Gesti Cristo, ed un'altra dove Pilato lo mostra al popolo, dicendo : Ecca Homo ; le quali earte che sono grandi, e con gian numero di figure, sono tanute rare, siccome è anco una conversione di S. Paolo, c l'essere menato cost cieco in Damasco. E queste opere bastino a mostrare che Luca si può annoverare fra colneo che con cocellenza banno il hutino maneggiato. Sono le composizioni delle storie di Luca molto proprie, e fatte con tanta chiarezza ed in modo senza confusione, che par proprio che il fatto che egli esprime non dovesse essere altrimenti, e sono più osservate secondo l'ordine dell'arte che quelle d'Alberto. Oltre ciò si vede che egli usò una discrezione ingegnosa nell'intagliare le suo core; conclossiache tutte l'opere che di mano in mano si vaono allentanando, sono maneo tocche, perchè elle si perdono di veduta, come si perdono dall' occhio le naturali che vede da lontano, e però le free con queste considera-zioni e sfumate e tanto dolci, ene col colore non si farebbe altrimenti; le quali avvertense ban no aperto gli occhi a molti pittnri. Fece il medesimo in niolte stampe piecole, diverse nostre Donne, i dodici Apostoli con Gristo, e molti santi e sante, ed arme e cimieri, ed altre cose simili, ed è moltu belto un villano che, facendosi cavare un dente, sente si gran dolore che non s'accorge che in tanto una donna gli vota la borsa; le quali tutte opere d'Alberto e di Luca sunu state cagione che dopo loro molti altri Fiammingbi e Tedrschi hanuo stampato opere simili bellissine.

belliames, mode a Marcantonio, arrivato in Roma, intaghio in rane usus helliusiame atari all'idfarilo da Ubinon, nulta quale cres una Lucrezia Romana che ai ucedicey, eno tunta diligenza e runi amici saoi a Ruffarilo, egli si dispune a meltree fioni in situazza alemi disegni di cote sure, e appresso un disegno che già acreza fatto del con e superso un disegno che già acreza fatto del ci acres disegnos di core un esta di cote sure, e appresso un disegno che già acreza fatto di ci acres disegnosti il arrive del socie, le ninfo del boschi, quolle delle fonti, e quelle dell'amo, e con il resido, quono di mangra di antignita di Marcantonio, che ne slupi tulta Roma. Dopo queste fo intagliata la earta degl' Innocenti con bellissimi nudi, femmine e putti, ehe fu cosa rara; ed il Nettuno con istorie piecole d'Enea intorno, il bellissimo ratto d'Elena, pur discguato da Raffaelin, ed un'altra carta dove si vede morire S. Felicita, bollendo nell'olio, ed i figliuoli essere decapitatl: le quali opere acquistarono a Marcantonio tanta fama, che erano molto più stimate le cose sue pel buono disegno che le fiammingue, e ne facevano i mercanti buo-nissimo guadagno. Avea Raffaello tenuto molti anni a maeinar colori un garzone ebiamato il Baviera, e perché sapea pur qualehe cosa, ordino che Marcantonio intagliasse ed il Baviera attendesse a stampare, per così finire tutte le sto-rie sue, vendendole ed in grosso ed a minuto a chiunque ne volesse, E così messo mano all'opera, stamparono una infinità di cose che gli furono di grandissimo guadagno, e tutte le earte furono da Marcantonio segnate con questi segni, per lo nome di Raffaello Sanzio da Urbino R. S., e per quello di Marcantonio M. F. L'opere fue per queito di marcantonio M. F. L. npere tu-rono queste: una Venere ehe Amore l'albrac-cia, disegnata da Raffaello; una storia nella quale Dio Padre benedice il seme ad Abraam, dore è l'anneilla con due putti. Appresso furono intagliati tutti i tondi, che Raffaello avera fatto nelle esmere del psiazzo papale, dove fa la cognizione delle cose, Calliope eol suono in mano, la Provvidenza e la Giustizia; dopo in un disegno piccolo la storis ebe dipinse Raffaello nella medesima camera del monte Parnaso con Apollo, le Muse, e i poeti ; ed appresso Enca che porta in collo Anebise, mentre che arde Troia, il quele disegno avea fatto Reffaello per farne un quadretto. Messe dopo questo in stampa la Galatea pur di Raffaello sopra nn carro tirato in mare dai delfini con alcuni tritoni che rapiseono una ninfa; e queste finite, fece pure in rame molte figure spezzate disegnate similmente di Raffaello, un Apollo con un suono in mano, una Pace alla quale porge Amore un ra-mo d'ulivo, le tre Virtù teologiche, e le quattro morall; e della medesima grandezza un Geaŭ Cristo con i dodici Apostoli, ed in un mezzo foglio la nostra Donns che Raffaello aveva dipinta nella tavola d'Araceli, e parimente quella ehe andò a Napoli in S. Domenico con la nostra Donna, e S. leronimo, e l'angelo Raffaello con Tobia, ed in una earta piccola una nostra Donna che abbraccia, sedendo sopra una seggiola, Cristo fanciuletto mezzo vestito; e così molt'altre Madonne ritratte dai quadri che Raffaello aveva fatto di pittura a diversi. Intagliò dopo queste un S. Giovanni Battists giovinetto a sedere nel deserto; ed appresso la tavola che Raffaello fece per S. Giovanni in Monte della S. Cecilia con altri santi, che fu tenuta bellissima carta: ed avendo Raffaello fatto per la cappella del papa tutti i cartoni dei panni d'arazzo, che furono poi tessuti di seta e d'oro, con istorie di S. Piero, S. Paolo, S. Stefano, Marcantonio intagliò Is predieazione di S. Paolo, la Ispidazione di S. Stefano, ed il render il lume al cieco; le quali stampe furono tanto belle per l'invenzione di Raffaello, per la grazia del disegno, e per la diligenza ed intaglio di Marcantonio, che non era possibile veder meglio. Intagliò appresso nn bellissimo Deposto di eroce, con lovenzione dello stesso Raffaello con ma nostra Donoa svenuta che è maraviglioss; e non molto dopo la tavola di l'affaello che ando in

Palermo d'un Cristo che porta la croce, che é una stampa molto bella; ed un disegno ehe Raffaello aveva fatto d'un Cristo in aria con la nostra Donna, S. Gio. Battista, e S. Caterina in terra ginocebioni, e S. Paolo Apostolo ritto, la quale fu ona grande e bellissima atampa; e questa, siecome l'altre, essendo glà quasi consumate per troppo essere state adoperate, andarono male, e furono portate via dai Tedeschi ed altri nel sacco di Roma. Il medesimo Intagliò in profilo Il ritratto di papa Clemente VII a uso di medaglia col volto raso, e dopo Carlo V Imperatore ehe allora era giovane, e pol nn'altra volta, di più età; e similmente Perdinando re de Romani, ehe poi succedette nell'imperio al detto Carlo V. Ritrasse anche in Roma di naturale M. Pietro Aretino poeta famosissimo, il quale ritratto fu il più bello ebe mai Marcantonio facesse; e non molto dopo i dodici imperadori antichi in tne daglie; delle quali carte, mandò alcone Raffaello in Fiandra ad Alberto Duro, il quale ledò molto Marcantonio, ed all'incontro mandò a Raffaello, oltre molte altre carte il suo ritratto, che fu tennto bello affatto. Creseiuta donque la fama di Marcantonio, e venota in pregio e riputazio-ne la cosa delle stampe, molti si erano acconci con easo lui per imparare. Ma tra gli altri fe-cero gran profitto Marco da Ravenna, che segnò le sue stampe col segno di Raffaello R. S., od Agostino Viniziano, che segnò le sue opere in questa manierat A. V.; i quali due misero In stamps molti disegni di Raffaello, cioè una nostra Donna con Cristo morto a giacere e disteso, e a' piedi S Giovanni, la Maddalena, Niccodemo, e l'altre Marie; e di maggior grandezza iotagliaronn un'altra carta, dove è la nostra Donna con le braccia aperte e con gli occhi rivolti al ciclo in atto pietosissimo, e Cristo similmente disteso e morto. Feee poi Agostino in uoa carta grande una Natività con i pastori ed angeli e Dio Padre sopra, ed intorno alla capanna fece molti vasi così antiebi come moderni, e così un profumiere, cioè due femmine con un vaso in capo traforato. Intagliò una carta d'uno converso in lupe, il quale va ad un letto per ammazzare uno ebe dorme. Fece ancora Alessandro con Rossana, a cul egli presenta nna corona reale, mentre alcuni amori le volano intorno e le acconeiano Il capo, ed altri si trastullano con l'armi di esso Alessandro. Intagliarono i medesimi la cena di Cristo con i dodici Apostoh in una carta assai grande, ed una Nunziata, tutti con disegno di Raffaello; e dopo due storie delle nozze di Psi-ehe, state dipinte da Raffaello non molto innanzi; e finalmente fra Agostino e Marco sopraddetto furono intagliate quasi tutte le cose che disegnò mai o dipinse Raffaello, e poste in istampa, e molte ancora delle cose state dipinte da Giulio Romano, e poi ritratte da quelle; e perche delle cose del detto Raffaello quesi niuna ne rimanesse che stampata non fusse da loro, intagliarono in ultimo le storie che esso Giulio avea dipinto nelle logge col disegno di Raffaello. Veggionsi ancora alcune delle prime earte col segno M. R. eioè Marco Ravignano, ed altre col segno A. V. cioè Agostino Viniziano, essere state rintagliate sopra le loro da altri, come la ereazione del mondo, e quando Dio fa gli animali, il sacrificio di Caino e di Abele e la sua morte, Abraam ehe sacrifica Isaac, l'arca di Noc ed il diluvio e quando poi n'escono gli animali, il passare del mar Rosso, la tradizione della legge OPERE 385

lel monte Sinai per Moise, la manna, David che | ımmazza Golia, già stato integliato da Marcanonio, Salomone che edifica il tempio, il giuditio delle femmine del mederimo, la visita della egina Saba; e del Testamento nuovo, la matirità, la resurrezione di Cristo, e la missione dello Spirito Santo; e tutte queste furono stampate rivente Raffaclio; dopo la morte del quale essenlosi Marco ed Agostino divisi, Agostino fu trattenuto da Baccio Bandinelli scultore fiorentino, che gli fece intagliare col suo disegno una nolomia che avea fatta d'ignodi secchi e d'ossame di morti, ed appresso una Cleopatra, che amen due furono tenute molto huone earte. Perché rresciutogli l'animo, disegnò Baccio, e fece intagliare nna carta grande, delle maggiori che ancora fussero state integliste infino allora, piena di femmine vestite e di nudi che ammazzano pec comandamento d'Erode i piccoli fanciulli innocenti. Marcantonio intanto seguitando d'intagliare, fece in sleane carte i dodici apostoli piccoli in diverse maniere, e molti sauti e sante, acciò i poveri pittori che non hanno molto di-segno se ne potessero ne' loro hisogni servire. Intagliò anco un nudo che ha un lione a' piedi e vuole fecmare una bandiera grande gonfiata dal vento che è contrario al volere dei giovan un altro che porta una base addosso, ed un S. Ieronimo piccolo che considera la morte, mettendo un dito nel cavo d'un teschio che ba in mano: il che fu invenzione e disegno di Raffaello; e dopo una Instizia la quale ritrasse dai panni di cappella, ed appresso l'Aurora tirata da due cavalli, ai quall l'Ore mettono la heiglia; e dall'antico ritrasse le tre Grazie, ed una storia di nostra Donna che sale i gradi del tempio. Dopo queste core Giulio Romano, il quale vivente Raffaello suo maestro non volte mai pec modeatia fare alcuna delle sue cose stampare, per non pacere di voler competere con esso lui, fece, dopo che egli fu morto, intagliare a Marcantonio due battaglie di cavalli, hellissime in carte assai grandi, e tutte le storie di Venere, d'Apollo e di Izcinto, che egli aveva fatto di pittura nella stufa che è alla vigna di M. Baldassarre Turini da Pescia; e parimente le quattro storie della Maddalena, ed 1 quattro Evangelisti ehe sono nells volta della cappella della Trinità, fatte per una meretrice, ancorche oggi sia di M. Agnolo Massimi, Pu ritcatto ancora e messo in istempa dal medesimo un hellissimo pilo antico, ehe fu di Maiano ed è oggi nel cortile di S. Pietro, nel quale è nua caccia d'un lione, e dopo una delle storie di marmo antiche che sono sotto l'arc di Costantino; e finalmente molte atocie che Raffaello aveva disegnate per il corridore e logge di palazzo, le quali sono state poi rintagliate da Tomms to Barlacchi insieme con le storie de pan-ni che Raffaelio fece pel concistoro pubblico. Fece dopo queste cose Ginlio Romano in venti fogli intagliare da Marcantonio in quanti diversi modi, attitudini e positure giacciono i disonesti nomini con le donne, e che fu peggio, a ciascun modo fece M. Pietro Arctino un disonestissimo annetto: in tanto che io non so qual fusse più brutto, o lo spettacolo dei disegni di Giulio all'orchio, o le parole dell'Aretino agli orecchi: la quale opera fu da papa Clemente molto biasimata; e se quando ella fu pubblicata, Giolio non fosse già partito pec Mantoa, ne sarehbe stato dallo sdegno del papa aspramente castigato; e poiche ne furono trovati di questi disegni in

luoghi dove meno si sarebbe pensato, furono non solamente proibiti, ma preso Marcantonio e messo in prigione; e n'arebbe avuto il malanno, se il cardinale de' Medici e Baccio Bandinelli che in Roma serviva il papa, non l'avessono scampato. E nel vero non si dovrehbono i doni di Dio adoperare, come molte volte si fa, in vitu-perio del mondo ed in eose abbominevoll del totto. Marcantonio, uscito di prigione, fini d'intagliare per esso Baccio Bandinelli nna earta grande, che già aveva cominciata, tutta piena d'ignudi che arrostivano in sulla graticola S. Locenzo, la quale fu tenuta veramente bella, ed è stata intagliata con incredibile diligenza. ancorché il Bandinéllo, dolendosi col papa a torto di Marcantonio, dicesse, mentre Marcantonio l'intagliava, che gli faceva molti errori, ma ne riportò il Bandinello di questa così fatta gratitudine quel merito, di che la sua poca cortesia era degna; perciocche, avendo finita Marcantonio la carta, prima che Baccio lo sapesse, andò, essendo del tutto avvisato, al papa, che infinitamente si dilettava delle cose del disegno, e gli mostrò l'originale stato disegnato dal Bandinello, e poi la carta stampata; onde il papa conohhe che Marcantonio con molto gindizio avea non solo non fatto errori, ma correttone molti fatti dal Bandinello e di non piccola importanza, e che più avea ssputo ed operato cgli con l'intaglio, che Baccio col disegno, e così il papa lo commendo molto, e lo vide poi sem-pre volentieri, e al crede gli avrebbe fatto del bene; ma succedendo il socco di Roma, divenne Marcantonio poco meno ehe mendico, perché oltre al perdere ogni cosa, se volle usci-re dalle mani degli Spagnuoli, gli hisognò sbocsare una buona taglia; il che fatto si parti di Roma, ne vi tornò poi mai; laddove poche cose si veggiono fatte da lui da quel tempo in qua. È molto l'arte nostra obbligata a Marcantonio, per avere egli in Italia dato principio alle stam-pe con molto giovamento e ntile dell'arte e comodo di tutti i virtuosi, onde altri hanno pois fatte l'opere che di sotto si diranz

Agostino Viniziano adunque, del quale si è di sopra ragionato, venne dopo le cose dette a Piorenza con animo d'accostarsi ad Andrea del Sarto, il quale dopo Raffaello era tenuto de'mi-giiori dipintori d'Italia; e così da costui pecanaso Andrea a mettere in istampa l'opere sue, disegnò un Cristo morto sostenuto da tre angioliz ma perchè ad Andrea non rinsci la cosa così apponto secondo la fantasia sua, non volle mai più mettere aleuna sua opera in istampa; ma alcuni dopo la morte ana hanno mandato fuori la visitazione di S Elisahetta, e quando S. Giovanni bettezza aleuni popoli, tolti dalla storia, di chiaroscuro che esso Andrea dipinse nello Scalzo di Firenze. Marco da Ravenna parimente oltre le cose che si sono dette le quali lavoro in compagnia di Agostino, fece molte cose da per se, che si conoscono al suo già detto segno e sono tutte e buone e lodevoli. Molti altri ancora sono stati dopo costoro che hanno benissimo lavorato d'intagli, e fatto al, che ogni provincia ha potuto godere e vedere l'onorate fatiche degli nomini eccellenti. Ne è mancato a chi sia bastato l'animo di fare con le stampe di mo carte che paiono fatte con pennello a gulsa di chiaroscuro, il che è stato gnosa e difficile ; e questi în Ugo da Carpi, quale, sebbene fu mediocre pittore, fu nondi-

meno in altre fantastieherie d'acutissimo ingegno, Costui dico, come si è detto nelle teoriche al trentesimo capitolo, fu quegli elle prima si provò, e gli riusci felicemente, a fare con due stampe, una delle quali a oso di rame gli serviva a tratteggiar l'ombre e con l'altra faceva la tinta del colore; perché graffiata in dentro con l'intagtio lasciava i lumi della carta in modo bianchi, che pareva, quando era stampata, lu-meggiata di biacca. Condusse Ugo in questa meniera con un disegno di Reffaello fatto di elitaroscuro, una carta nella quale è una Sibila a sedere che legge, ed un fanciullo vestito che le fa lume con una torcia; la qual cosa essendogli riuscita, preso animo, tentò Ugo di far ente cou stampe di legno di tre tinte; la prima fareva l'ombra, l'altra che era una tinta di colure più dolce faceva un mezze, e la terza graffiata faceva la tinta del campo più chiara ed i lusoi della carta hianchi; e gli riusel in modo anco questa, che condusse una carta dove Enca porta addosso Anchise mentre che arde Troia, Fece appresso un Deposto di croce, e la storia di Simon Mago che già fece Raffaello nei pauni d'arazzo della già iletta cappella; e similmente David che ammazza Golla, e la fuga de'Fili-stei, di che avea fatto Raffaello il disegno per dipignerla nelle lugge papali; e dopo multe al-tre cose di chiaroscuro, fece nel medesimo modo uoa Venere con molti amori che achersano: e perché, come ho detto, su costui dipintore, non tarerò che egli dipinse a olio senas adoperare pennello, ma con le dita, e parte con auoi altri istrumenti capricciosi, una tavola, che è in Roma all'altare del Volto Santo; la quale tavola essendo jo una matrina con Michelagnolo a udir messa al delto altare, e veggendo in casa scritto che l'aveva fatta Ugo da Carpi senza pennello, mostrai ridendo cotale iscrizione a Michelagnolo, il quale, ridendo anch' esso, rispose : sarehbe meglio, che avesse adoperato il pennello e l'a-vesse fatta di miglior maniera. Il modo adunque di fare le stampe in legno di due sorte, e tingere il chiaroscuro trovato da Ugo, fu cagione che arguitando molti le coatui vestigie, ai sono condutte da altri molte bellissime carte. Perché dopo lui Baldassarre Peruzzi pittore sanese fece di chiaroscuro simile una carta d'Ereole che carcia l'Avarizia carica di vasi d'oro e d'argento dal monte di Parnaso, dove sono le Muse in diverse belle attitudini, che fu bellissima; e Francesco Parmigiano intagliò in un foglio rale aperto un Diogene, che fu più bella stampa che alcuna che mai facesse Ugo. Il me-desimo Parmigiano, arendo mostrato questo mo-do di fare le stampe con tre forme ad Antonio da Treuto, gli fece condurre in una carta grande la decollazione di S. Pietro e S. Paolo di chiaroscuro; e dopo in un'altra fece con due stampe sole la sthilla Tihortina che mostra ad Ottaviano imperadore Cristo nato in grembo alla Vergioe, ed uno ignudo che, sedendo, volta le spalle in bella maniera ; e similmente in un ovato una nostra Donna a giacere, e molte altre che si vegno fuori di suo, stampate dopo la morte di lui da Ioannicolo Vicentino; ma le più belle poi sono state fatte da Domenico Beccafumi Sauese dopo la morte del detto Parmigiano, come si dirà largamente nella vita di esso Domenico. Non è anco stata se non lodevole invenaione l'essere atato trovato il modo da integliare le -tampe più facilmente che col bulino, sebbene

non vengono così nette, cioè con l'acquaforte. dando prima in sul rame una coverta di cera o di vernice o colore a olio, e disegnando poi con un ferro che abbia la punta actile che sgraffi la cera o la veruice o il colore che sia; perche messavi pei sopra l'acqua da partire rode il rame di maniera che lo fa cavo, e vi si può stampare sopra; e di guesta sorte fece Francesco l'armigiano molte cose piccole che aono molto granose, siccome una natività di Cristo, quando è morto e pianto dalle Marie, uno de panni di cappella fatti col disegno di l'affrello, e molte altre cose. Dopo costoro ha fatto cinquanta carte di paesi varj e belli Battista pittore vicentino e Battista del Moro Veronese; ed in Fiandra ha fatto leronimo Cocca l'arti liberali; ed in Roma fra Bastiano Viniziano la Visitazione della Pace e quella di Francesco Salviati della Misericordia, la festa di Testaccio, oltre a molte ope-re che ha fatto in Vinezia Battista Franco pittore, e molti altri maestri. Ma per tornare alle stampe semplici di rame, dopo che Marcantonio ebbe fatto tante opere, quanto si e detto di sopre, capitando in Roma il Rosso, gli persusse il Baviera che facesse atampare alcuna delle cose aue ; onde egli fece intagliare a Gian la-copo del Caraglio Veronese, che allora aveva onissima mano e cercava con ogni industria d'imitare Marcantonio, una sua figura di notomia secca, che ha nna testa di morte in mano e siede sopra un serpente mentre un eignu cantat la quale carta riusci di maniera, che il medesimo fece poi intagliare in carte di ragionevole grandezza alcune delle forze d'Ercole, l'ammaazar dell' Idra, il combatter eol Cerhero, quando necide Caeco, il rompere le corna al toro e la battaglia de Centauri, e quando Nesso centanro mena via Deianira; le quali carte riuscirono tanto belle e di buono intaglio, che il medesimo Iacopo condusse, pure col disegno del Rosso, la atoria delle Piche, le quali, per voler contendere e cantare a prova e a gara con le Muse, furono convertite in cornacchie. Avendo poi il Baviera fatto disegnare al Rosso per un libro venti Dei posti in certe nicchie con l loro instrumenti, furono da Gian lacopo Caraglio intagliati con bella grasia e maniera, e non molto dopo le loro trasformazioni; ma di queste non fece il disegno il Rosso se non di due, per-che venuto col Baviera in differenza, esso Baviera ne fece fare dieci a Perino del Vaga. Le due del Rosso furono il ratto di Proserpina, e Fillare trasformato in cavallo, e tutte furono dal Caraglio intagliate con tanta diligenza, che sempre sono state in pregio. Dopo comiociò il Caraglio per il Rosso il ratto delle Sahine, che sarebbe per il nosso il ratto delle sanine, che sarebne stato coss molto rara jma, sopravvenendo il sacco di Roma, non si pote finire, perche il Rosso andò via, e le siampe futte si perderono; e so-bene questa è venuta poi col tempo in mano degli stampatori, è stata cattiva cosa, per aver fatto l'intaglio chi non se ne intendeva, e tutto per cavar danari. Intagliò appresso il Caraglio per Francesco Parmigiano in una carta lo sposalizio di nostra Donna, ed altre cose del medemo; e dopo per Tiziano Vecellio in nn'altra carta una natività che già aveva esso Tiziano dipinta, che fu bellissima. Questo Gian Iacomo Caraglio dopo aver fatto molte stampe di rame, come ingegnoso, si diede a intagliare cammei e cristalli; in che essendo riuscito non meno eccellente che in fare le stampe di rame, lia atzeso poi appresso al re di Polonia non più alle stampe di same, emme cona basan, ma alle cosa telle gioie, a lavorare di maron, ed all'archiicttura; perché essendo stato largamente premiato dalle l'heraità di quel re, ha speso e rinrestito molti dauari il sul Parmgiano, per riturai in vecchiezza a godecte la patria, e gli ani-

lurai in vecchiezza a godere la patria, e gli ami-i e discepoli suoi, e le sur fatiche di molti anni. Dopo costoro è atato eccellente negl'intagli li rame Lumberto Suave, di mano del quale si reggiono in tredici carte Cristu con i dodici à postoli condotti, quanto all'intaglio sottilmente perfezione; e a'egli avesse avuto nel disegno sin fondamento come si conosce fatica, atudio, : diligenza nel resto, ensi sarebbe stato in ogni :osa maraviglioso, come apertamente ai vede in ina carta piccola d'un S. Paolo ehe serive, ed n una earta maggiore una atoria della reaurezione di Lazzaro, nella quale ai veggiono cose pellissime, e particolarmente é da considerare I foro d'un sasso nella eaverna, deve finge che Lazzaro sia sepolto, ed il lume che dà addosso id alcune figure, perché é fatto con bella e capricciosa invenzione. Ha similmente mostrato Il valere assai in questo esercizio Glo. Battista Mantoano discepolo di Giulio Romano; fra l'alre cose in una nostra Donna che ha la luna otto i piedi ed il figliuolo in braccio, ed in alune teste con cimieri all'antica molto belle, ed n due earte, nelie quali è un capitan di banliera a pie ed uno a cavallo; ed in una carta parimente, dove è un Marte armato che siede opra un letto, mentre Vencre mira un Cupido

illattato da lei che ha molto del bisono Son'auco nolto capricciose di mano del medesimo due

arte grandi, nelle quali è l'incendio di Trnia

atto con invenzione, disegno, e grazia straordi-

14ria, le quali e molte altre carte di mano di costui sono aegnate con queste lettere L. B. M. Ne è atato meno eccellente d'aleuno dei sopraddetti Enca Vico da Parma, Il quale, come i vede, intagliò in rame il ratto d'Elena del losso, e così col disegno del medesimo in un'alra carta Vulcano con alcuni amori, che alla sua ucina fabbricano saette, mentre anco i Ciclopi lavorano, che certo fu bellissima carta; ed in en'altra fece la Leda di Michelagnolo, ed una Nunziata col disegno di Tiziano, la storia di Iufitta che Michelagnolo dipinse nella cappetta, di li ritratto del duca Cosimo de' Medici quanlo era giovane, tutto armato, eol disegno del Bandinrilo, ed il ritratto ancora d'esso Banlinello, e dopo la zuffa di Cupido e d'Apollo presenti tutti gli Deil e se Enea fusac statu trattenuto dal Bandinello e riconosciuto delle me fatiche, gli avrebbe intagliato molte altre arte bellissime. Dopo essendo in Fiorenza Fran-:esco allievo de'Satviati, pittore ecc-llente, feer Enea integliare, aiutato dalla liberalità del luca Coslmo, quella gran carta della conversio-ne di S. Panlo piena di cavalli e di soldati, che io tenuta bellissima e diede gran nome ad Eura; il quale fece poi il ritratto del sig. Giovanni de Medici padre del duca Cosimo con un orna-

seeo allevo de Mariath, pittore escellente, leed a local de la lacta de lacta de lacta de la lacta de

387 rigo re di Francia, il cardinal Bembo, M. Ludovico Ariosto, il Geilo Fiorentino, M. Lodovico Domenichi, la signora Laura Terracina, M. Cipriann Morosino, ed il Doni. Fece ancora per don Giulio Clovio, rarissimo miniatore, in una carta S. Giorgio a cavallo che ammazza il serpente, nella quale ancorché fusse, si può dire, delle prime cose che intagliane, si portò molto hene. Appresso perché Enea avea l'ingegno elevato e desideroso di passare a maggiori e più lodate imprese, si diede agli studi dell'antichi-tà, e particolarmente delle medaglic antiche. delle quali ha mandato fuori più libri stampati, dove sono l'effigie vere di molti imperadori, e le luro mogli, con l'inscrizioni e riversi di tutte le aorti, che possono arrecare a chi se ne di-letta cognizione e chiarezza delle storie, di che ba meritato e merita gran lode; e chi l'ha tassato ne' libri delle medaglie, ha avuto il torto, perciocche chi considera le fatiche che lia fatto, e quanto siano utili e belle, lo scuserà se in naiche eosa di non multa importanza avesse fallato ; e quegli errori ebe non si fanno se non per male informazioni o per troppo credere o avere con qualche ragione diversa opinione dagli altri, sono degni di essere scusati, perché di cosi fatti errori hanno fatto Ariatotile, Piinio, e molti altri Disegnò anco Enea a comune soddisfazione ed utile degli nomini cinquanta abiti di diverse nazioni cioè come costumano di vestire in Italia, in Francia, in Ispagna, in Portogallo, in Inghilterra, in Fiandra ed in altre parti del mondo, così gli nomini come le donne, e così i contadini come i cittadini, il che fu cosa d'ingegno e bella e espricciosa. Fece ancora un albero di tutti gl'imperatori che fu molto bello; ed nitimamente dopo molti travagli e fatiche si riposa oggi sotto l'ombra d'Alfonso II duca di Ferrara, al quale ha fatto un albero della ge-nealogia de marchesi e duchi Estensi, per le quali tutte cose, e molte altre che ha fatto e fa tottavia, ho di lui voluto fare questa onorata memoria fra tanti virtuosi. Si sono adoperati intorno agl'intagli di rame molti altri, i quali achbene non banno avuto tanta perfezione, hanno nondimeno con le loro tatiche giovato al mondo, e mandato in luce molte storie ed opere di maestri eccellenti, e dato comodità di redere le diverse invenzioni, e maniere de' pittori a co-loro che non possono andare in que luoghi dove sono l'opere principali, e fatto avere cognizione agli oltramontani di molte cose che non sapevano; ed ancorche molte carte siano state mal condotte dall'ingordigia degli stampatori, tirati più dal guadagno che dall'onure; pur s vede, oltre quelle che si son dette, in qualcuo' altra essere del buono, come nel disegno grande della facciata della cappella del papa del giudi-zio di Michelagnolo Buonarroti atato intagliato da Giorgio Mantoano, e come nella crocilissione di S. Pietro e nella conversione di S. Paolo dipinte nella cappella Paulina di Roma ed in-tagliate da Gio. Battista de'Cavalieri; il quale ha poi con altri disegni messo in istampe di rame la meditazione di S. Gio. Battista, il Depoatn di eroce della cappella che Daniello Ricciarelli da Volterra dipinse nella Trinità di Roma, ed una nostra Donua con molti angeli, ed altre npere infinite. Sono pni da altri state intagliate molte cose cavate da Michelagnolo a requisizio-ne d'Antonio Lauferri che ha tenuto atampatori per simile esercizio, i quali hanno mandato

388 VASARI fuori libri con pesci d'ogni sorte; ed appresso il Fetonte, il Tizio, il Ganimede, i Sacttatori, la Baccaneria, il Sogno e la Pieta e il Crocifisso fatti da Michelagnolo alla marchetana di Pescara; ed oltre ciò i quattro profeti della cappella, ed altre storie e disegni stati intagliati e mandati fuori tanto malamente, che io gindico ben fatto tacere il nome di detti intagliatori e stampatori. Ma non debbo gia tacere il detto Anto-nio Lanferri e Tommaso Barlacchi, perche coatoro ed altri hanno tenuto molti giovani a intagliare stampe con i veri disegni di mano di tanti maestri, che è hene tacerli per non essere lungo, essendo stati in questa maniera mandati fuori, non che altro, grottesehe, tempi anti-chi, cornici, base, capitelli, e molte altre cose aimili con tutte le misure; laddove vedendo ridurre ngni cosa in pessima maniera, Sebastiano Serlio Bolognese architettore, mosso da pietà, ha intagliato in legan ed in rame due libri d'architettura, dove son fra l'altre cose trenta porte rustiehe e venti delicate, il qual libro è intito-lato al re Arrigo di Francia. Parimente Antonio Labhaco ha mandato fuori con hella maniera tutte le cose di Roma antiche e notabili con le loro misure fatte con intaglio sottile e molto ben condotte da ... Perugino. Ne meno ha in elò operato lacopo Barozzo da Vignola architettore, il quale in un libro intagliato in rame ha con una facile regola insegnato ad aggrandire e sminuire, secondo gli spari de'cinque ordini d'architettura; la qual'opera è stata utilis-aima all'arte, e se gli deve avere obbligo; siccome anco per gli suoi intagli e-acritti d'architettura si deve a Giovanni Cugini da Parigi. In Roma, oltre ai sopraddetti, ha talmente dato opera a questi intagli di bulino Niccolò Beatrieio Loteringo, che ha fatto molte carte degne di lode, come sono due pezzi di pili con batta-glie di cavalli stampati in rame, ed altre carte tutte piene di diversi animali ben fatti, ed una atoria della figliuola della vedova risuscitata da Gesù Cristo condotta fieramente col disegno di Girolamo Mosciano pittore da Brescia. Ha intagliato il medesimo da un disegno di mano di Michelagnolo una Nunzista, e messo in stampa la nave di musaico che fe'Giotto nel portico di S. Pietro. Da Vinezia similmente son venute molte carte in legno ed in rame bellissime; da Tiziano in legno molti paesi, nna natività di Cristo, un S. leronimo, e un S. Francesco: ed in rame il Tantalo, l'Adone ed altre molte carte, le quali da Inlio Bonasone Bolognese sono atate intagliate con alcune altre di Baffaello, di Giulio Romano, del Parmigiano, e di tanti al-tri maestri, di quanti ha potuto aver disegni; e Battista Franco pittor viniziano ha integliato e Batusta Franco puttor vinnano na intaguato parte col bulino e parte con acqua da partire molte opere di mano di diversi maestri, la nati-vità di Cristo, l'adorazione de'Magi, e la pre-dicazione di S. Piero, alcune earte degli Atti degli Apostoli con molte cose del Testamento vecchio: ed è tant'oltre proceduto quest' uso e modo di stampare, che coloro che ne fanno arte tengono disegnatori in opera continuamente, i quali ritraenilo ciò che si fa di bello, lo mettono in istampa, onde si vede che di Francia son venute stampate dopo la morte del Rosso tutte quelle che si è potuto trovare di sua mano, co-me Clelia con le Sabine che passano il fiume, alcune maschere fatte per lo re Franceso si-mili alle Parche, una Nunziata bizzarra, un

ballo ili dieci femmine, ed il re Francesco el passa solo al tempio di Giove, lasciandosi dietro l'Ignoranza ed altre figure simili; e queste furono condotte da Renato intagliatore di rame vivente il Rosso; e molte più ne sono state dise-gnate ed intagliate dopo la morte di lui; ed ol-tre molte altre cose, tutte l'istorie d'Ulisse, e non che altro, vasi, lumiere, candellieri, saliere ed altre cose simili infinite state lavorate d'argento con disegno del Rosso. E. Luca Perini ha suandato fuori due satiri che danno bere a un Bacco ed una Leda che cava le frecce del turcasso a Cupido, Susanna nel hagno, e molte altre carte eavate dai disegni del detto e di Francesco Bologna Primaticcio, oggi abate di S. Martino in Francia; e fra questi sono il giudizio di Paris, Abraam che sacrifica Iasaac, una nostra Donna, Cristo che sposa santa Caterina, Giove che converte Calisto in orsa, il concilio degli Dei, Penelope che tesse con altre sue donne, ed altre cose infinite stampate in legno e fatte la maggior parte col bulino, le quali sono state cagione che ai sono di maniera assottigliati gl' ingegni, che si sono intagliate figure piccoline tanto hene, che non è possibile condurle a maggior finezza. E chi non vede senza maraviglia l'opere di Francesco Marcolini ila Forli? il qual, oltre all'altre cose, stampò il libro del Giardino dei pensieri in legno, ponendo nel principio una afera da astrologi e la sua testa col disegno di Giuseppe Porta da Castelnuovo della Garafagnana, nel qual libro sono figurate varie fantasie, il Fato, l'Invidia, la Calamità, la Timidità, la Laude, e molte altre cose simili che furono tenute bellissime. Non furono anco se non lodevoli le figure che Gabriel Giolito, stampatore di libri, mise negli Orlandi Furiosi, perciocche furono condotte con bella maniera d'intagli, come fitrono anco gli undici pezzi di carte grandi di no-tomia ebe furono fatte da Andrea Vessalio e disegnate da Giovanni di Calcare Fammingo pittore eccellentissimo, le quali furono poi ritratte in minor foglio ed intagliate in rame dal Valverde, che acrisse della notomia dopo il Vessalio. Fra molte carte poi che sono oscite di mano ai Piamminghi da dieci anni in que, sono molto belle alcune disegnate da un Michele pittore,il quale lavoro molti anni in Roma in due cappelle che sono nella chiesa de Tedeschi, le quali carte sono la storia delle serpi di Moise, e trentalue storie di Psiehe e d'Amore, che sono tenute hellissime, Ieronimo Cocca similmente Fiammingo, ha intagliato col disegno ed invenzione di Martino Emskerken in una carta grande Dalila, ebe tagliando i capelli a Sansone, ha non Iontano il tempio de' Filistei, nel quale, rovinate le torri, si vedo la strago e rovina de' morti e la paura de'vivi che faggono. Il medesimo in tre carte minori ha fatto la creazione d'Adamo ed Eva, il mangiar del pomo, e quando l'angelo li caccia di paradiso; ed in quattro altre carte della medesima grandezza il diavolo ebe nel cuore dell'uomo dipigne l'avarizia e l'ambisione, e nelle altre tutti gli effetti che i sopraddetti seguono. Si veggiono anco di aua mano ventisette storie della medesima grandezza di cose del testamento vecchio dopo la cacciata d'Adamo del Paradiso, disegnate da Martino con fierezza e pratica molto risoluta e molto simile alla maniera italiana. Intagliò ap-presso leronimo in sei tondi I fatti di Susanna, ed altre ventitre atoxie del Testamento vecchio simili alle prime di Abraam, cioè in sci carte i OPERE

fatti di David, in otto pezzi quelli di Salomone, in quattro quelli di Balsam, ed in cinque quelli di Iudit e Susanna; e del Testamento nuovo intagliò ventinove carte cominciaudo dall'annunziazione della Vergine insino a tutta la passione e morte di Gesù Cristo. Fece anco col disegno del medesimo Martino le sette opere della miserieordia, e la storia di Lazzaro ricco e Lazzaro povero, ed in quattro earte la parabola del Samaritano ferito da'ladroni, ed in altre quattro carte quella ehe scrive S. Matteo al diciottesimo capitolo dei talenti. E mentre che Lie Frynch a sua concorreuza fece in dicei carte la vita e morte di S. Gin. Battista, egli fece le dodiei tribù in altrettante carte, figurando pee la lussuria Ruben in sul porco, Simeone con la spada per l'omicidio, e similmente gli altri espi delle tribù con altri segni e proprietà della natura loro. Fece poi d'intaglio più gentile in dieci carte le stoeie ed i fatti di David, da che Samuel l'unac fino a che se n'andò dinansi a Saule, ed in sei altre carte fece l'innamoramento d'Amon eon Tamar sua sorella e lo atupro e morte del medesimo Amon; e non molto dopo fece della medesima grandezza dicei storie de' fatti di lobbe, e cavò da trediel capitali de proverbi di Salomone einque carte della sorte medesima. Fece ancora i Magi, e dopo in sei pezzi la patabola che è in S. Matteo a dodici di coloro che per diverse cagioni rigusarono d'andar al convito del re, e co-lui ebe v'andò, non avendo la veste nuainle. E della medesima grandezza in sei esrte aleuni degli Atti degli Apostoli; ed in otto carte simili figurò in vari abiti otto donne di perfetta bonta, sei del Testamento veechio, Inel, Rntb, Abigail, Iudit, Ester, e Susanna; e del nnovo, Maria Vergine madre di Gesù Cristn e Maria Maddalena: e doqueste feee intagliare in sei carte i trionfi della Pacienza con varie fantasie; nella prima è sopra un carro la Parienza che ha in mano uno stendardo, dentro al quale è una rosa fra le spine, nell'altra si vede sopra un'ancudine nn cuore che arde percosso da tre martella, ed il carro di questa seconda carta è tirato da due figure, eioe dal Desiderio che ha l'ale sopra gli nmeri, e dalla Speransa che ha in mano nn'ancora, e si mena dietro, come prigiona, la For-tuna ehe ha rotto la ruota. Nell'altra earta è Cristo in sul carro con lo atendardo della Croce e della sua Passione, ed in su i canti sono gli Evangelisti in forma d'animali; e questo carro è tirato da due agnelli, e dietro ha quattro pri-gioni, il Diavolo, il Mondo ovvero la Carne, il l'eccato, e la Morte. Nell'altro trionfo è Isaac nudo sopra un cammello, e nella bandiera che tiene in mano è un paio di ferri da prigione, e si tira dietro l'altare col montone, il coltello, ed il fuoeo. In un'altra carta fece Ioseffo ebe trionfa sopra un bue coronato di spighe e di frutti, con uno stendardo dentro al quale è nna cassa di pecchie; ed i prigioni che si trae dietro sono Zef-fira e l'Invidia ebe si mangiano un cuore. Intagliò in un altro trionfo David sopra un lione con la cetera e con uno stendardo in mano, dentro al quale è un freno, e dietro a lui è Saul prione e Semei con la lingua fuora. In un'altra c Tobia che trionfa sopra l'asino, ed ha in mano uno stendardo, dentrovi una fonte, e si trae dietro legate, come prigioni, la Povertà e la Ceeita. L'ultimo de' sei trionfi è S. Stefano protomartire, il quale trionfa sopra un elefante, ed ha nello stendardo la Carita, e i prigioni sono

i snoi persecutori le quali tutte sono state fantasie capricciose e piene d'ingegno, e tutte furnno intagliate da leronimo Cocca, la cui mano è ficra, sieura, e gagliarda molto. Intagliò il medesimo con bel caprierio in una carta la Fraude e l'Avariaia; e in un'altra bellissima una Baccaneria con putti che ballano. In un'altra fece Moise che passa il mare Rosso, secondo che l'aveva dipinta Agnolo Bronzino pittore fiorentino nel palazzo del duca di Fiorenze nella eappella di sopra; a concorrenza del quale, pur col disegno del Branaino, intagliò Giorgio Mantovano una natività di Gesù Cristo ehe fu molto bella. E dopo queste cose intagliò leronimo per colni, che ne fu inventore, dudici carte delle vittoeie, battaglie, e fatti d'arme di Carlo V; ed al Ve rese pittore e gran maestro in quelle parti di prospettiva in venti carte diversi easamenti, ed a leronimo Bos una carta di S. Martino con una barea piena di diavoli in bizzarrissime forme, ed in un'altra un alchimista che, in diversi modi eonsumando il suo e stillandosi il eervello, getta via ogni ano avere, tanto che al fine si conduce allo spedale con la moglie e con i figliuoli; la qual carta gli fu disegnata da un pittore ehe gli ce intagliare i sette peccati mortali con diverse forme di demouj, che furono cosa fantastica e da ridere; il giudizio universale, ed un vecchio il quale con una lanterna cerca ilella quiete fra le mercerie del mondo, e non la trova : e similmente un pesce grande che si mangia alcuni pesei minuti, ed un Carnovale che, godendusi con molti a tavola, caccia via la Quaresima, e in un' altra poi la Quaresima ehe caecia via il Carnovale : e tante altre fantastiche e capricciose invenzioni, ehe sarebbe eosa fastidinsa a volere di tutte razionare, Molti altri Fiamminghl hanno con sottilissimo studio imitata la maniera d'Alberto Duro, come si vede nelle loro stampe, e particolarmente in quelle di Alberto Aldegraft, ehe con intaglio di figure piccole ha fatto quat-tro storie della ereazione d'Adamo, quattro dei fitti di Abraam e di Lotto, ed altre quattro di Susanna, ebe sono bellissime. Parimente G. P. ba intagliato in sette tondi piecoli le sette opere della misericordia, otto storie tratte dai libri de' re, un Regolo messo nella botte piena di chio ili, ed Artemisio, ebe è uno carta bellissimo. Ed L. B. ha fatto i quattro Evangelisti tanto pircoli, ebe è quasi impossibile a condurli; ed appresso cinque altre carte molto belle, nella prima delle quali è una vergine condotta dalla Morte così giovanetta alla fossa, nella seconda Adamo, nella terza un villano, nella quarta un vescovo, e nella quinta un eardinale, tirato ciascuno, come la vergine, dalla Morte all'ultimo giorno, ed in aleun'altre molti Tedeschi che vanno con loro donne a' piaceri, ed alcuni satiri belli e capric-eiosi. E da... si veggono intagliati con diligenza i quattro Evangelisti non men belli, che si siano dodiei storie del figlinol Prodigo di mano di M. con molta diligenza, Ultimamente Francesco Flori pittore, in quelle parti famoso, ha fatto gran numero di disegni e d'opere, che poi sono state intagliate per la maggior parte da Girolamo Coe-ca, eome sono in dicei carte le forze d'Ercole, ed in una graode tutte l'azioni dell'umana vita, in un'altra gli Orasi ed i Curiazi che combattono in uno stercato, il gindizio di Salomone ed un combattimento fra i Pigmei ed Ercole, ed ultimamente ha intagliato uu Caino che ha uociso Abel, e sopra gli sono Adamo ed Eva che lo

piangono ; similmente un Abroam che sopra l'al-tare vuol sacrificare Isaae, eon infinite altre earte piene di tante varie fautasie, che è uno stup ed una maraviglia considerare che sia stato fatto nelle stampe di rame e di legno. Per ultimo basti vedere gl' integli di questo nostro libro del ritratti de'pittori, senltori ed architetti, disegnati da Giorgio Vasari e dai suni creati, e stati intagliati da Maestro Cristofano Coriolano che ha operato ed opera di continuo in Vinezia infinite cose degne di memoria. È per ultimo di tutto il giovamento che hanno gli oltramontani avnto dal vedere, mediante le stampe, le maniere d'Ita-lia, e gl'Italiani dall'aver veduto quelle degli stranieri ed oltramontani, si deve avere per la maggior parte obbligo a Marcantonio Bolognese, perche ottre all'aver egli aiutato i principi di que-sta professione quanto si è detto, non è anco stato per ancora chi l'abbia gran fatto superato sebbene pochi in alcune cose gli hanno fatto paragone: il quat Marcantonio non molto dopo la sua partita di Ruma si mori in Bologna; e nel noatro libro sono di sua mano alcuni disegni d'angeli fatti di penna, ed altre carte molto belle ritratte dalle camere ebe dipinse Raffaello da Urbino; nelle quali camere fu Marcantonio, essendo giovane, ritratto da Raffaello in uno di que' palafreoieri che portano papa Iulio II io quella parte dove Onia sacerdote fa orazione. E questo sia il fine della vita di Marcantonio Bolognese, e degli altri sopraddetti intaglistori di stampe, de'quali ho voluto fare questo lungo al, ma necessario discorso, per soddisfare non solo agli studiosi delle nostre arti, ma a tutti coloro ancora che di così fatte opere si dilettano.

# VITA D'ANTONIO DA S. GALLO

Quanti principi illustri e grandi e d'infinite ricchesse abbondentiasimi lascerebbono ebiara fama del nome loro, se con la copia de' beni della fortuna avessero l'animo grande ed a quelle cose volto, che non pure abbelliscono il mondo, ma sono d'infinito utile e giovamento nniversale a tutti gli uomini! E quali cose possono, o duvrebbono fare i principi e grandi uomini, che maggiormente e nel farsi per le molte maniere d'uomioi che s'adoprano, e fatte perchè durano quasi in perpetno, che le grandi e ma-gnifiche fabbriebe ed edifizi? E di tante apese ebe fecero gli antichi romani, allora ebe furono nel maggior colmo della grandezza loro, che altro n'è rimaso a noi, con eterna gloria del nome romano, che quelle reliquie di edifizi ebe noi, come cosa santa, onoriamo, e come sole bellissime e' ingegniamo d'imitare? Alle quali cosc quanto avessero l'animo volto aleuni principi che furono al tempo d'Antonio Sangallo architettore florentino, si vedrà ora chiaramente nella vita ebe di ini acriviamo.

Pa danque figliuola Antonio di Bartolomme Picconi di Muggillo, lottia, ed avendo nella sua fanciultaza imparato l'arte del legasiolo, si parti di Fioranza sentendo dei Giuliano da Sangallo suo sio era in faccende a Boma imiesue con Antonio suo fratello: perche del monisime saltaza volto alle faccendo dell'arte dell'architet. fini, che sull'ità mattra fonositamente reggiumo per tutta l'Italia in tante cose fatte da liui. Ora avrenno che escendo Giuliano, per lo liui. Ora avrenno che escendo Giuliano, per lo

impedimento che chbe di quel suo male di pietra, sforzato ritornare a Piorenza, Antonio venne in cognizione di Bramante da Castel Durante architetto, che cominciò per esso, eb' era vecchio, e dal parletico impedito le mani non poteva come prima operare, a porgergli ainto ne' disegni che si facevano; dove Antonio tanto nettamente e con pulitezza conduceva, che Bramante, trovandoli di parità misoratamente corrispondenti, fu forzato lasciargli la cura d'infloite fatiebe eh'egli aveva a condurre, dandogli Bramante l'ordine ebe voleva, e tutte le invenzioni e composimenti che per ogni opera s'avevana a fare, nelle quali con tento giudizio, espedizione, e diligenza si trovò servito da Antonio, che l'anno 1512 Bramante gli diede la enra del corridore che andava a' fossi di Castel S. Agnolo ; della quale opera cominciò a vere nna provvisione di dicci scudi il mese; ma seguendo poi la morte di Giulio Il l'opera rimase imperfetta. Ma lo aversi acquistato Antonio già nome di persona ingegnosa nell'architettura, e che nelle cose delle muraglie avesse bonissima maniera, fo cagione che Alessandro, prima cardinal Farnese, poi papa Paolo III venne in capriccio di far restaurare il suo palazzo verchio, che egli in Campo di Piore con la sua famiglia abitava; per la quale opera disiderando Autonio venire in grado, fece più disegni in variate maniere, fra i quali nno, che ve n'era aecomodato con due appartamenti, fu quello che a sua signoria reverendissima pia-cque, avendo egli il signor Pier Luigi e il signor Ranuccio anoi figliuoli, I quali pensò doverli lasciare di tal fabbrica accomodati : e dato a lale opera principio, ordinatamente ogni anno si fabricava un tanto. In questo tempo al macello de' Corbi a Roma, vieino alla eolonna Traiana, fabbricandosi una chicas col titolo di Saota Maria da Loreto, ella da Antonio fu ridotta a perfezione con ornamento bellissimo. Dopo questo M. Marchionne Baldassini vieino a Saot'Agostino fece condurre col modello e reggimento d'Antonio un palazzo, il quale è in tal modo ordinato che, per piccolo ch'egli sia, è tenuto per quello eb'e-gli e, il più comodo ed il primo alloggiamento di Roma, nel quale le scale, il cortile, le logge, le porte, ed i cammini con somma grazia sono lavora-ti. Di che rimanendo M. Marchionne soddisfattissimo, deliberò ebe Perino del Vaga pittore florentino vi facesse una sala di colorito e storie ed altre figure, come ai dirà nella vita soa; i quali ornamenti gli bannorecato grazia e bellezza inlinita. Accanto a torre di Nona ordinò e fini la casa dei Centelli, la quale é piccola, ma multo comoda s e non passo molto tempo ehe andò a Gradoli , loogo su lo stato del reverendissimo cardinal Farnese, dove fece fabbricare per quello un bellis-simo ed ntile palezzo; nella quale andata fece grandissima utilità nel restaurare la rocca di Capo di Monte con ricinto di mura basse e ben loggiate; e fece allora il disegno della fortezza di Caprarno la. Trovandosi monsignor reveren-dissimo Farnese con tanta soddisfazione servito in tante opere da Antonio, fu enstretto a volergli bene e di continuo gli accrebbe amore, e sem-pre che potè farlo gli fece favore in ogni sna impresa. Appresso volcodo il cardinale Albureuse Issciar memoria di se nella chiesa della sua naone, fece fabbricare da Antonio e condurre n fine in S. lacopo degli Spagunoli nna coppella di marmi ed nua sepoltura per esso; la quat cap-pella fra' vani di pilastri fu da Pellegrino da Modana, come si è detto, tutta dipinta; e su lo al-tare da lacopo del Sansovino fatto un S. Iacopo di marmo bellissimo; la quale opera d'architettura e certamente tenuta lodatissima, per esservi la volta di marmo con una spartimento di ottangoli bellissimo. Ne passò molto che M. Bartolommeo Ferratino per comodità di se e beneficio degli amici, ed ancora per lasciare memoria ono-rata e perpetua fece fabbricare da Antonio su la piazza d'Amelia un palazzo, il quale è cosa onoratissima e bella, dove Antonio acquistò fama ed utile non mediorre. Essendo la questo tempo in Roma Antonio di Monte cardinale di S. Prassedia, volle che il medesimo gli facesse il palazzo, dove poi abitò, ebe risponde in Agone, dove è la staua di maestro Pasquino, e nel messo che risponde nella piazza far fabbricare una torre, la quale con bellissimo componimento di pilastri e fineatre dal primo ordine fino al terso con grazie e con disegno gli fu da Antonio ordinata e finita, e per Francesco dell' Indaco lavorata di terretta a figure e storie dalla banda di dentro e di fuora-In tanto avendo fatta Antonio stretta servitù col cardinal d'Arimini, gli fece fare quel signore in Tolentino della Marca un palazzo; code oltra lo esser'Antonio stato premiato, gli chhe il cardinale di continno obbligazione. Mentre che queste cose giravano, e la fama d'Antonio crescendo si spargeva, avvenne che la vecchiesza di Bramante ed alcuni suoi impedimenti lo feeero cittadino dell'altro mondo. Perche da papa Leone subito furono costituiti tre architetti sopra la fabbrica di S. Pietro, Raffaello da Urbino, Giuliano da Sangallo zio d'Antonio, e fra Giocondo da Verona. E non andò molto ehe Giocondo da Verona. E non ando mono ene fea Giocondo si parti di Roma, e Giuliano, es-sendo vecchio, ebbe licenza di potere ritornare a Fiorenza. Laonde Antonio, avendo servità col reverendissimo Farnese, strettissimamente lo pergo che volesse supplicare a papa Leone che il luogo di Giuliano auo zio gli concedesse : la qual cosa fu facilissima a ottenere, prima per le virtù d'Antonio che erano degne di quel luogo, poi per lo interesse della benevolenza fra il papa e'l reverendissimo Parmese; e così in compegnia di Raffaello da Urbino al continuò quella fabbrica assai fieddamente. Andando poi il papa a Civitavecchia per fortificarla, ed In compagnia d'esso infiniti signori, e fra gli altri Gio. Paolo Baglioni e I signor Vitello, e similmente di persone ingegnose Pietro Navarra ed Antonio Marchisi architetto allora di fortificazioni, il quale per commissione del papa era ve-nuto da Napoli; e ragionandosi di fortificare detto lnogo, infinita e varie circa ciò furono le opinioni: e chi nn disegno e ebi un altro facendo, Antonio fra tanti ne spiegò loro uno, il quale fu confermato dal papa e da quei signori ed architetti, come di tutti migliure per bellezza e fortezza, e bellissime e utili considerazioni : onde Antonio ne venne in grandissimo credito appresso la corte. Dopo questo riparò la virtà d'Antonio a nn gran disordine per questa cagio-ne. Avendo Baffaello da Urbino nel fare le logge papali e le stanze che sono sopra i fondamenti per compiacere ad alcuni, lasciati molti vani con grave danno del tutto, per lo peso che sopra quelli si aveva a reggere, già cominciava quell' edifizio a minacciare rovina pel troppo gran peso che aveva sopra j e sarebbe certamente rovinato, se la virtù d'Antonio con siuto di puntelli e travate non avesse ripiene di dentro quel-

le stanzerelle, e rifondando per tutto non l'avesse ridotte ferme e saldissime, come elle fu-rono mai da principio. Avendo intanto la Natione fiorentina col disegno di Iacopo Sansovino cominciata in strada Giulia dietro a' Banchi la chiesa loro, si era nel porla messa troppo dentro nel firme : perche essendo a ciò stretti dalla necessità, spesono dodicimila scudi in un fondamento in acqua, che fu da Antonio con bellissimo modo a fortessa condotto; la qual via non potendo essere trovata da lacopo, si trorò per Antonio, e fu murata sopra l'acqua parecchie braccia, ed Antonio ne fere on modello così raro, che se l'opera si conduceva a fine, sarehbe stata stupendissima. Tuttavia fu gean disordine, e poco gindizio quello di chi al-lora era capo in Roma di quella nazione, perche non dovevano mai permettere che gli architetti fondassero una chiesa si grande in un fiume tanto terribile, per aquistare venti braccia di lunghezza, e gittare in un fondamento tante migliaia di scudi per avere a combattere con quel fiume in eterno, potendo massimamenta far venire sopra terra quella chiesa col tirarsi innanzi e col darle un'altra forma, e che è più, potendo quasi con la medesima spesa darle fine: e se si confidarono nelle ricchezze de'mercanti di quella nazione, si è poi veduto col tempo quanto fusse cotale speranza fallace; perche in tanti anni che tennero il papato Leone e Clemente de' Medici e Giulio III e Marcello, ancorche vivesse pochissimo, i quali furono del dominio fiorentino, con la grandezza di tanti eardinali e con le ricchesse di tanti mercanti si è rimaso e si sta ora nel medesimo termine che dal nostro Sangallo fu lasciato: e perciò deono e gli architetti e chi fa fare le fabbricha pensare molto bene al fine a ad ogni cosa, prima che all'opere d'importanza mettano le mani. Ma per tornare ad Antonio, egli per commissione del papa, che una state lo menò seco in quelle parti, restanto la rocca di Monte Pia-scone già stata edificata da papa Urhano, e nel-l'isola Viscentina per volere del cardinal Far-nese fece nel lago di Bolsena dne tempietti pio-coli, uno de' quali era condotto di fuori a otto facce e dentro tondo, e l'altro era di fuori quadro e dentro a otto facce, e nelle facce de' cantoni erano quattro nicebie, nna per ciascuno; i quali due tempietti condotti con bell'ordine fecero testimonianza quanto sapesse Antonie usare la varietà ne' termini dell' architettura. Mentre che questi tempi si fabbricavano, torno Antonio in Roma, dove diede principio in sul canto di Santa Lucia, laddove è la nuova zecca, al palazzo del vescovo di Cervia, che poi non fu finito. Vicino a corte Savella fece la chiesa di S. Maria di Monferrato, la quale è tenuta bellissims : e similmente la casa d'un Marrano, che è dietro al palazzo di Cibo vieina alle case de' Massimi, Intanto morendo Leone, e con asso lui tutte le belle e buone arti tornate in vita da caso e da Giulio II ano antecessore, succedette Adriano VI nel pontificato, dal quale furono talmente tutte l'arti e tutte le virtà battute, che se il governo della sede apostolica fusse lungamente durato nel le sue mani, interveniva a Roma nel auo pontificato quello che intervenue altra volta, quando tutte le statue avanzate alle rovine de' Goti ( così le buone come le ree) furono condannate al fuoco; e già aveva cominciato Adriano, forse per imitare i ponteVASARI

fiel de' già detti tempi, a ragionare di volere gettare per terra la cappella del divino Miehelagnolo, direndo eh' ell'era ona stufa d'ignudi, e sprezzando tutte le hnone pitture e le statne, le chiamava lascivie del mondo e cose obbrobriose ed shominevoli; la qual cosa fu esgione che non pure Antonio, ma tutti gli altri he-gl'ingegni si fermarono: intanto ehe al tempo di questo pontefice non si lavorò, non che altro, quasi punto alla fahbrica di S. Pietro, alla quale doveva pur almeno essere affezionato, poiche dell'aitre cose mondane si volle tanto mostrare nimico. Perciò donque attendendo Antonio a cosa di non molta importanza, restanrò aotto questo pontefice le navi piccole della chiesa di S. Iacopo degli Spagnuoli ed accomo-dò la facciata dinanzi con bellissimi lumi. Fece Isvorare il tabernacolo dell'immagine di Ponte di trevertino, il quale, henché piecolo sia, ha però molta grazia i nei quale poi lavorò Perino del Vaga a fresco ona bella operetta. Erano gia le povere virtà per lo vivere d'Adriano mai con-dotte, quando il cielo, mosso a pictà di quelle, volle con la morte d'uno farne risuscitar mille : onde lo levo del mondo, e gli fece dar luogo a ebi meglio doveva tenere tal grado e con altro animo governare le cose del mondo: perebè creato papa Clemente VII pieno di generosità, seguitando le vestigie di Leone e degli altri anteeessori della sua illustrissima famiglia, si pensò che avendo nel cardinalsto fatto belle memorie, dovesse nel papato avansare tutti gli altri di rinnovamenti di fabbriche e adornamenti. Quella elezione adunque fu di refrigerio a molti virtuosi, ed ai timidi ed ingegnosi animi che si erano avviliti diede grandissimo fiato e deside-ratissima vita; i quali perció risorgendo, freco poi quell'opere bellissimo che al presente veggiamo. E primieramente Antonio per commissione di Sua Santità messo in opera, subito riasone di sua Santita messo in opera, soluto ri-fece un cortile in palassuo dinanzi alle logge che già furon dipinte con ordine di Raffaello; il quale cortile fu di grandissimo comodo e bel-lezza, perché dore si andava prima per erte vie atorie e strette, allargandole Antonio e dando loro miglior forma, le fece comode e belle. Ma questo luogo non istà oggi in quel modo ehe lo fece Antonio, perche papa Giulio III ne levò le colonne che vi erano di granito per ormare la sua vigna, ed alterò ogni cosa. Fece An-tonio in Banchi la facciata della Zecca vecchia di Roma con bellissima grazia in quell'angolo girato in tondo, che è tennto cosa difficile e miracolosa, e in quell'opera mise l'arme del pa-pa. Rifondò il resto delle logge papali, che per la morte di Leone non s'erano finite, e per la ca cura d'Adriano non a erano continuate ne tocche; e così secondo il volere di Clemente furono condottea ultimo fine. Dopo volendo Sua Santità fortificare Parma e Piacenza, dopo molti disegni e modelli ehe da diversi furono fatti, fu mandato Antonio in que' luoghi e seco Giulian Leno sollecitatore di quelle fortificazioni; e la arrivati, essendo con Antonio Labacco suo creato Pier Francesco da Viterbo ingegnere valentisnimo e Michele da S. Michele architetto veronese, totti insieme condussero a perfesione i disegni di quelle fortificazioni; il che fatto, rimanendo gii altri, se ne torno Antonio a Roma, dove resendo poes comodità di stanze in palaz-zo, ordinò papa Clemente che Antonio sopra forraria cominciasse quelle dove si fanno i

concistari pubblici, le quali farono in modo condute, che il postefie ne rinase coddictato, che date, che il postefie ne rinase coddictato, c fece farei poi sopra le stanze del camerieri di Sua Santità. Similmente fece Antonio sopra il letto di queste stanze altre stanze comodissime, la quale npera fo pericolosa molto per tunto rifondare. E nel vero in questo Antonio valse sasia, attresche le sue fabbriche mi nom mostrarono na pelo, ne fo mai fra i moderni altro archietto più siescro se più accorto in conquicatierte più siescro se più accorto in conqui-

Essendosi al tempo di Papa Poolo II la chiesa della Madonna di Loreto, che era piccola e col tetto in en i pitastri di mettoni alla salvatica, rifondata e fatta di quella grandezza che ella essere oggi si vede, mediante l'ingegno e virtù di Giutiano da Maiano, ed essendosi poi segnitata dal cordone di fuori in su da Sisto IV e da altri come si è detto, finalmente al tempo di Clemente, non avendo prima fatto mai pur nn minimo segno di rovina, s'aperse l'anno 1526 di maniera, che non solamente erano in pericolo gli archi della tribuna, ma tutta la chiesa in molti luoghi per essere stato il fondamento debole e oco a dentro. Perche essendo da detto papa Clemente mandato Antonio a riparare a tanto disordine, giunto ehe egli fn a Loreto, puntellando gli archi ed armando il tutto con animo risolutissimo e di giudizioso architetto, la rifondò tutta, e ringrossando le mura ed i pilastri fuori e dentro, gli diede bella forma nei tutto e nella proporzione de' membri, e la feee gagliarda da poter reggere ogni gran peso, continuando un medesimo ordine nelle erociere e navate delun un'eccasion orine neure eroctere e invate det-la chiesa con superbe modanature d'architravi sopra gli archi, fregi, e cornicioni, e rende sopra modo hello e ben fatto l'imbassamenta de quattro pilastri grandi che vanno intorno all'otto facce della tribuna che reggono i quattro archi, cioè i tre delle crociere, dove sono le cappelle, e quello maggiore della nave del messo. La quele opera merita certo di essere celebrata per la migliore che Antonio facesse giammai, e non senta ragionevole cagione; perciocche coloro ehe fanno di nuovo aleun'opera o la levano dai fondamenti, hanno fecultà di potere alzarsi, abbassarsi, e condorla a quella perfezione che vogliono, e sanno migliorare senza essere de alcuna cosa impediti: il che non avviene a chi ha da regolare n restaurare le cose comineiate da altri e mal condotte o dall'artefice o dagli avvenimenti della fortuna; onde si può dire che Antonio risuscitasse nn morto, e acrese quello che quasi non era possibile. E fatte queste cose, ordinò ch'ella si coprisse di piombo, e diede ordine come si avesse a condurre quello che restava da farsi; e così per opera di lui ebbe quel famoso tempio miglinr forma e miglior grasia che prima non aveva, e speranza di lunghissima vita. Tornato poi a Roma dopo ehe quella eittà era stata messa a sacco, truvandosi il papa in Orvieto, vi pativa la corte grandissimo disagio d'scqua, onde, come volle il pontefice, murò Antonio un pozzo tutto di pietra in quella eittà Isrgo venticinque hraceia con due seale a chiocciola intagliate nel tufo l'una sopra l'altra, secondo else il pozzn girava, nel fondo del quale pozzo si scende per le dette due scale a lumaca in tal maniera, che le hestie che vanno per l'acque, entrano per nna porta e nalano per una delle due seale, ed arrivate in sul ponte, dove si carica l'acqua, senza tornere in dietro passano all'altro ramo della inmaca che gira sopra quella della scesa, e per un'altra porta diversa e contraria alla prima riescono fuori del pozzo; la qual'opera che fu cosa ingegnosa, comoda, e di maravigliosa bellezza, fu condotta quasi a fine inpanai che Clemente morisse; e perche restava solo a farsi la bocca di esso pozzo, la fece finire papa Paolo III, ma non come aveva ordinato Clemente col consiglio d' Antonio, che fu molto per così bell'opera commendato. È certo che gli antichi non fecero mai edifizio pari a questo no d'industria ne d'artifizio, essendo in c cosi fatto il tondo del mezzo, che infino al fondo da lume per alcune finestre alle dua scale sopraddette. Mentre si faceva quest'opera, ordino l'istesso Antonio la fortezza d' Ancona, la quale fu col tempo condotta al suo fine. Deliberando poi papa Clemente, al tompo che Alos-anniro de' Medici suo nipote era duca di Fiorensa, di fare in quella eittà una fortezza ine-apuguabile, il sig. Alessandro Vitelli, Pier Francesco da Viterbo, ed Antonio ordinarono e fecero condurre con tanta prestezza quel castello ovvero fortezza che è tra la porta al Prato e S. Gallo, che mai niuna fabbrica similo antica o moderna fu condotta si tosto al suo termine. Ed in un torriune che fu il primo a fundarsi, chiamato il Toso, furono messi molti epigrammi e medaglie con cirimonie o solennissima pompa: la quale opera è celebrata oggi per tutto il mondo e tenuta inespugnahile. Fu per ordine d'Antonio condotto a Loreto il Tribolo scultore, Raffaello da Monte Lupo, Francesco di S. Gallo allora giovine, e Simon Cioli, i quali finirono le storie di marmo cominciate per Andrea Sanaovino. Nel medesimo luogo condusse Autonio il Mosca Fioreutino intagliatore di marmi eccellentissimo, il quale allora lavorava, come si dira nella sua vita, un cammino di pietra agli eredi di Pellegrino da Fossombrone che per cosa d'intaglio riusei opera divina. Costui, dico, a'prieghi d'Antonio si condusse a Loreto, dove fece festoni, cho sono divinissimi, onde con prestesza e diligensa restò l'ornamento di quella camera di nostra Donna del tutto finito, ancorche Antonio in un medesimo tempo allora avesse alle mani cinque opere d'importanza; alle quali totte, benche fussero in diversi luoghi e lontane l'una dall'altra, di maniera suppliva, che non mancò mai da fare a niuna i perche dove egli alcuna volta non poteva così toato essere, serviva l'aiuto di Battista suo fratello: le quali cinque opere erano la detta fortezaa di l'iurenza, qualla d'Ancona, l'opera di Lo-reto, il palazzo apostolico, ed il pozzo d'Orvieto. Morto poi Clemente e creato sommo pontefice Paolo III Farnese, venne Antonio, essendo atato amico del pspa mentre era cardinale, in moggior eredito: perche avendo Sua Santità fatto duca di Castro il sig. Pier Luigi sno figliuolo, mandò Antonio a fare il disegno della fortezza che quel duca vi fece fondare, e del palazzo che è in sulla piazza chiamato l'Osteria, e dolla zerca che è nel medesimo luogo mursta di trevertino, a similitudine di quella di Roma. No questi disegni solamente fece Antonio in quella città, ma ancora molti altri di palsazi ed altre fabbriche a diverse persone terrazzane e foroatiere, che edificarono con tenta speia, che a chi non le vede pare incredibile, così sono tutte fatte senza risparmio, ornate, ed agiatissime: il

che, non ha dubbio, fu fatto da molti per far pincere al papa, essendoche anco con questi mezzi, secondo l'amore de' principi, si vanun molti procacciando favori: il ehe non è se non cosa lodevole, venendone comodo, utile e pia-cere all'universale. L'anno poi che Garlo V Impersdore tornò vittorioso da Tanisi, essendogli stati fatti in Messina, in Puglia, ed in Napoli oporatissimi archi pel trionfo di tanta vittoria, e dovendo venire a Roma, fece Antonin al palazzo di S. Marco di commissione del papa un arco trionfale di legname in sotto squadra, acarco triontare su regname su sotto equatura, arcicocchio potesse servire a due strade, tanto bello, che per opera di legname non s'è mai veduto il più anperbo ne il più proporzionato; e se in cotale opera fusso stata la superbia e la spesa de'marmi, come vi fu studio, artifizio, e diligenza nell'ordine e nel condurlo, si sarebbo potuto meritamente, per le statue e storie dipinte ed altri ornamenti, fra le sette moli del mondo annoverare. Era questo arco posto in sull'ultimo canto che volge alla piazza principale, d'opera corinta con quattro colonne tonde per handa messe d'argento, ed I capitelli intagliati con bellissime foglie, tutti messi d'oro da ogni hands. Eranvi bellissimi architravi, fregi, e carnicioni posati con risalti sopra ciascuna co lonna, fra le quali erano due storie dipinte per ciascuna; tal che facevano uno spertimento di quattro storie per banda, che erano fra tutte dne le bande otto storie; dentrovi, come si dirà altrove da chi le dipinse, i fatti dell'imperadore. Eravi ancora, per più ricchezza, per finimento del frontespisio da ogni banda sopra detto arco due figure di rilievo di braccia quattro e meszo l'una, fatte per uns Roma, e le metterano lu mezzo due imperadori di casa d' Austria, che dinonzi era Alberto e Massimiliano, e dall'altra parte Federigo e Ridolfo; e coal da ogni parte in su' cantoni erano quettro prigioni, due per in su'cantoni eraiso quattro prigioni, due per banda, con gran nuuero di trofe pur di rilievo e l'arme di Sus Santilà e di Sus Messtà; tutte fatte condurre con l'ordine di Antonio di acon-tori eccellenti e dai migliori pittori che fusacro allora a Roma. E non solo queeto arco fi di-Antonio ordinato, ma tutto l'apparato della fista che si fece per ricevere un si grande ed invit-tissimo imperadore. Seguitò poi il medesimo per lo detto duca di Castro la fortezza di Nepi e la fortificazione di tutta la città, che è inespugna-bile e bella. Dirizzò nella medesima città molte strade, e per l cittadini di quella fece disegni di molte case e palazzi. Facendo poi fare Swa Santità i bastioni di Roma, che sono fortissimi, e venendo fra quelli compresa la porta di S-Spirito, ella fu fatta con ordine e disegno d'Antonio con ornamento rustico di trevertini immaniera molto soda e molto rara con tanta magnificenza, oh' ella pareggia le cose antiche: la quele opera dopo la morte d'Antonio fn chi cerco, più da invidia mosso che da alenna ragionevole cagione, per vie straordinarie di farla rovinare, ma non fu permesso da ehi poteva. Pu con ordine del medesimo rifondato quasi tutto il palszzo apostolico, che oltre quello cha si è detto, in altri lnoghi molti minocciava rovina; ed in un fishco particolarmente la car orlla di S. Sisto, dove sono l'opere di Michelagne lo, e similmente la facciata dinanzi, sensa che mettesse un minimo pelo, cosa più di pericolo che d'onore. Accrebbe la sala grande della detta cappella di Sisto, facendovi in due lunette in

Lesta quelle finestrone terribili con si maravigliosi lumi e con que'partimenti buttati nella volta e fatti di atueco tauto hone e con tanta apesa, che questa si può mettere per la più bella e ricca sala che intino altora fusse nel mondo; ed in su quella accompagnò, per putere andare in S. Pietro, aleune scale coai comode e hen fatte, che fra l'antiche e moderne non ai e veduto ancor meglio; e similmente la cappella Paulina, duve ai ha da mettere il Saeramento, che è cosa vezzosissima e tanto hella e si bene misurata e partita, che per la grazia elle ai ve-de, pare che ridendo e festeggiando ti s'appreacnti. Fece Autonio la fortezza di Perugia nelle discordie che furono tra i Perugiui ed il papa; la quale opera (nella quale andaron per terra le case de' Baglioni ) fu finita con prestezza maravigliosa, e riusei molto bella. Fece ancora la fortezza d'Ascoli: e quella in pochi giorni con-dusse a tal termine, ch'ella si poteva guardare; il elie gli Ascolani ed altri non pensavano che si doveme poter fare in molti snni ; onde avvenne, nel mettervi così tòsto la guardia, che que' popoli restarono stupefatti e quasi nol eredevano, Rifundò ancora in Roma per difendersi dalle piene quando il Tevere ingrossa, la casa aua in atrada Giulia, e non solo diede principio, ma condusse a huon termine il palazzo cha egli abitava viciuo a S. Biagio che oggi è del eardinale Riccio da Montepulciano, che l'ha finito con grandissima spesa è con ornatissime ataoze, oltre quellu che Antoniu vi aveva speso, che erano state migliaia di acudi. Ma tutto quello che Autonio fece di giovamento e d'utilità al moudo é nulla a paragone del modello della venerandissima e stupeudissima fabbrica di S. Pietro di Roma, la quale essendo atata a principio ordinata da Bramante, egli con ordine nuovo e modo straordinario l'aggrandi e riordino, dandole proporzionata composizione e decoro, cost nel tutto come ne'membri, come si può vedere nel modello fatto, per mano d'Antonio Labac-co suo ereato, di legname ed interamente finito; il quale modello, che diede ad Antonio nome grandissimo, con la pianta di tutto l'edifizio sonu atati dopo la morte d'Antonio Sangallo messi in istampa dal detto Antonio Labacco, il quale ha voluto pereiò mostrare quanta fusse la virtà del Saugallo, e che si conosca da ogni uomo il parere di quell'architetto; essendo stati dati nuovi ordini in contrario da Michelagnolo Buonarroti, per la quale riordinazione sono poi nate molte contese, come si dirà a suo luogo. Pareva a Michelagnolo ed a molti altri ancora ehe hanno veduto il modelto del Sangallo, e quello che da lui fu messo in opera, ehe il componimento d'Antonio venisse troppo sminuzzato dai risalti e dai membri che aono piccoli, siccome anco sono le colonne, archi sopra archi, e cornici sopra coruici. Oltre ciò pare che non piacesse che i due campanili che vi faceva, le quattro tribune piccole, e la eupola maggiore avessino quel finimento ovvero ghirlanda di colonne molte e piccole; e parimente non piacevano molto e non piacciono quelle tante aguglie ehe vi sono per finimento, parendo ehe in cio detto modello imiti più la maniera ed opera tedesca, che l'antica e huona che oggi osservano gli architetti migliori. Finiti da Labacco tutti i detti modelli, poco dopo la morte d'Antonio, si trovò che detto modello di S. Pietro contò (quanto appartiene solamente all'opere de'le-

gnaiuoli e legname) scudi quattro mila cento ottantaquattro; uel che fare Antonio Labacco ehe n'elibe eura, si portò molto hene, essenda molto intendente delle cose d'architettura, come ne dimostra il suo libro atampato delle cose di Roma, che è bellissimo; il qual modello, che ai trova oggi in S. Pietro nella cappella maggiore, è lungo palmi trentacioque e largo ventisei, e alto palini venti e mezzo; onde aarebbe venuta l'opera, secondo questo modello, lunga palmi mille quaranta, cioe canne centoquattro, e larga palmi trecento sessanta che sono canne trentases, perciocche, secondo la misora de' muratori, la canna else eorre a Kosna é dieci palmis Fu donato ad Antonio, per la fatica di questo suo modello e molti disegni fatti, dai deputati sopra la fahbrica di S. Pietro, scudi mille cinquecento, de'quali n'ebbe in contanti mille ed il restante non riscosse, essendo poco dopo tal'opera passato all'altra vita. Ringrossò i pilastri della detta chiesa di S. Pietro, acciò il peso di quella trihuna posasse gagliardamente, e tutti i fondamenti aparsi empie di soda materia e fece in modo forti, che non è da dubitare elle quella fabbrica sia per fare più peli, o minacciare rovina, come fece al tempo di Bramante: il qual magiatero se fusse sopra la terra, coma e nasco-so sotto, farebbe ahigottire ogui terribile ingegno, per le quali cose la fama ed il nome di questo mirabile artefice dovrà aver sempre luogo fra i più rari intelletti. Trovasi che infino al tempo degli antichi Romani suno stati e sono ancora gli uomiui di Terui e quelli di Narpa inimicissimi fra loro, perciocche il lago delle Marmora, alcuna volta tenendo in cullo, faceva violenza all'uno de'detti popoli; onde quando quei di Narni lo volevano aprire, i Ternani in niun modo a ciò volevano acconsentire; per lo elie è sempre atata differenza fra loro, o abbiano governato Roma i pontefici o sia atata soggetta agl'imperatori. Ed al tempo di Cicerone fu egli mandato dal senato a comporre tal differenza, ma si rimase non risoluta. Laonde casendo per questa medesima cagione l'anno 1546 mandati ambasciadori a papa Paolo III, egli mandò loro Antonio a terminar quella lite; e così per giudizio di lui fu risoluto che il detto lago da quella banda, dove è il muro, dovesse shoccare; e lu fece Antonio con grandissima difficultà tagliare; onde avvenne per lo caldo ehe era grande ed altri disagi, essendo Antonio pur vecchio e cagionevole, che ai ammalò di febi in Terni, e non molto dopo rende l'anima; di che sentirono gli amici e parenti suoi infinito dolore, e ne patirono molte fahhriche, ma particolarmente il palazzo de' Farnesi vicinn a campo di Fiore. Aveva papa Paolo III, quando era Alessaudro cardinal Farnese, condotto il detto palazzo a bonissimo termine, e nella facciata dinansi fatto parte del primo finestrato, la sala di dentro ed avviata una banda del cortile, ma non però era tanto innauzi questa fahbrica, che si vedesse le sua perfesione; quando essendo creato pontefice, Antonio alterò tutto il primo disegno, parendogli avere a fare un palazzo non più da cardinale, ma da pontefice. Rovinate dunque alcune case che gli erano intorno e le scale vecchie, le rifece di nuovo e più dolci, aeerebbe il cortile per ogni verso, e parimente tutto il palazzo, facendo maggior corpi di sale e maggior numero di stanze e più magnifiche con palchi d'intaglio bellissimi ed altri multi orna;

OPERB

menti, ed avendo già ridotta la facciata dinanzi col secondo finestrato al sun fine, si aveva solamente a mettere il cornicinne che reggrase il tutto intoran intoran; e perché il papa, che aveva l'anima grande ed era d'ottimo giudicio, voleva un cornicione il più bello e più ricco ebe mai fusse stato a qualsivoglia altro psiazzo, vel-le, oltre quelli che avea fatto Antonio, che tutti i migliori architetti di Roma facessero ciascuno il suo per appiccarsi al migliore, e farlo nondimeno mettere in opera da Antonio; e così una mattina che desinava in Belvedere, gli furono portati innanzi tutti i detti disegni, presente Antonio, i maestri de quali furono Perinn del Vaga, fra Bastiano del Piombo, Michelagnolo Buonarroti e Ginrgio Vasari che allora era giovane e serviva il cardinal Farnese, di commisaione del quale e del papa aveva pel iletto cor-nicione fatto non un solo, ma due disegni variati. Ben'è vero che il Buonarroto mni portò il sun da per se, ma lo mandò per detto Gior-gio Vasari, al quale, essendo egli audata a mo-atrargli i sooi disegni perche gli dicesse l'animo ano come amico, diede Michelagnolo il sun, seció lo portasse al papa, e facesse sua scusa che non andava in persona per sentirsi indisposto. Presentati dunque tutti i disegni al papa, Sua Santità gli considerò lungamente e li lodò tutti per ingegnosi e bellissimi, ma quello del divino Michelagnolo sopra tutti : le quali cose non passavano se non con mal'animo d'Antnnio, al quale non piaeeva molto questo modo di fare del papa, ed averebbe voluto far egli di ano capo ogni cosa; ma più gli ilispiaceva ancora il vedere che il papa teneva gran contu di un lacopo Melighino Perrarese e se ne serviva nella fabbrica di S. Pietro per architetto, ancorche uon avesse ne disegno oè molto giudizio nelle sue cose, con la medesima provvisione che avevs Antonio, al quale toccavano totte le fatielies e ciù avveniva, perché questo Melighino essendo stato famigliare servitore del papa molti anni senza premio, a Sua Santità piacrva di rimunerarlo per quella via; oltreche aveva eura di Belvedere e d'aleun'altre fabbriche del papa. Poi dunque che il papa ebbe veduti tutti i so-praddetti disegni, disse, e forse per tentare Antonio: Tutti questi son belli, ma non sarà male che noi veggiamo ancora uno che n' ha fatto il nostro Melighino; perché Antonio risentendosi un poco, e parendogli che il papa lo burlasse, disse: Padre santo il Melighino è un architettore da motteggio: il che udendo il papa che sedeva, si voltò verso Antonio e gli rispose, chinandosi con la testa quasi infino in terra : Antonio, noi voglismo else Melighino sia un architettore da dovero, e vedetelo alla provvisione: contectore da novero, e veneteto ani provisione: e ciò detto si parti, licenziandoli tutti; ed in ciò volle mostrare che i principi molte volte, più che i meriti, conducono gli-uomini a quelle grandezze che vogliono. Questa cornice fu poi fatta da Michelagnolo, come si dirà nella vita di lui, che rifece quasi in altra forma tutto quel palazzo. Simase dopo la morte d'Antonio Battista Gobbo suo fratello, persona ingegnosa ehe apese tutto il tempo nelle fabbriche d' Antooio, che non si portò molto bene verso ini; il quale Battista non visse molti anni dopo la morte d'Antonio, e morenda lasciò ogni ano avere alla compagnia della Misericordia de' Fiorentini in Roma, con carico che gli nomini di quella fapra Vitruvio: il qual libro non è mai venuto in luce, ed e opinione che sia huon'opera, perchè intendeva molto bene le cose dell'arte, ed era d'attimo giudizio, e sincem e dabbene. Ma tarnando ad Antonio, essendo egli morto in Terni, fii condotto a Roma e con pempa grandissima portato alla sepoltura, accompagnandolo tutti gli artefici del disegno e molti altri: e dopo fu dai soprastanti di S. Pietro fatto mettere il corpo suo in un deposito vicino alla cappella di papa Sisto lo S. Pietro con l'infrascritto epitaffio:

Antonio Sancti Galli Florentino Urbe munienda ac publ. operibus, praecipueque D. Petri templo ornan. architectorum facile principi, dum Velini lacus emissionem parat, Paulo pont. max. auetore, interamne intempestive extincto. Isabella Deta uxor moessiss, posuit 1546 III Kalend. Octobr.

E per vero dire, essendo stato Antonio eccellentissimo architettore, merita non meno di essere lodato e celebrato, come le sue npere ne dimostrano, che qualsivoglia altro architettore antico e moderno.

### VITA DI GIULIO ROMANO

PITTORE

Fra i molti, anzi infiniti discepoli di Raffaello da Urbino, dei quali la maggior parte riuscirono valenti, ninno ve n' chbe che niù lo imitasse nella maniera, invenzione, disegno, e colorito, di Giulio Romano, ne chi fra loro fusse di lui più fondato, fiero, sicuro, capriccioso, vario, abbondante ed universale: per non dire al presente che egli fo doleissimo nella conversazione, ginviale, affabile, grazioso, e tutto pleno d'ottimi costumi; le quali parti forono cagione che egli fu di maniera amato da Raffaello , che se gli fusse stato figliuolo, non più l'arebbe potuto amare; onde avvenne, che si servi sempre di lui nell'opere di magginre importanza, e particolarmente nel lavorare le logge papali per Leone X. Perché avendo esso Raffaello fatto i disegni dell'architettura, degli ornamenti, e delle storie, fece condurre a Giulio molte di quelle pitture, e fra l'altre la ereazione di Adamo ed Eva, quella degli animali, il fabbricare dell'arca di Noe, il sagrifizio, e molte altre opere ebe si ennoscono alla maniera, come è quella dove la figliuola di Faranse con le sue donno trova Moise nella cassetta gettato nel fiume dagli Ebrei, la quale opera è maravigliosa per u paese molto ben condotto. Aiuto anco a Raffaello colorire molte cose nelle eamere di torre Borgia, dove è l'incendio di Borgo, e particolarmente l'imbasamento fatto di colore di broozo, la contessa Matilda, il re Pipino, Carlo Magno, Gottifredi Buglione re di lerusalem, con altri benefattori della chiesa, che sono tutte honissime figure; parte della quale storia usci fuori in stampa non è molto tolta da un disegno di mano di esso Giulio: il quale lavorò anco la maggior parte delle storie che sono in fresco nella loggia ili Agostico Ghigi, ed a olio lavorò sopra un belliasimo quadro d'una Santa Lisabet-10, ehe fu fatto da Raffsello e mandato al re Francesco di Francia, iosiente con un altro quadro d'una S. Margherita fatto quasi interamente da Giulio col disegno di Raffaello, il quale mandò al medesimo re il ritrattu della vice-reina di cessere stampare un suo libro d'osservazioni so-Napoli, del quale noo seco Raffaello attro che il

306 ritratto della testa di natur le, ed il rimanente fini Giulio; le quali opere, che a quel re furono gratissime, sono ancora in Francia a Fontana-bleo nella cappella del re. Adoperandosi dunque in questa maniera Giulio in servigio di Raf-faello suo maestro, ed imparando le più difficili cose dell'arte che da esso Baffaello gli erano con ineredibile amorevolezzs insegnate, non andò molto che seppe benissimo tirare in prospettiva, misurare gli edifizi, e lavorar piante: e diseguando alcuna volta Raffaello a sehizzando a moilo sun l'invenzioni, le faceva poi tirar misurate e grandi a Giulio per servirsene prile cose d'architettura; della quale cominciando a dilet-tarsi Giulin, vi attese di maniera, che poi, esercitaudola, venne eccellentissimo maestro, Morto-Raffaello, e rimasi eredi di Ini Giulio e Gio. Francesco detto il Fattore con carico di finire l'opere da esso Raffaello ineomineiate, condussero onoratamente la maggior parte a perfezio-ne. Dopo avendo Giulio cardinale de Medici, il quale fit poi Clemente VII, preso un sito in Roma sotto monte Mario, dove oltre una hella veduta, erano acque vive, aleune boscaglie in oggia, ed un bel piano, che andando lungo il Tevere perfino a poute Molle, aveva da nna banda e dall'altra una largura di prati che si estendeva quasi fino alla porta di S. Pietro, disegnò, nella sommità della spiaggia sopra un piano che vi era, fare nn palazzo con tutti gli agi e comodi di stanze, logge, giardini, fontane, boschi, ed altri che si possono più belli e migliori desiderare, e diede di tutto il carico a Giulio; il quale, presolo volentieri e messovi mano, con-dusse quel palsgiu che allora si chiamò la vigna de' Medici, ed oggi di Madama, a quella perfe-gione che di sotto si dirà. Accomodandosi dunque alla qualità del sito ed alla voglia del cardi nale, fece la facciata dinanzi di quello in forma di mezzo eircolo a uso di testro, con uno spartimento di nicelie e finestre d'opera ionica tanto lodato, che molti credono che ne facesse Baf-faello il primo schizzo, e poi fusse l'opera segui-tata e condotta a perfezione da Giulio: il quale vi feee molte pitture nelle camere ed altrove, o particolarmente passato il primo ricetto dell'entrata in una loggia bellissima ornata di nicchie grandi e piccole, intorno, nelle quali è gran quantità di statue antiche, e fra l'altre vi era un Giove, cosa rara, che fiu poi dai l'arnesi man-dato al re Francesco di Francis con molte altre statue bellissime; oltre alle quali nicchie ha la detta loggia lavorata di stucchi, e tutte dipinte le pareti e le volte con molte grottesche di mano di Giovanni da Udine. In testa di questa loggia fece Giulio in fresco un Polifemo grandissimo con infinito numero di fanciulli e satirini che gli ginocano intorno; di che riportò Giulio molta lode, siccome fece aneora di tutte l'opere e disegni che sece per quel luogo, il quale adorno di peschiere, pavimenti, fontane rustiche, i ed altre cose simili tutte bellissimer fatte con bell'ordine e giudizio. Ben'e vero che socon peu orinne e guotino, nen evro car so-pravvenendo la morte di Leone, non fin per al-lora altrimenti seguinta quest' opera, perseis creato nuovo pontefica dariano, e tornatosene il cardinal de' Medici a Fiorenza, restarono in-dietro insieme con questa tatte l'Operer pubbli-che cominciale dal suo antecessore. Giulio intanto e Gio. Francesco diedero fine a molte eose di Raffaello ch'erano rimase imperfette, e s'apparecchiavano a mettere in opera parte de'

eartoni che egli aveva fatto per le pitture della sala grando del palazzo, nella quale avea Eaffaello cominciato a dipingere quattro storie de fatti di Costantino imperadore, ed avea, gnando mori, coperta una facciata di mistura per Isvorarvi sopra a olio, quando s'avvidero, Adriano, come quello che ne di pitture o sculture ne d'altra cosa buona si dilettava, non si curare ch'ella si finisse altrimenti. Disperati adunque Giulio e Gio. Francesco ed insieme con elso ro Perino del Vaga, Giovanni da Udiue, Bastiano Viniziano, e gli altri artefici eccellenti furono poco meno (vivente Adriano) ehe per morirsi di fame. Ma, come volle Dio, mentre che la corte avvezza nelle grandezze di Leono era tuttasbigottita, e che tutti i migliori artefici audavano pensando dove ricovrarsi, vedendo niuna virtu essere più in pregio, mori Adriano, e fu eresto sommo pontefice Giulio cardinale de' Medici che fu chiamato Clemente VII, col quale risuseitarono in un giorno insieme con l'altre virtú tutte l'arti del diseguo: e Giulio e Gio. Francesco si misero subito d'ordine del papa a finire tutti lieti la detta sala di Costantino, e gettarono per terra tutta la facciata coperta di mistura per dovere essere lavorata a olio, Issciando però nel suo essere due figure ch'eglino avevano prima dipinte a olio, che sono per ornamento intorno a certi papi, e ciò furonn una lustizia ed un'altra figura simile. Era il partimento di questa sala, perché era hassa, stato con molto giudizio diseguato da Raffaello, il quale aveva messo ne' canti di quella sopra tutte le porte alcune nicclie grandi con ornamento di certi putti ebe tenevano diverse imprese di Leone, gigli, diamanti, penne, ed altre Imprese di casa Mediei, e dentro alle nicchie sederano alcuni papi in pontificale con un'ombra per ciascuno dentro alla nicchia, ed intorno ai detti papi erano alcuni putti a uso d'angioletti che tenevano libri ed altre cose a proposito in mano, e ciaseun papa aveva dalle ban-de due virtú che lo mettevano in mezzo, secondo che più aveva meritato; e come l'ietro Apo-stolo aveva da un lato la ficligione, dall'altro la Carità ovvero Pietà, così tutti gli altri avevano altre simili virtù ; ed i detti papi erano Domaso I, Alessandro I, Leone III, Gregorio, Salvestro ed aleuni altri, i qusli tutti furono tanto bene accomodati e condotti da Giulio, il quale in quest'opera a fresco fece i migliori, che sl conosce ebe vi durò fatica e pose diligenza, come si può vedere in nna carta d'un S. Salvestro, che fu da lui proprio molto ben disegnata, ed ha forse molto più grazia ehe non ha la pittura di quello. Benehe si può affermare che Giulio espresse sempre meglio i snoi concetti ne' disegui che nell'operate o nelle pitture, vedendosi in quelli più vivacità, fierezza ed affetto; e ciò potette forse avvenire, perche un disegno lo faceva in un' ora tutto fiero ed acceso nell'opera, dove nelle pitture consumava i mesi e gli anni. Onde venendogli a fastidio, e maneando quel vivo ed ardepte amore che si ha quando si comincia alcuna cosa, non è maraviglia se non dava loro quell'intera perfezione che si vede ne'suoi disegni. Ma tornando alle atorie, dipinse Giulio iu una delle facce un parlamento che Costantino fa a'soldati, dove in aria appare il segno della eroce in uno splendore con certi putti e lettere che dicono i in noc siono viacas. Eil un nano che a'piedi di Costantino si mette una nelata in eapo è fatto con molta arte. Nella maggior facciata poi è una battaglia di cavalli, fatta vicino a ponte Molle, dove Costantino mise in rotta Massenzio: la quale opera per li feriti e morti che vi si veggiono, e per le diverse e strane attitudini de pedoni e cavalieri che combattono aggruppati, fatti fieramente, è lodatissims: senza che vi sono molti ritratti di naturale: e se questa storia non fusse troppo tiota e eseciata di neri, di che Giulio si dilettò sempre ne'smoi coloriti, sarebbe del tutto perfetta: ma questo le toglie molta grazia e bellezza. Nella medesima fece tutto il paese di Monte Mario, e nel' finme Tevere Massenzio che sopra un cavallo tutto terribile e fiero anniega. Insunma si porto di maniera Giulio in quest' opera, che per cesi fatta sorta ili battaglia ella e stata gran lume a chi ha fatto cose simili dopo lui; il quale împarò tanto dalle colonne actiche ili Traiano e d'Aotonio ebe sono in Roma, che se ne valse molto negli abiti de' soldati, nell' armadure, inaegne, bastioni, steccati, arieti, ed in tutte l'altre cose de guerra che sono dipiote per tutta quella sals; e sotto queste storie dipinse di cofor di bronzo iotorno intorno motte ense, che tutte son belle e lodevoli. Nell'altra facciata fece S. Salvestro papa else battezza Costantino, ligurando il proprio hagno che è oggi a S. Giovaoni Laterano fatto da esso Costantino, è vi ritrasse papa Clemente di naturale nel S. Salvestro che battesza con alcuni assistenti parati molti popoli: e fra'molti famigliari del papa che vi ritrasse similmente di naturale, vi ritrasse il Civalierino, che allora governava Sua Santità, M. Niccolò Vespneri cavaliere di Rodi; e aottu questa nel basamento fece in fignre finte di bronzo Costantino che fa murare la chiesa di S. Pietro di Boma, alludendo a papa Ciemente, ed in queste ritrasse Bramante architetto e Giulian Lemi cul disegne in mano della pianta di detta Chiesa, cheè molto bella storia. Nella quarta faccia appra il communo di detta sala fi in prospettiva la chiesa di S. Pietro in Roma con la residenza del papa in quella maniera che ata , quando il paps canta la messa pontificale con l'ordioe de cardinali, est altri prelati di tutta la corte, e la cappella de'eantori, e musicali, ed il papa a sedere, ligurato per S. Salvestro che ha Costantino a piedi ginocchioni, il quale gli presenta noa Roma d'oro fatta come quelle che sono nelle medaglie antiche, volendo perciò di-mostrare la dote che esso Costantino diede alla Chiesa romana. Fece Giulio in questa storia molte feminine che giuocchioni atanno a vedere cotale cerimonia, le quali sono bellissime, ed na povero che chiede la limosina, un putto sopra un cauc che scherza, ed i lanzi della guardia del papa, che fanno far Isrgo e star indietro Il popolo , come si costuosa ; e fra i molti ritratti che in questa opera sono, vi si vede di naturale esso Giulio pittore ed il conte Baldassarre Csstiglioni formatore del Cortigiano e uno amicissimo, il Pontano, il Murallo, e molti altri letterati e cortigiaci. Intorno e fra le finestre dipinse Giulia molte imprese e poesie che farono vagbe e espricciose , onde piacque molto ogni cosa si papa, il quale lo premiò di cotali fati-che largamente. Mentre che questa sala si dipigneva, non potendo essi soddisfare noco in parte agli amiei, fecero Giulio e Gio. Prancesco in una tavola un'assunzione di nostra Donna che fu bellissima, la quale fu mamlata a Perugia e

posta nel monasterio delle monache di Montelucei : e dopo Giulio ritiratosi da se sulo, fece in nn quadro una nostra Donna con una gatta dentrovi, tanto naturale che pareva vivisauna, onde fo quel qualro chiamato il quadro della gatta. În sin altro quadro grande fece no Cristo battuto alla colonna, che fo posto sopra l' altare della chiesa di S. Prassedia in Roma. Ne molto dopo M. Gio. Matteo Giberti, che fu poi reseovo di Verons ed allora era datario di papa Clemente, fece far a Giulio, che era molto suo dimestico smico, il disegno d'alcune stanze che si morarono di mattoni vicino alla porta del palazzo del papa , le quali rispondono sopra la piazza di S. Pietro, dove stanno a sonare i tromnetti quando i cardinali vannos concistoro, con una salita di comodissime scale che si possono salire a cavallo ed a piedi. Al medesimo M. Gio. Matteo fece in ona tavola nna lapidazione di S. Stefano, la quale mandò a un suo benefizio in Genova intitolato S. Stefano, nella quale tavola, che è per invenzione, grazia e componimento hellissima, si vede, mentre i Giudei Ispidano S. Stefano, il giovane Saulo sedece sopra i panni ili quella. In somma non fece mai Giulio la più hell'opera di questa, per le fiere attitudini de' Impidatori e per la bene espressa pacienza di Stefano, il quale pare che veramente veggia se-dere Gesù Cristo alla destra del Padre in un cielo dipinto divinsmente: la quale opera insieme col benefizio diede M. Gio Matteo a'monaci di Monte Oliveto che n' hanno fatto un monasterio. Fece il medesimo Giulio a Jacono Fuecheri Tedesco per una cappella che è in S. Maria de Anima in Roms una bellissima tavola a olio, nella quale è la nostra Donna, S. Anna, S. Giuseppo, S. Iampo, S. Giovanni putto, e gi-nocchioni è S. Marco Evangelista che ha un leone a'piedi , il quale, standosi a giacere con un libro, ha i peli che vanno girando secondo ch'egli è posto: il che fu difficile e bella considerazione; senza che il medesimo leone ha certe ale sopra le spalle con le penne così piumose e morbide, che non pare quan da eredere che la mano d'un artefice possa estanto imitare la natura. Vi fece oltre eiò un casamento che gira a uso di teatro in tondo con alcune statue così helle e bene accomodate, che non si può vedere meglio: e fra l'altre vi è una femmina che filando guarda una sna chioccia e alcuni pulcini, che non può esser cosa più naturale; e sopra la nostra Donns sono alcuni putti che sostengono un padiglione molto bene fatti e graziosi: e se anco questa tavola non fusse stata tanto tinta di pero, onde è divenuta scurissima, certosarebbe stata molto migliore. Ma questo nero fa perdere o sustrire la maggior parte delle fatielie ebe vi sono deutro; conciossaebe il nero, ancorché sia verniciato, fa perdere il buono, avendo in se sempre dell'alido o sia carbone, o avorio al bruciato o nero di fumo o carta arsa. Fras molti discepoli ch' ebbe Giulio mentre lavorò queste cose, i quali furoco Bartolommeo da Castiglioni, Tommaso Paparello Cortonese, Bene-detto Pagni da Pescia, quelli di esi più fami-liarmente si serviva fu Giovanni da Lione ei Raffaello dal Colle del Burgo S. Sepolero, l'uno e l'altro de'quali nella sala di Costantino e nell'altre opere delle quali si è ragionate avevano molte cose aiutato a lavorare. Unde non mi p da tacere, che essendo essi molto destri nel dipignere e molto osservando la maniera di Giu398 lio nel mettere in opera le cose che disegnava I loro, eglino colorirono col disegno di lui vicino alla accca vecchia in Banchi un'asme di papa Clemente VII, cioc la metà e isseuno di loro con due figure a uso di termini che mettono la detta arme in measo; ed il detto Baffaello non molto dapo col disegno d'un cartone di Giulio dipinse a fresco dentro la porta del palazzo del cardinale della Valle in un mezao tondo una nostra Danna che con un panno cuopre un fanciullo che dorme, e da una handa sono S. Andrea apostolo e dall'altra S. Niecolò, che fu tenuta con verità pittura eccellente. Giulio intanto essendo molto domestico di M. Baldassarre Turini da Pescia, fatto il disegno e modello, gli condusse sopra il monte l'anicolo, dove sono alcune vigne che hanno bellissima vednta, un palazzo con tanta grasia, e tanto comodo per tutti quelli agi che si possono in un si fatto luogo desi-derare, che più non si può dire; ed oltre eiù furono le stanze non solo adornate di stucchi, ma di pittura ancora, avendovi egli atesso dipioto alcone storie di Numa Pompilio, che chbe in quel luogo il sun sepolero. Nella stufa di questo palazzo di-pinse Giulio alcune storie di Venere e d'Amore, e d'Apollo e di lacinto con l'ainto de'snoi giovani, che tutte sono in istampa : ed essendosi del tutto diviso da Gio. Francesco, fece in Koma diverse opere d'architettura, come fu il disegno della casa degli Alberini in Banchi; sebbene alcuni credono che quell'ordine venisse da Raffaello; e cosi un palsazo che oggi si vede sopra la piazza della dogana di Roma, che è sta-to, pre essere di bell'ordine, posto in istampa: e per se fere sopra un canto del macello de Co-bi, dove era la sua casa nella quale egli naeque, un bel priocipio di finestre, il quale per poca cosa che sia, e molto grazioso; per le quali sne ottime qualità essendo Giulio dupo la morte di Raffaello per lo migliore artefice d'Italia celebrsto, il conte Baldasserre Castiglioni, che allora era in Roma ambasciadore di Federigo Gonzaga marchese di Mantova ed amiclasimo, come s'e detto, di Ginlio, essendogli dal marebese auto signore comandato che procacciasse di mandargli un architettore per servirsene ne' bisogni del suo palegio e della città, e particolasmente che arebbe avnto enrissimo Giulio, tanto adoperò il conte con prieghi e con promesse, che Giulio disse che anderebbe ogni volta, pur che ciù fusse con licenza di papa Clemente; la quale licensa ottenuta, nell'andare il conte a Mantova per quindi poi andare mandato dal papa all'Imperadore, menò Giulio seco; ed arrivato lo presentò al marchese, che dopo molte carezze eli fece dare una casa fornita orrevolmente, e gli ordinò provvisione ed il piatto per lui, per Benedetto Pagni suo creato, e per un altro giovane che lo serviva e che è più, gli mandò il marchese parecebie canne di velluto e raso, altri drappi e panni per vestirsi; e dopo intendendo che non aveva cavalcatura, fattosi venire un sno favorito cavallo chismsto Ruggieri, glie lo dono; e montato ebe Giulio vi fu sopra, se n'andarono fuori della porta di S. Bastiano, lontano un tiro di balestra, dove sua eccellenza aveva un luogo e certe stalle chiamato d T, in mezzo a una prateria, dove teneva la razza de'suoi cavalli e cavalle ; e quivi arrivati, see il marchese che arebbe voluto senza guastare la muraglia vecchia accomodare un poco di luogo da potervi andare e ridurvisi talvolta i fresco, quando Psiche è nel bagno e gli amorà

a desinare o a cena per ispasso. Ginlio, udita la volontà del marchese, veduto il tutto e levata la pianta di quel sito, mise mano all'opra; e servendosi delle mura vecchie, feee in una parte maggiore la prima sals, che si vede oggi all'entrare, col seguito delle camere che la mets tono in mezzo : e perchè il luogo noo ha pietre vive ne comodi di cave da potere far conci e pietre iotagliate, come si usa nelle muraglie da chi può farlo, si servi di mattoni e pietre cotte, lavorandole poi di stueco; e di questa materia free colonne, basi, capitelli, corniei, porte, finestre ed altri lavori con bellissime proporzioni, e con nuova e stravagante maniera gli ornsmenti delle volte, con spartimenti dentro bellissimi, e con ricetti riccamente ornati; il che fu cagione che da un basso principio si risolvesse il marchese di far poi tutto quello edifiaio a guisa d'un gran palazao, Perche Giulio fatto un bellissimo modello tutto fuori e dentro nel cortile d'opera rustica, piseque tante a quel signore, che, ordinata liuona provvisione di da-nari, e da Giulio condotti molti maestri, fu condotta l'opera con brevità al suo fine; la forma del qual palsazo è così fatta. È questo edifizio quadro, ed ha nel meazo un cortile scoperto a uso di prato ovvero piazza, nella quale aboerano in croee quattro entrate; la prima delle quali in prima vista trafora ovvero passa in nna grandissima luggia che sbocca per un'altra nel giardino, e due altre vanno a diversi appartamenti, e queste sono ornate di stucchi e di pitture; e nella sola, alla quale dà entrata la prima, è dipinta in fresco la volta fatta in vari sparlimenti, e nelle facciate sono ritratti di naturale tutti i cavalli più belli e più favoriti della razza del marchese, esl insieme con essi à cani, di quello stesso mantello o macchie che sono i cavalli, co' nomi loro, ehe tutti furono disegnati da Ginlio, e coloriti sopra la caleina a fresco da Benedetto Pasni e da Ricaldo Mantovano pittnri e suoi creati; e nel vero così bene, che paiono vivi. Da questa ai cammina in una stanza che è in aul canto del palogzo , la quale ha la volta fatta con spartimento hellisamo di stucchi, e con variate cornici in alcuni luoghi tocche d'oro; e queste fanuo un partimento con quattro ottangoli, che levano nel più alto della volta un quadro, nel quale è Cupido-che nel cospetto di Giove (che è abbagliato nel più alto ila una luce celeste) sposa alla presenza di tutti gli Dei Psiche : della quale storia non e possibile veder cosa fatta con più grasia e disegno, avendo Ginlio fatto scortare quelle figure con la veduta al sotto in su tanto bene, che aloune di quelle non sono a fatica lunghe un braccio, e si mostrano nella vista da terra di tre braccia nell'altezza. E nel vero sono fatte con mirabile arte ed ingegno, avendo Giulio saputo far si, che oltre al parer vive (cost hanno rilievo) ingannano con piacevole veduta l'occhio nmano. Sono poi negli ottangoli tutte l'altre prime storie di Psiehe, dell'avversità che le avvennero per lo sdegoo di Venere, condotte con la medesima bellezza e perfezione; ed in altri angoli sono molti amori, come ancora nelle finestre, che secondo gli spasi fanno vari effettia e questa volta è tutta culorita a olio di mano di Benedetto e Rinaldo sopraddetti, Il restante adonque delle storie di Psiehe sono nelle facce da basso che sono le maggiori, eioe in una a

la lavano ed appresso con bellissimi gesti la raseingano ; in un'altra parte s'appresta il convito da Mercurio, mentre elle si lava, con le Baccanti che suonano, dove sono le Grazie che con bellissima maniera fioriscono la tavola, e Sileno, sostenuto da'satiri sopra il sno asino, rd una capra a sedere, che ha due putti che le suggono le poppe, mentre si sta in compagnia di Bacco che ha a piedi due tigri, e sta con un braccio appoggiato alla credenza, dall'uno de'lati della quale è un cammello e dall'altro un liofante; la qual credenza, che è a mezzo tondo in botte, è ricoperta di festoni, di verzure e fiori, e tutta picna di viti eariche di grappoli d'uve e di pampani, sotto i quali sono tre ordini di vasi bizzarri, bacini, boceali, tazze, coppe, ed altri così fatti con diverse forme e modi fantastichi e tanto lustranti, che paiono di vero argento e d'oro, essendo contraffatti eon un semplice colore di giallo e d'altro così bene, che mostrano l'ingegno, la virtu, e l'arte di Giulio, il quale in questa parte mostro essere vario, riceo e copioso d'invenzione e d'artifizio. Poro lontano si vede Psiche che mentre ha intorno molte lammine elle la servono e la presentano, veile nel lontano fra i poggi spuntar Febo col sno carro aolare guidato da quattro cavalli, mentre supra certe nuvole si sta Zefiro tutto nudo a giacere, che suffia per un corno che ba in bocca-soavissime aure elle fanno gioconda e placida l'aria che è d'intorno a Psiche: le quali storie furono non sono molti anni stampate col disegno di Battista Franco Viniziano, che le ritrasse in quel modo appunto che elle furono dipinte con i eartoni grandi di Giulio da Benedetto da Pescia e da Rinaldo Mantovano, i quali misero in opera tutte queste storie, eccetto che il Bacco, il Sileno, ed i due putti ebe poppano la capra: ben'è vero che l'opera fu poi quasi ritocca da Giulio, onde e, come fusse tutta stata fatta da lui: il qual modo che egli imparò da Raffaello suo precettore, è molto utile per i giovani che in esso ai esercitano, perehè riesconu per lo più eccellenti macstri: e sebbene alcuni si persuadono essere da più di ehi gli fa operare, sonoscono questi cotali, maneata la guida loro prima che aiano al fine, o mancando loro il disegno e l'ordine d'operare, che per aver perduta anzi tem-po o lasciata la guida, si trovano come ciechi in un mare d'infiniti errori. Ma tornaodo alle atanze del T, si passa da questa camera di Paielie in un' altra stanza tutta piena di fregi doppi di figure di hasso rilievo lavorate di stucco col disegno di Gulio da Francesco Primaticcio Bolognese, allora giovane, e da Gio. Battista Mantovano; ne'quali fregi è tutto l'ordine de'soldati che sono a Roma nella colonna Traiana lavorati con bella maniera, ed in un palco ovvero aoffittato d'un'anticamera è dipinto a olio, quando Icaro, ammaestrato dal pastre Dedalo, per volere troppo alzarsi volando, veduto il segno del Cancro ed il carro del Sole tirato da quattro cavalli in iscorto, vicino al segno del Leone, rimane senz'ali, esseudo dal calore del Sole distrutta la cera; ed appresso il medesimo precipitando si vede in aria quasi casrare addosso a chi lo mira tutto tinto nel volto di color di morte; la quale invenzione fu tanto bene considerata e immaginata da Giulio, ch'ella par proprio vera ; per-ciocclie vi si vede il calore del Solo friggendo abbruciar l'ali del misero giovane, il fuoco acceso far fumo, e quasi si sente lo scoppiare

delle penne che abbruciano, mentre si vede scolpita la morte nel volto d'Icaro, e io Dedalo la passione ed il dolore vivissimo; e nel nostro libro de disegni di diversi pittori è il proprio disegno di questa bellissima storia di mano di esso Giulio; il quale fece nel medesimo luogo le storie de'dodici mesi dell'anno, e quello che iu ciascuno d'essi fanno l'arti più dagli uomini esercitate: la quale pittura non è meno capric-ciosa e di bella invenzione e dilettevole, che fatta con giudizio e diligenza. Passata quella loggia grande lavorata di stnechi e con molte armi e altri vari ornamenti bizzarri, s'arriva in certe stanze piene di tante varie fantasie, che vi s'ab-baglia l'intelletto; perche Giulio che era capricciosissimo ed ingegnoso, per mostrare quanto valeva, in un canto del palazzo che faceva una cantonata simile alla sopraddetta stanza di Paiche, disegnò di fare una stanza la eni muraglia avesse corrispondenza con la pittura, per ingannare quanto più potesse gli uomini che dovevano vederla. Fatto dunque fondare quel eautone, che era in luogo paludoso, con fondamenti alti e doppi, fece tirare sopra la cantonata una gran stanza tonda e di grossissime mura, acciocche i quattro cantoni di quella muraglia dalla banda di fuori venissero più gagliardi e potessino regger una volta doppia e tonda a uso di fornn; e ciò fatto, avendo quella camera cantoni, vi fece per lo girare di quella a'suoi luoghi murare le porte, le finestre, ed il cammino di pietre rustiche a caso scantuoate, e quasi in modo scommesse e torte, che parra proprio pendessero in sur un lato, e rovinassero veramente: e murata questa stanza così stranamente, si mise a dipignere in quella la più capricciosa invenzione che si potesse trovare, cioc Giove che fulmina i giganti: e così figurato il cielo nel più alto della volta, vi fece il trono di Giove, facendolo in iscorto al disotto in su ed in faceia, e dentro a un tempio tondo sopra le colonne traforato di componimento ionico, e con l'ombrella nel mezzo sopra il seggio, con l'aquila sua, e tutto posto sopra le nuvole; e più a basso fece Giove irato che fulmina i superbi giganti, e più a basso è Giunone che gli aiuta, ed intorno i venti eha con certi visi strani softiano verso la terra, mentre la Dea Opis ai volge con i suoi leoni al terribile rumor de fulmini, siccome aneor fanno gli altri Dei e Dee, e massimamente Venere che eaccanto a Marte, e Momo elie eon le braccia aperte pare che dubiti ehe non rovini il eielo, e nondimeno sta immobile. Similmente le Grazie si stanno tutte piene di timore, e l'Ore appresso quelle nella medesima maniera i ed insomma eiascuna Deità si mette con i suoi earri in fuga. La Luna con Saturno e Iann vanno verso il più chiaro de'nuvoli, per allon-tanarsi da quell'orribile spavento e furore; ed il medesimo fa Nettuno, perciocché con i suoi delfini pare che cerchi fermarsi sopra il tridente, e Pallade, con le nove Muse sta guardando che cosa orribile sia quella; e Pane, abbracciata una ninfa elle trenta di paura, pare voglia seunparla da quello incendio e lampi de fiilmini di che è pieno il cielo. Apollo si ata sopra il carro solare, ed alcune dell' Ore pare che vogliano ritenere il corso de cavalli, Bacco e Sileno con satiri e ninfe mostrano aver grandissima paura, e Vuleanu col ponderoso martello sopra una spalla guarda verso Ercule che parla di quel caso con Mercurio, il quale si sta allato a Po400 mona tutta paurasa, come sia anche Vertunno [ con tutti gli altri Dei sparsi per quel cielo, dove aono tanto hene sparsi tutti gli effetti della paura, così in coloro che stanno come in quelli che foggono, che non è possibile, non che vedere, immaginarsi più bella fantasia di questa in pittura. Nelle parti da hasso, cioè nelle facciste che stanno per ritto sotto il resto del gi rare della vulta, sono i giganti, alcuni de' quali sotto Giove honno sopra di lore monti e addosso grandissimi sassi, i quali reggono con le forti spelle per fare altezze e salita el ciclo, quando s'apparecelsia la envina loru. Perelie Giove fulminando, e tutto il ciclo adirato contra di loro, pare che non solo spaventi il temerario ardire de'giganti rovinando loro i monti addosso, ma che sia tutto il mondo suttosopra e quasi al suo ultimo fine; ed in questa parte fece Giulin Briarco in una caverna oscura quasi ricoperto da pezzi altissimi di monti, gli altri giganti tutti infranti, ed alcuni moeti, sotto le rovine delle montagne. Oltre ciò si vede per un straforo nello scuro d'una grotta, che innatra un lontano fatto con hel giudizio, molti giganti fuggire, tutti percossi da fulmini di Giove, e quasi per dovere allora essere oppressi dalle rovine de' monti come gli altri. In un' altra parte figueò Giulio altri gigauti, a' quali rovinano sopra tempi, colonue, rd altri pezzi di muraglie, faccudo di quei superbi grandissina strage e mortalità: ed in questo luogo è posto, fra queate muraglie che rovinano, il cammino della stanza, il quale mostra, quando vi si fa fuoco, che i giganti ardono, per esservi dipinto Plutone che col soo carro tirato da cavalli seechi, ed accompagnato dalle Fusie infernali, si fogge nel centro: c cosi non si partendo Giulio con questa invenzione del fuoco dal proposito della storia, fa ornamento bellissimo al cammino. Fece oltre ció Giulio in quest'opera, per farla più spaventevolo e terribile, che i giganti grundi e di strapa statura (essendo in diversi modi dai Luopi e da' fulgori percossi) rovinsno a terra, e quale innanzi e quale addietro si stanno, chi morto, chi ferito, e chi da mooti e rovine di edifizi zicoperto. Onde non si pensi alcuno vedere mai opera di pennello più orribile e spaventosa ne più naturale di questa; e chi entra in quella stanza, vedendo le finestre, le porte, ed altre cosi fatte cose torcersi, e quasi per rovinare, ed i monti, e gli editizi cadere, non può non temere che ogni cosa non gli rovini addosso, vedendo massimamente in quel cielo tutti gli Dii sudare chi qua e chi là fuggendor e quello che è in quest'apera maraviglioso, è il veder tutta quella pittura non avere principio ne fine, ed attaccata tutta e tanto ben continuala insieme, scuza termine o tramezzo di ornamento, che le cose che sono appresso de' casamenti paiono grandissime, e quelle else allontanano, dove sono paesi, vanno perdendo in jufinito; onde quella stanza, che non e lunga più di quindici braccia, pare una campagna di paesi; scuza che essendo il pavimento di sassi tomb piecioli murati per coltello, ed il comin-ciare delle mura che vanno per diritto dipinte de'medesimi sassi, non vi appare cauto, vivo, e viene a parere quel piano graudissima cosa il ehe fo fatto con molto giudizio e hell' arte da Giulio, al quale per così fatte invenzioni devono molto gli artefici nostri. Diventò in quest' opera perfetto coloritore il sopraddetto Binaldo Man-

toano, perché lavorando con i cartoni di Giulio, condusse tutta quest' opera a perfezione, ed insieme l'altre stanze; e se costui non fosse stato tolta al mondo così giovane, come fece nnore a Giulio meutre visse, eosi arehbe fatto dopo morte. Oltre a questo palazzo, nel quale fece Giulio molte cose degne di esser lodate, le quali si tacciono per fuggire la troppa lunghezza, rifece di muraglia molte stanze del castello dore " in Mantova abita il duea, e due scale a lumaca grandissime con appartaments ricchissimi ed nrnati di stocco per tutto; ed in una sala fece dipiguere tutta la storia e guerra teorana: e simil-mente in un'anticamera dodici storica olio sotto . le teste de' dodici imperatori , state prima dininte da Tiziano Vecellio, che sonn tenute rare, Parimente a Marmiruolo, luogo loptano da Mantova cinque miglia, fu fatta con ordine e disegno di Giulio una comodissima fahhrica e grandi pitture non men belle che quelle del castello e del palazzo del T. Fece il medesimo in S. Andrea di Mantoa alla cappella della signora Isabella Buschetta in una tavola a olio una nostra Donna in atto di adorare il puttino Gesti che giace in terra, e Giuseppo e l'asino ed il bue vicini a un presepio; e da una banda S. Gio. Evangelista e dall'altes S. Longino, figure grandi quanto al naturale. Nelle facciste poi ili detta cappella fece colorire a Rinaldo con suoi disegni due storie bellissime, cioè in una la crocifissione di Gesù Cristo con i Indroni ed alcuni angeli in aria, e da basso i esocifissori con le Marie, e multi cavalli, de' quali si diletto sempre, e li fece bellissimi a maraviglia, e molti soldati in varie attitudini. Nell'altra fece quando al tempo della contessa Matilda si trovò il sangue di Cristo, che fu opera bellissima: e dopo fece Giulio al duca Federigo în un quadro di sua propria mano la nostra Donua elie lava Gesu Cristo fanciulletto che sta in piedi dentro a nn bacino, mentre S. Giovannino getta l'acqua fuori d'un vaso, le quali ameodue figure, che sono grandi quauto il asturale, sono bellissime e dal mezzo in su nel lontano sono di figure piccole alcune gentildonne che vanno a visitarla ; il qual quadro fu poi donsto dal duca alla signora Isabella Buschetta ; della quale signura fece poi Giulio il citratto, e bellissimo, in un quadretto piecolo d'una natività di Crista alto un hraccio, che è oggi appressu il signor Vesus sianu Gonzaga con un altro quadro donatogli dal duca Federigo, pur di mano di Giulio, nel quale è un giovane ed una giovane abbracciati insieme sopra un letto in atto di farsi carezze, mentre una vecchia dietro a un uscio nasousamente li guarda: le quali figuee sono poco me-no ebe il naturale e molto graziose; ed in casa del medesimo è in un altro quadro multo ec-cellente un S. teronimo bellissimo di mann pur di Giulio. Ed appresso del conte Niccola Maffei è un quadro d'un Alessandro Magno con una Vittoria in mano grande quanto il naturale, ritratto da nna mediglia antica, che è cosa multo bella. Dopo queste opere dipinse Giulio a fresco per M. Girolamo organista del duomo di Mantova suo amicissimo sopra un cammino a fresco. nn Vulcano elie mena coo una mano i mantici, e con. P altra, che ha un paio di molle, tiene il ferro d'una ferecia che fabbrica, mentre Venere ne tempera in un vaso alcune gia fatte, e le mette nel turcasso di Cupido : e questa è una delle belle opere che mai facesse Giulio, e poco

altro in fresco si vede di sua mano. In S. Domenico fece per M. Lodovico da Fermo in ona lavola un Cristo morto, il quale s' apparecchia-no Giuseppo e Nicodemo di por nel sepolero, ed appresso la Madre e l'altre Marie e S. Giuvanni Evangelista; ed un quadretto, nel quale fece similmente un Cristo morto, è in Vinczia in casa Tommaso da Empoli Fioreotino. In quel medesimo tempo, che egli queste ed altre ttore lavorava, avvenne che il signor Giovanni de' Medici, essendo ferito da un moschetto, fu ortato a Mantova, dov'egli si mori; perche M. Pietro Aretino, affezionatissimo servitore di quel signore, ed amicissimo di Giulio, volle che così morto esso Giulio lo formasse di sna mano; ond'egli fattone un cavo in sul morto, ne fece un ritratto che stette poi molti anni appresso il detto Aretino. Nella venuta di Carlo V imperatore a Mantova per ordine del duca fe' Giulio molti bellissimi apparati d'archi, prospettive per commedie, e molte altre cose, nelle quali invenzioni non aveva Giulio pari, e non fu mai il più capriccioso nelle mascherate, e nel fare stravaganti abiti per giostre, feste, e torneamenti, come allora si vide con stupore e maraviglia di Carlo imperadore e di quanti v'intervennero. Diede oltre ciò per tutta quella città di Mantova in diversi tempi tanti disegni di cappelle, case, giardini, e facciate, e talmeote si ditettò d'ab-bellirla ed ornarla, che la ridusse iu modo che dov' era prima sottoposta al fango e piena d'aequa brutta a certi tempi e quasi inabitabile, ell'e oggi per industria di lui asciutta, sana, e totta vaga e piacevole, Mentre Giulio serviva quel duca, rompendo un anno il Po gli argini anoi allago in modo Mantova, che in certi luoghi bassi della città s'alzò l'acqua presso a quattro braccia; onde per molto tempo vi stavanu quasi tutto l'anno le ranocchies perché pensando Giulio in che modo si potesse a ciò rimediare, adoperò di maniera, che ella ritornò per allora nel suo primo essere: ed aceiò altra volta non avvenisse il medesimo, free che le atrade per comandamento del duca si alzarono tanto da quella banda, che, superata l'altezza dell'acqua, i casamenti rimasero al di soprat e perche da quella parte erano casuece pircole e deboli e di non molta importanza, diede ordine ehe si riducessero a miglior termine, rovinando quelle per alzare le strade, e riedificandone so-pra delle maggiori e più belle per utile e comodo della città; alla qual cosa, opponendosi molti con dire al duca che Giulio faceva troppo gran danoo, egli non volle udire alenno; anzi facendo allora Giolio maestro delle strade, ordinò che non potesse niuno in quella città murare senz'ordine di Giulio, per la qual cosa molti dolendosi, ed alcuni minacelando Giulio, veone ciò all'orecchie del duca; il quale usò parole si fatte in favore di Giulio, che fe' conoscere che quanto si facesse in disfavore o danno di quello, lo reputerebbe fatto a se stesso, e ne farebbe dimostrazione. Amò quel duca di maniera la virtà di Giulio, che non sapeva vivere senza lui, ed all'incontro Giulio ebbe a quel signore tanta riverenza, che più non è possibile imma-ginarsi; onde non dimandò mai per se o per altri grazia che non l'ottenesse, e si trovava, quando mori, per le cose avute da quel duca, avere d'entrata più di mille ducati. l'abbricò Giulio per se una casa in Mantova dirimpetto a S. Barnaba, alla quale fece di fuori una facciata, YOL. Ile

fantastica Intia lavorala di stucchi coforiti, e dentro la fece tutta dipignere e lavorare simil-mente di stuachi, accomodandovi molte anticaglie condotte da Ruma, ed avute dal duca, al quole ne diede molte delle sue. Disegnava tanto Giulio e per fuori e per Mantova, che è cosa da non credere; perché, come si è detto, non si pe teva edificare, massimamente nella città, palagi o altre cose d'importanza, se non eon disegui di bri. Rifece sopra le mure vecchie la chiesa di S. Benedetto di Mantova vicina al Po, Inogn grandissimo e ricco de' monaci neri ; e con suol disegni fu abbellita tutta la chiesa di pitture e tavole bellissime: e percebe erano in sommo pregio in Lombardia le cose sue, volle Gio. Matteo Giberti, vescovo di quella eittà, che la tribuna del doomo di Verona, come a' è detto altrove, fusse tutta dipinta dal Moro Veronese eon i disegni di Giulio; il quale fece al duca di Ferrara molti disegni per panni d'arazzo, che furono poi condotti di seta e d'oro da maestro Niccolò e Gio. Battista Rossi Fiamminghi, che ne sono fuori disegni in istampa stati intagliati da Gio. Battista Mantovano, il quale intagliò infinite cose disegnate da Giulio, e particolarmente, oltre a tre carte di battaglie intagliate da altri, un medico che appicca le coppette sopra le spalle a una femmina, una nostra Donna che va in Egitto, e Giuseppo ha a mano l'asino per la cavezza, ed alcnni angeli fanoo piegare on dat-tero perche Cristo ne colga de frutti. Intagliò similmente il medesimo col disegno di Giulio una lupa in sol Tevere che allatta Remo e Romolo, e quattro storie di Plutone, Giove, e Nettuno, che si dividono per sorte il cielo, la terra, ed il mare, Similmente la capra Alfea che, terra, et il mare simulnete la capia Alea cue, tenuta da Melissa, nutrisce Giove; ed in una carta graude molti uomini in una prigione con vari tormenti oruciati. Fu anche stampato con invenzione di Giulio il parlamento che fecero alle rive del fiume con l'esercito Scipione e Annibale, la natività di S. Gio. Battista intagliata da Sebastiano da Reggio, e molte altre state intagliate e stampate in Italia. In Fiandra parimente ed in Francia sono state stampate infinite carte con i disegni di Giulio, delle quali, co-meche bellissimi sieno, non accade far memoria, come ne anelie di tutti i suoi disegni, avendone egli fatto, per modo di dire, le some ; e basti che gli fu tanto facile ogni cosa dell'arte, e particolarmente il disegnare, che non ci è memoria di chi shbia fatto più di lui. Seppe raonare Giulio , il quale fu molto universale d'ogni cosa, ma sopra tutto delle medaglie, nelle quali spese assai danari e molto tempo per averne cognizione; e sebbene fu adoperato quasi sempre in cose grandi, non è però che egli non mettesse anco talor mano a cose menon sime per servigio del suo signore e degli amici; ne aveva si tosto uno aperto la bocca per aprirgli un suo concetto, che l'aveva inteso e disegnato. Fra le molte cose rare che aveva in casasua, vi era in una tela di rensa sottile il ritratto natorale d'Alberto Duro di mano di esso Alberto, che lo mandò, come altrove si e detto, a donare a Raffaello da Urbino; il quale ritratto era cosa rara, perebe essendo colorito a guazzo con molta diligenza e fatto d'acquerelli, l'aveva finito Alberto senza adoperare biacca, ed in quel camhio si era servito del bianco della tela, delle fila della quale, sottilissime, aveva tanto ben fatti i peli della barba, che era cosa da non poterat m

403 maginare, non ehe fare, ed al lume traspareva da ogul latos il quale ritratto, ehe a Giulin era carissimo, mi mostrò egli stesso per mirscolo, quando vivendo lni, andai permie bisogne a Mantova. Morto il duca Federigo, dal quale più che non si può credere era stato amato Giulio, se ne travagliò di maniera, che si sarebbe partito di Man-tova, se il cardinale fratello del duea, a cui era rimaso il governo dello stato per essere i figliuoli di Federigo piccolissimi, non l'avesse ritenuto in quells eitta, dove aveva moglie, figliuoli, rase, villaggi, e tutti altri comodi che ad agiato gentiluomo sono richiesti; e ciò fece il cardinale, oltre alle dette esgioni, per servirsi del consiglio ed aiuto di Giulio in rinnovare e quasi far di nuovo tutto il duomo di quella eittà. A che messo mano Giulio, lo condu-se assai innanzi con bellissima forma. In questo tempo Giorgio Vasari che era amicissimo di Giulio, sebbene non si conoscevano se noo per fasoa e per lettere, nell'an-dare a Vinezia fece la via per Mantova per vedere Giulio el'opere sue; e così arrivato in quella città, andando per trovar l'amico senza essersi mai veduti, scontrandosi l'un l'altro si conobbero, non altrimenti che se mille volte fussero stati insieme presenzi-Imente: di che elibe Giulio tanto contento ed allegrezza, elie perquattro giorni non se lo staccò mai, mostranilogli tutte l'opere sue, e particolarmente tutte le piante degli edifizi antichi di Roma, di Napoli, di Pozzuolo, ili Campsgna, e di tritte l'altre migliori antichità, di che si ha memoria, disegnate parte da lui e parte da altri. Dipoi aperto un grandissimo armario, gli mostro le piante di tuttigli edifigi ehe erano stati fatti con suoi disegni ed ordine, non solo in Mantova ed in Roma, ma per tutta la Lombardia, e tanto belli, che io per me non credo che si possano vedere ne le più nuove ne le più belle fautasie di fabbriche ne meglio aecomodate. Dimandando poi il cardinale a Giorgio quello ehe gli paresse dell'opere di Giulio, gli rispose (esso Giulio presente) che elle erano tali, che ad ogni canto di quella eittà meritava che fusse posta la statua di lui, e che per averla egli rinnovata, la metà di quello stato non sarchlie stata bastante a rimonerare le fatiche r virtù di Giulio; a che rispose il cardinale, Giulio essere più padrone di quello stato, che non era egli, e perché era Giulio amorevolissimo, e specialmente degli amici, non è alcuno segno d'amore e di esresse che Giorgio non ricevesse da lui. Il qual Vasari partito di Mantova ed audato a Vinezia e di la tornato a Roma in quel tempo appunto che Michelagnolo aveva scoperto nella cappella il suo Gindizio, mandò a Giulio per M. Nino Nini da Cortona segretario del detto cardinale di Mantova tre carte de'sette peccati mortali ritrat-ti dal detto Giudizio di Michelagnolo, che a Giulio furono oltre modo carissimi, si per essere quello ch'egli erano, e si perche aveudo allora a fare al cardinale una cappella in palazzo, ciò to un destargli l'animo a maggior cose che quelle non erano che aveva in pensiero. Mettendo dunque ogni estrema diligenza in fare un cartone bellimino, vi fece dentro con bel capriceio quando Pietro ed Andrea chiamati da Ciisto lasciano le reti per seguitarlo, e di pescatori di pesci divenire pescatori d'uomini. Il quale car-tone che riusci il più bello che mai avesse fatto Giulio, fu poi messo in opera da Permo Guiso-ni pittore e creato di Giulio, oggi eccellente maestru, Esseudo non molto dono i suprastanti

della fabbica di S. Petronio di Bologna desiderosi di darprincipio alla facciata dinanzi di quella chiesa, con grandissima fatica vi conduasero Giulio in compagnia d'uno architetto milanese, chiamato Tofano Lombardino, nomo allora mol tostimato in Lombardia per molte fabbriche che si vedevano di sua mano. Costoro dunque aven-do fatti più disegni, ed essendosi quelli di Baldassarre Peruzai Sanese perduti, fu si bello, e hene ordinato uno che fra gli altri ne fece Giulio. che meritò riceverne da quel popolo lode grandissima, e con liberalissimi doni esser riconoseiuto nel suo ritornarsene a Mantova, Intanto essendo di que giorni morto Antonio Sangallo in Roms, erimasi perciò in non piecolo travaglio i deputati della fabbrica di S. Pietro, non se-pendo essi a cui voltarsi per dargli carico di dovere eon l'ordioe eosoineiato condurre si gran fabbrica a fine, penssrono niono poter essere più atto a ciò che Giulio Romano, del quale aspevano tutti quanta l'eccellenza fusse ed il valore, e così avvisando che dovesse tal curico acrettare più elie volentieri per impatriarsi onoratamente e con grussa provvisione, lo feciono tentare per mezzo d'alcuni amici suoi, ma in vano; perocché schbene di bonissima voglia sarebbe andato, due eose lo ritennero: il cardioale, che per ninn modo volle che si partisse, e la moglie con gli amiei e parenti, else per tutte le vie lo sconfortarono. Ma non avrebbe per avventura potuto in lui niuna di queste due cose, se non si fusse in quel tempo trovato non molto ben sano; perebè considerandu egli di quanto onore ed, utile sarebbe potuto essere a se ed a suoi figliuoli accettar si onorato partito, era del tutto volto, quando cominció a ire peggiorando del male, a voler fare ogni sforzo che il ciò fare non gli fosse dal cardinale impedito. Ma perche era di sopra stabilito che non andasse più a Roma, e ebe quello fusse l'ultimo termine della sua vita, fra il dispiacere ed il male si mori in poelii giorni in Mantova, la quale poteva pur concedergli che, come aveva abbellita lei, ornasse ed onorasse la sua patria Roma, Mori Giolio d'anni cinquantaquattro lasciando un solo figliuol maschio, al quale, per la memoria che teneva del suo maestro, aveva posto nome Raffaello: il quat giovinetto avendo a fatica appreso i primi principi ilell'arte, con aperanza di dovee riuscire valent'uomo, si mori aoch'egli non dopo multi anni insieme con sua madre moelie di Giulio; onde non rimase di lui altri che una figliuola eliiamata Virginia, che ancor vive 30 Mantova maritata a Ereole Malatesta. A Giulio, il quale iofinitamente dolse a chiunque lo conobbe , fu dato sepoltura in S. Barnsba con proposito di fargli qualche onorsta memoria; ma i figliuoli e la moglie, mandando la cosa d'oggi in domani, sono anch'eglino per lo più mancati senza farne altro. È pure stato un pecrato che ili quell'uomo, che tanto onorò quella città, non e stato chi n'abbia tenuto conto nessuno, salvo coloro elle se ne servivano, i quali se ne sono spesso ricordati ne'bisogni loro. Ma la pro virtù sua che tanto l'onorò in vita, gli ba fatto mediante l'opere sue eterna sepoltura dopo la morte, che ne il tempo ne gli anni consumeranno. Fu Giulio di statura ne grande ne piecolo, più presto compresso che leggiero di carne, di pel nero, di bella faccia, con occhio nero ed allegro, amorevolissimo, costumato in tutte le sue azioni, parco nel mangiare, e vago di vestire a

viere noncatamente Elbe discepti sausi, me l'angion firmo Gin all Lione, Elbafuel di Colle Borghese, Benedetto Papit da Pereia, Figurion da Fanza, Rinaldo Cia, Sattista Manginio da Fanza, Rinaldo Cia, Sattista Manginio da Fanza, Rinaldo Cia, Sattista Manginio de Constantia de Const

Romanus moviens secum tres Inlius artes Abstulit (haud mirum), quatuor unus erat.

## VITA DI SEBASTIANO VINIZIANO

FRATE DAL PIONEO E PITTORE Non fo, secondo che molti all'ermano la prima professione di Sebastiano la pittura, ma la musica; perchè oltre al cantare si dilettà molto di sonar varie sorti di snoni, ma sopra il tutto il liuto, per sonarsi in su quello strumento tutte le parti, senz'altra compagnia: il quale eserriaio fece costui essere un tempo grafissimo a'gentilnomini di Vinezia, con i quali, come virtuoso, pratico sempre dimesticamente Venutagli poi voglia essendo ancor giovane d'attendere alla pettura, apparò i primi principi da Giovan Bellino allora verebio. E dopo lui avendo Giorgione da Castel Franco messi in quella città i modi della maniera moderna più uniti, e con certo fiammeggiare di colori, Schastiano si parti da Giovanoi e si aeconciò con Giorgione col quale atette tanto, ehe prese in gran parte quella ma-niera: onde fece alcuni ritratti in Vinezia di naturale molto simili, e fra gli altri quello di Verslelotto Franzesc musico eccellentissimo, che era allora maestro di cappella in S. Mareo; è nel medesimo quadro quello di Uberto suo eumpagno cantore, il qual quadro recò a Fiorenza Verdelotto, quando venne maestro di cappella in S. Giovanni, ed oggi l'ha nelle sue ease Franceseo Sangallo scultore. Fece anco in que' tempi in S. Giovanni Grisostomo di Vinezia una tavola con aleune figure, che tengono tanto della maniera di Giorgione, ch'elle sono state sleuna volta da chi non ha molta cognizione delle cose ilell'arte tenute per di mano di esso Giorgione : la qual tavola è molto bella e fatta con una mameradiculorita ch'ha gran rilievo. Perche spargendosi la fama detle virtà di Sebastiano, Agoatino Chigi Sanese ricchissimo mercante il quale in Vinezia aveva molti negozi, sentendo in Ronia molto lodarlo, cercò di condurlo a Ruma, piacendogli oltre la pittura che sapesse così ben sonare di liuto, e fusse dolce e piacevole nel conversare. Ne fit gran fatica condurre Bastiano a Roma, perche sspendo egli quanto quella patria comune sia seropre stata austrice de'begl' ingegni, vi andò più che volentieri. Andatosene dunque a Roma, Agostino lo mise in opera, e la prima cosa che gli facesse fare, farono gli archet-ti che sono in su la loggia, la quale risponde in aul giardino dove Baldassarre Sanese aveva nel palazzo di Agostino in Trastevere tutta la volta

dipenta; nei quali arrhetti Sebastiano fece alcu-

ne poesic di quella maniera ch'aveva recalo da Vinezia, molto disforme da quella che usavano in Roma i valenti pittori di que'tempi. Dopo quest'opera avendo Raffaello fatto in quel medesimo luogo una storia di Galatea, vi fere Bastiano, come volle Agostino, un Polifemo in fresco allato a quella, nel quale, comunque gli riu-seisse, cercò d'avanzarsi più rhe poleva, spro-nato dalla concorrenza di Baldassarre Sanese, e pui di Raffarllo. Colori similmente alcune cose a olio, delle quali fu tenuto, per aver egli da Giorgione imparato un modo di colorire assat morbido, iu Boma grandissimo conto. Mentreche Isvorava costui queste cose in Roma, era venuto in tanto credito Baffaello da Urbino nella pittura, che gli amiei ed aderenti suoi dicevano ehe le pitture di lui erano seenodo l'ordine della pittura più che quelle di Michelagnolo, vaghe di colorito, belle d'invenzioni, e d'arie più vez-201e, e di corrispondente disegno; e che quelle del Buonarroti non averano, dal disegno in fuori, niuns di queste parti: e per queste cagioni giudicavano questi cotali Riffaello essere nella pittura, se non più eccellente di lui, almeno pari, ma nel colorito volevano che ad ogni modo lo passanse. Questi umori seminati per molti arteliei, che più aderivano alla grazia di Roffaello che alla profondità di Michelagnolo, erann divennti per diversi interessi più favorevoli nel giudizio a Raffaello, che a Michelagnolo. Ma non gia era de seguari di costoro Schastiano, perche essendo di squisita giudizio, conosceva appunto il valore di ciascuno. Destatosi donque l'animo di Miehelagnolo verso Sehastiano, perche molto gli piacrva il colorita e la grazia di lui, lo prese in protezione, pensando che se egli masse l'ainto del disegno in Sehastiano, si potrebbe con questo mezzo, acozs che egli operasse, battere coloro che averano si fatta opinione, egli sotto nmbra di terzo, giudicare quale di loro forse meglio. Stando le cose in questi termini, ed essendo molto, anzi in infinito, inalzate e Indate alcune cose che fece Sebastiano per le lodi che a quelle dava Michelagnolo, oltre che eraoo per se belle e lodevoli, un messer non su chi da Viterbo, molto riputato appresso al papa, fece fare a Sebastiano per una cappella che aveva Letta fare in S Francesco di Viterbo, un Cristo morto con una nostra Donna che lo piagne. Ma perche sebbene fo con molta diligenza finito da Sebastiann, che vi fece un paese tenebroso molto loslato, l'invenzione però ed il eartone fo di Michelagnolo, Fu quell'opera tenuta da chionque la vide veramente bellissima, onde acquistò Sebastiano grandissimo credito, e confermò il dire di coloro che lo favorivano. Perché, avendo Pier Francesco Borgherini mercante Fiorentino, preso una cappella in S. Pictro in Mon-torio, entrando in chiesa a man ritta, ella fu col favor di Michelagnolo allogata a Schastiano, erche il Borgherino pensò, come fo vero, che Michelsgnolo dovesse far egli il disegno di tutta l'opera. Messovi dunque mano, la condusse con Lanta diligenza e studio Sehastiano, ch'ella fu tenuta, ed è bellissima pittura; e perche dal piecolo disegno di Michelagnolo ne fece per suo comodo alcun' altri maggiori, uno fra gli altri che ne fece molto bello è di man sua nel nostro libro. E perche si credeva Sehastiano avere trovato il modo di colorire a olio in muro, acconció l'arricciato di questa cappella con una incrostatura, che a ciò gli parve dover essere a

proposito; e quella parte, dove Cristo è battuto alla colonna, tutta lavorò a olio nel muro. Ne tacerò che molti credono, Michelagnolo avere non solo fatto il picciol disegno di queat'opera, ma che il Cristo detto che è l'attuto alla colonna, fusse contornato da lui, per essere grandissima differenza fia la bonta di questa c quella dell'altre figure; e quando Sebastiano non avesse fatto altra opera che questa, per lei sola meriterebbe esser lodato in cterno; perebe oltre alle teste che son molto hen fatte, sono in questo lavoro alcune mani e piedi bellissimi : e ancorche la sua maniera fusse un poco durs, per la fatica che durava nelle cose che contraf-faceva, egli si può nondimeno fra i huoni e lodati artefici annoverare. Fece sopra questa storia in fresco due profeti, e nella volta la Trasfi-gurazione; ed i due Santi, eioè S. Piero e S. Francesco, che mettono in mezzo la storia di sotto, son vivissimo e pronte figure i e sebbeno enò sei anni a far questa piccola cosa, quandu pedo sei auns a las questa processos que la l'opere sono condotte perfettamente, nois i dee guardare se più presto o più tardi sono state fi-nite; sebben' è più lodato chi presto e bene conduce le sue opere a perfezione; e chi si séusa col presto, quando l'opere non soddisfanno, sc non è stato a ciò forzato, in cambio di seusarsi a'accusa. Nello scoprirsi quest'opera Sebastiano, aucorche avesse penato assai a farla, avendo fatto benc, le male lingue si tacquero; e pochi furono eoloro che lo mordessero. Dopo faeendo Raffaello per lo cardinale de' Medici per man darla in Francia quella tavola, che dopo la morte ana fu posta all'altare principale di S. Pietro a Montorio, dentrovi la Trasfigurazione di Cristo, Sebastiano in quel medesimo tempo fece anch' egli in un'altra tavola della medesima graudesza, quasi a concorrenza di Raffaello un Lazzaro quatriduano, e la sua resurrezione la quale fu contraffatta e dipinta con diligenza grandisaima sotto ordine e disegno in alcune parti di Micbelsgnolo; le quali tavolc finite, furono amendue pubblicamente in concisturo poste in para-gone, e l'una e l'altra lodata infinitamente : e benche le cose di Raffaello per l'estrema grazia e bellezza loro non avessero pari, furono non-dimeno anche le fatiche di Schastiano univeraalmente lodate da ognuno. L'una di queste mandò Giulio cardinale de' Medici in Francia a Narbona al suo vescovado, c l'altra fu posta nella cancelleria, dove stette iufino a che fu portata a S. Pietro a Montorio con l'ornamento che vi lavorò Giovan Barile, Mediante quest'opera avendo fatto gran servitú eol cardinale, meritò Sebastiano d'esserne onoratamente rimuneratn nel pontificato di quello. Non molto dopu es-sendo mancato Raffaello, ed essendo il primo luogo nell'arte della pittura eonceduto univer-salmente da ognuno a Sebastiano, mediante il favore di Mickelagnolo, Giulio Romano, Gio. Fraucesco Fiorentino, Perino del Vaga, Polidoro, Maturino, Baldassarre Sanese, e gli altri ri-masero tutti addietro; onde Agostin Chigi che con ordine di Baffaello faceva fare la sua sepoltura e cappella in S. Maria del Popolo, convenne con Bastiano che egli tutta gliela dipignesse; e così fatta la turata, sì stette coperta senza che mai fasse veduta, insino all'anno 1554, nel qual tempo si risolvette Luigi figliuolo d'Agustino, puiche il padre non l'aveva potuta vederlatinita, voler vederla egli: e così allogata a Franceseo Salviati la tavula e la cappella, egli la condusse in pocu tem-

po a quella perfezione che mai non le pote dare la tardità e l'irresoluzione di Schastiano, il quale per quello che si vede, vi fece poco lavoro, seb-bene si trova ch' egli chbe dalla liberalità d'Agostino e degli eredi molto più che non se gli serebbe duvuto, quaudo l'avesse finita del tuttos il che non fece, o come stanco dalle fatiche dell'arte o come troppo involto nelle comodità ed in piaceri. Il medesimo fece a M. Filippo da Siena cherico di camera, per lo quale nella Pace di Roma sopra l'altare maggiore cominciò nna storia a olio sul muro e non la finl mai; onde i frati di ciò disperati furono costretti levare il ponte che impediva loro la chiesa, e coprire quell'opera con una tela ed avere pacicuza quanto durò la vita di Sebastiano; il quale morto, scoprendo i frati l'opera, si è veduto che quello ehe è fatto, è bellissima pittura; perciocche dove ha fatto la nostra Douna che visita S Lisabetta, vi sono molte femmine ritratte dal vivo, che sono molto belle e fatte con snuma grazia. Ma vi si conosce che questo uomo durava grandissima fatica in tutte le cose che operava, e ch'elle non gli venivano fatte con una certa facilità che suole talvolta dar la natura e lo studio a chi si compiare nel Javorare e si esercita continuamente. E che ciò sia vero, nella medesima Pace nella cappella d'Agostin Chigi, dove Raffaello aveva fatte le sibille ed I profeti, voleva nella nicchia che di sotto rimase dipiguere Bastiano, per passare Raffaello, alcune cose sopra la pietra, e perciò l'aveva fatta in-crostare di peperigni, e le comnettiture saldare con atucco a fuocn; ma se n'andò tanto in considerazione, che la lasciò solamente murata, perehe essendo stata cosi dieci anni, si mori. Bene è vero che da Schastiano si cavava, e facilmente, qualche ritratto di naturale, perche gli venivano con più agevolezza e più presto finiti; ma il contrario avveniva delle storie ed altre figure. E per vero dire, il ritrarre di naturale era suo proprio, come si può vedere nel ritratto di Marcantonio Colonna tanto ben fatto, che par vivo, ed in quello aneora di Ferdinando marchese di Pescara, ed in quello della signora Vittoria Culonua, che sono bellissimi. Ritrasse similmente Adriano VI quando venne a Roma, ed il cardinale Nincofort, il quale volle che Sehastiano gli facesse una cappella in S. Maria de Anima in Roma; matrattenendulo d'oggi in domani, il cardinale la fece finalmente dipignere a Michele Fiammingo suo paesano, che vi di-pinse storie della vita di S. Barbara in fresco, imitando molto bene la maniera postra d'Italia, e nella tavola fece il ritratto di detto cardinale. Ma tornando a Sebastiano, egli ritrasse ancora il sig. Federigo da Bozzolo, c un non so che capitaon armato che è in Fiorenza appresso Giuliu de' Nobili, ed una femmina con abito Romano che è in casa di Luca Torrigiani; ed una testa di mano del medesimo ha Gio, Battista Cavalcanti che non è del totto finita. In un quadro fece una nostra Donna che con un panno cuopre un putto, che fn eosa rara, e l' ha oggi nella sua guardaroba il cardinale l'arnese. Abbozzò, ma non condusse a fine, una tavola molto bella d'un S. Michele che è sopra un diavolo graude, la quale doveva andare in Francia al re, che prima aveva avuto un quadro di mano del medesimo. Essendo poi ercato sommo pontefice Giulio cardinale de' Medici che fu chiasuato Clemente VII feec intendere a Schastiano

OPERE

per il vescovo di Vasona ch'era vennto il tempo di fargli bene, e che se n'avvedrebbe all'oceasioni. Sebastiano Intanto, essendo unico nel fare ritratti, mentre si stava con queste spe-ranze, fere molti di naturale, ma fra gli altri papa Clemente, che allora non portava barba; ne fece, dico, due; uno n'ebbe il vescovo di Vasona e l'altro, che era molto maggiore, cioè infino alle ginocchia ed a sedere, e in Roma nelle case di Sebastiano. Ritrasse anche Anton Francesco degli Albizzi Fiorentino, che allora per sue faccende si trovava in Roma, e lo fece tale, che non pareva dipinto, ma vivissimo; ond'egli come una preziosissima gioia, se lo mandò a Fiorenza. Erano la testa e le mani di questo ritratto cosa certo maravigliosa, per tacere quan-to crano ben fatti i velluti, le índere, i rasi, e l'altre parti tutte di questa pittura: e perche era veramente Sebastiano nel fare i ritratti di tutta finezza e bonta a tutti gli altri superinre, tutta Fiorenza stupi di questo ritratto d'Antun Francesco. Ritrasse ancora in questo medesimo tempo M. Pietro Aretino, e lo fece si fatto, che oltre al somigliarlo, è pittura stopendissima per vedervisi la differenza di rinque o sei sorte di neri che esli ha addosso, velluto, raso, ermesino, damasco, e panno, ed una barba neriasima sopra quei neri sfilata tanto bene, che più non può essere il vivo e naturale. Ha in mano que-storitratto nn ramo di lauro ed nns carta, dentrovi scritto il nome di Clemente VII e due maseliere innanai, una bella per la Virtù e l'altra brutta per il Vizio: la qual pittura M. Pietro donò alla patria sua, ed i suoi cittadini l'hanno messa nella sala pubblica del loro consiglio, dando cosi onore alla memoria di quel loro ingegnoso cittadino, e ricevendone da lui non meno. Dopo ritrasse Sebastiano Andrea Doria, ebe fu nel medesimo modo cosa mirabile, e la testa di Baccio Valori Fiorentino, che fu anch' essa bella quanto più non si può credere. In questo mentre, morendo frate Mariano Fetti frate del Piombo, Sebastiano, ricordandosi delle promesse fattegli dal detto vescovo di Vasnna maestro di easa di Sua Santità, chiese l'ufficio del Piombu; onde sebbene anco Giovanni da Udine, che tanto ancor egli aveva servita Sua Santità in minoribus e tuttavia la serviva, chiese il medesimo ufficio, il papa per i prieghi del vescovo, e perche così la virtu di Sebastiano meritava, nrdinò che caso Bastiano avesse l'ufficio, e sopra quello pagasse a Giovanni da Udi-ne una pensione di trecento scudi. Laonde Scbastiano prese l'abito del frate, e subito per quello si senti variare l'animo: perche vedeu-dosi avere il modo di potere soddisfare alle sue voglie senza colpo di pennello, se ne stava riposando, e le male spese notti ed i giorni affsticati ristorava con gli agi le con l'entrate: e quando pure aveva a fare una cosa, si riduceva al lavaro con una passione, che pareva andasse alla morte. Da che si può conoscere, quanto a'inganni il discorso nostro e la paca prudenza amana, che bene spesso, anzi il più delle volte, brama il contrario di ciò che più ci fa di meatiero, e credendo segnarsi (come suona il proverbio tosco) con un dito, si da nell'occhio. È cumune opinione degli uomini, che i premi e gli onori accendano gli animi de'mortati agli atudi di quell'arti che più vegginno essere riinunerate, e che per contrario gli faccia trascurarle e abbandouarle il vedere che coloro i

quali in esse je' affaticano, non siano dagli uomini che possono, riconasciuti: e per questo gli antichi e moderni insieme biasimano, quanto più sanno e possono, que principi che nun sol-levano i virtuosi di tutte le sarti, e non danno i debiti premj ed onori a chi virtuosamente s'affatica : e comerhé questa regola per lo più sia vera, si vede pur tuttavia che alcuna volta la liberalità de' giusti e magnanimi principi opera contrario effetto ; poiché molti snno di più utile e giovamento al mondo in bassa e mediocre fortuna, che nelle grandezze ed abbondanze di tutti i beni non sono. Ed a proposito nostro, la magnificenza e liberalità di Clemente VII, a eui serviva Sebastiann Viniziano eccellentissimo pittore, rimunerandolo troppo altamente, fa cagin-ne che egli di sollecito ed industrioso, divenisse infingardo e negligentissimo; e che dave, mentre durò la gara fra lui e Raffaello da Urbino e visse in povera fortuna, ai affaticò di continuo, fece tutto il contrario, poiché egli ebbe da contentarsi, Ma comunque sia, lasciando nel giudizio de' prudenti principi il considerare, come, quando, a cui, ed in che maniera, e con che regula deono la liberalità verso gli artefici e virtunsi nomini usare, dico, tornando a Sebastiano, ch'egli condusse con gran fatica, poiche fu fatto frate del Piombo, al patriorca d'Aquileia un Cristo che porta la eroce dipinto in pietra dal niezeo in su, che fo cosa molto lodata ; e massimamente nella testa e nelle mani, nelle quali parti era Bastiano veramente eccellentissimo. Non molto dupo essendo venuta a Roma la nipote del pepa, che fu poi ed è ancora reina di Francia, fra Schastiano la cominciò a ritrarre, nia non finita si rimase nella guardaroba del papa: e poro appresso essendo il cardinale Ip-polito de Medici innamorato della signora Glulia Gonzaga, la quale allora si dimorava a Fon-di, mandò il detto cardinale in quel luogo Sebastiano accompagnato da quattro cavalli leg-gieri a ritrarla; ed egli in termine d'un mesa fece quel ritratto, il quale venendo dalle celesti bellezze di quella signora e da così dotta mano. riusei una pittura divina ; onde portata a Roma, furono grandemente riconosciute le fatiche di quell'artefice dal cardinale, che conobbe questo ritratto, come veramente era, passar di gran lunga quanti mai n'aveva fatti Sebastiano insino a quel giorno: il qual ritratto fu poi mandato al re Francesco in Francia che lo fe' porre nel suo luogo di Fontanableo. Avendo poi comineiato questo pittore un nuovo modo di colorire in pietra, ciò piaceva molto a' populi, parendo cite in quel modo le pitture diventassero eterne, e che ne il fuoco ne i tarli potessero lor nuoccre. Onde cominciò a fare in queste pietre molte pitture, ricignendole con ornamenti d'altre pietre mischie, che, fatte lustranti, facevano accompagnatura bellissima. Ben'e vero che finite, non si potevano ne le pitture ne l'ornamento per lo troppo peso ne muovere ne trasportare, se non con grandissima difficultà. Molti dunque tirati dalla novità della cosa e dalla vaghezza dell'arte, gli davano arre di danari perché lavorasse per loro; ma egli, che più si dilettava di ragionarne che di farle, mandava tutte le cose per la lunga. Fece nondimeno un Cristo morto e la nostra Donna in una pietra per Don Ferrante Gonzaga, il quale lo mando in Ispagna, con un ornamento di pietra, ehe tutto fu tenuto opera molto bella, cal a Se-

400 bastiano fu pagata quella pittura cinquecento scudi ila M. Niccolò da Cortona agente in fisma del cardinal di Mantova, Ma in questo fu Baatiano veramente da lodare, peresocché dove Do-menico suo rompatriotta, il quale fu il primo elle colorisse a olio in muro, e dopo lui Andrea dal Castagno, Antonio e Piero del l'ollainolo non seppero trovar modo rhe le loro ligure a questo modo fatte non diventassero nere ne invecchiassero cost presto, lo seppe trovar Bastiano; onde il Cristo alla colonna, che fece in S. Pietro a Montorio insino ad ora non lia mai mosso, ed ha la meilesima vivezza e enlore che il primo giorno: perehè usava eostui questa eosi fatta di-ligenza, che faceva l'arricciato grosso della calcina con mistura di mastice e pece greca, e quelle insieme fondute al fuoco e date nelle mura faceva poi spianare con una mescola dá calcina fatta rossa ovvero rovente al fince; onde hanno potnto le sue cose reggere all'umido e conservare benissimo il colore senza fargli far mutazione: e con la medesima mestora ha lavorato sopra le pietre di peperigni, di marmi, di mischi, di porfidi, e lastre durissime, nelle quali possono Innghissimo tempu durare le pitture : oltre che ciò ha mostrato, come si possa dipignere sopra P'argento, rame, stagno, ed altri metal·i. Questo nomo aveva tanto piacere in stare ghiribizzando e ragionare, che si tratteneva i giorni interi per non lavorare; e quando pue vi si riduceva, si vedes che pativa dell'animo infinitamente, da che veniva in gran parte, eh'egli aveva opinione che le cose sue non si potessino con verun prezzo pagare. Fece per il cardinale ili Aragona in un quadro una bellissima S. Agata ignuda e martirizzata nelle poppe, che fu cosa rara: il qual quadro è oggi nella guardaroba del signor Guidobaldo duca d'Urbino, e non é puntu inferiore a molti altri quadri bellissimi che visono ili mano di Raffaello da Urbino, di Tiziano, e d'altri. Ritrasse anche di naturale il signor Pictro Gonzaga in una pietra colorito a olio, che fu un bellissimo ritratto; ma penò tre anni a finirlo. Ora essendo in Pirenze al tempo di papa Clemento Michelagnolo, il quale attendeva all'opera della nuova sagrestia di S. Lorenzo, vulcra Giuliano Bogiardini fare a Baccio Valori in un quadro la testa di papa Clemente ed esso Barcio, ed in un altro per M. Ottaviano de' Medici il medesimo papa e l'arcivescovo di Capua; perche Miche-lognolo mandando a chiedere a fra Sehistiano ebe di sua mano gli mandesse da Roma dipinta a olio la testa del papa, egli ne fege none gliela mando, cheriusci bellissima. Della quale por elie si fu servito Giuliano, e che ebbe i suoi quadri fioiti, Michelagnolo che era compare di detto M. Ottaviano gliene fece un presente. E certo diquante ne fece fra Schastiano, che fui ono molte, questa e la più bella testa di tutte e la più somigliante, come si può vedere in casa gli eredi del detto M. Ottaviano. Ritrasse il medesimo paps Paolo Parnese subito che fu fatto sommo pontefice, e cominció il Dura di Castro suo ligliuolo, ma non lo fini, come fece anche ili molte altre cose, alle quali aveva dato principio, Aveva fra Sebastiano vieino al Popolo una assai buona casa la quale egli si avea murata, ed in quella con grandusima contentezza si vivca senza più eurarsi di dipignere o lavorare, usando spesso dire, che è una grandissima fatica avere nella vecchiezza a raffrenare i furori, a'quali nella giovanezza gli artetiei per utilità, per onore, e

per gara si sogliono mettere; e che non era men prodenza cereare di viver quieto, che vivere con le fatiche inquieto per lasciare di se nome dopo la morte, dopo la quale hanno anco quelle fatiche e l'opere tutte al avere, quando che sia fine e morte: e come egli queste cose dicera, cosi a suo potere le metteva in esecuzione, pereiocché i migliori vini e le più preziose cose che avere si potessero cercò sempre d'avere per la vitto sao, tenendo più conto della vita che dell'arte; e perché era amicissimo di totti gli nomini virtuosi, spesso avea seco a cena il Molza e M. Gandolfo, facendo honissima cera. Fin ancura suo grandissimo amico M. Francesco Berni Fiorentino ehe gli serisse un capitolo, al quale rispose fra Sebastianu con un altre assai bello. come quegli che, essendo universale, seppe anco a far versi toscani e burlevoli accomodarsi. Essendo fra Sebastiano morso da alcuoi, i quali dicevano, che pore era una vergogna, che poiche egli aveva il modo da vivere, non volesse più lavorare, rispondeva a questo modo; Ora ebe io ho il modo da vivere, non vo' far milla, perche sono oggi al mondo ingegni che fanno in due mesi quello che io soleva fare in due anni: e credo s'io vivo molto, che, non andrà troppo, si vedrà dipinto ogni cosa; e dacche questi tali fanno lanto, è bene anenra elle ci sia chi non faccia nulla, accioeché eglino abhino quel più che fa-re: e con simili ed altre piacevolezzac si andava fra Sebastiano, come quello che era tutto faceto e piaecvole, trattenendo; e nel vero non fo mas il miglior compagno ili lui. Fin, come si c iletto, Bastiano molto amato da Michelagnolo; ma e ben vero, che avendosi a dipignere la faceia della cappella del papa, dove oggi è il Giudizio di esso Buonarroto, fu fra loro alquanto di sdegno, avendo persuaso fra Sebistiano al papache la facesac fare a Michelagnolo a olto laddove esso non voleva farla se non a fresco. Non dicendo dunque Miebelagnolo ne al ne no, e acconciandosi la faccia a modo di fra Sebastiano, si stette cust Michelagnolo senza metter mano all'opera alcani mesi; ma essendo pur sollecitato, egli finalmente disse che non voleva farla se non a fresco, e che il colorire a olio era arte da douoa e da persone agrate ed infingarde, come fra Baitiano : e.eosl. settata a terra l'inerostatura fatta con ordine del frate, e fatto arricciare ogni cosa in mode da poter lavorare a fresco, Michelagnolo mise mano all'opera, non si scordando però l'inginria che gli pareva avere ricevata da fra Sebastiano, col quale tenne olio quasi sino alla morte di lui, Essendo linalmente fra Sebastiano ndotto in termine, che ne lavorare ne fore alcun'altra cosa voleva, salvo che attendere all'escreizio del frate, cioc di quel suo uffizio, e fare buona vita, d'età d'anni sessantador si ammalò di aentissima febbre, che per essere egli rubicondo e di natura sanguigna gl'infirmmò talmente gli spiriti, che in pochi giorni rende l'anima a Dio; avendo fatto testamento e lasciato, che il corpo suo fusse portato alla sepoltura scuza cerimonie di preti odi frati o spese di bimi; ma che quel tanto che in ciò fare si sarebbe speso, fusse distribuito a povere prisone per amor di Dio, e cool fu fetto. Fu sepolto nella chiesa del popolo del mese di giugno l'anno 1547-Non fece molta perdita l' arte per la morte sua, perché subito che fu vestito frate del l'umbo, si potette egli annoverare fra i perduti ; vero e che per la sua dolce conversazione dolse a molti

The market Groups

amics et airfeit ancora. Setteres con Schastismin diverse tempi molti giovani per imparare l'arte, ma vi (evere pora profito perchedall'esempto di la impararono poca latte che a vineempto di la impararono poca latte che a vinequale, oltre a molte altre esse, ha in Bologan ornegazia conductio un quado una molto bella Venere e Amore che l'abbrareira basis, il qual qualvo è in essa M. Francesso hologuetti, l'a fatto paramente un ristottol signo. Errandiforma della considera della considera della conpere delle quali non accale far menione.

#### VITA DI PERINO DEL VAGA

#### PITTOR PHORESTING

Grandissimo è certo il dono della virtà, la quale non guardando a grandezza di roba ne a dominio di stati o nobilta di sangue, il più delle volte eigne ed abbraceia e sollieva da terra uno spirito povero, assai più che non fa un bene agiato di rierhezze. E questo lo fa il ciclo per mostrarci quanto possa in noi l'influsso delle stelle e de segni auoi, compartendo a chi più ed a chi meno delle grasie sue, le quali sono il più delle volte cagione ebe nelle complessiuni di noi nuclesimi ci fanno nascere più futiosi o lenti, più deboli o forti, più salvatichi o domestici, fortunati o sfortunati, e di minore o di maggior virtii: e chi di questo dubitasse punto, lo sganneià al presente la vita di Perino del Vaga reeclientissimo pittore e molto ingegnoso, il quale nato di padre povero, e rimano piceol fanciullo, abbandunato da'anoi parenti, fu dalla virtii sola gnidato e governato, la quale egli, come aua legittima madre, conobbe sempre, e quella onorò del continovo : e l'osservazione dell'arte della pittura fu talmente seguita da loi con, ogni studio, che fu cagione di fare nel tempo ano quegli ornamenti tauto egregi e lodati, che hanno acerescinto nome a Genova edal principe Doria. Laonde ai può senza dubbio credere, cha il cirlo solo sia quello che conducagli uomini da quella infima bassezza, dove é nasconos al sosomo della randezza, dove eglino ascendono, quando con l'opere luro affaticandosi, mustranu essere seguitatori delle sciense else pigliano a imparare; come piglio e seguito per sua Perino l'arte del di segno, nella quale mostro eccellentissimamente e eon grazia somma perfezione; e negli stucchi non solo paragonò gli antichi, ma tutti gli artefici moderni, iu quel che abbraccia tutto il genere della pittura, con tutta quella bontà elie puù maggiure desiderarsi da ingegnu omano, elie vogliafar conoscere nelle difficultà di quest'arte la bellessa, la bonta, la vagbezza, e leggiadria ne colori e negli altri ornamonti. Ma veniamo più particolarmente all'origine sua. Fu uella estia di Piorenza un Giovanni Buonaccorsi, che nelle guerre di Carlo VIII re di Francia, come giovane ed animoso e liberale in servitú con quel principe, spese tutte le facultà ane nel soldo e nel giuoco , e in ultimo ei lasciù la vita. A costni nacque un figliuolo, il eni nome fu l'ie-ro, che, rimasto piccolo di due mesi per la madre morta di peste, fu con grandissima miseria allattato da una eapra iu una villa, intino che il padre andato a Bologna riprese una seconda donna, alla quale crano morti di peate i figlinoli ed il marito. Costei con il latte appeatato fini di natrire Piero, chiamato Pierino per veszi, come ordinariamente per il più si costuma

chiamare i fanciulli, il qual nome se gli mantrune poi tuttavia. Costni condotto dal padre in Fiorenza, e nel suo ritornarsene in Francia. Iasciatolo ad alconi suoi parenti, quelli o per non avere il modo o per non aver quella briga di tenerlo e fargli insegnare qualche mestiero ingrgnoso, l'acconciarono allo speziale del Pinadoro, acciocche egli imparasse quel mestiero; ma non piacendogli quell'arte, fu preso per fatto-rino da Andrea de' Ceri pittore, piacendogli e l'aria ed i modi di Perino, e parendogli veilere in esso un non so che d'ingegno e di vivacità da sperare che qualrhe buon frutto dovesse col tempn uscir di lui. Era Andrea non molto buon pittore, anzi ordinario, e di questi che stanno a bottega aperta pubblicamente a lavorare ogni cosa meccanica, ed era consteto dipignere ogni anno per la festa di S. Giovanni certi ceri, che andavano e vanno ad offerirsi insieme con gli altri tributi della città; e per questo si chiamava Andrea de'Ceri, dal eognome del quale fu poi detto un przzo Perino dei Geri. Custodi danque Andrea Perino qualche anna, ed insegnatili i principi dell'arte il meglio che sapeva, fu forzato nel tempo dell'età di lui d'undici anni acconciarlo con miglior maestro di lui. Perche avendo Audrea stretta dimestichezza con Ridolfo figliuolo di Domenico Ghirlaudaio, che era tenuto nella pittura molto pratico e valente, come si dira, con costui acconciò Audrea de'Ceri Perino, acciocche egli attendesse al disegno e eercasse di fare quell'aequisto in quell'arte, che mostrava l'ingegno che egli aveva grandissimo , cou quella voglia ed amore ebe più poteva : e così seguitando fra molti giovani ehe egli aveva in bottega, ehe attendevano all'arte, in pueo tempo venne a passar'a tutti gli altri innanai con lo studio e con la sollecitudine. Eravi fra gli altri uno, il quale gli fu uno sprone chr del contiono lo pugneva, il quale fu nominato Toto del Nunziata, il quale ancor'egli aggioguendo col tempo a paragone con i begl' ingegni, parti da Fiorenza, e con alcuni mer eanti l'iorentini condottosi in Inghilterra, quivi ha fattu tutte l'opere sue, e dal re di quella provincia, il quale ha anco servito nell'architettura e fatto particolarmente il principale palazzo, e stato riconosciutu grandissimamente. Costui adunque, e Perino esereitandosia gara l'uno e l'altre, e seguitando nell'arte con sommo studio, non ando molto tempo che divennero ececllenti; e Perino disegnando in compagnia d'altri giovani e fiorentini e forestieri al cartone di Michelagnolo Buonarroti , vinse e tenne il primo gradofra tutti gli altri i di maniera che si stava in quell'aspettazione di lui, che succedette dipoi welle belle opere sue condotte con tanta arte ed creellenza. Venne in quel tempo in Fiorenza il Vaga pittor Fiorentino, il quala lavorava in Toscauella in quel di Roma cose grosse per nun essere egli maestro eccellente, e, soprabliondatogli lavoro, aveva di bisogno d'aiuti, e desiderava menar seco un compagno ed un giovanetto, che gli servisse al disegno che non aveva ed all'altre cose dell'arte. Perche vedendo costui Perino disegoare in bottega di Ridolfo insieme con gli altri giuvani e tanto auperior a quelli, elie ue stupi, e elie e più, piacendogli l'aspetto ed i mudi suoi, attesoche Perino era un bellissimo giovanetto, cortesissimo, modesto e gentile, ed avevi tutte le parti del corpo cor rispondenti alla virtà dell'animo, se n' invaghi

di maniera, che lo domandò se egli volesse andar seco a Roma, ehe non mancherebbe aiutarlo pegli studi e farli que' henefizi e patti che celi stesso volesse. Era tanta la voglia ch'aveva Perino di venire a qualche grado eccellente della professione sua, che quando senti ricordar Roma, per la voglia che egli ne aveva tutto si rinteneri, e gli disse che egli parlasse con Andrea de'Ceri, ehe non voleva abbandonario, avendolo aiutato per fioo allora. Così il Vaga, per-auaso Ridolfo suo maestro ed Andrea che lo teneva, tanto fece, che alla fine condusse Perino ed il compagno in Toscanella: dove comineiando a lavorsre, ed aiutando loro Perino, non finirono solamente quell'opers ehe il Vaga aveva presa, ma molta aceora ehe pigliarono dipoi. Ma dolendosi Perino che le promesse, con le quali fu condotta a Roma, erano mandate in lunga per colpa dell'utile e comodità che ne traeva il Vaga, e risolvendosi andarci da per sè, fu cagione ehe il Vaga, laseiato tutte l'opere, lo condusse a Roma, dove egli per l'amore che portava all'arte ritornò al solito sno disegno, e continuando molte settimane, più ogoi giorno si accendeva. Ma volendo il Vaga far ritorno a Toscanella, e per questo fatto eonoscere a molti pittori ordioari Perino per eosa sua, lo raccomando a tutti quegli amiei che la aveva, acciò l'aiutassero e favorissero in assenza sna; e da questa origine da indi innanzi si chiamò sempre Perin del Vaga. Rimaso costui in Roma, e vedendo le opere antiche nelle sculture, e le mirabiliasime macchine degli edifizi, gran parte rimase nelle rovine, stava in se ammiratissimo del valore di tanti chiari ed illustri che avevano fatte quelle opere: e così accendendosi tuttavia più in maggior desiderio dell'arte, ardeva continuamente di pervenire in qualche grado vicino a quelli, sicche con l'opere desse nome a se ed utile, come l'avevano dato coloro di chi egli si stupiva, vedendo le hellissime opere loro : e mentre che egli considerava alla grandezza loro ed alla infinita hassezza e povertà sua, c ehe altro che la voglia noo aveva di volcre aggiugnerli, e che senza avere chi lo intrattenesse else potesse esmpsr la vita, gli conveniva. volendo vivere, lavorare a opere per quelle botteghe, oggi con un dipintore, e domane con un altro, nella maniera che fanno i zappatori a giornate e quanto fusse disconve-niente allo studio suo questa maniera di vita, egli medesimo per dolore se ne dava infinita passione, non potendo far que frutti e così presto, che l'animo e la volonta ed il hisogno suo gli promettevano. Feee adunque proponimento di dividere il tempo, la metà della settimana lavorando a giornate, ed Il restante attendendo al disegno: aggiungendo a questo ultimo tutti i giorni festivi insieme con una gran parte delle notti e rubando al tempo il tempo, per divenire famoso e fuggir dalle mani d'altrui più che gli fusse possibile. Messo in esecuzione questo pensiero , comineiò a disegnare nella cappella di papa Giulio, dove la volta di Miehelagnolo Buonarroti era dipinta da lui, seguitando gli andari e la maniera di Raffaello da Urbino: e eosl continuando alle eose antiche di marmo, e aotto terra alle grotte per la novità delle grottesche, imparò i modi del lavorare di stucco, e mendicando il pane con ogni stento, sopportò ogni miseria per venir eccellente in questa professione. Ne vi corse molto tempo ch' egli di-

venne, fra quelli che disegnavano in Roma, il più bello e miglior disegnatore che el fusse, at-tesoche meglio intendeva i muscoli, e le difficultà dell'arte negl'ignudi, che forse multi altri tenuti maestri allora de'migliori; la qual cosa fu eagione, che non solo fra gli nomini della professione, ma ancora fra melti signori e pre-lati e fosse conosciuto, e massimamente che Giulio Romano e Giovan Francesco detto il Fattore discepolo di fiatfaello da Urbino, lodatolo al maestro pur assas, fecero ehe lo volle cono-scere, e vedere l'opere sue ne disegni; i quali piacintigli, ed insieme col fare la maniera e lo spirito ed i modi della vita, giudicò lui fra tanti, quanti ne avea conosciuti, dover venire in gran erfezione in quell'arte. Essendo in tanto state fabbricate da liaffaello da Urbino le logge pa-pali ebe Leon X gli aveva ordinate, ordino il medesimo che esso Raffaello le facesse lavorare di stucco e dipignere e metter d'oro, come meglio a lui pareva. E così Raffaello fece capo di quell'opera, per gli stuechi e per le grottesche, Giovanni da Uiline rarissimo ed unico in quelli, ma più negli animali e frutti ed altre cose minute; e perché egli aveva scelto per Roma e fatto venir di fuori molti maestri, aveva raccolto una compagoia di persone valenti, ciascuno nel lavorare chi stucchi, chi grottesche, altri fogliami, altri festoni e storie, ed altri altre cose; e così secondo che eglino miglioravano, erano tirati innanzi, e fatto loro maggior salari; laonde gareggiando in quell' opera, si condussero a perfezione molti giovani, elle furon poi tenuti eccellenti nelle opere loro. In questa compagnia fu coosegnato Perino a Giovanni da Udine da Raffaello per dovere con gli altri lavorare e grnttesche e storie, con dirgli che, secondo che egli si porterebbe, sarebbe da Giovanni adoperato. Lavorando dunque Perino per la concorrenza e per far prova ed acquisto di sè, non vi andò molti mesi che egli fu fra tutti eoloro che ci lavoravano tenuto il primo e di disegno e di colorito, anzi il migliore ed il più vago e pulito, e quegli che con più leggiadra e bella maniera conducesse grottesche e tigure, come ne rendono testimonio e chiara fede le grottesche ed i festoni e le storie di sua mano che in quell'opera sono, le quali, oltre l'avanzar le altre, son dai disegni e schizzi che faceva lor Raffaello condotte le sue molto meglio eil osservate molto, come si può vedere in uoa parte di quelle starie nel mezzo della detta loggia nelle volte, dove sono figurati gli Ebrei quando passano il Giordano con l'arca saota, e quando girando le mura di Gerico, quelle rovinsno: e l'altre ehe seguono dopo ; come quando, combattendo losue con quegli Amorrei, fa fermare il sole; e finte di bronzo sono nel hasamento le migliori similmente quelle di mano di Perino, eioè quando Ahraam sacrifica il figliuolo, lacobheche fa alla lotta con l'Angelo, losef che raccoglie i doilici fratelli, ed il fnoco che, scendendo dal cielo, abbrueia i figliuoli di Levi, e molte altre che non fa mestiero per la moltitudine loro nominarle, che si conoscono infra le altre. Fece ancora nel principio dove si entra, nella loggia del Testamento nuovo, la natività e hattesimo di Cristo, e la eena degli apostoli eon Cristo, che sono bellissimes senza che sotto le finestre sono, come si è detto, le migliori storie colorite di bronzo che siano in tutta quell'opera; le quali cos fanno stupire ognuno e per le pitture e per molti

storchi che egli vi lavorò di sua mono, oltra che il colorito suo è molto più vago e meglio finito che tutti gli altri. La quale opera fo cagione che egli divenne oltre ogni credenas famoso; ne perciò cotali lode furono cagione di addormentario, anai, perché la virtà lodata eresce, di accenderlo a maggior studio, e quasi certissimo, seguitandola, di dover corre que frutti e quegli onori ch'egli vedevs tutto il giorno in Baffaello da Urbino ed in Michelaguolo Bunnarroli: e lanto più lo faceva volenticri, quanto ila Giovanni da Udine e da Raffaello vedeva esser tenuto conto di lui, ed essere adoperato in cose importanti Usò sempre una sommissione ed un' obbedienas certo grandissima verso Raffaello osservandoln di maniera, che da esso Raffaello era amsto come proprio figliuolo. Feersi in questo tempo per ordine di papa Leone la volta della sala de' Pontefiei, che è quella per la qualr si entra in sulle loggie alle staoze di papa Alessandro VI dipinte già dal Pinturicchio, onde quella volta fu dipinta da Giovan da Udi-ne e da Perino, ed in compagnia fecero e gli stucchi e tutti quegli ornamenti e grottesche ed animali che vi ai veggono, oltra le helle e varie invenzioni che da essi furono fatte nello spartimento, avendo diviso quella in certi tondi ed ovati per sette pisneti del eielo tirati dai loro animali, come Giove dall'aquita, Venere delle colombe, la Luna dalle femmine, Marte da' lupi, Mercurio da' galli, il Sole da' cavalli, e Saturno da' serpenti, oltre i dodici segni del Zodiaco ed alcune figure delle quarantotto imagini del cielo, come l'Orsa maggiore, la Cantcola, e molte altre, che per la lunghezza loro le taceremo senza raccontarle per ordior, potendosi Popers vedere: le quali tutte figure sono per la maggior parte di mano di Perino, Nel mezzo della volta è un tondo con quattro figure finte per vittorio, che tengono il regno del papa e le chiavi, scortando al disotto in su, lavorate con maestrevol arte e molto bene intese, oltra la leggiadria che egli usò negli shiti loro, velando l'innudo con alcuni panoieini sottili, che in parte seuoproco le gambe ignuile e le braccia, certo con una graziosissima bellezza: la quale opera fis veramente tenuta ed oggi ancora si tiene per cosa molto nnorata e ricca di lavoro, e cosa allegra, vaga, e degna veramente di quel pontefice, il quale uon manoò riconoscere le lor fatiche, degne certe di grandissima remunerazione. Fece Perino una facciata di chiaroseuro, allora mesassi in uso per ordine di Polidoro e Maturino Lo quale e dirimpetto alla casa della marchesa di Massa vicino s maestro Pasquino, condotta molto gagliardamente di disegno e con somma diligenza, Venendo poi il terzo anno del suo pontificato papa Leone a Fiorenza, perché in quella città ai fecero molti trionfi, Perino, parte per vedere la pompa di quella città, e parte per rivedere la patria, venne insunzi alla corte e free in un arco trionfale a S. Trinita noa figura grande di sette braccia bellissima, avendone un'altra a sua concorrenza fatta Toto del Nunziata, già mell'eta puerile sun concoerente. Ma parendo a Perino ognora mille anni di ritornaraene a Roma, giudicando molto differente la misura ed i modi degli artefiei da quelli che in Roma si usavano, si parti di Firenze, e là se ne ritorno, dave, ripreso l'ordine del solito suo lavorare, lece in S. Lustachio della dogana na S. Piero infresco, il quale è una figura che ha rilievo gran-

YOL. II

dissino, fatto con semplice amlare di pieghe, ma con molto disegno e gindizio lavorato. Essendo in questo tempo l'arcivescovo di Cipri in Roma, nomo molto amatore delle virtà, ma particolarmente della pittura, ed avendo egli una easa vicina alla Chiaviea, nella quale aveva acconcio un giardinetto con alcune statue ed altre anticaglie, certo oporatissime e helle, e desiderando accompagnarle con qualche ornamento onorato, feee chiamare Perino che era suo amicissimo, ed insieme consultarono che e' dovesse fare intorno alle mura di quel giardino malte storie di baceanti, di satiri, e di fauni, e di cose selvagge, alludendo ad una statua d'un Bacco che egli ci aveva, antico, che sedeva vicino a una tigre; e così adornò quel luogo di diverse pnesie. Vi fece fra l'altre cose una loggetta di figure piccole, e varie grottesche e molti quadri di paesi coloriti con una grazia e diligenza grandissima : la quale opera è stata tennta e sarà sempre dagli artefici cosa molto lodevole; onde fu cagione di farlo conoscere a' Fucheri mercanti trdeschi, i quali avendo visto l'opera di Perino e pisciutali, perche avevana murato vicino a Banchi una casa che è quando ai va alla chiesa de l'iorentini, vi froero fare da lui un cortile ed una luggia e molte figure degne di quelle lodi, di che son l'altre cose di sua mano, nelle quali si vede una bellissima maniera ed una grazia molto leggiadra. Ne' medesimi tempi avendo M. Marchionne Baldassini fatta murare una casa multo bene intesa, come s'é detto, da Anto-nio da Sangallo vicino a S. Agostino, e desiderando che una sala che egli vi aveva fatta fusse dipinta tutta, comminati molti di que giovani acciocche clla fusse e bella e ben fatta, si eisolve dopo molti darla a Perino, con il quale convenutosi del prezzo, vi messe egli mano, ne da quella levò per altri l'animo, che egli felicissima-mente la condusse a fresco. Nella quale sala foce uno spartimento a pilastri, che mettono in mer-zo nicchie grandi e nicchie piccole, e nalle grandi sono varie sorti di filosofi, doe per nicebia, ed in qualcuna un solo, e nelle minori sono putti ignudi, e parte vestiti di velo con certe teste di femmine finte di marmo sopra alle nicchie piccole; e sopra la cornice che la fine a'pilastri seguiva un altro ordine partito sopra il primo ordine con istorie di figure non molto grandi de' fatti de' Bomani, cominciando da Romolo perfiuo a Numa Pompilio. Sonovi similmente vari ornamenti contraffatti di varie pietra di marml, e sopra il cammina di pietre bellissimo una Pace, la quale abbrucia armi e trofei, cha è molto siva. Della quale opera fu tenuto conto, mentre visse M. Maschionne, e dipoi da tutti quelli che operano in pittura, oltra quelli che non sono della professione che la lodano straor-dinariamente. Fece nel monasterio delle monadinariamente. Peco nei monasterio delle mona-che di S. Anna una cappella in fresco coa molte figure, layorata da lui con la solita diligenza, rd ia S. Stefano del Caccie del na altare dipinac in fresco per una gentidomna romana nna Pieta con un Cristo morto in greenbo alla nostra Donna, e ritrasse di naturale quella grotildonna, che pac'ancor viva: la quale opera è condutta con una destrezza molto facile e molto bella. Aveva in questo tempo Antonio da Sangallo fatto in oma in su una cantonata di casa, che si dice l'Immagine di Ponte, un tabernacolo molto ne nato di trevertino e molto onorevole per farri dentro di pitture qual cosa di bella, e coai chie

410 one dal padrone di quella casa, che lo desse a fare a chigli pareva che fusse atto a farvi qualche onorata pittura. Onde Antonio che co-nosceva Perino di que' giovani che vi erano per il migliore, a lui l'allogo; ed egli, messovi mano, vi fece dentro Cristo quando incorona la nostra Donna, e nel campo fece uno splendore con un coro di serafini ed angeli cha hanno certi panni sottili che spargono fiori, e altri potti molto belli e vari; e coal nelle due facce del tabernacolo fece nell'una S. Bastiano, e nell'altra Sant' Antonio, opera certo ben fatta e simile alle altre ane, che sempre furono e vaghe e graziose. Ave-va finito nella Minerva un protonotario una eappella di marmo in an quattro colonne, e come quegli che desiderava lasciarvi una memoria d' una tavola, ancorché non fusse molto grande, aentendo la fama di Perino, convenne seco è gliela fece lavorare a olio; ed in quella volle a ana elezione un Cristo sceso di eroce, il quale Perino con ogni studio e fatica si messe a con-Perno con ogni studio e istica si messe a con-dorre; dove egli lo figuro esser già in terra de-posto, ed Insieme le Marie intorno che lo pian-gono, fingendo un dolore e compassionevole af-fetto nelle attitudini e gesti loro oltra che vi aono que'Niccodemi e l'altre figure ammiratissime, meste ed afflitte nel vedere l'innocenza di Cristo morto. Ma quel che egli fece divinisaimamente, forono i duoi ladroni rimasti confitti in sulla croce, che sono, oltra al parer morti e veri, molto ben ricerchi di muscoli e di nervi, avendo egli occasione di farlo; onde si rappreaentano agli occhi di chi li vede le membra loro in quella morte violenta tirate da'nervi, e i mpsodi da'chiovie dalle corde. Evvi oltre ciò un paese nelle tenebre, contraffatto con molta discrezione ed arte; e se a questa opera non avesse la inondazione del diluvio, che venne a Roma dopo il sacco, fatto dispiacere, coprendola più di mezza, si vedrebbe la sua bontà; ma l'acqua rinteneri di maniera il gesso e fece gonfiare il legname di sorte, che tanto quanto se ne bagno da pie, si è scortecciato in modo, che se ne gode poco, anzi fa compassione il guardarla e grandissimo dispiacere, perché el la sarebbe certo delle pregiate cose che avesse Roma. Facevasi in questo tempo per ordine di Jacopo Sansovino rifar la chiesa di S. Marcello di Roma, convento de' frati de' Servi, che oggi è rimasa imperfetta, onde avendo eglino tirata a fine di mnraglia alcone eappelle e coperte di sopra, ordinaron que'frati ehe Perino facesse in nna di quelle per ornamento d' nna nostra Donna (devozione in quella chiesa) due figure in due nicchie che la mettessero in mezzo, S. Giuseppo e S. Filippo frate de' Servi e autore di quella religione : e quelli finiti, feee loro sopra alcun i put-ti perfettissimamente, e ne messe in messo della facriata unn ritto in sur un dado che tiene sulle spalle il fine di due festoni che csso manda verso le cantonate della cappella, dove sono due altri putti che gli reggono, a sedere in su quelli, facendo con legambe attitudini bellissime: e questo lavorò con tant' arte, con tanta grazia, con tanta bella maniera, dandogti nel colorito una tinta di carne e fresca e morbida, ehe si pnò dire che sia carne vera più che dipinta. E certo si possono tenere per i più belli che in fresco facesse mai artefice nessuno; la cagione é, che nel guardo vivono, nell'attitudine si mnovono, e ti fan segno con la bocca voler isnodar la parola, che aste vince la natura, ansi che ella confessa non

otere far in quella più di goesto. Fu questo lavoro di tanta bontà nel cospetto di chi intendeva l'arte, che ne acquistò gran nome, ancoraché egli avesse fatto molte opere, e si sapesse certo quello che si sapeva del grande ingegno suo in quel mestiero, e se ne tenne molto più conto e maggiore atima, che prima non si era fatto: e per questa cagione Lorenzo Pucei cardinale Santiquattro, avendo preso alla Trinità, convento de'frati Calavresi e Franciosi che veatono l'abito di S. Francesco di Paola, una cappella a man manca a lato alla cappella maggio-re, l' allegò a Perino, acciocché in fresco vi dipignesse la vita della nostra Donna; la qual rominciata da lui, fini tutta la volta e ona facciata sotto un areo: e così fuori di quella, sopra un arco della cappella, fece doe profeti grandi di quattro braccia e mezzo, fignrando Lisis e Daniel, i quali nella grandezzza loro mostrano quell'arte e bontà di disegno e reshere di perfettamente mostaure nna pittnra fatta da artefice grande, come apertamente vedrà, chi considererà lo Essia che, mentre legge, si conosce la malinconia che reode in se lo studio ed il desiderio nella novità del leggere; perché affissato lo sguardo a un libro con una mano alla testa, mostra come l'nomo sia qualche volta gnando egli studia, Similmente il Daniel immoto alza la testa alle contemplazioni celesti per isnodare i dubbi a' suoi popoli. Sono nel mezzo di questi due putti che tengono l'arme dei cardinale con bella foggia di scudo, i quali oltre l'essere dipinti , che paiono di carne , mostrano ancor esser di rilievo. Sono sotta spartite nella volta quattro storie, dividendole la crociera, cioè gli pigoli delle volte; nella prima è la coneczione d'essa nostra Donna, nella seconda e la natività sna, nella terza è quando ella saglie i gradi del tempio, e nella quarta gnando S. Giuseppo la sposa. In una faccia, quanto tiene l'arco della volta, è la sua Visitazione, nella quale sono molte belle figure, e massimamente alcune che sono salite in an certi basamenti, che per veder meglio le cerimonie di quelle donne stanno con prontezza molto naturale; oltra che i casamenti e l'altre fignre hanno del boono e del bello in ogni loro atto. Non seguitò più giù, venendogli male, e guarito cominciò l'anno 1523 la peste, la quale fu di ai fatta sorte in Roma, che se egli volse campar la vita, gli convenne far proposito partirsi. Era in questo tempo in detta città il Piloto orefice amicissimo e molto famigliare di Perino, il quale aveva volontà partirsi; e così, desinando una mattina insieme, persuase Perino ad allontanarsi e venire a Piorenza, attesoché egli era molti anni che egli non ci era stato, e che non sarebbe se non grandissimo onor suo faral conoscere, e lasciare in quella qualche segno dell'eccellenza sna : ed ancoraché Andrea de'Ceri e la moglie, che l'avevano allevato, fossero morti, nondimeno egli, come nato in quel paese, ancorché non ci avesse niente, ci aveva amore. Onde non passò molto che egli ed il Piloto una mattina partirono, ed in verso Piorenza ne vennero i ed arrivati in quella, ebbe grandissimo piacere riveder le cose vecchie dipinte da maestri passati, che già gli forono studio nella son età poerile, e così ancora quelle di que'macstri che vivevano allora de' più celebrati e tenuta migliori in quella città, nella quale per opera degli amici gli fu allogato un lavoro, come di sotto si dirà. Avvenne che trovandosi un giorno

OPERE 411

seco per fargli onore molti artefici, pittori, scultori, architetti, nrefici, ed intagliatori di marmi e di legnanti, che secondo il costume antico al erano ragunati insieme, chi per vedere ed accompagnare Perino, ed udire quello che ei di-ceva, e molti per vedere che differenza fuse fra gli artefici di Roma e quelli di Fiorenza nella ratica, ed i più v'erann per udire i biasimi e le lode che sogliono apesso dire gli artefici l'un dell'altro, avvenne, dico, che così ragionando insieme d'una cosa in altra, pervennero, guardando l'opera e vecchie a moderno per le chiese, in quella del Carmine per veder la cappella di Masaccio, dove guardando ognuno fissamente e moltiplicando in vari ragionamenti in lude di quel maestro, tutti affermarono maraviglia: si che egli avesse avuto tanto di giudizio, che egli in quel tempo, non vedendo altro che l'opere di iotto, avesse lavorato con una maniera si moderna nel disegno, nell' imitasione, e nel colorito, ohe egli avesse avuto forza di mostrare nella facilità di quella maniera la difficoltà di quest'arte; oltre che nel rilievo e nella resoluzione e nella pratica non ci era stato nessunodi quelli ehe avevano operato, che ancora lo avesse raggiunto. Piacque assai questo ragionamento a Perino, e rispose a tutti quegli artefici, che ciò di-cevano, questo parole i lo non niego che quel che voi dita non sia, e molto più ancora; ma che questa maniera non ci sia chi la paragoni, negherò io sempre ; anni dirò, ae ai può dire con sopportanione di molti , non per dispregio ma per il vero, che molti conosco e più risoluti e più graziati, le cose de'quali non sono manco viva in pittura di queste, anni molto più belle : e mi duole in servigio vostro (io che non sono il primo dell'arte) ono non ei sia luogo qui vieino da potervi fare una figura, che innanai ch'io mi partissi di Florenza farei una prova allato a una di queste in fresco medesimamente, accioeche voi, col paragone, vedeste se oi o nessuno frai moderni che l'abbia paragonato. Era fra costoro un marstro tenuto il primo in l'iorenza nella pittura, e come curioso diveder l'opere di Perino, e forse per abhassargli lo ardire, messe inoanai un auo pensiero, che su questo. Sehbene egli è pieno (diss'egli) costi ogni cosa, avendo voi cotesta fantasia, che è certo buona e da lodare, egli è qua al dirimpetto, dove è il S. Paolo di sua mano non meno huona a hella figura che ai sia ciascuna di queste della cappella, uno spazio; agevolmente potrete mostrarci quello che voi dite, facendo no altro apostolo allato, o volete a quel S. Pieo di Masolina, o allato al S. Paolo di Masaccio. Era il S. Piero più vicino alla finestra, ed eraci migliore spasio e miglior lume, ed oltre a questo non era maneo bella figura che il S. Paolo Adunque ognuno confortava Perino a fare, perché ave-vano caro veder questa maniera di Roma; oltrecho molti dicevano che egli sarchbe ragione di levar loro del capo questa fantasia , tenuta nel cervello tante decine d'annis e ebe s'ella fusse meglio, tutti correrebbono alle cose moderne Per il che persoaso Perioo da quel maestro, che gli disse in ultimo che non doveva mancarne per la peraussione e piacere di tanti begl'Ingegui, oltre che elle erano due settimane di tempo quelle che a fresco conducerano noa figura, c che loro non mancherebbooo spender gli anni in lodare le sue fatiche, si risolvette di fare, sebbene colui che diceva così era d'animo contrariu, persuadendosi ch'egli non dovesse fare però

casa molto miglior diquello che facevano allora quegli artefici che tenevann il grado de' più eccellenti. Accettò Perino il far questa prova, e chiamato di concordia M. Giovanni da Pisa priore del convento, gli dimandarono licenza del luogo per far tal opera, che in vero di grazia e cortesemente lo concedette loro : e così preso una misura del vano, con le altezze e larghesze, si partirono. Pu donque fatto da Perioo in un cartone un apostolo in persona di S. Andrea, e finito diligentissimamente: unde era già Perino risoluto voler dipignerlo ed avea fatto fare l'armadura per cominciarlo i ma innanai a questo, nella venuta sua, molti amici suoi, che avevano visto in Roma eccellentissime opere sue, gli avevano fatto allogare quell'opera a fresco ch'io dissi, acciò lasciasse in Fiorenza qualche memoria di sua mano, che avesse a mostrare la belleaza e la vivacità dell'ingegno cho egli aveva nella pittura, ed acciocche fusse conosciuto, e forse da chi governava allora messo in opera in qualche lavoro d'importanza. Era in Camaldoli di Fiorenza allora uomini artefici che si ragunavano a una compaguia nomiuata de' Martiri, i quali avevano avuto voglia più volte di far dipignere una facciata che era in quella, dentrovi la storia una sacciasa che era in quella, dentrovi la storia d'essi martiri, quando e' sono condennati alla morte dioansi a due imperadori rumani, che do-po la hattaglia e presa loro gli fauno in quel bo-sco crocifiggere o sospendere a quegli alberi: la quale storia fu messa per le mani a Perino, ed aucoracho il luogo fusse discosto, ed il prezzo piccolo fu di tanto potere l'invensione della storia e la facciata che era assai grande, che egli ai dispose a farla, oltreché egli ne fu assai confortato da chi gli era amico; attesoche quest'opera lo metterebbe in quella considerazione che meritava la sua virtu fra i cittadini che non lo conoscevano e fra gli artefici snoi in Fiorensa, dove noo era conosciuto se non per fama. Deliberstosi danque a lavorare, prese questa cura, o fattone un disegno piccolo cho fu tenuta cosa divina, e messo mano a fare un cartone grande quanto l'opera, lo condusse (non si partendo d'intorno a quello) a un termine, che tutto le figure principali erano finite del tutto: e così l'apostoo si rimase indictro sensa farvi altro. Aveva Perino disegnato questo cartone in sul foglio bianco sfumato e tratteggiato, lasciando i inmi della propria carta, e condotto tutto con una diligenza mirabile, nella quale i due imperadori nel tribunale sentenziano alla croce tutti i prigioni ; i quali crano volti verso il tribunale, chi gioocchioni, chi ritto ed altro chinato, tutta ignudi legati per diverse vie, in attitudini varie storcendosi con atti di pieta, e conoscendosi il tremar delle membra per averai a disgiunger l'anima nella passione e tormento della crocifissione; oltre oho vi era accennato in quelle teste la costanza della fede no vecchi, il timore della morte ne'giovani, in altri il dolore delle tortu-re, nello stringergli le legature, il dorso, e le braccia. Vedevasi appresso il gonfiar de' muscoli, e fino il audor freddo della morte accennato in quel disegno. Appresso si vedeva ne'soldati che li guidavano una Berezza terribile, empissima e crudele nel presentargli al tribunale per la sentenza e nel guidargli alle croci. Avevano indosao gl' imperadori e soldati corazze all'antica ed abhigliamenti molto ornati e bizzarri, e i cal-zari, le scarpe, le celate, le targhe, e l'altre armadure fatte con tutta quella copia di bellissim i

ornamenti, ehe più si possa fare ed imitare ed aggiungere all'antico, disegnate con quell'amore ed artifizio e fine che può far tutti gli catremi dell'arte; il qual cartone vistosi per gli artefici e per altri Intendenti ingegni, giudicarono non aver visto pari bellezza e bontà in diargno, dopo quello di Michelagnolo Baonarcoti fatto in Fiorensa per la sala del consiglio. Laonde acquiatato Perino quella maggior fama che egli più poteva acquistare nell'arte, mentre che egli andava finendo tal cartone, per passar tempo fece mettere in ordine e macinare colori a olio per fare al Pilote orefice ano amicissimo un quadretto non molto grande, il quale condusse a fine quasi più di mezzo, dentrovi una nostre Donne. Era già molti anni stato domestico di Perino, nn ser Kaffaellu di Sandro prete zoppo cappellano di S. Lorenzo, il quale portò sempre amore agli artefici di disegno. Costui dunque persuase Perino a tornar acco in compagnia, non avendo egli pe ehi gli eucinasse ne chi lo tenesse in casa, essendo stato il tempo che ei cra stato, oggi con un amico, e domani con un altro i laonde Perino andò alloggiar seco, e vi stette molte settimane. Intanto la peste cominciata a scoprirsi iu certi luoghi in Florenza, messe a Perino paura di non infettarsi; per il ehe deliberato partirsi, volle prima soddiafare a ser Raffaello tanti di che era stato seco a mangiare; îna non volle mai ser Raffaello accomeratire di pigliare niente, anzi disse: E'mi basta un tratto avere un straccio di carta di tua mann. Per il che visto questo, Permo tolse circa a quattro braccia di tela giossa, e futtola appierare ad un muro che era fra dor usci della sua saletta, vi free un' istoria contraffatta di color di bronzo in un giorno ed in una notte: nella qual tela, che serviva per ispalliera, fece l'istoria di Mose quando passa il mar Rosso e che Faraone si sommerge in quello co' suoi caval: i e eo auoi carri, dove Perino fece attitudini bellissime di figure i chi nuota armato e chi ignado, altri, abbracciando il collo a'cavalli, bagnati le barbe ed a capelli, nuotano e gridano per la panra della morte, cercando il più che possono di sempare. Dall'altra parte del mare vi e Mose, Aron, e gli altri ebrei maschi e femmine che ringraziano Iddio, ed un nomero di vasi di che egli finge che abbiano spogliata l'Egitto, con bellissimi garbi e vario forme, o femmine con acconciature di testa molto varie. La quale finita, Insciò per amorevolezza a ser Raf-faello, al quale fu cara tanto quanto se egli avesar lasciato il priorato di S. Lorenzo; la qual tela fu tenuta dipoi in pregio e lodata, e dopo la morte di ser Raffaello rimase con l'altre sue robe a Domenico di Sandro pizzicagnolo suo fratello. Partendo dunque da Firenze Perino, lageiò in abhandono l'opera de' martiri, della quale rinerebbe grandemente: e certo a'ella fusse stata in altro Inogo else in Camaldoli, l'avrebbe egli finita; na considerato che gli uffizishi della Sa-nita avevano preso per gli appestati lo stesso convento di Gamaldoli, volle piuttosto salvare sè, che lasciar fame in Fiorenza, bastandogli aver mostrato quanto ei valeva nel disegna. Rimase ii eartone e l'altre sue robe a Giovanni di Goro orefice suo amico, che si mori nella peste, e dopo lui pervenue nelle mani del Piloto, che lo tenne molti auni spiegato in case ana, mostrandolo volentieri a ogni persona d'ingegno, come cosa rarissima, ma non so giz dov'e si capitasse dopo la merte del Piloto. Siette fuggia-

sco molti mesi dalla peste Perino in più luogbi, ne per questo spese mai il tempo indarno, che egli continuamente non disegnasse e studiasse cose dell'arte; e ressata la prete, se ne tornò a Roma, ed attese a far cose piccole, le quali jo non narrerò altrimenti. Fu l'anno 1523 eresto pa Clemente VII che fo grandissimo refrigerio all'arte della pittura e della seultura, state da Adriano VI, meotre che ci visse, tenute tanto basse, che non solo non si era lavorato per lui niente, ma non se ne slilettando, anzi piuttosto avendole in odio, era stato cagione che nessun altro se ne dilettasse o spendesse o trattenesse nes-son artefice, come si è detto altre volte; per il che Perino allora fece molte eose nella erezzione del nuovo pontefice. Deliberandosi poi di far capo dell'arte, in cambio di Raffaello da Urbino già morto, Giulio Romano e Giovan Francesco detto il Fattore, acciocche scompartissero i lavori agli altri secondo l'usato di prima, Perino, che aveva lavorato un' arme del papa in fresco eol eartone di Giulin Romano sopra la porta del cardinale Cesarino, si portò tanto egregiamente, che dubitarono non egli fusse anteposto a loro, perché sneoraché essi avessero nome di discepoli li Baffaelto, e di avere eredato le cose sue, non avevano interamente l'arte e la grazia, che celi co i colori dava alle sur figure, eredato. Presono . partito adunque Giulio e Gin. Francesco d'intrattenere Perino; e così l'anno santo del giubbileo 1525, diedero la Caterina sorella di Gio. Francesco a Perino per Jonna, aceiocebe fra loro fusse quella intiera smicisia, che tanto tempo avevano contratta, convertita in parentado. Laonde continovanilo l'opere che faceva, non vi andò troppo tempo che per le lode dategli nel-la prima opera fatta in S. Marcello fu deliberato dal priore di quel convento e da certi capi della compagnia del Crocifisso, la quale ci ha una cap-pella fabbricata dagli nomini anoi per ragnuarvisi, che ella si dovesse dipignere; e così allogarono a Perino quest'opera con speranza di avere qualche cosa eccellente di suo. Perino fattovi fare i ponti cominciò l'opera, e fece nella volta a mezza botte nel mezzo un'istoria, quando Dio, fatto Adamo, cava della costa sua Eva sua don na i nella quale storia si vede Adamo ignudo bellissimo ed artilizioso, che, oppresso dal sonno, giace, mentre che Eva vivissima a man ginnte si leva lu piedi e riceve la benedizione dal suo fattore, la ugura del quale è fatta di aspetto riechissimo e grave in macata, diritta, con molti sani attorno ehe vanno girando con i lembi rignado; e da una banda a man ritta due Evangelisti de'quali fini tutto il S. Mareo ed il S. Giovanni, eccetto fa testa ed un braccio ignudo. Fecevi in mezzo fra l'uno e l'altro dne puttini, che abbracciano per ornamento un candelliere, che veramente sono di carne vivissimi, e simil mente i Vangelisti molto belli nelle teste e ne panni e braccia, e tatto quel che for fece di sna mano: la quale opera mentre che egli feee, cbbe multi impedimenti e di malattice d'altri infortuni, che accaggiono giornalmente a chi ci vive: oltra che dicono che mancarono danari ancora a quel'i della compagnia, e talmente an-dò in lungo questa pratica, che l'anno 1527 venne la rovina di Roma, che fit messa quella città a sacco, e spento molti artefici e distintto e portato via molte opere. Onde Perino trovandosi in tal frangente, ed avendo donna ed una pottina con la quale corse in collo per Roma

per camparla di luogo in luogo, fu in ultimo miserissimamente fatto prigione, dove si condusse a pagar taglia con tanta aua ilisavventu-ra, che fu per dar la volta al cervello. Passato le furie del sacco, era abattuto telmeote, per la paura che egli aveva ancora, che le cose dell'arte si erano allontanate da lui i ma nienteclimeno fece per alcuni sobiati spagnuoti tele a guazso ed altre fantasie e rimesosi in assetto viveva come gli altri poveramente. Solo fra tanti il Baviera, che teneva le stampe di Raffaello, non avera perso molto, onde per l'amicizia ch'egli aveva con Perino, per intrattenerlo, gli fece disegnare una parte d'istorio, quando gli Dei si trasfurmano per conseguire i fini de'loro amori: i quali forono integliati in rame da lacopo Garaglio, eccellente intagliatore di stampe. Ed in vero in questi disegni si portò tanto bene, che riservando i dintorni e la maniera di Perino, e tratteggiando quelli con un modo facilisimo, cercò angora dar loro quella leggiadria e quella grazia, che aveva dato Perino a'auoi disegni. Mentre che le rovine del sacco avevano distrutta Roma e fatto partir di quella gli abitatori, ed il papa stesso che si stava la Orvicto, non essendori rimasti molti, e non si facendo facrenda di nessuna sorte, capitò a Roma Niceola Viniziane raro cil unico meratro di ricami, servitore del principe Doria, il quale e per l'amicizia vecchia che aveva con Perino, e perche egli ha sempre favorito e voloto bene agli nomini dell'arte, persusse a l'erino a partirsi di quella miseria ed Inviarsi a Genova, promettendogli che egli farchbe opera con quel principe, che era amatore e si dilettava della pittura, che gli farebbe fare opere grosse, e massimamente che sua eccellenza gli aveva molte volte vaglonato che arebbe avuto voglia di far no appartamento di stanze con bellissimi ornamenti, Non bisognò molto persuader Perino, perchè essen-da dal bisogno oppresso, e dalla voglia d'useir di Roma appassionato, deliberò con Niccola partire: e dato ordine di lasciav la sna donna e la figliuola bene accompagnata a'suoi parenti in Roma, ed assettato il tnito, se n' andò a Gennva i dove a rivato, e per mezzo di Niccola fattosi noto a quel principe, fu tanto grata a aus ecceilenza la sua vennts, quanto ensu ehe in sus vita per tratteoimento avesse mai avuta. Fattogli danque areoglienza e carezze infinite, dopo molti ragionamenti e discovsi, alla fioe diedero ordine di cominciare il lavoro, e conchiusero dover fare un palazzo nenato di atucchi e di pitture a fresco, a olio, e d'ogni sorte, it quale più brevemente ch' io potrò, m'ingegnerò di alescrivere con le stanze e le pitture ed ordine di quello, lasciando stare dove cominció prima Perino s lavorare, acriò non confonda il dire queat'opera, che di tutte le aste è la migliore. Dico adunque, che all'entrata del palazzo del prin-cipe è una porta di marmo di componimento ed ordine durico, fatta secondo i disegni e modelli di man di Perino, con sue apparlenenze di piedistalli, base, fuso, capstelli, architrave, fregio, cornicione, e frontespizio e con alcune bellissime femmine a sedere che reggono un'ar-ne: la quale opera e lavoro intagliò di quadro maestro Giovanni da Fiesole, e le figure condusse a perfezione Silvio scultore da l'iesole fiero e vivo macatro. Entrando dentro alta porta, è sopra il ricetto una volta piena di starchi con

quali è dentro per cissenno core armigere, chi nombatte a pic, chi a cavallo, e battaglie varie lavorate con una sliligenza ed arte certo grandissince. Trovansi le scale a man manea, le quali non possono avere il più bello e ricco ornamento di grotteschine all'autica con varie storie e figurine picente, maschere, putti, animali, ed eltre fantane fatte con quella invenzione e ginilizio che sulevano esser le cose sue, che in que-sto genere veramente si possono chiamare divine. Salita la scala, si ginuge in nna bellissima loggia, la quale ha delle teste per ciascuna por-ta di pietra bellissime, sopra le quali ne' fron-tespiaj di ciascuna sono dipinte due figure un maschio ed una femmina, volte l'una al contra-rio dell'altra per l'attitudine, mustrando una la veduta dinanzi, l'altra quella di dietro. Evvi la vulta con einque archi, lavorata di atucco superhamente, e così tramezzata di pitture con alcuni ovsti, dentrovi storie falle con quella somma belleza che più si pnò fare; e le facciale sono lavorate fino in terra, dentrovi multi eapitani a sedere armati, parte ritratti di naturale e parte immaginati, fatti per totti i capitani antichi e moderni di casa Doria, e di sopra loro sono queste lettere d'oro grandi, che dicono: Magni viri, maximi ducas optima fecere pro patein. Nella prima sala, che risponde in su la luggia dove s'entra per una delle due porte a man manca, nella volta sono ornamenti di stucchi hellusimi. In su gli spigoli e nel mezzo è una storia grande d'un naufragio d'Enca in mare, nel quale sono ignudi vivi e morti in diverse e varie attitodini, oltre un buon numero di galce e navi, chi salve e chi fraessiste datla tempesta del mare, noo senza bellissinie considerazioni delle figure vive che si adoprano a difenders?, senza gli orribili aspetti che mostrano nelle ecre, il travaglio dell'onde, il pericolo della vita, e tutte le passioni che danno le fortune marit-time. Questa fu la prima storia ed il primo primeipin che Perino cominciasse per il principe, e diersi che nella sua giunta in Grnova era già comparso Innanzi a lui per dipignere alcune co-se Girolamo da Trevisi, il quale dipignera una facciata che guardava verso il giardino; e mentre che Perino cominciò a fare il cartone della storia, di che aopra s'è ragionato, del naufragio, e mentre che egli a bell'agin andava tratteneodosi e vedendo Genova, continuava o pooo o assai al exrtone, di maniera che già n'era finito gran parte io diverse fogge, e disegnati quegl'igandi, attri di ebiaro e scuro, attri di carbone e di lapia nero, attri gradinati, attri tratteggial e dintornati solamente, mentre, dico, che Perino stava così e non comincisva, Girolamo da Trevisi mormorava di lui, dicendo: Che cartoni, e non cartoni? io, io, ho l'arte sulla punta del pennellos e sparlando più volte iu nesta o simil maniera, perrenne agli orecchi di Perino, il quale, presone adegoo, subito fere conficeare nella volta, dove aveva a andare la storis dipinta, il suo cartoce; e levato in molti luoghi le tavole del palco, acciò si potesse ve-der di sotto, aperse la sala: il che acntendosi, corse tutta Genova a vederlo, e stupiti del gran disegno di Perinu, lo celebrarono immortalmente. Andovvi fra gli altri Girolamo da Trevisi, il quale side quello elte egli mai non pensò ve-dere di Perino; onde, spaventato della bellezza sua, si parti di Genova senza chieder licenza al istorie varie e grotte-che con suoi archetti, ne' principe Doria, tornaudosene in Bologna dove 4:4 egli abitava. Restò adunque Perino a servire il principe, e fini questa sala colorita in muro a e fo tenuta ed è cosa singularissima nella sua bellezza, essendo (come dissi) in mezzo della volta ed attorno e fin sotto le luortte lavori di stucchi bellissimi. Nell'altra sala, dove si entra per la porta della loggia a man ritta, fece me-desimamente nella vulta pitture a fresco, e lavorò di atucco in un ordine quasi simile, quan do Giova fulmina i giganti, dove sono molti ignudi maggiori del naturale molto belli. Similmente in cielo tutti gli Del, i quali nella tremenda orribilità de tuoni fanno atti vivacissimi e molto propri, accondo le nature loro; oltra che gli atucchi sono lavorati con somma diligenza, ed il colorito in fresco non può essere più hello, attesoché Perino ne su maestro perfetto, e molto value in quello. Fecevi quattro camere nelle quali tutte le volte sono lavorate di stuo-ro in fresco, e scompartitevi dentro le più belle ro in reeco, è compartivo unitro le più brite favole d'Oridio, che paiono vere; ne si più im-maginare la bellezza, la copia, ed il vario e gran numero che sono per quelle, di figuriue, fioglia-mi, animali, e grottesche fatte con grande in venzione, Similmente dall'altra banda dell'altra sala fece altre quattro camere guidate da lui e fatte condurre da' suoi garzoni, dando loro però i disegni così degli stucchi come delle storie, figure, c grottesche, che infinito numero, chi poco e chi assai, vi lavorarono : come Luzio Romano che vi fece molte opere di grottesche e di strechi, e molti Lombardi. Basta che non vi è stanza in che non abhia fatto qualche cosa, e non sia piena di fregiature, per fino sotto le volte di vari componimenti pieni di puttini, maschere hizzarre, ed animali, rhe e nuo stupore : oltre che gli studioli, le anticamere, i destri ogni cosa e dipinto e fatto bello. Entrasi dal palazzo al giardino in una muraglia terragnola, che in tutte le stanze a fin sotto le volte ha fregiature molto ornate, e così le sale, le camee le anticamere fatte dalla medesima mano. Ed in quest opera lavoro ancora il Pordenone come dissi nella sua vita; e così Domenico Beccafumi Sancae rarissimo pittore, che mostrò non essere inferiore a nessuno degli altri, quantunque l'opere che sono in Siena di sua mano, sieno le più crcellenti che egli abbia fatto in fra tante sue. Ma per tornare all'opere che sece Periuo, dopo quelle che egli lavorò nel palazzo del principe, egli fece un fregio in una stanza di casa Giannetin Doria, dentrovi femmine bellissime, e per la città fece molti lavori a molti gentiluomini in fresco e coloriti a olio, come una tavola in S. Francesco molto bella con bellissimo disegno; e similmente in una chicsa dimaodata Santa Maria de Consolatione ad un gentiluomo di easa Baciadoune, nella qual tavola fece una natività di Cristo, opera lodatissima, ma messa in luogo oscuro talmente, che per colpa del non aver buon lume non si può conoscer la sua perfezione, e tanto più, che Perino cercò di dipignerla con una maniera oscu-ra, oode avrebbe bisogno di gran lume i senza i disegni che ci fece della maggior parte della Eneide con le storie di Didone, che se ne fece panti d'arazzi e similmente i begli ornamenti disegnati da lui nelle poppe delle galee, inta-gliati e condotti a perfezione dal Carota e dal Tasso intagliatori di legname florentini, i quali eccellentemente mostrarono quanto e'valestero in quell'arte. Oltre tutte queste cose, dico, fece

ancora un numero grandisalmo di drapperie per le galee del principe, ed i maggiori stendardi che si potesse fare per ornamento e bellezza di quelle. Laonde fu per le suc buone qualità tan-to amato da quel principe, che se egli avesse atteso a servirio arebbe grandemente riconosciuta la virtù sna. Mentre che egli lavorò in Genova, gli venne fantasia di levar la moglie di Roma, e così comperò in Pisa una casa, piacendogli quella città, e quasi pensava, invecchiando, clegger quella per sua ahitazione. Essendo dianque in quel tempo operaio del duomo di Pisa M. Antonio di Urhano, il quale aveva desiderio grandissimo d'abbellir quel tempio, aveva fatto fare un principio d'ornamenti di marmo molto belli per la cappelle della chiesa, levandone aleune vecchie e goffe che v'erano e senza proporsi le quali aveva condotte di sua mano Stagio da Pretrasanta, integliatore di marmi molto pratico e valente: e così dato principio l'operaio, pensò di riempire dentro i detti ornamenti di tavole a olio, e fuora seguitare a fresco storie e partimenti di atuechi, a di mano de' migliori e più eccellenti maestri che egli trovasse, senza perdonare a spesa che ei fusse potuta intervenire: perene egli aveva già dato principio alla sagrestia, e l'avera fatta nella nicchia principale dietro all'altar meggiore, dove era fioito già l'ornamento di marmo, e fatti molti quadri da Gio. Antonio Sogliani pittore fiorentino, il resto de' quali insieme con le tavole e cappelle che mancavano fu poi dopo molti anni fatto finire da M. Sabastiano della Seta operaio di quel dnomo. Venne in questo tempo in Pisa, tor-nando da Genova, Perino, e visto questo prin-cipio per mezzo di Battista del Gervelleria, persona intendente nell'arte e maestro di legnaine in prospettive ed in rimessi ingegnosissimo, fu condotto all'operato, e discorso insieme delle coac dell'opera del duomo, fu ricerco che a un primo ornamento dentro alla porta ordinaria che cntra dovesse farvi una tavola, che già era finito l'ornamento, e sopra quella uoa storia quando S. Giorgio, ammazzando il serpente, libera la figlinola di quel re. Così fatto Perino un disegno bellissimo, che faceva in freseu un ordine ili putti e d'altri ornamenti fra l'una cappella e l'altra e nicchie con profeti e atorie in più maniere, piacque tal cusa all'operaios e così fatto il cartone d'una di quelle, cominciò a colorir quella prima dirimpetto alla porta detta di sopra, e fini sri putti, i quali sono molto bene condotti; e coti doveva seguitare intorno, che certo cra ornamento molto riceo e molto bello, e sarebbe riuscite tutta insieme un'opera molto onorata. Ma venutagli voglia di ritornare a Genova, dove aveva preso e pratiche amorose ed altri suoi piaceri, a'quali egli era inclinato a certi tempi, nella sua partita diede una tavoletta dipinta a olio, ch'egli aveva fatta loro, alle monache di S. Matteo, che è dentro nel monistero fra loro. Arrivato poi in Genova, dimorò in quella molti mesi, facendo per il principe altri lavori ancora. Dispiacque molto all'operaio di Pisa la partita sua, ma molto più il rimanere quell'opera imperfetta; onde non restava di scrivergli ogni giorno che tornasse, ne di domandarne alla me-glic d'esso Perino, la quale egli aveva lasciata in Pisa, Ma veduto finalmente che queata era cosa lunghissima, non rispondendo o ternando, allogò la tavola di quella cappella a Gio. Antonio Sogliani che la fini, e la mise al suo luego. Ritornato non molto dopo Perino in Pian, vedendo l'opera del Sogliano, si sdegnò, ne volle altrimenti seguitare quello ehe aveva cominciato, diecndo non volere che le sue pitture servissero per fare ornamento ad altri maestri; laonde si rimase per lui imperfetta quell'opera c Gio, Antonio la seguitò, tanto ene egli vi free quattro tavole, le quali parendo pol a Sebastiano della Seta nnovo operaio tutte in nna medesima maniera, e pluttosto manco helle della prima, ne allogò a Domenico Beccafumi Sauese, dopo la prova di certi quadri che egli fece intorno alla sagrestia che son molto belli. una tavola ch'egli fece in Pisa, la quale non soddisfacendogli come I quadri primi , ne fcee fare due ultime che vi maneavano a Giorgio Vasari Aretino, le goall furono poste alle due oste accanto alle mura delle cantonate nella faccista dinenzi della chiesa; delle quali insleme con le altre molte opere grandi e piccole aparse per Italia e fuora in più luoghi non convicne ehe io parli altrimenti, ma ne lascierò il giudizio libero a chi le ha vedute o vedrà. Dolae veramente quest'opera a Perino, avendo gia fatti i disegni che erano per rinscire cosa degna di lui, e da far nominar quel tempio, oltre all'antichità sne, molto maggiormente, e da fare immortale Perino ancora. Era a Perino nel suo dimorare tanti anni in Genova, ancora che egli oc cavasse utilità a piaecre, venutagli a fastidio, ricordandosi di Roma nella felicità di Leone: e quaotunque egli nella vita del cardi-nale Ippolito de' Medici avesse avuto lettore di servirlo, e si fasse disposto a farlo, la morte di quel signore în cagione che eosi presto egli non ai rimpatriasse. Stando dunque le cose in queato termine, e molti suoi amici procurando il suo ritorno, ed egli infinitamente più di loro, andarono più lettere in volta, ed in ultimo una mattina gli toccò il eapriccio, e senza far motto parti di Piaa, ed a Roma si condusse; dove fattosi conoseere al reverendissimo cardinale Farnese, e poi a papa Paolo, ste molti mesi ehe egli non fece niente: prima perché era tratteouto d'oggi in domane, e poi perché gli venne male in un braccio, di sorte che egli spese parecchi centinaia di sendi, senza il disagio, innanzi che ne potesse guarire. Per il che non avendo chi lo trattenesse, fu tentato per la poca carità della eorte partirsi molte volte. Pure il Molsa e molti altri suoi amici lo confortavano ad aver pacienza, con dirgli che Roma non era più quella, e che ora ella volle che un sia stracco ed infastidito da lei, innauzi eh' ella l'elegga ed accarezzi per suo, e massimamente chi scruita l'orme di valche bella virtů, Comperò in questo tempo M. Pietro de' Massimi nna cappella alla Trinità, dipinta la volta e le innette con ornamenti di atucco e così la tavola a olio da Giulio Romano e da Gio. Franceseo auo cognato ; perché dislderoso quel gentiluomo di farla finire, dove nelle Innette erano quattro intorie a fresco di Santa Maria Maddalena, e nella tavola a olio un Cristo ehe appare a Maria Maddalena in forma d'Ortolano, fece far prima un ornamento di le-gno dorato alla tavala che n' aveva uno povero di stucco, e poi allogo le facciate a Perino, il quale fatto fare i ponti e la turata, mise mano, e dopo molti mesi a fine la condusse. Fecevi nno partimento di grottesche bizzarre e belle, parte di basso rilievo e parte dipinte, e riciuse due storictte non molto grandi con un ornamento

di strechi molto vari, in giascuna facciata la sua-Nell'una era la Prohatica Piscina con quelli rattratti e malati, e l'angelo che viene a commover l'acque con le vedute di que' portici che scortano in prospettiva benissimo, e gli anda-menti e gli abiti de' sacerdoti fatti con una grazia molto pronta, ancorache le figure non siano molto grandi. Nell'altra fece la resurrezione di Lazzaro quatriduano, che il mostra nel suo riaver la vita molto ripieno della pallidezza e panra della morte, cd iotorno a esso sono molti che lo sciolgono, e pure assai che si maravigliano, ed altri che stupiscono; senza che la storia è adorna d'alcuni tempietti che sfuggono nel loro allontanarsi, lavorati con grandissimo amore: ed il simile sono tutte le cose d'attorno di stucco. Sonvi quattro storiettine minori, duc per fac-ela, che mettono in mezzo quella grande, nella quali sono in nna quando il centorione dice a Cristo che liberi con una parola il figlinolo ch mnorc, nell'altra quando eaccia I venditori del tempio, la trasfigurazione ed un'altra simile. Fecevi ne risalti de pilastri di dentro quattro figure in shito di profeti, che sono versmente nella lor bellezza quanto eglino possann essere dl bontà e di proporzione ben fatti e finiti ; cd è similmente quell'opera condotta al diligentemente, che piuttosto alle cose miniate che dipinte per la sua finezza somiglia. Vedevasi nna vagheaza di colorito molto viva ed una gran pacienza usata in condurla, mostrando quel vero amore ehe si debbe avere all'arte; e quest'opera diplnse egli tutta di sua man propria, aucor-che gran parte di quegli stucchi facesse condurre co'suoi disegui a Gnellelmo Milanese, stato già seco a Genova e molto amato da lui, avenogli già volnto dare la sua figliuola per donna. Oggi costui, per restaurare le anticaglie di casa Farnese, è fatto frate del Piombo in luogo di fra Bastian Viniziano. Non tacerò che in questa cappella era in una faccia una hellissima sepoltura di mermo, e sopra la cassa una femmina morta di marmo stata eccellentemente lavorata dal Bologna soultore, e due putti ignudi dalle baude, nel volto della qual femmina era il ritratto e l'effigie d' nna famosissima cortigiana di Roma, ehe lasciò quella memoria, la quale fu levata da que' frati, che ai facevano scrupoio che una si fatta femmina fosse quivi stata riposta eon tanto onore. Quest'opera eon molti disegni che egli free, fu cagione che il reverendissimo eardinal Farnese gli cominciasse a dar provvisione e servirsene in molte cose. Fu fatto levare per ordine di papa Paolo un cammino ch'era nella camera del fuoeo, e metterio in quella della segnatura, dove erano le spalliere di leguo in prospettiva fatte di mano di fra Giovanni intagliatore per papa Ginlio; onde avendo nell'ana e nell'altra camera dipinto Raffaello da Urbino, hisognò rifare tutto il basamento alle atorie della eamera della segoatura, che è quella dove è di-pinto il monte Parnaso; per il che fu dipinto da Perino un ordine finto di marmo con termini vari e festoni, masehere ed altri ornamenti, ed in certi vani atorie contraffatte di color di bron-20, che per cose in freseo sono bellissime. Nelle storie era, come di sopra, trattando i filosof della filosofia, i teologi della teologia, ed i poeti del medesimo, tutti i fatti di coloro che eraco stati periti in quelle professioni; ed ancorache egli non le conducesse tutte di sua mano egli le ritoccava in secco di sorte, oltra il fare i cartoni

415 del tutto finiti, che poro meno sono che s'elle. ssero di sua mano: e ciò fece egli, perché sendo infermo d'un catarro, non poteva a tanta fatica. Laonde visto il papa che egli meritava, e per l'età e per ngni cosa sendosi raccomandato, gli fece una provvisione di ducati venticiuque il mese che gli dorò insino alla morte, con questo che avesse cura di servire il palazzo, e così casa Farnese. Aveva scoperto già Michelagnolo Boonarroti nella cappella del papa la facciata del Giudizio, e vi mancava di sotto a dipiguere it basamento, dove si aveva ad appiceare una spalliera d'arazzi tesauta di seta e d'oro, come i panni che parano la cappella, onde avendo ordurato il papa che si mandasse a tessere in Fiandra, col consenso di Michelaguolo fecero che Perino comiució una tela diputa della medesima grandezza, dentrovi femmine e putti e termini the tenevano festoni, molto vivi, con bicarrissime fantasie, la quale rimase imperfetta in al-eune stanze di Belvedero dopo la morto sua: opera certo degna di lui e dell'ornamento di si divius pittura. Dopo questo avendo fatto finire di murare Anton da Sangallo in palazza del papa la sala grande de' re dinanzi alla cappella di Sisto IV, fece Perino nel cielo uno spartimento grande il'otto facce, e croee, ed ovati nel rilie vo e sfondato di quella : il che fatto, la diedero a Perino che la lavorasse di stucco e facesse quegli urnamenti più ricchi e più belli che si potesse fare nella difficultà di quell'arte. Così comineio, e free negli ottanguli, iu cambio d'una rosa, quattro putti tondi di rilievo, che puntano i piedi al mezzo, e, con le braecia girando, fanno una rosa bellissima; e nel resto dello spartimento sono tutte l'imprese di casa l'arnese, e nel mezzo della volta l'arme del papa. Qude veramente si può dire quest'opera di stucco, di bellezza, di finezza, e di difficultà aver passato iante ne fecero mai gli antichi ed i moderni, e dezna veramente d'un capo della religione eriatiana. Cusi furono con disegno del medesimo falte le fioestre da vetra dal Pastorino da Siena valente in quel mestiero, e sotto fece far Perino le farciate per farvi le storie di ana mano in ornamenti di stuechi bellissimi, che furuno poi seguitati da Daniello Ricoiarelli da Volterra pittore; il quale, se la morte non gli avesse impedito quel buon animo che aveva, avrebbe fatto conoreere quanto i moderni avessero avuto cuore non solo in paragonare con gli antichi l'opere loro, ma forse in passarle di gran lunga. Mentre che lo storen di questa volta si faceva, e che egli pensava a'disegni delle storie, in S. Pietro di Roma, rovinandosi le mura vecebie di quella chiesa per rifar le nuove della fabbrica, pervennero i muratori a una parete dove era una nostra Donna ed altre pitture di mao di Giotto; il che veduto Perino, che era in compagnia di M. Niccolò Acciainoli dottor fiorentino e soo amicissimo, mosso l'uno e l'altro a pietà di quella pittura, non la lasciarono roviuare, anzi Latto tagliare attorno il muro, la fecero allacciare con ferri e travi, e rollocarla sotto l'organo di S. Pictro in un luogo dove nou era ne altare ne eosa nedinsta, ed innanci che fusse rovinato il muro, che era intorna alla Madonna, Perinu ritrasse Orso dell'Anguillara senator romano, il quale curono in Campidoglio M. Francesco l'etrarea elle era a' piedi di detta Madonna, intorno alla quale avendosi a far certi ornaucuti di stucchi e di pitture ed insieme met-

tervi la memoria di un Niccolò Acciaiuoli, che già fu senator di Roma, fecene Perino i disegni e vi messe mano subito, ed aiutato da' suoi giovani e da Marcello Mantovano suo creato, l'opera fu fatta con molta deligenza. Stava nel medesimo S. Pietro il Saeramento, per rispetto della muraglia, poeo onorato; laonde fatti aopta la compagnia di quello namini deputati, nedinarono che si facesse in mezzo la chiesa vecchia una cappella da Antoniu da Saugallo, parte di spoglie di colonne di marma antiche e parte d'altri orusmenti e di marmi e di bronzi e di stucchi, mettendo un tabernacolo in mezzo di mano di Donatella per più ornamento; onde vi fece Perino un sopraccielo bellissimo con molte storie minute delle figure del Testamento vecchio figurative del Sacramento. Fecevi ancora in mezzo a quella una storia un po'maggiore, den-trovi la cena di Cristo con gli Apostoli, e sotto due profeti che mettono io messa il corpo di Cristo. Foce far anco il medesimo alla chiesa di S. Giuseppo vicino a Bipetta da que'auoi giovani la esppella di quella chiesa, che fu poi ritoroa e finita da luis il quale fece similmente fare una cappella nella chiesa di S. Bartolommeo in Isola enn suoi disegni, la quale medesimamente ritoccò, ed in S. Salvadore del Lanco fece dipiguere all'altar maggiore alcune storie, e sella volta alcune grottesche; così di fuori nella farciata un'Annunziata condotta da Girolamo Sermoneta suo creato. Così adunque, parte per non potere e parte perche gl'incresoeva, piacendogli più il disegnare che il condur l'opere, andava seguitando quel medesimo ordine che gia tenne fiaffacllo da Urbino nell'ultimo della sua vita, il quale, quanto sia dannoso e di biasimo, ne famo segno l'opere de' Chigi, e quelle he son condotte da altri, come aucora mostrano queste che fece condurre Perino; oltra che elle non hauno arrecato molto onore a Giulio Romano ancora quelle che non sono fatte di sua mano: ed aneorche si faccia piacere a' principi per dar loro l'opere presto, e forse benefizio agli artefici che vi lavorano, se fussero i più valenti del mondo, non hanuo mai quel-l'amore alle cose d'altri che altri vi ha da sè stesso, në mai, per ben disegnati ehe siano s cartoni, si imita appunto e proprisorente, come fa la mano del primo autore: il quale veilendo andare in rovina l'opera, disperandosi, la lascia precipitare affatto: ond'è che chi ha sete d'onore, delihe far da se solo. E questo la posso io dir per prova, ché avendo faticato con grande studio ne' eartons della sala della cancelleria nel palazzo di S. Giorgio di Roma, che per aversi a fare con gran prestezza in cento di, vi si messe tanti pittori a colorida, ohe diviscono talmente da' contorni e bonti di quelli, che feci proposi-in, e così ho osservato, che d'allora in qua nes-suno ha messo mano in su l'upere mie. Lunde-chi vuol couservare i nomi e l'upere, ne faccia meno, e tutte di man sua, se e'vuol conseguire quell'intero quore, che cerca acquistare un bellissimo ingegno. Dico adunque che Perino, per le tante cure coromossegli, era forzato mettere molte persone in opera, ed areva sete più di guadagno che di gloria, parendogli aver gittato via e non avanzato piente nella sua gioventira e tanto fastidio gli dava il veder venir giovani su che facessero, che cercava metterli sotto di se, acció non gli avessero a impedire il luogo. Veneudo poi l'auno 1546 Tiziano da Cador, pitle cose per vilissimo prezzo; nel elle faceva a se ed all'arte poeo utile, anzi molto danno. E che ciò sia vero, se egli avesse preso a far aopra di se la sala de're in palazzo, e lavoratovi in-sieme con l'suoi garzoni, e'arebbe avanzato pa-recchie centinala di sendi, ehe tutti furono de' ministri che avevano cura dell'opera e pagava-no le giornate a chi vi lavorava. Laonde avendo egli preso un carico si grande e con tante fati che, ed essendo estarroso ed infermo, non potê sopportar tanti dissgi, avendo il giorno e la notte a disegnare e soddisfare a' bisogni di palaszo, e fare, non che attro, i disegni di ricami, d'intagli a' handerai, ed a tutti l'espricci di molti ornamenti di Farnese e d'altri cardinali e aignori i ed insomma avendo sempre l'animo occupatiasimo, ed intorno acultori, maestri di stnechi, Intagliatori di legname, sarti, ricamatori, pittori, mettitori d'oro, ed altri simili artefici, non aveva mai un' ora di riposo: e quanto di bene e contento sentiva in questa vita, era ritrovarsi talvolta con alcuni amici suni all'osteria, la quale egli continuamente frequentò in tutti i luoghi dove gli occorse abitare, parendogli ebe quella fusac la vera beatitudine, la requie del mondo, ed il riposo de'suoi travagli. Dalle fatiche adunque dell'arte, e da' disordini di Venere e della bocca, goastatasi la complessione, gli venne na asima che, andandolo a poco a poco consumando, finalmente lo fece cadere nel tisico ; e così una sera, parlando con un suo amico vicino a casa sua, di mal di gocciola caseò morto d'età d'anni quarantasette. Di che si dolsero infinitamente molti artefici, come d'una gran perdita che fece veramente la pittura : e da M. loseffo Cincio medico di Madama, suo genero, e dalla sua donna gli fu nells Ritonda di Roma e nella esppella di S. Ginseppo dato onorata sepoltura eon questo epitaffio: Perino Bonaccursio Vagae florentino, qui ingenio et arte singulari egregios cum pictores per multos tum plastas facile omnes superavit, Catharina Perini coniugi, Lavinia Bonaccursia parenti, Josephus Cincius socero charissimo etoptimo fecere. Vixit ann. 46, men. 3, dies 21, mortuus es, 14 Calen. Novemb., Ann. Christ. 1547.

Rimase nel luogo di Perino Daniello Volterrano, che molto lavorò seco, e fini gli altri due profeti che sono alla cappella del Crocifisso in S. Marcello; e nella Trinità ha fatto nna cappella bellissima di atucchi e di pittnra alla signora Elena Orsins, e molte altre opere, delle quali si farà a suo luogo memoria. Perino dunque, come si vede per le cose dette e molte ehe si potrebbono dire, è stato uno de più universali pittori de' tempi nostri , avendo aiutato gli artetici a fare eccellentemente gli stuechi, e la-vorato grottesche, paesi, animali, e tutte l'altre eose che può sapere un pittore, e colorito in freseo, a olio, ed a tempera; onde si può dire ebe sia stato il padre di queste nobilissime arti, vivendo le virtù di lui in coloro che le vanoo imitando in ogni effetto onorato dell'arte. Sono state dopo la morte di Perino stampate molte eosè ritratte dai suoi disegni : la fulminazione de'giganti fatta a Genove, otto storie di S. Piero tratte dagle Atti degli Apostoli, le quali fece in disegno, perché na fusse ricamato per papa Paolo III na piviale; e molte altre cose che si conoacono alla maniera. Si servi Perino di molti giovani, ed insegnò le cose dell'arte a molti discepoli; ma il migliore di tutti, e quegli di cui

tor viniziano celebratissimo, per far ritratti a 1 Roma, cd avendo prima ritratto papa Paolo, quando sua Santità andò a Busseto, e non aven do rimmerazione di quello nè d'alcuni altri che aveva fatti al cardinale Farnese ed a Santa Fiore, da essi fu ricevulo onoralissimamente in Belvedere: perché levatosi nna voce in corte, e poi per Roma, qualmente egli era vennto per fare storie di sua mano nella sala de' re in palazzo, dove Pierino doveva farle egli, e vi si lavorava di già i stucchi, dispiacque molto questa venuta a Perino, e se ne dolse can molti amici saoi, non perché credesse che nell'Istoria Tiziano avesae a passarlo lavorando in fresco, ma per-ehé desiderava tratteoersi eon quest'opera pacificamente ed unoratamente fino alla morte; e se pur ne aveva a farc, farla senza concorrenza, bastandogli pur troppo la volta e la facciata della esppella di Miebriagnolo a paragone quivi vicina. Questa sospizione fu cagione che mentre Tiziano ste in Roma egli lo sfnggi sempre, e aempre stette di mala voglia fino alla partita sua. Fasendo Castellano di Castel Sant'Agnolo Tiberio Crispo, che fu pol fatto cardinale, come persona che si dilettava delle postre arti, si mosse in animo d'abbellire il eastello, ed In quello rifece logge, camere, e sale ed appartamenti bellissimi, per poter ricevere meglio Sna Santità quando ella vi andava; e così fatte molte stanze ed altri ornamenti con ordine e disegni di Baffaello da Montelupo, e poi in ultimo di Antonio da Sangallo, fecevi far di stucco Raffaello una loggis, ed egli vi fece l'angelo di marmo, figura di sei braceia, posta in eima al castello sull'ultimo torrione, e così fece dipigner detta loggia n Girolamo Sermoneta, che è quella che volta verso i prati, che, finita, fo poi il resto delle stanze dato parte a Luzio Romano, ed in ultimo le sale ed altre camere Importanti fece Perino parte di sua mano, e parte fu fatto da altri con suoi cartoni. Le sala e molto vaga e bella, lavorata di stucchi e tutta piena d'istorie romane fatte da' suoi giovani, ed assai di mano di Marco da Siena discepolo di Domenieo Beccafumi, ed in certe stanze sono fregiature bellissime. Usava Perino, quando poteva avere giovani valenti, servirsene volentieri nell'opere sue, non restan-do per questo egli di lavorare ogni cosa meecanica. Pece molte volte i pennoni delle trombe, le bandiere del castello, e quelle dell'armata della religione. Lavorò drappelloni, sopravveste, portiere, ed ogni minima cosa dell'arte. Cominciò alcune tele per far panni d'arazzi per il principe Doria, e fece per il reverendissimo cardinal Farnese una cappella, e così uno scrittoio all'eccellentiasima madama Margherita d'Austria. A Santa Maria del Pianto fece fare no ornamento intorno all's Madonna, e così in piazza Giudea alla Madonna pure un altro ornamento, e molte altre opere, delle quali per esser molte non farò al presente altra memoria, avendo egli massimamente costumato di pigliare a far ogni lavoro che gli veniva per le mani; la qual sna così fatta natura, perchè era conoscinta dagli uffiziali di palazzo, era eagione che egli aveva sempre che fare per alegni di loro, e lo faceva volentieri per trattenersegli, unde avessero cagione di servirto ne' pagamenti delle provvisioni, ed altre sue hisogne. Avevasi oltre ciò acquistata Perino un'autorità che a loi si allogavano tutti i lavori di Roma; pereiocche, oltre che parea che in nn certo modo se gli dovessino, faceva alcuna volta vot. H.

eff is errel più che di totti gli altri, fic Giodamo Siciolante di Sermeneta, del quale si regionerà a suo luogo. Similmente fu suo discepolo merita suo luogo. Similmente fu suo discepolo dunce in Cattel Sant' Angelo all' reluxta coi di anno controlo similari altri altri altri altri altri an con molti sunti a fecco, che di opras molto bella, manco delle opreci di costul ai fari mensione altrive. Lascio Perino molti diaggri alla ana morte e di sua manco e distri parimente; la bisanta di controlo di controlo di controlo Cungi dal Borgo S. Sepoleco, che era cosa ecciolente; i quali tutti dieggi con altre cose fiaroso digli sercii anoi veruluti e and costro licroso digli sercii anoi veruluti e and costro li-

#### VITA DI DOMENICO BECCAFUMI

PITTOSE E MARSTRO DI GETTI SARRIE Quello atesso che per dono solo della natura ai vide la Giotto e la aleun altro di que'pittori de'quali avenso insin qui ragionato, ai vide ultimamente in Domenico Beccafumi pittor sanese: perciocché guardando egli aleune pecore di auo padre chiamato Pacio e lavoratore di Lorenzo Beccafomi cittadin sanese, fu veduto esercitarsi da per se, così fanciullo come era, in diregnando quando sopra le pietre, e quando la altro modo. Perche avvenne che vedutolo nu giorno il detto Lorenzo disegnare con un bastone appuntato alcune cose sopra la rena d'un pircol flumicello, la dove guardava le sue bestiole, lo chiese al padre, disegnando servirsene per ragazzo, ed la un medesimo tempo farlo imparare. Essendo adunque questo potto, che al-lora era chiamsto Mecherino, da Pacio suo padre conceduto a Lorenzo, fn condotto a Siena, dove esso Lorenzo gli fece per un pezzo spenilere quel tempo, che gli avanzava da' servigi di casa, in bottega d'un pittore suo vicino di non molto valore. Tuttavia quello che non sapeva egli, faceva imparare a Mecherino da'disegni che aveva appresso di se di pittori eccellenti, de'quali si serviva ne anoi bisogni, come nsano di lare alcani macatri che hanno poco peccato nel disegno In questa maniera donque esercitandosi, mos!rò Mechecino saggio di dovere riuscire ottimo pittore. Intanto capitando in Siena Pietro Perugion, allora famoso pittore, dove fece, come si è detto, due tavole, piacque molto la sua maniera a Do-menico i perche messosi a studiarla ed a ritrarre quelle tavole, non andò molto che egli prese quella maniera. Dopo essendosi seoperta in Ro-ma la cappella di Michelagnolo e l'opere di Riffaello da Urbino, Domenico che non aveva magiore desiderio che d'imparare, e conosceva in Siena perder tempo, presa licenza da Lorenzo Beceafumi, dal quale si acquistò la famiglia ed it casato de Beccifumi, se n'andò a Roma, dove acconciatosi con un dipintore, che lo teneva in casa alle sucse tavorà insieme con esso lui molte opere, attendendo lo quel mentre a studiare le cose di Michelagoolo, di Baffaello, e degli attri eccellecti maestri, e le statue e pili autichi d'opera maravigliosa. Laonde non passò molto che egli divenne fiero nel disegnare, copinio nell'invenzioni, emolto vagu coloritore. Nel quale spuaio, che non passò due anni, non fece altra cosa degna di memoria che una facciata in Borvu con un'arme colorita di papa Giulio II. In

questo tempo essendo condotto in Siena, come si dirà a suo luogo, da uno degli Spannocchi, mereante, Giovan Autonio da Vercelli pittore e giovane assai baon pratico e molto adoperato da' gentiluomini di quella città (che fu sempre amica e fautrice di tatti i virtuasi) e particolarmente in fare ritratti ili naturale, intese ciò Domenico, il quale molto desiderava di tornare alla patria i onde tornatosene a Siena, veduto elle Giovan Autonin aveva gran fondamento nel diaegno, nel quale sapeva che coosiste l'eccellenza degli artefici, si mise con ogni studio, non gli bastando quello che aveva fatto in Roma, a seruitarlo, esercitandosi assai nella notomia e nel fare ignudi; il che gli giovò tanto, che in poco tempo cominciò a essere in quella città nobilissima molto stimato. Ne fu meno amato per la ana bontà e costumi, che per l'arte, perciocche dove Giovan Antonio era bestisle, licenzioso, o fantastico, e chiamato, perche aeropre pralicava e viveva con giovanetti sbarbati, il Solome, e er tale ben volentieri rispondeva, era dall'altro lato Domenico intio costumato e dabbene, e vivendo cristianamente stava il più del tempo solitario; e perebé molte volte sono più stimati dagli uomini certi che son chiamati buoni comosgui e solazzevoli, che i virtuosi e costomati, i più de'giovani sancsi seguitavano il Sodoma, eclebraudoln per uomo singolare: il quat Soiluma, perche, come capriccioso, aveva sempre in casa per aoddisfare al popolaccio pappagalli, bertucer, saini nani, cavalli pircoli dell' Elba, un corbo che parlava, barbari da correr pali, ed altre al fatte cose, si aveva acquistato no nome fra il volgo, che non si diceva se non delle sun pazaie. Avendo donque il Sodoma colorito a fresco la facciata della casa di M. Agustino Bardi, fece a sua concorrenza Domenico, in quel tempo medesimo, alla culoona della Postierla vi-cina al duomo, la facciata d'una casa de Borghesi, nella quale mise molto studio. Sotto il tetto fece in un fregio di chiarosento alcune fignine molto lodate, e negli spazi, fra tre ordini di fine-atre di trevertino che ha questo palagio, free di color di bronzo, di chiaroscoro, e colorite molte figure di Dii antichi e d'altri, che furono più che ragionevoli, schbene fu più lodata quella del Sodoma; e l' nua e l'altra di queste facciate fu condotta l'anno 1513. Dopo fece Domenico in S. Benedetto, luogo de'monaci di Monte Oliveto fuor della porta a Tufi, in una tavola S. Caterina da Siena che riceve le atimate sotto un casamento, un S. Benedetto ritto da man destra. eil a sinistra un S. Ieronimo in abito di cardin des la quale tavola, per essere di colorito molto dolor, ed avergran rilievo, fu ed è ancora molto lodata. Similmente nella predella di questa tavola fece alcune storiette a tempera con fierez-za e vivacità locredibile, e con tanta facilità di disegno, che non possono aver maggior grazia, e nondimeno paiono futte senza una fatica al monilo. Nelle quali atoriette è quando alla medesima S. Caterina l'angelo mette in bocca parte dell'ostia consecrata dal sacerdote; in un'altra è quan-lo Gesù Cristo la sposa, ed appresso quandoella riceve l'abito da S. Domenico, con altre sto-rie, Nella chiesa di S. Martino fece il medesimo in una tavola grande Cristo nato ed adorato dalla sins tavola grande Uristo nato rei acoreto natia. Vergine, da Giuserpo, e da "pastori; ed a soms-mo alla capanna un ballo d'angeli bellissimo, Nella quale opera, che è molto loulat dagli av-tetici, comincio Dumenico a far conoscere a colore elle intendevano qualche cosa, che l'opere sue erano fatte con altro fondamento che quelle del Sodoma. Dipinse poi a fresco nello spedale grande la Madonna che visita S. Elisahetta, in una maniera molto vaga emolto naturale: e nella chiesa di S. Spirito fece in una tavola la nostra Donna enl figlinolo in braccio che sposa la detta S. Caterina da Siena, e dagli lati S. Bernardino, S. Francesco, S. Girolamo, e S. Caterina vergine e martire: e dinanzi sopra certe scale S. Piero e S. Poolo, ne quali finas alcuni riverheri del color de panni nel lustro delle acale di mar-mo motto artifiziosi : la quale opera, che fu fatta con molto giudizio e diargno, gli acquistò molto onore, siecome fecero ancora alcune figurine fatte nella predella della tavola dove S. Giovanni battezza Cristo, un re fa gettar in un pozzo la moglie ed i figliuoli di S. Gumondo, S. Domenico fa ardere i libri degli eretici, Cristo fa presentar a S. Caterina di Siena due corone. una di rose, l'altra di spine, e S. Bernardino da Siena prediea in aulla piazza di Siena a un popolo grandissimo. Dopo essendo allogata a Do-menico per la fama di queste opere una tavola che dovea porsi nel Carmine, nella quale aveva a far un S. Michele che uccidesse Lucifero, egli andò, come capriccioso, peosando a una nuova invenzione per mostrare la virtù ed i bei concetti dell'animo suo; e così, per figurar Lucifero en'suoi seguaci escciati per la superbia dal cielo nel più profondo a basso, cominziò una pioggia d'ignudi molto bella, ancorachè, per esservisi molto affatirato dentro, ella paresse anzi confusa che no. Questa tavola, essenilo rimasa imper-fetta, fu portata dopo la morte di Domenico nello spedale grande salendo una scala che è vicioa all'altar maggiore, dove ancora si vede eon maraviglia, per certi scorti d'ignedi bellis-simi; e nel Carmine, dove dovea questa esser collocata, ne fu posta un'altra, nella qual' è finto nel più alto un Dio Padre con molti angeli intorno sopra le nuvole con bellissima grazia, e nel mezzo della tavola è l'angelo Michele armato, elie volando mostra aver posto nel centro della terra Lurifero, dove sono muraglie che ardono, autri rovinati, ed un lago di fuoco, con angeli in varie attitudini ed anime nude, che in diversi atti nuntano e si cruciano in quel fuoco; il che tutto è fatto con tanta bella grazia e maniera, che pare cha quell'opera maraviglicas in quelle tenebre scure sia lumeggiata da quel fonco, onde è tenuta opera rara, e Baldamarre Peruzzi Sanese pittore eccellente non si poteva sa-ziare di lodaria; ed un giorno che io la vidi seco scoperta, passando per Siena, ne restai maravigliato, sircome frei ancora di cinque storiette che sono nella predella, fattea tempera con bella e giudiziosa mauiera. Un'altra tavola fece Domenico alle monsche d'Ognissanti della medesima città, nella qual'è di sopra Cristo in aria, che corons la Vergine glorificata, e a básso S. Gregorio, S. Antonia, S. Maria Maddalena, e S. Gaterina vergine e martire. Nella predella simil-mente sono alcone figurine fatte a tempera, molto belle. În casa del sig. Marcello Agostiui dipinse Bomenico a fresco nella volta di una camera, che ha tre lunette per faccia e due in cinocuna testa con un partimento di fregi che rigirano iatorno interno, alcune opere bellimime. Nel messo della volta fa il partimento doe quadri; nel primo, dove si finge che l'ornamento tenga un pauno di seta, pare ahe il veggia tessuto in

quella Sripione Affricano rendere la giovane intatta al suo marito; e nell'altro Zeusi pittore eelehratissimo ehe ritrae più femmine igunde per farne la sua pittura, rhe a'avra da porre nel tempio di Giucone. In una delle lunette in figurette di mezzo braccio in circa, ma bellissime, sono i due fratelli romani, rhe essendo nemici, per in pubblico bene e giovamento della patria, divengono amici. Nell'altra che segue e Torquato che, per osservare la legge, dovendo essere cavati gli occhi al figliuolo, ne fa cavare uno a lui ed uno a sé. In quella che segue è la petizione.... il quale, dopo essergli state lette le aue srelleratezze fatte contra la patria e popolo romano, è fatto morire. In quella che è accanto a questa è il popolo romano, che delibera la sprilizione di Scipione in Affrica. Allato a questa è in nu'altra lunetta un socrifizio antico pieno di varie figure belliasime con un tempio tirato in prospettiva che ha rilievo assat, perché in questo era Domenico veramente eccellente maestro. Nell'oltima è Catone rhe si uccide, essendo sopraggiunto da sleuni cavalli che quivi sono dipinti bellissimi. Ne' vani similioente delle lonette sono alcone piccole istoric molto hen finite; onde la hontà di quest'opera fn cagione che Domenico fu da chi allora governava conosciuto per eccellente pittore, e messo a dipi gnere nel palazzo de Signori la volta d'una sala, nella quale uso tutta quella diligenza, atudio, e fatica che si potè maggiore per mostrar la virtù sua, ed ornare quel celebre luogo della sua patria, che tanto l'onorava. Questa sala, che è lunga due quadri e larga unu, ha la sua volta non a luuette, ma a uso di schifo e onde parendogli che così tornasse meglio, fece Domenico il partimento di pittura con fregi e cornici messe d'oro tanto hene, che senza altri ornamenti di atuerbi o d'altro è tanto hen condotto, e con bella grazia, che pare veramente di rilievo. În ciascuna dunque delle due teste di questa sala è un grau quadro con una storia, ed in ciascuna faccia ne sono due che mettono in mexio un ottangolo i e così sono i quadri sei, e gli ottangoli due, ed in ciasenno d'easi una storia. Nel canti della volta, dove è lo spigolo, è girato un tondo che piglia dell'una e dell'altra faccia per metà, e questi essendo rotti dallo spi-golo della volta fanno ottu vani, in eiascuno de' quali souo figure graodi che siedono, figurate r uomini segnalati ch'hanuu difesa la repubblira ed osservate le leggi. It plano della volta nella maggiore altezza e diviso in tre parti, di maniera che fa un tondo nel mecao sopra gli ottangoli a dirittara, e due quadri sopra i qua delle facciate. In uno adunque degli ottangoli è una femmina con alcuni fanciulli attorno, che ha un ouore in mano per l'amore che si deve alla patria. Nell'altro è nu'altra femmina con altrettanti putti, fatta per la concordia de'cittadioi: e questi mettono in meszo una lustisia che a nel tondo con la spada e bilance in maon, e questa scorta al disotto in su tanto gagliardamento, che e una maraviglia perche il disegno ed il colorito, che si piedi comincia oscuro, va verso le ginocchia più chiaro, e cosi va facendo a poro a poco di maniera verso il dorso, le spalle, e le braccia, of manters verto i doros, le spante, è le raceta, che la testa si va compiendo iu uno aplendor ce-leste che sa parere che quella figura a poco a poco se ne vada in funo; onde non è possibile ima-ginarre, nun che vedere, la più bella figora il questa, ne altra fatta con maggior giudizio ed

420 VASARI arte, fra quante ne furono mai dipinte che scortassino al disotto la su. Quanto alle storie, nella prima della testa, entrando nel salotto a man sinistra, è Marco Lepido e Pulvio Flacco censori, i quali, essendo fra loro nimici, subito che furono colleghi nel magistrato della censura, a benefisio della patria, deposto l'odio particolare, furout in quell'uficio come amicissimi; e questi Dumenico fece gioocchioni che si abbracciano, can molte figure attorno e con ordine bellissimo di casamenti e tempi, tirati in prospettiva tanto bene ed ingegnosamente, che in loro si vede quanto intendesse Domenicu la prospettiva. Nell'altra faccia argue in un qua-dro l'istoria di Postumio Tiburzio dittatore, il quale avendo lasciato alla cura dell'esercito ed in sno luogo un sun unico figliuolo, comandandoeli che non dovesse altro fare che guardare gli alloggismenti, lo fece morire per essere sta-to disubbidiente ed avere con bella occasione assaltati gli inimici, ed avutone vittoria: nella quale atoria fece Domenico Postumio vecchio e raso, con la man destra sopra le scuri, e con la sinistra che mostra all'escreito il figliuolo in terra morte, in iscorto e molto ben fatto; e sotto questa pittura, che è bellissima, è una inscrizione molto bene accomodata. Nell'ottangolo che segue in mezzo è Spurio Cassio, il quale il sena-toromano dubitando che non si facesse re, lo fece decapitare e rovinargli le case; ed in questo, la testa che è accanto al carnefice, ed il corpo che è in terra in iscorto, sono bellissimi. Nell'altro quadro è Publio Muzio tribuno, che fece abbruciare tutti i suoi colleghi tribuoi, i quali aspiravano con Spurio alla tirannide della patria; ed iu questa il fuoco che arde que' corpi è benissimo fatto, e con molto artifiziu. Nell'altra testa del salutto in un altro quadro è Codro Atrniese, il quale, avendo detto l'oracolo ebe la vitturia sarebbe da quella parte della quale il re sarebbe dagli inimici morto, deposte le vesti sue, entrò sconoscinto fra li nemici, e si fece uccidere, dando a'suoi con la propria morte la vittoria. Domenico dipinse costui a sedere, ed i suui baroni a lui d'intorno, mentre si spoglia appresso a un tempio toodo bellissimo; e nel luntano della storia si vede quando egli è morto, col suo nome sotto in un epitaffio. Voltandosi poi all'altra facciata lunga dirimpetto a due quadri che mettono in mezzo l'ottangolo, nella prima storia è Zaleuco prencipe, il quale fece cavare un orchio a sè ed uno al figliuolo, per non violare le leggi, dova molti gli stanno intorno pregando che non voglia essere crudele contra di se e del figliuolo, e nel lontano è il auo figliuolo che fa violenza a una giovane, e sotto vi è il suo nome in un epitaffio. Nell'ottangolo che è accanto a questo quadro è la storia di Marco Manilio fatto precipitare dal Campidoglio; la figura del Marcu è un giovane gettato da alcuni ballatoi, fatta in uno scorto con la testa all'ingiù tanto bene, che par viva, come anco paiono nicuue figure che sono a basso. Nell'altro quadro è Spurio Melio che su dell'ordine de'eavalieri, il quale fu ucciso da Servilio tribuno, per avere suspettato il popolo che si facesse tiranno della patria; il quale Servilio, sedendo con molti attorno, uno ch'è nel mezzo mostra Spurio iu terra morto, in una figura fatta con molta arte. Ne'tondi poi, che sono ne' cantoni dove sono le otto figure, sono molti uomini stati rarissimi per avere difesa la patria. Nella parte princi ano su conoscenta la vistu ed ingegno di Dome-

pale è il famosissimo Fabio Massimo a sedere ed armato. Dall'altro lato è Speusippo Duca de' Tegicti, il quale, volendogli persuadere un amico che si levasse dinanzi un aun avversario ed ennilo, rispose non volere, da particolare interesse spinto, privare la patria d'un si fatto cittadino. Nel tondo che è nell'altro canto che argue, è da sua parte Celio pretore, che per avere combattuto contra il consiglio e volere degli Aruspici, ancorchè vincesse ed avesse la vittoria, su dal Senato punito; ed allato gli siede Trasibulo che, accompagnata da alcuni amici, uccise valorosamente trenta tiranni per liberar la patria; e questi e un vecchin raso con i capelli bianchi, il quale ha sotto il suo nome, siccome hanno anco tutti gli altri. Dall'altra parte nel cantone di sotto in un tondo è Genuzio Cippo pretore, al quale, essendovi postn in testa un uccello prodigiosamente con l'ali in forma di corua, fu risposto dall'oracoln che sarebbe re della sua patria; onde egli elesse, essendo gia vecchio, d'andare in esilio per non soggiogaria; e perciò fece a costui Domenico no necello in capo. Appresso a costui siede Caronda, il quale essendo tornato di villa ed in un subito andato n senato senza disarmarsi contra una legge che voleva che fusse ucciso chi entrasse in senato con arme, uccise sè stesso accortosi del-l'errore. Nell'ultimo tondo dall'altra parte è Damone e Pitia, la singolare amiciaia de' quali e nutissima, e cou loro e Diocisio tiranno di Sicilia: ed a lato a questi siede Bruto che per zelo della patria condannò a morte due suui figliuoli, perché cercavano di far tornare alla patria i Tarquini. Quest'opera adonque, veramen-te singulare, fece conoscere a'Sanesi la virtù e valore di Dumeutco, il quale mostrò in tutte le sue asioni arte, giudizio, ed ingegno bellissimo. Aspettandosi, la prima volta che venne in Ita-lia, l'imperator Carlo V, che andasse a Siena, per averne dato intenzione agli ambasciatori di quella repubblica, fra l'altre cose che ai fecero magnifiche e grandissime per ricevere un si grande imperatore, fece Domenico un cavallo di tondo rilievo di braccia otto tutto di carta pesta e voto dentro, il peso del qual cavallo era retto da un armadura di ferro, e sopra esso era la statua d'esso imperador armato all'antica con lo stocco in mano, e sotto aveva tre figure grandi, come vinte da lui, le quali anche sostenevano parte del peso, essendo il cavallo in attn di saltare e con le gambe dinanzi alte in aria: e le dette tre figure rappresentavano tre pruvincie state da esso imperador domate e vinte; nella quale opera mostro Domenico non intendersi meno della scultura, che si facesse della pittura. A che si aggiugne che tutta quest'opera aveva messa sopra un castel di legname alto quattro braccia, con nn ordine di ruote sotto, le quali, mosse da uomini dentro, erano fatte camminare: ed il disegno di Domenica era , che questo cavallo, nell'entrata di Sue Maesta, essendo fatto andare come s'è detto , l'aecompagnasse dalla porta infino al palaszo de Signori, e poi si fermasse in sul mezzo della piazza. Questo cavallo essendo stato condotto da Domenico a fine, che non gli mancava se non esser messo d'oro, si restò a quel modos perche Sua Maestà per allora non ando altrimenti a Siena, ma, coronatosi in Bologna, ai parti d'Italia, e l'opera rimase imperfetta. Ma nondimenico, e molto lodata da ognano la eccellenza e grandezza di quella macchina , la quale stette nell'upera del duomo da questo tempo insino a che tornando Sua Maestà dall'impresa d'Affrica vittorioso passò a Messina e dipoi a Napoli, Ro-ma, e finalmente a Siena; nel qual tempo fu la detta opora di Domenico messa in sulla piazza del duomo con molta sua lode. Spargendosi dunue la fama della virtù di Domenico, il principe Doria che eracon la corte, veduto che ebbe tutte l'opere che in Siena erano di sua mano, In ricerco che andasse a lavorare a Genova nel auo palazzo, dove avevano lavorato Perino del Vaga, Giuvan Antonio da Pordenone, e Girolamo da Trevisi; ma non pote Domenico promatter a quel signore d'andare a servirlo allura, ma sib-bene altra volta, per avere in quel tempo messo mano a finir nel duomo una parte del pavimento di marmo, che già Doccio pittor sanese aveva con unova maniera di lavoro comunciato: e perche già erano le figure e storie in grao parte disegnate in sul marmo, ed incavati i dintorni con lo scarpello e ripieni di mistura nera con ornamenti di toarmi colorati attorno, e parimenti i campi delle figure, vide con bel giudizio Domenico che si potea molto quell'opera migliorare: perche presi marsui bigi, acció facessino nel mezzo dell'ombre accostate al chiaro del marso biauco, e profilate con lo scarpello, trovo che iu questo modo col marmo hisneo e bigio si potevano fare cose di pietra auso di chiaroscuro perfettamente. Fattonedunque saggio, gli riusci l'opera tanto hene, e per l'invenzione, e per lo disegno fondato e copia di figure, che egli a questo modo diede principio al più bello ed al più grande e maguifico pavimento che mai fusse atato fatto, e se conpavimento che mai tusse atto fatto, è le con-dusse a poco a poco, mentro che viase, una gean parte. D'intorno all'altare maggiore, fece una fregiatura di quader, nella quala, per seguire l'ordine delle atorie tatte commeriate da Duccio, fece istorie del Genesi, ciue Adamo ed Eva che sono cacciati del paradiso e lavorano la terra, il sacrifizio d'Abele, quello di Melchiaedech, e dioanzi all'altare e in una storia grande Abraam, ohe vuol sacrificare Isaac; e questa ha intorno una fregiatura di mezze figure, le quali portando vari animali, mostrano di andare a sacrificare. Scendendo gli scalini, si trova un altro quadro grande che acrosopagna quel di sopra, nel quale Domenico fere Moise che riceve da Dio le leggi sopra il monte Sinai, e da hasso è quando, trovato il popolo che adorava il vitello d'oro, si adira e rompe le tavole, nelle quali era scritta essa legge. A traverso della chiesa, dirimpetto al pergamo sotto questa storia, o un fregio di figure in gran numero, il quale è composto con tanta grazia e disegno, che più non ai può dire ; ed in questo è Moise, il quale, percotendo la pietra nel deserto, ne fa seaturire l'acqua, e da bere al popolo assettato, dove Domenico fece, pee la unghezza di tutto il fregio disteso, l'acqua del fiume, della quale in diversi modi bee il popolo con tanta e vivezza o vaghezza, che non e quasi possibile imaginarsi le più vaghe leggiadrie e belle e graziose attitudini di figure, che sono in questa atoria; chi si china a bere in terra, chi s'inginocchia diuanzi al sasso che versa l'acqua, chi ne attigne con vasi, e chi con tazze; ed altri finalmente bee con mano. Vi sono oltre ciò alcuni che conducono animali a bere, con molta letizia di quel popolo. Ma fra l'altre cose vi s maraviglioso un putto, il quale presu un cagnolo

er la testa e pel collo, lo tuffa col muso nell'acqua perché bea; e quello poi, avendu bevuto, scrolla la testa tanto bene per non voler più bere ehe par vivo. Ed insomma questa fregiatura è tauto bella che, per cosa in questo genere, non può esser fatta con più artifizio, attesoche l'ombre e gli sbattimenti che hanno queste fi-gure, sono piuttosto maravigliosi ehe belli : ed aucorache tutta quest'opera, per la stravaganza del lavuro sia bellissima, questa parte è tenuta la migliore e più bella. Sotto la eupola è poi un partimento esagono , che è partito in sette esa-goni e sei rumbi, da' quali esagoni ne fini quattro Domenico, innansi che morisse, facendovi dentro le storie e sagrifizi d'Elia, o tutto con molto suo comodo, percho quest'opera fu lu studio ed il passatompo di Domenico, ne mai la dismesse del tutto per altri suoi lavari. Mentre duoque ehe lavorava, quando in quella e quando altrove, fece in San Francesco a man ritta éntrando in chiesa, una tavola grande a olio, dentrovi Cristo che scende glorioso al limbo a trarno sauti padri, dova fra molti nadi è un'Eva bellissima, ed un ladrone, che è dietro a Crista con la crore, è figura molto ben condotta; e la grotta del limbo e i demoni e fuochi di quel luogo sono bizzarri affatto. E perchó aveva Domenico opinione che le cose colorite a tempera si mantenessero meglio che quelle colorite a olio, dicendo ehe gli pareva, che più fusse-ro invecchiate le cose di Luca da Curtona, de' Pullaiuoli e degli altri maestri, che in quel tempo lavoravano a olio, che quelle di fra Giovanui, di fra Filippo, di Benozzo, e degli altri else colorirono a tempera innanzi a questi, per uesto, dico, si eisolve, avendo a fare una tavola per la compagnia di S. Bernardino in su la pianza di S. Feancesco, di farla a tempera; e cosi la condusse eccellentemente, facendavi dentro la nostra Donna con molti santi. Nella predella, la quale fece similmente a tempera, ed è bellissima, fece San Francesco che riceve le stimate, e Sant'Antonio da Padova, che per convertice alcuni eretici fa il miracolo dell'asino che s'inchina alla sacratissima ostia, e S. Bernardino: da Sienache predica al popolo della sua città in sulla piazza de Signori. Fece similweote nelle facen di questa compagnia due storie in fresco della nostra Donna, a concorrenza d'alenne altre cho nel medesimo luogo avea fatte il Sodoma. In una fece la visitaziono di S. Elisabetta, e nell'altra il transito della Madonna con gli Apostoli intorno, l'una e l'altra delle quali è molto lodata. Finalmento dopo essere stato molto aspettato a Genova dal principe Doria, vi si condusse Domenico, ma con gran fetica, come quello che era avvezzo a una sua vita riposata, e si contentava di quel tanto che il suo bisogno chiedeva sensa più, oltre che non era molto avvezzo a far viaggi ; perciocché avendosi murata nna casetta in Siona, ed avendo fuori della porta a Camollia un miglio una sua vigna, la quale per ano passatempo faceva fare a sua mano, e vi andava spesso, non si era già un pezzo molto discostato da Siena Acrivato dunque a Genova, vi fece una storia a caoto a quella del Pordenone, nella quale si portò molto bene, ma non però di maniera che ella si possa fra le sue coso migliori annoverare. Ma perche non gli piacevano i modi della corte, ed era avvezzo a viver libernon stette in quel luogo molto contento, anzi -pareva in un certo modo stordito: perche venu-

422 to a fine di quell'opera, chiese licenza al principe, e si parti per tornarsene a casa, e passando da Pisa per vedere quella città, dato nelle mani a Battista del Cervelliera, gli furono mostrate tutte le cose più notabili della città e particolarmente le tavole del Sogliano, ed i quadri che sono nella nicchia del duomo dietro all'altare maggiore. Intanto Schastiano della Seta operajo del duomo, avendo inteso dal Cervelliera le qualità e virtà di Domenico, desideroso di finire quell'opera stata tenuta in lungo da Giovan Antonin Sogliani, allogò due quadri della detta niechia a Domenico, acciò gli lavorasse a Siena e di la li mandasse fatti a Pisa; e così fu fatto. In uno è Moise che, trovato il popolo avere sa-grificato al vitel d'oro, rumpe le tavole; ed in questo free Domenico alcuni nudi ehe suno figure bellissime : e nell'altro l'istesso Moise, e la terra che si apre ed inghiottisce una parte del popolo; ed in questo anco sono alcuni ignudi morti da certi lampi di fuoco, che sono mirabili. Questi quadri condotti a Pisa, furono cagione enico fece in quattro quadri dinanzi a questa nicebia, cion due per handa, quattro Evangelisti che furono quattro figure molto belle. Onde Sebastiano della Seta, che vedeva d'esser servito presto e bene, fece fare dopo questi a Domenico la tavola d'una delle cappelle del duomo, avendone insino allora fatte quattro il Sogliano. Fermatosi dunque Domenico in Pisa, fece nella detta tavola la nostra Donna in aria col putto in collo, sopra certe nuvole rette da alcu-ni putti, e da basso molti santi e sante assai beni putu, e da basso motu santi e sante assai be-ne condotti, ma non però con quella perfezione che furono i sopraddetti quadri. Ma egli, scusso-dosi di ciò con molti amiei, e particolarmente una volta con Giorgio Vasari, diceva, che come era fuori dell'aria di Siena e di certe sue comodità, non gli pareva saper far alcuna cosa. Tor-natosene dunque a casa con proposito di non volersene più, per andar a lavarar altrove, partire, fece in una tavola a olia per le monache di S. Paolo vicino a S. Marco la natività di nostra Donna con alcune balie, e S. Anna in un letto che scorta, fioto dentro a una porta; e una donna in uno scuro che, asciugando panni, non ha altro lume che quello che le fa lo splendor del fuoco. Nella predella, che è vaghissima, sono tre storie a tempera, casa Vergine presentis a tem-pio, lo sposalizio, e l'adorazione de Magi. Nella nerenania, tribunale in quella città, hamo gi uffiziali una tavoletta la quale, dicono, fi fatta da Domenico quando era giovane, che è belli-sima. Deutro vi è un S. Paolo in mezzo che siede, a dagli lati la sua conversione in uno, di figure piccole, e nell'altro quando fu decapi-tato. Finalmente fu data a dipignere a Domenico la nicebia grande del duomo, ch'e in testa dietro all'altare maggiore, nella quale egli pritramente fece tutto di sua mann l'ornamento di stucco con foglismi e figure, e due vittorie ne vani del semicircolo: il quale ornamento fu in vero apera ricchissima e bella. Nel memo poi face di pittura a fresco l'ascendere di Cristo in cielo, e dalla cornice in giù fece tre quadri divisi da colonne di rilievo e dipinte in prospettiva In quel di mezzo, che ha un arco sopra in prespettiva, è la nostra Donna, S. Piero, c S. Giovanni; n dalla bande ne' due vani, dicci stoli, einque per banda, in varie attitudini, guardano Cristo ascendere in cielo, a sopra guardann Cristo ascendere in cirto, a sopra cuno de due quadri degli apostoli sona due perdita di Doménico, ed oggi lo conoser più che

angeli in iscorto, fatti per que'due che dopo l'ascensione dissono, che egli era sullto in cieni, Quest'opera errto è mirabile, ma più sarelibe ancora se Domenico avesse dato bell' aria alle teste, laddove hanno una certa aria non molto piacevole, pereiocchè pare che in vecchiezza ei pigliasse un'ariaccia di volti spaventata, e non solto vaga. Quest'opera, dico, se avesse avuto bellezza nelle teste, sarebbe tanto bella, che non si potrebbe veder meglio. Nella qual'aria sido a potrente cuer inrigito. Cetta quia acididi cilelle teste prevalse il Sodoma a Domenico, al giudizio de Sanesi, perciorche il Sodoma le Cecva molto più belle, subbene quelle di Domenico avevano più disegno e più forza. E nel vero la maniera delle teste in queste nostre arti importa assai, ed il farle che abbiano bell'aria e buona grazia, ha molti maestri scampati dal hiasimo che arebbono avuto per lo restante dell'opera, Pa questa di pittura l'oltima opera che facesse Domenseo, il quale in ultimo entrato in capriccio di fare di rilievo, comiociò a dare opera al fondere de' bronzi, e tanto adoperò, che condusse, ma con estrema fatica, a sei colonne del duomo, le più vicine dell'altar maggiore, sel angeli di bronzo tondi poco minori del vivo, i quali tengono, per posamento d'un candelliere che tiene un lume, alcune tazze ovvero bacinet-te, e sono molto belli ; e negli ultimi ai portò dl maniera, che ne fu sommamente lodato. Perche cresciutogli l'animo, diede principio a fari i dodici Apostoli per mettergli alle colonne di sotto, dove ne sono ora alenni di marmo, verchi e di cattiva maniera: ma non seguitò, perche non visse poi molto; e perche era quest'nomo capricciosissima, e gli riusciva ogni cosa, intagliò da se stampe in legno per far carte di chiaroscuro, e se ne veggiono fiiori due apostoli fatti eccellentemente, uno de quali ne avemo nel nostro libro de' disegni con alcune carte di sun mano disegnate divinamente. Intagliò similmente col hulino stampe in rame, e stampò con acqua forte alcune storiette molto capricciose d'archimia, dove Giove e gli altri Dei, volendo congelare Mercurio, lo mettuno in un eroginolo legato, e facendogli fuoco attorno Vulcano e Plutone, quando pensarono che dovesse fer-marsi, Mercurio volò via e se n'andò in fumo. Fece Domanico, oltre alle sopraddette, molte altre opare di non molta importanza, come quadri di nostre Donne, ed altre cose simili da camera, come una nostra Donna che è in casa il cavalier Donati, ed in un quadro a tempera dove Giove si converte In piaggia d'oro, e piove in grembo a Danae. Pietro Castanci similmente ha di mano del medesimo in an tondo a olio una vergine bellissima. Dipinse anche per la fraternita di S. Lucia una bellisima bara, e pa-rimente un'altra per quella di Sant'Antonio. Ne ai maravigli niuno ch'io faccia mensione di si fatte opere, pereiocche sono veramente belle a maraviglia, come sa chionque l'ha vedute. Fi-nalmente pervenuto all'età di sessontacinque anni, s'affrettò il fine della vita con l'affaticarsi tutto solo il giorno e la notte interno a getti di metallo, ed a rinettar da se senes volere aiuto nisno. Mori dunque a di 18 di maggio 1549, e de Guilano orefice suo amiciasimo fo fattu sep-pellire nel duomo, duve avea tante e si rare opere lavorato, e fu portato alla sepolistra da tutti gli artefici della sua città, la quale allora complesi i resoliziamo dano che i reseven nella mai, ammirando l'opere sue. Fu Domenico per-aona costumata e dabbene, temente Dio, e atudieso della sua arte, ma solitario oltremodo. Onde meritò da' snoi Sanesi, che sempre banno con molta loro lode atteso a' belli studi, ed alle poesie, casere con versi e volgari e latini onoratamente celebrato.

## VITA DI GIOVAN ANTONIO LAPPOLI PITTORE ARRTING

Rade volte avviene che d'un ceppo vecchio non germogli alcun rampollo buono, il qualc, col tempo crescendo, non rinnuovi e colle suc frondi rivesta quel luogo spogliato, e faccia con i frutti conoscere, a chi gli gusta, il medesimo sapore che già si senti del primo albero. E ebe cio sia vero, si dimostra nella presente vita di Giovan Antonio, il quale, morendo Mateo auo padre che fu l'ultimo de' pitteri del suo tempo assai lodato, rimase con bono entrate al go-verno della madre, e così si stette infino a dodici anni; al qual termine della sua età perve nuto Giovan Antonio, non al curando di pigliare altro esercizio che la pittura, mosso, oltre all'altre cagioni, dal volcre segoire le vestigie e l'arte del padre, imparò sotto Domenico Pecori pittore arctino che fu il suo primo maretro, il quale era stato insieme con Matteo suo padre discepolo di Clemente, i primi principi del di-segno. Dopo essendo stato con costui alcun tempo, e desiderando far miglior frutto ebe non faceva sotto la disciplina di quel maestro, ed in quel luogo dove non poteva anco da per se imarare, ancorrhe avesse l'inclinazione della naparare, ancorre avesse l'intérnazione ceta un lura, fece penière di volere che la stanta soa fusse in Fiorenza. Al quala suo proponimento, aggiontosi che rimase solo per la morte della madre, fu sassi favorevole la fortuna, perchè maritata una sorella, che avera di piecola cta. a Lionardo Ricoveri ricco e de' primi cittadini ch'allora fusse in Arezzo, se n'andò a Fiorenza; en allora fisse in arceso, se il anno a riorensa, dove fra l'opere di molti che vide, gli piscore più che quella di tatti gli altri, ch'avevano in quella città operato nella pittura, la maniera d'Andrea del Sarto e di Iscopo da Pontormo: perché risolvendosi d'andare a stare con uno di questi due, si stava sospeso a quale di loro dovesse appigliarsi, quando scopreto ai periodo la Fede c la Carità fatta del Pontormo sopra il portico della Nunsita di Firenze, deliberò del tutto d'andare a star con caso Pontorno, parendogli che la costui maoiera fusse tanto bella, che si potesse sperare che egli allora giovane avesse a passare innanzi a tutti i pittori giovani della sua età, come fu in quel tempo ferma credenza d'o-gnuno. Il Lappoli adunque, anoorché avesse potuto andare a star con Aodrea, per le dette cagioni si mise coi Pontormo, appresso al quale continnamente disegnando, cra da due aproni per la concorrenza cacciato alla fatica terribilmente, l'uno si era Giovan Maria dal Borgo a S. Sepolero, che sotto il medesimo attendeva al disegoo ed alla pittura, il quale consigliandolo sempre al suo bene fu cagione ohe mutasse maniera, e piglisse quella buona del Pontormo; l'altro (c questi lo stimolava più forte) cra il vedere che Agnolo chiamato il Bronsino cra molto tirato innanzi da Iacopo per una certa amorevole sommissione, bonta, e diligente fatica, che aveva nell'imitare le cose del mae-

va ne' colori di maniera, che diede speranza di dovere a quell'eccellense e perfesione venire, che in lui si è veduta e vede ne' tempi nostri-Giovan'Antonio danque, desideroso d'imparare e apinto dalle auddette cagioni, durè molti mesi a far disegni e ritratti dell'opere di Iacopo Pontormo tanto ben condutti e belli e buoni, che se egli avesse segultato, e per la natura che l'aintava, per la voglis del venire eccellente, e per la concorrenza e buona maniera del macstro si sarebbe fatto eccellentissime; e ne pos sono far fede alcuni disegni di matita rossa, che di aua mano si veggiono nel nostro libro. Ma i piaceri, come spreso si vede avvenire, sono ne giovani le più volte nimici della virtà, e fanno che l'iotelletto si disvis; e però bisogne-rebbe a chi attende agli studi di qualsivoglia scienza, facolta ed arte, non avere altre pratiche, che di coloro che sono della professione e buoni e costumati. Giovan'Antonio dunque essendosi messo a atare, per esser governato, in casa d'un ser Raffaello di Sandro zoppo cappellano in S. Lorenzo, al quale dava un tanto l'annon in S. Lorenso, a quier cava an statot a mo, dismesse in gran parte lo studio della pittura; perciocche essendo questo prete galantosmo e dilettandesi di pittura, di mosaca, e d'altri trattenimenti, praticavano nelle nes stanze che aveva in S. Lorenso moltre persone virtuose, e fra gli altri M. Antonio de Lucca, municipara con accessione de la constantia de sico e sonator di linto eccellentissimo, che allora era giovinetto, dal qualc'imparò Giovan'An-tonio a sonar di liuto. È sebbene nel medesimo lnogo praticava aneo il Rosso pittore, ed alcuni altri della professione, si attenne piuttosto il Lappoli agli altri che a quelli dell'arte, da' quali archbe potuto molto imparare, ed in un medesi-mo tempo tratteneral. Per questi impedimenti adunque si raffreddò in gran parte la voglia che aveva mostrato d'avere della pittura in Gio-van'Antonio; ma tuttavia essendo amico di Pier Francesco di Iscopo di Sandro, il quale era discepolo d'Andrea del Sarto, andava alenna volte a disegnare seco nello Scalzo e pitture ed ignodi di naturale; e non andò molto che, datosi a colorire, condusse de' quadri di Iac poi da se alcune nostre Donne e ritratti di napoi da se aioune aostre Donne e ritratu di na-turale, fra i quali fa quello di detto M. Antonio da Lucca e quello di Ser Raffaello, che sono molto huoni. Essendo poi l'anno 1523 la peste in Roma, se ne venne Perimo del Vaga a Fiorenza, e cominciò a tornarsi aneb'egli con Ser Raffaello del zoppo. Perone avendo fatta seco Giovan'Antonio stretta amicizia, avendo conosciuta la virtù di Perino, se gli ridestò nell'animo il pensiero di volcre, lasciando tutti gli altri piaceri, attendere alla pittura e, cossata la peste, andare con Perino a Roma. Ma non gli venne fatto, perché venuta la peste in Piorensa quando appunto aveva finito Perino la storia di chiaroscuro della sommersione di Paraone nel mar Rosso di color di bronzo per Ser Raffaello, al quale fu sempre presente il Lappoli, furono forsati l'uno e l'altro, per non vi lasciare la vita, partirsi di Firenze. Onde tornato Giovan'Antonio in Arezzo si mise per passar tempo a fare in una storia in tela la morte d'Orfeo, stato occiso dalle Baccanti; si misc, dico, a fare questa storia in color di bronzo di chiaroscuro nella maniera che avea veduto fare a Perino la sopraddetta; la qual'opera finita gli fu lodata assai. Dupo si mise a finire una tavola che Domenico stro i sensa che disegnava benissimo e si porta- I Pecori, gia suo maestro, aveva cominciata per

424 le monache di S. Margherita, nella quale tavola, ehe è oggi dentro al monasterio, fece una Nunziata; e due eartoni fece per due ritratti di naturale dal meggo in su bellissimi, uno fu Lorenzo d'Antonio di Giorgio, allora scolare e giovane bellissimo, e l'altro fu ser Piero Guazzesi, ehe fu persona di buon tempo, Cessata finalmente alquanto la peste, Cipriano d'Anghiari uomo rieco in Arezzo, avendo fatta murare di que' giorni nella badia dl S. Fiore in Arezzo una cappella eon ornamenti e eolonne di pietra serena, allogò la tavola a Giovan'Antonio per prezzo di scudi cento. Passando intanto ser Arezzo il Rosso ebe se n'andava a Roma, ed alloggiando con Giovan'Antonio suo amicissimo, intesa l'opera, ehe aveva tolta a fare, gli feee, come volle il Lappoli, uno sehizzetto tutto d'ignudi molto hello; perelis messo Giovan' Antonio mano all'opera, imitando il disegno del Rosso, fece nella detta tavola la visitazione di S. Lisabetta. e nel mezzo tondo di sopra un Dio Padre con certi putti, ritraendo i panni e tutto il resto di naturale le condottola a fine, ne fu molto lodato e commendato, e massimamente per alenne teate ritratte di naturale, fatte con buona maniera e molto utile. Conoscendo poi Gio. Antonio che a voler fare maggior frutto nell' arte bisognava partirsi d'Arezzo, passata del tutto la peste a Roma, deliberò andarsene la, dove già sapeva eb'era tornato Perino, il Rosso, e molti altri amiri suoi, e vi facevano molte opere e grandi. Nel quale pensiero se gli porse occasione d'andarri comodamente, perché venuto in Arezzo M. Paolo Valdarabrini segretario di papa Clemente VII che, toroando da Francia in poste, passo per Atezzo per vedere i fratelli e niputi, l'andò Giovan' Antonio a visitare i onde M. Paolo, ebe era desideroso che in quella sua città fussera nomini rari in totte le virtù, i quali mostrassero gl'ingegni elle dà quell'aria e quel eielo a elli vi nasce, confortò Giovan' Antonio, ancorchè molto non hisognasse, a dover andar seeo a Roma, dove gli farchbe avere ogni comodità di potere attendere agli studi dell'arte, Andato dune con esso M. Paolo a Roma, vi trovo Perino, il Rosso, ed altri amici snoi; ed oltreciò gli venne fatto per mezzo di M. Paolo di conoscere Giulio Romano, Bastiano Viniziano, e Francesco Mazzunli da l'arma, che in que giorni capitò a Roma. Il qual Francesco dilettandosi di sonare il liuto, e perciò ponrado grandissimo amor a Giovanni Antonio, fu cagione, col praticare sempre insieme, che egli si mise con moltó studio a disegnare e colorire, ed a valersi dell'oceasione ehe avevà d'essere amico ai migliori dipin-tori ehe allora fussero in Roma. E già avendo quasi condotto a fine un quadro dentrovi nua nostra Donna grande quanto è il vivo, il quale voleva M. Paoto donare a papa Glemente per fargli conoscere il Lappoli, venne, siccome volle la fortuna che spesso s'attraversa a' disegni degli nomini, a'sei di Maggio l'anno 1527 il sacco infelicissimo di Roma i nel qual easo correndo M. Paolo a cavallo e seco Gio. Antonio alla porli Santo Spirito in Trastevere, per far' opera che non così tosto entrassero per quel luogo i soldati di Borboue, vi fu esso M. Paolo morto, ed il Lappoli fatto prigione dagli Spagnnoli. E poco dopo, messo a succo ogni cosa, si perde il quadro, i disegni fatti nella cappalla, e ciò che aveva il povero Giovan' Antonio; il quale, dopo molto essere stato tormentato dagli Spagnuoli i giovani similmente nobili, che si chiamava la

perché pagasse la taglia', una nolle in camicia ai foggi con altri prigioni; e mal condotto e diaperato, con gran pericolo della vita per non esser le strade sieure, si condusse finalmente in Arezzn, dove ricevuto da M. Giovanoi Pollastra uomo letteratissimo, che era sno zio, ebbe che fare a riaversi, si era mal condotto per lo stento e per la paura. Dopo venendo il medesimo anno in Arezzo al gran peste che mnrivano quattrocento persone il giorno, fu forzato di nuovo Giovan' Antonio a fuggirsi tutto disperato e di mala voglia e starfuora aleuni mesi. Ma cessata finalmente quella influenza, in modo ehe si poté comineiare a conversare insieme, nn fra Guasparri conventuale di S. Francesco, allora guardiano del convento di quella città, allogò a Giovan' An-tonio la tavola dell' altar maggiore di quella chieas per cento scudi, acció vi facesse dentro l'adorazione de'Magi. Perebe il Lappoli sentendo elie I Rosso era al Borgo S. Sepolero e vi lavoeava (essendosi aneb'egli fuggito di Roma) la tavola della compagnia di Santa Croce, andù a visitarlo; e dopo avergli fatto molte cortesie, e fattogli portare aleune cose d'Arezzo delle goali sapeva ehe aveva necessità, avendo perduto ogni cosa nel sacco di Roma, si fece far un bellissimo disegno della tavola detta ebe aveva da fare per fra Guasparri; alla quale messo mano, tornato ehe fu in Arezzo, la condusse, secondo i patti, in fra un anno dal di della locazione ed in modo bene, elie ne fu sommamente lodato. Il qual disegno del Rosso l'ebhe poi Giorgio Vasari, e da lui il molto revereudo Dan Vincenzio Bocgliini spedalingo degl' Innocenti di Firenze, che l' ha in un suo libro di disegni di diversi pittori, Non molto dopo essendo entrato Giovan' Antonio msllevador al Rosso per trecento scudi per conto di petture che dovea il detto Rosso fare nella Madonna delle Lacrime, fu Giovan' Antonio molto travagliato; perebe essendosi partito il llosso senza finir l'opera, come si è detto nella aua vita, ed astretto Giovanni Antonio a restituire i danari, se gli amiei e partieolarmente Giorgio Vasari ebe stimo trecento scudi quello ch' avea lascisto finito Il Rosso, non lo avessero aintato, sarebbe Giovan' Antonio poeo meno che rovinato, per farconore ed utile alla patris. Passati que travagli, fece il Lappoli per l'abste Camaiani di Bibbiena a Santa Maria del Sasso, luogo de' frati Predicatori in Casentino, in una cappella nella chiesa di sotto, una tavola a olio dentrovi la nostra Donna, S. Bartolommeo, e S. Mattia, e ai portò molto hene, contraffacendo la maniera del Bosso. E ciò fu engione che una fraternita in Bibbiena gli feee poi fare, in un gonfalone da portare a processione, un Cristo nudo con la erore in ispalla che versa sangue nel caliee, e dall'altra banda una Nunziata, che fu delle buone cose che facesse mai, L'anno 1534, aspettandosi il dues Alessandro de'Mediel in Arezzo, ordinarono gli Aretini e Luigi Gniociardini commissario in quella città, per onnrare il duca, due commedie. D'una eraso festaiuols e n'aveano cues una compagnia de' più nobili giovani della città che si facevano chiamare gli Umidi, e l'apparato e scena di questa, che fu nna commedia degl' Intronati di Siena, fece Niccolò Soggi, che ne fu melto lodato, e la com-media fu recitata benissimo, e con infinita soddisfazione di chiunque la vide. Dell'attra erano festaiuoli a concorrenza un'altra compagnia di

compagnia degl' Infiammati. Questi dunque, per non esser meno lodati che si fussero stati gli Umidi, recitando una commedia di M. Giovaoni Pollastra poeta aretino, guidata da lui medesimo, fecero far la prospettiva a Giovan' Antonio, che i portò sommamente bene; a così la commedia fu con molto onore di quella compagnia e di tutta la città recitata. Ne tocerò un bel caprioo di questo poeta, che fu veramente uon bellissimo ingegno. Mentre che si durò a fore l'apparato di queste ed altre feste, più volte si era fra i giovani dell'nna e l'altra compagnia per diverse cagioni e per la concorrenza venuto alle moni, e fattori alcuns quistione; perche il Pollastra avendo mensto la cosa segretamente affatto, ragunatiche furono i popoli ed i gentiluomini e le gentildonne dove si aveva la commedia a recitare, quattro di que'giovani che altre volte si erano per la città affrontati, usciti con le spade nude e la cappe imbracoiate, comineisrono in sulla scena a gridare e fingere d'ammazzarsi, ed il primo che si vide di loro usci con uoa tempia fintamente insangninata gridando: Venite fuora traditori. Al qual rumore, levatosi tutto il popolo in piedi e comincian-dosi a capcisr mano all'armi, i parenti de' giovani che mostravano di tirarsi coltellate terribili, correvano alla volta della scena, quando il primo che cra uscito voltosi agli altri giovani, disse: Fermste, signori, rimettete dentro le spade, che non ho male : ed ancore e siamo in discordia e crediate che la commedia non si foccia, ella si farà; e così ferito come sono, vo' cominciare il prologo. E così dopo questa hurla alla quale rimasero colti tutti gli spettatori e gli strioni medesimi, eccetto i quattro sopraddetti, fu cominciata la commedia, e tanto bene recitata, che l'anno poi 1540, quando il sig. duca Cosimo e la signora duchessa Leonora furono in Areazo, hisognò che Giovan' Antonio di nuovo, facendo la prospettiva in sulla piazza del vescovado, la facesse recitare a loro Eccellenze: e aiccome altra volta erano i recitatori di quella piaciuti, così tanto piacquero allora al sig. du-ca, che furono poi il carnovale vegneste chiamati a Fiorenza a recitare. In queste due prospettive adunque si porto il Lappoli molto bene, e ne fu sommamente lodato. Dopo fece un ornamento a uso d'arco trionfale con istorie di color di hronzo, che fu messo intorno all'altare della Madonna delle chiavi. Essendosi poi fermo Gio. Antonio in Aresso con proposito, avendo moglic e figliuoli, di non andar più attorno, e vivendo d'entrate e degli uffirjehe in quella città godono i cittadini diquella, si stava scosa molto lavorare. Non molto dopo queste cose cercò che gli fussero allogate due tavole che s' avevano a are in Arezzo, una nella chiesa e compagnia di S. Rocco, e l'altra all'altare maggiore di S. Domenico ; ma non gli riusci, perciocche l'una e l'altra fu fatta fare a Giorgio Vasari , essendo il sno disegno, fra molti che ne furono fatti, più di tutti gli altri piaciuto. Fece Giovan' Antoper la compagnia dell'Ascensione di quella cit-tà in un gonfalone da portare a processione Cristo che resuscita con molti soldati interno al sepolcro, ed il sno ascendere in eielo con la nostra Donna in mezzo a' dodici Apostoli : Il che fu fatto molto benee con diligenza. Nel castello della Pieve fece in una tavola a glio le visitazione di nostre Donna ed alcuni santi attorno ed in una tavola che fu fatta per la Pieve a S. YOL. II

Stefano la nostra Donna ed altri santi i la gnali due opere condusse il Lappoli molto meglio che l'altre che aveva fatto infino allora, per avere veduti con sno comodo molti rilievi e gessi dl cose formate dalla statue di Michelagnolo e da altre cose antiche, stati condotti da Giorgio Vasari nelle sne case d'Arezzo. Fece il medesimo alenni quadri dinostre Donne che sono per Arezzo ed in altri luoghi, ed una ludit che mette la testa di Oloferne in una sporta tenuta da una sua servente, la quale ha oggi monsignor M. Bernardetto Minerbetti vescovo d' Aresso, il quale amò assai Gio. Antonio, come fa tutti gli altri virtuosi, e da lui ebhe oltre all' altre cose un S. Glo. Battista giovinetto nel deserto quasi tutto ignudo, che è da lui tenuto caro, perche è bonissima figura. Finalmente conoscendo Gio. Antonio che la perfezione di quest' arte non consisteva in altro; che in cercar di farsi a hnon'ora ricco d'invenzione, e studiare assai gl'ignudi, e ridorre le difficultà del fare in facilità, al peotiva di non avere speso il tempo che aveva dato s'suoi piaceri negli studi dell'arte, e che onto be a state placer, uega avoid ueta arte, e cine non bene si fa in vecchiezza quello cha la giovanezza si potes fare: e comecché sempre conoscesse il suo errore, non però lo conobbe intersamente, se non quando, essendosi già vecchio mano a studiore side condutes in questo personale. messo a studiare, vide condurre in quarantadue giorni una tavola a olio lunga quattordici braccia, e alta sei e mezzo da Giorgio Vasari, che la fece per lo refettorio de' monaci della hadia di S. Fiore in Arcazo, dove sono dipinte le nozze d'Ester e del re Assuero : nella quale opera sono più di sessanta figure maggiori del vivo. Andando dunque alcuna volta Giovan' Antonio e veder lavorare Giorgio, e standosl a ragionar seco, diceva: Or conosco lo che il continuo stadio e lavorare è quello che fa uscir gli uomini di stento, e che l'arte nostra non viene per Spirito Santo. Non lavoro molto Giovan'Antonio a fresco, perciocché i colori gli facevano troppa mutamone; nondimeno si vede di sua mano, sopra la chiesa di Murello, nna Pietà con dne angioletti nudi assai hene lavorati. Finalmente essendo stato uomo di hnon giudizio ed assai pratico nelle cose del mondo, d'anni sessanta, l'anno 1552, ammalando di fehbre acuti-sima, si morì. Fu suo cresto Bartolommeo Torri, nato di assal nobile famiglia in Arezzo, il quale, condottosi a Roma sotto Don Giulio Clovio miniatore eccellentissimo, veramente attese di maniera al disegno ed allo studio degl' ignudia ma più alla notomia, che si era fatto valente, e tenuto il migliore disegnatore di Roma: e non molto che Don Silvano Razzi mi disse Don Giulio Clovio avergli detto in Roma, dopo aver molto lodato questo giovane, quello stesso che a me he molte volte affermato, cioè, non se l'essere levato di casa per altro, che per le sporche-rie della notomie: perciocche teneva tanto nelle stanze e sotto il letto membre e pezzi d'uomini, che ammorbavano la casa. Oltre ciò, trascurando costul la vita sua, e pensando che lo stare come filosofaccio, sporco a senza regola di vive-re, e fuggendo la conversazione degli memini, fusse le vie da farsigrande ed immortale, si dusse male affatto; perciocche la natura non può tollerare le soverchie ingiurie che alcuni talora le fanno. Infermatosi adunque Bartolommeo d'es ni venticinque se ne tornò in Arezzo per eurarsi e vedera di rieversi, ma non gli rinsci, perch continuando i suoi soliti studi, ed i n

15-18

diordini, in quattro meni, poco dopo Gio. Antonio, mbrendo pli fece compagnia i la predita del qual giorante dolte ininitamente a tutta la sina citià, perciacebe vivendo era per fare, secondo il guan princepio dell'oppere suo, grandiasisito onore alla patria ed a totta Tunenna y chi ved dei diorgini clei free, esando anno gioviaritto, reata maranighiato, per essere magente si presto, pieno di compassano di

### VITA DI NICCOLO SOGGI

### VIIA DI NICCOLO SOGGI

PITTORS PIOUSTING Fra molti che furono discepali di Pietro Pengino, niuno ve n'ebbe, dopo Raffaetto da Urbino, che fusse ne più stodioso ne più diligente di Niccolò Soggi, del quale al presente scriviame la vita. Costini nato in Pierenza di lacope Soggi, persona dabbene ma non molto ricea, chbe col tempo servità in Roma con M. Antochhe est tempo servita in Roma con m. Anto-nio dal Monte, percha sercolo lacopie un podere a Marciano in Valdichiana, e atandosi il più del tempo la, praticò assai per la virinità dell'uoghi col detto M. Anton di Monte. Iscopo donque, redende questo suo figlinolo molto inclinato alla pittura, l'acconciò con Pietro Perugino, ed in poeo tempo col continno studio acquistò tanto, che non molto tempo passò che Pietro cominelò a servirsene nelle cose sue con molto ntile di Nicrolò; il quale attese in modo a tivare di prospettiva ed a ritrarre di naturale, che fu poi nell'una cosa e nril'altra molto escellente. Attese apeo assai Niccolò a fare modelli di terra e di cera, ponendo lora panni addosso e earteperore hagnate, il che fu caginne che egli inseechl si forte la maniera, che mentre visse tenne sempre quella medesima, ne per fatica che facesse se la poté mai levare da dosso. La peima opera ehe costui facesse dopo la morte di Pietro suo maestro, si fu una tavola a olin in Flo-renza nello apedale delle donne di Bonifazio Lupi la via Sangalla, cloé la handa di dietro dell'altare dove l'Angelo sainta la stostra Donna, con un casamento tirato in prospettiva, de-ve sopra i pilastri girano gli archi e le croelere, secondo la maniera di Piero. Dopo, l'anno 1512, avendo fatto molti quadri di nostre Donne pi le case dei cittadini ed altre cosette che si fanno giornalmente, sentendo che a Roma si facevano gran cose, si parti di Pirenze, pensando acquistare nell'arte, e dovere anco avangore qualche cosa, e se n' andò a Roms; dove avendo visitato il detto M. Antonio di Monte, che allora era cardinale, fu non solamente viduto volentieri, ma subito messo in opera a fare in quel prinripio del pontificato di Leone nella facciata del palazzo, dove è la statua di maratro Pasquino, una grand' arme in fresen di papa Leone lu mezzo a quella del Popolo romano e quella del detto cantinule. Nella quale opera Niccolò al portò non motto bene, perche nelle figure d'alcuni ignudi che vi sono ed in alcune vestite fatte per ornamento di garll'armi, conobbe Niccolo che lo studio de' modelli è cattivo a chi vunt pigliare birona maniera. Scoperta durique elie fu quell'opera, la quale non riusei di quella bonsa che moiti s' aspettavano, al mise Nicerib a lavorare un quadro a olio, nel quale fece S. Prassedia martire che preme una apugna piena di sangre in un vavo, e la condesse con tanta diligenza, che ricoperò in parte l'onore che gli pareva aver perduto nel fare la sopraddetta ar-

me. Questo quadro, il quale fu fatto per lo dela to cardinate ili Monte titolare di S. Prassedia; fu posto nel mezzo di quella chiera sopra un altare, sotto il quale è un pozzo di sangne di santi martiri, e con bella considerazione, alludendo la pittura al luogo dove era il sungue de' detti martiri. Fece Niceolò dopo questo in un altro padro alto tre quarti di braccio, al detto cardinale suo padrone, nna nostra Donna a ofid col figliuolo in collo. S. Giovanni piccolo fanciullo, ed aleuni paesi tanto bene e con tanta diligenza, che ogni cosa pare miniata e non di-plata: il quale quadro, che fu delle migliori cose che mai facesse Niccolò, stette molti anni in esmera di quel prelato. Capitando poi quel ear-dinale in Arezzo, ed alloggiando nella badia di Santa Fiore, lungo de' monaci Neri di S. Benedetto, per le molte cortenie che gli furono fatte donb il detto quadro alla sagrestia di quel luogo, nella quale al è infino ad ora conservato, e come buona pittura e per memoria di quel cacdinale, col quale venendo Niccolò anch' egli ad Areszo, e dimorandori poi quasi sempre, allora fece amieizia con Domenico Perori pittore, il quale allora faceva in una tavola della compaenia della Trinità la eleconeisione di Cristo; e fu al fatta la dimestichezza loro, che Niccolò fece in questa tavola a Domenico un casamento in prospettiva di colonne con srehl che, girando, sostenguno un palco, fatto secondo l'uso di que tempi pieno dirosoni; che su tenuto allora molto bello Fece il medesimo al detto Domenico a olio in anl drappo un tondo d'una nostra Donna con un popolo aotto per il baldarchino della fraternita d'Arezzo, il quale, come si è detto nella vita di Domenico Pecori, si abbruciò per una festa che al fece in S. Francesco, Essendogli poi allegata una cappella nel detto S. Francesco, cioè la seconda entrando in chiesa a man vi fece dentro a tempera la nostra Donna, S. Giovanni Battlata, S. Bernardo, S. Antonio, S. Francesco, e ter angell in aria che cantano, con un Dio Padre in un frontespizio, che quasi tutti forono chadosti da Niccolò a tempera con la printa del printe lo. Ma perché al è quasi tutta serostata per la fortezza della tempera, ella fo una fatica gettata via; ma ciò fece Niccolò per tentare nuovi modi. Ma conoscinto che il vero modo era il lavorare la fresco, a'attarrò alla prima orrasione, e tolse a dipignere in fresco utta cappella di S. Agostino di quella eitth a canto affa porta a man manca entrando in chiesa; nells quale exppells, che gli fu allogata da un Scamarra maestro di fornaci, fece una nostra Donna in aria con un popolo sotto, e S. Donato e S. Francesco ginocchioni, e la miglior com the egli facesse in quest'opera, fu un S. Rocco nella testata della cappella. Quest'opera piacendo molto a Domenico Bicciardi Arefino, il quale aveva nella chiesa della Madonna delle Lagrine nos especils, diede la tavola di quella a dipignere a Nicrolò; il quale, messo mano all' opera, vi flipfinse dentro la natività di Orad Cristo con molto studio e diligenza; e sebbene penò assai a finicia, la conduste tanto bene, che ne merita senso, anzi lode infinits, perciocehe è opera bellissima; ne si puè credere con quanti avvertimenti ogni minima cona conducesse; e un caramento rovinato vieino alla capanna, dov't Cristo fanciullo e la Vergine, è molto bene titato in prospettiva. Nel S. Ginseppo ed in alcuni pastori sono molte te-

ate di naturale, cioè Stagio Sassoli pittore ed amico di Niccolò, e Papino dalla Pieve suo diacepolo, il quale averrbbe fatto a se ed alla patria, se non fusse morto assai giovane, onor grandissino; e tre Angeli ebe cantano in aria, sono tanto ben fatti, obe soli bisterebbono a mostrare la virtu e pacienza che intino all'ultimo chbe Niccolò intorno a quest'opera; la quale non ebbe si tosto fiuita, che fu ricerco digli uomini dalla compagnia di S. Maria della Neve dal Monte Sansavino di far loro una tavola per la detta compagnie, nella quale fusse la storia dalla Ne-ve che, foccando a S. Maria Maggiore di Roma a' 6 di d'Agosto, fu cagione dell' edificazione di quel tempio. Niccolò danque condusse a' soppraddetti la detta tavola con molta diligenza, a dopo fece a Marciano un lavoro in ficaco assai lodato. L'anno poi 1524 avendo nella terra di Prato M. Baldo Magini fatto condurre di marmo da Antonio fratello di Giuliano da Sangallo nella Madonua dalle Carceri un tabernacolo di due colonne con suo architrave, cornice. e quarto tondo, pensò Antonio di far si, che M. Baldo facesse fare la tavola che andava dentro a questo tabernacolo a Niccotò, col quale aveva preso amicizia quando lavoro al Monte Sansavino nel palazzo del gia detta cardinal di Monte. Messolo dunque per le mani a M. Baldo, egli, ancorche avesse in anisao di farta dipingere ad Andrea del Sarto, come si è dette in altro luogo, si risolvatte, a preghiera e per il consiglio d'Antonio, di allegarla a Niccelò; il quale messovi mano, con ogni suo potere si sforzò di fare una bell'opera; ma non gli venne fatta, perche dalla diligenza in poi, non vi si conosce bonta di disegno ni altra cosa che molto lodevale sia: per-che quella sua maniera dura la conduceva, con le fatiche di que spoi modelli di terra è di cura, a una line quasi sempre faticosa e dispiacevole. Ne poteva quell'uomo, quanta alle faticlie dell'arte, fer più di quello che facera na cop più amore : e perche ennoserva che niuno... mai si pote per molti anni peransdere che altri gli parausse innanzi d'encellenza. In quest'opera dunquo e un Dio Padra ehe manda sopra quella Madonna la corona della verginità ed umilta per mano d'alcuni augeli che le sono intorno, alcuni de' quali sunnano diversi stromenti. In nesta tavota ritrasse Niocolò di naturale M. Balno ginocchioni a pie di S. Ubaldo rescovo, e dall'altra banda fece S. Gauseppo ; e queste due fignre mettano in meszo l'imagine di quelle nastra Donna, che in quel luogo feoc miracoli. Rece dipoi Nicento in un quadro alto tre braccia il detto M. Baldo Magini ili naturale e ritto con la chiesa di S. Fabiano di Prato in mano, la quale egli duno al capstulo della Galenaca della Eleve; e ciù sece per la capitolo detto, il quale per suemosia del ricevuto beneficio sece porre questo quadro in aggrestia, siceome veramente meritò quell'unuo siogalare, che con attimo giudizio bennitoù quella principale chiesa della sua patria, tanto nominata per la cintura che vi segha di nquera Douna : e questo ritratto fu delle migliori opere che mai facesse Niccolò di pittura. E opinione ancora d' aleuni, che di mano del medesigno sia pag tavolesta, che è nella compagnia di S. Pier Magtire in solla piazza di S. Domenico di Prato, dona sono molti reratti di naturale. Ma socondo me, quando sia vero che cosi sia, ella fu da lui fatta innanzi a tutte l'altre sue sopraddette gitture. Dopo questi lavori partendosi di

Pratu Niccolò (sotto la disciplina del quale avez imparato i principi dell'arte della pittura Domanico Giuntalocchi giovane di quella terra di bonissimo ingegno, il quale, per aver appreso quella maniera di Niccolò, non fu di molto valore nella pittura, come si dira) se ne venne per lavorare a Piorenza; ma veduto che le com dell'arte di maggiore importanza si davano al migliori a più coccilenti, e cha la qua maniera non era secondo il far d'Andrea del Sarto, del Pontormo, del Bosso e degli altri, prese partito di ritornarsene in Arezzo, nella quale città aveva più amici, maggior credito, e meno concorrenza: e così aveudo fatto, subito che fu arrivato, confer) un suo desiderio a M. Giuliano Bacci, uno de maggiori cittadini di quella città; e questo fu, che egli desiderava che la sua patria fusse Arezzo, è che permo valentieri avrebbe preso a far'alcnn'opera che l'avesse mantenuto un tempo nelle fatiche dell'arte, nelle quali egli arebbe potuto mostrare in quella citquali egh arebbe potuto mostrare in quene co-tà il valore della sua virtà. M Giulinoo adunque, uomo ingegnoso, e che desiderava shbellire la auz patria a che in essa fussero persone che attendessero alle virtà , operò di maniera con gli nomini che allora governavano la compagnia della Nunziata, i quali avavano fatto di quei giorni murare una volta grande nella lor chiesa con intenziona di farla dipingere, che fu allogato a Niccolò un arco delle facce di quella, con pensiero di fargli dipignere il rimanente, se quella prima parte che aveva da fare allora placesse agli nomini di detta compagnia. Messosi dunque Niccolò intorno a quest'opera con molto studio, in due soni free la meta e non più di un arco, nel quale lavorò a fresco la Sibilla Tiburtina che mostra a Ottaviano imperadore la Vergine in cielo col figlinol Geso Cristo in collo, ed Ottaviano else con riverenza l'adora; nella figura del quale Ottaviano ritrasse il detto M. Giuliano Bacet, ed in un giovane grande che ha nu panno rosso Domenico suo creato, ed in altre teste altri amici suoi. Insomma si porto in quest'opera di maniera, che ella non dispiacque agli nomini di quella compagnia ne agli altri di quella città. Ben'è vero che dava fastidio a ognuno il vederlo esser così lungo e penar tanto a condurre le sue cose; ma con tutto ciò gli sarebbe statu dato a finire il rimanente, se non l'avesse impedito la venuta in Arrazo del Rosso Piorentino pittor singolare, al quale, essendo messo innanzi da Glovan Antonio Lappoli pittore aretino e da M. Giovanni P. Ifastra, come si è detto in altro luogo, fu allegato con molto favore il rimanente di quell'opera : di che prese tanto sdegno Niccolò, che sa non avesse tolto l'anno innanzi donna ed avutone un figlinolo, dove era accessato in Arezzo, si sarebbe subito partito. Pur finalmente quietatosi, lavorò una tavola per la chiesa di Sargiano, luogo vicino ad Areszo due miglia, dove stanno frati de' Zoccoli, nella quale fece la nostra Donna assonta in ciclo con molti putti che la portano, a' piedi S. Tommaso che riceve la zintola , ed attorno S. Franceseo, S. Ladovico, S. Gio. Battista, e S. Lisabetta regina d'Ungheria; in alcune delle quali figure, e particolarmente in certi putti, si portò benssimo: a così anco nella prelella fece alcune storie di figure piccole che sono ragionevoli. Pece ancora nel convento delle monache delle Murate del medesimo ordine iu quella città un Cristo morto con le Marie, che

per cosa a fresco è lavorata pulitamente; e nella badia di Santa Fiore de' monaci Neri fece. dietro al Crocifisso, che è posto in sull'altar maggiore, in una tela a olio, Cristo che ora mell'orto, e l'angelo che, mostrandogli il calice della passione, lo conforta: che in vero fu as-asi hella e buon'opera. Alle monache di S. Be-nedetto d'Arrzzo dell'erdine-di Camaldoli sopra una porta, per la quale si entra nel monaste-rio, fece in un arco la nostra Douus, S. Benedetto, e S. Caterina, la quale opera fu pol per aggrandire la chiesa gettata in terra. Nel eastel-Io di Marciano iu Valdichiana, dov'egli si tratteneva assai, vivendo parte delle sue eutrate, che in quel luogo aveya, parte di qualche gua-dagno che vi faceva, cominciò Niccolò in una tavola nn Cristo morto, e molte altre cose, con le quali si andò un tempo trattenendo ed in quel mentre avendo appresso di se il già detto Domenico Giuntalocchi da Prato, si aforzava amandolo, ed appresso di se tenendolo come figlinolo, che si facesse eccellente nelle cose dell'arte, insegnandogli a tirare di prospettiva, ritrarre di naturale, e disegnare di maniera, che già in tutte queste parti riusciva benissimo, e di belto e buono ingegnos e ciò faceva Niceoe di Detto è mono ingegio i e coi incera incor-lò, oltre all'essere épinio dall'afficione ed amo-re che a quel giovane portava, con isperanza, essendo gia vicino alla vecchiezza, d'avere chi l'aiutsase, e gli rendesse negli ultimi anni il cambio di tante amorevolezze e fatiche. E di vero fu Niccolò amorevolissimo con ognuno, e di natura sincaro e molto amico di coloro che a'affaticavano per venire da qualche cosa nelle cose dell'arte; e quello che sapeva, l'insegnava più che volontieri. Non passò molto dopo queate cose che, essendo da Marciaco tornato in Arezzo Niccolò e da lui partitosi Domenico, a'ebbe a dare dagli nomini della compagnia del Corpo di Cristo di quella città a dipignere nna tavola per l'altare maggiore della chiesa di S. Domenico i perchè desiderando di farla Niccolò, e parimente Giorgio Vasari allora giovinetto, free Niccolò quello che per avventura non farebbono oggi molti dell'arte nostra; e ciò fu, che veggendo egli, il qual era uno degli uomini della detta compaguia, che molti per tirarlo innanzi si contentavano di farla fare a Giorgio, e che egli n'aveva desiderio grandissimo, si risolvé, veduto lo atudio di quel giovi-netto, deposto il bisogno e desiderio proprio, di far ai, che i auoi compagni l'allogassino a Giorgio, stimando più il frutto che quel giovane potes riportare di quell'opera, che il sno proprio utile ed interesse; e come egli volle, co-al fecero appunto gli nomini di detta compagnia. In quel mentre Domenico Giuntalocchi essendo andato a Roma, fu di tanto benigna la fortuna, che conosciuto Don Martino ambasciadore del re di Portogallo, andò a star seco, e gli fece una tela con forse venti ritratti di naturale, tutti suoi famigliari ed amici, e lui in meszo di loro a ragionare: la quale opera tanto piacque a Dou Martino, che egli teneva Domenico per la primo pittore del mondo. Essendo poi fatto Don Ferrante Gonzaga vicere di Sici-lia, e desiderando per fortificare i luoghi di quel regno d'avere appresso di se un uomo che disegnasse e gli mettesse in carta tutto quello che andava giornalmente pensando, scrisse a Don Martino che gli provvedesse un giovane, ahe in ciò sapesse e potesse servirlo, e quanto

prima glie lo mandasse. Don Martino adunque mandati prima certi disegni di mano di Domenico a Don Ferrante (fra i quali era un Colosseo, stato intagliato iu rame da Girolamo Faginoli Bolognese per Antonio Salamanca, che l'aveva tirato in prospettiva Domenico, ed nn vecchio nel carruccio disegnato dal medesimo e stato messo in slampa con lettere che dicono: ANCORA IMPANO; ed in un quadretto il ritratto di esso don Martino), gli mandò poco appresso Domeoico, come volle il detto sig. Don Ferrante, al quale erano molto piacinte le cose di quel giovane. Arrivato dunque Domenico in Sicilia, gli fu assegnata orrevole provvisione e cavallo e servitore a spese di Don Perrante; ne molto dopo fu messo a travagliare sopra le mu-raglie e fortezze di Sicilia laddove lasciato a poco a poco il dipignere, si diede ad altro, che gli fu per un pezzo più utile; perché servendo-si, come persona d'ingegno, d'uomini che erano molto a proposito per far fatiche, con tener bestie da soma in man d'altri, e far portar rena, ealcina, e far fornaci, non passò molto che ai trovo avere avanzato tanto, che pote comperare in Roma offici per due mila scodi, e poco appresso degli altri. Dopo essendo fatto guardaroba di Don Ferrante, avvenne che quel signore fu levato dal governo di Sicilia e mandato a quallo di Milano. Perchè andato seco Domenico, adoperandosi nelle fortificazioni di quello Stato, si feer, con l'essere industrioso ed auzi misero che no, ricchi simo; e, che e più, venne in tanto credito, che egli in quel reggimento governava quasi il tutto; la qual cosa sentendo Niccolò, che si trovava in Arezzo già vecchio, bisognoso, e senza avere alcuna cosa da lavorare, andò a ritrovare Domenico a Milano, pensando che come non aveva egli mancato a Domenico, quando era giovinetto, così non dovesse Domenico manoare a lui; anzi servendosi dell'opera sna, laddove aveva molti al suo servigio, potesse & dovesse siutarlo in quella sua misera verchiezza. Ma egli si avvide, con suo danno, che gli umani gindici nel promettersi troppo d'altrui molte volte s' ingannano, e cho gli uomini che mutano stato, mutano esiandio il più delle volte natura e volontà, Perciocche arrivato Niccolò a Milano, dove trovò Domenico in tanta grandezza che durò non picciola fatica a potergli favellare, gli contò tutte le ane miserie, pregandolo appresso che, servendosi di lui, volesse sintarlo. Ma Domenico non si ricordando o non volendo ricordarsi con quanta amorevolezza fusse stato da Niccolò allevato come proprio figlinolo, gli diede la miseria d'una piccola somma di danari, e quanto potè prima ae lo levò d'intorno. E coal tornato Niccolò ad Arezzo mal conteuto, conobbe che dove pensava aversi con fatica e spesa allevato uu figlinolo, si aveva fatto poco meno che un nimico. Per poter dunque sostentarsi andava lavorando ciò che gli veniva alle mani, siccome aveva fatto molti auni innanzi, quando dipinse, oltre molte altre cose, per la comunità di Mon-te Sansavino iu una tela la detta terra del Monte ed in aria una nostra Donna e dalli lati duo aanti; la qual pittora fu messa a nn altare nella Madonna di Vertigli, chiesa dell'ordine de'monaci di Camaldoli non molto lontano dal Monte dove al Signore è piaciuto e piace far ogni giorno molti miracoli e grazie a coloro che alla Regina del cielo si raccomandano, Essendo poi

ereate sommo pontefier Giulio III, Niecolò, per essere stato molto famigliare della casa di Mon-te, si condusse a Roma vecchio d'ottanta anni, e baciato il piede a Sua Santità, la pregò volesse servirsi di lui nelle fabbriche che si diceva aversi a fare al Monte (il qual luogo avea dato in feudo al papa il signor duca di Fiorenza); il papa adunque, vedutolo volentieri, ordino che gli fosse dato in Roma da vivere senza affaticarlo n alcuna cosa; ed a questo modo si trattenne Niccolò alcuni mesi in Roma, disegnando molte see antiche per suo passatempo. In tanto deliberando il papa d'accrescere il Monte Sansavino sua patria e farvi, oltre molti ornamenti, un acquidotto, perché quel luogo patiece molto d'acque, Giorgio Vasari, ch'ebbe ordine dal papa di far principiare le dette fabbriche, raccomando molto a Sua Santità Niccolò Soggi, pregando che gli fusse dato cura d'essere soprastante a quell'opere; onde andato Niccolò ad Arezzo, con queste aperanae, non vi dimorò molti giorni, che, stracco dalle fatiche di questo mondo, dagli stenti a del vedersi abbandonato da chi meno dovea farlo, fini il corso della sna vita, ed in S. Domenieo di quella città fu sepolto. Ne molto dopo Domenico Giuntalocchi, assendo morto Don Ferrante Gonzaga, si parti di Milano con intensione di tornarsene a Prato, e quivi vivere quietamente il rimanente della aua vita; ma non vi trovando ne amici, ne parenti, e conoscendo che quella stanza non faceva per lui, tardi pentito d'essersi portato in-gratamente con Niccolò, tornò in Lombardia a service i figlicoli di Don Perrante. Ma non passò molto che, infermandosi a morte, fece testamanto e lasciò alla sua comunità di Prato dieci mila soudi, perché ne comperasse tanti beni e facesse un'antrata per tenere continuamente in studio un certo numero di scolari pratesi, nella ma-niera obe ella na teneva a tiene alcuni altri secondo un altro lascio: e cost è stato eseguito dagli nomini della terra di Prato; onde come conoscenti di tanto henefiaio, che in vero è stato grandissimo e degno d'eterna memorla, hanno posta nel loro consiglio, come di benemerito della patria, l'immagine di esso Domenico.

# VITA DI NICCOLO DETTO IL TRIBOLO

SCULTORS ED ARCHITETTORE

Raffaello legnaluolo, soprannominato il Riccio de' Pericoli, il quale abitava appresso al canto a Monteloro in Firenae, avendo avuto l'anno 1500, secondo che egli stesso mi raccon-tava, nn figlinolo maschio, il qual volle che al battesimo fusse chiamato come auo padre Niccolò, deliherò, eomecche povero compagno fus-ae, veduto il putto aver l'ingegno pronto e vivace, e lo spirito elevato, che la prima cosa egli imparasse a leggere, e scrivere bene, e far di conto; perche mandandolo alle senole, avvenne, per esser il fanciallo molto vivo ed in tutte l'azioni sue tanto fiero, che non trovando mai luogo, era fra gli altri fanciulli e nella acuola e fuori na diavolo che acmpre travagliava e tribo-Iava se e gli altri, che ai perde il nome di Nic-colò, e a acquistò di maniera il nome di Tribolo, che così fu poi sempre chiamato da tutti. Crescendo dunque il Tribolo, il padre, così per servirsene come per raffrenar la vivezza del

putto, se lo tirò in bottegs, insegnandogli il meatiero suo; ma vedutolo in pochi mesi male atto a cotale esercizio, ed anzi sparutello, magro, e male complessionato che no, andù pensando, per tenerlo vivo, che lasciasse le maggiori fatiche di quell'arte, e si mettesse ad intagliar legnami; ma perche aveva inteso che senza il diaegno, padre di tutte l'arti, non poteva in ciò cipio fusse impiegar il tempo nel disegno, e perciò gli faceva ritrarre ora cornici, e fogliami e grottesche, ed ora altre cose necessarie a cotal mestiero. Nel che fare, veduto che al fanclullo serviva l'ingegno e parimente la mano, considerò Raffaello, come persona di giudizio, che egli finalmente appresso di se non poteva altro imparare ebe lavorare di quadro; unde avutone prima parole con Ciappino legnamolo, e tone prima paroie eon Ciappino iegninolo, e da lui , che molto era domestico ed amico di Nanni Unghero, consigliatone ed aiutato, l'ac-coneiò per tre anni eol detto Nanni, in bottega del quale, dove si lavorava d'intaglio e di quadro, praticavano del continuo lacopo Sansovino sculture, Andrea del Sarto pittore, ed altri, che poi sono atati tanto valent' uomini. Ora perche Nanni il quale in que tempi era assai eccellente reputato, faceva molti lavori di quadro e d'intaglio per la villa di Zanobi Bartolini a Rovez-zano fuor della porta alla Croce, e per lo palazzo de Bartolini che allora si faceva murare da Giovanni fratello del detto Zanobi in sulla piazza di Santa Trinita, ed in Goalfonda pel giardino e casa del medesimo, il Tribolo, che da Nanni era fatto lavorare senza discrezione, non potendo per la debolezza del corpo quelle fatiche, e sempre avendo a maneggiar seghe, pialle, ed altri ferramenti disonesti, cominciò a sentirsi di mala voglia ed a dir al Riceio, che dimandava onde venisse quella indisposizione, che nun pensava puter durare con Nanni in quell'arte, e che perciò vedesse di metterio con An-drea del Sarto o con Iacopo Sansovino da lui conosciuti in hottega dell'Ungbero; perciocche aperava con qual ai volesse di loro farla meglio e star più sano. Per queste cagioni dunque il Riccio, pur eol consiglio ed aiuto del Ciappino, acconeiò il Tribolo eon Iacopo Sansovino, che lo prese volentieri per averlo conosciuto in bottega di Nanni Unghero, ed aver veduto che si portava bene nel disegno e meglio nel rilievo, Faceva Iacopo Sansovino, quando il Tribolo già guarito ando a star seco, nell'opera di Santa Maria del Fiore a concorrenza di Benedetto da Rovezzano, Andrea da Fiesole, e Baccio Bandinelli, la statua del S. lacopo apostolo di marmo, che ancor oggi in quell'opera si vode insieme con l'altre: perché il Tribolo con queste occasioni d' imparare, facendo di terra e disegnando con molto studio, andò la modo acquistando in quell'arte, alla quale si vedeva naturalmente inclinato, che Iacopo, amandolo più nn giorno che l'altro, cominerò a dargli animo ed a tirarlo innanzi con fargli fare ora nna cosa ed ora un'altra; onde sebbene aveva allora in bottega il Solosmeo da Settignano e Pippo del Fabbro giovani di grande speranza, perché il Tribolo gli passava di gran lunga, non pur gli paragonava, avendo aggiunto la pratica de ferri al saper ben fare di terra e di cera, cominciò in modo a servirsi di lui nelle sue opere, che finito l'Apostolo ed un Bacco ehe sece a Giovanni Bartolini per la sua casa di Gualfonda, toglicado a fare per

430 M. Giovanni Gaddi suo amieissimo un cammino ed un acquaio di pietra di macigno per le sue case che sono alla pinaza di Madonna, free fare aleuni putti grandi di terra che andavano sopra il cornicione al Tribolo, il quale gli condusse il coruietone al l'ibolo, il quale gli condusse tanto straordinariamente bene, else M Giovan-ni, veduto l'ingegno e la maniera del giovaue, gli diede a fare due medaglie di marmo, le quali finite eccellentemente furono poi collocate sopra aleune porte della medesima casa. Intanto cercandosi di allogare per lo re di Portogallo una sepoltura di grandissimo lavoro, pre essere stato Iacopo discepolo d'Andrea Contucci da Monte Sansavino, ed aver nome non solo di paragonare il maestro suo, uomo di gran fama, ma d'aver aneo più bella maniera, fu cotale lavoro allogato a lui col mesao de' Bartolini, laddove fatto lacopo un superblissimo modello di legname pieno tutto di storie e di figure di cera fatte la mag-gior parte dal Tribolo, esebbe in modo, essendo riuscite bellissime, la fama del giovane, che Matteo di Lorenzo Strozzi, essendo partito il Tri-bolo dal Sansovino, parendogli oggimai poter far da se, gll diede a far eerti puttl di pietra, e poco poi essendogli quelli molto piaciuti, dne di marmo, i quali tengono un dellino che versa acqua in un vivaio, che oggi si vede a S. Ca-seiano, luogo lontano da Firenze otto miglia, nella villa del detto M. Matteo. Mentre che queste opere del Tribolo si facevano in Firenze, es sendoci venuto per sue bisogne M. Bartolommeo Barbazzi gentiluomo bolognese, si ricordò che per Bologna si eercava d'un giovane che lavorasse bene per metterlo a far tigure e storie di mermo nella facciata di S. Petronio, chiesa principale di quella città: perché ragionato col Tribolo, e vrduto delle sue opere one gli pisequero, e parimente i costumi e l'altre qualità del giovane, lo condusse a Bologoa, dove egli coo molta diligenza e con molta sua lode sece in oco tempo le due Sibille di marroo, che poi furono poste nell'ornamento della porta di S. Petronio che va allo spedale della Morte. Le quali opere finite, trattandosi di dargli a fare quan opere inter, tratamons et dargin a rare cose maggiori, mentre ai atava molto amato e carezrato da M. Bartolomineo cominciò la peste dell'anno 1525 in Bologna e per tutta la Lom-liardia; onde il Tribolo, per luggir la peste, se ne renne a Pirenze, e statuei quanin durò quel male contagioso e pestilenziale, ai parti cessato che fu, e se ne torno, esseo lo là chiamato, a Bologna; dove M. Bartolommeo non gli lasciando metter mano a cosa alcuna per la facciata, si risolvelte, essendo morti molti amici auoi e parenti, a far fare una sepoltura per se e per loro: e così fatto fare it modello, il quale volle vedere M. Bartolommeo, anai che altro facesse, compito, andò il Tribolo stesso a Corrara a far es-var i marmi per abbozzargli in sul luogo, e agravargli di maniera, che non solo fusse (come fu) iù agevole al condurgli, ma ancora acciocohe le figure rimeissero maggiori. Nel qual luogo, per non perder tempo, abbozzo due putti grandi di murmo, i quali cosi imperfetti essendo atati condotti a Bologna per some con tutta l'opera, furono, sopraggiungendo la morte di M. Basto tommen (la quale fu di tanto dolor cagione al Tribolo che se ne tornò in Toscana), messi con gli altri masmi in una esppella di S. Petronio, dove ancora sono. Partito dunque il Tribolo da Carraga, nel tornare a Firenze andando in Pisa a visitar macatro Stagio da Pietrasanta Soultore

suo amicissimo, che lavorava nell'opera del duomo di quella città due colonne con i capitelli di marmo tatti tysforati, che mettendo in messo l'altar maggiore ed il tabernacolo del Sacramento, doveva cisseuna di loro aver sopra il capitello un angelo di marmo alto un braccio e tre quarti con un caodelliere in mane, tobr, invitato dal detto Stagio, non avendo allora altro che fare, a far nuo dei detti angeli, e quello Snito con tanta perfezione, con quante si può di marmo Snir perfettamente un lavoro sottile e di quella grandezza, riusci di manicea, che più di ijurita grandezas, riusci di masiera, che pia uno ai sarebbe pottud celidrezae. Persiocche mostrande l'angelo col goto della persona, vo-lando, casserà fermo a tener quel liune, ha l'i-guado certi panni sottili interno che tornano tanto granosi e rispondone tanto bene per egui verso e per lutte le vedate, quanto pià non si può esprimere. Ma avendo sia farlo consamato d Tribolo, che non pensava se non alla dilettazione dell'arte, molto tempo, e non avendone dall'operato avuto quel pagamento che si pensava, risolutosi a non voler far altro, e tornato a Firenze, si riscontrò In Gie. Battista della Palla, il quale in quel tempo non pur faceve far più che potea sculture e pitture per mandar in Francia al re Francesco Primo, ma compereva antienglie d'ogni sorte e pitture d'ogni ragione, purche fussero di mano di buoni maestri, e giornalmonte l'incassava e mandava via; e perche quando appunto il Tribolo tornò, Gio. Battista aveva un vaso di granito antico di forma bellissima, e voleva acompagnario, acciò servisse per una fonte di quel re, aperse l'ani-mo suo al Tribolo, e quello che disegnava fare; onde egli measoai giù gli fece una Dea della Na-tura, che alzando un braccio tiene con le mani quel raso che le ha in sul capo il piede, ornata il primo filare delle poppe d'alcuni putti tutti traforati e spiceati dal marmo ebe, tenendo nelle mani certi festoni, fanno diverse attitudini bellissime; aeguitando poi l'altre ordine di poppe pirne di quadrupedi, ed I piedi fra molti e diversi pesoi, restò compiuta cotale figura con tanta diligeraa e con tanta perfesione, chi'ella meritò, essendo mandata in Prancia con altre cose, esser esrissima a quel 1e, e d'esser posta come cosa rara a Pontanableo. L'anno poi 1539 dandosi ordine alla guerra ed ablassedio di Fi-rense, papa Clemente VII per veder in ehr mo-do ed in quasi tueghi si potesse accomodare apartir l'esercito, e vedere il sito della città apunto, avendo ordinato che segretamente fusi levata la pianta di quella città, cioè di fuori s un miglio il paese tutto con i colli, monti, fiumi, balai, case, ohiose, ed altre cose, dentro le piazze e lo strade, ed intorno le mura ed i bo-stioni con l'altre difese, fu di tutto dato il carlco a Benvenuto di Lorenzo dalla Velpaja buon maestro d'orivoli e quadranti, e bonissimo astrelogo, ma sopra tutto escellentissimo maestro di levar piante; il qual Benvenuto volle in ana compagnia il Tribolo e con molto giudino, perciocche il Tribulo fu quegli che mise innanzi che detta pianta si facesse, acciò meglio si po-tesse considerar l'altezza de' monti, la bassezza de' piani, e gli altri particolari di rilievo; il che fare non fu senza molta fatica e pericolo, per-che atanda fuori tutta la notte a misurar le strade, e segnar le misure delle braccia da luogo a luogo, e misurar anche l'altezas e le cime de campanili e delle torri, intersegando con la hus-

sold per tutti i versi, ed andando di Inori a ri-scontrar con i monti le enpola, la quale avevano segnato per centro, non condusero così fat-L'opera se non dopo molti mesi, ma con molta genza, avendola fatta di angheri perche fusse più leggera; e ristretto totta la macchina nello apanio di quattro braccia, e misurato ogni cosa a braccia pircole. In questo modo dunque finita quella pianta, essendo di persi, fu incassata se-gretamente, ed in alcune balle di lana, che audavano a Perugia, cavata di Firenze e consegnata a chi aveva ordine di mandaria al papa; il quale nell'assedio di Firenze se ne seri cootinuamente, tenendola nella camera sua, e vedendo di mano in mano, secondo le lettere e gli avvisi, dave e come alloggiava il campo, dove si facevano scaramucee, ed insomma in tutti gli accidenti, ragionamenti, e dispote che occorsero derente quell'assedio con molta sua soddisfazione, per esser cosa nel vero rara e maravigliosa. Finita la guerra, nello spazio della quale il Tribolo fece alenne cose di terra per i suoi amici, e per Audrea del Sarto suo amicissimo tre figure di cera tonde, delle quali esso Andres si servi nel dipignere in fresco e ritrarre di naturale in piazza presso alla Condotta tre espitani, che si erano fuggiti con le paghe, appiccati per un pie-de. Chiamato Beovenuto dul papa, andò a Roma a baciare à piedi a Sua Santità, e da lui fu messo a costodia di Belvedere con nuorata provvisione; nel qual governo avendo Benvenutu apriso ragionamenti eol papa, non mancò, quan-do di ciò far gli venne occasione, di erlebrare il Tribolo, come scultore eccellente, e raccomandarlo caldamente, di maniera che Clemente, finito l'assedio, se ne servi. Perehé disegnando dar fine alla cappella di nostra Donna da Loretu, atata cominciata da Leone, e poi tralasciata per la morte d'Andrea Contucci dal Moote a Sansavino, ordinò che Antonio da Sangallo, il quale aveva eura di condurre que la fabbrica, chiamasse il Tribolo r gli desse a finire di quelle atorie che maestro Andrea aveva lasciato imperfette. Chiamato dunque il Tribolo dal Sangallo, d'ordine di Clemente, andò con tutta la sus famiglia a Loreto, dove essendo andato similmente Simone nominato il Mosca, rarissimo intagliatore di marmi, Raffaello Montelupo, Franeesco da Sangallo il giovane, Girolamo Ferrarese acultore discepolo di maestro Andrea, e Simone Cioli, Ranieri da Petrasanta e Francesco side Tadda per dar fine a quell'opera, tuccò al del Tadda per dar fine a quell'opera, tuccò al Tribolo nel compartirsi i lavori, come cosa di più importanza, una atoria dove maestro Andrea aveva fatto lo spossibito di nostra Donna; on de facendole il Tribolo ona giunta, gli venne capriccio di fare, fra molte figore che stanno a vedere sposare la Vergine, uno che rompe tutto pieno di sdeguo is sua mazza, perché non era fiorita ; e gli riusci tanto bene, che non potrebbe colni con più prentezza mostrar lo sdegno ehe ha di non avere avuto egli così fatta ven tura; la quale opera finita e quelle degli altri ancora, con molta perfezione aveva il Tribolo già fatto molti modelli di cera per far di quel profeti ehe andavano nelle nicelne di quella capriis già morata e finita del tutto, quando papa perits gra morata e incontrata de la discontrata de l'Archive de l'odatele moito, e particolarmente quella del Triboto, deliberò ebe totti aenza perdere tempo tornassino a Firenze per dar fine, sotto la disciplina di Michelagnolo Buonarroti, a totte

quelle figure che maneavano alla sagrestia e li-breria di S. Loreuzo, ad a tutto il lavoro, secondo i modelli e con l'aiuto di Michelagoolo, quanto più presto, acciò finita la sagrestia tutti potessero, mediante l'acquisto fatto sotto la disciptina di tant'uomo, finir similmente la facciata dl S. Lorenzó: e perché a riò fare pinto nou si tardasse, rimandò il papa Miebelagoolo a Fireuze, e eon esso lul fra Gio. Agnelo de' Servi, il quale aveva lavorato alcune cose in Belvedere acciò gli alutasse a traforare i marmi, e faccise alcuoe alatue, accondo ehe gli ordioasse esso Michelagnolo, il quale gli diede a fare un San Cosimo, che insieme eon un S Damiaoo allogato al Montelopo dovea mettere in mezzo la Madonna. Date a far queste, volte Michelagnolo che il Tribolo facesse due statue nude, che avevano a mettere in messo quella del duca Giu-liano che già aveva fatta egli, l'una figurata per la Terra coronata di elpresso, che dolente ed a eapo ehino piangesse con le braccia aperte la perdita del duca Ginliano, e l'altra per lo Cie-to, ehe con le braccia elevate, totto ridente e festoso, mostrasse essere alirgro dell'ornamento e splendore ehe gli rrcava l'anima e lo spirito di quel aignore. Ma la cattiva sorte del Tribolo se gli attraversò, quando appunto voleva eomincia-re a lavorare la statua della Terra; pereké o fusse la mutazione dell'aria, o la sua debole complessione, o l'aver disordinato uella vita, s'ammalò di maniera, che convertitasi l'infermità in quarantana, se la tenne addosso molti mesi con incredibile dispiacer di se, ebe non era men tormentato dal dolor d'aver tralasciato il lavoro e dal vedere che il Frate e Raffarllo avevano preso campo, che dal male stesso : il quale male volendo egli vincere per non rimaner dietro agli emuli auni, de' quali sentiva fare ogni giorno più celebre il nome, eosi indisposto fece di terra il modello grande della atatoa della Terra, e finitolo cominciò a lavorare il marmo con tan ta diligenza e solleeitudioe, che già si vedeva scoperta tutta dalla banda dinanzi la atatua, quando la fortuna che a' bei principi sempre vnlentieri contrasta, con la morte di Clemeute, alfora ehe meno si temeva, troncò l'animo a tanti eccellenti nomini ehe speravano sotto Mi-ehelognolo con utilità grandissima acquistarsi nome immortale e perpetua fama. Per questo accidente stordito il Tribolo e tutto perdutu di animo, essendo anche malato, stava di malissima voglia, non vedrado në In Pirenze në fuori poter dare in cora che per lui fosse, Ma Giorgio Vasari: che fu sempre suo amico e l'amò di ecore ed sjutò quanto gli fu possibile, lo con-fortò con dirgli che nun si sucarrisse, perche fa-rribbe in modo che il duca Alessandru gli darebbe ehe fare, mediante il favore del magnifico Ottaviano de' Medici, col quale gli aveva fatto pigliar assai stretta servitu; ond'egli, riprrso uu poen d'animo, ritrasse di terra nella sagrestia di S. Lorenzo, mentre s'andava peosandu al bisogno suo, tutte le figure else aveva fatto Miche-lagnolo di marmo, cloè l'Aurora, il Crepuscolo, il Giorno e la Notte, e gli riuscirono così bre fatte, che M. Gio. Battista Figiovanni priore di S. Lorenzo, al quale donò la Notte perchè gli faceva aprir la sagrestia, giudicandola cosa rara, la dono al duca Alessandro, ehe poi la diede al detto Giorgio che stava con sua Eccellenza, sapendo ehe egli attendeva a cotali studi: la qual figura è oggi in Aresso nelle sue case con altre cose dell'arte. Avendo poi il Tribolo ritratto di l terra parimente la nostra Donna fatta da Michelagnolo per la medesima sagrestia, la donó al detto M. Ottaviann de' Medici, il quale le fece fare da Battista del Cinque un ornamento bellissimo di quadro con colonor, mensole, cornici, ed altri intagli molto ben fatti. Intanto col favore di lui, ehe era depositario di sua Eccellenza, fu dato da Bertoldo Corsini, provveditore della fortezza che'si murava allora, delle tre arme, che, secondo l'ordine del duca, s'avevano a fare per metterne una a ciascun baluardo, a farne una di quattro braccia al Tribolo con dne figure figurate per doc Vittoric: la qual'arme condotta con prestezza e diligenza grande, e con una giuota di tre mascheroni che sostengono l'arme e le figure, piacque tanto al duca, che pose al Tribolo amore grandissimo. Perche essenda poeo appresso andato a Napoli il duca per difenderai innanzi a Carlo V imperatore, tornato allora da Tunisi, da molte calunnie dategli da alcuni suoi cittadini, ed essendosi non pur difeso, ma avendo ottenuto da Sua Marata er donna la signora Margherita d'Austria ana figliuola, seriase a Firenze che si ordinassero quattro uomini, i quali per tutta la città faceasero fare ornamenti magnifici e grandissimi per ricevere con magnificenza conveniente l'imperatore ebe veniva a Firenze; onde avendo io a distribuire i lavori di commissione di sua Eccellenza che ordinò che io intervenissi con i detti quattro uomini, che furono Giovanni Corsi, Loigi Guiceiardini, Palla Rucellai, ed Alessandro Corsini, diedi a fare al Tribolo le maggiori e più difficili imprese di quella festa, e furono quattro atatoe grandi ; la prima un Ercole in atto d'aver neciso l'idra, alto sei braccia e tutto tundo ed inargentato, il quale fu posto in quell'angolo della piazza di S. Felice che è nella fine di via Maggio, con questo motto di lettere d'argento nel basamento: Ut Hercules labore at aerumnis monstra edomuit, ita Caesar virtute et elementia, hostibus victis seu placatis, pocem Orbi ter-rarum et quietem restituit. L'altre furono duc colossi d'otto braccia, l'uno figurato per lo fiume Bagrada che si posava sulla spoglia di quel serpente che fu portato a Roma, e l'altro per l'Ibero con il corno d'Amaltea in una mano e coo un timone nell'altra, coloriticome se fussero stati di bronzo, con queste parole nei basamenti, cioè sotto l'Ibero: Hiberus ex Hispania, e sotto l'altro: Bagradas ex Africa. La quarta fu una sta-tua di braccia cinque io aul canto de'Medici, figurata per la Pace, la quale aveva in una mano on ramo d''olivo e nell'altra una face accesa che metteva fuoco in un moote d'arme poste in snl basamento, dov' ell'era collocata, con queste parole: Fiat pax in virtue tua. Non dette il fine che aveva disegnato al cavallo di sette braccia lungo, che si fece in su la piazza di S. Trinita, sopra il quale aveva casere la statua dell'imperatore armato, perchè non avendo il Tasso, intagliatore di legname auo amicissimo, usato prestezza nel fare il basamento e l'altre cose che vi andavano di legni intagliati, come quello ehe si lasciava fuggire di mano il tempo ragionando e burlando, a fatico si fu a tempo a coprire di stagnuolo sopra la terra ancor fresca Il cavallo solo, nel cui bassmento si leggevano queste parole: Imperatori Carolo Augusto victoriosissimo post devictos hostes, Italiae pace restituta et salutato Ferdin. fratre, expulsit iterum

Turcis, Africaque perdomita, Alexander Med. Dux Florentiae D. D. Partita sua Maestà di FIrenze, si diede principio, aspettandosi la figliuola, al preparamento delle nozze: e perché potesse alloggiare ella e la viceregina di Naj che era in sua compagnia, secondo l'ordine di S.E., lo casa di M. Ottaviano de' Medici, comodamente, fatta in quattro acttimane con istopore d nuno una giunta alle sue case vecebie, il Tribolo, Andrea di Cosimo pittore, ed io in dieci di, con l'aiuto di circa navanta scultori e pittori della città fra garzoni e maestri, den compimento, quanto alla casa ed nenamenti di quella, all'apparecchio delle nozze, dipignendo le logge, i cortili, e gli altri ricetti di quella secondo che a tante nosac conveniva; nel quale ornamento fece il Tribolo, oltre all'altre cose iotorno alla porta principale due Vittorie di mezzo rilievo sostenute da due termini grandi, le quali reggevano un'arme dell'imperatore p dente dal collo d'un'aquila tutta tonda molt bella, Fece ancora il medesimo certi putti pu tutti tondi e grandi, che sopra i frontesp euna porte mettevano in meszo certe teste che furono molto lodate. In taoto ebbe lettere il Tribolo da Bologna, mentre si facevano le nosze, per le quali M. Pietro del Magno ano grande amico lo pregava fosse contento andare a Bologna a fare alla Madonna di Galiera, deve era già fatto un ornamento bellissimo di marmo, una storia di braccia tre e mezzo pur di mas mo. Perche il Tribolo non si trovando aver allora altro che fare, andò, e fatto il modello d'una Madonna che saglie in ciclo, a sotto i dodici Apostoli in varie attitodini, che piacque, essendo bellissima, mise mano a lavorare, ma con poca sua soddisfazione, perché essendo il marmo che lavorava di quelli di Milano, saligno, smeriglioso, e cattivo, gli pareva gettar via il tempo, senza nna dilettazione al mondo di uelle che si hanno nel lavorare quelli, i quali si lavorano con piacera, ed in ultimo condotti mostrano una pelle che par propriamente di came. Pur tanto fece ch'ella cra già quasi che finita, quando io, avendo disposto il duca Ales-sandro a far tornar Michelagnolo da Roma, e gli altri per finire l'opera della sagrestia cominciata da Glemente, disegnava dargli che fare a Firenze, c mi sarebbe riuscito; ma la quel mentre sonravvenendo la morte d'Alessandro, che fu mmazzato da Lorenzo di Pier Francesco del Mediel, rimase impedito non pure questo dise-gno, ma disperata del tutto la felicità e la grandezza dell'arte. Intesa dunque il Tribolo la morte del duca, se ne dolse meco per le sue lettere, pregandomi, poiché m'ebbe confortato a portare in pace la morte di tanto principe mio amorevole signore, che se io andava a Roma, come egli aveva inteso che io voleva fare, in tutto deliberato di lasciare le corti e segnitare i mici studi, che io gli ricercassi di qualche partito, perciocche, avendo mici amici, farebbe quanto io gli ordinassi. Ala venne caso che non gli bisognò altramente cercar partito in Roma, per-ché essendo creato duca di Fiorenza il sig. Coaimo de' Medici, uscito che cgli fu de' travagli ebe cbbe il primo anno del suo principato per aver rotti i oemici a Monte Mario, comincio s pigliarsi qualche spasso, e particolarmente a frequentare assai la villa di Castello vicina a Firenze poco più di duc miglia; dove cominciando a murare qualche cosa per potervi atar comodamente con la corte, a poco a poco, essendo a ciò riscaldato da maestro Piero da S. Casciano, tenuto in que' tempi assai buon maestro, e molto servitore della signora Maria madre del duca, e stato sempre muratore di casa ed antico servitore del Sig. Giovanni, si risolvette di condurre in quel luogo certe acque, ehe molto pri-ma aveva avuto desiderio di condurvi i onde dato principio a far'un condotto ohe ricevesse tutte l'acque del poggio della Castellina, luogo lontano a Castello un quarto di miglio e più, al seguitava con huon numero d'uomini il lavoro gagliardamente. Ma conoscendo il duca ehe maestro Piero non avava ne invenzione ne disegno bastante a far un principio in quel luogo, che potesse poi col tempo ricevere quell'ornamen-to, rhe il sito e l'arque richiedevano, un di che aua eccellenza era in sul luogo e parlava di ciò con alouni, M. Ottaviano de Medici e Criatofano Rinieri amico del Tribolo e servitore vecchio della signora llaria e del duca, celebrarono di maniera il Tribolo per uomo dotato di tutte quelle parti che al capo d'una così fatta fabbrica si richiedavano, ebc il duca diede com missione a Cristofano che lo facesse venire da Bologna: il che avendo il Rinieri fatto tostamente, il Tribolo che non poteva aver miglior nuova, che d'avere a servire il duca Cosimo, se ne venne subito a Firenze, ed arrivato, fu condotto a Castello, dove sua Eccellenza illustrisalma avendo inteso da lui quello che gli pare-va da fare per ornamento di quella fonti, diedegli commissione che facesse i modelli : perche a quelli messo mano s'andava con essi trattenendo, mentre maestro Piero da S. Casciano faceva l'acquidotto e conduceva l'acque, quando il dues, che intanto aveva cominciato per sienrià della città a cingere in sui poggio di S. Miniato con un fortissimo muro i bastioni fatti al tempo dell'assedio col diseggio di Michelagnolo, ordinò che il Tribolo facesse un'arme di pietea forte con due Vittorie per l'angolo dal puntone d'un halnardo che volta in verso Pirenze. Ma avendo a fatica il Tribolo finita l'arme che era grandissima ed una di quelle Vittorie alta quattro hraccia, che fu tenuta cosa bellissima, gli hisognò l'asciare quell'opera imperfetta; perciocche avendo maestro Piero tirato molto innanzi il condotto e l'acque con piena soddisfaione del duca, volle sna Eccellenza che il Tribolo cominciasse a mettere in opera per orna-mento di quel luogo i disegni ad i modelli che già gli aveva fatto vedere, ordinandogli per al-lora otto sciidi il mese di provvisione, come aneo aveva il S. Casciano. Ma per non mi confindere nel dir gl'intrigamenti degli acquidotti e gli ornamenti delle fonti, fia bene dir hrevemente alcone poche cose del luogo e sito di Castello. La villa di Castello posta alle radici di monte

Morello sotto la villa della Topsia, che è a merca la costa, ha diamati un piano che scrude a poeza a poez per spazlo d'un miglio e merca luna a linua d'ama, e la appanto, doce consintiva della compania della compania della congità fa marito da Pire Francesco del Melnie con molto disegno, perebà sevendo la facia pirnicipale diritta a merza giorno riguardante un genaniame prato com due grandiami vival pieri co fatto da Romani per condurer acque da Valdinariana a Frances, dore sotta le victo les si il

ano bottino, ha bellissima e molto dilettevole veduta, I vivai dinanzi sono spartifi nel mezzo da un ponte ilodiel braccia largo che cammina a un viale della medesima larghezza, coperto dagli lati e di sopra nella sua altezza di dieci braecia da una continua volta di mori, che camminando sopra il detto viale lungo hraccia trecento, con piacevolissima ombra, conduce alla atrada maestra di Prato per una porta posta la mezzo di due fontane, else servono ai viandanti ed a dar bere alle bestie. Dalla banda di verso levante ha il medesimo palazzo una muraglia bellissima di atalle, e di verso ponente un giardino aegreto, al quale si commina dal cortile delle stalle, passando per lo piano del palazzo e per mezzo le logge, sale e camere terrene dirittamente; dal qual giardino segreto, per una porta alla banda di ponente, si ha l'entrata in un altro giardino grandissimo tutto pieno di frutti e terminato da un salvatico d'abeti che cuopre le case de lavoratori e degli altri else li stanno per servicio del palazzo e degli orti. La parte poi del palazzo che volta verso il monte a tramontana, ha dinanzi nn prato taoto lungo, santo sono tutti insieme Il palazzo, le stalle ed il giardino segreto, e da questo prato si saglie per gradi al giardino principale einto di mura ordinarie, il quale, acquistando con dolcezza la salita, si discosta tanto dal palazzo alzandosi, che il sole di mezzo giorno lo seuopre e scalda tutto, enme se non avesse il palazzo innanzi; e nell' estremità rimane tant' alto, che non solamente vede tutto il palazzo, ma il piano che e dinanzi e d' intorno, e alla città parimente. E nel mezzo di questo giardino no salvatico d'altissimi e folti cipressi, laori, e mortelle, i quali, girando in tondo, fanno la forma d'un laberinto circondato di bosso'i alti doc braccia e mezzo, e tanto pari e con bell'ordine condotti, che paiono fatti col pennello; nel mezzo del quale laberinto, come volle il duea e come di aotto si dirà, fece il Tribolo una molto bella funtana di marmo. Nell'entrata principale dove è il primo prato con i dne vivai ed il viale coperto di gelsi, voleva il Triholo che tanto si accrescesse esao viale, ehe per ispazio di più d'un miglio col medesimo ordine e coperta andasse infino al finme Arno, e ehe l'acque che avanzavano a tutte le fonti, correndo lentamente dalle hande del viale in piacevoli canaletti, l'accompagnassero infino al detto finme, pieni di diverse sorti di peaci e gamberi. Al palazzo (per dir così quelo che ai ha da fare come quello che è fatto) voleva fare una loggia innanzi, la quale, passando per un cortile scoperto, avesse dalla parte dove sono le atalle altrettanto palazzo quanto il vecchio, e con la medesima proporzione di stanze, logge, giardin segreto ed alto: il quale accrescimento archbe fatto quello essere un grandissimo palazzo ed una bellissima fieriata. Passato il cortile dove si entra nel giardin grande del laberinto nella prima entrata dove è un grandissimo prato, saliti i gradi che vanno al detto laberinto, veniva un quadro di braccia trenta per ogni verso in piano, in sul quala aveva a essere, come poi è stata fatta, nna fonte grandissima di marmi bianchi, che schizzasse in also sopra gli ornamenti alti quattordiei braccia, e ehe in eima per bocca d' una statua useisse acqua eho andasse alto sei braccia. Nelle teste del pratoavevano a essere due logga, nua dicimpetto all'altra, e ciascuna lunga braceia trenta e larga

431 quindici, e nel mezzo di ciascuna loggia andava una tavola di marmo di braccia dodici e fuori un pilo di braccia otto, che avava a ricevere l'acqua da un vaso tennto da due figure. Nel mezzo del laberinto già detto aveva pensato il Tribolo di fare lo sfurzo dell'ornamento dell'aeque con zampilli e con un sedere molto bello intorno alla fonte, la cui tazza di marmo, come poi fu fatta, aveva a essere molto minore che la prima della fonte maggiore e principale: e queata in cima aveva ad avere una figura di bronzo che gettasse acqua. Alla fine di questo giardino aveva a essere nel mezzo una porta in mezzo a certi putti di marmo che gettassero acqua, da ogni banda una fonte, e ne' cantoni nicchie doppie, dentro alle quali andavano statue, siccome nell'altre che sono nei muri dalle bande, nei riacontri de' viall che traversano il giardino, i quali tutti sono coperti di versure in vari spartimenti. Per la detta porta, ebe è in eima a questo gior-dino, sopra aleune scale si entra io un altro giardino largo quanto il primo, soa a dirittura, non molto lungo rispetto al monte; ed in queato avevano a rasere dagli lati due altre logge; e nel muro dirimpetto alla porta che sostiene la terra del monte, aveva a essere nel mezzo nna grotta con tre pile, nella quale piovesse artifiziosamente acqua; e la grotta aveva a essere in mezzo a due fontane nel medesimo muro collocate ; e ilirimpetto a queste due nel muro del giardino ne avevano a essere due altre, le quali mettessero in mezzo la porta. Onde tante sarebbono state le funti di questo giardino, quan-to quelle dell'altro che gli è sotto, e che da questo, il quale è più alto, riceve l'acque; e questo giardino aveva a essere tutto pieno d'aranci che vi arebbono avutn ed averanno quanto che sia comodo luogo, per essere delle mura e dal monte difeso della tramontana ed altri venti contrarj. Da questo si saglie per due scale di selice, una di ciascuna banda, a nu salva-tico di cipressi, abeti, lecci e allori, ed altre versure perptene con bell'ordine compartite; in merzo alle quali doveva easere, secondo il disende del proble, e come poi ai efato, un vivaio belliasimo; e perché questa parte stringendosi a poco a poro fa un angolo, perché fuse ottuso, l'aveva a spuntare la larghezza d'ona loggia. ebe salendo parceehi scaglioni, acopriva nel mezzo il palazzo, i giardini, le fonti, e tutto il piano di sotto ed intorno, insino alla ducole villa del Poggio a Caiano, Fiorenza, Prato, Siena e eiò ebe vi è all' intorno a molte miglia. Avendo dunque il già detto maestro Piero da S. Casciano condutta l'opera sua dell'acquidotto insino a Castello, e messori dentro tuttel'acque della Castellina, sopraggiunto da una grandissi-ma febbre, in pochi giorni si mort; perche il Tribolo preso l'assunto di guidare tutta quella muraglia da se, s'avvedde, aneorché fusero in gran copia l'acque state condotte, che nondimeno erano poche a quello che egli si era messo in animo di fare, senza che quella che veniva dalla Coatellina non saliva a tanta altezza, quanto era quella di che aveva di bisogno. Avnto adunque dal sig. duea commissione di condorvi quelle della Petraia, che è a cavalier a Castello più di centocinquanta braccia, e sono in gran copia e buone, fece fare un condotto si-mile all'altro e tanto alto, che vi si può andar dentro, acciò per quello le dette aeque della Petraia venissero al vivaio per un altro acquedot- a zo, per la quale aveva a gettare aequa la funte.

to, che avesse la caduta dell'acqua del vivaio e della fonte maggiore: e eiò fatto, cominciò il Tribolo a murare la detta grotta per farla con tre nicebie e con bel disegno d'architettura, e così le due fontane che la metterano in mezzo, in una delle quali aveva a essere una gran statoa di pietra per lo monte Asinaio ; la quale spremendosi la barba versasse acqua per bocca in nu pilo che aveva ad avere dinanzi, del qual pilo uscendo l'acqua per via occulta, doveva passace il muro ed andare alla fonte che oggi è dietro finita la salita del giardino del laberinto, entrando nel vaso ebe ha ia sulla spalla il fiume Mugnone, il quale è in una niechia grande di pietra bigia con bellissimi ornamenti e coperta tutta di spugna; la quale opera se fusse stata finita in tutto, come e in parte, arebbe avutn somiglianza col vero, nascendo Mugnone nel monte Asi-naio. Fece dunque il Tribolo per esso Mugnone, per dire quello che è fatto, una figura di etra bigia lunga quattro braccia e raccolta in bellissima attitudine, la quale ha sopra la apalla un vaso che versa acqua in un pilo, e l'altra posa in terra appoggiandovisi sopra, avendo la gamba manea a cavallo sopra la ritta; e dietro a questo flume è una femmina figurata per Fiesole, la quale tutta ignoda nel mezzo delta niechia esce fra le spugoe di que' sassi, tenendo in mano una luoa, che è l'antica insegna de l'icsolani. Sotto questa nicchia è uo grandissimo pilo, sostenuto da due capricorni grandi, che sono ona dell'imprese del duca, dai quali capricorni pendono alcuni featoni e maschere bel-lissime, e dalle labbre esce l'acqua del detta piln ebe, essendo coloro nel mezzo e sbocesto dalle bande, viene tutta quella ehe sopravanzu a versarsi dai detti lati per le bocche de' capricorni, ed a camminare, poiché è eascata in sul basamento cavu del pilo, per gli orticiui che sono intorno alle mura del giardino del laberinto, dove sono fra niceliia e niechia funti, a fra le fonti spalliere di melaranci e melagrani. Nel secondo sopraddetto giardino, duve avea disegua-to il Tribolo che si facesse il moote Asionio che avea a dar l'arqua al detto Mugnone, aveva a essere dall'altra banda, passata la porta, il-monte della Falterona in somigliante figura. E siccome da questo monte ha origine il fiume d'Arno, così la statua figurata per esso nel giardino del laberinto dirimpetto a Magnone aveva a ricevere l'acqua della detta Falterona, Ma perche la figura di detto monte ne la sua fonte ha mai avuto il auo fine, parleremo della funte, e del finne Armo che dal Tribolo fu condotto a perfezione. Ha dunque questo fiume il suo vaso sopra una euseia, ed appregiasi con un braccio stando a giacere sopra un leone ehe tiene un giglio in mano, e l'aequa riceve il vaso dal mnro forato, dietro al goale aveva a essere la Falterona nella maniera appunto che si è detto cicevere la sua la statua ilel fiume Mugnone; e perché il pilo lungo è in totto simile a quello di Mugnone, non dirò altro se non che è un precuto che la bonta ed eccellenza di queste opere non siano in marmo essendo veramente bellissime. Seguitando poi il Triholo l'opera del condotto, fece venire l'acqua della grotta, che assandu sotta il giardino degli ar nei, e pol l'altro, la conduce al laberinto; e quivi preso in giro tutto il mezzo del laberinto, eioe il contro in buona largbezza, ordinà la canna del mez-

635

Poi prese l'acqua d' Arno e Mugnone, e ragunatele iosieme sotto il piano del laberinto em certe canne di brinzo che erano sparse per quel piano con bell'ordine, empie tutto quel pavitoento di sottilissimi rampitti, di maniera che, volgendosi una chiave, si bagoano tutti enloro che s'accostano per weilere la fonte, e non ai può agevolmente ne così tosto fuggire, perche free il Tribolo intorno alla fonte ed al lastric-to, nel quale sono gli zampilli, un sedere di pietra bigia sostenuto da branche di leone tramezzate da mostri marini di basso rilievo; il che face fu cosa difficile, perche volle, poiche il luogo è in ispiaggia e stata la squadra a pen-

dio, di quello fir piano e de'sederi il medeumo. Messo poi mano alla funte di questo laberinto, le fece nel piede di marmo un Intrecciamento di mostri marini tutti tondi straforati. con alcune code avviluppate insleme cusi bene, che in quel genere non al può far meglio; e ciò fatto, condusse la tazza d'un marmo, stato condotto multo prima a Castello insieme con una gran tavola pur di marmo dalla villa dell' Antella, che già comperò M. Ottaviano de' Medici da Ginliano Salviati, Fece dunque il Tribolo per questa comodità, prima else non arebbé per avventura fatto, la detta tassa, facendole intorno un ballo di puttini posti nella gola che è appresso al labbro della tezza, i quali tengono certi festuni di cose marine trafocati nel marmo con bell'artefizio, e così il picile, che fece sopra la tazza, condusse con molta grazia e con certi putti e maschere per gettare acqua hellissimi; sopra il quale piede era d'animo il Tribolo ebe si ponesse una statua di bronzo alta tre braccia figurata per una Fiorenza, e dimostrare che dai detti monti Asinain e Falterona vengono l'aeque d'Arno e Mugnone a Fiorenza; della qual figura aveva fatto un bellissimo modello, che spremendosi con le mani I espelli ne faceva uscir acqua. Condetta poi l'acqua sul primo delle trepta braccia sotto il laberinto, diede principio alla fonte grande, che avendo otto facce avera a ricevere tutte le sopraddette acque nel primo bagno, cioè quelle dell' acque del laberinto e quelle parimente del condutto maggiore. Ciascuna dunque dell'otto facce saglie un grado alto un quinto, ed ogni angolo delle otto fance ba un risalto, come anco avean le acale, che risaltando salgono ad ogni angolo nuo acaglione di due quinti; tal che ripercuote la faceia del mezzo delle scale nei risalti e yi muove il bastone, che è cosa bizzarra a vedere, e molto eumoda a salire, Le sponde della fonte banno garbo di vaso, ed il corpo della fonte, eioe dentro dove sta l'acqua, gica intorno. Comincia il piede in olto faece, e seguita con otto sederl he presso at bottone della tazza, sopra il quale scerono otto putti in varie attitudini e tulti tomli e grandi quonto il vivo; ed incatenandusi eon le braceia, e eon le gambe insieme, fanno hellissimo vedere a ricco ornamento. E perché l'aggetto della tazza else è tonda ba di diametro sei braccia, traboccando del pari l'acque di tutta la fonte, versa intorno intorno noa bellissima pioggia a uso di grandaia nel detto vaso a otto lacce, onde i detti putti ebe sono in sul piede della tazza non si bignano, e pare che mostrino con molta vaghezza quasi fanciullescamente casersi la entre per non bagnarsi scher-rando ritirati inturno al labbro della tazza, la

za paragonare. Sono dirimpetto al quattro lati della crociera del giardino quattro putti di bronzo a giacere seberzando in varie attitudini, i quali sebbene sono poi stati fatti da altri, sono secondo il disegno del Tribolo, Comincia sopra questa tazza un altro piede, che ha oel suo principio sopra alcuni risalti quattro putti tondi di marmo, che stringono il collo a certe oche che versano aequa per bocca; e quest'aequa è quella del condotto principale che viene dal laberinto, la quale appunto saglie a questa alterra. Sopra questi putti è il resto del fiiso di questo piede, il quale è fatto con cert- esrtelle else colano acqua con atrana bizzarria, e, ripigliaodo forma qualira, sta sopra certe inaschere molto ben fatte, Supra poi è un' altra tazza minore, nella erociera della quale al labbro stanno appiocate eon le corna quattro teste di esprieorno in qua-des, le quali gettano per bocca acqua nella tazza grande insieme con I putti per far la pioggia che cade, come si è detto, nel primo ricetto, else ha le aponde a otto facce Seguita più alto un altro foso adorno con altri ornamenti e con certi putti di mezzo rilievo, che, risaltando, fanno un largo in eima tondo ebe serve per base della figura d'un Ercole che fa scoppiare Anteo, la quale, secondo il disegno del Tribolo, è poi stata fatta da altri come se dirà a suo luogo; della bonca del quale Anteo In cambio dello apirito disegnò che dovesse nscire, e esce per una cana, acqua in gran copia: la quale acqua è quella del condotto grande della l'etraia, che vien gagliarda e saglie dal pistin, duve sono le scale, braccia sedici, e ricascando nella tazza maggiore fa un vedere maraviglioso. In questo acquidotto medesimo vengono admique non solo le dette acque della Petraja, ma ancor quelle ebe vanno al vivajo ed alla grotta; e queste unite con quelle della Castellina vanno alir fonti della Palterona e di monte Asimilo, e quindi a quelle d'Aruo e Mugnone come si è detto, e dipoi, riunite alla fonte del laberinto, vanno al mezzo della fonte grande dove sono i putti con l'oche Di qui pol arebbono a ire, secondo il disegno del Tri-bulo, per due condotti, essenno da per se, nei pili delle logge ed alle tavole, e poi ciaseuna al suo orte segreto. Il primo de'quali orti verso ponente è tutto pieno d'erbe straordinarie e medicinali, onde al sommo di quest'acqua nel detto giardino di sempliei , nel nicebiu della funtana dietro a un pilo di marmo, arebbe a essere nna statna d' Esculapio. Fu duoque la sopraddetta fonte maggiore tutta finita di marmo dal Tribolo, e ridotta a quella estreina perfezione che si può in opera di questa sorte desiderare migliore; onde credo che si possa dire con verità, ch' ella sia la più bella fonte e la più rices, proporzionala e vaga che sia stata fatta mai, perciocche nelle figure, ne'vasi, nelle taze insomma per tutto si vede usata diligenza ed industria straordinaria. Poi il Tribolo, fatto il modello della detta statua d' Esculapio, eominciò a lavorare il marmo, ma impedito da altre cose lasciò imperfetta quella figura, che pui fa fioita da Antonio di Guno scultore e suo discepolo. Dalla banda di verso levante in un pratello fuori del giardino acconciò il Tribolo una quercia molto artifiziosamente; percivoche, ol-tre ehe è in molto coperta di sopra e d'intomo d'ellera intrecciata fra i rami che pare un foltissimo boschetto, vi si saglie con una coqualr nella sua semplicità non si può di bellez- a moda scala di legno similmente coperta, in ci-

ma della quale, nel mezzo della quercia, è una l stanza quadra con sederi intorno e con appoggiatori di spalliere tutte di verzura viva, e nel mezzo una tavoletta di marmo cun un vaso di mischio nel mezzo, oel qual per una eanna viene e schizza all'aria molt'acqua, e per uo' altra la eaduta si parte, le quali esone vengoattra ia catuta si parte, le quali caooc vengo-no su per lo piede della quercia in modo co-perta dall'ellera, che non si veggiono punto; e l'acqua si da e toglie, quando altri ruole, col volgere di certe chiavi Né si può dire a pieno per quante vie si volge la detta acqua della quereia con diversi intrumenti di rame per bagnare chi altri vuole, oltre che con i medesimi instrumenti se le fa fare diversi rumori e zuffolamenti. Finalmente tutte queste aeque, dopo aver servito a tante e diverse fonti ed uffici, ragunate insieme, se ne vanno ai due vivai che sono funri del palazzo al principio del viale, e gniodi ad altri bisogni della villa. Ne lascerò di dire qual fusse l'animo del Tribolo intorno agli ornamenti di statue, che avevano ad essere nel giardio grande del laberinto nelle nicchie che vi si veggiono ontloariamente compartite nei vani. Voleva dunque, ed a cost fare l'avevagiu-diziosamente consigliato M. Benedetto Varchi, atato ne'tempi nostri poeta , orature e filosofo ercellentissimo, ehe nelle teste di sopra e di antto andassiuo i quattro tempi dell'auno, eioè Primavera, State, Autuonn, e Verno, e che eiascuno fusse situato in quel luogo dove più si trova la stagion sua. All'entrata in sulla man ritta accanto al Verno, in quella parte del mu-ro elle si distende all' insù, dovernoo andare sei figure, le quali denotassero e mostrassero la grandezza e la bontà della casa de'Medici, e che tutte le virtú si trovano nel dues Cosimo: e ueste erano la Iustizia, la Pietà, il Valore, la Nobiltà, la Sapienza, e la Liberalità, la quali sono sempre state nella easa de' Medici, ed oggi sonn tutte nell' Eccellentissimo signor duca per exere giusto, pietoso, valoroso, nobile, savio, e liberale. E perehe queste parti haono fatto e fanno essere nella città di Firenze, leggi, paer, armi, scienze, sapienza, lingue, e arti, e perche il iletto signor duca è giusto con le leggi, pietoso con la pare, valoroso per l'armi, nobile per le seleuze, savio per introdurre le lingue e virtù, e liberale nell'arti, voleva il Tribolo che all'incontro della Iustizia, Pietà, Valore, Nobiltà, Sapienza, e Liberalità, fussero quest'altre in su la man manea, come si vedra qui di sotto, eior Leggi, Pace, Armi, Selenze, Lingue e Arti. E ternava molto bene, che in questa maniera le ilette statue e simulacri fussero, come sarebbono stati, in su Arno e Mugnone, a dimostrare ehe onorann Fiorenza. Audavano aneo pensando di mettere in sui frontespiri, cioè io ciascuno una testa d'alcun ritratto d'uomini della easa de' Mediei, come dire sopra la Iustizia il ritratto di sua Eccellenza per essere quella sua pecutiare, alla Pietà il magnifico Giuliano, al Valore Il signor Giovanni, alla Nobiltà Lorenzo vecchio, alla Sapienza Cosimo vecchio ovvero Clemente VII, alla Liberalità papa Leone; e ne' frontespizi di rincontro dicevano che si sarebbono potute mettere altre teste della casa Medici o persone della città da quella dependenti. Ma perché questi nomi fanno la cosa alquanto intrigata, si sono qui appresso messe con quest'ordine 1 a a tropped dearest. Comperfee &

Autuono. Porta, Loggia. Porta. Verno. I quali tutti ornamenti nel vero arebbono fatto questo il più ricco, il più magnifico, ed il più ornato giardino d'Europa; ma non furono le dette cose condotte a fine, pereiocebe il Tribolo, sin che il Sig. duca era io quella voglia di fare, non seppe pigliar modo di far ebe si conducessino alla loro perfezione, come arebbe potuto fare in breve, avendo uomini ed il duca elie spendeva volentieri, e non avendo di quelli impelimenti che ebbe poi col tempo. Anzi non si contentando allora sua Eccelleoza di si gran copia d'aequa, quanta è quella che vi si vede, di-segnava che s'andasse a trovare l'acqua di Valeenni, che è grossissima, per metterle tutte in-sieme, e da Cástello con un acquidotto, simile a quello che avea fatto, condurle a Fiorenza in sulla piazza del suo palazzo. E nel vero se quest'opera fusse stata riscaldata da uomo più vivo e più desideroso di gloria, si sarebbe per lo meno tirata molto innanzi. Ma perebe il Tribolo (oltre che era molto occupato in diversi negozi slel duca) era non molto vivo, non se ne fece altro; ed in tauto tempo che lavorò a Castello, non condusse di sua mano altro che le due fonti con que' due liumi, Arno e Mugnone, e la atatua di Fiesole; nasceudo ciò non da altro, per quello che si vede, che da essere troppo occu-pato, come si è detto, in molti negozi del duca, il quale fra l'altre cose gli fece fare fuori della porta a S. Gallo sopra il fiume Mugnone un ponte in sulla strada maestra che va a Bologoa; il qual ponte, perche il fiume attraversa la stra-ila in isbieco, fece fare il Tribolo, abiecando anch'egli l'arco, secondo che sbiccamente imboccava il fiume, che fu cosa nuova e molto lodata, facendo massimamente congiugocre l'arco di pietra shiecato in modo da tutte le bande, che siusci forte, ed ha molta grazia, ed insomma questo ponte fu una molto bell'opera. Non molto ionanzi essendo venuta voglia al duca di fare la sepoltura del sig. Giovanni de' Medici suo padre, e desiderando il Tribolo di farla, ne fece un bellissimo modello a concorreoza d'unn ebe n'aveva fatto Raffaello da Monte Lupo, favorito da Proncesco di Sandro, maestro di maneggiar arme appresso a sua Eccellenza. E così esendo risoluto il duca che si mettesse in opera spiello del Tribolo, egli se n'andò a Carrara a far cavare i marmi, dova cavò aoco i due pili per le logge di Castello, una tavola e molti altri marmi, In tanto essendo M. Gio. Battista da Ricasoli, oggi vescovo di Pistoia, a Roma per negozi del sig. duca, fu trovato da Baccio Bandinelli che aveva appunto finito nella Minerva le sepolture di papa Leone X e Clemente VII, e rielitesto difavore appresso sua Eccellenza: per-che avendo esso M. Gio. Battista scritto al duea ebe il Bandinello desiderava servirlo, gli fo riscritto da sua Eccellenza che nel ritorno lo menasse seco. Arrivato adunque il Bandinello s

Fiorenza, fo tanto interno al duca con l'anda-

eia sua, con promesse e mostrare i disegni e modelli, cha la sepoltura del detto sig. Giovanni, la quale doveva fare il Tribolo, fu allogata a lui. E east presi de'marmi di Michelagnolo che erano in Fiorenza in via Mozza, gnastatili senza ri-spetto, cominciò l'opera; perche tornato il Tribolo da Carrara, trovo essergli atato levato, per essere egli troppo freddo e buono, il lavoro. L'anno che si fece parentado fra il aig. duca Cosimo ed ilsig. Don Pietro di Toledo marchese di Villafranca, allora vicerc di Napoli, pigliando il sig. duca per moglie la signora Leonora aua figliuola, nel farsi in Fiorenza l'apparato delle nozze, fu dato cura al Tribolo di fare alla porta al Prato, per la quale doveva la sposa entrare veuendo dal Poggio, un areo trionfale, il quale egli fece bellissimo e molto ornato di colonne, pilastri, architravi, cornicioni e frontespizj; e perché il detto arco andava tutto picno di storie e di figure, oltre alle statue che furono di mano del Tribolo, fecero tutte le dette pitture Battista Franco Viniziano, Bidolfo Grillandaio, e Michele suo discepolo. La principal figura dunque che sece il Tribolo in quest'opera, la quale fu posta sopra il frontespizio nella punta del mezzo sopra uo dadu fatto di rilicvo, fu una femmina di eioque hraccia, fatta per la Fecon-dità con einque putti, tre avvolti alle gambe, uno in grembu, e l'altro al collo; e questa, dova cala il frontespizio, era messa in mezzo da due figure della medesima grandezza, una da ogni banda; delle quali figure ebestavano a giaeere, una era la Sicurtà che s'appoggiava supra una colonna con una verga sottile in manu, e l'altra era l'Eternità con una palla nelle braeeia, e sotto ai piedi un veceblo canuto figurato per lo Tempo col Sole e la Luna in collo. Non dirò quali fussero l'opere di pittura che furono in quest'arco, perche può vedersi da ciascuno nelle descrizioni dell'apparato di quelle nozze. E perebe il Tribolo elbe particolar cura degli ornamenti del palazzo de' Medioi, egli fece ale nelle lunette delle volte del cortile molte imprese con motti a proposito a quelle nozze, e tutte quelle de più illustri di casa Mediei. Oltre eiò nel cortile grande scoperto fece un sontuoaissimo apparato picuo di storie, eioè da una parte di flomani e Greci, e dall'altre cose state fatte da uomini illostri di detta casa Medicl, ebc tutte furono condotte dai più eccellenti giovani pittori che allora fussero in Fioreoza di ordine del Tribolo, Bronzino, Pier Francesco di Sandro, Francesco Bachiacca, Domenico Conti, Antonio di Domenico, e Battista Franco Viniziano. Fece anco il Tribolo in sulla piazza di S. Marco sopra nn grandissimo basamento alto bracoia dieci (nel quale il Bronzino aveva di pinte di color di bronzo due bellissime storie nel zoccolo ebe era sopra le cornici) un cavallo di hraccia dodici con le gambe dinanzi in alto, e sopra quello una figura armata e grande a proporzione, la quale figura aveva sotto genti ferne e morte, e rappresentava il valorosissimo Sig. Gio-vanni de' Medici, padre di sua Eccellenza. Fu quest'opera con tanto giudizio ed arte condotta dal Tribolo, ch' ella fu ammirata da ehiunqua la vide; e quello ehe più fece maravigliare, fu la prestezza colla quale egli la fece, aiutato fra gli altri da Santi Buglioni scultore, il quale cadeudo rimase storpiato d'una gamba, e poco mancò che non si mori. Di prdine similmente del Tribolo fece, per la commedia che si recitò, Aristo-

tile da Sangallo (in questo veramente eccellentissimo, come si dira nella vita sua) una maravigliosa prospettiva; ed esso Tribola fece pee gli abiti degl'intermedi, ebe furono opera di Gio. Battista Strozzi, il quale ebbe carico di tutta la eummedia, le più vaghe e belle invenzioni di vestiti, di calzari, d'acconciature di capo e d'altri abbigliamenti che sia possibile immaginarsi. Le quali cose furono eagione che il duca si servi poi in molte capriceiuse mascherate, dell'ingegno del Tribolo, come in quello degli Orsi, per un paliu di Bufile, in quella de' Cor-bi, ed in altre. Similmente l'anuo ebe al detto sig. dura nacque il sig. Don Francesco suo pri-mogenito, aveudosi a fare nel tempio di S. Giovanni di Firenze un sontuoso apparato, il quale fusse onoratissimo e capace di cento nobilissime giovani, le quali l'avevano ad accompagnare dal palazzo insino al detto tempio, dove aveva a rieevere il battesimo, ne fu dato carico al Tribolo, il quale insieme col Tasso, accomodandosi al luogo, fece ebe quel tempio, ehe per se e antico e bellissimo, pareva un nuovo tempio alla moderna ottimamente inteso, insieme con i sederi intorno riccamente adoroi di pitture e d'o-ro. Nel mezzo sotto la lanterna lece un vaso grande di legname intagliato in otto facce, il quale posava il suo piede sopra quattra scaglio-ni; ed in sui cauti dell'otto facce erano certi viticcioni, i quali movendosi da terra, dove eraoo alenne zampe di leone, avevano io citoa certi putti grandi, i quali, faceodo varie attitudioi, tenevano con le mani la bocca del vaso e con le spalle alcuoi festoni che giravano e facevano pendere nel vano del mezzo una ghirlanda attorno attorno. Oltre ciò avea fatto il Tribolo nel mezzo di questo vaso un basamento di legname con belle fantasie attorno, in sul quale mise per finimento il S. Gio. Battista di marmo alto braccia tre di mano di Donatello, che fu lasciato da lui nelle case di Gismondo Martelli, come si e detto nella vita di esso Donatello, lusumma es-, sendo questo tempio dentro e fuori stato ornato, quanto meglin si può immaginare, era solamente atata lasciata in dietro la cappella principale, dove in un tahernacola vecchio sona quelle figure di rilievo, che già fece Andrea Piano. Onde pareva, essendo rinnovato ogni cosa, ebe quella eappella così vecchia toglicise tut-ta la grazia che l'altre cose tutte insieme avevano. Andando dunque un giorno il duca a vedere questo apparato, come persona di giu-dizio, lodò ogni cosa, e conobbe quanto si fusso bene accomodata il Triholo al sito e luogo e ad ogni altra cosa. Solo biasimò sconciamente che a quella cappella principale noo si fusse avuto eura, onde a un tratto, come persona ri-soluta, con bel giudizin nrdinò che tutta quella parte fusse coperta con una tela grandissima dipinta di chiaroscuro, dentro la quale S. Gio, Battista battezzasse Cristo, ed intorno fussera popoli che stessero a vedere e si battezzassero, altri spogliandosi ed altri rivestendosi in varie attitudini; e sopra fusse un Dio Padre ehe mandasse lo Spirito Santo, e due fonti la guinationale de la constante de l lo, Iacopo da Pontorino non la volle fare, perciocche il tempo ebe vi era solamente di se giorni non pensaya che gli potesse bastare: il

simile fece Rishifo Ghirlandaio, Brouzino, e I molti altri. In questo tempo essendu Giorgio Vasari tornoto da Bologna, e lavorando per M. Bindo Altoviti la tavola della sua cappella in S. Apostolo in Firenze, non era in molta considerazione, sebbene aveva amieizia cui Tribulo e col Tasso, peresocche avendo alcum fatto una setta sotto il favore del dettu M. Pier Francesco Riccio, chi non era di quella nun partecipara del favore della corte, ancurelie fusse virluoso e dabbene, la qual cosa era esgione che molti, I quali con l'aiuto di tanto principe si sarebbono fatti eccellenti, si stavano alibandonati, non si adoperando se non chi voleva il Tasso, il quale, come persous allegra, cou le sue baie inzampognava coloi di sorte, che non faceva e non voleva in certi affait se non quello che voleva il Tasso, il quale era architetture di palazzo e faceva ogni cosa. Costoro douque avendo alcun sospetto d'esso Giorgio, il quale si rideva di quella loro vanità e schocchezze, e più cercava di farsi da qualcosa mediante gli studi del-l'arte ehe con favore, non pensavano al fatto suo, quando gli fu dato ordine dal sig, iluca che facesse la detta tela con la già detta revenzione; la quale opera egli conduase in sei giorni di elitaroseuro, e la diede finita in quel modo ehe sanno coloro che videro quanta grazza ed ornamento ella diede a tutto quell'apparato, e quauto ella rallegrasse quella parte che più n'avera bi sugno in quel templo e nelle magnificenze di quella festa. Si portò dunque tanto bene il Tribolo, per tornare oggimai onde mi sono, non so rome, partito, che ne meritò somma lode; ed una gran parte degli ornamenti che fece fra le culonue, volse il duen che vi fusuero lasciati, e vi sonn ancora, e mentamente. Fece il Tribolo alla villa di Cristofano Rinieri a Castellu, mentre elle attendeva alle fonti del duca, sopra un vivaio rhe è in eima a una ragnasa in una niceltia un fiume di pietra bigia grande quanto il vivo, che getta acqua in un pilo grandissimo della mede-sima pietra, il qual fiume, che è fatto di pezzi, e commesso con tanta arte e diligenza che pare tutto d'un pezzo. Mettendo poi mayo il Tribolo per ordine di sua Eccellenza a volere finire le scale della libreria di S. Lorenzo, cioè quelle che sono nel ricetto dinanzi alla porta, messi che n'ebbe quattro scaglioni, non ritrovando ne il modo ne le misure di Michelagnolo, con ordine del duca andò a Roma, non solo per intendere il parere di Michelagnolo intorno alle dette seale, ma per far opera di condorre loi a Firenze. Ma non gli riusei ne l'uno ne l'altro; perciocché non volendo M chelagnolo partire di Roma, con bel modo ai licenziò; e quanto alle seale mostrò non ricordarsi più ne di misore ne " altro. Il Tribolo ilunque, essendo tornato a Pirenze, e non potendo seguitare l'opera delle dette scale, si diede a far il pavimento della detta libreria di mattoni bianchi e rossi, siccome alcuni pavimenti che aveva vednti in Roma; ma vi agginnse un ripieno di terra rossa nella terra hisnea mescolata col holo per fare diversi intagli in que'mattoni; e così in questo pavimento fece ribattere tutto il palco e soffittato di sopra, che fu cosa molto lodata. Cominciò poi, e uon fini, per mettere pel maschio della fortezza della porta a Faenza per Don Giovanni di Luna allora Castelluno, un'arme di pietra bigia ed un'aquila di tondo ribero grande con due capi, quali fece di cera, perche fune gettata di bron- peggio, attaccatori fuoco al legname ed a quello

zo; san non se ne fece altro, e dell'arme rimase solamente finito lo sendo. E perche era costume d-lla eittà di Fiorenza fare quasi ogni anno per la festa di S. Giovanni Britista in solla piazza principale la sera di notte una girandola, cioè una macchina piena di trombe di fuoro e de razzi ed altri foochl lavorati, la qual girandola avera ora furms di tempio, ora di nave, ora di scogli, e talora d'una città o d'un inferno, come più piaceva all'inventore, fu dato cura un anno di farne una al Tribolo, il quale la fece, come di sotto si dirà, bell'assima. E perche delle varie maniere di tutti questi così fatti foochi, e particolarmente del lavorati, tratta Vannoccio Sinese ed altri, non mi distenderò in questo, Dirb bene alenne euse delle qualità delle girandule. Il tutto adunque si fa di legname con spazi larghi che spantino in fuori da piè, acciocche i raggi, quanto hanno avuto fuoco, non accenda-no gli altri, ma s'alcino mediante le distanse a poco a poco del pari, e, secondando l'un l'altro, empiano il ciclo del fuoco che è nelle ghirlande da sommo e da pie; si vanno, dico, spartendo larghi, acriò non abbrucino a un tratto, e faociano bella vista. Il medesimo fanno gli scoppi, i quali stati o legati a quelle parti ferme della girandula, famno bellissime gazzarre. Le trombe similmente, si vanno accomedando negli or namenti, e si fanno uscire le più volte per bocca ili maschere o d'altre cose simili. Ma l'importauxa sta nell'accomo larle in modo ebe i lumi, ebe ardono in certi vasi, durino tutta la notte, e facciano la piazza Inminosa; onde tutta l'opera è gnidata da un semplice stoppino, che, ha-gnato in polvere piena di solfo ed acquavite, a puco a poco cammina ai luoghi dove egli ha di mano in mano a dar fuoco, tanto cheabbia fatto tutto. E perche si ligarano, come ho detto, varie cose, ma che abbiano che fare alcuna cosa col fuoco e siano suttoposte agl' incendi ed era stata fatta moltu innunzi la città di Sodoma e Lotto con le figliuole che di quella uscivano, ed altra vulta Gerione con Virgilio e Dante addosso, siecome da esso Dante si dice nell'Inferno, e multo prima Orfeo che traeva seco da esso inferuo Eucidice, e altre molte invenzioni, ordinò sua Eccellenza che non certi fantocesai, che avevano già molt'auni fatto nelle girandole mille gofferie, ma on maestro eccellente facesse alcuna cusa che avesse del buono. Perche datane cura al Tribolo, egli con quella virtà ed ingrguo che aveva l'altre cose fatto, ne fece nna su forma di tempio a otto facce bellissimo, alta tutta con gli ornamenti venti braccia, il qual tempio egli finse che fusse quello della Pace, facendo in cima il simulaero della Pace che mettea fuocoin un gran moute d'arme che aveva at piedi; le quali armi, statna della Pace, e tutte l'altre figure, che facevano essere quella maechina bellissima, erano di cartoni, terra, e punni incollati, acconci con arle graudissima, erano, dico, di cotali materie, acciò l'opera totta fusse leggiera, dorendo essere da un canapo doppie che traversava la piazza in alto sostenuta per molto spazio alta da terra. Ben'e vero, che essendo stati so conci dentro i fuochi troppo spessi e le guille degli stuppini troppo vieine l'una all'altra, da-tole fuoco, fu tanta la vecmenza dell'inecudio, e grande e aubita vampa, che ella si arcese tutta a un tratto, e abbrució in un baleno, dove aveva a durare ad ardere nn'ora almeno; e, che fu

che dorra conservarsi, al abbruciatono i canapi rel ogni altra cosa a un tratto, con danno non picculo e poor piscere de' popoli. Ma quanto appartieue all'opera ella fu la più hella che altra girandola, la quale insino a quel tempo fosse stata fatta giammai.

Vulendo poi il dues fare per comodo de' suoi esttadini e mercanti la loggia di Mercato nuovo, e non volendo più di quello che potesse aggravare il Tribolo, il quale come capo macstro de'espitant di Parte e commissori de'flumi e sopra le fogne della città, cavalcava per lo dominio per ridurre molti fiumi, che scorrevano con danno ai loro letti, riturare pouti, ed altre cose simili, diede il carico di quest'opere al Tas-so per consiglio del già detto Messer Pier Feauresco maiordomo, per farlo di falegname architettore, il che invero fu contra la volontà del Tribolo, anesrelie egli nol mostrasse e facesse multo l'amieo con esso lui. E che ciò sis vero, eonobbe il Tribolo nel modello del Tasso molti errori, de'quali, come si crede, nol volle altrimenti avvertire, come fu quello de capitelli delle colonne, che sono a canto ai pilastri, i quali, non essendo tanto lontana la colonna ebe bastasse, quando tirato su ogni cosa si ebhero a mettere a lungbi loro, non vi entrava la corona di sopra della cima d'essi capitelli; onde bisogno tagliarne tanto, che si guasto quell'ordine. senza molti altri erruri, de' quali non accade ra-gionare. Pee lo detto M. Pier Francesco fece il detto Tasso la porta della chiesa di S. Romolo, ed una finestra inginocchiata in sulla piazza del Dues d'un ordine a suo modo, mettendo i capitelli per base e facendo tante altre cose senza misura o ordine, ehe si poteva dire ch l'ordine tedesco avesse comingiato a riavere la vita in Toscana per mono di quest'unmo, per non dir nulla delle cose che fece in palazzo, di scale a di stanze, le quali ha avuto il dues a fae guastare, perché non avevano ne ordine, ne misura, ne proporzione aleuna, anzi tutte erano atorpiate, fuor ili squadra e aenza grazia o co-modo niuno; le quali tutte cose non passono aenza carico del Tribolo, il quale intendendo, cume faeeva, assai, non parea else dovesse comportare che il suo principe gettasse via i danaei, ed a lui f-cesse quella vergogna in su gli occhi, e, ehe è peggio, non dovea comportare cotali cose al Tasso, ehe gli era amico. E ben conobbero gli nomini di gindizio la prosunzione e pazzia dell'unn in voler fire quell'arte elle nonsapeva, ed il simulare dell'altro, else affermava quello piacergli che certo sapava ele stava ma-le: e di ciò facciano feste l'opere che Giorgio Vasari ha avuto a guastare in palazzo con dan-no del duce e molta vergogna loro. Ma egli avvenne al Tribolo quello che avvenne al Tasso, perciocche siecome il Tasso lasciò lo intagliare di legname, nel quale esercizio non aveva pari, e non fu mai buono architettore per aver lascisto un'arte nella quale molto valea e datosi a un'altra della quale non sapea straccio e gli apportò poco onore: così il Tribolo, lasciando la scultura, nella quale si pnò dire con verità che fusse molto eccellento e ficeva stupire ognuno, e datosi a volere dirizzare fiumi, l'una non seguitò cun muo onore, e l'altra gli apportò anzi danno e biasimo, che onore ed utile; perciocche non gli riusci rassettare i fiumi e si fece molti nemici; e particolarmente in quel di Prato per conto di Buenzin, ed in Valdimevole in molti

Inoghi. Avendo poi compero il duca Cosimo il palazzo de' Pitti, del quale si è in altro luogo ragionato, e desiderando ava Becullenza d'adornarlo di giardini, hosehi, e fontane e vivai, ed altre cose simili, fece il Tribolo tutto lo spartimento del monte in quel modo che egli sta, accomodando tutte le cose con bel giudisio si Inoght loro, achben poi aleune cose sono state mutate in molte parti del giardino: del qual palazzo de' Pitti, che è il più bello dell' Europa, ai parlera altra volta con migliore occasione. Do queste cose fu mandato il Tribolo da sua Eccellenza nell'isola dell'Elha, non solo perché vedesse la città e porto che vi aveva fetto fare, ma ancora perche desse ordine di condurre un pezzo di granito tondo di dodici braccia per diametro, del quale si aveva a fare una tuzza per lo prato grande de' Pitti, la quale ricevesse l'acqua della fonte principale. Andato dunque colà il Tribolo, e fatta fare una scafa a posta per condurre questa tazza, ed ordinato agli scarpellini il modo di condurla, se ne tocnò a Fiorenza, dove non fu si tosto arrivato che trovò ogni cosa piena di rumori e maladizioni contra di se, avendo di que giorni le piene ed inondazioni fatto grandissimi danni intorna a que'liumi che egli aveva rassettati, aneorché forse non per suo difetto in totto fusse eiò avvennto Comunque fusse, o la malignità d'sleumi ministri e forso l'invidia, o ehe pure fusse così il vero, fu di tutti que'danni data la colpa al Tribolo, il quale non essendo di molto animo, ed anai scarso di partiti che no, dubitando che la malignità di qualcuno non gli facesse perdere la grazia del duca, si stava di malasima voglia quando gli sopraggiunse, essendo di debole complessione, nna grandissima febbre a di 20 d'agosto l'anno 1550, nel qual tempo essendo Giorgio in Firenze per for conducte a Boma i marmi delle sepolture ebe papa Ginllo III feer fare in S. Piero a Montorio, come quegli che veramente amava la viriu del Tribolo, la visità e confortà, pregandolo che non pensasse se non alla sanità, e che, gnarito, si ritraesse a finire l'opera di Castello, lasciando andare i fiumi che piuttosto potevano affogargli la fama, che fargli utile o onore nessuno. La qual cosa, come promise di voler fare, arebbe, mi eredo to, fatta per ogni modo se non fusse stato impedito dalla morte che gli chiuse gli occhi a di 7 di Settembre del medesimo anno. E così l'opere di Castello state da lui cominciate e meser innanzi rimasero imperfette; perciocché sebbene si é lavorato dopo lui ora una ensa ed ora nn'altra, non però vi si o mai alteso con quella diligenza e prestezza ebe ar faceva, vivendo il Tribolo, e quando il signoe duca era caldissimo in quell'opera. E di vero chi non tira Innanzi le grandi opere, mentre coloro che fanno farle spendono volentieri e non hanno maggior cura, o cagione che si devia e ai lageis amperfetta P opera che archbe potnto la sollecitadine e studio condurre a perfezinne; e cost per negligenza degli uperatori rimane il mondo sonza quell'ornamento, ed egliso senza quella menoria di onore, pereioc-ché rade volte addiviene, come a quest'opera di Castello, elie, maneandu il primo maestro, quegli che in suo luogo succede voglia finirin secondo il slisegno e modello del primo, con quella modestia che Giorgio Vasari di commissinne del dues la fatto, secondo l'ordine del Tribolo, finire il vivaio inaggiore di Castello e

l'altre cose, secondo che di mano in mano vor-

rà che si faccia sua Eccellenza. Visse il Tribolo anni sessantacinque, fu sotterrato della compagnia dello Scalzo nella lor sepoltura; e lasció dopo se Raffaello suo figilnolo, che non ha atteso all'arte, e due figlinole femmine, una delle quali é moglie di Davidde, che l'aiuto a murare tutte le cose di Castello,

ed il quale, come persons di giudizio ed atto a ciò, oggi attende ai condotti dell'acqua di Finrenza, di Pisa, e di tutti gli altri lunghi del dominio, secondo ehe piace a sua Eccellenza.

## VITA DI PIERINO DA VINCI

SCULTORE

Benché coloro si sogliono celebrare, i quali hanno virtuosamente adoperato alcuna cosa, nondimeno se le già fatte opere da alcuno moatrano le non fatte, che molte sarebbono state e molto più rare, se easo inopinato e fuor del-l'uso comune non accadeva ene l'interrompesse, certameote costui, ove sia chi dell'altrui virtù voglia essere giusto estimatore, così per l'una come per l'altra parte, e per quanto e' fere e per quel che fatto arebbe, meritamente sarà lo-dato e celebrato. Non dovranno adunque al Vinei scultore, nuocere i pochi anni che egli visse, e turgli le degne lode nel giudirio di coloro che dopo noi verranno, considerando che egli allora fioriva e d'età e distudi, quando quel rhe ognuno ammira fece e diede al mondor ma era per mostrarne più copiosamente i frutti, se tempesta nimica i frutti e la pianta non isve-

Ricordomi d'aver altra volta detto, che nel castello di Vinei nel Valderno di sotto fu ser Piero padre di Lionardo da Vinci pittore famoaissimo. A questo ser Piero nacque dopo Lio-nardo Bartolommeo ultimo sno figliuolo, il quale, standosi a Vinci, e venuto in età, tolse per moglie una delle prime giovani del castello. Era desideroso Bartolommeo d'avere un figliuolo mastio, e narrando molte volte alla moglie la grandezza dell'ingegno che aveva svuto Lionardo suo fratello, pregava Iddio che la facesse degna ehe per mezzo di lei nascesse in casa sna nn altro Lionardo, essendo quello già morto. Natogli adunque in breve tempo, secondo il suo desiderio, un grazioso faneiullo, gli voleva porre il nome di Lionardo; ma, consigliato da'pa-renti a rifare il padre, gli pose nome Piero. Venuto nell'età di tre anni, era il fanciullo di volto bellissimo e ricciuto, e molta grazia mostrava in tutti i gesti e vivezza d'ingegno mirabile, io tanto che venuto a Vinci ed in casa di Bartolommeo alloggiato maestro Giuliano del Carmine astrologo eccellente, e seco un prete chiromante, cha crano amendue amicisaimi di Bartolommeo, e guardata la fronte e la mano del fanciullo, predissono al padre, l'astrologo e 'l chiromante insieme, la grandezza dell'ingegno auo, e che egli farebbe in poco tempo profitto grandissimo nell'arti mercuriali, ma che sarebe brevissima la vita sua. E troppo fu vera la costor profezia, perché nell'una parte e nell'altra (bastando in una) nell'arte e nella vita si volle adempiere. Crescendo dipoi Piero, ebbe per maestro nelle lettere il padre; ma da sè senzs maestro datosi a disegnare ed a fare cotali fantoccini di terra mostrò che la natura e la celeste inclinazione conosciuta dall'astrologo e dal

chiromante già si svegliava e cominciava in leli a operare: per la qual cosa Bartolommeo giudico che il suo voto fusse conndito da Dio, e parendogli che 'l fratello gli fusse stato renduto nel figlinolo, pensò a levare Piero da Vinci, e condurlo a Firenze. Cost fatto adunque senza indugio, pose Piero, che già era di dodici anni, a star col Bandinello in Firense, promettendosi che 'l Bandinello, come amico già di Lionardo, terrebbe conto del faneinllo e gl'insegnerebbe con diligenza, perciocche gli pareva che egli più della scultura si dilettasse, che della pittura. Venendo dipoi più volte in Firenze, conobhe ehe 'l Bandinello non corrispondeva co' fatta al suo pensiero, e non usava nel fancintto diligenza ne studio, con tutto che pronto lo vedesse all'imparare. Per la qual cosa, toltolo al Bau-dinello, lo dette al Tribolo, il quale pareva a Bartolommeo che più a' ingegnasse d' aiutare coloro i quali cercavano d'imparare, e che più attendesse agli studj dell'arte e portasse aucora più affezione alla memoria di Lionardo. Lavorava il Tribolo a Castello, villa di sua Eccellenza, aleune fonti: laddove Piero cominciato di nuovo al suo solito a disegnare, per aver quivi la concorrensa degli altri giovani che teneva il Tribolo, si messe con molto ardore d'animo a studiare il di e la notte, spronandolo la natura, desiderosa di virtà e d'onore, e maggiormente accendendolo l'esempio degli altri pari a se, i quali tuttavia si vedeva intorno; onde in pochi mesi aequistò tanto, che fu di maraviglia a tuttis e cominciato a pigliar pratica in au' ferri, tentava di veder se la mano e lo sosrpello obbediva fuori alla voglia di dentro ed a' disegni snoi dell'intelletto. Vedendo il Tribolo questa sua prontezza, ed appunto avendo fatto allora fare un acquaio di pietra per Cristofano Rinieri, delle a Piero un pezzetto di marmo, del quale egli facesse un fanciulio per quell'arquajo che gettame aequa dal membro virile. Piero, preso il marmo con molta allegrezza, e fatto prima un modelletto di terra, condusse poi con tanta grasia il lavoro, che il Tribolo e gli altri fecero coniettura che egli rinscirebbe di quelli che si trovano rari nell'arte aua. Dettegli poi a fare un mazzocchlo ducale di pietra sopra un'arme di palle per M. Pier Francesco Riccio maiordomo del dues, ed egli lo fece con due patti, I quali, intreceiandosi le gambe insieme, tengono il maazocebio in mano e lo pongono sopra l'arme, la quale é posta sopra la porta d'una casa che allora teneva il maiordomo dirimpetto a S. Giuliano a lato a'preti di S. Antonio, Veduto questo lavoro, tutti gli artefiei di Pirenze fecero il medesimo giudizio ehe il Tribolo aveva fatto innanzi. Lavorò dopo questo un fanciallo ehe stringe un pesce elle getta acqua per hocca per le fonti di Castello; ed avendogli dato il Tribolo un peaso di marmo maggiore, ne cavò Piero due putti ehe a'abhraceiano l'nn l'altro, e stringendo pesci, gli fanno sehiazare acqua per hocca. Furono questi putti si graziosi nelle teste e nella ersona e con si hella maniera condotti di game, di braccia, e di capelli, che già si potette vedere che egli archbe condotto ogni difficile lavoro a perfezione. Preso adunque animn e comperato nn pezao di pietra logia lungo due braccia e mezzo, e condottolo a casa sua al canto alla Briga, cominció Piero a lavorarlo la sera quan-do tornava, e la notte ed i giorni delle feste, intento che a poco a poco lo condusse al fine.

Era questa una figura di Bacco che aveva un astiro a' piedi, e con una mano tenendo una clava, nell'altra aveva un grappolo d'uva, e il capo gli cingeva una corona d'uva, secondo un modello fatto da lui atesso di terra. Mostru in questo e negli altri soci primi lavori Piero pn' agevolezza maravigliosa, la quale non offende mai l'occhio, ne in parte alcuna è molesta a chi riguarda. Finito que lo Bacco, lo comperò Bongianni Capponi, ed oggi lo tiene Lodovico Capponi suo nipote in una sua corte Mentre che Piero faceva queste cose, pochi sapevano ancora che egli fusse nipote di Lionardo da Vinei; ma farendo l'opere sue lui notu e chiaro, di qui si scoperse insieme il parentado e'l sangue. Laonde tuttavia dappoi si per l'origioe del 210 e si per la felicità del proprio ingegno, col quale c'rassomigliava tanto nomo, e fu per in-pansi non Piero, ma da tutti chiamato il Vinci. Il Vinci adunque, mentre che così ai portava, più volte e da diverse persone aveva udito ragionare delle cose di Roma appartenenti all'arte e celebrarle, come sempre da ognuno si fa i onde in lui s'era un grande desiderio acceso di vederle, sperando d'averne a cavar profitto, non aolamente vedendo l'opere degli antichi, ma quelle di Michelsgnolo, e lui stesso allora vivo e dimorante in Roma. Andò adunque in compagnia d'alcuni amiei suoi, e verluta Roma e totto quello che egli desiderava, se ne tornò a Firenze, considerato giudiziosamente che le coae di Roma erano ancora per lui troppo profonde, e volevano esser vedute ed imitate non così ne' principi, ma dopo maggior notizia dell' arte. Aveva allors il Tribolo finito un modello del fuso della fonte del laberinto, nel quale sono alconi satiri di basso rillevo e quattre maschere mezcane e quattro potti pieroli tutti tondi che seggono aopia certi vitioci. Tornato adunque il Vinci, gli de te il Tribolo a fare questo fuso, ed cgli lo condusse e fini, facendovi dentro alcuni lavori gentili non usati da altri che da lui, i quali molto piacevano a cissenno che gli vededi marmo di quella fonte, pensò di fere in su l'orlo di quella quattro fanciulli tutti tondi, che atessino a giacere e scherzassino con le braecia e con le gambe nell'acqua con vari gesti, per gettargli poi di bronzo. Il Vinci, per commissione del Tribolo, gli fece di terra, i quali furono poi gettati di bronzo da Zanohi Lastricati sculpoi gettati di prinzo da Antoni Lectto, e furono posti non è molto tempo iotorno alla fon te, che sono cosa bellissima a vedere. Praticava giornalmente cul Tribolo Luca Martini, provveditore allora della muraglia di Mercato puovo. il quale desiderando di giovare al Vinci, lodando molto il valore dell'arte e la bunta de' coatomi in lui , gli provvede' un pezzo di marmo alte due terzi, e lungo un braccio ed un quarto. Il Vinei preso il marmo vi fere dentro un Criato battuto alla colonna, nel quale si ve-le osaervato l'ordine del basso rilievo e del disegno. E certamente egli fece maravigliare ognuno, conaiderando che egli non era pervenuto ancora a diciassette anni dell'età sua, ed in cinque anni di studio aveva acquistato quello nell'arte che gli altri non acquistano se non con lunghezza di vita e con grande sperienza di molte cose. In questo tempo il Tribolo avendo presu l'u'ficio del capomaestro delle fugne della città di Firense, secondu il quale ufficio ordinò che la fogna

della piazza vecchia di S. Maria Novella s' alsasse da terra , acciocche più essendo capace meglio potesse ricevere tutte l'acque che da diverse parti a lei concorrono; per questo adunque commesse al Vinci che facesse on modello d'un mascherone di tre braccia il quale aprendo la bocca inghiottisse l'acque piovane. Dipni, pre ordine degli nfūzisli della Torre, allogata quest'opera al Vinci, egli, per condurla più presto, chiamato Lorenzo Marignolli acultore, in compagnia di costui la fini in un asso di pietra forte; e l'opera è tale, che con utilità non piccola della città tutta quella pissea adorna. Già pareva al Vinci avere acquistato tanta nell'arte, che il vedere le cose di Roma maggieri, arce, core il veuere ie core ci noma maggiori, ed il praticare con gli arcelici che sono quivi eccellentissimi, gli apporterebbe gran frutto; però porgendosi occasione d'andarvi, la prese volentieri. Era venuto. Francesco Bandini da Roma, amicissimo di Michelagnolo Buonarroti ; costui per meazo di Luca Martini conosciuto il Vinci e lodatolo molto, gli fece fare un modello di cera d'una sepoltura, la quale voleva fare di marino alla sua cappella in S. Croce, e poco dopo nel suo ritorno a Rossa, perciocche il Vinci aveva scoperto l'animo suo a Luca Martini, il Bandino lo menò seco, dove, studiando tuttavia, dimoto an anno, e fece aleune opere degne di memoria. La prima fu un Crocilisso di bassorilievo elie rende l'anima al pidee, riteatto ils un disegno fatto da Michelagnolo. Fece al cardinal Ridolfi on petto di bronzo per una testa antica, ed una Venere di basorilievo di marmo che fu molto Iodata. A Francesco Bandini racconciò un cavallo antico, al quale molti pezzi mancavaco, e lo ridusse intero. Per mostrare ancora qualche segno di gratitudine, dave egli poteva, in verso Luca Martini, il quale gli scriveva ogni spacciu e lo raccomaudava di continovo al Bindino, parve al Vinci di far di cera tutto tondoc di geandezza di due terzi il Moise di Michelagnolo, il qual è in S. Pietro in Vincola alla sepottura di papa Ginlio II, che non si puù vedere opera più bella di quella i così fatto di cera il Moise, lo mandò a donare a Luca Marthui, In questo tempo che il Vinci stava a Roma e le dette cose faceva, Luca Martini fa fatto dal daca di Firenze provveditore di Pi-a, e nel sua ufficio non si scordò dell' amico suo. Perchè scrivendogli che gli preparava la stanza e provvedeva di un marmo di tre braccia, sicche egli se ne tornasse a suo piacere, percineche nulla gli mancherebbe appresso di lui , il Vinci da queste cose invitato e dall' amore che a Luca portava, si risolve a partirsi di Rama, e per quelche tempo eleggere Pisa per sua stauza, dove stimava il avere occasione d'esercitara e di fare sperienza della sua vietà. Venuto adunq in Piss, trovò che il marmo era gia nella stanza acconcio, secondo l' ordine di Luca , e cominciando a volerne cavare ona figura in pie , s'avvedde che il marmo aveva un pelo, il quale lo scemava un braccio. Per lo che risoluto a voltarlo a giacere , fece uo fiume giovane elie tiene un vaso che getta acqua, ed è il vaso alzato da tre faneiulli, i quali aiutaon a versare l'acqua al fiume, e sotto i picdi a lui molta copia d'acqua discorre , nella quale si veggono pesci guicaare ed uccelli acquatici in varie parti volare. Finito questo fiume , il Vinei ne fece dono a luca, il quale lo presento alla duelicasa, ed a lei fu molto caro, perche allora essendo in

663 Pisa Don Garzia di Toledo sno fratello venuto con le galere, ella lo donò al fratello, il quale con molto piacere lo ricevette per le fonti del suo giardino di Napoli a Chiaia, Scriveva in questo tempo Luca Martini sopra la commedia di Dante aleune cose, ed avendo mostrata al Vinei la crudeltà descritto da Dante, la quale usarono i Puani e l'arcivescovo Ruggieri contro al conte Ugolino della Gherardesca, facen-do lui morire di fame con quattro snoi figliuoli nella torre perciò cognominata della fame, porae occasione e pensiero al Vinci di nuova opera e di nuovo disegno. Però mentre che ancora la-vurava il sopraddetto fiume, messe mano a fare una storia di cera per gettarla di bronzo alta più d'un braccio e larga tre quarti, nella quale ce due figliuoli del conte morti, uno in atto di spirare l'anima, uno che vinto dalla fame è presso all'estremo, non pervenuto ancora all'ultimo fiato, il padre in atto pietoso e miscrabile, cieco, e di dolore pieno va brancolando sopra i miseri corpi de' figliuoli distesi in terra. Non meno in questa opera mostrò il Vioci la viriù del diaegno, che Dante ne' suoi versi mostrasse il valore della poesis, perché non men compas-sione muovono in chi riguarda gli atti formati nella cera dallo scultore, che facciano in chi ascolta gli accenti e le parole notate in carta vive da quel poeta. E per mostrare il luogo dove il caso segoi , fece da pié il tiume d'Arno che tiene tutta la larghezza della storia, percha poco discosto dal fiume e in Pisa la sopradiletta torre; sopra la quale figurò ancora una vecchia ignuda, secra, e parrosa, intesa per la Fame, quasi nel modo che la descrive Ovidio. Finita la cera gettò la storia di bronzo, la quale sommamente piacque ed in corte e da tutti fn tenuta cosa singolare. Era il Duca Cosimo allora intento a beneficare ed abbellire la città di Pisa, e già di nuovo aveva fatto fare la piazza ilel Mercato con gran numero di botteghe intorno, e nel mezzo messe una colonna alta dieci braccia, sopra la quale per disegno di Luca doveva stare uns statua in persona della Dovizia. Adunque il Martini parlato col duca, e messogli innanzi il Vinci, uttenne che'l duca volentieri gli concesse la statua, desiderando sempre sua Eccellenza d'aiutare i virtuosi e di tirare Innanzi i buoni ingegni. Condusse il Vinci di trevertino la statua tre braceia e mezzo alta, la quale molto fu da eiascheduno lodata; perehe avendole po-sto un fanciulletto a' piedi che l'aiuta tenere il corno dell'abbondanza, mostra in quel sasso, ancorache ruvido e malagevole, nondimeno morbidezza e molta facilità. Mandò dipoi Luca a Carrara a far cavare un marmo cinque braccia alto e largo tre, nel quale il Vinci avendo già veduto aleuni sebizzi ili Michelagnolo d'un Sansone che ammazzava un Filisteo con la mascella d'asino, disegnò da questo soggetto fare a sna fantasia due statue di cinque braccia. Onde mentre che'l marmo veoiva, messosi a fare più modelli variati l'uno dall'altro, si fermò a uno: e dipoi venuto il sasso, a lavorarlo incominciò, e lo tirò innanzi assai, imitando Michelaenolo nel esvare a poco a poco da'sassi il concetto suo, e'l disegno, senza guastargli o farvi altro errore. Condusse in quest'opera gli strafori sottosquadra e soprasquadra, annorache laboriosi, con molta facilità, e la maniera di tutta l'opera era dolcissima. Ma perché l'opera era faticosissima, s'andava intrattenendo cou altri atudi e lavori di manco importanza.

Onde nel medesimo tempo fece na quadro piccolo di basso rilievo di marmo, nel quale esprease una nostra Donna con Cristo, con S. Giovanni e eon S Lisabetta, che fu ed è tenuto cosa singolare, ed ebbelo l'illustrissima duchessa, ed oggi è fra le cose eare del dues nel sno scrittoio. Messe dipoi mano a una istoria in marmo di mezzo e hasso rilievo alta un braccio e lunga na braccio e mezzo, nella quale figurava Pisa restaurata dal duca, il quale è nell'opera presente alla città ed alla restaurazione di essa sollecitata dalla sua presenza. Intorno al duca sono le sue virto ritralte, e particolarmente una Minerva figurata per la sapienza e per l'arti rismecitate da lui nella città di Pisa, ed ella e cinta intorno da molti mali e difetti naturali del luogo, i quali a guisa di nemici l'assediavano per tutto, e l'affliggevaco. Da intli questi è stata poi liherata quella eittà dalle sopraddette virtù del duca. Tutte queste virtù intorno al duca e tutti que mali intorno a Pisa erano ritratti con bellissimi modi ed attitudini nella sua storia dal Vincia ma egli la lasciò imperfetta, e desiderata molto da chi la vede, per la perfezione delle cose finite in quella.

Cresciuta per queste cose e sparsa intorno la fama del Vinci, gli eredi di M. Baldassarre Turini da Pescia lo pregarono che e faccase nn modello d'ona sepoltura di marmo per M. Baldassarre; il quale fatto e placinto loro e convenuti ehe la sepultura si facesse, il Vinci mandò a Carrara a cavare i marmi Francesco del Tadda valente maestro d'intaglio di marmo. Avendocti costui mandato un pezzo di marmo, il Vinei cominciò una statua, e ne cavò una figura abbozzata si fatta, che chi altro non avesse saputo, erebbe detto che certo Michelagnolo l'ha abbozzata. Il nome del Vinci e la virtù era più grande ed ammirata da tutti, e multo più che a si giovane età non sarebbe richiesto, ed era per ampliare ancora e diventare maggiore e per adoguare ogni uomo tiell' arte sua, come l'opere sue senza l'altrui testimooio fanno fede, quando il termine a lui prescritto dal ciclo, essendo d'appresso, interruppe ogni suo disegno, fece l'aumento suo veloce in un tratto cessare e non pati ehe più avanti montasse, e privò il mondo di molta eccellenza d'arte e di opere, de'quali, vi-vendo il Vinci, egli si sarebbe ornato. Avvenne in questo tempo mentre ebe il Vinci all'altrui sepolturs era intento, non sapendo che la sna si preparava, che il duca ebbe a mandare per cose d'importanza Luca Martini a Genova, il quale si perché amava il Vinci e per averlo in compagnia, e al ancora per dare a lui qualche diporto e sollazzo e fargli veilere Genova, andando lo menò seco; dove mentre ebe i negozi si trattavano dal Martioi, per mezzo di lui M. Adamo Centu-rioni dette al Vinei a fare una figura di S. Gio. Battista, della quale egli fece il modello. Matosto venutagli la febbre, gli fu per raddoppiare il male insieme ancora tolto l'amico, forse per trovare via che il fato s'adempiesse nella vita del Vinei. Pu necessario a Luca per lo interesse del negotio a lui commesso, che egli andasse a trovare il duca a Firenze; laonde partendosi dall'infermo amicor con molto dolore dell'uno e dell'altro, lo lasciò in casa dell'abate Nero, e strettamente a lui lo racenmandò, benehe egli mal volentierà restasse in Genova. Ma il Vinei ogni di sentenilosi peggiorare, si risolve a levarsi di Genova, e fatto venire da Pasa un suo ereato, chiamato

Therio Caralieri, si fece con l'ainto di costai condustre a L'orno per acque, de Livoro a l'has in certie. Conducto in l'usa in sera a venti. Più con cette. Conducto in l'usa in sera a venti. Si ma con considera de l'ainte de l'ain

Come potrò do me, se tu non presti
O forsa o tregua al mio gran duolo interno
Soffrito in pace mai, Signor superno,
Che fin qui suova ognor pena mi desti?
Dunque de miei più cari or quegli or questi
Verde sen voli all'alto atilo eterno,
Ed io canuto in questo basso inferno

A pianger tempre, o lamentormi resti? Sciolgant almen tua gron bontade quinci, Or che reo foto nostro o sua ventura, Ch'era ben degno d'altra vita e gente, Per for più ricco il cislo, e la sculura Men bella, e mc col bunn MARTIN dolente, N'ha privi, o pieta, del secondo VINCI.

## VITA DI BACCIO BANDINELLI

SCULTORN PIORENTING Ne' templ, ne' quali fiorirono in Fiorenza l'arti del disegno pe' favori ed aiuti del Magnifico Lorenzo vecchio de' Medici, fu nella oittà un orefice chiamato Michelagnolo di Viviano da Gstuole il quale lavorò eccellentemente di cesello e d'incavo per iamalti e per niello, èd era pratico in ogni sorte di grosserie. Costul era molto intendente di gioie e benissimo le legava, e per la sua noiversalità e virtù a lui facevano capo tutti i maestri forestieri dell'arte aua, ed egli dava loro ricapito, siccome a'giovani ancora della città, di mautera che la sua bottega era tenuta ed era laprima di Fiorenza. Da costui si forniva il magnifico Lorenzo e tutta la casa de' Medici; ed a Giuliano fratello del Magnifico Lorenzo, per la giostra che fece sulla piazza di S. Groce, lavorò tutti gli ornamenti delle celate e cimieri, ed imprese con sottil magisterio; onde aequistò gran nome e molta fa-migliarità co figliuoti del Magnifico Lorenzo, a'quali fu poi sempre molto cara l'opera sua, ed a lui utile la conoscenza loro e l'amistà, per la quale, e per molti lavori ancora fatti da lui per tutta la città e dominio, egli divenne benestante, nou meno che riputato da molti nell'arte sua. A questo Michelagnolo, nella partita loro di Fireozel'anno 1494, lasciarono i Medici molti argenti e dorerie, e tutto fu da lui segretis-simamente tenuto e fedelmente salvato sino al ritorno loro, da'quali fu molto lodato dappoi della fede sua, e ristorato con premio. Nacque a Michelagnolo l'anno 1487 un figliuolo il quale egli ehismo Bartolommeo, ma dipoi secondo la consuetudine di Firenze fu da tutti chiamato Baccio. Desideranilo Miebelagnolo di lasciere il figlinolo erede dell'arte e dell'avviameoto suo, lo tirò appresso di se in bottega in compagnia d'altri giovani, i quali imparavano a disegnare;

perciocché in que' tempi eosi osavano, e non era tenuto huono orefice, chi non era buon disegnatore, e che non lavorasse ben di rilievo. Bareio adunque ne'suoi primi anni attese al disegno, aecondo ehe gli mostrava il padre, non meno giovandogli a profitare la concorrenza degli altri giovani tra' quali s'addomesticò molto con uoo chiamato il Piloto, che riusci dipoi valente orefice, e seco andava spesso per le chiese disegnando le cose de buoni pittori, ma col disegno mescolava il rilievo, cootraffacendo in cera alcune cose di Donato e del Verrocchio; ed alcuni lavori fece di terra di tondo rilievo. Essendo ancora Barcio nell'eta fanciullesca, si riparata alcuna volta nella bottega di Girolamo del Buda pittore ordinario su la piazza di S. Pulinari, dove essendo un verno venuta gran copia di neve, e dipoi dalla gente ammontata su detta piazza, Girolamo rivolto a Baccio gli disse per ischerzo: Baccio, se questa neve fosse marmo, nun se ne caverebbe egli un bel Gigante come Marforio a giscere? Caverebbesi, rispose Baccio, ed io voglio che noi facciamo come se fusse marmo; e pusata prestamente la cappa, messe nella neve le maoi, e da altri fanciulli aintato, scrmando la neve dove era troppa ed altrove aggingnendo, fece una hozza d'un Marforio di braeeia otto a giacere; di che il pittore ed ognuno restarono maravigliati, non tanto di ciò che egli avesse fatto, quanto dell'animo che egli ebbe di mettersi a si gran lavoro così piccolo e faocinilo. Ed in veru Baccio avendo più amore alla scultura che alle cose dell'oretice, ne mostrò molti segni ; ed andato a Pinzirimonte, villa comperata da suo padre, si faceva stare spesso innanzi i lavoratori ignudi e egli ritraeva con grande affetto, il medesimo faceodo degli altri bestiami del podere. In questo tempo continovò molti giorni d'andare la muttina a Prato, viciuo alla aua villa, slove stava tutto il glorno a disegnare nella eappella della Pieve, opera di fra Filippo Lippi, e non resto fino a tanto che c' l' ebbe disegnata tutta, nei panni imitando quel maestro in ciò raro; e già maneggiava destramente lo stile e la penna e la matita rossa e pera, la quale è una pietra dolee ehe vicue de' monti di Francia, e argatole le puote conduer. i disegoi con molta tinezza. Per queste cose vedendo Michelagnolo l'animo e la voglia del figliuolo, mutò ancora egli con lui pensiero, ed insieme consigliato dagli amiri, lo pose sotto la custodia di Gio. Francesco Rustici scultore de' migliori della città, dove ancora di continovo praticava Lionardo da Vinci, Costui vedoti i disegni di Baccio e piaciutigli, lo confortò a seguitare ed a prendere a lavorare di rilievu, e gli lodo grandemente le opere di Donato, dicendogliche eglifacesse qualche cosa di marmo, come o teste o di bassorilievo, Inanimito Baccio da' confurti di Lionardo, si messe a contraffar di marmo nna testa antica d'una femmina, la quale aveva formata in un modello da una che e in casa Aledici ; e per la prima opera la fece assai lodevolmente, e fu tenuta care da Andrea Carnesechi, al quale il padre di Baccio la donò, ed egli la pose to casa sua nella via Larga sopra la porta nel mezzo del cortile che va nel giardino. Ma Baecio seguitando di fare altri modelli di tigure tonde di terra, il padre volendo non maneare allo studio onesto del figliuolo, fatti venire da Carrara alconi pezzi di marmo, gli fece mu-rare in Pinti cel fine della sua casa una stanza

con lumi accomodati da lavorare, la quale rispon-deva in via Fiesolana, ed egli si diede ad abbozzare in que' marmi figuro diverse, e ne tirò innanzi una fra l'altre in un marmo di braccia due e mezzo, che fo un Ercole che si tiene sotto fra le gambe un Cacco morto, Queste bozze restarono nel medesimo luogo per memoria di lui. lo questo tempo essendosi scoperto il cartone di Michelagoolu Roonarroti pieno di figure ignude, il quale Michelagnolo aveva fatto a Piero Sodorini per la sala del consiglio grande, concorsero, come a'é detto altrove, tutti gli artefici a dise-gnarlo per la sua eccellenza. Tra questi venne ancora Barcio, e non andò molto che egli trapassò a tutti innanzi, percioechè egli dintornava, ombiava e finiva, e gl'ignudi intendeva meglio che alouno degli altri disegnatori, tra' quali era lacopo Sansovino, Andrea del Sarto, il Rosso ancorche giovine, ed Alfonso Barughetta Spagnuolo insieme con molti altri lodati artriici. Frequentando più che tutti gli altri il luogo Baccio, ed svendone la chiave contraffatts, accadde in questo tempo ohe Piero Soderini fu deposto dal governo l'anno 1512 e rimessa in stato la casa de' Medici. Nel tumulto adnuque del palazzo per la rinoovazione dello stato, Baccio da se solo segretamente stracciò il cartone in molti pezzi. Di che non si sapendo la causa, alenni dicevano che Baccio l'aveva strace iato per avere appresso di se qualche pezzo del cartone a suo modo, alcuni giudicarono che egli volcine torro a' giovani quella comodità, perche non avessino a profittare e farsi nuti nell'arte; alcuni dicevano che a far queste lo mosse l'affezione di Lionardo da Vinci, al quale il cartone del Buonarroto aveva tolto molta ripntazione; alcuni, forse meglio interpretando, ne davano la causa all'odio che egli portava a Michelagnolo, siccome poi fece vedere in tutta la vita sua. Eu la perdita del cartone alla città non piccola, ed il carico di Baccio grandissimo, il quale meritamente gli fu dato da ciascuno e d'invidioso e di maligno. l'ece poi alenni pezzi di cartone di hiacea e carbone, tra'quali uno ne condusse molto bello d' una Cleopatra ignida, c lo douù al Piloto orefice. Avendo di già Barcio acquistato nome di gran disegnatore, era desideroso d'imparare a dipignero co colori, avendo ferma opinione non pur di paragonare il Bnonarroto, ma auperarlo di molto in amendue le professioni; e perche egli aveva fatto un esrtone d'una Leda, nel quale uscivano dell'uovo del cigno abbracciato da lei Castore e Polluce, e voltva colorislo a olio per mostrare che'l maneggiar de'colori e mesticargli insieme per far-ne la varietà delle tinte co'lumi e con l'ombre non gli fusse stato insegnato da altri, ma che da se l'avesse trovato, andò pensando come potesse fare, e trovò questo modo. Ricercò Andrea del Sarto suo amicissimo, cho gli facesse in on quadro di pittura a olio il suo ritratto, avvisando di dovere di ciò conseguire duoi acconci al suo proposito: l'uno éra il vedere il modo di nescolare i colori, l'altro il quadro e la pittura, la quale gli resterebbe in mano; ed avendola vrdicta lavorate gli potrebbe, intendendola, giovare e servire per esempio. Ma Andrea preortosi nel domandare che faceva Baccio ilella sua intenzione, e sdegnandosi di cotal diffidenza rd astuzia, porche era pronto a mostrargli il suo desiderio, se come amico ve l'avesse ricerco, perciò, senza far sembiante d'averlo seo-

perto, lasciando stare il far mestiche e tinte sursse il'ogni socte colore sopra la tavolella, ed azzuffandoli insietoccol pennello, ora da questo ed ora da quello togliendo con molta prestezza di mano, così contraffaceva il vivo colore della carne di Baccio; il quale sì per l'arte che Andrea usu, e perche gli conveniva sedere e star fermo se voleva esser dipiuto, non potette mai vedere ne apprendere cosa che egli volesse; e venne ben fatto ad Andrea di castigare insieme la diffilenza dell'asoico, e dimostrare con quel modo di dipignere da maestro pratico assai mag-giore virtu ed esperienza dell'arte. Ne per tutto questo si tolse Baccio dall' impresa, nella quale fu aiutato dal Rosso pittore, al quale più libe-ramente poi domando di ciò che egli desiderava. Adunque apparato il modo del colorire, fece in un quadro a olio i Santi Padri cavati del Limbo dal Salvatore, e in uo altro quadro maggiore Noè quando, in-bbriato dal vino, scuopre in presenza de' figliuoli le vergogne. Provossi a dipignere in muro nella calcina fresca, e dipinse nelle fsece di casa sua teste, braccia, gambe, e torsi in diverse maniere coloriti; ma vedendo ehe eiò gli arrecava più difficoltà ch' el non s' cra promesso nel seccare della calcina, ri-tornò allo studio di prima a far di rilievo. Fece di marmo una figura alta tre braccia d' un Mercurio giovane con un flauto in mano, nella quale molto studio messe, e fo lodata e tennta cosa rara; la quale fu poi l'anno 1530 comperata da Gio, Battista della Palla e mandata in Francia al re Francesco, il quale no fece grande stima. Dettesi con grande e sellecito studio a vedere d a fare minutamente anatomie, e così perseverò molti mesi ed anni. E certamente in questo nomo si può grandemente lodare il desulerio d'onore e dell'eccellenza dell'arte, e di bene operare in quella, dal quale desiderio spronato e da nn'ardentissima voglia, la quale, piuttosto che attitudine e destrezza nell'arte, aveva ricevuto dalla natura insino da' snoi primi anni, Baccio a niuna fatica perdonava, niuno spazio di tempo intrametteva, sempre era intento o all'apparar di fare o al fare sempre occupato, non mai ozioso si trovava, pensando col continuo operare di trapassage qualunque altro avesse nell'arte sua giammai adoperato, e questo fine promettendosi a se medesimo di si sollecito studio e di si langa fatica, Continovando adunquo l'amore e lo studio, non solamente manilò fuora gran nomero di carte disegnate in vari modi di sua mano, ma per tentare se ciò gli riusciva, s'adoperò ancora che Agostino Viniziano intagliatore di stampe gl'intagliasse una Cleopatra ignoda ed un'altra carta maggiore piena d'anatomic diverse, la quale gli acquistò molta lode. Messesi dipoi a far di rilievo tutto tondo di cera una figura d' un braccio e mezzo di S. Girolamo in penitenza secchissimo, il quele mostrava in su l'ossa i musceli estenuati e gran parte dei nervi e la pelle grinza e secca, e fu con tanta diligenza fatta da ini questa opera, che tutti gli artefici fecero giudizio, e Lionardo da Vinci particularmente, che e'non si vedde mai in questo genere cosa migliore ne con più arte condotta. Questa opera portò Baccio a Giovanni cardinale ilc' Medici ed al Magnifico Gioliano suo fratello, e per mezzo di lei si fece loro conoscere per figlinolo di Michelsgnolo orafo; e quegli, oltre alle lodi delt'opera, gli fecero molti altri favoti, e ciò fo l'anno 1512 quando crano ritornati

in casa e nello stato. Nel medesimo tempo si lavoravano nell'opera di S. Maria del Fiore alenni apostoli di marmo per mettergli ne'tabernacoli di marmo, in quelli stessi lnoghi dove sono In detta chiesa dipinti da Lorenzo di Bieci pittore: Per mezzo del Magnifico Ginliano fu allogato a Buccio S. Piero alto braccia quattro e mezao, il quale dupo molto tempo conduase a fine; e benche non con tutta la perfeaione della scultura, nondimeno si vede in lui buon diseguo. Questo apostolo stette nell'opera dall'anno 1513 insino al 1565, nel qual anno il dues Cosimo per le nozze della reina Giovanna d'Austria sua moora volle elle S. Maria del Fiore fusse imbiancata di dentro, la quale dalla sua edificacione non era stata dipol tocca, e che si ponessero quattro apostoli ne' luoghi loro, trai quali fu il sopraddetto S. Piero. Ma l'anno 1515 nell'andare a Bologna passando per l'irenze papa Leone X, la ortià per onorarlo, tra gli altri molti ornsmenti ed apparati, feee fare sotto un arco della loggia di piazza vicino al palazzo un colosso di braccia nove e mezzo e lo dette a Baccio. Era Il colosso un Ercole, il quale per le pa role anticipate di Baccio s'aspettava che superasse il Davidde del Buouarroto quivi vieino; ma non corrispondendo al dire il fare, ne l'opera al vanto, scemò assai Baccio nel concetto degli artefici e di totta la città, il quale prima s'aveva di lui. Avendo allogato papa Leone l'opera dell'ornamento di marmo ene faseia la camera di nostra Donna a Loreto, e parlmente statue e storie a maestro Andrea Contocci dal monta Sansavino, il quale avendo già condotte molto lodatamente alcune opere, ed essendo intorno all'altre, Baccio, in questo tempo, portò a Roma el papa un modello bel-lissimo d'un Davidde ignudo, che tenendosi sotrissimo a un Bartide gnuco, cue renendal sot-to Golia gigante, gli 'Iagliava la Lesta, con ani-mo di farlo di bronzo o di marmo per lo cor-tile di easa Medici in Firence, in quel hugo ap-puntodore era prima il Davidde di Donato, che poi fu portato, nello spogliare il palazzo de' Me-dici, nel palazzo allora de' Signori. Il papa lodato Baecin, non parendogli tempo di fare allora il Davidde, lo mando a Loreto da maestro Andrea, ehe gli desse a fare una di quelle istorie. Arrivato a Loreto, fu veduto volentieri da maestro Andrea e carezzato si per la fama sua, che per averlo il papa raccomandato, e gli fu consegnato un marmo, perche ne cavasse la nativita di nostra Donna. Baccio fatto il modello, dette principio all'opera; ma come persona che non sapeva comportare compagnia e parita, e poco lodava le cose d'altri, cominciò a biasimare con gli altri scultori che v' crano l'opere di macatro Andrea, e dire che uon aveva disegno; ed il aimigliante diceva degli altri, intanto che in breve tempo si fece malvolere a tutti. Per la qual eosa venuto agli orecchi di maestro Andrea tutto quel che detto aveva Baccio di lui, egli, come savio, lo riprese amorevolmente, dicendo che l'upere si fanno con le mani non con la lingua, e che il buon disegno non ata nelle carte, ma nella perfezione dell'opera finita nel sasso; e nel fine ch'e'dovesse parlate di lui per l'avvenire con altro rispetto. Ma Baccio rispondendogli superbanente molte parole ingiuriose, non potette maestro Andrea più tollerare, e corsegli addosso per ammazzario; ma da alcuni else v'entrarono di mezzo gli fu levato d'innanzi; onde forzato a partirsi da Loreto, fece portare la sua

storia in Ancona, la quale venutagli a fastidio, sebbeue era vieino al tine, lasciandola imperfetta, se ne parti. Questa fu poi fioita da fiffaello da Montelupo, e fu posta insieme con l'altre di maestro Andrea, ma non gia pari a loro di bonta, con tutto che così ancora sia degna di lode. Tornato Baecio a Roma, impetro dal papa per favor del cardinal Giulio de' Medici solito a favorire le virtà ed i virtuosi, che gli fusse dato a fare per lo cortile del palazzo de' Medici in Firanze alcuna atatua. Onde venuto in Firenze. free un Orfeo di marmo, il quale col snono e canto placa Cerbero e muove l' Inferno a pieta, lmitò in quest'opera l'apollo di Belvedere di Roma, e fu lodatissima meritamente, percha con tutto ehe l'Orfeo di Baccio non faccia l'attitudine d'Apollo di Belvedere, egli nondimeno imita molto propriamente la maniera del torso e di tutte le membra di quello. Finita la statua, fu fatta porre dal cardinale Giulio nel sopraddetto cortile, mentre che egli governava Firenze, sopra una base intagliata fatta da Benedelto da Royezzano scultore. Ma perché Baccio non si curò mai dell'arte dell'architettura, non considerando lul l'ingegno di Donatello, il quale al Davidde ebe v'era prima aveva fattu una semplice colonna sulla quale posava l' imbassmento ili sotto fesso ed aperto a fine che chi passava di fuora vedesse dalla porta da via l'altra porta di dentro dell'altro cortile al dirimpetto, però non avendo Baccio questo accorgimento, fece porre la sua statua sopra una base grossa e tutta massiccia, di maniera olse ella ingombra la vista di chi passa e cuopre il vanodella porta di dentro, sieche passando e'non si vede se il palazzo va più in dietro o se finisce nel primo cortile. Aveva il cardioal Giulio fatto sotto monte Mario a Roma una bellissima vigna in questa vigna volla porre due giganti, e gli fece fare a Baccio di stuero, ehe sempre fu vago di fargiganti. Sono alti otto braccia, e mettona in messo la porta che va nel salvatico, e forono tenuti di ragionevol bellezza. Mentre che Baccio attrindeva a queste cose , non mai abbandonan-lo per suo uso il disegnaro, fece a Marco da Bavenna ed Agostino Viniziano, intagliatori di stampe, intagliare una storia disegnata da lui in una carta grandissima, nella quale era l'uccisione de' faneiulli iunocenti fatti crudelmente morire da Erode 1 la quale essendo stata da lui ripiena di molti ignudi di maschi e di femmine, di fanciolti vivi a morti, e di diverse attitudini di donne e di soldati, fece conoscere il buon disegno che aveva nelle figore, e l'intelligenza de'muscoli e di tutte le membra, e gli recò per tutta Enro gran fama. Feee angora un bellissimo modello di legno e le figure di cera per una sepoltora al re d'Inghilterra, la quele non sorti poi l'effetto da Baccio, ma fu data a Benedetto da Bovezzano scultore che la fece di metallo. Era tornato di Francia il cardinale Bernardo Divizio da Bibbiena, il quale vedendo che il re Francesco non aveva cosa alenna di marmo ne antica ne moderna, e se ne dilettava molto, aveva promesso a Sua Maestà di operare col papa sì, che qualche cosa bella gli manderchbe. Dopo questo car-dinale vennero al papa due ambasciadori del re Prancesco, il quale vedatelestatue di Belvedere Iodarono quanto lodar si possa il Laocoonte. Il cardinal de'Medici , e Bibbiena, che crano con loro, dimandarono se il re arebbe cara una simile cosa; risposero che sarebbe troppo gran

dono. Allora il cardinale gli disse: A sua Maestà si manderà o questo o un simile che non ci sarà differenza. E risolutosi di farne fare un altro a imitazione di quello, si ricordò di Baccin, e mandato per lui, lo domandò se gli bastava l'animo di fare un Laocoonte pari al primo, Baccio rise else non che farne un pari, gli bastava l'animo di passare quello di perfezione. Risolutosi il cardinale che vi si mettesse mano, Baccio mentre ehe i marmi ancora venivano, ne fecc uno di cera, che fu molto lodato, ed ancora ne fece un cartone di biacca e carbone della grandezza di quello di marmo. Venuti i marmi, e Baccio avendosi fatto in Belvedere fare una tnrata eon un tetto per lavorare , dette principio a uno de' putti del Laocoonte, che su il maggiore, e lo condusse di maniera che 'l papa e tutti quelli che se ne intendevano rimasero satisfatti, perche dall'antico al suo non si seorgeva quasi differenza alcuna. Ma avendo messo mano all'altro fancinllo ed alla statua del padre che è nel mezzo, non era ito molto avanti, quando mori il papa. Creato dipoi Adriauo VI, se ne tornò col cardinale a Firenze, dove s'intratteneva intorno agli atudi del disegno. Morto Adriano VI e creato Clemente VII, andò Baccio in poste a Roma per giuguere alla sua iocuronazio-ne, nella quale fece statue e storie di mezzo rilievo per ordine di Sua Santità. Consegnategli dipoi dal papa stanze e provvisione, ritornò al suo Laocoonte, la quale opera con due anni di tempo fu con lotta da lui con quella occellenza maggiore che egli adoperasse gismmai. Restaurò ancora l'antico Laocooute del braccio destro, il guale essendo tronco e nun trovandosi, Baccio ne fece uno di cera grande che corrispondeva co' museoli e con la fieresza e-maniera all'antico e con lui s'univa disorte, che mostrò quanto Baccio intendeva dell'arte: e questo modello gli servi a fare l'intero braccio al suo. Parve questa opera tanto buona a Sua Santità , che rgli muto pensiero, ed al re si risolve mandare altre statue antiche, e questa a Firenze; ed al cardinale Silvio Passerino Cortonese legato in Firenze, il quale allora governava la città, ordioò che ponesse il Laocoonte nel palazzo dei Mediei, nella testa del secondo cortile, il che fu l'anno 1525. Arrecò questa opera gran fama a Baccio il quale finito il Laocoonte, si dette a disegnare una atoria in un foglio reale aperto per satisfare a un diseguo del papa, il quale era di far disegnare nella cappella maggiore di San Lorenzo di Firenze il martirio di S. Cosimo e iano In una faccia, e nell'altra quello di S. Lorenzo quando da Decio fu fatto morire sulla graticola. Baccio adunque l'istoria di S. Lorenzo segnando sottilissimamente, nella quale imitò con molta ragione ed arte vestiti ed ignudi ed atti diversi de corpi e delle membra, e vari esercisi di coloro che intorno a S. Lorenzo atavano al erudele ufficio, e particolarmente l'emio Decio che con minaccioso volto affretta il fuoco e la morte all'innocente martire, il quale alzando un braccio al cielo raccomanda lo Spirito suo a Dio, così con questa storia satisfece tanto Baccio al papa, che egli operò che Marcantonio Bolognese la intagliasse in rame: il che da Marcantonio fu fatto con molta diligenza, ed il papadonò a Baccio per ornamento della sua virtù un cavalierato di S. Piero, Dopo questo, tornatosene a Firenze, trovò Gio. Francesco Rustici suo primo maestro che dipigneva un'istoria d'una con-

versione di S. Paolo; per la qual cosa prese a fare a concorrenza del suo maestro in un carlone una ligura ignuda d'un S. Giovanni giovane nel deserto, il qualetiene un agnello nel braccio sinistro ed il destro alse al ciclo, Fatto dipoi fare un quadro, si messe a colorirlo, e finito che fu, lo pose a mostra sulla bottega di Michelagnolo sno padre dirimpetto allo sdrucciolo ebe viene da Orsanmichele in Mercato nuovo, Fu dagli artefici lodato il disegno, ma il colorito non molto, per avere del crudo e non con bella maniera dipinto; ma Baccio lo mando a donare a papa Clemente, ed egli lo feer porre in guardaroba, dove aocora oggi si trova. Era fino al tempo di Leone X stato cavato a Carrara, insieme co' marmi della facciata di S. Lorenzo di l'irenze, un altro pezso di marino alto braccia uove e messo, e largo cinque braccia dappie. In questo marmo Michelagnolo Buonarroti aveva fatto pensiero di far' un gigante in persona d'Ercole che uccidesse Cacco, per metterlo in piazza a canto al Davidde gigante fatto gia prima da lui, per es-sere l'uno e l'altro, e Davidde ed Ercole , insegoa del palazzo; e fattone più disegni e variati modelli, aveva cercato d'avere il favore di papa Leone e del cardinale Giulio de' Medici, pereiocche diceva che quel Davidde aveva molti difetti causati da maestro Andrea scultore che l'aveva prima abbozzato e guasto. Ma per la morte di Leone rimase allora in dietro la facciata di S. Lorenzo e questo marmo. Ma dipoi a papa Clemente essendo venuta nuova voglia di servirsi di Miebelagnolo per le sepolture degli eros di casa Medici , le quali voleva ebe si facessico nella sagrestia di S. Lorenzo, bisognò di nuovo cavare altri marmi. Delle spese di queste opere teneva i conti e n'era capo Domenico Bonin-segni. Costui tentò Michelsgnolo a far compaguia seco segretamente sopra del lavoro di quadro della facciata di S. Lorenso; ma ricusando Michelagnolo, e non piacendogli che la virtù sua s'sdoperasse in defraudando il paps, Domenico gli pose tanto odio, che sempre andava oppo-nendusi alle cose sue per abbassario e noiario, ma ciò copertamente (secva. Operò adunque che la facciata si dimettesse, e si tirasse innanzi la sagrestia, la quale diceva che erauo due opere da tenere occupato Michelagnolo molti annis ed il marmo da fare il gigante persuase il papa che si desse a Baccio, il quale allora non aveva che fare, dicendo che Sua Santità per questa concorrenza di due si grandi uomini sarebbe meglio e con più diligenza e pre-stezza servita, stimolando l'emulazione l'uno e l'altro all'opera sua. Piacque il consiglio di Do-menico al papa, e secondo quello si fece. Baceio, ottenuto il marmo, fece un modello grande di cera che era Ercole, il quale avendo rinchiuso il capo di Cacco con un ginocchio tra due sassi, col braccio sinistro lo stringeva con molta forza tenendoselo sotto fra le gambe rannicchiato in attitudine travagliata, dove mostrava Cacco il patire suo e la violeoza e'l pondo d'Ereole sopra di se, che gli faceva scoppiare ogni minimo muscolo per intia la persona. Parimente Ercole con la testa chinata verso il nimico appresso, e digrignando e strignendo i denti alzava il braceio destro, e con molta fierezza rompendogli la te-sta, gli dava eol bestone l'altro eolpo. Inteso che ebbe Michelagnolo ehe'l marmo era dato a Baeeio ne senti grandissimo dispiacere, e per opera che facesse intorno a ciò, non polette mai volgere

il papa in contrario, si fattamente gli cra pia- [ ciuto il modello di Baccio, al quale s'agglugnevano le promesse ed i vanti, vantandosi lui di passare il Davidde di Michelagnolo, ed essendo ancora aiutsto dal Boninsegni, il quale diccva che Michelagnolo voleva ogni cosa per sè. Cosl fu priva la città d'un ornamento raro, qualc indehitatamente sarebbe stato quel marmo informato dalla mano del Buonarroto. Il sopraddetto modello di Baccio si trova oggi nella guardaroba del dues Cosimo, ed è da lui tenuto carissimo, e dagli artefici cosa rara. Fu mandato Baccio a Carrara a veder questo marmo, ed a' espomacatri dell'opera di S. Maria del Fiore si dette commissione che lo conducessero per aequa insino a Signa so per lo fiume d'Arno. Quivi coodotto il marmo vicino a Firenze a ntto miglia, nel comineiare a ravarlo del fiume per condurlo per terra, essendo il fiume basso da Signa a Firenze, cadde il marmo nel fiume, e tanto per la sua grandezza s'affondò nel la re-na, che i espomaestri non potettero peringegni che usassero trarnelo fuora. Per la qual cosa volendo il papa che'l marmo si riavesse in ogni modo, per ordine dell'opera Piero Rosselli murator vecchio ed ingegnoso s'adoperò di maniera, chr. rivolto il cuor dell'acqua per altra via e agrottata la ripa del fiume, con lieve ed argani smosso lo trasse d'Arno e lo pose in terra, e di ciò fu grandemente lodato. Da questo caso del marmo invitati alcuni, fecero versi toscani e latini ingegnosamente mordendo Baccio, il quale per essere loquarissimo a dir male degli ali artefici e di Michelagoolo era odiato. Uno fra gli altri prese questo soggetto ne'suoi versi, dierndo che i marmo, poiche era stato provato dalla virtu di Michelagnolo, conoscendo d'avere a casere atorpiato dalle mani di Baccio, di to per al cattiva sorte, s' era gittato in fiume. Mentre rhe 'l marmo si traeva dell' acqua e per la difficultà tardava l'effetto, Baccio misurando trovò che ne per altezza ne per grossezza non si poteva cavarne le figure del primo-modello. Laonde andato a Roma e portato seco le misure, foce capace il papa, come era costrotto dalla necessità a lasciare il primo e fare altro discgno. Fatti adunque più modelli, uno più degli altri ne piscque al papa, dove Ercole avevà Cacco fra le gambe, e presolo pe capelli, lo teneva setto a gnisa di prigione ; questo si risolverono ehe si mettesse in opera e si facesse. Tornato Baccio a Firenze, trovo che Piero Rosselli aveva condotto il marmo nell'opera di S. Maria del Fiore, il quale avendo posto in terra prima alcuni banconi di noce per lunghezza e apianati in isquadra, i quali andava tramutando, sceondo che camminava il marmo, aotto il quale poneva alcuni entri tundi e ben serrati sopra detti banconi, e tirando il marmo con tre argani, a' quali l' aveva attaccato, a poco a poco lo condusse facilmente nell'opera. Quivi rizaato il sasso, cominciò Baccio un modello di terra grande quanto il marmo, formato secondo l'ultimo fatto dinanzi in Roms da lui, e con molta diligenza lo finì in poebi mesi. Ma con tutto questo non parve a molti artefici che in questo modello fusse quella fierezza e vivacità che ricercava il fatto, ne quella che egli aveva data a quel suo primo modello. Cominciando dipoi a avorare il marmo, lo scemò Baccio intorno inturno fino at bellico, aroprendo le membra di nanai, considerando lui tuttavia di cavarne le

figure, che fussero appunto come quelle del modello grande di terra. In questo medesimo tempo aveva preso a fare di pittura una tavola as-sai grande per la chiesa di Costello, e n'aveva fatto un rartone molto bello, dentrovi Cristo morto e le Marie intorno e Nirodemo con altre figure; ma la tavola non dipinse per la cagione che di sotto diremo. Pece ancora in questo tempo un eartone per fare un quadro, dove era Cristo deposto di eroce tenuto in braccio da Nicodemo, e la Madre ana in piedi che lo piangeva, ed un angelo che teneva in mano i chiodi e la corona delle apine; e subito messosi a colorirlo, lo tini prestamente e lo messe a mostra in Mercato nuovo sulla bottega di Ginvanni di Goro orefice amico suo, per intenderne l'opi-nione degli uomini e quel che Michelagnolo ne diceva. Fu menato a vederlo Mirhelagnolo dal Piloto orefice, il quale, considerato che chbe ogni cosa, disse ebe si maravigliava che Baccio si buono disegnatore si lasciasse uscir di mano una pittura a cruda e sensa grasia; che aveva veduto orni cattivo pittore condurre l'opere sue con miglior modo, e che questa non era arte per Baccio. Riferi il Piloto il giudiaio di Miche-Isgnolo a Baccio, il quale, ancorche gli portasse odio, ronosceva che diceva il vero. E rertamente i disegni di Baccio erano bellissimi, ma co' colori gli condureva male e senza grazia; perchè egli si risolvé a non dipingere più di sua mano, ma tolse appresso di se un giovane che maneggiava i colori assai acconciamente, chiamato Agnolo, fratello del Franciabigio pittore eccellente, che pochi anni innanzi cra morto. A questo Agnolo disiderava di far condurre la tavola di Cestello: ma clia rimase imperfetta; di che fu cagione la mutazione dello stato in Firenze, la quale segui l'anno 1527 quando i Me-diei si partirono di Firenze dopo il sacco di Ro-ma, dove Baccio non si tenendo sicuro, avendo nimicizia particolare con un suo vicino alla villa di Pinzerimonte, il quale era di fazion popolare, sotterrato che ebbe in detta villa alcuni cammei ed altre figurine di bronzo antiche che erano de' Medici, se n'andò a stare a Lucca. Quivi s'intrattenne sino a tanto che Carlo V imperadore venue a ricevere la corona in Bologna; dipoi, fattosi vedere al papa, se n'ando seco a Roma, dove ebbe al solito le atanse in Belvedere, Dimorando quivi Baccio, pensò Sua Santità di antisfare a un voto il quale aveva fatto mentre che stette rinchiuso in Castel Sant'Agnolo. Il voto fu di porre sopra la fine del torrione tondo di marmo, che è a fronte al ponte di Castello, sette figure grandi di brouzo di braccia sci l'ona, tutte a giacere in diversi atti come cinte da un angelo, il quale vuleva ebe posasse nel mezzo di quel torrione sopra una colonna di mischio, ed egli fusse di bronzo con la spada in mano. Per questa figura dell'angelo inten-deva l'Angelo Michele enstode e guardia del Castello, il quale coi suo favore ed auto l'aveva liberato e tratto di quella prigione; e per le sette figure a giacere poste significava i sette peccati mortali : volendo dire che con l'aiuto dell'angelo vincitore aveva superati e gittati per terra i suoi nemici, nomini secllerati ed empii quali si rappresentavano in quelle sette figure sette percati mortali. Per questa opera fu fatto fare da Sua Santita un modello, il quale essendole placiuto ordinò che Baccio cominciasse a fare le figure di terra grandi, quanto

418 avevana a essere, per gittarle poi di bronzo. Co-mineiò Baccio e fini in una di quelle atanze di Belvedere una di quelle figure di terra, la quale fa molto lodata, insieme ancora per passarsi tempo, e per vedere come gli doveva riuscire il getto, sece molte figurine alte due terzi e ton de, como Ercoli, Veneri, Apollini, Lede, ed altre sue fantasie; e fattele gittar di bronzo a maestro lacopo della Barba Fiorentino, riuscirono ottimamente. Dipoi le donò a Sua Santità ed a molti signori: delle quali ora ne sono aleune nello serittoio del dnes Cosimo, fra un numero di più di cento antiche totte rare e d'altre moderne. Aveva Baecio in questo tempo medesimo fatto una storia di figure piccole di basso e mezzo rilievo d'uoa deposizione di eroce, la quale fu opera rara, e la fece con gran diligenza gettare di bronzo. Così finita la donò a Carlo V in Gennya, il quale la tenne carissima, e di ciò fu segno che Sua Maesta dette a Baeeio nua enmmenda di S. Iacopo e lo fece envaliere. Ebhe ancora dal principe Doria molte cortesie, e dalla repubblica di Genova gli fu allogato una statua di braccia sei di marmo, la quale dovera essere un Nettano in forma del principe Doria, per porsi in sulla piazza in memoria delle virtù di quel principe, e de'benefizi grandissimi e rari, i quali la ana patria Genova aveva ricevuti da lui. En allogata questa atatna a Barcio per prezzo di mille fiorini, de quall n'ebbe altora einquecento, e subito andò a Carrara per abhozzarla alla zava del Polyaceio. Mentre che il governo popolare dopo la partita de' Mediei reggeva Firenze, Michelagnolo Buoparroti fu adoperato per le fortificazioni della città, e fugli mostro il marmo che Baccio aveva acemato insieme col modello d'Ereole a Caceo, con intenzione che se il marmo non era scemato troppo Michelagnolo lo pigliasse e vi fa-cesse due ligure a modo suo. Michelagnolo, conalderato il assso, pensò un'altra invenzione diversa, e, laseiato Ercole e Carco, prese Sansone che lepesse sotto due Filistei abbattuti da lui, morto l'uno del tutto e l'altro vivo ancera, al quale menando un marrovescio con una maacella d'asino ceresse di farlo morire. Ma come apesso avvicpe che gli umani pensieri talora si promettono aleune cose, il contrario delle quali e determinato dalla sapienza di Dio, così aceade allora: perche, venuta la guerra contro alla città di Firense, convenne a Michelagnolo pensare ad altro ché a pulire marmi, ed ebbesi per paura de' cittadini a discostare dalla città. Finita poi la guerra e fatto l'accordo, papa Cle-mente fece tornace Michelagnolo a Firenze a finire la sagrestia di S. Lorenzo, e mandò Baecio a dar ordine di finire il gigante; il quale, mentre che gli era intorno, aveva preso le stanze nel palazzo de'Medici, e per parere afferionato scriveva quasi ogni settimana a Sua Sentità, entrando, oltre alle cose dell'arte, e ne' particolari de' cittadini e di chi ministrava il governo, con ufficj odiosi e da recarsi più malevolenza addesso che egli non aveva prima. Laddove al duca Alessandro tornato dalla corte di Sua Maestà in Firenze, furono da' cittadini mostrati i sinistri modi che Baccio verm di loro teneva; onde ne segni che l'opera sua del gigante gli era da'eittadini impedita e ritardata uanto da loro far si potera. In questo tempo dopo la guerra d'Ungheria papa Clemente e Carlo imperadore abboccandosi in Bolugna, do-

ve venne Ippolito de' Medici cardinale ed il duca Alessandro, parve a Baccio d'andare a baeiare i piedi a Sua Santità, a portò seco un qua-dro alto un braccio e largo uno e mezso d'un Cristo battuto alla colonna da due ignudi, il quale era di mezzo rilievo e molto ben lavorato. Dono questo quadro al papa insieme con una medaglia del ritratto di Sua Santità, la quale aveva fatta fare a Francesco del Prato aun amieissimoj il rovescio della quala medaglia era Cristo flagellato. Fu accetto il dono a Sua Santità, alla quale espose Baccin gl'impedimenti e le noie avute nel finira il auo Ercole, pregandola che col duca operane di dargli comodità di conderlo al fioe i ed aggiugneva che era invidiatò ed odiato in quella città; ed essendo ter-ribile di lingua a d'ingegno, persuase il papa a fare che il duca Alessandro si pigliasse eura che l'opera di Barcio si conducesse a fine e si ponesse al luogo suo in piazza. Era morto Miche-lagnolo orefice padre di Baccio, il quale avendo in vita preso a fare con ordine del papa per gli operai di S. Maria del l'iore una croce grandissima d'argento tutta piena di storie di basso rillevo della passione di Cristo, della quale croce Baccio aveva fatto le figure e storie di cera per formarle d'argento, l'aveva Michelagnolo morendo laseiata imperfetta; ed avendola Baccio in mano con molte libbre d'argento, rercava che Sua Santità desse a finira questa eroce a Francesco dal Prato ohe era andato seco a Bologna. Dore il papa considerando che Baccio voleva non solo ritrarsi delle fatture del padre, ma avanzare nelle fatiche di Francesco qualche coas, ordinò a Baccio che l'argento e le storie abhozzate e le finite si dessero agli operai, e si saldasse il conto, e che gli operai fondessero tutto l'argento di detta croce per servirsene ne' bisogni della chiesa stata spogliata de'snoi ornamenti nel tempo dell'assedio i ed a Baccio fece dare fiorini cento d'oro e lettera di favore, acciò, tornando a Firenze, desse compimento all'opera del gigante. Mentre che Baecio era in Bologna, il cardinale Doria Intese che egli era per partirsi di corto: perchè trovatolo a posta, con molte grida e con parole inginiose lo minacciò, perciocchè aveva mancato alla fede sua ed al debito, non dando fine alla statua del principe Doria, ma Isseiandola a Carrara abborzata, avendone presi einquecento scudi. Per la qual cosa disse, che se Andrea lo potesse avere in mano, glie-ne farebbe seontare alla galea. Baccio nmilmente e con buone parole si difese, dicendo che aveva avuto giusto impedimento, ma che la Pirenze aveva un marmo della medesima altezza del quale aveva disegnato di cavarne quella figura, e che tosto cavata e fatta, la manderebbe a Genova je seppe si ben dire e raccomandarsi che ebbe tempo a levarsi dinansi al cardinale. Dopo questo tornato a Firenze e fatto mettere mano allo imbasamento del gigante, e lavorando lui di continuo, l'anno 1534 lo fini del tutto. Ma il Duca Alessandro, per la mala relazione de'oittadini, non si curava di farlo mettere in piazza, Era tornato già il papa a Roma molti mesi in-nanzi, e desiderando lui di fare per papa Leone e per se nella Minerva due sepolture di marmo, Baccio, presa questa occasione, antò a Roma, dove il papa si risolve che Buccio facesse dette sepolture, dopo che avesse finito di mettera in piazza il gigante. E scrisse al duca il papa che desse ogni comodità s Baccin per purre in pias-

za il suo Ercole; laonde fatto nno assito intorno, fu murato l'imbasamento di marmo, nel fondo del quale messero una pietra con lettere in memoria di papa Clemente VII e buon numero di medaglie con la testa di Sua Santità e del duca Alessandro. Fu cavato dipoi il gigante dall'opera, dove era stato lavorato, e per condurlu comodamente, e senza farlo patire, gli fecero una travata intorno di legname con canapl che l'inforcavano tra le gambe, e corde che l'armavano sotto le braccia e per tutto t e così sospeso tra le travi in aria, sicché non toccasse il legname, fu con taglie ed argani, e da dieci paia di gioghi di buoi tirato a poco a poco fino in piazza. Dettono grande aiuto due legni grossi mezzi tondi, che per lunghezza erano ai piè della travata confitti a guisa di base, I quali posavano sopra altri legni simili Insaponati, e questi erano cavati e rimessi da manovali di mano in mano, secondo che la macchina camminava. Con questi ordini ed ingegni fu condotto con poca fatica e salvo il gigante in piasza. Questa eura fu data a Baccio d'Aznolo ed Antonio vecchio da Sangallo architettori dell'opera, i quali dipoi con altre travi e con taglie doppie lo messono sicuramente in sulla base. Non sarebbe facile a dire il concorso e la moltitudine che per due giorni tenne occupata tutta la piazza, venendo a vedere il gigante tosto che fu scoperto, dove si seotivano diversi ragionamenti e pareri di ogni sorte d' nomini, e tutti in biasimo dell'opera e del maestro, Fueono appicesti ancors intorno alla base molti versi latini e toscani, ne'quali era piacevole a vedere gl'ingegni de'componitori e l'invenzioni ed i sletti acuti. Ma trapassandosi col dir male e con le poesie astiriche e mordaci ogni convenevule segno, il daca Alessandro, parendogli sua indeavgno, it duce Artesantro, parendogii sua muc-guità per essere l'opera pubblica, fu forzato a far mettere in prigione alcuni, i quali senza ci-spetto apertamente andavano appiccando sone-ti; la qual cosa chinse tosto le bocche de' maldicenti. Considerando Baccio l'opera sua nel luogo proprio, gli parve che l'aria poco la fa-vorisse, facendo apparire i muscoli troppo dolci;pero, fatto rifare nuova turata d'asse intorna, le ritornò addosso con gli scarpelli, ed affondando in più luoghi i muscoli, ridusse le figure più crade che prima non erano. Scoperta lioal-mente l'opera del tutto, da coloro che possono giudicare è atata sempre tennta, siccome difficile, e così molto bene studiata, e ciascuna delle parti attesa, e la fignra di Caco ottimamente accomodata. E nel vero il Davidde di Michelagnolo toglie assai di lode all' Ercole ili Baccio, essendogli a canto ed essendo il più bel gigante che mai sia stato fatto, nel quale è tutta grazia e honta, dove la maniera di Baccio è tutta diversa, Ma veramente considerando l'Ercole di Baccio da sé, non si può se non grandemente lodarlo, e tanto più, vedendo che molti scultori dipoi hanno tentato di fare statue grandi, e nessuno è arrivato al segno di Baccio, il quale se dalla natura avesse ricevuta tanta grazia ed agevolezza, quanta da se si prese fatica e stodio, egli era nell'acte della scultura perfetto interamente. Desiderando lui di sapere ciò che dell'opera sua si diceva, mandò in piassa un pe-dante, il quale teneva in casa, direndogli che non mancause di riferirgli il vero di ciò che udiva dire. Il pedante non udendo sltro che male, tornato malinconoso a caso, e domandato da VOL. II

Baccio, rispose, che tutti per una voce biasimano I giganti, e che e' non piacciono luro. E tu che ne di'? disse Baccio i rispose i Dicone bene e che e' mi pisociono per farri piacere. Non vo ch'e' ti piacciano, disse Baccio, e di' pur male ancora tu; che, come tu puoi ricordarti, io nou dico mai bene di nessuuo: la cosa va del pari, Dissimulava Baccio il suo dolore, e cusl sempre ebbe per costume di fare, mostrando di non eurare del biasimo che l'uomo alle sur cose desse. Nondimeno egli è verisimile che grande fisse il suu dispiacere, perché coloro che s'affaticano per l'onore e dipoi ne riportano biasimo, è da eredere, ancorche indegno sia il biasimo ed a torto che ciò nel cuore segretamente gli afiligga e di continovo gli tormenti. Fu racconsolate il suo dispiacere da nna possessiune, la quale, oltre al pagamento, gli fu data per ordine di pupa Clemente. Questo dono doppismente gli fu earo, e per l'utile ed entrata, e perche era allato alla sua villa di Pinzerimonte, e perche era prima di Riguadori, allora fatto ribello, e auo mortale nemico, cal quale aveva sempre conteso per conto de confini di questo podere. In questo tempo fu scritto al duca Alessandro dal principe Doria che operasse con Baccio che la sua statua si finisse, ora che il gigante era del tutto finito, e che era per vendicarsi con Baccio, se egli non faceva il ano dovere, di che egli impaorito, non si 6dava d'andare a Carrara, Ma por dal eardinale Cibo e stal duca Alessandro assicurato v'andò, e lavorando con alcu-ni aiuti tirava inpanzi la stutua. Teneva conto giornalmente il principe di quanto Baccio faceera di quella eccellenaa che gli era stato promesso, fece intendere il principe a Baccio che se egli non lo serviva bene, si vendicherebbe seco. Baccio aentendo questo, disse molto male del principe; il che tornatogli all'orcechie, era risoluto d'averlo nelle mani per ogni modo, e di vendicarsi col forgli gran paura della galea-Per la qual cosa vedendo Baccio alcuni spiamenti di certi che l'osservavano, entrato di ciè in sospetto, come persona accorta e risoluta, lasciò il lavoro com' era, e tornossene a Firenze. Nacque circa questo tempo a Baccio d'una donna, la quale egli tenne in casa, un figliuolo al quale, essendu morto in que' medesimi giorni papa Clemente, pose nome Clemente per memoria di quel pontefice, che sempre l'aveva amato e favorito. Dopo la morte del quale intese che Ippolito cardinale de' Medici, rd Innocenzio cardinale Ciba, e Giovanni cardinale Salviati, e Niccolò cardinale Ridolfi insieme con M. Baldassarre Turini da Pescia, erano escentori del testamento di papa Clemente, e dovevano allogare le due sepolture di marun di Leone e di Clemente da porsi nella Minerva, sielle quali egli aveva gia per addietro fatto i modelli. Queate sepolture erano state nuovamente promesse ad Alfonso Lombardi scultore ferrarese per favore del cardinale de' Medici, del quale egli era servitore. Costui per consiglio di Michelagnulo avendo mutato invenzione, di già ne aveva fatto l modelli, ma senza contretto alcuno dell' allo-gazione, e solo alla fede standosi, aspettava d'andare di giorno in giorno a Carrara per cavare i marmi. Con consumando il tempo, avvenue che il cardinale Ippolito nrll'andare a trovar Carlu V per viaggio mori di vrleno. Baccio inteso questo, e sensa metter tempo in mezco, andato a

Roma fu prima da madonna Lucrezia Salviata de'Medici sorella di papa Leone, alla quale si aforzò di mostrare che nessuno poteva far maggiore onore all'ossa di que'gran pontefici, che la virtù sua; ed aggiunse che Alfonso scultore era senza disegno e senza pratica e giudicio nei msemi, e che egli non poteva, ae nnu con l'aiuto d'altri, condurre si onorata impresa. Pece ancora molte altre pratiche, e per diversi mezzi e vie operò tanto, che gli venne tosto fatto di rivolgere l'acimo di que'signori, i quali finalmente dettero il carico al eardinale Salviati di convenire con Baccio. Era in questo tempo arrivato a Napoli Carlo V imperadore, ed in Ro-ma Filippo Strozzi, Anton Francesco degli Alhizzi, e gli altri fuorusciti trattavano col eardi-nale Salviati d'andare a trovar Sua Maestà contro al dues Alessandro, ed erano col eardinale a tutte l'ore, nelle sale e nelle camere del go, le stava Baccio totto il giorno sspettando di fare il contratto delle sepolture, ne poteva venire a capo per gl'impedimenti del cardinale nella spedizione de fuoruseiti. Costoro vedendo Baecio totto il giorno e la sera iu quelle stanze, insospettiti di ciò, e dubitando che egli stesse quivi per ispiare ciò che essi facevano per darne avviso al duea, s'accordarono alenni de'loro ovani a codiarlo una sera e levarnelo dinanzi, Ma la fortona soccorrendo in tempo, feee che gli altri doe eardinali con M. Baldassare da Pescia presero a fioire il negozio di Barcio, i quali conoscendo che nell'architettura Baecio valeva poco, avevano fatto fare a Antonio da Saogallo un disegno else piacera loro, ed ordinato che intio il lavoro di quadro da farsi di marmo lo dovesse far condurre Lorenzetto seultore, e che le statue di marmo e le storie s'allorassino a Baecio. Convenuti adunque iu queato modo, feciono finalmente il contratto con Baccio, il quale non comparendo più interno al cardinale Salviati e levatosene a tempo, i fnorusciti, passata quell'oceasione, non pensa-rono ad altro del fatto suo. Dopo queste cose fece Baccio due modelli di legno con le statue e storie di cera, i quali avevano i basamenti sodi senza risulti sopra ciascuno de'quali erano quattro coloone ioniche atoriate, le quali spartivano tre vani, uoo grande nel mezzo, dove aopra on piedestallin era per ciascheduno un papa a sedere in pontificale che dava la benedizione, e ne' vani minori una nicebia con una figura tonda in pie per ciascuna alta quattro braceia, e dentro alcuni santi che mettono in mezzo detti papi. L'ordine della composizione aveva formato d'arco tricofale, e sopra le colonne che reggevano la cornice era un quadro alto braccia tre e largo quattro e mezzo, entro al quale era una storia di mezzo rilievo in marmo. nella quale era l'abboccamento del re Francesco a Bologna sopra la statoa di papa Leone, Is quale statua era messa in mezzo nelle due nicchie da S. Pietro e da S. Paolo, e ili sopra accompagnavano la storia del mezzo di Leone due altre storie minnri, delle quali una era sopra S. Pietro quando egli risusesta un morto, e l'al-tra sopra S. Paolo quando e' predica a' popoli. Nell' istoria di papa Clemente, che rispondeva uesta, era quando egli incorona Carlo impeere a Bologna, e la mettono in mezzo due storie minori:in una c S. Gio. Battista che predica a' popoli, nell'altra S. Giovanni Evangelista che risuscita Drusiana, ed banno sotto nella I tra di Clemente, pregandolo che si portasse me-

niechia i molesimi santi alti braceia quattro. che mettono in mezzo la statua di papa Clemente simile a quella di Leone. Mostrò in questa fabbrica Baccio, o pora religione o troppa adulazione, o l'uno e l'altro insieme; mentre che gli uomini deificati ed i primi fondatori della nostra religione dopo Cristo, ed i più grati a Dio, vuole ebe cedano a'nostri papi, e gli pone in loogo a loro indegno, a Leone e Clemente inferiori; e certo siccome da dispiacere a'santi ed a Dio, cosl da non piacere a'pani. ed agli altri fu questo auo disegno; perciocelie a me pare che la religione, e voglio dir la nostra, sendo vera religione, debha esser dagli nomini a tutte l' altre cose e rispetti preposta ; e dall'altra parte volendo lodore ed onorare qualuoque persona, giudico che hisogni raffrenarsi e temperarsi, e talmente dentro a certi termini contenersi, che la lode e l'onore non diventi un' altra cosa, dico imprudenza ed adulazione, la quale prima il lodatore vituperi e poi al lodato, se egli ha sentimento, non piaccia tutta al contrario. Facendo Barcio questo che io dico, free conoscere a ciascuno che egli aveva assal affezione sibbene e hoona volontà verso i papi, ma poco gindicio nell'esaltargli ed onorargli ne' loro sepoleri. Furono i sopraddetti modelli portati da Barcio a Monte Cavallo a S. Agata al giardino del eardinale Ridolfi, dove sua signoria dava desinare a Cibo ed a Salviati ed a M. Baldassorre da Pescia, ritirati quivi insieme per dar fine a quanto hisognava per le sepolture. Mentre adunque che erano a tavola, giunse il Solosuro scultore, persona ardita e piacevole e che diecra male d'ogonno volentieri ed era poco amieo di Baecio. Fu fatta l'imbaseiata a que' signori che il Solosmeo chiedeva d'entrare, Ridolfi disse ehe se gli aprisse, e volto a Baccio: lo voglio, disse, che noi sentiamo ciò che dice il Solosmeo dell'allogagione di queste sepolture; alza Baceio quella portiera e stavri sotto. Subito ubbidi Baccio, ed arrivatu Il Solosmeo e fattogli dare da here, entrarono dipoi nelle sepolture allogate a Baccio; dove il Solosmeo, riprendendo i cardinali che male l'avevano allorate, seguitò direodo ogni male di Barcio, tassandolo d' imporanza nell' arte e d'avarizia e d'arroganza, ed a molti particolari venendo dei biasimi suoi. Non pote Bacelo, che stava nascosto dietro alla portiera, soffrire tanto che I Solosmeo finisse, ed useito fuori in collera e con nual viso, disse al Solosmeo. Che t'ho io fatto, che tu parli di me con al poeo rispetto? Ammu-toli all'apparire di Bareio il Solosmeo, e volto a Ridolfi disse: Che baje son queste monsignore? io non voglio più pratica di preti; ed andossi con Dio. Ma i cardinali ebbero da ridere assai dell'uno e dell'altro; dove Salviati disse a Barcini Tu senti il giudicio degli comini dell'arte; fa tn eon l'operar tuo si, che tu gli faccis dire le bugie. Cominciò poi Baceio l'opera delle statue e delle storie, ma già non riuserrono i fatti secondo le promesse e, l'obbligo suo con que'papia perche nelle figure e nelle storie nsò poca diligenza, e mal finite le lasció e con molti didiligenza, è ma unice i raccio e con mon de fetti, sollecitando più il riscuotere l'argento, che il lavorare il marmo. Ma poiche que' signori s'avvidero del procedere di Baccio, pentendosi di quel che avevano fatto, essendo rimasti due pezzi di marmi maggiori delle due statue che maneavano a farm, una di Leone a sedere e l'al-

glio, ordinarono che le finisse. Ma avendo Baccio levata già tutta la somma de'danari, fece pratica con M. Gio. Battista da Ricasoli vescovo ili Cortona, il qual era in Roma per negoaj del duca Cosimo, di partirsi di Roma per andare a Fireuse a servire il duca Cosimo nelle fonti di Castello sua villa, e nella sepoltura del signor Giovanni suo padre. Il duca avendo risposto che Beccio venisse, egli se n'andòa Firenze, lasciando senza dir'altro l'opera delle sepolture imperfetta, e le statue in mano di duegarzoni. I peririta, è le statue in mano di due garzoni. I cardinali vedendo questo, feerro allogazione di quelle due statue de'papi, che erano rimaste, a due scultori, l'ano fu Baffiello da Montelupo, che ebbe la statua di papa Leone, l'altro Gio-vaoni di Baccio, al quale fu data la staua di Clemente. Dato dipoi ordine che si murasse il Lavoro di quadro e tutto quel che era fatto, si messe su l'opera, dove le statue e le storie non erano in molti luoghi ne impomiciate ne pulite, 4 che dettero a Baccio più carico ebe nome. Arrivato Baccio a Firenze, e trovato che 'I duca aveva mandato il Tribolo scultore a Carrara per cavar marmi per le fonti di Castello e per la sepoltura del signor Giovanni, fece tanto Baccio col duca, che levò la sepoltura del sig Giovanni dalle mani del Tribolo, mostrando a sua Eccellenza che i marmi per tale opera erano gran parte in Firenze; così a poco a poco si feca famigliare di sua Eccellenza, si che per queato e per la sua alterigia ogonno di lui temeva. Messe dipoi innanzi al doca, che la sepoltura del signor Giovanni si facesse in S. Lorenzo nella eappella de' Neroni, luogo stretto, affogato e meschino, non sapendo o non volendo proporre (siccome si conveniva) a un principe si grande, che facesse una cappella di nuovo a po-ata. Fece aucora si, che'l duca chiese a Michelagnolo per ordine di Baccio molti marmi i quali egli aveva in Firenze, ed ottenutigli il duca da Michelagnolo e Baccio dal duca, tra quali marmi erano alcune bozze di figure ed una statoa assai tirata innanzi da Michelagnolo, Baccio preso ogni cosa, tagliò e tritò in pezai ciò che trovà, pa-rendogli in questo modo vendicarsi e fare a Michelagnolo dispiacere. Trovò aucora nellastanza medesima di S. Lorenzo, deve Michelagnolo lavorava, due statue in un marmo d'un Errole che strigneva Anteo, le quali il duca faceva fare a fra Gio, Agnolo scultore, ed erano assai in-nanzi i e dicendo Baccio al duca che il frate avera guasto quel marmo, ne fece molti pezzi. In ultimo della aepoltura murò tutto l'imbasa-mento, il quale è nn dado isolato di braccia quattro in circa per ogni verso, ed ba da pie na zoccolo con una modanatura a uso di base ebe gira intorno intorno e con una cimasa nella sua somuità, come si fa ordinariamente a' piedistalli, e sopra una gola alta tre quarti che va in denagusciata a rovescio a uso di fregio, nella quale sono intagliate alcune ossature di teste di cavalli legate con panni l'una all'altra, dore in cima andava un altro dado minore con una statua a sedere armata all'antica di braccia quattro e messo con un bastone in mago da eondottiere d'eserciti, la quale doveva essere fatta per la persona ilell'invito signor Giovanni de'Modici. Queata atatua fu cominciata da Ini in un marmo ed assar condotta innanai, ma non mai poi finita ne posta sopra il basamento mututto una storia di mezzo rilievo di marmo, do-

ve di figure alte due braccia in circa fece il sig-Giuvanni a sedere, al quale sono menati molti prigioni intorno, e soldati e femmine scapigliate, ed ignudi, ma senza invenzione e senza mostrare affetto alcono. Ma pur nel fine della storia è una figura che ba un porco in sulla spalla, e dicono essere stata fatta da Baccio per M. Baldassarre da Pescia in suo dispregio, il quale Baccio teneva per nemico, avendo M. Baldassar-re in questo tempo fatto l'allogagione, come s'è detto di sopra, delle due statue di Leone e Clemente ad altri senltori, e di più avendo di maniera operato in Roma, che Baccio ebbe per forza a rendere con suo disagio i danari, i quali aveva soprappresi per quelle statue, e tignre. In questo meszo non aveva Baccio alteso mai ad altro, che a mostrare al duca Cosimo, quanto fosse la gloria degli antichi vissuta per le statue e per le fabbriche, dicendo che sua Eccellenza doveva pe'tempi avvenire procacciarsi la memoria perpetua di se stesso, e delle sue azioni. Avendo poi già condotto la sepoltura del signor Giovanni vicino al fine, andò pensando di far cominciare al duca un'opera grande, e di molta spesa e di lunghissimo tempo. Aveva il duca Cosimo lasciato d'abitare il palazzo de' Medici, ed era tornato ad abitare con la corte nel palazzo di piazza, dove già abitava la signoria, e quello ogni giorno andava accomodando ed ornando; ed avendo detto a Baccio che farebbe volentieri un'udienza pubblica, si per gli ambasciadori forestieri come pe'snoi cittadini e sudditi dello stato, Baccio andò insieme con Giu-liano di Baccio d'Agnolo pensando di mettergli innanai da fare un ornamento di pietre del fossato e di marmi di braccia trentotto largo ed alto diciotto. Questo ornamento volevano che servisse per l'udienaa, e fusse nella sala grande del palazzo in quella testa che è volta a tramontana. Questa udienza doveva avere un pia-no di quattordici braccia largo e salire sette scaglioni ed essere nella parte dinansi chiusa da balaustri, eccetto l'entrata del mezzo, e duveva avere tre archi grandi nella testa della sala, de'quali due servissero per finestre e fussero tramezzati dentro da quattro colonne per ciascuno, due della pietra del fossato e due di marmo con un arco appra, con fregiatura di mensole che girasse in tondo. Queste avevario a fare l'ornamento di fuori nella facciata del palazzo, e di dentro ornare nel medesimo modo la facciata della sala. Ma l'arco del mezzo che faceya non finestra, ma nicchia, doveva essere secompagnato da due altra nicchie simili che fussino nelle teste dell' ndienza, one a levante e l'altra a ponente, ornate di quattro colonne tonde corintie, ebe fussino braccia diecl alte e facessino risalto nelle teste. Nella facciata del mezzo avevano a essere quattro pilastri che fra l'uno arco e l'altro facessino reggimento allo architrave, fregio e cornice, che rigirava intorno intorno e sopra loco e sopra le colonne. Questi pilastri avevano avere fra l' uno e l'altro un vano di braccia tre in circa, nel quale per cia-senno fusse una nicchia alta braccia quattro e mezzo da metterri statue per accompagnara quella grande del mezzo nella faccia e le due dalle bande; nelle quali nicchie egli voleva mettere per ciascuna tre statue. Avevano in ani-mo Baccio e Giuliano, oltre all'ornamento della o e Giuliano, oltre all'ornamento della facciata di dentro, un altro maggiore ornamento di grandezza e di terribile spesa per la facciata . 452 di fuora, il quale per lo shieco della sala, else E non è in squadra, dovesse mettere in squadra dalla handa di fuora, e fare un risalto di braccia sei interno interno alle facciate del palazzo vecchio, con un ordine di colonne di quattordici braccia alte, che reggession altre colonne, fra le quali fassino archi, e di sotto intorno latorno ficesse loggia, dove è la ringhiera ed i giganti, e di sopra avesse poi un altro spatti-soento di pilastri, fra quali fussino archi nel medesimo modo, e venisse attorno attorno le finestre del palazzo vecchio a far facciata intorno intorno al palazzo, e sopra questi pilastri fare a sso di teatro, con un altr'ordine d'archi e di pilastri, tanto che il ballatoio di quel palaszo facesse cornice ultima a tutto questo edifizio. Conoscendo Baccio e Giuliano che queata era opera di grandissima spesa, consultarono insieme di non dovere aprire al duca il lor concetto, se non dell'ornamento dell'udienza dentro alla sala, e della facciata di pietre del fosauto di verso la piazza per la lunghezza di ventiquattro braccia, che tanto è la larghezza della ania. Furono fatti di questa opera disegni e piante ela Giulumo, e Baccio poi partò con essi in mano al duca, al quale mostro che nelle nicchie maggiori dalle hande voleva fare statue in braecia quattro di marmo a sedere sopra alcuni ba aamenti, eioe Leone X che mostrasse mettere la pace in Italia, e Clemente VII che incoronasse Carlo V, con due statue in nicchie minori, dentro alle graodi intorno a' papi, le quali signifieassino le loro virtú adoperate e messe in alto ela loro. Nella facciata del mezzo nelle nicchie di hraccia quattro fra i pilastri voleva fare sta-tue ritte del sig. Giovanni, del duca Alessandro, e del duea Cosimo, con molti ornamenti di varie fantasie d'intagli, ed un pavimento tutto di marmi di diversi colori mischiati. Piacque molto at disea quest'ornamento, pensando ehe con questa oceasione si dovesse col tempo, come s'è fatto poi, ridurre a fine tutto il corpo di quella a la col resto degli ornamenti e del palco, per farla la più bella stanza d'Italia; e fu tanto il desiderio di sua Eccellenza che questa opera si facesse, che assegnò per condurla ogni settimana quella somma di dunari che Baccio voleva e chiedera. E fu dato principlo, che le pietre del fossato si cavassino e si lavorassino per farne l'ornamento del hasamento e colonne e coroiei; e tutto volle Baccio che si facesse e conducesse dagli scarpellini dell'opera di S. Maria del Fiore. Fu certamente questa opera da quei maestri lavorata con diligenza, e se Baccio e Giuliano l'avessino sollecitata, arebbono tutto l'ornamento delle pietre finito è murato presto; sua perche Baceio nun attendeva se non a fare abbozzare statue, e finirne poche del tutto, ed a riscuolere la sua provvisione; che ogni mese gli dava il duca, e gli pagava gli aiuti ed ogni somina spesa che perciò faceva, con dargli scudi cinquecento dell' una delle statue di marmo finite, pereiò non si vrdde mai di questa opera il fine. Ma se con tutto questo Baccio e Giulia-no in un lavoro di tanta importanza avessino messo la testa di quella sala in isquadra, come ai poteva, che delle otto braccia che aveva di biero si ritirarono appunto alla metà, ed evvi in qualche parte mala proporzione, come la nicchia del mezzo e le duc delle hande maggiori che son nane, ed I membri delle cornici gentili a si gran corpo; e se, come potevano, si futsero tennti

più alti con le colunne, con dar maggior grandezza e mauiera ed altra invensione a quella opera; e se pur con la coruice ultima andavano a trovare il piano del primo palco vecchio di sopra, eglino archbono mostro maggior virtù e gindisio, ne si sarebbe tanta fatica spesa in wano, fatta eosl inconsideratamente, come hanno visto poi culoro a chi è tocco a rassettaria, come si dirà, ed a finirla; perché con tutte le fatiche, e gli studi adoperati da poi, vi sono molti disordini ed errori nell'entrata della porta e nelle corrispondenze delle nicchie delle facre, dove poi a multe cose è hisognato mutare forma. Ma non s' e già potnto mai, se non si disfaceva il tutto, rimediare che ella uon sia fuor di squadra, e non lo mostri nel pavimento e nel palco. Vero è, che nel modo else essi la posero, ecol come ella si trova, vi è gran fattura e fatica, e merita lode assai per molte pietre lavorate col calandrino, che afriggono a quartabnono per ca-ginne della shiecare della sala; ma di diligenza e d'essere ben murate, commesse, e Isvorate non si può fare ne veder meglio. Ma molto meglio sarebbe riuscito il tutto, se Baccio, che non tenne mai conto dell' architettura, ai fusse servito di qualche miglior gindizio che di Giuliano, il quale, schhene era buono maestro di legname ed intendeva d'architettura, non era però tale che a si fatta opera, come quella era, egli fusse atto, come ha dimostrato l'esperienza Imperò tutta questa opera s' andò per ispazio di molti anni lovorando e murando poco più che la me-tà, e Baccin fini e messe nelle nicchie minori la statua del sig. Giovanni e quella del duca Aleasandro nella facciata dinanzi amendne, e nella niechis maggiore sopra un basamento di mattono la statua di papa Clemente, e tirò al fine ancora la statua del duca Cosimo, dove egli s'affaticò assai sopra la testa, ma con tutto ciò il duca e gli uomini di corte dicevano che ella non lo somigliava punto. Onde avendone Baccio già prima fatta una di marmo, la quale è oggi net medesimo palazzo nelle camere di sopra e fu la miglior testa che facesse mai, e atette benissimo, egli difendeva e ricopriva l'errore e la cattività della presente testa con la hontà della passata. Ma sentendo da ognuno hissimare quella testa, un giorno in collera la spicco, con animo di farne un'altra e commetterla nel luogo di quella; ma non la fece poi altrimenti. Ed aveva Barcio per costume nelle statue ch' e' faceva di mettere de' pezzi piccoli e grandi di mar-mo, non gli dando nois il fare eiò e ridendosene ; il che egli fece nell' Orfeo a una delle teste di Cerhero, ed a S. Piero, ehe è in S. Maria del l'iore, rimesse un pezzo di panno; nel gigante di piazza, come si vede, rimesse a Cacco ed appiccò due pezzi, cioè una spalla ed una gamba; ed in molti altri suoi lavori fece il medesimo, tenendo cotali modi, i qualla ogliono grandemente dannare gli scultori. Finite queste statue, messe mano alla statua di papa Leone per questa opera, e la tirò forte innanzi. Vedendo poi Baccio che questa opera riuseiva lunga, e che c'non era per condursi oramai al fine di quel ano primo disegnn per le facciafe attorno attorno al palazzo, e che a'era speso gran somma di danari e pasaato molto tempo, e che quella opera con tuttu ciò non era mezza finita e piaceva poco all'universale, andò pensando nuova fantasia, ed an dava provando di levare il duca dal pensiero del palazzo, parendagli ele sua Eccellenza ancora fus-

se di questa opera infastidita. Avendo egli adun- Il que nell'opera di S. Maria del Fiore, elle la comandava, fatto nimicizia co' provveditori e con tutti gli scarpellini, e poiche tutte le atatue che andavano nell'udienza erano a sno modo, quali finite e poste in opera, e quali abbozzate, e Pornamento murato io gran parte, per occultare molti difetti che v'erano ed a poco a poco abbandonare quell'opera, meuse innanzi Baccio al doca, che l'opera di S. Maria del Finre gittava via i danari, ne faceva più cosa di momento. Oode disse avere pensato, che aua Eccellenze farebbe bene a far voltare tutte quelle spese dell' opera inntili a fare il coro a otto facee della chiesa , e l'ornamento dello altare, scale, resi-denze del duca e magistrati, e delle sedle del coro pe' canonici e cappellani e chierici, accon-do che a si onorata chiesa si conveniva; del quathe core Filippo di ser Brunellesco aveva laseiato il modello di quel semplice telajo di legno, che prima serviva per coro in chiesa, con intenzione di fario col tempo di marmo con la medesima forme, ma con maggiore ornamento. Considerava Baccio, oltre alle cose sopraddette, che egli arebbe occasione in questo coro di fare molte statue e storie di marmo e di bronzo nell'altare maggiore ed intorno al coro, ed ancora in due pergami ehe dovevano essere di marmo nel coro, e che le otto facce nelle parti di fnora si potevano nel hasamento nraare di molte atorie di hronzo commesse nell'ornamento di marmo. Sopra queato pensava di fare un ordine di colonne e di pilastri, che reggessino attorno attorno le cornici, e quattro archi ; de'quali archi, divisati secondo la erociera della chiesa, uno facesse l'entrata principale, col quale si riscontrasse l'arco dell'altare maggiore posto sopra esso altare, e gli altri due futaino da'lati da man destra uno e l'altro da man sinistra, sotto i quali due dal lati dovevano esser posti i pergami ; sopra la cornice on ordine di balanstri in clima che girassino le otto facce, e sopra i balanstri una ghirlamla di candellieri, per quasi iocoronare di lumi il coro, accondo i tempi, come sempre a' era costumato innanzi, mentra che vi fu il modello di legno del Brunellesco, Tutte queste cose mostrando Baccio al dura, diceva che sua Eccelleoza con l'entrata dell'opera, cioè di S. Maria del Fiore e degli operai di quella, e con quello che ella per aua liberalità aggingnerebbe, in poco tempo adornerebbe quel tempio e gli acquisterebbe molta grandezza e magnificenza, e conseguentemante a tutta la città, per essere ini di quella il principale tempio, e lascierebbe di se in rotal fabbrica eterna ed onorata memoria; ed oltre a tutto questo diceva, ebe sua Eccellenza darebbe occa-aione a lui d'affaticarsi e di fare molte buone opere e belle, e mostrando la aua virtù, d'acquistarsi nome e fama ne posteri, il che doveva essere caro a sua Eccellenza per essere lui suo aervitore ed allevato dalla casa de' Medici. Con questi disegui e parole mosse Baccio il duca, si che gl'impose che egli facesse un modello di tutto il coro, consentendo che cotal fabbrica si facesse, Partito Baceio dal dura fu con Giuliano di Baccio d'Agnolo suo architetto, e conferito il tutto seco, andarono in sul luogo, ed esaminata ogni cosa, diligentemente, si risolverono di non useire della forma del modello di Filippo, ma di seguitare quello, aggiongendogli solamente altri ornamenti di colonne e di risalti, e d'arricchirlo quanto potevano più, mantenendo-

gli il disegno e la figora di prima. Ma non le cose assai ed i molti ornasoenti son quelli ehe abbelliscono ed arricchiscono le fabbriche, ma le bnone, quantunque siano poche, ae aono ancora poste ne bioghi loro e con la debita proporzione composte insiene, queste piaccionn e sono ammirale, e fatte con giudizio dall'artefice ricevono dinoi lude da tutti gli altri. Questo non pare che Giuliano e Baccio considerassino, ne osservasaino; perche presero na soggetto di molta opera e lunga faties, ma di poca grazia, come ha l'esperienza dimostro. Il disegno di Giuliano (come si vede) fu di fare nelle cantonate di tutte le otto facce pilastri che piegavano in au gli augoli, e l'opera tutta di componimento ionico : e queati pilastri, perché nella pianta venivano eme con totta l'opera a diminuire verso il centro del coro e non erano uguali, venivano necessarismente a essere larghi dalla parte di fuo-ra e stretti di dentro, il che è sproporzione di misnra; e ripiegando il pilastro secondo l'angolo delle otto facce di dentro, le linee del centro la diminuivano tanto che le due colonne, le quali mettevano in mezzo il pilastro da' canti, lo faeevano parere sottile ed accompagnavano con disgrazia lul e tutta quell'opera, si nella parte di fuora, e simile in quella di dentro, ancorache vi fusse la misura. Fece Giuliano parimente tutto il modello dello altare discosto un braccio e mezzo dall'ornamento del coro, sopra il quale Baceio fece poi di cers un Cristo morto a giacere con due angeli, de quali uno gli teneva il hraccio destro e eon un gioocchio gli reggeva la testa, e l'altro teneva i misteri della passione, ed occupava la atatua di Cristo quasi tutto lo altare, si che appena celebrare vi si sarebbe potuto i e pensara di fare goesta atatua di eiroa quattro braccia e mezzo. Pere ancora un risalto d'un piedistallo dietro all'altere applecato con esso nel mezzo con un sedere, sopra il quale po-se poi un Die Padre a sedere di braccia sel, che dava la benedizione e veniva accompagnato da due altri angeli di braccia quattro l'nno, che posavano ginocchione in sn' canti e fine della predella dell'altare al pari dove Dio Padre posava i piedi. Questa predella era alta più d'no braccio, nella quale erano molte starie della passione di Gesù Cristo, che tutte dovevanu essere di bronzo. In so' canti di gnesta predella erano gli angeli sopraddetti, tutti a due ginocchione, e tenevano eiaseuno io mano un candel-liere; i quali candellieri degli angeli accompagnavano otto candellieri grandi alti braccia tre e mezzo, ehe ornavano quello altare, posti fra gli Angeli, e Dio Padre era nel mezzo di loro. Rimaneva un vano d'un mezzo braccio dietro al Dio l'adre per poter salire ed accendere i lumi, Sotto l'arca elle faceva riscontro all'antrata prineipale del coro sol basamento che girava intorno dalla banda di fuora aveva posto nel mezzo antto detto arco l'albero del precato, al tronco del quale era avvolto l'antico serpente con la faceia umana in cima, e due figure ignude erano intorno all'albero, che una era Adamo e l'altra Eva. Dalla banda di fuora del coro, dove dette figure voltavano le facce, era per lunghezza nell'imbasamento no vano lungo circa tre braccia, per farvi una storia o di marmo o di bronzo della loro oreazione, per seguitare nelle facce de' basamenti di tutta quell'opera, insino al nu-mero di ventuna storie, totte del Testamento vecchio; e per maggiore ricehezza ili questo basa-

435 mento ne' zoccoli, dove posavano le colonne ed i pilastri, aveva per eiaseuno fatto una figora o vestita o nuda per ulcuni profeti, per farli poi di marmos opera certo ed oceasione grandissima e da poter mostrare tutto l'ingegno e l'arte d'un perfetto maestro, del quale non dovesse mai per o alcuno spegnersi la memoria. Pu mostro · al duea questo modello, ed ancora doppj disegni fatti da Baccio, I quali si per la varietà e quantità, come ancora per la loro bellezza, perciocche Baccio lavorava di cera fieramente e disegnava bene, piaequero a sua Eccellenza, ed ordinò ebe si mettesse subito mano al lavoro di quadro, voltandovi tulte le spese else faceva l'opera, ed ordinando ebe gran quantità di marmo si conducessero da Carvara Baccio aneora egli comidcià a dar principio alle statne, e le prime furoco un Adamo che altava un braccio ed era grande quattro braccia in circa, Questa figura fu finita da Bsecio, ma perche gli riusci stretta oc' fianchi ed in altre parti con qualche difetto, la mutò in un Bacco, il quale dette poi al duca, ed egli lo tenne in camera molti anni nel suo palazzo, e fu posto poi non à molto nelle stanae terrene, do-ve abita il principe la state, dentro a uoa nicehia. Aveva parimente fatto della medesima grandezza un'Eva ebe sedeva, la quale condusse fino alla metà, e restò indietro per esgione dello Adamo, il quale ella doveva accompagnare; ed aven do dato principio a un altro Adamo di diversa forma ed attitudine, gli bisognò mutare ancora Eva; e la prima che sedeva fu convertita da lui in nna Cerere, e la dette all'illustrissima doebessa Leonora in compagnia d'uno Apollo che era un altro ignudo, che egli aveva fatto: e suo Eccellenza lo fece mettere nella facciata del vivain che è nel giardino de' Pitti e ol disegno ed architettura di Giorgio Vasari. Seguitò Baccio queste due figure di Adamo e d' Eva con grandissima volonta, pensando di satisfare all'oniversale ed agli artefici, avendo satisfatto a sè stesso, e le fioi e lustro con tutta la sua diligenza ed affezione. Messe dipoi queste figure d'Adamo e d'Eva nel luogo loro, e scoperte ebbero la medesima fortuna che l'altre sue eose, e furono eon sonetti e con versi latini troppo crudelmente laeerate; avvengaebė il senso d'uno diceva, ehe siccome Adamo ed Eva avendo con la loro disubbidienza vituperato il paradiso, meritarono d'essere escciati, così queste figure vituperando la terra, meritano d'essere cacciate fuoti di chie-sa. Nondimeno le statue sono proporzionate ed hanno molte belle parti, e se non è in loro quella grazia ebe altre volte s'è detto e ebe egli non poteva dare alle cose sue, hanoo però arte e di-segno tale, che meritano lode assai. Fu domandata una gentildonna, la quale a'era posta a guardare queste atatue, da alcuni gentiluomini quello che le paresse di questi corpi ignudi; rispose; Degli uomini non posso dare giudizio; ed essen-do pregata ebe della doona dicesse il parer suo, rispose; ebe le pareva che quella Eva avesse due buone parti da essere commendata assai, perciocche ella è bianca e soda. l ogegnosamente mostrando di lodare, biasimò copertamente e morse l'artefice e l'artifizio suo, dando alla statua quelle loil propris de'eopp femaninili, le quali quelle loil propris de'eopp femaninili, le quali e necessario intendero della materia del marmo, e di lui son vere, ma dell'opera e dell'artifirio no, perciocche l'artifisio quelle loil non loda-no. Mostrò adunque quella valente donna, che altro non si potera scoondo lei lodare in quella I molte parole delle sue moniaci, Benvenuto, che

status, se noa il marmo. Messe dipoi Bacrio alla statua di Cristo morto, il quale ancora non gli riuseendo, come se l'era proposto, essendo già innanzi assai lo lasciò stare; e preso un altro marmo, ne cominciò un altro con attitudine diversa dal primo, ed insieme con l'angelo, che con una gamba sostiene a Cristo la testa e con la mano un braccio, e non restò che l'una e l'altra figura fini del tutto; e dato ordine di porlo sopra l'altare riusei grande di maniera, che ocpando troppo del piano, non avanzava spazio all'operazioni del Sacerdotes ed ancorache questa statoa fosse ragionevole e delle migliori di Bareio, nondimeno non si poteva saziare il popolo di dirpe male e di levarne i perzi, non me no tutta l'alira gente, che i preti. Conoscendo Baccio, che lo scoprire l'opere imperfette nuo-ce alla fama degli artefici nel gindizio di tutti roloro i quali o non sono della professione o non se n'intendono o non hanno veduto i modelli, per accompagnare la statua di Cristo e finire l'altare si risolve a fare la statua di Dio Padre, per la quale era vennto un marmo da Carrara bellissimo, Già l'aveva condotto assai innanzi e fatto mezzo ignado a uso di Giore, quando non piacendo al duca, ed a Baccio parendo ancora che egli avesse qualche difetto. Io laseiò così come s'era, e così ancora, si trova sascio con come i era, e cosa ancora, si crova nell'opera. Non si curava del dire delle genti, ma attendeva a farsi ricco, ed a comprare pos-sessioni. Nel poggio di Fissole comprò un bel-lissimo podere ebiamato lo Spinello, e nel pia-no sopra S. Salvi sul fiume di Affrico un altro con helkssimo casamento chiamsto il Cantone, e nella via de'Ginori una gran casa, la quale il duca con danari e favori gli fece avere. Ma Baccio avendo accoccio lo stato suo, poco si curava. oramai di fare e d'affaticarsi; ed essendo la aepoltura del sig. Giovanni imperfetta, e l'udienza della sala cominciata, ed il coro e l'altare addietra, poro si carava del dire altrai e del hissimo che perciò gli fusse dato. Ma pure aven-do morato l'altare e posto l'imbasamento di. marmo dove doveva stare la statua di Dio Padre, avendone fatto un modello, finalmente la comioció, e tenendori scarpellini, andara lenlamente seguitando. Venne in que' giorni di Francia Benvennto Cellini, il quale aveva servito il re Francesco nelle cose dell'orefice, di elie egli era ne'suoi tempi il più famoso, e nel getto di bronzo aveva a quel re fatto alcune eo-se, ed egli fu introdotto al doca Cosimo, il quale desiderando di ornare la città, fece a lui ancora molte carezze e favori. Dettegli a fare una statua di bronzo di cioque braccia in circa di un. Perseo ignado, il quale posava aspra una fem-mina ignada, fatta per Medusa, alla quale ave-va tagliato la testa, per porto sotto uno degli archi della loggia di Piazza. Benvenuto, mentre che faceva il l'erseo, ancora dell'altre cose faceva al duca. Ma come avviene che il figulo sempre invidia e noia il fignio, e lo scultore l'altro per invinia e noia il ngino, el o scultore i altro scultore, non poiette Baccio sapportare i lavori vari fatti a Benvennto. Parevagli ancora strana cosa che egli fusse così in un tratto di ordico-riuscito scoltore, ne gli capiva nell'anisso che, egli, che soleva fare medaglia e figure pincole, potesse conduc celossi ora e giganti. Ne potette del tutto, e trorò chi gli rispose; perche dicen-do Baccio a Benvenuto in presenza del duca

non era manco flero di lui, voleva che la cosa andasse del parit e spesso ragionando delle cose dell'arte e delle loro proprie, notando i difetti di quelle, si dicevano l'uno all'altro parole vituperosissime in presenza del duca i il quale perche ne pigliava piacere, conoscendo ne lor detti mordaci ingeguo veramente ed aentezza, gli aveva dato campo franco e licenza ebe eiascuno dicesse all'altro eiò che egli voleva dinanzi a lui, ma fuora con se ne tenesse conto. Questa gara o pinttosto nimicizia fu cagione ebe Baccio sollecitò to Dio Padre; ma non aveva egli già dal duca quei favori che prima soleva, ma s' aiutava perciò corteggiando e servendo la duchessa. Un giorno fra gli altri mordendosi al solito e scoprendo molte cose de'fatti Inro, Beovenuto guardando e minacciando Baccio, disse: Provvediti Baccio d'un altro mondo; che di questo ti voglio cavare io. Rispose Baccio: Fa ebe io lo sappia un di innauzi, si ch'io mi confessi e faccia testamento, e non muois come una bestia come sei tu. Per la qual cosa il duca, perche molti mesi ebbe preso spasso del fatto inro, gli pose silenzio temeudo di qualche mal fine, e fece far loro un ritratto grande della sua testa fino alla cintura, che l'uno e l'altro si gettasse di bronzo, acciocché chi facesse meglio avesse l'onore. In questi travagli ed emulazioni finl Baecio il suo Dio Padre, il quale ordinò che si mettesse in chiesa sopra la base accanto all'altare. Questa figura era vestita, ed è hraccia sei alta, e la morò e fiul del tutto; ma per non la lasciare scompagnata, fatto venire da Roma Vincenzio de' Rossi seultore suo ereato, volendo nell'altare tutto quello che mancava di marmo farlo di terra, si fece aiutare da Vincenzio a finire i due angioli che tengono i candellieri in su'canti, e la maggior parte delle storie della predella e basamento. Messo dipoi ogni cosa sopra l'altare acciò si vedesse come aveva a stare il fine del sun lavoro. si aforzava che il duca lo venisse i vedere innanzi ehe egli lo scoprisse, Ma il duca non volle mai andare, ed essendone pregato dalla duchessa, la quale in ciò favoriva Baecio, non si lasciò però mai piegare il duca e non andò a vederlo, adirato perche di tanti Iavori Baccio non aveva mai fioitone alcuno, ed egli pure l'aveva fatto ricco e gli aveva con odio de'cittadini fatto molte grazie ed onoratolo molto. Con totto questo andava sua Eccellenza pensando d'aiutare Cle-mente figliuolo naturale di Baecio e giovane valente, il quale aveva acquistato assai nel dise-gno, perche e' dovesse toceare a lui col tempo a finire l'opere del padre. In questo medesimo tempo, che fu l'anno 1554, venne da Roma dove serviva papa Giulio III Giorgio Vasari Aretino, per servire ana Eccellenza in molte cose che ella aveva in animo di fare e particolarmente innovare di fabbriebe, ed ornare il palazzo di piazza e fare la sala grande, cume s' è dipoi ve-duto. Giorgio Vasari dipoi l'anno seguente condusse da Roma ed aeconció col duea Barlolommco Ammannati scultoce per fare l'altra facciata dirimpetto all'udienza, cominciata da Baccio in detta sala, ed una fonte nel mezzo di detta facciata: e subito fu data principio a fare ana parte delle statue che vi andavano. Connbbe Baccio che'l duca non voleva servirsi più di lui, poiche adoperava altri; di che egli avendo grande dispiacere e dolore, era diventato al atrano e fastidioso, che ne in casa ne fuora nno poteva aleuno conversare con lui: ed a Clemente sno

figlinolo nsava molte stranezze e lo faceva patire l'ogni cosa. Per questo, Clemente avendo fatto di terra una testa grande di sna Eccelleuza per farla di marmo per la statua dell'indienza, chiese licenza al duca di partirsi per andare a Roma per le stranezze del padre. Il duca disse, che non gli mancherebbe, Bacclo uella partitadi Clemente che gli chiese licenza, non gli volle dar nulla, benche gli fusse in Firenze di grande aiuto, che era quel giovace le braccia di Baccio in ogni bisogno; nondimeno non si curò ehe se gli levasse dinanzi. Arrivato il giovane a Roma contro a tempo, si per gli studi e si pe'disordini il medesimo anno si mort, lasciando in Firenze di suo quasi finita una testa del duca Cosimo di marmo la quale Baccio poi pose sopra la porta principale di casa sua nella via de' Ginori, ed è bellissima. Lasciò aneora Clemente, molto innauzi, nn Cristo morto che è retto da Nicodemo, il qual Niccodemo è Baccio ritratto di naturale; le quali statue, che sono assai buone, Baccio pose nella oblesa de'Servi, come al sno luogo diremo-Fu di grandissima perdita la morte di Clemente a Baccin ed all'arte, ed egli lo conobbe poi che fu morto. Scoperse Baccio l'altare di S. Maria del Fiore, e la statua di Dio Padre fu biasimata: l'altare s'è restato con quello ehe s'è racconto di sopra, ne vi si è fatto poi altro, ma s'è atteso a seguitare il coro. Erssi molti anni innanzi cavato a Carrara on gran pezzo di marmo alto hraccia dieci e mezzo e largo braccia einque, del quale avuto Baccin l'avviso, cavalcò a Carrara, e dette al padrone di chi egli era scudi cinquanta pec arra, e fattone cootratto tornò a Fireuze, e fu tanto interno al duca, che per mezzo della duchessa ottenue di farue un gigante il quale dovesse mettersi in piazza sul canto duve eea il lione; nel qual luogo si facesse una gran fonte che gittasse acqua, nel mezzo della quale fuese Nettuno sopra il sno carro tirato da cavalli marini, e dovesse cavarsi questa figura di questo marmo. Di questa figura fece Baccin più d'un modello, e mostratili a aua Eccelleuza, stettesi la cosa senza fare altro fino all'anuo 1559, nel qual tempo il padrone del marmo venuto da Carrara chiedeva d'essere pagato del restante, o che renderebbe gli scudi cinquanta per romperlo in più pezzi e farne danari, perche aveva molte ebieste. Pu ordinato dal duca a Giorgio Vasari ebe facesse pagare il marmo; il che intesosi per l'arte e che il duca non aveva aneora dato libero il martno a Bsecio, si risenti Benvenuto, e parimente l'Ammannato, pregando ciaseheduno di loro il duca di fare nn modello a concorrenza di Baccio, e che sua Eccellenza si degoasse di dare il marmo a colui che nel modello mostrasse maggior virtù. Nou negò il duca a nessuno il fare il modello, ne tolse la speranza che chi si portava meglio non potesse esserne il facitore. Conosceva il duca ebe la virtù e'l gindicio e 'l disegno di Baccio era ancora meglio di nessuno scultore diquelli che lo seevivano, pur che egli avesse voluto durar fatica | ed aveva cara queata concorrenza, per Ineitare Baccio a portarsi meglio e fare quel che egli poteva il quale, vedutasi addosso questa concorrenza, n'ebbe grandissimo teavaglio dubitando più della disgrazia del duca che d'altra cosa, e di nnovo si messe a fare modelli. Era intorno alla duchessa assi duo, con la quale operò tauto Baccio, che ot-tenne d'andare a Carrara per dare ordine che

456 VASARI

il marmo si conducesse a Firenze. Arrivato a Carrara fece acemare il marmo tanto, secondo che egli aveva disegnato di fare, che lo ridusse molto meschino, e tolse l'occasione a se ed agli altri, ed il poter farne omai opera molto bella e magnifica. Ritornato a Firenze, fu lungo combattimento tra Benvenuto e lui, dicendo Benvenuto al doca che Baccio avea guasto il marmo, innanzi che egli l'avesse tocco. Finalmente la durhessa operò tanto, che 'l marmo fu suo, e di giù s'era ordinato che egli fusse condotto da Carrara alla marina, e preparato gli ordini della barea che lo condusse su per Arno fino a Signa, Feee ancora Baccio murare nella loggia di piasza una stansa per lavorarvi dentro il marmo; ed in questo mezzo aveva messo mano a fare eartoni per fare dipignere alcuni quadri, ehe dovevano ornare le stanar del palazao de Pitti. Questi quadri furono dipinti da un giovane rhiamato Andrea del Minga, il quale maneggiava assai aceoneiamente i colori. Le atorie dipinte ne' quadri furono la control. De storie injuste in quanti rationo la correasione d'Adamo e d'Eva, e l'essere exercisti dall'angelo di paradiso, un Noè, ed un Moise con le tavole, i quali finiti, gli dunò poi alla durbessa, cercando il favore di lei nelle sue difficultà e controversie. E nel vero se non fusse stata quella signora che lo tenne in piè e lo amava per la virtù sua, Baccio sarebbe cascato affatto ed archbe persa interamente la grazia del duca. Servivasi aneora la duchessa assai di Baccio nel giardino de' Pitti, dove ella aveva fatto fare una grotta piena di tartari e di spugne congrlate dall'acqua, deotrovi una fontana; dova Baceio aveva fatto condurre di marmo a Giovanui Fancelli suo ereato un pilo grande ed alcune capre quanto il vivo che gettano acqua, e parimente col modello fatto da se stesso per un vivaio un villans che vota un barile pieno d'acqua. Pre queste eose la durbessa di continovo aiutava e favoriva Baccio appresso al duea, il quale aveva dato liernza finalmente a Baccio che cominciasse il modello grande del Nettuno; per lo che egli mandò di nuovo a Roma per Vin-cenzo de'Rossi, che già s'era partito di Firenze, con intenzione che gli aiutasse condurlo. Mentre ehe queste cose si andavano preparando, venne volontà a Baccio di finire quella statua di Cristo morto tenuto da Nicodemo, il quale Clemente suo figlinolo aveva tirato innanzi, perciocclie aveva inteso che a Roma il Buonarroto ne finiva uno, il quale aveva cominciato in un marmo grande dove erano einque figure, per metterlo in S. M. Maggiore alla sua sepoltura. A questa concorrenza Baccio si messe a lavorare il suo con ogni accuratezza, e con aiuti, tanto che lo fini ed andava rerrando in questo measo per le chiese principali di l'irenze d'un luogo, dove egli potesse collocarlo e farvi per sè una sepoltura. Ma non trovando lungo che lo contentasse per sepoltura, si risolvé a una cap-pella nella chiesa de Servi, la quale è della famiglia de' Pazzi. I patroni di questa rappella, pregati dalla duchessa, concessoro il luogo a Baculo, senza apodestaral del padronato e delle insegne che v'erano di casa loro; e solamente gli concessero che egli facesse un altare di marmo, e sopra quello mettesse le dette statue, e vi faces e la sepoltura s' piedi. Convenue ancora poi co' frati di quel convento dell' altre cose apartenenti all'uffiziarla. In questo mezzo faceva Baceio murare l'altare ed il basamento di mar-

mo per mettervi su queste statue, e finitolo di-segno mettere in qualla sepoltura, dove voleva raser messo egli e la sua moglie, l'ossa di Michelagnolo suo padre, le quali aveva nella medesima chiesa fatte porre, quando c'mori, in un deposito. Queste ossa di suo padre egli di sua mano volle pietosamente mettere in detta sepoltura; dove avvenne che Baccio, o che egli pigliasse dispiacere rd alterazione d'animo nel maneggiar l'ossa di suo padre, o che troppo si affaticasse nel tramutar quell'ossa con le proprie mani e nel mutare l'anarmi, o l'uno e l'altro iusieme, si travagliò di maniera, che sentendosi male ed andatosene a casa, e ogni di più aggravando il malr, in otto giorni si morì essendo d'età d'anni settantadue, essendo stato fino allora rubusto e fiero, seusa aver mai provato molti mali mentre ch'e'visse. Pu sepolto con onorate esequie, e posto allato all'ossa del padre nella sopraddetta sepoltura da lui medesimo lavorala, nella quale e questo epitaffio:

# D. O. M. BACCIVS BANDINEL. DIVI IACOBI EQVES SVB HAC SERVATORIS IMAGINE A SE EXPRESSA CVM IACOBA DONIA

VXORE QVIESCIT AN. S. MDLIX. Lasciò figliuoti maschi e femmine, i quali fu-rono eredi di molte facultà di terreni di case e di danari, le quali egli lasciò lore; ed al mondo lasciò l'opere da noi descritte di scultura, e molti disegni in gran numero, i quali sono appresso i figliuoli e nel nostro libro ne sono di penna e di matita alcuni, che non si può certa-mente far meglio. Rimase il marmo del gigante in maggior contrsa che mai, perebè Brnvenuto era sempre intorno al dura, e, per virtù d'un modello piecolo che egli aveva fatto, voleva che il duea glielo drase. Dall'altra parte l'Ammannato, come quello che era scultore di marmi e sperimentato in quelli più che Benvenuto, per molte cagioni giudicava che a lui s'appartenesse questa opera. Avvenne che a Giorgio bisognò andare a Roma col cardinale figliuolo del duca quando prese il cappello: al quale avendo l'Ammannato dato un modelletto di cera, secondo che celi desiderava di cavare del marmo quella figura, ed un legno, come era appunto grosso e lungo e largo e biero quel marmo, acciò che Giorgio lo mostrasse a Roma a Michelagnolo Buonarroti, perché egli ne dicesse il parer suo, e cost movesse il duca a dargli il marmo, il che tutto fece Giorgio volentieri, questo fu caginne che'l duca dette commissione che e' si turasse un arco della loggia di piazza, e che l'Ammannato facesse un modello grande quanto aveva a essere il gigante. Inteso ciò Benvenuto, tutto in furia envalcò a Pisa dove era il duca, dove dicendo lui che non poteva comportare chels virtù sua fusse conculcata da chi era da manco di lui, e ehe desiderava di fare a concorrenza dell'Ammannato un modello grande nel medesimo luogo volle il duca contentario, e gli concesse ch'ei si turasse l'altro arco della loggia, efece dare a Benvenuto le materie aeciò faresse, come egli voleva, il modello grande a concorrenza dell'Ammannato. Mentre che questi maestri attendevano a fare questi modelli, e cha avevano serrato le loro stanze, siceliè ne l'uno ne l'altro poteva vedere ciò che il compagno faceva, benene fussero appicoate insirme le stanze, si destò mae stro Giovan Bologna Fiammingo scultore, giovane di virtà e di fierezza non meno che alcuno degli altri. Costul stando col signor Don Francesco principe di Firenze, chiese a sua Eccellenza di poter fare un gigante, che servisse per modello, della medesima grandesza del marmo, ed il principe ciò gli concesse. Non pensava gia maestro Giovao Bologna d'avere a fa-re il gigante di marmo, ma voleva almeno mostrare la sua virtù a farsi tenere quello che egli era. Avuta la licenza dal priucipe, cominciò ancora egli il suo modello nel convento di S. Croce. Non volle mancare di concorrere con questi tre Vinceozio Danti Perugino scultore, glovane di minore età di tutti, non per ottenere il marmo, ma per mostrare l'animosità e l'ingegno suo. Così messosi a lavorare di sua nelle case di M. Alessandro di M. Ottaviano de' Mediei, condusse un modello con molte buone parti, grande come gli altri. Finiti i modelli, andò il duca a vedere quello dell'Ammananio e quello di Benvennto, e piacintogli più quello dell'Ammannato che quello di Benvenuto, si risolve che l'Ammannato avesse il marmo e fasesse il gigante, perche era più giovace di Benvennto e più pratico ne' marmi di lui. Aggiunae all'inclinazione del duca Giorgio Vasari il quale eon sua Eccellenza fece molti buoni nf-bij per l'Ammaonato, vedendolo, oltre al saper ano, pronto a durare ogni fatica, e aperando che er le sue mani si vedrebbe un' opera eccelente finita in breve tempo. Non volle il duea ullora vedere il modello di maestro Giovan Bologna, perché, non avendo veduto di suo lavoro aleuno di marmo, non gli pareva che se gli potesse per la prima fidare così grande impre-sa, ancorache da molti artefici e da altri uomini di giudicio intendesse che I modelle di costni era in molte parti migliore che gli altri; ma se Baccio fusse atato vivo non sarebbono state tra que' maestri tante contese, perché a lui senza dubbio sarebbe tocco a fare il modello di terra ed il gigante di marmo. Questa os adunque tolse a lui la morte, ma la medesima gli dette non piccola gloria, perebe fece vedere in que' qualtro modelli, de' quali fu cagione il non ener vivo Baccio ch'e' si facessino, quanto era migliore il disegno e Il giodicio e la virtù di colui che pose Ercole e Cacco quasi vivi nel marmo in piazza: la bontà della quale opera molto più hanno scoperta ed illustrata l'opera, le quali dopo la morte di Baccio hanno fatte sesti altri; i quali benche si sieno portati laudabilmente, non però hanno potnto aggiugnere al buono ed al bello che pose egli nell'opera sua. Il duca Cusimo poi nelle notre della reina Giovanna d'Austria sua nuora, dopo la morte di Baccio sette anni, ha fatto nella sala grande finire l'udienza, della quale abbiano ragionato di sopra, comiociata da Baccio, e di tal fi to ha voluto che sia capo Giorgio Vasari il quale ha cerco con ogni diligenza di rimediare a molti difetti che sarebbero atati in lei, se ella al seguitava e si fielva secondo il principio e primo ordine suo. Così quell'opera imperfetta, con l'ainto d' Iddio, a'è condotta ora al fine, ed essi arricohita nelle sue rivolte con l'aggiunta di nicohie e di pilastri e di statue poste ne' luoghi loro. Dore ancora, perchè era messa hicos e fuor di squadra, aismo andati pareggiandola quaeto è stato possibile, e l'abbiamo alzata sa-sai con un corridore sopra di colonne toscane;

cenzio de' Rossi suo erealo l'ha finita. Oltre a ciò è stata quell'opera ornata di fr ne di stucchi con molte figure grandi e piecole, e con Imprese ed altri oroamenti di varie sorti e sotto le oicchie ne' partimenti delle volte si sono fatti molti spartimenti vari di atocchi e molte belle invensioni d'intagli; le quali cose totte hanno di maniera arriechita quell'opera, ehe ha mutato forma ed acquistato più grazia e bellezza assai. Isoperocche, dove, accondo il disegoo di prima, essendo il tetto della sala alto braccia ventuno, l'udienza non s'alzava più ebe diciotto braccia, sicebe tra lei e'I tetto vecchio era on Vano in merzo di braccia tre, ora secon do l'ordine nostro, il tetto della sala s'è algato tanto, che sopra il tetto vecchio è lta dodici braceia, e sopra l'udienza di Baccio e di Giuliano braccia quindici; così trentatre braccia è alto il tetto ora della sala. E fu certamente grande animo quello del duea Cosimo a risolversi di fare finire per le nozze sopraddette tutta questa opera in tempo di cinque mesi, alla quale maneava più del terzo, volendola condurre a perfe-zione; ed insino a quel termine, dove ella era allora, era arrivata in più di quindici anni. Ma non solo sua Eccellenza fece finire del tutto l'opera di Baccio, ma il resto aneora di quel che aveva ordinato Giorgio Vasari, ripigliaode dal basamento che ricorre sopra tutta quell'opera, con un ricinto di balaustri ne' vant, che fa un eorridore che passa sopra questo lavoro della sala, e vede di fuori la piasza e di dentro tutta la sala. Così potranno i principi e signori stare a vedere senza essere vedoti tutte le feste che vi si faranno, con molto comodo loro e piacere, e ritirarsi poi nelle camere, e camminare per le scale segrete e pubbliche per tutte le stanze del palazzo. Nondimeno a molti è dispisciulo il non avere in un'opera si bella e si grande messo in isquadra quel lavoro, e molti arebbono voluto smurarlo e rimurarlo poi in isquadra. Ma è stato giudicato ch'e' sia meglio il seguitare così quel lavoro, per non parere maligno contro a Baccio e prosuntuoso, ed avere dimostrato che e' non ci bastasse l'animo di correggere gli errori e mancamenti trovati e fatti da altri. Ma tornando a Baccio , diciamo elle le virtù sue sono state sempre eonosciute in vita, ma molto più saranno conosciute e desiderate dopo la morte. E molto più aneora sarebbe egli stato vivendo conoscinto quello che era ed amato, se dalla natura avesse avnto grazia d'essere più piacevole e più cortese; perché l'essere il contrario e molto villano di parole gli toglieva la grazia delle persone, ed oscurava le sue virtu, e faceva che dalla gente erano con mal animo ed occhio bieco guarate l'opere sue, e pereiò non potevano mai piacere. Ed aneoracha egli servisse questo e que signore, e sapesse servire per la sua virtu, faceva nondimeno i servizi con tanta mala grazia, che niuno era che grado di ciò gli sapesse. Ancora il dire sempre male e biasimare le cose d'altri, era esgione che nessono lo poteva patire, e dove altri gli potera rendere il cambio, gli era reso a doppio ; e ne magistrati senza rispetto ai cittadini diceva villanta, e da loro ne riceve parimente. Piativa e litigava d'ogni cosa volcotiera e continovamente visse in piati, e di ciò pareva che trionfasse. Ma perché il suo disegnare, al che si vede che egli più che ad altro attese, fu tale e di tanta bontà che supera ogni soo die la statua di Leone, cominciata da Baccio, Vin- | fetto di natura e lo fa conoscere per uomo raro 58

di quest'arte, noi prezio non solamente lo annoversamo tra lungdori, na sempre abbamo avato: rispetto all'opere sur, e erres abbamo comer: improcebe i pare che Baccio veramente sia di quelli uno, che onorta lodo meritano con i improcebe i pare che Baccio veramente sia di quelli uno, che onorta lodo meritano fin musione di las conguone, preriocebe egli non fu sempre uno, ma varió, ora de Bandenli fin quel nor fu sempre uno, ma varió, ora de Bandenli fin quel ra de Bandenli fin quel mismo al l'ampre quelo de Bandenli, fin quel mismo al fine la tecuto e thene, dicendo else i sud angerenere a Caisoto, e de Guisole de Primete.

# VITA DI GIULIANO BUGIARDINI

PITTOSA FIGRRATINO

Erano innanzi all'assedio di Fiorenza in si gran numero moltiplicati gli nomini, che i borghi funghissimi che erano fuori di ciasouna porta, insieme con le chiese, monasteri, e spedali erano quasi un'altra città abitata da molte orrevoli persone e da huoni artefici di tutte le sorti, comerche per lo più fassero meno agisti che quelli della città, e là si stessero con manco apese di gabelle e d'altro. In uno di questi subborghi adunque fuori della porta a Facuza naeque Giuliano Bugiardini, e, siceome avevano fatto i suoi passati, vi abito infino all'anno 1529 che tutti furono rovinati. Mainnanai, essendo giovinetto, il principio de' suoi studi fu nel giar-dino de' Mediei in sulla piazza di S. Marco, nel quale, aeguitando d'imparare l'arte sotto Ber-toldo scultore, prese amieizia e tanto stretta familiarità con Michelagnolo Buonarroti, che poi · fu sempre da lui mnito amato. Il ebe fece Michelagnolo, non tanto perché vedesse in Giu-liano una profonda maniera di disegnare, quanto una grandissima diligenza ed amore che portava all'arte. Era in Giuliano oltre eiò una certa bontà naturale ed un eerto aemplice modo di vivere senza malignità o invidia, che infinitamente piaceva al Buonarroto. Ne aleun notabile difetto fu in costui, se non ebe troppo amava l'opere che egli stesso faceva. E sebbene in queato peccano comunemente tutti gli uomini, egli nel vero passava il aegno, o la molta fatica e diligenza elie metteva in lavorarle, o altra qual ai fosse di ciò la cagione i onde Michelagnolo usava di chiamarlo beato, poiche parea si contentasse di quello che sapeva, e se stesso inleliee, che mai di niuna sua opera pienamente si aoddisfaceva. Dopo che ebbe un pezzo atteso al disegno Giuliano nel detto giardino, stette, pur insieme col Buonarroti e col Granacci, con Domenico Grillandai quando faceva la cappella di S. Maria Novella. Dopo crescinto e fatto assai ragionevole maestro, si ridusse a lavorare iu compagnia di Mariotto Albertinelli in Gualfon-da. Nel qual luogo fini una tavola che oggi è all'entrata della porta di S. Maria Maggiore di Firenze, dentro fa quale è un S. Alberto frate Carmelitano che ha sotto i piedi il diavolo in forms di donna, che fu opera molto lodata. So-levasi in Firenze, avanti l'assedio del 1530, nel aeppellire i morti elle erano nobili e di paren-'ado, portare innanai al estaletto appiccati inno a una tavola, la quale portava in capo un

chino, una filza di drappelloni, i quali poi

rimanevano alla chiesa per memoria del defunto e della famiglia. Quando dunque mori Cosimo Rucellai il vecchio, Bernardo e Palla anoi figliuoli pensarono, per far eosa nnova, di non far drappelloni, ma in quel cambio una bandiera quadra di quattro braccia larga e cinque alta can alcuni drappelloni ai piedi con l'arme de' Rucellai. Dando essi adunque a fare quest'opera a Giuliano, egli fere nel corpo di detta bandiera quattro figuroni grandi molto ben fatti . eioe S. Cosimo e Damiano, e S. Piero e S. Paolo, le quali furono pitture veramente bellissime e fatte con più diligenza che mai fusse stata fatta altra opera in drappo. Queste ed altre opere di Giuliano avendo veduto Mariotto Albertinelli, e conosciuto quanto fusse diligente in osservare i disegni che se gli mettevano innanzi senza uscirne un pelo, in que' giurni che si dispose abbandonare l'arle gli lasca a finire una tavola che già fra Bartolommeo di S. Marco suo compagno ed amico avea lasciata solamente disegnata ed aombrata con l'acquerello in sul gesso della tavula, siecome era di suo costume. Giuliano adunque messovi mano, con estrema diligenza e fatica condusse quest'opera, la quale fu allora posta nella chiesa di S. Gallo fuor della porta : la goale chiesa e convento fu pol rovinato per l'assedio, e la tavola portata dentro e posta nello spedale de' Preti in via Sangallo, di li poi nel convecto di S. Marco, ed ultimamente in S. Iacopo tra' Fossi al canto agli Alberti, dove al presente é collocata all'altare maggiores in questa tavola è Cristo morto, la Maddalena ebe gli abbraccia i piedi, e S. Giovanni Evan-gelista ebe gli tiene la testa e la sosticne sopra un ginocchio; evvi similmente S Piero else piagne, e S. Paolo ehe, aprendo le braccia, contempla il auo Signore morto. E per vero dire condusse Giuliano questa tavala con tanto amore è con tanta avvertenza e giudizio, che come ne fu allora, così ne sarà sempre, e a ragione sommamente lodato. E dopo questa finl a Cristo-fano Rinieri il rapimento di Dina in un quadro, stato lasciato aimilmente imperfetto dal detto fra Bartolommeo; al quale quadro ne fece un altro simile, che fu mandato in Francia, Non molto dopo, essendo tirato a Bologna da certi amici suoi, fece alcuni ritratti di naturale; ed in S. Francesco dentro al coro nuovo in una cappella una tavola a olio, dentrovi la nostra Donna e due santi, che fn allora tenuta in Bologna, per non esservi molti maestri, buona e lodevole opera; e dopo, tornato a Fiorenza, fece per non so ebi einque quadri della vita di nostra Donna, i quali sono oggi in casa di macstro Andrea Pasquali, medico di sua Eccellenza ed uomo singolarissimo. Avendogli dato M. Palla Rucellai a fare una tavola che dovea porsi al suo altare in S. Maria Novella, Giuliano incominciò a farvi entro il martirio di S. Caterina Vergine i ma è gran cosa l la tenne dodici anni fra mano, ne mai la condusse in detto tempo a fine, per non avere invenzione ne aspere come farsi le tante varie cose che in quel martirin intervenivano, e sebbene andava ghiribizzando sempre come potevano stare quelle ruote, e come doveva fare la saetta ed incendio che le abbruciò, tuttavia, mutando quello ebe un giorna aveva fatta l'altro, in tanto tempo non le diede mai fine. Ben e verb che in quel mentre free molte cose, e fra Paltre a M. Francesco Guigciardini (che allora essendo tornato da Bologna

ai stava in villa a Montiei scrivendo la sua storia) il ritratto di lui, che somigliò assai ragionevolmente e piseque molto. Similmente ritrasse la signora Angiola de' Rossi sorella del eonte di Sanserondo per lo sig. Alessandro Vitelli suo marito, che allora era alla guardia di Firenze; e per M. Ottaviano de'Medici ricavandolo da uno di fra Bastiano del Piombo, ritrasse in un quadro grande ed in due figure intere papa Glemente s sedere, e fra Niccolò della Magna in piede. In un altro quadro ritrasse similmente papa Clemente a sedere, ed innanzi a lui inginocchioni Bartolommeo Valori che gli parla, con fatiea e pazienza incredibile. Aveudo poi segretamente il detto M. Ottaviano pregato Giuliano ehe gli ritraesse Michelagnolo Buonarroti, egli, messori mano, poi che ebbe tenuto due ore fermo Michelsgnolo, che si piglia piacere de' ragionamenti di colui, gli disse Giuliano: Michelagnolo, se volete vedervi, state su, che già ho fermo l'aria del viso; Michelagnolo tizzatosi e veduto il ritratto, disse ridendo a Giuliano: Che diavoto avete voi fatto? voi mi avete dipinto con uno degli occhi in una tempia; avvertitevi un poeo, Ciò udito, posehé fo alquanto stato so-pra di sé Giuliano, ed chbe molte volte guardato il ritratto ed il vivo, rispose sul saldo: A me non pare, ma ponetevi a sedere, ed io vedrò un poco meglio dal vivo s' egli è cosl. Il Buonarroti, ebe conoscrva onde veniva il difetto ed il poco giudizio del Bugiardini, si rimise subito a sedere ghignando, e Giuliano riguardo molte volte ora Michelagnolo ed ora il quadro, e poi levato finslmente in piedi, disse: A me pare che la rosa stia siceome io l'ho disegnata, e ehe il vivo mi mostri così. Questo è dunque, soggiunse il Buonarroto, difetto di natura i seguitate e non perdonate al pennello pe all'arte. E così finito questo quadro, Giuliano lo diede a esso M. Ottariano insieme eol riteatto di papa Clemente di mano di fra Bastisno, siccomo volle il Buonarroto, che l'aveva fatto venire da Roma, Fece poi Giuliano per Innocenzo cardinal Ciho un ritratto del quadro, nel quale già aveva Raf-faello da Uchino ritratto papa Leone, Giulio cardinal de'Mediei, ed il cardinale de'Rossi. Ma la cambio del detto cardinale de' Rossi fece la testa di esso cardinale Ciho, nella quale si portò molto bene e condusse il quadro tutto con molta fatica e diligenza. Ritrasse similmente allora Ceneio Gnasconi, giovane in quel tempo bellissimo; e dopo fece all'Olmo a Castello un tabernacolo a fresco alla villa di Baccio Pedoni, ebe non ebbe molto disegno, ma fu ben lavorato con estrema diligenza. Intanto sollecitandolo Palla Rucellai a finire la sua tavola, della quale si è di sopra ragionato, si risolvè a me-pare un giorno Michelagnolo a vederla, e così conduttolo dove egli l'aveva, poiche gli ebbe raccontato con quanta fatica aveva fatto il lampo, che, venendo dal cielo, spezza le ruote ed uc-cide coloro che le girano, ed nn Sole ehe, uscru-do d'nna nuvola, libera S. Caterina dalla morte, pregò liheramente Michelagnolo, il quale non poteva tenere le risa udendo le seiagure del po vero Buguardino, che volesse dirgli come farebbe otto o dieci figure principali, dinanzi a que-sta tavola, di soldati che stessino in fila a oso di guardia ed in atto di fuggire, cascati, feriti, e morti ; perciocebé non sapeva egli come fargli scortare, in modo che tutti potessero capire in si stretto l'asgo, nella maniera che si era imma-

ginato, per fila, Il Buonarroli adunque per compiacergli, avendo compassione a quel povero nomo, accostatosi con un carbone alla tavola, contorno de primi segni schizzati solamente una fila di figure ignude maravigliose, le quali, in diversi gesti scortando , varismente esscavano chi indictro e chi innanzi, con alcuni morti e feriti fatti con quel giudizio ed eccellenza che fu proprie di Michelagnolo, e ciò fatto si partà ringreziato da Giuliano, il quale, non molto dopo, meno il Tribolo suo amieissimo a vedere quello ehe il Buonarroto aveva fatto, raccontan-dogli il tutto; e perche, come si ò detto, aveva fatto il Buonarroto le sue fignre solamente contornate, non potera il Bugiardino metterle in opera per non vi essere ne ombre ne altro, quando si risolve il Tribolo ad aiutarlo: perebe fatti aleuni modelli in bozze di terra, i quali condusse eccellentemente, dando loro quella fierezza e maniera else aveva dato Miebelagnolo al disegno con la gradina, che è un ferro intacoato, le gradinò, acciò fussero crudette ed avessino più forza; e cosi fatte le diede a Giuliano. Ma perché quella maniera non piaceva alla pulitezza e fantasia del Bugiardino, partito ehe fu il Tribolo, egli con un pennello, intingendolo di mano in mano nell'aequa, le lisciò tanto, che levatone via le gradine le pull tutte, di maniera che, dove i lumi avevano a servire per ritratto e fare l'ombre più crude, si venne a levare via quel buono ehe faceva l'opera perfetta. Il eho avendo poi iuteso il Tribolo dallo stesso Giuliano, si rise della dappoca semplicità di quell'uomo; il quale finalmente diede finita l'opera in modo, che non si conosce elle Michelaguolo la guardasse mai. In nitimo Giuliano essendo recchio e povero,

e facendo pochissimi Isvori, si messe a una stra-. na ed ineredibile fatica per fore nua Pieta in un tabernacolo ebe aveva a ire in Ispagna, di fignre non molto grandi, e la condusse con tanta ililigenza, che pare cosa strana a vedere che un vecchio di quella età avesse tanta pacienza in fare una al fatta opera pee l'amore che all'ar-te portava. Ne'portelli del detto tabernacolo, per mostrare le tenebre che forono nella morte del Salvatore, fece una Notte in campo nero, rifratta da quella che è nella ssgrestia di S.Lorenzo di mano di Michelagnolo. Ma perché non ha quella statua altro segno che un barbagian-ni, Gialiano scherzando intorno alla sua pittura della Notte, con l'invenzione de'suoi concetti, vi fece un frugnuolo da uccellare a'tordi la notte, con la lanterna, un pentolino ili quei che si portano la notte con una candela o moceolo, con altre cose simili e che hanno che fare con le tenebre e col buio, come dire berrettini, cuffie, guanciali e pipistrelli. Onde il Buonarroto, quando vide quest'opera ebbe a smascellare delle risa considerando con che strani capricei aveva il Bugiardino arriechita la soa Notte. Finalmente essendu sempre stato Giuliano un unmo così fatto, d'età d'anni settantacinque si mori, e fu seppellito nella chiesa di S. Marco di Firenze l'anno 1556. Raccontando una volta Ginluno al Bronzino d'avere veduta nna bellissima donna, poiehe l'ebbe infioitamente Iodata, disse il Bronzino: Conoscetela voi? No, rispose, ma è belliasima; fate conto ch'ella sia una pittura di mia mano, e basta.

- In the

# VITA DI CRISTOFANO GHERARDI

DETTO DOCENO DAL BORGO SANSEPOLCRO

PITTOAR Mentre che Raffaello dal Colle del Borgo San Sepolero, il quale fu discepolo di Giulio Romano e gli aiutò a lavorare a fresco la sala di Coatantino nel palezzo del papa in Roma, ed in Mantova le stanze del T, dipigneva (essendo tornato al Borgo) la tavola della cappella di S. Gilio ed Arcanio, nella quale feor, imitando esso Giulio e Raffaello da Urbino, la resurresione di Cristo, ebe fu opera molto lodata, ed un'altra tavola d'un'Assenta al frati de Zoccoli fuor del Borgo, ed aleun'altre opere per i frati de' Servi a Città di Castello; mentre, dico, Raffacilo queste ed altre opere lavorava nel Borgo ana patria, acquistandosi ricchezze e nome, un giovine d'anni sedici ebiamato Cristofano e per soprannome Doceno figliuolo di Guido Gherardi, uomo d'onorevole famielia in quella città. attendendo per naturale inclinazione con molto profitto alla pittura, disegnava e coloriva così ene e con tanta grazia, che era una maraviglia. Perché avendo il sopraddetto Raffaello vedoto di mano di costoi alcuni animali, come cani, lupi, lepri, e varie sorti d'occelli, e pesci molto ben fatti, e vedutolo di dolcissima conversazione, e tanto faceto e motteggevole, coseeche fusse astratto nel vivere, e vivesse quasi alla filosofica , fu molto contento d'avere sua alla lisoedica, fu moito contento d'ayere sua amista, e che gii praticasae per imparare in hot-tega. Avendo dunque sotto la disciplina di fiaf-fiello disegnato. Cristofano sicon tempo, capitò al Borgo il Rosso, col quale avendo fatto ami-cinia, ed avato de suo disegni, atudi Doceno sopra quelli con molta diligenza, parendopli (come quegli ebe no ne a erra reduto altri che di mano di Baffaello) che fussino, come erano in vero belliulimi. Ma celale ratolio fa da lui in vero belliulimi. Ma celale ratolio fa da lui in vero bellissimi. Ma cotale studio fa da lui interrotto; perche andando Giovanni de Turrini dal Borgo, allora capitano de' Piorentin eon una handa di soldati borghesi e da Città di Castello alla guardia di Firenze assediata dall'esercito imperiale e di papa Clemeute, vi an-dò fia gli altri soldati Cristofano, essendo statu da molti amici suoi sviato. Ben è vero, ehe vi andò non meno con animo d'avere a studiare con qualche comodo le cose di Fiorenza che di militare; ma non gli venne fatto, perchè Gio-vanni suo capitano ebbe in guardia non alenn luogo della città, ma i bastioni del monte di fuora. Finita quella guerra, essendo non molto dopo alla guardia di Firenze il sig. Alessandro Vitelli da Città di Castello, Cristofano, tirato dagli amici e dal desiderio di vedere le pitture a sculture di quella città, si mise come soldato in detta guardia; nella quale mentre dimorava, avendo inteso il sig. Alessandro da Battista della Bilia, pittore e soldato da Città di Castello, che ano attendeva alla pittnra, ed avuto un bel quadro di sua mano, aveva disegnato mandarlo con detto Battista della Bilia, e con un altro Battista similmente da Città di Castello, a lavorare di sgraffito e di pitture un giardino e loggia, che a Città di Castello aves eo-mineiato. Ma essendosi, mentre si murava il detto giardino, morto quello, ed in suo luogo entrato l'altro Battista, per allora, abecche se ne fusse eugione, non se ne fece altro. Intanto esacedo Giorgio Vasari tornalo da Roma e tratte-

nendosi iu Fiorenza col duca Alessandro, insine a che il cardinale Ippolito suo signore tornasse d' Ungheria, aveva avuto le stanze nel convento de'Servi, per dar principio a fare certe storie in frescu de' fatti di Cesare nella camera del canto del palazzo de' Mediei, dove Giovanoi da Udine aveva di stucchi e pittore fatta la volta, quando Cristofano, avendo conosciuto Giorgio Vasari nel Borgo l'anno 1528 quando ando a vedere colà il Rosso, dove l'aveva molto careszato, si risolve di volera ripararsi con esso lui, e con si fatta comodità attendere all'arte, molto più che non aveva fatto per lo passato. Giorgio duuque avendo praticato con lui un anno che egli stette seco, e trovatolo soggetto da farsi va-lent'uomo, e che era di dolce e piacevole con-versazione e secondo il suo gusto, gli pose grandissimo amore; onde avendo a lee non molto dopo di commissione del duca Alessandro a Città di Castello in compagnia d'Antonio da Sangallo e di Pier Francisco da Viterbo, i quali erano stati a Fiorenza per fara il castello ovvero cittadella, e tornandosene facevano la via di Città di Castello per riparara le mura del detto giardino del Vitelli, che minacciavano rovina, menò seeo Cristofano, acciò, disegnato che esso Vasari avesse e spartito gli ordini de' fregi che a'avevano a fare in alcune stanze, e similmente le storie e partimenti d'una stufa, ed altri sebizzi pee le facciate delle logge, egli e Battista sopraddetto il tutto conducessero a perfezione; il che tutto fecero tanto bene, e con tanta grazia, e massimamente Cristofano, che un ben pratico e nell'arte consumsto maestro non arebbe fatto tanto; e, che è più , sperimentandosi in quell'opera, si fece pratico oltremodo e valente nel disegnare e colorire. L'anno poi 1536 venendo Carlo V imperadore in Italia ed in Piorenza, come altre volte si è detto, si ordinò un ornacome attre votte si è detto, si ortuno un orna-tissimo apparato, nel quale al Vasari, per ordine del duca Alessandro, fu dato carico dell'orna-mento della porta a S. Piero Gattolini , della facciata in testa di via Maggio a S. Pelice in piazza, e del frontone che si fece sopra la porta di S. Maria del Fiore; ed oltre ciò d'uno stendardo di drappo per il castello alto braccia quindici e lungo quaranta , nella doratora del quale andarono cinquanta migliaia di pezzi d'oro. Ora parendo ai pittori fiorentini ed altri, che in questo apparato a' adoperavano, ebe esso Vasari fusse in troppo favore del duca Alessandro, per farlo rimanere con vergogna nella parte che gli toccava di quello apparato, grande nel vero e faticosa, fecero di maniera ebe non si pote servire d'aleun maestro di mazzonerie, ne di giovani o d'altri ebe gli aiutassero in alcuna cosa, di quelli ebe erano nella città. Di che accor-tosi il Vasari, mandò per Cristofono, Raffaello dal Colle, e per Stefano Veltroni dal Monte Sansavino auo parente; e con il costoro siuto e d'altri pittori d'Arezzo e d'altri luoghi condusse le sopraddette opere, nelle quali si portò Cristofano di maniera che free stapire ognuno. facendo onore a se ed al Vasari, che fu nelle dette opere molto lodato. Le quali finite , di-morò Cristofano in Fiorenze molti giorni, aintando al medesimo nell'apparato che si fece per le nozze del duca Alessandro nel palazzo di M. Ottaviano de'Medici; dove fra l'altre cose condusse Cristofano un'arme della duchessa Margherita d'Austria con le palle abbraceiate da un'aquila bellissima e con alcuni putti molto

ben fatti. Non molto dopo, essendo stato ammazzato il duca Alessandro, fu fatto nel Borgo un trattato di dare una porta della città a Piero Strozzi, quando venue a Sestino ; o fu perciò scritto da alcuni soldati borghesi fuorusciti a Cristofano, pregandolo che in siò volesse essere la siuto loro. Le quali lettere ricevate, sebben Cristofano non accousenti al volere di colore, volle nondimeno per non far loro male piuttosto stracciore, come fece, le dette lettere, che palesarle, come secondo le leggi e bandi doveva, a Gherardo Gherardi allora commissario per il sig. duca Cosimo nel Borgo, Cessati dunque i rumori, e risaputasi la cosa , fu dato a molti borghesi, ed in fra gli altri a Doceso, bande di ribello; ed il sig. Alessandro Vitelli ebe, sapendo come il fatto stava, arebbe potnto aiutarlo, nol fece, perebe fusse Cristofano quasi forzato a servirlo nell'opera del suo giardino a Città di Castello, del quale avemo di sopra ragionato; nella qual servità avendo consumato molto tempo senza otile e seoza profitto, finalmente, come disperato, si ridusse con altri fuorusciti nella villa di S. Iustico lontana dal Borgo un miglio villa de la cominio della chiesa, e pochissimo lontana dal confino de l'iorentinia nel qual luo-go, consecche vi atesse con pericolo, dipinse alabate Bufolioi da Città di Castello, che vi ha bellissime e comode atanze, una camera in una torre con uno spartimento di putti e figure cha ecortano al disotto in su molto bene, e con grottesche, festoni, e maschere bellissime e più biezarre ebe si possono immaginare i la qual camera fornita, perche piacque all'abate, gliene fece fare un'altra ; alla quale, desiderando di fare alcuni ornamenti di atucco, a non avendo marmo da dare polvera per mescolarla, gli servirono a oiò molto hene alcuni sassi di fiume venati di bianco, la polvere del quali fece buona e duris-sima presa; dentro si quali ornamenti di stucchi fece poi Cristofano alcune storie de' fatti de' Romani così ben lavorate a fresco cho fu nna maraviglia. In que' tempi lavorando Giorgio il tramezzo della badia di Camaldoli a fresco di sopra, e per da basso due tavole, e volendo far laro un ornamento in fresco pieno di storie, arebbe voluto Cristofano appresso di se, non meno per farlo ternare in grazia del duca, che er sersirseoe. Ma non fu possibile, ancoracha M. Ottavimo de' Mediei molto se n' adoperasso col duca, farle ternare, si brutta informazione gli era state data de'portamenti di Cristofano. Non essendo dunque ciò rinscito al Vasari, co-me quello che amava Cristofano, si mise a far opera di levarlo almeno da S. Giustino, dove egli con altri fuorusciti atava la grandissimo pemonaoi di Mont'Oliveto nel monasterio di S. Michele in Bosco fuor di Bologna in testa d'un refettorio grande tre tavole a olio con tre storie lunghe braccia quattro l' una, ed un fregio in-torno a fresco alto braccia tre uon venti atorie dell'Apocalisse di figure piccole, e tutti i monasteri di quella congregazione ritratti di naturale con un partimento di grottesche, ed intorno a ciascuna finestra braccia quattordici di festoai con frutte ritratte di naturale, scrisse subito a Cristofano che da S. Giustino andasse a Bologna, insieme con Battista Cungi borghese e sno mpatriotta, il quale aveva anche egli servito il Vasari sette anni. Costoro dunque arrivati a Bologna, dove non era ancora Giorgio arrivato

per essere aneora a Gamaldoli, dove, fornito il transcazo, faceva il cartone d'un deposto di croce che poi fece e fa la quello stesso lungo messo all'altare maggiore, si misero a ingessare le dette tre tavole ed a dar di mestica insino a che arrivasse Giorgio, il quale aveva dato commissione a Dattero Ebreo amico di M. Ottaviano de' Medici , il quale faceva banco in Bolo-gua , che provvedesso Cristofano e Battista di quanto facea loro bisogno. E perchè esse Dattero ora gentilissimo, e cortese molto, facea loro mille comodità a cortesies perche andando aleuna volta costoro in compagnia di lui per Bologna assai dimesticamente, ed avendo Cristofano una gran maglia in un occhio e Battista gli occhi grossi, erano cosi loro ereduti Ebrei, come era Dattero veramento; onde avendo una mattina un calsajuolo a portare di commission del detto Ebreo un paio di calse nuove a Cristofano, giunto al monasterio, disse a esso Cristofano, il quale si stava alla porta a vedere far le limosine: Messere, sapresti voi insegnare le stanze di que' duo Ebrei dipintori che qua en-tro lavorano? Che Ebrei e non Ebrei? disse Cristofano; cho bai da fare con esso loro? Ho a dare, rispose colui, queste calze a uno di loro chiamato Cristofano. Ie sono nomo dabbene e migliore Cristiano ehe non sei tu. Sia come volete voi, replicò il calminolo, io diceva cost. perrioccho, oltre che voi siere tenuti e cono-scluti per Ebrei da ognano, queste vostre arie, che non sono del paese, mel raffermavano. Non one non sono de passe, mer innerma. Anno più, disse Cristofano, ti partà che noi facciamo opere da Cristiani. Ma per ternare all'opera, arrivato il Vasari in Bologna, non passo un mese che egli, disegnando, o Cristofano e Battira biblio para por le con passo un mese che egli, disegnando, por cristofano e Battira biblio para del la tavada con i cristofano e Battira biblio para del la tavada con i cristofano e Battira biblio para del la tavada con i cristofano. tista abbozzando le tavole con i colori, ello furono tutte e tre fornite d'abbonzare con molta lode di Cristofano, elle in eiò si portò benissimo. Finite di abbozzare le tavole, si mise mano al fregio, il quale, sebbene doveva tutto da se lavorare Cristofano, ebbe compagnia ; per-cioccho vennto da Camaldoli a Bologna Stefano Veltroni dal Monte Sansavino eugino del Vasari, che aveva abbozsata la tavola del Deposto, fecero ambidni quell' opera insieme e tanto bene, che riusci maravigliosa. Lavorava Cristofano le grottescho tanto bene, cha non si poteva veder meglio; ma non dava loro nna certa fino che avesse perfeziono; e per contrario Stefano mancava d'una certa finezza o grazia, perciocché lo pennellate non facevano a na tratto restare le cosa ai luoghi loro ; onde per ebe era molto pazieote, sebben durava più fatica, conduceva finalmente lo sue gro eon più diligenza e finezza. Lavorando dun eostoro a concorrenza l'opera di questo fregio tanto fiticarono l'ono e l'altro, che Cristofan imparò a finire da Stefano, e Stefano imparò da lni a essere più fino e lavorare da maestro. Mettendosi poi mano ai festoni grossi che andavano a' mazzi intorno alle finestre, il Vasari no fece uno di sua mano, tenendo innanzi frutte natu rali per ritrarlo dal vivo; e eiò fatto, ordinà che, tenendo il medesimo modo, Cristofano e Stefano seguitamero il rimanente, nuo da una bunda e l'altro dall'altra della finestra ; e così a una a una l'andassero finendo tutte, promettendo a chi di loro meglio si portasse nel fine dell'opera un paio di calze di scarlatto: perché garrggiando amorevolmente costoro per l'atile e per l'onore, si misero dalle cose grandi a ri-

trarre inalno alle minutissime, come migli, panichi, ciocche di finocchio, ed altre simili, di maniera che furono que' festoni bellissitoi, ed ambidue ebbero il premio delle calze discarlatto dal Vasari; il quale si affattrò molto perche Cristofano facesse da se parte de' disceni delle sto rie che andarono nel fregio, ma egli non volle mai. Onde mentre che Giorgio gli faceva da se, condusse i casamenti di dne tavole con grazia e bella maniera a tanta perfezione, che un maestro di gran giudizio, ancorche avesse avuto i cartoni innanzi, non arebbe fatto quello che fece Cristofano; e di vero non fu mai pittore che facesse da se e senza studio le cose che a costui venivaco fatte. Avendo poi finito di ti-rare tonanzi i casamenti delle due tavole, mentre rhe il Vasari conduceva a fine le venti storie dell'Apocalisse per lo detto fregio, Cristofaco nella tavola, dove S. Gregorio (la eus testa é il ritratto di papa Clemente VII) mangia eon quei dodici poveri, fece Cristofano tutto l'apparecchio del mangisre molto vivamente e naturalissimo. Essendo poi messo mano alla terza tavola, mentre Stefano faceva mettere d'oro l'ornamento dell'altre due, si fece sopra due capre di legno un poote, in sul quale mentre il Vasari lavorava da una banda in un sole i tre angeli ehe apparvero ad Abram nella valle Mant-bre, faceva dall'altra banda Gristofano eerti casamenti; ma perchè egli faceva sempre qualche trabiocola di predelle, deschi, e talvolta di catinelle a rovescio e pentole, sopra le quali saliva, come nomo a caso che egli era, avvenne, che volendo nna volta discostarsi per vedere quello ehe aveva fatto, mancatogli sotto un piede ed andate sottosopra le trabiccole cascò d'alto cinque braccia, e si pestò in modo, ehe bisognò trargli saogue e curarlo da dovere, altrimenti si aniebbe mortoi e, che su peggio, esseudo egli un uomo eosi fatto e trascurato, se gli sciolsero una notte le fasce del braccio, per lo quale si era tratto sangue, con tanto suo perieolo, che se di eiò non s'accorgeva Stefano, che era a dormire seco, era spacciato; e con tutto ciò si ebbe che fare a rinvenirlo, avendo fatto un lago di sangue nel letto e sestesso condutto quasi all'estremo. Il Vasari dunque, presone particolare cura, come se gli fusse stato fratello, lo fece eurare con estrema diligenza, e nel vero non bisognava meno; e con tutto eiò non fii prima gnarito che fu finita del tutto quell'opera. Perche tornato Cristofano a S. Giustino, fiol aleuna delle stanze di quell'abate lasciate imper-fette, e dopo fece a Città di Castello nna tavola, che era stata allogata a Battista sno amicissimo, tutta di sua mano, ed nn meszo londo che è sopra la porta del fianco di S. Fiorido con tre figure in fresco. Essendo pui per mezzo di M. Pietro Arctino chiamato Giorgio a Vinezia a ordinare e fare per i gentiluomini e signori della compagnia della Calza l'apparato d'oos sontuosissima e molto magnifica festa e la scena d'una commedia fatta dal detto M. Pietro Aretino per i detti signori, egli, come quello che non potea da se solo condurre una tanta opera emandò per Cristofano e Battista Cungi sopraddetti, i queli, arrivati finalmente a Vinezia, dopo essere stati trasportati dalla fortuna del mare in Schiavonia, trovarono ehe il Vasari non solo era là innanzi a loro arrivato, ma aveva già disegnato ogni cosa, e non ci aveva se non a por mano a dipiguere. Avendo danque i

detti signori della Calza presa nel fine di Canareio nna essa grande elle non era finita, anzi non aveva se non le mura principali ed il tetto, nello spazio d'una stanza lunga settenta braecia e larga sediei, fece fare Giorgio due ordioi di gradi di legname alti braccia quattro da terra, sopra i quali avevano a stare le gentildonne a sedere, e le facciate delle bande divise eiascuna in quattro quadri di braccia dicei l'uno. distioti con nicchie di quattro braccia l'una per larghezza, dentro le quali erano figure; le quali niechie erano in mezzo eiascuna a due termini di rilievo alti braccia nove : di maniera che le nicchie erano per ciascuna banda cinque, ed i termini dicci, che in tutta la stanza venivano a essere dieci nicobie, venti termini, ed otto quadri di storie. Nel primo de' quali quadri a mao ritta a canto alla scena, che tutti erano di chiaroscuro, era figurata per Viocaia Adria finta bellissima, in mezzo al mare e sedente sopra uno scoglio con un ramo di corallo in mano, ed intorno a essa stavano Nettnno, Teti, Proteo, Nereo, Glauco, Palemone, ed altri Dii e Ninfe marine che le presentavano gioie, perle ed oro, ed altre ricchezze del mare i ed oltre ciò vi erano alcuni Amori che tiravano sactte, ed altri che in aria volando spargevano flori, ed il resto del eampo del quadro era tutto di bellissime palme. Nel secondo quadro era il finme della Drava e della Sava ignudi con i loro vasi. Nel terzo era il Po finto grosso e corpnlento can sette figliuoli, fatti per i sette rami che di loi nscendo mettono, come fusse ciascun di loro fiome regio, in mare. Nel quarto era la Brenta con altri fiumi del Friuli. Nell'altra faccia dirimpetto all' Adria era l'Isola di Candia, dove si vedeva Giove essere allattato dalla capra con molte Ninfe intorno. Accento a questo, eioè dirimpetto alla Drava, era il fiume del Taglia-mento ed i mooti di Cadoro; e sotto a questo dirimpetto al Po era il lago Benaco ed il Min-cio, che entravano in Po. A lato a questo e di-rimpetto alla Brentaera l'Adige ed il Tesino entranti in mare. I quadri dalla banda ritta erano tramezzati da queste virtù eollocate nelle nicchie, Liberalità, Concordia, Pietà, Pace, e Religione. Dicimpetto nell'altra faccia erano la Fortezza, la Prudenza eivile, la Giustizia, una Vittoria con la Guerra sotto, ed in ultimo una Carità. Sopra poi erano cornicione, architrave, ed un fregio pieno di lumi e di palle di vetro piene d'acque stillate, aceiò, avendo dietro lumi, rendessero tutta la stanza luminosa. Il cielo poi era partito in quattro quadri larghi ciasenno dieci braccia per un verso e per l'altro otto, e tanto quanto teneva la larghezza delle nicebie di quattro braccia, era un fregio ebe rigirava intorno intorno alla cornice, ed alla dirittura delle nicchie veniva nel mezzo di tutti i vani un quadro di braccia tre per ogni versor i quali quadri erano in tutto ventitre, senza uno ehe n'era doppio sopra la scena; che faceva il numero di ventiquattro: ed in questi erano l' Ore, cioè dodici della notte e dodici del giornu. Nel primo de'quadri grandi dieci braccia, il qual era sopra la scena, era il Tempo che dispensava l'Ore ai luoghi loro, accompagnato da Eolo Dio de' Venti, da Giunone, e da fride In un altro quadro era, all'entrare della porta, il carro dell'Aurora, che uscendo delle braccia a Titone andava spargendo rose, mentre esso car-ro era da alcuni galli ticato. Nell'altro era il

serro del Sale, e nel quarto cer il carno della Nette rincia da brazigamiri i qual Nette reve la luma in testa, alcune noticle innami, et di agni intorne nenebere, el qual quadi fecen la mancia della consistenza della consistenza della Nette dell

Finito l'apparato di quella festa, stettero in Vinezia il Vasori e Cristofano alcuni mesi, dipignendo al magnitico M. Giovanni Cornaro il paleo ovvero soffittato d'una camera, nella qual andarono nove quadri grandi a olio. Essendo poi pregato il Vasari da Michele Sammichele architetine veronese di fermarsi in Venezia, si sarebbe forse volto a starvi qualche anno; ma Cristofano ne lo dissuase sempre, dicendo ebe non era bene fermarsi in Venezia, dove non si tenea couto del disegno ne i pittori in quel lungo l'usavann: seoza che i pittori sono cagione che non vi s'attende alle fatiche dell'arti, e else era meglio turnare a Roma, che è la vera seuola dell'arti nobili, e vi è molto più riconosciuta la virtú che a Vinesia. Aggiunte dunque alla poca voglia rhe il Vasari aveva di starvi le dissussioni di Cristofano, si partirono amendue. Ma perche Cristofano, essendo ribello dello stato di Firenze, non poteva segultare Giorgio, se ne tornò a S. Giustino. dove non fu stato molto, faeendo sempre qualche cosa per lo già detto abate, che andò a Perogia la prima volta ebe vi ando papa l'aolo III dopo le guerre fatte con s Perugini, dove, nell'apparato ehe si fece per ricevere Sus Santità, si portò in alcune cose molto bene, e particolarmente al portone detto di frate Rinicri, dove feee Cristofano, come volle monsignor della Barba alloca quivi governatore, un Giove grande irato, ed un altro placato, che aono due bellissime figure; e dall'altra banda free un Atlante col mondo addosso ed in mezzo a due femmine, che avevano una la spada e l'altra le bilance in mano; le quali opere, con molte altre che fece in quelle leste Cristofano, furono cagione che, fatta poi murare dal medeaimo pontefice in Perugia la cittadella, M. Ti-berio Crispo, che allora era governatore e ca-atellano, nel fare dipignere molte atanze volle ebe Cristofano, oltre quello che vi aveva lavorato Lattaozio pittore marebigiano io sin allo-ra, vi lavorasse anche egli. Onde Cristofano non solo aiutò al detto Lattanzio, ma fece poi di aua mano la maggior parte delle cose migliori che sono nelle stanze di quella fortezza dipinte; nella quale lavorò aneo Raffaello dal Colle ed Adone Doni di Ascoli pittore molto pratico e valente, che ha fatto molte cose nella sua patria ed in altri luoghi. Vi lavorò aoche Tommaso del l'apacello pittore cortonese. Ma il meglio ebe fusse fca loro e vi acquistasse più lode, fu Cristofano; onde messo in grazia da Lattanzio del detto Crispo, su poi sempre molto adoperato da lui. In tanto avendo il detto Crispo fatto una nunva chiesetta in Perugia, detta S. Maria del Popolo, e prima del Mercato, ed avendovi cominerata Lattanzio una tavola a olio, vi fece

Cristofano di sna mano tutta la parte di sopra, che invero è bellissima e molto da lodare. Es sendo poi fatto Lattanzio di pitture bargello di Perugia, Cristofano se ne tornò a S. Giustino e vi si stette molti mesi par lavorando per lo detto signor shate Bufolini. Vennto poi l'anno 1543, svendo Giorgio a fare per lo illustrissimo cardinal Farnese ppa tavola a plio per la co eelleria geande ed un'altra nella ebiesa di S Agostino per Galcotto da Girone, mandò per Cristofano, il quale, andsto ben volentieri, come quegli che aveva voglia di veder Roma, vi stette molti mesi, farendo poco altro ehe andar veggendo. Ma nondimeno acquistò tanto, ehe, tornato di nuovo a S. Giustino, fece per eapriceio in una sala alcune figure tanto belle, che pareva elie l'avesse studiate venti anni, Dovendo poi andare il Vassri l'anno 1545 a Napoli a fare ai frati di Monte Oliveto un refettorio di molto maggior opera che non fu quello di S. Michele in Bosco di Bologna, mandò per Cristofano, Raffacilo dal Colle, e Stefano sopraddetti auoi amici e erești; i quali turti si troveroco al tempo determinato in Napoli, eccetto Cristofano che restò per essere ammalato. Tuttavia, essendo sollecitato dal Vasari, si condusse in Roma per andare a Napoli, ma, ritenuto da Borgognone suo fratello, che era anche egli fuoruscito e il quale lo voleva condurre in Francia al servigio del colonnello Giovanni da Turrino, si perde quell'occasione. Ma ritornato il Vasari l'anno 1546 da Napoli a Roma per fare ventiquattro quadri, else poi furono mandati a Napoli e pasti nella sagrestia di S. Giovanni Carbonaro, nei quali dipinse in figure d'nn braccio o poco i storie del Testamento vecebio e della vita di S. Giovanni Battista, e per dipignere similmente i portelli dell'organo del Piscopio ebe erano alti braccia sei, si servi di Cristofano, ebe gli fu di grandissimo aioto, e condusse figure e parsi in quell'opere molto eccellentemente. Similmente avea disegnato Giorgio servirsi di lui nella sala della caneelleria, la quale fu dipinta con i cartoni di sua mano, e del tutto finita in cento giorni per lo cardinal Farnese; ma non gli veone fatto, perche, ammalatosi Cristofano, se ne tornò a S. Giostino, subito ehe fu comin-eiato a migliorare; ed il Vasari sensa lui fini la sala, niutato da Raffaello dal Colle, da Gian Battista Bagnacavallo Bologuese, da Roviale e Bizzerra Spagnuoli e da molti altri suoi amici e creati. Da Roma tornato Giorgio a Fiorenza, e di ll dovendo andere a Rimini per fare all'abate Gian Matteo Faettani nella chiesa de'monaci di monte Oliveto una cappella a fresco ed una tavola, passò da S. Giustino pec menar se-eo Cristufano; ma l'abate Bufolino, al quale dipigneva una sala, non volle per allora lasciarlo partire, premettendo a Giorgio che presto gliel manderebbe sino in Romagna; ma non ostanti cotali promesse stette tanto a mandarlo, che quando Cristofano andò, trovò esso Vasari non solo aver finito l'opere di quell'abate, ma che aveva anco fatto una tavola all'altar maggiore di S. Francesco d'Arimini per M. Nio-rolò Marcheselli, ed a Bavenna nella ebiesa di Classi de' monaei di Camaldoli un' altra tavola al padre Don Remualdo da Verona abatedi quella badia. Aveva appunto Giorgio l'anno 1550 non molto innanzi fatto in Arezzo nella Bedia di S. Fiore de' monaci Neri, eine nel refettorio la storia delle nozze d'Ester, ed in l'iorensa nel464 VASARI la chiesa di S. Lorenzo alla cappella de' Martelli g la tavola di S. Gismondo, quando, essendo crea-to papa Giulio III, fn condotto a Roma al servigio di Sua Santità; Inddove pensò al sicuro col mezzo del cardinal Farnese che in quel tempo andò a stare a Fiorenas, di rimettere Cristono nella patria e tornario in grazia del duca Cosimo: ma non in possibile; onde hisognò che il povero Cristofano si stesse così infino al 1554. nel qual tempo essendo chiamato il Vasari al aervizio del doca Cosimo, se gli porse occasione di Ilberare Cristofano. Aveva il vescovo de' Bicasoli, perché aspeva di farne cosa grata a aua Eccellenza, messo mano a fae dipignere di chiaroscuro le tre facciate del suospalazzo che è poato in sulla coscia del ponte alla Carraia, quando M. Sforza Almeni coppiere, e primo e più favorito cameriere del duca, si risolve di voler far anche celi dipiencre di chiaroscoro a concorrenza del vescovo la sua casa della via del Servi; ma non avendo trovato pittori a Firenze secondo il auo caprierio, scrisse a Giorgio Vasari, il quale non era anco venuto a Fiorenza, che pensasse all'invenzione a gli mandasse disegnato quello che gli pareva si dovesse dipignere in detta sna facciata: perche Giorgin, il quale cea suo amicissimo e si conoscevano insino quando ambidue stavano col duca Alessandro, penssto al tntto, secondo le mirare della facciata, gli mandò un disegno di bellissima invenzione, il quale a dirittura da capo a piedi con ornamento vario ri-legava ed abbelliva le linestre e rivinpieva con ricche storie tutti i vani della facciata; il qual disegno dice che conteneva, per dirin brevemen-te, tutta la vita dell'uomo dalla nasetta per in-fino alla morte. Mandato dal Vasari a M. Sforza, gli piarque tanto, e parimente al dura, che per fare che egli avesse la sna perfezione si risolverono a non volere che vi si mettesse mano, fine a tanto che esso Vasori non fisse venuto a Piorenza: il quale Vasari finalmente venuto, e ricevuto da sua Eccellenza illustrissima e dal detto M. Sforza con molte caresze, si cominciò a ragionare di chi potosse ossere al caso a con-durre la detta facciata: perchè, non lasciando Giorgio faggire l'necasione, disse a M. Sforza che niuno cra più atto a condurre quell'opera che Cristofano, e ebc no in quella ne parimente nell'opere che si avevano a fare in palaszo potes fare senza l'aiuto di lul. Laonde avendo di ciò parlato M. Sforza al duca, dopo molte informaaioni trovatosi che il peccato di Gristofano non era si grave come era stato dipinto, fu da sua Eccellenza il cattivello finalmente ribenedetto: la qual puova avendo avuta il Vasari, che cra in Arezzo a riverlere la patria e gli amici, man-dò subito uno a posta a Cristofano, che di ciò niente sapeva, a dargli si fatta nuova, all'avnta della quale fu per allegrezza quasi per venir menu. Tutto lieto adunque, confessando niuno avergli mal voluto meglio del Vasari, se n'andò la mattina vegnente da Città di Castello al Borgo; dove, presentate la lettere della sua liberazione al commissario, se n'andò a casa del padre, dove la madre ed il fratello, che molto in-nanzi si era ribandito, stupirono. Passati poi due giorni se n' andò ad Arczzo, dove fu ricevuto da Giorgio coo più festa che se fusse stato suo fratello, come quegli che da lui si conoscea tanto amato, che era risolato volce fare il rimanente della vita con esso lui. D' Arezzo poi venuti ambidue a l'irenze, andò Cristofano a baciar le ma-

ni al dues, il quale lo vide volentieri e restò maravigliato, perciocche, dove aveva pensato veder qualche gran bravo, vide un omicciatto il migliore del mondo. Similmente essendo molto eta to carezzato da M. Sforza, che gli pose amore grandissimo, mise mano Cristofano alla detta facciata; nella quale, perché non si poteva ancor lavorace in palazzo, gli aiutò Giorgio, pregato da lui n fare per le facciate alcuoi disegni delle storie, disegnando anco talvolta nell'apera sopra la cal-cina di quelle figure che vi sono. Ma sebbene vi sono molte cose ritocche dal Vasari, tutta la facciata nondimeno e la maggior parte delle figure e tutti gli ornamenti, fratoni, ed ovati grandi sono di mano di Gristofano; il quale nel vero, come si voda, valeva tanto nel maneggiare i colori in fresco, che si può dire, e lo confessa il Vasari, che os sapesse più di lui: e se si fussa Cristofano, quando era giovanetto, esercitato continovamente negli studi dell'arte (perciocche non disegnava mai se non quando aveva a met-tere in opera) ed avesse segnitato animosamenta le cose dell'arte, non arribbe avoto pari, veggendosi che la pratica, il giudizio e la memoria gli facevano in modo condurre le cose senza altro studio, che egli superava molti che in vero ne sapevano più di lui. Ne sipuò oredere con quanta pratica e prestezza egli conducesse i suoi lavorii e quando si piantava a lavorare, a fusse di cha tempo si volesse, si gli dilettava, che non levava mei capo dal lavoro; onde altri si poteva di lui promettere ogni gran cosa. Era oltre ciò tanto gratioso nel conversare e burlare, mentre che lavorava, che il Vasari stava talvolta dalla mattina fino alla sera in sua compagnia lavorando, senza che gli veoisse mai a fastidio. Condusse Cristofano questa facciata in pochi mosi, senza che talvolta stette alcune settimane sensa lavorarvi, andando al Borgo a vedere e godere le rose sue. Ne voglio che mi para fatica raccontare gli spartimenti e figure di quest'opera, la quale potrebbe non aver lunghissima vita, per esscre all'aria e molto sottoposta ai tempi fortunosi; ne era a fation fornita, che da nna terribile pioggia e grossissima grandina fu molto offesa, ed in al-cuni Ineghi scalcinato il muco. Sono adunque in questa facciata tre spartimenti: il primo c, per cominciarmi da basso, dove sono la porta principale e le due finestre; il arcondo è dal detto davanzale insino a quello del secondo finestrain; ed il terzo è dalle dette ultime finestre insino alla cornice del tetto; e sono oltre ciò in cioscuna finestrata sei finestre, obe fanno sette spazi; e secondo quest'ordine fu divisa tutta l'opera per dirittura dalla cornice del tetto infino in terra. Accanto dunque alla cornico del tetto è in prospettiva un cornicione con mon sole che risaltano sopra un fregio di putti, sci de'quali per la larghezza della facciata stanno ritti, cioè sopra il mezzo dell'arco di ciascuna fincatra uno, e sostengono con le spalle festoni hellissimi di frutti, frondi e fiori, che vanno dell'uno all'altro; i quali fiori e frutti sono di ma-no in mano, secondo le stagioni, e secondo l'età della vita nostra quivi dipinta. Similmente in aul meszo de' festoni dove pendono sono altri puttini in diverse attitudini. Finita questa fregiatura, in fra i vani delle dette finestre di sopra in sette spazi che vi sono, si fecero i sette pianeti con i sette segni celesti sopra loro per linimento a ornamento. Sotto il davanzale di queste finestre, nel parapetto, è una fregiatura

di Virtù che a due a due tengono sette ovati grandi, dentro ai quali ovati sono distiota in istorie le aette età dell'nomo, e ciascuna età accompagnata da due Virtù a lei convenienti, in modo che sotto gli ovati fra gli spazi delle finestre di sotto sono le tre Virtu teologiche e le quattro morali; e sotto nella fregiatura che è sopra la porta e finestre inginocchiate sono le aette Arti liberali, e ciascuna è alla dirittura dell'ovato, in cui e la storia dell'età a quella Virtù conveniente; ed appresso nella medesima dirittura le Virtu morali, i pianeti, ed altri segni corrispondenti. Fra le fioestre inginocchiate poi è la Vita attiva e la contemplativa con istorie e statue, per insino alla morte, inferno, e ultima resurrezione nostra: e per dir tutto, condusse Cristofano quasi solo tutta la cornice, festoni e putti, ed i sette segul de' pianeti. Cominciando poi da un lato, fece primieramente la Luna, e per lei fece una Diana, che ha il grembo pieno di fiori, simile a Proserpina, con una Luna in eapo ed il segno di Canero sopra. Sotto nell'ova-to, dove è la storia dell' Infanzia, alla nascita dell'nomo sono alemne balie che allattano putti, e donne di parto nel letto condotte da Criatofano con mella grazis: e questo ovato è so-atenuto dalla Volontà sola, che è nna giovane vaga e bella meaza nuda, la quale à retta dalla Carità, che anche essa allatta potti: a sotto l'ovato nel parapetto è la Grammatica else insegna leggere ad alcuni putti. Segue, tornando da capo, Mercurio col caduceo e col suo segno, il qua-le ha nell'ovato la Poerizia con alenni putti, parte pe' quali vanno alla seuola e parte giuocano; questo è sostenuto dalla Verità che à nna fanciulletta ignuda tutta pura e semplice, la quale lia da una parte un maschio per la Falsita con vari soccinti e viso bellissimo, ma con gli occhi cavati in dentro i e sotto l'ovato delle finestre è la Fede, che con la destra battezza un putto in una conca piena d'acqua, e con la sinistra mano tiene una croces e sotto è la Logica nel parapetto con un serpente e coperta da un ve-lo, Seguita poi il Sole figurato in un Apollo, che ha la lira in mano e il suo segno nell'ornamento di sopra. Nell'ovato è l'Adolescenza in due giovinetti che, andando a paro, l'uno asglie con un ramo d'oliva nn monte illuminato dal Sole, e l'altro, fermandosi a mezzo il cammino a mirare le bellezze che ha la Fraude dal mezzo in sn, senza accorgersi che le cuopre il viso hrutlissimo una bella e pulita maschera, è dalei e dalle sue Insinghe fatto cadere in nn precipizio. Regge questo ovato l' Ozio, che à un uomo grasso e eorpulento il quale si sta tutto sonnaechioso e nudo a guisa d'un Sileno, e la Fatica in persona d'un rohusto e faticante villano, che ha d'attorno gl' instrumenti da lavorare la terra; è questi sono retti da quellaparte dell'ornamento che é fra le finestre, dove é la Speranza ehe ha l'ancore a'piedi; e nel parapetto di sotto è la Masica con vari strumenti musicali attorno. Seguita in ordine Venere, la quale avendo abbracciato Amore lo bacia, ed ha anche ella sopra il suo segno. Nell'ovato che ha sotto è la storia della Gioventu, cioè un giovane nel mezzo a sedere con libi, strumenti da misurare, e da litre cose appai tenenti al disegno, ed oltre ciò mappamondi, palle di cosmografia, e sfere. Dietro a lui è una loggia nella quale sono giovani che cantando, danzando e sonaudo, si danno buon tempo, ed un convito di giovani tutti dati a' piaceri. Dat-~ YOL. II

l'uno de' lati è sostenuto questo ovato dalla Cognizione di se stesso, la quale ha intorno seste, armille, quadranti e libre, e si guarda in uno specchio; e dall'altro dalla Fraude, bruttissima vecchia magra e adentata, la quale ai ride di essa Cognizione, e con bella e pulita maschera si va ricoprendo il viso. Sotto l'ovato è la Temperanza con un freno da cavallo in mano, a sotto nel parapetto la Rettorica che è in fila con l'altre. Segue a canto questi Marte armato con molt i trofei attorno col segno sopra del Leone. Nel suo vvato, che è sotto, è la Virilità finta in na uomo maturo messo in mezzo dalla Messoria e dalla Volonta, che gli pergono innanzi un bacino d'oro, dentrovi due ale, e gli mostrano la via della sainte verso un monte: a questo ovato e sostenuto dall' Innocenza, che è una giovane con un uguello a lato, e dalla Harità, che, tutta letiziante e ridente, si mostra quello che è veramente. Sotto l'ovato fra le finestre è la Prudenza, che si fa bella allo specchio ed ha aotto nel parapetto la Filosofia. Seguita Giove con il fulmine a con l'aquila, suo uccello, e col suo segno sopra. Nell' ovato è la Vecchiezza, la quale è figurata in un vecchio vestito da sacerote e ginocchioni dinanzi a nn altare, sopra il quale pone il bacino d'oro con le due ale e questo ovato è retto dalla Pietà che ricnopro certi patti audi, e dalla Religione ammaotata di vesti sacerdotali. Sotto e la Fortezza armata, la quale, posando con atto fiero l'una delle gambe sopra na roceliio di colonna, mette in bocea a nn leone certe palle, ed ha nel parapetto di sotto l'Astrologia, L'altimo de sette pianeti è Satarno finto in on vecchio tatto ma-Inconico, che ai mangia I figlinoli, ed un serpente grande che prende con i denti la codo, il quale Saturno ha sopra il segno del capricorno. Nell' ovato è la Decrepità, nella quale è finto Giove in cieto ricevere un vecchio decrepito ignudo e ginocchioni, il quale è guardato dalla Felicità e dalla Immortalità, che gettano nel mondo le vestimenta. È questo ovato sostenuto dalla Beatitudine, la quale è ratta sotto nell'ornamento dalla Ginstizia, la quale-è a sedere ed ha in mano lo scettro e la cicogna sopra leapalla con l'arme e le leggi attorno i e di sotto nel pa-rapetto e la Geometria. Nell'ultima parte da basso, che è intorno alle finestre inginocchiate ed alla porta, e Lia in nna nicchia per la vita attiva, e dall'altra handa del medesimo luogo l'Industria che ha un corno di dovisia e due stimoli in mano. Di verso la porta è una storia dove molti fahhricanti, architetti, e scarpellini hanna lonanzi la porta di Cosmopoli, città edi-ficata dal sig. duca Cosimo nell'isola dell' Elba, col ritratto di Porto Ferraio. Fra questa storia ed il fregio, dove sono l'arti liberali, è il lago Trasimeno, al quale sono intorno Ninfe ch' escono dell'acque con tinche, lucci, anguille, e Issche ; ed a lato al lago è Perugia in nna figura ignuda, che avendo nn cane in mano, lo mostra a. una Fiorenza, eh'è dall'altra banda ehe corrisponde a questa, con un Arno accanto che l'abbraccia e gli fa festa; e sotto questa è la Vita contemplativa in un'altra storia, dove molti filosofi ed astrologhi misurano il cielo e mostrano di fare la natività del duca; ed accanto nella nicchia che è rincontro a Lia è Bachel aua anrella figlinola di Lahan figurata per casa vita contemplativa. L'ultima storia, la quale anche essa è in messo a due nicchie e chiude il tine di tutta

l'invenzione, è la Morte, la quale sopra un caval secco e con la falce in mano, avendo seco la guerra, la peste, e la fame, corre addosso ad ogni sorte di gente. In nna nicchia è lo Dio Plotone ed a basso Cerbero cane infernale, e nell'altra è una figura grande che resuscita, il di novissimo, d'un sepolere. Dopo le quali tutte cose fece Cristofano, sopra i frontespiri delle finestre inginocchiate, alcuni igondi che tengono l'imprese di sua Eccelleoza, e sopra la porta un'arme ducale, le cui sei palle sono sostenute da certi putti ignudi, che, volando, s'intrecciano per aria; e per ultimo nei basamenti da hasso sotto tutte le atorie fece il medesimo Cristofano l'impresa di esso M. Sforza, cioè alcune aguglie ovvero piramidi triangolari, ehe posano sopra tre alle, con un motto intorno che dice immonitis. La quele opera fiolta, fu inlinitamente lodata da arra Eccellenza e da esso M. Sforza, il quale, conte gentilissimo e eortese, voleva con un donativo d'importanza ristorare la virtù e fatica di Cristofaco; ma egli nol sostenne, contentandosi e bastandogli la grazia ili quel signore, che sempre l'amò quanto più non saprei dire. Men-tre che quest'opera si fece, il Vasari, siccome sempre aveva fatto per l'addietro, tenne con esso seco Cristofano in casa delsig. Bernardetto de' Medici, al quale perciocche vedeva quanto ai dilettava della pittura, fece esso Cristofano in un canto del giardino due atorie di chiaroscuro; Puna fu il rapimento di Proserpina, e l'altra Vertunno e Pomona Dei dell'agricoltura ; e oltre ciò fece in quest' opera Cristofano alcuni ornamenti di termini e putti tanto belli e vari, che non si può veder meglio. Intanto essendosi dato ordine in palazzo di cominciare a dipigne-re, la prima cosa a che si mise mano fu una sala delle stanze nuove; la quale essendo larga braccia venti e non avendo di sfogo, secondo che l'aveva fatta il Tasso, piò di nove braccia, con bella invenzione fu alsata tre, cioè infino a dodici in tutto, dal Vasari, senza muovere il tetto ebe era la metà a padiglione. Ma perché in ciò fare, prima che si potesse dipignere, andava molto tempo in rifare i palchi ed altri lavori di quella e d'altre stanze, chbe licenza esso Vasari d'andare a starsi in Arezzo due mesi insieme con Cristofann. Ma non gli venne fatto di potere in detto tempo ripusarsi i conclosiache non poté mancare di non andare in detto tempo a Cortona, dove nella compagnia del Graú dipinse la volta e le facciate in fresco insieme con Cristofano, che si purtò molto bene, e massimamente in dodici sacrifici variati del Testamento vec chio, i quali fecero nelle lunette fra i peducci delle votte. Anzi, per meglio dire, fu quasi tutta questa opera di mano di Cristofano non aven-dovi fatto il Vasari ebe certi schizzi, disegnato alcune cose sopra la calcina, e poi ritoceo talvolta alcuni luoghi, secondo ehe hisognava. Fornita quest'opera, che non é se non grande, lo-devole, e molto ben condutta per la molta va-rietà delle cose che vi sono, se ne tornarono amendue a Piorenza del mese di gennaio l'anno 1555, dove messo mann a dipignere la sala degli Elementi, mentre il Vasari dipigneva i quadri del paleo, Cristofano fece alcune imprese che rilegano i fregi delle travi per lo ritto, nelle quali sono teste di capricorno e testoggini enn la vela, imprese di sua Eccellenza. Ma quelto in che ai mostro costui maraviglioso, farono alcuni festoni di frutte che sono nella fregiatura della

trave dalla parte di sotto, i quali sono tanto belli, che non si pnò veder cosa meglio colorita ne più natorale, essendo massimamente tramezzati da certe maschere che tengono in bocca le legature di essi festoni, delle quali non si possono vedere në le più varie në le più bizzarre; nella qual maniera di lavari si può dire che fiuse Cristofano superiore a goaloogue altro n'ha fatto maggiore e particolare professione. Ciò fatto dipinac nelle facciate, me con i cartoni del Vasari, dove è il nascimento di Venere, alcune figure grandi, ed in un paese molte figurine piccole che furono molto ben condotte. Similmente nella facciata, dove gli Amori piecioli fancintletti fabbricano le saette a Cirpido, fece i tre Ciclopi che battono i fulmini per Giove: e sopra sei porte condusse a fresco sei ovati grandi con ornamenti di chiaroscuro, e dentro storie di bronzo, che furono hellissimi ; e nella medesima sala colori un Mercurio ed un Plutone fra le finestre, che sono parimente bellissimi. Lavorandosi poi accanto a questa sala la camera della Dea Opi, fece nel paleo in fresco le quattro Stagioni, ed oltre alle figure alcuni festoni, che per la loro varietà e brilezza forono maravigliosi; conciosiarlie come erano quelli della Primavera pieni di mille sorti fiori , così quelli della State erann fatti con una infinità di frutti e bisde: quelli dell'Autunno erano d'uve e pampani, e quei del Verno di ripolle, rape, radici, carote, pastinache, e foglie secene: senza che egli colori a nlio nel quadro di mezzo, dove è il sarro d'Opi, quattro leoni che lo tirano, tanto belli che non si può far meglio; ed in vero nel fare animali non aveva paragone Netla camera poi di Cerere, che è allato a questa, free in certi angoli alcuni putti e festoni helli affatto; e nel quadro del osezzo, dove il Vasari aveva fatto Cerere rereante Proserpina con una face di pino accesa e sopra un carro tirsto da due serpenti, condusse molte cose a fine Cristofann di sus mano, per esser in quel tempo il Vasari ammalato e aver lasciato fra l'altre cose quel quadro imperfetto. Finalmente venendosi a fare un terrazzo che è dopo la camera di Giove ed a lato a quella d'Opl, si ordinò di farvi totte le cose di Gionone; e roal fornito tutto l'ornamento di stuechi con ricchiasimi intagli, e vari componimenti di figure fatti secondo i rartoni del Vasari, ordinò esso Vasari che Cristofann conducesse da sesolo in fresco quell' opera, desiderando, per esser cosa che aveva a vedersi da presso e di figure non più grandi che un braccio, che facesse qualche cosa di bello in quello che era sua propria professione. Condusse dunque Cristofano in an nyato della volta uno spussiizio con Giunone in aria, e datt'uno de'Isti in on quadro Ebe Dea della Giovento, e nell'altro Iride, la quale mostra in cielo l' arco celeate. Nella medesima volta fece tre altri quadri, due per riscontro, ed un altro maggiore alla dirittura dell'ovato dove è lo sposalizio, nel quale è Giunnne sopra Il carro a se-dere tirato dai pavoni. In uno degli altri due, che mettono in merzo questo, è la Dea della Povertà, e nell'altro l'Abbondanza col corno della copia a' piedi. Sotto sono nelle facce in due quadri sopra l'entrare di due porte due si-tre storie di Giunone, quandu converte la S-gliuola d'Inaco fiume in vacca, e Calisto in orsa : nel fare della quale opera puse sua Eccel-lenza grandissima affezione a Cristofano, veggendolo diligente e sollecito oltre modo a lavorare i

pereiocebé non era la mattina a fatica giorno. che Cristofano era compano in sul lavoro, del quale aveva tanta cura e tanto gli dilettava, che molte volte non si forniva di vestire per andar via; e talvolta, anzi spesso, avveone che si mise per la fretta un paio di scarpe (le quali tutte teneva aotto il letto) che non erano compagne, ma di due ragioni i ed il più delle volte aveva la cappa a rovescio e la cappernecia dentro. Onde ana mattina comparendo a buon'ora in sull'opera, dove il signor dura e la signora duchessa si stavano guardando ed apparecchiandosi d'andare a caccia mentre le dame e gli altri si mettevano a ordine, s' avvidero che Cristofano al suo solito aveva la cappa a rovescio ed il eappraccio di dentro i perche, ridendo ambidue, disse il dues: Cristofano, che vuol die questo portar sempre la cappa a rovescio? Ri-apose Cristofano: Signore, so nol so, ma voglio un di trovare una foggia di cappe che non abbino ne dritto ne rovescio, e niano da ogni banda a an modo, perche non mi basta l'aoimo di portaria altrimenti, vestendomi ed uscendo di casa la mattina le più volte al buio, senza ohe io ho un occhio in modo impedito, che non ne veggio punto. Ma guardi vostra Eccellensa a quel che io dipiogo, e non a come io vesto. Non rispose altro il signor duca, ma di li a pochi giorni gli fece fare una cappa di panno finissimo, e cucire e rimendare i pezzi in modo, che non si vedeva ne ritto ne roveseio; ed il collare da capo era lavorato di passamani nel medesimo modu dentro che di fuori, e così il fornimento che aveva intorno; e quella finita, la mandò per uno staffiere a Cristofano, imponendo che gliela desse da sua parte. Avendo dunque una mattina a buon'ora ricevuta costui la cappa acraza entrare in altre cerimonie, provata che se la fu, dissa allo staffere: il duca ha ingegno, di-gli che clla sta bene. E perché era Cristofano della persona sua trascurato, e non aveva alouna cosa più in odio che avere amettersi panni muovi o andare troppo atringato e stretto, il Vaaari che conosceva quell'umore, quando conoscea che egli aveva d'alcuoa sorte di panni bisogno, glieli facea fare di nascoso, e poi una mattina di buon'ora porglieli in camera, e lestirsi quelli che vi trovava. Ma era un sollazzo maraviglioso starlo a udire mentre era in collera e si vestiva i panni nnovi. Gnarda, diceva egli, che assassinamenti son questi: non si può in questo mondo vivere a suo modo. Può fare il diavolo che questi nemici della comodità si diano tanti pensieri? Una mattina fra l'altre esseudosi messo un paio di calze bianche, Domenico Benci pittore che lavorava anche egli in palazzo col Vasari fece tanto, che in compagnia d'altri giovani menò Cristofano con esso seco alla Madouna dell'Improneta i e così avendo tutto il giorno comminato, saltato, e fatto buon tempo, se ne toroarono la sera dopo cena; onde Cristofano, che era stracco, se n'andò subito per dormire in camera; ma essendosi messo a trarsi le calse, fra perché erano onove, ed egli era audato, non fu mai possibile che se ne cavasse se non uua: perchè andato la sera il Vasari a vedere come atava, trovò che a'era addormentato con una gamba calzata, e l'altre scalza, onde fece tanto, che tenendogli un servidore la gamba, e l'altro tirando la calza, pur glicla trassero, mentre che egli malediva i panni, Giorgio, e

chi trovò certe usanze, che tengono (diceva egli) gli uomini schiavi in eatena. Che più? egli gridava che voleva andersi con Dio e per ogni modo tornarsene a S. Giustino, dove ara lasciato vivere a suo modo, e dove non avea tante servitù je fu una passione racconsolarlo. Piacevagli il ragionar poco, ed amava che altri in favellando fusse breve , in tanto che , non che altro, arebbe voluto i nomi propri degli nomini hreviaimi, come quello d'uno schiavo che aveva M. Sforza, il quale si chiamava M. Oh que-sti, diceva Cristol no son bei nomi, e non Giovan Francesco e Giovan' Antonio, che si pena un'ora a pronunziarli. E percha era grazioan di oatura, e diceva queste cose in quel suo linguaggio borghese, arebbe fatto ridere il pianto. Si dilettava d'andare il di delle feste dove si vendevano leggende e pitture stampate, e ivi si stava tutto il giorno; e se ne comperava alcuna, mentre andava l'altre guardando, le più volte le las-iava in qualche luogo dove si fusse appog-giato. Non volle mai, se non forzato, andare a cavallo, ancorche fusse nato nella sua patria nobilmente e fusse assai ricco. Finalmente essendo morto Borgognone suo fratello, e dovendo egli andare al Borgo, il Vasari che avava ri-scosso molti danari delle ane provvisioni e serbatili, gli disse: Io ho tanti danari di vostro : è bene che gli portiate con esso voi per servirvene ne' vostri bisogni. Rispose Cristofano i lo non vo'danari: pigliategli per voi, che a me basta aver grazia di starvi appresso e di vivere e soc rire con esso voi. lo non uso, replicò il Vasari, servirmi delle fatiche d'altri: se non gli volete, gli manderò a Guido vostro padre. Cetesto non fate voi, disse Cristofano, perciocche gli manderebbe male, come è il solito suo. In ultimo, avendogli presi, se n'andò al Borgo indisposto e con mala contentezza d'animo, dove giunto il dolore della morte del fratello il quale amava infinitamente ed nua crudele scolatura di rene, in pochi giorni, avuti tutti i sacramenti della chiesa, si morì, avendo dispensato a' suoi di casa ed a molti poveri que' danari obe aveva porta-to; affermando poco anzi la morte che ella per altro non gli doleva, se non perché lasciava il Vasari in troppo grandi impaces e fatiche, quanti erano quelli a che aveva messo mano nel palazzo del duca. Non molto dopo avendo sua Bocellenza intesa la morte di Cristofano, e certo con dispiacere, fece fare in marmo la testa di lui, e con l'infrascritto epitaffio la mandò da Fiorenza al Borgo, dove fu posta in S. Francesco. D. O. M.

CHRISTOPHONO GENERADO SYRGERSI PROMOSIO ATER PRAESTATINA. COTO GODGCIVO VARAGIVA RAVITIVE SUVIVA ARTE SACILE PANICES IN EXCORADIO COME TI-CORETTI, STOCE PALATIO ILLIVE OFRANK CYAR MALTINE PICTORES "ENTRYCE POYATERA OPHY A. D. MOLTI TAKE A. N. W. M. 10. P. V.

#### WITA DI IACOPO DA PONTORMO PITTORA FIGARETIAO

Gll antichl ovvero maggiori ili Bartolommeo di lacopo di Martino padre di lacopo da Pontormo, del quale al presente serivismo la vita, ebbero, secondo che alcuni affermano, origine dall'Aceisa, castello del Valdarno di sopra asaai famoso, per avere di li tratta similmente la prima origine gli antichi di M. Francesco Petrares. Ma, o di li o d'altronde che fussero stati i snoi maggiori , Bartolommeo sopraddetto, il quale fu l'iorentino e secondo che mi vien detto della famiglia de' Carucci, si dice che fer di-scepolo di Domenico del Chirlaudaio, e che avendo molte cose lavorato in Valdarno, come pittore secondo que' tempi ragionevole, condottosi fioalmente a Empoli a fare alconi lavori, e quivi e ne' luoghi vicini dimorando, prese per moglie in Pontormo una molto virtnosa e da ben fanciulla, chiamata Alessandra, figliuola di Paianciuss, cinamata Asessandra, figiuosa di Fa-squale di Zanobi e di mona Bigida sua donna. Di questo Bartulommeo adunque nacque l'anno 1493. Iacopo. Ma essendogli morto il padre l'anno 1493. Is madre l'anno 1504, e l'avolo l'anno 1506, ed egli rimaso al governo di mona Brigida sua avola, la quale lo tenue parecehi anni in Pontormo, e gli seer insegnare leggere e scrivere ed i primi principi della grammatica latina, fu finalmente dalla medesima condotto di tredici anni in Firenze e messo ne' pupilli, acciò da quel magistrato, se-condo che si costuma, fussero le sue poche facultà eustodite e conservate; e lui posto ebe ebbe in casa d'un Battista calzolaio un poco auo parente, si torno mona Brigida a Pontormo e menò aeco nna sorella di esso Iacopo. Ma indi a non molto, essendo anco essa mona Brigida morta, fu forzato Iacopo a ritirarsi la detta sorella in Piorenza, e metterla in casa d'un suo parente ebiamato Niccolaio, il quale stava nella via de' Servi. Ma anche questa fanciulla, seguitando gli altri suoi, avanti che fusse maritata si mori l'anno 1512. Ma per tornare a lacopo, non era anco stato molti mesi in Fiorenza, quando fu messo da Bernardo Vettori a stare con Liopardo da Vinei, e poco dopo con Mariotto Albertinelli, con Piero di Cosimo, e finalmente l'anoo 1512 con Andrea del Sarto, col quale aimilmente non stette molto : perciocche fatti che ebbe lacopo i eartoni dell'archetto de' Servi, del quale si parlerà di sotto, non parve ebe mai dopo lo vedesse Andres ben volentieri, qualunque di ciò si fusse la cagione. La prima opera dunque, ehe facesse Iacopo in detto tempo, fu una Nunziata piccoletta per un suo amico sarto | ma essendo morto il sarto prima che fusae finita l'opera, si rimase in mano di Iscopo che allora stava con Mariotto, il quale n'aveva vanagloria, e la mostrava per cosa rara a chiunque gir capitava a bottega. Onde venendo di que giorni a Firenze Raffaello da Urbino, vide Ponera ed il seine era ed il giovinetto che l'aveva fatta, con Popera ed il giovinetto cne i avera intinita maraciglia, profetando di lacopo quello che poi si e veduto riuscire. Non molto dopo esaendo Mariotto partito di Firenze, ed andato a lavorare a Viterbo la tavola che fra Bartolommeo vi aveva comineiata, Iacopo, il quale era giovane, malinconico e solitario, rimaso senza maestro, andò da per se a stare con Andrea del Sarto, quando appunto egli aveva fornito nel cortile de'Servi le aturie di S. Filippo, le quali

l'altre cose e la maniera e disegno d'Andrea. Datosi dunque lacopo a fare ogni opera d'imitarlo, non passò molto che ai vide aver fatto acquisto maraviglioso nel disegnare e nel colorire, intanto ebe sila pratica parve che fusse atato molti anni all'arte. Ora avendo Andrea di que' giorni finita una tavola d'una Nunziata per la chiesa de' frati di Sangallo oggi rovinata, come si è detto nella sua vita, egli diede a fare la predella di quella tavola a olio a lacopo, il quale vi fece un Cristo morto con due angioletti che gli fanno lume con due torce e lo pian-gono, e dalle bande in dne tondi due profeti, i quali furono così praticamente lavorati, che non paiono fatti da giovinetto, ma da un pratico maestro. Ma può anco essere, come dice il Bronzino ricordarsi avere ndito da esso lacopo Pontormo, che in questa predella lavorasse anco il Rosso. Ma siccome a fare questa predella fu Andrea da lacopo aiutato, così lo fu aimilmente in fornire neopo autato, con to ju animiente in territre molti quadri ed opere che continuamente face-va Andrea. In quel mentre essendo stato fatto sommo pontefice il cardinale Giovanni de'Me-dici e chiamato Leone X, si facevano per tutta Fiorenza dagli amici e divoti di quella casa molte armi del pontelice in pietre, in marmi, in tele, ed in fresco; perehe volendo i frati de' Servi fare aleun segno della divozione e servitù loro verso la detta casa e pontefice, secero sare di pietra l'arme di esso Leone, e porla in mezzo all'areo del primo portico della Nunziata che è in sulla piazza: e poco appresso diedero ordi-ne ebe ella fusse da Andrea di Cosimo pittore messa d'oro ed adornata di grottesche, delle quali era egli maestro eccellente, e dell'imprese di casa Medici, ed oltre eiò messa in mezzo da una Fede e da una Carità. Ma conoscendo Andrea di Cosimo che da se non poteva condurre tante co-se, pensò di dare a fare le due figure ad altri; e cosi chiamato lacopo, che allora non aveva più cessiculamato accopo, cue ainra non avera più che diciannove anni, gli diede a fare le dette due fignre, ancorehe durasse non piccola fatica a disporto a volerie fare, come quello che, essen-do glovinetto, non voleva per la prima metterai a si gran rissoo, ne lavorare in luogo di tanta importanza. Pure fattosi Iacopo animo, ancorelié non fusse così pratico a lavorare in fresco come a olio, tolse a fare le dette due figure : e ritirato (perche stava aneora eon Andrea del Sarto) a fare i cartoni in S. Antonio alla porta a Faenza, dove egli stava, gli condusse in poco tempo a fine, e ciò fatto, menò nn giorno Andrea del Sarto auo maestro a vedergli, il quale Andrea vedutigli con infioita maraviglia e atnpo-re, gli lodò infinitamente; ma poi conte si è detto, che se ne fusse o l'invidia o altra esgione, non vide mai più lacopo con bnon viso; anzi, andando aleuna volta faropó a bottega di lui, o non gli era aperto o era uecellato dai garzoni, di maniera ebe egli si ritirò affatto, e cominciò a fare sottilissime spese, perché era poverino, e studiare con gran-dissima assidoità. Finito dunque ebe ebbe Andrea di Cosimo di metter d'oro l'arme e tutta la gronda, si mise lacopo da se solo a fioire il resto, e trasportato dal disio d'acquistare nome, dalla voglia del fare, e dalla natora che l'aveva dotato d'una grazia e fertilità d'ingegno grandissimo, condusse quel lavoro con prestezza incredibile a tanta perfezione, quanto più non arebbe potuto fare nn ben vecchio e prapiaecrano infinitamente a lacopo, secome tutte quella sperienza l'animo, pensando di poter fare tico maestro eccellente : perché cresciutogli

molto miglior opera, avava fatto pensiero, senas dirlo altrimenti a ninno, di gettar in terra quel lavoro e rifarlo di nuovo, secondo un altro suo disegno che egli aveva in fantasia, Ma in queato mentre, avendo I frati vera a l'opera finita, e che lacopo non andava più al lavoro, trovato Andrea, lo stimolarono tanto, elie si risolve di scoprirla. Onde cereato de lacopo per domandare se voleva farvi altro, e non lo trovando. perciocche stava rinchinso intorno al nuovo diaegno e non rispondeva a niuno, fece levare la turata ed il palco, e scoprire l'opera: e la sera nedesima essendo useito lacopo di casa per andare ai Servi, e, come fusse notte, mandar giù il lavoro che aveva fatto e mettere in opera il nuovo disegno, trovò levato i ponti e scoperto ogni coss, con infiniti popoli attorno ehe guarday ano i perche tutto in collera, trovato Andrea, ai dolse che senza lui avesse scoperto, aggiugnendo quello ebe aveva in animo di face. A eni Andrea, ridendo, rispose : Tu bai il torto a dolerti, perciocche il lavoro ebe to bai fatto sta tanto bene che, se tu l'avessi a rifare, tengo per fermo che non potresti far meglio, e perchè sion ti mancherà da lavorare, serba cotesti disegni ad altre occasioni. Quest' opera fu tale, come si vede, e di tanta bellezza, si per la mamiera nuova e ai per la dolceaza delle teste che sono in quelle due femmine, e per la bellezza de' putti vivi e grazios, eh'ella fu la più bell'opera in fresco che insino allora fusse stata veduta giammai ; perché oltre ai putti della Ca-rità, ve ne sono due altri in aria, i quali tengono all' arme del papa no panno, tanto belli, che non si può far meglin, senza che tutte le figure hanno rilievo grandissimo, e son fatte per colorito e per ogni altra cosa tali, ebe non ai possono lodare a bastaoza; e Michelaguolo Butnarroti veggendo un giorno quest' opera, e conaiderando else l'avea fatta un giovane d'anni diciannove disse : Questo giovane sarà anco ta-Ie, per quanto si vede, che se vive e seguita porrà quest'arte in Cielo. Questo grido e queata fama sentendo gli uomini di Pontormo, mandato per lacopo, gli feeero fare dentro nel castello sopra un a purta posta in sulla strada maeatra un'arme di papa Leona, eon dne putti, bellissima, comeche dall'acqua sia già stata poco meno che guasta. Il carnovale del medesimo anno, essendo tutta Fiorenza in festa ed in allegrezza per la creazione del datto Leone X, furono ordinate molte feste, e fra l'altra due bellissime e di grandissima spesa da due compagnie di signori e gentiluomini della città; d'una delle quali, che era chiamata di Diaman-te, era capo il sig. Giuliano de' Mediei fratello del papa, il quale l'aveva intitolata così, per essere stato il diamante impresa di Lorenzo il vecchio auo padre; e dell'altra, ehe aveva per nome e per insegna il Broncone, era capo il sig-Lorenzo figliuolo di Piero de' Medici, il quale, dico, aveva per impresa un broncone, eioè un tronco di lauro secco ebe rinverdiva le foglie, e questo per mostrare ehe riofrescava e risorgeva il nome dell'avolo. Dalla compagnia dunque del Diamante fu dato earieo a M. Andrea Dazzi. ebe allora leggeva lettere greebe e latine nello atudio di Fiorenza, di pensare all'invenzione d'un trionfo; onde egli ne ordinò uno, simile a quelli ehe facavano i Romani trionfando, di tre carri bellissimi e lavorati di legname, dipinti con bello e ricco artificio. Nel primo era la

Puerizia con un ordine bellissimo di fanciolli. nel secondo era la Virilità con molte persone che nell'età loro virile avevano fatto gran cose, e nel terzo era la Senettù con molti chiari uomini che nella loro vecchieaza avevano gran cose nperato: i quali tutti personaggi ecano ricebissimamente addobbati, in tanto che non si pensava potersi far meglio. Gli architetti di questi earri furono Baffaello delle Vivole, il Carota iotagliature, Andrea di Cosimo pittore, ed Andrea del Sarta; e quelli ebe feciono ed ordinarono gli abiti delle figure farono ser Piero da Vinci padre di Lionardo, e Bernardino di Giordano, bellissimi ingegni; ed a Iacopo Pontormo solo toccò a dipignere tutti e tre i carri. nei quali feee in diverse storie di chiaroscuro molte trasformazioni degli Dii in varie forme, le gusli oggi sono in mano di Pietro Paolo Galeattl orefice eccellente. Portava scritto il priuno carro in note ebiarissime Erimus, il secondo Sumus, ed il terzo Fuimus, eice Saremo, Siamn, Fummo. La canaone cominciava: Voluno gli anni ec. Avendo questi trionfi veduto il sig. disiderando che fussero superati, dato del tutto carico a lacopo Nardi gentiluomo nobile e litteratissimo (al quale, per quello che fu poi, è molto obbligata la sua patria Piorcoza , esso Iacopo ordinò sei trionfi per rad loppiare quelli stati fatti perquella del Diamante. Il primo, tratto da un pajo di buoi vestiti d'erba, rappresentava l'eta di Saturno e di lano, chiamata dell'oro, ed avesa in cima del carro Saturno con la falce ed lazo con le due teste e con la chiave del tempio della Pace in mano, e sotto i piedi legato il Furore con infinite cose attorno pertinenti a Saturno, fatte bellissime e di diversi colori dale l'ingegno del Pontormo, Accompagnavano questo trionfo aci coppie di pastori ignudi ricoperti in aleune parti con pelle di martore e aibellioi, con stivaletti all'antica di varie porte e con i loro zaini, e glirlande in capo di molte sorti frondi. I cavalli, sopra i quali erano questi pastori, erano senza selle, ma eoperti di pelle di leoni, di tigri, e di lupi cervieri, le zampe de' quali messe d'oro pendevano dagli lati con bella grazia: gli ornamenti delle groppe e ataffieri eranu di corde d'oro, le staffe teste di montone, di cane, o d'altri simili animali, ed i freni e redini fatti di diverse versure e di corde d'argento. Aveva ciascun pastore quattro staffieri in abito di pastorelli, vestiti più semplieemente d'altre pelli e con torce fatte a guisa di bronconi seochi e di rami di pino, cha facevano bellissimo vedere. Sopra il secondo carro tirato da due paia di buoi vestiti di drappo ricchissimo, con ghirlande in capo e con paternostri gi ehe loro peudevano dalle dorate corna, era Numa Pompilio secondo re de'Romani, con i libri della religione e con tutti gli ordini sacerdotali e eose appartenenti a' sacrifici ; perciocché egli fu appresso i Romani autore e primo ordinatore della religione e de'sserifisj. Era questo earro accompagnato da sei sacerdoti sopra bellissime mule, coperti il capo con manti di tela ricamati d'oro e d'argento a foglie d'ellera maestrevolmente lavorati. In dosso avevano vesti sacerdotali all' antica, con balzane e fregi d'oro attorno ricchissimi, ed in mano chi un turibolo, e chi nn vaso d'oro, e chi altra cosa somigliante. Alle staffe avevano ministri a uso di leviti, e le torce che questi averano in mano, erano a uso

di candellieri antichi e fatti con bello artifizio, Il terzo carro rappresentava il consolato di Tito Manlio Torquato, il quale fu consolo dopo il fine della prima gnerra cartaginese e governò di maniera, che al tempo suo fiorirono in Roma tutte le virtà e prosperità; il detto carro, sopra il quale era esso Tito con molti ornamenti fatti dal Pontarmo, era tirato da otto bellissimi cavalli, ed innanzi gli andarono sei coppie di se-natori togati sopra eavalli coperti di teletta d'oro, accompagnati da gran numero di staffieri rappresentanti littori con fasci, scuri ed altre cose ertinenti al ministerio della lustizia. Il quarto carro tirato da quattro bufali, acconci a guisa d'elefanti, rappresentava Giulio Cesare trionfante, per la vittoria avuta di Cleopatra, sopra il carro tutto dipinto dal Pontormo dei fatti di quello più famosi: il quale carro accompagnavano sei coppie d'uomini d'arme vestiti di lucentissime armi e ricebe, tutte fregiate d'oro con le lance in sulla cosein; e le torce che portavano li staffieri mezzi armati, avevano forma di trofei in vari modi accomodati. Il gointo carro tirato da cavalli alati ebe avevano forma rifi, aveva sopra Cesare Augusto dominatore dell'universo, aecompagnato da sei coppie di porti a eavallo, tutti coronati, siccome anco Cesare, di lauro e vestiti in vari abiti, secondo le loro provincie: e questi, perciocche farono i poeti sempre molto favoriti da Cesare Augusto, il quale essi posero con le loro opere in cirlo, ed acció fussero conosciuti, aveva eiascun di foro una scritta a traverso a uso di banda, nella quale erano i loro nomi. Sopra il sesto carro quase crano 1 loro nomi, sopra il seato carro tirato da quattro pasi di giovanchi vestiti ricea-mente era Traiano imperadore ginatissimo, di-nanai al quale, sedenti sopra il carro, molto bene dipinto dal Pontormo, andavano sopra belli e ben guarniti cavalli sei coppie di dottori legisti con togbe infino al piedi e con mozzette di vaj, secondo ehe anticamente costumavano i dottori di vestire; gli staffieri che portavano le torce in gran numero, erano scrivani, copisti, e notal con libri, e scritture in mano. Dopo que-sti sel veniva il carro ovvero trionfo dell'Età e Secol d'oro fatto con bellissimo e ricchissimo artifizio, con molte figure di rilievo fatte da Baccio Bandinelli, e con bellissime pitture di mano del Pontormo, fra le quali di rilievo furono molto lodate le quattro Virtù eardinali. Nel mezzo del carro sorgeva una gran palla in forma di mappamondo, sopra la quale stava prostrato bocconi nn nomo come morto armato d'arme tutte rugginose; il quale avendo le schiene aperte e fesse, dalla fessura usciva un fattciullo tutto nudo e dorato, il quale rappresentava l'Età dell'oro resurgente, e al fine di quella del ferro, dalla quale egli useiva e rinasceva per la creazione di quel pontefice; e questo medesimo significava il broncone secco rimettente le nuove foglie, comeché alouni dicessero che la cosa del broncone alludeva a Lorenzo de' Me-diei che fu doca d'Urbino. Non tacerò che il putto dorato, il quale era ragazzo d'un fornaio, per lo disagio che pati per guadagnare dicci scudì, poco appresso si morì. La canzone che si cantava da quella mascherata, secondo che si costuma, fu composizione del detto facopo Nardi; e la prima stanza diceva così:

ui che dà le leggi alla natura, E i varj stati e secoli dispone, D'ogni bene è cagione :

E il mal, quanto permette, al mondo dura: Onde, questa figura Contemplando, si vede Come con certo piede L'un secol dope l'altro al mondo viene,

E muta il bene in male e'l male in bene Riportò dell'opere che fece in questa festa il Pontormo, oltre l'utile, tanta lode, cha forse ochi giovani della ana e'a n'ebbero mai altrettanta in quella città ; onde, venendo poi esso papa Leone a Fiorenza, fu negli apparati che si eero molto adoperato; pereiocche aecompagoatosi con Baccio da Montelupo scultore d'età, il quale fece un arco di legname in testa della via del Palagio alle scalee di Badia, lo dipinse tutto di bellissime storie, le quali poi per la poca diligenza di ebi n'ebbe cura andarono mae; solo ne rimase una, nella qual Pallade aecorda uno strumento in sulla fira d'Apollo con bellissima grazia: dalla quale storia si può giu-dieare di quanta bontà e perfezione fussero l'altre opere e figure. Avendo nel medesimo apparato avoto eura Ridolfo Ghirlandaio di acconciare e d'abbellire la sala del papa, che è congiunta al convento di Santa Maria Novella ed è antica residenza da' pontefici in quella città, stretto dal tempo, fu forzato a serviral in alenne cose dell'altrui opera. Perebè, avendo l'altre stauze tutte adornate, diede eura a facope Pontormo di fare nella cappella, dove aveva ogni mattina a udir messa Sna Santità, aleune pitture in fresco. Laonde, mettendo mano lacopo all'opera, vi fece un Dio Padre con molti putti, ed una Veronica che nel sudario aveva l'effigie di Gesu Cristo; la quale opera, da lacopo fatta in tanta atrettezza di tempo, gli fu molto lodata. Dipinse poi dietro all'arci-vescovado di Fiorenza nella chiesa di S. Ruffello in una cappella in fresco la nostra Donna col figliuolo in braccio in mezzo a S. Michelaganlo e Santa Lucia e due altri santi inginocchinni, e nel mezzo tondo della cappella un Dio padre con alcuni scrafini intorno. Essendogli poi, secondo ehe aveva molto disiderato, stato allogato da maestro facopo frate de' Servi a dipignere una parte del cortile de' Servi, per essere andato Andrea del Sarto in Francia e Insciato l'opera di quel cortile imperfetta, si mise con mol-to studio a fare i cartoni. Ma percioeche era male agiato di roba e gli bisognava, mentre studiava per acquistarsi onore, aver da vivere, fece sopra la porta dello spedale delle Donne, dietro la chiesa dello spedal de' Preti fra la piazza di S. Marco e via di Sanzallo dirimpetto ap punto al muro delle snore di S. Caterina da Siena, due figure di chiaroscuro bellissime, cioè Cristo in forma di pellegrino, che aspetta alcune donne ospiti per alloggiarle; la quale opera fu meritamente molto in que tempi, ed e an-cora oggi dagli nomini intendenti, lodata. In questo medesimo tempo dipinse slenni quadri e storiette a olio per l'maestri di zecca nel earro della Moneta che va ogni anno per S. Giovanni a processione, l'opera del qual carro fo di ma-no di Marco del Tasso; ed m sul poggio di Fiesole sopra la porta della compagnia della Cecilia una S. Cecilia colorita in fresco con alenne rose in mano, tanto bella e tanto bene in quel loogo accomodata, che, per quanto ell'e, è delle bnone opere che si possono vedere in fresco. Oneste opere avendo veduto il già detto mac-

stro lacopo frate de' Servi, ed acceso maggior-

OPERE 478

mente nel suo desiderio, pensò di fargli finire a ogni modo l'opera del detto cortile de Servi, pensando che a concorrenza degli altri maestri che vi avevano lavorato dovesse fare in quello che restava a dipignersi qualche cosa straordinariamente bella. lacopo iliioque, messovi mano, fece non meno per desiderio di gloria e d'onore, che di goadagno, la storia della visitazinne della Madonna con maoiera un poco più ariosa e desta, che insino allora non era stato suo solito: la qual cosa accrebbe, oltre all'altre infinite bellezze, bonta all'opera infinitamente: pereiocche le donne, i putti, i giovani, e i vecchi sono fatti in frescu tanto morbidamente e ene tanta unione di colorito, che è cosa maravigliosa; onde le carni d'un putto che siede in su certe scalee, anzi pur quelle insiemamente di tutte l'altre figure son tali, che non si possono in fresco far meglio ne con più dolcezza; perche quest'opera appresso l'altre, che Iscopo avea fatto, diede certezza agli artefici della sua perfezione, paragonandole con quelle d'Andrea del Sarto e del Franciabigio. Diede lacopo finita quest' opera l'anno 1516, e n'ebbe per pa gamento sendi sedici e non più. Essendogli poi allogata da Francesco Pueci, se ben mi ricorda, la tavola d'una cappella che egli avea fatto fare in S. Michele Bisdomini della via de' Servi, condusse lacopo quell'opera con tanta bella maniera e con la colorito si viro, che par quesi im-possibile a circlerio. In questa tavola la nostra Donna che siede purge il putto Gessa a S. Gio-seppo, il quale ha una testa che ride con tanta vivacità e prontezza, che è nno stupore. È hellissimo similmente un potto fatto per S. Giovanni Battista, e due altri fanciolli nodi, che tengono un padiglione. Vi si vede ancora un S. Giovanoi Evangelista bellissimo vecchio, ed un S. Francesco inginocchioni che è veroi pes rocche intresciate le dita delle soaul l'una con l'altra, e stando intentissimo a contemplare non gli occhi e con la mente fini la Vergine, ed il figliuolo, par che spiri. Ne è men bello il S. Iacopo che a canto agli altri si vede. Onde non è maraviglia se questa é la più bella tavola che mai facesse questo rarissimo pittore. Io creileva ehe dopo quest'opera, e non prima, avesse fatto il medesimo a Bartolommeo Lanfredini lung'arno fra il ponte santa Trinita e la Carraia dentro a un andito sopra una porta due bellisimi e graziostasimi putti in fresco, che sostengono un'arme; na potobe il Bronzino, il quale si può credere che di queste cose sappia il vero, affer-ma che furono delle prime cose che Iscopo fa-cesse, si dee credere che cosi sia indubitatamente, e lodarne molte maggiormente il Pontormo, poielié sono tanto belli, che non si possono paragonare, e furono delle prime cose che facesse. Ma seguitando l'ordine della storia, dopo le dette free lacopo agli uomini di Pootoro nna tavola che fu posta in Sant'Agnolo loro chiesa principale alla cappella della Madonna, nella quale sono un S. Michelagnolo ed un S. Giovanoi Evangelista. In questo tempo l'uoo de dne giovani che stavano con Iscopo, cioè Giovammaria Piehi dal Borgo a S. Sepolero, ehe si portava assai bene ed il quale fu poi frate de Servi, e nel Borgo e nella Pieve a S. Stefono fece alcune opere, dipinse staodo, dico, ancora con Iacopo, per mandarlo al Borgo, in un quadro grande un S. Quintino ignudo e martirisato; ma perche disiderava Iacopo, come amo-

revole di quel suo discepolo, che egli nequistasse ocore e lode, si mise a ritoccarlo, e così non sapendone levare le mani e ritoccando oggi la testa, domani lo braccia, l'altro il dorso, il ritoccamento fu tale, che si pnò quasi dere che sia tutto di sua mana; onde non è maraviglia se è hellissimo questo quadro, che è oggi al Borgo nella chiesa de'frati Osservanti di S. Francesco. L'altro dei due giovani, il quale fu Giovan'Antonio Lappoli Aretino, di eur si è in altro lnogo favellato, avendo, come vano, ritratto se stesso nello specchio, mentre anche egli si stava con Iacopo, parendo al maestro che quel ritratto poco somigliasse, vi mise mano e lo ritrasse egli atesso tanto bene, che par vivissimo; il quale ritratto è oggi in Arezzo in casa gli eredi di detto Giovan'Antonio. Il Pontormo similmente ritrasse in uno stesso quadro due suoi amietssi-mi: l'uno fu il genero di Beccuccio Biochieraio, ed un altro del quale parimente non so il nome; basta ebe i ritratti sono di mano del Pontorno. Dopo fere a Bartolommeo Ginori per dapo la morte di lui una filza di drappelloui, secondo che usano i Fiorentini, ed in tutti dalla parte di sopra fece una nostra Donna col fi-glinolo nel taffettà bianco, a di sotto nella balsana di nolorito fece l'arme di quella famiglia, secondo che usa, Nel mezzo della filza, che è di ventiquattro drappelloni, ne fece due tutti di taffettà bianco senza balzana, nei quali fece due S. Bartolommei alti due braccia l'uno; la quale grandezza di tutti questi drappelloni, e quasi nuova maniera, fece parere meschini e poveri tutti gli altri stati fatti insino allora, e fn cagione che ai cominciarono a fare della grandesza ehe si fanno oggi, leggiadra molto e di manos spesa d'oro. In testa all'orto e vigna de'frati di S. Gallo foor della porta che si chiama del detto santo fece in uoa cappella che era a dirittura dell'entrata nel mezzo un Cristo morto, una nostra Donna che piagneva, e dae putti in aria, pno de' quali teneva il calice della passio-ne io mano, e il altro sosteneva la testa del Cristo cadrote. Dalle bande erano da un lato S. Giovanni Evangelista lagrimoso e con le braccia aperte, e dali' altro Santo Agostino in abito episcopale, il quale, appoggiatori con la man manca al pastorale, si stava in atto veramente me ato e contemplante la morte del Salvatore. Fece anco a M. Spina famigliare di Giovanni Salviati in un suo cortile dirimpetto alla porta principale di casa l'arme di esso Giovanni, stato fatto di que gioral cardinale da papa Leone, col cappello rosso sopra e con due putti rittl, che p osa in fresco sono bellissimi e molta stimati da M. Filippo Spina, per esser di mano del Pon-tormo. Lavoro anco Iscopo nell'ornamento di legname che gis in magnificamente fatto, come si è detto altra volta, in alcune atanze di Pier Francesco Borgherini, a concorrenza d'altri macstri; ed io particolare vi dipinae di sua mano in due casioni alcune storie de fatti di loseffo in tigure piccole veramente bellissime. Ma chi vnot vedere quanto egli facesse di meglio nella sna vita, per considerare l'ingegno e la virtà di Iacopo nella vivacità delle teste, nel comparti-mento delle figure, nella varietà dell'attitudini, e nella bellezza dell'invenzione, guardi in que-sta camera del Borgherini gentilnomo di Firenze all'entrare della porta nel canto a man manca un'istoria assai grande par di figure pi cole, nella quale è quando losef in Egitto, quasi

re e principe, riceve l'acob sno padre con tutti i suoi fratelli e figliuoli di esso lacob, con amorevolezze incredibilis fra le quali figure ritrasse piedi della storia a sedere sopra certe acale Broozino altora fanciullo e suo discepolo con una sporta, che è una figora viva e bella a maraviglia; e se questa storia fasse nella sua grandezza (come e piecola) o in tavola grande o in moro, jo ardirei di dire che non fusse possibile vedere altra pittura fatta con tanta grazia, perfezione e bontà, con quanta fu questa condotta da lacopo: onde meritamente è stimata da tutti gli artefici la più hella pittura che il Pontormo cesse mai, ne è maraviglia che il Borgherino la tenesse quanto faceva in pregio, e che fusse ricerco da grandi uomini di venderla per donarla a grandissimi signori e principi. Per l'asardio di Firenze, essendosi Pier Francesco riti-rato a Lucca, Giovan Battista della Palla, il quale disiderava con altre cose che conduceva in Prancia d'aver gli ornamenti di goesta camera, e che si presentassero al re Francesco a nome della signoria, ebbe tanti favori, e tanto seppe fare e dire, ehe il gonfaloniere ed i signori diedero commissione che si togliesse e ai pagasse alla moglie di Pier Francesco. Perchè andando con Giovan Battista alcuni ad eseguire in ciò la voluntà de' signori, arrivati a casa di l'ier Francesco, la moglie di lui, che era in casa, diase a Giovan Battista la maggiur villania che mai fusse detta ad altro uomo. Adunque, disse ella, vuoi essere ardito tu. Giovan Battista, vilissimo rigattiere, mercantuzzo di quattro danari, di sconficcare gli ornamenti delle camere de' gentiluomini, e questa città delle aue più rieche ed onorevoli cose spogliare, come tu hai fotto e fai tuttavia per abbellirne le contrade atranjere ed i nemici nostri? lo di te non mi maraviglio, nomo pleheo e nimico della tua patria, ma dei magistrati di questa città che ti comportano queste scellerità abominevoli. Questo letto che tu vai cercando per lo tno parti-colare interesse e ingordigia di danari, comechè tu vada il tno mal animo con finta pietà ricoprendo, è il letto delle mie nozze, per onne delle quali Salvi mio suocero fece tutto questo magnifico regio apparato, il qosle io riverisco per memoria di lui e per amore di mio marito, ed il quale io intendo col proprio sangue e colla stessa vita difendere. Esci di questa casa con questi toni masnadieri, Giovan Battista, e va a dir a chi qua ti ha mandando comandato che queste cose ai lievino dai luoghi loro, che io son quella che di qua entro non voglio che si inuova alcuna cosa; e se essi, i quali credono a te, uomo da poco e vile, vogliuno il re Francesco di Francia presentare, vadano, e al gli man-dino, spogliandone le proprie case, gli ornamenti e letti delle camere loro: e se tu sei più tanto ardito che to venga per ciù a questa casa, quanto rispetto si debba dai tuoi pari avere alle case de gentiluomini, ti farò con tuo gravissimo danno conoscere. Queste parole adunque di madonna Margherita moglie di Pier Francesco Borgherini e figliuola di Ruberto Acciaiunli nobi-liasimo e prudentissimo cittadino, donna nel vero valorosa e degna figliuola di tanto padre, col suo nobil ardire ed ingegno fu cagiune che ancor si aerhano queste gioie nelle for esse. Giovammaria Benintendi avendo gossi ne' medesimi tempi adorna una sua anticamera di molti quadri di mano di diversi valent'uomini, si fece

fare dopo l'opera del Borgherini da lacopo Pon« tormo, stimolato dal sentirlo infinitamente lodare, in un quadro l'adorazione de'Magi che andarono a Cristo in Betelem ; nella quale opera, avendo Jacopo messo molto studio e diligenza, riusci nelle teste ed in tutte l'altre parti varia, hella, e d'ogni lode dignissima; e dopo sece a M. Goro da Piatoia, allora segretario de'Medici. in un quadro la testa del Magnifico Cosimo vecchio de' Medici dalle ginocchia in au, che è veramente lodevole; e questa è oggi nelle case di M. Ottaviano de' Medici nelle mani di M. Aleasandro ano figliuolo, giovane, oltre la nobiltà e chiarezza del sangue, di santissimi costumi, letterato, e degno figlinolo del Magnifico Ottaviano, e di Madonna Francesca figliuola di Iacopa Salviati e zia materna del aignor duca Cosimo, Mediante quest' opera, e particolarmente que-sta testa di Cosimo, fatto il Pontormo amico di M. Ottaviano, avendosi a dipignere al Pog-gio a Caiano la sala grande, gli furono date a dipignere le due teste dove sono gli occhi che danno lume (cioè le finestre) dalla votta insino al pavimento. Perchè Iacopo, disiderando più del solito farsi onore, ai per rispetto del luogo e si per la concorrenza degli altri pittori che vi lavoravano, si mise con tanta diligenza a studiare, che fu troppa; pereiocche, guastando e rifacendo oggi quello che aveva fatto ieri, si travagliava di maniera il cervello, che era nua compassione; ma tuttavia andava sempre fa-cendo nuovi trovati con onor suo e bellezza dell'opera. Onde avendo a fare un Vertanno con i suoi agricoltori, fece un villano che siede con un pennato in mano tanto bello e ben fatto. che è cosa rarissima, come anco sono certi putti che vi sono, oltre ogni aredenza vivi e naturali, Dall' altra handa facendo Pomona e Diana con altre Der, le avviluppò di panni forse troppo pienamente, nondimeno tutta l'opera è bella e molto lodata. Ma mentre che si lavorava quest' opera, venendo a morte Leone, coni rimase questa imperfetta, come molte altre simili a Roma, a Firenze, a Loreto, ed in altri luoghi, anzi povero il mondo e senza il vero mecenata degli uomini virtuosi. Tornato Iacopo a Firenze, fece in nn quadro a sedere S. Agostino vescovo che da la benedizione, con due putti nudi ehe volano per aria molto belli; il qual qua-dro è nella piccola chiesa delle suore di S. Clemente in via di Sangallo sopra un altare. Diede similmente fine a un quadro d'una Pieta eon certi angeli nudi, che fu molto hell'opera e carissimo a certi mercanti Raugei, per i quali egli la fece; ma soprattutto vi era un bellissimo pae-se, tolto per la inaggior parte da una stampa d'Alberto Duro. Fece aimilmente on quadro di nostra Donna col figliuolo in collo e con alcuni putti intorno, il qual è oggi in casa d'Alessandro Neroni; e un altro simile, eioè d'una Madonna, ma diversa della sopraddetta e d'altra maniera, ne fece a certi Spagnuoli: il quale quadro essendo a veudersi a un rigattiere di Il a molti anni, lo fece il Bronzino comperare a M. Bartolomineo Panciatichi. L'anno poi 1522 casendo in Firenze un poco di peste, e però partendosi molti per fuggire quel morbo contagiosissimo e salvarsi, si porse occasione a Incopo d'allontanarsi alquanto, e fuggire la città : perehe avendo un priore della Certosa, Inogu stato edificato dagli Acciaiunti fuordi Firenze tre miglia, a far fare alcune pitture a fresco ne'canti d'un bellissima e grandissimo chiostro che circonda un prato, gli fu messo per le mani lacopo; perebeavendolo fatto ricercare, e egli avendo molto volentieri in quel tempo accettata l'ope-ra, se n'andò a Certoss, menaudo seco il Bronzino solamente; e gustato quel modo di viveze, quella quiete, quel silenzio, e quella soli-tudine (tutte cose secondo il genio e natura di lacopo) pensò con quella occasione fare nelle cose dell'arti uno sforzo di studio, e mostrare al mondo avere acquistata maggior perfezione, e variata maniera da quelle cose che aveva fatto prima. Ed essendo non molto innanzi dell' Alemagna venuto a Firenze un gran numero di carte stampate e molto sottilmente state inta-gliate col bulino da Alberto Duro eccellentissimo pittore tedesco eraro intagliatore di stampe in rame e legno, e fra l'altre molte aturie gran-di e piccole della passione di Gesù Cristo, nelle quali era tutta quella perfezione e bonta nelintaglio di bulino che è possibile far mai per bellezza, varietà d'abiti ed invenzione, pensò lacopo, avendo a fare ne'eauti di que'chiostri istorie della passione del Salvatore, di servirsi dell'inventioni sopraddette d' Alberto Duro, con forma credenza d'avere non solo a soddisfare a ac atesso, ma alla maggior parte degli artefici ili Firenze, i quali tutti a una voce di comune giudizio e consenso predicavano la bellezza di que-ste stampe e l'eccellenza d'Alberto. Messosi dunque lacopo a imitare quella maniera, cercando dare alle figure sue nell'aria delle teste quella prontezza e varietà che aveva dato loro Alberto, la prese tauto gagliardamente, che la vaghezza della sua prima maoiera, la quale gli era stata ilata dalla natura tutta piena di doleczza e di grazia, venue alterata da quel nuovo studio e l'atica, e cotanto offesa dall'accidente di quella tedesca, che non si conosce in tutte quest'opere, comeche tutte siano belle, se non poco di quel huono e grazia che egli aveva insino allora data a tutte le sue figure. Fere dunque all'entrare del chiostro in un cauto Cristo nell'orto, fingendo l'oscurità della notte illuminata dal fume della luna tanto bene, che par quasi di giorno ; e mentre Cristo ôra, poco lontano ai stanno dor-mendo Pietro, lacopo, e Giovanni, fatti di maniera tanto simile a quella del Duro, che è uoa maraviglia. Non lungi è Giuda, che conduce i Giudei, di viso così strano, aoch' egli, siccome sono le cere di tutti que'soldati fatti alla tedesca con arie stravaganti, ebe elle muovono a compassioue chi le suira della semplicità di quell' uomo, che cerco con tanta pacienza e fatica di sapere quello ehe dagli altri si fugge e si cerca di per-dere, per lasciar quella maniera che di bonta avanzava tutte l'altre, e piaceva ad ognuno infioitamente. Or non sapeva il Pontormo che i Tedeschi e Fiamminghi vengono in queste parti per imparare la maniera italiana, che egli con tauta fatica cercò, come cattiva, d'abbandonare? Allato a questa, nella quale è Cristo menato dai Giudei innanzi a Pilato, dipinse nel Salvatore tutta quella umiltà, che veramente si può immaginare nella stessa innocenza tradita dagli uomini malvagi, e nella moglie di Pilato la compassione e temenza che hanno di sè stessi coloeo che temono il giudizio divino: la qual doupa, mentre raccomanda la causa di Cristo al marito, contempla lui nel volto con pietosa maraviglia, Internu a Pilato sono alcuni suldati tauto propriamente nell'arie de' volti e negli abiti Vota II

tedeschi, che chi non sapetse di cut mano fusse quell'opera, la crederebbe vecamente fatta da, Oltramontani. Ben'e varo che nel loutano di questa storia un cooplere di Pilato, il quele seendé certe scale con un bacino ed un boccale in mano, portando da lavarsi le mani al pedrone, e bellissimo e vivo, avendo in se un certo che della vecchia manieca di Iacopo. Avendo a far poi in uno degli altri cantoni la cesurrezioue di Cristo, venne espriecio a Iacopo, come quello che, non avendo fermezza nel cervello, andava sempre nnove cose gbiribizzando, di mutar colorito; e cosi fece quell'apera d'un colorito in fresco tanto dolce e tanto buono, che se egli avesse con altra manieca che con quella medesima tedesea condotto quell'opera, ella sa-relbe stata certamente bellissima, vadendosi nelle teste di que' soldati quasi morti e pieni di sonno in varie attitudini tanta bonta, che non pare che sia possibile far meglio. Seguitan-do poi in uno degli altri canti le storie della Pase sione, free Cristo che va con la croce in spalla al monte Calvario, e dietro a lui il popolo di Gerusalemme che l'accompagna, ed innanzi sono i due ladroni ignudi in mezzo ai ministri della giustisia, che sono parte a piedi e parte a cavallo, con le scale, col titolo della croce, con martelli, chiodi, funi, ed altri si fatti instrumentis ed al sommo dietro a un monticella e la noatra Donna con le Marie che piangendo aspettano Cristo, il quale, essenilo in teres eascato nel mezzo della storia, ha iotorno molti Giudei che lo perauotono, mentre Veronica gli porge il sudario, accompagnata da alcune feminipe vecchie e giovani piangenti lo strazio che far vegginno del Salvatore. Questa storia, o fusse perché ne fusse avvertito dagli amici, ovvero che pure una volta si accorgesse lacopo, heuche tardi, del danno che alla sua dolce maniera aveva fatto lo studio della tedesea, riusei molto migliore che l'altre fatte nel medesimo luogo. Conciosiache certi Giudei nudi ed alcune teste di vecchi sono tanto ben condotte a fresco, che non si può far più, sebbene nel tutto si vede sempre servata la detta maniera tedesca. Aveva dopo queste a seguitare negli altri canti la crocifissione e deposizione di Croce; ma, lasciandole per allora con animo di farle in ultimo, fece al suo luogo. Cristo deposto di croce, usando la medesima manieca, ma cou molta unione di colori: ed in questa oltre che la Maddalena, la quale bacia i piedi a Gristo, e bellissima, vi sono due vecchi fatti per Ioseffo d'Arimatea e Nicodemo, che sebbene sono della maniera tedraca, hauno le più bell'arie e teste di vecchi con hache piumose e colorite con dol-cezza maravigliosa, che si possano vedere. E perche oltre all'essere Iacopo per ordinario lui ne'suoi lavori, gli piaceva quella solitudiue della Certosa, egli spese in questi lavori parecchi an-ni : e poiche fu finita la peste, ed egli tornatosene a Firenze, non iascio per questo di frequentare assai quel luogo, ed andare e venire continuamente dalla Cectosa alla città; e così seguitando, soddisfece in molte cose a que' padri. E fra l'altre fece in chiesa sopra una delle porte che entrano nelle cappelle in una figura dal mezzo in su il ritratto d'un frate converso di quel monasterio, il quale allora era vivo ed aveva centoventi anni, tanto bene e pulitamente fatta con vivacità e prontezza, che ella merita che per lei sola si scusi il Pontormo della stranesta e nuova ghiribizzosa maniera che gli pose

4:4 ddosso quella solitudine, e lo star lontano dal ommercio degli nomini. Fece oltre ciò per la cumera del priore di quel luogo in un quadro la natività ili Cristo, fingendo che Grusoppo nelle tenebre di quella notte faccia lume a Gesù Cristo con una lanterna, e questo per stare in sulle medesime invenzioni e capricci ebe gli mettevano in animo le stampe tedesche. Ne ereda niuno ebe lacopo sia da biasimare perché egli imitasse Alberto Duro nell'invenzioni, pereioceliè questo non è errore, e l'hanno fatto e fanno continuamente molti pittori. Ma perelië egli tolse la moniera stietta tedesca in ngni cosa, ne' panni, nell'aria delle teste, e l'attitudini, il che doveva foggire e servirsi solo dell' invenzioni, avendo egli interamente con geasia e bellezsa la maniera moderna. Per la foresteria de'medeaimi padri fece in un gran quadro di tela colorite a olio, senza punto affanicare o sforzare la natura, Cristo a tavula con Cleofas e Luca grandi quanto il naturale; e pereincehe in quest'opera seguitò il genio suo, ella riusci veramente maraviglioss, avendo massimamente, fra coloro che servono a quella mensa, ritratto alcuni conversi di quei frati, I quali ho conoscinto io, in modo che non pussono essere ne più vivi ne più pronti di quel che sono, Bronzina intanto, cioè mentre il suo maestro fiserva le sopraddette opere nella Certosa, seguitacilo animosamente gli studi della pittura, e tuttavia dal Pontormo, che era de'suoi discepoli amorevole, inanimito, fece senza aver mai più veduto culorire a olio in sul muro sopra la porta del chiostro che va in chies s dentro sopra un arco un S Lorenzo ignudo in anlla grata in modo hello, che si comincio a ve-dere alcun segno di quell'eccellensa, nella qua le è poi venuto, come si dirà a suo luogo; la qual cosa a lacopo, che già vedeva dove quell'ingegno dovea riuseire, piarque infinitamente. Non molto dopo essendu tornato ila Kuma Lodovico di Gino Capponi, il quale aveva compero in S. Pelicita la cappella che gia i Barbadori freiono fare a Filippo di ser Brunellesco all'entrare in chiesa a man ritta, si risolve di far dipignere tutta la volta, e poi farvi una tavola con ricco ornamento. Unile avendo eiò conferito con M. Niccolò Vespueri cavalier di Rodi, il quale era suo amicissimo, il cavaliere, come quegli che era amico anco di lacopo, e da vantaggio conusceva la virtù e valore di quel valente uomo, fece e disse unto, che Lodovico allogò quell'opera al Pontormo E così fatta una turata, che tenne chiusa quella cappella tre anni, mise mano all'opera. Nel cielo della volta fece uo Dio Padre, ebe ha intorno quattro patriarchi molto belli: e nei quattro tondi degli angoli fece i quattro Evan-celisti, cioè tre ne fece di sua mano, ed uno il Bronzino tutto da se. Ne tacerò con questa occasione, che non mò quasi mai il Pontormo di farsi aintare ai suui gióvani, ne lasclú ehe po-nessero mano in su quello ehe egli ili sus mano intendeva di lavorare; e quando pur vuleva servirsi d'alcun di loro, massimamente perelie iniparassero, gli lasciava fare il tritto da se, come qui fece fare a Bronxino. Nelle quali opere, che in sin qui fece lacopo in detta cappella parve quasi che fuse tornato alla sua maniera di prima; ma non segnitò il medesimo nel far la tavola, perciocehe, pensando a nuove cose, la condiuse senza sinbre e con un colorito chiaro e tanto unito, che appena si conquee il lume dal mezzu ed il mezzo degli scuri. La questa tavola

è un Cristo morto deposto di croce, il quale è portato alla appoltura; evvi la nostra Donna che si vien meno, el'altre Marie fatte con modo tanto diverso dalle prime, che si vede apertamente che quel cerrello andava sempre investigando nuovi concetti e stravaginti modi di fare, non si contratando e non si fermando in alcuno. Intomma il componimento ili questa tavola è diverso affatto dalle figure delle volte, e simile il colorito; eil i quattro Evangelisti, che sono nei tondi de' peducci delle volte, sono molto migliori e d'un'altra maniera. Nella facciata, dove è la finestra, sono due figure a fresco, cioè de un lato la Vergine, dall'altro l'Agnolo che l'annonasa, ma in modo l'una e l'altra stravolte, che si conosce, come bo detto, che la bissarra stravaranza di quel cervello di niuna cosa si contentava giammai; e per potere in ciò fare a suo modo, acciò non gli fusse da niuno rotta la testa, non volle mai, mentre fece quest'opera, che ne anche il padrone stesso la vedesse; di maniera che avendola fatta a suo modo senza che niuno de'suoi amici l'avesse potutu d'alonna cosa avvertire, ells fu finalmente con maraviglia di tutta Firenze seoperta e vedata. Al medesimo Lodovico fece un quadro di nostra Donna per la sua camera, della medesima maniera i e nella testa il' una santa Maria Maddalena ritrasse una figliuola di esso Lodovico, che era hellissima giovane. Vieino al monasterio di Boldrone in sulla strada ebe va di Il a Castello ed in sul canto d'un'altra che saglie al poggio e va a Cereina, cioe due miglia tontano da Fiorenca, fece in un tabernacolo a fresco un Crocifiun, la nostra Donna che piange, S. Giovanni Evangelista, S. Agostino, e S. Giuliano; le quali tutte figure, nun essendo ancora sfogato quel espriccio e piaeemlogli la maniera tedesea, non sono gran fatto dissimili da quelle che fece alla Certosa. Il che fece ancora in una tavola che dipinse alle monuelte di S. Anna alla porta a S. Friann, nella qual tavola è la nostra Donna col putto in collo e S. Anna dietro, S. Piero e S. Benedetto, con altri santi; e nella predella è ona storirtta di figure piecole, che rappresentano la signoria di Firenze, quando andava a processione con tronsbetti pifferi, mazateri, comandaturi e tavolaccini, e col rimanente della famiglia; e questo fece, perocché la detta tavola gli fu fatta fare dal capitano e famiglia di palazao. Mentre che lacopo faceva quest'opera, essendo stati manilati in Pirenze ila papa Clemente VII, sotto la custodia del legato Silvio Passerini cardinale di Cortona, Alessandro ed Ippolito de' Medici ambi giovinetti, il magnifico Ottavisno, al quale il papa aveva molto racromanilati, gli fece ritrarre amendue dal Pontormo, il quale lo servi benissimo e gli fece molto sumigliare, comecché non molto si partisse da quella sua maniera appresa della tedesca. In quello d'Ippolito ritrasse insieme un cane molto favoritu di quel siguore, chiamoto Rodon, e lo fere così proprio e naturale, che pare vivissimo. Ritrasse similmente il vescovo Ardinghelli, che por fer cardinale; ed a Filippo del Aliglinre suo amieissimu dipinse a fresco nella sua essa di via Larga, al riscontro della porta principale, in una nicebia una femmina figurata per Pomona, nella quale parve che cominciasar a crecare di volere meire in parte di quella sua maniera tedesco. Ora vedendo per toolte mere Gio. Battista ilella Palla farri ogni giurno più celebre il nome di lacopo, poiché

non gli era riuscito mandore le pitture dal medesimo e da altri state fatte al Borgberini , al re Francesco, si risolve, sapendo che il re n'aveva desiderio, di mandargli a ogni modo alcona cosa di mano del Pontormo: perche si adoperò tanto, che finalmente gli fece fare in un bellissimo quadro la resorrezione di Lazzaro, abe riusel una delle migliori opere che mai facesse e che mai fusse da costui mandata (fra infinite che ne mandò) al detto re Francesco di Francia e oltre che le teste erano bellissime, la figura di Lazzaro, il quale ritornando in vita ripigliava gli spiriti nella carne morta, non poteva essere più maravigliosa, avendo anco il fradiriccio intorno agli occhi, e le carni morte affatto nell'estremità de' piedi e delle mani, lacidove non era ancora lo spirito arrivato. In un quadro d'un braccio e mezzo feor alle don-ne dello spedale degl' Innocenti in un numero infinito di figure piccole l'istoria degli undici anila martiri, stati da Diocleziano condannati alla morte, e tutti fatti crocifiggere in un bosco; dentro al quale finse lacopo una battaglia di cavalli e d'ignadi molto bella, ed alcuni putti bellissimi, che, volando in aria, avventano saette sopra i crocifissori. Similmente intorno all'imperadore che gli condanna sono aleuni ignudi elie vanno alla morte, bellissimi ; il qual quadro, che e in totte le parti da lodere, e oggi tenuto in gran pregio da D. Vincensio Borghini spedalingo di quel luogo e gia amicisaimo di Jacopo. Un altro quadro simile al sopraddetto fece a Carlo Neroni, ma con la battalia de' martiri sola, e l'Angelo che gli battezaa, ed appresso il ritratto d'esso Carlo. Ritrasse similmente nel tempo dell'assedio di Fiorenza Prancesco Guardi io abito di soldato, che fu opera bellissima: e nel coperchio poi di questo quadro dipinse il Bronsino Pigmaglione che fa orazione a Venere, perché la sua statua, ricevendo lo apirito, s'avvivl e divenga (come fece secondo le favole de' poeti) di earne e d'ossa. In questo tempo dopo molte fatiche venne fat-to a lacopo quello, che egli aveva lungo tempo desiderato, perciocche avendo sempre avuto voglia d'avere una casa che fosse sua propria, e non avere a stare a pigione, per potere shitare e vivere a suo modo, finalmente ne comperò una nella via della Colonna dirimpetto alle mo-

nache di Santa Maria depli Angeli.
Pintio Passoli, cordinò pas Clemente a M.
Oltarians del Medie: che hecese Binte la sala
Oltarians del Medie: che hecese Binte la sala
Pintio Passoli, con con la constanta del Medie del Passoli, con fin data
interamente la cura al Pontermo, il quale, fatti
consulerzadore che se fattore del processo del consulerzadore del processo de la corta del processo del cortono per gel altri, cordino di principe Guidadado, conocciuta la virtú ili quel gioredel caretto per gel altri, ordino di principe Guidadado, conocciuta la virtú ili quel gioredel caretto per gel altri, ordino di principe Guidadado, conocciuta la virtú ili quel gioregior de caretto de la la Reseatore de la caretto per quel altri, ordino di principe di combarta, il liventuro de formato apprincip principe principe per principe del combarto del

e dipignergli in quel mentre una essa d'ar picordo, che molto piacque a quel principe; il ritratto del quale finalmente fece il Bronaino, che fu bellissimo e molto piacque a quel primcipe. Iscopo dunque scrisse tante volte e tanti mezzi adoperò, che finslmente fece tornare il Bronzino; ma non pert-nto non si pote mai in-durre quest'uomo a fare di quest'opera altro che i cartoni, comecche ne fusse dal magnifi Ottaviano e dal dnea Alessandro sollegitato, la uno de'quali cartoni, che sono oggi per la maggior parte in casa di Lodovico Capponi, è un Ercole che fa scoppiare Anteo, in un altro nna Venere ed Adone, ed in una carta una storia d'ignudi che ginocano al cario. In questo mezzo avendo il sig. Alfonso Davalos marchese lei Guasto attenuto per mezzo di fra Niccolò della Magna da Michelagoolo Buonarroti un cartone d'un Cristo che appare alla Maddalena nell' orto, fece ogni opera d' avere il Pontormo, che glielo conducesse di pittura, avendogli detto il Buonarroti , che niuno poteva megliu servirlo di enstui. Avendo dunque condotta lacono quest'opera a perfezione, ella fu stimata pittura ra-ra per la grandezza del disegno di Michelagonio e per lo colorito di Iscopo; onde avendola ve-duta il sig. Alessandro Vitelli, il quale era allora in Fiorenza capitano della guardia de'soldati, si fece fare da lacopo un quadro del medesimo cartone, il quale mandò e fe' porre nelle aue case a Città di Castello. Veggendosi adunque quanta stima facesse Michelagoolo del Pontorquanta stima tarease menuragono dei rontor-mo, e con quanta diligenza esan Pontormo coo-ducrase a perfesione e ponesse oltimamente in pittura i disegni e cartoni di Michelagnolo, feo-lanto Bartolommeo Bettiui, che il Buonarroti aun amicissimo gli fece un cartone d'una Venere ignade con un Cupido che la becia, per farla fare di pittura al Pontormo, e metterta in mezzo a una sua esmera, nelle lunette della quale aveva cominciato a fare dipignere dal Bronzino Dante, Petrarca e Boccaccio, con animo di farvi gli altri poeti che hanno con versi e prose toscane cantato d'amore. Avendo dunque lacopo avuto questo cartone, lo cosilusse, come si dira, a suo agio a perfezione in quella maniera che sa tutto il mondo, senza che io lo lodi altrimenti; i quali disegui di Michelagnolo furono cagione che, considerando il Poutormo la maniera di quell'artefice nobiliasino, se gli destasse l'animo e si risolvesse per ogni moilo a volere, secondo il suo sapere, imitarla e seguitarla. Ed allora comobbe lacopo quento avene mal fatto a lasciarsi uscir di mano l'opera del Poggio a Caiano, conreche egli ne iocolpasse in gran parte nna sua lunga e molto fastidiosa infermita, ed in ultimo la morte di papa Clemente, che ruppe al tutto quella pratica. Avendo Licopo dopo le già dette opere ritratto di naturale in un quadro Amerigo Antinori, giovane allora molto favorito in Fioogouno, il duca Alessandro avendo fatto intendere a lacopo che voleva da lui essere ritratto in un quadro grande, Iscopo per più comodità lo ritrasse per allura in un quatretto grande quanto in luglio di carta mextana, con tanta diligenza e studio, che l'opere de' ministori non hanno che fare alcuna cosa con questa i perciocehe oltre al somigliare benissino, è in quella testa tutto quello che si può desiderare in una rarissima pittura; dal quale quadretto, che

è oggi in guardaroba del duca Cosimo, ritrasse pol Iscopo il medesimo duca in un quadro gran-de, con nno stile in mano disegnando la testa d'una femmina; il quale ritratto maggiore donò poi esso duca Alessandro alla signora Tadilea Malrspina sorella della marchesa di Massa. Per quest'opere disegnando il duca di volcre ad ogni modo riconoscere liberalmente la virtú di lacopo, gli fece dire da Niccolà da Mantaguto suo servitore, che dimandasse quello rbo voleva che sarebbe complariuto. Ma fu tanta, non so se in mi be complariuto. Ma iu tanta, non so se il mi debba silve, la pusilianimità o il troppo rispetto e modestia di quest'uomo, che non chiese se non tanti danari, quanto gli bastassero a riscuotere una cappa che egli aveva al presto impegnata. Il che avendo uditn il dues, non senza ridersi di quell'nomo così fatto, gli fece dare cinquanta scadi d'oro ed offerire provvisione; ed anche durò fatica Niccolò a fare che gli accettasse. Avendo Intanto finito Iscopo di dipignere la Venere dal cartone del Bettino, la quale rinsel ensa miracolosa, ella non fu data a esso Bettino per quel pregio ene lacopo gliel' aveva promessa, ma da certi foragrazie, per far male al Bettino, levata di mano a lacopo quasi per forza e data al duca Alessandro, rendendo il suo cartone al Bettino. La qual cosa avendo intesa Michelagnolo, n'ebbe dispiacere per amor dell'amico, a rni avea fatto il cartone, o ne volle male a la-copo, il quale, sehbrne n'ebbe dal duca cinquanto seudi, non però si puà dire che faresse fraude al Bettino, avendo dato la Venere per co-mandamento di chi gli era signore; ma di tutto dicono alconi che su in gran parte cagione, per volerne troppo, l'istesso Bettino. Venuta dunme occasione al Pontormo, mediante questi danari di meltere mano ad acconciare la aus rass, diede principio a marare, manon fece cosa di molta importanza, Anzi sebbene alcuni affermano che egli aveva in animo di spendervi secondo lo stato suo, grossamente, e fare un'abitazione comoda e che avesse qualche disegno, si vede nondimeno cho quello che fece, o venisse ciò dal non avere il modo da spendere o da altra eagione, ha piuttosto cera di casamento da uomo fantastiro e solitario, che di bro considerata abitura; conciossiache alla stanza, dove stava a dormire e talvolta a lavorare, si saliva per una scala di legno, la qualo, entrato che egli era, tirava su con una carrucola, acció niuno potesse salire da lui senza sua voglia o saputa. Ma quello rbe più in lui dispiscova sgli uomini, si era che non voleva lavorare, se non quando e a chi gli piaceva ed a suo capriccio; onde essendo ricerco molte volte da gentiluomini che disideravano avere dell'opero sue, e nna volta particolarmente dal magnifico Ottaviano do' Medici, non gli volle servire; e poi si sarebbe messo a fare ogni cosa per un uomo vile e plebeo e per vilissimo prezzo. Onde il Rossino muratore, persona assai Ingegnosa secondo il sno mestiere, facendo il goffo, ebbe da lui per pagamento d'avergli mattonato aleune stanze e fatto altri muramenti, un bellissimo quadro di nostra Donna, il quale facendo lacopo, tanto sollecitava e lavorava in esso, quanto il muratore faceva nel murare. E seppe tanto ben fare il prelibato Rossino che, oltre il detto quadro, cavo di note nousino ene, otte è i octio quauro, caro ut granzano nei parazzo di carattura manno a lacopa ni ritratto belliamino di Giulio Perché mesori mano, primieramente direpi cardinate de Medici, tolto da ano di manu di latti gli nraamenti che vi andazano, e i i fece Bafisellin, e da vantaggio no quadretto d'un Cro. dere al Bronzino per la maggior parte et a co-citisso molto bella, it quale sebbetic compertà il lom rhe arctazo fatto quei di Careggi. Dipol

detto magnifico Ottaviano dal Rossian muratore per eosa di mano di lacopo, nondimeno si az certo rhe egli è di mano del Bronzino, il quale lo fece tutto da perse mentre stava con lacopo alla Certosa, ancorche rimanesse poi non so perrhe appresso al Pantormo: le quali tutte tre pitture cavate dall' industria del moratore di mano a lacopo, sono oggi in casa M. Alessandro de\* Medici figliuolo di detto Ottaviano. Ma ancorrlié questo procedere del Pontormo e questo suo vivere solitario e a suo modo fusse poco lodato, non e però, se chi che sia volesse. scussrlo, che non si potesse. Conciossiache di quell'opere che fece se gli deve svere obblign, e di quelle che non gli piacque di fare non l'incolpare e biasimare. Già non è niuno artefice obbligato a lavorare, se non quando e per chi gli pare: e se egli no pativa, suo dan-no. Quanto alla snlitudine, io no sempre udito dire ch'ell'è amicissima degli studi; ma quan-do anco così non fusse, io non credo che si slebha gran fatto biasimare chi senza offesa di Dio e del prossimo vive a suo modo, ed abita e pratica secondo che meglio aggrada alla sua nainra. Ma per tornare (lasciando queste cose da canto) all'opere di lacapo, avendo il duca Alessandro fatto in qualche parte racconciare la villa di Careggi, stata glà odificata da Cosimo vec-chio de Medici, lontana due miglia da Firenze, e condutto l'ornamento della fontana ed il laberinto rbe girava nel mezzo d'un cortile scoperto, in sul quale rispondono due logge, ordinà Sna Eccellenza che le dette logge si facessero dipignere da Jacopo, ma se gli desse compagnia, acciocehé le finisse più presto, o la conversazione, tenendoln allegro, fusse cagione di farlo, senza tanto ander sghiribizzando e stillandosi il cervello, lavorare. Anzi il Duca stesso, manilato per Iacopo, lo pregà che volesse dar quell' opera quanto prima del tutto Gnita. Avendo dunque lacopo chiamato il Bronzino, gli fece fare in einque piedi della volta una fignra per ciascuno, che furono la Fortuna, la lustizia, la Vittoria, la Pacc e la Fama: e nell'altro piede, che in totto sono sei, fece lacopo di sua mano un Amore. Dopo fatto il disegno d'alcuni putti, che andavano nell'ovato della volta, con diversi animali in mano che scortano al disotto in su, li fece tutti, da uno in fuori, colorire da Bronzino, che si portò molto bene ; e perché, mentre lacopo ed il Bronzino fapevano queste figure, feerogli ornamenti intorno Jacone, Pier Francesco di lacopo, ed altri, restò in poro tempo tutta finita quell'opera con molta soldisfazione det sig. Duca, il qualo voleva far dipignere l'al-tra loggia, ma non fu a tempo; pereioccho es-sendosi fornito questo lavoro a di 13 di Dicembre 1536, alli 6 di Gennaio seguente, fu quel sig. illustrissimo ucciso dal sno parente Lorenzino ; e così questa ed altre opere rimasero sen-za la loro perfezione. Essendo poi creato il sig-duca Cosimo, passata felicemente la cosa di Montemurlo, e messosi mano all'opera di Castrilo, secondo che si è detto nella vita del Tribolo, sua Eccellonza illustrissima per compiacere la signora Donna Maria sua madre ordinò che Iscopo dipignesse la prima loggia, che si trova entrando nel palazno di Castello a man manes.

rinchinsosi dentro da sé solo, andò facendo quell'opera a sua fantasia ed a suo bell'agio, stud do con ogni diligenza, acciò eb'ella fusse molto migliore di quella di Careggi, la quale non avea lavorata tutta di sua mano, il che potea fare cosodamente, avendo perció otto scudi il mese da sna Eccellenza, la quale ritrasse, coat giovinetta come era, nel principio di gnel lavoro, e parimente la signora Donna Maria ava madre. Pinalmente essendu stata turata la detta loggia cinque anni, e non si potendo anco vedere qu'i-lo che lacopo avesse fatto, adiratasi la detta signora un giorno con esso lui, comando che i palchi e la turata fusse gettata in terra. Ma lacopo, essendosi raccomaodato, ed avendo ottenuto ehe si stesse anco alcuni giorni a scoprirla, la ritoecu prima dove gli parca che n'avene di bisogno, e poi falta fare una tela a suo unilo, che tenesse quella loggia, quando que'signori non v'erano, coperta, acciù l'aria, come avea fatto a Careggi, non si divorasse quelle pitture lavorate a oliu in sulla calcina areca, la scopeesa con grande aspettazione d'ognuno, pensandosi ehe lacopo avesse in quell' opera avansato se stesso e fatto alcuna cosa stupendissima Ma gli effetti non corrisposero interamente all'opiniones perejocche, sebbene sono in questa molte parti bnone, tutta la proporzione delle figure pare molto ditforme, e ecrti stravolgimenti ed attitudini che vi sono, pare che siano senza misura e molto strane. Ma Iacopo si seusava con dire, che non aveva mai ben volentieri lavorato in quel luogo, percineché essendo fuori di città, era molto sottoposto alle furic de' soldati e ad altri simili accidenti. Ma non accadeva che egli lemesse di questo, perché l'aria ed il tempo (per essere lavorate nel modo che si è detto) le va consumando a poco a poco. Vi fece dunque net mezzo della volta un Saturno col segno del capricorno, e Marte ermafrodito nel segno del leone e della vergine, ed alcani putti in aria che volano, come quei di Careggi. Vi fece poi in certe femminone grandi e quasi, tutte ignude la Filosofia, l'Astrologia, la Geometria, la Musica, l' Aritmetica, ed uoa Cerere, ed alcune medaglie di storiette fatte con varie tinte di colori ed appropriate alle figure. Ma con tutto che questo lavoro faticoso e stentato non molto aodilisfacesse, e seppure assai, moltu meno che non s'aspettava, mostrò sua Eccellenza che gli piacesse, e si servi di lacopo in ogni occorrenza, essendo massimamente questo pistore in molta veneraziona appresso i popoli per le molto belle e buon' opere che aveva fatto per lo passato. Avendo poi condotto il sig. duca in Fiorenza maestro Giovanni Rosso e maestro Niccolò Fiamminghi, maestri eccellenti di panni d'arazzo, perche quell'arte si esercitasse ed imparasse dai Fiorentini, ordinò che si facossero panni d'oro e di seta per la sala del consiglio de' Dugento con spesa di sessanta mila seudi, e che lacopo e Bronaino facessero nei cartoni le storie di losello. Ma avendone fatto Iacopo due, in nno de' quali è quando a Iacob è annunaiata la morte di Ioseffo a mostratogli i panni sanguinosi, e nell'altro il fuggira di Ioseffo lasciando la voste alla moglie di Putifaro, non piacquero ne al duca ne a que maestri che gli avevano a mettere in opera, parendo loro cosa strana e da non dover riuscire ne' panni tessuti ed in opera; e eosi lacopo non seguitò di fare prù cartnui altrimenti. Ma torpando a' auot soliti lavori, fece

un quadro di nostra Donna che fu dal duca donato al sig. Don,.. che lo portò in Ispagna. E. perché sua Eccellenza, seguitando le vestigia de' auoi maggiori, ha sempre cercato di abbellire ed adornare la sua città, essendole ciò venuto in considerazione, si risolve di far dipienere intia la cappella maggiore del magnifico ten di S. Lorenzo, fatta gia dal gran Cosimo vecchio de' Mediei, perché datone il carico a Iacopo l'ontormo, o di sua propria volontà o per mes-zo (come si disse) di M. Pier Francesco Riecl maiordomo, esso lacopo fu molto lieto di quel favore; pereiocche, achbene la grandezza dell'opera, essendo cgli assai bene in la con gli anni. gli dava che pensare, e forse lo sgomentava, con-siderava dall'altro lato, quanto avesse il campo largo nella graudezza di tant'opera di mostrare il valore e la virto sna. Dicono alcuni, che veggendo lacopo essere stata allogata a se quell'opera, non ostante che Francesco Salviati pittore di gran nome fusse in Firenze, ed avesse fo-licemente condotta di pitture la sala di palazzo, dove ĝia era l'udienza della Signoria, ebbe a dire che mostrerebbe come si disegnava e dipigneva, e come si lavorava in freseu; ed oltre eiò, che gli altri pittori non erano se non persone da dozzina; ed altre simili parole altrere e troppo insulenti. Ma perché io conobbi sempre la-copo persona modesta, e che parlava d'ognino onoratamente ed in quel modo che dec fare un costumalo e virtuoso artefice, come egli era, credo che queste cose gli fussero apposte, e che non mai si lasciasse uscir di bocca si fatti vantamenti, che sono per lo più cose d'uomini vani e che troppo di se presumono; con la qual maniera di persone non ha luogo la viriù ne la huona creanza. E sebbene io arei potuto tarere queste cose, non l'ho voluto fare; perocche il ocedere, come ho fatto, mi pare ufficio di fedete e varace scrittore. Basta che, sebbene quosti ragionamenti andarono attorno, e massimamente fra gli artefici nostri, porto nondinceno ferma opinione, che fussero parole d'uomini ma-ligni, essendo sempre stato l'acopo nelle sue azioni, per quello che appariva, unodesto e co-stumato. Avando egli adunque con muri, assiti, e tende turata quella cappella, e datosi tutto alla solitudine, la tenne per ispazio d'undiei an-ni in modo serrata, che da lui in fuori mai non vi entrò anima vivente, ne amici, ne nessuno. Ben e vero che, disegnando alcuni giovinetti nella sagrestia di Michelagnolo, come fanno i giovani, salirono per le chiocciole di quella in sul tetto della chiesa, e levati i tegoli e l'asse del rosone di quelli che vi sono dorati, videro ogni cosa; di che accortosi Iscopo, l'chbe moltn per male, ma non ne fece altra dimostrazione che di turare con più diligenza ogni cosa; sebbene dicono alcuni ehe egli perseguitò molto que giovani, e erro di fare loro poco piacere. Immaginandosi danque in quest'opera di deve-re avansare tutti i pittori, e forse, per quel be si disse, Michelagnolo, fece nella parte di sopra in più istorie la creazione di Adamo ed Eva, il loro mangiare del pomo vietato, e l'essere seac-ciati di Paradiso, il asppare la terra, il sserifizio d'Abele, la morte di Caino, la benedizione del seme di Nos, e quando egli disegna la pianta o mines dall'esse la na sei delle feocitte di misure dell'arca. In una poi delle facciate di sotto, ciascuna delle quali à braccia quindici per ogni verso, fece la inondazione del daluvio, nella quale sono una massa di corpi morti ed

atfogati, e Noè che parla con Dio. Nell'altra fac- I cia è dipinta la resurrezione universale de' morti, che ha ila essere nell'ultimo e novissimo giorno, con tanta e varia confissione, che elia non sarà maggiore da dovero per avventura né così viva, per modo di dire, come l'ha dipinta il Pontormo. Dieimpetto all'altare fra le finestre, cioè nella faccia del merso, da ogni banda è una fila d'ignudi, che, presi per mano e aggruppatisi su per le gambe e busti l'uno dell'altro, si fanno scala per salire in paradiso, oscendo di terra, dove sono molti morti che gli accompagnano, e fanno fine da ogni banda due morti vestiti, eccetto le gambe e le bracela, con le quali tengono due torce accese. A somigo del meszo della facciata sopra le finestre fece nel incaso in alto Cristo nella sua maestà, il quale, eireondato da molti angeli tutti nodi, fa resuscitore que' morti per giudicare, Ma io con ho mai potuto intendere la dottrina di questa storia, sebbene so che lacopo aveva ingegno da sé e praticava con per-sone dotte e letterate, cioé quello che volesse aignificare in quella parte, dove è Criato in alto che resnacita i morti, e sotto i piedi ha Dio Padre che crea Adamo ed Eva. Oltre ciò in uno de' canti, dove sono I quattro Evangelisti nudi ron libri in mano, non mi pare, anai in niun loogo, osservato ne ordine di storis, ne misura, né tempo, né varietà di teste, non cangiamento di colori di carni, ed insomma non alcuna regola, no proporzione, ne alcun ordine di prospettiva; ma pieno ogni cosa d'ignudi con un ordine, di-segno, invenzione, componimento, colorito e pittura fatta a suo modo con tanta maliuconia o coo tanto poco piacere di chi guarda quell'opera, che lo mi risolvo, per non l'intendere ancor io, arbbene soo pittore, di Issciarne far gindizio a coloro ehe la vedranno; perciocelie io crederei impazzarvi dentro ed avvilupparmi, come mi pare, che in undici anni di tempo che egli ebbe, cercasse egli di avviloppare se e chiunque vede questa pittura con quelle così fatte figure: e schbene si vede in quest'opera qualche pezzo di torao, che volta le spalle o il dinansi, ed alenne appiceature di fianchi fatte con maraviglioso studio e molta fatica da lacopo, che quasi di tutte fece i modelli di terra tondi e finiti, il tutto nondimeno è fuori riella maniera sua, e, come pare quasi a ognuno, sensa misura, es-sendo nella plù parte i torsi grandi e le gambe e braccia piccole, per nou dir nulla delle teste, nelle quali non si vede ponto punto di quella bootà e grazia singolare, che soleva dar foro con pienissima soddisfazione di chi mira l'altre sue pitture; code pare che in questa non abbis stimsto se non certe parti, e dell'altre più importanti noo abbia teouto conto niuno, ed insomma, dove egli aveva pensato di trapassare in questa tutte le pitture dell'arte, non arrivò a gran pezzo alle cose sue proprie fatte ne' tempi addietro ; onde si vede, che chi vuole strafare e quasi aforzare la natura, rovina il buono, che da quella gli era siato largamente donato. Ma che at può o deve, se oon avergli compassione, esarndo così gli uomini delle nostre arti sottoposti all'errare, come gli altri? ed il buon Omero, come si dice, anche egli tal volta s'addormenta; ne sarà mai che in tutte l'opere di lacopo (sfur-sasse quanto volesse la natura) non sia del buo-no e del lodevole. E perché si mori poco avanti alla fine dell' opera, affermano aicuni che fu morto dal dolore, eratando in oltimo maliasimo

soddisfatto di sè stesso; ma fa verità è, che essendo vecebin e molto affaticato dal far ritratti. modelli di terra, e lavorare tanto in fresco, diede in una idropisia, che finalmente l'uccise d'anni sessantacinque. Furono dopo la costui morte trovati in casa sua molti disegni, cartoni, e modelli ed un quadro di nostra Donna stato da lui molto ben condotto, per quello che si vede, e con bella maniera molti anni innanzi, il quale fu venduto poi dagli eredi suoi a Piero Salviati. Fu sepolto Iscopo nel primo chiostro della chiesa de' feati de' Servi sotto la storia che egli già fece della Visitazione, e su onoratamente accompagnato da tutti i pittori, scultori, ed architettori. Fu lacopo molto parco e costumato uemo, e fu nel vivere e vestire suo piuttosto mise che assegnato, e quasi sempre atette da se solo, senza volere che alcunn lo servisse o gli cucinasse. Pore neeli ultimi anni tenne, come pee allevarselo, Battista Naldini giovane di buo spirito, il quale ebbe quel poco di cura della vita di Incopo che egli stesso volle che se n' avesse, ed il quale aotto la disciplina di lui fece non piccol frutto nel disegno, ansi tale, che se ne spera ottima riuscita. Eurono amici del Pootormo lo particolare in questo ultimo della sua vita Pier Francesco Vernacci e Don Vin-cenzio Borghini, coi quali si ricreava alcuna volta, ma di rado, mangiando con esso loro. Ma sopra ogni altro fu da lui sempre sommamente amato il Bronzino, che amò lui parimente, come grato e conoscente del benefisio da lui ricevuto. Ebbe il Puntormo di bellissimi tratti, e fu tanto pauroso della morte, che non voleva, non che altro, udirne ragionare, e fuggiva l'avere a incontrare morti. Non andò mai a feate ne in altri Inoghi, ilove si ragimassero genti, per non essere stretto nella calca, e fu oltre ogni credenza solitario. Alcuna volta andando per lavorare, si mise così profondamente a pensare quello che volesse fare, che se ne parti sena'aver fatto altro in tutto quel giorno, che stare in pensiero; e ehe questo gli avvanisse infinite volte nell'npera di S Lorenzo si può eredere agevolmente, pereiocche, quando era risoluto, come pratico e valente, non istentava punto a far quello che voleva o aveva deliberato di mettere in opera,

### VITA DI SIMONE MOSCA

SCULTORS ED ASCRITETTO Dagli scultori antichi Greci e Romani in niuno intagliatore moderno ha paragunato l'opere belle e difficili che essi fecero nelle hase, pitelli, fregiature, cornici, festoni, trofei, maschere, candellieri, uccelli, grottesche, o altro corniciame intagliato, astro che Simone Mosea da Settignano, il quale ne' tempi nostri ha operato io questa sorta di lavori talmente, che egli ha fatto conoscere con l'ingegno e virtù aua, che la diligenza e studio degl'intagliatori moderni, atati innanzi a lui, non aveva insino a lui saputo imitare il buono dei detti antichi, ne preso il buon modo negl'intagli; cooriossiache l'opere loro tengono del secco, ed il girare dei loro fogliami dello spinoso e del erudo; laddove gli ha fatti egli con gagliardezza, ed alabon-danti e ricchi di nuovi andari, con foglie in varie maniere intagliate, con belle intacesture, e con i più bei semi, fiori, e vilucchi che si pos sano vedere, senza gli uccelli, che infra i festoni e fogliami ha saputo graziosamente in varie

guise intagliare ; intanta che si poò dire che Simone solo (sia detto con pace degli altri) ab-bia saputo cavar dal marmo quella dorezza che suol dar l'acte aprese volte alle sculture, e ridotte le sue cose con l'oprare dello scarpello a tal termine, ch'elle paiono palpabili e vere; ed il medesino si dice delle cornici ed altri somiglianti lavori da lui coudotti con bellissima graesa a gindisio. Costui avendo nella sua fanciullessa atteso al disegno con molto frutto, e poi fattosi pratico nell'intagliare, fu da maestro An-tonio da Saugallo, il quale couobba l'ingeguo c buono spirito di lui, condotto a Roma, dove gli fece fare per le prime opere aleuni capitelli e base, e qualche fregio di fogliami per la chiesa di S. Giovanni de' Fiorentini, ed alcuni lavori per lo palazzo d'Alessandro primo cardinale Farnese. Attendendo in tanto Simone, e massimamente i giorni delle feste e quando poteva rubar tempo, a disegnare le cose antiche di quella città, nan passò molto che disegnava e faceva piante con più grazia e nettezza che non faceva Antonio stesso; di mauiera che, datosi tutto a studiare, diseguando i fogliami della maniera autica, ed a girare gagliardo le foglie, e a traforare le cose per condurle a perfezione, togliendo dalle cose migliori il migliore, e da chi una cosa e da chi un'altra, froe in pochi anni una bella composizione di maniera, e tanto nniversale, che faceva poi bene ngni cosa ed insirme n da per se, come si vede in sleune erne che dovevano andare nella detta chiesa di San Giovanni in strada Giulia; in una delle quali ermi, facendo un giglio grande, antica insegna del comune di Firenze, gli fece addosso alcuni girari di foglie con vilucchi e semi cosl ben fatti, ehe free stupefere ognuno. Ne passu molto che guidando Antonio da Sangailo per M. Agnolo Cesis l'ornamento di marmo d'una cappella e sepoltura di lui e di sua famiglia, che fu murata poi l'anno 1550 nella chiesa di S. Maria della Pace, fece fare parte d'elenni pilastri e zoccoli pieni di fregiature che audavano in quell'opera e Simone, il quale gli condusse si bene e si belli, che senza ch'io dica quali sono, si fanno comoscere alla grazia e perfezione loro in fra gli altri. Ne è possibile veder più belli e capricciosi altari da fare sacrifizi all'usanza entica di quelli, che costui fece nel bassmento di quell'opera. Dopo il medesimo Sangallo, che facea condurre nel chiostro di S. Piero in Vincola la bocea di quel pozzo, fece fare al Mosca le aponde con alcuni mascheroni bellia-aimi. Non molto dopo, essendo una state tornato a Firenze, ed evendo huon nome fra gli ertelici, Baccio Bandinelli che faceva l'Orfeo di marmo che fu posto nel cortile del palazzo dei Medici, fatta condurre la base di quell'opera da Benedetto da Rovezzano, fece condurre a Simone i festoni ed altri intagli bellissimi che vi souo, aucorche un festone vi sia imperfetto e solamente gradinato, Avendo poi fatto molte cose di macigno, delle quali non accade far meoria, disegnave tornare a Roma; ma seguendo in quel mentre il sacco, non andò altrimenti; ma preso donna, si stava e Firense con poche facrende, perche avendo bisogno d'aiutare la famiglia e non avendo entrate, si andava tratte-nendo con ogni cosa. Capitando adusque in que giorui a Fiorenza Pietro di Subisso, maestro di scarpellu Aretino, il quale teneva di con tinuo sotto di se buon numero di lavorauti,

perocche tutte le fabbriche d'Arezzo passavann per le sue mani, condusse fre molti altri Simone in Aresso, dove gli diede a fare per la casa degli eredi di Pellegrino da Possombronn cittadino aretino ( la qual casa aveva giè fatta fare M. Piero Geri astrologo eccelleute col disegna d'Audrea Sansovino, e dai nepoti era stata ven-duta) per una sala nn cammino di maelgna ed nu acquaio di uon molta spesa. Messovi donque mano, n cominciato Simone il camminu, lo pose sopra due pilastri, facendo due nicebin nella grossezza di verso il fuoco, e mettendo sopra i detti pilastri architrave, fregio, e cornicione, ed un frontone di sopra con festoni e con l'arme di quella famiglia; a con contionando, lo condu-se cou tanti e al diversi intagli n sotule magistero, che ancorche quell'opera fusse di mecigno, diventò nelle sue mani più bella che se fosse di marmo, e più stuprada; il che gli venne acco fatto più agerolmente, perocolin quella pietra uon è tanto dura quanto il marmo, e piuttusto renosiceia che no. Mettendo dunque in questo lavoro un'estreme diligenza, condusse ne pilastri alcuni trufei di mezzo ton-do e basso rilievo più belli e più bizzarri che si possono fare, con celate, calgari, targhe, turcassi, e altre diverse ermadure. Vi fece similmente muchere, mostri marini, ed altre graziose fantasie, tutte in modo ritratte e traforate, che paiono sl'argeuto. Il fregio poi, che è lra l'archi-trave ed il cornicione, fece con un nobilissimo girare di fogliami tatte traforato e pien d'uccelli tanto ben fatti che paionn in aria volunti conde è cosa maravigliosa veder le piccole gambe di quelli non maggiori del naturale essere tutto tonde e stoccate dalla pietre, in modo che pare impossibile; e nel vero quest'opera pare piuttosto miracolo che artifizio. Vi fece oltre eio in un festone alcune foglie e frutte cost spiccate e fatte con tauta diligenza sottili che viocona in un certa modo le naturali. Il fine poi di gnest'opera sono alcune mascherona e candellieri veramente bellissimi, e sebbene non dovee Simone in un'opera simile mettere tanta studio, dovendone essere scarsamente pagato da coloro che molto non poteveno, nondimeno tirato dall'amora che portava all'arte, e dal piacere che si ha in bene operando, volle così fare; ma sion fece giù il medesimo nell'acqueio de'medesimi, perocché la fece assai bello, ma ordinario. Nel medesimo tempo aiuto a Piero di Subisso, che molto non sapes, in molti discgni di fabbriche, di piaute, di case, porte, finestre, ed altre cose attenenti a quel mestirro. la sulla cantonata degli Albergotti sotto la scuola e studio del comune è una finestra fatta col disegno di costui assai bella; ed in Pellioceria ne suno due nella casa di Ser Bernardico Serrugli; ed in sulla cantonata del palazzo de'Priori e di mano del medesimo un'arme grande di maeignn di papa Clemente VII. Fu condotta ancora di suo ordine, e parte da lui medesimo, nno cappella di maeigno d'ordine corinto per Ber-nardino di Gristofano da Ginqvi, che fu posta nella badia di Santa Fiore, monasterio assai bello in Arezzo di monaci Neri. In questa cappella voleva il padrone far fare la tavola ad Andrea del Sarto, e poi al Rosso; ma non gli venne fatto, perche, quando de una cosa e quando da altra impediti, non lo poterono servire. Fi-nalmente voltosi a Giorgio Vasari, ehhe auen con esso lui delle difficulta, e ai duro fatica a

trovar modo rise la cosa si accomodasse; pereiocche essendo quella cappella intitolata in S. Iacopo ed in S. Cristofano, vi voleva coloi la nostra Donna cot figliuolo in culto, e pot al S Cristofano gigante un altro Cristo piecolo sopra la spalla; la qual cosa, oltre che parca mostruosa non si poteva accomodere, ne fare un gigante di sei in ona tavola di quattro braccia. Giorgio adunque, desideroso di servire Bernardino, gli fece un disegno di questa maniera. Pose sopra le nuvole la nostra Donna con un sole dietro le spalle, ed in terra fece S. Cristofario ginocebioni con una gamba nell'acqua da nno de' lati della tavola, e l'altra in atto di muoverla per rizzaral, mentre la nostra Donna gli pone sopra le apalle Cristo fanciullo con la palla del mondo in mano. Nel resto della tavola poi aveva da essere aecomodato iu modo S. lacopo e gli altri santi, che non si sarrbbono dati noia; il quale disegno piacendo a Bernardino, ai sarebbe messo la opera, ma perché in quello ai mori, la cappella si rimase a quel modo agli eredi ela non hanno fatto altro. Mantre dunque che Simone lavorava la detta cappella, passando per Arezzo Antonio da Sangallo, il quale tornava della fortificazione di Parioa, ed andava a Loreto a finive l'opera della cappella della Madonna, dove aveva avviati il Tribolo, Raf-faello Montelupo, Francesco giovane da San-gallo, Girolamu da Ferrara, e Simon Cioli e altri intagliatori, squadratori, e scarpellini, per finire quello che alla sua morte aveva lasciato Andrea Sansovino imperfetto, fece tanto, che condusse la Simone a lavorare : dove gli ordinù che non solo avesse cura agi' intagli; ma all'architettura ancora ed altri ornamenti di quell'opera: nelle quall commissioni si portò il Mosca molto bene, e, che fu più, condusse di sua mano perfettamente molte cose, ed in particolare alcuni mutti tondi di marmo che aono in su i frontespizj delle porte; e sebbene ve ne sono anco di mano di Simoo Cioli, i migliori, che aono rarissimi, sono tutti del Mosca. Fece similmente tutti i f-stoni di murmo che sono attorno a tutta quell'opera con bellissimo artifizio e enn graziosissimi intagli e degni d'ogni lode. Onde non e maraviglia se sono ammirati e in modo stimeti questi lavori, che molti artefici da łuughi loutani si sono partiti per andergli a vedere. Antonio da Sangallo adunque, conoscendo quanto il Mosca valesse in tutte le cose importanti, se ne serviva, con animo un giorno, porgendosegli l'occasione, di rimunerarlu e fargli conoscere quanto aniasse la virtà di Ini. Perche essendo dopo la morte di papa Clemente creato sommo pontellee Paulo III Farnese, il uste ordinò, essendo rimasa la bocca del pozao d'Orvieto imperfetta, che Autonio n'avesse cura, esso Antunio vi condusse il Musea, acciò desse fine a quell'opera, la quale aveva qualche difucultà, ed in particulare nell'ornamento delle porte; perciocche, essendo tondo il giro della hocca, colmo di fuori e dentro voto, que'due circoli contendevano insieme, e facevano difficulta uell'accomedare le porte quadre con l'ornamento di pietra; ma la virtu di quell'ingeguo pellegrino di Simone accomodò ogni cosa, e condusse il tutto con tanta grazia a perfezione, che ninno s'avvede che mai vi fusse difficultà. Feee dunque il finimento di questa bocca, e l'orlo di macigno, ed il ripieno di mattoni s u alcum epitaffi di pictra bianca bellissimi ed |

altri ornamenti, riscontrando le porte del pari. VI fece anco l'arme di detto papa Paolo Farseese di mormo, anai dove prima erano fetta di palle per papa Glemente che aveva fatto quel-l'opera, fo forzato il Mosca, e gli riusci becissimo, a fare delle palle di rilievo gigli, e così a mutare l'arme da Medici in quella di casa Parucse; non ostante, come ho detto (cosi vanno le cose del mondo), ehe di cotanto magnifica npera e regia fusse stato autore papa Clemente VII, del quale oon si feee in quest'ultima parte e più importante alcuna menzione. Mentre che Simone attendeva a finire questo pozzo, gli operaj di Santa Maria del duomo d'Orvieto, deside-rando dar fine alla cappella di marmo, la quale con ordine di Miohele Sammichele Veronese a'era condotta insino al basamento con alcuni intagli, rierrearono Simone che volcose attendere a quella, avendolo conosciuto veramente socellente. Perché rimasi d'accordo, e piacendo a Simone la conversazione degli Orvietani, vi condusse per stare più comodamente la famigha, e poi si mise enn animo quieto e posato a lavorare, essendo in quel luogo da ognuno grandemente oporato. Poi danque che ebbe dato principio, quasi per saggio, ad alcuni pilastri e fregiature, essendo conosciuta da quegli nomini l'eccellenza e virtù di Simone, gli fu ordinsta una provvisione di dugento soudi d'oro l'anue, con la quale con-tuuando di lavorare, condusse quell'opera a buon termine. Perché nel suezzo andava per ripieno di questi ornamenti una storia di marmo, cioè l'adorasione de' Magi di messo ribievo, vi fu equilotto , avendolo proposto Si-mone suo amicissimo, Raffaello da Mootelupo scultore fiorentino, che condusse quella storia, come si e detto, insino a mezzo bellissima. L'ornamento dunque di questa coppella sono certi basamenti, che mettoco in messo l'altare, di larghessa braccia due e mezzo l'uno, sopra i quali sono duo pilastri per banda alti einque, e questi mettoco in mezzo la storia de' Magi 1 e nei due pilastri di verso la storia, che se ne ve iono due facce, sono intagliati alcuni candelheri cou fregiature di grottesche, maschere, figurine, e fogliami, che sono cosa divina i e da basso nella predella che va riciguendo sopra l'altare fra l'uoo e l'altro pilastro è un mezzo angioletto, che coo le maoi tiene un'iscrialone con festoni sopra e fra i capitelli de' pilastri, dove risalta l'architrave, il fregio, e cornicione tanto quanto soo larghi i pilastri. E sopra quelli del mezao, tanto quanto son larghi, gira on arco che fa ornamento alla storia detta de' Magi, nella quale, cioè in quel mezzo tondo, sono molti angeli: aopra l'arco è una cornice che viene da un pilastro all'altro, cioè da quegli ultimi di fuori che fanno frontespizio a l'opera; ed io questa parte è no Dio Padre di meazo rilievo, e delle bande dove gira l'arco sopra i pilastri, sono due Vittorie di measo rilievo. Tutta 'quest' opera adunque è tauto ben composta e latta con tanta ricchezza d'iotaglio che noo si può fornire di vedere le minozie degli strafori, l'eccelleuza di tutte le cose cho sono in capitelli, cornici, maschere, festoni, e oc'candellieri tundi che fanno il fine di quella certo degna di essere come coss rara ammirata. Dimorando adunque Simone Mosca in Orvieto, un suo figliuolo di quindici anni chiamato Franccaco, e per apprantione il Moschino, csseudo

OPERE: 4

atato dalla natura prodotto quasi con gli scarpelli jo mano, e di si bell' ingegno, che qualunque eusa voleva, facea con somma grazia; condasse sotto la disciplina del padre in quest'oera, quasi miraculosamente, gli angeli che fra pera, quasi miraculosamente, poi il Dio Padre del frontespizio e finalmente gli angeli che sono nel meszotondo dell'opera sopra l'adorazione de'Magi fatta da Refferllo, ed ultimamente le Vittorie dalle hande del memotondo ; nelle quali cose fe'stupire e maravigliare ognuno; il else fu cagione che, floita quella eappella, a Simone fu dagli operai del duomo dato a farne un'altra a similitudine di questa dall'altra banda, accio meglio fusse accompagnato il vano della cappella dell'altare maggiore con ordine elie, senza variare l'architettura, si variassero le figure, e nel mezzo fusse la visitazione di noatra Donna, la quale fu allogata al detto Mo-schino. Convenuti dunque del tutto, misero il palre ed il ligliuolo mano all'opera; nella quale, mentre si adoperarono, fu il Mosca di molto giovamento e utile a quella città, facendo a molti disegni d'architettura per case ed altri molti edifizi i e fra l'altre cose fece in quella città la pianta e la facciata della casa di Mes. Reffaello Gualtieri padre del vescovo di Viterbo, e di M. Felice ambi gentiluomini e signori onorati e virtuosissimi ; ed alli signori conti della Cervara similmente le piante d'alenne ca-se. Il medesimo fece in molti de luoghi a Or-vieto vioini, ed in particolare al sig Pirro Colonna da Stripicciano i modelli di molte sue fabbriche e muraglie. Facendo poi fue il papa in Perugia la fortessa, dove crano state le case dei Antonio Sangallo, mandato per il Moara, gli diede carico di fare gli ornamenti, onde furono con suo disegno condutte tutte le porte, finestre, cammini ed altre si fatte cose, cil in Intestre, cammin ed ause so tatte over, en in particolare due graudi e bellissime armi di Sua Sintilà: nella quale opera avendo Simone fatto aervità con M. Tiberio Crispo, che vi era ea-stellano, fu da lui mandato a Bolaena, dove, nel più alto luogo di quel castello riguardante il lago, accomodò, parte in sul vecchio e parte fondando di nuovo, una grande e bella abitazione con una salita di scale bellissima, e con molti ornamenti di pietra. Ne passò molto che, essendo detto M. Tiberio fatto eastellano di Castel S. Agnolo, fece andare Mosca a Roma, dove si servi di lui in molte cose nella rinnovazione delle stanze di quel castello; e fra l'altre cose gli fece fare sopra gli orchi che imboccano la loggia nuova, la quale volta verso i prati, due armi del detto papa, di marmo, tanto ben lavorate e trasforate nella mitra, ovvero regoo, nelle chiavi, ed io certi festoni e mascherino, ch'elle sono maravigliose. Tornato poi ad Orvicto per Gnire l' npera della cappella vi lavorò continuamente tutto il tempo che visse papa Paolo, conducendola di sorte, ch'ella riusci, come si veile, non mono eccellente elle la prima, e forse multo più; perciocche portava il Mosea, come s'e detto, tanto atoore all'arte e tanto si compiaceva nel lavorare, che non si saziava mai di fare, cercando quasi l'impossibile i e ciò più per desiderio di gloria, che d'accumulare oro, contectandosi più do bene operare nella ana pro-fessione, che d'acquistare roba. Finalmente es-seudo l'anno 1550 ereato papa Giulio III, pensandoni che dovesse metter mano da dovero alla fabbrica di S. Pictro, se ue venue il Mosca a g

Roma, e tentò con i deputati della fabblica di S. Pietro di pigliare in somma alcuni capitelli di marmo, più per accomodare Giovandomenico ano genero, che per altro. Avendo duoque G:orgio Vasari, che portò sempre amore al Moses, trovatolo in Roma, dove auch celi era stato chiamato al servizio del papa, pensò ad ngul modo d'avergli a dare da lavorare; perciocche avendo il cardinal vecebio di Monte, quando mori, lasciato agli eredi ehe ae gli dovesse fare in S. Piero a Montorio una sepoltura di marmo, ed avendo il detto papa Giulio, suo erede e ni pote, ordinato che si facesse, e datone cura al Vasari, egli voleva che in detta sepoltura facesse il Mosca qualche cosa d'intaglio straordina-ria. Ma avendo Giorgio fatti alcuni modelli per detta sepoltura, il papa conferì il tutto con Michelsgnolo Buonarroti prima che volesse risolversi; onde avendo detto Michelagnolo a Sua Sontità che non s'impacciasse con intagli, perche, sebbene arrierhiscono l'opere, confondono le figure, laddove il Isvoro di quadro, quando è fatto hene, è molto più hello ehe l'intaglio, e ineglio accompagna le statire, perelocche le fiure non amano altri intagli attorno, cosi ordinò Sua Santità che si facesse perché il Vasari, non potendo dare che fare al Moses in quell'opera, fu licenziato, e al fini senza intagli la sepoltura, che tornò molto meglio che con essi non archhe fatto. Tornato dunque Simone a Orvieto, fa dato ordine col mo disegno di fare nella erociera a sommo della chiesa due talicrascoli grandi di marmo, e certo con hella grazia e proporzione; in uno de' quali fece in una nicebia Raffaello Montelupo un Gristo igna-do di marmo con la croce in Ispalla, e nell' altro fece il Moschino nu S. Bastiano similmente ignudo, Seguitandosi poi di far per la chiesa gla apostoli, il Moschino fece della medesima grandezza S. Piero e S. Paolo , ebe furono tenntu ragionevoli statue. Intanto non si laseiando l'opera della detta cappella della Visitazione, fu condotta tanto innanzi, vivendo il Mosca ehe non mancava a farri ae non due uccelli; ed anco questi non sarebbono mancati, ma M. Baationo Gualtieri vescovo di Viterbo, come s' è eletto, tenne occupato Simone in un ornamento di marmo di quattro peszi, il quale finito man-dò in Francia al cardinale di Lorena, che l'ebbe carissimo, esseudo bello a maraviglia e tntto pieno di fogliami, e lavorato contanta dillgenza, che si crede questa essere stata delle mi-gliori opere che m i facesse Simone, il quala non molto dopo che ebbe fatto questo si morl l'anno 1554 d'anni cinquantotto, con danno-non piccolo di quella chiesa d'Orvieta, nella quale fu onorevolmente sotterrato. Dopo essendo Francesco Moschino dagli operai di quel medesino daomo eletto in luogo del padre, non se ne cu-rando, lo I seciò a Raffsello Montelapo, ed andato a Roma, fini a M. Roberto Strozzi due molto graziose figure di marmo, cioè il Marte e la Venere che sono nel cortile della sua casa in Banchi, Dopofatta una storia di figurine piccole, quasi di tondo rilievo, nella quale è Diana che con le sue Ninfa si hagna e converte Atteone in cervio , il quale è mangiato di'anoi propri cani, se nevenuc a Pirenze e la diede al signor duca Cosimo, il quale molto disiderava di ser-vire : onde sua bocellenza avendo aco-ttata e molto commendata l'opera, non mancò al disiderio del Moschino, come non ha mai manesto

a chi ha volnto in alcuna cosa virtnosamente operare. Perelie messolo nell'opera del duonio di Pisa, ha insino a oracco sua molta lode fatto nella cappella della Nunziata , stata fatta da Stagin di l'ietrasanta con gl'intagli ed ngni al-tra cosa, l'angelo e la Madoona in figure di quattro braeria , nel mezzo Adamo ed Eva che hanno in mezto il pomo, ed un Dio Padre grande eon certi putti nella volta della detta eap pella tutta di marmo, come sono anco le due statue ehe al Moschino Isanno acquistato assai nunie ed onore. E perche la detta cappella e poco meno elie finita, ha dato ordine aua Eccellenza, else si metta mano alla carpelia che è dirimpetto a questa detta dell'Incoronata, cioè aubito all'entrare di chiesa a man manca. Il medesimo Mosebino nell'apparato della serenissinia reina Giovanna, e dell'illustrissimo principe di l'irenze si è portato moltn bene in quell'opere, che gli furono date a fare.

DI GIROLAMO E DI BARTOLOMMEO GENGA

#### a 01 GIOVANBATTISTA S. MARINO

Casano DI GIROLANO

Girolamo Genga il quale fu da Urbino, essendo da suo padre di direi anni messo all' arte della lana, perche l'esercitava malissimo volentieri, come gli era dato luogo e tempo, di nascoso con carboni e con penne da scrivere andava diregnatido. La qual cosa vealendo alcuni amiei di suo padre, l'esortarono a levarlo da quell'arte e metterlo alla pittura ; onde lo mise in Urbino appresso di certi maestri di poco no-me. Ma veditta la bella maniera che avra e eb' era per far frutto, com'egli fu di quindici anni, lo accomodò con maestro Luca Signarelli da Cortona, in quel tempo nella pittura maestro eccellente; col quale stette molti anoi, e lo seguitò nella Marea d' Ancona, in Cortona ed in multi altri luoghi dove fece opere, e partieolarmente ad Orvieto; nel duomo della qual eittà free, come s'e detto, una esppella di nostra Donna con infioito numero di ligure, nella quale continuamente lavorò dettn Girolamo, e fu sempre de' migliori discepoli eh'egli avesse. Partitosi poi da lui, si mise con Pietro Perugino pittore molto stimato, eol quale stette tre anni in rirea, ad attese assai alla prospettiva, che da lui fu tanto beo capita e bene intraa, che si può dire ebe ne divenisse eccellentissimo, siccome per le sue opere di pittura e di architettura si vede; e fa nel medesimo tempo ehe con il detto Pretro stava il divino Raffaello da Urbino, che di lui era molto amico. Partitosi poi da Pietro. se n'andò da se a stare in Fiorenza, dove studiò tempo assai. Dopo andato a Siena, vi stette appresso di Pandolfo Petrucci anni e mesi, in casa del quale dipiuse molte stanze, ebe, per essere benissimo disegnate e vagamente colorite, meritarono essere viste e lodate da tutti i Senesi, e particolarmente dal detto Pandolfo, dal quale fu aempre benissimo veduto ed infinitamente accarezzato. Morto poi Paudolfo, se ne tornò a Urbino, dove Guidobaldo, duea secondo, lo trattenne assai tempo, facendogli dipignere barde da cavallo, che s'usavano in que' tempi, in compa- "poi la torre alta contoventi piedi con tredici sca-

gnia di Timoteo da Urbino pittore di assai boon nome e di molta esperienza: insieme col quale fece una eappella di S. Martino nel vescovado per M. Giovampiero Arrivabene Mantovano, al-lora vescovo d'Urbino, nella quale l'uno e l'altro di loro riusci di bellissimo ingegno, siecome l'opera istessa dimostra, nella qual' è ritretto il detto vescovo ebe pare vivo. Po anco particolar-mente trattenuto il Genga dal detto duca per for scene ed apparati di commedie, le quali, perché aveva buonissima intelligenta di prospettiva, e gran principio di architettura, faceva moltn mirabili e belle. Partitosi poi da Urbino, se n'andò a Boma, dove in steada Giulia in S. Caterina da Siena fece di pittera una resurrezione di Cristo, nella quale si fece conoscere per raro ed eccellente maestro, avendola fatta coo disegno, bell'attitudine di figure, scorti, e ben colorita, siccome quelli che sono della professione e ebe l'hanno veduta, ne possono far uonissima testimonianza: e stando in Roma, attese molto a misurare di quelle anticaglie, come ne sono gli scritti appresso de' suoi eredi. In questo tempo morto il dues Guido, e suceesso Francesco Muria, duca terzo d'Urbino, fa da lui richiamato da Roma e costretto a ritornare a Urbino in quel tempo che il predetto duca tolse per moglie e menò nello stato Leono-ra Goozaga figliusia del Marehese di Mantova, e da sua Eccellenza fu adoperato in far archi trionfali, apparati, e scene ili eommedie, elie tutto fe da lui tanto ben ordinato e messo in opera, che Urbino si poteva assimigliare a ona Roma trionfante; onde ne riportò fama e nnore grandissimo. Essendo poi col tempo il duca cacciato di stato, dall'ultima volta ebe se ne andò a Mautova, Girolamo lo seguitò, sicenme prima aveva fatto negli altri esili, correndo sempre una medesima fortuna, e riducendosi eon la ana famiglia in Cesens, dove free in S. Agostino all'altare maggiore una tavola a olio, in eima della quale è una Annunziata, poi di sotto un Dio Padre, e più a basso uoa Madonna eoo un patto in braccio in mezzo ai quattro dottori della ebiesa, opera veramente bellissima e da essere atimata. Fece poi in Forli a fresco in S. Francesco una esppella a man dritta, dentrovi l'assunzione della Madunna con molti angeli e figure attorno, cioè profesi ed apostoli, che iu questa anco si conosce di quanto mirabile ingegno fusse, perehė l'opera fu gindiesta bellissiuna. Fecevi anco la storia dello Spirito Santo per messer Franceseo Lombardi medico, elie fu l'anno 1512 ebe egli la fini, ed altre opere per la Romagua, delle quali ne riportò onore e premio. Essendo poi ritornato il duca nella stato, se ne torno aneo Girolamo, e da esso fu trattenuto e adoperato per architetto, e nel restaurare un palazzo vecebio e fargli giunta d'altra torre uel monte dell' Imperiale sopra Pesaro: il qual palargo per ordine e diseguo del Genga fu ornato di pittura d'istorie e fatti del duca da Franceaco da Forti, da Raffael dal Borgo, pittori di buona fama, e da Cammillo Mantovano, in far paese e verdure rarissimo; e fra gli altri vi lavorò anco Broozino Fioreotino glovinetto, come si è detto nella vita del Pontormo. Essendovi anco condotti i Dossi Ferraresi, fu allogsta loro una stanza a dipignere; ma perebé finita ebe l'ebbeso non piaeque al duea, fu gettata a terra e fatta rifare dalli soprannominati. Freevi

le di legno da salirvi sopra, accomodate tanto bene, e usscoste nelle mura, che si ritirano di solaro in solaro agevolmente, il che rende quella torre fortissima e maravigliosa. Venendo poi voglis al duca di voler fortificare Pesaro, ed avendo fatto ebiamar Pier Francesco da Viterbo architetto molto eccellente, nelle dispute ehe si facevano sopra la fortificazione sempre Girolamo vi intervenne, e il suo discorso e parere fu tenuto buono e pieno di giudiaio; onde, se m' è lecito coal dire, il disegno di quella fortersa fu più di Girolamo, ohe di aleun altro, sebbene questa sorte di architettura da lui fu sempre stinista poen, parendogli di poco gregio e dignità. Vedendo dunque il duca di avere un così raro ingegno, deliberò di fare al detto luogo dell'Imperiale, vicino al palazzo recebio, un altro palazzo nuovo, e cosi fece quello che oggi vi si vede, che per esser fabbrica bellissima c bene intesa, piena di camere, di colonnati, e di cortili, di logge, di fontane, e di amenissimi giardini, da quella banda non passano principi che non la vadino a vedere; onde meritò che papa Paolo III, andando a Bologua con tetta la sua corte , l'andasse a vedere e ne reatasse pienamente sodilisfatto. Col disegno del medesimo il duca free restaurare la corte di Pesaro, ed il barchetto, facendovi dentro una casa, che, rappresentando una ruina, è cosa molto bella a vedere ; e fra l'altre cose vi è nna seala simile a quella di Belvedere di Roma ebe è bellissima. Mediante lui fece restaurare la rocea di Gradara, e la corte di Castel Durante, in modo che tutto quello che vi è di buono venne da questo mirabile ingegno. Fece similmente il corridore della corte d'Urbino sopra il giardino, e un altro cortile ricinse da una banda con pietre traforate con molta diligenza. Pu anco cominciato col disegno di costni il convento de' Zoccolanti a Monte Baroceio, e Santa Maria delle Grasie a Sinigaglia, che poi restarono imperfette per la morte del duca. Fu ne'medesimi tempi con suo ordine e disegno commeiato il veseovado di Sinigaglia, che se ne vede anco il modello fatto da lui. Feee anco alcune opere di scultura e figure tonde di terra e di cera, che sonn in casa de'nipoti in Urbino assai belle. All'Imperiale feee alcuni angeli di terra, i quali feee poi gettar di gesso e mettergli sopra le porte delle stanze lavorate di sturco nel palazzo nuovo, che sono multo belli. Fece al veseovo di Sinigaglia alcune biszarrie di vasi di eera da bere per farli poi d'ar-gento, e con più diligenza ne fece al disea per La sua credenza aleum altri bellissimi. Fu bellissimo inventore di magelierate e d'abiti, come si vide al tempo del detto dues, dal quale meritò per le aue rare virtù e buone qualità essese assai remunerato. Essendo poi auccesso il du-ca Guidobaldo suo figliuolo, else regge oggi, fece incipiare dal detto Genga la chiesa di S. Gio. Battista in Pesaro, che essendo stata ecodotta secondo quel modello da Bartolommeo suo figliuolo, è di bellissima architettura in tutte le parti, per avere assas imitato l'antico e fattala in nudo, ch'ell'e il più bel tempio che sia in quelle parti, aiccome l'opera stessa apertamente dimortra, potendo stare al pari di quelle di Roma più ladate. Fu similmente per suo disegno e opera fatto da Bartolommeo Ammanasti Fiorentino scultore, allora molto giovane, la sepoltura del duea Francesco Maria in S. Chiara d'Urbino che, per cosa semplice e di poca spera, riusci I

molto bella. Medesimamente fu condotto da lui Battista Fraoco pittore viniziano a dipignere la cappella grande del doomo d' Urbino, quando per ano disegno si fece l'ornamento dell'organo del detto duomo, ebe ancor non è finito; e poco dappoi avendo scritto il cardinale di Mantova al duca, che gli dovesse mandare Girolamo perchè voleva rassettare il suo vescovado di quella città, egli vi andò; erassettollo molto bene di lumi e di quanto diaiderava quel aignore: il quale oltre eiò volendo fore una focciata bella al detto duomo, glie ne fece fare un modello, che da lui fu condetto di tal maniera, che ai può dire che avanasse inite l'architetture del suo tempo, perciocche si vede in quello grandezza, proporzione, grazia e composizione bellissima, Essendo poi ritornato da Mantova gia vecebio, se n'ando a stare a una sna villa nel territorio d'Urbino, detta la Valle, per riposarsi e godersi le sue fatiche ; nel qual luogo per non stare in oaio fece di matita una conversione di S. Paolo con figure e cavalli assai ben grandi e con bellissime attitodini, la quale da lui con tanta pazienza e diligenza fu condotta, ebe non si può dire ne vedere la maggiore, siccome appresso delli snoi eredi si vede, dolore di sua moglie e de suoi figliuoli, fini il corso di aon vita nel 1551 alli 11 di Luglio di età d'anni settantacinque in circa; dal qual luogo essendo portato a Urbino, fis aepolto onoratamente nel vescovado innansi alla cappella di S. Martino, già stata dipinta da lui con incredibile dispiscere de' suoi parenti e di tutti i cittadini. Pn Girolamo uomo sempre dabbene, in tanto ehe mai di lui non si senti cosa mal fatta. Fis non solo pittore, scultore ed architettore, ma ancora buon musico Po bellissimo ragionatore, ed ebbe ottimo trattenimento. Fo pieno di cortesia e d'amorevolezza verso i parenti ed amiei, E quello di one merita non piecola lode, egli diede principio alla casa dei Genghi in Urbino eon conre, nome e facultà. Lasciò doe figliuoli, uno de' quali seguitò le soe vestigia ed attese all' architettura, nella quale, se dalla morte non fusse stato impedito, veniva eccellentissimo, siccome dimostravano li auni principi; e l'altro che attese alla enra famigliare, ancor oggi vive. Fu, com s'è detto, ano discepolo Francesco Menzoelii da Forli, il quale prima eominciò, essendo fanciulletto, a disegnare da se, imitando e ritraendo in Forti nel duomo una tavola di mano di Marco Parmigiano da Forli ehe vi fe' dentro una nostra Donna, S. Ieronimo ed altri santi, tenuta allora delle pitture moderne la migliore, e parimente andava imitando l'opere di Rondinino da Ravenna, pittore più eccellente di Marco, il quale aveva poco innanzi messo allo altar maggiore di detto duomo una bellissima tavola, dipintovi dentro Cristo ebe comunica gli apostoli, ed in un mesto tondo sopra un Cristo morto, e nella pre della di detta tavola atorie di figore piccole de' fatti di S. Elena molto granose, le quali lo ridussono in maniera, che venuto, come abbiam detto, Girolamo Genga a dipignere la cappella di S. Francesco di Forli per M. Bartoloinmeo Lonshardino, andò Francesco allora a star cul Geoga, e da quella comodità d'imparare non reatò di servirlo, mentre che visse, dove ed a Urbino rd a l'esaro nell'opera dell'Imperiale lavorò, come si à detto, continuamente stimato ed | amato dal Genga, perché si portava benissimo; come ne fan fede molte tavole di sua mano in Forli sparse per quella eitta, e particolarmente tre che ne sono in S. Francesco; oltre ebe in palaczo nella sala v'e alcune storie a fresco di auo. Dipinse per la Romagna molte opere: lavorò an-cora in Vinezia per il reverendissimo patrisrea Grimsni quattro quadri grandi a olio posti in un paleo d'un salotto in casa sua attorno a na ottangolo che fece Francisco Salviati, ne' quali sono le storie di Psiche, tenuti molto belli. Ma dove egli si sforzò di fare ogni diligenza e po-ter soo, fu nella chiesa di Loreto alla cappella ilel Santissimo Sagramento, nella quale fece intorno a un tabernacolo di marmo, dove sta il eorpo di Cristo, aleuni angeli, a nelle facciate eorpo ni Cristo, ascust angen, a neite racetate di detta espella due storie, una di Melbiache, l'altra quaudo piove la mauna, lavorate a fresco; e uella volta spartà con vari ornamenti di satucco quindici storiette della passione di Gesai Stucco quindici storiette della passione di Gesai Cristo, che ue fe'di pittura nove, e sei ne fece di mezzo rilievo, cusa ricca e bene intesa, e ne riportò tale onore, ebe non si parti altrimenti, che nel medesimo luogo feee un'altra cappella ilella medesima grandezza, di rincontro a quella intitulata della Concesione, con la volta tutta di bellissimi stuechi con ricco lavoro, nella quale insegno a Pietro Paulu suo figliuolo a lavorargli, ele gli ha poi fetto onore, e di quel mestie-ro è diventato pratichissimo. Francesco adunque nelle facciate fece a fresco la natività e la presentazione di nostra Donna, e sopra lo altare fece S. Auna e la Vergine col figliuolo in collo, e due angeli che l'incoronauo: e nel vero l'opere sue souo lodate dagli artefiei, e parisucute i costumi, e la vita sua menata molto eristianamente, ed è visanto con quiete, e godutosi quel eb'egli si ha provvisto con le sue fatiche. Fu ancora creato del Genga Baldassarre Lancia da Urbino, il quale, avendo atteso a molte cose d'ingreno, s'e pol escreitato nelle fortificazioni. e particolarmente per la signoria di Lucca provvisionato da loro, nel qual luogo ste'alcun tem po, e poi coll'illustrissimo duca Cosimo de' Medici venuto a servirlu nelle sue fortificazioni dello stato di Fiorenza e di Siena, e l'ha adoperato ed adopera a molte cose ingegnose; ed affaticatosi onuralamente e virtuosamente Baldasserre, tr'ha riportato grate remunerazioni da quel Siguore. Molti altri servirono Girolamo enga, de'quali, per non essere venuti in multa granile rocellenza, non accade eagionare. Di Girolamo sopraddetto essendo nato in Ce-

seus l'auno tâtă Bartoloumen, mentre che il porder seguiera mel elitoii I dia sun signore, la de loi molte castanațiamente allerato, e porder seguiera melico, elit qual representatore produce premiente, sediul qual parte più che meliacei produte. Depo, eraedo all'età di diciette sun perennite, reduculoi la plarte più ciette sun perennite, reduculoi la plarte più ciette sun perennite, reduculoi la plarte più tendere al diegno appresso di sè circa due nani quali finit, lo manda a tudarei didegno e la pritura a Fuerana, tudore aspera che è e le pritura a Fuerana, tudore aspera che è e che vi ano di massiri eccellenti cui antichi come molerai nel qual luogo dimerando Barciticittus, feritamento di disegno et all'architettus, feritamento di disegno del dicummantati scultor, di equi limpo molte comunamentati scultor, di equi limpo di conse appartenenti all'arte. Finalmente, essendo stato tre anni in Fiorenza, tornò al padre, che allora attendeva in Pesaro alla fabbrica di S. Gio Buttista, Laddove il padre veduti i disceni di Bartolommeo, gli parve che si portasse molto meglio nell' architettura che nella pittura, e che vi avesse moltobuona inclinazione: perche trattenendolo appresso di se sicuui mesi, gl'inse-guò i modi della prospettiva, e dopu lo mandò a Roma, acciocebe la vedesse le mirabili fabbriche che vi sono antiche e moderne; delle quali tutte, in quattro anni che vi stette, prese le misure e vi fece grandissimo frutto. Nel tornarsche poi a Urbino passando per Firenze per vedere Francesco Sanmarino suo cognato, il quale stava per ingegnere col sig. duca Costino, il signore Stefano Colonna da Palestrina, allora generale di quel signore, cerrò, avendo inteso il suo valore, di tenerlo appresso di se con buona provvisione ; ma egli, che era molto obbligato al duca d'Urbino, non volle mettersi con altri, us tornato a Urbino fu da quel duca ricevuto al suo servizio, e poi sempre avuto molto earo. Ne molto dopo avendo quel dues presa per donna la signora Vettoria Farnese, Bartol ebbe carico dal duca di fare gli apparati di quelle nozze, i quali egli fece veramente magnifici ed oporati: e fra l'altre cose fece un arco trionfale nel borgo di Valbuona tanto bella e ben latto, che non si può vedere ne il più bello ne il maggiore; onde fu conocciuto quanto nelle cose d'architettura avesse acquistato in Roma. Dovendo poi il duca, come generale della signoris di Vinezia, andare in Lombardia a rivedere la fortezze di quel dominio, menò seco il Bartolommeo, del quale si servi molto in fare siti e disegni di fortezze, e particolarmente in Veronsalla purta S. Felice. Ora mentre che era in Lombardia, passando per quella provincia il re di Boemia ebe tornava di Spagna al suo regno, ed essendo dal duca onorevolmente ricevuto in Verona, vide quelle fortezze; e perché gli piacque-ro, avota eognizione di Bartolummeo, lo volte condurre al suo regno per servirsene con buona provvisione la fortificare le sue terre ; ma non olendogli dare il dues licenza, la cosa non ebbe altrimenti effetto. Tornato poi a Urbino, non passo molto ehe Girolamo suo padre venne a morte, ande Bartolommeo fu dal duca messa in luogo del padre sopra tutte le fabbriche dello stato, e mandato a Pesaro, dove seguitò la fabbrica di S. Gio, Battista col modello di Girol » mot ed in quel mentre fece nella corte di Pesaro un appartamento di stanze sopra la strada de' Mercanti, dove ora abita il duca, molto bel-lu, con bellissimi ornamenti di porte, di scale, e di esimmini, delle quali cose fu eccellente ar-ehitetto; il che avendo vedito il duca, volle che anco nella corte d'Urbino facesse un altro appartamento di camere, quasi tutto nella faccia-ta che è volta verso S. Domenico, il quale finito, riusci il più bello alloggiamento di quella corte. ovvero palasso, ed il più ornato che vi sia. Non molto dopo avendolo ebiesto i signari bolognesi per alcuni giorni al doca, sua l'accellenza lo concedette loro molto volenticil, ed egli andato gli servi in quello volevano, di ma-niera che restsrono soddisfatissimi, ed a lul fecero infinite cortesie. Avendu poi fatto al duca, che disiderava di fare un porto di mare a Pesaro, un modello bellissimo, fu portato a Vinezia in casa il coute Giovan I como Leonardi, allora ambascladore in quel lungo del duca, aceiò fusse veduto da multi della professione, che si ridneevano spesso con altri begl'ingegol a diaputare e far discorsi sopra diverse cose in casa il detto conte, che fu veramente uomo rarissimo. Quivi dunque essendo veduto il detto mo-dello, ed uditi i bei discorsi del Genga, fu da tutti senza contrasto tenuto il modello artifizioso e bello, ed il maestro chr l'aveva fatto di ratissimo ingegno. Ma tornato a Pesaro, non fu messo il modello altrimenti in opera, perche nuuve occasiuni di multa importanza levarono quel pensiero al duca. Fece in quel tempo il Geuga il disegno della chiesa di Monte l' Abate, e quello della chiesa di S. Piero in Mondavio, che fu condotta a fine Don da Pier Antonio Genga, in moilo che, per cosa piecola, non cre-ilo si possa veder meglio. Fatte queste cose, non passò molto che essendo creato papa Guilio III e da lui fatto il duca d'Urbino capiran generate di Santa Chiesa, andò sua Ecceltenza a Roma e con essa il Genga, dove, volendo Sua Santità fortificare Borgo, fece il Genes a richiesta del duca aleuni disegni bellissimi, che con altri asani sono appresso di sua Eccellenza lo Urbino, Per le quali cose divolgandosi la fama di Bartolommeo, i Genovesi, mentre che egli dimorava col duca in Rosoa, glielo chiesero per servirsene in alcune loro fortificazioni; ma il duca non lo volle mai concedere loro ne allora, ne attra volta che di nuovo ne lo ricercarono, essendo tornato a Urbino.

All'ultimo, essendo vicios il termine di sua vita, furono mandati a Pesaro dal gran mastro di Rodi due cavalieri della loco religione Ierosolimitana a pregare sua Eccellenza che volesse eouerdere loro Bartolommeo, acriò lo potessero condurre nell'isola di Malta, nella quale volcvano fare non pura fortificazioni grandissime per poter difenderai da' Turchi, ma anche due città, per ridutre molti villaggi che vi crano in nno o due luoghi. Onde il duea, il quale non avevano in due mesi potuto piegare i detti cavalieri a voler compiscere loro del detto Bartolommeo, ancorché si fussero serviti del mezzo della duchessa e d'altri, ne gli compiacque finalmeute per alcun tempo determinato, a preghiera d'un buon padre eappuccino, al quale aua Eccellenza portava grandissima afferione, e non negava cosa che volesse; e l'arte che usò quel sant' uomo, il quale di ciò fece coscienza al duca, essendo quello interesse della repubblica cristiana, non fu se non de molto lodare e commendare. Bartalommeo adunque, il quale non ebbe mai di questa la maggior grana, si erti con i detti cavalieri di Pesaro a di 20 di Gennaio 1558; ma trattenendosi in Sicilia, dalla fortuna del mare impediti, non ginnsero a Malta se non a undici di Marzo, dove furonn lictamente racrolti dal gran mastro. Essendogli poi mostrato quello che egli avesse da fare, si por-tò tauto bene in quelle fortificazioni, che più non si pnò dire; intanto che al gran mastro e a intti que' signori cavalieri pareva d'avere avuto un sitro Archimede, e ne fecero fede con fargli presenti onoratissimi e tenecio, come raro, in omma venerazione. Avendo poi fatto il modello d'una città, d'alcune chiese, e del palazzo e re-sidenza di detto gran mastro con bellissime invenzioni ed ordine, si ammslò dell' ultimo male; perciocrhé essendosi messo na giorno del mese di Luglio, per casere in quell' isola gvan- | per alcuni negozi, fu Gio. Battista da colui co-

dissimi caldi, a pigliar fresco fra due porte, non vi stette molto che fu assalito da insopportabili dolori di corpo e da un flusso cradele, ehe in dielassette giorni l'uccisero con grandissimo dispineere del gran mastro e di tutti quegli onoratissimi e valorosi cavalieri, ai quali pareva aver trovato un nomo secondo il loro cuore, quando eli fu dalli morte rapito. Della quale trista novella casendo avvisato il signor duca d'Urbino, n'ebbe incredibile dispineere, e pianse la morte del povero Genga: e poi risoltosi a dimostrare l'amore ch'egli portava a cinque figliuoli che di lui crano rimasi, ne prese particotare ed amorevole protesione. En Bartolommeo bellissimo inventore di mascherate, e rarissimo in fare apparati di commedie e socite. Odettossi di fare sonetti ed altri componimenti di rime e di prose, ma niuno meglio gli riusciva che l'ottava rima, nella qual maniera di scrivere fo assai lodato componitore. Mori d'anni duaranta nel 1558.

Essendo stato Gio. Battista Bellucci da S. Marino genero di Girolamo Genga, ho giudicato che sia ben fatto uon tacere quello che io deb-bo di lui dire, dopo le vite di Girolamo e Bartolommeo Genghi, e massimsmente per mostrare che a' bell'ingegni (solo che vogliano) riesce ogoi cosa, ancoraché tardi si mettano ad imprese difficili ed onorate. Imperocchè si è veduto avere lo studio, aggionto all'inclinazioni di natura, molte volte cose maravigliose adoperato. Nacque adunque Gio. Battista in S. Marino a di 27 di Settembre 1506 di Bartnloinmeo Bellucci, persona in quella terra assai nobile; ed imparato che che le prime lettere d'immanità, essendo d'anni diciotto fu dal detto Bartolommeo sno padre mandato a Bologna ad attendere alle cose della mercatura appresso Bastiano di Bonco mercante d'arte di lana, dove essendo stato circa due anni, se ne toraò a S. Marino ammalato d'una quartana, che gli durò doe anni; dalla quale finalmente guarito, ricominciò da se un'arte di lana, la quale andò continuando infino all'anno 1835, nel qual tempo vedendo il padre Gio. Battista hene avviato, gli diede moglie in Cagli una figliuola di Guido Peruzzi, persona assai onorata in quella città. Ma essendosi ella non molto dupo morta, Gio. Battista andò a Roma a trovare Domenico Peruzai sue cognato, il quale era envalleruzo del Sig. Ascanio Colonna, col qual mezzo essendo stato Giovan Battista appresso quel signore due anni come gentilnomo, se ne torno a casa: onde avvenne che praticando a Pesaro, Girolamo Genga, conosciutolo virtuoso e costumato giovane, til direde una figliuola per moglie e se lo tiro in casa. Laonde essento Gio. Battista molto indinato all'architettura, e atlendende con molta diligenza a quell' opere che di essa faceva il suo suocero, cominciò a possedere molto bene le maniere del fabbricave, ed a studiare Vetravio; onile a poen a poes fra quello che acquistò da se stesso e che gl' imsegnò il Genga, si fece buono architettore, e massimamente nelle cose delle fortificazioni, ed altre cose appartenenti alla gnerra. Essendogli poi morta la moglie l'anno 1541 e Insciatogli due figliuoli, si stette insino al 1543 sensa pigliare di se altro partito; nel qual tempo capitando del mese di Settembre a S. Marino au sig. Gustamante Spagnuolo mandato dalla Maestà Cesares a qu

nosciuto per eccellente architetto, onde pec messo del medesimo venne non molto dopo al servizio dell'illustrissimo sig. duca Cosimu per Ingegnere; e così giunto a Fiorenza, se ne servi sua Eccellenza in tutte le fortificazioni del suo dominio, secondo i hisogni che giornalmente accadevano; e fra l'altre cose essendo stata molti anni innaozi cominciata la fortezza della città di Pistoia, il S. Marino, come volle il duca, la fini del tutto con molta sua lode, ancorche non sia cosa molto grande. Si murò poi con ordine del medesimo un molto forte baluardo a Pisa; perche, piscendo il modo del fare di costui al duca, gli fece fare dove si era murato, come s'è detto, al poggio di S. Ministo fuor di Fiorenza, il muro che gira dalla porta di S. Niccolò alla porta S. Miniato, la forbicia che mette con due baluardi uoa porta in mezzo e aerra la chiesa e monasterio di S. Mioiato, facendo nella sommità di quel monte una fortezza che domina tutta la citta e guarda il di fuori di verso levante e mezzogiorno; la quale opera fu lodata infinitamente. Fece il medesimo molti disegni e piante per luoghi dello stato di sua Eccelteuza per di-verse fortificazioni, e così diverse bozze di terra e modelli che sono appresso il signor duca. E perciocchè era il S. Marino di bello ingegno e molto atudioso, scrisse un'operetta del modo di fortificare, la quale opera, che è bella ed utile, e oggi appresso M. Bernardo Puccini gentiluomo fiorentino, il quale imparò molte cose d'in-torno alla cose d'architettura e fortificazioni da Gio. Battista l'anno 1554 disegnato molti baluardi da farsi iotorno alle mura della città di Fiorenza, alcuni de quali furono cominciati di terra, andò con l'illustrissimo sig. Don Garzia di Toledo a Mont' Alcino, dove, fatte alcune trincee, entrò sotto un baluardu, e lo ruppe di sorte, che gli levò il parapetto; ma nell'amlace quello a terra, toccò il San Marino un' archibusata in una coscia. Non molto dopo essendo guarito, andato segretamente a Siena, levò la pianta di quella città, e della fortificazione di terra che i Sanesi avevano fatto a porta Camollia, la qual pienta di fortificazione mostrando egli poi al sig. duca ed al marchese di Marignadifficile a pigliarsi ne a serrarla poi dalla banda di verso Siena, il che esser vero dimostrò il fatto la notte che ella fn presa dal detto marchese, col quale era andato Gio. Battista d'ordine e commissione del duca. Perciò dunque avendogli posto amore il marebese, e conosceo-do aver bisogno del suo giudizio e virtà in cam-po, cice nella gnerra di Siena, operò di maniera col duca, che sua Eccellenza lo spedi capitano d'una grossa compagnia di fanti; onde servi da indi in poi in campo come soldato di valore ed ingegnoso architetto. Pinalmente essendo man dato dal marchese all'Ainola, fortezza nel Chiaoti, nel piantare l'artiglieria fu ferito d'un'archibusata nella testa; perchè essendo portato dai soldati alla Pieve di S. Polo del vescovo da Ricasoli, in pochi giorni si mori; e fu portato a S. Marino, dove ebbe dai figliuoli onorata ac-poltura. Merita Gio. Battista di essere molto lodato, perciocche, oltre all'essere stata eccellente nella sna professione, è cosa maravigliosa, che, essendosi messo a dare opera a quella tardi, cioè d'anni treotacinque, egli vi facesse il profitto che fece: e si può credere, se avesse cominciato

più giovane, che asrebbe stato carissimo. Fu Gio. Battista alguanto di sua testa, onde era dura impresa volce levarlo di sua opinione. Si diletto fuoe di modo di leggere storie, e ne faceva grandissimo capitale, acrivendo con aua molta fatica le cose di quelle più notabili. Dolse molto la sua morte al duca e ad infiniti smici suois onde venendo a baciar le mani a sua Eccellenza Giannaodrea suo fieliuolo, fu da lei beoignamente raccolto e veduto molto volantieri e con grandissime offerte per la virtù e fedeltà del padre, il quale mori d'anni quarantotto.

### VITA DI MICHELE S. MICHELE

ARCHITETTORS VASORESE

Essendo Michele Sanmichele nato l'anno 1484 in Verona, ed avendo imparato i primi principi dell'architettura da Giovanni suo padre e da Bartolommeo suo zio, ambi architettori eccellenti, se n'andò di sedici anni a Rojos, lasciando il padee e due suoi fratelli di hell'ingegno; l'uno de' quali, che fu chiamato lacomo, attese alle lettere, e l'altro, detto Don Cammillo, fu canonico regolare e generale di quell'ordine; e giunto quivi, studiò di maniera le cose d'architettura antiche e con tanta diligenza, misnranilo e consideranilo minutamente ogni cosa, che in poco tempo divenne, non pure io Roma, ma per tutti i luoghi che sono all'intorno, nominato e famnso. Dalla quale fama mossi, lo condussero gli Orvietani con onnrati stipendi per architettore di quel loro tanto nominato tempio; in servigio de' quali, mentre si adoperava, per la medesima esgione condotto a Monte Fiascone, cioè per la fabbrica del loro tempio principale; e cosi servendo all'uno e all'altro da questi luoghi, fece quanto si vede in quelle due oittà di buona architettura; ed oltre all'altre cose, in S. Domenico d'Orvieto fu fatta con suo disegno una bellissima aepoltura, credo per uno de'Petrucci nobile saneso, la quale costò gros-sa somma di dansri e riusci maravigliosa. Fece oltre ciò ne' detti luogbi iofinito numero di disegni per case private, e si fece conoscere per di molto giudizio ed ercellente, onde papa Clemente VII pontefice disegnando servirsi di lui nelle cose importantissime di guerra, che allora bollivano per tutta Italia, lo diede con bonissima provvisione per compagno ad Antonin Sangallo, acciò insieme andassero a vedere tutti i luoghi di più importanza dello stato ecclesiastico, e, dove fusse bisogno, dessero ordine di fortificare; ma soprattutto Parms e Piacensa peressere quelle due città più lontane da Romo, e più vi-cine ed esposte ai pericoli delle guerre. La qual cosa avendo eseguito Michele ed Antonio con molta soddisfazione del pontefice, venne desiderio a Michele dopo tant'anni di rivedere la patria ed i parenti e gli amici, ma molto più le for-terze de Viniziani. Poi dunque che fu stato aleuni giorni in Verona, andando a Trevisi per vedere quella fortezza, e di li a Padova pel me-desimo cunto, furono di ciò avvertiti i signori Viniziani, e messi in sospetto non forse il Sanmichele andasse a loro danno rivedendo quelle fortezze, perche essendo di loro commessione stato preso in Padova e messo in carcere, fa lungamente esaminato; ma trovandost lin essere uomo dabbece, fu da loro non pure liberato, ma pregato che volesse con onorata provvisione

e grado andere al servigio di detti signori Vinis

ziani. Ma sensamlosi egli di non potere per al-lora ciò fare, per essere obbligato a sua Santita, diede boone promesse, e si parti da loro. Ma non istette molto (in guisa per averlo adoperarono detti signori) elle fu forzato a partirsi da Roma, e con buona grasia del pontefice, al qual prima in tutto anddisfeee, andare a servire i detti illustrusimi signori suoi naturali; appresso de'quali dimorando, diede assai tosto saggio del gindis o e saper suo nel fare in Verona, dopo molte difficultà che parea che avesse l'opera, un bellisaimo e fortissimo bastione, che infinitamente piseque a quei signori ed al signor duca d'Urbino loro espitano generale. Dopo le quali cose, avendo i medesimi deliberato di fortificare Lignago e Porto, luoghi importantissimi al loro dominio e posti sopra il fiume dell'Adiee, eioè uno da uno, e l'altro dall'altro lato, ma congiunti da un ponte, commisero al Sanmichele che dovesse mostrare loro, mediante un modello, come a lui pareva che si potessero e doves-sero detti luoghi fortificare. Il che essendo da lui stato fatto, piacque infinitamente il suo disegno a que'signori ed al duca d'Urbino; perche dato ordine di quanto a'avesse a fare, condusse il Sanmichele le fortificazioni di que'due luoghi di maniera, che per simil opers non si può veder meglio, ne più bella, ne più considerata, ne pio forte, come ben sa chi l'ha veduta. Ciò fatto, ortificò nel Breseiano quasi da'fondamenti Orzinuovo, eastello e porto simile a Lignago. Essenilo por con multa istanza chiesto il Sanmichele dal aig. Praneesco Sforza ultimo duca di Milano, furono contenti que' aignori dargli licenza, ma per tre mesi soli. Laonde, andato a Molano, vide tutto le fortesse di quello stato, ed ordinò sa ciascun luogo quanto gli parve che si dovesse fare, e eiò con tanta aua lode e soddisfazione del dura, che quel signore, oltre al ringraziarne i signori viniziani, donò einquecento scudi al Sanmiehele; il quale eon quella occasione pri-Sannienere; il quiste con quetta occasione par ma che tornasse a Vinezia, andò a Casale di Monferrato per veder quella bella e furtissima città e castello stati fatti per opera e con l'ar-hitettura di Matteo Sanmiehele, eccellente arebitetto e suo cugino, ed una onorata e bellissima sepoltura di marmo fatta in S. Francesco della medesima città, pur con ordine di Matteo. Dopo tornatosene a easa, non fu si tosto giunto, ebe fu mandato col detto sie, duca d'Urbino a vedere la Chinsa, fortesza e passo molto importante sopra Verona, e dopo tutti i luoghi del Friult, Bergamo, Vicenza, Peschiera, ed altri luoghi; de' quali tutti e di quanto gli parve bisognasse diede ai suoi signori in iscritto minutamente notizia. Mandato poi dai medesimi in Dalmazia per fortificare le città e luoghi di quella provincia, vide ogni cosa, e restaurò con molta diligenza dove vide il bisogno asser maggiore; e perehe non potette egli spedirsi del tutto, vi laseiò Gian Girolamo suo nipote, il quale avendo ottimamente fortificata Zara, fece dai fondamenti la maravigliosa fortezza di S. Niccolò sopra la bocca del porto di Sebenico, Michele intanto, essendo atato con molta fretta mendato a Corfù, ristaurò in molti luoghi quella fortezza, ed il simisliante fece in tutti i luoghi di Cipri e di Candia, sebbene iodi a non molto gli fu forza, temendosi di non perdere quell' isola per le guerre turchesche che soprastavano, tornarvi, dopo avere rivedute in Italia le fortezze del dominio viniziano, e fortificare

on incredibile prestezza la Canca, Candia, Retimo, e Settia; ma particolarmente la Canea, e Candia, la quale ricdificò dai fondamenti e fece inespugnabile. Essendo poi assediata dal Turco Napoli di Romania, fra per diligenza del San-michele in fortifirarla e bastionarla, ed il valore d'Agostino Clusoni Veronese, capitano valorosissimo, in difenderla con l'arme, non fu altrimenti presa dai nemiei, ne superata. Le quali guerre finite, andato che fu il Sanmirhele col magnifico M. Tommaso Mozzenigo capitan generale di mare a fortificare di nuovo Corfu, tornarono a Sebenico, dove molto fu commendata le diligenea di Giangirolamo usata nel fore la detta fortezza di S. Niccolò. Ritornato poi il Sanmiebele a Vinezia, dove fu moltu lodato per l'opere fatte in Levante in servigio di quella repubblira, deliberarono di fare una fortezza sopra il lito, cioè alla bocca del porto di Vinezia i perché, dandone cura al Sanmiebele, gli dissero, che se tanto aveva operato lontano di Vinezia, che celi pensasse quanto era auo debito di fare in cosa di tanta importanza, e ebe in eterno aveva da essere in su gli occhi del senato e di tanti aignori ; e ehe oltre ciò si aspettava da lui, oltre alla bellezza e fortezza dell'opera, singolare industria nel fondare sicuramente in luogo paludoso, fasciato d'ogn' in-torno dal mare, e bersaglio de'flussi e riflussi, una macchina di tanta importanza. Avendo dunque il Sanmiehele non pure fatto un bellissimo e aieurissimo modello, ma aneo pensato il modo da porlo in effetto e fondarlo, gli fu commesso ebe senza indugio si mettesse mano a lavorares onde egli avendo avuto da que' signori tutto quello ebe bisognava, e preparata la materia, e ripieno de' fondamenti, e fatto oltre ciò molti pali ficcati con doppio ordine, si mise con grandissimo numero di persone perite in quell'acque a fare le eavasioni, ed a fare ebe con trombe ed altri istrumenti si tenessero cavate l'acque. che si vedevano sempre di sotto risorgere per essere il luogo in mare. Una mattina pol per fare ogni aforzo di dar principio al fondare, avendo quanti uomini a ciò atti si potettono avere, e tutti i facchini di Vinesia, e presenti molti de' signori, in un subito, con prestezza e sollecitudine ineredibile, si vinsero per un poco l'acque di maniera, che in un tratto si gettarono le prime pietre de fondamenti sopra le palificate fatte; le quali pietre, essendo grand me, pigliarono gran spasio e fecero ottimo fondamento; e così continuandosi senza perder tempo a tenere l'acque cavate, si fecero quasi in un punto que' fondamenti contra l'opinione di molti, che svevano quella per opera del tutto impossibile. I quali fondamenti fatti, poiche furuno lasciati riposare a bastanza, edifico Miehele sopra quelli una terribile fortezza e maravigliosa, murandola tutta di fuori alla rustica con grandissime pietre d'Istria, che sono d'estrema duresza, e reggono si venti , al gelo , ed a tutti i cattivi tempi ; onde la detta fortesza oltre all'assere maravigliopa, rispetto al sito nel quale è edificata, è anco per bellezza di muraglia, e per la incredibile spesa, delle più stupende che oggi siaco in Europa, e rappreaenta la maesta e grandezza delle più famose fabbri-che fatte dalla grandezza del Romani. Imperocche, oltre all'altre cose, ella pare tutta fatta d'un sasso, e che, intagliatosi un monte di pietra viva, se gli sia data quella forma, cotanto so483 · VASABI na grandi i massi di che è morata, e tanto bene uniti e commessi insseme, per non dire nulla degli altri ornamenti ne dell'altre cose che vi sono, essendo che non mai se ne potrebbedir tanto che bostasse. Dentro poi vi fece Michele una piazza con partimenti ili pilastri ed archi d'ordine rustico, che sarchbe riuseita cosa rarissima, se non fusse rimasa imperfetta. Essendo questa grandissima macehina condotta al termine che si è detto, alouni maligni rd invidiosi dissero alla signoria, che, aneorche ella fusse bellissima e fatta con tutte le considerazioni, ella sarebbe nondimeno in ogni bisogno inutile, e forse anco dannosa ; perciocche nello aca-ricare dell'artiglieria, per la gran quantità e di quella grossezza che il luogo richierleva, non poteva quasi essere che non s'aprisse totta e rovinasse; onde parendo alla prudenza di que' signori cho fusse hen fatto di ciò chiarirsi, come di cosa che molto importava, fecero condurvi grandissima quantità d'artiglierie, e delle più amisurate che fussero nell'arsenale; ed empiute tatto le cannoniere di sotto e di sopra, e caricatele aneo più che l'ordinario, furono scaricate tutte in un tempo: onde fu tanto il rumore, il tuono, ed il terremoto che ai senti, che parve che finse rovinato il mondo, e la fortezza con tanti fuochi pareva un Mongibello ed un inferno: ma non per tanto rimase la fahbrica nella sua medesima sodezza e stabilità, ed il senato chiarissimo del molto valore del Sanmichele, ed i maligni scornati e aenza giudizio, i quali avevano tanta paura messa in ognuno, che le gentildonne gravide, temenda di qualche gran cosa, a' erano allontanate da Vinezia. Non molto dopo essendo ritornato sotto il domusio vintziano un luogo detto Murano di con piccola importanza no liti vicini a Vinezia, fu rassettato e fortificato con ordine del Sannichele eon prestezza e diligenza; e quasi ne'medesimi tempi divolgandosi tuttavia più la fama di Michele e di Gio. Girolamo ano nipote, furono ricerchi più volte l'uno o l'altro d'andare a sta-re con l'imperatore Carlo V e con Francesco re di Francia; ma eglino non vollono mai, anco che fussero chiamati con oporatissime condisioni, lasciare i loro propri signori per andare a servire gli stranieri; anzi continuando nel loro ufficio, andavano rivedendo ogni anno e rasdove bisognava, tutte le città e fortezze dello stato viniziano. Ma più di tutti gli altri fortifico Michelo ed adorno la sua patria Verona, facendovi, oltre all'altre cose, quelle bellissime porte della citta, che non hanno in altro longo paris cioè la porta nuova tutta di opera dorica rustica, la quale nella sodezza e nell'essere gagliarda e massiccia corrispande alla fortezza del luogo, essendo tutto murata di tufo e pietra viva, ed avendo dentro atanze per i soldati che stanno alla guardia, ed altri molti comodi non più stati fatti in simile maniera di fabbriche. Questo edifizio, che ò quadro e ili copra scoperto, e coo le sue cannoniere servendo per eavaliere, difende due gran bastinoi, ovvero torrioni, elie eon proporzionata ilistanza tengono nel mezzo la porta; ed il tutto e fatto eon tanto gindizio, spesa e magnificenza, che ninno pensava potersi fare per l'avvenire, eo-me non si era veduto per l'addietro, giammai altr'opera di maggior grandezza, ne meglio intesa, quando di li a pochi anni il medesimo

volgarmente del Palin, la quale non è punto inferiore alla già detta; ma anch' ella parimento è più bella, grande, maravigliosa ed intesa ottimamente. È di vero in queste due porte si vedo i signori viniziani, mediante l'ingegno di questo architetto, avere pareggiato gli editizi e fabbriche degli autichi Romani. Questa ultima porta adunque è dalla parte di fuori d'ouline dorico con colonne smisurato, che risaltano, striate tutte accondo l'uso di quell'ordine; le quali colonne, dieo, che sono otto in tutto, supo poste a ilue a due, quattro tengono la porta in mezzo con l'arme de'rettori della città fra l'una e l'altra da ogni parte, e l'altre quattro similmente a doe a due fanno finimento negli angoli della porta, la quale ò di facciata lar-ghissima, e tutta di bozze ovvero bugne, non rozze ma pulite, e con bellissimi ornamenti; ed il foro ovvero vano della porta rimane quadco; ma d'architettora nuova, hizzarra, e bellissima. Sopra è un cornicione dorico ricchissimo con sue appartenenze, sopra cui doveva andare, come si vede nel modello, un frontespizio con anoi fornimenti, il quale faceva parapetto all'artiglieria, dovendo questa porta, come l'altra, servire per cavaliero. Dentro poi sono stanze grandissime per i soldati, con altri comodi ed appartamenti. Dalla handa eha e volta verso la eitta vi fece il Sanmichele una bellissima logia, tutta di fuori d'ordine dorico e rustico, e di dentro tutta lavorata alla rustica con pilastri grandissimi, che haono per ornamento colonna di fuori tonde e dentro quadre, o con mezzo ri-salto, lavorate di pezzi alla rustica o con capitelli doriei senza base, e nella eima un cornicione pur dorico esl intagliato, ehe gira tutta la loggia, else è lunghissima, dentro e fuori. Insomma quest' opera è maravigliosa; onde ben disse il vero l'illustrissimo sig. Sforza Pallavicino governatore generale dogli eserciti viniaiani, quando disse, non potersi in Europa trovaro Libbries alcuna che a questa possa in niun mo-do aggnagliarsi, la quale fu l'ultimo miracolo di Michele; Imperocche avendo appeos fatto la describita di la corso tutto questo primo ordine descritto, tini il corso di sua vita; onde rimase imperfetta quest'opera, che non si finira mai altrimenti, non mancando aleuni maligni, come quasi sempre nello gran cose addivieue, che la biasimano, sforzandosi di sminuice l'altrui lodi con la malignità e maldieenza, poiché non possono con l'ingegno pari cose a gran pezzo operare. Fece il melesimo un'altra porta in Verona, detta di S. Zeno, la qual'e bellissima, anzi in ogni altro liugo sarebbe maravigliusa, ma in Verona è la sua bellezza ed artifizio dall'altre due sopraidette offuscato. E similmente opera di Michele il hastione ovvero baluardo che è vicino a questa porta, e similmente quello che è più a basso, ri-scontro a S. Bernardino, ed un atro messo cho è riscontro al Campo Marzio detto dell' Acquaio, e quello che di grandezza avanza tutti gli altri, il quale è posto alla catena dove l'Adice entra nella città. Pece in Padova il bastione detto il Cornaro, o quello parimente di S. Croon, i quali amendue sono di maravigliosa grandezza, e fabbricati alla moderna secondo l'ordine stato trovato da lui. Imperocche il modo di fare i bastloni a cantoni fu invenziono di Methele, percioerbe prisoa si facevano tondi; e dove quella sor-te di hastioni erano molto difficili a guardarsi, Soomichele fundo e tiro in alta la porta iletta a negi arendo questi dalla parte di fuori un au-

golo ottuso, possono facilmente esser difesi o I del cavallero edificato vicino fra due bastioni. ovvero dall'altro bastione, se sarà vicino e la fossa larga Fu anco ana invenzione il modo di fare i bastioni con le tre piazae, perocché le due dalle bande guardano e difendono la fiasa e le nortine con le cannoniere aperte; ed il molone del mezzo si difende, e offende il nemico dinanzi; il qual modo di fare è poi stato imitato da ognuno, e si è Insciata quell'usanza antica delle cannoniere sotterrance, chiamate case matte, nelle quali per il fumo ed altri impedimenti non potevano maneggiare l'artiglierie; senza che indebolivano molte volte il fondamento de'torrioni e delle muraglie. Fece il medesimo due molto belle porte a Legnago. Pece lavnrare in Peachiera nel primo fundare di quella fortezza, e similmente molte cose in Brescia ; e tutto fece sempre con tanta diligenza e con si bnon fondamento, che niuna delle sue fabbriche moatrò mai nn pelo. Ultimainente rassettò la fortezza della Chiusa sopra Verona, facendo comodo ai passeggieri di passare senza entrare per la fortezza, ma in tal modo però, ehe, levandosi un ponte da coloro ehe aono di dentro, non può passare contra lor voglia nessuno, ne anco appresentarsi alla strada, che è strettissima a tagliata nel asso. Fece parimente in Verona, guando prima tornò da Roma, il bellissimo ponte sopra l'Adice, detto il ponte nuovo, ehe gli fu fatto fare da M. Giovanni Emo, allora podestà di gnella città ; che fu ed è cosa maravigliosa per la sua gagliardezza. Fu eccellente Michele non pure nelle furtificazioni, ma ancora nelle fatbriele private, ne'tempi, chiese e mo-nasteri, come si può vedere in Verons e altrove in molte fabbriebe, e particolarmente nella bel-liadma ed ornatissima eappella de' Guareschi in S. Bernardino, fatta tonda a uso di tempio, e d'ordine corintin, con tutti quegli ornamenti di che e espace quella maniera; la quale cappella, dieo, fece tutta di quella pietra viva e hianea, che per lo snono ehe rende quando si lavora, è in quella città ehiamata bronso. E nel vern questa è la più bella sorte di pietra ehe dopo il marmo fino sia stata trovata insino a' tempi nostri, essendo tutta soda e senza buehi o macchie ehe la guastino. Per essere adunque di deutro la detta cappella di questa bellissima pietra, e lavorata da eccel-lenti maestri d'iutaglio, e benissimo commessa, più bella in Italia, avendo fatto Michele girare tutta l'opera tonda in tal modo, che tre altari che vi sono dentro con i loro frontespizi, e cornici, e similmente il vano della porta, tutti girano a teudo perfetto, quasi a somiglianza degli usci, che Filippo Brunelleschi fere nelle cappelle del tempio degli Angeli in Firenze, il che e cosa molto difficile a fare. Vi fece poi Michele den-tro nn ballatoio sopra il primo ordine che gira tutta la cappella, dove si veggiono bellissimi intagli di colonne, capitelli, fogliami, grotte-ache, pilastrelli, ed altri lavori intagliati con ineredibile diligenza. La porta di questa eappella fece di fuori quadra corintia bellissima, e simile ad nn'antica che egli vide in nn luogo, secondo che egli diceva, di Roma. Ben' è vero, che essendo quest'opera stata lascista imperfetta da Michele, non so per qual cagione, ella fu o per avarizia o per poco giudiaio fatta finire a certi altri, che la guastarono con infinito dispiacere di caso Michele, che vivendo se la vide storpiare

in su gli occhi seoza polervi riparare; onde alcunavnita si doleva con gli amiei, solo per questo, di non avere migliais di dueati per comperarla dall'avarizia d'una donna, ehe, per spendere meno ehe poteva, vilmente la guastava. Fu opera di Miebele II disegno del tempio ritondo della Midonna di Campagna vieino a Verona, ehe fu bellissimo, ancorche la miseria, deboleaza, e poeliissimo giudizio del deputati sopra quella fabbrica l'abbiano poi in molti localii storpiata; e peggio avrebbono fatto, sa non avesse avutone eura Bernardino Brugmuoli parente di Michele, e fattone un compiuto modello, col quale va oggi inoanzi la fabbrica di questo tem-pio, e molte altre. Ai frati di S. Maria in Organo, anzi monaci di Monte Oliveto in Verona. ce uo disegno che fu bellissimo, della facciata della loro chiesa di ordine corintio, la gnale faeelata essendo atata tirsta on pezzo in alto da Paolo Sanmiehele, al rimase, non ha molto, a quel modo, per moltespese che furono fatte da que monaci in altre cose, ma molto più per la morte di Don Cipriano Veronese nomo di aanta vita e di molta autorità in quella religione, della quale fu due volte generale, il quale l'aveva cominciala. Feee anco il medesimo in S. Giorgio di Verona, convento de'preti regolari di S. Giorgio in Alega, murare la eupola di quella chiesa, che fu opera bellissima, e riuscl contra l'opinione di molti, i quali non pensarono ehe mai quella fabbrica dovesse reggersi in piedi per la debo-lezza delle spalle che aveva; la quali poi furoso in gnisa da Michele fortificate, che non si ha più di che temere. Nel medesimo convento fece il disegno e fondò un bellissimo campanile di pietre lavorate, parte vive e parte di tufo, che fu assai bene da lui tirato innanzi, ed oggi si seguita del detto Bernardino suo nipote, che lo va conducendo a fine. Essendosi monsignor Luigi Lippomani vescovo di Verona risoluto di con durre a fine il campanile della sua chiesa stato cominciato cento anni innauzi, ne fece fare un disegno a Michele, il quale lo fece bellissimo, avendo considerazione a conservare il vecchio e alla spesa che il vescovo vi potes fare. Ma un certo M. Domenico Porzio Romano suo vicario, persona poco intendente del fabbricare, ancor-eliè per altro uomo dabbene, lasciatosi imbarcare da uno ehe ne sapea poco, gli diede cura di ti-rare innauai quella fabbrica; onde colui mnran-dola di pietre di monte non lavorate, e facendo nella grossezza delle mura le scale, le fece di maniera, che ogni persona, aneo mediocremente Intendente d'architettura, indovado quello else poi successe, cioc, che quella fabbrica uon ista-rebhe in piedi ; e fra gli altri il molto reveren-do fra Marco de Medici Veronese, che, oltre agli altri suoi atudi più gravi, si è dilettato sem-pre, come ancora fa, dell' architettura, predisse uello ehe di eotal fabbrica avverrebhe; ma gli quello ehe di ectat supurso avviante la profes-fu risposto: Fra Marco vale assai nella professione delle sue lettere di filosofia e teologia, essendo lettor pubblico, ma nell'architettura non pesca in modo a fondo, che se gli possa eredere. Finalmente arrivato quel campanile al pisno delle campane, s'aperse in quattro parti di maniera, ehe dopo avere speso molte migliaia di scudi infarlo, bisognò dare trecento seudi a' muratori che lo gettassono a terra, acciò cadendo da per se, eome in pochi giorni arebbe fatto, non rovinasse all'intorno ogol cosa. E così sta bene che avvegna a chi , lasciando I maestri hunni ed eccellenti , s'impaceia con ciabittini. Essendo poi il derto monsignor Luigi stato eletto vesenvo di Bergamo, ed in suo lungo vesenvo ili Verona monsignor Agostino Lippomano, questi fece rifere a Mieliele il modello del detto campanile, e cominciarlo; e dopo lui secondo il medesimo, ha fatto seguitare quell'opera, else oggi cammina assai lentamente, monsignor Girolamo Trivi-sani frate di S. Domenico, il quale nel vescovado succedette all' ultimo Lippomano. Il quale modello è bellissimo, e le scale vengono in modo accomposte dentro, che la fabbrica resta stabile e cagliardissima. Fece Michele ai signori conti della Torre Veronesi una bellissima cappella a uso di tempio tondo con l'altare in mezzo nella lor villa di Fumane, e nella eliesa del Santo in Pados fu con soo ordine fabbricata una sepoltura bellissims per M. Alessandro Contarini pro-euratore di S. Marco, e stato provveditore dell'armats viniziana; nella quale sepoltura pare ebe Michele volesse mostrare in ehe maniera si deono fare simili opere, uscendo d'un certo modo ordinario, che a suo giudizio ha piuttosto dell'altare e esppella, che di sepolero. Questa, dice, che è molto ricea per ornamenti, e di composizione soda, e ha proprio del militare, ha per ornamento una Tetia, e due prigioni di mano di Alessandro Vittoria, che sono trunte huone fignre, ed una testa ovvero ritretto di natorale del detto signore col petto srmato, stata fatta di marmo ilal Danese da Carrara. Vi sono oltre ciò altri ornamenti assai di prigioni, di trofei, e di spoglie militari, ed altri, de quali non accade far mensione. In Vinezia fece il modello del monasterio delle monache di S. Biagio Catoldo che fo molto lodato. Essendosi poi deliberato in Verona di rifare ii lazzaretto, stanza ovvero spedale, che serve agli ammorbsti nel tempo di peste, essendo stato rovinato il vecchio con altri edifizi che erano nei sobborghi, ne fu fatto fare un disegno a Michele, che riusci oltre ogni ercdenza bellissimo, acetò fusse messo in opera in luogo vicino al fume, lontano un per-zo e fuori della spianata. Ma questo disegno veramente hellissimo e ottimamente in tutte le parti considerato, il quale è oggi appresso gli eredi di Luigi Brugnuoli nipote ili Michele, non fu da alcuni per il loro poco giudizio e meschinità d'animo posto interamente in esecozione, ma molto ristretto, ritirato, e ridotto al meschino da coloro i quali spesero l'autorità, che intorno a eiò avevano avuta dal pubblico, in storpiare quell'opera, essendo morti anzi tempo alcuni gentiluomini, che erano da principio sopra ciò, ed avevano la grandezza dell'animo ri alla nobiltà. Fu similmente opera di Miche-il conte Lodovico Canossa, uomo tanto celebrato da tutti gli scrittori de'snoi tempi. Al medesimo monsignore edificò Michele un altro magnifico palaszo nella villa di Grezano sul veronese. Diordine del medesimo fu refatta la facciata de'conti Bevilacqua, e rassettate tutte le atanze deleastello di detti signori, detto la Bevilarqua. Similmente fece in Verma la casa e facciata de' Lavezzoli, che fu molto lodata; e in Venezia murò dai fondamenti il magnifico e rirebissimo palazzo de' Cornari vicino a S. Polo, e rossetto nn altro palazzo pur di casa Cornara, che è a S. Benedetto all'Albore, per M. Gio-

vanni Cornari, del quale era Michele amieissimo, e fu eagione che in questo dipignesse Giorgio Vassrinove quadri a oliu per lo palno d'nna magnifica camera, tutta di legnami intagliati e messi d'oro riccamente, Rassetto medesimamente la casa de Bragadini riscontro a santa Marina, e la fece comodissima ed ornatissima; e nella medesima città fondò e tirò sopra terra, secondo un suo modello e con spesa incredibile, il maraviglioso palazzo del nobilissimo M. Girolamo Grimani vicino a S. Luca sopra il canal grande. Ma non pote Michele, appragginnto dalla morte, condurlo egli stesso a fine, e gli altri architetti presi in auo lungo da quel gentiluomo in molte parti alterarono il disrgno e mo-dello del Sanmichele. Vicino a Castel Franco ne' confini fra il trivisano e padovano, fu mu-rato d'ordine dell'istesso Michele il famosissimo palasso de' Soranzi, dalla detta famiglia detto la Soranza; il quele palaszo è tenuto, per abitora di villa, il più hello e più comodo, che insino allora fusse atato fatto in quelle parti. Ed a Piombino in contado fece la casa Cornars, e tante altre fabbriche private, che troppo lunga atoria sarebbe volere di tutte ragionare, e basta aver fatto mensione delle principali. Non tacerò già, elle fece le bellissime porte di due palazzi : l'una fu quella de'rettori e del capitano, e l'altra quella del palazso del podesta amendue in Verona e lodatissime, sebbene quest' ultima, che è d'ordine ionico con doppie colonne ed intercolonuj ornatissimi, ed alcune vittorie negli angoli, pare per la hassezza del luogo dove è po-sta alquanto nana, essendo massimamente aenza piedistallo, e molto larga per la doppiezza delle colonne i ma eosi volle M. Giovanni Delfini che la fe'fare. Mentre che Michele si godeva nella patria un tranquill'ozio, e l'onore e ripntazione che le sue onorate fitiche gli avevano acquistate, gli sopravvenne una nuova, che l'accord di maniera, che fini il corso della sua vita. Ma perchè meglio s'intenda il tutto, e si sappiano in questa vita tutte le bell'opere de'Sanmicheli chele.

dirò sleune cose di Giangirolamo nipote di Mi-Costui adunque, il quale nacque di Paolo fratello cugino di Michele, essendo giovane di bellissimo spirito, fu nelle cose d'architettura con tanta diligenza instrutto da Michele e tanto amato, che in tutte l'impresc d'importanza, e massimamente di fortificazione lo volca sempre seco i perché divennta in breve tempo con l'aiu-to di tanto maestro in modo cecellente, che il potea commettergli ogni difficile impresa di fortificazione, della quale maniera d'architettura si dilettò in particolare, fu dai signori viniziani conosciota la sua virtù, ed egli messo nel numero dei loro architetti, ancorche fusse molto giovane, con buona provvisione; e dopo manda-to ora in un luogo ed ora in altro a rivedere e rassettare le fortezze del loro dominio, e talora a mettere in esecusione i disegni di Michele suo zio. Ma, oltre agli altri luoghi, si adoperò con molto giudizio e fatica nella fortificazione di Zara, e nella maravigliosa fortezza di S. Niccolò In Sebenico, come s'è detto, posta in sulla boces del porto; la qual fortezza, che da lui fu tirata su dsi fondamenti, è tenuta, per fortezza privata, una delle più forti e meglio intese che si possa vedere. Riformò ancora con auo diseggo e giudizio del zio la gran fortezza di Cosfù, riputate la chiave il Italia da quelle parte. In OPERE

questa, dico, rifece Giangirolamo i due torrioni i signuri, Arrivata in Vinezia la nucva della morte che guardano verso terra, facendogli molto maggiori e più forti che non erano prima, e con le cannoniere e piazze scoperte che fiaucheggiaco la fossa alla moderna, secondo l'invenzio ne dello zio. Fatte poi allargare le fosse, molto più cho non erano fece abbassare un colle, che sendo vicino alla fortezze parea che la soprafcesse. Ma oltre a molt'altre cose ehe vi fece con molta considerazione, questa piacque estremamente, che in un cautone della fortezza fece un luogo assai grande a forte, nel quale in tempo d'assedio possono stare in sicuro i popoli di quell'isola, senza perioslo di esser presi dai nemici: per le quali opere venne Giangirolamo in tanto credito appresso detti signori, che gli ordinarono una provvisiona eguale a quella dello sio, non lo giudicando inferiore a lui, anzi in questa pratica delle fortezze superiore ; il che era di somma contentezza a Michele, il quale vedeva la propria virtà avere tanto accrescimento nel nipote, quanto e lui toglieva la vecchiezza di potere più oltre camminare. Ebbe Giangirolamo, oltre al gran giudizio di conoscere la qualità de' siti, molte industria in sapergli rappresentare con disegni e modelli di rilievo, onde faceva vedera ai suoi signori insino alle menomissime cose delle sue fortificazioni in bellissimi modelli di legname che faceva fare; la nal diligenza piaceva loro infinitamento, vedendo essi senza partirsi di Vinezia giornalmente come le cose passavano ne' più lontani luoghi di quello stato; ed a fino che meglio fussoro veduti da ognuno, gli tenevano nel palazzo del incipe in luogo dove que' signori potevano vedergli a toro posta. E perche così audasse Gian-girolamo seguitaodo di fare, non pure gli rife-cevano la spese fatte in condurre detti modelli, ma anco molte altre cortesie. Potetto esso Giangirolamo andare a servire molti signori cou grosse provvisioni, ma non volte mai partirsi dai suoi signori viniziani: anzi per consiglio del padre e dello zio tolse moglie in Verona una nobile giovanetta de Fracastori, con animo di sempre etarsi in quelle parti. Ma non essendo aneo con la sua amuta sposa, chiamata madonna Ortensia, dimoreto se non pochi giorni, fu dai suoi signori chisicato a Vinezla, e di li con molta fretta mandato in Cipri a vedere tutti i luoghi di quell'isola con dar commissione a tutti gli ufficiali che lo provvedessino di quanto gli facesse bisogno in ogui cosa. Arrivato dunque Giangirolamo in quell'isola, in tre mess la girò e vide tuttà diligentemente, mettendo ogni cosa in disegno e scrittura, per potero di tutto dar ragguaglio a' auoi signori. Ma mentre che attendeva con troppa cura e sollecitudine al suo ufficio, teuenpoco conto della sua vera vita, negli ardeotlasimi caldi elie allora erano in quell'isola infermò d'una febbre pestilente, che in sei giorni gli levò la vita, achhene dissero eleuni che egli era stato avvelenato. Ma comunque si fusse mori contento, essendo ne'servigi de'suos siguori, ed adoperato in cose importanti da luro, obe più avevano creduto alla sua fede e professione di fortificare, che a quella di qualunque altro. Subito che fu ammalato, conoscendosi mortale, diede tutti i duegni e scritti che aveva fatto delle cose di quell'isola, in mano di Luigi Brugnuoli suo cognato ed architetto, che allora attendeva alla fortificazione ili l'ainigosta, che è

di Giangirolamo, non fu niuno di quel senate che non sentisse incredibile dolore della per-dita d'un si fatt'nomo e tento effesionato e quella repubblica. Mori Giangirolamo di ata di quarantacinque anni, el ebbe onorsta sepolture in S. Niccolo di Famagosta dal detto suo cognato, il quale poi, tornato a Vinesia, presentò disegni e scritti di Giangirelamo: il che fatte, fu mandato a dar compimento alla fortificazione di Legnago, là dove era statu molti anni ad eseguire i disegni o modelli del suo sio Michele, Nel qual lungo non andò molto, che si marl, lasciando due figliooli, che sono assai valenti uomini nel disegno e nella pratica il' architettura, conciossiache Bernardino il maggiore ha ora molte imprese alle mani, come la fabbrica del companile del duomo e di quello di S. Giorgio, la Madonos detta di Campagna, nelle quali ed altre opere che fa in Verona ed altrove riesor eccellente, e massim-mente nell'ornamente e cappella maggioro di S. Giurgio di Verona, la quale è d'ordine compositu, e tale, che per grandens, disegno, e lavoro, affirmano i Verenesi non credere che si trovi altra a questa pari in Italia. Quest' opera, dico, la quale va girando secondo che fa la oicchia, a d'urdine commune con capitelli composti, colonne doppie di tutto rilievo, e con i suoi pilastri dietro. Similmente il frontespizio, che la ricopre tutta, gira anch'egli con gran maestria, secondo che fa la nicchia, ed ha tutti gli ornamenti che cape quell'ordine; onde monsigner Barbaro eletto patriorea d'Aquileis, uomo di queste professioni intendentissuno e che n' ha scritto, nel ritornare dal cuacilio di Trento vule nou senza maraviglia quelle che di quell'opera era fatto, e quello che giornalmente si lavorava ; ed avendola più volte considerata, ebbe a dire non aver mai veduta similo e non potersi far megliu; e questo hasti per seggio di quello olie si pun dell'ingegra di Beroardino, natu per madro de'Sanmicheli, sperare.

Ma per tornare a Michelo, da cui ci partimmu non sensa esgione pocu fa, gli arreco tanto dolore la morte di Giangirolamo, in cui vide mancare la casa de'Samucheli, non essendo del nipote rimasi figliuoli, ancorche si sforzasse di vincerlo e ricuopririo, che in pochi giorni fu da una maligna febbre ucciso, e-a incredibilo dolore della patris e de' suni illustrasimi signori. Mori Michele l'anno 15 9, e fu sepolto in S. Tuminasu de'frati Carmelitani dove e la s'pol-tura antica do' suoi maggiori : ed oggi al. Niecolò Sanmieltelo medico ha messo mano a fargli un sepulero onorato, che si va tuttavia mettendo in opera. Fu Miebele di custumatissima vita, ed in tutte le sue eose molto onorevole; fu persona allegra, ma però mescoleto col grave, fu timorato di Dio e molto religioso, intanto che non si sarebbe mai messo a fare la mattina alcuna coso, cho prima non avesse udito sucesa divotamento e fatte sue orazioni; e nel principio dell' impreso d'importanza faceva sempre la mattina innanci ad ogni altra cosa centar solennemente la messa dello Spirito Santo, o della Madonna. Fu liberalissimo e tanto cortese con gli emici, che così erano eglino delle cose di lui signori como egli stesso. Ne tacerò qui un segno della sua lealissima binta, il quale oreno cha pochi altri sappiano, foor ele- 10. Quando Giorla cheave de quel regno, a coò gli purtane a'stor go Vasari, del quale come s'e detto fu amica-

simo, parti ultimamente da lui iu Vinezia, gli disse Michele: Io voglio che voi sapplate, M. Giorgio, che quando io stetti iu mia giovanezza n Monte Fiascone, essendo innamorato della molie d'uno scarpellino, come volle la sorte, chhi da lei cortesementa, senza cha mai niuno da me lo risapesse, tutto quello che io dasiderava. Ora aveodo io inteso ehe quella povera douna è rimasa vedova e con una figliuola da marito, la quale dice avere di me conceputa, voglio, aucor-che possa agevolmente essere, cha ciò, come in eredo, non sia vero; portatele questi einquanta scudi d'oro a dateglieli da mia parta per amor di Dio, acciò possa aitarsi ed accomodare secon-do il grado suo la figliuola. Andando dunque Giorgio a Roma, ginnto in Monte Frascone, an-corche la huona donna gli confessasse liberaente quella sua putta non essere figliuola di Michele, ad ogni modo, siccome egli aveva commesso, gli pagò i detti danari, che a quella povera femmina furono così grati come ad altro sarebbono stati cinquecento. En dunque Michele cortese sopra quanti uomini furono mai i coneiofusseche non si tosto sapeva il bisogno e desiderio degli amici, che cercava di compiacergli, se avesse dovnto spendere la vita; ne mai gn, se avesse dovinto spendere la vius; ne mai alcume gli fece servizio, cha non ne fusse in molti doppi ristorato. Avendogli fatto Giorgio Vasari in Vinezia un disegno grande con quella diligenza che seppe maggiore, nel quala si ve-deva il auperbissimo Lucifero con i suoi seguaci vinti dell' Angelo Michele piovere rovinosamente di cielo in un orribile inferno, non fece altro per allora che ringraziarne Giorgio quaudo pre-se licenza da lui; ma non molti giorni dopo tornaudo Giorgio in Arezzo, trovò il Sanmichele aver molto innanzi mandatu a sna medre, che si stava in Arezzo, una soma di robe così bella ed ocorate, come se fusse stato un ricchissimo signore, e con una lettera nella quale molto l'onorava per amore del figliuolo. Gli vollero molte volte i signori viulziani accrescere la provvisione, ed egli ciò ricusando, pregava sempre che in suo cambio l'accrescessero al nipoti. Iosomma fo Michele in tutte le sue azioni tanto gentile, cortese, ed amorevole, che meritò es-sere amato da infiniti signori: dal cardinale de' Mediei, che fu papa Clemente VII, mentre che stette a Roma, dal cardinal Alessandro Farnese, che fu Paolo III, dal divino Michelagnolo Buonarroti, dal signor Francesco Maria duca d'Ur-bino, e da infiniti gentilcomini e senatori vini-ziani. In Verona fu suo amicissimo fra Marco de'Medici nomo di letteratura e bontà infinitae molti altri, da' quali non accade al presente far meggione.

Or per neu vere a tornare di qui a poce a periare de Verones, eva questa occasione dei operadetti farò in questo luego mensione d'aliente de la companio de la companio de la comsisione de la companio de la companio de menico del liente, il quel teo freceso da fatto di menico del liente, il quel teo freceso da fatto di menico del liente, il quel teo freceso da fatto di poste couve, ode le tre che non risponidoce sopo il liente con della stata di poste couve, ode le tre che non risponidoce sopo il liente con la companio della contrari, i no d'al tre la chataglie de Contenir a molti fismi, nella terra sono dee quadri colotio, al contrare del la contrare della contrario del la contrare del contrario del la contrare del contrario del la contrare del contrario in contrare la chataglie de Contenir a molti fismi, nella terra sono dee quadri colotura del la contrare del contrare del con-

le nozze finte fra il Benaco, detto il lago di Garda, e Caride ninfa tinta per Garda, de quali nasce il Mincio firme, il quale veramente esce del detto lago. Nella medesima casa è un fregio grande, dove sono alcuni trionfi coloriti e fatti granie, dove sono archivi non con tella con bella pratica a maniera. In casa M. Pellegrino Ridolfi, pur in Verona, dipinse il medesimo la incoronazione di Carlo V imperadore, e quando, dopo essere corocato in Bologua, cavalca eou il papa per la città con grandissima pompa. A olio ha dipiuto la tavola principale della chiesa che ha nuovamente edificata il duea di Mautova vicina al castello, nella quale è la decollazione e martirio di S. Barbara, con molta diligenza e giodizio lavorata i e quello ehe mosse il duca a far fare quella tavola a Domenico, ai fu l'avere vodata ed essergli molto piaciuta la sua maniera in una tavola, che molto prima aveva fatta Domenico nel duomo di Mantova nella cappella di S. Margherita a concur-renza di Paulino che fece quella di S. Antonio, di Paolo Farinato che dipiuse qualla di S. Martino, e di Battista del Moro che fece quella del-la Maddalens. I quali tutti quattro Veronesi furono là condotti da Ercole cardinale di Manteva per ornare quella chiesa, da lul atata ri-fatta col disegno di Giulio Romano. Altre ope-re ha fatto Domenico in Verona, Vicenza, Vinezia, ma basti aver detto di queste. È costni costumato , e virtuoso artefice , percionche ol-tre la pittura, e ottimo musico, e de primi dell'accademia nobilissima de'Filarmoniai di Verona. Ne sarà a lui juferiore l'elice suo figliuolo. Il quale, ancorchè giovane, si è mostrato più che ragionevole pittore in una tavola che ha fatto nella chlesa dalla Trinith, deutro la quale è la Madonna, e sei altri santi grandi quanto il na-turale. Ne è di ciò maraviglia, avendo questo giovane imparato l'arte in l'irenze, dimorande in casa di Bernardo Cauigiani gentiluomo fiorentino, e compare di Domenico suo padre. Vive auco uella medesima Verona Bernardine

detto l'India, il quala oltre a molte altre opere, ha dipinto in casa del coute Marc' Antonio del Tiene nella volta d'una camera in bellissime figure la tavola di Psiches ed un'altra camera ha con belle invenzioni e maniera di pitture dipinta al conta Girolamo da Canossa. E anos molto lodato pittore Eliedoro Forbicini, giovane di bellissimo ingeguo ed assai pratico in tutte le maniere di pitture, ma particolarmante uel far grottesche, come si può vadere uella dette due camere ed altri lunghi dove ha lavorato. Similmente Battista da Veroua, il quale è cost e non altrimenti fuori della patria chiamato, avendo avuto i primi principi della pittura da un suo zio in Verona, si pose cou l'eccallente Tiziano in Viuezia, appresso il quale è divenuto eccellente pittore, Dininse costai, essendo giovane, in compagnia di Paulino una sala a Tiene sul vicentino pel palazzo dal collaterale Portesco, dove fecero un infinito numero di figure, che acquistarono all'ono ed all'altro credito e riputazione. Col medesimo lavoro molte cose a fresco nel palazzo della Sorauza a Castelfranco, essendovi amendue maudati a lavorare da Michele Sanmichele, che gli amava come figliuoli. Col medesimo dipinse ancora la facciata dalla casa di M. Antonio Cuppello ehe è in Vinezia so-pra il canal grande; e dopo per insieme, il pal-co ovvero soffittato della sala del consiglio dei Dieci, dividendo i quadri fra loro. Non molte

lopo essendo Battista chiamato a Vicenza , vi fece molte opere dentro e fuorired in ultimo ha dipinto la facciata del monte della pietà , dove ha fatto un numero infinito di figure nude maggiori del naturale in diverse attitudini con bonissimo disegno, e in tanti pochi mesi, che è stato nna maraviglia. E sa tanto ha fatto in si poca età, che non passa trent'anni, pensi ognuno quello che di lni si può nel processo della vita sperare. È similmente Veronese nn Paulino pittore, che oggi è in Vinezia in bonissimo credito, conciossiache, non avendo aneora più di trent' anni, ha fatto molte opere lodevoli. Costui essendo in Verona nato d'uno scarpellino, o, come dicono in que paesi, d'un taglispiatre, ed avendo imparatu i principi della pittura da Giovan-ni Caroto Veronese, dipinse, in compagnia di Battista sopraddatto, in fresco la sala del collaterale Portesco a Tiane nel Vicentino; e dopo ol medesimo alla Soranza molte opera fatta con disegno, e giudisio, e bella maniera. A Masiera vicino ad Asolo nel trivisano ha dipinto la bellissima casa del sig. Daniello Barbaro eletto patriarea d'Aquileia. In Verona nel refettorio di S. Nazzaro monasterio de'monaci neri ha fatto in nn gran quadro di tela la cena che fece Si-mon lebbroso al Signore, quando la peccatrice se gli gettò a'piedi, con molte figure, ritratti di naturale, e prospettiverarissime, e sotto la men-sa sono due cani tanto belli, che paicoo vivi e maturali, e più lontano certi atorpiati ottima-mente lavorati. È di mano di Paulino in Vineais nella sala del consiglio de' Diecl e in nn ova-to, che è maggiore d'alemni eltri cha vi sono, e to, one e maggiore d'atemni ettri ena vi sono, e mai mezzo del palco come principale, un Giore che scaccia i visi, per significare che qual su-premo magistrato ed assoluto scaccia i visi, e castiga i cattivi e viziosi nomini. Dipinse il medesimo il soffittato ovvero palco della chiesa di S. Sehastiano, che à opera rarissima, e la tavola della cappella maggiore con alcuni quadri che e quella fanno ornamento, e similmente le por-telle dell'organo, ene tutte sono pittora vera-mante lodevolissime. Nella sala del gran consilio dipinse in na quadro grande Federigo Barbarossa che rappresenta al papa con buon nume-ro di figure varie d'ahiti e di vestiti, e tutte bellissime e veramente rappresentanti la corte d'on papa e d'un imperadore ed un senato vineziano n molti gantiluomini e senstori di quella repubblica ritratti di naturale; ed in somma quest'ope ra e per grandezza, disegno, e belle e varie attitudini tale, che à meritamente lodata da ognuno. Dopo questa atoria dipinse Paulino in alcune camere, che servono per il detto consiglio de' Dieci, i palchi di figure a olio, che scortano molto, e sono rarissime. Similmente dipinse per andare a S. Maurizio da S. Moise la facciata a fresco della casa d'un mercatante, che fu opera bellissima, ma il marino la va consumando a poco a poco. A Cammillo Trivisani in Alurano dipinee a freseo una loggia ed una camera, cha fu molto lodata, ad in S. Giorgio Maggiore di Vinesia fece in testa d'una gran stanza le nozze di Cana Galilea a olio, che fu opera maravigliosa per grandezza, per numero di figure, per varietà d'abiti, e per invensione; e, se bene mi ricorda, vi si veggiono più di centocinquaota teste tutte variste e l'atte con gran diligenza. Al medesimo fu fatto dipiguere dai procuratori di S. Marco certi tondi angolari, che sono nel palco della libreria Nicena, che alla signorsa fu lasciata dal cardina-

le Besserione con un tesoro grandissimo di libri greci ; e perché detti signori, quando comincia-rono a far dipignere la detta libreria, promisero a chi meglio in dipignendela operasse un premio d'onore, oltre al prezzo ordinario, firrono divisi i quadri fra I migliori pittori ehe allora fossero i quadri fra I migliori pittori ene anora ionecio in Vinezia. Finita l'opera, dopo essere state mol-to ben considerate le pitture de datti quadri, fu posta una collana d'oro al collo a Paulino, come a colui che fu gindicato meglio di tutti gli altri aver operato; ed il quadro che diede la vittoria ed il premio dell'onore, fu quallo dova è dipinta la Musico, nel quale sono dipinte tre bellissime donna giovani, una delle quali, che è la più bella, suona nn gran lirene da gamba, guardando a basso il manico dello strumanto, a stando con l'orecchio ed attitudine della persona e con la voce attentissima al snono; dell'altre due nna auona un liuto, e l'altra centa al libro. Appresso alle donne e un Copido senza ale, che uona nn gravecembolo, dimostrando che dalle musica nasce amore, ovvero che emore è sempre in compagnia della musica; a perché mai non se ne parte, lo fece senz'ale. Nel medesimo dipinse Pan, Dio, secondo i poeti, de pastori con certi flenti di scorze d'albori a lui, quasi veti, consecrati da pastori atati vittoriosi nel sonare. Altri due quadri fece Paulino nel medesimo luogo: in nno è l'Aritmetica con certi filosofi vestiti all'antica, e nell'altro l'Onore, al quale, essendo in sedia, si offeriscono sacrifici e si porgono corone reali. Ma perciocche questo giovana e appunto in sul bello dell'operare e non arrive a trentadue anni, non ne dirò altro per ora. È similmente Veronese Paulo Parinato valente dipintore, il quale essendo atto discepolo di Nicola Ursino, ia fatto molta opere in Verone: me le principali sono nua sala nella casa de Fusmanelli, colorita e fresco a piena di varie atorie, secondo che volle M. Antonio gentilnomo di sella famiglia, e famosissimo medico in tutta guerra ramigne, e ramorante di Single de Caropa; e dua quadri grandissimi in S. Maria in Organi nella cappella maggiore, in uno dei quali e la sturia degl'Innocenti, e nell'altro a quando Costantino imperatore si fa portare mol-ti fanoiulli innanzi per accidergli, a bagnarsi del sangue loro per gustire della lebbra, Nella nic-chia poi della detta cappella sono dua gran qua-dri, ma però minori de primi; in uno e Cristo che riorve S. Piero che verso lui cammina sopra l'acque, a nell'altro il desinare che fa S. Gregorio a certi poveri. Nelle quali tutte opere, che molto sono da lodare, è nn numero grandiesimo di figure fatte con disegno, studio, e diligenza. Di mano del medesimo è una tavola di S. Martino, che fu posta nel duomo di Mantos, la quale egli lavorò a concorrenza degli altri suoi compatriotti, come s'é dello pur ora. E queste fia il fine della vita dell'eccellente Michele Sanmichele, e degli altri valent' nomini verunesi, degni certo d'ogni lode per l'eccellenza dell'arti, e per la molta virtu loro.

## VITA DI GIOVANNANTONIO

## IL SODOMA DA VERZELLI

Se gli uomini conoscessero il loro atato, qui do la fortuna porga loro occasione di farsi rie-chi, favorendoli appresso gli uomini grandi, a se nella giovinezza s'affaticassino per acco gnare la virtù con la fortuna, si vedrebb paravigliosi effetti uscire dalle loro azioni. Laddove spesse volte si vede il contrario avvanire: perciocché siccome è vero, che chi si fida interamente della fortuna sola resta le più volte ingannato, così è chiarissimo, per quello che ne ostre ogni giorno la sperienza, che anco la virtà sola non fa gran cose, se non accom gusta dalla fortuna. Se Giovannantonio da Verzelli, come ebbe bonna fortuna, avesse avuto, e, se avesse studiato, poteva, pari virtà, non si sarebbe al fine della vita sua, che fu semra stratta e bestiale, condotto pazzamente nella vecchiezza a stentare miser smente. Essendo adunque Giovannantonio condotto a Siena da alcuni mercatenti agenti degli Spannocchi, volle la sua buona sorte, o forse cattiva, che non trovando concorranza per un pezzo in quella città, vi lavorasse solo, il che sebbene gli fu di qualche ntile, gli fu alla fine di danno; perciocche, ussi addormentandosi, non istudiò mai, ma lavorò il più delle sue cose per pratica; e se pure studio nu poco, fu solamente in disegnare le cose di Iacopo dalla Fonte, che erano in pregio, e poco altro. Nel principio facendo molti ritratti di naturale con quella sua maniera di colorito acceso, che egli aveva recato di Lombardia, fece molte amicizie în Siena, più per essere quel sangue emorevolissimo de forestieri, che perché fusse bnon pittore; era oltre ciò uomo allegro. licenzioso, e teneva altrui in piacere e spasso con vivere poco onestemente; nel che fare, pe-rocche aveva sempre attorno fanciulli e giovani abarbati, i queli amava fuor di modo, si acquisto il soprannome di Sodoma; del quale, non che si prendesse noia o sdegno, se ne gloriava, facendo sopra esso stanze e capitoli, e cantandogli sul linto assai comodamente. Dilettossi oltre ciò d'aver per casa di più sorte stravaganti animali, tassi, scoiattoli, bertnece, gatti mammoni, asini nani, cavalli, barberi da correr pali, cavallini piccoli dell' Elba, ghiandaie, galline mana, tortore iodiane, ed altri si fatti animali, quanti gliene potevano venire alle mani. Ma oltre tutte queste bestiacce, aveva un corbo, che da lui aveva così bene imparato a favellare, che contraffaceva in molte cose la voce di Giovannantonio, e particolarmente in rispondendo a chi picchiava la portà tanto bene, che pereva Giovannantuoio stesso, come benissimo sanno tutti i Sanesi. Similmente gli altri snimali erano tanto domestichi, che sempre stavano intorno altrui per casa, facendo i più strani giuochi, ed i più pazzi versi del mondo, di maniera che la casa di costui pareva proprio l'arca di Noc. Questo vivere adunque, la strattezza della vita, e l'opere e pitture, che pur faceva qual cosa di buouo, gli facevano avere tento nome fra Sanesi, cior nella plebe e nel volgo (perche i gentiluomini lo conoscevano da vantaggio), che egli era tenuto appresso di molti grand'uomo. Perche essendo fatto generale dei monaci di Monte

Oliveto fra Domenico da Leccio Lombardo, e andando il Sodoma a visitarlo a Monte Oliveto andando Il Souvens a visitatio a monte Curreto di Chiustri, luogo principale di quella religione lontano da Siena quindici miclia, seppe tanto dire e persuadere, che gli fu dato a finire le teo-rie della vita di S. Benedetto, delle quali aveva fatto parte in una fecciata Luca Signorelli da Cortona, la quale opera egli fini per assai piocol prezzo, e per le spese che ehbe egli ed alcuni garzoni e pestacolori che gli aiutarono. Ne si potrebbe dire lo spasso che, mentre lavorò in quel logo, ebbero di lui que' padri, che lo chiamavann il Mattaccio, ne le pazzie cha vi fe-ce. Ma tornando-all'opera, avendovi fatte alcune storie tirate via di pratica senza diligenza, e dolendosene il generale, disse il Mattaccio che lavorsva a capricci, e che il suo pennello ballave secondo il succo de'denari, a che se voleva spender più, gli bastava l'anima di far molto meglio: perche avendogli promesso quel generale di meglio volerio pagare per l'avvenire, fece Giovannentonio tre storie, che restavane a farsi ne' cantoni, con tanto più studio e diligenza ohe non aveva fatto l'altre, che rimeirone molto migliori. In una di queste è quando S. Benedetto si parte da Norcia e dal padre e dalla madre per andare a studiare a Roma; nella se-conda quando S. Mauro e S. Placido fanciulti gli sone dati, a offerti a Dio dai pedri loro : e nella tersa quando i Goti ardono Monte Cassi-no. In ultimo fece costni, per far dispetto al generale ed ai monaci, quando Finrenzo prete e nimico di S. Benedetto condusse intorno al monasterio di quel sant'uomo multe meretrici s bellare e cantare per tentare la bontà di quei padri nella quale storia il Sodoma, che era, così nel dipignare, come nell'altre sue azioni, disonesto, fece un ballo di femmine ignude, disonesto e hrutto affatto; e perchè non gli sarehbe stato lasciato fare, mentre lo lavoro non volte mai che niuno de'monaci vedesse. Scoperta dunqua che fu questa storia, la voleva il generale gettar per ogni modo a terra e levarie via; ma il Mattaccio, dopo molte ciance, vedendo quel padre in collera, rivesti tutte le femmine ignude di quell'opera, che e delle migliori che vi sieno; sotto le quali storie fece per ciascuna due tondi, ed in ciascuno un frate, per farvi il numero de' generali che aveva avnto quella congregazione; e perché non aveva i ritratti naturali, fece il Mattaccio il più della teste a caso, ed in alcune ritrasse de frati vecchi che allora erano in quel monasterio, tanto che venue e fare quella del detto fra Domenico da Leccio che era allora generale, come s'è detto, ed il quale gli faceva fare quell'opara. Ma perchè ad alcune di queste teste erano stati cavati gli occhi, altre crano state sfregiste, frote Antonio Bentivogli Bolognese le fece tutte levar via per buone cagioni. Mentre dunque che il Mattaccie faceva queste storie, essendo andato a vestirai Il monaco un gentiluomo milanese, che aveva una cappa gialla con foroimenti di cordoni neri, come si usava in quel tempo, vestito che colui fu da mouaco, il generale dono la detta cappa al Mattaccio, ed egli con essa indosso si ri-trasse dallo specchio in una di quelle storie dove S. Benedetto, quasi aocor funciullo, miracolosamento racconcia e reintegra il capisterio, ovvero vassoio della sua balsa che ella sveva rotto; ed a pie del ritratto vi fece il corbo, una bertuccia, ed altri suoi animali. Finita questa

pera, dipinse nel refettorio del monasterio di S. Anns, luogo del medesimo ordine e lontano da Moote Olivetu cinque miglia, la storia dei einque pani e due pesei, ed altre figure; la qual'opera fornita, se ne tornò a Siena, dove alla Postierla dipinse a fresco la facciata della easa di M. Agostino de' Bardi Sanese, nella quale erano alcune cose lodevoli, ma per lo più sono state consumata dall'aria e dal tempo. In quel mentre capitando a Siena Agostino Chigi ricehissimo e famoso mercutante sanese, gli venne conosciuto, e per le sue pazzio e perché aveva nome di buon dipintore, Giovann' Antonio : per-Bome di biton uprintore, torrann amount per-ché mentatolo seco a Roma, dove allora facera papa Giùlio II dipignere nel palazzo di Vatica-no le camere papali, che già aveva fatto murare papa Niccolò V, si adoperò di maniera col papa, cho anco a loi fu dato da lavorare. E perche Pietro Perugino che dipigneva la volta d'una camera, che è allato a torre Borgia, lavorava, come vecchio cho egli era, adagio, e non poteva, coma era stato ordinato da prima, mettere mano ad altro, fu data a dipignere a Giovann'An-tonio un'altra camera, che ò accanto a quella che dipigneva il Perugino, Messovi danque mano, feee l'ornamento di quella volta di cornici e fogliami e fregi, e dopo in alcuni tondi grandi ece alcuna storie in fresco assai ragionevoli. Ma perciocobe questo animale, attendendo alle ane bestiole e alle haie, non tirava il lavoro innauzi, essendo condotto Raffaello da Urbino a Roma da Bramanta architetto, e dal papa conoacinto quanto gli altri avanasse, comandò Sna Santità che nelle dette camere non lavorame più ne il Perugino ne Giovann' Antonio, auzi he si buttasse in terra ugui cosa. Ma Raffaello, che era la stessa bontà o modestia, lasciò in piedi tutto quello cho aveva fatto il Perugino, stato già sno maestro, e del Mattaccio non guastò se non il ripieno e lo fignre de' tondi e de'quadri, lesciando le fregiature a gli altri ornamenti, che ancor sono intorno alle figure che vi fece Raffaello, le quali furono la lustizia, la Cognizione delle cose, la Poesia, e la Teologia. Ma Agostino che era galantnomo, senza aver rispetto alla vergogna che Giovann' Antonio aveva ricevoto, gli diede a dipignere nel sno palazzo di Trastevere in una sua camera principale, che risponda nella sala grande, la storia d' Alessandro, quando va a dormire con Rosana; nella quale opera, oltre all' altre figure, vi fece un buon numero d' Amori, alcuni de quali dislacciano ad Aleaaandro la corazza, altri gli traggono gli stivali ovvero calzari, altri gli levano l'elmo e la veste, e la rassettano, altri spargono fiori sopra il let-to, ed altri fanno altri uffici così fatti e vicino al cammino fece un Volcano, il quale fabbrica aaette, ehe allora fu tenuta assai huona e lodata opera. E se il Mattaccio, il quale aveva di buomissimi tratti, ed era molto aiutato dalla natura, avesse atteso in quella disdetta di fortuna, come avrebbe fatto ogni altro, agli studi, avrebbe fatto grandissimo frutto. Ma egli ebbe sempre l'auimo alle haie, a lavorò a capricci, di niuna cosa maggiormente eurandosi che di vestire pomposamente, portaodo giubbonl di brocesto, cappe tutte fregiate di tela d'oro, cuffiani ricchissimi, collane, ed altro simili bagattella, a cose da huffoni e cantamhanehi; delle quall cose Agostino, al qualo piaceva quell'umore, n'aveva il maggiora spasso del mondo. Venuto poi a

cevano certe figure stratte e senza pensieri, co-me era costui, n' chbe il Mattaccio la maggiore allegrezza del mondo, e massimamente volando male a Giulio, che gli aveva fatto quella vergogna. Perché messosi a lavorare per farsi connscere al nuovo pontefice, fece in un quadro una Lucrezia Romana ignuda, che al dava con un pugnale. E percho la fortuna ha cura do' matti, ed ainta alcuna volta gli spensierati, gli venne fatto un bellissimo corpo di femmina ed una te-sta che spirava: la quale opera finita, per mezso d'Agostino Chigi, che aveva stretta servità col papa, la donò a Sua Santità, dalla quale fu fatto cavaliere e rimunerato di così bella pittura; onde Giovann'Antonio, parendogli essere fatto grand'nomo, cominciò a non volere più lavorare, se non quando era cacciato dalla necessità. Ma essendo andato Agostino per alcuni suoi negozi a Siena, ed avendovi menato Giovann'Antonio, nel dimorare la fo forzato, essendo cavaliere senza entrate, mettersi a dip e così fece una tavala, dentrovi un Cristo d sto di croce, in terra la nostra Donna tras tits, ed un nomo armato, che, voltando le spalle, mostra il dinanzi nel lustro d'una celata, che e in terra, lucida come non specchio: la quale opera, che fu tenuta ed è delle migliori che mai facesse costul, fu posta in S. Francesco a man destra entrando in chiesa. Nel chiostro poi, che è a lato alla detta chiesa, fece in fresco Cristo battato alla colonna con molti Giudei d'intorno a Pilato, e con un ordine di colonne tirate in prospettiva a uso di cortine i nella qual'opera ritrasse Glovann' Antonio se stesso senza barba, cioè raso, o con i capelli langhi, come si porta-vano allora. Fece non multo dopo al sig. Iacopo Sesto di Piombino alconi quadri, e, stando con esso lui in detto luogo, alcun' altre cose in tela; onde col mezzo suo, oltre a molti presenti o cortesia che chbe da lui, cavò della sua isola dell' Elha molti animali piccoli, di quelli che produce quell' isola, il quali tutti condusse s Siena. Capitando poi a Firense un monaco de Brandolini ahate del monasterio di Monte Oliveto, che è fuori della porta S. Friano, gli fece dipignere a fresco nella facciata del refettorio alcune pitture. Ma perché, come straourato, le fece senza studio, riuscirono si fatte, che fu uccellato, e fatto beffe delle suo pazzie da coloro che aspettavano che dovesse fare qualche opera straordinaria. Mentre duoque che faceva quell'opera, avendo menato seeo a Firenze un caval barbero, lo messe a correre il palio di S. Barnaba, e, come volle la sorte, corse tanto meglio degli altri, che lo guadagno; onde avendo I fanciulli a gridare, come si costuma, dietro al palio, ed alle trombe il nome o co-gnome del padrane del cavalio ehe ha vinto, fu dimandato Giovann' Antonio che nome si aveva a gridare, ed avendo egli risposto: Sodoma, Sodoma, i fanciulli così gridavano. Ma avendo ndito cod sporco nome certi vecchi dabbene, cominciaronn a farne rumore ed a dire: Che porca cosa, che ribalderia è questa, che si gridi per la nostra città così vituperoso nome? Di maniera che manob poco, levandosi il rumore, che non fu dai fanciulli e dalla plebe lapidato il povero Sodoma, ed il cavallo e la bertuccia che aveva in groppa con esso lui. Costoi avendo nello spazio di molti anni raccozzati multi pali, stati a questo modo vinti dai suoi cavalli, n'avo morte Giulio II, e creato Leone X al quale pia- Ta una vanagloria la maggior del mondo, ed a 696 ehiunque gli capitava a casa gli mostrava; e spes-so apesso ne faceva mostra alle finestre. Ma per tornare alle sue opere, dipinse per la compa-gnia di S. Bestiano in Camollia dopo la chiesa degli Umiliati in tela a olio in un gonfalone ebe si porta a processione un S. Bastiano ignudo lesto a un albero, che si posa in snlia gamba estra, e, scortando con la sinistra, alza la testa verso un angelo, che gli mette una corona in capo: la quale opera è veramente bella e melto da lodare. Nel rovescio è la nostra Donna col figlinolo in braccio, ed a basso S. Gismondo, S. Bocco, ed alcuni buttati con le ginocchia in terra. Dicesi che elcuni mercatanti lucchesi voltono dare agli nomini di quella compagnia per avere quest'opera trecento scudi d'oro, e non l'ebbono, perchè coloro non vollono privare la loro compagnia a la città di si rare pitra. E nel vero in certe cose, o fusse lo studio o la fortuna o il caso, si portù il Sodama molto benes me di al fatte ne fece pochissime. Nella segrestia de' frati del Cormine è un quadro di mano del medesimo, nel quale è una natività di nostra Donna con sicuna balie, molto bella: ed nostra tronna con sicum pane, motor con con in sul canto vicino alla piazza de' Tolomei fece e fresco per l'erte de calsolai una Madonna col figliuolo in braccio, S. Giovanni, S. Francesco, S. Rocco, e S. Crespino avvocato degli comini di quell'arte, il quale ha una scarpa in mano; nelle teste delle quali figure e nel resto si portò Giovann'Antonio benissimo. Nella compagnia ili S. Bernardino da Siena accanto alla chiesa di S. Francesco fece costni, a concorrenza di Girolamo del Pacchia pittore amese, e di Domenico Becosfumi, alcune storie a fresco, eioe la presentazione della Madonna al tempie, quando ella va a visitare S. Lisabetta, la sua assunzione, e quando é coronata in ciclo. Nei canti della medesima compagnia fece un santo in abito episcopale, S. Lodovico, e S. Antonio da Pados; ma la meglio figura di tutte è un S. Francesco, che stando in piedi alza la teste in alto guardando un angioletto, il quale pare che faccia sambiante di parlargli; la testa del qual S. Francesco è veramente maravigliosa. Nel palsazo de' signori dipinse similmente in Siens In un salotto aleuni taberuscolini pieni di colonne e di put-tini con altri ornamenti; dentro ai quali taber-nacoli sono diverse figure: In uno è S. Vettorio armato all'antics con la apada in mano, e vicino a lui è nel medesimo modo S. Ansano ehe battezza sleuni, ad in un altro è S. Benedetto, che tutti sono molto belli. Da basso in detto danso, dove al vende il asle, dipinse un Cristo ebe risuscita, con alcuni soldati intorno al sepolero, e due angioletti tennti nelle teste assai bella. ren, e use angiorette, sopra mas ports, è ma Ma-donna col Iglicolo in braceio, dipinta da ini a fereco, e due santi. A S. Spirito dipiose la cap-pella di S. Iscope, la quale gli feciono fare gli sumini della nazione spagnuola, che vi hanno la loro sepolitara, facendori una imagine di nostra Donna natica, da man destra S. Niccola da Tolentino, e dalla sinistra S. Michele Arcangelo ebe uccide Lucifero, e sopra questi in un mez-zo tondo fece la nostra Donna che mette indosso l'abito ancerdotale a un santo, con alcuni engeli attorno. E sopra tutte queste figure, le uali sono a olio in tavols, è nel messo circolo della volta dipinto in fresco S. lacopo armato sopra un cavallo che corre, e tutto fiero ha impognato la spada, e sotto esso sono molti Turchi ta, ed e buon'opera; perciocche, oltre la nostra

orti e feriti. Da basso poi ne'fisnehi dell' sttare sono dipinti a fresco S. Autonio abate ed un S. Bastisno ignado alla colonna, che sono tenute asai buone opere. Nel duomo della mede-sima città, entrando in chiesa a man destra, è dl sus mano a un altare un quadro a olio, nel quale e la nostra Donna col figliuolo in ani ginocchio, S. Ginseppo da un lato, e dall'altro S. Calisto; la qual' opera è tenuta anch' essa molto bella , perché si vede che il Sodoma nel colorirla usò molto più diligenza che non soleva nelle sun cose. Dipinse ancora per la compagnia della Tri-nità nna bara da portar morti alla sepoltora, che fu bellissima; ed un'altra ne fece alla compagnia della Morte, che è tenuta la più bella di Sieca ed io credo ch'ella sia la più bella che si possa trovare, perché, oltre all'essere veramente molto da lo-dare, rade volte si fanno fare aimili cose con spesa o molta diligenza, Nella chiesa di S. Domenico alla cappella di S. Caterina da Siena, dove in un tabernacolo è la testa di quella santa lavorata d'argento, dipinse Giovann'Antocio due atoria, ehe mettono in mezzo detto tabernacolo; in nna é a man destra quando detta santa, avendo ricevuto le stimate da Gesú Cristo che è in aria, si sta tramortita in braccio a due delle sue suore, che la sostengono; la quale opera conside-rando Baldassarre Peruzzi pittore sancse, disse che non aveva mai veduto niuno esprimer meglio gli affetti di persone tramortite e svenute, ne più simili al vero, di quello che aveva saputo fare Giovann'Antonio. E nel vero è eosi, come, oltre all'opera atessa, si può vedere nel disegna che n'ho io di mano del Sodoma proprio nel nostro libro de' disegni. A man sinistra nell'al-tra storia è quando l'angelo di Dio porta alla detta santa l'ostia della santissima comunione, ed ella, che, alzando la testa in aria, vede Gesú Cristo e Marie Vergine, mentre dua snore sue compagne le stanno dietro. In un'altra atoria che è nella facciata e mae ritta è dipinto uno scellerato ehe, andando a essere decapitato, non si voleva convertire ne raccomandarsi & Dio, disperando della misericordia di quello, quando pregendo per Ini quella santa iuginoo-chioni, inrono di maniera accetti i suoi pricghi slla bontà di Dio, che tagliata la testa al reo si vide l'anims sua salire in cielo; cotanto possono appresso la bontà di Dio le preghiere di q sante persone che sono in grasia i Nella quale storia, dico, è un molto gran numero di figure, le quali ninno dee maravigliarsi se non sono d'inters erfezione; imperocche ho Inteso per cosa certa, che Giovann' Antonio si era ridotto a tale, pe infingardaggine e pigriaia, che non faceva ne disegni ne cartoni quando aveva alcuna coss aimile a lavorare, ma si riduceva in sull'opera a disegnare col pennello sopra la caleina (che era cosa atrana ), nel qual modo si vede essere stata da lui fatta questa storia. Il medesimo dipinse ancora l'arco dinanai di detta cappella, dove fece un Dio Padre. L'altre storie della detta cappella non furono da lul finite, parte per ano difetto, che nen voleva invocare se non a capricci, e parte per non essere stato pagato da chi faceva fare quella esppella. Sotto a questa e un Dio Padre, che ha sotto una Vergine anties in tavola con S. Domenico, S. Gismonda, S. Bastiano e S. Caterina. In S. Agostino dipinse in una tavola, ohe è nell'entrare in chiesa a man ritta, l'adorsaioce de' Magi, che fu tenu-

Donna, che è lodata molto, ed il primo de' tre [ Magi e certi cavalli, vi è una testa d'un pastore fra due arbori, che pare veramente viva. Sopra una porta della città detta di S. Vienno fece a fresco in un tabernacolo grande la natività di Gesù Cristo, ed in aria alcuni angeli, e nell'arcesto cristo, en in aria accon angeli, e nel ar-co di quella un putto in iscorto bellissimo e con gran rilievo, il qual vuole mostrare che il Verbo e fatto carne. In quest'opera si ritrasas il So-doma con la barba, essendo già vecchio, e con un pennello in mano, il quale è volto verso un breve che dice: Feci. Dipinse similmente a fresco in piazza a'pirdi del palazzo la cappella del comune, facendovi la nostra Donna col figliuolo collo sostenuta da alcuni putti, S. Ansano, S. Vettorio, S. Agostino e S. Iacopo; e sopra in un mezzo eircolu piramidale fece nn Dio Padre eon alcuni angeli attorno; nella quale opera si veda ehe costui quando la fece, cominciava quasi a non aver più amore all'arte, avendo perduto nu certo che di buono che soleva avere nell'età migliore, mediante il quele dava una certa bell'aria alla teste, che le faceva esser belle e graziose. E che eiò sia vero, hanno altra grazia ed altra moniera alcun' opere che fece molto innanzi a questa, come si può vedere so-pra la Postierla in un muro a fresco sopra la orta del capitano Lorenzo Mariscotti, dove un Cristo mortu, che e in grembo alla madre, ha una grazia e divinità maravigliosa, Similmente un quadro a olio di nostra Donna, che egli dipinse a M. Enea Savini dalla Costerella, e molto lodsto, ed una tela che fece per Assuero Bettori da S. Martino, nella quale è una Lucrezia Romana che si ferisce, mentre è tenuta dal padre e dal marito, fatti con belle attitudini e bella grazia di teste. Pinalmente vedendo Giovann' Antonio ebe la divozione de' Sanesi ei tutta volta alle virtà ed opere eccellenti di Domeuico Beccafumi, e non avendo in Siena ne easa ne entrate, ed avendo già quasi consumato ogni eosa, e divenuto vecchio e povero, quasi disperato si parti da Siena e se n'andò s Volterra; e come volle la sua ventura, trovando quivi M. Lorenzo di Galcotto de'Medici, gentiluono riceo ed onorsto, si cominciò a riparare appresso di lui con animo di starvi lungamente. E così dimorando in casa di lui, fece a quel signore in una tela il carro del Sole, il quale, es-sendo mal guidato da Fetonte, cade nel Po. Ma si vede bene che fece quell'opera per suo passatempo, e che la tirò di pratica, senza pensare a cosa nessuna, iu modo e ordinaria da dovero e o considerata. Venutogli poi a noia lo stare a Volterra ed in easa di quel gentiluomo, come colui ch' era avvezzo a essere libero, si parti ed andossene a Pisa, dove per mezzo di Battista del Cervelliera fece a M. Bastiano della Seta, operaio del duomo, due quadri, che furono posti nella nicebia dietro all'altare maggiore del duomo acconto del duomo accanto a quelli del Sogliano e del Bescafumi. In uno è Cristo morto con la nostra Donna e con l'altre Marie, e nell'altro il sacrifizio il' Abramo e d'Isaae suo figliuolo. Ma perché questi quadri non riuscirono molto buoni, il detto operato, che aveva discenato fargli fare alcune tavole per la chiesa, lo licenziò, conoscendo ehe gli uomini che non studiano, per-duto che hanno in vecchiezza un certo che di buono che in giovanezza avevano da natura, si

YOL. II

Giovann' Antonin una tavola che egli aveva già cominciata a olio per S. Maria della Spina, facendovi la nostra Donna col figliuolo in collo, ed innanzi a lei ginocchioni S. Maria Maddalena e S. Caterina, a ritti dagli lati S. Ginvanni, S. e S. Caterina, a nut dagn satt S. Criavanu, o. Bastiano, e S. Gioseppo; nelle quali tatte figure si portò meglio che ne' due quadri del duomo. Dopo, non avendo più cha fare a Pisa, si condusse a Luces, dove in S. Pongiano, luogo de' frati di Monte Oliveto, gli fece fare na abate sno conoscenta nna nostra Donna al salire di certe scale che vanno in dormentorio; la qualz finita, stracco, povero, e vecchio se ne tornò a Siena, dove non visse poi molto: perché ammalato, per non avere ne chi lo governasse, ne di che essere governato, se n'andò allo spedal grande, e quivi fini in poche settimane il corso di sua vita. Tolsa Giovann'Antonio, essendo giovane ed in buon credito, moglie in Siena, nna fancinlla nata di bonissime genti, e n'ebbe il primo anno una figlinola; ma poi venntagli a noia, perebe egli era una bestia, non la volla mai piu vedere; onde alla, ritiratasi da se, visse sempre della sue fatiche a dell'entrate della sua dote, portando con langa e molta pacienza le bestialità a le pazzie di quel auo nomo, de-gno veramente del nome di Mattaccio, che gli cosero, come s' è detto, que' padri di Monte Oliveto. Il Biccio Sanese, Idiscepolo di Gio-vann' Antonio e pittore assai pratico e valente, avendo presa per moglie la figliuola del suo maestro, stata molto bene e costumatamente dalla madre allevata, fu erede di tutte le cose del succero attenenti all'arte. Questo Riccin, dico, il quale ha lavorato molte opere belle e lodevoli in Siena ed altrove, e nel duomo di quella città, entrando la chiesa a man manca, una cappella tavorata di stucchi e di pitture a fresco, si sta aggi in Lucca, dove ha fatto e fa tuttavia molte opere belle e lodevoli. Pa similmente cresto di Giovann' Antonio un giovane che si chiamava Giomo del Sodoma; ma pereb morl giovane, ne potette dare se non plocol saggio del suo ingegno e sapere, non accade dirne iltro. Visse il Sodoma anni settantacinque, e

### VITA DI BASTIANO DETTO ARISTOTILE DI S. GALLO

PITTORE AD ARCHITETTO PROBESTINO

mori l'anno 1554.

coan acessuma, in mobió é ordinaria da dorrero e processionidades processionidades de l'acessioni dipiero considerat. Ne united piera a nois a stare de l'acessioni de l'ac

quelli ignodi, ritrasse in un cartonetto tutta inaieme l'invenzione di quel gruppo di figure, la quale niuno di tanti che vi avevano lavorato aveva mai disegnato interamente. E perché vi attese con quanto studio gli fu mai possibile, ne segui che poi ad ogni proposito seppe render conto delle forze, attitudini, e muscoli di quelle figure, le quali erano state le engioni che avevano mosso il Buonarroto a fare sleune positure difficili. Nel che fare parlando eg li con gravilà, adgio, e sentenziosamente, gli fu da una schiera di virtuosi artefici posto il sopran-nome d'Aristotile, il quale gli stette anco tanto meglio, quanto pareva che, secondo un antico ritratto di quel grandissimo filosofo e secretario della natura, egli molto il somigliasse. Ma per tornare al cartonetto ritratto da Aristotile, egli il tenne poi sen pre così caro, che essendo andato male l'originale del Buonarroto, non volle mai dare nè per prezzo né per altra cagione, né lasciarlo ritrarre, anzi nol mostrava, se non, eome le cose preziose si fanno, ai più eari ami-ci, e per favore. Questo disegno poi l'anno 1542 fu da Aristotile, a persossione di Giorgio Vasari suo amieissimo, ritratto in un quadro a olio di chiaroscuro, che fu mandato per mezzo di monsignor Giovio al re Francesco di Francia, che l'ebbe earissimo, e ne diede premio onorato al Sangallo; e eiò fece il Vasari pereliè si conservasse la mentoria di quell'opera, atteso che le carte agevolmente vanno male. E perchè si diletto dunque Aristotile nella sua giovanezza, come hanno fatto gli altri di casa sua, del'e eose d'architettura, attese a misurar piante di edifizi, e con molta diligenza alle cose di prospettiva; nel che fare gli fu di gran comodo un ano fratello chiamato Giovan Francesco, il quasno iraccio e mamato Otovan Francesco, il qua-le, come architettore, attendeva alla fabbrica di S. Pietro sotto Giuliano Leni provveditore. Giovan Francesco dunque, avendo tirato a Bo-ma Aristotile, e actyendosene a tener conti in un gran maneggio elie avea di fornaci, di calcine, di lavori, pozzolane, e tufi, che gli apportavano grandissimo guadagno, si strtte un trmpo a quel modo Bastiano senza far' altro elle disr-gnase nella cappella di Michelagnolo, e andarsi trattenendo per mezzo di M. Giannozzo Pandol-finì vescovo di Troia in casa di Raffaello da Urbino; onde avendo poi Raffaello fatto al detto vescovo il disegno per un palazzo che volca fare in via di S. Gallo in Fiorenza, fu il detto Giovan Prancesco mandato a metterlo in opera, siccome fere, con quanta diligenza e possi-bile che un opera così fatta si conduca. Ma l'anno 1530 essendo morto Giovan Francesco, e stato posto l'assedio intorno a Finrenza, si rimase, come diremo, imperfetta quell'operas all'esecuzione della quale fu messo poi Aristotile sno fratello, che se n'era molti e molti anni innanzi tornato, come si dirà, a Fiorenza, avendo sotto Giuliano Leni sopraddetto avanzato gros-sa somma di danari nell' avvismento elle gli aveva lasciato in Roma il fratello; con una parle de' quali danari comperò Aristotile, a persuasio-ne di Luigi Alamanni e Zanobi Buondelmonti anoi amicissimi, un sito di casa dietro al convento de' Servi vicino ad Andrea del Sarto, dove poi, con animo di tor donna e riposarsi, mu-rò un'assai comoda casetta. Tornato dunque a Fiorenza Aristotile, perche era molto inclinato alla prospettiva, alla quale aveva atteso in Roma sotto Bramente, non pareva che quasi si dilet-

tasse d'altro ; ma nondimeno, oltre al fare qual-che ritratto di naturale, colori a olio in due tele grandi il mangiare il pomo di Adamo e d'Eva, e quando sono cacciati di paradiso: il che free secondo che avea ritratto dall'opere di Michelaguolo dipinte nella volta della cappella di Roma i le quali due tele d'Aristotile gli lurono, per aveile tolte di peso dal detto luogo, co lodate. Ma all' incontro gli fu ben lodato tutto quello che fece in Fiorenza nella venuta di papa Leone, facendo in compagnia di Fran-cesco Granacci un arco trionfale dirimpetto alla porta di Badia con molte storie, che fu bel-lissimo. Parimente nelle nozze del duca Lorenzo de' Mediei fu di grande siuto in tutti gli apparali, e massimamente in aleune prospettive per commedie, al Franciabigio e a Ridolfo Gril-landaio, che avevan cura d'ogni cosa. Pece dopo melti quadri di nostre Donne a olio, parte di sua faniasia, e parte ritratte da npere d'al-tris e fra l'altre ne fece una simile a quella che Refferllo dipinse al Popolo in Roma, dove la Madonna cuopre Il putto con un velo, la quale ha oggi Pilippo dell'Antella; un' altra ne hanno gli eredi di M. Ottaviano de' Medici, insieme col ritratto del detto Lorenzo, il quale Aristotile ricavò da quello che avea fatto Raf-faello, Molti altri quadri fece ne' medesimi tempi, che furono mandati in Inghilterra, Ma conoscendo Aristotile di non avere invenzione, e quanto la pittura richieggia studio e buon fon-damento di disegno, e che per manear di que-ste parti non poteva gran fatto divenire eccel-lente, si risolve di volere che il suo esercizio fusse l'architettura e la prospettiva, facendo ace-ne da commedie, a tutte l'occasioni che se gli ne da commedie, a suite l'occasion cen es ge-porgeasere, alle quali aveva molta inelinazione. Onde avendo il già detto vescoro di Trois ri-messo mano al suo palazzo in via di S. Gello, n'ebbe ene Aristottie, il quale col tempo lo condusse con molta sua lode al termine che si vede. Intanto avendo fatto Aristotile grande ambcizia con Andrea del Sarto suo vicino, dal quale imparò a fare molte cose perfettamente, atten-deva con molto atudio alla prospettiva; onde poi fu adoperato in molte feate che si fecero da alenne compagnie di gentiluomini, che in quella tranquillità di vivere erano allora in Firenze: onde avendosi a fare recitare dalla compagnia della Cazzuola in casa di Bernardino di Giordano al canto a Monteloro la Mandragola, pincevolissima commedia, fecero la prospettiva, che fu bellissima, Andrea del Sarto ed Aristotile, e non molto dopo alla porta S. Friano fece Aristotile un'altra prospettiva in casa lacopo for-naciaio, per un'altra commedia del medesimo nacisso, per un airra commedia del mecisimo autore; nelle quali prospettive e scene, che molto piacquero all'universale, ed In partico-lare si signori Alessandro ed Ippolito d' Medici che allora erano in Fioreoza sotto la eura di Silvio Passerini cardinale di Cortona, acquisto di maniera nome Aristotile, che quella fu poi sempre la sua principale professione ; anzi, come vogliono alcuni, gli fu postn quel soprannome, parendo ehe veramente nella prospettiva fusse quello che Aristotile nella filosofia. Ma come spesso addiviene, che da una somma pace e tranquillità si viene alle guerre, a discordie, venuto l'anno 1527 si mutò in Fiorenza ogni letizia e pace in dispiacere e travagli, perche essendo al-lora cacciati i Medici, e dopo venuta la peste e l'assedio, si visse molti anui poco lietamente;

onde non si facendo allora dagli artefici alcun bene, si stette Aristotile in que'templ semper a casa attendendo a'suoi studi e ca venuto poi al governo di Fiorenza Il duca Alessandro, e cominciando alquanto a rischiarare ogni cosa, i giovani della compagnia de' fanciulli della Purificazione dirimpetto a S. Marco ordinarono di fare una tragicommedia, cavata dai libri de' Re, delle tribolazioni che furono per la violazione di Tamar, la quale avea composta Giovan Maria Primerani. Perché dato cura deila scena e prospettiva ad Aristotile, egli fece una scena la più bella (per quanto capeva il luogo) che fusse stata fatta giammai; e perché oltre al bell'apparato, la tragicommedia fu bella per se, e ben recitata, e molto piacque al duca Alessandro ed alla sorella che l'udirono, fecero loro Eccellenze liberare l'antore di essa che era lu carcere, con questo che dovesse fare un'altra commedia a sua fantasia; il ehe avendo fatto, Aristotile fece nella loggia del giardino de' Medict in sulla piazza di S. Marco nna bellissima acena e prospettiva piena di colonnati, di nic-chie, di tahernacoli, statue, e molte altre cose capricciose, che insin' allora in simili apparati non erano state usate; le quali tutte piacquero infinitamente, ed hanno molto arricebito quella maniera di pitture. Il soggetto della commedia fu Ioseffo accusato falsamente d'avere voluto violare la sua padrona, e perciò inearcerato, e poi liberato per l'interpretazione del sogno del re. Esseodo dunque anco questa scena molto piacinta al duca, ordinò, quando fu il tempo, che nelle sue nozze e di madama Margherita d'Austria si facesse una commedia, e la scena da Aristotile in via di S. Gallo, nella compagnia ele' Tessitori congiunta alle casa del magnifico Ottaviano de' Medici : al che avendo messo mano Aristotile, con quanto studio, diligenza e fatica gli fn mai possibile, condusse tutto quell' apparato a perfezione E perché Lorenzo di Pier Francesco de' Medici, avendo egli composta la commedia che si aveva da recitare, avea cura di tutto l'apparato e delle musiche, come que-gli che andava sempre pensando in che modo potesse uccidere il duea, dal quale era estanto amato e favorito, pensò di farlo espitar male nell'apparato di quella commedia. Costni dunque la dove terminavanole scale della prospettiva ed il palco della scena, fece da ogni banda delle cortice delle mura gettare in terra diciotto braccia di muro per altezza, per rimurare dentro una stanza a uso di scarsella, che fusse asani capace, e un paleo alto quanto quello della acena, il quale servisse per la musica di voci; e sopra il primo volca fare un altro palco per gravicembali, organi, ed altri simili instrumenti, che non si possono così facilmente muovere ne mutare; ed il vano, dove avea rovinato le mura dinansi, voleva che fussa coperto di tele dipinte in prospettiva e di casamenti; il che tutto piaceva ad Aristotile, perche arricchiva la scena e lasciava lihero il palco di quella dagli uomini della musica: ma non piaceva già ad esso Ari-stotile che il cavallo ehe sosteneva il tetto, il quale era rimaso sensa le mura di sotto che il reggevano, si accomodasse altrimenti, che con no arco grande e doppio, che fusse gagliardissi-mo; laddove voleva Lorenzo che fusse retto da eerti puntelli, e non da altro ehe potesse in ninn modo impedire la musica. Ma conoscendo Aristotile che quella era una trappola da rovi-

nare addosso a una infinità di persone, non si voleva in questo accordare in modo veruno con Lorenzo, il quale in verità non aveva altro animo che d'uccidere in quella rovina il duca. Perchè vedendo Aristotile di non poter mettere nel espo a Lorenzo le sue buone ragioni, avea deliherato di volere andarsi con Dio, quando Gior-gio Vasari, il quale allora, benche giovanetto, stava al servizio del duca Alessandro ed era ereatura d'Ottaviano de' Mediei, sentendo, mentre dipigneva in quella seena, le dispute e di-spareri che erano fra Lorenzo ed Aristotlle, si mise destramente di mezzo: ed adito l'ano è l'altro, ed il pericolo che seco portava il modo di Loreuso, mostrò che senza fare l'arco o impedire in altra guisa il palco delle mosiche, si poteva il detto cavallo del tetto assai facilmente secomodare, mettendo due legul doppi di quindici braccia l'uno per la lunghezza del muro . e, quelli bene allocciati, con sprangha di ferro, allato agli altri cavalli, sopra essi posare sicuramente il cavallo di mezzo, perciocche vi stava sienrissimo, come sopra l'arco avrebbe fatto, mi plù ne mene. Ma non volendo Lorenzo cre ne ad Aristotile che l'approvava, ne a Giorgio che il proponeva, non faceva altro che contrapporsi con sne esvillazioni, che facevano conc scere il suo cattivo animo ad ognuno; perche veduto Giorgio che disordine grandissimo poteva di ciò seguire, e che questo non era altro che un volere ammazzare trecento persone, disse che volea per ogni modo dirlo al duca, acciò mandesse a vedere e provvedere al tutto. La qual eosa sentendo Lorenzo, e dohitando di non scoprirsi, dopo molte parole, diede licensia ad Aristotile, che seguisse il parere di Giorgio; n eosi fu fatto. Questa scena dunque fu la più bella, che non solo insino allora avesse fatto Ari-stotile, sua che fusse stata fatta da altri giammai, avendo la essa fatte molte cautonate di rilievo, e contraffatto nel messo del foro un bellissimo arco trionfale, finto di marmo, pieno di storia e di statne, senza le strade che stuggivano, e molte altre cose fatte con bellissime invenzioni ed Incredibile studio e dilleraza. Esseodo poi stato morto dal detto Lorenza il duca Alessandro, e ereato il duca Cosimo l'anno 1539, quando venne a marito la signora donna Leonora di Toledo, donna nel vero rarissima e di si grande ed incomparabile valore, che può a qual sia più celebre e l'amosa nell'antiche storie senna pui cercure e i amora inci antocie con con a a contrasto aggnagliarsi, e per avventura pre-porsi, nelle nozue ehe si fecero a di 27 di Giu-gno l'anno 1839 foce Aristotile nel cortile gran-de del palazzo de' Medici, dove e la fonte, un'altra scena che rappresentò Pisa, nella quale vinse se stesso, sempre migliorando e variando onde non é possibile mettere insieme mal sa la più variata sorte di finestre e porte, ne facciate di psiszzi più biszarre e capricciose, ne strade o iontani che meglio sfuggano e facciano tutto quello che l'ordine vuole della prospettiva. Vi fece oltre di questo il campanila torto del duomo, la eupola ed il tempio tondo di S. Giovanni, con altre cose di quella città. Delle scale ehe fece in questa non dirò altro, ne quanto rimanessero inguanati, per non parere di dire il medesimo che s'è detto altre volte: dirò bene ehe questa, la quale mostrava salire da terra In su quel piano, era nel messo a otto feece, e dalle bande quadra, con artifisio nella sna semplicità grandissimo: perché diede tanta grazia

500 alla prospettiva di sopra, che non è possibile in quel genere veder meglio. Appresso ordinà con moltn ingegno una lanterna di legname a 1150 d'arco dietro a tutti i casamenti, con un sole alto an braccio fatto con una palla di cristallo piena d'acqua stillata, dietro la quale erano due torchi accesi, che la facevano in modo risplendere, che ella rendeva Inminoso il cielo della scena e la prospettiva in guisa, che pareva veramente il sole vivo e naturale; e questo sole, dico, avendo intorno un ornamento di razzi d'oro ebe coprivano la cortina, era di mano in mann per via d'un argacetto tirato con ai fatt'ordine, che a principin della commedia pare-va che si levasse il sole, e che salito infino a mezzo dell'arco acendesse in guisa, che si fine della commedia entrasse sotto e tramontasse. Compositore della commedia fu Antonio Landi gentiluomo fiorentino, e sopra gl'intermedi e la musica fu Gio. Battista Strozzi , allora giovane e di bellissimo ingegno. Ma perche dell'altre cose che adornarono questa commedia, gl'inter-medi, e le musiche, fa scritto allora abhastanza, non dirà altro, se non chi furono coloro che fecero alcune pitture, bastando per ora sapere che l'altre cose condussero il detto Gio. Battista Strozzi, il Tribolo, ed Aristotile, Erano sotto la scena della commedia le facciate dalle hande spartite in sei quadri dipinti e grandi braccia otto l'nno e larghi cinque, ciaseuno de' quali avava intorno un ornamento largo un braccio e due terzi, il quale faceva fregiatura intorno, ed era scorniciato verso le pitture, facendo quattro tondi in croce con due motti latini per ciaacuna atoria, e nel resto erano imprese a proposito. Sopra girava nn fregio di rovesei aszurri attorno attorno, salvo che dove era la prospettiva, e sopra questo era un ciclo par di rovesci che copriva tutto il cortile; nel qual fregio di rovesci sopra ogni quadro di storia era l'arme d'alcuna delle famiglie più illustri, con le quali aveva avuto parentado la casa de' Medici. Cominelandomi danque dalla parte di levante accanto alla scena, nella prima storia, la quale era di mano di Francesco Ubertini detto il Bacchiacea, era la tornata d'esilio del magnifico Cosimo de' Medici; l'impresa erano due colombe sopra un ramo d'oro, e l'arme che era nel fregio era quella del dnes Cosimo. Nell'altro, il quale era di mano del medesimo, era l'andata a Napoli del magnifico Lorenzo: l'impresa un pellicano, e l'arme quella del duca Lorenzo, cioè Medici e Savoia. Nel terzo quadro, stato dipinto da Pier Francesco di Iacopo di Sandro, era la vennta di papa Leone X a Fiorensa portato dai snoi cittadini sotto il baldacchino: l'impresa era un braccio ritto, e l'arme quella del duca Giuliano, cioè Medici e Savoia. Nel quartu quadro di mano del medesimo era Biegrassa presa dal signor Giovanni, che di quella si ve-deva nacire vittorioso: l'impresa era il fulmine di Giove, e l'arme del fregio era quella del duca Alessandro, cioè Austria e Medici. Nel quinto papa Clemente coronava in Bologna Car-lo V: l'impresa era un serpe che si mordeva la coda, e l'arme era di Francia e Medici; e questa era di mano di Domenico Conti discepolo d'Andrea del Sarto, il quale mostrò pon valere molto, mancatogli l'aiuto d'alcuni giovani, de' quali pensava servirai, perche tutti i buoni e cattivi erano in opera; onde fu riso di lui, che molto presumendasi si era altre volte con poco

gindizio riso d'altri. Nella sesta storia ed ultima da quella banda era di mano del Bronzino la disputa che ebbono tra loro in Napoli e innanzi all'imperatore il duca Alessandro ed i fuorusciti fiorentini, col fiume Sebeto e molte figure, e questo fu bellissimo quadro e migliore di tutti gli altri; l'impress era nna palma, e l'arme quella di Spagna. Dirimpetto alla tornata del magnifico Cosimo, cioè dall'altra banda, era il felicissimo natale del duca Cosimo: l'impresa era una fenice, e l'arme quella della città di Fiorensa, cioé un giglio rosso. Accanto a questo era la creazione ovvero elezione del medesimo alla dignità del ducato: l'impresa il caduceo di Merenrio, e nel fregio l'arme del castellano della fortezza; e questa storia essendo stata disegnata da Francesco Salviati, perche ebbe a partirsi in que' gloroi di Fiorenza, fu finita eccellentemente da Carlo Portelli da Loro. Nella terza erano i tre superbi oratori campani escriati del senato romano per la loro temeraria dimanda; secondo che racconta Tito Livio nel ventesimo libro della sna storia, i quali in questo luogo si-gnificavano tre cardinali venuti in vano al duca Cosimo con animo di levarlo del governo: l'impresa era nn cavallo alato, e l'arme quella de' Salviati e Medici, Nell'altro era la presa di Monte Murlo: l'impresa un assiuolo egizio sopra la testa di Pirro, e l'arme quella di casa Sforza e Medici; nella quale storia, ebe fu dipinta da Antonin di Donninn pittore fiero nelle movepze, si vedeva nel lontano una acaramuecia di cavalli tanto bella, che nel quadro di mano di per-sona riputata dehole rinsci molto migliore che l'opere d'alenni altri che erano valcot' nomiol snlamente in opinione. Nell' altro si vedeva il duca Alessandro essere investito dalla maestà Cesarea di lutte l'insegne ed imprese ducali: l'impresa era una pica con foglie d'alloro in hocca, e nel freglo era l'arme de' Medici e di Toleda; e questa era di mano di Battista Franco Vinlziano, Nell'pltimo di tutti questi quadri erano le nozze del medesimo dues Alessandro fatte in Napoli: l'impresa erano due corniei, simbolo antico delle nozze, e nel fregio era l'arme di Don Petrn di Toledo vicere di Napoli; e questa, che era di mano del Bronzino, era fatta con tanta grasis, che superò, come la prima, tutte l'altre storie. Fu similmente ordinato dal medesimo Aristotile sopra la loggia un fregio con altre sto-riette ed arme, che fu molto lodato e piacque a sua Eccellenza, che di tutto il rempnerò largamente. Edopo quasi ogni acoo fece qualche scena e prospettiva per le commedie che si facevano per esmovale, aveodo in quella maniera di pitture tanta pratica e aiuto dalla natura, che aveva disegnato volere seriverne ed insegnares ma perché la cosa gli riusei più difficile che non s'aveva pensato, se ne tolse giù, e massimsmente essendo poi sisto da altri, che governarono il palazzo, fatto fare prospettive dal Bronzino e Francesco Salvisti, come si dirha suo luogo. Vedendo adunque Aristotile essere passati molti anni ne quali non era statuadoperato, se n'andò a Roma a trovare Antonio da S. Gallo suo cugina, il quale, subito ehe fu arrivato, dopo averlo ricevui veduto ben volentieri. In mise a sollecitare aleune fabbriche con provvisione di sendi dieci il mese, è dopo lo mando a Castro, dave stette alcuni mesi di commessione di papa Panlo III a con-durre gran parte di quelle muraglie, accondu il disegno ed ordine d'Antonio. E conciofusieché

Aristotile, emendosi allevato con Antonio da piccolo ed avvezzatosi a procedere seco troppo fa-miliarmente, dicono che Antonio lo teneva lontano, perche non si eca msi potuto avvezzare a dirgli voi; di maniera che gli dava del tu, sebben fussero stati dinanzi al papa, una che in nu cerchio di signori e gentiluomini, nella maniera che ancor fanno altri Fiorentini avvezai all'antica ed a dar del tu ad ognuno, come fussero da Norcia, senza sapersi accomodare al vivere moderno, secondo ene fanno gli altri, e come l'usanze portano di mano in mano; la qual cosa quanto paresse strana ad Antonio avvezzo a essere onorato da cardioali ed altri grand'uomini, ognuno se lo pensi. Venuta dunque a fastidio ad Aristotile la stansa di Castro, pregò Antonio che lo facesse tornare a Roma; diche lo compiacque Antonio molto volentieri, ma gli disse, che procedesse aeco con altra maniera e miglior creanza, massimamente la dove fussero in presenza di gran personaggi, Un anno di carnovale facendo in Roma Ruberto Strosai banchetto a certi algnori auoi amici, ed avendosi a recitare nna commedia nelle sue case, gli fece Aristotile nella sala maggiore una prospettiva (per quanto si poteva in stretto luo-go) bellissima e tanto vaga e graziosa, che fra gli altri il cardinal Farnese nan pure ne restò maravigliato, ma glie ne fece fare nna nel suo palazzo di S. Giorgio, dove è la cancelleria, in una di quelle sale mezzane che rispondono in aul giardino, ma in modo che vi stesse ferma, per poter ad ogni sua voglia e bisogno servir-sene. Questa dunque fu da Aristotile condotta con quello studio che seppe e pote maggiore di maniera che soddisfece il cardinale ed agli nomini dell'arte infinitamente: il quale cardi-pale avendo commesso a M. Carsio Prangipani, che soddisfacesse Aristotile, e colni volendo, come discreto, fargli il dovere, ed anco non soprappagare, disse a Perino del Vaga ed a Gior-gio Vasari, che stimassero quell'opera; la qual cosa fn molto cara a Perino, perche, portando odio ad Aristotile ed avendo per male che avesse fatto quella prospettiva, la quale gli pareva dovere che avesse dovuto toccare a lui, come a servitore del cardinale, stava tutto pieno di timore e gelosia, e massimamente essendosi non pure d'Aristotile, ma anco del Vasarl servito in que' giorni il cardinate, e donatogli mille scudi per avere diploto a fresso in cento giorni la sala di Parco maiori nella cancelleria. Disegnava dunque Perino per queste cagioni di atimare tanto poco la detta prospettiva d'Aristutile, che a'avesse a pentire d'averia fatta. Ma Aristotile, avendo inteso chi erano coloro che avevano a stimare la aua prospettiva, andato a trovare Perino, alla bella prima gli cominciò, secondo il suo costume, a dare per lo capo del tu per es-sergli colui stato amico in giovanezza; isonde Perino, che già era di mai animo, venne in collera equasi scoperse, non se n'avveggendo, quel-lera equasi scoperse, non se n'avveggendo, quel-lo che in animo aveva malignamente di fare-perche avendo il tutto recontatta Aristotile al Vasari, gli disse Giorgio che non dubitasse, ma stesse di hona voglia, che non gil sarebhe fat-to torto. Dopo trovandosi insieme per terminare quel negorio Perino e Giorgio, cominciando Pe-rino, come più vecchio, a dire, si diede a bisalmare quella prospettiva ed a dir ch'ell'era un lavoro di pochi baiocchi, e che avendo Aristotile avnto danari a bnon conto, e statogli pa-gati coloro che l'avevano aiutato, egli era più

che soprappagato; aggiuguendo: s'io l'avessi. avuta a far io, l'arci fatta d'altra maniara e con altre storie ed ornamenti che non ha fatto costui; ma il cardinal toglie sempre a favorira qualcuuo che gli fa poco onore. Dalle quali parole ed altre conoscendo Giorgio che Perino voleva piuttosto vendicarsi dello sdegno che avea col cardinale e con Aristotile, che con amorevole pietà far riconoscere le fstiche e la victù d'un buon artefice, con dolci parole disse a Pe-rino: Ancor ch'io non m'intenda di si falle opere più ahe tanto, avendone nondimeno vista alcu-na di mano di chi sa farle, mi pare che questa sia molto ben condotta a degna d'essera stimata molti scudi, e non pochi, come voi dite, baiocchi: e non mi pare onesto che chi sta per gli scrittoi a tirare in su le carte per poi ri-durre in grand' opera tante cose variste in prospettiva, debba esser pagato delle fatiche della notte, e da vantaggio del lavoro di molte settimane nella maniera che si pagano le giornate di soloro che non vi hanno fatica d'animo e di mani, e poca di corpo, hastando imitare, senza atillarsi altrimenti il cervello, come ha fatto Aristotile; e quando l'aveste fatta voi, Perinn, con più storie e ornamenti, come dite, non l'areste forse tirata con quella grasia che ha fatto Ari-atotile, il quale in questo genere di pittura è con molto giudizio stato gindicato dal cardinale miglior maestro di voi. Ma considerate che alla fine non si fa danno, giudicando male e non dirittamente, ad Aristotile, ma all' arte, alla virtù, e molto più all'anima se vi partirete dall'one-sto per alcun vostro sdegno particolare: aenza che chi la connace per buona, non biasimerà l'opera, ma il nostro debole giudizio, a forse la malignità e nostra cattiva natura. E chi cerca di gratnirsi ad alcuno, d'aggrandire le sue cose, o vendicarsi d'alcuna ingiuria col hiasimare o meno stimare di quel che sono le huone opere altrni, è finalmente da Dio e dagli uomini conosciuto per quello che egli è, cioè per maligno, ignorante, cattivo. Considerate voi, che fate tutti i lavori di Roma, quello che vi parrebbe se altri stimasse le cose vostre, quanto voi fate l'altrui. Mettetevi di grasia ne piè di questo povero vecchia, e vedrele quanto lontano siete dall'onesto e ragionevole. Furono di tanta forza queste ed altre parole che disse Giorgio amorevolmente a Perino, che si venne a nna stima onesta, e fu soddisfatto Aristotile; il quale con que danari, con quelli del quadro mandato, come a principio si disse, in Francia, e con gli avanzi delle sue provvisioni se ne tornò lieto a l'irenze, non ostante che Michelagnolo, il quale gli era amico, avesse disegnato servirsene nella fabbrica che i Romani disegnavano di fare in Campidoglio. Tornato dunque a Firenze Aristotile l'anno 1547 nell'andare a baciar la mani al sig. duca Cosimo, pregò sua Eccellenza che volasse, avendo messo mano a molte fabbriche, servirsi dell'opeca sua ed aiutarlo; il qual signore avendolo benignamente ritaron i i qual signore avrendoto benignamente ri-cervito, come he fatto sempre gli nomini vir-tnosi, ordinò che gli fosse dato di provvisione dicci sendi il mese, cd a loi disse, che sarebbe adoperato secondo l'ocoorrenze che venissero; con la quale provvisione, senza fare altro, visse alcuni anni quietamente, e poi si mori d' anni settanta l'amon 1551 l'altimo di il Margio, c fu sepolto nalla chiesa de' Servi. Nel nostro libro sono alcuni disegni di mano d'Aristotile, ed al-

sali sono alenne carte tirate in prospettiva bellimime.

Vissero ne'medesimi tempi che Aristotile, e forono snoi amici due pittori, de'quali farò qui menaione brevemeute, perocche furono tali, che fra questi rari ingegni meritano d' aver luogo per alcune opere che fecero, degne vera-mente d'esser lodate. L'uno fu Iacone, e l'altro Francesco Ubertini, cognominato il Bacchlaeca. Iscone adunque non fece molte opere, come quegli che se n' andava in ragionamenti e baie, e si contentò di quel poco, che la sua fortuna e pigrizia gli provvidero, che fu molto meno di quello che arebbe avuto di bisogno. Ma perchè praticò assal con Andrea del Sarto, disegnò benissimo e con fierezza, e fu molto bizzarro e fantastico nella positura della sue figure, stra-volgendole, e cercando di farle variate e differenziate dagli altri in tutti i suoi componimenti e nel vero ebbe assai disegno, e, quando vol-le, imitò il buono. In Fiorenza fece molti quadri di nostre Donne, essendo aneo giovane, che molti ne furono mandati in Francia da mercatanti florentini. In S. Lucia della via de'Bardi fece in una tavola Dio Padre, Cristo, e la no-atra Donna con altre figure, ed a Montiei In sul canto della casa di Lodovico Capponi due figure di chiaroscuro intorno a un tabernacolo. In S. Bomeo dipinse in una tavola la nostra Donna e due Santi, Sentendo pol una volta molto lodate le facciate di Polidoro e di Maturino fatte in Roms, senza che niun il sapesse, se n'andò a Roma, dove stette alcuni mesi, e dove fece alcuni ritratti, acquistando nelle cose dell'arte in modo, che riusci poi in molte cose ragionevole dipintore. Onde il cavaliere Buondelmonti gli diede a dipignere di chiaroscuro uns sua casa, che avea murata dirimpetto a Santa Trinita al principio di borgo Sant'Apostolo, nella quale fece Iacone istorie della vita d'Alessandro Magno, ed in aleune cose molto belle, e condotte con tanta grazia e disegno, che molti eredono, che di tutto gli fussero fatti i diregni da Andrea del Sarto. E per vero dire, al saggio che di sè diede lacone in quest'opera, si pensò che avesse a fare qualche gran frutto. Ma perché ebbe sempre più il capo a darsi buon tempo e altre bsie, e a stare in cene e feste con gli amici, che a studiare e lavorare, piuttosto andò disimparando sempre, che acquistando. Ma quello che era cosa, non so se degna di riso o di compassione, egli era d'una compaguia d'amici, o piuttosto masnada, che, sotto nome di vivere alia filosofica, viveano come porci e come bestie, non si lavavano mai ne mani ne viso ne capo ne barbs, non spazzavano la casa, e non rifacevano Il letto, se non ogni due mesi una volta, apparecebiavano con i cartoni delle pitture le tavole, e non bevevano se non al flasco ed al boccales e questa loro meschinità, e vivere, come si dice, alla carlona, era da loro tenuta la più bella vits del moudo: ma perché il di fuori suol essere indizio di quello di dentro, e dimostrare quali sieno gli animi nostri, crederò, come s' è detto altra volta, che eosi fussero eostoro lordi e brutti nell'animo, come di fuori apparivano. Nella festa di S. Felice in Piassa (cioe rappre-sentazione della Madouna quaudo fu annunziate, della quale si à ragionato in altro luogo), la quale Tece la compagnia dell'Orciuolo l'aono 1525, fece Incone nell'apparato di fuori secon-

cuni ne sono appresso Antonio Particini, fea i I do che allora si costumava, un bellissimo arco trionfale, tutto isolato, grande e doppio, con otto colonne, pilastri e frontespizi, molto alto, il quale fece condurre a perfezione da Piero da Sesto miestro di legname molto pratico; e dopo vi fece nove storie, parte delle quali dipinse egli, che furono le migliori, e l'altre Francesco Ubertini Bacchiacea: le quali storie furono tutte del Testamento vecchio, e per la maggior parte de fatti di Moise. Essendo poi condotto Iscone da un frate Scopetino suo parente a Cortons, dipinse nella chiesa della Madonna, la quale a fuori della città, due tavole a olio; in una è la nostre Donna con S. Rocco, S. Agostino, ed al-tri santi; e nell'altra nn Dio Padre chè incorona la nostra Donna con due santi da pie, e nel meszo è S. Francesco che riceve le stimate; le quali due opere furono molto belle. Torna-tosene poi a Firenze, fece a Bongianni Capponi nna stanza in volta in Piorenza, ed al medesi mo ne accomodò nella villa di Montici alcun'altre; e finalmente quando Iacopo Pontormo dipinse al duoa Alessandro nella vilta di Careggi quella loggia, di eui si e nella sua vita favellato, gli aiutò fare la maggior parte di quegli or-nameoti di grottesche ed altre cose: dopo le quall si sdoperò in certe cose minnte, delle quali non accade far menzione. La somma è, che lacone spese il miglio tempo di sna vita in baie, andaodosene in considerazioni ed in dir male di questo e di quello; essendo in que'tempi ridotta in Fiorenza l'arte del disegno in una compagnia di persone che più attendevano a far baie ed a godere che a lavorare, e lo studio delle quali era ragunarsi per le botteghe ed in altri luoghi, e quivi malignamente e con loro gerghi attendere a biasimare l'opere d'alcuni, che erano eccellenti, e vivevano civilmente come uo-mini ouorati. Capi di queste erano lacone, il Piloto orefice, e il Tasso legnatuolo; ma il peggiore di tutti era lacone, perclocche fra l'altre sue buone parti, sempre nel suo dire mordeva qualcuno di mala sorte; onde non fu gran fatto, che da cotal compagnia avessero poi col tem-po, come si dirà, origine molti mali, nè che fusse il Piloto per la sua mala lingua ucciso da un giovace : e perché le costoro operazioni e costumi non piacevano agli uomimi dabbene, erano, non dico tutti, ma una parte di loro sen pre, come i battilani ed altri simili, a fare alle piastrelle lungo le mura, o per le taverne a godere. Tornando un giorno Giorgio Vasari da Monte Oliveto, luogo fuor di Firenze, da vedere il reverendo e molto virtuoso don Miniato Pittl, abate allora di quel luogo, trovò Iacona con una gran parte di sua brigata in sul canto de'Medioi, il quale pensò, per quanto intesi pol, di volere con qualche sua cantafavola, mezzo burlando e mezzo dicendo da dovero, dire qualche parola ingiuriosa al detto Giorgio: perche entrato egli così a cavallo fra loro, gli disse la-cone: Orbe, Giorgio, come va ella? Va bene, lacone mio, rispose Giorgio. Io era già povero, come tutti voi, ed ora mi ritrovo tre mila sendi o meglio; ero tenuto da voi goffo, ed i frati e preti mi tengoco valentuomo; io già serviva voi altri, ed ora questo famiglio che è qui serve me, e governa questo cavallo; vestiva di que' panni che vestono i dipintori che son poveri, ed ora son vestito di velluto; andava già a ple-di, ed or vo'a cavallo; sicche, lacon mio, ella va bene affatto; rimanti con Dio. Quando il po-

503

wero lacone senti a un iraito taute cose, persis oppi inventione, si rimuse sena dir altro situ to stordito, quissi considerandu la sua miseria, e che le più volte rimuse l'inguantore a pie dell'inguanato. Finalmente, escando stato lacone da una infermità mal condotto, escando povero, senza gorerno, e rattrappato delle gambe senza potre situtaria, si mori di attento in una sua cosipola che avera in una piecola stratura dell'insua sua cosipola che avera in una piecola stratura di simuso detto Codettimensa, il Tamo 1552.

Francesco d'Ubertino, detto Barchiacea, fu diligente dipintore, ed anenrebe fusse amien di Jacone, visse sempre assai costumatamente, e da uomn dabbene. Fu similmente amien d'Andrea del Sarto, e da lui molto aintato e favorito nelle cose dell'arte. Fu, dico, Francesco diligente pitture, e particolarmente in fare figure piccole, le quali condoceva perfette e enn molta pacienza, come si vede in S. Lorenzo di Fiorenza in una predella della storia de' martiri sotto la tavola di Giovann' Antonio Sogliani, e nella esppella del Crocifisso in un'altra predella molto ben fatta. Nella camera di Pier Francesco Borgherini, della quale si è già tante volte fatto menzione, fece il Baerhiacca in compagnia degli altri molte figurine ne' cassoni e nelle spalliere, che alla maniera sono conosciute, come differenti dall' altre. Similmente nella già detta anticamera di Giovan Maria Benintendi feee due quadri molto belli di figure piecole, in uno de' quali, ehe é il più hello e più copioso di figure, e il Battista che battezza Gesti Cristo nel Ginrdano. Ne fece anco molti altri per diversi, else furonn mandati in Francia ed in Inchilterra. Finalmente il Bacchiacca andato al servizio del duca Cosimo, perche era ottimo pittore in ritrarre tntte le sorti d'animali , fece a sua Eccellenza uno scrittoio tutto pieno d'uccelli di diverse maniere e d'erbe rare, ehe tutto condusse a olio divinamente. Fece poi di figure pircole, che furono infinite, i cartoni di tutti I mesi dell'anno, messe in opera di bellissimi panni di arazzo di seta e d'oro con tanta industria e diligenza, ebe in quel genere non si può veder meglio, da Marco di maestro Giovanni Rosto Fiammingo, Dopa le quali opere condusse il Bacchiacca a fresco la grotta d'una fontana d'aequa, che è a'Pitti; ed in ultimo fece i disegni per un letto ehe fu fatto di ricami, tutto pieno di storie e di figure piccole, che fu la più ricca cosa di letto ebe di simile opera possa vedersi, essendo stati condotti i ricami pieni di perle e d'altre cose di pregio da Antonio Bacebiacca fratello di Francesco, il quale è ottimo ricamatore : e perche Francesco mori avanti che fusie finito il detto letto, ebe ba servito per le felicissime nozze dell'illustrissimo sig. principe di Firenze don Francesco Medici, e della serenissima reina Giovanna d'Aostria, egli fu finito in ultimo con urdine e disegno di Giorgio Vasari. Mori Francesco l'anno 1557 in Firenze.

DI GEROLAMO DA CARPI

D' ALTRI LOMBARDI

In questa parte delle vite, che noi ora scrivismo, si fara brevemente un raccolto di tutti i migliori e più eccellenti pittori, seulturi, ed architetti che sonn stati a' tempi nostri in Lomhardia, dopo il Mantegna, il Costa, Boccaccino da Cremona, ed il Francia Bolognese, non potendo fore la vita di ciascuno in particolare, e parendomi abbastanza raccontare l'opere loros la qual cusa io non mi sarei messo a fare, ne a dar di quelle giudizio, se in non l'avessi prima vedute: e perchè dall'anno 1542 insino a questo presente 1566, io non aveva, come già feci, scorsa quasi tutta l'Italia, ne veduto le dette ed altre opere, che in questo spazio di ventiquattro anni sono molto cresciute, io ho voluto, essenda quasi al fine di questa mia fatica, prima che in le seriva, vederle, e con l'occhin farne giudizio. Perche finite le già dette nozze dell'illustrissimo signor don Francesco Medici principe di Fiorenza e di Siena, mio signare, e della serenissima reina Giovanna d' Austria, per le quali io era atato due anni occupatissimo nel palco della principale sala del loro palazzo. ho voluto senza perdonare a spess o fatica veruna rivedere Roma, la Toscana, parte della Marca, PUmbria, la Romagna, la Lombardia, a Vinezia con tutto il sun dominio, per rivedere le cose vecchie, e molte che sonn state fatte dal detto anno 1542 in poi. Avenda io danque fatto memoria delle cose più notabili e degne d'essere poste in iscrittura, per non far torte alla virtà di molti ne a quella sincera verità che si aspetta a coloro che scrivono istorie di qua lanque maniera senza passione d'animo, verrò scrivendo quelle cose che in alcuna parte man-cano alle già dette, senza partirmi dall'ordine della storia, e poi darò notizia dell'opere d'aleuni ehe ancora son vivi, e che banno cose eccellenti operato ed operano, parendomi che così richieggia il merito di molti rari e nobili artefici. Comineiandomi dunque dai Ferraresi, parq Benvenuto Garofalo in Ferrara l'anno 1481 di Piero Tisi, i eui maggiori erano stati per or gine Padoani, nacque, dico, di maniera inclinato alla pittura, che ancor piccolo fanciolletta, menire audava alla senola di leggere, non faeeva altro che disegnare. Dal quale esercizio ancorché erreasse il padre, che avea la pittura per una baia, di distorlo, non fu mai possibile. Perebe veduto il padre che bisognava secondare la natura di questo suo figliuolo, il quale non faceva altro giorno e notte che disegnare finalmente l'acconciò in Ferrara con Domenico Lanctto pittore in quel tempo di qualche nomi sebbene avea la maniera secea e alentata; col quale Domenico essendo stato Benvenuto alcun tempo, nell'andare una volta a Cremona gli venne veduto nella cappella maggiore del duo-mo di quella città, fra l'altre cose di mano di Boccaccino Boccacci pittore cremonese, che avea lavorata quella tribuns a fresco, un Cristo, else, ardendo in trono ed in mezzo a quettro santi, da la beuedizione. Perebe piaciutagli quoll'opera, si acconeiò per mezzo d'alcuni amici con esso Boccaccino, il quale allora lavorava nella medesima chiesa pur a fresco alcune ato-rie della Madonna, come si è detto nella sua vita, a concorrenza di Altobello pittore, il quale lavorava nella medesima chiesa dirimpetto a Boccaccino alcune storie di Gesù Cristo, che sono molto belle e veramente degne di essere lodate. Essendo dunque Benvenuto stato due anni in Cremona, ed avendo molto acquistato sotto la disciplina di Boccaccino, se n'andò d'anni diciannove a Roma l'anno 1500, dove postosi con Giovanni Baldini pittor fiorentino assai pratico, ed il quale aveva molti bellissimi disegni di diversi maestri eccellenti, sopra quelli, quando tempo gli avanzava, e massimamente la notte, ai andava continuamente esercitando. Dopo essendo stato con costui quindici mesi, ed avendo veduto con molto suo piarere le ense di Roma, scorso che ebbe un pezzo per molti luoghi d'Italia, si condosse finalmente a Mantova dove appresso Lorenzo Costa pittore stette due anni servendolo con tanta amorevolezza, che colui per rimanefarlo lo acconeió la capo a due anni con Francesco Gonzaga marchese di Mantos, col quale anno stava esso Lorenzo. Ma non vi fu stato molto Benvenuto, che, ammalando Piero suo padre la Ferrara, fu forzato tornarsene la, dove stette pol continuo quattro anni, lavorando molte cose da se solo, ed alcune in comignia de' Dossi, Mandando poi l'anno 1505 per lui M. Ieronimo Sagrato gentiluomo l'errarese, il quale stava in Roma, Benvenoto vi tornò di bonissima voglla, e massimamente per vedere i miracoli che si predicavano di Raffaello da Urbino, e della cappella di Giulio stata dipinta dal Buonarroto. Ma ginnto Benvennto in Roma, restò quasi dispersto non che stupito nel vedere la grazia e la vivezza che avevano le pitture di Raffaello, e la profundità del disegno di Michelagnolo. Onde malediva le maniere di Lombardia, e quella ehe avea con tanto studio e stento imparato in Mantoa, e volentieri, se avesse po-tuto, se ne sarebhe smorbato. Ma poiché altro non si potera, si risolvé a volere disimparaçe e dopo la perdita di tanti anni, di maestro divenire discepolo. Perché cominciato a disegnare di quelle cose cha crano migliori e più difficili, ed a studiare con ogni possibile diligenza quelle maniere tanto lodate, non attese quani ad altro per ispazio di due anni continui; per lo ehe mutò in tauto la praties e maniera esttiva in huona, ehe n'era tenuto dagli artefiei conto: e, ehe fu plii, tanto adoperò col sottomettersi e con ogni qualità d'amorevole ufficio che divenne amico di Raffaello da Urbino, il quale, come gentilirsimo e non ingrato, gli insegnò molte cose, aiutò e favori sempre Beuvenuto, il quale, se avesse seguitato la pratica di Roma, sena alenn dubbio arebbe fatte cose degne del bell'ingegno sno. Ma perehè fu costret-to, non so per qual accidente, tornare alla patria, nel pigliare licenas da Raffaello, gli promitria, nel pignare incensa da natacetto, su proun-se, secondo che cgli il consigliara, di tornare a Roma, dove l'assicurava Raffaello, che gli da-rebbe più che non volesse da lavorare ed in oper-re onorevoli. Arrivato danque Beuvenuto in Fer-rara, assettato che egli chhe le cose, e apedito la hisogna che ve l'aveva fatto venire, si metteva in ordine per tornarsene a Roma, quando il signor Alfonso duca di Ferrara lo mise a la vorare nel castello in compagnia d'altri pittori

ferraresi una cappelletta, la quale finita, gli fu di nuovo interrotto il partirsi dalla molta cortesia di M. Antonio Costabili gentiluomo ferrarese di molta autorità, il quale gli diede a dipi-gnere nella chiesa di S. Andrea all'altar maggiore una tavola a olio; la quale finita, fu for-zato farne un'altra in S. Beriolo, convento de' monaci Catercienal, nella quale fece l'adora-zione de' Magi, che fu hella e molto lodata. Dopo ne fece un'altra in duomo piena di varie e molte figure, e due altre che furono poste nella chiesa di Santo Spirito, in una delle quali e la Vergine in aria col figlinolo in collo, e di sotto alcun' altre figure; e nell'altra la natività di Gesù Cristuj nel fare delle quali opere ricordandosi alcuna volta d'avere lasciato Roma, ne sentiva dolore estremo, ed era risoluto per ogni sentira douter estremo, en era risotuto per ogni mondo di tornarri, quando sopravvenendo la morte di Piero suo padre, gli fu rotto ogni di-segno i perciocchie trovandosi alle spalle non sorella da marito, e un fratello di quattordici anni, e le sue cose in disordine, fu forzato a posare l'anima ed accomodarsi ad abitare la patria: e così avendo partita la compagnia con l Dossl, i quali avevann insino allora lui lavorato, dipinse da sè nella chiesa di S. Fransco in nna cappella la resurrezione di Lassero piena di varie e buone figure, colorita vagamente, e con attitudini pronte, e vivaci, che molto gli furono commendate. In un'altra esp-pella della medesima chicas dipinse l'uccisione de' fanciulli innocenti fatti crudelmente morire da Erode, tanto bene e con si fiere movenze de'soldati e d'altre figure, che fu una maraviglia: vi sono oltre ciò molto bene espressi nella varietà delle teste diversi affetti, come nelle madri e balie la paura, ne' faneiulli la morte, negli uccisori la crudeltà, ed altre cose molte che piacquero infinitamente. Ma egli è beu ve-ro che in facendo quest'opera, fece Benvenuto quello ebe insin'allora non era mai stato ussto in Lombardia, cioè fece modelli di terra per veder meglio l'ombre ed i lumi, e si servi di un modello di figura fatto di legname gangherato in modo, che si snodava per tutte le bande, ed il quale accomodava a suo modo con panni addosso ed in varie attitudini. Ma quello che importa più, ritrasse dal vivo e naturale ogni minuzia, come quegliche conosceva la diritta esse-re imitare ed osservare il naturale. Pini per la medesima chiesa la tavola d'una cappella, ed in una facciata dipinae a fresco Cristo preso dalle turbe nell'orto. In S. Domenieo della medesima città dipluse a olio due tavole; in una e il miracolo della Croce e S. Elena, e nell'altra é S. Piero martire con bnon unmero di bellissime ligare, ed in questa pare che Benvenuto variasse assai della sua prima maniera, essendo più fiera e fatta con manco affettazione. Fece alle monache di S. Salvestro in una tavola Cristo che in sul monte ora al padre, mentre i tre apostoli più abbasso si stanno dormendo. Alle monache di S. Gabbriello fece una Nunaiata, ed a quelle di S. Antonio nella tavola dell'altare maggiore la resurrezione di Cristo. Ai frati logesuati nella ebiesa di S. Girolamo all'altare maggiore Gesù Cristo nel presepio, con un coro d'angeli in una nuvola tenuto bellissimo. In S. Maria del Vado é di mano del medesimo in una tavola molto bene intesa e colorita Cristo ascendenta in cielo, e gli Apostoli che lo stanno mirando. Nella chiesa di S. Giorgio, luogo fuori della cit-

tà de' monaci di Mont'Oliveto, dipinse in una tavola a olio i magi che adorano Cristo e gli of feriscono mirra, incenso ed oro, e questa e delle migliori opere che facesse costui in tutta sua rangues operar oue increase consum th totta sun vita: le qualit tutte cose molto piacquero ai Per-rareni, e furono cagione, che lavorò quadri per le case loro quasi senza numero, e molti altri a'monasteri, e fuori della città per le castela'monasteri, e fuori della città per le ca la e ville all'intorno; e fra l'altre al Bo no dipipae in una tavola la resurre Cristo : e finalmente lavorò a fresco nel refettorio di S. Andrea con bella e capricciosa inve zione molte figure, che accordano le cose del vecchio Testamento col nuovo. Ma perche l'opere di costui farono infinite, basti avere farellato di queste che sono le migliori. Avendo da Benvenuto avuto i primi principi della pittura Girolamo da Carpi, come si dirà nella sua vita, diplusero insieme la facciata della casa de Muzzarelli nel Borgo nuovo, parte di chis-roscuro, parte di colori, con alcune cose finte di bronzo. Dipinsero parimente insieme fuori e dantro il palazzo di Copara, luogo da diporto deutro il palazzo di Copara, luogo da diporto del duca di Ferrara, al qual signore fece molte altre cose Benvenute, e solo e in con d'altri pittori. Essendo poi stato lungo tempo in proposito di non voler pigliar donna, per es-sersi in ultimo diviso dal fratello e venutogli a fastidio lo star solo, la prese di quarantotto anal. Ne l'ebbe a fatica tenuta un anno che, ammalatosi gravemente, perdé la vista dell'occhio ritto, e venne in dubbio e pericolo dell'altro; pure raccomandandosi a Dio, e fatto voto di vestire, come poi fece, sempre di bigio, si con-servò per la grazia di Dio in modo la vista del-l'altr'occhio, che l'opere sue fatte nell'età di presentacioque anni erano tanto ben fatte, e con pulitezza e diligensa, che è una maraviglia: di maniera che, mostrando una volta il duca di Ferrara a papa l'aolo III un trionfo di Baccio a olio, lungo cinque braccia, e la calunuia d'Apella, fatti da Benvenuto in detta età con i discgni di Raffaelle da Urbino, i quali quadri sono sopra certi cammini di sua Rocelleoza, restò pefatto quel pontefice she un vecchio di sell'età con un occhio solo avesse condotti lavori cosi grandi e cosi belli. Lavorò Bénvenuto venti anni continui tutti i giorni di festa per l'amor di Dio nel monasterio delle monache di S. Bernardino, dove fece molti lavori d'importanza a olio, a tempera, ed a fresco. Il che fu certo maraviglia, e gran segno della sino aua buona natura, non avendo in quel luogo concorrenza, ed avendovi nondimeno messo non manco studio e diligenza, di quello che arebbe fatto in qualsivoglia altro più frequentato luogo. Sono le dette opere di ragionevole componimento, con bell' arie di teste, non intrigate, e fatte certo con dolce e buona maniera. A molti discepoli che ebbe Benvenuto, ancorche insegnasse tutto quello che sapeva più che vo-lentieri per farne aleuno eccailente, non fece mai in loro frutto veruno, ed in cambio di casere da loro della sua amorevolezza ristorato almeno con gratitudine d'animo, non ebbe mai da essi se nan dispiaceri; onde usava dire, non avere mai avuto altri nemici, che i suoi discepoli e garzoni. L'anno 1550, essendo già veochio, ritornatogli il suo male degli occhi, rimase cieco del tutto, e così visse nove anni: la

Finalmente, pervenuto all'età di settantolto an-ni, parendogli pur troppo essere in quelle te-nebre vivuto, e rallegrandosi della morte, con aperanza d'aver a godere la luot eterna, fini il corso della vita, Panno 1559 a di sei di Settem-bre, Issciando un figliuolo maschio, chiamato Girolamo, che è persona molto gentile, ed una

Fu Bonvenuto persona molto dabbene, bur-lavole, dolce fiella conversazione, e paziente, e quieto in totte le sue avversità. Si dilettò in quieto in trate in sue averante. A mentre in significaria della scherma e di assare il liuto, e fu nell'amiczie ufficiosissimo e amorevole olte misura. Fu amico di Giorgione da Castelfranco pittore, di Tisiane da Cador, e di Giuis Romano, ed in generale affezionatissimo a tutti gli uomini dell'arte: ed io na posso far fede, il quale due volte, che io fui al suo tem-po a Ferrara, ricerei da lui infinite amorevo-lezze e cortesia. Fu sepolto onorevolmente nella chiesa di Santa Maria del Vado, e da molti virtuosi con versi e prose, quanto la sua virtu meritava, onorato. E perche non si e potuto avere il ritratto di esso Benvenuto, si e messo nel principio di queste vite di pittori Lomber-di quello di Girolamo da Carpi, la cui vita sotto

sta scriveremo.

Girolamo dunque detto da Carpi, il quale fu Perrarese e discepolo di Benvenuto, fu a principio da Tommaso suo padre, il quale era pittore di scuderia, adoperato in bottega a dipi-gacre forzieri, agabelli; cornicioni, rd altri si fatti lavori di dozzina. Avendo poi Girolamo sotto la disciplina di Benvenuto fatto alcun frutto, pensava d'avere dal padre a essere le-vato da que' lavori meccanici : ma non ne facendo Tommaso altro, come quegli che aveva bisogno di gusdagnare, si risolve Girolamo partirsi da lui ad ogni modo. E così andato a Bologua, ebbe appresso i gentiluomini di quella città assai buona grazia. Pereiocchè avendo fatto alcuni ritratti che somigliarono assai, si acquisto tanto eredito, chr, guadagnando bene, air-tava più il padre stando in Bologna che non avea fatto dimorando a Ferrara. In quel tempo aves nuto emborado a revraza. In que tempo essendo stato portato a Bologna in casa de isguori conti Ercolani un quadro di mano d'Antonio da Correggio, nel quale Cristo in forma d'ortolano appare a Maria Maddalena, lavorato tanto bene e morbidamente, quanto più non si mò eredere, entrò di modo nel cuore a Giroiamo quella matiera, che, non bastandogli avere ritratto quel quadro, andò a Modana per vedere l'altre opere di mano del Correggio; la dove arrivato, oltre all'essere restato nel ve-derla tutto pieno di maraviglia, nna fra l'altre lo fece rimanere stupefatto, e questa fu un grau quadro, che è cosa divina, nel quale è una nostra Donna ehe ha un putto in collo, il quale sposa S. Cateriua, un S. Bastiano, ed altre figure con arie di teste tanto belle, che paiono fatte in paradiso; me e possibile vedere i più bei capelli, ne le più belle mani, o altro colorito più vago e naturale. Essendo stato dunque da M. Francesco Grillensoni dottore e padrone del quadro, il quale fu amicissimo del Correggio, conceduto a Girolamo poterio ritrarre, egli il ritrasse con tutta quella diligenza, che tnaggiore si può immaginare. Dopo fece il simile della tavola di S. Piero martire, la quale avea dipiuta il Correggio a una compagnia di secoquale disavventura sopportò con paziente ani dipiuta il Correggio a una compagnia di acco-mo, rimettendozi al tutto nella volontà di Dio. Ilari, che la tengano, sicoome ella merita, in pre-

gio grandissimo, essendo massimamente in quel- 🖡 la, oltre all'altre figure, un Cristo fanciullo in grembe alla madre, che pare che spiri, ed un Piero martire bellissimo; e d'on'altra tavoletta di mano del medesimo fatta alla compagnia di S. Bastiano nnn men bella di questa. Le quali tutte opere essendo state ritratte da Girolamo, furono cagione che egli miglioro tauto la ana prima maniera, ch'ella non pareva più des-aa, ne quella di prima. Da Modana andato Girolamo s Parma, dove avea inteso esser alcune opere del medesimo Correggio, ritrasse alcuna delle pittore della tribuna del duomo, paren-dogli lavoro straordinario, cioè il bellissimo scorto d'una Madonna che saglie in ciclo, circondata da una moltitudine d'angeli; gli apostoli che stanno a vederla salire, e quattro santi protettori di quella città che sono nelle nic-chie, S. Gio. Battista che ha nu agnello in mano, S. Ioseffo sposo della nostra Donna, S. Bernardo degli Uberti Fiorentino cardinale e vescovo di quella città, ed un altro vescovo. Studiò similmente Girolamo in S. Giovanni Evangelista le figure della cappella maggiore nella nicchia di mano del medesimo Correggio, cioè la incoronazione di nostra Donna, S. Giovanni Evangelista, il Battista, S. Beneletto, S. Placi-do, e una moltitudine d'angeli che a questi so-no intorno, e le marvigliose figure che sono nella chiesa di S. Sepolero, alla cappella di S. loseffo, tavola di pittura divina. E perche e for-pi che coloro, si quali piace fare alcuna mamera e la studiano con amore, la imparino al meno in qualche parte, onde avviene ancora che molti divengono più eccellenti che i loro maestri non sono stati, Girolamo prese assai della maniera del Correggio. Onde tornato a Bologna l'imitò sempre, non studiando altro che quella, e la tavola che in quella città di-cemmo essere di mano di Raffaello da Urbino. E tutti questi particolari, seppi io dallo stesso Girolamo, che fu molto mio amico, l'anno 1550 in Roma, ed il quale meco si dolse più volte d'aver consomato la sua giovinezza ed i migliori anni in Ferrara e Bologna, e non in Roma o altro luogo, dove averebbe fatto senza dubbio molto maggiore acquisto. Fece anco non piccol danno a Girolamo nelle cose dell'arte l'avere atteso troppo a' suoi piaceri amorosi, ed a sonare il liuto in quel tempo che arebbe potnto fare acquisto nello pittura. Tornato dunque a Bologna, oltre a molti altri ritrasse M. Qoofrio Bartolini Piorentino, che allora era in quella eittà a studio, ed il quale su poi arcivescovo di Pisa, la quate testa, che e oggi appresso gli ere-di di detto M. Noseri, è molto bella e di graziosa maniera. Lavorando in quel tempo a Bologna un maestro Bisgio pittore, cominciò costui, vedendo Girolamo venire in huon credito. a temere che non gli passasse innauzi e gli levasse tutto il guadagno. Perche fatto seco amicizia con buona occasione, per ritardarlo dall'operare, gli divenne compagno e dimestico di maniera, che comineiarono a lavorare di compagnia, e così continuarono un pezzo; la qual cosa, come fu di danno a Girolamo nel guadagno, cosi gli fu parimente nelle cose dell'arle; perciocche seguitando le pedate di maestro Biaio, che lavorava di pratica e cavava ogni cosa gio, che lavorava di pratti di quello, non metteva anche egli più slouna diligenza nelle sue pitture. Ora avendo nel monasterio di S. Michele

in Bosco fuor di Bologna un frate Antonio monaco di quel luogo fatto un S. Bastiano grande quanto il vivo, a Scaricalasico in un conventa del medesimo ordine di Monte Oliveto nna tavola a olio, ed a Monte Oliveto maggiore alcune figure in fresco nella cappella dell'orto di S. Scolastica, voleva l'abate Ghisecino, che l'aveva fatto fermare quell'anno in Bologna, che egli dipignesse la sagrestia nuova di quella lor chiesa. Ma frate Antonio che non si sentiva di fare si grande opera, ed al quale forse non molto piaceva durare tanta fatica, come bene spesso fanno certi di così fatti uomini, operò di maniera, che quell'opera fu allogata a Girolamo ed a maestro Biagio, i quali la dipinsero tutta a fresco, facendo negli spartimenti della volta alcuni putti ed angeli, e nella testa di fi-gure graodi la storia della trasfigurazione di Cristo, servendosi del disegno di quella che fe-ce in Roma a S. l'ietro a Montorio Raffaello da Urbino, e nelle facciate feciono alcuni santi, nei quali e pur qualche cosa di buono. Ma Girolamo accortosi che lo stare in compagnia di maestro Biagio non faceva per lui, anzi che era la sua espressa rovina, finita quell' opera, disfece la compagnia, e cominciò a far da se. E la prima opera che fece da se solo fu nella chiesa di S. Salvadore nella cappella di S. Bastiano una tavola, nella quale si portò molto bene. Ma dopo intesa da Girolamo la morte del padre, se ne tornù a Perrara, dove per allora non fece altro che alcuni ritratti ed opere di poca importanza, Intantu venendo Tiziano Vecellio a Ferrara a lavorare, come ai dirà nella sua vita, alenne cose al duca Alfonso in uno stanzino, ovvero studio, dove avea prima lavorato Gian Bellino alcune cose, ed il Dosso una Baccaparia d'uomini tanto buona, che quandu non avesse mai fatto altro, per questa merita lode e nome di pittore eccellente, Girolamo, mediante Tiziano ed altri, cominciò a praticare in corte del duca, dove ricavò quasi per dar saggio di se, prima che altro facesse, la testa del duca Ercole di Ferrara da nna di mano di Tiziano, e questa contraffece tanto bene, ch'ella pareva la medesima che l'originale; onde fu mandata come opera lodevole in Francia. Dopo, avendo Girolamo tulto moglie e avutu figlicoli, forse troppo prima che non doveva. ipinse in S. Francesco di Ferrara negli angoli delle volte a fresco i quattro Evangelisti, cha furuno assai buone figure. Nel medesimo Inogo fece un fregio intorno alla chiesa, che fu eopiosa e molto grande opera, essendo pieno di mezze figure e di puttini intrecciati insieme assai vagamente. Nella medesima chiesa fece in una tavola un S. Antonio di Padoa con altre figure, ed in un'altra la nostra Donna in aria con due angeli, che fu posta all'altare della signora Giulia Muzzarella, ebe fu ritratta in essa da Girolamo molto hene, la Rovigo nella chiesa di S. Francesco dipinse il medesimo l'apparizione dello Spirito Santo in lingue di fuoco, che fu opera lodevole per lo componimento e bellezza delle teste; e in Bologna dipinse nella chiesa di S. Martino in una tavola i tre Magi con bellissime teste e figure, ed a Ferrara in compagoia di Benvenoto Garofalo, come si è detto, la faeciata della casa del sig. Battista Muzzarelli, e parimente il palazzo di Coppara, villa del duca appresso a Ferrara dodici miglia : e in Ferrara similmente la facciata di Piero

Soncial nella piazza di verso le pescherie, fa-cendovi la presa della Goletta da Carlo V im-peradore. Dipinne il medesimo Girolamo in S. Paolo, chiesa de' frati Carmelitani nella medesima città, in una tavoletta a olio un S. Girosima ettta, in una tavoietta a ono uno. Orro-lamo con dee altri santi grandi quanto il na-turale, e nel palazzo del duca un quadro grande con una figura quanto il vivo, finta per una Occasione, con bella virezza, movenza, grazia, e buon rilievo. Fece anco una Venere irnuda a giacere, e grande quanto il vivo, con Amore appresso, la quale fu mandata al re Francesco di Francia a Parigi; ed io, che la vidi in Ferrara l'anno 1540, posso con verità affermare ch'el-la fusse bellissima. Diede anco principio, e ne fece gran parte, agli ornamenti del refettorio S. Giorgio, luogo in Ferrara de' monaci di Monte Oliveto; ma perchė laseiò împerfetta quell'opera, l'ha oggi finita Pellegrino Pelle-grini dipintore bologneso. Ma chi volesse far, menzione di quadri particolari, che Girolamo fece a molti signori e gentiluomini, farebbe troppo maggiore, di quello che è il desiderio nostro, la storia; però dico di due solamente che sono bellissimi: di uno dunque, che n'ba il cav. Boiardo in Parme, bello a maraviglia, di mano del Correggio, nel quale la nostra Donna mette una camicia iu dosso a Cristo fanciulletto, ne ritrasse Girolamo uno a quello tanto simile, che pare desso veramente, ed un altro ne ritrasse da uno del Parmigianino il quale è nella Certosa di Pavia nella cella del vicario, così bene e con tanta diligenza, che non si può veder minio più sottilmente lavora-to; ed altri infiniti lavorati con molta diligenza. E perche ai dilettò Girolamo, e diede anco o o percue as questo terrosamo, e asede ance oper-ra all'architettura, oltre molti disegni di fab-friche che fece per servigio di molti privati, acrei in questo particolarmente lippolito cardi-nale di Ferrara, il quale avendo comperato in Roma a Montecavallo il giardino che fu già del cardinale di Napoli, con molte vigne di parti-colari all'intorno, condusse Girolamo a Roma, acciò lo servisse non solo nelle fabbriehe, ma negli acconcimi di legname veramente regi del detto giardino; nel che si portò tanto bene, che ne restò ognuno stupcfatto. E nel vero non so chi altri si fusse petuto portare meglio di lui in fare di legnami (che poi sono stati coperti di bellissime versure) tante bell'opere, e si Vagamente ridotte in diverse forme ed in diverse maniere di tempi, nei quali si veggiono oggi accomodate le più belle e ricche statue antiebe che sieno in Roma, parte intere e parte atate restaurate da Valerio Cioli seultore fiorentino e da altri; per le quali opere, essendo in Roma venuto Girolamo in bonissimo credito, fu dal detto cardinale suo signore, che molto l'amava, messo l'anno 1550 al servizio di papa Giulio III, il quale lo fece architetto sopra le cose di Belvedere, dandogli stanze in quel luogo e buona provvisione. Ma perche quel pontefice non si poteva moi in simili cose contentare, c massimamente quando a principio s'intendeva poehissimo del disegno, e non voleva la sera quello che gli era piaciuto la mattina, e perche Girolamo avea sempre a contrastare con certi architetti vecchi, ai quali parea strano vedere un uomo nuovo e di poca fama essere stato preposto a loro, si risolve, conosciuta l'invidia e forse malignità di quelli, essendo anco di na-t'aomo, ha fatto in compagnia di marstro Gi-tura piuttosto freddo che altrimenti, a ritirarsi : rolamo in Roma molte altre cose, e particolar-

e così per lo meglio se ne tornò a Montecavallo al servizio del cardinale; della quale cosa fu Girolamo da molti lodato, essendo vita troppo disperata aver tutto il giorno e per ogni minima cosa a star a contendere con questo e quello, e, come diceva egli, è talvolta meglio godere la quiete dell'animo con l'acqua e col pane, che stentare nelle grandezze e negli onori. Patto dunque ebe ebbe Girolamo al cardinale suo signore un molto bel quadro, ehe a me il quale il vidi piacque sommamente, essendo già stracco, se ne tornò con esso lui a Ferrara a godersi la quiete di casa sua con la moglie e con i figliuoli, lasciando le speranze e le cose della fortuno nelle mani de'suoi avversari, che da quel papa esvarono il medesimo che egli, e non altro. Dimorandosi dunque in Ferrara, per non so che accidente essendo abbruciata una parte del castello, il duca Errole diede cura di rifarlo a Girolamo; il quale l'accomodò molto bene, o l'adornò secondo che si può in quel paese, che ha gran mancamanto di pietre da far conci ed ornamenti; onde meritò esser sempre earo a quel signore, che liberalmente riconobbe le sue fatiche, Finalmente dopo sver fatto Girolamo queste e molte altre opere, si morì d'anui einquantacinque l'anno 1556, e fu sepolto nella chiesa degli Angeli accanto alla sua donna. Lasciò due figliuole femmine e tre maschi, cioè Giulio, Annibale, ed un altro. Fu Girolamo lieto uomo, e nella couversazione molto dolce e iacevole ; nel lavorare alquanto agiato e lungo ; fu di mezzana statura, e si diletto altremodo della musica e dei piaceri amorosi più forse cho non conviene. Ha segnitato dopo lui le fabbri-che di que' signori Galasso Ferrarese architetto, uemo di bellissimo ingegno e di tanto giudizio nelle cose d'architettura, che, per quanto al vede nell'ordine de'auoi disegni, averebbe mostro, molto più che non ha, il suo valore, se in cose grandi fusse stato adoperato.

in cose grandi tunas auso acoperato. È stato parimente Ferrarese e scultore eccel-lente maentro Girolamo, il quale, abitando in Ricanati, ha dopo Audrea Contucci suo mac-atro lavorato molte cose di marmo a Loreto, o fatti molti ornamenti intorno a quella cappella e casa della Madonna. Costui, dico, dopo che di la si parti il Tribolo, che fu l'ultimo, avendo finito la maggiore storia di marmo che è dietro alla detta cappella, dove gli angeli portano di Schiavonia quella casa nella selva di Loreto, ha in quel luogo continuamente dal 1534 intino all'anno 1560 lavorato, e vi ha fatto di molte opere; la prima delle quali fu un profeta di braccia tre e mezzo a sedere, il quale lu messo, essendo bella e buona figura, in una nicchia che è volta verso ponente; la quale statua, essendo piacinta, fu cagione che egli fece poi tutti gli altri profeti, da uno in fuori ehe a verso levante e dalla banda di fuori verso l'altare, il quale è di mano di Simone Cioli da Settignano, discepolo anch'egli d'Andrea Sansovino. Il restante, dico, de'detti profeti sono di vino. Il rename, quo, de cetti protesi sono sitti con mano di Maestro Girolamo, e sono fatti con molta diligenza, atudio, e buona pratica. Alla cappella del Sagramento ha fatto il medesimo i candellieri di bronzo alti tre braccia in circa, eni di fogliami e figure tonde di getto tanto ben fatte, che sono cosa maravigliosa. Ed un suo fratello, che in simili cose di getto è valer

mente un tabernacolo grandissimo di bronzo per papa Paolo III, Il quale doveva essere posto nella cappella del palazzo di Vaticano, detta ta Paolina.

Fra i Modanesi anvora sono stati in ogni tempo artefici eccelleuti nelle nostre arti, come si è detto in altri luoghi, e come ai vole in quattro tavole, delle quall non si è fatto al suo luogo menzione per non sapersi il maestro, le quali cento anni sono furono fatte a tempera in quella elttà, e sono secondo que' tempi bellissime e lavorate con diligenza. La prima è al-l'altare maggiore di S. Domenico, e l'altre alle cappelle che sono nel tramezzo di quella chie-sa. Ed oggi vive della medesima patria nn pittore chiamato Niccolò, Il quale fece in sua glovanezza molti lavori a fresco intorno alle beccherie, che sono assai belli; ed lu S. Plero, luogo de'monaci Neri, all'altar maggiore in una tavoln la decollazione di S. Piero e S. Paolo, imitando nel soldato che taglia loro la teste una figura simile, che è la Parma di mano d'Antonio ila Correggio in S. Giovanni Evangelista, lodatissima ; è perché Niccolò è atato più raro nelle cose a fresco che nell'altre maniere di pittora, oltre a molte opere che ha fatto in Modaca, ed in Bologna, intendo che ha fatto In Francia, dove ancora vive, pitture rarissime sotto M. Francesco Primationio abate di S. Martino, con i disegul del quale ha fatto Niccolò in quelle parti molte opere, come si dira nella vi-ta di caso Primaticcio.

quall si grotata bere olterendo.

Mela medicina città di Mohana sono anco stati ilonal senfori degni d'eserce fra i bossi articis annevara, perciconde dutre al Modana-staticis annevara, perciconde dutre al Modana, il quale, attato un mecatro, chiamato il Modana, il quale, attato un mecatro, chiamato il Modana, il quale, tatato un mecatro, chiamato il Modana, il quale, attato in figure di teres cotta grandi quanto il vivo e maggiori, da fatto beblissime opere, e fin l'altre mesero del domenscirio di S. Pierce s'amousi Neri pure in Modana una nostra Donna, S. Bernardito, Santa fastina, de un altro antiquale quali totte figure ha date tanto besse il colore condetto, Santa fastina, del mattro attato, lesi puni, ed una proporzione nicivalite. Il medesima in fatto is S. Giornano l'Argentia di Parma nel desensazioni de medesime figore, ed ia S. J. Giornato i Vangelita di Parma nel desensazioni de medicane figore, ed ia S. J. Giornato i Vangelita di Baturale figure tutti totale e grandi quanto il attarizie

fuor della chiesa, per la facciata e sotto il portico in molte nicclie, tanto belle, che palono di marmo.

Similarente Prospero Clemente scultere madance é atta e le vincitano na el suo cererisio, come al pob vedere nel danom di Reggio sio, come al pob vedere nel danom di Reggio di costiu, nella quatte è la statua di quel predato grande quatto il natariale a sedere con don parti molto ber condetti; in quatte espolimen parti molto ber condetti; in quatte espolimen te in Parma nel donom sotto le volte è di mate in Parma nel donom sotto le volte è di mate in Parma nel donom sotto le volte è di mate in Parma nel donom sotto le volte è di prospero la sepoltura del bosto Pernardo quella città, che fi finita l'asses -15th, e molto lodata.

Parma similmente ha avnto in diversi tempi molli eccellenti artefici e begl'ingegni, come si è detto di soprar perziocche oltre a un Cristo-fano Castelli, il quale fece una bellissima tavola lu duomo l'auno 1599, ed oltre a Francesco Mazzuoli, del quale si è scritto la vita, vi sono stati molti altri valentuomini il quale avendo fatto, come si è detto, alcune cose nella Madonna della Steccata, e lasciata alla morte sua donua della Seccesti, è manta sina morte un quell'opera imperfetta, Glulio Romano, fatto un ilisegno colorito in carta, il quale in quel luogo si vede per ognuno, ordinò che un Michelagnolo Anselmi Sanese per origine, ma fatto Parmiglano, essendo huon pittore, mettesse in opera quel eartone, nel quale è la coronazione di nostra Donna: il che scee colui eerto ottimamente, onde meritò che gli fuste allogata una nicce, our merrius ene gar ruse arrogala una alte-chia grande di quattro grandissime che ne sono in quel tempio dirimpetto a quella dove avea fatto la sopraddetta opera coi disegno di Giu-lio; perché messori mano, vi condusse a buon termina. Il "deversione del "diferio con disea termine l'adorazione de'Magi con buon numero di belle figure, facendo nel medesimo arco piauo, come si disse nella vita del Mazzuoli, e le vergini prudenti e lo spartimento de' rosoni di rame. Ma restandogli auche a fare quasi un terso di quel lavoro, si mori, onde fu fornito da Bernardo Solaro Cremonese, come diremo poco appresso. Di mano del detto Michelagnolo è nella medesima città in san Francesco la cappella della Coocezione, e lu S. Pier Martire alla cappella della Croce una gloria celeste.

Ieronimo Mazzuoli cugino di Francesco. me s'é detto, acquitando l'opera nella detta chlesa della Madonna atata lasciata dal suo parente imperfetta, dipinse un arco con le vergiui prudenti, e l'ornamento de rosoni, e dopo nella nicchis di testa dirimpetto alla porta prin-cipale dipinse lo Spirito Santo discendente in lingue di fuoco sopra gli Apostoli, e uell'altro arco piano ed ultimo la natività di Gesà Cristor la quale, non essendo ancora scoperta, ha mostrata a poi questo anno 1566 con molto nostro piacere, easendo per opera a fresco bellissima veramente. La tribuna grande di mezzo della medesima Madonna della Steccata, la quale dipigne Bernardo Soiaro pittore cremonese, sarà anch' ella, quando sarà fioita, opera rara, e da oter star con l'altre che sono in quel luogo, delle quali non si pnò dire che altri sia stato eagione che Francesco Mazznola, il quale fu il primo che cominelasse con bel giudizio il masuifico ornamento di quella chiesa stata fatta, come si dice, con disegno ed ordine di Bra-

Quanto sell artefici delle nostre arti manion-

ni, oltre quello che se n'è detto Insino a Ginlio Romano, dico che egli seminò in guisa la sua virtù in Mantoa e per tutta la Lombardia, che sempre poi vi sono stati di valentuomini, e l'opere sue sono più l'un giorno che l'altro conoscinte per buone e landabili; e sebbene Giovambattista Bertano, principale architetto delle fabbriche del duca di Mantoa, ha fabbricadette tanbreuse des dueu di manton, na tanbreus-to nel eastelle, sopra dove son l'acque ed il cor-ridore, molti appartamenti magnifici e molto cornati di situoshi e di pitture, fatte per la mag-gior parte da Fermo Guisoni discepolo di Giulio, e da altri, come si dirà, non però parago-nano quelle fatte da esso Giulio. Il medesimo Giovambattista in S. Barbara, chiesa del castello del duca, ha fatto fara col suo disegno a Domenico Brusssorei una tavola a olio, nella quale, che è veramente da essere lodata, è il martirio di quella santa. Costni, oltre eiò, avendo studiato Vitruvio ha sopra la volnta lonica, se-condo quell'autore, scritta e mandata fuori un opera come ella si volta, ed alla casa sua di Mantoa nella porta principale ha fatto una coloona di pietra intera, ed Il modano dell'altra in piano, con tutte le misure segnate di detto ordine ionico, e così il palmo, l'once, il piede, ed il braccio antichi, acciò chi vuole possa ve-dere se le dette misure son giuste o no. Il medesimo nella chiesa di S. Piero duomo di Mantoa, che fu opera ed architettura di detto Giulio Romano, perché rinnovandolo gli diede forma nuova e moderna, ha fatto fare una tavola per cioacuna cappella di mano di diversi pittori, e due n'ha fatte fare onn sun disegno al detto Permo Guisoni, cioè una a S. Lucia, dentrovi la detta santa con due putti, ed un'altra a S. Giovanni Evangelista. Un'altra simile ne fece fere a lopolito Costa Mantesono, nella quale è, S. Agala con le mani legate, ed in mezzo a duesoldati, che le tagliano e levano le mammelle. Battista d'Agnelo del Moro Veronese fece, come s' è detto, nel medesimo duomo la tavola che è all'altere di S. Maria Maddalena; e leronimo Parmigiano quella di S. Teola, A Paulo Farinato Veronese fece fare quella di S. Martino, ed al detto Domenico Brusasorei quella di S. Margherita; Giulio Campo Cremonese fece quella di S. Ieronimo, ed una ebe fu la migliore dell'altre, comeche tutte siana bellissime, nella quale è S. Antonio ahate battuto dal demonio in vece di femmina che lo tenta, è di mano di Paule Veronese. Ma quanto ai Mantomano di Paule Veronese, ma quento ai manu-vani, non ha mai avuto quella città il più va-lent'uomo nella pittura di Rinaldo, il quale fu discepolo di Giulio i di mano del quale è una tavola in S. Agnese di quella città, nella quale e una nostra Donna in aria, S. Agostino, e S. Girolamo, che sono bonissime figure; il quale troppo presto la morte lo terò del mondo. In un bellissimo antiquario e studio, che ha fatto il aig. Cesare Gonzaga, pieno di atatue e di te-ste antiche di marmo, na fatto dipignere, per ornarlo, a Fermo Guisoni la genealogia di casa Gonzaga, ehe si è portato benissimo in ogni cosa, e apecialmente nell'aria delle teste. Vi lia messo oltre di questo il detto signore alcuni quadri, che certo son rari, come quello della Madonna, dove è la gatta che già fece Raffaello da Urbino, ed un altro, nel quale la nostra Donna con grazia maravigliosa lava Gesù put-

vorato no Francesco da Volterra, che in simili opere non ha pari, ha alcune figurine di bronzo antiche, elie non potriano essere più belle di quel che sono. Insomma, da che io vidi altra volta Mantoa, a questo anno 1566 che l'ho rivednta, ell'e tanto più adornata e più bella, che se io non l'avessi veduta, nni crederci, e. che è più, vi sono moltiplicati gli artefici, e vi vanno tuttavia moltiplicando; concioniache di Giovambattista Mantoano intagliator di stampe e scultore eccellente, del quale abbiam favellato nella vita di Ginlio Romano e in quella di Marcantonio Bolognese, sono nati due figliuoli che intagliano stampe di rame divinamente: e, che è cosa più maravigliosa, una figlinola chiamata Diana intaglia anch' ella tanto bene, che è cosa maravigliosa; ed io che ho verloto leiche è molto gentile e graziosa fancinila, e l'o-pere sue, che sono bellissime, ne sono restato stupefatto. Non tacerò aocora che in S. Benedetto di Manton, celebratissimo monasterio del Monael Neri, stato rinnovato da Giulio Romano con bellissimo ordine, hanno fatto molte opere sopraddetti artefici mantoani, ed altri Lombardi, oltre quello che si e detto nella vita del detto Giulio. Vi sono adunque opere di Fermo Guisoni, ciné una Natività di Cristo, due tavole di Girolamo Mazzoola, tre di Lattanzio Gambara da Brescia, ed altre tre di Paulo Veronese che sono le migliori. Nel medesimo luogo è di mano d'un frate Girolamo converso di S. Domenico nel refettorio in testa, come altrove s'è ragionato, in un quadro a olio, ritratto Il bellissimo cenacolo che fece in Milann a S. M. delle Grazie Lionardo da Vinei, ritratto, dico, tanto bene, ehe lo ne stupii) della qual cosa fo volentieri di nuovo memoria, avendo vedato que-at'anno 1566 in Milano l'originale di Llonardo ar anno 1900 i miliano l'originale di Lionardo tanto male condotto, che non si scorge più se non una macchia abbagliata, code la pietà di questo buon padre rendea aempre testimonian-za in questa parte della virtù di Lionardo. Di mano del medesimo frate ho veduto nella medesima casa della secca di Milano un quadro ritratto da un di Lionardo, nel quale è una femmina ehe ride, ed un S. Gio, Battista giovinetto molto bene imitato.

quella dis 3. l'évonimo, ed mis che fu la migitode dell'atter, comessée tutte ainso belialmor,
de dell'atter, comessée tutte ainso belialmor,
mond l'an veze di fermina che lo tenta, é di
monde in veze di fermina che lo tenta, é di
pittura opere lodataimne; e gla shina detto
monde la veze versones. Ma quanto ai Mantolean sono rella pittura di Rinablo, il quale che
tent'sono rella pittura di Rinablo, il quale che
tent'sono rella pittura di Rinablo, il quale che
tavala in S. Aprasse di quella città, nella quale
tent'sono rella pittura di Rinablo, il quale che
tavala in S. Aprasse di quella città, nella quale
tentype pereda in morte lo tevò del mondo, il
il agi, Casara Continna, piere di di salue e di tetare antiche di marmo, ha fatto dipignere, per
namo ofte di questo il detto signore alemni
messo otte di questo il detto signore alemni
messo otte di questo il detto signore alemni
Madonna, dove è la gata che già fecc halfacio
de ulchime, e du un ltre, nel quale la nontra
Donna con grazia marrayficios lava Grai può
de del Urbino, e du un ltre, nel quale la nontra
Donna con grazia marrayficios lava Grai può
de quale la contine del persola in nontra
Donna con grazia marrayficios lava Grai può
de del ulchime, che un che que del consolo il
de quella contine del consolo del

vacità, le quali tutta cose insegnarono il buon l' modo di dipignere ai Cremonesi, e non solo in fresco, ma a olio parimente, conciossiaché nel medesimo duomo appoggisto a un pilastro è una tavola a mezzo la chiesa di mano del Pordenone, bellissima; la quale maniera lmitando poi Cammillo figliuolo del Bocoaccino nel fare in S. Gismondo fuori della città la cappella maggiore in fresco, ed altre opere, riusci da molto più che non era stato suo padre. Ma perché fu costui lungo ed alquanto agiato nel lavorare, non fece molte opere, ae non piccole e di poca importanza. Ma quegli che più imitò le buone maniere, ed a cui più giovarono le concorrenze di costoro, fu Bernardo de' Gatti, rognominato il Soiaro (di chi s'è ragionato), il quale dicono aleuni esser stato da Verzelli ed altri Cremonese i ma aia stato donde si voglia, egli dipinse una tavola molto bella all'altare maggiore di S. Piero, chiesa de canonici regolari, e nel refettorio la storia ovvero miracolo che fe' Gesù Cristo de' cinque pani e due pe-sci, saziando moltitudine intinita; ma egli la ritoccò tanto a secco, ch'ell'ha pei perduta tutta la sua bellezza. Fece anco costni in S. Gismondo fuor di Cremona sotto nna volta l'ascensione di Gesù Cristo In ciclo, che fu cosa vaga e di molto bel colorito. In Piacenza nella chiesa di S. Maria di Campagna, a concorrenza del Pordenone e dirimpetto al S. Agostino che s' è detto, dipinse a fresco un S. Giorgio armato a eavallo, che ammaaza il scrpente, con prontez-za, movenza, e ottimo rilievo: e ciò fatto, gli fu dato a finire la tribuna di quella chiesa che avea lasciata imperfetta il Pordenone, dove dipinse a fresco tutta la vita della Madonna : e sebheue i profeti e le sibille che vi fece il Pordenona con alcuni putti son belli a maraviglia, si a portato nondimeno tanto bene il Soiaro, che pare tutta quell'opera d'una stessa mano. Similmente alcune tavolette d'altari, ebe ha fatte in Vigevano, sono da essere per la bonta loro assai lodate. Finalmente ridottosi in Parma a lavorare nella Madonna della Steccata, fu finita la nicchia e l'arco, che lasciù imperfetta per la morte Michelagnolo Sanese, per le mani del Soiaro, al quale, per essersi portato bene, hanno poi dato a dipignere i Parmigiani la tribuna maggiore che è in mezzo di detta chiesa, nella quale egli va tuttavia lavorando a fresco l'assunzione di nostra Donna, che si spera debba essere opera lodatissima.

and the control of th

tico. Dopo, fatte alcune cose in S. Margherita. dipinse molte facciate di palazzi di chiaroscuro con buon disegno. Nella chiesa di S. Gismondo fuor di Cremona fece la tavola dell'altar maggiore a olio, che fu molto bella per la moltitu dine e diversità delle figure che vi dipinse a paragone di tanti pittori, che innanzi a îni avevano in quel luogo lavorato. Dopo la tavola vi lavorò in fresco molte cose nelle volte, e particolarmente la venuta dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, i quali acortano al di sotto in su con buona grazia e molto artifizio. In Mila-no dipinse nella chiesa della Passione, convento de canonici regolari, un crocifisso in tavola a olio con certi angeli, la Madonna, S. Giovanni Evangelista, e l'altre Marie. Nelle monache di S. Paolo, convento pur di Milano, fe-ce in quattro storie la conversione ed altri fatti di quel santo, nella quale opera fu aiutato da Antonio Campo suo fratello, il quale dipinse similmente in Milano alle monache di S. Caterina alla porta Ticinese in una cappella della chiesa nuova, la qualc è architettura del Lombardino, S. Elena a olio che fa cercare la croce di Cristo, che è assai huon'opera. E Vincenzio anch'egli, terzo dei detti tre fratelli, avendo assai imparato da Gintio, come anco lia fatto Antonio, e giovane d'ottima aspettazione. Del medesimo Giulio Campo sono stati disce-poli non solo I detti suoi due fratelli, ma ancora Lattanzio Gambara Bresciano, cd altri. Ma sopra tutti gli ha fatto onore ed è stata eccellentissima nella pittura Sofonisba Anguisciola Cremonese con tre sua sorelle i le quali virtuosissime giovani sono nate del sig. Amilcare An-guisciola e della signora Bianca Punzona, ambe nobilissime famiglie in Cremona, Parlando dunque di essa sig. Sofonisha, della quale dicem-mo alenne poche cose nella vita di Properzia Bolognese, per non saperne allora più oltre, dico aver veduto quest' anno in Cremona, di mano di lei in casa di suo padre e in un quadro fatto con molta diligenza, ritratte tre sue sorelle in atto di giocare a scacchi, e con esse loro una vecchia donna di casa, con tanta diligenza e prontesza, che paiono veramente vive, e che non manchi loro altra che la parola. In un altro quadro si vede ritratto dall'i medesi-ma Sofonisha il sig. Amileare suo padre, che ha da no lato una figliuola di lui, sua sorella, chiamata Minerva, che in pitture e in lettere fu rara, e dall'altro Asdrubale figliuolo del medesimo, ed a lor fratello, ed anche questi sono tanto ben fatti, che pare spirino e sieno vivissimi, In Piacenza sono di mano della medesima in casa del sig. archidiacono della chlesa maggiore due quadri bellissimi. In uno è ritratto esso signore, e nell'altro Sofonisba, l'una e l'altra delle quali figure non hanno se non a favellare. Costei essendo poi stata condotta, come si disse di sopra, dal sig. duca d'Alva al servigio della reina di Spagna, dove si trova al presente con buonissima provvisione e molto onorata, ha fatto assai ritratti e pitture che sono cose maravigliose; dalla fama delle quali opere mosso papa Pio IV, fece sapere a Sofo-nisba, che desiderava avere di sua mano il ritratto della detta serenissima reina di Spagna. Perche avendolo ella fatto con tutta quella diligenza, che maggiore le fu possibile, glielo mandò a presentare in Roma, acrivendo a Sua Santità una lettera di questo preciso tenore s

a Padre Santo. Dal reverendissimo nunzio di 1 » Vustra Santità intesi, che Ella desiderava un o ritratto di mia mano della Maesta della reio na mia signora. E comeché io accettassi que-» sta impresa in singolare grazia e favore, aven-» do a servire alla Beatitudine Vostra, ne dio mandai licenza a Sua Maesta, la quale se ne » contentò molto volentieri, riconoscendo in » ciò la paterna affezione che vustra Santità » le dimostra. Ed io con l'occasione di questo » cavaliero gliele mando. E se in questo averò n soddisfatto al desiderio di Vostra Santità, in » ne riceverò infinita consolazione; non restan-» do però di dirle, che se col pennello si pon tesse così rappresentare agli occhi di Vostea n Beatitudine le bellezze dell'animo di questa » serenissims reina, non potria vader cosa più " maravigliosa, Ma in quelle parti, le quali con " l'arte al sono potute figurare, non ho man-" esto di mare tutta quella diligenza, che ho » saputo maggiore, per rappresentare alla Sann tila Vostra il vero. E con questo fine, con sogni reverenza ed umiltà le bagio i santissi-» mi piedi. Da Madrid alli 16 di Settembre " 1561. Di Vostra Beatitudine umiliasima ser-» va, Sofonisha Anguisciola. »

Alla quale lettera rispose Sua Santità con l' infrascritta, la quale, essendogli paruto il ritratto bellissimo e maraviglioso, accompagnò con doni degni della molta virtà di Sofonisha.

« Pius Papa IV Dilecta in Christo filia.

» Avemo ricevoto il ritratto della serenissima n reina di Spagna, nostra carissims figliuola, n che ci avete mandato; e ci è stato gratissimo, » si per la persona che si rappresenta, la quale " noi amiamo paternamente, oltre agli altri ri-"s apetti, per la buona religione ed altre belli-"s alme parti dell'animo suo, e si ancora per "s essere fatto di man vostra molto bene e dilio gentemente. Ve ne ringraziamo, certifican-» dovi che lo terremo fra le nostre cose più " care, commendando questa vostra virtà , la " quale, ancora che sia maravigliosa, intendia-" mo però cli' ell' è la più piccola tra molte " che sono in vni. E con tal line vi mandiamo » di nuovo la nostra benedizione. Che nostro » Siguore Dio vi conservi. Dat. Romae, die 15 » Octobris 1561.

E questa testimonianza basti a mostrare, quanto sia la virtà di Sofonisbs; una sorella della quale, chiamsta Lucia, morendo ha laaciato di se non miner fama che si sia quella di Sufonishs, mediante alcune pitture di sua mano, non men belle e pregiate che le già dette della sorelia, come si può vedere in Cremona in un ritratto ch' ella fece del aig. Pietro Maria medico ecceliente. Ma molto più in un altro ritratto fatto da questa virtuosa vergine del duca di Sessa, da lei stato tanto ben contraffattn, che pare che non si possa far meglio, ne fare che con maggiore vivacità alcun ritratto rassomigli.

La terza sorella Anguisciola chiamata Enropa, che ancora e in età puerile, ed alla quale; che è tutta grazia e virtù, ho parlato quest'anno, una sarà, per quello che si vede nelle auc opere e disegni, inferiore ne a Sofonisba ne a Lucia sue sorelle. Ha costei fatto molti ritratti di gentiluomini in Cremona, che sono naturali e belli affatto, ed uno ne mando in Ispagna della sig. Bianca sua madre, che piacque sommamente a Sofoniaba, ed a chiunque lo vide di giore, due storie che sono nelle facciate, e la

quella corte. E perchè Anna quarta sorella, aricora piccola fancinlletta, attende anch'ella con molto profitto al disegno, non so che altro mi dire, se non che bisogna avere di natura inclinazione alla virtù, e poi a quella aggiugnere l'esercizio, e lo studio, come hanno fatto que ste quattro unbili e virtuose sorelle, tanto innamorate d'ogni più rara virtù, e in particolare delle cose del disegno, che la casa del sig. Amilcare Anguisciola (perciò felicissimo padre d'o-nesta ed onorata famiglia) mi parve l'albergo della pittura, anzi di tutte le virtù.

Ma se le donne si bene sanno fare gli nomini vivi, che maraviglia che quelle che vogliono sappisno anco fargli si bene dipinti? Ma turniamo a Giulio Campo, del quale ho detto che queste giovani donne sono discepole, nitre all'altre cose, una tels che ha falto per copri-mento dell'organo della chiesa cattedrale è lavorata con molto studio, e gran numero di figure a tempera delle storie d'Ester ed Assucro con la erocifissione d'Aman, e nella medesima chiesa è di sua mano all'altare di S. Michele una graziosa tavola. Ma perchè esso Giulio ancor vive, non dirò al presente altro dell'opere sue. Furono Cremonesi parimente Geremia senitore, del quale facemmo menzione nella vita del Filaretta, ed il quale ha fatto una grando opera di marmo in S. Lorenzo, luogo de' monaci di Monte Oliveto, e Giovanni Pedoni che ha fatto molte cose in Cremona ed in Brescia, e particolarmente in casa del signor Eliseo Rai-mondo molte cose che sono belle e laudabili-

In Breseia ancora sono stati, e sono, persone eccellentissime nelle cose del disegno, e fra gli altri leronimo Romanino ha fatte in q iella città infinite upere; e la tavola che è lu S. Francesco all'altar magginre, ch'é assai buona pittura, è di sua mano, e parimente i portelli che la chiudono, i quali sono dipinti a tempera di dentro e di fuorir è similmente sua opera un'altra tavola lavorata a olio che è molto bella, e vi si vegriono forte imitate le cose naturali. Ma più valente di costui fu Alessandro Moretto, il quale dipinse a fresco sotto l'arco di porta Brusciata la traslazione de' corpi di S. l'austino e Iovita con alcune mucchie di figure, che accompagnano que' corpi molto bene. In S. Nazzaro por di Brescia fece alcune opere, ed altre in S. Celso che sono ragionevoli; ed una tavola in S. Piero in Oliveto, che è molto vaga. In Milano nelle case della zecca è di mano del detto Alessandro in un quadro la conversione di S. Paolo, ed altre teste molto naturali e molto bene abbigliate di drappi e vestimenti; perciocche si dilettò molto costui di contraffare drappi d'oro e d'argento, velluti, damaschi, ed altri drappi di tutte le sorti, i quali usò di porre con molta diligenza addosso alle figure. Le teste di mano di costni sono vivissime, e tengono della maniera di Raffaello da Urbino, e più ne terrebbono, se non fosse da lui atato tanto lontano. Fu genero d'Alessandro Lattanzio Gambara pittore bresciano, il quale avendo imparato, come a'è detto, l'arte sotto Giulio Campo Verouese, è oggi il miglior pittore che sia in Breseia, E di sua mano ne' monaci Neri di S. Faustino la tavola dell'altar maggiore, e la volta e le facce lavorate a fresco, con altre pitture che sono in detta chiesa. Nella chiesa ancora di S. Lorenzo é di sua mano la tavola dell'altar magvolta, dipinte a fresco quasi tutte di maniera. Ha dipinta ancora, oltre a molto altre, la facciata della sna casa con bellissime Invenzioni, e similmente il di dentro; nella qual casa che è da S. Benedetto al vescovado, vidi quando fui ultimamente a Brescia, due bellissimi ritratti di sua mano, cioè quello d'Allessandro Moretto suo suocero, che è una bellissima testa di recchio, e quello della figlinola di detto Alessandro, sua moglie i o se simili a questi ritratti fussero l'altre opere di Lattancio, egli potrebbe andar al pari de maggiori di quest'arie. Ma perche infinite son l'opere di man di costui, esscudo ancor vivo, basti per ora aver di queste fatto menzione. Di mano di Giangirolamo si veggiono molte opere in Vinezia ed in Milano, e nella dette casa della secca sono quattro quadri di notte e di fuorbi molto belli ; ed in casa Tommaso da Empoli in Vinezia è una natività di Cristo finta di notte molto bella, e sono alcune altre cose di simili fantasie, delle quali era maestro. Ma perché costui si adoperò solamente in simili cose, e non fece co: e grandi, non si può dire altro di lui, se non che fu capriccioso e solistico, e che quello che fece merita di essere molto commendato. Girolamo Musiano da Brescia, avendo consumato la sua giovanezza in Roma, ha fatto di molte bell'opere di figure e paesi, ed in Orvieto nella princi-pal chiesa di Santa Maria ha fatto due tavole a olio, ed alcuni profeti a fresco, che son buon'opere; e le carte che son fuori di sua mano stampate, son fatte con buon disegno. E perché anco costui vive, e serve il cardinale Ippolito da Este nelle sue fabbriehe ed acconcimi che fa a Roma, a Tigoli, ed in altri luoghi, non dirò in questo luogo altro di lui. Ultimamente è tornato di Lamagna Francesco Richino, auch'egli pittor Bresciano, il quale, oltre a molte altre pitture fatte in diversi luoghi, ha lavorato alcu-ne cose di pitture a olio nel detto S. Piero Oliveto di Brescia, che sono fatte con studio, e molta dilucenza, Cristofano e Stefano fratelli e pittori bresciani, hanno appresso gli artefici gran nome nella facilità del tirare di prospettiva, avendo fra l'altre cose in Vinezia nel palco piano di Santa Maria dell'Orto finto di pittura un corridore di colonne doppie attorte, e simili a quelle dalla porta Santa di Roma in S. Pietro, le quali, posando sopra certi mensoloni ebe sportano in fuori, vanno facendo in quella chiesa un superbo corridore con volte a crociera intorno intorno, ed ha quest' opera la sua ve-duta nel mezzo della chiesa con belliasimi scor-ti, che fanno restar chiunque la vede maravigliato, e parere che il palco, che è piano, sia sfondato, essendo massimamente accompagnata con bella varietà di cornici , maschere, festoni, ed alcuna figura , che fanno ricchissimo ornamento a tutta l'opera, ehe merita d'essere da oguuno iufinitamente lodata per la novità, e per essere stata condotta con molta diligenza ottimamente a fine. E perche questo modo piaottimismente a ine. E percue questo modo pas-cque assai a quel serenissimo senado, fu data a farc ai medesimi un altro paleo simile, ma pic-colo, nella libreria di S. Marco, che per opera di simili andari fu ludatissimo. È i medesimi fipalmeute sono stati chiamati alla patria loro Brescia a fare il medeumo a una magnifica sala, che gia molti anni sono fu cominciata in piazza con grandissima spesa, e fatta condurre sopra un teatro di colonne grandi, sotto il qual si de' Goti. Nel medesimo libro eta disegnatu il

passeggia. È lunga queeta sala sessantadue possì andanti, larga trentacinque, ed alta similuente nel colmo della sua maggiore altezza braccia trentacinque, ancorch'ella paia molto maggiore, essendo per tutti i versi isolata, e senza alcuna stanza o altro edificio intorno. Nel palco adunque di questa magnifica ed onoralissima sala si se no detti due fratelli molto adoperati, e con loro grandissima lode, avendo a cavalli di legname che son di pezzi con apranghe di ferro, i quali sono grandissimi e bene armati, fatto centina al tetto cice è coperto di piombo, e fatto tornare il palco con bell'artifizio a uso di volta a schifo, che è opera ricca. Ma è ben vero che in si gran astatio non vanno se non tre quadri di pitture a olio di braccia di sei l'uno, i quali dipigne Turiano vecchio, dove ne sarebbono potuti andar molti più con più bello, e proporzionato, e rioco spartimento, che arebbono fatto unolto più bella, ricca, e lieta la detta sala, che è in tutte l'altre parti stata fatta con molto giudiaio.

Ora essendosi in questa parte favellato insia qui degli artefiei del disegno delle città di Lomsardia, non fia se non bene, ancorche se ne sia in molti altri luoghi di questa nostr'opera favellato, dire alcuna cosa di quelli della città di Milano, capo di quella provincia, de' quali non si è fatta menzione. Adunque, per cominciarmi da Bramantino, del quale si è ragionato nella vita di Piero della Francesca dal Borgo, io trovo che egli ha molte più cose lavorato, che quelle ebe abbiamo raccontato di sopra; e nel vero non mi pareva possibile che un artefice tanto nominato, o il quale mise in Milano il buon disegno, avesse fatto si poche opere, quante quelle erano, che mi erano vanute a notizia. Poi dunque che chhe dipinto in Roma, come s'e detto, per papa Niccola V alcune camera, e finito in Milano supra la porta di S. Sepolero il Cristo in iscorto, la nostra Donna che l' ha in grensbo, la Maddalena, e S. Giovanni, else fuopera rarissima, dipinse nel cortile della soc-ca di Milano a fresco in una facciata la natività di Cristo nostro salvatore, e nella cluraz di S. Maria di Brera nel tramezso la natività della Madonna, ed alcuni profeti negli sportelli dell'organo che scortano al disotto in su molto bene, ed una prospettiva che sfugge con bell'ordine ottimamente; di che non mi fo maraviglia, essendosi costui dilettato ed avendo sempre saulto ben posseduto le cose d'architetture Ondo mi ricordo aver già veduto in mano di Valerio Vicentino un molto bel libro d'antichità, disegnato e misurato di mano di Bramantino, nel quale erano le cose di Lombardia, e le piante di molti edifizi notabili, le quali io disegnai da quel libro, essendo giovinetto. Eravi il tempio di Sant' Agostino di Milano fatto dai Longobardi, e tutto pieno di sculture e pitture di maniera greca, con una tribuna tonda assa grande, ma non bene intesa quanto all'architettura: il qual tempio fu poi al tempo di Bramantino rifatto col suo disegno con un portico di pietra da un de' lati, e con colonne a tronconi a uso d'alberi tagliati, che hanno del nuo vo e del vario. Vi era parimente disegnato il portieo antieo della chicsa di S. Lorenzo della medesima città, stato fatto dai Romani, che e grand' opera, bella, e molto uotabile; ma il temo che vi è della detta chiesa è della maniera

OPERE templo di S. Escolino che è antichissimo a pie-no d'incrostature di marmi e stucchi molto ben conservatiai, ed alcune sepolture grandi di granito; similmente il tempio di San Piero in Ciel d'oro di Pavia, nel qual luogo è il corpo di S. Agostino in una sepoltura che è in sagrestia piena di figure piecole, la quale è di mano, secondo che a me pare, d'Agnolo, e d'Agostina scultori sanesi. Vi era similmente disegnata la torre di pietre cotte fatta dai Goti, che è cosa bella, veggendosi in quella, oltre l'altre rose, formate di terra cotta e dall'antico alcune figure di sei braccia l'una, che si sono insino a oggi assai bene mantenute: ed in questa torre si illea che mori Borzio, il quale fu sotterrato in detto S. Piero in Ciel d' oro, ebiamato oggi S. Agostino, dove si vede insino a oggi la sepoltura di quel santo uomo con la inserizione che vi fece Aliprando, il quale la riedificò e restaurò l'anno 1222. Ed oltre questi, nel detto libro era disegnato di mano dell'istesso Bramantino l'antichissimo tempio di S. Maria in Pertiea di forma tunda e fatto di spoglie dai Longohardi: nel qual sono oggi l'ossa della mortalità dei Franzesi, e d'altri, che lurono rotti e mortisotto Pavia, quando vi fu preso il re Francesco Primo di Francia dagli eserciti di Carlo V imperatore. Lascian lo ora da parte i disegni, dipinse Bramantino in Milano la facciata della caaa del sienor Giovambattista Latuate con una bellissima Madonna messa in mezzo da duoi profeti, e nella faeciata del signor Bernardo scaralarozzo dipinse quattro giganti else son finti di bronzo, e sono ragionevoli, con altre opere che sono in Milano, le quali gli apportarono lode, per essere stato agis il primo lume della pittura che si vedesse di buona maniera in Milano, e cagione che dopo lui Bramante di-veniuse, per la buona maniera che dicde a' suol easamenti e prospettive, eccellente nelle cose d'architettura, essendo che le prime cose, che atudiò Bramante, furono quelle di Bramantino; con ordine del quale fu fatto il tempio di S. Satiro, che a me piace sommamente per essere opera ricebissima, e dentro e fuori ornata di colonne, corridori doppi ed altri ornamenti, e accompagnata da una bellissima ssgrestia tutta piena di statue. Ma soprattutto merita lode la tribuna del mezzo di questo luogo, la bellezza della quale fu cagione, come s' è detto nella vi-ta di Bramonte, che Bernardino da Trevio se-guitasse quel modo di fare nel duomo di Milano, e attendesse all'architettura, sebbene le sus prima e principal'arte fu la pittora avendo fatto, come s' e detto, s freseo nel monasterio delle Grazie quattro storie della Passione in un chioatro, ed aleun'altre di chiaroscuro. Da costni fa tirato innanzi, e molto siutato Agestino Busto scultore, cognominato Bambaia, del quale si è avellato nella vita di Baccio da Montelupo; ed il quale ha fatto alcun' opere in Santa Marta, monasterio di donne in Milano; fra le quali ho veduto io, ancorche si abbia con difficultà licenza d'entrare in quel luogo, la sepoltura di monsignor di Fois, che mori a Pavia, in più pezzi di marmo, nei quali sono da dieci storie di figure piccole, seolute con molta diligenza, 'de'fatti, battaglie, vittorie ed espugnazioni di torri fatte da quel signore, finslmente la morte e sepoltura sua: e per dirlu brevemente ell'é tale quest' opera, che, mirandola con stupore, stetti un pezzo pensando se a possibile che si l ra, ha speso assat danari e tempo in condurre a YOL. II

facciano con mano e con ferri si sottili e maravigliose opere, veggendosi in questa sepoltura fatti con stupendissimo intaglio fregiature di trofei, d'arme di totte le sorti, earri, artigliere, e molti altri instrumenti da guerra, e finalmente il corpo di quel signore armato, e grande quanto il vivo, quasi tutto lieto nel sembiante così marto per le vittorie avate; e certo è un peccato che quest'opera, la quale è degnissima di essere annoverata fra le più stupende dell'arte, sia imperfetta, e lasciata stare per terra in pezzi, senza essere in aleun luogo murata i nnde non mi maraviglio che ne siano state rubate alenne figure, e poi vendute, e poste in altri lnoghi. E pur e vero che tanta poca umanità, o piuttosto pietà, oggi fra gll uomini si ritruova, che a niun di tanti che furono da lui beneticati, e amati, è mai ioerreciuto della memoria di Fois, ne della bontà ed eccellenza dell'nnera. Di mano del medesimo Agostino Busto sono aloun'opere nel duomo; a in S. Prancesco, come si disse, la sepoltura de' Biraghi, ed alla Certosa di Pavia molte altre, che son bellistime. Concorrente di costui fu un Cristofano Gobbo, ehr lavorò anch'egli molte cose fiella facciata della detta Certosa e in ohiesa tanto bene, ehe si può mettere fra i migliori scultori che fussero in quel tempo in Lombardia; e l'Adamo eil Era che sono nella facciata del duomo di Milano verso levante, che sono di mano di costui, sono tenute opere rare, e tali, che possono stare a paragone di quante ne sieno state fatte in quelle parti da altri marstri. Quasr ne'medesuni tempi fu in Milano un al-

tro scultore chiamato Angelo, e per soprannome il Ciciliano, il quale fece della medesima ban-da e della medesima grandezza una Santa Maria Maddalena elevata in aria da quattro putti, ehe à opera bellissima, a non punto meno che quelle di Cristofano, il quale attese anco all'architettura, e fece fra l'altre cose il nortico di S. Celso in Milano, rhe, dopn la morte sua, fu finito da Tofano, detto il Lombardino, il quale, come si disse nella vita di Giulio Romano, feee molte chiese e palazzi per tutto Milanu, ed io particolare il monasterio, facciata, e chiesa delle monache di santa Caterina alla porta Tieinese, e molte altre fabbriche a queste somigliant Per opera di costui lavorando Silvio da Piesole nell' opera di quel duomo, free nell'oras-

mento d'una porta ehe è volta fra ponente a tramontana, dove sono più storie della vita di nostra Donna, quella dove ella è spusata, che è molto belia, e, dirimpetto a questa, quella di simile grandezza, in esi sono le nozze di Cana Galilra, è di mano di Marco da Gra, assal pratico sculiore pelle qualistorie seguita ora di lavorare un molto studioso giovane, eliamato Francesco Braudbilari, il quale ne la quasi che a fine condutto una, nella quale gli Apostoli ri-cerono lo Spirito Sauto, che è cosa billissima. Ha oltre etò fatto una gocciola di marino tutta. traforata, e con un gruppo di putti e fogliami stupradi, sopra la quale (che ha da esser posta in iluomo) va una statua di marmo di Papa Pio IV de' Mediei Milanese. Ma se in quel luego fusse lo atudio di quest'arti, che è in Roma e in Firenze, arebbono fatto, e farebbono tultavia questi valentuomini cose stupende. E nel vero hanno al presente grand'obbligo al cavaliere Leone Leoni Aretino, il quale, come si di

VASARI

Milano molte cose antiche formate di gesso per servizio suo a degli altri artefici. Ma tornando a ittori milanesi, poiche Lionardo da Vinei vi ebbe lavorato il cenacolo sopraddetto, molti cercarono d'imitarlo, e questi furono Marco Uggioni ed altri, de'quali si è ragionata nella vita di lui : ed oltre quelli lo imito molto hene Cesare da Sesto, anch'egli Milanese, e fece, più di quel che a'c detto nella vita di Dosso, un gran quadro che è nelle case della zecca di Milano, entro al quale, che è veramente copioso e bellissimo, Cristo e battezsato da Giovanni. E anco di mano del medesimo nel detto luogo una testa d'una Erodiade con qualla di S. Giovanni Battista in un bacino, fatte con bellissimo artiticio; e finalmente dipinse costul iu S. Rocco fuor di porta Romana una tavola, dentrovi quel tento molto giovane, ed alcuni quadri che son molto ludati.

Gusciacio pittor mitanese, il quale mentre vises ai tanne reluntuome, dipinaci na Sciacio la tavola dell'altar maggiore, el a frecco in santa Maria delle Grazie in una cappolla la passione di Grai. Criato in figure quanto il vivo con strane attiudini, a dopo fece sotto questa cappella una tavola a concorrenza di Tuiana, nella quale, noncorriè egii molto si persuadene, non passà l'opere degli altri, che averano in quel luogo lavorato.

Bernardino del Lopino, di coi ai dittea lettem casa percoi di spota, piòrnes glis Millano vicino a. S. Sepoloro la casa del sig. Giunfraneesco Ribi, rice la facciata, lo logge, sale, ce camere, facendo mobile tradformassomi d'Ordon, ed altre conditata del mobile del mobile del consideration del mobile del m

VITA DI RIDOLFO, DAVID

# BENEDETTO GHIRLANDAI

Ancorché non pais in un certo mode posible, che chi va iminando, a aguisti le vesticia d' alsous usono coedicate colle nostre ari, non bible, che chi va colle nostre ari, non volce nadissimo che molte volta i firefulli d'à gliuoli delle persone singdari nou requisno in noi li tore parcelli e atranamente trangamo da lore, la qual cosa non prano gli to cha svecne, percha nou vi sia medianti il sarge e la megrano, ma sibbene da altra cagione, civi di troppi agi e como gli e si di proposita della ficulia, che non lascia divenir molte volte gii comi sollecti si gli studi el inductioni. Ma non avvenga alenna volti il contrario. David e Broadctto Givininda, i sebbene chio-

no bonissimo ingreno ed arebbono potuto farlo, non però seguitarono nelle cose dell'arte Domenico lor fratello, perciocebe, dopo la morte di detico lor fratello, si sviarono dal bene operare; conoiossiache l'uno, cioò Banedetto, andò lungo tempo vagabondo, a l'altro s'aodò stillando il cerrello vonamente dietro al musico.

David adengue, il quale era sette motto maste d'abonemice, et une pariente et vive e meto, fini dopo lui in compagni di Benedetto son finitello melle coscimiente de seus Donamiristello melle coscimiente de seus Donamiristello melle coscimiente de seus Donamiristello melle coscimiente de la compagnitation 
vella all'altar maggiore, cio il aparte di delire, 
se ggi è evrosi core qui el aucus recretti del medraimo Domenico ficierno la predella di figura procesa, cio Riccialo sotto la figura di S. Sitepiccale, cio Riccialo sotto la figura di S. Sitediliperas, el disputa del control, lesopo del Tadrece, o Emediato forcero la figura di S. Antenino arrivescovo di Fisorana, a sesta Citeria 
del Siena, ed in chiesa in una tesvida sotta lacia con la testa d'un frate vicio al mres del 
sono, el conclusio del 
sono per le case del particolari.

Essendo poi stato Benedetto parrecbi anni in Francia, dove lavorò e guadanno assai, se ne tornò a Firenze con molti privilegi e doni avuti da quel re in testimonio della sua virtù; e finalmente avendo atteso non solo alla pittura, ma anco alla miliaia, si morl d'anni oinquanta. E David, ancora che molto disegnasse a lavorasse, non però passò di molto Benedetto; e ciò pote-te avrenire dallo star troppo bene, e dal non tenere fermo il pensiero all'arte, la quale non è trovata se non da chi la cerca, e trovata non vuo le essere abbandonata, perche si fugge. Sono di mano di David nell'orto de' monaci degli Angeli di Firenze in testa della viottola, che è dirimpetto alla porta che va in detto orto, due figure a fresco a piè d'un Crocifisso, cioè S. Benedetto e S. Romualdo, ed alcun'altre cose simili, poce degne che di loro si faccia alcuna memoria. Ma non fu poco, poiché non volle David attendere all'arte, che vi facesse attendere con ogni studio, o per qualla incamminasse Ridolfo figlisolo di Domenico, a suo nipole; concioffusseche essen-do costui, il quale era a custodia di David, giovinetto di bell'ingegno, fugli messo a esercitare la pittora, e datogli ogni comodità di studiare dallo tio, il quale si penti tardi di non avere egli studiatola, ma consumato il tempo dietro al musaico.

Fece David sopra un grosso quadro di noc per mandarla al re di Francia, nna Madonna d mussico con alcuni angeli attorno, che fu molto lodata: e dimorando a Montaione castello di Valdelsa, per aver quivi comodità di vetri, di legnami e di fornaci, vi tece molte cose di vetri e musaici, e particolarmente alcuni vasi che furono donati al magoifico Lorenzo vecchio de'Medici, e tre teste, cioè di S. Pietro e S. Lorenso, e quella di Giuliano de' Medici in una tegghia di rame, le quali sono oggi in guardaroba del duca. Ridolfo intanto, disegnando al cartone di Mich lagnolo, era tenuto de'migliori disegnatori cha vi fusacro, e perció molto amato da ognuno, a particolarmente da Raffaello Sanzio da Urhin ehe in quel tempo, essenda anch'egli giovano di gran nome, dimorava in Fiorenza, come a'e dotto, per imparare l'arte

Dopo ser Réddie attdiato di detto cartone, fatto che chie bonon pratica nola pittura solto Fra Bartolommeo di S. Marco, ne aspec già tanto ca giodito de "migliori, che tatoredo Raffaello andure a Roma chiamato da Papa Giulio II, gli lasciò à finire il panno atturro, ed altre poche cose che mancarano al quadro d'una Madonna che gli arras fatta per alenni gentilounniti assei; il qual quadro finito che che Riddie, con molta diliperato homado à Sienna e non fa molta diliperato homado à Sienna e non fa molta diliperato lo mando à Sienna e non fa molta diliperato lo mando a Sienna e non fa molta diliperato lo mando a Sienna e non fa molta diliperato lo mando a Sienna e non fa molta diliperato lo mando a Sienna e non fa molta diliperato lo mando a Sienna e non fa molta diliperato lo mando a Sienna e non fa molta diliperato lo mando al Sienna e non fa molta diliperato lo mando a Sienna e non fa molta diliperato lo mando al Sienna e non fa molta diliperato lo mando al Sienna e non fa molta diliperato lo mando al Sienna e non fa molta diliperato in mando al sienna e non fa molta diliperato in mando al sienna e non fa molta diliperato e non fa molta diliperatore della mando al sienna e non fa molta diliperatore della mando al sienna e non fa molta diliperatore della molta diliperatore della mando al sienna e non fa molta diliperatore della molta diliperatore della molta della molta diliperatore della molta diliperatore della molta diliperatore della molta della molta diliperatore della molta della molta della molta della molta della molta diliperatore della molta 
to dimorato Raffaciln a Roma, che cercò per molte vie di condurre là Ridolfo; ma non avendo mai perduta colni la cupola di veduta (come si dice), ne sapendosi arrecare a vivere fuor di Fiorenza, non accettò mai partito che diverso n contrario al suo vivere di l'irenze gli fusse proposta-

Dipinse Ridolfn nel monasterio delle monache di Ripoli due tavole a olio, in una la eoronazione di nostra Donna, e nell'altra una Madonna in mezzo a certi santi. Nella elsiesa di S. Gallo fece in una tavola Cristo che porta la croce, con buon numero di soldati, e la Madonna edaltre Marie che piangona insieme con Giovanni, mentre Voronica porge il andario a esso Cristo, eon prontesza e vivacita; la quale opera, in cui sono molte teste bellissime ritratte dal vivo, e fatte con amore, acquistò gran nome a Ridolfo. Vi e ritratto suo padre ed alcuni garzoni elle stavano seco, e de' suoi amici il Poggino, lo Scheggia, ed il Nunziata, che è una testa vivissima; il quale Nunziata, sebbene era dipintore di fantocci, era in aleune cose persona rara, e massimamente nel fare fuochi lavorati, e le girandole che si facevano ngni anno per S. Giovanni: e perche era costui persona hurlevole e faceta, aveva ognuno gran piacere in conversando con esso Ini. Dicen-dogli una volta uu cittadino, che gli dispiacevano certi dipintori che non sapevano fare se non cose lascive, e che perciò desiderava che gli facesse un quadro di Madonna, che avesse l'onesto, fusse attempata, e non movesse a lascivia, il Nunziata gliene dipinse una con la burba. Un altro volendogli chiedere un Crocifisso per una camera terrena, dove abitava la state, e non sapendo dire se non: lo vorrei un Grocifisso per la state, Nunsiata, cho lo scorse per un goffo, gliene fece uno in calzoni, Ma tornando a Ridoifo, essendogli dato a fare per il monasterio di Cestello in una tavnia la natività di Cristo, affaticandosi assai per superare gli emuli suoi, condusse quell'opera con quella maggior fatica e diligenza che gli fu possibile, facendori la Madonna che adora Cristo fanciullino, S. Giuteppo e due figure in ginocchioni, cioè S. Fran-cesco e S. Ieronimo. Feceri ancora un hellissimo paese molto simile al sasso della Vernia do-ve S. Francesco ebbe le stimate, e sopra la capanna alcuni angeli che cantano; e tutta l'opera lu di colorito molto bello e che ha assai rilievo.

Nel medesimo tempo, fatta una tavola elie andò a Pistoja, mise mano a due altre per la com pagnia di S. Zanohi, che o accanto alla canonica di S Maria del Pinre, le quali avevano a mettere in mezzo la Nunziata che già vi fece, come si disse nella sua vita, Mariotto Albertinelli. Condusse dunque Ridolfo a fine con molta soddusfazione degli nomini di quella compagnia le due tavole, facendo in uno S. Zanobi che risuscita nel borgo degli Albizzi di Fiorenza un fanciullo, cho è storia molto pronta e vivace, per esservi teste assai, ritratte di naturale, ed alcune donne che mostrano vivamente allegrezza e stupore nel vedere risuscitare il putto e tornargli lo spirito; e nell'altra è quando da sei vescovi è portato il detto S. Zanobi morto da S. Lorenzo, dov' era prima sotterrato, a S. Maria del Fiore, e che, presendo per la piezza di S. Giovanni, un olmo che vi era secco, dove è oggi per memoria del miracolo una colonna di marmo con una croce sopra, rimise subito (che fu per roler di Dio tocdalla cassa dor' era il corpo santo) le fron-

la che le altre sopraddette di Ridolfa, E perchè queste opere furono da questo pittore fatte vivendo aneor David sun sio, n'aveva quel buon vecchio grandissimo contento, e ringraziava Dio d'esser taulo vivuto, che vedes la virtà di Domenico quasi risorgere in Ridolfo. Ma Unalmen-te essendo d'anni settantaquattre, mentre si apparecebiava così vecchio per andare a Roma a prendere il santo Ginhbilen, s'ammaki e mori l'anno 1525, e da Bidolfo ebbe aepoltura in S. Meria Novella, dove gli altri Ghirlandai. Avendo Ridolfo un suo fratello negli Angeli di Firenze. luogo de' monaci di Camaldoli, chiamata don Bartolommeo, il quale fu religioso veramente, costumato e dabbene, Ridolfo, else molto l'amava, gli ilipinse nel chiostro che risponde in sull'orto, cioè nella loggia dove anno di mano di Panlo Uccello dipinte di verdaccio le storie di S. Benedetto, entrando per la porta dell'orto a man ritta, una atoria, dove il medesimo sauto, sed udo a tavola con due angeli attorno, aspetto che da Romano gli sia mandato il pone nella grotta, ed il diavolo che ha apezzato la corda co' passi ed il medesimo che mette l'abito ad un giovane. Ma la miglior fignra di tutte quelle che sono in quell'arebetto è il ritratto d'un nano, che allora stava alla porta di quel monasterio. Nel medesimo luogo, sopra la pila dell'acqua santa, all'entrare in chiesa dipinse a fresco di colori una nostra Donna col figlinolo in collo, ed alcuni angioletti attorno bellissimi; e nel chiostro che è dinanzi al capitolo sopra la porta d'una cappelletta dipinse a fresco in un mezze tondo S. Romualdo eou la chiesa dell'eremo di Camaldoli in mano: e non molto dopo un molto bel censcolo, che è in testa del refettorio dei medesimi monaci, e questo gli fece fare don Andrea Dossi abate, il quale era stato monace di quel monasterio, o vi si fece ritrarre da basso in un canto. Dipinse aneo Ridolfo nella chiesina della Misericordia in salla piazza di S. Giovanul in una predella tre bellissime storie della unstra Donna, che pajono miniate; ed a Mattio Cini in sull'angolo della sua casa vicino alla piasta di S. Maria Novella in un tabernacoletto la nostra Donna, S. Mattia apostolo, S. Domenico, e due piccioli figliuoli di esso Mattio ginocchioni ritratti di naturale; la qual'opera, ancorche piccola, è molto bella e graziosa. Alle monache di S. Girolamo dell'ordine di S. Pranerseo de'Zoccoli sopra la costa di S. Giorgio dipinse due tavole; in una è S. Girolamo in penitenza molto bello, e sopra nel mezzo tondo una natività di Gesù Cristo: e nell'altra, ebe è dirampetta a questa, è una Nanziata, e sopra nel mezzo tondo S. Maria Maddalena che si comunica. Nel palazzo, che è oggi del duca, dipinse la cappella dove ndivano messa i signori, facendo nel messo della volta la SS. Trinità, e negli altri sportimenti alcuni putti che tengono i misteri della passione, ed alcune teste fatte per l dodici Apostoli; nei quattro canti fece gli & vangelisti di figure Intere, ed in testa l'angelo Gabbriello che annunzia la Vergine, figurando in certi pacsi le piazza della Nunziata di Pirenze fino alla chiesa di S. Marco: la quale tutta opera è ottimamente condotta e con molti e belli ornamenti; e questa finita, dipinse in una tavola, che fu posta nella piere di Prato, la noatra Doppa che porge la cintola a S. Tommaso che è insieme con gli altri apostoli. Ed in Ognis di e fece flori; la quale pittura non fu men bel- santi fece per monsignor de' Bonafa spedalingo di S. Maria Nuova e veseovo di Cortona in una I tavola la nostra Donna, S. Gio. Baltista, e S. Romnaldo; ed al medeaimo avendolo ben servito, free alcun' altre opere, delle quali non accade far menzione. Ritrasse poi le tre forze d'Ercole, che già dipinse nel palazzo de' Medici Anton Pollaiolo, per Giovambattista della Palla, che le mandò in Francia, Avendo fatto Bidolfo queste e molte altra pitture, e trovandosi in casa tutte le masserizie da lavorare il musaico, che furono di David suo zio e di Domenieo mo padre, ed avendo anco da lui imparato alguanto a lavorare, deliberò voler provarsi a far aleuna cosa di musaico di sna mano; e così fatto, veduto che gli rinsciva, tolse a far l'aren che e sopra la porta della chirsa della Nunziata, nel quale fece l'angelo elle annunzia la Madonna. Ma percire non poteva aver pacienza a commettere que' pezzuoli, non fece mai più altro di quel mestiere. Alla eompagnia de' Battilani a sommo il eamparcio a una loro chiesetta feee in una tavola l'assunzione di nostra Donna con un coro d'angeli, e gli apostoli intorno al sepolero. Ma easendo per disavventura la atanza, dove ell'era stata, piena di seope verdi da far bastiooi l'anno dell'assedio, quell'umidità rinteneri il gesso e la scortecciò tutta: onde l'idolfo l'ebbe a rifare, e vi ai ritrasse dentro. Alla pieve di Giogoli in un tabernacolo che è in sulla atrada fece la nostra Donna con due angeli, e dirimpetto a un mulino de' padri romiti di Camaldoli, che è di là della Certosa in sull' Ema, dipinse in un altro tabernacolo a fresco molte figure. Per le quali cose veggendosi liidulfo caere adoperato al-bastanza, e standosi bene e con buone entrate, non volle altrimenti stillarsi il cervello a fare tutto quello che arebbe potuto nella pittura; anzi andò pensando di vivere da galantuomo e pigliarsela come veniva. Nella ve-nuta di papa Leone a Fireoze fece in compagnia de' suoi uomini e garzoni quasi tutto l'ap-parato di easa Mediei; acconciò la sala del papa e l'altre stanze, facendo dipignere al Pontormn, come ai é detto, la cappella. Similmente nelle nozze del duca Giuliano e del Duca Lorenzo feee gli apparati delle nozze ed alcone prospettive di commedie. E perché fu da que' aignori per la aua hontà molto amato, ebbe molti uffiej per mezzo loro, e fu fatto di collegio, come cittadi-no onorato. Non si alegnò aneo Ridolfo di far drappelloni, atendardi, ed altre eose simili assai; e mi ricorda avergli aentito diro ebe tre volte fece le bandiere delle potenze, che solevano ogni anno armeggiare e tenere in festa la città: ed insomma si lavorava in bottega sua di tutte le eoae; onde molti giovani la frequentavano, imparando eiascuno quello che più gli piaceva. Onde Antonio del Ceraiolo essendo atato con Lorenzo di Credi, e poi con Ridolfo, ritrovatozi da per ae, fere molte opere e ritratti di naturale. In S. Iaeopo tra' Fossi è di mano di gerato Autonio in una tavola S. Francesco e Santa Maddalena a pie d'un Croeifisso, e ne'Servi dietro all'altar maggiore un S. Michelagnolo ritratto dal Ghirlandain nell'Ossa di S. Maria Nunva. Fu anebe diseepolo di Ridolfo, e si portò benissimo, Mariano da Peseia, di mano del gosle è un quadro di nostra Donna con Cristo Isnciullo, S. Liapbetta, e. S. Giovanni, molto ben fatti, nella detta cappella di palazzo, che già dipinse Ridolfo alla signotia. Il medesimo dipinse di chiaroscuro tutta la casa di Carlo Giuori nella straila che lia

da quella famiglia il nome, facendovi storie del fatti di Sansone con bellissima maniera. E se eostui avesse avuto più lunga vita, ebe non ebbe, sarebbe rimecito cecellente. Discepolo pari-mente di Ridolfo fu Toto del Nunziata, il qualo fece in S. Piero Scheraggio con Ridolfo una tavola di nostra Douna col figliuolo in braccio s due sauti. Ma sopra tutti gli altri fu earissimo a Ridolfo un discepolo di Lorenzo di Credi, il quale stette anco con Antoniu del Cersiolo, chiamato Miehele, per essere d'ottima natura e giovane che conduces le opere con licrezza e senza atento- Costui dunque, aeguitando la maniera di Ridolfo, lo raggiunse di maniera, che dove avea da lui a principio il terzo dell'utile, si condussero a fare insieme l'opere a metà del guadagno. Osservò sempre Michele Ridolfu come padre, e l'amu e fu da lui amato di maniera, che come eosa di lui è stato sempre, ed è ancora, non per altro cognome conviciuto, che per Michele di Ridolfo. Costoro, dico, che s'amaruno come padre e figliuolo, lavoravano infinite opere insieme e di compagnia: e prima per la chiesa di S. Feliee in Piazza, luogo allora de'monaci di Camaldoli, dipinaero in una tavola Criato e la nostra Donna in aria, che pregano Dio Padre per il popolo da basso, dove sono ginoechioni aleuni aanti. In santa Felicita feeero due cappelle a fresco tirate via praticamente; in una è Cristo morto con le Marie, e nell'altra l'Assunta con alcuni aanti. Nella chiesa delle monache di S. Jacopo dalle Murate feciono una tavola per il vescovo di Cortona de' Bonafe, e dentro al monasterio delle donne di Ripoli in un'altra tavola la nostra Donna e certi santi. Alla cappella de'Segni sotto l'organo nella chiesa di S. Spirito fecero similmente in una tavola la nostra Donna, S. Anna e molti altri anti: alla compagnia de'Neri in un quadro la decollazione di S. Giovanni Battista e in borgo S. Friano alle Monacho in una tavola la Nunaiata; a Prato in S. Rocco in un'altra dipinsero S. Rocco, S. Bastiano, e la nostra Donna in mezzo. Parimente nella compagnia di S. Bastiano, a lato a S. Iacopo sopr'Arno, feoern una tavola, dentro-vi la nostra Donna, S. Bastiano, e S. Iacopo, ed a S. Martino alla Palma un'altra; e finalmente al Sig. Alessandro Vitelli in nn quadro. ebe fis mundato a Citta di Castello, nna S. Anna, ebe fu posta in S. Fiordo alla esppella di quel signore. Ma perche furono infinite l'opere ed i quadri che uscirono della bottega di Ridolfo, e molto più i ritratti di naturale, dirò solo ebe da lui fu ritrutto il sig. Cosimo de' Medici quando era giovinetto, che fu belliasima opera e molto somigliante al vero; il qual quadro si serba ancor ozgi nella guardaroba di sua Eccellenza. Fu Ridolfo spedito e presto dipintore in certe cose, e partieolarmente in appa-rati di feste; onde fece nella venuta di Carlo V imperadore a Fiorenza in dieel giorni un arco al canto alla Cuenlia, ed un altro arco in brevissimo tempo alla porta al Prato nella venuta dell'illustrissima aignora duchessa Leonora, co me si dirà nella vita di Battista Franco, Alla Madonna di Vertigli, luogo de' monaci di Ca-maldoli fuor della terra del Monte S. Savino, feee Kidolfo, avendo seeo il detto Battista Franco e Michele, in un chiostretto, tatte le storie della vita di Gioseffo di chiarosenro, in chiesa le tavole dell'altar maggiore, ed a fresco nna Visitazione di nostra Donna, che e bella quanto

altra opera in fresco che mai facesse Ridolfo ; ff ma sopra tutto fu bellissima figura nell'aspetto venerando del volto il S. Romualdo, che è al detto altar maggiore. Vi fecero anco altre pittnee; ma basti avere di queste ragionato. Di-pinse Ridolfo nel palazzo del dura Cosimo nella camera verde una volta di grottesche, e nelle facciate alcuni parsi ehe molto piacquero al duca Finalmente, iovecchiato fiidolfo, si viveva assai lieto, avendo le figlinole maritate e vegendo i maschi assai bene avviati nelle cose della mercatura in Francia ed in Ferrara, e sebbene ai trovò pol in guisa oppresso delle gotte, ebe e'stava sempre in casa o si facea portare sopra una seggiota, nondimeno portò sempre con molta pacienza quella indisposizio-ne, ed alcune disavventure de figlinoli. E portando eosì vecchio grande amore alle eose dell'arte, voleva intendere, ed alcona volta vedere, quelle cose che sentiva molto lodare di fabbriche, di pitture, ed altre cose simili che giornalmente si facevano. Ed un giorno che il signor duca era fuor di Fiorenza, fattosi portare sopra la sua seggiola in palazzo, vi desino, e stette tutto quel giorno a guardare quel palazzo tanto travolto e rimutato da quello elle gia era, che egli non lo riconosceva; e la sera nel partirsi disse : lo morn contento percerhe potrò portar nnova di la al nostri artefici d'averc vedato risuscitare un morto, un bratto divenir bello, ed un vecchio ringiovinito. Visse Ridolfo anni settantacinque, e morì l'anno 1560, fu sepolto dove i suoi maggiori in S. Maria Novella. E Michele soo ereato, il quale, come bo detto, non è chiamato altrimenti che Michele di Ridolfo, ha fatto, dopo che Ridolfo lasciò l'arte, tre grandi archi a fresco sopra alcune porte della città di Firenze; a S. Gatlo la noatra Donna, S. Gio. Battista, e S. Cosimo, che son fatte con bellissima pratica; alla porta al Preto altre figure simili; ed alla porta alla Cro-ce la nostra Donna, S. Gio. Battista, e S. Amce la nostra bonna, 3. Oct. Datalia, e 3. Am-brogio; e tavole e quadri senza fine fatti con buona pratica. Ed io per la sua bonta e anfi-cienza l'ho adoperato più volte insieme con al-tri nell'opere di palazzo con mia molta soddiafazione e d'ognuno. Ma quello elle in lui mi piace sommamente, oltre all'essere egli veramente como dabbene, costumato, e timorato di Dio, ai e, ebe ha sempre in hottega hoon numero di giovinetti, ai quali insegna con incredibile amorevolezza. Fu anco discepolo di Ri-dolfo Carlo Portelli da Loro di Valdarno di aopra, di mano del quale sono in Fioreoza al-cune tavole ed infiniti quadri in S. Maria Maggiore, in S. Felicita, nelle monache di Mont celli; ed in Cestello la tavola della cappella de' Baidesi a man ritta all' entrare di chiesa, nella uale è il martirio di S. Romolo veseovo di Fiesole.

## VITA DI GIOVANNI DA UDINE

#### PITTORS

In Udine, città del Frinli, un cittadine rhismato Giovanni della famiglia do Nani fu il primo che di loro attendesse all'esercizio del ricemare, nel quale il seguitarono poi i suoi diseendenti con unta eccellenza, che non più de' Nani fu detta la loro castat, ma de' Riesmatori. Di costoro dunque un Francesco, che vissempre da onorato cittadino, attendendo alle

cacce ed altri somiglianti eserciai, ebbe un figlinolo l' anno 1494, al quale pose nome Giovanni; il quale, essendo aneor pitto, si mostrà tanto inclinato al disegno, che era cosa maravigliosa; perciocehé seguitando la caccia e l' necellare dietro al padre, quando aveva tempo, ritraeva sempre cani, lepri, capri, ed in somma tutte le sorti di animali e d'uccelli che gli renivano alle mani: il ebe faceva per si fatto modo, che ognuno ne stupiva. Questa inclinazione veggendo Francesco suo padre, lo condusse a Vinezia, e lo pose a imparare l'arte del disegno eon Giorgione da Castelfranco, col quale dimorando il giovane, senti tanto todare le cose di Michelagnolo e di Raffaello, che si risolve d'andare a Roma ad ogni modo; e così avuto lettero di favore da Domenico Grimano amieissimo di suo padre a Baldassarre Castiglioni segretario del duca di Mantoa ed amicissimo di Raffiello da Urbino, se n'andò la, dove da esso Castiglioni essendo accomodato nella scuola de'ginvani di Raffaello, apprese ottimamente i principi dell'arte; il che e di grande importanza. Pereiocehe quando altri nel comineiare piglia esttiva maniera, rade volte addiviene ch' ella si lasci senza difficoltà per apprenderno una migliore. Giovanni adunque essendo stato pochissimo in Vineaia sotto la disciplina di Giorgione, veduto l'andar dolce, bello, e grazioso di Raffaello, si dispose, come giovane di bell'ingegno, a volere a quella maniera attenersi per ogni modo. Onde alla buona intenzione corrispondendo l'ingegno e la mano, fece tal frutto, ehe in brevissimo tempo seppe tanto bene di segnare e colorire con grazia e facilità, che gli riusciva contraffare benissimo, per dirio in una parola, tutte le cose naturali d'aoimali, di drappi, d'instrumenti, vasi, paesi, casamenti, e ver-zure, intanto che niun de' giovani di quella scuola il auperava. Ma soprattutto si dilettò sommamente di fare uccelli di tutte le sorti, di maniera che in poco tempo ne condusse un libro tanto vario e bello, che egli era lo spasso ed il tesstullo di Raffaello; appresso il quale dimorando un Fiammingo ebiamato Giovanni, il quale era maestro eccellente di far vagamento frutti, foglie, e fiori similissimi al natorale, sebbene di maniera un poeo secca e stentata, da lui imparò Giovanni da Udine a fargli helli come il maestro, e, ebe e più, eon una certa maniera morbida e pastosa, la quale il fece in alcune cose, come ai dira, riuseire eccellentisaimo. Imparò aneo a far paesi con edifizi rotti, pezzi d'anticaglie, e così a colorire in tele pa si e verzure, nella maoiera ehe si è dopo loi osato, non por dai Fiamminghi, ma ancora da tutti i pittori italiani. Raffaello adunque, che molto amò la virtu di Giovanni, nel fare la tavola della santa Cecilia, ehe è in Bologna, fece fare a Giovanni un organo, che ha in mano quella santa il quale lo contraffe tanto bene dal vero, che pare di rilievo; ed ancora totti gli strumenti musicali ebe sono a'piedi di quella santa; e, quello che importò molto più, fece il suo dipinto cori simile a quello di Raffaello, che par d'una medesima mano. Non molto dopo cavandosi a S. Piero in Vineola fra le ruine di anticaglie del palazzo di Tito per trovac figure, furono ritrovate alcune stanze sotterra ricoperte tatte, e piene di grotteschine, di fi-gure piecole, e di atorie, con alenni ornamenti di stucchi bassi : percho andando Giovanni con

S VASARI

Raffaello, che fu menato a vederle, restarono l'uno e l'altro stupefatti della freschezza, bel-Jezza e bootà di quell'opere, parendo loro gran cosa ch'elle si fussero si lungo tempo conservate; ma non era gran fatto, non essenilo state tocche ne vedute ilall'aria, la quale col tempo anole consumare, mediante la varietà ilelle stagioni , ogni cosa. Queste grottesche adunque ( elle grottesche forono dette dall'essere state entro alle grotte ritrovate) fatte con tanto disegno, con al varj e hizantri capricci, e con quegli nroamenti di stucchi sottili tramezzati da varj eanipi di colori , con quelle storieltine così belle e leggiadre, entrarono di maniera nel cuore e nella mente a Giovanni, ehe datosi a questo studio, non si contentò d'una sola volta o due disegnarle e ritrarle i e riuseendogli il farle con facilità e con grazia, non gli maneava se nnn avere il modo di fare quelli stucchi, sopra t quali le grottesche erann lavorate. Ed ancorclie molti innanzi a lui, come s' è detto, avessouo ghiribizzatovi sopra, senza aver altro trovato ehe il modo di fare al fuoco lo sturco cun gesso, calcina, pere greca, cera e matton pesto, ed a metterio d'oro, non però avevano trovatu il vero modo di fare gli sturchi simili a quelli che si erano in quelle grotte e staoze antiche ritrovati. Ma facendosi allora in san Pietro gli archi e la tribuna di dietro, come si ilisse nella vita di Bramante, di calcina e pozzolana, gettando ne'cavi di terra tutti gl'intagli de'fogliami, degli uovoli, ed altre membra, comineiò Giovanni dal considerare quel modo di fare con calcina e poszolana, e provare se eli riusciva il far figure di basso rilievo: e così rovandosi, gli vennero fatte a suo modo in tutte le parti, eccetto che la pelle ultima non veuiva con quella gentilezza e finezza ehe mostravano l'antiche, ne anco così bianca i perloche audò pensando dovere essere necessario mescolare con la calcina di trevertino hisneo. in cambio di poszolana, aleuna cosa che fusse di color hianco: perche dopo aver provato alcun'altre cose, fatto pestare scaglie di trevertino, trovò che facevano assai beue, ma tuttavia era il lavoro livido e non bianco, e ruvido e granelloso. Ma finalmente, fatto pestare senglie del più bianco marmo che si trovasse, ridottolo in polvere sottile e stacciatolo, lo mescolò con caleina di travertino bianco, e trovò che cosl calrina di travertino bisaco, e trorò che così ventra fatto, essan dobbio nisson, il vero stacoo satico con totte quelle parti che in quello ave-ra disiderato. Delle qual cosa molto rallegrato-si, mostrò a Baffaello quello che avera fatto; node egli, che allura faces, como se' detto, per ordine di papa Leone Xi e large del palazzo papale, y i fece. Gen a Girinvanni tatte quelle rotto di papa Leone Xi e large del palazzo papale, y i fece. Gen a Girinvanni tatte quelle rotto di papa Leone Xi e large del palazzo papale, y i fece. Ben a Girinvanni tatte quelle rotto di papa Leone Xi e la consenza di rotto di papa del partico di particolori di particolori di rotto di particolori di la consenza di rotto di particolori di particolori di particolori di calcini di particolori di rotto di particolori di particolori di rotto di particolori di particolori di rotto ro ghiasime a capricciose invenzioni, piene delle più varie a stravaganti cose che si possano im-moginare. E condotto di mezzo e basso rilievo tutto quell'ornamento, in tramezaò poi di storiette, di paesi, di fogliami, e varie fregiature, nelle quali fece la sforzo quasi di tutto quello che può far l'arte in quel genere. Nella qual cosa egli non solo paragonò gli antichi, ma, per quanto si può giudicara dalle cose che si on vedute, gli superò; perelocche quest'opere di Giovanni per bellezza di disegno, invenzidi figure, e colorito, o lavorate di stueco, o dipiute, sono senza comparazione migliori che

quell'antiche, le quali si veggiono nel Colosses e dipinte alle terme di Diocleziano e in altri Inoghi. Ma dove si possono in altro luogo vedere urcelli dipioti che più sieno, per dir cosi, al colorito, alle piume, e in tutte l'altre parti vivi e veri, di quelli che sonn nelle fregiature e pilastri di quelle logge? I queli vi sono di tante sorti, di quante ha saputo fare la natura, alcuni in un modu, ed altri in altro, e molti osti sopra mazzi, spighe, e pannocchie non pur di grani, migli e saggine, ma di tutte le ma-oiere biade, legumi e frutti che ha, per bisogno e nutrimento degli urcelli, in tatti i tempi prodotti la terra. Similmente de' pesei e tutti animali dell'acqua e mostri marini, che Giovanni fere nel medesimo loogo, per non potersi dir tanto che non sia poco, fia meglio passarlo con silenzio ehe m-ttersi a volere tentare l'impossibile. Ma che dirò delle varie sorti di frutti e di fiori che vi sono senza fine, e di tutte le maniere, qualità, e colori che in tutte le parti lel mondo sa producre le natura in tutte le stagioni dell'anno? E ebe parimente di varj instrumenti musicali che vi sonn naturalissimil E chi non sa, come cosa notissima, che avendo Giovanni in testa di questa loggia, dove anco nnn era risoluto il papa che fare vi si dovess di muraglia, dipinto, per accompognare I veri della loggia, alcuni balanstri, e sopra quelli un tappeto, chi non sa; dico, bisognandone nu giorno uno la fretta per il papa che andava in Belvedere, ehe un palafreniero, il quale non sapeva il fatto, corse da lontano per levare nno di detti tappeti dipinti, e rimase ingannato? Insomma si può dire, con pace di tutti gli altri artefiei, che per opera così fatta, questa sia la più bella, la più rara, e più eccellente pittura ehe mai sia stata veduta da ocehio mortale. Ed ardirò oltre eiò d'affermare, questa essere stata cagione che, non pure Roma, ma aneora tutte l'altre parti del mondo si sieno ripiene di questa sorte pitture. Perciocche oltre all'essere stato Giovanni rinnovatore e quasi inventore degli stucchi e dell'altre grottesche, da questa sua opera, che è bellissima, banno preso l'esempio chi n'ha voluto lavorare: sensa che i giovani che aiutaronn a Giovanni, i quali furonn molti, anzi infiniti in diversi tempi, l'impararonn dal vero maestro, e ne riempierono intite le provincie. Seguitando poi Giovanni di fare sotto queste logge il primo ordine da bas fece con altro e diverso modo gli spartimenti de' stucchi e delle pitture nelle facciate e volte dell'altre logge; ma nondimeno anco quelle furono hellissime per la vaga invenzione de' per golati finti di canne in vari spartimenti, e totti pieni di viti cariebe d' nve, di vitalbe, di grisomini, di rosai, e di fliverse sorti animali e ne-celli. Volendo poi papa Leone far dipignere la sala dove sta la gnardia de'lanzi al piano di dette logge, Giovanni, oltre alle fregiature, che sono intorno a quella sala, di putti, leoni, armi papali, e grottesche, fece per le ficce alcuni spartimenti di pietre mischie finte di varie sor-ti, e simili all'incrostature antiche che usarono di fare i Romani alle loro terme, tempi ed altri luoghi, come si vede nella Kitonda e nel portico di S. Pietro. In un altro salntte accente a questo, dove stavano i eubiculari, feee Ruffaello da Urbino in certi tahernacoli alcuni apostoli di chiaroscuro, grandi quanto il vivo a bellissimi ; e Giovanni sopra le cornici di quel-

l'opera ritrasse di naturale molti pappagalli di diversi colori, i quali allora aveva Sua Santità, e con anco babbuini, gattimammoni, sibetti, ed attri bizzarri animali. Ma quest'opesa ebbe poea vita; perciocché papa Paolo IV per fare certi suoi stanzini e bugigastoli da ritirarsi, guastò quella stansa, e privò quel palazzo d'un opera singolare: il che non arebbe fatta quel sant'uomo, s'egli avesse avuto gusto nell'arti del disegno. Dipinse Giovanni i cartoni di quelle spal-liere a panni da esmere, che poi furono tessuti di seta e d'oro in Fiandra; nei quali sono certi putti che scherzano intorno vari festoni aderni dell'imprese di papa Leone, e di diversi animali ritratti dal naturale: i quali panni, che no cosa rarissima, sono ancora oggi in palazzo. Fece similmenta i cartoni di certi arazzi pieni di grottesche, che stanno nelle prime stanze del concistoro. Mentre che Giovanni si affalicava in quest'opere, essendo stato fabbri-cato in testa di Borgo nuovo vicino alla piazza di S. Pietro il palazzo di M. Giovanni Battista dall'Aquila, fu lavorata di stucchi la maggior parta della facciata per mano di Giovanni, ele fu tenuta cosa singolare. Dipinse il medesimo e lavorò tutti gli sturchi che sono alla loga della vigna che fece fare Giulio Cardinale de' Mediei sotto monte Mario, dove sono animali, grottesche, festoni, e fregiature tanto belle, che pare in questa Giovanni aver voluto vincere e superare se medesimo; onde meritò da quel cardinale, che molto amò la virtú sua, oltre molti benefizi avuti per suoi parenti, d'aver per se nu canonicato di Civitale nel Friuli, che da Giovanni fu pni dato a un suo fratello, Avendo poi a fare al medesimo cardinale pue in uella vigna una fonte dove getta in una testa di liofante di marmo per il niffolo, imitò in tutto e per tutto il tempio di Nettuno (sianza poci avanti stata trovata fra l'autielle ruine di palazzo maggiure, adorna tutta di cose naturali marine, fatti ottimamente poi vari ornamenti di atueco), anzi superò di gran lunga l'artifizio di quella stanza antica col fare si belli e bene accomodati quegli animali, conchiglie ed altre in-tinite cose somiglianti, E dopo questa fece un altra fonte, ma salvatica, nella coneavità d'un fossato cirrondato da un hosco, facendo cascare con bello artifizio da tartari e pietre di colature d'arqua gocciole e zampilli, else parevano veramente cosa naturale; e nel più alto di quelle caverne e di que' sassi spugnosi avendo composta una gran testa di lcone, a cui facevano ghirlanda intorno lilo di capelvenere rel altre erbe artifiziosamente quivi arcomodate, non si potria eredere quanta grazia dessous a quel selvatico in tutte le parti hellissimo, ed oltre ad ogni erelenza piacevole. Finita quest'opera, poiché ebbe ilonato il cardinale a Giovanni un cavalierato di S. Pietro, lo mandò a Fiorenza, acciocche fatta nel palazzo de'Medici una camera, eioè in sul canto dove gia Cosimo vecchio edificator di quello aveva fatta una loggia r comodo e ragunansa de'eittadini, secondo ehe allora costumavano le famiglie più nobili, la dipignesse tutta ili geotteseke e di stuechi Essendo stata adunque chiusa questa loggia con disegno di Michelagnolo Buonarroti, e datole forma di camera con due finestre inginocchiate, che furono le prime di quella maniera fuora de palazzi ferrate , Giovanni lavoro di stucchi e pitture tutta la volta, facendo in un tondo le

sei palle, arme di casa Medici, sostenute da tre putti di nlievo con bellissima grazia ed attitudine; oltre ili questo vi fece molti bellissimi animali e molte bell'imprese degli numini e signori di quella casa illustrissima, con alcune storie di mezzo rilievo fatte di stucco: e nel eampo free il resto di pitture, fingendole di bianco e nero a neo di cammei tanto bene, rhe non si può meglio immaginare. Rimase sotto la volta quattro archi di braccia dodiri l'uno ed alti sei, ebe non furono per allora dipinti, ma molti anui poi da Giorgio Vasari gioviuetto di diciotto anni, quando serviva il deca Alessandro de' Medici suo primo signore l'anno 1535, il qual Giorgio vi fece storie de' fatti di Giulio Gesare, alludendo a Ginlio cardinale sopraddetto che l'aveva fatta fare. Dopo fece Giovanni accanto a questa camera in una volta pieco la a mezza botte alcune cose di stucco baste hasse, e similmente aleune pitture che sono rarissime, le quali ancorché piacessero a que pittori che allora erano a Fis-renza, come fatte con lierezza e pratica maravigliosa e piene d'inven-zioni terribili e capricciose, perocche erano avveszi a una loro manirra stentata ed a fare ogni cosa che mettevano in opera con ritratti tolti dal vivo, come non risoluti, non le lodavano interamente, ne si mettevano, non ne bastando peravventura loro l'animo, ad imitar-le. Essendo poi tornato Giovanni a Roma, feot nella loggia d'Agostino Chigi, la quale aveva dipinta Baffaelln e l'andava tuttavia conducendo a fine, un ricinto di fratoni grossi attorno attorno agli spigoli e quadrature di quella volta, farendovi stagione per istagione di tutte le sorti frutte, fiori, a foglie con tanto artifialo lavocate, cha ogni cosa vi si vede viva e starcata dal muro e naturalissimat e sono tante le varie maniere ili frutte e biade che in quell'opera si veggiono, else per uon raccontarle a una a una dire solo che vi sono tutta quelle che in que-ste nustre parti ha mai prodotto la natura. Sepra la figura d'un Mercurio ebe vola ha finto per Priapo una succa attraversata da viluceh che ha per testicoli due petronciani, e vicino al fiore di quella ha finto una ciocca di fichi brugiotti, grossi , dentro a nn de'quali aperto e troppo fatto entra la punta della zucca col llorei il quale capriccio è espresso con tanta grazia che più non si può aleuno immaginare. Ma che più? Per finirla ardiaro d'affermare, che Giovanni in questo genere di pitture ha passato tutti coloro else in simili cose hanno meglio imitata la natura; perciocché oltre all' altre co-se, insino i fiori del sambueo, del finocchio, e dell'altre cose minori vi sono veramente stupendissimi. Vi si vede similmente gran copia d' animali fatti nelle lunette che sono circondate da questi festoni, el alcuni putti che tengono in mano i segni degli Dei. Ma fra gli altri un leone ed un eavallo marino per essrre hellissimi scorti, sono tenuti cosa divica. Finita quest'opera veramente singolare, fece Giovanni in Castel Sant'Agnolo una stufa bellissima, a nel palasso del papa, oltre alle già dette, molte altre minuzie, che per brevità si lasciano. Morto poi Raffaello, la cui perdita dolse molto a Giovanni, e rosi anco mancatopapa Leone, per non avere più luogo in Roma l'arti del disegno ne altra viriù, si trattenne esso Giovanni molti mesi alla vigna del detto cardinale de' Mediei in alcune eose di poeo valores e nella venuta a Roma di papa Adria520 no non fece altro che le bandiere minori del f castello, le quali egli al tempo di papa Leone avea due volte rinnovate iosieme con lo stendardo grande che sta in eima dell'ultimo torrione. Fece aneo quattro baudiere quadre quando dal detto papa Adriano fu canonizzato saoto il besto Antonino arcivescovo di Fiorenza, e S. Ubertostato veseovo ill non so quale città di Fiandra. De'quali stendardi uno, nel quale è la figura del detto S. Antonio, fu dato alla chiesa di S. del detto S. Antonio, su cato ana cuiesa si so. Marco di Firense, dove riposa il corpo di quel anno; un attro, dentro al quale è il detto S. Uberto, fin ponto in Santa Maria de Anima, chiesa de Tedeschi in Roma; e gli altri due furono maodati in Fiandra. Essendo poi creato sommo poutefiee Clemente VII, eol quale avesommo poutene Cremente vin, est quae ave-va Giovanni molta servità, egli, ehe se n'era aodato a Udine per fuggire la peste, tornò su-bito a Roma, dove giunto gli fu fatto fare nella coronazione di quel papa un ricco e hell'ornamento sopra le scale di San Pietro, e dopo fu nrdinato che egli e Perino del Vaga facessero nella volta della sala vecchia dinanzi alle stanze da basso, ehe vanoo alle logge che già egli dipinse alle stanze di torre Borgia, alcune pitture. Onde Giovanni vi fece un bellissimo partimento di stucchi con molte grottesche e diversi animali, e Perino i carri de'sette Pianeti. Avevano anco a dipignere le focciate della medesima sala, nelle quali già ilipinse Giotto, se-condo che scrive il Platina nelle vite de'pontefiei , aleuni papi che erano stati uecisi per la fede di Cristo, onde fu detto un tempo quella ataoza la sala de' Martiri: ma non fu a pena finita la volta, che, succedeodo l'infelicissimo saero di Roma, non si pote più oltre seguitare, perche Giovanni, avendo assai patito nella persona e nella roba, tornò di nuovo a Udine con animo di starvi lungamente; ma non gli venne fatto, perciocebé tornato papa Clemente da Bnlogna, dove aveva coronato Carlo V, a Roma, fatto quivi tornare Giovanni, dopo avergli fatto di nuovo fare gli stendardi di Castel Sant'Agnolo , gli fece dipignere il paleo della eappella maggiore e principale di S. Pietro, dove e l'al tare di quel santo. Intanto essendo morto fra Mariano, cho aveva l'uffiaio del piombo, fu dato il suo luogo a Bastiano Viniziaco pittore di gran nome, ed a Giovanni sopra quello uoa pensione di ducati ottanta di camera. Dopo essendo cessati in gran parte i travagli dei pontebec, e quietate le cose di Roma, su da Sua Santità mandato Giovanni con molte promesse a Firenze a fare nella sagrestia nuova di S. Lorenzo, stata adorna d'eccellentissimo sculture da Mielielagnolo, gli ornamenti della tribuna pieca di quadri siondati, che diminoiscono a poco a poco verso il ponto del mezzo. Messovi dunque mano Giovanni, la condusse con l'ainto di molti suoi uomini ottimamente a line con bellissimi fogliami, rosoni, ed altri ornamenti di stucco e d'oro. Ma in una cosa mancò di giudizio; conciossiache, nelle fregiature piane che fauno le costule della vulta, ed in quelle che vanno a traverso rigirando i quadri, fece aleuni fogliani, uccelli, maschere, e figure che non si scorgono panto dal piano, per la distanza del luogo, tutto che siano bellissime, e perchè sono tramezzate di colori ; laddove se l'avesse tatte colorite, senz'altro, si sarebbono vedute, e tutta l'opera stata più allegra e più rieca. Non restava a farsi di quest'opera se nun quanto

avrebbe potuto finire in quindici giorni , riandandola in certi luoghi, quando venuta la nno-va della morte di papa Clemente, venne manco a Giovanni ogni speranza, e di quello in partieolare elie da quel pontefico aspettava per gui-derdooe di quest' opera. Onde accortosi, benche tardi, quanto siano le più volte fallaci le speranze delle corti, e come restino ingannati eoloro eho si fidano nelle vite di eerti principi, se ne tornò a Roma: dove sebbene archbe potuto vivere d'affizi o d'entrate, o servire il cardinale Ippolito de'Medici ed il nuovo pontefice Paolo III, si risolvé a rimpatriarsi e tornare a Udine : il quale pensiero avendo messo ad effetto, si torno a stare nella patria con quel suo fratello, a eui avea dato il canonicato, eon proposito di più non voler adoperare pen-nelli. Ma ne anche questo gli venno fatto ; perocehé, avendo preso donna, o avuto figliuoli, fu quasi forzato dall'instinto, che si ha naturalmeote d'allevare e lasciare benestanti i figliuoli. a rimettersi a lavorare.

Dipinse dunque a'prieght del padre del cavalier Giovan Francesco di Sipilimbergo un fregio d'una sala piena di festoni, di putti, di frut-te, ed altre fantasie: e dopo adornò di vaghi stucchi e pitture la cappella di Santa Mariadi Civitale; ed ai eanon(ei del duomo di quel luogo free due hellissimi stendardi: e alla frater-nità di santa Maria di Castello in Udine dipinse in un ricco gonfalone la nostra Donna col figliunto in braecio, ed un angelo graziosissimo, che gli porge il castello cho è sopra nu monte nel mezzo della città, in Vinezia fece nel palazzo del patriarca d'Aquilea Grimani una bellissima camera di stucchi e pitture, dove so-no alcune storiette hellissimo di mano di Fran-

cesco Salviati. Finalioente l' anno 1550 andato Giovanni a Roma a pigliare il santissimo giubbileo a piedi e vestito da pellegrico poveramente ed in com pagnia di gente bassa, vi stette molti giorni senza essere conosciuto da niuno. Ma un giorno, andando a S. Paolo, fu riconosciuto da Giorgio Vasari, che in cocchio aodava al medesimo perdono in compagnia di messer Biudo Altoviti suo amieissimo, Negò a priocipin Ginvanni di esser desso, ma finalmente fu forzato a scoprirsi ed a dirgli che avea gran bisnguo del suo aiuto appresso al papa, per conto della sua pensione, che aveva in sul pionibo, la quale gli veniva negata da oo fra Guglielmo seultore genovese che aveva quell' affizio avuto dopo la merte di fra Bastiano; della qual cosa parlando Giorgio al papa, fu cagione che l' obbligo si rinnovo, e poi si tratto di farne permuta in un canonicato d'Udine per un figliuolo di Giovan-ni, Ma essondo poi di nuovo aggirato da quel fra Goglielmo, se ne venne Giovanni da Udine a Firenze, ereato che fu papa Pio, per essere da sua Eccellenza appresso quel pootefice col mezzo del Vasari aiutato e favorito. Arrivato dunque a Firenze, fu da Giorgio fatto conoscere a sua Ecrellenza illustrissima, con la quale andando a Siena, e poi di li a Roma, dove an-dò anco la signora duebessa Leonora, fu in goisa della benignità del duca aintato, che non solo fu di tutto quello disiderava consolato, ma dal pontefice messo in opera con huona prov-visione a dar perfezione e fine, all'ultima loggia, la quale è sopra quella che gli avea già fatta fare papa Leone e quella finita, gli fece il meOPERE 521

desimo papa ritoceare tutta la detta loggia pri-na. Il che fu errore e cosa poco considerata; percioeche il ritoccarla a secro le free perdere tntti que colpi maestrevoli che erano stati tirati dal pennello di Giovanni nell'eccellenza della sua migliore età, e perdere quella freschezza e tierezza, else la facea nel suo primo essere cosa rarissima. Pinita quest'opera, essendo Giovanni di settanta anni fini anco il corso della sua vita l'anno 1564, rendendo lo spirito a Dio in quella nobilissima eittà, che l'avea molti anni fatto vivere con tanta eccellenza e si gran nome. Fu Giovanni sempre, ma molto più negli ultimi suoi anni, timorato di Dio, e buon cristiano; e nella sua giovanezza si prese pochi altri piaceri che di cacciare ed uccellare: ed il sno ordinario era, quando era giovane, anilarsene il giorno delle feste eon un suo fante a caecia, allontanandosi tal volta da Roma dieci miglia per quelle eampagne ; e perebe tieava benissimo lo scoppio, e la batestra, rade volte tornava a casa che non fusse il suo fante earico d'oche salvatiche, colombacei, germani, e di quell'altre bestiacce che si trovano in quei padali. Yn Giovanni inventore, secondo che nolti affermano, del bue di tela dipinto, ebe si fa per addopparsi a quello, e tirar senza esser dalle fiere veduto lo scoppio: e per questi eser-cizi d'necellare e eacesare si dilettò di tener sempre cani, ed allevaene da se stesso. Volle Giovanni, il quale merita di essere lodato fra i maggiori della sua professione, essere sepolto nella Ritonda vicino al suo maestro Baffaello da Urbino, per non star morto diviso da colui dal quale, vivendo, non si separò il suo animo giam-mai; e perche l'uno e l'altro, come si è detto, fu ottimo cristiano, si può credere che anco insieme siano nell'eterna beatitudine.

## VITA DI BATTISTA FRANCO

#### PITTORE VINIZIANO

Battista Franco Viniziano avendo nella sna eima fanciullesza atteso al disegno, come coui che tendeva alla perfezione di quell'arte, se n' andò di vinti anni a Roma ; dove poiche per alcun tempo con molto studio ebbe atteso al diaegno, e vedute le maniera di diversi, si risolve non volere altre cose studiare, ne cercare d'imitare, che i disegni, pitture, e seulture di Miche lagnolo. Perche datosi a cercare, non rimase sehizzo, bozza o cosa, non ehe altro, stata ei-tratta da Michelagnolo, ehe egli non disegnasse. Onde non passò molto che fu de' primi disegnatori ehe frequentassino la cappella di Michelagnolo; e, ehe fu più, stette un tempo senza vore dipignere o fare altra cosa ehe disegnare, Ma venuto l'anno 1536, mettendosia ordine un gran dissimo e sontuoso apparato da Antonio da S. Gallo per la venota di Carlo V imperatore, nel quale furono adoperati tutti gli artefici buoni e cattivi, come in altro luogo s'è detto, Raffaello da Montelupo, che aveva a fare l'ornamento di ponte S. Agnolo e le dieci statue che sopra vi furono poste, disegnò di far si, che Battista fusse adoperato anch'egli, avendolo viato fino disegnstore e giovane di bell' ingegno, e di fargli dare da lavorare ad ogni modo. E così parlatone col S. Gallo, fece tanto, else a Battista erono date a fare quattro storie grandi a fresen di chiaroscuro nella facciata della porta Capena, oggi detta di S. Bastiano, per la quale aveva ad

entrare l'imperatore. Nelle quali Battista, senza svere mai più tocco colori, fece aopra la porta l'arme di papa Paolo III e quella di esso Carlo imperatore, ed un Romolo ehe metteva sopra quetta del pontefice un triregno papale, e sopra uells di resare una eorona imperiale: il quale Romulo, che era una figura di cinque braccia vestita all'antica e con la corona in testa, aveva dalla destra Numa Pompilio e dalla sinistra Tulto Ostilio, e supra queste parole: QUIRINUS PATER. In una delle storie, che erano nelle faeciate de torrioni ebe mettono in mezzo la porta, era il maggiore Seipione ehe trionfava di Cartagine, la quale aveva fatta tributaria del popolo romano i e nell' altra a man ritta era il trionfo di Scipione minore, che la medesima avea rovinata, e disfatta. In uno de' due quadri, che erano fuori de torrioni, nella faccia dinanzi, si vedera Aunibale sotto le mora di Roma essere ributtato dalla tempesta; e nell'altre a sinistra Flacco entrare per quella porta al aoctorao di Roma contra il detto Annibale; le quali tutte storie e pitture, essendo le prime di Battista, e rispetto a quelle degli altri, furono assai buone e molto lodate. E se Battista avesse prima eomineiato a dipignere, ed andare praticando talvolta i colori e maneggiare i pennelli, non ha ilubbio che averebhe passato molti ; ma lo stare ostinato in una certa openione che hanno molti I quali si fanno a credere che il disegno basti a ehi vuol dipignere, gli feee non piocolo danno. Ma contuttociò egli si portò molto meglio che non fecero alcuni di coloro che fecero le storie dell'areo di S. Marco, nel quale farono otto storie, cioè qualtro per banda, ebe le migliori di tutte furono parte fatte da Francesco Salviati, e parte da un Martino ed altri giovani tedeschi, che par allora erano venuti a Ruma per imparare. Ne lascierò di dire a questo proposito else il detto Martino, il quale molto valse nelle cose di obiaroscuro, fece alcune hattaglie con tanta fierezza e si belle invenzioni in certi affronti e fatti d'arme fra Cristiani e Turchi, che non si pnò far meglio. E quello ebe fu cosa maravigliosa, fece il detto Martino e auoi uomini quelle tele con tanta sollecitudine e prestezza perche l'opera fusse finita a tempo, ebe non si par-tivano mai dal lavoro i e perche era portato loro eontinuamente da bere, e di buon greco, fra lo stare sempre ubrisebi e riscaldati dal furor del vino e la pratica del fare, freiono cose atupen-de. Quando dunque videro l'opera di costoro il Salviati e Battista ed il Calavrese, confessarono esser necessario che, chi vuole esser pittore, cominei ad adoperare i pennelli a buon' ora: la qual cosa avendo poi meglio discorse da se Battista, cominciò a non mettere tanto studio in finire i disegni, ma a colorire alenna volta. Venendo poi il Montelupo a Fioreoza, dove si faceva similmente graodissimo apparato per ricevere il detto imperatore, Battista venne seco, ed arrivati trovarono il detto apparato condotto a buon termine ; pure essendo Battista messo in opera, free un basarocoto tutto pieno di figure e trofei sotto la statua che al canto de Carnesecchi aven fatta fea Giovann'Agnolo Montorsoli, Perche eonosciuto fra gli artefici per giovane ingegnoso e valente, fu poi molto adnperato nella venuta di madama Margherita d'Austria moglie del duea Alessandro, e particolarmente nell'apparato che feer Giorgio Vasari nel palazzo di messer Ottaviano de' Medici, dove avea la detta signo-

AOP" IS

522 ra ad abitare, Finite quesle feste, si mise Battiata a disegnare con grandissimo studio le statue di Michelagnolo che sono nella segrestia muova di S. Lorenzo, dove allora essendo volti a dise. gnare e fare di rilievo totti gli seultori e pittori di Firenze, fra essi acquistò assai Battista : ms In nondimeno conosciuto l'error soo ili non aver mai voluto ritrarre dal vivo o colorire, ne altro fare che imitare statue e poche altre cose, che gli avevano fatto in tal modo indurare ed insecchire la maniera, che non se la potea levar da dosso, ne fare che le sue cose non avessono del duro e del tagliente, come si vide in una tela dove fece con molta fatica e diligenza Lucrezia Romana violata da Tarquinio. Dimorando dunque Battista in fra gli altri, e frequentando la detta sagrestia, fece amicizia con Bartolonimeo Ammannati scultore, che in compagnia di molti altri là studiava le cose di Buonarroto; e fu si fatta l'amicisia, che il detto Ammannati si tirò in cosa Battista ed il Genga da Urhino, e di compagnia vissero alcun tempo insieme, e attesero con molto frutto agli studi dell'arte. Essendo poi state morto l'anno 1536 il doca Alessandro, e errato in sun luogo il signor Cosimo de'Mediei, molti ile' servitori del duca morto rimasero a'serrigi del nuovo, ed altri no e fra quelli che si partirono fa il detto Giorgio Vasari, il quale, tornandosi ad Arezzo, con animo di non più seguitare le corti, essendogli manesto il cardinale Ippolito de Medici suo primo signore, e poi il dues Alessandro, fu cagione che Battista fu messo al servizio del dues Cosimo ed a lavorare in goardaroba, dove dipinse in un quadro grande, ritrsendogli da uno di fra Bastiano e da uno di Tiziano, papa Clemente e il cardinale Ippolitn, e da un del Pontormo il duca Alessandro. Ed ancorché questo quadro non fusse di quella perfezione che si aspettava, avendo nella medesima guardaroha veduto il eartone di Miehelagnolo del Noli me tangere che aveva già colorito il Pontormo, si mise a far un cartone simile, ma di figure maggiori ; e ciò fatto, ne dipinse un quadro, nel quale si portò molto meglio quanto al colorito; ed il eartone che ritrasse, come stava appunto quel del Buonstroto, fu bel-lissimo, e fatto con molta pueienza. Essendo poi aeguita la cosa di Montemurlo, dove furono rotti e presi i fnorusciti e ribelli del duca, con bella invenzione fece Battista nna storia della hattaglia segnita, mescolata di poesia a suo capriccio, che fu molto lodata, ancorche in essa si riconoscessino nel fatto d'arme e far de' prigioni molte cose state tolte di peso dall'opere e disegni del Buonarroto; perciocehe essendo nel lontano il fatto d'arme, nel dinanzi crano i cacciatori di Ganimede che stavann a mirar l'necello di Giove, che se ne portava il giovinetto in ciclo; la quale parte tolse Battista dal disegno di Michel'agnolo per servirsene, e mostrare che il duea giorinetto nel mezzo de' suoi amiei era pee vietù di Dio salito in ciclo, o altra cosa somiglism te. Questa storia, dico, fu prima fatta da Battiata in cartone, e poi dipinta in un quadro con estrema diligenza, ed oggi e con l'altre dette opere sue nelle sale di sopra del palazzo de'Pitti, che ha fatto ora finire del tutto sus Eccellensa illustrissima. Essendosi dunque Battista eon queste ed alcun'altre opere trattenuto al servizio del duca insino a che egli ebbe presa per donna la signora donna Leonora di Toledo, fu

Parco trionfale della porta al Prato, dove gli fece fare Ridolfo Ghirlandaio alcune storie de' fatti del signoe Giovanni padre del iluca Cosimo, in una delle quali si vedeva quel signore passare i fiumi del Po e ilell' Ailda presente il estdinale Giulio de' Medici, che fu papa Clemente VII, il signor l'rospero Colonna, ed altri signori ce nell'alta la atoria del riscatto di S. Secondo. Dall'altra handa fece Battista in un'altra storia la città ili Milann, ed intorno a quella il campo della lega, che partendosi vi laseia il detto signor Giovanni. Nel slestro fianco dell'areo fece in un' altra da un lato l'Oceasione, che, avendo i capelli sciolti, con una mano gli porge al signor Giovanni, e dall'altro Marte che similmente gli porgeva la spada. In un'altra storia sotto l'arco era di mano di Battista il signor Giovanni che combatteva fra il Tesino e Biegrasso sopra ponte Rozzo, difendendolo, quasi un altro Orazio, con incredibile bravura. Dirimpetto a questa era la presa di Caravaggio, ed in mezzo alla battaglia il aignor Giovanai, che passava fra ferro e fuoco per mezzo l'esercito nimico sensa timore. Fra le colonne a man ritta era in un ovato Garlasso preso dal medesimn con una sola compagnia di soldati, ed a man manca fra l'altre due colonne il bastione di Milano tolto a'nemici. Nel frontone che rimaneva alle spalle di chi entrava era il detto signor Giovanni a cavallo sotto le mura di Milano, ehe giostrando a singolar hattaglia con un cavaliere, lo passava da handa a banda ron la Isneia. Sopra la cornice maggiore che va a trovare il fine dell'altra cornice, dove posa il frontespizio, in un'altra storia grande fatta da Battista con molta diligenza era nel mezzo Carlo V imperadore, che eoronato di lauro sedeva sopra uno acoglio con lo secttro in mano, ed piedi gli gisceva il fiume Betis con un vaso che versava da due horche, ed accanto a questo era il fiume Danubio, che con sette bocche versava le sue acque nel mare. lo non farò qui menzione d'un infinito numero di statue che in questo areo aecompagnavaco le dette ed al-tre pitture; perciocche hastandomi dire al presente quello che appartiene a Battista Franco, non è mio nflicio quello raccontare, che da altri nell'apparato di quelle nozze fu scritto Inngamente: senza che essendosi parlato, dove fa-cea bisogno, de maestri delle dette statuc, superfluo sarchbe qualunque cosa qui se ne dicesse, e massimamente non essendo le dette statue in piedi, onde possano esser vedute e considera-te. Ms tornando a Battists, la miglior cosa che facesse in quelle nozze fu unn ilei dieci sopraddetti quadri che erano nell'apparato del maggior cortile del palazzo de'Medici, nel quale fece di chiarosenro il duca Cosimo investito di tutte le durali insegne. Ma con tutto che vi usasse diligenza, fu superato dal Bronzino e da altri che avevano maneo disegno di Ini, nell'invenzione, nella fierezza, e nel maneggiare il chiaroscuro; atteso (com'e detto altra volta) che le pitture vogliono essere condotte facili, poste le eose a' luoghi loro con gindizio, e senza un eerto stento e futica, che fa le cose parere dure e erude; oltraché il troppo ricercarle le fa molte volte venir tinta e le guasta; perciocché lo star loro tanto atterno toglic tutto quel buono che suol fare la facilità e la grazia e la ficrezza, le quali cose, ancorche in gran parte vendonna la signora donna Leonora di Toledo, fu rezza, le quali cose, ancorche in gran parte ven-poi nell'apparato di quelle nozze adoperato al-

parte acquistare dallo studio e dall'arte. Essendo poi Battista condetto da Bidolfo Ghirlandaio alla Madonna di Vertigli di Valdichiana, il qual luogo era già membro del monasterin degli Angeli di Firenze dell'ordine di Camaldoli, ed oggi e capo da se in cambio del monasterio di S. Benedetto, che fu per l'assedio ili Firenze rovinato fuoe della porta a Pinti, vi fece le già dette storie del olijostro, mentre Ridolfo faceva la tavola e gli ornamenti dell'altar maggiore : e quelle finite, come s'è detto nella vita di Ridolfo, adornarono d'altre pitture quel santo luogo, che è molto celebre e nominato pee i molti miracoli che vi fa la Vergine madre del figlinol di Dio. Dopo toenato Battista a Roma, quando appunto n'era scoperto il giudizio di Michelagnolo, co-me quegli elic era studioso della sonniera c delle cose di quell'uomo, il vide volentieri e con infinita maraviglia il disegnò tutto: e poi eisolutosi di stare in Roma, a Francesco cardinalo Cornaro, il quale aveva rifatto accanto a S. Pietro il palazzo che abitava e rispondo nel poetico verso Camposanto, dipinse sopra gli stucchi una loggia che guarda verso la piazza, facendovi una sorte di grottesche tutte piene di storiette e di figuro i la qual' opera che fu futta enn molta fatica e diligenza, fu tenuta molto bella. Quasi ne' medesimi giorni, cho fu Panno 1538, avendo fatto Francesco Salviati una storia in fresen nella compagnia della Miaccicordia, e dovendo dargli l'ultimo fine e mettere mano se altre che molti particolari disegnavano farvi, per la concorreoza ehe fu fra lui e facopo del Conte, non si fece altro t la qual cosa intendendo Battista, andò cercando con questo mezzo occasione di mostrarsi da più di Francesco, ed il migliore maestro di Roma; perciocehe, adoperando amiei o mezzi, fece tanto, che monsignoe della Casa, veduto un suo disegno, gliele allogò, Perche messovi mano, vi fece a fresco S. Gio. Battista fatto pigliare da Erode e mettere in prigione. Ma con tutto che questa pittura fusse coodotta con molta fatica, non fu a gran pezzo tenota pari a quella del Salviati, per esser fatta con stento grandissimo e d'una naniera cruda a malineonica, cho non aveva ordine nel componimento, ne in parte alcuna punto di quella grasia e vaghezza di colorito che aveva quella di Francesco: e da questo si può far giudizio che coloro, i quali, seguitando quest'arte, si fondano in far bene un torso, on heaecio ed ona gamba, o altro membro ben ricerco di museoli, o che l'intender bene quella parte sia il tutto, sono ingannati; perciocche una parte non è il tutto dell'opera, e quegli la conduce ioteramente perfetta e con hella c buona maniera, che, fatte bene le parti, sa farle proporzionatamente corrispondere al tutto, e che oltre eiò fa che la composizione delle figure esprime e fa bene quell'effetto cho dee fare senza confusione. E sopra tutto si vuole avvertire, che le teste siano vivaci, pronte, graziose, o con bell'aric, e ohe la maniera non sia ceu-da, ma sia negl'ignudi tiota talmento di nero, ch'ell'abbiano rilicvo, sfuggano, e si allontanino, secondo ehe fa hisogno, per non die nulla delle prospettive de' paesi a dell'altre parti cho le buoue pitture richieggiono, e che nel servirsi delle cose d'altri si dee fare per si fatta maniera, che non si conosca così agevolmente-Si accorse donque tardi Battista d'aver perduto tempo fuor di bisogno dietro alle minuzie dei

muscoli, ed al disegnace con Iroppa diligenza, non tenendo conto dell'altre parti dell'arte. Finita quest' opera, che gli fu poco lodata, si condusse Battlata, per messo di Bartolommeo Genga, a' servigi del duca d'Urbino per dipignere nella chiesa e cappella che è unita col palazso d'Urbino una grandissima volta: e la giunto si diede subito, senza pensare altro, a fare i disegni, secondo l'invensione di quell'opera, e senza fare altro spartimento. E cosi, a imita-zione del giudizio del Buonarroto, figurò in un ciclo la gloria de santi sparsi per quella volta sopra certe nuvole, e con tutti i cori degli angeli intorno a una nostra Donna, la qualo easendo assuota in ciclo è aspottata da Cristo in atto di coronaria, mentre stanno partiti in diversi mucchi i patriarchi, i profeti, le sibille, gli apostoli, i martiri, i confessori, e le vergini ; le quali figure in diverse attitudini mostrano rallegrarsi della venuta di casa Vergine gloriosa, la quale invenziono sarebbe stata certamente grande occasione a Battista di mostearsi valent'uomo, se egli avesse preso miglior via, non solo di farsi pratico ne'colori a fresco, ma di governarsi coo miglior ordine e giudizio in tutta le cose, che egli non fece. Ma egli usò in quest'opera il medeslmo modo di fare che nell'altre sue; perciocché fece sempre le medesime figure, le medesime effigie, i medesimi panni, o le medesime membra. Ottreché il colorito fu senza vaghesza aleuna, ed ogni cosa fatta con difficultà e stentata. Laonde ficita del tutto, rimasero poco soddisfatti il duca Guidobaldo, il Geoga, e tutti gli altri, ehe da costul aspetta-vano gran cose, e simili al bel disegno ehe egli mostrò loro da prineipio. E nel vero, per fare un bel disegno Battista non avea pari, e si potea dire valente uomo. La qual cosa conoscendo quel dues, e pensando che i suoi disegni messi in opera da celoro che lavoravano eccellentemente vasi di terra a Castel Durante, i quali si erano molto serviti dello stampe di Raffaello da Urbino e di quelle d'altri valent'inomini, ciuscirebbono beoissimo, fece fare a Battista infiniti disegni, ehe, messi in opera in quella sorte di terra gcotilissima sopra tutte l'altre d' Italie rinscirono cosa rara. Onde ne furono fatti tanti e di tante sorte vasi, quanti sarehhono hastati e stati orrevoli in una credenza reale: e le pitture ehe in essi furono fatte non sarehbono state migliori, quando fussero state fatto a olio da eccellentissimi maestri. Di questi vasi adunque, cho molto rassomigliano, quanto alla qua-lità della terea, quell'antica che in Aresso si lavorava anticamente al tempo di Porsena re avorava anticamente ai tempo di Portena te di Toscana, mandò il detto duca Guidobaldo una credeosa doppia a Carlo V imperatore, ed una al cardinal Farnese fratello della algnora Vettoria sua coosorte. E dovemo aspere che di questa sorto pitture in vasi non n'ebbono, per quanto si può giudicare, i Romani, Perciocobe i vasi che si sono trovati di qua' tempi pien i delle ceneri de' loro morti, o in altro modo, sono pieni di figure graffiate e campite di un colore solo in qualche parte o nero o rosso o, bianco, a non mui con lustro d'invetriato, ne con quella vaghezza e varietà di pitture ch sono veduta o veggiono a' tempi nostri. Ne si può dire che, se forse l'avevano, sono stata coosumste lo pitture del tempo e dallo stare sotterrale, però che veggiamo queste nostre di-fendersi da tutte le malignità del tempo e da

524 ogni cosa : onde starebbona per modo di dire Il quattro mill'anni sotto terra, che non si guasterehbono le pitture. Ma ancoraché di si fatti vasl e pitture si Isvori per totta Italia i le migliori terre e più belle nondimeno sono quelle che si fanno, come ho detto, a Castel Durante terra dello Stato d' Urbino, e quelle di Faenza, che per lo più le migliori sono bianchissime e con poche pitture, e quellenel mezzo o iutorno, ma vaghe e grutili alfatto. Ma tornando a Battista, nelle nozze che poi si fecero in Urbino del det-to sig. duca e della signora Vettoris Farnese egli ajutato da' suoi giovani feee negli archi orinati dal Genga, il quale fu espo di quell'apparato, tutte le storie di pitture che vi anda-rono. Ma perche il duca dubitava che Battista non avesse fioito a tempo, essendo l'impresa grande, mandò per Giorgio Vasari, ehe allora faceva in Arimiui ai mousei Bianchi di Scolca Olivetani una eappella grande a fresco e la tavola dell'altar maggiore a olio, acciocche andasse ad aiutare iu quell'apparato il Gengs e Bat-tista. Ma senteudosi il Vasari Indisposto, fece sua scusa con sua Eccelleuza e le scrisse che on dubitasse, perciocchè era la virtú e sapere di Battista tale, che arebbe, come poi fu vrro, a tempo finito ogni cosa. Ed andando poi, finite l'opere d'Arimini, iu persona a fare scusa mue ropere a Arbania, in persona a irre acuas ed a visitare quel duca, sua Eccellenza gli fece vadere, perche la stimsuse, la detta cappella atata dipiuta da Battista, la quale molto lodò il Vasari, e raccomandò la virtù di colui, che fu largamente soddisfatto dalla molta brniguità di quel siguore. Ma è ben vero che Battista allora non era in Urbino, ma in Roma, dore attendeva a diseguare noo solo le statoe ma totte le cose antiche di quella città, per farne, come fece, un gran libro, ehe fu opera lodevole. Men-tre adunque che attrndeva Battista a disegnare in Roma, messer Giovann'Andrea dall'Aoguillara, nomo in alcuna sorte di poesie veramente raro, avea fatto una compognia di diversi begl' ingreni, e faces fare nella maggior sala di santo Apostolo una ricchissima scena ed apparato per recitare ecommedie di diversi autori a' gentiluomini, signori, e grau personaggi; ed avea fatto fare gradi per diverse sorti di spettatori, a per i cardinali ed altri gran prelati accomodare alcune stanze, donde per gelosit potevano, seuza esser veduti, vedere e udire. E perche nella detta compagnia erano pittori, architetti, scoltori, ed uomiui che avevano a recitare e fare altri pflici, a Battista ed all'Ammannato fu dato eura, essendo fatti di quella brigata, di far la scena ed alcune storie e ornamenti di pitture, le quali condusse Battista con aleune sta-tue, che fece l'Ammaouato tauto hene, che ne fu sommamente lodato. Ma perebe la molta spesa in quel luogo soperava l'entrata, furono forzati M. Giuvanu'Aodrea e gli altri levare la prospettiva e gli altri ornameoti di santo Apostolo, e condurgli in istrada Giulia nel tempi nuovo di S. Biagio; dove avendo Battista di nuovo accomodato ogni cosa, si recitarono molte commedie eon incredibile soddisfazione del ppola e de' cortigiaul di Roma. E di qui poi ebbono origine I commedianti, che vauno attorno, ehiamati i Zanoi. Dopo queste cose reouto l'auno 155n fece Battista insieme con Girulamo Sicciolante da Sermoneta al cardinal di Cesia nella facciata del suo palasso un'arme di Papa Giulio III, state creato allora nuovo punteliee.

con tre figure ed alenni putti, che furono molto lodate. E quella fiuita, dipinae nella Minerva, in una cappella stata fabbricata da un canonico di S. Pietro e tutta ornata di stnechi, alcune storie della nostra Donna e di Gesù Cristo in uno spartimento della volta, che furono la miglior coss che insino allora avesse mai fatto. In una delle due facciate dipiuse la natività di Gesù Cristo con alcuni pastori ed angeli che cantano s la capauus; e nell'altra la resurrezione di Cristo con molti soldati in diverse attitudini d'intorno al sepolero; e sopra ciascuna delle dette storie in certi mezzi tondi fece alcuni profeti grandi, e finalmeote nella facciata dell'altare Cristo crocifisso, la nostra Donna, S. Giovanni, S, Domenico, ed aleuni altri santi nelle nicchie, ne'quali tutti si portò molto bene e da maestre eccellente. Ma perchè i suoi gnadagni crauo scar-si, e le spese di Roma sono graodissime, dopo aver fatto alcune cose in tela, che non ebbouc molto spaccio, se ne tornò (pensaudo nel mutar paese mutare aueo fortuna) a Vinezia, sus patria, dove, mediante quel suo bel modo di disegoare, fu gindicato valeutuomo, e pochi giorni dopo datogh a fare per la chiesa di S. Francesco della Vigna nella cappella di moosignor Barbaro eletto patriarca d'Aquilea, ons tavola a olio, nella quale dipiuse S. Giovanni che battesza Cristo uel Giordauo, in aria Dio Padre, a basso due putti che tengono le vestimenta di esso Cristo, e negli augoli la Nunziata: eil a pie di questr figure fiuse una tela soprapposta con buon oumrro difigure piecole e iguade, cioè d'angeli, demonj, ed anime in Purgatorio, e con un motto ebe dice: In nomine Iesu omne genuflectatur. La quale opera, che certo fu tenuta molto buona, gli ac gran nome e credito, anzi fu cagione che i frati de' Zoccoli, i quali stanno in quel luogo ed hauno cura della chiesa di S. Iobbe in Cauarein, gli facessero fare in detto S. lobbealla ca pella di ca Foscari nua nostra Donoa che sie col figlipolo in collo, un S. Mareo da un lato, una santa dall'altro, ed in aria sleuni angeli che spargono fiori. In S. Bartolommeo alla sepoltura di Cristi sino Fuecheri mercataute tedesco fece in un quadro l'Abbondanza, Mercurio, ed una Fama. A. M. Autonio della Vecchia Viniziano dipinse in un quadro di figura grandi quanto il vivo a bellissime Cristo coronato di spine, ed alcuni Farisei intorno che lo scheruiscopo. Intanto essendo atata col disegno di lacopo Sausovino con-dotta uel palazzo di S. Marco (come a suo lungo si dirà) di muraglis la scala che va dal prim piaco iu sn, ed adorna con vari partimenti di sturchi da Alessandro scultore e creato del Sansovino, dipinse Battista per tutto grotteschine iunte, ed in certi vani maggiori buon numero di figure a fresco, che assai sono state lodate dagli artefici ; e dopo fece il palco del ricetto di detta scala. Non molto dipoi, quando furonσ dati, come s' è detto di sopra, a fare tre quadri per uno ai migliori e più reputati pittori di Vinesia per la libreria di S. Marco, con patto che chi meglio si portasse a giudizio di que'maguifici senatori, guadagnasse, oltre al premio nr-dinario, una collana d'oro, Battista fece in detto luogo tre storie con due filosofi fra le finestre, e si porto benissimo, aocorche non guadaguasse il premio dell'onore, come dicemmo di sopra, Dopo ir quali opere essendogli allogato dal patriarea Grimani una cappella in S. Francesco della Vigna, che e la prima a man manca entrondo in chien, Batista i mine mano, e comiscio à fare per tutta a volta richiusmi spartimenti di stacchi e di sterie in figure a foeno, lavorandori con difigura i norcibilite. M, o finuse lavorandori con difigura i norcibilite. M, o finuse a friezo per le ville d'alemi gentiluomini, e fare sopra mura frecchisimie, conte intesi, prima che avesse la detta cappella finite a mori pel ella, rimata imperfetta, prima che avesse i petta della contenta imperfetta, prima che avesse la detta cappella finite a mori pel ella, rimata imperfetta, prima di predictivante di Critera fresco nella fare della bande Maria Maddalem che il converte alla predictivante di Critera fresco nella fare della bande Maria Maddalem che il converte alla predictivante di Critera o mori di predictiva dell'alture l'adorativa mori di della di la considera della di succiona del succione chi Mari, ele formolto lodata, falsono dato nome convente di la considera di considera di la 
Nella medesima città di Vinezia, e quasi nei medesimi tempi, è stato ed è vivo ancora un pittore chiamato lacopo Tintoretto, il quale ai è dilettato di tutte le virto, e particolarmente di sonare di musica e diversi strumenti, ed oltre ciò piacevole in tutte le sue azioni, ma nelle cose della pittura stravagante, capriccioso, presto e risoluto, e il più terribile ecrvello che abbia avuto mai la pittura, come si può vedere in tutte le sur opere e ne' componimenti delle storie fantastiche e fatte da lui diversamente e fuori dell'uso degli altri pittori: anzi ha superata la stravaganza con le nuove e capricciose invenzioni e strani ghiribizzi del suo intelletto, che ha lavorato a caso e senza diseguo, quasi mostrando che quest'arte è una bais. Ha costni alcuna volta lasciato le bosse per finite, tanto a fatica agrossate, che si veggiono i colpi de' pennelli fatti dat caso e dalla fierezza, piuttosto che dai disegno e dal giodizio. Ha dipinto quasi di tntte le sorti pitture a fresco, a olio ritratti di naturale, e ad ogni pregio; ili maniera che con questi suoi modi ha fatto e fa la maggior parte delle pitture che si fanno in Vinezia. E perelie nella sua giovanezza si mostrò in molte bell' opere di gran giudizio, se egli avesse conosciuto il gran principio che aveva dalla natura, ed aiutatolo con lo atudio e col giudizio, come hanno fatto enloro che hanno seguitato le belle maniere de'suoi maggiori, e non avesse, come ha fatto, tirato vis di pratiea, sarebbe stato nno de'maggiori pittori che avesse avuto mai Vinezia; non che per queato si toglia che sia fiero e buon pittore, e di spi-rito svegliato, capriccioso e gentile. Essendo dunque stato ordinato dal senato ebe lacopo Tiutoretto e Paulo Veronesc, allora giovani di grande eranza, facessero una storia per uno nella sala del consiglio, ed una Orszio figliuolo di Tiziano, il Tintoretto dipinse nella sua Federigo Barbsrossa coronato del papa, figurandovi un bellissimo easameoto, e iutorno al pontefice gran numero di cardinali e di gentiluomini viniziani tutti ritratti di naturale, e ila basso la musica del papa. Nel che tutto si portò di maniera, che questa pittura può stare acranto a quella di tutti e d'Orazio detto; nella quole è una battaglia fatta a Roma fra i Tudeschi del detto Federigo ed i Romani vicino a Castel S. Agnolo ed al Tevere; ed in questa è fra l'altre cose un cavallo in iscorto, che salta sopra un soldato armato, che è bellissimo, La vogliono alcuni ehe in quest'opera Orazio fasse aiutato da Tiziano suo padre, Appresso a queste

Paulo Veronese, del quale si è pariato nella vita di Mielsele Sanmichele, fece nella sua il detto Federigo Barbarossa che, appresentatosi alla con te, baria la mano a papa Ottaviano in pregindizio di papa Alessandro III; ed oltre a questa storia, che fu hellissima, dipinse Psulo sopra una fine-stra quattro gran figore, il Tempo, l'Unione con un fascio di bareliette, la Pacienza, e la Fede, nelle quali si portò molto bece, quanto più non saprei dire. Non molto dopo, maneando un'altra storis in detta sala, fece tanto il Tintoretto, con mezzi e con amiei, eh' ella gli fu data a fare; onde la condusse di maniera, obe fe una maraviglia, e che ella merita di essere fra le migliori cose, che mai facesse, annoverata: tanto pote in lui il disporsi di voler paragonare, se noo vincere e superare, i suoi concurrenti, ehe avevano lavorato in quel luogo. E la storia che ezli vi dipinse, acciò anco da quei che non sono dell'arte sia conosciuta, fu papa Alesson-dro che scomunica ed interdice Barbarossa ed il detto Federigo, che perciò fa che i suoi non rendano più abbidienza al pontefice; e fra l'altre cose caprieriose, che sono in questa storia, quella è bellissima dove il papa ed i cardinali, gettando da un luogo alto le torce e candele, come si fa quando si scomunica alcuno, è da basso una baruffa d'ignedi, che s'azzuffano per quelle torce e candele, più bella e più vaga del mondo. Ottre ciò alcuni basamenti, anticaglie, e ritratti di gentiluomini, che sono sparsi per questa storia, sono molto ben fatti e gli acquistarono grazza e nome appresso d'ognuno. Onde in S. Rocco, nella cappella maggiore, antio l'opera del Pordenone, sece due quadri a olio grandi quanto è larga tutta la cappella, cioè circa braccia dodici l'uno. In uno finse una respettiva, come di uno spedale pieno di letti e d'infermi in varie attitudini, i quali sone medicati da S. Rocco, e fra questi sono alcuni Igandi molto bene intesi, ed un morto in iscorto, che è bellissimo ; nell'altro è una storia parimente di S. Rocco piena di molto belle e graziose figure, e insomms tale, ch'ell'e trauta delle migliori opere che abbia fatto questo pittore. A meszo la chiesa in una storia della medesima grandezza fece Gesù Cristo che alla Probatica Piscina sana l'infermo, che è opera si-milmente tenuta ragionevole. Nella chiesa di santa Maria dell'Orto, dove si è detto di sopra che dipinsera il paleo Cristofano ed il fratello pittori bresciani, ha dipinto il Tintoretto le due facciate, eioè a olio sopra tele, della cappella maggiore, alte dalla volta insino alla corice del acdere braccia ventiduo. In quella che e a man destra ha fatto Moise, il quale, tornando del monte, dove da Dio aveva avuts la legge, trova il popolo che adora il vitel d'oro; e dirimpetto a questa nell'altra è il Giudizio universale del novissimo giorno, con una strava-gante invenzione, che la veramente dello spaventevole e del terribilo per la diversità delle figure che vi sono di ogni età e d'ogni sesso, con trafori e lontani d'anime beate e dannate. Vi si vede anco la barca di Caronte, ma d'una maoiera tanto diversa dall'altre, che è cosa bella e atrana; e se quella capricciosa invensione fasse stata condotts con disegno corretto e regolato, ed avesse il pittore atteso con diligen as alle parti ed ai particolari, come ha fatto al tutto, esprimemio la confusione, il garbuglio, e lo sparento di quel di, ella sarebbe pittura atu-

pendissima; e chi la mira così a un tratto, resta pararigliato, ma considerandola poi minutamente, ella pare dipinta da buria. Ha fatto il medesimo in questa chiesa, eioc nei portelli dell'organo, a olio, la nostra Donna che saglio i gradi del tempio, che è nn'opera finita e la meglio condotta e più lieta pittura che sia in uel luogo. Similmente nei portelli dell'organo di S. Maria Zebinigo free la conversione di S. Paolo, ma con molto studio i nella Carità una tavola con Cristo deposto di croce, e nella sarestia di S. Sebastiano, a concorrenza di Paulo da Verona, elle in quel luogo lavoro molte pit ture nel palco e nelle faceiate, feee sopra gli armari Moise nel deserto, ed altre storie, che furono poi seguitate da Natalino pittoro viniaiano e da altri. Fece poi il medesimo Tintoretto in S. Jobbe all'altare della Pietà tre Marie, S. Francesco, S. Bastiano, S. Giovanni, ed un pezzo di paese; e nei portelli dell'organo della chiesa de'Servi, S. Agostino e S. Filippo, o di antto Caino eh'uccide Abel suo fratello. In S. Felice all'altare del Sacramento, cioè nel eielo della tribuna, dipinse I quattro Evangelisti, e nella lunetta sopra l'altare una Nunaiata, nell'altra Cristo che ora in sul monte Oliveto, e nella facciata l' pitima cena che fece con gli Apostoli, In S. Francesco della Vigna è di mano del medesimo all'altare del Deposto di croce la nostra Donna avenuta con altre Marie ed alcuni profeti. E nella seuola di S. Marco da San Giovanni e Polo sono quattro storie grandi, la una delle quali è S. Marco, che, apparendo in aria, libera un ano divoto da molti tormenti ehe se gli veggiono apparecchiati con diversi ferri da tormentare, i quali rompendos non gli potè mai adoperare il manigoldo contra quel devoto; ed in questa è gran copia di figure, di scorti, d'armadure, casamenti, ritratti, ed altre cose simili, ehe rendono molto ornata quell'opera. In un'altra è una tempesta di mare, e S. Marco similmente in aria, che libera un altro suo divoto; ma non è già questa fatta con quella diligenza, cho la gia detta. Nella terza è una pioggia, ed il corpo morto d'un altro divoto di S. Marco, e l'anima che se ne va in cielo; ed in questa aneora è un componi-mento d'assai ragionevoli figure. Nella quarta, dove un spiritato si scongiura, ba finto in proapettiva una gran loggia, ed in fine di quella un fuoco che la illumina con molti riverberi; ed oltre alle dette storie è all' altare un S. Marco di mano del medesimo, che è ragionevole pittura Queste opere adunque, e molte altre che si lasciann, bastaodo aver fatto mensione delle migliori, sono state fatte del Tintoretto con tanta prestezza, che quando altri non ha pensato appena che egli abbia cominciato, egli ha finito. Ed è gran cosa ehe con i più strava-ganti tratti del mondo ha sempre da lavorare, perciocche quando non bastano i messi o l'amicizie a fargli avero alcun lavoro, se dovesse farlo, non che per piccolo prezzo, in dono, e per forza, vuol farlo ad ogni modo. E aon ha molto che, avendo egli fatto nella scuola di S. Rocco a olio in un gran quadro di tela la passione di Cristo, si risolverono gli nomini di quella compagnia di fare di sopra dipignere nel paleo qualene cosa magnifies ed onorata, e perciò di allogare quell'opera a quello de' pittori che erano in Vinezia, il quale facesse migliore più bel disegno. Chiamati adunque losef Sal-

viati e Federigo Zucchero, che allora era in Vinezia, Paolo da Verona e Jacopo Tintoretto, ordinarono ehe elasenno di loro facesse un disegno, promettendo a colui l'opera che in quello meglio si portasse. Mentre adonque gli altri attendevano a fare con ogni diligenza i loro disegni, il Tintoretto, tolta la misura della grandezza che aveva ad essere l'opera, e tirata una gran tela. la dipinse senza che altro se pe sapesse con la solita sua prestezza, e la pose dove aveva da stare. Onde ragunatasi una mattina la compagnia per vedere i detti dises risolversi, trovarono il Tintoretto aver finita l'opera del tutto e postala al luogo suo. Perelié adiranilosi con esso lui, e dicendo che avevano ehiesto disegni e non datogli a far l'opera, rispose toro ehe quello era il suo modo di disegnare, che non sapeva far altrimenti, e che i diaegni e modelli dell'opere avevano a essere a quel modo per non ingannare nessu-no; e finalmente che se non volevano pagargli l'opera e le sue fatiche, che le donava loro; e così ilicendo, ancorche avesse molte contrarietà, fece tanto, che l'opera è ancora nel medesima luogo. In questa tels adunque è dipinto in un cielo Dio Palre che scenda con molti angeli ad abbraeciare S. Rocco, e nel più basso sono molte figure, che significano ovvero rappresentano l'altre scuole maggiori di Vinezia come la Carità, S. Giovanni Evangelista, la Misericordia, S. Marco, e S. Teodoro, fatte tutte secondo la sua solita maniera. Ma pereiocebe troppo sarebbe lunga opera raccontare tutte le pitture del Tintoretto, basti avere queste cose

ragionato ili lui, che è veramente valente nomo e pittore da essere todato. Essendo ne'medesimi tempi in Vinezia un pittore chiamato Bazzacco, ereato di casa Grimani, il quale era stato in Roma molti anni. gli fu per favori dato a dipignere il palco della sala maggiore de' Caj de' Dicei. Ma conoscendo costui non poter far da se ed avere bisogno d'ainte, prese per compagni Paulo da Verona e Battista Zelotti, compariendo fra sé e loro nove quadri di pitture a olio che andavano in quel lnogo, cioè quattro ovati ne'canti, quat-tro quadri hisluoghi, ed un ovato maggiore nel mezzo, e questo con tre de'quadri dato a Paulo Veronese, il quale vi fece un Giove ebe fulmi-na i viaj ed attre figure, prese per se due degli altri ovati minori con un quadro, e due ne diede a Battista. În nno e Nettuno Dio del mare, e negli altri due figure per ciaseuno, dimostranti la grandezza e stato pacifico e quieto di Vinezia. Ed ancorché tuttl e tre costoro si portassono bene, meglio di tutti si porto Paulo Veronese, onde meritò che da que'signori gli fusse poi allogato l'altro paleo ch'e accanto a detta sala, dove fece a olio insieme con Batti-sta Zelotti un S. Marco in aria sostenuto da certi angeli, e da basso una Vincaia in mezzo alla Fede, Speranas e Carità: la quale opera, ancorehe fusse bella, non fu in bonta pari alla prima. Fece poi Paulo solo nella Umilia in na ovato grande d'un palco un'assunzione di nostra Donna con altre figure, che fu una lieta, bella e ben intesa pittura.

E atsto similmente a' di nostri bnon pittore in quella città Andrea Sebiavone; dico buono, perche ha pur fatto talvolta per disgrazia aleunas buon' opera, e perche ha imitato aempre, come ha saputo il meglio, le maniere de' buoni-

Ma perchè la maggior parte delle sue cose si no stati qualri che sono per le case de genti-luomini, dirò solo d'alcune che sono pubbliche. Nella chiesa di S. Sebastiano in Vinezia alla cappella di quelli da cà Pellegrini ha fatto un S. Iacopo con due Pellegrini. Nella ebiesa del. Carmine nel cielo d'un coro ba fatto un'Assunta con molti angeli e santi; e nella medesima ebiesa alla cappella della Presentazione lia dipinto Cristo puttino dalla madre presentato al tempio, con molti ritratti di naturale: ma la migliore figura ebe vi sia è nna donna che allatta un putto ed ha addosso un panno giallo, la quale e fatta con una erria pratica, ehe s'usa a Vinezia, di macchie, ovvero bozze senza esser finita punto. A costui fece fare Giorgio Vasari l'auno 1540 in una gran tela a olio la hattaglia, elie poco innanzi era stata fra Carlo V, e Barbarossa; la quale opera, che fu il·lle migliori ebe Andrea Schiavone facesse mai e veramente bellissima, è oggi in Firense in casa gli eredi del magnifico Ottaviano de' Medici, al quale fu mandata a donare dal Vasari.

### VITA DI GIOVAN FRANCESCO BUSTICI SCULTORE EO ARCHITETTO PIORRATIRO

È gran cosa ad ogni modo che tutti coloro, l quali furono della senola del giardino de' Me-diei e favoriti del magnifico Lorenzo vecchio, furono tutti eccellentissimi. La qual cosa d'altronde non puù essere avvenuta se non ilal molto, anzi infinito giudizio ili quel nobilissimo aignore, vero mecenate degli nomini virtunsi, il quale come sapeva conoscere gl'ingegni e spiriti elevati, eosì poteva aneoea e sapeva rico-noscergli e premiargli. Portandosi dunque bepissimo Giovanfrancesco Rustiei eittadin finrentino nel disegnare e fure di terra, mentre era giovinetto, fu da esso magnifico Lorenzo, il quale lo conobbe spiritoso e di hello e buon l'ngegno, messo a stare, perché imparasse, con Andrea del Verrocchio, appresso al quale stava similmente Lionardo da Vinel, giovane raro e dotato d'infinite virtà. Perche piacendo al Ruatico la bella maniera e i modi di Lionardo, e parendogli che l'arie delle sne teste e le mo-venze delle figure fussino più graziose e fiere che quelle d'altri, le quali avesse vedute gism-mai, si aecostò a lni, imparato che ebbe a gettare di bronzo, tirare di prospettiva, e lavorare di marmo, e dopo ebe Audrea fu andato a lavorare a Vinezia. Stando adunque il Rustico con Lionardo, e servendolo con ogni amorevole sommessione, gli pose tanto amore esso Lionardo, conoscendo quel giovane di buono e sinrero animo e liberale, e diligente, e paziente nel-le fatiene dell'arte, che non facea ne più qua, ne più la di quello che voleva Giovan Franceaco; il quale, perciorche altre all'essere di famiglia nobile, aveva da vivere onestamente, faeers l'arte più per suo diletto e disiderio d'onore, ehe per guadagnare. E per dirne il vero, quegli artefici che hanno per ultimo e principale fine il gnadagno e l'utile, e non la gloria e l'onore, cade volte, ancorche sieno di bello e buono ingegno, rieseono eccellentissimi. Senza ebe il lavorare per vivere, come fanno infiniti aggravati di povertà e di famiglia, ed il fare non a capriceio e quando a eiò sono volti gli animi e la volontà, ma per bisogno dalla matti-

per fine la gloria e l'onore, ma da opere, cose si dice, e da manovall. Perciocche l'opere baone non vengon fatte senza essee prima state lungamente considerate a e per questo usava di dire il Rustico nell'età sua più matura, che si deve prima penasre, pol fare gli schizzi, ed apperaso, i disegni, e quelli fatti, lasciargli sta-re settimane e mesi senza vedergli, e pol, scelti i migliori, mettergli la opera: la qual cosa non può fare ognino, ne coloro l'usano ehe lavorano per guadagno solamente. Diceva ancora che l'opere non si deono così mostrare a ognano prima che sieno finite, per poter mutarle quante volte ed in quanti modi altri vuole, senza eispetto niuno. Imparò Giuvan Francesco da Lionardo molte cose, ma partirolarmente a fare cavalli, de' quali si dileitò tan-to, che ne free di terra, di cera, e di tondo e bassorilievo in quante maniere possono immaginarsi; ed aleuui se ne veggiono nel nostro libro tanto bene ilisegnati, che fanno fede della virtù e sapere di Giovan Francesco, il quale seppe anco maneggiare I colori, e fece aleune nittuce cagionevoli, ancorché la sua principale professione fusse la scultura. È perché abità un tempo nella via de' Martrill, fu amicissimo di totti gli uomini di quella famiglia, che ha sempre avuto nomini virtuosissini e di valore, e particolarmente di Piero, al quale fece (come a suo più intrinseco) alcone figurette di tondo rilievo, e fra l'altre una nostra Donna col figlio in collo, a sedere sopra certe nuvole piene di elterubini ; simile alla quale ne dipinse pol col tempo un'altra in un gran quadro a olio con nna ghirlanda di eherubini, che intorno alla testa le fa diadema, Essendo pol tornata in Fiorenza la famiglia de' Mediei, il Rustico si fece conoscere al cardinale Giovanni per creatura di Lorenzo suo palre, e fu ricevuto con molte carezze. Ma perche i modi della corte non gli piarevano, ed erano contrari alla sua natura tutta sineera e quieta, e non piens d'in-vidia ed ambizione, si volle star sempre da se e far vita quasi da filosofo, godendosi una tranquilla pace e riposo. E quando pure aleuna vol-ta volca ricrrarsi, o si trovava con suoi smiel dell'arte o con alcuni cittadini suoi ilimestici, non cestava per questo di lavorare, quando voglia gliene veniva o glien'era porta occasione. Onde nella venuta l'anno 1515 di papa Leone a Fiorenza, a richiesta d'Andrea del Sarto suo amicissimo fece alcune statue, che furono tenute bellissime; le quali perebe piacquero a Giu-lio eardinale de' Mediei, furono eagione che gli fece fare sopra il finimento della fortuna, che è nel cortile grande del palazzo de' Mediei, il Merenrio di bronzo alto eirea un braccio, else è nndo sopra una palla in atto di volave cal quale mise fra le mani un instrumento elie e fatto dall'acqua, che egli versa in alto, girare. Impecocche essendo buesta una gamba, passa la canna per quella e per ll torso; onde, giunta l'a-cqua alla bocca della figura, perenote in quello strumento bilicato con qualtro piastre sottili saldate a uso di farfalla, e lo fa girare. Questa figura, dico, per eosa piceola fu molto lodata. Non molto dopo fece Giovanfrancesco per le medesimo eardinale il modello per fare un David di bronzo, simile a quello di Donato, fatte al magnifico Cosimo vecchio, come s'e detto, per mettrrio nei primo cortile, onde era atato na alla sera, è cosa non da nomini che abbiano l'ierato quello : il quale modello piacque assai, ma per una ecrta lunghezza di Ginvanfrancesco I non si gettò mai di bronzo, onde vi fu messo l'Orfco di marmo del Bandinello; e il David di terra fatto dal Rustico, che era cosa rarissima, ando male, che fu grandissimo danno, Pece Giovanfrancesco in un gran tondo ili mezzo rilievo una Nunziata con una prospettiva bellissi-ma, nella quale gli ajutò Raffactto Bello pitture e Niccolò Soggi, che gettata di bronzo riusci di si rara bellezza, ehe uon si poteva vedere più bell'opera di quella, la quale fu mandata al re di Spagna. Condusse poi di marmo in un altro tondo simile una nostra Donna col figliuolo in colto c S. Gio. Battista fanciulletto, else fu messo nella prima sala del magistrato de' consoli dell'arte di Pur Santa Maria. Per quest'opere essendo venuto in molto credito Giovan Franoesco, i consoli dell'arte de' mercatanti, avendo fatto levare certe figuracce di marmo, che era-no sopra le tre porte del tempio di S. Giovanni, già state fatte, come s'e detto, nel 1250, e allogate al Contucei Sansovino quelle che si anogate al Controle Sansovino quette cue si avevano in luogo delle vecchic a tocttere sopra la porta che è verso la Misericordia, allogarono al Rustico quelle che si avevano a porre sopra la porta che è volta verso la canonica di quel tempio, acció facesse tre figure di bronzo di braccia quattro l'una, e quelle stesse che vi crano vecchie, cioè un S. Giovanni ehe prediensse e fusse in mezzo a un Farisco cd a un Levitaa quale opera fu molto conforme al gusto di Giovanfrancesco, avendo a essere posta in luo-go si celebre e di Ianta importaoza, e oltre ciò per la concorrenza d'Andrea Cootucci. Messovi dunque sobitamente mano e fatto un modelletto piccolo, il quale superò con l'eccellenza dell'opera, ebbe tutte quelle considerazioni e diligenze che una si fatta opera richiedeva; la quale finita, fu tenuta in tutte le parti la pri comosta e meglio intesa, che per simile fusse stata fatta insino allora, essendo quelle figure e d'intera perfezione o fatte nell'aspetto con grazia e bravura Icrribile. Similmente le braccia ignuda e le gambe sono benissimo intese e appiecate alle conginuture tanto bene, che non a possibile far più; e per non dir nulla delle mani e de' piedi, che graziose attitudini e che gravità eroica hanno quelle teste? Non volle Giovan-franceseo, mentre conduceva di terra quest'opera, altri attorno che Lionardo da Vinei, il quale nel fare le forme, armarle di ferri, ed insomma sempre, insino a che non furono gettate le statuc, non l'abbandonò mai ; onde eredono alcuni, ma però non ne sanno altro, che Lionardo vi lavorasse di sua mano, o almeno aiutasse Giovan Francesco col consiglio e huon giudizio suo. Queste statue, le quali sono le più perfette e meglio intese che siano state mai fatte di bronzo da maestro moderno, furono gettate in tre volte, e rinette nella detta casa, dove abitava Giovan Francesco nella via de' Martelli; e così gli ornamenti di marmo che sono intorno al S. Giovanni con le due colonne, cornici insegna dell'arte de' mercatanti. Oltre al S. Giovanni che è una figura pronta e vivace, vi è un auccone grassutto che è bellissimo, il quale, posato il braccio destro sopra un fianco, con un pezzo di spalla nuda, e tenendo con la sinistra mano una carta dinanzi agli occhi , ha soprapposta la gamba sinistra alla destra, e sta in atto consideratissimo per rispondere a S. Gio-vanni, cou due sorti di panni restito, uno sot

tile, che scherza intorno alle parti ignuile della figura, ed un manto di sopra più grosso condotto con un andar di pieghe, che e molto faeile ed artificioso, Simile a questo e il Farisco; percincche postasi la man destra alla barba con-atto grave si tira alquanto addietro, mostrando stupirsi delle parole di Giovanni. Mentre che il Rustici faceva quest'opera, essendogli venntn a noia l'avere a elijedere ngni di danari ai detti consoli o loro ministri, che non erano sempre que' medesimi, e sonu le più volte persone che poco stimano virtà, o alcun'opera di pregio, vende (per finire l'opera) un podere di suo patrimonio, che aveva poco fuor di Firenze a S. Marco Vccchio; e nonostanti tante fatiche, spese e diligenzo, ne fu male dai consoli e dai suoi cittadini rimunerato; perciocche unn de Ridolfi, espo di quell'uffizio, per alcun sdegno particulare, e perché forse non l'aveva il Rustioo eosi onnrato, ne lasciatogli voilcre a suo comodo le figure, gli fu sempre in ogni cosa contrario, e quellu che a Giovan Francesco dovea risultare in onore, facea il contrario e riusciva storto: perocche dove meritava il'essere stimato non solu come nobile e cittadino, ma anco come virtuoso, l'essere eccellentissimo artefice gli toglieva appresso gl'ignoranti ed idioti di quello che per nuhiltà se gli doveva. Avendosi dunque a stimar l'opera di Giovan Francesco ed avendo egli chiamato per la sua parte Michelagnolo Buonarroti, il magistrato, a persuasione del Ridolfi, elsiamù Baccio d'Agnolo. Di che dolendosi il Rustico, e dicendo agli uomini del magistrato nell'udienza, che era pur cosa troppo strana che un artefice legnamolo avesse a stimare le fatiche d'uno atatuario, e quasi che egli erano un monte di buoi, il Ridolfi rispondeva che anzi ciò era ben fatto, e che Giovau Francesco era un superbaccio ed un arrogante. Ma quello che fu peggio, quell'opera che non meritava meno di due mila scudi, gli fu atimata dal magistrato cinquecento, che anco non gli furono mai pagati iuteramente, ma sola-mente quattrocento, per mezzo di Giulio car-dinate de Medici. Veggenilo dunque Giovan Francesco tanta malignita, quasi diaperato, si ritiro con proposito di mai più non volcro far opere per magistrati, ne dove avesse a dependere più che da un cittadino o altr'nomo so-lo. E così, standosi da se, e menando vita solitaria nelle stanze della Sapienza accanto ai frati de'Servi, andava lavorando alcune cose per non istore in ozio e passarsi tempo, consumandosi oltre ciù la vita e i danari dictro a cercare di congelare mercurio, in compaguia d'un altro cervello eosi fatto, chiamato Raffaello Baglioni. Dipinse Giovan Francesco in un quadro lungo tre braccia, ed alto doe, una conversione di San Paolo a olio, piena di diverse sorti cavalli sotto i soldati di esso Santo in varic c belle attitudini e scorti; la quale pittora insieme con molte altre cose di mano del medesimo è appresso gli eredi del già detto Piero Martelli a cui la diede. In un quadretto dipinse una caccia piena di diversi animali, elec è molto bizzarra e vaga pittura, la quale ha oggi Lorenzo Borghini, che la tien cara, come quegli che molto si diletta dolle cose delle nostrearts. Lavorò di mezzo rilievo di terra per le mona-che di S. Lueis in via di S. Gallo un Cristo nell'orto che appare a Maria Maddalena, il qualo fu poi invetriato da Giovanui della Robbia, e

porto a un altare nella chiesa delle dette suore dentro a on ornamento di macigno. A Iseopo Salvisti vecchio, del quale fu amlelssimo, fece in un suo psiazzo sopra al ponte alla Ba-bia un tondo di marmo bellissimo per la cappella, dentrovi una nostra Donna; ed iotorno al cortile molti tondi pieni di figure di terra cotta con altri oroamenti bellissimi, che furono la maggior parte, anzi quasi tutti, rovinati dai soldati l'anno dell'assedio, e messo fuoco nel palazzo dalla parte contraria a' Medici. È perchè aveva Giovanfrancesco grande affezione a questo luogo, si partiva per andarvi al-cuna volta di Firenze così in lucco, ed uscito dalla città se lo metteva in ispalla, e pian piano, fantasticando, se n'andava tutto solo insin lassi. Ed una volta fra l'altre, essendo per questa gita, e facendogli caldo, nascose Il neco in una macchia fra certi pruni, e, conduttosi al palazzo, vi stette due giorni, prima che se ne ricordaise; finalmente mandando un sno uomo a cerearlo, quando vide eolui averlo trovato, disse; li mondo è troppo buono: durerà poco. Era nomo Giovantranceseo di somma bontà e amorevolissimo de'poveri, onde non lasciava mal partire da se niuno seonsolato; anai tenendo i danari in un paniere, o pochi o assai ehe n'avesse, ne dava secondo il poter auo a chiunque gliene chiedeva. Perché vegendolo un povero ehe spesso andava a lui per gendolo un povero ene spesso anna la limosina andar sempre a quel paniere, disse pen ando non casere ndito: Oh Dio, ac io avessi in camera quello che è dentro a quel paniere, seconcerei pure i fatti miei. Giovanfrancesco udendolo, poiehe l'ebbe alquanto guardato fiso, disse | Vien qua, l'vo' contentarti, E così votatogli in un lembo della cappa il paniere disse: Va, che sii henedetto. E poco appresso mandò a Niccolò Buoni sno amielasimo, il quale faceva tutti i fatti suoi, per danari; il quale Niccolò, che teneva conto di sue ricolte, de' danari di munte, e vendeva le robe a'tempi, aveva per enatume, secondo che esso Rustico voleva, dargli ogni scttimana tanti danari; I quali tenendo poi Glovanfrancesco nella cassetta del calamaio aenza chiave, ne toglieva di mano in mano chi voleva per spendergli ne'bisogni di casa, secondo che occorreva. Ma tornando alle sue opere, fece Giovanfrancesco nu bellissimo Crocifisso di legno grande quanto Il vivo, per mandarlo in Prancia; ma rimase a Niccolò Buoni insieme con altre eose di bassirilievi e disegni, ehe son oggi appresso di lui, quando disegnò partiral di Firenze, parendogli che la atanza non facesse per lui, e pensando di motare insieme col parse fortuna. Al duca Givilano, dal quale fu sempre multu favorito, fece la testa di lui in profilo di mezzo rilicvo e la gettò di bronao, che fu te-nuta cosa singolare i la quale è oggi in casa M. Alessandro di M. Ottaviano de' Medici. A Ruberto di l'ilippo Lippi pittore, il quale fu suo diacepolo, diede Giovanfrancesco molte opere di sua mano di hassirilievi e modelli e disegni ; e fra l'altre in più quadri una Leda, un' Europa, un Nettuno, ed uo bellissimo Vnleano, ed un altro quadretto di hassarilievo, dove è un uomo nudo a cavallo, che è bellissimo; il quale quadro è oggi nello scrittoio di don Silvano Razzi negli Angeli, Fece il medesimo una belliasima femmina di hronzo alta due braccia, fin-La per una Grazia, che si premeva una poppa; ma questa non si sa dove capitasse, ne in mano

di cui si trovi. De' suoi cavalli di terra con uomini sopra e sotto, simili ai già detti, ne aono molti per le case de' cittadini, i quali furono da lui, che era cortesissimo, e non, come il più di 101, etc. era cortesissumo, e non, come il pia di simili nomini, araro e socritese, a diversi suoi amiei donati. E Dionigl da Diacecto gentiluomo nonvato e dabbene, che tenne ancor egli sicco-me Niccolò Buoni, I conti di Giovanfrancesco, e gli fu amiero, ebbe da lul molti bassitilievi. Non fu mai Il più piaerole e capricciono uomo di Giovanfrancesco, ne chi più si dilettasse d'snimali. Si aveva fatto così domestico na istrice, che stava sotto la tavola come un cane, e nrtava aleuna volta nelle gambe in modo, che ben presto altri la tirava a se. Aveva un' aquila, e nn corbo che diceva infinite cose si schiettamente, che pareva una persona. Attese anco alle cose di negromanzia, e mediante quella intendo ehe fece di strane paure ai suoi gerzoni e famigliari, e così viveva senza pensieri. Avendo murata una stanza quasi a uso di vivaio, e in quella tenendo molte serpi, ovvero blace, che non potevano uscire, si prendeva grandissimo piacere di stare a vedere, e massimamente di state, i pazzi giuochi ch'elle facevano, e la fierezza loro. Si ragunava nelle sue atanze della Sapienas una brigata di galantuomini che si chiamavano la compagnia del Paiuolo, e non poterano essere più che dodici; e questi erano esso Giovanfrancesco, Andrea del Sarto, Spillo pittore, Domenico Puligo il Robetta orafo, Ariatotile da Sangallo, Francesco di Pellegrino, Niccolò Buoni, Domenico Baccelli che sonava e eantava ottimamente, il Solosmeo scultore, Lorenzo detto Guazzetto , e Ruberto di Filippo Lippi pittore, il quale era loro provveditore eiascuno de' quali dodici a certe loro cene e passatempi poteva menare quattro e non più. E l'ordine delle cene era questo (il che rac-conto volentieri, perebe è quasi del tutto dismesso l'uso di queste compagoie), che clasca-no ai portase alcuna cosa da cena , fatta con qualche hella invenzione, la quale giunto al luogo presentava al Signore elle sempre era un di loro, il quale dava a chi più gli piaceva, scambiando la oena d'uno con quella dell'al-tro. Quando crano poi a tavola, presentandosi l'nn l'altro, ciascuno aveva d'ogni cosa; e chi si fusse riscontrato nell'invenzione della sua cena con un altro, e fatto una cosa medesima, era condennato. Una sera duoque che Giovanfrancesco die le da cena a questa sua compagnia ilel Painolo, ordinò che servisse per tavola un grandissimo painolo fatto d' un tino, dentro al quale stavano intti, è parea che fussino nell' aequa della caldaia; di mezzo alla quale venivano le vivande Intorno intorno , ed il manico del paiuolo, che era alla volta, faceva hellissima lumiera nel mezzo, onde si vedevano tutti in viso guardando intorno. Quando fureno adunque posti-a tavola dentro al paiuolo benissimo accomodato, usci del messo un albero con molti rami che mettevano innanzi la cena, cioa le vivande a due per piatto; e eiò fatto, tornando a basso dove erano persone ehe sonavano, di li a poco risorgeva di sopra, e porgeva le seconde vivande, e dopo le terze, e così di mano in mano, mentre attorno erano serventi che mescevano preziosimimi vini la quale invenzione del paiuoin, ebe con tele e piture era accomodato benissimo, fu molto lodata da quegli nomini della compagnia. In questa tornata il presente VASARI

dal Rustico fu una caldala fatta di pasticcio dentro alla quale Ulisse tuffava il padre per farlo ringiovanire; le quali due figuee erano capponi lessi che avevano forma di uomini, sì bene erano acconci le membra ed il tutto con diverse cose tutte buone a mangiare. Andrea del Sarto presento un tempio a otto facce simile a quello di S. Giovanni, ma posto sopra colona queiro il 3. Ulovanni, ma posto soprà coton-ne. Il pavimento era un grandissimo piatto di gelatina con spartimenti di vani colori di ma-saieo, le colonne che parevano di porfido cana grandi e grossi salsieciotti, le base e i capitelli erano di cacio parmigiano, i comizioni di paste di zuccheri, e la tribuna era di quarti di mar-zapane. Nel mezzo era posto un leggio da coro fatto di vitella fredda con un libro di lasagne che aveva le lettere e le note da cantare di grapella di pepe, e quelli che cantavano al leggio erano tordi cotti col becco aperto e ritti, con certe camiciuole a uso di cotte fatte di rete di porco sottile, e dietro a questi per contrabbasso eeano due pippioni grossi con sei ortolani che facevano il soprano. Spillo presentò per la sua cena un magnano, il quale avea fatto d'una grande oca, o altro uecello simile, con tutti gli instrumenti da potere racconciare, bisngnando, il paiuolo. Domenico Puligo d'una porchetta cotta fece una fante con la rocca da filare allato, la quale guardava una covata di pulcini, ed avera a servire per rigorernare il paiuolo. Il Robetta per conservare il paiuolo fece d'una testa di vitella con acconcime d'altri untumi un'incudine, che fu molto bella e buona; come anche furono gli altri presenti, per non dire di tutti a nno a uno, di quella cena e di molte al-tre che ne feriono. La compagnia poi della Caz-zuola, che fu simile a questa, e della quale fu Giovanfrancesco, ebbe principio in questo mo do. Essendo l'anno 1512 una sera a cepa nell'orto, che aveva nel Campaccio Feo d'Agnolo gobbo, sonatore di pifferi e persona molto piacevole, esso Feo, see Bastiano Sagginati, ser Raffaello del Beecaio, ser Cecchino de' profumi, Girolamo del Giocondo, ed il Baia, venne veduto, mentre che si mangiavano le ricotte, al Baia in un canto dell'orto appresso alla tavola un monticello di calcina, dentrovi la cazzuola, secondo che il giorno innanzi l'aveva quivi lasciata un muratore. Percha presa con quella mestola ovvero eszzuola alquanto di quella calcina, la cacció tutta in bocca a Feo, che da un altro aspeltava a borca aperta un gean hoccone di ricotta; il che vedendo la brigata si cominciò a gridare eazzuola, eazznola. Creandosi dungur per questo accidente la detta compagnia, fu ordinato che in tutto gli nomini di quella fussero ventiquattro, dodiei di quelli che andavano, come in que' tempi si diceva, per la maggiore, e dodiei per la minore; e che l'insegna di quella fusse ona eszzuola, alla quale aggiunsero poi quelle botticine nere, che hanno il capo grosso e la coda, le quali si chiamano in Toscana caszuole. Il loro avvocato era sant'Andrea, il giorno della cni festa celebravano solennemente facendo una cena e convito, secondo i loro capitoli, bellissimo. I primi di questa compagnia che andavano per la magginre furono lacopo Bottegai, Francesco Bucellai, Domenico suo fratello, Gio. Battista Ginori, Girolamo del Giocondo, Giovanni Miniati, Niceolò del Barbigia, Mezzabotte auo fratello, Cosimo da Panzano, Matteo suo fratello, Marco lacopi, l'icraccino Bartoli; e per I tre cose simili, se le goderouo, essendo loso

la minore ser Bastiano Sagginotti, ser Raffaello del Beccaso, ser Cecchino de'Profumi, Giuliano Buglardini pittore, Francesco Granacci pittore, Giovanfrancesco Rustiei, Feo gobbo, il Talina sonatore sno compagno, Pierino piffero, Giovanni trombone, e il Baia bombardiere. Gli aderenti furono Bernardino di Giordano, il Talano, il Caiano, maestro lacopo del Bientina, e messer Gio. Battiata di Cristofano ottonaio, araldi ambidue della signoria, Buon Pocci, e Domenico Barlacchi. E non passarono molti anni (tanto andò crescendo in nome) facendo anni (tanto anno crescenno in nome y accento feste e huontempi, che furono fatti di essa compagnia della Cazzuola il signor Giuliano de'Medici, Ottangolo Benvenuti, Giovanni Ca-nigiani, Giovanni Serristori, Giovanni Gaddi, Giovanni Bandini, Luigi Martelli, Panlo da Romena, e Filippo Pandolfini gobbo; e con questi, in una medesima mano, come aderenti, Andrea del Sarto dipintore, Bartolommeo trombone musico, ser Bernardo Pisabello, Piero cimatore, il Gemma merciaio, ed ultimamente maestro Manente da S. Giovanni, medieo. Le feste che costoro feciono in diversi tempi furono infinite, ma ne dirò aolo alenne poche per chi non sa l' nao di queste compagnie che oggi sono, come si è detto, quasi del tutto dismesse. La prima della Carzuula, la quale fu ordioata da Giuliano Bugiardini, si fece in un luogo detto Luis da S. Maria Nuova, dove dicemmo di sopra ehe furono gettate di bronzo le porte di S. Giovanni; quivi, dico, avendo il Signor della compagnia comandato che ognuno dovessie trovarsi vestito in che abito gli piaceva, con questo che coloro che si scontrassero nella maniera del vestire, ed avessero una medesima foggia, fusero condannati, compararero all'ora deputata le più belle e più bizzarre stravaganze d'abiti, che si possano immaginare. Venuta poi l'ora di cena, furon posti a tavola secondo le qualità de'veatimenti: chi aveva abiti da prin-pasto, che fu ordinato dal detto Bugiardino e da Giovanfrancesco Rustici, comparsero gli uomini della compagnia, siccome avea il Signore ordinato, tutti in abito di muratori e manovali, cioe, quelli che andavano per la maggiore con la cazzuola che tagliasse ed il martello a cintola, e quelli che per la minore vestiti da manovali col vassoio e manovelle da far lieva e la cazzuola sola a cintola. E arrivati tutti nella prima stanza, avendo loro mostrato il Signore la pianta d'uno edifizio che si aveva da murare per la compagnia, e d'interno a quello messo a tavola i maestri, i manovali cominciarono a portare le materie per fare il foodamento, eioè vassol pieni di lasagne cutte per calcina, e rieotte aeconeie col zurchero, rena fatta di cacio, spezie e pepe mesculati, e per ghiaia con-fetti grossi e spiechi di berlingozzi. I qoadrucci, mezzane, e pianelle, che crano portale ne' cor-belli e con le barelle, erano pane e stisceiate. Venuto poi uno Imbasamento, perché non pa-reva dagli scarpellini stato così ben condotto c lavorato, fu giudicato che fosse ben fatto spezzarlo e romperlo; perché datovi dentro e trovatolo tutto composto di torte, fegatelli, ed alOPERE 53

poste innanzi dai manovali. Dopo venuti I medesimi in campo con una gran colonna fasciata di trippe di vitella cotte, e quella disfatta, e dato il lesso di vitella e capponi, ed altro di che era composta, si mangiarono la basa di racio Parmigiano, ed il capitello acconcio maravigliosamente con intagli ili capponi arrosto, fette di vitella, e con la cimasa di lingue. Ma perché sto io a contare tutti i particolari? Dopo la colonna fu portato sopra un carro un pezzo di molto artifizioso architrave con fregio e cornicinne in simile maniera tanto bene e di tante diverse vivande composto, ebe troppo lunga storia sarebbe voler dirne l'intero. Basta che quando fu tempo di avegliare, venendo una ioggia finta dopo molti tnoni, tutti lasciarono il lavoro e si fuggirono, e andò eiascuno e eass aua. Un'altra volta, essendo nella medesima compagnia Signore Matteo da Panzano, il convito fu ordinato in questa maniera, Cerere, eercando Proserpina sua figliuola, la guale avea rapita Plutone, entrata dove erano ragunati gli uomini della Cazznola dinanzi al loro Signore, gli pregò che volessino accompagnarta all'inferno; alla quale domanda, dopo molte dispute, essi acconsenteado, le andarono dietro; e cosi entrati in una stanza alquanto necura, videro in cambio d'una porta una grandissima boeca di serpente, la esi testa teneva tutta la facciata; alla quale porta d'intorno accostandosi tutti, mentre Cerbero abbaiava, dimandò Cercre se la entro fusse la perduta figlinola; essendole risposto di si, ella soggiunse che desiderava di riaverta. Ma avendo risposto Plutone nun voler renderla, ed invitatala con tutta la compagnia alle nozze ebe s'apparecchiavano, fu accettato l'Invito. Perché entrati tutti per quella bocca piena di denti, che essendo gangherata s'apriva a ciascuna coppia d'nomini che entrava, e poi ai ebiudeva, si trovarono in ultimo in una gran atanas di forma tonda, la quale non aveva altro che nn assai piccolo lumicino nel mezzo, il gnale si poco risplendeva, rhe a fatica si scorgevano. Quindi essendo da un bruttissimo diavolo, che era nel mezzo, con un forcone, messi a aedere dove erano le tavole apparecchiate di nero, comandò Piutone ehe per onore di quelle sne nozze eessassero, per insino a che quivi dimoravano, le pene dell'inferno, e eosì fu fatto. E perebè era nn in quella stansa tutte dipinte le bolge del regno de'dannati e le loro pene e tormenti, dato fuoco a uno stoppino in un baleno fu acceso a eiaseuna bolgia un lume, che mostrava nella sua pittnra in che modo e con quali pene fussero quelli che erano in essa tormentati. Le vivande di quella infernal cena furono tutti animali sehifi e bruttissimi in apparenza, ma però dentro, sotto la forma del pasticcio e esperta abominevole, erano cibi delicatissimi e di più aorti. La scorza, dieo, ed il di fuori mostrava che fussero serpenti, bisce, ramarri, lucertole, tarantole, botte, ranocchi, scorpioni, pipistrelli ed altri aimili animali, ed il di dentro era composizione d'ottime vivande; e queste furono poste in tavola con una pala, e dinanai a ciascuno e con ordine dal iliavolo che era nel mezzo, un compagno del quale meseeva con un corno di vetro, ma di fuori brutto e spiacevole, preziosi vini in eoreggiuoli da fondere invetriati che servivano per bicchieri. Finite queste prime vivande, che furono quasi un antipasto, furono messe per frute, fingendo ebe la cena (a falica

non cominciata) forse finita, in cambio di frutte e confezioni, ossa di morti giù giù per tutta la tavnia, le quali frutte e relignie erano di zucebero. Ciò fatto, comandando Pintone, else disse voler andare a riposarsi con Proserpina sua, che le pene tornassero a tormentare i dannati, furuno da certi venti in un attimo spenti tutti i già detti lumi, e uditi Infiniti romori, grida, e voci orribili e spaventose; e fu veduta nel meazo di quelle tenebre, con un lumicino, l'imagine del Baia bombardiere, che era uno de' circostanti, come s'è detto, condannato da Plutone all'inferno per avere nelle sue girandole e macchine avuto sempre per soggetto ed invenzione i sette peccati mortali, e cose d'inferno. Mentre che a vedere ciò, ed a udire diverse lamentevoli voci s'attendeva, fu levato via il doloroso e funesto apparato, e venendo i lumi, veduto in cambio di quello nn apparecebio reale e rieelessimo e con orrevoli serventi che portarono il rimanente della cena, che fo magnifica ed onorata. Al fine della quale venendo una nave piena di varie confezioni, i padroni di quella, mostrando di levar mercanzie, condussero a poco a poeo gli uomini della compagnia nelle stanze di sopra, dove essendo una scena ed apparato ricchissimo, fu recitata una commedia intitolata Filogenia, ebe fu molto lodata; e quella finita all'alba, ognuno si tornò lietissimo a casa. In capo a due anni torcando dopo molte feste e commedie al medesimo a essere un'altra volta Signore, per tassare alcuni della compagnia, ehe troppo avevano speso in certe feste e conviti (per essere mangiati, come si diee, vivi) fece ordinare Il convito suo in questa maniera. Al-l'aia, dove erano soliti ragunarsi, furono primieramente fuori della porta nella facciata dipinte aleune figure di quelle che ordinariamente si fanno nelle facciate e ne' portici degli spedali, cioè lo sprdslingo, che in atti tatti picul di earità invita e riceve i poveri e peregrini i la quale pittura scopertasi la sera della festa al tardi, cominciarono a comparire gli uomini della eompagnia; i quali bussando, poiche all'entrare erano dallo spedalingo atati ricevuti, perve-nivano a nna gran stanza acconcia a uso di spedalo con le sue letta dagli lati ed altre cose aomiglianti; nel meszo della quale d'intorno a un gran fuoco erano, vestiti a uso di poltronieri, furfanti, e poveracci, il Bientinna, Battista dell'Ottonaio, il Barlacchi, il Bain, ed altri così fatti uomiui piaecroli, i quali, fingendo di non esser reduti da colorn che di mano in mano entravano e facevano cerebio, e discorrendo sopra gli uomini della compagnia, e sopra loro stessi, dicevana le più ladre cose del mondo di coloro che avevano gettato via il loro, e speso in eene e in feste troppo più che non convicue ; il quale discorso finito, polebé si videro esser ginnt i tutti quelli che avevano a essere, venne santo Andrea loro avvocato, il quale, eavandogli delto apedale, gli condusse in un' altra stanza magnificamente apparecchiata, dove messi a tavola cenarono allegramente ; e dopo, il santo eomandò loro piacevolmente che per non soprabbondare in apese superflue ed avere a stare lontano dagli spedali, si contentassero d'una festa l'anno principale e solenne, e si parti ; ed essi l'ubbidirono, facendo per ispasio di molti anni ogni anno una bellissima cena e commedia, onda reeitarono in diversi tempi, come si disse nella vita d'Aristotile da Sangalto, la Calandra di M.

Bernardo cardinale di Bibbiena, i Suppositi e la Cassaria dell'Ariosto, e la Clizia e Mandragola del Machiavello eon altre molte. Francesco e Domenico Ruccellai nella festa che toccò a far loro quando furono Signori, fecero una volta l'Arpie di Fineo, e l'altra dopo, una disputa di filosofi sopra la Trinità, ove fecero mostrare da S. Andrea un cielo aperto con tutti i cori degli angeli, che fu cosa veramente rarissima; e Giovanni Gaddi con l'aiuto di Iacopo Sanaovino, d'Audrea del Sarto, e Giovanfrancesco Bustiei rappeesentò un Tantalo nell'inferno, che dieda mangiare a tutti gli uomini della compagnia vestiti in shiti di diversi Dii, con tutto il rimanente della favola, e con molte capricciose iuvensioni di giardini, paradiai, fuochi lavorati, ed altre cose, che troppo, raccontando-le, farebbono lunga la nostra storia. Fin anche bellissima invenzione quella di Luigi Martelli, quando, essendo Signor della compagnia, le diecena in casa di Giuliano Scali alla porta a Pinti, perelocche rappresentò Marte per la erudeltà tutto di sangue imbrattato in una stanza piena di membra umane sanguinose i in un'al-tra atauza moatrò Marte e Venere nudi in un letto, e poco appresso Vulcano ebe, avendogli coperti sotto la rete, chiama totti gli Dii a vedere l'oltraggio fattogli da Marte e dalla trista moglie. Ma è tempo oggimai dopo questa, che parra forse ad aleuno troppo lungs digressione, che non del totto a me par fuor di proposito per molte cagioni stata raccontata, che io torni alla vita del Bustico. Giovanfrancesco adunque non molto sodiafacendogli, dopo la cacciata de' Medici l'anno 1528, il vivere di Firenze, lasciato d'ogni sua cosa cura a Niccolò Buoni, con Lorenzo Naldini, cognominato Guazzetto, suo giovine, se n'andò in Francia<sub>l</sub> dove essendo fatto conoscere al re Francesco da Giovambattista della Palla che allora là si trovava, e da Francescu di Pellegrino suo amicissimo che v'era andsto poeo lananzi, fu veduto ben volentieri ed ordinatogli una provvisione di cinquencento scudi l'anno da quel re, a cui fece Giovanfrancesco alcune cose, delle quali non si ha particolarmente notisia. Gli fu dato a fare ultimamente un cavallo di bronzo due volte grande quaoto il naturale, sopra il quale doveva esser posto esso re. Laon-de avendo measo mano all'opera, dopo alcuni modelli, che molto erano al re piaciuti, andò continuando di lavorare il modello grande ed il cavo per gettario in un gran palazzo statogli dato a godere dal re. Ma, checche se ne fusse cagione, il re si mort prima che l'opera fusse finita. Ma perche nel principio del regno d'Enrico furono levate le provvisioni a molti e ristrette le spese della corte, ai dice che Giovanfrancesco trovandosi vecchio, e non molto agiato, ai vives, non avendo altro, del frutto che traeva del fitto di quel gran palagio e casamen to, che avea avuto a godersi dalla liberalità del ra Francesco, Ma la fortuna, non contenta di quanto aveva insino allora quell' uomo aopportato, gli diede, oltre all'altre, un'altra grandis-sima percossa i perché, avendo donsto il re Enrico quel palagio al signor Piero Strozzi, si sa-rebbe trovate Giovanfrancesco a pessimo termi-nei ma la pieta di quel signore, al quala inerebe molto della fortuna del Rustico, che se gli diede a conoscere, gli venne nel maggior bisono a tempo : imperocche il signor Piero manmulolo a una badia, o altro luogo che si fusse,

del fratello, non solamente sovvenne la povera vecchiezza di Giovanfrancesco, ma lo fece servire e governare, secondo che la sua molta virtù meritava, insino all' ultimo della vita. Mori Giovanfrancesco d'anni ottanta, e le sue cose rimasero per la maggior parte al detto signor Piero Strozzi. Non taccrò essermi venuto a notizia che mentre Antonia Mini discepolo del Buonarroti dimorò in Francia, e fo da Giovanfrancesco trattennto ed accarezzato in Parigi, vennero in mano di esso Rustici alcuni cartoni, disegni e modelli di mano di Michelagnolo, de'quali una parte ebbe Benvenuto Cellini scultore, mentre stette in Francia, il quale gli ha condotti a Piorenza. Fu Giovanfrancesco, come si e detto, non pure senza pari nelle cose di getto, ma costumatissimo, di somma bonta, e molto amatore de poverii onde non è maravielia se fu con molta liberalità sovvenuto nel suo maggior higogno di danari e d'ogni altra cosa dal detto signor Piero: però che è sopra agni verità verissimo ehe in mille doppi, esiandio in questa vita, sono ristorate le cose che al prossimo si fanno per Dio. Diargnò il Rustico benissimo come, oltre al nostro libro, si può vedere in quello de'disegni del molto reverendo don Vincenzio Borghini. Il sopeaddetto Lorenzo Naldini, cognominato Guazzetto, discepolo del Rustico, ha in Francia molte cose lavorate ottimamente di scultura, ma nun bo potuto espere i particolari, come ne an-co tutte l'opere del suo maestro i il quale si può credere che non istesse tanti anni in Francia quasi ozioso, ne sempre intorno a quel suo cavallo. Aveva il detto Lorenzo alcune case fitor della porta a Sangallo ne' borghi che furono per l'assedio di Fiorenza rovinati, che gli furono iosieme con l'altre dal popolo gettate per terra; la qual cosa gli dolse tanto, che tornando egli a rivedere la patria l'anno 1540, quando fu vicino a Fiorenza un quarto di miglio, si mise la capperuceia d'una sua cappa in capo, e si copri gli occhi per non vedere disfatto quel borgo, e la sua casa nell'entrare per la detta porta; onde veggendolo così incamuffato le guardie della porta, dimandando che ciù volesse dire, intesero da lui perché si fusse così coperto, e se ne risero. Costui, essendo stato pochi mesi in Fiorenza, se ne tornò in Francia e vi menò la madre, dove ancora vive e lavora.

#### VITA DI PRA GIOVANN' AGNOLO MONTORSOLI SCULTORS

Nascendo a un Michele d'Agnolo de Poggiboni, rella Villa Chimata Montrovoli, lontana de Pirezze tre miglia in suila sizuda di Bolcbono, un figliurio mazilo, gli poe il nome di suo patre, cice Angelo il quelle fanciallo recessando, ed arcolo, per quello che a videra, intelluazione ai diregno, fin patre dal patri, discarpellino con alcuni mastri che atravano nello carve di Firotte, quasi dirimpetto a Montrovali, suppressa si quali continundo da puello di servallora giorinetti, e d'altri, son passerone mollumesi che supper benisimo manegigire i ferri, e lavorare souler coe di quello esercitio. Avermanerio Amires soultore de Fireshe, pisopen masserty Anires soultore de Fireshe, pisopen a quell' nome in mode l'ingegne del fanciulle, n ebe postogli affezione gl'incominciò a insegnare; e così lo tenne appresso di se tre anni. Dopo il quale tempo, essendo morto Miebele suo padre, se n'andò Angelo in compagnia di altri giovani scarpellini alla volta di Roma, dove essendosi messo a lavorare nella fabbrica di S. Pietro, intagliò alcuni di que'rosoni che sono nella maggior cornice che gira dentro a quel tempio, eun sno molto utile e buona provvisione. Partitosi poi di Roma, non so perché, si acconciò in Perugia con on maestro di scarpello, che in capo a un anno gli la-sciò tutto il carico de' suui lavori. Ma conoscendo Agnolo che lo stare a Perugia non faceva per lui, e che non imparava, portasegli occasione di partire, se n'andò a lavorare a Volterra nella sepoltura, di M. Raffaello Maffei detto il Volaterrano, nella quale, che si faceva di marmo, intagliò alcune cose, che mostrarono quell'ingegno dover fare un giorno qualche huona risscita. La quale opera fiuita, inten-dendo che Michelagnoln Buonarroti metteva allora in opera i migliori intagliatori e scarpellini ebe si trovassero nelle fabbriche della sagrestia e libreria di S. Lorenzo, se n'andò a Firenze, dove, messo a lavorare, nelle prime cose che fece, conobbe Michelagnolo in alcuni ornamenti che quel giovinesto era di bellissimo ingegno e risoluto, e ehe più conduceva egli solo in un giorno, che in due non facevano i maestri più pratichi e vecchi; onde fece dure, a lui fanciullo, il medesima salario che essi attempati tiravano. Permandosi poi quelle fahbricke l'anno 1527, per la peste e per altre cagioni, Agnolo, non sapendo che altro farsi, se n' andò a Poggibonzi, là oude avevano avuto origine i suoi padre ed avolo, e quivi con M. Giovanni Norchisti suo zio, persona religiosa e di buone lettere, si trattenne un pezzo, non facendo altro che disegnare e studiare. Ma venutagli poi volontà, veggendo il mondo sotto sopra, d'essere religioso e d'attendere alla quiete e salute dell'anima soa, se n'andò all'eremo di Camaldoli; dove provando quella vita, e non potendo sopportare quei disagi, e digiuni e astinen-ze di vita, non si fermò altrimenti; ma tuttavia nel tempo che vi dimorò fu molto grato a que' padri, perche era di buona condizione, ed in detto tempo il suo trattenimento fu intagliare in capo d'alcune mazze ovvero bastoni, elle que' aanti padri portano quan-lo vanno da Camaldoli all'eremo, o altrimenti a diporto per la aclya quando si dispensa il silenzio, teste d'uomini e diversi animali con belle e capriectose fantasie. Partito dall'eremo con licenzia e buona grazia del maggiore, ed andatosene alla Ver-nia, come quelli che ad ogni modo era tirato a essere religioso, vi slette un pezzo, segnitando il eoro e conversando con que' padri. Ma ne aneo quella vita piacendogli, dopo avere avuto informazione del vivere di molte religioni in Fiorenza ed in Arezzo, dove anilò partendosi dalla Vernia, ed in niun' altra potendosi accomodare in modo che gli fusse comodo attendere al disegno ed alla salute dell' anima, si fece finalmente frate negli Ingrauati di Firenze fnor della porta Pinti, e fu da loro molto volentieri ricevuto, con speranza, attendendo essi alle fi-nestre di vetro, che egli dovesse in ciò essere nestre di vetro, che reli dovesse in ciò essere mini che si potessero avere, e particolarmento loro di molto aiuto e consolo; ma non dicendo del frate, tenando il medesimo modo che avere que padri ganesa, secondo l'uso del vivere e al tesuto il Sangallo per finire l'opere della Via-

regola loro, e tenendo perció un prete else la dica ogni mattina, avevano allora per cappella-no un fra Martino dell'ordine de' Servi, persona d'assai buon giudizio e costumi. Costni dunque, avendo conosciuto l'ingegno del giovane, e considerato che poco poteva esercitarlo fra que padri, ene non fanno altro ene dire pater nostri, fare finestre di vetro, stillare acqua, acconciare orti, ed altri somiglianti eserciz, e non istudiano ne attendono alle lettere, seppé tanto fare e dire, che il giovane uscito degl' Ingranati si vrati ne' frati de' Servi della Nonziata di Firenze a' di 7 di ottobre l'anno 1530, e fu chiamato fra Giovann'Agnolo, L'anno poi 1531 avendo in quel mentre apparato le cerimonie e uffici di quell'ordine, e studiato l'opere d'Andrea del Sarto che sono in quel luogo, fece, come dicono essi, professione, E l'anno seguente, con piena soddisfazione di quei padri e contentezza de' suoi parenti, cantò la sua prima messa con multa pompa ed onore. Dopo essendo state da giovani, piuttosto pazzi che valorosi, nella cacciata de' Medici gnaste l'imagini ili cera di Leone, Clemente, e d'altri di quella famiglia nobilissima, che vi si erano posti per voto, deliberando i frati che si rifacessero, fra Giovann'Agnolo con l'aiuto d'alcun di loro, che attendevano a si fatte opere d'imagini, rinnovò alcune che y'erano vecchie e consumate dal tempo, e di nuovo fece il papa Leone e Clemente che ancor vi si veggione poco dopo il re di Bossina ed il signor vecchio ill Piomhino; nelle quali opere acquistò fra Giovann' Agnolo assai. Intanto essendo Miche lagnolo a Roma appresso papa Clemente, il qual volcva che l'opera di S. Lorenzo si seguitasse, e perciò l'avea fatto chiamare, gli chiese sua Santità un giovane che restaurasse alcune statue antiche di Belvedere che erano rotte. Pereliè ricordatosi il Buonarroto di fra Giovann'A. gnolo, lo propose al papa, e sua Santità per un suo breve lo chiese al generale dell'ordine de' Servi, che gliel concedette, per non poter far altro, e malvolentieri. Giunto dunque il frate a Roma, uelle staoze di Belvedere, che dal papa gli furono date per suo ahitare e lavorare, ri-fece il hrancio sinistro che mancava all' Apollo, ed il destro del Laocoonte, che sono in quel luogo, e diede ordine di racconciare l'Ercole similmente. E perché il papa quasi ogni matti-na andava in Belvedere per suo spasso e dicendo l'ufficio, il frate il ritrasse di marmo tanto bene, che gli fu l'opera molto lodata, e gli pose il papa grandissima affezione, e massimamente veggendolo studiosissimo nelle cose dell'arte, e che tutta la notte disegnava per avere ogni mattina nuove cose da mostrare al papa, che molto se ne dilettava. In questo mentre, essen-do vacato un canonicato di S. Lorenao di Fiorenza, chiesa stata edificata e dotata dalla casa de' Medici, fra Giovan'Agnolo, che già avea posto giù l'ahito di frate, l'ottenne per M. Giovanni Nurchiati suo zio, ebe era in detta chiesa cappellano. Finalmente avendo deliberato Clemente che il Buonarroto tornasse a Firenze a finire l'opere della sagrestia e libreria di S. Lorenzo, gli diede ordine, perche vi maneavano molte statue, come si dirà nella vita di esso Michelagnolo, che si servisse dei più valentonVASARI

donna di Loreto. Condottisi dunque Michelagnolo ed il frate a Firenze, Michelagnolo nel condurre le statue del duea Lorenzo e Giuliano si servi molto del frate nel rinettarle e fare certe difficultà di lavori traforati in sottos qua dra; con la quale occasione imparò molte cose il frate da quell'uomo veramente divino, atandolo con attenzione a vedere lavorare, ed osservando ogni minima cosa. Ora perehé fra l'altre statue, che maneavano al finimento di quell' opera, toancavano un S. Cosimo e Damiano, che dovevano mettere in mezzo la nostra Donna, diede a fare Michelagnolo a llaffaello Montelupo il S. Damiano, ed al frate il S. Cusimo, ordinandogli che lavorasse nelle soedesime stanze, dove egli stesso aveva lavorato e lavocava. Messosi dunque il frate con grandissimo studio intorno all'opera, fece un modellu granile di quella fignea, che fu ritocco dal Buonarroto in molte parti, anzi free di sua mann Michelagnolo la testa e le bracela di terra, che amno oggi in Arezzo tenute dal Vasari fra le ane più care eose pee memoria di tantu uomo. Ma non toancarono molti iovidiosi che hiasimarono in ciò Michelagnolo, dicendo che in allogare quella statua aveva avuto poco giudizin e fatto mala clezione. Ma gli effetti mostra-rono poi, cume si dirà, che Michelagnolo aveva avuto ottimo giudicin, c che il frate era va-lent'nomo. Avendo Nichelaganlo finite coo l'aiuto del frate e poste su le statue del duca Lorenzo e Giuliano, essendo chiamato dal papa, che voleva che si desse ordine di fare di marmu la facciata di S. Lorenzo, antò a Roma; ma non vi ehbe fatto molta dimora, che, morto papa Clemente, si rimase ogni ensa imperfetta. Onde seopertasi a Firenze con l'altre opere la statua del frate, così imperfetta com' era, ella fu sommamente lodata. È nel vero, o fusse lo studio e diligenza di lui, o l'aiuto di Michelagnolo, ella riusei poi ottima figura e la migliore ehe mai facesse il frate di quante ne lavoru in vita sua; onde fu veramente degna di essero dove fu collocata. Rimaso libero il Buonaeroto, per la morte del papa, dall'obbligo di S. Lo-renzo, voltò l'animo a useir di quello else aveva per la sepoltura di papa Giulio II; ma perche aveva in ciò bisogno d'aiuto, mandò per lo frate, il quale non andò a Roma altrimenti prima che avesse finita del tutto l'imagine del duca Alessandro nella Nunziata, la quale condusse fuor dell'uso dell'altre, e bellissima, in quel modo che caso signore si vede armato e ginocchioni sopra un elmo alla Borgognona e coo una mano al petto in atto di raccomandarsi a quella Madonna. Fornita adunque questa imane, ed andato a Roma, fu di grande ainto a Michelagnolo nell'opera della gia detta sepoltura ili Giulio II. Intanto intendendo il canlinale Ippolito de' Medici che il eardinale Turnone aveva da menare in Francia per servizio del re uno scultore, gli mise innanzi fra Giovann'Agnolo; il quale, essendo a ciò molto perauaso con boone ragioni da Michelagnolo, se n'andò col detto cardinale Turnone a Parigi; dove giunti fu introdotto al re, che il vide molto volentieri, o gli assegnò poco appresso nna nuova provvisione, con ordioe che facesse qualtro statoc grandi; delle quali non aveva an-co il frate fioiti i modelli, quando essendo il re

distratto dai tesorieri ed a non tirare le sne provvisioni ne avere cosa che volesse, secondo che dal re era stato ordinato. Perche sdegnatosi, parendogli che quanto atimava quel magnanimo re le virtù e gli nomini virtuosi, altrettanto fossero dai ministri disprezzate e vilipese, si parti, non ostante che dai tesorieri, i quali pur s'arvidero del suo mal'animo, gli fussero le sue decorse provrisioni pagate infino a un quattrino. Na è ben vero, che prima che si movesse, per sue lettere free sapere così al recome al cardinsle, vulori partire. Da Parigi dunque andato a Lione, e di Il per la Proven-za a Genova, non vi fe' molta stanta, che in compagnia d'alcuni amici andò a Vinezia, Padova, Verona, e Mantoa, veggendo con molto suo piaccre, e talora disegnando fahhriche, seulture, e pitture. Ma sopra tutte molto gli pisequero in Manton le pitture di Giolio Romano, alcuna delle quali disegnò con diligenza. Avendo poi inteso io Ferrara ed in Bologna che i suoi frati de' Scrvi facevano capitolo generale a Budrione, vi andù per visitare molti amiei suoi, e particolarmente maestro Zaceheria Fioreolino suo amiensimo, ai prieghi del quale fece in up di ed una notte due figure di terra grandi quanto il naturale, cioè la Fede e la Carsta, le quali finte di marmo hianco servirono per una fonte posticeia da lui fatta con un gran vaso di rame, che durò a geltar acqua tutto il giorno che fu fatto il generale, con molta aua lode ed onore. Da Budrione tornatosene con detto maestro Zaccheria a Pirenze nel ano coovento de' Servi, fece similmente di terra, e lo pose in due nicchie del capitolo, due figure maggiori del naturale, cioè Moisè e S. Paolo, che gli furono molto lodate. Essendo poi mandato in Arezzo da macetro Dionisio al-lora generale de' Servi, il quale fu poi fatto cardinale da papa Paolo III, ed il quale si sentiva molto obbligato al generale Angelo d'Arcazo, che l'aveva allevato cd insegnatogli le buone lettere, free fra Giovann'Agnolo al detto generale arctino una hella sepoltura di macigno in S. Picro di quella città con molti intagli ed alcunc statue, e di naturale sopra una cassa il detto generale Angelo e due putti nudi di tondo rilievo, che, piagnendo, spengono le faci della vita umana, con altri ornamenti che cendono molto hella quest'opera; la quale non era anco finita del tutto, quando essendo chiamato a Firenze dai provveditori sopra l'apparato che al-lora facera fare il duca Alessandro per la ve-nuta in quella città di Carlo V imperadore, che tornava vittorioso da Tunis, fiz forzato partiral. Giunto dunque a Firenze fece al ponte a S. Trinita sopra una basa grande una figura d'otto braccia, che rappresentava il fiome Arno a giacere, il quale in atto mostrava di rallegrarai col Beno, Danubio, Biagrada, ed Ibero, fatti da altri, della venuta di Sua Maestà; il quale Ar-nu, dico, fu una molto hella e huona figura. In sul canto sle' Carnesecchi fece il medcaimo in una figura ili dodici braccia Iason duca degli Argonauli; ma questa, per essere di smisurata grandezza, eil il tempo corto, non riusci della perfeziunc che la prima: come ne aneo un'lla-rità augusta, che fece al canto alla Cuentia. Ma considerata la brevità del tempo nel quale egli condusse quest'opere, che gli aequistarono granlontano el necupalo in alcine guerre nei cine-fioi del regni ron gl'Inglesi, cuminciò a essere l'universale. Finita poi l'opera d'àrrato, inten-

dendo che Girolamo Genga avea de fare un'o-pera di marmo in Urbino, l'anilò il frate a tro vare; ma non si essendo venuto a conclusione niuna, prese la volta di Roma, e quivi badato poro, se n'andò a Napoli con aperanza d'avere a fare la sepoltura di lacopo Sannazzaro, gentiluomo napoletano e poeta veramente singolare e rerissimo, Avendo edificato il Sannazzaro a Margoglino, luogo di bellissima vista ed amemessimo e nel fine di Chiaia sopra la marina, una magnifica e molto comoda abitazione, la quale si gode mentre visse, lasciò, venenslo a morte, quel luogo, che ha forma di convento, ed una bella chiesetta all'ordine de'frati de' Servi, ordinando al sig. Cesare Mormerio ed al aignoe conte di Lif, esceutori del suo testamento, che nella detta chiesa da lui edificata, e la quale doveva essere nificiata dai detti padri, gli facessero la sua sepoltura. Ragionandosi dunque di farla, fu proposto dai frati ai detti ese-cutori fra Giovann' Agnolo, al quale, andato egli eome s'e detto a Napoli, finalmente fu la detta sepoltura allogata, essenilo stati giudicati i suoi modelli assai migliori di molti altri che n'erano stati fatti da diversi scultori, per mille scudi; de'quali avendo avuta buona partita, manilò a cavare i marmi Francesco del Tadda da Fiesole integliatore eccellente, al quale avea dato a fare tutti i lavori di quadro e d'intaglio, che avevano a farsi in quell'opera, per conduela più presto. Mentre che il frate si metteva a ordine per fore la detta sepoltura, essendo in Puglia vennta l'armata turebesca, e perciò standosi in Napoli con non poco timore, fu dato ordine di fortificare la città, e fatti sopra ciò quattro grand'nomini e di migliore giudizio, i uali per servirsi d'architettori intendenti andarono pensando al frate; il quale avendo di ciò alcuno sentore avuto, e non parendogli che ad uomo religioso, come egli era, stesse bene adoperarsi in cose di guerra, fece intendere a' detti esecutori che farebbe quell'opera o in Carrara o in Fiorenza, e ch'ella sambbe al promesso tempo condotta e usurata al lungo suo. Cosi dunque condottosi da Napoli a Fiorenza, gli fu subito fetto intendere dalla signora Donna Maris, madre del Duca Cosimo, che egli fi nisse il S. Cosimo che già aveva cominciato con ordine del Buonarruto per la sepoltura del magnifico Lorenso vecebio. Onde rimessovi mano lo fini, e ciò fatto, avendo il duca fatto fare gran parte de' condotti per la fontana grande di Castello sua villa, ed avendo quella ad avere per finimento un Ercole in eima che facesse scoppiare Antro, a cui meisse in cambio del fiato acqua di bocca che andasse in alto. fu fattone fore al frate un modello assai grandetto; il quale piacendo a sua Eccellenza, fu commessogli che lo facesse, ed andasse a Car-rara a cavare il marmo. Laildove anilò il frate molto volentieri per tirare innanzi con quella oceasione la detta sepoltura del Sannazzaro, e particolarmente una storia di fignre di mezzo rilievn. Standosi dunque il frate a Carrara, il cardinale Doria seriase a Genova al cardinal Cibo, che si trovava a Carrara, elie non avendo mai finita il Bamlinello la statua del prin cipe Doris, e non avendola a finire altrimenti. che proeseciasse di fargli avere qualche volent'nomo scultore ebe la ficesse; perciorche avea enra di sollecitare quell'opera; la quale lettera avendo ricesuta Cibo, che molto innanzi

avea eognizione del frate, fece ogni opera di mandarlo a Genova. Ma egli disse sempre non potere e non volere in niun modo servire sua signoria reverendissima, se prima non soddisfaceva all'obbligo e promessa che aveva eol duca Cosimo. Avendo, mentro che queste cose si trattavano, ticata molto innanzi la sepoltura del Sannazzaro, ed abbozzato il marmo dell'Errole, se ne venne con esso a Firenze; dove con multa prestezza e studio lo condusse a tal termine, che poco arebbe penato a fornirlo del tutto, se avesse seguitato a lavorarvi; ma essendo uscita una voce che il marmo a gran per-za non rinsciva opera perfetta come il moilello, e che il frate era per averne difficultà a ri-mettere insieme le gambe dell'Ercole, che non riscontravano col torso, messer Pier Francesco Riceio maiordomo, che pagava la provvisione al frate, cominciò, lasciandosi troppo più volgere di quello che doverebbe un uomo grave, ed andare molto rattenuto a pagarglicia, eredendo troppo al Bandinello, che con ogni sforzo puntava contro a colni pee vendiearsi dell'ingiuria, che parea che gli avesse fatto di aver promesso volce fare la statua del Doria, disobbligato che fusse dal duca. Fu anco opinione che il favore del Tribolo, il quale faceva gli ornamenti di Castello, non fusse d'alcun giovamento al frate; il quale, comunque si fus-se, vedendosi essere histrattato dal fiscrio, come collerieo e adegnoso, se n'andò a Genova, dove dal cardinal Doria e dal principe gli fu allegata la statua di ceso principe, che dovea porsi in sulla piasaa Doria: alla quale avendo ta esso mano, senas però intralasciare del tutto l'opera del Saonazzaro, mentre il Tadda lavorava a Carrara il resto degli intagli e del quadro, la fini con molta soddisfasione del prinripe e de' Genovesi. E sebbene la detta statua era stata fatta per dover essere posta in sulla piazza Doria, ferero nondimeno tanto i Genovesi, che, a dispetto del frate, ella fis posta in sulla piazza della signoria i non ostante che esso frate dieesse, che avendola lavorata, perchè stesse isolata sopra un basamento, ella uon poteva star bene ne avere la sua veduta aceanto a un muro. E per dire il vero non si può fae peggio che mettere un'opera fatta per un luogo in un altro, essendo ehe l'artefice nell'operare si va, quanto a'lumi e le vedute, aceomodando al luogo dove dee essere la sua o scoltura o pittura collocata. Dopo ciò vedendo i Genovesi e piacendo molto loro le storie ed altre figure fatte per la sepoltura del Sannazzaro, vollono che il frate facesse per la loro chiesa cattedrale un San Giovanni Evangelista, che finito piseque loro tanto, che ne restarono stupefatti. Da Genova partito finalmente fra Giovann' Agnolo ando a Napoli, dove nel Inogo già detto mise sù la sepoltura detta del Sannazzaro, la quale è cosi fatta. In su i eanti da basso sono slue piedistalli, in ciascuno de quali è intagliata l'arme di esso Sannazasco, e nel meszo di questi è una lapida di braccia uno e mezzo, nella quala è intagliato l'epitaffio, che lacopo atesso si fece, sostenuto da due puttini. Dipoi sopra ciascuno dei detti piedistalli è una statua di marmo tonda a sedere sita quattro braccia, eice Minerva ed Apollo, ed in mezzo a queste fra l'ornamento di ilue mensole, che sono dai lati, è una storia di braccia due e mezzo per ogni verso, den-tro la quale sono intagliati di bassorilievo fau536 ni, satiri, ninfe, ed altre figure che snonano e cantano, nella maniera ebe ha scritto nella aua dottissima Arcadia di versi pastorali quell'uomo eccellentissimo. Sopra questa storia è posta una cassa tonila di bellissimo garbo e tutta intagliata ed adorna molto, nella quale sono l'ossa di quel poeta; e sopra essa in sul mezzo è in una basa la testa di lui ritratta dal vivo con queste parole a piè series siacaste; accompignata da due potti con l'ale a uso d'amori. ebe intorno hanno aleuni libri. In due nicchie poi, ehe sono delle bamie nell'altre due facce della eappella, sono sopra due base due figure tonde di marmo ritte e di tre braccis l'una o poco più, esoe S. lacopa apastolo, e S Nazaaro. Murata dunque, nella guisa che s' è detta, quest'opera, ne rimasero soddisfatissimi i detti signori esecutori, e tiltto Napoli. Dopo ricordandosi il frate d'avere promesso al principe Doria di tornare a Genora per fargli in S. Matteo la son sepoltora ed ornare tutta quella ebiesa, si parti subito da Napoli, ed andossene a Genova, dove arrivato e fatti I medelli del-l'opera che doveva fare a quel signore, i quali gli piacquero infinitamente, vi mise mano con buona provvisione di danari e Buon numero di maestri. E così dimorando il frate in Genova fece molte amicisie di signori ed uomini virtuosi, e particolarmente con alcuni medici che gli forono di molto aiuto; peresocché giovan-dosi l'un l'altro, e facendo molte notomie di corpi umani, e attendendo all'architettura e prospettiva, si fece fra Giovan'Agnolo eccellenprospettiva, si sece tra Giornia againti il prin-tissimo. Oltre eiò andando spesse volte il prinpipe dove egli lavorava, e placendogli i suoi ra-gionamenti, gli pose grandissima affezione. Similmente in detto tempo di due suoi nipoti, che aveva lasciati in eustodia a maestro Zaccheris, gliene fu mandato uno chiamsto Angelo, giovane di bell'ingegno e eostumsto: e poco appresso dal medesimo un altro giovanetto chiamato Martino figlluolo d'un Bartolommeo sarto, de'quali ambidue giovani, insegnando loro come gli fussero figliuoli, si servi il frate in quell'opera che avea fra mano; deila quale ultimamente venuto a fine, messe su la cappella sepoltura, e gli or-namenti fatti per quella chiesa; la quale facendo a sommo la prima navata dal messo una croce, e giù per lo manico tre, ha l'altar maggiore nel mezso e in testa isolato. La cappella dunque è retta ne' cantoni da goattro gran pilastri, i quali sostengono psrimente il eorniciono ehe gira intorno, e sopra eui girano in mez-zo tondo quattro archi, ehe posano alla dirittura de'pilastri; de'quall archi, tre ne sono nel vano di mezso ornati di finestre non molto grandi e aopra questi archi gira nna cornice tonda, che fa quattro angoli fra arco cd arco ne'canti, e di sopra fa una trihuna a 1100 di catino. Avendo dunque il frate fatto molti orna-menti di marmo d'intorno all'altare da tutte quattro le bande, sopra quello pose un bellissimo e molto ricco vaso di marmo per lo santissimo Sacramento in mexso a due angeli par di marmo, grandi quanto il naturale. Intorno poi gira un partimeuto di pietre commesse nel marmo con bello e variato andare di mischi e pietre rara, come sono serpentini, porfidi, e diaapris e nella testa e faccia principale della cappells fece un altro partimento dal piano del pavimento insino all'altezza dell'altare di simili muchi e marmi, il quale fe basamento a quat-

tro pilastri di marmo, che fanno tre vani. In quello del merzo, che è mggior degli altri, è in una sepoltura il eorpo di non so che santo, ed in quelli dalle bande sonn due statue di marmn fatte per due Evangelisti. Sopra questo ordine è nna cornice, e sopra la cornice altri quattro pilsatri minori, ebe reggono un'altra cornice che fa spartimento per tre quadretti, che ubbidiscono si vani di sotto. In quel di meszo, che poss in sulla maggior cornice, è un Cristo di marmo ehe risuscita, di tutto rilievo e maggior del naturale. Nelle facce dalle bande ribatte il medesimo ordine, e sopra la detta se-poltura nel vano di meszo è una nostra Donna di messo rilievo con Cristo morto ; la quale Madonna mettono in mezzo David re e S. Gio. Battista, e nell'altra e S. Andrea e Geremia profeta. I mezzi tondi degli archi sopra la maggior cornice dove sono due finestre, sono di stucciil eon putti intorno, ehe mostrano ornare la finestra. Negli angoli sotto la tribuna sono quattro sibille similmente di stucco, siccome è anco lavorata tutta la volta a grottesche di varie maniere. Sotto questa cappella è fabbricata una stansa sotterranes, la quale, scendendo per seale di marmo, si vede in testa nua cassa di marmo, con due putti sopra, uella quale dove-va essere posto, come credo sia stato fatto dopo la sua morte, il eorpo ili esso signore Andrea Dorla; e dirimpetto alla eassa sopra un altare dentro a un bellissimo vaso di bronzo, che fu fatto e rinetto, da chi si fusse che lo gettasse, divinamente, è alguanto del legno della santissima Croce sopra cui fu crocifisso Gesù Cristo benedetto, il qual legno fu donate a esso principe Boria del duea di Savoia. Sono le pariete di detta tomba tutte inerostate di marmo, e la volta lavorata di stucebi e d' oro con molte atorie de'fatti cgregi ilel Doriaj ed il pavimento e tutto sportito di varie pietre mischie a corrispondensa della volta. Sono poi nelle facciate della crociera della navata da sommo due sepolture di marmo con due tavole di mezto rilievo; in una è sepolto il conte Filippino Doria, e nell'altra il sig. Giannettino della medesima famiglia. Ne'pilastri, dove comincia la navata del mezzo, sono due bellissimi pergami di marmo, e dalle bande delle navate minori sono spartite nelle facciate con bell'ordine d'architettora aleune cappelle con colonne ed altri molti ornamenti, che fanno quella chiesa essere un' opera veramente magnifica e ricchissima. Finita la detta chiesa, il medesimo principe Doria fece mettere mano al suo palazzo, e fargli nuove aggiunta di sabbriche e giardini bellissimi, ehe fumno fatti con ordine del frate; il quale, avendo in ultimo fatto dalla parte dinansi di detto palaszo on vivaio, fece di marmo un mostro marino di tondo rilievo che versa in gran eopia aequa nella detta peschiera simile al qual mostro ne fece un altro a quei signori, che fu mandato in Ispagoa al Granvela. Fece un gran Nettuno di stucco, che sopra un piedistallo fu posto nel giardino del principe. Fece di marmo due ritratti del medesimo prineipe e due di Carlo V, che furono portati da Coves in Ispagna. Furono molto amici del frate, mentre stette in Genova, messer Ciprisno Pallavicino, il quale, per essere molto giudisioso uelle cose delle nostre arti, ha praticato sempre volcntieri con artefici più eccellenti, e quelli in ogni coss favorili: il signor abate Ne-

gro. M. Giovanni da Montepulciano, ed il sig. priore di S. Matteo, ed insomma tutti i primi gentiluomini e signori di quella esttà, nella quale acquistò il frate fama e ricchezza, l'inite dunque le sopraddette opere, si parti fra Gio-vann'Agnolo di Genova, e se n'andò a Ruma per rivedere il Buonarroto, che già molti anni non aveva veduto, e vedere se per qualche mezso avesse potuto rappiccare il filo col duca di Fiorenas, e tornare a fornire l'Ercole che avea lasciato imperfetto. Ma arrivato a Roma, dove si comperò un cavalierato di S. Pietro, inteso, per le lettere avute da Fiorenza, che il Baldinello, mostrando aver bisogno di marmo, e facendo credere che il detto Ercole era un marmo storpiato, l'aveva speazato con licenas del maiordomo Riecio, e scrvitosene a far corniei per la sepoltura del aig. Giovanni, la quale egli allora lavnrava, se ne prese tanto sdegno, che per altora non volle altrimenti tornare a rivedere Fiorenza, parendogli ebe troppo fusse sopportata la prosunzione, arroganza, ed insolenza di quell'uomo. Mentre che il frate si andava trattemendo in Roms, avendo i Messinesi deliberato di fare sopra la piasza del lor duomo una fonte con un ornamento grandissimo di statue, avevano mandatiuomini a Roma a cercare d'avere pno eccellente senitore ; i quali uomini, sebbene avevano fermo Raffaello da Montelupo, perelië s'infermò quando appunto volea partire con caso loro per Messina, fecero altra resoluzione, e condussero il frate, che con ogni istanza e qualche meazo eercò d'avere quel lavoro. Avendo dunque posto in Roma al legnatuolo Angelo sun nipote, che gli riusci di iú grosso ingegno che non aveva pensato, con Martino si parti il frate, e giunsono in Messina del mese di settembre 1547: duve accomodati di stanze, e messo mano a fare il condotto dell'acque che vengono di lontano, ed a fare venire marmi da Carrara, condusse eon l'aiuto di molti searpellini ed intagliatori eon molts presteasa quella fonte, ehe è cosi fatta. Ha, di-co, questa fonte otto faece, cioè quattro grandi e principali, e quattro minori, due delle quali maggiori, venendo in fuori, fanno in sul meszo un augolo, e due, andando in dentro, s'accompagnauo con un'altra faccia piana, che fa l'altra parte dell'altre quattro facce, che in tutto sono otto. Le quattro facce angulari, che ven-gono in fuori, facendo risalto, danno luogo alle quattro piane che vanno in dentro, e nel vano é un pilo assai grande che riceve acque in gran copia da quattro fiumi di marmo, che accompagnano il corpo del vaso di tuttala fonte intorno intorno alle dette otto faces, la qual fonte posa sopra un ordine di quattro scalce, che fanno doici facce, otto maggiori che fanno la forma dell'angolo, e quattro minori , dove sono i pili , e sotto i quattro fiumi sono le sponde alte palmi einque, e in ciascunangolo (che tutti fanno venti facee) fa ornameuto un termine. La circonferenza del primo vaso dall'otto facec e centoduo palmi, ed il diametro è trentaquattro, e in ciascuna delle dette venti facce e intagliata una atorietta di marmo in bassorilievo con poesie di cose convenienti a fonti ed acque, come dire il cavallo Pariso che fa il funte Castalio, Europa che passa il mare, Icaro che volundo cade nel medesimo, Aretusa conversa in fonte, Iason che passa il mare col montone d'orn , Narciso con-VOL. 1

li, che dividono i risalti delle scale della fonte. che saglie due gradi andando ai vili ed ai fiomi e quattro alle sponde angolari, sopo otto mostro marini in diverse forme a giacere, sopra certi dadi con le zampe dinanzi che posano sopra aleu-ne maschere, le quali gettano acqua in certi vasì. I fiumi che sono in sulla spouda e i quali po-sano di dentro sopra nu dado tanto alto, che pare che seggano nell'acqua, sono il Nilo con sette putti, il Tevere circondato da una infinità di palme e trafei, l'Ibero con molte vittorie di Carlo V, ed il fiume Cumano vieino a Messina, dal quale si prendono l'acque di questa fonte, con aleune storie e ninfe fatte con belle cons derazioni, ed insino a questo piano di dieci palmi sono sedici getti d'acqua arossissimi : otto ne fanno le maschere dette, quattro i finmi, e quattro alcuni pesci alti sette palmi, i quali, stando nel vaso ritti, e con la testa fuora, gettano acqua dalla parte della maggior faccia. Nel measo dell'otto facce, sopra un dado alto quattro almi, sono sopra ogni canto una sirena con l'ale e sensa braccia, e sopra queste, le quali, si annodano nel mezao, sono quattro tritoni alti otto palmi, i quali anch'essi con le code annodate e con le braccia reggono una gran tazza, nella quale gettano acqua quattro maschere intagliate superbamente: di mezzo alla quale tazza sorgendo un piede tondo sostiene due maschere bruttissime fatte per Scilla e Cariddi, le quali sono cononleate da tre ninfe ignude grandi sei palmi l'una, sopra le quali è posta l'ultima tazza che da lorn e con le braccia sostenuta; nella quale tazas facendo basamento guattro delfini, col capo basso e con le code alte reggono una palta, di messo alla quale per quattro teste esee acqua else va in alto, e eosi dai delfini, so pra i quali sono a cavallo quattro putti mudi. Einalmente nell'ultimacima è una figura armata rappresentante Orione stella eeleste, ehe hanello scudo l'arme della città di Messina, della quale si dice, o piuttosto si favoleggia, essere stata edificatrice. Così fatta dunque è la detta fonte di Messina, ancorché non si possa così ben con le parole, come si farebbe col disegno dimostrarla. E perché ella piacque multo a'Messinesi gliene feciono fare un'altra in sulla marina, dove è la dogana, la quale riusci anch'essa bella e ricclussima; ed aneorebe quella similmente sia a otto facce, è nondimeno diversa dalla sopraddetta: perciocche questa ha quattro facce di seale ehe sagliono tre gradi, e quattro altre minori mezze tonde, sopra le quali, dico, è la fonte in otto facce; e le sponde della fontana grande disotto hanno a pari di loro in ogni angolo un piedistallo intagliato, e nelle facee della parte dinanzi un altro in mezzo a quattro di esse. Dalle parti poi, dove sono le scale tonde, è un pilo di marmo a ovato, nel quale per due masehere, che sono nel parapetto sotto le sponde intagliste si getta acqua in molta copia; e nel mraso del bagno di questa fontana è un basamento alto a proporzione, sopra il quale è l'arme di Carlo V. ed in ciaseun angolo di detto basamento è un cavallo marino, che fra le zampe schiaza aequa in alto; e nel fregio del medesimo actto la cornice di sopra sono otto maseberoni, che gettano all'ingiù otto polle di acqua; ed in cima è un Nettuno di braecia cinque il quale, avendo il tridente in mano, posa la gamba ritta accanto a verso in fonte, Diana nel fonte che converte At- un delfino. Sono poi dalle bande sopra due al-teon in cervio, con altre simili. Negli otto ango- l tri basamenti Scilla e Cariddi in forma di due

538 estri molto ben fatti, con teste di cane e di furie Intorno. La quale opera finita similmente piacque molto a'Messinesi, i quali avendo trovato un uomo secondo il gusto loro, diedero, finite le fonti, princípio ella faceiata del duomo, tlrandola akmento innanzi: e dopo er linarono di far dentro dodici cappelle d'opera corintia, cioè sei per banda, con i dodiel Apostofi di marmo di braccia cinque l'uno; delle quali tatte ne furono solamente (inite quattro dal frate, che vi fece di sua mano un S. Piero ed nn S. Paolo ebe furono due grandi e molto buone figure. Doveva auco fare in testa della cappella maggiore un Cristo di marnio con ricchissimo ornamento d'intorno, e sotto eiaseuna delle statue degli Apostoli una storia di basso rilievo, ma per allora non fece attro. In aulla piazza del medesimo duomo nidinò con bella architettura il tempio di S. Lomao, rhe gli fu molto lodato. In sulla marina fu fatta di suo ordine la torre del fanale, e mentre che queste cose si tiravano innanzi, fece condurre in S. Domenico per il capitao Cicala unacappella, nella quale fece di marmo una nostra Donna grande quanto il naturale, e nel chiostro della medesima chiesa alla cappella del aig. Agnolo Borsa fece in marmo di bassorilievo una storia, che fu tenuta bella e condotta con molta diligenza. Fece anco condurre per lo muro di S. Agnolo acqua per nna fontana, e vi fece di sua mano un putto di marmo grande, che versa in un vaso molto adorno e benissimo accomodato, che fu tenuta bell'opera i ed al mu-ro della Vergine fece un'altra fontana con una Vergine di sua mano, che versa sequa in nn pilu: e per quells ehe è posta al psiatro del sig. don Filippo Laroca fece un puttu maggiore del naturale d'una certa pietra che s'usa in Messina, il qual putto , che è in neczzo certi mostri ed altre cose marillime, getta acqua in un vaso. Fece di marmo una statua di quattro braccia, eioè nna S. Caterina martire molto bella, la quale fit mendata a Taurmina Inogo lontano da Messina ventiquattro miglia, Furono amici di fra Giovaon' Agnolo, mentre stette in Messina, il detto sig. don Filippo Larces e don Francesco della medesima famiglia, M. Bardo Corsi, Giovanfrancesco Scali, e M. Loreoso Borghini, tutti tre gentiluomini fiorentioi allora in Messins, Serafino da Frruso, ed il sig. gran maestro di Rodi che più volte sece opera di tirario a Malta e farlo cavaliere; ma egli rispose non volere continarsi in quell'isola: senza che pur al-cuna volta, conoscendo che ficera male a stare senza l'abito della sua religione, pensava di tornare. E nel vero so io che, quando bene non fusse stato in un certo modo forzato, era riso-Into ripigliarlo e tornare a vivere da buoco-religioso. Quando adunque al tempo di papa Paoto IV, l'anno 1557 furono tutti gli spostati, ovvero afratati, satretti a tornare alle loro religioni sotto gravissime pene, fra Giovann' Agnolo la-sciò I opere che aveva fra mano, ed in suo luo-Martino suo errato, e da Messina nel mese di maggio se ne venne a Napoli per tornare alla sua religione de' Servi in Fioreoza. Ma prima elle altro facesse, per darsi a Dio interamente, andò pensando come doresse i suoi molti guadagni dispensare convecevolmente. E così dopo aver maritale alcune one nipoti fanciulle povere, ed altre della sua patria e da Montorsoli, ordino che ad Angelo suo nipote, del quale si è già fatte menzione, fossero dati in floma mille

scodi e compratogli un cavalierato del giglio. A due spedali di Napoli diede per limosina buona somma di danari per eiascuno; al suo con-rento de Servi lascià mille scudi per comperare un podere, e così a quello di Montorsoli stato de' snoi antrecssori, con questo che a due snoi nipoti, frati del medesimo ordine, fusino pagati ogni anno durante la vita loro venticinque scudi per ciascuna, e con alcuni altri cariclii che di sotto si diranno. Le quali cose come ebbe ac-comodato, si scoperse in floras, e riprese l'abi-to con molta ana contentezza e de'anoi frati, e particolarmente di maestro Zaccheria. Dope venuto a Fiorenza, fu ricevoto e veduto dagli amici e parenti con incredibile piacere e letizia. Ma ancorche avesse deliberato il frate divolere il rimanente della vita apredere in servigio di nostro Signore Dio e dell'anima sna, e starsi quietamente in pace, godendosi un cavalierato ehe a'era serbato, non gli venne eiò fatto così presto. Perejocché, essendo con istanza chiamato a Bologna da maratro Giulio Bovio aio del Va-acone Bovio, perrbe facesse nella chiesa de' Servi l'altar maggiore totto di marmo ed isolato, rd oltre ciò nna sepoltura con figure e ricot ornamento di pietre mischia ed incrostature di marmo, non pote mancargli, e massimamente avendosi a fare quell'opera in ona chiesa del suo ordine. Andato dunque a Bologna, e messe mano all'opera, la condusse in ventotto mesi, facendo il detto altare, il quale da un pilastro all'altro chiude il coro de' frati, tutto di marmo dentro e fuori, con un Cristo nado nel mesco di braccia due e mezzo e con alcun'aftre statue dagli lati. E l' architettura di quest'opera bella veramente e beo partila, ed ordinata e commessa tanto bene, che oon si può far megho : il pavimento ancora, dove in terra è la sepoltura del Bovie, è spartito con bell'ordine, e certi caodellirri di marmo e alcune atoriette e fignrine sono assai bene accomedate, ed ogni cosa e ricca d'intaglio; ma le figure, oltre che son piccole per la difficoltà che si ha di condurre pessi grandi di marmo a Bologna, non soco pari all'architettura ne molto da cuere lodate. Mentre che fra Giovann'Agnolo lavorava in Bologna quest'opera, come quello ehe in eiò non era anco ben risolato, andava pensando in che luogo potesse piò comodamente di quelli della sua religione consumare i suoi oltimi anni, quando nisestro Esecheris, suo amieissimo, che allora era priore nella Nunziata di Firenze, disiderando di tirarlo, e fermarlo in quel luogo, parlò di lui col duca Cosmo, riducendogli a memoria la virtù del frate, e pregando che volesse servirsene ; a che avendo risposto il duca benignamente, e che si servirebbe del frate tornato che fusse da Bologna, maestro Zaceberra gli scrisse del tutto, mandatogli apesso una lettera del cardinale Giovanni de' presso una lettera dei cardinale Urovanni de Mediel, nella quale il confortara quel signore a tornare a fare nella patria qualche opera se-gnalata di sua mano; le quali lettere avendo il frate incerutun, ricordandosi che messer Pier Francesco Ricci depo caser visanto parso moltianoi era morto, e che similmente il Bandinellu era mancato, i quali parea che poco gli fussero stati amici, riserisse che non maneberebbe di tornare quanto prima potesse a servire sua Eerelienza tilustrissima, per fare in servizio di quella non cose profaire, ina alcun'opera sacra, arendo tutto volto l'anisoo al servigio di Dio

e de' suoi santi. Finalmente adunq tornato a Fiorenza l'anno 1561 se n'andú con maestro Zaccheria a Pisa, dove erano il signor duca ed il cardinale, per fire a loro illustrissime signorie reverenza; da'quali signori essendo stato benignamente ricevuto e carcazato, e dettogli dal duca, che nel suo ritorno a Fiorenza eli sarebbe dato a fare un'opera d'importanza, se ne tornò. Avendo poi ettenute col mezzo di maestro Zaccheria licenza dai suoi frati della Nonziata di potere ciò fare, sece nel capitolo di quel convento, dove molti auni innanzi aveva fatto Moise e S. Paolo di stucchi, come a'é detto di sopra, una molto bella sepoltura in mezzo per se e per tutti gli uomini dell'arte slel disegno, pittori, scultori, ed architettori che uon avessono propria luogo dove essere sotter-rati; con animo di lasciare, come fece per contratto, che que' frati, per i beni che lascerebbe loro, fussero obbligati dire messa alcuni giorni di festa e feriali in detto capitolo, e ehe eiascun anno il giorno della Santissima Tripità si facesse festa solennissima, ed il giorno seguente un officio di morti per l'anime di coloro che in quel luogo fussero stati sotterrati.

sesto suo disegno adunque, avendo esso fra Giovano' Agnolo e marstro Zaccheria scoperte a Giorgio Vasari che era loro amicissimo, ed insieme avendo discorso sopra le cose della compagnia del diargno che al tempo di Giotto era stata ereata ed overa le sue stanze avute in S. Maria Nuova di Fiorenza, come ne appare memoria ancor oggi all'altar maggiore dello apedale, dal detto tempo insino a'nostri, pensarono con questa occasione di ravviarla, e rimetterla su. E perche era la detta compagnia dall'altar maggiore sopraddetto stata traportata (come si dirà nella vita di Locopo di Casentino) aotto le volte del medesimo spedale in sal canto della via della Pergola, e di li poi era stata saltimamente levata e tolta loro da don laidoro Montaguti spedalingo di quel luogo, ella si era uasi del tutto dismessa e più non si ragunava. Avendo, dico, il frate, maestro Zaccheria, e Giorgiu discorso sopra lo stato di detta compagnia lungamente, poielie il frate ebbe parlato di esò col Bronzino, Francesco Sangallo, Ammanosto, Vinceuzio de' Rossi, Michel di Ridolfo, ed altri molti scultori e pittori de' primi, e mauifestato loro l'animo suo, venuta la mattina della santissima Trinità, furono tutti i più nobili ed eccellenti artelici dell'arte del disegno in numero di quarantotto ragunati nel detto espitolo, dove si era ordinato una bellissima festa, e dove gia era finita la detta sepoltura, e l'altare tirato tanto inmanzi, else non mancavano se non al-cune figure che v'andavano di marmo. Quivi, detta una solannissima messa, fo fatta da un di que'padri una bell'orazione in lode di fra Giovann Agnolo e della magnifica liberalità ehe egli faceva alla compagnia detta, donando loro quel capitolo, quella sepoltura, e quella cap-pella : della quale acciò pigliassero il possesso, conclainse essersi già ordinato che il corpo del Pontormo, il quale era stato posto in un depo-sito nel primo chiostretto della Nisaziata, fusse primo di tutti messo in detta sepoltura. Finita dunque la messa e l'orazione, andati tutti in chiesa, dove in una bara erano l'ossa del detto Pontormo, postolo sopra le spalle de' più giovani, con una falcola per uno ed alcune torce

espitolo; il quale, dove prima era parate di paoni d'oro, trovarono tutto nero e pieno di morti dipinti ed altre cose simili: è cosi fo il detto Puntormo collocato nella nuova sepoltu-ra. Licenziandosi poi la compegnia, fin ordinata la prima tornata per la prossima domenica, per dar principio, oltre al corpo della compagn a una seelta de' migliori, e creato un' accade-mis con l'ajeto della quale chi non sapeva imparasse, e ebi sapeva, mosso de onorata e lodevole concorrenza, andasse maggiormente aequistando. Giorgio intanto avendo di queste cose parlato cul duca, e pregatolo a volere cos favorire lo studio di queste nobili arti, come aveva fatto quello delle lettere, avendo risperto lo studio di Pisa, errato un collegio di sculari, e dato principio all'accademia fiorentina, lo trorò tanto disposto ad alutare e favorire questa impresa, quanto più non arebbe ssputo di-siderare. Dopo queste gose, avendo i frati de' Servi meglio pensato al fatto, si risolverono, e lo freero intendere alla compagnia, di non volere else il detto capitolo servisse loro se non-per farvi feste, uffici, e seppellire, e che in-niun'altro modo volevano avere, mediante le loro tornate e il ragunarsi, quella servitù nel loro convento. Di che avendo parlato Giorgio col doca, e ehiestogli un luogo, sua Eccellenta disse avere pensato di accomodarne lorn uno, dove non solamente potrebbono edificare una compagnia, ma avere largu campo di taostrare lavorando la virtà loro: e poco eopo scrisse, e sece intendere per messer Lelio Torelli al priore e monaci degli Angeli, che accomodassono la detta compagnia del tempio stato cominciato nel loro monasterio da Filippo Scolari detto Lo Spano. Ubbiderono i frati, e la compagnia fu accomodata d'aleune stanze, nelle quali si ragunò più volte con buona grazia di que' padri ehe auco nel loro espitolo proprio gli acrettarono alcune volte molto cortesemente. Ma essendo poi detto al signor duca , che alenni di detti monsci non erano del tutto contenti che la entro si edificasse la compagna, perebe il monasterio arebbe quella servitù, ed il detto tempio, il quale dicevano volere con l'opese loro fornire, si starebbe, quaoto a loro, a quel modo, sua Eccellenza fece sapere agli uomini dell'accademia che già aveva avuto principio ed avea fatta la festa di S. Luca nel detto tempio, che poiche i monari, per quanto intendeva, non molto di buona voglia gli volevano in casa, non mancherebbe di provveder loro un altro luogo. Dissa oltre ciò il detto signor duca, come principe veramente magnanimo che è, non solo voler favorire sempre la detta accademia , ma egli stesso esserne capo, guida e protettore, e che pereiò creerebbe anno per aono un luogo. tenente, che in sua vece intervecisse a tutte le tornate: e così faceodo, per lo primo elesse il reverendo don Vincenzio Borghini sprdalingo degl'Innocenti. Delle quali grazie ed amorevo-lezze mostrate dal sig. duca a questa sua nuova aecademia, fu ringraziato da dieci de più vecebi ed ecorllenti di quella. Ma perche della riforma della compagnia e degli ordini dell'accademia si tratta largamente ne' capitoli che furono fetti dagli uomini a eiò deputati ed eletti da tutto ll corpo per riformatori, fra Giovann'Aggolo, Francesco da Sangallo, Agualo Bronzino, Giorgio Vasari, Michele di Ridolfo, e Pier Francesco di giraudo intorno la piazza, il portarono nel detto I Iacopo di Sandro, coll'interrento del detto luo-

VASARI 540

gotenente e conformazione di sna Eccellenaa, non ne dirò altro in questo luogo, Dirò bene, che non piacendo a molti il vecchio auggello ed arme ovvero insegna della compagnia, il quale era un bue con l'ali a giacere, aminale del-l'Evangeliata S. Luca, e ebe ordinatosi perciò che ciacuno dicesse o mostrasse con un dis-gno il parer ano, si videro I più bei capricei e le più stravaganti e belle fantasie che si possano simmaginare. Ma non pereiò è anco risoluto in-teramente, quale delba essere accettato. Martino iutanto, discepolo del frate, essendo da Mesaina venuto a l'iorenas, in pochi giorni morendosi, fu sotterrato nella sepoltura detta, atata fatta dal ano maestro: e non molto poi nel 1564 fu nella medesima con onoratissime esequie sotterrato esso padre fra Giovann' Agnoto stato scultore eccellente, e dal molto reverendo e dottissimo maestro Michelagnolo pubblicamente nel tempio della Nunziata lodato con una molto bella orazione. E nel vero hanno le nostre arti per molte cagioni grand'obbligo con fra Giovann' Agnolo per avere loro portato in-finito amore, ed agli artefici di quelle parimente ; e di quanto giovamento ala stata, e sia l'ae-cademia che quasi da lui, nel modo che si e detto, ha avuto principio, e la quale è oggi in protesione del aignoe duca Cosimo, e di auo ordine ai eaguna in san Lorenzo nella asgrestia nuova, dove sono tant'opere di scultura di Michelagnolo, si può da queste conoscere, che non pure nell'esequie di esso Buonarroto, che furono per opera de' nostri artefici e con l'aiuto del principe, non dico magnifiche, ma poco meno che reali, delle quali si ragionerà nella vita sua, ma in molte aftre cose hanno per la concorrensa i medesimi, e per non essere indegoi accademiei, cose maravigliose operato; ma partieolarmente nelle nozze dell'illustrissimo signor rincipe di Piorenza e di Siena il signor don Francesco Medici e della seconissima reina Giovanna d'Austria, come da altri interamente è atato con ordine raccoptato, e da noi sarà a los-go più comodo largamente replicato.

E pereiocche non solo in questo boon padre ma in altri aocora, de'quali si è ragionato di sopra, si è veduto e si vede continuamente che i buoni religiosi (non meno ehe nelle lettere, nei pubblici atudi, e nei sacri concili) sono di giovamento al mondo e d'utile nell'arti e negli esereixi più nobili, e ebe non hanno a vergognarsi in ciò degli altri, si può dice non essere per avventura del tutto veco quello che alcuni, più da ira e da qualene partieolare adegno che da ragione mossi e da verità, affermarono troppo largamente di loro, cioè che essi a cotal vita ai danno, come quelli che per vitta d'animo non hauno argomento, eome gli altri uomini, di civanaarsi. Ma Dio gliel perdoni. Visse fra Giovann' Agnolo anni emquantasci, e morì all'ultimo d'Agosto 1563.

### VITA DI FRANCESCO DETTO DE'SALVIATI PITTORS PIGGESTING

Fii padre di Francesco Salviati, del quale al presente scriviamo la vita ed il quale nacque l'anno 1510, un buon uomo chiamato Miche-lagnuolo de' Bossi tessitore di velluti; il quale al presente scriviamo la vita ed il quale nac avendo non questo solo, ma molti altei figliuoli

aiotato, aveva seco medesimo deliberato di volere per ogni modo che Francesco attendesse al ano mestiero di tessere velluti, Ma il giovinetto, che ad altro aveva volto l'animo ed a cui dispisceva il mestiero di quell'arte, comecche anticamente ella fusse escreitata da perso ne non dico nobili, ma assai agiate e ricche mal volentieri in questo seguitava il volere del padre. Anzi praticando nella via de Servi, dove aveva una sua casa, con i figliuoli di Domenico Naldini suo vicino, e cittadino orrevole, ai vedea tutto volto a costumi gentili ed ono rati, e molto inclinato al disegno. Nella qual cosa gli fu un prazo di non piecolo aiuto un auo cugino, ehiamato il Diaceto, orrfice, e gio-vane che aveva assai buon disegno. Imperocché non pure gl'insegnava costui quel poco che sapeva, ma l'accomodava di multi disegni di diversi valent' uomini, sopra i quali, giorno e notte, nascostamente dal padre con incredibile studio si racreitava France-co. Ma essendosi di ciò accorto Domenico Naldini, dopo aver bene esaminato il putto, fece tanto con Michelagnoln ano padre, che lo pose in bottega del sio a im-parare l'arte dell'orefice; mediante la quale comodità di disegnare fece in pochi mesi Francesco tanto profitto, che ognuno si stupiva. E perehe nava in quel tempo una compagnia di giovani orefiei e pittori trovarsi alcuna volta insieme, ed andare il di delle feste a disegnare per Fiorena l'opre più lodate, niuno di loro più si affaticava ne con più amore di quello che faceva Francesco i giovani di quella com-pagnia grano Nanni di Prospero, delle Corniuole, Francesco di Girolamo dal Prato orefice, Nannoecio da S. Giorgio, e molti altri faneiulli, che poi rinscirono valent' uomini nelle loro professioni. In questo tempo, essendo anco ambidue fanciulli, divennero amleissimi Fran-ecaco e Giorgio Vasari in questo modo. L' anno 1523 passando per Arezzo Silvio Passerint cardinale di Cortona, come legato di papa Cle-mente VII, Antonio Vasari suo parente menò Giorgio suo figliuol maggiore a fare reverenza al cardinale; il quale veggendo quel putto, che allora non aveva più di nove anni, per la di-ligenaa di M. Antonio da Saecone e di M. Giovanni Pollastra eccellente poeta aretino, essere nelle prime lettere di nuniera introdotto, che sapeva a mente una gran parte dell' Eneide di Virgilio, che gliela volle sentire recitare, e ehe da Guglielmo da Marcilla pittor franzese aveva imparato a disegnare, ordino che Antonio stesso gli conducesse quel putto a Fioren-za. Dove postolo in casa di M. Niccolò Vespucci eavaliere di Rodi, che stava in sulla coscia del ponte Vecchio sopra la chiesa del Sepolero, ed aeconciatolo con Michelagnolo Buonarroti, venne la cosa a notizia di Francesco, che allora atava nel elijasso di messer Bivigliano, dove auo padre teneva nna gran casa a pigione, che riusciva il dinanzi in Vacchereccia, e molti lavoranti; onde, perehe ogni simile ama il suo simile, fece tanto che divenne amico di esso Giorgio per mezzo di M. Marco da Lodi gen-tiluomo del detto eardinale di Cortona, il quale mostrò a Giorgio, a eui piacque molto, un ri-tratto di mano di esso Francesco, il quale poco innanzi s'era messo al dipintore con Giuliano Bugiardini. Il Vasari intanto, non lasciando gli studi delle lettere, d'ordine del cardinale si maschi e femmine, e perciè bisogno d'essere tratteneva ogni giorno due ore con Ippolito ed

Alessandro de' Medici sotto il Plerio lor maeatro e valent' uomo. Questa amicizia dunque contratta, come di sopra, fra il Vasari e Fran-cesco, fu tale, che durò sempre fra loro, ancorché per la concorrenza e per un suo modo di parlare un poco alliero, cha avea detto Fran-cesco, fusse da aleuni creduto altrimenti. Il Vasari, dopo essere stato alcuni mesi con Michelagnolo, essendo quell'eccellente nomo chismato a floma da papa Clemente per dargli ordinc che si cominciasse la libreria di S. Lorenno, fu da lui, avanti che partisse, acconcio con Andrea del Sartoj sotto il quale attendendo Giorgio a disegnare, accomodava continuamente di nascoso dei disegoi del suo maestro a Francesco, che non avera maggior desiderio che d'averne a studiargli, come faceva giorno e notte. Dopo essendo dal magnifico Ippolito acconcio Giorgio con Baccio Bandinelli, rhe ebbe caro avere quel putto appresso di sc, ed insegnargli, fece tanto, che vi tirò anco Francesco con molta utilità dell'nno e dell'altro: perciocche impararono e fecero stando insieme più frutto in un mese, che non averano fatto disegnando da loro in duc anni; siccome anco fece un altro giovinetto, che similmente stava allora col Bandinello, chiamato Nannoccio dalla Costa san Giorgio, del quale si parlò poco fa. Essendo poi l'anno 1527 cacciati i Medici di Pirenze, nel combatteral il palazzo della agnoria fu gettata d'alto una paoca per dare adilosso a coloro che combattevano la porta; ma quella, come volle la sorte, percosse un braccio del David di marmo del Buonarroto che è sopra la ringbiera a canto alla porta, e lo ruppe in tre peasis perche essendo stati i detti pessi per terra tre giorni, senza esser da niuno stati accolti, andò Francesco a trovare al ponte Verchio Giorgio, è dettogli l'animo suo, così fanciulli come erano, andarono in piazza, e di merto ai soldati della guardia, senza pensare a pericolo niuno, tolsono i perzi di quel braccio, e nel eblaso di M. Bivigliano gli portarono i ensa di Michelagnolo padre di Francesco; donde avutigli poi il duca Cosimo, gli fere col tempo rimettere al loro luogo con perni di rame. Stantlosi dopo i Medier fuori, e con essi il detto cardinale di Cortona, Antonio Vasari ricondusse il figliuolo in Arezzo con non poco dispiacere di lul-e di Francesco, che s'amavano come fratelli t ma non stettono molto l'nno dall'altro separati, perciocche essendo, per la peste che venne l'Agosto segnente, morto a Giurgio il padre ed i migliori di easa sua, fu tanto con lettere stimolato da Fraocesco, il quale fu per morirsi aneli'egli di peste, che tornò a Fiorenas, dove con sucredibile studio per ispassio di due anoi, esceiati dal bisogno e dal desiderio d'imparare, fecero acquisto maraviglioso, riparandosi insieme col detto Nannorrio da S. Giorgio tutti e tre in hottega di Raffaello del Breseia pittore; appresso al quale fece Francesco molti quadretti, come quegli che avea più bisogno per procacciarsi da poter vivere. Venuto l'aono 1529, non parendo a Francesco che lo stare in bottega del Brescia faecase molto per lui, 'andò egli e Nannocrio a stare con Andrea del Sarto, e vi stettono quanto durò l'assedio, ma con taoto incomodo, che si pentirono non aver seguitato Giorgio, il quale eon Mano orefice si atette quell'anno in Pisa, attendendo per Irattenersi quattro me-

si all'orefice. Essendo poi andato il Vasari a Bologna quando vi fu da Clemente VII incoronato Carlo V imperadore, Francesco, che era rimeso in Fiorenza, fece in una tavoletta nu boto d'un soldato che per l'assedio fu assaltato nel letto da certi soldati per ammazzarlo, e, ancorache fusse cosa bassa, lo studio e lo condusse perfettamente; il qual hoto capitò nelle mani di Giorgio Vasari, non è molti anni, che le donò al reverende don Vincenzio Borghinl spedalingo degl' Innocenti, ebe lo tien earo. Fece ai monaci Neri di Badia tre piccole storie in un tabernacolo del Sagramento stato fatto dal Tasso integliatore a uso d'arco trionfale, in una delle quali è il sacrifizio d' Abramo, nella seconda la Manna, e nella terza gli Ebrei che nel partire d'Egitto mangiano l'Agnel pasqua-let la quale opera fu si fatta, che diede saggio della riuscita che ha poi fatto. Dopo fece a Francesco Sertini, che lo mandò in Francia, in un quadro una Dalida che tagliava i capelli a Sansone, e nel lontano quando egli, abbraceiando le colonne del tempio, lo rovina addosso ai Filistri; il quale quadro free conoscree Prancesco per il più eccellente de' piltori gio-vani che allora finasero a Piorenza. Non molto dopo, essendo a Benvenuto dalla Volpsia macstro di oriuoli, il quale allora si trovava in Roma, chiesto dal cardinale Salviati il vecchio nu giorane pittore, il quale ateuse appresso di se e gli facesse per suo diletto alcune pitture, Benvenntn gli propose Francesco, il quale era suo amico e aspeva esser il più sufficiente di quanti giovani pittori conosceva: il che fece anco tanto più volentieri, avendo promesso il cardinale che gli darebbe ogni comodo ed aiuto da potere studiare. Piacendo dunque al cardinale la qualità del giovace, disse a Benvennto ehe mandasse per lui, e gli diede perciò danari: e così arrivato Francesco in Roma, piacendo il sno modo di fare e i suoi costumi e maniere al cardinale, ordinò che in Borgo vecchio avesse le stanze e quattro scudi il mese ed il piatto alla tavola de gentiluomini. Le prime opere rbe Francesco (al quale pareva avere avnto grandissima ventura) facesse al cardinale furono pa quadro di nostra Donna, che fo tenuto bello, ed in una tela un signor franzese che corre cacciando dietro a nos cervia, la quale, fuggendo, si salva nel templo di Disosi della qualo opera tengo io il disegno di sua mano per memoria di lui nel nostro libro. Finita questa tela, il cardinale fece ritrarre in un quadro bellissimo di nostra Donna una sua nipote maritata al sig. Cagnino Gonzaga, ed caso signore parimento

On standoul Francesco la Roma, e non avera de maggior desigério de di verire la quella città Fanice suo Giorgio Vasari, elabe in città fanice suo Giorgio Vasari, elabe in città fanice suo Giorgio Vasari, elabe in città della principa de la companio de la companio de la companio de la cardinale Ispolito da papa più caso Vasari per la cardinale Ispolito da para moto della companio del Roma see compagnato del Barcio Valori, nel passare per Arrazo toroli Giorgio che era riamano senza parazo terra, perchè disinferando che facesa quale la cardinale della companio del Nordi, che quivil cardinale della cardinale della companio del Nordi, che quivil cardinale della cardinale della companio del Nordi, che quivil cardinale vitto della cardinale della cardinale della companio del Nordi, che quivil cardinale della c

sco ai monaci di S. Bernardo dell'ordine di Munte Oliveto in quella città; la qual commessione esegul il Nerli subitamente. Onde arri-vato Giorgio in Roma, andò anhite a trovare Francesco, il quale tutto lieto gli raccontò in quanta grazia fusse del cardinal suo signore, e che era in luoso dove notes esseni la ne era in luogo dove potea cavarsi la vogl di studiare, aggiungendo: Non solo mi godo di presente, ma spero ancor meglio; perciocche oltre al veder te in Roma, col quale potrò co-me con giovane amirissimo considerare e conferire le cose dell'arte, sto con speranza d'andare a servire il cardinale Ippolito de' Medici dalla eui liberalità e pel favore del papa potrò maggiori cose aperare, che quelle che ho al presente; e per certo mi verrà fatto, se un giovaor che aspetta di fuori non viene. Giorgio sebbene sapeva che il giovane, il quale a'aspettava, era egli, e ehe il luogo si serbava per lui, non però volle scoprirsi, per un certo dubbio cadutogli in animo, non forse il cardinale avesse altri per le mani, e per non dir cosa che poi fusse rimeita altrimenti. Aveva Giorgio por-tato una lettera del detto commessario Nerli al cardinale, la quale in einque di che era stato in Roma non aveva aneo presentata. Final-mente andati Giorgio e Francesco a palazzo, trovarono, dove è oggi la sala de' Re, messer Marco da Lodi, che già era stato col cardinale di Cortona, come si disse di sopra, ed il quale allora serviva Medici. A costni fattosi incontra Giorgio, gli disse che aveva nna lettera del commessario d'Arezzo, la quale andava al cardinale, e che lo pregava volesse dargliela; la quale cosa mentre prometteva messer Marco di far tostamente, ecco ehe apponto arriva goivi il cardinale. Perche fattosegli Giorgio incontra, e prescotata la lettera con baciargli le mani, fu ricevuto lietamente; e poco appresso commesso a lacopone da Bibbiena maestro di casa che l'accomodasse di stanze, e gli desse Inogo alla tavola de paggi. Parve cosa strana a Francesco che Giorgio non gll avesse conferita la cosa; tuttavia pensò che l'avesse fatto a buon fine, e per lo migliore. Avendo dunque Iacopone sopraddetto dato alenne stanze a Giorgio dietro a S. Spirito e vicine a Francesco, attesero tutta quella vernata ambidue di compagnia con molto profitto alle cose dell'arte, non lasciando ne in palisto ne in altra parte di Boma cosa al-cuna notabile, la quale non disegnassono. E pertebe quando il papa era in palazzo non po-tevano così atare a disegnare, subito che Sua Santità cavalesva, come spesso faceva, alla Magliana, entravano per mezzo d'amici in dette atanze a disegnare, e vi stavano dalla mattina alla sera senza mangiare altro che un poco di pane, e quasi assiderandosi di freddo. Essendo poi dal cardinale Salviati ordinato a Francesco che dipignesse a fresco nella cappel-

to dispiscere di Francesco, il quale infermò an-ch'egli e fu per morire. Pure guarito France-sco, gli fu per mezzo d'Antonio Labaceo maestro di legname dato a fare da maestro Filip da Siena sopra la porta di dietro di S. Maria della Pace, in una nicchia a fresco, un Cristo ebe parla a S. Filippo, ad in due angoli la Vergine e l'Angelo che l'annunzia; le quali pitture, piacendo molto a maestro Filippo, furone cagione else facesse fare nel medesimo luogo in un quadro grande, che non era dipinto, dell'otto facce di quel tempio un'assunzione di nostra Donna. Onde considerando Francesco avere a fare quest'opera, non pure in luogo pubblico, ma in luogo dove erano pitture d'uomini rarissimi, di Raffaello da Urbino, del Rosso, di Baldassarre da Siena, e d'altri, mise ogni studio e diligenza in condurla a niio nel muro; onde gli riusel bella pittura e molto lodata ; e fra l'altre è tenuta buonissima figura il ritratto che vi fece del detto macatro Filippo con le mani giunte. E perché Francesco stava, come s'è detto, col cardinale Salviati ed era conoscinto per suo eresto, cominciando a essere chiamato e non conoscinto per altro che per Cecchino Salviati. ha avuto insino alla morte questo eognome. Essendo morto papa Clemente VII, e creato Paslo Ill, fece dipignere messer Bindo Altoviti nella facciata della sua casa in ponte sant'Agnolo da Francesco l'arme di detto nuovo ponte-fice con alcune grandi figure ed ignude, che pia-cquero infinitamente. Ritrasse ne medesimi tempi il detto M. Bindo, ebe fu una molto buona figura e un bel ritratte; ma questo su poi man-dato alla sua villa di S. Mizzano in Valdarno, dove è ancora. Dopo fece per la chiesa di S. Francesco a Ripa una bellissima tavola a olio d'una Nunziata, che fu condotta con grandis-sima diligenza. Nell'andata di Carlo V a Roma l'anno 1535 fece per Antonio da Sangallo alcune atorie di chiaroscuro, che furono poste nell'arco che fu fatto a S. Marco: le quali pitture, come s' è detto in altro luogo, furono le ture, come s' e actto in airre tuogo, turono le migliori che fussero in tutto quell'apparato. Vo-lendo poi il signor Pier Luigi Farnese, fatto al-lora signor di Nepi, adornare quella città di moove muraglie e pitture, prese al auo servizio, Francesco, dandogli le stanze in Belvedere, dove gli fece in tele grandi alcune storie a gnaz-zo de' fatti d'Alessandro Magno, che furono poi in Fiandra messe in opera di panni d'arstzo. Fece al medesimo signor di Nepi una grande e bellisima stufa con molte storie e figure lavorate in fresco. Dopo, essendo il medesimo fatto duca di Castro, nel fare la prima entrata, fu fatto con ordine di Francesco un bellissimo e ricco apparato in quella città, ed un arco alla porta tutto pieno di atorie e di figure e statue fatte con molto giudisio da valent' uomini, ed in partieolare da Alessandro detto Scherano scultore da Settignano. Un altro arco a pso di facciata fu fatto al Petrone, ed un altro alla piazza, che quanto al legname furono condotti da Battista Botticelli; ed all'altre cose, fece in questo apparato Francesco una bella scena a prospettiva per una commadia che si recitò. Avendo ne' medesimi tempi Giulio Cammillo, che allora si trovava in Roma, fatto un libro di sue composizioni per mandarlo al re Francesco

di Francia, lo fece totto storiare a Franceseo Salviati, che vi mise quanta più diligenza è possibile

Giorgio, in ceste fu portato in Arezzo con un

mettere in almile opera. Il cardinale Salviati avendo disiderio avere un quadro di legni tinti, cioè di tausia, di mano di fra Damiano da Bergamo converso di S. Domenico di Bologna, dimandò nu disegno come volca che lo facesse, di mano di Francesco fatto di tapis rosso ; il quale disegno che rappresentò il re David unto da Samnello, fu la miglior cosa e veramente rarissima che mai disegnasse Gecchino Salviati. Dopo Giovan-ni da Cepperello e Battista gobbo da Sangallo avendo fatto dipignere a Iacopo del Conte Fiorentino, pittore allora giovane, nella compa-guia della Misericordia de Fiorentini di S. Giovanni Decollato sotto il Campidoglio in Roma, cioè nella seconda chiesa dove si ragunano, una atoria di detto S. Gio. Battista, cioè quando l'angelo nel tempin appare a Zaccheria, feciono i medesimi sotto quella fare da Francesco un'al-tra storia del medesimo santo, eioe quando la moatra Donna visita santa Lisabetta i la quale opera, che fu finita l'aano 1538, condusse in fresco di maniera, ch' ella è fra le più graziose e meglio intese pitture, che Francesco facesse mai, da essere annoverata nell'invenzione, nel componimento della storia, e nell'osservanza ed ordine del diminure le figure con regola, nella prospettiva ed architettura de' cosmenti, negli ignudi, ne' vestiti , nella grazia delle teste, ed insomma in tutte le parti; onde non è maraviglia se tutta Roma ne restò ammirata. Intorno a una finestra fece alcune capricciose hizzarrie finte di mermo, ed alcune storiette che hanno grazia maravigliosa E perché non perdeva Fran-ceaco panto di tempo, mentre lavorò quest'opera, fece molte altre cose e disegni, e colori un Fetonte con i cavalli del Sole che aveva discgnato Michelagnoto. Le quali tutte cose mostrò il Salviati a Giorgio, che dopo la morte del duca Alessandro era andato a Roma per due medicendogli che finito che avesse un quadro d'un S. Giovanoi giovinetto, che faceva al cardinate Salvisti suo signore, ed una passione di Gristo in tela, che s'aveva a mandare in Ispagna, ed un quadro di nostra Donna, che faceva a Raffaello Accisinoli, voleva dare di volta a Fiorenza a rivedere la patria, i parenti, e gli amici, essendo anco vivo il padre e la madre, ai quali fu sempre di grandissimo aiuto, e mossimamente in allogare due sne sorelle, una delle quali fu maritata, e l'altra è monaca nel monaaterio di Monte Domini, Venendo dunque a Firenze, dove fu con molta festa ricevuto dai parentl e dagli amici, s'ahhatte appunto a esservi quando si faceva l'apparato per le nozze del duca Cosimo e della signora donna Leonora di Toledo: perche essendogli data a fare una delle gia dette storie che si feciono nel cortile, l'accettò molto volentieri, che fu quella dove l'im-peratore mette la corona ducale in capo al duca Cosimo. Ma venendo voglia a Francesco, prima che l'avesse finita, d'andare a Vinezia, la Inseiò a Carlo Portelli da Loro, ehe la finì se-condo il disegno di Francesco; il quale disegno con molti altri del medesimo è nel nostro libro. Partito Francesco di Firenze, e condottosi a Bologna, vi trovò Giorgio Vasari, che di due giorni era tornato da Camaldoli, dove aveva finito le due tavole che sono nel tramezzo della chiesa, e comincista quella dell'altare maggio-re; e dava ordine di lare tre tavole grandi per lo refettorio de' padri di S. Michele in Bosco, dove tenne seeu Francesco due giorni; nel

gli fosse allogata una tavola che avevano da far fare gli nomini dello spedale della Morte. Ma con tutto che il Salviati ne facesse un bellissimo disegno, quegli nomini, come poco intendenti, non seppono conoscere l'occasione, che loro aveva mandata Messer Domeneddio, di potere avere un'opera di mano d'un vatent' uomo in Bologna, Perche partendosi Francesco quasi sdegnato, laseiò in mano di Girolamu Pagiuoli alcuni disegni molto belli, perche gl'intagliasse in rame e gli facesse stampare: e giunto in Vi-nezia, fu raccolto cortesemente dal patriarca Grimani e da M. Vettor auo fratello, che gli fecero infinite carezze; al quale patriarca dopo pochi giorni feee a olio in un ottangolo di quattro braccia una bellissima Psiehe, alla quale, come a Dea, per le sue bellezze sono offerti incensi e voti : il quale ottangolo fu posto in nn salotto della easa di quel signore, dove è un palco, nel eni mezzo girano aleuni festoni fatti da Cammillo Mantovano, pittore in fare paesi, fiori, frondi, frutti, ed altre si fatte cose, ee-eellente; fu posto, dico, Il detto ottangolo in mezzo di quattro quadri di braccia due e mezzo l'uno, fatti di storie della medesima Psiche, eome si disse nella vita del Genga, da Francesco da Furli ; il quale ottangolo è non solo più hello senza comparazione di detti quattro quadri, ma la più bell'opera di pittura che sia in tutta Vinezia. Dopo fece in una camera, dove Giovanni Ricamatore da Udine aveva fatto molte cose di stucehi, aleune figurette a fresco ignude e vestite, che sono molto graziose. Parimente in una tavolà che fece alle monache del Corpus Domini in Vinezia dipluse con molta diligenza un Cristo morto con te Marie, ed un au-gelu in aria che ha i misteri della Passione in mano Feee il ritratto di M. Pietro Aretino, ehe, come cosa rara, in da quel poeta mandato al re Francesco con alcuui versi in lode di chi l'aveva dipinto. Alle monache di santa Cristina di Bologna dell'ordine di Camaldoli dipiose il medesimo Salviati, pregato da don Giovanfrancesco da Bagno loro confessore, una tavola con molte figure, che è nella chiesa di quel monasterio, veramente hellissima. Essendo poi venuto a fastidio il vivere di Vinezia a Franceseo, come a colui che si ricordava di quel di Roma, parendogli che quella stauza non fusse per gli uomini del disegno, se ne parti per tornare Roma: e dato una giravolta da Verona e da Mantova, veggendo in una quelle molte antichità che vi sono, e nell'altra l'opere di Giulio Romano, per la via di Romagna se ne tornò a Roma, e vi giunse l'annn 1541. Quivi posatosi alquanto, le prime opere che fece furono il ritratto di M. Giovanui Gaddi e quello di M. Annihale Caro suol amicissimi; e quelli finiti, fece per la cappella de' cherici di camera nel palazzo

del papa una molto hella tavola, e nella ehiesa de Tedeschi cumincio una cappella a fresco

per un mercatante di quella nazione, facendo

disopra nella volta degli Apostoli che ricevono

lo Spirito Santo, ed in un quadro, che è nel mezzo

alto. Gesù Cristo che risuscita, con i soldati tra

mortiti intorno al sepolero in diverse attitudini,

e che seortano con gagliarda e bella maniera. Da una handa fece S. Stefano e dall'altra S.

Giorgio in due nicchie, da basso fece S. Giovanni

Limosinario che da la limosina a un poverello

nudo, ed ha accanto la Carità, e dall'altro late

S. Alberto frate earmelitano in mezzo alla Loica ed alla Prudenza; e nella tavola grandé fece ultimamente a fresco Cristo murto con le Marie. Avendo Francesco fatto amirizia con Piero di Marcone orefice florentino, e divenutugli com-pare, fece alla comare e moglie di esso Piero, dopo il parto, un presente d'un bellissimo disegno, per dipignerlo in un di que' tondi nei quali si porta de mangiare alle donne di parto; nel quale disegno era in un partimento riquadrato ed ac-comodato sotto e sopra con bellissime figure la vita dell'uomo, cioc tatte l'età della vita umans, che posavano ciascuna sopra diversi festoni appropriati a quella età secondo il tempo; nel quale bizzarro spartimento erano accomodati in due ovati bislunghi la figura del Sole e della Luna, e nel mezzo Isais, città d'Egitto, che di-nauzi al tempio della Dea Pallade dimandava aspienza, quasi volendo mostrare che ai nati fi-glinoli si doverebbe innanzi ad ogni altra cosa pregare sapienza e bonta. Questo disegno tenne poi sempre Piero cosi caro come fusse stato, anzi come era, nna bellissima gioia. Non molto do-po avendo scritto il detto Piero ed altri amici a Francesco, che avrebbe fatto bene a tornare alla patria, pereiocche si teneva per fermo che ssreb-be stato adoperato dal signor duca Cosimo che non aveva maestri intorno se non lunghi ed irresoluti, si risulve linalmente (confidando anco molto nel favore di M. Alamanno fratello del cardinale e zio del duca) a tornarsene a Fiorenza: e così venuto, prima che altro tentasse, dipinse al detto M. Alamanno Salviati un bellissimo qua: dro di nostra Donna, il quale lavorò in una stanza che teneva nell'opera di santa Maria del Fiore Francesco dal Prato, il quale allora di orefice e maestro di tausia s'era dato a gettare figurette di bronzo ed a dipignere con suo molto utile ed onore: nel medesino luogo, dico, dove atava colui come ufficiale sopra i legnami dell'opera, ritrasse Francesco l'amico suo Piero di Marcone, ed Avveiluto del Cegua vaiaio e suo amicissimo, il quale Avveduto, oltre a molte altre cose che ha di mano di Francesco, ha il ritratto di lui stesso, fatto a olio e di sua mano, nsturalissimo. Il sopraddetto quadro di nostra Donna, essendo finito, che fu in bottega del Tasso integliatore di legname ed allora architettore di palazzo, fu veduto da molti e lodato infinitamente. Ma quello che anco più lo fece te nere pittura rara, si fu che il Tasso, il qualc soleva biasimare quasi ogni cosa, la lodava sen-za fine; e, che fu più, disse a M. Pierfraucesco maiordomo che sarebbe stato ottimamente fatto che il duca avesse dato da lavorare a Francesco alcuna cosa d'importanza; il quale M. Pierfrancesco e Cristofano Rinieri, che avevano gli orceebi del duca, fecero si fatto ifficio, che parlan-do M. Alamanno a sua Eccellenza, e dicenilogli che Francesco disiderava che gli fusse dato a dipignere il salotto dell'udicaza che è dinanzi alla cappella del palazzo ducale, e che non si curava d'altro pagamento, ella si contentò che ciò gli fusse conceduto. Perchè avendo France-sco fatto in disegni piccoli il trionfu e molte storie de' fatti di Furio Cammillo, si mise a fare lo spartimento di quel salotto, secondo le rottu-re dei vani delle finestre e delle porte, che sono quali più alte e quali più basse, e non fu piccola difficultà ridurre il detto spartimento in modo, che avesse ordine e non guastasse le storie. Nella faccia, dore e la porta per la quale si entra nel Onori, al Diletto ed a tutte l'altre cose descrit-

salotto, rimanevano due vani grandi divisi dalla porta i dirimpetto à questa, dove sono le tre fi-nestre che guardano in piazza, ne riman-vano quattro, ma non più larghi che circa tre braccia l'uno; nella testa, che è a man ritta entrando, dove sono due finestre che rispondono similmente in piazza de un altro lato, erano tre vani simili, cioè di tre braccia circa; e nella testa elie è a man manca, dirimpetto a questa, essendu la porta di marmo che entra nella cappella e una finestra con una grata di bronzo, non rimaneva se non un vano grande da potervi accomodare cosa di momento. In questa facciata sdunque della cappel'u, dentro a un ornamento di pilastri corinti che reggono un architrave, il quale ha uno sfondato ili sotto dove pendono due ricchissimi festoni e due pendagli di variate frutte molte bene contraffatte, e sopra cui siede un putto ignudo else tiene l'arme ducale, cioè di casa Medici e Tuledo, fece due sturie: a man ritta Cammillo che comanda che quel maestro di sounia sia dato in preda a'fanosulli suoi scolari, e nell'altra il medesimo che, mentre l'esercito combatte ed il fuoco arde gli steccati ed alloggiamenti del campo, rompe i Galli; e accanto, dove seguita il medesimo ordine di pilastri, fece, grande quanto il vivo, una Occasione che ha preso la Fortuna per lo crine, ed alcune imprese di sua Eccellenza con molti ornamenti fatti con grazia maravigliosa. Nella facciata maggiore, dove sono due gran vani divisi dalla porta principale, fece due storie grandi e bellisame: nella prima sono Galli che, pesando l'oro del tributo, vi aggiungono una spada, acciò sia il peso maggiore, e Cammillo che, sdegnato, con la virtù dell'armi si libera dal tributo: la quale storia è hellissima, copiosa di figu-re, di paesi, d'antichità, e di vasi benissimo ed in diverse maniere finti d'oro e d'argento. Nell'altra storia accanto a questa è Cammillo sopra il carro trionfale tirato da quattro cavalli, ed in alto la l'ama che lo corona; dinanzi al carro sono sscerdoti con la statua della Dea Giunone, con vasi in mano molto riccamente abbigliati, e con alcuni trofei e spoglie bellissime; d'inturno al carro sono infiniti prigioni in diverse attitudini, e dietro i soblati dell'esercito armati, fra i quali ritrasse Francesco se stesso tanto bene, else par vivo; nel lontano, dove passa il trionfu, e una Roma molto bella, e sopra la porta e una Paee di chiaroscuro con certi prigioni, la quale abbraccià l'armi, il che tutto fu fatto da Francesco con tanta diligenza e studio, che non può vedersi più bell'opra, Nell'altra faccia che è voltata a ponente fece nel mesao e ne'mapgiori vaul in una nicchia Marte armsto, e sotto quellu una tigura igunda tinta per un Gallo con la cresta in capo simile a quella de galli naturali, ed in un altra nicchia Diana succinta di pelle, che si cava una freecia del turcasso, e con un cane. Ne'doe canti di verso l'altre due facciate sono due Tempi, uno che aggiusta i pesi con le hilance, e l'altro che tempra versando l'acqua di due vasi l'uno nell'altro. Nell'ultima facciata dirimpetto alla cappella, la quale volta a tramontana, è da un canto a man ritta il Sole figurato nel modo che gli Egizj il mostrano, e dal-l'altro la Luna nel medcaimo modo; nel mezzo e il Favore, finto in un giovane ignado in cima della ruota, ed in meszo, da un lato, all'Iuvidia, all' Odio, ed alla Maledicenza, e dall'altro agli

te da Luciano. Sopra le finestre è un fregio tutto # pieno di bellissimi ignudi grandi quanto il vivo ed in diverse forme ed attitudini , con alcune atorie similmente de fatti di Cammillo, e dirinpetto alla Pare che anle l'arme è il fiume Ar-no, ehe, aveodo un coroo di dovizia abbondantissimo, senopre (alzando con una mano un psnno) una Fiorenza e la grandezza de' suoi pontefiei, e gli eroi di casa Medici. Vi fece oltre di eiò un basamento che gira iotorno a queste storie e nicchie con alcuni termini di femmina ehe reggono festonii e nel mezzo sono certiovati con storie di popoli che adornsno una sfinge ed il fiume Arno. Mise Francesco in fare quest'ope-ra tutta quella diligenza e studio che e possibile, e la condusse felicemente, ancorache avesse molte contrarietà, per laseiar nella patria un' opera degna di se e di tanto principe. Era Franceseo di natura malinconico, e le più volte non al curava, quaodo era a lavorare, d'avere intorno niuno, ma nondimeno quando a principio comineiò quest' opera, quasi aforzando la natura e farendo il liberale, con molta dimestichezza lasciava elie il Tasso eil altri amici suoi, che gli avevano fatto qualc'ie servizio, stessono a vederlo lavorare, carezzandogli in tutti i modi che sapeva. Quando poi elibe preso, secondo che dicono, pratica della corte, e che gli parve essere in favore, tornando alla natura sua collorosa e mordace, non aveva loro alcun rispetto; anzi, che era peggio, con parole mordacissime, come soleva (il rhe servi per una seusa a' suoi avversarji, tassava e biasimava l'opere altrui, e se e le sue poneva sopra le stelle. Questi modi dispiaceodo ai più, e medesimamente a certi artelici, gli acquistarono tanto odio, ehe il Tasso e molti altri, che d'amici gli erano diveonti cuotrari, gli comineiarono a dar che fare e che pensare. Perciocche, sebbene lodavano l'eccellenza che cra in lui dell'arte, e la facilità e prestezza con le quali conduceva l'onere interamente e benissimo, non mancava loro dall'altro lato ehe biasimare: e perebé se gli avessino laseiato pigliar piede, ed aecomodare le cose sue, con avrebbono poi potuto offenderlo e nuocergli, comineiarono a buon'ora a dargli che fare e molestarlo. Perché ristrettisi insieme molti dell'arte ed altri, e fatta una setta, cominciarono a seminare fra i maggiori che l'opera del salotto non riuseiva, e che, lavorando per pratica, non istudiava cosa che faccase. Nel che il laceravano veramente a torto ; perciocche, sebbene non istentava a condurre le sue opere come facevano essi, non è però che eglinon istudiasse, e che le sue cose non avessero invenzione e grazia Infinita, né che non fussero ottimamente messe in opera. Ma non potendo i sletti avver-sarj superare con l'opere la virtù di lui, volevano con si fatte parole e biasimi sotterrarla, Ma ha finalmente troppa forza la virtù ed il vero. Da principio si fece Francesco beffe di cotali romori, ma veggendoli poi crescese oltre il convenevole, se ne dolse più volte col duca; ma non veggendosi che quel signore gli facesse in apparenza quegli favori ch'egli arebbe voluto. e parendo ehe non curasse quelle sue doglianze, cominciò Francesco a enscare di maniera, che presogli i suoi contrari animo addosso, misono fuori una voce che le sue storie della sala s'avevaco a geltare per terra, e che non piace-vano, ne avevano in se parte ninna di bonta. Le quali tutte cose, che gli puntavano contra VQL. 11.

con invidia e maledicenza incredibile de' suo i avversarj, avevano ridotto Francesco a tale, che se non fusse stata la bontà di M. Lelio Torelli, di M. Pasquino Bertini, e d'altri amiel suoi, egli si sarebbe levato dinanzi a costoro; il che era appunto quello che eglino desideravano. Mi que-sti sopraddetti amici suol, confortandolo tuttavia a finire l'opera della sala e altre che aveva fra mano, il rattennono, siccome feciono anco molti altri amiei suoi fuori di Pirenze, ai quali scrisse queste sue persecuzioni. E fra gli altri Giorgin Vasari, in rispondendo a una lettera che sopra eiò ali scrisse il Salvisti, lo confortò seropre ad avere pazienza, perche la virtà perseguitata raf-finisce come al fuoco l'oro; aggiungendo che era nee venir tempo che sarebbe conosciuta la sua virtà ed ingegno, che non si dolesse se non di sè, che anco non conosceva ali umori, e come soo fatti gli uomini e gli artefici della sna patria. Non ostante dunque tante contrarietà e persecuzioni, che ebbe il povero Francesco, fini quel salotto, cioè il lavoro che aveva tolto a fare in fresen nelle facciate, perciorehe nel palen ovvero sofiittato non fu hisogno che lavorasse aleuna cosa, essendo tanto riccamente intagliato e messo tutto d'oro, ehe per si fatta, non si può vedere opera più bella. E per accompagoa-re ogni cosa feee fare il duea di nuovo due finestre di vetro con l'imprese ed arme sue e di Carlo V, che non si pnò far di quel lavoro meglio, che furono condotte da Battista dal Borro pittore arctino caro in questa professione. Dopo questa fere Francesco per sua Ereellenza il palco del salotto ove si mangia il verno, con molte imprese e figurine a tempera, ed un bellissimo scrittoio che risponde sopra la camera verde. Ritrasse similmente alcuni de'figliuoli del duca; ed un anno per il carnevale fece nella sala grande la scena e prospettiva d'una commedia che si recità, con tanta bellezza e diversa maniera da quelle ehe erano state fatte io Fiorenza insino allora, che ella fu gimlicata superiore a tutte. Ne di questo è da maravigliarsi, essendo verissimo che Francesen in tutte le sue eose fu sempre di gran gindizio; vario, e copioso d'invenzione, e, che più, possedeva le cose del disegno, ed aveva più bella maniera , che qualunque altro fusse allora a Fiorenza, ed i colori maneggiava coo molta pratica e vaghezza. Feee ancora la testa, ovvero ruratto del signor Giovanni de' Mediei padre ilel dura Cosimo, che fu bellissima, la quale è oggi nella guardaroba ili detto signor duea. A Cristofano Binieri suo amieissimo fece un quadro di nostra Donna molto bello, che è oggi nell' udienza della decima. A Ridolfo Laudi free in un quadro una Carità, che non può essere più bella; ed a Simon Corsi fece similmente un quadro di nostra Donna, che fu molto lodato. A M. Donato Acciainoli cavalier di Bodi, col quale tenne sempre singolar dimestichezza, fece certi quadretti elle sono bellissimi. Dipinse similmente in una tavola un Cristo che mostra a S. Tommaso, il quale non credeva che fusse nnnvamente risuscitato, i lnoghi delle piaglie e ferite che aveva ricevute dai Giudei; la quale tavola fu da Tommaso Guadagni condotta in Francia e posta in una chiesa di Leone alla cappella de' l'iorentini. Fece parimente Francesen a riquisizione del iletto Cristofano Rinieri e di maestro Giovanni Rosto arazziere fiammingo tutta la storia di Tarquinio e Lucrezia Romana

in molti cartoni, che essendo pni messi in opera 1 particolare d'aver fatto un disegno per la capdi panni d'arazzo fatti d'oro, di arta, filaticai, riusci opera maravigliosa; la qual cosa intendendo il duca, che allora facera fare panoi sintilmente d'arazzo al detto macatro Giovanni in Fiorenza per la sala de' Dugento, Intti d'oro e di seta, ed aveva fatto far cartoni delle storie di Inselfo Ebreo al Brovzino ed al Pontormo, come a'e detto, volle else anco Francesco ne facesse un cartone, che fu quello dell'interpretazione delle aette vacelle grasse e magres orl quale cartone, dico, mise Francesco tutta quella diligenas che in simile opera a può magginre, e che hanno di bisogoo le pitture che si tessono. Invenzioni capricciose, componimenti vari vogliono aver le figure che spicchino l'una dall'altra, perché abbiano rilievo e vengano alle-gre ne colori, ricche negli abiti e vestiti. Dove essendo poi questo panno e gli altri riusciti bene, si risolte sua Eccellenza di mettere l'arte in l'iorenza, e la feec insegnare a aleuni putti, i quali, cresciuti, fanno ora opere eccellentissime per questo duea. Fece anco un bellissimo quadro di nostra Doona pur a olio, ehe è oggi in camera di messer Alessandro figliuolo di messer Ottaviano de' Mediei. Al detto messer Pasquino Bertini fece in tela un altro quadro di nostra Donna con Cristo e S. Giovanni fanciulletti, che ridono d'un pappagallo che hanno tra mano, il quale su opera capricciosa e molto vaga; ed al medesimo sece un disegun bellissimo d'un Crocifisso alto quasi un braccio con una Maddalena a' piedi in si nuova e vaga maniera elie è una maraviglia ; il qual disegno avendo M. Salvestro Bertini accomodato a Girolamo Razzi sun amicissimo, che oggi è don Silvano, ne furono coloriti due da Carlo da Loro, che n' lia poi fatti molti altri ebe sono per Firenze. Avendo Giovanni e Piero d'Agostino Dini fatta in Santa Croce, entrando per la porta di mezzo a man ritta, una cappella di maeigni molto ricea, ed una sepoltura per Agostino ed altri ili casa loro, diedero a fare la tavola di quella a Francesco, il quale vi dipinse Cristo che è deposto di eroce da Inseffo ab Arimatia e da Nieodemo, ed a' piedi la nostra Donna avenuta con Maria Maddalena, S. Giovanni, e l'altre Marie; la quale tavola fu condotta da hanceaco con tanta arte e atudio, che non solo il Cristo nudo è bellissimo, ma insieme tutte l'altre figure ben disposte e colorite con forza e rilievo. Ed ancora ehe da principio fusse questa tavola dagli avversari di Francesco hiasimata, ella gli acquistò nondimeno gran nome nell'universale ; e chi a' ha fatto dopo lui a consorrenza, non l'ha superato. Pece il medesimo avanti che partisse di Firenze il ritratto del già detto M. Lelio Torelli, ed alcune altre cose di non molta importanza, delle quali non so i particolari. Ma fra l'altre cose diede fine a nna earta, la quale aveva disegnala molto prima in Roma, della conversione di S. Paolo, che è bellissima, la juste fece intagliare in rame da Enea Vico da Parma in Fiorenza; ed il dura si contentò trattenerlo, infino a che fusse ciò fatto, in Fiorenza con i suoi anliti stipendi e provvisione; nel qual tempe, ehe fu l'anno 1548, essendu Giorgio Vasari in Arimini a lavorare a fresco ed a olio l'opere, delle quali si è farellato in altro lnogo, gli scrisse Francesco una lunga lettera, ragguagliandolo per appunto d'ogni cosa, e come le sue cose passavano in Fiorenza, ed in

pella maggiore di S. Loreoso, che di ordine del signor duca a aveva a dipignere; ma che intorno a ciò era stato fatto malissismo ufficio per lui appresso sua Eccellenza, e che, nitre all'altre cose, teneva quasi per fermo che messee Pierfrancesco maiordomo non avesse mostro il suo disegno, onile era atsta allogata l'opera al Pontormo; ed altimamente che per queste caginoj se ne tornava a Roma malissimo soddisfatto degli nomini ed artefiei della sua patria, Tornato donque in Roma, avendo comperata una easa vicina al palazzo del cardinale Farnese, mentre si andava trattenerdo eon isvorare alenne core di non molta importanas, gti fu dal detto cardinale per mezzo di M. Annihale Caro e di don Ginlin Clovio data a dipignere la cappella del palazzo di S. Giorgio, nella quale fece belliazimi partimenti di atucchi ed una graziosa volta a fresco con molte figure e atorie di S. Lorenzo, ed in una tavola di pietra a olio la natività di Cristo, accomodando in quell' opera, che fu hellissima, il ritratto di detto cardinale. Dono essendogli allogato un altro lavoro nella già detta compagnia della Misericordia, dove aveva fatto lacopo del Conte la predica ed il battesisso di S. Giovanni, nelle quali, sebbene non avera passato Francesco, si era portato benissimo; e dare aversno fatto alcune altre cost Battista Franco Viniziano e Pirro Ligario, fece Francesco in questa parte, che è appunto ac-canto all'altra ana storia della Visitazione, la natività di esso S. Giovanni; la quale, achbene condusse ottimamente, ella nondimeno non fu pari alla prima. Parimente in testa di detta com-pagnia fece per M. Bartolommeo Bussotti due tigure in fresco, nior S. Andrea e S. Bartolommeo Apostoli, molto belli, i quali mettono in mezzo la tavola dell'altare, nella quale è un deposto di eroce di mano del detto Iacopo del Conte, che è buonissima pittura e la migliore opera che insino allora avesse mai fatto. L'anno 1550 essendo stato eletto aommo pontefice Ginlio III, nell'appsrato della coronazione, per l'arco che ai fece sopra la scala di S. Pietro, fece Francesco alcune atorie di chiaroscuro molto belle. E dopo essendosi fatto nella Minerva dalla compagnia del Saeramento il medesimo anno un sepolero con molti gradi eil ordini di colonne, fece in quello aleune storie e figure di terretta, che furono tenute hellissime. In una cappella di S. Lorenzo in Damaso fece due angeli in freseo, che tengono un panno, d'uno de' quali n'è il disegno nel nostro libro. Dipinse a freseo nel refettorio ili S. Salvatore del Laure a Monte Giordann, nella facciata principale, le norae di Cana Galilea, nelle quali fere Gesti Cristo dell'acqua vino, con gran numero di figure; dalle hande alenni santi e papa Engenio IV, che fu di quell'ordine, ed altri fondatori; e di dentro, sopra la porta di detto refettorio, fece in un quadro a olio S. Giorgio che ammasza il serpente; la quale opera condusse con molta pratica, fineaza, e vaghezza di colori, Quasi ne' medesimi tempi mandò a Fiorenza a M. Alamanno Salviati un quadro grande, nel quale sono dipinti Adamo ed Eva, che nel Paradiso terrestre mangiano d'interno all'albero ilella vita il popo vietato, che è una bellissima opera. Dipinse Francesco al aignor Ranuccio cardinale Sant'Agnolo di casa Farnese, nel salotto che è dinanzi alla maggior sala del palazzo

de'Farnesi, due facciate con bellissimo caprie- [ cio. In una fece il signor Rannecio Farnese il verchio, che da Eugenio IV rierte il hastone del capitanato di Santa Chiesa, con alcune virtu; e nell'altra papa l'aolo III Farnese, che da il bastone della chiesa al sig. Pier Luigi, e iuentre si vede veuire da lontano Carlo V imperature accompagnato da Alessandro cardinal Farnese e da altri signori ritratti di naturale. Ed in queata, oltra le dette e molte altre cose, ilipinse una Faina ed altre figure che sono molto ben fatte. Ma è ben vero elle quest'opera non fu del tittu finita da lui, ma da Taddeo Zuccheru da Sant'Agnolo, come si dirà a suo luogo. Diede proporzione e fine alla eappella del Ponolo che già fra Bastiano Vinisiano aveva cominciata per Agostino Chigi, che, non essendo finita, Francesco la fini, come s'è ragionato in fra Bastiano nella vita sua. Al cardinal Riccio da Montepulciano dipinse nel suo palazzo di strada Giulia una bellissima asla, dove fece a fresco in più quadri molte storie di David, e fra l'altre una Bersabe in un bagno che si lava con molte altre femmine, mentre David la sta a vedere, è una storia molto beu composta, graziosa, e tanto piena d'invensione, quanto altra che ai possa vedere. In un altroquadro è la morte di Uria; in uno l'Arca, a eui vanno molti suoni innanzi; ed insomma, dopo alcune altre, una battaglia ebe fa David con i suoi nimici, molto ben composta, E. per dirlo brevemente, l'opera di questa sala è tutta piena di grasia, di bellissime fantasle, e di molte espricciose ed juggenose invenzioni. Lo spartimento è fatto con molte considerazioni, ed il colorito è vaghissimo. E per dire il vero sentendosi Francesco gagliardo e copioso d'invensione, ed avendo la mano ubbidiente all'ingegno, avrebbe voluto sempre avere opere grandi e straordinarie alle mani: e non per altro fu strann nel conversare con gli amici, se non perché essendo vario ed in certe cose poco stabile, quello che oggi gli piaceva, domani aveva in odio; e fece pochi lavuri d'importanza che non avesse in ultimo a contendere del prezzo; per le quali cose era fuggito da molti. Dopo queste opere avendo Andrea Tassini a mandar un pittore al re di Francia, ed avendo Panno 1554 invann ricercato Giorgio Vasari, elie riapose non volere per qualsivoglia gran provvisione o promesse n speranza partirsi dal acreiaio del duca Cosinn suo signore, convenne finalmente con Francesco, e lu condusse in Francia, con obbligo di satisferlo in Roma, non lo satisfacendo in Francia. Ma prima else esso Francesco partisse di Roma, come quello elic pensò non avervi mai più a ritornare, vende la casa, le masserizie, ed ogni altra cosa, eccetto gli uffici che aveva. Ma la cosa non riusci come ai aveva promesso; perciocche, asrivato a Parigi, dove da messer Francesco Primaticcio, abate di San Martino e pittore ed arebitetto del re, fu ricevuto benignamente e con molte eortesie, fu aubito conosciuto, per quello che ai dier, per un uomo così fatto; cunciofasseche non redesse cosa ne del Rossu, ne d'altri maestri, la quale egli alla seoperta o così destramente non bissimasse. Perché, aspettando ognuno da lui qualche gran cosa, fu dal cardinale di Loreno, che la l'aveva condotto, messo a fare alcone pitture in un suo palazzo a Dampiera: perche, avendo fatto molti disegni, mise finalmente mano all'upera, facendu aleuni quadri di ato-

rie a freseo sopra corulciuni di eammini, ed uno studiolo pieno di storie, che dicono che fu di gran fattura. Ma checche se ne fusse cagione, non gli furono cotali opere molto lodate. Oltre di questo non vi fu mai Francesco molto antato per esser di natura tutto contraria a quella degli uomini di quel paese; essendo che, quanto vi sono avuti cari ed amati gli nomini allegri e gioviali ebe vivono alla libera, e si truvano volentieri in brigata ed a far banchetti, tanto vi sono, non dico fuggiti, ma meno amati e carezzati coloro che sono, come Francesco era, di natura malinconleo, sobrio, mal sano, e stitien. Na di alcune cose arebbe meritato scnoa, però elle so la sua complessione non comportava che a'avvilup-passe ne' pasti, e nel mangiar truppo e bere, arebbe potuto essere più dolce nel conversare ; e, che è pergio, dove suo debito era, secondo l'uso del paese e di quelle corti, farsi vedere e corteggiare, egli arebbe voluto, e parevagli meritarlo, essere da tutto il mondo corteggiato. In ultimo essendo quel re occupato in alcune guerre, e parimente il cardinale, e maneanilo le piovvisioni e promesse, si risolve Feancesco, dopo essere stato la venti mesi, a riturnarsene in Italia. E così condottosì a Milano (dove ilal cavalier Lione Aretino fu cortesemente ricevuto in una sua casa, la quale si ba fabbrienta, ornatissima e tutta piena di statue antiche e moderne, e di figure di gesso formate da cose rare come in altro luogo si dira), danarato ebe quivi fo quindici giorni, e riposatosi, se ne venne a Fiorenza: duve avendo trovato Giorgio Vasari. e dettoeli quanto aveva ben fatto a non andare in Francia, gli contò cose da farne fuggire la voglia a chiungoe d'andarvi l'avesse maggiore, Da Firenze tornatosene Francesco a Roma, mosse un piato a' mallevadori che erano entrati per le sue provvisioni del cardinale di Loreno, e gli strinse a pagargli ogni cosa; e riseosso i danasi, comperò, oltre ad altri che vi avea prima, alcuni uffizi, con animo risoluto di voler badare a vivere, conoscrudosi mal sano ed avere in totto guasta la complessione. Ma ciò non ostante avrebbe voluto essere impiegato in opere grandi; ma non gli venendo fatto così presto, si trattenne uu pezzo in facendo quadri e ritratti. Morto papa Paolo IV, essendo creato Pio si-nilmentente IV che, dilettandosi assai di fabbricare, si serviva nelle cose di architettura di Pirro Ligorio, ordinò Sua Santità che il cardinale Alessandro Farnese e l'Emulio facessono finire la sala grande, detta des Re, a Daniello da Volterra ebe l'avea già cominciata. Fere ogni opera il detto reverendissimo l'arnese perche Francesco n'avesse la metà; nel che fare essendo lungo combattimento fra Daniello e Francesco, e massimamente adoperandosi Mi-chelagnolo Buonarroti in favore di Daniello, non se ne venne per un pezzo a fine. Intanto essendo andato il Vasari con Giovanni cardinale de' Medici figliuolo del duca Cosimo a Roma, nel raccontergle Francesco molte sue disavventure, e quelle particularmente, nelle quali per le cagioni dette pur ora si ritrovava, gli mortro Giorgin che molto sinava la virtu di quell'uomo, che egli si era insino allura assai usale governato: e che lasciasse per l'avvenire fare a lui, pereiocelie farebbe in guisa che per ugui modo gli toccherebbe a fare la metà della detta sala de' Re: la quale non poteva Danietto fare da per se, essendo nomo lungo ed irresuluto,

e non forse così gran valent'uomo ed universale come Francesco. Coal dunque stando le cose, e per allora non si facendo altro, fu ricerco Giorgio non molti giorni dopo dal papa di fare una parte di detta sala; ma avendo egli risposto che nel palazzo del duca Cosimo suo signore aveva a farne una tre volte maggiore di quella, ed oltra ciò che era si male stato trattato da papa Giulio III, per lo quale aveva fat-to molte fatiche alla vigna al Monte, ed altrove, che non sapeva più che si sperare da certi nomini; aggiugnendo che avendo egli fatta al medesimo, senza esserne stato pagato, una lavola in palazzo dentrovi Cristo che nel mare di Tiberiade ebiama dalle reti Pietro ed Andrea (la quale gli era stata levata da papa Paolo IV da una cappella che aveva fatta Giulio sopra il corridore di Brivedere, e dovera esser mandata a Milano), Sua Santità volesse fargliela o rendere o pagare: alle quali cose ri-spondendo il papa disse (o vero, o non vero che coa fusse) non sapere aleuna cosa di detta tavola, e volerla vedere. Perebe fattala venire, veduta che Sua Santità l'ebbe a mal Inme, si eontentò ehe ella gli fusse renduta. Dopo, rappiecatosi il ragionamento della sala, disse Giurgio al papa liberamente, ehe Francesco era il primo e miglior pittore di Roma, e che non po-tendo ninno meglio servirlo di lui, era da farne capitale; e else sebbene il Bunnarroto ed il cardinale di Carpi favorivano Daniello, lo facevano più per interesse dell'amiciaia, e forse come appassionati, che per altro. Ma per tornare alla tavola, non fit si tosto partito Ginrgio dal papa, che l'ebhe mandata a casa di Fran-cesco, il quale poi di Roma gliela fece condur-re iu Acezzo, dove, come in altra luogo abbisia detto, è stata dal Vasari con ricca ed onorata apesa nella pieve di quella città collocata. Stan-do le cose della sala de' Re nel modo che si è detto di sopra, nel partire il duca Cosimo da Siena per andar a Roma, il Vasari che era andato insin li con soa Eccellenza, gli raccounandò ealdamente il Salviati, acciò gli facesse favore appresso al papa, ed a Francesco serisse quanto aveva da fare giunto che fosse il duca in Roma; nel che non usci punto Francesco del consiglio datugli da Giorgio i perchè andando a far reverenza al duca, fu veduto con bonissima cera da sua Eccellenza, e poco appresso fatto tale officio per lui appresso Sua Santità, che gli fu allocata mezza la detta sala; alla quale opera mettendo mano prima elle altro facesse, getto a terra una storia stata comincista da Daniello, onde furono poi fra loro multe contese. Serviva, come s'è già detto, questo pontefice nelle cose d'architettura Piero Ligorio, il quale aveva multo da principio favorito Francesco, ed arehbe seguitato i ma colsi, non tenendo più conto ne di Pirro ne d'altri, poiene enhe comineiato a lavorare, fu cagione elle d'amico gli divenue in un certo modo avversario, e se ne videro manifestissimi segni : peresocche Pirro ennunció a dire al papa, che essendo in Roma molti giovani pittori e valent'uomini, che a voler cavar le mani di quella sala sarehhe stato ben fetto allogae loro una storia per uno, e vederne una volta il fine. I quali modi di Pirro, a cui si vedeva che il papa iu ciò acconsentiva, dispisemero tanto a Francesco, elie, tutto sdeguato, ai tolse giù dal lavoro e dalle contenzioni, parendogli che poca stima fusse fatta di lui;

e così montato a cavallo, seuza far motto a ninno, se ne venne a Fiorenza; dove tutto fantastico, senza tener conto d'amico che avesse, si pose in uno albergo, come non fusse stato di questa patria, e non vi avesse ne cocoscenza, ne chi fusse in cosa alcuna per lui. Dopo, avendo baciato le mani al duca, fo in modo accarezzato, che si sarebbe potuto sperare qualche cosa di buono, se Francesco fusse atato d'altra natura, e si fusse attenuto al consiglio di Giorgio, il quale lo coosigliava a vendere gli uffici che aveva in Roma, e ridursi in Piorenza a godere la patria e gli amici, per fuggire il peri-colo di perdere insieme con la vita tutto il frutto del suo sudore e fatiche intollerabili. Ma Francesco, gnidato dal senso, dalla collera, e dal desiderio di vendicarsi, si risolvette volere tornare a Roma ad ogni modo fra pochi giorni. Intanto levandosi di su quell'albergo, si prieghi degli amiei, si ritirò in casa di messer Marcu l'inale priore di S. Apostolo; dove free quasi per passarsi tempo a M. Iacopo Salviati sopra tela d'argento una Pieta colorita con la nostra Donna e l'altre Marie, che fu cosa bellissima; einfrescò di colori un tondo d'arme ducale, che altra volta aveva fatta, e posta sopra la porta del palazzo di M. Alamanno, ed al detto M. Iacopo fece un bellissimo libro di abiti bizzarri ed acconciature diverse d'uomini e cavalli per mascherate: perché chbe infinite cortesie dall'amorevolezza di quel signore, che si doleva della fautastica e strana natura di Francesco, il quale non pote mai questa volta, co-me l'altre avea fatto, tirarselo in casa. Finalmente avendo Francesco a partire per Roma, Giorgio, come amico, gli ricoedò elle essendo ricco, d'età, mal complessionato, e poco più atto alle fatiche, badasse a vivere quietamente e lasciare le gare e le contenzioni i il che non arrbbe pointo fare comodamente, avendosi aequistato roba ed onore abbastanza, se non fusse stato troppo avaro e disideroso di guadagnare. Lo confortò oltre ciò a vendere gran parte degli uffici che aveva, e ad accomodare le sue cose in modo, ehe in ogni biangno o accidente che venisse, potesse ricordarsi degli amici e di coloro che l'averano con fede e con amore acrvito. Promise Francesco di ben fare e dice. « cunfessò che Giorgio gli diceva il vero, ma, come al più degli nomini addiviene, che danno tempo al tempo, non ne fece altro, Arrivato Franeesco la Roma, trovò ebe il cardinale Emulio avea allogate le storie della sala, e datone due a Taddeo Zucchern da S. Agnolo, una a Livio da Forli, un'altra a Orazio da Bologna, una a Girolamo Sermoneta, e l'altre ad altri. La qual cosa avvisando Francesco a Giorgio, e domandando so era bene che seguitasse quella che avea cominciata, gli fu risposto che sarebbe stato ben fat-to, dopo tanti disegni piccoli e cartoni grandi, ohe n'avesse finita uns ; non ostante che a tanti da molto meno di lui fusse stata allogata la maggior parte, e che facesse sforzo d'avvicinarai eon l'operare quanto potesse il più alle pitture della facciata e volta del Buonarroto nella cappella di Sisto, ed a quelle della Paolina: perciocche, veduli che fusse stata la sua, si sarchbono l'altre mandate a terra, e tutte con ana molta gloria allogate a lni, avvertendolo a non curarsi ne d'utile, ne di danari, o dispiacere che g'i fusse fatto da chi governava quell'opera, però che troppo più importa l'onore che qualunque altra cosa i delle quali tutte lettere e proposte e risposte ne sonu le copie e gli originali fra quelle che teniamo noi per memoria di tant' uumo nostro amicissimo, e per quelle che di nostra mano deono essere state fra le aue cose ritrovate. Stando Francesco dopo queate cose adrguato, e non ben risoluto di quello che far vo'esse, afflitto dell'animo, mal sano del corpo, ed indebulito dal continuo medicarsi, si ammalò finalmente del male della morte, che in poro tempo il condusse all' estremo, aenza avergli dato tempo di potere disporre delle sue cose interamente. A un suo eresto, chiamato Aunibale, figliuolo di Nanni di Baccio Bigio laseiò sendi sessanta l'anno iu su 'l Monte delle fariue, quattordici quadri, e tutti i disegui, ed altre cose dell'arte. Il resto delle sue cuse lasciò a suor Gabbriella sua sorella monaca, ancorebe io iutenda ehe ella noo ebbe, come si dice, del sacco le curde. Tuttavia le dovette venire in mano an quadro dipinto sopra tela di argentu con un ricamo intorno, il quale aveva fatto per lu re di Portogallu, o di Polonia ch'e' ai fosse, e lo lascio a lei aceio il tenesse per memoria di lui. Tutte l'attre cose, cioè gli uffiej che aveva, dopo intollerabili fatiche, comperati, tutti ai perderuno. Mori Francesco il giorno di S. Martino a' di 11 di novembre l'annu 1563, e fu sepolto in S. Ieronimo, chiesa vicina alla casa dove abitava. Fu la morte di Francesco di grandissimo danno e perdita all'arte, perche sebbene aveva cinquantaquattro anni, ed era mal aano, ad ogni modo continuamente studiava e lavorava; ed in questo ultimo s' era ilatu a lavorare di mussico, e si vede che era capriccioso ed avrebbe voluto far molte cose, e a egli avesse trovato un principe ebe avesse conosciuto il suo umora, e datogli da far lavori secondo il suo capriccio, avrebbe fatto cose maravigliose; perche era, come abbiam detto, rieco, abbondante e copiosissimo nell'invenzione di tutte le cose, e universale in tutte le parti della pittura, Dava alle sue teste di tutte le maniere bellissima grazia, e possedeva gl' ignudi bene quanto altro pit-tore de'tempi suoi. Ebbe nel fare de' pauni una molto graziata e gentile maniera, acconciandogli in modo, che si vedeva sempre nelle parti, dove ata bene, l'ignodo: ed abbigliando sempre con auovi modi di vestirsi le sue figure, fu capriecioso e vario nell'acconciature de'capi, ne calzari, ed in ogni altra sorte d'ornamenti, Maneggiava i culori a ulio, a tempera ed a fresco in modo, che si può affermare lui essere stato uno de' più valenti, spediti, fieri, e solleeiti artefici della noatra eta; e noi che l'abbiamo praticato tanti anne possiamo fare rettamente testimonianza. Ed ancora else fra noi sia stata sempre, per lo desiderto che hanon i buoni artefici di pastare l'ono l'altro, qualche onesta emulazione, non perù mai , quanto all'interesse dell'amiciaia appartiene, è maneato fra noi l'affezione e l'amore; sebbene, dieo, ciascuno di noi, a concorrenza l'un dell'altro, ha lavorato ne più famosi luoghi d'Italia, come si può vedere in un infinito numrro di lettere che appresso di me sono, come ho detto, di mano di Francesco, Era il Salviati a morevole di natura, ma sospettoso, facile a credere ogni cosa, acuto, auttile, e penetrativo; e quando si melleva a ragionare d'alcuni delle nostrearti, o per burla o da dovero, offendeva alquanto, e tal volta toccaya insino in sul Vivo. l'incevagli il praticarreon persone letterate

e con grand'uomini, ed ebbe sempre in odio gli artefici plebei, ancorehe fussino in alcuna cosa virtuosi. Fuggiva certi che sempre dicono male, e, quando si veoiva a ragionamento di loro, gli lacerava senza rispetto ; ma sopra tutto gli dis-piacevano le giunterie che fanno alcuna volta gli artefici, delle quali, essendo atato in Francia ed uditupe aleune, sspeva troppo bene ragionare. Uzava alcuna volta (per meoo essere offeso dalla malinconia) trovarsi con gli amici e far forza di star allegro. Me finalmente quella sua si fatta natura irresoluta, sospettosa, e solitaria non fece danno se non a lui. Fu suo grandissimo amico Manno Fiorentino orefice in Boma, uumo raro nel suu esercizio ed ottimo per costumi e bonta; e perché egli è carico di famiglia, se Francesco avesse potuto disporre del suo, e non avesse spese tutte le sue fatiche in uffici per lasciargli al papa, ne arebbe fatto gran parte a questo nomo dablene e artefice eccellente. Fu parimente suo amicissimo il sopraddetto Avveduto dell'Avvedus tu vassio, il quale fu a Francesco il più amorevole ed il più fedele di quanti altri amici avesse mai; e se fusse costui stato in Roma quendo Francesco mori, si sarebbe forse in alcune cose con migliore consiglio governato, che non fece, Fin suu creato ancora Rovisle Spagnnolo, che feet molte opera seco, e da se nella chiesa di Santo Spirito di Roma una tavola, dentrovi la conversione di S. l'aolo. Volle anco gran bene il Salviati a Francesco di Girolamo dal Prato, in compagnia del quele, come si è detto di sopra, esseudo anco fanciullo, attese al disegno; il quale Francesco fu di bellissimo iogegno, e disegnò sucglio che altro orefice de' snoi tempi , e non fa inferiore a Girolamo suo padre, il quale di piastra d'argento lavoro meglio qualunque eosa, che altro qual si volesse suo pari. E, secondo che dicono, veniva a costui fatto agevolmente ogni cusa, perciocche, battuta la piastra d'argento con alcuni stozzi, e quella, messo sopra un pezzo d'asse, e sotto cera, sego e pece, faceva una materia fra il duro ed il tenero, la quale, spignendo con ferri in deutro ed in fuori, gli faceva riuscire quello che voleva, teste, petti, braccia, gambe, srhiene e qualunque altra cosa voleva o gli era addimandata da chi faceva far voti per appendergli a quelle sante imagini che in alcun luogo, dove avessero avuto grazie o fossero stati canuditi, si ritrovavano. Questo Francesco dunque non attendendo solamente a fare boti, come faceva il padre, lavotò anco di Lausia, ed a commettere nell'acciaio oro od argento alla damaschina, facendo fogliami, lavori, figure, e qualunque altra cosa vole-va. Della qual sorte di lavoro fece un'armadura intera e bellissima da fante a pie al duca Alessandro de' Medici. E fra molte altre medaglie che fece il medesino, quelle furono di sua ma-no e molto belle, che con la testa del detto duca Alessandro furono poste ne' foudamenti della fortezza della porta a Faenza insieme eon altre, nelle quali era da un lato la testa di papa Clemente VII, e dell'altro un Cristo ignudo ron i fligelli della sua l'assione. Si diletto auco Francescu dal Prato delle cose di scultora, e gittò alcune figurette di hronzo, le quali ebbe il duca Alessandro, che furono graziosissime. Il medesimo rinettò e condusse a molta perfezione quattro fignre simili fatte di Bacciu Bandiuelli, eioè una Leda, una Venere, un Ercole, ed un Apollo, che furono date al medesino duea. Dispiacendo adunque a Francesco l'arte # dell'orefice, e non potendo attendere alla senttura, che lia bisogno di troppe cose, si diede, arendo buon disegno, alta pittura; e perche era periona elie praticara poeo, ne si curava che si sapesse più che tanto che egli attendesse alla pittura, lavorò da se molte cose Intanto . eome si disse da principio, veneudo Francesco Salviati a Firenze, lavorò nelle stanze elle coatui teneva nell'opera di Santa Maria del Fiore il quadro di messer Alamanno. Onde con questa oceasione vedendo costui il snodo di fare del Salviati, si diede con molto più studio, che insino allora fatto non aveva, alla pittura, e condusse in un quadro molto bello una cou-versione di S. Paolo, la quale oggi è appresso Guglielam del Tovaglia; e dopo in un quadro della medesima grandezza, dipinse le serpi che piovono addosso al popolo ebreo; in un altro fece Grau Cristo che cava i santi padri ilel Limba : i quali ultimi due, che sono bellisami, lia oggi Filippo Spini gentilnomo che molto a diletta delle nostre arti Ed oltre a molte altre cost piccole, che fece Francesco dal Prato, disegnò assai e bene, come si può vedere in aleuni di sua mano elle sono nel nostro libro dei disegui. Mori costui l'anno 1562, e dolse molto a totta l'accademia; perché, oltre all'esser valent'uomo nell'arte, non fu mai il più dabbene nomo di lui. Fo allievo di Francesco Salviati Giuseppe Porta da Castelnuovo della Garfaguana, che fo chiamato anch'egli per rispetto del suu macstro Giuseppe Salviati. Costni giova-petto, l'anno 1535 essendo stato condotto in Roma da un zio segretario di monaignor Onofrio Bartolini areivescovo di Pisa, fu aeconeso eol Salviati, appresso al quale imparò in poco tempo non pure a disegnare benissimo, ma an cura a colorire ottimamente. Andato poi col auo maestro a Vinezia, vi prese tante pratielie di gentiluomini, ehe, essendovi da lui lasciato, free conto di volere che quella città fosse sua patria e così, presovi moglie, vi è stato semore, ed ha lavorato in pochi altri luoghi ehe a Viuezia. În sul campo di S. Stefano dipinse gia la facciata della easa de' Loredani di storie colorite a fresco molto vagamente e fatte con bella maniera. Dipinse similmente a S. Polo quella de'Bernardi, ed un'altra dietro a S. Rocco, che a opera bonissima. Tre altre facciate di eliaroseuro ha fatto molto grandi, piene di va-rie storie, uua a S. Moisė, la seconda a S. Cas-siano, e la terza a S. Maria Zebenigo. Ha dipinto similmente a fresco in un luogo detto Treville, appresso Trevisi, tutto il palazzo de' Prinli, fabbrica rieca e grandissima, dentro e fuori; della quale fabbrica ai parlerà a lungo nella vita del Sansovino. A Piere di Sacco ha tatto una facciata molto bella; ed a Bagnuolo, luogo de frati di Santo Spirito di Vinezia, ha dipinto una tavola a olio; ed ai medesimi padri ha fatto nel convento di Santo Spirito il palco ovvero soffittato del loro refettorio con spartimento pieno di quadri dipinti, e nella te-sta principale un bellissimo cenacolu. Nel palazzo di S. Marco ha dipinto nella sala del doge le Sibille, i Profeti, le Virtù eardinali, e Cristo con la Marie, che gli sono state infinitamente lodate; e nella già detta libreria di S. Marco fece due storie graudi a concorrenza degli altri pittori di Venezia, de quali si è ragionato di sopra. Escendo chiatoato a lioma dal cardinale

Emilio, dopo la morte di Francesco, fini una delle maggiori atorie che sicuo nella detta sala dei Re, e ne comineiò un'altra; e dopo, essendo morto papa Pio IV, ae ne torno a Vinezia, dove gli ha datu la signoria a dipignere in palazzo un paleo pieno di qualtri a olio, il quale è a somno delle scale nuove. Il medesimo ha dipinto sei molto belle tavole a olio, una in S. Francesco della Vigna all'altare della Madonna, la seconda nella chicaa de'Servi all'altar maggiore, la terza ne'frati Minori, la quarta nella Madonna dell' Orto, la quinta a S. Zaccaria, e la sesta a S. Moisè; e due n'ba fatto a Murano, ene suno belle e fatte con molta diligenza e bella maniera. Di questu Giuseppe, il quale ancor vive, e si fa eccellentissimo, non dieo altro per ora, se uon ehe, oltre alla pittura, attende con molto studio alla geometria; e di sua mano è la voluta del capitel iouico ebe oggi mustra in stampa come si deve girare accoudo la misura autica, e tosto dovera venire in luce un'opra elle ha composto delle cose di geometria. Fu anche discepulo di Franeeseo un Domenieu Romano, else gli fu di grande aiuto nella sala che sece in Fiorenza ed in altre opere, ed il quale stè l'anno 1550 col signor Giuliaun Cesarino, e non lavora da sé solo.

#### VITA DI DANIELLO RICCIARELLI DA VOLTERBA

PITTURE & SCULTORS

Avendo Daniello, quando era giovanetto, im-parato alquanto a disegnare da Giovanni Autonio Sudoma, il quale andò a fare in quel tempo alcuni lavori in quella eittà, partito ehe ai fu, fece esso Daniello molto migliure e maggiore acquisto sotto Baldassarre Peruzzi, che sotto la disciplina di esso Sudoma fatto non aveva. Ma, per vero dire, con tutto ciò non fece per allora gran riuseita; e questo, perciocche quanto met-teva fatica e atudio, spinto da una gran voglia, in eercandu d'apparare, altrettanto all'incontro il serviva poco l'ingegno e la mano; onde uelle aue prime opere else free in Volterra si conosee una grandissima, anar infinita fatica, ma non già principio di bella e gran maniera, ne vagliezza, ne grasia, ne invenzione, come si e veduto a buon'ora in molti altri, che sono nati per essere dipintori, i quali hanno mostro auco ne' mi principi facilità, ficrezza, e saggio di qualche buona maniera. Anai le prime cose di costui mostrano essere state fatte veramente da un malineouico, essendo piene di stento e condutte con molta 'pazienza e lunghezza di tempo. Ma venendo alle sue opere, per lasciar quelle, delle quali non è da far conto, fece nella sua giovanezza in Volterra a fresco la facciata di messer Mario Maffei di chiaroscuro, che gli diede buon nome e gh acquistò molto credito; la quale poi che chbe finita, vedeudo non aver quivi concurrenza ehe lo spiguesse a cercare di salire a miglior grado, e non essere in quella eittà opere ne antiche ne moderne, dalle quali potesse mol-to imparare, si risolvette di andare per ogni modo a Roma, dose intendeva che allora non eranu molti che attendessero alla pittura, da Perino del Vaga in fuori. Ma prima che partisse, andò pemando di voler portare alcun'opera finita ene lo facesse conoscere; e con avendo fat-to in una tela un Cristo a olto battutu alla colonna con molte figure, e measovi in farlo tutta quella diligenza che e possibile, servendosi di

OPERE 551

modelli e ritratti dal vivo, lo portò seco; e giun- I to in Roma, non vi fu stato molto che per mezrod'amiei mostrò al cardinale Trinlzi quella pittura, la quale in moilo gli soddisfece che non pure la comperò, ma pose grandissima affezione a Daniello, mandandolo poco appresso a lavorare dove aves fatto fuor di Roma a un suo casale, detto Salone, un grandissimo easamento, il qua-le faceva adornare di fontane, stuechi, pitture. e dove appunto allors lavoravano Giarmaria da Milano ed altri olenne stanze di stuechi e grottesche. Qui dupque gianto Daniello, si per la concorrenza e si per servire quel signore, dal quale potera molto onore ed utile sperare, ili pinse in compagnia di roloro diverse cose in molte stanze e logge, e particolarmente vi fice molte grottesche piene di varie femminette. Ma sopra tutto riusci molto bella una storia di Fetonte fatta a fresco di figure grandi quanto il naturale, ed un fiume grandissimo che vi fece, il quale è una molta buona figura: le quali tutte opere, andanilo spesso il detto cardinale a vedere. e menando seco ur'uno, or'altro cardinale, furono eagione che Daniello facesse con molti di loro servità, ed amicizia. Dopo avendo Perino del Vaga, il quale allora faceva alla Trinità la cappella di messer Agnolo de' Massimi, bisogno il'un giovane ehe gli niutasse, Daniello che desiderava di acquistare, tirato dalle promesse di colui, andò a star acco; e gli aiutò fare nell'opera di quella cappella aleune cose, le quali conclusse con mol-ta diligenza a fine. Aveodo fatto Perino innanzi al sacco di Roma, come s'è detto, alla cappella del Crocifisso di S. Marcello nella volta la creaaione di Adamn ed Eva grandi quanto il vivo, e multo maggiori dne Evangelisti, eioè S. Giovanni e S. Marco, ed anco non finiti del tutto, perchè la figura del san Giovanni mancava dal mezzo in su, gli uomini di quella compagnia si risolverono, quando poi furono quietate le eose di Roma, che il medesimo Perino finisse quel-l'opera. Ma avendo altro che fare, fattone i cartoni, la fece finire a Daniello, il quale fini il san Giovanni laseiato imperfetto; fece del tutto gli altri due Evangelisti, san Loese san Matteo, nel mezzo due potti che tengono un candelliere, e nell'aren della faceia che mette in mezzo la finestra due angeli, ehe, volando e stanilo sospesi in sull'ale, tengono in mano misteri della pas sione di Gesù Cristo; e l'areo adornò riccamente di grottesche e molte belle figurine ignude : ed insomma si portò in tutta questa npera bene oltre modo, ancorehe vi mettesse assai tempo. Dopo avendo il medesimo Perino dato a fare a Daniello un fregio nella sala del palazzo di M. Agnolo Massimi, con molti partimenti di atucco ed altri ornamenti e storle de' latti di Fahio Massimo, si portà tanto bene, che veggendo quell'opera la signora Elena Orsina, ed ndendo molto lodare la virtù di Daniello, gli iliede a fare una sua esppella nella chiesa della Trinità ili Roma in su'i monte dove stanno i frati di S. Francesco di Paola, Onde Daniello mettendo ogni sforzo e diligenza per fare un'opera rara, la quale il facesse conoscere per cecellente pitto-re, non si curò mettervi le latiene di molti anni Dal nome dunque di quella signora dandosi s'lla cappella il titolo della Croce di Cristo nostro Salvatore, si tolse il suggetto de' fatti di sant'Elena. E ensi nella tavola principale facendo Da-niello Gesii Cristo, che e deposto di Croce da Gioseffo e Nicodemo ed altri discepoli, lo steni-

mento di Maria Vergine sostenula sopra le brae eia da Maddalena, ed altre Marie, mostrò grandissimo giudizio, e di essere raro nomo; percioeche oltre al componimento delle figure, che è molto ricco, il Cristo è ottima figura, e nn bellissimo scorto, venendo coi piedi innanzi e col resta indietro. Sono similmente belli e difficili scorti e figure quelli di coloro che, avendolo sconfitte, lo reggono con le fasce, stando sopra eerte scale, e mostrando in aleune parti l'ignudo fatto eon molta gezzia. Interno poi a questa tavola fece un le llissimo e vario ornamento di stucchi pieno d'intagli e con due figure che sostengono con la testa il frontone, mentre con una mano tengono il espitello e con l'altra cercano mettere la colonna che lo regga, la quale è posta da pie in sulla basa sotto il capitello: la quale opera è fatta con incredibile diligenza. Nell'arco, sapra la tavola, dipinse a fresco due sibille, che sono le migliori figure ili tutta quell'opera, le quali sibille mettono in mezzo la finestra, che è sopra il mezzo di iletta tavola, e da lume a tutta la esppella. la eui volta è divisa in quattro parti con bizzarro, vario, e bello spartimento di stuechi e grottesche fatte con nuove fantasie di maschere e festoni, dentro si quali sono quattro storie della Groce, e di S. Elena madre ili Costantion. Nella prima è quanilo, avanti la Passione del Salvatore, sono fahbrieste tre eroei; nella seconda quando S. Elena comanda ad alcuni Ehrei ehe le insegnino le dette croei, nella terza quando, non volendo essi insegnarle, ella fa mettere in un pozzo eoloi ehe le aspeva, e nells quarta quaodo colui insegna il luogo dove tutte e tre erano sotterrate: le quali quattro storie sono belle oltre ogni credenas e condotte con soolto studio. Nelle facee stalle hande sono altre quattro storie, eioc doe per faccia, e ciascuna è divisa della cornice che fa l'imposta dell'arco, sopra cui posa la erociera della volta di detta cappella, lo sna è S. Elena the fa cavare d'un poszo la Cruce santa e l'altre due: e nella seconila quando quella del Salvatore sana un infermo. Ne' qualri di sotto, a mao ritia, la delta Santa quella di Cristo riconosce nel risuscitare un morto sopra esi è posta, nell'ignudo ilel quale morto mise Daniellu ineredibile studio per ritrovare i muscoli e rettamente tutte le parti dell' uomo: il che fece aneora in coloro che eli mettono addosso la croer, e nei eironstanti, ehe stanno tutti stapidi a veder quel miracolo; ed oltre eiù è fatto con molta diligenza un hizzarro cataletto con una ossatora di morto che l'abbraccia, condotto con bella invensione e molta fatica. Nell'altro quadro, che a questo è dirimpetto, dipinse Eraclio imperadore, il quale sealan a piedi ed in camicia messe la eroce di Cristo nella porta ili Roma, dove sono femmine, nomini, e putti ginocchioni che l'adorana, molti suoi haroni, ed nuo stafficre che gli tiene il cavallo. Sotto per hasamento sono per eisseuna due femmine di chiaroscuro e fatte di marmo molto belle, le quali mostrano ili reg-gere delle storie; e sotto l'arco primo della parte dinanzi fece nel piano per lo ritto due figure grandi quanto it vivo, un S. Francesco di Paola eapo di quell'ordine che uffizia la detta chiesa, ed un S. Icronino vestito da cardinale, che sono due huonissime figure, siccome anche sono quelle di tutta l'opera, la quale condusse Da-nicllo in sette anni e con fatiche e studio incstimabile. Me perché le pitlure che son fatte r questa via hanno sempre del duro e del dif ficile, manca quest'opera d'nna certa leggiadra facilità che suole motto ililettare. Onde Daniello stesso, confessando la fatica che aveva durata in quest'opera, e temendo di quello ehe gli avvenne e di non essere biasimato, fece per suo capriccio e quasi per sua difensione sotto i piedi di detti due santi due storiette di stucco di bassorilievo, nelle quali volle mostrare che essendo suol amici Michelsgnolo Buonarroti e fra Bastiano del Plombo (l'opere de'quali audava imitando ed osservando i precetti), sebbene faceva adagio e con istento, nondimeno il suo imitare quei due nomini poteva bastare a difenderlo dai moral degl'invidiosi e maligni, la msla natura de quali e forza, ancocche loro non psia, che si scnopra. In una, die di que-ste storiette fece molte figure di satiri, che a una stadera pesano gambe, braceia, ed altre membra di figure, per ridorre al netto quelle ehe sono a giusto peso e stanno bene, e per dare le cattive a Mielielagnoto e fra Bastiano, ehe le vanno conferendo, Nell'altra è Michelagnolo che si guarda in uno aprechio, di che il significato è chiarissimo. Pece similmente in due angoli dell'arco dalla banda di fuori due ignndi di chiaroscuro, che sono della medesima bonth che sono l'altre figure di quell'ope-raj la quale scoperta che fu dopo si lungo tem-po, fu molto lodata e tenuta lavoro bellissimo e difficile, ed il sno maestro eccellentissimo. Dopo questa cappella gli fece fare Alessandro cardinale Farnese in una stanza del suo palazzo, cioè in sul cantone sotto nno di que palehi ricebissimi fatti con ordine di maestro Antonio da Sangallo a tre eameroni che sono in fila, un fregio di pittura bellissimo con una storia di fignre per ogni faccia, che furono nn trionfo di Bacco bellissimo, nna caccia, ed altre simili, che molto soddisfecero a quel cardi-nale; il quale oltre ciò gli fece fare in più lun-ghi di quel fregio na liocorno in diversi modi in grembo a una vergine, elie è l'impresa di quella illustrissima famiglia. La quale opera fu eagione che quel signore, il quale è sempre atato amatore di tutti gli nomini rari e virtoosi, lo favorisse sempre; e più arebbe fatto, se Daniello non fosse stato così longo nel sno operare. Ma di questo non aveva colpa Daniello, oiehe si fatta era la sua natura ed ingegno, ed egli piuttosto si contentava di fare poco e bene, ehe assai e non così bene. Adunque, oltre all'affezione ebe gli portava il cardinale, lo favori di maniera il sig. Annibale Caro appresso l suoi signori Farnesi, che sempre l'ainterono. E a madama Margherita d'Austria figlipola di Carlo V, nel palazzo de' Mediei a Navona, dello scrittoio del quale si è favellato nella vita dell'Indaco, in otto vani dipinse otto storiette de' fatti ed opere illostri di detto Carlo V imperatore, con tanta diligenza e bonta, che per simile cosa non si può quasi fare meglio. Essen-do poi l'anno 1547 morto Perino del Vaga, ed avendo lasciata imperfetta la sala ile' Re, che, come si è detto, è nel palazzo del papa dinanzi zolla di Sisto ed alla Paolina, per mez-zo di molti amici e signori, e particolarmente di Michelaguolo Buonarroti, fu da papa Paolo Ill messo in suo luogo Danielto con la medesima provvisione che aveva Perino, ed ordinatogli che desse principio agli ornamenti delle facili

ciate, che s'avevano a fare di stocchi enn molti ignudi tutti tondi sopra certi frontoni. E perchė quella sala romponn sei porte grandi di mischio, tre per banda, ed una sola faeciata rimone intera, fere Daniello sopra ogni porta quasi un tabernacolo di stneco bellissimo; in ciascuno de'quali disegnava fore di pittura uno di quei re che banno difesa la Chiesa apostolies, e seguitare nelle facciate istorie di que' re che con tributi o vittorie banno beneficato la chiesa conde in tutto venivano a essere ser storie e sei nicelie. Dopo le quali nicchie, ovvern tabernacoli, fece Daniello con l'ainto di molti tutto l'altro ornamento rirchissimo di stucchi che in quella sala si vede, studisodo in no medesimo tempo i esetoni di quello che aveva diargnato far in quel luogo di pittura. Il che fat-to, diede principio a una delle storie, ma uon ne dipinae più che due braccia in eirca, e due di que're ne' taliernacoli di stucco sopra le porte; perche aneor che fusse sollecitato dal cardinale Farnese e dal papa, senza pensare che la morte suole spesse volte guastare molti disegni, mandò l'opera tanto in lungo, elie quando sopravvenne la morte del papa l'anno 1549 non era fetto se non quello ehe è detto: per-ehè avendosì a fare nella sals, ehe era piena di palchi e legnami, il conclave, fu necessario gettare ogni cosa per terra e scoprire l'opera : la quale essendo veduta da ognuno, l'opere di stuceo furono, siccome meritavano infinitamente lodate, ma non già tanto i due re di pittura, perciocchè parrva che in bontà non corrispon-dessero all'opera della Trinità, e che egli avesse con tanta comndità e stipenili onorati pinttosto dato addietro else arquistato. Essendo poi cresto pontefice l'anno 1550 Giulio III, si fece innanzi Daniello con amici e con favori per avere la medesima provvisione e segnitare l'opera di quella sala; ma il paps non vi avenl'opera di quella sala; ma ii papa non vi aven-no volto l'animo, iledele sempre passala; anzi-mandato per Giorgin Vasari, che aveva seco avuto servità iusino quando esso pontefice era arcivescoro di Sipontino, si serviva di lui in tutte le cose dei diregno. Ma nondimeno, avendo sua Santità delihersto fore nna fontana in testa al corridore di Belvedere, e non piacendogli un disegno di Michelsgnolo, nel quale era un Moise che, percotendo la pietra ne faceva uscire acqua, per essere cosa che non potea condursi se non con lunghezza di tempo, volendolo Michelagnolo far di marmo ; ma per il consiglio di Giorgio, il quale fu, che la Cleopatra, figura divina e s'ata fatta da Greci, si accomodasse in quel luogn, ne fo dato per mezzo del Buonstroto cura a Daniello, con urdine che in detto luogo facesse di stucchi una grotta, dentro la quale fusse la detta Cleopatra collocata. Daniello dunque, avendovi messo mano, ancorche fusse molto sollecitato, lavorò eon tanta lentezza in quell'opera, ehe fini la stanza sola di stucchi e di pitture: ma molte altre eose che'l papa voleva fare, vedendo an-dare più a lungo che non pensava, uscitone la voglia al papa, non furono altrimenti finite, ma si rimase in quel modo, che oggi si vede, ogni cosa. Feee Daniello nellachiesa di S. Agoatino a freseo in una eappella in figure grandi quanto il naturale nna S. Elena che fa ritrovare la eroce, e delle bande in due nicchie S. Cecilia e S. Lucia; la quale opera fu parte eulorita da lui , e parte con suoi disegni dai OPERE

553

giovani che stavano con esso lui , onde non riusci di quella perfezione che l'altre opere sue. In questo medesimo tempo, dalla signora Lucrezia della Rovere gli fu allogata una cappella nella Trinità dirimpettu a quella della signora Elena Orsina; nella quale, fatto uno spartimento di stucchi, fece con suoi curtoni pignere di storie della Vergine la volta da Marco da Siena, e da Pellegrino da Bologna; ed In una delle facciale fece fare a Bizzera Spagnuolo la natività di essa Vergine, e nell'altra da Giovan Paolo Rossetti da Volterra auo creato Gesù Cristo presentato a Simeone ed al medesimo fece fare in due storie, che sono negli archi di sopra, Gabbriello che annunaia essa Vergine, e la natività di Cristo. Di fuori negli angoli fece due figuroni, e sotto ne'pilastri due profeti. Nella facciata dell' altare dipinse Daniello di sua mano la nostra Donna che anglie i gradi del tempio, e nella principale la medeaima Vergine, che, sopra molti bellissimi angeli in forma di putti, saglie in cielo, ed i dodici apostoli a basso, che stanno a vederla salire. E rche il luogo non era capace di tante figure, ed egli desiderava di fare in ciò nuova invenzione, finse che l'altare di quella cappella fusse il sepolero, ed intorno mise gli apostoli, facendo loro posare i piedi in sul piano della cap-pella, dove comincia l'altare; il quale modo di fare ad alcuni è piaciuto, e ad altri, che sono la maggior e miglior parte, non punto. Ma con tutto che penasse Daniello quattordici anni a condurre quest'opera, non e però punto mi-gliore della prima. Nell'altra facciata, che restò a finirsi di quella cappella, nella quale andava l'acrisione de' fanciulli innocenti, fece la vorare il tutto, avendone fatto i cartoni, a Mi-chele Alberti Fiorentino suo eresto. Avendo monsignor M. Giovanni della Casa Fiorentino ed nomo dottissimo (come le sue terriadrissime e dotte opere, così latine come volgari, ne dimostrano) cominciato a scrivere un trattato delle cose di pittura, e volendo chiarirsi di alcune minuzie, e particolari dagli uomini della professione, fece fare a Daniello con tutta quella diligenza che fu possibile il modello d'un David di terra finito, e dopo gli fece dipiguere, ovvero ritrarre in un quadro, il medesimo David, che è bellissimo, da tutte due le bande, eioè il dinanzi ed il di dietro, che fu cosa capricciosa; il quale quadro è oggi appresso messer Annibale Rocellai. Al medesimo M. Giovanni fece un Cristo morto con le Marie, ed in nos tela per mandare in Francia Enea, che spogliandosi per andare a dormire con Dido, è sopraggianto da Mercurio, che mostra di parlargli nella ma-niera che si legge ne'versi di Virgilio. Al medesimo fece in un altro quadro, pore a olio, un bellisaimo S. Giovanni in penitenza, grande quanto il naturale, che da quel signore, mentre visse, fu tenuto carissimo ; e parimente un S. Girolamo hello a maraviglia. Morto papa Ginlio III, e errato sommo pontefier Paolo IV, il cardinale di Carpi cercòche fusse da sua San-tità data a finire a Daniello la detta sala de'Re; ma non ai dilettando quel popa di pitture , riapose essere molto meglio fortificare Roma, che spendere in dipignere. E così avendo fatto mettere mano al portone di Castello, secondo il diargno di Salustiu figlinolo di Baldassare Pernzei Sancse, suo architetto, fu ordinato che in quell'opera, la quale si conduceva tutta di treverti-

no a uso d'arco trionfale magnifico e sontuoso, si ponessero nelle nicchie cinque statue di braacia quattro e mezzo l'una: perche, essendo artaltri state allogate l'altre, a Daniello fu dato a fare un angelo Michele. Avendo intanto monsignor Giovanni Riccio cardinale di Montepulciano deliberato di fare una cappella in S. Piero a Montorio dirimpetto a quella che aveva papa Giulio fatta fare con ordine di Giorgio Vasari, ed allogata la tavola, le storie in fre-co, e le statue di marmo, che vi andavano, a Daniello, esso Daniello, già risoluto al tutto di volere abbindonare la pittura e darsi alla scultura, se n'andò a Carrara a far cavare i marmi così del S. Michele come delle statue, che aveva da fare per la cappella di Montorio i mediante la quale occasione, venendo a vedere Firenze e l'opere che il Vasari faceva in palazzo al duca Cosimo, e l'altre di quella città, gli furono fette da infiniti amici suol molte carezze, e particolarmente da esso Vasari, al quale l' aveva per sue lettere raccomandato il Buonarroti. Dimorando adunque Daniello in Firenze, e veggendo quanto il signor duca si dilettasse di tutte l'arti del disegoo, venne in disiderio d'accomodarsi al servigio di soa Eccellenza illustrissima: perché aven-do adoperato molti mezzi, e avendo il sig. duca a coloro, che lo raccomandavano, risposto che fusse introdotto dal Vasari, così fu fatto. Onde Daniello offerendosi a service sua Eccellenza, amorevolmente ella gli rispose che molto volentieri l' accettava, e che, soddisfatto che egli avesse agli obbligbi ch'aveva in Roma, venisse a sua posta, che aarebbe veduto ben volentieri. Stette Daniello tutta quella state in Firense, dove l'accomodò Giorgio in una casa di Simon Botti suo amieissimo; la dove in detto tempo formò di gesso quasi tutte le figure di marmo, che di mano di Michelagnolo sono nella asgrestia nuova di S. Lorenao, e fece per Michele Fuebero Finmmingo una Leda, che fu molto bella figura. Dopo andato a Carrara, e di la mundati marmi che volca alla volta ili Roma, tornò di nuovo a Fiorenas per questa cagione. Avendo Daniello menato in sua compagnis, quando a principio venne da Roms a Fiorenza, un suo giovane chiamato Orasio Pianetti virtuoso e molto gentile (qualunque di ciò si fusse la cagione), non fu si tosto arrivato a Fio-renas chesi mori. Di che sentendo infinita nois e dispiacere Daniello, come quegli che molto per le ane virtù amava il giovane, e non potendo altrimenti verso di lui il suo buono animo mostrare, tornato quest'ultima volta a Piorenza, fece la testa di Ini di marmo dal petto in au, ritraendola ottimamente da una formata in sul morto; e, quella finita, la pose con uno epitafio nella chiesa di S. Michele Bertelli in sulla piasza degli Antinori. Nel che si mostro Daniello con questo veramente amorevole nf-fizio uomo di rara bontà, ed altrimenti amico agli amici di quello che oggi si costuma comu-nemente, pochissimi ritravandosi, che nell'amicizia altra cosa amino, che l'utile e comodo proprio. Dopo queste cose, essendo gran tempo che non era stato a Volterra sua patria, vi andò prima che ritornasse a Roma, e vi fu molto carezzato dagli amici e parenti spoi; ed essendo pregato di lasciare alenna memoria di se nella patria, fece in un quadretto di figure piccole la storia degl'innocenti, che fu tenuta molto bell'opera, e la pose nella chiesa di S. Piero. Dopo,

VOL. II

Sam Dage

VASARI

pensando di non mai più dovervi ritornare, remde quel poce che vi aveva di palrimonio a Lienardo Ricciarelli suo nipote; il quale, es-sendo con esso lni stato a Roma, ed avendo molto bene imparato a lavorare di stucco, servi pol tre anni Giorgio Vasari in compagnia di molti altri nell'opere che allora al feecro nel palazzo del duca. Tornato finalmente Daniello a Roma, avendo papa Paolo IV volonta di get-tare in terra il Giudizio di Michelagnolo per gl'ignudi, ebe gli pareva ebe mostrassero le parti vergognose troppo disonestamente, fo detto da cardinali ed uomini di giudizio, che sarebbe gran peccato guastarle, e trovaron modo ehe Daniello facesse lor certi panni sottili e e le coprisse, che tal cosa fini poi sotto Pio IV. con rifare la Santa Caterina ed il S. Blagio, parendo che non istessero con onestà. Cominciò le statue in quel mentre per la cappel-la del detto eardinale di Montepulciano ed il S. Michele del portone, ma nondimeno non lavorava con quella prestesza che archie pototo e dovuto, come colui che se n'andava di pensiero in pensiero. Intanto dopo essere stato morto il re Arrigo di Francia in giostra, venen-ilo il signor Ruberto Strossi in Italia ed a Roma, Caterioa de' Meslici reina, essendo rimasa reggente io quel regno, per fare al detto suo morto marito alcuna onorata memoria, commise che il detto Ruberto fusse col Buonarroto, e facesse che in eiò il suo desiderio avesse con mento, onde giunto egli a Roma parlò di eiò lungamente con Michelagnolo, il quale non putendo, per essere vecchio, torre sopra sli se quell'impress, consigliò il signor Rubertu a darla a Daniello, al quale egli non mancherchbe né d'aiuto ne di consiglie in tutto quello pretesse; della quale offerta faceodo gran conto lo Strozzi, poiché si fu matucamente considera-tn quello fusse da farsi, fu risoluto che Daniello facesse un cavallo di bronzo tutto d'un pezzo, alto palmi venti dalla testa insino a' piriti, e lungo quaranta in circa, e che sopra quellu poi si pocesse la statua di esso re Arrigo armato, e similmente di hronzo. Avendo dunqor fatto Daniello un modelletto di terra, secondo il consiglio e gindisio di Michelagnolo, il quale molto piacque al signor Ruberto, fu scritto il tutto in Francia, ed ultimo convenuto fra lui e Daniello del modo di condurre quell'opera del tempo, del pecaso e d'ogni altra cosa. Perche messa Daniello mano al cavallo con molto studio, lo fece di terra, sensa fare mai altro, come aveva da essere interamente; poi fatta la forma, si andava apparecchiando a gettarlo, e da molti fonditori in opera di tanta importaoza piglisva parere d'intorno al modo che dovesse tenere, perché venisse ben fatta, quando Pio IV, dopo la morte ill Paolo stato ereato pontefice, fece intendere a Daniello volere, come si è detto nella vita del Salviati, che ai finisse l'opera della sala de' Re, e che pereiò si lascisse indietro ogni altra cosa. Al che rispundendo Daniello, disse essere occupatissimo ed obbligato alla rrina di Francia, ma che farebbe i cartoni e la farebbe tirare innansi a' suoi giovani, e che oltre ciò farebbe anch'egli la parte sua; la quale cisposta non piscendo al paps, andò pensando di allogare il tutto al Salviati. Onde Daniello ingelosito fece tanto col meszo del cardinale di Carpi e di Michalagnoto, che a lui fu data

tà, come abbiamo detto, al Salviati, nonostante che Daniello facesse ogni possibile opera d'averla tutta per andaret tranquillando senza con-correnza a suo comodo. Ma in ultimo la cosa di questo lavoro fu guidata in modo, che Daniello non vi free cosa ninna più di quello cha già avesse fatto multo innanai, ed il Salviati non fini quel poco che areva cominciato ; ansi gli fu sneo quel pono dalla malignità d'alcunt gettato per terra. Finalmente Daniello, dopo gettato per terra. Finalmente Daniello, dopa qualtr'anni (quanto a lui apparteneva), arebbe gettato il glà detto esvallo, ma gli bisognò in-dugiare molti mesi più di quello che arebbe fatto, maccandogli le provvisioni, che duveva fare di ferromenti, metallo, ed altre materie il signor Ruberto; le quali tutte cose essendo final-mente state provvedute, sotterro Daniello la forma, che era una gran macchina, fra due fornaci da fondere in una stanas molto a proposito, ebe aveva a Montecavallo je fonduta la materia, dando nelle spine, il metallo per un pesso andò as-sai bene, ma in ultimo sfondando il peso del mer tallu la forma del cavallo nel corpo, tutta la materia prese altra via; il che travegliò molto da principio l'animo di Daniello, ma, nondimeno, considerato il tutto, trovò la via da rimediare a tanto inconveniente. E così in capo a due mesi gettandolo la seconda volta, prevalse la sua virlù agl'imped-menti della fortuna; onde condusse il getto di quel cavallo (che e un sesto o più maggiore che quello d'Antonino, che è in Campidoglio) tutto unito e sottile ugualmente per tutto; ed é gran cosa che si grand'opera non pesa se non venti migliais. Ma furonn tanti i disagi e le fatiche che vi spese Daniello, il quale anai che no era di poca complessione e malinconico, che non molto dopo gli sopraggiunse un catarro crudele, che lo condusse molto male. Anzi dove arebbe dovuto Daviello star lieto, avendo io cosi raro getto superato iotinite difficultà, noo parve che mai poi, per cosa che prospera gli avvenisse, si rallegrasse; enon passò multo che il detto calarro in due giorni gli tolse la vita a di 4 d'Aprile 1566. Ma innanzi, avendosi preveduta la morte, si confessò molto divotamente e volle tutti i Sacramenti della Chicsa, e poi facendo l'estamento, lasciò, che il suo cor-po fusse seppellito nella nuova chiesa stata prin-cipiata alle Terme da Pio IV ai monaci Certosini, ordinandu che in quel luogo ed alla sua sepoltura fusse posta la statua di quell'angelo che aveva già cominciata per lo portone di Castello; e di tutto diede eura (facendogli in ciò esecutori del suo testamento) a Michele degli Alberti Pioreutino, ed a Feliciano da S. Vito di quel di Roma, lasciando perciò loro dugento scudi; la quale ultima volontà eseguirono ambidue con amore e diligenza, dandogli in detto luogo, secondo che da lui fu ordioato, onorata sepoliura. Ai medesimi lasciò tutte le sue cose appartenenti all'arte, forme di gesso, modelli, discani e tutte altre masserizie e cose da lavorare; unde si offersono all'ambasciadore di Francia ili dare finita del tutto fra certo tempo l'opera del eavallo e la figora del re che vi andava sopra. E nel vero, essendosi ambidue esercitati molti anni sotto la disciplina e studio di Daniella, si può da loro sperare ogoi gran cosa. È stato creato similmente di Daniello Biagio da Carigliano Pistolese e Giovampaolo Rossetti da Volterra, ebe è persona molto diligente di Carpi e di Michalagnoto, che a lui fu data I setti da Volterra, ebe è persona molto diligente a dipignere la metà di detta sala, e l'altra me. I e di bellissimo ingegno, il quale Giovampaolo,

essendosi glà molti auni sono ritirato a Volter-I ra, ha fatto e fa opere degne di molta lode. Lavorò parimente con Diniello e free molto frutto Marco de Siena, il quale, condottosi a Napoli, si è presa quella città per patria, e vi sta e lavora continuamente. È statu creato similmente di Daniello Giulio Mazzoni da Piscenza, che ebbe i suoi primi principi del Vasari quando in Fiorenza lavorava una tavola per messer Bisgio Mei, che fu mandata a Lucea e posta in S. Piero Cigoli, e quando in Monte Oliveto di Na-poli faecva esso Giorgio la tavola dell'altare maggiore, una grande opera nel refettorio, la sagrestia di S. Giovanni Carbonaro, e i portelli dell'organo del Piscopia con sitre tavole ed opere. Costui avendo poi da Daniello imparato a lavorare di stucchi, paragonando in ciò il suo macstro, he ornato di sua mano totto il di dentro del palazzo del cardinale Capodiferro, e fattovi opere maravigliose non pure di stuechi, ma chi atorie a fresco ed a olio, che gli hauno dato, e meritamente, infinita lode. Ha il medesimo fatta di marmo, e ritratta dal naturale la testa di Francesco del Nero, tanto hene, che non credo aia possibile far meglini onde si può spe-rere che abbie e fare ottime rinseita, e venire in queste nostre arti s quells perfezione che si può maggiore e migliore. È stato Daniello persons costumats e dabbene, e di moniera intento ai sooi studj dell'arte, che nel rimanente del viver and non ha avuto molto governos ed è stato persona malineonica e molto solitaris. Mori Daniello di cinquentasette anni in circa. Il suo ritratto s' è chiesto a quei suui creati che l'aveano fatto di gesso, e quando fui a Roma l'anno passato me l'avevano promesso, ma per imbasciate o l-ttere che io abbia loro seritto, non l'han voluto dare, mostrando noes amorevolezza al lor morto maestro; però non ho voluto guardare a questa loro ingratitudine Led essendo stato Daniello amico mio, ai è messo questo che, ancora che gli somigli poco, faccia la scusa della diligenza mia e della poca cura ed amorevolezdi Michele degli Alberti e di Felicisuo da S. Vito.

# VITA DI TADDEO ZUCCHERO

## DA SANT'AGNOLO IN VADO

Essendo duca d'Urbino Francesco Marin, nacque nella terra di Santo Agnolo in Vado, lingo di quello stato, l'anno 1529 a di primo di settembre ad Ottaviano Zucchero pittore un figliuol maschio, al quale pose nome Tadilen; il qual putto avendo di dieci anni imparato a leggere e serivere, e ragionevolmente, se lo tirò il padre appresso, e gl'insegnò alquanto a dise-gnare. Ma veggendo Ottaviano quel suo figliuolo aver bellissimo ingegno, e potere divenire sitr' uomo nella pittura, che a lui non pareva essere, lo misc s stare con Pompeo da Fano ano amicissimo e pittore ordinario; l'opere del quale non piacendo s Taddeo, e parimente i costumi, se ne torao s Sant' Agnolo, quivi ed altrove siutando al padre quanto poteva e sapeva. Fi-nalmente, essendo cresciuto Taddeo d'anni e di giudizio, veduto non potere multo acquistare sotto la disciplina del padre carico di sette figliuuli maachi e d'una femmina, ed anco non essergil col suo poco sapere d' siuto più che tanto, tutto solo se n'amilò di quattordici anni

s Roma dove a principio non essendo conoxeinto de niuno, e niuno conoscendo, patl qualche disagio; e, se pare alcuno vi conosceva, vi fu da loro peggio trattato che dagli altri. Perche accostatos: a Francesco, cognominato il Sant'Agnolo, il quele lavorere di gruttesche con Perino del Vaga e giornete, se gli raccomando con ogni umiltà, pregandolo che volcase, come parente che gli era, sintario. Ma non gli venne fatto, percincehe Francesco, come molte volte fanno certi parenti, non pore non l' siutò ne di fatti ne di parole, ma lo riprese e ributto agramentc. Ma non per tanto, non si perdendo d'animo il povero giovinetto, seoza sgomentaral, si andò molti mesi trattenendo per Roma, o per meglio dire stentando, con macinare colori ora in questa ed ora in quell'altra bottegs per picuol prezzo, e talora, come poteva il meglio, alcuns coss ilisegnando. E achbene in altimo a acconció per garzone con un Giovempirro Celavrese, non vi fece molto frutto perciocche colui, insieme con una sua moglie fastidiosa donus, non pure lo facevano macinace colori giorno e notte, ma lo facevano, non ch'altro, patire del panc; del quale sociò non potesse anco avere a bastanza, ne a sua posta, lo tenevano in un paniere appiecato al palco con certi campanelli che ogni poco che il paniere fosse tocco, sonavano e facevano la spia. Ma questo arebbe dato poca nois a Taddeo se avesse avuto comodo di potere disegnare alcune carte, che quel ano maestraccio aveva di mano di Kaffacilo da Urbino. Per queste e molt'altre stranerze, partitosi Taddeo da Giovampiero, si risolvette a stare da per se, ed anilarsi riparando per le botteghe di Roma, dove già era conosciuto, una parte della settiusns spendendo in lavorare s opere per vi-vere, ed un'altre in disegnando, e particolarmente l'opere di mano di Raffaello, che erano in casa d'Agostino Chigi ed in stri luoghi di Roma; e perche molte volte, sopraggingnendo la sers, non aveve dore in altra parte ritirarsi, ai riparò molte notti sotto le logge del detto Chigl ed in altri luoghi simili I quali disegi gli guastarone in parte la complessione, e, se non l'avesse la giovinezza sintato, l'arebbono ucciso del tutto. Con tutto ciò sinmalandosi, e non esseudo da Francesco Sant' Agnolo suo parente più sintato di quello che fosse stato sitra volta, se ne tornu a Sant' Agnolo s casa il padre per non finire, la vita in tanta miseria quanta quella cra in che si travava. Ma per non perdere ogginnai più terupo in cose che non importano più che tanto, e bastando svere mostrato con quanta difficultà e disagi sequistasse, dico che Taddeo finelmente guarito, e torneto s Rome, si rimesse s'suoi soliti studi (ma con aversi più curs, che per l'addietro fatto non aveva), e sotto un lacopone imparà tanto, che venne in qualche credito, onde il detto Francesco suo parente, che ensì empiamente si era portato verso lui, veggradolo fetto valentuomo, per servirsi di ini si rappattumo seco, e cominciarono a lavorare in-siesse, essendosi Taddeo, che era di buona natura, totte le ingiurie dimenticato. E così facendo Taddeo i disegni, ed ambidue lavorando molti frezi di camere e locce a fresco, a andavano giovando l'uno all'altro, intanto Daniello da Parms pittore, il quale già stette molti aoni con Antonio de Correggio, el svea avuto pratica con Francesco Mazzuoli Parmigiano, svendo preso a fare a Vitto di là di Sora e nel prinelpio dell'Abruzzo una chiesa a fresco per la cappella di S. Marla, prese in suo aiuto Taddeo conducendolo a Vitto. Nel che fare, sebbene Daniello non era il migliore pittore del mondo, aveva nondimeno, per l'età e per avere veduto il modo di fare del Correggio e del Parmigiano, e con che morbidezza conducevano le oro opere, tanto pratica, che mostrandola a Taddeo ed insegnandoli, gli fu di grandiasimo giovamento con le parole, non altrimenti che un altro arebbe fatto con l'operare. Fece Taddeo in quest'opera, che aveva la volta a croce, i quattro Evangelisti, doe sibilte, due profeti, e quattro storie non moltn grandi di Gesu Cit-ato e della Vergine sua Madre. Ritornato poi a Roma, ragionando M. Iscopa Mattei gentiluomo romano, con Francesco Sant' Agnolo di volere fare dipignere di chiaroscuro la facciata d'una sua casa, gli mise innanai Taddeo; ma, perche pareva troppo giovane a quel gentiluomo, gli disse Francesco, che ne facesse prova in due storie, e che quelle, non riuscendo, si sarebhonn pointo gettare per terra, e riuscendo, arebbe arguitato. Avendo dunque Tsdeleo messo mano all'opera, riuscirono si fatte le due prime storie, ebe ne restò M. lacopo non pure soddisfatto, ma atupida. Onde avendo finita quell'opera l'anno 1548 fu sommamente da tutta Roma lodata, e con molta ragione. Perciocché dopo Pulidoro Maturino, Vincenzio da S. Gimignann, e Baldasaare da Siena, niuno era in simili opere arrivato a quel argno che aveva fatto Taudeo giovane allora di diciotto anni: l'istorie della quale opera ai possono eninprendere da queste inserizio-ni, che sono sotto ciaseuna, de fatti di Furio Cammillo.

La prima dunque è questa: TVSCVLASI FACE COR-STARTI VIN ROMARAM ARCEST.

La seconda: N. F. C. SIGRIFREVE SECVE IN ROSTEM

La terza : x. r. c. averous incass. Vass assri-

La quarta : M. F. C. PACTIONISTA TVISALTIS PRE-LIVIN GALLIS STREIAT.

La quinta: N. F. C. PRODITORAN VINCTYM FALERIO AUDVCENDYN TALOIT.

La sesta : MATROBALIS AVAICOLIATIONE VOTVM SPOL-LIBI SOLVITVA.

La settima: M. F. C. IVEGAS REGIRE TEMPLUM IN AVENTIAG DEDICAT. L'OTIAVA: SIGNUM IVEGAS REGIRE A VEIN ROMAN

L'otiava: signym ivensia argine a vein soman Transfretve. La nona: m. f. c. . . . arlive dict decem . . . .

sos elos Capit.

Dat nice cerro insino all'asso 1550, che creato page Cisilio III, al and Citationno Tudoro in opere di son molta importanza, ma procon rapisarsono pundanto. Il quade anno transportanza de la compania de la compania del constitución de la compania del comp

nella chiesa di S. Ambrogio de' Milanesi nella facciata dell'altare maggiore quattro atorie dei fatti di quel santo non molto grandi e colorite a fresco, con un fregio di puttini e femmine a uso di termini, che fu sssai bell'opra; e, questa finita, allato a S. Lucia della Tinta vicino all'Orso, free una facciata piena di storie di Alessandro Magno, cominciando dal suo nascimento. e segnitando in cinque storie i fatti più notabili di quell'uomo famosu, che gli fu molto lodita, ancorche questa avesse il paragone accanto di un altra facciata di mano di Pulidoro. In questo temo avendo Guido Baldo Duca d'Urbino udita la fama di questo giovane suo vassallo, e desiderando dar fine alle facciate della cappella del duomo di Urbino, dove Battista Franco, come s'e detto, aveva a fresco dipinta la volta, fece chiamare Taddeo a Urbino; il quale lasciando in Roma chi avesse enra di Federigo e lo facesse attendere a imparare, e parimente d'un altro auo fratello, il quale pose con alcuni amici auoi all' orelice, se n' ando ad Urbino, dove gli furono da quel duca fatte molte carezze, e poi datogli ordine di quanto avesse a disegnare per conto della cappella ed altre cose. Ma in quel mentre avendo quel duca, come generale de'signori viniaiani, a ire a Verona ed a vedere l'altre fortilicazioni di quel dominio, menò seen Taddeo, il quale gli ritrasse il quadro di mano di Raffaello, che è, come in altro rogo s'edetto, in casa de'signori conti di Canossa. Dopo cominciò pur per sus Eccellenza una telona grande, dentrovila conversione di S. Paolo, la quale éancora così imperfetta a Sant'Agnolo appresso Ottaviano suo padre. Ritornato poi in Urbino, andò per un pezzo seguitando i disegni della detta cappella, che furono de'fatti di nostra Donna, come si può vedere in una parte di quelli, che è appresso Federigo suo fratello, disegnati di penna e chiaroscuro. Ma o venisse che I duea non fosse resoluto e gli paresse Taddeo troppo giovane, o da altra eagione, ai atette Taddeo con esso lui due anni acnza fare altro che alcune pitture in uno studiolo a Pesaro, ed un'arme grande a fresco nella facciata del pa lezzo, ed il ritratto di quel duca in un qualro grande quanto il vivo, che tutte furono bell'opere. Finalmente avendo il doca a partire per Roma per andare a ricevere il bastone, come generale di Santa Chiesa, da papa Giulio III, lasciò a Taddeo che seguitasse la detta esppella, e che fosse di tutto quello che perciò bisognava provveduto. Ma i ministri del duca, facendogli come i più di simili nomini fanno, cioc stentare ogni cosa, furono caginne che Taddeo, dopo avere perduto duoi anui di tempo, se n'an dò a Roma, dove trovato il duca ai scosò destramente senza dar biasimo a nessuno, promettendo ehe non mancherebbe di fare q fosse tempo. L'aono poi 1551 avendo Stefano Veltroni dal Monte Sansavino ordine dal papa e dal Vasari di fare adornare di grottesche le stanze della vigna, else fo del cardinale Poggio fuori della porta del Popolo in sul monte, chiamu Taddeo, e nel quadro del mezzo gli fece dipignere nna Ocrasione, che, avendo presa la Fortuna, mostra di volerle tagliare il erine con roruma, mostra al valerte ligitare il erine con la forbiec, impresa di quel papa, nel che Tad-deo si portò molto bene. Dopo avendo il Va-sari fatto solto il palazzo nuovo, primo di tutti gli altri, il diargno del corille e della fonte, che oi fu seguitate dal Vignola e dall'Amniannato, e murata da Baronino, nel dipignervi molte cose Prospero Fontana, come di solto si dirà, si servi assai di Taddeo in molte cose, che gli furono ocrasione di maggiore bene; perciocche, iscendo a quel papa il suo modo di fare, gli ree dipignere in aleune stanze sopra il corridore di Belvedere alcune tigurette colorite, che servirono per fregi di quelle camere; ed in una loggia scoperta, dietro quelle che voltavano verso Rome, fece nella facciata di chiarosenzo, e grandi quanto il vivo, tutte le fatiche di Erco-le, elle furono al tempo di Papa Paolo IV rovinate per farvi altre stanze e murarvi una cappella. Alla vigna di papa Giulio, nelle prime camere del palazzo, fece di colori nel mezzo della volta aleune storie, e particolarmente il monte Parnaso; e nel cortile del medesimo feee due storie de chiarosenro de' fatti delle Sabine, rhe mettono in mezzo la porta di mischio principale rhe entra nella loggia, dove si scen-de alla fonte dell'Acqua vergue: le quali tutte opere furono lodate, e commendate multo. E perche Federigo, mentre Tad-leo era a Roma col duca, era tornato a Urbino, e quivi ed a Pesaro statosi poi sempre, lu fece Taddeo dopo le dette opere tornare a Roma per servirsene in fare un fregio grande in una sala ed altri in altre stanze della casa dei Giambeccari sopra la piazza di S. Apostolo, ed in altri fregi che fece della guglia di S. Mauro nelle case di M. Antunio Portatore, tutti pieni di figure, ed altre cose, che furono tenute bellissime. Avendo compro Mattiuolo, maestro delle poste al tempo di papa Giulio, un sito in Campo Marzio e murato un casotto molto comodo, dirde a dipiguere a Taddeo una faeriata di chiaroscuro; il qual Taddeo vi feee tre storie di Mereurio messaggiero degli Dii, che furono molto helle, ed il restante feee dipignere ad altri eon discgui di sua mano. Intanto avendo M. Iacopo Mattei fatta murare nella chiesa della Consolazione sotto il Campidoglio una cappella, la diede, sapendo già quanto valesse, a dipignere a Taddeo; il quale la prese a fare volentieri e per piccol preazo, per mostrare ad aleuni, che andavano direndo ehe non sapeva se non fare facciate e altri lavori di chiaroscuro, che sapeva anro fare di colori. A quest'opera duoque avendo Taddeo messo mano, non vi lavorava se non quando si sentiva in capriceio e vena di far bene, spendendo l'altro tempo in opere else non gli premevano quanto questa per conto dell'onore, e così con suo comodo Li condusse in quattro anni. Nella volta fece a fresco quattro storie della passione di Cristo di non molta grandezza con bellissimi capricci, e tanto bene condotte per invenzione, disegno e colorito, che vinse se stesso: le quali storie sono la cena con gli Apostoli, la lavazione de' piedi, l'orare nell'orto, e quando è preso e baciato da Giuda. In una delle facciate dalle bande fece in figure grandi quanto il vivo Cristo battuto alla colonna, e nell'altra Pilato ehe lo mostra flagellato si Giudei, dicendo: Ecce Homo; e sopra questa in un areo è il medesimo Pilato ehe si lava le mani, e nell'altro aren, dirimpetto, Cristo menato dinanzi ad Anna. Nella farcia dell'altare fece il medesimo quando è croeifisso, e le Marie a' piedi con la nostra Donna tramortita, messa in mezzo dalle bande da dne profeti,

messe figure intorno a certi ornamenti di stueeo, figurate per i quattro Evangelisti, che sono. molto belle. Quest' opera, la quale fu scoperta l'anno 1356, non avendo Taddeo più che ventisei anni, fu rd è tenuta singolare, ed egli allora giudicato dagli artefici corellente pittore. Questa finita, gli allogò M. Mario Frangipane nella rhiesa di S. Marcello una sua cappella. nella quale si serri Taddeo, come feee anco in molti altri lavori, de' giovani forestieri, ehe sono sempre in Roma, e vanno lavorando a giornate per imparare e guadagnare; ma nondimeno per allora non la condusse del tutto. Dipinse il medesimo al tempo di Paolo IV in palazzo del papa alcune stanze a fresco, dove stava il Cardinal Caraffa, nel torrione sopra la guardia de' Lanzi; ed a olio in aleuni quadretti la natività di Cristo, la Vergine e Giuseppo quando foggono in Egitto, i quali due furono mandati iu Portogallo dall'ambasciatore di quel re-Volendo il cardinal di Mantoa far dipignere dentro tutto il suo palazzo aecanto all'arco di Portogallo eon prestezza grandissima, allogo quell'opera a Taddeo per convenevole prezzo: il quale Taddeo, cominciando con buon numero d'uomini, in brieve lo condusse a tine, mostrando avere grandissimo giudizio in sapere secomodare tanti diversi cervelli in opera si grande, e conoscere le maniere differenti per si fatto modo, che l'opera mostri essere tutta d'una stessa mano. Insomma soddisfece in questo lavoro Taddeo con suo molto utile al detto eardinale, ed a chiunque la vide, ingannando l'opinione di coloro che non potevano credere ehe egli avesse a riuscire in viluppo di si grand'opera. Parimente dipinse dalle Botteghe scure prr messer Alessandro Mattei in certi siondati delle stanze del sun palazzo alcune storie di figure a fresco, ed alcun'altre ne fece condurre a Federigo suo fratello, acciò si accomodasse al lavoro; il quale Federigo, avendo pre-so animo, condusse poi da se un monte di Par-naso sotto le seale d'Araceli in casa d'un gentiluomo, chiamato Stefano Margani Romano, nello afondato d'una volta; onde Taddeo veggendo il detto Federigo assieurato, e fare da se con i suoi propri disegni, senza essere più che tanto da muno aiutato, gli fece allogare dagli uomini di S. Maria dell'Orto a Ripa iu Roma (mostrando quasi di volerla fare egli) una cappella, perciocche a Federigo solo, essendo aneo giovinetto, non sarebbe stata data gismmai. Taddeo, dunque per soddisfare a quegli nomini, vi free la natività di Cristo, ed il resto poi condusse tutto Federigo, portandosi di maniera, che si vide il principio di quella eccellenza che oggi è in lui manifesta. Ne' medesimi tempi al duca di Guisa, ehe era allora in Rosoa, desiderando egli di condurre un pittore pratico e valent'uomo a dipignere un suo palazzo in Fran-eia, fu messo per le mani Taddeo. Onde vedute delle opere sue, e piaeiulagli la maniera, eonveone di dargli l'anno di provvisione sei-cento seudi, e ehe Taddeo, finita l'opera ehe aveva tra mano, dovesse andare in Francia a servirlo. E così arebbe fatto Taddeo, essendo i danari per mettersi a ordine stati lasciati in un baneo, se non fossero allora seguite le guerre ehe furono in Francia, e poco appresso la mor-te di quel dues. Tornato dunque Taddeo a fore nell'areo sopra l'ornamento di stueco fece te di quel duea. Tornato dunque Taddeo a for-due sibille; le quali quattro figure trattano della altre in S. Marcello l'opera del Francjuane, nopr-passione di Cristo. È nella volta sono quattro pole lavorare molto a lunga enza essere supre

358 dito; perciocché essendo morto Carlo V imperatore, e dandosi ordine di fargli onoratissime tie in Roma, come a imperatore de' Romani, furono allogate a Taddeo (che il tatta condasse in venticinque giorni ) molte storie de fatti di detto imperatore, e molti trofci ed altri ornamenti, che furono da lai fatti di carta peata molto magnifiei ed onorati, Onde gli furono pagati, per le sue fatielle e di Federigo ed altri che gli avevano aintato, scudi seicento d'oro. Poco dopo dipinse la Bracciano al sienor Paolo Giordano Orsini due cameroni bellissimi ed ornati di stucchi ed oro riceamente, eioè in una le storie d'Amore e di Priche, e nell'altro, che prima era stato da altri comineisto, free aleune storie di Alessandro Magna, ed altre che gli restarono a fare, continuando i fatti del medesimo, fece condurre a Foderigo suo fratello, che si portò benissimo. Dipinse poi a M. Sie-fano del Bufalo al suo giardino dalla fontana di Treveri in fresco le Muse d'intorna al fonte Cassalio ed il monte di Parnaso, che fu tenuta bell'opera. Avendo gli operai della Madonna d'Orvieto, come a'o detto nella vita di Simone Mosca, fatto fare nelle navate della chiesa alenne cappelle con ornamenti di marmi e stueehi, e fatto fare alcune tavole a Girolamo Moseisno da Brescia, per messo d'amici, udita la fama di lui, condussero Tadileo, che menò seco Federigo a Orvieto. Dove messo mano a lavorare, condusse nella faccia d'una di dette esppelle due figurone grandi, una per la vita attiva e l'altra per la contemplativa, che furono tirate via con una pratica molto sieura, nella maniera che fareva le cose ebe molto non studiava: e mentre che Taddeo lavorava queste, dipinse Federigo nella nicchia della medesima cappella tre storictte di S. Paolo : alla fine delle quali, essendo ammalati amendue, ai partirono promettendo di tornare al Settembre; e Taddeo se no tornò a Roma, c Federigo a Sant'Agnolo con un poco di febbre, la quale passata-gli in capo a ilue mesi tornò auch egli a Roma; dove la settimana Santa vegnente nella compagnia di S. Agata de Fiorentiui, ebe ò dietro a Bauchi, dipinsero ambidue in quattro giorni per un ricco apparato che fu fatto per lu gio-vedi e venerdi Santo, di atorie di chiaroscuro tutta la passione di Cristo nella volta e nicchia di quell'oratorio, con alcuni profeti ed altre pitture che feciouo stapire chiunque le vide. Avendo poi Alessandro oardioale l'arnese con-dotto a buon termine il suo palazzo di Caprarola con architettura del Vignola, di eui si parlera poro appresso, lo diede a dipigacre tutto a Taddeo con queste condisioni che, non volendosi Taildeo privare degli altri suoi lavori di Roma, fusse obbligato a fare tutti i diaegni, eartoni, ordini, e partimenti dell' opere elie in quel luogo si avevano a fare di pitture e di stucchi; che gli uomiui, i quali avevano a met-tere in opera, fussono a volontà di Taddeo, ma pagati dal cardinale; else Taddeo fusse obbliato a lavorarvi egli stesso due n tre mesi gato a tavorarvi egni siemo ciuc dell'anno, e ad andarvi quante volte bisognava a vedere come le cose passuvano, e ritocrare quelle che non listessono a auo modo. Per le quali tutte fatiche gli ordinò il cardinale dugento scudi l'anno di provvisione. Per lo ehe Taddeo avendo così onorato trattenimento, e l'appoggio di tanta signore, ai risolve a posate l'animo ed a nun volcie più pigliare per huma, giare loro Eccellenze nelle stanze che gia lin-

me insino altora aveva fatto, ogni basso favoro, e massimamente per fuggire il biasimo ebe gli davano molti dell'arte, dicendo che con eerta sua avara rapacità pigliava ogni lavoro, per guadagnare con le braceia d'altri quello che a molti sarebbe stato oncato trattenimento da potere studiare, come aveva fatto egli nella sna prima giovacezza. Dal quale bia simo si difendera Taddeo, con dire che lo faceva per rispetto di Federigo e di quell'altro suo fratello, che aveva alle spalle, e voleva che con l'aiuto suo imparassero, fisolotosi donque a service Farnese, ed a finire la cappella di S. Marcello, sece dare da messer Tizio da Spoleti maestro di easa del detto cardinale a dipignere a Federigo la facciata d'una sua casa, cho aveva in sulla piszza della dogana, vicina a S. Eustachio; al quale Federigo fu ciò carimimo, perejocché non aveva mai altra cosa tanto desilerato, quinto d'avere aleun lavoro sopra di se. Fece dunque di colori in uoa facciata la storia di S. Eustachio, quando si battezza Insieme con la moglie e con i figlipoli, che fu molto buon'opera; e nella facciata di mezzo fece il medesimo santu, che, carciando, vede fra le corna d'un cervio lesti Cristo erocifisso. Ma perché Federigo, quando fece quest'opera, non aveva più else ventutto anni, Taddeo, else pure considerava quell'opera essere in luogo pubblico, e che importava molto all'onore di Federigo, non solo andava alcuna volta a vederlo lavorare, ma anco talora voleva alcuna cosa ritocoare e racconciare. Perché Federigo, avendo un pezzo avuto pacienza, finalmente traportato una volta dalla collera, come quegli che arebbe voluto fare de se, prese la martellina, e gittò in terra non so che, che aveva fatto Taddeo, e per isde-gno stette alousi giorni che uon torni a casa. La qual cosa intendendo gli amici dell'uno e dell'altru, feciono tanto, ene si rappattunaro-10, con questo che Taddeo potesse correggere e mettere maoo nei disegni e cartoni di Federigo a suo piseimento, nia non mai nell'opere clie facesse o a fresco o a olio, o in altro modo. Avendo dunque finita Federigo l'opera di detta casa, ella gli fa universalmente lodata, o gli acquistò nome di valente pittore. Essendo poi ordinato a Taddeo elle rifacesse nella sala de' palafrenieri quegli apustoli, ehe già vi area fatto di terretta Baffiello e da Paolo IV erano alati gettati per terra, Taddeo fattone uno, fece condurre tutti gli altri da Federigo suo fratello, else ai portò molto bene; e dopo feciono insieme nel palazzu di Araceli un freglo colorito a fresco in nua di quelle sale. Trattandosi poi, quasi nel medesimo tempo che lavoravano costoro in Araceli, di dare al signor Federigo Borromeo per donna la signora donna Virginia figlianta del duca Guido Baldo d'Urbino, fu mandato Taddeo a ritraria, il che fece ottimamente; el avanti che partisse da Urbino, fece tutti i disegni d'una oredenza, elic quel duca free poi fare di terra in Castel Durante per mandare al re Filippo di Spagna. Tornato Taddeo a Roma, presentò al papa il ritratto, cho piscque assai. Ma fu tanta la scortesia di quel pontetice, o de' suoi ministri, cue al povero pittore non furono, non ebe altro, rifatte le spese. L'annn 1560 aspettando il papa in Roma il siguor duca Cosimo o la signora duchessa Leonora sua consurte, ed avendo disegnato d'allog-

OPERE nocensio VIII fahbrico, le quali nispondono sul primo cortile del palazzo ed in quello di san l'ietro, e che hanno dalla parte dinanzi logge elie rispondono sopra la piazza duve si da la benediaione, fu dato carico a Taddeo di fare le pitture ed alenni fregi che v'andavano, e di mettere d'oro i palehi nuori ehe si erano fatti in luora de' vecchi consussati dal tempo. Nella qual' opera, che certo fu grande e d'importanen, si portò molto bene Federigo, al quale die-de quasi cura del tutto Taddeo sno fratello, ma con sno gran pericolo; percincehè dipignen-do grottesche nelle dette logge, cascandu d'un ponte che posava sul principale, fu per capita-re male. Ne passò molto ch'il cardinale Emulio, a cui aveva di ciò dato cura il papa, diede a dipignere a molti ginvani (acciò fosse finito tostamente) il palazzetto che è nel hosco di Belredere, cominciato al tempo di papa Paolo eon bellissima fontana ed ornamenti di molte statue antiche, secondo l'architettura e disegno di Pirro Ligorio. I giovani dunque, che in detto luogo con loro molto onore lavorarono, furono Federico Barocci ila Urbino giovane di furono Federico Barocci ila Urbino giovane di grande aspettazione, Lionardo Cungri, Durante del Nero, ambidue dal Borgo San Sepolero, i quali condinasero le stanze del primo piano. A sommo la scala, fatta a lumaea, dipinse la prima stanza Santi Titl pittore fiorentino, che si porto molto hene e la maggiore, eh'é secanto a questa, dipinse il sopraddetto Federigo Zucchero fratello di Taccieo, e di la da questa condusse un' altra stanza Giovanni dal Carso Sehlavone, assai huon muestro di grottesche. Ma ancorché ciaseuno dei sopraddetti si portasse benissimo, nondimeno superò tutti gli altri Federigo in alcune storie, che vi fece di Criato, co-me la trasfignrazione, le nozze di Cana Galilea, ed il Centurione inginocchiato: e, di duc che ne maneavano, una ne fece Orazio Sammacehini pittore bolognese, l'altra un Lorenzo Costa Mantovann. Il medesimo Federigo Zucchero di pinse in questo luogo la loggetta che guarda sopra il vivaio; e dopo fece un fregio in Belveilere nella sala principale, a cui si anglie per la lumaca, con istorie di Moisè e Faraone, belle affatto; della qual opera ne diede non ha mul-to esso Federigo il disegno fatto e colorito di aua mano in una bellissima carta al reverendo don Vincenzo Burghini, che lo tiene earissimo e come disegno di mano d'eccellente pittore. E nel medesimo luogo dipiose il medesimo l'Anzelo che ammazza in Egitto i primogeoiti, facendosi per far più presto aiutare a molti suoi giovani. Ma nello stimarsi da alcuni le dette opere non furono le fatiche di Federigo e degli altri riconosciute, come dovevano, per essere in alcuni artefici nostri in Rosas, a Piorenza e per tutto molti maligni, che, accecati dalle passioni e dall' invidie, con conoscono o non vogliono conoscere l'altrui opere lodevoli ed il difetto ilelle proprie; e questi tali sono molte volte cagiane che i begl'ingegai de' giovani, sbigot-titi, si raffreddano negli studi e nell'operare. Nell' ufuzio della Riiota dipinse Federigo, dopo le dette opere, intoroo a uu'arme di papa Pio IV due figure maggior del vivo, cioè la Giustizia e l' Equità, che furono molto lodate, dando all e i contra cue annua de la attendere in quel mentre tempo a Taddeo di attendere all'opera di Caprarola ed alla eappella di S. Marcello, Intanto sua Santità, volcodo finire ad ogni modo la sala de' Re, dopo molte conten-

zioni state fra Daniello rel il Salviati, come al e detta, ordină al vescovo di Furli, quanto intoeno a ciò voleva che faccase. Onde egli scrisse al Vasari a' di tre di settembre l'anno 1561 che volendo il papa finire l'opera nella sola de' Regli aveva commesso che si trovassero nomini, quali ne esvamero una volta le mani; e perciò, mosso dall'antica amieizia e d'altre eagioni, lo pregava a volcre andare a Roma per fare quel-l'opera con huona grazia e licenza del duca suo signore; pereiorche con suo molto onore e ntile ne farebhe piacere a Sua Beatitudine, e ebe a ciò quanto prims eispondesse. Alla quale lettera rispondendo il Vasari disse, che trovandosi stare molto bene al servizio del duca, ed essere delle sue fatiche rimunerato altrimenti che non era stato fatto a Roma da altri pontefici, voleva continuare nel servigio di sua Eccellenza, per cul aveva da metter allors mano a molto maggior sals che quella de'Re non cra, e che a Roma non mancavano nomini di chi servirsi in quell' opera. Avuta il detto vescovo dal Vasari questa risposta, e con sua Santità conferito il tutto, dal cardioale Emulio, che nuovamente aveva avuto cura dal pontesce di far finire quella sals, fu compartita l'opera, come s'é detto, fra molti ginvaoi, che erano parte in Roma, e parte furono d'altri luoghi chiamati. A Giuseppe Porta da Castelnstovo della Carfagnana, eresto del Salviati, furono date le due maggiori storie della sala; a Girolamo Sicciolante da Sermoneta un'altra delle maggiori ed un'altra delle minori : a Orazio Sommacchini Bolognese un'altra minore, ed a Livio da Furli una simile ; a Gio. Battista Fiorini Bologuese un' altra delle minori. La qual cosa udendo Taddeo, e reggendusi escluso per essere stato detto al detto cardinale Emulio, che egli era persona che più attendera al gusdagno che alla gloria e che al bene operare, feer col cardinale Farnese ogni opera per essere sneb' egli a parte di quel lavoro. Ma il cardinale, nou si volendo in ciò adoperare, gli rispose che gli dovevano hsatare l'opere di Caprarola, e che non gli pareva dovere che i suoi lavori dovessero essere lasciati in dietro per l'emulazioni e gare degli artefici aggiugnendo ancora che, quando ai fa bene, sono l'opere ehe danno nome ai luoghi, e non i luoghi all'opere. Ma eiò ponostante fece tanto Taddeo con altri mezai appresso l'Emulio, che finalmente gli fu dato a fare una delle storie minori sopra una porta, non potendo ne per preghi o altri mezzi ottenere che gli fusse conceduto una delle maggiori. E nel vero dicono che l'Emulio andava in ciò rattenuto; perelocche, sperando che Giuseppe Salviati avesse a passare tutti, era d'unimo di dargli il restante, c forse gittare in terra quelle che fussero state fatte da altri. Poi dunque che tutti l so-praddetti chhono condutte le lor' opere a buon termine, le volle tutte il papa vedere; e così, fatto seoprire ogni casa, conobbe (e di questo parere furono tutti i cardinali ed i migliori artefiei) che Taddeo s' era portato meglio degli altri, comerché tutti si furono portati ragionevolmente. Per il che ordino Sua Santità al sig-Agabrio, che gli facesse dare dal cardinale Esnu-lio a fare un'altra storis delle maggiori; onde gli fu allogata la testa, dove è la porta della cappella Paolina; nella quale diede principio all'opera, ma non segnitò più oltre, sopravvenendo la morte ilel papa, e acoprendosi ogni

VASARI

cosa per fare il conclave, ancorché molte di quelle storie non avessero avuto is suo user s della quale storia elle in detto luogo incomin-ciò Taddes, ne abbiamo il disegno di sua mapo, e da lui statoci mandato, nel detto nostro libro de'disegni. Pece nel medesimo tempo Taddeo, oltre ad alcune altre cosette, un belliasimo Cristo in un quadro che doreva essere mandato a Caprarola al cardinal Farnese, il nale è oggi appresso Pederigo suo fratello, che dice volerlo per se, mentre che vive ; la qual pittura ha il lume da alcuni angeli, che, piangendo, tengono alcune torce. Ma perche dell'o-pere che Taddeo fece a Caprarola si parlerà a lungo poco appresso nel discorso del Vignola, che fece quella fabbrica, per ora non ne dirò altro. Federigo intanto, essendo rhiamato a Vineaia, convenne col patriarea Grimani di finirgli la cuppella di S. Francesco della Vigna rimasa imperfetta, come s'e detto, per la morte di Battista Franco Vinisiano. Ma innanai che cominciasse detta osppella adorsò al detto patriarea le scale del suo palazzo di Vinezia di figurette poste con multa grasia dentro a certi ornamenti di stucco, e dopo condusse a fresco nella detta cappella le due storie di Lazzero e la conversione di Maddalena, di che n'è il disegno di mano di Federigo nel detto nostro libro. Appresso nella tavola della medesima cappella fece Federigo la storia de' Magi a olio. Dopo fece fra Chioggia e Monselice alla villa di M. Gio. Battista Pellegrini, dove hanno lavorato molte cose Andrea Schiavone e Lamberto e Gualtieri Fiamminghi, alcune pitture in una loggia, che sono molto lodate. Per la partita dunque di Pederigo seguitò Taddeo di lavorare a fresco tutta quella state nella cappella di S. Marcello; per la quale fece finalmente nella tavola a olio la conversione di S. Paolo, nella quale si vede fatto con bella maoiera quel santo cascato da cavallo a tutto shalordito dallo splandore e dalla voce di Gesù Cristo, il quale figurò in una gloria d'angeli in atto appunto che pare ohe dica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Sono similmente spaventiti, e stanno come insensati e stupidi, tutti i snoi che gli stanno d'intorno. Nella volta dipinse a fresco entro a certi ornamenti di stucco tre storie del medesimo santo: in nna quando menato prigione a Roma , sharea nell'isola di Malta, dove si vede che nel far fuoco se gli avventa una vipera alla mano per morderio, mentre in diverse maniere stanno alcuni marinari quasi nudi d'intorno alla barca; in un'altra è uando cascando dalla finestra un giovane, è resentato a S. Paolo, che in virtà di Dio lo riscucita; e nella terza è la decollazione e morte di esso santo. Nelle facce da basso sono similmente a fresco due storie grandi: in una san Paolo che guarisce uno storpiato delle gambe, e nell'altra una disputa, dove fa rimanere sieco un mago, che l'una e l'altra sono veramente bellissime. Ma quest'opera, essendo per la sua morte rimasa imperfetta, l'ha lioita Federigo quest'anno, e si è scoperta eoo molta ana lode. Fece nel medesimo tempo Taddeo alcuni quadri a olio, che dall'ambasciatore di quel re furono mandanti in Francia. Essendo rimaso imperfetto per la morte del Salviati il salotto del palazzo de Farnesi, cioè mancando

Farnese a Tad-leo, che le condusse molto bene a fine; ma non però passò Francesco, na anco l'arrivo nell' opere fatte da lui nella medesima stanza, come alcuni maligni ed invidiosi erano andati dicendo per Boms, per diminuire con false calunnie la gloria del Salviati ; e arbbene Taddeo si difendeva con dire, che aveva fatto fare il tutto a' suoi garzoni, e che non era in quell'opera di sua mano se non il disegno, e puche altre cose, non furono cotali scuse accettate, perriocche non si deve nelle concorrenze, da chi vuole alcuno superare, mettere in mano il valore della sua virtù e fidarlo a persone deboli , perocche si va a perdita manifesta. Conobbe donque il cardinal Sant'Agnolo, uomo veramente di sommo giudisio in tutte le cose e di somma bontà , quanto aveva perduto nella morte del Salviati. Imperocche sebbene era suerbo, altiero, e di mala natura, era nelle cose della pittura veramente eccellentissimo, Ma tuttavia, essendo mancati in Roma i più eccellenti, si risolve quel signore, non ci essendo altri, di dare a dipignere la sala maggiore di quel palazzo a Taddeo, il quale la prese volentieri, con speranza di avere a mostrare con ogni sforzo quanta fusse la virtù e saper suo. Aveva già Lorenzo Pucci Fiorentino cardinal Santi Quattro fatta fare nella Trinità una cappella, e dipi gnere da Perino del Vaga tutta la volta, e fuori certi profeti con due putti che tenevano l'arme di quel cardinale; ma essendo rimasa imperfetta e mancando a dipignersi tre facciste, morto il cardinale, que'padri, sensa aver rispetto al giu-sto e ragionevole, venderono all'arcivescovo di Corfu la detta cappella, che fu poi data dal detto arcivescovo a dipignere a Taddeo. Ma quando pure , per qualche cagione e rispetto sella Chiesa, fusse stato ben fatto trovar modi di finire la cappella, doverano almeno in quella parte che era fatta non consentire che si levasse l'arme del cardinale per farvi quella del detto arcivescovo, la quale potevano mettere in altro luogo, e non far ingiuria così manifesta alla buona mente di quel cardinale. Per aversi dun-que Taddeo tant' opere alle mani, ogni di sollecitava Federigo a tornarsene da Venezia. Il quale Federigo, dopo aver finita la cappella del patriarca, era in pratica di torre a dipignere la facciata principale della sala grande del consi-glio, dove già dipinse Antonio Viniziano. Ma le gare e le contratietà che ebbc dai pittori viniziani furono cagione che non l'ebbero ne essi, con tanti lor favori, ne egli parimente. In quel mentre Taddeo, avendo desiderio di vedere Piorenza e le molte opere che intendeva svere fatto e fare tuttavia il duca Cosimo, ed il principio della sala grande che faceva Giorgio Vasari amico suo, mostrando una volta d'andare a Caprarola in servizio dell'opera che vi faceva. se ne venne per un S. Giovanni a Piorenza in compagnia di Tiherio Calcagni giovane scultore ed architetto Piorentino, dove, oltre la città, gli piacquero infinitamente l'opere di tanti scultori e pittori eccellenti, così antichi come moderni: e se non avesse avuto tanti carichi, e tante opere alle mani, vi si sarebbe volentieri tratteouto qualche mese. Avcodo dunque veduto l'apparecchio del Vasari per la detta sala, cioè quarantaquattro quadri grandi, di braccia quattro, sei, sette e direi l'uno, nei quali lavodue storie nell'entrata dirimpetto al finestro de la finestro de la maggior parte di sei ed otto ne, le diede a fare il cardinale Sapt'Agnolo braccia, e con l'siuto solo di Giovanni Strada OPERE

ngo e Iacopo Znochi assoi creati, e Battista Nakliui, e tutto essere stato condotto in meno d'un suno, n'ebbe grandissimo piacere, e prese grand'snimo. Onde, ritornato a Roma, messe mano alla detta eappella della Trinità, con animo d'avere a vincere se stesso nelle orie che vi andavano di nostra Donna, come si dirà poco appresso. Ora Federigo, sebbene ara sollecitato a tornarsene da Venesia, non pote non compiacere e non starsi quel carnovale in quella città in compagnia di Andrea Palladio architetto; il quale avendo fatto alli aignori della compagnia della Calza un mezzo teatro di legname a nao di colosaco, nel quale si aveva da recitare una tragedia, fece fare nell'apparato a Federigo dodici storie grandi di sette piedi e mezzo l'una per ogni verso, con altre infinite cose de' fatti d' Ircano re di lerusalem, secondo il soggetto della tragedia, nella de opera acquistò Federigo onore assai, per la bontà di quella e prestezza con la gnale la condusse. Dopo andando il Palladio a fondare nel Friuli il palazzo di Civitale, di cui aveva già fatto il modello , Federigo andò eon esso lui per vedere quel paese, nel quale disegnò molta cose che gli piacquero. Poi avendo vedute molte cose iu Verona ed in molte altre città di Lombardia, se ne venne finalmente a Firenze, quando appunto ai facevano ricchissimi apparati e maravigliosi, per la venuta della regina Giovanna d'Austria. Dove arrivato fece, come volle il aignor duca, in una grandissima tela ehe co-priva la acena in testa della sala, una bellissima e capricciosa eaccia di colori, ed alcune storie di ebiaroscuro per un arco, ehe piacquero infinitamente. Da Firenze andato a Sant'Agnolo a rivedere gli amiei e parenti, arrivò finalmen-te in Roma alli sedici del vegneute gennaio; deo, perciocche la morte di papa Pio IV, e quella del cardinal Sant'Agnolo interruppero l'opera della sala de' Re e quella del palaszo de' Farnesi. Onde Taddeo, che aveva finito un altro appartamento di atonse a Caprarola e quasi condutto a fine la cappella di san Marcello, uttendeva all'opera della Trinita con molta sua quiete, e cooducera il transito di nostra Donna, e gli Apostoli che sono intorno al cataletto. Ed avendo anco in quel mentre preso per Federigo una cappella da farsi in fresco nella chiesa dei preti riformati del Gesù alla guglia di S. Mauro, esso Federigo vi mise subitamente mano. Mostrava Taildeo (fingendost sdegnato per avere l'ederigo troppo penato a tornare) non eurarsi molto della tornata di lui; ma, nel vero, l'aveva carissima, come ai vide poi per gli effetti; conciofusseché gli era di molta suo-lestia l'avere a provvedere la casa (il quale fastidio gli soleva levere Federigo) ed il distur bo di quel luro fratello ehe stava all' orefice; pure, giunto Federigo, ripararono a molti inconvenienti per potere con animo riposato attendere a lavorare. Cercavano in quel meutre gli amici di Taddeo dargli donna, ma egli, come colni ebe era avvezzo a vivere libero, e dubitava di quello ehe le più volte suole avvenire, cioè di non tirarsi in casa insieme con la moglie mille noisse eure e fastidi, non si volle mai risolvere ; anzi, attendendo alla sua opera della Trinità, andava facendo il cartone della facciata maggiore, nella quale andava il salire di no stra Donna in cielo, mentre Federico fece in un

quadro san Piero in prigione per lo signor duca d'Urbino, ed un altro, dove e ana pustra Donna in cielo con alcuni angeli intorno, che dovera essere mandato a Milano, a in un altro, che fu mandato a Perugia, un'Occasione. Avendo il cardinale di Ferrara tenuto molti pittori e maestri di stucco a lavorare a nna sua bellissima villa, che ha n Tigoli, vi mandò nltima-mente Federigo a dipignere due stanze, una delle quali è dedicata alla Nobiltà e l'altra alla Gloria, nelle quali si portò Federigo molto be-ne, e vi fece di belle capricciose invenzioni, e ciò finito, se ne tornò a Roma alla sua opera della detta cappella, conducendola, come ha fatto, a fine : nella quale ha fatto un coro di molti angeli e variati splendori con Dio Padre ebe manda lo Spirito Santo sopra la Madonna, mentre è dall'angelo Gabbriello annunziata e messa in mezzo da sei profeti maggiori del vivo e molto belli. Taddeo, seguitando intanto di fare nella Trinità in fresco l'assunta della Madonna, pareva ebe fosse apinto dalla natura a far in quell'opera, come ultima, l'estreme di sua possa. E di vero fu l'ultima; perciocche, infermsto d'un male, che a principio parve assai leggiere, cagionato dai gran caldi che quell'anno furono, e poi riusci gravissimo, si mori del mese di settembre l'anno 1566, avendo prima me buon cristiano, ricevuto i Sacramenti della Chiesa, e veduto la più parte de' suoi amici, lasciando in suo luogo Federigo suo fratello, ch'anch'egli allora era ammalato. E così in poco tempo, essendo stati levati del mondo il Buonarroto, il Salviati, Daniello, e Taddeo, hanno fatto grandissima perdita le nostre arti, e particolarmente la pittura. Fu Taddeo molto ero nelle sue cose, ed ebbe una maniera assai dolce e pastosa, e tutto lontana da certe erudeaze; fu abbondante ne' suoi componimenti, e fece molto belle le teste, le mani e gl'ignudi, al-loutanandosi in essi da molte erudezze; nelle quali fuor di modo si affaticano alcuni per parere d'intendere l'arte e la notomia i ai quali avvienc molte volte, come avvenne a colvi, che, per volere essere nel favellare troppo Ateniese, fu da una donnicciuola per non Ateniese conosciuto. Colori parimente Taddeo con molta vaghezza ed ebbe maniera facile, perché fu molto siutato della natura, ma alcuna volta se ne volle troppo servire. Pu tanto volonteroso d'avere da se, che durò un pezso a pigliare ogni lavoro per guadagnare, ed insomma fece molte, anzi infinite cose desea di lavoranti assai per condurre l'opere, perciocche non si può fare altrimenti. Pu sangnigno, suhito, e molto sdegnoso, e oltre ciò dato alle cose veneree. Ma nondimeno ancorche a ciò fusse inclinatissimo di natura, fu temperato, e seppe fare le sue cose con una certa onesta vergogna e molto segretamente. Fu amorevole degli amici, e dove potette giovare loro se n'ingegnò sempre. Resto coperta alla morte sua l'opera della Trinità, ed imperfetta la sala grande del palazzo di Farnese, e così l'opere di Caprarola, ma tutte nondimeno rimasero in mano di Federigo suo fratello, il quale si contentano i padroni dell'opere ebe dia a quelle fine , come farà : e nel vero non sarà l'ederigo meno erede della virtà di Taddeo, che delle facultà. Fu da Federigo data sepoltura a Taddeo nella Ritonda di Roma viciuo al tabernacolo dove è sepolto Raffaello da Urbino del

562 medesimo stato. E certo sta bene l'uno accanto all'altro, perciocche siccome Raffaello di anni trentasette e nel medesimo di che era nato mori, cioè il venerdi mato, così Taddeo naeque a di primo di settembre 1509 e morì alli e dello stesso mese l'anno 1576. È d'animo Federigo, se gli fia conceduto, restaurare l'altro tabernacolo purc nella Ritonda, e fare qualche memoria in quel luogo al suo amorevole fratello, al quale si conosce obbligatissimo. Ora perche di sopra si è fatto mensione di Iacopo Barozzi da Vignola, e detto ehe, secondo l'or-dine ed architettura di lui, ha fatto all'illustrisaimo cardinal Farnese il suo ricchissimo e reale villaggio di Caprarola, dico che Jacopo Barozzi da Vignola pittore ed architetto bolognese, ehe oggi ba cinquantotto anni, nella ana pueriaia e gioventu fu messo all'arte della pittura in Boma, ma non fece molto frutto, perche non ebbe buon indirizzo da principio; ed anco per dire il vero, egli aveva da natura molto più inclinazione alle cose d'architettura che alla pittura, come infino allora si vedeva apertamente nei suoi disegni ed in quelle poche opere che fece di pittura, imperocche sempre si vedeva in quel-le cose d'architettura e prospettiva, e fn in lui così forte e potente questa inclinazione di naturs, che si può dire ch'egli imparasse quasi da se stesso i primi principi e le cose più difficili ottimamente in breve tempo, ed onde si videro di sua mano, quasi prima che fosse conosciuto, belle e capricciose fantasie di vari disegni fatti per la più parte a requisisione di M. Francesco Guicciardini, allora governatore di Bologna, e d'alcuni altri amici suoi, i quali disegni forono poi messi in opera di legni commessi e tinti a so di tarsie da fra Damiano da Bergamo dell'ordine di san Domenico in Bologna. Andato poi esso Vignola a Roma, per attendere alla pittura e cavare di quella onde potesse aiutare la sua povera famielia, si trattenne da principio in Belvedere con Iacopo Melighini Ferrarese, architettore di papa Paulo III, diseguando per lui aleune cose di arebitettura. Ma dopo essendo allora in Roma un'accademia di nobilissimi gentiluomini e signori ehe attendevano alla lezione di Vitruvio, fra quali era M. Mareello Cervini ehe fu poi papa, monsignor Maffei, messer Alessao-dro Mansuoli, ed altri, si diede il Vignols per servizio loro a misurare interamente tutte l'anticaglie di Roma; ed a fare alcune cose, secondo i loro capricci ; la qual cosa gli fn di grandiss mo giovamento nell'imparare, e nell'utile parimente. Intanto essendo venuto a Roma Franceaco Primatico pittore bolognese, del quale si parlerà in altro luogo, si servi molto del Vigno-la in formare una gran parte dell' antichità di Roma, per portare le forme in Francia, e gettarne poi statue di bronzo simili all'antiche. Della qual cosa speditosi il Primaticcio, nell'andare in Francia, condusse seco il Vignola per servirsene nelle cose di architettura, e perche gliaintasse a gettare di bronzo le dette statue ebe avevano formate, siccome nell'una e nell'altra cosa fece con molta diligenza e giudizio. E passati due anni se ne tornò a Bologna, secondo che aveva promesso al conte Filippo Pepoli, per attende-re alla fabbrica di san Petronio. Nel qual luogo consumò parccebi anni in ragionamenti e dispote con alcuni che seco in quei maneggi compe-tevano, senza avere fatto altro che condurre e fatto fare con i suoi disegni il naviglio che con-

duce le barehe dentro a Bologna, là dove prima non si accostavano a tre miglia; della quale opera non fo mai fatta në la più utile në la migliore, ancorché male ne fosse rimunerato il Vianola, inventore di così utile e lodevole impresa. Essendo poi l'anno 1550 errato papa Giulio III, per mezzo del Vasari fu secomodato il Vignola per architetto di Sua Santità, e datogli particolar cura di condurre l'Aequa Vergine, e d'essere sopra le cose della vigna di esso papa Ginlio, che prese volentieri al suo servigio il Vignola, per avere avuto cognizione di lui quando fu legato di Bologna ; nella quale fabbrica ed altre cose che sece per quei pontefier, durò molta fatics, ma ne fu male remnnerato. Finalmente avendo Alessandro cardinale Farnese conoscinto l'ingegno del Vignola, e sempre molto favoritolo nel fare la sua fabbries e palazzo di Capra-rola, volle che tutto nascesse dal capriccio, discgno, ed invenzione del Vignola; e nel vero non fu punto manco il giudizio di quel signore in fare elezione d'un eccellente architetture, che la grandezza dell' animo in mettere mano a coa granda e nobile edifizio, il quale , ancorche aia in luogo che ai possa poco godere dall' univer-sale, essendo fuor di mano, è nondimeno cosa maravigliosa per sito, e molto al proposito per chi vaole ritirarsi alenna volta dai fastidi e tumulti della città. Ha dunque questo edificio forma di pentagono, ed è spartito in quattro appar-tamenti senza la parte dioanzi, dove è la porta principale, dentro alla qualepartedinanal è una loggia di palmi quaranta in larghezza, ed ottanta in lunghezza. În su uno de lati e girata in forma tonda nna scala a chiocciola di palmi dicci nel vano degli scaglioni, e venti è il vano del mezzo ehe da lume a detta scala, la quale gira dal fondo per insino all'altesza del terzo appartamento più alto; e la detta scala si regge tutta sopra colonne doppie con cornici che girano in tondo secondo la scala, che è ricca e varia, cominciando dall'ordine dorico e seguitando il ionico, corintico, e composto, con ricebezze di balaustri, niochie, ed altre fantasie che la fanno essere cosa rara e bellissima. Dirimpetto a questa scala, cioè in sull'altro de'canti che mettono in mezzo la detta loggia dell'entrata, è nu appartamento di stanze, che comincia da un ricetto tondo simile alla larghezza della scala, e cammina in una gran sala terrena lunga palmi ottanta e larga quaranta; la quale sala è lavorata di stucchi e dipinta di storie di Giove, cioè la nascita, quando e nutrito dalla capra Amaltea e che ella e incoronata, con due altre storie che la mettono in mezzo, nelle quali è quando ell'è collocata in cielo fra le quarantotto imagini, e con un'altra simile storia della medesima capra che allude, come fanno anco l'altre, al nome di Caprarola. Nelle facciate di questa sala sono prospettive di casamenti tirati dal Vignola, e colorite da un suo genero, che sono molto helle e fanno parere la stanza maggiore. Accanto a questa sala è po salotto di palmi quaranta, che appunto viene a essere in sull'angolo che segue, nel quale, oltre ai lavori di stucco, sono dipinte cose ehe tutte dimostrano la primavera. Da questo salotto segnitando verso l'altro angolo, cioc verso la ponta del pentagono dove è cominciata una torre, si va in tre camere larghe ciascuna quaranta palmi e trenta lunghe; nella prima delle quali e di stucchi e pitture con varie invensioni dipinta la state, alla quale stagione è questa prima camera dedicata; nell'altra ehe segue è dipinta e lavorata nel medesimo modo la stagione dell'autunno, e nell'ultima, fatta in simil modo, la quale si difende dalla tramontana, è fatto di simile lavoro l'invernata. E così infin qui avemo ragionato (quanto al piano, che è sopra le prime atanze sotterranee intagliate nel tufo, dove sono tinelli, eucine, dispense, cantine) della me-tà di questo edifizio pentagono, cioè della parte destra; dirimpetto alla quale, nella siniatra, sono altrettante stanze appunto, e della medesima grandezza. Dentro ai einque angoli del pentagono ha girato il Vignola un cortile tondo, nel quale rispondono con le loro corte o, nel quale rispondono con le loro porte tutti gli appartamenti dell'edifizio; le quali porte, dico, riescono tutte in sulla loggia tonda che circonda il cortile intorno, e la quale è larga diciotto palmi; ed il diametro del cortile resta palmi novantacinque, e einque once; i pi-lastri della quale loggia, tramezzata da nicchie che sostengono gli archi e le volte, essendo sepiati con la nicchia in mezzo, sono vennti di larghezza palmi quindiei ogni due, che altrettanto sono i vani degli archi; ed intorno alla loggia negli angoli che fanno il sesto del tondo soco quattro scale a chiocciola che vanno dal fondo del palazzo per fino in eima, per comodo del palazzo e delle stanze, con pozzi che smaltiscono l'acque piovane e fanno nel mesto una eisterna grandissima e bellissima; per non dire nulla de' lumi e d'altre infinite comodità che fanno questa parere, come è veramente, una rara e bellissima fabbrica; la quale, oltre all'avere forma e sito di fortezza, è accompagnata di fuori da una scala ovata, da fossi compagnata et nort qu'un seam ovan, a rossinitorno, a de ponti levatoj fatti con bell'invenzione e nuova maniera, che vanno ne' giardini pieni di ricche e varie fontane, di graziosi apartimenti di verzure, ed insomma di tutto quello che a un villaggio versmente rasle è richiesto. Ora, sagliendo per la chiocciola grande del pia-no del cortile in sull'altro appartamento di sopra, si trovano finite sopra la detta parte, di coi si è ragionato, altrettante stanze, e di più la cappella, la quale e dirimpetto slla detta acala tonda principale in su questo piano. Nella sala, che è appunto sopra quella di Giove e di pari grandezzo, sono dipinte di mano di Taddeo, e de'suoi giovani, con ornamenti ricchissimi e bellissimi di stocco, i fatti degli nomini illnstri di easa Farnese. Nella volta è uno spartimeoto di sei storie, cioè di quattro quadri e due tondi che girano intorno alla comice di detta sala, e nel mezzo tre ovati accompagnati per lunghezza da due quadri minori, in uno de'quali è dipinta la Fama e nell'altro Bellona. Nel primo de tre ovati è la Pace, in quel del mezzo l'arme vecchia di casa Farnese col eimiero, sopra cui è un liocorno, e nell'altro la Beligione. Nells prima delle sei dette storie che è un tondo, è Guido Farnese con molti personaggi ben fatti intorno, e con questa iserizione sottn: Guido Farnevius urbis veteris principatum civibus ipsis deferentibus adeptus, laboranti intestinie discordiis civitati, seditiosa factione ejecta, pacem et tranquillitatem resti-tuis, anno 1323. In un quadro lungo è Pietro Nicoolò Farnese che libera Bologna, con questa iscrizione sotto: Petrus Nicolaus sedis romanas potentissimis hostibus memorabili praelio superatis, imminenti obsidionis periculo Bononian liberat, anno salutis 1361. Nel quadro, che è

accanto a questo, e Piero Parmese fatto capitano de' Fiorentini, con questa iscrizione: Perrus Farnesius reip. florentinae imperator magnis Pisanorum copiis capto duce obsidionis occusis arbem Florentiam triumphas ingreditur, anno praddetto, è nu altro Pietro Farnese ehe rom-pe i nemici della Chiesa Romana a Orbatello, con la sua inscrizione. In uno de' due altri qua-dri, che sono egnali, è il signor Raineri Far-nese fatto generale de' Florentini in luogo del sopraddetto signor Pietro suo fratello, con questa iscrizione: Reinerius Farnesius a Florentina neritatule: namerus rarressus a rovenin-nis difficili reip, tempore in Petri fratris mortui locum copiarum omnium dux deligitur anno 1362. Nell'altro quadro è Bannecio Farnese fatto da Eogenio IV generale della Chiesa, con questa iscrizione 1 Ranutius Farnesius Pauli III papae avus Eugenio IV P. M. rosae aurae munere insignitus pontificii exercitus imperator constituitur, anno Christi 1435. Insomma sono in questa volta on numero infinito di bellissime figure, 'di stucchi, ed altri ornamenti messi d'oro. Nelle facciate sono otto storie, cioè due per facciata; nella prima, entrando a man ritta, è in nna papa Giulio III, che conferma Parma e Piacenza al duca Ottavio ed al principe sno fi-Sant' Agliuolo, presenti il cardinale Parnese, gnolo sno fratello, Santa Piore camarlingo, Sal-viati il vecchio, Chieti, Carpi, Polo, e Morone, tutti ritratti di naturale, con questa inscrizione: Iulius III P. M. Alexandro Farnesio auctore Octavio Farnesio cius fratri Parmam amissam restituit, anno salutis 1550. Nella seconda è il cardinale Farnese, che va in Vormazia legato carumane ratnese, one va in vormania legato all' imperatore Carlo V, e gli escono incontra Sua Maestà, e il principe suo figliuolo, con in-finita molitudina di baroni e con essi il re de' Romani, con la sua ioserisione. Nella facciata a man manca, entrando, é nella prima storia la gnerra d' Alemagna contra i Luterani, dove fu egato il duca Ottavio Parnese l'anno 1546 con la sua inscrizione. Nella seconda è il detto cardinale Parnese e l'imperatore coo i figliuoli, i quali tutti e quattro sono sotto il baldacchino portato da diversi che vi sono ritratti di nstnrale, infra i quali e Taddeo, maestro dell'opera, con una comitiva di molti signori intorno. In una delle lacce ovvero testate sono due storie, ed in mezzo un ovato dentro al quale è il ritratto del re Filippo con questa inserizione s Philippo Hispaniarum regis maximo ob eximia in domum Farnesiam merita. In una delle storie è il duca Ottavio che prende per isposa ma-dama Margherita d'Austria con Papa Paolo III in mezzo, con questi ritratti, del cardinala Parnese giovane, e del cardinale di Carpi, del duea Pier Luigi, M. Durante, Enralio da Cincoli. M. Giovanni Riccio da Montepulciano, il vaseovo di Como, la signora Livia Colonna, Claudia Mancina, Settima, e donna Maria di Men-dozza. Nell'altra è il duea Orazio ehe prende per isposa la figliuola del re Enrico di Francia, con questa inscrizione: Henricus II Valesius Galliae rex Horatio Farnesio Castri Duci Dianam filiam in matrimonium collocat, anno salutis 1552. Nella quale storia, oltre al ritratto di essa Diana col manto reale e del dues Orazio suo marito, sono ritratti Caterina Mediei reina di Francia, Margherita sorella del re, il re di Navarra, il connestabile, il duca di Guisa, il duca di Nemours, l'ammiraglio principe di Con-

de, il cardinale di Lorenz giorane, Gnisa non f canto a questo salolto, dedicata al vestire, che anene Cardinale, il signor Piero Strozzi, madama di Manpensier, e madamigella di Roano. Nell'altra testata rimeontro alla detta sono similmente doe aftre storie con l'ovato in mezzo, nel gaale è il ritratto del re Enrieo di Francia con questa inscrizione a Henrico Francorum regi max. familiæ Farnesiæ conservatori. In una delle atorie, eioè in quella che è a man ritta, papa Paolo III veste il duca Orazio, che è ininocchioni, d'ona veste sacerdotale, e lo fa pre-ad aftri signori intorno, con queste parole: Pauhus HI P. M. Horatum Farnessum neposem summos peri adolescentem praefectum urbis creas, anno sal. 1549; ed la questa sono questi ri-tratti: il cardinale di Parigi, Visco, Morone, Badia, Trento, Stondrato e Ardinghelli. Accanto a questa nell'altra storia il medesimo papa da il baston generale a Pier Luigi ed ai figliuoli che non erano aneor cardinali con questi ritratti: il papa, Pier Luigi Farnese, Camarlingo, duca Ottavio, Orazio cardinale di Capua, Simonetta, Iacohaccio, San Iacopo, Ferrara, signor Ranuccio Farnese glovinetto, il Gioviu, il Molza, e Marcello Cervini che fu poi papa, marchese dl Marignano, signor Gio. Baltista Castaldo, signore Alessandro Vitelli, e il signor Gio. Batti-sta Savelli. Venendo ora al salotto, che è accanto a questa sala che viene a essere sopra alla Primavera, nella volta adorna con un partimento grandissimo e ricco di atucchi e or è nello sfondato del mezzo l'incoronazione di papa Paolo III, con quattro vani che fanno epitaffio in eroce con queste parole: Paulus III Farnesius pontifex maximus Beo et hominibus approbantibue sacra tiara solemni ritu coronatur, anno salutis 1534 iij, Non. Novemb. Seguitano quattro storie sopra la cornier, eloè ogni faccia la sua. Nella prima il papa benedi-ce le galee a Civitavecchia per mandarle a Tutial di Barberia l'anno 1535. Nell'altra il medesimo acomunica il re d'Inghilterra l'anno 1537, coi sno epitafito. Nella terza è an'armata di galee, che preparano l'imperadore e' Vini-ziani contra il Turco, coa autorità e aiuto del pontefice l'anno 1538. Nella quarta, quando, es-sendosi Perugia ribellata dalla Chiesa, vanno l Perugini a chiedere perdono l'anno 1540. Nelle farciate di detto salotto sono quattro storie grandi, cioè una per ciascuna facciata, e tramezzate di finestre e porte. Nella prima è in una storia grande Carlo V imperatore, ehe, tornato da Tunisi vittorioso, hacia i piedi a papa Paolo Farnese in Roma l'anno 1535. Nell'altra, che è sopra la porta, è a man manca la pace che papa Paolu III a Busseto free fare a Carlo V Imperatore e Francesco primo di Francia, Panno 1538, nella quale storia sono questi ri-tratti: Borbone vecchio, il re Françosco, il re Enrico, Lorenzo vecchio, Turnone, Lorenzo giovane, Borbone giovane e due figlinoli del re Francesco. Nella terza il medesimo papa fa legato il cardinal di Moute al concilio di Trento, dove sono infiniti riteatti. Nell'ultima che c fra le dae fiaestre, il detto fa moiti eardinali per la preparazione del concilio, fra i quali vi sono quattro che dopo lui successivamente fu-rono papi, lulio III, Marcello Cervino, Paolo IV, e Pio IV. Il qual salotto, per dirlo brevetaente, è ornatisamo di tutto quello che a si atto luogo si coaviene. Nella prima camera ac-

è lavorata anch'essa di stocchi e d'oro riccamente, è nel mezzo un sacrifizio con tre figure nude, fra le quali è un Alessandro Magno armato, ehe butta sopra il fuoco alcune vesti di pelle. Ed in molte altre storie, che sono nel medesimo luogo, è quando si trovò il vestire d'erhe e d'altre cose salvatielse, che troppo sarebbe volere il tutto pienamente raccontare. Di questa si entra nella seconda camera dedicata al Sonno, la quale, quando ebbe Taddeo a dipignere, ebbe queste invenzioni dal com-mendatore Annibal Caro di commessione del porremo qui l'avviso del Caro con le sue pro-prie parole, ehe sono queste:

" I soggetti che il cardinale mi ha comanda-» to eh'io vi dia per le dipinture del paleszo di » Caprarola, non hasta che vi si dicano a paro-» le; perché, oltre all'invenzione, ci si ricerca » la disposizione, l'attitudini, i colori, ed altre n avvertenze assai, secondo le descrizioni ch'io » trovo delle cose che mi ci painno a proposi-» to. Però distenderò in carta tutto, elle sopra » ciò mi occorre, più brevemente e più distin-» tamente eli'io potrò. E prima, quanto alla » camera della volta piatta (else d'altro pe. " ora non mi ha dato carico), mi pare, che, es-» pria persona di aua signoria illustrissima, vi » si debbano fare cose convenienti al loco e n fuor dell'ordinario, così quanto all'invenzio-n ae, come quanto all'artefizio. E per dir prima » il mio concetto in universale, vorrei che vi si » facesse una Notte, perché, oltre che sarebbe n appropriata al dormire, sarebbe cosa non m molto divulgata, sarebbe diversa dall'altre » stanze, c darebbe occasione a voi di far cose » belle e rare dell'arte vostra; perché i graa In-» mi e le grand' ombre che ci vanno, sogliono » dare assai di vaghezza e di rifievo alle figure. » E ml piaeerebbe ehe il tempo di questa Notte » fosse in su l'alba, perebe le cose che vi si n rappresenteranno sieno verisimilmente visi-» bří. E, per venire a'particolari ed alla disposi-» zione d'essi, è necessario che ci intendiamo » prima del sito e del ripartimento della can n ra. Diciamo adunque ch'ella sia (com'è) din viss in volta ed in pareti o facciate che le vo-n gliamo chiamare. La volta poi in uno sfon-» dato di forma ovale nel mezzo ed in quattro » peducci grandi la su'canti, i quali, stringenn pediaces granto in an canti, quant, artingen-dosi di mano in mano, c continuandosi l'uno n con l'altro leogo le facciate, abhracciano il n sopraddetto ovato. Le pareti poi sono pur quattro, e da un peduccio all'altro fanno quattro lunette. E, per dare il nome a tutte n queste parti con la divisione che faremo della » camera tutta, potremo nominare d'ngni in-» torno le parti sue. Dividasi dunque in einque n siti. Il primo sara da espo, e questo presu n pongo che sia verso Il giardino. Il secon » ehe sacă l'opposito a questo, diremo da piè » Il terzo da usan destra, chiamaremo destro, n e il quarto dalla sinistra, sinistro. Il quinto » poi che sarà fra tutti questi, si dirà messo. E » con questi nomi nominando tutte le parti, n diremo, come dir luaetta da capo, facciata n da' picdi, siondato sinistro, corno destro, e n se alcun'altra parte el converra nominare. Ed » ai peducci, che stanno in su'canti fra due

» di questi termini, dareino nome dell'uno e

n dell'altro. Così determineremo ancora di soto to nel pavimento il sito del letto, il quale » dovrà esser, secondo me, lungo la facciata da o pie con la teste volta alla facciate sinistra. » Or, nominate le parti tutte, torniamo a dar n forma a tutte insieme, dipoi a eissenna da se. » Primamente lo sfoodato della volta, o vera-" mente l'ovato (secondo che il cardinale ha » ben considerato) si fingerà che sia tutto ciclo. » Il resto della volta, che saranno i quattro peo ducci con quel reciuto eli'avemo già detto n che abbraccia intorno l'ovato, si farà parere » che sia la parte non rotta dentro dalla camera, we che post sopra le facciate con qualche beln l'ordine d'architettura a vostro modo. Le » quattro lunette vorrei che si fingessero sfon-» date ancor esse: e, dove l'ovato di sopra rap-» presenta il ciclo, queste rappresentassero ciclo, » terra, e mare, e di fuor della camera, accondo » le figure e l'istorie che vi si farauno. E per-» che, per esser la volta molto schiacciata, le n lunette riescono tanto basse, che non sono » capaci se non di piccole figure, io farei di » eiascuna Innetta tre parti per longitudine, e, » lassando l'estreme a filo con l'altezza de pe-» ducei, sfonderei quella di mezzo sotto esso " filo, per modo che ella fosse come un finen strone alto; e mostrasse il di fuora della stanza » con istorie e figure grandi a proporzioo stel-" l'altre. E le due estremità che restano di qua » e di la, come corni d'essa lunetta (che cor-» ni qui innanzi si chiameranno) rimanessero " bassi, secondo che vengono dal filo in su per n farvi in ciaschedun d'essi ona figura a sede-» re o a giacere, o dentro o di fuori della stan " za, che le vogliate far parere, secondo che n meglio vi tornerà. E questo, che dico d'una » lonetta, dico di totte quattro. Ripigliando » poi tutta la parte di dentro della camera » insieme, mi parrebbe elle ella dovesse esser » per se stessa tutta in oseuro, se non quanto n eli afondati così dell'ovato di sopra, come » de finestrooi delli lati, gli dessero non so » else di chiaro, parte dal cielo con i lumi ce-» lesti, parte dalla terra con fuochi che vi si n faranno, come si dirà poi. E con tutto ciò, n dalla mezza stanza in giù vorrei, che quanto » più si andasse verso il da pie, dove sarà la " Notte, tanto vi fosse più scuro; e così dal-» l'altra metà in su, secondo ehe di mano in » mano più si avvicinasse al capo, dove sarà » l'Anrora, s'andasse tuttavia più illuminando. » Cosi disposto il tutto, veniamo a divisare i » soggetti, dando a ciascuna parte il suo. Nel-» l'ovato, che è nella volta, si faccia a capo di n essa, come avemo detto, l'Aurora. Questa tro-» vo ehe si può fare in più modi, ma lo scerrò » di tatti quello che s me pare che si possa n far più graziosamente in pittura. Pacciasi dun-» que una fanoiulla di queila belleaza, che i n poeti a ingegnano di esprimer coo parole, n componendola di rose, di oro, di porpora, di n rugiada, di simili vaghezze, e questo quanto n ai colori ed alla caroagione. Quanto all'abi-» to, componendone pur di molti uno che paia » più appropriato, s'ha da considerare che ella, o come ha tre stati e tre colori distinti, così » ha tre nomi, Alba, Vermiglia, e Rancia. Per o questo le farei uoa veste fino alla eintora » candida , sottile , e come trasparente. Dalla » cintura fino alle ginocchia una sopravvesta di » scarlatto con certi trinci e groppi che imitas-

» sero quei suoi riverberi nelle nugole, quando n e vermiglia, Dalle ginocchia ingiù fino a piedi » di entor d'oro, per rappresentarla quando è » Baneia, avvertendo che questa veste deve es-» ser fessa, comiocianilo dalle cosce, per farle » mostrare le gambe ignude. E così la veste, o come la sopravveste, siano seosse dal vento n e faccino pieghe e svolazzi. Le braceis vo-» gliono esser igunde ancor esse, e d'inearnass gione pur di rose. Negli omeri le si faccino ss l'ali di vari colori; io testa una corona di » rose: nelle mani le si pongs nna ismpada o o una facella accesa, ovvero le si mandi avanti o un Amore che porti una face, e un altro do-» po, che con un'altra svegli Titone. Sia posta » a sedere in una sedia indorsta sopra un carro » simile tirato o da un Pegaso alato o da due » eavalli, che nell'un modo e nell'altro si dio pinge. I colori de' cavalli siano, dell' uno a splendente in bianco, dell'altro splendente n in rosso, per denntarli seconila i nomi che n Omero da loro di Lampo e di Fetonte. Paco ciansi sorgere da una marina tranquilla, che » mostri d'esser crespa, luminosa, e brillante. » Dietro nella facciata le si faceia dal corno de-» stro Titone sno merito, e dal sinistro Cefslo » suo innamorato. Titone sia un vecchio tutto o canuto sopra un letto raneiato, o veramente n in ona culla, secondo quelli che per la gran » veceniaia lo fanno ribambito, e facciasi in at-» titudine di ritenerla o di vagheggiarla o di » sospiraria, come se la sua partita gli rincre-» scesse. Cefalo un giovane bellissimo vestito n d'un farsetto succinto nel mezzo, co suoi osattin: in piede, con il dardo in mano eh'sb-» bia il ferro indorato, con un cane a lato, in » moto di entrar in un bosco, come non eu-» rante di lei per l'amore che porta alla soa » Proori. Tra Cefslo e Titone nel vano del fi-» nestrone, dietro l'Aurora, si faccino spuntare » alcuni poebi raggi di sole di splendor più vivo n di quello dell'aurora, ma che sia poi impedito » che non si vegga da una gran donna, che gli n si pari davanti. Questa donna sara la Vigin lanza, e vnol esser così fatta, che paia illumi-n nata dietro alle spalle dal Sole che nasce, e " che ella per prevenirlo si cacci dentro nella n camera per lo finestrone che si è detto. La , sua forma sia d'una donna alta, spedita, va-» lorosa, con gli occhi ben'aperti, e con le ei-» glia ben' incarnate, vestits di velo trasparente n tino a' piedi, succinta nel mezzo della person na; con una mano s'appoggi ad nn'asta, e n con l'altra raccolge una felda di gonna; stia » fermats sul pie destro, e tenendo il sinistro o indietro sospeso, mostri da un canto di posar » saldamente, e dall'altro d'avere pronti i passi. » Alzi il capo s mirare l'Anrora, e paia sde-» gnata ch'ella si sia levata prima di lei. Porti » in testa una celata con un gallo suvvi, il » qual dimostri di batter l'ali e di cantare. B » tutto questo dietro l'Aurora. Ma davanti a lei n nel cielo dello sfondato farei alcune fignrette o di fanciulle l'uoa dietro all'altra, quali più » ehiare e quali meno, secondo ehe meno » o più fossero appresso al Inme d'essa Auron ra, per significar l'Ore che vengono innanti n al Sole ed a lei. » Queste Ore siano fatte con abiti, ghirlan-

no de, ed aeconciature da vergini, alale, eon le no mani piene di fiori, come se gli spargessero. no Nell'opposita parte, a piè dell'ovato, sia la

n Notte, e come l'Anrora sorge, questa tran monti, e come ella ne mostra la fronte, questa no volga le spalle : quella esca di un mar trann quillo e nitido; questa s'immerga la uno che » sia nubiloso e fosco. I cavalli di quella ven-» gano col petto innanzi: di questa mostrino n le groppe. E così la persona istessa della Notte o sta varia del tutto da quella dell'Aurora, Abno sta varia uci unto un quena ucii autore, au-nia la caragione nora, nero il manto, peri ni cavalli, nere l'ali; e queste siano aperte ne come se volasse. Tenga le mani alte, e dal-n'l'una un bambino hianco che dorma, per si-» gnificare il sonno, dall'altra un altro nero che » paia dormire, e significhi la morte, perche " d'amendue questi si dica esser madre. Mo-» stri di ca-ler col capo innansi fitto in un'om-» bra più folta, e 'l ciel d' intorno sia d'azzoro ro più carico e sparso di molte stelle. Il suo o carro sia di hronzo, con le rnote distinte in quattro spazi, per torcare le sue quattro vi-ngille. Nella facciata poi dirimpetto, cioè da p piè, come l'Aurora ha di qua e di la Titone ne Cefalo, questa abbia l'Oceano ed Atlante. " L'Oceano si farà dalla destra un omaccione n eon harba e erini bagnati e rahbuffati; e così o da' crini come dalla barba gli escano a posta a n posta alcune teste di delfini legati, con un'acn conciatura composta di teste di delfini, d'al-n ga, di conche, di coralli, e di simili cose man rine. Accennisi appregiato sopra un carro ti-n rato da halene, coi Tritoni avanti con le bnon eine, intorno con le ninfe, e dietro con alcune n bestie di mare. Se non con tutte queste co-n se, simeno con alcune, secondo lo spasio n eh'averete, che mi par poco a tanta materia. n Per Atlante facciasi dalla sinistra un monte » che abhia il petto, le hraccia, e tutte le parti n di sopra d'un uomo rohusto, harbnto e mun scoloso in atto di sostenere il cielo, come è la » sua ligura ordinaria. Più a basso, medesima-» mente incontro la Vigilanza, che avemo po-» sta sotto l'Anrora, si dovrebbe porre il Son-» no: ma perche mi par meglio che stia sopra n al letto, per aleune ragioni, porremo in suo n luogo la Quiete. Questa Quiete trovo bene » che era adorata, e che l'era dedicato il tem-» pio, ma non trovo già come fosse figurala, se n già la sua figura non fosse quella della Secun rità. Il che non credo, perche la Securità è n dell'animo, e la Quiete e del corpo. Figuren remo dunque la Quiete da noi in questo mon do. Una giovane d'aspetto piacevole, che, n come stanca, non giaccia, ma segga e dorma n con la testa appoggiata sopra al braccio sini-n stro. Abbia un'asta che le si posi di sopra n nella spalla e da piè punti in terra, e sopra n essa lasci cadere il braccio destro spenzolo-» ne, e vi tenga nna gamba cavaleioni in atto n di posare per ristoro, e non per infiogardia. n Tenga una corona di papaveri ed un scettro n appartato de un cento, ma non si, che non o possa prontamente ripigliarlo. E, dove la Vin gilanza ha in capo un gallo che canta, a que-n sta si può fare a piedi nna gallina ebe covi, o per mostrare che ancora posando fa la sua n azione. Dentro dell'ovato medesimo, dalla n parte destra, farassi nna Luna. La sua figura n sarà d'una giovine d'anni circa diciotto, grann de, d'aspetto virginale, simile ad Apollo, con n le chiome lunghe, folte e crespe alquanto, n o con uno di quelli cappelli in capo, che si dio cono acidari, largo di sotto, ed acuto e torto

n in cima, come il corno del Doge con due ali n verso la fronte che pendano e ouoprano l'o-n recchie, e fuori della testa con due cornette, n come d'una luna crescente, o, secondo Apu-» leio, con un tondo schiacciato, liscio, e rin splendente a guisa di specchio in messo la n fronte, che di qua e di la abbia alcuni ser-» penti, e sopra certe poche spighe, con una n corona in capo o di dittamo, secondo i Greci, no di diversi flori, secondo Marziano, o di eli-» criso, secondo aleun'altri. La vesta ebi vnol » che sia lunga fino a'piedi, chi corta fino alle » ginocchia, succinta sotto le mammelle, ed atn traversata sotto l'ombilico alla ninfale, con un mantelletto in ispalla affibbiato sul destro n muscolo, e con osattini in piede vagamente n lavorati. Pausania, alludendo, credo, a Diana, o la fa vestita di pelle di cervo. Apuleio (pi n gliandala forse per laide) le dà un ahito di n velo sottilissimo di varj colori, bianco, giallo, se rosso, ed un' altra veste tutta nera, ma n ebiara, e lucida, sparsa di molte stelle, con " una luns in mezzo, e con un lembo d'intor-" no con ornamenti di fiori e di frutti pendenti » a guisa di fioechi. Pigliate un di questi abiti " qual meglio vi torna. Le braccia fate che " siano ignude, con le lor maniehe larghe; n con la destra tenga una face ardente, con la " sinistra un arco allentato, il quale, secondo » Claudiano, è di corno, e, secondo Ovidio, d'oro. n Fatelo come vi pare, ed attaccattele il carn casso agli omeri. Si trova in Pausania con n due serpenti nella sinistra, ed in Apuleio con » un vaso dorato col manico di serpe, il qual » pare come gonfio di veleno, e col piede ornato di foglie di palma. Ma con questo credo n che voglia significare pur Islde; però mi ri-n solvo, ebe le facciate l'arco come di sopra. » Cavalchi un carro tirato da cavalli, un nern, » l'altro bianco, o (se vi piacesse di variare) da n un mulo, secondo Festo Pompeio, o da gio-» venchi, secondo Claudiano e Amonio. E fano cendo giovenchi, vogliono avere le corna no molto piccole, ed una macchia hianca sul den stro fianco. L'attitudine della Luna deve es-» sere di mirare di sopra dal cielo dell' ovato n verso il corno della stessa facciata che guarn da il giardino, dove sia posto Endimione, suo namante, e s'inchini dal carro per baciarlo: n e non si potendo, per l'interposizione del ri-» cinto, lo vagheggi ed illumini del auo splen-» dore. Per Endimione bisogna fare un bel glo-» vane pastore, e pastoralmente vestito; sia ad-» dormentato a pie del monte Latmo. Nel corno n poi dell'altra parte sia Pane, Din de' pastori, n innamorato di lei, la fignra del quale e notis-» sima. Ponetegli una siringa al collo, e con o ambe le mani stenda una matassa di lana n bisuca verso la Luna, con che fingono che n s'acquistasse l'amor di lei, e con questo pren sente mostri di pregarla che scenda a starsi n con lui. Nel resto del vano del medesimo fi-» nestrone si faccia un'istoria, e sia quella de' n sacrifici Lemusi, che usavano far di notte per » cacciare i meli spiriti di casa. Il rito di que-» sti era con le mani levate e co' piedi scalzi o andare attorno spargendo fava nera, rivolgen-" dolasi prima per bocca, e poi gittandola die-" tro le spalle: e tra questi erano alcuni che, " sonando bacini e tali instrumenti di rame, n facevano romore. Dal lato sinistro dell'ovato o si farà Mercurio nel modo ordinario cul suo

n eappelletto alslo, co' talari a' piedi, col can ducco nella sinistra, con la borsa nella den stra, ignudu tutto, salvo con quel suo man-n telletto nella spalla, giovine bellissimo, ma » d'una bellezza naturale, senza alcuno artifi-" cio, di volto allegro, d'occhi spiritosi, shar-» hato, e di prima lanngine, stretto nelle spaln le, e di pel rosso. Alcuni gli pongono l'ali » sopra l'orecchie, e gli fanno uscire da capelli » eerte penne d'oro. L'attitudine, fate a voatro » modo, purche mostri di calarsi dal cielo per n infonder sonno, e che, rivolto verso la parte n del letto, paia di voler toccare il padiglione » con la verga. Nella facciata sinistra di verso n Mercurio, nel corno verso la facciata da pie, n si potriano fare i Lari Dei, che sono snoi fi-» gliuoli, i quali erano Genii delle care priva-» te, cioè due giovani vestiti di pelle di cani, » con corti shiti succinti, e gittati sopra la
» spalla sinistra, per modo che vengaoo sotto
va la destra, per mustrar che sieno disinvolti e » pronti alla guardia di casa. Stiano a sedere » l'uno accanto all'altroj tengano uo'asta per n ciascuoo nella destra, ed in mezzo di essi sia n un cane; di sopra a loro sia un picciolo ca-n po di Vulcano con un cappelletto io testa, ed n aceanto coo una tanaglia da fabbri. Nell' al-» tro corno, verso la facciata da capo, farei uo » Batto, che, per aver rivelato le vacche ru-» bate da lui, sia convertito in 1000. Facciasi o no pastor vecchio a sedere, cha col braccio n destro e coo l'indice mostri il luogo dove le n vacche erano ascoste, col sinistro s'appoggi n a un pedo, o viocastro, haston di pastore, e n dal mezzo in giù sia sasso nero di color di n paragone, in che fu convertito. Nel resto pol n del finestrone dipingsol la storia del sacrifin cio che facevano gli antichi ad esso Mereun rio, perché il sonno non s'interrompesse. E, » per figurar questo, hisogna fare un altare, e » suvvi la sna statua; a piede un fuoco, d'in-" torno geoti che vi gittino legne ad abbrugia-" re, e che con alcune tazze io mano piene di » vino, parte oe spargeno e parte ne bevaco. " Nel mezzo dell'uvato, per empier tutta la " parte del cielo, farei il Crepuscolo, come » mezzaoo tra l'Aurora e la Notte. Per signi-" ficar questo, trovo ebe si fa no giovinetto tut-" to ignudo, talvolta con l'ali, talvolta senza, n con due facelle accese, l'uns delle quali fare-» mo che s'accenda a quella dell'Anrora, e l'al-» tra che si stenda verso la Notte, Aleuni fan-» no che questo giovinetto con le due fsei men desime eavalchi sopra un cavallo del Sole o n dell'Aurora: ma questo non farebbe compon nimento a nostro proposito. Però lo fisemo n come disopra, e volto verso la Notte, ponet-n dogli dietro fra legambe una grande stella, la n quale fosse quella di Venere, perche Venere, n Posforo, ed Espero e Crepuscolo par che si n tenga per uoa cosa medesima. E da questa in n fuori, di verso l'Anrora, fate che tutte le mio oorl stelle siano sparite. Ed avendo fin qui » ripienu tutto il di fuori della camera, così di » sopra oell'ovato, come dalli lati nelle faccian te, resta che vegnamo al di dentro, che sono » nella volta i quattro pedueci. E cominciando n da quello che è sopra al letto, che viene ad o essere tra la facciata sinistra e quella da pie, o faeciasi il Soono, e per figurar lui bisogna n prima figurar la sua casa. Ovidio la pone in n Lenno e ne' Cimerii, Omero nel mare Egeo,

Stazio presso agli Etiopi, l'Arlosto nell'Ara " bia. Dovunque sia, basta che si finga un mon-- te, quale se ne può immaginare nno, dove » siano sempre tenebre, e non mai sole, A pie o d'esso una concavità profonda per dove passi n un'acqua come morta, per mostrare che non n mormori, e sia di color fosco, perciocche la » fanno un ramo della Letes. Dentro in questa n concavità sia un letto, il quale, fingeodosi di n essere d'ebano, sarà di color ocro, e di ocri " paggi si euopra; in questo sia coricato il Son-» no, on giovane di tutta bellezza, perché bel-" lissimo e placidissimo lo fanno, ignudo secono do alcuni, e secondo alcun'altri vestito di due uoa biaoca di sopra, l'altra nera di sot-" Trati " to. Tenga sotto il braccio on corno che mo-" stri riversar sopra 'l letto un liquor liquido, n per denotare l'oblivione, ancoraché altri lo n faccino pieno di frutti. In una mano abbia n la verga, nell'altra tre vesciche di papavero. " Dorma come infermo, col capo, e con tutte le " membra languide, e com' abbandonato nel " dormire. D'intorno al suo letto si vegga Morn feo, Icelo, e Faotaso, e gran quantità di so-n gni, che tutti questi sono suoi figliuoli. I so-n gni siaco certe figurette, altre di bell'aspetto, " altre di brutto, come quelli che parte dilet-" tano e parte spaver.tano. Abbiano l'ali ancor n essi, e i piedi storti, come instabili ed incerti " che sono. Volino, e si girino intoroo a lui, " faceodo come una rappresentazione, con tra-» sformarsi in cose possibili ed impossibili. Mor-» fro e chiamato da Ovidio artefice e fingitore » di figure: e però lo farei in atto di figurare » maschere di variati mostacci, ponendogli alo cune di esse a'piedi, Ierlo dicono ehe si trao sforma esso stesso in più forme: e questo fin gurerei per modo, che nel tutto parrese uomo, ed avesse parti di fiera, di uccello, di m serpente, come Ovidio medesimo lo descrive. " Fantaso vogliono che si trasmuti in diverse » cose insensate i e questo si può rappresentare » ancora con le parole di Ovidio, parte di sasso, parte d'acqua, parte di legno. Fingasi che n in questo luogo siano due porte: una d'avo-n rio, donde escaso i sogni falsi, ed una di corno, donde escaso i veri. E i veri siano colon riti, più distinti, più lucidi e meglio fatti; i n falsi, confusi, foschi, ed imperfetti. Nell'altru o peduccio tra la facciata da predi ed a man o destra farete Brizzo Dea degli auguri, ed in-" terprete de' sogni. Di questa non trovo l'abi-" to, ma la farei ad uso di Sibilla, assisa a piè n di quell'olmo descritto da Virgilio, sotto le n cui frondi pone infinite imagini; mostrando no che, come caggiano delle sue frondi, così le no vogluoso d'intorno nella forma ch'avemo lo-= ro data, e, siocome si è detto, quali più chian re, quali più fosche, alcune interrotte, alcune » confuse, e certe svanite quasi del tutto, per » rappresentar con esse i sogni, le visioni, gli oracoli, le fantasme e le vaoità che si veggo-7- no dormendo, che fin di queste cinque sorti 7 par ebe le faceia Macrobio; eil ella stia come o in astratto per interpretarle, e d'intorno abn hia genti che offeriscano panieri pieni d'ogni n sorte di cose, salvo di pesce. Nel peduceto » poi, tra la facciata destra e quella da capo, stan rà coovenientemente Arpocrate, Dio del sin lenzio: perché rappresentandosi nella prima " vista a quelli ch' entrano dalla porta, che vien » dal cameron dipinto, avvertira gli intranti

» che non faccioo strepito. La tignra di questo » e d'un giorane, o putto, piuttosto di color » nero, per essere Dio degli Egisj e cul dito » alla bocca, in atto di donandare che si tac-» cia; porti in mano nn ramo di persico, e, se » vi pare, una ghirlanda delle sue foglie. Fin-" gooo che nascesse debile di gambe, e che, » essendo ucciso, la madre Iside lo risuscitasse. » E per questo altri lo fanno disteso in terra, m altri in grembo d'essa madre co' pie congino-n ti. Ma, per accompagnamento dell'altre figore, n io lo fazei pur dritto, appoggiato in qualche " 100do o veramente a sedere, come quello » dell'illustrissimo S. Angelo, il quale è anco » alato e tiene un corno di dovizia. Abbia genti » iotorno, ehe gli offeriscono (come era solito) » primizie di leutiochie e altri legumi, e di pern sichi sopraddetti. Altri faceraco per questo n med-simo Dio una figura senza faccia, con " un cappelletto piccolo in testa, con una pel-» la di lupo intorno, tutto coperto d'occhi e » d'orecehi. Fate qual di questi due vi pare. » Nell'altimo peduccio, tra la facciata da capo n e la sinistra, sarà ben locata Angerona, Dea » della Segretezza, che, per venire dentro alla » porta dell' entrata medesima, ammonirà quelli " ehe escono di camera a tener secreto tutto " quel ch'hanno inteso o veduto, come si con-" viene servendo a'signori. La sua figura è " d'una donna posta sopra uno altare con la " bocca legata e suggellata. Non so con che n abito la facessero, ma io la rinvolgerei in un " panno lungo che la coprisse tutta, e mostre-" rei che si ristringesse nelle spalle. Faccinsi
" intorno a lei alcuni pontefici, dai quali se le " sacrificava nella Curia innanzi la porta, per-» else non fusse lecito a persona di rivelar co-" sa che vi si trattasse in pregindicio della repub-" blica. Ripieni dalla parte di dentro i peducci, » resta ora a dir solamente ch'intorno a tutta " quest' opra mi parrehbe che dovesse essese un " fregio che la terminasse d' ogo' intorno, e que-" sto farei o di grottesche ostoriette di figure pic-" ciole, e la materia vorrei che fusse conforme " ai soggetti già dati di sopra, e di mano in ma-" no at più vicini. E facendo storiette, soi piao cerebbe che mostrassero l'azione else fanno " gli uomini ed anco gli animali nell' ora che ci " abbiamo proposto. È comineiando pur da ca-" po, farei nel fregio di quella fareiata (come " cose appropriate all'Aurura) arteliel, operai, " genti di più sorti, che, già levate, tornas " agli esercizi ed alle fatiche loro, come fabbri " alla fucina, letterati agli studi, cacciatori alla " campagna, molattieri alla lor via. E sopra " tutto ei vorrei quella veochiarella del Petrar-" ca, elie, discinta e scalza, levatasi a filore, ac-" cendesse il fuoco. E se vi pare di farvi grot-" tesche d'animali, fateri degli uccelli ehe can-" tino, dell'oche che escano a pascere, de' galli " ehe annunzino il giorno, e simili novelle. " Nel fregio della facciata da piè, conforme alle " tenebre, vi farei genti eh'andassero a frugno-" lo, spir, adulteri, scalatori di finestre, e cose " tali; e per grottesche, istrici, ricci, tassi, un pa-" vone con la ruota che significa la notte stel-" lata, gufi, civette, pipistrelli, e simill. Nel fre-" gio della facciata destra, per cose proporzionate " alla Luna, pescatori di notte, naviganti al-" la hussola, negromanti, streghe, e cotali.
" Per grottesche, un fanale di lontano, reti, " oasse con alenni pesci dentro, e granchi el " pascessero al lume di luna; e, se'l loco o' e

» capace, un elefante in ginocchioni che l' ado » rasse. Ed ultimamente, nel fregio della faco ciata sinistra, matematici con i loro stru-" menti da misurare, ladri, falsatori di monete, " cavatori di cesori, pastori con le mandre an " cor chiuse intorno a' lor fuochi, e simili. E " per animali, vi farei lopi, volpi, scimie, cucce " e se altri vi soou di questa sorte maliziosi ed " insidiatori degli altri animali. Ma in questa " parte ho messe queste faotasie così a caso " per accennare di che spezie invenzioni vi a " potessero fare. Ma, per non esser cose else " abbiano bisogno d'essere scritte, lascio ebe vol " ve l'immaginiate a vostro modo, saprodo che " i pittori sono per lor natura ricchi e graziosi » in trovar di queste hizzarrie. Ed avendo già » ripiene tutte le parti dell'opera, così di den-" tro come di fuori della camera, non m'occor-" re dirvi altro, se uon che conferiate il tutto con monsignor illustrissimo, e, secondo il suo segnstu, aggiungendori o togliendone quel ele bisogna, cerelinte voi dalla parte vostra di

n farvi onore. State sano ». Ma ancora che tutte queste belle invenzioni del Caro fussero capricciose, ingegnose, e lodevoli molto, non pote nondimenu Taddro mettere in opera se non quelle di ebe fu il luogo capace, else furono la maggior parte. Ma quelle, else egli vi fece, furono da lui condutte con molta grazia e bellissima maniera, Accanto a questa nell'ultima delle dette tre camere, che è dedicata alla Solitudine, dipinse Taddeo, con l'asuto de' suoi uomini, Cristo che predica agli apostoli nel deserto e nei boschi, coo un S. ovauni a man ritta, molto ben lavorato. In un'altra storia che è dirimpetto a questa, soco dipinte molte figure che si stauvo nelle selve per foggire la conversazione, le quali alcun'al-tre cercano di distarbare, tirando loro sassi, mentre alcuni si cavano gli ocebi per noo vedere. In questa medesimamente è dipinto Carlo V imperatore, ritratto di oatorale con questa iserizione i Post innumeros labores ociosam quietamque vitam traduxit, Dirimpetto a Carlo e il ritratto del gran Turco ultimo, che molto si dilettò della solitudine, con queste parole: Animun a negocio ad ocium revocavit. Apresso 71 e Aristotite che ha sotto queste paro le: Anima fit sedendo at quiescendo prudentior All' incontro a questo, sotto un'altra figura di mano di Taddeo, è scritto così: Quae ad modum negocii, sic at ocii rutio habenda. Sotto un' altra si legge: Ocium cum dignitate, nagocium sine periculo. E dirimpetto a questa sotto nu'altra fignra è questo motto: Virtutis et liberas vitae magistra optima solitudo. Sotto un'altra Plus agunt qui nihil agere videntur. E sotto l'al tima: Qui agit plurima plurimum peccat. E, per dirlo breveioente, è questa stanza ornatissima di belle figure, e ricchissima auch'ella di stuc-

chi e d'ove. Ma torsamó al Vignola, quanto egli si eccellecte avide cose d'archiettura l'opere une tavia seriencia (Gette e l'abbriche marvegliose) ne fanno piraisima frése, e coi artile vala Mischespados an direnno a quel proposito av, ne free molte attre delle quali con accude av, ne free molte attre delle quali con accude fre mensione; na io particolare nan cappella nella chiesa degli serdei in strada Giolis, una pella dell'alter maggiore in S. Sabon. E Fe-

derigo suo fratello, dove in S. Lorenzo in Damaso è la cappella di quel santo totta lavorata di atucco, fa nella tavola S. Lorenzo in aulla graticola, ed il Parodiso aperto, la quale tavola si as-petta debha riuscire opera hellissima. E per non lasciare indietro aleuna cosa, la quale essere possa di utile, piacere o giovamento a chi leggerà questa nostra fatica, alle ense dette aggingnerò aucora questa. Mentre Tadieo lavorava, come a'e detto, nella vigna di papa Giulio, e la facciata ili Mattiolo delle poste, fece a monaignor Innocenzio illustri-simo e reverendissimo cardinale di Monte due quadretti di pittura non molto grandi, ono de'quali, che è assai bello (avendo l'altro donato), è oggi nella salvaroba di det to cardinale, io compagnia d'una Infinità di cose antielle e moderoe veramente rarissime ; infra le quali non tacerò che è un quadro di pittura capricciosissimo quanto altra cosa di oni si sia fatto infin qui menzione. In questo quadro, dico, che è alto circa due braccia e mezzo, non si veile da ehi lo guarda in prospettiva, e alla sna veduta ordioaria, altro che alcune lettere in camo incaroato, e nel meszo la luna, che, secondo le righe dello acritto, va di mano in mano crescendo e diminuendo; e nondimeno andando section e diminuendo; e nondimeno andando sotto il qualro e guardando in una spera ovve-ro specchio, che sta sopra il quadro a uso d'un picciol baldacchino, si vede di pittura e natura-lissimo in della successio de la companio. ssimo in detto specchio che lo ricere dal quadro, il ritratto del re Enrico II di Francia alquanto maggiore del naturale con queste lettere intorno. Henry Il roy de France. Il medesimo ritratto si vede calando il quadro abbasso, e posta la fronte in sulla cornice di sopra guardando in giù : ma è ben vero che chi lo mira a questo moilo lo vede volto al contrario di quellu che è nello specchio: il qual ritratto, dico, non ai vede, se non mirandolo come di sopra, erche è dipinto supra ventotto gradini auttissimi che non si veggiono, i quali sono fra riga e riga dell'iofrascritte parole, nelle quali oltre al significato loro ordinario, si legge, guardando i capiversi d'ambedue gli estremi, alcune lette-re alquanto maggiori dell'altre nel mezzo: Henricus Valesius Dei gratia Gallorum rex invictissimus. Ma è ben vero che M. Allessandro Taildei Romano segretario di detto cardinale, e don Silvano Razzi mio amieissimo, i quali mi lianno di questo quadro e di molte altre cose dato notizia, non sanuo di chi sia mano, ma solamente han detto che fu donato dal detto re Enrico al cardinale Caraffa quando fu in Francia, è poi da Caraffa al detto illustrissimo di Monte, che lo tenne come cosa rarassima che è veramente. Le parole adunque che sono dipinte nel quadro, e che sule in esso ai veggiono da chi lo guarda alla sua veduta ordinaria e como si guardano l'altre pitture, sono queste: Il Eva TV QVIN VIDES NIL VT AEOR

SPERANO IN VARVM NOR SPERASIMS

Nella med-cina gardaroba è un belliazino irritato della signora Sofoninha Auguleriola di mano di lei medocina, e da lei stato domato a mano di lei medocina, e da lei stato domato a loro di mentina di Cesare Augusto, o mondi lettera di mentina di Cesare Augusto, o mondi mentina di Cesare Augusto, o mondi di mentina di

## VITA DI MICHELAGNOLO BUONARROTI

PITTORE, SCULTORE, ED ABCRITETTO

Mentre gl' industriosi ed egregi spiriti col

lume del famosissimo Giotto, e de seguaci snoi si sforzavano dar asggio al mundo del valore che la brnignità delle stelle e la proprozionata mistione degli umori aveva dato agl'ingegni loro, e desiderosi di imitare con l'eccellenza dell'arte la grandezza della natura, per venire il più che polevano a quella somma cognizione, che molti chiamano intelligenza, universalmente, ancora che indarno, si affaticavaco, il benignissimo Kettore del Cirlo volse clemente gli occhi alla terra, e veduta la vana infinità di tante fatiche, gli ardentissimi studi senza aleun frutto, e la opinione prosuntuosa degli nomini, assai più loutana dal vero che le tenebre dalla luce, per cavarci di tanti errori, ai dispose mandare in terra uno spirito, che universalmente in ciaschedusa arte ed in ogni professione fusse abile, operando per se solo a mostrare che cosa sia la perfezione dell'arte del disegno nel lineare, diotornare, ombrare, e lumeggiare, per dar riliero alle cose della pittura, e con retto giudiziu operare nella scultura, e rendere le abitazioni comode e sieure, sane, allegre, proporzionate, e ricche di vari ornamenti nell'architettura. Vulle oltra oiò accompagnarlo della vera filosofia morale con l'ornamento della dolee poesia, acciocche il moodo lo eleggesse ed ammirasse per suo singularissimo specchio nella vita, nell'opere, nella santità dei costumi ed in tutte l'azioni umane; e perché da noi piuttosto celeste che terrena cosa si nominasse. E perche vide che nelle azioni di tali esercizi ed in queste arti singolarissime, cioè nella pittura, nella scultura, e nell'orchitettura gli ingegni toscani sempre sonn stati fra gli altri sommamente elevali e grandi, per essere eglino molto osservanti alle fatiche ed agli atudi di tutte le facultà sopra qual si voglia gente d'Ita-lia, volse durgla l'acrenza, dignissima fra l'altre città per patria, per colmare al fine la perfezione in lei mentamente di tutte le virtù, per mezzo d'un suo cittadina. Nacque dunque un figliuolo aotto fatale e felice stella nel Casentinu, di onesta e nobile donna l'anno 1475 a Lodovico di Lionardo Buonarroti Simnni, diserso, accondo che si dice, dalla nobilissima ed antichissima famiglia se' conti di Canossa. Al quale Loslovico, esseudo podesta quell'anno del castello di Chiusi e Caprese vicioo al sas della Vernia, dove S. Francesco riceve le alimate, diveesi aretioa, nacque, dico, un figliuolo il scato di di Marzo, la domenica intorno all'ofto ore di notte, al quale pose nome Mirbel-agnolo; perche, non pensando plù oltre, spirato da un che di sopra, volse inferire costui essere cosa celeste e divina oltre all'uso mortale, come si vide poi nelle figure della nativatà sua, avendo Mercurio e Venere in seconda nella casa di Giove con aspetto henigno ricevuto; il che mostrava che si doveva vedere ne' fatti di costui per arte di mono e d'ingegno opere maravigliose e atopende. Finito l'ufizio della Podesteria, Ledovico se ne tornò a l'iorenza; e nella villa di Settignano, vicino alla città tre miglia, dove egli aveva un podere de' suoi passati, il qual luogo è copioso di sassi e per tutto pieno di ease di macigni, che son lavorati di continuvo da scarpellini e acultori che nascono in quel luogo la maggior parte, fu dato da Ludo-vico Michelagnolo a balia in quella villa alla meglie d' uno scarpellino. Onde Michelagnolo eagionando col Vasari una volta per ischerzo disse : Giorgio, s'i' ho nulla ili bueno nell'inge-, egli è venuto dal nascere nella sottilità dell'arm del vostro paese d'Arezzo, così come anche tirai dal latte della mia balia gli scarpelli e'l mazzuolo, con che io fo le figure. Crebbe col tempo in figliuoli assai Lodovico, ed essendo male agiato e con poche entrale, andò ac-comodando all'arte della lana e seta i figliuoli, e Michelagnolo, che cia già cresciuto, fu posto con maestro Francesco da Urbino alla scuola di giammatica: e perche l'ingegno suo lo tirava al dilettarsi del disegno, totto il tempo che poteva mettere di nascoso lo consumava nel disegnare, essendo pereiò e dal padre e da'suoi maggiori gridato, e talvolta battuto, stimando forse che lo attendere a quella vista, non conosciuta da loro, fusse cosa bassa e non degna della antica casa loso. Aseva in questo tempo preso Michelagnolo amicizia con Francesco Gianacei, il quale, anche egli giovane, si era posto appresso a Demenico del Grillandaio per imparare l'arte della pittura; laddove amando il Granacei Michelsenolo, e vedutolo molto atto al disegno, lo serviva giornalmente de' disegni del Grillandaio, il quale era allora reputato non solo in Fiorenza, ma per tutta Italia, de' miglior maestri che ci fussero. Per lo che, crescendo giornalmente più il desiderio di fare a Michelagnolo, e Lodovico non potendo diviare che il giovane al diargno non attendesae, e che non ci era rimedio, si risolvé, per cavasue qualche frutto, e perché egli imparasse quella virtù, consigliato da amiei, di acconciarlo con Demenico Grillandaio.

ante Grillandalo.

ante Grillandalo.

Parté con Domento, quatade di ante, perchi
chi ha serito la vita sua dopo l'anno 1550, rhe
chi ha serito la vita sua dopo l'anno 1550, rhe
corrial quest'e tila prusa volta, diverno chet
con contrata questi della prusa volta, diverno chet
con che della di serito passo, tassonio Domenico
ce che mai non furono e, lassanno di molte
che son degno d'esser notte, e particolarmente tocce questo passo, tassonio Domenico
centralo della della della discontrata
centralo per molte passo, tassonio Domenico
centralo della della della della discontrata
centralo della della della discontrata
centralo della della della discontrata
centralo della della della della della
contrata della della della della
contrata della della della
contrata della della della
contrata della della della
contrata della della
contrata della della
contrata della della
della della della
della della
della della
della della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della

n simi avvenire con questi palti e modi, che l detto Michelagnolo debba stare con i so-» praddetti detto tempo a imparare a dipigne-» re, ed a fare detto esercizio, e ciò 1 soprad-» detti gli comanderanno, e detti Domenico e " Devid gli debbon dare in questi tre anni fio-" rini ventiquattro di suggelio: e'i primo anno » fiorini sei, il secondo anno fiorini otto, il terzo » florini dieci in tutto la somma di lire povano tasei: o rd appresso vi è sotto questo ricordo o questa partita, scritta per di mano di Lodo-vico: » Hanne avuto il sopraddetto Michelao gnolo questo di sedici d'Aprile fiorini dua di n oro in oro, ebbi io Lodovico di Lionardo son n padre lui contanti lire dodici e soldi dodici n. Queste partite ho copiate io dal proprio libro per mostrare che, tutto quel che si scrisse allo-ra e elle si scriverà al presente, è la verità, no so ehe nessono l'abbia più praticato di me, e che gli sia tanto più amico e servitore fedele, come n' è testimopio fino ebi nol sa; ne credo che vi sia nessuno che possa mostrare maggioe numero di lettere scritte da lui proprio, ne con più affetto che egli ba fatto a me. Ho fatto questa digressione per fede della verità; e questo basti per tutto il resto della sua vita. Ora torniamo alla storia.

Cresceva la virtù e la persona di Michelagnolo di maniers, che Domenico stupiva, vedendo-lo fare aleune cose fuor d'ordine di giovane, perché gli pareva, che non solo vincesse gli al-tri discepoli, dei quali aveva egli numero grande, ma ne paragonasse molte volte le cose fatte da lui come maestro. Avvengache uno de' giovani, che imparava con Domenico, avendo ritratto alcune femmine di penna vestite dalle cose del GriHandaio, Michelagnolo prese quella carta, e con penna più grossa ridintornò una di quelle femmine di nuovi lineamenti nella maniera che arebbe avuto a stare, perché latesse perfetta-mente, che è cosa mirabile a vedere la differenza delle due maniere, e la bontà e giudizio d'un giovanetto così animoso e ficro, che gli bastasse l'animo correggere le cose del sno maestro. Questa carta è oggi appresso di me tenuta per reliquia, che l'ebbi dal Granaccin per porla nel libro de' discent con altri di suo avnti da Michelagnolo; e l'anno 1550, ehe era a Roma, Ginrgio la mostrò a Michelognolo, che la riconobbe ed ebbe caro rivederla, dicendo per modestia, che sapeva di questa arte più quando egli era faneiullo, che allora che era vecchio. Ora avvenne che lavorando Domenico la cappella grande di santa Maria Novella, un giorno che egli era fuori, ai mise Michelagnelo a ritrarre di natu ale il ponte con alcuni deschi, con tutte lo masscririe dell'arte, e aleuni di quei giovani chi lavoravano. Per il che tornato Domenico, e visto il disegno di Michelignolo, disse: Costui ne sa più di me; e rimase sbigottito della nuova maniera e della puova imitazione che dal giudizio datogli dal cielo aveva un simil giovane in età così tenera, che in vero era tanto, quanto più desilerae si potesse nella pratica d'uno arlefice che avesse operato molti anni. E eiò era, che tutto il sapere e potere della grazia era nella natura esercitata dallo sindio e dall'arte; perché in Michelagnolo faceva ogni di frutti più divini, come apertamente cominciò a dimostrara nel ritratto che e' fece di una carta di Martino Tedesco stampata, che gli dette nome grandiasi-mo; imperorche, essendo venuto allora in Fi-

renze una storia del detto Martina, quando i disvoli battono S. Antonio, stampata in rame, Michelsgnolo la ritrasse di penna di maniera, che non era conoscinta, e quella medesima con i colori dipinse, dove, per contraffare alcune strane forme di diavoll, andava a comperare pesci ehe avevano scaglie bizzarre di colori, e quivi dimostro in questa cosa tanto valore, che ri ne acquisto e credito e nome. Contraffece ancora carte di mano di varj maestri vecchi tanto simili, che non si conoscevano; perebe, tignendole ed inverchandole col fumo e con varie cose, in modo le insuficiava, che elle parevano vecchie, e, paragonatole con la propria, non si conosceva l'una dell'altra: ne lo faceva per altro, se non per avere le proprie di muni di co-luro, nol darli le ritratte, che egli, per l'eccelbenza dell'arte, aramirava, e cereava di passargli nel fage; onde n'acquistò grandissimo nom Teneva in quel tempo il Magnifico Lorenzo del Medici nel suo giardino in sulla piassa di S. Marco Bertoldo scultore, non tanto per eustode o guardiano di molte belle anticaglie, ebe in quelo aveva ragunate e raccolte con grande spesa, quanto perché, desiderando egli sommamente di ereare una senola ili pitturi e di scultori eccellenti, voteva che elli avessero per guid i e per espo il sopraddetto Bertoldo, che era discepolo di Dinato; ed ancorache e' fusse si vecchio, ebe non potesse più operare, era niente-limaneo maestro molto pratico e molto reputato, non aolo per avere diligentissimamonte rinettato il getto de' pergami di Danato suo maestro, ma per multi cetti ancora che egli avera fatti di bronau di battaglie e di alcane altre cose piociole, nel magisterio delle ganti noo si trovava atlora in Firenze chi in avanzase. Dolendosi adunque Lorenzo, che amor grandissimo portava alla pittura ed alla sentiura, che ne' suoi tempi non si trovassero scultori erlebrati e nobili, come si trovavano molti pittori di grandissimo pregio e fams, deliberò, come lo dissi, di fire una senola; e per questo chiese a Domonieo G'sirlandai, ebe, se in bottega sua avesse de'suni giovani, ebe inclinati fussero a eiò, gl' invisse al giardino, dove egli desiderava di esercitargli e ereargli in una maniera, che onorasse se e lui e la città sua. Luonde da Domenico gli furono per ottimi giovani dati, fra gli altri, Michelagnolo e Francesco Granaccio. Per il che andando eglino at giardino, vi trovarono che il Torrigiano giovane de' Torrigiani lavorava di terra certe figure tonde, ehe da Bertoldo gli erano state date. Miehelsgnolo vedendo questo, per emulazione alenne ne fece; dove Lorenzo, vedendo si bello spirito, lo tenne sempre in molta aspettazione; ed egli, inanimito, dopo alcuni giorni, si mise a contraffare enn un pezzo di marmo una testa che vi era d'un fauno vecebio antico e grinzo, che era guasta nel naso, e nella bueca rideva; dive a Miehelagnoln, ehe nnn aveva mai più tocco marmo ne scarpelli, successe il contraffarla così bene, che il Magnifico ne stupi, e visto che, fuor della antica testa, di sua funtasia gli aveva trapanato la bocca, e fattogli la lingua, e vedere tutti i denti, burlando quel signore con nineevolesa , com e era suo solito, gli disse: Tu dovresti pur sapere, ebe I vecchi non kango mii tutti i deuti, e sem pre qualcuno ne minos toro, Parre a Michelagoolo in quella semplieità, temendo ed smando oel signore, che gli dicesse il vero; ne prima si fu partito, che subito gli ruppe un dente, e

trapanò li gingia di maniera, che pareva che gli fusse carluto; ed aspettando con desiderio il riterno del Mignifico, che vennto e veduto la sentplicità e bontà di Michelagnolo, se ne rise più d'una volta, contandola per miracolo a'ausi amiel; e fatto proposito di asstare e favorire Michelagnoto, mandò per Ludavico suo padre, e gliene chiese, die-nilogli che lo voleva tenere come na de'anoi figliuoti, ed egli volentieri lo concesse; dive il Mignifico gli prdiod in casa sus una camera, e lo faceva attendere, dove del continuo mingiò alla tavela co' suoi figliuoli ed altre persone de joe e di nobiltà, che stavano nol Mignifico, il il quile fe onoratn; e questo fit l'anno seguente che si era soconcio onn Damenico, che aveva Michelagnolo da quindici anni o seilici, e stette in quella cara q unni, che fu poi la morte del Mignifico Lorenso net gr. Imperò in quel tempo ebbe da quel signore Michilignolo provvisione, e per sintare legrario gli diede un mintello pignatato, ed al pidre una officio in digana: vera e che tatti quei giovani del giardino erano salariati, chi reas guvant det girtuna erana satriati, da sasi e chi pno, dalla liberalità di quel magni-fion e anblissimi cittalino, e da lui, mentre che visse, furona prematti; dove ta questo tem-po consigliata dal Polisiano, nomo nelle lettere ingulare, Michelagnolo fece in un perso d mirmo, datogli da quel aignore, la battaglia di Ercole eai Contauri, che fu tanto bolla, che talvolta, per chi ora la considera, non par di mano di giovane, ma di muestro pregiato e consomito negli studi e pratico in quell'arte. Ella è oggi in essa sua tennta per momaria de Lienardo sun niante, com cosa rara che ell'e : il quile Lionarlo non e multi anni obe aveva in easa per memoria di soo zio nna nostra Donna di bissorilievo di mano di Michelagnato, di marmo, alta poco più il' un braccio, nella quale. sendo giovanetto in questo tempo medesimo, volen-lo contreffere la meniera de Donatello, si portà si bene, obe par di man sua, escetto che si vede più grasia e più disegan. Questa doub Lionardo poi al disca Craimo de' Medici, il guala la tiene per cosa singularissima, non essen-doci di sua mano altro bassorilievo che questo di scattura, E turnindo al giardino del Mignifico Lorenzo, era il giardino tutto pieno d'anticiglie e di eco-lienti pittare molto adorno, per bellezza, per studio, per piacere raganate in quel loco, del quale teneva di continuo Michel agnoto le chiavi, e molto più era sollecito che gli altri in tutte le sne szioni, e con viva fierezza sempre pronto si mustrava. Disegnò moltà mesi nel Carmine alle pitture di Massecio; dove con tanto giudisio quelle opere ritraeva, che ne stupivano gli artefici e gli altri uumini, di maniera else gla cresceva l'invidia insieme col no ne. Diceri che il Torrigiano, contratta seco amieizia e scherzando, mosso da invidia di velerlo più onorato di loi e più valente nell'arte, con tanta fieressa gli percome d'un pugno il naso, che, rotto e stiacciatolo di mala sorte. la segnò per sempre, onde fu bandito di Fiorenza il Torrigiano, come s'è detto attrove. Mirto il Mignifico Lorenzo, se ne torno Michelagnola a eass del padre con dispiscere inficito della morte di tanto nomo, amico a tutte le virta; dove Miehelaznolo comperò un gran pesso di marmo, e fecevi dentro un Ercole di braccia tro, che ste molti anni nel palasco degli Stros5;2 VASARI

ti, il quale fu slimato cosa mirabile, e poi fu mandato l'anuo dell'assedio in Francia al re Francesco da Giovambattista della Palla. Dicesi ehe Piero de' Medici, che molto tempo aveva raticato Michelagnolo, sendo rimasto erede di orenzo suo padre, mandava spesso per lui, volendo comperare cose antiche di commei ed altri intagli, ed una invernata, che e' nevicò in Fiorenza assai, gli fire fare di neve nel ano cortile ona statua, che fu bellissima, onorando Miehelagnolo di maniera per le virtù aue, che 'l padre, cominciando a vedere che era stimato fra i grandi, lo rivesti molto più onoratamente ebe non soleva. Fece per la chiesa di Santo Spirito della città di Firenze na Crocifisso di rgno , che si pose ed è sopra il mezzo tondo della attare maggiore a compiacenza del priore, il quale gli diede comodità di stanze; dore molte volte scorticando corpi morti, per istudiare le cose di notomia, cominciò a dare perfezione al gran diorgno ch'egli rbbe poi. Avvenne che furono cacciati di Fiorenza i Medici, e già poche settimone innanai Michelagnolo era andato a Bologna, e poi a Vinezia, temendo che non gli avvenisse, per essere f-migliare di casa, qual-che caso ainistro, vedendo l'insolenze e mal modo di governo di Piero de' Medici, e non avendo nvuto in Vinezia trattenimento, se ne tornò a Bologna; dove avvenntogli inconsideratemente disgrasia di non pigliare un contrassegno allo entrare della porta per usoir fuor come era allora ordenato per sospetto, che M. Giovanni Bentivogli voleva che i forestieri, che non avevano il contrassegno, fussino condennati in lire cinquanta di bolognini, ed in-correndo Michelagnolo in tal disordine, ne avendo il modo di pagare, în compassionevol-mente veduto a caso da M. Giovanfrancesco Aldovrandi, sono de'sedici del governo, il quale, fattosi contare la cosa, lo liberò e lo trattenne appresso di se più d'un annos ed un di l'Aldovrando, condottolo a vedere l'arra di S. Domenico, fatta, come si disse, da Giovan Pisano, e poi da maestro Niccolò dall'Area scultori vecchi, e mancandoci un angelo, che tenera un candelliere, ed un S. Petronio, figure d'un braccio in circa, gli domando se gli bastasse l'animo di farle : rispose di si. Cosi, fattogli dare il mer-mo, gli condusse , ebe son le migliori figure che vi sieno , e gli fece dare M. Francesco Aldovrando ducati trenta d'amendue. Stette Michelagnolo in Bologna poco più d'un anno, e vi sarebbe stato più per satisfare alla cortesia dello Aldovrandi, il quale l'amava e per il di-segno e perche piacendogli, come Toscano, la pronunzia del leggere di Michelagnolo, volentieri udiva le cose di Dante, del Petrarca, e del Boccaccio e d'altri poeti toscani. Ma perche conosceva Michelagnolo che perdeva temo, volentieri se ne tornò a l'iorenza, e fe', per Lorenso di Pier Francesco de' Medici, di marme, un S. Giovannino, e poi drento a un altro marmo si messe a fare un Cupido che dormiva, quanto il naturale, e finito, per merso di Baldassarri del Milanese, fu mostro a Pierfrancesco per cosa bella, ebe, giudicatolo il medeaimo, gli disse: Se tu lo mettessi sotto terra, sono certo che passerebbe per ontico mandandolo a Rosna acconcio in maniera, che paresse vecchio, e ne caveresti molto più obe a vender lo qui. Dicesi che Miebelagnolo l'acconciò di maniera, che pareva antico; ne è da marati-

gliarrene, perche aveva ingegno da far questo, e meglio. Altri vogliono che I Milanese lo portasse a Roma, e lo sotterrasse in una san vigna, e pni lo vendesse per antico al cardinale S. Giorgio ducati dugento, Altri dicono che gliene vende uno che faceva per il Milanese, che scrisse a Pierfrancesco ehe facesse dare a Michelagnolo scudi trenta, dicendo, che più del Cupido non aveva avuti, ingannando il cardi-nale Pierfrancesco e Michelagnolo; ma inteso poi da chi aveva visto, che l'potto era fatto n Fiorenza, tenne modi che seppe il vero per un sno mandato, e fece si che l'agrate del Milane-se gli ebbe a rimettere, e riebbe il Cupido, il quale, venuto nelle mani al duca Valentino, e donato da lui alla marchessa di Mantova, che lo condusse al paese, dove oggi ancor si vede; questa cosa non passò senza biasimo del esrdinale S. Giorgio, il quale non conobbe la virti dell'opera, che consute nella perfezione, che tanto son boone le moderne quanto le anti-che, par che airoo eccellenti, essendo più va-nità quella di coloro che van dietro più a no-me, che a' fatti; che di questa sorte d'uomini se ne trovano d'ogni tempo, che fanno più conto del parere che dell'essere. Imperò queata cosa diede tanta riputazione a Michelagnolo, che fa sabito condotto a Roma , ed acconcio col cardinale S. Giorgio, dove atette vicino a un anno, che, come poco intendente di quest'arti, non fece far niente a Michelagnolo, In quel tempo un bashiere del cardinale, stato pittore, che coloriva a tempera molto diligentemente, ma non aveva disegno, faltosi amico Michelagnolo, gli fece un cartone d'un S. Francesco che riceve le atimate che fu condotto con i colori dal barbiere in una tavoletta molto diligentemente, la qual pittura è oggi locata in una prima cappella, entrando in chiesa a man manea, di S. Piero a Montorio. Conobbe bene poi la virtà di Michelagnolo M. lacopo Galli gentiluomo romano, persona ingegnosa che gli fece fare un Cupido di marmo, quanto il vivo, ed appresso una figura di un Bacco de palmi dieci, che ha una tazza oella man destra, e nella sinistra una pelle d'una tigre, ed un grappolo d'uve, che un satirino cerca di maugiargliene; nella qual figura si conosce che egli ha voluto tenere una certa mistione di membra maravigliose, e particolarmente avergli dato la aveltezza della gioventù del maschio, e la carnosità e tondezza della femmina: cosa tanto mirabile, che nelle statue mostrò essere eccellente più d'ogni altro moderno, il quale smo allora avesse lavorato. Per il ebe nel suo stare a Roma acquistò tanto nello studio dell'arte. ch'era cosa incredibile vedere i pensieri alti, e la maniera difficile con facilissima facilità da lui esercitata, taoto eon isparento di quelli che con erano usi a vedere cose tali, quanto degli usi alle buone, perche le cose, ohe si vedevano fatte, parevano nulla al paragone delle sue; le quali coar destarono al cardinale di S. Dionigi, chiamato il cardinale Rovano Franzese, desiderio di lasciar per meszo di si raro artetice qualche degna memoria di se in così famosa città, e eli fe' fare una Pietà di marmo tutta tonda, la quale finita, fu messa in S. Pietro nella cappella della Vergine Maria della Fohbre nel tempio di Marte: alla quale opera non pensi mai scultore, ne artefice raro, potere aggiugocre di disegno ne di grazia, ne con fatica poter mai

OPERE 573

di finezza, pulitezza, e di straforare il marmo tanto con arte, quanto Michelagnolo vi fecc, perche si scorge in quella tutto il valore ed il potere dell'arte. Fra le cose belle vi sono, oltra i pauni divinisuoi, il morto Cristo; e non si pensi alcuno di bellezza di membra e d'artificio di corpo vedere uno ignudo tanto ben ricerco di muscoli, vene, nerbi sopra l'ossatura di quel corpo, ne aorora un morto più si-mile al morto di quello. Quivi è dolcissima aria di testa, ed una concordanza nelle appiocature e congiunture delle braccia, e in quelle del corpo e delle gambe, i polsi e le vene lavorate, che in vero si maraviglia lo stupore, che mano d'artefice abbia potuto ai divinamente e propriamente fare in pochissimo tempo cosa al mirabile; che certo è un miracolo, che un sasso, da principio senza forma nessuna, si sia mai ridotto a quella perfesione, che la natura a fatica suol formere nella carne. Pote l'amor di Michelagnolo, e la fatica insieme in quest'opera tanto, che quivi, quello che in altra opera più non fece, lasciò il ano nome seritto attraverso in una cintola che il petto della nostra Donna soccigne i e nascendo ehe un giorno Michelagnolo entrando dentro, dove l'è posta, vi trovò gran numero di forestieri lombardi, che la Indavano multo, un de' quali domandò a un di quelli chi l'aveva fatta, rispose: Il Gobbo nostro di Milano, Michelagnolo atette cheto, e quasi gli parve strano che le sne fatiche fussino attribuite a un altro. Una notte vi si serrò dreeto con un lumicina, e avendo portato gli scarpelli, vi intagliò il suo nome. Ed è versente tale, che, come ha vera figura, e viva, disse un bellissimo spirito:

Betterra ed onestate, E doglia, e pieta in vivo marmo morte,

Deh, come voi pur fate, Nan piangete si forte, Che anzi tempo risveglisi da morte. E nur. mat grade sue.

Nostro signore, e tuo Sposo, figlianto e padre,

Unica sposa sua figliuola a madre. Laonde egli n'acquistò graudissima fama; e sch-bene alcum, anzi goffi che no, dicono che egli abbia fatta la uostra Donna troppo giovane, non s'accorgono e nun sanno eglino, che le sone vergini, senza esser contaminate, si mantengono e conservano l'aria del viso loro gran tempo senza alcuna macchia, e che gli af-flitti, come fu Cristo, fanno il contrario? Onde tal cosa accrebbe assai più gloria e fama alla virtà sua, che tutte l'altre d'innanzi. Gli fu scritto di Fiorenza da aleuni amici suoi che venisse, perche non era foor di proposito aver nel marmo, che era nell'opera guasto, il quale Pier Soderini, fatto gonfaloniere a vita allora di quella città, aveva avuto regionamento molte volte di farlo condurre a Lionardo da Vinci, ed era allora in pratica di darlo a maestro Andrea Contucci dal Monte Sansavino, eccellente scultore, che cercava di averlo; e Michelagnolo, quantunque fusse difficile a cavarne una figura intera senza pezzi, al che fare non hastava a quegli altri l'animo di non finirlo senza pezzi, salvo che a lui, e ne aveva avuto desiderio molti anoi innanzi, venuto in Fiorenza tentò di averlo. Era questo marmo di braccia nove, nel quale per mala sorte un maestro Simone

mal concia era quella opera, che lo aveva bu-cato fra le gambe e tutto mal condotto, e storpisto di modo, che gli operai di S. Maria del Fiore, che sopra tal cosa erano, seuza curar di finirio, l'avevano posto iu abbaudono, a già molti anni era così siato ed era tuttavia per istare. Squadrollo Michelagnolo di nuovo, ed esaminando poterai nua ragionevole figura di quel sasso cavare, ed accomodandosi con l'atti-tudine al sasso, ch'era rimasto storpiato da mae-stro Simone, si risolse di chiederio agli operai ed al Soderini, dai quali, per cosa inutile, gli fu conceduto, pensando che ogni cosa che se ne facesse fusse migliore che lo essere nel quale allora si trovava, perchè, ne spezzato, ne in quel modo concio, utile alcuno alla fabbrica non fa-ceva. Esonde Michelaguolo, fatto un modello di cera, finse in quello, per la insegna del pa-lezzo, un David giovane con una frombola in mano, accioeché, siccome egli aveva difeso il sun popolo, e governatolo con giustizia, così chi governava quella città dovesse animosamen-te difenderia e giustamente governaria; e la cominciò nell'opera di S. Maria del Piore, nella quale fece una turata fra muro e tavole, ed it marmo circondato, e quello di continuo lavorando, senza che nessuno il vedesse, a ultima perfezione lo condusse. Era il marmo già da maestro Simone storpiato e guasto, a uon era in alcuni luoghi tanto, che alla volontà di Michelagnolo bastasse per quel che avrebbe vo-Into fore : egli fece, che rimasero in esso della prime scarpellate di maestro Simone nella estremità del marmo, delle quali ancora se ne veda alcuna; e certo fo miracolo quello di Michelsenolo far risuscitare uno, che era morto. Era questa statua, quando finita fu, ridotta in tal termine, che varie furono le dispute che si feerro per condurla in piassa de' Signori. Perche Giuliano da Sangallo, ed Antonio suo fratello fecero un castello di legname fortissimo, e quella figura con in canapi sospesero a quello, acciocché scotendosi non si troncasse, anai venisse erollandosi sempre; e con le travi per terra pia-ne con argani la tirarono e la misero in opera. Fece on cappio al canapo, che teneva sospesa la figura, facilissimo a scorrere, e atringeva quanto il peso l'aggravava; che è cosa beliissima ed ingegnosa, cite l'ho nel nostro libro disegnato di man sua, che è mirabile, sicuro, a forte per legar pesi. Nacque in questo mentre, che, vi-stolo su Pier Soderini, il quale, piaciutogli assai, ed in quel mentre che lo ritoccava in certi luoghi, disse a Michelagnolo, che gli pareva che il naso di quella figura fusse grosso, Michelagnolo accortosi che era sotto al gigante il gonfaloniere, e che la vista non lo lasciava scorgere il vero, per astisfarlo sali in sul ponte che era accanto alle spalle, e preso Michelegnolo con prestezza uno scarpello, nella man inanca con un poco di polvere di marmo che era so-pra le tavole del ponte, e cominciato a gettare leggieri con gli scarpelli, laseiava cadera a poco a poco la polvere, ne toccò il muso da quel che era. Poi guardito a basso al gonfaloniere, che stava a vedere, disse: Guardatelo ora. A me mi piace più (disse il gonfaloniere); gli avete dato la vita. Così scese Michelagnolo, avendo compassione a coloro, che per parere de intendersi, non sanno quel olie si dicano; ed egli, quando ella fu murata e finita, la dis da Fierole aveva cominciato un gigante, e si perse i e veramente, che questa opera ha tolto 4 VASARI

il grido a tatte le stalue moderne ed antiche, I o greehe, o latine che elle ai fussero; e si può dire che, ne'l Marforio di Roma, ne il Tevere o il Nilo di Belvedere, o i giganti di Montecavallo, le sian simili in conto aleuno, con tanta misura e bellezza e con tanta bonta la fini Michelagnolo, Perché in essa sono contorni di gambe bellissime, ed appierature e sveltezza di fianchi divine, ne mai più al è veduto un posa-mento al dolce, ne grazia che tal cosa pareggi, me piedi, ne mani, ne testa, ehe ad ogni ano membro di bonta, d'artificio, e di parita, ne di disegno s' accordi tanto. E certo chi vede questa , non dec enrarsi di vedere altra opera di scultura fatta nei nostri tempi o negli altri da qualsivoglia artefice. N'ebbe Michelagnolo da Pier Sollerini per aua mercede acudi quattro-cento, e fu rizzata l'anno 1604; e, per la fama che questo acquiatò nella scultura , fere al so-praddetto gonfaloniere un David di Bronzo bellissimo, il quale egli mandò in Francia, ed ancora in questo tempo abbozzò e non fini due tondi di marmo, uno a Taddeo Taddei, oggi in casa sua, ed a Bartolommeo Pitti ne cominciò no altro, il quale da fea Miniato Pitti di Monte Oliveto, intendente e raro nella coamografia ed in molte scienze, e particolarmente nella pit-tura, fu donata a Luigi Guicciardini, che gli era grande amico. Le quali opere furono tenute egregie e mirabili: ed in questo tempo aneora abbozzò una statua di marmo di S. Matteo nell'opera di S. Maria del Fiore, la quale atatoa così abborzata mostra la sua perfezione, ed insegna agli scultori in ebe maniera si cavano le figure de'marmi, senza elle vengano storpiate, per poter sempre guadagnare col giudizio, le-vando del marmo, ed avervi da potecsi ritrarre e mutare qualcota, come accade, se bisognasse. Fece ancora di bronzo nna nostra Donna in un tondo, ebe lo gettò di bronzo a requisizione di certi mercataoti fiandresi de' Moseberoni, persone nobilissime ne' paesi loro, che, paratoli scudi cento, la mandassero in Frandra. Venue volonta ad Agnolo Doni, cittadino Gorentino, amico suo, siccome quello che molto si dilettava d'aver eose belle, così d'anticki, come di moderni artefici, d'avere alcuna cosa di Michel agnolo: perché gli cominciò un tondo di pittnra, dentrovi una nostra Donna, la quale, inginocchiata con amendue le gambr, ha in sulle braccia un putto e porgelo a Ginseppo, ehe lo zierre; dove Michelagnolo fa conoscere nello avoltare della testa della madre di Cristo, e lo tenere gli occhi fissi nella somma bellezza del figliuolo, la maraviglioss sua contentezza e lo affetto del farne parte a quel santissimo vecehio, il quale con pari amore, tenerezza, e re verenza lo piglia, come benissimo si scorge nel volto sno, senza molto considerarlo. Ne bastando questo a Michelagnolo, per mostrare maggiormente l'arte sua essere grandissima, fece nel eampo di questo opera molti ignu-li appoggiati, ritti, ed a sedere, e con tanta diligenza e pullitezza lavorò questa opera, elle certamente delle sue pitture in tavola, aneora ehe poehe sieno, è tenuta la più finita e la più bella opera che si trovi. Finita che ella fu, la mendò a casa Agnnio, coperta, per un mandato, insieme con una polizza, e chiedeva settanta ducati per auo pagamento. Parve strano ad Agnolo, che era assegnata persona, spendere tanto in una pittura, sebbene e'conoscesse che più valesse;

c disse al mandato che bastavano quaranta, se gliener diede y onde Mirbeltagnolo gli rimando indietro, mandandugli i dire ehe cento ducati o la pittura gli rimandase indietro. Per il che Agnolo, a cui l'apera piaceva, disse: lo gli darò que i estinata, ed egli non il contento a nati per quel che la prima volta ne aveva chiesto perche, se Agnolo volta la pittura, fu forzato mande, ed control control manda del control co

dargli scudi centoqueranta Avvenne che, dipignendo Lionardo da Vinci pittore rarissimo, nella sala grande del consiglio, come nella vita sua è narrato, Piero Soderini, allera gonfaloniere, per la gran virtà che egli vide in Michelagnolo, gli fece allogagione d'una parte di quella sala, onde fu cagione che egli facesse a concorrenza di Lionardo l'altra faceiata, nella quale egli prese per aubbietto la guerra di l'isa Per il che Michelagnolo ebbe una stanza nello spedale de'tintori a S. Onofrio e quivi cominció na grandissimo cartone, ne però volse mai che altri lo vedesse; e lo empie di ignodi, che bagnandosi per lo caldo nel finme d'Arno, in quello stante si dava all'arme nel eampo, fingendo che gl'inimici gli assalissero; e mentre che fuor delle acque uscivano per vestirsi i soldati, si vedeva dalle divine mani di Michelagnolo chi affrettare lo armarsi per dare aiuti a'compagni, altri affibbiarsi la corazza, e molti mettersi altre armi indosso, ed Infiniti, combattendo a cavallo, co-mineiare la zuffa. Eravi fra l'altre figure un vecchio, che aveva in testa per farsi ombra nua grillanda di ellera, il quale, postosi a sedere per metterai le calze, esse non potevano entrargli per avere le gambe umide dell'acqua, e sentendo il tumulto de'soldati e le grida ed i romori de' tamburi, affrettando tirava per forza una calza; ed oltre che tutti i muscoli e nervi della figura si vedevano, faceva uno storcimento di bocca, per il quale dimostrava assai quanto e'pativa, e che egli si adoperava fin alle punte de piedi. Eranvi tamburini aneora, e figure che, coi p ni avvolti, ignudi correvano verso la baruffa, e di stravaganti attitudini si scorgeva, chi ritto, ehi ginocchioni, o pirgata, o aospeso a giscere, ed in aria attaccati con iscorti difficili. V'erano aneora molte figure aggruppate eil in varie mamiere abbozzate, chi contornato di carbone, chi disegnato di tratti, e chi sfumato, e enn biacca lumeggiati, volendo egli mostrare quanto sapesse in tale professione. Per il che gli artefici ato-piti ed ammirati restarono, vedendo l'estremità. dell'arte in tal carta per Miebelagnolo mostrata loro. Onde vedutosi divine figure , dicono al-cuni, ebe le videro, di man sua e d'altri ancora non essersi mai più veduto cosa, che della divinità dell'arte nessuno altro ingegno possa arrivarla mai E certamente è da credere, percioc che da poi che fu finito e portato alla sala del papa con gran somore dell'arte, e grandissima gloria di Michelagnolo, tutti coloro che su qual cartone studiarono e tal cosa disegnarono, come poi si seguitò molti anni in Fiorenza per forestieri e per terrazzani, diventarono persone in tale arte eccellenti, come vedemmo poi, che in tale eartone studio Aristotile de Sangalla, amico ano, Kidolfo Ghirlandaio, Raffael Sanzio da Urbino, Francesco Granaccio, Baccio Bandinelli, ed Alonso Berugetta Spagnuolo ; segnitò Andrea del Sarto, il Francisbigio, lacopo Sansovino, il Rosso, Maturino, Lorenzetto, e'l Triholo allora fanciullo, lacopo da Pontormo, e Perin del Vaga, i quali tutti ottimi maestri fio-rentini furono. Per il che, essendo questo cartone diventato uno studio d'artefici, fu condotto in casa Medici nella sala grande di sopra, e tal cosa fu cagione rhe egli troppo a secortà nelle mani degli artefici fo messo: perche nella infermità del duca Giuliano , mentre nessuno badava a tal cosa, fo, come s'é detto altrove, stracciato ed in molti pezzi diviso, talehe in molti luoghi se n'e sparto, come ne fanno feile alcuni pessi che si veggono ancora in Mantova in casa di M. Uberto Strozzi, gentilisomo mantovano, i quali con riverenza grande son tenuti E certo che, a vedere, e'son piuttosto cosa divina che umana. Era talmente la fama di Michelagnolo, per la Pietà fatta, per il Gigante di Fiorenza, e er il cartone, nota, che essendo venuto, l'anno 1503, la morte di papa Alessandro VI, e creato Giulio II, che allora Michelagnolo era d' anni ventinove in eires, fu chiamato con gran suo favore da Giulio II, per fargli fare la sepoltura sus, e per suo viatiro gli fu pagato seudi ceuto da' auoi oratori. Dove condottosi a Roma passò molti mesi inuanzi rhe eli facesse metter mano a cosa alcuna. Finalmente si risolvette a un disegno che aveva fatto per tal sepoltura, ottimo testimonio della virtà di Michelagnolo, che di hellezza e di superhia e di grande ornamento o ricehezza di statue passava ogni antica ed impersale sepoltura, Onde, erescinto lo animo a papa Giulio, fo cagione rhe si risolve a mettere mann a rifare di nuovo la chiesa di S. Pietro di Roma per mettercela drento, come s'è dette altrove. Così Michelagnolo si mise al lavoro con grande animo, e per dargli principio andò a Carrara a cavare tutti i marmi con due anoi garzoni, ed in Piocenza da Alamanno Salviati ebbe a quel conto scodi mile i dove consumò in que monti otto mesi senza altri danari o provvisioni, dove chbe molti capricci di fare in quelle cave, per lasciar memoria di se, come gia ave-vano fatto gli antichi, statue grandi, invitato da que' massi. Scrito poi la quantità de' marmi, c fattogli caricare alla marina, e dipoi coudotti a Roma, empirono la metà della piazza di S. Pietro intorno a Santa Catterina, e fra la chiesa e 'l corridore che va a Castello; nel qual luogo Michelagnolo aveva fatta la stanza da lavorare le figure ed il resto della sepoltura ; e perche comodamente potesse venire, a vedee lavorare, il papa, aveva fatto fare un ponte levatoio dal corridore alla stanza, e perció molto famigliare se l'era fatto, che col tempo questi favori gli dettono gran noia e persecuzione, e gli generarono molta invidia fra gli artefici suoi. Di goeat' opera condusse Michelagnolo, vivente Giulio e dopo la morte sua, quattro statue finite, ed otto abbozzate, come si dirà al suo luogo, E perché questa opera fu ordinata con grandissima invensione, qui di sotto narreremo l'ordine, che egli pigliò: e perché clia doresse mostare maggioe grandezza , volse rhe ella fusse isolata da poteria vedere da tutte quattro le facce, che in ciascuna era per un verso braccia dodici, e per l'altre due, braccia diciotto, tanto che la proporzione era na quadro e mezzo. Aveva un ordine di nicchie di fuori attorno attorno, le quali erano tramezzate da termini vestiti dal mezzo in su, che con la trata tenevano la prima cornice, e ciascuno termine eon strana e bizzarra attitudine ha legato un prigione ignu-

do, il qual posava coi piedi in un risalto d'un hasamento. Questi prigioni crano tutte le provincie soggiorate da questo pontefice, e fatte ob-bedienti alla chiesa apostolica; ed altre statoe diverse, pur legate, crano tutto le virtù ed artiingegnose, che mostravano esser sottoposte alla morte, non meno che si fusse quel pontefice. rhe al onoratamente le adoperava. Su'canti della prima cornice andavano quattro figure grandi, la vita attiva e la contemplativa, c S. Paolo e Moise. Asecudeva l'opera sopra la curnice in gradidiminuendo con un fregio di storic di bronzo, e con altra figure e putti ed ornamenti attorno; e sopra era per finc due figure, che ona era il Cielo, che, ridendo, sosteneva in sulle spalle una hara insieme con Cibele Dea della terra, e pareva che si dolesse, che clla rimanesse al mondo priva d'ogni virtù per la morte di que sto uomo; ed il Ciclo pareva rhe ridesse, che l'anima sua era passata alla gloria eeleste. Era accomodato, che s'entrava ed naciva per le teste della quadratura dell'opera nel mezzo delle nicchie, e drento cra, camminando a uso d tempio, in forma ovale, nel quale aveva nel mezzo la cassa, dove aveva a porsi il corpo morto di quel papa, e finalmente vi anilava in tutta quest'opera quaranta statue di marmo, senza l'altre storie, putti, ed ornamenti, e tutte intagliate le cornici e gli altri membri dell'opera d'architettura; ed ordinò Michelagnolo, per più fa-cilità, che una parte de' marmi gli fussin portati a Fiorenza, dove egli disegnava talvolta farvi la state per fuggire la mala aria di Roma; dove in più pezzi ne condusse di questa opera una faccia di tutto punto, e di sua mano fini in Roma due prigioni, affatto cosa divina, ed altre statue, che non s'è mai visto meglio; e perché pon si messono altrimenti in opera, furono da lui donati detti prigioni al sig. Roberto Strozzi, per trovarsi Michelagnolo malato in casa sna: che furono mandali poi a donare al re Francesco, I quali sonu oggi a Cevan in Francia; ed otto statue abhosto in Roma parimente, ed a Fiorenza ne abbozzò cinque, e fini nna Vittoria con on prigion sotto, quali soco oggi appresso del duca Cosimo, stati donsti da Lionardo soo nipote a sna Eccellenza, che la Vittoria l'ha messa nella sala grande del soo palazzo dipinta dal Vasari. Pini il Moise di cinque braccia, di marmo, alla quale statna non sarà mai cosa moderna alcuna che possa arrivare di bellezza, e delle antiche ancora si può dire il medesimo; avvegnaché egli, con gravissima attitudine aedendo, posa un braccio in salle tavole che egli tiene con una mano, e con l'altra si tione la barba, la quale nol marmo, avellata e lunga, è condotta di sorte, che i capelli, dove ha tanta difficultà la scultura, son condotti sottilusimamente piumosi, morbidi, e stilati d'una maniera, che pare impossibile che il ferro sia diventato pennello; ed in oltre, alla bellezza della faccia, che ha certo aria di vero annto e terribilissimo principe, pare che mentre lo guardi, abbi voglia di chiedergli il velo pee coprirgli la faccia, tanto splendida e tanto lu-cida appare altrui, ed ha si bene ritratto nel marmo la divinità, che Dio aveva messo nel santissimo volto di quello, oltre che, vi sono i anni straforati e finiti con bellissimo girar di lembi, e le braccia di muscoli e le mani di ossature e nervi sono a tanta bellezza e perfezio-ne condotte, e le gambe appresso e le ginoc-

5;6 VASABI chia e I piedi sotto di si fatti calzari accomo-dati, ed è finito talmente ogni lavuro suo, che Moise può più oggi che mai chiamarsi amico di Dio, poiche tanto innanzi agli altri ha voluto mettere insieme e preparargli il eorpo per la sua resurresione per le mani di Michelagnolo; e aegultino gli Ehrel di andare, come fanno ogni sabato, a achiera e maschi e femmine, come gli storni, a visitarlo ed adorarlo, che non cosa umans, ma divina adoreranno. Dove finalmente pervenne allo accordo e fine di quest'opera, la quale delle quattro parti se ne marò poi in S. Pietro lu Vincola una delle minori. Dicesi ohe, mentre che Michelagnolo faceva questa opera, venne a Ripa tatto il restante de'marmi per detta sepoltura, che erano rima ati a Carrara, I quali fur fatti condurre con gli altri sopra la piazza di S. Pietro, e perelse bisognava pagarlı a chi gli aveva condotti, andò Michelagnolo, come era solito al papa; ma avendo Sna Santita in quel di cosa che gl' im-portava per le cose di Bologna, tornò a casa e pagò di suo detti marmi, pensando averne l'orne anhito da Sua Santità. Tornò un altro giorno per parlarne al papa, e trovato difficultà a entrare, perche un paiafraniere gli disse che avesse pazienza, che aveva commissione di non metterio dentro, fu detto da un vescoro al palafreniere: To non conosci furse questo unmo. Troppo ben lo conosco, disse il palafre niere: ma io son qui per fir quel che m'e commesso da'miei superinti e dal papa. Dispiacque questo atto a Mielselagnolo, e parendogli il contrario di quello che aveva provato innanai, adegnato rispose al palafraniere del papa, ebo gli dicesse da qui innanzi, quando lo cercava Sua Santità, essere ito altrove: e tornato alia stanza a due ure di notte, montò in aulle poate, lasciando a due servitori che vendessino tutte le cose di casa ai Giudei, e lo seguitassero a Fiorenza, dove egli s'era avviato; ed arrivato a Poggibonsi, luogo sul Fiorentino, sieuro ai fermò i ne andò guari che cinque corrieri arzivarona con le lettere del paya per menarlo indietro, ma ne per prieglii, ne per la lettera che gli comandava che tornasse a Roma sotto pena della sua disgrazia, al che fare non volse inteodere nientes ma i prieght de corrieri finalmente lo svolsono a scrivere due parole in risposta a Sua Santità, che gli perdonasse, che non era per tornare più alla presenza sua, poiché l'aveva fatto cacciare via come un tristo, e che la sua fedel servitù non meritava questo, e che ai provvedesse altrove di chi lo servisse. Arrivato Michelagnolo a Fiorenza, attese a finire, in tre mesi che vi stette, il cartone della sala grande, che Pier Soderini gonfalunjere desiderava che lo mettesse in opera. Imperò venne alla signoria in quel tempo tre brevi, ebe dovessino rimandare Michelagnolo a Roma : per Il che egli, veduto questa furta del papa, dubitando di lui, ebbe, secondo che si dice, voglia di andarsene in Costantinopoli a servire il Tureo, per messo di certi frati di S. Franceseo, che desiderava averlo per fare un ponte che passasse da Costantinopoli a Pera. Pure per-auaso da Pier Soderini allo andare a trovare il papa (ancorché non volesse), come persona pub-blica, per assieurarlo con titolo d'ambasciadore della città, finalmente lo raccomandò al cardinale Soderini sno fratello che lo introducesse al papa, e lo inviò a Bologna, duve era già di I dogli innanzi un figliuolo del Francia, fu detto

Roma venuto Sua Santità. Dicesi ancora in sttro modo questa aua partita di Roma: che il papa ai adegnosse con Michelaguolo, il quale non valeva lasciar vedere nessuna delle sue cose, e che avendo sospetto de'suoi, dubitando, come fu più d'una volta, vide quel che faceva, travestito, a certe occasioni che Michelagnolo non era in rasa u al lavoro, e perché, corrompendo nna volta i suoi garzoni con danari per entrare a vedere la cappella di Sisto suo zio, ebe gli fe' dipignere, come si disse poco innan-si, e che nascustosi Michelagnolo una volta, perche egli dubitava del tradimento de' gargoni, tirò con tavole nell'entrare il papa in cappella, ehe, non pensando rhi fusse, lo fece tor nare fuora a furia. Basta, else o nell'un modo o nell'altro egli ebbe sdegno col papa, e poi panta, che se gli ebbe a levar dinanzi. Così arrivato in Bologna, ne prisua trattosi gli stivali, ehe fu da' famigliari del papa condotto da Sua Santità, che era nel palazzo de Sedici, accompagnato da un vescovo del cardinale Soderini. perche, essendo malato il cardinale, non pote andarvi, ed arrivati dinanzi al papa, inginoc-chiatosi Michelagnolo, lo guardò Sua Santità a traverso e come adegnato, e gli disse i lo cambio di venire to a trovar noi, tu hai aspettato che veniamo a trovar te? volendo inferire che Bologoa è più vicina a Piorenza, ehe Roma. Michelagnolo con le mani cortesi, ed a voce alta gli chiese umilmente perdono, scusandosi che quel che aveva fatto era stato per isdegno. non potendo sopportare d'esser cacciato cosi via, e che, avendo errato, di puovo gli perdonasse, il vescovo che aveva al papa offerio Miehelagnulo, acusandolo, diceva a Sua Santita ehe tali uomini sono ignoranti, e che da quell'arte in fuora non valevano in altro, e che volentieri gli perdonasse. Al papa veone collera, e con una mazza che avea rifrustò il vescovo, icendogli: Ignorante sei to ehe gli dici villania, ebe non gliene diciam noi Così dal palafreniere fu spinto fuori il vescovo con fragoni, e partito, ed il papa, sfogato la collera sopra di lui, benedi Michelagnolo , il quale con doni e speranze fu trattenuto in Bologna tanto, che Sua Santità gli ordinò che dovesse fare una statua di bronzo, a similitudine di papa Giulio, cinque braccia d' altezza, nella quale usò arte bellissima nell'attitudine, perrhe nel tutto aveva maestà e grandezza, e ne' panni mostrava ricehezza e magnificenza, e nel viso animo, furza, pron-tezza, e terribilità. Questa fu posta in una nicchia sopra la porta di S. Petronio. Dicesi che mentre Michelagnolo la lavorava, vi capitò il Francia orelice e pittore eccellentissimo, volerla vedere, avendo tanto sentito delle lodi e della fama di lui e delle apere sue, e non avendone vedute alcuna. Furono adungoe messi mezani perché vedesse questa, e n'ebbe grazia. Onde, reggendo egli l'artificio di Michelagnolo, atupi. Per il che fu da lui dimandato che gli pareva di quella figura; rispose il Francia, che era un bellissimo getto ed una bella materia. Laddove, parendo a Michelagoolo, che egli avesse lodato più il bronzo che l'artifizio, d'ise: lo ho quel medesimo obbligo a papa Ginlio che me l'ha data, che voi agli speziali che vi danno i colori per dipignere, e coo collera, in presenza di que gentiluomini, disse che egli era un goffo. E di questo proposito medesimo venenOPERE

che era molta bel ginvanetto, gli disse : Tuo padre fa più belle figure vive, ebe dipinte. Fra l medesimi gentiluomini fu uno, non so chi, che dimandò a Michelagnolo qual credeva che fusse maggiore, o la statua di quel papa, o un par di bò, ed ei eispose: Secondo ebc bnoi: se di questi Bolognesi, oh senza dubbio son minori i noatri da Piorenza. Condusse Michelagnolo questa statua finita di terra innanzi che il papi paetime di Bologna per Roma, ed andato Sua Santità a vederla, ne sapendo che ac gli porre nella man sinistra, alzando la destra con un atto fiero, che il papa dimandò s'ella dava la benedizione o la maledizione. Rispose Michelagnolo ch'ella avvisava il popolo di Bologna, perchè fosse savio; e ricbiesto Sua Santità di parere, se dovesse porre uo libro nella siniatra, gli dia-se: Mettivi una spada, che io non so lettere. Lasciò il papa in sul baneo di M. Antonmaria da Lignana sendi mille per finirla, la quele fu poi posta, nel fine ili sedici mesi ehe penò a condurla, nel frontespizio della chiesa di S. Pe-tronio nella facciata dinanzi, come si è detto, e della aua grandezza si è detto. Questa statua fu eovinata da Bentivogli, e'l hronzo di quella ven-duto al duca Alfonso di Ferrara, che ne fece una artiglieria chiamata la Giulia, salvo la teata, la quale si trova nella sua guardaroba. Mentre che il papa se n'era tornato a Roma, e che Michelagnolo aveva condotto questa statua, nella assenza di Michelagnolo, Bramante, amico e parente di Baffaello da Urbino, e per questo rispetto poco amico di Michelagnolo, vedendo che il papa favoriva ed ingrandiva l'opere ebe faceva di scottura, andaron pensando di levar-ggi dell'aniuno ele, tornando Miehelagnolo, Sua Santità non facesse attendere a finire la sepoltura sua, dicendo che pareva nno affrestarsi la morte, ed augurio cattivo il farsi in vita il seolcro; e lo persussono a fae che nel ritorno di Michelagnolo Sua Santita, per memoria di Sisto suo zio, gli dovesse far slipignere la volta della esppella che egli aveva fatta in palazzo. ed in questo modo pareva a Bramante e ad altri emuli di Michelagnolu di ritrarlo dalla scultura, ove lo vedeva perfetto, e metterlo in disperaaione, pensando, col farlo dipignere, else dovesse fare, per non avere sperimento ne'colori a fresco, opera men lodata, e che dovesse riuscire da meno che Raffaello; e caso pure che c'riuacisse il farlo, il facesse adegnare per ogni modo col papa, dove ne avesse a aeguire, o nel-l'uno modo o nell'altro, l'intento lorn di levarselo dinanzi. Così, eitornato Michelagnolo a Roma, e stando in proposito il papa di non finire per allora la sua sepoltura, lo ricercò che dipi-gnesse la volta della cappella. Il che Michelagnolo, che desiderava finire la sepoltura, e parendogli la volta di quella cappella lavoro gran-de e difficile, e considerando la pora pratica sua ne'eolori, cercò con ogni via di scaricarsi resto peso da dosso, mettendo pee ciò innanzi Baffaello. Ma tanto quanto più ricusava, tanto maggior voglia ne creserva al papa, impetuoso nelle soe imprese, e, per arroto, di nuovo dagli emali di Michelagnolo stimolato, e specialmente da Bramante, rhe quasi il papa, che era sabito, si fu per adirare con Michelagnolo. Laddove, visto che perseverava Sua Santità in que-ato, si risolve a farla, ed a Bramante comandò il papa che facesse, per poterla dipignere, il palen, slove lo fece impiezato tutto sopra canapi, VO6. 18

bucando la volta; il che da Michelagnolo visto, dimandò Bramante come egli aveva a fare, finit o che avea di dipigneris, a riturere i buchi, il quale disse: E'vi pensera poi, e che non si poteva fare altrimenti. Conobbe Michelaguolo, che, o Bramante in questo valeva poco, o che gli era poco amico, e se n'andò dal papa, e gli disse che quel ponte non stava bene, e che Bramante non l'aveva saputo fare; il quale gli rispose in presenza di Bramante che lo facesse a modo auo. Così ordinò di farlo sopra i sorgozzoni che non toccasse il muro, che fu il modo, che ha insegnato poi ed a Bramante ed agli altri, di armare le volte e fare molte buone opere, dove egli fere avanzare a no pover'uomo legnaiuolo, che lo rifece, tanto di esnapl, che vendutogli, avanzò la dote per una aua figlinola, donandogliene Michelagnolo. Per lo che, messe mano a farc i eartoni di detta volta, do ve volse ancora il papa che si guastasse le facciate che averano gia dipinto al tempo di Sisto i maestri innanzi a lul, e fermò che per tutto il costo di questa opera avesse quindici mila du-cati; il qual prezzo fn fatto per Gioliano da S. Gallo. Per il che sforzato Michelagnolo dalla grandezza dell'impresa a risolversi di volere pigliare ainto, e mandato a Fiorenza per nomini, e deliberato mostrare in tal cosa, che quei che prima v'avevano dipinto dovevano essere prigioni delle fatiche aue, volse ancora mostrare agli artefici moderni come si disegna e dipigne. Laoude il suggetto della cosa lo spinse a andare tantu alto per la fama e per la salute dell'arte, che comineiò e tini i cartoni, e lute dell'arie, che cominniò e tini i cartoni, e quella volendo poi colorire a fireco, e non avendo fatto più, vennero de l'incerenza in Rosa alceni amigli ando, pittech percha a i al consimolo del lavorare a fireco da loro, nel qual vienno alceni mini pratichi, fra i quali fireno il Granaccio, Ginilan Bugiardini, Isacopo di Sandro, l'Indaco vecebilo, Japolo di Donnino, ed Aristotile, e, dato principio all'opera, fece loro cominciare alcune cose per saggio. Ma veduto le fatiche loro molto lontane dal desiderio sue. e non soddisfacendogli, una mattina si risolar. gettare a terra ogni cosa ebe avevano fatto; e rinchiusosi nella cappella, non volse mai aprir loro, ne manco in casa, dove era, da essi si lasciò vedere. E così dalla beffa, la quale parera loro che troppo durasse, presero partito, e con vergogna se ne tornaronn a Fiurenza. Laonde Michelagnolo, preso ordine di far da sè tutta quella opera, a buonissimo termine la cidusse con ogni sollecitudine di fatica e di atudio, nè mai si laseiava vedere per non dare eaglone che tal cosa s'avesse a mostrare; onde negli animi delle genti nasceva ogni di maggioe desiderio di vederla. Era papa Ginlio molto desideroso di vedere le imprese che e' faceva; per il che di questa che gli era nascosa venne grandissimo desiderio. Onde volsa un giorno andare a vederla, e non gli fu aperto, chè Michelaguolo non avrebbe voluto mostraria. Per la qual cosa nacque il disordine, come s'è ra-gionato, che s'ebbe a partire di Roma, non volendo mostrarla al papa, che, secondo che fo intesi da lui per chiarie questo dobbio, quando e'ne fu condotto il terzo, ella gli comiociò a levare certe muffe, traendo tramontano una invernata. Ciò fu eagione che la calce di Roma, per esser bianca fatta di trevertino, non secca

578 VASARI

così presto, e mescolata con la pozzolana, rhe è di color tanè, fa una mestica scura, e quando l'è liquida, sequosa, e che'l muro è bagnato bene, florisce spesso nel seccarsi, dove ehe in molti luoghi sputava quel salso umore fiorito, ma col tempo l'aria lo consumava. Era di questa cosa disperato Michelagnolo, ne voleva seguitare più, e scusandosi col papa che quel lavoro non gli riusciva, ci mandò Sua Santità Giuliano da S. Gallo che, dettogli da che veniva il difetto, lo confortò a seguitare e gl'insegnò a levare le muffe. Laddave condottola fino alla metà, il papa che v'era pol andato a vedere alcane volte per certe seale a piuoli aiutato da Michelagnolo, volse che ella si scoprisse, perche era di natura frettoloso e impaziente, e non poteva aspettare ch'ella fusse perfetta, ed avesse avuto, come si dice, l'ultima mano. Trasse subito che fu scoperta tutta Roma a vedere, ed il papa fii il primo, non aven-do pazienza che abbadasse la polvere per il disfare dei palchi; dove Raffaello da Urbino, che era molto eccellente in imitare, vistola, mutò subito maniera, e fece a un tratto, per mostrare la virtù sua, i profeti e le sibille dell'opera della Pace: e Bramante allora tento che l'altra metà della cappella si desse dal papa a Raffaello. Il che inteso Michelagnolo si dolse di Bramante, e disse al papa, senza avergli rispetto, molti di-fetti e della vita e ilelle opere sue d'architettura, che, come a'è visto poi, Michelagnolo nel-la fabbrica di S. Pietro n'è stato correttore. Ma Il papa, conoscendo ogni giorno più la virtù di Michelagnolo, volse che seguitasse, e veduto l'opera scoperta, giudicò elle Michelagnolo l'altra metà la poteva migliorare assai: e così ilel tutto condusse alla fine perfettamente in venti mesi da sé solo quell'opera, senza aiuto pure di elii gli macinasse i colori. Essi Michelagoolo deluto talvolta, che, per la fretta che gli faceva il papa, e' non la potesse finire come archbe voluto a modo suo, dimandandogli il papa importunamente quando e' finirebbe. Dove, una volta fra l'altre, gli rispose che ella sarebbe finita, quando io arò satisfatto a me nelle cose dell'arte. E noi vogliamo, rispose il papa, che satisfacoiate a noi nella voglia che abhiamo di farla presto. Gli conchiuse finalmente che, se non la finiva presto, lo farebbe gettare gin da quel palco. Dove Miehelagnolo, elle temeva ed aveva da temere la furia del papa, tini subito senza metter tempo in mezzo quel che ci mancava; e, ilisfatto il re-sto del palco, la scoperse la mattina d'Ognissanti, che'l papa andò in cappella fà a cantare la messa, con satisfazione di tutta quella città. Desiderava Michelagnolo ritoceare alcune cose a arcco, come avevan fatto que' maestri vecchi nelle storie di sotto, certi campi e panni ed arie di azaurro oltramarino ed ornamenti d'oro in qualehe luogo, acciò gli drase più ricchezza e maggior vista: perché, avendo inteso il papa che ci mancava ancor questo, desiderava, sentendola lodar tanto da chi l'aveva vista, che la fornisse; ma, perchè era troppo lunga cosa a Michelagno-lo rilare il paleo, restò pur così. Il papa seden-do spesso Michelagnolo gli diceva: Che la cappella si arricchisca di colori e d'ora, ch'ell'è povera. Michelagnolo con domestirhezza rispondeva: Padre Santo, in quel tempo gli uomini non portavano addosso ero, e quelli che son dipinti non furon mai troppo riechi, ma santi uonini, perch' eglino spreszaron le ricehezze, Fu pagato in più volte a Michelagnolo dal papa a

conto di quest'opera tremila scudi, che ne dovette spendere in colori venticinque. Fin condatta quest'opera con suo grandissimo disagio dello stare a lavorare eol capo all'inag, e tal-mente aveva guasto la vista, che non poteva legger lettere, në guardar disegni, se non all'insu; ehe gli durò poi parecchi mesi, ed to ne possu far fede, che avendo lavorato cinque stanze in volta per le eamere grandi del palazzo del duea Cosimo, se io non avessi fatto qua sedia, ove s'appoggiava la testa e si stava a giacere lavorando, non le conduceva mai ; il che mi ha rovinato la vista ed indeholito la testa di maniera, che me ne sento ancora, e stupisco che Michelagnolo reggesse tanto a quel disagio. Imperò acceso ogni di più dal desiderio del fare, ed allo acquisto e miglioramento che fece, non sentiva fatica ne eurava disagio. È il partimento di quest'opera ac-comodato con sei peducci per banda, ed uno nel mezzo delle facce da piè e da capo, ne' quali ha fatto, di braccia sei di grandezza, drento sibille e profeti, e nel mezzo dalla creasione del mondo fino al diluvio, e la inebriazione di Nec nelle lunette tutta la generazione di Gesà Cristo. Nel partimento non ha usato ordine di prospettive che scortino, ne v'e veduta ferma, ma e itn accomodando più il partimento alle figure, che le ligure al partimento, bustando condurre gl'ignudi e vestiti con perfezione di disegno, che non si può ne fare ne s' è fatto mai opera tanto eccellente, ed appena con fatica si può imitare il fatto. Questa opera è stata ed è veramente la locerna dell' arte nostra, che ha fatto tanto giovamento e lume all' arte della pittura, che ha bastato a illuminare il mondo, per tante centi-naia d'anni in tenebre stato. E nel vero non curi più chi è pittore di vedere novità ed invenzioni ed attitudini ed abbigliamenti addosso di figure, mudi nuovi d'aria e terribilità di cose variamente dipinte, perché tutta quella perfezione, che si può dare a cosa, che in tal magisterio si faccia, a questa ha dato. Ma stupisca ora ogoi nomo, che in quella sa acorger la bontà delle figure, la perfezione degli scorti, la stupendissima rotondità de' contorni, che hanno in se grazia e sveltezza, girati eon quella bella proporzione, che ne'begl' igoudi si vede, ne'quali, per mostrar gli stremi e la perfezione dell'arte, ve ne fece di tutte l'età, differenti d'aria e di forma, così nel viso come ne' lincamenti, di aver più sveltezza e grossezza nelle membra, come ancora si può conoscere nelle bellissime attitudini che differenti e' fanno, sedendo e girando e sostenendo alcuni festoni di foglie di quercia e di gliiande, messe per l'arme e per l'impresa di papa Giulio, denotando che a quel tempo od al governo ano era l'età dell'oro, per non essere allora la Italia ne travagli e nelle miserie che ella è stata poi. Così in mezzo di loro tengono alcune medaglie, drentovi storie in bozza, e contraffatte in bronzo ed oro, cavate dal libro dei Re. Senza che egli, per mostrare la perfezione dell'arte, e la grandezza di Dio, fece nelle isto-rie il suo dividere la luce dalle tenebre, nelle quali ai vede la maestà sua che con le braccia aperte si sostiene sopra sè solo e mostra amore insieme ed artifizio. Nella seconda fece, con bellissima discrezione ed ingegno, quando Dio fa il sole e la luna, dove è sostenuto da molti putti, e mustrasi molto terribile per lo scorto delle braccia e delle gambe. Il medesimo fece nella medesima storia quando, benedetto la terra e

ta una figura che scorta, a dove to cammini per la cappella continuo gira e si volta per ogni verso, così nell'altra quando divide l'acqua dalla terra: figure bellissime, ed acutezza d'ingegoo degne solamente d'esser fatte dalle divinissime mani di Mielelagnolo. E cosi seguitò sotto a questo la creazione di Adamo duve ha figorato Dio, portato da un gruppo di angioli iguadi e di tenera età, i quali par che sestengano non solo una figura, ma tutto il peso del muudo, apparente tale, mediante la venerabilissima maeatà di quello, e la maniera del moto, nel quale eon un braccio eigne alcuni putti, quasi ebe egli si sostenga, e con l'altro porge la mano deatra a uno Adamo figurato di bellezza, di attitudine, e di dintorni, di qualita che e' par fatto di nuovo dal sommo e primo suo Creatore, piuttosto che del pennello e diergno d'uno uomo tale. Però di sotto a questa in un'altra iatoriafe' il auo cavar della costa della madre postra Eva, nella quale si vede quegl'ignudi, l'nn quasi morto per essere prigion del sonno, e l'altra divenuta viva e fatta vigilantissima per la benedizione di Dio. Si conosce dal pennello di questo ingegonsissimo artefice interamente la differenza che è dal sonno alla vigilanza, e quanto stabile e ferma pussa apparire, umana-mente parlando, la marità divina. Seguitule di-sotto, come Adamo, alle persuasioni d'una figura mezza donna e meaza serpe, prende la morte sua e nostra nel pomo, e veggonvisi egli ed Eva escciati di Paradiso, dove nelle figore dell'angelo appare con grandezza e nobiltà la esecuaione del mandato d'un signore adirato, e nell'attaudine di Adamo il dispiacere del sato peccato, insieme coo la paura della morte, co-nie nella femmina similmente si conosce la vergogna, la viltà e la voglia del raccomandarsi. mediante il suo restrignersi nelle braccia, giuntar le mani e palme, e mettersi il collo in senn, e nel turcer la testa verso l'angelo, che ella ha più paura della iostiaia, che speranaa della minericordia divina. Ne di minor bellezza e la storia del sacrificio di Caino ed Abel, dove sono, chi porta le legne, e chi soffia chinato nel fuoco, ed altri che scannano la vittima, la quale certo non è fatta con menu considerazione ed aceuratezzo ehe le altre. Usò l'arte medesima ed il medesimo giudiaio nella storia del diluvio, dove appariscono diverse morti d'uomini, che spaventati dal terror di que' giorni, cercano il più ele possono per diverse vie scampo alle loro vite Perciocche nelle teste di quelle figure si conosce la vita esser in preda della morte, non meno che la paura, il terror ed il disprezzo d'ogoi cosa. Vedevisi la pietà di molti, aiutandusi l'un l'altro tirarsi al sommo d'un sasso, rereando scampo; tra'quali vi e uno, che, ahbracciato un mezzo morto, cerca il più ehe può di camparlo, che la natura non lo mostra meglio. Non si può dir quanto sia bene espressa la storia di Nue, quando inchriato dal vino dorme scoperto, ed ha presenti un figliuolo che se ne ride e due che lo ricuoprono, storia e virtu d'artefice incomparabile e da non poter esser vinta se non da se medesimo. Conciossische, come se ella per le cose fatte sino allora avesse preso anima, risurse e dimostrossi molto

maggiore uelle cinque sibille, ne'sette profeti fatti qui di grandezza di einque braccia l'uno e

più, dove in tutti sonu attitudini varir, e bel-

579 fatto gli animali volando, si vede in quella vol- I lezza di panni e varieta di vestiti, e totto insomma con invensione ed indizio miracoloso, onde a chi distingue gli affetti loro appariseono divini. Vedesi quell' Ieremia con le gambe incrocicchinte tenersi una mano alla harba, posando il gomito sopra il ginocchio , l'altra posar nel grembo, ed aver la testa chinata d'una maniera, che ben dimostra la malinconia , i pensie-ri, la cogitazione, e l'ampritudine ehe egli ha del auo popolo. Così medesimamente due putti che gli sono dietro, e similmente è nella prima sihilla di sotto a lui verso la porta, nella quale volendo esprimere la vecchiezza, oltrache egli avviluppandola di panni ha voluto mostrare elie già i sangui sono agghisecisti dal tempo, ed in ultre nel leggere, per avere la vista gia logora, le fa accostare il libro alla vista acutissimamente. Sotto a questa figura è Ezechiel profets veechin, il quale ha una grazia e movenza bellissima, ed e moltu di panni abbigliato, cho con una mano tiene un ruotolo di profesie. enn l'altra, sollevata, voltan-lo la festa, mostra voler parlar cose alte e grandi, e dietro ha due patti che gli tengono i lihri. Seguita sotto questi una sibilla che fa il contrario di Eritrea sibilla, che di sopra dicemno, perche tenendo il libro lontano cerca voltare una earta , mentre ella con un ginocchio sopra l'altro ai ferma in ac, pensando con gravita quel ch'ella dec scrivere, fin che un putto ehe gli o dietro, soffiando in un tiezon di fuoco, gli accende la lucerna. La qual figura è di bellezza straordinaria per l'aria del viso e per l'acconciatura del capo e per lo abhiglismento de'panni, oltra eli'el-la ha le braccia nude, le quali son come l'altre parti. Fece sotto questa sibilla Ioel profeta, il parts. Fece sorto questa sibilità non provica, ai quale, fermatori sopra di se, ha preso na car-ta, e quella con ogni attenzione ed affetto legge; dovo nell'aspetto si conosce che eggli si compiace tanto di quel che'trova seritto, cho pare una persona viva quando ella ha applicato mathe carte i una consegia a malche con Si. molta parte i suoi pensieri a qualche cosa. Si-milmente pose sopra la porta della cappella il vecchio Zaceberia, il quale cercando per il libro scritto d'una cosa che egli non trova, sta eon una gamba alta e l'altra bassa, e mentre cha la furia del cercare quel ehe non trova lo fa stare così, non si ricorda del disagio che egli in cost fatta positura patisce. Questa figura e di hellissimo aspetto per la vecchiezza, ed è di forma alquanto grossa, ed ha un panno con po-ehe piegne, ehe è bellissimo, oltra che e' vi è un'altra sibilla che, voltando in verso l'altare dall'altra banda, col mostrare alcune scritte, non é meno da lodare coi suoi putti, che si siano l'altre. Ma chi considerera Isaia profeta che glt è di sopra, il quale, stando molto fiso ne' auoi pensieri, ha le gambe soprapposte l'una all'altra, e tenendo una mano dentro al libro per aegno del dove egli leggeva, ha posato l'altro hraccio eol gomito sopra il libro, ed ap-poggiato la gota alla mano, chiamato da un di que' putti che egli ha dietro, volge solamonte la testa senza sconciarsi niente del resto, vedra tratti veramente tolti dalla natura stessa, vera madre dell'arte, e vedrà una figura, che, tutta bene studista, può insegnare largamente tutti i precetti del buon pittore. Sopra a questo prafeta e una sibilla vecchia, bellissima, cho, mentre che ella siede, studia in un libro, con nua eccessiva grazia, e non senza belle attitudini di due putti che le sono intorno. Ne si può

VASARI

38e pensare d'immaginarsi di potere aggingnere alla ercellenza della figora di un giorane, fatto per Daniello, il quale, scrivendo in un gran libro, cava di certe seritte alcune cose e le copia con una avidità ineredibile; e per sostenimento di quel peso gli feee un putto fra le gambe che lo regge mentre else egli serive, il ebe non potra mai paragonare pennello, tenu-to da qualsivoglia nano; così come la bellissima figura della Libica, la quale avendo serit-to no gran volume tratto da molti libri, sta eon uoa attitudine donnesca per levarsi in pie-di, ed in nn mrdesimo tempo mostra volere alsarsi e serrare il libro; cosa difficilissima, per non dire impossibite, ad egni altro che al auo maestro. Che si può egli dire delle quattro storie da' canti nei peducci di quella volta? dove nell'una David con quella forza puerile, che più si prò nella vincita d'un gigante, spiccandogli il collo, fa stupire alcune teste di sol dati che sono intorno al campo, come ancora maravigliare altrui le bellissime attitudini ebe egli fece nella storia di ludit nell'altro canto , nella quale apparisce il troneo di Oloferne, che, privo della testa, si risente, mentre che ella mette la morta testa in una eesta in capo a una aua fantesca vecchia: la quale per essere gran-de di persona si china, acciò Iudit la possa aggiuguere per acconciarla bene; e mentre che ella, tenendo le mani al peso, cerca di ricoprirla, e, voltando la testa vesso il tronco, il quale così morto nello alzare una gamba ed un braccio fa romore dentro nel padiglione, moatra nella vista il timore del esmpo e la poura del morto: pittura veramente consideratiasima, Ma più bella e più divina di questa, e di tutte l'altre ancora, e la storia delle serpi di Moise, la quale è sopra il sinistro canto dello altare, conciossische in lei si vede la strage che fa dei morti il piovere, il pugnere ed il mordere delle serpi, e vi apparisce quella che Moisc messe di bronzo sopra il legno, nella quale atoria vivamente si conorce la diversità delle morti che fanno coloro, che privi sono d'ogni aperanza per il morso di quelle; dove si vede il veleno atrocissimo far di spasmo e pasta morire infiniti, senza il legare le gambe ed avvolgere alle bracria coloro, che, rimasti in quella attitudine che gli crano, non si possono muovere: sensa le bellissime teste che gridano, ed arrovesciate si disperano. Ne manco belli di tutti queati sono coloro che, riguardando il serpente, e aentendosi nel rignardarlo alleggerire il dolore, e rendere la vita, lo riguardano con affetto grandissimo; fra i quali si vede una femnina che è sostenuta da uno d'una maniers , che c' si conosce non meno l'aiuto elle l'è porto da ebi la regge, che il bisogno di lel in al subita panra e pintura. Similmente nell'altra, dove Assuero, essendo in letto, legge i suoi annali, son figure molto belle, e tra l'altre vi si veggon tre figure a nna tavola che mangiano, nelle quali rappresenta il consiglio ch'e' si fece di liberare il popolo ebreo e di appireare Aman; la quale figura fu da lui in scorto straordinarismente condotta, avvegnaché e' finse il tronco che regge la persona di colui, e quel braccio ebe vicne innanzi, non dipinti, ma vivi e rilevati in fuori, così con quella gamba che manda innanal e simili parti elle vanno dentro, figura certamente, fra le difficili e belle, bellissima e difficilissima, che troppo lungo sarebbe a dichia-

rare le tante belle fantasie d'atti differenti, dove tutta è la genealogia de'padri, cominciando da' figlinoli di Noe, per mostrar la generazione di Gesù Cristo, nella qual figura non si può dire la diversità delle cosc, come panni arie di teste, ed infinità di capricci straordinari e nuovi, e bellissimamente considerati; dove non è cosa che con ingegno non sia messa in atto, e tutte le figure rhe vi sono son di scorti bellissimi eil artifiziosi, ed ogni cosa che si ammira è lodatissima e divina. Ma chi non ammirerà e non resterà smarrito, veggendo la terribilità dell' lona, ultima figura della cappella, dove, con la forza dell' arte, la volta, che per natura viene innanzi, girata dalla muraglia, sospints dalla apparenza di quella figura, che si piega indictro, apparisce diritta e vinta dall'arte del disegno, ombre, e lumi, e pare che veramente si piegbi in dictro? Ob veramante felice età nostra, ob beati artefici, che ben così vi dovete chismare, da che nel tempo vostro avete potuto al fonte di tanta chiarczza rischiarare le tenebrose luci degli oechi, e vedere fattovi piano tutto quel che era difficile da si ma-raviglioso e singolare artefice l Certamente la gloria delle sue fatiche vi fa conoseere ed onorare, da che ba tolto da voi quella benda che avevate innanzi agli occhi della mente si di tenebre piena, e v' ba scoperto il vero dal falso, il quale v'adombrava l'intelletto. Ringraziate di ciò dunque il cielo, e sforzatovi d'imitare Michelagnolo in tutto le cose. Sentissi nel discoprirla correre tutto il mondo d'ogni parte, e goesto bastò per far rimanere le persone trasecolate e mutole; laonde il papa di tal cosa ingran-lito, e dato animo a se di far maggiore impresa, con danari e ricchi doni riminerò molto Michelagnolo, il quale diceva alle volte, de favori che gli faceva quel papa tanto giandi, che mostrava di conoscere grandemente la virtú sua, e se talvolta, per una sua cotale amorevolezza, gli faceva villania, la medicava con doni e favori segnalati, come fn quando dimandandogli Michelagnolo licenza una volta di andare a fare il S. Giovanni a Fiorenza, e chirstogli perciò slanari, disse: Ben, questa cappella quando sara fornits? Quando potrò, Padre Santo. Il papa che avera una mazza in mano percome Michelagnolo, dicendo: Quando potro, quando potro: te la faro linire benc io. Però, tornato a easa Michelagnolo, per mettersi in ordine per ire a Piorenza, mandò subito il papa Cursio suo cameriere a Michelagnolo con cinquecento seudi, dubitando che non faresse delle sue, a placarlo, faccodo sensa del papa, che ciò erano tutti favori ed amorevolezze: e perche conosceva la natura del papa, e finalmente l'amava, se ne rideva; vedendo poi finalmente ritornare ogni cosa in favore ed util suo, e che procurava quel pontefice ogni cosa per mantenersi questo uomo amico. Dove elle, finita la cappella, ed innanzi che venisse quel papa a morte, ordinò Sus Santità, se morisse, al cardinale Santiquattro ed al cardinale Aginense suo nipote, che ficesse finire la sua sepoltuea con minor disegna che I primo. Al che fire di nuovo si messe Miehelagnolo, e così diede principio volonzieri a questa sepoltura per condurla una volta senza tauti impedimenti al fine, clic n'ebbe sempre di poi dispiseere e fastidi e travagle, più che di cosa che facesse in vita, e ne acquistò per molto tempo in un certo modo

nome d'ingrato verso quel papa, che l'amò e l favori tanto. Di che egli alla sepoltura ritorna-to, quella di continuo lavorando, e parte mettendo in ordine disegni da potere condurre le facciste della cappella, volse la fortuna invidiosa che di tal memoria non si lasciasse quel fine, che di tanta perfezione aveva avuto principio, perché successe in quel tempo la morte di papa Giulio ; onde tal cosa si mise in abhandon o per la ereazione di papa Leone X, il quale, d'a-nimo e valore non men splendido che Giulio, aveva desiderio di lasciare nella patria sna, per essere stato il primo pontefice di quella, in memoria di se e d'un artefice divino e ano cittadino, quelle maraviglie che un grandissimo prinvipe, come esso, poteva fare. Per il else dato ordine che la facciata di S. Lurenzo di Fiorenza, chiesa dalla casa de' Medico fabbricata si faersse per lui, fu cagione che il lavoro della sepoltura di Giulio rimase imperfetto, e richiese Michelaguolo di parere e disegno, e che dovesse essere egli il capo di questa opera. Dove Miche-lagnulo fe' tutta quella resistenza che potette, allegando essere obbligato per la sepoltura a Santiquattro ed Aginense; gli rispose che non pensasse a questo, che già aveva pensato egli, ed operato che Michelagnolo fusse licenziato da loro, promettendo che Michelagnolo lavorereb-be a Fiorenza, come già aveva cominciato, le figure per detta sepottura, che tutto fu con dispiacere de cardinali e di Michelagnolo, che si parti piangendo. Onde vari ed infiniti furono i ragionamenti che circa a ciò seguirono; perchè fale opera della facciata avrebbono volutu compartire in più persone, e per l'architettura concorsero molti artefici a Roma al papa, e fecero disegni Baccio d' Agnolo, Autonio da San Gallo, Andrea e lacopo Sausovino, il grazioso Raffaello da Urbino, il quale, nella venuta del papa, fu poi condotto a l'iorenza per tale effetto. Laonde Michelagnolo si risolse di fare uo modello, e non volere altro che tui in tal cosa superiore o guida dell'architettura. Ma questo non volere aimo fu cagione che ne egli ne altri operasse, e que' maestri disperati ai luro soliti esercizi si riturnassero; e Michelagnolo andò a Carrara con una commissione che da Iscopo Salviati gli fussino pagati mille scudi i ma essendo nella giunta sna serrato lacopo in camera per faceende con alcuni cittadini, Michelagnolo non volle aspettare l'udienza, ma si parti senan far motto, e auhito andò a Carrara. Intese Iacopo dello arrivo di Michelagnolo, e, non lo trovandu in Fiorenza, gli mandò i mille sendi a Carrara. Voleva il mandato che gli faersse la ricevuta, al quale disse che erano per la spesa del papa, e non per interesse suo, che gli riportasse, che non usava far quietanza ne ricevute per altri; onde, per tema, colui ritornò senza a lacopo. Mentre che egli era a Carrara e che e'faceva cavar marmi non meno per la sepoltura di Ginlio che per la facciata, pensando pur di finirla, gli fu scritto che aveva inteso papa Leone che nelle montagne di Pietra santa e Seravezza sul dominio fiorentino nella altezza del più alto monte, chiamato l'altissimo, erano marmi della medesima bontà e bellezza che quelli di Carrara; e già lo sapeva Michelagnolu, ma pareva che non ci volesse attendere, per essere amico del marchese Alberigo signore di

586 vezza, o fusse che egli la giudiensse cosa lunga e da perdervi molto tempo, come intervenne. Ma pure fu forzato di andare a Seravezaa, sebbene allegava, in contrario, che ciò fisse di più disagio e spesa, come era massimamente nel suo principio, e di più che non era forse così : ma in effetto il papa non volse ndirne parola: però convenne fare nna strada di parrechie miglia per le montagne, e per forza di mazze e picconi rompere massi per ispianare, e con palafitte nei luoghi paluslosi, ove spese molti anni Michelagnolo per eseguire la volontà del papa, e vi si cavò finalmente cinque colonne di giusta grandezza, che una n'è sopra la piazza di S. Lorenzo di Fiurenza, e l'altre sono alla marina; e per questa cagione il marchese Alberigo, che si vedde guasto l'avviamento, diventò poi gran ne-mico di Michelagnolo senza sua colpa. Cavò oltre a queste columne molti marmi, che sono ancora in sulle cave stati più di trenta anni. Ma oggi il dues Cosimo ha dato ordine di finire la strada, che ci e ancora due miglia a farsi, molto malagevole per condurre questi marml, e di più da un'altra cava eccellente per marmi, che allora fu scoperta da Michelagnolo per poter finire molte belle imprese, e nel medesimo luogo di Seravezza ha scoperto una montagna di mischi durissimi e molto belli sotto Stazema, villa in quelle montagne, dove ha fatto fare il medesimo duca Cosimo una strada selciata di più di quattro miglia per condurli alla marina.

E tornando a Michelagnolo, che se ne tornò a Fiorenza, perdendo molto tempo ora in questa cosa ed ora in quell'altra, ed allora fece per il palazzo de' Medici un modello delle fineatre inginocchiate a quelle stanze che sono sul canto, duve Giovanni da Udine lavorò quella camera di stucco e dipinse, che è cosa Iodatissima; e fecevi fare, ma con suo ordine, dal Piloto orclice quelle gelosie di rame straforato, che son certu cosa mirabile. Consumò Michelagnolo molti anni in cavar marmi; vero è che, mentre si cavavano, fece modelli di cera ed altre cose per l'opera; ma tanto si prolungò questa impresa, che i danari del papo assegnati a uesto lavoro si consumarono nella gnerra di Lombardia, e l'opera per la morte di Lione rimase imperfetta, perche altro non vi si fece ehe il fondamento ilinanzi per reggerla, e condussesi da Carrara una colonna grande di marmo su la piazza di S. Lorenzo.

Spaventò la morte di Leone talmente gli artefici e le arti ed in Roma ed in Fioreza, che mentre che Adriano VI visse, Michelagnolo s'attese in Fiorenas alla sepoltura di Giulio. Ma morto Adriano, e creato Clemente VII, il quale nelle arti dell'architettura, della scultura, e della pittura fu non meno desideroso di lasciar fama, che Leone e gli altri suoi prede-cessori, in questo tempo, l'anno 1525, fu condotto Giorgio Vasari fanciullo a Fiorenza dal cardinale di Cortoua, e messo a stare con Mieltelagnolo a imparare l'arte. Ma esseodo lui chiamato a Roma de papa Clemente VII, perché gli aveva cominciato la libreria ili S. Lorenzo, e la sacrestia nuova per metter le sepolture di marmo ile' snoi maggiori, che egli faceva, si risolve che il Vasari andasse a stare con Andrea del Sarto, fino che egli si spediva, ed egli pro-prio venne a bottega di Andrea a raccoman-Carrara, e per fargli beneficio, vulesse piutto darlo. Parti per Roma Michelagnolo in fretta, sto cavare de Carraresi che di quelli di Sera. ed infestato di nuovo di Franccieo Maria duca di Urbino, oipote di papa Giulio, il quale si doleve di Michelagnolu, dicendo che aveva ricevuto sedici mila scudi perdetta sepoltura, c ebe se ne stava in Fiorenza a'suui piaceri, e lo minacciò malamente, che se non vi attendeva, lo farebbe rapitare male, giunto a Roma papa Cleente, che se oe voleva servire, lo consiglio che facesse conto cogli agenti del duca, che pensava che, e quel che gli aveva fatto, fusse piuttusto ereditore che debiture, la cosa restò cosi: e, ragionando insieme di molte cose, si risolsero di finire affatto la sagrestia, e libreria nnova di S. Lorenza di Fiorenza. Laonde, partitosi di Roma, e volto la cupula che vi si vede, la quale di vario componimento fece lavorare, ed al l'iloto orefire fece fare una palla a settantadue facee, elic e bellissima, accadde, mentre che e' la voltava, che fu domandato da alenni suoi amici Michelagnulu; Vni doverete molto variare la vostra lauterna da quella di Filippa Brunelleschi ; ed egli rispose loru: Egli si può ben variare, ma migliorare ou. Fecevi si può ben variare, ma migliorare ou. Fecevi deutro quattro sepolture per ornameuto nelle farce per il corpi de' padri de' due papi, Lo-renas vecchio e Gioliano suo fratello, e per Gi-liano fratello di Leone, e per il duea Lorenzo auo nipote. E perche egli la volse fare ad imitazione della sagrestia vecchia, che Filippo Bru-oelleschi aveva fatto, ma cuo altro ordine di ornamenti, vi fece deutro un ornamento com-posito nel più vario e più nunvo modo, che er tempo alcuoo gli antichi e i moderni maeper tempo alcuoo gu anticui e i mouerni mae-stri abbiano pututo operare; perché oella novità di al belle curoiei, capitelli, e base, porte, tabernacoli, e sepulture fece essai diverso da quello else di misura, ordine e regola facevano queno ene di misura, urunte e regola lacevani gli uomini, aècondo il comune nso, e secondu Vitruvio e le antichità, per noo vulere a quel-lo aggingnere; il a quale licenza ha dato grande animo e quelli che hanno veduto il far suo, di mettersi a imitarlo; e nuove fautasie ai sono vedute poi, alle grottesche piuttosto ebe a ragione o regula conformi a' loro ornamenti. Onde gli artetici gli hanno infinito e perpetuo ubbli-gu, avendo egli rotti i lacci e le catene delle cose che per via d'una strada comuoe eglino di continua operavaco. Ma poi lo mustro meglio e volse far conoscere tal cosa pella libreria di S. Lorenzo nel medesimo luogo, nel bel partimento delle finestre, nello spartimento del palen e nella maravigliosa entrata di quel ricetto. Ne si vide mai grazia più risoluta nel tutto c nelle parti, come nelle mensule, ne' tabernacoli e nelle cornici, ne scala più comoda, nella quale fece tanto bizzarre rotture di scaglioni, e variò tautu dalla comune usanza degli altri, che ognun se ne stupi. Mandò in quel tempo Pietro Urbano Pistulese sun creato a Roma a mettere in opera un Cristo ignudo che tiene la eroce, il quale è una figura mirabilissima, rhe fu postu nella Minerva allato alla cappella maggiore per M. Antonia Metelli. Segui intorno a questo temo il sacco di Roma e la cacciata de' Medici di Firenze, nrl qual mutamento, disegnando chi governava rifortificare quella città, feciono Michelagnulo sopra tutte le fortificazioni commissario generale: dove in più lunghi disegnò e fe-re fortificar la città, e finalmente il poggio di S. Miniato cinse di bassioni, i quali uun colle pinte di terra faceva, e legnami e alipe alla groaba, come s'usa ordinariamente, ma armadure de-

mone materie, ed in cambin di piote prese mattooi crudi fatti con capecchio e atcreu di beatie spianati coo somma diligenza; e perciò fu man-dato dalla signoria di Firenze a Ferrara a ve-dere le fortificazioni del duca Alfonso primo e così le sue artiglierie e munizium, ove riceve molte cortesie da quel signore che lo pregò che gli facesse a comodo suo qualche cosa di sua mano, che tutto gli promesse Michalagnulo; il quale tornato, andava del continuo anco fortificando la città, e, benehé avesse questi impedimenti, lavorava nondimenu un quadro d'una Leda per quel duca, colorito a tempera di sua mano , che fu cosa divina, cume si dirà a suo luogo, e le statue per le sepolture ili S. Lorenzo segretamente. Stette Michelagoolo ancora iu questo tempo sul monte di S Miniato farse sei mesi per sollceitare quella furtificatione del monte, perche, se'l nemico se ne fusse impadronito, era perduta la città; e così con ogni aua diligenza segintava queste imprese. Ed in questu tempo seguitò in detta sagrestie l'opera, ebe di quella restarono, parte fiuste e parte no, sette statue, nelle quali, con le invenzioni dell'architettura delle sepulture, è forza confessare che egli abbia avanzatu ngni uumu in queste tre professioni, di che ne rendono encora testimonio quelle statue, che da lui firrono abbozzate, e finite di marmo, rhe in tal lungo si veggooo; l'una à la nostra Donna, la quale nella ava attitudine sedendo manda la gamba ritta addosso alla manca con posar ginocchio sopra ginocchio, ed il putto, infurcando le coscie in su quella che é più alta, si storce con attitudine bellissima inverso la madre chiedendo il latte; ed ella, con tenerlo con una mano, e non l'altra appoggiandosi, si piega per dargliene: e, aneora che non siano finite ic parts sue, si conosce nell'essere rimasta abbuzcata e gradinata nella imperfezione della bozza la perfezione dell'opera. Ma multo più fece stupire eiascuno, else considerando cel fare le sepolture del duca Giuliano e del duca Loreozo de' Medici egli pensasse che con solu la terra fusse per la grandezza loro bastante e dar loro onorata acpultura, ma volse che tutte le parti del mundo vi fossero, e che gli mettessero io mezzo e coprissero il lor sepolero quattro statue, a uno puse la Notte ed il Giurna, all'altro l'Anrora e il Crepuscolo, le quali atatue sono con bellissime forme di attitudini, ed artificio di muscoli lavorate, bastanti, se l'arte perduta fusse, a ritornarla oclla prialina luce. Vi soco, fra l'altre statue, que due capitani armati, I'onn Il prososo duca Lorenzo nel sembiante della sariezza, con bellissune gambe talmente fatte, che occhio nun può veder meglio; l'altro è il duca Giuliano si tiero con una testa e gola, con inessatura di nechi, profilo di na-so, sfenditura di boces, e capelli si divini, mani, braccia, gioocchia, e piedi, insomma tutto quello che quivi fece e da fare che gli occli ne stancare, ne saziare vi si passono gisanmai. Ve-ramente chi risguarda la bellessa de' calzeri, e della corazza, celeste lo crede e nun mortale. Ma ebe dirò io dell'Aurora, femmina ignuda, e da far useire il manineonico dell'animo, e suarrire lo stile alla scultura, nella quale attitudine si conosce il suo sollecito levarsi sonnacchiosi svilupparsi dalle piume, perche pare che nel destarai ella abbia trovata serrato gli occhi a quel gran duca, unde si storce con amaritudiotto intessite di castagni e quercie e di altre | ne, dolendosi nella sua continuata bellessa in

segno del gran dolor? E che patrò io dire della Notte, status morres, mo unice? Dici è quello, che abbia per alema secolo la tale atte vedato, che abbia per alema secolo la tale atte vedato serio della considerata di consegno alla serio della considerata di consegno alla il dolore e la maniccali di chi prede cosa onrata e grande? Cerdata june seh questa ni il dolore e la maniccali di chi prede cosa onrata e grande? Cerdata june seh questa per alema tempo nella seultora e nel disegno per alema tempo nella seultora e nel disegno per alema tempo nella seultora e nel disegno persassono, non del passardo, ma di paragonardo giammal. Nella qual figura quella sononardo giammal. Nella qual figura quella sononardo giammal. Nella qual figura quella sonotare della della della della tale si rella. Polethe da persono della tale si rella. Polethe da persono dell'unione forono in lode ma fatti nolti versi latani e rina vegari, come questi, del quali non si a P su vegari, come questi, del quali non si a P su vegari, come questi, del quali non si a P su vegari, come questi, del quali non si a P su vegari, come questi, del quali non si a P su vegari, come questi, del quali non si a P su vegari, come questi, del quali non si a P su vegari, come questi, del quali non si a P su vegari, come questi, del quali non si a P su vegari.

La Notte, che tu vedi in si dolci asti Dormire, fu da un angelo seolpita

In questo asso; e, perché dorme, ha vita;
Dettala, se no 'l eresti, e parleratti.
A' quali, in persona della Notte, rispose Michelaennlo così:

Grato mi è il sonno, e più l'esser di sesso, Mentre che il danno e la vergogna dura, Non veder, non sentir, m' è gran ventura:

Perciò non mi destar; deh parla basen. E certo se la inimicizia, ch'è tra la fortuna e la virtu, e la bontà d'una e la invidia dell'altra. avesse lasciata condurre tal cosa a fine, poteva mostrare l'arte alla natura, che ella di gran lunga in ogni pensiero l'avanzava. Lavorando egli con sollecitudine e con amore grandissimo tali opere, erebbe (che par trappa l'impedi il fine) lo assedio di Fiorenza l'anno 1529, il quate fu eaginne che poco o unlla egli più vi lavorasse, avendogli i cittadini dato la cura di fortificare, oltre al monte di S. Miniato la terra, come s'è iletto. Concinssische avenda egli prestato a quella repubblica mille sendi, e tro-vandosi dei Nove della milizia, ufizio depntato sopra la guerra, volse tutto il pensiero e lo animo suo a dar perfezione a quelle fortificazioni; ed avendola stretta finalmente l'esereito intorno, ed a poen a poco maneata la speranza degli ainti, e ereseiute le difficultà del mantenerai, e parendogli di trovarsi a strano partito, per alcurtà della persona soa, si delihero partire di Fiorenzo, ed andarsene a Vinezia senza facsi conoseere per la strada a nessuno. Parti dunque segretamente per la via del monte S. Miniato, che nessono il seppe, menandone seco Antonio Mini suo ereato e Il Piloto orefice amico ano fedele, e con essi portaruno sul dosso uno imbottito per uno di sendi ne'giubboni; ed a Ferrara condotti, riposandosi, avrenne che, per gli sospetti della guerra e per la lega dello imperatore e del pipa che erano intorno a Piorenza, il dues Alfinno da Este teneva ordini in Ferrara, e voleva sapere segretamente dagli osti che alloggiavano, i nomi di tutti coloro che ogni di alloggiavano, e la lista de' forestieri, e di che nazione si fossero, ogni di si faceva portarej avvenne dunque, ebe essendu Miebelagnolo quivi con animo di non esser conosciuto, e con li anoi scavalcato, fu ciò per questa via noto al dues, che se ne rallegrò per esser divenuto amico mo. Era quel principe di grande animo, e, mentre che visse, si dilettà continuamente della virtà. Mandò subito aleuni de' primi della sua corte, che per parte di lo conducemero, ed i cavalli ed ogni sua cosa

lerassero, e bonissimo alloggiamento in palazzo gli dessero. Michelaganto, trovandasi in forza altrni, fu contrette ubbidire, e quel elle vender nnn potera donare; ed al dues con coloro andò, senza levare le robe dell'osteria. Perchè fattogli il duca accoglienze grandissime, e dolutosi della sua salvatiebezza, ed appresso fatto-gli di ricebi ed nnorevoli dani, volse con buona provvisione in Ferrara fermarlo. Ma egli, non avendo a ciò l'animo intento, non vi volle restare; e pregatolo almeno che, mentre la guer-ra durara, non si partisse, il duea di nuoro gli feee offerte di tutto quello ebe era in poter suo. Onde Michelagnolo non volendo esser vinto di cortesia, lo ringraziò molto, e, voltandosi rerso i suni due, disse che aveva portato in Ferrara dodiei mila scudi, e ebe, se gli bisognava, erano al piacer suo insieme con esso lui. Il duca lo menò a spasso, come aveva fatto altra volta, per il palazzo, e quivi g'i mostrò ciò che aveva di bello, fioo a un suo ritratto di mano di Tiziano, il quale fu da lui molto commendato ne però lo pote mai fermare in palazzo, perche egli all'osteria volse ritornare. Onde ste, che l'alloggiava, ebbe sotto mano dal duca infinite cose da fargli onore, e commissione alla partita sua di non pigliare nulla del suo alloggio. Indi si condusse a Vinegia, dove desiderando di conoscerla molti gentiluomini, egli, che sempre ebbe pora fantasia che di tale esereizio s'intendessero, si partl di Giudeeca, dove era alloggiato, dove si dice else allora disegnò per quella eittà, pregato dal doge Gritti, il ponte del Rialto, disegno rarissimo d'invenzione e d'ornamento. Fu richiamato Michelagnolo con gran preghi alla patria, e fortemente raccomandatorli che non volcise abbandonar l'impress, e mandatogli salvacondotto. Finalmente vintu dello amore, non senza pericolo della vita, ritornò, ed in quel mentre fini la Leda, che ficeva enme si disse, dimandatagli dal duca Alfonso, la quale fu portata poi in Francia per Anton Mini suo creato. Ed in tanto rimediò al eampanile di S. Miniato, torre ebe offendeva stranamente il eampo nimieo con due pezzi di artiglieria, di che, voltosi a batterlo con can-noni grossi I bombardieri del campo, l'avevan quasi lacero, e l'arebbono rovinato; onde Michelagnolo con balle di lana e gagliardi materassi sospesi con corde lo armò di maniera, ebe egli è aneora in piedi. Dicono ancora ehe nel tempo dell'assedio gli nacque occasione, per la voglia, che prima aveva, d'un sasso di marmo di nove braccia venuto da Carrara, ebe, per gara e concorrenza fra loro, papa Clemente lo aveva dato a Baccio Bandinelli. Ma, per essere tal cosa nel pubblico, Michelagnolo lo chiese al gonfaloniere, ed esso glielo diede, cho facesse il medesimo, avendo già Baccio fatto il modello e levato di molta pietra per abbozzarlo; on-de fece Michelagnolo un modello, il quale fu tenuto maraviglioso, e cosa molto vaga; ma nel ritorno de' Mediei fu restitoito a Baccio. Fatto lo aecordo, Baccio Valori, commissario del papa, ebbe commissione di far pigliare e mettere al Bargello certi cittadini de più parziali; e la corte medesima cercò di Michelagnolo a casa, il quale dubitandone s'era fuggito segretamente in casa di un suo grande amieo ove stette molti glorni nascosto, tanto che, passata la furia, ricordandosi papa Clemente della virtù di Mi-chelagnolo, fe'fare diligenza di trorario coss

584 ordine ebe non se gli dicesse niente, anzi che I se gli tornasse le solite provvisioni, è che egli attendesse all'opera di S. Lorenso, mettendovi per provveditore M. Giovamhattiata Figiovanni, antico servidora di casa Medici e priore di S. Lurenzo. Dove assicurato Mirkelagnolo, comineiò, per farsi amico Baccio Valori, una figura di tre braecia di marmo, che era uno Apollo, che si cavava del turcasso una freceia, e lo condusse presso al fine; il quale è oggi nella ca-mera del prineipe di Fiorenza, cosa rarissima, ancora che non sia finita del tutto. In questo tempo essendo mandato a Michelagnolo un gentilupmo del duca Alfonso di Ferrara, che aveva inteso che gli aveva fatto qualeosa rara di sus mano, per non pordere una ginia così fatta, arrivato che fu in Fiorenza, e trovatolo gli presentò lettere di credenza di quel signore. Dopo Michelagnolo, fattogli accoglienze, gli mostro la Leda dipinta da lui, ehe abbraccia il Cigno, e Castore e Polluce che ascivano dell'uovo in certo quadro grande dipinto a tempera col fia-to; e pensando il mandato del duca al nome che scotiva fuori di Michelagnolo, che dovesse aver fatto qualche gran cosa, non conoscendo ne l'artifizio, ne l'eccellenza di quella figura, disse a Michelagnolo: Oh questa è una poca cosa. Gli dimandò Michelagnolo, che mestiero fusse il sno, sapendo egli che niuno meglio può dar giudizio delle cose ohe si fanno, che coloro che vi sono escreitati pur assai drento. Rispose ghignando: lo soo mercante, eredendo noo essere stato conosciuto da Michelagnolo per gentiluomo, e quasi fattosi beffe d'una tal dinanda, mostrando ancora insieme sprezzare l'industria de'Fiorentini. Michelagnolo, che aveva inteso benissimo il parlar così fatto, rispose alla prima: Voi farete questa volta mala mercanzia per il vostro signore; levatemivi dinanzi. E così in que'giorni Antonio Mini suo creato, che aveva due sorelle da maritarsi gliene chiese, cd egli gliene donò volentiari con la maggior parte de'disegni e cartoni fatti da lui, ch'erano cosa divina: così due casse di modelli con gran numero di cartoni finiti per far pitture, e parte d'opere fatte; rhe venutogli fantasia d'andaraene in Francia, gli portò seco, e la Leda la vende al re l'rancesco per via di mercanti, oggi a Fontanchico, cil i cartoni e disegni andaron male, perche egli si mori là in poco tempo, e gliene fu ruhati; dove si privò questo paese di tante e si utili fatiche, che fu danno inestimabile. A Fiorenza e ritornato poi il cartone della Leda, che l'ha Bernardo Vecebietti, e cosi quattro perzi di cartoni della cappella, d'ignudi e profeti, condotti da Benvenuto Cellini scultore, oggi appresso sgli eredi di Girulamo degli Alhizzi. Convenue a Michelagnolo andare a Roma a papa Clemeute, il quale, benché adirato con lui, come amico della virtù, gli personò ogni cosa, e gli dicde ordine che tornasse a Fiorenza, e che la libreria e sagrestia di S. Lorenzo si figissero del tutto: e per abbreviare tal' opera, una infiuità di statue, che ci andarono, compartirono in altri maestri. Egli n' allogò due al Tribolo, nua a Raffaello da Montelupo, ed nna a fra Gio. Agnolu, frate de' Servi, tutti scultori, e gli diede aiuto in esse, facendo a ciaseuno i modelli in hozze di terra; laonde tutti gagliardamente lavorarono, cel egli ancora alla libreria faceva attendere, onde si fini il paleo diquella d'intagli in legnami con suoi medelli,

i quali furono fatti per le mani del Carola e del Tasso Fiorentini, eccellenti integliatori e mac-stri, ed ancora di quadros e similmente i banehi dei lihri lavorati allora da Battista del Cinque e Ciapino amieo auo, buoni maestri in quella professione: e per slarri ultima fine fu coodotto in Fiorenza Giovanni da Udine divino, il quale per la stucco della tribuna insieme con altri suoi lavoranti, ed ancora maestri fiorentini, vi lavorò i laonde con sollecitudine cerearono di dare fine a tanta impresa. Perche volendo Michelagnolo far porre in opera lo statue, in questo tempo al papa venue in animo di volcrio appresso di se, avendo desiderio di fare le facciate della cappella di Sisto, dove egli aveva dipinto la volta a Ginlio II suo nipnte nelle quali facciate voleva Clemente che nella principale, dove è l'altare, vi si dipignesse il Giudizio universale, aeciò potesse mostrare in quella storia tutto quello che l'arte del disegno potera fare, e nell'altra dirimpetto, sopra la porta principale, gli aveva ordinato che vi si fa-cesse, quando per la superhia Lucifero fu ilal cielo cacciato, e precipitati insieme nel centro dello inferno tutti quelli angeli che peccarono con lui; delle quali invenzioni molti anni innanzi s'e trovato che aveva fatto schiszi Miehelagnolo e vari disegni, uno de'quali poi fu posto in opera nella chiesa della Trinità di Roma da un pittore ciejliano, il quale stette molti mesi con Vichelagnolo a servirlo a marinar colori. Questa npera è nella croce della chicsa alla cappella di S. Gregorio dipinta a fresco, che ancora che sia mal condotta, si vede un certo ehe di terribile e di vario nelle attitudini e gruppi di quelli ignadi che piorono dal cielo, e de cascati nel centro della terra conversi in diverse forme di diavoli molto spaventate e bizzarre, ed è certo capricciosa fantasia. Mentre Miehelagnolo dava ordine a far questi disegni e cartoni della prima facciata del Giudizio, non restava giornalmente essere alle mani con gli agenti del duca d'Urbino, dai quali era incaricato aver ricevuto da Giulio II sediei mila scudi per la sepoltora, e non poteva sopportare questo earico, e desiderava finirla un giorno quantunque ei fusse già vecchio, e volcntieri se ne sarebhe stato a Roma, pniehe senza cercarla gli era venuta questa oreasione, per non tornare più a Fiorenza, avendo molta paura del duca Alessandro de' Medici, il quale pensava gli fosse poeo amico : perche, avendogli fatto intendere per il sig. Alessandro Vitelli che dovesse vedere dove fusse miglior sito per fare il eastello e cittadella di Fiorenza, rispose non vi volere andare, se non gli era comandato da papa Clemente. Finalmente fu fattn lo accordo di questa sepoltura, e che cosi finisse in questo modo, che non si facesse più la sepoltura isola ta in forma quadra, ma solamente una di quelle facce sole, in quel modo che piaceva a Michelagnolo, e che fusse obbligato a metterci di sua mano sei statur; ed in questo contratto, che si fece col duca d' Urhino, concesse sua Eccellenza ehe Michelagnolo fusse obbligato a papa Cle-mente quattro mesi dell'anno o a Fiorenza o dove piu gli paresse adoperarlo. È anoora che paresse a Michelagoolo d'esser quietato, non fi-ni per questo; perchè, desideraodo Clemente di vedere l'ultima prova delle forze sella sasa vir-tù, lo facerra attendere al eartone slel Giudizio. Ma egli, mostrando al papa di essere occupate

. .

-OPEGE in quello, non restars però con ogni poter suo, e segretamente lavorava sopra le statue elle an-davano a detta sepoltura. Successe l'anno 1533 la morte di papa Clemente, dove a Piorenza si ferino l'opera della sagrestia e libreria, la quale con tanto studio, cercando ehe si finisse, pure rintasc imperfetta. Pensò veramente allora Michelagnolo essere libero, e potere attendere a dar fine alla sepoltura di Giulio II; ma essendo ereato Paolo III. non passò molto che, fattolo chiamare a se, oltra al fargli escrezze ed offerte, lo ricerco che dovesse servirlo, e else lo yoleva appresso di se. Ricusò questo Michelagnolo, dicendo che non potera fare, essendo per contratto obbligato al duca d' Urbino, fin che fusse finita la sepoltura di Giulio. Il papa ne prese collera dicendo : lo ho avuta trent'anni mesto desiderio, ed ora, elle son papa, non me lo exverò? lo straccerò il contratto, e sono disposto che tu mi serva a ogni modo, Michelagnolo, veduto questa risoluzione, fu tentato di partirei da Roma, ed in qualche maniera trovar via da dar fiste a questa sepoltura. Tuttavia te-mendo, come prudente, della grandezza ilel pa-pa, andava pensando trattenerlo e di soddisfar-lo di parole, vedendolo tanto vecchio, fin che qualcosa nascesse. Il papa, che volera far fare qualche opera segnalata a Michelagnolo, andò un giorno a trovarlo a casa con dieci cardinali slove e' volse veder tutte le statue della sepoltura di Giulio, che gli parsono miracolose, e articolarmente il Moise, che dal cardinale di Mantova fu detto che quella sola figura bastava a onorare papa Giulio, e veduto i cartoni e diacqui che ordinava per la facciata della cappella, che gli parvono stupendi, di nuovo il pa-pa lo ricerco con istanza ehe dovesse andare a ervirlo, promettendogli che farebbe che 'l duca d'Urbino si contentera di tre statue, e che l'altre si faccian fare con suoi modelli a altri eccelleuti maestri. Per il che, procurato ciò con gli agenti del duca Sua Santità, fecesi di naovo contratto confermato dal duca, e Michelagnolo spontsueamente si obbligò pagar le tre statue, e farle mursre; ebe perciò depositò in sul busco degli Strozzi ducati mille einquecento ottanta, i quali arebbe potuto fuggire, e gli par-re aver fatto assai a essersi disobbligato di si l'inga e dispiscevole impresa, la quale egli la fece poi murare in S. Pietro in Viueula in questo modo. Messe su il primo imbasameoto intagliato con quattro piedestalli che risaltarano in fuori tento, quanto prima vi dovera atare un prigione per ciascuno, che in quel cambio vi restava una figura di un termine; e perche da basso veniva povero, aveva per ciascun termine messo a' piedi una mensola che waya a rovescio in su que quattro piedistalli. I termini mettevatto in messo tre nicchie, due delle quali erann tonde dalle bande, e vi dovevano andare le vittorie, in cambio delle quali in una messe Lia tigliuola di Labra per la vita attiva, con uno specchio in mano per la consideracione si deve avere per le azioni nostre, e nell'altra una grillanda di fiori per le virtù che ornano la vita nostra in vita, e dopo la morte la fauno gloriosa. L'altra fu Bachel sua socella per la vita contemplativa, con le mani giunte, con un giuocchio pargato, e col volto par che stia elevata in spirito; le quali statue condusse di sua suatio Michelagnolo in meno di un anno, Nel messo è l'altra nicchia, ma quadra, che questa

dovera enerc nel primo disegno una delle parte che entravano nel tempietto ovato della sepoltura quadrata. Questa essendo diventata nicchia, vi è posto in sur un dado di marmo la grandissima e bellissima statua di Moise, della quale abbastanza si è ragionato. Sopra le teste de termini, che fan capitello, è architrave, fregio, e. cornice, che risalta sopra i termini, inta hato con ricehi fregi e fazliami, uovoli e dentelli, ed altri ricchi membri per tutta l' opera; sopre la quale cornice si muove un altro ordine pulito sensa intagli di altri ma variati termini, corrispondendo a dirittura a que primi a uso di pilastri eon varie modanature di cornice, e per tutto questo ordine che accompagna ed obbedisce a quegli disotto, vi viene un vano simile a quello che fa nicchi; come quella dov'è ora il Moise, nel quale è pusto su risalti della eoroice una eassa di suarmo enn la statua di papa Giulio a giacere, fatta da Maso dal Bosco scultore, e dritto nella nicchia è una nostra Danna che tiene il figliuolo in collo condetta de Scherago da Settignano, scultore, col modello di Michelagnolo, che sono sassi ragioneroli statue: ed iu due altre nicebie quadre sopra la Vita attiva e la contemplativa sono due statue maggiori, un pro-feta ed una sibilla a sedere, che ambedue furo fatte da Baffaello da Montelupo, come s'e detto nella vita di Baccio suo padre, che furo con-dotte con poca satisfazione di Michelagnolo. Ebbe per ultimo finimento questa opera una cornice varia, ehe rissltava, come disotto, per tutto, e sopra i termini era per fine candellieri di marmo, e nel mezzo l'arme di papa Giulio, e sopra il profeta, e la sibilla; nel vano della nicchia vi fece per ciascuna una direstra per co-modità di quei frati che nitriano quella ebiesa, avendovi fatto il coro dietro, che acryono, dicendo il divino ufficio, a mandare le vaci in chiesa ed a vedere celebrare. E nel vero che tutta questa opera è tornata benissimo, ma uno gia a gran pezzo come era ordinato il primo dirgoo.

Bisolvessi Miehelagnolo, poiche non poteva fare altro, di servire papa Paolo, il quale volle che prosegnisse l'ordinatogli da Clemente senza alterare niente l'invenzione e coocetto che gli era stato dato, avendo rispetto alla virtù di quell' uomo, al quale portava tanto amore e ri-verenza, else non ecreava se non piacergli, come ne apparve segno, che desiderando Sua Santità sotto il Iona di cappella, ove era prima l'ar-ne di papa Giulio II, mettervi la sua, esseudone ricerco, per non far Lorto a Giulio ed a Clemente, non re la volse porre, dicenda una istar bene, e ne restò Sua Santità satisfatto, per non gli di spiscere, e conubbe molto bene la bonta di queluomo, quanto tirava dietro all'onesto ed al giusto senza rispetto e adulazione, cosa che i signori son suliti provar di rado. Pree dunque Michelagnolo fare, ehe non vi era prima, una scarpa di mattoni, ben murati e scelti e ben cotti, alla facriata di detta eappella, e volse che pendesse dalla sommità di sopra un mezzo braccio, perché ue polvere ne altra bruttura si potesse fermare sopra. Ne verrò a' particolari dell'invenzione, o componimento di questa storia, perché se n' è ritratte e stampate tante e grandi e piccole, che e'non par necessario perdervi tempo a descri-verla. Basta che si vede, che l'intenzione di questo nomo singulare non ha voluto cotrare in s pigagre altra, che la perfetta e proporzionatissi586 VASARI

ma composizione del corpo umann ed in diversissime attitudini; non sol queste, usa insieme gli affetti delle passioni e contentezza dell'anime, bastandogli satisfare in quella parte nel che è stato superiore a tutti i auos artefici, e mostrare la via della gran maniera, e degli ignudi, e quanto e'sappia nelle difficultà del disegno; e finalmente ha aperto la via alla facilità di questa arte nel principale suo intento, che è il coro nusano, ed attendendos questo fine solo, ha lassato da parte le vaglierze de colori, i caprieei, e le nuove fantasie di certe minuzie e delicatezze, che da molti altri pittori non sono interamente, e forse non senza qualche ragione, state neglette. Onde qualcuno, non tanto fondato nel disegno, ba cerco con la varietà di tinte cil ombre di colnri, e con bizzarre, varie, e nuove invenzioni, ed insomma con questa altra via farsi luogo fra i primi maestri. Na Michelagnolo, atando saldo sempre nella profondità dell'arte, ha mostro a quelli, che sanno assai, come dovivano arrivare al perfetto. E per tornare alla storia, aveva già condotto Michelagnolo a fine più di tre quarti dell'opera, quando andò papa Paolo a vederla; perche M. Bingio da Cesena, maestro delle ceremonie e persona scrupolosa, che era in cappella col papa, dimandato quel che gliene paresse, disse essere cosa disonestissima in un lungo tanto onorato avervi fatto tanti ignudi, che si disonestamente mustrano le luro vergogne, e che non era opera da esppella di papa, ma da stofe e d'osterie; dispiacendo questo a Michelagaolo, e volendosi vendicare, anbito che fu partito lu ritrasse di naturale, seoza averlo altrimenti innanzi, nello inferno nella figura di Minos, con una gran serpe avvolta alle cambe fra un monte di diavoli. Ne hastò il raccemandarsi di M. Biagio al papa ed a Michelagnolo che la levane, che pure ve la lano per quella memuria, dove ancor si vede. Avvenne in questo trmpo che egli cascò di non poco alto dal tavolato di questa opera, e fattosi male a una gun.ba, per lo doloie e per la collera da nesso no non volse esser medicato. Per il clic, trovandosi allura vivo maestro Baccio Rontini Fiosentino, amieo suo e medico espriecinso e di quella viriù molto affezionato, venendogli compassione di lui, gli andò un giorno a piechiare a casa, e non gli essendo risposto da vicini ne da lui, per alcune vie segrete cereò tanto di salire che a Mielelagnolo di stanza in stanza pervenne, il quale era disperato. Laonde maestro Baccio, finche egti guarito non fu, non lo volle abbandonare gran mal, ne spiecarsegli d'intorno. Egli, di questo male guanto e ritornato all'opera, ed in quella di continuo lavorando, in pechi mesi a ultimo fine la ridosse, dando tanta forza alli pitture di tal'opera, che ha verificato il datto di Dante: Morti li morti, i vivi porean viris e quivi si conosce la miseria dei danuati, e l'allegiezza de'beati. Onde, scoperto questo Giudizio, mostrò non solo essere vinciture de'primi artifici, che lavorato vi avevann, ma ancora nella volta, che celi tanto celebrata aveva fatta, volse viuerre se stesso, ed in quilla, di gran longa passatosi, superù se medesinio, avenilosi egli immaginato il terrore di quei giorni, dove rgli fa rappresentare, per più pena di chi non è ben vissoto, tutta la possione di Gesù Cristo, facendo portare in aria da diverse figure ignade la croce, la colonna, la lancia, la spugna, i chiodi e la coreza con diverse varie attitudiai melto

difficilmente condotte a fine nella facilità loro, Evvi Cristo, il quale, sedendo con faccia orribile e fiera, ai dannati si volge, maledicendogli, non senza gran timore della nostra Donna, ebe. ristrettasi nel manto, ode e vede tanta rovina. Sonvi infinitissime figure, che gli fanno cerchio, di profeti, di apostoli, e particolarmente Adamo e S. Pietro, i quali si stimano che vi sien messi l'uno per l'origine prima delle genti venute al giudiziu. l'altro per essere stato il primo fondamento della eristiana religione. A' piedi gli è un S. Bartolommeo bellissimo, il qual mostro la pelle scorticata. Evvi similmente uno ignudo di S. Lorenzo; oltra che senza numero souo infinitissimi santi e sante, ed altre figure, maschi e femmine intorno, appresso, e discosto, i quali si abbracciano e tannosi festa, avendo per grazia di Dio, e per guiderdone delle opere loro, la beatitudine eterna. Sono sotto i picdi di Cristo i sette angeli scritti da S. Gioranni evangelista con le sette trombe, che, sonando a sentenza, fanno arriceiare i capelli a chi gli guarda, per la terribilità che essi mostrano nel viso, e fra gli altri vi son due angeli, ehe riasenno ha il li-bro delle vite in mano, ed appresso, non senza bellissima considerazione, si veggono i sette peceati mortali da una banda combattere in forma di diavoli, e tirar giù allo inferno l'anime, che volano al cielo con altitudini bellissime, e scorti molto mirabili. Ne ba restato nella resurrezione de'morti mostrare al mondo, come essi della medesima terra ripiglian l'ossa e la carne, e come da altri vivi aintati vanno vulando al cielo, che da alcune anime già beste è lor porto siuto, non senza vedersi tutte quelle parti di considerazioni, che a una tanta opera, come quella, si possa stimare che si convenga; perche per lui si e fatto studi e fatiche d'ogni sorte, apparendo egualmente per tutta l'opera, come chiaramente a particolarmente aneora nella barca di Caronte si dimostra, il quale con attitudine disperata l'anime tirate dai diavoli giù nella barea batte eol remo ad imitazione di quello che espresse il suo famigliarissimo Dante quando alase:

Caron demonio con occhi di bragio Loro accennando, tutte le raccoglie: Batte col remo qualunque si adagia. Ne si può immaginare quanto di varietà sia nelle teste di que' diavoli, mostri veramente d'inferno. Nei peccatori si conosce il peccato c la tema insieme del dauno eterno, Ed oltra a ogni bellezza straordinaria è il vedere tanta opera al unitamente dipinta e condotta, che ella pare fatta in un giorno, e con quella fine, che mai minio nessano si condusse talmente. È nel vero la moltitudine delle figure, la terribilità e grandezza dell'opera è tale, che non si può descri-rese, essendo piena di tutti i possibili umani affettl, ed avendogli tutti maravegliosamente espressi. Avvengaché i superbi, gl'invidiosi, gli avari, i Intentiosi, e gli altri così fatti si cioc poscono agevolmente da ogni bello spirito, per avere opervato ogni decoro al d'aria, si d'attitudini, e si d'ogni altra naturale eircostanza net figurarli; cosa che, sebbene è maravigliosa e grande, non è stata impossibile a questo uomo, per essere stato sempre accorto e savio, ed avere visto uomini assat, ed acquistato quella cognizione con la pratica del mondo ebe lanno i filosofi con la speculazione e per gli scritti. Talche chi gludizioso, e nella pittura intendenta ai troya, vede la terribilità dell'ai te ed in quelle OPERE

581

figure scorge i pensieri e gli sffetti, i quali mai per altro ebe per lui non furono dipinti. Così vede aneora quivi come si fa il variare delle tante attitudini negli strani e diversi gesti di giovani, recchi, maschi, femmine, nei quali a chi non si mostra il terrore dell'arte insieme con quella grasia che egli aveva della natura? Perche fa scuotere i enori di tutti quegli ebe non son saenti, come di quegli che sanno in tal mestiero. Vi sono gli scorti che paiono di riliero, e con la unione fa morbidezas; e la finesza nelle parti delle dolcezze da lui dipinte mostra veramente come hanno,da essere le pitture fatte da buoni e veri pittori, e vedesi nei conturni delle cose girate da lui per una via, ebe da altri ehe da lui non potrebbero esser fatte, il vero giudizio e la vera dannasione e resurrezione. E questo nell'arte nostra è quello esempio e quella gran pittora mandata da Dio agli uomini in terra. accioeche veggino come il fato fa quando gli intelletti dil supremo grado in terra discendono, ed hanno in essi infusa la grazia e la divinità del sapere. Quest'opers mena prigioni le-gati quelli che di sapere l'arte si persuadono; e nel vedere i segni da lui tirati ne' contorni di che cosa essa si sia, trema e teme ogni terribile apirito, sis quanto si voglia carico di disegno: e mrutre che si guardano le fatiche dell'opera ons, i sensi si stordiscono solo a pensare che cosa possono essere le altre pitture fatte, e che ai faranno, poste a tal paragone. E veramente felice eltiamere si puote, e felicità della memoria di ebi ba visto questa veramente stopenda snaraviglia del secol nostro. Bestissimo e fortunatissimo Paolo III, poiche Dio ennsenti che sotto la protezione tua si ripari il vanto che deranno alla memoria sua e di te le penne degli scrittoril Onanto acquistano i meriti tuoi per le sue virtà! Certo fato bonissimo hanno a questo secolo nel sno nascere gli arteliei, da che banno veduto squarciato il velo delle diffienltà di quello che si pnò fare ed immaginare nelle pitture e sculture ed architetture fatte da Ini. Penò a condurre questa opera otto anni, e la scoperse Panno 1541 (eredo io), il giorno di Natale, con stupore e maraviglis di tutta Roma, ansi di tutto il mondo; ed io rhe quell'anno andsi a Roma per rederla, che ero a Vinezia, ne rimasi stopiro. Aveva Papa Paolo fatto fab-bricare, come s' é detto, da Antonio da Sangalto al medesimo piano una eappella chiamata la Paolina a imitazione di quella di Niccola V, nella quale deliberò ebe Michelagnolo vi facesae due atorie grandi in due quadroni, che in una fece la conversione di S. Paolo con Gesù Cristo in aria e moltitudine di angeli ignudi eon bellissimi moti, e di sotto l'essere sul pisqu di terra essesto stordito e spaventato Psolo de cavallo con i suoi soldati attorno, chi attento a sollevario, altri, storiliti dalla voce e splendore di Cristo, in varie e belle attitudioi e movense, aminirati e spaventati si fuggono, ed il eavallo che foggendo par che dalla velocità del corso ne meni via chi cerca ritenerlo; e totta questa storia e con lotta con arte e disegno straordinario, Nell'altra e la erocifissione di S. Piero, il quale è contitto ignado sopra la eroce, e che è nna figura rara, mostrando i erocifistori, mentre hanno fatto in terra una buca, volere alasre in alto la eroce aceiò rimanga erocifisso co'piedi all'aria, dove sono molte considerazioni notabili e belle. Hi Michelagnolo atteso solo, co-

me si è detto altrove, alla perfezione dell'arte, perché ne paesi vi sono, ne alberi, ne casamenti, ne anche certe virietà e vaghezze dell'arte vi si veggono, perché non vi attese mai, come quegli che forse non voleva abbassire quel suo grande ingegno in simil cose. Queste furono l'altime pitture condotte de loi d'eta d'anni settantacinque, e, secondo che egli mi diceva, con milta sus gran fatica, avvengache la pit tura, passata una certa eta, e massimamente il lavorare in fresco, non è arte da vecchi. Ordino Michelagnolo che con i suoi disegni Perinc ilel Vaga, pittore eccellentissima, facesse la volta di stuochi e molte cose di pittura, e così era ancora la volontà di papa Paolo III, che, mandendalo poi per la lunga, non se no fece altro: come malte cose restano imperfette, quando per colps degli artefici irresoluta, quando dei principi poco acontati a sollecitargli. Aveva p 1pa Piolo dito principio a fortificare Burgo, e condotto molti signori con Antonio da Sanzallo a questa dieta; dive volse che intervenisse ancora Mehelagnolo, coma quegli che sapeva che le fortificazioni fatte intorao al monte di S. Miniato a Fiorence erano state ordinate da lui; e, dopo malte dispute, fu daman-lato del suo parere. Egli, che era d'opiniona contraria al Singallo ed a molti altri, lo disse liberamente: dove il Stogallo gli disse, che era sus arte la scultura e pittora, non le fortificazioni. Bispose Michelagnolo, che di qualle ne sapeva poco; ma che nel fortificare, cal pensiero che lungo tempo ci aveva avuto sopra, con la sperienza di quel che aveva fatto, g'i parera aspere più che non aveva saputo ne egli ne totti que casa sua, mostrandogli in presente di tutti che ei aveva fatto molti errori; e moltiplicando di qui e di là le parole, il paps ebbe a por silen-zio, e non andò molto che e' portò disegnata tutta la fortificazione di Borgo, che aperse gli occhi a tutto quello elie s'è ordinito e fitto poi, e su eaginoe che il portone di S. Spirito, che era vicino al fine, ordinato dal Sangallo, rimase imperfetto. Non poteva lo spirito e la virtà di Michelagnolo restare sensa far qualcosa; e, poiche non poteva dip-guere, si mise attorno a un pesto di marmo per oavervi dentro uattro figure tonde maggiori che 'l vivo, facendo in quello Cristo morto, per dilettazione e passar tempo, e, come egli diceva, perche l'esercitarsi col mazzuolo lo teneva saco del corpo-Era questo Cristo, come deposto di croce, sostenuto della nostra Danna, entrandogli sotto ed aintando con atto di fo-za Nico-lemo fermato in piede, e da ona delle Marie che lo ainta, vedendo mancato la forza nella Madre, che, vinta dal dolore, non può reggere; ne si può vedere corpo morto simile a quel di Cristo, ehe, easeando con le membra abbandonate, fa attitudini tutte differenti, non solo degli altri snoi, ma di quanti se ne fecion mai: opera faticosa, rara in un assoo, e veramente divina; e questa, come si dirà di sotto, restò imperfetta, ed ebbe molte disgrasie, ancoraché egli avesse avuto animo che ella doresse servire per la sepoltura di lui a piè di quello altare, dove e' pensava. di porla.

di porta.

Avvenne che l'anno 1556 mori Antonio da
Singullo, onde manosto chi guidasse la fabbrica
di S. Pietro, farono vari pareri tra i deputati
di quello col pipa, a chi dovessino ilarla. Finalmente credo che Sua Santità, spirato da Dio,

588 VASARI

si risoltè di mandare per Michelagnolo, e ricerratolo di metterio in mo loogo, lo ricusò, dicendo, per fuggire questo pean, che l'architettora non cea arte sna propria. Finalmente non giovando i preghi, il papa gli comandò che l'accettasse. Dove con sommo suo dispinerre, e contra sua voglis, bisognò che egli entrasse a quella impresa; ed un giorna fra gli altri anlegname che aveva fatto il Sangallo e la fabbrica per esaminarla, vi trovò tutta la setta San-gallesca che, fattasi innanzi, il meglio che sep-poco, dissono a Michelagnolo che si rallegravano, che il carico di quella fabbrica avesse a essere auto, e che quel modello era un prato che non vi mancherebbe mai da pascere. Voi dite il vero, rispose loro Michelagnolo, volendo inferire (come e'dichiarò così a un amicu) per le perore e buoi che non intendono l'arte; uso dir poi pubblicamente, the il Sangallo l'aveva condotta circa di lumi, e che aveva di faori troppi ordini di colonne l'un sopra l'altro e che con tanti risalti, aguglie, e tritomi di membri, teneva molto più dell'opera tedesca, che del buon modo antico, o della vaga e bella maniera moderna; ed oltre a questo, ebe e'ai oteva risparmiare cinquanta anni di tempo a finiria, e più di trecentomila scudi di apesa, e condurla con più maesta e grandezza e facilità e miggior disegno di ordine, bellezza e comodi-tà; e lo mostro poi in un modello che e'fece per ridirito a quella forma che si verte oggi condotta l'opera, e fe'conoscere quel che e'diceva esser verissimo. Questo modello gli costo venticinque scudi, e fu fatto in quindici di i quello del Sangallo passò, come a'è detto, quattromi-la, e duiò molti anni; e da questo ed altro modo di fare al conobbe che quella labbrica era una bottega ed un traffico da guadagnere, il quale si andava prolungando, con intenzione di uon finirio, ma di chi se l'avesse presa per incetta. Questi modi non piacevano a questo tiomo dabbene, e per levarsegli d'attorno, men tre che i papa lo forzava a pigliare l'utizio dello architettore di quella opera, disse loro un giorno apertamente, che eglino si aiutassino con gli amiei, e facessino ogni opera che e'non entrasse in quel governo : perché, se egti avense avuto tal cura, non voleva in quelle fabbrica nessuno di loro; le quali parole dette in pubblico l'ebbero per mule, come si può credere, e furono cagione rhe gli posono taoto odio, il quale crescendo agui di nel vedere mutare totto quell'ordine diento e faori, che non lo lassarono mai vivere, ricercando ogni di varie e nuove inventioni per travagliarlo, come si dirà a suo

Finalmente para Paolo gli fero on motupropio, come lo reven capo di girrila labrica con aggii subtribi, e che' potene fare e disticon aggii subtribi, e che' potene fare e distinationale propositionale con controllari subtra cap che ministri tutti dependence dalla volonta cap deve fichelegapolo, vinci tata sicurità ca fiche del para verso di hi, volon, per mutrata cap deve fichelegapolo, vinci tata sicurità con fichi para verso di hi, volon, per mutrapropio, come gli cervita la febbica per l'auere di blic, e sensa alcun premio, urbine ul in para gli avvar primo dato il pasa del flume para gli avvar primo dato il pasa del flume per per sul para di para di para di para la propio della pasa del flume to percis urila moste del rione. Pier Largi forces, per se sullo gli fi dato un cancelleria

di Rimini di mateo valore, di elit-non mostro corarsi; ed ancora che il papa gli mandasse più vulte danari per tal provvisione, non gli volsa accettar mai, come ne fanno fede M. Alessandro Ruffini esmeriere allora di goel papa, e M Pier Giovanni Aliotti vescovo di Fuell. Finalmente fu dal papa approvato il modello che aveva fat-to Michelagnolo, che ritirava S. Pietro a mi-nor forma, ma al bene a maggior grandezza, con satisfazione di tutti quelli che hanno giudizio, ancorache certi, che fanno professione il'intendenti (ma in fattl non sono), non lo approvano, Trovò che quattro pilastri principali fatti da Bramante, e lassati da Antonio da Sangallo, che avevano a reggere il peso della tribuna, erano deboli, i quali egli parte riempie, facendo due ebiocciole, o lomache da lato, nelle quali sono scale piane, per le quali i somari vi asigono a portare fino in cima tutte lo materie, e parimente gli uomini vi possono ire a cavallo infi-no in aulla cima del piano degli archi. Gondusse la prima cornice sopra gli archi ditrevertini, che gira in tondo, che è cosa mirabile, grazio-so, e molto varia dall'altre, ne si può far meglio in quel genere. Diede principio alle due nicchie grandi della crociera; e, dove prima, per ordine di Bramante, Baldasserre, e Raffaello, come s'é detto, verso Campo Santo, vi facevano otto tabernacoli, e ensi fu seguitato poi dal Sangallo, Michelagnolo gli condussea tre, e di drento tre cappelle, e sopra con la volta di trevertini e ordine di finestre vive di lumi, che hanno forma varis e terribile grandezza; le quali, poiche sono in essere e van fuori in statupa, tron solamente tutti i disegni di esse di Alichelagnolo, ma quelli dei Sangallo aucora, nen mi metterò a descrivere, per non essere necessario altrimenti; basta che egli con ogni accuratezsa si messe a far lavorare per tatti que' luoghi dove la fabbrica si aveva a mutare d'ordine a raginne ch' ella si fermome stabilissima, di maoiera che ella non potesse essere mutata mai più da altri : provveilimento di savio e pruden-te ingegno, perché non basta il far bene, so non si assictura aneora, poiché la prosunzione è l'ardire tli elsi gli pare supere, s'egli è ereduto più alle parole che a' fatti, e talvolta il favore di chi non intende, può far nascere di molta inconvenienti. Aveva il popolo romano, coi fa-vore di quel papa, desiderio di dare qualche bella, utile, e comoda forma al Compidinglio, ed secomodarlo di ordini, di salite, di scale a sdruccioli, e con iscaglioni, e con ornamenti di statue antiche elie vi erano per abbellire quel luogo, e fu ricerco per cio di consiglio Michelagnulo, il quale fece loro un bellianno disegno e molto rieco, nel quale da quella parte, dove ata il senatore, che o verso levante, ordinò di trevertini una facciata ed una salita di scale che da due hande salgono per trovare un piano, per il quale s'entra nel mezzo della sala di quel palazzo con ricche rivolte piene di balauatri vari, che servono per appoggiatoj e per pa-rapetti. Dove per arricelirla dinanzi vi fece mettere ilne fiumi a giacere, antichi di marmo sopra a alcuni bassinenti, uno de' quali é il Tevere, l'altro è il Nilo, di braccia nove l'uno, cosa cara, e nel messo ha daire in una grau oiechia un Giove, Segnitò dalla banda di mezaogiorno, dove è il palazzo de' Conservatori, per riquadrario, ona ricca e varia facciata con una loggia da pie piena di rolonne e nierkic.

dove vanno molte statue antiche, ed attorno sono vari ornamenti e di porte e finestre, che già n'è posto una parte; e dirimpetto a questa ne ha a seguitare un'altra simile di verso tramontana solto Araceli, e dinanzi una salita di bastioni di verso ponente, qualsarà piana con un ricinto e parapetto di balaustri, dove sarà l'entrata priocipale, con un ordine e basamenti, sopra i quali va tutta la nobiltà delle statue, di ehe oggi è così ricco il Campidoglio. Nel meazo dalla piazza, in una base in forma ovale, è posto il eavailo di bronzo tanto nominato, su, I quale è la statua di Marro Anrelio, la quale il medesimo papa l'aolo fece levare dalla piszza di Laterano, ore l'aveva posta Sisto IV; il quale edi-fizio riesce tanto bello oggi, che egli è degno d'essere communerato fra le cose degne che ha fatto Michelagnolo, ed é oggi guidato, per con-durlo a fine, da M. Tommaso de' Cavalleri, gentilnomo romano, che è stato ed è de' maggiori anici che avesse mai Michelagnolo, come si di-rà più baso. Aveva papa Paolo III fatto tirare Innanzi al Sangallo, mentre viveva, il palazzo di essa Parnese, ed avendovid a porre in cima Il corniciour, per il fine del tetto della parte di Suori, volse che Michelaggolo con suo disegno ed ordine la facesse; il quale, non potendo mancare a quel papa, che lo stimava e accarerzava tanto, free face un modello di braccia ari di leguame della grandega che aveva a essere, e quello in su una de' eanti del palazzo fe' porre, che mostrarse in effetto quel che aveva a essere l'opera : che piscinto a Sna Santità, ed a Inita Boma, è stato poi condutto, quella parte che se ur vede, a fiur, rimerndo il più bella e I più vario di quanti ae ue sieno mai visti o anticht o moderni, e da questo, poi ehe 'l Sangallo mori, voice il papa che avesse Michelagnolo cura parimente di quella fabbrica, dove egli fece il finestrone di marma con colonne bellissime di mischio che è sopra la porta principale del palazzo, con un'arme grande bellissima, e varia di marmo, di papa Paolo III fondatore ti quel palazzo, Seguito di dentro , dal primo ordine in su del cortile di quello, gli altri doc 'ordini con le più belle, vatie, e graziose finestre ed ornamenti ed altimo cornicione, che si sien visti mai; laddove per le fatiche ed ingegno di quell' nomu è aggi diventato il più bel cortile di Europa. Egli allargò e fe' maggior la sala grande, e diede ordine al ricetto dinanal. e con vario e unovo modo di sesto, in forma di niczzo ovato, fece conducre le volte di detto ricetto; e perché s'era trovato in quell'anno aile terme Autoniane un marmo di braccis sette per ogni verso, nel quale era stato dogli antichi intugliato Ercole, else sopra un monte teneva il toro per le corna, con un'altra figura in ainto suo, ed intorno a quel monte varie figure di pastori, ninfe, ed altri animali , opera certo di straordinaria bellezza , per vederai perfette figure in un sodo solo e senza pezzi, che fa gindicato servire per una fontana, Michelagnolo consigliò rhe si dovesse conducre nel secondo cortile, è quivi restaurarlo per fargli nel melesimo modo gettare acque: che tutto piacque; la quale opera è stata fino a oggi da quo' signori Parnesi fatta restaurare con diligenas per talo effetto, ed allora Michelagnola ordinò che si dovesse a quella dirittura fore nu ponte, elic attraversasse il finme del Terere, acciò si po-tesse audare da quel palazzo in Trastevere a

nn altro lor glardino e palatro, perche, per la dirittura della porta principale che volta in Campo di Piore, si vedesse a una occhiata il cortile, la fonte, strada Iulia, ed il ponte, e la bellezza dell'altro giardinn, fino all'altra porta che riuscia nella strada di Trastevere: cosa rara e degna di quel pontrilor, e della virtà, giudi-zio e disegno di Michelagnolo. E perche l'anno 1555 mori Bastiano Vinisiano frate del Piombo, e diseguando papa Paolo che quelle statue antiche per il suo palazzo si restattrassino, Michelagnolo favori volentieri Guglielmo dalla Porta scultore milanese, il quale giovane di speranza, dal suddetto fra Bastiano era state comandato a Michelagnoln, che, piaciutogli il far suo, lo messe innanza a papa Paolo per aoconciare dette statue, e la cosa andò si innanzi, che gli fere dare Michelagnolo l'ofizio del Piombe; che dato poi ordine al restanzarle, come se ne vede ancora oggi la quel palazzo, dove fra Guglielmo, scordatosi de' henefizi ricevuti, fu poi uno de' contrari a Michelagnolo. Soccesse l'anno 1549 la morte di Paolo III, dave, dopo la creatione di Papa Giulio III, Il cardinale Parnese ordinò fare una gran sepoltora a papi Paolo suo antecessore per le mani di fra Gutielmo, il quale avendo ordinato di metterla in S. Pietro sotto il primo arco della nuova chiesa antto la tribuna, che impediva il piano di quella chiesa, e nop era in verità il luogo ano, e perchè Michelagnolo consigliò gindiziosamente che là non poteva ne doveva stare, il frate gli prese edio, credendo che lo facesse per invidia i ma ben a'e poi accorto che gli diceva il vero, e che il mancamento è stato da lui, che ha avuto la comodità, e non l' la finita, come si dirà altrove, ed to ne fo fede. Avvegnachè l' anno 1550 lo fussi, per nedine di papa Giulio III, andato a Roma a servirio, e volenteiri per godermi Michelagnolo, fei per tal consiglio adoperato; dove Michelagnolo desiderava che tal sepoltura si mettesse in una delle nicchie, dave è oggi la colonna degli spiritati, che era il luogo ano, ed to ml era adoperato, che Giulio III si risolveva, per corrispondenza di quella opera, far la sua nell'altra nicchia col medesimo ordine che quella di papa Psolo; dove il frate, che la prese in contrario, fu esgione che la sua non s'è mai poi finita, e che quella di quell'altro pontefice non si facesse; che tutto fu pronosticato da Mi-circlagnolo. Voltossi papa Giolio a fat fare quel-l'anno nella chiesa di S. Piero a Montorio una cappella di marmo con due sepolture per Antonio cardinale ile' Monti suo zio, e per M. Pablano avo del papa, primo principio della grandeaza di quella casa illustre: della quale avendo il Vasari fatto disegni e modelli, papa Ginlio, che stimò sempre la virtà di Michelaguolo, ed amava il Vasari, volse che Michelagnolo ne facesse il prezzo fra loroj ed il Vasari supplier il papa a far che Michelagnelo ne figliante la profesione; e perché il Vassri aveva proposto per gl'intagli di quella opera Simon Mosca, e per le statue Raffael Montelupo, consigliò Miehelagnolo che non vi facesse intagli di fogliami, ne manea ne'membri dell'opera di quadro, dicendo che, dove vanuo ligure di marmo, non ci vuol essere altra cosa, l'er il che il Vasari dubitò ehe non la facesse perehè l'opera rimanesse povera; ed in effetto poi, quando e' la vedde finita, confessò ell' egli avesse avuto giuilizio e grande. Non volso Michelagnolo che il

Montelupo facesse le statue, avendo visto quanto s'era portato male nelle sue della sepoltura di Giulio II, e si contentò più presto ch'elle fussino date a Bartolomneo Ammannati, quale il Vasari aveva messo innanzi, ancorehe il Buonarroto avesse un poeo di sdegno particolare seeo e con Nanni di Baccio Bigio, nato, se hen si considera, da leggier eagione, che essendo giovanetti, mossi dall'affezione dell'arte più che per offenderlo, avevano industriosamente, entrando in casa, levate a Anton Mini, creato di Michelagoolo, molte earte disegnate, che dipo per via del magistrato de' signori Otto gli foron rendute tutte, ne volse, per intercrasione di M. Giovanni Norehiati, eanonico di S. Lorenzo, amico suo, fargli dare altro gastigo. Dove il Vasari, ragionandogli Michelagoolo di questa cosa, gli disse ridendo, che gli pareva che non meritassino hiasimo aleuna, e ehe s'egli avesse potuto, archbe, non solamente toltugli parecelii disegni, ma l'arebbe spogliato di tutto quel che egli avesse potuto avere di sua mano, solo per imparare l'arte, che s'ha da volere be-ne a quelli che cercan la virtù, e premiargli ancora, perché non si hanno questi a trattare come quelli che vanno ruhando i danari, le ro-be, e l'altre cose importanti; or così si recò la cosa in hurla. Fu ciò cagione che a quella opera di Montorio si diede principio, e che il me-desimo anno il Vasari e lo Ammannato andarono a far condurre i marmi da Carrara a Rospa per far detto lavorn. Era in quel teropo ogni giorno il Vasari con Michelaguolo, dove una mattina il papa dispensò per amorevolezza am-bidne, elle facendo le sette chiese a cavallo, eh'era l'anno santo, ricevessino il perdono a doppio; dove nel farle ebbono fra l'una e l'altra chiesa molti utili e helli razionamenti dell'arte ed industriosi, che'l Vasari ne distese un dialogo, che a migliore occasione si manderà fuori enn altre cose attenenti all'arte. Autenticò papa Giulio III quell'anno il motupro-prio di papa Paolo III sopra la fabbrica di S. Pietro: ed aneora che gli fusse detto molto male dai fantori della setta Sangallesca per conto della fabbrira di S. Pietro, per allora non ne volse udire niente quel paps, aven logli (eo-me era vero) mostro il Vasari, elle egli aveva dato la vita a quella fahbrica, ed operò con Sua Santità che quella non facesse ensa nessuna attenente al disegno senza il giudicio suo, ehe l'osservò sempre : perehè në alla vigna lu-lia fece eosa alcuna senza il suo consiglio, ne in Belvedere, dove si rifece la scala che v'é ora in eambio della mezza tonda che veniva innaie zi, e che saliva otto scaglioni, ed altri otto in giro entrava in dentro, fatta già da Bramante, che era posta nella maggior nicchia in mezzo Belvederes Michelagnolo vi disegnò e fe' fare quella quadra eni halaustri di peperigno, che vi e ora molto hella. Aveva il Vasari quell'anno finito di stampare l'opera delle vite de' pittori, scultori ed architettori in Fiorenza, e di ninno de' vivi aveva fatto la vita, aneorehè ei fusse de'vecchi, se non di Michelagnolo; e così gli presentò l'opera, che la riceve con molta allegrezza; dove molti reordi di cose aveva avuto dalla voce sua il Vasari, come da artefice più verchio e di giudizio, e nnn andò guari che, avendola letta, gli mandò Michelagnolo il pre-sente sonetto fatto da lui, il quale mi piace in

memoria delle sue amorevolezze porre in questo luogo: 
Se con lo stile e co colori avete Alla natura pareggiato l'arre,

Alla natura pareggiato l'arre, Anzi a quella scenato il progio in parte, Che'l bel di lei più bello a noi rendete; Poichè con dotta man posto vi sete A più degno lavoro, a vergar carte,

Quel che vi manca, a lei di pregio in parte, Nel dar vita ad altrui, tutto togliete. Che se secolo alcuno omai contese In far bell'opre, almen cedale, poi Che convien ch' al prescritto fine arrive.

Or le memorie altrui, già sponte, accese
Tornondo, finte or che fien quelle, e voi,
Malgrado d'essa, eternalmente vive,
Parti il Vasari per Fiorenza, e lassò la cura
a Michelagnolo del fare fondare a Montorio. Era M. Bindo Altoviti, allora consolo della nazione fiorentina, multo amico del Vasari, che in au questa occasione gli disse che sarebbe bene di far condurre questa opera nella chiesa di S. Giovanni de' Fiorentini, e che ne aveva già parlato con Michelagnolo, il quale favorirebbe la cosa, e aarchbe questo cagione di dar fine a quella ebiesa. Piacque questo a M. Bindo, ed essendo molto famigliare del papa, gliene ragionò caldamente, mostrando eke sarebbe stato bene che le sepolture e la cappella, che Sua Santità faceva fare per Montorio, l'avease fatte nella chiesa di S. Giovanni de' Fiorentini, ed aggiungenilo che eiò sarehbe cagione ehe, con questa occasione e sprone, la nazione farebbe spesa tale che la chiesa archbe la ava fine; e se Sua Santità facesse la cappella maggiore, gli altri mercaoti farebhono sei cappelle e poi di mano in mano il restante. Laddove il papa si voltò d'animo, ed aneora ehe ne fusse fatto modello e prezzo, andò a Montorio e mandò per Miehelagnolo, al quale ogni giorno il Vasari serivera, ed aveva, secondo l'occasione delle faccende, risposta da lui. Scrisse adunque al Vasari Miebelagnolo, al primo di d'agosto

1550, la mutazione che aveva fatto il papa, e son queste le parole istesse di sua mano: Messer Giorgio mio caro. Circa al rifondare a S. Piero a Montorio, come il papa non volse intendere, non ve ne scrissi niente, sapendo voi essere avvisato dall'uomo vostro di qua. Ora mi accade dirvi quello che segue, e questo è che ier mottina, sendo il papa andato a detto Montorio, mandò per me; riscontrailo in sul ponte che tornova, ebb: lungo ragionamento seco circa le sepolture allogateri, ed all'ultimo mi disse che era risoluto non volere mettere dette sepolture in su quel monte, ma nella chiesa de' Fiorentini; richiesemi di parere e di disegno, ed io ne lo confortai assai, stimando che per questo mez-20 dette chiesa s'abbia a finire. Circa le vostre tre ricevute non ho penna da rispondere a tante altesse: ma se avessi caro di essere in qualche parte quello che mi fate, non l' arci caro per aliro, se non perchevoi aveste un servidore che valesse qualcosa. Ma io non mi maraviglio, sendo voi ruuseitatore di nomini morti, che voi all'inghiate vita ai vivi, ovvera che i mal vivi fu-riate per infinito tempo alla morte. E per abbreviare, io son tutto, come sono, vostro Michel-

agnolo Buonarroti in Roma.

Mentre ebe queste cose si travagliavano, e
che la nazione cercava di far danari, nacquero

serte difficultà, e perché con conclusero niente, cosi la cosa si raffreddù. Iutanto avendo già fatto il Vasari e l'Ammannato cavare a Carraea tutti i marmi, se ne mandò a Roma gran parte. e così l'Ammannato con essi, scrivendo per lu il Vassri al Buonarroto, che facesse ioteodere al papa dove voleva questa sepoltura, e ehe, avendo l'ordine, facesse fondare. Subito che Miebelagnolo ebbe la lettera, parlà al nostro signore, e serisse al Vasari questa restiluzione di man soa :

Messer Giorgia mio caro. Subito che Bartolommeo fu giunto que, andai a parlare al papa, e, risto che voleva fare rifondare a Montorio per le sepolture, provveddi d' un mu atore di S. Pietro. It Tailecose lo seppe, e volsevi mandare uno a suo modo; io, per non combastere con chi da le mosse a' venti, mi sono tirato addreto, perché essendo nomo leggiero, non vorrei essere traportato in quolche macchia. Basta, che nella chiesa da' Fiorentini nen mi pare s' abbia più a pensare. Tornate presto, e state sano. Altro non mi accade. A dl 13 di Ottobre 1550.

Chiamava Michelagnolo il Tantecose monsigoor di Furll, perche voleva fare ogni cosa. Essendo maestro di caosera del papa, provvedeva per le medaglie, gioie, cammei, e fignrine di bronzo, pitture, diseani, e voleva che ogni coza dipendesse da lui. Volentieri firggiva Michelagnolo questa uomo, perehe aveva fatto sempre ulizi contrari al bisogno di Mielielagnolo, e perciò dubitava non essere dall'ambizione di que sto uomo traportato in qualche msechia. Basta, ebe la nazione fiorentina perse per quella ebiesa una bellissima occasione, che Dio sa quando la racquisterà giammai, ed a me ne dolse Infinitamente. Non ho voluto manesre di fare questa breve memoria, perche si vegga ehe questo uomo cercò di giovare sempre alla nazione sua ed agli amici suoi ed all'arte. Ne fu tornato appena il Vassri a Roms, ebe innanzi che fusse il principio dell' anno 1551, la setta Sangallesca aveva ordioato contro Michelagnolo oo trattatn, che il papa dovesse far congregazione In S. Pietro, e ragunare i fabbricieri e tutti uelli ebe avevano la cura, per mostrare, con false calunnie a Sua Santità, che Michelagnolo aveva guasto quella fahbrica i perebè avendo egli già murato la nicchia del re, dove soco le tre cappelle, e condottole coo le lee fiocstre sopra, ne sapendo quel ehe si voleva fare nella volta, con giudizio dehole avevano dato ad intendere al cardinale Salviati vecebio, ed a Marcello Cervino ehe fu poi papa, ehe S. Pietro rimaceva con poeo lume. Laddove, ragunati tutti, il papa disse a Michelagnolo, che i deputati dicevano che quella niechia arebbe reso poco lume. Gli rispuse : lo vorrei sentire parlare questi deputati. Il cardinale Marcello rispose : questi depităti. It Caromate associalo rispore: Siam ooi. Michielaguolo gil disse: Munisignore, sopra queste flinestre nella volta, che s'ha a fare di treverfini, ne va tre alire. Voi onn ce l'avete mai detto, diusgil cardinalej. e Michel-agnolo soggiunes: In onn soco, ne manco vo-glio casere obbligato a dire, ne alla S. V. ne a nesuno, quel che in debbo o vogilo fare. L'afizio vostro è di far veoire danari, ed avere loro cura dai ladri; ed a'disegni della fabbrica ne avete a lasciare il carico a me. E voltossi al pspa e disse: Padre Santo, vedele quel che lo guadagno , che se queste faliche che io duro

non mi giovano all'anima, io perdo tempo e l' opera. Il papa, che loamava, gli messe le mani in sulle spalle e disse: Voi guadagnate per l'anima e per il corpo; non dubitate. E per aversegli saputo levare dioanzi, gli crebbe il papa amore infinitamente, e comandò a lui ed al Vasari che'l giorno seguente amendue fussinn alla vigna Iulia, nel qual loogn ebbe molti ragionamenti seco, else condussero quell'opera quest alla bellezza che ella è, ne faceva on deliberava cosa nessuna di disegno senza il parere e giudizio suon ed in fra l'altre volse, perchè egli ei andava spesso col Vasari, stando Sna Santità intorno alla fonte dell' Acqua Vergine con dodici cardinali, arrivato Miebelaganlo, volse (dico) il papa, per forza, che Michelaguolo se (dico) il papa, per lorza, cue aueneisginolo gli sedesse allato, quantunque egli umilissina-mente il recusasse, onorando lui sempre, quau-to è possibile, la virtù sua. Fecegli fare un modello d'una facciata per un palazzo, che Sua Santità desiderava fare allato a S. Rocco, volendosi servire del mausoleo di Augusto per il resto della muraglia, che non si può vedere, per disegno di faceiata, ne il più vario, ne il più ornato, ne il più nuovo di maniera e di ordine, avvenga, come s'è visto in tutte le cose sue, che c'non s' è msi voluta obbligare a legge o antica o moderna di cose d'arehitettura, come quegli che ha avuto l'ingegno atto a trovare scanpre euse nuove e varie, e non puoto men belle. Questo modello è oggi appresso il dues Cosimo de' Medici, che gli fu donato da papa Pio IV quando egli andò a Roma, che lo tiene fra le sur eose più eare. Portò tanto rispetta questo papa a Michelagnolo, che del continuo prue la sua protesione contro a'car-dinali ed altri che cercavano calunniarlo, e volse che sempre, per valenti e reputati che fussino gli artefiei, andassino a trovarlo a casa, e gli ebbe tanto rispetto e riverenza, che non si ardiva Sua Saotità, per non gli dare fastidin, a riebiederlo di molte cose, ebe Michelagnolo, aneor ehe fusse vecchio, poteva fare. Mirbelagnolo fino nel tempo di Paolo III, per suo ordine, dato priocipio a far rifondare il ponte S. Maria di Roma, il quale per il corso dell'acqua continuo e per l'antibettà sua era indebolito e rovinava: fu ordinato da Michelagnolo per via di casse il rifondare e fare diligenti ripari alle pile, e di già ne aveva condotto a fine una gran parte, e fattu spese grosse in legnami e trevertini a benefizio di quella opers, e vedendosi nal tempo di Giulio III in congregazione coi cheriei di camera in pratica di dargli fior, fu proposto fra loro da Nanni di Baccio Bigio architetto, che coo poco tempo e somma di danari si sarebbe finito, allogando io cottimo a lui; e con certo modo allegavaco, sotto spezie di bene, per isgravar Mi-chelagnolo, perche era vecchio e che non se ne curava, e stando così la cosa non se ne verrebbe msi a fine. Il papa, ehe voleva poche brighe, non pensando a quel che poteva nascere, diede autorità a' cheriei di esmera, che, come cosa loro, n'avessino eura: i quali lo dettnno poi, senza che Michelagnolo ne sapesse altro, con tutte quelle materie, con patto libero a Nanni, il quale con attese a quelle fortifica-zioni, come era necessario a riloodarlo, ma lo searich di peso per vendere gran oumero di trevertini, di che era rinfianeato e selciato anticamente il ponte, che venivano a gravario, e

facevaolo più forte e sienro, e più gagliardo, mettendovi in quel cambio materia di ghiaie ed elti getti, che non si vedeva alcun difetto di drento, e di fuori vi fece sponde ed eltre cose, che a vederlo pareva rinovato tutto; ma indebolito totalmente e tutto assottiglisto, sesuurponto totalmente e tutto associtgitatin, se gui da poi cinque anni dopo che, venendo la piena del diluvio l'anna 1557, egli rovinò di maniera, che free conoscere il poco giudizio de'cherici di camera, e'l danno che rireve lioma per partirai dal consiglio di Michel-ggolo il quale predisse questa sua rovina molte volte a' suoi amiei ed e me, che mi ricordo, pessandovi insieme a cavallo, che mi diceva: Giorio, questo ponte ei trema sotto; sollceitiamo il cavalrare, che non rovini in mentre ei siam au. Ma tornando al ragionamento disopre, finito elie fu l'opera di Muntorio e con molta mia satisfasione, io tornsi e Figrensa per servizio del duca Cosimo, che fu l'anno 1554. Dolse a Michelegnolo la partita del Vassri, e parimente a Giorgio; avvrugache ogni giorno que' suoi avversa i ora per una via, or per un' altra lo travagliavano; per il che non manearono giornalmente l'uno all'altro seriversi; e l'anno medesimo d'aprile dandogli nuova il Vasari che Lionardo nipote di Michelagnolo evera avuto

un figlipolo mastio, e con onorato corteo di

donne nobilissime l'avevano eccompagnato al

battesimo, rinnovando il nome del Buunarroto.

Michelarnolo rispose in una lettera al Vasari

queste parole: Giorgio amico caro. In ho preso grandissimo piacere della vostra, visto che pur vi ricordate del povero vecchio, e più per esservi travato al trionfo che mi serivete, d'aver visto rissuscere un altro Buonarroto del quale avviso vi ringratio quanto so e posso; ma ben mi dispiace tal pompa, perche l' uomo non dee ridere quado il mondo tutto piange; però mi pore che Lionardo non abbin a fare tanta festa d'uno che nasce, con quella allegressa che s' ha a serbare ella morte di chi è ben vissuto. Ne vi mararigliote se non risponda subita; lo fo per non parere merconte. Ora io vi dico, che per le solte lode che per detta mi date, se io ne meritassi sol una, mi parrebbe, quendo io mi n detti in anima ed in corpo, avervi dato qualco-sa e aver satisfatto a qualche minima parte di quel che io vi son debitore; dove vi ricognosco ogni ora creditore di molte più che io non ho da pagare, e perche son vecchio, ore mai non spero in questa ma nell'altra vita potere poreggiare il conto; però vi prego di pazienza, e son vostro; e le cose di qua stan pur così.

Arva, gia nel tempo di Peolo III mendato il deca Goimo II Tribolo a Rume per vedere se epli arease poluto permadere Michelianolo a intronte a Forena per da fine del nagrenia introduce il arcano per da fine di agrenia introduciano, son potera pari divarere al peoc della chiche, e con mole capitali in categoria in categoria di arrando finalmento della senti della liberia di amado finalmento della senti della liberia di mando finalmento della senti della liberia di controlo della senti della resulta di arrando finalmento della forma; e quantunque ci finasero aggir in terra in un mattonalo e di altri chiaini in terra, la propria ci dittina di altri chiaini in terra, la propria ci dittina più con la controla della forma; positi della finano di distina di articolo di la finano di distina di arrando di di finano ci di altri chiaini in terra, la propria ci dittina di arrando di di conso di altri chiaini altra principa di dittina di arrando di di arrando di altri chiaini altri principa di dittina di arrando di di arrando di altri chia di arrando di altri chia di arrando 
che nonse ne ricordara. Fu dato dal duce Cosimo medine al Vasari, che acricesse a Michelagnolo che gli mandasse a dire che fine avesse a avere questa scala, che forse per l'amiciaia ed amore che gli portare dovrebbe dire qualcosa, che sarribbe cagione che, veneudo tel risolusiune, ella si finirebbe.

si tinirebbe Scrisse il Vasari a Michelegnolu l'animo del duca, e che tutto quel che si aveva a condurre toerherebbe a lui a esserne lo eaccutore; il che firebbe con quella fede che sapera, che e' so-leva aver cura delle cose sue. Per il che mandò Michelagnoln l'utdine di far detta scala in ona lettera di sus meno a di 28 di Settembre 1555 : Messer Giorgio amico cano. Circe la scola della libreria, di che m' è stato tanto parlato, erediate che se io mi potessi ricordare come io l'avevo ordinata, che io non mi forei pregure. Mi torno bene nella men'e, come un sogno, una certa scala, ma non credo che sia appunto quella che io pensai allora, perchè mi torna cosa goffa ; pure la seriverò qui, cioè che i' togliessi una quantità di scatole avvate di fondo d'un palmo l'una, ma non d'una lunghezza e la ghezza; e la maggiore e prima ponessi in sul parimento lontana dal muro dalla porto tanto, quonto volete che la scola sio dolce o cruda, e un' altra ne mettessi sopra questa, che fusse tanto minore per ogui verso, che in sulla prima di sotto avanzzase tanto piano, quento vuole il piè per salire, diminuendole e ritirandole verso la porta fra l'una e l'altra sempre per salire, e che la diminuzione dell'ultimo gra lo sta quant'e'l vano della porta, e detta parte di scala govata abbia come ilue ale, nna di qua ed una di là, che vi segnitino i medesimi gradi e non govoti. Di queste serva il messo per il Sumore. dal mesto in su di detta scala, e le rivolte di dette ole ritornino al muro; dal messo in giù insino in sul pavimento si discortino con tutta la scale dal muro circa tre palmi, in modo che l' imbasam no del ricetto non sia occupato in luogo nenuno, e resti libera ogni faccia. lo scrivo cosa da rilere, mo so ben che voi troverete cosa ol proposito

Scrisse encora Michelagnolo in que'di al Va-sari, che essendo morto Giulio III, e eresto Mercello, la setta che gli era contro, per la nuove creasione di quel puntelior, cominciò di nuovo a travagliarlo; per il che sentendo cio il duca, e dispiseendogli questi modi, fece serivere a Giorgio, e dirgli che doveva partirsi di Rome e venirsene a stare a Piorenza, sinve quel doca nun desiderava altro, se non talvolta consigliarsi per le sue fabbriche secondo i suoi illsegni, e che arebbe da quel aignore tutto quello che e' desiderava, senza far mente di sua mano; e di nuovo gli fu per M. Lionerdo Marinossi, cameriere segreto del duca Cosmo, portate lettere scritte da sua Eccellenza, e con dal Vasari; dove essendo morto Marcello e creato l'aolo IV, dal quale di nuovo gli era stato io quel principio, che egli andò a baciare il piede, fatte offerte assai, in des derro della fine delle fabbrica di S. Pietro, e l'ubbligo che gli pareva avervi, lo tenne fermo, e pigliando certe souse scrisse el duca, che non piteva per allora servirlu, ed una lettere al Vasari con

queste parole proprie:

Messer Giorgio amico caro, lo chiamo Iddio
in testimonio, come io fui contra mia voglia con
granzissima, forza messo de masa l'auto 11

OPERE

nella fabbrica di S. Pietro di Roma dieci anni sorio, e se si finese seguitato fino a oggi di lavorare in detta fabbrica, come si faceva allora, io sarri ora a quello di detta fabbrica, ch'io desidererei tornarmi costi, ma per mancen danari la s' è molto allentata, e allentasi quando l'è giunta in più faticon e difficili parti, in modo che, abbandonandola ora, non sarebbe altro che con grandissima vergogna e peccato per-dere il premio delle fasiche che io ho durate in etti dieci anni per l'amor di Dio. la vi ho fatto questo discorso per risposta della vestra, e perchè ho una lettera del duca: m'ha fatto mol-ta maravigliare che Sur Signoria si sia degnata a scrivere con tanta dolcetsa. Ne ringrano Iddio e Sua Eccellenza quanto so e posso. lo esco di proposito, perché ho perduto la memoria e'l cervello, e lo serivere m'è di grande affanno, perchè non è mia arte. La conclusione è questa, li farvi intendere quel che segue dello abbandonare la sopraddetta fabbrica, e partirsi di qua ; la prima cosa contenterei parecchi ladri, a sarei cagione della sua rovina, e forsa ancora del serrarsi per sempre.

Seguitando di serivere Michelagnolo a Giorli disse, per escusazione sua col duca, che avendo casa e molte cose a comodo suo lu Roma, che valevano migliaia di scudi, oltra all'essere indisposto della vita per renella, fianco, e pena, come hanno tutti i vecchi, e come ne poteva far fede muestro Eraldo suo medico, del quale si lodava dopo Dio avere la vita da lui, perche per queste cagioni non poteva partirai, e che finalmente non gli bastava l'animo se non di morire. Raccomandavasi al Vasari, come per più altre lettere che ha di ano, che lo raccomandasse al duca, che gli perdonasse, oltra a quelle che (come ho detto) egli scrisse al duca in escusszione sua, c se Michelagnolo fisse stato da poter cavalcare sarebbe subito vennto a Fiorenza, onde credo che non si sarebbe saputo poi partire per ritornarsene a Roma, tanto lo mosse la teneressa e l'amore che portava al dnes; ed in tanto attendeva a lavorare in detta fabbrica in molti luoghi per fermarla, eh'ella non potesse esser più mossa. In questo mentre alcani gli avevan referto che papa Paolo IV era d'animo di fargli seconeiare la facciata della cappella, dove à il Giudisio uni-versale, perché diceva che quelle figure mostravano le parti vergognose troppo disonestamente | laddove fu fatto intendere l'animo del papa a Michelagnolo, il quale rispose: Ditr al papa che questa è piceola faccenda, e che facilmente ai può acconciare; che acconci egli il mondo, che le pitture si acconciano presto. Fii tolto a Michelagnolo l'ufisio della cancelleria di Rimini : non volse mai parlare al paps, che non sapeva la cosa, il quale dal suo coppiere gli fu levato col volergii fare dare per conto della conto della fabbrica di S. Pietro scudi cento il mese, che, fattogli portare nna mesata a casa, Michelagno-lo non gli accettò. L'anno medesimo gli nacque la morte di Urbino suo servidore, ansi, come si può chiamare, e come aveva fatto suo companos questo venne a stare con Michelagnolo a gno: questo venne a stare Fiorenza l'anno 1530, finito l'assedio, quando Antonio Mini suo discepolo andò in Francia, ed usò grandissima servitu a Michelagnolo, tanto ne, in ventisei anni quella servità e dimesti-nessa, feco che Michelagnolo lo fe'ricco e l'a-

lattia lo servi, e dormira la notte vestito a mardarlo. Per il che, dopo che su morto, il Vasari, per confortario, gli scrisse, e egli rispose

con queste parole: Messer Giorgio mio caro. Io posso male scri-vere, pur per risposta della vostra lettera diri qualche cosa. Voi sapete come Urbino è morto: di che m'e stato grandissima grazia di Itio, ma

con grave mie de vino, e infinito dolore. La grazia e stata che, dove in vita mi teneva vivo, mo. rendo m' ha insegnato morire non con dispince-re, ma con desiderio della morte. Io l' ho tenuto ventisei anni, e hollo trovato rarissimo e fedele, ed ora che lo avevo fatto ricco, e che io l'aspettavo bartone e riposo della mia vecchiezza, m' è sparito, ne m'è rimasto altra speranza che di vivederlo in paradiso. E di questo n' ha mo-stro segno Iddio per la felicissima morte che ha fotto, che, più assai che'l movire, gli è rin. cresciuto lavriarmi in questa mondo traditore con tanti affanni, benche la maggior porte di me n' è ita seco, ne mi rimane altro che una infinite miseria, e mi vi raccomardo. Fn adoperate al tempo di Paolo IV nelle for-

tificazioni di Roma in più luoghi, e da Salustio-Peruzzi, a chi quel papa, come s'e detto altrove, aveva dato a fare il portone di Castel S. Agnolo, eggi la metà rovinato; si adoperò ancora a dispensare le statue di quella opera, e vedere i modelli degli scultori e correggerii. Ed in quel tempo venne vielna a Roma lo eser-cito franzese, dove penso Michelagnolo con quella città svere a capitare male; dore Anto-nio Franzese da Castel Durante, che gli avera lassato Urbino in casa per servirlo nella suamorte, si risolve faggirsi di Boms, e segretamente ando Michelagnolo nelle montagne di Spoleto, dore egli visitò certi luoghi di romitori; nel qual tempo scrivendogli il Vasari e man-dandogli una operetta, che Carlo Lenzoni, cittadino fiorentino, alla morte sua aveva lasciata. a M. Cosimo Bartoli, che dovesse farla stampare, e dirizzare a Michelagnolo, finita che ella fut in que' di la mandù il Vasari a Michelagnolo, ricevata, rispose così:

Messer Giorgio amico eare. Io ho ricevuto il libretto di M. Cosimo che voi mi mandate, ed in questa sarà una di ringrasiamento; pregovi che gliene diate, ed a quella mi raccomendo.

lo ho esuto a questi di con gran disagio e spesa e gran piacere nelle montagne di Spoleti a visitare que romiti, in m do che io son ritore nato men che messo a Roma, perche veramente e' nou si trova pace, se non ne' baschi. Altro non ho che dirvi ; mi piace che stiate saun e lieto, e mi vi raccomindo. De' 18 di Settembre 1516.

Lavorava Michelagnolo, quasi ogni giorno, per sno passatempo, intorno s quella pietra, che s'e gia ragionato, con le quattro figure, la quale egh spezzò in questo tempo per queste cagioni: perche quel sasso aveva molti amerigli, ed era duro, e faceva apesso fuoco nello scarpello, o fusse pure che il giudizio di quello nomo fusse tanto grande, che non si contentava mai di cosa obe e'Tacesse: e obe e' sia il vero, delle sue statue se ne vede poche finite nella sua virilità . che le finite affatto sono state con·lotte da loi nella sua giorentii, come il Bacco, la Pieta della febbre, il Gigante di Piorenza, il Cristo della chessa, fece che Michelagnolo lo fe'ricco e l'a llinerva, che queste mon è possibile ne oresce mò tanto, che così vecchio in questa sua ma re ne diminuire un grano di panico senza muo:

VASABI

cere loro : l'altre del duca Giuliano, e Lorenzo, Notte, ed Aurora, e'l Moise con l'altre due in fnori, ehe non arrivano totte a undiei stator, l'altre, dico, sono restate imperfette, e son molte maggiormente, come quello che naava dire, che, ac s'avesse avuto a contentare di quel che faceva, n'archhe mandate poche, anai nessuna fuora, vedendosi che gli era ito tanto con l'arte e col gindizio innanzi, che come gli aveva scoperto una figura, e conosciutovi un mipimo che d'errore, la laseiava stare, e correva a manimettere un altro marmo, pensando non avere a venire a quel medesimo; ed egli spesso dieera essere questa la cagione che egli diceva Pietà, come fu rotta, la donò a Francesco Bao-dini. In questo tempo Tiberio Calcagni, scultore florentino, era divenuto molto amico di Michelagnolo per mezro di Francesco Bandini e di M. Docato Giannotti, ed essendo nn giorno in easa di Michelagnolo, dove era rotta questa Pletà, dopo lungo ragionamento gli dimanilò perche eagione l'avesse rotta, e gnasto tante maravigliose fatiche; rispose esserne cagione la mportunità di Urbino suo servidore, che ogni di lo solleritava a finirla, e che fra l'altre cose gli venoe levato un pezza d'un gomito della Madoona, e che prima ancora se l'era recata in odio, e ei aveva avuto molte disgrasie attorno di un pelo che v'era, dove scappatogli la pazienza la ruppe, e la voleva rompere affatto, se Antonio son servitore non se gli fusse raccomandato che così com'era gliene donasse. Dove Tiberio, inteso eiò, pariò al Bandino che desi-derava di avere goalcosa di mano sua, ed il Bandino operò che Tiberio promettesse a An-tenio scodi dugento d'oro, e pregò Michelagnolo ehe se volesse che con sno siuto di modelli Tiberio la finisse per il Bandino, saria eagione che quelle fatishe non sarebbono gettate in va-no, e ne fu contento Michelagnolo; laddore oc fece loro un presente. Questa fu portata via subito, e rimessa insieme poi da Tiberio e risunito, e rimesa insieme poi da Tiberio e ri-fatto non so elle pezzi, ma rimase imperfetta per la morte del Bandino, di Michelagnolo e di Tiberio, Trovasi al presente nelle mani di Pie-rantonio Bandini, figliuolo di Francesco, alla sua vigna di Montecavallo. E tornando a Miehelagnolo, fu necessario trovar qualcosa poi di marmo, perche e' potesse ogni giorno pas-sar tempo scarpellando, e fu messo un altro pezzo di marmo dove era stato già abbozzata

un'altra Pietà, varia da quella molto minore. Era entrato a servire Paolo IV Pirro Ligorio architetto, e sopra alla fahbrica di S. Pietro, e di nuovo travagliava Michelagnolo, ed andava dicendo che egli era rimbambito. Onde, adegnato da queste cose, volentieri se ne sarebbe tornato a Fiorenza; e, soprastato a tornarsene, fu di nnovo da Giorgio sollecitato con lettere; ma egli conosceva d'emere tanto invecchiato, e, condotto già all'età di ottentuno anno scrivende al Vasari in quel tempo per suo ordinario, e mandatogli vari sonetti spirituali, gli dieeva ehe era al fine della vita, che guardasse dove egli teneva i suoi pensieri, che leggendo vederebbe she era alle ventiquattro ore, e non na-sceva pensiero in lui, che non vi fusse scol-pita la morte, dicendo in nna ana;

Dio il voglia, Vasari, che io la tenga a disagio qualche anno; e so che mi direte bene che so sia vecchio e passo a voler fare sonetti; ma

perché molti dicono che io sono rimbambito, he voluto fare l'ufficio mio. Per la vostra veggo l'a- . more che mi postate, e sappiate per cosa certe, che io arei earo di riporre queste mie debali ossa accanto a quelle del mio padre, come mi pregate: ma partendo di qua, sarei causa d' una gran rovina della fabbrica di S. Pietro, d'u-na gran vergona, e d'un grandissimo peccato; ma come fia stabilito che non possa esser mutata, spero far quanto mi scrivete, sa gia no é peccato a tenere a disagio parecchi ghiotti, che aspettano mi parta presto.

Era con questa lettera scritto pur di sua ma-

no il presente sonetto: Giunto è già I corso della vita mia Con tempestoso mar per fragil barca Al comun porto, ov' a render si varca Conto e region d'ogni opra trista e pia.

Onde l'affettuora fantaria,

Che l'arte mi fece idolo e monarca,

Conoseo or ben quant' era d'error carca, E quel ch' a mal suo grado ognun desia. Gli amorosi pensier, gia vani e lieti, Che fien' or, s' a due morti mi avvicino?

D'una so certo, e l'altra mi minaccia. Ne pinger ne scolpir, fia più che quest L'anima volta a quello amor divino anima volta a quello amor divino. Ch' aperse, a prender noi, in croce le braccia.

Per il che si vedeva che andava ritirandosi verso Dio, e Insciando le cure dell'arte per le persecusioni de'auoi maligni artefici, che arch-bono voluto, come c'diseva, menar le mani. Pu risposto per nrdine del duca Cosimo a Mi-chelagnolo dal Vasari con poche parole in una lettera, confortandolo a rimpatriarsi, e col sonetto medesimo corrispondente alle rime, Sarebbe volentieri partitosi di Roma Michelagnolo; ma era tanto stracco ed invecchiato, che aveva, come ai dirà più basso, stabilito tornarsene; ma la volonià era pronia, inferma la cae-ne che lo riteneva in Roma: ed avvenne di Giugno l'anno 1557, avendo egli fatto modello della volta che copriva la nicchia che si faceva di trevertico alla cappella del re, che nacque, per non vi potere ire come soleva, uno errore, che il capo maestro in sul corpo di tutta la volta prese la missira con una centina sola, dove avevano a essere infinite; Michelagnolo, come amico e confidente del Vasari, gli mandò di sua mano i disegni con queste parole

scritte a pie di due : La centina, segnata di rosso, la prese il cano maestro sul corpo di tutta la volta i dipoi come si compició a passare al messo tondo, che è nel colmo di detta volta, s'accorse dell'error che faerva detta centina, come si vede qui nel disegno le segnate di nero. Con questo e rore è ita la volta tanto imanzi, che s'ha a disfare un gran numero di pietre, perche in della volta non ci ha nulla di mu o, ma tutto trevertino, e il diametro de' tondi, che senza la cornice gli vicigne di ventidue palmi. Questo evrore, avendo il modello fatto appunto, come fo d' ogni cosa, è stato fatto per non vi potere andare spesso per la vecchiezza; e dove in credetti che ora furse finita detta volta, non sara finita in tutro questo verno; e, se si potesse morire di vergogna e dolore, io non sarci viva. Pregovi, che ragguagliate il duca, che to non sono ora a Fiorenza.

E seguitando nell'altro disegno, dove cgli aveva disegnato la pianta, diseva così r

Latergic

505

Mester Giorgio. Perché sia meglio inteso la difficoltà della volta, per osservare il nascimento suo fino di terra, e stato forza dividerla in tre volte in lungo delle finestre da basso divise dai pilastri, come vedete, che è vuotro pirami-dati in messo dentro del colmo della volte, come fa il fondo e lari delle volte aucora; e buoguò governarle con un numero infinito di cenine, e tanto fanno mutazione, e per tanti versi di punto in punto, che non ci si può tener regola ferma, e i tondi e quadri, che vengouo nel mezzo de' lor fondi, hanno a diminuire e crescere per tanti versi, e andare a tanti punti, che è difficil cosa a trovare il modo vero. Nondimeno avendo il modello, come fo di tutte le cose, non si doveva mai pigliare si grande error di volere con una centina sola governare sust' a tre que' gusci, onde n' è nato ch' è bisoguato cou vergogna e danno disfare, e disfassese ancora, un numero di pietre. La volta, e i conci, e i vani è tutta di trevertino, come l'altre cose da basso, cosa non usata a Roma.

Fu assoluto dal duca Cusimo Michelagnolo vedendo questi incovenienti, del suo venire più a Fiorenas, dicendogli che aveva più caro il suo contento e che seguitasse S. Pirtro, che cosa che potesse avere al mondo, e si quictasse. Onde Michelagnolo scrisse al Vasari nella medesima carta, che ringraziava il duca quanto sapeva e poteva di tanta carità, dicendo: Dio mi dia grazia ch'io possa servirlo di questa povera persona, che la memoria e'l cervello erano iti aspettarlo altrove ; e la data di gnesta lettera fu d'agosto l'anno 1557; avendo per questo Michelagnolo conosciuto che'l duca atimava, e la vita, e l'onor suo, più che egli stesso che l'adorava. Tutte queste cose, e molt'altre che nou la di hisogno, aviamo appresso di noi scritte di sua mano. Era ridotto Michelagnolo in un termine, che, vedendo che in S. Pietro si trattava poeo, ed avendo già tirato innanai gran parte del fregio delle finestre di dentro, e delle colonne doppie di fuora, che giraoo sopra il cornicione toado, dure s'ha poi a posare la cupola, come si dira, fu confortato da' maggiori amici suoi, come dal cardinale di Carpi, da M. Donatu Giannotti, e da Francesco Bandini, e da Tommaso de' Cavalieri, e da Lottino; questi lo atringevano che, poiché vedeva il ritardare del volgere la cupola, ne dovesse fare almesso un modello. Stette molti mesi così senza risulversi : alla fine vi diede principio, e ne condusse a poco a poco un piccolo modello di terra, per potervi poi, con l'esempio di quello, e con le piante e protili che aveva disegnati, farne fare un maggiore di legno: il quale, da-togli principio, in poco più d'un anno lu fece coudurre a maestro Giovanni Franzese con molto suo studio e fatica; e lo fe'di grandezza tale, obe le misure, e proporzioni piccole tornassino parimente col palmo antico romano nell'opera grande all'iotera perfezione, avendo condottà con diligenza in quello tutti i membri di colonne, base, capitelli, porte, finestre, e coruici, e zisalti, e così ogni minuzia, conoscendo in taln opera non si dover fare meno; poiche fra i Cristiani, anai in tutto il mondo, non ai trovi ne vegga una fahbrica di maggiore ornamento e graodeaza di quella. E mi par ne-

dover condurre questa fabbrica e tribuna con la forma a ordina a modo che ha pensato di darle Michelagnolo; però con quella brevità che potro, ne faremo una semplice narrazione ciù, se mai accadesse, che non consenta Dio come si è visto sino a ora, essere atata questa opera travaglista in vita di Michelagnolo, cost fusse, dopo la morte sua, dall'invidia e malignità de' presuntuosi. Possano questi miei scritti, qualunque ei si sieno, giovare ai fedeli che saranno esceutori della mente di questo raro uomo, ed ancora raffrenare la volonta de' maligni cise volessino alterarle; e così in un medemo tempo ei giori e diletti, ed apra la mente a' begl'ingegni, che sono amiei e ai dilettano di questa professione. E per dar principio, dico che questo modello, fatto con ordine di Michelagnolo trovo che sarà nel grande tutto il vano della tribuna di dentro palmi cento ottantasei, parlando dalla sua larghezza da muro a muro, sopra il cornicione grande che gira di deutro in tondo di trevertino che si posa sopra i quattro pilastri grandi doppi, che si muovono di terra con i suoi capitelli intagliati d'ordine corinto, accompagnato dal suo architrave, fregio, risto, accompagnato usa suo arcititare, regio, e coruicione pur di trevertino, il quale corni-cione, girando intorno intorno alle nicchie grandi, si posa e lieva sopra i qu'attro grandi archi delle tre nicchie e della entrata, ela fanno croce a quella fabbrica: dove comincia poi a nascere il principio della tribuna, al nas mento della quale comineia un hasamento di trevertino con un piano largo palmi sei, dovo si cammina, e questo basamento gira in tondo a uso di pozzo, ed è la sua grossetza palmi tren-tatre a undici once, alto fino alla sna cornice pelmi nndici e once dieci, e la cornice di so-pra è palmi otto in circa, e l'aggetto è palmi sei e messo. Entrasi per questo basamento tondo, per salire nella tribuna, per quattro entrate che sono sopra gli archi delle nicchie, ed ha diviso la grossezza di questo basamento in tre parti. Quello della parte di drento e palmi quindici, quello di fuori è palmi undici, e quel di messo palmi sette, once undici, che fa la grossezza di palmi trentatre once undici. Il vano di mezzo à vuoto e serve per andito, il quale è alto di sfogo due quadri, e gira io tondo unito con una volta a messa botte, ed ogni dirittura delle quattro entrate ha otto porte con quattro scaglioni, che saglie ciascuna, una ne va al piano della cornice del primo imbasamento, larga palmi aci e mezzo, e l'altra saglie alla cornice di drento, che gira intorno alla tribuna, larga otto palmi e tre quarti, nelle quali per eiascona si cammina agiatamente di dentro e di fuori a quello edifisio, e da una delle entrate che ha altra in giro palmi dogento uno, che, essent airra in giro paini ongetto dod, cuce essen-do quattro spasa, viene a girare tutta palmi ot-tocento sei. Seguita per potere saltre dal pia-no di questo imbasamento, dore posano le co-lonne ed i pilastri, e che fa poi fregio delle finestre di dentro intorno intorno, il quale è alto palmi quattordici, once una; intorno al quale dalla banda di fuori è da pie un breve ordine di cornice, e così da capo, che non son d'aggetto se non dieci once, ed è tutto di trevertino. Nella grossezza della terza parte sopra quella di drento che avism detto esser grossa cessario, se delle cose minori aviamo perso tempo a notarle, sia molto più utile e debiu mostro decrivere questo modo di disegno, per le 'altra metà per l'altro, altra para palmi quatto

506 ed un quarto. Questa si conduce al piano delle colonne. Comincia sopra questo plano a nasec-re in aulla dirittura del vivo dall' imbassmento dieiotto grandissimi pilastroni tatti di trevertino, ornati ciascuno di due colonne di fuori e pilastri di dentro, come si dirà disotto, e fra l'uno e l'altro ci resta tutta la larghezza, di dove hanno da essere tutte le finestre, che dapno lume alle trihune. Questi son volti per fisn:hi al puoto del mezzo della tribuoa lunghi palmi trentasei, e nella faccia dinauzi diciannove e mezzo. Ha elascuno di questi dalla banda di fnori due colonne, che il dappie ilel dado loro è palmi otto e tre quarti, e alti palmi nno e mezzo; la basa è larga palmi ein onee otto, slta palmi - once dodici i il fuso della culonna è quarantatre palmi e merzo, il dappie palmi eiuque, ouce sei, e da espo palmi quattro, once nove; il capitello coriuto alto almi sei e mezzo, e nella eimasa palmi nove. Di queste colonne se ne vede tre quarti, che l'altro quarto al unisce in su'canti accompagnato dalla metà d'un pilastro che fa canto tivo di dentro, e lo accompagna nel mezzo di drento una entrata d'uoa poeta in arco, larga palml cinque, alta trediei, ouce cinque, che fino al capitello de pilastri e coloune vicos poi ripiena di sodo, facendo uniona con altri due astri che sono simili a quelli che fanno cauo vivo allato alle coloone. Questi ribattono e fanno ornamento accanto a sediel floestre che vanno intorno intorno a detta tribuna, che la luce di ciascona è larga palmi dodici e mezzo, alta palmi ventidue in circa. Queste di fuori venguno uroste di architravi vari, larghi palmi due e tee quarti, e di dentro sono ornate similmente con ordine vario con auoi frontespizi e parti tondi, e vengono larghi ili fuori e stretti di drento per ricevere più lume, e così sono di drento da piè più basse, perehe dian lume so-pra il fregio e la cornice, ch'e messa in mezzo ciascana da due pilastri piani ehe eispondono di altezza alle colonne di fuori, talebe vengono a essere trentasei colonne di fuori e trentasci pilastri di drento, sopra a' quali pilastri di drento, e l'architrave, eh' e di altezza palmi quattru e cinque quarti, e il fregio quattru e mezzo, e la cornice quattro e due terzi, e di proietture cinque palmi; sopra la quale va un urdiue di balaustri per potervi cammioare attorno attorno sicuramente; e per potere salire agiatamente dal pianu, dove comiociaco le colonne so pra la un desima dirittura nella grossezza del vano di quiodiei palmi, saglie nel medesimo mode, e della medesima grandezza con due brauche o salite, un'altra seala fino al fine di quanto son alte le colonne, capitello ed architrave, fregio e cornicione tanto che, secas impedire la luce delle floestre, passa queste scale di aupra in nna lumaca della medesima larghezza, fico che treva il piano dove ha a comineiare a volgersi la tribuna; il quale ordine, distribuzione, ed ornamento e tanto vario, comodo e furte, durahile e ricco, e fa di maniera spalle alle due volte della eupola che vi sta volta sopra, ch'à cosa tanto ingegnosa e ben eonsiderata, di poi tanto ben condotta di muraglia, che non si può vedere, agll occhi di chi sa, e di chi intende, cosa più vags, più bella e più arlifiziosa; e per le legature e commettiture delle pietre, e per avere in se in ogni parte e fortezza ed eteruita, a con tanto giudizio aver cavatone l'acque che

piovono per molti condotti segreti, e finalmente ridottala a quella perfezione, che tutte l'altre cose delle fabbriche, che si son viste e morate sino a nggi, restano miente a petto alla grandezza di questa, ed è stato grandissimo danno che a chi toccava non mettesse tutto il poter auo, perebé, innanzi che la morte ei levasse dimanai si raro uomo, si dovesse veder voltata si bella e terribil macchina. Fin qui ba condotto di muraglia Michelagnolo questa opera, e solamenta restaci a dar principio al vultare della tribuna, della quale, poiche n'è rimasto il modello, seguiteremo di contae l'ordine ch'egli ha lasciato, perché la si conduca. Ha girato il sesto di questa volta con tre punti che fanno triangolo in questo modo :

A. Il punto C, che è il più basso, è il principale col quale egli ha girato il primo mezzo tondo della tribuna, col quale e' dà la forma, e l'al-tezza e larghezza di questa volta, la quale egli da ordine ch' ella si muri tutta di mattoni ben arrotati e cotti a spina-prece; questa la fa grossa polmi quattro e mezao, tantu grossa da pie quauto da capo, e lascia accanto un vano per il mezzo di palmi quattro e mezzo da più, il quale ha a servire per la salita delle scule che anno a ire alla lenterna, movendosi dal pieno della cornice dove sono balaustri, ed il sesto della parte di dentro dell'altra volta, che ha a essere lungo da pié, istretta da capo, é girato io sul puuto seguato B, il quale da pie, per fare la grossezza della volta, e palmi quattro e mezzo, e l'ultimo sesto che si ha a girare per fare la parte di fuori, che allarghi da piè e stringa da espo, s' ha da mettere in sul punto segnato A, il quale girato, resce da capo tutto il vano di mezzo del voto di drento, dove vanno le scale per altezza palmi otto per irvi ritto; e la grossezza della volta viene a diminnire a poco a poro di maniera che, essendo, coson s'e detto, da pie palmi quattro e mezzo, torna da eapo palmi tre e mezzo, e tocua rilegata di ma-niera la volta di fuori con la volta di drento con leghe e scale che l'uoa regge l'altra, cho di otto parti, in rhe ella è partita nella piauta, quattro sopra gli archi venguno vote per dare mauco peso loro, e l'altre quattro vengono rilegate ed inbatenate con leglie sopra i pilsatri, perche possa eterna oente aver vita. Le scaledimeszo fra l'ona volta e l'altra son condotte in questa forma. Queste dal piano, dove la comincia a vol-tarsi, si muovono in una delle quattre parti, e ciascuoa saglie per due entrate, intersecandosi le scale in furma di X, taoto che si conducono alla metà del sesto segnato C, sopra la volta; che avendo salito tutto il diritto della metà del sesto, l'altro, ehe resta, si saglie poi agevolmente di giro in giro uno scaglione, e poi l'altro a dirittura, taoto che si arriva al fine dell'occhio, dove comincia il nascimento della lanteena, intorno alla quale fa, secondo la diminuzione dello spartimento elle nasce sopra i pilastri, come si dirà di sotto, un ordine minure di pilastri doppi e finestre, simili a quelle che son fatte di drento. Sopra il primo cornicione grande di drento alla tribuna ripiglia da pie per fare lo spartimento degli sfundati ebe vanno drento alla volta della tribuna, i quali son partiti in sedici costule, che risaltano, e son lar-

ghe da pie tantu quanto è la larghezza di due

pilastri, che dalla banda di sotto tramezzano le finestre sotto alla volta della tribuon, le quali vanno piramidalmente diminuendo sino all'occhio della lanterna, e da piè posano in so un piedistallo della medesima larghezza, alto palmi dodici; e questo piedistallo posa in sul piano della eornice, che s'aggira e caosmina intorno iotorno alla tribuns, sopra la quale argli afondati del mezzo fra le costole sono nel vano otto grandi ovati alti l'uno palmi ventinuve, e sopra nno spartimento di quadri, che allargano da pie e stringono da ospo, alti ventiquattro palmi, e stringendosi le costole, vicoe disopra a quadri un tondo di quattordici palmi alto, che vengono a essere otto ovati, utto quadri, e otto tondi, rhe fanno ciascuno di loro uno afondato più basso, il piano de' quali mostra una ricchezza grandissina; perche disegnava Mielielagnolo le costole e gli ornamenti di detti ovati, quadri, e tondi, farli tutti scorniciati di tervertino, Restaci a far menzione delle su ficie ed urnamento del sesto della vulta della banda dove va il tetto, che comincia a volgersi sopra na basamento alto palmi venticinque e mezzo, il quale ha da pie un basamento che ha di getto palmi due, e eosi la eimasa da capo, la coperta o tetto della quale e' disegnava coprir-la del medesimo piombo che è coperto oggi il tetto del vecchio S. Pietro, che sa sedici vani da sodo a sodo che cominciano duve finiscono le due colonne che gli mettono in mezzo, nei quali faceva per ciascuno nel mezso due fine-stre per dar luce al vano di mezzo, dove è ta salita delle scale fra le due volte, che sono trentadue in tutto. Queste per via di mensole, che reggouo un quarto tondo, faceva, sportandu fuori, tetto di maniera che difendeva dall'aoque piovane l'alta e nuova vista, ed a ogni dirittura e mezzo de' sodi delle due colonne, sopra dove finiva il cornicione, si partiva la sua costola per ciascuno, allargando da piè e strin-gendo da capo, in tutto sedici costole larghe palmi einque; nel messo delle quali era un canale quadro largo un palmo e mezao, dove den-trovi fa nna scala di scaglioni alti nn palmo ineirca, per le quali si saliva, e per quella si scendeva dal piano, per infino in cima dove comiucia la lauterna. Questi vengono fatti di trevertino, e murati a cassetta perché le commettiture si difendano dall'acque e dai diacci, e per amore delle piogge. Fa il diargno della Ianterna nella medesima diminuzione che fa tutta l'opera, che, battendo le fila alla eiceonfereuza, viene ogni cosa a diminuire del pari e da rilevar su con la medesima misura un tempio stretto di colonne tonde a due a due, come stan disotto quelle ne' sodi, ribattendo i auoi pilastri, per poter camminare attorno attorno e vedere per i mezzi fra i pilastri, dove sono le finestre, il di drento della tribuna e della chiesa: e l'architrave, firgio e cornice disopra girava in tondo, risaltando sopra le due colonne, alla dirittura delle quali si muovono sopra quelle alcuni viticei, che, tramezzati da certi nicchioni, insieme vanno a trovare il fine della pergamena, che comincia a voltarsi e stringersi un terzo dell'altezza a uso di piramide, tondo fino alla palla, chr, dove va questo finimento altimo, va la croce. Molti particolari

è al suo fine, bastando aver tocco le parti principali il meglio che ho possuto. Ma perch to è in essere e si vede, basta aver così brevemente fattone uno srhizzo, che è gran lume » rhi non vi ha nessuna cognizione. Pu la fine di questo modello fatta con grandissima satlsfazione, non solo di tutti gli amici suol, ma di tutta Rome ; ed il fermamento e stabilimento ili quella fabbrica segui, che mori Paolo IV, e fu creato dopo lui Pio IV, il, quale, facendo seguitare di murare il palazzetto del bosco di Relvedere a Pirro Ligorio, restato architetto del palazzo, fece offerte e carezze assai a Michelagnolo. Il motuproprio avuto prima da Pao-le III, r da Jalio III, e Paolu IV sopra la fabbrica di S. Pietro gli confermi, e gli rende una perte delle entrate e provvisioni tolte da Paolo IV, adoperandolo in molte cose della sue falibriche, ed a quella di S. Pietro, nel tempo suo, fece lavorare gagliardamente. Partico-larmente se ne servi nel fare un disegnu per la sepoltura del marchese Marignano suo fratello, la quale fu allogata da Sua Santità per persi nel duomo di Milano al cavalier Lione Lioni Aretino, scultore eccellentissimo, molto amico di Michalagnolo, che a suo luogo si dira della forma di questa sepoltura: ed in quel tempo al cavalier Lione ritrasse in una medaglia Michelagnolo molto vivacemente, ed a compiacenza di lui gli fece nel rovescio na cieca guidato da un cane con queste lettere attorno: DOCESO INIGTOS VIAS TVAS, ET INFIL AD TH CONVEN-TESTUS: e, perché gli piacque assai, gli donò Michelagnolo un modello d'un Ercole che scopia Anteo, di sua mano, di cera coo certi suo disegni. Di Michelagnolo non ci è altri ritratti ebe duoi di pittura, uoo di mano del Bugiardino a l'altro di lacopo del Conte, ed uno di bronzo di tutto rilievo fatto da Daniello Ricciarelli, e questo del caralier Lione, dai quali se n'e fatte tante copie, che n'ho visto, in molti luoghi d'Italia e luori, assai numero. Andò il medesimo auno Giovanni cardinale

de' Medici figliuolo del duca Cosimo a Roma per il cappello a Pio IV, e eunvenne, come suo servitore e familiare, al Vasari andar seco, che volentieri vi andò, e vi stette circa un mese per godersi Michelagnolo, che l'ebbe carissimo e di continuo gli fu attorno. Aveva portato seco il Vassri per ordine di sua Eccellenza il modello di legno di tutto il palizzo ducale di Fiorenza insieme coi disegni delle stanze nuove che erano state murate e diprote da lui, quali desiderava Michelagnolo vedere in modello e disegno, poiebė, sendo veechio non poteva vedere l'opere, le quali erano copiose, diverse, e con varie invenzioni e capricci, che comincia-vano dalla castrazione di Cielo, e Saturno, Opi, Cerere, Giove, Giunone, Ercole, che in ogni stanza era uno di questi nomi, con le sue istorie in diversi partimenti; come antora l'altre camere e sale, che erano sotto queste, avevano il nome degli eroi di casa Medici, comiociando da Cosimo vecchio, Lorenzo, Leone X, Clemente VII, e'l signor Giovanni, e'l duca Alessau-dro, e'l duca Cosimo; nelle quali per ciascuna erano non sulamente le storie de' fatti loro, ma loro ritratti e de' fieliuoli e di tutte le persone antiche, così di governo come d'arme a di lete minusie potrei aver couto, come di afogatuj lerr, ritratte di naturale: delle quali avava scrit-per i tremuoti, acquidotti, lumi direrai, ed al-tre comodibi, rehe lasso, poiche l'opera auu al le inicia ed il fine di tutta l'incensione, coVASARI

me le favole di sopra s'accomodassino alle istorie disotto, le quali gli fur lette da Annihal Caro, che n'ebbe grandissimo piacere Michelagno lo. Questo dialogo, come ara più tempo il Vasari, si mandera fuori. Queste cose causarono ehe, desiderando il Vasari di metter mano alla sula grande, e perché era, come a'é detto altrove, il palco basso che la faceva nana e cieca di lumi, ed avendo desiderio di alzarla, non ai voleva risolvere il duea Cosimo a dargli licenza ch'ella ai alzasse; nou elie'l duca temesse la spesa come s'e visto poi, ms il pericolo di alzare i cavalli del tetto tredici hraccia sopra; dove sua Eecellenza, come giudiziosa, consenti che ai avesse il parere da Nichelagnolu, visto in quel modello la sala, come era prima; poi levato tutti que' legni e postori altri legni con puova invensione del palco e delle facciate, come s'è fatto dappoi, e ilisegnata iu quella insie-me l'invenzione delle isturie, che piacintagli, ne diventò subito non giudice, ma parciale, vedendo auche il modo e la facilità ilello algare I cavalli e'l tetto, ed il modo di condurre tutta l'opera in breve tempo. Dove egli scrisse nel ritorno del Vasari al duea, che seguitasse quella impresa, che l'era degna della grandezza sua, Il medesimo anno andò a Roma il dues Coaimo con la signura duchessa Leonora aua consorte, è Michelagnolo, arrivato il duca, lo andò a veder subito, il quale fattogli molte carezze, lo fece, stimando la sua gran virtú, sedere accanto a se, e con molta domestichezza ragionandogli di tutto quello che sua Eccellenza aveva fatto fare di pittura e di scultura a Fiorenza, e quello ehe aveva animo di volere fare, e della sala particolormente. Di nuovo Michelagnolo ne lo confortò e confermò, e si dolse, perché amava quel signore, non essera giovane di età da poterio servire; e ragionando aua Eccellenza che aveva trovato il modo da lavorare il porfido, cosa non creduta da lui, se gli mando, come s'è detto nel primo capitolo delle teoriche, la testa del Cristo lavorata da Francesco del Tadda seultore, che ne stupi, e tornò dal duea più volte, mentre che dimorù in Roma, con sua grandissima satisfazione; ed il medesimo fece, andandovi poco dopo lo illustrissimo don Francesco de' Medici suo figliuolo, del quale Michelagnolo si compiacque, per le amorevuli accoglienze e carezze fatte da sua Eccellenza illustrissima, che gli parlò sempre con la herretta in mano, avendo infinitareverenza a si raro ubmo, e scrisse al Vasari che gl'ineresceva l'essere indisposto e vecchio, che arebbe voluto fare qual cosa per quel signore, ed andava cercando comperare qualehe anticaglia bella per mandargliene a Fiorenza. Ricercuto a juesto tempo Michelsgoolo dal papa per porta Pia d'un disezno, ne fece tre tutti atravaganti e hellissimi, che'l papa elesse per porre in opera quello di minore spesa, coma si vade oggi murata con soulta sua lode; e visto l'umor del papa, perelie dovesse restaurare le altre porte di Roma, gli fece molti altri disegni, e I medesimo fece richiesto dal medesimo pontefice per fae la nuova chiesa di Santa Maria degli Angioli nelle terme Dioclesiane per ridurle a tempio a uso di Cristiani, e prevalse un suo disegno ehe fece, a molti altri fatti da eccellenti architetti, con tanta belle considerazioni per como-dità de' frati Certosini, che l'hanno ridotto ogquasi a perfectione, the fo stupire Sua San-

tità e tutti i prelati e signori di corte delle bel-lissime considerazioni che aveva fatte con giudizio, servendosi di tutte l'ossature di quelle terme; a se ne vedde carato un tempio bellissimo, ed una antrata fuor della opiniona di tutti gli srehitetti; dove ne riporto lode ed onore infinito. Come anche per questo luogo e' disegnò per Sua Santità di fare un ciburio del Sagramento, di bronzo, atato gettato gran parte da maestro Iacopo Ciciliano, eccellente gettatore di bronzi, che fa che vangono le coae sottilissimamente senas bave, che con poca fatica si rinettano; che in questo genere è caro maestro, e molto piaceva a Michelagnolo. Aveva discorso insieme la nazione fiorentina volte di dar qualche buon priocipio slla chicaa di S. Giovanni di strada Giulia, dove ragunatosi tutti I capi delle case più ricelse, promettando ciascona per rata, secondo le facultà, sorve-nire detta fabbiica, tautn che fecion da riscuotere huona somma di danari, a disputandosi fra loro se gli era bene seguitare l'ordine vecchio, o far qualcha cosa di nuovo migliore, fn risoluto che si desse ordine sopra i fondamenti vecchi a qualche com di nuovo, e finalmente crearono tre sopra la cura di questa fabbrica, che fu Francesco Bandini, Uberto Ubaldini, e Tommaso de' Bardi, i quali richiesono Michelagnolo di disegno, raceomandandosegli, si perche era vargogua della masione avere gettato via tanti danari, na aver mai profittato niente, che, ao la virtù sua nun gli giovava a finirla, non avevano ricorso alcuno. Promesse loro con tanta amorevolezza di farlo, quanto cosa e' facesso mai prima, perché rolentieri in questa sua vec-chiessa si adoperava elle cose ascre, che tornassino in onore di Dio, poi per l'amor della sua nazione, qual sempre amo. Aveva seco Michelagnolo a questo parlamento Tiberio Calca-gni, scultore fiorentino, giovane molto volenteroso d'imparare l'arte, il quale, essendo audato a Roina, a'era volto alla cose d'architettura. Amandolo Michelagnolo, gla aveva dato a finire, come s'è detto, la Pietà di marmo ch'e' ruppe, ed in oltre una testa di Bruto di marmu, col petto maggiore assai del naturale, perché la finisse, della quale era condotta la testa sola con certa minutissime gradine. Questa l'avera cavata da un ritratto di esso Bruto integliato in una corniola, che era appresso al signur Giuliano Cesarino, antichissima, che preglii di M. Donalo Giannotti auo amicissimo la faceva Michelagnolo per il cardinale Ridolfi, che è cosa rara. Michelagnolo dunque, per le cose d'architettura, non potendo dis gnare più per la vecchiaia, ne tirar linee net-le, ai andava servendo di Tiberio, perche era molto gentile e disoreto. Perciò desiderando servirsi di quello in tale impresa, gl'impose che e' levane la pianta del sito della detta chiesa; la quale levata e portata subito a Michelagualo, in questo tempo che non si pensava che facesse viente, froe intendere per Tiberio che gli aveva scrviti, e finalmente mostro loro cinque piante di tempi bellissimi, che viste da loro si maravigliarono, e disse loro che serglicasino quale a modo loro, i quali non volendo farlo, riportandosene al suo gindizio, volse che si risolvessino pare a modo loro; onde tutti d'uno stesso volere ne presono una più ricea, alla quale risolutosi, disse loro Michelagnolo che, se conducevano a fine quel diseguo, na

Romani ne Greci mai ne' tempi loro fecero una eosa tale: parole, ebe né prima né pol usciron mal di bocca a Michelagnolo, perché era modestissimo. Finalmente conclosero che l'ordinazione fusse tutta di Michelagnolo, e le fatiche dello eseguire detta opera fussero di Tiberio, che di tutto si contentarono, promettendo loro che egli gli servirebhe benissimo; e eosi dato la pianta a Tiberio, che la riducesse netta e disegnata giusta, gli ordinò i profili di fisori e di drutro, e che ne facesse nu modello di terra, insegnandogli il modo da condurlo, che stesse in piedi. In dieei giorni condusse Tibe-rio il modello di otto palmi, del quale, piaciuto assai a tutta la nazione, ne feciono poi fare un modello di legno, che è oggi nel consolato di detta nazione: cosa tanto rara quanto templo nessono ebe al sia mai visto, per la bellezza, riochezza, e gran varietà sua ; del quale fu dato prioripio e speso scudi einque mila, che mancato a quella labbrica gli assegnamenti, è rima-ata così, ehe n'ebbe grandissimo dispiacere. Feca allogare a Tiberio coo suo ordine a S. Maria Maggiore una eappella cominciata per il cardinala di Santa Fiore, restata imperfetta per la morte di quel cardinale, e di Michalagnolo e di Tiberio, che fu di quel giovane grandissi-mo danno. Era stato Michelagnolo anni diciassette nella fabbrica di S. Pietro, e più volte i depotati l'avevas voluto levare da quel gover-no, e non essendo riuscito loro, anderano penundo ora con questa atranezza, ed ora con quella opporsegli a ogni cosa, che per istracco se oe levasse, essendo già tanto vecchio, eba non poteva più. Ove essendovi per sopeastante Creare da Castel Durante, che in quei gioroi si morl, Michelagoolo, perche la fabbrica non patisse, vi mandò, per fino che trovasse uno a modo suo, Luigi Gaeta, troppo giovane, ma suf ficientissimo. I deputati, nna parte de' quali molte volte avevan fatto opera di metterri Nanni di Baccio Bigio, che gli stimolava e prometteva gran co-c, per potere travagliare le cose della fabbrica a lor modo, mandarono via Luigi Gacta: il che inteso Michelaguolo, quasi adegnato, non voleva più capitare alla fabbrica; dore e'eomineiarono a dar nome fuori ehe non poteva più, che bisognava dargli un sostituto, e che egli aveva detto che non voleva impaceiarsi più di S. Pietro. Tornò tutto agli orecehi di Michelagnolo, il quale mandi Daniello Ricciarelli da Volterra al vescovo Ferratino, uno de'soprastanti, che aveva detto al cardinale di Carpi che Michelagnolo aveva detto a un soa servitore che non voleva impareiarii più della fahbrien; ehe tuttn Daniello disse non essere questa la volontà di Michelagnolo, dolendosi il Perration the egli non confering il concetto ano, e che era bene che dovene mettervi on sostituto, e volentieri arebbe accettato Daniello, del quale pareva che si contentasse Michel-agnolo; dove fatto intendere a'deputati in nome di Michelagnolo che avevano nu sostituto, resentò il Ferratino non Daniello, ma in cambio suo Nanoi Bigio, che entrato drento ed accettato da' aoprastanti, non andò gnari che, dato ordine di fare un ponte di legno dalla parte delle stalle del papa, dove è il monte, per sa-lire sopra la nicebia grande eba volta a quella parte, fe' mozzar aleune travi grosse di abeto, dicendo che si constituava nel tirare su la robi troppi eanapi, e else era meglio condurla per

quella vis, il che inteso Michel agnolo, andò subito dal papa, e romoreggiando, perché era sopra la piazza di Campidogli , in fe' subito andare in camera , dove disse : Gll c stato messo, Padre Santo, per mio sostituto da'deputati nno, che io non so chi egli sia, però se conoscevan loro e la Santità Vostra che io non sia più I caso , io me ne tornerò a riposare a Fiorenza, dove gnderò quel gran doca che m'ha tanto de-desiderato, e finirò la vita in casa mias però vi chieggio buona licenza. Il papa n'ebbe dispia-cere, e con buone parole confortandolo, gli ordino ebe dovesse ventre a parlargli il giorno li in Aracelit dove, fatto ragocare I depotati della fabbrica, volse intendere le eagioni di quello, che ees seguito : dove fo rispoto da loro , che la fabbrica rovinava e vi si faceva degli errori; il che avendo inteso il papa non essere il vero, comandò al signor Gabrio Scierbellone che dovesse andare a vedere in solla fabbrica, e che Nanni, che proponeva queste cose, gliele mo-strasse, che ciò in eseguito, e trovato il signor Gabrio esser ciò tutta malignità, e non essere vero, fu encciato via con parole poco oneste di quella fabbrica in presenza di molti aignori, rimproverandogli che per colpa sua rovinò il ponte S. Maria, e che in Ancona, volendo con ochl danori fae gran cose per oettare il porto. lo riempie più in un dl, che non fece il mare in dieci anni. Tale fu il fine di Nanni pee la fabhrica di S. Pietro, per la quale Michelagnolo di continuo non attese mai a altro, in diciassette anni, che fermarla per tutto coo riscontri, dubitando per queste persecuzioni invidiose oon avesse dopo la morte sna a esser mutate, dore è oggi sicurissima da poterla sicuramente voltare. Per il che s'e viato che Iddio, che è protettore de'buoni , l'ba difeso fino che egli e vissuto, ed ha sempre operato per beneficio di questa fabbrica e difensione di quest'uomo fino alla morte. Avvenga ebe vivente dopo lui Pio IV ordinò a' soprastanti della fabbrica che non ai mutaue nicote di quanto aveva ordinate Miebelagnolo, e con maggiore autorità lo fece eseguire Pio V suo successore; il quale perché non nascesse disordine, volse ebe si eseguisse inviolabilmente i disegni fatti da Michelagnolo, mentre che furono esecutori di quella Pirro Ligorio e Iscopo Vignola architetti : che Pirro volendo presuntnosamente muovere ed alterare quell'ordine, fin con poco onor mo levato vie da quella fabbrica e lassato il Vignola; e finalmente quel pontefice zelantissimo, non meno dell'onor della fabbrica di S. Pietro che delle religione eristiana, l'anno 1565 ebe il Vasari andò a' piedi di Sua Santita, e chiamato di nnovo l'anno 1566, con si teattò se non al p rare l'osservazione de'disegoi lasciati di Miehelagnolo; e per ovviare a tutti i disordini, comandò Sua Santità al Vasari ebe con M. Gnglielmo Sangalletti, tesauriere segreto di Sua Santità, per ordine di quel pontefice andasse a trovare il vescovo Ferratina, capo de'fabbricieri di S. Pietro, che dovesse attendere a tutti gli avvertimenti e ricordi importanti che gli direbbe il Vasari, acciocche mai, per il dir di nessuno maligno e presuntuoso, a avesse a mnovere segno o ordine lasciato dalla eccellente virtù e memoria di Michelagnolo, ed a ciò fo resente messer Giovanbattista Altoviti, molto nico del Vasari ed a queste virtà. Per il che udito il Ferratino un discorso che gli fece il

Vasari, accettò volentleri ogni ricordo, e promesse inviolabilmente osservare e fare osserva-re in quella fabbrica ngui ordina e diseguo che avesse perciò lasciato Michelagnolo, ed io oltre d'essere protettore, difensore, e conservatore delle fatiebe di si graude uomo. E tornando a Michelagunio dico che, innanzi la morte un anno iu circa, avendosi adoperato il Vasari aegertamente che I duca Cossmo de' Medici operasse col papa, per ordioc di M. Averardo Serristori suo ambasciadore, che, visto che Michelagnolo era molto cascato, si tenesse diligente cura di chi gli era attorno a governario, e chi gli praticava in casa; che venen-togli qualche ibito accidente, come suole venire a' vecchi, facesse provvisione che le robe, diargni, carto-ni, modelli, e danari, ed ogni aun averc nella orte si fussino inventariati e posti in serbo, per dare alla fabbrica di S. Pietro, se vi fusse stato cose attenenti a lei, così alla sagrestia e librerie di S. Lorenzo e facciata, non fussino state traportate via, come apeaso suole avvenire, che finalmente giovo tal diligenas, che tutto fu eseguito in fine. Desiderava Lionardo ano nipote la quaresima vegnente andare a Roma, come quello che a' ludovinava che già Michelagnolo era iu fine della vita sua, e lui se ue contentava, quando ammalatosi Michelagnolo di nna leute febbre, subito fe' scrivere a Daniello che Lionardo audasses ma il male eresciutogli, uncora che M. Federigo Donati suo medico e gli altri suoi gli fussino attorno, con conoscimento grandissimo fece testamento di tre parole, else Issciava l'anima sua nelle mani di Dio, il suo corpo alla terra, e la roba a' parenti più prossimi, impoucudo ai sooi che, nel passare di que ata vita, gli ricordassino il patire di Gesù Criato, c cosi a di 17 di febbraio l'anno 1563 a ore ventitre a uso fiorentino, che al romano sarebbe 1564, spirò per irsene a miglior vita. Fu Miebelagnolo molto incliuato alle fatiche

dell'arte, veduto che gli riusciva ogni cosa santunque difficile, avendo avuta dalla natura l'ingegno molto atto ed applicato a queste virtà eccellentissime del disegno; la dore, per es-ser interamente perfetto, infinite volte fece aus-tomia, scorticando nomini per vedere il principio a legazioni dell'ossature, muscoll, nerbi vene, e moti diversi, e tutte le positure del corpo umano; e uon solo degli uomini, ma degli animali aocura, e particolarmente de cavalli, de'quali si dilettò assai di tenerne, e di tutti volse vedere it lor principio ed ordine in quanto all'arte, e lo mostrò talmente nelle cose che gli accadde trattare, che uon ue fa più chi non attende a altra cosa che goella, Per il che ha condotte le cose sue, così col pennello come con lo scarpello, che sono quasi inimitabili, ed ha dato, come s'e detto, tanta arte, grazia, ed nua certa vivacità alle cose aue, e ciò sia detto con pace di tutti, che ha passato e vinto gli antichi, avendo saputo cavare della difficultà tanto facilmente le cose, che non pajon fatte con fatica, quantunque, da chi disegna poi le cose sue, la vi al trovi per imitarla. È stata co-nnsciuta la virtù di Michelagnolo in vita, e uon, rome avviene a molti dopo la morte, essendosi visto ehe Giulio II, Leon X, Clemente VII, Paolo III, e Giulio III, e Paolo IV, e Pio IV, sommi pontefici, l'hanno sempre voluto appres so, e come si sa, Solimano imperatore de' Tur abi, Francesco Valerlo re di Francia, Carlo V

imperatore, e la aignoria di Vinezia, e final-mente il duca Cosimo de'Mediei, come s'è dette, e tutti con onorate provvisioni, non per al-teo che per valersi della sua gran virtu; che eiò non accade se non a nomini di gran valore, come era egli, avendo conosciuto e veduto che queste arti tutte tre erano talmente perfette in lui, che non si trova, ne in persone antiche o moderne, in tanti e tauti anni che abbia girato il sole, che Dio l'abbia concesso s altri che a lui. Ha avuto l' Immaginativa tale e si perfetta, che le cose propostesi nella idea sono state tali, ebe con le mani, per non po tere esprimere al grandi e terribili concetti, bn spesso abbaudonato l'opere sur, anzi, ne ba guao molte, come io so che innanai che morisse di poco, abbruciò grau numero di disegni, schis-si, e cartoni fatti di man ana, acciò nessunu vedesse le fatiche durate da lui ed I modi di tentare l'ingegno suo per non apparire se non perfetto; ed io ne bo aleoni di sua mano trovati in Piorenza, messi nel nostro libro de disegni, dove, ancorache al vegga la grandeara di quello ingreno, si conosce che, quando e' vole-va cavar Minerva della testa di Giove, ci bisognava il martello di Vulcano i Imperò egli usò te sne figure farle di nove e di diecl e di dodici teste, non cercando altro ebe, col metterle tutte insieme, ei fusse uns certa concordanza di grasis nel tutto, che non lo fa il naturale, endo che hisognava avere le seste negli pochi e non lu mano, perchè le mani operano, e l'orchio gindica: che tale modo tenne aocora nell'architettura. Ne paia nuovo a nessuno ebe Michelagnolo si dilettasse della solitudine, come goello che era innamorato dell'arte aua. che vuol l'uomo per sè solo e cogitativo, e perche è necessario ebe chi vuole attendere agli atudi di quella fogga le compagnie; avvenga che chi attende alle considerazioni dell'arte non è mai solo ne senza pensieri, e coloro, che glielo attribulvano a fantasticheria ed a stranezza haupo il torto, perche chi vuole operar bene bisogna allontanarel da totte le eure e fastidi, perebe la virtù vuol pcusamento, solitudine e comodità, e non errare con la mente. Con tatte ciò ha ayuto caro l'amieraia di molte persone grandi e delle dotte, e degli nomini ingegnosi, a' tempi convenienti, e se l'è manteoute, come il grande Ippolito cardinale de' Medici, che l'amb grandemente, ed inteso che un suo cavallo turco, che aveva, piaceva per la sua bel-lezza a Michelagnolo, fu dalla liberalità di quel aignore mandato a donare con dieci muli carichi di biada ed nn servitore ebe lo goverpasse, ebe Michelagnolo volentieri lo accetto. Fu suo amicissimo t'Illustrissimo cardinal Polo Innamorato Michelagnolo delle virtù e bonth di luis il cardinal Parnese, e Santa Croce, che fu pol papa Marcello; il cardinal Ridolfi, e'l car-dinal Matteo, e monsignor Bembo, Carpi, e molti altri cardinali e vescovi e prelati, che uon accade nomioargli; monaignor Claudio Tolomei ed Il magnifico M. Ottaviano de' Mediei suo com are, che gli battezzò nu auo figliuoto, e M. Biudo Altoviti, al quale donò il eartone della cappella, dore Noe ioebriato è schernito da on de figlicoli e ricoperto le vergogne dagli altri dae; M. Lorenso Ridolfi, e M. Annibal Caro, e M. Giovan Francesco Lottini da Volterra; et infinitamente amb pin dl tutti M. Tommaso de Cavalieri, gentiluomo romano, quale essendo giovane e molto inclinata a queste virtú, perché egli imparasse a disegnare, gli fece molte carte stupenilissime, disegnate di lapis nero, e rosso di teste divine, e poi gli disegnò un Ganimede rapito in cielo dall'uccel di Giove, un Tizio che l'avoltoio gli mangia il cuore, la cascata del carro del Sole con Fetonte nel Po, ed una baccanalia di putti, che tutti sono eiascono per se cosa rarissima, e disegni non mai più visti. Ritrasse Michelagnolo M. Tommaso in nn cartone, grande di naturale, else ne prima ne poi di nessono fece il ritratto, perche abborriva il fare somigliare il vivo, se non era d'infinita bellezza. Queste carte sono atate cagione, che, dilettandosi M. Tominaso di quanto e'fa, n'ha poi avute una huona partita, che già Michelagnolo fece a fra Bastiano Viniziano, che le messe in opera, che sono miracolose; ed in vero egli le tiene meritamente per reliquie, e n' ha accomo-dato gentilmente gli artefici. Ed in vero Michelaguolo collocò sempre l'amor suo a persone no-bili, meritevoli, e degne, che nel vero ebbe giudizio e gusto in tutte le cose. Ha fatto poi fare M. Tommaso a Michelagnolo molti disegni per amici, come per il cardinale di Cesis la tavola dov'e la nostra Douna annunziata dell'Angelo, cosa unova, che poi fu da Marcello, Mantovano, colorita e posta nella cappella di marmo che ha fatto fare quel cardinale nella chiesa della Pace di Roma; come ancora un'altra Nunziala colorita pur di mano di Marcello, in una tavola nella chiesa di S. Giovanni Laterano, che'l diseguo l'ha il duca Cosimo de' Medici: il quale dopo la morte donò Lionardo Buonarroti suo nipote a sua Eccellenza, che li tien per gioie, iusieme cou un Cristo che ora nell'orto, e molti altri disegni e schizzi e cartoni di mano di Michelagnolo, e insieme con la statua ilella Vittoria che hi sotto un prigione, di heaceis einque alta, quattro prigioni bozzsti che possono insegnare a cavare de marmi le figure con un modo sicuro da non istorpiare i sassi; che il modo è questo che se e è si pigliasse una figura di cera o d'altra materia dura, e si metlesse a diacere in una conca d'acqua, la quale acqua, escudo per sua natura uella sua sommità piana e pari, alzando la detta figura a pueo a poco del pari, eusi vengono a scoprirsi prima le parti più rile-vate, ed a nascondersi i fundi, eioe le parti più basse della figura, tanto che nel fine ella così viene scoperta tutta. Nel medesimo modo si debbono cavare con lo scarpello le figure de' marmi, prima scopresulo le parti più rilevate, e di ma-no in mano le più basse, il qual modo si vede osservato da Michelagnolo ne' sopraddetti prigioni, i quali sua Eccellenza vuole che servino per esempio ile'suoi aceademici. Amò gli artefici suoi e praticò con essi cume con lacopo San-sorino, il Rosso, Poutormo, Daniello da Volter-ra, e Giorgio Vasari Arctiuo, al quale usò infinite amorevolezze, e fu caginne che egli allendesse all'architettura con intenzione di servirsene un giorno, e conferiva seco volentieri, e discorreva delle cose dell'arte; e questi che dicono che non voleva inseguare, hanno il torto, perche l'uso sempre a' suoi famigliarl ed a chi domandava consiglio; e, perche mi sono trovato a molti presente, per modestia lo taccio, non vo-lendo scoprire i difetti d'altri. Si può lien far gindizio di questo, che con coloro che stettono con seco in casa chhe mala fortuna, perche percosse in subjetti poeo atti a imitarlo: perche Pic- | capra schietto, che sono eccellenti, e ghene ioan-

rn Usbano Piatolese, suo creato, era persona d'ingegno, ma non volse mai allaticarsi; Automo Mini arebbe voluto, ma non cibe il cervello atto, e quando la erra è dura non s'imprime bene a Ascanio dalla Bipa Transone durava gran fattche, ma mai non se ne vedde il frutto ne in opere ne in disegni, e restò parecchi auni intorno a una tavola, che Michelagnolo gli aveva dato un cartone: nel fine se n'e ito in funo quella buona aspettazione che si creileva ili lui, che mi ricordo che Michelagnolo gli veniva compassione si dello stento suo, che l'aiutava di sua mauo; ma giovò poco, e a'egli avesse avuto un suhietto, che me lo disse parecchie vulte, arebbe spesso, così vecchio, fatto notomia, ed archhe scrittovi sopra per giovamento de' suoi artefici, che fu ingannatu da parecchi; ma si diflidava per non potere esprimere con gli scritti quel ch'egli archhe voluto, per non esser egli esereitsto nel dire, quantunque egli in prosa nelle lettere sue abbia con poche parole spiegato bene il suo concetto, essendosi egli molto diletta-to delle leziuni de' pocti volgari, e particolarmente di Daute, che moltu lo ammirava ed imitava ne' concetti e nelle invenzioni i così di l'etrarca, dilettatosi di far madrigali e sonetti molto gravi, sopra i quali a' e fatto comenti; e M. Benedetto Varchi nella accademia fiorentina fece una leziune onorata sopra quel sonetto che comincia:

Non ha l'ottimo artista alcun concetto. Ch'un marmo solo in se nou ci conscriva. Ma infiniti ne mando di ano, e rices e risposta di rime e ili prose ilalla illustrissima marchesaas di Pescara, della virtu della quale Michelagnolo era innamorato, ed ella parimente di quelle di loi, e molte volte andò ella a Roma da Viterbo a visitarlo; e le disegnò Michelagnolo una Pietà in grembo alla nostra Donna con duc angioletti mirabilissima, ed un Cristo confitto in croce, che, algata la testa, raccomanda lo spirito al l'adre: eosa divina; oltre a un Cristo con la Samaritana al pozzo. Dilettossi molto della Scrittura sacra, come ottimo cristiano che egli era, ed chbe in gran venerazione l'opere scritte da fra Girolamo Savonarola, per avere udito la voce di quel frate in pergano. Amò grandemente le hellezze umane per l'imitazione dell'arte, per potere scerre il bello dal bello, che senza questa imitazione non si può far coss perfetta i ma non in pensieri lascivi e disonesti, che l'ha mostro nel modo del viver ano, che è stato parchissimo essendosi contentato quando era giovane, per stare iutento al lavoro, d'un poco di pane e di vino, avendolo quato, sendo vecchio, fino che faceva il Giudizio di cappella, col ristorarsi la sera, quamlo aveva finito la giornala, por parehissimamente; che, sebbene era ricco, viveva da povero, ne amico nessuno mai mangio seco, o di rado, ne voleva presenti di nessuno, percita pareva, come uno gli donava qual cora, d'es-sere sempre obbligato a colui; la qual sobrietu lo faceva essere vigilantissimo e di pochissimo sunno, e bene spesso la nulle si levava, nou potendo dormire, a lavorare con lo scarpello , avendu fatta una celata di cartoni, e sopra il mezzo del capo teneva accesa una candela, la quale con questo modo rendeva hune dove cela lavorava, senza impedimento delle mani, ed il Vasari, che più volte vide la celata, considero che nou adoperava cera, ma cambele di sego di

602 dò quattro mazzi, che erano quaranta libbre. Il [ ano servitore garbato gliene portò a due ore di notte, e presentategliene, Michelagnolo ricusava che non te voleva, gli disse : Messere, le m' hanno rotto per di qui in ponte le hraccia, ne le vo' riportare a casa, chedinanti al vostro uscio ei e una fanghiglia soda, e starebbono ritte agevolmente, io le accenderò tutte; Michelagnolo gli disse: Posale costi, ch'io non voglio che tu mi faecia le baie all'uscio. Dissemi che molte volte nella sua gioventù dormiva vestito, come quello che, stracco dal lavoro, non curava di spoliarsì per aver poi a rivestirsi. Sono alcuni che l'hanno tassato d'essere avaro; questi s'ingan-nano, perche si delle cose dell'arie, come delle cultà ba mostro il contrario. Delle cose dell'arte si vede aver donato, come s'è detto, a messer Tommaso de' Cavalieri, a messer Bindo, eda fra Bastiano disegol che valevano assai; ma a Antonio Mini suo creato tutti i disegni, tutti i eartoni, il quadro della Leda, tutti i suoi modelli e di cera e di terra, che fece mal, che, come s'è detto, rimasono tutti in Francia; a Gherardo Perini, gentiluomo fiorentino, auo amieissimo, in tre carte alcune trate di matita nera divine, le quali sono dopo la morte di lui vepate in mano dell'illustrissimo don Francesco principe di Fiorenza, che le tiene per gioie, come le sono. A Bartolommeo Bettini fece e donò un cartone d'una Venere con Cupido che la hacia, che è cosa divina, oggi appresso agli eredi in Fiorenza; e per il marchese del Vasto fece un cartone di un Noli me tangere, cosa rara, che l'uno e l'altro dipinse eccellentemente il Pon-tormo, come s'è detto. Dono i duoi prigioni al aignor Ruberto Strozzi, ed a Antonio suo servitore, ed a Francesco Bandini la Pietà ehe rappe di marmo, nè so quel ehe si possa tassar d'avarizia questo nomo, avendo donato tante cose, che se ne sarebbe cavato migliaia di scu-di. Che si può egli dire? se non che io su, che mi ci son trovato, che ha fatto più disegni, e ito a vedese più pitture e più muraglie, ne mai ha voluto niente. Ma veniamo ai danari guadegnati col sno sudore, non con entrate, non con cambi, ma con lo studio e fatica sua; se si può chiamare avaro chi sovveniva molti poveri, come faceva egli, e maritava segretamente buon numero di fanciulle, ed arricchiva chi lo autava nell'opere e chi lo servi, come Urhino ano servidore, che lo fece ricchissimo, ed era ano cresto, che l'aveva servito molto tempo, e gli disse! Se io mi mnoio, che farai tu? Rispoae : Servirò un altro. Ob povero a te, gli disse Michelagnolo, io vu' riporare alla tua miseria; e gli donò scudi dumila in una volta, cosa che è solita da farsi per i cesari e pontefici grandi: senza ebe al nipote ha dato per volta tre e quattro mila scudi, e nel line gli ba lasciato scudi dicci mila senza le cose di Roma. È atato Michelagnolo di una tenace e profonda memoria, ebe cel vedere le cose altrui una sol volta l'ba ritenute si fattamente, e servitosene in una maniera, che nessuno se n'è mai quasi accorto; ne ha mai fatto cosa nessuna delle soe, che riscontri l'una con l'altra, perche si ricor-dava di tutto quello che aveva fatto. Nella sua gioventù, sendo con gli amici suoi pittori, giocarono una cena a chi faceva una figura, che non avesse niente di disegno, che fusse goffa, simile a quei fantocci che fanno coloso, che non sanno, ed imbrattano le mura. Qui si valse

della memoria; perchè, ricordatosi aver visto in un muro una di queste gofferie, la fece come se l'avesse avuta dinanzi di tutto punto, e auperò tutti que pittori: cosa difficile in un no tanto pieno di disegno, avvezzo a cose scelte, ehe ne potesse uscir netto. È stato sdegnoso, e giustamente, verso di chi gli ha fatto ingiuria; non però s'è visto mai esser corso alla vendetta, ma sibbene piuttosto pazientissimo, ed in tutti i costumi modesto, e nel parlare molto prudente e sayio con risposte piene di gravità, ed alle volte con motti ingegnosi, piacevoli, ed acuti. Ha detto molte cose che sono state da noi notate, delle quali ne metteremo alcane, perché saria lungo a descriverle tutte. Essendogli ragionato della morte da na suo amico, dicendogli che doveva assai dolergli, sendo stato in continue fatiche per le cose dell'arte, ne mai avuto ristoro, rispose, che tutto era nulla, perehè se la vita el piace, essendo anco la morte di mano d'un medesimo macstro, quella non ei dovrebbe dispiscere. A un eittadino, che lo trovò ad Orsanmichele in Fiorenza, che a'era fermato a rignardare la statua del S. Marco di Donato, e lo domandò quel che di quella figura gli paresse, Michelagnolo rispo-se, ebe non redde mai figura che avesse più aria di uomo dabbene di quella; e che se S. Marco era tale, se g'i poteva ereder eiò ebe aveva scritto. Essendogli mostro un disegno e raccomandato un fanciullo, che allora imparava a disegnare, scusandolo alcuni, che era poro tempo che si era posto all'arte rispose: E'si conosce. Un simil motto disse a un pittore che aveva dipinto nna Pietà, e non s'era portato bene, che ell'era proprio una pieta a vederla. Inteso che Sebastiano Viniziano aveva a fare nella cappella di S. Piero a Montorio un frate, disse, che gli guasterebbe quella opera; domandato della cagione, rispose, che avendo eglino guasto il mondo che è si grande, non sarebbe gran fatto ehe gli gusstassino noa cappella si piccola. Aveva fatto un pittore un'opera eon grandissima fatica e penatovi molto tempo, e nello scoprirla aveva acquistato assai : fu dimandato Michelagnolo, ebe gli pareva del faeitore di quella; rispose: Mentre che costui vorrà esser ricco, sara del continuo povero. Un amico suo, che già diceva messa ed cra religioso, capitò a Roma tutto pieno di puntali e di rappo, e salutò Michelagnolo, ed egli ai finse di non vederlo, perche fu l'amico forzato fargli palese il suo nome; mostrò di maravigliarsi Michelagnolo ehe fusse in quel abito, poi sog-giunse quasi rallegraodosi: Uh voi sicte bello; se foste così drento, come io vi veggio di fuori, huon per l'anima vostra. Al medesimo che aveva raccomandato uno amico suo a Michelagnolo, che gli aveva fatto fare una statua, pregandolo ehe gli facesse dare qualcosa più, il che amo-revolmente fece; ma l'invidia dell'amico che richiese Michelagnolo, eredendo che non lo dovesse fare, veggendo pur che l'aveva fatto, fece che se ne dolse, e tal cosa fu detta a Miebelagnolo; onde rispose, ehe gli dispiscevano gli uomini fognati, stando nella metafora della architettura, intendendo, ehe eou quegli ehe hanno due boeche mal si può praticare. Domandato da uno amico sun quel che gli paresso d'uno, che aveva contraffatto di marmo figure antiche delle più celebrate, vantandosi lo imitare, che di gran lunga aveva soperato gli autiOPERE

.

chi, rispose: Chi va dietro a altri, mai non gli passa iunanzi; e chi non sa far bene da se, non poù servirsi hene delle cose d'altri. Aveva non so che pittore fatto un'upera, dove era un bue che stava meglio dell'altre cose; fu domandato, perché il pittore aveva fattu più vivo quello che l'altre cose, slisse: Ogni pittore ritrae se medesimo bene. Passando da S. Giovanni di Fioreoza, gli fu dimandato il suo parere di quelle porte; egli rispose: Elle son tanto belle, che le starebbon bece alle porte del Paradiso. Serviva un principe, che ogni di variava disegni ne stava fermo: disse Michelagnolo a uno amico sno: Questo signore ha un cervello come una bandiera di campanile, che ogni veoto che vi da drento la fa girare. Andò a vedere un'opera di scultura che doveva mettersi firora, perene era finita, e si affaticava lo scultore as-asi in acconciare i lumi delle finestre, perch'ella mostrasse benej dove Michelagnolo gli disse: Non ti affaticare, che l'importanza sarà il lume della piazza; volendo inferire che, come le cose sono in pubblico, il popolo fa giudizio s'elle sono huone o cattive. Era un gran principe che aveva capriccio in Roma d'architetto, ed aveva fatto fare certe nicchie per mettervi fi-gure, che erano l'una tre quadri alte con uno anello in cima, e vi provò a metter dentro statue diverse che non vi tornavano hene; dimandò Michelagnolo quel che vi potesse met-tere i rispose: De' mazzi d' anguille appiecate a quello anello. Fu assunto al governo della fab-brica di S. Pietro un signore che facera professione d'intendere Vitruvio, e d'esser censore delle cose fatte; fu detto a Nichelagnolo; Voi avete avuto uno alla fabbrica, che ha un grande ingegno; rispose Michelagnolo: Gli è vero, ma egli ha cattivo giudizio. Aveva un pittore fatto una storia, ed aveva cavato di diversi luo-ghi di carte e di pitture molte cose, ne era in an quella opera niente che non fusse cavato; e fu mostra a Michelagnolo, che, veduta, gli fu domaudato da un suo amicissimo quel che gli pareva, rispose : Bene ba fatto, ma io non so al di del giudizio, che tutti i corpi piglieranno le lor membra, come farà quella storia, che non ci rimarrà niente: avvertimento a coloro che fanno l'arte, che s' avvezzino a fare da se. Passando da Modana vedde di mano di maestro Antonio Bigarino Modanese scultore, che aveva fatto molte figure helle di terra cotta e colorite di colore di marmo, le quali gli parsono una eccellente cosa; e perebe quello scultore noo sapeva lavorare il marmo, disse: Se quests terra diventasse marmo, guai alle statue aotiche. Fu detto a Michelagnolo che doveva risentirsi contro a Nanni di Baccio Bigio, perchè voleva ogni di competere seco; rispose: Chi combatte con dappochi, non vince a nulla. Un prete suo amico disse: Egli e peccato che non abhiate tolto donna, perche areste avuto molti figliuoli, e lasciato loro tante fatiche onorate; rispose Michelagnolo i lo ho moglie troppa, che è questa arte che m' ha fatto sempre tribolare, ed i miei figliuoli saranno l'opere che io lassero; che se saranno da niente, si viverà un pez-20; e gusi a Lorenzo di Bartoluccio Ghiberti, se non faceva le porte di S. Giovanni, perché i figlicoli e' nipoti gli hanno venduto e mandato male tutto quello che lasciò: le porte sono ancora in piedi. Il Vasari, mandato da Giulio III a nn' ora di notte per un disegno a casa

Michelagnolo, trovò che lavorava sopra la Pietà di marmo che e' ruppe : conosciutolo Michel-agnolo al picchiare della porta si levò dal lavoro, e prese in mano una lucerna dal manicos dove, esposto il Vasari quel che voleva, maudò per il disegno Urbino di sopra, e entrati in altro ragionamento, voltò intanto gli occhi il Vasari a guardare una gamba del Cristo sopra la quale lavorava e cercava di mutaria, e, per evviare che 'l Vasari non la vedesse, si lasciò cascare la lucerna di mano, e, rimasti al huio, chiamò Urbino che racasse un lume, ed intanto uscito fuori del tavolsto dove ell'era, disse: lo sono tanto vecchio, che spesso la morte mi tira per la cappa, perehe io vada seco, e questa mia persona cascherà un di come questa lucerna, e sarà spento il lume della vita. Con tutto ciò aveva piacere di certe sorte uomini a suo gusto, come il Menighella pittore dozzinale e goffo di Valdarno, che era persona piacevolusima il quale veniva talvolta a Michelagnolo, ebe gli facesse un disegno di S. Rocco o di S. Antonio per dipignere a' contadini. Michelagnolo che era difficile a lavorare per i re, si metteva giù lassando stare ogni lavoro, e gli faceva disegni semplici accomodati alla maniera e volontà, come diceva Menighella; e fra l'altre gli fece fare un modello d'un Crocitisso, che era hellissimo, sopra il quale vi fece un cavo, e ne formava di cartone e d'altre mesture, ed in contado gli andava vendendo, che Michelagnolo crepava delle risa; massime che gl'intravveniva di bei casi, come un villano, il quale gli fece dipignere S. Francesen, e dispisciutogli che 'I Menighella gli aveva fatto la vesta bigia, che l'arebbe voluto di più bel colore, il Menighella gli fece in dosso un piviale di broccato, e lo contentò. Amò parimente Topolino scarpellino, il quale aveva fantasia d'essere valente scultore, ma era debolissimo. Costni stette nelle montagne di Carrara molti anni a mandar marmi a Michelagnolo; ne arebbe mai mandato uoa scafa carica, che non avesse mandato sopra tre o quattro figurine bozzate di sua mano, che Michelsgnolo moriva delle risa. Finalmente ritornato, ed avendo bozzato un Mercurio in un marmo, si messe Topolino a finirlo; ed un di che ci mancava poco, volse Michelagnolo lo vedesse, e strettamente operò gli dicesse l'opioion sua: Tu sei un pazzo, Topolino, gli disse Mi-chelagnolo, a volere far figure. Non vedi che a questa Mercurio dalle ginocchia alli piedi ei manca più di un terzo di braccio, che egli è na-no, e che tu l' bai storpiato? Oh questo non è niente; s'ella non ha altro In ci rimediero; lassate fare a me. Rise di nuovo della semplicità sua Michelagnolo, e, partito, prese un poco di marmo Topolino, e tagliato il Mercurio sotto le ginocchia un quarto, lo incasso nel marmo e lo commesse gentilmeote, facendo nn paio di stivaletti a Mereurio, che il fine passava la commettitura, e lo allungò il bisogno, che fatto venire poi Michelagnolo e mostrogli l'opera sua, di nuovo rise, e si maravigliò che tali goffi stretti dalla necessità pigliano di quelle reso-luzioni che non fanno i valenti uomini. Mentre che egli faceva finire la sepoltura di Giulio Il fece a uno squadratore di marmi condurre un termine per porlo nella sepoltura di S. Piero in Vincola, con dire : Leva oggi questo, e spians qui, pulisci qua; di maniera che, senza che colui se n'ayvedesse, gli fe' fare uoa figura;

perché, finita, colni maravigliosamente la guardava, disse Michelagnolo: Che te ne pare? Parmi bene, rispose colui, che v'ho grande obldigo: Perché? soggiunse Michelagnolos perché ho ritrovatu per mezzo vostro una virtú, ehe io non sapeva d'averla. Ma, per abbreviare, dico che la complessione di questo uomo fu molto saua, perché era aseiutta e bene annolata di nerbi, e sebbene fu da fanciullo cagionevole, e da nomo ebbe due malattie d'importanza, sopportò sempre ogni fatica e non ebbe difet tu, salvo nella sua vecchiezza pati dello orinare, e di renella, che s'era finalmente convertita in pietra; onde, per le mani di maestro Realdo Colombo, suo amieissimo, si siringò molti anni, e lo curò diligentemente. Fu di statura medioere, nelle spalle largo, ma ben proporziona-to con tutto il resto del corpo. Alle gambe portà ioverchiando ili continuo stivali di pelle di cane sopra lo ignulo i mesi interi, che p quanto poi gli voleva eavare, nel tirarli ne veniva spesso la pelle. Usava sopra le calze stivali di cordovano affibbiati di dentro per amore degli umori. La faccia era ritonda, la fronte quadrata e spaziosa con sette lince diritte, e le tempie sportavano in fuori più dell'orecchie assai; le quali oreechie erano più presto alquanto grandi e fuor delle guancie; il corpo cra a proporzione della faccia, e piuttosto era a proportione unis taxes, e puace-grande, il nato alquanto stiaccisto, come si dis-se nells vita del Torrigiano, che gliene ruppe con un pugno; gli occhi più tosto pircoli che no, di coloe corneo, macchiati di scintille giallette azznrrieine; le eiglia con pochi peli, le labbra sottili, e quel disotto più grossetto eil alquanto in fuori, il mento ben composto alla proporzione del resto, la barba e espelli neri sparsa con molti peli canuti, lunga non molto, e biforcata, e non molto folta. Certamente fu al mondo la sua venuta, come dissi nel princi-pio, uno esempio mandatu da Dio agli uumini dell'arte nostra, perché s'imparasse da lui nella vita sua i costumi, e nelle opere come aveva-no a essere i veri ed ottimi artefici; ed io, che ho da lodare Dio d'infinita felicità, che rare suole accadere negli uomini della professione nostra, annovero fra le maggiori una, esser nato in tempo ehe Michelaenolo sia stato vivo, e sia stato degno che lo l'abbia avuto per padro ne, e che egli mi sia stato tanto famigliare ed amico, quanto sa ognuno, e lettere sue scrittemi ne fanno testimonio appresso di me<sub>1</sub> e per la verità, e per l'obbligo ele io ho alla soa amorevolezza, ho potuto serivere di lui molte cose, e tutte vere, che molti altri non banno potuto fare. L'altra selicità è, come mi diceva egli: Giorgio, riconosei Dio, che t'ha fatto servire il iluea Cosimo, ebe, per contentarsi che tn muri e dipinga e metta in opera i suoi pensieri e disegni, non ha curato spess; dove se tu consideri agli altri, di chi tu hai scritto le vite. non hanno avuto taoto. Fis con onoratissime esequie col coucorso di tutta l'arte e di tutti gli amici suoi e della nazione fiorentina dato sepoltura a Michelagnolo in S. Apostolo in un deposito nel cospetto di tatta Roma, avendo disegnato Sua Santità di farne far particolare memoria e sepoltura in S. Pietro di Roma.

Arrivo Lionardo suo nipote, che era finito ogni cosa, quantunque andasse in poste: ed avutone avviso il duea Cosimo, il quale avera diregnato, poiche non l'avera potuto aver vi-

vo, ed onorarlo, di farlo venire a Fiorenza, e non restare con ogni sorte di pompa unorarlo dopo la morte, fu ad uso ili mercanzia mandato in una balla segretamente; it quale modo si tenne, aceiù in Roma non s'avesse a fare romore, e forse essere impedito il corpo di Michelagnolo e non lasciato condurre in Firenze, Ma innanzi che il corpo venisse, intesa la unova della morte, ragunatisi insieme, a richiesta del luogoteneole della loro accademia, i principali pittori, scultori ed arebitetti, fu ricordato loro da esso luogotenente, ehe allora era il reverendo don Vincenzio Borghini, ehe erano ob-bligati in virtù de'ioro capitoli ad onorare la morte di tutti i loro fratelli, e che avendo casi ciò fatto si smorevolmente e con tanta soddisfazione universale nelle esequie di fra Giovann' Aguolo Montorsoli, che primo, dopo la creazione dell' accademia, era mancato, veilessero bene quello che fare si convenisse per l'o-noranza del Buonarroto, il quale da tutto il corpo della compagnia e con tutti i voti favorevoli era stato eletto primo accademico a capo di tutti loro. Alla quale proposta risposero tutti, come obbligatissimi ed affezioontissimi alla virtù di taut' uomo, che per ogni modo si facesse opera di unorarlo in tutti que' modi che per loro si potessero maggiori e migliori. Ciò fatto, per non avere ogni giorno a ragunare tante genti insieme con molto scomodo loro, e perche le cose passassero più quietamente, furouo eletti sopra l'esequie, ed onoranza da far-si, quattro uomini, Agnolu Bronzino e Giorgio Vasari pittori, Benvenuto Cellini e Bartolommeo Ammannsti scultori, tutti di chiaro nome e d'illustre valore nelle lor arti, acciò, dico, questi consultassono e fermassono fra loro e eol luogotenente quanto, che, e come si avesse a fare ciascuna cosa, con facultà di poter disporre di tutto il corpu della compagnia ed accademia; il quale carico presero tanto più vo-leutieri, offerendosi, come ferero di buonissima voglia tutti i giovani e verchi, ciascono nella sua professione, di fare quelle pitture e statue, che s'avessono a fare in quell'onoranza. Dog ordinaronu, che il luogotenente per debito del soo uffizio, ed i consoli iu nome della compagnia ed accademia significassero il tutto al signor duca, e chiedessono quegli aluti e favori ehe bisognavano, e specialmente ehe le dette esequie si potessono fare in S. Lorenzo, chiesa dell'illustrissima casa de' Medici e dove e la maggior parte dell'opere che di mano di Mi-chelagnolo si veggiono in Fireoze; e che oltre ciò sua Eccellenza si contentasse che messer Benedelto Varchi facesse e recitasse l'orazione fuuerale, acciocché l'eccellente virtú di Michelagnolo fusse lodata dall'eccellente eloquenza di tant'uomo, quanto era il Varchi; il quale, per essere particolarmente a' servigi di sua Eceellenza, non arebbe preso senza parola di lei cotal carico, ancorchè come amorevolusimo di natura ed affezionatissimo alla memoria di Michelagnolo erano certissimi che quanto a sè non l'arebbe mai ricusato, Questo fatto, licenziati che furono gli accademici, il detto luogotenente serisse al signor duca una lettera di questo preciso tenorei

a Avendo l'accasiemia e compagnia de' pitntori e acultori consultato fra horo, quando sia o con satisfazione di vostra Eccelienza illun strissima, di onorare in qualche parte la meOPERE 60'

n moria di Michelagnolo Baonarroti, si per il n debito generale di tanta virtù nella loro pron fessione del maggior artefice che forse sia stan to mai, e loro particolare per l'interesse della me comme parira, si ancora per i interrase della mento che queste professioni hanno ricevulo mento che queste professioni hanno ricevulo me dalla perfecione dell'opere ed invenzioni sue, metalche pare che sia loro obbligo montraria n amorevoli in quel modo eli'e' possono alla n sua virtú, hanno per uns loro esposto a vo-n stra Eccellenza illustrissima questo loro desln derio, e ricercatola, come proprio refugio, di n certo aiutn. lo pregato da loro e (come gia-» dico) obbligato, per essersi contentata vostra » Eccellenza illustrissima che io sia ancora que-» st'anno cou nome di suo luogotenente in lo-» ro compagnia; ed aggiunto ehe la cosa mi » pare piena di cortesia e d'animi virtuosi e » grati; ma molto più eonoscendo, quanto vo-» stra Eccellenza illustrissima è favoritore della » virtù, e come un porto ed unico protettore n în questa età delle persone ingegnose, avan-n zando în questo i suoi antenati, i quali agli » eccellenti di queste professioni feciono favori » straordinarj, avendo, per ordine del Magni-» fico Lorenzo, Giotto, tanto tempo innanzi n morto, ricevuto una statua del principal tem-» pio, e fra Filippo un sepolero bellissimo di n marmo a spese sue proprie, e molti altri in n diverse occasioni utili ed onori grandissimis n mosso da tutte queste engioni, ho preso anin mo di raccomandare a vostra Eccellenza il-» lustrissima la petizione di questa accademia » di poter onorare la virtù di Michelagnolo, al-» lievo e creatura particolare della scuola del n Magnifico Lorenzo, che sarà, a loro contento » straordinario, grandissima satisfazione all'u-» niversale, incitamento non piecolo a' profeso sori di quest'arti, ed a tutta Italia saggio del n bell'animo e pieno di bonta di vostra Ecceln lenza illustrissima, la quale Dio conservi lun-n gamente felice, a beneficio del popoli suoi e

n sostentamento della virtun. Alla quale lettera detto signor duca rispose

u Bereende nostre carissino. La prosteres, che ha dimostrio e dissorte social-conde-che prosteres de l'acceptato acceptato de l'acceptato de l'acceptato de l'acceptato de l'acceptato de la data, depos la perdita d'un nomo così ningolare, molta consideratore, e son solo von singolare, molta consideratore, e son solo von solo dell'acceptato della d

Della lettera poi, ovvero memoriale, di ehe si fa disopra menzione, fatto dall'accademia al signor duca, fu questo il proprio tenore:

u Illutrisimo rec. L'accademia e gli uomini ndella compagnia del diseno, centa per grania e favore di vottra Eccellenta illutriasima, pagnoto con quanto studio el afficino ne ella abbia fatto per mezzo dell'aratore non in 80ma venire il eropo di liberle; golo Dananarroti a Firenze, ragunativi inviene, hanno unitamente deliberato di dovere erbebrare le sue escquie in quel modo, che supramo e potramo il mighore. Lapodo supendo esti

mehe sna Fecellenza illustrissima era tanto osn servata da Michelagnolo, quanto ella amava n Ini, la supplicano che le piaccia, pee l'infinita n bontà e liberalità sua, concedere loro, primo » ehe essi possano celebrare dette esequie nel » la chiesa ili S. Lorenzo edificata da' suoi mag-» glori, e nella quale sono tante e al bell'opere » da lni fatte, così nell'architettura, come nella n scultura, e vicino alla quale ha in animo di n volere che s'edifichi la stanza, che sia quasi o nn nido ed nn continuo studio dell'architet-» tura, scultura, e pittura detta aecademia e » compagnia del disegno. Secondamente la pren cano che vocila far commettere a M. Benen detto Varchi, che non solo voglia fare l'ora-» zione funerale, ma ancora recitarla di propris » boces, come ha promesso di voler fare libe-» rissimamente, pregato da noi, ogni volta che » vostra Eccellenza illustrissima se ne contenti. n Nel terzo luogo supplicano e pregano quella, » ehe le pinceia per la medesims bontà e liben ralità sua sovvenirgli di tutto quello ehe in n celebrare dette esequie, oltra la loro possi-» bilità la quale è piccotissima, facesse loro di » bisogno. È tutte queste cose e cinseuna d'esse » si sono trattate e deliherate alla presenza e a consentimento del molto magnifico e ceve-» rendissimo monsignor M. Vinceozio Borchin ni priore degl' Innocenti, luogotenente di 7 sua Eccellenza illustrissima di detta accade-» mia e compaguia del disegno. La quale ecc., » Alla quale lettera dell'accademia feee il duea questa risposta;

a Carissian notir. Sisson motto contenti di sodisfire piesmente alle vatte petitoni, nanta e tatta sempre l'affesione dei noi portano alla rara vittà di Metriagnoto funciano alla rara vittà di metriagnoto funtione di superiori di superiori di votatra però non lascitat di erequire quanto voi artet la proponienteto di fere per l'esequie di lui, che noi non mancheremo di sorventre l'hosqui wotti pi di natura i è ecritico ventre l'avogni votiri pi di natura i è ecritico va spedingo quello di più che di sorviene i su spedingo quello di più che di sorviene i proporto propologi e state sani. Di Pias. »

La lettera al Varchi fe, questa.

"M. Benedetto nostro exisismo. L'afirzione

"she noi portismo alla rara virtú di Michel
agnolo Bonarrotti ci fa desiderare che la memoria di lui sia onorata e orlobrata in tutti i

modis pro- i cara cosa grata che per amor

mostro vi pigitate cara si fare l'arazione che

si arà di versitara nell' ecopie di lai, secosa

mia, e gratismina, se sarà recitata per l'or
geno vostrio, e state sano.

Seriue ance M. Bernardino Gerazini si detti deputati, che na i dues uno si arrobbe potuto desidente più ardette desidente inturno a di desidente più ardette desidente inturno a di cuttorio a di cuttorio e di cuttorio di cuttorio e di cuttorio di cuttorio e di cuttorio di cuttorio e di cuttorio d

606 atezza, e perciò hanna risoluzione, cautamente cavato il corpo di lioma, e come fuse alcuna mercanaia inviatolo verso Firenze in una balla. Ma non è qui da tacere che quest'ultima riso-luzione di Michelagnolo dichiarò contra l'opinione d'alcuni, quello che era verissimo, cioè che l'essere stato molti anni assente da Firenze non era per altro stato che per la qualità dell'aria; perciocche la sperienza gli aveva fatto conoscere che quella di Firense, per essere acuta e sottile, era alla sna complessione nimicissima, e che quella di Roma, più dolce e temperata, l'aveva mantenuto sanissimo fino al novantesimo anno con tutti i sensi così vivaci e interi, come fussero stati mal, e con si fatte forze, secondo quell'età, che insino all'ultimo giorno non aveva lasciato d'operare alcuna cosa. Poiche dunque per così subita e quasi improvvisa vennta non si poteva far per allora quello che ferero poi, arrivato il corpo di Michelagnolo in Firenze, fu messa, come vollono i deputati, la cassa il di medesimo ch'ella arrivù in Fiorenza, cioè il di 11 di Marzo, che fu in sahsto, nella compagnia dell' Assunta, che è sotto l'altar maggiore, e sotto le scale di dietro di S. Piero maggiore, senza che fusse tocca di cosa alcuna. Il di seguente, che fu la Domenica della seconda settimana di quaresima, tutti i pittori, acultori ed arrhitetti si ragunarono coal dissimulatamente intorno a S. Piero, dove non avevann condotto altro che una coperta di velinto fornita tutta e trapuntata d'oro, che copriva la cassa e tutto il feretro, sopra la quale cassa era una imagine di Crocifisso. Intorno poi a mezza ora di notte, ristretti tutti intorno al corpo, in un subito i più vecchi ed eccellenti artefici diedero di mano a una gran quantità di torchi che li erano stati condotti, ed i giovani a pigliare il feretro con tanta prontezza, che beato colui che vi si poteva accostare e sotto mettervi le spalle, quasi credendo d'avere nel tempo avvenire a poter gloriarsi d'aver portato l'ossa del maggior uomo che mai fusse nell'arti loro. L'essere stato veduto intorno a S. Piero un certo che di ragunata, aveva fatto, come in aimili casi addiviene, fermarvi molte persone, e tanto più essendosi huccinato che il corpo di Michelagnolo era venuto e che si aveva a portare in Santa Croce: e sebbene, come ho detto, si fece ogni opera che la cosa non si sapesse, acciocche, spargendosi la fama per la città, non vi concorresse tanta moltitudine, che non si potesse fuggire nn certo che di tumulto e con-fusione, e ancora perche desiderava che quel poco, che volevan fare per allora, venisse fatto con più quiete che pompa, riserbando il resto a più agio e più comodo tempo, l'una cosa e l'altra andò per lo contrario; perciocche quanto alla moltitudine, andando come s'è detto la nnova di voce in voce, si empie in modo la chiesa in nn hatter d'occhio, che in ultimo con grandissima difficultà si condusse quel corpo di chiesa in sagrestia per sballarlo e metterlo nel auo deposito. E quanto all'essere cosa onorevole, sehbene non può negarsi che il vedere nelle pompe funerali grande apparecebio di religiosi, gran quantità di cera e gran numero d'imhastiti e vestiti a nero, non sia cosa di magnifica e grande apparenza, non è però che anco non fusse gran cosa vedere così all' improvviso ristretti in un drappello quegli uomini eccellenti, che oggi sono in tanto pregio, e tito alquanto indisposto, non era mai fra loro

saranno molto più per l'avvenire, intorno a quel corpo con tanti amorevoli uffici e affezione. E di vero il numero di cotanti arteliei ia Firense (elie tutti vi erano) è grandissimo sempre stato. Conciossiaché queste arti sono sempre per si fatto modo fiorite in Firenze, che io credo che si possa dire, sensa ingiuria dell'altre rittà, che il proprio e principal nido e domicilio di quelle sia Fiorenza, non altrimenti che già fusse delle scieoze Atene. Oltre al quale numero d'artefiei, erano tanti cittadini loro dietro, e tanti delle hande delle strade dove si passava, che più non ve ne capivano; e, che è maggior cosa, non si sentiva altro che celebrare da ognuno i meriti di Michelagnolo, e dire la vera virtu avere tanta forza, che, pni ehe è mancata ogni speranza d'utile o onore che si possa da un virtuoso avere, ell' è nondimeno di sua natura e per proprio merito amata ed onorata. Per le quali cose appari questa dimostrazione più viva, e più preziosa, che ogni pompa d'oro e di drappi che fare si fusse potuta. Con questa hella frequenza essendo stato quel corpo condotto in Saota Croce, poiché chbono i frati forbite le cerimonie che si costumano d'intorno ai defunti, fu portato nun senza grandissima difficultà, come s'è detto per lo concorso de' popoli in sagrestia; dove il detto luogotenente, che per l'uffinio auo vi era intervenuto, pensando di far cosa grata a molti, ed anco (come poi confessò) desiderando di ve-dere morto quello che e'non aveva veduto vivo, o l'aveva veduto in età che n' aveva perduta ogni memoria, si risolve allora di fare aprire la cassa; e così fatto, dove egli e tutti noi presenti credevamo trovare quel corpo già putrefatto e guasto, perche era stato morto giorni venticinque, e ventidue nella cassa, lo vedemmo cosi in tutte le sue parti intero, e senza alcuno odore cattivo, che stemmo per credere ehe piuttosto si riposasse in un dolce e quietissimo sonno. Ed oltre che le fattezze del viso erano, come appunto quando era vivo (fuori che na poco il colore era come di morto), non aveva niun membro che guasto fusse, o mostrasse alcuna schifezza; e la testa e le gote a toccarla erano non altrimenti che se di poche ore innanzi fusse passato.

Passata poi la furia del popolo, si diede ordine di metterlo in un deposito in chiesa accanto all'altare dei Cavalcanti per me' la porta che va nel eliostro del capitolo. In quel meszo, sparsasi la voce per la città, vi concorsa tanta mol-titudine di giovani per vederlo, che fu gran fa-tica il potere chiudere il deposito. E se era di giorno, come fu di notte, sarebbe stato forza lasciarlo stare aperto molte ore, per soddisfare al-l'universale. La mattina seguente, mentre si cominciava dai pittori e scultori a dare ordine all'onoranas, cominciaron molti belli ingegn di che è sempre Fiorenza abbondantissima, ad appiccare sopra detto deposito versi latini e volgari, e coal per huona pezza fu continuato, intanto che quelli componimenti, ohe allora furono stampati, furono piccola parte a rispetto de' molti che furono fatti.

Ora per venire all'esequie, le quali non si fecero il di dopo S. Giovanni, come si era pensato, ma furono in sino al quattordicesimo gior-no di Luglio prolungate, I tre deputati (perchè Benvenuto Cellini, essendosi da principiu senintervenuto) fitto che chbero provveditore Za-nohi Lastricati scultore, si risolverono a far coas piuttosto ingeguosa e degna dell'arti loro, che pomposa e di spesa. E nel vero avendosi a onorare (diasero que'deputati ed il loro prove-ditore) un nomo come Michelagnolo, e da nomini della professione che egli ha fatto, e pint-tosto ricchi di virtù che d'amplissime facultà, ai dee ciò fare non con pompa regia o soper-chie vanità, ma con invenzioni, ed opere piene di spirito e di vaghezza, che escano ila! sapere della prontezza delle nostre mani, e de'nostri artellei, onoraudo l'arte con l'arte. Perciocche sebbeue dall'Ecceltenza del signor duca possiamo sperare ogni quautità di danari che fusse di bisogno, avendone già avuta quella quantità che abbiamo domandata, noi nondimeno avemo a tenere per fermo, che da noi si aspetta più preato cosa ingegnosa e vaga per invenzione e per arte, che ricca per molta spesa o grandezza di superho apparato. Ma ciò non ostante si vide finslmente che la magnificenza fu uguale all'opere che uscirono delle mani dei detti accademici, e che quella ouoranza fu non meno veramente magnifica, ehe ingrgnosa e piena di capricciose e todevoli invenzioni. Fu dunque in ultimo dato questo ordine, che nella osvata di mezzo S. Lorenzo, dirimpetto alle due porte de' fianchi, delle quali una va fuori e l'altra nel chiostro, fusse ritto, come al fece, il estafalco, di forma quadro, alto braccia ventotto, con una Fama in cima, lungo undici e largo nove. In sul basamento dunque di esso catafalco, alto da terra braccia due, erano nella parte elle guarda verso la porta principale della chiesa posti due bellissimi fiumi a giacere, figurati l'uno per Ar-no e l'altro per lo Tevere. Arno aveva un corno di dovizia pieno di fiori e frutti, significando perciò i frutti che dalla città di Fiorenza sono nati in queste professioni, i quali sono stati tanti e così fatti, che hanno ripieno il mondo, e particolarmente Roma, di straordinaria lellezza. Il che dimostrava ottimamente l'altro fiume figurato, come si è detto, per lo Tevere ; perciocche, steudendo un braccio, si aveva pieno le mani de' fiori e frutti avuti dal corno di dovizia dell' Arno, che gli giaceva a caoto e dirimpetto. Veniva a dimostrare ancora, godendo de'frutti d'Arno, che Michelagnolo è vivuto gran parte degli anni suoi a Roma e vi ha fatto quelle maraviglie, che fanno stupire il mondo. Arno aveva per segno il leone ed il Tevere la lupa con i piccoti Romuto e Remo, ed erano ambidue colossi di straordinaria grandezza e bellezza, e simili al marmo; l'uno, cioè il Tevere, fu di mano di Giovanni di Benedetto da Castello, allievo del Bandioello, e l'altro di Battista di Benedetto, allievo dell' Ammannsto, ambi giovani eccellenti e di somma aspettazione. Da questo piano si alzava una faccia di cinque bracera e mezzo con le sue cornici disotto, e sopra e in su'canti, lasciando nel mezan lo spazio di quattro quadri; nel primo de' quali, che veniva a essere nella faccia dove erano i due fiumi, era dipinto di chiaroscoro, siccome erano auche totte l'altre pitture di questo apparato, il ma-guifico Lorenzo vecchio de'Medici che riceveva nel suo giardino, del quale si è in altro luogo favellato, Michelagnolo fanciullo, avendo veduti certi saggi di lui, che accennavano, in que' primi fiori, i frutti che poi largamente sonu usciti della vivacità, e grandezaa del suo in-

607 gegno. Cotale istoria dunque si conteneva nel detto quadro, il quale fu dipinto da Mirabello e da Girolamo del Crocifissalo, così chiamati, i quali, come amicissimi e compagni, preso a fare quell'opera insiesne, nella quale con vivez-za e pronte attitudini si vedeva il detto magnitico Lorenzo, ritratto di naturale, ricevere graaiosamente Michelagnolo fanciulletto e tutto reverente nel suo giardino , ed esaminatolo , consegnarlo ad alcuni maestri che gl'insegnassero. Nella seconda storia che veniva a essere, conti-nuando il medesimo ordine, volta verso la porta del fianco che va fuori, era figurato papa Clemente che, contra l'opinione del volgo, il quale pensava che Sua Santità avesse sdegno con Michelagnolo per conto delle cose dell'assedio di Firenze, non solo lo assicura, e se gli mostra amorevole, ma lo mette in opera alla sagrestia nuova ed alla libreria di S. Lorenzo; ne quali luoghi quanto divinamente operasse si é già detto. In questo quadro adunque era di mano di Federigo Fiammingo, detto del Padoano, diinto con molta destrezza e dolcissima maniera Michelegoolo, chemostra al papa la pianta della detta sagrestia; e dietro lui, parte da sienni angioletti e parte da altre figure, erano portati i modelli della libreria , della sagrestia , e delle statue che vi sono oggi finite i il che tutto cra molto hene accomodato e lavarato con diligen-22. Nel terzo quadro che, posando come gli altri detti sul piano primo, guardava l'altare magore, era un grande epitaffio latino composto dal dottissimo M. Pier Vettori, il sentimento del quale era tale in lingua fioreotina:
"L'accademia de' pittori, scultori, ed archi-

» tettori col favore ed aiuto del duca Cosinno » de'Medici loro capo, e sommo protettore di » queste arti, ammirando l'eccellente virtà di " Michelagnolo Buonarroti, e riconoscendo in » parte il beneficio ricevuto dalle divine npere » sue, ha dedicato questa memoria, uscita dalle n proprie mani e da tutta P'affezione del cuore » all'eccellenza e virtù del maggior pittore, scul-» tore ed architettore che sia mai stato »

Le parole latine furono queste Collegium pictorum, statuariorum, architectorum auspicio opeque sibi prompta Cosmi ducis auctoris suorum commodorum, suscipiens singularem virtutem Michelis Angeli Bonerrotae intelligensque quano sibi auxilio semper fuerit praeclara ipsius opera, studuit se gratum erga illum ostendere, summum omnium, qui unquam fuerint, P. S. A. ideoque monumentum hoc suis manibus extructum magno animi ardore ipsius memoriae dedicavit.

Era questo epitaffio retto da due angioletti, i quali con volto piangente, e spegnendo ciascuno una face , quasi si lamentavano essere spenta tanta e così rara virtù. Nel quadro poi, elie ve-niva a essere volto verso la porta elie va nel chiostro, era quando per l'assedio di Firenze Michelagnolo fece la fortificazione del Poggio a S. Miniato, che fu tenuta inespuguabile e cosa maravigliosa, e questo fu di mano di Lorenzo Sciorini, allicvo del Bronzino, ginvane di bonissima speranza. Questa parte più bassa, e come dire la base di tutta la macchina, aveva in ciascun cauto un picdestallo che risaltava , e sopra eiascun piedestallo era una statua grande e più che il naturale, che sotto n'aveva un'altra come suggetta e viuta, di simile gandezza, ma raccolte in diverse attitudini e strayagentiLa prima, a mau ritta andando verso l'altare maggiore, era un giovane avelto e nel sembiante tutto spirito, e di bellissima vivacità, figurato per l'Ingreno, con due aliette sopra le tempie, nella guisa che si dipigne alcuna volta Mercurio; e sotto a questo giovane, fatto con incredibile diligenza, era con orcechi asinini una bellissima figura fatta per l'Ignoranza, mortal nemica dell'Ingegno; le quali ambedue atatue furono di mano di Vincenzio Danti Perugino, del quale e dell'opere sue, che sono rare fra i moderni giovani scultori, si parlerà in altro luo-go più lungamente. Sopra l'altro piedestallo, il quale, essendo a man ritta verso l'altare maggiore, guardava verso la sagrestia nuova, era una donna fatta per la Pietà cristiana, la quale, casendo di ogni bontà e religione ripiena, non è altro che un aggregato di tutte quelle virtù che i nostri hanno chiamate teologiche, e di quelle che furono dai Gentili dette morali: onde meritamente celebrandosi da' Cristiani la virtù d'un Cristiano, ornata di santissimi costumi, fu dato convenirate ed onorevole luogo a questa, che risguarda la legge di Dio e la salute dell'anime; essendo tutti gli altri ornamenti del corpo e dell'animo, dove questa manchi, sono da esserepoco anzi nulla stimati. Questa figura, la quale avea solto se prostrato e da se calpestato il Vizio, ovvero l'Impietà, era di mano di Valerio Cioli il quale è valente giovane di bellissimo apirito, e merita lode di molto giudizioso e diligente scultore. Dirimpetto a questa dalla banda della sagre-stia vecchiaera un' altra simile figura, stata fatta gindiziosamente per la Dea Minerva, ovvero l' Arte. l'erciocche si può dire, con verità, che dopo la bontà de'costumi e della vita, la qual dee tener aemore appresso i migliori Il primo luogo, l'arte poi sia stata quella che ha dato a quest nomo non solo onore e facultà, ma anco tanta gloria, rhe si può dire, lui aver in vita goduto que frutti che appena dopo morte sogliono dalla fama trarne, mediante l'egregie opere loro, gli uomini illustri e valorosi, r, quello che è più, aver intanto superata l'invidia, elle senza alcuna contraddizione per consenso comune ha il grailo e nome della principale e maggiore eccellenza oltenuto; e per questa cagione aveva sotto i piedi questa figura, l'Invidua, la quale era vecchia, secca e distrutta; con occhi viperini, cd in somma cou viso e fattezze che tutte spiravano tossico e veleno: ed oltre ciò era cinta di serpi, ed aveva una vipera in mano. Queste due statue crano di mano di un giovinetto di pochis-sima ctà, chiamato Lazzaro Calamec da Carrara il quale ancor faoriullo ha dato infino a oggi in alcune cose di pittura e scultura gran saggio di bello e vivacissimo ingegno. Di mano d'An-drea Calamee, zio del sopradiletto ed allievo dell'Ammannato, erano le due statue poste sopra il quarto piedestallo, che era dirimpetto all'organo, e risguardava verso le porte principali della chiesa; la primo delle quali era figurata per lo Studiu: perciocche quelli che poco e lentamente s'adoprano, non possono venir in pregio giammai, come venne Michelagnolo, eonciossiache dalla sua prima fanciullessa di quindici insino a novanta anni non restò mai, come disopra si eveduto, di lavorare. Questa statua dello Studio, che ben si convenne a tant'uomo, il quale era un giovine fiero e gagliardo, il quale alla fine del braccio poco sopra la giuntura della mano aveva due aliette significanti la velu-

cità e spessrata dell'operare, si aveva sotto, eo-me prigione, carciata la Pigrizia, ovvero Orinsità, la quale era una donna lenta e stanca, ed in tutti i suoi atti grave e dormigliusa. Queste quattro figure, ilisposte nella maniera che s'è detto, facevano un molto vago e magnifico componimento, e parevano tutte di marmo, perché sopra la terra fu dato un bianco, che tornò bellissimo. In su questo piano, dove le dette figure posavano, nasceva un altro imbasamento, pur quadro ed alto braccia quattro in circa, ma di larghezza e lunghezza tanto minore di quel di sotto, quanto era l'aggetto e scorniciamento, dove posavano le dette figure, ed aveva in ogni faccia un quadro di pittura di braccia sei e meszo per lunghezza, e tre d'altezza; e di sopra nasceva un piano nel medesimo modo elic quel di sotto, ma minore; e sopra ogni canto sedeva in sul risalto d'un zoccolo una figura quanto il naturale o più je queste erano donne, le quali per gli stromenti che avevano erano facilmente co-nosciute per la Pittura, Scultura, Architettura e Poesia, per le esgioni che di sopra nella parrazione della sua vita si sono vedoto. Andandosi donque dalla principale porta della chiesa verso l'altare maggiore, nel primo quadro del secondo ordine del estafalco, cioè sopra la storia nella quale Lorenzo de' Medici rireve, come si è detto, Michelagnolo nel suo giardino, era con bellissima maniera dipinto, per l'Architettura, Michelagnolo innanzi a papa Pio IV, col modello io mono della stopenda macchina della cupola di S. Pietro di Romat la quale storia, che fu molto lodata, cra stata dipinta da Picro Francia pittore fiorentino, con bella maniera e invenzione: e la statua, ovvero simulacro dell'Architettura, che era alla man manca di questa storia, era di mano di Giovanni di Benedetto da Castello, che con tanta sua lode fere an-co, come si è detto, il Tevere, uno de' fiumi che crano dalla parte dinanzi del estafalco. Nel secondo quadro, seguitando d'andare a man ritta verso la porta del fianco che va fuori, per la Pittura si vedeva Michelagnolo dipignere quel tanto, ma non mai abhastanza lodato Giudizio, quello, dico, che è l'esempio degli scorci e di lutto l'altre difficultà dell'arte. Questo quadro, il quate lavoravano i giovani di Mirhele di Balulfo con molta grazia e diligenza, avea la sua ima-gine e statua della Pittura similmente a mano manca, cioè in sul canto che guarda la sagrestia nuova, fatta da Battista del Cavaliere, giovane non meno eccellente nella scultura, che per bonta, modestia e costumi rariasimo. Nel terzo quadru volto verso l'altare maggiore, cioè in quello che era sopra il già detto epitaffio, per la Scultura si vedeva Michelagnulo ragionare cou una donna, la quale per molti segni si conosceva esarr la Scultura, e parea che si consigliasse con esso lei. Aveva Michelagnolo intorno aleune di quelle opere, che eccelleutissime ha fatto nella scultura, e la douna in una tavolet-ta queste parole di Boczio: Simile anb imagine formans; allato al qual quadro, che fu opera di Andrea del Minga, e da lui lavorato con bella invenzione e maniera, era in sulla man manca la statua di essa Scultura, stata molto ben fatta da Antonio de Gino Lorenzo scultore. Nella quarta di queste quattro storie, che era vulta verso l'organo, si vedeva, pre la Poesia, Michelagnolo tutto intento a scrivcie alcuna composizione, ed inturno a lui, con bellissima grazia e con

abiti divisati secondo he dai poeti sono descrit- i te le nove Muse, ed innanzi a esse Apollo con la lira in mano e con la sua corona d'alloro in espo e con un'altra corona in mann, la quale mostrava di volere porre in capo a Michelagnolo. Al vago e bello componimento di questa storia, stata dipinta con bellissima maniera e con attitudini e vivacità prontissime da Giovanmaria Butteri, era vicina, e sulla man manes, la statua della Poesia, opera ili Domenico Poggini, uomo, non soto nella scultura e nel fare impronto di monete e medaglie bellissme, ma aneora nel fare di bronzo, e nella poesia parimente, molto esercitato. Così fatto dunque era l'ornamento del catafalco, il quale, perche andava degradando ne' suoi piani tanto, che vi si poteva andare attorno, era quasi a similitudine del massoleo d'Augusto in Roma; e forse, per esa-re quadro, più si assomigliava al settizonio di Severo, nou a quello presso al Campidoglio, ehe comunemente così è chiamato per errore, ma al vero, ehe nelle Nuove Romesi vede stampato appresso l'An-toniane. Infin qui dunque aveva il detto catafalco tre gradi. Dove giacevano i fiumi era il primo, il secondo dove le figure doppie posavano, ed il terzo dove avevano il piede le seempie. Ed in su questo piano ultimo nascera nna base, orvero zoccolo, alta un braccio, e molto minore per larghezza e lunghesza del detto ultimo piaio; sopra i risalti della quale sedevano le dette figure acempie, ed intorno alla quale si legge-vano queste parole: Sic ars extollitur arte. Sopra questa base poi posava nna pirauside alta braccia nove, in due parti della quale, eine in quella che guardava la porta principale, ed in quella ehe volgea verso l'altare maggiore, giù da basso era in due ovati la testa di Michelaguolo di rilievo ritratta dal naturale, atata molto ben fatta da Santi Buglioni. In testa della piramide era una palla a essa piramide proporzionata, come se in essa fussero state le eeneri di quegli ehe si onorava, e sopra la palla era, maggiore del natorale, nua Fama finta di marmo, in atto che pareva volasse ed insieme facesse per tutto il moudo risuonare le lodi ed il pregio di tanto artefiee con una tromba, la quale liniva in tre boeche : la quale Fama fu di mano di Zanobi Lastriesti, il quale oltre alle fatiche eho ebhe, come provveditore di tutta l'opera, non volle anco mancare di mostrare, con suo ntolto onore, la virtù della mano e dell'Ingegno: la modo ehe dal piano di terra alla testa della Fama era, come si è detto, l'altezza di braccia ventatio

Oltre al detto catafalco, essendo tutta la ebieas parats di rovesci e rasce nere appircate, non come si suole alle colonne del meszo, ma alle cappelle che sono intorno intorno, non era aleun vano fra i pilastri, che mettono in mezzo le dette eappelle e corrispondono alle colonne, che non avesse qualche ornamento di pittura, ed il quale, facendo bella e vaga ed ingegnosa mostra, non porgesse in un medesimo tempo maraviglia e diletto grandissimo. E per cominciarmi da un capo, nel vano della prima cappella che è accanto all'altare maggiore, andando verao la segrestia vecebia, era un quadro alto braceia sei e longo otto, nel quale, con nuova e quasi poetica invenzione, era fliehelagnolo in meazo, come giunto ne' campi Elisi, dove gli erano da man destra, assai maggiori che il naturale, i più famosi e que' tanto eclebrati pittori e seultori

antichi, ciascuno de' quali si conoscera, a qual-che notabile segno: Prassitele al satiro che è nella vigna di papa Giulio III, Apelle al ritratto d'Alessandro Magno, Zensi a una tavoletta dove ; era figurata l'uva che ingannò gli necelli, e Parrasio con la finta coperta del quadro di pittora, F. cost, come a questi, così gli altri ad altri segni erann conosciuti: a man manea erano quegli che in questi nostri secoli da Cimahoe in qua sono stati in queste arti illustri, onde vi sl conosceva Giotto a una tavoletta, in eui si vedeva il ritratto di Dante giovanetto, nella maniera che in Santa Croce si vede essere stato da esso Giotto dipinto; Masseeio al ritratto di naturale; Donatello similmente al suo ritratto ed al suozuccone del campanile che gli era secanto; e Filippo Brunelleschi al ritratto della sua cupola di Santa Maria del Fiore. Ritratti poi di naturale, sent' altri segni, vi erano fra Filippo, Taddeo Gaddi, Paolo Uccello, fra Giovann' Agnolo, Iscopo Pontormo, Francesco Salviati, ed altri, i quali tutti con le medesime aceoglienze che gli antichi, e pieni d'amore e maraviglia, gli erano intorno, in quel modo stesso che ricevettero Virgilio gli altri poeti nel suo ritorno, secondo la finzione del divino poeta Dante, dal quale, essendosi presa l'invenzione, si tolse anco il verso else in un breve si leggeva sopra ed in una mano del fiume Arno, ehe a'piedi di Miehelagnolo con attitudine e fatterze bellissime giacera :

Tutti l'ammiran, tutti onor gli fanno Il qual quadro di mano di Alessandro Allori, allievo del Bronzino, pittore eccellente, e non indegno discepolo e ereato di tanto maestro, fu de tutti coloro che il videro sommamente lodato. Nel vano della eappella del Santissimo Saeramento, in testa della crociera, era in un quadro, lungo braceia cinque e largo quattro, intorno e Michelagnolo tutta la senola dell' arti, puttini, fanciulli, e giovani di ogni età insino a ventiquattro anni, i quali, come a cosa saera e divina, offerivano le primizie delle fatiebe loro eioe pitture, sculture, e modelli a lui, che gli riceveva cortesemente e gli ammaestrava nelle cose dell'arti, mentre eglino attentissimamente l'aseoltavano, e guardavano con attitudini e volti vera-mente belli e grasiatissimi. E, per vero dire, non potera tutto il componimento di questo quadro essere in un certo modo meglio fatto, ne in aleuns delle fignre aleuna cosa più bella desiderarsi; onde Batista, allievo del Pontormo, che l'aveva fatto, fo infinitamente lodato, ed i versi che si leggevano a piè di detta storia dicevano

eosi; Tu pater, tu rerum inventor, tu patria nobis Suppeditas przecepta tuis ex, inclyte, chartis. Venendosi poi dal luogo, dove era il detto qua-dro, verso le porte principali della chiesa, quasi accanto e prima che si arrivasse all'organo, nel quadro, che era nel vano della esppella, lungo sei ed alto goattro braccia, era dipinto un grandissimo e straordinario favore, che alla rara virtù di Michelagnolo fece papa Giulio III, il quale volendosi servire in certe fabbriche del giudizio di tant' nomn, l'ebbe a se nella sua vigna; dove, fattoselo sedere allato, ragionarono buona pezza insieme, mentre cardinali, vescovi, ed altri personaggi di corte, che avevano intorno, stettono sempre in piedi. Questo fatto, dico, ai vedeva con tanta buona composiziono e con tanto rilievo essere stato dipinto, e con tanta vivacità e prontezza di figure che per avventura

non sarebbe migliore useito delle mani d'uno eccellente, vecchio e molto escreitato maestro. Onde Jaropo Zucehi, giovane ed allievo di Giorgio Vasari, che lo fece con bella maniera, mo-trò che di lui si potera onoratissima riuseita sperare. Non molto lontano a questo, in sulla medesima mano, cioè poco di sotto all'organo, aveva Giovanni Strada Fiammingo, valente pit tore, in un quadro luogo sci braeria ed alto quattro, dipinto, quando Mirhelagnolo nel tempo dell'assedio di Firenze andò a Vinezia; dove, standosi nell'appartato di quella nobilissima eittà, che si chiama la Gindecca, Andrea Gritti doge e la signoria mandarono alcuni gentiluomini eil altri a visitarlo e fargli offerte grandissime : nella quale cosa esprimere, mostrò il detto pittore, con suo molto onore, gran giudizio e molto sapere, cual in tutto il componimento, come In ciasruna parte di esso, perche si vedevano nel-l'attitudini e vivacità de volti, e ne movimenti di ciascuna figura, invenzione, disegno e bonis-

sima grazia. Ora, tornando all'altare inaggiore, e volgendo verso la sagrestia nuova, nel primo quadru rhe si trovava, il quale veniva a essere nel vano della prima cappella, era di mano di Santi Titi, giovane di bellissimo giud zio e molto esercitato nella pittura in Pirenze ed in Roma, un altro segnalato favore stato fatto alla virtù di Michelagnolo, como credo aver iletto di sopra, dall'illustrissimo signor don Francesco Medici principe di Firenze; il quale trovandosi in Roma circa tre anni avanti che Mirhelagnolo morrase, ed essendo da lui visitato, aubito che entrò esso Buonarroto, si levò il principe in piedi, ed appresso, per onorare un tant'uomo e quella veramente veneranda vecelirzza colla maggior cortesia che mai facesse giovane principe, volle (comeerhe Michelagnulo, il quale era modestissimo, il recusasse) che sedesse nella sua propria sedia, onde s'era egli stesso levato, e stando poi in piedl udirlo con quella attenzione e reveren-24 ebe sogliono I figlinoli un ottimo padre. A piè ilei principe era un putto condotto con molta diligenza, il quale aveva un mazzocoltin, ovvero berretta ducale in mano, e d'intoroo a luro crano alcuni soldati vestiti all'antica, e fatti con molta prontezza e bella maniera. Ma. sopra tutti gli altri, erano benissimo fatti e molto vivi e pranti il principe e Michelagnulo; intanto che parea veramente che il vecchio proferisse le parole, ed il giovane attentissimamente l'ascoltasse, În un altro quadro, alto braecia nove e luoga dodici, il quale era dirimpettu alla capola del Seramento, Bernardo Timante Buontalenti pittore molto amato e favorito dall'illustrissimo principe, aveva con bellisima invrazione fign-· rati i fiumi delle tre principali parti del mondo. come venuti tutti mesti e dolenti a dolersi con Aruo del comune danno, e consolarlo. I sletti finni erano il Nilo, il Gange, ed il Po. Aveva per contrassegno il Nilo nn coccodrillo e per per contrassegno II inio lin la fertilità del paese una ghirlanda di spiglie; il Gange l'uccel grifone ed una gbirlanda di gem tue, ed il Po un cigno ed una corona d'ambre nere. Questi finmi, guidati in Toscana dalla Fams, la quale si vedeva in alto quasi volante, si stavano intorno a Arno enronato di eipresso e tenente il vaso asciutto ed elevato con una mano, e nell'altra un ramo di areipresso, e sotto se un lione; e, per dimostrare l'anima di Michelmelo escre andata in cielo alla somma felici-

tà, aveva finto l'accorto pittore uno splendore in aria, significante il celeste lume, al quale in forma d'angioletto s'indirizzava la benedetta anima, con questo verso licico:

Vivens orbe peto laudibus arthera. Degli lati sepra due hasi erano due figure in atto di teoere aperta una curtina, dentro la quale pareva che fussero I detti fiumi, l'anima di Mirhelagnolo, e la Fama; e ciascuna delle dette due figure n'aveva sotto un'altra. Quella che era a man ritta de' fiumi, fignrata per Vuleano, avera una face in mano; la figura che gli aveva il collo sotto i piedi, figurata per l'Odio in atto disagioso e quasi fatigante per uscirgli di sotto, aveva per contrassegno un avoltojo eon questo verso:

Surgere quid prosperas odium crudele? Inceto. E questo perché le cose sopr' umane e quasi divine uon deono in aleun modo essere ne odiate ne invidiate. L'altra fatta per Aglaia, una delle tre Grazie e moglie di Vulcano, per significare la Proporzione, aveva in mano un giglio, al per-che i fiori sono dedicati alle Grazie, e si ancora perché si dice il giglio non disconvenirsi ne' mortorj. La figura che sotto questa giaceva, e la quale era finta per la Sproporzione, aveva per contrassegno una scimia ovvero bertuccia, e sopra

questo rerso: Vivus et extinctus docuit sic sternere turpe. E sotto i fiumi erano questi altri ilue versi: Venimus, Arne, tuo confixa ex vulnere moesta Flumina, at ereptum mundo pluremus honovem. Questo quadro fu teouto molto bello per l'in-veozione, per la bellezza de' versi, e per lo componimento di tutta la storia e vaghezza delle figure. E perche il pitture, non come gli altri per commessione, con questa sua fatira onorò Michelagnolo ma spontaneamente, e con que-gli aiuti, che gli fece la sua virtù avere da'suoi cortesi ed onorati amici, meritò perciò essere aneora maggiormente commendato

In un altro quadro, lungo sei braccia ed alto . quattro, vicino alla porta il fianco, che va fuori, aveva Tommaso da S. Friano, pittore gio-vane e di molto valore, ilipinto Michelaguolo come ambasciadure della atta patria innanza a papa Ginho II, come si è detto che ando, e per quali cagions, massilato dal Suderino. Non molto luntano ilal sopraddetto quadro, ciné poco sotto la detta porta del fianco che va fuori, in un altra quadro della medesima grandezza Stefano Pieri, allievo ilrl Bronzius e giovane moltu diligente e studiuso, aveva (siecome in vero non molto avanti era avvenuto più volte in Roma) dipinto Merhelagnolu a sedere allato all'illustrissimo signor dura Cosimo in una comera, standosi a ragionare insieme, come di tutto si è

detto ili sopra abhastanza. Sopra i detti panni neri di che era parata, come si è detto, lutta la chiesa intorno intorno, dove non crano storre o quadri di pitturera in oiascuno de' vani delle empelle imagini di morte, imprese, ed altre sundi cose, tutte diverse da quelle che sogliono farsi, e belle e exprirriose. Alcune, quasi dolendosi d'avere fatt'unmo, avevano in un brieve queste parole : Coegit dura necessitas Ed appresso un mondo, al quale era nato sopra un giglio, ebe aveva tre fiori, ed era troncu nel mezzo con belliusiina fantasia ed invenzione di Alessandro Allori sopraddetto. Altre morts poi erano fatte cou alOPERE

tra invenzione, ma quella fu molto lodata alla quale, essendo prostrata in terra, l'Eternità con una palma in mano aveva un de' piedi posto in sul collo, e guardandola con atto adegnoso, parea che le dicesse la sua necessità, o vointà che sia, non avere fatto nulla, perocehè mal tuo grado viverà Michelagnolo in ogoi modo. Il moto diceva così: Vincii inclita virtus; e questa fu invenziune del Vasori. Ne tacero. che ciascuna di queste morti era trameazata dall'impresa di Michelagnolo, che eraco tre corone, ovvero tre cerchi intrecciati insieme, in guisa che la eireonferenza dell'uoo passava per lo centro degli altri due scambievolmente; il qual segno usò Michelagnolo, o perche intenesse che le tre professioni di scultura, pittura ed architettura fussero intrecelate ed in modo legate insieme, che l'una de e riceve dall'altra comodo ed ornamento, e ch'elle non si posso-no ne denno spiccar d'insieme, appure che, come uomo d'alto ingegno, ci avesse dentro più aottile intendimento; ma gli accademici considerando lui in totte e tre queste profes-sioni essere stato perfetto, e che l'una ha aintato ed abbellito l'altra, gli mutarono i tre cerchi in tre corone intrecciate insieme col motto: Tergeminis tollit honoribus; volendo pereiò dire, che meritamente in dette tre professioni se gli deve la corona di somma perfezione. Nel pergamo, dove il Varehi fece l'orazione funerale, che poi fu stampsta, non era ornamento aleuno; porcincebé, essendo di bronzo e di storie di mezzo e basso rilieva dall'eccellente Dunatellu stato lavorato, sarebbe stato ogni ornamento, che se gli fusse sopra posto, di gran lunga men bello. Ma era bene in su quell'altro, che gli è dirimpetto e che non era ancor messo iu su le coloone, un quadro alto quattro braccia e largo poco più di due, dove con bella invenzione e bonissimo disegno era dipinto per la Fama, ovvero Onure, no giovane con bellissiona attitudine con una tromba nella man destra, e con i piedi addosso al Tempo ed alla Morte, per mostrare che la fama e l'onore, mal grado della morte e del tempo, serbano vivi in eterno culoro che virtuosamente in questa vita banno operato; il qual quadro fu di mano di Vincenzio Danti Perugian scultore, del quale si è parlato, e si parlerà altra volta, in cotal modo, essendo apparata la chiesa, adorna di lumi, e pieua di popolo innumerabile, per esserc ognuno, lasciata ogni altra eura, concorso a cusi onorato spettacolo, entrarono dietro al detto luogotenente dell'accademia, accompagnati dal capitano ed alabardieri della guardia del duea, i consoli e gli aceademici, ed insoinna tutti i pittori, scultori ed architetti di Firenze: i quali uche furono a sedere, dove fra il catafalco e l'altare maggiore erano stati buona pezza aspettati da un numero infinito di signori e gentilnomini, che secondo i meriti di ciascuno erano stati a sedere accomodati, si diede priocipio a una solennissima messa de' morti con musielle e cerimonte d'ogni sorte; la quale finita, sali sopra il pergano già detto il Varebi, che non aveva josi fatto cotale ufficio, che egli lo fece poi per la illustrissima signora duchessa di Ferrara, tigliuola del duca Commo e quivi con quella eleganza, con que' modi, e con quella voce, che propri e particolari furono in orando di tanto nomo, raccontò le lodo, i meriti, la vita a l'opere del divino Michelagoulo Buonar-

roti. E nel vero, che grandissima fortona fu quella di Michelagnolo non morire prima che tore ereata la nostra accademia, decebé con tanto onore e con si magnifica ed onorata pompa fu celebrato il suo mortorio. Così a suo gran rentura si dee reputare che avvenisse, che egli ionanzi al Varchi passasse di questa ad eterna e felicissima vita, poielié non poteva da più eloquente e dotto nomo esser lodato: la quale orazione funerale di M. Benedetto Varebi fu poco appresso alampata, siccome fu anco non molto sopo uo'altra similmente hellissima orazione pure delle lodi di Michelignolo e della pittura, stata fatta dal nobilissimo e dottissimo M. Lionardo Salviati, giovane allor di circa veotitudue anni, e così raro e felice ingegno in tutte le mantere di componimenti latini e toscani, quanto sa insino a ora e meglio saprà per l'avienire tutto il mondo. Ma che dirb, o che posso dire che non sia poco, della viità, bouta, e prudeuza del molto reverendo signor luogorenente don Vincenzio Borghini sopraddetto? se non elie lui capo, lui guida, e lui consigliere, erlebrarono quell'esequie i virtuosissi-mi nomini dell'accademia e compagnia del diargnu. Perriocché sebbene era bastanta ciasenn di loro a fare molto maggior cosa di quello che freero nell'arti loro, noo a conduce nondimene mai alcuna impresa a perfetto e lodato fine, se non quando un solo, a guisa d'esperto nocchiero e capitaco, ha il governo di tutti, e sopra gli altri maggioranas j e perché non fu possibile che tutta la citta in uo sol giorno vedesse il detto apparato, come volle il signor duca, fu lasciato stare molte settimane io piedi a soddisfazione de'suoi popoli c de' forestieri, che da' luoghi eirconvicini lo vennero a vedrre, Non porremo in questo luogo uoa moltitudi-

ne grande di epitafti e di versi latini e toscani fatti da molti valenti nomini in onore di Michelagnolo, si perehe un'opera da se strasi vor-rebbono, e perche altrove da altri senttori asno stati scritti e mandati fuora. Ma noo lasoera già di dire in questo ultima parte che, dope totti gli onori sopraddetti, il duca ordioò che a Michelagnolo fusse dato un luogo onorato in S. Croce per la sua sepoltura, nella quale chiesa egli in vita aveva destinato d'essere sepolto per essere quivi la sepoltora dei suoi antichi; ed a Liouardo, nipote di Michelagnolo, dono sua Erocllenza tutti i marui e mischi per detta sepoltura, la quale col disegno di Giorgio Vasari fu ellogata a Batista Lorenzi, valente scultore, insieme con la testa di Michelagnolo; e perche vi hanno a essere tre statue, la Pittura, la Seultura, e l'Architettura, una di queste fu allogata a Batista sopraddetto, una a Giovanni dell'Opera, l'ultima a Valerio Cioli, scultori fiorentioi, le quali con la sepoltura tuttavia si lavorano, e presto si vedranno finite e poste nel luogo loro. La apesa, dopo i marmi recevuti dal duca, e fatta da Lionardo Buonarroti sopraddettos ma a-sa Eccellenza per non mancare io parta alegna agli onori di tanto nomo, farà porre, siecome egli ha già peosate di fare, la memoria e il game suo jusieme con la testa nel duomo siccome degli altri Fiorentini ecoclianti vi si vezgoud i nomi a l'imagini luro.

# DI FRANCESCO PRIMATICCIO

#### ROLOGEZIE

# PITT ORE, ND ARCHITETTO

Avendo in fin qui trattato de'nostri arte-Bei, che non sono più vivi fra noi, cioè di quelli che sono stati dal mille dugento insino a questo anno 1567, e posto nell'ultimo luogo Michelagnolo Buonarroti per molti rispetti, sebbene due o tre sono mancati dopo lui, ho prnsato che non possa essere se non opera lodevole fac parimente menzione in questa nostra opera di molti nobili artefici che auno vivi, e per i loro meriti degnissimi di molta lode, e di casere in fra questi ultimi annoverati. Il che fo tauto più volentieri, quanto tutti mi sono smicissimi e fratelli, e già i tre principali tant'oltre con gli anni, che essendo all'ultima vecchiezza pervenuti, si può poco altro da loro sperare, comeeche si vadano per una certa usanza in al-euna cosa ancora adoperando, Appresso a'quali farò anco brevemente menzione di coloro che sotto la loro disciplina sono tali divenuti, che hanno oggi fra gli artefici i primi luoghi; e d'altri che similmente camminano alla perfezione delle nostre arti.

Comineiandomi dunque da Francesco Primaliccio, per dir poi di Tiziano Vecellio e Iaropo Sansovini, dieo che detto Francesco, essendo nato iu Bologna della nobile famiglia de' Primaticci molto eclebrata da fra Leaudro Alberti e dal Pontano, fu induizzato nella peima faneiullezza alla mercatura. Ma piaceudogli poro quell' esercizio, indi a non molto, come di animo e spirito elevato, si dicde ad esercitare il disegno, al quale si vedeva esser da natura inclinato, e cosi attendeudo a disegnare, e taloca a dipignere, non passò molto che diede saggio d'avere a riuseire eccellente. Andando poi a Mantoa, dove allora lavorava Giulio Rumano il palazzo del real duca Federigo, chbe tanto mez-20, che fu messo in compagnia di molti altri giovani, che stavano con Giulio a lavorare in quell'opera. Dove attendendo lo spazio di sci anni con molta fatica e diligenza agli studi dell'arte, imparò a benissimo maneggiare i culori e lavorare di stucco, onde fra tutti gli altri giovani, che nell'opera detta di quel palazzo s'affaticarono, fu tenute Francesco de'migliori, e quegli che meglio disegnasse e colorisse di tutcome si può vedere in un camerone grande nel quale fece intorno due fregiature di stueco. una sopra l'altra, con una grande abbondanza di figure, ehe rappresentano la miliaia antica de Romani. Parimente nel medesimo palazzo condusse molte cose, che vi si veggiouo di pit-tura, con i disegni di Giulio sopraddetto. Per le quali cose venne il Primaticeio in tanta grazia di quel duca, che avendo, il re Feancesco di Prancia inteso con quanti ornamenti avesse fatto condurre l'opera di quel palazzo, e scrit-togli che per ogni modo gli mandasse un giovane il quale sapesse l'avorare di pittuca e di atucco, gli mandò esso Francesco Primaticcio l'anno 1531 : ed aucor che fusse andato l'anno

eo e Venere, di Psiehe e Cupido, nondimeno i primi stuechi che ai faceasero in Francia, e i primi lavori a fresco di qualebe conto ebbero si dice, principio dal Primaticcio, che lavorò di questa maniera molte camere, sale, e logge al detto re; al quale piacendo la manieca ed il procedere in tutte le cose di questo pittore, lo mandò l'anno 1540 a Roma a procacciare d'a-vere alcuni marmi antichi; nel che lo servi con tanta diligenza il Primaticcio, che fra teste, tocsi, e figure ne comperò in poco tempo cento venticinque pezzi. Ed in quel medesimo tempo fece formare da lacopo Barozai da Vignola ed altri il cavallo di bronzo che è in Campidoglio. una gran parte delle storie della colonna, la statua del Comodo, la Venere, il Laocoonte, il Tevere, il Nilo, e la statua di Cleopatca, che sono in Belvedere, per gettarle tutte di bronzo. Intanto essendo in Francia morto il Rosso, e perciò rimasa imperfetta una lunga galleria, atata cominciata con suoi disegni ed in gran parte ornsta di atucchi e di pitture, fu richiamato da Roma il Primaticcio. Perche imbarcatosi con i detti marmi e cavi di figure antiche, se ne tornò in Francia; dove innanzi ad ogni altro cosa gettò, secondo che erano in detti cavi e forme, una gran parte di quelle figure antiche, le quali vennono tanto bene che paiono le atesse antiche, come si può vedere, la dove furono poste, nel giardino della reina a Fontanableo, con grandissima soddisfazione di quel ce, che fece in detto luogo quasi una nuova Roma. Ma non tacerò ebe ebbe il Primaticcio iu fare le dette atatue macstri tanto eccellenti nelle cose del getto, che quell'opere vennero non pare sottili, ma con una pelle così gentile, che nou bisognò quasi rinettarle. Ciò fatto, fu commesso al Primaticcio che desse fine alla galleria else il Rosso aveva lasciata imperfetta; onde, messovi mano, la diede in poco tempo finita con tanti atucchi e pitture, quante in altro luogo siano state fatte giammai. Perche trovandosi il re ben servito pello spasio di otto anni che aveva per lui lavorsto costui, lo fece mettere pel numero de' suoi camerieri, e poco appresso, che fu l'anno 1544, lo fece, pareudugli che Francesco il meritasse, abate di S. Martino. Ma con tutto ciò non ha mai restato Francesco di far lavorare molte cose di stucco e di pitture in servigio del suo re e degli altri, che dopo Fraucesco Primo hauno governato quel regno. E fra gli sltri che in ciò l'hanno nutato, l'ha servito, oltre molti de' suoi Bolognesi, Giovambattista figliuolo di Bartolommeo Bagnacavallo, il quale non è stato maneo valente del padre in multi lavori e storie che ha messo in opera del

and quale fece intorno due fregisture di sturco, uso spera I del 1900, con us grante debuodanza i micro de la messo in opera del uso sopra l'altra, con usa grante debuodanza i religione, che experimenta in militai antica. Permente, che representante in militai antica. Permente del 1900 del

riocehe costui con l'ececllenza della sua virtu ba tutti eli sitri superato, avendo condotto 'di sus mano con disegui dell'abate una sala, detta del ballo, enu tanto gran numero di figure, che appena pare che si possano numerare, e tutte grandi quanto il vivo, e colorite d'una maniera ebiara, che paiono con l'unione de colori a fresco lavorate a olio. Dopo quest'opera ba dipinto nella gran galleria, pur con i disegni dell'abate, sessanta storie della vita e fatti d'Ulisse, ma di colorito molto più scuro che nou sonu quelle della sala del ballo: e ciò è avvenuto però che non ba usato altro colore ebe le terre, in quel mudo sebiette ch'elle sono prodotte dalla natura, senza mescolarvi, si può dire, bianco, ma caeriate ne' fondi tanto terribilmente di scuro, che banco una forza e rilievo grandissimo; ed oltre eiò l' la condotte con una si fatta unione per tutto, che paiono quasi fatte tutte in un medesimo giorno; onde merita lude straordinaria, e masaimamente avendole condotte a fresco senza averle mai ri-oeche a scero, come oggi molti custumano di fare. La volta similmente di questa galleria è tutta lavorata di stucchi e di pitture fatte eon molta diligenza da'sopraddetti e altri pittori giovani, ma però con i disegni dell'abate: siccome è anco la sala vecchia e una bassa galleria che è sopra lo stagno, la quale è bellissima, e meglio e di più bell'opere ornata, che tutto il rima-nente di quel luogo, del quale troppo lunga eosa sarebbe volcr picnamente ragionare. A M donc ha fatto il medesimo abate Primaticcio iufiniti ornamenti al cardinale di Lorena in un suo grandissimo palazzo chiamato la Grotta, ma tanto straurdinario di grandezza, che, a somiglianza degli antichi coal fatti edifici, potrebbe ehiamarsi le Terme, per la infinità e grandezza delle logge, scale, e camere pubbliche e private che vi 1000. E per tacere l'altre particolarità, è bellissima una stanza chiamata il Padiglione, per essere tutta adorna con partimenti di cornici, che hanno la veduta di sottu in su, picna di molte figure, che scortano nel medesimo modo, e sono bellissime. Di sotto è poi una stanza grande con alcune fontane lavorate di stucchi e picne di figure tutte tonde e di spartimenti di conchiglic e altre eose marittime e naturali, che sono cosa maravigliosa e bella oltremodo; e la volta è similmente tutta lavorata di stucebi ottimamente per man di Domenico del Barhiere, pitture florentino, che è non pure ecerllente in questa sorte di rilievi, ma aucora nel diargno; onde in alcune cose che la colorite, ha dato saggio di rarissimo ingegno. Nel medesimo luogo ha lavorato aneora molte figure di atucco, pur tonde, uno scultore similmente de' nostri pacsi, chiamato Ponzio, che si è portato benissimo. Ma perche infinite e varie sono l'opere ebe in questi luogbi sono state fatte in scrvigio di que'signori, vo toccando solsmente le cose principali dell'abate, per mostrare quanto è raro nella pittura, nel disegno e nelle cose d'architettura. È oel vero non mi parichbe fatica allargarmi intorno alle cose particolari, se io n'avessi vera e distinta notizia, come ho delle cose di qua. Ma quanto al disegno, il Primaticeio è stato ed è eccellentissimo, come si può vedere in una carta di sua mano dipinta delle cose del cielo, la qualc è nel nostro libro, e fn da loi stesso mandata a me, che la tengo, per amor auo, e perche è di lutta perfesiune, caris-

sima. Morto il re Francesco restò l'abate nel medesimo luogo e grado appresso al re Enrico, e lo servi mentre che visse; e dopo fu dal re Francesco II fatto commessario generale sopre le fabbriche di tutto il regno: nel quale uffizio, che è onoratissimo e di ssolta ripotazione, si esercito gia il padre del cardinale della Bordagiera, o monsignor di Villaroy. Morto Francesco II, continuando nel medesimo uffizio, serve il presente re, di ordine del quale e della reina madre ha dato principio il Primaticcio alla sepoltura del detto re Enrico, facendo nel mesto d'una cappella a sei facee la sepoltura di esso re, ed in quattro facee la sepoltura di quattro figliuoli. In una dell' altre due facce della cappella è l'altare, e nell'altra la porta. E perch vanno in queste opere moltissime statue di marino e bronzi, e storie assai di basso rilievo, ella riuscirà opera degna di tanti e al gran ree dell'eccellenza ed ingegno di si raro artefice, come è questo abate di S. Martino, il quale e stato nei suoi migliori anni in tutte le cose, che appartengono alle nostre arti, eccellentissimo ed universale, poiché si é adoperato in servigio de' snoi signori, non solo nelle fabbriche, pitture, e stnechi, ma ancora in molti apparati di feste e mascherate, con bellissime e caprieciose Invenzioni. È stato liberalissimo e molte amorevole verso gli amici e parenti, e parimente verso gli artelici che l'banno servito. In Bologna ba fatto molti benefizi ai parenti suoi, e comperato loro casamenti onorati, e quelli fatti eomodi e molto ornati, siccome e quello dove abita oggi messer Antonio Anselmi, che ba per donna una delle nipoti di esso abate Primaticcio, il quale ha anco maritata un'altra sua nipote, sorcila di questa, con buona dote e onorata-mente. È vivuto sempre il Primaticcio non da pittore ed artelice, ma da signore, e, come ho detto, è stato molto amorevole ai nostri artefici. Quando mandò a chiamare, come s'é detto, Prospero Fontana, gli mandò, perché potesse eondursi in Francia, una buona somma di danari; la quale, essendosi infermato, non poté Prospero con sue opere e lavori scontare, ne rendere, perebe, passando io l'anno 1563 per Bolugna, gli raccomandai per questo conto Prospero, e su tanta la cortesia del Primaticcio, che, avanti lo partissi di Bologna, vidi uno scritto dell'abate, nel quale donava liberamente a Prospero tutta quella somma di danari ebe per ciò avesse in mano, per le quali cose è tanta la benevolenza ebe egli si ba acquistata appresso gli artefici, che lo chiamano ed onorano come padre. E per dire ancora alcun'altra cosa di esso Prospero, non tacerò che sn già con sna molta lode adoperato in Roma da papa Giulio III in palazzo, alla vigna Giulia, ed al pa-lazzo di Campo Marzio che allora era del aig-Balduino Monti ed oggi è del signor Ernando cardinale de' Medici e figliuolo del duca Cosimo. In Bologna ha fatto il medraimo molte opere a olio ed a fresco e particolarmente nella Madonna del Baracane: in una tavola a olio nna santa Caterioa, che, alla presenza del Ti-ranno, disputa con filosofi e dottori, che è tenuta molto bell'opera; ed ha dipinto il mede-simo nel palazzo, dove sta il governatore, nella cappella principale, molte pitture a fresco. E anco molto amico del Primaticcio Lorenzo Sabatini pittore eccellente, e se non fusso stato carieo di moglie e di molti figliuoli, l'archbe

VASABI 614

l'abate condotto in Francia, consscendo che ha bonissima maniera e gran pratica in tutte le cose, come si veda in molte apere che ha fatto in Bologna. E l'anno 1566 ac ne servi il Vasari nell'apparato che al fece in Fiorenza per le dette nouse del principe e della serenisma reina Giovanna d'Austria, facendogli fare nel ricetta, che è fca la sala dei Dugento e la grande, sei figure a fresco, che sono molto belle e degne veramente di essec lodate. Ma perche questo valente pittore va tuttavia acquistando, non dirò di lui altro, se non che se ne spera, attendendo come fa agli studi dell'arte, onora-

tissima riuscita. Ora con l'accasione dell'abate e deeli altri Bolognesi, de quali si è infin qui fatto menzione, dirò alcuna cosa di Pellegrino Bolognese, pittore di somma aspettazione, e di bellissimo ingegno. Coatni, dopo avere ne'auoi primi anni atteso a disegnare l'opere del Vasari, che sonu a Bologoa nel resettoriu di S. Michele in Bosco, e quelle d'altri pittori di buon nome, andò a Roma l'anno 1547, dove attese maino all'anno 1550 a disegnare le cose più notabili, lavorando in quel mentre, e poi in Castel S. Agnoln alcune cose d'intorno all'opere che fe-ce Perino del Vaga. Nella chiesa di S. Luigi de' Franzesi fece, nella cappella di S. Dionigi, in mezau d'una volta, una storia a fresco d'una battaglia, nella quale si portò di maniera, che, ancor che lacopo del Conte, pittore fiorentino, e Girolamo Siciolante da Sermoneta avessero nella medesima esppella molte cose lavorato, mon fu loro Pellegrino punto inferiore, anti pare a molti che si portasse meglio di loro nella fierezza, grazia, colunto, e disegno di quelle auc pittures le quali poi furono e-gione che innniignoc Poggio ai servisse assai di Pellegrino. Perclocche avendo in ani monte Esquilino, dove aveva una sua vigna, fabbricato un palazzo fuor della porta del Popolo, volte che Pellegrino gli facesse alcune fignre nella facciata, e che poi gli dipignesse deutro una Inggia ebe é volta verso il Tevere, la quale condusse con tanta diligenza, ehe è tenuta opera molto bella e graziosa. In casa di Francesco Pormento, fra la strada del Pellegrino e Parione, fece in un rortile una facciata e due altre figure, e, con ordine de' ministri di papa Giulio III, lavorò in Belvedere un'arme grande con due figure: e fuor della porta del Popolo alla chiesa di S. Andrea, la quale aveva fatto edificare quel pontefice, fece un S. Piero ed un S. Andrea, che furono due molto lodate figure, il disegno del qual S. Piero è nel nostro libro con altre carte disegnate dal medesimo con molta diligenza, Essendo poi mandato a Bologua da monalgnor Poggio, gli dipinse a fresco in un suo palazzo molte storie, fra le quali n'è una bellissima, nella quale si vede, e per molti ignisli e vestiti, e per i leggisdri componimenti delle storie, che superò se stesso, di maniera ebe non ba anco fatto mai poi altra opera di questa migliore. In S Licopo della medesima città eominciò a dipignere, pure al cardinal Poggio, una cappella che poi fu finita dal già detto Prospera Fontana. Essendo poi condutto Pellegrino dal cardinale d' Augusta alla Madonna di Loreto, gli fece di atucchi e di pitture una beilissuna cappeila. Nella volta, in un ricco partimento di sturche, e la natività e presentazione di Cristo al tempo nelle braccia di Simeone; a de' Bolognesi loro vicini, lanno nelle nostre

e nel mezzo è massimamente Il Salvatore trasfigurato in sul monte Tabor, e con esso Moise, Elia, ed I discepoli e nella tavola che è sopra l'altare dipinse S Giovanni Battista, che hatlezza Cristo, ed in questa titrasse ginorchioni il detto cardinale. Nelle facciate dalli lati dipinse in uno S. Giovanni che predica alle turbe, e nell'altra la decollazione del medesimo; e nel paradiso sotto la chiesa dipinse atorie del Giudicio, ed aleune fignee di chiaroscuro, dove oggi confessano i Teatini. Essendo non molto dopo condotto da Giorgio Morato in Ancona, gli fece per la chiesa di S. Agostino in nua gran tavola a olio Cristo bettezzato da S. Giovanni, e da un lato S. Paolo con altri santi, e nella predella buon numero di figure piccola che sono molto graziose. Al medesimo fece nella ebiesa di S. Ciriaco ani Monte un b-llissimo adornamento di sturco alla tavola dell'altae maggiore, e. dentro, un Cristo tutto tondo di rilievo, di braccia conque, che fu molto lodato. Parimente ha fatto nella medesima città un ornamento di stucco grandissimo e bellissimo all'altare maggiore di S. Domenieo; ed arebbe aoco fatto la tavole, ma, perche venne in differenza col padrone di quell'opera, ella fu data a fare a Tiziano Vecellio, come ai e detto a suo Isogo. Ultimamente avendo preso a fare Pellegrino nella medesina elità d'Ancona la loggia de' mercanti, che è volta da una parte sopra la macina e dall' altra verso la principale strada della citta, ha adornato la volta, che e fabbrica nuova, con molte figure grandi di stocco, e nitture; nella quale opera perehè ha posto Pellegrinn ogni aua maggior fatica e studio, ell'e riuseita in vero molto bella e graziosa, Pereiocche, oltre che sono tutte le figure belle e ben fatte, vi sono alcuni acorti d'ignadi bellissimi, nei quali si vede che ha imitato l'opere del Buo. narroto, che sono nella cappella di Roma, con molta diligenza: e perché non sono in quelle parti architetti ne ingegni di conto e che più sappiano di lui, ha preso Pellegrino assunto di attendere all'architettura, ed alla fortificazione de'luoghi di quella provincia; e come quegli che ha conosciutu la pittura più difficile, e for-se manco utile che l'architettura, lasciato alquanto da un lato il dipignere, ba condotto per la fortificazione d'Ancona molte cose, e per molti altri luoghi dello stato della Chicsa, e massimamente a Raveuna. Finalmente ha dato principio in Pavia per lo eardinale Borromeo a un palazzo per la Sapienta : ed oggi, perché non he però del tutto abbendonate la pittura, lavora in Ferrara nel refettorio di S. Ginrgio ai Monaci di Monte Oliveto una stocia a freseo, else sarà molto bella, della quale mi ha esso Pellegrino mostrato non ha molto il disegno, ohe è bellissimo. Ma perchè è giovane di treutsenque auni, e va tuttavia maggiormente acquistando e camminando alla perfezione, questo di lui basti per pra. Parimente sarò brieve in ragionare d'Orasio Fumaccini, pittore similmente bologuese, quale ha fatto, come s'e detto, io Roma sopra una delle porte della sala dei Re una sturia che è bonissima, ed in Bologna molte lodate pitture, perche anch'esso è giovane e si porta in guisa, else nun sarà inferiore ai suoi maggiori, de' quali avemo in queste ocstre vite fetto mensione. l Romaguuoli anch'essi, mossi dall'esempio

OPERE arti molte core nobilmente operato. Pereiocche, eltre a lacopone da Faenza, il quale, come s'e detto, dipinse in Ravenna la tribuna di S. Vitale, vi sono stati e suno molti altri dopo lui, che souo eccellenti. Maestro Luca de' Longhi Ravignano, unino di natura buono, quieto, e studioso, ba fatto nella sua patria Ravenna, e per di fuori, molte tavole a olto e ritratti di naturale bellissimi, e fra l'altre sono assai leggiadre due tavolette che gli fece fare non ha multo nella chiesa de' monaci di Clasi il reverendo don Antanio da Pisa, allora abate di quel monasterio pee non dir nulla d'un infinito numero d'altre opere che ha fatto questo pit-tore. E per vero ilire, se maestro Luca fusse useito di Ravenna, dove si è stato sempre e ata eun la sua famiglia, essendo assiduo e molto ililigente e di bel giudicio, sarebbe riuscito rarissimo, perche ha fatto e fa le sue cose con pacienza e studio, ed io ne posso far fede, che ao quanto egli acquistasse, quando dimorai due mesi in Ravenna, in praticando e ragionando delle cose dell'arte. Ne tacero che una sua figliuola ancor piecola faneiulletta, chiamata Barera, disegna molto hene, ed ha comincisto a colorire alcuna cosa eon assai buona grazia e manicra. Fu concorrente un tempo di Luca Li-vio Agresti ila Furli, il quale, fatto else ebbe per l'abate de' Grassi nella chiesa della Spirito Santo aleune storie a fresco ed aleun'altre opere, si parti ili Ravenna ed andossone a Roma, duve, attendendo con molto stinlio al disegno, si fece huon pratico, come si può vedere in alcune facciate ed altri lavori a fresco, ebe fece in quel tempo, e le auo prime opere che sono in Narni hanno assal del buono, Nella chiesa di S. Spirito ili Roma ha dipinto a fresco in una cappella istorie e figure assai, che sonu condutte eon molto studiu e fatica, onde sono da ognuno meritamente lodate; la quale opera fu eagioue, come a' è detto, che gli finne allogata una delle storie minori else sono sopra le porte nella sala de' Be nel palazzo di Valicano, nella quale si portò in modo bene, eb'ella può store a paragone dell'altre. Ha fatto il medesimu per lo eardinale d'Angusta sette pezzi di storie dipinte sopra tela d'argento, che sono atati tenuti bellissimi in Ispagna, dove sono atati dal detto cardinale mandati a donare al re Filippo per paramento d'una stauza. Un'altia tela d'argento simile ha dipinto nella medesima maniera, la quale si vede orgi nella chiesa de' Teatini in Furli. Finalmente, essendosi fatto buono e liero disegnatore, pratico coloritore, copioso ne' componimenti delle storie. e di maniera universale, è stato conilotto con buona provvisione dal sopraddetto cardinale in Augusta, dove va freendo continuamente opere degue di molta lode, Ma è rarissimo in alcune cose, fra gli altri di Romagna, Marco da Faenza ( else cosi e non altriments è elsiamato ), percincrhe e pratico oltremodo nelle cose a fresco, fiero, risoluto e terribile, e massimamente nella pratica e maniera di far grottesche, non avendo io ciò oggi pari, nè chi alla sua perfe-zione aggisnga. Delle costui opere si vede per totta fluma; cil in Fiorenza è di sua mano la inaggior parte degli ornamenti di venti diverse stanze cho sono nel palazzo ducale, e le freguature del palco della sals maggiore di detto pal'zzo, stato ilipinto da Giorgio Visari, come si

namenti del principale cortile di dello palazzo fatti per la venuta della reina Giovanna in poco tempo, furono in gran parte condotti ilal medesimo. E questo basti di Marco, assendo ancor vivo, ed in su'l più bello d'acquistare ed operare.

In Parma è oggi appresso al signor duca Ot-tavio Farnese un pittore detto Miruolo, eredo, di nazione Romagnunla, il quale, oltre ad alenn'opere fatte in Roma, ha dipinto a fresco molte storie in un pelazzetto che les fatto fare il detto signor dues nel eastello di Parma, dove sono aleune fontane state condotte con bella grazia da Giovanni Boscoli, scultore da Montepuleia-nos il quale, avendo molti anni lavorato di stucchi appresso al Vasari nel palazzo del detto signor duca Cosimo di Piorenza, ai è finalmrnte condotto a' servizi del detto signor dues di Parma con buona provvisione, ed ha fatto e va facendo continuamente npera degne del suo raro e bellissimo ingegno. Sono parimente nelle medesime città e provincie molti altri eccellenti e nobili artefici; ma, perché sono anco giovani, si serberà a più comodo tempo a fare di loro quella onorata menzione ebe le loro opere e virtù averanno meritato. E questo è il fine dell'opere dell'abate Primaticcio. Aggingnerò, ebe essendosi egli fatto ritrarre in disegno di penua da Bartolommeo Passerotto, pittore bolognese auo amicissimo, il detto ritratto ci è venuto alle mani, e l'avemo nel no stro libro dei disegni di mano di diversi pittori eccellenti.

### DESCRIZIONA BELL' OPESE DI TIZIANO CADOR

Esseudo nato Tiziano in Cador, piccol castello posto in sulla Pisve e Iontano einque miglia dalla chiusa dell'Alpe l'anno 1480, della famiglia de' Vecelli in quel luogo delle più nobili, perrenuto all'età di dieci anni eon bello spirito e prontezza d'ingegno, fu mandato a Vinezia in casa d'un suo zio, cittadino onorato; il quale, veggendo il putto molto inelinato alla pittura, lo pose eon Gian Bellino pittore in quel tempo eccellente e molto famoso, come s'è detto, sutto la cui disciplina, attendendo al disegno, mostro in brieve essere dotato dalla natura di tutte quelle parti d'ingegno e giudizio, che necessario sono all'arte della pittura. E perche in quel tempo Gian Bellino e gli altri pittori di quel prese, per non avere stodio di cose antiche, nsavano molto, anzi non altro che il ritrarre qualunque cosa faccvano dal viva, ma con maniera secca, eruda, e stentala, imparò anen Tiziano per allora quel modo. Ma vennto poi l'anno cirea 1507, Giorgione da Ca-stelfranco, non gli piacendo in totto il detto modo di fare, cominciò a dare alle sue opere più mordid-zza e maggiore riliero con bella maniera, usando nondimeno di carciaral avanti le cose vive e osturali, e di contreffarte quanto sapers il meglio o n i colori, e maechiarle con le tinte erndi e dolei, secondo che il vivo mostrava, senza far slisegno, tenendo per fermo che il dipignere solo con i colori stessi sena'altro studio di disegnare in carta fosse il vero e miglior mode di fere ed il vero disegno. Ma nor s'accorgeva, che egli è necessario a chi vuol dira a suo luogo pienamente; senza che gli or- bene disporre i componimenti, ed accomodara

l'invensioni, ch'e la bisogno prima in più modi I molte fignre, che da Tiziano stesso e da altri è differenti porle in earta, per vedere come il tutto torna insieme. Conciossiache l'Idea non può vedere ne immaginare perfettamente in se stessa l'invenzioni, se non apre e non mustra il suo concetto agli occhi eorporali che l'aiutino a farne buon giudizio; senza ehe pur bisogna fare grande atudio sopra gl' ignudi a volergli intender bene, il che non vien fatto, ne si può, senza mettere in carta; ed il tenere, sempre ebe altri colorisce, persone Ignude Innanzi ovvero vestite, è non piceola servità. Laddore quando altri ba fatta la mono disegnando in earta, si vien poi di mano in mano con più agevolezza a mettere in opera diagenando, e dipignendo se cosi facendo pratica nell'arte, si fa la maniera ed il giudizio perfetto, levando via quella fatica e stento con ehe si conducono le pitture, di eni si è ragionato di sopra; per non dir nulla ehe, disegnando in carta, si viene a empiere la mente di bei concetti, e a'impara a fare a mente tutte le cose della natura, senza averle a tenere sempre innanzi, o ad avere a nascere sotto la vaghesza de' colori lo stento del non sapere disegnare, nella maniera che fecero molti anni I pittori viniziani, Giorgione, il Palma, il Podernone, ed altri che non videro Roma, ne altre opere di tutta perfezione, Tiziano dunque, veduto il fare e la maniera di Giorgione, lasciò la maniera di Gian Bellino, ancorche vi avesse molto tempo costumato, e si accostò a quella, cost bene imitando in brieve tempo le cose di lui, che furono le sne pitture talvolta acambiate e eredute opere di Giorgione, come disotto si dirà. Cresciuto poi Tiziano in età, pratica, e giudizio, condusse a fresco molte cose, le quali non si possono raccontare eon ordine, essendo sparse in diversi luoghi. Basta ehe furouo tali, che si fece da molti periti giudizio che dovesse, come poi è avvenuto, riuscire eccellentissimo pittore. A principio dunque che cominciò seguitare la maniera di Giorgione, non avendo più che diciotto anni, fece il ritratto d'un gentiluomo da ea Barbarigo amico suo, che fu tenuto molto bello, essendo la somiglianza della earnagione propria e natu-rale, e si ben distinti i espelli l'uno dall'altro, che si conterebbono, come anco si farebbono i punti d'un giabbone di raso inargentato che fece in quell' opera, Insomina fu tenuto si ben fatto e eon tanta diligenza, che, se Tiziano non vi avesse scritto in ombra il suo nome, sarebbe stato tennto opera di Giorgione, Intanto avendo esso Giorgione condotta la facciata dinanzi del fundaco de' Tedeschi, per mezzo del Barbarigo furono allogate a Tiziano alcune storie che sono nella medesima sopra la Merceria. Dopo la quale opera fece un quadro grande di figure aimili al vivo, else oggi è nella asla di messer Andrea Loredano che sta da S. Marcuola; nel qual quadro è dipinta la postra Donna, ehe va in Egitto, in mezzo a una gran boscaglia e certi paesi molto ben fatti, per avere dato Tiziano molti mesi opera a fare simili cose, e tenuto pereiò in casa alcuni Tedeschi, eccellenti pittori di paesi e verznre. Similmente nel bosco di detto quadeo fece molti animali, i quali ritrasse dal vivo, e sono veramente nsturali e quasi vivi. Dopo in casa di M. Giovanni Danna, gentiluomo e mercante fiammingo suo compare, feer il sno ritratto, alie par vivo, ed un quadro di Ecee Homo con

teouto molto bell'opera. Il medesimo fece un undro di nostra donna con altre figure, come il naturale, d'uomini e putti, tutti ritratti dal vivo, e da persone di quella casa. L'anno poi 1507, mentre Massimiliano imperadore faceva guerra ai Viniziani, fece Tiziano, secondo che egli stesso racconta, un angelo Raffaello, Tobia ed un cane nella chiesa di S. Marziliano con un paese lontano, dove in nn boschetto S. Giovanni Batista ginocchioni ste orando verso il cielo, donde viene uno splendore che lo illumina: e questa opera si pensa che facesse innanzi che drase principio alla facciata del fon-daco de'Tedeschi, nella quale facciata non sapendo molti gentiluomini che Giorgione non vi lavorasse più, ne che la facesse Tiziano, il quale ne aveva acoperto una parte, scontrandosi in Giorgione come amici si rallegravaco seco, dicendo che si portava meglio nella facciata di verso la Merceria, che non aveva fatto in quella che è sopra il canal grande: della qual ensa sentivo tanto sdegno Giorgione, che infino che non ebbe finita Tiziano l'opera del tutto, e ehe non fa notissimo ehe esso Tiziann aveva fatto quella parte, non si lasciò molto ve dere, e da indi in poi non volle che mai più Tiziano praticasse, o fusse amico suo

L'anno appresso 1508 mandò fuori Tiziano in istampa di legno il trionfo della fede con una infinità di figure, I primi parenti, i patriarchi i profeti, le sibille, gl'ionocenti, i martiri, gli estoli, e Gesii Cristo in sul trionfo portato dai quattro evangelisti e dai quattro dottori, con i santi confessori dietro; nella quale opera mostrò Tiziano ficrezza, bella maniera, e sapere tirare via di pratiea. È mi ricordo elle fra Bastiano dal Piombo, ragionando di ciò, mi disse, che se Tiziano in quel tempo fusse stato a Ro-ma ed avense veduto le cose di Michelagnolo, quelle di Raffaello e le statue antiche, ed avesse studiato il disegno, archhe fatto cose stupendissime, vedendosi la bella pratica che aveva di colorire, e che meritava il vanto d'essere a' tempi nostri il più bello e maggiore imitatore della natura nelle cose de'colori, che egli arebbe nel fondamento del gran disegno aggiunto all'Urbinate e al Buonarroto, Dopo, condottosi Tiziano a Vicenza, dipinse a fresco sotto la loggetta, dove si tiene ragione all'udienza pubbliea, il giudizio di Salomone, che fa bell'opera. Appresso, tornato a Vinczia, dipinse la facciata de Grimani, ed in Padoa nella chiesa di S. Antonio alcune storie, pure a fresco, de' fatti di quel santo; e in quella di Santo Spirito fece in una piccola tavoletta un S. Marco a sedere in messo a certi santi, ne'eni volti sono alcuni ritratti di naturale fatti a olio con grandissima diligenza; la qual tavola molti hanno ereduto che sia di mano di Giorgione. Esendo poi rimasa imperfetta per la morte di Giovan Belli-no nella sala del Gran Consiglio una storis, dove Federigo Barbarossa alla porta della chiesa di S. Marco ata ginocebioni innanzi a papa Alessandro III, che gli mette il pie sopra la gola, la forni Tiziano, mutando molte ense, e facen dovi molti ritratti di naturale di suoi amiei ed altri; onde merità da quel senato avere nel fondaco de' Tedeschi un uftizio che si chiama la Senseria, che rende trecento scudi l'anno, il quale ufficio hanno per consuctudine que' signori di dare al più eccellente pittore della

OPERE 6

loro rittà, con questo che sia di tempo in tempo obbligato a ritrarre, quando è creato, il principe loro, o uno doge, per prevan solo di otto scudi, che gli paga esso principe; il quale, ritratto poi, si pune in luogo pubblicu per memoria di lui nel palazzo di S. Marco.

moria di lui nel palazzo di S. Marco. Avendo l'anno 1514 il duca Alfonso di Ferrara fatto acconciare un camerino, ed in certi apartimenti fatto fare ilal Dosso, pittore ferra-rese, istorie di Enea, di Marte e Venere, ed in una grotta Vulcano con due fahbri alla fucina. volle che vi fussero anco delle pitture di mano di Gian Bellino, il quele feca in un'altra faccia un tino di vin vermiglio con alcune haccanti intorno, sonatori, satiri, ed altri maschi e femmine inebriati, ed appresso un Sileno, tutto ignudo e molto hello, a cavallo sopra il suo asino, con geute attorno che hanno piene le mani di frutte e d'uva: la qual opera in vero fu con molta diligenza lavorata e colorita, intanto che è delle più helle opere che mai facesse Gian Bellino, achhene nella maniera de'panni è un certo che di tagliente, secondo la maniera tedesca ; ma non e gran fatto, perche imitò una tavola d' Alberto Duro Fiammingo, ehe di que giorni era stata condotta a Vincaia e posta nella chiesa di S. Bartolommeo, che è cosa rara e piena di molte belle figure Litte a olio. Scrisse Gian Bellino nel detto tino queste parole Ioannes Bellinus Venetus p. 1514; la quale opera non avendo potuta finire del tulta per esser vecchio, fo mandato per Tiziano, zoine più cecellente di tutti gli altri, acciò che la finisse. Onde egli, essendo desideroso d'acquistare, e farsi conoscere, feee con molta diligenza due storia, che mancavano al detto camerino. Nella prima è un fiume di vino vermiglio, a cui sono intorno cantori e sonatori quasi ebri, e così femmine come maschi, ed una donna nuda ebe dorme, tanto bella, ehe pare viva, insieme con altre figure, ed in questo quadro scrisse Tisiano il suo nome. Nell'altro, che è contiguo a questo, e primo rincontro all'entrata, fece molti amorini e putti helli, ed in diverse attitudini, che molto piacquero a quel signore, siccome fece aneo l'altro quadro: ma fra gli altri è bellissimo uoo di detti putti che piscia in un finme e si vede nell'aequa, mentre gli altri sono intorno a una base rhe ha forma d' altare sopra cui è la statua di Venere con una chiocciola marina oclla man ritta, e la Grazia e Bellezza intorno, che sono molto belle figure e condotte con incredibile diligenza. Sisoilmente nella porta d'un armario dipinse Tiziano dal mezzo in su uoa testa di Cristo, maravigliosa e stupeoda, a cui un villano chrempostra la moneta di Cesare: la quale testa, ed altre pitture di detto camerino affermano i oostri migliuri artefici che anno le migliori e megliocondotte che abbia mai fatto Tiziano: e nel vero soco rarissime. Onde meritò essere liberalissimamente riconosciuto e premiato dal quel signore, il quale ritrasse ottimamente con un braccio sopra un gran pesso d'artiglieria. Similmente ritrasse la signora Lan-ra che fu poi moglie di quel dura, che è opera stupeoda. E di vero hanoo gran forza i dooi in coloro, che s'affaticaco per la virtà, quaodo sono sollevati dalle liberalità de princip in quel tempo Tiziano amieizia con il divino M. Lodovico Ariosto, e fu da lui conosciuto per ecselle otissimo pittore, e celebrato nel suo Orlan-

Non men Cador, che quei Venezia e Urbino.

do furioso:

Tornato poi Tiziano a Vinesia, fece per la snocero di Giovanni da Castel Bolognese, io una tela a olio, un pastore ignudo ed una forese che gli porge certi flanti perche suoni, con un bellissimo paese; il qual quadro è oggi in Faenza in casa del suddetto Giovanni. Fece appresso nella chiesa de'frati Minori, chiamata la Ca grande, all'altar maggiore in sua tavola la nostra Donna che va in ciclo, ed i dodici apostoli a hasso che stanno a vederla salire; ma quest'opera, peres-sere stata fatta io tela, e forse mal custodita, si vede poco. Nella medesima chiesa alla cappella di quelli da ca Pesaro fece in una tavola la Madonna col figlinolo in braccio, un S. Piero ed un S. Giorgio, ed attorno i padroni ginoechioni ritratti di naturale, in fra i quali è il veseovo di Baffo e il fratello, allora tornati dalla vittoria che ehbe detto vescovo contra i Turchi. Alla chiesetta di S. Niccolò, nel medesimo convente, fece in una tavola S. Niccolò, S. Francesco, San ta Caterina, e S. Sebastiano ignudo ritratto dal vivo e senza artificio niuno che al veggia essere stato nsato in ritrovare la bellezza delle gambe e del torso, non vi essendo altro che quanto vide nel naturale, di maniera che tutto pare stampato dal vivo, così è carnoso e proprio; ma con tuttoció è tenuto bello, come è anco molto vaga una nostra Doona col putto in collo, la quale guardano tutte le dette figure; l'opera della quale tavola fu dallo stesso Tiziano disegnata in legoo, e poi da altri intagliata e stampata. Per la chiesa di santo Rocco fece, dopo le dette opere, in un quadro, Cristo eco la croce in spalla e con una corda al collo tirata da un Ehreo; la qual figura, che hanno molti creduta sia di mano di Giorgione, è oggi la maggior divozione di Vinesia, ed ha avuto di limostre più scudi, che non hanno in tutta la loro vita guadegnato Tialano e Giorgione. Dopo, essendo chiamato a Roma dal Bembo

ehe altora era secretario di papa Leone X, ed il quale aveva già ritratto, acciocche vedesse Roma, Raffaello da Urbino, ed altri, andò tanto menando Tiziano la cosa d'oggl in domani, che, morto Leone e Raffaello l'anno 1520, non v'andò altrimenti. Feee per la chiesa di Santa Maria Maggiore in un quadro un S. Giovanni Batista nel descrto fra eerti sassi, un angelo che par vivo, e un pezaetto di paese loctano con alcunt alheri sopra la riva d'un fiume, molto graziosi. Bitrasse di naturale il principe Grimani ed il Loredano, che furoco tenuti mirabili; e non molto dopo il re Francesco, quando parti d'Ita-lia pertornare in Francia. È l'anno che fu ereato doge Andrea Gritti fere Tiziano il suo ritratto, rhe fu cosa rarissima, in un quadro dov'e la no stra Donna, S. Marco, e S. Aodrea, col volto del detto doge; il qual quadro, che è cosa mara-vigliosissima, è nella sala del Cullegio. E perchi aveva, come s'è detto, obbligo di ciò fare, ha ritratto, oltre i sopraddetti, gli altri dogi che sono stati secondo i tempi, Pietro Laodo, Francesco Donato, Marcantonio Trevisano, ed il Veniero. Ma dai due dogi e fratelli Paulie stato finalmente assoluto, come vecchissimo, da cotale obbliga. Essendo inoanzi al sacco di Roma andato a

stare a Vinezia Pietro Aretino, poeta celeberrimo de't tempi oostri, divenne amiciasimo di Tiziano e del Sansovino, il che fu di molto onore e utile a caso Tiziano, pereiocche lo fece conosceratato lo tatano, quanto si distese la sua penoa, e massimamente a'principi d'importanza, come si

dirà a suo luogo Intanto per tornare all'opere di Tiziano, egli fece la tavola all'altare di S. Piero Martire nella Chiesa di S. Giovanni e Paolo, facendavi magginr del vivo il detto santa martire dentro a una boscaglia d'alberi grandissimi easeato in terra ed assalito dalla fierezza d'un soldato, che l'ha in modo ferito nella testa, che, essendo semivivo, se gli vede nel viso l'orrore della morte, mentre in un altro frate, che va innanzi fuggendo, si seorge lo spavento e timore della morte; in aria sono due angeli nudi che vengono da un lampo di cielo, il quale dà lume al paese, che é bellissimo, ed a tutta l'operainsieme, la quale è la plu compiuta, la più celebrata, e la maggiore e meglio intesa e condotta, che altra la quale in tutta la sua vita Tiziano abbia fatta ancor mai. Quest'opera vedendo il Gritti, che a Tiziaco fu sempre amicissimo, como aneo al Sansovino, gli fece allogare nella sala del Gran Consiglio pna storia grande della rotta di Ghiaradadda, nella quale fece una battaglia e furia di soldati che com battono, mentre nna terribile pioggia cade dal eielo; la quale opera, tolta tutta dal vivo, è tennta la migliore di quante storie sono in quelnnta la mignore ci quante store soura un ques-la sala, e la più bella. Nel medesimo palazzo a piè d'una scala dipinse a fresco una Madonna. Avendo non molto dopo fatto a un gentilono. da ca Contarini in un quadro un bellissimo Cristo ebe siede a tavola con Cleofas e Luca, parve al gentiluomo che quella fusse opera degna di stare in pobblico, come è veramente: perché, fattone, come amorevolissimo della pa-tria e del pubblico, dono alla signoria, fo tegiuto molto tempo nelle stanze del doge; ma oggi è in luogo pubblico e da potere essere ve-duto da ognuno nella salotta d'oro dinanzi sila aala del Consiglio de Dicci sopra la porta. Fe-ce aneora quasi ne medesimi tempi per la seuola di S. Maria della Carità la nostra Donna che saglie i gradi del tempio, con teste d'ogni aorte ritratte dal naturale; parimente nella acuola di S. Faustino in una tavoletta un S. Girolamo in peniteoza, ebe era dagli artefiei molto lodata, ma fu consumata dal fuoco duc anni aono con tutta quella chiesa. Dicesi che l'anno 1530, essendo Carlo V imperatore in Bologna, fu dal eardinale Ippolito de' Mediei Tiziano, per mezza di Pietro Aretino, chiamato là, dove fece un bellissimo ritratto di sua Maestà tutto armato, ehe tanto piacque, ebe gli fece donare mille scudi: de' quali bisognò ebe poi desse la metà ad Alfonso Lombardi, scultore, ebe aveva fatto nn modello per farlo di marmo, come al disse nella sua vita. Tornato Tiziano a Vinezia, trovò che molti gentiluomini, i quali avevano tolto a favorire il Pordenone, lodando molto l'opere da lui state fatte nel palco della sala de' Pregai ed altrove, egli avevano fatto alloga-re nella chiesa di S. Giovanni Elemosinario una tavoletta, acciù che egli la facesse a concorrenza di Tiziano, il quale nel medesino luogo aveva poco innanzi ilipinto il detto S. Giovanni Elemosinario in abito di vescovo. Ma per diligenza che in detta tavola popesse il Pordenone, non pote paragonare, ne glugnere a gran pezzo all'opera di Tiziano; il quale poi fece, per la chiesa di S. Maria slegli Angeli a Murano, una bellissima tavola d'una Nunziata. Ma non volendo quegli che l'aveva fatta fare spendervi einquecento scudi, come ne voleva Tiziano, egli la mandò per consiglio di M. Pietro Aretino a donare al dello imperatore Carlo V,

ché gli fece, piacendogli infinitamente quell'opera, un presente di due mita scudi; e slove aveva a esser posta la detta pittura, ne fu messs in suo cambio una di mano del Pordenone. Ne passò molto che, tornando Carlo V a Bologna per abboccarsi con papa Clemente, quando venne con l'esercito d'Ungheria, volle di nuovo essere ritratto da Tiziano, il quale ritrasse ancors, prima che partisse di Bologna, il detto cardinale Ippolito de' Medici con abito all'Ungheresca, ed in un altro quadro più pic-colo il medesimo tutto armato; i quali ambidue sono oggi nella guardaroba del iluca Cosi-mo. Ritrasse in quel medesimo tempo il Mar-chese del Vasto Alfonso Davalos ed il detto Pietro Aretino, il quale gli fece allora pigliare servitù ed amieizia con Federigo Gonzaga duca di Mantoa; col quale andato Tiziano al suo stato, lo ritrasse, che par vivo, e dopo il cardinale suo fratello i e questi finiti, per ornamen-to d'una stanza fra quelle di Giulio Romano, fi-ce dodici teste dal mezzo in su de' dodici Cesari, molto belle, sotto ciascuna delle quali feee pol Giulio detto una storia de' fatti loro, Ha fatto Tiziano in Cador, sua patria, una ta-vola, dentro la quale è una nostra Donna e S. Tiziano vescovo, ed egli stesso ritratto ginoc-chioni. L'anno ebe papa Paolo III andò a Bolo-gna, e di li a Ferrara, Tiziano, andato alla corte, ritrasse il detto papa, che fu opera bellissima, e da quello un altro al cardinale Santa Fiore; i quali ambidue, ebe gli furono multo bene pagati dal papa, sono in Roma, uno nella guardaroba del cardinale Farnese e l'altro appresso gli eredi di detto cardinale Santa Fiore; e da questi poi ne sono state cavate molte copie, ehe sono sparse per Italia, Ritrasse anco quasi ne medesiroi tempi Francesco Maria, d'Urbino, che fu opera maravigliosa; onde M. Pietro Arctino per questo lo celebro con un

sonetto che cominciavat Se il chiaro Apelle con la man dell' arte Rassembrò d' Alessandro il volto e il petto. Sono nella guardaroba del medesimo duea di meno di Tiziano due teste di femmina molto vagbe, ed una Venere giovanetta a giacere, con flori e certi panni sottili attorno, molto belli e beo finiti, ed oltre elò uoa testa dal mezzo in su d'una santa Maria Maddalena con i capelli sparsi, che è cosa rara. Vi è parimen-te il ritratto di Carlo V, del re Francesco, quando era giovane, del duca Guidobaldo Seconilo, di papa Sisto IV, di papa Giulio II, di Paolo III, del carilinal vecchio di Lorena, e di Solimano imperature de' Turcbi i quali ritrattl, dico, soco di mano di Tiziano e bellissimi. Nella medesima guardaroba, oltre a molte altre cose, è un ritratto d'Annibale Cartaginese, intaglisto nel cavo d'una corninola antica, e così una testa di marmo, bellissima, di mano di Do-nato. Fece Tiziano l'anno 1541 ai frati di S. Spirito in Vinezia la tavola dell'altare maggiore, figurando in essa la venuta dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, con un Dio finto de faoco e lo Spirito in colomba ; la qual tavola essendosi guasta indi a non molto, dor molto piatito con que'frati, l'ebbe a rifare; ed è quella ebe è al presente sopra l'altare. In Brescia fece nella chiesa di S. Nazzaro la tavola dell'altare maggiore di cinque quadri. In quello del mezzo è Gesù Cristo, che risuscita, con alcuni soldati attorno, e dalli lati S. Nazzaro, S.

Bastiano, l'Angelo Gabbriello, e la Vergine annunciata. Nel dumpo di Verona fece nella faccrata da pie in una tavola un'Assunta di nostra Donna in ciclo, e gli apostoli iu terra, che è teunta in quella città, delle cose moderne la migliore. L'anno 1541 fece il ritratto di don Diego di Mendozza, allora ambasciadore di Carlo V a Vinezia, tutto intero e in piedi, che fu bellissima figura, e da questa cominció Tiziano quello che è poi venuto in uso, cioè lare alcuni ritratti interi. Nel medesimo modo fece quello del cardinale di Trento, allora gio-vane; ed a Francesco Marcolini ritrasse M. Pietro Aretino, ma non fu gia questi si bello, co-me uno, pure di mano di Tiziano, che caso Arctino di se stesso mandò a donare al duca Cosimo de' Medici, al quale mandò anco la teata del signor Giovauni de' Medici, padre di detto signor duca: la qual testa fu ritratta da una forma che fu improntata in sul viso di quel signore, quando mori in Mantoa, che era appresso l'Aretino; i quali ambidue ritratti so-no in guardaroba del detto signor duca fra molte altre nobilissime pitture. L'anno medesimo essendo stato il Vasari iu Vinezia tredici mesi a fare, come a' è detto, un palco a M. Giovanni Cornaro, ed alcune cose per la compagnia della Calza, il Sansovino, che guidava la fabbrica di S. Spirito, gli aveva fatto fare disegni per tre quadri graudi a olio che andavano nel palco, acciù li conducesse di pittura; ma, essendosi poi partito il Vasari, furono i detti tre quadri allogati a Tiziano, che li condusse bellissimi, per avere atteso con mult'arte a fare scortare le figure al disotto in su; in uno è Abraam che sacrifica Isac, nell' altro David che spicca il collo a Gotia, e nel terzo Abel ucciso da Cain auo fratello. Nel medesimo tempo ritrasse Tiziano se stesso per lasciare quella memoria di ac ai figliuoli: e, venuto l'anno 1546, chiamato dal cardinale Farnese, andò a Roma, duve trovò il Vasari che, turnato da Napoli, faceva la sala della cancelleria al detto cardinale; perche essendo da quel signore stato raccomanilato Tiziano a esso Vasari, eli tenue amorevol compagnia in meuarlo a vedere le cose di Roma, e cosi, riposato che si fu Tiziano alquanti giorni, gli furono date stanze in Belvedere, acciò mettesse mano a fare di nunvo il ritratto di papa Paolo intero, quello di Farnese, e quello del duca Ottavio, i quali combuse ottimamente, e ausaione de quali fece, per donare al paps, un Cristo dal mezzo in su, in forma di Acce Ho-mo: la quale opera, o fiuse elle le cose di Mi-chelagnolo, di Haffsello, di Puludro, e d'altri Pavessouo fatto perdere, u qualche altra engione, non parve at pittori, tutto che fusse buon'upera, di quell'eccellenza che molte altre sue, e articolarmente i ritratti. Andando ou giorno Michelaguulo ed il Vasari a vedere Tiziano in Belvedere, videro in un quadro, che allora avca condotto, una femuuna igunila, ligurata per una Danar, che aveva in grembo Giove trasfurmato in piuggia il'oro, e molto (come si fa in presenza) gliela ludarono; e, dopo partiti che furono da lui, ragionaudosi del fare di Tiziano, il Buonarroto lo commendò assai, dierndu che molto gli piaceva il colorito suo e la maniera, ma che era un percato che a Viuezia nou s'inti-

studio. Con ciò sia (diss' rgli) che se quest'uomo fusse punto aiutato dall'arte e dal disegno, come è dalla natura, e massimamente nel contraffare il vivo, non si potrebbe far più ne meglio, avendo egli bellissimo spirito ed una molto vaga e vivace maniera. Ed infetti così è vero, perciocebe chi non ha disegnato assai, e studiato cose scrite autirhe o moderne, non può fare bene di pratica da se, ne aiutare le cose cho si ritranno dal vivo, ilando loro quella grazia e perfezione che da l'arte fuori dell'ordine dolla natura, la quale fa ordinariamente

alcune parti che uon son belle, Partito finalmente Tiziano di Roma cou molti doni avuti da que' signori, e particularmente per l'omponio suo figliuolo un benefisio di baona rendita, si mise in cammino per tornare a Vinezia, poi che Orazin suo altro figlinolo elba ritratto M. Batista Ceciliano eccellente sonatore di violone, che fu molto bnon'opera, rd egli fatto alcuui altri ritratti al duca Guidobaldo d'Urbina; e giunto a Fiorenza, vedute le rate cose di questa città, rimase stupefatto, non meuo cho avesse fatto di quelle di Roma; ed oltre ciò visitù il duca Cusimo, che era al l'oggio a Caiano, offerendosi a fare il suo ritratto: di che non si curò multo sua Eccellenza, forse per non far torto a tanti nobili artefici della sua città, e dominio. Tiziano adanque, arrivata a Vinezia, fini al marchese del Vasto una Locuzione (così la chiamaronu) di quel signure ai suoi anhiati, e dapo gli free il ritratto di Carlo V, quello del re Cattolico, e molti altri ; e, questi lavori finiti, fece nella chiesa di S. Maria Nuova di Vinezia in una tavoletta una Nunaiata: e poi facendosi aiutare da'auoi giovani, un croscolo, e nella chiesa di S. Salvadore, all'allar maggiore, una tavula, dove è un Cristo trasfigurato in sul monte Tabor, e ad un altro altare della medesima chiesa una nostra Dunua annunziata dall'Angelo; ma queste opere ultime, aneurche in loro si vragia del buonn, non sono molto siimate da lui, e non hanno di quella perfezione che lianno l'altre sne pitture. È perche sonu infinite l'opero di Tiziann, o massimonente i ritratti, è quasi impossibile fare di tutti memoria. Unile dirà solamente dri più segnalati, ma seua' ordine di tempi, non importando molto sapere qual fusse prima e qual fatto poi. Ritrasse più volte, come s'e detto, Carlo V, e ultimamente fu per ciò chiamato alla corte, dove lo ritrasse, secondo che cra in quegli quasi ultimi anni; e tanto pias a quello invittimino imperadore il fare di Tiziano, che non volse, da che prima lo conobbe, esser ritratto da altri pittori i e eiascuna volta che lo dipinse, chbe suille scudi d'oro di donativo. Fu da sua Maesta fatto cavaliere con provvisione di scudi dugento sopra la camera di Napoli, Quando similmente ritrasse Filippo re di Spagna, e di esso Carlo figlinolo, cube ila lui di ferma provvisione altri scudi dograto ; di manirra che, aggiunti quelli quattrocento alla trecento che ha in sul fondaco del Tedeschi dai signori viniziani, ha, senza faticarsi, settecento scudi femui di provvisione riascon anno-Del quale Carlo V. e di esso re Filippo mando Tiziano i titratti al signor doca Cosmo, cho gli ha nella ana guardatoba. Ritrasar Ferdinando re de' fiomani, che poi fo impetatore, e di parasse da principio a diargnare beue, e che do re de' fiomani, che poi fo imperatore, e di non avesaniu que' pittori mighor modo uello I quello tutti i fighiodi, cios Massimiliano 1958

020 imperatore ed il fratello. Ritrasse la reina Ma- f ria, e, per l'imperatore Carlo, il duca di Sasso-nia, quando era priglone. Ma che perdimento di tempo è questo? Non è stato quasi alcuo signore di gran come, ne principe, ce gran donna, che con sia stata ritratta da Tiziano, veramente in questa parte eccellentissimo pittore. Ritrasse il re Francesco Primo di Francia, come s'e detto, Francesco Sforza duca di Milano, il marchese di Peseara, Antonio da Leva, Massimiano Stampa, il signor Giovambatista Castaldo, ed altri infiniti signori. Parimente, in diversi tempi, oltre alle dette, ha fatto mol-ta altre opere. In Vinezia, di ordine di Carlo V, fece in nua gran tavola da altare Dio in Trinità dentro a un trono, la nostra Donna e Cristo fancinllo, con la colomba sopra ed il campo tutto di fuoco, per lo amore, ed il padre cinto di cheruhini ardenti i da un lato è il detto Carlo V, e dall'altro l'imperatrice fasciati d'un pan-nolino con mani giunte in atto d'orare fra molti santi , secondo else gli fu comandato da Cesare, il quale fino allora nel colmo delle vittorie cominciò a mostrare d'avere animo di ritirarsi, come pol fece, dalle cose mondane, per morire veramente da cristiano timorato di Dio, e disideroso della propria salute: la quale pittura disse a Tiziano l'imperatore che volca metterla in quel monasterio, dove poi finl il corso della aua vita; e, perebé é cosa rarissima, si aspetta ehe tosto debba uscire fuori stampata. Fece Il medesimo un Prometeo alla reina Maria, il quale ata legato al monte Caucaso, ed e lacerato dal-l'aquila di Giove, ed un Sissifo all' inferno, ebe porta un sasso, e Tizio stracciato dall'avoltoio: queste tutte, dal Prometeo in fuori, ebbe sua Maestà, e con esse un Tantalo della medesima grandezza, cioè quanto il vivo, in tela ed a olio. Pece anco nna Venere e Adone, ebe sono maravigliosi, essendo ella venutasi meno, ed il giovane in atto di volere partire da lei, con alcuni cani intorno molto naturali. Io una tavola della medesima grandezza fece Andromeda le-gata al sasso, e Perseo che la libera dall'orca marina, che non pnò essere altra pittura più vaga di questa; come è anco un'altra Diana, che, standosl io un fonte con le sue Ninfe, converte Atteon in cervic. Dipinse parimente un'Euro.
pa, che sopra il toro passa il mare; le quali più
lure sono appresso al re Cattolico tenute molto eare per la vivacità che ha dato Tiziano alle agore con i colori in farle quasi vive e oatura-li. Ma è ben vero ehe il modo di fare, che tenne in queste ultime, è assai differente dal fare ano da giovane; con ciò sia che le prime sono condotte con una certa finezza a ditigenza ineredibile vedute da presso e da lontano, e queste ultime, condotte di colpi, tirate via di grosso, e con macchie, di maniera che da presso non si possono vedere, e di lontano appariscono perfette: e questo modo è stato cagione, ebe molti, volcudo in ciò imitare, e mostrare di fare il pratico, hanno fatto di goffe pitture, e eiò addiviene, perelie, se beoe a molti pare che elle siano fatte senza fatica, non è cost il vero, e s'ingannano, pereliè si conosce che sono rifatte, e che si è ritornato loro addossu con i colori tante volte, che la fatica vi si vede. E questo modo si fatto e giudizioso, bello e stupendo, perche fa parere vive le pitture e fatte con grande arte, nascondendo le

dro alto braceia tre e largo quattro, Gesú Cristo fanciallo in grembn alla nostra Donna ed adorato da' Magi, con buon numero di figure d'un braccio l'nna, che e opera molto vaga: siccome è ancora un altro quadro, else egli stesso ricavò da questo e diede al cardinale di Perra-ra, il vecchio. Un'altra tavola, nella qual fece Cristo sehernito da' Giudei, che è bellissima, fu posta in Milano nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a una cappella. Alla reina di Portogallo lo un quadro feer un Cristo, poeo mi-oore del vivo, battuto da' Gindei alla eolonua, ebe è bellissimo. In Ancona, all'altare maggiore di S. Domenico, fece nella tavola Cristo in cro-ce, ed a'piedi la nostra Donna, S. Giovanni, e S. Domenico , hellissimi , e di quell'ultima maniera fatta di macchie, come si disse pore ora. E di mano del medesimo nella chiesa de Croclechieri in Vinezia la tavola ehe à all'altare di S. Lorenzo, dentro alla quale è il martirio di quel santo, con un casamento pieno di figure e S. Lorenzo a giacere in iscorto, mezzo sopra la grata, sotto un gran fuoco, ed iotorno aleuni ehe l'accendono; e, perche ha finto una notte, hanno due serventi in mano dne lumiere ehe fanno lume, dove non arriva il riverbero del fuoco che è sotto la grata, ehe è spesso e molto vivare; ed oltre eiò ha finto un lampo, ebe, venendo dal ciclo e fendendo le navole, vince il lume del fuoco e quello delle Inmiere, atando sopra al santo ed altre figore principali; ed oltre ai detti tre lumi, le geoti che ha finto di lontano alle fioestre del casamento hanno il Inme da lurerne e candele, che loro sono vici-ne | cd insomma il tutto è fatto con bell'arte, ingegno, e giudizio. Nella elsiesa di S. Sebastiano, all' altare di S.

Niccolò, è di mano dello stesso Tiziano in una tavoletta un S. Niccolò, che par vivo, a sedera in una sedia finta di pietra, con un angelo rhe gli tiene la mitria, la quale opera gli fece fare . messer Niccolò Crasso, avvocato. Dopo fece Ti-ziano, per mandare al re Cattolico, una figura da mezza coscia in su d'una S. Maria Maddalena scapigliata, eloè con i capelli rhe le cascano sopra le spalle, intorno alla gola, e sopra il petto, mentre ella, alzando la testa con gli occhi fissi al cirlo, mostra compunzione cel rossore degli oechi, e nelle lacrime dogliezza de' peccati; onde muove quests pittura, chiunque la guarda, estremamente, e, che è più, ancorché sia hellissima, non muove a lascivia, ma a commiserazione. Questa pittura, finita che fu, piaeque tanto a . . . Silvio, gentiluomo viniziano, che donò a Tiziano, per averla, ernto scudi, come quegli che si diletta somoramente della pittura; laddove Tiziano fu forzato farne un'altra, che non fu men hells, per mandarla al

so, e con maschir, di mainera che da presso delto re Cattolico.

non si possono referre, e di lontano apparisceno perfette: e questo modo è atato cagione,
de molti, vicuelo i nei binitare, e mostre relianato il Sinitire, du antico, noninata si
de molti, vicuelo in nici binitare, e mostre relianato il Sinitire, du natico, noninata si
ture, e ciò addivene, perche, se bore a molti
utre, e ciò addivene, perche, se bore a molti
utre, e ciò addivene, perche, se bore a molti
con il i vero, e s' inganuno, perche si conocce
de si ono fieta, e ce de si ci iterato albo ca sudadiona con i colori tunto volte, che la faica vi
dosso in colori i tunto volte, che la faica vi
dosso i colori i colori i tunto volte, che la faica vi
dosso i colori perche fa parare vette pipitture e faite con grande arte, asseondendo le
Francesco Faite o oratore di foire memoria, e
francesco Faite o oratore di foire memoria, e
francesco Faite o oratore di foire memoria, e

gliuolo rhe pare vivo, il qual ritertto è in eaus di merer Matteo Giustiniano, amatore di quete arti, che ha fattosi fare de lecomo da Bassano pittore un quadre che é molto hello, ecome anco sono molte altre opere di eso Bassano, che sono parere per Vicizia, e teuto in bion pregio, e massimamente per cose piccole, ed aufmal di tutte le serti.

Ritrasse Tiziano il Bembo on'altra volta, einè oi ehe fu cardinale, il Fracastoro, ed il eardinale Accolti di Ravenna, che l'ha il dues Cosimo in guardaroba. Ed il nostro Danese senttore ba in Venezia, in casa sua, un ritratto, di man dl Tiziano, d'un gentiluomo da ca Delfini. Si vede di mano del medesimo M. Niccolò Zenu, la Rossa moglie del gran Turco, d'età d'anni sedici, e Cameria di costei figliuola con abiti e acconciature bellissime, In casa M. Francesco Sonies, avvocato e compare di Tiziano, è il ritratto di esso M. Francesco di mano dell'istesso, ed in un quadrone grande la nostra Donna, che, andando in Egitto, pare discesa dell'asino, e postasi a sedere sopra un sasso nella via, eon S. Giuseppe appresso e S. Giovannino che porge a Cristo fanciullo certi fiuri colti per man d'un angelo dai cami d'un albero, che è in mezzo a quel hosco pieno d'animali, nel lontano del quale si sta l'asino pascendo; la qual pittura, che è oggi graziosissims, ha posta il detto gentiluomo in un suo palazzo, che ha fatto in Pados da Santa Iustina. In casa d'un gentiluomo de' Pisani appresso S. Mareo, e di mono di Trgiano il ritratto d'una gentildonna, che è cosa maravigliosa. A monsignor Giovanni della Casa Fiorentino, stato uomo illustre per chisrezza di sangue e per lettere a'tempi no-stri, avendo fatto un belliasimo citratto d'una gentildonna, che amò quel signore, mentre stette in Vinezia, meritò da lui esser onorato con

Ben veggo io, Tiziano, in forme nuove L'idolo mio, che i begli occhi apre e gira;

bellissimo sonetto, che comincia:

con quello che segue. Ultimamente mandò questo pittore eccellente al detto re Cattolieo una cena di Cristo con gli apostoli in un quadro sette braccia lungo, ebe fu cosa di straordinaria bellezza. Oltre alle dette cose e molte altre di minor pregio, che ha fatte quest'uomo, e si laseiano per brevità, hain casa l'infrascritte abbozzate, e cominciate. Il martirlo di S. Lorenzo simile al sopraddetto, il quale disegna mandare al re Cattolieo; una gran tela dentro la quale è Cristo in croce con i ladroni ed i crocifissori a basso, la quale fa per M Giovanni d'Arna: ed uu quadro ehe fu comineixto per II doge Grimani padre del pa-triarca d'Aquilea; e per la sala del palazzo gran-de di Brescia ha dato principio a tre quadri grandi, che vanno negli ornamenti del paleo, come s'a detto regionando di Cristofano, e d'un suo fratello, pittori bresciani Cominciò auco, molti anni sono, per Alfonso Primo, dues di Ferrara, un quadro d'una giovane igouda, che s'inchina a Minerva, con un'altra figura aeranto, ed un mare, dore nel lontano è Nettuno in meazo sopra il suo earro; ma per la morte di quel signore, per eni si faceva quest'upera a suu capriceio, non fu finita e si rimase a Tizianu. Ha anco conduttu a buon termine, ma non linito, un quadro dove Cristo appare a Maria Muldalens nell'orto in forma d'ortolano, di figure quantu il naturale; e eusi un al-

donna e l'altre Marie, Cristo mortu si ripope nel sepolero; ed un quadro parimenta d'una nostra Donna, che e delle bonne cose che siano in quella casa; e, come s'è detto, un sue ritratto, ebe da lui fu finito quattro anni sono, molto bello e naturale; e finalmente un S. Paolo ebe legge, mezza figura, che para quello stesso ripieno di Spirito Santo. Queste, dieo, tutte opere ha condutte con altre molte che si tacciono per non fastidire, infino alla sua età di circa settantasci anni. È stato Tiziano sanissimo e furtunato quant' aleun altro suo pari sia stato ancor mai, e non ha mai avuto da'eieli se non favori e felicità. Nella sua casa di Vinesia sono stati quanti principi, letterati, e galant'uomini sono al sno tempo andati o stati a Vincaia; perche egli, oltre all'eccellenza dell'arte, è stato gentilissimo, di bella ereanza e di dolcissimi costumi e maniere. Ha avuto in Viuezia alenni concorrenti, ma di non molto valore, onde gli ha superati agevolmente coll' cecellenza dell'arte, e sapere trattenersi e farsi grato a' gentiluomini. Ita guadagoato assai, perehè le sue opere gli sono state benissimo pagate, ma sarebbe stato ben fatto ebe in questi suoi ultimi anni non avesse lavorato se per passatempo, per non scemaral, coll'opere manco buone, la riputazione guadagnatasi negli anns migliori, e quando la natura per la sua declinazione non tendeva che all'imperfetto. Quando IIV asari, scrittore della presente storia, fu l'anno 1566 a Vinezia, andò a visitare Tiziano, come suo amielssimo, e lo trovò, ancorché vecehissimo fusse, con i pennelli in mano a dipignere, ed ebbe molto piseere di vedere l'opere aue, e di ragionar con esso; il quale gli fece conoscere M. Gian Maria Verdezzotti gentiluomo viniziano, giovine pien di virtù, amico dà Tiziano, ed assai ragionevole disegnatora e dipintore, come mostrò in alcuni paesi disegnati da lui bellissimi. Ha costui di mano di Tiziano, il quale ama ed naserva come padre, due figure dipinte a olio in due nicchie, cioè un Apollo ed una Diana.

Tiziano adunque avendo d'uttime pitture adornalo Vinezia, anzi tutta Italia ed altre parti del mondo, merita essere amato ed osserrato dagli artefici, ed in multe cose ammirato ed imitato, come quegli che ha fatto e fa tuttavia opere degne d'infinita lode, e dureranno quanto può la memoria degli nomini illustri. Ora, sebbeue molti sonn stati con Tiziano per imparare, non è però grande il numero di coloro ehe veramente si possano dire suoi discepoli; pereiocehe non ha molto insegnato, ma ha im-parato eiascuno più o meno, secondo ehe ha saputo pigliare dall' opre fatte da Tiziano. È stato con esso lui, tra gli altri, un Giovanni Piammingo, che, di figure così piccule come grandi, e stato assai lodato maestro, e nei ritratti maraviglioso, come si vede in Napoli, dove è vivuto aleun tempo e finalmente morto. Furon di man di costui (il che gli dovera in tutti i tempi essere d'onore) i duegni dell'anotomie, ebe fece intagliare e mandar fuori con la sua opera l'eccellentissimo Andrea Verslio. Ma quegli che più di tutti ha imitato Tiziano, e stato Paria Bordone, il quale, natu in Trevisi di padre tririsano e mailre viniziana, fu condotto d'otto anni a Vinezia in casa alcuni soni parenti, Dove imparato che ebbe grainmalica e

612 fattosi eccellentissimo musico, andò a stare con Tiziano; ma non vi consumò molti anni, perciocehe vedendo quell'uomo non essere molto vago d'insegnare a suoi giovani anco pregato da loro sommamente, ed invitato eon la pacienza a portarsi bene, si risolve a partirsi, dolendosi in-finitamente ehe di que' giorni fusse morto Giorgione, la eui maniera gli piaceva sommamente, ma molto più l'aver fama di bene e volentieri insegnare con amore quello che sapeva. Ma, poi che altro fare non si poteva, si mise Paris in animo di volere per ogni modo seguitare la maniera di Giorgione. E così, datosi a lavorare ed a contraffare dell'opere di colui, si fere tale che venne in bonissimo eredito; onde nella sua età di diciotto anni gli fu allogata una tavola da farai per la chiesa di S. Niccolo de' frati Minori. Il che avendo inteso Tiziano, fece tanto con mezzi e favori, che gliela tolse di mano, o per impedirgli che non potesse così tosta mostrare la sua virtù, o pure tirato dal desiderio di guadagnare. Dopo essendo Paris chiamato a Vicenza a fare una storia a fresco nella loggia di piazza, ove si iten ragione, ed occanto a quella che aveva già fatta Tiziano del giudizio di Salomone, ando ben volentieri, e vi fece una storia di Noi con i figlinoli, che fu tenuta, per diligenza e disegno, opera ragionevole e non men bella ebe quella di Tiziano, intanto ehe sono tenute amen-due, da ehi non sa il vero, d'una mano medeaima, Tornato Paris a Vinezia, feee a fresco alcuni ignudi a pie del ponte di Bialto; per lo qual saggio gli furono fatte fare alcune facciate case per Vinezia. Chismato poi a Trevisi, vi fece similmente alcune facciate ed altri lavori, ed in particolare molti ritratti, che piaequero assai: quello del magnifico M. Alberto Unigo, quello di M. Marco Seravalle, di M. Francesco da Quer, e del canonico Bovere, e monsignar Alberti, Nel duomo della detta città fece in una tavola nel mezzo della chiesa, ad istanza del aignor vicario, la natività di Gesù Cristo, ed appresso una resurresione, In S. Francesco fece un'altra tavola al cavaliere Bovere, un'altra in S. Girolamo, e una in Ognissanti con variate teste di Santi e sante, e tutte belle e varie nell'attitudini e ne' vestimenti. Fece un'altra tavola in S. Lorenzo, ed in S. Paolo fece tre cappelle: nella maggiore delle quali fece Cristo che resnscita, grande quanto è il vivo, ed accompa-gnato da gran moltitudine d'angeli; nell'altra alenni santi con molti angeli attorno; e nella tersa Gesú Cristo in una nuvola, con la nostra Donna che gli presenta S. Domenico. Le quali tutte opere l'hanno fatto conoscere per valentuomo ed amorevole della sua città, In Vinezia poi, dove quasi sempre è abitato, ha fatto in diversi tempi molte opere i ma la più bella e più notabile e dignissima di lode, che facesse mai Paris, fu una storia nella scuola di S. Marco da S. Giovanni e Paolo, nella quale è quando quel pescatore presenta alla signoria di Vioesia l'anello di S. Marco, con un casamento in proapettiva bellissimo, intorno al quale siede il senato con il doge; in fra i quali senatori sono molti ritratti di naturale vivaci e ben fatti oltre modo. La bellezza di quest'opera, lavorata eosl bene e colorita a fresco, fu eagione che egli cominciò ad essere adoperato da molti gentilmiui; node nella casa grande de' Foscari da S. Barnaba free molte pitture e quadri, e fra l'altre un Cristo che, secso al Limbo, ne cava i

santi padri, che è tenuta cosa singolare. Nella chiesa di S. lob iu canal Regio fece una hellissima tavola, ed in S. Giovanni in Bragola un' altra, ed il medesimo a Santa Maria della Celeste, ed a Santa Marina. Ma couoseendo Paris che a chi vuole essere adaperato in Vinezia hisogna far troppa servitù in corteggiando questo e quello, si risolvé, come uomo di natura quieto, e lontano da certi modi, di fare, ad ogni occasione cha venisse andare a lavorare di fuori, quell'opere che innanzi gli mettesse la fortuna, senza averle a ire mendicando; perché trasferi-tosi con buona necasione l'anno 1538 in Francia al servisio del re Francesco gli fece molti ritratti di dame, ed altri quadri di diverse pitture, e nel medesimo tempo dipinse a monsignor di Guisa un quadro di chiesa bellissimo, ed uno da camera di Venere e Cupido. Al cardinale di Loreno fece un Cristo Ecce Homos ed un Giove con Io, e molte sitre opere. Mandò al re di Pulonia un quadro, else fu tenuto cosa bellissima, nel quale era Giove con una ninfa. In Fiandra maudò due altri bellissimi quadri, una Santa Maria Maddalena nell'eremo accompagnata da certi angeli, ed una Diana ebe si lava con le sue ninfe in un foute; i quali due quadri gli fece fare il Candiano Milanese, medico della reina Maria, per donargli a sua Altezza. În Augusta fece în casa de' Furcheri multe opere nel loro palaszo, di grandissima importanza e per valuta ili tremila scudi; e nella medasima città fece per i l'rineri, grand' uumini di quel luogo, un quadrone grande, dove in prospettiva mise tutti i einque ordini d'ar-chitettura, che fu opera molto bella; ed un altro quadro da camera, il quale è appresso il cardinale d'Augusta. In Crema ha fatto in Santo Agostino due tavole, in una delle quali è ritrat-to il signor Giulio Manfrone per un S. Giorgio tutto armato. Il medesimo ha fatto molte opere in Civitale ili Belluno, che sono lodate, e particolarmente una tavola in Santa Maria, ed un' altra in S. Giosef, che anno hellissime. In Genova mandò al signur Ottaviano Grimaldo un suo ritratto grande quanto il vivo e bellissimo, e con esso un altro quadro simile d'una slonna lascivissima. Andato pui Paris a Milanu, fece nella chiesa di S. Celso in una tavola alcune figure in aria, e sotto un bellissimo paese, se-condo ehe si dice, a istanza del signor Carlo da Roma, e nel palazzo del medesimo due gran qualti a olio, in uno Venere e Marte sottu la rete di Vuleano, e nell'altro il re David che vede lavare Bersabe dalle serve di lei alla fonte; ad appresso il ritratto di quel signore e quello della signora Paula Visconti sua consorte, ed aleuni pezzi di paesi non molti grandi, ma bellissimi. Nel medesimo tempo dipinse molte favule d'Ovidio al marchese d'Astorga, che le porto seco in Ispagna. Similmente al signor Tommaso Marini dipinse molte cose, delle quali non accade far mensione. E questo basti aver detto di Paris; il quale, essembo d'anni settantacinque, se ne sta con sua comodità in easa quietamente, e lavora per piaerre a richiesta d'aleuni principi ed altri annei suoi, fuggendo la concorrenza e certe vaue ambizioni, per non essere offeso, e perche non gli sia turbata una sua somma tranquillità e pace ila coloru che non vanno (come dice eglt) tu verità, ma con doppie vie, malignamente, e con ununa ensta , ladduve egli e avvezzo a vivere semplicemente e con una certa bontà naturale, e non sa sottilizzare në vivere astutamente. Ha costui ultimamente condotto un bellissimo quadro per la duchessa di Savoia d'una Venere con Cupido, ebe dormono eustoditi da un servo, tanto ben

fatti, che non si possono lodare abbastanza. Ma qui non è da tacere che quella maniera di pitture, che è quasi dismessa in tutti gli altri luoghi, si mantien viva dal serenissimo senato di Vinezia, eioè il musaico; pereiocche di questo è stato quasi huona e principal esgione Tiziano, il quale, quanto è stato in lui, ha fatto opera sempre che in Vinezia sia esercitato, e fatto dere onorate provvisioni a chi ha di ciò lavorato; onde sono state fatte diverse opere nella chiesa di S. Marco, e quasi rinnovati tutti i vecchi, e ridotta questa sorte di pittura a quel-l'eccellenza che può essere, e ad altro termine ch'ella non in Firenze ed in Roma al temo di Giotto, d' Alessio Baldovinetti, del Ghirlandaio, e di Gherardo miniatore: e tutto eiò che si è fatto in Vinezia, è venuto dal disegno di Tiziano e d'altri eccellenti pittori, che n'hanno fatto disegni e cartoni coloriti, acciò l'opere ai conduccisino a quella perfezione, a che si veggiono condotte quelle del portiro di S. Mar-co; dove in una nicchia molto bella è il giudizio di Salomone, tanto bello, che non si po-trebhe in verità con i colori fare altrimenti. Nel medesimo luogo è l'albero di nostra Donna di mano di Lodovico Rosso, tatto pieno di sibille e profeti, fatti d'una gentil maniera, ben commessa, e con assai e buon rilievo. Ma niuno ha meglio lavorato di quest'arte a' tempi nostri, che Valerio e Vincenzio Zuccheri Trivisa-ni, di mano de' quali si veggiono In S. Marco diverse e molte storie, e particolarmente quella dell'Apocalisse, nella quale sono dintorno al trono di Dio i quattro Evangeliati in forma d'animali, i sette candelabri, ed altre molte cose, tanto ben condotte, che, guardandole dal basso, pajono fatte di colori con i pennelli a olio; oltra ehe si vede loro in mano, ed appresso, quadretti piccoli pieni di figurette fatte con andissima diligenza, intanto ehe paiono, non dico pitture, ma cose miniate, e pure sono di pietre commesse. Vi sono anco molti ritratti di Carlo V imperatore, di Ferdinando suo fra-tello che a lni succedette nell'impero, e di Massimiliano figliuolo di esso Ferdinando, ed oggi imperatore. Similmente la testa dell'illustrissimo eardinal Bembo, gloria del secol noatro, e quella del Magnifico..., fatte con tanta diligenza e unione, e talmente accomodati i Inmi, le carni, le tinte, l'ombre, e l'altre cose, che non si può vedere meglio ne più bell'opera di simil materia. E di vero e gran peccato, che questa arte eccellentissima del fare di musaico, per la sua bellezza ed eternità, non sia più in nso di quello ehe è, e che, per opera de prineipi, che posson farlo, non ci si attenda. Oltre a' detti, ha lavorato di mussico in S. Marco, a concorrenza de Zuceheri, Bartolommeo Bozzato, il quale si è portato aneh'egli nelle sue opere in modo da doverne essere sempre lodato. Ma quello che in ciò fare è stato a tutti di grandissimo aintu, è stata la presenza e gli avvertimenti di Tiziano; del quale oltre i detti e molti altri, è stato discepolo e l'ha aiutato in molte opere, nn Girolamo, non so il cogno-me, se non di Tiziano.

VITA DI M. IACOPO SANSOVINO

SCULTOIR AN ARCHITETTO

DRILLA SERRISSIMA REPUBBLICA VIBILIANA La famielia de' Tatti in Fiorenza è ricordata ne' libri del comune fin dall'anno 1300, per eiocché venuta da Lucca, città nobilissima di Toscana, fu sempre copiosa di uomini industriosi, e di onore, e furono sommamente favoriti dalla casa de' Mediei. Di questa nacque Iacopo, del quale si tratta al presente, e nacque d'un Antonio, persona molto da bene, e della sna moglie Francesca l'anno 1477 del mese di Gennaio. Fu, nei suoi primi anni puerili, messo, secondo l'ordinario, alle lettere, e comin-ciando a mostrar in esse vivacità d'ingegno, e prontezza di spirito, si diede indi a poco da sè medesimo a disegnare, accennando a un certo modo, che la natura lo inclinasse molto più a questa maniera di operare, che alle lettere : conciossiache andava mal volentieri alla scuola, ed imparava contra sna voglia gli scabrosi principi della grammatica. La qual cosa vedendo la ma-dre, la quale egli somigliò grandemente, e fa-vorendo il suo genio, li diede aluto, facendogli occultamente insegnare il disegno, perche ella amava che il figlinolo fusse scultore, emulando forse alla già naseente gloria di Michelagnolo Buonarroto allora assai giovane, e mossa anco da un certo fatale augurio, poi ehe in nna medesi-ma strada ehiumata via Santa Maria, presso a via Ghibellina, era nato Michelagnolo e questo lacopo. Ora il fanciullo dopo alcun tempo fu messo alla mercatura, della quale dilettandosi molto meno che delle lettere, tanto fece e dis-se, ch'impetrò dal padre di attendere liberamente a quello dove era sforzato dalla natura. Era in quel tempo vennto in Fiorenza Andrea Contucci dal Monte a Sansavino, eastello vicino ad Arezzo, nobilitato molto a' di nostri per essere stato patria di papa Giulio III, il qual Andrea avendo acquistato nome in Italia ed in Spagna, dopo il Buonarroto, del più eccellente seultore ed architetto che fusse nell'arte, si stava in Piorenza per for due figure di marm A questo fu dato lacopo perche imparasse la scultura. Conosciuto adnuque Andrea quanto nella seultura dovesse il giovane venire eccel lente, non maneò con ogni accuratezza insegnargla tutte quelle cose che potevano farlo conoscerà per suo discepolo. E cost amandolo sommamente, ed insegnandogli con amore, e dal giovane essendo parimente amato, giudicarono i popoli che dovesse, non pure essere eccellente al pari del suo macstro, ma che lo dovesse passare di gran lunga. E fu tanto l'amore e benevolenza reciproca fra questi, quasi padre e figliuolo, che lacopo, non più de Tatti, ma del Sansovino eominelò in que' primi anni n'essere chiamato, e cosi è stato e sarà sempre. Cominciando dunque lacopo a escreitare, fu talmente aiutato dalla natura nelle cose che egli fece, che ancora ehe egli non molto studio e diligenza usasse talvolta nell'operare, si vedeva nondimemo, in quello che faceva, facilità, dolcezza, grazia, ed un certo che di leggiadro molto grato agli ceehi degli artefici, intanto che ogni suo schizzo, o segno, o hozza ha sempre avuto una movensa e fierezza, ehe a poehi scultori suole porgere la natura. Giovò aneo pur'asszi all'uno ed all'ale tro la pratica e l'amicizia, che nella loro fatte

riollezza, e poi nella gioventù ebbero insieme Audrea del Sarto e Jacopo Sansovino, i quali, seguitando la maniera medesima nel disegno. ebbero la medesima grazia nel fare, l'uno nella pittura, e l'altro nella scultura, perche, conferendo insieme i dubbi dell'arte, e facendo lacopo per Andrea modelli di figure, s'aintavano l'uno l'altro sommamente; e che ciò sia vero, ne fa fede questo, che nella tavola di S. Francesco delle monache di via Pentolini è un S. Giovanni Evangelista, il quale fu ritratto da un bellissimo modello di terra, che in quei giorni il Sansovino fece a concorrenza di Baccio da Montelupo, Perché l'arte di Porta Santa Maria voleva fare una statua di braccia quattro di bronzo in una nicchia al canto di Orsanmichele ilirimpetto a'cimatori, per la quale, an-cora che l'acopo facesse più bello modello di terra che Baccio, fu allogata nondimeno più volentieri al Montelupo, per esser vecchio maestro, che al Sansovino, ancora ehe fusse meglio l'opera sua, sehbene era giovine; il qual mo-dello è oggi nelle mani degli eredi di Nanni Unghero, che è cosa bellissima: al quale Nanni essendo amico allora il Sansovino, gli fece aleuni modelli ili putti grandi di terra, e d'una figura di un S. Niccola da Tolentino, i quali furono fatti l'uno e l'altro di legno, grandi quanto il vivo, con aiuto del Sansovino, e posti alla cappella del detto santo nella chiesa di S. Spirito. Essendo per queste cagioni conosciuto lacopo da tutti gli artefici di Firenze, e tenuto giovane di hello ingegno ed ottimi costumi, fu da Giuliano da S. Gallo architetto di papa lulio Il condotto a Roma con grandissima satisfazione aoa; perciocche, piacendogli oltre modo le statue antiche che sono in Belvedere, si mise a disegnarle; onde Bramanto, architetto anch' egli di papa Iulio, ch' allora teneva il pri-mo luogo e abitava in Belvedere, visto de disegni di questo giovane, e di tondo riliero uno gnudo a giacere, di terra, che egli aveva fatto, il quale teneva nn vaso per un calamaio, gli e tanto, che lo prese a favorire, e gli ordino the dovesse ritrar di cera grande il Laocoonte, il quale faceva ritrarre anco da altri, seconte, il quate incera riterare succo da altri, per gettarne poi non di bersonte, cicio da Zaceberia Zichi da Vollerra, de Alonao Berugetta Spegnoolo, e da Vesebio da Bologan, i quali, quando tutti furon fiotit. Bramante fece sederia Raffiela Sanzio da Ubiono, per apare chi a fusse de'quattro portato meglio. Li dore fu giudicato da Raffiello che il Sanzorimo coli giorane avesse passato tutti gli altri di gran lun-ga; onda poi per consiglio di Domenico cardi-nal Grimani fu a Bramante ordinato che si dovesse for gettare di bronzo quel di lacopo; e così, fatta la forma, e gettatolo di metallo, venenissimo, là dore rinetto, e datolo al earale, lo tenne fin che visse non men caro che se fusse l'antico; e, venendo a morte, come cosa rarissima, lo lasciò alla signoria serenissima di Venezia; la quale, avendolo tennto molti anni nell'armario della sala del Consiglio de' Dieei, lo donò finalmente l'anno 1534 al eardiale di Lorenzo, che lo condusse in Francia. Mentre che il Sansovino, acquistando giornal-mente con gli atudi dell'arte nome in Roma, era in molta considerazione, infermandosi Giuliano da S. Gallo, il quale lo teneva in casa in Borgo vecchio, quando parti di Roma per veuire a Firenze in ceste e mutare aria, gli fu da

Bramante trovata una eamera pure in Borgo vecchio nel palazzo di Domenico dalla Rovere cardinale di S. Clemente, dove ancora alloggiava Pietro Perugino, il quale in quel tempo per papa Giulio dipigneva la volta del'a camera di Torre Borgia; perché avendo visto Pietro la bella maniera del Sansovino, gli fece fare per se molti modelli di cera, e fra gli altri un Cristo deposto di croce, tutto tondo, con molte scale e figure, che fu cosa hellissina. Il quale, insieme con l'altre cose di questa sorte, e modelli di varie fantasie, furono poi raccolte tutte da M. Giovanni Gaddi, e sono oggi nelle sue case in Fiorenza alla piazza di Madonna. Queste cose, dice, furono cagione che l Sansovino, pigliò grandissima pratica con maestro Luca Sisorelli, pittore cortonese, con Bramantino da Milano, con Bernardino Pinturicchio, con Ceaare Cesariano, che era allora in pregio per avere comentato Vitruvio, e con molti altri famosi e belli ingegni di quella età. Bramante adunque, desiderando che 'l Sansovino fusse noto a papa Iulio, ordino di fargli acconciare alcune auticaglie; onde egli, messovi mano, mostrò nel rassettarle tanta graziae diligenza, che'l papa e chiunque le vide guidicò che non si po-tesse far meglio. Le quali lode, perche avanzasse sè stesso, spronarono di maniera il Sansovino, che, datosi oltremodo agli atudi, essendo auco gentiletto di complessione, con qualche trasordine addosso di quelli che fanno i giovani, s'ammalò di maniera che fu forzato per sa-Inte della vita ritornare a Fiorenza, dove giovandogli l'aria nativa, l' aiuto d'esser giovane, e la diligenza e cura de'medici, guarl del tutto in poso tempo. Per lo che parve a M. Pietro Pitti, il quale procurava allora che nella facciata, dove e l' origolo di Mercato nuovo in Firenze, si dovesse fare una nostra Donna di marmo, che, essendo in Fiorenza molti giovani valenti ed ancora maestri vecchi, si dovesse dare quel lavoro a chi di questi facesse meglio un modello. Laddove fattone fare uno a Baccio da Moteluppo, un altro a Zaccheria Zachi da Volterra, che era anch' egli il medesimo anno tornato a Fiorenza, un altro a Baccio Bandinelli, ed uo altro al Sansovino, posti in giudizio, fu da Lorenzo Gredi, pittora eccellente e persona di giudinio e di bontà, dato l'onore a l'opera al Sansorino, e con dagli altri gindici, artefici, ed intendenti. Ma sebbene gli fu perciò allogata questa opera, fu nondimeno indogiato tanto a provvedergli e condurgli il marmo per opera ed invidia d'Averardo da Filicaia, il quale favoriva grandemente il Bandinello ed odiava il Sansovino, ehe veduto quella lunghezza, fu da altri cittadini ordinato che dovesse fare uno legli apostoli di marmo grandi, che andavano nella elijesa di S. Maria del Fiore. Onde, fatto il modello d' nn S. Incopo, il quale modello ebbe (finito che fu l'opera) messer Bindo Altovi-ti, cominciò quella figura, e, continuando di lavorarla con ogni diligenza e studio, la condusse a fine tanto perfettamente, che ella è figura miraculosa, e mostra in tutte le parti essere stata lavorata con incredibile studio, e diligenza na' panni, nelle hraccia e mani traforate, e condotte con tant'arte, e con tanta grazia, che non si può nel marmo veder meglio. Onde il Sansovino mostrò in che modo si lavoravano i panni traforati, avendo quelli condotti tanto sottil-mente e si naturali, che in alcuni luoghi ha eampate nel marmo la grossezza che 'l naturale fa nelle pieghe, cd in su'lembi e nella fine dei vivagni del panno: modo difficile, e che vuolo gran tempo e pazienza, a volere che riesca in modo che mostri la perfezione dell'arte; la quale figura è stata nell'opera da quel tempo che fu finita dal Sansovino fin'all' anno 1565, nel qual tempo del mese di Decembre fu messa nella chiesa di S. Maria del Fiore, por onorare la venuta della reina Giovanna d'Austria, molie di don Francesco de' Medici principe di glie di don Francesco de mount propositione di Siena, dove è tenuta cosa rarissima insiemo con gli altri apostoli, pure di mar-mo, fatti a concorrenza da altri artefici, come si è detto nelle vite loro. Fece in questo tem-po medesimo per M. Giovanni Gaddi una Ve-nere di marmo sopra un nicchio, bellissima, siccome era anco il modello che era in casa M. Francesco Montevarchi, amico di queste arti, e gli andò male per l'inondazione del fiume d'Ar-no l'anno 1558; o fece ancora un putto di stoppa ed un Gecero bellissimo quanto si può di snarmo, per il medesimo M. Giovanni Gaddi, con molt'altre cose che sono in casa sus. Ed a M. Bindo Altoviti fece fare un cammino di spesa grandissima tutto di macigno integliato da Benedetto da Roveszano, ehe fu posto nelle case sue di Firenze; dove al Sansovino fece fare una storia di figure piccole per metterla nel fregio di detto cammino con Vulcano ed altri Dei, che fu cosa rarissima. Ma molto più belli sono dee putti di marmo che erano sopra il fornimento di questo cammino, I quali tenevano alcune arme delli Altoviti in mano; i quali ne sono stati levati dal signor don Luigi di Toledo, cho sbits la casa di detto messer Bindo, e posti intorno a una fontana nel soo giar-dino in Fiorenza dietro a' frati de' Servi, Due altri putti, pue di muemo, di straordinaria belleaza sono di mano del medraimo in casa Giovan Feancesco Ridolfi, i quall tengono similmente un'arme. Le quali tutte opere feciono tenrre il Sansovino da tutta Piorenza, o da quelli dell'arte, eccellentissimo e grazioso maestro. Per lo che Giovanni Bartolini, avendo fatto murare nel suo giardino di Gnalfonda una casotta , volse cho il Sansovino gli facesse di marmo nn Bacro giovinetto, quanto il vivo: perche dal Sansovino fattone il modello, piaeque tanto a Giovanni, che, fattogli consegnare il marmo, lacopo lo cominciò con tanta voglia, che, lavorando volava con le mani e con l'ingegno. Studiò, dico, quest'npera di maniera, per farla perfetta, che si mise a ritrarre dal vivo, ancor che fusse di verno, un suo garzone chiamalo Pippo del Fabbro, facendolo stare ignudo buona parte del giorno. Condotta la sua statua al soo fine fu tenuta la più bella opera che fusse mai fatta da maestro moderno, atteso cho'l Sansovino mostrò in essa una diffienttà, non più usste, nel fare spiccato intorno un braccio n aria che tiene una tazza del medesimo marmo, traforata tra la dita tanto sottilmente, che se ne tien molto poco, oltre che per ogni verso è tanto ben disposta ed accordata quella attitudine, e tanto ben proporzionate e belle le gembo e le braccia attaccate a quel torso, che pare, nel vederlo e toccarlo, molto più simile alla carne; iotanto che quel nome, che egli ha, da ebi lo vede se gli conviene, ed ancor molto più, Quest'opera, dico, finita ebe fu, mentre che visso Giovanni, su visitata in quel cortile i lui ed al Sansovino ordinato che andassero a

di Gualfonda da tutti i terrazzani e forestieri e molto lodata. Ma poi, essendo Giovanni morto. Gherardo Bartolini suo fratello la donò al duca Cosimo, il quale, come cosa rara, la tiene nelle sue stanze con altre bellissime statuo che ha di marmo, Fece al detto Giovanni un Crocifisso di legno molto bello, che è in casa lore con molte cose antiche e di Michelagnolo.

Avendosi poi l'anno 1514 a fare un ricchissimo apparato in Fiorenza, per la venuta di papa Leone X, fu dato ordine dalla aignoria e da Giuliano de' Medici che si facessero molti archà trionfali di legno in diversi luoghi della città; ondo il Sansovino, non solo fece i disegni di molti, ma tolse in compagnia Andrea del Sarto a fare egli stesso la facciata di S. Maria del Fiore tutta di leg no, e con statue e con istorio edordine d'architettura, nel modo appunto che sarebbe ben fatto eb' ella stesse, per torne via quello che vi è di componimento ed ordine tedesco. Perché messovi mano, per non dire ora alcuna cosa della coperta di tela, che per S. Giovannied altre festo solennissime soleva coprire la piazza di Santa Maria del Fjore e di esso S. Giovanni, essendosi di ciò in altro inogo favellato a bastanza, dico che sotto queste tende avea ordinato il Sansovico la detta facciata di lavoro corinto, e che, fatta a guisa d' arco trionfale, aveva messo sopra un grandissimo imbasa-mento da ogni banda le colonno doppie, con certi nicchioni fra loro, pieni di figure tutte tonde che figuravano gli apostoli : e sopra erano alcune storie grandi di mezzo rilievo, finte di bronzo, di cose del vecchio Testamento, aloune delle quali ancora si veggonn Lung'Arno-in cosa del Lanfredini. Sopra seguitavano gli architravi, fregi e cornicioni cho risaltavano, ed. appresso varj e bellissimi frontespizi. Negli angoli poi degli archi nelle grossezze e sotto erano storie dipinte di chiaro seuro di mano d'Andrea del Sarto, a bellissime. E insomma questa opera del Sansovinn fu tale, ehe, veggradola papa Leone, disse che era un peccato che cost fatta non fusse la vera facciata di quel tempio. ehe fu cominciata da Arnolfo Tedesco. Fece il medesimo Sansovino nel detto apparato per la venuta di Leone X, oltre la detta facciata, un esvallo di tondo rilievo, tutto di terra e cimatura, sopra un basamento murato, in atto di saltare e con una figura sotto di braccia nove... La quale opera fu fatta con tanta bravura e fierezza, ehe piaeque, e fu molto lodata da papa Leone; onde esso Saosovino fu da lacopo Salviati mrnato a baciare i piedi al papa, che gli fece molte carezze. Partito il papa di Firenze, ed abboccatosi a Bologna eon il re Francesco Primo di Francia, si risolvo tornarsene a Firenze. Onde fu dato ordine al Sansovino che facesso un arco trionfale alla porta San Gallo; ondo egli, non discordando punto da se medosimo, lo condusse simile all' altre cose che aveva fatte, cioè bello a maraviglia, pieno di statue, e di quadri di pitture ottimamente lavo-rati. Avendo poi deliberato Sua Santità che si facesse di marmo la facciata di S. Lorenzo, mentre che s'aspettava da Roma Raffiello da Urbino ed il Buonarroto, il Sansovico d'ordine del papa fece un disegno di quella; il qualo piacendo assai ne fu fatto fare da Baccio d'Agnolo un modello di legno, brllissimo. E intanto avendone fatto na altro il Buonarroto fu a

Pietrosanta, Dove avendo trovatí molti marmi, ma difficili a condursi, perderono tanto tempo, ma intenti a comunas, percento tanto tempo, che, tornali a Firenze, trovarono il papa partito per Roma. Perche andatigli amendue dietro con i loro modelli, clascuno da per se, giunes apponto lacopo quando il modello del Bunnarroto si mostrava a Sua Santità in Torre Borgia. Ma non gli venne fatto quello che si pensava, perciocche, dove eredeva di dovere almeno sotto Miehelagnolo far parte di quelle statos che andavano in detta opera, avendogliene fatto parola il papa, e datogliene Inteozione Michelagnolo, s'avvide, giunto in Roma, che esso Buonarrote voleva essere solo. Tuttavia, essendosi condotto a Roma, per non tornarsene a Fioren-za in vano, si risolvé fermaral in Roma, e quivi attendere alla scultura ed architettura. E cosi avendo tolta a fare per Giovan Francesco Martelli Fiorentino una nostra Donna di marmo, maggiore del naturale, la condusse bellissima col putto in braccio; e fu posta sopra un altare dentro alla porta principale di Santo Agostino, quando s'entra, a man ritta. Il modello di terra della quale statua donò al priore di Roma de'Salviati, ehe lo pose in una cap-pella del suo palazzo sul canto della plasza di S. Pietro al principio di Borgo nuovo. Fece poi, non passo molto, per la cappella elle ave-va fatta fare il reverendissimo cardinale Alhorense nella chiesa slegli Spagnuoli in Roma sopra l'altare, una statua di mormo di broccia quattre, oltra modo lodatissima, d'un S. Iacopo, il quale ha una movenza molto graziosa, ed è condotto con perfesione e giodiaio, onde gli arreco grandissima fama; e mentre elle faceva queste statue, fece la pianta e modello, e poi mineiò a fare murare la chiesa di S. Marcello de' frati Servi, opera certo bellissima. E, segultando d'essere sdoperato nelle cose d'ar-chitettura, fece a M. Marco Cosci una loggia bellissima sulla atrada che va a Roma a Pontemolle nella via Flaminis. Per la aompagnia del Crocifisso della chiesa di S. Marcello fece na Crocifisso di legno da portare a processione, molto grazioso: e per Antonio cardinale di Monte comineiò una gran fabbrica alla sua vigna fonr di Roma in sull'acqua Vergine. E forse è di mano di Iacopo un molto bel ritratto di marmo di detto cardinal vecchio di Moote, ehe oggi è nel palazzo del signor Fabiano al Monte Sansavino sopra la porta della camera principale ili sala. Pere fare aucora la casa di M. Luigi Leoni molto comoda, ed in Banchi un palezzo che à della casa de' Geddi, il quale fis poi comprato da Filippo Strozzi, elie certo è comodo e bellissimo e con molti ornamenti. Essendosi in questo tempo col favore di papa Leone levato su la nazione fiorentina a concorrenza de' Tedeschi e degli Spagnuoli e de' Franzest, i quali avevano chi finito, e chi cominciato in Roma le chiese delle loro nazioni, e quelle fatte adornare, e enminciate a uffiziare solennemente, aveva chiesto di poter fire aneor essa una chiess in quella città. Di che avendo dato ordine il papa a Lodovico Capponi, allora consolo della nazione, fu deliberato che dietro Bonchi, al principto di strada Iulia in sulla riva del Tevere si facesse una grandiasima chiesa e si dedicasse a S. Giovanni Batista, la gnale, per magnificenza, grandezza, spesa, ornamentt, e disegno quelle di tutte l'altre nazioni avan-Anse, Concorreodo dunque in fare disegni per

quest' opera Raffaello da Urbino, Anlonio da Sangallo, e Baldassare da Siena, ed il Sansovino, veduto che il papa elibe i disegni di tut-ti, lodò, come migliore, quello del Sansovino, per aver egli, oltre all'altre cose, fatte su'quattro canti di quella chiesa per ciascuno una tri-buna, e nel mezzo una maggior tribuna, simile a quella pianta che Sebastiano Serlio pose nel suo secondo libro di architettura. Laon concorrendo col volere del papa tutti i ca della nasione fiorentina, con molto favore del Sansovino si cominciò a fondare una parta di questa chiesa, lung: tutta ventilue canne. Ma non vi essendo spazio, e volendo pur fare la facciata di detta chiesa in sulla dirittura delle case di strada lulia, erano piecessitati entrare nel finme del Tevere almeno quindici canne. Il che piacendo a molti, per essere maggiore spesa e più superbis il fare i fondamenti nel fiume, si mise mano a farii, e vi apesero pià di quarantamila scudi, rhe sarebbono bastati a fare la meta della muraglia della chiesa. Intanto il Sansovino, rhe era capo di guesta fabbrica, mentre che di mano in mano si fondava . casco, e, fattosi male d'importanza, si fece dopo alcuni giorni portare a Fiorenza per curarsi, lasciando a quella eura, come s'e detto, per fondare il resto Autonio da Sangallo, Ma non ando molto che avenilo, per la morte di Leone, perduto la nazione uno appeggio si grande, ed un principe tanto splendido, si abbandono la fabbrica per quanto lurbo la vita di pepa Adrigno VI. Creato pol Clemente, per se guitare il medesimo ordine e disegno, fu ordinato che il Sansovino riturnasse, e seguitasse quella fabbrica nel medesimo modo che l'aveva ordinata prima, e eosi fu rimesso mano a lavo-rare, ed intanto egli prese a fare la sepoltura del cardinale d'Aragona e quella del cardinale Aginense e fatto già cominciare a lavorare i marmi per gli ornamenti, e fatti molti modelli per le figure, aveva già Roma in poter suo, e faceva molte cose per tutti quel signori, importantissime, essenilo ila tre pontefici stato riconoscinto, e spesialmente da pspa Leone, che Il donò una cavalleria di S. Pietro, la quale esso veodé nella sua malattia, dubitandosi di morire, quando Dio per castigo di quella città, e per abbassare la superbia degli abitatori di Roma, permise che venisse Borbone con l'esercito a'sei giorni di maggio 1527, e che fusse messo a sacco e ferro e fuoco tutta quella eittà. Nella quale rovina, oltre a molti altri belli ingegni che capitarono male, fu forzato il Sansovino a partirsi con suo gran danno di Roma ed a fuggirsi in Vinesia, per indi passare in Francia at servigi del re, dove era già stato chiamsto. Ma trattenendosi in quella città per provvedera molte cose, che di totte era spogliato, e mettersi a ordine, fu detto al principe Andrea Gritti, il quale era molto amico alle virtù, che nivi era Iacopo Sansovino. Onde venuto in lesiderio di parlargli, perche appunto in quei giorni Domenico cardinale Grimani gli aveva fattu intendere che'l Sansovino sarebbe stato a proposito per le cupole di S. Marco, loro chiesa principale, le queli e dul fondamento debo-le, e della vecchiela, e da essere male incatenate, erano intle aperte e minacciavano rovina, lo fece chismare; e dopo molte accoglienze, e lunghi ragionamenti avnti, gli disse che voleva, e ne lo pregava, che riperasse alla rovina di

OPERE 627

queste tribune; il che promise il Sansovino di fare, e rimediarvi: e così, preso a fare quest'o-pera, vi fece mettere mano, ed accomodato tutl'armadure di drento, e fatto travate a guisa di stelle, puntellò nel eavo del legno di meszo tutti i legni else tenevano il cielo della tribnna, e con cortine di legnami le ricinse di drento in guisa, che poi di fuora, e con catene di ferro stringendole e rinfiancandole con altri muri. e disotto facendo nuovi fondamenti a' pilaatri che le reggevano, le fortificò ed assicurò per sempre. Nel che fare fece stopire Vinezia, e restare soddisfatto non pure il Gritti, e, che fu più, a quel serenissimo senato rende tanta ebiarezza della virtù sus, ele essendo (finita l'opera) morto il protomaestro de'signori proenratori di S. Marco, che è il primo luogo che danno quei signori agli ingegneri ed architetti loro . lo diedero a lui con la casa sulita e con provvisione assai conveniente.

Entrato adunque in quell'officio cominciò ad esercitarlo con ogni cura, così per conto delle fabbriebe, come per il maneggio delle polizze e de' libri ebe esso teneva per esso officio, por-tandosi con ngui diligenza verso le cose della chiesa di S. Marco, delle commessarie, che sono un gran numero, e di tanti altri negozi che ai trattano in quella procurazia; ed usò atraordi-naria amorevolesza con quei signori: conciossia-che voltatosi tutto a beneficarli, e ridur le cose loro a grandezza, a bellezza, e ad ornamento della chiesa, della città, e della piassa pul blica (cosa non fatta giammai da nessuno altro in goell' officio), diede loro diversi utili, proventi, ed entrate con le sue invenzioni, con l'accortezza del suo ingegno, e col suo pronto spirito, sempre però con poca, o con niuna spesa d'essi signori. Fra i quali un fu questo, che trovandosi l'anno 1520 fra le due colonne di piasza alcuni banchi di beccari, e fra l'una colonna e l'altra molti casotti di legno per comodo delle persone per i loro agi naturali, cosa bruttissima e vergognosa, si per la dignità del palazzo e della piazza pubblica, e si per i forestieri che, andando a Venezia dalla parte di S. Giorgio, vedevano nel primo introito così fatta sozsura, Iacopo, mostrata al principe Gritti la onorevolezza ed ptitità del sno pensiero, fece levar detti banchi e casotti, e collocando I banchi dove sono ora, e facendo alcune poste per erbaruoli accrebbe alla procurania settecento duesti d'entrata, abbellendo in un tempo istesso la pissza e la città. Non molto dopo, veduto che nella merceria che conduce a Rialto, vicino all'oriuolo, levando via una casa che pagava di pigione ventisei ducati, si farebbe una strada che andrebbe nella Spadaria, onde si sarebbono ac-cresciute le pigioni delle case, e delle bottegbe all'intorno, gettata giù la detta casa, scerebbe loro cento cinquanta ducati l'anno, Oltre a ciò, posta in quel luogo la osteria del Pellegrino, ed in campo Rusolo un'altra, accrebbe quattro cento ducati. I medesimi utili diede loro nelle sabbriebe in Pescaria, ed in altre diverse occasioni in più case e botteghe ed altri luogbi di quei signori in diversi tempi, di modo che, per suo conto avendo essa procurazia guadagnato d'entrata più di duemila ducati, lo ha potnto meritamente amare e tener caro.

Nun molto dopo, per ordine de' procuratori, mise mano alla bellissima e ricchissima fabbrica della libreria rincontro al palazzo pubblico, con

tanto ordine di architettura, percincebe è do-rica e corintia, con tanto ordine d'intagli, di rea è corinta, con tamba di espitelli, e di mezze fi-gure per tutta l'opera, che è una maraviglia; e tutto senza risparmio nessuno di spesa : perelocché è piena di pavimenti ricchissimi, di stnechi, di storie per le sale di quel luogo, e scale pubbliche adornate di varie pitture, come s'è ragionato nella vita di Battista Franco, oltre alle comodità e ricchi ornamenti che lea nell'entrata della porta principale, che rendo-no e mestà e grandezz, mostrando la virtù del Sansovino. Il qual modo di fare fu esgione che in quella città, nella quale fino allora non era entrato mai modo se non di fare le case ed i palsasi loro con un medesimo ordine, segnitando ciascono sempre le medesime cose con la medesims misura ed usanza vecchia, sensa varisr secondo il sito che si trovavano, o secondo la comodità, fn engione dieo, ebe si cominciassero a fabbricare con nuovi disegni e con miglior ordine, e secondo l'antica disciplina di Vitruvio, le cose pubbliebe e le private. La quale opera, per gindicio degl' intendenti, e che banno veduto molte parti del mundo, è senza pari alouno. Pror poi il palazao di M. Giovanni Delfino, posto di là da Rialto suf canal grande, dirimpetto alla riva del ferro, con spesa di trentamila docati. Pece parimenti quello di M. Lionardo Moro a S. Girolamo, di multa valuta, e che somiglia quasi ad un castello. E fece il palazzo di M. Luigi de'Garzoni più largo per ogni verso che non è il fontico de' Tedeschi tredici passa, con tante comodità che l'acqua corre per tutto il paluazo, ornato di quattro figure bellissime del Sansovino, il quale palazzo è a Ponte Casale in contad Ma bellissimo è il palsazo di M. Giorgio Cor-

naro aul canal grande, il quale, senza sicun dubbio, trapassando gli altri di comodo e di maestà e grandezza, è riputato il più bello che sia forse in Italia. Pabbricò anco (lassiando stare il ragionar delle cose private ) la scuola o fraternita della Miserieordia, opera grandissima e di spesa di cento trentamila scudi, la quale, quando si metta a fine, rioscirà il più superbo edifizio d'Italia. Ed e opera sua la chiesa di S. Francesco della Vigns, dove stanno i frati del Zoccoli, npera grandissima e d'importanza. Ma la facciata fu di un altro maestro, La loggia intorno al campanile di S. Marco d' ordine corinto fu di suo disegno, con ornamento ricchissimo di colonne, e con quattro nicolire, nelle quali sono quattro figure, grandi poso meno del naturale, di bronso e di somna bellezza, e sono di sua mano, e con diverse istorie e figure di basso rilievo. E fa questa opera una bellissima basa al detto campanile, il quale è largo, una delle facce, piedi trentaeinque, e tanto in circa e l'ornamento del Sansovino, ed alto, da terra fino alla cornice dove sono le finestre delle campane, piedi cento sessanta, e dal pia-no di detta cornice fino all'altra di sopra, dovn è il corridore, sono piedi venticinque, e l'altro dado di sopra è alto piedi ventotto e mezzo. E da questo piano di corridore fino alla piramide sono piedi sessanta, in cima della quale punta, sono piecu sessanta, in cuma ucita quale ponta; il quadricello, sopra il quale posa l'angelo, è alto piedi sci, ed il detto angelo, che gira ad ogni vento, è alto dicci piedi; di modo che tutta l'altezza viene ad essere piedi dogento novantadue. Ma bellissimo, ricchissimo, e fortissimo edificio de' snoi è la Zenca di Venezia, tutta di ferro e di pietra: perciocche nun vi è pure un pezzu di legno, per assicurarla del tutto dal fuoco. Ed è spartita dentro con tant'ordine e comodità per servizio di tanti manifattori, ebe non è in luogo nessuno del mondo uno erario tanto bene ordinato, ne con maggior fortezza di quello, il quale fabbricò tutto d'or-dine rustico molto bello; il qual modo, non si essendo neato prima in quella eittà, rese mara-viglia assai agli nomini di quel luogo. Si vede anco di suo la chiesa di Santo Spirito nelle lagnne, d'opera molto vaga e gentile ; ed in Venezia da splendore alla piazza la faceiata di S. Gimignano, e nella merceria la facciata di S. Giuliano, ed in S. Salvador la ricchissima sepoltura del principe Francesco Veniero. Fece medesimamente a Rialto sul canal grande le fabbriche nuove delle volte, con tanto disegno, che vi si riduce quasi ogni giorno un mercato molto comodo di terrieri e d'altre genti che eoncorrono in quella città. Ma molto mirabil eosa e nuova fu quella ch'esso fece per li Tie-poli alla Misericordis; perebé, avendo essi un gran palazzo sul canale con molte stanze reali ed essendo il tutto mai fondato nella predetta aoqua, onde si poteva eredere che in pochi an-ni quell'edifizio andasse per terra, il Sansovino rifece disotto al palazzo tutte le fondamenta nel canale di grossissime pietre, sostenendo la casa in piedi con puntellature maravigliose, ed abitando i padroni in casa con ogni sicurezza, Ne per questo, mentre ehe ha atteso a tante fabbriche, ha mai restato che per suo diletto non abbia fatto giornalmente opere grandissime e belle di seultura, di marmo e di bronzo. Sopra la pila dell'acqua santa de' frati della Cà grande è di sua mano una statua fatta di marmo per nn S. Giovanni Batista, molto bella e

A Padova alla cappella del Santo è nna storia grande di marmo, di mano del medesimo, di figure di mezzo rilievo, bellissime, d'un mirseolo di S. Antonio di Padova, la quale in quel luogo è stimata assai. All'entrare delle scale del pa-lazzo di S. Marco fa tuttavia di marmo in forma di due giganti bellusimi, di braccia sette l'uno, un Nettuno ed un Marte, mostrando le forze ohe be in terra ed in more quella serenissima repubblica. Fece una bellissima statua d'un Ercole al duca di Ferrara, e nella ebiesa di San Mareo fece sei storie di bronzo di mezzo rilievo, alte un braccio e lungbe nno e messo, per mettere a un pergamo, con istorie di quello evangelista, tenute molto in pregio per la va-esetà loro. È aopra la porta del medesimo San Mareo ha fatto una nostra Donna di marmo, grande quanto il naturale, tenuta cosa bellissinia; e alla porta della sagrestia di detto loco è di sua mano la porta di bronzo, diviss in due parti bellissime, e con istorie di Gesù Cristo. tutte di mezzo rilievo e lavorate eccellentissimamente; e sopra la porta dello arsenale ha fetto una bellissima postra Donna di marmo. ehe tiene il figliuolo in collo. Le quali tutte opere non solo banno illustrato ed adornato quella repubblica, ma hanno fatto conoscere giornalmente il Sansovino per eccellentissimo artelice, ed amore ed onorare dalla mognificenza e liberalità di que'signori, e parimente da-gli altri artefiei, referendosi a lui tutto quello di seultura ed architettura che e stato in quella

città al sno tempo operato. E nel vero ha me-ritato l'eccellenza di lacopo essere tenuta mel primo grado in quella città fra gli artefici del disegno, e che la sua virtù sia stata amata ed osservata universalmente dai nobili e dai plebei. Pereiocche oltre all'altre cose, egli ha, come s'é detto, fatto col sno sapere e giudicio che si è quasi del tutto rinovata quella città, ed veggono anco tre sue bellissime figure di stucco nelle mani di suo figliuolo, l'una è no Laocoonte, Paltra una Venere in piede, e la terza nna Madonna con molti pntti attorno: le quali figure sono tanto rare, che in Venezia non ai vede altrettanto. Ha anco il detto in disegno sessanta piante di tempj e di chicar di sua inrenzione, così eccellenti, che, dagli antichi in qua, non si può vedere ne le meglio pensate, ne le più belle d'esse: le quali ho udito che suo figliuolo darà in Inee a giovamento del mondo, e di già ne ha fatti intagliare alcuni pezzi, accompagnandoli con disegni di tante fatiche illustri, else sono da lui state ordinate in diversi

luoghi d'Italia. Con tutto eiò occupato, come s'è detto, in tanti maneggi di cose pubbliche e private, così nella città come fuori (perche anco de' forestieri correvano a lui o per modelli e disegui di fabbriche, o per figure, o per consiglio, come fece il duca di Ferrara che ebbe uno Ereole in forms di gigante, il duca di Mantova, e quello d'Urbino) fu sempre prontissimo al servizio proprio e particolare di cissenno di essi signori proenzatori, i quali, prevalendosi di lui cosi in Venezia come altrove, non facendo cosa alcuna senza suo ainto o consiglio, l'adoperarono continovamente, non pur per loro, ma per i loro amici e parenti, senza aleun premio, consen-tendo esso di sopportar ogni disagio e fatica per satisfarli. Ma sopra tutto fu grandemente amato e prezzato senza fine dal principe Gritti, vago de' belli intelletti, da M. Vittorio Grimsni fratello del cardinale, e da M. Giovanni da Lerge, il Cavaliere, tutti procuratori, e da M. Marcantonio Giustiniano, che lo conobbe in Roma: perciocché questi nomini illustri e di grande spiritu, e d'animo veramente reste, essendo pratiebi delle cose del mondo, ed avendo piene notizia dell'arti pobili ed eccellenti tosto conobbero il suo valore, e quanto egli fosse da esser tenuto caro e stimato: e facendone quel capitale, the ai conviene dicerano (accordendosi in questo con tutta la città), che quella proenrazia non ebbe ne arebbe mai per alcun tempo un altro suo pari, sapendo essi molto hene quanto il suo nome fosse celebre e ebiaro in Fiorenza, in Roma, e per tutta Italia presso agli uomini, ed a' principi di intelletto, e tenendo per fermo ognuno che non solo esso, ma i suni posteri e discendenti, meritassino pri sempre di esser beneficati per la virtù sua sin-

solare. Era Iscopo, quanto al corpo, di atatara comunr, non punto grano, ed andava diritto en la persona. Pe di color bianec, con birba rosa, e cella sua gioventà molto bello e grazione, onde ne fu anazio assisi di diverze donne di qualcie importanta. Vennto poi vrecchio avva comminara como un giovane, di modo che, esrendo perrenuto all'eta di nuvantatri anni, ra regliardiziano e asso, e reclera sensa occhiali. ogni minima cosa, per lontana ch' ella si fosse, a serivendo stava col capo alto, non s'appoggiando punto, secondo il costume degli altri. Si dilettò di vestire onoratamente, e fu sempre poitissimo della persona, piacendogli tuttavia le femmine fino all'ultima sua vecchiezza: delle quali si contentava assai il ragionarue. Nella sua oventà non fa molto sano per i disordiol, ma fatto vecchio non senti mai male alcuno; onde per lo spazio di cinquanta anni, quantunque talvolta si sentisse indisposto, non volle servirsi di medico aleuno, anzi essendo caduto apopletico, la quarta volta nell'età di ottantaquattro anni, si riebbe collo starsene solamente due mesì nel letto in luogo oscurissimo e caldo, sprezzando le medicine. Aveva cosi buono lo stomaeo che non si guardava da cosa alcuna, non facendo distinzione più da un buou cibo che da nn altro nocivoce la state viveva quasi di frutti soli, mangiando bene spesso fino a tre citriuoli per volta, e mezzo cedro, nell'ultima sua vecchiesza. Quanto alle qualità dell'animo fu molto prodente, ed autivedeva nelle materie le cose future contrappesandole con le passate, sollecito ne suoi negozi non riguardando a fa-tica veruna, e non lascio mai le faecende per seguire i piaceri. Discorreva bene, e con molte parole, sopra qual si voglia cosa eh'esso inten-desse, daudo di molti esempi con molta grazia. Onde per questo fu grato assai a'grandi, a'pic-cioli, ed agli amici. E nell'ultima età sua aveva la memoria verdissims, e si ricordava minutaniente della sua fanciullezza, dei sacco di Roma, e di molte cose prospere ed avverse eh'egli provò ne'assoi tempi. Era animoso, e da giova-ne ebbe diletto di concorrere co' maggiori di lui: percha esso diceva che a contendere coi grandi si avanzava, ma co' piccioli si discapita. Stimò l'onore sopra tutte le cose del mondo. oude ne'suoi affari fu lealissimo uomo e d'una parola, e tanto d'aoimo intero, ebe non lo areb-be eoutaminato qual si voglia gran cosa, si co-me ne fu fatto più volte prova dai suoi signori, i quali, per questo e per altre sue qualità, lo tennero, non come protomatro o ministro loro, ma come padre e fratello, onorandolo per la bontà sua, non punto finta, ma naturale. Fu liberale con ognuno, e tanto smorevole a' suoi parenti, che, per aintar loro, privò sè medesi-mo di molte comodità, vivendo esso però tuttavia con onore, e con riputazione, come quello ch'era riguardato da ognuno. Si Issciava talora vineer dall' ira, la quale era in lui grandissima, ma gli passava tosto: e bene spesso, con quattro parole umili, gli si facevano venire le lacrime agli occhi. Amò fuor di modo l'arte della scultura, e l'amò tanto, ebe, acciò eh'ella largamente si potesse in più parti diffondere, allevò molti discepoli, facendo quasi un seminario in Italia di quell'arte; fra' quali furono di gran nome Niccolò Tribolo ed il Solosmeo Fiorcutini , Danese Cattaneo da Carrara Toscano di somma eccellenza, oltre alla scultura, nella poesia, Girolamo da Ferrara, Iacopo Colonna Viniziano, Luca Lancia da Napoli, Tiziano da Padova, l'ietro da Salo, Bartolomnico Ammannati Fiorentino, al presente scultore e protomastro del gran duca di Toscana; ed altimamente Alessaudro Vittoria da Trento, rarissimo ne ri-

operato in diverse città molte cose oporate. Fu atimato molto da' principi, fra' quali Alessan-dro de' Medioi duca di Fioreuza volle il suo giu-ilizio nel farsi della cittadella in Fiorenza. Ed il duca Cosimo l'anno quaranta, essendo il San-sovino andato alla patria per suoi negosi, lo ricercò, non pur del parer suo nella predetta fortezza, ma s'ingegnò di ridurlo al soo stipendio offerendogli grossa provvisione. Ed il duca Ercole di Ferrara, nel ritorno suo da Fiorenza, lo ritenne appresso di lui, e, propostogli diverse condizioni, fece ogni prova perche stesse in Ferrara: ma egli che s'era usato in Venezia, e trovandosi comodo in quella città, duve era vivuto grau parte del tempo suo, ed aman-do singolarmente I procuratori da' quali era tanto onorato, uon volle aeconsentire ad aleuno. Fu parimente chiamato da papa Paolo terzo in luogo d'Antonio da San Gallo, per preporlo alla eura di S. Pietro, ed in ciò a' adoperò molto monsiguor della Casa, ch'era allora legato in Venezia : ma tutto fu vano, perche egli diceva che nou era da cambiar lo stato del vivere in una repubblica a quello di ritrovarsi sotto un principa assoluto. Il ra Filippo di Spapassando in Germania, lo accarezzo ass n Peschiera, dove esso era andato per vederlo. Pu desideroso della gloria oltre modo; e per cagion di quella spendeva del suo proprio per altri, non senza notahil danno de' suoi discendenti, par che restasse memoria di lui. Dicono gli intendenti, che quantunque eedesse a Michelagnolo, però fa suo superiore in aleune cose; perciocche nel fare de panni, e ne putti, e nell'arie delle donne, lacopo non ebbe aleum paris con eiò aia che i suoi pauni nel marmo erano sottilissimi, ben condotti, con belle pi gone, e con falde che mostravano il vestito ed il nudo : i suoi putti gli faceva morbidi, teneri, sensa quei muscoli che hanno gli adulti, con le braccette e cou le gambe di earne, in tanto che non erano punto differenti dal vivo. L'aria delle donne erano dolci e vaghe, e tanto graziose, che nulla più, al come pubblicamente ai vede in diverse Madonne fatte da lui, di marmo e di bassi rilievi, in più luorbi, e nelle sur Veneri ed in altre figure. Ora questo uomo eosl fatto celebre nella scultura, e nell' architettura singolarissimo, essendo vissuto in grazia degli uomini e di Dio, che gli concesse la virtù che lo fece risplendere come s'e detto, pervenuto alla età di novantatre anni, sentendosi alquanto straceo della persona, si mise nel letto per riposarsi; nel quale, stato senas male di sorte aleuna (ancora che s'ingrgosse di levarsi e vestirsi come sano) per lo spasio di un mese e mezzo, mancando a poco a poco, volle l sacra-menti della chiesa; li quali avuti, sperando pnr esso tuttavia di viver ancora qualche anno, si morì per risoluzione a' 2 di Novembre l'anno 1570; ed ancora ehe esao per la vecchiesza avesse compito l'uffisio della natura, tuttavia rin-erebhe a tutta Venezia. Lasciò dopo lui Francesco suo figliuolo natn in Roma l'anno 1521, uomo di lettere, così di leggi come di umanità, del quale esso vide tre hipoti, un maschio ebiamato, come l'avolo, lacopo, e duc femmine, l'una detta Fiorenza, che si morì con suo gran dissimo affanno e dolore, e l'altra Aurora. Fa tratti di marmo, el laropo de Medici Bressia.

no. I quali, rinnovando la memoria dell'eccela le mignano nella sua cappella, dore dal figlissolo lenza del mestro loro, col loro ingegno banno gli fi posta la statua di marmo, fatta da hisi

entre ch'esso viveva, con l'infrascritto epitaffo per memoria di tanta virtà :

IACOBO SANSOVINO FLORENTINO P. QVI ROMAE IVLIO II. LEONI X CLEMENTI VII. PONT. MAX. MAXIME GRATVS, VENETIIS ARCHITECTVRAE SCVLPTVRAKQVE INTER. MORTVVM DECVS, PRIMVS, EXCITAVIT, QVIQVE A SENATV OB EXIMIAM VIRTVTEM LIBERALITER HONESTATVS, SVM MO CIVI-TATIS MOERORE DECESSIT, FRANCISCVS F. HOC MON. P. VIXIT ANN. XCIII. OB. V. CAL. DEC. MDLXX.

Celebrò parimente il suo funerale in pubblico a' Frari la nazione fiorentina con apparato di qualche importanza, e fu detta l'orzatone da M. Camillo Buonpigli, eccellente nomo.

#### DI LIONE LIONI ARETINO

## B D'ALTRI SCULTOSI ED ASCRITETTI

Perché quello, che si è detta sparsamente di sopra del cavalier Lione scultore aretino, si è detto incidentemente, non fia se non bene che qui si ragioni enn ordine dell'opere sue, degne veramente di essere celebrate, e di passare alla memoria degli uomini. Costni dunque, avendo a principio atteso all'orefice e fatto in s-ia gio-vanezas molte bell'opere, a particolarmente ri-tratti di naturale in coni d'acciaio per medaglie, divenne la pochi anni in modu eccellente, che venne in cognizione di molti principi e grand uomini, ed in particolare di Carlo V im eratore, dal quale fu messo, conosciuta la sua virtà, in opere di maggiore importanza che le medaglie non sono. Conciossiache fece, non mnito dopo che venua in cognizione di sua Macsià, la statua di esso imperatore tutta tonda, di bronzo, maggiore del vivo, e quella poi con due gusci sottilissimi vesti d'una molto gentile armatura, ebe se gli leva, e veste facilmente, e eon tanta grasia, che chi la vede vestita non s'accorge e non può quasi eredere ch' ella sia ignada, a quando é nada niuno crederebbe agevolumente ch'ella potesse così bene armarsi giammoi. Questa statua posa la gamba sinistra, e con la destra calca il Furore, il quale è una statua a giacere, incatenata, con la face e con arme aotto di varie sorti. Nella base di gaest'opera, la quale è oggi in Madrid, sono scritte queste parole: Caesaris virtute furor domitus. Fece, dopo queste statue, Lione un conio grande per stampere medaglie di sus Meesta con il rovescio de' giganti fulminati da Giove. Per le quali opere doub l'imperatore a Lione un'entrata di cento cinquanta ducati l'anno in sulla secra di Milann , una comodissima casa nella contrada de' Moroni, e lo fece cavaliere, e di ena famiglia, con dargli molti privilegi di nobiltà per i snoi descendenti; e mentre stette Lione con sua Maestà in Brusselles ebbe le stanse nel proprio palazzo dell'imperatore, ebe talvolts per diporto l'andava a veder lavorare. Fece non molto dopo di marmo un' altra statna, pur dell'imperatore, e quelle dell'imperatrice, del re Filippo, ed un busto dell'istesso imperatore da porsi in alto in mezzo a due quadri di bronzo. Fece similmente di bronzo la testa della reina Maria, quella di l'erdinando, allora re de Romani, e di Massimiliano suo fi-

leria del palazzo di Brindisi da essa reita Ma-ria, che le fe' fare. Ma non vi stettono molto, perché Eurico re di Francia vi appiecò fuoco pe vendetta, lasciandovi scritto queste parol Vela fole Maria ; dico per vendetta, perciocché essa reina pochi anni innansi aveva fatto a lui il medesimo. Comunque fusse, l'opera di detta galleris non andò innansi, e le dette statue sono oggi parte in palazao del re Cattolico a Madrid, e parte in Alicante, porto di mare, donde le voleva sus Moesta far porre in Granata, dore sono le sepolture di tutti i re di Spagna. Nel tornare Lione di Spagna se ne portò due mila scudi contanti, nitre a molti altri doni e favori che gli furunn fatti in quella corte.

Ha fatto Lione al duca d'Alva la testa di lui quella di Carlo V, e quella del re Filippo ; al reverendissimo d'Arras, oggi gran cardinale detto Granvela, ha fatto alcuni pezzi di bronzo in forma ovale, di braccia due l'uno, con ricchi parlimenti e messe statue deutrovii in uno è Carlo V, in un altro il re Pilippo, e nel terso esso eardinale, ritratti di naturale i e lutte hanno imbasamenti di figurette grasiosissime. Al signor Vespasisno Gonzaga ha fatto sopra un gran busto di brouzo il ritratto d'Alva, il quale lia posta nelle sue ense a Sabbioneto. Al siguor Cesare Gonaga ha fatto , pur di metallo , una statua di quattro braccia, else ha sotto un'altra figura che è avvitiochiata con un'idra, per fi-gurare don Ferraute au padre, il quale con la aua virtù e valore asperò il vizio e l'invidia, ehe avevano cercato porto in disgrasia di Carlo per le cose del governo di Milano. Questa statria, elie è lingata, e parte armata all'antica e parte alla moderna, deve essere portata e posta a Gussialia, per memoria di esse don Fer-rente espitano valorosissimo. Il medesimo ha fatto, come s'è dello in altro Inogo, la sepol-tura del signor Giovan Iscopo Medici, marchese di Marignano, fratello di Pio IV, che è po-sta nel duomo di Milano, lunga ventotto palmi In circa, ed alta quaranta. Questa à tutta di marmo di Carrara ed ornata di quattre colonne, due nere e bianche, elle, come cosa rara, furonn dal papa mandate da Roma a Milano, e due altre maggiori, che sono di pietra macchiata simile al diaspro, le quali tutte e quattro sono concordate sotto una medesima cornice con artifizio non più usato, come volle quel ponte-fice, che fece fare il tutto con ordine di Michelagnolo, eccetto però le cinque figure di bronzo ene vi sono di mono di Lione; la prima delle quali, maggiore di tutte, è la statua di esso marchese in pledi, e maggiore del vivo, che ha nella destra il bastone nel generalato, e l'altra sopra un elmo, che è in sur un tronco molto riccamente ornato. Alla sinistra di questa è una status minore per la Pace, ed alla destra un'al-tra, fatta per la Virtù militare, e queste sono a sedere, ed in aspetto tutte meste e dogliose. L'altre due, che sono in alto, una è la Provvidenza, e l'altra la Fama; e nel mezzo al pari di queste è la bronzo una bellissima natività di Cristo, e di basso rilievo. Il fine di tutta l'opera zono due figure di marino che reggono un'arme di palle di quel signore. Questa opera fo pagata seudi sette mila ottocento, secondo che furono d'accordo in Rome l'illustrissimo cardinal Morone ed il signor Agabrio Serbellogliuolo, oggi imperatore, quella della reina Leo. ni. Il medesimo ha fatto al signor Giovambati-sora, e molte sitre, che furono poste nella gal- sta Castaldo una atatua pur di bronzo, che des

OPERE

resere posta in non so qual monasterio con alcuni ornamenti.

Al detto re Cattolico ha fatto un Cristo di marmo, alto più di tre braccia, con la croce e n altri misteri della passione, ebe è molte lodata; e finalmente ba fra mano la atatua del aignor Alfonso Davalos, marchese famosissimo del Vasto, statagli allogata dal marchese di Peacara suo figlinolo, alta quattro braccia, e da dovee riuscire ottima figura di getto, per la diligenza che mette in farla, e buona fortuna che ha sempre avuto Lione ne' snoi getti : il quale Lione, per mostrare la grandezza del suo animo, il bello ingegno che ba avuto dalla natura, ed il favore della fortuna, ha con molta spesa condotto di bellissima architettura un casotto nella contrada de' Moroni, pieno in modo di capricciose invenzioni, che non n'è forse un sipriceiose invenzioni, cue nou u e core un tro simile in tutto Milano. Nel partimento del-La facciata sono sopra a pilastri sei prigioni di bracela sei l'ano, tutti di pirtra viva, e fra es-ai, in alcune nicchie fette a imitazione degli antichi, sono terminetti, finestre, e cornici tutte varie da quel che s'usa, e molto grazioset e tutte le parti di sotto corrispondono con bell'ordine a quelle di sopra; le fregiature sopo tutte di vari stromenti dell' arte del disegno. Dalla porta principale, mediante un andito, si entra in un cortile, dove nel mezzo, opra quattro colonne, è il cavallo con la statua di Marco Aurelio, formato di gesso da quel proprio che è in Campidoglio. Dalla quale statua na volulo che quella sua casa sia dedicata a Marco Aurelio : e, quanto ai prigioni, quel suo espriecio da diversi è diversamente interpretato, Oltre al qual esvallo, come in altro luogo s'e detto, ba in quella sua hella e comodissima abitazione formate di gesso quant'opere lodate di scultura o di getto ha potuto avere, o mo-derne o antiche. Un figlipolo di costui, chiamato Pompeo, il quale e oggi al servizio del re Pilippo di Spagna, non è ponto inferiore al padre in lavorare conj di medaglie d'acciaio, e far di getto figure maravigliose; onde, in quella corte, è stato concorrente di Giovampaolo Poggini Fiorentino, il quale sta anch'egli a' ser-viri di quel re, ed ha fatto medaglie hellissime; ma Pompeo, avendo molti aoni servito quel re, disegna tornarsene a Milano a godere la sua casa Aureliana e l'altre fatiche del suo eccellente padre, amorevolissimo di tutti gli uomini virtuosi.

E per dir ora eosa alcuna delle medaglie e de' conj d'acciaio, con che si fanno, io errdo che si possa con verità affermare, i moderni ingegni avere operato quanto già facessero gli an-tichi Romani mella bontà delle figure, e che nelle lettere ed altre parti gli abbiano supe-rati. Il ehe si può vedere chiaramente, oltre molti altri, in dodiel rovesci che ha fatto ultimamente Pietro Paolo Galentti nelle medaglie del duca Cosimo; e son questi: Pisa quasi tornata nel suo primo essere per opera del duca, avendole egli asciutto il paese intorno, e seccati i luoghi paludosi , e fattole altri assoi miglioramenti ; l'acque condette in Fireoze da luogbi diversi ; la fabbrica de'magistrati ornata e magnifica per comodità pubblica; l'unione degli stati di Fiorenza e Stena i l'edificazione d'una città e due fortesse nell'Elba; la colonna condotta da Roma e posta in Pioreuza in aulla ed aumentazione della libreria di S. Lorenzo per utilità pubblica ; la fondazione de'cavalleri di Santo Stefano ; la rinunzia del governo al principe ; le fortificazioni dello Stato; la miliz ovvero hande del suo stato; il palazzo de' Pitti con giardini, acque e fabbrica, condotto al magnifico e regio de' quali rovesci non mette qui ne le lettere che hanno attorno, ne la dichiarazion loro, avendo a trattarne in altro luego; i quali tutti dodici rovesci sono belli affatte, e condotti con molta grazia e diligenza, come è anco la testa del duea, che è di tutta bellezza. Parimente i lavori e medaglie di stucchi, come ho detto altra volta, si fanno oggi di tutts perfeziones ed ultimamente Mario Capocaccia Anconetano ba fatto di stucchi di colore in scatolette ritratti, e teste veramente bellissime, come sono un ritratto di papa Pio V, ch'io vidi non ha molto, e quello del cardinale Alessandrino. Hn veduto anco, di mano de' figlinoli di Pulidoro pittore perugino, ritratti della medesima sorte, bellissimi. Ma, per tornare a Milano, riveggeodo io un

anno fa le cose del Gobbo scultore, del quale altrove si è ragionato, non vidi cosa che fusse se non ordinaria , eccetto un Adamo ed Eva , una Iudit, ed una Santa Elena di marmo, ehe sono intorno al dnomo, con altre statue di due morti, fatte per Lodovico detto il Moro, e Beatrice ana moglie i le quali dovevano essere poste a un sepolero di mano di Giovan lacomo dalls Porta, scultore ed architetto del duomo di Milano, il quale lavorò nella sua giovinezza molte cose sotto il detto Gobbo i e le sopraddette, che dovevano andare al detto sepol soou condotte con molta pulitezza. Il medesimo Giovan Iacomo ba fatto molte bell' opere alla Certosa di Pavia, e particolarmente nel se-poloro del conte di Virtà e nella facciata della chiesa. Da costni imparò l'arte no suo nipote, chiamato Guglielmo, il quale in Milano attecon molto studio a ritrarre le cose di Licoardo da Vinet eirea l'anoo 1530, che glifecero grandissimo giovamento. Perebe audato con Giovan lacomo a Genova, quandu l'anno 1531 fu chiamato la a fare la sepoltura di S. Gro. Batista, attese al disegno con gran studio sotto Perino del Vaga; e, non lasciando pereiò la seultura, fece uno dei sedici piedistalli che sono in detto sepolero: laonde, veduto ebe si portava benissimo, gli forono fatti fare totti gli altri. Da-po ecodusse due angeli di marmo, elie sono nella compagnia di S. Giovanni, ed al vescoro di Serrega fece due ritratti di marmo ed un Moise maggiore del vivo, il quale fu posto uella chiesa di S. Lorenzo; ed appresso fatta che ebbe una Cerere di marmo, ebe fu posta sopra la porta della casa d'Ansaldo Grimaldi, fece sopra la porta della Cazzuola di quella città una statua di Santa Caterina, grande quanto il na turale; e dopo le tre Grazie con quattro putti di marmo, che furono mandati in Fiandra al gran scudiero di Carlo V imperatore, insieme con un 'altra Cerere grande quanto il vivo. Avendo Gugliemo in sei anni fatte quest'opere, l'an-no 1537 si condusse a Roma, dove na Giovan lacomo suo zio fu molto raccomandato a fra Rastiano, pittore viniziano, suo amico, acció esso il raccomandasse, come fece, a Michelagnolo Buonarreti il quale Michelagnolo veggendo Guglielmo fiero, e molto assidno alle fatiche, piarza di Santa Trigita i la conservazione, fine, cominciò a porgli afferione, e innanzi a ogni

altra cosa gli fece restaurare alcune cose anti-che in casa Farnese, nelle quali si portò di maniera, che Michelagnolo lo mise al servigio del papa, essendosi anco avuto prima saggio di lui in une sepoltura che aveva condotta delle Botteghe oscure, per la più parte di metallo, al vescovo Sulisse, con molte figura e storie di hassorilievo, cioè le Virtu cardinali ed altre, fatte con molta grazia; ed, oltre a quelle, le figura di esso vescovo, che poi andò a Salamanca in Ispagna. Mentre dunque Gu-glielmo andava restaurando le statue, che sono oggi nel Palaszo de Farnesi nella loggia che è dinanzi alla sala di sopra, mori l'anno 1547 fra Bastiano Viniziano, che lavorava, come a'e detto, l'uffizio del Piombo; onde taoto operò Guglicimo col favore di dichelagnolo e d'altri col papa, che chbe il detto uffizio del Piombo, con earieo di fare la sepoltura di esso papa Paolo III, da pursi in S. Pietro; dove cou miglior disegno, s'accomodò nel modello delle storie e figure delle Virtù teologiche e cardinali, che evere fatto per lo dettu voscavo Sulisse, mot-tendo in su'canti quattro putti in quattro tramezzi e quattro cartelle, e facendo oltre ciò di metallo la statua di detto pontelice a sedere in atto di pace; la quale statua fu alta palmi 17. Ma dubitando, per la grandezza del gelto, che il metallo non raffreddasse, onde ella non riuscisse, mesae il metallo nel bagno da basso, per venire abbeverando di sotto in sopra ; e con questo modo inustato venne quel getto benissimo e netto. nome era la eera, onde la stessa pelle che ven-ne dal fusco non ebbe punto bisogno d'essere rinetta, come in essa statua può vedersi, la quale è posta sotto i primi archi che reggono la tri-buna del nuovo S. Pietro. Avevaco a cosere messe a questa aepoltura, la quale, secondo na suo disegno, doveva essere isolata, quattro fi-gure che egli fece di marino con belle invensioni, secondo che gli fu ordinato da messer Anmibale Caro, che ebbe di ciò eura dal papa e dal cardinal Farnese: ona fu la Giustizia, che è una figura nuda sopra un panno a giacere con la cintura della spade a traverso al petto, e la spada ascosaj in una mano ha i fasci della iustizia coosolare, e nell'altra una fiamma di fnocoj e giovane nel viso, ba i capelli avvolti, ti naso aquilino, e d'aspetto sensitivo. La secon-da fu la Prudeoza, in forma di matrona, d'aspetto giovane, con uno specchio in mano, un libro chiuso, e parte ignuda e parte vestita. La terza fu l'Ahbondanza, una donna giovane, coronata di spigbe, con un corno di dovizia in mano, e lo stato antico nell'altra, ed in modo vestita, che mostra l'ignudo sotto i panni. L'ultima e quarta fu la Pace, la quale è una matrona con un putto, rhe ha cavato gli occhi, e col cadueco di Mercurio. Pecevi aimilmente una storia por di metallo, a con ordina del detto Caro, che aveve a essere messa in opera con due fiumi, l'uno fatto per un Jago, a l'altro per un fiume, che è nello stato de Farnesi. Ed oltre a tatte queste cose vi andava un moote pieno di gigli con l'arco vergine; ma il tutto non fu poi messo in opera per le cagioni che si son dette nella vita di Michelagnolo: e si può credere che come queste parti in se son belle e fatte con molto giudizio, così sarebbe riuscito il tutto insirme; Juttavia l' aria della piazza è quella che da il vero lume, e fa far retto giudizio de

nello spazio di molti anni, quattordici storie, per farle di bronzo, della vita di Cristo: ciascuna delle quali è larga palmi quattro e alta sei, eccetto però nua, che e palmi dodici alta, e larga sel, dove è la natività di Gesti Cristo con bellissime fantasie di figure, Nell'altre trediei sono l'andata di Maria con Cristo putte in lerusalem in su l'asino, con due figure di gran rilievo, e molte di mezzo e basso; la cena con tredici figure ben composte, ed un casa-mente ricchissimo; il lavare l piedi ai discepoli; l'orare nell'orto, con einque fignre e una turba da basso molto varia; quando o menato ad Anna, con sei figure grandi, o molte di basso, ed un lontano; lo essere hattuto alla enlonna; quando è coronato di spine; l'Ecce Home; Pilato che si lava le mani: Cristo che porta la eroce, con quindici figure, ed altre lontane che vanno al monte Calvario; Cristo crecifisso, con diciotto figure; e quando è levato di croce; le quali tutte istorie, se fussone gettate, sarebbone una rarissime opera, veggendosi che e fatta con multo atudio e fatica. Aveva disegnato papa Pio IV farle condurre per una delle porte di S. Pietro, ma non chbe tempo, sopravvenuto dalle morte. Ultimamente ha condetto fra Guglielmo modelli di cera per tre altari di S. Pietro, Criato deposto di croce, il ricevere Pietro le chiavi della Chiesa, e la venuta dello Spirito Santo, che tutte sarebbone belle storie. In somma ha costui avuto ed ha occasione grandissima di affaticarsi e fare dell'opere, avvenga cho l'uffisio del Piombo e di tanta gran rendita, che si può studiare ed affaticarsi per le gloria; il che non può fare chi non ha tante comodità. E nondimeno non ha condotto fra Guglielmo opere fi nite dal 1547 infino a questo anno 1567; ma e proprietà di chi ha quell'uffisio impigrire, e di-ventare infingardo. E elle ciò sia vero, costui, innanzi che fusse frate del Piombo, condusse molte teste di mermo ed altri lavori, oltre quelli che abbiam detto; è ben vero che ha fatto quattro gran profeti di stucco, che sono nelle ni chie fra i pilastri del primo arco grande di S. Pietro. Si sdoperò anco assai ne carri della festa di Testaccio, ed altre mascherata, che già moltionoi sono si fecero in Roma. E stato eresta di costui un Guglielmo Tedesco, che, fra altre opere, ha fatto un molto bello e ricco ornamento di statue piccoline di bronzo, imitate dell'antiche migliori, a uno studio di legoame (cod li chiamano) che il conte di Pitigliano dono al signor duca Cosinog le quali figurette son queste: il cavallo di Campidoglio, quelli di Montecavallo, gli Ercoli di Parnese, l'Antinoa, ed Apollo di Belvedere, e le teate de' dodici imperatori, con altre, tutte ben fatte e simili alle proprie.

see di Mecuria. Fecci aminonia na norsi
pri di metala, a con ordine del delto Care, si emperimente di consideratione del mentione del mentione del metalo 
teste in camera un come con rara, le qual, gen opera perced dir Guiglicino sudetto o d'attri che l'invisiavano, operarono contra di del direction del l'avisiavano, operarono contra di del dono fattogli da quel ponette, gli ferciatica del dono fattogli da quel ponette, gli ferciatione gli for pagie d'al meranti, ramadar in sonce gli for pagie d'al meranti, ramadar in antiche valte più di costoi, del quale ni è paro denco che si faccia menoria, lanto più, quanto egli è pasato a miglior vita, lasciando finna cla del propositione del propositione del proregio de la contra del propositione del proregio del propositione del propositione del proregio del propositione del propositione del proletto del propositione del

lunga vita degnissimo. Nanni di Baccio Bigio, scultore fiorentino, ol-

tre quello che in altri luoghi s'é detto di lui, dico che nella aua giovineaza sotto Raffaello da Montelupo attese di maniera alla scultura che diede in alcune cose piecole, che fece di marmo, gran speranza d'avere a easere valent'uomo; e andato a Roma sotto Lorenzetto scultore, mentre attese, come il padre avea fatto, anco all'architettura, fece la statua di papa Clemente VII, che è nel coro della Minerva, ed uns Pietà di marmu, cavata da quella di Miebelagnolo , la quale fu posta in Santa Maria de Anima, chiesa de Tedeschi, come opera che è veramente bellissims. Un'altra simile ludi a non molto ne fece a Luigi del Riecio, mercante fiorentino, che è oggi in Santo Spirito di Firenze a nua cappella di detto Luigi, il quale è non meno lodato di questa pieta verso la patria, che Nanni d' aver condotta la statua con molts diligenza ed amore. Si diede poi Nanni aotto Antonio da Saugallo con più studio all' architet-tura, ed attese, mentre Antoniu visse, alla fabbrica di S. Pietro; dove cascando da un ponte alto aessanta bruccia, e sfragellandosi, rimase vivo per miraculo. Ha Nanni condotto in Roma e fuori molti edilizi, e cercato di più e mag-giori averne, come s'è detto nella vita di Michelagnolo. È sus opers il palazzu del cardinal Montepulciano in istrada Iulia, ed una porta del Monte Sansavino fatta fare da Giulio III, con un ricetto d'acqua non finito, una loggia, ed altre stanze del palszzo stato già fatto dal esrdinale vecchio di Monte. È porimente opera di Nanni la casa de' Mattei, cil altre molte fabbriche, che sono state fatte e si fanno in Roma

E anco oggi fra gli altri famnao e molto celebra arebitettore, Galeazzo Alessi Perugino, il quale servendo in sua giovanezza il cardinale di Rimini, del quale fu cameriere, fece fra le yot. n

me prime opere, come volle detto signore, la riedificazione delle stanze della fortesan di Perugia con tante comodità, e bellessa, che in luogo si piceolo fu uno stupore; e pure sono state capaci già più volte del papa con tutta la -corte. Appresso, per avere altre molte opere che fece al detto cardinale, fu chiamato da' Genovesi con suo molto onore a' servigi di quella repubblica, per la quale la prima opera ehe facesse si fu racconciare e fortificare il porto ed il molo, anzi quasi farlo nn altro da quello che era prima. Conciossinché allargandosi in mare per buono apazio, fece fare un bellissimo portone, che giace in mezzo circolo, molto adorno di colonne rustiche, e di nicchie a quelle intorno: all'estremità del qual circolo si conglungono due baluardetti, che difendoco detto portone. In sulla piazza poi sopra il molo, alle spalle di detto portone verso la città, fece na portico grandissimo, il quale riceve il corpo della guardia, d'ordine dorico, e sopra esso, quanto è lo spazio che egli tlene ed insieme a due baluardi e porta, resta noa piszza spedita per comodo dell'artiglieria; la quale a guisa di cavaliere sta sopra il molo, e difende il porto dentro e fuora. Ed oltre questo, che è fatto, si da ordine per auo disegno, e già dalla signoria e stato approvato il modello, all'accrescimento della città, con molta lode di Galeaaro, che in queste ed altre opere ha mostrato di essere ingegnosissimo. Il medesimo ha fatto la strada nuova di Genova con tanti palazzi fatti con suo disegno alla moderna, che molti affermano in niun' altra città d'Italia trovarsi una strada più di questa magnifica e grande, ne più ripiena di ricchissimi palazzi, stati fatti da quei aignori a persuasione e con ordine di Galeasao; al quale confessano tutti avere obbligo grandissimo, poiche è stato inventore ed esceuture d'opere che. quanto agli edifiaj, rendono senza eomparazione la loro città molto più magnifica e grande cho ells non era. Ha fatto il medesimo altre strade fuori di Genova, e tra l'altre quella che si par-te da ponte Decimo per andare in Lombardia. lla restaurato le mura della città verso il mare, e la fabbrica del duomo facendogli la tribuna e la cupola. Ha fatto anco molte fabbriche private: il palazzo in villa di M. Lucca Iustiniano, quello del signor Ottaviano Grimaldi, i palazzi di due dogi, uno al signor Batista Grimaldi ed altri molti, del quali non accade ragio-nare. Gia non tacerò che ba fatto il lago ed isola del signor Adamo Centurioni, copiosissimo d'acque e fontane, fatte in diversi modi belli e capricciosi, e la fonte del capitan Learco, vicina alla città, che è cosa nobilissima. Ma sopra tutte le diverse maniere di fonti che ha fatte a molti, è bellissimo il bagno che lia fatto in casa del signor Gio. Batista Grimaldi in Bisagno. Questo, ch'è di forma tondo, ba nel mezzo un laghetto, nel quale si possono bagnare comodamente otto o dieci persone; il quale laghetto ha l'acqua calda da quattro teste di mostri marini, che pare ehe eseano del lago, e la fredda da altrettante rane, che sono sopra le dette teste de' mostri. Gira intorno al detto lago, a cui si scende per tre gradi in cercbio, nno spazio quanto a due persone può bastare a passeggiare comodamente. Il muro di tutto il circuito e partito in otto spazi; in quattro sono quattro gran nicebie, ciascuna delle quali riceve un vaso tondo, che, alzandosi poco da terra, 80

mezzo entra nella nicchia e mezzo resta fuora, ed in mezzo di ciascun d'essi può hagnarsi un uomn, venendo l'acqua fredda e calda da un maseheronc, che la getta per le eorna e la ri-piglia, quando bisogna, per hocca. In una del-l'altre quattro parti è la porta, e nell'altre tre aono finestre e luoghi da sedere: e tutte l'otto parti sono divise da termini, che reggono la cornice dove posa la volta ritonda di tutto il bagno: di meszo alla qual volta pende una gran palla di vetro cristallino, nella quale è dipinta la sfera del cielo, e dentro essa il globo della terra; e da questa in alcune parti, quando altri usa il bagno di notte, viene chiarissimo lume, che rende il luogo luminoso come fuser di mezzo giorno. Lascio di dire il como lo dell'antibagno, In apogliatoio, il hagnetto, quali sono pieni di stucchi, e le pitture ch'adoroano il luogo, per non cascr più lungo di quello che bisogni; hasta che non son punto disformi a tant'opera. In Milano con ordine del medesimo Galeazzo s'è fatto il palazzo del signor Tommaso Marioi duea ili Terrannova, e per avventura la facciata della fahbrica che si fa ora di S. Celso, l'amlitorio del Cambio in forma ritonda, la già cominciata chiesa di S. Vittore, cd altri molti edifisj. Ha mandatn Pistesso, duve non è potuto ezli esser in persona, disegni per tutta Italia, e fuori, di molti edifizi, palazzi e tempi, de quali non dirò altro, questo potendo basta-re a farlo conoscere per virtuoso e molto eccellente architetto.

Non tacerò ancora, poichè è nostro Italiano, sebbene non so il particolare dell'opere suc, che in Francia, secondo che intendo, è molto eccellente architetto, ed in particolare nelle cose di fortificazioni, Rocco Guerrini ila Marradi, il quale in queste ultime guerre di quel regno ha fatte con suo molto utile eil onore molte opere ingegnose e laudabili. E cost ho in quest'ultimo, per non defraudare niund del pruprio merito della virtù, favellato d'alcuni seultori ed architetti vivi, de' quali non ho prima avuto occasione di cumodamente ragionare.

## DI DON GIULIO CLOVIO

#### MINIATORA

Non è mai stato, ne sarà per avventura in molti seculi ne il più raro, ne il più eccellente miniatore, o vogliamo dire dipintore di cosc piccole, di don Giulio Clovio, poiché ha di gran lunga superato quanti altri mai si aono io questa maniera di pitture esercitati.

Naeque costui nella provincia di Schiavonia, ovvero Croazia, în una villa detta Grisone nella diocesi di Madrucei, ancorche i suol maggiori della famiglia de' Clovi fussero vennii di Macedonia; ed il nome suo al battesimo fu Giorgio Iulio. Attese da faneiullo alle lettere, e poi, per istinto naturale, al disegno; e perrenutu all'età di diciotto anni, desideroso d'acquistare, se ne venne in Italia, e si mise a'servigi di Marinu cardonal Grimani, appresso al quale attese lo spazio di tre anni a disegnare, di maniera che fece molto migliore riuscita che per avventura nun era insino a quel tempo stata aspettata di lui, come si vide in alcuni disegui di medaglie e rovesci, che fece per quel signots, disegnati di penoa minutissimamente e cun

piccole cosc, che nelle grandi, si risolve, e saviamente, di volcre attendere a miniare, polcheerano le sue opere di questa sorte graziosissime, e belle a meraviglia, consigliato anco a ciò da molti amiei, ed in particolare da Giulio Romano, pittore di chiara fama, il quale fu quegli che primo d'ogni altro gl'iosegnò il moilo di adoperare le tinte ed i colori a gomma ed a tempera. E le prime cose che il Clovio colorisse fu una nostra Dunna, la quale ritrasse, come ingegnoso e di hello spirito, dal libro della vita di essa Vergine: la quale opera fo intagliata in istampa di legno celle prime carte d'Alberto Duro, perché, essendosi portato hene in questa prima opera, si condusse per mezzo del signor Alberto da Carpi, il quale allora serviva in Ungheria, al servizio del re Loduvico e della reina Maria sorella di Carlo V; al qual re conduste un giudizio di Paris di chiaroscuro che piacque molto, ed alla reina una Lucrezia Bumaoa che si uccideva, con alcune altre cose, cha farono tenute bellissime. Segnendo poi la morte di quel re, e la rovina delle cose d'Uogheria. fu erzato Giorgio Iulio tornaracne in Italia, dove non fu appena arrivato, che il cardinale Campeggio, vecchio, lo prese al suo aervizio: nnde, accomodatosi a modo suo, fece una Madonna di minio a quel signore, ed alcun'altre cosette, e si dispose voler attendere per ogni modo con maggiore studio alle cose dell'arte; e così si mise a disegnate, ed a cerear d'imitare con ogni sfurzo l'opere di Michelagnolo. Ma fo interrotto quel suo huon proposito dall'infelice sacco di Roms l'anno 1527, perchè trovandusi il povero uomo prigione degli Spagnuoli, e mal condutto, in tanta miseria ricorse all'aiuto divino, facendu voto, se usciva salvo di quella rorina miserahile, e di mano a que' nnovi Farisei, di subito farsi frate ; onde essendosi salvato per grazia di Dio, e condottosi a Mantova, si fece religioso nel monasterio di S. finffino dell' ordine de' canonici regulari Scopetini, essendogli stato promesso, oltre alla quiete e ri-poso della mente e traoquill'ozio di acrvire a Dio, che arelibe comodità di attendere alle volte, quasi per passatempo, a lavorare di minio. Preso dunque l'abito, e chiamatosi don Giulio, fece in capo all'anno professione, e poi per ispazio di tre anni si stette assai quietamente fra que' padri, mutandosi d'uno in altro mona-sterio, sccondo che più a lui piaceva, come altrove s' è detto, e sempre alcuna cosa lavorando. Nel qual tempo condusse un libro grande da coro con mini sottili e bellissimo fregiaturo, fa-cendovi fra l'altre coso un Gristo elle appare in forma d'ortolano a Maddalena, che fu touto cosa singolare. Per che, erescintogli l'animo, fece, ma di figure molto maggiori, la storia dell'Adultera accusata da'Gindei a Cristo, con buon numero di figure, il che tutto ritrasse da uns pittura, la quale di que giurni areva fatta Tiziano Vecellio, pittore eccellenti-simo. Non molto dopo avvenne che, tramutandosi don Giulio da un monasterio a un altro, cume fanno i monaci o frati, si ruppe agrasiatamente una gamba; perché condotto da que' padri, accio meglio fusse curato al monasterio di Cand'ana, vi dimorò, senza gnarire, aleun tempo, e-sendo forse male stato trattato, come s'usa non meno dai padri che da' medici. La qual catrona e quasi incredibile diligenza. Onile, coss intendendo il castinal Grimani, che multo reduto che più cra sintato dalla natura nelle l'amava per la sua virtù, oltenne dal papa di

poterlo tenere a' snoi servigi e farlo eurare. I Onde cavatosi don Giuliu l'abito, e guarito della gamba, andò a Perugia col cardinale che là era legato, e lavorando gli condus-e di minio quest'operc: un uffizio di nostra Donna con quattro bellissimo storie, ed in uno epistulario tre storie grandi di S. Paolo Apostolo, una delle queli inill a non molto fu mandata in Ispa-gna. Gli fece anco una bellissinia Pirta ed un Crocifisso, che dopo la morte del Grimani rapitò alle mani di M. Giovanni Gaddi cherico di esmera. Le quali totte opere fecero conoscere in Roms don Giulio per creellente, e furono gagiooe che Alessandro cardinal Farnese, il quale ha sempre aiutato, favorito, e voluto appresso di se uomini rari e virtuosi, intrao la fanna di lui e vedute l'opere, lo prese al suo aervizio, dore è poi stato sempre e sta ancora così vecebio. Al quale signore, dico, ha con-slotti infiniti minj rarissimi, d'una parte dei quali farò qui menaione, perche di tutti non è quasi possibile. In un qualtretto piccolo ha ili-pinta la nostra Donna col figlinulo in braccio, con molti santi e figure attorno, e ginocchioni papa Paolo III, ritratto di naturale tanto bene, e par vivo nella piccolezza di quel minio; ed all'altre figure similmente non pare che manchi altro che lo spiritu e la parola. Il quale qualretto, come eusa che è veramente rarissiana, fo mandato in Ispagna a Carlu V imperatore, che ne rratò stupefatto. Dopo quest'opera gli fece il cardinale mettere mano a far di minio le storie d'un uflizio della Madonna scritto di lettera formato dal Monterrhi, che ciù è raro. Unile risolutosi don Giulio di voler che quest'opera fusse l'estremo di sua possa, vi si mise con tanto studio e diligenza, cue niun'altra fu mai fatta con maggiore; onde ha condotto col pennello cose tanto stupende, che non par possibile vi si possa con l'occhio ne con la mano arrivare. Ha spartito questa sua fatica don Giolio in ventisci storiette, due carte a canto l'una all'altra, che è la figura ed il figurato, e ciascuna storietta ha l'ornamento attorno, vario dall'altra, con figure e bizzarrie a proposito della storia che egli tratta, ne vo' che mi paia fatica raccontarle brevemente, attesoche ogouno non le può veilere. Nella prima faccia, dove comincia il mattutino, è l'angelo che annunaia la Vergine Miria, con una fregiatura nell'ornamento piena di puttini che sono micacolosi, e nell'altra storia Essia che parla col re Aehaz. Nella seconda, alle lande, è la visitazione della Vergine a Elisabetta, ehe ha l'ornamento finto di metallo: nella storia dirimpetto è la Instizia e la Pace che si abbraeeiano. A prima è la natività di Cristo, e dirim-petto nel Paradiso terrestre Adamo ed Eva che mangiano il pomo, con ornamenti l'un e l'altro pieni d'ignadi ed altre figure ed animali ritratti di naturale. A terza vi ha fatto i pastori che l'angelo appar loro, e, dirimpetto, la Tiburtina sibilla elle mostra a Ottaviano imperatore la Vergine con Cristo nato in cielo, adorno l'uno e l'altro di fregiature e figure varie tutte eolorite, e dietra il ritratto di Alessandro Magno, ed Alessandro cardinal Farnese. A sesta vi è la circoncisione di Cristo dov'è ritratto, per Si-meone, papa Paolu III, e dentro alla storia il ritratto della Mancina e della Settimia, gentildenne romane, che furono di somma belleaza,

fascia parimente eol medesimo online l'altra storia, che gli è a canto, dov' è S. Gio, Batista che battezza Cristo, storia piena di ignuti. A nona vi ha fatto i Magi che adorano Cristo, c, ilirimpetto, Salomone adorsto ilella regina Saha, con fregiature all'una e l'altra, ricche e varie, e dentro a questa da pie, condotta di figu-ie manco che formiche, tutta la festa di Tcstaccio, che è cosa stupenda a vedere che si minuta cosa si possa condur perfetta con una punta di pennello, che è ilelle gran cose che possa face una mano, e vedere un ocehin mortale; nella quale sono tutte le livree che fece allora il caritinale Farnese. A vespero è la nostra Donna elle fugge con Cristo in Egitto, c dirimpetto, e la sommersione di Faraone nel mar rosso, con le sue firgiature varie da' lati. i compieta è l'incoronazione della nostra Donnar in cielo con moltitudine d'angeli, e dirimietto nell'altra storia Assuero ebe incorona Ester, con le sue fregiature a proposito. Alla messa della Madonns ha posto inuanzi una fregiatura finta di cammeo, che è Gabbriello che annonzia il Verbo alla Vergine, e le due storie sono la nostra Donna eon Gesú Cristo in collo, e nell'altra Dio Padre che erea il cielo e la terra. Dinanai a' salmi penitenziali è la battaglia, nella quale, per cumandamento di David re, fu morto Uria Eteo, dove sono cavalli e gente ferita e murta, che è miracolora ; e, dirimpetto nell'altra storia, David, in penitenza, con ornamenti ed appresso grotteschine. Ma chi vnol finire di stupire guardi nelle litanie, dove minutamento ha fatto un intrigo con le lettere de'nomi de' santi, dove di sopra nella margine è un cielo pieno di angeli intorno alla santissima Trinità, e di mano in mano gli apostoli e gli altri santi, e dall'altra banda segnita il cirlo con la nostra Douna e tutte le sante vereini; nells margine di sotto ha condotto poi di minutissime figure la processione ehe fa Roma per la solenità del Corpo di Cristo, piena di officiali con le torce, vescovi e cardinali, e'l Santissimo Sacramento portato dal papa, con il resto della corte e guardia de' Lanzi, e finalmente Cartello Sant'Agnolo ehe tira artiglierie; cosa tutta da fare stupire e maravigliare ngni acutissimo ingegno. Nel principio dello officio dei morti son due storie : la Morte che trionfa sopra tutti i mortali potenti di atati e regni, come la bassa plebe ; dirimpetto, nell'altra storia, e la resurrezione di Lazzaro, e dreto la Morte ebe combatte con alcuni a eavallo. Nrll' officio della croce ha fatto Cristo erocifisso, e, dirimpetto, Moisè con la pioggia delle scrpi, e lui che mette in alto quella di bronzo. A quello dello Spirito Santo è quando gli scenile sopra gli apostoli; e, dirimpetto, il mucar la torre di Babilonia da Nembrot. La quale opera fu condotta con tanto studio e fatica da don Gulio nello spazio di nove anni, che non si potrebbe, per modo di dire, pagare quest'opera con alcun prezzo giammai; e non è possibile vedere per tutte le storie la più strana e bella varictà di bizzarri ornamenti, e diversi atti e positnee di ignudi , maschi e femmine, studiati e ben ricerchi in tutte le parti, e poste con proposito attorno i detti fregi per arricebi-ne quell' ope-re: la quale diversiti di cose spargono per tutta quell'opera tanta belleara, che ella pare cosa divina e non umana, e massimamente avende ed un fregio bene ornato attorno quello che i con i colori e con la maniera fatto sfuggire ed

allontanare le figure, i casamenti, rd i psesi, eon tutte quelle parti ehe richiede la prospet-tiva e con la maggior perfezione che si possa, intanto che, così d'appresso come fontano, fan no restare ciuscun maravigliato; e per non dire nulla di mille varie sorti d' alberi tanto ben fatti, che paiono fatti in Paradiso. Nelle storie ed invenzioni al vede disegno, nel componimento ordine, varietà e riccherza negli abiti, condotti con si bella grazia e maniera, else par impossibile siano condutti per mano d'isomissi. Onde possiam dire che don Giulio abbia, come si disse a principio, superato in questo gli antichi e moderni, e clic sia stato a' tempi nostri un piecolo e nuovo Michelagnulo, Il medesimo fece già un quadretto di figure piccole al cardinal di Trento, si vago e bello, che quel signore ne fece dono all'imperatore Carlo V; e dopo al medesimo ne fece un altro di nostra Donna; cd insieme il ritratto del re Filippo, che foro-no helli-simi e pereiò donasi al detto re Cattofleo. Al medesimo cardinal l'arnese fece in un quadretto la nostra Donna col figliuolo in hraceio, S. Lisahetta, S. Giovannino, ed altre fignre, che fu mandato in Ispagna a Rigomes. In un altro, che oggi l'ba il detto cardinale, fece S. Giovanni Batista nel deserto, con paesi ed animali hellistimi, ed un altro simile ne fece poi al medesimo per mandare al re Filippo. Una Pirtà, che fece con la mailonna ed altre molte figure, fu dal detto Farnese donata a pa-pa Paolo IV, che, mentre visse, la volle sem-pre appresso di sé. Una atoria, duve David taglia la testa a Golia gigante, fu dal medesimo cardinale donata a madama Margherita d'Austria, che la mandò al re Filippo suo fratello iusieme con un'altra, che per compagnia di quel la gli fece fare quella illustrissima signora, dove Iudit tagliava il capo ad Olnferne. Dimorù già molti anni sono don Giulio appresso al duca Cosimo molti mesi, ed in detto tempo gli fece alcun' opere, parte delle quali furono mandate all'imperatore ed altri signori, e parte ne rimasero appresso sua Eccellenza illustrissima, che fra l'altre cose gli fece ritrarre una testa piccola d'un Cristo da una che n'ha egli stesso antichissima, la quale fu già di Gottifredi Bu-glioni re di Ierusalem : la quale dicono essere più simile alla vera effigie del Salvatore, che alcun' altra che sia. Fece don Giulio al detto signor duca un Crocifisso con la Maddalena a' piedi, che è cosa maravigliosa; cd un quadro piccolo d'una Pieta, del quale abhiamo il discgno nel nostro libro insieme con un altro, pur di mano di don Giulio, d'una nastra Donna ritta, col figliuolo in collo, vestita all' Ehres, con un coro d'Angeli intorno e molte anime nude in atto di raccomandarsi. Ma, per tornare al signor duca, celi ha sempre molto amato la virtu di don Giulio, e eercato d'avere delle sue opere; e se non fusse stato il rispetto che ha avuto a Farnese, non l'archhe lasciato da se partire, quando stette, come ho detto, alcuni mesi al suo servizio in Firenze. Ha dunque il duca, oltre le cose dette, un quadretto di mano di don Ginlio, dentro al qualc è Ganimede porat u.n. Ginio, dentro ai qualce Cantimede por-tato in cielo da Giove converso in aquila, il quale fu ritratto da quello che già disegnò Mi-chelagnelo, il quale è oggi appresso Tommaso de Cavalieri, come a'è detto attrove. Ila similmente il duca nel suo serittoio un S. Giovanni Batista ehe siede sopra un sasso, ed alcuni ri-

tratti di mano del medesimo, ehe sono mirahili. Fere già don Giulio un quadro d'una Pietà, enn le Marie ed altre figure attorno, alla marchesana di Pescara, ed un altro, simile in tutto, al cardinale Farnesc, che lo mandò all'imperatrice, che è oggi moglie di Massimiliano e sorella del re Filippo; cd un altro qua-dretto di mano del medesimo mandò a Sua Macstà Cosare, dentro al quale è, in un pae-setto bellissimo, S. Giorgio che ammazza il serpente, fatto con estrema diligenza. Ma fn passato questo di bellezza e di disegno da po quadro maggiore che don Giulio fece a un gentiluomo spagnuolo, nel quale è Traiano imperatore, secondo che si vede nelle medaglie, e col rovescio della provincis di Gindea, il quale quadro fu mandato al sopraddetto Massimiliano, oggi imperatore. Al detto cardinale Farnese ha fatto due altri quadretti: in uno è Gesù Cristo ignudo con la croce in mano, e nell'altro è il medesimo menato da Giudel, ed accompagnato da una infinità di popoli al monte Calvario con la croce in ispalla, e dietro la nostra Donna e l'altre Marie in atti graziosi e da muovere a pietà un cuor di sasso. Ed in due carte grandi er un messale ha fatto allo stesso cardinale Gesù Cristo che ammaestra nella dottrina del santo Evangelio gli Apostoli, e nell'altra il Giudizio universale, tanto bello, anzi ammirabile e stopendo, che io mi confondo a pensario, e tengo per fermo che non si possa, non dico fare, ma vedere, nè immaginarsi, per minio, cosa più bella. È gran cosa che in molte di queste opere, e massimamente nel detto ufficio della Madonna, abbia fatto don Giulio alcune figurine non più grandi che una ben piccola formica, con tutte le membra al espresse e si distinte, che siù non si sarchbe potuto in figure grandi quanto il vivo; e che per tutto siano sparai ritratti naturali d'uomini e donne non meno simili al vero che se fussero da Tiziano o dal Bronzino stati fatti naturalissimi e grandi quanto il vivo; seuza che in alcune fignre di fregi si veggiono alcone figurette nude, ed in altre maniere, fatte simili a cammei, che, per piecolissime che sie-no, sembrano in quel luogo essere grandissimi giganti, cotanta è la virtii e strema diligenzia che in operando metto don Giulio, Del quale ho voluto dare al mondo questa notizia, accionehé sappiano alcuna cosa di lui quei che non possono ne potranno delle sue opere vedere, per essere quasi tutte in mano di grandissimi signori e personaggi; dico quasi tutte, perche so alcuni privati avere in scatolette ritratti bellissimi di mano di costul, di signori, d'amici, o di donne da loro amste. Ma, comunque sia, hasta che l'opere di si fatti uomini non sono pubbliche, ne in luogo da poterc essere vedute da ognino, come le pitture, sculture, e fabbri-che degli altri artefici di queste nostre arti. Ora, ancorche don Giulio sia vecchio e non studi, në attenda ad altro, che procacciarsi con opere sante e huone, e con una vita tutta lontana dalle cose del mondo, la salute dell'anima sua, e sia vecchio affatto, pur va lavorando con-tinuamento alcuna coss, la dove stassi in molta quiete e ben governato nel palazzo de Farnesi, ove è cortesissimo in mostrando hen volentieri le cose sue a chiunque va a visitarlo e vederlo come si fanno l'altre maraviglie in Roma,

PTALIABI

Vive anco in Roma, e certo è molto eccellente nella sua professione, Girolamo Siciolante da Sermoneta, del quale, sebbene si è detto alcuna cosa nella vita di Perino del Vaga, di cui fu discepulo e l'aintò nell' opere di Castel Sant'Agnolo e molte altre, non sia però se non bene dirne anco qui quanto la sua molta virtu merita veramente. Fra le prime opere adunque, ebe costui fece da se, fu una tavola alta dicei palmi che egli fece a olio di venti anni, la quale e oggi nella badia di S. Stefano vicino alla terra di Sermoneta sua patria, nella quale sono quanto il vivo S. Pietro, S. Stefano e S. Giovanni Batista con certi putti. Dopo la quale ta-vola, che molto fu lodata, fece nella chiesa di Saoto Apostolo di Roma in una tavola a olio Cristo morto, la nostra Donna, S. Giovanni, e la Maddalena con altre figure condotte con diligenza. Nella Pace condusse poi, alla esppella di marmo che fece fare il cardinale Cesis, totta la volta lavorata di stucchi in un partimento di quattro quadri, facendovi il nascere di Gesù Criato, l'adorazione de Magi, il fuggire in Egitto e l'ucisione de'fanciulli innocenti, che tutto fu opera molto laudabile e fatta con invenzione, giudizio, e diligenza, Nella medesima ebjesa fece non molto dopo il medesimo Girolamo, in una tavola alta quindici palmi appresso all'al tare maggiore, la natività di Gesu Cristo, che fu bellissims; e dopo per la sagrestis della chiesa di S. Spirito di Roma in un altra tavola a olio la venuta dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, che è molto grasiosa npera. Similmente nella chiesa di Santa Maria de Anima, chiesa della naziune tedesca, dipinse a fresco tutta la cappella de' Fuccheri, duve Giulio Ro-mano gia fece la lavola, con istorie grandi della vita di nostra Donna; ed in S. Iscopo degli Spagnuoli all' altase maggiore fece in una gran tavola un bellissimo Crocifisso con alcuni angeli attorno, la nostra Donna e S. Giovanni, e oltre ciò due gran quadri che la mettono in mez-zo, con una figura per quadro, alta nove palmi, cioc S. lacopo apostolo e S. Alfonso vescovo; nei quali quadri si vede che mise molto studio e diligenza. A piazas Giudea nella chiesa di S. Tommaso ha dipinto tutta una cappella a fre-sco, ohe risponde nella corte di casa Cenci, facendovi la natività della Madonna, l'essere annunziata dall' Angelo, ed il partorire il Salva-tore Gesù Cristo. Al cardinal Capodiferro ba dipinto nel suo palazzo un salottu molto bello de' fatti degli antichi Romani; ed in Bologna fece già nella chiesa di S. Martino la tavola dell'altare maggiore, che fu molto commendata. Al signor Pier Luigi Farnese, duca di Parma e Al algnor Fire augr carners, quea un rama e Piacenza, il quale servi alcun tempo, fece molto opere, ed in particolare un quadro, che è in Piacenza, fatto per ona cappella, dentro al qualc è la nostra Donna, S. Giuaeppo, S. Michele, S. Glovenni Batisla, ed un angelo di palmi otto. Dopo il suo ritorno di Lombardia fece nella Minerva, cioè nell' aodito della sagrestia, un Crocifisso, e nella chiesa un altro; e dopo fece a olio una Santa Caterina ed nna Sant' Agata; ed in S. Luigi fece u os storia a fresco a concor-renza di Pellegrino Pellegrini Bolognese e di Iscopo del Conte Fiorentino. In una tavola a

Alò dirimpetto alla Misericordis, compagnia dei Piorentini, dipinse non ha molto lo nostra Donna, S. lacopo Apostolo, S. Alò e S. Martino vecoviz ed in S. Lorenzo in Lucina, alla cappella della contessa di Carpi, fece a fresco un S. Francesco che riceve le stimate; e nella sala de'Re fece al tempo di papa Pio IV, come s' è detto, una storia a fresco sopra la porta della cappella di Sisto, nella quale storia, ebe fa molto Ioda-ta, Pipino re de' Franchi dona Ravenna alla Chiesa romana, e mena prigione Astolfo re de' Longobardi: e di questa abbiamo il disegno di propria mano di Girolamo nel nostro libro con molti altri del medesimo. E finalmente ha oggi fra mano la cappella del cardinale Cesia in S. Maria Maggiore, dove ha già fatto in una gran tavola il martirio di Sonta Caterina fra le ruote, che è bellissima pittura, come sonn l'altre che quivi ed altrove va continuamente e con ano multo stadio lavorando. Non farò menaione de' ritratti , quadri , ed altre opere piecole di Girolamo, perche, oltre che sono infinite, queste possono bastare a farlo conoscere per eccellente e valuroso pittore, Avendo detto disopra, nella vita di Perino

del Vaga, che Marcello, pittor mantovano, operono gran nome; dico al presente, venendo più al particolare, che egli già dipinse nella chiesa di Santo Spirito la tavola e tutta la cappella di S. Giovanni Evangelista, enl ritratto di un commendatore di detto Santo Spirito, che murò quella chieso e fere la detta cappella; il quale ritratto e molto simile, e la tavola bellissima, Onde, veduta la bella maniera di costni, un Once, veduta la pella maniera di costili, un frate del Piombogli fece dipienere a fresco nella Pace, sopra la porta che di cliiesa entra in con-vento, un Cesù Cristo fancinilo, che nel tem-pio disputa con i dottori, che è opera bellissi-ma. Ma perche si è dilettato sempre costui di fare ritratti e cose piccole , lasciando l'opera maggiori, n' ha fatto infiniti ; onde se ne veggiono aleuni di papa Paolo III, belli e simili afatto. Similmente con disegni di Michelagnolo, e di sne opere, ha fatto una infinità di cose similmente piccole, c fra l'altre in una sua opera ha fatta lutto la facciata del Giudiaio, che è cosa rara e condotta ottimamente. E nel vero, per cose piccole di pittura, non si può far meglio; perloche gli ha linalmente il gentilissimo M. Tommaso de' Cavalieri, che sempre l'ha favori-to, fatto dipingere con disegni di Michelagnolo una tavola per la chiesa di S. Giovanni Laterano d'una Vergine annunziata bellissima; Il quale disegno di man propria del Buonarroto, da costal imitato, dono al signor duca Cosima Lionardo Buonarroti nipote di esso Michelagnolo, insieme con alcuni altri di fortificazioni, d'architettura, ed altre cose rarissime. E que-sto basti di Marcello, che per nltimo atteode a lavorare cose pircole, conducendole con veramente estrema ed incredibile pacienza.

è la naurir Donius, S. Giudeppo, S. Michele, S.
Di Incopa del Conte Fiorentino, il quate, sicGloranta Baitais, e du narquò di palmi otto.
Dopo il uno ritorno di Lombritia fece nella
sibbatanta, fra in questo e il natiri impoli, se
corcilius, e nella disca sun altro; e dopo fece
si dilegnata di contenta del manifesta di contenta di contenta del manifesta di sull'articolori di contenta di S. Lingi fece sun astoria farecco cancente
rotta di Pellegrino Pellegrini Bologonee e di
contenta di Pellegrino Pellegrini Bologonee e di
coli alta politi escita, fatta selle indicasi di S. In il Rome e fronti Ma e contenta di coli alta politi pellegrini pellegrini di coli alta politi pellegrini pellegrini di coli alta politi pellegrini di fina di contenta di coli alta politi pellegrini di coli alta politi pellegrini di di si il nome e fronti Ma del ritatti, per non divi-

638 VASAM

di tutti, ehe sarebbe lunghissima storia, dirò aolamente che egli ha ritratto, da papa Paolo BII in qoa, tutti i pontefici che sonn atati, e tatti i ugnori ed ambasciadori d'importanas che sono stati a quella corte; e similmente capitani d'eserciti e grand'nomini di casa Coloons e de-gli Orsini, il signor Piero Strozzi, ed una infinita di vescovi, cardinali, ed altri gran prelati e signori, senza molti letterati ed altri galantuomini, che gli banno fatto acquistare in Roma nome, onore ed utile; onde si sta in quella eitta eon sua famiglia molto agiata, ed onoratamente. Costni da giovanetto disegnava tanto bene, ehe dirde speranza, se avesse seguitato, di farsi eccellentissimo, e saria stato veramente; ma, come ho detto, si voltò a quello cha si sentiva da natura inclinato i nondimeno non si possono le cose sue se non lodare. È di sua mano in una tavola, che è nella chiese del Popolo, un Cristo mortu; ed in un'altra, che la fatta in S. Luigi alla cappella di S. Dianigi con storie, è quel santo. Ma la più bell'opera, ehe mai facesse, ai fu due atorie a fresco che già fece, come s'è detto in altro luogo, nella compagnia della Misericordia de' Fiorentini, con una tavola d'un deposto di croce con i ladroni confitti, e lo svenimento di nostra Donna, colorita a olio, molto bella, e condotta con diligenaa e con suo molto onore. Ha fatto per Roma molti quadri e figure in varie maniere, e fatto assai ritratti interi vestiti e nudi d' uomini e di donne, che sono stati bellissimi, perocele così erano i naturali. Ha ritratto anco, secondo l' occasioni, molte teste di signore gentildonne, e principesse, che sono state a Roma, e fra l'altre so che già ritrasse la signora Livia Colonna, nobilissima donne per chiarezza di sangue, virtu, e bellezza incomparabile. E questo basti di lacopo del Conte, il quale vive e va continuamente operando.

Arei potuto ancora di molti nostri Tuscani e d'altri luoghi d'Italia far noto il nome e l'opere loro, che me la son passata di leggieri, perche molti hanno finito, per esser veechi di operare, ed altri che son giovani, che si vanno sperimentando, i quali faranno conoscersi più con le opere che con gli scritti e perche ancor vive ed opera Adone Doni d'Ascesi, ilel quale, se bene feci memoria di lui nella vita di Cristofano Gherardi, dirò alcune particolarità delle opere sne, quali ed in Perugia e per tutta l'Umbria, e particolarmente in Fuligno sono molte tavole; ma l'opere sue migliori sono in Ascesi a Santa Maria degli Angeli nella cappelletta dove mori S. Francesco, dove sono alcune storie de'fatti di quel santo lavorate a olio nel muro, le quali son lodate assai; oltre che ha nella testa del refettorio di quel convento lavorato a fresco la passione di Cristo, oltre a molte ope-re che gli han fatto onore, e lo fanno tenere e cortese e liberale la gentilezza e cortesia sua,

In Orrieto sono aniora di quella eura due giorani, non pittore claimato Casar del Nebia, e l'altro scollore... ambidue per una gran via da far che la loro città, che fino a oggi ka chianato del continuo a oranria maestri foresteri, che, segiltudo di principi che hamo pretattri, che segiltudo di principi che hamo prava in Orrieto in Saina Maria, ilnomo di quella città, Niccolò dalle Pomarane pittore giurane, il quale, avendo condotto nos tavols dove Critore sucuesta Lazaro, ha mostro insiense con

altre eose a fresco di acquistar nome appresso

agli altri suddetti.

E perché d'outri masetri Italiani vivi siamo alla fine, dirò solo, che avendo sentito non mi-nor un Lodovien, scultore forcentino, il quale in Inghilterra ed in Bari ha fatto, secondo che m'è detto, cose notabili, per non arre io tro-vato qua ne parenti, ne cognome, ne visto l'opere sue, non pouso, come vorrei, farne allo l'opere sue, non pouso, come vorrei, farne allo suddetti della come dell

## memoria che questa del nominarlo. Di DIVERSI ARTEFICI

#### PIAMMINGER

Ora ancor che in molti luoghi, ma preò confusamente, si sis ragionato dell' opere d'alcuni recellenti pittori fiamminglii, e dei loro inta-gli, non tacerò i nomi d'alcun' altri, perebe non ho potuto avere intera notizia dell'opere, i quali sono stati in Itslia, ed io gli bo conosciuti la maggior parte, per apprendere la maniera italiana; parendomi che così meriti la loco in-dustria e fatica mata nelle nostre arti. Lasciando adunque da parte Martino d'Olanda, Gio-van Eyck da Bruggia ed Uberto suo fratrillo, che nel 1510 mise in luce l'invenaone e modo li colorire a olio, come altrove s'e detto, e lasciò molte opere di sua mano in Guanto, in lori eil in Bruggia, dove visse e mori nnoratamente, dico che, dopo costoro, seguitò Ruggieri Vauder-Weyde di Brusselles, il quale fece molte opere in più luoghi, ma priocipalmente nella sua patria, e nel palazzo de signori quattro tavole a olio bellissime di cose pertinenti alla iustiaia. Di costui fu discepolo Hauesse, del quale abbiam, come si disse, in Fiorenza in un quadretto pierolo, che è in man del dura, la passione di Cristo. A costui snecessero Lodovice da Lovanio Luven Fiammingo, Pietro Chrlsta, Giusto da Guanto, Ugo d'Aoversa, ed altri molti, i quali, perché mai non uscirono di loro paese, tennero sempre la maniera fiamminga ; e sebbene venne già in Italia Alberto Durero, del quale si è parlato lungamente, egli tenne nondimeno sempre la medesima maniera, sebnene fu nelle teste massimsmente pronto e vivace, come é notissimo a tutta Europa. Ma la-sciando costoro, ed insieme coo essi Luca d'Olanda ed altri, conobbi nel 1532 in Roma un Michele Cockuysien, il quale attese assai alla maniera italiana, e condusse in quella città molte opere a fresco e particolarmente in Santa Maria de Anima due cappelle. Tornato poi al paese, e fattosi conoscere per valentuomo, odo che fra l'altre opere ritrasse al re l'ilippo di Spagna una tavola da nna di Giovanni Eyrk suddetto che è in Guanto : nella quale ritratta, che fu portata in Ispagna, è il trionfu dell' Agrus Dei. Studiò poco dopo in Roma Martino. Hemskerck buon maestro di figure e paesi, il quale ha fatto in Fiandra molte pitture e molti disegni ili stampe di rame, che sono state, come s' e detto altrove, intagliste da leronimo Cocca, il quale conobbi in Roma mentre io serviva il cardinale Ippolito de' Medici. E questi tutti sono stati bellissimi inventori di storie, a molti osservatori della maniera italiana. Conobbi aneora in Napoli, e fu mio amicissimo, l'anno 1545, Giovanni di Calker, pittore fiammingo molto raro, e tanto pratieo nella maniera d'Italia, che le sue opere non erano conosciote per mano di Fiammingo; ma costui mori

OPERÉ 63a

1

giovane in Napoli, mentre si sperava gran cose di lui, il quale diseguò la sua notomia al Ve-salio. Ma innanzi a questi fu molto in pregio Divik da Lovanio in quella maniera buon maestro, e Quintino della medesina terra, il quale nelle sue figure ossersù sempre più che potè il naturale, come aoche fece un suo figliuolo chianuto Giovanni, Similmente Gios di Cleves fu gran coloritore, e raro in far ritratti di naturale; nel che servi assai il re Francesco di Franeia in far multi ritratti di diversi signori e dame. Sono aneo stati famosi pittori, e parte sono, della medesima provincia Giovanni d'Hem-seo, Mattias Cook d'Anversa, Bernardo di Brusselles, Giovanni Cornelis d'Amsterdam, Lamberto della medesima terra, Enrico da Dinant, Giovaceblno di Patenier di Bovines, e Giovanni Schoorel canonico di Utrecht, il quale portò in Piandra molti nuovi mudi di pittura cavati d'I talia; oltre questi, Giovanni Bellagamba di Do-vai, Dirick d'Harlem della otedraima, c Francesco Mustaeret, che valse assoi in fare paesi a erlio, fantasticherie, bizzarrie, sogni, e immaginazioni. Girolamo Hertoghen Bos, Pietro Breughel di Breda furono imitatori ili costui, e Laneillitto è stato eccellente in far fooclii, notti, spleodorf, diavoli e cose somiglianti. Piero Coeck lia avuto molta invenzione nelle storie, e fatto bellissimi eartoni per tappezzerie e panni d'arazzo, e buona maniera e pratica nelle cose d'architetturs; onde ha tradotto in lingua teutonica l'opere d'architettura di Sebastiano Serlio Bolognese. E Giovanni di Mabose fu quasi il primo che portasse d'Italia in Frandra il rero modo di fare atorie piene di figure ignude e di poesie, e di sua mano in Silanda è una gran una nella hadia di Midelborgo. De' quali tutti si è avuto notizia da maestro Giovanni della Strada di Broges pittore, e da Giovanni Bologoa di Dovai scultore, ambi Framminghi ed cecellenti, come diremo nel trattato deeli aceademick

eia, else sono vivi ed in pregio, il primo fra loro per opece di pittura, c per molte carle in-tagliate in rame, è Francesco Floria d'Anversa, discepolo del già detto Lamberto Lombardo. Costui donque, il quale è tenuto eccellentissiino, ha operato di maniera in tutte le cose della sua professione, ebe niuno ha meglus (diconu casi) espressi gli affetti dell'animo, il dolore, la le-tizia, e l'altre passioni eon bellissime e bizzarre invenzioni di lui : intanto che lo chiamano, agguagliaudolo all'Urbino, Raffaello Fiammingo; vero è che ciò a noi non dimostrano interamente le carte stampate, percioerbé ehi iutoglio, sia quanto vuole valent'uomo, non mai arriva a gran pezza all'opere, ed al disegno e maniera di chi ha disegnato. È atatu condiscepolo di costui, e sotto la disciplina d'un medesimo maestro ha imparato, Guglirlmo Cay di Breda pue d'Anversa, uotoo moderato, grave, di giudizio, e molto imitatore del vivo e delle cose della natura, e-l'ultre eiò assai accomodato inventore, e quegli elie più d'ogni altro conduce le sue pitture sfumate, e tutte piene di dolcerza e di grazia; e selibene non ha la fierezza e facilità e terribilità del suo condiscepolo Floro, ad ogni modo è tenuto eccellentissimo. Miebel Corkuysen, del quale ha favellato di sopra, e detto che porto in Frandra la maniera italiana, e molto na gli artetici fiamminghi celebrato, per essere

Ora quanto a quelli della medesima provin-

tutto grave, e fare le sue figure che hanno del virile e del severo; onde messer Domenico Lampsonio Piammingo, del quale si parlerà a suo luogo, ragionando dei due sopraddetti e di costui gli aggnaglia a nua bella musica di tre, nella goale faccia eisseun la sua parte con eecellenza. Fra i medesimi è anco stimato assai Antonio Muro di Utreelit in Olanda, pittore del re Cattolies, i colori del quale, nel ritrarre eiò ebe vuole di naturale, dicono contendere con la natura, ed ingannare gli occhi benissimo-Serivemi il detto Lampsonio ehe il Moro, il quale è di gentilissimi costumi e molto amato, lia fatto una tavola bellissima d'un Cristo che risuscita, con due angeli, e S. Piero e S. Paolo, che è cosa maravigliosa. E anco è tenuto buono inventore e egloritore Murtino di Vos, il quale ritrac ottimamente di naturale. Ma quanto al fare bellissimi pacsi, non ha pari lacopo Gri-mer Ilans Bolz, ed altri tutti d'Anversa, e valent'uomini, de' quali nun ho così potuto aspe-re ogoi particolati. Pietro Arsen, detto Pietro Lungo, fece una tavola con le sue ale nellà sua patria Amsterdam, dentruvi la nostra Donna ed altei santi : la quale totta opera costò duemila seudi. Celebrano ancora per buon pittore Lainberto d'Amsterdam, che abitò in Vinezia molti auni, ed aveva benissimo la maniera italiana. Questo fu padre di Federigo, del quale, per essere nostro accademien, se ne farà men a suo Inugo. E parimente Pietro Breughel d'Anversa macstro cecellente, Lamberto Van-Hort d'Amersfort d'Olanda, e per buono architetto Gilia Mostaeret fratello di Francesco suddetto, e Pietro Porbus giovinetto lia dato un saggio di dover riuscire eccellente pittore.

aufor, mech kepristene pinnere.

ser di que'pes, dienon che quesit vi sono
stati recellenti: Marino di Sireas, Lues Hurembont di Gauno, Simone Besido da Brugrembont di Gauno, Simone Besido da Brugsaum sverlla di detto Lura, che fa rhismata
sun sverlla di detto Lura, che fa rhismata
sun vita, Cina Skeyera di Gausto, che d' sigliuda di sur vita, Cina Skeyera di Gausto, che d' sigliuda di maratra Segher medico, Levina figlia
di maestro Simone da Bruggia suddetto, che d'al
detto Enrico d'Inghilterra fa maratas nobilmateri, cal avait in pregio dalti remi Maria,
nente Caterina figliuda di maestro Giovana
de Homea nado spia in laggana si aerigia della
reina d'Ungheria con bonon provrisione; el
corcilenti ministripico notate in querle pari
cercilenti ministripico notate in querle pari
corcilenti ministripico notate in querle pari
corcilenti ministripico notate in querle pari
corcilenti ministripico notate in querle pari

Nelle cose de' vetri e far finestre sono nella medesima provincia stati molti valen'i annimi Art Van-Hort di Ninega, Burgbese d'Aoverna, Lacohs Felar, Divirk Stas di Campen, Giovanni Ark d'Anversa, di mano del quale sono nella ribiesa di sunta consista di immedies de limete robiesa di sunta consista di immedies de limete na hanno fatto al deca di Fiorenas multe fineste di vetri a fineco, bellisimen, Gualtieri e Giorgio Fiamminghi e valentomini, con i di-segni del Vassi;

Nell'architettura e seultura i più erlebrati Fiamminghi sono Sebssiano d'Ois d'Utrecht, il quale servi Carlo V in sicune fortificasioni, e poi il re Filippo; Guglielmo d'Anversa, Guglielmo Cueur d'Olanda, buuna architetto e scultore, Giovanni di Dales scultore, poeta ed architetto, Iacopo Bruca scultore ed architetto, che fece molte opere alla reina d' Ungheria reg gente, ed il quale fu maestro di Giovanni Bologna da Dovai, nostro accademico, di cui poco

reiso parleremo. È anco tenuto huon architetto Giovanni di Minescheren da Guanto, ed eccellente scultore, Matteo Manemacken d'Anversa, il quale sta col re de' Romani, e Cornelio Floris fratello del sopraddetto Francesco è altresi scultore ed architetto eccellente, ed è quegli che prima ha condotto in Fiandra il modo di fare le grottesche. Attendano anco alla scultura con loro molto onore Guglielmo Palidamo fratello d' Enrico predetto, scultore studiosissimo e deligente, Giovanni di Sart di Nimega, Simone di Delft, e Gios Isson d'Amsterdam; e Lamberto Suave da Liege è bonissimo architetto ed intagliatore di stampe col bulino, in che l'isa seguitato Gior-gio Robin d' Ipri, Divick Volcaeria, e Filippo Galle ambeduc d' Harlem, e Luca Leyden con molti altri, che tutti sono stati in Italia a imparare e disegnare le cose aotiche, per tornarsene, siccome hanno fatto la più parte, a casa eccel-lenti. Ma di tutti i sopraddetti è atato maggiore Lamberto Lombardo da Liege, gran letterato, giudisioso pittore ed architetto eccellentissimo, maestro di Francesco Floris e di Guglielmo Cay; delle virtu del quale Lamberto e d'altri mi ha dato molta notizia per sue lettere M. Domenico Lampsonio da Liege, uomo di bellusime lettere, e molto giudizio in tutte le cose, il quale fu famigliare del cardinal Polo d'Inghilterra, mentre visse, ed ora è segretario di monsignor vescovo e principe di Liege. Costui, dico, mi mandò già scritta latinamente la vita di detto Lamberto, e più volte ni lia salutato a nome di molti de' nostri artefici di quella provincia; è una lettera che tengo di suo, data a' di trenta di Ottohre 1564, è di questo tenore : " Quattro » anni sono ho avuto continuamente animo di » ringraziare V. S. di due grandissimi henefizi » che lio ricevuto da lei (so che questo le par-" rà strano esordio d'uno che non l'abhia mai » vista ne conosciota); certo sarebhe strano, se n io non l'avessi conosciuta: il che è stato in » fin d'allora che la mia buona ventura volse, » anzi il signor Dio, farmi grazia che mi ve-" nissero alle mani, non so in che modo, i vo-» stri eccellentissimi scritti degli architettori, » pittori, e scultori. Ma io allora non sapea " pure una parola italiana, dove ora, con tutto " che io non abbia mai veduto l'Italia, la Dio » merce, con leggere detti vostri scritti n' hn " imparatu quel poco che mi ha fatto ardito a » scrivervi questa. Ed a questo desiderio d'imparare delta lingua mi banno indotto essi " Vostri scritti, il che forse non avrebbono mai " felto quei d'altro nessuno, tirandomi a voler-" gli intendere uno incredibile e naturale amo-» re, che fin da piccolo bo portato a queste » tre bellissime arti, ma più alla piacevolissima " ad ogni sesso, età e grado, ed a nessuno no-" civa arte vostra, la pittura; della quale anco-" ra era io allora del tutto ignorante e privo " di giudizio, ed ora, per il mezzo della spesso " reiterata lettura de' vostri scritti, n'intendo " tanto, che per poco che sia e quasi niente, è " piscrvole e lieta; e lo stimo più che tutti gli o onori, agi, e ricchezze di questo mondo. E

" questo poce, dico, tanto che io ritrarrel di » colori a olio, come con qualsivoglia disegnao toio, le cose naturali, e massimamente ignudi » ed abiti d'ogni sorte, non mi essendo bastato " l'animo d'intromettermi più oltre, come dio re a dipigner cose più incerte, che ricercann o la mano più esercitata e sicura, quali sono " pacasggi, alberi, acque, nuvole, splendori, " fuochi, ce. Nelle quali cose ancora, al come n anco nell' invenzioni fino a un certo che, fer-" se, e per un bisogno potrei mostrare d'aver " fatto qualche poco d'avanzo, per mezso di " detta lettura. Pur mi sono contento nel so-» praddetto termine di far solamente ritratti, e " tanto maggiormente, che le molte occupazio-» ni, le quali l'uffizio min porta necessarian mente acco, non me lo permettono. E per n mostrarmi grato, e conoscente in alcun modo o di questi benefizi, d'avere, per vostro mezzo, o apparato una bellissima lingua ed a dipignen re, vi arei mandato con questa un ritrattino n del mio volto, che ho cavato dallo speechia, n se io non avessi dubitato, se questa mia vi n troverà in Roma n no, che forse potreste stan re ora in Fiorenza, o vero in Arezzo vostra " patria. " Questa lettera contiene, oltre ciò, molti altri particolari, che non fanno a proposito. In altre poi mi ba pregato a nome di molti galantuomini di que' paesi, I quali hanno inteso che queste vite ri ristampano, che io ci faccia tre trattati della seultura, pittura, ed archi-tettura, con disegni di figure, per dichiarare, secondo l'occasioni, ed insegnare le cose dell'arti, come ha fatto Alberto Duro, il Serlio, e Leon Battista Alberti, stato tradotto da M. Cosimo Bartoli, gentiluomo ed accademico fiorentino; la qual cosa arei fatto più che volentieri , ma la mia intenzione è stata di solamente voler scriver le vite e l'opere degli artefici nostri, e non d'insegnare l'arti, col modo di tirare le linee della pittura, architettura e scultura : settza che essendomi l'opera cresciuta fra mann, per molte cagioni, ella sarà per avventura, senza altri trattati, lunga da vantaggio ; ma io non poteva e non doveva fare altrimenti di quello che ho fatto, ne defrandare niuno delle dehite lodi ed onori, ne il mondo del piacere ed ntile che spero che abbia a trarre di queste fatiche.

# DEGLI ACCADEMICI DEL DISEGNO

PITTORI, SCULTORI, ED ARCHITATTI, R DELL'OPERE LORG. R PRIMA DEL BEONEIRO.

Avendo io seritto in fin qui le vite ed opere de'pittori, scultori, ed architetti più eccellenti, che sono da Cimabue in sino a oggi passati a miglior vita, e, con l'occasioni che mi sono venute, favellato di molti vivi, rimane ora che in dica alcune cose degli artefici della nostra accademia di Firenze, de' quali non mi è occorso in sin qui parlare a bastanza ; e, cominciandomi dai principali e più vecchi, dirò prima d'Agnolo dello il Brongino, pittor fiorentino veramente rarissimo e degno di tutte lodi. Costui essendo stato molti anni col Pontormo, come s' è detto, prese tanto quella maniera, ed in guisa imitò l'opere di colni, che elle sono state molte volte tolte l'nne per l'altre, così furono per un pezso somiglianti. E certo è maraviglia come il Bronzino cost hene apprendesse la maniera del Pontormo; conciosiache Iacopo fu eziandio co' suoi più sari discepoli anzi alquanOPERE 69

to salvatico e strano, che no, come quegli che a ninno lasciava mai vedere le sue opere se non finite del tutto. Ma ció non ostante fu tanta la pacienza ed amorevolezza d'Agnolo verso il Puntormo, che colni fo forzato sempre volergli hene eil amarlo come figlinolo. Le prime opere di conto che facesse il Bronzino, essendo ancor giovane, furono alla Certosa di Firenze, sopra una porta che va dal chiostro grande in pitolo, in due archi, cioè l' uno ili fuori e l'altro deotro; nel di fuori è una Pieta con due angeli a fresco, e di dentro un S. Lorenzo ignudo sopra la grata colorita a olto nel muro: le quali opere furono un gran saggio di quell'eccellenza che negli anni maturi si è veduta poi nell'opere di questo pittore. Alla cappella di Lodovico Capponi in Santa Felicita di Firenze fece il Bronaino, come s'é detto in altro luogo, in due tondi a olio, due evangelisti, e nella volta colori alcune figure. Nella badia di Firense de' monaci Neri fece nel chiostro di sopra a fresco una storia della vita di S. Benedetto, cioè quando si getta nudo sopra le spine, che è bonissima pittura. Nell'orto delle suore dette le Poverine dipinse a fresco un bellissimo tabernacolo, nel quale è Cristo che appare a Maddalena in forma d'ortolano. In Sauta Trinita, pur di Firenze, si vede di mano del medesimo, in un quadro a olio al primo pilastro a man ritta, un Cristo morto, la nostra Donna, S. Giovanni, e Santa Maria Maddaleua, condotti con bella maniera e molta diligenza; nei quali detti tempi, che fece queste opere, fece auco molti ritratti di diversi, e quadri che gli diedero gran nome. Passato poi l'assedio di Firenze, e fatto l'accor-do, ando, come altrove s'è detto, a Pesaro, dove, appresso Guidobaldo duca d'Urbino, fece, oltre la detta cassa d'arpicordo piena di figure, che lu cosa rara, il ritratto di quel signore e d'nus figliuola di Matteo Sofferoni, che fu veramente bellusima e molto lodata pittura. Lavorò anche all'Imperiale, villa del detto duea, alcone figure a olio ne' peducci d'una volta; e più n'avrebbe fatto, se da lacopo Pontormo suo macetro non fuese stato richiamato a Firense perché gli aiutosse a finire la sala del Poggio a Gajano. Ed arrivato in Firenze fece, quasi per passatempo, a M. Giovaoni de Statis, auditore del duca Alessandro, un quadretto di nostra Donna, che fu opera lodatissima; e poco dopo a monsiguor Giovio, amico suo, il ritratto d' Andrea Doria, ed a Bartolommeo Bettini, per emsiere alcune lunette d'una sua camera, il ritratto di Dante, Petrarca, e Buecaccio, figure dal meazo in su bellissime : i quali quadri finiti ritrasse Bonaccorso Pinadori, Ugolino Martelli, messer Loreozo Lenzi, oggi vescovo di Fermo, e Pier'Antonio Bandini e la moglie, con tanti altri, ehe lunga opera sarebbe voler di tutti fare menzione; basta che tutti furouo naturalissimi, fatti con ineredibile diligenza, e di maniera finiti, che più non si può desiderare, A Bartolomineo Panciatichi fece due quadri grandi di nostre Donne con altre figure, belli a maraviglia, e condotti cun iufinita diligenas, ed oltre ciò i ritratti di lui e della moglie tanto naturali, ebe paiono vivi veramente, e che non manchi luro se non lo spirito. Al medesimo ha fatto in un quadro un Cristo erocifisso, che è condotto con molto studio e fatica, onde ben si conosce che lo ritrasse da un vero corpo morto confitto in eroce, cotanto e in tutte le

sne parti di somma perfezione e bontà. Per Matteo Stroazi fece alla sua villa di S. Casciano in un tahernacoln a fresco una Pietà con alcuni angeli, che fu opera bellissima. A Filippo d'Averardo Salviati fece in un quadretto una natività di Cristo in figure piccole tanto bella, che non ha pari, come sa ogninio, essendo oggi la detta opera in stampa; eil a maestro Francesco Montevarchi, fisico cocellentissimo, fece un bellissimo quadro di nostra Donna ed alcuni altriquadretti piccoli molto graziosi. Al Pontormo suo maestro ajutò a fare, come si disse di so-pra, l'opera di Careggi, dove condusse di sua mano ne' peducci delle volte cinque figure, la Fortuna, la Fama, la Pace, la Giustizia, e la Prudenza, con alcuni putti fatti ottimamente. Morto poi il duca Alessandro, e creato Cosimo, aiutò Bronzino al medesimo Pontormo nelle opere della loggia del Castello: e nelle nozze dell'illustrissima donna Leonora di Toledo, moglie già del duca Cosimo, fece due atorie di chiaroscuro nel cortile di casa Medici, e nel basamento, che reggeva il cavallo del Tribolo, come si disse, aleune storie, finte di bronzo, de' fatti del signor Giovanni de' Mediei, che tutte furono le migliori pitture che fussero fatte in quel-l'apparato; le dove il duca, conosciuta la virtù di quest'uomo, gli fece metter mano a fare nel suo docal palazzo una cappella uon molto grande per la signora duchessa, donna nel vero, fra quante furono mai, valorosa, e per infiniti meriti degua d' eterna lode; nella qual esppella fece il Brousino nella valta un partimento con putti bellimimi, e quattro figure, ciascuna delle quali volta i piedi alle facce, S. Francesco, S. Ieronimo, S. Michelagnolo, e S. Giuvanni, condotte tutte con diligenza ed amore grandissimo: e nell'altre tre facce (due delle quali sono rotte della porta e dalla finestra) fece tre storie di Moise, cioè una per faccia. Dove è la porta fece la storia della bisce, o vero serpl, che piovono sopra il popolo, con molte belle considerazioni di figure morse, che parte muoiono, parte sono morte, ed alcune, guardando nel sespente di bronzo, gnariscono. Nell'altes, cioè nella facciata della finestra, è la pioggia della manna; e nell'altra faccia intera quando passa il mare Rosso, e la sommersiune di Faraone, la quale storia è stata stampata in Anversa; ed in somma questa opera, per cosa la-vorata in fresco, non ha pari, ed è condotta con tutta quella diligenza e atudio che si potè maggiore. Nella tavola di questa cappella fatta a olio, che fu posta sopra l'altare, era Cristo deposto di croce in grembo alla madre; ma ne fu levata dal duca Cosimo per mandarla, come ooss rarissima, a donare a Granvella, maggiore uomo che già fusse appresso Carlo V imperatore. In Inogo della qual tavola ne ba fatto una simile il medesimo, e postala sopra l'altare in meazo a due quadri non manco belli che la tavola, dentro i quali sono l'Angelo Gabriello e la Vergine da lui anunuziata. Ma in cambio di questi, quando ne fu levata la prima tavola, erano un S. Giovanni Battista ed un S. Cosimo, ehe furono messi in guardaroba quando la signora ducbessa, mutato pensiero, fece fare questi altri due. Il signor duca, veduta in queste ed altre opere l'eccellenza di questo pittore, e particolarmente che era suo proprio ri-trarre dal naturale quanto con più dilgensa si può immaginare, fece ritarre se, ebe allora era giovane, armato totto d'arme bianche e con una mano sopra l'elmo; in un altro quadro la signora duchessa sua consorte, ed in un altro quadro il signor don Francesco loro figliuolo e principe di l'inrenaz. E non andò molto che ritrasse, siccome piacque a lei, un' altra volta la detta signora duelsessa, in vario modo dal pruno, col signor don Giovanni suo figliuolo appresso. Ritrasse anche la Bia fanciolletta e figliuola naturale del duca; e dopo alcuni di nnovo, ed altri la seconda volta, tutti i figliuoli del duca, la signora donna Maria, grandissima faneiulla bellissima veramente, il principe don Prancesco, il signor don Giovanni, don Garzia, e don Ernando in più quadri, che tetti soco in guardaroba di aua Eccellenaa insieme col ritratto di don Francesco di Toledo, della signora madre del duea, e d' Ercole II duea di Ferrara, con altri molti. Fece auco in palazzo, quasi ne' medesimi tempi, due anni alla fila per carnevale, due scene e prospettive per commedie, che furouo tenute bellissime. Fece un quadro di singolare belleaze, che fu mandato lu Franeis, al re Francesco, dentro al quale era una Venere ignada con Cupido che la baciava, ed il Piacere da un lato e il Gioco con altri Amori, e dall'altro la Fraude, la Gelosia, ed altre passioni d'amore.

Avendo fatto il signor duca cominciare dal Pontormo I cartoni de' panni d'arazzo di seta e d'oro per la sala del consiglio de' Dugento, e fattone fare due delle atorie di loseffo Ebreo dal detto, ed uno al Salviati, diede ordine else il Bronzino facesse il resto; onde ne condusse quattordici peazi, di quella perfezione e bontà che sa chiunque gli ha veduti. Ma perche questa era soverchia fatica al Bronzino, che vi perdeva troppo tempo, si servi nella maggior pi di questi cartoni, faccodo esso i disegni, di Raffaello da Colle pittore dal Borgo a S. Sepolero, ebe si portò ottimamente. Avendo poi fatto Giovanni Zanebini dirimpetto alla cappella de' Dini in Santa Croce di Firenze, cioc nella faceiata diuaual entrando in chiesa per la porta del mezzo, a mau manca, una cappella molto ricca di conei con sue sepolture di marmo, allogò la tavola al Bronaino, acciò vi facesse den-tro un Cristo disceso al Limbo per trarne i Santi Padri. Messovi douque mano condusse Agnolo quell'opera con tutta quella possibile estrema diligenza che poò mettere chi desidera acquistar gloria lu simigliante fatica; onde vi sono ignudi bellissimi, maschi, femmine, putti, vecchi e giovani, con diverse fattezze e attitu-dini d'uomini che vi sono ritratti molto naturali, fra'quali è Iacopo Pontormo, Giovambatista Gello, assal famoso accademico fiorentino, e 11 Bacchiacea dipintore, del quale si è favellato di sopra ; e fra le donne vi ritrasse due nobili e veramente bellissime giovani fiorentine, degne, per la incredibile bellezza ed onestà loro, d'eterna lode e di memoria, madonna Costanza da Sommaia moglie di Giovambatista Doni, ebe ancor vive, e madonna Cammilla Tedaldi del Corno, oggi passata a miglior vita. Non molto dopo fece in un' altra tavola grande e bellissima la resurrezione di Gesù Cristo, che fo po-sta intorno al coro della chiesa de' Servi, cioc nella Nunziata, alla cappella di Iacopo e Filippo Guadagni; ed in questo medesimo tempo free la tavola che in palazzo fu messa nella cappelle onde era stata levata quella che fu man-

data a Granvela, che certo è pittura bellissima e degna di quel luogo. Fece poi Bronaino al signor Alamanno Salviati una Venere con un satiro appresso, tanto bella che par Venere veramente Dea della bellezza. Andato poi a Pisa, dove fu chiamato dal duca, fece per sua Eccel-lenza alcuni ritratti 1 ed a Luca Martini, suo amicissimo, anzi non pure di lui solo ma di tutti i virtuosi affezionatissimo veramente, un quadro di nostra Douna molto bello, nel quale ritrasse detto Luca con una cesta di frutte, per essere stato colui ministro e provveditore per lo detto signor dues cella disseccazione de' paduli ed altre acque, ebe tenevano infermo il paese d'intorno a Pisa, e conseguentemente per averlo renduto fertile e copioso di frutti: e non parti di Pisa il Bronzino che gli fu allogata per mezzo del Martini da Raffaello del Setaiuolo, operaio del duomo, la tavola d'una delle cappelle del detto duomo, nella quale fece Crist ignudo con la croce, ed intorno a lui molta sauti, fra i quali è un S. Bartolommeo scortiesto, che pare una vera notomia ed un uomo scorticato daddovero, così è unturale ed imitato da una notomia con diligenza; la quale tavola, ehe è bella in tutte le parti, fu posta ad una eappella, come ho detto, donde ne levaron un'altra di mano di Benedetto da Pescia, diseepolo di Giulio Romano. Ritrasse poi Bronzino, al duca Cosimo, Morgante nano, ignudo, tutto intiero, ed iu due modi, cioè da uu lato del quadro il diuanzi, e dall'altro il di dietro, con quella stravaganza di membra mostruose ebe ba quel nauo; la qual pittura in quel genere è bella e maravigliosa. A ser Carlo Gherardi da Pistoia, ebe in sin da giovinetto fu amico del Bronaino, fece in più tempi, oltre al ritratto di esso ser Carlo, una bellissima Indit che met-te la testa di Oloferne in una aporta: nel coperchio ehe ehiude questo quadro, a uso di spera, fece una Prudeusa che al specchia. Al medesimo fece un quadro di nostra Donna, che è delle belle cose che abbia mal fatto, perche ha disegno e rilievo straordiustio. Il medesimo fece il ritratto del doca, pervenuto ebe fu aua Be cellenas all'età di quarant'anni, e così la si-gnora duchessa, che l'uno e l'altro somigliano quanto è possibile. Avendo Giovambatista Cavalcanti fatto fare di bellissimi mischi, venuti il'oltra mare con graodissima spesa, una cap-pella in Santo Spirito di Firenze, e quivi riposte l'ossa di Tommaso suo padre, fece fare la testa col busto d'esso suo padre a fra Giovan-n'Agnolo Montorsoli, e la tavola dipinse Bronsino, facendovi Cristo che lu forma d'ortolano appare a Maria Maddaleua, e più loutano due altre Marie, tutte figure fatte cou incredibile diligenza.

Arredo alla sus morte lacatas Jecopo Pontocon imperfetta la suppella di S. Loreno, ed avendo ordinato il signor dues che Brousino la finise, epti vi fili dalla parte il el dinivo soliti ignadi che sunerarano a lusay, e dicele perfetto il di che sunerarano a lusay, e dicele perfetto il un brascio in circa per alteza nel largo di tutta no brascio in circa per alteza nel largo di tutta la farzista, nonde liquere, le fece tutta belliasino e della musicra che il vegiono, ed a basso, fie fi finiste, in un soguin che vi eratera non direno certi patti intorno, redic quale tutt'opera roni certi patti intorno; redic quale tutt'opera fece consocre che avera con nollo miglior giadizio randotte in quel luogo le eose sue, che non aveva fatto il Pontormo suo maestro le sue nitture di quell'opera; il ritratto del qual Pontormo fece di sua mano il Brouzina in un canto della detta cappella a man ritta del S. Lorenzo. Dopo diede ordine il duca a Bronzino che faccase due tavole grandi, una per manilare a l'orto Ferraio nell'isola dell'Etha alla città di Cosmopoli nel convento de' frati Zoccolanti edificato da sua Eccellenza, dentrovi una deposizione di Cristo di croce con buon numero di figure, ed un'altra per la nuova chiesa de' cavalieri di S. Stefano, che poi si è edificata in Pisa insieme col palazzo e apedale loro, con ordine e disegno di Giorgio Vaori, nella qual tavola dipinse Bronzino dentrovi la natività di nostro Signor Grau Cristo. Le quali ambedue tavole souo atate finite con tauta arte, diligenza, disegno, invenzione, e somma vagliezza di colorito, che non si può far più; c certo non si doveva meno in una chicas editicata da un tanto principe, che lia fondata e dotata la detta religione de cavalieri. In alcuni quadretti piccoli, fatti di piastra di stagno e tutti d'una grandezza medesima, ha dipinto il medesimo tutti gli nomini grandi di casa Mediel, cominciando da Giovanni di Bicci e Cosimo vecchio, insino alla reina di Francia per quella linea, e nell'altra da Lorenzo fratello di Cosimo vecchio, insino al duca Cosimo e suoi fighunlis i quali tutti ritratti sono per ordine dietro alla porta d'uno studiolo, che il Vasari lia fatto fare nell'appartamento delle stanze nuove del palaszo ducale, dove è gran numero di statue antiche di marmi e bronzi, e moderne pitture piccole, minj rarissimi, ed una infinità di medaglie d'oro, d'argento, e di bronzo accomodate con hellissimo ordine. Questi ritratti douque degli uomini illustri di casa Medici sono tutti naturali, vivaci, e somigliantissimi al vero; ma è gran cosa, che dove sogliono molti negli ultimi anni far manco bene che non li onno fatto per l'addietro, costni fa cosi bene e meglio ora ehe quando era nel meglio della virilità, come ne dimostrano l'opere che fa giornalmente. Fece auco non ha molto il Bronzino a don Silvauo Bazzi monaco di Camabioli nel monasterio degli Angeli di Firenze, che è molto suo antico, in un quadro, alto quasi un braccio e mezzo, una Santa Calterina tanto hella e hen fatta, ch'ella non è inferiore a niun'altra pittura di mano di questo nobile artefice, in tanto che non pare che le manchi ae non lo spirito e quella voce che confuse il tiranno e confessò Cristo suo sposo dilettissimo insino all'ultimo fiato. Onde niuna cosa ha quel padre, come gentile che è veramente, la quale egli più stimi ed abhia in pregio, ehe quel quadro. Fece Agno-lo un ritratto di don Giovanni cardinale de' Medici, figliuolo del duca Cosimo, che fu mandato in corte dell' imperatore alla reina Giovanna; c, depo, quello ilel signor don France-sco principe di Fiorenza, che su pittura molto simile al vero, e fatta con tanta diligenza, che par miniata. Nelle nuzze della reina Giovanna d'Austria, moglie del detto principe, dipinse in tre tele grandi, che furono poste al poute alla Carraia, come si dirà in fine alcune storie delle nozze d'Imenco in modu belle, elic non parevano cose da feate, ma da esser poste in luogo onurato per sempre, così erano finite e condotte con diligenza. Ed al detto signor principe ha dipiuta, sono pochi mesi, un quadrettu di piecole figure, che non ha pari, e si può dire che

sia ili minio veramente. E perché in questa ma presente età d'anni sessanta rinque, non e meno innamorato delle cose dell'arte, che fusse da giovane, ha toltu a fare fioalmente come ha voluto il duca, nella chiesa di S. Lorenzo due storie a fresco nella facciata a canto all'organo, nelle quali non ha dubbio che rinseirà quell'eccellente Bronzino che e stato sempre. Si è dilettato costui e dilettasi ancora assai della poesia; onde ha fatto molti capitoli e sonetti, una parte de'quali sono stampati. Ma sopra tutto (quanto alla poesia) è maravigliose nello stile e capitoli bernieschi, in tanto che non è oggi elii faccia, in questo genere di versi, meglio, ne cose più hizzarre e capricciose di lui come un giorno si vedrà se tutte le sue opere, come si crede e si spera, si stamperanno. È stato ed e il Bronzino dolcissimo e multo cortese amico, di piacevole conversazione, ed in tutti i suoi affari molto onorato. È stato liberale ed amorevole delle auc cose, quanto più può essere un artefice nobile, come e cgli. E stato di natura quieto, e non ha mai fatto ingineia a niu-no, ed ha sempre amato tutti i valent' nomini della sua professione, come asppiamo noi che abbiam tenuta insieme stretta amicizia anni quarantatre, ciué dal 1525 insino a quest'anno; perciocche cominciai iu dette tempo a conusceriu eil aioario, allora else lavorava alla certosa col l'untermo, l'opere del quale andava io giovinetto a disegnare in quel luogo.

Molti sono stati i creati e disceperi del Bronzino. Ma il primo (per dire ora degli accademici nostri) è Alessandro Allori, il quale è stato amato sempre dal auo maestro, non come discepulo, ma come proprio tiglinolu, e sono vivuti e vivono iosieme con quello stesso amore, fra l'uno e l'altro, ebe è fra buon padre e figlinolo. Ha mostrato Alessandro in molti quadri di ritratti, che ha fatto insino a guesta sua età di trent'anni, esser degno discepolo di tanto maestro, e che cerca, con la diligenza e continuo studio, di venire a quella più rara perfezione, che dai belli el elevati ingegni si diaidera. Ha dipinta e condotta tutta di sua mano con molta diligenza la cappella de' Montaguta nella chtesa della Nunziata, cioè la tavola a olio, e le facce e la volta a fresco. Nella tavola e Cristo in alto, e la Madonna, in atto di giudicare, con molte figure in diverse attitudini e ben fatte, ritratte dal Giudizio di Michelagnolo Buonarrots. D'intorno a detta tavola, due di sotto e due di sopra, sono nella medesima facciata quattro figure grandi in forma di profeti, o ve-ro evangelisti; nella volta sono alcune sibile e profeti condotti com molta fatica , studio e diligenza, avendo cerco imitare negli ignudi Michelagnolo, Nella facciata, che è a man manca guardando l'altare, è Gruto fanciullo che disputa nel tempio in mezzo a' dottori; il qual putto, in buona attitudine, mostra arguire ai quesiti loro, e i dottori ed altri, che stannu atteutamente a udirlo, sono tutti variati di volti di attitudini e d'abiti; e fra essi sono ritratti di naturale molti degli amici di caso Alessaudro, elie somigliano. Dirimpetto a questa, nell'altra faccia, e Cristo che cacca del tempio enloro ehe ne facevano, vendendo e comperando. un mercato ed una piazza, con molte ense degne di considerazione e di lode. E sopra queste due sono alcune storie della Madonna, e nella volta tigure non molto graudi, ma abbeue asVASARI

sai acconciamente graziose, con alcuni edifici e parsi, che mostrano nel loro essere l'amore che porta all'arte e'il erreare la perfezione del disegno ed invenzione. E dirimpetto alla tavola, su in alto, è una storia d'Ezechiello quando vide una gran moltitudine d'ossa ripigliare la carne e rivestirsi le membra; nella quale ha mo-atro questo giovane quanto egli desideri pos-seder la notomia del corpo umano e d'averci atteso, e studiarla; e nel vero, in questa prima opera d'importanza, ha mostro nelle nozze di aua Altezza con figure di rilievo e storie dipinte, e dato gran saggio e speranza di se, e va continuando, d'avere a farsi eccellente pittore, avendo questa ed alcune altre opere minori, avendo quesa en secura attre opera mover, come ultimamente un guadretto pieno di figure piecole a uso di minio, che ha fatto per don Francesco principe di Fiorenza, che è lodatissimo, e altri quadri e ritratti, condotti con grande studio e diligenza, per farsi pratico ed acquistare gran maniera.

Ha anco mostro bnona pratica e molta deatrezza on altro giovane, pur ereato del Bron-alno nostro accademico, chiamato Giovanmaria Butteri, per quel che fece, oltre a molti quadri ed altre opere minori, nell' esequie di Michelagnolo, e nella venuta della detta serenissima

reina Giovanna a Fiorenza.

È stato anco discepolo, prima del Pontormo e poi del Bronzino Cristofano dell' Altissimo, pittore, il quale, dopo aver fatto in sua giovanezza molti quadri a olio ed alcuni ritratti, fu mandato dal signor Duca Cosimo a Como a ritrarre dal museo di monsignor Giovio molti quadri di persone illustri, fra una infinità che in quel luogo ne raccolse quell' nomo raro dei tempi nostri, oltre a molti ehe ba provvisti di più, con la fatica di Giorgio Vasari, il duca Coaimo, che di tutti questi ritratti se ne farà uno indice nella tavola di questo libro, pee non occupare in questo ragionsmento troppo luogo; nel che fare si adoperò Cristofano con molta diligenza, e di maniera in questi ritratti, che quelli che ha ricavato infino a oggi, e che sono in tre fregiature d'una guardaroha di detto signor dues, come si dirà altrove de' suoi ornamenti, passano il numero di dugento ottanta, fra pontefici, imperatori, re, ed altri principi, capitani d'escreiti, comini di lettere, ed in somma pee alcuna cagione illustri e famosi. E per vero dire abbiam grande obbligo a questa fa-tica e diligenza del Giovio e del duea; perciocche non solsmente le stanze de' princip quelle di molti privati si vanno adornando dei ritratti o d'uno o d'altri di detti uomini illustri, secondo le patrie, famiglie, ed affezione di ciascuno. Cristofano adunque fermatosi in questa maniera di pitture, che è secondo il genio sno, o vero inclinazione, ha fatto poco altro, come quegli che dee trarre di questa onore ed utile a bastanza.

Sono aucora creati del Bronzino Stefano Pieri e Lorenzo dello Sciorina, che l'uno e l'altro hanno nell'esequie di Michelagnolo e nelle nozze di sua Altezza adoperato si, che sono stati connumerati fra i nostri accademici.

Della medesima scuola del Puntormo e Bronzino e anche uscito Batista Naldini, di eui si e ru altro luogo favellato, il quale dupo la morte del Pontormo, essendo stato in Roma alcun tempo, ed atteso con molto studio all'arte, ha molto acquistato, e si e fatto pratico e ficro dipintore, come molte cose ne mostrano, che ha fatto al molto reverendo "don Vincenzio Borghini, il quale se n'è molto servito, ed ha aiutatolo insieme con Francesco da Poppi, giovane di grande speranza e nostro accademico, che s'é portato bene nelle nozar di sua Altezza, ed altri suoi giovani, i queli don Vincenzio va con-tinuamente esercitandogli ed aiutandugli. Di Batisto si è servito già più di due anni, e serve ancors, il Vasari nell'opere del palsazo ducale di Firenze, dove, per la concorrenza di molti altri, che nel medesimo lungo lavoravano , ha molto acquistato: di maniera che oggi e pari a qual si voglia altro giovane della nostra accademia; e quello ehe molto piace, a chi di ciò ha giudizio, si è, che egli è apedito, e fa l'opere sue sensa stento. Ha falto Batista in una tavola a olio, che è in ona cappella della hadia di Fiorenza de' Monaci neri, on Cristo che porta la croce, nella quale opera sono molte huone fiure, e tuttavia ha fra mano altre opere, che lo

faranno conoscere per valent'uomo. Ma non è a niono de' sopraddetti inferiore, per ingegno, virtù e merito, Maso Mazzuoli, detto Maso da S. Friano, giovane di circa trenta o treutadue anni, il quale ebbe i suoi primi principi da Pierfrancesco di lacopo di Sandro nostro accademico, di cui si è in altro luogo favellato. Costui, dico, nitre all'avere mostro quento sa, e quanto si può di lui sperare, in molti quadri e pitture minori, l' ba finalmente mortrato in due tavole, con molto suo onore, e piena soddisfazione dell'universale, avendo in esse most rato invenzione, disegno, maniera, grazia, ed uinone nel colorito; delle quali tavole in una, che è nella chiesa di Santo Apostolo di Firenze, è la natività di Gesti Cristo, e nell'altra posta nella chiesa di S. Piero Maggiore, che e bella quanto più non l'arehbe potuta fare un ben pratico e vecchio marstro, è la visitazione di nostra Donna a Santa Elisabetta , fatta con molte belle considerazioni e giudizio, onde le teste, i panni, l'attitudini, e casamenti, ed ogni altra cosa e piena di vaghezza e di grazia. Costui nell'esequie del Buonarroti, come accademico ed amorevole, e poi nelle nozze della reina Giovanna, in alcune storie si porto bene oltre modo.

Ora perché non solo nella vita di Rodolfo Ghirlandajo si è ragionato di Michele suo discepolo e di Carlo da Loro, ma suco in altri luoghi, qui non dirò altro di luro, ancor che sieno de nostri accademici, essendosene detto

a hastanza.

Già non tacerò che sono similmente stati discepoli e creati del Ghirlandaio, Andrea del Mings, ancor esso de' nostri accademici, che ha fatto e fa molte opere, e Girolamo di Francesco Crocifissaio, giovine di ventisci anni, e Mirabello di Salincorno, pittori, i quali banno fat-to e fanno così fatte opere di pittura a olio, in fresco, e ritratti, che ai può di loro sperare onoratissima riuscita. Questi due fecero iosieme, già suno parecchi anni, alcune pitture a fresco nella ehiesa de' Cappuccini fuor di Fiurenza ehe sono ragionevoli; e nell'esequie di Mielielagnolo e noaze sopraddette si fecero anch'essi molto onore. Ha Mirabello fatto molti ritratti, eparticolarmente quello dell'illustrimimo prin-eipe più d'una volta, e molti altii, che sono in mano di diversi gentiluomini fiorentini. Ha auco molto nuovato la nustra accademia,

sime.

e si trao, Velerigo di Lumberto d'Amsterdim Finamingò, pener od l'Palonoa Cattero, nelle dette esequie, e nell'apparato delle nozze del princepe col oltre di ba mottro in molti quaopere che hi fatto, binoa maniera e bino di espo e giuditio; e et ha meritato lode in ain qui, più ne metiterà per l'avvenire, adoperannoi egil con oltra della discontinuamente in Fiorenza, hi quale par che i abbia eletta per l'accompanie del propositione del propositione del la concernenza e l'Emulatione.

Si è anco fatto conoscere di bello ingegno, e universalmente copioso di buoni capricci, Berpardo Timante Buontalenti, il quale ebbe nella ana faneiullezza i primi principi della pittura dal Vasari; poi continuando ha tanto acquistato, che ha già servito molti anni e serve con molto favore l'illustrissimo signor don Francesco Medici, principe di l'irenze, il quale l' ba fatto e fa continuamente lavorare; onde ha condotto per sua Eccellenza molte opere miniate secondo il modo di don Giulio Clovio, come sono molti ritratti e storie di figure piecole, condotte con molta diligenza. Il medesimo ha fatto con bell'architettura, ordinatogli dal detto priocipe, uno studiolo eon partimenti d'ebano e eo-lonne d'elitropie e diaspri orientali e di lapislazzari, che hanno base e capitelli d'argento intagliati, ed oltre ciò ha l'urdine ili quel lavoro per tutto ripieno di gioie e vaghissimi ornamenti d'argento, con belle figurette : dentro ai quali ornamenti vanno miniature, e fra'termini accoppiati figure tonde d'argento e d'oro, tramezzate da altri partimenti di agate, diaspri, elitropie, sardoni, coroiuole, ed altre pietre fimissime, che il tutto qui raccontare sarebbe lunghissima storia; basta ehe in questa opera, la quale è presso al fine, ha mostrato Bernardo bellissimo ingegno ed atto a tutte le cose, serveodosene quel signore a molte sue ingegnose fantasie di tirari per pesi d'argani, e di luce, oltra che ha con facilità trovato il modo di fondere il eristallo di montagna e purificarlo, e fattone istorie e vasi ili più colori, che a tutto Bernanlo s' intermette: cume ancora si vedra nel consurre in poco tempo vasi di porcellana, che hanno tutta la perfezione che i più antichi e perfetti, che di questo n'è oggi maestro eccellentissimo Giulio da Urbino, quale si trova appresso allo illustrissimo duca Alfonso II di Ferrara, che fa cose stupende di vasi di terre di più sorte, ed a quegli di porcellana da garbi bellissimi oltre al condurec della medesina terra, duri e con pulimento straordinario, quadrini ed ottangoli e tondi per fae pavimenti cootraffatti, ebe paiono pietre mischie; e di tutte queate eose las il moslo il principe nostro da farne. Ha dato sua Eccellenza principio ancora a fare un tavolino di gioie con ricco ornamento, per accompagnarne un altro del duca Cosisuo padre. Fioi non è molto cul disegno del Vasari un tavolino, che è com rara commesso tutto nello alabastro orientale, chiè ne pezzi grandi di diaspri, elitropie, corniuole, la-pia, ed agate, con altre pietre n giore di pregio, che vagliono ventimila scudi. Questo tavolino e stato condotto da Bernardino di Portirio da Leccio del cootado di Fiorenza, il quale è ceeellente in questo, e else condusse a messer Bindo Altiviti, parimente di diaspri, un nttangolo, commessi nell'ebano ed avoriu, col discgno del medesimo Vassri: il quale Bernardino e oggi al servizio ili toro Eecellenzie E per tornare a Bernardu dico, che nella pittura il medesimo mostrò altresi fuori dell'aspettazione di molti, che sa non meno fare le ligure grandi che le piecole, quando free quella gran tela, di lo. Fu anche adoperato Bernardo, con suo molto onore, nelle nozze del suo e nostro principe, in alcune mascherate, nel trionfu de' Sogni, come si dirà, negl' intermedi della commedia che fu recitata in palazzo, come da altri è stato raccontato distesamente. E se avesse coatui quando era giovinetto (se bene non passa anco tren-ta anni ) atteso agli studi dell'arte, si come attese al modo di fortificare, in che apese assai tempo, egli sarebbe oggi per avventura a tal grado d'eccellenza, che altri ne stupicebbe; tuttavia si crede che abbia a consegnire per ogni modo il medesimo lior, se bene alquanto più tardi, pereiocrhe è tuttu ingegno e virtà a che al aggingne l'essere sempre esercitato ed adoperato dal suo signore, ed in cose onoratis-

E aneo nostro accademico Giovanni della Strada, Fiammingo, il quale ha buon disegno, buonissimi capricci, molta invenzione, e buon modo di colorire; ed avendo molto acquistato in dieci anni che ba lavorato in palazzo a tempera, a fresco ed a olio, con ordine e disegni di Giorgio Vasari, puù stare a paragone di quanti pittori ha al suo servizio il detto signor duca. Ma oggi la principal cura di costui si è fare eartoni per diversi panni d'arazzo, ehe fa fare, pur con l'ordine del Vasari, il duca ed il principe, di diverse sorte, secondo le storie else banno io alto di pittura le camere e stanze dipinte dal Vasari in palazzo, per ornamento delle quali si fanno, acció corrisponda il parato da basso d'arazzi con le pitture ili sopra. Per le stanze di Satorno, d'Opi, di Cerere, di Giove, e d'Ercole ha fatto vaglussimi cartoni per circa treota pezzi d'arazzi; e per le stanze ili sopra, dove abita la principessa, elle sono quattro, dedicate alla virtà delle donne, con isturie ili Komane, Ebrec, Greche, e Toscane, cinè le Sabine, Ester, Penelope, e Gualdrada, lia fatto similmente cartoni per panni bellissimi; e similmente per dieci panni d'un salotto, nei quali e la vita dell' unmu; ed il simile ha fatto per le cinue staoze di sotto, dove abita il principe, deque staoze di sotto, nove allo ed altri. E per dicate a David, Salomone, Ciro ed altri. E per venti stanze del palazzo del Poggio a Caiano, che se ne fanno i panni giornalmente, ha fatto, con l'invenzione del duca, ne'cartoni le cacce ebe si fanno di tutti gli animali, ed i modi d'uccellare e pescare, con le più strane e belle invenzioni del mondo; nelle quali varietà d'animali, d'uccelli, di pesci, di puesi, e di ve-stiri, con cacciatori a piedi ed a cavallo, ed uccellatori in diversi abiti, e pescatori ignudi, ha mostrato e mostra di essere veramente valent' uomo, e d'aver bene appreso la maniera itahana, con pensiero di vivere e morire a Fioreuza in servigio de' suoi illustrissimi signori, in compagnia del Vasari e degli altri accade-

miei.

E oella medesima maniera creato del Vasari ed accademieo Licopo di maestro Piero Zucca, Fiorentino, giovane di renticinque o veotieti ann, il quale, avendo annato al Vasari a fare la maggior parte delle cose di palageo, e siu paror il pato della alla magiore, la tonto qui pato della controlla della controlla della controlla sua fatter, studio el assidisti, con molta sua fatter, studio el assidisti, che i può oggi annoverare fra i primi giorani pittori della nostra secudensia e l'opere che ha sua della controlla della controlla controlla controlla nella sonze dell'il situatismo si giore principe, el altre a diversi smici suoi, nelle quasi ha moroi intelligenza, foretza, didigenza, grata, e baon pisolito, l'hanno fatto consocrer per quitaranno quelle che di sui si possono sperare nell'avvenire, con tanto norre della sun patria, quanto le abbit fatto in alcon tempo altro pit-

Parimente fra gli altri giovani pittori dell'accademia si può dire ingegnoso e valente Santi di Titn, il quale, come in altri luoghi s' è detto, dopo essersi molti anni esereitato in Roma, e tornato finalmente a goderai Fiorenza, la quale ha per sua patria, se bene i suni maggiori sono dal Borgo S. Sepolero, ed in quella città d'assai ouorevole famiglia. Costui, nell'eaequie del Buonarroto e nelle dette nozze della serenissima principessa, si portò certo, nelle inse, bene affatto | ma maggiormencose che dip te, e con multa ed incredibile fatica nelle storie ehe dipinse nel teatro ehe fece per le medesime nozze all'illustrissimo signor Paolo Giordano Orsino, duca di Bracciano, in sulla pinzza di S. Lorenso; nel quale dipinse di chiaro-aeuro, in più pezzi di tele grandissine, istorie de' fatti di più uomini illustri di casa Orsina. Ma quello che vaglia ai può meglio vedere in due tavole che sono fuori di sua mano, una delle quali è in Ognissanti, o vero S. Salvadore di Fiorenza (che così è chiamato oggi) gia chiesa de' padri Umiliati, ed nggi de' Zoccolanti, nella quale è la Madunua in alto, e da basso S. Giovanni, S. Girolatoo ed altri Santi; e nell'altra, che e in S. Ginseppo dietro a Santa Croce alla cappella de' Guardi, è una natività del Signore, fatta con molta diligenza, e con molti ritratti di naturale; senza molti quadri di Madonne, ed altri ritratti, che ha fatto in Roma ed in Piorenza, e pitture lavorate in Vati-cano, come s'è detto di sopra. Sono anco della medesima accademia alcun'altri giovani pittori, ehe si sono sdoperati negli apparati soprad-detti, parte fiorentini e parte dello stato. Alessandro del Barbiere, Piorentino, giovane

Afrisandro del Barbiere, Fiorentino, giorane di venticinque anni, oltre a molte altre core, dipinare in palasto per le dette nouve, con disente della cale pande, dore con oriente le pande della cale pande, dore con riente le pante della sala prande, dore con oriente le pante nelle quali in pordi certo molto bene, montroni giorane giudiniono e da sperarse ogni riuscila Alanna insilimente datato al Vasari in queste del attre opere molti altri nou creati ed amici Domenico Benet, Alessandro Forton d'Aresto, ambidue dal Monte S. Savino, e Tommaso del Verrocchio.

Nella medenina secademia sena anco mobil cellezia una statu col granto- il medenino ha corcilenti articoli (mostieri, del quali e plate l'anticoli (mostieri, del quali e plate l'anticoli (mostieri, del quali e plate i del proprio di moni, acciò nano fra "arce bella sentitura che si pona sedere: onde gli alti e accedemia in questa parta monoretati. Inica in signori dara, conce con a se crastico sono disuper l'activi (mostieri del proprio l'anticoli (mostieri del l'ant

seppo Salviati, il Tintoretto, Alessandro Veltoria, il Danese, sculture, Batista Farinato Veronese, pittore, ed Andrea Palladio architetta. Ora per dire similmente alcuna cosa degli

sculturi accademiei e dell'opere loro, nelle quali non intendo molto volere allargarmi, per esser essi vivi e per lo più di chiarissima fama e nome. dico che Benvenuto Cellini cittadinu fiorentino (per cominciarmi dai più vecchi e più onorati) oggi scultore, quando attese all'orrice in sua giovanezza non ebbe pari, ne aveva forse in molti anni in quella professione e in fare bel-lissime figure di tondo e basso rilievo e tutte altre opere di quel mestiere; legò gioie eil adorno di castoni maravigliusi con figurine tanto ben fatte, ed sleuna volta tanto bizzarre e capricciose, che non si può ne più, ne meglio imnaginare. Le medaglie aneora, che in sua gioventú fece d'oro e d'argento, furnno condotte eon incredibile diligenza, ne si possono tanto lodare else basti. Fece in Rooa a papa Cle-mente VII un bottone da piviale, bellissimo, accomodandovi ottimamente una punta di diamante iutornista da alemni putti fatti di piastra d'oro, ed un Dio Padre mirabilmente lavorsto | oude, oftre at pagamento, ebbe in dono da quel papa l'ufizin d'una mazza. Essendogli poi dal medesimo puntefice dato a fare un ca-lice d'oro, la coppa del quale doveva esser retta da figure rappresentanti le Virtù teulogiche, lo condusse assai vicino al fine con artifizio maravigliosissimo. Ne' medesimi tempi non fu chi facesse meglin, fra molti che si provarono, le medaglie di quel papa di lui, come ben sanno coloro elle le videro e n'hanno i e perche ebbe per queste eagioni cura di fare i coni della zecca di Roma, non sono mai state vedute più belle monete di quelle che allora furono stampate in Roma; e perciò, dopo la morte di Clemente, tornato Benvenuto a Firenze, fece similmente i conj con la testa del duca Alessandro per le monete per la zecca di Firense, così belli e con tanta diligenza, che alcuni di cisi si serbano oggi come bellissime medeglie antiche, e meritamente, percincelië in queste vinse së straso Datosi finalmente Benvennto alla scultura ed al fare di getto, fece in Francia molte cose di bronzo, d'argento e d'nro, mentre stette al servizio del re Francesco in quel regno. Tornato poi alla patria, e messosi al servizio del duca Cosimo, fu prims adoperato in alesne cose di scultura, nnde condusse di metallo la statua del Perseo che ha tagliata la testa a Medusa, la quale è in piazza del duca, vicina alla porta del palazzo del duca, sopra una besa di marmo con aleune figure di bronzo bellissime, alte circa un braceio ed un terzo l'una; la quale tutta opera fo condotta veramente, con quanto studio e diligenza si può maggiore, a perfesione, e posta ili detto luogo degnamente a paragone della ludit di mano di Donato, così famoso e celebrato scultore; e certo fu maraviglia ehe, essendosi Benvenuto esercitato tanti anni in far figure piecole, ci conducesse poi a tanta ec-celleuza una atatua così grande. Il medesimo ha fatto un Crocitisso di marmo, tutto tondo e grande quanto il vivo, che per simile è la più rare e bella scultura che si possa vedere : onde lo tiene il signor duca, come cosa a se carissima, nel palazzo de' l'itti per collocarlo alla cappella, o vero chiesetta elle fa in detto luogo, avere altra cota di sè più degra, e di si gena principe, e incomma non si può quest'opera ianto lottor che basi. Urz, sue hera poteri li quale è stato in tutte le sue cone animono, ficro, virace, prontissimo e terribiliziamo, e con con i principi, nou meno che e maoi e l'ingegno adoperare nelle case dell'arti, non en divo qui altro, atteno che eggli stesso la principio di considerati di considerati di metalio. Il artico con altre case altrementa i tali risi, della sentlo qui per avventura non superi farce, con la qui per avventura non superi farce, con quanta 1 sia, basti questo here sommario del-

le sue più rare opere principali. Francesco di Giuliano da Sangallo scultore, architetto, ed accademico, di età oggi di settanta anni, ha condotto, come si è detto nella vita di suo padre ed altrove, oltre molte opere di scultura, le tre figure di marmo alquanto maggiori del vivo, che sono sopra l'altare della chiesa d'Orsonmichele, Sant'Anna, la Vergine e Cristo fanciullo che sono molto lodate figure; alcun'altre statue pur di marmo alla sepoltura di Piero de' Medici a Monte Casino, la sepoltura che è nella Nonaiata del vescovo de' Marai, e quella di monsignor Giovio, serittore delle storic de'suol tempi. Similmente d'architettura ha fatto il medesimo ed in Fioreoza ed altrove molto belle e huon'opere, ed ha meritato per le sue buone qualità di esser sempre stato, come loro creatura, favorito della casa de' Medici. per la servitù di Giuliano suo padre; onde il duea Cosimo, dopo la morte di Baccio d'Agnolo, gli diede il luogo che colui aveva d'architettore del duomo di Firenze.

Dell'Ammessato, che è arch'egli fri i primi de matti rescleuici, carendoi citto abbastanza nella decritione dell'opere di Isospe Santon, non fa biagno praferare qui dirimenti, non fa biagno praferare qui dirimenti, con la constanta della constanta della constanta della constanta della constanta della constanta condotto molte figure, ed il quale dopo la morre di Martico, che ha sotto essa Ammassato condotto molte figure, ed il quale dopo la morre di Martico, che la constanta condotto molte figure, ed il quale dopo la morre di Martico, che di proporti della constanta de

cademini, di beill'ingegno e giustiia.
Vitoceanio di Pomi de Pienole, seultore nucherito de la constanta de la constanta di conconstanta di constanta di constanta di conconstanta di constanta di constanta di conconstanta di constanta di constanta di conconstanta di Baccio Bandinelli, di cui fu discoconstanta di Baccio Bandinelli, di cui fu discoprinta aggio di ci in foma, ancreotà finne sani
giovan, nella status che fere nella Riconda
di con
constanta di constanta di con
constanta di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con

di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con

di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con

di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con

di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con

di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con

di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con

di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con

di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di con
di c

pidoglio, la quale condusse ottimamente. Ma ebbe quell'opera poca vita; perciocché morto quel papa fu rovinata e gettata per terra dalla plebaccia, che oggi quegli stessi perseguita fieramente che ieri aveva posti in cielo. Fece Vincensin, dopo la detta figura, in uno stesso marso due statue poco maggiori del vivo, cioè un Tosco re d'Atone, che ha rapito Elena e se la tiene in braecio in atto di conoscerla, con una troia sotto i piedi; delle quali figure non è pos sibile farme altre con più diligenza, studio, fatica, e grazia. Perchè andando il duca Cosimo de Medici a Roma, ed anlando a vedere non meno le cosc moderne, degne d'esser vedute, che l'antiche, vide, mostrandogliene Vincenzio, le dette statue e le lodò sommamente, co eritavano; onde Vincenzio, che è gentile, le donò cortesemente, ed insieme gli offerse, in quello potesse, l'opera sua. Ma sua Eccellenza, avendole condotte indi a non molto a Firenze nel suo palazzo de' Pitti, glie l'ha pagate huon pregio: ed avendo seco menato esso Vincenzio, gli diede non molto dopo a fare di marmo, in figure maggiori del vivo e tutte tonde, le fatiche d'Ercole, nelle quali va spendendo il tempo, e già n'ha condotte a fine quando egli uccide Cacco, e goando combatte con il centauro; la quale tutta opera, come è di suggetto altissima e faticosa, così si spera debha essere per artificio cocellente opera, essendo Vincenzio di bellissimo ingegno, di molto gindizio, ed in tutte

le sue cose d'importanza molto considerato. Né tacro è de sotto la costud disciplina attende con sus molta lode alla scultura llarione Ruspoli, giorane e etidalino forentico, il quale non meno degli altri soci pari accademici ha mostro di aspere, ed aver disegno è buona pratica in fare statue, quando insimere con gli altri n'ha ayuto occasione, nell'esequie di Michelgando e nell'apparato delle nosse sopradchelgando e nell'apparato delle nosse soprad-

dette.

Francesco Camilliani, scultore, fiorentino ed accademico, il quale fu discepolo di Baeeio Bandinelli, dopo aver dato in molte cose saggio di essere hoono scultore, ha consumsto quindici anni negli ornamenti delle fonti; dove n'e una stupendissima, che ha fatto fare il signor don Luigi di Toledo al ano giardino di Fiorenza; i quali ornamenti, intorno a ciò, sono diverse statue d'uomini e d'animali in diverse maniere, ma tutti ricchi e veramente reali, e fatti senza risparmio di spesa. Ma, infra l'altre sta-tue che ha fatto Francesco in quel luogo, due maggiori del vivo, che rappresentano Arno e Mugnone fiumi, sono di somma belllessa, e particolarmente il Mugnone, che pnò stare al paragone di qualsivoglia statua di maestro eccellente. In somma tutta l'architettura ed ornamenti di quel giardino sono opera di France-sco, il quale l'ha fatto per ricchezza di diverse varie fontane si fatto, che non ha pari in Fiorenza, ne forse in Italia: e la fonte principale, che si fa tuttavia conducendo a fine, sarà la più ricca e sontnosa, ehe si possa in alcun luogo vedere, per tutti quegli oroamenti che più ricchi e maggiori possono immaginarei, e per gran nopia d'arque, che vi saranno abbondantissime d'ognitempo.

É anco accademico, e molto in grazia de' nostri principi per le sue virtù, Giovan Bologna da Dovai, scoltore fiammiugo, giovane veramente rarissimo, il quale ha condutto con bel648 VASARI

lissimi ornamenti di metallo, la fonte che nuovamente si è fatta in sulla piazza ili S. Petronio di Bologna, dinanzi al palazzo de' Signori, nella quale sono, nitre gli altri ornamenti, quattro sirene in su'canti, bellissime, con vari putti attorno, e maschere bizzarre e straordinarie. Ma, quello che più importa, ha coodotto sopra e nel mezzo di detta fonte un Nettuno di braccia sei, che è un bellissimo getto, e figura studiata e condotta perfettamente. Il medesimo, per non dire ora quante opere ha fatto di terra eruda e cotta, di cera, e d'altre misture, ba fatto di marmo una bellissima Venere, e quasi condotto a fine al signor principe un Sansone grande quanto il vivo, il quale combatte a piedi con due Filistei e di bronzo be fatto la statua d'un Bacco, maggior del vivo, e tutta tonda, ed un Mercurio in atto di volsre, molto inc gnoso, reggendosi tutto sopra una gamba ed in penta di piè, che è stata mandata all'impera-tore Massimiliano, come cosa che certo è rarissima. Ma se in fin qui ha fatto molte opere, e belle, ne farà molto più per l'avvenire, e bellissime, ed avendolo ultimamente fatto il signor principe accomodare di stanze in palazzo, e datogli a fare nna statna di braccia cinque d'una Vittoria con un prigione, che va nella sala grande dirimpetto a un'altra di mano di Michelagnolo, farà per quel principe opere grandi e d'importanza, nelle quali avrà largo can po di mostrare la sua molta virtù. Hanno di nano di costni molte opere, e bellissimi modelli di cose diverse M. Bernardo Vecchietti gentiluomo fiorentino, e maestro Bernardo di mona Mattea, muratore ducale, che ha condotto tutte le sabbriche disegnate dal Vasari, con grand' eccellenza.

Ma non meno di costni e suoi amici, e d'altri seultori accademici, è giovane veramente raro, e di bello ingrgno Vincenzio Danti Perugino, il quale si ha eletto, sotto la protezione del duca Cosimo, Fiorenza per patria. Attese costui, essendo giovanetto, all'orefice, e fece in quella rofessione cose da non credere. E poi, datosi a fare di getto, gli bastò l'animo, di venti anni, gettare di bronzo la statua di papa Giulio III, alta quattro braccia, che sedendo da la benediaione; la quale statua, che è ragionevolissima, è oggi in sulla piazza di Perugia. Venuto poi a Fiorenza, al servizio del signor duca Cosimo, fece un modello di cera bellissimo, maggior del vivo, d'un Ercole che fa scoppiare Anteo, per farne una figura di bronzo da dovere essere sta sopra la fonte principale del giardioo di Caatello, villa del detto signor duca; ma fatta la forma addosso al detto modello, nel volere gettarla di bronzo, non venne fatta, ancorche due volte si rimettesse, o per la mala fortuna o perche il metallo fusse abbruciato, o per altra cagione. Voltosi dunque, per non sottoporre le fatiche al volere della fortuna, a lavorare di marmo, condusse in poco tempo di un pezzo solo di marmo due figure, cioè l'Onore che ba sotto l' Ingarino, con tanta diligenza, che parve non avesse mai fatto altro che maneggiare i scarpelli ed il mazzuolo, onde alla testa di quell' Onore, che è bella, sece i capelli ricci, tanto ben traforati, che paiono naturali e propri, mostran-do oltre ciò di benissimo intendere gl'ignodi: la quale statua e oggi nel cortile della casa del signore Sforza Almeni nella via de' Servi. A Fiesole, per lo medesimo signore Sforza, fece molti vole di Tolomeo, misurate perfettamente tutte

ornamenti in un suo gianlino ed intorno a certe fontane. Dopo condusse al signor duca alcuni bassirilievi di marmo e ili bronzo, che furono tenuti hellissimi, per essere egli in questa maniera di sculture per avventura non inferiore a qualunque altro. Appresso gettò, pur di bronzo, la grata della nuova cappella fatta in palazzo nelle stanze nuove dipinte da Giorgio Vasari, e con essa un quadro di molte figure di bassorilievo che serra un armario, dove stanno scritture di importanza del duca : ed un altro quadro alto un braccio e mezzo e largo due e mezzo, dentrovi Moise, ebe, per guarire il popolo ebreo dal morso delle serpi, ne pone una sopra il legno. Le quali tutte cose sono appresso detto signore, di ordine del quale fece la porta della sagrestia della pieve di Prato, e sopra essa uoa cassa di marmo con una nostra Donna alta tre braccia e mezzo, col figliuolo ignudo appresso, e due puttini, che mettono in mezzo la testa di bassorilievo di M. Carlo de' Medici figliuolo naturale di Cosimo vecchio, e già Proposto di Prato; le cui ossa, dopo essere state lungo tempo in un deposito di mattoni, ha fatto porre il duca Cosimo in detta cassa, ed onoratole di quel sepolcro. Ben è vero che la detta Madonna ed il bassorilievo di detta testa, ebe è bellissima, avendo cattivo lume, non mostrano a gran prezzo quel che sono. Il medesimo Vincensio ba poi fatto, per ornare la fabbrica de'magistrati alla zecca, nella testata sopra la loggia che è sul finme di Arno, un'arme del duca messa in mezzo da due figure nude, maggiori del vivo, l'una fatta per l'Equità e l'altra per lo Rigore; e d'ora in ora aspetta il marmo per fare la status di esso signore ducs, maggiore assai del vivo, di cui ha fatto un modello, la quale va posta a ardere sopra detta arme per compimento di quell'opera la quale si doverà murace di corto insieme col resto della facciata che tuttavia ordina il Vasari, che è architetto di quella fabbrica. Ha anco fra mano, e condotta a bonissimo termine nna Madonna di marmo, maggiore del vivo, ritta e col figliuolo Gesù di tre mesi in braccio, che sarà cosa bellissima. Le goali opere lavora insieme con altre nel monasterio degli Angeli di Firenze, dove si sta quietamente in compagnia di que' monaci suoi amicissimi, nelle stanze che gia quivi tenne M. Benedetto Varchi, di cui fa esso Vincenzio un ritratto di bassorilievo, elie sarà bellissimo. Ha Vincenzio un suo fratello nell'ordine de'frati Predicatori, ebiamato frate Ignasio Danti, il quale è nelle cose di cosmografin eccellentissimo, e di raro ingegoo, e tanto che il duca Cosimo de'Medici gli fa coodurre un'opera, che di quella professione non è stata mai per tempo nessuno fatta ne la maggiore ne la più perfetta, e questo è che sus Eccellenza con l'ordine del Vasari, sul secondo piano delle stanze del suo palazzo ducale, ba di nuovo murato apposta ed aggiunto alla guardaroba nna sala assai grande, ed intorno a quella ha accomodato armari alti braccia sette con riochi intagli di legoami di noce, per riporvi dentro le più importanti cose e di pregio e di bellezza, ch'sh-bia sua Eccellenza. Questi ha nelle porte di detti armati spartito, dentro agli ornamenti di quelli, cinquantasette quadri d'altesza di brac-cia due in circa, e larghi a porporzione, dentro ai quali sono con grandissima diligenza, fatte in sul legname a uso di mini, dipinte a olio le tae ricorrette secondo gli antori noovi, e con le carte giuste delle navigazioni, con somma diligenaia fatte le scale loro da minurare i gradi, dove sono in quello e i nomi antichi e moder-ni; e la sua divisione di questi quadri sta in questo modo. All'entrata priocipale di detta sala sonu negli sguanci e grossezza degli armarioi in quattro qualtri quattro mezze palle in pro-apettiva; nelle due da hasso è l'universale della terra, e nelle due di sopra l'universale del cielo con le immagini e figure celesti. Poi, come s'entra a man ritta, o tutta l'Europa in quattordici tavoli e quadri una dreto all'altra, sino al mea-zo della facciata che è a sommo dirimpetto alla porta principale; nel qual meazo s' è posto l'oriolo con le rnote e con le spere de' pianeti, che giornalmente fanoo entrando i lor moti. Quest' e quel tanto famoso e nominato oriolo fatto da Lorenzo della Volpaia Fiorentino. Di sopra a neste tavole è l'Affrica in undici tavole fino a detto oriolo. Seguita poi di là del detto oriolo l'Asia nell'ordine da hasso, e cammina parimente in quattordici tavole fino alla porta principale. Sopra queste tavole dell'Asia, in altre quattordici tavole, seguitano le Indie occidentali, cominciando, come le altre, dall'oriolo, e seguitando fino alla detta porta principale, in tutto tavole eioquantasette. È poi ordinato nel basamento da basso, io altrettanti quadri, attorno atturno che vi saranno a dirittura a piombo di detta tavole tutte l'erbe e tutti gli animali ritratti di naturale, secondo la qualità che producono quei paesi. Sopra la cornice di detti armari, ch' è la tine, vi va alcuni risalti, che dividono detti quadri, e vi si porranno alcune teste antiche di marmo di quegl'imperatori e principi che l'hanno possedute, che sono in essere, e nelle facce piane fino alla cornice del palco, quale è tutto di leguame intagliato ed in dodici gran quadri, dipinto per ciaseuco quattro immagini celesti, che saran quarantotto, e grandi poco meco del vivo, con le loro stelle: sono sotto (come ho detto) in dette facce trecento ritratti naturali di persono segnalate da cinquecento anni in ua, o più, dipinte in quadri a olio (enme se ne darà nota nella tavola de' ritratti, per non far ora si lunga storia, con i nomi loro), tutti d'una grandeaza e con un medesimo ornamento intagliato di legno di noce, cosa rarissima. Nelli due quadri di mezao del paleo, larghi hraccia quattro l'uno dove sono le immagini celesti, i quali con facilità si aprono, senza veder dovo si nascooilono, in un luogo a uso di cielo saranoo riposte due gran palle, alte ciasenna braccia tre e meazo, nell'una delle quali anderà tutta la terra distintamente, e questa si calerà con un arga-netto, che non si vedrà, fino a hasso, e poserà in on piede hilicato, che ferma si vedrà rihattere tutte le tavule che sono attorno no quadri degli armari, ed aranno un contrassegno nella palla, da poterle ritrovare facilmente. Nell'altra palla saranno le quarantotto immagini celesti, accomodate in modo, che con essa saranno tutte lo operazioni ilell' astrolahio perfettissimamente. Questo capriccio ed invenzione è nata dal duca Cosimo, per mettere insieme una voltaqueste cose del ciclo e della terra giustissime e senza errori, e da poterle misurare e vedere ed a parte e tutte insieme, come piacerà a chi si diletta e studia questa bellissima professione; del che m' è parso debito mio, come cosa degna di esser nominets, farne in questo luogo, per la YOL. 11.

virtu di frate Ignazio, memoria, e per la grandezza di questo principe, che ci fa degni di godere si onorate fatiche, e perché si sappia per tutto il mondo.

E, tornando agli nomini della nostra accademia, dico, ancora che nella vita del Triholo si sia parlato d'Antonio di Gino Lorenzi da Settignano, scultore, dico qui con più ordine, com in suo luogo, che egli condusse, sotto esso Tribolo, suo maestro, la detta statua d'Esculapio. ehe è a Castello, e quattro putti che sono nella fonte maggiore di detto luogo; e poi ha fatto alcune teste ed ornamenti, che sono d'intorno al nuovo vivaio di Castello, che ò lassù alto in mezzo a diverse sorti d'arbori di perpetua verzura; ed ultimamente lia fatto del bellissimo gianlino delle stalle, vicino a S. Marco, bellissimi ornamenti a una fontana isolata, con molti animali acquatici fatti di marmo e di misohi bellissimi: ed in Pisa condusse già con ordine del Tribolo sopraddetto la sepoltura del Corte filosofo e medico eccellentissimo coo la sua statua e due putti di marmo bellissimi : ed oltre a queste va tuttavia nuove opere facendo per il duca, di animali, di mischi ed necelli per fonti, lavori difficilissimi che lo fanno degnissimo d'essere nel numero di questi altri accademiei. Parimente un fratello di costui, detto Stoldo di Gino Loreozi, giovane di trenta anni, si è portato di maniera in fino a ora in molte opere di seulture, che si può con verità oggi anooverare fra i primi giovani della sua professione e porro fra loro nei luoghi più onorati. Ha fatto in Pisa di marmo una Madonna aonunziata dall'Angelo, che l'ha fatto conoscere per giovane di hello ingegno e gindizio; ed un'altra belliasima statua gli fece fare Luca Martini in Pisa. che poi dalla duchessa Leonora fu donata al signor doo Garzia di Toledo, suo fratello, ehe l' ha posta in Napoli al suo giardigo di Ghiaia. Ila fatto il medesimo con ordine di Giorgio Vasari oel mezzo della facciata del palazzo de cavalieri di S. Stefano in Pisa, e sopra la porta principale, un'arme del signor duca gran ma-stro, di marmo, grandissima, messa in mezzo da due statue tutte tonde, la Religione e la Giustizia, che sono veramente hellissime, e lodatissime da tutti coloro che se n'intendono. Gli ha poi fatto fare il medesimo signore, per lo suo giardino de' Pitti, una fontana simile al bellissimo trionfo di Nettuno, che si vide nella superhissima mascherata che fece sua Eccelt lenza nelle dette nozae del signor principe illustrissimo. E questo hasti quanto a Stoldo Lorenzi, il quale è giovane, o va continoament

isverando el aoquitandois maggiormente frat soui compagia accedencie, fama el onore. Della medesima famiglia del Lorenzi da Sottiano el Battis, delto del Casilero, per essere generale el compagnio del compagnio el accedenta del compagnio el accedenta del compagnio el compagnio

poltura di Michelagnolo Buonarroti, la quale fanno, con disegno di Giorgio Vasari, sua Eecellensa e Lionardo Buonneroti ; la quele opera al vede che Batista va conducendo ottimamente a fine, con alconi putti, e la figura di esso Buonarroto dal mezzo in su. La seconda delle dette tre figure, che vanno al detto sepoleto. che hannn a essere la Pittura, Senltura ed Architettura, si e data a fare a Giovanni di Benedetto da Castello, discrpolo di Baccio Bondinelli ed accademico, il quale lavora per l'opera di santa Maria del Fiore l'opere di basso illevo, che vanno d'intorno al coro, che ogrimai è vicino alla sua perfezione, nelle quati va molto imitando il suo maestro, e si porta in modo, che di lui si spera ottima riuscita; ne avverrà altrimenti, perciocché è molto assiduo a lavorare ed agli studi della sua professione. E la terza si è allogata a Valerio Cioli da Settignano, scultore ed accademico; perciorche l'altre opere che ha fetto in sin qui sono state tali, che ai pensa abbia a riuscire la detta figura sl fatta, che non aia se non degna di esser al sepolero di tant'uomo collocata. Valerio, il quale e giovane di ventisei anni, ha in Roma, al giardino del cardinale di Ferrara a Montecavalle. restaurate molte antiche statue di marmo, rifacendo a chi braccia, a chi picdi, e ad altra altre porti che mancavano; ed il simile ba fatto poi nel palazzo de' Pitti a molte statue che v'ha ca, il quale ha fatto fare al medesimo, di marmo, la statua di Morgante nano, ignuda, la quale è tanto bella, e così simile al vero riuscita, che forse non e mai stato vednto altro mo atro così ben fatto, ne condotto con tanta diligenza simile al naturole e proprio: parimente gli ha fatto condurre la statna di Pietro detto il Barbino, nano, e ingegnoso letterato e molto gentile favorito dal duca nostro; per le quali, dico, tutte eagioni ha meritato Valerio ehe gli aia stata allogata da aua Eccellenza la detta statua che va alla sepoltura del Buonarroto, nnico maestro di totti questi accademici valent' vomini. Quanto a Francesco Moschino, scultore fiorentino, essendosi di lui in altro luogo favellato abbastanza, basta dir qui, che anch'egit è accademico, e che sotto la protezione del dues Cosimo va continuando di lavorare nel doomo di Pisa, e che nell'apparato delle nozze si portò ottimamente negli ornamenti della porta principale del palazzo ducale. Di Domenico Poggini similmente essendosi detto di sopra che e seoltore valent' uomo, e che ha fatto nna infinità di medaglie molto simili al vero, ed alenn'opere di marmo e di getto, non dirò qui altro di lui, se non che meritamente è de' nostri secademici, che in dette nozze fece alcuoe atatue molto helle, le quali forono poste sopra l'arco della Religione al canto alla Paglia, e che nitimamente ha fatto una nuova medaglia del duca, similissima al naturale e molto bella, e continnamente va lavorando.

Giovanoi Fanceșii o reco, come altri il rhiamano, Giovanni di Stocco, aceademico, ha fatto molte cope di marmo e di pistra, che sono risactie buone sculture e fra l'altre è molto lodata un'arme di palle con due putil, ed altri ornamenti, posta in alto sopra le due finestre ingiucochiate della facciata di see Giovanni Conti in Firenze: ed il medesimo dico di Zanobi Latticali, il quale come buone o valente scultore ha condoito e luttavia lavora morles opere di marmo e di getto, che l'hanno fatto dignissimo d'essere nell'accademia lu compagnismo d'essere nell'accademia lu compagnismo d'essere nell'accademia lu compagnismo del propositi de la paracordi internationale del propositi del palarzo di mesere Lorenzo Bidolfi per esser figora stata condoita con tutte quell'avvertrote che si richetegiono.

Finalmente sono susi accettati nell'accedicamia cultori, che nell'apparato detto delle nenze di suo Alterza hamo d'il paparato detto delle nenze di suo Alterza hamo cunti fra gorge constrate le descole, è questi sono stati fra Giovann'agnolo, Ottavinno del Colifettio, ceras di Zanobi. Lattrictie, Pompilio Lancio, fi-glinolo di Baidassarre da Uthino, architetto e creato di Grandon Corega, il quale Pempilio Deli, colinata per lo più e quanto alle macchi nel da coli della dissanza da punta le macchi nel da citta di dissanza e suo patre, ai porto in ed del citta Baidassarre suo patre, ai porto in ed del citta Baidassarre suo patre, ai porto in

ne dal detto Baldassarre suo poltre, si portò in indiante case cinimarenti.

Alla discone case cinimarenti.

Si alla della discone di consiste di consiste di consiste di quali e quanti nomini e quanto vircui si si per col loctrola e accedentia fatto reconsiste di consiste di consis

### DESCRIZIONE

### DELL'APPARATO FATTO IN FIRENZE PER LE NOZZE

DON FRANCESCO DE'MEDICI

PRINCIPE DI PIRENZE E DI SIENA

BEGINA GIOVANNA D'AUSTRIA

ORLLA POSTA AL PRATO

Diremo adunque coo quella maggior distio-zione e brevità, che dall'ampiezza della materia ne sarà concesso, che intensione in tutti queati ornamenti fu di rappresentare con tante pit-ture e sculture, quasi che vive fussero, tutte quelle cirimonie ed affetti e pompe, che per il ricevimento e per le nozze di principessa si grande pareva che convenevoli esser dovessero, poeticamente ed ingegnosamente formandooe un corpo in tal guisa proporzionato, che con giudizio e grazia i disegnati effetti operasse. E però primieramente alla porta, che al Prato si chiama, onde sna Altezza nella città introdursi dovera, con mole veramente eroica, e ehe hen dimostrava l'antica Roma nell'amata sua figliuola l'iorenza risurgere, d'architettura sonica si fahbricò un grandissimo ed orustissimo e molto maestrevolmente composto antiporto, che eccedendo di buoco spazio l'altezza delle mura, che ivi eminentissime sono, non pure aglientranti nella città, ma lontano ancora alquante miglia dava di se meravigliosa e superbissima vista ; ed era questo dedicato a Fioreoza, la quale in mezzo a quasi due sue amate compagne, la Pedeltà e l'Affezione (quale ella sempre verso i auoi signori s'è dimostrata), sotto forma d'uon giovane belluzima e ridente e tutta fiorita donna, nel principale e più degno luogo e più alla porta vieino era stata dicevolmente collocata, quasi che ricevere ed introdurre ed accompagnare la novella sua signara volesse, avendo per dimostrazione de' figliuoli suoi, ehe, per ar-te militare, fra l'altre illustre renduta l'hanno, quasi ministro e compagno seco menato Marte lor duce e maestro, ed in un certo modo primo di lei padre, poielie sotto i suoi anspiej, e da uomini marziali e ehe da Marte eran disce-si, fu fatta la sua prima fondazione; la cui statua da mon destra nella parte più a lei lontana eon la spada in mano, quasi in servizio di que-sta sua novella signora adoperar la volesse, tutto minsecioso si scorgeva: avendo in una molto bella e molto gran tela, che di chiaro e scuro sotto a'piedi dipinta gli stava, molto a hianchissimo marmo, si come tutte l'altre opere che in questi ornamenti furono, simigliante, ancor'egli quasi condotto seco ad accompagnare la sua Fioreoza, parte di quegli uomini della invittissima legion Marzis, tanto al primo ed al secondo Cesare accetta, primi di lei fonda-tori, e parte di quelli ebe, di lei poi oati, avevano la aua disciplina gloriosamente seguitato: e, di questi, molti del suo tempio (henché oggi per la religion cristiana a S. Giovanni dediesto sia ) si vedevano tutti lieti uscire, avendo I

elle più lontane parti collocato quelli che sol per valor di corpo pareva che nome avuto avessero: nella parte di mezzo gli altri poi che col consiglio e coo l'industria, come commessari o provveditori (alla Veoeziana chiamandogli) eraoo stati famosi; e nella parte dinanzi, e più agli ocehi vicina, come di tutti più degni, ne' più degni luoghi avendo i capitani degli eserciti posti, e quegli che col valor del corpo e dell'animo insieme avevana chiaro grido e fama immortale acquistatosi; fra' quali il primo ed il più degno forse si scorgeva, come molt'altri a cavallo, il glorioso signor Giovanni de' Medici dal natural ritratto, padre degnissimo del gran Cosimo, che noi onorismo per ottimn e valorosissimo duca, maestro singolare dell'Italiana militar disciplina, e con lui Filippo Spano, terror della turchesca barbarie, e M. Farinata degli Uberti, magnanimo conservatore della sua patria Fiorenza. Eravi ancora M. Buo-naguisa della Pressa, quegli che capo della fortissima gioventu fiorentina, meritando a Damiata la prima e gloriosa corona murale, s' aequistò tanto come; e l'ammiraglio Federigo Folchi, cavalier di Rodi, che co' duoi figlinoli ed otto nipoti suoi fece contro a' Saracini tan-te prodezze. Eravi M. Nanni Strozzi, M. Manno Donati, e Meo Altoviti, e Bernardo Uhaldini, detto della Cards, padre di Federigo duca d'Urbino, capitano eccellentissimo de' tempi nostri. Eravi ancora il gran contestabile M. Niccola Acciaiuoli, quegli che si può dire che conservasse alla regina Giovanna ed al re Luigi anoi sigoori il travagliato regno di Napoli, e che ivi ed iu Sieilia s'adoperò sempre con tanta fedeltà, e valore. Eravi un altro Giovanni de' Medi-ei, e Giovanni Bisdomini, illustri molto nelle guerre co' Visconti; e lo sfortunato, ma valoroso Francesco Ferrucei: e de'più antichi v'era M. Forese Adimsri, M. Corso Donati, M. Veri de' Cerehi, M. Bindaccio da Ricasoli, e M. Luca da Panzano. Fra i commessarj poi, non meno pur dal naturale ritratti, vi si scorgeva Gino Capponi, coo Neri suo figliuolo, e eon Piero suo pronepote, quegli che taoto animossmente! stracciando gl' insolenti capitoli di Carlo VIII re di Francia, fece con suo immortale onore, come beo disse quell'arguto poeta,

Insoldmente semire
La roce d'uz Ceppon fre tanti Galli.
Errai Beroarletto de Melioi, Luca di Maso de
La roce d'uz Ceppon fre tanti Galli.
Errai Beroarletto de Melioi, Luca di Maso de
Halago, Piero Vestori nelle guerre con gil
Aragonesi notissino, ci il tanto e meritanente
chebrata Antoni Giacomin, con M. Antonio
Bilollo, e con moltistri di questo e degli attri
rea che littimissi in mottassero di davre a tanta aliezza la lor patria condotta, sugurandole
per la remata della novella signorio aerezerimento, feliciti, e grandezza; il elie citimismomento, feliciti, e grandezza; il elie citimismomento, feliciti, e rendezza ; il elie citimismomento, feliciti, e rendezza con control
rendezza del archirendezza con control
rendezza con control
ren

Hanc peperere suo patriam, qui sanguine nobis Aspice magnavimos heroas, nunc ut ovantes, El laeti incedant, foelicem terque quaterque Certatimque vocent, tali sub principe, Florum.

Certatunque vocent, tan suo pruncipe, Forum.

Ne minore allegressa si scorgeva nella statua
bellissima d'una delle nove muse, che dirimpe tto, e per componimento di quella di Marte posta era e non minore nelle lignee degli uomini

scienziati, che nella tela sotto i snol piedi di- ! pista della medesima grandezza, e per compo-nimento similmente dell'oppostale de' Marziali, si vedeva: per la quale si volse mostrare che aiceome gli uomini militari, così i letterati, di cui ell'elibe sempre gran copia, e di non punto minor grido (poiche per concessione di ciascu-no le lettere ivi a risnegere incominciarono) erano da Fiorenza sotto la musa lor guidatrice stati ancora essi condotti ad onorare e ricevere la nohile sposa; la qual musa con donnesco, onesto e gentil'abito, e con un libro nella deatra ed un flauto nella sinistra mano, pareva che con un certo affetto amorevole volesse invitare i rignardanti ad applicar gli animi alla vera virto: e sotto la costei tela (pur sempre come tutte l'altre di chiaro e scuro) ai vedeva dipinto un grande e ricco tempio di Minerva, la eui statua coronata di bianca oliva e con lo acudo (come e costume) del Gorgone, fuor d'esao posta era, innanzi al quale e dai lati, entro ad un recinto di balaustri, fetto quasi per passeggiare, si vedeva una grande schiera di gra-vissimi uomini, i quali, beneha tutti lieti e festanti, ritenevano nondimeno nella sembianza un certo che di venerabile. Erano questi aneor'essi al natural ritratti; nella teologia, e per aantità, il chiarissimo frate Antonino arcivescovo di Fiorenza, a cui un angeletto serbava la vescovil mitria, e con lui si vedeva il prima frate, e poi cardinale, Giovanni Domenici, e con Ioro don Ambrogio generale di Camaldoli, e M. Ruberto de' Bardi, maestro Luigi Marsili, maestro Lionardo Dati, ed altri molti; si come da altra parte, e questi erano i filosofi, si vedeva il platonico M. Marsilio Ficino, M. Francesco Cattani da Diacceto, M. Francesco Verini il vecchio, e M. Donato Acciniuoli ; e per le leggi vi era, col grande Accursio, Francesco suo liliuolo, M. Lorenzo Ridolti, M. Dino Rossoni di Mugello, e M. Forese da Rabatta, Avevanvi i medici anch' essi i lor ritratti, fra' quali macstro Taddeo, Dino, e Trimmaso del Garbo, con maestro Torrigian Valori e maestro Niccolò Falcucci avevauo i luoghi primi. Non restarono i matematici si, che anch essi dipinti non vi fussero; e di questi, oltre all'antico Guido Bo-natto, vi si vesleva maestro Paolo del Pozzo, ed il molto acuto ed ingegnoso e nobile Leonbati ata Alberti, e con essi Antonio Manetti e Lo-renzo della Volpaia, quegli per man di essi abbiamo quel primo maraviglioso oriuolo de'pianeti, che oggi con tanto stupor di quella età si vede nella guardaroha di questo eccellentissimo duca. Eravi ancora nelle navigazioni il peritusimo e fortunatissimo Amerigo Vespucci, poiche si gran parte del mondo, per essere sta-ta da lui ritrovata, ritiene per lui il nome d'America. Di varia poi e molto gentil dottrina vi era M. Agnolo Poliziano, a cui quanto la latina e la toscana favella, da lui cominciate a risurgere, debbann, eredo che al m. não sia assai baatevolmente noto. Eran con lui Pietro Crinito, Giannozco Manetti, Francesco Pucci, Barto-lommeo Fonzio, Alessandro de l'agui, e M. Marcello Vergilio Adriani, padre 'wil' is gegnosissimo e dottissia. M. Giovambatista, d'etooggi il Marcellino, che vive e che con tanto ono re legge pubblicamente in questo Fiorentino Stu-dio, e che novellamente, di commessione di loro Eccellenze illustrissine scrive le fiorentine contado, il quale, lasciamo stare la innumerabile istorie; e vi era M. Cristofano Landini, M. Co- quantità de superhissimi ed agiatissimi palazzi

Iuccio Salutati, ser Brunetti Latini, il maestro di Dante. Ne vi manearono alcuni poeti che latinamente avevano scritto, come Claudino, e fra'più molerni, Carlo Marsuppini e Zanobi Strada. Degl'istorici poi si vedeva M. Francesco Guicciardini, Niccolò Macchiavelli, M. Lionardo Bruni, M. Poggio, Matteo Palmieri; e, di quei primi, Giovanni e Matteo Villani, e l'antichissimo Ricordano Malespini. Avevano tutti, o la maggior parte di questi, a soddisfazione de'riguardanti, quasi che a caso posti vi fussero, nelle car-te o nelle coperte de'libri, che in man tenevano, eiascuno il sno nome o dell' opere sue più famose notato; ed i quali tutti, si come i militari, per dimostrare quel che ivi a fare venuti fussero, i quattro versi, che come a quelli nell'arebitrave dipinti erano, chiaramente lo facevano manifesto, dicendo:

Artibus egregiis Latina Graiaeque Minervas Florentes semper, quis non miretur Hetruscos? Sed magis hoc illos aevo floruere necesse est, Es Cosmo genitore, et Cosmi prole favente.

Accanto poi alla statua di Marte, ed alquanto più a quella di Fiorenza viciua (e qui è da notaro come con arte augolare e giudizio fuse ogni minima cosa distribuita), perciocche volendo con Fiurenza accompagnare, quasi diremo, sei deità, della potenza delle quali ella poteva molto ben gioriarai, le due fino ad ora di Marte e della Musa descritte, perche altre città potevano per avventura non men di lei attribuirsele, come maneo sue proprie, le ha anche meno dell'altre vicina a lei collocate; casendosi all'ampio ricetto, e quasi audito che le quattro che segniranno alla porta, facevano, servito a queste due narrate, come per ali o per testate, che al suo principio poste l'una verso il castello era rivolta, e l'altra verso l'Arnos ma quest'altre due, che principio del ricetto facevano, perciocche non poche altre cittadi gli saranno comuni, andò anche alquanto più approssimandogliele, si come le due ultime, perche sono al tutto a lei proprissime e con ucasun'altra l'accomnna, o, per meglio dire, che nessun'altra può con lei in esse agguagliarsi (e sia delto cun pace di qualche altra nazion tnscana, la quale, quando arà un Dante, un Petrarca, ed un Boccaccio da proporre potra per avventura venire in disputa) gliele messe prossime e più che tutte l'altre vicine. Or ritoe-nando dico, che accanto alla statua di Marte, non meno dell'altre hells e ragguardevole, era stata posta una Cerere, la Dea della coltivazzo-ne e de campir la qual cosa, quanto utile e di quanto onore degna sia per una ben ordinata oittà, ne fu da Roma anticamente insegnato, che aveva nelle tribu rusticane descritta tutta la sua nohiltà, come testimonio, oltre a molti altri, Catone, chiamandola il nerbo di quella poteutiasima repubblica, e come non meno afferma Plinio quando dice, i campi cascre stati lavorati per le mani degli imperatori, e putersi oredere che la terra si rallegesse d'essere arata col vomere laureato, e da trionfante bifulco. Era questa (come è costume) coronata di spighe di varie sorti, avendo nella destra mano una faloe, e nella sinistra un mazzo delle spighe medesime. Or quanto in questa parte gloriare Piorenza si possa, chiariscasi chi in dubbio ne stesse, mirando il auo ornatissimo e coltivatissimo

OPERE 653

elie per caso aparai si veggono, nondimeno egli e tale, che Fiorenza, quautunque fra le più belle città di che si abbia notisia ottenga per avveotura la palma, resta da lui di gran lunga vinta e auperata : talche meritamente può attribuirsele il titolo di giardino dell'Europa, oltre alla fertilità, la quale, benche per lo più montuoso e non molto largo sia, nulladimeno la diligenza che vi si usa e tale, eba non pur largamente pasce il suo grandissimo popolo e l'infi-nita moltitudioe de forestieri che vi concorrono, ma bene spesso cortesemente ne sovviene i vicini ed i lontani paesi, Sotto la tela, ritornando, che nel medeslmo modo a della medesima grandezza sotto la di costei statua medeaimamente ai vedeva, aveva l'eccellente pittore figurate un bellissimo paesetto ornato d'infiniti o diversi alberi, nella parte più lontana di cui si vedeva na antico e molto adorno tempietto a Cercre dedicato, in eui, pereiocche aperto e au colonnati sospeso era, si vedevano molti che religiosamente sagrificavano. In altra banda poi ninfe eacciatrici per alquanto più solitaria parte si vedevano stare intorno ad una chiarissisua ed ombrosa fontana, mirando quasi con me raviglia ed offerendo alla novella sposa di quei piaceri e diletti, che nel loro esercisio si pigliano, e de'quali per avventura la Toscana non è a veruo'altra parte d' Italia inferiore; ed in altra, con molti contadiui di diversi animali salvatichi e domestici carichi, si vedevano anche molte villanelle belle e giovani, in mille graziose, benche rusticane, goise adorne, venire aneli'esse (tessendo fiorite ghirlande e diverai pomi portando) a vedere ed ornare la lor signora; ed i versi, che, come nell'altre, sopra questa erano, con gran gloria della Toscana, da Virgilio cavati, dicevano:

Hanc olim veteres vitam coluere Sabini , Hanc Bemus et frater, sie fortis Hetruria crevit.

Scilicet et rerum facta est pulcherrima Flora, Urbs antiqua, potens armis, atque ubere glebae. Vedevssi poi dirimpetto alla statua della de-seritta Cercre quella dell' Industria, e non par-la di quell' industria semplicemente, che circa la mercanzia si vede da molti in molti luoghi usare, ma d'una certa particolare eccellenza ed ingegnosa virtu che haono i fiorentini uomini alle cose ovo metter si vogliono : per lo che molti, e quel giudizioso porta massimamente, ben pare che a raginne il titolo d'industri gli attribuisse. Di quanto giovamento sia stata questa cotale industria a Fiorenza, e quanto conto da lei ne sia sempre stato fatto, si vede dell'averne formato il suo corpo, e dell'aver voloto ehe non potesse esser fatto di lei cittadino elsi sotto il titolo di qualehe arte non fusse ridotto, conoscendo per lei a grandezaa e potenza non piccola esser pervenuta. Ors questa fu figurata una femmina d'abito tutto disciolto e snello, tenente uno scettro nella eul cima era una mano con un occhio nel meazo delle palme e con due alette, ove con lo scettro si congiugneva a simiglianza, in un certo medo, del caduceo di Mercurio; e nella tela, che come l'altre sotto le stava, si vedeva un grandissimo ed ornatissimo portieo, u foro, molto simigliante al luogo ove i nostri mercatanti a trattare i loro negozi si riducono, chiamato il Mercato nuovo : il else faceva anche più chiaro il putto, che in una delle facciate si vedeva batter l'ore, in una

banda del quale essendo maestrevolmente stati

accomodati i lor particolari Dii, da una porte cioè la statoa della Fortuna a sedere sur una ruota, a dall' altra un Mercurio col caduceo e con una borsa in mano, si vedevano ridotti molti de' più nobili artefici, cioè quelli che con maggiore eccellenza, che forse in altro luogo, in Fiorenza la lor arte esercitano, e questi con le lor merei in mano, quasi che all'entrante principessa offerir le volessero, altri si vedevano con drappi d'oro, altri di seta, altri con finissimi panni, ed altri con ricami bellissimi c maravigliosi, tutti lieti mostrarsi : si come in altra parte altri si vedevano poi con diversi abità passeggiando negoziare, ed altri, di minor gra-do, con vari e bellissimi intagli di legname o di tarsie, ed altri con palloni, con maschere, e con sonagli , ed altre cose fanciullesche nella medesima goisa mostrare il medesimo giubbilo e contento. Il che, ed il giovamento delle quali , e l'utile e la gloria che a Fiorenza ne sia vennto, lo dielitaravano i quattro versi, elic co-me agli altri di sopra posti erano, dicendo i Quas artes pariat, solertia, nutriat usus, Aurea monstravit quondam Florentia eunctia

Aurea monstravit quondam Florentia eunciis. Pandore namque acri ingenio, atque enixa labore est

Praestanti, unde paret vitam sibi quisque beatam.

Delle due ultime deità, o virtù, poi che, eome abbiamo detto, per la quantità ed eccellenza in cose de' figlicoli suoi son tanto a Fiorecas proprie, elie ben può sopra l'altre gloriosa reputarsi, da man destra, ed accanto alla statua di Cerere, era posta quella d'Apollo, preso per quello Apollo toscano, ehe infonde ne'toscani poeti i toscani versi. Questi sotto i suoi piedi si come nell'altre tele) aveva dipinto in cima di un amenissimo monte, connsciuto essere d'Elicone dal caval Pegasco, un molto bello e spazioso prato, in mezzo a cui sorgeva il sagrato fonte d'Aganippe, conosciuto anch'egli per le nove Muse che intorno gli stavano sollazzandosi, con le quali ed all' ombra de' verdeggianti allori, di che tutto'l monte cra ripieno, si vedevano vari poeti in varie guise sedersi, o passeggiando ragionare, o cantare al suon della lira, mentre una quantità di pircoli amorini sopra gli allorischerzendo, altri di loro saettavano e ad altri pareva che gettamero lauree corone. Di questi nel più degno luogn si vedeva l'aeutissimo Dante, il Petrarca leggiadro, ed il fecondo Boccaccio, ehe in attu tutto ridente pareva che promettessero all'entrante signora, poiché a loro non era tocco si nobil subsetto, di infondere ne' fiorentini ingegni tanto valoro, che di lei degnamente cantar potessero; a che con l'esempio de' loro scritti, purche si trovi chi imitar gli sappia, hanno ben aperto larghissima stratar gii sappia, namo nen aperto i signata da. Vedevania i lor vieini, e quasi ebe con loro ragionassero, tutti si come gli altri da natural ritratti, M. Cino da Pistois, il Montemagno, Guido Cavalcanti, Guittone d'Arezso, e Dante da Maiano, che furono alla medesima età, e secondo quei tempi assai leggiadramente poetarono. cro quer cenqui assai reggiarramente poetarono. Era poi da un'altra parte moosignor Giovanni della Casa, Loigi Alamanni, e Lodovico Mar-telli, con Vincenzio alquinto da lui Iontano, con luro, M. Giovanni Rucellai, lo scrittore delle tragedie, e Girolamo Benivieni; fra quali, se in quel tempo stato vivo non fusse, si sarebbe dato meritevol luogo al ritratto ancora di M. Benedetto Varchi, che poco dopo fece a miglior vita

654 VASARI

passaggio. Da un' altra parte poi si vedeva Franco Sacchetti, che scrisse le trecenta novelle; e quelli ehe, henché oggi di poco grido siano, pur perehe a' loro tempi non piccolo augumento a' romanzi diedero, non indegui di questo luogo gindicati furono, Luigi Pulci, cioc, coo Bernardo e Luca suoi fratelli, col Ceo e con l'Altissimo. Il Bernia anch'egli padre, e ottimo padre ed inveotore della toscana hurlesca poesia pareva che con Burchiello e con Antonio Alamanni e con l' unico Accolti, che in disparte stava, mostrasse non degli altri punto minore allegrezza, mentre ehe l'Arno al modo solito appoggiato sul suo leone, e eon due putti che d'alloro il coronavano, e Mugnone noto per la ninfa, che sopra gli stava con la luna in fronte e coronata di stelle, alludendo alle figliuole d'Atlante, preso per Fiesole, pareva che anch'essi mo-strassero la medesima letizia e contento: il che ad il soprascritto concetto dichiararono ottima-mante i quattra versi, che come gli altri nell'architrave furono posti, e che dicevano: Musarum hicregnatehorunatquellelicone virente

Musarum hicregnate horustatque Helicone virente
Poethabito, venere tibi Florentia vates
Erimii, avoniam celebrare hacc resia disno

Eximii, quoniam celebrare haec regia digno Non potuere suo, et connubia carmine sacro. Ed a rincontro di questo, da man sinistra posto, non men forse agl'ingegni florentini di quello, proprio, si vedrva la statua del Disegno padre della pittura, scultura ed architettura, il quaie se non nato, si come ne' passati scritti si può vedere, possiam dire che io Fiorenza al tutto rinato, e come in proprio nido nutrito e eresciuto, sia. Era per questo figurata una statua tutta nuda con tre teste eguali, per la tre arti ehe egli abbraccia, tenendo iodifferentemente in mano di ciascuna qualche instrumento; e nella tela, che sotto gli stava, si vedeva dipinto uo grandissimo eortile, per ornamento di eui in diverse guise posta era una gran quan-tità di statua e di quadri di pittura di antichi e moderni, i quali da diversi maestri si vedevano In diversi modi disegoare e ritrarre; in una par-te del quale, facendosi una anatomia, pareva ehe molti stessero mirando, e ritraendu similmente, molto inteuti; altri poi la fabbrica, e le regole dell'architettura considerando, pareva che minutamente volessero misurare certe cose, mentre che il divino Michelagnolo Buonarroti, priocipe e monarca di tutti, cou i tre cerchietti in mano (sua antica ripresa) accennando ad Andrea del Sarto, a Lionardo da Vinci, al Pontormo, al Rosso, a Perin del Vaga ed a Francesco Salviati, e ad Autonio da S. Gallo ed al Eustico, che gli erano con gran riverenza in-torno, mostrava con somma letizia la pomposa entrata della nobil signora. Faceva quasi il medesimo effetto l'antico Cimahue verso cert'altri e da un'altra parte posto, di eui pareva che Giotto si ridesse, avendoli, come ben disse Dante, tolto il campo della pittura che tener si eredeva, ed aveva seco, oltre a' Gaddi, Buffalmacco e Benozzo, come molt' altri di quella età.' In altra parte poi, ed in altra guisa posti si vedevano totti giubhilanti ragionarsi quelli che tanto augumento all' arte diedero, ed a cui debbono questi novelli maestri, il gran Donatello cioè, e Filippo di ser Brunellesco, e Lorenzo Ghiberti, e fra l'itippo, e l'eccellente Masaccio, e Desi-derio, e l'Verrocchio, con molt'altri da natural ritratti, che per essersene ne' passati libri trattato, fuggendo il tedio che a' lettori repli-

cando venir ne potrebhe, andrò sensa più dirne, trapassandoli; quali, e quel che ivi a fare venuti fossero, come negli altri, da quattro sopra seritti versi fu dichiarato:

pra scritti versi fu dichiarato: Non pictura eatis, non possunt marmora et aera

Tuscaque non arcus, testari ingentia facta, Atque ea praccipue, quee mox ventura trahuntur! Quis nunc Praxiteles caelet; quis pingat Apelles? Ora nel basamento di tutte queste sei grandissime e bellissime tele si vedeva dipinto una graziosa schiera di fanciulletti, che ciascunn nella sua professione, alla soprapposta tela, accomodata, esercitandosi, pareva, oltre all'ornamento, che molto accuratamente mostrassero con quali principi alla perfezione de'sopra dipinti nomini si pervenisse, si come giudiziosa-mente e con singolare arte furono le medesime tele seompartite aucora ed ornate da altissime e tonde colonne e da pilastri e da diverse troferie, tutto alle materie, a eui vieine erano, accomodate; ma graziose e vaghe apparvero mas simamente le dieci imprese o, per meglio dire, i dieci quasi rovesci di medaglie, parte vecchi della città e parte nuovamente ritrovati, che, negli spartimenti sopra le colonne dipinti, andavano le descritte statue dividendo, e l'invenzione di esse molto argutamente accompagnandos il primo de'quali era la deduzione d'una colonia, significata con un toro e con una vacca insieme ad un giogo e con l'arator dietro col capo velato, quali si veggodo gli antichi auguri, eol ritorto lituo in mano, e con la sua anima ohe diceva: Colonia Iulia Florentia. Il secondo, e questo è antichissimo della città e con cui cila le cose pubbliche suggeilar suoie, era l'Ercole con la clava e con la pelle del teone Nemeo, senz' altro motto. Ma il terzo era il caval Pegaseo, che co' piè di dietro percoteva l'urna te-nuta da Arno nel modo che si dice del fonte di Eticone, onde uscivaco abbondantissime acque, che formavano un chiarissimo fiume tutto di cigui ripieno, senz'aoima anch' esso, si come anche il quarto, che era composto d'un Mercurio col eadueco in mano e con la borsa e col gallo, quale in moite corniuole antiche ai vede. Ma il quinto accomodandosi quell'Affezione ehe, come nel principio si disse, fu per compagna a Fiorenza data, era una giovane donna messa in mezso e laureata da due, che del militar, paludamento adorni, e di laurea ghirlaoda anch' essi incoronati, sembravano essere o consoli o imperatori con le sue parole che dicevano: Gloria Pop. Florent, SI come il sesto, accomodandosi in simil guisa alla Fedeltà, di Fiorenza anch'ella compagna, era similmente d'una femmina a seder posta figurato, che con un altare vicino, sopra il quale pareva che mettesse l'una delle mani, e con l'altra alzata, tenendo il secondo dito elevato, alla guisa che comunemente giurar si vede, pareva che col motto di Fides Pop. Florent. dichiarasse l'intenzion sua: il che faceva anche la pittura del settimo, senza motto, che erano i due corni di dovizia pieni di spighe intrecciati insieme; e lo faceva l'ottavo, pur senza molto, eon le tre arti, l'ittora, Scultura, ed Architettura, ehe a guisa delle tre Grazie prese per mano, denotando la dependenzia che l'una acte ha dall'altra, erano sur una base, in cui si vedeva scolpito uo capricorno, non meno dell'altre leggiadramente poste. Facevalo ancora il nono più verso l'Arno collocato, che era la solita Fiorenza col suo leone accanto, a cui erano da alcuna OPERE 655 ro, 1 potenze spirituale e temporale insieme. Il che

persone circostanti offerti diversi rami d'altoro, grate quasi del benefizio dimostrandosi, potehè ivi le lettere, come ai disse, a riantgere incominciarono; e lo faceva il decimo ed altimo col ano motto che diceva : Tribu Scoptia, che în la propria d'Augusto ano conditore, acritto ane una acndo tenntu da un leone, nella quale anticamente l'iorenza soleva rassegnarai. Ma di grandissimo ornamento, oltra a' bellissimi sendi ov' eran l'armi dell'una e l'altra Eccellenza, e della aerenissima principessa e l'inaegna della città, ed oltre all'unrea e grande e ducal corona, che Fiorenza di porger mostrava, fin una principalissima impresa sopra tutti gli sendi po-sta ed a proposito della città messa, che era composta di due alcioni facenti in mare il lor nido al principio del verno. Il ehe dimostrava con quella parte del Zodiaco, che dipinto vi era, in eni si vedeva il sole entrare appunto nel segno del Capricorno con la ana anima che diceva: Hoc fidunt; volendo significare, che al come gli alcioni, per privilegio della natura, nel tempo che il sole entra nel predetto aegno di Capricorno, ebe rende tranquillissimo il mare, possono farvi sienramente i lor nidi, onde sono quei giorni alcioni chiamati; così anche Fiorenza, sotto il Capricorno ascendente, e perció antica ed onozatissima impresa del suo ottimo duea, può in qualunque siagione il mondo ne apporti, felicis-aimamente, come ben fa, riposarsi e fiorire. E tutto questo, con tutti gli altri sopradiletti concetti, erano in huona parte dichiarati dall'inaerizione che all'akinsima aposa favellando, accomodatamente ed in bellissimo ed ornatissimo luo-

go, eru atuta messa diceado: Ingredere urbem fieliciisimo coniugio factam tuem, duguttismas l'ingo, file, ingenit, et omni laule praestontem, optatoque praesentia tua, et ezimio virtute, sparateque faccunditute optimorum principum, poternam et avium elarifa-

tem, fidelissimorum eivium laetitiam, florentis urbis gloriam et fuelicitatem nuge.

BELL'SXTEATA BY ROLGO OGRISHARTS Segnitando poi verso il borgo d'Ognissanti, atrada, come agun sa, e bellissima ed ampissima e dirittissima, fu all' entrar d'essa, can doc molto gran colossi, figorato ia uno l'Austria per una giovane tutto armata all'antica con uno acettro ia mano significante la bellica ana potenza, per l'imperial degnità aggi appresso a quella nazion risceente, ed ove pare che al tutto rulotta sia; e nell'altro una Toscana di religiose vesti adorna e con il sacerdotal lituo in mano che dimostrava anch'ella l'eccellenza che al divia culto la toscana nazione fin degli antichi tempi ha sempre avato; per il che ancor oggi ai vede che i pontefici e la santa romana chiesa in Toscana hanno il lor seggio principale voluto porre. Di queste avendo ciascuaa un grazioso ed ignudo angeletto accanto, che all'ona pareva che aerhasse l'imperial coronn ed all'altra quella che i pontefici usar sogliono, molto amorevolmente pareva che l'una lu mano all'ultra porgesae, quasi ehe l'Austria con le auc più nobil eittà, le quali nella tela granilissima, che per or-namento e per testata all'entrare di quella atrada e verso il Prato rivolta, sotto diverse immagini erano descritte, aignificar volesse d'essere parentevolmente venuta ad intervenire all'allegrezze ed onoranze de' serenissimi aposi, e riconoscere ed abbracciare l'amata sua Toscana, songiungendo in un certe modo le due massime i

ottimamente dichiararono i aci versi, che in accomodato Inogo posti firrono, dicendo: Augustæ en adsum aponate come: Austria, magni

Augustæ en adsum sponsae comes Austria, magni Caesaris haec nata est, Caesaris atque soror, Carolus est patruus, gens et faecunda triumphis, Imperio fulget, regibus et proaris.

Laciltiam et pacem ud ferimus dulcesque Hyme-

nacos, Et placidam requiem, Tuscia elara tihi.

Si come dull'altra parte la Toscana, serondo si Firenza na regiona e signora i primo longo alla prima porta concediuto, tatta fieta di ricere tanta donna perrera che al dinomarane, arcenere tatta donna ser dipinto, e Precole, e Pina, e Siema et Arezto, con Pinate nan cetta pia famesa, e con l'Ondrome, e com l'Attin, e col Serchio, ce con la Chiana, tatte in avaie fornere, secondo con i acti attenda parte del propositione de la considerazione con i acti activa in a serio di considerazione con i activa di considerazione con i activa di consoli longo positi i sonigliante modo, cone gii altri, e di comodo longo positi i

Omnibus faurtis et lactor imagine rerum, Virginis aspectu Caesareaeque fruor, Haec nostrae insignes urbes, haec oppida et agris

Huec tua sunts illis tu dure iura potes. Audis, ut resonct laetis clamoribus aether ? Et plausu et ludis Austria euncta fremat?

BEL PORTS ALLA CASSAIA Ed aceiocche con tutti i prosperi ampizi le splendide nozze celebrate fusecro, al palazzo de' Biensoli, che al principio del ponte alla Carraia, come ognun sa, è posto, si fece di componimento dorico il terzo ornamento a Imeneo, lo Din di gnelle, dedicato; e questo fu ottre a nna aingolare e vaghissima testata, in eni gli ocehi di chi per borgo Ognissanti veniva con maraviglioso diletto si pasceva, di doe altissimi e molto magnifici portoni, che in mezzo la met tevano, sopra l' nno de' quali, che dava adito si trapassanti nella strada chiamata la Vigna, era giodiziosamente posta la atautu di Venere genitrice, alludendo forse alla casa de' Cesari, che da Venere ebbe origine, o forse augurando ai nevelli sposi generazione e fecondità, con un motto envato datl' epitalamio di Teoerito, che diceva :

Κύπρις δέ, θεά Κύπρις, Ι σον ξρασθαι άλλάλν.

E sopra l'altro, per onde passó la pompa, e che introduceva lungo la riva d'Arno, quella di Latona natrice, schivando forse la sterilità o l'importuna gelosia di Giunona, con il suo motte anch'ella di

Λατώ μέν δοία, Λατώ κουροτρόφου ζαμιν εύτεκτίαν.

Per finimento de'quali con impolare artilitico candotti sopra mo gran bace con l'um de portenta applicata, quias dell'acque mertia, si vecira in applicata, quias dell'acque mertia, si vecira con l'ambiento qui supra dell'acque mertia, si vecira qui impiritandico gipate, pi l'amo, come se di uzze cempio dei roltene, con la mo Siere, dei condi ci di pomi impiritandica amore cile, alementi importanti impiritanti accome cile, alementi impiritanti 
In mare nunc auro flaventes Arnus arenas Volvam, atque argento purior unda fluctHetruscos nunc invictis comitantibus armis Caesareis, tellam sydera ad alta caput. Nunc mihi fama etiam Tybrim fulgoreque rer Tantarum longe vincere fata dabunt.

L'addount lange vuccer fats adatsur, trible ser una simil hace et les simil mode on Haltre portone appicata, quasi all l'una veco l'altre trolgendoire quasi l'ona simil l'ona, il Dannbio e, la Derva abbrescisti similmente si vedebio e, la Derva abbrescisti similmente si vedeti l'aguila per inerga se contenimente, i quati l'aguila per inerga ne contenimente, i quatati l'aguila per inerga ne contenimente, i quasi mercan che a l'incerne la quali que decentral discussione l'aguila descriptione de della se descriptione l'aguila della della per della se descriptione l'aguila della del

Virginis augustae comes, et vestigia lustro, Ut reor, et si quod flumina numen habent, Coniugium faustum et foecundum, et Nestoris

annos. l'uscorum, et late nuntio regna tibi. Nella sommità della testata poi, e nel più de-gno luogo, molto a bianchissimo marmo somigliante, si vedeva la statua del giovine Imeoco inghirlandato di fiorita persa, con la face e col velo e con l'inscrisione ai piedi di Boni coniugator Amoris, messo in mezzo dall'Amore, che tutto abbandonato sotto l'un de' fianchi gli stava, e dalla Lealtà maritale, che il braccio sotto l'altro appoggiato gli teneva; la quale tanto bella, tanto vaga, tanto vezzosa e tanto benescompartita agli occhi de' riguardanti si dimostrava, ehe veramente più dire non si potrebbe, avendo per principal corona di quello ornamento (perciocche a tutti uoa eotal principal corona ed una principale impresa posta era) in mano al descritto imeneo formatone due della medesima persa, di che inghirlandato s'era, le quali con sembiaoza teneva di volerle a' felici sposi presentare. Ma massimamente belli e vagbi ed ot timamente condotti si mostravano i tre espaci quadri, che in tanti appunto, da doppie colonne divisi, era scompartita tutta quella larghissima facciata, e che con somma leggiadria a piè dell'Imeneo posti erano, descrivendo in essi tutti quei comodi, tutti i diletti, e tutte le desiderevoli cose, che nelle nozze ritrovar si sogliono, le dispiarevoli e le noissé con una certa accorta grazia da quelle diseacciando: e però nelt'uno di questi, ed in quello del mezzo cioè, si vedevano le tre Grazie, nel modo elie si costuma, dipinte tutte liete e tutte festanti, che pa-reva che cantassero, con una erria soave armonia, i sopra a loro scritti versi, dicenti:

Quae tam praeclara nascetur stirpe parentum Inclita progenies, digna atavisque suis? Hetrusca attollet se quantis gloria rebus Coningio Austriacas Mediceaque domus?

Vivite foelices: non est spes irrita; namque Divina Charitas talia voce canunt.

Arendo da una parti, e quai che loro Lesers, carvairennente insirime accopiati, la Giovania el Diletto, e la Belleza che col Contento abbeccata aiva, e dall'atra in similare del la legeraza col Giosco e la Fecondita col propositi del la legeraza col Giosco e la Fecondita col propositi del la legeraza col Giosco e la Fecondita col contenta del la legeraza col Giosco e la Fecondita col contenta del la legeraza con la legeraza con la legeraza con contenta contenta contenta del la materia del la legeraza contenta contenta del la legeraza contenta del la legeraza contenta contenta del la legeraza del legeraza del la legeraza del legeraza d

del mondo caccisvano, nel profondo abisso ri-mettendo, la Gelosia, la Contenzione, l'Affan-no, il Dolore, il Pianto, gl'Inganni, la Sterilità, e simili altre cose noiose e dispregevoli, che si spesso solite sono perturbere gli animi umani; e nell'altro, dalla handa sinistra, si vedevano le medesime Grasie in compagnia di Gionone, e di Venere, e della Coucordia, e dell'Amore, e della Fecondità, e del Sonno, e di Pasitea, e di Talassio mettere in ordine il genial letto con quelle antiebe religiose cirimonie di facelle, d'incensi, di ghirlande e di fiori, che costumar si solevano, e de' quali, non piccola copia, una quantità d'amorini sopra I letto scherzanti e volati, spargenilo andavano. Erano poi sopra nesti, con bellisimi spartimenti accomodati, due altri quadri, ebe in mezzo la statua dell'Imeneo mettevano, alquanto dei descritti minori ; e nell'uno de' quali, imitando l'antico costume si ben da Catullo descritto, si vedeva la serenissima principessa, da natural ritratta, in mezzo ad un leggiadro drappelletto di hellissime giovani in verginal ahito, totte di fiori incoronale, e con facelle accese in mano, che ac cennando verso la stella Espero, che apparire si dimostrava, sembrava quasi da loro eccitata con una certa graziosa maniera muoversi e verso l'Imeneo camminare, con il motto: O digno conjuncta viro! Si come nell' altro dall' altra parte si vedeva l'eccellentissimo principe in mezzo a molti similmente inghirlandati ed amorosi giovani, non meno delle vergini donne solleciti in accendere le nuziali facelle, e non me-no accennanti verso l'apparita stella, far sembianza, verso lei camminando, del medesimo p maggior desiderio, col suo motto anch'egli, che diceva : O taedis foelicibus aucte ; sopra i quali, in molto grazioso modo accomodata, si vedeva per priocipale impresa, come s'é detto che a tutti gli archi posta era, una dorata catena tutta di maritali anelli con le lor pietre composta, che dal ciclo pendendo pareva elle que-sto terreno mondo sostenesse, alludendo in un certo modo all'Omerica catena di Giove, e significando, mediante le nozze unendosi le celesti cagioni con le materie terrene, la natura ed il predetto terreno mondo conservarsi e quasi perpetuo rendersi, con il motto che diceva: Natura sequitur cupide. Una quantità poi, e tutti lieti e tutti in accomodato luogo posti, di outti e d'amorini si vedevano sparsi e per le basi, e per i pilastri, e per i festoni, e per gli altri ornamenti, che infiniti v'erano, che con una certa letizia pareva che tutti u spargessero fiori e ghirlande, o soavemente cantassero la seguente ode, fra gli spazi dell'accoppiate colonne, che, come s'e detto, i gran quadri e la gran faccia dividevano, con graziosa e leggiadra mauiera accomodata:

Augusti soboles regia Cassaris Summo nupta vivo principi Hetruriae Faustis auspiciis deseruit vagum Istrum, regnaque patria.

Cui frater, genitor, patruus, atque avi Fulgent innumeri stemmate nobiles Praeclaro imperii, prisca ab origine Digno nomine Caesares.

Broo magnanimae vi gini et inclytae fam nunc Arne pater suppliciter manua Libes, et violis versicoloribus Pulchram Flora premas comam. Assurgant process, ac velut aureum Et caeleste iubar vite colant eam, Omnes accumulent templa Deum, et piis Aras muneribus sacras.

Aras muneribus sacras.
Tali caniugio Pax hilaris redis,
Fruges alma Ceres porrigit uberes,
Sanurni remeant aurea saccula,

Orbis lactitia fremit.
Quin dirac Eumenides, monstraque Tartari
Hie longe duce te finibus exulant.
Bellorum rabies hine abit effera,

Mavors sanguineus fingit. Sed iam nor ruit, et sydera concidunt. En nymphae adveniunt, lunoque proni Arridat pariter, blandaqua Gratia

Nudis iunçia sovoribus, Haec cingit niveis tempora liliis Haec e purpureis serta gerit rosis, Huic molles violae at suavis amaracus

Necturit virgineum capit. Lucus, lavia Quies cernitur, et Decor: Quos circum volitat turbo Cupidinum, Et plaudens recinit hace Hymenaeus ad

Regalis thalami fores, Quid statis iuvenes tam genialibus Indulgere toris immemoret? ioci Cassent, et choreae: ludere vos simul

Porcuni tempora mollins.
Non vincant ederae brachia flexiles
Conthae non superent oscula dulcia,
Emanet pariter sudor, et ossibus
Grato murmure ab intimis.

Det summum imperium, regnaque Iupiter, Det Latona parem progeniem pairi; Ardorem unanimem det Vanus, atque Amo Aspirans faca mutua.

DEL PALAZZO BRGLI SPIRI Ed acciocche nessuna parte dell'uno e dell'altro Imperio indictro non rimanesse, che non fosse alle nozze felici intervennta, al ponte a Santa Trinita ed al palazzo degli Spini, ebe al suo principio si vede, d'architettura composta non meno magnificamente fu il quarto orna-mento fatto di nna testata di tre facce, l'una delle quali, verso il ponte alla Carraia svolgendosi, veniva congiunta con quella del mezzo, che alquanto piegata era, e che anchi ella, con quella che verso gli Spini e Santa Trinita in simil guias avolgeva, era appiceata; unde pareva che per vedota, così dell'una come dell'altra atrada, principalmente stata prdinata fusse in tal maniera dall'una e dall'altra tutta agli occhi dei riguardenti si dimostrava, cosa, a chi ben considera, d'artifizio singolare, e che rendeva quella eontrada, ehe per se è virtuosa e magnifica quanto aleun'altra ehe in Fiorenza si ritrovi, c vistosissima e bellissima oltre a modo, avendo nella faccia, che nel mezzo veniva, formatovi sopra uns gran hase due grandissimi ed in vista molto superbi giganti sostenuti da due gran mostri e da altri stravaganti pesri, che per il mare di nuotar sembravano, e da due marine niofe aecompagnati, presi l'uno per il grande Oceano e l'altro per il mar Tirreno, che, in parte giacendu, pareva con una certa affettuosa liberalità ebe a' serenissimi sposi presentae vo lessero, non pur molte e belli-sime branche di coralli e conche grandissime di madriperle ed altre lor marine ricchezze che in man tenevano, ma nuove isole, c nuove terre, e nuovi imperi, che lul con loro condutti si vedevano; dictro a'quali, e che leggiadro e pomposo ren-

402- II

devano tutto questo ornamento, si vedeva dal posare ebe in su la base facevano a poco a poro ergersi due grandissime mezze colonne, s pra le quali, posando la sua cornice e fregio ed arehitrave, lascisvano dietru a' mari descritti, quasi in forma d'areo trionfale, un molto speziose asdro, sorgendo sopra l'architrave e sopra le ilue colonne due ben intesi pilastri avviticchiati, da' quali movendosi due cornici furmavano in fine un superbo e molto ardito frontespizio. in eima di eni, e sopra i viticci de'dne descritti pilastri, si vedevaoo posti tre grandissimi vasi d'oro tutti pieni e colmi di mille e mille variate marine ricchezze; ma nel vano, che dall'architrave alla punta del frontespizio rimaneva, con singolare dignità si vedeva una maestre vol ninfa giacere, figurata per Tetide, o Aofitrite diva e regina, che in atto molto grave, una rostrata corona solita dirsi a viocitori della navali hattaglie, col suo motto di: Vinca mari, quasi che soggiùgnesse quel che segue: lam ter-ra tua est; si come nel quadro e nella faccia dietro a giganti, in una grandissima niceliia, e che di naturale e verace antro o grotta sembianza avevs, fre molti altri marini mostri si vedeva dipinto il Proteo della geurgica di Vir-gilio, da Aristeo legato, ebe col dito acceonando verso i soprascritti versi, pareva che profe-tando volesse annunziare a ben congiunti sposi, nelle cose marittime, felicità, e vittoric, e trionfi, dicendo:

trionn, dicesso: Germana adveniet foslici cum alite virgo, Flova, tibi, adveniet soboles Augusta Hymenasi. Cui pulcher luvenii iungatur foedere certo Regius Italior columni, bona quanta sequentur Coniugium? Pater Arne tibi, et tibi Florida Moter,

Gloria quanta aderit? Protheum uil postera fal-E perche, come s'è detto, questa faccia dell'antro era dalle due altre facce, di cui l'una verso Santa Trinita e l'altra verso il ponte alla Carrain svolgeva, messa in mezzo, si vedevaco ambedue, ebe della medesima grandezza ed al-tezza erano, in simil modo da due simili mezze coloone messe similmente in merzo, le quali, in simil guisa reggevano il loro arebitrare, fregio, e cornire di questo tondo, in su la quale, rosi di que come di là, si vedevano tre statue di putti in su tre pi-distalli, ebe sosteoevano certi ricehissimi fratoni d'oro, di chiocciole, e nicchie, e roralli con sala e con alga marina molto maestrevolmente composti, e da' quali non men gentilmente era dato a tutta questa msechina fine. Ma ritornando allo spazio della farciata, che avolgendo al palazzo degli Spini a'appoggiava, si vedeva di chiaro oscuro dipinta in esso una niofa tutta loculta e poco meno elie igunda in mezzo a molti nuovi animali, ed era questa presa per la nuova terra del Perù, eon l'altre nuove Indie occidentali, sotto gli auspizi della furtonatissima casa d'Austria buona parte ritrovate e rette, che volgendosi verso un lesii Cristo nostro Signore, che tutto luminoso in una erore nell'aria dipinto era (al-Indendo alle quattro chiarissime stelle, che di eroce sembianza fanno, novellamente appresso a quelle genti ritrovate) pareva, a gnisa di so-le, che con eli aplendidissimi raggi alcune foite nugale trapinase; di che ella sembrava in certo moilo rendere a quella casa multe grasie, poiche per lei si vedeva al divin culto e alla

Di, tibi pro meritis tantis, Augusta propago Praemin digna ferant, quae vinctam mille catenis Hen duris solvis, quae clarum cernere solem E tenebris tantis, et Christum noscere donas.

Si come nella base, che tutta questa faccia reggera, e che benché al par di quella de' giganti venisse, non perciò come quella sporgeva in fuori, al vedeva quasi per allegoria dipinta la favola di Andromeda dal crudo mostro marino per Perseo liberata. Ma in quella ebe in verso l'Arno ed il ponte alla Carraia svolgendosi riguardaya, si vedeva la simil modo dipinta la famosa, benche piecola, Isola dell' Elha antto forma d' una armata guerriera sedere sopra un gran sasso col tridente nella destra mano, avendo dall' nn de' lati un piccolo fanciulletto che con un delfino pareva che vezaosamente scherzasse, e dall' altro un altro a quel simile, che un'ancora reggeva, con molte galce che d'interne al suo porte, che dipinto vi era, aggirar si vedevano, a pie di eui e nella cui hase, in simil modo corrispondendo alla sopradipinta faccia, si vedeva similmente quella favola che da Strabone è messa quando conta che ternando gli Argonanti dall' acquisto del Vello d'oro all'Elba, con Medea arrivati, vi rizzarono altari, e vi fecero a Giove saerifiaio, prevedendo forse o angurando che ad altro tempo queste glorioso duca, per l'ordine del Tosone, quaai della loro aquatra dovesse, fortificandola ed assicurando I iravagliati naviganti, rinnovare l'antica di loro e gloriosa memoria; il ehe i quattro versi, in aecomodato luogo postivi, ottimamente dichiaravano, diceodo :

Evenere olim heroes, qui tittore in isto Magnanimi votis petiere. En Ilva potentis Auspiciis Cosmi multa munita opera, ac vi

Pacatum pelagus, securi eurrita nautae. Ma bellissima e bizzarra, e capricciosa, e molto ornata vista facevano, oltre alle varie im-prese e trofei, ed oltre ad Arione, che sul notante delfino per messo il mare sollazzandosi andava, una innumerabile quantità di stravaganti pesci marini, e di nereidi, e di tritoni, che per fregi e piedistalli, e basamenti, ed ovunque lo spazio e la bellezza del lungo lo riecreava. aparsi cranu: si come a piè del gran basamento de' giganti graziosa vista faceva ancora una bellissima sirena sopra il capo di un molto gran peace scalente, dalla cui bocca, secondo il voltar d'nua chiave, alcuna volta non senza desiderato riso de'circostanti si vedeva gettare imprtuosamente acqua a dosso a' troppo aviili di bere il bianco e vermiglio vino, che dalle poppe della airena abbondantemente in un molto capace e molto adorno pilo cascava. E perché la rivolta della faccia ov era dipenta l'Elha, che a chi ilal ponte alla Carraia lungo l'Arno verso gli Spini, si come fece la pompa, andava, bat-teva di prima giunta negli occhi , parce al ritrovature, nascondendo la bruttezza dell'armadure e de legnami, che dietro necessariamente posti erano, ditirare alla medesima altezza un'alera, simile alle tre descritte, nuova faccetta, che rendesse (si come fece) tutta quella vista lietiserma ed ornatissima; ed in questa dentro ad un grande evate parse che ben fusse (tutto il concetto della macchina abbraccianilo ) collocare

verare cristiana religione ridolla, con i sottoda Vergilio, discaccisre gl'importuni venti, per motto usando le sue medesime parole Maturate fugam, quasi volesse tranquillità e quiete, e felicità nel suo regno a' fortunati sposi promettere.

DELLA COLONEA. Ma dirimpetto al vezzosetto Palazzo de'Bartolini, per più stabile e fermo ornamento, era di poco, non senza singolare artificio, stata ritta quella antica e grandissima colonna d'oriental granito, che, dalle Romane Antoniane tratta, era da Pio IV stata a questo glorioso duca conceasa, e da lui (benché con non piccolo dispendio) a Fiorenza condotta, a lei magnanimamente e per pubblico di lei decoro fattone anche cortese dono; sopra a cui e sopra il di cui bellissimo ca-pitello, che di bronzo, si come la base, sembrava, e che di bronzo va or facendosi, fu posta, benche di terra, ma di color di porfido, perche così ha essere, una molto grande e molto eccellente statua di donna tutta armata con la celata in testa, rappresentante, per la spada nella de-stra, e per le bilance nella sinistra mano, una incorruttibile e molto valorosa Giustizia.

DEL CARTO A' TORNAQUIRCI. Fu fatto il sesto ornamento al canto de'Tornaquinci, e dirò cosa, che incredibile parrebbe a chi veduta non l'avesse; perciocche questo fu tanto magnifico, tanto pomposo, e con tanta arte e grandezaa fabbricato, che, benché congiunto col saperbissimo palazzo degli Strozzi, atto a far parer nulla le grandissime cose, e benchè in sito al tutto dissatroso per la ineguale rottura delle strade che vi concorrono, e per altri inconvenienti, tanta nondimeno fu l'eccellemia dell'artefice, e con tanto ben intesa maniera fu condotto, che pareva che tante difficultà, per più ammirabile e per di maggiore bellezza renderlo apposta concorse vi fussero, accompagnando la ricchezza degli ornamenti l'altezza degli archi, la grandeaza delle colonne tutte d'armie di trofei conteste, e le grandi statue, che sopra la cima di tutta la macchina torreggiavano quel bellissimo palasao, in guisa che ciascuno gradicato avrebbe che ne quell' ornamento ricercasse altra accompagnatura che d'un palazzo tale, ne che a tal palazzo altro ornamento che quello si richiedesse s il che, acciocche maggiormeote s'intenda, e per più chiaramente e più distintamente mostrare in che maniera questo fatto fusse, necessaria cosa è che da quelli che fuor dell'arte sono ci sia alquanto perdonato, se a quelli che di essa si dilettano andremo forse più minutamente, che lor convenevole non parrebbe, descrivendo la qualità de'siti e la forma degli arebi, e questo per mostrare come i nobili ingegni sanno aceomodare gli ornamenti a' lnogbi e l' invenzione a'siti con grazia e con vaghezza, Diremo adunque che perciocche la strada, che dalla colonna a' Tornaquinci viene, è ( come ognuno sa ) larghissima, e dovendosi quindi in quella de Tornahuoni trapassare, la quale per la sua strettezza causava che gli occhi di chi veniva in huona parte nella non molto adorna torre dei Tornaquinci, che più che la meta della strada occupa, percuotevano, parse necessario, per maggior vagliczaa e per fuggire questo inconve-niente, di forma e nella larghezza della predetta principalissima impresa; e però per questa vi strada d'ordine composto due archi da una ornatisain a colouna cirrisi, l' uno del quali dava lebero adito alla pompa, che nella prescritta via de' Tornahuoni trapassava, e l'altro, la vista della torre nascondendo, pareta per virtu di una artificiosa pruspettiva, che dipinta vi era, che in un'altra straila simile a quella de'iletti Tornahouni conducesse, in cui con piacerolissimo inganno si vedevanu non pure le case e le finestre di tappeti adorne e d'uomini e di donne, che per mirare intente stessero piene, ma con graciosa vista pareva che quindi inverso gli entrauti una molto vaga giuvane aur un biaueo palafreno da alcani staffieri accumpagnata venisse, tal che a più d'uno, ed il giorno della pompa, e mentre che poi vi stette, fece con granosa beffe nascer desiderist o di andare ad incontrarla, o di attenderla sino a tanto che trapassata fusse. Erano questi due archi, oltre alla prescritta columna che gli divideva, messi in mezzo da altre colonne della gran-leasa medesima che reggevano gli architeavi, fregi, e cor-Virtuti foelicitatique invicrissimae domus Aupiri, e sopra riascuna con leggiadro ornamento si vedeva un bellissimu quadro, iu eni pur di chiaroscuru si veilevan dipinte l'istorie, delle quali poca di sottu pa \*: remo, chiudendo di sopra ogni cosa un grandissimo cornicione con gli ornamenti alla grandezza, ed alla magnifi-censa, e vaghezza del resto corsispondenti, sopra il quale posavano poi le statue, le quali, nantnuque venissero alte dal piano della terra ben ventirinque braccia, con tanta non-limeno proporsione erano fatte, che ne l'altresa to-glieva loro la grazia, ne la lontananza la vista d'ogni particolare ornasoento e bellesza. Stavano nella medesima guisa, quasi ali di spresti due archi, di testa dall'uno e l'altro lato due altri archi, l'uno de'quali eongiunto cel palazzodegli Strossi, trapassando alla predetta torre dei Tornaquinci, dava aslitu a quelli ehe volgersi verso il Mercato vecchiu volevano, si rome l' sltro, dall'altro lato posto, faceva il medesimo effetto a quelli che verso la strada chiamata la Vigna il' andar desiderassino; omle la via di Santa Trinita, di eui s'è detto els'era tanto larga, veniva, in questi quattro descritti archi terminando, a porger tanta raghecas, e si bella e si ernica vista, che maggiure soldislazione agli occhi de'riguardanti pareva che porgere non si putesse: e questa era la parte dinauci, composta, come si è delto, di quattro archi, di due di testa cioè, l'un finto, e l'altro, che nella via de' Tornahuoni passava, vero, e di due altri dai lati a guisa d'ali, che nelle due attraversanti strade si rivolgevano. Ma perche, entrando nella predetta atrada de' Tornabuoni slal lato sinistro accanto alla Vigna, abocca (eome eiascuno sa) la strula di S. Sisto, la quale aoch' ella necessariamente percuote nel fianen della medesima torre de' l'ornapinet, nascondendo la medesima bruttezza nella medesima maniera, e col medesimó ingauno della medesima prospettiva, as fece parere che anch' ella in una situile strada trapassasse, di vari casamenti in simil mudo posti, e con artifiziosa vista d'una molto adurna fontana trabuccante di chiarissime acque, della quale, elii punto luntano stato fusse, di certo affermato avrebbe che; una donna con un puttu che di prenderne faceva sembianza, viva al tutto e nua punto simulata era. Ura questi qualtro archi, tornando a quei dinanzi, eranu da cinque nel mudu detto, ornate coluune, e sospesi e di-

visi, formundu quasi una quadrate piazza : rd era al dratto di ciascuna d'esse colonne, sopra l'altima cornice o sommita dell'editiero, un bellissimo seggio, essendone nel medesimo modo posti quattro altri sopra il messo di cias-licduno arco, i quali tutti facevano il numero di nove; in otto de' quali si vedeva a sedere in ciascuno una statua con molto maestevol armbian-24, delle quali altra si vedeva armata, altra in pacitico abito, ed altra con l'imperatorio paludamento, secondo le qualita di coloro che ritratti vi erano; ed in vece del nono seggio, e della nona statua, sopra la colonna del mezzo se vedeva collocato una grandissima arme di casa d'Austria, ila due gran Vitturie eun l'imperial corona sostenuto, a eni tutta questa macchius si dedicava: il ebe facera manifesto un grandissimo epitaffio, che con molta bella gra-214 sotto l'arme posto si vedeva, dicentri

striae, same dauque tot, et tentorum imperatorum ac regum, qui in insa floruerunt, et nunc maxime florent, Florentia augusto co. niugio particeps illias foelicitatis, grato pioque animo dicat

Ed era stato intensione, come avendo ennduttu a queste splen-lidissime nozze la provincha d'Austria con le sue cettade e tiumi, e col auo mare Oceano, e fattole dalla Toscana e dalle sue cittali, e dall' Arno e dil Tirreno (come a'e d-tto) mervere, di cunducre adessu i suoi gloriusi e grandissimi Augusti tutti pomposi e tutti adorni, si come ordinariamente, quando a nosse s'interviene, usar si suole ; i quali, quasi che con loro la serenissima spusa conduttu avessero, fussero innanzi venuti per fare con la essa de Medici il primo pareotevole abboceamento, e mostrare di quale e quanto giuriosa stupe fame la nobil vergine che essi lor piesentar volevann; e perciò, dell'otto soprad-dette statue sopra eli nito seggi poste, e per otto imperaduri di questa augustissima casa fatte, si vedeva alla man destra dell' arme predetta, e sopra l'area, donde la pompa trapassaya, quella di Massimiliana II, al presente uttimo e magnanimo imperadore, della sposa festellu. sotto a cui in un multo capace qualto si vedeva con bellissima invenzione diputa la sua mirabile assuncione all'imperiu, stando egli a sedere in mesco agli spirituali ed a'temporali elettori; quelli conoscinti, oltre all'abitu lungo, per una Fede che a'loro pirdi si veileva, c questi altri per una Speranza in simil guisa posta, Vedevasi nell'aris poi sopre il suo capu certi augeletti, che sembravano di creetar fuori di certe meure e tenebrose migole molti multgni spiriti, volendo con essi acceunare o la speranza elle si ha che, quando che su, in quella invittissima e costantissima nazione si andranno dissipando e spargendo le nue de di tante turbassoni che intornu alle cose della religione vi sono occurse, e si ridurra alla pristina candidesta e serenita di tranquillisa usa cuncordia; o vero, quasi che in quest'attu tutte le dissensioni fusser via voltateseue, mistrare quantu mirabilmente in tanta variazione di orenti e di religioni cotale assunsione con tanto concorso della Germania seguita fusse; il che denotavano le parule, che sopra yi furunu poste, dicendo: Maximiliarins II salmatur imperator magio

eonsensu Germanorum, atque ingenti laetitia bonorum omnium, et christianae pietatis foelicitate

Accanto poi alla statua di Massimiliano sopraddetto, in luogo corrispondente alla colonna dell'angolo, vi si vedeva quella del veramente invittissimo Carlo V, si come sopra l'arco di que-ata rivolta, è che soprastava alla strada della Vigna, era quella del secondo Alberto, nomo di apeditissimo valore, benche piccol tempo impe-rasse. Ma sopra la colonna di testa fu messa quella del gran Rulolfo, il quale, primo di questo nome, primo anche introdusse in questa nobilissime casa l'imperial dignità; e che primo l'arricchi del grande arciducato d' Austria, quando, per mancamento di auccessione essendo all'imperio ricaduto, ne investi il primo Alberto auo figliculo, onde ba poi prezo la casa d'Austria il cognome; il che per memoria di tanto importante fatto si vedeva con bellissima maniera nel fregio sopra quell' arco dipinto, con l'iscrizione a' piedi che diceva :

Rodulphus primus ex hac familia imperatorem Alberium primum Austriae principatu donat.

Ma ritornando poi alla parte sinistra, e cominciando dal medesimo luogo del mezzo, si vedeva a canto all'arme e sopra il finto arco, che la torre de' Tornaquinci copriva, la statna del reli-giosissimo Ferdinando, della sposa padre, sotto i cui piedi in un gran quadro si vedeva dipinta la valorosa resistenza per sua opera fatta l'anno 1520 nella difesa di Vienna contro al terribile impeto turchesco, denotata con il sopraseritto motto, dicente i

Ferdinandus primus imperator, ingentibus copiùs Turcarum cum rege ipsorum pulsis, Viennam nobilem urbem fortissime, foelicissimeque

defendit.

Si come nell'angolo era la statna del prima e chiarissimo Massimiliano, e sopra l'arco che piegava verso il palazzo degli Strozzi, quella del acifico Federigo appoggiata ad un troucon d'olivo, del medesimo Massimilian padre; ma sopra l'ultima colouna, congiunta col sopraddetto palazzo degli Strozzi, ai vedeva quella del aopraddetto primo Alberto, quello che (come si disse) fu primo da Bidolfo suo padre degli stati d' Austria investito, e che dette l'arme, che ancor oggi si vede, a quella nobilissima casa, la quale soleva prima essere di cinque allodolette la campo d'oro; dove questa, che, come ognun vede, é tutta rossa con una listra bisnea che la divide, dicono che tale da lui si messe in uso, perciocche, come ivi in un gran quadro dipinto sotto i suoi piedi si vedeva, tale si trovò egli in uella sangumosissima battaglia da lui fatta con Adolfo stato prima deposto dell' imperial sede: ove, il predetto Alberto si vedeva di sua mano ammazzare valorosamente Adolfo, e riportarne l'opime apoglie; e perciò che, fuor che il mezzo della persona che, per l'arme, bianca era, in tutto il resto macchisto ed imbrodolato quel giorno di sangue si ritrovava, con la medesima maniera di forma e di colori per quella memoria dipigner volse l'arme, che poi da' successori di quella casa gloriusamente seguitata esser dovesse, leggendosi sotto il quadro, al come agli altri, una simile inscrizione, che diceva i Albertus primas imper. Adolpham, cui legibus

imperium abrogatum fuerat, magno praelio vincit, et spolia opima referi. E perché ciascuno degli otto descritti impe-

ratori, oltre all'universale arme di tutta la onsa, vivendo n'usò ancora sua sua particolare e propria, per più manifesto rendere a riguardanți per cui ciascuna delle statue fatta fusse, si mise ancora sotto i lor piedi in bellissimi scudi quell'arme, ebe, come è detto, portata propriamente aveva: il che oltre ad aleune vaghe ed accomodate istoriette, che ne' piedestalli dipinte erano, rendeva eroica e magnifica e molto ornata vista; si come non meno facevano nelle colonne ed in tutti i Inoghi, ove accomo latamente metter si putevano, oltre a' trofci e l'armi, le croci di S. Andrea, ed i fucili, e le colonne d' Ercole col motto del Plus ultra, principale impresa di questo arco, e molte altre simili usate dagli uomini di quella imperialissima famiglia. E tale era la vista principale, che si offeriva a chi per diritta via con la pompa trapassar voleva. Ma a quelli, che per il contrario della via de Tornabuoni verso i Tornaquinci venivano, faceva forse con non meno vago ornamento, per quanto la strettezza della strada ne concedeva, il medesimo spettacolo proporzionatamente accomodato; per-ciocche ivi, che la parte di dietro chiameremo, quasi un altro corpo simile al descritto formato era, eccetto che per la strettezza della strada dove quello di quattro, questo di tre soli archi si vedeva composto; l'uno dei quali con fregiature e curniei congiungendosi, e perciò doppio ren-dendo quello, sopra cui si di se che fu la atatna del secondo Massimiliano oggi imperante posta, e l'altra con la descritta prospettiva che la torre

nascondeva, anch'egli appiccandosi faceva che il terzo, lasciando similmente dietro a sé nna quadrata piazzetta, restava l'ultimo di chi con la pompa naciva, e si mostrava il primo a chi per il cootrario per la atrada de Tornabuoni tornava; sopra il quale (che fu nella medesima forma che i descritti) era, si come ivi gli imperadori in questi si vedevano torreggiare, ma in piedi stando, due ra Filippi, padre l'uno e l'al-tro figlinulo del gran Carlo V, quello, ed il setro figlinulo del gran Carlo V, quello, ed il se-condo cioe, che ripieno di tanta liheralità e giustizia onoriamo oggi per grandissimo e potentissimo re di tanti nobilissimi regni; fra il quale e la statua del predetto suo avo ai vedeva nel ri-girante fregio dipinto questo medesimo secondo Filippo con maestà sedere, ed innanzi stargli una grande ed armata duuna, conosciuta, per la croce bianca che in petto svea, esser Malta, da lui con la virtú dell'illustrissimo signor dua Garzia di Toledo, che ritratto vi era, dall'assedio turchesco liberata, la quale pareva che, co-me memorevole del grandissimo benefizio, volesse porgergli l'ossidional corona di gramigna: il che era fatto manifesto dal sottoscrittogli epitaffio, che diceva i

Melita erepta e saucibue immanissimorum ho-stium, studio et auxiliis piissimi regis Philippi, conserva orem suum corona graminea donat E perché la parte, che verso la strada della

Vigna risguardava, avrase anch'ella qualche ornamento, cosa convenevole parve fra l'ultima cornice, ove posavano le statue e l'arco, che grande apazio era, con un grande epitaffio dichiarare il concetto di tutta questa grandissima mole, dicendo

Imperio late fulgentes aspice reges;
Austriaca hos omnes edidit alta domus. His invicta fuit virtus, his cuncta subacta, His domita est tellas, servit et Oceanus.

Si come nella medesima guisa, e per la medesi-

ma esgione, si fece di verso il Mercato vecchio anche in questo dicendo: Imperiis gens nata bonis, et nata triumphis, Quam genus e carlo ducere nemo neget;

Tuque nitens germen divinae stirpis Hetruscis Traditum agris nitidis, ut sola culta bees: Si mihi contingat vestro de semine fructum Carpere, et in natie cernere detur avos,

O fortunatant vero tune nomine florens Urbs ferm: , in quam sors congeratomne bon

BRE CARTO A CARNESSCORE

Ma convenevole cosa parve, avendo nel de-scritto luogo condotto I tricofanti Augusti, di condurre anche al canto, che de' Caroesecchi è detto, e ehe da quello non lontano era, con tutta la lor pompa similmente i magnanimi Mediei, quasi che gli Augusti rivereotemente rice-vendo (come si costuma) per la condotta e desiderata sposa festeggiare ed onorar volessero. Qui non meno sara necessario, al come in alcuno de'seguenti lunghi, che da quelli che fuov dell'arte sono ne sia concesso si minutamente descrivere il sito del luogo, e la forma degli archi e degli altri ornamenti; perciocche intenzion nostra è di mostrare non meno l'eeerllenza delle mani e de' peonelli di qoegli artefici che l'opere eseguirono, che la fertilità dell'ingegno e l'acutezza di chi dell'istorie e di tutta l'invenzione fu il ritrovatore: e massimamente che il sito di questo longo fu il piò disastroso, forse, ed il più malagevole ad accomodare, che nessuno degli altri descritti o da deacriversi; perciocche volgendo ivi la strada ver-so Santa Maria del Piore, ed alquanto nel largo pendeodo, viene a farvi quell' angolo che da uesti dell'arte è chiamsto ottuso : e questa era la parte destra ; ma al dirimpetto e nella parte sinistra essendovi nna piccola piazzetta, nella quale due strade rispondono, l'una che dalla piazza grande di Santa Maria Novella viene, e l'altra dall'altra piazza similmente Vecchia chiamata, in questa cotale piazzetta, che in vero è aproporzionatissima, si formò in componimento di teatro ottangolare inita la parte di sutto, le eui porte erano quadre e di ordine toscano; e ai vedeva sopra cisscuna d'esse una nicchia da due colunne in mezzo messa con soe eorniei, architravi, ed altri ornamenti, ricchi e pomposi, di dorice architettura. Ma crescendo in alto si ercava l'ordine terzo, ove si vedeva sopra le niecbie in ciascuno spazio un quadro eo suoi ornamenti di pittura bellissimi. Ora eonvenevol cosa è d'avvertire, quantunque si sia detto che quadre fussero le porte da bisso e toscane, che le due nondimeno, ove entrava ed osciva la strada principale, ed onde doveva trapassar la pompa, furono fatte a sembianza d'arco, al-lungandosi non piccolo spazio l'uno iu verso l'eutrata, e l'altro verso l'uscita a guisa di vestibolo, ed avendo nella faccia del difuori reso l'uno e l'altro ricchissimo ed ornatissimo, quanto proporzionatamente si doveva. Descritta ora la forma geoerale di tutto l' cdifizio, eil alla particolare discendendo, e dalla parte dinausi, e che prima agli occisi de'eamusinanti ai offeriva, e che a guisa d'arco trienfale, come si è detto, e di ordine corintio era, incominciando, si vedeva il predetto arco essere dall'una e dall'altra parte messo in mezzo da due armate e molto bellicose statue, di cui ciascina sur una graziosa porticella posindosi, si vedevano, si-

milmente fnori d'una prechia messa da due pro-

porzionate colonne anch'ella in mezzo, nacire i ed eranu queste; quella cioè che dalla parte destra si dimostrava, fatta per il duca Alessandro, genero del ehiarissimo Carlo V. principe spiritoso ed ardito, e di molto graziose maniere, tenente in una mano la spada, e nell'altra il baston ducale, col motto, per la sua acerba morte a' piedi postogli, che diceva: Si fata aspera rumpae, Alexander eris; ma in quella della parte sinistra si vedeva, si come tutti gli altri, da natoral ritratto il valorosissimo signor Giovanni col calce d'una lancia rotta in mano, e col suo titolo anch' egli sotto i piedi: Italum fortiss, ductor. E perché sopra l'architrave di queste quattro prima descritte colunne era proporzionatamente posto un larghissimo fregio per quella larghezza, che teneva la nicchia, ai vedeva snpra eisseuna delle statue un quadro messo in mezro da due pilastri, ove in quello sopra I duca Alessandro si vedeva di nittura la di loi nenta impresa del-rinoceroute, col motto di Non buelvo sin vencer i e sopra quella del signor Giovanni, nella medesima guisa, il suo ardente fulmine. Ma sopra l'arco del mezzo, che adito capace per più di sette braccià di liv-ghezza, e per più di due quadri di altezza alla trapassante pompa dava, e sopra alla cornice ed a'frootcapizi si vedeva con bella maestà a seder posta quella del valoroso e prudentissi-mo duca Cosino, padre ottimo del fortunatissimo sposo, con il suo motto a' pledi anch' egli, che diceva: Pietate insignis et armis, e con uua lupa ed un leone che in mezzo lo mettevano. prese per l'iorenza e per Siena, che da lui rette ed accarezzate, insieme amiebevolmente di riposarsi sembravano ; la quale statua si vedeva situata appunto nel fregio e nella dirittura, ed in mezzo messa da'quadri delle descritte imprese, nascendo, per quanto teneva questa lar-ghezza sopra la corriec in alto co' suoi pilastri propozzionati e eoroice ed altri abbigli menti, un altro quadro di pittura, in eui, allodendo alla ereazione del predetto duca Cosimo, multo propriamente si vedeva figurata l'istoria del giovine David quando da Samuele fa unto re, eol suo motto: A Domino factum est istud Ma sopra quest'ultima cornice, che s'alzava molto grande spazio di terra, si vedeva poi l'arme di quella ben avventurosa famiglia, grande e maguifica quanto si conveniva, che da doc Vittorie, finte pur sempre di marmo, era anch'ella con la ducal corona sostenuta avendo sonra la principale entrata dell'arco in accomodatissimo luogo l'inscrizione, che diceva;

Virtuti, foclicitatique illustrissimae Mediceae familiae, quoc flos Italiae, lumen Hetruviae, decus patriae semper fuit, nune ascita sibi Caesarea sobole, civibus securitatem et omni suo imperio dignitatem auxit, grata patria

Ma entrando dentro a questo aren si trovava quasi una luggia assai capace e lunga, con la sua volta di sopra bizzarrissimamente, e con bellissimo garbo, e di diverse imprese tutta abhigliata e dipiota; dopo la quale in due pilastri, sopra eni girava un arco per il quale s'aveva l'entrata nel prima detto testro, si vedevano a rincuotro l'una dell'altra due molto-graziose niechie, fra le quali (che quasi congiunte con questo secondo arco erano ed il prima descritto) si vedevano ne' vani delle finte pareti, che la loggia reggevano, duc espaci quadri di pittura, le cui storie direvolucente accompagnaramo ciascono la sua statas, el eras queste in quella da man ritta, dios. Il vua fatta per il granla da man ritta, dios. Il vua fatta per il grantenta della sinsiglia de Medicii fusere prima stati, 
per armi e per asioni civili, molti egregi e nobiti comini, fo modimeno il primo fundatore 
della sua stravodinaria grandeza, e quai radibiti comini, fo modimeno il primo diudatore 
tedera dipinto il superno more dalla sua patra fira il superno more dalla sua patra fira firarena stativitolizi, quando di probbleo 
senato fiu padre della paria appeliato il desi videra, dicorda sa l'inactivica, de sotto 
si videra, dicorda sa l'inactivica, de sotto 
si videra, dicorda cale sua conseguia di videra.

Cosmus Medices, vetere honestissimo omnium senatus consulto renovato, parens patriae ap pellatur.

Essendo nella parte di sopra del medesimo pilastro, in eui la nicebia posta era, un proporzionato quadretto, nel quale il magnifico Piero suo figliuolo ritratto era, padre del glorioso Lo-renzo, detto anch'egli il Vecchio, verace ed unico mecenate de'tempi suni, ed ottimo conservatore dell'italica tranquillità, la cui atatua si vedeva nell'altra predetta nierbia corrispondente a quella del vecebio Cosimo, avendo nel quadretto, ehe in simil modo sopra il capo dipinto gli era, il ritratto aneli'egli del magnifico Giuliano, suo fratello, e di papa Clemente padre ; e nel quadro maggiore, eorrispondente al-l'istoria di Cosimo, l'istoria del pubblico concilio fatto da tutti i principi italiani, nve si ve-deva col ennsiglio di Lorenzo fermarsi quella tanto stabile e tanto prudente congiunzione, per eni l'Italia, mentre ch'ei visse, e ch'ella durò, si vide condotta al colmo delle felicità, si come poi morendo egli, e venendo ella meno, si vide preripitare in tanti incendi ed in tante calamita e rovine; il che non meno elitaramen te mostrava l'inscrizione, cho sotto avea, dieendo:

Laurentius Medices belli et pacis artibus excellens, divino suo consilio eoniunctis animis, et opibus Principum italorum, ed ingenti laliae tranquilliate parta, parens optimi saeculi appellaur.

Ma venendo poi nella piazzetta, in eni (come a'e detto) l'ottangolar teatro, che così lo chiameremo, posto era, comineisndomi da questa prima entrata, e da man destra girando, diremo che questa prima parte era da quest' arco dell'entrata occupata, sopra il quale, in un fregio corrispondente nell'altezza al terzo ed ultimo ordine del teatro, si vedevano in quattro ovati i ritratti di Giovanni di Bicci, padre del vecebio Cosimo, e quello di Lorenzo suo figliuolo, del medesimo Cosimo fratello, da eui questo fortunato ramo de' Medici, oggi regnanti, ebbe origine, e quello di Pierfrancesco di questo Lorenzo figliuulo, con quello di un altro Giovanni, similmente padre del prima detto bellicoso signor Giovanni. Ma nella seconda faccia, pur dell'ottangolo e con l'entrata congiunta, si vedeva fra dne ornatissimo colonne in una gran nicchia, a sedere e di marmo, come tutte l'altre atstue, figurata con la regsi bacchetta in mano Caterina, la valurosa regina di Francia, con tutti quegli ornamemti, che alla leggiadra ed eroica architettura si ricercano. Ma il terzo ordiue di supra, ove si e detto che venivano i quadri di pittura, cia per la costei intoria figu-

tasse un bellissimo putto di regal corona adorno; si come l'altra in piede, che la Spagna era, pareva che in simil guisa gli presentasse una leggiadrissima faneiulla: volendo pel putto intendere del cristianissimo Carlo IX, che oggi per re dalla Francia è reverito, e per la fanciulla l'elettissims regina di Spagna, moglie dell'ottimo re l'ilippo. Vedevasi poi intorno alla medesima Caterina, con molta riverenza, alcuni più piccoli putti stare, presi per gli al-tri suoi graziosissimi figliuoletti, a'quali pareva che una l'ortuna serbasse seettri e corone e regni. E perehe fra questa nicelus e l'arco dell'entrata per la sproporzione del sito avanzava alquantu di luogo, cansulo dal non si esser voluto fur l'areo sgraziatamente a sghembo, ma proporzionato e retto, per tal ragione fu ivi aueora, quasi in una nieclus, un quadro di pittura messo, in eni con la Prudenza e con la Liberalità, ebe insieme alsbracciste atavano, molto argutamente si dimostrava con quali guide la casa de' Medici fusse a tanta altezza pervenuta, avendo sopra luro in un quadretto, simile per largbezza agli altri del terzo ordine, dipinto una umile e deveta Pietà , conosciuta per la eicugna elle l'era secanto, intorno alla quale ai veilevano molti angeletti ebe gli mostravano diversi disegui e modelli delle molte ebiese e monisteri e cunventi da quella magni-fica e religiosa famiglia fabbricati, Ma seguitando nella terza faccia dell'ottangolo, perchè ivi veniva l'arco onde si useiva del teatro, sopra il frontespizio di quello, come cuore di tanti nobilissimi membri, fu posta la statua dell'eccellentissimo e affabilissimo principe e sposo, con il motto a piedi di Spes altera Florae; essendo nella fregiatura di sopra (intendeudusi sempre ehe arrivasse all'altezza del terzo ordine) a corrispoudenza dell'altro arco, ove, come si e detto, erano atati posti quattro ritratti, in questo luogo aneora quattro altri ritratti simili de suoi illustrissimi fratelli in simil modo accomodati. quelli eioe de' due reverendissimi cardinali, gnetin elos un cue receptorismini de del gratio-Giovanni di veneranda memoria, e del gratio-aissimo Ferdioando, e quelli del bellissimo si-gnor don Garzia o dell'amabilissimo signor os-Pietro. Ma ritornando alla quarta faccia dell'ottangolo, conciussiache il canto delle case che ivi sono, non lasciando sfondare in dentro, non permettesse ebe potesse farvisi la solita nicelija, in quella vece con hello artifizio vi si vedeva accoroodato, e corrispondente a quelle, un grandissimo epitaffin, dicente: Hi, quos sacra vides redimitos tempora mitra

rata la modesima reina con gran maestà a sede-

re, ebe dinanci aveva dor hellianue donne ar-

mste, l'una delle quali, presa per la Fraocia ebe inginocchiata stava, pareva che le presen-

i, quis sacra vines reumans tempora mis a Pontifica triplici, Romam, totumque piorum Concilium rexere l'u: sed qui prope fulgent Illutri e gente invignes sagnitive, togisve Heroes, elarum patriam, populumque potentem Imperiis auxere suis, certaque salute.

Nun semel Italium donarunt aurea saecla, Coniugio augusto decorant nune, et mage firmana.

Essendogli di sopra in longo d'istoria e di qualro in due ovati dipinte le due imprese del fortunato deca, cioò il capricorno con le sette stelle e col Fiducia Fati, e la donnola con il motto dell' Amat victoria euram dell'ecceliusi, tissimo prinegpe. Erano poi nelle tre niechie, che nelle lee facce seguenti venivano, le statue de'tre pontefici massimi, che sono di quella famiglia usciti, vennti anch'essi tutti lieti ad intervenire ed onorare estanta festa, quasi che ogni favore mnano e divino, ed ogni eccellenza sl'arme e di lettere, e di prudenza e di religio-ne, ed ogni sorte d'imperio fosse a gara concorso a fare auguste e felici quelle splendidis-sime nozze; ed crano questi Pio IV, poco innanai a miglior vita trapassato, sopra il cui copo nella ana istoria dipinto si vedeva come dopo ehe a Trento furono terminato le intricate dispate, e fornita il sacrossato concilio, i due cardinali legati gli presentavano gli inviolabili decreti di quella; si come in quella di Leon X ai vedeva l'abboecamento da lui fatto con Franeesco Primo re di Francia, per il quale con pru dentissimo consiglin raffrenò l'impeto di quel bellicoso e vittorioso principe, si che non mise sottosopra, come arebbe per avventura fatto, e eerto poteva fare, tutta l'Italia; ed in quella di Clemente VII la coronazione da lui fatta in Bologna del gran Carlo V. Ma nell'ultima faccia poi, percuotendo nell'acuto angolo delle case de' Carnesecchi, dal quale veniva non poro la dirittura della faccia dell'ottangolo intercisa, con artifizio nondimeno grazioso e vago si fece a sembianza dell' altro, ma alquanto in fuori, rigirare un altro maestrevole epitaffio, che di-

Pontifices summos Medicum domus alta Leonem, Clementem deinceps, edidit inde Pium.

Quid tot nune referaminsignes pietate, vel armis Magnanimosque duces egregiosque viros? Gallerum inter quas late regina refulget:

Haec regis comur, haec eadem genurix. Quasi tale era di dentro il prescritto testro, il quale, benché assai minutamente descritto psia, non perciù resta che una infinità d'altri rnamenti di pitture, d'imprese, e di mille bellissime e bizzarrissime fantasic, che per le cornici doriche e per molti vani, che secondo l'oceasione poste erano, e che facevano di se riechissima e graziosissima vista, come non essenziali, per non tediare il per avventura stanco lettore, lasciste non si sicon potendosi, chi di si fatte cose si diletta, immaginare che nessuna parte rimanesse, che con somma maestria, e con ommo giudizio, e con infinita leggiadria condotta non fusse, dando vaglansimo e piacevolissimo fine all'altezza sua le molt'ariai, che proporzionatamentearompastite si vedevano: e que. ste erano Medici ed Austria per l'illustrissimo principe e sposo con sua Altesta, Medici e To-ledo per lo duna padre, Medici ed Austria un'altra volta, conosciuta per le tre penne esser dell'anteceasor suo Alessandro, e Medici e Bologna di Piccardia per Lorenzo duca d'Urbino, e Medici e Savoia per lo duca Giuliano, n Medici ed Orsini per il doppio parentalo di Lorenzo il vecchio e di Piero suo figliuolo, e Medici e Vipera per il già detto Giovanni marito di Cate-rina Sforza, e Medici e Salviati per il glorioso signor Giuvanni suo figliuolo, e Francia e Mediei per la serenissima regina, e Ferrara e Medici per lo duca con una delle sorelle dell'eceellentissimo sposo, ed Orsini e Medici per l'altra gentilissima sorella maritata all'illustrissimo signor Paolo Giordano duca de Bracciano. Resta ora a descrivere l'uscita del testro, e l'ultima parte di quella, la quale corrispondendo con la grandcara, con la proporzione, e con ciaeuns altra sua parie alla prima delta entrata, crederò che pora fatica ci resterà a dimostrarla al discreto lettore, eccetto però che nell'areo che per faccia di questa era, e che verso Santa Maria del Fiore riguardava, come luogo meno principale, era stato senza statuc e con alguanto minor magnificenza fahbricato, avendo in loc vece sopra l'arco messo nu grandissimo epitaf-

fio, dicenter Virtus rara tibi, stirps illustrissima, quondam Clarum Tuscorum detulit imperium.

Quod Cosmus forti praefunctus munere Martis Protulit, et iusta cum ditione regit. Nunc eadem maior divina e gente faannem

Allicit in regnum, conciliatque thoro. Quae si crescet item ventura in prole nepotes,

Aurea gens Tuscis exorietur agris. Ma ne due pilastri, ch' erano nel principlo

dell'andito, o vestibulo che chiamato ce l'abbiamo, sopra i quali ai rigirava l'arco dell'uscita, e sopra cui era la statua dell'inclito sposo, si vedevano due nicchic, in una delle goali si vedeva posta la statna del gentilissimo doca di Nemors, Giuliano il giovane, fratello di Lcone gonfaloniere di Santa Chiesa, che anch'egli nel nadretto, ehe sopra gli stava, aveva il ritratto del magnanimo cardinale Ippolito suo figlinolo, con l'istoria, che verso l'oseita si distendeva, del tentro Capitolino dal popolo romano l'an-no 1513 dedicatogli con l'inscriaione, che per nota renderta diceva: Iulianus Medices eximiae virtutis et probitatis

ergo summis a Pop. Rom. honoribus decoratur, renovata specie antiquae dignitatis ac lactitiae

E nell'altra corrispondente a questa, e si come questa ritta ed armata, si vedeva similmente posta la statua del duca d'Urbino, Lorenan il glovane, tenente in mano la spada, che sopra se nel quadretto anch' egli aveva il ritratto di l'iero suo padre, avendo nell'istoria figu-rato quando da Fiorenza sua patria gli fu can tanto fasto dato il bastone del generalato, con n sua inscrizione anch'egli per dichiararla, che dieeva:

Laurentius Med. iunior moxima invictae virtutis indole, summun in re militari imperium maximo suorum civium amore, et spe adipiscitur. REL CANTO ALLA PAGLIA

Ma al conto che, dalla poglia che continna-mente vi si venile, la Paglia è chismato, si fece l'altro bellissimo, e non meno di nessuno degli altri ricchissimo, e pomposissimo arco. Parrà forse ad alcuno, perciocelie tutti o la maggior parte di questi ornamenti in supremo grado di bellezza e d'eccellenza d'artificio, e di pompa, e di ricchezza sono stati da noi celebrati, che ciò sia fatto per una certa maniera di scrivere al lodare ed all'amplificare inclinata; ma rendasi pur certo ciascuno ekc, oltre all'essersi di gran lungs lisciato con essi a dietro quante mai di si fatte cose in questa città e forse altrove si sien fatte, elle furono tali e con tanta grandezza e magnificenza e liberalità da' magnanimi aignori ordinate, e dagli artefici condotte, che elle avanzavano di molto ogni credenza, e tolgono a qualatvoglia acrittore ogniforza ed ogot possonza di potere con la penna all'escellenza del fatto arrivare. Or ritoroando dico, che in questo loggo, to quella parte cioè ove la strada che dall'arcivescovado camminan664 YASARI

do, per entrare nel borgo di S. Lorenzo, fa, di- I videndo la prima detta strada della Paclia, una perfetta croce ed un perfettu quadrivio, fu fatto il predetto ornamento, molto al quadrifonte antico tempio di lano simigliante, e questo, perciocche quindi la cattedral chiese si vedeva fu da questi religiosissimi principi ordinato che alla sacrosanta religione si dedicasse, in eui quanto la Toscana Intta, e Fiorenza particolarmente, in tutti i tempi stata eccellente aia, non eredo che di mestier faccia che molto io dimoatrarlo mi prenda fatica. Ed in questa intenaione fu, che avendo fatto da Fiorenza per sue minia re e compagne (come nel principio si disse ) condurre seco a ricevere nel primo abboccamento la oovella aposa alcune delle aue doti o proprietà, che posta in grandezza l'avevano, e delle quali ben gloriar si poteva, di moatrare che qui a non men necessario uffiaio lasciato avesse la Religioce, che aspettandola in un certo modo la introducesse nella grandissima ed ornatissima chiesa a lei vicina. Vedevasi adunque questo arco, che in molto larga strada era (come si è detto) formato di quattro ornatissime facce, la prima delle quali si rappresen-tava agli occhi di chi verso i Carnesecchi veniva, l'altra il gambo della croce seguendo, e verso il duomo di S. Giovanni e di Santa Maria del Fiore riguardando, lasciava per traverso della ornee due altre facce, di oni l'una guardava verso S. Lorenzo, e l'altra verso l'arciveacovado. E per descrivere ordinatamente, e con quanta più facilità sa possibile, la belleaza ed il componimento del tutto, dico ancora, dalla parte dinanzi incomincianilomi, a cui senza punto mancare era nella composizione degli cenamenti quella di dietro simigliantissima, che nel mezzu della larga strada si vedeva la molto larga entrata dell'areo, che si alsava convenientissimo spasio; nell'uno e l'altro lato del quale ai vedevano due grandissime nicchie messe io meszo de due simili colonne corintie, tutte di mitrie, di turriboli, di caliri, di sagrati libri, e d'altri sacerdotali instrumenti invece di trofes e di spuglie ilipinte, sopra le quali e sopra l'ordinate corniel e fregi che sportavano alquanto più in fuori di quelli che sopra l'arco del mezzo veoivano, ma di altezas appunto gli pareggia-vano, si vedeva fra l'una colonna e l'attra girare un'altra cornice, come di porta o di fineatra di quarto tondo, che, sembrando di formare una particolar nicobia, faceva una vista leggiadra e vaga, quanto più immaginar si possa. Sorgera sopra quest'ultima cornice poi una fregiatura alta e magnifica, quanto conveniva alla proporzione di tanto principio, con certi meo-soloni iotagliati e messi ad oro, che aopra le descritte colonne perpendiculare appunto venivano, sopra i quali si posava un'altra magnifica e molto adorna cornice con quattro grandissimi candellieri, pur ad oro messi, e come tutte le colonne, basi, capitelli, cornici, eil architravi, e tutte l'aitre cose di diversi integli e colori tocchi, i quali anch'esso al diritto de' mensoloni e delle descritte colonne venivano, Ma nel mezao poi, e sopra i detti mensoloni alcandosi, ai vedevano due cornici muoversi ed a poco a poco fare angolo, e finalmente in un frontespizio convertirsi, sopra il quale in una molto bella e ricca base al posava a sedere con una croce lu mano ona grandissima status presa per la san losima cristiana fichigione, a pie di cui, e che

in mezzo la mettevano, si vedevana die altre statue simili, che sopra la cornice del frontespizio già dettu di giacer sembravano, l'una delle quali, cioè quella da man destra, che tre patti d'intorno aveva, era per la Carità figurata, e l'altra per la Speranas. Nel vano poi, o per dir meglio nell'angolo del frontespisio, si vedeva per principale impresa di questo arco l'antico labaro con la croce e col motto In h vinces a Costantin mandato; sotto a cui con bellissima grasia si vedeva posare una molto grand'arme de'Medici con tre regni papali, accumodandosi al concetto della religione per i tre ontefici che in essa di quella casa stati sono. Ed in sul primo cornicion piano si vedeva pol nna statua corrispondente alla niechia giù detta che fra le due colonne veniva, l'una delle q li, cioè quella dalla parte destra, era una bellissima giovane tutta armata con l'asta e con lo scudo, quale soleva figurarsi anticamente Minerva, eccetto che, in vece della testa di Medusa, si vedeva a questa una gran croce rossa nel petto, il che faceva agevolmente conoscerta per la novella religione di Santo Stefano, da questo giorloso e magnanimo duca religiosa-mente fondata; si como la sinistra che, in vece d'armi, tutta si vedeva di sacerdotali e pacifiche vesti adornata, ed in vece d'asta con una grao croce in mano, col bellissimo composimento dell'altre torreggiando sopra tutta la macehina, faceva una vista pomposissima e maravigliosa. Nella fregiatura poi, che ventva fra quest'ultima cornice e l'architrave che posava sopra le colonne, ove per l'ordine dello spartimento venivano tre quadri, ai vedevano dipinte le tre spezie di vera religione ebe sono state dalla creasione del mondo in qua; nel primo de'quali, e che da man destra era venendo aot-to l'armata statua, si vedeva dipinta quella sorte di religione che regno nel tempo della legge naturale in quei pochl che l'ebbero vera e buc na, sebben non ebbero perfetta cognizion di Dio : onde si vedeva figorato Melebisedec offerire pane e vino ed altri frutti della terra, al come in quello dalla parte ainistra, e che unch'egli in simil maniera sotto la statua della pacifica Religione ventva, si vedeva l'altra religione da Dio ordinata per le man di Mose, più perfetta della prima, ma tutta d'ombre e di fi-gure taimente velata, che interamente l'ultima e perfetta chiarcaas del divin culto scoprire non lasciavano; per significazion della quale ai vedeva More ed Aron sagrificare a Dio il pasquale agnelio. Ma in queito del mezao che veniva appunto sotto le grandi e prima descritte statue di Religione, Carità e Speranza, e sopra l'arco principale, e che era a proporaione del magg ore spasio degli altri molto più capace, vi ai vedeva figurato un altare sopravi un calice con un'ostia, che è il vero ed evangelico sagrifizio, intorno al quale si vedevano inginocobiata alroni, e di sopra un Spirito Santo in mezso a molti angeletti che tenevano uo cartiglio in mano, in cui, perciocche acritto cra In spiritu et veritate, pareva che anch'essi cantando to replicassero, intendendo, per lo spirito, quello in quanto riguarda al sacrificio naturale e corporeo, e per verita, quello che appartiene al legale, che tutto fu per ombra e figura, essendo sotto a tutta l'istoria un bellissimo epitaffio, che da due altri angeli retto si posava su la cornice dell'arco del mezzo, dicendo:

Verae Religioni, quee virtutus menium fundamentum, publicavus revum firmamentum, privotarum oriamentum, et humonae totius vitae lumen continet, Hetruria semper dux et magistra illius habita, et eadem anne antiqua, et sud propria loade maxime florens, li-

bentissime conscernsit.

Ma venendo alla parte più bassa, e tornanlo alla nicchia, che dalla parte destra fue le due colonne, e sotto l'arnata fletigione veniva, e che, benche di pittura, per virtu del chiare e seuro rilevata sembrava, dice che iri la satua del pittura per virtu del chiare o sotto del pittura per virtu del chiare o sotto del pittura per virtu del chiare o sotto del pittura per virtu del chiare conce in mano e con la sequente incretione appra il capo e copra la nicebia, che instajitat veramente pareva, dicendo: Comuse Merick, Florent, et Genare, dux III. sen

cram D. Stephani militiam, ehristianae pietatis, et bellicae virtutis domieilium, fundavit

anno MDLXI.

Si come nells base della medesima nicchia fra i due piedistalli delle eulonne, con la pro-porzione corintia composti, si vedeva dipinto la presa di Damista seguita per opera de fortissimi cavalieri fiorentini, augurando quasi a questi snoi novelli una simil gloria e valure; e nella luncita, o merzo tondo ehe sopra le due colonne veniva, si vedeva poi l'arme sua pro-pria e particolare delle palle, ehe per la croce rossa, che eon bellissima grazia aecomodata ei era, faceva ehiaramente conosrere quella essere del gran maestro e capo di essa religiune. Ora per universale e pubblico contento, e per rinnovare la memoria di coloro, i quali di questa città o di questa provincia usciti, per integrità di costumi e per santità di vita, chisri furono e di qualche venerata religion fundaturi, e per accendere gli animi de'riguardanti all'imita-zione della bonta e perfezione di emi, parse che dieevol coss fusse, avendo dalla parte destra (come si è detto) messo la statua del duea della saera milizia di S. Stefano fondatore, dall' altra collocare quella di S. Giovan Gualberto ebe cavaliere, secondo l'uso di quei tempi, fu aneh'egli di corredo, e fu primo fondatore e padre della religione di Vallombrosa, il quale convenevolmente, si come il dura sotto l'armsta, anch'egli sotto la sacerdotale statua di Beligione, in ahitu similmente di cavaliere, che al nimico perdonava, posto si vedeva, avendo nel frontespizio sopra la nicchia una simil arme de' Medici con tre cappelli rardinaleschi, e nella base l'istoria del miracolo occorso alla badia a Settimo del frate che, per ordine del predetto S. Giovan Gualberto, e confusione degli eretici e simoniaci, passò eon la sua benedizione e con una eroce in mano per mezzo d'un ardentissi-mo fuoco; ed avendo l'inscrizione similmente in un quadretto di sopra, che tutto questo dichiarava, dicendo:

Ioannes Gualbertus eques nobiliss Floren. Vallis Umbrosiae familiae auctor fuit, anno MLXI.

col quale venira terminata questa belliasima ed ornasiasima principol faccia. Me entrando sotto l'arco vi si vedeva una assai spaziosa loggia o, andito, o venibolo che chiamar ce lo vogliamo, nella cui guisa si vedevano stare appunto le tre altre estrate, le quale, roogime, banvano in mec. so un quadralo spazio di circa olto braccia per vos. 11

ciascun verso, ove i quattro archi alzandosi all'altezza di quei di fuori e girando i peducci in volta, come se a nascer sopra una copoletta v'avesse, quando erano pervenuti alla intorno rigirante cornice, ed ove a cominciare avnto avrebbe a volgersi la vulta della enpola, nasceva un hallatoio di dorati balaustri, sopra il quale si vedevano molto vezzosamente in siro ballare un coro di hellissimi angeletti e cantare con un concento soavissimo, rimanendovi por più grazia, e perehe lume sotto l'arco per tutto si vedesse, in cambio di cupola il ciel libero ed aperto. Negli spazi poi, o spigoli ehe si chiamino, de'quattro angoli, ehe nascendo stretti di necessità, quanto più s'alzavano verso la cor-nice, secondaodo il giro dell'arco, più s'aprivano, erano con non men grazia in quattro tondi i quattro animali dipinti misticamente da Ezechiel e dal divino Giovanni, messi per i quattro scrittori del sagro Evangelio Ma tornan-do alla prima di queste quattro logge, o vesti-buli ene eniamati ce gli abbiamo, vi si vedevano le volte con molti vsghi e leggisdri spartimenti tutte adorne e dipinte con varie istoriette ed armi ed imprese di quelle religioni, di cui ell'eran sotto o da canto, ed alle quali elle prineipalmente servivano; si come nella facciata di questa prima da man destra, e ehe con la nic-chia del duca congiunta era, si vedeva in uno spezioso quadro dipinto il medesimo duca dac l'ahito a'suoi eavalieri con quegli ordini e ceri-monie che consucti sono di fare; scorgendosi nella parte più lontana, che Pisa rappresentava, la nobile edificazione del palazzo, della chiesa e dello spedale, e nell'imbasamento suo in un epitaftiu, per dieblarazione dell'istoria, si leggevano queste parole; Cosmus Med. Flor. et Senar. Dux II. equitibus

osmus Med. Flor. et Senar. Dux II. equitibus suis divino eonsilio ereatis, magnifice, pieque insigna, et sedem praebet, largeque rebus om-

nibus instruit

SI come nell'altra a riseontro di questa, appiecata con la nicchia di S. Giovan Gualberto, si vedera quando questo medesimo asnto in meszo ad asprissimi boschi fondava il primo e prineipal monistero, con l'inscrizione anch'egli nella base che direra:

 Ioan. Gualbertus, in Vallombrosiano monte ab interventoribus et illecebris omnibus remoto loco domicilium ponit sacris suis sodalibus.

Ma spedita la fuccia dinanzi, e a quella di dietro trapassando, per maneo impedire l'intel-ligenza, nel medesimo modo descrivendola, diremo, come anelie s' è prima detto, ebe e nell'altezza, e nella grandezza, e negli spartimenti e nelle rolonne, e finalmente in tutti gli altri ornamenti era del tutto alla deseritta corrispondente, eccetto ebe dove quella nella più alta eima del mezzo aveva le tre già dette grandi statue, Religione, Carità e Speranza, questa in quella vece aveva sulo una bellissima ara, totta secondo l'uso antico composta ed adorna, sopra la quale (sì come di Vesta si legge) si vedeva ardere una vivacissima fiamma, e da man destra, eioe di verso il S Giovanni, ergersi una graode statua onestamente vestita, tutta verso il ciel fissa, presa per la Vita contemplativa, la quale a perpendiculare dirittura veniva apponto sopra la gran nicchia in mezzo alle due colonne, si come nell'altra faccia s'é detto; e dall'altra parte un'altre grande statua a questa somigliante, ma tutta shraceiata e tutta snella, e con la

84

testa di fiori incoronata, presa per la Vita attira, con le quali venivano attaquente comprese tutte le parli che alla cristiana religione appartengono. Nella fregiatura fra l'un cornicione e l'altro poi, che corrispondeva a quello dell'altra parte, e che come quello era anch'egli scompartito in tre quadri, si vedeva nel maggiore, e che nel mezzo era, tre nomini in abito romano resentare dodici fanciultetti ad alcuni venerabili vecehi toscani, acciocche, da loro nella lor religione ammaestrati, dimostrassero di quanta eccellenza appresso i Romani e tutte l'altre nazioni fusse anticamente la toscana religioce avuta: col motto, per dichiarazione di questo, da uella perfetta legge di Cicerone cavato, che diceva: Hetruriae principes disciplinam doceto; actio a cui era l'epitaffic, simile e corrispondente a quello nell'altra faccia descritto, che diceva anch' egli:

Frugibus inventis doctae celebrantur Athenae, Roma ferox armis, imperioque potens: At nostra haec milis provincia Hetruria, ritu

Dirino , et cultu nobiliore Dei , Unom quam perhibent artes tenuisse piandi Numinis, et ritus edocuisse sacros:

Nunc eadem sedes verae est pietatis, et illi Hos nunquam titulos auferet ulla dies. Ma nell'un de' due quadri minori, ed in quello

che da man destra veniva, perche pare che l'antica religione gentile, che non senza cagione dall'oceaso era posta, in due parti divisa sia, ed in augurio ed in sacrifizio massimamente consista, si vedeva dipinto, secondo quell'uso, un antico sacordote con cura mirabile star tutto intento a mirare l'interiore de' sagrificati animali, che in un grao nappo da'ministri del sacrifizio gli erano messo immanzi, e nell'altro un augure, a queato simile e col ritorto lituo in mano, disegnare tu aria le regioni comode a pigliare gli auguri, con certi uccetti che di sopra volarvi sembravano. Ora discendendo più a hasso, ed alle nicebie venendo, dico che, in quella che da man destra era, si vedeva S. Romualdo, il quale in questo nostro paese (terra appropriata e quasi naturale di religione e di saotità) su gli asprissimi monti Appennini seminò il saero eremo di Camaldoli ond'ebbe quella religione nome e principio; eon l'inscrizione, sopra la nicchia, che diceva :

Romunidus in hac nostra plena sanctitatis terva, Camaldu'ensium ordinem collocavit. Anno MXII.

e con l'istoria nella base dell'addormentato romito, che in sogno vedeva la scala simile a quella di Leob, che sopra le nugole trapassando ascen-deva fino al cielo. Ma nella faccia ehe con la nicchia cra congiunta, e che sotto il veatibulo, come dell'altra si disse, trapassava, si vedeva dipinto l'edificazione nel predetto asprissimo luogo fatta con cura e magnificenza mirabile del predetto eremo, con l'inscrizione, che dichiarando diceva :

Sanctus Homuoldus , in Camaldulensi sylvestri loco divinitus sibi ostenso, et divinae contemplationi aptissimo, suo gravissimo collegio se-

des quicussimas extruit

Nelta nicebia dalla parte sinistra si vedeva poi il heato l'ilippo Benizzi nostro cittadino, poco maneo che fondatore e primo senza dubbio or-ilinatore dell'ordine de Servi, il quale benche fusse da sette altri nobili fiorentini accompagnasolo (come il più degno) collocato, con l'inscrizione sopra che iliceva;

Filippus Benitius civis noster, instituit, et rebus omnibus ornavit Servorum familiam. Anno MCCLXXXV

con l'istoria similmente nella hase dell' Annunziata, ehe da molti angeletti era sostenuta, e con uno fra gli altri che un bel vaso di fiori sembrava di versare sopra un grandissimo popolo, che chiedendo gli stava, preso per le innumerabili grazie ehe per ana intercessione tutto il giorno si veggono fare a que'fedeli ehe eon devoto zelo ae gli raccomandano, e con l'altra istoria nel gran quadro, che sotto l'andito passava, del medesimo S. Filippo, che co'scite predetti nobili eittadini, lasciando l' abito eivile fiorentino, e pigliando quello della religione de Servi, si mostravano motto occupati in fare estificare il hel-lissimo monistero, che oggi in Fiorenza di lor si vede, e che allora foori era, e la venerabile ed ornatissima, e per gl'inficiti miracoli per tutto il mondo celebratissima chiesa dell'Annunziata, stata poi sempre capo di quell'ordine, con l'inscrizione, che diceva:

Septem nobiles cives nostri in sacello nostrae urbis, toto nunc orbe religionis, et sanctitatis fama elarissimo, se totos religioni dedunt, et semina iacunt ordinis Servorum D.M. triae Virg.

Restano le due facce, che braccia geasi, come s'è detto, al diritto gambo della croce facevano, minori assai delle due già descritte, causato dalla strettezza delle due strade che quindi si parto-no; onde perciò maneo spazio alla sozgnificenza dell' opera venendo a concelere, e per conseguente, per non useir della dehita proporzione, di altezza molto mioore essendo, si vedeva gipdiziosamente in vece delle due nicebie l'arco che ivi adito dava da due sole colonne in mezzo measo, sopra il quale naseeva una fregiatura proporzionata, in mezzo di eni con un quadro di pittura si finiva l'ornamento di questa faccia, non già senza quegli altri infioiti abhigliameoti ed imprese e pitture, quali in tai luoghi pareva ehe dicevoli fussero. Ma essendo tutta questa macehina alla gloria e potenza della vera religione, ed alla memoria ilelle sue gloriose vittorie dedicata, pigliando le due più nobili e principali ottenute contro a due principali e potentissimi avversari la sapienza umana cioc, sotto eni si compreodono i filosofi e gli eretici, e la mondana potenza, dalla parte che verso l'areivescovado riguardava, si vedeva figurato quando S. Pietro, e S. Paolo, e gli Apostuli, pieni di divino spirito, disputavano con una gran quantità di filosofi e di molti altri di umana sapiroza ripieni, de quali alcuni più confusi si vedevaun get-tare o stracciare i libri che in mano tenevano, ed altri, come Dionisio Areopagita, Iustino, Panteon, e simili, tutti umili e devoti venire a quelli in segno di conoscere ed accettare la verità evangeliea, col motto per dichiarazion di questo, chediceva: Non est sapientia, non est prudentia. Ma nell' altre verso l'arcivescovado, a rincontro di questo, si vedevano i medesimi S. Pietro e S. Paulo e gli altri, presente Nerone e molti armati suoi satelliti, iotrepidamente e liberamente predicare la verità dell' Evangeliu, con il motto Non est fornitudo, non est potentia; intendendosi quel che in Salumone, onde il motto è preso, segue: Contra Dominum. Nelle quattro facce poi, che sotto le doe volte di questi due archi venivano to, nun entrando tutti in una nicchia, vi fu cgli di verso l'arcivescovadu, in una si vedeva il

heato Giovanni Colombini, onorato cittadino aanese, dar principio alla compagnia degl'Ingeauati, spogliandos nel campo di Siena l'abito cittadinesco, e, vestendosi da vile e povero, dare il medesimo abito a molti, che con gran selo ne lo ricereavano, con l'inscrizione, che diceva.

Origo collegii pauperum, qui ab Iesu cognomen acceperant, cuius ordinis princeps fuit loai Columbinus domo senensis, anno MCCCLI. E nell'altra a rincontro si vedevano altri gen-

tiluomini, pur sanesi, dinanzi al vescovo d'Arezzo Guido Pietramalesco, a cui dal papa era stato commesso che ricerrasse la vita loro, star molto intenti a mostrargli la volontà e desiderio che avevano di ercar l'ordine di Monte Oliveto, la quale si vedeva da quel vescovo approvare, con-fortandogli a mettere in atto l' edificazione di quel santissimo e grandissimo monistero, che poi a Monte Oliveto nel contedo di Siena fab-bricarono, di cui mostravano aver portato quivi un modello, con l'inscriziono, che diceva Instituitur sacer ordo monachorum, qui ab Oliveto Monte nominatur, auctoribus nobilibus

civibus Senensibus, Anno MCCCXIX Ma dalla parte di verso S. Lorenzo si vedeva l'edificazione del famosissimo oratorio della Vernia a spese, in buona parte, de' religiosi Conti Guidi, signori altora di quel paese, e per opera del glorioso S. Francesco, il quale, mosso dalla

solitudine del luogo, vi si ridusse, e vi fu visitato e segnato, dal nostro Signor Iesu Cristo erocifisso, delle stimate, con l'inscrizione, che tutto questo dichiarava, dicendo;

Asperrimum agri nostri montem divus Franci scue elegit, in quo summo ardore Domini nonri Solutarem necem contemplaretur; isque

notis plagarum in corpore ipsius expressis, divinitus consecratur.

Si come al dirimpetto vi si vedeva la celebrazione fatta in Fiorenza del concilio aotto Engonio IV, quando la Chiesa greca stata tanti anni discordante con la latina si rinni, e reintegrossi, si può dire, la vera fede nella pristina chiarezza e sincerità : il che faceva similmente manifesto la sua inscrizione, dicendo:

Numine D. O. M. et singulari civium nostrorum religionis studio eligitur urbs nostra, in qua Graecia amplissimun membrun a christiana pietate disiunctum reliquo Ecclesiae corpori

conungeretur.

DI SANTA MARIA DEL PIOSE Alla chiesa poi cattedrale cd sl principalissimo duomo, quantunque per se ornatissimo e stupendissimo sia, parve nondimeno, dovendo (come fece) rincontrata da tutto il ciero la novella signora fermarvisi, di abbellisla quanto più pompossmente e religiosamente si poteva e di lumi, e di festoni, e di scudi, e d'una innumerabile e molto bene scompartita quantità di drappelloni, freendo massimamente alla principal porta, di componimento iunico, un meraviglinso e grazioaissimo ornamento, in cui, oltre al resto che fu in vero ottimamente inteso, molto ricche e molto singolari massimamente apparvero dicci isto-riette de<sup>1</sup>gesti della gloriosa Madre del nostro Signore Iesu Cristo, di bassorilievo fatte: le quali, perciocche di mirabile artifizin fucono da chi le vide giudicate, si spera ebe un giorno, a concorrenza di quelle stupende e meravigliose del tempio di S. Giovanni, ma coine in più fiorito secolo più helle e più vaghe, sicuo di brouzo per ve-

dersi; ma allora, benehê di terra, tutte d'oro si vedevano coperte, e con grazioso spartimento nella porta di legno, che d'oro anch'etta sembrava, erano commesse; sopra cui, oltre a una grandissima arme de' Medici con le chiavi papali e co l regno, tenuta dall'Operazione e dalla Grazia, vi si vedevano in una molto bella tela dipinti tutti i santi tutelari della città, che verso una Madonna, ed il figliuolo che in braccio teneva, rivolti, pareva che lo pregamero per la salute e felicità d'essa. Si come disopra, con bellizsima invenzione e principale impresa, si vedeva una navicella, che col favore d'un prospero vento pareva che a vele piene s'incamminasse verso un tranquillissimo purto, significante le cristiane azioni esser bisognose della divina grazia, ed a uelle, non come oziosi, esser necessario ancora dalla nostra parte aggiugnere la buona disposizione ed operazione; il che era chiaramento mostro dal motto, che diceva; Dur ôgto ; ma molto più dal brevissimo enitaffio, che sot-

to se gli vedeva, dicendo: Confirma hoe Deus quod operatus es in nobis.

DEL CAVALLO

Su la piazza pei di S. Pulinari, non riguar-

dando al tribunale ivi vicino, una acciocelie tanto spazio dal duomo all'altro arcu voto non fusse, quantunque bellissima la strada sia, si feee con meraviglioso artifiziu e con argeta invenzione figurare un grandissimo e multo cecellente e molto feroce e ben condotto caval lo di più di oove braccia di alteaza, che tutto au le gambe di dietro si levava, sopra cui si vedeva un giovino eroc tutto armato e tutto, alla sembianza, di valor picuo, in atto d'avere cuu l'asta (il cui tronco a' piedi se gli vedeva) ferito a morte un grandissimo mostro che sotto il cavallo tutto languido disteso gli era, e già sur una lucida spada la mano messa, quasi per vuler di nuovo ferirlo, sembrava di mirare a che termine per il primo colpo il mostro ridotto fosse. Era questo figorato per quella vera Er-culea virtu che, discacciando, come ben disse Dante, per ogni villa, e rimettendo nell'inferno la dissipatrice de' regni e delle repubbliche, la madre delle discordie, delle ingiurie, delle rapine e delle ingiustizie, e finalmente quella che compnessente il Vizio, o la Frande si chiama. sotto forma d'onesta e giovine douna, ma con una gran coda di scorpiono ridotta, sembrava d'avere, uccidendols, messo la città in quella tranquillità e quiete in cui, merce degli ottimi suoi signori, riposare e felicemente oggi fioriste si vede; il che non meno era macatrevolmente dichiarato dall'impresa accomodatamente uella gran base posta, in cui si vedeva dentro ed in mezzo ad un tempio aperto e sospeso da molte eolonne, sopra un religioso altare, l'Egiziano Ibi, che col becco e con l'anglie mostrava di lacerare alcune acrpi, che intorno alle gambe avvolte se gli erano, e col motto, che accomodatamente diceva: Praemia digua-

DEL SORGO DE' GRECI

Si come ancora al canto del borgo de' Greci, perché gli occhi in quella svolta, che si fece andando verso la dogana, avessero ove pascersi con diletto, volse d'architettura dorica formare un piecolo e chiuso archetto, dedicaudulo alla pubblica Allegrezza; il che si dimostrara per la atatua d'una femmina inghirlandata e tutta gioiosa e ridente, che nel principal luogo era,

son il motto per diribirazione, dicente: Elliriza del Florenzi, actora evi, in muzo a molto ggiori della della diribidi di singui di la ggiori della discondinazione di singuitari di singui di singui di singui di singui di con diribidi di singui di singui di singui di con di singui di singui di singui di singui di bitto di singui di singui di singui di singui di bitto di singui di singui di singui di singui di bitto di singui di singui di singui di singui di bitto di singui di singui di singui di singui di bitto di singui di singui di singui di singui di perioria di singui di singui di singui di perioria di singui di singui di singui di singui di perioria di singui di singui di singui di singui di perioria di singui di singui di singui di singui di di ce di bitto di bilattre di ciantare, chi tutti quei giocchi fore che gji chibi sogliono, quasi di eri mottavano ai posperetti qui notto i

tellus, nell'arco nella docana

Pareva fra tante prerogative, ed eccellenzie e grazie, con cui l'alma Fiorenza adornandosi, ed in vari luoghi (come a' è mostro) a ricevere ed accompagnare la sua serenissima principessa distribuite avendole, pareva, dieo, che la sola aovrana e principal Virtú, o Prudenza civile, regina e maestra di ben reggere e governare le opolazioni e gli stati, si fusse, senza menzione farne fino a qui, trapassata; la gnale, quantunque con molta laude e gloria di lei si potesse in molti suoi figliuoli de' trapassati tempi largamente dimostrare, avendone nondimeno ne' presenti il più fresco e più verson, e senza dub bio il più splendido esempio degli eccellentisaimi suoi signori, che mai fino a qui in lei veduto si aia, parve che i loro magnanimi gesti a dorere ottimamente esprimerla e dimostrarla attissimi fussero; il che con quanta ragione, e quanto senza alcun liscio d'adulazione, nia ben con grato animo degli ottimi cittadini fatto lor fusse, ciascuno che dalla cieca invidia occupato non sia, dal cui velenoso morso, chiunque mai resse fo in tutti i tempi molestato, può agevolmente giudicarlo, mirando non pure al diretto e santo governo del bene avventuroso stato loro, ed alla difficile conservazione di esso, ma al memorabile, ed amplo, e glorioso suo accrescimento, non meno certo per l'infinita fortezza e costanza e pazienza e vigilanza del suo prudentissimo dues, che per benignità di proapera fortuna successo: il che ottimamente, tutto il concetto di tutto l' ornamento abbracciando, veniva espresso nell'epitaffio, con bel-lissima grazia in accomodato lungo messo, di-

Rebus urbanis constitutis, finibus imperii propagatis, re militari ornata, pace ubique parta, civitatis, imperiajus dignitate aucus, memor tantorum beneficiorum Patria Prudentiae ducis opt. dedicavit.

All'entrare atunque della pubblica e ducal piazza, e dall'una parte col pubblico e ducal piazza conguento, e dall'altra con quelle esse in cui il sule a' popoli distributi a suole, bene e dicevolmente fu a questa cotal Virtia, o Prudenza civile, uno corre gli altri meraviglioso e grand'acco dedicato in tutte le parti sue, benebe pia elto e più nato e più magnifico, a prima descritta che più alto e più magnifico, a prima descritta con conforme e comigliante, in cui sopra quattro grandissime colonne certaini, in mezca alle cor grandissime colonne certaini, in mezca alle

sopra il solito arebitrave e cornice e freguatura di risalti (come in quell'altre si disse), quadri divisa si vedeva sopra un secondo cornicione, che tutta l'opera chiudeva con croica e gravissima maesta in sembianza di regina a seder posta con uno scettro nella destra mano, posando la sinistra sur una gran palla, una graudissima donna di real corona adorna, che ben di eserre questa cotale civile Virtu dimostrava. rimanendo da basso fra l'una coloona e l'altra tanto di spazio, che una sfondata e capace nicebia agiatamente riceveva; in elascuna delle quali accortamente dimostrando di quali altre virtù questa eotale Virtù civile composta sia, ed alle militari meritevolmente il primo luogo dando, con bellissimo ed eroico componimento si vedeva nella nicchia da man destra la statua della Fortezza, principio di tutte l'azioni magnanime e generose; si come dalla sinistra, in simil guisa posta, si vedeva la Costanza, ottima di loro conduttrice ed esseguitrice. Ma perché, fra il frontespizio delle due nicchie e la cornice che rigirava, alquanto di spazio rimaneva, accioeche il tutto adorno fusse, vi furono finti di color di bronzo due tondi, in un de' quali, con una bella armata di galce e di navi, si dimostrava la diligenza ed aecuratezza di questo accortissimo duca circa le cose marittime; e nell'altro, al come nell'antiche medaglie apraso si trova, l'istesso duea cavalcando e circuendo si vedeva visitare e provvedere a' bisogni de' fortunati Stati snoi. Sopra il cornicione sovrano poi, ove si diase che la maestevole statua della civil Prudenza a seder poata era, seguitando di dimostrare di quali parti composta fusse, ed a dirittura appunto della descritta Fortezza si vedeva, da alcuni magnifici vasi da lei separata, la Vigilanza, tanto necessaria in tutte l'umane azioni; al come sopra la Costanza si vedeva in simil guisa la Pazieuza, e non parlo di quella oazienza a eni gli animi rimessi, tollerando l'ingiurie, hanno attribuito nome di virtù, ma di quella ebe tanto onor diede all'antico Fabio Massimo, che con maturità e prudenza, aspettando i tempi opportuni, d'ogni temerario furor priva, fa le auc cose con ragione, e con vantaggio. Ne' tre quadri poi, in cui, come si disse, la fregiatura divisa era, ed i quali erano da modiglioni e da pilastri, che al diritto delle colonne nascendo e fino al cornicione con somma vaghezza disteodendosi, separati, in uno, in quel del mezzo, cioé, che sopra il portone delarco e sotto la regina Prudenza veniva, si vedeva dipinto il generoso duca con prudente ed amorevol consiglio renunziare al meritevol principe tutto il governo degli amplissimi Stati suoi; il che si esprimeva per uno scettro sopra una cicogna, che di porgergli faceva sembianza, e da l'ubbidiente principe con gran reverenza pigliarsi, col motto, che diceva: Reget patris virtutibus. Si come in quells da man destra si vedeva il medesimo fortissimo duca con animosa risoluzione inviare le genti suc, e da loro oceuparsi il primo forte di Siena, cagion forse non piccola della vittoria di quella guerra; avendo a aimil guisa in quello da man sinistra dipinto la lietissima entrata sua dopo la vittoria conseguita iu quella nobilissima città

quali aditu alla trapassante pompa si dava, e

Ma dietro alla grande statua della regina Pruilenza (ed in questo solo veniva questa parte dinanzi all'arco della Religione dissimile) ai veOPERE

deva ribevarsi in alto un quadrato e vagamente i aerartoreisto imbasamento, quantunque da basso non senes infinita grazia fusse alquanto più largo ebe nella eima non era, sopra il quale, l'antica usanza rinnovando, si vedeva una bellissima e trionfal quadriga da quattro meravigliosi corsieri, a verun degli antichi per avventura in bellezza e grandezza infecinri, tirata, in cui da due vencosi angeletti si vedeva tener in aria sossesa la principal corona di questo arco, di civica querce composta, ed a sembianza di quella del primo Augusto a due code di capricorno annodata, col medesimo motto, che da lui con essa gia fu usato, dicente: Ob cives servatos; essendo negli spazi, che fra i quadri e le atatne e le colonne e le nicelie rimanevano, ogni cosa con ricchessa e grasia, e con magnificensa infinita di vittorie ed ancore, e di teatuggioi con l'ali, e di diamanti, e di capricucui e di altre si fatte imprese di questi magoanimi signori cipiene Ora alla parte di dietro, e che verso la piazza rigoandava, teapassando, la quale al tutto simile alla disnzi descritta direnio easere stata, eccettoato però che, in vece della statua della regins Prodenza, vi si vedeva in un grande ovato entrispondente al gran pirdistallo ehe ceggeva la detta gran qua driga, la quale eon ingegnoso artifizio in un momento, trapassata la pomps, verso la piazza ai rivolse, vi si vedeva, dico, per peineipale impresa dell'arco un eeleste capricorno con le sue stelle, ebe nelle aampe sembrava di tenece un regale scettro con un orchio in cima quale, si dice, ehe già di portare usava l'antico e ginstis-simo Osiri, con l'antico motto intorno, dicente: Nullum Numen abest, quasi soggiagnesse (come il primo autor disse ) Si sit prudentia, Ma, dalla parte da basso incominciandomi, diremo ancora ( perché questa per esprimere le asioni della pa-ce, non menn al genero umano necessario, furse fu fatta) else nella nicchia da man destea simile a quelle dell'altra descritta faccia, si vedeva poata una statua di femmina, presa per il premio o remunarazione, chiamata Grana, che i savi principi conferir sogliono per le buon'opere agli nomini virtuosi e buuni : si come nella sinistra, in sembianas minacciosa, con ona spada in mano, si vedevs, sotto la figura di Nemesi, la Pena per i vision e rei, con ehe venivan comprese due principali colonne della Giusti zia, senza ambo le queli, come manelievole e zoppo, nessono Stato mai ebbe stabilità o fermezza. Ne'due ovsti poi, corcispendendo sempre a quelli dell'altra faccia, e come quelli di beonzo pne finiti, nell'uno si vedevan le fortificasioni di molti luoghi dal prudentissimo duca con molta accorteasa fatte, e nell'altro la eura e diligenza sua mirabile in procurare la comu-ne pace d'Italia, si come in molte delle sue azioni s'è visto, ma massimamente allora che, per sua opera, s'estinse il terribile e tanto pericoloso incendio, non però con molta prudenze da chi doveva più procucace il ben pubblico del popolo cristiano eccitato; il che era espresso con diversi feciali ed are, e con altri simili instruments di pace, e con le parole, solite nelle medaghe, sopra essi dicenti: Pax Augusta. Ma sopra questi e sopra le due descritte statue delle nicebie, simiti alle dette dall'altra parte, ai vedeva dalta banda destra la Facilità, e dalla smistra la Temperanza, « Bonta che la voglia-

una esteriore cortesia ed afficilità nel volcre arcolture ed intendere e rispondere brnignamente a clascuno, il che tiene meravigliosamente i popoli soddisfatti : e per l'altra quella temperata e benigna natura, che nella conversazione con gl'intrinsichi e domestichi rende il peineipe amabile e amorevole e con i sudditi facite e grazioso. Nel fregio poi corrispondente a quello della parte dinanai, e come quello in tre qua-dri diviso, si vedeva similmente in quel del mezzo, e come cosa importantissims, la conclusione del felielssimo matrimonio contratto con tanta soddisfasione ed a benefisio de' fortunati popoli suoi, e per riposo e quiete di ciasenno, fra questo illustrissimo principe e questa serenissima regina Giovanna d'Austria, con il motto dicente: Fausto cum aidere, Si come nell'altro da man destra si vedeva l'amorevolissimo duca, preso per mano con l'ecerllentissima duchessa Eleonoca sua consorte, donna di virile ed ammicabile victà e peudenza, e con cui, mentre ella visse, fo di tale amor congiunto, che ben potette chiamarsi chiarissimo sprechio di marital fede. Ma nella sinistra si vedeva il medesimo grazioso dues stare, come las sempre usato, con cortesia mirabile, ail ascoltar molti ehe di voler parlargli facevan sembiante ; e questa era tutta la parte che verso la piazza cignar-dava. Ma sotto lo spazioso arco e denteo al capace andito, per onde la pompa trapossava, si vedeva dipinto in una delle paceti, eue la volta sostenevano, il glorioso dues in meazo a molti venerabili vecchi, eo'quali cunsigliandosi pareva ebe a molti stesse porgendo varie leggi e statuti in diverse carte secitte, significando le tante leggi prudentissimamente emendate, o di nuovo fondate da lui, con il motto di Legilur emendes. Si come nell'altra, dimostrando l'utilissimo pensiero d'ordinare ed acecescere la sua valorosa milizia, si vedeva il medesimo valoroso duea (qual veggiamo in molte antiche medaglie) stare sur un militare suggesto a paelamentare a ona gran multitudine di soldali che d'intorno gli stavano, con il motto di sopra, che diceva: Armis tuteris. Si come, nella gran volta ebe in sei quadri scompartita era, ai vedeva in ciascuno di essi, in vece di que rosoni che comunemente metter si sogliono, una impresa, o per più propriamente favellare, un rovescio di medaglia accomodato alle due descritte istorie delle pareti: ed era in un di questi dipinto diverse selle curuli con diversi fasci consolari, e nell'altro una donna eon le bilanee, presa per l'Equità, significar con ambi volendo le ginste leggi dovec sempre alla severità della supcema potesta congiugnere l'equità del discreto giudice; e gli altri due alla miliaia riguardando, e la virtà de'soldati e la debita lar fede dimostrando, per l'una di queste cose si vedeva dipinto ona femmina acusta all'antica, e per l'altra molti soldati, eke, distendendo l'una mano sopra un altare, sembravano di porger l'altra al lor capitano, Negli altri due poi che rimanevano, il giusto e ilesiderato feutto di tutte queste fatiche, cioè la Vittoria descrivendo, si voleva venir pienamente espresso, figurandone secondo il solito due feramine, sta ti l'una nell'un de'quadri sopra una gean quadeiga, e nell'altro l'altra sopra un goin rostro di nave : le quali ambe in una delle mani si vedevano tenere un ramo di gloriosa palma, e nell'altra una vermo chiamare, significando per quella piana deggiante corona di trionfale alloro, seguitando

620 VASARI

nel rigirante fregio, che inturno alla volta ed il dinauzi ed il di dietra abbracciava, la terza parte del cominciato mutto, dicendo: Moribus ornes.

DELLA PIAZZA E DEL SETTURO

Avendo poi tutti i più nobili magistrati della città, di parte in parte per tutto il circuito della gran piazza distribuendosi, ciascuno eon le ane usate insegne e con ricchissime tappezzerie da molto graziosi pilastri egualmente scompar-Lite, resola magnificamente vistosa tutta ed adorna, in cui con gran cura e diligeoza in quei giorni a' affretto, quantunque per stabile e perpetuo ornamento ordinato fusse che si suo luogo nel principio della ringbiera si mettesse quello, per grandezza e per bellezza e per ciascuna sua par-te, meraviglioso e stupendo gigante di bianco e finissimo marmo, che vi si vede ancor oggi, conosciuto dal tridente che ha in mano e dalla corona di pino e dai tritoni, che con le buccine a' pirdi sonando gli stanno, essere Nettuno lo Dio del mare. Questo sur un grazioso carro di diverse marine cose, e da due ascendenti, caprieoroo del duca ed ariete del principe, adornu, e da quattro marini cavalli tirato, pare con una cua quantità marini cavani tirato, pare con una cerla benigna protezione che prometter nelle cose marittime ne voglia quiete, felicità, e vit-toria; a pie di cui, per più stabilmente e più riceamente fermarla, con non unen bella maniera si fece per allora nna vaghissima e grandissima ottangolare fontans, leggiadramente sostenuta da alcuni satiri, che con cestelle di diversi frutti salvatichi e di ricci di castagne in mano, e da alcune istoriette di bassorilievo, e da alcuni festoni divisi, di marine nicchie e di gamberi ed altre si fatte eose cospersi, pareva che lieti molto e baldaozosi per la novella signora si dimostrassero; si come non meno e con non minor grazia si vedevano giacendo starsi sn le spoude delle quattro principali facce della fontana, con certe gran conchiglie in mano anch' esse, e con certi putti in braccio, due femmine nude e duc bellissimi giovani, i quali con una certa graziosa attitudine, quasi che in sul lito dei mare fussero, pareva che con alcuni delfini, che similmente di basso rdievo vi erano, giocando vezzosamente e scherzando si stessero.

**BELLA PUSTA BEL PALAZZO** Ma avendo (come nel principio della descrizione s' è dettu) fatto da Fiorenza, accompa-gnata dai seguaci di Marte, delle Muse, di Ce-rere, della Industria, e della Toscana Poesia, e del Disegno la serenissima principessa ricevere ¿ e dalla l'oscana poi la trionfale Austria, e dall'Arno la Drava, e dal Tirreno l'Oceano, e da Imeneo promettergli felici ed avveuturose noz ze; ed i suoi gloriosi Augusti fare eon i chisriasimi Medici il parentevole abboccamento je tutti poi, per l'arco della sagrosanta religione tra-passando alla cattedral chiesa, sciogliere gli adempiuti votij e quindi veggendo l'eroica Virtà avere il Vizio estinto, e con quanta pubblica allegrezza l'entrata sua celebrata fusse della Virtú civile, e da' magistrati della città nuovamente raccolta, prumettendogli Nettuno il mar tranquillo, parve giudiziosamente di collocarla all'ultimo nel porto della quetissima Sicurez-za, la quale sopra la porta del ducal palazzo, in luogo oltre a modu accomudata, si vedeva figurata sotto la forma d'una grandissima e bellissima e molto giuiosa femmius, d'alloro e d'oliva incorouata, che mostrava tutta adagiata se-

dersi sepa una fermissima bier ad una gena culoma appogiata, per la dimontatudo di liute dedidirato di tutte l'unuan cour debrumente a Riventa, a per conseguenta alla felicianina a Riventa, a per conseguenta alla felicianina cui di sopra s'e farcilato, ma massimanente da'ul disporta del farcilato, ma massimanente da'ul disporta del adagistrà siri preparato averano, come in lungo isdensiano, di godere perpetuazione del disporta del adagistrà siri preparato averano, come in lungo isdensiano, di godere perpetuazione del disporta 
tuas, augusta virgo, et praestantissimi sponsi amore, claris: dui e sapientia, cum bous orni uibos d'écisque surava sunoi securitate diu foeli: et lacta perfruere, et divinae tuae virtutis suavitutis faccunditatis fruzibus, publicam hilaritaten confirma;

e da una principalissima impresa, che nella più alta parte sopra la descritta statua della Sieniezza in un grande ovato dipinta si vedeva; e questa era la militare squila delle romane legioni, ehe in sur una asta laureata sembrava dalla mano dell'altiere essere stata in terra fitta e stabilita, eon il motto di tauto felice augurio da Livio, onde l'impresa è al tutto cavata, dicente : Hic manebimus optume. L' ornamento poi della poeta, che col mura appireato veniva, in tal guisa accomodate e si hene inteso era, che servire ottimamente potrebbe qualunque volta, adornando la semplice ma magnifica cozzezza de'vecchi seculi, si vnlesse per più stabile e perpetuo, convenevule alla nostra più cuka età, di marmi o d'altre più fine pirtre falibricare. E perù, dalla parte più bassa incominciando, dico che sopra due gran piedutalli, che sul piano della terra si posavano e che la verace porta del palazzo in mezzo mettono, si vedevanu due grandissimi prigioni; mastio preso per il Furure, e femmina con i crimi di vipere e di ceraste per la Discordia di lui compagna; i quali, quasi domati ed incatenati e vinti, sembravano per l'ionico capitello e per l'architrave e fregio e cor-nice, che supra loro premendo gli stavano, che iu un certo modo per il gran peso respirare non potessero, troppo graziusamente mostranilo ne' volti, che per la lur bruttezza bellissimi erano, l' ira, la rabbia, il velenu, la violenza, e la frande lor propri e naturali affetti; ma sopra la descritta cornice si vedeva formare un frontespizin, in eui una molto ricca e molto grande arme del duca, ricinta dal solito tosone con il ducal marzocchio da due bellimimi putti cetto, collocata era; e perelié questo sulo ornamento, che appunto gli stipiti della vera porta copilva, povero a tanto palazzo non rimanesse, cunvenevo'e coss parve di farlo mettere in mezzo da quattro mezze culonne, poste dun dall'una e due dall'altra parte, che alla medesima altezza venendo, e con la medesima cornice ed architrave movendosi, formassero un quarto tondo, il quale l'altro fiontespizio acuto, ma retto, abbracciasse con i suoi risalti e con tutte l'avvertenze a' debiti luogbi messe; sopra il quale furmandosi un bellissimo basamento si vedeva la descritta statua della Sicurezza, come s'è detto, con bellissima grazia posta. Ma alle quattre mezac colonne da hasso ritornanilo, dico, che per maggiore magnificenza e bellezza

e proporzione da ciascuno dei lati fra colonna

e colonna era lanto di spazio stato lasciato, che agevoluente in vece di nicchia, un bello e casace quadro dipinto vi si vedeva; in un de'quali, ed io quello elie più verso la divina statua del gentilissimo David posto era, si scorgevano sotto la forma di tre femmine, che tutte liete Incoutro all'aspettata signora ili farsi sembravano, la Natura con le sue toeri (come é coatume) in capo, e con le tante sue poppe signi-Gentrici della felice moltitudine degli abitatori, e la Concordia col caducco in mano; sl come pee la terza si vedea figurata Minerva, inven-trice e maestra delle arti liberati e de' virtuosi e civili costumi. Ma nell'altro, che verso la ficrissima statua dell'Ercole riguardava, si vedeva Amaltea col solito corno di dovizia in braccio, fiorito e pieno, e con lo staio colmo ed ornato di spighe a'piedi, significante l'abbondanza e fertilità della terra, e si vedeva la Pace di fecondo e fiorito olivo, e con un ramo del medesimo in mano, incoconata; ed ultimamente si vedeva in gravissimo e venerabile sembiante la Maesta, o Riputazione, Ingegnosamento con tutte queste cose dimostrando quanto ne'lo bene ordinate eittà, abbondanti d'uomini, copiose di ciechezze, ornate di virtu, piene di scienze, ed illustei per maestà e riputazione felicemento e enn pace e quiete e contentraza si viva. A dirittura delle quattro descritte mezze colonne poi, sopra il cornicione e fregio di ciascuna, si vedeva, con non men bella maniera, fermo nno zoecolo con un proporzionato piesistallo, sopea cui posa-vano alcune statue; e perebe i due del mezzo abbracciavano anrora la larghezza de' due deseritti termini, sopra eiaseuno di questi furono due statue insieme abbeacciate poste, la Vietù cioè da una parte, che la Fortuna di tenero amorevolmente stretta sembrava, con il motto nella base dieente: Virtutem fortuna sequetur; quasi che mostrae volesse, cheeché se ne dicano molti, che ove sia virtà, non mai mancar fortuna si vede : e nell'altra la Fatics , o Diligenza, ehe con la Vittoria mosteava di volere in simil guisa aneh'ella abbracciarsi, con il motto a' piedi dicente : Amat Victoria curam. Ma sopra le mezze colonne, che negli estremi ecano, e sopra le quali i piedistalli più stretti venivano, d'una sola statua per ciaseuno adornandogli, in uno si vedeva l'Éternità, quale dagli antichi è figurata, con le toste di lano in mano e con il motto; Neo fines, nee tempora; e nell'altro la Fama, nel modo solito figurata an eli'ella, con il motto dicente: Terminat astris ; essendo fra l'una e l'altra di queste con ornato e bellissimo componimento, e ebe appunto in mezzo la gia detta armedel duca mettevano, posto dalla destra quella dell'eccellentissimo principe e principessa, e ilall'altra quella che fin dagli antichi tempi la città ha di usare avuto in costume. DEL CORTILE DEL PALAGEO

Penass, quando da principio di scrivere mi dribierai, che molto minore opero fusue per docver contiarmi la trapassata siescrizione a finete del constanti la trapassata siescrizione a fineterna delle cose fatte, ed il desidence di sodificăre à cucioti setelfici, s eu esgione, come s'e detto, quate cose massimamente sertite sono, m'hanno (né so come) in un ereto modo contro amia rogita condotto a queta, che ad aleuni potrebbe qui condotto a queta, che ad aleuni potrebbe cusaria nondimerno a chi chiazamente distinperere le cose si propone. Ma polece fuori della reguere le cose si propone. Ma polece fuori della re-

prima fatica mi rilrovo, quantunque questo re-stante della descrizione degli spettacoli che si fecero, con più brevità e con non minoc ddetto per avventura dei lettori trattere speri, essendo in essi apparsa non meno che la liberalità do' magnanimi signori, e non meno che la destrezza e vivaeità degli ingegnosi inventori, eecellente e rara l'industria e virtú de'medesimi artefici, disconvenevol cosa non doverà parere, ne al tutto di considerazione indegna, se, innanzi elle più oltre si trapassi, ragioneremo al-quanto dell'aspetto (mentre che le nozze si preparavano, e poicho elle si fecero) della città, perciocchò io lei, con infinito trattenimento do riguardanti, si ve levano molte strade dentro e fuori rassettarsi, il dueal palazzo (come si dirà) con singolar prestezza abbellirsi, la fabbrica del lungo corridore, che da questo a quel de' Pitti conduce, volare, la colonna, la fonte, e tutti l descritti archi in un certo modo nascere, e tutte l'altre feste, ma massimamente la commedia, che prima in campo uscir dovca, e le due grandissime mascherate, ehe di più opera avevan mestiero, in ordine mettersi, e finalmente tutte l'altre cose, secondo I tempi che a rappresentar si avevano, qual più tarda e qual più presta prepararsi, essendosele ambo i signori duca e principe, a sembianza degli antichi edili, fra loro distribuite, e presone ciascuno con magnanima emulazione la sua parte a condurre. Ma në minor sollecitudine në minore em lazione si scorgeva fra' gentiluomi e fra le gentildonne della città e forestiere, di cui un numero infinito di tutta l'Italia concorso vi era, gareggiando e nella pompa de vestimenti, non meno in loco, che nelle livreo do lor servitori e dame, e nelle feste private e pubbliche, e ne lantissimi conviti che ora in questo luogo ed ora in quello a vicenda continuamente si fecero; talelić in un medesimo instante si poteva vedere l'ozio, la festa, il diletto, il dispendio e la pompa, ed il negozio, l'industria, la pazienza, la fatica ed il grazioso guadagno, di che tutti i predetti artefici si riempierono, far molto lacgemente gli effetti snoi. Ma al cortile del ilucal palazzo, in cui per la descritta porta s'entrava, venenilo, per non lasciar questa, senza alcuna cosa narrarne, diremo, che ancorebe usenro e disastroso, ed in tutte le parti quasi inabile a ricevee nessuna sorte d'ocnamento sembrasse con nuova meraviglia e con ineredibil velocità nondimeno si vide condotto a quella bellezza e vaghezza in cui oggi pnò da ciasenno riguardarsi: essemilosi oltre alla leggiadra fontana di durissimo porfido ehe in mezzo risiede, ed oltre al vezzoso putto che con l'abbracciato delfino l'acqua dentro vi getta, in un momento accanalate, e secondo l'ordine corintio con bellissima maniera eidotte le nuove colonne . ebe in mezzo a se lasciano il predetto quadrato eoetile, e che le rigiranti loggo fabbricate prima secondo l'uso di que'tempi assai rozzamente di pietra forte dall'una parte sostengono, mettendo i enmpi d'esse quasi tutti ad oro e di graziosissimi fugliami sopra gli accanalamenti riempiendole, e le loe basi e capitelli, secondo il buon ed antico costume, insieme formanilo. Ma ilentro alle logge, le cui volte tutte erano ili stravagantissime e bizzarrissime grottesche piene ed adorne, si vedevano (siccome in molte medaglie a sua eagion fatte) espressi parte de' gloriusi gesti del magnanimo duca, i quali (se

alle cose grandissime le men grandi aggnagliar si debbono) meco medesimo ho più volte consulerato essere tanto a quelli del primo Ottaviano Augusto somiglisoti, che cosa nessuna altra più conforme difficilmente trovar al potrebbe, perciocebe, lasciamo stare ebe l'uno e l'altro sotto un medesimo ascendente del capricorno nato sia, e lasciamo il trattare che nella medeaima giorenile età fussero quasi inaspettata-mente al principato assunti, e lasciamo delle più importanti vittorie conseguite dall' nno e dall' altro ne' primi giorni d'Agosto, e di vedersi poi le medesime complessioni e nature nelle cose famigliari e domestiebe, e della singolare affezione verso le mogli, se non che ne' figliuoli e nell'assunzione al principato, e forse in molt'altre cose crederei che più felice d'Augusto potesse questo fortunato duca reputarsi; ma non si vede egli nell'uno e nell'altro un ardentissimo e molto straordinario desiderio di fahbricare ed abbellire, e di procurare che altri fabbrichi ed abbellisca? Talché se quegli disse aver trovato Roma di mattoni e Issciarla di saldissime pietre fabbricata, e questi non men veridicamente potrà dire di aver Piorenza ben di pietre e vaga e bella ricevuta, ma di gran lunga sciarla a' successori e più vaga, e più bella, e di qualsivoglia leggiadro e magnifico e comodo ornamento accresciuta e colmata. Per espressione delle quali cose in ciascuna lunetta delle suprascritte logge si vedeva con i debiti ornamenti e con aingolar grazia accomodato un ovato, nell'un de'quali si scorgeva la tanto necesaaria fortificazione di Porto Ferraio nell'Elba, con molte galee e navi, che dentro sicure di starvi sembravano, e la magnanima edificazione nel medesimo luogo della città, dall'edificator suo Cosmopoli detta, con un motto dentro all' ovato dicente: Ilva renascens; e l'altro nel rigirante cartiglio, che diceva: Tuscorum et Ligurum securitati. Si come nel secondo si vedeva l'utilissima e vachissima fabbrica, in cui la ma gior parte de'più nobili magistrati ridur si deb-bono, che da lui di contro alla zecca fa fabbricarsi, e che ormai a buon termine si vede ridutta, sopra cui rigira quel si lungo e si comodo corridore, del quale di sopra a'è detto, per apera del medesimo duca in questi giorni con somms velocità fabbricato, con il motto che anch'egli diceva : Publicae commoditati. E si come nel terzo si vedeva, similmente col solito corno di dovizia nella sinistra mano, e con una antica insegna militare nella destra, la Concordia, a'cui piedi un leone ed una lupa, no-Lissimi vessilli di Fiorenza e di Siena, sembravano di pacificamente e quietamente starsi, con il motto alla materia accomodato, dicente : Hetruria pacata. Ma nel quarto si vedeva il ri-tratto della oriental colonna di granito con la Giostizia in cima, quale sotto il suo fortunato scettro può ben dirsi che ioviolabile e dirittamente s'osservi, con il motto dicente: Iustitia victrix. SI come nel quinto si vedeva un feroce toro, con ambe le corna rotte, volendo, come dell'Acheloo già si disse, denotare il comodissimo dirizzamento da lui in molti luoghi fatto del finme d'Arno, con il motto: Imminutus crevit. Nel sesto poi si vedeva il superbissimo pa-Iszzo, che già fu da M. Luca Pitti con meraviglis di tanta magnanimità in privato cittadino e con realissimo animo e grandezza cominciato, e che oggi si fa dal magnanimissimo duca con in-

comparabil cura ed artifizio, non pure a perfezion ridurre, ma gloriosamente e meravigliusamente accrescere ed abbellire, con fabbrica non pure stupenda ed croica, ma con grandissimi e delicatissimi giardins, pieni di copiosissime fontane, e con una innumerabile quantità di nobilissime statue autiche e moderne, che vi ha di tutto'l mondo fatte ridurre; il che dal motto era espresso, dicendo: Pulchriora latent. Ma nel settimo si vedeva dentro ad nna gran porta molti libri in varie guise posti, con il motto nel cartiglio, dicente: Publicae utilitati; volendo denotare la gloriosa cura da molti della famiglia de' Medici, ma massimamente dal liberalissimo duca usata in raccorre e con util diligenza conservare una meravigliosa quantità di rarissimi libri di tutte le lingue novellamente nella vaghissima libreria di S. Lorenzo, da Clemente VII cominciata e da sua Eccellenza fornita, ridotti; si come nell'ottavo, sotto la figura di due mani, che più mostravano di legaral, quanto più di sciorre na nodo pareva che ai sforzassero, si denotava, con l'amorevol renunzia da lui fatta all'amabilissimo principe, la difficultà, o per meglio dire impossibilità, che ha di distrigarsi chi una volta a'governi degli Stati mette le mani; il che dichiarava il motto, dicendo: Explicando implicatur. Ma nel nono si vedeva la descritta fontana di piazza con la rarissima statua del Nettuno e con il motto: Optabilior que melior, denotanda, non pure l'ornamento della predetta grandissima statua e fontana, ma l'utile ed il comodo che, con l'aeque che continuamente va conducendo, sarà alla città in poco tempo per partorire. Nel slecimo poi si vedeva la magnanima ereazione della novella religion di S. Stefano, espressa con la figura del medesimo duca che, armato, sembra di porgere con l'una mano a un armato cavaliere sopra un altare una spada, e con l'al-tra una delle lor croci, con il motto dicente : Victor vincitur. E come nell'undicesimo similmente sotto la figura del medesimo doca che parlamentava, secondo l'antico costume, a molti soldati, s' esprimeva la da lui ben ordinata e ben conservata milizia nelle sue valoros- bande, con il motto che questo denotava, dicente a Res militaris constituta. Ma nel dodicesimo poè con le sole parole di Munita Tuscia, senza altro corpo, si dimostravan le molte fortificazioni ne'più bisognosi luoghi dello Stato dal prudentissimo duca fatte, aggiugnendo con gran moralità nel cartiglio: Sine iustitia immunita. Si come nel tredicesimo in simil guisa, senz' altro corpo, si leggeva : Siccatis maritimis paludibus; il che in molti luoghi, ma nel fertile contado di Pisa, può massimamente con sua iofinita gloria vedersi. E perebè la meritata lode del tutto con silenzio non si trapassasse dell'avere alla patria sua Fiorenza gloriosamente ricondotte e rese le per altri tempi perdute artiglierie ed In-segne, nel quattordicesimo ed ultimo si vedevano alcuni soldati, di esse carichi, tutti baldanzosi e lieti verso lui tornare, con il motto per dichiarazione, ebe diceva: Signis receptis. A soddisfazione poi dei forestieri, e de'molti signori Alamanni massimamente, ehe in grandissimo numero per onore di sua Altezza e con l'eccellentissimo duca di Baviera il giovane suo nipote venuti vi erano, si vedeva sotto le descritte lunette con bellissimo spartimento ritratte, che nalurali parevano, molte delle principali città e d'Austria, e di Boemia, e d'Un-gheria, e del Tirolo, e degli altri Stati sottoposti all' augustissimo suo fratello.

DELLA SALA, E BELLA COMMEDIA Ma nella gran sala per l'agiatissime scale ascendendo, in cui la prima e principalissima festa ed il principalissimo e nuzial convito fu celebrato Clasriaodo il ragionare dello stupendo e pomposissimo palco, mirabile per la varietà e mol titudine delle rarissime Istorie di pittura, e mirabile per l'ingegnosissima invenzione e per i ricchissimi spartimenti, e per l'infinito oro di che tutto risplendere si vede, ma molto più mirabile perciocrhe per opera d'un solo pittore è stato in porhissimo tempo condutto), e dell'altre cose solo a questo luogo appartenenti trattando, dico che veramente non credo che in queste nostre parti si abbia noticia di veruna altra sala maggiore o più sfogata di questa, ma senza dubbio uò più bella, nè più ricca, ne più adorna, nè con maggiore agiatezza arcomodata di quel che ella si vido quel giorno che la commedia fu recitata, eredo che impossibile a ritrovare al tutto sarebbe; perciocche oltre alle grandissime facciate, in cui con graziosi spartimenti (non sensa poetica invenzione) si vedevano di natural ritratte le principali piazze delle più nobili città di Toscana, ed oltre alla vaghissima e grandissima tela di diversi animali în diversi modi cacciati e presi dipinta, che da un gran cornicione sostenuta, nascondendo dietro a se la prospettiva, in tal guisa l'una delle teste formava, che pareva che la gran sala la debita proporzione avesar, tali furono e al hene accomodati i gradi che intorno la rigiravano, e tal vaghezza resero quel giorno l'ornatissime donne, che in grandissimo numero, e delle più belle, e delle più nobili, e delle più ricche, convitate vi furono, e tale i signori e cavalieri e eli altri rentiluomini, che sopra casi e per il restante della stanza acromodati erano, che senza dubbio, accese le capricciosissime lumiere, al cascar della prescritta tela scoprendosi la luminosa prosprttiva, ben parve che il Paradiso con tutti i cori degli angeli si fusse in quello instante aperto: la qual credroza fu maravigliosamente accresciuta da un soavissimo e molto maestrevolr, e molto pieno concento d'instrumenti e di voci, e che da quella parte si senti poco dopo prorompere: nella qual prospritiva sfondando multo ingernosamente con la parte più lontana per la dirittura del ponte, e terminando nel fine della stradi, che via Maggio si chiama, nelle parti più vicine si veniva a rappresentare la bellissima contra la di Sauta Trinita; nella quale, ed in tante altre e si meravig'iose cose, poirhe gli occhi de'rignardanti lasristi sfogare per alquanto spazio si furono, dando desiderato e grazioso principio al primo intermedio della commedia, cavato, come tutti gli altri, da quella affettuosa novella di Psirhe e d'Amore, tanto gentilmente da Apuleio nel sno Asin d'Oro descritts, e di essa preso le parti che parsero più principali, e con quanto maggior destrezza si sapeva alla commedia acromodatole, onde, fatto quasi dell'una e dell'altra

favola un artifizioso componimento, apparisse

che, quel che nella favola degl'intermedi ope-

ravano gli Dii, operassero (quasi che da superior potenza costretti) nella favola della com-

media gli nomini ancora: si vide nel concavo

cielo della descritta prospettiva (aprendosi qua-

si in un momento il primo) apparire un altro molto artifizioso cielo, di cui a poco a poco si vedeva meire una bianea, e molto propriamento contraffatta nugola, nella quale con singolar vagliczza pareva che un dorato ed ingemmato carro si posasse, conosciuto esser di Venere, perciocché da duo candidissimi cigni si vedeva tirare, ed io cui, come donna e guidatrice, si scorgeva similmente quella bellissima Dea, tutta nuda rd inghirlandata di rose e di mortella, con molta macstà scdendo, guidare i freni. Aveva costei in sua compagnia le tre Grazie, conosciute aoch' esse dal mostrarsi totte nude, e da' capelli biondissimi, che sciolti giù per le spalle cascavano, ma molte più dalla guisa con che stavano prese per mano: e le quattro Ore, cho l' ali tutte a sembianza di farfalla dipinte avevano, e che secondo le quattro stagioni dell'anno non senza cagione erano state in alcuno parti distinte. Perciocche l'uns, che tutta adorna la testa, ed i calzaretti di variati fioretti, e la veste cangiante aveva, per la fiorita e variata Primavera era stata voluta figurare; si come per l'altra con la ghirlanda e co' calzaretti di pallenti spighe contesti, e con i drappi gialli, di che adorna si era, di denotare s'intendeva la calda State; e come la terra per l'Autunno fatta, tutta di drappi rossi vestita, significanti la maturità de' pomi, si vedrva de' medesimi pomi, e di pampani e d'uve essere stata anch'ella tutta coperta ed adorna; ma la quarta ed ultima, che il nevoso e candido Verno rappresentava, oltre alla turchina veste inita tempestata a fiocchi di nevr, avrva i capelli ed i calzaretti similmente pieni della medesima neve e di brinate e di ghiacci; e tutte, come seguaci ed an-celle di Venere, su la medosima nugola con singolare artifizio e con bellissimo componimento d'intorno al carro accomodate, lasciando dietro a se Giove, o Giunone, e Saturno, e Marte, e Mercurio, o gli altri Dei, da cui pareva che la prescritta soavissima armonia uscisse, si vedevano a poco a poco con bellissima grazia verso la terra calare, e per la lor venuta la scena e la sala tutta di mille preziosissimi e soavi odori riempirsi. Mentre con non meno leggiadra vista, ma per terra di camminar sembrando, si era da un'altra parte veduto venire il nudo ed alato Amore, accompagnato anch'egli da quelle quattro principali passioni, che si spesso pare che l'inquieto suo regno conturbar sogliano, dalla Speranza, cioè, tutta di verde vestita con un fiorito ramicello in testa, e dal Timore, conosciuto, oltre alla pallida veste, da'conigli che nella espellirra e ne'calzaretti aveva, e dall'Allegrezza di bianco e di ranciato e di mille lieti colori coperta anch'ella, e con la pianta di fio-rita borrana sopra' capelli, e dal Dolore tutto nero e tutto nel sembiante doglioso e piangente; de' quali ( come ministri ) altri gli portava l'arco, altri la faretra e le saette, altri le reti, ed altri l'arcesa facella: essendo, mentre che verso il materno carro, già in terra arrivato, andavano della nugola a poco a poco le prescritto Ore e Grazie, discese, e fatto reverentemente di se intornu alla bella Venere un piscevolissimo coro, sembravano di tutte intente staro a tenergli tenore, mentre ella al figliuol rivolta con grazia singolare ed infinita, facendogli la cagione del suo disegno manifesta, e tacendo quei del cielo, cantò lo seguenti due prime stanze della ballata, dicendos

- n A me, che fatta son negletta e sola,
- " Non più gli altar ne i voti, " Ma di Psiche devoti n A lei sola si danno, ella gl'invola: » Dunque, se mai di me ti calse o cale,
- " Figlio, l' armi tue prendi, n E questa folle accendi
- » Di vilissimo amor d'uomo mortale.

La quale fornita, e ciascuna delle prescritle sue ancelle a' primi luoghi ritornate, continuamente sopra i circostanti ascoltatori diverse e vaghe e gentili e fiorite ghirlando gettando, si vide il carro e la nugola, quasi che il suo desiderio la hella guidatrice compioto avesse, a poco a poco muoverel, e verso il ciclo ritornare; ove arrivata, ed egli in un momento chiusosi, aenza rimaner più vestigio onde sospiear si potesse da eho parte la nugola e tante altre cose uscite ed entrate si fussero, parve che ciasenno per una certa nuova e graziosa meraviglia tut-to attonito rimanesse. Ma l'ubbidiente Amore, mentre che questo ai faceva, accennando quasi alla madre che il suo comandamento adempiuto sarebbe, ed attraversando la scena, seguitò con i compagni suoi, cho l'armi gli amministravano, e che anch' essi cantando tenor gli fa-

» Ecco, madro, andiam noi; chi l'arco dammi, " Chi le saette, ond'io n Con l'alto valor mio

» Tutti i cor vinca, leghi, apra ed infiammi? tirando anch' egli par sempre, mentre che questo cantava, nell' ascoltante popolo molte e diverse sactte, con le quali diede materia di credere che gli amanti, che a recitare incominciarono, da esse quasi mossi partorissero la se-

cevano, la seguente ed ultima stanza, dicendo:

gnente commedia.

INTREMACIO SECONDO Finito il primo atto, ed essendo Amore, mentre di prendere la bella Psiche si credes, da auoi medesimi lacci per l'infinita di lei bellezza rimasto colto, rappresentar volendo quelle invisibili voci ebe, come nella favola si legge, erano state da lui per servirla destinate, si vide da nna delle quattro strade, che per uso de'recitanti s' erano nella scena lasciate, uscire prima un piecolo Cupidino, che in hraccio sem-brava di portaro un vezzoso cigno, col quale, perciocche un ottimo violano nascondeva, mentre con una verga ili paliistre sala, che per ar-chetto gli serviva, di sollazzarsi sembrava, ve-niva dolcissimamente sonando. Ma dopo lui per le quattro descritte strado della scena si vide similmente in un istesso tempo per l'una venire l'amoroso Zefiro tutto lieto e ridente, e che l'ali, o la veste ed i calzaretti aveva di diversi fiori contesti; e per l'altra la Musica, conosciuta dalla mano musicalo ehe in testa portava, e dalla ricca veste piena di diversi snoi instrumenti e di diverse cartiglie, que erano tutte le noto e tutti i tempi di essa segnati, ma molto più perciocche con soavissima armonia si vedeva similmento sonare un bello e gran lirone; si come dall'altre due sotto forms di due piccoli Capidetti si videro il Ginoco e I lliso in simil guisa ridendo e scherzando apparire; do-po i quali, mentre a' destinati luoghi avviandosi andavano, si videro per le medesimo strade, nella medesima guisa , e nel medesimo tompo quattro altri Cupidi ascire, o con quattro ornatissimi leuti andaro anch' essi graziosamente sonando; e dopo loro altri quattro Cupidetti si-

mili, due de' quali, con pomi in mano, sembravano di insiemo sollazzarsi, e due che con gli archi e con gli strali con una certa strana amorevolezza pareva che i petti saettar si volessero. Questi tutti in grazioso giro arrecatisi parve che cantando con molto armonioso concento il segnente madrigale, o eo'leuti e con molt'altri instrumenti, dentro alla scena nascosti, lo voci accompagnando, facessero tutto questo concetto assai manifesto, dicendo:

9 Oh altero miraeolo povello l " Visto l'abbiam, ma chi fia che cel creda? " Ch' Amor, d'Amor ribello,

» Di sè stesso e di Psiche oggi sia preda? " Dunque a Psiche concede

» Di heltà pur la palma e di valore

" Ogn'altra bella, ancor che per timore » Ch' ha del suo prigionier dogliosa stia: " Ma seguiam noi l'incominciata via

" Andiam Gioco, andiam Riso, » Andiam dolce Armonia di paradiso,

n E faccism che i tormenti » Suoi dolci sien co'tuoi dolci concenti.

INTERMEDIO TRAZO Non meno festoso fu l'intermedio terzo; percioeche, come per la favola si conta, occupato Amore nell'amore della sua hella Psiche, e non più curando di accender ne' cuori de' mortali l'osate fiamme, ed nando egli con altri, ed altri con lui, fraude ed inganno, forza era che fra i mcdesimi mortali, che senza amore vivevano, mille frandi e mille ingaoni finalmento sorgea-sero; e pereio a poco a poco sembrando che il psyimento della scena gonfiasse, e finalmente cho in sette piccoli monticelli convertito si fus-se, si vide di essi, come cosa malvagia e nocevole, uscir prima sette, e poi sett'altri Ingannii i quali agevolmente per tali si fecer conoscere, perciocche nun pure il busto tutto macchisto a sembianza di pardo, e le cosce e le gambe serpentine avevano, ma le capelliere molto eapricciosamente, e con bellissime attitudini, tutte di maliziose volpi si vedevano composte, tenendo in mano, non senza riso de' circostanti, altri trappole, altri ami, ed altri ingannevoli oncini, o rampi, sotto i quali con singolar destrezza erano state, per uso della musica che a fare avevano, ascoste alcuno storte musicali, Questi esprimendo il prescritto concetto, poi che ebbero prima doleissimamente cantato, e poi cantato e sonato il seguente madrigale, andarono con bellissimo ordine (materia agl'inganni della commedia porgendo) per le quat-tro prescritte strado della scena spargendosii "S'Amor vinto e prigion, posto in ublio

" L'arco e l'ardente face.

n Della madre ingannar pnovo desio

» Lo punge, e s' a lui Psiche inganno face, » E se l'empia e fallace

» Coppia d'invide suore Inganno e Froda " Sol pensa, or chi nel mondo oggi più fia,

" Che 'l regno a noi non dia? " D'inganni dunque goda

" Ogni saggio; e se speme altra l'invita, » Ben la strada ha smarrita-

INTERMEDIO QUARTO Ma derivando dagl'inganni l'offese, e dall'offese le dissensioni, e le risse, e mille altri si fatti mali, poiché Amore, per la ferita dalla erudel locerna ricevnta, non poteva all'usato ufi-zio di infiammare i cuori do' viventi attendere, nell' intermedio quarto invece de' sette monti-. OPERE 675

celli, che l'altra volta nella scena dimostri s'erano, si vide in questo apparire (per dar materia alle turbazioni della commedia) sette piccole voragini, onde prima un osenro fumo, e poi a poco a poco si vide uscire con una Insegna in mano la Discordia, conosciuta, oltre all'armi, della variata e sdrucita veste e capellatura, e con lei l'Ira, conosciuta, oltr'all'armi, anch'ella da' calzaretti a guisa di zampe, e dalla testa, invece di celata, d'orso, onde continnamente usciva fumo e fiamma | e la Crudeltà con la gran falce in mano, nota per la celata a guisa di testa di tigre, e per i calzaretti a sembianza di piedi di coccodrillo; e la Rapina con la roncola in mano anch'ella, e con il rapace uccello au la celata, e con i piedi a sembianza d'aquila; e la Veudetta con una sangulnosa storta in mano, e co' calzaretti, e con la celata tutta di 71re contesta, e due Antropofagi, o Lestrigoni ehe el voglian ebiamargli, che sonando antto forma di due trombe ordioarie due musicali tromhoni, pareva ehe volessero, oltre al snono, con nna certa lor bellicoso movenzia eccitare i circostanti aseoltatori a comhattere. Era cia-senn di questi con orribile spartimento messo in mezzo da due Purori, di tamburi, di ferrigne sferze, e di diverse armi forniti, sotto le quali con la medesima destrezza erano stati diversi musicali instrumenti nascosti. Fecersi i preseritti Forori conoscere dalle ferite, unde avevan tutta la persona piena, di eui pareva ebe fiamme di fuoco uscissero, e dalle serpi ond'eran tutti anuodati e cinti, e dalle rotte catene che dalle gambe e dalle braccia lor pendevano, e dal fumo e dal fuoco che per le capeltiere gli nseiva i l quali tutti insieme con una earta gagliarda e bellicosa armonia, cantato Il aeguente madrigale, feeero in foggia di combattenti una nnova e fiera e molto stravagante Moresca, alla fine della quale, confusamente in qua e 'n la per la scena scorrendo, si videro con spaventoso terrore torre in altimo dagli occhi dei riguardanti :

" In hando itene, vili » Inganni: il mondo solo Ira e Furore

» Sent'oggi; andaci voi, spirti geutili

» Venite a dimostrar vostro valore;

» Che se per la lucerna or langue Amore, " Nostro convien, non ebe lor sia l'impero.

" Su dunque ogni più fero " Cor surga: il nostro bellicoso carme

" Guerra, guerra sol grida, solo arme arme.

INTERMADIO QUIETO La misera e semplicetta Psiehe avendo (come nell'altro intermedio a' è accennato) per troppa euriosità con la lucerna imprudentemente offeso l'amsto marito, da lui abbandonata, essendo finalmente venuta in mano dell'odirata Venere, accompagnando la mestizia del quarto atto della e-mmedia, diede al quinto mestissimo intermedio convenevolissima materia, fingendo d'esser mandata dalla preseritta Venere all' infernal Proserpina, acciocche mal più fra' viventi ritornar non potesse: e perciò di disperazion vestita si vide molto mesta per l'una delle stra-de venire, accompagnata dalla noiosa Gelosia, che tutta pallida ed afflitta, al come l'altre acguenti, si dimostrava, conosciuta delle quattro teste e dalla veste turchina tutta d'occhio, e d'orecchi contesta, e dall' Invidia, nota anch' ella er le serpi, eh' ella divorava, e dal Pensiero, o Cura, o Sollecitudine, che ci voglian ehlamarla, conosciuta pel corbo ehe aveva in testa, e per l'avoltoio che gli lacerava l'interiora, e dallo Scorno, o Disprezzagione, per darle il nome di femmina, che si faceva cognossere, oltre al gufo che in capo aveva, dalla mal composta e mal vestita e adrucita veste. Queste quattro poi ehe, percuotendola e atimolaudola, si furon condotte vicine al mezzo della seena, aprendosi in quattro luoghi con fumo e con fuoco in un momento la terra, presero, quasi che difeuder se ne volessero, quattro orribilissimi serpenti, che di essa si videro inaspettatamente nacire, e quegli percotendo in mille guise con le spinose verghe, sotto eui erano quattro archetti nascosti, parve in ultimo che da loro, con molto terrore de' circostanti, sparati fussero : onde uel sanguinoso ventre, e fra gl'interiori di nuovo percotendo, al senti in un momento (cantando Psiehe il segueute madrigale) un mesto, ma suavissimo e doloissimo concento uscire; perciocché nei serpenti erano con singolare artifizio congegnati quattro ottimi violini, che aecompagnando con quattro tromboni, che dentro alla scena sonavaoo, la sola e flebile e grasiosa sua voce, partorirono si fatta mestizia e doleezza insieme, ehe si vide trarre a più d'uno non finte lacrime dagli occhi. Il qual fornito, e con una certa grazia ciascuna il suo serpente In ispalla levatosi, si vide con non minor terrore de' riguardanti un'altra nuova e molto grande apertura nel pavimento apparire, di eui fumo e fiamma continua e grande pareva che uscisse, e si senti con spaventoso l'atrato e si vide con le tre teste di essa nacire l'infernal Cerbecon se tre teste de companya de la favola, si vide Psiche gettare una delle stineciate che in wano aveva, e poco dopo con diversi mostri si vide simila con a conscienti vecchio Caronte con la soltmente apparire il vecchio Caronte con la so ta harca, în cui la disperata Psiehe entrata, gli fa dalle quattro predette sue stimulatrici tenuta noiosa e dispiacevol compagnia: " Fuggi, spene mis, fuggi,

" E fuggi per non far mai più ritorno

» Sola tu, ehe distruggi » Ogni mia pace, a far vienne soggiorno,

» Invidia, Gelosia, Pensiero, e Scorno

» Meeo nel cieco inferno

" Ove l'aspro martir mio viva eterno.

INTERMEDIO ULTIMO Fn il sesto ed ultimo intermedio tutto lieto: perciocehè, finita la commedia, si vide del pavimento della scena in un tratto uscire un verdeggiante monticello, tutto d'allori, e di diversi fiori adorno, il quale avendo in cima l'alato caval Pagaseo, fu tosto conoscinto essere il monte d'Elicona, di cui a poco a poco si vide scen-dere quella piacevolusima schiera de' descritti Cupidi, e eon loro Zefiro, e la Musica, ed Amore, e Psiehe, presi per mano, tutta lieta e tutta festante, poiehe salva era dall'inferno ritornata, e poiche per intercession di Giove a' preghi del marito Amore se l'era dopo tant'ira di Venere impetrato grazia e perdono. Era con questi Pan, e nove altri satiri con diversi pasto-rali instrumenti in mano, sotto cui altri musicali instrumenti si nascondevano, che, tutti scendendo dal predetto monte, di condurre mostravano con loro Imeneo, lo Dio delle Nozze, di cui sonando e cantando le lodi, come nelle seguenti canzonette, facendo nella seconda nn nuovo ed allegrissimo e molto vezzoso ballo, diedero alla festa grazioso compimento :

» Dal bel monte Elicona » Eceo Imeneo che scende, » E già la face accende e s' incoron

" Di persa a'incorona,

» Onde il mondo ogni grave enra scaccia. » Dunque e tu, Psiebe, scaccia " L'aspra tua fera doglia,

" E sol gioia s'accoglia entro al tno seno. » Amor dentro al tuo seno

» Pur lieto albergo datti, » E con mille dolci atti ti consola;

»·Nè men Giove consola » Il tuo passato pianto, » Ma con riso e con canto al ciel ti chiede.

" Irueneo donque ognun chiede, " Imeneo vago ed adorno, " Deh ehe lieto e chiaro giorno,

" Imeneo, teco oggi riede l

" Imeneo, per l'alma e diva
" Sua Giovanna ognor si sente » Del gran Ren ciascuna riva

" Risonar soavemente: » E non men l'Arno locente

» Pel gradito inclito c pio " Suo Francesco aver desig

» D' Imeneo lodar si vede. » Imeneo ee.

" Flora lieta, Arno heato,
" Arno umil, Flora cortese,

" Deb qual più schee stato » Mai si vide, o mai s' intese?

» Fortunato almo paese " Terra in eicl gradita e cara,

» A cui coppia coni rara " Imeneo benigno diede! n Imeneo ec.

» Lauri or dunque, olive e palme, » E corone, e acettri e regni

» Per le due si feliri alme, » Flora, in te sol si disegni ;

" Tutti i vili atti ed indegni " Lungi stien: sol Pace vera,

" E Diletto, e Primavera na Abbia in te perpetua sede.
Essendo tutti i ricchissimi vestimenti e tutte

l'altre cose, che impossibili a farsi paiono, dagl'ingegnosi artefici con tanta grazia e leggiadria e destrezza condotte, e si proprie e naturali c vere fatte parere, ebe, senza dubbio, di poco la verace azione sembrava ebe il finto apettacolo vincer potesse.

DEL TRIONFO DE SOCRI E D'ALTER FESTE. Ms dopo questo, quantunque ogni piazza (co-me si è detto) ed ogni contrada di auono e di eanto e di gioco e di festa risonasse, perche la soverehia abbondanza non partorisse soverehia sazieta, avevano i magnanimi signori, pradeutisaimamente le cose distribuendo, ordinato che in ciascuna domenica una delle più principali feste si rappresentasse; e per tal eagione e per mag-giore agiatezza de riguardanti avevan fatto a guiaa de teatro vestire le facce delle bellissime piazze di Santa Croce e di Santa Maria Novella con sienrissimi e capacissimi palehi, dentro a'quali, pereiocehe vi furono rappresentati giochi, in cui più i nobili giovani esercitandosi, che i nostri artefici in addobbargli, ebbero parte, semplice mente toceando di essi, dirò che altra volta vi fu da liberalissimi signori con sei squadre di leggiadrissimi eavalieri, d'otto per squadra, fatto vedere il tanto dagli Spagnuoli eelebrato giuoco

di Canno e di Caroselli, avendo ciascuna d'esse, else tutte di tele d'oro e d'argento risplende-vano, distinta, altra secondo l'antico abito dei Castigliani, altra de' Portoghesi, altra dei Mori altra degli Ungberi, altra de' Greci; ed altra de' Tartari, ed in ultimo con pericoloso abbattimento morto, parte con le zagaglie e co cavalli, al costume pure spagnuolo, e parte eon gli uomini a piede e co' eani, alenni ferocissimi tori; altra volta, rinnovando l'antica pompa delle romane cacce, vi ai vide con bellissimo ordine fuor d'un finto bosebetto cacciare ed ueeidere da aleuni leggiadri caceiatori, e da una buona quantità di diversi cani, una moltitudine innumerabile (che a vicenda l'una spezie dopo l'altra veniva) prima di conigli e di lepri e di capriuoli e di volpi e d'istrici e di tassi, e poi di cervi e di porci e d'orsi, e fino ad alcuni sfrenati e tutti d'amor enldi cavalli, ed ultimamente, come caccia di tutte l'altre più nobile e più superba, essendosi da una grandissima testuggine e da una gran maschera di bruttissimo mostro, che, ripiene d'nomini, erano con diverse ruote fatte qua e la camminarc, più volte eccitato un molto fiero leone, perche a battaglia con un bravissimo toro venisse, poiché conseguire non si potette, si vide finalmente l'uno e l'altro dalla moltitudine de'cani e de'cacciatori, non senza sanguinosa e lunga vendetta, abbattere ed uccidere. Esercitavasi oltre a questo con leggiadrissima destrezza e valore (secondo il costume) ciascuna sera la nobile gioventu della città al giuoco del Calcio, proprio e peculiare di questa nazione; il quale oltimamente con livrce ricchissime di tele d'oro in color rosso e verde, con tutti i suoi ordini (che molti e belli sono) fu una delle domeniehe predette un de'più graditi e de più leggiadri spettacoli ehe veder si potes-se. Ma, perche la variazione il più delle volte pare che piaccre accresca alla maggioe parte delle cose, con diversa mostra volse altra volta l'inelito principe contentare l'aspettante popolo del suo tanto desiderato trionfo de'Sogni ; l'invenzione del quale, quantunque andando egli in Alamagna a vedere l'altissima aposa ed a far reverenza all'imperialissimo Massimiliano Cosare ed agli altri augustissimi cognati, fusse da altri eon gran dottrina e diligenza ordinata e disposta, si può dire nondimeno che da principio fusse parto del auo nobilissimo ingegno, capace di qualsivoglia sottile ed arguta cosa; con la quale, chi esegui poi e che della canzone fu il compositore, dimostrar volse quella morale opinione espressa da Dante, quando diee, naseere fra i viventi infiniti errori: perciocche molti a molte eose operare messi sono, a che non pare che per natura atti nati sieno, deviandosi per il contrario da quelle, a cui, l'inclinazione della natura seguitando, attissimi esser potrebbero. Il che di dimostrare anrh' egli si sforzò con cinque squadre di masehere, che da einque degli umani da loi reputati principali desideri eran guidate, dall'Amore eine, dietro a cui gli amanti seguivano, e dalla Bellezza, compresa sotto Narciso, acquitato da quelli che di troppo apparir belli ai sforzano, e dalla Fama che aveva per aeguaci i trop-po appetitosi di gloria, e da Plutone denotante la Ricchezza, dietro a cui si vedevano i troppo avidi ed ingordi di essa, e da Bellona che d uomini guerreggiatori segnitata era; facendo ehe la sesta squadra, che le cinque prescritte comprendeva, ed a cui tutte voleva elie si referissero, fusse dalla Pazzia guidata con buona quantità de'suoi segnaei anch'ella dietro, significar volendo else ehi troppo e contro all'inclinazione della natura ne' preseritti desideri a'immerge (che aogni veramente e larve sono), viene ad essere in ultimo dalla Pazzia preso e legato; e però all'amoroso, come cosa di festa e carnescialesca, questa opinion riducendo, rivolta alle giovani donne mostra che il gran padre Sonno sia con tutti i suoi ministri e compagni vensto, per mostrar loro coi mattutini suoi sogni, che veraei sono reputati, che nelle einque prime squadre (come si è detto) eran compresi, che tutte le prescritte eose, che da noi contro a natura s'adoprano, son sogni, come si è detto, e larve da esser tenute: e però a seguitare quello, a else la natura l'inclina, confortandole, par che in ultimo quasi concluder voglia che, se elle ad essere amate per natura inclinate si sentono, non vogliano da questo natural desiderio astenerai, anzi, sprezzata ogni altra opinione, come cosa vana e pazza, a quella savia e naturale e vera accuitare si disponeano, lotorno al carro del Sonno poi ed alle maschere, che questo concetto ad esprimer averano, accomodando o per ornamento mettendo quelle cose ebe sono al Sonno e a'Sogni convenevoli giudicate, vedevansi dopo due hellissime sirene, che in vece di due trombetti con due gran trombe innanzi a tutti gli altri sonando precedevano; e dopo due stravaganti maschere guidatrici di 18tto l'altre, con eui sopra l'argentata tela il hianco, il giallo, il rosso c'i nero mescolando, i quattro umori, di che i corpi composti sono, si dimostrava : e dopo il portatore d'un grande e rosso vessillo di diversi papaveri adorno, in cui un gran grifone lipinto era, con i tre versi ebe, rigirandolo, dicevano:

» Non solo aquila é questo, e non leone, » Ma l'uno e l'altro ; così l' Sonno aneora

» Ed umana e divina ba condizione. Si-vedeva, dico, come disopra s' è detto, venire il giocondissimo Amore, figurato sceondo che si eostuma, e messo iu mezzo da una parte dalla verde Speranza, che un camalconte in testa aveva, e dall'altra dal pallido Timore con la testa anch' egli adorna da un spaventoso cervo, Vedevasi questi dagli amanti suoi servi e prigioni se-guitare, in huona parte di drappi dore, per la fiamma in che sempre accesi stanno, con leggiadria e ricebezza infinita vestiti, e da gentifissime e dorate catene tutti legati e cinti. Dopo i quali (lasciando le soverelsie minuzie) si vedeva, per la Bellezza, venire in leggisdro abito turchino tutto de'suoi medesimi fiori contesto il bellissimo Narciso, accompagnato anch' egli, sì, come dell'Amore si disse, dall'una parte dalla fiorita ed inghirlandata Giovento, tutta di hianeo vestita, e dall'altra dalla Proporzione, di turchini drappi adorna, e che da nn equilatero triangolo, che in testa aveva, si faceva da riguardanti conoscere. Vedevansi dopo questi coloro che pregiati essere per via della bellezza cereano, e che il guidator loro Narciso pareva che seguitassero, di giovenile e leggiadro aspetto anch'essi, e che anch'essi, sopra le tele d'argento che gli vestivano, avevano i medesimi fiori narcisi molto maestrevolmente ricamati, con le arricciate e bionde chiome tutte de' medesimi fiori vagamente inghirlandate. Ma la Fama con una palla, che il mondo rappresentava, in testa, e che una gran tromba (che tre boeche aveva) di sonar sembrava, con ali grandissime di penne di payo-

ne, ai vedevs dopo enstor venire; avendo in sna empagnia la Gloria, a cui faceva acconciatora di testa un pavon simile, ed il Premio, che una coronata aquila in simil guisa in capo portava. I suni seguaci poi, che in tre parti eran divisi cioè imperaturi, re e duchi, benche tutti d'oro e con ricchissime perle e ricami vestiti fussero, e benche tutti singolar grandezza e maestà nel sembiante mostrassero, nientedimeno erano l'un dall'altro chiarissimamante conosciuti per la forma delle diverse corone, ciascuna al suo grado conveniente, che in capo portavano. Ma il cieco l'lutone poi, lo Dio (come a è detto) della Ricchezza, che con certe verghe d'oro e d'argento in mano dopo costoro seguitava, si vedeva, si come gli altri, messo in mezso dall' Avarizia di giallo vestita, e con nua lupa in testa, e dalla Rapacità di rossi ilrappi coperta, e che un falcone, per nota renderia, anch' ella in testa aveva. Difficil cosa sarebbe a voter narrar poi la quantità del-l'oro, e delle perle, e dell'altre pressose gemme, e le varie guise con che i seguaci di essa coperti ed adorni s'erano. Ma Bellona, la Dea della Guerra, ricchissimamente di tela d'argento, in vece il'armi, in molte parti coperta, e di verde e laurea ghirlanda incoronata, e tutto il restante dell'abito con mille graziosi e ricchi modi composto, si vedeva anch'ella con un grande e bellicosolcorno in mano dopo costoro venire, ed essere come gli altri accompagnata dallo Spavento, per il cuculio nell'acconciatura di testa noto, e dall'Ardire, conosciuto anch'egli per il capo del leone, che, in vece di cappello, in capo aveva, e con lei l'militari uomini, che la seguitavano, si vedevano in simil guisa con spade e con ferrate mazse in mano, e con tele d' oro e d'argento molto capricciosamente, a sembiansa d'armature e di celate fatte, seguitarla. Avevano questi e tutti gli altri dell'altre squadre, per dimostrazione che per Sogni figorati fussero, eiasennn (quasi else mantelletto gli facesse) un gran-de ed alato e molto ben condotto pipistrello di tela d' argento in higio su le spalle accomodato ; il che, oltre alla necessaria significazione, rendeva tutte le squadre, che variate (come si e mostro) erano, con una desiderabile unione hellissime e graziosissime oltre a modo, lasciando negli animi de'riguardanti una ferma eredenza che in Fiorenza, e forse fuori, mai più veduto non si fusse spettacolo ne si ricco ne si grazioso ne si bello; essendo oltre all'oro e le perle e l'altre preziosissime gemme, di che i ricami (che finissimi furono) fatti erano, condotto tutte le cose con tanta diligenzia e disegno e grazia, che non shiti per maschere, ma come se perpetul e durevoli, e come se solo a grandissimi principi servir dovessero, pareva che formati fussero. Segitava la Pazzis, la quale, perciocche, non sogoo, ma verace a mostrar s'aveva in coloro che le trapassate cose contro all'inclinazione seguitar volevano, si fece che solo gli uomini della sua squadra senza il pipistrello in su le spalle si vedessero i ed era costei di diversi colori (benebe sproporzionatamente composti) e quasi senza verun garbo vestita, sopra le cui arruffate treece per dimostrazione del auo disconvenevole pensiero, si vedevano un paio di dorati sproni con le stelle in su volte, essendo in mezzo messa da un satiro e da una baccante. I suoi seguaci poi in sembianza di furiosi ed ebbri, si vedevano con la telad'oro ricamata con varisti rami di ellera, a di variati pampani con lor grappo-

letti di mature uve molto stravagantemente veatiti: avendo e questi e tutti gli altri delle trapa: sate squadre, oltre ad una huona quantità di staffieri ricchissimamente anch'essi ed ingegno-samenta (secondo le squadre a cul servivano) vestiti, ciascuna squadra assortito i colori de'ca-valli, si che altra leardi, altra sauri, altra morelli, altra uberi, altra baj, ed altra di variato mantello (secondo che alla invenzione si conveniva) gli avesse. E perché le prescritte maschere ove quasi salo i principali algnori intervennero, non fossero la notte a portare le solite torce coatrette, precedendo il giorno con bellissimo ordine innanzi a tutte le sei descritte squadre qua-rantotto variste streghe, guidate da Mercurio e da Diana, che tre teste (smbo le tre lor potenze significando) per ciascuno avevano, ed essendo anch' esse in sei squadre distinte, e ciascuns particolare aquadra essendo da due discinte e scalze sacerdotesse governata, messero la notte poi cisscuna la sua squadra dei Sogni, a cui attribuita era, ordinatamente in mezzo, e la resero con le accese torcie, che esse e gli staffieri portavano, bastevolmente luminosa e chiara. Erano queste, oltre alle variste facee (ma vecchie tutte e deformi) ed oltre a' varisti colori de'ricchissimi drappi, di che vestite al erano, conoscinte masnamente, e l'nna dall'altra squadra distinte, dagli animali che in testa avevano in cui si dice che di traformarsi assal spesso co' loro in-canti si credono. Persiocche altre avevano sora l'argentata tela, che sciugatoio alla testa le sceva, un nero uccello con l'ali e con gli artigli aperti, e con due ampollette, intorno al ca-po, significanti le lor malefiche distillazioni; altre gatte, altre hianchi e neri cani, ed altre con capelli biondi posticci scoprivano con i naturali e cannti, che sotto a quelli quasi contro a lor voglia si vedevano, il lor vano desiderio di parer giovani e belle a' loro amadori. Ma il grandissimo carro tirato da sei Iranti e grand'orsi, di papaveri incoronati, che in ultimo e dopo tutta la leggiadrissima schiera veniva, fu senza dubhio il più ricco, il più pomposo, ed il più maestrevolmente condotto, ebe da gran tem-po in qua vednto si siai ed era questo gnidato dal Silenzio, di higi drappi adorno e con le solite scarpe di feltro a'piedi, ehe di taec-re, metteudosi il dito alla bocca, pareva ehe far volesse a'riguardanti cenno; col quale tre donne, per la Quiete prese, di viso grasso e pieno, e di amplo e ricco abito azzurro vestite, c una testuggine per ciasenna in testa, pareva che aiutare a guidare i prescritti oral al prescritto Si-lenzio volessero. Era il carro poi (In sur un grazioso piano di sei angoli posaudosi) figurato in forma di una grandissima testa d'elefante, dentro a cui si vedeva, figurato similmente per la casa del Sonno, una capricciosa spelonca, ed il gran padre Sonno predetto in parte nudo, di papaveri inghirlandato, rubicondo e grasso, sull'un de bracci con le guance appoggisto, si vedeva aimilmente con grande agio giacervisi, avendo intorno a se Morfeo, ed lecto, e Pantaso e gli altri figliuoli snol, in stravaganti e diverse e biz-zarre forme figurati. Ma nella sommità della spelonca predetta si vedeva la hianca e bella e inci-da Alba con la hiondissima chioma tutta rugiadosa e molle, essendo a piè della spelonca me-desima con un tasso, che guancial le foceva, l'oscura Notte | la quale, perciocche de' veraci Sogni madre è tenuta, parevs ehe fede non pie-

cola alle parole de' prescritti Sogni accre: doveste. Per ornamento del carro poi si vedeva-no, all'invenzione accomodandosi, alcune vaghissime istoriette, con tanta leggiadria e grazia e diligenza scompartite, che più non pareva che si potesse desiderare: per la prima delle quali si vedeva Bacco, del Sonno padre, sur un pampinoso carro da due macchiate tigri tirato, con il verso, per noto renderlo, che diceva

" Bacco del Sonno sei tu vero padre. Si come nell'altro si vedeva la madre del medesimo Sonno, Cerere, delle solite spighe incoronata, con il verso per la medesima cagion posto, ehe dieeva anch' egli:

» Cerer del dolce Sonno è dolce madre. E si come si vedeva nell' altra la moglie del medesimo Sonno, Pasitea, ehe, di volare sopra la terra sembraudo, pareva ehe negli animali, ebe per gli alberi e sopra la terra sparsi erano, indotto un placidissimo sonno avesse, con il suo motto anch'ella, che nota la rendeva, dicendo: » Sposa del Sonno questa è Pasitea.

Ma dall'altra parte si vedeva Mercorio, presidente del Sonno, addormentare l'occhiuto Argo; eon il suo motto anch'egli, dicente;

» Creare il Sonno pnò Mercurio ancor E si vedeva esprimendo la nobiltà e divinità del Sonno medesimo nn adorno tempietto di Esculapio, in eni, molti nomini macilenti ed infermi dormendo, pareva che la perduta sanità recuperassero, con il verso questo significante. e che diceva anch' eglis

» Rende gli uomini sani il dolce Sonno, Si come si vedeva altrove Mercurio accennando verso alcuni Sogni, che di volar per l'aria sembravano, parlar nell'orecchie al re Latino che in un antro addormentato stava, dicendo il suo Versos

» Spesso in sogno parlar lice con Dio. Oreste poi dalle Purie stimolato si vedeva solo mediante i Sogni, che di cacciare con certi mazzi di papaveri le predette Furie sembravano pigliare a tanto travaglio qualche quiete, con il verso che diceva:

n Foggon pel sonno i più erndi peusieri. E si vedeva alla misera Beuba, similmente sognando, parere che una vaga cerva le fusse da nn fiero lupo di grembo tolta e strangolsta; si-gnificar volendo per essa il pietoso caso, che poi alla sfortunata figliuola avvenne, con il

motto dicente;
" Quel ch'esser deve il sogno scuopre e dice. Si come altrove col verso, che diceva: » Fanuo gli Dei asper le voglie in sogno.

Si vedeva Nestore apparire al dormente Aga-mennone, ed esporgli la volontà del sommo Giove: e come nel settimo ed ultimo si dimostrava l'antica usanza di far sserifizio, come deità voneranda, al Sonno in compagnia delle Muse, esprimendolo con un sacrificato animale sopra pp altare, e col verso dicente;

" Fan sagrifizio al Sonno ed alle Muse. Eran tutte goeste istoriette scompartite poi, e tennte da diversi satiri, e haccanti, e putti, e streghe, e con diversi notturni animali, e festoni, e papaveri rese vagamente liete ed adorne i non senza un bel tondo in vece di seudo nell'ultima parte del carro posto, in cui l'istoria d'Endi-mione e della Luna si vedeva dipinta, essendo tutte le cose, come s'é detto, con tanta leggia-dria, e grazia, e pazienza, e disegno condotte, che di troppo opera ci sarebbe mestiero a volcre ogni minima sua parte con la meritata lode raccontare. Ma quelli, di cui si disse che per figliuoli del Sonno in si stravaganti abiti in anl descritto carro posti erano, cantando a' principali canti della città la seguente caozone, pareva con la soavissima, e mirabile loro armonia, che veramente un graziosissimo e dolce souno negli ascoltanti di indurre si sforzassero, dierndo:

n Or che la rugiadosa

» Alba la rondinella a pianger chiama,

n Questi che tanto v'ama, » Sonno gran padre nostro, e dell'ombrosa

» Notte figlio, pietosa » E sacra schiera noi

" Di Sogni, o helle donne, mostra a voi; n Perebe I folle pensiero

n Uman si scorga, che seguendo fiso

" Amor, Fama, Narciso,
" E Bellona, e Ricchezza in van sentiero

n La notte e'l giorno intero n S'aggira, al fine insieme n Per frutto ha la Pazzia del auo bel seme-

" Accorte or dunque il vostro n Tempo miglior spendete in ciò che chiede

» Natura, e non mai fede " Aggiate all'arte, ehe questo aspro mostro

» Cinto di perle e d'ostro " Dolce v'invita, e pure

» Son le promesse sogni e larve scure. DEL CASTELLO

Variando poi altra volta apettacolo, ed avendo su la grandissima piazza di Santa Maria No-vella fatto con singolar macatria fabbricare un bellissimo castello con tutte le debite circostanzie di baluardi, di cavalieri, di casematte, di cortine, di fossi e contraffossi, e porte segrete e palesi, e finalmente con tutte quelle avvertenze, ehe alle buone e gagliarde fortificazioni si ricercano, e messovi dentro una buona quantità di valorosi soldati con un de principali e più no bili signori della corte per capitano, ostinato a non voler per niuna guisa esser preso, dividen-do in due giornate il magnifico spettacolo, si vide nella prima con bellissimo ordine comparire da nna parte una buona ed ornatissima ban-da di cavalli tutti armati ed in ordine, come se enn veraci inimici affrontar si dovessero, e dall'altra in sembianza di poderoso e hen instrut-lo esercito alconi squadroni di fanteria co'loro arnesi, e carri di munizione ed artiglieria, e coi loro guastatori e vivandieri tutti insieme ristretti, come nelle proprie e ben pericolose guerre costumar si suole; avendo auche questi un peritissimo e valorosissimo signore simile per capitano, che qua e la travagliandosi si vide far molto nobilmente l'affiaio suo. Ed essendo queati da quei di dentro stati in varie guise e con valore ed arte più volte riconosciuti, e con grande strepito d'archibusi e d'artiglierie essendosi appiccatn or con cavalli ed nr con fanti diverse scaramnece, e preso e dato esriche, ed ordioato con astuzia ed ingegno alcune imboseate ed altri così fatti bellici inganni, si vide finalmente da que' di dentro, quan che oppressi dalla troppa forza, andare a poco a poco ritirandosi, ed in ultimo sembrare d'essere al tutto a rinchindersi dentro al castello stati costretti. Ma il secondo giorno (quasi che le piattaforme e la gab-bionata, e piantato l'artiglieria la notte avessero) si vide cominciare una molto orribile batteria, che di gettare a poco a poco una parte della

muraglia a terra sembrava i dopo la quale e dopo lo scoppio d'una mina, che da un'altra parte per tener divertiti gli animi, parea che assai capace adito nella muraglia fatto avesse, riconosciuti i luoghi, e stando con hellissimo ordine la cavalleria in battaglia, si vide quando uno squadrone, e quando un altro, e quale con scale, e qual senza, muoversi, e dare a vicenda molti e terribili e valorosi assalti, e quegli rimessi più volte, e da quegli altri sempre con arte, e con ardire, e con ostinazione sostenuti, pareva in fine come lassi, ma non vinti, che quei di dentro si fussero con quei di fuori nnoratamente accordati a conceder loro il luogo, nacendosene con mirabile soddisfazione de' risgnardanti in ordinanza con le loro insegne spicgate

e tamburi, e con tutte lor solite bagaglie. DELLA GEREALOGIA DEGLI DEI Leggesi di Paolo Emilio, capitan sommo de' virtuosi secoli auoi, che non meno di maraviglia porse della prudenza e valor suo a' popoli greci e di molte altre nazioni, che in Amfipoli eran concorsi, celebrandovi dopo la vittoria consegulta vari e nobilissimi spettacoli, che prima vincendo Perseo e domando gloriosamente la Macedonia si avesse porto nel maneggio di quella guerra, che fu non poco difficile e faticosa: usando dire non minor ordine, ne minor prudenza ricercarsi, e quasi non meno di buon ca-pitaco essere ufizio il sapere nella pace ben preparare un convito, che nella guerra il saper be-ne uno esercito per un fatto d'arme rappresen-tare. Per lo che, se dal glorioso doca, nato a fare tutte le cose con grandezza e valore, questo medesimo ordine a questa medesima prudenza fu in questi spettacoli dimostrata, ed in quello massimumente che a descrivere m'apparecchio, crederò che a sdegno non sia per essergli, se tacere non arò voluto, che egli ne fusse al tutto inventore ed ordinatore, ed in nn certo modo diligente esecutore; trattanto totte le cose e rappresentandole poi con tanto ordine e tranquillità e prodenza, e tanto magnificamente, che ben può fra le molte sue gloriose azioni au-cor questa con somma sua lode annoverarsi. Or lasciando a chi prima di me con infinita duttrina in quei tempi ne scrisse, e rimettendo a quell'opera coloro che curiosamente veder cercassero, come ogni minima cosa di questa maschera ta, che della Genealogia degli Dei ebbe il titolo, fn con l'autorità de' huoni scrittori figurata, e, quel che io giudicherò in questo luogo soverchio, trapassando, dirò che si come si legge essere alle nozze di Peleo e di Teti stati convocati parte degli antichi Dei a renderle fauste e felici, così a queste di questi novelli eccellentissimi sposi, augurandoli i buoni la medesima felicità e contento, ed assicurandoli i nocevoli ebe no-iosi non gli sarebbero, parse ehe non parte de' medesimi Dei, ma tutti, e non chiamati, ma che introdur si duvessero, e che per se stessi alla medesima cagione vennti vi fussero; il qual concetto da quattro madrigali, che si andavano diversamente ne'principali luoghi (al come in quel de' Sogni ai è detto) e da quattro pienissimi cors cantando, in questa guisa pareva che leggiadra-mente espresso si fusse, dicendo:

" L'alta che fino al ciel fama rimbomba n Della leggiadra Sposa.

n Che 'n questa riva erbose

n D' Arno, candida e pura, alma colomba n Oggi fieta sen vola e dolce post.

- " Dalla celeste sede ha noi qui tralti, » Perché più leggiadri atti. » E bellezza più vaga e più felice
  - " Veder già mai non lice.
- » Ne pur la tua festosa " Vista, o Flora, e le belle alme tue dive " Traggionne alle tne rive,
  - " Ma il lume e 'l Sol della novella Sposa, » Che più che mai gioiosa » Di suo bel seggio e freno,
- " Al gran Tosco divin coreasi in seno. » Da' hei lidi, che mai caldo ne gelo
- · Discolora, vognama ne vi crediate, se Ch' altrettante beate
- » Schiere e sante non abbia il mondo e'l celo: " Ma vostro terren velo,
- » E lor soverchio lume » Questo e quel vi contende amico nome.
- » Ha quanti il eielo, ha quanti » Iddii la terra e l'onda al parer vostro;
  - » Ma Dio solo è quell'un, che'lsommo chiostro » Alberga in mezzo a mille angeli santi,
  - n A cui sol giunte avanti » Posan le pellegrine
- " Stanche anime al fine, al fin del giorno, " Tutto allegrando il ciel del suo ritorno. Credo di poter sicuramente affermare che questa mascherata (macchina da potersi solo condurre per mano di prudente e pratico e valoroso e gran principe, ed in cui quasi tutti i signori e gcutiluomini della città e forestieri intervennero) fusse senza dubbio la più numerosa, la più magnifica e la più splendida, ehe da molti accoli in qua ei sia memoria che in vernn luogo stata rappresentata sia, essendosi fatti non pure la maggior parte de' vestimenti di tele d'oro e d'argento, e d'altri ricchissimi drappi, e di pelli, ove il luogo lo ricercava, finnsime, ma vineendo l'arte la materia, composti sopra tutto con leggiadria ed industria ed invenzione singolare e meravigliosa. E perche gli occhi de'riguardanti potessero, con più soddisfazione mi rando, ricouoscere quali di mano in mano fussero gli Dei, che figurar si volevano, convenevol cosa parve d'andarli tutti distinguendo in ventuna squadra, preponendone a ciaselieduna uno, ehe più principale pareva elle riputar si dovesse; e quelli per maggior magnificenza e grandezza, e perche cosi sono dagli sotichi poeti figurati, faceodo sopra appropriati carri da lor propri e particolari animali tirare. Ora in questi carri, che helli e capricciosi, e hizzarri oltre a modo, e d'oro e d'argento splendidissimi si dimostravano, e nel figurare i preseritti animali, che li tiravano, propri e naturali, fu senza dubbio tanta la prontezza ed eccellenzia degl'ingegnosi artefici, ehe non pure furon vinte tutte le cose fino allora fatte fuori e dentro alla città, reputatane in tutti i tempi maestra singolarissima, ma eon infinita meraviglia si tolse del tutto la sperauza a ciascuno, che mai più cosa ne si erojea ne si propria veder si potesse. Da quegli Dei adunque, poi che tali furono, che prime cagioni e primi padri degli altri son reputati, incominciandoci, andremo ciascuno de carri e delle squadre, che gli precedevano, descrivendo. E poi ehe la Genealogia degli Dei si rappresentava, a Demogorgone, primo padre di tutti, ed al suo earro facendo principio, diremo ehe dopo un vago e leggiadro e d'alloro inghir-Landato pastore, l'antico poeta Esiodo rappre-sentante, che primo, nella sua Teogonia degli

Dei cantando, la lor Genealogia serisse, e che in mano, come guidatore, un quadro e grande ed antico vessillo portava, in cui con diversi colori il Ciclo ed i quattro Elemeoti si dimo-stravano, essendovi in mezzo dipioto un grande e greco O, attraversato da un serpente ehe il capo di sparviere aveva, e dopo otto trom-hetti, che con mille graziosi giuochi atteggiavano, figurati per quei tihicini, che privati di poter eiharsi nel tempio, per sdegno a Tihore fuggendusi, furono a Roma addormentati ed ebhri inganuevolmente e eon molti privilegi rieondotti: da Demogorgone, dico, incominciandoci, si vedeva sotto forma d'una oscara e doppia apelonea il predetto suo earro da due spaventevoli dragoni tirarsi, e per Demogorgone un pallido el arruffato vecchio figurando, tutto di nehhie e di caligini coperto, si vedeva nell'anterior parte della spelonea tutto pigro e nighittoso giaecrsi, essendo dall' una parte messo in mezzo dalla giovane Eternità, di verdi drappi (perehe ella mai non invecchia) adorna, e dall'altra dal Caos, che quasi d'una massa senza veruna forma aveva sembianza. Sorgeva poi fra la preseritta spelones, che le tre prescritte figure conteneva, un grazioso coffetto, tutto d'alberi e di diverse erbe pieno ed adorno, preso per la madre Terra, in eui dalla parte di dietro si vedeva un'altra sprionca, henché più nscura della descritta e più cava, nella quale l'Erebo (nella guisa che di Demogorgone auo padre st è detto) di giacere similmente sembrava, e che similmente dalla Notte, della Terra figliuola, con due putti, l'uno chiaro e l'altro oscuro, in braecio, era dall'una parte messo in mezzo, e dall'altra dall'Etere della predetta Notte e dal predetto Erebo nato, che sotto forma d'un risplendente giovane con una turchina palla in mano parve ebe figurar si dovesse. Ma a piè del earo poi si vedeva calvacare la Discordia, separatrice delle confuse ense, e pereio conservatrice del mondo da' filosofi reputata, e che di Demogorgane prima figliuola è te-nuta; e con lei le tre Parche che di filare e di troncar poi diversi fili sembravano. Ma sotto la forma d'un giovane, tutto di drappi turchioi vestito, si veileva il Polo, che una terrestre palla io mano aveva, in cui, accennando alla favola che di lui si conta, pareva che un vaso d'accesi carhoni, che sotto gli stava, molte faville asperse avesse, e si vedeva Pitone, di Demogorgone aoch'egli figlinolo, che tutto giallo e con una afforata massa in mano sembrava d'essersi col fratello l'olo accompagnato, Veniva poi dopo loro l'Invidia dell'Erebo e della Notte figliuola, e con lei sotto forma d'un pallido e tremante vecchio, che di pelle di fugace cervo l'acconciatura di testa e tutti gli altri vestimenti aveva, il Timore suo fratello. Ma dopo questi si vedeva tutta nera, con alcune branche d'ellera, ehe di ahharhicata averla sembravano, la Pertinacia, che con loro del medesimo seme è nata, e che col gran dado di piombo, che in testa aveva, dava segno dell'Ignoranza, con cui la Pertinacia esser congiunta si dice. Aveva costei in sua compagnia la Povertà sua sorella, ehe pallida e foriosa, e di nero neglettamente più presto coperta che vestita, si dimostrava ; ed era con loro la Fame, del medesimo padre nata anch' ella, e ehe pareva ehe di radiei e di salvatiehe erbe andasse psseendosi. La Querela poi, o il Rammarico, di queste sorella, di drapOPERE 6

tané coperta e con la guerula passera solitaria, che nell'acconciatura di testa sembrava d'avergli fatto il nido, si vedeva dopo costoro molto maninconicamente comminare, ed avere in sua compagnia l'altra comune sorella, Infermità detta, che per la magrezza e pallidezza sua, e per la ghirlanda e per il ramicello di anomoni ehe in man teneva, troppo hen facea da' rignardanti per quel ch'ell'era conoscersi ; avendo l'altra sorella, Vecchiezza, dall'altro lato tutta canuta e tutta di semplici psnoi neri vestita, che aneh'ella non senza caginne aveva nn ramo di senecio in mano. Ma l'Idra e la Sfinge, di Tartaro figlinole, nella guisa cho comunemente figurar si sogliono, si vedevan dietro a costoro col medesimo hell'ordine venire; o dopo loro, tornando nil' altre figliuole dell' Erebo e della Notte, si vide tutta nuda e sespieliata con una ghirlanda di pampani in testa, tenendo senza verun freno la hocca aperta, la Licenza, con eui la Bugia sua sorella, tutta di diversi panni e di diversi colori coperta ed involta, e con una gasza per maggiore dichiarazione in testa, e eon il pesee seppia in mano, accompagnata s'e-ra. Avevano queste, ehe eon loro di pari camminava, il Pensiero, fingendo per lui nn vec-ehio tutto di nero vestito anchi egli e con una stravagante acconciatura di noccioli di pesca in testa, mostrandosi sotto i vestimenti, che talora sventolando s'aprivano, il petto e tutta la persona essere da mille acutissime apine punta e trafitta. Momo poi, lo Dio del hiasimo e della maldicenza, si vedova sotto forma d'un curvo e molto loquace vecchio dopo costoro venire; e con loro il fanciullo Tagete tutto rispiendente (benehė della Terra figliuolo) ma in tal modo figurato, perciocehe primo fu dell'arte degli aruspici ritrovatore, sospendendogli, per dimostrasion di quella, uno sparato agnello al collo, cho buona parte degli interiori dimostrava. Vedevasi similmente sotto forma d'un grandissimo gigante l'Affricano Anteo, di costui fratello, che di harbariehe vesti coperto, con un dardo nella destra mano, pareva ehe della docautata fierezza volesse dar quel giorno manifesti segnali. Ma dopo costui si vedeva seguitare il Gioroo, dell'Ereho similmente e della Notte figliuolo, fingendo anche questo un risplendente e lieto giovane, tutto di hianchi drappi adorno e di ornitogalo incoronato; in compagnia di cui si ve-deva la Fatica, sua sorella, che di pelle d'asino vestita, si era della testa del medesimo animale con gli elevati orecchi, non senza riso de'riguardanti, fatto cappello, aggiugnendovi per piegatura due ali di gru, e per l'opinione, che si ha, che gli uomini indefessi alla fatica renda, avendogli anche le gambe della medesima gru in mano messe. Il Giuramento poi, da' medesimi generato, sotto forma d'un vecchio sacer-dote tutto spaventato per un Giove vendicatore che in man teneva, chiudendo tutta la squadra al gran padre Demogorgone attribuita, teneva a costoro ultimamente compagnia.

E, giudicando eon queste deità hastevolmente aver mostro i principi di tutti gli altri Dei, qui fine a'segnitanti del primo carro fu posto. earno sacordo ni ciaco Ma nel secondo di più vaga vista, ehe allo

Dio Gielo fu destinato, del descritto Etere e del Giorno tennto da alenni figliuolo, si vedeva questo giocondo e giovane Dio di lucidissime stelle vestito, e con la fronte di zafüri incoronata, e

con un vaso in mano, entrovi un' accesa fiamma, sedere sur una palla turehina, tutta delle quarantotto celesti immagini dipinta ed adorna; nel eui carro tirato dalla maggioro e minor' Orsa, note questa per lo sette e quella per le ventuna stelle, di che tutte asperse erano, si vedevan, per adorno e pomposo renderlo con hellissima maniera e eon grazioso spartimento, dipinte sette delle favole del medesimo Cielo: figurando nella prima, per dimostrare non senza cagione quell'altra opinione ehe se ne tiene, il suo naseimento, ehe dalla Terra esser segnito si diec; si come nella seconda si vedeva la coniunzione sua con la medesima madre Terra; di ehe nascevano, oltre a molt'altri, Cotto, Briareo, e Gige, che cento mani e einquanta capi per claseuno avere avuto si erede; e ne nascevano i Cielopi, così detti dal solo occhio che in fronte avevano. Vedevasi nella terza quando rinehiudeva nelle eaverne della preseritta Terra i comuni figliuoli, perche veder non potessero la luee; si come nella quarta, per libe-rargli da tanta oppressione, si vedeva la medesima madre Terra confortargli a prendere del erudo padre necessaria vendetta : per lo che nella quinta gli eran da Saturno tagliati i membri genitali, del oui sangue pareva ehe da una banda le Furie ed i Giganti nascessero; al come della spuma dell'altra, che in mare d'esser eaduta sembrava, si vedera con diverso parto prodursi la hellissima Venere. Ma nella sesta si vedeva espressa quell'ira che co' Titani ebhe, per essergii da loro stati lasciati, come si è detto, i genitali tagliare; e si como nella settima ed ultima si scorgeva similmente questo medesimo Dio degli Allantidi adorarei, ed essergli religiosamente edificati tempi ed altari. Ma at pie del earro poi (si come nell'altro si disse) si vedeva eavaloare il nero e vecchio e bendato Atlante, che di aver con le rohuste spalle sostenuto il ciclo avuto ha nome; per lo che una grande e turchina e stellats palla in mano stata messa gli era. Ma dopo lui eon leggiadro abito di cacciatore si vodeva camminare il hello e giovane lade, suo figliuolo, a eni facevan compagnia le sette sorelle, Iado anch' esse dette cinque delle quali tutte d'oro risplendenti si vedevano una testa di toro per ciascuna in capo avere, perciocche aneli'esse si dioe elle ornamento sono della testa del celeste Toro, e l'altre due, come manco in ciel chiare, parve che di argentato drappo bigio vestir si dovessero. Ma dopo costoro, per setto altre simili stelle fi-gurate, seguivano le sette Pleiadi, del medesimo Atlante figliuole l'una delle quali, pereiocche anch'ella poeo lucida in ciel si dimostra, del medesimo, e solo drappo higio parve else di-ecvolmente adornse si dovesse, si come l'altre sei, perciocehe risplendenti e chiare sono, si vedevano nelle parti dinanzi tutto per l' infinito oro lampeggiare e rilucere, essendo quelle di dietro di solo puro e hianeo vestimento coperte, denotare per eio volendo, che si come al primo apparir loro pare ehe la chiara e lucida state abbia principio, così partendosi si vede ehe l'oscuro e nevoso verno ci lasciano; il che era anche espresso dall'aeconeiatura di testa, che la parte dinanzi di variate apighe contesta aveva, al come quella di dietro pareva che tutta di nevi e di ghiaccio e di brinate composta fus-se. Seguiva dopo costoro il vecchio e deforme Titano, che con lui aveva l'audace e fiero lapeto, suo figisolo. Ma Prometos, che di lapeio nesqua, si redesa tutto grave e verenando, do po cestoro con una statuetta di terra nell'amo po cestoro con una statuetta di terra nell'amo tra conservatori di la conservatori

CARRO TERTO DI SATERNO Saturno, di Cielo figlinolo, tutto recchio e bianco, e che alcuni putti avidamente di divorar sembrava, ebbe il terzo non men dell'altro adornato carro, da due grandi e neri buoitirato; per accrescimento della bellezza del quale, si como in quello sette, così in questo cinque delle sue favole parve che dipignere si dovessero: e pereiò per la prima si vedera questo Dio casere dal-la moglie Opis sopragginato, mentre con la hel-la e vaga ninfa Fillare a gran diletto si giaceva; per lo clic, essendo costretto a trasformarsi, per on esser da lei conosciuto, in cavallo, pareva che di quel coniungimento nascesse poi il centauro Chirone. Si come nella seconda si vedeva l'altro suo coniungimento con la Latina Enotria, in cui lano, Imno, Felice, e Pesto ad nn medesimo parto prodotti furono; per i quali
apargendo il medesimo Saturno nel genere unano la tanto utile invenzione del piantar le viti e fare il vino, si vedeva lano in Lazio arrivare, e quivi insegnando ai rozzi popoli la paterna invenzione, heendo quella gente intemperatamente il novello e piacevolissimo liquere, e per ciò, poco dopo sommersi in un profondissimo sonno, risvegliati finalmente, e tenendo d'esaere atati da lui avvelenati, si vedevano emplamente trascorrere a lapidarlo ed neciderlo; per lo che commosso Saturno ad ira, e gastigandoli con una orribilissima pestilenza, pareva fi-nalmente per gli umili preghi de'miseri, e per un tempio da loro su la rupe Tarpeia edificatogli, che benigno e placato si rendesse. Ma nella terza si vedeva ligurato poi quando, vo-lendo crudelmente divorarsi il figliuolo Glove, gli era dall' accorta moglic o dalle pictose figlinole mandato in quella vece il sasso, il quale rimandato loro indietro da lui, si vedeva rimanerne eon infinita tristezza ed amaritudine, SI come pella quarta era la medesima favola dipinta (di che nel passato estro di Cielo si disse) cioè quando egli tagliava i genitali al predetto Cielo, da eui i Giganti e le Furic e Venere ebbero origine; c si come nell'ultima si vedeva aimilmente quando, da' Titani fatto prigione, era dal pietoso figliuolo Giove liberato. Prr dimostrar poi la eredenza che si ha ebe l'istorie a' tempi di Saturno primieramente comineias sero a scriversi, con l'autorità d'approvato scrittore, si vedeva figurato un Tritone con nua marina conca sonante, e con la doppia coda quasi in terra litta chiudere l'oltima parte del carro: a pie di cui (al come pegli altri s'è detto) al vedeva di verdi panni adorna e con un candido ermellino in braceio, che un aurato collare di topazi al collo aveva, una onestissima vergine,

per la Pudicizia presa, la quale, col capo e con

la faecia di un giallo velo coperta, aveva in sna compagnia la Verità, figurata anch' ella sotto forma d'una bellissima e delicata ed onesta giovane; coperta solo da certi poebi e trasparenti e candidi veli. Queste, con molto graziosa maniera camminando, avevano messo in mezzo la felice Età dell'oro, figurata per una vaga e pura vergine, anch'ella tutta ignuda, e totta di que primi frutti dalla terra per se stessa prodotti coronata ed adorna. Seguiva dopo costoro di neri drappi vestita la Quiete, che una giovane donna ma grave molto e veneranda sembrava, e che par aeconciatura di testa aveva molto macetrevolmente composto un nido, in cui una vecchia e totta pelata cicogna parcya che si giacesse: essendo da due neri sacerdoti, in mezzo messa. che, coronati di fico e con un ramo per ciascuno del medesimo fico nell'una mano, o con nu nappo entrovi una stiacciata di farina e di mele nell'altra, pareva che dimostrar con essa volessero quella opinione, che si tiene per alcuni, che Saturno dello hiade fusse il primo ritrova-tore: per lo che i Cirenei, che tali crano i duo neri sacerdoti, si dice che delle predette cose solevan fargli i sacrifisi. Erano questi da duc al-tri romani sacerdoti segnitati, che di volere anch'essi sacrificargli, quasi secondo l'uso moderno, alcuni ceri, pareva che dimostrassero; poiche dall'empio costume da'Pelasgi, di sagrificare a Saturno gli nomini, in Italia introdotto, si vedevano mediante l'esemplo d'Ercole (che simili ceri usava) liberati. Questi, siecome quegli la Quiete, mettevano anch'essi in mezzo la Vesta, di Saturno figliuola, che strottissima nelle spatle e ne'fianeti a guisa di ri-tonda palla molto piena e larga, di bianco vestita, portava un'accesa lucerna in mano; ma dopo costoro, chindendo per nitimo la terza squadra, si vedeva venire il centauro Chirone, di Saturno, come si è detto, figliuolo, della spada ed areo e turcasso armato, e con lui un altro de'figliuoli del medesimo Saturno con il ritorto lituo (pereiocche augure fu) in mano, tutto di drappi verdi coperto, e con l'uccello piecbio in testa, poiobé in talo animale, secondo ebe lo favole narrano, si tiene che da Chirone trasformato fusse. CARRO QUARTO DEL SOLE

Ma allo splendidissimo Sole fu il quarto tutto lneido e tutto dorato ed Ingemmato carro destinato, che, da quattro velocissimi ed alati destrieri secondo il costume tirato, si vedeva, con una acconciatura di un delfino e d'una vela in testa, la Velocità per auriga avere, in cui, ma con di versi spartimenti e graziosi o vaghi quanto più immaginar si possa, erano sette delle sue favole (al come degli altri s'è detto) dipinte; per la prima delle quali si vedeva il caso del troppo ia prima deite quait in veneva il caso dei troppo sudace Fetonte, che mal seppe questo medesimo carro guidare: si come per la seconda si vedeva la morte del serpente Pitone, e per la terza il ga-stigo dato al temerario Marsia. Ma nella quarta si vedeva quando, pascendo d'Ameto gli armenti, volse un tempo umilo c pastoral vita menare; si come per la quinta si vedeva poi quando, fuggendo il furor di Tifeo, fu in corbo a convertirsi custretto; e como nella sesta furono l'altre sue conversioni prima in leone, e poi in sparvicre similmente figurate, veggendosi per l'ultima il mai suo gradito amore della fugace Dafne, che alloro (come è notissimo) per pictà degli Dii finalmente divenne. Vederasi a pie del

carro cavalcar poi, tutte alate e di diverse eta-di e colori, l'Ore, del Sole ancelle e ministre, delle quali ciascuna a imitazion degli Egizi nn ippopotamo in mano portava, ed era di fioriti lupini incoronata; dietro alle quali (il costume egizio pur seguitando) si vedeva sotto forma di un giovane, tutto di bianco vestito, e con due cornetti verso la terra rivolti in testa, e di oriental palma inghirlandate, il Mese camminare, e portare in mano nn vitello, che un sol corno, non senza cagione, aveva. Ma dopo coatui si vedeva camminare similmente l'Anno, col capo tutto di ghiacci e di nevi coperto, e con le braccia fiorite ed inghirlandate, e col petto e col ventre tutto di spighe adorno, si come le cosce e le gambe parevano anch'esse totte essere di mosto bagnate e tinte, portando similmente nell'una mano, per dimostrazione del suo rigirante serpente, che con la bocca pareva che la coda divorar si volesse, e nell'altra nn chiodo, con ehe gli antichi Romani si legge che tener ne'tempi solevano degli anni memoria. Veniva la rosseggiante Aurora poi, tutta vaga e leggiadra e snella, con un giallo mantelletto e con una antica Incerna in mano, sedente con bellissima grazia sul Pegaseo cavallo, in cui compagnia si vedeva in abito sacerdotale e con un nodoso baatone ed un rubicondo serpente in mano, e con un cane a piedi, il medico Esculapio, e con loro il giovane Fetonte, del Sole (si come Escu-lapio ) figliuolo anch' egli, che tutto ardente, rinnovando la memoria del suo infelice caso, pareva che nel cigno, che in mano aveva, tra-aformar si volesse. Orfeo poi, di questi fratello, giovine ed adorno, ma di presenza grave e venerabile, con la tiara in testa, sembrando sonare un'ornstissima lira, si vedeva dietro a loro camminare; e si vedeva con lui l'incantatri-ce Circe, del Sole figliuola anch'ella, con la testa bendata, che tale era la reale insegna, e con matronale abito; la quale, in vece di scettro, pareva che tenesse in mano un ramicello di larice ed un di cedro, co' cui fumi si dice che gran parte degl'incantamenti suoi fabbricar so-leva. Ma le nove Muse, con grazioso ordine camminando, con bellissimo finimento chiudevan l'ultima parte del descritto leggiadro drappello ; le quali sotto forma di leggiadrissime ninfe, di piume di gazza, per ricordanza delle vinte sirene, e di altre sorti di penne incoronate, con diversi musicali instrumenti in mano, si vedevan figurate, avendo in mezzo all'ultime, che il più degno luogo tenevano, messo di neri e ricchi drappi adorna la Memoria, delle Muse madre, tenente un nero cagonolo in mano, per la memoria, che in questo animale si dice esser mirabile, e con l'acconciatura di testa stravagantemente di variatissime cose composta, denotando le tante e si variate cose, che la memoria è abile a ritenere. CARRO QUINTO DI GIOVE

Il gran padre poi degli uomini e degli Dii, Giore, di Statrono figliudo, che il quinto sopra tutti gli altri ornatissimo e pomposissimo carros perciocice ditre tali cinque favole, che come negli altri dipitate vi si vedevano, ricco oltre a modo e marsivigito oce al tre atsino, che pomposissimo sparimento alle precritte representare. Prefigie, che si crede carre atsia del govine Epafo, di lo e di Giove nato, e dall'altra quella della voga Elena, che da Leda ad

un parto fu con Castore e Polince prodotta ; si come dall'ultima si rappresentava quella dell'avo del saggio Ulisse, Arcesio chiamato. Ma per la prima delle favole predette si vedeva Giove, convertito in toro, trasportare la semplicetta Europa in Creta; si come per la seconda si vedeva, con perigliosa rapina, sotto forma d'aquila volarsene col Troiano Ganimede in cirlo; e come per la terza, volendo con la bella Egina di Asopo figliuola giacersi, si ve-deva l'altra sua trasformazione fatta in fuoco i veggendosi per la quarta il medesimo Giove converso in pioggia d'oro discendere nel grembo dell'amata Danae; e nella quinta ed nitima reggendosi liberare il padre Saturno, che dai Titani prigione era (come disopra si disse) indegnamente tenuto. In tale e così fatto carro poi, e sopra nna bellissima sede di diversi ani-mali e di molte aurate Vittorie composta, con un mantelletto di diversi animali ed erbe contesto, si vedeva il predetto gran padre Giove con infinita maesta sedere inghirlandato di frondi simili a quelle della comnne oliva, e con nna Vittoria nella destra mano da nna fascia di bianca lana incoronata, e con un reale scet tro nella sinistra, in cima a cui l'imperiale aquila pareva che posata si fusse. Ma me'piedl della sede (per più maestevole e pomposa ren-derla) si vedeva da una parte Niobe con i fi-gliuoli morire per le saette d'Apollo e di Diana, e dall'altra sett' uomini combattenti che in mezzo a se d'aver sembravano nn putto con la testa di bisnoa lana fasciata, si come dall'altro si vedeva Ercole e Teseo, che con le famose Amassoni di combattere mostravano. Ma a piè dei carro, tirato da due molto grandi e molto propriamente figurate aquile, si vedeva poi, si come degli altri s'e detto, camminare Bellerofonte, di reale abito e di real diadema adorno, per accennamento della cui favola, sopra la pre-scritta diadema, si vedeva la da lui uccisa Chimera, avendo in sua compagnia il giovine Perseo, di Giove e di Danae disceso, con la solita testa di Medusa in mano e con il solito coltello al fianco; e con loro il prescritto Epafo, che nna testa d'affricano elefante per cappello ave-va. Ma Ercole, di Giove e di Alemena nato, con l'usata clava si vedeva dopo costoro venire, ed in sua compagnia avere Scita, il fratello (benche di altra madre nato), ritrovator primo dell'arco e delle saette, per lo che di esse si vedeva che le mani ed il fianco adornato s' era. Ma dopo questi si vedevano i due graziosi gemelli, Castore e Polluce, non meno vagamente sopra due lattati ed animosi corsieri in militare abito cavalcare, avendo ciascuno sopra la celata, che l'una d'otto e l'altra di dieci stelle era conspersa, una splendida fiammella per cimiere, accennando alla salutevol luce, che oggi di santo Ermo è detta, che a'marinari per segno della cessata tempesta apparir suole; e per le stelle significar volendo come la cielo da Giove le signinear voicido come in ciclo da Viove per il segno di Gemini collocati farono. La Giustizia poi bella e giovane, che una deforme e brutta femmina, con un bastone battendo, finalmente strangolava, si vedera dopo costoro venire: alla quale quattro degli Dei Penati, due maschi e due femmine, facevano compagnia, di-mostrando questi, benche in abito barbaresco e stravagante, e benché con un frontespizio in testa, che con la base all'insu volta le teste di un giovane e d'un vecchio sostene va, per l'aurata catens che al collo con un cuore stiarcato avevano, e per le lunghe ed ample e pompose vesti, d'esser persone molto gravi e di molto ed alto consiglio; il che con gran ragione fu fatto, poiche di Giove consiglieri furono dagli antichi scrit-tori reputsti. Ma i due Palici, di Giove e di Talia nati, di leonati drappi adorni e di diverse spighe inghirlandati, con un altare in mano per ciascuno si vedevano dopo costoro camminare, co' quali Isrba re di Getulia, del medeaimo Giove figliuolo, di bianea benda cinto, e con una testa di leone sopravi no coccodrillo per cappello, contesto nell' altre parti di foglie di canna e di papiro, e di diversi mostri, e con lo scettro ed una fiamma d'aeceso fuoco in mano, accompagnato s'era. Ma Xanto, il troiano fiume, di Giove pur figliuolo anch' egli, sotto umana forms, ma tutto giallo e tutto ignudo e tutto toso, con il versante vaso in mano, e Sarpedone re di Licia, suo fratello con maestrevo-le abito e con un monticello in muno, di leoni e di serpenti pieno, si vedevano dopo loro venire, chiudendo in ultimo l'ultima parte della grande squadra quattro armati Cureti, che le spade assai sovente l'nna con l'altra perenotevano, rinnovando per ciò la memoria del monte Ida, ove Giove fu per loro opera dal vorace Saturno salvato, nascondendo con lo strepito dell'armi il vagito del tenero fanciullo; fra' quali in ultimo con l'ultima eoppia per maggiore di-gnità si vide, con l'ali e senza piedi, quasi re-gina degli altri, con molto fasto e grandezza, la superba Fortuna altieramente venire. - CARRO SESTO DI MARTE

Ma Marte, il bellicoso e fiero Dio, di lucidissime armi coperto, ebhe il sesto non poco adorno e non poco pomposo carro da due feroci e molto a'veri simiglianti lupi tirato, in cui la moglie Neriena e la figliuola Evadne, di bassorilievo figoratevi, facevano spartimeoto a tre delle sue favole, che, come degli altri si è detto, dipinte vi erano; per la prima delle quali, in vendetta della violata Alcippe, si vedeva da lui occidere il misero figliuolo di Nettuno, Alirrozzio: e per la seconda in sembiante tulto amoroso si vedeva giacere con Rea Silvia e generarne i due gran conditori di Roma, Romulo e Remo; si come per la terza ed ultima si vedeva rimanere (quale a'suoi segoaci assai sovente avviene) miseramente prigione degli empi Oto ed Efialte, Ma innanzi al carro per le prime figure, che precedendo cavalcavano, si vedevano poi due de' suoi sacerdoti sali de' soliti scudi ancili e delle solite armi e vesti coperti ed adorni, mettendo loro in testa in veca di celsta due cappelli a semhisnza di conj; e si vedevano esser seguitati dai predetti Romulo e Remo, a guiss di pastori con pelli di lupi rnsticamente coperti, metteodo, per distinguere l'uno dall'altro, a Remo sei ed a Romulo, per memoria dell'augurio più felice, dodici avoltoj nell'aeconciatura di testa. Veniva dopo costoro Oenomao re della greca Pisa, di Marte figliuolo anch'egli, e che nell'una mano, come re, un reale scritro teneva, e nell'altra una rotta car-retta, per memoria del tradimento usatogli dall'auriga Mirmillo combattendo per la figliuola Ippodamia contro a Pelope di lei amante. Ma dopo loro si vedevano venire Ascalafo e falmeno, di Marte anch'esti figliuoli, di militare e ric-

soccorso da loro con cinquanta navi porto agli assedisti Troiani. Erano questi seguitati dalla bella ninfa Britona, di Marte similmente figlinola, con una rete, per ricordanza del suo misero caso, in braccio, e dalla non men bella Ermio-ne, che del medesimo Marte e della vaghissima Venere nacque, e che moglie fu del Tebano Cadmo; a cui si tiene che Vulcano già an bellissimo collare donasse. Per lo che si vedeva costei col prescritto collare al collo, nelle parti soperiori avere di femmina sembianza, e nella inferiori (denotando che col marito in serpente fu convertita) si vedeva essere di serpentino scoglio coperta. Avevano queste dietro a se, con sanguinoso coltello in mano e con nno sparato capretto ad armacollo, il molto in vista fiero Ipervio, del medesimo padre nato, da cui si dice elle prima impararono gli nomi-ni ad uccidere i bruti animali; e con lui il non men fiero Etolo, da Marte anch'egli prodotto fra' quali di rosso abito adorna, tutta di neri ricami conspersa, con la spumsute bocca, e con nn rinoceroote in testa, e con un cinocefalo in groppa, si vedeva la cieca les camminare. Mala Fraude con la faccia d' nom giusto e con l'altre parti, quali da Dante nell'inferno descritte si leggono, e la Minaccia, per una spada e un bastone che in mano aveva, minacciosa veramente in vists, di bigio e rosso drappo coperta e con l'aperta bocca, dopo costoro di camminar seguitando, si vedevano dietro a se lasciare il gran ministro di Marte, Furore, e la pallida, e non meso a Marte convenevole, Morle; essendo quegli di oscuro rossore stato tutto vestito e tinto, e con le mani dietro legate, sembrando sur un gran fascio di diverse armi molto minaccioso sedersi, e questa totta pallida (come si è detto) e di neri drappi coperta, con gli occhi chiusi, non meno spaventevole e non meno orribile dimostrandosi. Le spoglie poi sotto figura d'una femmina, di leonina pelle adorna, con un antico trofeo in mano si vedeva dopo costoro venire; la quale parcya che di due prigioni feriti e legati, che in mezzo la mettevano, quasi gloriar si volesse, avendo dietro a se per la ultima fila di si terribile schiera una in sembianza molto gagliarda femmina con due corna di toro in testa e con un elefante in mano, fignesta per la Forza, con cui pareva che la Crudeltà, tutta rossa e tutta similmente spaventevole, un piccol fanciullo uccidendo , bene e dicevolmente secompagnata si fusse.

CALSO SETTING OF TEXES Ma diversa molto fu la vista del vezzoso e entile e grazioso e dorato carro della henigna Venere, che dopo questo nel settimo luogo si vedeva venire, tirato da due placidissime e candidissime e tutte amorose colombe, a cui non mancarono quattro macstrevolmente condotte istorie, che pomposo e vago e lirto non lo rendessern; per la prima delle quali si vedeva questa bellissims Dea, fuggendo il furore del gigante Tifen, couvertirsi in pesce; e per la seconda tutta pietosa si vedeva similmente pregsre if padre Giove, che volesse imporre osmai fine alle tante fatiche del travagliato suo figliuolo Enea: veggendosi nella terza la medesima essere da Vulcann, il marito, con la rete presa giacendosi con l'amator suo Marte; si come nella quarta ed ultima si vedeva, non meno sollecita co abito adorni, rammemorando per le navi, di per il prescritto figliuola Enea, venire con la cui cisseuno una in mano aveva, il poderoso tauto incsorabile lunone a concordia di congiugnerlo in amoroso lsecio con la casta regina di Cartagine. Ma il hellissimo Adone, come più caro amante, si vedeva primo innanzi al carro con leggiadro abito di cacciatore camminare, eol quale due piccoli e vezzosi amorini, con dipinte ali e con l'arco e con le saette, pareva che accompagnati si fussero, essendo dal maritale Imeneo giovane e bello seguitati, con la solita ghirlanda di persa e con l'accesa face in mano, e da Talassio col piln e con lo scudo, e col corbello di lana pieno. Ma Pito, la Dea della Persuasione, di matronsle ahito adorna con una gran lingua, secondo il costume egiziano, entrovi un sangninoso occhio in testa, e con nn'altra lingua simile in mano, ma che con un' altra finta mano era congiunta, si vedeva dopo costoro venire; e con lei il Troiano Paride, che in abito di pastore sembrava, per me-moria della sua favola, di portare il mal per lui avventuroso pomo; si come la Concordia, sotto forma di bella e grave ed inghirlandata donna con una tazza nell'una mano e con un fiorito cou una astra nezi una mano e con un norto scettro nell'altra, parera che questi segoitasse; eon eui similmente pareva che accompagnato si fusse, con la solita falee e col grembo tutto di frutti pieno, lo Dio degli orti, Priapo, e con loro, con un dado in mano ed uno in testa, Manturna, solita dalle apose la prima sera, che co'mariti si conginngevano, molto devotamente invocarsi; credendo che fermezza e stabilità indurre nelle vaghe menti per lei si potesse. Stravagantemente fn poi l'Amielaia, che dopo loro veniva, figurata; perciocche questa, benehe in forma di giovane donna, si vedeva avere di frondi di melagrano e di mortella la nucla testa inghirlandata, con una rozza veste in dosao, in cui si leggeva: Mors et vita, e col petto aperto, si che seorgervisi entro il cuore si poteva. in cui si vedeva similmente scritto: Longe et prope, portando un secco olmo in mano da una fresca e feconda vite abbracciato. Erasi con costei accompagnato l'onesto e l'inonesto Piacere, stravagantemente figurato anch'egli sotto forma di due giovani, che con le atiene l'una con l'altra d'essere appiceste sembrava-no; l'una bianca e, come disse Dante, guercia e coi pie storti, e l'altra (benehe nera) di onesta e graziosa forma, cinta con bella avvertenza dell'ingemmato e dorato cesto, e con un freno e con un comune hraccio da misurare in mano; la quale era seguitata dalla Dea Virginense, solita anticamente invocarsi nelle nozze anch'ella, perchè ell'aiutasse sciorre allo sposo la verginal aona; per lo che di lini e hianchi panni tutta vestita, e di smeraldi, e da un gallo la testa inghirlandata si vedeva con la prescritta zona e con un ramicello di sgnocasto in ma-no camminare, essendosi con lei accompagnata la tanto e da tanti desiderata Bellezaa, in forma di vaga e fiorita e tutta di gigli incoronata vergine; e eon loro Ebe, la Dea della gioventù, ver-gine anch' ella, ed aneb'ella ricchissimamente e con infinita leggiadria vestita, e d'aurata e vaga ghii landa incoronata ed adorna, e con un vezzoro ramicello di fiorito mandorlo in mano; chiudendo ultimamente il leggiadrissimo drappello l'Allegreaza, vergine e vaga, ed ingbirlandata similmente e che un tirso tutto di ghirlande e di variate frondi e fiori contesto in mano aueh' ella cd in simil guisa portava.

Fu dalo a Mercurio poi, che il caduceo ed il

cappello ed I talari aveva, l' ottavo carro da due naturalissime cicogne tirato, e rieco fatto an-ch'egli ed adorno da cinque delle sue favole a per la prima delle quali si vedeva, come messaggiero di Ginve, apparire sulle nuove mura di Cartagine all'innamorato Enca, e comandar gli che, quindi partendosì, dovesse alla volta d'Italia venire; si come per la seconda si vedeva al misera Aglauro essere da lui convertita in aasso; e come per la terra, di comandamento di Glore, si vedeva similmente legare agli sco-gli del monte Caucaso il troppo audace Prometeo; ma nella quarta al vedeva un'altra volta convertire il male accorto Batto in quella pietra che paragone si chiama; e nella quinta ed ultima l'occisione sagacemente da lui fatta dell'occliuto Argo, il quale per maggiore dimo-strazione in abito di pastore tutto di occhi ple-no si vedeva primo innanai al carro camminare, con cui, in ahito ricchissimo di giovane donna con una vite in testa e con uno scettro in mano, Maia la madre di Mercurio predetto e di Fauno figlinola, sembrava d'essersi accompagnata, avendo aleuni in vista dimestichi serpenti che la segnitavano. Ma dopo questi si ve-deva venire la Palestra, di Merenrio figliuola, in sembianaa di vergine, tutta igunda, ma forte e fiera a maravaglia, e di diverse frondi di olivo per tutta la persona inghirlandata, con i capelli per duta la persona inguiriandata, com l'espesia accortati e tosì, acciocché, comhattendo, come è suo costume di sempre fare, presa all'inimico non porgeserro; e con lei l'Eloquenza, pur di Mercurio figliuola anch'ella, di matronale el mercurio figinuola ancaletta, di manuone cino conesto e grave ahite adorna, con un pappagallo in testa e con una delle mani aperta; vedevane poi le tre Grazie nel modo solito prese per mano, e d'un sottilissimo velo coperte: dopo le quali di pelle di cane vestiti si vedevano i due Lari venire, co' quali l'Arte, con matronal'abito anch' ella e con una gran leva ed nna gran fiamma di fuoco in mano, pareva che accompa-gnata si fusse. Erano questi da Auetolico, ladro sottilissimo, di Mercurio e di Chione ninfa figlinolo, con le scarpe di feltro, e con una chiusa berretta ehe il viso gli nascondeva, seguitati; avendo d'una lanterna, che da ladri si chiama, e di diversi grimaldelli e d'una scala di corda l'una e l'altra man piena : veggendosi ultima-mente dall' Ermafrodito, di Mercurio anch'egli e di Venere disceso, nel modo solito figurato, chindersi l'ultima parte della piccola squadra. CARRO NORO DELLA LUKA

Ma il nono e tutto argentato carro della Luna, da due cavalli l'un hianco e l'altro nero tirato, ai vide dopo questo non men leggiadramente venire, guidando ella, d'un candido e sottil velo, com e costume, coperta, con grazia graziosissima gli argentati freni je si vide(come negli altri) non men vagamente fatto pomposo ed adoran da quattro delle ane favole: per la prima delle quali, fuggendo il furor di Tifeo, si vedeva questa gentilissima Dea essere in gatta a convertirsi costretta; si come nella seconda si vedeva earamente abbracciare e baciare il hello e dormente Endimione; e come nella terza si vedeva, da un gentil vello cinta di candida lana, condursi in una oscura selva per giacersi con l'innamorato Pane, Dio dei pastori: ma nella quarta si vedeva essere al medesimo soprasoritto Endimione, per la grazia di lei acquistatasi, dato a pascere il sun bianco gregge; e per maggiore espressione di costui,

che tanto fu alla Luna grato, si vedeva poi primo, di dittamo inghirlandato, innanzi al carro camminare, con cui un biondissimo fanciullo con un serpente in mano, e di platano inco-ronato anch'egli, preso per il Genio buono, ed un grande e nero uomo spaventevole in vista, con la barba e co' capelli arruffati, e con un gufo in mano, preso per il Genio cattivo, ac-compagnato s'era; essendo dallo Dio Vulcano, ebe al vagito de' piccoli faneiulli esser atto a soccorrer si crede, di onesto e leonato abito adorno, e con un d'essi in braccio segnitato: con eui si vedeva venir similmente con splendida e variata veste, e con una ebiave in mano, la Dea Egeria, invocata aneb' ella in soceorso dalle pregnanti donne; o con loro l'altra Dea Nundina, protettrice similmento de' nomi de' piccoli bambini, con ablto venerabilo e con un ramo d'alloro ed un vaso da sacrifizio in mano. Vitumno poi, il quale al naseimento de' putti era tenuto, che loro inspirasse l'anima, secondo l'egiziano costume figurandolo, si vedeva dopo costoro camminare, e con lui Sentino, che dare a'nascenti la potesta de' sensi era anch'egli dagli antichi reputato: per ln che, essendo tutto candido, se gli vedeva nell'acconciatura di testa cinque capi di quegli animali che avere i cinque sentimenti più acuti ebe nessun degli altri si crede: quello di nna bertnocia cioè, quello di un avoltojo, e quello di un cignale, o quello di un lupo cerviere, e quello anai per tutto 'l corpn d' un piccoln ragnatelo. Edusa o Putina poi, preposte al nutrimento de medesimi putti, in abito ninfale, ma con lunghissime e pienissimo poppe, tenente l'una un nappo entrovi un candido pane, e l'altra nn bellissimo vaso, che pieno d'acqua esser sembrava, si vedevano nella medesima guisa che gli altri cavalcare; chiudendo con loro l'ultima parte della torma l'abulino, preposto al primo favellare de' medesimi putti, di variati colori adorno, e tutto di outrettole e di cantanti fringuelli il capo ingbirlandato. CARRO DECIMO DI MINSRYA

Ma Minerva con l'asta armata e con la scudo del Gorgone, come figurar si suole, ebbo il deeimn carro di triangolar forma e di color di bronzo composto, da due grandissime e bizzarrissime civotte tirato, delle quali da tacer non mi pare, che quantunque di tutti gli animali, che questi carri tirarono, si potesse contare meraviglie singolari ed incredibili, queste nondimeno fra gli altri furono si propriamento e si naturalmente figurate, facendo loro muovere e piedi ed ali e colli, e chindere ed aprire finn agli ocehi tanto bene, e con somiglianza si al vero vicina, eh'io non so come possibile sia potere, a chi non le vide, persuaderlo giammai; e però, il di lor ragionare laseiando, dirò eho nelle tre facce, di che il triangolar carro era composto, si vedeva nell'una dipinto il mirabit nascimento di questa Dea del capo di Giove; si come nella seconda si vedeva da lei adornarsi con quelle tante cose Pandora; e come nella terza similmente si vedeva convertire in serpenti i capelli della misera Medusa; dipignendo da una parte della base poi la contesa che con Nettuno ebbe sopra il nome che ad Atene (innanzi che tale l'avesse) por si doveva; ove producendo egli il feroce cavallo ed ella il fruttifero olivo, si vedeva ottenerne memorabile e gloriosa vittoria; e nell'altra si vedeva, trasfor-

mata in una vecchierella, aforzarsi di persuadere alla temeraria Aracne, prima che in tale animale convertita l'avesse, che volesse, senza mottersi in prova, concedergli la palma della scienza del ricamare ; si come con diverso sembiante si vedeva nella terza ed ultima valorosamento uccidere il superbo Tifone, Ma innanzi al carro poi, con due grand'ali e con onesto e puro e disciolto abito, sotto forma di giovane e viril donna, si vedeva la Virtù osmoninare, dicevolmente in sua compagnia avendo, di palma ingbirlandato, e di porpora e d'oro risp dente, il venerabile Onore, con lo scudo e con un' asta in mano, e cho due tempi di sostener sembrava: nell'unn de quali, ed in quello cioè al medesimo Onore dedicato, pareva che non si potesse, se non per via dell' altro della Virtù, trapassare; ed accioeché nobile e dieevol compagnia a si fatte maschere data fusse, parve ebe alla medesima fila la Vittoria, di lauro ingbirlandata, e con un ramo anch' ella di palma in mano, aggiugnere si dovesse. Seguivano queste la buona Fama, figurata in forma di giova-ne donna, con due bianche ali, sonante una grandissima tromba, o seguiva eon un bianco eagnuolo in collo la Fede, tutta candida aneh'olla, e con un lucido velo, ehe le mani ed il capo ed il volto di coprirgli sembravano, e con loro la Salute tenente nella destra una tazza, obe porgerla ad un serpente pareva che volesse, e nell'altra una sottile o diritta verga. Nemesi poi, figliuola della Notte, remuneratrice de' buoni e gastigatrice de' rei, in verginal sembianza, di piccoli eervi e di piccole vittorie inghirlandata, eon un'asta di frassino e eon una tazza simile in mano, si vedeva dopo costoro venire; con la quale la Pace, vergine anch'olla, ma di benigno aspetto, con un ramo d'uliva e con un eieco putto in collo, preso per lo Dio della ricchesza, pareva ebe accompagnata si fusse; e con loro, portando un vaso da bere in forma di giglio in mano, similmente si vodeva ed in simil gnisa venire la sempre verde Speranza, segoitata dalla Clemenza sur nn gran loone a caval posta, con un'asta nell'una e con un fulmine nell'altra mano, il quale, non di impetuosamente avventare, ma quasi di volervia gettarlo faceva aembiante. Ma l' Occasione, ebe poco dopo a só la Penitenza aveva, e che da lei essere continuamente percossa sembrava, e la Felicità sopra una sede adagiata, e con un caducco nell'una mano e con un corno di dovisia nell'altra, si vedevan similmente venires e si vedevan seguitare dalla Dea Pellonia (cho a tener lontani i nemici e preposta) tutta armata, con due gran corna in testa e con una vigilante gru in mano, che su l'un de'piedi sospesa si vedeva (come e lor costume) tenere nell'altra nn sasso; chiudendo con lei l'ultima parte della gloriosa torma la Scienza, figurata sotto forma d'nn giovane che in mano un libro ed in testa un dorato tripode, per denotar la fermezza e atabilità sua, di portar sem-GARRO UNDECIMO DI VULCANO

CARRO EMPRENMO IN VILLEADY

Vuleano, lo Dio del fuoro poi, vecchio e brutto e zoppo e con un turobino cappello in testa,
ebbe l'undecimo carro da due gran cani tirato,
figurando in esso l'isola di Lemno, in cui si
dice Vuleano, di cuelo gettato, easere stato da
Tetide nutrito, ed ivi avec cominciato a fabbrica
car a Giove le prime saette, iunanzà a cui

(come ministri e serventi snoi) al vedevano camminare tre ciclopi, Bronte, e Sterope, e Piraemone , della eni opera si diec esser solito valersi intorno alle saette prescritte. Ma dopo loro, in pastoral abito, con nna gran zampogna al collo ed un hastone in mano, si vedeva venire l'amante della bella Galatea, ed il primo di tatti i oiclopi, Polifemo, e con ini il deforme, ma ingegnoso e di sette stelle inghirlandato Erictonio, di Vnlcano, volente violar Minerva, con I serpentini picdi nato, per nascondimento della hruttezza de quali si tiene che primo ritrovator fusse dell'uso delle carrette; onde, con una d'esse in mono camminando, si vedeva esser seguitato dal ferocissimo Cacco, di Vulcano anch'egli figliuolo, gettante per la bocca e per lo naso perpetue faville, e da Ceculio, figlinolo di Vulcano similmente, e similmente di pastoral abito, ma con la real diadema adorno; in mano a cui, per memoria dell'edificata Preneate, si vedeva nell'una nna città posta sopra nn monte, e nell'altra un'accesa e rosseggiante fiamma. Ma dopo loro si vedeva venire Servio Tullo, re di Roma, che di Vulcano anch' egli esser nato si crede; in capo a cui, si come a Ceculio in mano, per accennamento del felice angnrio, si vedeva da nna simil fiamma esser mirahllmente fatta splendida ed avventurosa ghirlanda. Vedevasi poi la gelosa Procri, del preseritto Erictonin figliuola e moglie di Cefa-lo, a eni per memoria dell' antica favola sembrava, essere da un dardo il petto trapassato: e con lei si vedeva Oritia, sua sorells, in verginale e leggiadro abito, che Pandione re d'Atene, di reali e greel vestimenti adorno, è con loro del medesimo padre nato, in mezzo mettevano. Ma Progne e Filomena, di costui figlinole, vestite l'nna di pelle di cervio con nn'asta in mano e con nua garrala rondinella in testa, e l'altra un rosignuolo nel medesimo luogo portando, ed in mano similmente (denotando il suo miscro caso ) un donnesco burattello lavorato avendo, pareva, benehe di ricco ahito adorna, elie tutta mesta l'amato padre segnitasse; avendo con loro, perche l'ultima parte della squadra chiudesse, Cacca di Cacco sorella, per Dea dagli antlehi adorata; perciocche, deposto il fraterno amore, si dice avere ad Ercole manifestato l' Inganno delle forate varelie. CASSO DUODECIMO DI IUNORE

Ma la regina Iunone, di reale e ricea e superba corona e di trasparenti e lucide vesti adorna, passato Vnleano, si vide con molta maestà sul duodecimo, non men di nessan degli altri pomposo carro venire, da due vaghissimi psvoni tirato , dividendo le cinquo istoriette de' anoi gesti, che in esso dipinto si vedevano, Licoria e Beroe e Deiopea sne più belle e da lei più gradite ninfe; ma per la pri-ma delle preseritte istorie si vedeva da lei convertirsi la misera Celisto in orsa, quantinque fosse poi dal pietoso Giove fra le principalissime stelle in ciel collocata; e nella seconda si vedeva quando, trasformatasi nella sembianza di Beroe, persuadeva alla mal'accorta Semele che chiedesse in grazia a Giove cho con lei si volesse giacere in quella guisa che con la moglie Innone era nsato; per lo che, come impo-tente a sostenere la forza de'eclesti aplendori, ardendo la misera, si vedeva esserle da Giove del ventre Bacco cavato, e nel suo medesimo riponendolo, serbarlo al maturo tempo del par-

to i ai come nella terza si vedeva pregar Eolo a mandare gl'impetnosi suoi venti a dispergere l'armata del Troiano Enea j e come nella quarta si vedeva tutta gelosa similmente chiedere a Giove la sfortunata Io, in vacca convertita, e darla, perehé da Giove furata non le fusse, al sempre vigilante Argo in custodia, il quale (como altrove si disse ) da Mercurio fu addormentato ed ucciso. Si vedeva nella quinta istoria Iunone mandare all'infeliciasima lo lo spietatn assillo, acciocche trafitta e stimolata continuamente la tenesse, vedendosi venire a piè del carro poi huona parte di quelle impressioni che nell' aria si fanno, fra le quali per la prima si vedeva Iride, tenuta dagli antieni per messag-giera degli Dei, e di Taumante o di Elettra figlicola, tutta snella e disciolta, e con rosse e gialle e aszurre e verdi vesti (Il baleno arco significando ) vestita, e con due ali di sparviere, cho la sua velocità dimostravano, in testa. Veniva con lei accompagnata poi di rosso abito e di rosseggiante e sparsa chioma la Cometa, cho sotto figura di giovane donna nna grande e lueida stella in fronte aveva; e con loro la Serenità, la quale in verginal sembianza pareva olte turchino il volto o turchina tutta la larga e spaziosa veste avesse, non senza una bianca colomba, perché l'aria significasse, aneh' clla in testa. Ma la Neve e la Nehbia pareva che dopo costoro accoppiate insieme si fossero, vestita quella di leonati drappi, sopra cui molti tronehi d'alheri tutti di neve aspersi di posarsi semhravano, e questa, quasi cho nessuna forma avesse, si vedeva come in figura d'una grande comisse commissere, avendo coa loro la verde Rugiada, di tal colore figurata per le verdi erbe in cui vedero comunemente si suole, cho una ritonda luna la testa aveva , significante cho nel tempo della sua pienezza è massima-mento la rugiada splita dal ciclo sopra le verdi erbe eascare; seguitava la Pioggia poi di bianco ahito, henche alquanto torbidiccio, vestita, sopra il cul capo, per le sette Pleiadi, setto parte splendide e parte abhaeinate stelle ghir-landa facevano, si come le diciassette, che nel petto gli fisinmeggiavano, pareva che denotar volessero il segno del piovoso Orione; seguitavano similmente tre vergini, di diversa età, di bianchi drappi adorne e di olive inghirlandate anch' elle, figurando con esse i tro ordini di vergini, che correndo solevano gli antichi giuoehi di lanone rappresentare: avendo per ultimo in lor compagnia la Dea Populonia, in ma-tronale e ricco ahito, con una ghirlanda di melagrano e di melissa in testa, e con una piecola mensa in mano, da cui tutta la preseritta aerea torma si vedea leggiadramente chindere.

Auto vazovenno na serroro
Ma capacienco e hizarro e hello nopra tatti
di altri apparae poi il tredicerimo carro di Netgia altri apparae poi il tredicerimo carro di Netgrancezio logicioni o Veneziani chiamare, e che
in 10 quattro gran dellini si posava, composta,
care dei nitro mali a base, che uno cergito natunale e vero sembera, una infinità di marine
con e vero sembera, una infinità di marine
con e vagissimo lo ronderano, ed cesando da due
marini cavalli tiratto: sopra cui Nettuno, nel modo solito e co alsito irridune tatado, si vedera, si
dera di Siarchissima e tutta gunnon amonta
avere. Ma inama il acrro si reforte camminare
avere. Ma inama il acrro si reforte camminare

poi Il vecchio e barbuto Glanco, tutto bagnato à e tutto di marina alga e di muschio pieno; la cul persona pareva dal mezzo in giù che forma di notante pesce avesse, aggirandosegli intorno molti degli alcioni uccelli, e con lui si vedeva il vario ed ingannevote Proteo, e vecchio e pien d'alga e tutto bagoato anch'egli; e con loro il fiero Forci, di reale e turchina benda il capo cinto, e con barba e capelli oltre a modo lungbi e distesi, portando, per segno dell'imperio ebe avuto aveva, le famose colonne d' Ercole in mano; seguivano pol con le solite code e con le sonanti buccine due Tritoni, co'quali pareva che il veechio Eolo, tenente anch' egli in mano nna vela ed un reale scettro, ed avendo un'accesa fiamma di fuoco in testa, accompagnato si fusse, essendo da quattro de'priocipali suoi venti seguitato, dal giovine Zeliro cioc, con la ohioma e con le variate ali di diversi fioretti adorne, e dal nero e caldo Euro, ehe un lucido sole in testa avea, e dal freddo e nevoso Borea, ed ultimamente dal molle e nubiloso e fiero Austro, tutti secondo ebe dipigner si sogliono, con le gonfianti guance e con le solite veloci e gran-d'ali, figurati. Ma i due giganti Oto ed Efialte, di Nettuno figliuoli, si vedevano convenientemente dopo costor venire, tutti, per memoria dell'esser stati da Apolto e da Diana uccisi, di diverse freece feriti e trapassati, e con loro con non men convenienza si vedeva venire similmente due arpie, con l'usata faccia di donzella, e con l'usate rapaci branche, e con l'usato brut-tissimo ventre. Vedevasi similmente l'Egiziano Dio Canopo, per memoria dell' antica astuzia usata dal sacerdote contro a' Caldei, tutto corto e ritondo e grosso figurato, e si vedevao gli alati e giovani e vagbi Zete e Calai, figliuoli di Borea, con la cui virtù si conta ebe già furon del mondo escriste le brutte ed ingorde arpie preseritte: veggeodosi con loro, per nitimo, con nn au-rato vaso la bella ninfa Amimone, da Nettuno amata, ed il Greco e giovane Neleo, del medesimo Nettuno tiglinolo, da eni con l'abito e scettro reale si vedeva a chiudere l'ultima parte della descritta squadra.

CARRO QUATTOROICESIMO DELL'OCEANO

E OI TETIDE Seguitando nella quattordicesima con Tetide, la gran regina della marina, il gran padre Oceano suo marito e di Cielo figliuolo, essendo queati fignrato sotto forma d'un grande e ceruleo vecchio, coo la gran barba e co' lunghiasimi capelli tutti bagnati e distesi, e tutto d'alga e di diverse marine conche pieno, e con una orribile foca in mano; e quelta una grande e maestrevole e bianca e splendida e vecchia matrona, tenente un gran pesce in mano, rappresentando, si vedevano ambo due sur un stravagantissimo carro, in sembianas di molto strano e molto capriecioso scoglio, essere da due grandissime balene tirati: a piè di eui si vedeva camminare il vecchio e venerando e spumoso Nereo lor figliuolo, e con lui quell'altra Tetide di questo Nereo e di Doride figliuola, e del grande Achille madre, che di cavalcare un detfino faccya sembianza: la uale si vedeva da tre bellissime sirene, nel modo solito figurate, seguitare, e le quali dictro a se avevano due (benehé con canuti capelli) bel-lissime e marine ninfe, Gree dette, di Forci Dio marino similmente e di Ceto ninfa figliuole, di diversi e graziosi drappi molto vagainente vesti-te; dictro a cui si vedevan venire poi le tre Gor-

gone, de "meteini judare e medre nate, con le expensition biome, c'te d'un occhio, od quale tutale tre veder potevano, solo e senas più, persimilente con faccia e petto di donnella e col retatate della persona in figura di pence venire i e coula Selli, e con lei li veccola e fortita o la coula Selli, e con lei li veccola e fortita o meritato gastigo trepassata, dietre alle quali, in per l'assire Dilana parte della squarda con più anni per la contra della contra di connire la bella e vaga e bianca Gialeta, di Verco e di Dorde annia e graziona figliore.

CARRO QUIFOICETIMO OI PAN Videsl net quindicesimo carro poi, che d'una ombrosa selva, con molto artifizio fatta, aveva naturale e vera sembianza, da due graodi e bianebi becchi tirato, venire, aotto forma d'un cornuto e vecchio satiro, il rubicondo Pan, lo Dio delle selve e de' pastori, di fronda di pino iocoronato, con una macchiata pelle di leonza ad armacollo, e con una gran zampogna di sette can-ne e con un pastoral bastone in mano, a pie di cui si vedevano alcuoi altri satiri ed alcuni vecebi silvani, di ferule e gigli ingbirtandati, cam-minare eon alcuni rami di cipresso, per memo-ria dell'amato Ciparisso, in mano. Vedevansi similmente due fauni coronati d'alloro, e con un gatto per ciascuno in su la destra spalla, dopo costoro venire: e dopo toro la bella n selvaggia Siringa, ehe da Pao amata, si conta ehe, fuggendolo, fu in sonante e tremula canna dalle sorelle Najadi coovertita. Aveva costei l'altre ninfa Piti, da Pan amata similmente, in sua compagnia : ma perchè Borea, il vento, anch' egli ed io simil guisa innamorato n' era, si erede che per gelosia in una asprissima rupe la sospignesse, ove, tutta rompendosi, si dice che per pietà fu in bellissimo pino dalla madre Terra convertita, della cui fronde l'amantn Pan usava (come di sopra s'è mostro) farsi graaiosa ed amata ghirlaoda

Palse poi, la reverenta cantode e protettrice delle greggi, in passirale genti abita, can un chief greggi di passirale genti abita, can un chirinadata, al vedera dopo costore venire, e con cili l'altra protettro degli armenti, bibona del-certo della canto della contrata cetta di bur, che capello al cape le faceva. Ma Higary, to Dio dalle monthe, di bianco venito e con una indinia moliticaliza di quere. Ma Higary, to Dio dalle monthe, di bianco venito e con una indinia moliticaliza di quere testa superi, di spondito inghirimadato, e con l'Escules ciava in mana, edi Erandro, dele primo propra adorno con la real benda e col reale sectivo in mano, chinderano con grados morte l'abita perio della, quastrampe pastorale, care l'abita parte della care l'abita parte l'abita parte della care l'abita parte della care l'abita parte della care l'abita parte l'abita parte della care l'abita parte l'abita

cana saocessno en reurone a o resonarras. Seguira l'infernal Puttone con la regina l'roserpius, tutto ignulo e aparenterelle el soccar, per aggo della real potenza, un piccolo secturo nell'una delle mani, ed arendo il grande ed ortolle e trifance Gebres a piedi, na l'roserpirolle e trifance Gebres a piedi, na l'roserpirolle e trifance Gebres a piedi, na l'roserpirolle e trifance grande forte ciuliere, denotando il perduta aperana che sure des del risonodo del piedi della circa el dirita a modo orusta vecie di bianca ricca el dirita a modo orusta veate coperta si fusse, essendo ambi sull'usato earro tirato da quattro oscurissimi cavalli, i cui freni si vedevano da un bruttissimo ed infernal mostro gnidare, per accompagnatura del quale degnamente si vedevan poi le tre similmente infernali Furir, sanguinose e sosse e spaventevoli, e di varie e veneuose serpi i crini e tutta la persona avvolte: dietro alle quali con l'arco e con le saette si vedevau seguitare i due centauri Nesso ed Astilo portando, oltre alle prescritte armi, Astilo uns grand'aquila in mano: e con loro il superbo gigante Briarco, che cento di seudo e di spada armate mani, e cinquanta capi aveva, da'quali pareva ebe per le bocche e per i nasi perpetuo fuoco si spargrase. Erano questi srguitati dal torbido Aebrronte, gettante per nn gran vaso, che in man portava, arena, ed sequa livida e puzzolente: eol quale si vedeva venire l'altro infernal fiume Coeito, oscuro e pallido aneb'egli, e obe aneb'egli con un simil vaso una aimil fetida e torbida acqua versava, avendo con loro l'orribile, e tanto da tutti gli Dii temuta, palude Stige, dell'Oreano figliuola, in ninfale ma oscuro e sozzo abito, portante un simil vaso anch'ella, e che dall'altro infernal fiume Flegetonte, di oscuro e tremendo rossore egli rd il vaso e la bollentr acqua tinto, pareva che messa su meszo fusse; seguitava poi col remo, e con gli occhi (come disse Dante) di brace, il vecchio Caronte, accompagnato, accioeche nessuno degli infernali finmi non rimanesse, dal pallido e magro e distrutto ed oblivioso Lete, in manoa eui un aimil vaso si vedrva, ehe da tutte le parti similmente torbida e livida aequa veraava; e se-guitavano i tre grandi infernali giudici Minoa, Eaco, e Radamanto, figurando il primo sotto abito e forma reale, rd il secondo ed il terzo di oseuri e gravi e venerabili abiti adornando. Ma dopo loro si vedeva venire Flegias, il sacrilego re de' Lapiti, rinovando, per una freccis che per lo petto lo trapassava, la memoria dell'arso tempio di Pebo ed il da lui ricevuto gastigo, e portando per maggiar dimostrazione il prescritto arden-te tempio in una delle mani. Vedrasi poi l'affan-noso Sisife sotto il grande e pesante sasso: e con lni l'affamato e misero Tantalo, ebe gl'invano desiati frutti assai vioini alla bocca sembrava d'avere. Ma con più grata vista si vedeva venir oi, quasi da' lieti campi Elisi partendosi, eon la ehiomata stella in fronte e con l'abito imperatorio il divo Iulio, ed il felire Ottaviano Augasto, sao suecessore: ebiudendosi molto nobilmente l'orribile e apaventosa torma ultimamente dall' amazzone Pantasilea, dell'asta e della lunata pelta e della real brnda il capo adorna, e dalla vedova regina Tomiri, che anch'ella cou l'arco e con le barbariebe frecce il fianco e le mani adornate s'aveva.

Ma la gran mader degli Dei, Gible, di terri intorata, e perciocche della terra Dea è tenuta, on una vette di variate piante contesta con on una vette di variate piante contesta con on con vette di variate piante contesta con contesta con contesta della contesta

colo-amente alla riva tirata: sì come pre la seconda si vedeva essere, di comandamento de' sacerdoti suoi, condotta in casa di Scipion Nasira, giudicato per lo migliore e più santo uomo che allora in Roma si ritrovesse; e come per la terza si vedeva similmente essere in Frigia dalla Dea Cerere visitata, poiehe in Sicilia aver sieuramente nascosto la figliuola Proscrpina si credeas veggrndosi per la quarta ed ultima, fuggendo (co me i poeti raccontano) in Egitto il furor dei giganti, essere in una merla a convertirsi costretta. Ma a piè del carro si vedevan cavalear poi, secondo l'uso antico armati, direi coribanti, che varj e stravaganti attrggiamenti di persona e di testa facevano: dopo i quali con i lor romani sbiti si vedeano venire due romane matrone, con il capo da no gisllo velo coperte, e con loro il prescritto Scipion Nasica, e la prescritta vergine e vestal Claudia, ebe nu quadro e bianco e d'ogn' intorno listato panno, che sotto la gola s'aftibbiava, in testa aveva: veggendosi per ultimo, acciocche graziosamente la piccola aquadra chiudesse, eon gran leggiadria venire il gio-vane e bellissimo Atis, da Gibele (secondo ebe si leggr) ardentissimamente amato, il quale, oltre alle ricche e anelle e leggiadre vesti di cacciatore, si vedeva da un bellissimo ed anrato eollare esser reso molto graziosamente adorno. CARRO DICIOTTESIMO DI DIANA

Ms nel diciottesimo oltre modo vistoso earro, de due bianebi cervi tirato, si vide venire con l'aurato arco e con l'aprata faretra la cacciatrice Diana, ebe su dne altri cervi, ebe con le groppe molto capricciosamente quasi sede le facevano, di sedere son infinita vagliezza e leggiadria face-va sembiante; essendo il restante del carro reso poi da nove delle sue piacevolissime favolo stranamente e grazioso e vago ed adorno: per la prima delle quali si vedeva quando, mossa a pieta della fuggente Arctusa, che dall'innamorato Alfeo seguitar si vedeva, era da lel in fonte convertita; si come per la seconda si vedeva pregare Esculapio, ebe volesse ritornargh in vita il morto ed innocente Ippolito: il che conseguito. morto et iniocente ippointo: il ese conseguito, si vedeva nella terra poi destinario custode in Aricia del tempio e del suo sagrato bosco; ma per la quarta si vrdeva scacciare dalle pure arque, ove ella con l'altre vergini ninfe ai bagnava, la da Giove violata Calisto: e per la quinta si vedeva l'inganno da lei usato al soprascritto Alfeo, quando, temerariamente cercando di conseguirla per moglie, condottolo a certo suo bagno, ed ivi in compagnia dell'altre niufe imbrattatasi di fango il volto, lo costrinar, non potendo in quella guisa riconoscerla, tutto acornato e deriso a partirsi. Vedessi per la sesta poi in comagnia del fratello Apollo, gastigando la superba Niobe, uccider lei con tutti i figliuoli snoi : e si vedeva per la settima mandare il grandissimo e selvaggio porco nella selva Calidonia, che tutta l'Etolia guastava, da giusto e legittimo sdegne contro a que'popoli mossa per gl'intermessi suoi sagrifizi : sì come per l'ottava non meno sdegnosamente si vedeva convertire il misero Atteone in cervo: e come nella nona ed ultima, per lo contrario da pieta tratta, si vedeva convertire la piangente Egeria, per la morte del marito Numa Pompilio in fonte. Ma a pie del carro, in leggiadro e vago e disciolto e snello abito di pelli di diversi animali, quasi da loro uecisi, composto, si vedevan poi con gli archi e con le faretre otto delle sue cacciatrici ninfe

renire: e con loro senza più, e che la piccolissima ma graziosa squadra chiudeva, il giovane Virbio, di punteggiata mortella inghirlandato, tenente in una delle mani ppa rotta carretta, e nell'altra una ciocca di verginali e hiondi capelli.

CARRO DICIARROVERIMO DI CERERE Ma nel diciannovesimo carro, da due dragoni tirato, Cerere la Dea delle hiade in matronal ahito, di spighe inghirlandata e con la rosseggiante chioma, si vedeva non men degli altri pomposamente venire, e non men pomposamen-te si vedeva essere reso adorno da nove delle ane favole ehe dipinte state vi erano: per la prima delle quali si vedeva figurato il felice naacimento di Pintone, lo Dio delle ricchezze, da lei e da lasio eroe (secondo ehe in alcuni poeti ai legge) generato : si come per la seconda si vedeva con gran enra allevarsi, e da lei eol pro-prio latte nntrirsi il piecolo Trittolemo, di Eleu-sio e di lona figlinolo: veggendosi per la terza il medesimo Trittolemo per sno avviso fuggire su l'un de due dragbi, che da lei col carro gli erano stati donati, perche andasse pel mondo pietosamente insegnando la enra e coltivazion de' campi, essendogli stato l'altro drago ucciso dall' empio re de' Geti, ehe di nceider similmente Trittolemo con ogni studio cercava: ma per la quarta si vedeva quando ella nascondeva in Sicilia, presaga in un certo modo di quel che poi gli avvenne, l'amata figliuola Proserpina : sl come nella quinta si vedeva similmente dopo nesto (e come altrove s'é detto) andare in Frigia a visitare la madre Cibele : e come nella sesta si vedeva, in quel luogo dimorando, a paringli in sogno la medesima Proserpina, e di mostrargli in quale stato, per il rapimento di lei fatto da Pintone, si ritrovasse: per lo che, tutta commossa, si vedeva per la settima con gran fretta tornarsene in Sicilia: e per l'ottava ai vedeva aimilmente come non ve la trovando, con grande ansietà accese due gran faci, si era mossa con animo di volerla per tutto il mondo cercare: veggendosi nella nona ed nitima arrivare alla palude Ciane, ed ivi nel eignimento della rapita figlinola a caso abbattendosi, certificata di quel che avvenuto gli era, per la molta ira non avendo altrove in che sfogarsi, si vedeva volgere a spezzare i rastri e le marre e gli arstri e gli altri rusticani instrumenti, che ivi a easo pe' campi da' contadini stati lasciati erano. Ma a piè del carro ai vedevan camminar poi, denotando i varj suoi sagrifizi, prima per oegli che Elensini son chiamati, dne verginelle di bianche vesti adorne con una graziosa cancstretta per eiascuna in mano, l'una delle quali tutta di variati fiori, e l'altra di variate spighe si vedeva esser piena; dopo le quali, per que' sagrifizi ehe alla terrestre Cercre si facevano, si vedevano venire due fanciulli, due donne, e due nomini tutti di bianeo vestiti anch' essi, e totti di iaeinti incoronati, e che due gran bnoi quasi per sagrificargli mensvano. Ma per quegli altri poi che si facevano alla legislatrice Gerere, Teamofora da' Greci detta, si vedevan venire due sole in vista molto pudiche matrone, di bianeo aimilmente vestite, e di spighe e di agnocasto anch' esse similmente inghirlandate. Ma dopo costoro, per descrivere pienamente tutto l'ordine de sagrifizi snoi, si vedevan venire di hianchi drappi pur sempre adorni, tre greci sacerdoti, due de quali due accese facelle, e l'altro una similmente scocsa ed antica lucerna in mano portavano: chiudendo ultimamente il sagro bella Semele, madre di Bacco, tutta per memo-

drappello i due tanto da Cerere amati, di cui di sopra s'è fatto menzione, Trittolemo cioè, ehe, portando un aratro in mano un drago di eavalcar sembrava, ed Iasio, che in snello e leggiadro e ricco abito di cacciatore parve che fi-

gurato esser dovesse, CARRO VENTANINO DI RACCO Segnitava il earro ventesimo di Bacco con singolare artifizio e eon nuova ed in vero molto esprieciosa e hizzarra invenzione formato anch'egli, per il quale si vedeva figurata una graziosissima e tutta argentata navicella, che aur nna gran base, ehe di ceruleo mare aveva verace e natural sembianza, era stata in tal guisa bilients, che per ogni piccolo movimento si vedeva, qual proprio e nel proprio mare si suole, con singolarissimo piacere de riguardanti qua e la ondeggiare; in sn la quale, oltre al licto e tutto ridente Bacco nel modo solito adorno e nel più eminente luogo posto, si vedeva col re di Tracia Marone alcune baccanti ed alcuni satiri tutti giolosi e lieti, ehe sonando diversi cembali ed altri loró si fatti instrumenti, sorgendo quasi in una parte della felice nave una abbondevole fontana di ebiaro e apumante vino, si vedevano con varie tazze, non pure spesse volte andarne tutti giubilanti beendo, ma con quella libertà che il vino induce sembravan d'invitare i circostanti a far loro, becudo e cantando, compagnia. Aveva la navicella poi in vece d'albero un grande e pampinoso tirso, che nua graziosa e gonfiata vela sosteneva, in su la quale, perché lieta ed adorna fusac, si vedevan dipinte molte di quelle baccanti che sul monte Imolo, padre di preziosissimi vini, si dice che bere e correre e con molta licenza ballare e cantare solite sono. Ma a pic del carro si vedeva camminar poi la bella Sica, da Bacco amata, ehe una ghirlanda ed un ramo di fieo in capo ed in mano aveva: con la quale ai vedeva ai-milmente l'altra amota dal medesimo Bacco, Stafile detta, la quale, oltre ad un gran tralclo con molte uve che in man portava, ai vedeva similmente essersi con pampani e con grappoli delle medesime uve non meno vagamente fatto intorno alla testa graziosa e verde ghirlanda. Veniva dopo costero il vago e giovinetto Cisso, da Bacco amato anch' egli, e che in ellera, disgraziatamente eascando, fu dalla madre convertito, per lo che si vedeva avere l'abito in tutte le parti tutto di ellera pieno: dopo il quale, il vecchio Sileno, tutto nudo, e sur un asino con diverse ghirlande d'ellera legato, quasi che per l'ubhriachezza sostenere per se stesso nen si potesse, si vedeva venire portando una grande e tutta consumata tazza di legno alla cintura attaccata, venendo con lui similmente lo Dio de'conviti, Como dagli antichi detto, figuardandolo sotto forma d'un rubicondo e sbarbato e bellissimo giovane, tutto di rose inglirlandsto, ma tanto in vista abbandonsto, e sonnolente, elie pareva quasi ebe uno spiede da caccistore ed una accesa facella, ebe in man portava, a ogn'ora per cascargli stessero: seguitava eon nua pantera in groppa la vecehia e similmente rubieonda e ridente Uhhriachezsa, di rosso abito adorna, e con un grande e spumante vaso di vino in mano, e seguitava il giovane e lieto Riso : dopo i quali ai vedevan venire io abito di pastori e di ninfe due nomioi e due donne, di Bacco seguaci, di vari pampani in vari modi inghirlandati ed adorni. Ma la

ria dell'antica favola affumienta ed arsiccia, con Narceo, primo ordinatore de' baccanali sacrifizi, con un gran becco in groppa e di antiche e lucide armi adurno, parve che degnamente po-nessero alla lieta e festante squadra convenevole e grazioso fine.

CARRO VERTURESINO ED ULTIMO

Ma il ventunesimo ed ultimo earro rappreser tante il romano monte Ianiculo, da due grandi c hianchi montoni tirato, si diede al venerabile Iano con le due teste di giovane e di vecchio (come si costuma) figurandolo, ed in mano una gran chiave ed una sottil verga, per dimostrare la potestà che sopra le porte e sopra le strade gli è attribuita, mettendogli: vaggendosi a piè del carro poi, di hianche e line vesti adorna, e con l'una delle mani aperta e nell'altra nna antica ara con una accesa fiamma portando, venire la sagra Religione, essendo dalle Preghiere in mezzo messa, rappresentate (qual de Omero si descrivono) sotto forma di due grinze e zoppe e guerce e maninconiche vecchie, di drappi turchini vestite; dopo le quali si vedeva venire Antevorta e Postvorta, compagne della divinità, eredendosi che quella prima potesse sapere ae le preghiere dovevano essere o non essere dagli Dii essudite: e la seconda, che solo del trapassato ragione rendeva, credendosi che dire potesse se esaudite state o non state le preghiere fussera; figurando quella prima con sembianza ed abito matronale ed onesto, ed una lueerna ed un vaglio in mano mettendogli, con una acconciatura in testa piena di formiche: e questa seconda di bianco nelle parti dinansi vestendola, e la faccia di donna vecchia rappreaentandole, si vedeva in quelle di dietro esser di gravi e peri drappi adorna, ed avere per il contrario i crini hiondi ed increspati e vaghi, quali alle giovani cil amorose donne ordinariamente vedersi sugliono. Segnitava quel Favore poi, che agli Dei si chiede perche i nostri deaideri sortiscano felice ed avventuroso fine, il quale, benebe di giovanile aspetto, e con l'ali, e cieco, e di altiera e superba vista si dimostrasse, timido nondimeno e tremante alcuna volta pareva che fusse per una volubile ruota, sopra la quale di possesi sembrava, duhitando quasi (come spesse volte avvenir si vede) che per ogni minimo rivolgimento cascare con molta agevolezza ne potesse : e con lui si vedeva il buono Evento, od il felice fine dell'imprese ehe noi ci vogliam dire, figurato per un lieto e vago giovane , tenente in una delle due mani una tasza, e nell'altra una spiga ed un pspavero; seguitava poi, in forma di vergine, d'o-riental palma inghirlandata, e con una stella in fronte, e con un ramo della medesima palma in mano, Anna Perenna, per Dea dagli Antiebi ve-nerata, eredendo ebe far felire l'anno potesse: e con lei si vedevan venire due feciali, con la romana toga, di verminacea ghirlanda adorol, e con una troia ed un sasso in mano, denotante la spezie del giuramento ebe fare eran soliti, quando per il popol romano alcuna cosa promettevano: dietro a'quali si vedevan venir poi (le religiose eirimonic della guerra seguitando) con la gshinia e purpurea toga un consolo romano con l'asta in mano, e con lui due romani aenatori togati anch' essi, e due soldati con tntte l'armi e con il romano pilo : seguitando ultimamente, perebe questa e tutte l'altre squadre chindessero, di gialli e bianchi e leonati drappi aderna, e con diversi instrumenti da batter le

monete in mano, la Pecunia, Il cui uso, per quanto si erede, fu da Iano primieramente (come cosa al genere umano necessaria) trovato

ed introdotto.

Tsli furono i carri e le squadre della meravigliosa, e non mai più tal veduta mascherata,

ne che forse msi più a' nostri giorni sarà per vedersi; intorno alla quale, lasciando stare, come troppo gran peso per le mie spalle, le im-mense ed incomparabili lodi ebe convenevoli le sarehhero, molto giudiziosamente erano state ordinate sei ricchissime maschere, che molto bene con tutta l'invensione confacendosi si videro qua e là a guisa di sergenti, anzi pure di capitani, secondo che mestiero faceva, trascorrere e tenere la lunghissima fila che eirca nn mezzo miglio occupava, con decoro e con graaia insieme ordinata e ristretta.

Ma avvicinandosi ora mai la fine dello splendido e lietissimo carnevale, che vieppiù lieto e con vieppiù splendore stato celebrato sarebbe se l'importuna morte di Pio IV, poco innansi segulta, non avesse disturbato una huona quantità di reverendissimi cardinali e d'altri signori principalissimi, che di tutta Italia, alle realissime nozze iovitsti, si erano per venire appareechisti; e lasciando stare le leggiadre e ricche ed infinite invensioni nelle spicciolate maschere (merce degl'innunorati giovani) vedutesi, non pure agl' infiniti conviti e ad altri si fatti ritrovamenti, ma ora in questo luogo ed ora in quella, ove si rompessin lance, o si corresse alanello, od ove si facesse in mill'altri ginochi

simili paragone della destrezaa e del valore, e dell'ultima festa, che l'ultimo giorno di esso si vide, solo trattando, dirò, che quantunque tante, e si rare, e si ricche ed ingegnose cose di quante di sopra menzion s'è fatto, vedute si fussero, che questa nondimeno per la piacevolezza del giuoco, e per la ricchessa e per l'emulazione e competensa, che vi si scorse ne nostri artefici, di eni pareva ad alcuni ( come avviene) d'essere stati nelle cose fatte lasciati indietro, e per una certa stravaganza e varietà dell' inventioni di che altre helle ed ingegnose ed altre anche ridicole e goffe si dimostrarono, apparse, dico, di molto vaga e straordinaria bellessa anch'ella, ed anch'ella dette in tanta saaietà al rigoardante popolo diletto e piacere per avventora inaspettato e meraviglioso: e questa fu una bufolata, composta e distinta in dieei squadre distribuite, oftre a quelle che i sovrani principi per se tolsero, parte ne' signori della corte e forestieri e parte ne'gentiluomini della città, e nelle due nasioni de' mercanti, spagnuola e genovese. Videsi adunque primie-ramente e su la prima bufola, che alla destinata piazza comparse , venire con grand' arte e giudizio adornata la Scelleratezza, che da sei cavalieri ingegnosissimamente anch'essi per il Flagello, o per i Flagelli figurati, pareva ebe eacciati e stimolsta e percossa fusse. Dopo la quale in su la bufola seconda, che sembianza di pigro asinello aveva, si vide venire il vecchio ed chbro Sileno da sei Baccanti sostenuto, mentre che di stimulare e pugnere l'asino nel medesimo tempo pareva che si sforzassero. Si come in su la terza, che forma di vitello aveva, si vide venire similmente l'antico Osiri accompagnato da sci di que i suoi compagni o soldati, co quali in molte parti del mondo trascorrendo, si crede che insegnasse alle ancor nuove e rozze genti la coltivazione de' campi. M: in su la quarta,

692 senza altrimenti trasfigurarla, era stato l'umana [ Vita a caval posta, eacciata e stimolata aneli'ella da sei cavalieri, ebe gli Anni rappresentavano. Si come in su la quinta, senz' essere similmente trasfigurata, ai vide venire, con le tanto bocebe e con le solite desiose e grand'ali, la Fama da sei esvalieri, che la Virtu o le Virtu rassembravano, caeciata aneb' ella; le quali Virtà (a quanto si disse) cacciandola, aspiravano a conseguir il debito e meritato premio dell' onore. Videsi in su la sesta venire poi un molto rieco Mercurio, ehe da sei altri simili Mercuri pareva ehe non meno degli altri stimolato ed affrettato fusse: veggendosi in su la settima la nutrice di Romolo, Acca Laurensia, a cui sei de'snoi ssecrdoti Arvali non pure con gli stimoli affrettavano il pigro snimale al corso, ma pareva quasi che stati introdotti fussero per farle dicevole e molto pomposa compagnia. Videsi in su l'ottava venir poi con molta grazia e ricchezza una grande naturalissima civetta, a eui i sei cavalieri, in forma di naturalissimi e troppo a' veri simiglianti pipistrelli, or da que-sta parte ed or da quella so' destrissimi cavalli la bufola stimolando, sembravano di dare mille festosi e giocondissimi assalti. Ma per la nona, con singolare artifizio e con ingegnoso luganno, si vide una nugola a poco a poco comparire, la quale, polché per alquanto spazio gli ocelii ilei rignardanti tenuti sospesi ebbe, si vide in un momento quasi scoppiare, e di lei nselte il ma-rino Miseno, su la bufola a seder posto, il quale da sei ricchissimi e molto maestrevolmente ornsti tritoni si vide in un momento essere perseguitato e punto: veggendosi per la decima ed nltims, quasi con il medesimo artifizio, ma ben con diversa e molto maggior forma e colore, un'altra simil nugola venire, e quella in simil modo al debito luogo con fumo e con fiamma. e eon strepito orrendo scoppiando, si vide dentro a se avere l'infernal Plutone, sopra il solito earro tirato: dal quale eon molto grazioso modo si vide spiccare in vece di bufola il grande e spaventevole Cerbero, e quello esser cacciato da quegli antichi e gloriosi eroi, che nei campl Elisi si erede ebe facciano riposata dimora. Queste squadre tutte, poiebe ebbero, di mano in mano che su la piazza comparsero, fatto di sé debita e graziosa mostra, dopo un lungo romper di lance, e dopo un grande atteggiar di esvalli, e di mille altri ai fatti giucohi, con che le vaghe donne ed il riguardante popolo fu per buono spazio intrattennto, condotti finalmente al luogo ove le bufole a mestersi in eorso avevano, sonata la trombs; e aforzandosi eia-seuna squadra che la sua bufola innanzi all'altre alla destinata meta arrivasse, prevalendo or questa ed or quella, giunte per alquanto spazio al luogo vicine, si vide in un momento tutta l'aria d'intorno empiersi di terrore e di spavento per i grandi e strepitosi fuochi, ehe or da questa parte or da quella in mille e strane guise le ferivano; talehé bene spesso si vide avvenire, ehe ehi più vicino era da principio stato ad acquistare il desiato premio, impanrendosi quello spaventoso e poco ubbidiente animale per lo strepito, e pe' fumi e pe' fuochi predetti, ehe, quanto più innanzi si andava, maggiori sempre e con vieppiù impeto le percuotevano; e perciò, in diversa parte e bene spesso al tutto in fuga rivolgendosi, si vide, di-

co, ebe molte volte i primi eran fra gli ultimi eostretti a ritornare, partorendo il viluppo de-gli nomini e delle bnfole e de' cavalli, ed i lampi e gli strepiti ed i fracassi, strano e nuovo ed incomparabile diletto e piacere, con che e con il quale spettacolo fu finalmente posto al lictissimo e festevolissimo carnevale splendido, ben-

ebè per avventura a molti noioso, fine, Ne' primi e santi giorni poi della seguente quaresima, pensando di soddisfare alla religiosissima sposa, ma con soddisfazione certo grandissima di tutto il popolo, elle essendone stato per molt'anni privo, ed essendosi parte di quei sottilissimi instrumenti smarriti, temeva obe mai più riassumere non si dovessero, iu fatta la tanto famosa e tanto ne' vecchi tempi celebrata festa di S. Felice, così detta dalla ebiesa ove prima ordinar si soleva; ma questa volta, oltre a quella ebe i propri eccellentissimi signori aver ne volsero, con eura e spesa di quattro principali e molto ingegnosi gentilnomini della città in quella di Santo Spirito, come Inogo più capace e più bello, rappresentata co ordine ed apparato grandissimi, e con tutti i vecchi instrumenti e con non pochi di nuovo aggiunti, in cui oltre a molti profeti e sibille, ehe, con quel semplice ed antico modo cantando, predicevano l'avvenimento di nostro Signor lesù Cristo | notabile, anzi, pure per essere in quei rozzi secoli ordinato, meraviglioso e sta-pendo ed incomparabile fu il paradiso, ebe in un momento aprendosi, pieno di tutte le ge-rarchie degli angeli e de santi, e delle sante e eo' varj moti le diverse soe afere accennando, si vide quasi in terra mandare il divino Gabbriello pieno d'infiniti splendori, in mezzo ad otto altri angeletti, ad annunsiare la Vergine gloriosa, che tutta umile e devota sembrava nella sua camera dimorarsi, calandosi tutti e risalendo poi, con singolar meraviglia di ciascuno, dalla più alta parte della cupola di quella chiesa, ove il prescritto paradiso era figurato, aino al psico della camera della Vergine, cho non però molto spazio sopra il terreno si alzava, con tants sieurta, e con si belli e si facili e si ingegnosi modi, ebe appena parse ehe umano in-gegno potesse tant'oltre trapassare: con la quale le feste totte dagli eccellentissimi signori per le reslissime nozze apparecchiate ebbero, non pore splendido e famoso, ma come bene ed a veri e eristiani principi si conveniva, religioso e de-

voto compimento, Sarebbonci da dire aneora molte cose d'un nobilissimo spettacolo rappresentato dal liberalissimo signor Paolo Giordano Orsini, duca di Braceiano, in un grande e molto eroico teatro tutto nell'aria sospeso, da lui con real animo e con spesa ineredibile in questi giorni di legnami fabbricato, ove eon ricebissime invenzioni dei eavalieri mantenitori, de' quali egli fu uno, e degli avventurieri si combatte con diverse armi una abarra, e si fece con singolar dilette de' riguardanti, con ammaestratissimi cavalli, quel grazioso balto chiamato la Battaglia, Ma perche questo, impedito dalle importane piogge, fo per molti giorni prolungato, e perche ri eereherebbe, volendo a pieno trattarne, quasi un' opera intera, essendo oggimai stanco, senza più dirne, credo che perdonato mi fia se anch'io farò ormai a questa mia, non so se noiosa fatica, fine-FINE DELLA DESCRIZIONE DELL'APPARATO.

## INDICE

## DI QUESTO SECONDO VOLUME

## OPERE DI GIORGIO VASARI

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| L' Entrong pag. v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PARTE SECONDA                                |
| AGLI ARTEFICI DEL BISTONO GIORGIO PASARI " 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                            |
| PROEMIO DI TUTTA L'OPERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Развито рад. 126                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VITA di Jacopo Dalla Quercia scultor sa-     |
| INTRODUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | uese                                         |
| ALLE TRE ARTI DEL DISECHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - di Niccolo scultare oretino » t32          |
| god                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - di Dello pittor fiorentino » 135           |
| ARCHITETTURA, SCULTURA E PITTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - di Nanni d' Antonio di Banco scul-         |
| and the same of th | tore fiorentine 134                          |
| Pret' ARCHITETTURA 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - di Luca della Robbia scultore fio-         |
| Della scultura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - di Paolo Uccello pittore fiorenzino n 138  |
| DELLA PITTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - di Lorenzo Ghiberti pittor fiarent " 141   |
| PROEMIO DELLE PITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - di Masalino da Panicale pittor fio-        |
| LETTERA di M. Giovambatista Adriani a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rentino 146                                  |
| M. Giorgio Vasari 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - di Parri Spinelli pittor aretino . " 147   |
| NAMES OF TAXABLE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - di Masoccio da S. Giovanni di Vol-         |
| VITE DEGLI ARTEFICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | darno pittore » 150                          |
| PARTE PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - di Filippo Brunelleschi scultore e ar-     |
| * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | chitetto fiorentino 2 152                    |
| VITA di Cimobue pittor fiorentino » 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - di Danato scultore fiorentino n 165        |
| - d' Arnalfo di Lapo architetto forent n. 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | di Michelozzo Michelozzi scultore e          |
| - di Niccola e Giovanni Pisani scultori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | architetto fiorentino n 170                  |
| ed architetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - d' Autonio Filarete e di Simone scul-      |
| d' Andrea Tafi pittore fiorentino n 23     di Gaddo Gaddi pittore fiorentino n 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tori fiorentini                              |
| - di Gaddo Gaddi piuore fiorentino n 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - di Giuliano da Maiano scultore e ar-       |
| chitetto oreuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - di Pietro della Francesca dal borgo        |
| - di Giotto pittore, scultore e architetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a S. Sepalcro pittore n 176                  |
| fiorentino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - di Fra Giovanni da Fiesole dell' Or-       |
| - di Agostino e Agnolo scultori e archi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dine de' Frati Predicatori pittore » 178     |
| tetti sanesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - di Leon Batista Alberti architetto fio-    |
| - di Stefano nittore fiorentino, e d'Ugo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rentino 18:                                  |
| lino sanese 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - di Lazzaro Vasari pittore aretino n 18:    |
| - di Pietro Laurati pittore sanese. » 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - d' Antonello da Messina pittore, n 18      |
| - di Andrea Pisano scult, ed architetto n 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - di Alesso Boldovinetti pittor fiorent.n 18 |
| - di Buonamico Bufalmacco pittore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - di Vellano da Padova scultoren 18          |
| fiorentino 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - di Fra Filippo Lippi pittore fiorent. » 18 |
| <ul> <li>d'Ambruogio Lorenzetti pittor sonesen 98</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - di Paolo bomano e di Moestro Mino          |
| - di Pietro Cavalliui romano pittore = 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ecultori e di Chimenti Camicia ar-           |
| - di Simone e Lippo Memmi pittori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - d' Andrea dal Castagno, di Mugello         |
| di Taddeo Gaddi pittore fiorentino > 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e di Domenico Viniziano piltori n 19         |
| d'Andrea di Cione Orgogna pintore,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - di Gentile da Fabriano e di Vutore         |
| scultore, e architetto fiorentino » 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pisanello veronese pittori , , n 19          |
| di Tommaso fiorentino vittore detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - di Pesello e Francesco Peselli pittori     |
| - di Tommaso fiorentino pittore detto Giottino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fiorentini 19                                |
| - di Giovanni da Ponte pittor fiorent. n 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - di Benozzo pittore fiorentino # 19         |
| - d' Agnolo Gaddi pittor fiorentino n 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - di Francesco di Giargio scultore ed        |
| - del Berna pittore sanese » 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| - di Duccio pittore sanese n 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | scultore & pittori sanesi » 19               |
| - di Antonio pittore viniziono n 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - d'Antonio Rossellino scultore foren-       |
| - di Jacopo di Casentino pittore . n 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tino e di Bernardo suo fratello n 20         |
| - di Spinello pittore aretino 2 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - di Desiderio da Settignano scultore n 20   |
| - di Gherardo Starnina pittore fior. » 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| - di Lippo pittore fiorentina » 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| - di Don Lorenzo monaco degli An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - di Ercole ferrarese pittore n 20           |
| geli di Firenze pittore 3 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| - di Taddeo Bartoli pittore sanese n 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lini pittori vinizidni » 20                  |
| di Lorenzo di Bicci pittore fiorent. n 12-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - di Cosimo Rosselli pittor fiorentino n 2:  |

| di Ridolfo. David e Renedetta Ghir-      | 1 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| landajo pittori fiorentini pag. 514      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| di Giovanni da Udine pittore . n 517     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| di Batista Franco pittore vinizianon 521 | ă .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| di Giovan Francesco Rustici sculto-      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| re e architetto fiorentino n 527         | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| scultore                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| di Francesco detto de' Salviati pittore  | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fiorentino                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| di Daniello Ricciarelli da Volterra      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                          | l n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                          | ln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L' Annala in Vada u 555                  | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| di Michelappolo Buonarotti fioren-       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| inio, putore, scuttore ed architet-      | ١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | di Giovanni da Udine pittore . n 517 di Batisa France pottore visitamon 521 di Giovan Francesco Rustici eculta- di Giovan Francesco Rustici eculta- di Fra Giovano Agnolo Montero 527 di Prancesco detto de Salviati pittore fiorensino no 54 di Daniello Ricciarelli da Folterra di Daniello Ricciarelli da Folterra di Daniello Ricciarelli da Folterra di Prancesco detto de Salviati pittore da Salviati pittore d |

| maticcio bolognese abate di S. Mar-                         |
|-------------------------------------------------------------|
| tino, pittore ed architetto . pag. 612                      |
| - delle Opere di Tiziano da Cador                           |
| pittore 615                                                 |
| VITA di M. Jacopo Sansovino scultore ed                     |
| architetto della Serenissima Repub-                         |
| blica Viniziana » 623                                       |
| <ul> <li>di Lione Lioni aretino, e d'altri scul-</li> </ul> |
| tori ed architetti » 630                                    |
| - di Don Giulio Clorio miniatore » 634                      |
| Di diversi Artefici italiani n 637                          |
| Di diversi Artefici fiamminghi » 638                        |
| Degli Accademici del Disegno, pittori, scul-                |
| tori ed architetti e delle Opere lo-                        |
| ro, e prima del Bronzino n 640                              |





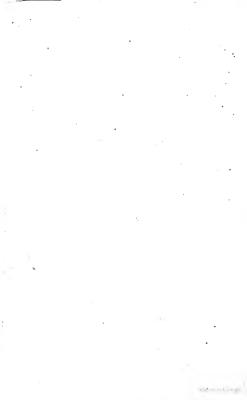

÷ .

••

• (=



